

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



# Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

## Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + Non fare un uso commerciale di questi file Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + Conserva la filigrana La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

# Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>





NDOVER HARVARD THEOLOGICAL LIBRARY

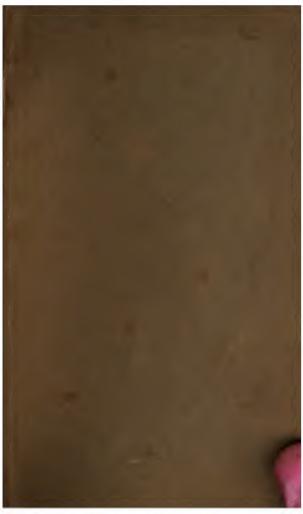

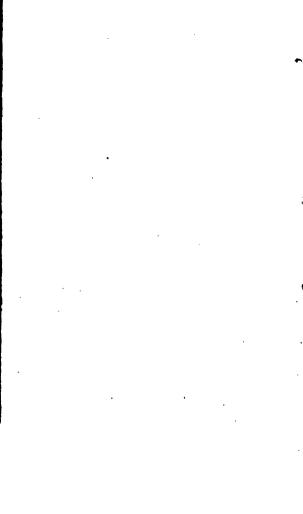

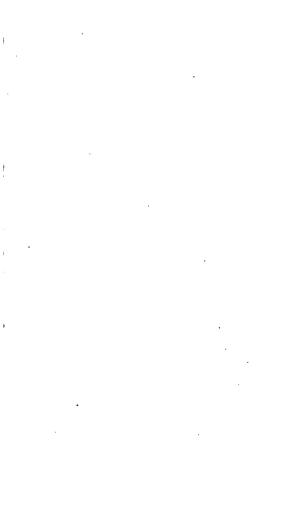

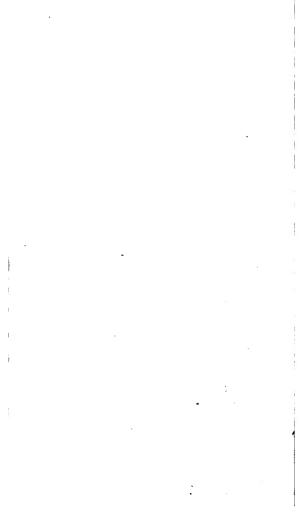

Belle, Italian. 1835. Drodate.

# SACRA BIBBIA,

CHE CONTIENE

IL VECCHIO E IL NUOVO TESTAMENTO:

TRADOTTA

IN LINGUA ITALIANA,

DA

GIOVANNI DIODATI.

TAVOLA Genesia
Leolico
Levisco
Li Samuel
Li Samuel
Li Re
Li Re
Li Croniche
Li

Salmi Proverbi

Fatti degi Epistola ( a' I. II a' a

j



## TAVOLA DE' LIBRI DELLA SACRA SCRITTURA.

## I LIBRI DEL VECCHIO TESTAMENTO.

| Cap                           | t Can                |
|-------------------------------|----------------------|
| Genesi 50                     | Ecclemaste 12        |
| Esodo 40                      | Cantino de Cantici 8 |
| Levitico 27                   | Isais                |
| Numeri 36                     | Tererola             |
| Deuteronomio 34               | Lamentationi         |
| Iosuè 24                      | Esechiel             |
| Giudici 21                    | Daniel               |
| Rut 4                         | Hones,               |
| I. Samuel                     | loel                 |
| II. Samuel 24                 | Ames9                |
| I. Re 22                      | Abdha1               |
| II. Re 25                     | Iona                 |
| I. Croniche 29                | Miches               |
| II. Croniche                  | Nahma3               |
| Esdra 10                      | Habacuc              |
| Nehemia 13                    | Sofonia              |
| Ester 10                      | Haggeo 2             |
| lob                           | Zacaria14            |
| Salmi150                      | Malachia 4           |
| Proverbi                      |                      |
|                               |                      |
| I LIBRI DEL NUO               | VO TESTAMENTO.       |
| angelio secondo S. Matteo. 28 | Epistola di S. Paolo |

| rangelio secondo S. Matteo 28<br>S. Marco 16 | Epistola di S. Paolo<br>L. a. Timoleo       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| S. Luca 24 {<br>S. Giovanni.21 {             | II. a Timoteo                               |
| tti degli Apostoli 28                        | a Fliemone                                  |
| istola di S. Paolo                           | ngli Ehrei                                  |
| a' Romani 16 }                               | Epistola di S. Iacobo                       |
| II. a' Corinti 13                            | IL di S. Pietro 3                           |
| a' Galati 6<br>agli Efesi 6                  | I. di S. Giovanni 5<br>II. di S. Giovanni 1 |
| a'Filippesi 4                                | III. dl S. Glovanni                         |
| a' Colossesi                                 | di S. Gluda                                 |
| ILa' Tessalonicesi 3                         | Apocalisse                                  |



## LA GENESI.

## PRIMO LIBRO DI MOISE.

CAP. I. NEL principio Iddio creò il cielo, e la terra.

2 E la terra era una cosa diserta. e vacua: e tenebre erano sopra la faccia dell'abisso: e lo Spirito di Dio si moveva sopra la faccia dell' acque.

3 Ed Iddio disse. Sia la luce. E la luce fu.

4 Ed Iddio vide che la luce era buona. Ed Iddio separò la luce dalle tenebre.

5 Ed Iddio nominò la luce Giorno, e le tenebre Notte, Così fu sera, e poi fu mattina, che fu il primo giorno.

6 Poi Iddio disse, Siavi una di-stesa tra l'acque, la qual separi l'acque dall' acque.

7 Ed Iddio fece quella distesa; e separò l'acque che son disotto alla distess, da quelle che son disopra d'essa. E così fu.

8 Ed Iddio nominò la distesa Cielo. Così fu sera, e poi fu mat-tina, che fu il secondo giorno. 9 Poi Iddio disse, Sieno tutte l'ac-

que, che son sotto al cielo, raccolte in un luogo, ed apparisca l'asciut-to. E così fu.

10 Ed Iddio nominò l'asciutto Terra, e la raccolta dell'acque Ed Iddio vide che ciò era Mari. buono.

11 Poi Iddio disse, Produca la terra erba minuta, erbe che facciano seme, ed alberi fruttiferi che portino frutto, secondo le loro spede : il cui seme sia in esso, sopra

la terra. E così fu. 12 La terra adunque produsse erba minuta, erbe che fanno seme. secondo le loro spezie, ed alberi che portano frutto, il cui seme è in Iddio vide che ciò era buono.

. 13 Così fu sera, e poi fu mattina.

che fu il terzo giorno. 14 Poi Iddio dese, Sienvi de' luminari nella distesa del cielo, per far distinzione tral giorno, e la notte: e quelli sieno per segni, e per distin-guer le stagioni, e i giorni, e gli anni. 15 E sieno per luminari nella di-stesa dei cielo, per recar la luce in su la terra. E così fu.

16 Iddio adunque fece i due gran luminari: (il maggiore, per avere il reggimento del giorno: e'i minore, per avere il reggimento della notte) e le stelle.

17 Ed Iddio gli mise nella distesa del cielo, per recar la luce sopra la

terra, 18 E per avere il reggimento del notte, a per separar giorno, e della notte, e per separar la luce dalle tenebre. Ed Iddio

vide che ciò era buono. 19 Così fu sera, e poi fu mattina,

che fu il quarto giorno.
20 Poi Iddio disse, Producano l'acque copiosamente rettili, che siono animali viventi: e volino gli

uccelli sopra la terra, e per la di-stesa del ciclo. 21 Iddio adunque creò le gran ba-lene, ed ogni animal vivente che va serpendo: i quali animali l'ac-

que produssero copiosamente, se-condo le loro spezie: ed ogni sorte d'uccelli c'hanno ale, secondo le loro spezie. Ed Iddio vide che ciò era buono.

22 Ed Iddio gli benedisse, di-cendo: Figliate, multiplicate, ed empiete l'acque ne' mari: multiplichino parimento gli uccelli nella terra.

23 Così fu sera, e poi fu mattina,

che fu il quinto giorno. 24 Poi Iddio disse, Produca la terra animali viventi, secondo le loro spezie: bestie domestiche. rettili. e fiere della terra, secondo la

loro spesie. E così fu. 25 Iddio adunque fece le fiere della terra, secondo le loro spezie : e gli animali domestici, secondo le loro spezie; ed ogni *sorte di* rettili della terra, secondo le loro spezie. Ed Iddio vide che ciò era buono.

26 Poi Iddio disse, Facciamo l'unmo alla nostra imagine, secondo la nostra simiglianza: ed abbia la signoria sopra i pesci del mare, e sopra gli uccelli del cielo, e sopra le bestie, e sopra tutta la terra, e sopra ogni rettile che serpe sopra

27 Iddio adunque creò l'uomo alla sua imagine: egli lo creò all' ima-gine di Dio: egli gli creò maschio, e femmina.

B

28 Ed Iddio gli benedisse, e disse loro, Fruttate, e multiplicate, ed empiete la terra, e rendetevela soggetta, e signoreggiate sopra i pesci del mare, e sopra gli uccelli del cielo, e sopra ogni bestia che camina sopra la terra. 29 Oltr a ciò, Iddio disse, Ecco,

io vi do tutte l'erbe che producono seme, che son sopra tutta la terra: e tutti gli alberi fruttiferi che fanno Oueste cose vi saranno per eme.

cibo.

30 Ma a tutte le bestie della terra. ed a tutti gli uccelli del cielo, ed a tutti gli animali che serpono sopra la terra, ne quali è anima vivente, io do ogni erba verde, per manglar-la. E così fu.

31 Ed Iddio vide tutto quello ch' egli avea fatto: ed ecco, era molto buono. Così fu sera, e poi fir mat-

tina, che fu il sesto giorno.

#### CAP. II.

10SI furono compluti i cieli, e la terra, e tutto l'esercito di quelli. 2 Or, avendo Iddio compiuta nel settimo giorno l'opera sua, la quale egli avea fatta, si riposò nel settimo giorno da ogni sua opera, ch'egli aves fatte.

3 Ed Iddie benedisse il settimo giorno, e lo santificò : perciochè in esso egli s'era riposato da ogni sua opera, ch'egli avea creata, per farla.

Tali furono l'origini del cielo, e della terra, quando quelle cose furono create: nel giorno che'l Signore Iddio fece la terra, e'l cielo :

5 Ed ogni albero, ed arbuscello della campagna, avanti che ne fosse alcuno in su la terra: ed ogni erba della campagna, avanti che ne fosse germogliata alcuna: per-ciochè il Signore Iddio non avea ancora fatto piovere in su la terra, e non v'era alcun' uomo per lavorar la terra.

6 Or un vapore saliva dalla terra, che adacquava tutta la faccia della

7 E'l Signore Iddio formò l'uomo della polvere della terra, e gli alitò nelle nari un fiato vitale: e l'uomo

fu fatto anima vivente.

8 Or il Signore Iddio piantò un giardino in Eden, dall' Oriente, e pose quivi l'uomo, ch'egil avea formato.

9 E'l Signore Iddio fece germo-gliar dalla terra ogni sorte d'alberi piacevoli a riguardare, e buoni a mangiare: e l'albero della vita, in mezzo del giardino: e l'albero della conoscenza del bene, e del male. 10 Ed un fiume usciva d'Eden, per adacquare il giardino: e di là

si spartiva in quattro capi. 11 Li nome del primo è Pison: quest' è quello che circonda tutto'i paese d'Havila, ove è dell' oro. 12 E l'oro di quel paese è buono :

quiviancora nascono le perle, e la

pietra Onichina

13 E'l nome del secondo fiume è

Ghihon: quest' è quello che cir-conda tutto'i passe di Cus. 14 E'i nome del terzo fiume è Hiddechel: quest' è quello che corre di rincontro all' Assiria.

quarto fiume è l'Eufrate. 15 Il Signore Iddio adunque prese l'uomo, e lo pose nel giardino d'Eden, per lavorarlo, e per guar-

16 E'l Signore Iddio comandò all'

nomo, dicendo: Mangia pur d'ogni albero del giardino. 17 Ma non mangiar dell' albero della conoscenza del bene, e del

male: perciochè, nel giorno che tu ne mangeral, per certo tu morral.

18 Il Signore Iddio disse ancora. gnore Iddio disse ancora.

E' non è bene che l'uomo sia solo: io gli farò un' aiuto convenevole a lui

19 Or il Signore Iddio avendo formate della terra tutte le bestig della campagna, e tutti gli uccelli del cielo, gli menò ad Adamo, a-ciochè vedesse qual nome porrebbe a ciascuno d'essi: e che qualunque nome Adamo ponesse a ciascuno animale, esso fosse il suo nome.

20 Ed Adamo pose nome ad ogni animal domestico, ed agli uccelli del ciclo, e ad ogni fiera della campagna: ma non si trovava per Adamo aiuto convenevole a lui

21 El Signore Iddio fece cadere un profondo sonno sopra Adamo, onde egli s'addormento: ed Iddio prese una delle coste d'esso, e sal-

dò la carne nel luogo di quella. 22 El Signore Iddio fabbricò una donna della costa ch'egli avea totta ad Adamo, e la menò ad Adamo.

23 Ed Adamo disse, A questa volta pure, ecco osso delle mie ossa, e carne della mia carne: costei sarà chiamata femmina d' uemo, conciosiacosachè costei sia stata tolta dall' uomo. 24 Perciò, l'uomo

l'uomo lascerà suo padre, e sua madre, e s'atterra alla sua moglie, ed essi diverranno una stessa carne.

25 Or amendue, Adamo, e la sua moglie, erano ignudi, e non se ne vergognavano.

### CAP. III.

R il serpente era astuto più che qualunque altra bestia della campagna, che'i Siguore Iddio a-

vesse fatta. Ed esse diese alla donna, Ha pure Iddio detto, Non man-giate del frutto di tutti gli alberi del

2 E la donna disse al serpente. Noi possiam mangiar del frutto degli alberi del giardino.

I Ma del frutto dell' albero, ch' in messo del giardino, Iddio ha detto, Non ne mangiate, e nol toccate, che non muoiate.

El serpente disse alla donna,

Voi non morreste punto. 5 Ma Iddio sa, che nel giorno che voi ne mangereste, i vostri occhi saprirebbono: onde sareste come dij, avendo conoscemsa del beze, e del male.

6 La donna adunque, veggendo che'l frutto dell' albero era buono a mangiare, e ch'era dilettevole a vedere, e che l'albero era disiderabile er avere intelletto ; ne prese del per avere interieuto; ne proce un frutto, e ne mangiò, e ne diede an-cora al suo martio, ecioche ne mangiane seco. Ed egli ne mangiò. 7 Allora gli occhi d'amendue loro

s'apersero, e conobbero ch'erano ignudi: onde cucirono insieme delle coverte da cignerai attorno.

8 Poi, all'aura del di, udireno la

voce del Signore Iddio, che cami-nava per lo giardino. Ed Adamo, con la sua moglie, si nascose dal

coepetto del Signore Iddio, per mez-zo gli alberi del giardino. 9 E'l Signore Iddio chiamò Adamo :

e gli disse, Ove sei ?

10 Ed egli disse, Io intesi la tua voce per lo giardino, e temetti: perciochè io era ignudo: e mi na-

11 Ed Iddio diese, Chi t'ha mostrato che tu foesi ignudo? Hai tu mangiato del frutto dell' albero, del quale ie t'avea vietato di man-

12 Ed Adamo diese, La donna, che tu hai posta meco, è quella che

m ha dato del fractio dell' albero, ed io n'ho mangiato. 13 El Signore Iddio disse alla don-Che cesa è questo che tu hal

may the coss of questio error to the state? E he domns rispose, Il ser-pente m'ha sedotta, ed le he man-siste di ques fructo.

14 Allera Il Signore Iddie disse al serpente, Perciochè tu hai fatto massir si maladatta sonra geni questo, si maladetto sopra egni altro animale, e sopra ogni altre

bestia della campagna: tu cami-nerai in sul tuo ventre, e mangerai la polvere tutti i giorni della tua 15 Ed io metterò inimiciala fra te, e la donna ; e fra la tua progenie, • la progenie d'essa : cesa progenie ti triterà il capo, è tu le ferirai fi calcagno

16 Poi disse alla donna, Io accre-scarò grandemente i dolori del tuo scaro grammemente i ununi un seu-parto, e della tua gravidema: le partoriral agituoli con dolori, e i tuoi disiderà dipenderunno dal tuo marito, ed egli signoreggerà so-

pra te. 17 E ad Adamo disse, Perclochè tu hai atteso alia voce della tua mogile, ed hai mangiato del frutto dell'albero, del quale le t'avea dato questo comandamento, Non mangiarne : la terra sarà maladetta per

cagion tua: tu mangeral del frutto d'essa con affanno, tutti i giorni della tna vita

18 Ed ella ti produrrà spine, triboli : e tu mangerai l'erba de'

campl.
19 Tu mangerai il pane col sudor del tuo volto, fin che tu ritorni in terra : conciosiacosachè tu ne sil stato tolto: perciochè tu sei polvere, tu ritornerai altres) in polvere.

20 Ed Adamo pose nome Eva alla sua meglie : perciochè ella è stata madre di tutti i viventi.

21 E'l Signore Iddio fece delle to-niche di pelle ad Adamo, ed alla sua moglie: e gli vestì. 22 Poi 'l Signore Iddio disse, Ec-

co, l'uomo è divenuto come uno di noi, avendo conoscenza del bene, o del male : ora adunque e' si convisn provedere che talora egli non istenda la mano, e non prenda ancora del frutto dell' albero della vita, e

ne mangi, e viva in perpetuo. 23 Perciò 'l Signore Isdio mandò l'uomo fuor del giardino d'Eden, per laverar la terra, dalla quale era stato tolto.

24 Così egli cacciò l'uome, e pose de Cherubini davanti al giardino d'Eden, con una spada fiammeggiante, che si vibrava in giro, per guardar la via dell' albero della vite.

CAP. IV

R Adamo conobbe la sua mo-glie, ed ella concepette, e partori Cain: e disse, le he acqui-state un'uome cel Signore.

2 Pol partor) ancora Abel, fratello d'esso. Ed Abel fu pastor di pecore, e Cain fu lavorator della terra 3 Or avvenne, in capo d'alquante tempo, che Cain offerse al Signore

offerta de' frutti della terra. Ed Abel offerse anch' esso de primogeniti delle sue pecore, e de

primogeniu dene sue percas con caracter de grasso d'esse. E'l Signore riguard ad Abel, ed alla sua offerta.

5 Ma non riguardò a Cain, nè all sua offerta: onde Cain si sdegn B 2

grandemente, el suo volto fu abhattuto.

6 E'l Signore disse a Cain. Perchè sel tu sdegnato? e perchè è il tuo

volto abbattuto?

7 Se tu fai bene, non vi sard egli esaltazione ? ma altressì, se tu fai male, il peccato giace alla porta. Or i disideri d'esso dipendono da te, e tu hai la signoria sopra lui.

8 E Cain disse ad Abel, suo fratello, Andiamo a' campi. Ed avvenne che, essendo essi a' campi. Cain si levò contr' ad Abel, suo fra-

tello, e l'uccise.

9 E'l Signore disse a Cain, Ove è Abel, tuo fratello? Ed egli disse, Io non so : sono io guardian del mio fratello i

10 E'l Signore gli disse, C' hai fatto? ecco, la voce del sangue del tuo fratello grida a me dalla terra. 11 Ora dunque tu sei maladetto, e sarai cacciato dalla terra, c'ha

aperta la sua bocca per ricevere il sangue del tuo fratello dalla tua

mario.

12 Quando tu lavorerai la terra. ella non continuera più di renderti la sua virtù : e tu sarai vagabondo,

ed errante nella terra. 13 E Cain disse al Signore, La mia iniquità è più grande ch' io non

posso portare. 14 Ecco, tu m'hal oggi cacciato d'in su la faccia della terra, ed io sarò nascosto dal tuo cospetto, e sarò vagabondo, ed errante nella terra: ed avverra, che chiunque mi troverà m'ucciderà

15 E'l Signore gli disse, Perciò, chiunque uccidera Cain sarà punito a sette doppi più che Cain. gnore pose un segnale in Cain,

acioche alcuno, trovandolo, non 16 E Cain si partì dal cospetto del Signore, e dimorò nel paese di Nod, dalla parte Orientale d'Eden.

17 E Cain conobbe la sua moglie, ed ella concepette, e partori Henoc. Poi egli si mise ad edificare una città, e la nominò del nome del suo figliuolo Henoc.

18 Ed ad Henoc nacque Irad: ed Irad generò Mehujael : e Mehujael generò Metusael : e Metusael ge-

nerò Lamec.

19 E Lamec si prese due mogli : il nome dell' una delle quali era Ada, e'l nome dell' altra Silla.

20 Ed Ada partori Iabal. Esso fu oadre di coloro che dimorano in

tende, e son mandriani.

21 E'l nome del suo fratello fu Iubal. Esso fu padre di tutti coloro che maneggiano la cetera e organo.

22 E Silla partori anch'ella Tubalcain, il quale ha ammaestrato omi fabbro di rame, e di ferro: e la sorella di Tubal-cain fu Naama

23 E Lamec disse ad Ada, e Silla, sue mogli, Ascoltate la mia voce, mogli di Lamec: porgete l'orec-chio al mio parlare. Certo io ho ucciso un' uomo, dandogli una ferita; ed un giovane, dandogli una percosso.

24 Se Cain è vendicato a sette doppi, Lamec lo sard a settanta volte

sette doppi.

25 Ed Adamo conobbe ancora la sua moglie: ed ella partori un figliuolo, e gli pose nome Set : perciochè, disse ella, Iddio m'ha riposta un' altra progenie in luogo d'Abel, che Cain ha ucciso.

26 Ed a Set ancora nacque un figliuolo: ed egil gli pose nome Enos. Allora si cominciò a nominare una parte degli uomini del Nome del Signore.

## CAP. V.

UESTA è la descrizione delle QUESTA e la uconimo. Nel gior-generazioni d'Adamo. Nel gior-l'Addio creò l'uomo, egil lo no, ch' Iddio creò l'uomo, egli lo fece alla sua simiglianza.

2 Egli gli creò maschio, e femmi-na, e gli benedisse, e pose loro nome UOMO, nel giorno che furono

creati. 3 Or Adamo, essendo vivuto centrent' anni, generò un figliuolo alla sua simiglianza, secondo la sua imagine: e gli pose nome Set. 4 E'l tempo che visse Adamo, do-

po ch'ebbe generato Set, fu otto-cent' anni : e generò figliuoli, e

figliuole.

5 Così tutto'l tempo che visse Adamo fu novecentrent' anni: poi

mort 6 E Set, essendo vivuto cento-

cinque anni, genero Enos.
7 E Set, dopo ch'ebbe generato
Enos, visse ottocensette anni, e generò figliuoli, e figliuole.

8 Così tutto'i tempo che visse Set fu novecendodici anni : poi mort.
9 Ed Enos, essendo vivuto no-

vant'anni, generò Chenan. 10 Ed Enos, dopo ch'ebbe generato

Chenan, visse ottocenquindici anni, e generò figliuoli, e figliuole.

11 Così tutto'i tempo che visse Enos fu novecencinque anni : poi

12 E Chenan, essendo vivuto settant'anni, generò Mahalaleel.

13 E Chenan, dopo ch'ebbe ge-nerato Mahajaleel, visse ottocenquarant'anni, e generò figliuoli, e figliuole.

14 Così tutto'l tempo che Chenan

visse fu novecendiec' anni: poi

15 E Mahalaleel, essendo vivuto acesantacinque anni. generò lared.

16 E Mahalaleel, dopo ch'ebbe generato lared, visse ottocentrent' anni, e genero figliuoli, e figliuole. 17 Così tutto'i tempo che Mahala-

leel visse fu ottocennovantacinque anni: poi morì. 18 E lared, essendo vivuto cen-

sessantadue anni, generò Enoc. 19 E Iared, dopo ch'ebbe generato Enoc, visse ottocent'anni, e generò

figliuoli, e figliuole.

20 Così tutto'i tempo che lared visse fu novecensessantadue anni:

poi mort

21 Ed Enoc, essendo vivuto ses-21 La Lauce, essentio Vietus essantacinque anni, generò Metusela. 22 Ed Enoc, dopo ch'ebbe genero Metusela, caminò con iddio per lo spasio di trecent' anni, e generò figilicoli, e figilicole. 23 Così tutto'i tempo ch'Enoc

me fu trecensessantacinque anni. 24 E, dopo ch'Enoc fu caminato con Iddio, non si vide più: percio-

chè Iddio lo prese. 25 E Metusela, essendo vivuto centottantasette anni, generò La-

26 E Metusela, dopo ch'ebbe generato Lamec, visse settecentottantadue anni, e generò figliuoli, e figliuole.

27 Così tutto'l tempo che Metusela visse fu novecensessantanove anni :

28 E Lamec, essendo vivuto centottantadue anni, generò un fi-

gliuolo.

29 E gli pose nome Noè, dicendo : Costul ci consolerà della nostra opera, e della fatica delle nostre mani, la quale portiamo per cagion della terra che'l Signore ha mala-

30 E Lamec, dopo ch'ebbe generato Noè, visse cinquecennovantacinque anni, e genero figlinoli, e

figliuole.

31 Così tutto'l tempo che Lamec visse fu settecensettantasette anni :

32 E Noè, essendo d'età di cinquecent' anni, generò Sem, Cam, e Infet.

CAP. VL

R, avvenne che, quando gli uomini cominciarono a multiplicar sopra la terra, e che furono loro nate delle figliuole: 2 I figliuoli di Dio, veggendo che

le figliuole degli uomini erano belle si presero per mogli quelle che si scelsero d'infra tutte.

3 E'i Signore disse. Lo Spirito mio non contenderà in perpetuo con gli uomini: perciochè anche non aono altro che carne: e'i termine loro

sarà cenvent' anni.

4 ln quel tempo i giganti erano in su la terra, e furono anche dapoi, quando i figliuoli di Dio entrarono dalle figliuole degli uomini, ed esso partorirono loro de' figliuoli. Co-storo son quegli uomini possenti, i quali già anticamente erano uomini

famosi. 5 E'l Signore, veggendo che la malvagità degli uomini era grande in terra: e che tutto l'imaginazioni de' pensieri del cuor loro non erano

altro che male in ogni tempo: G E' si pentì d'aver fatto l'uomo in su la terra, e se n'addolorò nel

cuor suo. 7 E'l Signore disse, Io sterminerò d'in su la terra gli uomini, ch'io ho creati: io sterminerò ogni cosa, dagli uomini fino agli animali, a' rettili, ed agli uccelli del cielo: per-ciochè lo mi pento d'avergli fatti. 8 Ma Noè trovò grazia appo'l Si-

gnore.

9 Queste son le generazioni di Noè. Noè fu uomo giusto, intiero nelle sue età, e caminò con Iddio. 10 E generò tre figliuoli, Sem,

Cam, e lafet.

11 Or la terra s'era corrotta nel cospetto di Dio, ed era piena di violenza.

12 Ed Iddio riguardo la terra, ed ecco, era corrotta: conclofossecosach'ogni carne avesse corrotta la sua via in su la terra-

13 Ed Iddio disse a Noè, Appo me la fine d'ogni carne è giunta : perciochè la terra è ripiena di violenza per cagion di costoro : ed ecco, lo

gli faro perire, insieme con la terra. 14 Fatti un' Arca di legno di Gofer : falla a stanze, ed impeciala di fuori, e di dentro, con pece. 15 E quest*e la forma*, della qual

tu la farai : la lunghezza d'essa sia di trecento cubiti, e la larghezza di cinquanta cubiti, e l'alterna di trenta cubiti.

16 E dà lume all' Arca: e fà il comignolo d'essa disopra d'un cubito: e metti la porta dell' Arca al lato d'essa: falla a tre paichi, basso, secondo, e terzo.

17 Ed ecco, io farò venir sopra la terra il diluvio dell' acque, per far perir di sotto al cielo ogni carne, in cui è alito di vita : tutto ciò ch' è in terra morra.

18 Ma io fermerò il mio patto teco: e tu entrerai nell' Arca, tu, ed i tuoi figliuoli, e la tua moglie, e le mogli de' tuoi figliuoli, teco.

19 E d'ogni creatura vivente. d'ogni carne, fanne entrar dentro l'Arca due per ciascuna, che saranno maschio e femmina, per conser-

vargli in vita teco.

20 Degli uccelli, secondo le loro spezie : delle bestie, secondo le loro spezie; e di tutti i rettili, secondo le loro spezie: due per clascuna, verranno a te, per esser conservati in vita.

21 E tu, prenditi d'ogni cibo che si mangia, ed accoglilo appresso a te; aciochè sia a te, ed a quegli

animali, per cibo.

22 E Noè fece così ; egli fece secondo tutto ciò ch'Iddio gli avea comandato.

CAP. VII.

DOI 'I Signore disse à Noè. Entra tu, e tutta la tua famiglia, dentro l'Arca: perciochè in questa età io t'ho veduto giusto davanti a me.

2 Di ciascuna spezie d'animali mondi, prendine sette paia, ma-schio e femmina: e degli animali immondi, un paio, un maschio, e la sua femmina

3 Degli uccelli del cielo, prendine parimente di ciascuna spezie sette paia, maschio e femmina : per con-

servarne in vita la generazione sopra tutta la terra.

4 Perciochè fra qui e sette dì, io farò piovere in su la terra per lo spazio di quaranta giorni, e di quaranta notti, e sterminerò d'in su la terra ogni cosa sussistente ch'io ho fatta

E Noè fece secondo tutto ciò che'l Signore gli avea comandato.
6 Or Noè era d'età di seicent'

anni, quando'l diluvio fu, e l'acque

vennere sopra la terra.
7 E Noè, insieme co' suoi figliuoli, e con la sua moglie, e con le mogli de' suoi figliuoli, entrò nell' Arca

d'innanzi all'acque del diluvio. 8 Degli animali mondi, e degli animali immondi, e degli uccelli, e di tutto ciò che serpe in su la

9 Ne vennero delle paia, maschio e femmina, a Noè, dentro l'Arca: comme Iddio avea comandato a

10 Ed avvenne al termine de' sette giorni, che l'acque del diluvio ven-

nero sopra la terra.

11 L'anno seicentesimo della vita di Noè, nel secondo mese, nel decimosettimo giorno del mese; in quel giorno tutte le fonti del grande abisso scoppiarono, e le cateratte del cielo furono aperte.

12 E la pioggia fu in su la terra, per lo spazio di quaranta giorni, e li quaranta nott

13 In quel giorno stesso Noĉ entrò nell' Arca, insieme con Sem, Cam, e lafet, suoi figlinoll : e con la sun moglie, e con le tre mogli de' suoi figlimalL

14 Esei v'entrarono, ed anche fiere d'ogni spezie, ed unimali domestici d'ogni spesie, e rettill che serpono sopra la terra d'ogni spezie, ed uccelli d'ogni sperius ed uccelletti d'o-

gni sorte di qualunque ala. là în somma, d'ogni carne, in cui è alito di vita, ne venne un paio a

Noe dentre l'Area.

16 Egli animali che vennero erreno maschlo e femnina, come iddio avisa comandato a Nob. Pol 'i Ma gnore serrà l'Aren copra esso.

17 E'l dijuvio venne sonra la ternt, per le sparie di quarmitta giorni: e l'acque crebbero, e sollevarono l'Area, ed ella fu almta d'in su la terra.

18 E l'acque el rinforzarono, o crobbero grandemente soura la terra : e l'Arca notava sopra l'acque, 19 E l'acque si rinforsarono grandissimamente sepra la terra : e tutti gli alti menti, che son sotto tutti i

ciell, furono coperti, 20 L'acque avantarene essi monti, dell'altezia di gaindici cubiti,

Cosi i monti furono coperti.

21 Ed ogni carne che si muove sopra la terra, degli necelli, degli animali domestici, delle fiere, e di tutti i rettili che serpono sopra la term, morì, indemé con tutti gli uemint.

22 Tutto clò c'ha fato d'alito di vita nelle sue mari, d'infra tutto clo ch'era nell' asciutto, mori-

23 E fu sterminata ogni cosa sussistente, ch'era sopra la faccia della terra, dagli comini fine alle bestie. e i rettiti, e gli uccelli del cielo: furono, dico, sterminati d'in su la terra : e Noè solo scampo, con quelli ch'erano con lui nell' Arca. 24 E l'acque furono alte sopra la terra per lo spazio di cencinquanta giorni.

CAP. VIII.

)R Iddio si ricordò di Noè, e di tutte le fiere, e di tutti gli animall domestick, ch'erono con luk pell'Area: e fece passare un vento In su la terra : e l'acque si poss-YOUR

2 Ed essendo state le fonti dell'abisso, e le cateratte del cicla serrate, e rattenuta la ploggia del clelo :

3 L'acque andarone del continuo ritirandosi d'in su la terra. Al termine adunque di cencinquanta giarni, cominciarono a scemare.

4 E nel decimosettimo giorno del

settimo mese. l'Arca si fermò sopra i le montagne d'Ararat.

5 E l'acque andarono scemando fine al decimo mese. Nel primo giorno del decimo mese, le sommità de' monti apparvero.

6 Ed in capo di quaranta giorni, Noè aperse la finestra dell' Arca,

ch'egli avea fatta.
7 E mandò fuori il corvo, il quale usciva del continuo fuori, e tornava, fin che l'acque furono asciutte d'in su la terra.

8 Poi mando d'appresso a sè la colomba, per veder se l'acque erano scemate d'in su la faccia della terra.

9 Ma la colomba, non trovando ove posar la pianta del piè, se ne ritornò a lui dentro l'Arca: percloche v'erano encora dell' acque sopra la faccia di tutta la terra. Ed egli, stesa la mano, la prese, e l'ac-colse a sè, dentro l'Arca.

10 Ed egli aspettò sette altri gior-ni, e di nuovo mandò la colomba

fuor dell'Aroa

11 Ed in sul tempo del vespro la colomba ritornò a lui: ed, ecco, evez nel becco una fronde spiccata d'un' ulivo: onde Noè conobbe che l'acque erano scemate d'in su la

terra.
12 Ed egli aspettò sette altri gior12 ia colomba, ed essa non ritornò più a lui.

13 E nell' anno seicentunesimo di Noc, nel primo giorno del primo mese, l'acque furono asciutte d'in su la terra. E Noè, levato il coperto dell'Arca, vide che la faccia della terra ere accia

lella terra era asciutta. 14 E nel ventisettesimo giorno del secondo mese, la terra erà tut-

ta asciutta

15 Ed Iddio parlò a Noè, dicendo: 16 Esci fuor dell'Arca, tu, e la tua

moglie, ed i tuoi figliuoli, e le mo-gli de tuoi figliuoli, teco.

17 Fà uscir fuori teco tutti gli animali che son teco, di qualunque carne, degli uccelli, delle bestie, e di tutti i rettili che serpono sopra la terra: e lascia che scorrano per la terra, e figlino, e multiplichino in su la terra.

18 E Noè uscì fuori, co' suoi figliuoli, e con la sua moglie, e con le mogli de suoi figliuoli.

19 Tutte le bestie ancora, e tutti i rettili, e tutti gli uccelli, e tutti gli animali che si muovono sopra la terra, secondo le lor genera-

zioni, uscirono fuor dell'Arca. 20 E Noè edificò un'altare al Signore : e prese d'ogni *spezie d*'animali mondi, e d'ogni spezie d'uc-celli mondi, ed offerse olocausti sopra l'altare.

21 E'l Signore odorò un' odor soa-ve: e disse nel cuor suo, Io non maladirò più la terra per l'uomo: conciosiacosachè l'imaginazione del cuor dell' uomo sia malvagia fin dalla sua fanciullezza: e non percoterò più ogni cosa vivente, come ho fatto.

22 Da ora innanzi, quanto du-rerà la terra, sementa e ricolta, freddo e caldo, state e verno, giorno e notte, giammai non cesse-

ranno.

CAP. IX. ED iddio benedisse Noè, e i suoi figliuoli : e disse loro, Fruttate, e multiplicate, e riempiete

la terra.

2 E la paura, e lo spavento di voi sia sopra tutte le bestie della terra, e sopra tutti gli uccelli del cielo: essi vi son dali nelle mani, insieme con tutto ciò che serpe sopra la terra, e tutti i pesci del

mare. 3 Ogni cosa che si muove, ed ha vita, vi sarà per cibo: lo ve le do tutte come l'erbe verdi.

4 Ma pur non mangiate la carne con l'anima sua, ch'è il suo sangue. 5 E certamente lo ridomandero conto del vostro sangue, per le vostre persone lo ne ridonan-derò conto ad ogni bestia, ed agli uomini: lo ridomanderò conto della vita dell' uomo a qualunque suo fratello.

6 Il sangue di colui che spanderà il sangue dell'uomo sara sparso dall' uomo: periochè Iddio ha fatto

l'uomo alla sua imagine.
7 Voi dunque fruttate, e multi-plicate: generate copiosamento

plicate: generate copiosamento nella terra, e crescete in essa. 8 Poi Iddio parlò a Noè, ed a' suoi figliuoli con lui, dicendo: 9 E quant'è a me, ecco, lo fermo

il mio patto con voi, e con la vostra progenie dopo voi :

10 E con ogni animal vivente ch'e con voi, così degli uccelli, come degli animali domestici, e di tutte le fiere della terra, con voi : com con quelle che sono uscite f'ior deli' Arca, come con ogni altra bestia della terra.

Il Io fermo il mio patto con voi, ch'ogni carne non sarà più distrutta per l'acque del diluvio, e che non vi sara più diluvio, per

guastar la terra.

12 Oltr' a ciò Iddio disse, Questo sarà il segno dei patto ch'io fo fra me, e voi, e tutti gli animali viventi, che son con voi, in perpetuo

per ogni generatione.

13 Io ho messo il mio Arco nella nuvola: ed esso sarà per segno del patto fra me, e la terra. 14 Ed avverra che, quando io avrò coperta la terra di nuvole,

l'Arco apparirà nella nuvola.

15 Ed io mi ricorderò del mio pat-

to, ch'è fra me e voi, ed ogni ani-mal vivente, di qualunque carne: e l'acque non faranno più diluvio, per distruggere ogni carne.

16 L'Arco adunque sarà nella nuvola, ed lo lo riguarderò, per ricordarmi del patto perpetuo, fra Dio, ed ogni animal vivente, di qua-

lunque carne ch'e sopra la terra. 17 Così Iddio disse a Noè, Questo dil segno del patto, ch'io ho fermato fra me, ed ogni carne, ch'è

sopra la terra.

18 Or i figliuoli di Noè, che uscirono fuor dell'Arca, furono Sem. Cam, e lafet. E Cam fu padre di Canaan.

19 Questi tre furono figliuoli di Noè, e da essi, sparsi per tutta la terra, ella è stata popolata.

20 E Noè cominció ad esser lavorator della terra, e piantò la vigna. 21 E bevve del vino, e s'inebbriò. e si scoperse in mezzo del suo tabernacolo.

22 E Cam, padre di Canaan, vide le vergogne di suo padre, e lo rapportò fuori a' suoi due fratelli.

23 Ma Sem, e Iafet, presero un mantello, e se lo misero amendue in su le spalle: e, caminando a ritroso, copersero le vergogne del padre loro: e le facce loro erano volte indietro, tal che non videro le vergogne del padre loro. 24 E, quando Noè si fu svegliato

dal suo vino, seppe ciò che gli avea fatto il suo figliuol minore. 25 E disse, Maladetto sia Canaan: sia servo de' servi de' suoi fratelli 26 Ma disse, Benedetto sia il Si-more Iddio di Sem, e sia Canaan

or servo. 27 Iddio allarghi Iafet, ed abiti egli ne' tabernacoli di Sem: e sia Canaan lor servo

28 E Noè visse dopo'l diluvio

trencencinquant' anni. 29 E tutto'l tempo che Noè visse

fu novecencinguant' anni: poi morì.

CAP. X.

A queste sono le generazioni de' figliuoti di Noè : Sem, Cam, lafet: ed ad essi nacquero figlimali dopo'l diluvio.

2 I figliuoti di lafet furono Gomer. e Magog, e Madai, e lavan, e Tu-

bal, e Mesec, e Tims. 3 Ed i figlinoli di Gomer furono

Aschenaz, e Rifat, e Togarma, 4 Ed i figliuoli di lavan furono Ellea, e Tursds, Chittim, e Dodardm.

5 Da costoro, per le lor famiglie, nelle lor nazioni, è venuto lo spar-timento dell' Isole delle genti, ne' lor paesi, secondo la lingua di ciascun d'essi.

6 Ed i figliuoli di Cam furone Cus.

o Misraim, e Put, e Canaan.
7 Ed 1 figliuoli di Cus furono
Seba, ed Havila, e Sabta, e Rama,
e Sabteça : ed 1 figliuoli di Rama furono Seba, e Dedan.

8 E Cus generò Nimrod. Esso cominciò ad esser possente nella

terra.

9 Egli fu un potente cacciatore nel cospetto del Signore: perciò si dice, Come Nimrod, potente cacciatore nel cospetto del Signore.

10 E'l principio del suo regno fu Babilonia, ed Erec, ed Accad, e

Caine, nel paese di Sinear.

11 Di quel paese uscì Assur, ed edificò Ninive, e la città di Rehobot, e Cala,

12 E, fra Ninive e Cala, Resen.

la gran città. 13 E Misraim generò Ludim, ed Anamim, e Lehabim, e Naftuhim. 14 E Patrusim, e Casluhim, (onde

sono usciti i Filistei) e Caftorim. 15 E Canaan generò Sidon suo primogenito, ed Het:

16 E l' Iebuseo, e l'Amorreo, e'l Ghirgaseo: 17 El' Hivveo, e l'Archeo, el Si-

neo: 18 E l'Arvadeo, e'l Semareo, e l'Hamateo. E poi le famiglie de'

Cananei si sparsero. 19 Ed i confini de Cananei furono

da Sidon, traendo verso Gherar, fino a Gaza: e traendo verso Sodoma, e Gomorra, ed Adma, e

Seboim, fino a Lesa. 20 Questi sono i figliuoli di Cam, secondo le lor famiglie, e lingue.

ne' lor paesi, e nazioni. 21 A Sem ancora, padre di tutti i figliuoli d'Eber, e fratel maggiore

di lafet, nacquero figliuoli. 22 I figliuoli di Sem furono Elam ed Assur, ed Arfacsad, e Lud, ed

Aram. 23 Ed i figliuoli d'Aram furono Us.

Hul, Gheter, e Mas.

24 Ed Arfacsad generò Sela, e Sela generò Eber. 25 Ed ad Eber nacquero due fi-

gliuoli, il nome dell'uno fu Peleg : erciochè al suo tempo la terra fu divisa: e'l nome dell' altro suo fratello fu Ioctan.

26 E loctan generò Almodad, e

Selef, ed Asarmavet, e Iera: 27 Ed Hadoram, ed Huzal, e

28 Ed Obal, ed Abimael, e Seba: 29 Ed Ofir, ed Havila, e Iobab. Tutti costoro Arrens figlipoli di

30 E le loro abitazioni furono da Mesa, traendo verso Sefar, fino al monte Orientale.

3l Costoro furone i figliuoli di Sem, secondo le lor famiglie, e lingue, ne' lor paesi, per le lor

32 Queste son le famiglie de fi-glinoli di Noè, secondo le lor gene-razioni, nelle lor nazioni : e da costore sono discess le genti divise per la terra, dopo'l diluvio.

CAP. XL

OR tutta la terra era d'una favella, e d'un linguaggio.

2 Ed avvenne che, partendosi gli uomini d'Oriente, trovarono una pianura nel paese di Sinear, equivisi posarono.

equivia posarono.

3 E dissero l'uno all' altro, Or su,
facciamo de' mattoni, e cociamogli
col fuoco. I mattoni adunque fumuo lere in vece di pletre, e'l bitume in vece di malta

4 Poi dissero, Or su, edifichia med una città, ed una torre, la cui sommità giuraga fino al cielo, ed acquistiamoci fama: che talora noi non siamo dispersi sopra la faccia di tutta la terra.

5 El Signore discese, per veder la città, e la torre, che i figliuoli degli uomini edificavano.

6 E'i Signore disse, Ecco un medesimo popolo, ed cari tutti hanno un medesimo linguaggio, e questo di cominciamento del lor lavoro : ed ora tutto ciò c'hanno disegnato di fare non sarà loro divietato.

7 Or su, scendiamo, e confondiamo ivi la lor favella : aciochè l'uno non intenda la favella dell'al-

8 E'l Signore gli disperse di la se-pra la faccia di tutta la terra: ed si cessarono d'edificar la città.

9 Perciò essa fu nominata Babilonia: percioche il Signore confuse quivi la favella di tutta la terra: e disperse coloro di la sopra la faccia

dasperse cotos o managemento di tutta la terra.

10 Queste son le generazioni di
8cm: Sem, essendo d'età di cent'
ami, genero Ariacsad, due anni
capol diluvio.

II E Sem, dopo ch'ebbe generato

Arfacsad, visse cinquecent' anni, e generò figliuoli, e figliuole. 12 Ed Arfacsad, essendo vivuto trentacinque anni, generò Sela. 13 Ed Arfacsad, dopo ch'egil ebbe

generato Sela, visse quattrocento-tre anni, e generò figliuoli, e fi-

14 E Sela, essendo vivuto trent

anni, generò Eber. 15 E Sela, dopo ch'ebbe generato Eber, visse quattrocentotre anni. enerò figliuoli, e figliuole.

18 Ed Eber, essendo vivuto tren-

taquattr' anni, generò Peleg. 17 Ed Eber, dopo ch'ebbe generato Peleg, visse quattrocentrent' anni, e generò figliuoli, e figliuole. 18 E Peleg, essendo vivuto trent' anni, genero Reu. 19 E Peleg, dopo ch'ebbe generato

Reu, viece dugennove anni, e ge-

nerò figliuoli, e figliuole. 20 E Reu, essendo vivuto trenta-

due anni, generò Serug. 21 E Reu, dopo ch'ebbe generato Serug, visse dugensette anni, e ge-

nero figliuoli, e figliuole.

22 E Serug, essendo vivuto trent'
anni, genero Nahor.

23 E Serug, dopo ch'ebbe generato Nahor, visse dugent' anni, e generò figliuoli, e figliuole.

24 E Nahor, essendo vivuto ven-

tinov' anni, generò Tare. 25 E Nahor, dopo ch'ebbe generato Tare, visse cendiciannove an-

ni, e generò figliuoli, e figliuole. 26 E Tare, essendo vivuto a tant' anni, generò Abram, Nahor, ed Haran.

27 E queste son le generasioni di Tare. Tare generò Abram, Nahor, ed Haran : ed Haran generò Lot. 28 Or Haran morì in presenza di suo natio

Tare, suo padre, nel paese, in Ur de' Caldei. 29 Ed Abram, e Nahor, si presero delle mogli : il nome della moglie d'Abram era Sarai : e'l nome della moglie di Nabor, Milca: la quale

era figliuola d'Haran, padre di Mil-ca, e d'Isca. 30 Or Sarai era sterile e non avea

figliuoli.
31 E Tare prese Abram, suo figliuolo, e Lot, figliuol del suo figliuolo, cloé, d'Haran, e Sarai sua nora, moglie d'Abram, suo figliuolo: ed essi uscirono con loro fuor d'Ur de Caldei, per andar nel paese di Canaan: e, giunti fino in Charan, dimorarono quivi.

32 E'l tempo della vita di Tare fu dugencinque anni: poi morì in Charan.

CHAP. XII.

OR il Signore avea detto ad Abram, Vattene fuor del tuo paese, e del tuo parentado, e della casa di tuo padre, nel paese ch'io ti mostrerò.

2 Ed io ti farò divenire una gran gente, e ti benedirò, e magnificherò il tuo nome : e tu sarai benedizione.

3 Ed io benedirò coloro che ti benediranno, e maladirò coloro che ti

malediranno: e tutte le nazioni della terra saranno benedette in te.

4 Ed Abram se n'andò, come il Signore gli avea detto: e Lot andò con lui. Or Abram era d'età di settantacinque anni, quando partì

di Charan.

5 Abram adunque prese Sarai, sua moglie; e Lot figliuol del suo fratello, e tutte le lor facultà, ch'aveano acquistate: e parimente le persone ch'aveano acquistate in Charan: e si partirono, per andar nel paese di Canaan. E pervennero ai paese di Canaan.

6 Ed Abram passò per lo passe, fino al luogo di Sichem, fino alla pianura di More. Ed in quel tempo

i Cananci erano nel paese.

7 El Signore apparve ad Abram, e gli disse, Io darò questo paese alla tua progenie. Ed Abram edi-ficò quivi un'altare al Signore, che

gli era apparito. 8 Poi egli si tramutò di là verso'l monte, dalla parte Orientale di Betel, e tese i suoi padiglioni, avendo dal lato Occidentale Betel, e dall' Orientale Ai : ed edificò quivi un' altare al Signore, ed invocó il Nome

del Signore.

9 Poi Abram si parti, caminando, e traendo verso'i Mezzodi.

10 Or sopravenne una fame nel paese: ed Abram scese in Egitto, per dimorarvi: perciochè la fame

era grave nel paese. Il E come egli fu presso ad entrare in Egitto, disse a Sarai, sua moglie, Ecco, ora io so che tu sei

donna di bell' aspetto.

12 Laonde avverra che, quando gli Egizij ti vedranno, diranno, Costei è moglie di costui : e m'uccideran-

no, ed a te scamperanno la vita.

13 Deh, dì che tu sei mia sorella: aciochè per cagion di te mi sia fatto del bene, e per amor tuo la

vita mi sia conservata.

14 Avvenne adunque che, come Abram fu venuto in Egitto, gli Egizij riguardarono quella donna: perchè ella era molto bella.

15 Ed i principi di Faraone, vedutala, la commendarono a Faraone: onde quella donna fu presa, e me-

nata in casa di Faraone.

16 Ed egli fece del bene ad Abram, per amor di lei: ed egli n'ebbe pecore, e buoi, ed asini, e servi, e serve, ed asine, e camelli

17 Ma 'I Signore percosse Faraone, e la sua casa, di gran piaghe, per cacion di Sarai, moglie d'Abram. 18 E Faraone chiamò Abram, e

gli disse, Che cosa è questo che tu m'hai fatto è perchè non m'hai tu Nobiarato ch'ella era tua moglie?

19 Perchè dicesti, Ell'è mia sore!la? onde io me l'avea presa per moglie: ora dunque, eccoti la tua

moglie, prendila, e vattene. 20 E Faraone diede commessione di lui a *certi* uomini: ed essi accommiatarono lui, e la sua moglie,

e tutto quello ch'era suo.

## CAP. XIII.

BRAM adunque sall d'Egitto, A con la sua moglie, e con tutto ciò ch'era suo, e con Lot, traendo verso'l Mezzod).

2 (Or Abram era grandemente possente in bestiame, in argento.

ed in oro.)

3 Ed egli, seguendo il suo viag-do, ando dai Mezzodì fino a Betel, fino al luogo dove prima erano stati

i suoi padiglioni, fra Betel, ed Al.

4 Nel luogo ove era l'altare ch'
egli avea prima fatto quivi: ed
Abram invocò quivi il Nome del

Signore. B Or Lot ancora, ch'andava con Abram, avea pecore, e buoi, e pa-

diglioni.

6 E'l paese non gli poteva portare, abitando amendue insieme : perciochè le lor facultà erano grandi: e non potevano dimorare insieme.

7 E nacque contesa fra' pastori del bestiame d'Abram, ed i pastori del bestiame di Lot. (Or i Cananei. ed i Ferezel abitavano allora nel

paese.) 8 Ed Abram disse a Lot, Deh, non siavi contesa fra me, e te: nè fra i miei pastori, ed i tuoi: conclosiacosachè noi siamo fratelli.

9 Tutto'l paese non è egli davanti a te : deh, separati d'appresso a me : se tu vaí a sinistra, io andrò a destra: e se tu vai a destra, io an-

drò a sinistra.

10 E Lot, alzati gli occhi, riguardò tutta la pianura del Giordano, ch'era tutta adacquata: avanti che'l Signore avesse distrutto Sodoma, e Gomorra, quella era come il glar-dino del Signore, come il paese

d'Egitto, fino a Soar. 11 É Lot elesse per se tutta la pianura del Giordano : ed egli si parti, traendo verso l'Oriente : e così si

epararono l'un dall'altro. 12 Abram dimoré nel paese di Canann, e Lot dimorò nelle terre della pianura, ed andò tendendo i suol padiglient fin the venne a Sodoma.

13 Or gli momini di Sodoma erano grandemente scellerati, e peccatori

contral Signore.

14 E'l Signore disse ad Abram, dopo che Lot si fu separato d'appresso a lui, Alza ora gli occhi tuol, e riguarda, dal luogo ove tu sei, verso'l Settentrione, verso'l Messodi.

verso l'Oriente, e verso l'Occidente. 15 Perciochè io darò a te, ed alla tua progenie, in perpetuo, il paese che tu vedi.

16 E farò che la tua progenie sarà come la polvere della terra : che se alcuno può annoverar la polvere della terra, anche potrassi annove-

rar la tua progenie. 17 Levati, va' attorno per lo paese per largo, e per lungo: percioche lo te'l darò.

18 Abram adunque andò tendendo i suoi padiglioni: e, giunto alle pia-nure di Mamre, che sono in He-bron, dimorò quivi, e v'edificò un' altare al Signore.

CAP. XIV.

Ravvenne al tempo d'Amrafel, re di Sinear : d'Arioc, re d'Ellasar: di Chedor-laomer, re d'Elam:

e di Tideal, re de' Goi:

2 Ch'essi fecero guerra contra Bera, re di Sodoma; e contra Birsa, re di Gomorra; e contr'a Sineab, re d'Adma; e contr'a Semeeber, re di Seboim ; e contra'l re di Bela, ch' è Sour.

3 Tutti costoro, fatta lega insieme, s'adunarono nella Valle di Siddim,

ch' è il mar salato.

4 Essi erano stati soggetti a Che-dor-laomer lo spazio di dodici anni, ed al decimoterzo s'erano ribellati. 5 E nell'anno decimoquarto, Chedor-laomer, e li re ch'erane con lu erano venuti, ed aveano percossi i Rafei, in Asterot-carnaim: ed i Zusei, in Ham; e gli Emei, nella pia-nura di Chiriataim;

6 E gli Horei, nelle lor montagne di Seir, fino alla pianura di Paran,

ch'e presso al diserto.

7 Poi, rivoltisi, erano venuti in En-mispat. ch'è Cades: ed aveano percosso tutto'l territorio degli Analechiti: ed anche gli Amorrei che dimoravano in Hassson-tamar.

8 E'i re di Sodoma, e'i re di Gomorra, e'l re d'Adma, e'l re di Seboim, e'l re di Bela, ch' è Soar, uscirono, ed ordinarono la battaglia nella Valle di Siddim, contra questi.

9 Contra Chedor-laomer, re d'Elam, e Tideal, re de Goi; ed Amrafel, re di Sinear; ed Arioc, re d'Elar : quattro re contra cinque.

10 Or la Valle di Siddim era piena di pozzi di bitume : e li re di Sodoma, e di Gomorra, si misero in fuga, e cascarono dentro que pozzi : e coloro che acamparono fuggirono verso'l monte.

Il E quelli re presero tutte le ricchezze di Sodoma, e di Gomorra, e tutta la lor vittuaglia: pol se m'andomno.

12 Presero ancora Lot, figliuol del fratello d'Abram, il quale abitava in Sodoma, e la roba d'esso : poi se n'andarono.

13 Ed alcuno ch'era scampato venne, e rapportò la cosa ad Abram Ehreo, il qual dimorava nelle pia-nure di Mamre Amorreo, fratello d'Escol, e fratello d'Aner, i quali erano collegati con Abram.

14 Ed Abram, com' ebbe inteso che'l suo fratello era menato pri-gione, armò trecendiciotto de' suoi allievi nati in casa sua, e perseguì

coloro fino in Dan.

15 Ed egli, co' suoi servitori, gli assalì di notte da diverse bande, e gli sconfisse, e gli persegui fino in Hoba, ch' è dal *lato* sinistro di Damasco.

16 E ricoverò tutta la roba: riscosse ancora Lot, suo fratello, e la sua roba, ed anche le donne, e'l

popolo.

17 E di poi, come egli se ne ritor-nava dalla sconfitta di Chedor-laomer, e de' re ch'erano con lui, il re di Sodoma gli uscì incontro nella Valle della planura, ch'è la Valle del re.

18 E Melchisedec, re di Salem, arrecò pane, e vino : or egli era Sacer-

dote dell' Iddio altissimo.

19 E lo benedisse : dicendo, Benedetto sia Abram, appo l'Iddio altissimo, possessor del cielo, e della 20 E benedetto sia l'altissimo Id-

dio, che t'ha dati i tuoi nemici nelle mani. Ed Abram gli diede la decima d'ogni cosa.

21 E'l re di Sodoma disse ad Abram. Dammi le persone, e prendi per te

la roba. 22 Ma Abram rispose al re di Sodoma, Io ho alzata la mano al Signore Iddio altissimo, possessor del cielo, e della terra: 23 Se, di tutto ciò ch'è tuo, io

prendo pure un filo, od una cor-reggia di scarpa : che talora tu non

dica, Io ho arricchito Abram. 24 Salvo sol quello che questi fanti hanno mangiato, e la parte degli uomini che sono andati meco: cioc, Aner, Escol, e Mamre: essi prenderanno la lor parte.

CAP. XV.

DOPO queste cose, la parola del Signore fu indirizzata ad Abram in visione: dicendo, Non temere, o Abram : io ti sono scudo :

il tuo premio è molto grande. 2 Ed Abram disse, O Signore I dio, che mi daresti? conclosiac sach'io viva senza figliuoli, e col c'ha il governo della mia casa ∂ questo Eliezer Damasceno.

3 Abram disse ancora, Ecco, tu non m'hai data progenie : ed ecco. un servo nato in casa mia sara mio

4 Ed in quello stante la parola del Signore gli fu indirizzata: dicendo. Costui non sarà tuo erede: anzi colui ch'uscirà delle tue vi-

scere sarà tuo erede.

5 Poi lo menò fuori, e gli disse, Riguarda ora verso'l cielo, ed annovera le stelle, se pur tu le puoi annoverare. Poi gli disse, Così sarà la tua progenie.

6 Ed esso credette al Signore : e'l

Signore gl'imputò ciò a giustizia.

7 E gli disse, Io sono il Signore, che t'ho fatto uscire d'Ur de' Caldel, per darti questo paese, aciochè tu lo possegga.

8 Ed Abram rispose, Signore Id-

dio, a che conoscerò io ch'io lo possederò?

9 E'l Signore gli disse, Pigliami una giovenca di tre anni, ed una capra di tre anni, ed un montone di tre anni, ed una tortola, ed un

pippione.

10 Ed egli prese tutte quelle cose, scuna metà dirimpetto all'altra: ma non partì gli uccelli.

11 Or certi uccelli discesero sopra que' corpi morti, ed Abram sbuf-

tando gli cacciò. 12 Ed in sul tramontar del sole, un profondo sonno cadde sopra Abram: ed ecco, uno spavento, ed una grande occurità cadde sopra lui. 13 El Signore disse ad Abram, Sappi pure che la tua progenie di-morerà come straniera in un paese che non sarà suo, è servirà alla gente di quel passe, la qual l'affin-gerà: e ciò sarà per lo spazio di quattrocent' anni. 14 Ma altresì lo farò giudicio della

gente alla quale avrà servito : poi essi se n'usciranno con gran ric-

15 E tu te n'andrai a' tuoi padri in pace, o sarai seppellito in buona vecchiezza.

16 E nella quarta generazione, essi ritorneranno qua: perciochè fino ad ora l'iniquità degli Amorrei non è compiuta.

17 Or, come il sole al fu coricato, venne una caligine: ed ecco un forno fumente, ed un torchio acceso, il qual passò per meszo quelle parti di quegli animali.

18 In quel giorno il Signore fece patto con Abram : dicendo, Io ho dato alla tua progenie questo paese, dal flume d'Egitto fino al Fiume grande, ch'è il fiume Eufrate. 19 Il paese de' Chenel, e de' Che-nizzei, e de' Cadmonel :

20 E degl' Hittel, e de' Ferezel, e de' Rafel :

21 E degli Amorrei, e de Cananei. e de' Ghirgasei, e degl' Iebusei.

CAP. XVI. R Sarai, mogile d'Abram, non gli partoriva figliuoli : ed, avendo una serva Egizia, nominata

Hagar:

2 Disse ad Abram, Ecco, ora il Signore m'ha fatta sterile, tal che non posso far figliuoli : deh, entra dalla mia serva; forse avrò progenie da lei. Ed Abram acconsenti alla voce di Sarai.

3 Sarai adunque, moglie d'Abram, prese Hagar Egizia, sua serva, dopo che Abram fu abitato nel paese di Canaan lo spazio di dieci anni, e la diede ad Abram, suo ma-

rito, da *esse*rgii per moglie. 4 Ed egli entrò da lei, ed ella concepette: e, veggendo ch'avea con-ceputo, sprezzò la sua padrona. 5 E Saral disse ad Abram, L'ingiu-

ria ch'è fatta a me è sopra te : io t'ho data la mia serva in seno: ed ella, veggendo c'ha conceputo, mi sprezza: il Signore giudichi fra

me, e te. 6 Ed Abram rispose a Sarai, Ecco, la tua serva è in man tua: falle come ti piacerà. Sarui adunque l'afflisse : laonde ella se ne fuggi dal suo cospetto

7 E l'Angelo del Signore la trovò presso d'una fonte d'acqua, nel diserto: presso della fonte ch'è in su la via di Sur.

8 E le disse, Hagar, serva di Sa rai, onde vieni? ed ove vai? E ella rispose, Io me ne fuggo dal cospetto di Sarai, mia padrona. 9 E l'Angelo del Signore le disse,

Ritornatene alla tua padrona, ed umiliati sotto la sua mano.

10 L'Angelo del Signore le disse ancora, lo multiplichero grandepotrà annoverare, per la molti-tudine.

11 L'Angelo del Signore le disse oltr'a ciò, Ecco, tu sei gravida, e partorirai un figliuolo, al quale poni nome Ismael: perciochè il Signore ha udita la tua affizione.

12 Ed esso sara un'uomo simigliante ad un' asino salvatico: la man sua sard contr'a tutti, e la man di tutti contre lui: ed egli abiterà dirimpetto a tutti i suoi fratelH.

13 Allora Hagar chiamò il nome del Signore che parlava con lei, Tu

sei l'Iddio della veduta : perciochè i colui che sarà nato in casa tra. disse, Ho io pur qui ancora veduto. dono la mia visione.

14 Perciò quel posso è stato nominato. Il posso del vivente della visione: ecco, egli è fra Cades, e

Bered. 15 Ed Hagar partori un figituolo ad Abram: ed Abram nominò il

suo figliuolo, c'Hagar avea parto-rito, Ismael. 16 Ed Abram era d'età d'ottantacel anni, quando Hagar gli partori la-

CHAP. XVII.

Pol, quando Abram fu d'età di novantanove anni, il Signore gli apparve, e gli disse, loson l'Iddio Omnipotente: camina davanti a

me, e sij întiero. 2 Ed io stabilirò il mio patto fra me, e te : e t'accrescerò grandissi-

mamente. 3 Allora Abram cadde sopra la ua faccia, ed Iddio parlò con lui :

dicendo. 4 Quant's a me, ecco, io fo il mio patto teco: Tu diventeral padre d'una moititudine di nazioni

5 E tu non sarai più nominato Abram: ansi il tuo nome sara Abraham: perciochè io t'ho costituito padre d'una moltitudine di nazioni.

6 E ti farò multiplicare grandissi-mamente, e ti farò divenir nazioni,

e re usciranno di te.

7 Ed io fermerò il mio patto fra 7 Ed to termero il mio patto tra me, et e, ed i tuol discendenti dopo te, per le lor generazioni, per patto perpetuo: per esser l'iddio tuo, e della tua progenie dopo te. 8 E darò a te, ed a' tuol discendenti dopo te, il paese, deve tu

abiti come forestiere, tutto'i paese di Canaan, in possessione perpetua:

e sarò loro Dio.

9 Iddio diese ancora ad Abraham Tu altresì, ed i tuoi discendenti dopo te, per le lor generazioni, os-

servate il mio patto.

10 Quest' e il mio patto, ch'io fo fra me, e voi, e la tua progenie dopo te, il quale voi avete ad osservare. Ogni maschio d'infra voi sia circunciso.

11 E voi circunciderete la carne del vostro prepuzio, e ciò sarà per mo del patto fra me, e vol.

12 Ed ogni maechio d'infra voi sarà circunciso nell' età d'otto giorni, per le vostre generazioni: così il serve che sarà nato in casa, come colui che sarà stato comperate con danari d'infra qualunque popole straniere, che non sarà della rogenie.

13 Circunsidasi del tutto, così

come colui che tu avrai comperato co' tuoi danari: e sia il mio patto nella vostra carne, per patto perpetuo.

14 E quant' è al maschio incircunciso, la carne del cui prepusio non sara etata circunciea ; sia una tal persona ricisa da' suoi popoli :

ella ha violato il mio patto. 15 Oltra ciò Iddio disse ad Abraham, Quant'è a Sarai, non chiamar più la tua moglie Sarai: perciochè il suo nome ha ad esser Sara.

16 Ed lo la benedirò, ed anche ti darò d'essa un figiluolo : io la be-nedirò, ed ella diventerà nazioni e d'essa usciranno re di popoli.

17 Ed Abraham cadde sopra la su faccia, e rise, e disse nel cuor suo, Nascera egli pure un figliuolo ad un uome di cent' anni ? e Sara, ch' è d'età di novant' anni, partorirà

ella pure? 18 Ed Abraham disse a Dio, Viva

pure ismael nel tuo cospetto.

19 Ed Iddio disse, Anzi Sara, tua
moglie, ti partorirà un figliucio, a tu gli porrai nome issae: ed io
fermerò il mio patto con lui, per atto perpetuo per la sua progenie

patto perpetto positione dopo lui.

20 E quant'è ad Ismael ancora,

20 E quant'è ad Ismael ancora, nedetto, e lo farò multiplicare, e crescer grandissimamente : egli ge-nererà dodici principi, ed io lo farò

divenire una gran nazione. 21 Ma io fermerò il mio patto con Isaac, il qual Sara ti partorirà l'anno vegnente, in quest' istessa

stagione. 22 E, quando Iddio ebbe finito di parlar con Abraham, egli se ne

sali d'appresso a lui. 23 Ed Abraham prese Ismael, suo figliuolo, e tutti coloro che gli erano nati in casa, e tutti coloro ch'egli avea comperati co' suoi danari, tutti i maschi de' suoi famigliari; e circuncise il prepuzio della lor carne, in quell'istesso giorno, come Iddio gliene avea pariato.

24 Or Abraham era d'età di novantanov' anni, quando egli cir-cuncise la carne del suo prepusio.

25 Ed Ismael, suo figliuolo, era d'età di tredici anni, quando gli fu circuncisa la carne del suo prepusio. 26 In quell' istesso giorno fu cir-cunciso Abraham, ed Ismael, suo

figliuolo. 27 Furono parimente circuncisi con lui tutti gli uomini della sua

casa, così quelli ch'erano nati in casa, come quelli ch'erano stati comperati con danari d'infra gii stranleri.

CAP. XVIII.

DOI 'l Signore gli apparve nelle ianure di Mamre, essendo egli pianure di Mamre, essendo egli a sedere all' entrata del padiglione,

in sul caldo del giorno.

2 Ed egli, alzati gli occhi, riguardò, ed ecco, tre uomini si presentarono a lui : e come egli gli ebbe veduti, corse loro incontro dall' entrata del padiglione, e s'inchinò verso terra. 3 E disse, Deh, Signor mio, se io ho trovato grazia appo te, non passar, ti prego, oltre la stanza del tuo servitore.

4 Deh, prendasi un poco d'acqua, e lavatevi i piedi, e vi posate sotto

quest' albero. 5 Ed io arrecherò una fetta di pane, e voi vi conforterete il cuore : poi procederete al vostro camino: conclosiacosachè per questo siste passati dal vostro servitore. essi dissero, Fà così come tu hai

6 Abraham adunque se n'andò in fretta nel padiglione a Sara, e le disse, Prendi prestamente tre misure di fior di farina, ed intridila,

e fanne delle schiacciate.

7 Abraham corse ancora all armento, e ne prese un vitello tenero. e buono, e lo diede al servitore, il qual s'affrettò d'apparecchiarlo

8 Poi prese del burro, e del latte, e quel vitello, che'l servitore avea apparecchiato, e pose queste cose davanti a loro: ed egli si stette presso di loro sotto quell'albero: ed essi mangiarono.

9 E gli dissero, Ov' è Sara, tua Ed egli rispose, Eccola moglie?

nel padiglione.

10 Ed egli gli disse, Io del tutto ritornerò a te, l'anno vegnente, in quest' istessa stagione: ed ecco, Sara, tua moglie, avrà un figliuolo. Or Sara ascoltava all' uscio del padiglione, dietro al quale essa era-

Il Or Abraham, e Sara, erano vecchi, ed attempati; ed era ces-sato a Sara ciò che sogliono aver le

donne.
12 E Sara rise tra sè stessa: dicemdo, Avrei io diletto dopo essere invecchiata? ed oltr'a ciò il mio

signore è vecchio.

13 E'l Signore disse ad Abraham, Perchè ha riso Sara: dicendo, Partorirei io pur certamente, essendo già vecchia?

14 Evvi cosa alcuna difficile al Signore? lo ritornerò a te al termine posto, l'anno vegnente in quest' istessa stagione, e Sara avrà

un figliuolo. 15 E Sara nego d'aver riso: di-cendo, lo non ho riso: perciochè 'e paura. Ma egli le disse, Non

dir così : perciochè tu hai riso. 16 Poi quegli uomini si levarono di là, e si dirizzarono verso Sodoma: ed Abraham andava con

loro, per accommiatargil.
17 E'i Signore disse, Celerò io ad

Abraham *ciò* ch'io son per fare ? 18 Conciosiacosach'Abraham abbia pure a diventare una grande e possente nazione: ed in lui saranno benedette tutte le nazioni della terra.

19 Perciochè io l'ho conosciuto: io gliel palesero, aciochè ordini a' suoi figliuoli, ed alla sua casa, dopo sè, ch'osservino la via del Signore, per far giustizia, e glu-dicio: aciochè il Signore faccia avvenire ad Abraham quello che

gli ha promesso. 20 Il Signore adunque disse, Certo il grido di Sodoma, e di Gomorra. è grande: e'l lor peccato è molto

21 Ora io scenderò, e vedrò se son venuti allo stremo, come il grido n'è pervenuto a me : e se

no, io lo saprò.

22 Quegli uomini adunque, partitisi di la, s'inviarono verso Sodoma: ed Abraham stette ancora

davanti al Signore. 23 Ed Abraham s'accostò, e disse, Faresti tu pur perire il giusto con l'empio? 24 Forse vi son cinquant uo-

mini giusti dentro a quella città; gii faresti tu eziandio perire? anzi non perdoneresti tu a quel luogo per amor di cinquant uomini giusti, che vi fosser dentro? 25 Sia lungi da te il fare una

cotal cosa, di far morire il giusto con l'empio, e che'l giusto sia al par con l'emplo: sia ciò lungi da te : il Giudice di tutta la terra non

farebbe egli diritta giustizia?
26 E'l Signore disse, Se lo trovo dentro alla città di Sodoma cinquant' uomini giusti, io perdonerò a tutto'l luogo per amor d'essi.

27 Ed Abraham rispose, e disse Ecco ora io ho pure impreso di parlare al Signore, benche io sia

polvere, e cenere.

28 Forse ne mancheranno cinque di que cinquant uomini giusti: distruggeresti tu tutta la città per cinque persone? E'l Signore disse, Se lo ve ne trovo quarantacinque, io non la distruggerò.

29 Ed Abraham continuò di parlargii: dicendo, Forse vi se ne troveranno quaranta. E'l Signore disse, Per amor di que' quaranta,

io nol farò. 30 Ed Abraham disse, Deh, non adirisi il Signore, ed io parlerò,

Forse vi se ne troveranno trenta. E'l Signore disse, Io nol farò, se ve ne trovo trenta.

31 Ed Abraham disse, Ecco ora lo ho impreso di parlare al Signore: Forse vi se ne troveranno venti. E'l Signore disse, Per amor di que' venti, io non la distruggerò.

32 Ed Abraham disse, Deh, non adirisi il Signore, ed io parlerò sol questa volta: Forse vi se ne troveranno dieci. E'l Signore disse, Per amor di que dieci, io non la distruggerò.

33 E quando'l Signore ebbe finito di parlare ad Abraham, egli n'andò: ed Abraham se ne ritornò al suo luogo.

CAP. XIX.

R que' due Angeli giunsero in Sodoma, in su la sera : e Lot sedeva alla porta di Sodoma: e come egli gli vide, si levò per andar loro incontro: e s'inchinò verso terra.

2 E disse, Or su, signori miei, io vi prego riducetevi in casa del vostro servitore, e statevi questa notte ad albergo, e vi lavate i piedi: poi domattina voi vi leverete, e ven andrete al vostro camino. Ed essi dissero, No: anzi noi staremo questa notte in su la piazza.

3 Ma egli fece loro gran forza, tanto ch'essi si ridussero appo lui, ed entrarono in casa sua. Ed egli fece loro un convito, e cosse de pani

azzimi, ed essi mangiarono 4 Avanti che si fosero posti a gia-cere, gli uomini della città di So-doma intorniarono la casa, giovani, e vecchi, tuttol popolo, fin dalle stremità della città.

5 E chiamarono Lot, e gli dissero, Ove son quegli uomini, che son venuti a te questa notte? menaglici fuori, aciochè noi gli conosciamo.
6 E Lot usci fuori a loro, in su la

porta, e si serrò l'usclo dietro. 7 E disse, Deh, fratelli miei, non

fate male.

8 Ecco ora io ho due figliuole, che non hanno conosciuto uomo: deh, lasciate ch'io le vi meni fuori, e fate loro come vi piacerà : sol non fate nulla a questi uomini : perciochè per questo son venuti all'ombra del

mio coperto.

9 Ma essi gli dissero, Fatti in là, Poi flissero, Quest' uno è venuto oud per dimorarvi come stranlere, e pur fa il giudice : ora noi faremo peggio a te ch' a loro. Fecero adunque gran forza a quell' uomo Lot, e s'accostarono per romper l'uscio.

10 E quegli uomini stesero le mani, e ritrassero Lot a loro, dentro

alla casa: poi serrarono l'uscio. 11 E percossero d'abbarbaglio gli uomini ch'erano alla porta della casa, dal minore al maggiore : onde essi si stancarono, per trovar la

12 E quegli nomini dissero a Lot, Chi de' tuoi è ancora quì ? fa uscir di questo luogo generi, figliuoli, e figliuole, e chiunquè é de tuoi in

questa città. 13 Perclochè noi di presente distruggeremo questo luogo: perchè

il grido loro è grande nel cospetto del Signore : e'i Signore ci ha man-

dati per distruggerio. 14 Lot adunque uscì fuori, e parlò a' suoi generi, che doveano prender le sue figliuole : e disse loro, Levatevi, uscite di questo luogo: perclochè il Signore di presente distruggerà questa città : ma parve

loro ch'egli si facesse beffe.

15 E, come l'alba cominciò ad apparire, gli Angeli sollecitarono Lot: dicendo, Levati, prendi la tua moglie, e le tue due figlinole, che qui si ritrovano: che talora tu non peisca nell' iniquità della città. 16 Ed egli s'indugiava: ma quegli

uomini presero lui, la sua moglie, e le sue due figliuole, per la mano, (perciochè il Signore voleva risparmiarlo) e lo fecero uscire, e lo mi-

sero fuor della città.

17 E quando gli ebber fatti uscir fuori, il Signore disse, Scampa sopra l'anima tua : non riguardarti dietro, e non fermarti in tutta la planura: scampa verso'l monte, che talora tu non perisca.

18 E Lot disse foro, Deh no, Si-

19 Ecco ora il tuo servitore ha trovato grazia appo te, e tu hai usata gran benignità in ciò c'hai fatto verso me, conservando in vita la mia persona: ma io non potro scampar verso'l monte, che'l male non mi giunga, onde io morrò.

20 Deh ecco, questa città è vicina, per rifuggirmici, ed è poca cosa : deh, lascia ch'io mi salvi là, (non è ella poca cosa?) e la mia persona

resterà in vita

21 Ed egli gli disse, Ecco, io tho esaudito eziandio in questa cosa, er non sovverter quella città, della quale tu hai parlato.

22 Affrettati, scampa là : perciochè io non potrò far nulla, fin che tu non vi sij arrivato. Perciò quella città è stata nominata Soar. 23 Il sole si levava in su la terra,

quando Lot arrivò a Soar. 24 E'l Signore fece plover dal cielo sopra Sodoma, e sopra Gomo solfo, e fuoco, dal Signore.

25 E sovvertì quelle città, e tutta la pianura, e tutti gli abitanti d'esse città, e le piante della terra.

26 Or la moglie di Lot riguardò di dietro a lui, e divenne una statua

di sale.

27 Ed Abraham, levatosi la mattina a buon' ora, ando al luogo ove s'era fermato davanti al Signore.

28 E. riguardando verso Sodoma. e Gomorra, e verso tutto'l paese della pianura, vide che dalla terra saliva un fumo simile ad un fumo di fornace.

29 Così avvenne che, quando Iddio distrusse le città della pianura, egli si ricordò d'Abraham, e mandò Lot fuori di mezzo la sovversione. mentre egli sovvertiva le città, nelle

quali Lot era dimorato. 30 Poi Lot salì di Soar, e dimorò nel monte, insieme con le sue due figliuole, (perciochè egli temeva di dimorare in Soar) e dimorò in una spilonca, egli, e le sue due figliuole. 31 E la maggiore disse alla mi-nore, Nostro padre è vecchio: e non

v'e più uomo alcuno nella terra, ch' entri da noi, secondo l'usanza di

tutta la terra

32 Vieni, diam bere del vino a nostro padre, e giacciamoci con lui : e così di nostro padre conserveremo

in vita alcuna progenie.

33 Quell'istessa notte adunque diedero ber del vino a lor padre : e la maggiore venne, e si giacque con suo padre, il quale non s'avvide nè quando ella si pose a giacere, nè quando si levò.

34 E'l giorno seguente, la mag-giere disse alla minore, Ecco, la notte passata io son giaciuta con mio padre: diamogli ber del vino ancora questa notte: poi và, e giaciti con lui: così di nostro padre conserveremo in vita alcuna progenie.

35 Quella notte adunque diedero ancora ber del vino al padre loro, e la minore si levò, e si giacque con lui : ed egli non s'avvide nè quando ella si pose a giacere, nè quando si levò.

36 E le due figliuole di Lot con-

cepettero di lor padre.

37 E la maggiore partori un fi-gliuolo, al quale pose nome Moab. Esso è il padre de Moabiti, che son fino ad oggi. 38 E la minore partorì anch' essa

un figliuolo, al quale pose nome Ben-ammi. Esso è il padre degli Ben-ammi. Ammoniti, *che son* fino ad oggi.

CAP. XX.

ED Abraham se n'andò di là ver-so'l paese del Mezzodì, e dimorò Cades, e Sur: ed abito come forestiere in Gherar.

2 Ed Abraham diese della sua moglie Sara, Ell'e mia sorella. Ed Abimelec, re di Gherar, mandò a torla.

3 Ma Iddio venne ad Abimelec in sogno di notte, e gli disse, Ecco, tu sei morto, per cagion della donna che tu hai tolta, essendo ella mari-

tata ad un marito. 4 (Or Abimelec non se l'era accostato.) Ed egli disse, Signore, uccideresti tu tutta una nazione, ed

anche giusta?

5 Non m'ha egli detto, Ell'e mia sorella? ed essa ancora ha detto. Egli è mio fratello: io ho fatto questo con integrità del mio cuore, e con innocenza delle mie mani.

6 Ed Iddio gli disse in sogno, An-ch'io so che tu hai fatto questo con integrità del tuo cuore : onde io ancora t'ho impedito di peccar contr' a me: perciò non t'ho permesso di toccarla.

7 Ora dunque restituisci la moglie a quest' uomo : perciochè egli è profeta: ed egli pregherà per te, e tu viveral: ma, se tu non la restituisci, sappi che per certo morrai, tu, e tutti i tuol

8 Ed Abimelec, levatosi la matti-na, chiamò tutti I suoi servitori, e raccontò in lor presenza tutte que-ste cose: e quegli uomini temettero

grandemente.

9 Ed Abimelec chiamò Abraham, e gli disse, Che cosa ci hai tu fatto e di che t'ho io offeso, che tu abbi fatto venir sopra me, e sopra'l mio regno, un gran peccato? tu hai fatto inverso me cose che non si convengono fare.

10 Abimelec disse ancora ad Abraham, A che hai tu riguardato, fa-

cendo questo ?

11 Ed Abraham disse, Io l'ho futto, perciochè io diceva, E'non v'é pure alcun timor di Dio in questo luogo: e m'uccideranno per cagion della mia moglie.

12 E pure anche certo ell'd mia sorella, figliuola di mio padre, ma non già figliuola di mia madre : ed è di-

venuta mia moglie.

13 Or facendomi Iddio andar quà e là, fuor della casa di mio padre, io le ho detto, Questo è il favor che tu mi faral: dovunque noi giugneremo, dì di me, Egil è mio fratello. 14 Ed Abimelec prese pecore, buoi,

servi, e serve, e le diede ad Abraham, e gli restituì Sara, sua moglie. 15 Ed Abimelec disse, Ecco, il mio paese è davanti a te, dimora do-

vunque ti piacerà. 16 Ed a Sara disse, Ecco, io ho donati mille sicli d'argento al tuo fratello: ecco, egli t'é coverta d'occhi appo tutti coloro che son teco.

con tutto ciò, ella fu ripresa. 17 Ed Abraham fece orazione a Dio: ed Iddio guarl Abimelec. e la

sua moglie, e le sue serve : e poterono partorire.

18 Perciochè il Signore avea del tutto serrata ogni matrice alla casa d'Abimelec, per cagion di Sara, moglie d'Abraham.

CAP. XXI.

F1 Signore visito Sara, come avea detto. E'l Signore fece a Sara come n'avea parlato.

2 Ella adunque concepette, e par-tori un figliuolo ad Abraham, nella vecchiezza d'esso, al termine ch'id-

dio gli avea detto.

3 Ed Abraham pose nome Issac

al suo figliuolo che gli era nato, il qual Sara gli avea partorito.

4 Ed Abraham circuncise Issac,

suo figliuolo, nell'età d'otto giorni, come Iddio gli avea comandato. 5 Or Abraham era d'età di cent'

anni, quando Isaac, suo figliuolo, gli nacque. 6 E Sara disse, Iddio m'ha fatto di

che ridere: chiunque l'intenderà

7 Disse ancora, Chi avrebbe detto ad Abraham, che Sara allatterebbe figliuoli? conciosiacosach'io gli abhis partorito un figliuolo nella sua cchiezza.

8 Poi, essendo il fanciullo cresciuto, fu spoppato: e nel giorno ch'I-

saac fu spoppato, Abraham fece un gran convito.

9 E Sara vide che'l figliuolo d'Haar Egizia, il quale ella avea partorito ad Abraham, si faceva beffe.

10 Onde ella disse ad Abraham, Caccia via questa serva, el suo fi-gliuolo: perciochè il figluol di questa serva non ha da essere erede col mio figliuolo Isaac.

11 E ciò dispiacque grandemente ad Abraham, per amor del suo filiuolo.

12 Ma Iddio gli disse, Non aver dispiacere per lo fanciulio, nè per ta tua serva: acconsenti a Sara in tutto quello ch'ella ti dirà: perciochè in Isaac ti sarà nominata proeni

13 Ma pure lo farò che anche il figlinolo di questa serva diventerà una nazione: perciochè egli é tua

rogenie.

14 Abraham adunque, levatosi la mattina a buon' ora, prese del pane, ed un bariletto d'acqua, e diede ciò ad Hagar, mettendo*glielo* in ispalla : le diede ancora il fanciullo, e la mandò via. Ed ella si partì, ed andò errando per lo diserto di Beerseba.

15 Ed essendo l'acqua del bariletto venuta meno, ella gittò il fanciullo

sotto un'arbuscello.

16 Ed ella se n'andò, e si pose a sedere dirimpetto, di lungi intorno ad una tratta d'arco: perciochè ella diceva, Ch' lo non vegga mo-rire il fanciullo: e sedendo con dirimpetto, alzò la voce, e pianse,

17 Ed Iddio udi la voce del fanciullo, e l'Angelo di Dio chiamò Hagar dal cielo, e le disse, Che hai, ar? non temere: Hagar? non temere: percioché Iddio ha udita la voce del fanciulio.

là dove egli è. 18 Levati, togli li fanciullo, e for-tificati ad averne cura: perciochè lo lo farò divenire una gran na-

19 Ed Iddio le aperse gli occhi, ed ella vide un pozzo d'acqua, ed ar.dò, ed empiè il bariletto d'acqua, e die bere al fanciullo. 20 Ed Iddio fu con quel fanciullo,

ed egli divenne grande, e dimorò nel diserto, e fu tirator d'arco.
21 Ed egli dimorò nel diserto di

Paran: e sua madre gli prese una moglie del paese d'Egitto. 22 Or avvenne in quel tempo ch'Abimelec, con Picol, capo del suo esercito, parlò ad Abraham: dicendo, Iddio è teco in tutto ciò che tu fal.

23 Ora dunque giurami quì per lo Nome di Dio, se tu menti a me, od al mio figliuolo, od al mio nepote: che tu userai la medesima benignità inverso me, ed inverso'i paese dove tu sei dimorato come forestiere, la quale io ho usata inver-

so te. 24 Ed Abraham disse, St. io il glurero.

25 Ma Abraham si querelò ad Abimelec, per cagion d'un posso d'acqua, che i servitori d'Abimelec avea-

no occupato per forza. 26 Ed Abimelec disse, Io non so chi abbia fatto questo: nè anche tu me l'hai fatto assapere, ed io non ne ho inteso nulla, se non oggi. 27 Ed Abraham prese pecore,

buol, e gli diede ad Abimelec, e fecero amendue lega insieme.

28 Poi Abraham mise da parte sette agnelle della greggia. 29 Ed Abimelec disse ad Abraham,

Che voglion dire quì queste sette agnelle, che tu hai poste da parte? 30 Ed egli disse, Che tu prenderai queste sette agnelle dalla mia mano: aciochè *quest*o sia per testi-monianza ch'io ho cavato questo

31 Perciò egli chiamò quel luogo Beerseba: perchè amendue vi giurarono.

17

32 Fecero adunque lega insieme in Beerseba. Poi Abimelec, con Picol, capo del suo esercito, si levò, ed essi se ne ritornarono nel paese de Filistei.

33 Ed Abraham plantò un bosco in Beerseba: e quivi invocò il Nome del Signore Iddio eterno.

34 Ed Abraham dimorò come forestiere nel paese de' Filistei, molti giorni.

CAP. XXII.

DOPO queste cose avvenne ch'Iddio provò Abraham, e gli disse, Abraham. Ed egli disse, Eccomi.

2 Ed Iddio gli disse, Prendi ora il tuo figliuolo, il tuo unico, il qual tu ami, cio, isaac: e vattene nella contrada di Moria, ed offeriscilo quivi in olocausto, sopra l'uno di que' monti, il quale io ti dirò.

3 Abraham adunque, levatosi la mattina a buon' ora, mise il basto al suo asino, e prese due suoi ser-vitori seco; ed Isaac, suo figliuolo: e, schiappate delle legne per l'olo-causto, si levò, e se n'andò al luogo

il quale Iddio gli avea detto.

4 Al terso giorno, Abraham also gli occhi, e vide quel luogo di lon-

5 E disse a' suoi servitori. Restate quì con l'asino: ed io, e'l fanciullo, andremo fin cola, ed adoreremo: poi ritorneremo a voi.

6 Ed Abraham prese le legne per l'olocausto, e le mise addosso ad Isaac, suo figliuolo: e prese in mano il fuoco, e'l coltello: e se n'andarono amendue insieme.

7 Ed Isaac disse ad Abraham, suo padre, Padre mio. Ed egil rispose, Eccomi, figliuol mio. Ed Isaac disse, Eccol fuoco, e le legne: ma dove d'aspaello per l'olocausto i 8 Ed Abraham disse, Figliuol mio.

Iddio si provederà d'agnello per l'olocausto. Ed essi se n'andarone

amendue insieme.

9 E giunsero al luogo il quale Iddio avea detto ad Abraham: ed egli edificò quivi un' altare, ed ordinò le legne: e lego Isaac, suo figliuolo, e lo mise su l'altare disopra alle

10 Ed Abraham stese la mano, e prese il coltello per iscannare il

suo figliuolo. 11 Ma l'Angelo del Signore gli

grido dal cielo: e disse, Abraham, Abraham. Ed egii disse, Eccomi. 12 E l' Angelo gli disse, Non met-ter la mano addosso al fanciullo, e non fargii nulla: perciochè ora onosco che tu temi iddio, poichè i non m'hai dinegato il tuo agliuo-, il tuo unico.

13 Ed Abraham alzò gli occhi, e riguardò: ed ecco un montone dietro a lui, rattenuto per le corna ad un cespuglio. Ed Abraham ando, e prese quel montone, e l'offerse in olocausto, in luoro del suo fi-

gliuolo. 14 Ed Abraham nominò quel luo-

go, Il Signor provederà. Che è quel ch'oggi si dice, Nel monte del Signore sarà proveduto. 15 E l'Angelo del Signore gridò ad Abraham, dal cielo, la seconda volta;

16 E disse, Io giuro per me stesso, dice il Signore, che, poichè tu hai fatto questo, e non m'hai dinegato

il tuo figliuolo, il tuo unico: 17 Io del tutto ti benedirò, e farò

multiplicar grandemente la tua progenie, tal che sarà come le stelle del cielo, e come la rena che è in sul lito del mare: e la tua progenie

possederà la porta de' suoi nemici. 18 E tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua proge-nie: perciochè tu hai ubbidito alla

mia voce.

19 Pol Abraham se ne ritornò a' suoi servitori. E si levarono, e se n'andarono insieme in Beerseba, ove Abraham dimorava.

20 E, dopo queste cose, fu rapportato ad Abraham, Ecco, Milca ha anch'essa partoriti figliuoli a Nahor,

tuo fratello.

21 Questi furono, Us, primogenito d'esso: e Buz, suo fratello: e Chemuel, padre d'Aram:

22 E Chesed, ed Hazo, e Pildas, ed Idlaf. e Betuel. 23 (Or Betuel genero Rebecca.)

Milca partori questi otto a Nahor,

fratellô d'Abraĥam. 24 E la concubina d'esso, il cui nome era Reuma, partori anch'essa Tebach, e Gaham, e Tahas, e Maaca.

CAP. XXIII. OR la vita di Sara fu di cenven

tisett'anni. Questi furono gli anni della vita di Sara. 2 E Sara morì in Chiriat arba. ch'è Hebron, nel paese di Canaan :

ed Abraham entro, per far duolo di Sara, e per piagneria.

3 Poi Abraham si levò d'appresso al suo morto, e parlò a' figliuoli

d'Het : dicendo.

4 Io sono straniere, ed avveniticcio appresso di voi : datemi la possessione d'una sepoltura appo voi : aciochè io seppellisca il mio morto, e mel levi d'innanzi.

5 Ed i figliuoli d'Het risposero ad Abraham: dicendogli.

6 Signor mio, ascoltaci: Tu sei per messo noi un principe divino:

sceita delle nostre sepolture : miuno di noi ti rifiutera la sua sepoitura, che tu non vi seppellisca il tuo morto.

7 Ed Abraham si levò, e s'inchinò al popolo del paese, a' figliuoli d'Het

8 E pariò con loro: dicendo, S voi avete nell'animo ch'io seppel-lisca il mio morto, e mei levi d'in-nanzi, ascoltatemi : Intercedete per

me appo Efron, figliuolo di Sohar ; 9 Che mi dia la spilonca di Macpela, che è sua, la quale è nell' e-stremità del suo campo: che la mi dia per lo suo presso intiero, per esession di sepoltura fra voi.

possession di sepoltura ira voi. 10 (Or Efron sedeva per messo i figliuoli d'Het.) Ed Efron Hitteo rispose ad Abraham, in presenza de ágliuoli d'Het, di tutti coloro ch'entravano nella porta della sua città :

dicendo, 11 No, signor mio: ascoltami, Io ti dono li campo: ti dono ancora la spilonca ch'e in esso: io te ne fo un dono, in presenza de' figliuoli del mio popolo: seppelliscivi li tuo morto

12 Ed Abraham s'inchinò al popo-

lo del paese. 13 E parlò ad Efron, in presenza del popolo del paese: dicendo, Ansi e così ti piace, ascoltami, ti prego: lo darò i danari del campo: pren-digli da me, ed io vi seppellirò il mio morto.

14 Ed Efron rispose ad Abraham :

dicendogii.

15 Signor mio, ascoltami: Fra me e te che cosa è una terra di quattrocento sicli d'argento ? seppelliscivi

pure il tuo morto.

16 Ed Abraham acconsent) ad Efron, e gli pagò i danari ch'eg!i gli avea detto, in presenza de figliuoli d'Het : cloc, quattrocento sicil d'argento, correnti fra' mercatanti.

17 Così l'acquisto del campo d'Efron, il quale è in Macpela, ch' è dirimpetto a Mamre : insieme con la spilônca che è in esso, e con tutti gli alberi ch'erano in esso campo, in tutti i suoi confini attorno attorno:

18 Fu fermato ad Abraham, in presenza de figliuoli d'Het, fra tutti coloro ch'entravano nella porta

della città d'esso.

19 E dopo ciò, Abraham seppellì Sara, sua moglie, nella spilonca del campo di Macpela, ch'e dirimpetto a Mamre, ch'e Hebron, nel paese di Canaan.

20 Così l'acquisto di quel campo, e della spilonca ch'e in esso, fu fermato ad Abraham, per possession di sepoltura, da' figlinoli d'Het.

CAP. XXIV. R Abraham essendo vecchio

OR Abraham essendo vecchio el attempato: ed advendolo il Signore benedetto in ogni cosa: 2 Disse ad un suo servitore, ch'ers il più vecchio di casa sua, il quale avea il governo di tutte le cose sue, Deb, metti la tua mano sotto la mia coscia.

3 Ed lo ti farò giurar per lo Signore Iddio del cielo, ed Iddio della terra, che tu non prenderal al mio figliucio moglie delle figliucie de' Cananei, fra quali lo dimoro.

4 Ma che tu andrai al mio pesse.

4 Ma che tu andrai al mio paese, ed al mio parentado, e di ceso prenderal moglie al mio figliuolo leaac.

5 E quel servitore gli disse, Forse non aggraderà a quella donna di venir dietro a me in questo paese: mi converrà egli del tutto rimenare il tuo figliuolo nel paese onde tu sei

6 Ed Abraham gli disse, Guardati che tu non rimeni là il mio figli-

uolo.

7 Il Signore Iddio del cielo, il qual m'ha preso di casa di mio padre, è del mio natio paese, e m'ha par-iato, e m'ha giurato: dicendo, li darò alla tua progenie questo paese: esso mandera l'Angelo suo davanti a te, e tu prenderal di la moglie al

mio figliuolo.

8 E se non accrada alla donna di venir dietro a te, tu sarai sciolto di questo giuramento, ch'io ti fo fare: sol non rimenar là il mio figlinole.

9 E'l servitore pose la sua mano sotto la coscia d'Abraham, suo

signore, e gli giurò intorno a quest'affare.

10 E'l servitore prese dieci camelli, di que del suo signore, e si parti, portando seco d'ogni sorte di beni del suo signore : e, messodi in viaggio, andò in Mesopotamia, alla città di Nahor.

11 E, fatti posare in su le ginoc-chia i camelli fuor della città, presso ad un pozzo d'acqua, in su la sera, al tempo ch'escono fuori quelle che vanno attigner l'acqua : 12 Disse, O Signore Iddio d'Abra-

ham, mio signore, dammi, it prego, ch'io scontri oggi buono incontro: ed usa benignità inverso Abraham,

mio signore.

13 Ecco, io mi fermerò presso alla fonte d'acqua, e le figliuole della gente della città usciranno per attigner dell' acqua-

14 Avvenga adunque, che la fan-ciulla, la quale, dicendole io, Deh, abbassa la tua secchia, aciochè lo bea; mi dirà, Bevi: ed anche darò bere a' tuoi camelli: essa sia quella che tu hai preparata ad Isaac, tuo servitore: ed in ciò conoscerò che tu avrai usata benignità verso'l mio signore.

15 Ed avvenne che, avanti ch'egli avesse finito di parlare, ecco Rebecca, figliuola di Betuel, figliuol di Milca, moglie di Nahor, fratello d'Abraham, usciva fuori, avendo la sua secchia in su la spalla.

16 E la fanciulla era di molto bello aspetto, vergine, ed uomo alcuno non l'avea conosciuta. Ed ella scese alla fonte, ed emplè la sua secchia, e se ne ritornava.

17 E quel servitore le corse incontro, e le disse, Deh, dammi bere un poco d'acqua della tua secchia. 18 Ed ella disse, Bevi, signor mio. E prestamente, calatasi la secchia in mano, gli diè bere.

19 E, dopo avergli dato bere a sufficienza, disse, lo ne attignerò eziandio per li tuol camelli, fin ch'abbiano bevuto a sufficienza.

20 E prestamente votò la sua secchia nell' abbeveratolo, e corse di nuovo al pozzo per attignere : ed attinse per tutti i camelli d'esso.

21 E quell' uomo stupiva di lei. stando tacito a considerar se'l Signore avea fatto prosperare il suo

iaggio, o no. 22 E quando i camelli ebber finito di bere, quell' uomo prese un monile d'oro, di peso d'un mezzo siclo, e gliel mise disopra al naso: ed un par di maniglie d'oro, di peso di dieci sicli, e gliele mise in su le mani

23 E le disse, Di chi sei tu figliuo-la? deh, dichiaramelo, Evvi incasa di tuo padre luogo per albergarci ?

24 Ed ella rispose, Io son figliuola di Betuel, figliuolo di Milca: il

quale ella partori a Nahor. 25 Gli disse ancora, E v'è strame, e pastura assal appo noi, ed anche

luogo da albergarvi. 26 E quell'uomo

26 E quell'uomo s'inchinò, ed adorò il Signore, 27 E disse, Benedetto sia il Signore Iddio d'Abraham, mio signore, il qual non ha dismessa la sua benignità, e lealtà, inverso'l mio signore: e, quant'è a me, il Signore m'ha condotto per la diritta via in casa de' fratelli del mio

28 E la fanciulla corse, e rapportò quelle cose in casa di sua

madre.

29 Or Rebecca avea un fratello, il cui nome era Laban: costui corse fuori a quell' uomo, alla tonte.

30 Come adunque egli ebbe vaduto quel monile, e quelle maniglie nelle mani della sua sorella: e come ebbe intese le parole di Rebecca, sua sorella, che dicea, Quell'uomo m'ha così parlato: egli se ne venne a quell' uomo : ed ecco, egli se ne stava presso de' camelli, appresso alla fonte.

31 Ed egli gli disse, Entra, benedetto dai Signore: perchè te ne stai fuori? lo ho pure apparecchiata la casa, e'l luogo per li ca-

melli.

32 E quell' uomo entrò dentro la casa, e Laban scaricò i camelli, e diede loro dello strame, e della pastura: parimente reco dell'acqua per lavare i piedi a quell' uomo, ed a quelli ch'erano con lui.

33 Pol gli fu posto avanti da mangiare: ma egli disse, Io non mangero, fin ch'io non abbia detto ciò ch'io ho a dire. Ed esso gli

disse, Parla.
34 Ed egil disse, Io son servitore

d'Abraham. 35 Or, il Signore ha grandemente

benedetto il mio signore, ed egli è divenuto grande: e'l Signore gli ha dato pecore, e buoi, ed oro, ed argento, e servi, e serve, e camelli,

ed asini.

36 E Sara, moglie del mio signore, dopo esser divenuta vecchia, gli ha partorito un figliuolo, al quale egli ha dato tutto ciò ch'egli ha.

37 E'l mio signore m'ha fatto giurare: dicendo, Non prender mo-glie al mio figliuolo delle figliuole de' Cananei, nel cui paese io dimoro.

38 Anzi va' alla casa di mio padre. ed alla mia nazione, e prendi moglie al mio figliuolo.

39 Ed lo ho detto al mio signore. Forse quella donna non vorrà ve-

nirmi dietro.

40 Ed egli m'ha detto, Il Signore, nel cui cospetto io son caminato, manderà il suo Angelo teco, e prosperera il tuo viaggio, e tu pren-derai moglie al mio figliuolo della mia nazione, e della casa di mio padre.

41 Allora sarai sciolto del giuramento ch'io ti fo fare : quando sarai andato alla mia nazione, se essi non te l'avranno voluta dare, allora sarai sciolto del giuramento

ch'io ti fo fare.

42 Essendo adunque oggi giunto alla fonte, io dissi, Signore iddio d'Abraham, mio signore, se pur ti piace prosperare il viaggio ch'io ho

impreso;
48 Ecoo, io mi fermero presso a questa fontana d'acqua: avvenga adunque, che la vergine ch'uscirà i per attignere, la quale, dicendole io, Deh, dammi bere un poco d'acqua della tua secchia ;

44 Mi dirà, Bevi pure: ed anche attignerò per li tuoi camelli : essa sia la moglie che l Signore ha preparata al figliuolo del mio signore.

45 Avanti ch'io avessi finito di parlare fra me stesso, ecco, Re-becca uscì fuori, avendo la sua secchia in su la spalla: e scese alla fontana, ed attinse. Ed io le dissi. Deh, dammi bere.

46 Ed ella, calatasi prestamente la sua secchia d'addosso, mi disse, Bevi: ed anche darò bere a' tuoi

nevi: ed anche caro pere s' tuoi camelli. Ed lo bevvi, ed ella diede ancora bere a' camelli.

47 Ed io la domandal, e le dissi, Di chl esi tu figituola? Ed ella mi disse, lo eon figliuola? Ed ella mi gituola di Nahor, i quale Miica gil partorì. Allora lo le posì quel momile disonga al pasa camalla. nile disopra al naso, e quelle maniglie in su le mani.

48 E m'inchinai, ed adorai il Si-gnore, e benedissi il Signore Iddio d'Abraham, mio signore, il quale m'avea per la vera via condotto a prendere al figliuolo del mio signore, la figliuola del fratello d'

49 Ora dunque, se voi volete usar benignità, e lealtà verso'i mio si-gnore, significatemelo: se non, fatemelo assapere, ed io mi rivolgerò a destra, od a sinistra.

50 E Laban, e Betuel risposero, e dissero, Questa cosa è proceduta dal Signore: noi non possiamo dirti në mai në bene.

51 Ecco Rebecca al tuo comando: prendila, e vattene: e sia moglie del figliuol del tuo signore, siccome more *ne* ha parlato.

52 E quando'l servitore d'Abraham ebbe udite le lor parole, s'in-chinò a terra, ed adorò il Signore. 53 Pol quel servitore trasse fuori

vasellamenti d'argento, e d'oro; e vestimenti : e gli diede a Rebecca : ed al fratello, ed alla madre d'essa,

dono cose preziose.

54 E poi mangiarono, e bevvero, egli, e gli uomini ch'erano con lui, ed albergarono quivi quella notte: e la mattina *seguente*, essendosi levati, egli disse, Rimandatemi al

mio signore.
55 E'i fratello, e la madre di Re-becca, dissero, Rimanga la fanciulla con noi alcuni giorni, almeno

ieci : poi tu te n'andrai. 56 Ed egli disse loro, Non mi ritardate, poichè'l Signore ha fatto prosperare il mio viaggio: datemi commiato, aciochè io me ne vada

al mio signore.

57 Ed essi dissero, Chiamiamo la fanciulla, e domandiamne lei stessa. 58 Chiamarono adunque Rebecca.

e le dissero, Vuoi tu andar con quest'uomo! Ed ella rispose, St. io v'andrò.

59 Così mandarono Rebecca, lor sorella, e la sua balla, col servitore d'Abraham, e con la sua gente.

60 E benediasero Rebecca, e le dissero, Tu sei nostra sorella; mul-tiplica in mille migliaia; e possegga la tua progenie la porta de suol nemici

61 E Rebecca si levò, insieme con le sue serventi, e montarono sopra i camelli, ed andarono dietro a

quell' uomo. E quel servitore prese Rebecca, e se n'ando. 62 Or Isaac se ne ritornava di verso'l Pozzo del Vivente della vi-

sione : perciochè egli abitava nella contrada del Mezzodi.

63 Ed era uscito fuori per fare orazione alla campagna, in sul far della sera. Ed, alzati gli occhi, ri-guardò, ed ecco de camelli che venivano.

64 Rebecca alzò anch'essa gli occhi, e vide Isaac, e si gittò giù d'in

sul camello.

65 (Perciochè avendo detto a quel servitore, Chi è quell' uomo che ci camina incontro nel campo? egli l'avea detto, Egli è il mio signore.) E prese un velo, e se ne copri.

68 El servitore raccontò ad Isaac tutte le cose ch'egli avea fatte. 67 Ed Issac menò Rebecca nel padiglione di Sara, sua madre : e la

prese, ed ella divenne sua moglie ed egli l'amò Ed Isaac si consolò dopo la morte di sua madre.

ED Abraham prese un'altra mo-L'glie, il cui nome era Chetura. 2 Ed ella gli partori Zimran, e Iocsan, e Medan, e Madian, ed Is-bac, e Sua.

3 E Iocsan generò Seba, e Dedan. Ed i figliuoli di Dedan furono As-

aut agauou di Deuan turono Assurim, e Letusim, e Letusim.

4 Ed i figliuoli di Madian furono
Efa, ed Efer, ed Hanoc, ed Abida,
ed Eldas. Tutti questi furono figliuoli di Chetura.

5 Ed Abraham donò tutto'l 800 avere ad Isaac.

6 Ed a' figliuoli delle sue concu bine diede doni: e mentre era in vita, gli mandò via d'appresso al suo figliuolo Isaac, verso'i Levante,

nel paese Orientale. 7 Or il tempo della vita d'Abraham fu di censettantacinque anni. 8 Poi trepassò, e morì in buo"

vecchiezza, attempato, e sazio di

vita; e fu raccolto a' suoi popoli.
9 Ed Isaac, ed Ismael, suoi figliuoli, lo seppellirono nella splion-ca di Macpela, nel campo d'Efron, figliuol di Sohar, Hitteo, ch'é dirimpetto a Mamre.

10 Ch'è il campo ch'Abraham avea comperato da' figliuoli d'Het : quivi fu seppellito Abraham, e Sara, sua moglie. 11 Or, dopo ch'Abraham fu morto.

Iddio benedisse Isaac, suo figliuolo: ed Isaac abitò presso del Pozzo del Vivente della visione.

12 Or queste son le generazioni d'Ismael, figliuolo d'Abraham, il quale Hagar Egizia, serva di Sara, avea partorito ad Abraham.

13 E questi sono i nomi de' figliuoli d'Ismael, secondo i lor nomi nelle lor generazioni: Il primogenito d'Ismael fu Nebaiot : poi v'era Che-dar, ed Adbeel, c Mibsam :

14 E Misma, e Duma, e Massa: 15 Ed Hadar, e Tema, e Ietur, e

Nafis, e Chedma.

16 Questi furono i figliuoli d'Is-mael, e questi sono i lor nomi, nelle lor villate, e nelle lor ca-stella: e fureno dodici principi fra' lor popoli.

17 E gli anni della vita d'Ismael furono centrentasette: poi trapassò, e morì, e fu raccolto a' suoi popoli.

18 Ed i suoi figiiuoli abitarono da Havila fin a Sur, ch'e dirimpetto all' Egitto, traendo verso l'Assiria. Il paese d'esso gli scadde dirimpetto a tutti i suoi fratelli.

19 E queste son le generazioni d'Isaac, figliuolo d'Abraham. Abra-

ham generò Isaac.

20 Ed Isaac era d'età di quarant' anni, quando prese per moglie Re-becca, figliuola di Betuel, Sirio, da Paddan-aram, e sorella di Laban, Sirio.

21 Ed Isaac fece orazione al Signore per la sua moglie : perciochè ella era sterile : e'l Signore l'esaudi: e Rebecca, sua moglie, concepette

22 Ed i figliuoli s'urtavano l'un l'altro nel suo ventre. Ed ella disse, Se così è, perchè sono lo in vita? Ed andò a domandarne il Si-

23 E'l Signore le disse, Due nazioni son nel tuo ventre: e due popoli diversi usciranno delle tue in-teriora : e l'un popolo sarà più ossente dell'altro, e'l maggiore rvirà al minore.

L quando fu compiuto il terne d'essa da partorire, ecco, due nelli *crano* nel suo ventre.

25 E'l primo uscì fuori, ed en rosso, tutto peloso come un mantel veluto: e gli fu posto nome Essu.

26 Appresso uscì il suo fratello, il quale con la mano teneva il calca-gno d'Esau; e gli fu posto nome lacob. Or Isaac era d'età di settant' anni, quando ella gli partori.

27 Ed i fanciulli crebbero : ed Esau fu uomo intendente della caccia. uomo di campagna: ma lacob fu uomo semplice, che se ne stava ne'

padiglioni. 28 Ed Isaac amaya Esau : perciochè le selvaggine erano di suo gusto: e Rebecca amaya Iacob.

29 Or, cocendo Iacob una minestra, Esau giunse da' campi, ed era stanco.

30 Ed Esau disse a Iacob, Deb. dammi mangiare un poco di cotesta minestra rossa: perciochè io sono stanco: perciò egli fu nominato Edom.

31 E Iacob gli disse. Vendimi oggi

la tua primogenitura

32 Ed Esau disse, Ecco, lo me ne vo alla morte, che mi gioverà la primogenitura?

33 E lacob disse, Giurami oggi che tu me la vendi. Ed Esau gliel giurò: e vendette la sua primogenitura a

34 E Iacob diede ad Esau del pane ed una minestra di lenticchie. egli mangiò, e bevve: poi si levò, e se n'andò. Così Esau sprezzò la primogenitura.

CAP. XXVI.

R vi fu fame nel paese, oltr' alla U prima fame ch' era stata al tempo d'Abraham. Ed Isaac se n'andò ad Abimelec, re de' Filistei, in Gherar.

2 E'l Signore gli apparve, e gli disse, Non iscendere in Egitto: di-

mora nel paese ch'io ti dirò.

3 Dimora in questo paese, ed io arò teco, e ti benedirò: perciochè io darò a te, ed alla tua progenie tutti questi paesi: ed atterrò clo ch'io ho giurato ad Abraham, tuo padre.

4 E multiplicherò la tua progenie, tal che sará come le stelle del cielo : e darò alla tua progenie tutti questi paesi : e tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua progenie.

5 Perciochè Abraham ubbidì alla mia voce, ed osservò clò ch'io gli avea imposto d'osservare, i miel comandamenti, i miei statuti, e le mie leggi.

6 Isaac adunque dimorò in Gherar. 7 E le genti del luogo lo doman-darono della sua moglie. Ed egli

disse. Ell' è mia sorella : perciochè ii temeva di dire, Ell' e mia mo-non l'uccidessero per cagion di Rebecca : perciochè ell' era di bell' a-

spetto.

B Or avvenne che, dopo ch'egli fu dimorato quivi alquanti giorni, Abimelec, re de Filistei, riguar-dando per la finestra, vide Isaac. che scherzava con Rebecca, sua

moglie.

9 Kd Abimelec chiamò Isasc, e rli disse. Ecco, costei è pur tua moglie : come adunque hai tu detto, Ell' è mia sorella ? Ed Isaac gli disse, Perciochè io diceva, E' mi convien guardare ch'io non muois

per cagion d'essa.

10 Ed Abimelec gli disse, Che cosa e questo che tu ci hai fatto? per poco alcuno del popolo si sarebbe riaciuto con la tua moglie, e così tu ci avresti fatto venire addosso

una gran colpa.

11 Ed Abimelec fece un comandamento a tutto'l popolo: dicendo, Chiunque tocchera quest uomo, o la sua moglie, del tutto sarà fatto

morire. 12 Ed Isaac seminò in quel paese: e quell' anno trovò cento per uno.

El Signore lo benedisse. 13 E quell' nomo divenne grande, ed ando del continuo crescendo, fin

che fu somnamente accresciuto. 14 Ed avea gregge di minuto be-stiame, ed armenti di grosso, e molta famiglia: e perciò i Filistei

lo'nvidlavano.

15 Laonde turarono, ed empierono di terra tutti i pozzi, che i servitori di suo padre aveano cavati al tem-

po d'Abraham.

16 Ed Abimelec disse ad Isaac, Partiti da noi : perclochè tu sei di-venuto molto più possente di noi. 17 Isaac adunque si partì di là, e tese i padiglioni nella Valle di Ghe-

rar, e dimorò quivi.

18 Ed Isaac cavò di nuovo i possi d'acqua che erano stati cavati al tempo d'Abraham, suo padre, i quali i Filistei aveano turati dopo la morte d'Abraham : e pose loro gli stessi nomi che suo padre avea lor posti.

19 Ed i servitori d'Isaac cavarono in quella valle, e trovarono quivi

un pozzo d'acqua viva.

20 Ma i pastori di Gherar contesero co pastori d'Isaac : dicendo, Quest' acqua è nostra. Ed esso nominò quel pozzo Esec: perciochè ssi ne aveano mossa briga con lui. 21 Poi cavarono un' altro pozzo, e per quello ancora contesero: laon-de Isaac nominò quel pozzo Sitna-23

22 Allora egli si tramutò di là. e cavò un' altro pozzo, per lo quale non contesero : ed egli nominò quel pozzo Rehobot : e disse, Ora ci ha noi multiplicati in questo paese.

23 Poi di la salì in Beerseba.

24 El Signore gli apparve in quel-la stessa notte, e gli dise, lo son l'Iddio d'Abraham, tuo padre : non temere : perciochè lo son teco, e ti benediro, e multiplichero la tua progenie, per amor d'Abraham, mio servitore.

25 Ed egli edificò quivi un' altare, ed invocò il Nome del Signore, e tese quivi i suoi padiglioni: ed i suoi servitori cavarono quivi un

DOZZO. 26 Ed Abimelec andò a lui da Gherar, insieme con Ahuzat, suo famigliare, e con Picol, Capo del suo esercito.

27 Ed Isaac disse loro, Perchè siete voi venuti a me, poi che m'odiate, e m'avete mandato via

d'appresso a voi ? 28 Ed essi dissero, Noi abbiamo chiaramente veduto che'i Signore è teco: laonde abbiamo detto, Siavi ora giuramento fra noi : fra nol. e

te: e facciamo lega teco. 29 Se giammai tu ci fai alcun male: come ancora noi non t'abbiamo toccato: e non t'abbiam fatto se non bene, e rabiamo rimandato in pace: tu ch'ora sei benedetto dal Signore.

30 Ed egli fece loro un convito: ed essi mangiarono, e bevvero.

31 E, levatisi la mattina seguente a buon' ora, giurarono l'uno all' altro. Poi isaac gli accommiato: ed essi si partirono da lui amichevolmente.

32 In quell' istesso giorno, i servitori d'Isaac vennero, e gli fecero rapporto d'un pozzo ch'aveano cavato : e gli dissero, Noi abbiam tro-vato dell' acqua

33 Ed egli pose nome a quel pozzo Siba: perciò quella città è stata nominata Beerseba, fino ad oggi-

34 Or Esau, essendo d'età di quarant' anni, prese per moglie Iudit, figliuola di Beerl, Hitteo: e Basmat,

agliuola d'Elon, Hitteo. 35 Ed esse furono cagione d'amaritudine d'animo ad Isaac, ed a Rebecca.

CAP. XXVIL

OR avvenne che, essendo glà invecchiato Isaac, ed essendo glo occhi suoi scurat, sì che non vedeva, chiamò Esau, suo figlino maggiore, e glì disse, Figliuol mio. Ed egil glì disse, Eccom: 2 Ed Laca disse, Ecco ora lo sono

invecchiato, e non so il giorno del- ¡ Eccomi : chi sei, figliuol mio? la mia morte.

3 Deh, prendi ora i tuoi arnesi. il tuo turcasso, e'l tuo arco: e vat-tene fuori a' campi, e prendimi

qualche cacciagione.

Ed apparecchiami alcune vivande saporite, quali io l'amo, e portamele, ch'io ne mangi: acio-chè l'anima mia ti benedica avanti ch'io muoia.

5 Or Rebecca stava ad ascoltare, mentre Isaac parlava ad Esau, suo figliuolo. Esau adunque andò a' campi per prender qualche caccia-

gione, e portaria a suo padre.
6 E Rebecca parlò a Iacob, suo
figliuolo, e gli disse, Ecco, io ho udito che tuo padre pariava ad E-sau, tuo fratello: dicendo, 7 Portami della cacciagione, ed

apparecchiami alcun mangiare saporito, aciochè io ne mangi: ed io ti benedirò nel cospetto del Signore, avanti ch'io muoià.

8 Ora dunque, figliuol mio, attendi alla mia voce, in ciò ch'lo ti

comando.

9 Vattene ora alla greggia, ed arrecami di là due buoni capretti. ed lo n'apparecchierò delle vivande saporite a tuo padre, quali egli rama.

10 E tu le porteral a tuo padre,

aciochè ne mangi, e ti benedica, avanti ch'egli muoia. Il E Iacob disse a Rebecca, sua madre, Ecco, Esau, mio fratello, è uomo peloso, ed io sono uomo senza peli.

12 Per avventura mio padre mi tasterà, e sarò da lui reputato un' ingannatore: e così mi farò venire addosso maladizione, e non bene-

dizione.

13 Ma sua madre gli disse, Figliuol mio, la tua maladizione sia sopra me: attendi pure alla mia voce, e và, ed arrecami que capretti.

14 Egli adunque andò, e prese que capretti, e gli arrecò a sua madre: e sua madre ne apparecchiò delle vivande saporite, quali il padre d'esso *le* amava. 15 Poi Rebecca prese i più be'

vestimenti d'Esau, suo figliuol maggiore, ch'ella avea appresso di sè in casa, e ne vestì Iacob, suo

figliuol minore.

16 E con le pelli de capretti co-perse le mani d'esso, e'l collo ch'era

senza pell.

17 E diede in mano a Iacob, suo figliuolo, quelle vivande saporite, e quel pane ch'avea apparec-chiato.

18 Ed egli venne a suo padre, e gli disse, Padre mio. Ed egli disse, 19 E Iacob disse a suo padre, Io sono Esau, tuo primogenito: io ho fatto come tu mi dicesti: deh, le-

vati, assettati, e mangia della mia cacciagione, aciochè l'anima tua mi benedica.

20 Ed Isaac disse al suo figliuolo. Come ne hai tu coel presto trovato, figliuol mio? Ed egli rispose, Perciochè il Signore Iddio tuo me n'ha fatto scontrare.

21 Ed Isaac disse a Iacob, Deh. appressati, figliuol mio, ch'io ti tasti, per saper se tu sei pure il

mio figliuolo Esau, o no.

22 Iacob adunque s'appressò ad Isaac, suo padre: e come egli l'ebbe tastato, disse, Cotesta voce è la voce di Iacob, ma queste mani son le mani d'Esau.

23 E nol riconobbe: perciochè le sue mani erano pelose, come le mani d'Esau, suo fratello: e lo benedisse.

24 E disse, Sei tu pur desso, figliuol mio Esau? Ed egli disse. St.

io son desso.

25 Ed egli disse. Recami della cacciagione del mio figliuolo, a-ciochè io ne mangi, e che l'anima E Iacob gliele mia ti benedica. recò, ed Isaac mangiò. Iacob ancora gli recò del vino, ed egli bevve.

26 Poi Isaac, suo padre, gli disse, Deh, appressati, e baciami, fi-

gliuol mio.

27 Ed egli s'appressò, e lo baciò. Ed Isaac odoró l'odor de vestimenti\_d'esso, e lo benedisse: e disse, Ecco l'odor del mio figliuolo, simile all' odor d'un campo che'l

simile all'odor d'un campo cne'i Signore ha benedetto. 33 Iddio adunque ti dia della ru-giada dei clelo, e delle grassezza della terra, ed abbondanza di fru-mento, e di mosto. 39 Servanti i popoli, ed inchi-ninsi a te le nazioni: sij padrone de' tuoi fratelli, ed inchininsi a te i figliuoli di tua madre: sieno maladetti coloro, che ti maladiranno, benedetti coloro che ti bene-

diranno.

30 E, come Isaac ebbe finito di benedire Iacob, ed essendo appena Iacob uscito d'appresso ad Isaac, suo padre, Esau, suo fratello, giunse dalla sua caccia. 31 Ed apparecchiò anch'egli delle

vivande saporite, e le recò a suo padre, e gli disse, Levisi mio padre, è mangi della cacciagion del suo figliuolo: aciochè l'anima tua mi

benedica.

32 Ed Isaac, suo padre, gli disse, Chi sei tu! Ed egli disse, lo sono

Esau, tuo figliuolo primogenito.

33 Ed lease sbigotti d'un grandissimo abigottimento, e disse: Or chi è cohui che prese della cacciaone, e me la recò: tal che, avanti che tu fossi venuto, io mangial di tutto cio ch'egli mi presento, e lo benedissi? ed anche sara benedetto.

34 Quando Essu ebbe intese le parole di suo padre, fece un grande, ed amarissimo gridare : poi disse a suo padre, Benedici me ancora.

padre mio.

35 Ed egli eli disse. Il tuo fratello è venuto con inganno, ed ha tolta

la tua benedizione.

36 Ed Esau disse, Non fu egli pur nominato Iacob? egli m'ha froato già due volte: egli mi tolse già la mia primogenitura: ed ecco, ora m'ha tolta la mia benedizione. Poi disse a suo padre, Non m'hai tu riserbata alcuna benedizione?

37 Ed Isaac rispose, e disse ad Esau, Ecco, io l'ho costituito tuo padrone, e gli ho dati tutti i suoi ratelli per servi: e l'ho fornito di frumento, e di mosto : ora dunque,

che ti farei io, figiliuoi mio?

38 Ed Esau disse a suo padre, Hai
tu una sola benedizione, padre mio?
benedici ancora me, padre mio. Ed

benedit ancors me, pease and also la voce, e planse.

39 Ed Isaac, suo padre, rispose, e gil disse, Ecco, la tue stanza sarà in luoghi grassi di terreno, e per la rugiada del cielo disopra.

40 E tu viverai con la tua spada,

serviral al tuo fratello: ma egli avverra che, dopo che tu avrai ge-muto, tu spezzerai il suo giogo d'in sul tuo collo.

41 Ed Esau prese ad odiar Iacob, per cagion della benedizione, con la quale suo padre l'avea benedetto: e disse nel suo cuore, I giorni del duolo di mio padre s'avvicinano: allora io ucciderò lacob,

mio fratello.

42 E le parole d'Esau, suo figliuoi maggiore, furono rapportate a Rebecca: ed ella mandò a chiamar lacob, suo figliuol minore, e gli disse, Ecco, Esau, tuo fratello, si consola intorno a te, ch'egli t'ucciderà.

43 Ora dunque, figliuol mio, attendi alla mia voce : levati, fuggitene in Charan, a Laban, mio fra-

44 E dimora con lui alguanto tempo, fin che l'ira del tuo fratello sia

racquetata.

45 Fin che'l cruccie del tuo fratello sia racquetato inverso te, e ch'egli abbia dimenticato ciò che tu gli hai fatto: ed allora lo mandero a farti tornar di là : perchè

sarei io orbata d'amendue voi in

uno stesso giorno i

46 E Rebecca diste ad Isnac, La vita m'è noicea per cagion di queste Hittee: se l'acob prende moglie delle figliuole degl'Hittel, quali son queste che son delle donne di questo paese, che mi giova da vivere?

#### CAP. XXVIII.

SAAC adunque chiamò Iacob, e lo benedisse, e gli comandò, e gli disse, Non prender moglie delle figliuole di Canaan.

2 Levati. vattene in Paddanaram, alla casa di Betuel, padre di tua madre, e prenditi di la moglie, delle figliuole di Laban, fratello di

tua madre.

3 E l'Iddio Onnipotente ti benedica, e ti faccia fruttare, e crescere: talchè tu diventi una rau-

nanza di popoli.

4 E ti dia la benedizione d'Abraham; a te, ed alla tua progenie teco : aclochè tu possegga il pacue dove sei andato peregrinando, il quale iddio donò ad Abraham.

5 Isaac adunque ne mandò Ia cob: ed egli se n'andò in Paddan aram, a Laban, figliuolo di Betuel, Sirio, fratello di Rebecca, madre

di Iacob, e d'Esau.

6 Ed Esau vide ch' Isaac avea benedetto Iacob, e l'avea mandato in Paddan-aram, aciochè di là si prendesse moglie: e che, benedi-cendolo, gli avea vietato, e detto, Non prender moglie delle figliuole

di Canaan.
7 E che Iacob avea ubbidito a suo padre, ed a sua madre, e se n'era andata in Paddan-aram.

Il Esau veileva oltr'a ciò che le figliuole di Canaan dispiacevano

ad Isaac, suo padre.

9 Ed egli andò ad Ismael, e prese per moglie Mahalat, figliuola d'Is muel, fightunio d'Abraham, scrella di Nebajot : oltralle sue altre mogli. 10 Or Iacob parti di Beerscha, ed andando in Charan,

Il Capitò in un corte luogo, e vi stette la notte : percloche il sole era già tramontato: e prese delle pletre dei luogo, e le pose per suo capezzale; e giacque in quel luogo. 12 E sognò: ed ecco una scala

rissata in terra, la cui cima giumeva al cielo: ed ecco, gli Angeli di Dio salivano, e scendevano per

cessa.

13 Ed ecco, il Signore stava al disopra d'essa. Ed egli disse, Io sono il Signore Iddio d'Abraham, tuo padre: e l'Iddio d'Issac: io darò a te, ed alla tua progenie, il paese sopra'l quale tu giaci.

#### GENESI, XXVIII. XXIX.

14 E la tua progenie sarà come la polvere della terra: e tu tispanderai verso Occidente, e verso Oriente, e verso Settentrione, e verso Mezzodi: e tutte le nazioni della terra saranno benedette in te, e nella tua progenie.

15 Ed ecco, io son teco, e ti guarderò dovunque tu andrai, e ti ricondurrò in questo paese : perciochè io non t'abbandonerò, fin ch'io abbia fatto ciò che t'ho detto.

16 E, quando Iacob si fu risve-gliato dal suo sonno, disse, Per certo il Signore è in questo luogo,

ed io nol sapeva. 17 E temette, e disse, Quant'e spaventevole questo luogo! questo luogo non è altro che la Casa di

Dio, e questa è la porta del cielo.

18 E lacob si levò la mattina a buon' ora, e prese la pietra, la quale avea poeta per suo capexale, e ne fece un piliere, e versò dell'olio sopra la sommità d'essa.

19 E pose nome a quel luogo, Betel: conciofossecosachè prima il nome di quella città fosse Luz.

20 E Iacob fece un voto: dicendo. Se Iddio è meco, e mi guarda in questo viaggio ch'io fo, e mi da del pane da mangiare, e de vestimenti da vestirmi:

21 E se io ritorno sano e salvo a casa di mio padre: il Signore sarà il mio Dio.

22 E questa pietra, della quale ho fatto un piliere, sarà una Casa di Dio, e del tutto io ti darò la de-cima di tutto quel che tu m'avrai donato.

CAP. XXIX.

POI Iacob si mise in camino, ed andò nel paese degli Orientali. 2 E riguardò, ed ecco un pozzo in un campo, e quivi erano tre gregge di pecore, che giacevano appresso di quello: perciochè di quel posso di quello: perciochè di quel posso s'abbeveravano le gregge: ed una gran pietra *era* sopra la bocca del

3 E quivi si raunavano tutte le gregge, ed i pastori rotolavano quella pietra d'in su la bocca del pozzo, ed abbeveravano le pecore :

e poi tornavano la pietra al suo luogo, in su la bocca dei pozzo. 4 E Iacob disse loro, Fratelli miei, onde siete voi? Ed essi rispo-

sero, Noi siamo da Charan.

5 Ed egli disse loro, Conoscete
voi Laban, figliuolo di Nahor? Ed essi dissero, Sì, noi lo conosciamo.

6 Ed egil disse loro, Sta egli bene? Ed essi dissero, St, egli sta bene: ed ecco Rachel, sua figliuola, che viene con le pecore.

7 Ed egli disse loró, Ecco. 11 orno è ancora alto : non è tempo di raccogliere il bestiame : abbeverate queste pecore, ed andate, e pasturatele.

8 Ma essi dissero, Noi non possiamo, fin che tutte le gregge non sieno adunate, e che si rotoli la pietra d'in su la bocca del pozzo :

allora abbevereremo le pecore. 9 Mentre egli parlava ancora con loro, Rachel sopraggiunse, con le pecore di suo padre: per-ciochè ella era guardiana di pecore. 10 E, quando lacob ebbe veduta Rachel, figliuola di Laban, fratello di sua madre, con le pecore di Laban, fratello di sua madre, egli si fece innanzi, e rotolò quella pietra d'in su la bocca del pozzo, ed abbe-verò le pecore di Laban, fratello di sua madre.

11 E Iacob baciò Rachel. ed alzò la sua voce, e pianse. 12 E Iacob dichiarò a Rachel

come egli era fratello di suo padre: e come egli era figliuolo di Re-becca. Ed ella corse, e lo rapportò a suo padre. 13 E, come Laban ebbe udite le

novelle di Iacob, figliuolo della sua sorelia, gli corse incontro, e l'abbracció, e lo bació, e lo menò in casa sua. E lacob raccontó a

Laban tutte queste cose. 14 E Laban gli disse, Veramente tu sei mie ossa, e mia carne. Ed

egli dimorò con lui un mese intiero.

15 E Laban gli disse, Perchè tu sei mio fratello, mi serviresti tu gratuitamente i dichiarami qual des essere il tuo premio.

16 (Or Laban avea due figliuole; la maggiore si chiamava Lea, e la

minore Rachel. 17 E Lea avea gli occhi teneri:

ma Rachel era formosa, e di bello aspetto.) 18 E Iacob amava Rachel : e disse

a Laban, Io it servirò sett'anni per Rachel, tua figliuola minore. 19 E Laban disse, Meglio è ch'io la dia a te, ch'ad un' altro uomo: stattene pur meço.

20 E Iacob servì per Rachel lo spazio di sette anni: e quelli gli parvero pochi giorni, per l'amor

ch' egli le portava. 21 E Iacob disse a Laban, Dammi

la mia moglie: perciochè il mio termine è compiuto: e lascia ch'io entri da lei

22 E Laban adunò tutte le genti del luogo, e fece un convito-

23 Ma la sera prese Lea, sua f-gliuola, e la menò a Iacob: il quale entrò da lei.

24 (E Laban diede Zlipa, sua ser- )

va, a Lea, sua figliuola, per serva.) 25 Poi, venuta la mattina, ecco, colei era Lea. E Iacob disse a Laban, Che cosa è ciò che tu m'hai fatto? non ho io servito appo te per Rachel? perchè dunque m'hai ingannato?

26 E Laban gii disse, E non si suoi far così appo noi, di dar la minore avanti la maggiore.

27 Fornisci pure la settimana di questa: e poi ti daremo ancora quest' altra, per lo servigio che tu farai in casa mia altri sett' anni.

28 Iacob adunque fece così: e fornì la settimana di quella: poi Laban gil diede ancora per moglie Rachel, sua figliuola. 29 E Laban diede Bilha, sua ser-

va, a Rachel, sua figliuola, per

serva. 30 E *Iacob* entrò eziandio da Rachel, ed anche amò Rachel più che Les, e serv) ancora sett altri anni appo Laban. 31 El Signore, veggendo che Lea

era odiata, aperse la sua matrice : ma Rachel era sterile.

32 E Lea concepette, e partorì un figliuolo, al quale ella pose nome Ruben: percioche disse, Il Signore ha pur riguardato alla mia afficione: ora m'amera pure il mio marito.

33 Poi concepette di nuovo, e partori un figliuolo: e disse, Il Signore ha pure inteso ch'io era odiata, e però m'ha dato ancora questo\_figliuolo: perciò gli pose

nome Simeon.

34 Ed ella concepette ancora, e partori un figliuolo: e disse, Questa volta pure il mio marito starà conglunto meco: perciochè lo gli ho partoriti tre figliuoli: perciò fu posto nome a quel figliuolo Levi.

35 Ed ella concepette aucora, e partori un figliuolo: e disse, Que-sta volta io celebrerò il Signore: rciò pose nome a quel figliuolo Giuda : poi restò di partorire.

#### CAP. XXX.

Rachel, veggendo che non fa-ceva figliuoli a Iacob, portò invidia alla sua sorella: e disse a Iacob, Dammi de figliuoli: altri-

menti, io son morta.

2 E Iacob s'accese in ira contr'a
Rachel, e disse, Sono io in luogo
di Dio, il qual tha dinegato il

frutto del ventre?

3 Ed ella disse, Ecco Bilha, mia serva, entra da lei, ed ella partorirà sopra le mie ginocchia, ed lo ancora avrò progenie da lei.
4 Ed ella diede a Iacob Bilha,

27

sua serva, per moglie, ed egli entrò da lei.

5 E Bilha concepette, e partori

un figliuolo a Iacob. 6 E Rachel disse, Iddio m'ha fatto ragione, ed ha estandio accoltata la mia voce, e m'ha date un fidiuolo: perciò ella gli pose nome

7 E Bilha, serva di Rachel, con-

cepette ancora, e partori un secondo figliuolo a Iacob.

8 E Rachel disse, Io ho lottate le lotte di Dio con la mis sorella : ed

ione di Dio con la mia sorella: su anche ho vinto: perciò pose nome a quel figliuolo Neftali.

9 E Lea, veggendo ch'era restata di partorire, prese Zilpa, sua serva, e la dicet a lacob, per moglie.

10 E Zilpa, serva di Lea, partori un figliuolo a lacob.

11 E Lea disse, Buona ventura à cuitate, a pose nome a quel di

è giunta : e pose nome a quel fi-gliuolo Gad. 13 Poi Zilpa, serva di Lea, par-torì un secondo figliuolo a Iacob. 13 E Lea disse, Quest' è per farmi beata: conciosiacosachè le donne

beata: conclosiacosache le donne mi chiameranno beata: perciò ella pose nome a quel figilissio Aser. 14 Or Ruben anno fuori al tempo della ricolta de grani, e i trovò delle mandragole per li campi, e le portò a Les, sua madre. E Rachel disco a Les, pua madre. E Rachel disco a Les, pua madre.

gole del tuo figliuolo.

15 Ed ella le disse, È egli poco che tu mabbi tolto il mio marito, che tu mi vuoi ancora togliere le mandragole del mio figliuolo? E Rachel diese, Or su, giacciasi egli questa notte teco per le mandra-

gole del tuo figliuolo. 16 E, come lacob se ne veniva in su la sera da' campi, Les gli uscì incontro, e gli diese, Entra da me: percioche lo t'ho tolto a presso per le mandragole del mio figliuolo. Egli adunque si giacque con lei quella notte.

17 Ed Iddio esaudì Lea, tai ch'ella concepette, e partori il quinto

figliuolo a Iacob. 18 Ed ella disse, 18 Ed ella disse, Iddio m'ha dato il mio premio, di ciò ch'io diedi la mia serva al mio marito: e pose nome a quel figliuolo Issacar.

19 E Lea concepette ancora, e partor il sesto figliuolo a Iacob. 20 E Lea disse, Iddio m'ha dotata d'una buona dote : questa volta il mio marito abitera meco, poi ch'io gli ho partoriti sei figliuoli : e pose nome a quel figliuolo Zabulon.

21 Poi partori una figliuola, e le

pose nome Dina. 22 Ed Iddio si ricordo di Rachel, e l'esaud), e le aperse la matrice.

un figliuolo: e disse, Iddio ha tolto via il mio obbrobrio.

24 E pose nome a quel figliuolo losef: dicendo, Il Signore m'ag-

giunga un' altro figliuolo.

25 E, dopo che Rachel ebbe par-torito lossi, lacob disse a Laban, Dammi licenza, sciochè io me ne vada al mio luogo, ed al mio paese.

26 Danami le mie mogli, per le quali lo t'ho servito, ed i miei fi-gliuoli: aciochè lo me ne vada: perciochè tu sai il servigio ch'io t'ho renduto.

YE Laban gli disse, Deh, se pure ho trovato grazia appo te: Io augurio che'l Signore m'ha ben-detto per cagion tua. 38 Foi disse, Significami appunto qual salario mi ti converra dare,

d io te'l darò. 29 Ed egli gli disse, Tu sai come lo t'ho servito, e quale è divenuto

il tuo bestiame meco

30 Perciochè poco era quello che tu avevi, avanti ch'io venissi: ma ora egil è cresciuto sommaniente: e'l Signore t'ha benedetto per lo mio governo: ed ora quando m'adopererò io ancora per la mia famiglis !

31 Ed egli disse, Che ti darò io? E lacob disse, Non darmi nulla: se tu mi fai questo, lo tornerò a pa-

sturare, ed a guardar le tue pecore. 32 lo passerò oggi per mezzo tutte le tue gregge, levandone, d'infra le pecore, ogni agnello macchiato, e vaiolato: ed ogni agnello di color fosco: e, d'infra le capre, le valo-late, e le macchiate: e tal sarà da ora innanzi il mio salario.

33 Così da questo di innanzi, quando tu mi contenderai il mio salario, la mia giustizia risponderà per me nel tuo cospetto: tutto ciò che non sarà macchiato, o valolato fra le capre, e di color fosco fra le pecore, e sarà trovato appo me. rà furto.

34 E Laban disse, Ecco, sia come tu hai detto.

35 Ed in quel di mise da parte i becchi, ed i montoni macchiati, e vaiolati: e tutte le capre macchiate, e vaiolate: tutte quelle in cui era alcuna macchia bianca: e d'infra le pecore, tutte quelle ch'e-rano di color fosco: e le mise tra

16 mani de' suoi figliuoli.

36 E frappose il camino di tre giornate fra sè, e lacob. E lacob pasturava il rimanente delle gregge

di Laban.

37 E Iacob prese delle verglie verdi di pioppo, di noccluolo, e di castagno: e vi fece delle scorza-

23 Ed ella concepette, e partori i ture bianche, scoprendo il bianco

ch'era nelle vergie.

38 Poi piantò le verghe ch'egli aves scorrate, dinanzi alle gregge, ne' canali dell' acqua, e negli abbeveratoi, ove le pecore venivano a bere: e le pecore entravano in

calore quando venivano a bere. 39 Le pecore adunque, e le capre entravano in calore, veggendo quelle verghe: onde figliavano parti

vergati, macchiati, e valolati.
40 Poi, come lacob avea spartiti
gli agnelli, faceva vojer gli occhi
alle pecore delle gregge di Laban,
verso le valolate, e verso tutte
quelle ch'erano di color fosco: e metteva le sue gregge da parte, e non le metteva di rincontro alle pecore di Laban.

4l Ed ogni volta che le pecore primaiuole entravano in calore, lacob metteva quelle verghe ne' canali, alla vista delle pecore, e delle capre: aciochè entrassero in

calore, alla vista di quelle verghe. 42 Ma, quando le pecore erano serotine, egli non ve le poneva : e così le pecore serotine erano Laban, è le primaluole di Iscob. 43 E quell uomo crebbe somma-

mente in facultà, ed ebbe molte gregge, e servi, e serve, e camelli, ed asini.

CAP. XXXI.

R egli udì le parole de' figliuoli di Laban, che dicevano, Jacob ha tolto a nostro padre tutto'l suo avere: e di quello ch'era di nostro padre, egli ha acquistata tutta questa dovizia.

2 Iacob ancora vide che la faccia di Laban non era verso iui, qual

soleva esser per addietro.

3 E'l Signore disse a Iacob, Ritornatene al paese de tuoi, ed al tuo luogo natio, ed lo sarò teco.

4 E Iacob mandò a chiamar Rachel, e Lea, a' campi, presso della

sua greggia.
5 E disse loro, Io veggo che la faccia di vostro padre non è inverso me, qual soleva esser per addietro:

e pur l'Iddio di mio padre è stato meco. 6 E voi sapete che ho servito a

vostro padre di tutto'l mio potere. 7 Ma egli m'ha ingannato, e m'ha cambiato il mio salario dieci volte : ma Iddio non gli ha permesso di farmi alcun danno.

8 Se egli diceva così, Le mac-chiate saranno il tuo salario, tutta la greggia figliava parti macchiati : e se diceva così, Le vergate saran. no il tuo salario, tutta la greggia

figliava parti vergati. Il Ed Iddio ha tolto il bestiame a

stre padre, e me l'ha date.

10 Ed avvenne una volta, al tempo che le pectire entrano in calore, ch'io almai gli occhi, e vidi in sogno che i becchi, ed i montoni ch'ammontavano le pecere, e le capre, orano vergati, macchiati, e grandi-

Il El'Angelo di Dio mi diese in anono, lacob. Ed io dissi, Eccomi. 12 Ed egli diese, Alza ora gli oc-chi, e vedi tutti i becchi, ed i montoni, ch' ammontano le capre, e le pecore, come son tutti vergati, macchiati, e grandinati : perciochè io ho veduto tutto quello che Laban

13 Io son l'Iddio di Betel, dove tu ugnesti quel piliere, e dove tu mi icesti quel voto: ora levati, e partiti di questo paese, e ritornatene

nel tue natio paese.

14 E Rachel, e Lea, risposero, e dissero, Abbiamo noi più alcuna parte,
ed credità, in casa di nostro padre? 15 Non fummo noi da lui reputate straniere, quando egli ci vendette? el oltra ciò egli ha tutti mangiati i nostri danari.

16 Conciosiacosachè tutte queste facultà, che Iddio ha tolte a nostro Paire, the fosser nostre, e de no-stri figliaoli: ora dunque, fa pur tutte quello ch' Iddio t'ha detto. 17 E lacob si levo, e mise i suoi

Agliuoli, e le sue mogli, in su de'

camelli

18 E ne menò intto'i suo bestiame, e tutte le sue facultà, ch'egli avea acquistate : il bestiame ch'egli avea acquistato in Paddan-aram, per venimene nel paese di Canaan ad lanc, suo padre.

19 (Or Laban se n'era andato a tondere le sue pecore ;) e Rachel ru

bè gi idoli di suo padre.

20 E lacob si parti furtivamente da Laban, Sirio : perciochè egli non giel dichiarò : conclofossecosachè fi se ne fuggisse.

Il Egi adunque se ne fuggi, con tatto quello ch'egli avea : e si levò, e passò il Fiume, e si dirizzò verso'i

monte di Galaad.

22 El terzo giorno appresso, fu repportato a Laban, che lacob se n'era fuggito.

23 Allora egli prese seco i suol

fratelli, e lo persegui per sette gior-nate di camino: e lo raggiunse al monte di Galaad. 24 Ma Iddio venne a Laban, Sirio,

in sogno di notte, e gli disse, Guar-dad che tu non venga a parole con lacob, nè in bene, nè in male. 5 Laban adunque raggiunse la-tos. E lacob avea tesi i suoi padiglioni in sui monte: e Labart, co' i

sudi fratelli, tese parimenti i suoi nel monte di Galend.

26 E Labon diese a Iacob, Che hal tu fatto, partendoti da me furtivamente, e menandone le mi

figliuole, come prigioni di guerra i 27 Perchè ti sei fuggito celatamente, e ti sei furtivamente partito da me, e non me l'hai fatto assacd lo t'avrei accommistato pere? con allegrezza, e con canti: con tamburi, e con cetere.

28 E non m'hai pur permesso di baciare i miei figliuoli, e le mie figliuole: ora tu hai stoltamente

29 E sarebbe in mio potere di farvi del male: ma l'Iddio del padre vostro mi parlò la notte pas-sata: dicendo, Guardati che tu non venga a parole con lacob, ne in bene, ne in male.

30 Ora dunque, siltene pure str-dato, poiche dei tutto bramavi la casa di tuo padre: ma, perche hai tu rubati i mlei dij?

31 E Iacob rispose, e disse a La-Io me ne son così andato, erchè lo avea paura: perciochè lo diceva che mi conveniva guardat che talora tu non rapissi le tue figliuole d'appresso a me.

32 Colui, appo'i quale tu avrai trovati i tuoi dij, non sia lasciato vivere: riconosci, in presenza de nostri fratelli, se v'è nulla del tue appo me, e prenditelo. Or Iacob non sapeva che Rachel avesse ru-

bati quegl' iddij.

33 Laban adunque entrò nel padiglione di Iacob, e nel padiglione di Lea, e nel padiglione delle due serve, e non gli trovò: ed, uscito del padigilone di Lea, entrò nei padiglione di Rachel.

34 Ma Rachel avea presi quegl'idoli, e gli avea messi dentro l'arnese d'un camello, e s'era posta a sedere sopra essi) e Laban frugò tutto'l padiglione, e non gli trovo.

35 Ed ella disse a suo padre, Non prenda il mio signore sdegno, ch'io non posso levarmi su davanti a te: perciochè lo ho quello che sogliono aver le donne. Egli adunque investigo, ma non trovò quegl'idoli.

36 E lacob s'adirò, e contese con Laban, e gli parlò, e gli disse, Qual misfatto, o qual peccato ho io com-messo, che tu m'abbi così ardente-

mente perseguito?

37 Poiche tu hai frugate tutte le mie masserizie, c'hai tu trovato di tutte le masserizie di casa tua? met-tilo qui davanti a' tuoi e miei fra-telli, aciochè giudichino chi di noi due ha ragione.

# GENESI, XXXI. XXXII.

to teco: le tue pecore, e le tue capre non hanno disperduto, ed io non ho mangiati i montoni della

tua greggia. 39 lo non t'ho portato ciò ch'era lacerato: lo l'ho pagato: tu me l'hai ridomandato: come ancora se alcuna cosa era stata rubata di gior-

no, o di notte. 40 Io mi son portato in maniera che'l caldo mi consumava di giorno, e di notte il gelo, e'l sonno mi fuggiva dagli occhi.

4I Già son vent'anni ch'io sono in casa tua: io t'ho servito quattordici anni per le tue due figliuole, e sei anni per le tue pecore: e tu m'hai mutato il mio salario dieci volte.

42 Se l'Iddio di mio padre, l'Iddio d'Abraham e'l terrore d'Isaac, non fosse stato meco, certo tu m'avresti ora rimandato voto. Iddio ha veduta la mia afflizione, e la fatica

veauta la mia affizione, e la fatica delle mie mani: e però la notte passata n'ha data la sentenza. 43 E Laban rispose a lacob, e gli disse, Queste figliuole son mie fi gliuoli, e queste pecore son mie figliuoli, e queste pecore son mie pecore, e tutto quello che tu vedi è mio: e che farel io oggi a queste mie figliuole, overo a lor figliuoli, che esse hanno partoriti ì che esse hanno partoriti?

44 Ora dunque, vieni, facciam patto insieme, tu ed io: e sia ciò

er testimonianza fra me e te. 45 E Iacob prese una pietra, e la

rizzò per un piliere. 46 E Iacob disse a' suoi fratelli, Raccogliete delle pietre. Ed essi presero delle pietre, e ne fecero un

mucchio, e mangiarono quivi. 47 E Laban chiamò quel mucchio legar-sahaduta: e Iacob gli pose

nome Galed.

48 E Laban disse, Questo mucchio è oggi testimonio fra me e te: perciò fu nominato Galed.

49 Ed anche Mispa: perciochè Laban disse, Il Signore riguardi fra te e me, quando non ci potremo veder l'un l'altro.

50 Se tu affliggi le mie figliuole, overo, se tu prendi altre mogli oltr'alle mie figliuole, non un' uomo *è testimonio* fra noi : vedi ; Iddio *è* testimonio fra me e te-

51 Laban oltra ciò disse a Iacob, Ecco questo mucchio ch'io ho ammonticchiato, ed ecco questo pi-

liere fra me e te.

52 Questo mucchio sarà testimonio, e questo piliere ancora sarà testimonio, che nè io non passerò questo mucchio per andare a te, nè tu non passerai questo mucchio, e

38 Già son vent'anni ch'io sono sta- | questo piliere, per venire a me, per male

53 Gl'iddii d'Abraham, e gl'iddii di

Nahor, gl'iddi del padre loro, sieno giudici fra noi. Ma Iacob giurò per lo terrore d'Isaac, suo padre. 54 E Iacob sacrificò un sacrificio in su quel monte, e chiamò i suoi fratelli a mangiar del pane. Essi adunque mangiarono del pane, e dimorarono quella notte in su quel

monte. 55 E la mattina, Laban si levò a buon' ora, e baciò le sue figliuole, e i suoi figliuoli, e gli benedisse. Poi se n'andò, e ritornò al suo luogo.

E lacob andò al suo camino: ed egli scontrò degli Angeli di Dio.

2 E, come Iacob gli vide, disse,
Quest' è un campo di Dio: perciò, pose nome a quel luogo Mahanaim.

3 E Iacob mandò davanti a sè de' messi ad Esau, suo fratello, nel paese di Seir, territorio d'Edom.

4 E diede loro quest' ordine, Dite così ad Esau, mio signore, Così ha detto il tuo servitore Iacob, Io sono stato forestiere appo Laban, e vi son

dimorato infino ad ora-

5 Ed ho buoi, ed asini, e pecore, e servi, c serve: e mando significandolo al mio signore, per ritrovar

grazia appo te.

6 Ed i messi se ne ritornarono a Iacob, e gli dissero, Noi siamo an-dati ad Esau, tuo fratello: ed egli altresì ti viene incontro, menando

seco quattrocent' uomini

7 E lacob temette grandemente. e fu angosciato: e sparti la gente ch'era seco, e le gregge, e gli ar-menti, ed i camelli, in due schiere. 8 E disse, Se Esau viene ad una delle schiere, e la percuote, l'altra

scamperà. 9 Poi Iacob disse, O Dio d'Abraham, mio padre, eDio parimente d'Isaac, mio padre: o Signore, che mi dicesti, Ritorna al tuo paese, ed al tuo luogo natio, ed io ti farò del bene. 10 Io son picciolo appo tutte le benignità, e tutta la lealtà che tu hai usata in verso'l tuo servitore : perciochè io passai questo Giordano col mio bastone solo, ed ora son divenuto due schiere.

11 Liberami, ti prego, dalle mani del mio fratello, dalle mani d'Esau: perciochè io temo di lui, che talora

egli non venga, e mi percuota, ma-dre e figliuoli insieme.

12 E pur tu hai detto, Per certo lo ti farò del bene, e farò che la tua progenie sarà come la rena del mare, la qual non si può annoverare per la sua moltitudine.

#### GENESI. XXXII. XXXIII.

13 Ed egli dimorè quivi quella notte : e prese di ciò che gli venne in mano, per farne un presente ad

14 Cioc, dugento capre, e venti becchi: dugento pecore, e venti

montoni.

15 Trenta camelle allattanti, insieme co' lor figli : quaranta vacche, e dieci giovenchi: venti agine. e dieci puledri d'asini.

16 E diede ciascuma greggia da parte in mano a' suoi servitori: e disse loro, Passate davanti a me, e fate che vi sia alquanto spazio fra

una greggia e l'altra. 17 E diede quest' ordine al primo, Quando Esau, mio fratello, ti scontrerà, e ti domanderà, Di cui sei ta? e dove vai? e di cui son questi animali che vanno davanti a te?

18 Di, lo son del tuo servitore lacob: quest' è un presente mandato al mio signore Esau : ed ecco, egli stesso viene dietro a noi.

19 E diede lo stesso ordine al secondo, ed al terzo, ed a tutti que' servitori ch' andavano dietro a ielle gregge: dicendo, Parlate ad i lo troverete.

20 E ditegli ancora, Ecco'l tuo ervitore Iacob dietro a noi. Perclochè egli diceva, lo lo placherò col presente che va davanti a me : epoi potrò veder la sua faccia : forse mi tarà egli buona accoglienza.

Il Quel presente adunque passò davanti a lui : ed egli dimorò quel-

la notte nel campo.

22 Ed egli si levò di notte, e prese le sue due mogli, e le sue due scrve, ed i suoi undici figliuoli : e passò il

guado di Labboc.

23 E, dopo che gli ebbe presi, ed ebbe loro fatto passare il torrente, fece passare tutto'l rimanente delle cose spe.

24 E Iacob restò solo: ed un' uomo lottò con lui fino all' apparir

25 El esso, veggendo che non lo poteavincere, gli toccò la giuntura della coscia: e la giuntura della coscia di Iacob fu smossa, mentre quell' uomo lottava con lui.

26 E quell' uomo gli disse, Lasciami andare: perciochè già spunta l'alba. E *Iacob gli* disse, lo non ti lascerò andare, che tu non m'abbi

benedetto.

27 E quell' uomo gli disse, Quale il tuo nome? Ed egli disse, Iacob. 28 E quell' uomo gli disse, Tu non earai più chiamato Incob, anzi Israel: conciosiacosachè tu sij stato prode, e valente con Iddio, e con gil uomini, ed abbi vinto.

29 E Iacob lo domandò, e gli dia Deh, dichiarami il tuo nome. Ed egli disse, Perchè domandi dei mio nome? E quivi lo benedisse.

30 E Iacob pose nome a quel luo-go Peniel: perciochè disse, lo ho veduto Iddio a faccia a faccia: e pur la vita m'è stata salvata.

31 E'i sole gii si levò come fu passato Peniel : ed egli soppicava del-

la coacia.

32 Perciò i figlineli d'Israel nen mangiano fino ad oggi del muscolo della commessura dell' anca ch'é sopra la giuntura della coecia : perciochè quell' uomo toccò la giun-tura della coscia di Iacob, al muscolo della commessura dell' anca-

#### CAP. XXXIII.

Pol lacob also gli occhi, e riguardò: ed ecco, Essu veniva, menando seco quattrocent' uomini. Ed egli sparti i fanciulli és tre schiere, sotto Lea, sotto Rachel, e aotto le due aerve.

2 E mise le serve, e i lor figliuoli. davanti: e Lea, e i suoi figliuoli. appresso: e Rachel, e Iosef, gli ul-timi.

3 Ed egli passò davanti a loro, e s'inchinò sette volte a terra, finche fu presso al suo fratello.

4 Ed Essu gli corse incontro, e l'abbracció, e gli si gittò al collo, e lo baciò: ed amendue piansero.

5 Ed Esgu alzò gli occhi, e vide quelle donne, e que' fanciull, e disse, Che ti son costoro? E Iacob disse, Sono l fanciulli, ch'Iddio ha donati al tuo servitore,

6 E le serve s'accostarono, co' lor

figliuoli: e s'inchinarono.

7 Poi Lea s'accostò, co' suoi figli-uoli, e s'inchinarono. Poi s'accostò

losef, e Rachel, e s'inchinarono. 8 Ed Esau disse a Iacob, Che vuoi far di tutta quell' oste ch'ib ho econtrata? Ed egli disse, Io Pho mandata per trovar grazia appo'i

gnerò.

mio signore. 9 Ed Esau disse, Io n'ho assai, frased again asset, to it no assat, tra-tel mio: tienti per te ciò ch'è tuo. 10 Ma Iacob disse, Deh no: se ora io ho trovato grazia appo te, prendi dalla mia mano il mio presente: conciosiacossachè perciò io abbia veduta la tua faccia, il che m'è stato come se avessi veduta la faccia di Dio: e tu m'hai gradito. 11 Deh, prendi 'l mio presente.

che t'è stato condotto : percioche Iddio m'è stato liberal donatore, ed io ho di tutto. E gli fece forza,

sì ch'egli lo prese. 12 Poi Esau disse, Partiamoci, ed andiamocene: ed io t'accompa-

31

### GENESI, XXXIII. XXXIV.

13 Ma Incob gil disse, Ben riconosce il mio signore che questi fanciulli son teneri: ed to lo le mie pecore, e le mie vacche pregne: e se sono spinte innanzi pure un ricorno tutto la grasgia morrà.

giorno, tutta la areggia morrà. 14 Deh, passi il mio signore davanti al suo servitore, ed io mi condurrò pian piano, al passo di questo bestiame, chi è davanti a me, e di questi fanciulli, fin chi o arrivi

at mio signore in Seir.

15 Ed Esau disse, Deh, lascia ch'io faccia restar treo della gente ch'è meco. Ma lacob disse, Perchè questo i lascia ch'io ottenga questa grasia dal mio signore.

16 Essu adunque in quel di se ne ritornò verso Seir, per lo suo camino.

mino. 17 E Iacob partì, e venne in Succot, e s'edificò una casa, e fece delle

capanne per lo suo bestlame: perció pose nome a quel luogo Succot. 18 Pel lacob arrivó sano e salvo nella città di Sichem, nel paese di Canaan, tornando di Paddan-aram: e tese i suoi padiglioni davanti alla

città.

19 E comperò da' figliuoli d'Hemor, padre di Sichem, per cento pezze di moneta, la parte del campo, ove avea tesi i suol padiglioni. "20 E rizzò un' altare, e lo nominò Iddio, l'Iddio d'Israel.

CAP. XXXIV.

OR Dina, figliuola di Lea, la quale ella avea partorita a la ceb, uscì fuori per veder le donne

del paese.

2 E Sichem, figliuolo d'Hemor,
Hivveo, principe del paese, vedutala, la rapi, e si giacque con lei, e
la sinrah.

3 E l'animo suo s'apprese a Dina, agliuola di Iacob : ed amò quella

giovane, e la racconsolo. 4 Poi disse ad Hemor, suo padre, Prendimi questa giovane per moglic.

5 E Iacob intese che Sichem avea centaminata Dina, sua figliuola: ed essendo i suoi figliuoli a' campi col suo bestiame, Iacob si tacque

fin che fosser venuti. 6 Ed Hemor, padre di Sichem,

verme a Iacob, per palarne con lui.
7 E quando i figliuoli di Iacob ebbero inteso il fatto, se ne vennero
chi campi: e quegli uomisti farono
addolorati, e gravemente adirati,
che colsti avesse commessa villania,
iri karael, giacendosi con la figliuola di lacob: il che non si conveniva fare.

8 Ed Hemor parlè con loro: dicendo, Sichem, mio figliuelo, ha posto il suo amore alla figliuola di cusa vostra: deh, dategliela per moglie.

9 Ed imparentatevi con noi: dateci le vostre figliuole, e prendetevi le nostre.

10 Ed abitate con noi: e'l paces sarà a vostro comando: dimorateri, e trafficatevi, ed acquistate

delle possessioni in ecc.

11 Sichem ancora disse al padre, ed a' fratelli d'essa, Lasciate ch'io trovi grazia appo vol: ed io darò

ciò che mi direte. 12 Imponetemi pur gran dote, è presenti, ed io gli darò, secondo che

mi direte: e datemi la fanciulla per

moglie.

13 E i figliuoli di Iacob risposerò à
Sichem, ed ad Hemor, suo padre,
con inganno, e lo trattemero con
parole: perciochè egli avea contaminata Dina, lor sorella.

minara Dina, for sorena.

14 E disser loro, Noi non possiam
far questa cosa, di dar la nostra
sorella ad un'uomo incircunciso:
perciochè il prepusio ci è cosa vi-

tuperosa.

15 Ma pur vi compiaceremo con questo, che voi siate come noi, circuncidendosi ogni maschio d'intra

cunci

16 Allora noi vi daremo le nostre figliuole, e ci prenderemo le vostre, ed abiteremo con voi, e diventeremo uno stesso popolo.

17 Ma, se voi non ci acconsentite di circuncidervi, noi prenderemo la nostra fanciulia, e ce n'andremo 18 E le lor parole piacquero ad He-

18 E le lor parole piacquero ad Hemor, ed a Sichem, figliuolo d'Hemor. 19 E quel giovane non indugió li far questa cosa: percioche egil portava afredone alla figliuola di Iscob: ed egil era il più onorato di tutta la casa di suo padre. 30 Ed Hemor, e Sichem, suo fi-

20 Ed Hemor, e Sichem, suo figliuolo, vennero alla porta della città, e parlarono agli uomini della

lor città : dicendo.

21 Questi uomini vivomo pacificamente con nol, e dimoreramo nel paese, e vi trafficheranno: ed ecco, il paese è ampio assas per lore: e noi ci prenderemo le lor figliuole per mogli, e daremo loro le mostra.

22 Ma pure a questi patti ci complaceranno d'abitar con nei, per diventare uno stesso popolo, ch'ogni maschio d'infra noi sia circunciso, sicome essi son circuncisi.

23 Il lor bestiame, e le lor facultà, e tutte le lor bestie non saranno elle nostre i compiacciamo pur lo-

ro, ed essi abiteranno con noi. 24 E tutti quelli ch'uscivano per la porta della lor città acconsentirono loro: ed ogni maschio, d'infra tutti quelli ch'uscivano per la porta della lor città, fu circunciso

25 Ed al terno giorno, mentre essi erano in dolore, due figliuoli di Ia-cob, Simeon, e Levi, fratelli di Di-na, presa ciascuno la sua spada assalirono a man salva la città, ed uccisero tutti i maschi

26 Uccisero ancora Hemor, e Sichem, suo figliuolo, mettendogii a

fil di spada : e presero Dina della casa di Sichem, e se ne uscirono 27 Dopo che coloro furono uccisi,

sopraggiuneero i figliuoli di Iacob, e predarono la città ; perciochè la lor sorella era stata contaminata. 28 E presero le lor gregge, ed i loro armenti, ed i loro asini, e ciò

ch'ere nella città, e per li campi. 29 Così predarono tutte le facultà de' Sichemiti, e tutto ciò ch'era nelle case, e menarono prigioni i

lor piccioli figliuoli, e le lor mogli. 30 E lacob disse a Simeon, ed a Levi, Voi m'avete messo in gran turbamento, rendendomi abbominevole agli abitanti di questo paese, a' Cananci, ed a' Ferezei : laonde, avendo io poca gente, essi si rau-neranno contr'a me, e mi percoteranno: e sarò distrutto io, e la

mia famiglia. 31 Ed essi dissero, Avrebbe egli fatto della nostra sorella come d'una meretrice?

CAP. XXXV.

ED Iddio disse a Iacob, Levati, vattene in Betel, e dimora quivi, e fa'un' altare all' Iddio, che tapparve quando tu fuggivi per tema d'Esau, tuo fratello

2 E lacob disse alla sua famiglia, ed a tutti coloro ch'erano con lui, Togliete via griddij stranieri che son fra voi, e purificatevi, e cam-biatevi i vestimenti.

3 E noi ci leveremo, ed andremo in Betel: ed io farò quivi un' altare all'iddio che m'ha risposto al giorno della mia angoscia, ed è stato meco per lo viaggio ch'io ho fatto. 4 Ed essi diedero a Iacob tutti gl'id-

dij degli stranieri, ch'erano nelle lor mani, ed i monili ch'aveano agli orecchi: e Iacob gli nascose sotto la quercia, ch'é vicina di Sichem. Poi si partirono. El terror di

Dio fu sopra le città ch'erano d'intorno a loro: laonde non perseguirono i figliuoli di Iacob.

remo i ngunou en iaccos.

6 E lacob, con tutta la gente ch'era con ini, giunse a Luz, ch'è nel
pesce di Canaan, la quale é Betel.

7 El edificò quivi un'altare, e nominò quel luogo L'Iddio di Betel:
Perciochè quivi gil. apparve Iddio,

33

quando egli si fuggiva per tema dei suo fratello.

8 E Debora, balla di Rebecca, morì, e fu seppellita al disotto di Betel, sotto una quercia, la quale

Iacob nominò Quercia di pianto. 9 Ed Iddio apparve ancora a Ia-cob, quando egil veniva di Paddan-

aram, e lo benediase. 10 Ed Iddio gli disse, Il tuo nome ¿ lacob: tu non sarai viù nominato

lacob, anzi 'l tuo nome eard Israel : e gli pose nome Israel. Il Oltra clò Iddio gli disse, Io son

l'Iddio Onnipotente : cresci, e multiplica : una nazione, anzi una raunanza di nazioni, verrà da te, e re usciranno da' tuol lombi.

12 Ed io donerò a te, ed alla tua. progenie dopo te, il pacce ch'io diedi ad Abraham, ed ad Isaac. 13 Poi Iddio risali d'appresso a

lui, nel luogo stesso dove egli aves pariato con lui.

14 E lacob rissò un piliere di pie-tra nel luogo ove *Iddio* avea parlato con lui: e versò sopra esso una offerta da spandere, e vi sparse su dell' olio

15 Iacob adunque pose nome Bet-

el a quel luogo, dove Iddio avea pariato con lui. 16 Poi Iacob, co' suoi, parti di Bet-el: e, restandovi ancora alquanto spazio di paese per arrivare in Efrata, Rachel partori, ed ebbe un

duro parto.

17 E, mentre penava a partorire, la levatrice le disse, Non temere: per-ciochè eccoti ancora un figliucio.

18 E, come l'anima sua si partiva, (perciochè ella morì,) ella pose

nome a quel figliuolo, Ben-omi: ma suo padre lo nominò Beniamin. 19 E Rachel morì, e fa seppellita nella via d'Efrata, ch' Bet-lehem. 20 E Iacob rizzò una pila sopra la sepoltura d'essa. Quest' è la pi-la della sepoltura di Rachel, che

dura infino al di d'oggi. 21 Ed Israel si parti, e tese i suoi

padiglioni di là da Migdal-eder. 22 Ed avvenne, mentre Israel abitava in quel paese, che Ruben andò, e si giacque con Bilha, concu

bina di suo padre: ed Israel lo'ntese. 23 Or i figliuoli di Iacob furono dodici

24 I figliuoli di Lea furono Ru-ben, primogenito di Iacob, e Simeon, e Levi, e Gluda, ed Issacar, e Zabulon.

25 Ed i figliuoli di Rachel furono

losef, e Benjamin.

36 Ed i figliuoli di Bilha, serva di Rachel, furono Dan, e Neftali. 27 Ed i figliuoli di Zipa, serva Lea, furono Gad, ed Aser. Ques C 3

### GENESL XXXV. XXXVI.

sono i figliuoli di Iacob, i quali gli

nacquero in Paddan-aram. 28 E lacob arrivò ad Isaac. suo padre, in Mamre, nella città d'Ara, ch'é Hebron, ove Abraham, ed

Isaac, erano dimorati. 29 Or il tempo della vita d'Issac fu di centottant' anni.

30 Poi Isaac trapassò, e morì, e fu raccolto a' suoi popoli, vecchio, e sazio di giorni. Ed Esau, e Ia-cob, suoi figliuoli, lo seppellirono.

CAP. XXXVI.

OR queste son le generazioni d'Esau, ch'è Edom.

2 Esau prese le sue mogli d'infra le figliuole de Cananei: Ada, figliuola d'Elon Hitteo : ed Oholiba ma, figliuola d'Ana, e figliuola di Sibon Hivveo.

3 E Basemat, figliuola d'Ismael.

sorella di Nebaiot.

4 Ed Ada partori ad Esau Elifaz: e Basemat partori Reiiel.

5 Ed Oholibama partori Ieus, e

Ialam, e Cora. Questi sono i figliuoli d'Esau, che gli nacquero

nel paese di Canaan.

6 Ed Esau prese le sue mogli, ed i suoi figliuoli, e le sue figliuole, e tutte le persone di casa sua, e le sue gregge, e tutte le sue bestie, e tutte le sue facultà, ch'egli avea acquistate nel paese di Canaan: ed andò nel paese, lungi da Iacob, suo fratello.

7 Perciochè le lor facultà erano troppo grandi, per poter dimorare insieme: e'i paese, nel quale abitavano come forestieri, non gli poteva comportare, per cagion de' lor bestiami.

8 Ed Esau abitò nella montagna

di Seir. Esau è Edom.

9 E queste son le generazioni d'E-sau, padre degl'Idumei, nella mon-tagna di Seir.

10 Questi sono i nomi de' figliuoli d'Esau Elifaz, figliuolo d'Ada, mo-giie d'Esau : e Retiel, figliuolo di Basemat, moglie d'Esau.

11 Ed i figliuoli d'Elifaz furono Teman,Omar, Sefo, Gatam, e Chenaz. 12 E Timna fu concubina d'Elifaz, figliuolo d'Esau, e gli partori nat, ngiliolo d'Esau, e gli partori Amalec. Questi Arono i figliuoli d'Ada, moglie d'Esau. 13 E questi furono i figliuoli di Retiel, Nahat, e Zera, e Samma, e Missa. Questi furono i figliuoli di

Basemat, moglie d'Esau.

14 E questi furono i figliuoli d'Oholibama, figliuola d'Ana, figliuola di Sibon, moglie d'Esau. Ella partori ad Esau leus, Ialam, e Cora. 15 Questi sono i duchi de' figliuoli d'Esau: de figliuoli d'Elifaz, primogenito d'Esau, il duca Teman, il duca Omar, il duca Sefo, il duca

Chenaz: 16 Il duca Cora, il duca Gatam, il

duca Amalec. Questi furono i du-chi della linea d'Elifaz, nel pacce degl' Idumei. Essi furono de' fi-gliuoli d'Ada.

17 E questi furono i duchi de fi-gliuoli di Retiel, figliuolo d'Esau: il duca Nahat, il duca Zera, il duca Samma, il duca Mizza. Questi fu-rono i duchi della linea di Retiel, nel paese degl'Idumei. Questi furono de' figliuoli di Basemat, moglia d Esau.

18 E questi furono de' figliuoli d'Oholibama, moglie d'Esau : il duca Ieus, il duca Ialam, il duca Cora-Questi furono i duchi de' figliuoli d'Oholibama, figliuola d'Ana, moglie d'Esau.

19 Questi furono i figliuoli d'Esau, ch' e Edom : e questi furono i du

chi d'infra loro.

20 Questi furono i figliuoli di Seir Horeo, i quali abitavano in quel paese: cioc, Lotan, e Sobal. e Sibon, ed Ana:

1

21 E Dison, ed Eser, e Disan-Questi furono i duchi degli Horei, figliuoti di Seir, nel paese degl'i-

dumei. 22 Ed I figliuoli di Lotan furono Hori, ed Hemam: e la sorella di Louis fit Timna.

23 E questi furono i figliuoli di Solul, riod. Alvan; e Manahat, ed

Enal, e Sefo, ed Onam. 24 E questi furono i figliuoli di Sihon, Ala, ed Ana. Questo Ana fu colui che fu inventore de' muli nel diserto, mentre pasturava gli asini

di Sibon, suo padre.

25 E questi furono i figliuoli d'Ana, Dison, ed Oholibama, figliuola d'Ana.

26 E questi furono i figliuoli di Disan.Hemdan, ed Esban, ed Itran,

e Cheran. 27 Questi furono i figliuoli d'Eser, cioè, Bilhan, e Zaavan, ed Aran.

28 Questi furono i figliuoli di Di-san, cioè, Us, ed Aran.

29 Questi furono i duchi degli Ho-rei: il duca Lotan, il duca Sobal,

il duca Sibon, il duca Ana : 30 Il duca Dison, il duca Eser, il duca Disan. Questi furono i duchi degli Horei, secondo'l numero de

lor duchi nel paese di Seir. 31 E questi furono i re, che remarono nel paese d'Idumea, avanti che re alcuno regnasse sopra i

figliuoli d'Israel. 32 Bela, figliuolo di Beor, regno in Idumea : e'l nome della sua città era Dinhaba.

### GENESI, XXXVI, XXXVII.

33 E. morto Bela, Iobab, figliuolo l di Zera, da Bosra, regnò in luogo MITCL.

34 E. morto Iobab, Husam, del pacse de' Temaniti, regnò in luo-

go suo.

35 E. morto Husam, Hadad, figliuolo di Bedad, il qual percosse i fadianiti nel territorio di Moab. regnò in luogo suo : e'l nome della Bua città era Avit.

36 E. morto Hadad, Samla, da Masreca, regnò in luogo suo. 37 E, morto Samia, Saul, da Re-

hobot dei Flume, regnò in luogo

38 E, morto Saul, Baal-hanan, figliuolo d'Acbor, regnò in luogo suo. 39 E, morto Baal-hanan, figliuolo d'Acbor, Hadar regnò in luogo suo: il nome della cui città era Pau: el nome della sua moglie era Me-hetabeel, figliuola di Matred, fi-gliuola di Mezahab.

40 E questi sono i nomi de' duchi d'Essu, per le lor famiglie, secondo i lor luoghi, nominati de' lor nomi: il duca Timna, il duca Alva, il du-

ca letet: 41 I) duca Oholibama, il duca

Ela, il duca Pinon: 42 Il duca Chenaz, il duca Teman, il duca Mibsar :

43 Il duca Magdiel, e'l duca Iram. Questi furono i duchi degl' Idumei, spartiti secondo le loro abitazioni nel paese della lor possessione. Così Esau fu padre degl' Idumei.

CAP. XXXVII.

OR Iacob abito nel paese dove suo padre era andato peregrinando, nel paese di Canaan.

2 E le generazioni di Iacob furono puelle. Iosef, essendo giovane, detà di diclasette anni, pasturava le gregge, co suoi fratelli, co fi-

giiuoli di Bilha, e co' figliuoli di Zilpa, mogli di suo padre. Ed egli rapportava al padre loro la mala fama ch'andava attorno di

3 Or Israel amava losef, più che tutti gli altri suoi figliuoli: perciochè gli era nato nella sua vecchiezza, e gli fece una giubba vergata.

4 Ed i suoi fratelli, veggendo che'l padre loro l'amava plu che tutti i suoi fratelli, l'odiavano, e non potevano parlar con lui in

pace.
5 E losef sognò un sogno, ed egli lo racconto a' suoi fratelli: ed essi

l'odiarono vie maggiormente.
6 Egli adunque disse loro, Deh, tidite questo sogno ch'io ho sognato.

7 Ecco, noi legavamo i covent in mezzo d'un campo: ed ecco, il mio covone si levò su, ed anche si tenne ritto: ed ecco, i vostri covoni furono d'intorno al mio covo-

ne, e gli s'inchinarono. 8 Ed i suoi fratelli gli dissero, Regneresti tu pur sopra noi? si-gnoreggeresti tu pur sopra noi? Essi adunque l'odiarono vie magformente per li suoi sogni, e per

le sue parole.

9 Ed egli sognò ancora un' altro sogno, e le raccontò a' suoi fra-telli, dicendo: Ecco, lo bo sognato ancora un sogno · ed ecco, il sole, e la luna, ed undici stelle, mi s'inchinavano.

10 Ed egli io raccontò a suo padre, e a' suoi fratelli. E suo padre lo sgridò, e gli disse, Quale e questo sogno che tu hai sognato? avremo nol, lo, e tua madre, ed i tuoi fratelli, pure a venire ad inchinarci a te a terra?

11 Ed i suoi fratelli gli portavano invidia: ma suo padre riserbava

appo se queste parole. 12 Or i suoi fratelli andarono a pasturar le gregge del padre loro in Sichem.

13 Ed Israel disse a fosef, I tuoi fratelli non pasturano essi in Sichem! Vieni ed lo ti manderò a loro. Ed egli disse, Eccomi.
14 Ed esso gli disse, Or va', e vedi sai tuoi fratelli, el ergege, stanno

se i tuoi fratelli, e le gregge, stanno bene, e rapportamelo. Così lo mandò dalla Valle d'Hebron: ed

egli venne in Sichem. 15 Ed un' uomo lo trovò, ch'egli andava errando per li campi: e queli uomo lo domando, e gli

disse, Che cerchi?

16 Ed egli disse, lo cerco i miei fratelli: deh, insegnami dove esti pasturano.

17 E quell' uomo gu disse, Est son partiti di quì: percioche io gli udii che dicevano, Andiamocene in Dotain. Iosef adunque andò dietro a' suoi fratelli, e gli trovò in

Dotain. 18 Ed essi lo videro da lungi: ed, avanti che s'appressasse a loro, macchinarono contra lui, per ucciderlo.

19 E dissero l'uno all' altro, Ec-

co, cotesto sognatore viene. 20 Ora dunque venite, ed ucci-diamolo: e poi gittiamolo in una di queste fosse: e noi diremo che una mala bestia l'ha divorato: e vedremo che diverranno i suoi sogni. 21 Ma Ruben, udendo questo, le riscosse dalle lor mani, e disse,

Non percotiamolo a morte. 22 Ruben ancora disse loro, Non

## GENESI, XXXVII. XXXVIII.

ispandete il sangue: gittatelo in quella fossa ch'è nel diserto, ma non gli mettete la mano addosso: per riscuoterlo dalle lor mani. e per rimenarlo a suo padre.

23 E, quando Iosef fu venuto a' suoi fratelli, essi lo spogliarono della sua giubba, di quella giubba vergata ch'egli avea indosso.

24 Poi lo presero, e lo gittarono in quella fossa: or la fossa era vota. e non v'era acqua alcuna dentro.

25 Poi s'assettarono per prender cibo, ed alzarono gli occhi, e videro una caravana d'Ismaeliti che veniva di Galaad, i cui camelli erano carichi di cose preziose, di balsamo, e di mirra: ed essi andavano per portar quelle cose in E-

gitto. 26 E Giuda disse a suoi fratelli, Che guadagno faremo, quando avremo ucciso il nostro fratello, ed avremo occultato il suo sangue?

27 Venite, vendiamolo a cotesti Ismaeliti, e non mettiamogli la mano addosso: perciochè egli nostro fratello, nostra carne. i suoi fratelli gli acconsentirono

28 E come que' mercatanti Madianiti passavano, essi trassero e fecero salir Iosef fuor di quella fossa, e per venti sicli d'argento lo vendettero a quegl' Ismaeliti : ed essi lo menarono in Egitto.

29 Or Ruben tornò alla fossa, ed ecco, Iosef non v'era più: ed egli

stracciò i suoi vestimenti. 30 E tornò a' suoi fratelli, e disse. Il fanciullo non si trova: ed io. dove andrò io?

31 Ed essi presero la giubba di losef: e scannarono un becco, e tinsero quella col sangue.

32 E mandarono a portar quella giubba vergata al padre loro, ed a dirgli, Nol abbiam trovata questa giubba: riconosci ora se e la giub-

grande : reconsect or a see a pun-ba del tuo figliuolo, o no. 33 Ed egli la riconobbe, e disse, Quest'è la giubba del mio figliuolo: una mala bestia l'ha divorato: losef per certo é stato lacerato. 34 E lacob stracciò i suol vesti.

menti, e si mise un sacco sopra i lombi, e fece cordoglio del suo figliuolo per molti giorni.

35 E tutti i suoi figliuoli, e tutte le sue figlipole, si levarono per consolario; una egli rifinto d'esser consolato, e disse, Certo io scenderò con cordoglio al mio figliuolo nel sepolero. E suo padre lo pianse. 36 E que Madhanifi, menato Insef in Egitto, la vendettero a l'otibir, Eunico di Faraone, Capitan delle guardie.

CAP. XXXVIII.

R avenne in quel tempo. che Giuda discese d'appresso a' suoi fratelli, e si ridusse ad albergare in casa d'un' uomo Adullamita, il cui nome era Hira.

2 E Giuda vide quivi una figlinola d'un' uomo Cananeo, il nome del quale era Sua : ed egli la prese per moglie, ed entrò da lei.

3 Ed ella concepette, e partorì un figliuolo, al quale Giuda pose

nome Er. 4 Poi ella concepette ancora, e partori un figliuolo, e gli pose

nome Onan. 5 Ed ella partori ancora un fi-gliuolo, e gli pose nome Sela: or Giuda era in Chezib, quando ella

lo partorì. 6 E Giuda prese una moglie ad Er, suo primogenito, il cui nome era Tamar.

7 Ma Er, primogenito di Giuda, dispiacque al Signore, e'l Signore lo fece morire

8 E Giuda disse ad Onan, Entra dalla moglie del tuo fratello, e sposala per ragion di consanguinità, e suscita progenie al tuo fratello.

9 Ma Onan, sapendo che quella pregenie non sarebbe sua, quando entrava dalla moglie del suo fratello, si corrompeva in terra, per non dar progenie al suo fratello.

10 E ció ch'egli faceva dispiacque al Signore: ed egli fece morire ancora lui.

11 E Giuda disse a Tamar, sua nuora, Stattene vedova in casa di tuo padre, fin che Sela, mio figliuolo, sia divenuto grande: perciochè egli diceva, E si convien provedere che costui ancora non muoia, come i suoi fratelli. Ta-mar adunque se n'andò, e dimorò in casa di suo padre.

iz E, dopo moiti giorni, morì la figliuola di Sua, moglie di Giuda: e, dopo che Giuda si fu consolato, sali in Timna, con Hira Adullamita, suo famigliare amico, tonditori delle sue pecore.

13 Ed e' fu rapportato a Tamar, e detto, Ecco, il tuo suocero sale in Timna, per tonder le sue pecore. 14 Allora ella si levò d'addosso gli abiti suoi vedovili, e si coperso d'un velo, e se ne turò il viso, e si pose a sedere in una forca di via, ch'e in su la strada, traendo verso Timna: perciochè vedeva che Sela era divenuto grande, e pure ella non gli era data per moglie. 15 E Giuda la vide, e stimò lei

essere una meretrice: conciofosse cosach'ella avesse coperto il viso. 16 E, stornatosi verso lei in su la

#### GENESI. XXXVIII. XXXIX.

via, le disse, Deh, permetti ch'io entri da te: (perciochè egli non sapeva ch'ella fosse sua nuora) Ed ella gli disse, Che mi darai, perchè tu entri da me?

17 Ed egli le disse, Io ti manderò un capretto della greggia. Ed ella disse. Mi darai tu un pegno, fin

che tu me l'abbi mandato?

18 Ed egli disse, Qual pegno ti darò io? Ed ella disse, fi tuo suggello, e la tua benda, e'l tuo bestone, che tu hai in mano. Ed egli le diede quelle cose, ed entrò a lei, ed ella concepette di lui.

19 Poi si levò, e se n'andò, e si levò d'addosso il suo velo, e si rivestì i suoi abiti vedovili.

20 E Giuda mandò il capretto per le mani di quell' Adullamita, suo famigliare amico, per ritrarre il pegno da quella donna: ma egli non la trovo.

21 E ne domandò gli uomini del luogo dove era stata, dicendo: Dove è quella meretrice ch'era in uesta forca di via in su la strada? Ed essi risposero, Qui non è stata

alcuna meretrice.

22 Ed egli se ne ritornò a Giuda. e gli disse, Io non ho trovata colei: ed anche gli uomini di quel luogo m'hanno detto, Qui non è stata alcuna meretrice.

23 E Giuda disse, Tengasi pure il egno, che talora noi non siamo in isprezzo: ecco, io le ho mandato questo capretto : ma tu non

l'hai trovata.

24 Or intorno a tre mesi appresso, fu rapportato, e detto a Giuda, Tamar, tua nuora, ha fornicato, ed anche ecco, è gravida di forni-cazioni. E Giuda disse, Menatela fuori, e sia arsa.

25 Come era menata front, man-

dò a dire al suo suosero, lo son gravida di colui al quale apparten-gono queste cose. Gli mandò an-cora a dire, Riconosci ora di cui c questo suggello, e queste bende, e

questo bastone. 26 E Giuda riconobbe quelle cose, 26 E Giuda riconouce que con-e disse, Ell'è più giusta di me: con-ciosiacosach'ella abbia fatto questo, perciochè io non l'ho data per mo-ciosiacosach'ella abbia fatto questo, perciochè io non l'ho data per mo-

glie a Sela, mio figliuolo. Ed egli non la conobbe più da indi innanzi. 27 Or avenne ch'al tempo ch'ella doves partorire, ecco, avea due

gemelli in corpo.

28 E, mentre partoriva, l'uno porse la mano: e la levatrice la prese, e vi lego dello scariatto sopra: dicendo, Costui è uscito il primo.

20 Ma avenne ch'egli ritrasse la mano: ed ecco, il suo fratello uscì

fuori: e la levatrice disse, Qual rottura hai tu fatta? la rottura di sopra te; e gli fu posto nome Fares. 30 Poi uscì il suo fratello ch'avea lo scariatto sopra la mano: e gli fu posto nome Zara.

CAP. XXXIX.

R, essendo stato Iosef menato in Egitto, Potifar, Eunuco di Faraone, Capitan delle guardie, uomo Egizio, lo comperò da quegl'Ismaeliti, che l'aveano menato. 2 E'i Signore fu con losef; e fa uomo che andava prosperando: e stette in casa del suo signore Egizio.

3 E'l suo signore vide che'i Simore era con lui, e che'l Signore gli prosperava nelle mani tutto

ciò ch'egli faceva.

4 Laonde losef venne in grazia d'esso e gil serviva: ed egli lo costitui sopra tutta la sua casa. e gli diede in mano tutto ciò ch'egli

5 E da che quell' Egizio l'ebbe costituito sopra la sua casa, e so-pra tutto ciò ch'egli avea, il Signor benedisse la casa d'esso, pe amor di Iosef: e la benedizione de Signore fu sopra tutto ciò ch'egli avea in casa, e ne' campi.

6 Ed egli rimise nelle mani di Iosef tutto ciò ch'egli avea, e non tenes ragion con lui di cosa alcuna salvo del suo mangiare. Or Iose era formoso, e di bell' aspetto.

7 Ed avvenne, dopo queste cose, che la moglie del Signore di Iosef gli pose l'occhio addosso, e gli disse, Giaciti meco.

8 Ma egli il ricusò, e disse alla moglie del suo signore, Ecco, il unito difference constituere producere.

mio signore non tiene ragione were cucuma che sua mi casa, e m'ha dato in mano tutto ciò ch'egli ha.

9 Egli stesso non è più grande di me in questa casa, e non m'ha divietato null'altro che te: perciochè tu sei sua moglie: come dunque farei questo gran male, e

peccherei contra Dio 10 E, benchè ella gliene pariasse ogni giorno, non però le accon-senti di giacericai allato, per casar

con lei. ll Or avvenne un giorno, che,

essendo egli entrato in casa per far sue faccende, e non essendovi alcuno della gente di casa ivi in

12 Ella, presolo per lo vestimento, gli disse, Giaciti meco. Ma egli, lasciatole il suo vestimento in mano, se ne fuggì e se n'uscì fuori. 13 E, quando ella vide ch'egli le

aves lasciato il suo vestimento in i mano, e che se n'era fuggito fuori:

14 Chiamò la gente di casa sua, e disse loro, Vedete, egli ci ha menato in casa un' uomo Ebreo per ischernirci : esso venne a me per giacersi meco: ma io gridai ad alta voce.

15 E come egli udì ch'io avea alsata la voce, e gridava, lasciò il suo vestimento appresso a me, e se ne fuggi, e se n'usci fuori. 16 Ed ella ripose il vestimento

di losef appo se, fin che'l signore d'esso fosse tornato in casa sua. Poi gli pariò in questa maniera: Quel servo Ebreo che tu ci menasti

venne a me per ischernirmi. 18 Ma, come lo ebbi alzata la voce, ed ebbi gridato, egli lasciò

il suo vestimento appresso a me,

e se ne fuggi fuori. 19 E quando il signore di Iosef ebbe intese le parole che sua mo-glie gli diceva, cioè, Il tuo servo m'ha fatte cotali cose, s'accese

90 E'l signore di Iosef lo prese, e lo mise nel Torrione, ch'era il luogo dove i prigioni del re erano incarcerati: ed egli fu ivi nel Tor-

rione.

21 E'l Signore fu con Iosef, e spiegò la sua benignita inverso lui, e io rendette grazioso al prigioniere. 23 E'l prigioniere diede in mano a losef tutti i prigioni ch'erano nel Torrione: ed egli faceva tutto ciò

che vi s'avea a fare.

23 Il prigioniere non riguardava a cosa alcuna ch'egli avesse nelle mani: perciochè il Signore era con lui: e'l Signore prosperava tutto quello ch'egli faceva.

#### CAP. XL.

Ort, dopo queste CCC che'i coppiere del re d'Egitto,

e'l panattlere, peccarono contra'i re d'Egitto, lor signore. 2 E faraone si crucciò gravemente contr'a que' suoi due Eunuchi : cioc, contr'al coppler maggiore, e contr'al panattier mag-

3 E gli fece mettere in prigione in casa del Capitan delle guardie, nel Torrione, nello stesso luogo ove

Iosef era incarcerato.

4 E'l Capitan delle guardie com-mise a losef d'esser con loro: ed egli gli serviva. Ed essi furono

un' anno in prigione.

5 Ed amendue, il coppiere, e'l panattiere del re d'Egitté, ch'erano incarceratt nel Torrione, sogna-rono ciascuno un sogno in una scessa notte, conveniente all'interpretazione che ne fu data a

ciascun d'essi.

6 E losef, venuto la mattina a loro, gli riguardò: ed ecco, erano conturbati

7 Ed egli domandò quegli Eunu-chi di Faraone, ch'erono seco in prigione, in casa del suo signore: dicendo. Perchè sono oggi le vostre

facce meste? 8 Ed essi gli dissero, Noi abbiam

sognato ciascun' un sogno, e non v'é alcuno che ce l'interpreti. E Iosef disse loro, Le interpretazioni non appartengono esse a Dio? deh.

raccontatemegli.

9 E'i coppier maggiore raccontò a Iosef il suo sogno, e gli disse, E mi pareva nel mio sogno di ve-

der davanti a me una vite. 10 Ed in quella vite erane tre 10 Ed in queua vue evans use tralci: e parve ch'ella germoglias-se, poi che fiorisse, ed in fine che i suoi grappoli maturassero l'uve. 11 Ed io avea la coppa di Fara-

one in mano: e prendeva quell'uve, e le spremeva nella coppa di Faraone, e dava la coppa in mano

12 E losef gli disse, Quest' & l'interpretazione di cotesto sogno: I

tre tralci son tre giorni

13 Fra qui e tre giorni, Faraone, rivedendo la sua famiglia, ti rasseguerà, e ti rimetterà nel tuo stato : e tu porgerai in mano a Faraone la sua coppa, secondo'l tuo primiero ufficio, quando eri suo coppiere.

14 Ma abbi appo te memoria di me, quando avrai del bene: ed usa, ti prego, benignità inverso me, e fa menzion di me a Faraone,

e fa' ch'io esca fuor di questa casa. 15 Perciochè in verità io sono stato rubato dal paese degli Ebrei: ed anche qui non ho fatto nulla. nerchè io dovessi esser messo in

questa fossa.

16 E'l panattier maggiore, ve gendo che losef avea interpretato il sogno di colui in bene, disse a losef, A me ancora pareva nel mio sogno d'aver tre panieri bianchi in su la testa.

17 E nel più alto paniere v'erano di tutte le vivande di Faraone, di lavoro di fornaio: e gli uccelli le mangiavano di dentro quel pa-

niere d'in sul mio capo.

18 E losef rispose, e disse, Quest' è l'interpretazione di cotesto sogno: I tre panieri son tre giorni.

19 Fra qui e tre giorni, Faraone, rivedendo la sua famiglia, ti casserà e ti torrà il tuo ufficio, e ti fara appiccare ad un legno, e gli uccelli ti mangeranno la carne d'addoeso.

20 Ed eghavvenne il terro cior-

no appresso, ch'ers il giorno della matività di Faraone, ch'egli fece un convito a tutti i suoi servitori : e trovò fra' suoi servitori

tori: e trovo ira sun scavico. rassegnati, il Coppler maggiore, e'l Panattier maggiore. 21 Ed egli rimise il Coppler mag-giore nel suo ufficio di copplere: ed egli porse la coppa in mano a

Faraone.

22 Ma fece appiccare il Panattier maggiore, secondo l'interpreta-zione che losef avea lor data.

23 El Coppier maggiore non si ricordò di losef: ansi lo dimenticò.

#### CAP. KLI.

ED avvenue in capo di due L'anni intieri, che Faraone sognò, e gli pareva d'esser presso al nume.

2 Ed ecco, dal fiume salivano sette vacche di bella apparenza, e grasse, e carnose, e pasturavano

nella giuncaia.

3 Poi ecco, dal fiume salivano sette altre vacche di brutta apparenza, e magre, e scarne : e si fermarono presso a quelle altre in au la riva del fiume.

4 E le vacche di brutta apparen-sa, e magre, escarne, mangiarono le sette vacche di bella apparenza, e grasse. E Faraone si risveglio. 5 Poi, raddormentatosi, sognò di nuovo: ed ecco, sette spighe prospere, e belle, salivano da

mbo. 6 Poi ecco, sett' altre spighe mi-nute, ed arse dal vento Orientale,

germogliavano dopo quelle. 7 E le spighe minute tranghiottirono le sette spighe prospere, e piene. E Faraone si risvegliò: ed

ecco un sogno. 8 E, venuta la mattina, lo spirito suo fu conturbato: e mandò a chiamar tutti i magi, ed i Savi d'E-gitto, e racconto loro i suoi sogni:

ma non vi fu alcuno che gli potesse interpretare a Faraone.

'9 Allora il Coppier maggiore par-lò a Faraone: dicendo, lo mi rammemoro oggi i mici falli.

10 Faraone si crucciò già grave-mente contr'a suoi servitori, e mise me. e'l Panattier maggiore in prigione in casa del Capitan delle guardie.

11 E sognammo egli, ed io, in una stessa notte ciascumo un sogno: noi sognammo ciascuno il suo sogno, conveniente all'interpreta-

zione che ne fu data.

12 Or quivi con nol era un gio-vane Ebreo, servitor del Capitan delle guardie, al quale noi raccontammo i nostri sogni, ed egli ce gl'interpretò, dando l'interpret one a cisacuno secondo e

sogno.
13 Ed avvenne che, secondo l' interpretazione ch'egli ci avea data, Farcone mi rimise nel mio stato. e fece appiccar quell' altro.

14 Allora Faraone mandò a chiamar losef, il quale prestamente fu tratto fuor della fossa: ed egli si tondè, e si cambiò i vestimenti,

e venne a Faraone.

15 E Faraone disse a losef. Io ho sognato un sogno, e non v's niuno che l'interpreti: or lo ho udito dir di te, che tu intendi i sogni, per

16 E lose rispose a Faraone: di-oendo, fre attri che me: Iddio rispondera ciò che sarà per la prosperità di Faraone.

17 E Faraone diese a losef, E' mi pareva nel mio sogno ch'io stava presso alla riva del fiume.

18 Ed ecco. dal fiume salivano sette vacche, grasse, e carnose, e di bella apparenza, e pasturavano

nella giuncaia. 19 Poi ecco, sett' altre vacche sa livano dietro a quelle, magre, e di bruttissima apparenza, e scarne : io non ne vidi mai di così misere in tutto'l paese d'Egitto.

20 E le vacche magre, e misere. mangiarono le sette prime vacche

grasse.
21 E quelle entrarono loro in corpo: ma pur non se ne riconobbe nulla: conciofossecosache fos di così brutto aspetto, come prima. Ed io mi risvegliai.

29 E'm parse anora sognando veder sette spighe piene, e belle, che salivano da un gambo.
23 Poi ecco, sett altre spighe aride, minute, arse dal vento Orientale, germogliarono dopo quella.
94 F la misha sminuta transhiba. 24 E le spighe minute tranghiot-tirono le sette spighe belle. Or io ho detti questi sogni a' Magi: ma non v'è stato alcuno che me gli

abbia saputi dicchiarare. 25 Allora losef disse a Faraone. Ciò c'ha sognato Faraone è una stessa cosa. Iddio ha significato a Faraone ciò ch'egli è per fare.

26 Le sette vacche belle son sett'anni: e le sette spighe belle sono altrest sett' anni: l'uno e l'altro sogno sono una stessa cosa-

27 Parimente le sette vacche magre, e hrutte, che salivano dopo quelle, son sett' anni: e le sette

spighe vote, arse dal vento Orien-tale, saranno sett' anni di fame. 28 Quest' è quello ch'io ho detto a Faraone, Ch' Iddio ha mostrato a Faraone ciò ch'egli è per fare.

29 Ecco, vengono sett' anni di d'Egitto, senza te. grande abbondanza in tutto'l paese

Egitto.

30 Poi, dopo quelli, verranno sett' anni di fame : e tutta quella abbondanza sarà dimenticata nel paese d'Egitto: e la fame consu-

mera il paese. 31 E quell' abbondanza non si conoscerà nel paese, per cagion di quella fame che verrà appresso: perciochè ella sarà molto aspra-

32 E quant' è a ciò che'l sogno è stato relterato per due volte a Faraone, ciò è avvenuto, perchè la co-sa è determinata da Dio: ed Iddio

l'eseguira tosto. 33 Ora dunque proveggasi Fara-one d'un' uomo intendente, e savio, il quale egli costituisca sopra'i paese d'Egitto.

34 Faraone faccia questo: ordini de' commessari nel paese: e fac-ciasi dare il quinto della rendita del paese d'Egitto, ne' sett' anni dell'abbondanza.

35 Ed adunino essi tutta la vittuaglia di questi sette buoni anni che vengono, ed ammassino il grano sotto la mano di Faraone. per vittuaglia nelle città: e lo con-

ervino.

36 E quella vittuaglia sarà per provisione del paese, ne' sett' anni della fame che saranno nel paese d'Egitto: e'i paese non sarà di-strutto per la fame.

37 E la cosa piacque a Faraone,

ed a tutti i suoi servitori. 38 E Faraone disse a' suoi servi-

tori, Potremmo noi trovare alcuno pari a costui, ch'è uomo in cui è lo Spirito di Dio ?

39 E Faraone disse a Iosef, Poi ch' Iddio t'ha manifestato tutto juesto, e' non v'è alcuno inten-

dente, ne savio, come sei tu.
40 Tu sarai sopra la mia casa,
e tuttto'l mio popolo ti bacera in bocca: io non sarò più grande di te, salvo che nel trono.

41 Oltr's ciò Faraone disse a Iosef, Vedi, io ti costituisco sopra tutto'i paese d'Egitto. 42 E Faraone si trasse il suo

anello di mano, e lo mise in mano a losef, e lo fece vestir di vesti-menti di bisso, e gli mise una collana d'oro in collo

43 E lo fece salir sopra'l carro della seconda *persona del* suo re-gno: e si gridava davanti a lui, Ognuno s'inginocchi: e ch'egli lo costituiva sopra tutto'l paese d'Egitto.

44 Faraone disse ancora a Iosef, Io son Faraone: niuno leverà il piè, nè la mano, in tutto'i paese

Safenatpaanea: e gli diede per mo-glie Asenat, figliuola di Potifera, Governatore d'On. E Iosef ando attorno per lo paese d'Egitto.

46 (Or losefera d'età di trent' anni. quando egli si presentò davanti a Faraone, re d'Egitto.) Iosef adunque si partì dal cospetto di Faraone, e passò per tutto'l paese d'E-

gitto 47 E la terra produsse a menate. sett' anni dell' abbondanza

48 E Iosef adunò tutta la vittua-glia di que' sett' anni, che furono nel paese d'Egitto: e la ripose nelle città: egli ripose in ciascuna tutta la vittuaglia del contado circon-

49 losef adunque ammassò grano in grandissima quantità, come la rena del mare : tanto che si rimase d'annoverarlo: perciochè era in-

numerabile.

50 Or, avanti che venisse il primo anno della fame, nacquero a losef due figliuoli: i quali Asenat, figliuola di Potifera, Governatore d'On, gli partorì.

51 E Iosef pose nome al primo-

genito Manasse: perciochè, disse egli, Iddio m'ha fatto dimenticare ogni affanno, e tutta la casa di mio

padre.

52 E pose nome al secondo Efraim : perciochè, disse egli, Iddio m'ha fatto fruttare nel paese della mia afflizione.

53 Poi, finiti i sett' anni dell' abbondanza che fu nel paese d'Egitto: 54 Cominciarono a venire i sett' anni della fame, siccome Iosef avea detto: e vi fu fame per tutti i paesi: ma per tutto Egitto v'era del pane.

55 Alla fine tutto'l paese d'Egitto fu anch'esso affamato, e'l popolo gridò a Faraone per del pane. E Faraone disse a tutti gli Egizi, Andate a losef, e fate ciò ch'egli vi dirà

date a loser, state cooriego vidura.

56 Ed essendo la fame per tutto'l
pacse, Iosef aperse tutti granai, e
ne vende agli Egizii, E la fame
s'aggravò nel pacse d'Egitto.

57 Da ogni pacse ezlandio si veniva in Egitto a losef, per compener del genera carciochà le fare-

rar del grano : perciochè la fame s'era aggravata per tutta la terra.

CAP. XLII.

' Iacob, veggendo che v'era del d grano a vendere in Egitto. disse a' suoi figliuoli, Perchè state a riguardarvi l'un l'altro ? 2 Poi disse, Ecco, io ho udito ch'in

Egitto v'è del grano a vendere: scendete là, e comperatecene di là : o noi viveremo, e non morremo. S E dieri de' fratelli di losef sce sero in Egitto, per comperar del

errano di la

4 Ma Iacob non mandò Rentamin. fratello di Iosef, co' suoi fratelli : perciochè diceva, E si convien

percuccie diceva, K' si consista guardare che talora alcuna mor-tale sciasura mortiale sciasura del 51 figliuoli d'Israel sdunque giun-sero in Kgitto, per comperar del grano, per mesco altri che si an-davano: perciochè la fame era nel pacco di Canasan.

6 Or losef, ch'era rettor del pacce, vendera il ura no a cisseura scenici.

vendeva il grano a ciascun popolo della terra. I fratelli di losef adunque, essendo giunti, s'inchinarono a lui, con la faccia verso terra. 7 E, come losef ebbe veduti i suoi

fratelli, gli riconobbe : ma pur s'infinse strano inverso loro, e parlò loro aspramente, e disse loro, Onde venite voi ? Ed essi dissero, Dal sese di Canaan, per comperar del-

a vittuaglia.

8 Iosef adunque riconobbe i suoi fratelli, ma essi non riconobber lui. 9 E losef si ricordò de' sogni ch'egli avea sognati di loro, e disse lero, Voi siete spie : voi siete venuti per vedere i luoghi sforniti del paese

10 Ma essi dissero, No, signor mio: angli tuoi servitori son venuti per comperar della vittuaglia. 11 Noi siamo tutti figliuoli d'uno

stesso uomo: noi siamo uomini lenli: i tuoi servitori non furono giammai spie.

12 Ed egli disse loro, No: ansi voi siete venuti per veder i luoghi sfor-

niti del paese

13 Ed essi dissero, Noi, tuoi servitori, eravamo dodici frazelli, figituoli d'uno stesso uomo, nel paese di Canaan: ed ecco, il minore è oggi con nostro padre, ed uno non

più. 14 E losef disse loro, Quest' è pur quello ch'io v'ho detto, che voi

*siete* spie.

15 E' si farà prova di voi in questo: Come vive Faraone, voi non artirete di qui, prima che'i vostro fratel minore sia venuto qua.

16 Mandate un di voi a prendere il vostro fratello; e voi restate qui incarcerati, e si farà prova delle vostre parole, se v'è in voi verità: se no. come vive Faraone, voi siete

spie. 17 E gli serrò in prigione, per tre di-18 Ed al terzo giorno, losef disse vot viverete; loro, Fate questo, e voi viverete: io temo Iddio.

19 Se voi siete uomini leall, wno di voi fratelli rimangu incarcerato nella prigione dove siete stati pesti. e voi altri andate, portatene dei grano, secondo la necessità delle Vostre case.

20 E menatemi il vostro fratel minore, e così le vostre parole sa-ranno verificate, e voi non mor-rete. Ed essi fucero così.

21 E dicevano l'uno all' altro: Certamente iid siamo colpevoli Certamente iidi ammo conpevoti intorno al nostro fratello: perciochè noi vedemmo l'angoscia dell'anima sua, quando egil ci supplicava, e non l'essudimno: perciò è avvenuta questa angoscia a not. 25 E Ruben rispose foro: dicesado, Non vi diceva lo, Non peccate

contr'al fanciullo ? ma voi non mi voleste ascoltare: perciò altresì ecco, è domandata ragion del sue

angue. 23 Or casi non sapevano che losef gl'intendesse: perciochè fra lo-

ro v'era un' interprete.
24 E losef si rivoltò indietro da loro, e pianse. Poi ritornò a loro, e pariò loro, e prese d'infra loro Simeon, il quale egli fece incarcerare in ler presenza.

25 Poi Iosef comandò che s'emplessero di grano le lor sacca, e che si rimettessero i danari di ciascun d'essi nel suo sacco, e che si esse loro provisione per lo viaggio.

E così fu loro fatto. 26 Ed essi, caricato sopra i loro asini il grano ch'aveano compe-

rato, si partirono di là.

27 E l'uno d'essi, aperto il suo sacco, per dar della pustura al suo asino nell'albergo, vide i suoi da-nari ch'erano alla bocca del suo MACCO.

28 E disse a' suoi fratelli, I miei danari mi sono stati restituiti: ed anche eccogii nel mio sacco. El cuore isvenne loro, e si spaventarono, dicendo l'un' all' altro, Che cosa è questo ch'iddio ci ha fatto è

29 Poi, venuti a lacob, lor padre, nel paese di Canaan, gli raccontarono tutte le cose ch'erano loro in:

tervenute: dicendo, 30 Quell' uomo, che è rettor del

paese, ci ha pariato aspramente, c ci ha trattati di spie dei paese 31 E noi gli abbiam detto, Noi siamo uomini leali: noi non fum-

mo giammai spie. 32 Noi eravamo dodici fratelli, firiiuoli di nostro padre, e l'uno non

è più ; e'l minore è oggi con nestre padre, nel paese di Canzan. 33 E quell' uomo, rettor del pae-

se, ci ha detto, Per questo cono-scerò che voi siete somini leali: lasciate un di voi fratelli appo me, e prendete quanto vi fa bisogno per la necessità delle vostre case ed

34 E menatemi il vostro fratel minore: ed lo conoscerò che voi non siete spie, anzi uomini leali: ed io vi renderò il vostro fratello, e voi potrete andare attorno trafficando per lo paese.

35 Or. come essi votavano le lor sacca, ecco, il sacchetto de' danari di ciascuno era nel suo sacco: ed essi, e'l padre loro, videro i sac-chetti de' lor danari, e temettero.

36 E Iacob, lor padre, disse loro, Voi m'avete orbato di figliuoli: Iosef non è più, Simeon non è più, ed ancora volete tormi Beniamin:

tutte queste cose son contr'a me. 37 E Ruben disse a suo padre, Fa' morire i miei due figliuoli, se io non te lo riconduco : rimettilo nelle mie mani, ed io te lo ricondurro.

38 Ma Iacob disse, Il mio figliuolo non iscenderà con voi : perciochè il suo fratello è morto, ed egli è rimaso solo: e, se gli avvenisse al-cuna mortale sciagura per lo viagdo che farete, voi fareste scender la mia canutezza con cordoglio nel sepolcro.

CAP. XLIII.

R la fame era grave nel paese 2 E, dopo ch'essi ebber finito di mangiare il grano ch'aveano portato d'Egitto, il padre loro disse loro: Tornate a comperarci un poco di vittuaglia.

3 E Giuda gli disse, Quell' uomo ci ha espressamente protestato, e detto, Voi non vedrete la mia faccia, che'l vostro fratello non sia

con vol.

4 Se tu mandi il nostro fratello con noi, noi scenderemo, e ti compereremo della vittuaglia.

5 Ma, se pur tu non vel mandi, noi non iscenderemo: perciochè quell' uomo ci ha detto, Voi non Voi non vedrete la mia faccia, che'l vostro fratello non sia con voi.

6 Ed Israel disse, Perchè m'avete voi fatto questa offesa, di dichia-rare a quell' uomo che avevate an-

cora un fratello?

7 Ed essi dissero, Quell' uomo ci domandò partitamente di noi, e del nostro parentado: dicendo, Il padre vostro vive egli ancora? avete voi alcun' altro fratello? E noi gliene demmo contezza, secon do quelle parole: potevamo noi in alcun modo sapere ch'egli direbbe, Fate venire il vostro fratello?

8 E Giuda disse ad Israel, suo padre, Laccia venire il giovane meco, e noi ci leveremo, ed andremo, e viveremo, e non morremo, e noi, ~ tu, e le nostre famiglie.

9 Intelogicuro: ridomandalo dalla mia mano: se io non tel riconduco, e non tel rappresento, io sarò colpevole inverso te in perpetuo.

10 Che se non ci fossimo indugiati, certo ora saremmo già ritor-

nati due volte.

11 Ed Israel, lor padre, disse loro, Se pur ant cost bisogna fare, fate questo, Prendete delle più isquisite cose di questo passe nelle vostre sacca, e portatene un presente a quell'uomo: un poco di balsamo, ed un poco di mele, e degli aroma-ti, e della mirra, e de pinocchi, e delle mandoric.

12 E pigliate in mano danari al

doppio: riportate exiandio i danari che vi furono rimessi alla bocca de' vostri sacchi: forse fu errore. 13 E prendete il vostro fratello, e levatevi, e ritornate a quell' uomo. 14 E facciavi l'Iddio Onnipotente trovar pietà appo quell' uomo, si ch'egli vi rilasci il vostro altro fratello, e Beniamin: e se pure io

sarò orbato di figliuoli, sialo. 15 Quegli uomini adunque pre-sero quel presente, presero exiandio danari al doppio, e Beniamin : e. levatisi, scesero in Egitto, e si presentarono davanti a l'osef

16 E losef, veggendo Beniamin con loro, disse al suo mastro di casa, Mena questi uomini dentr' alla casa, ed ammazza delle carni, ed apparecchiale: perciochè questi uomi-

ni mangeranno meco a meriggio. 17 E colui fece come losef ave detto, e menò quegli uomini den-

tralla casa di Iosef

18 E quegli uomini temettero perciò ch' erano menati dentr' alla casa di Iosef: e dissero, Noi siamo menati *quà entro* per que danari che ci furono tornati ne nostri sacchi la prima volta; aciochè egli si rivolti addosso a noi, e s'avventi contr' a noi, e ci prenda per servi, insieme co' nostri asini.

19 Ed, accostatisi al mastro di casa di Iosef, gli parlarono in su

l'entrata della ca

20 E dissero, Ahi, signor mio: certo da principio noi scendemmo per comperar della vittuaglia. 21 Or avvenne, come fummo giunti all' albergo, che, aprendo i

nostri sacchi, ecco, i danari di ciascun di noi *erano* alla bocca del suo sacco: i nostri danari v'erano appunto secondo'i lor peso: e noi gii abbiamo riportati con noi.

22 Abbiamo oltr' a ciò portati nelle nostre mani altri danari per comperar della vittuaglia : noi non sap-piamo chi mettesse i nostri danari ne' nostri sacchi.

- 4

### GENESI. XLIII. XLIV.

23 Ed esti dinta loro. Datevi pace: non temiate: l'Iddio vostro, e l'Iddio del padre vostro, ha me no un tesoro ne' vostri sacchi: i vostri danari mi vennero in mano. Poi e lor fuori Simeon.

24 E. menatigli dentro alla casa. di losef, fece portar dell' acqua, ed essi si lavarono i piedi : ed egli diede

della pastura a' loro asini. 25 Ed aspettando che losef venisse a meriggio, ess' apparecchiarono quel presente: perciochè a-

vesno inteso che resterebbero quivi a mangiare.

26 E quando losef fu venuto in casa, essi gli porsero quei presente ch'avenno in mano, dentr' alla ca-

as : e gli s'inchinarono fino in terra.

27 Ed egli gli domandò del lor bene stare : e disse, il padre vostro, quel vecchio di cui mi parlaste,

sta egli bene? vive egli ancora? 28 Ed essi dissero, Nostro padre, tuo servitore, sta bene: egli vive ancora. E s'inchinarono, e gli fe-

cero riverenza.

29 E losef also gli occhi, e vide Beniamin, suo fratello, figliuol di sua madre, e disse, E' costui il vostro fratel minore, del qual mi par-laste? Poi disse, Iddio ti sia favorevole, figliuol mio.

30 E losef si ritrasse prestamente : perciochè le sue viscere si riscaldavano inverso'l suo fratello: e cer-

cando luogo per piagnere, se n'en-trò nella cameretta, e quivi pianse. 31 Poi, lavatosi il viso, usci fuori, e si fece forza, e disse. Recate le

vivande.

32 Furono adunque recate le vipande a lui da parte, a loro da parte, eande a lui da parte, a roro us pas se, ed agli Egizij che mangiavano con lui da parte: conclosiacosachè gli Poini, non posanno mangiare con gli Ebret: perciochè ciò è cosa abo-minevole agli Egizij.

33 Essi adunque si posero a sedere nel suo cospetto, il primoge-nito, secondo l'ordine suo di primogenito: e'l minore, secondo l'or-dine della sua età minore: e quegli

uomini, maravigliandosi, si riguar-dasano l'un l'altro.

34 Ed egli prese de messi delle vivande d'appresso a sè, e le mando loro : e la parte di Beniamin fu cinque volte maggiore di quella di qualunque altro di loro. Ed essi bevvero, e goderono con lui.

CAP. XLIV.

I losef comandò, e disse al suo mastro di casa, Empi le sacca di questi uomini di vittuaglia, quanto essi ne potranno portare: e ri-metti i danari di ciascun d'essi alla

bocca del suo sacco. 2 Metti esiandio la mia coona.

quella coppa d'argento, alla bocca del sacco del minore, insieme co danari del suo grano. Ed egli fece come losef gli avea detto.

3 In su lo schiarir della mattina. quegli nomini furono accommia-

tati co' loro asini.

4 Essendo usciti fuor della città. e non essendo ancora lungi. Iosef disse al suo mastro di casa, Levati. ersegui quegli uomini: e, quand tu gli avral aggiunti, di loro, Perchè avete voi renduto mal per bene?

5 Non è quella la coppa, nella quale il mio signore suoi bere, per la quale egli suole indovinare i voi avete malvagiamente operato in

ció ch'avete fatto.

6 Egli adunque gli aggiunse, e disse loro quelle parole.

7 Ed essi gli dissero, Perchè dico il mio signore cotali parole? tolga. Iddio che i tuoi servitori acciano

una cotal cosa.

8 Ecco, noi ti riportammo dal paese di Canaan i danari ch'averamo trovati alle bocche delle nostre sacca : come dunque avremmo noi rubato della cas a del tuo aignore oro, od argento?

9 Muoia colui de tuoi servitori.

appo'i quale quella coppa sarà tro-vata: ed oltr' a ciò noi saremo servi al mio signore. 10 Ed egit disse, Quantunque ora fosse ragionevole di far escondo le vostre parole, pur nondimeno co-lui solo appo'l quale ella sarà trovata mi sarà servo, e voi altri sarete sciolti.

11 E ciascun d'essi mise giù 11

suo sacco in terra, e l'aperse. 12 E'l mastro di casa gli frugò tutti, cominciando dal sacco del maggiore, e finendo a quel del mi-nore: e la coppa fu ritrovata nel sacco di Beniamin.

13 Allora essi stracciarono i lor vestimenti : e, caricato ciascuno il suo asino, tornarono nella città.

14 E Giuda, co' suoi fratelli, entrò nella casa di Iosef, il quale era ancora quivi: ed essi si gittarono in terra davanti a lui.

15 E losef disse loro, Quale è questo atto che voi avete fatto? non sapete voi ch' un par mio per certo

indovina?

16 E Gluda disse: Che diremo al mio signore ? quali parole useremo? e come ci giustificheremo noi? Iddio ha ritrovata l'iniquità de' tuoi servitori: ecco, noi siamo servi al mio signore, così noi siatri, come colui appo'l quale è stata ritrovata la coppa.

17 Ma. Iosef disse. Tolan Iddio ch'io facela questo: colui, appo'l quale è stata trovata la coppa, mi sia servo, e voi *altri* ritornatevene in pace a vostro padre.

18 E Giuda gli s'accostò, e disse, Ahi, signor mio : deh, lascia che'l tuo servitore dica una parola al mio signore, e non accendasi la tua ira contr'al tuo servitore: con-

closiacosachè tu sij appunto come Faraone.

19 Il mio signore domandò i suoi servitori : dicendo, Avete voi pa-

dre, o fratello?
20 E noi dicemmo al mio signore. Noi abbiamo un padre vecchio, ed un giovane picciol fratello, nato a nostro padre nella sua vecchiezza, e'l suo fratello è morto: tal che egli è rimaso solo di sua madre, e suo padre l'ama.

21 Allora tu dicesti a' tuoi servitori, Menatemelo, ed io porrò

l'occhio mio sopra lui.

22 E noi dicemmo al mio signore. Il fanciullo non può lasciar suo padre: perciochè s'egli lo lasciasse,

suo padre morrebbe. 23 E tu dicesti a' tuoi servitori, Se'l vostro fratel minore non iscende con voi, voi non vedrete più

la mia faccia.

24 Come dunque fummo ritornati a mio padre, tuo servitore, gli rapportammo le parole del mio signore.

25 Dipoi nostro padre disse, Tornate a comperard un poco di vit-

26 E noi dicemmo, Noi non pos tiamo scender là : ma, se'l nostro fratello minore è con noi, noi vi acenderemo: percioche noi non possiam veder la faccia di quel-l'uomo, se'i nostro fratel minore

non è con noi. 27 E mio padre, tuo servitore, ci

disse, Voi sapete che mia moglie mi partori due figliuoli. 26 L'uno de' quali essendosi di

partito d'appresso a me, io hodetto, Certo egli del tutto è stato lacerato: ed to non l'ho veduto fino ad ora

29 E se voi togliete ancora questo d'appresso a me, e gli avviene alcuna mortal sciagura, voi farete scender la mia canutezza con affiizione nel sepolero.

30 Ora dunque se, quando io giumerò a mio padre, tuo servitore, il fanciulto, alla cui anima la sua è legata, man è con noi : 31 Egli avverrà che, come vedrà

che'l fanciullo non vi sarà, egli si morra: e cost i tuoi servitori avranno fatto scender la canutezza di nostro padre, tuo servitore, con

cordoglio nel sepolero.

32 Or. perciochè il tuo servitore

ha sicurato di questo fanciullo a mio padre, menandonelo d'appresso a lui : dicendo, Se io non te lo riconduco, io sarò colpevole inverso mio padre in perpetuo:

33 Deh, lascia ora che l tuo servitore rimanga servo al mio simore, in luogo del fanciullo, e che'ifanciullo se ne ritorni co' suoi

fratelli.

34 Perciochè, come ritornerei io a mio padre, non essendo il fanciullo meco? Io non potrei farlo, che talora lo non vedessi l'affizione che n'avverrebbe a mio padre.

A LLORA losef, non potendo A più farsi forza in presenza di tutti i circostanti, grido: Facciasi uscire ognuno fuori d'appresso a me. E niuno restò con lui, quando egli si diede a conoscere a suoi fratelli.

2 Ed egli diede un grido con planto, e gli Egizij lo'ntesero: que' della casa di Faraone lo'ntesero anch'essi.

3 E losef disse a' suoi fratelli, Io son losef: mio padre vive egli ancora 'Ma i suoi fratelli non gli potevano rispondere: perciochè erano tutti sbigottiti della sua pre-SCH28

4 E losef disse a' suoi fratelli Deh, appressatevi a me. arono a lui. Ed egli disse 'appress saphressarono a rat. Ed egii disse, il oson Iosef, vostro fratello, il qual voi vendeste per esser menato in Egitto.

5 Ma ora non vi contristate, e

non vi rincresca d'avermi venduto per esser menate qua: concio-siacosach' Iddio m'abbia mandato davanti a voi per veetra conservazione.

6 Perciochè quest' è l'anno secondo della fame dentro del paese : e *ve ne saranno* ancora cinque, ne quali non *vi sarà* nè aratura, nè mietitura

7 Ma Iddio m'ha mandato da-vanti a voi, per far ch'abbiate alcun rimanente nella terra, e per in vita, per un conservarvelo

grande scampo.

8 Ora dunque, non voi m'avete mandato qua, anzi Iddio: ed egli m'ha constituito per padre a Fa-raone, e per padrone sopra tutta la sua casa, e rettere in tutto'l paese d'Egitto.

9 Ritornatevene prestamente a mio padre, e ditegli, Con dice il tuo figliuolo Ioeef: Iddio m'ha costituito retter di tutto l' Egitto:

acendi a me, non restare. 10 E tu dimorerai nella contrada

di Gosen, e sarai presso di me, tu, ed i tuoi figliuoli, ed i figliuoli de' tuoi figliuoli, e le tue gregge, ed i tuoi armenti, e tutto ciò ch'e tue.

11 Ed io ti sostenterò quivi : nerciochè vi saranno ancora cinque anni di fame : aciochè talora tu non sofferi necessità, tu, e la tua

famiglia, e tutto ciò ch' è tuo. 12 Ed ecco, gli occhi vostri veggono, gli occhi del mio fratello Beniamin anch' essi veggono, che la mia bocca è quella che vi paria.

13 Rapportate adunque a mio padre tutta la gioria, nella quale lo sono in Egitto, e tutto ciò che voi avete veduto: e fate prestamente venir quà mio padre.

14 Poi, gittatosi al collo di Beniamin, suo fratello, pianse: Beniamin altresì pianse sopra'l collo d'esso.

15 Baciò ancora tutti i suol fratelli, e pianse sopra loro. dopo questo, i suoi fratelli parlarono con lui.

16 E'l grido ne fu udito nella casa di Faraone, e fu detto, I fratelli di losef son venuti. E la cosa piacque a Faraone, ed a' suoi servitori.

17 E Faraone disse a Iosef, Dl' a' tuoi fratelli, Fate questo: caricate le vostre bestie, ed andatevene: e, quando sarete giunti nel paese di Canaan,

18 Prendete vostro padre, e le vostre famiglie, e venite a me : ed io vi darò il meglio del paese io vi darò il megno della d'Egitto, e voi mangerete il grasso

del paese. 19 Ed a te, *Iosef*, è ordinato questo: fate ciò: prendete de' carri del paese d'Egitto, per le vostre famiglie, e per le vostre mogli: e

levate vostro padre, e venitevene. 20 E non vi rincresca di lasciar le vostre masserizie : perciochè fl meglio di tutto'i paese d'Egitto sara vostro.

21 Ed i figliuoli d'Israel fecero così: e Iosef diede loro de' carri secondo'l comandamento di Fa-raone: diede loro ancora provisione per lo viaggio.
22 Diede eziandio a clascun d'es-

si tutti delle mute di vestimenti: ed a Beniamin diede trecento sicli d'argento, e cinque mute di vestimenti.

23 Ed a suo padre mandò questo: dieci asini carichi delle migliori cose d'Egitto : e dieci asine cariche di grano, e di pane, e di vittuaglia, per suo padre, per lo viaggio.

telli, ed essi se n'andarono. Ed

esti disse tore. Non vi crusciate er cambao.

25 Ed essi se ne ritornarono

d'Egitto: e vennero nel passe di Cansan, a Incob, lor padre.

26 E gli rapportarono la cesa:
dicendo, lossi vive ancora: ed

anche è rettore in tutto'i pacce d'Egitto. E'i cuore gli venne meno: perciochè non credeva loro. 27 Ma essi gli dissero tutte le pa

role che losef avea lor dette : ed egli vide i carri, che losef ave mandati per levario: allora lo spirito si ravvivò a Iacob, lor padre. 28 Ed Israel disse, Basta, il mio

figliuolo losef vive ancora: andrò, e lo vedrò, avanti ch'io muois.

CAP. XLVI.

TSRAEL adunque al parti, con tutto ciò ch'egli avea. E, giunto in Beer-seba, sacrificò sacrifici all' Iddio d'Isaac, suo padre.

2 Ed Iddio pariò ad Israel in vi sioni di notte, e disse, Iacob, Iacob.

Ed egli disse, Eccomi.

3 Ed Iddio disse, Io sono Iddio, l'Iddio di tuo padre: non temes d'andare in Egitto: perciochè lo ti farò divenir quivi una gran na-

4 lo scenderò teco in Egitto: ed altresì te ne ricondurro fuori: e Iosef mettera la sua mano sopra

gli occhi tuoi.

5 E Iacob parti di Beer-seba: ed i figliuoli d'Israel fecero salire Iacob, lor padre, ed i lor piccioli figliuoli, e le lor mogli, sopra i carri, che Faraone avea mandati per levar lacob.

6 Presero ancora i lor beatiami. e le facultà ch'aveano acquistate nel paese di Canaan: e vennero in Egitto Iacob, e tutta la sua

progenie.
7 Egli menò seco in Egitto i suoi figliuoli, ed i figliuoli de' suoi figliuoli de' suoi figliuoli de suoi figliuoli esuo figliuole, e le figliuole de'suoi figliuole, e tutta la sua pro-

8 E questi sono i nomi de' figliuoli d'Israel, che vennero in Egitto: Iacob vi venne, co' suoi figliuoii: il primogenito di Iacob fu Ruben. 9 Ed i figliuoli di Ruben furono Henoc, e Pallu, ed Hesron, e

Carmi 10 Ed i figliuoli di Simeon furono Iemuel, e Iamin, ed Ohad, e lachin,

e Sohar, e Saul, figliuolo d'una Cananea.

11 Ed i figliuoli di Levi furone Gherson, e Chehat, e Merari. 12 Ed i figliuoli di Gluda furone Er, ed Onan, e Sela, e Fares, e Zara: or Er, ed Onan, morirone

nel paese di Cansan. Ed i figliuoli di Fares furono Hesron, ed Hamul. 13 Ed i figliuoli d'Issacar furono Tola, e Puva, e Iob, e Simeon.

14 Ed i figliuoli di Zabulon furono Sered, ed Elon, e Ialeel.

15 Questi sono i figliuoli di Lea. i quali ella partori a Iacob in Paddan aram, oltr'a Dina, figliuola d'esso: tutte le persone de' suoi figliuoli, con le sue figliuole, grano trentatre.

16 Ed i figliuoli di Gad furono Sifion, ed Hagghi, e Suni, ed Esbon, ed Eri, ed Arodi, ed Areeli.

17 Edifigliuolid Aser furono Imna, ed Isua, ed Isui, e Beria, e Sera, lor sorella. Ed i figliooli di Sera, for sorelin-Beria furono Heber, e Malchiel.

16 Questi sono i figliunii di Zitpa, la quale Laban diede a Lea, sua figliuola : ed ella partori costoro & Incob, che furom sedici persone. 19 I figiluoli di Hachel, moglie di Jacob, furona lesef, e Benjamin. 20 Ed a Josef, nel paese d'Egitto nacquero Manasse, ed Efrain, i quali Asenat, figlicola di Potifera,

Governatore d'On, gil partori. 21 Ed i figliuoti di Benjamin rono Bela, e Becher, ed Asbel, e Ghera, e Nazman, ed Ehi, e Ros, e Muppin, ed Huppim, ed Ard. 22 Questi sono i agfinoli di Rachel.

I quali nacquero a lacob: in tutto

quattordici persone. 23 E'i figliuolo di Dan fu Husim. 24 Ed i figliuoli di Neftali furono laseel, e Guni, e Ieser, e Sillem.

25 Questi sono i figliuoli di Bilha. la quale Laban diede a Rachel, sus figliuola: ed ella partori costoro a lacob: in tutto sette persone.

26 Tutte le persone che vennero

in Egitto, appartenenti a Iacob, procedute dalla sua anca, oltr'alle mogli de' figliuoli di Iacob, furono in tutto sessantasei.

27 Ed i figliuoli di Iosef, che gli nacquero in Egitto, furono due persone: tal che tutte le persone della famiglia di Iacob, che venero in Egitto, furono settanta.

28 Or Iacob mandò davanti a sè Giuda a Iosef, per avvisarlo ch gli venisse incontro in Gosen. essi giunsero alla contrada di Gosen

29 E losef fece mettere i cavalli al suo carro, ed andò incontro a Israel, suo padre, in Gosen, e gli si fece vedere, e gli si gittò al collo, e pianse sopra'l suo collo, per lungo spazio.

30 Ed Israel disse a Iosef, Muoia io pure questa volta, poi c'ho ve duta la tua faccia: conclosiacosachè tu vivi ancora.

31 Poi losef disse a' suoi fratelli. 31 roi loset disse a suot intelli, ed alla famiglia di suo padre, lo andro, e farò assapere la costra cenuta a Faracone: e gil diro, I miei fratelli, e la famiglia di mio padre, i quali erano nel paese di Canaan, son venuti a me.

32 E quest' uomini son pastori

di gregge: conciosiacosaché sieno hanno menate le lor gregge, ed i loro armenti, e tutto cio c'hanno. 33 Or, s'egli avviene che Faraone

vi chiami, e vi dica, Quale è il vostro mestiere?

34 Dite, I tuoi servitori, dalla nostra giovanezza infino ad ora, sono sempre stati gente di bestiame, così noi, come i nostri padri: aciochè dimoriate nella contrada di Gosen: (perciochè ogni pastor di greggia è in abbominio agli Egizij)

1

CAP. XLVII.

OSEF adunque venne, e rap-portò e disse a Faraone, Mio padre, ed i miei fratelli, con le lor gregge, e co' loro armenti, e con tutto ciò c'hanno, son venuti dal paese di Canaan: ed ecco, son nella contrada di Gosen.

2 Prese eziandio una parte de

suoi fratelli, cioc, cinque, e gli pre sentò davanti a Faraone. 3 E Faraone disse a' fratelli di Iosef, Quale è il vostro mestiere? Ed essi dissero a Faraone, I tuoi servitori son pastori di gregge,

come anche furono i nostri padri.

4 Poi dissere a Furaone, Noi siam
venuti per dimorare in questo paese: percieche non v'e pastura per le gregge de tuoi servitori nel paese di Canaan, conciosiacosachè la fame vi sia grave : deh, permetti ora che i tuol servitori dimorino nella contrada di Gosen.

à E Farnone disse a Iosef, Poiche tuo padre, ed i tuoi fratelli, son

venntl a ter

6 Il paese d'Egitto è al tuo comando: fa abitar tuo padre, ed i tuoi fratelil, nel meglio del paese: dimerine pur nella contrad Gosen, e se tu conosci che fra loro vi sieno degl' namini di valore, costituiscigli governatori del mio bestlame.

7 Poi losef menà facob, suo pa-dre, a Farnone, e gliel presentà. E lacob benediase Faraone.

# E Faraone disse a Iacob, Quan-

t'anni hai!
9 E lacob rispose a Faraone, Il tempo degli anni de' miel pellegri-naggi d' centrent' anni: il tempo degli anni della mia vita è stato corto, e malvagio, e non è giunto

al tempo degli anni della vita de' miel padri, ne' quali andarono pe-regrinando.

10 Poi Iacob, salutato Faraone, se n'usci fuori dal suo cospetto.

11 E losef diede a suo padre, ed a suoi fratelli stanza, e possessione nel paese d'Egitto, nel meglio del pacee, nella contrada di Ramesea. come Faraone avea comandato.

12 E losef sostentò suo padre, ed suoi fratelli, e tutta la casa di suo padre, provedendo loro di pane, secondo le bocche delle lor famiglie. 13 Or in tutta la terra non v'era pane: perciochè la fame era grasima: e'l paese d'Egitto, e di Canaan, si veniva meno per la

ame. 14 E Iosef raccolse tutti i danari. che ai ritrovarono nel paese d'Egitto, e nel paese di Canaan, per lo grano che *la gente di* que paesi comperava: e losef porto que da-bari in casa di Faraone.

Is E, quando i danari furono mancati nel paese d'Egitto, e nel paese di Canaan, tutti gli Egisi vennero a Iosef: dicendo, Dacci dei pane, perche morremmo noi davanti agli occhi tuoi, per man-camento di danari? 16 E Iosef disse, Datemi il vostro

bestiame, ed io vi darò del pane per le vostro bestiame, se pure i danari son mancati.

17 Ed essi menarono il lor bestiame a Tosef: e Iosef diede loro del me a loser: e toser dese loro dei penne per cavalli, e per gregge di pecore, e per armenti di buoi, e per asini. Così gli sostento di pane quell'anno per tutto i lor bestiame, 18 E, passato quell'anno, ritorna-rono l'anno seguente a jui, e gli dissero. Noi non possiamo celare il nostro bisogno al mio signore: ma i danari son mancati, ed i nostri bestlami son pervenuti al mio signore: e' non cı resta nulla che'l mio signore possa pigliare, salvo i nostri corpi, e le nostre terre.

19 Perchè periremmo e noi, e le nostre terre, davanti agli occhi tuoi? compera noi, e le nostre terre, per del pane: e noi, e le nostre terre, saremo servi a Fa-raone: e dacci della semenza, aciochè viviamo, e non muoiamo, e che

la terra non sia disolata. 20 Iosef adunque acquistò a Faraone tutte le terre d'Egitto: perclochè gli Egizij venderono ciascun la sua possessione : conciofosseco-sachè la fame si fosse aggravata sepra loro: e così le terre furono acquistate a Faraone.

21 E losef trasportò il popolo nelle città, da un capo de' confini

d'Egitto infino all' altro.

22 (Sol non acquistò le terre de acerdoti: perciochè v'era una provisione assegnata da Faraone a ncerdoti: onde essi mangiarono la provisione che Faraone dava loro, e perciò non venderono le lor

23 E losef disse al popolo, Ecco, io ho oggi acquistati a Faraone e voi, e le vostre terre : eccovi della semenza; seminate la terra-

24 Ed al tempo della ricolta, voi darete il quinto d'essa a Faraone, e l'altre quattro parti saranno vostre, per la sementa de' campi. e per lo mangiar di vol. e di coloro che son nelle vostre case, e per lo

mangiar delle vostre famiglie. 25 Ed essi dissero, Tu ci hai scampata la vita: troviamo pur grasia appo'l mio signore, e siamo servi a Faraone.

26 E losef, per istatuto che dura infino ad oggi, fece una imposta sopra le terre d'Egitto, del quinto della rendita, per Faraone: sol le terre de sacerdoti non furono di Faraone.

27 Così gi'israeliti abitarono nel paese d'Egitto, nella contrada di Gosen, e ne furono fatti possessori, e multiplicarono, e crebbero gran-

28 E lacob visse nel paese d'Egitto diciasette anni: e gli anni della vita di Iacob furono cenquarantasette.

29 Or avvicinandosi il tempo della morte d'Israel, egli chiamò il suo figliuolo losef, e gli disse, Deb, se io ho trovata grazia appo te, metti ora la tua mano sotto la mia coscia, promettendomi che tu nserai inverso me benignità, e lealtà: deh, non seppellirmi in

Egitto.

30 Anzi, quando io giacerò co' miei padri, portami fuor d'Egitto, e seppelliscimi nella lor sepoltura. E losef disse, lo farò secondo la

10007 disset, to laid secondo la tua parola. 31 Ed Israel disse, Giuramelo. Ed egli gliel giurò. Ed Israel, inchinatosi verso'l capo del letto, adorò.

CAP. XLVIII.

OR, dopo queste cose fu detto a losef, Ecco, tuo padre è infermo. Alfora egli prese seco i suoi due figliuoli, Manasse, ed Efraim.

2 Ed egli fu rapportato, e detto a Iacob, Ecco, losef, tuo figliuolo, viene a te. Ed Israel, isforzatosi, si mise a sedere in sul letto.

3 E lacob disse a losef, L'Iddio Onnipotente m'apparve in Luz,

nel paese di Canaan, e mi bene-

4 E mi disse, Ecco, io ti farò mul tiplicare, e t'acorescerò, e ti farò divenir raunanza di popoli : e darò questo paese alla tua progenie dopo te, per possession perpetua. 5 Ora dunque, i tuoi due figliuo-

li, che ti son nati nel passe d'E-gitto, prima ch'io venissi a te in Egitto, sono miei: Efraim, e Manasse, saranno miei, come Ruben.

e Simeon.

6 Ma i figliuoli, che tu genererai dopo loro, saranno tuoi: nella loro eredità saranno nominati del nome

de' lor fratelli.

7 Or, quant'e a me, quando lo veniva di Paddan, Rachel morì appresso di me nel paese di Canaan, per camino, alquanto spazio lungi d'Efrata: ed io la seppellii quivi nel camino d'Efrata, ch'è Bet lehem.

8 Ed Israel, veduti i figliuoli di Iosef, disse, Chi son costoro? 9 E Iosef disse a suo padre, Sono ! mici figliuoli, i quali iddio m'ha man qui. s. lacob disse, Deh, fagli appressare a me, ed lo gli benedit.

10 (Or gli occhi d'Israel erano gravi per la vecchlessa, tal ch' giri non potra vedere.) E losef glieli fece appressare. Ed egli gli baciò, e gli abbracciò. dati qui. E lacob disse, Deh, fagli

11 Ed Israel disse a Iosef, Io non pensava di veder mai più la tua faccia: ed ecco, Iddio m'ha fatto vedere exiandio della tua progenie. 12 Poi losef, fattigli levar d'ap-

presso alle ginocchia d'esso, s'inchinò con la faccia in terra.

13 E gli prese amendue, e pose Efraim alla sua destra, dalla sinistra d'Israel: e Manasse alla sua sinistra, dalla destra d'Israel : e così glieli fece appressare.

14 Ed Israel porse la sua man destra, e la pose sopra'l capo d'Efraim, ch'era il minore, e pose la sinistra sopra'l capo di Manasse: e, benchè Manasse fosse il primogenito, nondimeno avvedutamente

pose così le mani.

15 E benedisse Iosef, e disse, Iddio, nel cui cospetto i miei padri, braham, ed Isaac, son caminati: Iddio, che m'ha pasciuto da ch'io sono al mondo infino questo giorno: 16 L'Angelo, che m'ha riscosso

d'ogni male, benedica questi fanciulli, e sieno nominati del mio nome, e del nome de' miei padri, Abraham, ed Isaac: e multiplichino copiosamente nella terra.

17 Or, veggendo Iosef, che suo padre avea posta la sua man destra sopra'i capo d'Efraim, ciò gli dispiacque, e prese la mano di suo pa-dre, per rimoverla d'in sul capo d'Efraim, e per metterla in sul capo di Manasse.

18 E Iosef disse a suo padre, Non così, padre mio: conciosiacosachè questo sia il primogenito, metti la

tus man destra sopra'l suo capo.

19 Ma suo padre ricusò di farlo,
e disse, lo li so, figliuol mio, lo li
so: ancora esso diventerà un popolo, ed ancora esso sarà grande:

polo, et ancora esso sara grande: ma pure il suo frate iminore sarà più grande di lui, e la progenie de sono sara una piena di genti.

20 Coeì in quel giorno gli benedisse: dicendo, larael benedirà adtrui, prendendone l'esempio in tei dicendo, Iddio il faccia esser simile

ad Efraim, ed e Manasse. Ed Israel antepose Efraim a Manasse. 21 Poi Israel disse a Iosef, Ecco, io muoio, ed Iddio sarà con voi, e vi ricondurrà al paese de vostri

padri. 22 Ed io ti dono una parte sopra i tuoi fratelli, la quale io ho conquistata dalle mani degli Amorrei con la mia spada, e col mio arco.

CAP. XLIX.

POI Iacob chiamo i suoi agliuoit. e disse, Adunatevi, ed io vi dichiarerò ciò che v'avverra nel tempo a venire.

2 Adunatevi.ed ascoltate, figlipoli di l'acob: prestate udienza ad larael.

voetro padre.

3 Ruben, tu sei il mie primoge-nito, la mia possa, e'i principio delle mie forze, eccellente in dimità, ed eccellente in forza.

4 Tutto ciò è scolato come acqua: non aver la maggioranza : perciochè tu salisti in sul letto di tuo padre : allora che tu contaminasti il mio letto, tutto ciò sparì.

5 Simeon, e Levi son fratelli: le loro spade sono arme di violenza. 6 Non entri l'anima mia nel lor consiglio segreto: non uniscasi la gioria mia alia lor raunanza: perciochè nella loro ira hanno uccisi uomini, ed hanno a lor voglia spianato il muro.

7 Maladetta sia l'ira loro, perciochè è stata violenta : e'l furor loro, perciochè è stato aspro: io gli dividerò per lacob, e gli spargerò per

8 Giuda, te celebreranno i tuci fratelli: la tua mano sard so collo de' tuoi nemici: i figliuoli di

tuo padre s'inchineranno a te. 9 Giuda è un leoncello: figliuel mio, tu sei ritornato dalla preda: m*and*o egli si sara chinato, e si sara posto a giacere come un leone,

anzi come un gran leone, chi lo i

10 Lo Scettro non sarà rimosso da Giuda, ne'i Leggislatore d'infra i piedi d'esso, fin che non sia venuto colui al quale quello appartiene : ed inverso lui sarà l'ubbidienza de'

Popoli.

11 Egii lega il suo asinello alla vite, ed al tralcio della vite nobile il figlio della sua asina: egii lava panni nel liquor dell' uve.

12 Egli ha gli occhi rosseggianti

per lo vino, ed i denti bianchi per

13 Zabulon abiterà nel porto de' mari: egli sarà al porto delle navi: e'l suo confine sard fino a Sidon.

14 Issacar è un asino ossuto, che

giace fra due sbarre. 15 Ed avendo egli veduto che'l

riposo è cosa buona, e che'l passe è ameno, chinerà la spalla per portar la soma, e diverrà tributario. 16 Dan giudicherà il suo popolo,

come una delle tribù d'Israel

17 Dan sarà una serpe in su la strada, un colubro in sul sentiero, il qual morde i pasturali del cavallo, onde colui che lo cavalca cade indictro.

18 O Signore, io ho aspettata la

tus salute

19 Quant è a Gad, schiere lo scor-reranno: ma egli in iscambio scorrà altri.

20 Dal paese d'Aser procederà la grascia della sua vittuaglia, ed esso rodurrà delisie reali.

21 Neftali è una cerva sciolta, egli proferisce belle parole.

fruttifera, un ramo d'una vite fruttifera, appresso ad una fonte, i cui rampolli si distendono lungo l murc

23 E benchè egli sia stato amaramente afflitto, e che degli arcieri l'abbiano saettato, e nimicato:

24 Pur è dimorato l'arco suo nella sua forza: e le sue braccia, e le sue mani si son rinforzate, per l'aiuto del Possente di Iacob: quindi egii è stato il pastore, la pietra d'Israel.

25 Ciò è proceduto dall' Iddio di tuo padre, il quale ancora t' aiu-terà: e dall' Onnipotente, il quale ancora ti benedirà delle benedizioni del cielo disopra, delle benedizioni dell' abisso che giace disotto, delle benedizioni delle mammelle, e della matrice.

26 Le benedizioni di tuo padre hanno avanzate le benedizioni de mici genitori, e son giunte fino al sommo de' colli eterni: esse sa.ranno sopra'l capo di Iosef, e sopra la sommità del cano di lui, ch'à tato messo da parte d'infra i suoi

27 Beniamin è un lupo rapace :

la mattina egli divorera la prede, ed in su la sera partira le spoglie. 28 Tutti costoro sono i capi delle dodici tribù d'Israel: e questo è quello che'l padre loro di e loro. quando gli benedisse, benedicendo clascuno d'essi secondo la sua pro-

pia benedizione. 29 Poi comandò, e disse loro, Tosto saro raccolto al mio popolo: seppellitemi co' miei padri, nella splionca ch' è nel campo d'Efron

Hitteo.

30 Nella spilonca, ch' è nel campo di Macpela, il quale è dirincontro a Mamre, nel paese di Canan: la quale spilonoz Abraham comperò da Efron Hitteo, insieme col cam-

31 Quivi fu seppellito Abraham, e Sara, sua moglie: quivi fu sep-pellito Isaac, e Rebecca, sua moile: quivi ancora ho seppellita

32 L'acquisto di quel campo. della splionca ch' è in esso, fu fatto da' figliuoli d'Het. 33 E, dopo che Iacob ebbe finito

di dar questi comandamenti a' suo figliuoli, ritrasse i piedi dentro a letto, e trapassò, e fu raccolto a suoi popoli.

CAP. L.

IOSEF, gittatosi sopra la fac-E cia di suo padre, pianee sopra lui, e lo bació.

2 Poi comandò a' suoi servitori medici, che imbalsamassero suo padre. Ed i medici imbalsamarono

larael.

3 E quaranta giorni intieri furono posti ad imbalsamario: perciochè tanto tempo appunto si metteva ad imbalsamar coloro che s'imbalsamavano: e gli Egizij lo piansero per settanta giorni.

4 E. dopo che furono passati i giorni del pianto che si fece per lui, losef pariò alla famiglia di Faraone: dicendo, Deh, se io ho trovata grazia appo voi, parlate, vi

prego, a Faraone, e ditegli, 5 Che mio padre m'ha fatto giurare: dicendo, Ecco, lo mi muolo: seppelliscimi nella mia sepoltura, la quale io mi ho cavata nel paese di Canaan. Deh, lasola ora dunque ch' lo vada a seppellire mio padre: poi ritornerò.

6 E Faraone disse, Va', seppellisci tuo padre, come egli t'ha fatto giurare.

7 losef adunque sall, per seppellir

suo padre: e con lui andarono tutti gli anziani della casa di Fa raone, servitori d'esso, e tutti gli

anziani del paese d'Egitto. 8 E tutta la famiglia di Iosef, ed i suoi fratelli, e la famiglia di suo padre: sol lasciarono nella contrada di Gosen le lor famiglie, e le

lor gregge, ed i loro armenti. 9 Con lui andarono eziandio carri, e cavalieri: tal che lo stuolo fu

grandissimo.

.10 E come furono giunti all' ala d'Atad, ch' era di la dal Giordano, fecero quivi un grande e molto grave lamento. E losef fece corgrave lamento. doglio di suo padre per sette giorni. 11 Or i Cananei abitanti di quel

paese, veggendo il cordoglio che si faceva nell' aia d' Atad, dissero, Quest' e un duolo grave agli Egizij: perciò fu posto nome a quell'aia, Abel-Misraim, ch' è di là dal Giordano.

12 Ed i figliuoli di Iacob gli fecero come egli avea lor comandato.

13 E lo portarono nel pacse di Canaan, e lo seppellirono nella spilonca del campo di Macpela, di-rimpetto a Mamre, la quale Abra-ham avea comperata, insieme col campo, da Efron Hitteo, per possession di sepoltura.

14 E losef, dopo ch'ebbe seppel-lito suo padre, se ne ritorno in Egitto, co' suoi fratelli, e con tutti coloro ch' erano andati con lui,

per seppellir suo padre.

15 Or i fratelli di losef, veggendo che'l padre loro era morto, dissero, Forse Iosef ci portera odio, e nimistà, e non manchera di renderci tutto'i male che gli abbiamo fatto.

16 Laonde commisero ad alcuni d'andare a Iosef, per dirgli, Tuo padre, avanti che morisse, ordinò,

e disse. 17 Dite così a losef, Perdona, ti prego, ora a' tuoi fratelli il lor misfatto, ed il lor peccato: conclosia-cosach' essi t'abbiano fatto del

male. Deh, perdona dunque ora a servitori dell' Iddio di tuo padre il male. lor misfatto. E Iosef pianse, quan-

do coloro gli parlarono. 18 I suoi fratelli andarono eziandio a lui ; e, gittatisi in terra da-vanti a lui, gli dissero, Eccociti per

19 Ma Iosef disse loro, Non te-

miate: perciochè, sono io in luogo di Dio i

20 Voi certo avevate pensato del male contr'a me: ma Iddio ha pensato di convertir quel male in bene, per far ciò ch'oggi appare, per conservare in vita una gran gente.

21 Ora dunque, non temiate: io sostenterò voi, e le vostre famiglie.

Così gli consolò, e gli riconforto. 22 E Iosef dimorò in Egitto, con la famiglia di suo padre, e visse centodieci anni

23 E vide ad Efraim figliuoli della terms generazione: i figliuoli di Machir, figliuolo di Manasse, nac-quero anch'essi, e furono allevati sopra le ginocchia di Iosef. 24 E losef disse a' suoi fratelli,

Tosto morro, ed Iddio per certo vi visiterà, e vi farà salire fuor di questo paese, nel paese il quale egli giurò ad Abraham, ad Isaac.

ed a lacob. 25 E losef fece giurare i figliuoli d'Israel : dicendo, Iddio per certo vi visiterà: allora trasportate di

quì le mie ossa. 26 Poi losef morì, essendo d'età. di centodieci anni: e fu imbalsamato, e posto in un cataletto in Egitto.

# L'ESODO.

### SECONDO LIBRO DI MOISE.

CAP. I. OR questi sono i nomi de' figliuoli d'Israel, che vennero in Egitto: essi vi vennero con Iacob, ciascuno con la sua famiglia. 2 Ruben, Simeon, Levi, e Giuda:
3 Issacar, Zabulon, e Beniamin:

4 Dan, Neftali, Gad, ed Aser. 5 E tutte le persone, uscite dell'anca di Iacob, erano settanta. Or Iosef era già in Egitto.

6 E losef morì, e tutti i suoi fra-

telli, e tutta quella generazione. 7 Ed i figliuoli d'Israel fruttarono

e multiplicarono copiosamente, e crebbero, e divennero grandemente possenti, tal che il paese fu ripieno d'essi.

8 Or surse un nuovo re sopra l'Egitto, il qual non avea conosciuto Tosef.

9 Costui disse al suo popolo, Ecco, il popolo de' figliuoli d'Israel è più grande e più possente di noi.

10 Ora procediamo saggiamente intorno ad esso. che talora non multiplichi: onde, se alcuna guerra avvenisse, egli non si conglunga anch'esso co' nostri nemici, e non guerreggi contr'a noi, o se ne vada ia dal paese.

Furono adunque costituiti sopra'l popolo d'Israel commessari d'angarie, per affliggerlo con le lor gravezze. E'l popolo edificò a Faraone delle terre da magazzini,

cioè, Pitom, e Raamses. 12 Ma, quanto più l'affliggevano. tanto più cresceva, e tanto più multiplicava fuor di modo: onde gli Egizij portavano gran noia de' figliuoli d'Israel.

13 E gli Egizij facevano servire i figliuoli d'Israel con aspressa. 14 E gli facevano vivere in amaritudine, con dura servitù, adope-randogii intorno all'arglia, ed a' mattoni, e ad ogni servigio de' campi: tutta la servitù, nella quale l'adoperavano, era con aspressa. 15 fi re d'Egitto disse ancora alle levatrici delle donne Ebree, il nome

dell' una delle quali era Sifra, e quel dell' altra Pua:

16 Quando voi ricoglierete i parti delle donne Ebree, e le vedrete in su la seggiola, se'l parto è un figliuol maschio, uccidetelo: ma se è una figliuola femmina, lasciatela vivere. 17 Ma quelle levatrici temettero Iddio, e non fecero secondo che'l re d'Egitto avea loro detto : anzi

lasciarono vivere i fanciulli. 18 E'l re d'Egitto chiamò le levatrici, e disse loro, Perchè avete voi

fatto questo, di lasciar vivere i fanciuli ?

19 E le levatrici dissero a Faraone. donne Ebree non sono come l'Egizie : perciochè sono vigorose : avanti che la levatrice sia venuta

a loro, hanno partorito. 20 Ed Iddio fece del bene a quelle levatrici: e'l popolo crebbe, e divenne grandemente possente.

21 E, perchè quelle levatrici temettero Iddio, egli edificò loro

delle case.

22 Allora Faraone comandò tutto'l suo popolo: dicendo. Gittate nel flume ogni figliuol maschio che nascerà, e lasciate vivere tutte le figliuole femmine.

CAP. II. OR un' uomo della famiglia di J Levi andò, e prese *per mo-*lie una figliuola di Levi.

2 E quella donna concepette, e artori un figliuolo : e, veggendolo bello, lo tenne nascoso lo spazio di tre mest.

3 Ma, non potendo più tenerlo nascoso, ella prese una cestella, fatta di giunchi, e l'impiastrò di bitume, e di pece: e, postovi den-tro il fanciullo, la mise nella giun-caia, in su la riva del fiume. 4 E la sorella del fanciullo se ne

stava da lungi, per saper ciò che

gli avverrebbe.

5 Or la figliuola di Faraone discese per bagnarsi nel fiume : e le sue donzelle passeggiavano su la riva del fiume: ed ella vide quella cestella per mezzo la giuncaia, e mandò una sua servente, e la feca torre.

6 Ed, apertala, vide quel bambino : ed ecco, il fanciullo plagneva : ed ella n'ebbe compassione, e disse, Questo fanciullo è de' figliuoli degli

Chrei

7 E la sorella d'esso disse alla figliuola di Faraone, Andrò io a chiamarti una balla d'infra le donne Ebree, che t'allatti questo fanciullo ?

8 E la figliuola di Faraone le disse Va'. E la fanciulta andò, e chiamò la madre del fanciullo.

9 E la figliuola di Faraone disse, Portane questo fanciullo, ed allatamelo, ed io ti darò il tuo salario. E quella donna prese il fanciulio, e l'allattà.

10 E quando il fanciullo fu grande. ella lo menò alla figliuola di Faraone, ed esso le fu in luogo di figliuolo, ed ella gli pose nome

Moisè: perciochè, disse ella, lo l'ho tratto fuor dell'acque.

11 Or in quel tempo, essendo Moisè già divenuto grande, av-venne ch'egli uscì fuori a' suoi fratelli, e vide le lor gravezse: e vide un' Egizio che percoteva un' uomo Ebreo de' suoi fratelli.

12 Ed avendo riguardato qua e la, e veduto che non e' era niuno. percosse quell' Egizio, e lo nascoss

nel sabbione.

13 E'i giorno seguente egli usch ancora fuori: ed ecco, due uomini Ebrei contendevano insieme. EA egli disse a colui ch'avea il torto : Perchè percuoti il tuo prossimo ?

14 E colui gli rispose, Chi t'ha costitutio principe, e giudes sopra noi? pensi tu d'uccider me, come uccidesti quell' Egisio? E Moisè temette, e disse, Per certo la coss

s'è saputa. 15 E Faraone udi questa cosa, e cercò Moisè per ucciderio: ma Moisè se ne fuggà dal cospetto di Faraone, e si fermò nel pesse di Madian, ove si pose a sedere presso ad un pozzo-

16 Or il sacerdote di Madian avea

sette figliuole: le quali vennero, ed attinsero dell'acqua, ed empie-rono gli abbeveratol, per abbeve-

rar le gregge di lor padre. 17 Ed i pastori sopraggiunsero, e scacciarono le gregge : ma Moisè si levò, e soccorse quelle fanciulle, ed abbeverò le lor gregge.

18 Ed elle se ne vennero a Retiel lor padre : ed egli disse loro, Perchè

siete voi oggi così presto ritornate? 19 Ed elle risposero, Un' uomo Egizio ci ha riscosse dalle mani de' astori, ed anche ci ha attinto dell'acqua abbondantemente, ed ha

/acqua subuluantements of abbeverate le gregge.

20 Ed egli disse alle sue figliuole, Ed ove é egli? perchè avete lasciato là quell' nomo? chiamatelo, che prenda cibo.

21 E Moisè acconsenti di dimorar

con quell' uomo : ed egli diede a Moise Sippora, sua figliuola. 22 Ed ella partori un figliuolo, ed

egli gli pose nome Ghersom: per-clochè disse, Io sono stato fore-

stiere in paese strano.

23 Or avvenne ch' in quel mezzo tempo, che fu lungo, il re d'Egitto mori: ed i figliuoli d'Israel sospirarono per la servitù, e gridarono: e le lor grida, che gittarono per la servitu, salirono a Dio.

24 Ed Iddio intese i loro stridi, e si ricordò del suo patto con Abraham, con Isaac, e con Iacob.

25 Ed Iddio riguardò a' figliuoli d'Israel, e ne prese conoscenza.

CAP. III.

R Moisè pasturava la greggia di letro, sacerdote di Madian, suo suocero: e guidando la gre gia dietro al diserto, pervenne alla montagna di Dio, ad Horeb.

2 E l'Angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco, di mezzo un pruno. Ed egli riguardo, ed ecco, il pruno ardea in fuoco, e pure il prune non si consumava.

3 E Moisé disse, Or andro là, e vedro questa gran visione, per qual cagione il primo non si brich

El Signore vide ch'egil era an dato la fuor di via, per veder quella visione. Ed Iddio lo chiamo di mezzo'l pruno, e disac, Molsè, Molsè. Ed egil rispose, Eccomi.

5 Ed Iddin gli disse, Non appresearti in quà : tratti le scarpe da' piedi : peveiochè il luogo, soprali quale tu stai, è terra santa.

6 Poi disse, lo son l'Iddio di tuo adre, l'Iddlo d'Abraham, l'Iddio Isaac, e l'Iddio di Iscob. E Moisè nascose la futeia : pereloché egli meya di riguardare verso Iddio. 7 E'l Signore diase, Ben' ho veduta l'afflizion del mio popolo, ch' è in Egitto, ed ho udite le lor grida, per cagion de' loro esattori: ciochè io ho presa conoscenza delle

sue doglie.

8 E sono sceso per riscuoterlo dalle mani degli Egizij, e per fario salir da quel paese in un paese buo-no, e largo: in un paese stillante latte, e mele: nel luogo de' Ca-nanei, degl' Hittel, degli Amorrei, de' Ferezel, degl' Hivvei, e de' Iebuse

9 Ora dunque, ecco, le grida de' figliuoli d'Israel son pervenute a me, ed anche ho veduta l'oppressione, con la quale gli Egizij gli op-

pressano. 10 Perciò, vieni ora, ed lo ti manderò a Faraone, e tu trarrai fuor d'Egitto il mio popolo, i figliuoli

11 E Moisè disse a Dio, Chi sono

sard per segno ch'io t'ho mandato. Quando tu avrai tratto fuor d'E gitto il popolo, voi servirete a Dio sopra questo monte. 13 E Moisè disse a Dio, Ecco,

quando io sarò venuto a' figliuoli d'Israel, ed avrò lor detto. L'Iddio de' vostri padri m'ha mandato a voi: se essi mi dicono, Qual' è il suo nome ? che dirò io loro ?

14 Ed Iddio disse a Moise, Io son colui che sono: poi disse, Così dirai a' figliuoli d'Israel, Colui che si chiama lo sono, m'ha mandato a

voi

15 Iddio disse ancora a Moisè, Così dirai a' figliuoli d'Israel, Il Signore Iddio de' padri vostri, l'Iddio d'A-braham, l'Iddio d'Isaac, e l'Iddio di Iacob, m'ha mandato a voi: questo è il mio Nome in eterno, e quest' è la mia ricordanza per ogni età.

16 Va', e rauna gli Anziani d'I-srael, e di'loro, I Signore Iddio de' vostri padri, l'Iddio d'Abraham, d'Isaac, e di Iacob, m'è apparito : dicendo, Certamente io v'ho visitati, ed ho veduto ciò che vi si fa in

Egitto. 17 Ed ho detto, Io vi trarrò fuor dell' afflizion d'Egitto, e vi condurrò nel paese de Cananei, degl' Hit-tei, degli Amorrei, de Ferezei, degl' Hivvei, e de' lebusei : in un paese stillante latte, e mele

18 Ed essi ubbidiranno alla tua voce: e tu, con gli Anziani d'Israel, entrerai dai re d'Egitto, e voi gli direte, Il Signore Iddio degli Ebrei ci ha incontrati: deh, lascia dunque ora ch' andiamo tre giornate di camino nel diserto, e che sacrifichiamo al Signore Iddio noetro.

19 Or io so che'l re d'Egitto non vi concedera l'andare, se non isforsato con potente mano.

20 Ed io stenderò la mia mano, e percoterò l'Egitto con tutte le mie maravigliose opere, ch'io farò in mezzo d'esso. Dopo ciò egli vi laacerà andare.

21 Ed allora metterò in grasia questo popolo inverso gli Egizii : ed avverra, che quando voi ve n'an-

drete, non ve n'andrete voti.
22 Anzi ciascuna donna chiedera alla sua vicina, ed alla sua albergatrice, vasellamenti d'argento, e vasellamenti d'oro, e vestimenti:

e voi metterete quelli addosso a' vostri figliuoli, ed alle vostre figliuole: e così spoglierete gli Egizii.

CAP. IV.

E MOISÈ rispose, e disse, Ma ec-co, essi non mi crederanno, e non ubbidiranno alla mia voce:

perciochè diranno, Il Signore non tè apparito. 2 El Signore gli disse, Che cosa è questa che tu hai in mano? Ed

egli rispose, Una bacchetta.

3 E'l Signore gii disse, Gittala in terra. Ed egli la gittò in terra: ed ella divenne un serpente : e Moisè

fuggi d'imnansi a quello.

4 Ma il Signore disse a Moisè,
Stendi la tua mano, e prendilo per la coda. Ed egli stese la mano, e lo prese : ed esso divenne bacchetta

nella sua mano.

5 Così farai, disse Iddio, aciochè credano che'l Signore Iddio de' lor adri, l'Iddio d'Abraham, l'Iddio d'Isaac, e l'Iddio di Iscob, t'è ap-

6 Il Signore gli disse ancora, Mettiti ora la mano in seno. Ed egli si mise la mano in seno : poi, trattala fuori, ecco, la sua mano era lebbrosa, bianca come neve.

7 Poi gli disse, Rimettiti la mano in seno. Ed egli si rimise la mano in seno: poi, trattalasi fuor del seno, ecco, era tornata come l'altra sua carne.

8 Se dunque, disse il Signore, non ti credono, e non ubbidiscono alla twa voce al primo segno, ubbidiranno alla tua voce, al secondo

egno. 9 E se egli syviene che non pure a questi due segni credano, e non ubbidiscano alla tua voce: allora prendi dell' acqua del fiume, e spandis in su l'asclutto : e l'acqua che tu avrai presa dal fiume diventerà sangue in su l'asciutto. 53

10 E Moisè disse al Signore, Ahi, Signore: lo non son mai per ad-dictro stato uomo ben pariante, non pur da che tu pariasti ai tno ser-vitore: conciosiacoasch'io sia tar-

vitore: concanancement to sea tar-do di bocca, e di lingua. 11 E'l Signore gii disse, Chi ha po-sta la bocca all' uomo ? overo, chi fa il mutolo, o'l sordo, o colui che ha gli occhi, e gli orecchi aperti, o'l cieco? non son desso io, il Si-

gnore? 12 Ora dunque va', ed lo sarò con la tua bocca, e t'insegnerò ciò ch'a-

vai a dire.

13 E Moisé disse, Ahi, Signore: deh, manda a far questo per colui

il qual tu hai a mandare.

14 Allora l'ira del Signore s'accese contr' a Moisè: ed egli gli disse, Non so io ch' Aaron, tuo fratello, Levita, è uomo ben pariante? ed anche, ecco, egli se n'esce fuori ad incontrarti : e, veggendoti, si rallegrera nel suo cuore.

13 Parlagli adunque, e mettigli in bocca queste parole, ed lo saro con

la tua bocca, e con la sua, e v'in-segmerò ciò ch'avrete a fare. 16 Ed egli parlerà per te al popo-lo: e così egli ti sarà in luogo di

bocca, e tu gli sarai in luogo di

Dio. 17 Or prendi questa bacchetta in mano, aciochè con essa tu faccia

que' segni. 18 Moisè adunque andò : e, ritornato a letro, suo suocero, gli diase, Deh, lascia ch'io me ne vada, e ritorni a' miei fratelli che sono in Egitto, e vegga se sono ancora vivl. E letro gli disse, Vattene in pace. 19 Il Signore disse ancora a Moisè nel passe di Madian, Va', ritornatene in Egitto: perciochè, tutti coloro che cercavano l'anima tua son

morti 20 Moisè adunque prese la sua moglie, ed i suoi figliuoli : e, postigli sopra degli asini, se ne ritornava in Egitto. Moisè prese ancora la bacchetta di Dio nella sua mano.

21 E'l Signore disse a Moisè, Poichè tu te ne vai per ritornare in Egitto, vedi, fa' davanti a Faraone tutti i miracoli ch'io t' ho posti in mano: ma io gl'indurerò il cuore, tal ch'egli non lascerà andare il popolo.

22 E tu dirai a Faraone, Così dice il Signore, Israel è mio figliuolo, il

mio primogenito. 23 Or io t' ho detto, Lascia andare il mio figliuolo, aciochè mi serva : e tu hai ricusato di lasciari andare: ecco, io uccido il tuo f gliuolo, il tuo primogenito. 24 Or, essendo Moise per camine

in un' albergo, il Signore l'incontrò, e cercava di farlo morire.

25 E Sippora prese una selce ta-gliente, e taglio il prepuzio del suo figliuolo, e lo gittò a' piedi di Moisè; e disse. Certo tu mi sei uno sposo

di sangue. 26 El Signore lo lascio. Allora ella disse, Sposo di sangue; per le

circuncisioni. 27 E'l Signore disse ad Aaron, Va'

incontro a Moisè verso'l diserto. Ed egli andò, e lo scontrò al Monte di Dio, e lo baciò. 28 E Moisè dicharò ad Aaron tutte

le parole del Signore, per le quali lo mandava, e tutti i segni che gli avea comandato di fare.

29 Moisè adunque, ed Aaron, andarono, ed adunarono tutti gli An-

ziani de' figliuoli d'Israel. 30 Ed Aaron annunsiò loro tutte le parole che'l Signore avea dette a Moisè, e fece que' segni nel co-

apetto del popolo. 31 E'l popolo credette, ed intese che'l Signore visitava i figliuoli d'Israel : e ch'egli aves veduta la loro afflizione. Ed essi s'inchinarono, ed adorarono.

CAP. V.

POI Moise, ed Aaron, vennero a Faraone, e gli dissero, Così ha detto il Signore Iddio d'Israel, Lascia andare il mio popolo, aciochè mi celebri una festa nel di-

2 Ma Faraone disse, Chi è il Signore, ch' io ubbidisca alla sua

voce, per lasciare andare Israel ! Io non conosco il Signore, ed anche non lascerò andare Israel

3 Ed essi dissero, L'Iddio degli Ebrei ci ha scontrati: deh, lascia che noi andiamo tre giornate di camino nel diserto, e che sacrifichiamo al Signore Iddio nostro: che talora egli non s'avventi sopra noi con pestilenza, o con la spada.

E'l re d'Egitto disse loro, O Moise, ed Aaron, perche distracte il popolo dalle sue opere? andate

vostri incarichi.

5 Faraone disse ancora, Ecco, ora li popolo del paese è in gran numero: e voi lo fate restare da suoi incarichi.

6 E quell' istesso giorno Faraone comandò a' commessari costituiti sopra'l popolo, ed a' rettori d'esso : e disse,

7 Non continuate più di dar della aglia a questo popolo, per fare i mattoni, come avete futto per ad-letro: vadano essi *medesimi*, e ocolgansi della paglia.

E pure imponete loro la mede-

sima somma di mattoni che face vano per addietro: non diminuitene nulla: perciochè essi sono oziosi, e però gridano: dicendo, Andiamo, sacrifichiamo all' Iddio nostro.

9 Sia il lavoro aggravato sopra questi uomini: e lavorino intorno ad esso, e non attendano a parole

di menzogna.

10 I commessari adunque del poolo, ed i rettori d'esso, uscirono fuori, e dissero al popolo, Cost ha detto Faraone, lo non vi darò più paglia.

ll Andate vol medesimi, e prendetevi della paglia dovunque ne troverete: perciochè nulla sarà diminuito del vostro lavoro.

12 E'l popolo si sparse per tutto'l paese d'Egitto, per raccoglier della

stoppia in luogo di paglia. 13 Ed i commessari sollecitavano: dicendo, Fornite le vostre opere, giorno per giorno, come quando a-

vevate della paglia. 14 Ed i rettori de' figliuoli d'Israel, i quali i commessari di Faraone aveano constituiti sopra loro, furono battuti : e fu lor detto, Perchè non avete voi fornito ieri ed oggi la somma de' mattoni che v'è imposta, come per addictro

15 Ed i rettori de' figliuoli d'Israel vennero, e gridarono a Faraone: dicendo. Perchè fai così a' tuoi ser-

vitori?

16 E' non si da' paglia a' tuoi ser-vitori, e pur ci dicono, Fate de' mattoni: ed ora i tuoi servitori son battuti, e'l tuo popolo commette fallo.

17 Ed egli disse, Voi siete oziosi, voi siete ozlosi : perciò dite, Andiamo, sacrifichiamo al Signore.

18 Ora dunque andate, lavorate: e' non vi si darà paglia, e pur ren-derete la somma de' mattoni.

19 Ed i rettori de' figliuoli d'Israel, veggendogli a mal partito, essendo lor detto, Non diminuite nulla de' mattoni impostivi giorno

per giorno : 20 Quando uscirono d'appresso a Faraone, scontrarono Moisè, ed Aaron, che si presentarono da-

vanti a loro.

21 Ed essi dissero loro, Il Signore riguardi a voi, e facciane giudicio: conclosiacosachè voi abbiate renduto puzzolente l'odor nostro appo-Faraone, ed appo i suoi servitori. dando loro in mano la spada per ucciderci.

22 E Moisè ritornò al Signore: a disse, Signore, perchè hai fatto questo male a questo popolo? perchè m'hai mandato?

23 Conciosiacosachè da ch' lo son ! venuto a Faraone, per parlargii in Nome tuo, egli abbia trattato male questo popolo: e tu non hai punto liberato il tuo popolo.

CAP. VI.
P'L Signore disse a Moise, Ora vedrai quei ch' io farò a Fa-raone: perciochè, aferzato con potente mano, gli lascerà andare: anzi, sforsato con potente mano, gli caccerà dal suo passe.

2 Oltr'a ciò Iddio partò a Moisè, e gli disse, Io sono il Signore.

3 Ed apparvi ad Abraham, ad Isaac, ed a Iacob, sotto'l Nome di Die Onnipotente: ma non fui conosciuto da loro sotto'l mio Nome di Colui che è.

4 E, come io fermai il mio patto con loro, di dar loro il paese di Caman, il paese de lor pelle-grinaggi, nel quale dimorarono come forestieri:

5 Così ancora ho uditi gli stridi de' figliuoli d'Israel, i quali gli Egizi tengono in servitu: e mi son ricordato del mio patto. 6 Perciò, di' a' figliuoli d'Israel, Io

sono il Signore: e vi trarrò di sotto alle gravesse degli Egizij, e vi libererò dalla servitù loro, vi riscuotero con braccio steso, e con grandi giudicij.

7 E vi prenderò per mio popolo, e sarò vostro Dio: e voi conoscerete ch'io sono il Signore Iddio vostro, che vi traggo di sotto alle gravezze degli Egizi.

8 E vi condurro nel paese, del quale io ho alzata la mano ch'io lo darei ad Abraham, ad Isaac, ed a Iacob: e vel darò per possessione ereditaria. Io sono il Signore.

9 E Moise pariò in quella stessa maniera a' figliuoli d'Israel : ma essi non porsero orecchio a Moisè, per l'angoscia dello spirito loro, e per la dura servitù.

10 E1 Signore parlò a Moisè:

dicendo.

11 Va', parla a Faraone, re d'Egitto, che lasci andare i figliuoli

d'Israel dal suo paese. 12 E Moisè parlò nel cospetto del Signore: dicendo, Ecco, i figliuoli d'israel non m'hanno porto orecchio: e come mi porgerebbe orecchio Faraone, essendo io incircunciso di labbra?

13 Ma il Signore parlò a Moisè, ed ad Aaron, e comandò loro d'andare a' figliuoli d'Israel, ed a Faraone, re d'Egitto, per trar fuor del paese d'Egitto i figliuoli d'Israel.

14 Questi sono i capi delle fami-

glie paterne d'essi: I figliuoli di Ruben, primogenito d'Israel, furono Henoc, e Pallu, ed Hesron, e Carmi. Queste son le famiglie de Rubeniti.

15 Ed i figliuoli di Simeon furono Icmuel, e Iamin, ed Ohad, e Iachin, e Sohar, e Saul, figliuolo d'una Cananea. Queste son le fa-miglie de' Simeoniti.

16 E questi sono i nomi de figliuoli di Levi, secondo le lor generasioni: Gherson, e Chehat, e Merari, E gli anni della vita di Levi jureno centrentasette.

17 I figliuoli di Gherson furono

Libni, e Simi, divisi per le lor generasioni. 18 Ed i figliuoli di Chehat furono Amram, ed Ishar, ed Hebron, ed

Uzziei. E gii anni della vita di Chehat furono centrentatre. 19 Ed i figiinoli di Merari furono Mahali, e Musi. Queste son le famiglie de Leviti, divise per le lor

linee.

20 Or Amram prese Iochebed, sua zia, per moglie: ed essa gli partori Aaron, e Moise. E gli anni della vita d'Amram furono centrentasette.

21 Ed i figinoli d'Ishar furono Core, e Nefeg, e Zieri. 22 Ed i figliuoli d'Uzziel furono Misael, ed Elsafan, e Sitri.

23 Ed Aaron si prese per moglie Eliseba, figlinola d'Amminadab, sorella di Nabasson: ed essa gli partori Nadab, ed Abihu, ed Elea-sar, ed Itamar.

24 Ed i figlinoli di Core furono

24 Ed i figiluoli di Core furono Assir, ed Elcana, ed Ablasaf. Queste son le famiglie de Cortit. 25 Ed Eleasar, sigluion d'Asroa, si prese per mogile una delle fagilione di Puttei: ed eses gli partori Finess. Questi sono i capi delle famiglie paterne de Leviti per le loro schiatte.

26 Quest'è quell' Asron, e quel Moise, a quali il Signore disse, Traete fuor del paese d'Egitto i figilioli d'Israel, per le loro figilioli d'Israel, per le loro

i figliuoli d'Israel, per le loro schiere.

27 Essi, cioc, Moisè, ed Asron,

as a cost, acoust, ed Asyon, faron quelli che pariaron a Faraone, re d'Egitto, per trar fuor d'Egitto figliuoi d'Israel.

30 Or nel giorno che'l Signore parlò a Moise, nel passe d'Egitto, 29 Il Signore gil disse, lo sone il Signore; d'a Faraone, re d'Egitto, tutto ciò ch'io il dico-

30 E Moisè disse nel cospetto del Signore, Ecco, io sono incircunciso di labbra: come dunque Faraone mi porgerebbe egli orecchio?

CAP. VII.

L'L Signore disse a Molse, Vedi. io t'ho costituito per essere in luogo di Dio a Faraone : ed Aaron. tuo fratello, sara tuo profeta.

2 Tu dirai tutte le cose ch'io t'avrò comandate : e parli Aaron, tuo fratello, a Faraone, aciochè lasci andar dal suo paese i figliuoli d'Israel.

3 Ma io indurerò il cuor di Faraone: e multiplicherò i miei segni, ed i miei prodigi, nel paese d'Egitto.

4 È pure ancora Faraone non vi porgerà orecchio: ma io metterò la mia mano in sul paese d'Egitto, e trarrò fuor del paese d'Egitto le mie schiere, il mio popolo, i figliuoli d'Israel, con grandi giudicij.

5 E gli Egizij conosceranno ch'io sono il Signore, quando avrò stesa la mia mano in su l'Egitto, ed avrò tratti fuori d'infra loro i fi-

gliuoli d'Israel.

6 E Moisè, ed Aaron, fecero così: essi fecero intieramente come il Signore avea lor comandato. 7 Or, Moisè era d'età d'ottant'

anni, ed Aaron d'ottantatre anni,

quando parlarono a Faraone. 8 E'l Signore parlò a Moisè, ed ad Aaron: dicendo,

9 Quando Faraone parlerà a voi, e vi dirà, Fate un prodigio: tu Moise di ad Aaron, Prendi la tua

bacchetta, e gittala davanti a Faraone: ed ella diverra un serpente. 10 Moise adunque, ed Aaron, vennero a Faraone, e fecero come il Signore avea comandato. Aaron gittò la sua bacchetta da-vanti a Faraone, e davanti a suoi servitori : ed ella divenne un serpente.

Il Allora Faraone chiamò eziandio i Savi, e gl'incantatori. Ed i

and I savi, e grimcantatori. Edit magi d'Egitto fecero anch' essi i simigliante co' loro incantesimi. 12 E clascun d' essi gittò la sua bacchetta, ed esse divennero ser-penti: ma la bacchetta d'Aaron tranghiotti le lor bacchette. 13 E'l cuore di Faraone s'indurò,

e non porse orecchio a Moise, ed ad Aaron: secondo che'l Signore ne avea parlato. 14 E'l Signore disse a Moisè, Il

14 L'i Signore disse a Mosse, il cuor di Faraone è aggravato : egli riousa di lasciare andare il popolo. 15 Va' questa mattina a Faraone : ecco, egli useirà fuori verso l'acqua, e presentati innanal a lui in su la riva del fiume, e prendi in mano la bacchetta ch' è stata candeta in consultata del consulta

iata in serpente. 16 E digli, Il Signore Iddio degli Ebrei m'avea mandato a te: dicendo, Lascia andare il mio pe-polo, aciochè mi serva nel diserto: ed ecco, fino a qui tu nom

hai ubbidito.

17 Così ha detto il Signore, Da questo conosceral ch'io sono il Signore: ecco, io darò una percossa con la bacchetta ch'io ho in mano, in su le acque che son nel flume, ed esse saranno cangiate in

18 E'l pesce che è nel fiume morrà, ed il fiume putirà: e gli Egizij si stancheranno per bere dell' ac-

qua del fiume.

19 E'l Signore disse a Moisè, Di' ad Aaron, Prendi la tua bacchetta. e stendi la tua mano sopra l'acque degli Egizij, sopra i lor fiumi, sopra i lor rivi, sopra i loro stagni, e sopra ogni raccolta delle lora acque: ed. esse diverranno sangue: ev isarà sangue per tutto'l paese d'Egitto, caiandio ne' vasi di legno, ed pietra.

30 E Moisè, ed Aaron, fecero come il Simore sue comendato.

come il Signore avea comandato: ed Aaron alsò la bacchetta, e ne percosse l'acque cherano nel fiume, nel cospetto di Farsone, e nel cospetto de' suoi servitori : e tutte l'acque, ch'erano nel fiume, furono cangiate in sangue.

21 E'l pesce, ch'era nel fiume, morì, e'l fiume putì, talchè gli

mori, e'i nume put, taitae gu Egizi non potevano ber dell'acque del fiume: e vi fu sangue per tutto'l paese d'Egitto. 22 Ed i magi d'Egitto fecero il simigliante co' loro incantesimi: e'i cuor di Faraone s'indurto, e non porse o recchio a Moisè, ed ad Aaron: come il Signore ne avea parlato.

23 E Faraone, rivoltosi indietro, se ne venne in casa sua : e non

pure a questo pose mente. 24 E tutti gli Egizii, cavando intorno al fiume, cercavano acqua da bere: conciofossecosachè non potessero ber dell' acque del fiume.

25 E sette giorni intieri passa-rono, dopo che'l Signore ebbe per-cosso il fiume.

CAP. VIII.

DOI 'l Signore disse a Moise, Vat-L tene a Faraone, e digli, Così ha detto il Signore, Lascia andare il mio popolo, aciochè egli mi serva. 2 E se tu recusi di lasciarlo andare, ecco, io percoterò con rane

tutto'l tuo paese. 3 E'l flume produrrà copiosa-mente rane; le quali saliranno fuori, ed entreranno in casa tua, e nella camera dove tu giaci, ed in sul tuo letto, e nelle case de' tuoi

56

servitori, e fra'l tuo popolo, e ne' tuoi forni, e nelle tue madie.

4 E le rane saliranno contr' a te. e contr' al tuo popolo, e contr' a

tutti i tuoi servitori. 5 Poi 'I Signore disse a Moise, Di' ad Aaron, Stendi la tua mano con la tua bacchetta sopra i fiumi, soprairivi, e sopra giì stagni, e fanne

alir le rane in sul paese d'Egitto. 6 Ed Aaron stese la sua mano sopra l'acque d'Egitto, e le rane sali-

rono, e copersero il paese d'Egitto. 7 Ed i magi d'Egitto fecero il simi-gliante co' loro incantesimi : e fecero salir rane in sul paese d'Egitto.

8 E Faraone chiamò Moise Aaron, e disse loro, Pregate il Signore che rimuova, da me, e dal mio popolo, queste rane : ed lo lascero andare il popolo, aciochè sa-

erischi al Signore. 9 E Moise disse a Faraone, Gloriati pur sopra me : per quando pre-gherò io il Signore per te, e per li tuo servitori, e per lo tuo popolo, ch'egli stermini le rane d'appresso a te, e dalle tue case, e che riman-

gano solo nel fiume ? 10 Ed egii disse, Per domane. Moist disse, Sarà fatto secondo la tua parola: aclochè tu sappi che non v'è alcuno pari all' Iddio

ll E le rane si partiranno da te, e le tue case, e da' tuoi servitori, e dal tuo popolo: e rimarranno sol

Del fium

12 E Moisè, ed Aaron, uscirono Cappresso a Faraone. E Moisè grido al Signore intorno al fatto gridò al Signore musica. delle rane, ch'egli avea mandate contr' a Faraone.

13 El Signore fece secondo la pa-ola di Moisè: e le rane morirono: e le case, ed i cortili, ed i campi, ne

furono liberati. 14 Egizij le raccolsero per muchli, e la terra ne puti. 15 Ma Farsone, veggendo che

v'era dell' alleggiamento, aggravò il suo cuore, e non porse orecchio a Moise, ed ad Aaron: come il Signore ne avea parlato.

16 El Signore disse a Moise, Di ad Aaron, Stendi la tua bacchetta, e percuoti la polvere della terra, ed ella diverra moscioni in tutto'l pae-

se d'Egitto.

17 Ed essi fecero così; ed Aaron stese la sua mano con la sua bacchetta, e percosse la polvere della terra: ed una moltitudine di moscioni venne in su gli uomini, ed in su gli animali: tutta la polvere della terra divenne moscioni in tutto I paese d'Egitto.

18 Ed i magi e adoperarene an 57

ch'essi simigliantemente co' loro incantesimi, per produrre moscioni: E quella moltima non poterono. tudine di moscioni fu sopra gli uo-

mini, e sopra gli animali. 19 Ed i magi dissero a Faraone, Quest' è il dito di Dio. Ma il cuor di Farnone s'indurò, e non porse loro orecchio: come il Signore ne

avea parlato. 20 Poi 'l Signore disse a Moisè, Levati da mattina, e presentati davanti a Faraone: ecco, egli uscira fuori verso l'acqua: e digli, Così ha detto il Signore, Lascia andare il mio popolo, aciochè mi serva.

21 Perciochè, se tu non lasci andare il mio popolo, ecco, io manderò sopra te, sopra i tuoi servitori, sopra i tuo popolo, e sopra le tue case, una mischia d'insetti: e le case degli Egizij, e la terra sopra la quale abitano, saranno ripiene

di quella mischia.

22 Ma in quel giorno io lascerò da
parte la contrada di Gosen, nella quale sta il mio popolo: talchè non vi sarà alcuna mischia : aciochè tu conoeca ch'io sono il Signore in mezzo della terra.

23 Ed jo metterò una salvaguardia tra'l mio popolo, e'i tuo popolo domane avverra questo segno.

24 El Signore fece così: e venne una gran mischia d'insetti nella casa di Faraone, e nelle case de' suoi servitori : e la terra fu guasta da questa mischia d'insetti, per tut-

to'l paese d'Egitto. 25 E Faraone chiamò Moisè, ed Aaron, e disse, Andate, sacrificate

al vostro Dio nel paese.

26 Ma Moisè disse, E' non è convenevole di far così: conciosiacosachè noi abbiamo a sacrificare al Signore Iddio nostro cose, che gli Egizij abbominano di sacrificare: ecco, se noi sacrificassimo davanti agli occhi degli Egizii ciò ch'essi abbominano di sacrificare, non ci lapiderebbon' essi?

27 Lascia ch' andiamo tre giornate di camino nel diserto, e noi sacrificheremo al Signore Iddio no-

stro, secondo ch'egli ci dira 28 E Faraone disse, Io vi lascero

andare, aciochè sacrifichiate al Signore Iddio vostro nel diserto: sol che non andiate più lungi: pregate

per me.

29 E Moisè disse, Ecco, lo esco di presente d'appresso a te, e preghe-rò il Signore: e la mischia degl'in-setti si partirà domane da Faraone, da' suoi servitori, e dal suo popolo-ma non continui Faraone di farsi beffe, per non lasciare andare il popolo, per sacrificare al Signore.

30 E Moisè uscì fuori d'appresso

a Farsone, e pregò il Signore.

31 E'l Signore fece secondo la parola di Moisè: e rimosse quella mischia d'insetti da Faraone. da'suoi servitori, e dal suo popolo: non ve ne restò pure uno.

32 Ma Faraone ancora questa volta aggravò il suo cuore, e non lasciò andare il popolo.

CAP. IX.

E'L Signore disse a Moise, Entra da Faraone, e digli, Così ha detto il Signore Iddio degli Ebrei, Lascia andare il mio popolo, aciochè mi serva.

2 Perciochè se tu ricusi di lasciarlo andare, e se tu lo ritieni ancora:

3 Ecco, la mano del Signore sarà sopra'l tuo bestiame ch'e per li campi, sopra i cavalli, sopra gli asini, sopra i camelli, sopra i buoi, e sopra le pecore, con una grandissima mortalità

4 E'l Signore metterà separazione fra'i bestiame degl' Israeliti, e'i be-stiame degli Egizi : e nulla, di tutto quel ch' appartiene a' figliuoli d'I-

arael, morra.

5 E'l Signore pose un termine: dicendo. Domane il Signore farà

questa cosa nel paese.

6 E'l giorno seguente il Signore fece quello: ed ogni bestiame degli Egizi morì, ma del bestiame de' figliuoli d'Israel non ne morì alcuna estia.

7 E Faraone mandò a vedere : ed ecco, del bestiame degl' Israeliti non era morta pure una bestia. Ma pure il cuor di Faraone s'ag-

gravo, e non lasciò andare il popolo. 8 E'i Signore disse a Moise, ed ad Aaron, Prendetevi delle menate di faville di fornace, e spargale Moisè verso'i cielo, davanti agli occhi di

Faraone.

9 E quelle diverranno polvere, che si spargerà sopra tutto'i paese d'Egitto : onde, sopra gli uomini, e sopra gli animali nasceranno ulcere, dalle quali germoglieranno bolle in tutto'l paese d'Egitto.

10 Essi adunque presero delle faville di fornace : e, presentatisi davanti a Faraone, Moise sparse quelle verso'l cielo : e da esse nacquero, negli uomini, e negli animali, ulcere dalle quali germoglia-

vano bolle.

11 Ed i magi non poterono stare in piè davanti a Moisè, per cagion di quell' ulcere: percioche quell' ul-cere erano sopra i magi, come so-

ora tutti gil Egizij.
12 E'l Signore indurò il cuor di araone: ed egli non porse orec-

chio a Moisè, ed ad Aaron: come il Signore ne avea parlato a Moisè.

13 Poi 1 Signore disse a Moisè, Levati da mattina, e presentati s Faraone, e digli, Così ha detto H Signore Iddio degli Ebrei, Lascia andare il mio popolo, aciochè mi

14 Perciochè questa volta io manderò tutte le mie piaghe nel tuo cuore, e sopra i tuoi servitori, e sopra'l tuo popolo: aciochè tu conosca che non v'e alcuno pari a me in

tutta la terra.

15 Conciosiacosachè, se lo avessi stesa la mano, potrei aver percosso te, ed il tuo popolo, con la morta-lità: e tu saresti stato sterminato

d'in su la terra.

16 Ma pur perciò t'ho costituito, aciochè in te si vegga la mia potenza, e che'l mio Nome sia predicato

per tutta la terra.

17 Ancora t'innalsi contr'al mio popolo, per non lasciarlo andare l 18 Ecco, domane, intorno a quest'ora, lo farò piovere una gravissima gragnuola, la cui simile non fa dammai in Egitto, dal giorno che

fu fondato, fino ad ora

19 Ora dunque, manda a fare ac-cogliere tutto'l tuo bestiame, e tutto ciò ch'e del tuo per li campi: la gragnuola cadera sopra tutti gli uomini, e sopra gli animali che si troveranno per li campi, e non saranno accolti in casa: e mor-

20 D'infra i servitori di Faraone, chi temette la parola del Signore fece rifuggire i suoi servitori, e'l

suo bestlame, nelle case.

21 Ma chi non pose mente alla parola del Signore, lasciò i suoi servitori, e'l suo bestiame, per li

campi. 22 E'l Signore disse a Moisè, Stendi la tua mano verso'l cielo, e cadera gragnuola in tutto'l paese d'Egitto, sopra gli uomini, e sopra gli animali, e sopra tutta l'erba de' campi, nel paese d'Egitto.

23 E Moisè stese la sua bacchetta verso'l cielo: e'l Signore fece tonare, e cader gragnuola : e'l fuoco s'avventava verso la terra: e'l Signore fece piover gragnuola so

pra'l paese d'Egitto.

24 É vi fu gragnuola, e fuoco avviluppato per mezzo essa gragnuola, la quale era molto fiera, la cui pari non fu giammai in tutto'l pacee degli Egizli, da che essi son dive-

nuti nazione.

25 E la gragnuola percosse, in tutto l paese d'Egitto, tutto quello ch'era per li campi, così uomini come animali: percosse ancora tutta l'erba de' campi, e spetsò tutti gli alberi de' campi 26 Sol nella contrada di Gosen,

dove erano i figliuoli d'Israel, non

vi fu gragnuola. 27 E Faraone mandò a chiamare

Moisè, ed Aaron: e disse loro, Questa volta io ho peccato: il Signore è il giusto: ma io, e'l mio popolo siamo i colpevoli. 28 Pregate il Signore, aclochè ba

sti, e che non vi sieno più tuoni di Dio, nè gragnuola: ed io vi lascerò andare, e non resterete più.

29 E Moisè gli disse, Come io sarò uscito fuor della citta, lo spanderò le palme delle mani verso'l Signore : ed i tuoni cesseranno, e la gragnuola non sarà più: aciochè tu conosca che la terra è del Signore. 30 Ma lo so che nè tu, ne i tuoi

servitori non avrete ancora timore

del Signore Iddio.

31 Or il lino, e l'orso furono percossi : perciochè l'orso ere già in ispiga, mezzo maturo, e'l lino in

gambo.

32 Ma il grano, e la spelta, non furono percossi: perciochè erano più serotini.

33 Moisè adunque uscì fuor della città, d'appresso a Faraone, e sparse le palme delle sue mani verso'i Signore : e cessarono i tuoni, e la gragnuola: e la pioggia non fu più versata sopra la terra.

34 E Faraone, veggendo ch' era cessata la ploggia, la gragnuola, ed i tuoni, continuo di peccare, ed aggravò il cuor suo, egil, ed i suoi

servitorL

35 E'l cuor di Faraone s'indurò, ed egli non lasciò andare i figliuoli d'Israel : come il Signore ne avea pariato per Moisè.

CAP. X.

E'L Signore disse a Moise, En-tra da Faraone: percioche jo bo aggravato il suo cuore, e'l cuore de' suoi servitori : aciochè io ponga questi mici cegni in mezzo del suo paese

2 Ed aciochè tu racconti al tuo figliuolo, ed al figliuolo del tuo fi-gliuolo, ciò ch'io avrò operato in Egitto, ed i segni ch'avró fatti fra lero: e che voi conoeciate ch'io

sono il Signore.

3 Moise adunque, ed Aaron, entrarono da Faraone, e gli dissero, Così ha detto il Signore Iddio degli Ebrei, Fino a quando ricuserai d'umiliarti davanti alla mia faccia? lascia andare il mio popolo, aciochè mi serva.

4 Perciochè, se tu ricusi di la sciarlo andare, ecco, io fo venir domane delle locuste nelle tue

contrade.

5 Ed esse copriranno la faccia della terra, tal che la terra non s potrà vedere : e mangeranno Il rimanente ch' è scampato, quel che v' è restato dalla gragnuola : mangeranno ancora ogni albero che vi germoglia fuori ne' campi.

6 Ed empieranno le tue case, e le case di tutti i tuoi servitori, e le case di tutti gli Egizij: il che ne i tuoi padri, ne i padri de tuoi padri, giammai non videro, dal giorno che furono in su la terra, infino ad oggi. Detto questo, egli si rivoltà

indietro, ed usci d'appresso a Faraone 7 Ed i servitori di Faraone gli dissero, Fino a quando ci sarà co-stul per laccio ? lascia andar questi uomini, aciochè servano al Signore Iddio loro: non sai tu ancora che

l'Egitto è perito ? 8 Allora Moisè, ed Aaron, furono fatti tornare a Faraone: ed egli disse loro, Andate, servite al Signore Iddio vostro : ma chi e chi

on coloro che andranno 9 E Moisè disse. Noi andremo co' nostri fanciulli, e co' nostri vecchi: noi andremo co' nostri figliuoli, e con le nostre figliuole: con le nostre gregge, e co' nostri ar-menti: perciochè abbiamo a cele-

brare una festa al Signore. 10 Ed egli disse loro, Così sia il Signore con voi, come lo vi lascerò andare con le vostre famiglie: guardate, percioche il male vi soprasta davanti agli occhi.

11 E' non sard cost: andate era voi uomini, e servite al Signore: poichè questo è quel che voi cer-E Faraone gli cacciò dal cate.

suo cospetto. 12 El Signore disse a Moise, Stendi la tua mano sopra'i puese d'Egitto, per far venir le locuste: ed esse saliranno sopra'i paces d'Egitto, e mangeranno tutta l'erba della terra: tutto quel che la gragnuola ha lasciato di resto.

13 E Moisè stese la sua bacchetta sopra'l paese d'Egitto : e'l' Signore fece venire un vento Orientale in sul paese tutto quel gierno, e tutta quella notte: e, come fu mattina, il vento Orientale avea portate le locuste.

14 E le locuste salirono sopra tutto'l paese d'Egitto, e si posarono per tutte le contrade d'Egitto, in grandissima moltitudine: avanti quelle non ne furono, e dopo quelle

non ne saranno giammai di tali. 15 Ed esse copersero la faccia di tutto'i paese, tal che'i paese ne fu

scurato, e mangiarono tutta l'erba del paese, e tutti i frutti degli alberi, i quali la gragnuola avea lasciati di resto: e non rimase alcun verdume negli alberi, nè nell' erbe de' campi per tutto'l paese d'Egitto.

16 Allora Faraone fece prestamente chiamar Moisè, ed Aaron: e disse loro, Io ho peccato contr'al Signore Iddio vostro, e contr' a

vol. 17 Ma ora perdonami, ti prego, il mio peccato, sol questa volta: e pregate il Signore Iddio vostro, che rimuova d'addosso a me sol questa morte.

18 E. Moise uscì d'appresso a Fa-

raone, e pregò il Signore. 19 E'l Signore voltò il vento in un fortissimo vento Occidentale, il qual portò via le locuste, e le affondò nel mar rosso: e' non vi restò una sola locusta in tutti i

confini d'Egitto.

20 Ma 'l Signore indurò il cuor di
Faraone: ed egli non lascio andare i figliuoli d'Israel.

21 E'l Signore disse a Moisè, Stendi la tua mano verso'l cielo, e verranno tenebre sopra'l paese d'Egitto, tali che si potranno tastar con le mani.

22 E Moisè stese la sua mano verso'l cielo, e vennero tenebre caliginose in tutto'l paese d'Egitto,

per lo spazio di tre giorni. 23 L'uno non vedeva l'altro: e niuno si levò dal suo luogo, per lo spazio di tre giorni: ma tutti i figliuoli d'Israel ebbero luce nelle

loro stanze.

24 E Faraone chiamò Moisè, e disse. Andate, servite al Signore: sol le vostre gregge, ed i vostri armenti, saranno fatti restare: le vostre famiglie eziandio andranno con vol

25 E Moisè disse, Tu ci concederai pure ancora di prender sacrificij, ed olocausti, per offerire al

Signore Iddio nostro.

26 Anche il nostro bestiame verrà. con noi, senza che ne rimanga pure una unghia: perciochè di esso noi abbiamo a prendere da ser-vire al Signore Iddio nostro : e noi non sappiamo con che abbiamo a servire al Signore, fin che siamo arrivati là.

27 Ma 'l Signore indurò il cuor di Faraone, ed egli non volle la-

sciargli andare.
28 E Faraone disse a Moise, Vattene d'appresso a me: guardati che tu non vegga mai più la mia faccia: perciochè nel giorno che u vedral la mia faccia, tu morral.

29 E Moisè disse, Tu hai parlato bene: io non vedrò più la tua faccia.

CAP. XI.

L Signore disse a Moise, To farò venire ancora una piaga sopra Faraone, e sopra l'Egitto : e pol egli vi lascerà andar di quì: quando egli vi lascerà andare, egli del tutto vi scaccerà tutti quanti

di quì. 2 Parla ora al popolo, e digli che ciascuno uomo chieggia al suo amico, e ciascuna donna alla sua amica, vasellamenti d'argento, e

vasellamenti d'oro. 3 E'l Signore rendette grazioso il popolo agli Egizij: ed anche quell' uomo Moisè era molto grande nel paese d'Egitto, appo i servitori di Faraone, ed appo'l popolo.

4 E Moisè disse, Così ha detto il Signore, In su la mezza notte io uscirò fuori, e passerò per mezzo

l'Egitto.

5 Ed ogni primogenito morrà nel paese d'Egitto, dal primogenito di Faraone, che siede sopra'l suo trono, fino al primogenito della serva che è dietro alle macine: ed anche ogni primogenito degli animali.

6 E vi sara un gran grido per tutto'l paese d'Egitto, il cui pari non fu, nè sarà giammai più.

7 Ma appresso tutti i figliuoli d'Israel, così fra gli uomini, come fra gli animali, non pure un cane moverà la lingua: aciochè voi sappiate che'l Signore avrà messa separazione fra gli Egizij e gl'Israeliti.

8 Allora tutti questi tuoi servitori scenderanno a me, e s'inchineranno davanti a me: dicendo, Partiti, tu, e'l popolo che è al tuo seguito: dopo quello, io me ne partiro. e, dopo queno, io ..... E Moisè se n'uscì d'appresso a Fa-

raone, acceso d'ira. 9 Or il Signore avea detto a Moisè,

o or nagmur aveaucus Moise, Faraone non vi porgerio orecchio: aciochè io multiplichi i miei prodigi nel passe d'Egitto.

10 E Moise, ed Aaron, fecero tutti questi prodigi nel cospetto di Faraone: ma 'I Signore indurò il cuor di Faraone, ed egli non lasciò andare i figliuoli d'Israel fuor del suo paese.

CAP. XII.

R il Signore parlò a Moisò, ed ad Aaron, nel paese d'Egitto: dicendo,

2 Questo mese visarà il principlo de' mesi: egli vi sarà il primo de' mesi dell'anno.

3 Parlate a tutta la raunanza d'Israel : dicendo, Nel decimo gior-

no di questo mese ciascuna casa di padre di famiglia prenda un' agnello, od un capretto: uno per căsa.

4 Ma se la famiglia è minore. che non conviene per mangiar quell'agnello, o capretto, prendalo il padre della famiglia in compa-gnia del suo vicino, il più prossimo di casa sua, con un certo numero di persone, il quale voi con-terete, facendo ragione su l'agnello, o'l capretto, secondo che ciascuno

può mangiare.

5 Prendete quell'agnello, o quel capretto, senza difetto, maschio, d'un' anno, d'infra le pecore, o

d'infra le capre.
6 E tenetelo in guardia fino al quartodecimo giorno di questo mese: ed aliora tutta la raunanza della communanza d'Israel lo scanni fra i due vespri.

7 E prendasene del sangue, e mettasene sopra i due stipiti, e sopra'l limitar di sopra della porta, nelle case nelle quali si mangerà.

8 E mangisene quella stessa notte la carne arrostita al fuoco, con pani azzimi, e lattughe salvatiche.

9 Non mangiate nulla d'esso crudo, o pur lesso nell'acqua: ma arrostito al fuoco, capo, gambe, ed interiora.

10 E non ne lasciate nulla di resto fino alla mattina: e ciò che sarà restato fino alla mattina, bru-

ciatelo col fuoco.

11 Or mangiatelo in questa maniera: abbiate i lombi cinti, ed i vostri calzamenti ne' piedi, e'l vostro bastone in mano, e mangiatelo in fretta. Esso è il Passaggio del

Signore.
12 E quella notte io passerò per lo paese d'Egitto, e percuotero ogni primogenito nel paese d'Egitto, così d'uomini come d'animali: e

farò ancora giudicii sopra tutti gi'iddii d'Egitto. Io sono il Signore. 13 E quel sangue vi sarà per un segnale, nelle case nelle quali sarete: e quando io vedrò quel sangue, passerò oitre senza toc-carvi: e non vi sarà fra voi alcuna piaga a distruzione, mentre lo percuoterò il paese d'Egitto

14 E quel giorno vi sarà per una ricordanza, e voi lo celebrerete per festa solenne al Signore: voi lo celebrerete per festa solenne, per tatuto perpetuo, per le voetre età.

Voi mangerete per sette giorni pani azzimi: anzi fin dal primo iorno farete che non vi sia alcun lievito nelle vostre case: perciochè, se alcuno mangia cosa alcuna lievitata dal primo giorno fino al

settimo, quel a persona sarà ricisa d'Israel,

16 E nel primo giorno voi avrete santa raunanza: siavi parimente santa raunanza nel settimo giorno: non facciasi alcun' opera in que' giorni: solo apparecchivisi quel che ciascuna persona des mangiare, e non altro. 17 Osservate adunque l'osservan-

za de' pani azzimi: perciochè in quel giorno stesso lo avrò tratte due gorno sesso la avo tratte le vostre schiere fuor del paese d'Egitto: perciò osservate quel giorno per le vostre età, per ista-tuto perpetuo. 16 Mangiate pani azzimi, dal quar-

todecimo giorno del primo mese al vespro, fino al ventunesimo giorno

l'esso mese al vespro. 19 Non trovisi alcun lievito nelle vostre case, per sette giorni: perciochè, se alcuno mangia cosa alcuna lievitata, quella persona sarà ricisa dalla raunanza d'Israel : forestiere, o natio del paese, ch'egli

20 Non mangiate nulla di lievi-

tato: mangiate pani azzimi in tutte le vostre stanze.

21 Moise adunque chiamo tutti gli Anziani d'Israel, e diese loro, Traete fuori, e prendetevi un' agnello, od un capretto, per cia-scussa delle vostre famiglie, e scannate la Pasqua. 22 Pigliate eriandio un mazzuol

d'isopo, ed intignetelo nel sangue che sarà nel bacino: e spruzzate di quel sangue che sarà nel bacino il limitar disopra, ed i due stipiti delle porte: e non esca alcun di voi fuor dell' uscio della sua cassa fino alla mattina.

23 E quando'l Signore passera per percuoter gli Egizij, egli vedra il sangue sopra 'l limitare, e sopra i due stipiti: e trapasserà oitr'alla porta, e non permetterà al distruttore d'entrar nelle vostre case per

percuotere.

24 Voi dunque osservate questa cosa, come uno statuto imposto a ta, ed a' tuol figliuoli, in perpetuo. 25 E quando voi sarete entrati nel pacel che'l Signore vi dara, come egli ne ha parlato, osservate

questo servigio. 26 E quando i vostri figliuoli vi diranno, Che vuol dire questo ser-

vigio che voi fate?

27 Dite, Quest's il sacrificio della Pasqua del Signore, il quale tra-passo oltre alle case de figliuoli d'Israel in Egitto, quando egil percose gli Egizij, e salvò le nostre case. E'l popolo s'inchinò, ed adorò.

28 Ed i figliuoli d'Israel andarono, e fecero interamente come il Signore avea comandato a Moise, ed ad Aaron.

29 Ed alla mezza notte il Signore percose tutti i primogeniti nel paese d'Egitto, dal primogenito di Faraone, che sedeva sopra'l suo trono, fino al primogenito del prigione ch'era nella carcere: ed animali.

30 E Faraone si levò di notte, egli, e tutti i suoi servitori, e tutti gli Egizij : e vi fu un gran grido in gli Egizu: e vi iu un gora alcu-Egitto: perciochè non viera alcu-

na casa ôve non fosse un morto. 31 E Faraone chiamò Moisè, ed Aaron, di notte, e disse, Levatevi, partitevi di mezzo'i mio popolo, voi, ed i figliuoli d'Israel : ed andate, servite al Signore, secondo ch'avete detto.

32 Pigliate le vostre gregge, ed i vostri armenti, come avete detto: ed andatevene, ed anche bene-

ditemi.

33 E gli Egizij sollecitavano instantemente il popolo, affrettan-dosi di mandario via dal paese: perciochè dicevano, Noi siam tutti morti

34 E'l popolo tolse la sua pasta, avanti che fosse lievitata, avendo le sue madie involte ne' suoi vesti-

menti, in su le spalle. 35 Or i figliuoli d'Israel aveano fatto secondo la parola di Moisè: ed aveano chiesto agli Egizli vasellamenti d'argento, e vasellamenti d'oro, e vestimenti

36 E'l Signore avea-renduto grazioso il popolo agli Egizij, onde essi

gli aveano prestate quelle cose. Così spogliarono gli Egizij. 37 Ed i figliuoli d'Israel si partirono di Rameses, e parvennero a Succot. essendo intorno a seicentomila uomini a piè, oltr' alle

famiglie. 38 Una gran turba ancora di gente mescolata salì con loro: e grandissimo numero di bestiame.

minuto e grosso.

39 Ed essi cossero la pasta ch'aveano portata fuor d'Egitto, in focacce azzime: conciofossecosachè non fosse lievitata: perciochè, essendo scacciati dagli Egizij, non s'erano potuti indugiare, ed anche non s'aveano apparecchiata alcuna vivanda.

40 Or la dimora che i figliuoli d'Israel fecero in Egitto fu di

quattrocentrent' anni.

41 Ed al termine di quattrocentrent' anni, lo stesso giorno che quelli finivano, avvenne che tutte le schiere del Signore uscirono fuor del paese d'Egitto.

42 Quest' è la notte dell' osser. vanze, consecrata al Signore, quando egli trasse fuor del paese d'Egitto i figliuoli d'Israel : quest' è la notte consecrata al Signore, che si dee celebrar con ogni osservanza da tutti i figliuoli d'Israel. per le loro età.

43 E'l Signore disse a Moisè, ed ad Aaron, Quest' è lo statuto della. Pasqua. Niun forestiere ne mangi.

44 Ma qualunque servo di chi che sia, comperato con danari, dopo che tu l'avrai circunciso, ne mangerà.
45 L'avveniticcio, e'l mercena.

rio, non ne mangino.
46 Mangisi in una stessa casa: non portar fuor di casa della carne d'essa, e non ne rompete alcun' osso. 47 Facciala tutta la raunanza

d'Israel.

48 E, quando un forestiere dimorerà teco, e vorrà far la Pasqua del Signore, circuncidasi prima ogni maschio di casa sua : ed allora accostisi per farla, e sia come colui ch'è natio del paese: ma niuno incircunciso ne mang

49 Siavi una stessa legge per colui ch'è natio del paese, e per lo forestiere che dimora per mezzo vol.

50 E tutti i figliuoli d'Israel fecero interamente come il Signore avea comandato a Moisè, ed ad

51 Ed in quello stesso giorno avvenne che'l Signore trasse fuor del paese d'Egitto i figliuoli d'Israel, per le loro schiere.

### CAP. XIII.

E'L Signore parlò a Moisè: di-

2 Consagrami ogni primogenito, tutto quello ch'apre la matrice fra i figliuoli d'Israel, così degli uomi-

ni come degli animali: esso è mio. 3 E Moise disse al popolo, Ricordatevi di questo giorno, nel quale siete usciti d'Egitto, della casa di servitù: conciosiacosachè'l Signore ve n'abbia tratti fuori con potente mano: perciò non mangisi alcuna cosa lievitata.

4 Oggi voi uscite fuori nel mese d'Abib.

5 Quando adunque il Signore t'avrà introdotto nel paese de Cananci, degl' Hittel, degli Amorrei, degl' Hivvel, e de' lebusei, ch'egli giurò a' tuoi padri di darti: ch'è un paese stillante latte, e mele, osserva questo servigio in questo mese.

6 Mangia per sette giorni passi mente fatto giurare i figlinoli d'I-zzimi: e nel settimo giorno sigui | srael : dicendo, Iddio per certo vi azzimi: e nel settimo giorno siavi festa solenne al Signore.

7 Manginsi pani azzimi per sette giorni, e non veggasi appo te cosa lievitata, nè lievito, in tutti i tuoi

confini.

8 Ed in quel giorno dichiara queeta cosa a tuoi figliuoli : dicendo, Questo si fa per cagion di quello che mi fece il Signore, quando io uscii d'Egitto.

9 E ciò ti sia per segnale sopra la tua mano, e per ricordanza fra tuoi occhi : aciochè la Legge dei Signore sia nella tua bocca: conclosiacosach'egli t'abbia tratto fuor d'Egitto

con potente mano. 10 Ed osserva questo statuto d'anno in anno, nella sua stagione.

11 E quando'l Signore t'avrà introdotto nel paese de' Cananei, come egli ha giurato a te, ed a tuoi padri, e te l'avrà dato:

12 Rassegna al Signore tutto ciò ch'apre la matrice: parimente, d'ogni primo portato del tuo bestiame, i maschi apparterranno al

more.

13 Ma riscatta ogni primo por-tato dell' asino, con un' agnello, o con un capretto: e se tu non lo riscatti, fiaccagli il collo: riscatta eziandio ogni primogenito dell' uo-mo d'infra i tuoi figliuoli.

14 E quando per innansi il tuo figliuolo ti domandera, Che vuol dir questo? digit, il Signore ci trasse fuor d'Egitto, della casa di servità, con potenza di mano.

15 Ed avvenne che, mostrandosi Faraone duro a lasciarci andare, il Signore uccise tutti i primogeniti nel paese d'Egitto, da 'primogeniti degli uomini, fino a 'primogeniti degli uomini, fino a 'primogeniti delle bestie: perciò lo sacrifico al Signore i maschi d'ogni primo portato, e riscatto ogni primogenito de' miei figitioli.

16 Ciò adunque fi sarà per segnale sopra la tua mano, e per frontali fra' tuoi occhi, che'l Si excessi di a tratti fiore d'Estra excessi de l'estra exces Faraone duro a lasciarci andare, il

gnore ci ha tratti fuor d'Egitto con

potenza di mano.

17 Or, quando Faraone ebbe lasciato andare il popolo, Iddio non condusse quello per la via del paese de' Fllistei : benchè quella fosse la più corta : percloche iddio disse, Che talora il popolo non si penta, quando vedra la guerra, e non se ne ritorni in Egitto. 18 Ma Iddio fece fare un giro al po-

polo traendo al diserto, verso<sup>7</sup> mar rosso. Ed i figliuoli d'Israel saliro-no del pacee d'Egitto in ordinanza. 19 E Moisè prese seco l'ossa di Iosef: perciochè egil avea espressa-63

visiterà : allora transportate di quì le mie ossa con voi.

20 E gf Israeliti, partitisi di Succot, s'accamparono in Etam all' e-

stremità del diserto.

21 E'i Signore caminava davanti a loro : di giorno, in una colonna di nuvola, per guidargii per lo ca-mino: e di notie, in una colonna di fuoco, per alluminargli : aciochè caminassero giorno e notte.

22 Egli non rimosse dal cospetto del popolo la colonna della nuvola di giorno, nè la colonna del fuoco di notte.

CAP. XIV. L'L Signore pariò a Moisè : di-cendo,

2 Di' a' figliuoli d'Israel, che si rivolgano, e s'accampino dinansi alla foce d'Hirot, fra Migdol e'l mare, dirincontro a Baal-sefon : ponete campo presso al mare, di-rimpetto a quel luego. 3 E Faraone dirà de figliuoli d'I-

srael, Sono intrigati nel pacce: il diserto ha lor serrato il pasi

Ed io indurerò il cuor di Faraone, tal ch'egii gli perseguiterà, ed lo sarò glorificato in Faraone, ed in tutto'i suo esercito: e gli Egisij conosceranno ch'io sono il Signore. d essi fecero cos).

5 Or fu rapportato al re d'Egitto, che'l popolo se ne fuggiva : e'l cuo-re di Faraone, e de'suoi servitori, si mutò inverso'l popolo : e dissero, Che cosa è questo che noi abbiamo fatto, d'aver lasciato andarne gl'I-

sraeliti, per non servirci più! 6 E Faraone fece mettere i cavalli al suo carro, e prese la sua

gente seco.

prese selcento carri scelti, e tutti i carri dell' Egitto, sopra tutti quali v'erano de' capitani.

8 E'l Signore indurò il cuor di Faraone, re d'Egitto : ed egli per-seguì i figliuoli d'Israel, i quali se n'uscivano a mano alsata.

9 Gli Egizij adunque gli persegui-rono: e tutti i cavalli, ed i carri di Farsone, ed i suoi cavalieri, el suo esercito, gli aggiunsero, men-tre erano accampati presso al ma-re, in su la foce d'Hirot, dirimpetto a Baal-sefon.

 E quando Faraone fu vicino, i figiluoli d'Israel alzarono gli occhi : ed ecco, gli Egizij venivano dietro a loro: onde temettero grandemente, e gridarono al Signore.

11 E dissero a Moisè, Ci hai tu menati a morire nel diserto, perchè mancassero sepolture in Egitto? che cosa è questo che tu ci hal fatto, d'averci fatti uscir d'Egitto? 12 Non è egli ciò che noi ti dice-

vamo in Egitto: dicendo, Lasciaci stare, che serviamo agli Egizij? perciochè meglio era per noi di servire agli Egizij, che di morire nel diserto.

13 E Moisè disse al popolo. Non temete : fermatevi, e state a vedere da liberazione del Signore, la quale oggi egli vi farà: percioche voi non vedrete mai più in eterno quegli Egizij ch'avete oggi veduti.
14 Il Signore combattera per voi, e voi ve ne starete queti.

15 E'l Signore disse a Moisè, Perchè gridi a me ? di a' figliuoli

d'Israel, che caminino.

16 E tu, alza la tua bacchetta. e stendi la tua mano sopra'i mare, e fendilo : ed entrino i figliuoli d'I-srael dentr'al mare per l'asciutto.

17 E quant' è a me, ecco, io induro il cuor degli Egizij, ed essi entreranno dietro a loro : ed lo sarò glorificato in Faraone, ed in tutto'l suo esercito, e ne' suoi carri, e nella sua cavallería.

18 E gli Egizii sapranno ch'io sono il Signore, quando io mi sarò glorificato in Faraone, e ne suoi

carri, e nella sua cavalleria.

19 Allora l'Angelo di Dio, ch'andava davanti al campo degl'Israeliti, si partì, ed andò dietro a loro: parimente la colonna della nuvola si part) d'innanzi a loro, e si fermò

diëtro a loro. 20 E venne fra'l campo degli Egizij e'i campo degi' Israeliti : ed *agii* uni era nuvola, ed oscurità: ed *acli altri* alluminava la notte: e

l'un campo non s'appressò all' altro in tutta quella notte.

21 E Moisè stese la sua mano sopra'l mare: e'l Signore fece con un potente vento Orientale ritrarre il mare tutta quella notte: e ridusse il mare in asciutto, e l'acque furono spartite.

22 Ed i figliuoli d'Israel entrarono in mezzo al mare per l'asciutto : e

l'acque erano loro a guisa di muro, a destra, ed a sinistra.

23 E gli Egizij gli perseguirono: e tutti i cavalli di Faraone, ed i suoi carri, ed i suoi cavalieri, entrarono dietro a loro in mezzo al mare.

4 Ed avverme alla vigilia della sattina, che'l Signore dalla colona del fuoco, e della nuvola, riuardò verso'l campo degli Egizij, lo mise in rotta.

io mise in rouse.

E, levate le ruote de lor carri, gli conduceva pesantemente. gli Egizij dissero, Fuggiamo d'in-nanzi agl'Israeliti : perciochè il Signore combatte per loro contr' agli Egizii.

26 Allora il Signore disse a Moisè, Stendi la tua mano in sul marc, e l'acque ritorneranno sopra gli Egizij, e sopra i lor carri, e sopra i lor

cavalieri.

27 Moisè adunque stese la sua mano in sul mare: ed in sul far della mattina, il mare ritornò al suo corso violento: e gli Egizij gli fuggivano incontro: ma il Signore gli traboccò in mezzo al mare.

28 E l'acque ritornarono, e coprirono i carri, ed i cavalieri di tutto l'esercito di Faraone, i quali erano entrati dentro al mare dietro agi'Israeliti: e' non iscampò di loro

pure uno.

29 Ma i figliuoli d'Israel caminarono per l'asciutto in mezzo al mare, e l'acque erano loro a guisa di muro a destra, ed a sinistra.

30 Così in quel giorno il Signore salvò gi'Israeliti dalle mani degli Egizij : e gl' Israeliti videro gli Egizij morti in sul lito del mare. 31 Ed Israel vide la gran mano

che'l Signore avea adoperata con-tr' agli Egizij, e temette il Signore, e credette al Signore, ed a Moise, suo servitore.

CAP. XV.

LLORA Moise, co' figliuoli d'Israel, cantò questo cantico al Signore : e dissero così, lo canterò al Signore : perciochè egli s'è sommamente magnificato: egli ha traboccato in mare il cavallo, e colui che lo cavalcava.

2 Il Signore è la mia forza, e'l mio cantico, e m'è stato in salvezza : quest' è il mio Dio, io lo giorificherò: l'Iddio del padre mio, io

l'esalterò.

3 Il Signore è un gran guerriere : il suo Nome è Il Signore.

4 Egli ha traboccati in mare i carri di Faraone, e'l suo esercito: e la scelta de' suoi capitani è stata sommersa nel mar rosso.

5 Gli abissi gli hanno coperti: essi sono andati a fondo, come una

pietra.

6 La tua destra, o Signore, è stata magnificata in forza: la tua destra. o Signore, ha rotto'l nemico.

7 E, con la tua magnifica grandezza, tu hai distrutti coloro che s'innalzavano contr' a te: tu hai mandata l'ira tua, che gli ha consumati come stoppia.

8 E, col soffiar delle tue nari, l'acque sono state accumulate: le correnti si son fermate come un mucchio : gli abissi si sono assodati nel cuor del mare.

9 Il nemico dicea. Io gli perseguirò, io gli aggiugnerò, io par-tirò le spoglie, l'anima mia si sazierà d'essi: io sguainerò la mia

pada, la mia mano gli sterminera. 10 Ma tu hai soffato col tuo vento, e'l mare gli ha coperti : eas sono stati affondati come piombo

in acque grosse.

11 Chi è pari a te, fra gl'iddi, o
Signore ? chi è pari a te, magnifico in santità, reverendo in laudi, facitor di miracoli?

12 Tu hai distesa la tua destra. e la terra gli ha tranghiottiti.

13 Tu hai condotto, per la tua benignità, il popolo che tu hai riscat-tato: tu l'hai guidato per la tua forsa verso l'abitacolo della tua

14 I popoli l'hanno inteso, ed hanno tremato: dolore ha colti gli

abitanti della Palestina.

15 Allora sono stati smarriti i principi d'Edom : tremore ha occupati i possenti di Moab: tutti gli abitanti di Canaan si sono strutti. 16 Spavento, e terrore caggia loro addomo: sieno stupefatti per la grandezza del tuo braccio, come una pietra: fin che sia passato il tuo popolo, o Signore: fin che sia passato il popolo, che tu hai acquistate

17 Tu l'introdurrai, e lo pianterai nel Monte della tua eredità: nel luogo che tu hai preparato per tua stanza, o Signore : nel Santuario, o more, che le tue mani hanno

18 Il Signore regnerà in sempi-

19 Questo disse Moise, perciochè i cavalli di Faraone, co' suoi carri, e co' suoi cavalleri, erano entrati nel mare, e'l Signore avea fatte ritornar sopra loro l'acque del mare: ma i figliuoli d'Israel erano caminati per mezzo'l mare per l'a-

n E Maria profetessa, sorella d'Aaron, prese in mano un tam-buro: e tutte le donne uscirono etro a lei, con tamburi, e con

21 E Maria rispondeva a Moisè, ed agli altri uomini : dicendo, Cantate al Signore : perciochè egli s'è sommamente magnificato: egli ha tra-boccato in mare il cavallo, e colui

che lo cavalcava. 22 Poi Moisè fece partir gl'Israe-liti dal mar rosso; ed essi procedet-tero innanzi verso'l diserto di Sur: e cuminarono tre giornate nel di-

serio senza trovare acqua. El Poi arrivarono a Mara: e non potevano ber dell'acque di Mara:

percioché erano amare: perciò a quel isoge fu posto nome Mara.

M E'l popolo mormorò contr' a Mosè: dicendo, Che berremo?

E Ed egli gridò al Signore: e'l Signore si mostrò un legno, si divennero dolci. Quivi ordinò il Signore al popolo statuti, e leggi: a quivi snocra lo provò. e quivi ancora lo provò. 26 E disse, Se del tutto tu ubbi-

disci alla voce del Signore Iddio tuo, e fal ciò che gli piace, e porgi gli orecchi a' suoi comandamenti, ed osservi tutti i suoi statuti: io non ti metterò addosso niuna delle infermità, le quali io ho messe sopra l'Egitto: perciochè io sono il Signore che ti guarisco d'ogni

27 Poi vennero in Elim, e quivi erane dodici fontane d'acqua, e settanta palme : e s'accamparono quivi presso all'acque.

#### CAP. XVL

Pol tutta la raunanza de' figlino-I il d'Israel si parti d'Elim, e venne nel diserto di Sin, ch' è fra Elim, e Sinai, nel quintodecimo giorno del mese secondo da che furono usciti d'Egitto.

2 E tutta la raunanza de' figliuoli d'Israel mormorò contr' a Moisè, e contr' ad Aaron, nel diserto.

3 Ed i figliuoli d'Israel dissero lo-

ro, Oh, fossimo pur morti per la mano del Signore, nel paese d'E-gitto, quando sedevamo presso alla pignatte delle carni, quando mangiavamo del pane a sazietà : con-ciosiacosache voi ci abbiate tratti in questo diserto, per far morir di fame tutta questa raunanza.

4 E'l Signore disse a Moisè, Ecco, io vi farò piovere del pane dal cielo: e'l popolo uscirà, e ne rac-coglierà di di in di quanto gliene bisognera per giorno: aciochè io lo provi s' egli caminera nella mia

Legge, o no.

5 Ma ogni sesto giorno apparecchino essi ciò ch'avranno a portare in tavola: e ciò sia il doppio di quello che coglieranno per ciascun giorno.

6 E Moisè, ed Aaron, dissero a tutti i figliuoli d'Israel, Questa sera voi conoscerete che'l Signore v'ha tratti fuor del paese d'Egitto.

7 E domattina vol vedrete la gloria del Signore : conciosiaco-sach'egli abbia uditi i vostri mormorij contr'al Signore : ma, quant'è a noi, che siamo noi, che voi mormoriate contr'a noi?

8 Moisè oltr' a ciò disse, Ciò avverrà, dandovi il Signore questa

sera della carne a mangiare, e do-mattina del pane a sazietà : perchè il Signore ha intesi i vostri mormorij, co' quali avete mormorato contr'a lui : ma, quant'è a noi, che siamo noi i vostri mormorij non e'indirizzano contr' a noi, anzi con-

tr'al Signore.
9 Poi Moisè disse ad Aaron, Di' a tutta la raunanza de' figliuoli d'Israel, Appressatevi davanti al Signore: perciochè egli ha intesi i

vostri mormorli.

10 E, come Aaron parlava a tutta la raunanza de' figliuoli d'Israel, essi voltarono la faccia verso'l diserto: ed ecco, la gioria del Si-

gnore apparve nella nuvola. 11 E'i Signore parlò a Moisè : di-

cendo.

12 Io ho intesi i mormorii de' figliuoli d'Israel: parla loro, dicendo, Fra i due vespri voi mangerete della carne, e domattina sarete saziati di pane: e conoscerete ch'io sono il Signore Iddio vostro.

13 Ed avvenne su la sera che delle quagliesalirono, e coprirono il campo: e la mattina vi fu un suolo di

rugiada intorno al campo. 14 E quando quel suolo di rugiada fu sparito, ecco, sopra la faccia del diserto vera una cosa minuta, tonda, sottile come brina, in su la

15 E quando i figliuoli d'Israel la videro, dissero l'uno all' altro, Questo è del Man: perciochè non sapevano che cosa fosse. E Moisè disse loro, Quest' è il pane che'i Signore vi da per mangiare.

16 Quest' è quello che'l Signore ha comandato, Raccoglietene ciascuno a ragion del suo mangiare, un'Omer per testa, secondo'l numero delle vostre persone: prendane ciascuno per quelli che son

nel suo padiglione. 17 Ed 1 figliuoli d'Israel fecero così : e ne raccolsero, chi assai, e

chi poco. 18 E lo misurarono con l'Omer: e chi n'avea raccolto assai non n'ebbe di soverchio: e chi n'avea raccolto poco non n'ebbe di manco: ciascuno ne raccoglieva quanto gliene bisognava per lo suo man-

19 E Moisè disse loro, Niuno ne lasci di resto fino alla mattina.

20 Ma alcuni non ubbidirono a Moisè, e ne lasciarono di resto fino alla mattina, e quello inverminò, e puti : laonde Moisè s'adirò cona loro.

21 Così lo raccoglievano ogni mattina, ciascuno a ragion del suo mangiare: e quande'i sole si riscal-

dava, quello si struggeva.
22 E nel sesto giorno raccolsero di quel pane il doppio, cio, due Omer per uno. E tutti i principali della raunanza vennero, e rappor-

tarono la cosa a Moisè.

23 Ed egli disse loro, Quest' è quel che'l Signore ha detto : Domane e il Sabato, il riposo sacro al Signore : cuocete oggi quel ch' avete a cuocere al forno, od al fuoco: e riponetevi tutto quello che soprabbonderà, per serbarlo fino a domane.

24 Essi adunque riposero quello fino alla mattina, come Moise avea comandato: e non puth e non vi

fu alcun vermine.

25 E Moisè disse, Mangiatelo oggi: percioche oggi è Sabato al Signore: oggi voi non ne troverete

per li campl 26 Raccoglietene per sei giorni:

ma nel settimo giorno è Sabato : in

quel di non ne sarà.

27 Or, nel settimo giorno avvenne
ch' alcuni del popolo uscirono per

raccoglierne, ma non ne trovarono. 28 E'i Signore disse a Moisè, Fino a quando ricuserete d'osservare i miei comandamenti, e le mie leggi ?

29 Vedete che'l Signore v'ha ordinato il Sabato: perciò egli vi da nel sesto giorno del pane per due giorni: stiasene ciascun di voi in casa, non esca alcuno del auo luogo al settimo giorno.

30 ll popolo adunque si riposò nel settimo giorno.

31 E la casa d'Israel chiamò quel pane Manna: ed esso era simile a seme di curiandolo, ed era bianco. e'l suo sapore era come di frittelle

fatte col mcle.

32 Moisè oltra ciò disse, Quest'à quello che'l Signore ha comandato, Empl un' Omer di Manna, acioché sia serbata per le vostre età, e ch'esse veggano il pane, del qualc io v'ho cibati nel diserto, dopo avervi tratti fuor del paese d'Egitto. 33 Moisè adunque disse ad Aaron, Piglia un vaso, e mettivi dentro un pieno Omer di Manna, e ri-

ponilo davanti al Signore, aciochè quella sia serbata per le vostre età. 34 Come il Signore avea coman-dato a Moisè, Aaron ripose quella Manna davanti alla Testimonian-

za, per esser serbata.

35 Ed i figliuoli d'Israel mangia. rono la Manna lo epazio di qua. rant' anni, fin che furono arrivati n paese abitato: mangiarono la Manna, fin che furono arrivati a'

confini del paese di Canaan. 36 Or un' Omer è la decima parte

CAP. XVII.

Pol tutta la raunanza de' figliuoli d'Israel si parti dal di-serte di Sin, movendosi da un luogo all' altro secondo'l comandamento del Signore: e s'accampò in Refidim. Or non v'era acqua per lo bere del popolo.

2 E'i popolo contese con Moisè, e disse, Dateci dell'acqua da bera. E Moisè disse loro, Perchè contendete voi meco ? e perchè tentate

il Signore : 3 Avendo adunque il popolo quivi sete d'acqua, mormoro contra Moisè: e disse, Perchè ci hai fatti salire fuor d'Egitto, per far morir di sete, noi, i nostri figliuoli, ed i

nostri bestiami i 4 E Moisè gridò al Signore, dicendo, Che farò io a questo popolo?

tantosto mi lapideranno.

5 El Signore diese a Moise, Passa davanti al popolo, e prendi teco degli Anziani d'Israel : piglia eziandio in mano la bacchetta con la quale tu percuotesti il fiume, e va'.

6 Ecco, io starò ivi davanti a te sopra la roccia in Horeb: e tu percuoterai la roccia, e d'essa uscirà acqua, e'i popolo berrà. E Moisè fece così alla vista degli Anziani

d'Israel.

7 E pose nome a quel luogo Massa, e Meriba, per la contesa de figliuoli d'Israel : e perchè essi aveano tentato il Signoré: dicendo, Il Signore è egli nel mezzo di nol, o no?

8 Allora gli Amalechiti vennere per combattere contr' agl' Israeliti,

n Readina

9 E Moisè disse a Iosuè, Sceglici degli uomini, ed esci fuori, e combatti contr' agli Amalechiti: domane io mi fermerò in su la sommità del colle, avendo la bacchetta di Dio in mano.

10 E losuè fece come Moisè gli avea comandato, combattendo contragil Amalechiti. E Moise, Aaron, ed Hur, salirono in su la combattendo

sommità del colle.

ll Or avvenne che quando Moisè abava la sua mano, gl'Israeliti vincevano: ma, quando egli la Posava, gli Amelechiti vincevano.

il Or essendo le mani di Moise pesanti, Aaron, ed Hur, presero ina pietra, e la misero sotto lui, et egli vi si pose sopra a sedere: el Aaron, ed Hur, gli sostenevano le mani. Pun di onta e l'altro di là. lemani, l'un di qua, e l'altro di là : e così le sue mani furono ferme

ino al tramontar del sole.

13 E losuè ruppe gli Amalechiti,
è la lor gente, e gli mise a fil di

Spade.

14 E'l Signore disse a Moisè, Scrivi questa cosa per ricordanza, nel Libro: e metti nell'orecchie di Iosuè ch'io del tutto spegnerò la memoria d'Amalec di sotto al ciclo.

15 E Moisè edificò un' Altare, al quale pose nome, Il Signore è la mia bandiera. 16 E disse, Certo, e' v'e una mano

in sul trono del Signore, che'l Signore avra per ogni età guerra con Amalec.

CAP. XVIII.

R letro, Sacerdote di Madian, suocero di Moisè, intese tutto quel ch'iddio avea fatto a Mois ed ad Israel, suo popolo: come il Signore avea tratto Israel fuor d'Egitto. 2 È letro prese Sippora, moglie di Moisè, dopo ch'egli l'ebbe ri-

mandata : 3 Ed i due figliuoli d'essa: 11 nome dell' uno de' quali era Gher-som: percioche Moise avea detto, lo sono stato forestiere in paese

4 E'l nome dell' altro era Eliezer : perciochè egli avea detto, L'Iddio di mio padre m'è stato in aluto, e m'ha scampato dalla spada di

Faraone. 5 Ietroadunque, suocero di Moise, venne a Moise, co' figliuoli d'esso, e con la sua moglie, nel diserto, ove egli era accampato al Monte

6 E mandò a dire a Moisè, Io letro, tuo suocero, vengo a te, con la tua moglie, e co' suoi due

E Moise uscì incontro al suo suocero : e gli s'inchinò, e lo baciò : e si domandarono l'un l'altro del lor bene stare: poi entrarono nel

padiglione.

B E Moisè raccontò al suo suocero tutto ciò che'i Signore avea fatto a Faraone, ed agli Egizii, per amor d'Israel : e tutti i travagli ch' erano loro sopraggiunti per camino, de quali il Signore gli avea liberati. 9 E letro si rallegrò di tutto'i bene che'l Signore avea fatto ad

Israel, avendolo riscosso dalla man degli Egizij. 10 E letro disse, Benedetto sia il

Signore, il qual vha liberati dalla mano degli Egizij, e dalla mano di Faraone: il quale ha riscosso questo popolo disotto alla man degli Egizij.

Il Ora conosco che'l Signore è più grande di tutti gl'iddi; contiosiacosachè questo sia loro avvenuto, perciochè erano superbamente proceduti contr'a loro.

12 Poi letro, suocero di Moisè, prese un' olocausto, e de' sacrificii da offerire a Dio: ed Aaron, e tutti gli Anziani d'Israel, vennero a mangiar col suocero di Moisè, davanti al Signore.

13 E'l giorno seguente, avvenne che, sedendo Moisè per render ragione al popolo, e stando il popolo in piè davanti a Moisè, dalla mat-

tina fino alla sera:

14 Il suocero di Moisè vide tutto quel ch'egli faceva al popolo: disse, Che cosa è questo che tu fai inverso questo popolo? perchè siedi tu solo, e tutto'l popolo ti sta in piè davanti, dalla mattina fino alla sera i

15 E Moisè rispose al suo suocero. Io il fo, perchè questo popolo viene

a me per domandare Iddio. 16 Quando essi hanno qualche affare, vengono a me, ed io giudico fra l'uno e l'altro, e dichiaro loro gli statuti di Dio, e le sue leggi

17 Ma il suocero di Moisè gli disse, Ciò che tu fai non istà bene.

18 Per certo tu verrai meno, e tu, e questo popolo ch'è teco: perciochè cotesto affare e troppo grave per te: tu non puoi far ciò tutto ŝolo.

19 Attendi ora alla mia voce, io ti consigliero, ed Iddio sarà teco: Sil tu per lo popolo davanti a Dio,

e rapporta a Dio gli affari. 20 Ed ammaestra il popolo in-torno agli statuti, ed alle leggi : e

dichiaragli la via per la quale ha da caminare, e l'opere c'ha da fare. 2I E tu scegli d'infra tutto'l popolo degli uomini di valore, che temano Iddio: uomini leali ch'abbiano in odio l'avarizia : e costituiscigli sopra'l popolo capi di mi-gliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine, e capi di decine.

22 E rendano essi ragione al popolo in ogni tempo: e rapportino a te ogni grande affare: ma giudi-chino ogni picciolo affare. Così ti agraverai del carico c'hai addosso,

ed essi lo porteranno teco.

23 Se tu fai questa cosa, e se Iddio
te la comanda, tu potrai durare :
ed anche tutto questo popolo per-

verra in pace al suo luogo 24 E Moisè acconsentà al dire del suo suocero, e fece tutto ciò ch'egli

avea detto.

25 E Moisè scelse di tutto Israel degli uomini di valore, e gli costi-tui capi sopra'l popolo: capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine, e capi di decine. 26 E quelli doveano render ra-

gione al popolo in ogni tempo: esel rapportavano a Moisè gli affari difficili. e giudicavano ogni picciolo affare. 27 Poi Moisè accommiatò il suo

suocero, ed egli se n'andò nel suo paese.

CAP. XIX.

NEL primo giorno del terzo mese, da che i figliuoli d'I-srael furono usciti del paese d'Eterzo gitto, in quell' istesso giorno arrivarono nel diserto di Sinai.

2 Essendo adunque partiti di Refidim, arrivarono nel diserto di Sinai, e s'accamparono nel diserto. Ed essendo Israel accampato quivi dirimpetto al monte,

3 Moise sall a Dio: ed il Signore gli gridò dal monte, dicendo, Di' così alla casa di lacob, e dichiara

questo a' figliuoli d'Israel.

4 Voi avete veduto ciò c'ho fatto agli Egizij, e come v'ho portati come sopra ale d'aquile, e v'ho menati a me.

5 Ora dunque, se voi del tutto ubbidite alla mia voce, ed osservate il mio patto, voi mi sarete un tesoro riposto d'infra tutti i popoli : conciosiacosachè tutta la terra sia

mia.

6 E mi sarete un Reame sacerdotale, ed una gente santa. Queste son le parole che tu dirai a' figliuoli d'Israel.

7 Moisè adunque venne, e chiamò rli Anziani del popolo, e propose

loro tutte queste parole, che'l Signore gli avea comandate. 8 E tutto'i popolo rispose ad una,

e disse, Noi faremo tutto quello che'l Signore ha detto. E Moisè rapportò al Signore le parole del popolo.

9 E l Signore disse a Moise, Ecco, io verrò a te in una folta nuvola. aciochè il popolo oda quando io parlerò teco, ed anche ti creda in perpetuo. Or, dopo che Moisè ebbe rapportate le parole del popolo al gnore:

10 Il Signore gli disse, Vattene al populo, e santificalo oggi e domane, e fa' che lavino i lor vesti-

menti. 11 E che sieno presti per lo terro giorno: percioche al terzo giorno il Signore scenderà in sul monte di Sinai, nei cospetto di tutto'l po-

polo. 19 E tu poni de' termini al popole atturns attorno: dicendo, Guardatevi di salire al monte, o di toccar pur l'estremità d'esso : chinnque toccherà il monte del tutto sara fatte morire.

18 Niuna mano tocchi un tale: anzi del tutto sia lapidato, o saettato: o bestia, od uomo ch'egli si

sia, non. viva: quando'l corno sonerà alla distesa, allora salgano ssi verso'l monte.

14 E Moisè scese dal monte al popolo, e santificò il popolo, ed ssi lavarono i lor vestimenti

15 Ed egli disse al pepolo, Siate presti per lo terso giorno: non

accostate a donna

16 Ed al terso giorno, come fu mattina, si fecero tuoni, e folgori: e v'era una folta nuvola in sul monte, insieme con un suon di tromba molto forte: e tutto'l po-

polo ch'era nel campo tremava.

17 E Moisè fece uscire il popolo fuor del campo, incontr a Dio: e

si fermarono appiè del monte. 18 Or il monte di Sinai fumava tutto: perciochè il Signore era sceso sopra esso in fuoco: e'l fumo ne saliva a guisa di fumo di for-nace: e tutto'i monte tremava forte.

19 E'l suon della tromba s'andava vie più rinforsando grandemente: e Moisè parlava, ed Iddio gli ri-

spondeva per un tuono.

20 Il Signore adunque scese in sul monte di Sinai, nella sommità del monte, e chiamò Moisè alla som-mità del monte. E Moisè vi sall.

21 E'l Signore disse a Moisè, Scendi, protesta al popolo, che ta-lora egli non rompa i termini, e non s'appressi al Signore per riguardare: onde molti d'essi caggia-

22 I sacerdoti exiandio, che s'an pressano al Signore, si santifi-chino: che talora il Signore non

s'avventi sopra loro. 23 E Moisè disse al Signore, Il

popolo non può salire al monte Sinai : conciosiacosachè tu ci abbi protestato, dicendo, Poni de' termini a questo monte, e santifi-

24 E'l Signore disse a Moisè, Va', scendi: poi monta tu, ed Aaron teco: ma i sacerdoti, e'l popolo non rompano i termini, per salire al Signore, che talora egli non

s'avventi sopra loro. 25 E Moise discese al popolo, e gliel disse.

CAP. XX.

LLORA Iddio pronunziò tutte A queste parole: dicendo, 2 Io sono il Signore Iddio tuo, che

t'ho tratto fuor del paese d'Egitto, della casa di servitu.

3 Non avere altri dij nel mio co-

spetto.
4 Non farti scultura alcuna, nè imagine alcuna di cosa che sia in cielo di sopra, nè di cosa che sia

in terra di sotto, nè di cosa che sia nell' acque di sotto alla terra.

bell' acque di sotto suis terra.

5 Non adorar quelle cose, e non
servir loro: perciochè io, il Signore Iddio tuo, son Dio geloso,
che visito l'iniquità de' padri sopra i figliuoli, fino alla terra, ed alla quarta generazione di coloro che m'odiano.

6 Ed uso benignith in mille generazioni verso coloro che m'amano, ed osservano i miel coman-

damenti.
7 Non usare il Nome del Signore Iddio tuo in vano: perciochè il Signore non terra innocente chi avra usato il suo Nome in vano.

8 Ricordati del giorno del riposo,

per santificario. 9 Lavora sei giorni, e fa' in essi

ogni opera tua. 10 Ma il settimo giorno è il riposo al Signore Iddio tuo : non fare in esso lavoro alcuno, nè tu, nè'l tuo figliuolo, nè la tua figliuola, nè

figliuolo, nè la tua figliuoia, nèl tuo servo, nèl tuo serva, nèl tuo forestiere ch'è dentro alle tue porte.

11 Perclochè in sel giorni II Signore fece il clelo, e la terra, e il ripcoò al settimo giorno: perciò, il Signore ha benedetto il giorno del riposo, e l'ha santificato.

12 Onora tuo padre, e tua madre: aciochè i tuoi giorni sieno prolunzati sopra la terra, la quale

li Signore Iddo tuo ti da.

Non uccidere.
14 Non commettere adulterio.
15 Non furare.

16 Non dir falsa testimonianza contr' al tuo prossimo.

17 Non concupire la casa del tuo prossimo: non concupir la moglie del tuo prossimo: nel suo servo, nè la sua serva, nè'l suo bue, nè'i suo asino, nè cosa alcuna che sia

del tuo prossimo. 18 Or tutto'l popolo vedeva tuoni, ed i lampi, e'l suon della tromba, e'l monte fumante: e veggendo queste cose, tremava, e se

ne stava lungi : 19 E disse a Moisè, Parla tu con noi, e noi ascolteremo : e non parli Iddio con noi, che talora noi non

muoiamo. 20 E Moisè disse al popolo, Non temiate : perciochè Iddio è venuto per provarvi, ed affin che'l suo timore sia davanti agli occhi vostri,

aciochè non pecchiate. 21 Il popolo adunque si fermò da lungi : e Moisè s'accostò alla ca-

ligine: nella quale Iddio era:
22 E'l Signore disse a Moise, Di'
così a figliuoli d'Israel, Voi avete

veduto ch'io ho parlato a voi dal cielo.

23 Non fate alcun dio meco: non vi fate dij d'argento, nè dij d'oro. 24 Fammi un' altar di terra, e sacrifica sopra esso i tuoi olocausti, ed i tuoi sacrificij da render grazie, le tue pecore, ed i tuoi buoi: in qualunque luore la facci buoi: in qualunque luogo io farò ricordare il mio Nome, io verrò a te, e ti benedirò.

25 E se pur tu mi fai un' altar di pietre, non fabbricarlo di pietre quando conce a scarpello: v'avrai fatto passar lo scarpello sopra, tu l'avrai contaminate.

26 E non salir per gradi al mio altare: aciochè non si scuopra la

tua nudità sopra esso.

CAP. XXI.

R queste sono le leggi giudiciali, le quali tu proporrai loro:

2 Quando tu avrai comperato un servo Ebreo, servati egli sei anni: ma al settimo anno vadasene franco, senza pagar nulla.

3 Se egli è venuto sol col suo corpo, vadasene col suo corpo: se egli avea moglie, vadasene la sua

moglie con lui.

4 Se'l suo signore gli ha data moglie, la quale gli abbia partoriti figliuoli, o figliuole: quella moglie, ed i figliuoli d'essa, sieno del signore: e vadasene egli col suo

b Ma se pure il servo dice, Io
b Ma se pure il servo dice, Io ed i miei figliuoli : io non me ne

voglio andar franco:

6 Faccialo il suo signore comparire davanti a' giudici : poi faccialo appressare all'uscio, od allo stipite della porta, e forigli l'orecchio con una lesina: e servagli colui in perpetuo.

7 E quando alcuno avrà venduta la sua figliuola per serva, non esca

ella di casa, come i servi n'escono. 8 Se ella dispiace al suo signore, a cui il padre l'avrà sposata, facciala quello franca: non abbia podestà di venderia ad un popolo straniere, dopo averle rotta la fede.

9 E se egli la fa sposare al suo figliuolo, facciale secondo la ragion delle fanciulle.

10 Se egli gliene prende un'altra, non tolgale il nutrimento, nè'l vestire, nè la coabitazione. ll E se egli non le fa queste tre

cose, vadasene ella gratuitamente, senza pagar danari alcuni. 12 Chi avra percosso un' uomo,

sì ch'egli *ne* muoia, del tutto sia fatto morire.

13 Ma. quant'è a colui che non l'avrà appostato, anzi Iddio gliele avrà fatto scontrar nelle mani, io ti costituirò un luogo, al quale

colui rifugga. 14 Ma, quando alcuno per temerità avrà macchinato contr'al suo prossimo, per ucciderlo con inganno, trallo fuori, eziandio d'ap-

presso al mioAltare, perchè muoia. 15 Chi avrà battuto suo padre, o

sua madre, del tutto sia fatto morire.

16 Parimente, chi avrà rubata una persona, o sia che l'abbia venduta, o che gli sia trovata in mano. del tutto sia fatto morire.

17 Ed anche, chi avrà maladetto suo padre, o sua madre, del tutto

sia fatto morire.

18 E quando alcuni contenderanno insieme, e l'uno avrà percosso l'altro con pietra, o col pugno, onde egli non muoia, ma giaccia in letto:

19 Se egli si rileva, e camina fuori in sul suo bastone, colui che l'avrà percosso sia assolto: sol gli paghi ciò ch'egli è stato a bada, e lo faccia medicare fino a compiuta guarigione. 20 E quando alcuno avrà per-

cosso il suo servo, o la sua serva, con un bastone, sì che gli muoia sotto la mano, facciasene del tutto punizione.

21 Ma se pur campa un giorno, o due, non facciasene punizione:

perciochè è suo danaro.

22 E quando alcuni, contendendo insieme, avranno percossa una donna gravida, sì che'l parto n'esca fuori, ma pur non vi sarà caso di morte: sia colui che l'avra percossa condannato ad ammenda. secondo che'l marito della donna gl'imporrà : e paghila per autorità

de' giudici. 23 Ma se v'è caso di morte, metti

vita per vita:

24 Occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piè per piè : 25 Arsura per arsura, ferita per ferita, lividore per lividore. 26 E quando alcuno avra per-

cosso l'occhio del suo servo, o l'occhio della sua serva, e l'avrà guasto: lascilo andar franco per lo suo occhio.

27 Parimente, se ha fatto cadere un dente al suo servo, od alla sua serva : lascilo andar franco per lo

suo dente. 28 E quando un bue avrà cozzato un' uomo, od una donna, sì che ne muoia: del tutto sia quel bue lapidato, e non mangisene la carne : e'i padrone del bue sia assolto.

70

### ESODO, XXI. XXII.

29 Ma se'l bue per addietro è stato uso di cozzare, e ciò è stato protestato al padron d'esso, ed egli non l'ha guardato, e'i bue ha ucciso un' uomo, od una donna: sia il bue lapidato, ed anche facciasi morire

il padron d'esso.

30 Se gil è imposto alcun prezzo di riscatto, paghi il riscatto della sua vita, interamente come gli

ara imposto.

31 Se'l bue cozza un figliuolo, od una figliuola, facciaglisi secondo

questa legge.
32 Se'l bue cozza un servo, una serva, paghi il padron del bue trenta sicil d'argento al padrone d'esso, e sia lapidato il bue. 33 E, se alcuno scuopre una

fossa: overo, avendo cavata una fossa, non la ricuopre, e vi cade

dentro bue, od asino:

34 Ristorine il danno il padron della fossa, pagandone i danari al padron del bue, o dell'asino: e'l morto sia suo.

35 E se'l bue d'alcuno urta il bue del prossimo d'esso, sì che muois. vendano essi il bue vivo, e partiscanne i danari per meta: partiscano eziandio il morto.

36 Ma s'è notorio che quel bue per addietro fosse uso di cozzare, e'l padrone d'esso non l'ha guardato, restituisca egli del tutto bue per bue : ma il merto sia suo.

CAP. XXII.

UANDO alcuno avrà rubato un bue, od una pecora, od una capra, e l'avrà ammazzata, o venduta: paghi cinque buoi per quel bue, e quattro pecore, o capre, per quella pecora, o capra.

2 Se'l ladro colto di notte nello sconficcare, è percosso, e muore, non v'è omicidio.

3 Se'l sole è levato quando sarà colto, v'e omicidio. Il ladro soddisfaccia del tutto: e se non ha da soddiefare, sia venduto per lo suo furto.

4 Se pure il furto gli è trovato in mano, vivo; o bue, od asino, o pecora che sia, restituiscalo al

doppio.
5 Se alcuno fa pascolare un campo, od una vigna : e se manda nel campo altrui il suo bestiame, il quale vi pasturi dentro, soddisfaccia il danno col meglio del suo campo, e col meglio della sua viena.

6 Quando un fuoco uscirà fuori, ed incontrerà delle spine, onde sia consumato grano in bica, o blade, o campo, del tutto soddisfaccia il danno colui ch'avrà acceso il fuoco. 71

7 Quando alcuno avrà dato al mio prossimo danari. o vascilamenti a guardare, e quelli saranno ru-bati dalla casa di colui, se'i ladro è

trovato, restituiscagli al doppio.
8 Se'l ladro non si trova, faccia comparire il padron della casa da compartre it panton tena casa capita non ha punto messa la mano sopra la roba del suo prossimo.

9 In ogni causa di misfatto intorno a bue, asino, pecora, capra, vestimento, od a qualunque altra Cosa perduta, della quale uno dica, Questa è dessa: venga la causa d'amendue le parti davanti a' ret-tori: e colui che i rettori avranno condannato, paghi il doppio al suo prossimo.

10 Quando alcuno avrà dato al suo prossimo, asino, o bue, o pecora, o qualunque altra bestia, a guardare, ed ella muore, o le si fiacca alcun membro, od è rapita, senza ch'alcuno l'abbia veduto:

11 Il giuramento del Signore intervenga fra le due parti, per saper se colui non ha punto messa la mano sopra'l bene del suo prossi-mo: ed accetti il padron della be-

stia quel giuramento, e non sia l'altro obligato a pagamento. 12 Ma se pur quella bestia gli è stata rubata d'appresso, facciane

anddisfazione al padrone d'essa.

13 Se pur quella bestia è stata
lacerata dalle flere, portila per testimonianza, e non sia obligato pagar la bestig.

14 E quando alcuno avrà presa in prestanza una bestia dal suo prossimo, e le si fiaccherà alcun membro, o morrà, e'l padrone d'essa non sarà presente, del tutto colui paghila.

15 Ma se'l padrone è stato presente, non sia colui obligato a pagarla: se la bestia è stata tolta a vettura, ell'è venuta per lo prezzo

della sua vettura.

16 E quando alcuno avrà sedotta una vergine, la qual non sia spo sata, e sara giacluto con lei, del tutto dotila, e prendalasi per moglie.

17 Se pure il padre d'essa del tutto ricusa di dargliela, paghi danari, secondo la dote delle vergini.

18 Non lasciar vivere la donna maliosa.

19 Chiunque si congiugnerà con una bestia, del tutto sia fatto morire.

20 Chi sacrifichera ad altri dij, fuor ch' al Signore solo, sia sterminato come anatema.

21 Non far violenza al forestiere. non opprimerlo: conclosiacosa-

#### ESODO, XXII. XXIII.

chè voi siste stati forestieri nel paese d'Egitto.

22 Non affliggete alcuna vedova. nè orfano.

23 Guardati d'affliggerlo in alcuna maniera, perciochè, se egli grida a me, lo del tutto esaudirò il suo grido. 24 E l'ira mia s'accendera, ed io

v'ucciderò con la spada : e le vostre mogli saranno vedove, ed i vostri

figliuoli orfani. 25 Quando tu presterai danari al mio popolo, al povero ch'è appresso a te, non procedere inverso lui a guisa d'usuraio: non imponetegli usura.

26 Se pur tu togli in pegno il vestimento del tuo prossimo, rendi-

glielo infra'l tramontar del sole. 27 Perciochè quel solo è la sua copritura, ed è il suo vestire per coprir la sua pelle: in che giace-rebbe egil? se dunque egli avviene ch' egil gridi a me, io l'esaudirò: perciochè io son pietoso. 28 Non dir male de' rettori: e

non maladir colui ch'è principe

nel tuo popolo.

29 Non indugiare il pagar le primiste della tua vendemmia, nè del gocciolar de' tuol oli : dammi il primogenito de' tuoi figliuoli.

30 Fa'll simigliante del tuo bue,

e della tua pecora, e capra: stia il primo portato d'esse sette giorni appresso la madre sua, ed all'ottavo glorno dammelo.

31 E sistemi uomini santi : e non mangiate carne lacerata dalle fiere per li campi : gittatela a' cani.

CAP. XXIII.

NON levare un falso grido : non metter mano con l'emplo per

er testimonio falso. 2 Non andar dietro a' grandi per far male: e non dar sentenza in

una lite, inchinando a favorire i grandi, per far torto.

3 Non avere altresì rispetto al povero nella sua lite.

4 Se tu incontri il bue del tuo nemico, o l'asino suo, smarrito, del tutto riconduciglielo.

5 Se tu vedi l'asino di colui che t'odia giacer sotto'l suo carico, mentre tu ti rimani d'aiutarlo a farglielo andare oltre, del tutto fa' con lui sì che possa andare oltre. 6 Non far torto al tuo bisognoso nella sua lite.

7 Allontanati dal parlar falso: e non far morir l'innocente, ne'l riusto: perciochè io non assolverò

l'empio. 8 E non prender presenti: percloche il presente accieca coloro c'hanno chiara vista, e sovverte le parole de' giusti.

9 E non oppressare il forestiere: perciochè voi sapete in quale stato è l'anima dei forestiere, essendo stati forestieri nel paese d'Egitto.

10 Semina la tua terra sei anni.

e ricogli il frutto d'essa.

11 Ma ogni settimo anno lasciala vacare, ed in abbandono, e mangi-no i bisognosi del tuo popolo il frutto d'essa: e ciò che rimarra loro, manginlo le bestie della campagna: fa' il simigliante alla tua

vigna, ed a' tuoi ulivi. 12 Sei giorni fa' le tue faccende : ma al settimo giorno riposati : aciochè il tuo bue, e'l tuo asino, abbiano requie: e'l figliuolo della tua serva, e'l forestiere possano

respirare.

13 E prendete guardia a tutto quello ch'io v'ho detto: e non ricorate il nome degl' iddij stranieri : non odasi quello nella tua bocca. 14 Celebrami tre feste solenni

per anno. 15 Osserva la festa degli Assimi :

mangia pani azzimi per sette giorni, come io t'ho comandato, nel tempo ordinato del mese d'Abib: conciosiacosache in quel mese tu sij uscito fuor d'Egitto: e non comparisca alcuno davanti alla mia faccia voto.

16 Parimente osserva la festa della mietitura, delle primiate de tuoi frutti, di ciò che tu avrai seminato nel tuo campo: e la festa della ricolta, all' uscita dell'anno, quando tu avrai ricolti i tuoi frutti

in su i campi. 17 Tre volte l'anno comparisca

17 Tre voite l'anno comparisca ogni maschio tuo davanti alla fac-cia del Signore, ch' è l'Eterno. 18 Non sacrificare il sangue del mio sacrificio con pan llevitato: e non sia guardato il grasso dell' a-gnetto della mia solennità la notte

fino alla mattina 19 Porta nella Casa del Signore Iddio tuo le primizie de primi frutti della tua terra. Non cuocere il

capretto nel latte di sua madre. 20 Ecco, io mando un' Angelo davanti a te, per guardarti per lo camino, e per condurti al luogo

ch'io ho preparato.
21 Guardati, per la sua presenza,
ed ubbidisci alla sua voce, e non

irritario: perciochè egli non vi perdonerà i vostri misfatti : conciosiacosachè i mio Nome sia in lui.

22 Mase pure tu ubbidisci alla. sua voce, e fai tutto quello ch'io ti dirò, io sarò nemico de tuoi nemici, ed avversario de' tuoi avversari.

# ESODO, XXIII. XXIV. XXV.

23 Perciochè l'Angelo mio andrà | davanti a te, e t'introdurrà nel paese degli Amorrei, degl' Hittei, de Ferezzei, de Cananei, degl'Hivvei, e de lebusei: ed io distrug-

gerò que' *popoli.* 24 Non adorar gi'iddij loro, e non servir loro: e non far secondo l'opere di que' popoli : anzi distruggi quelli affatto, e del tutto spessa le loro statue.

25 E servite al Signore Iddio vostro, ed egli benedira il tuo pane, e la tua acqua: ed lo torrò via

ogni infermità del mezzo di te. 26 E' non vi sarà nel tuo paese femmina che sperda, nè sterile: io compierò il numero de' tuoi giorni.

27 Io manderò davanti a te il mio spavento, e metterò in rotta ogni popolo, nel cui paese tu en-trerai, e farò che tutti i tuoi nemici volteran le spalle dinanzi a te.

28 Manderò exiandio davanti a te de calabroni, i quali scacceran-no gl' Hivvei, i Cananei, e gl'Hit-

tei dal tuo cospetto.

29 Io non gli scaccerò dal tuo cospetto in un' anno: che talora il paese non divenga diserto, e che le fiere della campagna non multiplichino contr' a te.

30 Io gli scaccerò dal tuo cospetto a poco a poco, fin che tu sij cresciuto, ed abbi presa la possessione del paese.

31 Ed io porrò i tuoi confini dal mar rosso fino al mar de' Filistei : e dal diserto fino al Fiume: perciochè io darò nelle vostre mani gli abitanti del paese, e tu gli scaccerai dinanzi a te.

32 Non far lega alcuna con loro,

nè co loro iddi.

33 Non abitino essi nel tuo paese. che talora non ti facciano peccare contr a me: conclosiacosache tu serviresti agl' iddij loro : perclochè quello ti sarebbe in laccio.

CAP. XXIV. gnore, tu, ed Aaron, e Nadab, Abihu, e settanta degli Anziani

d'Israel, ed adorate da lungi. 2 Poi accostisi Moise solo al Signore, e quegli altri non vi s'acco-stino: e non salga 'l popolo con lui.

3 E Moisè venne, e racconto al popolo tutte le parole del Signore, e tutte quelle leggi. E tutto'l popolo rispose ad una voce, e disse, Noi faremo tutte le cose che'l Signore ha dette.

Poi Moisè scrisse tutte le parole del Signore: e, levatori la mattina, edificò sotto a quel monte

un'altare, e rimò dodici pilieri, per le dodici tribù d'Israel.

5 E mandò i ministri de' figliuoli d'Israel, ad offerire olocausti, e sacrificare al Signore giovenchi, per sacrifici da render grazie.

6 E Moisè prese la metà del sangue, e lo mise in bacini : e ne sparse l'altra metà sopra l'altare.

7 Poi prese il Libro del Patto, e lo lesse in presenza del popolo. Ed che'l Signore ha detto, ed ubbidiremo.

8 Allora Moisè prese quel sangue, lo sparse sopra'l popolo, e disse, Ecco'l sangue del patto che'l Signore ha fatto con vol, sopra tutte

quelle parole. 9 Poi Moise, ed Aaron, e Nadab, ed Abihu, e settanta degli Anziani

d'Israel, salirono.

10 E videro l'Iddio d'Israel : e sotto i piedi d'esso v'era come un lavorio di lastre di zaffiro, risomigliante il cielo stesso in chiarezza. Il Ed egli non avventò la sua

mano sopra gli Eletti d'infra i fi-gliuoli d'Israel: anzi videro Iddio,

e mangiarono, e bevvero

12 E'l Signore disse a Moise, Sali a me in sul monte, e fermati quivi: ed io ti darò delle tavole di pietra : cioè, la Legge, ed i comandamenti ch' io ho scritti per insegnargli a' figliuoli d'Israel.

13 Moisè adunque, con Iosuè, suo ministro, si levo: e Moise salt al

monte di Dio.

14 E disse agli Anziani d'Israel, Rimanete qui, aspettandoci, fin che nol ritorniamo a voi: ecco Aaron, ed Hur sono con voi : chi unque avrà qualche affare, vada a loro.

15 Moisè adunque sall al monte, e la nuvola coperse il monte.

16 E la gloria del Signore si posò in sul monte di Sinai, e la nuvola lo coperse per lo spazio di sei giorni : ed al settimo giorno il Signore chiamò Moisè del mezzo della nuvola.

17 E l'aspetto della gloria del Signore era simile ad un fuoco consumante, in su la sommità del monte, alla vista de' figliuoli d' I-

18 E Moise entrò nel mezzo della nuvola, e salì al monte, e dimorò in sul monte quaranta giorni, e quaranta notti.

F'L Signore parlò a Moisè : di-CAP. XXV. 2 Di'a' figliuoli d'Israel che pren-

dano da farmi un' offerta: pren-

73

dete quella mia offerta da ogni uomo il cui cuore lo muovera volontariamente.

3 E quest' ? l' offerta che voi prenderete da loro: oro, ed argento, e

4 E violato, e porpora, e scarlatto, e fin lino, e pel di capra.
5 E pelli di montoni tinte in ros-

50, e pelli di tassi, e legno di Sittim. 6 Olio per la lumiera, aromati per l'olio dell' Unzione, e per lo profumo degli aromati.

7 Pietre onichine, e pietre da in-castonare, per l'Efod, e per lo Pet-

8 E faccianmi essi un Santuario. ed jo abiterò nel mezzo di loro.

9 Fatelo interamente secondo'l modello del Tabernacolo, e'i mo-dello di tutti i suoi arredi, ch'io ti

10 Facciano adunque un' Arca di legno di Sittim, la cui lunghezza gherra d'un cubito e mezzo, e l'alezza d'un cubito e mezzo.

11 E coprila d'oro puro didentro e difuori : e fa'sopra essa una corona

d'oro attorno.

12 E fondile quattro anelli d'oro, e metti quegli anelli a' quattro cantoni d'essa, due da uno de' lati dell' Arca. e due dall' altro.

13 Fa' ancora delle stanghe di legno di Sittim, e coprile d'oro. 14 E metti quelle stanghe dentr'a-gli anelli da lati dell' Arca, per

ortarla con esse. 15 Dimorino le stanghe negli anelli dell' Arca, e non ne sieno

16 Pol metti nell' Arca la Testimonianza ch'io ti darò.

17 Fa' eziandio all'Arca un Coper-

chio d'oro puro, la cui lunghezza sia di due cubiti e mezzo, e la larghezza d'un cubito e mezzo.

18 E fa' due Cherubini d'oro: fagli di lavoro tirato al martello, a' due

capi del Coperchio.

19 Fa' adunque un Cherubino da un de' capi di qua, ed un' altro dall' altro di la: fate questi Cherubini tirati del Coperchio stesso, sopra i due capi d'esso.

20 E spandano i Cherubini l' ale in su, facendo con le loro ale una coverta al disopra del Coperchio: ed abbiano le lor facce volte l'uno verso l'altro: sieno le facce de' Cherubini volte verso'l Coperchio.

21 E metti 'l Coperchio in su l'Arca disopra, e nell' Arca metti Testimonianza ch'io ti darò.

22 Ed io mi troverò quivi presente teco, e parlerò teco d'in sul Coperchio, di mezzo i due Cherubini che saranno sopra l'Arca della Testimonianza: e ti dirò tutte le cose cire ti comanderò di proporre

a' figliuoli d'Israel. 23 Fa' ancora una Tavola di legno di Sittim, la cui lunghezza sia di due cubiti, e la larghezza d'un cubito, e l'altezza d'un cubito e mezzo. 24 E coprila d'oro puro, e falle una corona d'oro attorno.

25 Falle eziandio attorno una chiu-

sura d'un palmo, d'oro puro, ed a quella sua chiusura fa'una corona d'oro attorno attorno.

26 Falle oltr' a clò quattro anelli

d'oro, e metti quegli anelli a' quattro canti, che saranno a' quattro

piedi d' essa.

27 Sieno gli anelli dirincontro alla chiusura, per farvi passar dentro le stanghe, per portar la Tavola. 28 E fa le stanghe di legno di Sittim, e coprile d'oro, e con esse portisi la Tavola.

29 Fa' eziandio i suoi piattelli, le sue scodelle, i suoi nappi, ed i suoi bacini, co' quali si faranno gli spar-gimenti: fa' quelle cose d'oro

puro

30 E metti sopra la Tavola il pane del cospetto, il quale sia del con-tinuo nel mio cospetto. 31 Fa'ancora un Candelliere d'oro

puro: facciasi di lavoro tirato al martello, così il suo gambo, come i suoi rami : sieno i vasi d'esso, i suoi pomi, e le sue bocce d'un pezzo col Candelliere. 32 E sienvi sei rami procedenti da' lati d'esso: tre de' rami del

Candelliere dall'uno de' lati d'esso,

e tre dall' altro.

33 In uno d'essi rami sieno tre vasi in forma di mandorla: ed un pomo, ed una boccia a ciascun vaso: e parimente nell' altro ramo, tre vasi in forma di mandorla: ed un pomo, ed una boccia a ciascun vaso: e così conseguentemento ne sei rami del Candelliere.

34 E nel gambo del Candelliere sieno quattro vasi in forma di mandoria, co' suoi pomi, e con le sue

bocce. 35 E ne sei rami procedenti dal Candelliere, siavi un pomo sotto i due primi rami, d'un pezzo col Candelliere : ed un pomo sotto i due altri rami, d'un pezzo altresi col Candelliere: ed un pomo sotto i due ultimi rami, d'un pezzo altrest

col Candelliere.
36 Sieno i pomi, ed i rami loro d'un pezzo col Candelliere: sia tutto'l Candelliere d'un pezzo, d'oro

puro, tirato al martello. 37 Fa' ancora le sette lampane d'esso, ed accerdansi, e porgano

lume verso la parte anteriore del

E sieno gli smoccolatoi, ed i catinelli d'esso d'oro puro.

Impiega intorno ad esso, ed intorno a tutti questi strumenti. un talento d'oro.

40 E vedi di far tutte queste cose, econdo'l mode'lo che t'è mostrato

in sul monte.

CAP. XXVI. tell di fin lino ritorto, di violsto, di porpora, e di scarlatto: e fa' que' teli lavorati a Cherubini di lavoro di disegno.

2 Sia la lunghezza d'un telo di ventotto cubiti, e la larghezza di quattro cubiti : sieno tutti que' teli

d'una stessa misura.

3 Sieno cinque teli accoppiati l'un con l'altro, è cinque altri teli pari-

mente accoppiati l'un con l'altro.

4 E fa' de' lacciuoli di violato all' orlo dell' uno de' teli, che sard all' estremità dell' uno degli accoppiamenti : fa' il simigliante ancora nell' orlo del telo estremo nel secondo accoppiamento.

5 Fa' cinquanta laccinoli nell' uno di que teli, e parimente cin-quanta lacciuoli all' estremità del telo che sarà al secondo accoppiamento: sieno i lacciuoli dirincon-

tro l'uno all' altro.

6 Fa'ancora cinquanta graffi d'oro, ed accoppia que' teli l'un con l'altro con que' graffi : e così sia il Padiglione giunto in uno. 7 Fa'oltr' a ciò sopra'l Padiglione

una Tenda a teli di pel di capra : fa' undici di que' teli.

8 Sia la lunghezza d'un telo di trenta cubiti, e la larghezza di quattro cubiti: sieno gli undici teli d'una stessa misura.

9 Ed accoppia cinque di que' teli da parte, e sei da parte : e raddoppia il sesto telo in su la parte ante-

riore del Tabernacolo. 10 E fa' cinquanta lacciuoli all' or-

lo dell' un de' teli, che sarà l'estremo del primo accoppiamento: e parimente cinquanta lacciuoli al-l'orlo del telo estremo del secondo accoppiamento.

11 Fa'ancora cinquanta graffi di rame, e metti i graffi dentro i lacciuoli : ed assembra insieme la

Tenda, aciochè sia giunta in uno. 12 E quel soverchio c'avanzera ne' teli della Tenda, cioè, quel mezzo telo che sarà di soverchio, soprabbondi nella parte di dietro del Tabernacolo.

13 E'i cubito di qua, e'i cubito di la, che sarà di soverchio nella lunghema de teli della Tenda, soprab-

bondi ne' inti del Tabernacolo, di quà e di là, per copririo. 14 Fa' ancora alla Tenda una co-

verta di pelli di montone, tinte in rosso : ed un' sitra coverta di pelli di tasso, disopra. 15 Fa' oitr'a ciò delle assi per lo

Tabernacolo: falle di legno di Sit-

tim, per metterle ritte.
16 Sia la lunghessa di cisacuna asse di dieci cubiti, e la larghessa d'un cubito e mezzo.

17 Abbia ciascuna asse due cardini da incastrare un pesco nell'altro: fa' così a tutte le sesi del Tabernacolo.

18 Fa' adunque le assi per lo Tabernacolo: venti assi dal lato Au-

pernacolo: venti assi dai lato Australe, verso'i Messodi.

19 E fa' quaranta piedistalli d'argento per metter sotto quelle venti assi: due piedistalli sotto ciascuna asse, per il auoi due cardini.

20 E venti assi per l'altro lato

del Tabernacolo, verso Aquilone. 21 Co' lor quaranta pledistalli d'argento, due piedistalli sotto cia-

scuns asse.

22 E per lo fondo del Tabernacolo, verso Occidente, fa' sei assi. 23 Fa' ancora due assi per li cantoni del Tabernacolo, nel fondo.

24 E sieno quelle a due facce fin da basso: e tutte sieno ben commesse insieme al capo di queste assi con un' anello : sieno quelle due assi, che saranno per li due cantoni, fatte d'una medesima maniera.

25 Sienvi adunque otto assi, co' lor piedistalli d'argento, în numero di sedici piedistalli : due piedistalli

sotto ciascuna asse. 26 Fa' ancora cinque sbarre di le-

gno di Sittim, per le assi dell' uno de lati del Tabernacolo.

27 Parimente cinque sbarre per le assi dell' altro lato del Tabernacolo : e cinque sbarre per le assi del lato del fondo del Tabernacolo verso Occidente.

28 E la sbarra di mezzo sia nel mezzo delle assi, e traversi da un

capo all' altro.

29 E copri d'oro le assi, e fa' d'oro i loro anelli, da mettervi dentro le sbarre: copri ancora d'oro le

30 Poi rizza il Tabernacolo secondo'l diviso d'esso, che t'è stato mostrato nel monte.

31 Fa' ancora una Cortina di violato, e di porpora, e di scariatto, e di fin lino ritorto: facciasi di la-

voro di disegno a Cherubini. 32 Ed appendila a quattro colonne di legno di Sittim, coperte d'oro, co' lor capitelli d'oro: e quelle sieno

### ESODO, XXVI. XXVII. XXVIII.

rosts sopra quattro piedistalli d'ar-

33 E metti la Cortina, sotto i graffi : e porta là, dentro della Cortina, l'Arca della Testimonianza : e facrarea densa a estamonama. A saciari quella Cortina separazione fra l'auogo Santo, e'l Santissimo. 34 E metti l'Coperchio sopra l'Ar-

ca della Testimonianza, nel luogo

Santissimo

35 E metti la Tavola difuori della Cortina, dal lato Settentrionale: e'l Candelliere, dirimpetto alla Tavola, dal lato Australe del Tabernacolo.

36 Fa' eziandio, per l'entrata del Tabernacolo, un tappeto di vio-lato, e di porpora, e di scariatto, e di fin lino ritorto, di lavoro di rica-

matore

37 E fa' cinque colonne di legno di Sittim, per appendervi quel tappeto, e copri le colonne d'oro, e sieno i lor capitelli d'oro: e fondi loro cinque piedistalli di rame.

CAP. XXVII.

A' oltr' a ciò un' Altare di legno di Sittim, la cui lunghezza sia di cinque cubiti, e la larghezza di cinque cubiti : talché sia quadrato : e l'altezza di tre cubiti.

2 E fagli delle corna a' quattro canti, le quali sieno dell' Altare

stesso: e coprilo di rame.

3 Fagli eziandio de' calderoni per raccoglier le sue ceneri, e delle palette, e de' bacini, e delle forcelle, e delle cazze : fa' tutti gli strumenti d'esso di rame.

4 Fagli ancora una grata di rame, di lavor reticolato: e fa' disopra di quella grata quattro anelli di rame.

sopra le quattro estremità d'essa. 5 E mettila disotto al procinto dell' Altare a basso: e sia quella rete fino a mezzo l'Altare.

6 Fa' ancora delle stanghe per l'Altare, di legno di Sittim, e co-

prile di rame. 7 E mettansi quelle stanghe d'esso

agli anelli: e sieno le stanghe a'due lati dell' Altare, quando s'avrà da portare. 8 Fallo di tavole, voto: facciasi

come t'è stato mostrato in sul monte.

9 Fa' ancora il Cortile del Tabernacolo: dal lato Australe verso'l Mezzodi abbia il Cortile cento cu-

biti di lunghezza di cortine di fin lino ritorto: abbiane tanto da un lato 10 Con sue venti colonne, ed i lor venti piedistalli di rame : e sieno i capitelli, ed i fili delle colonne

d'argento. 11 Com ancora dal lato Setten-76

trionale per lungo, abbia la lunghezza di cento cubiti di cortine: con lor venti colonne, ed i lor venti piedistalli di rame : e sieno i capitelli, ed i fili delle colonne d'ar-

gento.

12 E per largo, dal lato Occiden-tale, abbia il Cortile cinquanta cubiti di cortine con lor dieci colonne.

e dieci piedistalli.

13 E per largo dal lato Orientale, verso'l Levante, abbia il Cortile parimente cinquanta cubiti di cortine. 14 Cioè, all' un de' canti quin-dici cubiti di cortine, con lor tre co-

lonne, e tre piedistalli.

15 E dall' altro canto, parimente quindici cubiti di cortine, con lor

tre colonne, e tre piedistalli.

16 Ed all' entrata del Cortile siavi un tappeto di venti cubiti, di vio-lato, e di porpora, e di scariatto, e di fin lino ritorto, di lavoro di ricamatore, con lor quattro colonne, e quattro piedistalli. 17 Abbiano tutte le colonne del

Cortile d'intorno de' fili d'argento : e sieno i lor capitelli d'argento, ed

i lor piedistalli di rame. 18 Sia la lunghezza del Cortile di cento cubiti, e la larghezza, da un lato e dall' altro, di cinquanta cubiti, e l'alterna di cinque cubiti: sieno le cortine di fin lino ritorto.

ed i piedistalli delle colonne di rame. 19 Sieno di rame tutti gli arredi del Tabernacolo, per qualunque suo servigio: come ancora tutti i suoi piuoli, e tutti i piuoli delCortile. 20 Comanda ancora a' figliuoli

d'Israel che ti portino dell' olio d'uliva puro, vergine, per la lumiera, per accendere del continuo le lam-

21 Mettanle in ordine Aaron, ed i suoi figliuoli, per ardere dalla sera fino alla mattina, davanti al Signore, nel Tabernacolo della convenenza, difuori della cortina che ha da essere davanti alla Testimonianza. Sia questo uno statuto perpetuo, da osservarsi da' figliuoli

d'Israel per le loro età.

CAP. XXVIII. 'TU, fa' accostare a te, d'infra i figliuoli d'Israel, Aaron tuo fratello, ed i suoi figliuoli con lui, per esercitarmi il sacerdozio: Aaron, dico, e Nadab, ed Abihu, ed Eleazar, ed Itamar, figliuoli d'As-

2 E fa' ad Aaron, tuo fratello, de' vestimenti sacri, a gloria, ed

ornamento.

3 E parla a tutti gli uomini in-dustriosi, i quali io ho ripieni di spirito d'industria, che facciano i

vestimenti d' Aaron, per consagrario, aciochè m' eserciti il sacer-

4 E questi sono i vestimenti c'hanno da fare: il Pettorale, e l'Efod, e'l Manto, e la Tonica trapunta : la Benda, e la Cintura. Facciano adunque i vestimenti sacri ad Aaron, tuo fratello, ed a' suoi figliuo-li, per esercitarmi il sacerdosio.

5 E prendano di gratti

5 E prendano di quell' oro, di quel violato, porpora, scarlatto, e

n line :

6 E facciano l'Efod, d'oro, di violato, di porpora, di scariatto, e di fin lino ritorto, di lavoro di disegmo.

7 Sienvi due omerali che s'accoppino insieme da' due capi d'esso : e

cost sia l'Efod accoppiato.

8 E sia il disegno del fregio che
acrd sopra l'Efod, col quale egli si cingerà, del medesimo lavoro, tirato dall' Efod istesso, d'oro, di violato, di porpora, di scarlatto, e di fin lino ritorto.

9 Piglia ancora due pietre Onichine, e scolpisci sopra esse i nomi de' figliuoli d'Israel. 10 Sci de' nomi loro sopra una

ietra, e gli altri sei nomi sopra l'altra pietra, secondo le lor nascite.

11 Scolpisci sopra quelle due pletre i nomi de' figliuoli d'Israel, a lavoro di scultor di pietre, come s'intagliano i suggelli : falle intor-niate di castoni d'oro.

12 E metti quelle due pietre sopra gli omerali dell' Efod, aciochè sieno pietre di ricordanza per li figliuoli d'Israel : e porti Aaron i nomi loro davanti al Signore, sopra le sue due spalle, per memoria. 13 E fa' de castoni d'oro.

14 E due catenelle d'oro puro: falle a capi, di lavoro intorcicchiato: ed attacca quelle catenelle intorcicchiate a' castoni.

15 Fa' oltr'a ciò il Pettorale del giudicio, di lavoro di disegno : fallo del lavoro dell' Efod, d'oro, e di violato, e di porpora, e di scarlatto.

e di fin lino ritorto.

16 Sia quadrato, e doppio: ed abbia in lunghezza una spanna, ed una spanna in larghezza. 17 Ed incastra in esso delle pietre

preziose in castoni, in quattro ordini : nel primo siavi un sardonio, un topazio, ed uno smeraldo. 18 E nel secondo, un carbonchio,

un saffiro, ed un diamante. 19 E nel terzo, un ligurio, un a-

gata, ed un' amatista.

20 E nel quarto un grisolito, una pietra onichina, ed un diaspro. Sieno *quelle pietre* incastrate ne lor castoni d'oro.

21 E sieno quelle pietre in numero di dodici, secondo i nomi de' figliuoli d'Israel : abbia ciascuna il suo nome intagliato a lavoro d'intagli di suggello: e sieno per le dodici tribù.

22 Fa'esiandio al Pettorale delle catenelle a capi, di lavoro intor-

cicchiato, d'oro puro. 23 Fa'ancora al Pettorale due anelli d'oro, e metti que due anelli a due de capi del l'ettorale.

24 E metti quelle due catenelle d'oro intorcicchiate a que' due anelli, a' capi del Pettorale.

25 Ed attacca i due capi di quelle due catenelle intorcicchiate a que due castoni, e metti il Pettorale, e le sue catenelle, sopra i due omerali dell' Efod, in su la parte anteriore d'esso.

26 Fa'ancora due anelli d'oro, e mettigli agli altri due capi del Pet-torale, all'orlo d'esso che sarà

allato all' Efod, in dentro.

27 Fa' parimente due anelli d'oro. e mettigli a' due omerali dell' Efod. al disotto, nella parte anteriore d'esso, allato alla giuntura d'es disopra al fregio lavorato dell' Efod.

28 E giungasi il Pettorale serrato. da' suoi ancili agli ancili dell' Efod, con una bendella di violato, aciochè stia disopra al fregio lavorato dell'Efod, e non sia il Pettorale rimosso d'in su l' Efod.

29 E porti Aaron i nomi de figlinoli d'Israel nel Pettorale del giudicio, in sul suo cuore, quando egli entrerà nel Santuario, per ri-cordanza nel cospetto del Signore, del continuo.

30 E metti Urim, e Tummim, nel Pettorale del giudicio: sieno in sul cuore d'Aaron, quando egil entrerà nel cospetto del Signore i e porti Aaron il Giudicio de figliuoli d'Israel sopra 'l suo cuore, del continuo.

31 Fa'ancora il Manto dell' Efod,

tutto di violato.

32 E siavi nel mezzo d'esso una scollatura da passarvi dentro il capo: abbia quella sua scollatura un'orlo d'intorno, di lavoro tessuto: a guisa di scollatura di co-razza, aciochi non si schianti. 33 E fa'alle ambrie d'esso Manto

attorno attorno, delle melagrane di violato, di porpora, e di scar-latto: e de sonagli d'oro per mezzo quelle d'ogn'intorno.

34 Un sonaglio d'oro, poi una melagrana: un sonaglio d'oro, poi una melagrana: alle fimbrie del Manto d'ogn' intorno.

### ESODO, XXVIII, XXIX.

35 Ed abbia Aaron quel Manto addosso quando fara il servigio di-vino: ed odasi il suono d'esso quando egli entrerà nel luogo Santo, nel cospetto del Signore, e quando n'uscirà: aciochè non muoia.

36 Fa' ancora una lama d'oro puro, e scolpisci sopra essa, a lavoro d'intagli di suggello, LA SANTITA DEL SIGNORE.

37 E metti quella piastra in su una bendella di violato, sì che sia sopra la Benda, in su la parte an-

teriore d'essa.

38 E sia in su la fronte d'Aaron : aciochè Aaron porti l'iniquità delle sante offerte, le quali i figliuoli d'Israel avranno consagrate in tutte l'offerte ch'essi consagrano: e sia in su la fronte d'esso del continuo, per rendergli grati nel co-spetto del Signore.

39 Fa' ancora la Tonica di fin lino, trapunta : fa' parimente la Benda di fin lino : e fa' la Cintura

di lavoro di ricamatore.

40 Fa' ancora a' figliuoli d'Aaron, delle toniche, e delle cinture, e delle micrie, a gioria, ed orna-

41 E vesti di questi vestimenti Aaron, tuo fratello, ed i suoi figliuoli: ed ungigli, e consagragli, e santificagli, aciochè m'esercitino il sacerdozio.

42 Fa' loro ancora delle calze line. per coprir la carne delle vergogne: giungano quelle calze da' lombi fino al disotto delle cosce.

43 Ed abbianle Aaron, ed i suoi figliuoli, addosso, quando entre-ranno nel Tabernacolo della convenenza: overo quando s'accoste-ranno all' Altare, per fare il servi-gio nel luogo Santo: aciochè non portino pena d'iniquità, e non muoiano. *Questo è* uno statuto muoiano. perpetuo per lui, e per la sua progenie dopo lui.

CAP. XXIX.

OUESTO & quello che tu farai E QUESTO è quello che tu faraz loro per consagrargil, aciochè m'esercitino il sacerdozio. Prendi un giovenco, e due montoni, senza diferto.

2 E de' pani azzimi, e delle focacce assime, intrise con olio: e delle schiacciate assime, unte con olio : fa' quelle cose di fior di farina di frumento.

3 E mettile in un paniere, e presentale in esso paniere, col gioven-

co, e co' due montoni.

4 E fa' accostare Aaron, ed i suoi figliuoli, all' entrata del Tabernacolo della convenenza: e lavagti

con acqua-

5 Poi prendi que vestimenti. fa vestire ad Aaron la Tonica, e'l Manto dell' Efod, e l'Efod, ed il Pettorale: e cingilo al fregio lavorato dell' Efod.

6 Poi mettigli in sul capo Benda, e sopra la Benda metti 'l

sacro Diadema.

7 E piglia dell' olio dell' Unzione, e spandialielo in sul capo, ed ungilo.

8 Poi fa' accostare i suoi figliuoli.

e fa' lor vestire le toniche

9 E cingi Aaron, ed i suoi figliuoli con le cinture : ed allaccia loro le mitrie : e sia loro il sacerdozio per istatuto perpetuo. Così consagra Aaron, ed i suoi figliuoli.

10 Poi fa' accostar quel giovenco

davanti al Tabernacolo della convenenza, e posino Aaron, ed i suoi figliuoli le mani sopra'l capo del

glovenco.

11 Poi ecanna il giovenco davanti al Signore, all' entrata del Taber-nacolo della convenenza.

12 E piglia del sangue del giovenco, e col dito mettine sopra le

corna dell' Altare, pei spandi tutto'i sangue appiè dell' Altare. 13 Prendi ancora tutto i grasso che copre l'interiora, e la rete, ch'é sopra'i fegato, ed i due arnioni, col grasso ch'é sopra essi : e, bruciando quelle cose, fanne profumo sopra l'Altare.

14 Ma brucia col fuoco, fuor del campo, la carne, la pelle, e lo sterco del giovenco : egli è sacrifi-

cio per lo peccato. 15 Poi piglia uno de' montoni : e posino Aaron, ed i suoi figliuoli, le mani sopra'l capo del montone. 16 Poi scanna il montone, e pren-

dine il sangue, e spargilo sopra l'Altare, attorno attorno.

17 Poi taglia il montone a penti, e lava le sue interiora, ed i suoi piedi, e mettigli sopra i pezzi, e sopra'i capo d'esso.

18 E, bruciando il montone tutto intiero, fanne profumo sopra l'Alintero, mine proteino sopra l'Ai-tare: egli è un' olocausto al Si-gnore, egli è un' odor soave, una offerta fatta col fuoco al Signore.

19 Poi prendi l'altro montone: e posino Aaron, ed i suoi figliuoli, le

mani sopra'l capo del montone. 20 Poi scanna il montone, e piglia del suo sangue, e mettilo in sul tenerume dell' orrecchia destra, d'Aaron, e de suoi figliuoli, ed in sul dito grosso della lor man destra, ed in sul dito grosso del lor piè destro: poi spargi il sangue sopra l'Altare, attorno attorno.

21 Prendi oltra ciò del sangue che

### ESODO, XXIX. XXX.

annà sopra l'Altare, e dell' olio gamento del peccato, per consa-dell' Unitone, e sprussane Aaron, ed i suoi vestimenti: e parimente imangine alcuno straniere: concioi suoi figliuoli, ed i lor vestimenti. Così sara consagrato egli, ed i suoi vestimenti : e parimente i suoi fi-

gliuoli, ed i lor vestimenti, con lui. 22 Poi piglia del montone il grasso, e la coda, e'l grasso che copre l'interiora, e la rete del fegato, ed i due arnioni, e'l grasso ch'é sopra essi, e la spalla destra : perciochè egli è il montone delle consagrazioni.

23 Prendi ancora dal paniere degli simi, che sarà davanti al Signore. una fetta di pane, ed una focaccia intrisa nell'ollo, ed una schiacciata. 24 E metti tutte coteste cose sopra le palme delle mani d'Aaron, e sopra le palme delle mani de suoi

figliuoli, e falle dimenare come offerta dimenatadavanti al Signore. 25 Poi prendi quelle cose dalle lor mani: e bruciandole sopra l'Al-tare, fanne profumo sopra l'Olo-causto, per odor soave davanti al Signore. Quest' è un' offerta fatta col fuoco al Signore.

26 Prendi ancora il petto del mon-tone delle consegrazioni, ch'è per Aaron: e fallo dimenare davanti al Signore per offerta dimenata. E quello sia per tua parte.

7 Così santifica il petto d'offerta dimenata, e la spalla d'offerta ele-vata, che sarà stata dimenata, ed elevata, del montone delle consa-grazioni, e di ciò ch'è stato offerto per Aaron, e per li suoi figliuoli.

28 E quello, per istatuto perpetuo, appartenga ad Aaron, ed a' suoi figliuoli, e prendasi da figliuoli d'i-srael: conciosiacosache sia una offerta elevata: or l'offerte elevata a prenderanno da figliuoli d'Israel de lor sacrificij da render grasie: le loro offerte elevate apparterranno al Signore.

29 Ed i vestimenti sacri, che sono per Aaron, saranno per li suoi figliuoli dopo lui, per essere unti, e consagrati, in essi.

30 Vestagli per sette giorni il Sa-cerdote che sarà in luogo d'esso, d'infra i suoi figliuoli : il quale en-trerà nel Tabernacolo della convenenza, per fare il servigio nel luogo Santo.

31 Poi prendi il montone delle consagrazioni, e cuoci la sua carne

in luogo santo.

32 E mangino Aaron, ed i suoi figliuoli, all'entrata del Taberna-colo della convenenza, la carne del montone, e'l pane che sard in quel paniere.
33 Mangino, dico, quelle cose,

con le quali sarà stato fatto il pur-

siacosachè rieno cosa santa.

34 E se pur vi rimarra della carne delle consagrazioni, e di quel pane, fino alla mattina, brucia col fuoco quello che ne sarà rimaso, e non si

mangi: perciochè è cosa santa. 35 Fa' adunque ad Aaron, ed a' suoi figliuoli, interamente come io t'ho comandato : consagragli per

lo spazio di sette giorni.

36 E sacrifica un giovenco per lo peccato, per giorno, per li purga-menti del peccato: e fa sacrificio per lo peccato per l'Altare, quando tu faral il purgamento per esso: ed

ungilo, per consagrario.

37 Fa' il purgamento per l'Altare
per sette giorni: e così consagralo, e sia l'Altare una cosa santissima : tutto quello che toccherà l'Altare

a sacro. 38 Or questo è quello che tu sa-

crificherai sopra l'Altare : cioc. due agnelli d'un' anno per giorno, del continuo.

39 Sacrificane uno la mattina, e l'altro fra i due vespri

l'aitro fra i due vespri.

40 Con la decima parte d'un' Ens di fior di farina, stemperata con la quarta parte d'un' Hin d'ollo ver-gine, ed un' offerta da spandere, d'una quarta parte d'un' Hin di vino, per l'uno degli agnelli.

41 E sacrifica l'altro agnello fra i

due vespri, facendo con esso la medesima offerta, e spargimento, come con quel della mattina: per soave odore, per offerta fatta per fuoco al Signore.

42 Sia questo un' olocausto continuo, per le vostre generazioni, e facciasi all' entrata del Tabernacolo della convenenza, davanti al Signore, dove io mi ritroverò con

vol, per parlar quivi a te.
43 lo adunque mi ritroverò quivi
co' figliuoli d'Istael, ed Israel sarà santificato per la mia gloria.

44 lo santificherò ancora il Ta-

bernacolo della convenenza, e l'Altare: santificherò parimente Aaron, ed i suoi figliuoli, aciochè m'esercitino il sacerdozio.
45 Ed abiterò nel mezzo de' fi-

gliuoli d'Israel, e sarò loro Dio.

46 Ed essi conosceranno ch'io sono il Signore Iddio loro, che gli ho tratti fuor del paese d'Egitto, per abitar nel mezzo di loro. Io sono il Signore Iddio loro.

CAP. XXX.

'A' ancora un' Altare da fare i profumi: fallo di legno di Sittim.

2 Sia quadro, di lunghessa d'un cubito, e di larghessa d'un cubito: e sia la sua altessa di due cubiti: sieno le sue corna tirate d'esso.

3 E coprilo d'oro puro, il suo coperchio, i suoi lati d'intorno, e le sue corna: e fagli una corona d'oro

attorno attorno.

4 Fagli ancora due anelli d'oro disotto a quella sua corona, a' due suoi cantoni : fagli da due de suoi lati: e sieno per mettervi dentro le stanghe, per portar l'Altare con

5 E fa' le stanghe di legno di Sit-

tim, e coprile d'oro.
6 E metti quell' Altare davanti alla Cortina, che sard dirimpetto all'Arca della Testimonianza, da-vanti al Coperchio che sard sopra la Testimonianza, dove io mi ritroverò teco.

' E faccia Aaron profumo d'aromati sopra esso: faccia quel pro-fumo ogni mattina, quando egli

avra acconce le lampane.

8 E faccia Aaron quel medesimo profumo quando avrà accese le lampane fra i due vespri. Sia que-sto un profumo continuo davanti

al Signore, per le vostre età.

9 Non offerite sopra esso alcun
profumo strano, ne olocausto, ne
offerta: e non ispandete alcuno

spargimento sopra esso. 10 E faccia Aaron, una volta l'anno, purgamento de peccati sopra le corna d'esso: faccia quel purgamento una volta l'anno, per le vostre età, sopra esso, col sangue del sacrificio de' purgamenti, fatto per lo peccato. Questo Altare sia una cosa santissima al Signore.

11 Il Signore parlò ancora a Moisè:

dicendo.

12 Quando tu farai la rassegna de' figliuoli d'Israel, di coloro d'infra essi che deono essere annovo rati: dia ciascuno al Signore il riscatto dell' anima sua, quando saranno annoverati: aciochè non venga sopra essi alcuna piaga, mentre saranno annoverati.

13 Essi daranno questo : chiunque passa fra gli annoverati, dard un mezzo siclo, a siclo di Santuario, il quale è di venti oboli, per offerta

al Signore. 14 Chiunque passa fra gli annoverati, d'età da vent' anni in su. dara quell' offerta al Signore.

15 Il ricco non darà più, nè l povero meno d'un messo sicio, in questa offerta al Signore, per lo riscatto dell' anime vostre.

16 E piglia que' danari de' riscatti da figliuoli d'Israel, ed impiegagli nell' opera dei Tabernacolo della 80

convenenza: e sieno per ricordan-za per il figliuoli d'Israel, nel co-spetto del Signore, per fare il riscatto dell' anime vostre.

17 Il Signore parlò ancora a Moi-

sè : dicendo, 18 Fa' oltr'a ciò una Conca di rame, col suo piè di rame, per la-vare: e ponila fra'l Tabernacolo della convenenza, e l'Altare: e mettivi dentro dell' acqua.

19 E lavinsene Aaron, ed i suoi

figlinoli, le mani, ed i piedi. 20 Quando entreranno nel Taber-nacolo della . convenenza, overo quando s'accosteranno all' Altare, per fare il servigio divino, per fare bruciare alcuna offerta fatta col fuoco al Signore, lavinsi con acqua, aciochè non muoiano.

21 E lavinsi le mani, ed i piedi. acioche non muoiano. Sia loro questo uno statuto perpetuo: ad Aaron, dico, ed a' suoi figliuoli, per

le loro età 22 Il Signore parlò ancora a Moi-

sè : dicendo, 23 Prenditi degli aromati eccel-

lenti, della mirra schietta il peso di cinquecento sicli, del cinamomo odoroso, la metà, cioc dugencinquanta, e della canna odorosa, parimente dugencinquanta:
24 E della cassia cinquecento si-

ch, a siclo di Santuario : ed un' Hin

d'olio d'uliva.

25 E fanne l'olio per la sacra Unzione, un' unguento composto per arte d'unguentaro. Questo sia l'oo della sacra Unzione

26 Ungi con esso il Tabernacolo iella convenenza, e l'Arca della

Testimonianea:

27 E la Tavola, e tutti i suoi trumenti: e'i Candelliere, e tutti i suoi strumenti : e l'Altar de' profumi :

28 E l'Altar degli olocausti, e tutti i suoi strumenti : e la Conca,

e'i suo piè. 29 Così consagrerai quelle cose, e saranno cose santissime: tutto quello che le toccherà sia sacro.

30 Ungi parimente Aaron, ed i suoi figliuoli, e consagragii, acio-chè m'esercitino il sacerdosio.

al E paris a' figliudi d'Israel : dicendo, Quest'ollo mi sara un'olio di sacra Unzione, per le vostre età.

32 Non ungasene la carne d'alcun' uomo, e non ne fate alcun simigliante, secondo la sua com-posizione: egli è cosa santa: siavi

cosa santa. 33 Chi ne comporrà del simigliante, overo chi ne mettera sopra alcuna persona strana, sia riciso da' suoi popoli.

# ESODO, XXX. XXXI. XXXII.

Storace liquida, Unghia odorosa, e Galbano, ed incenso puro: ciaacuno aromato a parte a peso uguale

35 E fanne un profumo, una comosizione aromatica fatta per arte di profumiere, confettata, pura,

e santa.

36 E d'essa stritolane alquanto minuto minuto, e mettilo davanti alla Testimonianza, nel Tabernacolo della convenenza, dove io mi troverò teco. Siavi questo profumo una cosa santissima.

37 E non fatevi alcun profumo di composizione simigliante a quello che tu avrai fatto. Siati caso una cosa sacra al Signore.

38 Chi ne fara del simigliante, per odorario, sia riciso da' suol popoli

CAP. XXXL

TL Signore parlò ancora a Moisè: dicendo,

2 Vedi, io ho chiamato per nome Besaleei, figliuol d'Uri, figliuol d'Hur, della tribù di Giuda. 3 E l'ho ripieno dello spirito di

Dio, in industria, ed in ingegno, ed in sapere, ed in ogni artificio. 4 Per far disegni da lavorare in

oro, ed in argento, ed in rame. 5 Ed in arte di pietre da legare, ed in arte di lavorar di legno, in

qualunque lavorio.

6 Ed ecco, io gli ho aggiunto Oholiab, figliuol d'Ahisamac, della tribù di Dan. Io ho oltra ciò messa industria nell' animo d'ogni uomo industrioso, aciochè facciano tutte le cose ch'io t'ho comandata.

7 Il Tabernacolo della convenenza, e l'Arca per la Testimonianza, e'l Coperchio che ha da esser sopra essa, e tutti gli arredi del Taber-

8 E la Tavola, ed i suoi strumenti : e'i Candelliere puro, e tutti i suoi strumenti: e l'Altar de' profumi. 9 E l'Altar degli olocausti, e tutti i suoi strumenti: e la Conca, e'l

suo piede. 10 Ed i vestimenti del servigio divino, ed i vestimenti sacri del Sacerdote Aaron, ed i vestimenti de'suoi figliuoli, per esercitare il

sacerdozio.

11 E l'olio dell' Unzione, e'l pro-fumo degli aromati per lo San-tuario. Facciano interamente come io t'ho comandato.

12 Il Signore parlò ancora a Moiaè: dicendo,

13 E tu, parla a' figliuoli d'Israel : dicendo, Tuttavia osservate i mici

34 Il Signore disse oltra ciò a | Sabati: perciochè il Sabato è un Moisè, Prenditi degli aromati, segnale fra me e voi, per le vostre eta: aciochè voi conosciate ch'io sono il Signore che vi santifico.

14 Osservate adunque il Sabato: perciochè egli v' è un giorno santo : chiunque lo profanera del tutto sia fatto morire: perciochè qualunque persona fara in esso alcun lavoro, sarà ricisa d'infra i suoi

popoli.

15 Lavorisi sei giorni, ma al set-timo giorno è il Sabato del riposo, giorne sacro al Signore: chiunoue fara lavoro alcuno nel giorno del Sabato del tutto sia fatto morire. 16 Osservino adunque i Agliuoli

d'Itrael il Sabato, per celebrario per le loro età, per patto perpetuo. 17 Esso è un segnale perpetuo fra me, ed i figliuoli d'Israel: con-ciosiacosachè i Signore abbia in sei giorni fatto il cielo, e la terra: e nel settimo giorno cesso, e si

riposò. 18 E, dopo che'l Signore ebbe finito di parlar con Moisè in sul monte di Sinai, egli gii diede le due Tavole della Testimoniansa. tavole di pietra, acritte col dito di Dio.

CAP. XXXII.

R il popolo, veggendo che Moise tardava a scender dal monte, s'adunò appresso ad Aaron, e gil disse, Levati, facci degi' id che vadano davanti a noi : percio-chè, quant' è a quell' uomo Moisè, che ci ha condotti fuor del pas d'Egitto, noi non sappiamo che ne sia stato.

2 Ed Aaron diese loro, Spiccate i pendenti d'oro che sono all'orec-chie delle vostre mogli, de vostri figliuoli, e delle vostre figliuole: e

portatemegii.
3 E tutto i popolo si spiccò i pendenti d'oro ch'avea agli orecchi: e gli portò ad Aaron.

4 Ed egli gli prese dalle lor mani: e, dopo aver fatto il modello con lo scarpello, ne fece un vitello di getto. E gl' Israeliti dissero: O Israel, questi sono i tuoi dij, che t'hanno tratto fuor del paese

d'Egitto.
5 Ed Aaron, veggendo questo, edificò un' altare davanti ad esso: e fece fare una grida: dicendo, Domane sard festa solenne al Si-

gnore.
6 E la mattina seguente, i figliuo-

li d'Israel si levarono a buon' ora, e sacrificarono olocausti, ed offerescrifici da render grazie:
e'l popolo s'assettò per mangiare,
e per bere: poi si levò per sollazzare.

E 3

7 E'i Signore disse a Moisè, Va', scendi giù : perciochè il tuo popolo, che tu hai tratto fuor del paese d'Egitto, s'è corrotto.

8 Essi si son tosto stornati dalla via ch'io avea lor comandata: essi s'hanno fatto un vitello di getto. e l'hanno adorato, e gli hanno sa-crificato, ed hanno detto: Questi, o Israel, sono i tuoi dij, che t'hanno tratto fuor del paese d'Egitto. 9 Il Signore disse ancora a Moisè,

Io ho riguardato questo popolo, ed ecco egli è un popolo di collo

duro.

10 Ora dunque, lasciami fare, e l'ira mia s'accenderà contr' a loro, ed io gli consumerò : ed io ti farò

diventare una gran nazione. 11 Ma Moisè supplicò al Signore Iddio suo, e disse, Perchè s'accenderebbe, o Signore, l'ira tua contr'al tuo popolo, che tu hai tratto fuor del paese d'Egitto con gran forza, e con possente mano

12 Perchè direbbero gli Egizij, Egli gli ha tratti fuori per male, per fargli morir su per que' monti, e per consumargli d'in su la terra : racqueta il tuo cruccio acceso, e pentiti di questo male inverso'i tuo

popolo.

13 Ricordati d'Abraham, d'Isaac, e d'Israel, tuoi servitori, a' quali tu giurasti per te stesso : ed a' quali dicesti, lo multiplicherò la vostra progenie, come le stelle del cielo : e darò alla vostra progenie tutto questo paese, del quale io ho parlato, aciochè lo possegga in per-

14 E'i Signore si pentì del male ch'avea detto di fare al suo popolo. 15 E Moisè, rivoltosi, scese dal monte, avendo in mano le due Tavole della Testimonianza, ta-vole scritte da' due lati, di quà e

16 E le Tavole erano lavoro di Dio, e la scrittura era scrittura di Dio, intagliata sopra le Tavole.

17 Or Iosuè udi il romor del po-

olo, mentre gridava: e disse a Moisè. E' v'e un grido di battaglia

nel campo.

18 E Moise disse, Questo non e punto grido di vittoriosi, nè grido di vinti : lo odo un suono di canto.

19 E, come egli fu vicino al camo, vide quel vitello, e le danze. l'ira sua s'accese, ed egli gittò le Tavole dalle sue mani, è le spezzò

appie del monte. 20 Poi prese il vitello, che i fi-gliuoli d'Israel aveano fatto, e lo bruciò col fuoco, e lo tritò, fin che fu ridotto in polvere: e sparse quella polvere sopra dell' acqua, e fece bere quell' acqua a' figlissoli

21 E Moisè disse ad Aaron, Che t'ha fatto questo popolo, che tu gli hai tratto addosso un gran pec-

22 Ed Aaron disse, Non accendasi l'ira del mio signore : tu conoeci questo popolo, come egli è dato al

23 Essi mi dissero, Facci degl'iddii che vadano davanti a noi : perciochè, quant' è a quell' uomo Moisè, che ci ha tratti fuor del paese d'Egitto, noi non sappiamo che ne sia stato.

24 Ed io dissi loro, Chi ha dell' oro? spiccatevelo d'addosso. Ed essi mi edero quell' oro, ed io lo misi nel

fuoco, e n'è uscito questo vitello. 25 E Moisè, veggendo che'l po-polo era spogliato: (conclofosse-cosach' Aaron l'avesse spogliato, per essere in vituperio appo I suoi nalitori.)

26 Si fermò alla porta del campo, e disse, Chi è qui per lo Signore ? venera a me. È tutti i figliuoli di

Levi s'adunarono appresso a lui.

27 Ed egli disse loro, Così ha
detto il Signore Iddio d'Israel, Ciascun di voi metta la sua spada al fianco: e passate, e ripassate per lo campo, da una porta all' al-tra, ed uccidete ciascuno il suo fratello. il suo amico, e'l suo pros-

simo parente. 28 Ed i figliuoli di Levi fecero se condo la parola di Moisè : ed in quel giorno caddero morti del popolo

intorno a tremila uomini.

29 Or Moisè avea lor detto, Consagratevi oggi al Signore: anzi ciascuno si consagri nel suo propio figliuolo, e nel suo fratello: e ciò affin d'attrarre oggi benedizione

sopra vol.
30 E'l giorno seguente, Moisè disse al popolo, Voi avete commesso un gran peccato: ma ora lo salirò al Signore: forse farò lo che vi sia perdonato il vostro pec-

cato. 31 Moise dunque ritornò al Si-gnore: e disse, Deh, Signore: questo popolo ha commesso un ran peccato, facendosi degl'iddij

32 Ma ora, rimetti loro il lor peccato: se non, cancellami ora dal tuo Libro che tu hai scritto.

33 E'l Signore disse a Moise, Io cancellero dal mio Libro colui c'a-

vrà peccato contr' a me. 34 Or va' al presente, conduci il popolo al luogo del quale t'ho parlato: ecco, un mio Angelo andra davanti a te: ed al giorno della mia visitazione, io gli punirò del lor peccato.

35 E'i Signore percosse il popolo, perciochè avea fatto'i vitello, ch'Aaron avea fabbricato.

#### CAP. XXXIII.

L Signore adunque disse a Moisè. Va', sali di qui, col popolo che tu hai tratto fuor del paese d'Egit-to, verso'l paese, del quale io ho giurato ad Abraham, ad Isaac, ed lacob : dicendo. lo lo darò alla tua progenie.

2 Ed io manderò davanti a te un Angelo, e caccerò i Cananci, gli Amorrei, gl'Hittei, i Ferezei, gl'Hiv-

vei, ed i lebusei. 3 Ed esso ti condurrà in un paes stiliante latte, e mele: perclochè io non salirò nel mezzo di te: conciosiacosachè tu sij un popolo di collo duro: che talora io non ti consumi per lo camino.

4 E'l popolo, avendo udita questa dolorosa parola, ne fece curdoglio : e niuno si mise addosso i suoi or-

namenti.

- 5 Perciochè il Signore avea detto a Moisè, Di a' figliuoli d'Israel, Voi siete un popolo di collo duro: in un momento, se salgo nel mezso di te, io t'avrò consumato: ora dunque, levati d'addosso i tuoi ornamenti, ed io saprò quello ch'avrò
- 6 Ed i figliuoli d'Israel si trassero i loro ornamenti, dalla montagna

d'Horeb.

7 E Moisè prese il Padiglione, e se lo tese fuor del campo, lungi da so: e lo nominò, Il Tabernacolo della convenenza : e chiunque cercava il Signore usciva fuori al Tabernacolo della convenenza,

ch' era fuor del campo.

8 Or, quando Moise usci verso'i Padiglione, tutto'l popolo si levò, e ciascuno si fermò all'entrata del suo padiglione, e riguardò dietro a Moisè, fin che fosse entrato nel Padiglione.

9 Ed avvenne, come Moisè entrava nel Tabernacolo, la colonna della nuvola s'abbassò, e si fermò all'entrata del Tabernacolo, e par-

lò con Moisè.

ij

10 E tutto'l popolo, veggendo la colonna della nuvola fermarsi all' entrata del Tabernacolo, si levò, ed adorò, ciascuno all' en-

trata del suo padiglione.

11 Or, il Signore partava a Moisè a faccia, come un uomo parta al suo compagno. Poi Moisé tornò nel campo: ma Iosuè, fi-ginol di Nun, ministro di Molsè, nomo giovane, non si partì di den-

tro al Tabernacolo.

12 E Moisè disse al Signore, Vedi, tu mi dici. Mena fuori questo nopolo: e tu non m'hai fatto conoscere chi tu manderai meco : e pur tu m'hai detto. Io t'ho conosciuto per nome, ed anche tu hai trovata grazia davanti agli occhi mici.

13 Ora dunque, se pure ho trovata grazia davanti agli occhi tuoi, fammi, ti prego, conoscere la tua via, e fa' ch'io ti conosca : aciochè io trovi grazia davanti agli occhi tuoi : e riguarda che questa nazione è tuo

popolo.

14 E'l Signore disse, La mia faccia andrà, ed lo ti darò riposo.

15 Moise adunque avendo detto al

Signore, Se la tua faccia non va

con noi, non farci partir di qui. 16 Ed a che si conoscerà egli ora ch'io, e'i tuo popolo abbiamo trovata grazia davanti agli occhi tuoi ? non sard egli quando tu andrai con noi ? onde lo, e'l tuo popolo, sare-mo renduti ammirabili sopra qualunque popolo che sia sopra la terra. 17 Il Signore gli diese, Io farò an-

cora questo che tu dici : conclosi cosachè tu abbi trovata grazia da vanti agli occhi miel e chilo t'abbia conosciuto per nome.

18 E Moise disse al Signore, Deb.

fammi veder la tua gioria. 19 E'l Signore gli disse, Io farò passare davanti a te tutta la mia bellezza, e griderò il Nome del Signore davanti a te: e farò grazia a chi vorrò far grazia, ed avrò pietà di chi vorrò ăver pietà.

20 Ma gli disse, Tu non puol veder la mia faccia : perciochè l'uomo

non mi può vedere, e vivere. 21 Poi gli disse, Ecco un luogo appresso di me : fermati adunque

sopra quel sasso. 22 E, quando la mia gioria pas serà, io ti metterò nella buca del sasso, e ti coprirò con la mia mano, fin ch'io sia passato.

23 Poi rimoverò la mia mano, e tu mi vedrai di dietro : ma la mis faccia non si può vedere.

#### CAP. XXXIV.

L Signore disse a Moise, Tagliati due tavole di pietra, simili alle primiere: ed io scriverò in su quelle tavole le parole ch'erano in su le primiere, che tu spezzasti.

2 E sij presto domattina, e sali la mattina in sul monte di Sinai, e presentati quivi davanti a me, in su la sommità dei monte.

3 E non salga teco alcuno, nè anche si vegga alcuno in tutto I monte, nè anche pasturi alcun bestiame, minuto o grosso, dirin-

contr' a questo monte.

Moise adunque tagliò due tavole di pietra, simili alle primiere : e si levò la mattina seguente a buon'ora. e salì in sul monte di Sinai: come il Signore gli avea comandato: e prese in mano quelle due tavole di pietra.

5 E'l Signore scese nella nuvola, e si fermò quivi con lui, e gridò il

Nome del Signore.

6 Il Signore adunque passò davanti a lui, e grido, Il Signore, il Signore, l'Iddio pietoso, e miseri-cordioso, lento all'ira, e grande in

benignità, e verità.

7 Ch' osserva la benignità in mille generazioni: che perdona l'iniqui-tà, il misfatto, e'l peccato: il quale altres) non assolve punto il colpevole: anzi fa punizione dell' iniquità de' padri sopra i figliuoli, e sopra i figliuoli de' figliuoli, fino alla terza, ed alla quarta generazione. 8 E Moisè subito s'inchinò a terra,

ed adorò.

9 E disse, Deh. Signore: se io ho trovata grazia davanti agli occhi tuoi, venga ora il Signore nel mezso di noi: questo popolo è vera-mente un popolo di collo duro: ma tu, perdonaci le nostre iniquità, el nostro peccato, e possedici.

10 E'l Signore disse, Ecco, io fo patto nel cospetto di tutto'i tuo popolo: io farò maraviglie, quali non furono mai create in tutta la terra, nè fra alcuna nazione: e futto'i popolo, nel mezzo del quale tu sei, vedra l'opera del Signore: conclosiacosache quello ch' lo farò teco sia cosa tremenda.

11 Osserva quello ch'oggi ti co-mando. Ecco, io scaccerò d'innanzi a te gli Amorrei, ed i Cananei, e gl'Hittei, ed i Feresei, e gl'Hivvei.

ed i Iebusei

12 Guardati che tu non facci lega con gli abitanti del paese, nel qual tu entrerai : che talora essi non ti sieno in laccio nel mezzo di te.

13 Anzi disfate i loro altari, spezzate le loro statue, e tagliate i

lor boschi

14 Perciochè tu non hai da adorare altro dio: conclosiacosachè'l nome del Signore sia Il Geloso:

ii è un Dio geloso.

15 Guardati dunque che tu non facci lega con gli abitanti di quel pacse: che talora, quando essi fornicheranno dietro a' lor dij, e sacrificheranno loro, non ti chiamino, e tu non mangi de' lor sa-crificij.

-16 E non prendi delle lor figliuole per li tuoi figuion: e con lornicando dietro a' lor dij, non facciano parimente fornicare i tuoi figliuoli dietro agl' iddij loro. 17 Non farti alcun dio di getto.

18 Osserva la festa solenne degli

Azzimi : mangia azzimi sette gior-ni, come io t'ho comandato, nel tempo ordinato del mese d'Abib: conciosiacosachè nel mese d'Abib tu sli uscito d'Egitto.

19 Tutto quello ch' apre la matrice è mio: e di tutto'i tuo bestiame sarà fatta offerta per ricor-

danza: cioc, de' primi parti del tuo minuto e del tuo grosso bestiame. 20 Ma riscatta con un' agnello, o con un capretto, il primogenito dell'asino: e se pur tu non lo ri-scatti, fiaccagli il collo: riscatta ogni primogenito d'infra i tuoi fi-gliuoli: e non comparisca alcuno davanti a me voto.

21 Lavora sei giorni, e riposati al settimo giorno: riposati eziandio nel tempo dell' arare, e del mietere.

22 Celebra ancora la festa solenne delle Settimane, ch'è la festa delle primizie della mietitura del grano: e parimente la festa solenne della ricolta de' frutti, all'uscita dell'anno. 23 Tre volte l'anno comparisca

ogni maschio tuo davanti alla faccia del Signore, dell' Eterno Si-

gnore Iddio d'Israel.

24 Perciochè lo scaccerò le genti d'innanzi a te, ed allargherò i tuoi confini: e quando tu salirai per comparir davanti alla faccia del Signore Iddio tuo, tre volte l'anno, niuno sarà mosso da cupidità per

assalire il tuo paese. 25 Scannando il mio sacrificio, non ispandere il sangue d'esso con pan lievitato : e non sia il sacrificio della festa della Pasqua guardato

la notte infino alla mattina 26 Porta nella Casa del Signore Iddio tuo le primizie de primi frutti della tua terra. Non cuocere il

capretto nel latte di sua madre 27 Poi 'l Signore disse a Moisè. Scrivi queste parole: perciochè su queste parole io ho fatto patto teco,

e con Israel.

28 E Moisé stette quivi col Signore quaranta giorni, e quaranta notti, senza mangiar pane, nè bere acqua: e'l Signore scrisse sopra quelle tavole le parole del patto, le

dieci parole.

29 Or, quando Moisè scese dal monte di Sinal, avendo le due Tavole della Testimonianza in mano, mentre scendeva dal monte, egli non sapeva che la pelle dei suo viso era divenuta risplendente, mentre egli parlava col Signore.

30 Ed Aaron, e tutti i figlinoli d'israel, riguardarono Moise: ed

### ESODO, XXXIV. XXXV.

ecco, la pelle del suo viso risplendeva: onde temettero d'accostarai lui

31 Ma Moisè gli chiamò: ed Aa-ron, e tutti i principali ritornarono a lui alla Raunanza: e Moisè

pariò loro.

32 E. dopo questo, tutti i figliuoli d'Israel s'accostarono, ed egli comandò loro tutte le cose, che'l ignore gli avea dette nel monte

33 E quando ebbe finito di parlar con loro, egli si mise un velo in

sul viso.

34 E quando Moisè veniva da-vanti alla faccia del Signore, per parlar con lui, al toglieva il velo, fin ch' uscisse fuori: poi, come era uscito, diceva a' figliuoli d'Israel

ciò che gli era comandato. 35 Ed i figliuoli d'Israel, riguardando la faccia di Moisè, vedevano che la pelle del suo viso risplen-deva. Poi egli si rimetteva il velo in sul viso, fin ch' entrasse a par-

lar col Signore.

CAP. XXXV.

OISE adunque adunò tutta M la raunanza de' figliuoli d'Israel: e disse loro, Queste son le cose che'l Signore ha comandate che si facciano:

2 Lavorisi sei giorni, ed al settimo giorno siavi giorno santo, il Riposo del Sabato consagrato al Signore: chiunque farà in esso

opera alcuna sia fatto morire. 3 Non accendete fuoco in alcuna delle vostre stanze nel giorno del

Poi Moisè disse a tutta la raunanza de' figliuoli d'Israel, Questo e quello che'l Signore ha coman-

dato,
5 Pigliate di quello ch'avete appo
6 Grande di Gra voi, da fare un' offerta al Signore: chiunque sarà d'animo volenteroso, porti quell' offerta al Signore:
oro, ed argento, e rame,
6 E violato, e porpora, e scarlatto, e fin lino, e pel di capra,
7 E pelli di montone tinte in

rosso, e pelli di tasso, e legno di

8 Ed olio per la lumiera, ed aromati per l'olio dell' Unzione, e per lo profumo degli aromati,

9 E pietre onichine, e pietre da legare, per l'Efod, e per lo Pet-

10 E tutti gli uomini industriosi che son fra voi vengano, e facciano tutto quello che'l Signore ha co-

11 Il Tabernacolo, la sua Tenda, la sua coverta, i suoi graffi, le sue

assi, le sue sharre, le sue colonne. ed i suoi piedistalli :

12 L'Arca, e le sue stanghe: il Coperchio, e la Cortina da tender davanti :

13 La Tavola, e le sue stanghe, tutti i suoi strumenti ; e'l Pane del

cospetto :

14 E'l Candelliere della lumiera. ed i suoi strumenti, e le sue lam-

pane, e l'olio per la lumiera; 15 E l'Altar de profumi, e le sue stanghe; l'olio dell' Unsione, e'l profumo degli aromati, e'l Tappeto dell' entrata, per l'entrata del Tabernacolo;

16 L'Altar degli olocausti, e la sua Grata di rame, e le sue sbarre, e tutti i suoi strumenti; la Conca.

e'l suo piede;

17 Le cortine del Cortile, le sue colonne, cd i suoi piedistalli; e'i Tappeto dell' entrata del Cortile :

18 I piuoli del Tabernacolo, ed i piuoli del Cortile, e le lor corde; 19 I vestimenti dei servigio, da fare il servigio nel Luogo santo: i vestimenti sacri del Sacerdote Aaron, ed i vestimenti de' suoi fi-

gliuoli, per esercitare il sacerdosio. 20 Allora tutta la raunanza de figliuoli d'Israel si partì dal corpetto di Moisè.

21 E tutti coloro il cui cuore ali sospinse, e'i cui spirito gli mos volenterosamente, vennero, e portarono l'offerta del Signore, per l'opera del Tabernacolo della convenensa, e per ogniservigio d'esso, e per li vestimenti sacri. 22 E tutte le persone di cuor vo-

uomini. lenteroso vennero, donne: e portarono fibble, e mo-nii, ed anella, e fermagli: ogni sorte d'arredi d'oro: oltra tutti coloro ch'offersero al Signore offerta

d'oro. 23 Ed ogni uomo, appo cui si trovò violato, o porpora, o scar-latto, o fin lino, o pel di capra, o pelli di montone tinte in rosso, o

pelli di tasso, ne portò. 24 Chiunque potè offerire offerta d'argento, e di rame, ne portò per l'offerta del Signore: parimente clascuno, appo cui si trovò legno di Sittim, per qualunque opera del lavorio, ne portò.

25 E tutte le donne industrices filarono con le lor mani, e portarono il filato del violato, e della porpora, e dello scariatto, e del

26 Tutte le donne ancora, il cui cuore le sospinse ad adoperare con industria, filarono il pel di

27 Ed i principali del popolo po

## ESODO, XXXV. XXXVI.

tarono pietre onichine, e pietre da l legare, per l'Efod, e per lo Pet-

28 Ed aromati, ed olio, per la lumiera, e per l'olio dell' Unzione. e per lo profumo degli aromati. 29 Così tutti coloro d'infra i fi-

gliuoli d'Israel, così uomini come onne, il cui cuore gli mosse volenterosamente a portar ciò che faceva bisogno per tutto'l lavorio, che'l Signore avea comandato per

Moisè che si facesse, portarono offerte volontarie al Signore.

30 E Moisè disse a' figliuoli d'Istrael, Vedete, il Signore ha chiamato per nome Besaleel, figliuol d'Uri, figliuol d'Hur, della tribù

di Giuda.

31 E l'ha empiuto dello Spirito di Dio, in industria, in ingegno, in

32 Eziandio per far disegni da lavorare in oro, ed in argento, ed

in rame

33 Ed in arte di pietre da legare. ed in arte di lavorar di legno, per far qualunque lavorio ingegnoso. 34 Ed anche ha messo nell' ani-

mo suo il sapere ammaestrare altrui : e con lui Ohollab, figliuol d'Ahisamac, della tribù di Dan. 35 Egli gli ha empiuti d'industria,

da far qualunque lavorio di fabbro, e di disegnatore, e di ricamatore in violato, in porpora, in iscarlatto, ed in fin lino: e di tessitore: e d'artefice in qualunque lavorio, e disegno.

36 Besaleel adunque, ed Oholiab ed ogni uomo industrioso, in cui il Signore ha posto industria, ed ingegno, da saper lavorare, facciano tutto'l lavorio dell' opera del Santuario, secondo tutto quello che'l Signore ha comandato.

CAP. XXXVI.

MOISE chiamò Besaleel, ed 4 Oholiab, ed ogni uomo industrioso, nel cui animo il Signore avea posta industria: ogni uomo il cui cuore lo sospinse a proferirsi a quel opera, per farla.

2 Ed essi tolsero d'innanzi a Moisè tutta quella offerta, che i figliuoli d'Israel aveano portata, aciochè se ne facesse l'opera del lavoro del Santuario. Ma i figliuoli d'Israel portando loro ancora ogni mattina alcuna offerta voluntaria :

3 Tutti que' maestri artefici, che facevano tutto'i lavorio del Santuario, lasciato ciascuno il suo lavorio che facevano, vennero.

4 E dissero a Moise, Il popolo porta troppo, vie più che non bisogna per lo lavoro dell'opera, che'l Signore ha comandato che si faccia

5 Laonde Moisè comandò che si facesse andare una grida per lo campo: dicendo, Non faccia più nè uomo nè donna offerta d'alcuna roba per lo Santuario. Così si divieto che'l popolo non partasse altro.

6 Perciochè coloro aveano in quelle robe che s'erano già portate quanto bastava loro per far tutto quel lavorio, ed anche ne avan-

sava.

7 Così tutti i maestri artefici. d'infra coloro che facevano il lavorio, fecero il Padiglione di dieci teli di fin lino ritorto, e di violato, e di porpora, e di scarlatto : essi fecero que' teli lavorati a Cherubini, di lavoro di disegno.

8 La lunghezza d'un telo era di ventotto cubiti, e la larghessa di quattro cubiti : tutti que' teli erano d'una stessa misura.

9 Ed accoppiarono cinque teli l'un con l'altro : parimente accoppiarono cinque altri teli l'un con

l'altro.

10 E fecero de' lacciuoli di violato all' orlo dell' un de' teli, all' estremità dell' uno degli accoppiamenti : fecero ancora il simigliante nell' orlo dell'estremo telo nel secondo accoppiamento.

11 Fecero cinquanta lacciuoli all'uno di que' teli: e fecero parimente cinquanta lacciuoli all' estremità del telo ch' era al secondo accoppiamento: que'lacciuoli grano l'uno dirincontro all' altro.

12 Fecero ancora cinquanta graffi d'oro, ed accoppiarono i tell l'un con l'altro con que' graffi : e così 'l Padiglione fu giunto in uno.

di capra, per Tenda sopra'l Padiglione. Fecero undici di que'

14 La lunghezza d'uno d'essi era di trenta cubiti, e la larghezza di quattro cubiti: quegli undici tell erano d'una stessa misura.

15 Ed accoppiarono cinque teli da parte, e sei teli da parte. 16 E fecero cinquanta lacciuoli all' orlo del telo estremo dell' uno degli accoppiamenti : ed altri cin-quanta lacciuoli all' orlo del mede-

simo telo del secondo accoppiamento. 17 Fecero oltr's ciò cinquants graffi di rame, per giugnere insieme la Tenda, aciochè fosse

giunta in uno.

18 Fecero ancora alla Tenda una coverta, di pelli di montone tinte in rosso: ed un' aitra coverta di

### ESODO, XXXVI. XXXVII.

melli di tasso, disonra.

19 Poi fecero per lo Tabernacolo le sai di legno di Sittim, da esser ritte. 20 La lunghessa di ciascun' asse erra di dieci cubiti, e la larghessa d'un cubito e memo.

21 Ed in ciascun' asse v'erano due cardini da incastrar l'un pesso

con l'altro : così fecero a tutte le assi

del Tabernacolo. 22 Fecero adunque le assi per lo Tabernacolo: venti assi pel lato

Australe, verso'l Mezzodi: 23 E quaranta piedistalli d'argento, per metter sotto quelle venti assi: due piedistalli sotto ciascun'as-

se, per li suoi due cardini. 24 E per l'aitro lato del Tabernacolo, verso l'Aquilone, venti assi. 25 Co' lor quaranta piedistalli d'argento, due piedistalli sotto cia-

acun' asse

26 E per lo fondo del Tabernacolo, verso l'Occidente, fecerosei assi. 27 Fecero ancora due assi per li cantoni del Tabernacolo, nel iondo

28 E quelle erano a due facce fin da basso: e tutte erano ben commesse insieme al capo di ciascuna di queste assi, con un' anello: fecero queste due assi ch'erano per li due cantoni, d'una medesima maniera.

29 V'erano adunque otto assi, insieme co' lor sedici piedistalli d'argento: due piedistalli sotto cia-

scun' asse.

30 Fecero oltr'a ciò cinque sbarre di legno di Sittim, per le assi dell'u-no de' lati del Tabernacolo.

31 Parimente cinque sbarre per le assi dell' altro lato del Tabernacolo : e cinque sbarre per le assi del fondo del Tabernacolo, verso l'Oc-

32 E fecero la sbarra di mezzo, per traversar per lo mezzo delle as-

si, da un capo all' altro. 33 E copersero d'oro le assi, e fecero d'oro i loro anelli, per met-

tervi dentro le sbarre: copersero anche d'oro le sbarre.

34 Fecero ancora la Cortina di violato, e di porpora, e di scarlatto, e di fin lino ritorto, di lavoro di disegno: la fecero di lavoro di egnő a Cherubini.

35 E secero per essa quattro colonne di legno di Sittim, e le copersero d'oro: ed i lor capitelli erano

d'oro: e fonderono per quelle co-lonne quattro pledistalli d'argento. 36 Fecero esiandio per l'entrata del Tabernacolo un Tappeto di violato, e di porpora, e di scar-latto, e di fin lino ritorto, di lavoro di ricamatore.

37 Con le lor cinque colonne, ed i lor capitelli : e copersero d'oro i capitelli, ed i fili d'esse : e fecero loro cinque piedistalli di rame.

CAP. XXXVII.

BESALEEL fece ancora l'Arca, di legno di Sittim: la sua lunghezza era di due cubiti e mezzo. e la larghessa d'un cubito e mezzo, e l'altezza d'un cubito e mezzo.

2 E la coperse d'oro puro, didentro e difuori, e le fece una corona

d'oro attorno.

3 E le fondè quattro anelli d'oro. e mise quegli anelli a' quattro piedi d'essa, due dall' uno de lati d'essa, e due dall' altro.

4 Fece ancora delle stanche di legno di Sittim, e le coperse d'oro. 5 E mise quelle stanglie dentro agli anelli, da lati dell'Arca, per

portarla.

6 Fece ancora il Coperchio d'oro puro: e la sua lunghessa era di due cubiti e mezzo, e la larghezza d'un

cubito e memo.

7 Fece oltr'a ciò due Cherubini d'oro : gli fece di lavoro tirato al martello, da' due capi del Coperchio.

8 Un Cherubino nell' uno de' capi di quà, ed un' altro nell' altro di là : fece que' Cherubini tirati del Coperchio stesso, da' due capi d'ess

9 Ed i Cherubini spandevano l'ale in su, facendo coverta sopra l Coperchio con le loro ale : ed aveano le lor facce volte l'uno verso l'altro : le facce de' Cherubini crano verso'l Coperchio.

10 Fece ancora la Tavola di legno di Sittim : la sua lunghessa era di due cubiti, e la larghessa d'un cubito, e l'alterna d'un cubito e messo. 11 E la coperse d'oro puro, e le

fece una corona d'oro attorno. 12 Le fece eziandio attorno una chinsura di larghezza d'un palmo, ed a quella sua chiusura fece una

corona d'oro attorno.

13 E fondè a quella Tavola quattro anelli d'oro e mise quegli anelli a' quattro canti, ch' erane a' quattro piedi d' essa Tavola.

14 Queglf anelli erano dirincontro a quella chiusura, per mettervi dentro le stanghe, da portar la

Tavola. 15 Fece oltr'a ciò le stanghe di legno di Sittim, e le coperse d'oro. 16 Fece ancora d'oro puro i vasellamenti che l'aveano a mettere sopra la Tavola, le sue scodelle, e le sue coppe, ed i suoi bacini, ed i suo

nappi, co' quali si doveano far gli spargimenti. 17 Fece eziandio ii Candelliere

### ESODO, XXXVII. XXXVIII.

Coro puro: egil lo fece di lavoro tirato al martello: così il suo gambo, come i suoi rami, i suoi vasi, i suoi pomi, e le sue bocce, erano Cun pezzo. 18 E verano sei rami procedenti

18 E v'erano sei rami procedenti da' lati d'esso: tre rami dall' uno de' lati d'esso, e tre dall' altro.

19 Neil' uno d'essi rami v'erano tre vasi in forma di mandoria, un pomo, ed una boccia, a clascun vaso; parimente tre vasi in forma di mandoria, un pomo, ed una boccia a clascun vaso, neil' altro ramo: e così in tutti i sel rami procedenti dal Candelliere.

20 E nel gambo del Candelliere v'erano quattro vasi in forma di mandorla, co' suoi pomi, e con le

sue bocce.

Il E ne' sei rami procedenti dal Candelliere, v'era un pomo sotto i due primi rami, d'un pezzo coi Candelliere: ed un pomo, sotto i due altri rami, d'un pezzo coi Candelliere: ed un pomo sotto i due altri rami, d'un pezzo coi Candel-

22 I pomi de rami, ed i rami loro, erano d'un pezzo col Candelliere: tutto'l Candelliere era d'un pezzo d'oro puro tirato al martello.

23 Fece ancora le sette lampane d'esso, i suoi smoccolatoi, ed i suoi

catenelli, d'oro puro.

24 Egli impiego intorno al Candelliere, ed a tutti i suoi strumen-

ti, un talento d'oro.

25 Poi fece l'Altar de' profumi, di legno di Sittim: la sua lunghezza era d'un cubito, e la larghezza d'un cubito, si ch' era quadrato: e la sua altezza era di due cubiti: e le sue corma erano tirate d'esso.

26 E lo coperse d'oro puro, il suo coperchio, i suoi lati d'intorno, e le sue corna : gll fece exiandio una

corona d'oro attorno.

27 Gil fece ancora due anelli d'oro, disotto a quella sua corona, a' due suoi cantoni, da' due de suoi lati, i quali erano per mettervi demtro le stanghe, per portar quell' Altare con esse.

28 E fece quelle stanghe di legno

di Sittim, e le coperse d'oro.
29 Poi fece l'olio sacro dell' Unzione, e'l profumo degli aromati,
puro, di lavoro di profumiere.

CAP. XXXVIII.

POI fece l'Altar degli olocausti, di legno di Sittim: la sua lunghezza era di cinque cubiti, e la larghezza di cinque cubiti, tal ch'ere quadrato, e l'altezza di tre cubiti.

2 E gli fece delle corna a' suoi

quattro canti, le quali *erano* tirate dall' Altare : e lo coperse di rame. 3 Fece eziandio tutti gli strumenti

dell' Altare, i calderoni, e le palette, ed i bacini, e le forcelle, e le cazze: egli fece tutti gli strumenti dell' Altare di rame.

4 Fece ancora all' Altare una grata di rame, di laver reticolato, disotto al procinto dell' Altare, a basso, ed era fino a mezzo l'Altare.

5 E fondè quattro anelli, i quali egli mise a quattro canti della grata di rame, per mettervi dentro

e stanghe.

le stangue.

6 Fece oltr'a ciò le stanghe di legnodi Sittim, e le c.persedi rama.

7 E mise quelle stanghe dentro agli anelli, a' lati dell' Altare, per portario con esse: egli fece l' Altare di tavole, voto.

8 Fece ancora di rame la Conca, e'i suo piè di rame, degli specchi delle donne, ch'a certi tempi ordinati venivano a servire nell' entrata del Tabernacolo della con-

venenza.

9 Fece oltr'a ciò il Cortile: dal lato Australe verso'l Mezzodi v'erano cento cubiti di cortine di fin lino

no cento cubiti di cortine di fin lino ritorto, per lo Cortile. 10 Con le lor venti colonne, ed i

lor venti piedistalli, di rame: ma i capitelli delle colonne, ed i lor fili,

erame d'argento.

11 Così ancora dal lato Settentrionale v'eramo cento cubiti di cortine, con le lor venti colonne, ed i lor venti piedistalli, di rame: ms i capitelli delle colonne, ed i lor fili,

erano d'argento.

12 E dal lato Occidentale, v'erano cinquanta cubiti di cortine, con le lor dieci colonne, ed i lor dieci piedistalli: ed i capitelli delle co-

ionne, ed i lor fili, erano d'argento. 13 E dal lato Orientale, verso'l Levante, v'erano cinquanta cubiti

di cortine.

14 Ciod, all' un de' canti v'erano quindici cubiti di cortine, con le lor tre colonne, ed i lor tre piedistalli.

15 Ed all' altro canto, cioè, così di qua, come di là dell' entrata del Cortile, quindici cubiti di cortine, con le lor tre colonne, ed i lor tre piedistalli.

le Tutte le cortine del Cortile d'intorno, erano di fin lino ritorto.

17 Ed i piedistalli, e le colonne erano di rame: ma i capitelli delle colonne, ed i lor fill erano d'argento: tutte le colonne del Cortile aveano i capitelli coperti d'argento: ma i lor fili erano d'argento.

18 Fece ancora all' entrata del Cortile un tappeto di lavoro di ricamatore, di violato, e di porpora,

### ESODO, XXXVIII. XXXIX.

e di scarlatto, e di fin lino ritorto, di venti cubiti di lunghezza, e di cinque cubiti d'altezza, nella larthema, corrispondente alle cortine ghessa, cor del Cortile.

19 Con le lor quattro colonne. ed i lor quattro piedistalli, di rame: esse aveano i lor capitelli coperti d'argento, ma i lor fill erano d'ar-

gento. 20 E fece tutti i piuoli del Tabernacolore del Cortile d'intorno, di rame. 21 Queste son le somme dell' oro, dell' argento, e del rame, impiegato intorno al Tabernacolo della Testimoniansa, le quali furono fatte d'ordine di Moise, per opera de Le-viti, sotto la condotta d'Itamar, figliuol del Sacerdote Aaron.

22 Delle quali Besaleel, figliuol d'Uri, figliuol d'Hur, della tribù di Giuda, fece tutte quelle cose che'l Signore avea comandate a Moise.

23 Insieme con Oholiab, figliuol d'Ahisamac, della tribù di Dan, ed altri fabbri, e disegnatori, e ricamatori in violato, ed in porpora, ed in iscarlatto, ed in fin lino.

24 Tutto l'oro, che fu impiegato nell' opera, in tutto'l lavorio del Santuario: l'oro di quell' offerta fu ventinove talenti, e settecen-trenta sicli, a siclo di Santuario.

25 E l'argento degli annoverati d'infra la raunanza fu cento talenti, e milie settecensettantacinque

sich, a siclo di Santuario.

26 Prendendo un didramma per testa, ch'è la metà d'un siclo, a siclo di Santuario, da chiunque passava fra gli annoverati, dall'età di vent' anni in su, i quali furono seicento tremila, cinquecento cin-

quanta. 27 Di questo argento cento talenti furono per fondere i piedistalli del Santuario, ed i piedistalli della Cortina: cento talenti per cento piedistalli, un talento per piedi-

28 E con que' mille settecensettantacinque sicli, egli fece i capitelli alle colonne, e coperse i lor capitelli : e fece loro de fili.

29 E'l rame dell' offerta fu settanta talenti, e dumila quattro-

cento sicli.

30 E d'esso fece i piedistalli dell' entrata del Tabernacolo della convenenza, e l'Altar di rame, e la sua grata di rame, e tutti gli strumenti dell' Altare.

31 Ed i piedistalli del Cortile, d'intorno, ed i piedistalli dell' en-trata del Cortile, e tutti i piuoli del Tabernacolo, e tutti i piuoli dei Cortile d'intorno.

CAP. XXXIX.

DOI del violato, e della porpora. e dello scarlatto, coloro fecero i vestimenti del servigio, per fare il ministerio nel Santuario: ed anche fecero i vestimenti sacri per Aaron: come il Signore avea comandato a Moise.

2 Fecero adunque l'Efod d'oro. di violato, e di porpora, e di scar-latto, e di fin lino ritorto.

3 Ed assottigliarono delle piastre d'oro, e le tagliarono per fila, per metterle in opera per messo'i violato, e per messo la porpora, e per messo lo scariatto, e per messo l fin lino, in lavoro di disegno. 4 E fecero a quello degli omerali

che s'accoppiavano insieme : e così l'Efod era accoppiato da' suoi due

CBDi.

5 E'l disegno del fregio ch' era sopra l'Efod, era tirato dell' Efod istesso, e del medesimo lavoro, d'oro, e di violato, e di porpora, e di scariatto, e di fin lino ritorto: come il Signore avea comandato a Moise.

6 Lavorarono ancora le pietre di castoni onichine, intorniate d'oro, nelle quali erano scolpiti i nomi de' figliuoli d'Israel, a lavoro

d'intagli di suggello. 7 E le misero sopra gli omerali dell' Efod, per esser pietre di ricor-danza per li figliuoli d'Israel : come il Signore avea comandato a Moise. 8 Fecero oltra ciò il Pettorale, di

lavoro di disegno, e dell' istesso la-voro dell' Efod, d'oro, di violato, e di porpora, e di scariatto, e di fin lino ritorto.

9 Il Pettorale era quadrato, ed essi lo fecero doppio: la sua lunghezza era d'una spanna, e la sua larghezza d'una spanna: ed era

doppio.
10 Ed incastrarono in esso quattro ordini di pietre: nel primo v'era un sardonio, un topazio, ed uno

smeraldo. Il E nel secondo ordine v'era un carbonchio, un zaffiro, ed un

diamante.

12 E nel terzo ordine v'era un ligurio, un' agata, ed un' amatista. 13 E nel quarto ordine v'era un grisolito, una pietra onichina, ed un diaspro. Queste pietre erano legate in oro, ciascuna nel suo

castone. 14 E quelle pietre erano in nu-mero di dodici, secondo i nomi de figliuoli d'Israel: in ciascuna d'esse era scolpito, a lavoro d'intagli di suggello, il suo nome, per le dodici tribù.

15 Fecero ancora al Pettorale le

catenelle, d'oro puro, a capi, di l lavoro intorcicchiato.

16 Fecero oltr'a ciò due castoni d'oro, e due fibbie d'oro: misero dandio due anelli a due capi del Pettorale.

17 Poi attaccarono quelle due catenelle d'oro intorcicchiate a que'

due anelli, a capi del Pettorale.

18 Ed i due capi dell' altre due catenelle intorciochiate gli attaccarono a que due castoni, i quali essi misero sopra gli omerali dell' Efod, in su la parte anteriore d'esso.

19 Fecero ancora due d'oro, i quali misero agli altri due capi del Pettorale, all' orlo d'esso, ch'era allato all' Efod, in dentro

20 Fecero oltr'a ciò due anelli d'oro, e gli misero a' due omerali dell' Efod, disotto, nella parte anteriore d'esso, allato alla giuntura d'esso, disopra al fregio lavorato dell' Efod.

21 E serrarono il Pettorale da'suoi anelli agli anelli dell' Efod, con una bendella di violato: in modo ch'egli era disopra del fregio lavorato dell' Efod, e non poteva esser tolto d'in su l'Efod : come il Signore avea comandato a Moisè.

Fecero ancera il dell' Efod, di lavoro tessuto, tutto

di violato.

23 E nel mezzo di quel Manto e'era una scollatura, simile ad una scollatura di corazza, avenuo un' orlo attorno, acioche non al achian-

24 Ed alle fimbrie d'esso Manto d'intorno, fecero delle melagrane di violato, e di porpora, e di scar-

latto, a fila ri orte.

25 Fecero ancora de sonagli d'oro puro, e misero que' sonagli mezzo que le melagrane, alle fimbrie del Manto d'intorno, mescolanrii con le melagrane.

26 E mettendo un sonaglio, poi una melagrana: un sonaglio, pol una melagrana, alle fimbrie del Manto d'ogn' intorno per fare il ministerio: come il Signore avea comandato a Moisè

27 Fecero ancora le toniche di fin lino, di lavoro tessuto, per Aaron, e per li suoi figliuoli.

28 Fecero parimente la Benda di fin lino, e gli ornamenti de'le mitrie, altresi di fin lino: e le calze line, di fin lino ritorio. 29 Fecero ancora la Cintura, di

fin lino ritorto, e di violato, e di porpora, e di scarlatto, di lavoro di ricamatore: come il Signore avea comandato a Moisè.

30 Fecero ancora la lama della sacra corona, d'oro puro : e scrissero sopra essa, in iscrittura d'intagli di suggello, LA SANTITA DEL SIGNORE. 31 E misero a quella una ben-

della di violato, per metteria in su la Benda, disopra : come il Signore avea comandato a Moisè. 32 Così fu finito tutto'l lavorio

del Padiglione, e del Tabernacolo della convenenza: ed i figliuoli d'Israel fecero interamente secondo che'l Signore avea coman-dato a Moisè.

33 Poi portarono a Moisè la Tenda, il Tabernacolo, e tutti i suoi arredi, i suoi graffi, le sue assi, le sue sbarre, le sue colonne,

ed i suoi piedistalli, 34 E la coverta delle pelli di montone tinte in rosso, e la coverta delle pelli di tasso, e la Cortina da tendere davanti al Luogo santissimo;

35 L'Arca della Testimonianea. e le sue stanghe; ed il Coperchio; 36 La Tavola, e tutti i suoi stru-

menti; e'l pane del cospetto; 37 11 Candelliere puro, e le sue lampane da tenere in ordine del continuo; e tutti i suoi strumenti,

e l'olio per la lumiera;
38 E l'Altare d'oro, e l'olio dell'Ungione, ed il profumo degli aromati, ed il Tappeto dell' entrata del Ta-bernacolo;

39 L'Altar di rame, e la sua gra-ta di rame, le sue sbarre, e tutti i suoi strumenti: la Conca, ed il

suo piede;
40 Le cortine del Cortile, le sue colonne, ed i suoi piedistalli; ed il Tappeto per l'entrata del Cortile ; le funi d'esso cortile, ed i suoi piuoli, e tutti gli arredi dell' opera della Tenda del Tabernacolo della

convenenza; 41 I vestimenti del servigio, per fare il ministerio nel Santuario: i vestimenti sacri per lo Sacerdote Aaron, ed i vestimenti de' suoi figliuoli, per esercitare il sacerdozio.

I figliuoli d'Israel fecero tutto'l lavorio, interamente secondo che'l Signore avea comandato a

43 E Moisè vide tutta l'opera: ed ecco, essi l'aveano fatta come il Signore avea comandato. Moise gli benedisse.

### CAP. XL.

E'L Signore parlò a Moisè: di-

2 Nel primo giorno del primo mese rizza la Tenda del Tabernacolo della convenenza 3 E mettivi dentro l'Arca della

Testimonianza, e tendi la Cortina

dayanti all'Arra.

4 Poi portavi dentro la Tavola ed ordina ciò che dee essere ordinato in quella: portavi parimente il Candelliere, ed accendi le sue

lampane.
5 E metti l'Altar d'oro per li profumi davanti all' Arca della Testimonianza: metti eziandio il Tap-peto all'entrata del Tabernacolo.

6 E metti l'Altar degli olocausti davanti all' entrata della Tenda del Tabernacolo della convenenza.

7 E metti la Conca fra'l Tabernacolo della convenensa, e l'Al-tare: e mettivi dentro dell' acqua.

8 Disponi ancora il Cortile d'in-torno, e metti 'l Tappeto all' en-trata del Cortile.

9 Poi piglia l'olio dell' Unzione. ed ungine il Tabernacolo, e tutto quello che vi sarà dentro: e conagralo, con tutti i suoi arredi: e ara cosa santa.

10 Ungi parimente l'Altar degli olocausti, e tutti i suoi strumenti, e consagra l'Altare: e sara cosa

untissims. 11 Ungi ancora la Conca, e'l suo

dè, e consagrala. 12 Poi fa' accostare Aaron, ed i suoi figliuoli, all' entrata del Tabernacolo della convenenza: e la-

ragli con acqua. 13 E fa' vestire ad Aaron i vestimenti sacri, ed ungilo, e consa gralo: e così amministrimi egli 'l

cerdozio.

14 Fa' exiandio accostare i suoi liuoli, e fa' lor vestir le toniche. 15 Ed ungigli, come tu avra unto il padre loro: e così ammini-strinmi 'l sacerdozio: e 'a loro Unzione sarà loro per sacerdozio perpetuo, per le lor generazioni. 16 E Moisè fece interamente co-

e il Signore gli avea comandato. 17 E nell'anno secondo, nel pri-mo giorno del primo mese, fu riz-sato il Tabernacolo.

18 Moisè adunque rissò il Tabernacolo: e, posati i suoi piedistalli, dispose le sue assi, e vi mise le sbarre, e rissò le sue colonne.

19 E stese la Tenda sopra'i Tabernacolo, e pose la coverta della enda sopra essa al disopra : come Signore gli avea comandato. 20 Poi prese la Testimoniansa,

e la pose dentro all' Arca: e mise le stanghe all' Arca: e posò il Coperchio in su l'Arca, disopra-

21 E portò l'Arca dentre al Ta-bernacolo, e mise la Cortina che s'avea da tender davanti, e la tese davanti all' Arca della Testimonianza: come il Signore gli avea comandato.

22 Poi mise la Tavola nel Tahernacolo della convenenza, dal lato Settentrionale del Tabernacolo. difuori della Cortina

23 E mise per ordine sopra es i pani che s'aveano da tenere in ordine davanti al Signore: come il Signore gli avea comandato

24 Poi mise il Candelliere nel Ta bernacolo della convenenza, rimpetto alla Tavola, dal lato Australe del Tabernacolo.

25 Ed accese le lampane davanti al Signore: come il Signore gli

avea comandato.

26 Poi mise l'Altar d'oro nel Tabernacolo della convenenza, davanti al'a Cortina.

27 E brucio sopra esso il profumo degli aromati: come il Signore gli

avea comandato.

28 Poi mise il Tappeto all'entrata del Tabernacolo.

29 E pose l'Altar degli olocausti ali entrata della Tenga del Tabernacolo della convenenza : ed offerse sopra esso l'olocausto, e l'offerta: come il Signore gli avea comandato

30 E pose la Conca fra'l Tabernacolo della convenenza, e l'Altare : e vi mise dentro dell' acqua,

da lavare.

31 E Moisè, ed Aaron, ed i spol figliuoli, se ne lavarano le mani, ed i piedi.

32 Quando entravano nel Tabernacolo della convenenza. quando s'accostavano all' Altare, sì lavavano : come il Signore avea comandato a Moisè.

33 Poi rissò il Cortile d'intorno Tabernacolo, ed all' Altare: mise il Tappeto all' entrata del Cortile. Così Moisè fornì l'opera.

34 E la nuvola coperse il Tabernacolo della convenenza, e la glo-ria del Signore empiè il Taber-

35 E Moisè non potè entrare nel Tabernacolo della convenenza: conciofossecosachè la nuvola si fosse posata sopra esso, e la gloria del Signore empiesse il Tabernacolo

36 Or, quando la nuvola s'al-zava d'in sul Tabernacolo, i a-gliuoli d'Israel si partivano: cio avvenne in tutte le lor mosse.

37 E, quando la nuvola non s'al-

zava, non si partivano, fino al giorno ch'ella s'alzava. 38 Perciochè la nuvola del Signore era di giorno sopra'i Tabernacolo, ed un fuoco v'era di notte, alla vista di tutta la casa d'Israel, in tutti i lor viaggi.

# IL LEVITICO.

### TERZO LIBRO DI MOISE.

CAP. I. OR il Signore chiamò Moisè, e parlò a lui dal Tabernacolo della convenenza: dicendo.

2 Parla a' figliuoli d'Israel, di loro, Quando alcun di voi offerirà un' offerta al Signore, se quella è d'ani.nali, offerite le vostre offerte di buoi, o di pecore, o di

3 Se la sua offerta è olocausto di buoi, offerisca quell'animale ma-schio, senza difetto: offeriscalo all' entrata del Tabernacolo della convenenza: aciochè quello sia gradito per lui davanti al Signore.

4 E posi la mano in su la testa dell' olocausto: ed esso sarà gradito, per far purgamento del pec-

cato per lui.

5 Poi quel bue sarà scannato davanti al Signore: ed i figliuoli d'Aaron, sacerdoti, ne offeriranno il sangue, e lo spanderanno in su l'Altare ch'é all' entrata del Tabernacolo della convenenza, attorno attorno.

6 Poi l'olocausto sarà scorticato,

e tagliato a pessi.
7 Ed i figliuoli del Sacerdote Aaron metteranno il fuoco sopra l'Altare, ed ordineranno le legne in sul fuoco.

8 E poi i figliuoli d'Aaron, sacerdoti, ordineranno que' pezzi, il capo, e la corata, sopra le legne che saranno in sul fuoco, il qual

sard sopra i'Altare.

9 Ma si laveranno l'interiora, e le gambe di quel bue. E'l sacerdote farà ardere tutte queste cose sopra l'Altare, in olocausto, in offerta soave fatta per fuoco, di soave odore al Signore.

10 E se l'offerta d'esso per l'olocausto è del minuto bestiame, di pecore, o di capre, offerisca quell'a-nimale maschio, senza difetto. Il E scannisi dal lato Setten-

trionale dell' Altare, davanti al Signore: e spandanne i figliuoli d'Aaron, sacerdoti, il sangue sopra l'Altare, attorno attorno.

12 Poi taglisi a pezzi, i quali, insieme con la testa, e la corata, il sacerdote metterà per ordine sopra le legne che saranno in sul fuoco, il qual sarà sopra l'Altare. 13 Ma lavinsi l'interiora, e le

gambe, con acqua: e'l sacerdote offerirà tutte queste cose, e le farà ardere sopra l'Altare. Quest' è un' olocausto, un' offerta fatta per fuoco, di soave odore al Signore.

14 E se la sua offerta al Signore dolocausto d'uccelli, offerisca la sua offerta, di tortole, overo di

pippioni.
15 Ed offerisca il sacerdote quell'olocausto sopra l'Altare : e, torcen-dogli il collo, gli spicchi 'l capo, e faccialo ardere sopra l'Altare: e spremasene il sangue all' un de' lati dell' Altare.

16 Poi tolgasene il gozzo, e la piu-ma, e gittinsi quelle cose allato all' Altare, verso Oriente, nel luo-

go delle ceneri. 17 Poi fenda il sacerdote *l'uccello* per le sue ale, senza partirlo in due: e faccialo ardere sopra l'Altare, sopra le legne che seranno in sul fuoco. Quest' è un' olo-causto, un' offerta fatta per fuoco, di scove adama d' Sistema di soave odore al Signore.

CAP. II.

QUANDO alcuna persona offerirà offerta di panatica, sia la sua offerta flor di farina: e spanda sopra essa dell'ollo, e mettavi sopra dell'incenso.

2 E portila s'agiluoli d'Aaron, sacerdoti: e prenda il sacerdote una piena menata del fior di fa-rina, e dell'olio d'essa, insieme con tuttol' suo incenso: e faccia bruciar quella cosa, che can la ricon bruciar quelle cose, che son la ricordanza di quell' offerta, in su l'Al-tare. Questa è un' offerta fatta per fuoco, di soave odore al Signore.

3 E sia 'l rimanente di quell' of-ferta, d'Aaron, e de' suoi figliuoli : ¿ cosa santissima, d'infra l'offerte

che s'ardono al Signore.

4 E quando tu offerirai, per offerta di panatica, alcuna cosa cotta al forno, *offerisci* focacce azzime di fior di farina, intrise con olio: o

schiacciate azzime, unte con olio. 5 E se la tua offerta e di cose di panatica, cotte in su la tegghia, sia di fior di farina, intrisa con olio,

senza lievito.

6 Spartiscila in pessi, e spandi sopra essa dell' olio. Ella è offerta di panatica.

7 E se la tua offerta è di cose di panatica cotte nella padella, fac-ciasi di fior di farina, con olfo.

8 E porta al Signore quell'offerta

che sarà fatta di quelle cose: e presentala al sacerdote ed egli rechila in su l'Altare.

9 E levine il sacerdote la ricordanza d'essa, e facciala bruciare in su l'Altare, in offerta fatta per fuoco, di soave odore al Signore

10 E sia il rimanente dell'offerta. d'Aaron, e de suoi figliuoli: ¿ coo santissima. d'infra l'offerte che

s'ardono al Signore. 11 Niuna offerta di panatica, che voi offerirete al Signore, non fac-ciasi con lievito: perciochè voi non dovete fare ardere alcun lievito, nè alcun mele, in offerta

fatta per fuoco al Signore.

12 Ben potrete offerir quelle cose
per offeria di primizie al Signore: ma non sieno poste in su l'Altare,

per odor soave.

13 E sala ogni tua offerta di panatica con sale: e non lasciar venir meno il sale del patto del Signore d'in su le tue offerte: offerisci del sale sopra ogni tua offerta.

14 E se tu offerisci al Signore offerta di primisie di panatica, of-ferisci spighe fresche arrostite al fuoco: granelli sfregolati di fior di frumento, per offerta delle tue primizie.

15 E spandi sopra essa dell' olio e dell' incenso: ella è offerta di

panatica.

16 E faccia il sacerdote bruciar la ricordanza d'essa, insieme con tutto'l suo incenso, in offerta fatta per fuoco al Signore.

CAP. III.

SE l'offerta d'alcuno e sacrificio da render grazie, s' egli l'offerisce del grosso bestiame, ma-schio o femmina che quella bestia sia, offeriscala senza difetto, nel

cospetto del Signore.

2 E posi la mano in sul capo della sua offerta : e scannisi quello all'en-trata del Tabernacolo della convenenza: e spandanne i figliuoli d'Aaron, sacerdoti, il sangue, in su

l'Altare attorno attorno.

3 Poi offerisca il sacerdote, del sacrificio da render grasie, ciò che s'ha da ardere al Signore: cioè, il grasso che copre l'interiora, e tutto'l grasso che è sopra l'interiora.

4 Ed i due arnioni, e'l grasso che é sopra essi, e quello che é sopra i fianchi : e levi la rete che è sopra'l fegato, insieme con gli arnioni.

5 Ed i figliuoli d'Aaron facciania bruciare in su-l'Altare, sopra l'olocausto che sarà sopra le legne, le quali saranno in sul fuoco: in of-ferta fatta per fuoco, di soave odore al Signore.

6 E se l'offerta d'alcuno per sa-

6 E se l'offerta d'alcuno per sa-crideio da render grasie al Signore, è del minuto bestiame, maschio, o femmina, offeriscala sensa diferto. 7 S' egil offerisca per sua offerta una pocora, offeriscala nel cospetto del Signore. 8 E post la mano in sul capo della sua offerta: e examisi quella all'en-trata del Tabernacolo della conve-nere a sendanna figliudi d'Asnenza: e spandanne i figliuoli d'Aaron il sangue in su l'Altare, attorno

attorno.

9 E offerisca il sacerdote di quel s a omeraca u secretote di quel sacrificio da render gratie, cio che s'ha da ardere al Signore: ciot, il grasso, e la coda intiera, la quale apicchiai appresso della schiena; el grasso che copre l'interiora, e tutto! grasso che d'appra l'interiora.

10 Ed i due arnioni, e'l grasso che è sopra essi, che è sopra i fianchi : e levi la rete che è sopra'i fegato, in-

sieme con gli arnioni. 11 E faccia il sacerdote bruciar quel grasso in su l'Altare, in cibo d'offerta fatta per fuoco al Signore. 12 E, se l'offerta d'alcuno è capra, offeriscala nel cospetto del Signore. 13 E posì la mano sopra capo d'essa, e scannisi davanti al Tabernacolo della convenenza: e spandanne i figliuoli d'Aaron il sangue in su l'Altare, attorno attorno.

14 Poi offeriscane il sacerdote l'offerta che dee esser fatta per fuoco al Signore: cioè, il grasso che co-pre l'interiora, e tutto'i grasso che

è sopra l'interiora. 15 Ed i due arnioni, insieme col rasso che è sopra essi, che è sopra i fianchi: e levi la rete che è sopra'l fegato, insieme con gli arnioni. 16 E faccia il sacerdote bruciar queste cose in su l'Altare, in cibo d'offerta fatta per fuoco, di soave odore. Ogni grasso appartiene al

Signore.

17 Questo sia uno statuto perpetuo, per le vostre generazioni, in tutte le vostre abitazioni. Non mangiate alcun sangue, nè alcun

grasso.

CAP. IV.

TL Signore parlò ancora a Moisè: dicendo, 2 Parla a' figliuoll d'Israel: di-

cendo, Quando alcuna persona avrà peccato per errore, ed avrà fatto alcuna di tutte quelle cose che'l Signore ha vietate di fare: 3 Se'l Sacerdote unto è quel ch'a-

vrà peccato, onde il popolo sia ren-duto colpevole, offerisca al Signore, per lo peccato suo, il quale egli avrà commesso, un giovenco senza difetto, per sacrificio per lo peccato. 4 Ed adduca quel giovenco all' entrata del Tabernacolo della convenenza, davanti al Signore: e posi la mano in sul capo d'esso, e scan-niel nel cospetto del Signore.

5 Poi prenda il Sacerdote unto del sangue del giovenco, e portilo den-tro al Tabernacolo della conve-

6 Ed intinga il Sacerdote il dito in quel sangue sette volte nel cospetto del Signore, davanti alla Cortina del Santuario. 7 E metta il Sacerdote di quel

sangue in su le corna dell' Altar de' profumi degli aromati, che è nel Tabernacolo della convenenza, nel cospetto del Signore: e spanda tutto'l rimanente del sangue del gio-venco appiè dell'Altar degli olo-causti, che è all' entrata del Tabernacolo della convenenz

8 E levi dal giovenco del sacrificio 8 E levicas governce del sucreptor per lo seccio tutto i grasso d'esso; il grasso che copre l'interiors, e tutto i grasso che copre l'interiors, e tutto i grasso che é sopra i l'interiora. 9 Ed i due arnioni, e'i grasso che è sopra soc in celebratica del comparti d

bue del sacrificio da render grazie : e facciale 'l Sacerdote bruciare so-

pra l'Altar degli olocausti. 11 Ma, quant' è alla pelle del giovenco, e tutta la sua carne, insieme col capo, e con le gambe, e le sue interiora, ed il suo sterco:

12 E tutto'l giovenco, portilo fuor del campo, in luogo mondo, dove si versano le ceneri : e brucilo col fuoco sopra delle legne: brucisi lì dove si versano le ceneri.

13 E se tutta la raunanza d'Israel ha peccato per errore, senza ch'ella se ne sia avveduta : ed ha fatta alcuna di tutte quelle cose che'l Signore ha vietate di fare : onde sia

caduta in colpa.

14 Quando'l peccato, ch'ella avrà commesso, sarà venuto a notizia, offerisca la raunanza un giovenco, per sacrificio per lo peccato, ed ad-ducalo davanti al Tabernacolo della convenenza.

15 E posino gli Anziani della raunanza le lor mani in sul capo di quel giovenco, nel cospetto del Signore: e scannisi quel giovenco

davanti al Signore. 16 E porti 'l Sacerdote unto, del sangue del giovenco, dentro al Ta-bernacolo della convenenza.

17 Ed intinga il Sacerdote il dito in quel sangue, e spargane sette volte nel cospetto del Signore, davanti alla Cortina.

18 E metta d'esso sangue sopra le corna dell' Altare, che è nel Tabernacolo della convenenza, davanti al Signore: e spanda tutto'i rima-nente del sangue, applè dell' Altar degli olocausti, che è all' entrata del Tabernacolo della convenenza.

19 E levi da quel giovenco tutto'l rasso, e faccialo bruciar sopra

20 E faccia di questo giovenco come ha fatto dell' altro giovenco offerto per lo suo peccato. E così farà il purgamento del peccato della raunanza, e le sarà perdonato. 21 Poi porti 'l glovenco fuor del campo, e brucilo, come ha bruciato il primiero giovenco. Esso è sacri-ficio per lo peccato della raunanza. 22 Se alcuno de' principali ha

peccato, ed ha per errore fatta alcuna di tutte quelle cose, che'l Signore Iddio suo ha vietate di fare,

onde sia caduto in colpa:

23 Quando'l suo peccato, ch'egli avrà commesso, gli sarà fatto co-noscere, adduca per la sua offerta, un becco, un maschio d'infra le capre, senza difetto.

24 E posi la mano sopra'l capo di quel becco: e scannisi quello nel luogo dove si scannano gli olo-

causti. davanti al Signore. Esso è sacrificio per lo peccato.

25 E prenda il sacerdote del san-que di questo sacrificio per lo peccato, col dito, e mettalo sopra le corna dell' Altar degli olocausti : e spanda il rimanente del sangue d'esso appiè dell' Altare degli olocausti.

26 E faccia bruciar tutto'l grasso di quel becco sopra l'Altare, come il grasso del sacrificio da render grazie. E così 'l sacerdote farà il purgamento del peccato d'esso, e gli sarà perdonato.

27 E se alcuno del comun popolo ha peccato per errore, ed ha fatto alcuna delle cose che'l Signore ha

vietate di fare, onde sia caduto in colpa:

28 Quando'l suo peccato, ch'egli avra commesso, gli sara fatto conoscere, adduca per la sua offerta, una femmina d'infra le capre, senza difetto, per sacrificio per lo suo peccato, ch'egli ha commesso.

29 E posi la mano in sul capo di quel sacrificio per lo peccato: e scannisi quello nel luogo degli olo-

causti. 30 Poi prenda il sacerdote del sangue d'esso col dito, e mettalo in su le corna dell' Altar degli olocausti, e spanda tutto'l rimanente

del sangue d'esso appiè dell' Altare. 31 E levine tutto i grasso, come si leva il grasso del sacrificio da render grazie : e faccia il sacerdote.

bruciar quel grasso soora l'Altare. in odor soave al Signore. E così ' sacerdote farà il purgamento del peccato d'esso, e gli sarà perdonato.

32 E se pur colui adduce una pecora per sua offerta, per sacrificio per lo peccato, adducala femmina, senza difetto.

33 E posi la mano in sul capo del sacrificio per lo peccato: e scan-nisi quel sacrificio per lo peccato, nel luogo dove si scannano gli olo-Canati.

34 Poi prenda il sacerdote del sangue di quel sacrificio per lo peccato col dito, e mettalo sopra le corna dell' Altar degli olocausti, e spanda tutto'l rimanente del sangue d'esso

applè dell'Altare.

35 E levine tutto'l grasso, come si leva il grasso della pecora del sacrificio da render grazie : e faccia il sacerdote bruciar que' grassi in su l'Altare, sopra l'offerte che si fanno per fuoco al Signore. E così 'l sacerdote farà il purga-mento del peccato d'esso, il quale egli avrà commesso, e gli sarà perdonato.

CAP. V.

QUANDO alcuno avrà peccato, perciochè avrà udita la voce d'una dinunziazione con giuramento d'alcuna cosa, onde egli sia testimonio: (o che l'abbia veduta, o che l'abbia altramente sa puta,) e non l'avrà dichiarata : egli porterà la sua iniquità.

2 Parimente, quando alcuno avrà toccata alcuna cosa immonda, carogna di fiera immonda, o carogna d'animal domestico immondo, o carogna di rettile immondo: avvenga ch'egli l'abbia fatto per ignoranza, pure è immondo, e colpe-

3 Così, quando egli avrà toccata alcuna immondizia dell' uomo, sccondo ogni sua immondizia, per la quale egli è contaminato, benchè egli non l'abbia fatto saputamente, se viene a saperlo, egli è

colpevole.
4 Similmente, quando alcuno avrà giurato, profferendo leggiermente con le sue labora di voler male o ben fare, secondo tutte le cose che gli uomini sogliono profferir leggiermente con giuramento: ed egli non ne ha più conoscenza: se viene a saperlo, egli è

colpevole in una di queste maniere. 5 Quando adunque alcuno sarà colpevole in una di queste maniere, faccia la confession del peccato ch'egli avrà commesso.

6 Ed adduca al Signore il sacrificio per la sua colpa, per lo peccato ch'egli avrà commesso : clot. una femmina del minuto bestiame, o pecora, o capra, per lo peccato. E faccia il sacerdote il purgamento

del peccato d'esso.

7 É se pur la possibilità di colui non potrà fornire una pecora, od una capra, adduca al Signore, per sacrificio per la sua colpa, in ciò ch'avrà peccato, due tortole, o due pippioni: l'uno per sacrificio per lo peccato, e l'altro per olocausto.

8 E portigli al sacerdote : ed esac offerisca imprima quello che sarà per lo peccato, e torcendogli 'l collo, gli spicchi 'l capo appresso al collo, senza però spartirio in due.

9 Poi sparga del sangue del sacri ficio per lo peccato sopra una delle pareti dell' Altare, e spremasi 'l rimanente del sangue appiè del-l'Altare. Esso è sacrificio per le peccato.

10 E dell' altro facciane olocausto, secondo ch'è ordinato. E così 'l sacerdote farà il purgamento del peccato che colui avrà commesso,

e gli sara perdonato. Il E se colui non può fornire pur Il E se colul nom può fornire pur due tortole, o due pippioni, porti per sua offerta, per ciò ch'egil avra peccato, la decima parte d'un' Efs di flor di farina, per afferta per lo peccato: non mettavi sopra nè ollo, nè incenso: percioché è una offerta per lo peccato.

13 Porti adunque quella farina il sacerdote, e prendane il sacerdote una menata piena per la ri-cordansa di quella: e facciala bructar sopra l'Altare, in su l'offerte fatte per fuoco al Signore. Ella è una afferta per lo peccato.

13 E così i sacerdote farà il purgamento per esso del peccato chi

gamento per esso del peccato ch'egli avra commesso in una di quelle maniere, e gli sara perdonato. sia il rimanente di quella farina del sacerdote, come l'offerta di panatica.

14 Il Signore parlò oltr'a ciò a Moisè : dicendo.

15 Quando alcuno avrà misfatto, e peccato per errore, prendende delle cose consagrate al Signore, adduca al Signore, per sacrificio per la sua colpa, un montone senza difetto, del prezzo di tanti sicli d'arrento, a siclo di Santuario, che tu l'avrai tassato per la colpa-

16 E restituisca ciò în ch'egli avra peccato, prendendo delle cose consagrate, e sopraggiungavi il quinto, e dialo al sacerdote: e faccla il sacerdote, con quel montone del sacrificio per la colpa, il purga-mento del peccato d'esso: e gli sara perdonato.

17 In somma, quando una persona avrà peccato, el avrà fatto alcuna di tutte quelle cose che'l Signore ha vletate di fare, benchè egli non l'abbia fatto saputamente, pure è colpevole: e dee portar la sua iniquità.

18 Adduca adunque al sacerdote un montone del prezzo che tu l'avrai tassato per la colpa: e faccia il sacerdote il purgamento dell' errore ch'egli avra commesso per ignoranza: e gli sarà per-donato.

19 Ciò è colpa: egli del tutto s'è renduto colpevole inverso'l Simore.

CAP. VI.

TL Signore parlò ancora a Moisè : dicendo.

2 Quando alcuno avrà peccato, e commesso misfatto contr'al Signore, avendo mentito al suo prossimo intorno a diposito, od a roba rimessagli nelle mani, od a cosa rapita: overo, avendo fatto fraude al suo prossimo.

3 Overo anche, avendo trovato alcuna cosa perduta, ed avendo mentito intorno ad essa, e giurato falsamente: ed in qualunque altra cosa, di tutte quelle, le quali l'uomo suol fare, peccando in esse.

4 Quando adunque alcuno avrà peccato, e sarà caduto in colpa. restituisca la cosa ch'egli avrà ra-pita, o fraudata: o'l diposito che gli sarà stato dato in guardia, o la cosa perduta ch'egli avrà trovata.

5 Overo qualunque altra cosa, della quale egli abbia giurato falsamente: restituiscane il capitale, e sopraggiungavi il quinto : e dialo a colui al quale appartiene, nel giorno stesso del sacrificio per la sua colpa.

6 Ed adduca al Signore, per sacrificio per la sua colpa, un montone senza difetto, del prezzo che tu l'avrai tassato per la colpa: e me-

nilo al sacerdote.

7 E faccia il sacerdote il purgamento per esso, nel cospetto del Signore, e gli sarà perdonato : qualunque cosa egli abbia fatta di tutte quelle, le quali si soglion fare, onde l'uomo cade in colpa.

8 Il Signore parlò ancora a Moisè :

dicendo,

9 Comanda ad Aaron, ed a' suoi figliuoli : dicendo, Quest è la legge dell'olocausto: Stia esso oiocausto sopra l fuoco acceso che sarà sopra l'Altare, tutta la notte, fino alla mattina : ed arda il fuoco dell' Altare sopra esso del continuo. 10 E vestasi 'l sacerdote il suo

vestimento di lino, e vesta la sua

carne delle calze line: e levi le ceneri, nelle quali 'l fuoco avra ridotto l'olocausto, consumandolo sopra l'Altare: e mettale allato

all'Attare.

11 Poi spogli i suoi vestimenti, e vestane degli altri, e porti la cenere fuor del campo in luogo

mondo.

12 E sia il fuoco, che sarà sopra l'Altare, tenuto del continuo acceso in esso: non lascisi giammai spegnere: ed accenda il sacerdote ogni mattina delle legne sopra esso, e dispongavi gli olocausti de sacrificij da render grazie.

13 Arda il fuoco del continuo

sopra l'Altare: non lascisi giam-

mai spegnere.

14 Or, quest' è la legge dell' of-ferta di panatica. Offeriscala uno de' figliuoli d'Aaron, nel cospetto del Signore, davanti all' Altare.

15 E levine una menata del fior di farina, e dell' olio d'essa offerta. insieme con tutto l'incenso che sard sopra l'offerta, e faccia bru-ciar sopra l'Altare la ricordanza d'essa, in odor soave, al Signore.

16 E mangino Aaron, ed i suoi figliuoli, il rimanente d'essa : mangisi in azzimi, in luogo sacro, nel Cortile nel Tabernacolo della con-

venenza.

17 Non cuocasi con lievito: io l'ho data loro per lor parte dell' offerte che mi son fatte per fuoco. E cosa santissima, come il sacri-

ficio per lo peccato, e per la colpa. 18 Ogni maschio, d'infra i figliuoli d'Aaron, può mangiare quello, per istatuto perpetuo per le vostre età, dell' offerte che si fanno per fuoco al Signore. Chiunque toccherà quelle cose sia santo.

19 Il Signore parlò ancora a Moisè:

dicendo,

20 Questa è l'offerta, che Aaron. ed i suoi figliuoli, hanno sempre da offerire al Signore, nel giorno ch'alcun di loro sara unto: cioc, un' offerta di panatica d'un deci-mo d'un' Efa di fior di farina, per offerta perpetua : la metà la mat-tina, e l'altra metà la sera.

21 Appareschisi con olio in su la tenglia: portala così costa insu la tegghla: ed offerisel, per soave odore al Signore, quella offerta

cotta in pessi.

22 E fuecia il Sacerdote, che sarà unto in Jungo d'Aaron, d'infra i suoi figliuell, quella offerta per istatuto perpetuo : brucisi tutta intera al Signore.

23 E generalmente ogni offertadi panatica del Sacerdote brucisi interamente: non mangisene sulla. 1 94 Il Signore parlò ancora a Moisè :

dicendo.

25 Parla ad Aaron, ed a' suoi figliuoli: dicendo, Quest' è la legge del sacrificio per lo peccato. Scan-nisi 'l sacrificio per lo peccato da-vanti al Signore, nell' istesso luogo dove si scannano gli olocausti: è

26 Mangilo il sacerdote che farà quel sacrificio per lo peccato: manisi in luogo santo, nel Cortile del l'abernacolo della convenenza

27 Chiunque toccherà la carne d'esso sia santo: e se sprizza del sangue d'esso sopra alcun vesti-mento, lavisi quello sopra che sara

sprizzato, in luogo santo. 28 E spezzisi 'i vaso di terra, nel qual sara stato cotto: che se pure è stato cotto in un vaso di rame. strebbisi quello, e sciacquisi con acqua.

29 Ogni maschio d'Infra i sacerdoti ne potrà mangiare: e cosa

antiesima.

30 Ma non mangisi d'alcun sacrificio per lo peccato, del cul sangue si dee portar nel Tabernacolo della convenenza, per far pur-gamento di peccato nel Santuario: brucisi col fuoco.

CAP. VII.

R quest'e la legge del sacrificio per la colpa : c cosa santissima. 2 Scannisi 'I sacrificio per la colpa nello stesso luogo dove si scan-nano gli olocausti: e spargasene il sangue sopra l'Altare, attorno

3 Ed offeriscasene tutto'l grasso, la coda, ed il grasso che copre

l'interiora.

4 Ed i due arnioni, e'l grasso che è sopra essi, che è sopra i fianchi: e levisi la rete che è in sul fegato, insieme co' due arnioni.

5 E faccia il sacerdote bruciar quelle cose sopra l'Altare, per of-ferta fatta per fuoco al Signore : è

sacrificio per la colpa.
6 Ogni maschio d'infra i sacerdoti ne potrà mangiare: mangisi in

uogo santo : è cosa santissima. 7 Facciasi al sacrificio per la colpa, come al sacrificio per lo peccato: siavi una stessa legge per l'uno e per l'altro: sia quel sacrificio del cerdote, il qual con esso avrà fatto il purgamento del peccato.

8 Parimente abbia per sè il sacerdote, ch'avrà offerto l'olocausto d'alcuno, la pelle dell' olocausto ch'egil avrà offerto. 9 Così ancora ogni offerta di pa-

natica che si cuocera al forno, o s'apparecchierà nella padella, od

in su la tegghia, sia del sacerdote

che l'offerira.

10 Ma ogni offerta di panatica intrisa con olio, od asciutta, sia di tutti i figliuoli d'Aaron indifferen-

11 E quest'é la legge del sacrificio da render grazie, che s'offerira al

Signore.

12 Se alcuno l'offerisce per sacrificio di laude, offerisca, oltr' ad esso sacrificio di laude, delle focacce azzime, intrise con olio, e delle schiacciate assime, unte con olio : e del fior di farina, cotta in su la gghia, in focacce intrise con olio. 13 Offerisca ancore per sua offerta oltr'a quelle focacce, del pan lievitato, intleme col suo sacrificio di

laude, da render grane. 14 E di quel pane lievitato, pre-sentine uno di tutta l'offerta, in offerta elevata al Signore: ed esso ris del sacerdote ch' avrà sparso il

sangue del sacrificio da render

15 E mangisi la carne del suo sacrificio di laude da render grazi nel giorno stesso ch' egli avra fatta la sua offerta: non lascisene nulla

d'avanzo fino alla mattina 16 E se'l sacrificio ch' egli offerirà. e votato, o volontario, mangisi nel giorno stesso ch'egli l'avrà offermansisi giorno seguente.

17 É brucisi col fuoco quello che

sarà rimaso della carne d'esso sacrificio fino al terzo giorno.

18 E se pure al terro giorno si mangia della carne del sacrificio di colui da render grasie, colui che l'avrà offerto non sara gradito: quello non gli sarà imputato: cer fracidume : e la persona che n'avra mangiato porterà la sua iniquità.

19 È di questa carne ciò ch'avrà

toccato qualunque cosa immonda, non mangisi: brucisi col fuoco: quant' è a questa carne, mangine

chiunque è mondo.

20 Ma la persona ch' avrà mangiato della carne del sacrificio da render grazie, offerto al Signore, avendo la sua immondizia addosso, sia ricisa da' suoi popoli.

21 Parimente la persona, la quale, avendo toccata qualunque cosa immonda, *come* immondizia d'uom**o**, od alcun' animale immondo, od alcun rettile immondo, mangerà della carne del sacrificio da render grazie, offerto al Signore, sia rician da' suoi popoli.

22 li Signore parlò ancora a Moisè : dicendo,

23 Parla a' figliuoli d'Israel: dicendo, Non mangiate alcun grasso, nè di bue, nè di pecora, fiè di l

24 Ben potrassi adoperare in qualunque altre uso il grasso d'una bestia morta da sè, o'l grasso d'una bestia lacerata dalle fiere: ma non

mangiatelo per niuna maniera.

25 Perciochè, se alcuno mangia
del grasso d'alcun animale, del
quale s'offerisce sacrificio fatto per fuoco al Signore, la persona che ne mangerà sarà ricisa da' suoi popoli. 26 Parimente, non mangiate, in

niuna delle vostre abitazioni, alcun angue, nè d'uccelli, nè di bestie. 27 Qualunque persona avra man-

giato alcun sangue, sia ricisa a' suoi popoli. 28 Il Signore pariò oltra ciò a

Moisè : dicendo.

29 Parla a' figliuoli d'Israel : dicendo, Se alcuno offerisce al Signore un suo sacrificio da render grazie, porti egli stesso al Signore la sua offerta del sacrificio da ren-

der grazie. 30 Portino le sue mani stesse quelle cose che s'hanno da ardere al Signore: porti 1 grasso, insieme col petto: il petto, per esser dime-nato per offerta dimenata, nel cospetto del Signore.

31 E faccia il sacerdote bruciare il rasso sopra l'Altare : e'l petto sia d'Aaron, e de' suoi figliuoji

32 Date ancora al sacerdote, per offerta elevata, la spella destra de vostri sacrifici da render grazie. 33 Sia quella spalla destra di colui de' figliuoli d'Aaron, ch'avrà offerto il sangue, ed il grasso de' sacrifi-

cij da render grazie, per sua parte. 34 Percioche io ho preso da' figiuoli d'Israel il petto dell' offerta dimenata, e la spalla dell' offerta elevata, de' lor sacrificij da render graste: ed ho date al Sacerdote Aaron, ed a' suoi figliuoli, per istatuto perpetuo, quelle cose, che si deono prendere da' figliuoli d'Israel.

35 Quest'e il diritto dell' Unzione che si des torre dell' offerte fatte per fuoco al Signore, il quale è stato loro assegnato nel giorno che'i Signore gli ha fatti accostare, per esercitargli 'l sacerdozio.

36 Il quale il Signore ha coman-

dato che sia loro dato da' figliuoli d'Israel, nel giorno che gli ha unti, per istatuto perpetuo, per le lor generazioni.

37 Quest'é la legge dell'olocausto. 37 Quest e la legge del sacri-dell' offerta di panatica, e del sacrificio per la colpa, e del sacrificio delle consagrazioni, e del sacrificio da render grazie.

38 La quale il Signore diede a Moi-

sè, in sul monte di Sinai, nel giorno ch'egli comandò nel diserto di Sinai figliuoli d'Israel d'offerir le loro offerte al Signore.

CAP. VIII.

L Signore parlò oltra clò a Moise : dicendo, 2 Prendi Aaron, ed i suoi figliuoli con lui: ed i vestimenti, e l'olio dell'Unzione, ed il giovenco per lo sacrificio per lo peccato, ed 1 due montoni, el paniere degli azzimi.

3 Ed aduna tutta la raunanza, all' entrata del Tabernacolo della

convenenza.

4 E Moisè fece come il Signore giti avea comandato: e la raunanza fu adunata all' entrata del Tabernacolo della convenenza,

5 E Moisè disse alla raunanza, Quest'd quello che'l Signore ha comandato che si faccia

6 E Moisè fece accostare Aaron. ed i suoi figliuoli, e gli lavò con

acqua. 7 Poi mise indosso ad Aaron la Tonica, e lo cinse con la Cintura: poi lo vestì del Manto, e gli mise l'Efod addosso, e lo cinse cel fregio lavorato dell' Efod : e così con quello gli serrò le vesti addosso.

8 Poi mise sopra lui 'l Pettorale, nel quale pose Urim, e Tummim. 9 Poi gli mise in capo la Benda; sopra la quale, in su la parte anteriore d'essa, mise la lama d'oro, il Diadema di santità : come il Si-

gnore avea comandato a Moisè 10 Poi Moise prese l'olio dell' Unzione, ed unse il Tabernacolo, e tutte le cose ch' erano in esso: e le

consagrò.

11 E ne spruzzò l'Altare per sette volte: ed unse l'Altare, e tutti i suoi strumenti : e la Conca, e'l suo

piede: per consagrar quelle cose.
12 Poi versò dell' olio dell' Unzione in sul capo d'Aaron: e l'un-

se, per consagnarlo.
13 Poi Moise fece accostare i figliuoli d'Aaron, e gli vestì delle toniche, e gli cinse con le cinture, ed allacciò loro le mitrie : come il Signare gli avea comandato.

14 Appresso fece accostare il gio-venco del sacrificio per lo peccato : ed Aaron, ed i suoi figliuoli, posarono le mani in sul capo del gio-

venco del sacrificio per lo peccato.
15 Poi Moise lo scanno, e ne prese del sangue, e lo mise col dito in su le corna dell' Altare, attorno attorno, e purgo l'Altare: e verso il rimanente del sangue applè del l'Altare : e coal consagrò l'Altare, per far purgamento del peccato sopra esso.

16 Appresso prese tutto'l grasso ! ch'era sopra l'interiora, e la rete del fegato, ed i due arnioni, col grasso loro : e Moisè fece bruciar

nuelle cose sopra l'Altare. 17 Ma bruciò col fuoco fuor del campo il giovenco, e la sua pelle, e la sua carne, ed il suo sterco: come il Signore gli avea coman-

18 Poi fece appressare il montone olocausto: ed Aaron, ed i suoi figliuoli, posarono le mani in

sul capo del montone.

19 E Moisè lo scanno, e ne sparse il sangue sopra l'Altare, attorno attorno. 20 Poi tagliò il montone a pessi:

e fece bruciare il capo, ed i penzi, e

21 E lavò con acqua l'interiora, e le gambe; e così fece bruciar tutto quel montone sopra l'Altare come olocausto di soave odore, ed offerta fatta per fuoco al Signore : come il Signore gli avea coman-

22 Poi fece appressare il secondo montone, il monton delle conse grazioni: ed Aaron, ed i suoi fi giiuoli, posarono le mani in sul

ı

23 E Moisè lo scanno, e ne prese del sangue, e lo mise in sul tenerume dell' orecchia destra d'Aaron e sopra'l dito grosso della man destra d'esso e sopra'l dito grosso del suo plè destro.

24 Pol fece appressare i figliuoli d'Aaron, e pose di quel sangue in sul tenerume della loro orecchi destra, e sopra'l dito grosso della lor man destra, e sopra'l dito grosso del lor piè destro: e sparse il rimanente di quel sangue in su l'Al-

tare, attorno attorno. 25 Poi prese il grasso, e la coda, e tutto'l grasso ch' era sopra l'interiora, e la rete del fegato, ed i due arnioni, col grasso loro, e la

palla destra.

26 E del paniere degli azzimi ch'era davanti al Signore, prese una focaccia azzima, ed una focaccia di pane fatta con olio, ed una schiacciata: e pose quelle sopra que' grassi, e sopra la spalla destra

27 Poi mise tutte quelle cose in su le poime delle mani d'Aaron, ed in su le palme delle mani de suoi figliuoli : e le fece dime-

nare per offerta dimenata, nel cospetto del Signore, 28 Poi Moise prese quelle cose d'in su le lor mani, e le fece bruciare sopra l'Altare, sopra l'olocausto: come offerte di consagra-

zioni, d'odor soave, offerta fatta per fuoco al Signore.

29 Poi Moisè prese il petto di quel montone, e lo dimeno per offerta dimenata, nel cospetto del Signore: e Moisè ebbe quello per la sua parte del montone delle consagra-

zioni: come il Signore gli avea

comandato.

30 Oltr'a ciò Moisè prese dell' olio dell' Unzione, e del sangue ch'era sopra l'Altare, e ne sprussò Aaron, ed i suoi vestimenti: ed i figliuoli d'esso, ed i lor vestimenti: e così consagrò Aaron, ed i suoi vestimenti: ed i suo figliuoli, ed i vestimenti de' suoi

figiliuoli.

31 E Moisè disse ad Aaron, ed.

Fate cuocere cotesta carne all' entrata del Tabernacolo della convenenza, e quivi mangiatela: insieme col pane ch' è nel paniere dell'offerta delle consa-grazioni: come m'è stato comandato: dicendo, Mangino Aaron, ed i suoi figliuoli, quelle cos

32 E bruciste col fuoco ciò che

rimarrà della carne, e del pane. 33 E non vi dipartite dall' en-trata del Tabernacolo della convenenza, per sette giorni : fin che non sieno compiuti i giorni delle vostre consagrazioni: conciosia ach abbiate ad esser consagrati nel vostro ufficio per lo spazio di

sette giorni. 34 Come s'è oggi fatto, com avea il Signore comandato che si facesse, per far purgamento de' vo-

stri peccati.
35 Dimorate adunque all' entrata del Tabernacolo della convenenza per sette giorni, di e notte: ed os-servate ciò che'l Signore ha co-mandato che s'osservi: aciochè non muoiate: perciochè così m'è stato comandato.

36 Ed Aaron, ed i suoi figliuoli. fecero tutte le cose che'l Signore avea comandate per Moisè.

### CAP. IX.

L'ottavo giorno appresso, Moisè chiamò Aaron, ed i suol

figliuoli, e gli Anziani d'Israel. 2 E disse ad Aaron, Prenditi un vitello per sacrificio per lo peccato, ed un montone per olo-causto: amendus sensa difetto: e presentagli davanti al Signore. 3 E paria a figliuoli d'Israel: di-

cendo, Prendete un becco p crificio per lo peccato, ed un vitello, ed un' agnello, amendue d'un' an no, senza difetto, per olocausto.

Ed un bue, ed un montone, per sacrificio da render grazie, per sa-

crificargii davanti al Signore: ed una offerta di panatica intrisa con olio: perche oggi 'l Signore

v'apparira. 5 Essi adunque presero le cose che Moisè avea comandate, e le addussero davanti al Tabernacolo della convenenza: e tutta la raunanza s'accostò, e stette in piè davanti al Signore.

6 E Moise disse, Fate questo che'l Signore ha comandato: e la gloria

del Signore v'apparira.
7 E Moisè disse ad Aaron, Accostati all'Altare, e fa' il tuo sacrificio per lo peccato, e'l tuo olocausto : e fa' il purgamento de' tuoi peccati, que' del popolo: offeriscl eziandio l'offerta del popolo, e fa' il purgamento de' lor peccati : come il Signore ha comandato.

8 Aaron adunque s'accostò all'Al-tare, e scannò il vitello del sacrificio per lo peccato ch'era per lui. 9 Ed i suoi figliuoli gli porsero il sangue: ed egli intinse il dito nel sangue, e lo misc in su le corna

dell' Altare : e sparse il rimanente

del sangue apple dell' Altare. 10 E fece bruciare il grasso, e gli arnioni, e la rete del fegato, del sacrificio per lo peccato, sopra l'Altare: come il Signore avea coman-

dato a Moisè.

11 Ma bruciò col fuoco la carne, e la pelle, fuor del campo.

12 Poi scannò l'olocausto, ed i suoi figliuoli gliene porsero il sangue, ed egli lo sparse in su suoi figliuoli l'Altare, attorno attorno.

13 Gli porsero eziandio l'olocausto tagliato a pezzi, insieme coi capo: ed egli lo fece bruciar sopra l'Al-

14 E lavò l'interiora, e le gambe: e le brució sopra l'olocausto, sopra

l'Altare.

15 Poi offerse l'offerta del popolo: e prese il becco del sacrificio del popolo per lo peccato, e l'offerse per sacrificio per lo peccato come il vitello precedente. 16 Poi offerse l'olocausto: e ne

fece come era ordinato.

17 Poi offerse l'offerta di panatica : e n'empiè la palma della sua mano, e la fece bruciar sopra l'Altare : oltr all' olocausto della matina.

18 Appresso scannò il bue, ed il montone del sacrificio del popolo da render grasie: ed i suoi figlinoli gliene porsero il sangue, ed egli lo sparse in su l'Altare, attorno attorno.

19 Gli porsero eziandio i grassi del bue: e del montone la coda, e'? grasso che copre l'interiora, e gli arnioni, e la rete del fegato.

20 E posero i grassi in su i petti : ed Aaron fece bruciar que grassisopra l'Altare.

21 E dimeno, per offerta dime-nata, que' petti, e quella spalla destra, davanti al Signore, come

Moise avea comandato

22 Poi Aaron also le mani verso'l popolo, e lo benedisse: e, dopo ch'ebbe fatto il sacrificio per lo pec-cato, l'olocausto, ed i sacrificij da

render grazie, scese giù. 23 Or Moisè, ed Aaron, erano entrati nel Tabernacolo della convenenza: poi, essendone usciti, aveano benedetto il popolo: e la gloria del Signore era apparita a

tutto'l popolo.

24 Ed un fuoco era uscito dal cospetto del Signore, ed avea consumato l'olocausto, ed i grassi, sopra l'Altare. E tutto'i popolo lo vide, e diede grida d'allegrezza, e si gitto in terra sopra la sua faccia.

CAP. X.

R Nadab, ed Abihu, figliuoli d'Aaron, presero ciascuno il suo turibolo, e vi posero dentro del fuoco, e vi misero su dell' incenso: e presentarono davanti al Signore del fuoco strano: il che

egli non avea lor comandato.

2 Ed un fuoco uscì dal cospetto del Signore, il quale gli divampò: ed essi morirono davanti al Si-

gnore.

dicendo.

3 E Moisè disse ad Aaron, Quest' è pur quello che'l Signore ha pronunziato: dicendo, lo saro santificato ne' miei più prossimi : e sarò glorificato in presenza di tutto'l Ed Aaron tacque. popolo.

4 E Moisè chiamò Misael, ed Elsafan, figliuoli d'Uzziel, zio d'Aae disse loro, Accostatevi : portatene i vostri fratelli d'innanzi

àl Santuario fuor del campo.

5 Ed essi s'accostarono, e gli portarono via con le lor toniche, fuor del campo: come Moisè avea detto. 6 E Moisè disse ad Aaron, ed ad Eleazar, ed ad Itamar, snoi figliuoli, Non andate a capo scoperto, e non vi sdrucite i vestimenti : aclochè non muoiate, e ch'egli non s'adiri contr'a tutta la ramanza: ma piangano i vostri fratelli, tutta la casa d'Israel, l'arsione che'l Signore ha fatta.

7 E non vi dipartite dall' entrata del Tabernacolo della convenenza. che talora non muoiate : perciochè l'olio dell' Unzione del Signore è sopra voi. Ed essi fecero secondo

la parola di Moisè. 8 Ed il Signore pariò ad Aaron :

O Non bere vino, nè cervogia, nè tu, nè i tuoi figliuoli, quando avrete ad entrar nel Tabernacolo della convenenza: aciochè non muoiate. Sia questo uno statuto perpetuo per le vostre generazioni. 10 E ciò per poter discernere tra

la cosa santa, e la profana; e tra la cosa immonda, e la monda : Il E per insegnare a' figliuoli d'I-

srael tutti gli statuti che'l Signore

ha lor dati per Moisè.

12 Poi Moisè parlò ad Aaron, ed ad Eleazar, ed ad Itamar, suoi figliuoli, ch'erano rimasi: dicendo, Pigliate l'offerta di panatica ch'è rimasa dell' offerte fatte per fuoco al Signore, e mangiatela in pani azzimi appresso all' Altare: conciosiacosachè sia cosa santissima.

13 Mangiatela adunque in luogo santo: perciochè è la parte ordinata per te, e per li tuoi figliuoli. dell' offerte che si fanno per fuoco al Signore: perciochè così m'è sta-

to comandato.

14 Mangiate ancora il petto delofferta dimenata, e la spalla dell' offerta elevata, in luogo mondo, tu. ed i tuoi figliuoli, e le tue figliuole, teco : perciochè quelle so-no state date a te, ed a' tuoi figliuoli, per parte vostra de' sacrificij da

render grazie de' figliuoli d'Israel. 15 Portino essi la spalla dell' offerta elevata, ed il petto dell' offerta dimenata, insieme co' grassi che s'hanno da ardere, aciochè quelle cose sieno dimenate davanti al Signore, per offerta dimenata : e sieno di te, e de tuoi figliuoli teco, per istatuto perpetuo: come il Si-

gnore ha comandato.

16 Or Moisè cercò, e ricercò il becco del sacrificio per lo peccato : ed ecco, egli era stato bruciato: aonde s'adirò gravemente contr'ad Eleazar, e contr' ad Itamar, figliuoli d'Aaron, ch'erano rimasi: di-

cendo,

17 Perchè non avete voi mangiato il *sacrificio per lo* peccato nel luogo santo? conclosiacosachè sia cosa santissima, e che'l Signore ve l'abbia dato per portar l'iniquità della raunanza, per far purgamen-to de' peccati d'essa, nel cospetto del Signore.

18 Ecco, il sangue d'esso non è stato portato dentro al Santuario: per l'innanzi adunque del tutto mangiatelo nel *luog*o santo, come

io he comandate.

19 Ed Aaron disse a Moisè, Ecco, si hanno oggi offerto il loro *sacri*ficio per lo peccato, ed il loro olo-causto, davanti al Signore: e cotali cose mi sono avvenute: se dunque io avessi oggi mangiato del sacrificio per lo peccato, sarebbe ciò piaciuto al Signore?

20 E, quando Moise ebbe udito questo, fu contento.

CAP. XI.

DOI I Signore parlò a Moisè, ed ad Aaron : dicendo loro.

2 Parlate a' figliuoli d'Israel : dicendo, Questi son gli animali, de' quali voi potrete mangiare, d'infra tutte le bestle che son sopra la

terra.

3 D'infra le bestie a quattro piedi, voi potrete mangiar di tutte quelle bestie c'hanno il piè forcuto, e l'unghia spartita in due, e che rumi-

- 4 Ma, fra quelle c'hanno il piè forcuto, o che ruminano, non mangiate di queste : del Camello : conclosiacoeach' egli rumini, ma non abbia il piè forcuto: siavi im-
- mondo: 5 Nè del Coniglio: conciosiscosach'egli rumini, ma non abbia il piè forcuto: siavi immondo:

6 Nè della Lepre : conclosiaco sach'ella rumini, ma non abbia 🎚 piè forcuto : siavi immonda :

Nè del Porco: conciosiacosach'egli abbia il piè forcuto, e spartito in due, ma non rumini: siavi immondo:

8 Non mangiate della carne loro. e non toccate le lor carogne : sien-

vi immonde.

9 Voi potrete mangiar di queste spezie d'infra tutti gli animali acquatici : cioc, di tutti quelli c'hanno pennette, e scaglie nell' acque, così ne' mari, come ne' fiumi.

10 Ma siavi in abbominazione tutto ciò che non ha pennette, nè scaglie, così ne' mari, come ne' flu-mi, fra tutti i rettili acquatici, e fra tutti gli animali che vivono

nell' acque.

11 Sienvi adunque in abbominazione: non mangiate della carne loro, ed abbiate in abbominio le

lor carogne.

12 In somma, siavi cosa abbominevole ogni animale che nell' que non ha pennette, nè scaglie. 13 E fra gli uccelli abbiate questi

in abbominio : non manginsi : son cosa abbominevole: l'Aquila, il Girifalco, l'Aquila marina:

14 Ogni spezie di Nibbio, e d'Avol-

tolo:

15 Ogni spezie di Corvo: 16 L'Ulula, la Civetta, la Folica,

ed ogni spezie di Sparviere:
17 il Gufo, lo Smergo, e l'Alocco:
18 il Cigno, il Pellicano, la Pica:
19 La Cicogna, ed ogni spezie

d' Aghirone : l'Upupa, e'l Vipi- | gia, sopra la quale si mette dell' acstrello.

20 Siavi parimente in abbominio ogni rettile che vola, e camina a

quattro piedi.

21 Ma pur d'infra tutti i rettili che volano, e caminano a quattro piedi, voi potrete mangiar di quelli c'hanno garetti disopra a' piedi, per saltar con essi in su la terra.

22 Di tali potrete mangiar di questi: d'ogni spezie d'Arbe, d'ogni spezie di Soleam, d'ogni spezie

d'Argol, e d'ogni spezie d'Agab.

23 Ma slavi in abbominio ogni altro rettile che vola, ed ha quattro

piedi.

24 E per queste bestie voi vi renderete immondi: chiunque toccherà il corpo morto loro sarà immondo infino alla sera.

25 E chiunque avrà portato del lor corpo morto lavi i suoi vestimenti, e sia immondo infino alla

26 Di tutte le bestie domestiche sienvi immonde tutte quelle c'hanno l'unghia fessa, ma non spartita in due, e che non ruminano: chiunque avrà toccati tali animali,

sia immondo. 27 E di tutte le bestle che caminano a quattro piedi sienvi immonde tutte quelle che caminano sopra le lor branche: chiunque avrà toccato il corpo morto di tali bestie, sia immondo infino alla

28 E chi avrà portato il lor corpo morto lavi i suol vestimenti, e sia immondo infino alla sera : quelle bestie vi sono immonde.

29 E de'rettili, che van serpendo sopra la terra, sienvi immondi

questi: cioc, ogni spezie di Donno-la, e di Topo, e di Testuggine, 30 E'l Toporagno, e'l Cameleone,

e la Lucertola, e la Tarantola, e la Talpa.

31 Fra tutti i rettili, sienvi questi immondi: chiunque gli avrà toc-cati, essendo morti, sia immondo

infino alla sera.

32 E qualunque cosa, sopra la quale sarà caduto alcuno di que' rettili, essendo morto, sia immonda : qualunque vasello di legno, o vestimento, o pelle, o sacco, o quaiunque altro strumento, col quale si fa alcun servigio : e però sia posto nell' acqua, e sia immondo infino alla sera : poi sia mondo.

33 E se alcun di que' rettili sarà caduto dentro alcun testo, tutto quello che vi sarà dentro sia immondo, e spezzate il testo.

34 Qualunque vivanda si man-

qua, sia immonda: e qualunque bevenda si bee, in qualche vaso ella el sia, sia immonda.

35 Ed ogni cosa, sopra la quale cadera del corpo morto loro, sia immonda: il forno, o'l testo da cuocere, sia disfatto: essi sono im-

mondi: però tenetegli per immondi. 36 Ma pur la fonte, o'i pozzo d'acqua raccolta, sia monda: ma chi avrà tocco il corpo morto loro

sia immondo. 37 Ma, se cade del corpo morto loro sopra qualunque semenza che si semina. sia quella semenca monda.

38 Ma, se è stata messa dell' acqua sopra la semenza, e vi cade sopra del corpo morto loro, siavi quella semenza immonda.

39 E, quando alcuna di quelle bestie che vi son per cibo sarà morta da se, chi avra tocco'i corpo

morto d'essa, sia immondo infino alla sera. 40 E chi avrà mangiata della

carne morta d'essa lavi i suoi vestimenti, e sia immondo infino alla sera: parimente, chi avrà portato'l corpo morto d'essa lavi i suoi vestimenti, e sia immondo infino alla

41 Ogni rettile che serpe sopra la terra sia immondo : non mangisi. 42 D'infra tutti i rettili che ser pono sopra la terra, non mangiate niuno di quelli che caminano in sul petto, o sia che caminino a quattro piedi, o ch'abbiano più piedi: perciochè son cosa abbomine

vole. 43 Non rendete abbominevoli le vostre persone per niuno rettile che serpe: e non vi contaminate con essi, onde siate immondi per

essi.

44 Perciochè io sono il Signore Iddio vostro: santificatevi adunque. e siate santi: conciosiacosach'io sia santo: e non contaminate le vostre persone con alcun rettile

che serpe sopra la terra. 45 Perciochè io sono il Signore, che v'ho tratti fuor del paese d'Egitto, aciochè io vi sia Dio: siate

adunque santi: imperochè io son santo 46 Quest' è la legge intorno alle

bestie, ed agli uccelli, ed ad ogni animal vivente che guizza nell'acque, ed ad ogni animale che serpe sopra la terra.

47 Per discernere fra l'immondo. e'l mondo: e fra gli animali che si posson mangiare, e quelli che non si deono mangiare

## LEVITICO, XII. XIII.

CAP. XII.

TL Signore pariò ancora a Moisè:

dicendo, 2 Parla a figliuoli d'Israel: dicendo. Quando una donna avrà fatto un figliuolo, ed avra partorito un maschio, sia immonda sette giorni : sia immonda come al tempo che è separata per li suoi me-

3 E nell' ottavo giorno circuncidesi la carne del prepusio del fan-

ciullo.

4 Poi stia quella donna trentatre giorni a purificarsi del sangue: non tocchi alcuna cosa sacra, e non venga al Santuario, fin che non sieno compiuti i giorni della sua purificazione.
5 Ma, se partorisce una femmina,

sia immonda lo spazio di due settimane, come al tempo ch' ella è separata per li suoi mestrui: poi stia sessantasei giorni a purificarsi

del sangue.

6 E, quando saranno compiuti i giorni della sua purificazione, per figliuolo, o per figliuola, porti al sacerdote, all' entrata del Tabernacolo della convenenza, un' agnello d'un' anno, per olocausto: ed un pippione, od una tortola, per accificio per lo peccato.

7 Ed offerisca il sacordote quelle cose davanti al Signore, e faccia il purgamento del peccato d'essa: ed ella sarà purificata del suo flusso di sangue. Questa è la legge della donna che partorisce maschio, o

femmina.

8 E se pur non avrà il modo di fornire un' agnello, pigli due tor-tole, o due pippioni, l'uno per olocausto, l'altro, per sacrificio per lo peccato: e faccia il sacerdote il purgamento del peccato d'essa : ed ella sarà purificata.

#### CAP. XIII.

L Signore parlò ancora a Moisè, ed ad Aaron: dicendo.

2 Quando nella pelle della carne d'alcuno vi sarà tumore, o rogna, o bolla, o tacca tralucente: e ciò diventerà nella pelle della sua carne come piaga di lebbra: sia colui condotto al Sacerdote Aaron. overo, ad uno de' suoi figliuoli, sacerdoti.

3 E riguardi 'l sacerdote la piaga nella pelle della carne d'esso: e se'l pelo della piaga ha mutato colore, ed è divenuto bianco, e la piaga apparisce più profonda della pelle della carne d'esso, è piaga di iebbra: ner d'à desso, è piaga di lebbra: per ciò, dopo che'l sacer-dote l'avrà riguardato, dichiarilo immondo.

4 Ma. se è una tacca tralucente. e bianca, nella pelle della carne d'esso, sensa apparir più profonda della pelle, e senza che'l suo pelo abbia mutato colore, ne sia divenuto bianco: rinchiuda il sacerdote colui ch'avrà quella piaga, per sette giorni

5 E se, al settimo giorno, al sacerdote, riguardandolo, parra che la piaga si sia arrestata, e non si sia allargata nella pelle, rinchiudalo di nuovo per sette giorni.

6 Che se, al settimo giorno, il sacerdote, riguardandolo di nuovo. vede che la piaga si sia ristretta, e non si sia allargata nella pelle, dichiarile netto: è rogna: e lavi colui i suoi vestimenti: e sarà netto.

/ Ma, se pur quella rogna s'è allargata nella pelle, dopo che co-lui al sarà fatto riguardare al sacer-dote, per esser dichiarato netto: e sarà stato riguardato la seconda volta dal sacerdote.

8 E, riguardandolo ii sacerdote. ecco, la rogna s'é allargata nella pelle: dichiari 1 sacerdote colui

immondo : è lebbra.

9 Quando vi sarà in alcuno piaga di lebbra, sia condotto al sacerdote. 10 E se, riguardandolo il sacer-dote, ecco, v'è alcun tumore bianco nella pelle, e'l pelo d'essa ha mutato colore, ed è divenute bianco, e v'è qualche rimanente di carne viva nel tumore.

ll E lebbra invecchiata nella pelle della carne di colui: perciò, dichiarilo il sacerdote immondo: non rinchiudalo: conclosiacosa-

ch' egli sia immondo.

12 Ma, se la lebbra germoglia largamente nella pelle, e copre tutta la pelle di colui ch'avra la piaga, dal capo a' piedi, dovunque il sacerdote potra vedere con gli occhi:

13 Allora, se, riguardandolo il sacerdote, ecco, la lebbra ha coperta tutta la pelle d'esso, dichia-rilo netto: la plaga è tutta divenu-ta bianca: egli è netto.

14 Ma, al giorno ch'apparirà in lui alcuna carne viva, sia immondo. 15 E'l sacerdote, avendo veduta la carne viva, dichiarilo immondo: la carne viva è immonda: è lebbra.

16 Che se la carne viva si muta di nuovo, e diviene bianca, venga

colui al sacerdote.

17 E se, riguardandolo il sacerdote, ecco, la piaga ha mutato co-lore, ed è divenuta bianca, dichiari netto colui ch'avrà la piaga: egli è netto.

18 Quando vi sarà stato nella

pelle della carne d'alcuna ulcera. la qual sia guarita.

19 E poi, nel luogo dell'ulcera nascera tumor bianco, o tacca tralucente bianca rosseggiante:

sia mostrato al sacerdote: 20 E se, riguardandolo il sacer-

dote, ecco, quella apparisce più bassa che la pelle, el pelo d'essa ha mutato colore, ed è divenuto

bianco: dichiari colui immondo: è piaga di lebbra, la quale è gerrliata nell' ulcera.

21 Ma se, riguardandolo il sacerdote, ecco, non v'è alcun pelo hianco, ed ella non è più bassa che la pelle, ed ella s'è ristretta: rinchiudalo il sacerdote per sette giorni.

22 Ma, se pur quella s'è allargata nella pelle, dichiarilo il sacerdote immondo: è piaga di lebbra.

23 Ma, se la tacca tralucente s'è arrestata nel suo luogo, e non s'è allargata: è la crosta dell'ulcera: perciò, dichiarilo il sacerdote

24 Parimente, quando nella pelle della carne d'alcuno vi sara arsura di fuoco, ed in quella parte guarita dell'arsura vi sarà tacca tralucente bianca rosseggiante, o sol bianca:

25 E, riguardandola il sacerdote. ecco, il pelo nella tacca ha mutato colore, ed è divenuto bianco ed essa apparisce più profonda che la pelle: è lebbra, ch'è germogliata nell' arsura : perciò, dichiari 'l sacerdote colui immondo : è piaga

26 Ma se, riguardandola il sacerdote, ecco, non v'è alcun pel bianco nella tacca, ed ella non è punto più bassa che la pelle, e s'è ristret-ta: rinchiuda il sacerdote colui

per sette giorni.

27 Ma se pur, riguardando il sacerdote quella tacca al settimo giorno, ella s'è allargata nella pelle: dichiari'l sacerdote colui immon-

do: è piaga di lebbra. 28 Ma, se la tacca s'è arrestata nel suo luogo, e non s'è allargata nella pelle, anzi s'è ristretta : è ima sobboliitura d'arsura : perciò, dichiarilo il sacerdote netto: conclosiacosachè sia crosta d'arsura.

29 E se un' uomo, od una donna, ha alcuna piaga, nel capo, o nella

burba: 30 E. riguardando il sacerdote la

plaga, ecco, ella apparisce più profonda che la pelle: e v'è in essa alcun pelo giallo sottile: dichiari 'l sacerdote colui immondo: è ma, è lebbra di capo, o di barba. 31 Ma se, riguardando il sacerdote quella piaga della tigna, ecco,

ella non apparisce più profonda che la pelle, ma non vè sicun pelo bruno: rinchiuda il sacerdote colui ch'avrà la piaga della tigna,

per sette giorni.

32 E se, riguardando il sacerdote quella piaga al settimo giorno, ecco, la tigna non s'è allargata, e non v'è nato alcun pelo giallo, e

la tigna non apparisce più pro-fonda che la pelle :

33 Radasi colui, ma non rada la tigna : poi rinchiudalo il sacerdote

di nuovo per sette giorni. 34 E se, riguardando il sacerdote la tigna al settimo giorno, ecco, la tigna non s'è aliargata nella pelle, da della pelle: dichiari li sacer-dote colui netto: e lavi egli i suoi

vestimenti, e sarà netto. 35 Ma se pur, dopo che sarà stato dichiarato netto, la tigna s'allar-

ga nella *sua* pelle. 36 E, riguardandolo il sacerdote, ecco, la tigna s'è allargata nella pelle: non cerchi 'l sacerdote del

pelo giallo : colui ¿ immondo. 37 Ma, se gli pare che la tigna si sia arrestata, e'l pelo bruno v'è nato, la tigna è guarita: colui è netto: dichiarilo adunque il sacerdote netto.

38 E se un' uomo, od una donna, ha alcune tacche tralucenti bian-

che nella pelle della sua carne:
39 E riguardandolo il sacerdote,
ecco, nella pelle dalla lor carne vi
sono delle tacche bianche tralucenti, raggrinzate: son broffole, che son germogliate nella pelle:

quella persona è netta.

40 E se'l capo d'alcuno è tutto
senza peli, egli è calvo: è netto.

41 E s' egli ha la testa pelata dalla
parte della faccia, egli è calvo dalla

fronte: è netto.

42 Ma, se nel capo tutto senza peli, o calvo dalla fronte, v'è piaga bianca rosseggiante, è lebbra, che germoglia nel capo tutto senza peli, o calvo dalla fronte.

43 Se adunque, riguardandolo il sacerdote, ecco un tumore di piaga bianca rosseggiante nel capo, tutto senza peli, o calvo dalla fronte, simile in vista alla lebbra della

pelle della carne.

44 Colui è lebbroso: egli è im-mondo: del tutto dichiarilo il saoerdote immondo: egli ha la sua

piaga nel capo.

45 Or abbia il lebbroso, in cui sarà piaga di lebbra, i vestimenti sdruciti, e'l capo scoperto, e vellsi 'l labbro disopra : e vada gridan-

do, L'immondo, l'immondo. 46 Sia immondo tutto'l tempo che

quella piaga sarà in lui: egli è o di lino, o nello stame, o nella immondo: dimori in disparte, sia trama, od in qualunque cosa fatta la sua stanza fuor del campo.

47 E se v'è piaga di lebbra in alcun vestimento di lana, o di lino; 48 Overo in istame, od in trama di lino, o di lana, od in pelle; overo in qualunque lavorio di pelle.

49 Ed essa plaga è verdeggiante, o rosseggiante, nel vestimento, o nella pelle, o nello stame, o nella

trama, od in qualunque cosa fatta di pelle: è piaga di lebbra: sia adunque mostrata al sacerdote.

50 E'i sacerdote, dopo averla riguardata, rinchiuda quello in che

51 E se, al settimo giorno, egli vede che la piaga si sia allargata nel vestimento, o nello stame, o nella trama, o nella pelle, in qualunque lavorio s'adoperi pelle; quella piaga è lebbra rodente; quella cosa è immonda.

52 Perciò, faccla bruciar quel vestimento, o quello stame, o quella trama, di lana, o di lino, overo qualunque cosa fatta di pelle, nella quale sia quella piaga : conciosiacosache sia lebbra rodente, brucisi

col fuoco.

ŗ.

ŀ

53 Ma se, riguardandola il sacerdote, ecco, la piaga non s'è allargata nel vestimento, nello stame. nella trama, overo in qualunque cosa fatta di pelle :

54 Comandi che si lavi ciò in che sarà la piaga: e rinchiudalo il sa-

cerdote per sette altri giorni.
55 Ma se, dopo che ciò in che sarà la piaga, sara stato lavato: e, riguardandolo il sacerdote, ecco, la piaga non ha mutato colore. benchè non si sia allargata: quella cosa è immonda : brucisi col fuoco: è una rosura che fa cava, o nel diritto, o nel rovescio di quella

56 Ma se, riguardandola il sacerdote, ecco, la piaga s'è arrestata, dopo essere stata lavata, stracci quella parte dove sarà la piaga, dal vestimento, o dalla pelle, o dallo stame, o dalla trama

57 E se apparisce ancora nel vestimento, o nello stame, o nella trama, overo in qualunque cosa fatta di pelle: è lebbra germogliante: bruciate col fuoco ciò in che

sard la piaga.

58 Ma'l vestimento, o lo stame, o la trama, o qualunque cosa fatta di pelle, dalla quale, dopo che tu l'avral lavata, la piaga si sarà di-partita, lavisi di nuovo; e sarà

59 Quest' & la legge della piaga della lebbra nel vestimento di lana, 105

di pelle : per dichiararia o netta, o immonda.

CAP. XIV. L Signore parlò ancora a Moisè:

dicendo.

2 Quest' è la legge intorno al lebbroso, nel giorno della sua purifi-cazione. Sia menato al sacerdote. 3 Ed esca il sacerdote fuor del campo: e se, avendo riguardato colui, ecco, la piaga della lebbra è guarita nel lebbroso;

4 Comandi che si prendano, per colui che si purificherà, due uccel-letti vivi, mondi, e del legno di cedro, e dello scarlatto, e dell'isopo.

5 Poi comandi 'l sacerdote che al scanni l'uno degli uccelletti, versandone il sangue dentro un testo, sopra dell' acqua viva.

6 Ed egli stesso prenda l'uccelletto vivo, e'i legno di cedro, e lo scarlatto, e l'isopo : ed intinga quelle cose, insieme con l'uccelletto vivo. nel sangue dell' uccelletto scan-

nato sopra l'acqua viva. 7 E spruzzine sette volte colui che si purifica della lebbra: e, dopo averlo così purificato, lascine andar libero l'uccelletto vivo, su

per li campi. 8 E colui che si purifica lavi i suoi vestimenti, e radasi tutti i peli, e lavisi con acqua: e sarà netto: poi potrà entrar nel campo: ma dimori sette giorni fuor del suo

padiglione.

9 Ed al settimo giorno radasi tutti i peli, il capo, e la barba, e le cigli degli occhi : in somma, radasi tutti peli, e lavi i suoi vestimenti: lavisi parimente con acqua le carni : e sarà netto.

10 E l'ottavo giorno appresso, prenda due agnelli senza difetto, ed un' agnella d'un' anno, senza difetto, e tre decimi di fior di farina stemperata con olio, per offerta di panatica, ed un Log d'olio-

ll E presenti 'l sacerdote, che farà la purificazione, colui che s purifichera, insieme con quelle cose, davanti al Signore, all' entrata del Tabernacolo della con-

venenza. 12 Poi prenda il sacerdote l'uno degli agnelli, ed offeriscalo per la colpa : insieme col Log dell'olio :

e dimeni quelle cose per offerta davanti al Signore.

13 Poi scanni l'agnello nel luogo dove si scannano i sacrificii per lo peccato, e gli olocausti, in luogo santo: perciochè, come il sacrificio per lo peccato apparticne al sacerdote, così ancora gli appartiene il sacrificio per la colpa : è cosa san-

tisnima. 14 E prenda il sacerdote del sangue del sacrificio per la colpa, e mettalo in sul tenerume dell' orecchia destra di colui che si purifichera, ed in sul dito grosso della sua man destra, ed in sul dito grosso del suo piè destro.

15 Poi prenda il sacerdote dell'olio di quel Log, e versine sopra la palma della sua man sinistra.

16 Ed intinga il dito della sua man destra, in quell' olio che sarà sopra la palma della sua man sinistra: e col dito spruzzi di quell' olio sette volte nel cospetto del Si-

gnore. 17 E del rimanente dell' olio, ch'emettane in sul tenerume dell' orecchia destra di colui che si purificherà: ed in sul dito grosso della sua man destra, ed in sul dito grosso del suo piè destro, sopra'l sangue del sacrifeto per la colpa. 18 E metta il sacerdote il rimaso

dell' olio, ch'egli avrà in mano, in sul capo di colui che si purifi-cherà. E così faccia il sacerdote il purgamento per lui, davanti al

more.

19 Poi offerisca il sacerdote il sacrificio per lo peccato: e faccia il purgamento per colui che si puri-ficherà della sua immondizia: e

poi appresso scanni l'olocausto. 20 Ed offerisca l'olocausto, sieme con l'offerta di panatica, sopra l'Altare. Così faccia il sa-

cerdote purgamento per colui, ed egli sara netto. 21 Ma, se colui è povero, e non può fornire quelle cose, prenda un' agnello per sacrificio per la colpa, per essere offerto in offerta dimenata, per far purgamento per lui: ed un decimo di fior di farina intrisa con olio, per offerta di panatica, ed un Log d'olio. 22 E due tortole, o due pippioni,

secondo ch'egli potra fornire: de quali l'uno sarà per sacrificio per lo peccato, e l'altro per olocausto. 23 E porti quelle cose al sacer-dote, all'entrata del Tabernacolo della convenenza, davanti al Si-

gnore, l'ottavo giorno appresso la sua purificazione. 24 E prenda il sacerdote l'agnello per sacrificio per la colpa, e'i Log

d'olio: e dimeni quelle cose davanti al Signore in offerta dimenata. 25 Poi scanni l'agnello del sacri-

ficio per la colpa, e prenda del sangue d'esso, e mettalo in sul tenerume dell' orecchia destra di colui che si purificherà, ed in sul dito grosso della sua man destra. ed in sul dito grosso del suo piè destro. 26 Pei versi di quell' olio in su la palma della sua man sinistra.

27 E col dito della sua man destra spruzzi 'l sacerdote di quell' olio. ch'egli avra nella sua man sinistra. sette volte davanti al Signore.

28 Poi metta di quell'olio, ch'egli avrà sopra la palma della sua mano. in sul tenerume dell' orecchia destra di colui che si purificherà, ed in sul dito grosso della sua man destra, ed in sul dito grosso del suo piè destro, sopra'i luogo dove sard stato posto il sangue del sacrificio per la colpa.

29 Poi metta il sacerdote il rimanente di quell'olio, ch'egli avrà sopra la palma della sua mano, in sul capo di colui che si purifichera. per far purgamento per lui, nel cospetto del Signore.

30 Poi sacrifichi l'una di quelle tortole, o l'uno di que' pippioni. secondo che colui avrà potuto fornire.

31 Di quello ch'egli avrà potuto fornire, o tortole, o pippioni, siane uno per sacrificio per lo peccato, e l'altro per olocausto, insieme con l'offerta di panatica. E così 'l sacerdote faccia il purgamento da-vanti al Signore per colui che si

purifichera.

32 Quest' è la legge intorno a co-lui, in cui sarà stata piaga di lebbra, il quale non potrà fornire le cose suddette per la sua purificazione.

33 Il Signore parlò oltr'a ciò a Moisè, ed ad Aaron : dicendo.

34 Quando voi sarete entrati nel paese di Canaan, il quale io vi do per possessione, se io mando piaga di lebbra in alcuna casa del paese ella vostra possessione : 35 Venga colui di cui sarà la

casa, e significhilo al sacerdote: dicendo, Egli appare come una piaga di lebbra nella mia casa.

36 Allora comandi 'l sacerdote che si sgomberi la casa, avanti ch'egli v'entri per riguardar la piaga, aciochè non sia immondo tutto ciò che sard in quella casa : dopo questo, entrivi 'I sacerdote,

per riguardar la casa. 37 E se, avendo riguardata la piaga, ecco la piaga nelle pareti della casa, fossatelle verdeggianti, o rosseggianti, ch' appariscano più basse della parete:

36 Escasene il sacerdote fuor della casa, all' uscio d'essa, e serri la casa per sette giorni.

## LEVITICO, XIV. XV.

. 39 E') settimo giorno appresso, tornivi 'l sacerdote : e se, riguardandola, ecco, la piaga s'è allar-gata per le pareti della casa: 40 Comandi che si cavino le

pietre, nelle quali sard la piaga, e che si gittino fuor della città in

luogo immondo

41 E faccia rader lo smalto della casa, di dentro d'ogn' intorno, e versisi la polvere dello smalto che si sarà raso, fuor della città, in luogo immondo.

42 Poi prendansi dell' altre pletre, e ficchinsi in luogo di quelle: prendasi ancora dell' altro smalto,

e smaltisene la casa.

43 Ma, se la piaga torna a ger-mogliar nella casa, dopo che ne saranno state cavate le pietre, e dopo che la casa sarà stata rasa, e di nuovo smaltata:

44 E'l sacerdote, entrandovi, e riguardando, ecco, la piaga s'è allar-gata nella casa: è lebbra rodente nella casa: la casa è immonda. 45 Perciò disfacciasi quella casa,

le sue pietre, e'l suo legname, e tutto lo smalto d'essa : e portinsi quelle cose fuor della città in luogo immondo.

46 E chi sarà entrato in quella casa, in tutti i giorni ch' ella sarà serrata, sia immondo infino alla

47 E chi sarà giaciuto in quella casa, lavi i suoi vestimenti: parimente, chi avrà mangiato in essa, lavi i suoi vestimenti.

48 Ma se pure, essendovi en-trato il sacerdote, ed avendo riguardato, ecco, la piaga non s'è allargata nella casa, dopo che è stata smaltata: dichiari quella casa netta: conclosiacosache la piaga sia guarita.

49 Poi prenda, per purificar la ca-sa, due uccelletti, e del legno di ce-dro, e dello scarlatto, e dell' isopo.

50 E scanni l'uno degli uccelletti : versandone il sangue dentro un testo, sopra dell' acque viva.

or roi prenda il legno di cedro, e l'isopo, e lo scarlatto, e l'uccelletto vivo, ed intinga quelle cose nel sangue dell' uccelletto scannato, e nell' acqua viva: e spruszi la casa sette volte.

8 E cos musicali. 51 Poi prenda il legno di cedro.

52 E così purifichi la casa col sangue dell' uccelletto, e con l'acqua viva, e con l'uccelletto vivo, e col legno di cedro, e con l'isopo,

e con lo scarlatto.

53 Poi lascine andar libero l'uccelletto vivo, fuor della città, su per li campi: e così faccia il purgamento per la casa : ed ella sarà netta.

54 Quest' è la legge intorno a qua-lunque piaga di lebbra, o tigna. 55 Ed intorno alla lebbra di vestimento, o di casa.

56 Ed intorno a tumore, o bolla,

o tacca tralucente.

57 Per insegnare in qual giorno alcuna cosa è immonda, ed in quale è netta. Quest' è la legge intorno alla lebbri

#### CAP. XV.

TL Signore parlo ancora a Moist.

1 cd ad Aaron: dicendo, 2 Parlate a' figliuoli d'Israel, e dite loro, Quando ad alcuno colerà la carne, egli è immondo per

la sua colagione.

3 E questa sarà la sua immondizia, per la sua colagione: o sia che la sua carne coli a guisa di bava, o che la sua carne rattenen la sua colagione : ciò è la sua immondizia.

4 Sia immondo ogni letto, sopra'l quale sarà giaciuto colui ch' avrà la colagione : sieno parimente im-monde tutte le masserisie, sopra le quali egli sarà seduto.

5 E colui ch' avrà tocco il letto d'esso, lavi i suoi vestimenti, e stesso, con aqua: e sia immondo

infino alla sera.

6 Parimente, chi sarà seduto sopra alcuna delle masserizie, sopra ia quale sia seduto colui ch la colagione, lavi i suoi vestimenti, e sè stesso, con acqua: e sia immondo infino alla sera.

7 Simigliantemente, chi avra tocca la carne di colui ch'avrà la colagione, lavi i suoi vestimenti, e sè stesso, con acqua: e sia immon-

do infino alla sera.

8 E se colui ch'avrà la colagione sputa sopra alcuna persona netta, lavi*quella persona* i suoi vestimenti, e sè stessa, con acqua: e sia immonda infino alla sera

9 Sia parimente immonda ogni sella, sopra la quale colui ch' avra la colagione sara cavalcato.

10 E chiunque avrà tocca alcuna che sia stata sotto di lui, sia immondo infino alla sera: e chi porterà cotali cose, lavi i suoi vestimenti, e sè stesso, con acqua: e sia immondo infino alla sera.

11 E chiunque sarà stato tocco da colui ch'avra la colagione, sensa ch'egli abbia primo tuffate le mani nell' acqua; lavi i suoi vestimenti, e sè siesso, con acqua; e sia immondo infino alla sera

12 E sia spezzato il testo, il qual colui ch'avrà la colagione avrà tocco: ed ogni vasello di legno sia tuffato nell' acqua.

# LEVITICO, XV. XVI.

13 E quando colui ch'avrà la colagione si purifichera della sua colagione, contisi sette giorni per la sua purificazione, e lavi i suoi vestimenti: lavisi parimente le carni con acqua viva: e sarà netto.

14 E l'ottavo giorno, prendasi due tortole, o due pippioni, e venga davanti al Signore, all'entrata del Tabernacolo della convenen-

za: e rechi quelli ai sacerdote.
15 Ed offeriacagli 'l sacerdote,
l'uno in sacrificio per lo peccato, e
l'altro in olocausto: e così faccia
ii sacerdote, davanti al Signore,
ii purgamento per lui della sua
colarione.

colagione.

16 É quando d'alcuno sarà uscito seme genitale, lavisi egli con acqua tutte le carni: e sia immondo

infino alla sera.

17 Sia exiandio lavata con acqua ogni vesta, ed ogni pelle, sopra la quale sarà seme genitale: e sia immonda infino alla sera.

18 E se un' uomo, ch'abbia la colagione, giace carnalmente con una donna; lavinsi amendue con acqua, e sieno immondi infino

alla sera.

19 E quando la donna avrà il suo fiusso, quando le colerà sangue dalla sua carne, dimori separata sette giorni : e chiunque la toccherà sia immondo infino alla sera.

20 Ed ogni cosa, sopra la quale ella si sarà giaciuta, mentre sarà separata, sia immonda: sia parimente immonda ogni cosa, sopra

la quale si sarà seduta.

21 E chiunque avrà toccato li letto d'essa, lavi i suoi vestimenti, e sè stesso, con acqua: e sia immondo infino alla sera.

22 Parimente, chiunque avrà tocca alcuna delle masserizie, sopra la quale ella si sarà seduta, lavi i suoi vestimenti, e sè stesso, con acqua: e sia immondo infino

23 Anzi, se alcuna cosa è sopra'l letto, o sopra alcun' arnese, sopra il quale ella sia seduta, quando alcuno toccherà quella cosa, sia immondo infino alla sera.

24 E se pure alcuno giace con lei, tal ch'abbia addosso de' mestrui d'essa, sia immondo sette giorni: e sia immondo ogni letto, sopra'l

quale egli sarà giaciuto.

25 Parimente, quando la donna avrà il flusso del sangue più di, fuor del tempo de' suoi mestrui: overo, quando avrà esso flusso oltr' al tempo de' suoi mestrui: sia immonda tutto'l tempo del flusso della sua immondisfa, come al tempo de' suoi mestrui. 26 Stale ogni letto, sopral quale suo fiusso, come il letto, sopral quale giacera avendo i suoi mestrui: sieno parimente tutte le masserizie, sopra le quali ella si sederà, immonde, per l'immondisia de' suoi mestrui.

27 E chiunque avrà tocche quelle cose sia immondo: e lavi i suol vestimenti, e sè stesso, con acqua: e sia immondo infino alla sera.

28 E, quando sarà netta del suo flusso, contisi sette giorni : e poi

sarà netta.

29 E l'ottavo giorno prendasi due tortole, o due pippioni: e portigii al sacerdote, all'entrata dei Tabernacolo della convenenza.

30 Ed offeriscane il sacerdote uno in sacrificio per lo peccato, e l'altro in olocausto: e così faccia il sacerdote il purgamento per lei del flusso della sua immondizia, nel cospetto

del Signore.

31 Così fate che i figliuoli d'Israel
si guardino della loro immondizia:
aciochè non muolano per la loro
immondizia, contaminando il mio
Tabernacolo ch'i nel merzodi loro.

Tabernacolo, ch'? nel mezzo di loro. 32 Quest' ? la legge intorno a colui del quale esce seme genitale.

onde è renduto immondo:

33 Ed intorno alla donna c'ha l'infermità de' mestrui: ed intorno a chlunque ha flusso, maschio, o femmina: ed intorno all' uomo che sarà giaciuto con donna immonda.

#### CAP. XVI.

E'L Signore partò a Moisè, dopo che i due figliuoli d'Aaron furon morti, quando, essendosi appressati davanti al Signore, morirono.

2 Il Signore adunque disse a Moise, Paria ad Aaron, tuo fratello, che non entri in ogni tempo nei Santuario, dentro della Cortina, davanti al Coperchio, ch' è in su l'Arca, aciochè non muota: conciosiacosachio apparisca nella nuvola, in sul Coperchio.

3 Entri Aaron nel Santuario con questo: cioè, con un giovenco per sacrificio per lo peccato, ed un

montone per olocausto:

4 Vestasi la sacra Tonica di lino: ed abbia in su la sua carne le calze eline: e sia cinto con la Cintura di lino: e ravvoigasi intorno di capo la Benda di lino: quelli sono i sacri vestimenti: vestagli dunque, dopo essersi lavate le carni con acqua.

5 E prenda dalla raunanza de' figliuoli d'Israel, due becchi per sacrificio per lo peccato, ed un montone per olocausto.

6 Ed offerisca Aaron il giovenco del sacrificio per lo peccato, ch'é per lui : e faccia purgamento per sè, e per la sua casa.

7 Appresso, prenda due becchi, e presentigli nel cospetto del Si-gnore, all'entrata del Tabernacolo

della convenenza.

8 E tragga Aaron le sorti sopra que' due becchi : una sorte per lo more, ed un' altra per Azazel.

9 Ed offerisca Aaron il becco, sora'i quale sarà caduta la sorte per lo Signore: e sacrifichilo per lo

10 Ma'l becco, sopra'l quale sarà caduta la sorte per Azazel, sia pre-sentato vivo davanti al Signore, per far purgamento con esso, per mandario nel diserto, come per

Azazel.

ll Offerieca adunque Aaron il giovenco del sacrificio per lo pec-cato ch' è per lui, e faccia purgamento per sè, e per la sua casa. E, dopo ch'egli avra scannato il giovenco del suo sacrificio per lo

eccato, ch' è per lui : 12 Prenda pieno il turibolo di brace accese d'in su l'Altare, d'innanzi al Signore: e due menate piene del profumo degli aromati olverizzato: e rechilo dentro della

Cortina. 13 E metta il profumo sopra'l fuoco, davanti al Signore: e co-pra il vapore del profumo il Coch' e sopra la Testimoperchio. perciso, che e sopra la l'estanto-nianza: che talora egli non muoia. 14 Poi prenda del sangue del gio-venco, e spruzzine col dito la parte

anteriore del Coperchio, verso Oriente: spruzzi parimente col dito di quel sangue, sette volte davanti al Coperchio.

15 Scanni ancora il becco del sarificio per lo peccato, ch' le per lo popolo, e portine il sangue dentro della Cortina: e faccia del sangue d'esso, come avra fatto del sangue el giovenco: e spruszine sopra l

coperchio, e davanti al Coperchio. 16 E così purifichi 'l Santuario, perificandolo dell' immondizie de' figliuoli d'Israel, e de' lor misfatti, secondo tutti i lor peccati: faccia ancora il simigliante al Tabernacolo della convenenza, il quale è stanziato appresso loro, per le loro

immondizio

17 E non siavi alcun'uomo nel Tabernacolo della convenenza, quando esso entrerà nel Santuario, per farvi purgamento, fin che non sia uscito. E, dopo ch'egli avra fatto'l purgamento persè, per la sua casa, e per tutta la raunanza d'Israel: 18 Esca verso'l Altare, ch'e davanti al Signore, e faccia purga mento per esso: e prenda del sangue del giovenco, e del sangue del becco, e mettalo in su le corna dell' Altare, attorno attorno.

19 E col dito spruzzi di quel sangue sette volte sopra l'Altare: e così purifichilo, e santifichilo dell'im-mondizie de' figliuoli d'Israel.

20 E, dopo ch'egli avrà compiuto di fare il purgamento del Santua-rio, e del Tabernacolo della convenenza, e dell' Altare, offerisca il becco vivo.

21 E posi Aaron le sue due mani sopra'l capo del becco vivo, e facci sopra esso confessione di tutte le iniquità de figliuoli d'Israel, e di tutti i misfatti loro, secondo tutti i lor peccati: e metta quelli sopra'l capo di quel becco, e mandinelo nel diserto per man d'un' uomo

apposta.
22 E quel becco portera sopra se tutte le loro iniquità, in terra solitaria: e lascilo colui andar per lo

diserto.

23 Appresso entri Aaron nel Tabernacolo della convenenza. spoglisi i vestimenti lini, i quali egli s'avea vestiti entrando nel Santuario: e ripongagli quivi.

24 Poi lavisi le carni con acqua, in luogo santo, e rivesta i suoi vestimenti: poi esca, e sacrifichi l' suo olocausto, e l'olocausto del popolo: e faccia purgamento per

è, e per lo popolo. 25 E bruci 1 grasso del sacrificio

per lo peccato sopra l'Altare.

26 E lavi colui ch'avrà menato via il becco per Azazel i suoi vesti-menti, e le sue carni, con acqua:

poi ritorni nel campo-

27 Ma portisi fuor del campo il giovenco del sacrificio per lo peccato, e'l becco del sacrificio per lo peccato, il cui sangue sarà stato portato dentr' al Santuario, per farvi purgamento: e brucisi la lor pelle, e la lor carne, ed il loro sterco, col fuoco.

28 E lavi colui che gli avrà bruciati i suoi vestimenti, e le sue carni, con acqua: e poi vengasene

nel campo.

29 E siavi questo per istatuto perpetuo. Nel settimo mese, nel decimo giorno del mese, affliggete l'anime vostre : e non fate lavoro alcuno, nè colui ch' è natio del puese, nè'l forestiere che dimora ira voi.

30 Perciochè in quel di si fari purgamento per voi, per purif carvi: voi sarete purificati di tut i vostri peccati nel cospetto del S

gnore.

## LEVITICO, XVI, XVII. XVIII.

31 Siavi quel giorno riposo di Sabato: ed affliggete in esso l'anime

vostre, per istatuto perpetuo. 32 El Sacerdote, che sara stato unto, e consagrato, per esercitare il sacerdozio, in luogo di suo padre, faccia il purgamento, essendo vestito de' vestimenti lini, de' vestimenti sacri.

33 E faccia il purgamento per lo santo Santuario, e per lo Tabernacolo della convenenza, e per l'Al-tare: faccia parimente il purga-mento per li sacerdoti, e per tutto'l

popolo della raunanza.

34 E siavi questo per istatuto perpetuo, per far purgamento per li
figliuoli d'Israel, di tutti i lor peccati, una volta l'anno. Ed è si fece come il Signore avea comandato a Moisè.

#### CAP. XVII.

L Signore parlò oltr' a ciò a Moisè : dicendo,

2 Parla ad Aaron, ed a' suoi figliuoli, ed a tutti i figliuoli d'Israel: e di' loro, Quest'è quello che'l Si-

gnore ha comandato: dicendo, 3 Se alcuno della casa d'Israel scanna bue, od agnello, o capra,

dentro del campo: od anche se lo scanna fuor del campo.

E non l'adduce all' entrata del Tabernacolo della convenenza, per offerirne l'offerta al Signore, da-vanti al Tabernacolo del Signore : ciò sia imputato a colui in ispargimento di sangue: egli ha sparso sangue, e però sia riciso d'infra'l

suo popolo.
5 Aciochè i figliuoli d'Israel adducano i lor sacrificij, i quali essi sacrificano per li campi, è gli pre-sentino al Signore all'entrata del Tabernacolo della convenenza, dandogli al sacerdote : e gli sacrifichino al Signore, per sacrificij da

render grazie.

6 Ed aciochè il sacerdote spanda il sangue d'essi sacrificij sopra l'Altare dell' Signore, all' entrata del Tabernacolo della convenenza: e faccia bruciare il grasso in soave odore al Signore.

E non sacrifichino più i lor sacrificij a' demonij, dietro a' quali sogliono andare fornicando. Questo sia loro uno statuto perpetuo

per le lor generazioni.

8 Di'loro ancora, Se alcuno della casa d'Israel, o de' forestieri che dimoreranno fra voi, offerisce olocausto, o sacrificio:

9 E non l'adduce all' entrata del Tabernacolo della convenenza, per sacrificarlo al Signore: sia quell' uomo riciso da' suoi popoli. 110

10 E se alcuno della casa d'Israel. o de' forestieri che dimoreranno fra loro, mangia alcun sangue, io metterò la mia faccia contr'a quel-

la persona ch'avrà mangiato il sangue: e la sterminerò d'infra'l

suo popolo. 11 Perciochè la vita della carne è nel sangue: e però v'ho ordinato che sia posto sopra l'Altare, per far purgamento per l'anime vostre : conciosiacosachè 'l sangue sia quello con che si fa il purgamento per

la persona. 12 Perciò ho detto a' figliuoli d'Israel, Niuno di voi mangi sangue : il forestiere stessso, che dimora fra

voi, non mangi sangue.

13 Ed anche, se alcuno de' figliuoli d'Israel, o de' forestieri che
dimoreranno fra loro, prende a caccia alcuna fiera, od uccello. che si può mangiare, spandane il

sangue, e copralo di polvere. 14 Percioche esso è la vita d'ogni carne: il sangue le è in luogo d'anima: e però ho detto a' gliuoli d'Israel, Non mangiate sangue d'alcuna carne : perciochè il sangue è la vita d'ogni carne : chiunque ne mangerà sia sterminato.

15 E qualunque persona avrà mangiato carne di bestia morta da sè, o lacerata dalle flere, natio, o forestiere ch'egli sia, lavi i suoi vestimenti, e se stesso, con acqua: e sia immondo infino alla sera:

poi sia netto.

16 E, se non lava i suoi vestimenti, e le sue carni, egli porterà la sua iniquità.

#### CAP. XVIII.

L Signore parlò ancora a Moisè: dicendo, 2 Parla a' figliuoli d'Israel : e di'

loro, lo sono il Signore Iddio vostro.

3 Non fate secondo l'opere del paese d'Egitto, nel quale siete dimorati: non fate altres) secondo l'opere del paese di Canaan, dove io vi conduco: e non procedete secondo i lor costumi.

4 Mettete in opera le mie leggi. ed osservate i miei statuti, per caminare in essi. Io sono il Signore

Iddio vostro.

5 Osservate, dico, i miei statuti, e le mie leggi: le quali chiunque metterà in opera viverà per esse. Io sono il Signore.

6 Niuno s'accosti ad alcuna sua carnal parente, per iscoprir le sus

vergogne. In sono il Signore. 7 Non iscoprir le vergogne di tuo padre, nè le vergogne di tua ma-

## LEVITICO, XVIII. XIX.

dre : ell'à tua madre : non iscoprir | vostro cospetto, si sieno contamile sue vergogne.

8 Non iscoprir le vergogne della moglie di tuo padre: esse son le

vergogne di tuo padre. 9 Non iscoprir le vergogne di tua sorella, figliuola di tuo padre, o fi-gliuola di tua madre, generata in

casa, o generata fuori 10 Non iscoprir le vergogne della figliuola del tuo figliuolo, o della figliuola della tua figliuola : con-

ciosiacosach' esse sieno le tue ver-

gogne propie. II Non iscoprir le vergogne della figliuola della moglie di tuo padre, generata da tuo padre. Ell'é tua sorella.

12 Non iscoprir le vergogne della sorella di tuo padre. Ell' è la carne

di tuo padre.

13 Non iscoprir le vergogne della sorella di tua madre: perclochè ell' e la carne di tua madre. 14 Non iscoprir le vergogne del

fratello di tuo padre: non accostarti alla sua moglie : ell' è tua zia.

15 Non iscoprir le vergogne della tua nuora: ell' è moglie del tuo figliuolo: non iscoprir le sue ver-

16 Non iscoprir le vergogne della moglie del tuo fratello : esse son le vergogne del tuo fratello.

17 Non iscoprir le vergogne d'una donna, e della sua figliuola insieme : non prender la figliuola del suo figliuolo, nè la figliuola della sua figliuola, per iscoprir le lor vergogne : esse sono una medesima carne : ciò è una scelleratezza.

18 Non prendere eziandio una donna, insieme con la sua sorella : per esser la *sua* rivale, scoprendo le vergogne della sua sorella, insieme con lei, in vita sua.

19 E non accostarti a donna, mentre è appartata per la sua immondizia: per iscoprir le sue ver-

gogne. 20 E non glacer carnalmente con la moglie del tuo prossimo.

contaminandoti con ess

21 E non dar della tua progenie, per farla passar *per lo fuoco* a Molec: e non profanare il Nome dell' Iddio tuo. Io sono il Signore. 22 Non giacer carnalmente con

maschio: ciò è cosa abbominevole. 23 Parimente, non congiugnerti carnalmente con alcuna bestia, per contaminarti con essa : e non presentisi la donna ad alcuna bestia, per farsi coprire : ciò ¿ confusione.

24 Non vi contaminate in alcuna di queste cose : conciosiacosache le genti, ch'io scaccio dal nate in tutte queste cose.

25 E'l paese è stato contaminato: onde lo visito sopra esso la sua iniquità, e'i paese vomita fuori i

suol abitatori.

26 Ma voi, osservate i miei statuti, e le mie leggi : e non fate alcuna di queste cose abbominevoll. nè'i natio del paese, nè'i forestiere che dimora fra vol.

27 (Conciosiacosachè gli uomini di quel paese, che sono stati innanzi a voi, abbiano fatte tutte queste cose abbominevoli: laonde il paese è stato contaminato.)

28 Aciochè il paese non vi vomiti fuori, se voi lo contaminerete: come avra vomitata fuori la gente

ch'era innanzi a voi. 29 Perciochè, se alcuno fa alcuna

di queste cose abbominevoli, le persone ch'avranno ciò fatto saranno sterminate d'infra'i lor popolo. 30 Osservate adunque ciò ch'io comando che s'osservi, per non operare secondo alcuno di que' costumi abbominevoli, che sono stati usati innanzi a voi: e non vi contaminate in essl. lo sono il Signore Iddio vostro.

## CAP. XIX.

TL Signore parlo ancora a Moisè: dicendo.

2 Parla a tutta la raunanza de' figliuoli d'Israel : e di' loro, Siate santi: perciochè io, il Signore ld-dio vostro, son santo.

3 Porti ciascuno riverenza a sua madre, ed a suo padre : ed osser-vate i miei Sabati. Io sono il Signore Iddio vostro.

4 Non vi rivolgete agi' idoli, e non vi fate di di getto. Io sono il Signore Iddio vostro.

5 E quando voi sacrificherete al Signore sacrificio da render grazie, sacrificatelo in maniera ch'egli sia

gradito per voi.

6 Mangisi 'l giorno stesso che voi l'avrete sacrificato, e'l giorno seguente: ma ciò, che ne sara avanzato fino al terzo giorno, sia bruciato col fuoco.

E se pur se ne mangerà il terzo

giorno, sarà fracidume: non sarà gradito.

8 E chiunque n'avrà mangiato porterà la sua iniquità: perciochè egli avrà profanato una cosa sacra

al Signore: e però sia quella per-sona ricisa da' suoi popoli. 9 E quando voi mieterete la ri-colta della vostra terra, non mietere affatto il canto del campo: e non ispigolar le spighe tralasciate della tua ricolta.

## LEVITICO, XIX. XX.

10 E non racimolar la tua vigna, nè raccoglierne i granelli : lasciagli a' poveri, ed a' forestieri.

11 Niuno di voi rubi, nè menta,

nè frodi'i suo prossimo.

12 E non giurate falsamente per lo mio Nome, sì che tu profani 'l Nome dell' Iddio tuo. Io sono il

Signore. 13 Non oppressare il tuo prossimo, e non rapirgli 'l suo: il pagamento dell' opera del tuo mercenario non dimori appresso di te la notte, infino alla mattina. 14 Non maladire il sordo, e non

porre intoppo davanti al cieco : ma temi l'Iddio tuo. Io sono il Si-

gnore.

15 Non fate inlouità in giudicio: non aver riguardo alla qualità del povero: e non portare onore alla qualità del grande: rendi giusto giudicio al tuo prossimo.

16 Non andare sparlando d'altrui fra' tuoi popoli: e non levarti contr' al sangue del tuo prossimo.

Io sono il Signore.

17 Non odiare il tuo fratello nel tuo cuore: riprendi pure il tuo prossimo, e non caricarti di peccato per lui.

18 Non far vendetta, e non serbare odio a que del tuo popolo: anzi ama il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore.

19 Osservate i mici statuti : non far coprire la tua bestia da altra di diversa spezie : non seminare il tuo campo di diverse spezie di semenze : e non portare addosso veste contesta di diverse materie.

20 Se alcuno giace carnalmente con donna, la quale essendo serva, sia stata sposata ad un' uomo, senza essere stata riscattata, nè essere stata messa in libertà, sieno amendue gastigati di scopatura: non sieno fatti morire: perciochè colei non è stata messa in libertà.

21 Ed adduca colui al Signore, all' entrata del Tabernacolo della convenenza, un montone per sa-

*crifici*o per la sua colpa.

22 E faccia il sacerdote, col montone del sacrificio per la colpa, purgamento davanti al Signore, per lui, del peccato ch'egli ha commesso: e'l peccato ch'egli ha commesso gli sia perdonato.

23 Or, quando voi sarete entrati nel paese, ed avrete piantato qualche albero fruttifero, toglietegli l prepuzio, cioè, il suo frutto: tenete quell'albero per incircunciso per tre anni : non mangisene del

4 E l'anno quarto sia tutto'l frutto suo cosa sacra al Signore.

da rendergli lode.

25 Ma l'annoquinto mangiate del suo frutto, cogliendo la sua rendita per voi. Io sono il Signore Iddio vostro.

26 Non mangiate nulla col sangue: non usate auguri, nè pro-

nostichi. 27 Non vi tagliate a tondo i capelli da' lati del capo: e non vi

guastate i canti della barba. 28 Parimente non vi fate alcuna tagliatura nelle carni per un mor-to, e non vi fate bollatura alcuna

addosso. Io sono il Signore. 29 Non contaminar la tua figliuola, recandola a fornicare : e'l paese non fornichi, e non s'empia di scel-

leratezze. 30 Osservate i miei Sabati: e riverite il mio Santuario. Io sono

il Signore.
31 Non vi rivolgete agli spiriti di Pitone, ed agl' indovini : e non gli domandate, per contaminaryi con essi. Io sono il Signore Iddio vostro. 32 Levati su davanti al canuto,

ed onora l'aspetto del vecchio : e temi dell' Iddio tuo. Io sono il

Signore.

33 E quando alcun forestiere dimorerà con vol nel vostro paese, non gli fate alcun torto. 34 Siavi I forestiere, che dimo-

rerà con voi, come uno di voi che sia natio del paese: amalo come te stesso: conciosiacosachè voi siate stati forestieri nel paese d'Egitto. Io sono il Signore Iddio vostro.

35 Non fate alcuna iniquità in giudicio, nè in misura di spazio. nè in peso, nè in misura di conte-

nenza.

36 Abbiate bilance giuste, pesi giusti, Efa giusto, ed Hin giusto. Io sono il Signore Iddio vostro, che v'ho tratti fiior del paese d'Egitto.

37 Osservate adunque tutti miei statuti, e tutte le mie leggi, e mettetele in opera. Lo sono il Signore,

CAP. XX.

IL Signore parto oltr'a ciò a 2 Dl' ancora a' figliueli d'Israel,

Chiunque de' figliuoli d'Israel, o de' forestieri che dimorano in Israel, avrà dato della sua progenia a Molec, del tutto sia fatto morire: lapidito il popole del paese.

3 Ed io ancora mettero la mía faccia contr'a quell' nomo, e lo sterminerò d'infra'l suo popolo: percioche egii avrà dato della sua progeniea Molec, per contaminare il mio Santuario, e per profanare Il mio Nome santo.

4 Che se pure il popolo del paese del tutto chiude gli occhi, per non vedere quell' uomo, quando avrà dato della sua progenie a Molec.

per non farlo morire :

5 Io metterò la mia faccia contr'a quell' uomo, e contr' alla sua famiglia: e sterminerò d'infra'l lor popolo lui, e tutti coloro che lo segulranno, in fornicare dietro a

6 E se alcuna persona si rivolge agli spiriti di Pitone, od agl'indovini, per fornicar dietro a loro, lo metterò la mia faccia contr'a quella persona, e la sterminerò d'infra'l

suo popolo.
7 Voi dunque santificatevi, siate santi : perciochè io sono il Si-

gnore Iddio vostro.

8 Ed osservate i miei statuti, e mettetegli in opera. Io sono il Signore che vi santifico.

9 Se alcuno maladice suo padre. o sua madre, del tutto sia fatto morire: egli ha maladetto suo padre, o sua madre: sia il suo san-

gue sopra lui.

10 E se alcuno commette adulterio con la moglie d'un' altro, con la moglie del suo prossimo : fac-ciansi morire l'adultero, e l'adul-

Il E se alcuno giace con la moglie di suo padre, egli ha scoperte le vergogne di suo padre : del tutto facciansi morire amendue: sia il lor sangue sopra loro.

12 E se alcuno giace con la sua nuora, del tutto facciansi morire amendue: essi hanno fatto confusione: sia il lor sangue sopra loro.

13 E se alcuno giace carnalmente con maschio, amendue hanno fatto una cosa abbominevole: del tutto faccianai morire: sia il lor

sangue sopra loro.

14 E se alcuno prende una don-na, e la madre d'essa insieme, ciò z scelleratezza: brucinsi col fuoco, e lui, e loro : aciochè non vi sia alcuna scelleratezza nel mezzo di

15 E se alcuno si congiugne carnalmente con una bestia, del tutto sia fatto morire : uccidete ancora

la bestia.

16 Parimente, se alcuna donna s'accosta ad alcuna bestia, per farsi coprire, uccidi la donna, e la bestia : del tutto facciansi morire: sia il lor sangue sopra loro.

17 E se alcuno prende la sua so-rella, figituola di suo padre, o figliuoia di sua madre, e vede le sue vergogne, ed essa vede le vergo-gne di lui, ciò è cosa vituperosa: sieno adunque amendue sterminati 113 alla vista de' figlipoli del lor nono. lo: colui ha scoperte le vergogne della sua sorella : porti la sua ini-

18 E se alcuno giace con donna mestruata, e scopre le sue ver-gogne, egli ha scoperto il flusso di quella donna, ed cesa ha scoperto il flusso del suo sangue: perciò sieno amendue sterminati dei mes-

zo del lor popolo. 19 E non iscoprir le vergogne della sorella di tua madre, o della sorella di tuo padre: perciochè se alcuno scopre la carne loro, amen-

due porteranno la loro iniquità.

20 E se alcuno giace con la sua zia, egli ha scoperte le vergogne del suo sio: amendue porteranne il lor peccato: sieno fatti morire.

e non abbiano figlinoli.

21 Parimente, se alcuno prende la moglie del suo fratello, ció ¿ cos brutta: colui ha scoperte le vergorne del suo fratello: sieno sensa figliuoli. 22 Osservate tutti i miei statuti,

e tutte le mie leggi, e mettetegli in opera: aciochè il paese, dove lo vi conduco per abitarvi, non vi vo-

miti fuori.

23 E non procedete secondo i costumi della nazione ch'io scaccio dal vostro cospetto : perciochè essi hanno fatte tutte queste cuse :

onde lo gli ho avuti in abbominio.

24 Ed lo v'ho detto, Voi possederete la terra loro, ed lo ve la darò per possederla : terra stillante latte. e mele. Io sono il Signore Iddio vostro, che v'ho separati dagli al-

tri popoli. 25 E però mettete differensa fra la bestia monda e l'immonda, e tra l'uccello mondo e l'immondo: e non rendete le vostre persone ab-bominevoli per quelle bestie, o per quegli uccelli, o per alcun rettile che serpe sopra la terra, i quali lo v'ho separati per avergii per im-

E siatemi santi : perciochè io. il Signore, son santo: e v'ho sepa-rati dagli altri popoli, aciochè siate

miei

27 Se alcuno, uomo, o donna, ha lo spirito di Pitone, od è indovino, del tutto sia fatto morire: sia lapidato: sia il sangue di tali persone sopra loro.

CAP. XXI.

L Signore disse oltr'a clò a Moi-sè, Parla a' sacerdoti, figliuoli d'Aaron, e di' loro, Non contaminisi alcun sacerdote fra' suoi popoli, per un morto.

2 Se non è per alcun suo prossimo carnal parente: per sua madre, per suo padre, per suo figliuolo, per sua figiluola, e per suo fratello.

3 O per una sua sorella germana. che sia vergine, e che non abbia avuto marito : per una tale potrà contaminaral.

4 Non contaminisi fra' suoi popoli, come marito, in maniera che

si renda immondo.

5 Non dipelinsi 'l capo, e non radansi i canti della barba, e non facciansi tagliature nelle carni.

6 Sieno santi all' Iddio loro, e non profanino i: Nome dell' Iddio loro: conciosiacosachè essi offeriscano i sacrificij che si fanno per fuoco al Signore, le vivande dell' Iddio loro : perciò sieno santi.

7 Non prendano donna mere-trice, nè viziata, nè donna ripudiata dal suo marito : perciochè son

santi all' Iddio loro.

8 Santificagli adunque: concio siacosachè essi offeriscano le vi-vande dell' Iddio tuo: sienti santi: perciochè lo, il Signore che vi san-tifico, son santo.

9 E se la figliuola d'un sacerdote si contamina, fornicando, ella contamina suo padre: sia arsa col

fuoco.

10 Ma il Sacerdote, il sommo ra' suoi fratelli, sopra'i cui capo sara stato sparso l'olio dell'Un-sione, e'i quale sara stato consagrato per vestire i vestimenti sacri. non iscoprasi'l capo, e non isdru-ciscasi i vestimenti.

11 E non entri in luogo dove sia alcun corpo morto: non contaminisi, non pur per suo padre, nè per

sua madre.

12 E non esca fuor del Santuario, e non contamini 'l Santuario dell' Iddio suo : perciochè il Diadema dell' olio dell' Unzione dell' Iddio suo è sopra lui. Io sono il Signore. 13 E prendasi moglie che sia an-

cora vergine.

14 Non prenda queste: nè vedova, nè ripudiata, nè viziata, nè meretrice : anzi, prenda per moglie una vergine de' suoi popoli.

15 E non contaminí la sua progenie ne' suoi popoli: perciochè io sono il Signore, che lo santifico.

16 Il Signore parlò ancora a Moisè: dicendo.

17 Parla ad Aaron : e digli, Se alcuno della tua progenie, per le loro età, ha in sè alcun difetto, non s'appressi per offerir le vivan-de dell' Iddio suo.

18 Perciochè niuno uomo, in cui sia difetto, vi si decappressare : nè'l cieco, nè'i soppo, nè colul c'ha il naso schiacciato, o emisurato. 114

19 Nè colui c'ha rottura nel piè. o rottura nella mano.

20 Nè'l gobbo, nè colui c'ha pan-no, od albuggine nell' occhio, nè colui c'ha scabbia, o volatica : nè

l'ernioso.

21 Niuno uomo adunque, della progenie del Sacerdote Aaron, in cui sia alcun difetto, s'appressi per offerire i sacrificij fatti per fuoco al Signore: v'è difetto in lui: perciò, non s'appressi per offerir le vivande dell' iddio suo.

22 Ben potra egli mangiar delle vivande dell' Iddio suo, così delle

santissime, come delle sante.

23 Ma non venga alla Cortina, e non s'appressi all' Altare : percio-chè v'è in lui difetto : e non contamini i miei luoghi santi : perciochè 24 E Moise disse queste cose ad Aaron, ed a' suoi figliuoli, ed a tutti i figliuoli d'Israel.

CAP. XXII.

L Signore parlò ancora a Moisè : dicendo.

2 Di' ad Aaron, ed a' suoi figliuoli, che s'astengano dalle cose sacre de' figliuoli d'Israel, e non profa-nino il mio Nome, nelle cose che

mi consagrano. Io sono il Signore.
3 Di' loro, Se alcuno, di tutta la vostra progenie, nelle vostre generazioni, s'appressa alle cose sacre, che i figliuoli d'Israel avranno consagrate al Signore, avendo addos la sua immondizia : quella persona sia ricisa dal mio cospetto. Io sono

il Signore.

4 Niuno, della progenie d'Aaron, che sia lebbroso, o ch'abbia la colaione, non mangi delle cose sacre, an che non sia netto. Parimente, se alcuno ha toccata qualunque persona immonda per un morto, o se d'alcuno è uscito seme geni-

tale: 5 O se alcuno ha tocco qual si voglia rettile, per lo quale sia ren-duto immondo: od alcuno uomo, per lo quale sia renduto immondo.

secondo qualunque sua immondizia:

6 La persona che l'avrà tocco sia immonda infino alla sera, e non mangi delle cose sacre, che prima ella non abbia lavate le sue carni con\_acqua.

7 E, ciò fatto, dopo che'l sole sarà tramontato, sara netta : e poi potrà mangiar delle cose sacre :

perciochè sono suo cibo.

8 Non mangi 'l sacerdote alcuna carne di bestia morta da sè, o lacerata dalle flere, per renderal im-mondo. Io sono il Signore.

9 Osservino adunque ciò ch'io bo i che si fa ner fuoco. comandato che s'osservi, e non si carichino di peccato, e non muoiano per esso, se profanano questa mia ordinazione. Io sono il Signore che gli santifico.

10 E niuno strano non mangi delle cose sacre: il forestiere del sacerdote, nè'l suo mercenario. non mangino delle cose sacre.

11 Ma. quando'l sacerdote avrà comperata una persona co' suol danari, essa ne potra mangiare: parimente il servo natogli in casa: costoro potranno mangiare del cibo d'esso.

12 E la figliuola del sacerdote, se è maritata ad uno strano, non

mangi dell' offerta delle cose sacre. 13 Ma, se la figliuola del sacerdote è vedova, o ripudiata, sensa aver figliuoli, e torna a stare in casa di suo padre, come nella sua fanciullezza: ella potra mangiar delle vivande di suo padre: ma niuno straniere ne mangi.

14 E se pure alcuno mangia alcuna cosa sacra per errore, sopraggiungavi 'l quinto, e dialo al sacerdote, insieme con la cosa

sacra 15 Non profanino adunque le cose sacre de' figliuoli d'Israel, le quali essi avranno offerte al Signore.

16 E non si carichino d'iniquità di colpa, mangiando le cose da essi consagrate: perclochè io sono il Signore che gli santifico.

17 Il Signore parlò ancora a Moisè:

dicendo,

18 Parla ad Aaron, ed a' suoi figliuoli, ed a tutti i figliuoli d'Israel : e di' loro, Quando alcuno della casa d'Israel, overo de forestieri che sono in Israel, offerira la sua offerta, secondo tutti i lor voti, e le loro offerte volontarie, ch' of-

feriranno al Signore per olocausto: 19 Aciochè sia gradita per voi, sia un maschio senza difetto, d'infra i buol, o d'infra le pecore, o d'infra

le capre. 20 Non offerite nulla ch'abbia difetto: perciochè non sarebbe gra-

dito per voi. 21 Parimente, quando alcuno offerira al Signore sacrificio da render grazie, o per singolar voto. o per offerta volontaria, sia quello di buoi, o di pecore, o di capre, senza difetto: aciochè sia gradito: non siavi alcun difetto.

22 Non offerite al Signore bestia alcuna cieca, nè ch'abbia alcun membro fiaccato, nè monca, nè porrosa, nè rognosa, nè scabbiosa: e non presentatene alcuna tale in su l'Altare al Signore, per offerta

23 Ben potral, per offerta volontaria, offerir bue, o pecora, o capra, ch'abbia alcun membro di manco. o di soverchio: ma per voto non

sarebbe gradita. 24 Non offerite al Signore alcuno

animale ch'abbia i granelli schiacciati, od infranti, o strappati, o ricisi: e non ne fate di tali nel voetro pacec.

25 Ne prendetene alcuni di man degli stranieri, per offerirne cibo al Signore : perciochè il lor vizio

sarebbero graditi per voi.

26 Il Signore parlò ancora a Moisè: dicendo.

27 Quando sarà nato un vitello. od un' agnello, od un capretto, stia sette giorni sotto la madre: poi dall' ottavo giorno innanzi. sarà gradito per offerta da ardere al Signore.

28 E non iscannate in uno stesso giorno la vacca, o la pecora, o la

capra, col suo figlio. 29 E quando voi sacrificherete al Signore sacrificio di laude, sacrificatelo in maniera ch'egli sia gra

dito per vol.

30 Mangisi nell'istesso giorno:
non ne lasciate nulla d'avanzo fino alla mattina seguente.

sono il Signore. 31 Ed osservate i miel comanda menti, e mettetegli in opera.

sono il Signore.

32 E non profanate il mio santo Nome: onde io mi santifichi me stesso nel messo de figliuoli d'I-Io sono il Signore che vi srael.

santifico: 33 Che v'ho tratti fuor del paese

d'Egitto, per esser vostro Dio. Io sono il Signore.

#### CAP. XXIII.

IL Signore parlò oltra ciò a Moi-sè : dicendo,

2 Parla a' figliuoli d'Israel : e di' loro, Quant'e alle feste solenni del Signore, le quali voi bandirete per sante raunanze, queste son le mie feste solenni.

3 Lavorisi sei giorni : ma, al settimo giorno siavi riposo di Sabato, santa raunanza: non fate in esso lavoro alcuno: quel giorno è il Sabato del Signore, in tutte le vostre abitazioni.

4 Queste son le feste solenni del Signore, sante raunanze, le quali voi bandirete nelle loro stagioni : 5 Nel primo mese, nel quarto-

decimo giorno del mese, fra i due vespri, è la Pasqua del Signore. 6 E nei quintodecimo giorno

dell'istesso mese, è la festa degli i aggintly consagrata at Signore: mangiate per sette giorni rani aszimi.

7 Siavisanta raunanza nel primo giorno, e non fate in esso alcuna

era servile.

8 Ed offerite offerte da ardere al Signore per sette giorni: e nel settimo giorno siavi santa rau-nanza: non fate in esso opera alcuna servile.

9 Il Signore parlò oltr'a ciò a Moisè: dicendo,

10 Parla a' figliuoli d'Israel. e di' loro, Quando voi sarete entrati nel paese, il quale io vi do, e ne mieterete la ricolta: portate al sacerdote una menata delle primizie della vostra ricolta.

11 E dimeni 'l sacerdote quella menata, davanti al Signore. in favor vostro: offeriscala il sacer-

dote il giorno appresso quel Sabato. 12 E nel giorno che voi offerirete quella menata, sacrificate un' agnello d'un' anno, senza difetto, in olocausto al Signore.

13 E sia la sua offerta di panatica di due decimi di fior di farina, stemperata con olio, per offerta da ardere al Signore, in odor soave : e la sua offerta da spandere sia della quarta parte d'un' Hin di vino.

14 E non mangiate pane, nè grano arrostito, nè spighe fresche, fino a questo stesso giorno: fin chè non abbiate portata l'offerta del vostro Iddio. Quest' è uno statuto perpetuo per le vostre generazioni, in tutte le vostre abitazioni.

15 E, dal giorno appresso quel Sabato, dal giorno che voi avrete portata la menata dell' offerta dimenata, contatevi sette settimane

complute.

16 Contatevi cinquanta giorni, fino al giorno appresso la settima settimana: ed allora offerite una nuova offerta di panatica alSignore. 17 Portate dalle vostre stanze, per primizie, al Signore, due pani per offerta dimenata, i quali sieno di

due decimi di fior di farina, cotti con lievito.

18 E con que' pani offerite sette agnelli d'un' anno, senza difetto : ed un giovenco, e due montoni : e sieno per olocausto al S gnore, insieme con le loro offerte di pana-tica, e da spandere : per sacrificii da ardere, di soave odore al Signore.

19 Oltr' a ciò, offerite un becco per sacrificio per lo peccato: e due amelli d'un' anno per sacrificio da

render grazie.

20 Ed offeriscagli'l sacerdote in offerta dimenata, davanti al Signore, insieme co' pani delle primisie, e co' due agnelli : siene quelle cose sacre al Signore, per lo Sacerdote.

21 Ed in quell' istesso giorno handite la festa: esso vi sia giorno di santa raunanza: non fate in esso alcuna opera servile. Quest' è uno statuto perpetuo in tutte le vostre abitazioni, per le vostre generazioni.

22 E, quando vol mieterete la ricolta della vostra terra, non mietere affatto i canti del tuo campo. e non ispigolar le spighe della tua ricolta: lasciale al povero, ed al forestiere. Io sono il Signore Iddio

vostro. 23 Il Signore parlò ancora a

Moise: dicendo,

24 Parla a' figliuoli d'Israel : dicendo, Nel settimo mese, nel primo giorno del mese, celebrate un Sabato, una ricordanza con suon

di tromba, una santa raunanza.

25 Non fate in quel di alcuna opera servile: ed offerite al Si-

gnore offerte da ardere.

26 Il Signore parlò ancora a Moisè: dicendo, 27 Ma nel decimo giorno di que-sto settimo mese, ch'è il giorno de' purgamenti, celebrate una santa raunanza: ed affliggete le vostre anime, ed offerite offerte da ardere

al Signore.
28 E non fate in quel giorno lavoro alcuno: conciosiacosachè sia il giorno de' purgamenti, per far

purgamento per voi, davanti al Signore Iddio vostro. 29 Perciochè ogni persona, che non sarà stata affiltta in quel gior-

no, sarà ricisa da' suoi popoli. 30 E se alcuna persona fa in quel

giorno alcun lavoro, io la farò perire d'infra'l suo popolo. 31 Non fate in quel giorno lavoro alcuno. Quest'e uno statuto per-petuo, per le vostre generazioni,

in tutte le vostre abitazioni. 32 Siavi quel giorno riposo di Sa. bato: ed affliggete le vostre per sone: cominciando al nono di del mese, in sul vespro: celebrate il vostro Sabato da un vespro all' al-

tro. 33 Il Signore parlò ancora a

Moise : dicendo, 34 Parla a' figiluoli d'Israel: dicendo. In questo stesso settimo mese, nel quintodecimo giorno del

mese, celebrisi al Signore la festa solenne de' Tabernacoli, per sette giorni. 35 Nel primo giorno siavi santa raunanza: non fate in esso alcu-

na opera servile.

## LEVITICO, XXIII. XXIV.

36 Offerite per sette giorni offerte giorno siavi santa raunanza, ed offerite offerte da ardere al Signore: quel giorno è giorno di so-lenne raunanza: non fate in esco opera alcuna servile.

7 Queste son le feste solenni del Signore, le quali voi bandirete, acioché sieno sante raunanze, per offerire al Signore offerte da ardere, olocausti, offerte di panatica. sacrificij, ed offerte da spandere:

in ciascun giorno ciò che conviene. 38 Oltr' a Sabati del Signore, ed oltr' a' vostri doni, ed oltr' a tutti i vostri voti, ed oltr'a tutte le vostre offerte volontarie, che voi presen-

terete al Signore.

39 Or nel quintodecimo giorno del settimo mese, quando avrete ricolta la rendita della terra, celebrate la festa solenne del Signore per sette giorni: nel primo giorno siavi Sabato, e nell' ottavo giorno parimente siavi Sabato.

40 E nel primo giorno prendetevi del frutto di cedro, de' rami di palme, delle frasche di mortella, e de' salci di riviera: e rallegratevi

nel cospetto del Signore Iddio vo-

stro per sette giorni.
41 E celebrate quella festa al Signore per sette giorni, ogni anno. Quest e uno statuto perpetuo per le vostre generazioni: celebratela al settimo mese.

42 Dimorate in tabernacoli per sette giorni : dimori ognuno, che è natio d'Israel, in tabernacoli.

43 Aciochè le vostre generazioni sappiano ch'io ho fatto dimorare i figliuoli d'Israel in tabernacoli quando io gli ho tratti fuor del paese d'Egitto. lo sono il Signore Iddio vostro.

44 Così Moisè ordinò a' figliuoli d'Israel le feste solenni del Signore.

# CAP. XXIV.

L Signore parlò ancora a Moisè : dicēndo,

2 Comanda a' figliuoli d'Israel che

ti rechino dell' olio d'uliva, puro, vergine, per la lumiera, per tener del continuo le lampane accese. 3 Mettale in ordine Aaron nel

Tabernacolo della convenenza, difuori della Cortina della Testimonianza, dalla sera infino alla mattina, del continuo, davanti al Signore. Quest' è uno statuto per-petuo per le vostre generazioni.

4 Metta del continuo in ordine le

lampane in sul Candelliere puro.

davanti al Signore. 5 Piglia oltra ciò del fior di farina, e fanne dodici foracce, e cuocile : sia ciascuna focaccia di due decimi d'Efa.
6 E mettile in due ordini, sei per

ordine, sopra la Tavola pura, da-vanti al Signore.

7 E metti dell'incenso puro sopra ciascuno ordine: e sia quell'incenso

per ricordanza di que' pani, per of-ferta che si fa per fuoco al Signore.

8 Mettansi per ordine, ogni giorno di Sabato, del continuo, nel cospetto del Signore, quelle focacce totte da' figliuoli d'Israel, per patto

perpetuo.

9 E sieno quelle per Aaron, e per li suoi figliuoli : ed essi le mangino in luogo santo: conciosiacosachè sieno cosa santissima, a lui appurtenente dell' offerte che s'hanno d ardere al Signore, per istatuto perpetuo.

IO Or un' nomo, figlinolo d'una donna Israelita, ma di padre Egizio, che stava per mezzo i figliuoli d'Israel, uscì fuori : ed egil, ed un Israelita contesero insieme nel

campo.
11 E'l figliuolo della donna laraelita bestemmiò il Nome, e lo ma ladisse : laonde fu condotto a Moisè : (or il nome di sua madre ere Selomit, figliuola di Dibri, della tribù di Dan)

12 E fu messo in prigione, fin che Moise avesse dichiarato ciò che se n' avesse a fare, per comanda-mento del Signore.

13 E'i Signore parlò a Moisè : di-

cendo.

14 Mena quel bestemmiatore fuor del campo: e posino tutti coloro che l'hanno udito le lor mani sopra'l capo d'esso, e lapidilo tutta a raunanza.

15 E parla a' figliuoli d'Israel : dicendo, Chiunque avrà maladetto

il suo Iddio, porti 'l suo peccato. 16 E chi avra bestemmiato il Nome del Signore, del tutto sia fatto morire: in ogni modo lapidilo tutta la raunanza: sia fatto morire così lo straniere, come colui ch'è natio del paese, quando avra bestemmiato il Nome.

17 Parimente, chi avra percosso a morte alcuna persona, del tutto

ia fatto morire.

18 É chi avrà percossa alcuna bestia a morte, paghila: animale per animaie.

19 E quando alcuno avrà fatta alcuna lesione corporale al suo prossimo, facciaglisi 'l simigliante di ciò ch'egli avra fatto.

20 Rottura per rottura, occhio per occhio, dente per dente: faociaglisi tal lesione corporale, quale egli avra fatta ad altrui.

21 Chi avrà percossa a morte una hestia, paghila; ma chi avrà percosso un'uomo a morte, sia fatto morire.

22 Abbiate una stessa ragione: sia il forestiere, come colui ch'è natio del paese : persiochè io sono il Signore Iddio vostro.

23 E Moisè parlò a' figliuoli d'Israel: ed essi trassero quel bestemmistore fuor del campo, e lo lapi-darono con pietre. Ed i figliuoli d'Israel fecero come il Signore

### CAP. XXV.

avea comandato a Moisè.

L Signore parlo ancora a Moisè nel monte di Sinai : dicendo.

2 Parla a' figliuoli d'Israel, e di' loro, Quando voi sarete entrati nel paese ch'io vi do, abbia la terra i suoi riposi, per maniera di Sabato al Signore.

3 Semina il tuo campo sei anni continui, e pota la tua vigna altrest sei anni continui, e ricogli la

sua rendita.

4 Ma l'anno settimo siavi riposo di Sabato per la terra: siavi Sabato al Signore: non seminare in esso il tuo campo, e non potar la tua vigna.

5 Non mietere ciò che sarà nato da sè stesso da' granelli caduti nella tua ricolta: e non vendemmiar l'uve della vigna che tu non avrai potata : sia quell' anno anno di riposo per la terra.

6 E ciò che sarà prodotto nell' anno del Sabato della terra sara per mangiario, a te, ed al tuo servo, ed alla tua serva, ed al tuo mercenario, ed al tuo avveniticolo, i quali dimoreranno appresso di te,

7 Ed alle tue bestie domestiche. ed alle fiere che saranno nel tuo paese: sia tutta la rendita di

quell' anno per mangiare.

8 Contati eziandio sette settimane d'anni, sette volte sette anni : in maniera che'l tempo delle sette settimane d'anni ti sla lo spazio di quarantanove anni.

9 E nel settimo mese, nel decimo giorno del mese, fa' passare un suon di tromba: fate passar la tromba per tutto'l vostro paese.

nel giorno de' purgamenti. 10 E santificate l'anno cinquantesimo, e bandite franchigia nel paese, a tutti i suoi abitanti; siavi quello il Giubileo: ed allora ritorni

clascun di voi nella sua possessione, ed alla sua famiglia. 11 Quest' è il Giubileo: celebratelo ogni cinquantesimo anno: non seminate in esso, e non ricogliete ciò che in quell' anno sarà 118 nato da sè stesso, e non vendem. miate le vigne che non saranno state potate.

12 Perciochè quell' di Giubileo: siavi sacro: mangiate ciò che'l campo produrrà tolto dal campo

13 In quest' anno del Giubileo. ritorni clascun di voi nella sua

possessione.

14 E quando tu farai qualche vendita al tuo prossimo, overo qualche compera, niun di voi rapisca il ben del suo fratello.

15 Compera dal tuo prossimo a ragion degli anni scorsi dopo'l Giubileo : ed egli facciati la vendita a ragion degli anni della rendita.

16 Secondo che vi saranno più o meno anni, accresci o scema il prezzo di ciò che tu compererai da lui: conciosiacosach'eglí ti venda un certo numero di rendite.

17 E niun di voi rapisca il ben del suo prossimo: anzi abbi timore dell'Iddio tuo: perciochè io sono il

Signore Iddio vostro.

18 Ed eseguite i miei statuti, ed osservate le mie leggi, e mettetele in opera : e voi abiterete nel paese in sicurtà.

19 E la terra produrrà i suoi frutti. e voi ne mangerete a sazietà, ed abiterete in essa in sicurtà.

20 Che se pur dite, Che mange. remo l'anno settimo, se non semi-niamo, e non ricogliamo le nostre

rendite?

21 Io comanderò alla mia benedizione che venga sopra voi l'anno sesto, e quell'anno produrrà frutto per tre anni.

22 E nell'anno ottavo voi seminerete, e mangerete del vecchio di quella ricolta, fino all' anno nono: voi mangerete del vecchio, fin che venga la ricolta di quell' anno.

23 Or non vendansi le terre asso lutamente: conciosiacosachè terra sia mia; perciochè voi siste forestieri, e fittaiuoli appresso di

24 Perciò, date luogo di riscatto delle terre in tutto'l paese della vo-

stra possessione.

25 Quando'l tuo fratello sara impoverito, ed avrà venduto della sua possessione: se'l suo prossimo parente, il qual per consanguinità avrà la ragion del riscatto, si presenta, egli potrà riscattar diò che'l suo fratello avrà venduto.

26 Ma, se alcuno, non avendo parente che per consanguinità abbia la ragion del riscatto, ricovera da sè stesso il modo, e trova quanto

gli fa bisogno per lo suo riscatto:
27 Allora conti l'annate dopo la

sua vendita, e restituisca il soprappiù a colui a chi avrà fatta la ven-

dita, e rientri nella sua possessione.

28 Ma, s'egli non trova quanto
gli fa bisogno per fargli 'l suo pagamento, resti quello ch'egli avrà venduto in man di colui che l'avra comperato, fino all'anno del Giubileo : e nel Giubileo escane il comperatore, e rientri colui nella sua possessione.

29 E quando alcuno avrà venduta una casa da abitare, in città murata, siavi podestà di riscatto fino all'anno compluto dopo la sua vendita: sia il termine del suo ri-

scatto un' anno intiero.

30 Ma se non è ricomperata infra'l compiersi d'un' anno intiero, quella casa che è in città murata, restera solutamente in propio a colui che l'avrà comperata, ed a' suoi d'età in età: egli non sarà obbligato d'uscirne nel Giubileo.

31 Ma le case delle ville, non intorniate di mura, sieno reputate come possessioni di terra: siavi ragion di riscatto per esse, ed escane il comperatore nel Giubileo.

32 Ma, quant' è alle città de' Le-viti, abbiano i Leviti in perpetuo ragion di ricompera in su le case delle città della lor possessione.

33 E colui de' Leviti, che ricompererà alcuna casa, esca fuori della casa venduta, e della città della possession del venditore, nel Giu-bileo: perciochè le case delle città de' Leviti sono la lor possessione nel mezzo de' figliuoli d'Israel.

34 Ma non vendansi i campi de' contorni delle lor città: perclochè sono loro una possessione

perpetua.

35 E quando'l tuo fratello sarà impoverito, e le sue facultà saranno scadute appresso di te, porgigli la mano: forestiere, od avveniticcio ch'egli si sia: aciochè possa vi-

vere appresso di te. 36 Non prender da lui usura, nè profitto: ed abbi timore dell' Iddio tuo, e fa' che'l tuo fratello possa

vivere appresso di te.

37 Non dargli i tuoi danari ad usura, nè la tua vittuaglia a profitto. 38 Io sono il Signore Iddio vostro, che v'ho tratti fuor del paese d'E-gitto, per darvi 'l paese di Canaan, per esser vostro Iddio. 39 E quando'l tuo fratello sarà

impoverito appresso di te, e si sarà venduto a te, non adoperarlo in

servitù da schiavo.

40 Stia appresso di te a guisa di mercenario, o d'avveniticcio: serva appresso di te fino all' anno del Giublico. 41 Ed allora egli si partira d'ap presso a te, insieme co' suoi fi gliuoli, e se ne ritornera alla sua uniglia : e rientrera nella posse sione de' suoi padri.

42 Perciochè essi sono miei servitori, avendogli io tratti fuor del paese d'Egitto: e però non sieno venduti nella maniera degli schiavi.

43 Non signoreggiarlo con aspressa : anzi abbi timor dell' Iddio tuo 14 Ma, quant' è al tuo servo, ed

alla tua serva, c'hanno ad esser tuoi in propio, compera servi, e serve, d'infra le genti che saranno intorno a te.

45 Anche ne potrete comperar de' figliuoli degli avveniticci che dimoreranno con voi: e delle lor famiglie che serenno appresso di voi, le quali essi avranno generate nel vostro paese : e quelli saranno voetri in propio.

46 E tall potrete possedere, e kasciare a' voetri figliuoli dopo voi in propietà ereditaria : ed anche servirvi di loro in perpetuo: ma quant'è a' vostri fratelli, figliuol d'Israel, niuno di voi signoreggi

suo fratello con asprezzi

47 E se'l forestiere, o l'avvenitie. cio che sarà appresso di te, acquista delle facultà, e'l tuo fratello impoverisce appresso a lui, e si vende al forestiere, ed all' avventiccio che sarà appresso di te, od a qual-

cuno di stirpe di nazione straniera. 48 Abbia egli podestà di riscatto, dopo essersi venduto; riscattilo

alcun de' suoi fratelli.

49 Riscattilo il suo zio, o'l figliuol del suo zio, od alcun' altro suo carnal parente, della sua famiglia: overo, riscattisi egli stesso, se ne

trova il modo.

50 E faccia ragione col suo comperatore, dall' anno che gli si sarà venduto fino all' anno del Giubileo. e vadano i danari della sua vendita per lo numero degli anni ch'egli avrà servito: stia con lui come a giornate di mercenario.

51 Se vi sono ancora molti anni fino al Giubileo, restituisca a ragion d'essi, de' danari della sua

compera, per suo riscatto.
52 E se vi restano pochi anni fino all' anno del Giubileo, faccia ragion con lui : e restituisca il prezzo del suo riscatto, secondo'i numero degli anni che gli restano a servire. 53 Stia con lui a guisa di mercenario annuale: non signoreggilo con asprezza nel tuo cospetto.

54 E se pur non è riscattato in al-cuna di queste maniere, egli se n'uscira l'anno del Giubileo, insieme co' suoi figliuoli.

55 Conciosiacosachè i figliuoli d'I- i grael mi sieno servi: sono miei servi, avendogli jo tratti fuor del aese d'Egitto. Io sono il Signore iddio vostro.

CAP. XXVI.

NON vi fate idoli, e non vi riz-zate scultura, nè statua, e non mettete alcuna pietra effigiata nel vostro paese, per adorarla: perciochè io sono il Signore Iddio vostro.

2 Osservate i miei Sabati: e riverite il mio Santuario. Io sono il

Signore.

3 Se voi caminate ne' miei statuti, ed osservate i miei comanda-

menti, e gli mettete in opera:
4 Io vi darò le vostre piogge nelle loro stagioni, e la terra produrrà la sua rendita, e gli alberi della campagna produrranno i lor frutti.

5 E la trebbiatura vi giugnerà infino alla vendemmia, e la vendemmia giugnerà infino alla sementa: e voi mangerete il vostro pane a sazietà, ed abiterete nel vostro paese in sicurta.

6 Ed io farò che vi sarà pace nel paese, e voi vi coricherete, e non vi sara chi vi spaventi: e farò venir meno le bestie nocive nel

paese, e la spada non passerà per

lo vostro paese. 7 E voi perseguirete i vostri nemici, ed essi caderanno per la

spada davanti a vol-

8 E cinque di voi ne perseguiranno cento, e cento ne perseguiranno diecimila: ed i vostri nemici caderanno per la spada davanti a voi.

9 Ed io mi volgerò verso voi, e vi farò crescere, e multiplicare: e

stabilirò il mio patto con voi.

10 E voi mangerete del vecchio, serbato per molto tempo: e trarrete fuori 'l vecchio, per dar luogo al nuovo.

11 Ed io farò che'l mio Tabernacolo starà nel mezzo di voi: e l'anima mia non vi sdegnerà.

12 E caminerò nel mezzo di voi, e vi sarò Dio, e voi mi sarete popolo.

13 Io sono il Signore Iddio vostro, che v'ho tratti fuor del paese degli Egizii, aciochè non foste loro ser-vi: ed ho spezzate le sbarre del vostro giogo, e v'ho fatti caminare

a capo erto.

14 Ma, se voi non m'ubbidite, e non mettete in opera tutti questi

comandamenti: 15 E se sprezzate i miel statuti, e se l'anima vostra sdegna le mie leggi, per non eseguire tutti i miei

comandamenti, per annullare il

mio patto:

16 lo altresì vi farò queste cose : io manderò contr'a voi lo spavento, la tisichezza, e l'arsura, che vi consumeranno gli occhi, e vi tormenteranno l'anima: e voi seminerete indarno la vostra se-menza: perciochè i vostri nemici

la mangeranno. 17 Ed lo metterò la mia faccia contr'a voi, e sarete sconfitti da' vostri nemici, e quelli che v'odieranno vi signoreggeranno: e voi fuggirete, senza ch' alcuno vi persegua.

18 E se pure anche, dopo queste cose, voi non m'ubbidite, io continuerò di gastigarvi per li vostri

peccati sette volte più.

19 E romperò l'alterezza della vostra forza : e farò che'l vostro cielo sarà come di ferro, e la vostra terra come di rame.

20 E la vostra forza si consumerà indarno: e la vostra terra non darà la sua rendita, nè gli alberi

della campagna i lor frutti. 21 E se voi procedete meco con contrasto, e non volete ubbidirmi, io v'aggiugnerò sette cotanti di piaghe, secondo i vostri peccati.

22 E manderò contra voi le fiere della campagna, le quali v'orberanno di figlinoli, e diserteranno il vostro bestiame, e vi dipopoleranno, e le vostre strade saranno diserte.

23 E se pure anche per queste cose voi non v'ammendate inverso me, anzi procedete meco con con-

trasto:

24 lo altresì procederò con voi con contrasto, e vi percuoterò anch'io sette volte più, per li vostri peccati

25 E farò venir contr'a voi la spada, che fara la vendetta del patto: e voi vi ricovererete nelle vostre città: ma lo manderò nel mezzo di voi la pestilenza, e sarete dati nelle mani de' nemici.

26 Quando io v'avrò rotto il sostentamento del pane, dieci donne cuoceranno il vostro pane in uno stesso forno, e vi renderanno il vostro pane a peso: e vol man-gerete, e non vi sazierete.

27 E se per questo ancora non m'ubbidite, anzi procedete meco

con contrasto: 28 Io ancora procederò con voi con ira, e con contrasto: ed io ancora vi gastigherò sette volte

più, per li vostri peccati. 29 E mangerete la carne de vostri figliuoli, e la carne delle vostre

30 Ed io disfarò i vostri alti luo-

## LEVITICO, XXVI. XXVII.

ghi, e distruggerò i vostri idoli, e metterò i vostri corpi morti sopra le carogne de' vostri idoli: e l'anima mia v'avrà in abbominio.

31 E ridurrò le vostre città in disolazione e diserterò i vostri santuari, e non odorero i vostri odori aoavi.

39 Ed to atean disolerà il passa: ed i vostri nemici, ch'abiteranno in

sso, ne saranno stupefatti. 33 E, quant' è a voi, lo vi dispergerò fra le genti, e vi sarò dietro a spada tratta: e'l vostro paese sarà diserto, e le vostre città disclate.

34 Allora la terra si compiacerà ne'suoi Sabati, tutto'l tempo ch'ella resterà diserta, e che voi sarete nel paese de' vostri nemici : allora la terra si riposerà, e si compiacerà ne' suoi Sabati.

35 Elia si riposerà tutto'l tempo ch'ella starà diserta, di ciò che non si sarà riposata ne' vostri Sabati. mentre voi sarete dimorati in es

36 E, quant' è a quelli che di voi saranno rimasi, io manderò loro un' avvillmento di cuore ne' pacsi de' lor nemici: tal che esiandio il romor d'una fronde agitata gli perseguiterà, e fuggiranno, come d'innanzi alla spada: e caderanno, senza ch'alcuno gli persegua.

37 E traboccheranno l'uno sopra l'altro, come se fuggissero davanti alla spada, senza però che alcuno gli perseguiti: e voi non potrete durar davanti a' vostri nemici.

38 E perirete fra le genti, e'l sumerà.

39 Ma, se pur que di voi che sa ranno rimasi si struggono nel paese de lor nemici, per le loro iniquità, ed insieme per quelle de' lor padri:

40 E confessano la loro iniquità,

e l'iniquità de' lor padri, ne' lor misfatti ch'avranno commessi contr's me: ed anche in ciò che saranno proceduti meco con contrasto:

41 Onde io ancora sarò proceduto con loro con contrasto: e gli avrò condotti nel paese de' lor nemici: se, allora il lor cuore incircunciso s'umilia, e se di buon grado rico-noscono la loro iniquità:

42 lo ancora mi ricorderò del mio patto con Iacob, ed anche del mio patto con Isaac, ed anche del mio patto con Abraham : mi ricorderò esiandio del paese.

43 Appresso adunque che la terra sarà stata disabitata d'essi, e si sarà compiaciuta ne' suoi Sabati, mentre sarà stata disolata, essen-121

done easi fuori: ed easi di buron rado avranno riconosciuta la loro iniquità, perciochè avranno spres-sate le mie leggi, e l'anima loro avrà sdegnati i miei statuti.

44 E che nondimeno, mentre saranno stati nel paese de' lor nemici, io non gli avrò riprovati, e non gli avrò avuti in abbominio, per ridurgli al niente, annullando il mio patto con loro: perciochè io sono il Signore Iddio loro.

45 lo mi ricorderò in favor loro del patto degli antichi loro, i quali io traesi fuor del paese d'Egitto,

nel cospetto delle genti, per esser loro Dio. Io sono il Signore. 46 Questi sono gli statuti, e l'or-dinazioni, e le leggi, le quali 'l Signore stabili fra se, ed i figliuoli d'Israel, nel monte di Sinal, per man di Moisè.

CAP. XXVII.

L Signore parlò ancora a Moisè : dicendo,

2 Parla a' figliuoli d'Israel : e di' loro, Quando alcuno avra fatto qualche singolar voto: quando

egli avra fatto voto di persone al Signore, sotto la tua estimazione: 3 L'estimazione che tu faral, d'un maechie d'età da vent' anni fino a sessant'anni, sia a cinquanta sicli

d'argento, a siclo di Santuario. 4 E d'una femmina, sia la tua

estimazione a trenta sicil. 5 E se è una persona d'età da cinque anni a venti, sia la tua estimazione a venti sicli per lo maschio, ed a dieci sicli per la femmina

6 E se è una persona d'età da un mese a cinque anni, sia la tua estimazione a cinque sicli d'argento per lo maschio, ed a tre sicil d'argento per la femmina. 7 E se é una persona d'età da

sessant'anni in su, sia la tua estimaxione a quindici sicli per lo maschio, ed a dieci sicli per la femmina.

8 E se colui ch'avrà fatto il voto sara così povero, che non poss pagar la tua estimazione, presenti la persona votata davanti al Sacerdote, il qual ne faccia l'estima-zione: facciala secondo la possi-bilità di colui ch'avrà fatto! voto.

9 E se'l voto è di bestia della quale s'offerisce offerta al Signore, tutto ciò ch'egli avrà di quella spezie donato al Signore sia sacro.

10 Non cambila, e non permu-

tila, buona per cattiva, nè cattiva per buona: e se pur permuta quella bestia con un altra, così la bestia votata, come la bestia messa

# LEVITICO, XXVII.

in iscambio suo, saranno sacre. 11 E se'i coto è di qualunque bestia immonda, della quale non s'offerisce offerta al Signore, presenti quella bestia davanti al Sacerdote.

12 E facciane il Secerdote l'estimazione secondo che sarà buona, o cattiva : faccissene secondo l'estimazione, che tu, o Sacerdote,

n'avrai fatta.

13 E se pure egli vuole riscattaria, sopraggiunga il quinto del prezzo d'essa, oltr'alla tua estimazione.

14 E quando alcuno avrà consagrata la casa sua, per esser cosa sacra al Signore, apprezzla il Sa-cerdote, secondo che sara buona, o cattiva: resti fermo il suo preszo, quale il Sacerdote le avrà posto.

15 E se pur colui ch'avrà consacrata la sua casa la vuole riscat-tare, sopraggiunga alla tua estimazione il quinto del prezzo d'essa.

e sia sua.

16 E se alcuno consagra al Signore de campi della sua eredità, ia la tua estimazione a ragion della sementa d'esso: la sementa d'un' Homer d'orzo sia estimata

17 Se egli consagra il suo campo fin dall'anno del Giubileo, stia fermo il prezzo d'esso, come tu l'avrai

18 Ma, se egli lo consagra dopo'l Giubileo, faccia il Sacerdote ragion de' danari col comperatore secondo gli anni che resteranno fino all'anno del Giubileo, a secondo'l numero d' essi diffalchisi della tua estimazione.

19 E se colui c'ha consagrato il campo, pur vuole riscattario, sopraggiunga alla tua estimazione il quinto de' danari d'essa, e resti 'l

campo suo. 20 Ma, se egli non riscatta il campo, e'l campo è venduto ad un'altro, nen possa più riscattarlo. 21 E quando'*l comperatore* n'usci-

rà al Giubileo, sia cosa sacra al Signore, come campo d'interdetto: appartenga esso in propio al Sacer-dote.

22 E se alcuno ha consagrato al Signore un campo da sè comperato, il qual non sia de campi della sua eredità:

23 Facoia il Sacerdote ragione col

comperatore della somma della tua estimazione, secondo? tempo che vi sard fino all' anno del Giubileo: e dia colui in quello stesso giorno il presso da te posto : è cosa sacra al Signare

24 Nell'anno del Giubileo ritorni il campo a colui da chi esso l'avrà comperato, a colui di cui sard la proprietà del terreno.

25 Or sia ogni tua estimazione a siclo di Santuario: sia il siclo di venti oboli. 26 Ma niuno consagri alcun pri-

mogenito di bestie, delle quali s'of-feriscono i primogeniti al Signore: o vitello, od agnello, o capretto, ch'egli sia, già appartiene al Si-

gnore

27 Ma, se è degli animali immondi, riscattilo secondo la tua estima-zione, e sopraggiungavi 'l quinto d'essa i e se pur non è riscattato, vendagi secondo i prezzo da te posto.

28 Ma niuna cosa consagrata per interdetto, che l'uomo abbia consagrata al Signore per interdetto, di tutto ciò ch'è suo, così degli uomi ni, come del bestiame, e de' campi della sua eredità, non si potra vendere, nè riscattare: ogni inter-detto è cosa santissima, appartenente al Signore.

29 Niuno interdetto, consagrato d'infra gli uomini, si possa riscattare: del tutto sia fatto morire.

30 Tutte le decime eziandio della terra, così delle semenze della terra, come de' frutti degli alberi, appartengono al Signore: son cosa sacra al Signore.

31 E se pure alcuno vuol riscattar delle sue decime, sopraggiunga

il quinto al prezzo d'esse. 32 Parimente sia cosa sacra al Signore ogni decima di buoi, e di pecore, e di capre: ogni decimo animale di tutti quelli che passano sotto la verga. 33 Non discernasi tra buono, e

cattivo: e non permutisi l'un con l'altro: e se pure alcuno permuta l'un con l'altro, quel decimo, e quell' altro messo in suo scambio. aranno cosa sacra: non si potranno riscattare.

34 Questi sono i comandamenti, che'l Signore diede a Moise, nei monte di Sinai, per proporgii a' fi-

giiuoli d'Israel.

# I NUMERI.

# QUARTO LIBRO DI MOISE.

CAP. I.

TL Signore pariò ancora a Moisè. nel diserto di Sinai, nel Tabernacolo della convenenza, nel primo giorno del secondo mese, nelanno secondo da che i figliuoli d' Israel furono usciti fuor del paese d'Egitto: dicendo,

2 Levate la somma di tutta la raunanza de' figliuoli d'Israel, secondo le lor nazioni, e le famiglie de' padri loro, contando per nome. a testa a testa, ogni maschio,

3 D'età da vent' anni in su, tutti coloro che possono andare alla guerra in Israel: annoverategli. tu, ed Aaron, per le loro schiere.

4 E siavi con voi un' uomo di ciascuna tribù, che sia capo della sua

casa paterna.

5 E questi sono i nomi di coloro che saranno presenti con voi: Ruben, Elisur, figliuolo di Sedeur. 6 Di Simeon, Selumiel, figliuolo di Smrkaddai:

7 Di Giuda, Naasson, figliuolo d'Amminadab:

8 D'Issacar, Natanael, figliuolo di Suar : 9 Di Zabulon, Eliab, figliuolo

d'Helon :

10 De' figliuoli di losef : d'Efraim. Elisama, figliuolo d'Ammiud: di Manasse, Gamliel, figliuolo di Pedasur : Il Di Benjamin, Abidan, figliuolo

di Ghidoni : 12 Di Dan, Ahlezer, figliuolo

d'Ammisaddai : 13 D'Aser, Paghiel, figlinolo d'Oc-

I4 Di Gad, Eliasaf, figliuolo di

Detiel: 15 Di Neftali, Ahira, figliuolo

16 Costoro erano quelli che si chiamavano alla raunanza, principali delle tribù lor paterne, e ca-

pidelle migliaia d'Israel. 17 Moisè adunque, ed

Aaron, presero seco questi uomini, ch'erano stati nominati per li nomi loro. 18 Ed a' calendi del secondo mese adunarono tutta la raunanza: e le generazioni de' figliuoli d'Israel fuono descritte per le lor nazioni, e le famiglie lor paterne, contan-ogli per nome dall'età di vent' anni in su, a testa a testa. 19 Come il Signore avea coman-

🗫 a Moisè, egli gli annoverò nel

diserto di Sinai.

20 E delle generazioni de' figliucii di Ruben, primogenito d'Israel, per le lor nazioni, e famiglie paterne, contati per nome, a testa a testa, d'infra tutti i maschi, dall' età di vent' anni in su, tutti quelli che

potevano andare alla guerra: 21 Gli annoverati della tribù di Ruben furono quarantaseimila

cinquecento.

22 Delle generazioni de' figliuoti di Simeon, per le lor nazioni, e famiglie paterne, contati per nome, a testa a testa, d'infra tutti i maschi, dall' età di vent' anni in su, tutti quelli che potevano andare

alla guerra : 23 Gli annoverati della tribù di Simeon furono cinquantanovemila

trecento.

24 Delle generazioni de figliuoli di Gad; per le lor nasioni, e famiile paterne, contati per nome tutti quelli che potevano andare alla guerra, dall'età di vent'anni in su :

25 Gli annoverati della tribù di Gad furono quarantacinquemila

seicencinquanta. 26 Delle generazioni de figliuoli

di Giuda, per le lor nazioni, e familie paterne, contati per nome tutti quelli che potevano andare alla guerra, dall' età di vent' anni in su : 27 Gli annoverati della tribù di Guida furono settantaquattromile seicento.

28 Delle generazioni de' figliuoli d'Issacar, per le lor nazioni, e famiglie paterne, contati per nome tutti quelli che potevano andare

alla guerra, dall' età di vent' anni 29 Gli annoverati della tribù d'Lasacar furono cinquantaquattromila quattrocento.

30 Delle generazioni de' figliuoli di Zabulon, per le lor nazioni, e famiglie paterne, contati per nome tutti quelli che potevano andare alla guerra, dall'età di vent'anni

31 Gli annoverati della tribù di Zabulon furono cinquantasettemi-

la quattrocento. 32 De' figiluoli di Iosef: delle generazioni de' figliuoli d'Efraim, per le lor nazioni, e famiglie paterne, contati per nome tutti quelli che otevano andare alla guerra, dall'età di vent' anni in eu :

33 Gli annoverati della tribù d'E. fraim furono quarantamila cinquecento.

34 Delle generazioni de figliuoli di Manasse, per le lor nazioni, e famiglie paterne, contati per nome tutti quelli che potevano andare alla guerra, dall' età di vent' anni In su:

35 Gli annoverati della tribù di Manasse furono trentadumila du-

36 Delle generazioni de'figliuoli di Beniamin, per le lor nazioni, e famiglie paterne, contati per nome tutti quelli che potevano andare alla guerra, dall'età di vent'anni

37 Gli annoverati della tribù di Beniamin furono trentacinquemi-

la quattrocento.

38 Delle generazioni de' figliuoli di Dan, per le lor nazioni, e familie paterne, contati per nome tutil quelli che potevano andare alla guerra, dall' età di vent' anni in su: 39 Gli annoverati della tribù di Dan furono sessantadumila sette-

cento. 40 Delle generazioni de figliuoli d'Aser, per le lor nazioni, e famiglie paterne, contati per nome tutti quelli che potevano andare alla guerra, dall' età di vent' anni

41 Gli annoverati della tribù d'Aser furono quarantunmila cinque-

42 Delle generazioni de figliuoli di Neftali, per le lor nazioni, e famiglie paterne, contati per nome tutti quelli che potevano andare alla guerra, dall'età di vent' anni

43 Gli annoversti della tribù di Neftali furono cinquantatremila

quattrocento.

44 Questi furono gli annoverati, i quali Moisè, ed Aaron annoverarono, insieme co' principali d'I-srael, ch'erano dodici uomini, uno

per famiglia paterna.

45 Così, tutti gli annoverati d'in-fra i figliuoli d'Israel, per le lor faglie paterne, dall'età di vent'anni in su, che potevano andare alla QUETTS.

46 Furono seicento tremila cinquecencinquanta.

47 Ma i Leviti non furono annoverati fra loro secondo la lor tribù

48 Perciochè il Signore avea detto

49 Sol non annoverar la tribù di Levi, e non levarne la somma per mezzo i agliuoli d'Israel. Ma ordina i Leviti sopra'l Ta-134

bernacolo della Testimonianza, e sopra tutti i suoi arredi: e sopra tutte le cose ad esso appartenenti : e pertino essi 'l Tabernacolo, e tutti i suoi arredi : e facciano i servigi d'esso, ed accampinvisi attorno.

51 E quando'l Tabernacolo si dipartirà, mettanlo giù i Leviti: quando altres) s'accamperà, rizzinlo i Leviti: e se alcuno straniere vi s'appressa, sia fatto morire.

52 Or accampinsi i figliuoli d'1srael, ciaecuno nel suo quartiere. e ciascuno presso alla sua bandio-

ra, per le loro schiere. 53 Ma accampinsi i Leviti intorno al Tabernacolo della Testimonianza: aclochè non vi sia ira contr'alla raunanza de figliuoli d'Israel: e facciano i Leviti la fonzione del Tabernacolo della Testimonianza.

54 Ed i figliuoli d'Israel fecero interamente come il Signore avea comandato.

CAP. IL. OI 'l Signore parlò a Moisè, ed ad Aaron : dicendo,

2 Accampinsi i figliuoli d'Israel. ciascuno presso alla sua bandiera. distinti per l'insegne delle lor famiglie paterne : accampinsi dirincontro al Tabernacolo della convenenza, d'ogn' intorno.

3 E quelli che s'accamperanno dalla parte anteriore, verso'l Lovante, sieno que' della bandiera del campo di Giuda, *distint*i per le lo**ro** schiere: e sia il lor capo Nassson.

figliuolo d'Aminadab

4 La cui schiera, e gli annoverati. son settantaquattromlla seicento. 5 E quelli che s'accamperanno presso a lui, sieno la tribu d'Issa-car: e sia capo de' figliuoli d'Issacar Natanael, figliuolo di Suar.

6 La cui schiera, e gli annoverati, son cinquantaquattromila quattrocento.

7 E la tribù di Zabulon: e sia

capo de figliuoli di Zabulon Eliab, figliuolo d'Helon. 8 La cui schiera, e gli annove-

rati, son cinquantasettemila quat-

trocento.

9 Tutti gli annoverati del campo di Giuda son centottantaseimila quattrocento, distinti per le loro schiere. Questi si moveranno i primi.

10 Sia la bandiera del campo di Ruben, distinta per le sue schiere, verso'l Mezzodì: e sia capo de' figliuoli di Ruben Elisur, figliuolo

di Sedeur. 11 La cui schiera, e gli annoverati, son quarantaseimila cinque-

12 E quelli che s'accamperanno presso a lui sieno la tribu di Simeon: e sia capo de' figliuoli di Simeon Selumiel, figliuolo di Suisaddai.

13 La cui achiera, e gli annoverati, son cinquantanovemila tre-

14 E la tribù di Gad : e sia capo de' figliuoli di Gad Eliasaf, figliuolo di Rettel.

15 La cui schiera, e gli annove rati, son quarantacinquemila sei-

cencinguanta.

16 Tuiti gli annoverati del campo di Ruben son cencinquantunmila quattrocencinquanta, distinti per le loro schiere. Questi movansi

econdi.

17 Poi movasi 'l Tabernacolo della convenenza, essendo l'oste de Leviti nel messo degli altri campi: come sono accampati, così movansi, ciascuno nel suo ordine, secondo le lor bandiere.

18 Sia la bandiera del campo d'Efraim, distinta per le sue schiere, verso'l Ponente: e sia capo de' figliuoli d'Efraim Elisama, figliuolo d'Ammiud.

19 La cui schiera, e gli annoverati, son quarantamila cinquecento.

20 E presso a lui s'accampi la
tribù di Manasse: e sia capo de' firliuoli di Manasse Gamliel, figliuodi Pedasur.

21 La cui schiera, e gli annoverati, son trentadumila dugento. 22 E la tribù di Beniamin: e sia

capo de' figliuoli di Beniamin Abidan, figliuolo di Ghidoni

23 La cui schiera, e gli annove-rati, son trentacinquemila quattro-

cento 24 Tutti gli annoverati del campo d'Efraim son centottomila cento.

distinti per le loro schlere. Questi movansi i tersi.

25 Sia la bandlera del campo di Dan, distinta per le sue schlere, verso'l Settentrione: e sia capo de figliuoli di Dan Ahleser, figliuo-lo d'Ammisaddai.

26 La cui schiera, e gli annovera-ti, son sessantadumila settecento. 27 E quelli che s'accamperanno presso a lui sieno la tribù d'Aser.: e sia capo de' figliuoli d'Aser Pa-ghiel, figliuolo d'Ocran.

28 La cui schiera, e gli annoverati, son quarantunmila cinque-

cento.

29 E la tribù di Neftali: e sia capo de' figliuoli di Nestali Ahira, figliuolo d'Enan. 30 La cui schiera, e gli annove-

rati, son cinquantatremila quattrocento.

31 Tutti gli annoverati del campo di Dan, son cencinquantmettemila seicento. Questi al movano gli ultimi, distinti per le lor bandiere.

32 Questi sono gli annoverati d'in-fra i figliuchi d'Israel, per le lor famiglie paterne. Tutti gli annoverati de campi, per le loro schiere, furono seicentotremila cinque-

cencinquanta. 33 Ma i Leviti non furono anno. verati per messo i figliuoli d'Israel: secondo che'l Signore avea coman-

dato a Moise.

34 Ed i figliuoli d'Israel fecero interamente come'l Signore avea comandato a Moise: così s'accampavano distinti per le lor bandiere, e così si movevano, ciascuno secondo la sua nazione, e secondo la sua famiglia naterna.

## CAP. IIL

R queste son le generazioni d'Asron, e di Moise, al tempo che'l Signore parlò con Moisè, nel monte di Sinal.

2 E questi sono i nomi de' figliuolid'Aaron : Nadab il primogenito, ed Abihu, Eleazar, ed Itamar.

3 Questi sone i nomi de' figlinoli d'Asron, secerdoti, i quali furono unti, e consagrati per esercitare il sacerdonio.

4 Or Nadab, ed Abihu morirono davanti al Signore, quando offer-sero fuoco strano nel cospetto del Signore, nel diserto di Sinai : e non ebbero figliuoli: ed Eleazar, e Itamar, esercitarono il sacerdosio nella presenza d'Aaron, lor padre. 5 E'l Signore pariò a Moisè : di-

cendo. 6 Fà' appressar la tribù di Levi,

e falla comparir davanti al Sacer-dote Aaron, aciochè gli ministrino. 7 E facciano la fasion d'esso, e la fazione di tutta la raunanza, davanti al Tabernacolo della con-venenza, facendo i servigi del Ta-

ernacolo.

8 Ed abbiano in guardia tutti gli o an assession in guarata tutt gar arredi del Tabernacolo della con-venenza: ed in somma facciano la fazione de' figlinoti d'Israel, fa-cendo i servigi del Tabernacolo. 9 Così da' i Leviti ad Aaron, ed

a' suoi figliuoli : essi gli sono dati in dono d'infra i figliuoli d'Israel. 10 E costituisci Aaron, ed i suot

figiluoli, a far la fazione del lor saeginoli, a ar la salone de los es-cerdosis: e se alcuno straniere vi a'appressa, sia fatto morire. 11 Oitr's ciò il Signore parlò si

Moisè: dicendo, 12 Ecco, io ho presi i Leviti d'i fra i figliuoli d'Israel in luogo

tutti i primogeniti ch' aprono la matrice fra' figliuoli d'Israel : peri Leviti saranno mici.

13 Conciosiacosach' ogni primo-genito sia mio: nel giorno ch'io percossi tutti i primogeniti nel pacce d'Egitto, io mi consagral tutti i primogeniti d'Israel, così degli uomini, come degli animali:

14 Il Signore parlò ancora a Mol-sè, nel diserto di Sinai : dicendo, 15 Annovera i figliuoli di Levi,

per le lor famiglie paterne, e per le lor nazioni : annovera ogni ma-schio d'infra loro, dall' età d'un mose in su

16 E Moisè gli annoverò secondo'l comandamento del Signore, come

gli era stato imposto. 17 Or questi furono i figliuoli di Levi, secondo i lor nomi: Gherson, e Chehat, e Merari.

18 E questi sono i nomi de fi-gliuoti di Gherson, distinti per le lor nazioni: Libni, e Simei. 19 Ed i Egliuoli di Chehat, di-stinti per le lor nazioni, furono

Amram, ed Ishar, ed Hebron, ed

20 Ed i figliuoli di Merari, distinti per le lor nazioni, furono Mahali, e Musi. Queste sono le nazioni de Leviti, distinte per le lor famiglie paterne.

21 Di Gherson fu la nazion de' Libniti, e la nazione de' Simeiti. Queste furono le nazioni de' Gher-

De' quali gli annoverati, contati tutti i maschi dall' età d'un mese in su, furono settemila cinque-

23 Le nazioni de Ghersoniti furono dietro al Tabernacolo, verso'i Ponente.

24 E'l capo della famiglia paterna de' Ghersoniti fu Eliasaf, fi-

gliuolo di Lael

25 E la fazione de figliuoli di Gherson, nel Tabernacolo della convenenza, era il Tabernacolo, e la Tenda, la Coverta d'essa, e'l Tappeto dell'entrata del Taber-acolo della convenenza.

26 E le cortine del Cortile, in-eme col Tappeto dell'entrata el Cortile, d'intorno al Padiglione, i all' Altare, e le sue corde, per

ıtti i suoi servigi.

27 E di Chehat fu la nazion degli Amramiti, e la nazion degli Isa-riti, e la nazion degli Hebroniti, e la nazion degli Uzzieliti. Queste sono le nazioni de' Chehatiti.

28 I quali, contati tutti i maschi dall' età d'un mess in su, furono ottomila selcento, che facevano la facione del Santuario.

29 Le nasioni de' figliuoli di Chehat doveano accamparsi allato al Tahernacolo verso'i Mezzodi.

30 E'l capo delle famiglie paterne delle nazioni de' Chehatiti fu Eli-

safan, figliuolo d'Uzziel.
31 E la lor fazione era l'Arca. e la Tavola, e'l Candelliere, e gii Altari, ed i vasellamenti del Santuario, co' quali si faceva il mi-nisterio, e la Cortina, e tutti i suoi servigi.

32 Ed Eleazar, figliuolo del Sacerdote Aaron, era Capo de' capi de' Leviti : essendo Soprantendente di coloro che facevano la fazione

del Santuario.

33 Di Merari fu la nazion de' Mahaliti, e la nazion de' Musiti. Queste sono le nazioni de' Merariti.

34 De' quali gli annoverati, contati tutti i maschi dall' età d'un mese in su, furonoseimila dugento. 35 E'l capo delle famiglie paterne delle nazioni de' Merariti su Suriel. figliuolo d'Abihail. Essi doveano accamparsi allato al Tabernacolo, verso'l Settentrione.

36 E'l carico della fazione de' figliuoli di Merari era le assi, e le sbarre, e le colonne, ed i piedistalli del Tabernacolo, e tutti i suoi tali

arredi, e tutti tali suoi servigi.

37 E le colonne del Cortile d'intorno ed i lor piedistalli, ed i lor piuoli, e le lor corde.

38 E quelli che doveano accamparsi davanti alla Tenda, verso'i Levante, dalla parte anteriore del Tabernacolo della convenenza, verso l'Oriente erano Moisè, ed Aaron, ed i suoi figliuoli : i quali facevano la fazione del Santuario, in vece ed a nome de figliuoli d'Israel : in maniera che, se alcuno straniere vi s'appressava, doves esser fatto morire.

39 Tutti gli annoverati d'infra i Leviti, i quali Moisè, ed Aaron, per comandamento del Signore, annoverarono per le lor nazioni : cioe, tutti i maschi dall' età d'un mese in su, furono ventidumila. 40 Poi 'l Signore disse a Moise,

Annovera tutti i primogeniti ma-schi d'infra i figliuoli d'Israel, dall' età d'un mese in su: e leva la

somma de' lor nomi.

41 E prendi per me, lo sono il Si-gnore, l Leviti, in luogo di tutti il primogeniti d'infra i figliuoli d'Iarael : prendi parimente il bestiamo de' Leviti, in luogo di tutti i primogeniti del bestiame de' figliuoli d'Iirael.

42 E Moisè annoverò tutti i pri-

mogeniti d'infra i figliuoli d'Israel. come il Signore gli avea comandato.

43 E tutti i primogeniti maschi, secondo che furono annoversti. contati per nome dall' età d'un rnese in su, furono ventidumila.

dugensettantatre. 44 Il Signore parlò ancora a Moi-

sè : dicendo, ·45 Prendi i Leviti in luogo di tutti i primogeniti d'infra i figliuoli & Israel. ed il bestiame de' Leviti, in luogo del bestiame d'essi: e sieno i Leviti miei. Io sono il Signore.

'46 E per lo riscatto di que' dugensettantatre, de primogeniti de figliuoli d'Israel, che son d'avanzo sopra'i numero de Leviti:

47 Prendi cinque sicli per testa. a siclo di Santuario, che è di vent' o-

boli. 48 E da' ad Aaron, ed a' snoi fi-

gliuoli, i danari del riscatto di coforo che son d'avanzo fra' primogeniti 49 Moisè adunque prese i danari

del riscatto, da coloro ch'erano

stati d'avanzo de' riscattati per li Leviti. '50 Egli prese que' danari da' pri-mogeniti de' figliuoli d'Israel, che

furono milletrecensessantacinque sicli, a siclo di Santuario. 51 E Moisè diede i danari del riscatto, ad Aaron, ed a' suoi figliuo

H, secondo'l comandamento del Signore, come il Signore gli avea imposto.

CAP. IV.

L Signore parlò ancora a Moisè, ed ad Aaron : dicendo,

2 Levate la somma de' figliuoli di Chehat, d'infra i figliuoli di Levi, per le lor nazioni, e famiglie pa-terne:

3 Dall' età di trent' anni in su fino a cinquanta: cioc, tutti quelli che possono entrare in ufficio, per far l'opera nel Tabernacolo della convenenza

· 4 Questo è il servigio de figliucii di Chehat, nel Tabernacolo della

convenenza, nelle cose santissime.
5 Quando il campo si moverà,
vengano Aaron, ed i suoi figliuoli,
epongan giù la Cortina che si tende vanti all' Arca, e copre l'Arca della Testimonianza

6 Poi mettanvi sopra una coverta di pelli di tasso, e stendano disopra un drappo tutto di violato : e met-

un drappo unto un tano le stanghe all' Arca.

7 Poi stendano sopra la Tavola di presenza un drappo di violato: e mettano sopra essa i piattelli, e le mettano sopra essa i piattelli, e le mettano sopra essa i pisttelli, e le scodelle, e le coppe, ed i nappi da fare gli spargimenti : sia parimente sopra com il pane continuo.

8 E stendano sopra quelle cose un drappo di scariatto, e coprano quello con una coverta di pelli di tasso: noi mettano le stanghe alia

Tavola.

9 Poi prendano un drappo di vio-lato, e copranne il Candelliere della lumiera, e le sue lampane, ed i anni amoccolatol, ed i anoi catinelli. e tutti i vaselli dell' olio d'esso, od quali el fanno i suoi servigi.

10 Poi mettano il Candelliere, con tutti i suoi strumenti, in una coverta di pelli di tasso: e mettanlo

sopra un par di stanghe. 11 Poi stendano un drappo di violato sopra l'Altar d'oro: e copranio con una coverta di pelli di tasso: poi mettano le stanghe all' Altare. 12 Poi prendano tutti gli arredi del servigio, co' quali si fa il servigio nel Santuario, e mettangli dentro un drappo di violato, e coprangli con una coverta di pelli di asso : e mettangli sopra un par di stanghe.
13 Poi tolgano le ceneri dall' Al-

tare, e standano sopra esso un

drappo di scariatto. 14 E mettano sopra esso tutti i suoi strumenti, co' quali si fa il servigio sopra esso, le casse, le forcelle, le palette, i bacini, e tutti gli altri strumenti dell' Altare : e stendanvi sopra una coverta di pelli di tasso: poi mettano le stanghe all' Altare.

15 E. dopo ch'Aaron, ed i suoi figliuoli, avranno finito di coprire il Santuario, e tutti gli arredi d'esso, quando il campo si moverà: ven gano i figliuoli di Chehat, per portar quelle cose : e non tocchino il Santuario, che non muoiano. Queste son le cose, che i figliuoli di Chehat deono portare, del Ta-

bernacolo della convenenza.

16 Ed abbia Eleazar, figliucio del
Sacerdote Aaron, il carico dell'olio della lumiera, e del profumo aromatico, e dell' offerta continua, dell' olio dell' Unzione: oltr' alla soprantendenza sopra tutto'l Taper lo Santuario, e per li suoi arredi.

17 Poi 'l Signore parlò a Moise, ed ad Aaron : dicendo.

18 Non fate sì, che la tribù delle famiglie de' Chehatiti sia stermi, nata d'infra i Leviti.

19 Anzi fate loro questo, aciochè vivano, e non muoiano, quando s'accosteranno alle cose santissi me: Vengano Aaron, ed i suoi fi-gliuoli, e dispongangli, ciascuno al suo servigio, ed a ciò ch'egli da portare.

20 Ma non vengano per riguardare, quando si copriranno le cose

ante, che non muoisno. 21 Il Signore parlò ancora a Moi-

sè: dicendo, 22 Leva parimente la somma de figliuoli di Gherson, per le lor

amiglie paterne, e nazioni. 23 Annoveragii dall' età di trent'anni in su, fino a cinquanta : cioc, tutti quelli che possono entrare in esercizio d'ufficio, per servire nel Tabernacolo della convenenza.

24 Questo è il servigio delle fa-miglie de' Ghersoniti, in mini-

strare, ed in portare:

5 Portino i teli della Tenda, e'l Tabernacolo della convenenza : la sua Coverta, e la Coverta di pelli di tasso, che è disopra, e? Tap-peto dell' entrata del Tabernacolo della convenensa.

26 E le Cortine del Cortile. e'l tappeto dell' entrata della porta del Cortile, il quale è intorno al Tabernacolo, ed all' Altare : e le corde di quelle, e tutti gli arredi per lor servicio. E servano essi in tutto citò che si dee fare intorno a quelle

27 Tutto'l servigio de' figliuoli di Gherson, in tutto ciò che deono portare, ed in tutti i servigi che deono fare, sia secondo l'ordine d'Asron, e de suoi figliuoli : e voi darete loro il carico di tutto ciò che

dovranno portare. 28 Questo è il servigio delle fa-miglie de' figliuoli di Gherson, nel Tabernacolo della convenenza: e la fasion loro sarà sotto la soprantendenza d'Itamar, figliuolò del

Sacerdote Aaron. 29 Annovera esigndio i figlinoli

di Merari, per le lor nazioni, e famiglie paterne.

30 Annoveragli dall' età di trent' anni in su, fino a cinquanta : cioc. tutti quelli che possono entrare nel servicio del Tabernacolo della

convenensa.

31 E questo sia ciò che deono portare per lor fazione, insieme son tutto'l servigio che dovranno fare nel Tabernacolo della convenenza : cioc, le assi del Tabernacolo, e le sue sbarre, e le sue colonne, ed i suoi piedistalli.

32 E le colonne del Cortile d'intorno, ed i lor piedistalli, ed i lor pluoli, e le lor corde, insieme con tutti i loro arredi, per tutti i lor servigi: e consegnate loro per

nome gli arredi che dovranno por-tare per locazione.

33 chemicale servizio delle fa-miglie della chemicale di Merari: ol-"a tutta parredio, ch'hanno da

fare nel Tabernacolo della convenensa, sotto la soprantendensa. d'Itamar, figliuolio del Sacerdots

Aaron.

34 Moisè adunque, ed Aaron, ed. i principali dalla raunanza, annoverarono i figliuoli di Chehat, per

le lor nazioni, e famiglie paterne :
35 Dali' età di trent' anni in su, fino a cinquanta: cioc, tutti quelli che potevano entrare in ufficio, per servire nel Tabernacolo della convenenza.

36 E gli annoverati d'infra loro, distinti per le lor nazioni, furono

dumila settecencinquanta.

37 Questi son gli annoverati delle nazioni de' Chehatiti : ch'erano tutti quelli che servivano nel Tabernacolo della convenenza, i quali Moisè, ed Aaron, annoverarono,

in mose; ed naturi, simoveraturio, per comandamento del Signore, dato per man di Moisè. 38 E gli annoverati d'infra i fi-gliuoli di Cherson, distinti per la lor nazioni, e famiglie paterne: 39 Dall ctà di trent' anni in su,

fino a cinquanta : ch'erano tutti quelli che potevano entrare in ufficio, per servire nel Taberna-colo della convenenza:

40 Gli annoverati, dico, d'infra loro, distinti per le lor nazioni, e famiglie paterne, furono dumila

seicentrenta.

41 Questi son gli annoverati delle nazioni de' figliuoli di Gherson : ch'erano tutti quelli che servivano nel Tabernacolo della convenenza: i quali Moisè, ed Aaron, annoverarono, per comandamento del Signore.

42 E gli annoverati delle nasioni de' figliuoli di Merari, distinti per le lor nazioni, e famiglie paterne : 43 Dall' età di trent' anni in su,

fino a cinquanta: cioc, tutti quelli che potevano entrare in ufficio. per servire nel Tabernacolo della convenenza: 44 Gli annoverati, dico, d'infra

loro, distinti per le lor nazioni,

furono tremila dugento.

45 Questi son gli annoverati delle nazioni de' figlluoli di Merari: i quali Moisè, ed Aaron, annoverarono, per comandamento del Signore, dato per man di Moisè.

46 Tutti gli annoverati, i quali Moise, ed Aaron, ed i principali d'Israel, annoverarono, d'infra i Leviti, distinti per le lor nazioni, e

famiglie paterne:
47 Dall' età di trent' anni in su,

fino a cinquanta: cioc, tutti quelli che potevano entrare in servigio. così per servire, come per portare, nel Tabernacolo della convenenza : 48 Gli annoversti, dico, d'infra i loro, furono ottomila cinquecen-

tottanta.

49 Essi gli annoverarono per comandamento del Signore, dato per man di Moisè, clascuno secondo che dovea servire, o portare: e gli annoverati da loro furono quelli che'l Signore aves comandati a Moles.

CAP. V. DOI 1 Signore parlò a Moisè:

dicendo.

2 Comanda a' figliuoli d'Israel che mandino fuor del campo ogni lebbroso, ed ogni nomo che ha la colagione, ed egni uomo immondo per un morto.

3 Mandategli fuori, così maschi, come femmine: mandategli fuor del campo: aciochè non contaminino il campo loro, nel mezzo del

quale io abito.

4 Ed i figliueli d'Israel fecero cod. e mandarono coloro fuor del campo. Come il Signore avea detto a Moisè, così fecero i figliuoli d'Israel.

5 Il Signore parlò ancora a Moisè: loro, Quando un' uomo, od una

6 Parla a' figliuoli d'Israel, e di

donna, avrà fatto alcuno de' peccati degli uomini, commettendo misfatto contr' al Signore: quella cotal persona è colpevole. 7 Se confessa il suo peccato, che avrà commesso, restituisca il ca-

pitale di ciò intorno a che avrà misfatto: e vi soppraggiunga il quinto, e dialo a colui centra cui

avra miefatto.

8 E se colui non ha alcun prossimo parente, ch'abbia ragione di ricoverar ciò che fu suo, per resti-tuirgli ciò in che il misfatto sarà stato commesso : venendosi ciò a restituire, appartenga al Signore, cio al sacerdote, oltr'al montone de' purgamenti, col quale il sacerdote fara purgamento per lui.

9 Parimente sia del sacerdote ogni offerta elevata di tutte le cose consagrate da' figliuoli d'Israel, le quali essi gli presenteranno.

10 E le cose consagrate da chi che sia sieno del sacerdote: sia suo ciò che qualunque persona gli avrà dato.

11 Oltr'a ciò, il Signore parlò a

Moisè: dicendo. 12 Parla a' figliuoli d'Israel, e

di' loro, Quando la moglie d'alcuno si sarà sviata, ed avrà commesso misfatto contra lui. 13 Ed alcuno sarà giaciuto car-

nalmente con lei, di nascoso dal marito: ed ella si sarà celatamente contaminata, sensa che vi sis alcun testimonio contr'a lei, nè che sia stata colta in sul futto:

14 Se lo spirito della gelosia entra nel marito, sì ch'egli sia geloso della sua moglie, essendosi ella contaminata: overo anche, se lo spirito della gelosia entra in lui,

si che sia geloso della sua moglie, non essendosi ella contaminata: 15 Meni quell' uomo la sua mo-

glie al Sacerdote, e presenti per lei l'offerta d'essa, *che sard* la de-cima parte d'un' Efa di farina d'orzo: non ispandavi sopra olio. e non mettavi sopra incenso: per-clochè è offerta di gelosie, obiatione di rammemorazione, che riduce a memoria iniquità.

16 E faccia il Sacerdote appressar quella donna, e facciala stare in piè nel cospetto del Signore.

17 Poi prenda il Sacerdote dell'acqua santa in un vasello di terra: prenda exiandio della polvere che sarà sopra'l suolo del Tabernacolo, e mettala in quell' acqua.

18 E facendo star quella donna in piè davanti al Signore, scoprale il sacerdote la testa, e mettale in su le palme delle mani l'offerta della rammemorazione, che è l'offerta delle gelosie: ed abbia il Sacerdote in mano quell'acqua ama-

ra, che reca maladizione

19 E faccia il Sacerdote giurar quella donna : e dicale, Se niun' uomo è giacinto teco, e se tu non ti sei sviata per contaminazione, ricevendo un' altro in luogo del tao marito; quest' acqua amara, che reca maiadizione, non facciati alcun danno.

20 Ma, se tu ti sei sviata, ricevendo un' altro in luogo del tuo marito, e ti sel contaminata, ed altri che'l tuo marito è giaciuto

teco carnalmente:

21 (Allora faccia il Sacerdote giurar la donna, con giuramento d'esecrazione, e dicale,) Il Signore ti metta in maladizione, ed esecrazione, nel mezzo del tuo popolo, facendoti cader la coscia, e gon-

fiare il ventre, 22 Ed entriti nell' interiora quest' acqua che reca maladizione, per farti gonfiare il ventre, e cader la coscia. E la donna dica, Amen,

23 Poi acriva il Sacerdote queste maladizioni in un cartello, e le cancelli con quell' acqua amara.

24 E dia beré alla donna quell'acqua amara, che reca maladizio-ne, sì che quell' acqua che reca maladizione entri in lei, per acqua amara.

25 Or prenda li Sacerdote di man

di quella donna l'offerta delle gelosie: e dimenila davanti al Signore: e poi offeriscala sopra l'Altare. 26 Prenda eslandio una menata

di quell' offerta, per la sua ricor-danza, e brucila sopra l'Altare: e

pol dia bere quell'acqua alla donna. 27 E quando egli gliele avrà data bere, avverrà, che se ella s'è contaminata, ed ha commesso misfatto contr'al suo marito, quando l'acqua che reca maladizione sarà entrata in lei, per acqua amara, il ventre le gonfierà, e la coscia le caderà : e quella donna sarà in esecrazione in mezzo del suo popolo-

28 Ma, se quella donna non s'è contaminata, anzi è pura, ella non avrà male alcuno, e potrà portar

diglinoli.
29 Quest'e la legge delle gelosie, quando la moglie d'alcuno si sarà sviata, ricevendo un' altro in luogo del suo marito, e si sarà conta-

minata. 30 Overo, quando lo spirito della relosia sara entrato nel marito, ed egli sarà geloso della sua moglie: facciala comparire davanti al Signore, e facciale il Sacerdote tutto quello ch'è ordinato per que-

sta legge.
31 E sia il marito esente di colpa : ma porti la donna la sua iniquità.

CAP. VI.

L Signore parlò oltra ciò a Moisè: dicendo, 2 Parla a' figliuoli d'Israel : e di'

loro, Quando alcuno, uomo o donna, avrà fatto singolar voto di Nazireo, per farsi Nazireo al Signore:

3 Astengasi da vino, e da cervogia: non bea alcun' aceto, nè di vino, nè di cervogia: nè alcun liquor d'uva: e non mangi alcuna uva, nè fresca, nè secca.

4 Tutto'l tempo del suo Nazireato non mangi cosa niuna prodotta da vite che fa vino: non pure acini. nè fiocini.

Tutto l tempo del voto del suo Nazireato non passi l rasolo sopra'l suo capo; sia santo, fin che sia compiuto il tempo per lo quale gli s'è votato Nazireo al Signore: lasciando crescer la chioma de capelli del suo capo.

6 Non vada, în tutto'l tempo per lo quale egli si sara votato Nazireo al Signore, in alcun luogo

ove sia un morto.

7 Non contaminisi per suo padre,
nè per sua madre, nè per suo fratello, nè per sua sorella, quando sicano di loro sarà morto: percio-chè il Nationato dell'Iddio suo *è* sobra, sao cabo.

8 Sia santo & Signore, tutto'l tempo del suo Nasireato.

9 É se alcuno muore appresso di lui di subito improviso, egli ha ini di sunto improviso, egni ma contaminato il capo del suo Na-zireato: perciò radasi 'l capo al giorno della sua purificazione: radalosi al settimo giorno.

10 E nell' ottavo giorno porti al sacerdote, all'entrata del Tabernacolo della convenenza, due tor-

tole, o due pippioni.
11 E sacrifichine il sacerdote uno per lo peccato, ed uno par olocau-sto: e faccia purgamento per lui, di ciò ch'egli avva peccato intorno al morto: ed in quel giorno stesso

santifichi 'I suo capo.

12 E consagri al Signore i giorni
del suo Nazireato: ed adduca un' zgnello d'un' anno per la colpa : e sieno i giorni precedenti tenuti per nulla: conciosiacosachè'l suo Nazireato sia stato contaminato.

13 Or quest' è la legge intorno al Nazireo. Nel giorno che'l tempo del suo Nazireato sarà compluto, portilo all' entrata del Tabernacolo

lella convenenza.

14 Ed offerisca la sua offerta al Signore: cioc, un'agnello d'un an-no, senza difetto, per olocausto: ed una agnella d'un' anno, senza difetto per lo peccato: ed un montone senza difetto, per sacrificio da render grazie.

15 Ed un paniere di focacce di fior di farina, azzime, intrise con olio: e di schiacciate azzime, unte con

olio: insieme con l'offerte di panatica, e da spandere di que sacrifici. 16 Ed offerisca il sacerdote quelle cose nel cospetto del Signore: e sacrifichi 'l sacrificio per lo peccato,

e l'olocausto d'esso.

17 Poi offerisca quel montone al Signore, per sacrificio da render grazie, insieme con quel paniere d'azzimi : offerisca ancora il sacerdote l'offerta di panatica, e l'offerta da spandere d'esso

18 E facciasi 'l Nazireo radere il capo del suo Nazireato all' entrata del Tabernacolo della convenenza: e prenda i capelli del suo Nazireato e mettagli in sul fuoco, che sard sotto'l sacrificio da render grazie.

19 Poi prenda il sacerdote una spalia di quel montone cotta: ed una focaccia azzima di quel paniere, ed una schiacciata azzima: e mettale in su le palme delle mani del Nazireo, dopo ch'egli avrà fatto radere il suo Nazireato.

20 E dimeni 1 sacerdote quelle cose per offerta dimenata davanti al Signore: sono cosa sacra, sppartenente al sacendote, siccome

ancora il petto dell' offerta dime , unto: e l'offersero davanti all' Alnata, e la spalla dell' offerta elevata. Dopo questo, il Nazireo potra ber vinô.

21 Quest' è la legge del Nasireo, ch'avrà votata la sua offerta al Signore per lo suo Nazireato: oltr'a quello ch'egli potrà fornir di più secondo la sua facultà : faccia secondo'l voto ch'egli avrà fatto, oltr'alla legge del suo Nastreato. 22 Il Signore parlò ancora a Moisè:

dicendo.

23 Parla ad Aaron, ed a' suoi figiluoli: dicendo, Benedite i figliuo-il d'Israel in questa maniera: dicendo loro.

24 Il Signor ti benediea, e ti guardi. 25 Il Signor faccia risplendere la sua faccia verso te, e ti sia propizio. 26 Alzi Il Signore la sua faccia

verso te, e ti stabilisca la pace. 27 E mettano il mio Nome sopra i figliuoli d'Israel: ed io gli bene-

diro CAP. VII.

R nel giorno che Moisè ebbe finitodirizzare il Tabernacolo, e l'ebbe unto, e consagrato, con tutti i suoi arredi: e l'Altare, con tutti i suoi strumenti :

2 I principali d'Israel, capi delle case lor paterne, i quali crano i principalidelle tribù, ed erano stati sopra le rassegne del popolo, fecero

un' offerta.

3 E l'addussero davanti al Signore: cioc, sel carri coperti, e dodici buoi : un carro per due di que principali, ed un bue per uno: ed offersero quelli davanti al Taber-

4 E'l Signore parlò a Moisè : dicendo.

5 Prendigii da loro, e sieno impie-gati ne' servigi del Tabernacolo della convenenza, e dagli a'Leviti: aciochè se ne servano, clascuno sedo'l suo servigio.

6 Moise adunque prese que' carri, e que' buol, e gli diede a' Leviti. 7 A' figliuoli di Gherson diede due di que' carri, e quattro di que' buol, per servirsene secondo'l lor ser-

8 Ed a' figlinoli di Merari diede i quattro altri carri, e gli attri otto buoi, per servirsene secondo'l lor servigio: sotto la soprantendenza d'Itamar, figliuolo del Sacerdote

9 Ma a' figliuoli di Chehat non ne diede : perclochè il servigio del Santuario era loro imposto: essi avea-

no da portare in su le spalle.

10 Oftr'a ciò, que' principali fecero un' offerta per la Dedicazione
dell' Alfare, nel giorno ch'egli fu

131

11 El Signore disse a Moisè, Di questi capi uno per giorno offerisca la sua offerta, per la Dedicazione

dell' Altare. 12 E colui ch' offerse la sua offerta

il primo giorno, fu Nasson, fi-gliuoli d'Amminadab, della tribù

di Giuda.

13 E la sua offerta fu un piattel d'argento, di peso di centrenta sicli: un nappo d'argento, di settanta sicli, a siclo di Santuario: amendue pieni di fior di farina, stemperata con olio, per offerta di panatica :

14 Un turibolo d'oro, di dieci si-

cii, pien di profumo:
15 Un giovenco, un montone,
un' agnello d'un' anno, per olocameto:

16 Un becco, per sacrificio per lo

17 E per sacrificio da render gracie, un par di buoi, cinque montoni, cinque becchi, e cinque agnelli d'un' anno. Questa fu l'offerta di Nasson, figliuolo d'Amminadah.

18 Il secondo giorno, Natanaci. figlinolo di Suar, capo d'Issacar,

offerse la sua offerta :

19 Che fu, Un plattel d'argento, di peso di centrenta sicli : un nappo d'argento, di settanta sicli, a siclo di Santuario : amendue pieni di fior di farina, stemperata con olio, per offerta di panatica:

20 Un turibolo d'oro, di dieci sich,

plen di profumo:

21 Un giovenco, un montone, un' agnello d'un' anno, per olo-22 Un becco, per sacrificio per lo

peccato:

23 E, per sacrificio da render grazie, un par di buol, cinque montoni, cinque becchi, e cinque agnelli d'un' anno. Questa fu l'offerta di Natanael, figlinolo di

24 Il terzo giorno, Eliab, figliuolo d'Helon, capo de figliuoli di Zabulon, offerse la sua offerta :

25 Che fu, Un plattel d'argento, di peso di centrenta sicli : un nappo d'argento, di settanta sicli, a siclo di Santuario: amendue pieni di for di farina, stemperata con olio, per offerta di panatica: 26 Un turibolo d'oro, di dieci sicii,

pien di profumo:

27 Un giovenco, un montone,
un' agnello d'un' anua per olo-

28 Un becco, per escrificio per lo percato: JUH.

29 E, per sacrificio da render grazie, un par di buoi, cinque montoni, cinque becchi, e cinque agnelli d'un anno. Questa fu

l'offerta d'Eliab, figliuolo d'Helon. 30 Il quarto giorno, Eliaur, fi-gliuolo di Sedeur, capo de' figliuoli di Ruben, offerse la sua offerta:

31 Che fu, Un piattel d'argento, di peso di centrenta sicii: un nappo d'argento, di settanta sicii, a siclo di Santuario: amendue pieni di flor di farina, stemperata con olio,

per offerta di panatica : 32 Un turibolo d'oro, di dieci sicli,

pien di profumo :

33 Un giovenco, un montone, un agnello d'un anno, per olocausto:

34 Un becco, per sacrificio per lo

eccato:

peccato:
35 E, per sacrificio da render graxie, un par di buoi, cinque montoni, cinque becchi, e cinque Questa l'offerta d'Elisur, figliuolo di Sedeur.

36 Il quinto giorno, Selumiel, fi-giuolo di Surisaddai, capo de' figliuoli di Simeon, offerse la sua

offerta :

37 Che fu, Un piattel d'argento, di peso di centrenta sicli: un nappo d'argento, di settanta sicli, a siclo di Santuario : amendue pieni di fior di farina, stemperata con ollo, per offerta di panatica: 38 Un turibolo d'oro, di dieci sicii,

pien di profumo: 39 Un giovenco, un montone, un' agnello d'un' anno, per olo-

40 Un becco, per sacrificio per lo

41 E, per sacrificio da render grazie, un par di buoi, cinque montoni, cinque becchi, e cinque agnelli d'un' anno. Questa fu l'offerta di Selumiel, figliuolo di

42 Il sesto giorno, Eliasaf, fi-giluolo di Detiei, capo de' figliuoli di Gad, offerse la sua offerta:

43 Che fu, Un piattel d'argento, di peso di centrenta sicli: un nappo d'argento, di settanta sicli, a siclo di Santuario: amendue pieni di fior di farina, stemparata con olio, per offerta di panatica: .44 Un turibolo d'oro, di dieci sicii,

pien di profumo :

45 Un giovenco, un montone, un' agnello d'un' anno, per olo-

16 Un becco, per sacrificio per lo

peccato:

47 E. per sacrificio da render grazie, un par di buoi, cinque

montoni, cinque becchi, e cinque agnelli d'un' anno. Questa fu l'offerta d'Eliasaf, figliuolo di Detiel. 48 Il settimo giorno, Elisama, fi-

diuolo d'Ammiud, capo de' figliuoli d'Efraim, offerse la sua offerta :

49 Che fu. Un plattel d'argento, di peso di centrenta sicli: un nap d'argento, di settanta sicli, a siclo di Santuario : amendue pieni di fior di farina, stemperata con olio, per offerta di panatica:

50 Un turibolo d'oro, di dieci sicii,

pien di profume :

51 Un giovenco, un montone, un' agnello d'un' anno, per olocausto:

52 Un becco, per sacrificio per lo

peccato: 53 E, per sacrificio da render

grazie, un par di buoi, cinque montoni, cinque becchi, e cinque agnelli d'un' anno. Questa fu l'of-ferta d'Elisama, figliuolo d'Ammiud

54 L'ottavo giorno, Gamilel, fi-giuolo di Pedasur, capo de figiuo-li di Manasse, offerse la sua offerta: 55 Che fu, Un piattel d'argento, di peso di centrenta sicli : un nappo d'argento, di settanta sicli, a siclo di Santuario: amendue pieni

di fior di farina, stemperata con olio, per offerta di panatica: 56 Un turibolo d'oro, di dieci sicii,

plen di profumo :

57 Un giovenco, un montone, un agnello d'un anno, per olocausto:

58 Un becco, per sacrificio per lo

59 E, per sacrificio da render grazie, un par di buoi, cinque grazie, un par di buoi, cinque montoni, cinque becchi, e cinque agnelli d'un' anno. Questa fu l'of-ferta di Gamliel, figliuolo di Pedagur.

60 II nono giorno, Abidan, fi-gliuolo di Ghidoni, capo de figliuoli di Beniamin, offerse la sua offerta: 61 Che fu, Un piattel d'argento, di peso di centrenta sicli : un nappo d'argento, di settanta sicli, a siclo di Santuario : amendue pleni

di fior di farina, stemperata con olio, per offerta di panatica :
62 Un turibolo d'oro, di dieci sicil,

pien di profumo: 63 Un giovenco, un montone, un agnello d'un anno, per olo-

causto: 64 Un becco, per acrificio per lo

peccato:

65 E, per sacrificio da render grazie, un par di buoi, cinque montoni, cinque becchi, e cinque agnelli d'un' anno. Questa fu l'of-ferta d'Abidan, figliuolo di Ghidoni. 66 L decimo giorno, Ahiezer, fi-giluolo d'Ammisaddai, capo de' figliuoli di Dan, offerse la sua offerta: 67 Che fu, Un piattel d'argento,

di peso di centrenta sicli: un nappo d'argento, di settanta sicli, a siclo di Santuario : amendue pieni di fior di farina, stemperata con ollo, per offerta di panatica : 68 Un turibolo d'oro, di dieci sicii,

pien di profumo :

69 Un giovenco, un montone, un' agnello d'un' anno, per olo-

70 Un becco, per sacrificio per lo

peccato:
71 E, per sacrificio da render grazie, un par di buoi, cinque montoni, cinque becchi, e cinque agnelli d'un' anno. Questa fu l'of-ferta d' Ahiezer, figliuolo d'Ammianddai.

72 L'undecimo giorno, Paghiel, figliuolo d'Ocran, capo de' figliuoli d'Aser, offerse la sua offerta :

73 Che fu, Un plattel d'argento, di peso di centrenta sicli: un nappo d'argento, di settanta sicil, a siclo di Santuario: amendue pieni di fior di farina, stemperata con

olio, per offerta di panatica : 74 Un turibolo d'oro, di dieci sicii,

pien di profumo:
'75 Un giovenco, un montone,
un' agnello d'un' anno, per olocausto:

76 Un becco, per sacrificio per lo peccato:

77 E, per sacrificio da render grazie, un par di buoi, cinque montoni, cinque becchi, e cinque agnelli d'un' anno. Questa fu l'offerta di Paghiel, figliuolo d'Ocran.

78 Il duodecimo giorno, Ahira figliuolo d'Enan, capo de' figliuoli di Neftali, offerse la sua offerta :

79 Che fu, Un piattel d'argento, di peso di centrenta sich: un nappo d'argento, di settanta sicli, a siclo di Santuario: amendue pieni di in Santuano: amende pem un fior di farina, stemperata con olio, per offerta di panatica: 80 Un turibolo d'oro, di dieci sicli,

**plen** di profumo:

81 Un giovenco, un montone, un' agnello d'un' anno, per olocausto : 12 Un becco, per sacrificio per lo

83 E, per sacrificio da render grazie, un par di buoi, cinque mon-toni, cinque becchi, e cinque a-gnelli d'un' anno. Questa fu l'of-ferta d'Ahira, figliuolo d'Enan.

rerts d'Amas, nguator de Eman.

34 Questo fu l'offerta della Dedicazione dell' Altare, nel giorno
ch'esso fu unto, futta da Capi d'Israel: ctot, dodici piattelli d'argento, dodici nappi d'argento, do-

dici turiboli d'aro.

85 Clascun piattello d'argento era di peso di centrenta sicli, e ciascuri nappo di settanta: tutto l'argento di que' vasellamenti era di dumita quattrocento sicli, a siclo di San-

86 Ciascuno di que' dodici turiboli d'oro, pieni di profumo, era di dieci sicli, a siclo di Santuario: tutto

l'oro di que' turiboli era cenventi sicli.

87 Tutti i buoi per olocausto erano dodici giovenchi : con dodici moutoni, e dodici agnelli d'un'anno, e le loro offerte di panatica: v'erano anche dodici becchi, per sacri-

ficio per le peccato. 88 E tutti i buoi del sacrificio da render grazie erane ventiquattro giovenchi: con sessanta moutoni, essanta becchi, e sessant' agnelli d'un' anno. Questa fu l'offerta della Dedicazione dell' Altare, dopo

che fu unto.

89 Or da indi innanzi, quando Moisè entrava nel Tabernacolo della convenenza, per parlar col Signore, egli udiva la voce che parlava a lui, d'in sul Coperchio ch'e-ra sopra l'Arca della Testimonianza, di mezzo de' due Cherubini : ed egli parlava a lui.

CAP. VIII.

TL Signore parlò ancora a Molae : dicendo

1. dicendo, 2 Parla ad Aaron, e digli, Quando tu accenderal le lampane, porgano le sette lampane il lume verso la parte anteriore del Candelliere.

3 Ed Aaron fece così: ed accese le lampane per maniera che por-gevano il lume verso la parte anteriore del Candelliere: come il Signore avea comandato a Moisè

4 Or tale era il lavoro del Candelllere: egli era tutto d'oro tirato al martello, così 'l suo gambo, come le sue bocce. Moisè l'avea fatto secondo la forma che'l Signore gli avea mostrata.

5 Il Signore parlò ancora a Moisè: dicendo.

6 Prendi i Leviti d'infra i figliuoli d'Israel, e purificagli. 7 E fa' loro così per purificargli:

spruzzagli d'acqua di purgamento: e facciano passare il rasolo sopra tutta la lor carne, e lavino i lor vestimenti, e purifichinsi.

8 Poi prendano un glovenco con la sua offerta di panatica, che sia fior di farina, stemperata con olio: e tu piglia un' altro giovenco per sacrificio per lo peccato.

9 E fa' appressare l Leviti davanti al Tabernacolo della convenenza,

gliuoli d'Israel.

10 E quando tu avrai fatti appressare i Leviti davanti al Signore, posino i figliuoli d'Israel le lor

mani sopra i Leviti. 11 E presenti Aaron i Leviti davanti al Signore, per offerta dime-nata da parte de' figliuoli d'Israel :

e sieno per esercitare il ministerio del Signore 12 Poi posino i Leviti le lor mani sopra la testa di que' giovenchi : e tu sacrificane l'uno per sacrificio per lo peccato, e l'altro per olo-

causto, al Signore, per far purga-mento per li Leviti. 13 E fa' stare in piè i Leviti davanti ad Aaron, e davanti a' suoi figliuoli, ed offeriscigli per offerta

al Signore. 14 E separa i Leviti d'infra i fi-gliuoli d'Israel, e sieno i Leviti miel

15 E dopo questo, vengano i Le viti, per esercitare il ministerio nel Tabernacolo della convenenza. Così gli purificherai, e gli offerirai

per offerta.

16 Conclosiacosachè del tutto mi sieno appropriati d'infra i figliuoli d'Israel : io me gli ho presi in luogo di tutti quelli ch'aprono la matrice, d'ogni primogenito di cia-scuno de' figliuoli d'Israel.

17 Perciochè ogni primogenito de figliuoli d'Israel, così degli uomini, come delle bestle, è mio: lo me gli consagrai nel giorno ch'io percossi tutti i primogeniti nel paese d'Egitto.

18 Ed ho presi i Leviti in luogo di tutti i primogeniti de' figliuoli d'I-

19 Ed ho dati in dono ad Aaron, ed a' suoi figliuoli, i Leviti, d'infra i figliuoli d'Israel, per fare il mini-sterio de' figliuoli d'Israel, nel Ta-bernacolo della convenenza : e per fare il purgamento de' figliuoli d'I-srael : aciochè non vi sia piaga fra' figliuoli d'Israel, se talora s'ac-costassero al Santuerio ero al Santuario.

20 E Moisè, ed Aaron, e tutta la raunanza de' figliuoli d'Israel, fecero a' Leviti, interamente come il Signore avea comandato a Moisè,

intorno a loro.

21 Ed i Leviti si purificarono, e lavarono i lor vestimenti. Ed Aaron gli presentò per offerta davanti al Signore, e fece purgamento per

loro, per purificargli.
22 E, dopo questo, i Leviti vennero per esercitare il lor ministerio nel Tabernacolo della convenenza,

davanti ad Aaron, ed a' suoi figliuoli. E si fece inverso i Leviti, 134

ed aduna tutta la raunanza de' fi- | come il Signore avea comandato a Moisé, lutorno a loro.

23 Il Signore parlo ancora a Moi-

sa: dicendo.

24 Quest' è quello ch'appartiene al parica de' Leviti. I Leviti, dall'età di venticinque anni in su, entrino in ufficio nel mitusterio del

Tabernacolo della convenenza-25 Ma da c'inquant' anni in su ritraggansi dall' esercizio dell' tif-

ficio, e non servano plu-

26 Ben potrà un tole servire a' suol fratelli nel Tabernacolo della convenenza, a far la lor fazione, ma non faccia più il servigio. cost a' Leviti nelle lor fazioni.

CAP. IX.

L Signore pariò ancora a Moisè, nel diserto di Sinai, nel primo mese dell' anno secondo da che i figliuoli d'Israel furono usciti del

paese d'Egitto : dicendo, 2 Facciano I figlicoli d'Israel la Pasqua, nella sua stardone.

3 Fatela nella sua stagione, nel quartodecimo giorno di questo mese, fra due vespri: fatela secondo tutti i suoi statuti, e secondo tutti i suci ordini.

4 E Moise parlo a' figliacli d'Israel, acioche facessero la Pasqua. 5 Ed essi fecero la Pasqua nel quartodecimo gierno del primo mese, fra' due vespri, nel diserto I figlinoli d'Israel fecero di Sinal.

interamente come il Signore avea

comandato a Moise 6 Or vi furono alcuni uomini. i quali, essendo immondi per una ersona morta, non poterono far la Pasqua in quel giorno : laonde si presentarono davanti a Moisè, e davanti ad Aaron, in quel giorno

7 E dissero loro, Noi siamo immondi per una persona morta: perchè saremmo noi divietati d'of-ferir l'offerta al Signore nella sua stagione, fra agliuoli d'Israel i 8 E Moisè disse loro, Statevene:

ed io udirò ciò che'l Signore comanderà intorno a voi.

9 E'l Signore parlò a Moisè: di-

cendo, 10 Parla a' figliuoli d'Israel: dicendo. Quando alcun di voi. d delle vostre generazioni, sarà immondo per una persona morta, overo sard in viaggio lontano: non lasci però di far la Pasqua al Signore.

Il Facciania nel quartodecimo giorno del secondo mese, fra' due vespri: manginla con azzimi. e

con lattughe salvatiche

2 Non lascinne nulla di resto

Ano alla mattina: e non ne rompe-no osso sicuno: facciania secondo

tutti gli statuti della Pasqua. 13 Ma, se alcuno è netto, e non è in viaggio, e pur si rimane di far la Pasqua: sia una tal persona ri-cisa da suoi popoli: porti quell'uomo il suo peccato: perclochè non ha offerta nella sua stazione l'of-

rta del Signore.

14 E quando alcuno stranlere, di-morando con voi, farà la Pasqua del Signore, facciala secondo gli statuti, e gli ordini d'essa: siavi un medesimo statuto fra voi, così per lo forestiere, come per colui che è natio del paese.

15 Or nel giorno che'l Taberna-colo fu rissato, la nuvola coperse

il Tabernacolo, disopra'l Padiglione della Testimonianza: ed in su la sera era sopra l Tabernacolo in apparensa di fuoco, fino alla mat-

16 Così era del continuo: la nu**vola lo copriva** *di giorno:* **e di** 

notte v'era un' apparensa di fuoco. 17 K., secondo che la nuvola s'al-zava d'in sul Tabernacolo, i fi-gliuoli d'Israel caminavano appresso: e dove la nuvola stanziava, quivi s'accampavano i figliuoli d'I-

arael.

18 Al comandamento del Signore i figlinoli d'Israel si movevano, ed altresi al comandamento del Signore s'accampavano: e stavano accampati tutto'i tempo che la nuvola stansiava sopra'l Tabernacolo.

19 E quando la nuvola continuava a star per molti giorni in sul Tabernacolo, allora i figliuoli d'Iarael attendevano alle fazioni del servigio del Signore, e non si par-

tivano.

20 O fosse che la nuvola stesse pochi di in sul Tabernacolo, al co-mandamento del Signore s'accam-pavano, ed altresi al comandamen-to del Signore si moverano.

21 O fosse che la nuvola vi stesse dalla sera fino alla mattina, e poi s'alzasse in su la mattina, essi si movevano: o fosse che, statavi un giorno, ed una notte, poi s'alzasse,

22 Per quanto tempo la nuvola continuava stanziare in sul Tabernacolo, o fossero due dì, od un mese, od un' anno, tanto se ne stavano i figliuoli d'Israel accampati, e non si movevano: poi, quando la nuvola s'alzava, si movevano. 23 Al comandamento del Signore

s'accampavano, ed al comanda-mento del Signore al movevano: ed al comandamento del Signore,

dato per Moisè, attendevano alle fazioni del servigio del Signore,

CAP. X.

L Signore parlò ancora a Moisò: dicendo.

2 Fatti due trombe d'argento, di lavoro tirato al martello, e servitene per adunar la raunanza, e per

ar movere i campi.

3 E quando si sonerà con amendue, adunisi tutta la raunansa appresso di te, all' entrata del Tabernacolo della convenenza.

4 E quando si sonerà con una solamente, aduninsi appresso di te i principali, i capi delle miglisia

5 E quando voi sonerete con suono squillante, movansi i cam-

pi posti verso'l Levante.

6 E quando voi sonerete con suono squillante la seconda voltamovansi i campi posti verso'i Messod). Sonisi con suono squillante ogni volta che i campi doveranno moveral

7 Ma, quando voi adunerete la raunanza, sonate, ma non con suono squillante.

8 E sonino i figliuoli d'Aaron, sacerdoti, con quelle trombe: ed usatele per istatuto perpetuo, per

le vostre generazioni

9 E quando nel vostro paese vol entrerete in battaglia contr al nemico che v'assalirà, allora sonat con le trombe, con suono squillante, ed e' sovverrà di voi al Si-gnore Iddio vostro : e sarete salvati da' vostri nemici.

10 Parimente a' giorni delle vostre allegresse, e nelle vostre feste solenni, e nelle vostre calendi, sorate con le trombe, offerendo i vostri olocausti, ed i vostri sacri-ficij da render grazie: ed esse vi saranno per ricordanza nel co-spetto dell'Iddio vostro. Io sono

il Signore Iddio vostro.

11 Or nell' anno secondo, nel secondo mese, nel ventesimo giora del mese, avvenne che la nuvoli s'alsò d'in sul Tabernacolo della Testimonianza.

12 Ed i figliuoli d'Israel si mos-sero, secondo l'ordine delle lor mosse, dal diserto di Sinai : e la nuvola stanziò nel diserto di Paran.

13 Così si mossero la prima volta. secondo che'i Signore avea coman-

dato per Moisè. 14 E la bandiera del campo de figlinoli di Giuda si mosse la pri-miera, distinta per le sue schiera: essendo Naasson, figliuolo d'Am-minadab, capo dell' esercito de figliuoli di Giuda:

15 E Natanael figliuolo di Suar, capo dell' esercito della tribù de' figlinoli d'Issacar :

16 Ed Eliab, figliuolo d'Helon, capo dell' esercito della tribù de' fi-

tapo dell'esercito della tribu de la-gliuoli di Zabulon. 17 E, dopo che'l Tabernacolo fu posto giù, i figliuoli di Gherson, ed i figliuoli di Merari, si mossero,

portando il Tabernacolo. 18 Appresso si mosse la bandiera

del campo di Ruben, distinto per le sue schiere ; essendo Elisur, figliuolo di Sedeur, capo dell' esercito di Ruben : 19 E Selumiel,

19 E Selumiel, figliuolo di Surisaddai, capo dell' esercito della tribu de' figliuoli di Simeon:

20 Ed Eliasaf, figliuolo di Detiel, capo dell' esercito della tribù de' fi-

glinoli di Gad.

21 Poi si mossero i Chehatiti, che portavano il Santuario : e mentre ssi arrivavano, gli *altri* rizzavano

il Tabernacolo.

22 Appresso si mosse la bandiera del campo de' figliuoli d'Efraim, distinto per le sue schiere : essendo Elisama, figliuolo d'Ammiud, capo dell'esercito de' figliuoli d'Efraim : 23 E Gamliel, figliuolo di Pedasur, capo dell' esercito della tribù de' fi-gliuoli di Manasse :

24 Ed Abidan, figliuolo di Ghidoni, capo dell' esercito della tribu de' figliuoli di Beniamin. 25 Appresso si mosse la bandiera

del campo de figliuoli di Dan, distinto per le sue schiere: facendo retroguardia a tutti i campi: es-sendo Ahiezer, figliuolo d'Ammi-saddai, capo dell' esercito di Dan:

26 E Paghiel, figliuolo d'Ocran, capo dell' esercito della tribù de' figliuoli d'Aser :

27 Ed Ahira, figliuolo d'Enan, capo dell' esercito della tribu de' figliuoli di Neftali.

28 Queste erano le mosse de figliuoli d'Israel, distinti per le loro

schiere, quando si movevano. 29 Or Moise disse ad Hobab, figliuolo di Retiel, Madianita, suo suocero, Nol ci partiamo per an-dare al luogo del quale il Signore ha detto, lo vel darò: vieni con noi, e noi ti faremo del bene: conclosiacosachè'l Signore abbia pro-messo del bene ad Israel.

30 Ed egli gli disse, Io non v'andro: anzi me n'andro al mio paese,

del a mio parentado.

31 Ma Moise gi disse, Deh, non lasciarci: perdichè, conoscendo tu i luoghi dove noi abbiamo da accamparci nel diserto, tu ci serviral d'occhi.

32 E se tu vieni con noi, quando

sarà avvenuto quel bene che'l Signore ci vuol fare, noi ti farenno

el bene

33 Così si partirono dal Monte del Signore: e fecero il camino di tre giornate, andando l'Arca del Patto del Signore davanti a loro tre giornate, per investigar loro un luogo di riposo.

34 E quando si movevano dal luogo ove erano stati accampati. la nuvola del Signore era sopra

loro, di giorno. 35 E, quando l'Arca si moveva, Moisè diceva, Levati su, o Signore, e sieno dispersi i tuoi nemici : e quelli che t'odiano fuggiran-

no per la tua presenza. 36 E, quando ella si posava, diceva, O Signore riconduci le de-cine delle migliaia delle schiere d'Israel.

CAP. XI.

OR il popolo mostrò di lamen-tarsi agli orecchi del Signore, come per disagio sofferto. El Si-gnore l'udì, el l'ra sua s'accese, ed il fuoco del Signore s'apprese fra esso, e consumò una delle estremità del campo.

2 ET popolo sclamò a Moisè. Moisè pregò il Signore, e'l fuoco

fu ammorzato.

3 E fu posto nome a quel luogo Tabera: perciochè il fuoco del Signore s'apprese quivi in essi.

4 Or la furba della gente accogliticcia, ch' era fra'l popolo, si mor se a concupiscenza : ed i figliuoli d'Israel anch'essi tornarono a piagnere: e dissero, Chi ci dara mangiar della carne

5 E' ci ricorda del pesce che noi mangiavamo in Egitto per nulla, de' cocomeri, de' poponi, de' porri,

delle cipolle, e degli agli.
6 Là dove ora l'anima nostra c

arida: e non abbiamo nulla: noi non possiamo volger gli occhi sopra altro che sopra la Manna 7 (Or la Manna era simile al seme

di coriandolo: e'l suo colore si-

mile al color delle perle.

8 E'l popolo si spandeva, e la raccoglieva: poi la macinava con le macine, o la pestava nel mortalo: e la cuoceva in pentole, o ne facea delle focacce: ed il sapor d'essa era come il sapor di pastello oliato. 9 E quando cadeva la rugiada in

sul campo di notte, sopra essa

cadea ancora la Manna)

10 E Moisè intese che'l popolo piagneva per le sue famiglie, cia-scuno all' entrata del suo padiscuno all' entrata del suo padi-glione. E l'ira del Signore s'accese ravemente. Ciò dispiacque exiandio a Moise.

11 Ed egli disse al Signore, Perchè hal tu fatto questo male al tuo servitore? e perchè non ho io trovata gracia appo te, che tu m'abbi posto addosso il carico di tutto questo

opolo?

12 Ho io conceputo tutto questo popolo? l'ho io generato, perchè tu mi dica ch'io lo porti in seno, come il balio porta il fanciullo che coppa, nel passe che tu hai giura-o a padri loro ? 13 Onde avrei io della carne, per

darne a tutto questo popolo? concioclacosach egli mi planga ap-presso : dicendo, Dacci mangiar olia carne.

14 Io solo non posso regger tutto questo popolo: perciochè è troppo grave peso per me

15 E se pur tu mi vuoi fare in co-testa maniera, uccidimi, ti prego, se ho trovata grasia appo te: e non far ch'io vegga'l mio mal

16 E'l Signore diese a Moisè, dunami settant' nomini degli Adunami Ansiani d'Israel, i quali tu cono-sci, essendo essi Anziani del popolo, e suoi rettori: e menagli al Tabernacolo della convenenza : e compariscano quivi teco.

17 Ed io scenderò, e parlerò quivi teco, e metterò da parte dello Spirito che è sopra te, e lo metterò sopra loro: ed essi porteranno teco il carico del popolo, e tu non

lo porterai solo.

18 Or di'al popolo, Santificatevi per domane, e voi mangerete della carne : conclosiacomenche voi abbiate pianto agli orecchi del Signore: dicendo, Chi ci dara mangiar della carne? certo noi stavamo bene in Egitto. Il Signore adunque vi dara della carne, e voi ne mangereta

19 Voi non ne mangerete sol un giorno, nè due, nè cinque, nè dieci, nè venti :

20 Ma ano ad un mese intiero, fin che v'esca per le nari, e che l'abbiate in abbominio : polohè voi avete sprezzato il Signore che e nel mezzo di voi, ed avete piante davanti a kui : dicendo, Perchè siamo

usciti d'Egitto ? 21 E Moise disse, Questo popolo, fra'l quale lo sono, è di selcentomi-la ucunini a piè: e tu hai detto, lo darò loro della carne, ed emi ne

mangeranno un mese intiero.

22 Scanneransi loro pecore, e
buch, tantoché n'abbiano a suffi-cienza? rauneransi loro tutti i
pesci del mare, tantoché n'abbiane quanto basti loro?

23 E'l Signore diese a Moise, E forse la mano del Signore reccorciata? ora vedrai se la mia

eroia t'avverrà, o no. 24 E Moisè se n'uscì fuori, e rap portò al popolo le parole del Si-gnore: ed adunò settant' uomini degli Anziani del popolo, i quali sece stare in piè intorno al Taber-

macolo.

25 E'l Signore scese nella nuvola, e pario a lui, e mise da parte dello Spirito, ch' eve sopra lui, e lo mise sopra que' settant' uomini Anziani et a sectionali. ini : ed avvenne che, quando lo Spirito si fu posato sopra loro, pro-fetisusrono, e da indi innansi non restarono.

of Or due di quegli nomini erano rimasi nel campo: e'i nome dell'u-no era Eldad, e'i nome dell'altro Medad : e lo Spirito si posò sopr loro. Or essi erano d'infra qui ch'erano stati rassegnati: ma non erano usciti, per andare al Taber-nacolo. E profetissarono dentro al

ampo. 27 Ed un giovane come, e raportò la cosa a Moisè: dicendo. Eldad, e Medad, profetimano den-

tro al campo.

28 Allora Iosuè, figliuolo di Nun, ch'avea servito a Moisè an dalla sua giovanessa, fece motto a Moi e gil disse, Signor mio Moisè, di-

29 Ma Moisè gli disse, Sei tu ge loso per me ? anni fosse pur tutto l popolo del Signore profeta : ed avesse pure il Signore messo il suo pirito sopra loro. 30 Poi Moisè si ricolse nel campo

insieme con gli Anziani d'Israel.

Si Ed un vento si levo, mos dalSignore, e trasportò delle quaglie di verso'i mare, e le gittò in sul campo, d'intorno ad una giornata di camino di quà, ed una giornata di camino di là, intorno al campo: e n'era l'altezza presso che di due cubiti in su la faccia della terra.

32 E'i popolo al levò, e tutto quel dorno, e tutta quella notte, e tutto'l di seguente, raccolee delle quaglie : chi ne raccolse il meno, ne raccolse dieci Homeri : poi se le distesero al largo intorno al campo.

33 Essi aveano ancora la carne fra' denti, e non era ancora mancata, quando l'ira del Signore s'accese contral popolo: e'l Signore percosse il popolo d'una piaga grandissima.

34 E fu posto nome a quel luogo Chimot-taava: percioche quivi furono seppelliti que' del popolo ci s'erano mossi a concupiscenza.

35 Da Chibrot-taava il popolo part), traende in Haserot, e at fer-mò in Haserot. CAP. XII.

OR Maria, ed Aaron, parlarono contra Moisè, per cagion della moglie Cusita ch' egli avea presa: perciochè egli avea presa una moglie Cusita.

2 E dissero. Ha veramente il Signore parlato sol per Moise? non

ha egli eziandio parlato per noi? E'l Signore udi queste parole. 3 (Or quell' nomo Moisè era molto

mansueto, più che altro uomo che fosse in su la terra)

4 E'l Signore disse in quello stante a Moise, ed ad Aaron, ed a Maria, Uscite tutti e tre, e venite al Ta bernacolo della convenenza.

essi uscirono tutti e tre-5 E'l Signore scese nella colonna della nuvola, e si fermò all' entrata del Tabernacolo : e chiamò Aaron, e Maria. Ed amendue andarono là.

6 E'l Signore disse, Ascoltate ora le mie parole: Se v'è fra voi alcun profeta, io, il Signore, mi do a conoscere a lui in visione, o parlo a lui in sogno.

7 Ma non fo così inverso'l mio servitore Moisè, il quale e fedele in tutta la mia Casa.

8 lo parlo a bocca a bocca con lui, ed a veduta, e non con maniere oscure : ed egli vede la sembianza del Signore : perchè dunque non avete voi temuto di parlar contr'al mio servitore, contr'a Moisè? 9 E l'ira del Signore s'accese contr'a loro, ed egli se n'andò.

10 E la nuvola si partì d'in sul Tabernacolo: ed ecco, Maria era lebbrosa, bianca come neve: ed

Aaron riguardo Maria: ed ecco. era lebbrosa.

11 Ed Aaron diese a Moisè, Ahi, Signor mio: deh, non metterci peccato addosso: conciosiacosachè noi abbiamo follemente fatto, ed abbiamo peccato.

12 Deh, non sia ella come un parto morto, la cui carne, quando egli esce del ventre di sua madre, già mezza consumata

13 E Moisè gridò al Signore : dicendo, Deh, sanala ora, o Dio.

14 E'l Signore disse a Moise, Se suo padre le avesse sputato nel viso, non sarebbe ella tutta vergognosa per sette glorni ? sia rinchina fuor del campo sette giorni: poi sta raccolta.

15 Maria adunque fu rinchiusa fuor del campo sette giorni : e'l popolo non si mosse, fin che Maria

non fu raccolta.

## CAP. XIII.

POI I popolo si partì d'Haserot, e s'accampò nel diserto di Paran. 1.39

2 E'l Signore parlò a Moisè: dicendo.

3 Manda degli uomini, che splino il paese di Canaan, il quale io dono a' figliuoli d'Israel : mandate un uomo per tribù de' lor padri : tutti capi de' figliuoli d'Israel.

4 Moisè adunque mandò quegli uomini dal diserto di Paran, secondo'l comandamento del Signore: a tutti erano capi de' figliuoli d'Israel.

5 E questi sono i nomi loro : Sammua, figliuolo di Zaccui, della tribù

di Ruben : 6 Safat, figliuolo d'Hori, della tri-

bù di Simeon: 7 Caleb, figliuolo di Iefunne, della

tribù di Giuda: 8 Igheal, figliuolo di Iosef, della

tribu d'Issacar: 9 Hosea, figliuolo di Nun, delba

tribù d'Efraim : 10 Palti, figliuolo di Rafu, della

tribù di Beniamin: Il Gaddiel, figliuolo di Sodi, della.

tribù di Zabulon: 12 Gaddi, figliuolo di Susi, del-

l'altra tribù di Iosef, cioc, della tribù di Manasse :

13 Ammiel, figliuolo di Ghemalli. della tribù di Dan:

14 Setur, figliuolo di Micael, della tribù d'Aser : 15 Nabi, figliuolo di Vofsi, della

tribù di Neftali : 16 Gheuel, figliuolo di Machi.

della tribù di Gad.

17 Questi sono i nomi degli uomini, che Moisè mandò per ispiare il paese: (or Moisè avea posto nome losuè, ad Hosea, figliuolo di Num.) 18 Moise adunque gli mando a spiare il paese di Canaan : e disse loro, Andate di quà, dal Mezzodì, poi salite al monte.

19 E vedete qual sia quel paese, e qual sia il popolo ch'abita in esso, se egli è forte, o debole: se egli è in picciolo, od in gran numero. 20 E qual sia la terra, nella quale

egli abita, se ell' è buona, o cat-tiva: e quali siono le città, nelle quali egli abita, se abita in luoghi

steccati, od in murati.

21 E qual sia il terreno, se è grasso, o magro : e se vi sono alberi, o no: e portatevi valentemente, e recate de frutti del paese. Or allora era il tempo dell'uve primaticce. 22 Essi adunque andarono, e spiarono il paese, dal diserto di Sin fi-

no a Rehob, all' entrata d'Hamat. 23 Poi salirono verso'l Mezzodì, a vennero fino in Hebron, dove erano Ahiman, Sesai, e Talmai, nati da Anac. Or Hebron era stata edificata sette anni innanzi a Soan d'Egitto.

## NUMERI, XIII, XIV.

24 E ciunti fino al Torrente d'Escol, tagliarono di là un tralcio con un graspolo d'uva, e lo portarono con una stanca a due: insieme con delle melagrane, e de fichi.

25 E per cagion di quel grappolo d'uva, che i figlinoli d'Israel ne tagliarono, fu posto nome a quel luogo, Nahal-escol.

26 Ed in capo di quaranta glorni.

tornarono da spiare il paese. 27 Ed andarono a Moisè, ed ad Aaron, ed a tutta la raunansa de' figliuoli d'Israel, nel diserto di Paran, in Cades: ove essendo giun-ti, rapportarono l'affare a loro, ed a tutta la raunanza, e mostrarono loro que' frutti del paese.

28 E raccontarono il lor yiaggio a Moisè, e dissero, Noi arrivammo nel paese, nel quale tu ci mandasti: e certo è un paese che stilla latte, e mele: ed ecco de suoi

29 Sol v'è questo, che'l popolo, ch'abita in esso, è potente, e le città son molto forti, e grandi: ed anche v'abbiamo veduti i figliuoli

ď Anac. 30 Gli Amalechiti abitano nella contrada Meridionale: gl'Hittel, i Iebusel, e gli Amorrei, abitano nel monte: ed i Cananei abitano presso

al mare, e lungo'l Giordano. 31 E Caleb racquetò il popolo inverso Moisè: e disse, Andiamo pure in quel passe, e conquistiam-lo: perciochè di certo noi lo soggio-

gheremo.

32 Ma quegli uomini ch'erano andati con lui dissero, Egli non è in poter nostro di salir contr'a quel popolo: conciosiacosach' egli sia

troppo potente per noi. 33 Ed infamarono il paese ch'aveano spiato appresso i figliuoli d'Israel : dicendo, Il paese, per lo quale siam passati, per ispiarlo, è un paese che divora i suoi abitanti : e tutto'l popolo, che noi abbiamo veduto in esso, sono uomini alti, e

34 Noi v'abbiamo eziandio ve-duti de' giganti, i figliuoli d'Anac, della schiatta de' giganti: appetto a' quali ci pareva d'esser locuste: e tali eziandio parevamo loro. 🔻

#### CAP. XIV.

A LLORA tutta la raunanza al-zò la voce, e diede di gran gri-da: c'l popolo pianse quella notte. 2 E tutti i figliuoli d'Israel mormorarono contr a Moisè, e contr' ad Aaron : e tutta la raunanza disse loro, Fossimo pur morti nel paese d'Egitto, o fossimo pur mor-ti in questo diserto.

3 E perchè ci mena il Signore in quel paese, aciochè siamo morti per la spada, e sieno le nostre mogli, e le nostre famiglie, in preda l non sarebbe egli meglio per noi di ritornarcene in Egitto?

4 E dissero l'uno all' altro, Costituiamoci un capo, e ritornia-

mocene in Egitto.

5 Allors Moise, ed Aaron, si gittarono a terra aopra le lor facce. davanti a tutta la raunanza della comunanza de' figliuoli d'Israel.

6 E losuè, figliuolo di Nun; Caleb, figliuolo di Iefunne, ch'era-no stati di quelli ch'aveano spiato il paese, si stracciarono i vestimenti.

E diesero a tutta la raunanza 7 L dissero a tutta la raunama de figliuoli d'Israel, Il paces, per lo quale siamo passati, per isplarlo, è un buonissimo paces.
8 Se'l Signore ci è favorevole, egli c'introdurrà in quel paces, cel darà: che è un paces sullante

latte, e mele.

9 Sol non ribellatevi contr' al Signore, e non abbiate paura del po-polo di quel paese: conclosiaco-sach'essi sieno nostro pane: la loro ombra s'è dipartita d'in su loro : e'l Signore è con noi : non abbiatens paura.

10 Allora tutta la raunanza diss di lapidargli: ma la gloria del Si-gnore apparve a tutti i figliuoli d'Israel, nel Tabernacolo della

convenenza.

11 E'l Signore disse a Moisè, Infino a quando mi dispettera questo popolo? ed infino a quando non crederanno essi in me, per tutti i miracoli che io ho fatti nel mezzo di lui ?

12 lo lo percuoterò di mortalità, e lo disperderò : ed io ti farò divenire una nazione più grande, e più po-

tente di lui 13 E Moisè disse al Signore, Ma

gli Egizij l'udiranno: conciosiacosaché tu abbi tratto fuori questo popolo del mezzo di loro, con la

tua forza.

14 E diranno agli abitanti di questo paese, i quali hanno inteso che tu, Signore, sei nel mezzo di questo popolo, e che tu apparisci loro a vista d'occhio, e che la tua nuvola si ferma sopra loro, e che tu camini davanti a loro in colonna di nuvola di giorno, ed in colonna di fuoco di notte.

15 Se, dico, tu fai morir questo popolo, come un solo uomo, la genti, ch'avranno intesa la tua fa-ma, diranno, 16 Perciochè il Signore non ha

potuto fare entrar cotesto popolo

nel passe, ch'egil aves lor giurato, egil gil ha ammassati nel diserto. 17 Ora dunque, sia, ti prego, la potenza del Signore magnificata, e

h secondo che tu hai pariato : di-

cendo,

18 Il Signore è lento all'ira, e grande in benignità : egli perdona l'iniquità, e'l misfatto : ma altresì non assolve punto il colpevole : an-si fa punizione dell' iniquità de' padri sopra i figliuoli, infino alla terza, ed alla quarta generazione.

19 Deh, perdona a questo popolo la sua iniquità, secondo la grandezza della tua benignità, e come

tu gli hai perdonato dall' Egitto infino a qui. 20 E'l Signore disse, Io gli ho per-

donato, secondo la tua parola. 21 Ma pure, come io vivo, e com tutta la terra è ripiena della mia

gloria : 22 Niuno di quegli uomini c'hanno veduta la mia gioria, ed i miel mi-racoli ch'io ho fatti in Egitto, e nei diserto, e pur m'hanno tentato già dieci volte, e non hanno ubbidito alla mia voce:

23 Non vedra il paese, il quale ho giurato a' lor padri : niuno di quelli che m'hanno dispettato non lo

vedra.

24 Ma, quant'è a Caleb, mio servitore, perchè in lui è stato un' al-tro spirito, e m'ha seguitato appieno, lo l'introdurro nel paese nel quale egli è andato, e la sua pro-

genie lo possederà. 25 Or gli Amalechiti, ed i Cananei, abitano nella Valle, e però domane voltate faccia, e caminate verso'l diserto, traendo verso'l mar rosso.

26 Il Signore parlò ancora Moisè, ed ad Aaron : dicendo,

27 Infino a quando sofferirò io questa malvagla raunanza, che mormora contr' a me ? io ho uditi i mormorij de' figiluoli d'Israel, co'quali mormorano contr'a me-

28 Di' loro, Come io vivo, dice il Signore, io vi farò come voi aveta

parlato a' miei orecchi.

29 I vostri corpi caderanno morti in questo diserto : e quant' è a tutti gli annoverati d'infra vol. secondo tutto'i vostro numero, dall' età di vent' anni in su, ch'avete mormorato contra me:

30 Se voi entrate nel paese, del quale io alzai la mano ch'io vi ci stanzieri : salvo Caleb, figliuolo di lefunne : e losuè, figliuolo di Nun. 31 Ma io ci farò entrare i vostri

piccioli fanciulli, de quali avete detto che sarebbero in preda: ed essi conosceranno che cosa è il pacee, il qual voi avete sdegnato.

32 Ma di voi i corpi caderanno morti in questo diserto.

33 Ed i vostri figliuoli andranno pasturando nel diserto, per quarant' anni, e porteranno la pena delle vostre fornicazioni, fin che i vostri corpi morti sieno consumati

34 Voi porterete la pena delle vostre iniquità per quarant'anni, secondo'l numero de quaranta giorni che siete stati a spiare il paese, un'anno per un giorno: e voi co-noscerete come lo rompo le mie prometer

35 Io il Signore ho parlato. Se io non fo questo a tutta questa malvagia raunanza, che s'è convenuta contra me: essi verranno meno

36 E quegli nomini che Moisè aves mandati per isplare il paese, i quali, essendo tornati, avesno fatta mormorar tutta la raunanza contra lui, infamando quel paese : 37 Quegli uomini, dico, ch'aveano sparso un cattivo grido di quel paese, morirono di piaga, davanti

al Signore.

38 Ma Iosuè, figliuolo di Nun, e.
Caleb, figliuolo di Iefunne, resta, rono in vita, d'infra quelli ch' era tutti i figliuoli d'Israel : c'i popolo

ne fece un gran cordoglio. 40 E la mattina seguente si levarono, e salirono alla sommità del monte : dicendo, Eccoci : noi salire-mo al luogo che'l Signore ha detto :

perciochè noi abbiamo peccato. 41 Ma Moisè disse, Perchè trapassate il comandamento del Signore ?

ciò non prospererà.

42 Non salife: conclosiacosachè'l Signore non sig nel mezzo di voi : che talora, se v'affrontate co' vostri nemici, non siate sconfitti. 43 Perchè colà davanti a voi sor

gli Amalechiti, ed i Cananei, e voi sarete morti per la spada: percio chè voi vi siete rivolti di dietro al Signore: ed egli non sarà con voi.

44 Nondimeno essi s'attentarono temerariamente di salire alla sommità del monte: ma l'Arca del Patto del Signore, e Moisè, non si mossero di meszo al campo.

45 E gli Amalechiti, ed i Cananci, ch'abitavano in quel monte, scesero giù, e gli percossero, e gli ruppero, perseguendogli fino in Hor-

CAP. XV. POI 'l Signore parlò a Moisè: dicendo.

2 Parla a' figliuoli d'Israel, e di' loro, Quando voi sarete entrati nel

140

MOS dove avete ad abitare, il ale io vi do :

I farete alcun sacrificio da ardet al Signore, come olocausto, od in merificio, per singolar voto, per ispontanea volonta, o nelle mate teste solenni, per offerir mire odore, del grosso o del mi-mo bestiame, al Signore :

4 Offerisca colui che farà la sua offeria al Signore, un' offerta di pa-mica della decima parte d'un' Efq d for di farina, stemperata con la quarta parte d'un' Hin d'olio :

5 k la quarta parte d'un' Hin di vino, per offerta da spandere. Queerirai per ciascuno olocausto, od altro sacrificio che sia d'un' a-

6 E se fai offerta di pamatica per un montone, offeriscila di due decimi di fior di farina, stemperata

ol terzo d'un' Hin d'olio-7 E per offerta da spandere, of-terzo d'un' Hin di vino, in

odor soave al Signore.

8 E se tu offerisci al Signore un govenco per olocausto, o per altro Scriscio, per singolar voto, o per scriscio de render grazie: 9 Offeriaci, insieme col giovenco, un offeria di panatica, di tre de-

cimi di for di farina, stemperata con la metà d'un' Hin d'olio.

10 E per offerta da spandere, of-trisci la meta d'un' Hin di vino: il tutto in offerta da ardere, di soave odore al Signore.

Il Facciasi così per clascun bue, per ciascun montone, e per ciaecuna minuta bestia, pecora, o

19 Fate così per ciascuna di selle bestie, secondo'l numero che

ne sacrificherete. 13 Chiunque è natio del paese offerisca queste cose in questa maniera, per presentare offerta da ardere, di soave odone, al Signore. 14 E quando alcuno straniere, the dimorera appresso di voi, o elunque altro sard fra voi, per e vostre generazioni, farà offerta ardere, di soave odore al Simore, faccia così come farete voi. li Savi un medesimo statuto per vi, e per lo forestiere che dimora on soi, che siete della raunansa. le vostre generazioni. Dawesto uno statuto perpetuo dose vol. M Una medesima legge, ed una

edesima ragione sara per voi, e le lo straulere che dimora con ni

<sup>17 Il Signore pariò amcora a Moisè :</sup>

18 Parla a' figlinoli d'Israel, e di loro, Quando voi sarete entrati nel

paese, dove io vi conduco:
19 Quando voi mangerete del pane del paese, offeritene un'offerta al

20 Offerite una focaccia per offerta, delle primizie delle vostre paste: offeritela nella medesima maniera, come l'offerta dell' ala.

21 Date al Signore, per le vostre generazioni, un' offerta delle pri-

mixie delle vostre paste.

22 Or, quando voi avrete fallito per errore, e non avrete eseguiti tutti questi comandamenti, che'i more ha dati a Moise :

23 Tutto quello che'l Signore v'ha comandato per Moise, fin dal di ch'egli v'ha dati comandamenti per

le vostre generazioni : 24 Se l'errore è stato commesso per innavvertenza della raunanza, offerisca tutta la raunanza per olo-causto, in soave odore al Signore, un giovenco, con la sua offerta di panatica, e da spandere, secondo l'ordinazione : ed un becco per se-

crificio per lo peccato. 25 E faccia il Sacerdote il purge mento per tutta la raunanza de gliuoli d'Israel, e sarà loro perdo-nato: perciochè è errore, ed essi hanno addotta davanti al Signore la loro offerta da ardere al Signore, e'l sacrificio per lo peccato, per l'error loro.

26 Così sarà perdonato a tutta la raunanza de' figliuoli d'Israel, e parimente a' forestieri che dimoreranno fra loro: perciochè tutto'l popolo ha parte in quell' errore

27 Ma se una sola persona ha peccato per errore, offerisca una

capra d'un' anno, per lo peccato. 28 E faccia il sacerdote il purga-mento per quella persona ch'avrà peccato per errore, peccando per errore nel cospetto del Signore : e quando'l sacerdote avra fatto purgamento per essa, le sarà perdonato.

29 Siavi una medesima legge per chiunque avrà fatto alcuna cosa per errore, cost se sarà de figliuoli d'Israel, natio del paese, come se sard forestiere, che dimori fra lore 30 Ma la persona, così I natio de paese, come il forestiere, che far alcun' atto a mano alzata, oltras gia il Signore: e però sia una coti persona ricisa d'infra'l suo popole

31 Conciosiacosach abbia sprezzi ta la parola del Signore, ed abbia rotto il suo comandamento, del tutto sia quella persona ricisa : sia la sua iniquità sopra essa. 39 Or, essendo i figliuoli d'Israel

nel diserto, trovarono un' uomo che ricoglieva delle legne in giorno

33 E coloro che lo trovarono cogliendo delle legne lo menarono a Moisè, ed ad Aaron, ed a tutta la raunanza.

34 E lo misero in prigione: per-ciochè non era stato dichiarato ciò

che se gli avesse a fare. 35 E'l Signore disse a Moisè, Del tutto sia quell' uomo fatto morire: lapidilo tutta la raunanza fuor del

campo. 36 E tutta la raunanza lo menò fuor del campo, e lo lapidò, si ch'egli morì: come il Signore avea comandato a Moisè.

· 37 Il Signore parlò ancora a Moi-

sè: dicendo, 38 Parla a' figliuoli d'Israel, e di' loro, che si facciano delle fimbrie a' lembi delle lor veste, per le lor generazioni: e mettano sopra quelle fimbrie de lor lembi un cor-

done di violato. 39 Ed abbiate quel cordone in su le fimbrie, aciochè, quando lo riguarderete, voi vi ricordiate di tut-ti i comandamenti del Signore, e gli mettiate in opera, e non an-diate guatando dietro al vostro

cuore, ed agli occhi vostri, dietro a' quali solete andar fornicando. 40 Aciochè vi ricordiate di mettere in opera tutti i miei comandamenti, e siate santi all' Iddio vo-

atro. 41 Io sono il Signore Iddio vostro, che v'ho tratti fuor del pacse d'Egitto, per esservi Dio. lo sono il Signore Iddio vostro.

CAP. XVI.

OR Core, figliuolo d'Ishar, fi-gliuolo di Chehat, figliuolo di Levi: e Datan, ed Abiram, figliuoli d'Eliab: ed On, figliuolo di Pelet, avendo presi degli altri seco:

2 Si levarono in presenza di Moisè. con dugencinquant' uomini de' figliuoli d'Israel, ch'erano de' principali della raunanza, che si solevano chiamare alla raunata del popolo, uomini di nome.

3 Ed, adunatisi contr'a Moisè, e contr' ad Aaron, disser loro, Bastivi : perciochè tutta la raunanza è santa, e'l Signore è nel messo di loro: perchè dunque v'innalzate sopra la raunanza del Signore?

4 Quando Moisè ebbe ciò inteso,

egli si gittò a terra sopra la sua faccia.

5 E parlò a Core, ed a tutto'l suo seguito: dicendo, Domattina farà il Signore conoscere chi è suo, e chi e santo, e lo farà accostare a

sè : egli farà accostare a sè chi egli avrà eletto.

6 Fate questo, Tu, Core, e tutti

voi che siete del suo seguito, prendete de' turiboli. 7 E domane mettete in essi del fuoco, e ponetevi su del profumo nel cospetto del Signore: e colui

che'l Signore avrà eletto sarà il santo. Bastivi, figliuoli di Levi. 8 Moisè oltr'a clò disse a Core, Deh, ascoltate, figliuoli di Levi.

9 E egli troppo poco per voi, che l'Iddio d'Israel v'abbia appartati della raunanza d'Israel, per farvi accostare a sè, per fare il servigio del Tabernacolo del Signore, e per presentaryi dayanti alla raunanza.

per fare il suo ministerio?
10 E ch'egli abbia in effetto fatto accostar te, e tutti i tuoi fratelli, figliuoli di Levi, teco; che voi procacciate ancora il Sacerdozio?

11 Perciò, tu, e tutto'l tuo seguito, siete quelli che si son convenuti contr'al Signore: e che cosa è Asron, che voi mormorate contr'a lui?

12 Moisè mandò ancora a chiamar Datan, ed Abiram, figliuoli d'Eliab: ma essi dissero, Noi non ci andremo.

13 E egli poca cosa che tu ci abbi tratti fuor d'un paese stillante lat-te, e mele, per farci morir nel diserto, che tu vogli eziandio assolu-

tamente fare il principe sopra noi? 14 Ma, lasciamo che tu non ci abbia condotti in un paese stillante latte, e mele, avessici data almeno qualche possessione di campi, o di vigne: pensi tu d'abbacinar gli occhi di questi uomini? noi non ci andremo.

15 Allora Moisè s'adirò forte: e disse al Signore, Non riguardare alla loro offerta: io non ho preso nulla di quel d'alcun di loro, non pure un'asino: e non ho offeso alcun di loro.

16 Poi Moisè disse a Core, Comparite domane, tu, e tutti quelli del tuo seguito,davanti al Signore: Aaron vi comparirà anch'esso.

17 E prenda ciascun di voi 'l suo turibolo, e mettavi del profumo, e rechi ciascuno il suo turibolo, davanti al Signore, che saranno dugencinquanta turiboli. Tu ancora, ed Aaron, abbiate ciascuno il suo turibolo.

18 Essi adunque presero ciascuno il suo turibolo, e postovi del fuoco, vi misero del profumo : e si fermarono all' entrata del Tabernacolo della convenenza. Il simigliante fecero ancora Moisè, ed Aaron.

19 E Core adunò tutta la raunanza contr'a loro, all' entrata del

142

tutta la raunanza.

20 E'l Signore parlò a Moisè, ed ad Aaron : dicendo,

21 Separatevi di messo di questa raunanza, ed in un momento io

gli consumerò. 22 Ma essi, gittatisi in terra sopra la faccia, dissero, O Dio, Dio degli spiriti d'ogni carne, quest' uomo solo avendo peccato, t'adireresti tucontr's tutta la raunanza?

23 El Signore parlò a Moise: di-

cendo,

24 Parla alla raunanza: dicendo, Ritractevi d'intorno a padigiloni di Core, di Datan, e d'Abiram. 25 E Moisè si levò, ed andò a

Datan, ed ad Abiram: e gli Anziani d'Israel andarono dietro a lui.

26 Ed egii parlo alla raunansa: dicendo, Deh, dipartitevi d'appres-so a' padiglioni di cotesti malvagi uomini, e non toccate cosa alcuna loro: che talora non periate per tutti i lor peccati.

27 Ed essi si dipartirono d'appresso a' padiglioni di Core, di Da-tan, e d'Abiram, d'ogni intorno. Or Datan, ed Abiram, uscirono fuori, e si fermarono all'entrata

de' lor padiglioni, con le lor mogli, i lor figliuoli, e le lor famiglie. 28 E Moisè disse, Da questo conoscerete che'l Signore m'ha mandato, per far tutte queste opere: conciosiacosach'io non l'abbia fatte di mio senno.

29 Se costoro muoiono nella maniera di tutti gli uomini, e son pu-niti come tutti gli altri uomini, li Signore non m'ha mandato. 30 Ma, se'l Signore crea una cosa

nuova, tal che la terra apra la sua bocca, egli tranghiottisca, insieme con tutto quello ch'appartiene loro, sì che scendano vivi nell'inferno, voi conoscerete che questi uomini hanno dispettato il Signore.

31 Ed egli avvenne che, come egli ebbe finito di proferire tutte queste parole, la terra ch'era sotto

coloro si fendè

32 Ed aperse la sua bocca, e gli tranghiotti, insieme con le lor case: e parimente tutte le persone appartenenti a Core, e tutta la roba.
33 E scesero vivi nell' inferno,

insieme con tutto quello ch'apparteneva loro: e la terra gli coperse, ed essi perirono d'infra la raunanza

34 E tutti gl'Israeliti ch'erano intorno a loro fuggirono al grido loro: perciochè dicevano, Che la terra non ci tranghiottisca. 35 Oltra ciò un fuoco uscì d'ap-

Tabernacolo della convenenza: e | presso al Signore, il qual commund la gioria del Signore apparve a | que'dugencinquant' nomini ch'oferivano il profumo.

36 Appresso il Signore pariò a

Moisè: dicendo, 37 Di' ad Eleazar, figliuolo del Sacerdote Aaron, che raccolga i turiboli di mezzo dell' arsione. spargendone via il fuoco: percio-

è sono sacri. 38 E de' turiboli di costoro c'han.

no peccato contr'alle lor propie anime, facciansene delle piastre distese, da coprir l'Altare : perciochè essi gli hanno presentati da-vanti al Signore, e sono sacri : e sie-

no per segnale a' figliuoli d'Israel. 39 E'1 sacerdote Eleasar prese que' turiboli di rame, i quali coloro ch'erano stati arei aveano presentati: e furono distesi in piastre.

per coprir l'Altare.

40 Per ricordanza a' figliuoli d'Israel: aciochè alcun' uomo straniere, che non è della progenie d'Aaron, non s'accosti per far profumo davanti al Signore: e non sia come Core, e come que' del suo seguito: siccome il Signore avea comandato ad Eleazar, per Moisè.

41 E'l giorno seguente tutta la raunanza de' figliuoli d'Israel mor-morò contr'a Moise, e contro ad Aaron: dicendo, Voi avete fatto morire il popolo del Signore.

42 Ed avvenne che, come la raunanza s'adunava contr'a Moisè, e contr's d Aaron, i figliuoli d'Israel riguardarono verso'l Tabernacolo della convenenza: ed ecco, la nuvola lo coperse, e la gloria del

Signore apparve.
43 E Moise, ed Aaron, vennero davanti al Tabernacolo della convenenza

44 El Signore parlò a Moisè: dicendo,

45 Levatevi di messo di questa raunanza, ed io la consumerò in un momento. Ma essi si gittarono

a terra sopra le lor facce.

46 E Moisè disse ad Aaron, Prendi I turibolo, e mettivi del fuoco d'in su l'Altare, e ponvi del profumo, e va' prestamente alla rau-nanza, e fa purgamento per loro: perciochè una grave ira è proceduta d'innanzi al Signore: la piaga è già cominciata.

7 Ed Aaron prese il turibolo come Moisè avea detto, e corse in mezzo della raunanza: ed ecco, la piaga era gid cominciata fra'l popolo: ed egli mise il profumo in sul turibolo, e fece purgamento

per lo popolo.

48 E si fermò fra i vivi ed i morti:

e la piaga fu arrestata.

## NUMERI, XVII. XVIII.

49 Ed i morti per quella piaga furono quattordicimila settecento

nirono quattoriicamina settecento persone: oltr'a quelli ch'erano morti per lo fatto di Core. 50 E la piaga essendo arrestata, Aaron se ne ritorno a Moise, all' entrata del Tabernacolo della con-

CAP. XVII. DOI 'l Signore parlò a Moisè :

dicendo,
2 Parla a' figliuoli d'Israel, e
prendi da loro una verga per ciascuna nazion paterna: dodici verghe, da tutti i Capi delle lor nasioni paterne: e scrivi'l nome di ciascun d'essi sopra la sua verga.

3 E scrivi 'l nome d'Asaron sopra la verga di Levi : perciochè v'ha da essere una verga per ciascun

Capo di nazion paterna.

4 Poi riponi quelle verghe nel Ta-bernacolo della convenenza, da-vanti alla Testimonianza, dove io

mi ritrovo con voi-

Ed avverrà che la verga di colui ch'io avrò eletto germoglierà: e così acqueterò d'attorno a me i mormorij de' figliuoli d'Israel,

co' quali mormorano contr'a vol. 6 Moisè adunque parlò a' figliuo-li d'Israel: e tutti i lor Capi gli diedero una verga per ciascun Capo delle lor nazioni paterne, che furono dodici verghe: e la verga d'Aaron era per mezzo le lor verghe.

7 E Moisè ripose quelle verghe

davanti al Signore, nel Taberna-colo della Testimonianza.

8 El giorno seguente, essendo Moisè entrato nel Tabernacolo della Testimonianza, ecco, la verga d'Aaron, *ch'era* per la nazion di Levi, era germogliata : ed avea messe gemme, e prodotti fiori, e maturate delle mandorle.

9 E Moisè trasse fuori tutte quelle verghe d'innanzi al Signore, e le recò a tutti i figliuoli d'Israel : i quali le videro, e ciascuno prese la

sua verga.

10 E'l Signore disse a Moisè, Riporta la verga d'Aaron davanti
alla Testimonianza: aciochè sia guardata per segnale a' ribelli : e così fa' restar d'attorno a me i lor

mormorij: chetalora non muoiano. 11 E Moisè fece così: come il Signore gli avea comandato, così

fece. 12 Ed i figliuoli d'Israel dissero a

Moisè, Ecco, noi siam morti, noi siam perduti, noi tutti siam perduti.

13 Chiunque s'accosta al Tabernacolo del Signore muore: morremo noi tutti quanti?

CAP. XVIII.

L Signore disse ad Auron, Tu, E'L Signore ouse he a cass di tuo padre seco, porterete l'iniquità che si commetterà intorno al Santuario: e parimente, tu, ed i tuoi figliuoli, porterete l'iniquità che ei commettera nel vostro sacerdozio. 2 Or fa' exiandio accestar teco i tuoi iratelli, la tribu di Levi, che è la tribit tua naterna, a sienti ac-

giunti, e ti ministrino : ma tu, ed i tuoj figlinoli teco, *state* davanti al Tabernacolo della Testimonianza. 3 E facciano essi la fazione che tu ordineral loro, e la fazione di tutto'l Tabernacolo : ma non appressinsi agli arredi del Santuario, nè

all'Altare: che talora non muoiano essi, e voi ancora.

4 Sienti adunque aggiunti, e fac-ciano la fazione del Tabernacolo della convenenza, in ogni suo servigio: niuno straniere non s'accoati a voi.

5 E voi fate la fazione del San-tuario, e dell' Altare, aciochè non vi sia più ira contra figliuoli d'I-

srael.

6 E, quant' è a me, ecco, io ho presi i vostri fratelli, i Leviti, d'in-fra i figliuoli d'Israel: essi vi son dati in dono da parte del Signore, per fare i servigi del Tabernacolo della convenenza.

7 Ma tu, ed i tuoi figliuoli teco, fate l'ufficio del vostro sacerdozio, in tutte le cose che si deono far nell' Altare, e dentro della Cor-tina, e fate il servigio : io vi dono il vostro sacerdozio per ministerio dato in dono in proprio : e però facciasi morir lo straniere che vi s'accosterà.

8 Il Signore parlò ancora ad Aaron: dicendo, Ecco, io t'ho donate le mie offerte elevate, per una ordinazione da osservarsi : di tutte le cose consagrate da' figliuoli d'Israel, io dono quelle a te, ed a' tuoi

figliuoli, per istatuto perpetuo, in virtù dell' Unzione.

9 Questo sarà tuo delle cose santissime, rimase del fuoco: tutte le loro offerte delle loro oblazioni di panatica, e di tutti i lor sacrificii per lo peccato, e di tutti i lor sacrificij per la colpa, che mi presente-ranno per soddisfazione, che son cose santissime, saranno tue, e de' tuoi figliuoli.

10 Mangiale in luogo santissimo: mangine ogni maschio: sienti co-

sa santa.

11 Questo ancora sia tuo: cioè, l'offerte elevate di tutte le cose che i figliuoli d'Israel avranno presen-tate in dono, e di tutte le loro offerte dimenate: lo dono quelle a iniquità: (quest'è uno statuto per-te, et a' tuoi figliuoli, ed alle tue figliuole, teco, per istatuto perpe-tuo: mangine chiunque sara netto in casa tua. 12 lo it dono parimente tutto'l 12 lo it dono parimente tutto'l

12 Io ti dono parimente tutto'l fior dell' ollo, tutto'l fior del mosto, e del frumento, delle lor primizie, che presenteranno al Signore. 13 Sieno tuol i primi frutti di tutto

clò che nascera nella lor terra, quali essi presenteranno al Signore: mangine chiunque sard netto in casa tua.

14 Sia tua ogni cosa interdetta in

Israel.

15 Sia tuo tutto ciò ch' apre la matrice, d'ogni carne che s'offe-risce al Signore, così degli uomini come delle bestie : ma del tutto fa' che si riscatti 'i primogenito dell' uomo: fa' parimente che si riscatti 'l primogenito della bestia immonda.

16 E fa' riscattare i primogeniti degli uomini che conviene riscattare, dall' età d'un mese, secondo la tua estimazione, che sarà di cinque sicli d'argento, a siclo di Santuario, che è di vent' oboli.

17 Ma non lasciar riscattare primogenito della vacca, nè'l primogenito della pecora, nè'l primogenito della capra: sono cosa sa-cra: spandi 'l sangue loro sopra l'Altare: e brucia il lor grasso, per offerta da ardere, in soave odore al Signore.

18 E sia la lor carne tua, come il oetto dell'offerta dimenata, e come

la spalla destra.

19 Io dono a te, ed a' tuoi figliuoli, ed alle tue figliuole, teco, per istatuto perpetuo, tutte l'offerte elevate delle cose consagrate, che i figliuoli d'Israel offeriranno al Signore. Quest' è una convenzion di sale, perpetua davanti al Signore, per te, e per la tua progenie, teco.

20 Il Signore disse ancora ad Aaron, Tu non avrai alcuna eredità nella terra loro, e non avrai parte fra loro. Io son la tua parte, e la tua eredità fra' figliuoli d'Iarael.

21 Ed a' figliuoli di Levi, ecco, io dono tutte le decime in Israel, per eredità, per ricompensa del servigio che fanno intorno al Tabernacolo della convenenza

22 E non accostinsi più i figliuoli d'Israel al Tabernacolo della conaciochè non portino venenza:

peccato, e non muoiano.
23 Ma facciano i Leviti 'l servigio del Tabernacolo della convenenza : ed essi porteranno la loro

quali i figliuoli d'Israel offeriranno offerta al Signore. Perciò ho detto di loro, che non posseggano alcuna eredità fra' figliuoli d'Israel.

25 E'i Signore parlò oltra ciò a

Moisè : dicendo,

26 Parla ancora a' Leviti, e di' loro, Quando voi avrete ricevute da figliuoli d'Israel le decime ch'io vi dono a prender da loro, per vo-stra eredita, offeritene ancora voi un' offerta al Sismore, le decime delle decime.

27 E la vostra offerta vi sarà imputata, come grano, tolto dall' aia,

e mosto del tino.

28 Così ancora voi offerirete offerta al Signore di tutte le vostre decime, che riceverete da' figliuoli d'Israel : e ne darete l'offerta del gnore al Sacerdote Aaron.

29 Offerite, di tutte le cose che vi saranno donate, l'offerta del Signore tutta intiera : offerite di tutto'l meglio di quelle cose la parte

che n'ha da esser consagrata. 30 Di loro ancora, Quando avrete offerto il meglio di quelle cose, egli sarà imputato a' Leviti, come ren-dita d'ala, e rendita di tino.

31 Poi potrete mangiar quelle cose in qualunque luogo, e voi, e le vostre famiglie: perciochè son vo stra mercede, in ricompensa de stra mercede, in ricompensa del vostro servigio intorno al Tabernacolo della convenenza.

32 E quando avrete offerto il meglio di quelle cose, voi non porterete peccato per quelle, e non profamerete le cose consagrate da' figliuoli d'Israel, e non morrete.

#### CAP. XIX.

IL Signore parlò ancora a Moisè, ed ad Aaron : dicendo,

2 Quest' è uno statuto, e legge che'l Signore ha data: dicendo, Di' a' figliuoli d'Israel che t'adducano una giovenca rossa, intiera, senza difetto, la quale non abbia ancora portato giogo.

3 E datela al Sacerdote Eleazar. ed esso la meni fuor del campo, e la faccia scannare in sua presenza.

4 E prenda il Sacerdote Eleazar del sangue d'essa col suo dito, e spruzzine verso la parte anteriore del Tabernacolo della convenenza sette volte.

5 Poi brucisi quella giovenca davanti agli occhi d'esso: brucisi la sua pelle, la sua carne, il suo san-

gue, insieme col suo sterco. 6 Poi prenda il Sacerdote del legno di cedro, dell' isopo, e dello scar-latto: e gitti quelle cose in messo del fuoco, nel quale si brucerà la glovence

Appresso lavisi 'l Sacerdote i vestimenti, e le carni, con acqua: e poi rientri nel campo, e sia immon-

do infino alla sera.

8 Parimente colui ch' avrà bruciata la giovenca lavisi i vestimenti, e le carni, con acqua: e sia immondo infino alla sera-

9 E raccolga un' uomo netto la cenere della giovenca, e ripongala fuor del campo, in un luogo netto: e sia quella cenere guardata per la raunanza de' figliuoli d'Israel, per furne l'acqua di purificazione: quell' è un sacrificio per lo peccato. 10 E lavisl colui ch' avrà raccol-

ta la cenere della giovenca i veus la centere dens gioventa i ve-stimenti, e sia immondo infino al-la sera. È sia *questo* uno statuto perpetuo a' figliuoli d'Israel, ed al la sera. forestiere che dimorerà fra loro.

11 Chi avrà tocco il corpo morto di qualunque persona sia immondo

per sette giorni. 12 Purifichisi al terzo giorno con quell' acqua, ed al settimo giorno sarà netto: ma s'egli non sarà pu-rificato al terzo giorno, ne anche sarà netto al settimo.

13 Chiunque avrà tocco il corpo morto d'una persona che sia morta, e non si sara purificato: egli ha contaminato il Tabernacolo del Signore: perciò sia quella persona ricisa d'Israel : conciosiacosachè l'acqua di purificazione non sia stata sparsa sopra lui, egli sarà immondo: la sua immondisia rimarrà da indi innanzi in lui.

14 Quest'é la legge, quando un' nomo sara morto in un padiglione: chiunque entrerà nel padiglione, o vi sara dentro, sia immondo per

sette giorni. 15 Parimente sia immondo ogni vasello aperto, sopra'i quale non vi sarà coperchio ben commesso.

16 E chiunque per li campi avrà tocco alcuno ucciso con la spada, od un' uomo morto da se, od alcuno osso d'uomo, od alcuna sepoltura, sia immondo per sette giorni.

17 E per l'immondo prendasi della cenere del fuoco di quel sacrificlo per lo peccato, e mettavisi su dell' acqua viva in un vaso.

18 Poi pigli un' uomo che sia net-to dell' isopo, ed intingalo in quell'acqua, e spruzzine quel padi-glione, e tutti que vaselli, e tutte le persone che vi saranno dentro: sprussine parimente colui ch'avrà

tocco l'osso, o l'uomo ucciso, o l'uomo morto da se, o la sepoltura. 19 Quell' uomo netto adunque

spruzzi l'immondo, al terso ed al settimo giorno: ed avendolo purificato al settimo giorno, lavi colui i suoi vestimenti, e sè stesso, con

acqua : e sarà netto la sera. 20 Ma, se alcuno, essendo immon-

do, non si purifica, sia quella persona ricisa di mezzo la raunanza: conciosiacosach'abbia contaminato il Santuario del Signore: l'acoua di purificazione non è stata sparsa pra lui: egli è immondo.

21 E sia questo loro uno statuto perpetuo: e colui ch'avrà spruzza-ta l'acqua di purificazione lavisi i vestimenti: e chi avrà toccata l'acqua di purificazione sia immondo infino alla sera.

22 Sia ancora immondo tutto quello che l'immondo avrà tocco: é la persona ch' avrà tocco lui sia immonda infino alla sera.

CAP. XX.

R essendo tutta la raunanea 🍠 de' figliuoli d'Israel giunta al diserto di Sin, nel primo mese, il popolo si fermò in Cades: e quivi morì, e fu seppellita Maria. 2 Or non v'era acqua per la rau-

nanza: laonde s'adunarono contr'a Moisè, e contr' ad Aaron.

3 E'i popolo contese con Moisè, e disse. Ah, fossimo pur morti, quando morirono i nostri fratelli da vanti al Signore!

4 E perchè avete voi menata la raunanza del Signore in questo diserto, aciochè noi, ed il nostro be-

stiame, vi muoiamo?

5 E perche ci avete tratti fuor d'Egitto, per menarci in questo cattivo luogo, che non è luogo di sementa, ne di fichi, ne di vigne, nè di melagrane: e non v'è pure acqua da bere?

6 Allora Moisè, ed Aaron, se ne vennero d'appresso alla raunanza, all' entrata del Tabernacolo della convenenza, e si gittarono in terra sopra le lor facce: e la gloria del Signore apparve loro

E'i Signore parlò a Moisè: di-

8 Piglia la verga: e tu, ed Aaron, tuo fratello, adunate la raunanza, e parlate a quel sasso, in presenza loro : ed esso dara la sua acqua, e tu farai loro uscir dell'acqua del sasso, e darai bere alla raunanza, ed al lor bestiame.

9 Moisè adunque prese la verge d'innanzi al Signore, come egli gli

avea comandato. 10 E Moisè, ed Aaron, aduna-

rono la raunanza davanti a quel sasso: e dissero loro, Ascoltate ora, o ribelli: vi faremo noi uscir dell'acqua di questo sasso?

11 E Moise, alzata la mano, percosse il sasso con la sua verga due volte, ed e'n' uscì molt' acqua: e la raunanza, e'l suo bestiame, ne bevve.

12 Poi 1 Signore disse a Moise, ed ad Aaron, Perciochè voi non m'avete creduto, per santificarmi in presenza de' figliuoli d'Israel: per-ciò voi non introdurrete questa raunanza nel paese ch'io ho lor

13 Quest' ¿ l' acqua della contesa. della quale i figliuoli d'Israel contesero col Signore: ed egli fu san-

tificato fra loro.

14 Poi Moisè mandò di Cades ambasciadori al re d'Edom, a dirgli, Così dice Israel, tuo fratello, sai tutti i travagli che ci sono avvenuti.

15 Come i nostri padri scesero in Egitto, e come noi siamo dimorati in Egitto lungo tempo, e come gli Egizii hanno trattato male noi, ed

i nostri padri.

16 Onde avendo nei gridato al Signore, egli ha uditi i nostri gridi, ed ha mandato l'Angelo, e ci ha tratti fuor del paese d'Egitto. Or eccoci in Cades, città che è allo stremo de' tuoi confini

17 Deh. lascia che passiamo per lo tuo paese: noi non passeremo per campi, nè per vigne, e non berre-mo alcun acqua di pozzo: noi camineremo per la strada reale, e non ci rivolgeremo nè a destra, nè sinistra, fin che abbiamo passati i tuoi confini.

18 Ma l'Idumeo mandò loro a dire, Non passate per lo mio paese, ch'io non esca incontro a voi a ma-

no armata.

19 Ed i figliuoli d'Israel gli risposero, Noi camineremo per la strada publica: e, se noi, e'l nostro bestiame, beviamo della tua acqua, noi te ne pagheremo il prezzo: sol una cosa ti chieggiamo, che possiamo passare col nostro seguito.

20 Ma egli disse, Voi non passe-rete. E l'Idumeo uscì incontro a loro, con molta gente, e con po-

tente mano.

21 L'Idumeo adunque ricusò di dare ad Israel il passo per li suoi confini : laonde Israel si rivolse dal

suo paese. 22 E tutta la raunanza de' figliuoli d'Israel, partitasi di Cades, per-

venne al monte d'Hor.

3 El Signore parlò a Moisè, ed ad Aaron, al monte d'Hor, presso 147 a' confini del paese d'Edom : di-

cendo.

24 Aaron sarà raccolto a' suoi poya Aaron sara raccono s' suoi po-poli: perciochè egli non entrerà nei paese ch'io ho donato a' figliuo-il d'Iarael: conciosiacosache voi siate stati ribelli al mio comanda-mento all' acqua della contesa. 25 Prendi Aaron, ed Eleanar, suo figliuolo: e fagli salire in sul

monte d'Hor.

26 E spoglia Aaron de' suoi vestimenti, e vestine Eleasar, suo figliuolo : ed Aaron sara quivi rac-

colto, e morrà. 27 E Moisè fece come il Signore rli avea comandato: ed essi salirono in sul monte d'Hor, alla vista

di tutta la raunanza

28 E Moisè spogliò Aaron de' suoi vestimenti, e gli fece vestire ad Eleasar, figliuolo d'esso : ed Aaron morì quivi in su la sommità del Poi Moise, ed Eleazar, monte. scesero giù dal monte.

29 Ed avendo tutta la raunanza veduto ch' Aaron era transasato. tutte le famiglie d'Israel lo pian-

sero per trenta giorni.

CAP. XXL

R avendo il Cananeo, re d'Arad, ch'abitava verso'l Mezsodh, inteso ch' Israel se ne veniva per lo camino delle spie, combattè contr'ad Israel, e ne menò alcuni prigioni.

2 Allora Israel votò un voto al Signore : e disse, Se pur tu mi de questo popolo nelle mani, io distruggerò le lor città nella ma-

niera dello'nterdetto.
3 E'l Signore esaudì la voce d'Israel, e gli diede nelle mani que Cananei : ed egli distrusse loro, e le lor città, nella maniera dello'nterdetto: perciò pose nome a quel

luogo Horma.

4 Pol gi Israeliti si partirono dal monte d'Hor, traendo verso'i mar rosso, per circuire il paese d'Edom : e l'animo venne meno al popolo

per lo camino.

5 E'l popolo parlò contr'a Dio, e contr'a Moisè: dicendo, Perchè ci avete voi tratti fuor d'Egitto, aciochè muoismo in questo diserto? conciosiacosachè non vi sia nè pane alcuno, nè acqua: e l'anima nostra è tutta svogliata di questo

pane tanto leggiere.

6 Allora il Signore mandò contr'al popolo de' serpenti ardenti, i quali mordevano il popolo: onde molta gente d'Israel morì.

7 E'l popolo venne a Moisè, e disse, Noi abbiamo peccato: conciosiacosachè abbiamo parlato con-

H 2

tr'al Signore, e contr'a te: prega il Signore che rimova d'addosso a noi i serpenti. E Moisè prego per

lo popolo.

8 E'l Signore disse a Moisè, Fatti un serpente ardente, e mettilo sopra un' antenna : ed avverra che chiunque sarà morso, riguardando

quello, scamperà.

9 E Moisè fece un serpente di rame, e lo mise sopra un' anten-na: ed avveniva che, se un serpente avea morso alcuno, ed egli riguardava al serpente di rame.

li scampava.

egli scampava.
16 Poi i figliuoli d'Israel si mossero, e s'accamparono in Obot. 11 E, partitisi d'Obot, s'accamparono a' Poggi d'Abarim, nel diserto

ch'e dirimpetto al paese di Moab, dal Sol levante.

12 Poi si mossero di là, e s'accamparono nella Valle di Zered.

13 Poi si partirono di là, e s'accamparono lungo'l fiume d'Arnon, che è nel diserto : il quale si sporge innanzi da' confini degli Amorrei : perciochè Arnon è il confine di Moab, fra Moab, e gli Amorrel

14 (Perciò è detto nel Libro delle battaglie del Signore, Vaheb in Suf,

ed i flumi d'Arnon.

15 E'l letto del flume, che si volg là dove siede Ar, e tocca i confini di Moab.)

16 E di la giunsero in Beer: (Quest' è il pozzo del quale il Signore disse a Moise, Aduna il popolo, ed lo darò loro dell' acqua.

17 Allora Israel cantò questo cantico, Sali, o pozzo: cantategli.

18 Pozzo, che i principali hanno cavato: che i nobili d'infra'l popolo hanno tagliato nel sasso, col Legislatore, avendo in mano i lor bastoni.) Poi, dal diserto giunsero in Mattana

19 E da Mattana in Nahaliel, e da Nahaliel in Bamot-

20 E da Bamot nella Valle che è nel territorio di Moab, in capo di Pisga, e riguarda verso'l diserto. 21 Allora Israel mandò ambascia-

dori a Sihon, re degli Amorrei, a dirgli,

22 Lascia ch'io passi per lo tuo paese: noi non ci rivolgeremo nè in campi, nè in vigne, e non ber-remo alcun' acqua di pozzo: noi camineremo per la strada reale, fin che siamo passati i tuoi confini.

23 Ma Sihon non concedette ad Israel di passar per li suoi confini : anzi aduno tutta la sua gente, ed uscì fuori incontro ad Israel, nel diserto: e venne in Isas, e com-

24 Ed Israel lo sconfisse, e lo mise a fil di spada, e conquisto il suo paese, ch' era da Arnon fino a labboc, fino al paese de' figliuoli d'Ammon: perciochè la frontiera de' figliuoli d'Ammon era forte. 25 Ed Israel prese tutte le città

ch'erano in quel paese, ed abitò in tutte le città degli Amorrei : cioc, in Hesbon, ed in tutte le terre del

suo territorio. 26 Perciochè Hesbon era la città di Sihon, re degli Amorrei, il quale era stato il primo che avea guer-reggiato contr' al re di Moab, e gli avea tolto tutto'l suo paese, fino

all' Arnon. 27 Perciò dicono i poeti, Venite in Hesbon: sia riedificata, e risto-

rata la città di Sihon.

28 Perciochè un fuoco usch d'Hesbon, ed una fiamma della città di Sihon, e consumò Ar di Moab. gli abitanti di Bamot-Arnon.

29 Guai a te, Moab! o popolo di Chemos, tu sei perito: esso ha dati i suoi figliuoli ch'erano scampati, e le sue figliuole, in cattivita a Si

hon, re degli Amorrel.

30 Ma noi gli abbiamo sconfitti. Hesbon è perito fino a Dibon: a noi gli abbiamo distrutti fino a Nofa, ch'arriva fino a Medeba.

31 Ed Israel abitò nel paese degli

Amorrei

32 Poi Moisè mandò a spiare Iazer: e gl' Israeliti presero le terre del suo territorio: e ne cacciarono gli Amorrei che v'erano.

33 Poi voltatisi, salirono per lo camino di Basan: ed Og, re di Basan, uscì incontro a loro, con tutta la sua gente, in battaglia, in Edres.

34 E'l Signore disse a Moisè, Non temerlo: perciochè io t'ho dato nelle mani lui, e tutta la sua gente, e'l suo paese : e fagli come tu hal fatto a Sihon, re degli Amorrei. ch' abitava in Hesbon.

35 Gl' Israeliti adunque percossero lui, ed i suoi figliuoli, e tutto'l suo popolo : tal che non ne lasciarono alcuno in vita: e conquista-

rono il suo paese.

## CAP. XXIL

POI i figliuoli d'Israel si mossero. e s'accamparono nelle campagne di Moab, di là dal Giordano di Ierico.

2 Or avendo Balac, figliuolo di

Sippor, veduto tutto ciò ch'Israel aves fatto agli Amorrei: 3 I Moabtil ebbero grande spa-vento del popolo: perciochè era in gran numero: tal che i Moabtil

cimoli d'Israel.

4 Perciò i Mosbiti dissero agli Ansiani di Madian, Questa gente ro-derà gra tutto ciò ch'è d'intorno a noi, come il bue rode l'erba verde della campagna. Or Halac, figliuo lo di Sippor, era re di Moab. in

uel tempo. 5 Ed egli mandò ambasciadori a 5 Ed egii mando amasadori a Balsam, figliuolo di Beor, in Petor, città posta in sul Flume, ch'era la patria d'esso, per chiamario: di-cendo, Ecco, un popolo è uscito d'Egitto: ecco, egil copre la faccia della terra, ed è stanziato dirim-

petto a me :

6 Ora dunque vieni, ti prego, e maladicimi questo popolo: perciochè egli è troppo potente per me: forse potrò fare in maniera che noi lo sconfiggeremo, e ch'io lo scaccerò dal paese: perciochè lo so che chi tu benedici è benedetto, e maladetto chi tu maladici.

7 E gli Anziani di Moab, e gli Anziani di Madian, andarono, avendo in mano gl'indovinamenti. innti a Balaam, gli rapportarono

le parole di Balac.

8 Ed egli disse loro, State qui questa notte : e pol io vi renderò risposta, secondo che'l Signore avra pariato. Ed i principali di Most dimorarono con Balaam.

9 Ed Iddio venne a Balaam, gii disse, Chi son cotesti uomini

che sono appresso di te? 10 E Balaam disse a Dio, Balac,

figliuolo di Sippor, re di Moab, ha

mandato a dirmi.

11 Ecco un popolo, ch'è uscito d'Egitto, ed ha coperta la faccia della terra: or vieni, e maladici-lomi: forse potrò combattere con lui, e lo scaccerò.

12 Ed Iddio disse a Balaam, Non andar con loro: non maladire quel popolo: conciosiacosach'egli sia

nedetto.

13 E la mattina seguente, Balaam à levò, e disse a que principi di Balac, Andatevene al vostro pac-se: perciochè il Signore ha rifutato di concedermi ch'io vada con

14 Ed i principi di Moab si levarono, e vennero a Balac: e gli dissero, Balaam ha ricusato di venir

15 E Balac vi mandò di nuovo altri principi, in maggior numero, e più onorati che que primi.

16 Ed essi vennero a Balaam, e gli dissero, Conidice Balac, figliuolo di Sippor, Deh, non ritenerti di venire a me :

17 Perciochè io del tutto ti farò

erano in angoscia per tema de' fi- i grande onore, e farò tutto quello che tu mi dirai : deh, vieni pure, e

maledicimi questo popolo.

18 E Balaam rispose, e disse a' servitori di Balac, Avvegnachè Balac mi desse la sua casa piena d'argento, e d'oro, io non potrei trapassare il comandamento del Signore Iddio mio, per far cosa al-

cuna, picciola, o grande.

19 Tuttavia statevene, vi prego,
quì ancora voi questa notte, ed lo saprò ciò che'l Signore seguiterà a

dirmi

20 Ed Iddio yenne di notte a Ba-laum, e gli disse, Cotesti uomini sono eglino venuti per chiamarti? evati, va' con loro: tuttavolta. fa' quello che lo ti dirò.

21 Balaam adunque si levò la mattina, e sellò la sua asina, ed andò co' principi di Mosb.

22 E l'ira di Dio s'accese, perciochè egli andava : e l'Angelo del Signore si presentò in su la strada, per contrariario. Or egli cavalcava la sua asina, ed avea seco

due suoi fanti. 23 E l'asina vide l'Angelo del Signore che stava in su la strada, con la sua spada nuda in mano: e l'asina si rivolse dalla strada, ed andava per li campi. E Balaam percosse l'asina, per farla ritornar

nella strada. 24 E l'Angelo del Signere si fermò in un sentier di vigne, dove era una chiusura di muro secco di quà,

e di là.

25 E l'asina, veggendo l'Angelo del Signore, si strinse contr'al muro, e strigneva il piè di Balaam al muro: laonde egli da capo la per-

6 E l'Angelo del Signore passò di nuovo oltre, e si fermò in un luogo stretto, ove non v'era spazio da volgersi nè a destra, nè a sinistra. 27 E l'asina, avendo veduto l'An-

gelo del Signore, si coricò sotto Balasm: laonde l'ira di Balaam s'accese, e percosse l'asina col ba-

28 Allora il Signore aperse la bocca all'asina : ed ella disse a Balaam, Che t'ho io fatto, che tu m'hai per-

cossa già tre volte? 29 E Balaam disse all' asina, Io tho percossa, perchè tu m'hai bef-

fato: avessi pure in mano una spada, ch'ora t'ucciderei. 30 E l'asina disse a Balaam, Non

sono io la tua asina, che sempre hai cavalcata per addietro, fino a questo giorno i sono io mai stata usata di farti così? Ed egli disse, No.

31 Allora li Signore aperse gli occhi a Balaam: ed egli vide l'An-

149

## NUMERI, XXII, XXIII.

gelo del Signore, che stava in su la strada, avendo in mano la sua spada nuda. E Balaam si chino. e si prostese in terra sopra la sua faccia.

32 E l'Angelo del Signore gli disse, Perché hai percosa la tua asina già tre volte l'eco, io sono uscito fuori per contrastarii: perciochè questo viaggio non è dirittamente ordinato nel mio cospetto.

33 Ma l'asina m'ha veduto: e, veggendomi, s'è rivolta già tre volte: forse s'è ella rivolta per tema di me : perciochè già avrei uc-ciso te, e lei avrei lasciata vivere.

34 E Balaam disse all' Angelo del Signore, Io ho peccato: perciochè io non sapeva che tu mi stessi contra in questo viaggio: ma ora, se esso ti dispiace, io me ne ritornerò.

35 E l'Angelo del Signore disse a Balaam, Va' pure con cotesti uo-mini: ma di sol ciò ch'io ti diro. E

Balaam andò co' principi di Balac. 36 E Balac, udito che Balaam veniva, andò ad incontrarlo in una città di Moab, che è in sul confine d'Arnon, il quale è all'estremità

della frontiera del paese. 37 E Balac disse a Balaam, Non

t'avea io mandato instantemente a chiamare? perchè non venivi tu a me ? non potrei io pur farti onore? 38 E Balaam rispose a Balac, Ec-

co, io son venuto a te : ora potrei io in alcuna maniera dir cosa alcuna? ciò che'l Signore m'avrà messo in bocca, quello dirò.

39 E Balaam andò con Balac, e vennero in Chiriat-husot.

40 E Balac sacrificò buoi, e pe-core, e ne mandò a Balaam, ed a' principi ch'erano con lui.

41 E la mattina seguente, Balac prese Balaam, e lo menò sopra gli alti luoghi di Baal: e di là gli mostrò una estremità del popolo.

CAP. XXIII.

BALAAM dissea Balac, Edificami quì sette altari, ed apparecchiami qui sette giovenchi, e ette montoni.

2 E Balac fece come Balaam avea detto : e Balac, e Balaam, offersero un giovenco, ed un montone, sopra

ciascuno altare.

3 E Balaam disse a Balac, Fermati presso al tuo olocausto, ed io andrò: forse mi si farà il Signore incontro, e ciò ch'egli m'avrà fatto Ed egli vedere, io tel rapporterò. se n'andò sopra un' alta cima d'un mente.

4 Ed Iddio si fece incontro a Balaam: e Balaam gli disse, Io ho ordinati sette altari, ed ho offerto un giovenco, ed un montone, acpra ciascuno altare.

5 Allora il Signore mise la parola, in bocca a Balaam, e gli disse, Ri-torna a Balac, e parla così.

6 Egli adunque ritornò a Balac : ed ecco, egli si stava presso al suo olocausto, insieme con tutti i prin-

olocausto, insieme con tutu i prin-cipi di Mosb.

7 Allora egli prese a proferire a sua sentenzia: e disse, Balac, re di Mosb, m'ha fatto condurre di Siria, dalle montagne d'Oriente: dicendo, Vieni, maladicimi lacob: vieni pure, scongiura Israel.

8 Come lo maladirò io ? Iddio non l'ha maladetto: come lo scongiurerò io? il Signore non l'ha scongiurato.

9 Quando io lo riguardo dalla sommità delle rupi, e lo miro d'in su i colli, ecco un popolo ch'abitera da parte, e non s'accontera fra l'altre nazioni.

10 Chi annoverera Iacob, che è come la polvere? e chi farà li conto pur della quarta parte d'Israel? Muois la mia persona della morte degli uomini diritti, e sia il mio

fine simile al suo.

ll Allora Balac disse a Balaam. Che m'hai tu fatto io t'avea fatto venir per maladire i mici nemici : ed ecco, tu gli hai pur benedetti

12 Ed egli rispose, e disse, Non prenderei io guardia di dir ciò che l gnore m'ha messo in bocca?

13 E Balac gli disse, Deh, vieni meco in un'aitro luogo, onde tu lo vedrai: tu ne puoi di qui veder so-lamente una estremità, tu non lo puoi veder tutto: e maladicilomi di là.

14 E lo condusse al campo di Sofim, nella cima di Pisga: ed edificò sette altari, ed offerse un giovenco, ed un montone, sopra cia-

scuno altare. 15 E Balaam disse a Balac, Fermatiquì presso al tuo olo**causto, ed** io me n'andrò colà allo scontro. 16 E'l Signore si fece incontro a

Balaam, e gli mise la parola in bocca: e gli disse, Ritorna a Ba-

ac, e parla così. 17 Ed egli se ne venne a Balac : ed egli se ne stava presso al suo olocausto, e con lui *erano* i prin-cipi di Moab. E Balac gli disse, Che ha detto il Signore!

18 Ed egli prese a proferir la sua sentenzia : e disse, Levati, Balac, ed ascolta: porgimi gli orecchi, figliuolo di S'ppor.

19 Iddio non è un' uomo, ch'egli

menta: nè un figliuol d'uomo, ch'egli si penta: avra egli detta una cosa, e non la farà ? avrà egli por-

lato, e non atterrà la sus parols ? 20 Ecco, io bo ricevuta commession di benedire : e poi ch'egli ha benedetto, lo non posso impedir la

sua benedizione.

21 Egli non iscorge iniquità in Iacob, e non vede perversità in Iarael : il Signore Iddio suo è con lui, e fra esso v'è un grido di trionfo reale.

22 Iddio, che gli ha tratti fuor d'Egitto, è loro a guisa di forse di

liocorno.

23 Perciochè non v'e incantamento in Iacob, nè indovinamento in Israel: in/ra un' anno, intorno a questo tempo, e'al dirà di Iacob, e d'Israel, Quali cose ha fatto iddio ?

24 Ecco un popolo che si levera come un gran leone, e a'ergerà. come un leone: egli non si corichera, fin che non abbia divorata la preda, e bevuto il sangue degli

25 Aliora Balac diese a Balaam. Non maladirlo, ma pure anche

non benedirlo.

26 E Balaam rispose, e disse a Balac, Non ti dissi io, ch'io farei tutto ciò che'i Signore direbbe ? 37 E Balac disse a Balaam, Deh, vieni, io ti menerò in un' altro

luogo: forse piacerà a Dio che di là tu mel maiadica.

28 Balac adunque menò Balaam in cima di Peor, che riguarda

werno'l diagrio.

29 E Balaam diste a Balac, Edificami qui sette aluari, ed apparecchiami quì sette giovenchi, e sette montoni

30 E Balac fece come Balaam aves detto: ed offerse un gioven-co, ed un montone, sopra elascuno altare.

CAP. XXIV.

R Balaam, veggendo che piaceva al Signore di benedire Israel, non ando più, come l'altre volte, ad incontrare auguri: dirizzò la faccia verso'l diserto.

2 Ed, almati gli occhi, vide Israel, stanziato a tribù a tribù. Allora lo Spirito di Dio fu sopra lui.

3 Ed egli prese a proferir la sua sentenzia: e disse, Cost dice Basentenzia: e disse, Cost dice Ba-laam, figliuolo di Beor: cost dice l'uomo c'ha l'occhio chiuso.

4 Cost dice colui ch'ode le parole di Dio, che vede la vision dell' On-nipotente, che cade a terra, ed a

cul gli occhi sono aperti.

5 Quanto son belli i tuoi padi-glioni, o Iacob! ed i tuoi taberna-

coli, o Israel!

6 Essi son distesi a guisa di valli : sono come orti presso ad un fiume, come santali che'i Signore ha pian-151

tati, come cedri presso all' acque 7 Egli verserà dell' acqua delle sue seochie, e'l suo seme sard fra acque copiose, e'l suo re sarà innalzato sopra Agag, e'l suo regno sarà esaltato.

8 Iddio, che l'ha tratto fuor d'Egitto, gli sarà a gules di forse di llocorno: egli consumera le genti che gli saranno nemiche, e trits-

ra loro l'ossa, e le trafiggera con

le sue saette 9 Quando egil si sarà chinato, e si sarà posto a giacere come un leone, e come un gran leone, ci lo desterà ? coloro che ti benedicono saranno benedetti, e coloro che ti maladicono saranno mala-

10 Allora l'ira di Balac s'accese contr'a Balaam: e, battendori a palme, gli disse, Io t'ho chiamato per maladire i miel nemici: ed ecco, tu gli hai pur benedetti glà

tre volte

11 Ora dunque, fuggitene al tuo luogo: lo avea detto che ti farei rande onore : ma ecco, il Signore

grande onore: ma coco, mande t'ha divietato d'essere onorato.

12 E Balaam rispose a Balac, Ed lo non aves io detto a' tuoi amino andasti, basciadori che tu mi mandasti, 13 Avvegnachè Balac mi desse

piena, la sua casa d'argento, e d'oro, lo non potrei trapassare il comandamento del Signore, per far men alcuna. huona o malvagia, di cosa alcuna, buona o malvagia, di mio senno : ciò che'i Signore m'avrà detto, quello dirò?

14 Ora dunque, lo me ne vo al mio popolo: vieni, lo ti consiglie-

mio popolo: vienti to a comagni ro: ciò che questo popolo fara al tuo popolo aard negli ultimi tempi. 15 Allora egli prese a proferir la sua sentenzia: e disse, Così dice Painam, figliuolo di Beor: così dice l'uomo c'ha l'occhio chiuso:

16 Così dice colui ch'ode le parole di Dio, e che intende la scienza dell' Altissimo: che vede la visione dell' Onnipotente, che cade a terra, ed a cui gli occhi sono aperti :

17 Io lo veggo, ma non al presente: io lo scorgo, ma non di-presso. Una stella procedera da lacob, ed uno scettro surgerà d'Israel, il quale trafiggerà i principi di Moab, e distruggera tutti i figliuoli del fondamento.

18 Ed Edom sarà il conquisto, Seir sarà il conquisto de suoi ne-

mici: ed Israel fara prodezze. 19 Ed uno, disceso di Iacob, si-

gnoreggerà, e distruggerà chi sarà scampato della città. 20 Poi Balsam riguardò Amalec, e prese a proferir la sua sentenzia: e disse, Amalec è una primisia di

# NUMERI, XXIV. XXV. XXVI.

Gentill, e'l suo rimanente sarà ridotto a perdizione.

21 Poi riguardò il Cheneo, e prese a proferir la sua sentenzia: e disse, La tua stanza è forte, e tu hai posto il tuo nido nella rupe.

22 Ma pur Cain sara disertato, infino attanto ch'Assur ti meni in

cattività.

23 Poi prese di nuovo a proferir la sua sentenzia: e disse. Guai a chi viverà dopo ch'Iddio avrà in-

nalzato colui.

24 Poi appresso verranno navi dalla costa di Chittim, ed affligge-ranno Assur, ed oppresseranno Eber: ed essi ancora saranno ridotti a perdizione.

25 Poi Balaam si levò, e se n'andò, e ritornò al suo luogo: e Balac altresì andò a suo camino.

CAP. XXV.

R Israel, stanziato in Sittim, cominciò a fornicar con le fi-

gliuole di Moab.

2 Ed esse invitarono il popolo a' sacrificij de' loro iddij: e'l popolo ne mangiò, ed adorò gl'iddij d'esse. 3 Ed Israel si congiunse con Baal-peor: laonde l'ira del Signore s'accese contr' ad Israel.

4 E'l Signore disse a Moisè, Prendi tutti i Capi del popolo, ed appiccagli al Signore, davanti al sole: e l'ira accesa del Signore si rivolge-

rà d'Israel.

5 Moisè disse ancora a' Giudici d'Israel, Uccida ciascun di voi quelli de' suoi, che si son congiunti

con Baal-peor.

6 Or in quel mezzo tempo un' nomo d'Israel venne, e menò a' suoi fratelli una donna Madianita, davanti agli occhi di Moisè, e davanti agli occhi di tutta la raunanza de' figliuoli d'Israel, i quali piagnevano all' entrata del Tabernacolo della convenenza.

7 E Finees, figliuolo d'Eleazar, figliuolo del Sacerdote Aaron, avendo ciò veduto, si levò d'infra la raunanza, e prese in mano una

lancia. 8 Ed entrò dietro a quell' uomo Israelita, dentro al lupanare, e gli trafisse amendue, l'uomo Israelita, e la donna, per lo ventre d'essa. E la piaga fu arrestata d'in su i fi-gliuoli d'Israel.

9 Ed i morti di quella piaga furono ventiquattromila.

10 E'l Signore parlò ancora a Moi-sè : dicendo, 11 Finees, figliuolo d'Eleazar, fi-

gliuolo del Sacerdote Aaron, ha acquetata l'ira mia d'in su i figliuoli d'Israel : perchè è stato mosso del mio zelo nel mezzo di loro : laonde io non ho consumati i figliuoli d'I-

srael nella mia gelosia. 12 Perciò digli ch' io gli do il mio

patto di pace.

13 E'l patto del Sacerdozio perpetuo sara suo, e della sua progenie dopo lui : perciochè egli è stato mosso di zelo per l'Iddio suo, ed ha fatto purgamento per li figliuoli d'Israél.

14 Or il nome dell'uomo Israelita ucciso, il quale era stato ucciso con la donna Madianita, era Zimri, figiuolo di Salu, Capo d'una famiglia paterna de Simeoniti.

15 E'l nome della donna Madia-

nita uccisa era Cozbi, figliuola di Sur, Capo di nazioni, e di famiglia

paterna in Madian.

16 Poi 'l Signore parlò a Moisè:

17 Fate guerra a' Madianiti, e

percuotetegli:
18 Conciosiacosach' essi abbiano fatto guerra a voi, co' loro inganni, che v'hanno fatti nel fatto di Peor, e nel fatto di Cozbi, figliuola d'un de'Capi di Madian, lor sorella, ch'è stata uccisa al giorno della piaga avvenuta per cagion di Peor.

CAP. XXVI.

OR, dopo quella piaga, il Signore disse a Moisè, ed ad Eleazar, figliuolo d'Aaron, Sacerdote :

2 Levate la somma di tutta la raunanza de' figliuoli d'Israel, an-noverando dall' età di vent'anni in su, per le nazioni lor paterne, tutti quelli che possono andare alla guerra in Israel

3 Moise adunque, e'l Sacerdote Eleazar, parlarono loro nelle cam-pagne di Moab, presso al Giordano

di l'erico: dicendo.

4 Annoverate il popolo, dall' età di vent' anni in su : come il Signore avea comandato a Moisè, ed a' figliuoli d'Israel, ch'erano usciti del paese d'Egitto.

5 Il primogenito d'Israel fu Ruben. I figliuoli di Ruben furono, d'Hanoc, la nazion degli Hanochiti: di Pallu, la nazion de' Palluiti :

6 D'Hesron, la nazion degli He-sroniti : di Carmi, la nazion de' Carmiti

7 Queste sono le nazioni de' Rubeniti, e gli annoverati fra loro furono quarantatremila settecen-

trenta. 8 Di Pallu fu figliuolo Eliab.

9 Ed i figliuoli d'Eliab furont Nemuel, Datan, ed Abiram. Questo e quel Datan, e quell' Abiram, d'infra quelli che si chiamavano alla raunata del popolo, i quali si sollevarono contr'a' Moisè, e contr' ad Aaron, quando Core fece sua massa, ed essi si sollevarono contr' al Signore.

10 E la terra aperse la sua bocca, e gli tranghiotti: insieme con Core. che mort quando mort quella raunata, quando'l fuoco consumò i dugencinquant' uomini, i quali fu-

rono per segno. 11 Or i figliuoli di Core non morirono.

12 I figliuoli di Simeon, distinti per le lor nazioni, furono, di Ne-muel, la nazion de Nemueliti: di Ismin, la nazion de Iaminiti : di lachin, la nazion de' lachiniti :

13 Di Zera, la nazion de' Zeraiti : e di Saul, la nazion de' Sauliti.

14 Queste sono le nazioni de Si-meoniti, de quali gli annoverati furono ventidumila dugento.

15 I figliuoli di Gad, distinti per le lor nazioni, furono, di Sefon, la nazion de Sefoniti : d'Hagghi, la nazion degli Hagghiti : di Suni, la nazion de Suniti:

16 D'Ozni, le nazion degli Ozniti:

d'Eri, la nazion degli Eriti: 17 D'Arod, la nazion degli Aroditi: e d'Aareel, la nazion degli Areeliti.

18 Queste sono le nazioni de' fi-gliuoli di Gad, secondo i loro annoverati, che furono quarantamila cinquecento.

19 I figliuoli di Giuda furono Er,

ed Onan. Or Er, ed Onan, mori-rono nel paese di Canaan. 20 Ed i figliuoli di Giuda, distinti per le lor nazioni, furono, di Seta, la nazion de' Selaniti : di Fares, la nazion de' Farsiti : di Zara, la nazion de' Zariti

21 Ed i figliuoli di Fares furono, d'Hesron, la nazion degli Hesroniti: e d'Hamul, la nazion degli Hamuliti.

22 Queste sono le nazioni di Giuda, secondo i loro annoverati, che furono settantaseimila cinquecen-

23 I figliuoli d'Issacar, distinti per le lor nazioni, furono, di Tola, la nazion de Tolalti: di Puva, la nazion de' Puniti :

24 Di Iasub, la nazion de Iasubiti: e di Simron, la nazion de' Sim-

roniti. 25 Queste sono le nazioni d'Issa-

car, secondo i loro annoverati, che furono sessantaquattromila trecento.

26 I figliuoli di Zabulon, distinti per le lor nazioni, furono, di Sered, la nazion de' Sarditi : d'Eion, la nazion degli Eloniti: e di Ialeel, la nazion de' Inlectiti.

97 Queste sono le nazioni de' Zabuloniti, secondo i loro annoverati. che furono sessantamila cinque-

28 I figlinoli di losef, distinti per le lor nazioni, furono Manasse, ed

Efraim.

29 I figliuoli di Manasse furone, di Machir, la nazion de' Machariti. E Machir generò Galaad, e di Galand discess la nazion de Galanditi. 30 Questi sono i figliuoli di Ga-laad, di Ieser, la nazion degi Ieseriti : d'Helec, la nazion degli Helchiti :

31 D'Asriel, la nazion degli Asrie. liti: di Sechem, la nasion de Se-

chemiti:

32 Di Semida, la nazion de Semidaiti: e d'Hefer, la nasion degli Heferiti. 33 Or Selofad, figliuolo d'Hefer,

non ebbe figliuoli maschi, ma so figliuole, i cui nomi erano Mala,

Noa, Hogia, Milca, e Tirsa. 34 Queste sono le nazioni di Manasse, delle quali gli annoverati fu. rono cinquantadumila settecento. 35 Questi sono i figliuoli d'Efraim, distinti per le lor nazioni : di Sutela, la nazion de Sutelaiti : di Becher, la nazion de Bacriti : di Tahan, la nasion de Tahaniti. 36 E questi sono i figliuoli di Sutela : d'Eran, la nazion degli Era-

niti. 37 Queste sono le nazioni de' figliuoli d'Efraim, secondo i loro annoverati, che fisrono trentadumila cinquecento. Questi sono i figliuoii di losef, distinti per le lor na-

zioni.

38 I figliuoli di Beniamin, distinti per le lor nazioni, furono di Bela, la nazion de' Belaiti : d'Asbel, la nazion degli Asbeliti : d'Ahiram, la nazion degli Ahiramiti: 39 Di Sefufam, la nazion de Su-

famiti : e d'Huppam, la nazion

degli Hupparnitt.
40 Ed i figliuoli di Bela furono Ard, e Naaman: d'Ard discese l nazion degli Arditi : di Naaman la nazion de' Naamiti.

41 Questi sono i figliuoli di Ben-iamin, distinti per le lor nazioni, de' quali gli annoverati furono quarantacinquemila selcento.

42 Questi sono i figliuoli di Dan, distinti per le lor famiglie: di Su-ham discese la nasion de' Suha-miti. Questa è la nazione de' Da-

niti, distinta per le lor famiglie.

43 Tutte le famiglie de Suhamiti, secondo i loro annoverati, furono sessantaquattromila quattrocento.

44 I figituoli d'Aser, distinti per

# NUMERI, XXVI. XXVII.

le lor nasioni, fareno, d'Imna, la nasion degl'Imnaiti : d'Isul, la na-sion degl'Isuiti : e di Beria, la na-zion de Beritti.

45 E de' figliuoli di Beria, d'Heber, la nazion degli Hebriti: di Malchiel, la nazion de' Malchieliti. 46 E'i nome della figliuola d'Aser Au Sera.

47 Queste sono le nazioni de' figliuoli d'Aser, secondo i loro annoverati, che furono cinquantatremila quattrocento.

48 I figliuoli di Neftali, distinti er le lor nazioni, furono, di Iaseel, la nazion de lascellti : di Guni, la

nazion de' Guniti. 49 Di Ieser, la nazion de' Ieseriti: e di Sillem, la nazion de' Sillemiti. 50 Queste sono le nazioni di Nef-tali, distinte per le lor famiglie : e gli annoverati d'infra loro furono quarantacinquemila quattrocento.
51 Questi sono gli annoverati
de' figliuoli d'Israel, in numero di

seicentunnila settecentrenta. 52 E'l Signore parlò a Moisè: di-

53 Sia il paese spartito tra costoro per eredità, secondo'l numero del-le persone.

54 Da' maggiore eredità a chi è in maggior numero, e minore a chi è in minor numero : diasi a ciascuno eredità a ragion de' suoi annoverati.

55 Ma pure spartiscasi 'l paese a sorte : ed abbiano eredità secondo i nomi delle lor tribù paterne.

56 Spartiocasi l'eredità di clascuna tribu, grande, o piccola, a sorte. 57 E questi sono gli annoverati d'infra i Leviti, distinti per le lor nazioni : di Gherson dievese la nazion de' Ghersuniti : di Chehat, la nazion de' Chehatiti : di Merari, la nazion de' Merariti.

58 Queste sono le nazioni de' Le-viti : la nazion de' Libniti, la nazion degli Hebroniti, la nazion de' Mahaliti, la nazion de' Musiti, e la nazion de' Coriti. Or Chehat ge-

nerò Amram.

59 E'l nome della moglie d'Amram fu lochebed, che fu figliuola di Levi, la qual gli nacque in Egitto: ed essa partori ad Amram Aaron, Moisè, e Maria, lor sorella. 60 Ed ad Aaron nacquero Nadab, ed Abihu, ed Eleazar, ed Itamar, 61 Or Nadab, ed Abihu, morirono, quando presentarono fuoco strano davanti al Signore. 62 E gli annoverati d'infra i Leviti

furono ventitremila, tutti maschi, dall' età d'un mese in su: con-clofossecosachè non fossero anno-verati fra figliuoli d'Israel: per-

ciochè non era lor data eredità. fra' figliuoli d'Israel.

63 Questi sono quelli che furono annoverati da Moisè, e dal Sacerdote Eleazar, i quali annoverarono i figliueli d'Israel nelle campagne di Moab, presso al Giordano di

Ierico.

64 E fra costoro non vi fu alcuno di quelli ch' erano stati annoverati da Moise, e dal Sacerdote Aaron, i quali annoverarono i figliuoli d'Israel nel diserto di Sinai. 65 Conciososecosache l' Signore avesse detto di quelli, Del tutto morranno nel diserto. Onde non ne rimase alcuno, salvo Caleb, fi-gliuolo di Iefunne : e Iosuè. filiuolo di Nun.

CAP. XXVII.

R le figliuole di Selofad, figliuo-lo d'Hefer, figliuolo di Galaad, figliuolo di Machir, figliuolo di Manasse, s'accostarono alle nazioni di Manasse, figliuolo di Iosef: ed i nomi foro crano Mala, Noa, Ho-

gla, Milca, e Tirsa.

2 E si presentarono davanti a
Moisè, e davanti al Sacerdote Eleazar, e davanti a' Capi, e davanti a tutta la raunanza, all' entrata del Tabernacolo della convenenza : di-

cendo.

3 Nostro padre è morto nel di-serto: egli però non fu fra la raunata di coloro che s'adunarono contr' al Signore alla raunata di Core: anzi è morto per suo peccato, e non ha lasciati figliuoli maschi.

4 Perchè verrebbe meno il nome di nostro padre di mezzo della sua nazione, per non avere egli alcun figliuolo maschio? Dacci possessione fra' fratelli di nostro padre. 5 E Moisè rapportò la causa loro

davanti al Signore,

6 E'l Signore rispose a Moisè: dicendo, 7 Le figliuole de Selofad parlano dirittamente: del tutto da loro

possession d'eredità fra' fratelli del

padre loro : e trasporta in loro la possession del padre loro. 8 E parla a' figliuoli d'Israel: di-cendo, Quando alcuno sara morto

senza figliuol maschio, trasportate l'eredità d'esso nella sua figliuola. 9 E s'egli non ha figliuola, date la sua eredità a' suoi fratelli.

10 E se non ha fratelli, date la sua

eredità a' fratelli di suo padre. 11 È se non vi sono fratelli di suo padre, date la sua credità al suo prossimo carnal parente, che sia della sua famiglia: ed egli la pos-segga. E ciò sia uno statuto di ragione a' figliuoli d'Israel: come

## NUMERI. XXVII XXVIII.

ll Signore ha comandato a Moisè. 12 Poi 1 Signore disse a Moisè, Sali in su questo monte d'Abarim, e riguarda il paese ch'io ho donato a' figliuoli d'Israel.

a' figliuon d israes.

13 E dopo che tu l'avrai veduto, anche tu sarai raccolto a' tuoi pooli, come è stato raccolto Aaron,

tuo fratello.

14 Perciochè voi contraveniste al comandamento ch'io vi diedi nel diserto di Sin, alla contesa della raunanza, che voi mi santificaste in quell' acqua, nel cospetto del popolo. Quell'è l'acqua della con-tesa di Cades, nel diserto di Sin.

15 E Moise parlò al Signore: di-

16 Costituisca il Signore Iddio degli spiriti d'ogni carne, sopra que-

sta raunanza, un' uomo.

17 Che vada e che venga davanti a loro, e'l quale gli conduca, e ri-conduca : acioche la raunanza del Signore non sia a guisa di pecore enza pastore. 18 E'l Signore disse a Moisè, Pren-

diti Iosuè, figliuolo di Nun, che è uomo in cui è lo Spirito, e posa la

tua mano sopra lui

19 E fallo comparir davanti al Sacerdote Eleazar, e davanti a tutta la raunanza: e dagli i suoi ordini in presenza loro.

20 E metti della tua maesta sopra lui : aciochè tutta la raunanza de'

figiluoli d'Israel gli ubbidisca. 21 E presentisi egli davanti al Sacerdote Eleazar, e l'addimandi per lo giudicio d'Urim, nel cospetto del Signore: vadano e vengano, egli, e tutti i figliuoli d'Israel con lui, e tutta la raunanza, secondo

ch'esso dirà. 22 E Moisè fece come il Signore gli avea comandato : e prese losue, e lo fece comparir davanti al S cerdote Eleazar, e davanti a tutta

la raunanza.

23 E posò le sue mani sopra lui. e gli diede i suoi ordini, come il Sinore avea comandato per Moisè.

#### CAP. XXVIII.

L Signore parlò ancora a Moisè: dicendo,

2 Comanda a' figliuoli d'Israel, e di loro, Prendete guardia alle mie offerte, che son mio cibo: a' miei sacrificij da ardere, in odor soave a me, per offerirmegli a' lor tempi.

3 E di loro, Quest è il sacrificio **la ardere, che voi avete ad** offerire al Signore per clascun giorno, in clocausto continuo: cioc, due agnelli d'un' anno, senza difetto.

4 Sacrifica l'uno di quegli agnelli la mattina, e l'altro fra' due vespri.

5 E la decima parte d'un Efa di fior di farina, stemperata con la quarta parte d'un Hin d'olio vergine, per offerta di panatica-

6 Quest' e l'olocausto continuo. che è stato offerto nel monte di Sinal, in odor soave, per sacrificio

da ardere al Signore.

7 E sia l'offerta da spandere d'esso, la quarta parte d'un' Hin, per ciascun'agnello: spandi al Signore l'offerta da spandere, d'ottimo vi-

no, nel luogo santo. 8 Poi fra due vespri sacrifica l'altro agnello: fagli la medesima offerta di panatica, e da spandere, quale è quella della mattina: per acrificio da ardere, d'odor soave

al Signore.

9 E nel giorno del Sabato offerite due agnelli d'un' anno, senza difetto: e due decimi di fior di farina, stemperata con olio, per offerta di panatica, insieme con le loro of-ferte da spandere.

10 Quest' è l'olocausto del Sabato, per clascun Sabato, oltr all olocausto continuo, e la sua offerta

da spandere.

11 E ne' principij de' vostri mesi, offerite per olocausto al Signore, due giovenchi, ed un montone, e sette agnelli d'un' anno, senza difetto:

12 E tre decimi di fior di farina stemperata con olio, per offerta di panatica, per ciascun giovenco: e due decimi di fior di farina, stemperata con ollo, per offerta di panatica, per lo montone : 13 Ed un decimo di fior di farina,

stemperata con olio, per offerta di panatica, per ciascun agnello: per olocausto, in odor soave, per sacrificto da ardere al Signore.

14 E le loro offerte da spandere sieno la metà d'un' Hin di vino, seeno la meta dull'rin lu vino, per ciaccun giovenco: il terzo d'un' Hin, per lo montone: e'l quarto d'un' Hin, per ciaccun' agnello. Quest' è l'olocausto delle calendi, per ogni mese dell'anno. 15 Sacrifichisi ancora al Signore

un becco, per sacrificio per lo pec-cato, oltr' all' olocausto continuo, e la sua offerta da spandere.

16 Oltr a ciò, nel primo mese, nel quartodecimo giorno del mese,

è la Pasqua del Signore.

17 E nel quintodecimo giorno del medesimo mese, è festa solenne: manginsi pani azzimi per sette glomi

18 Nel primo giorno siavi santa raunanza: non fate in esso alcuna

opera servile. 19 Ed offerite per sacrificio da ardere, in olocausto, al Signore, due giovenchi, ed un montone, e sette i gnelli d'un' anno, che sieno senza

difetto:

20 Insieme con la loro offerta di panatica di fior di farina, stemperata con olio : offeritene tre decimi per giovenco, e due decimi per lo montone.

21 Offeriscine ancora un decimo

per ciascun di que' sette agnelli. 22 Offerite oltr'a ciò un becco, per sacrificio per lo peccato, per far purgamento per vol.

23 Offerite queste cose, oltr' al-l' olocausto della mattina, che è

per olocausto continuo. 24 Offerite cotali cose ciascun di que' sette giorni, per cibo, per sa-crificio da ardere, di soave odore al Signore: offeriscasi quella, oltr'all'olocausto continuo, e la sua offerta da spandere.

25 Ed al settimo giorno siavi santa raunanza: non fate in esso al-

cuna opera servile.

26 Oltr' a ciò, al giorno de' primi frutti, quando voi offerirete nuova offerta di panatica al Signore, al termine delle vostre settimane, siavi santa raunanza: e non fate in

quel giorne alcuna opera servile. 27 Ed offerite per olocausto, in soave odore al Signore, due giovenchi, un montone, e sette agnelli

d'un' anno :

28 Insieme con la loro offerta di panatica di fior di farina, stemperata con olio, di tre decimi per giovenco, e di due decimi per lo montone.

29 E d'un decimo per ciascuno di

que' sette agnelli.

30 Offerite eziandio un becco, per

far purgamento per voi. 31 Offerite, oltr' all' olocausto continuo, e la sua offerta di panatica, quegli animali, con le loro offerte da spandere: e sieno quelli senza difetto.

CAP. XXIX.

NEL settimo mese, a' calendi, siavi santa raunanza: non fate in quel giorno opera alcuna ser-vile: siavi giorno di suon di tromba.

2 Ed offerite in esso per olocausto, in sonve odore al Signore, un giovenco, un montone, esette agnelli d'un' anno, sensa difetto :

3 Insieme con la loro offerta di panatica, di fior di farina, stemperata con olio, di tre decimi per lo glovenco, e di due decimi per lo montone,

4 E d'un decimo per ciascuno di

que' sette agnelli :

5 Ed un becco, per sacrificio per

lo peccato, per far purgamento per vol :

6 Oltr' all' olocausto delle calendi, e la sua offerta di panatica : ed oltr' all' olocausto continuo, e la sua offerta di panatica, e le loro offerte da spandere, secondo i loro ordini, in soave odore, in sacrificio da ardere al Signore.

7 Parimente al decimo giorno di questo settimo mese, slavi santa raunanza: ed affliggete l'anime vostre, e non fate alcun lavoro.

8 Ed offerite al Signore per olocausto, in soave odore, un giovenco, un montone, e sette agnelli d'un' anno, che sieno senza difetto: 9 Insieme con la loro offerta di panatica, di fior di farina, stemperata con olio, di tre decimi per lo giovenco, di due decimi per lo

montone. 10 E d'un decimo per ciascuno di

que' sette agnelli :

ll Ed un becco, per sacrificio per lo peccato, oltr al sacrificio de purgamenti per lo peccato : ed oltr' all' olocausto continuo, e la sua offerta di panatica, e le loro offerte da spandere.

12 Parimente al quintodecimo riorno del settimo mese siavi santa raunanza: non fate in esso opera alcuna servile: e celebrate la festa solenne al Signore, per sette giorni.

13 Ed offerite per olocausto, per sacrificio da ardere, in soave odore al Signore, tredici glovenchi, due montoni, e quattordici agnelli d'un' anno, che sieno senza difetto:

14 Insieme con la loro offerta di panatica, di fior di farina, stemperata con olio, di tre decimi per ciascuno di que tredici giovenchi, di due decimi per ciascuno di que' due montoni.

15 E d'un decimo per ciascuno di que' quattordici agnelli :

16 Ed un becco, per sacrificio per lo peccato, oltr' all' olocausto continuo, e la sua offerta di panatica.

e da spandere. 17 E nel secondo giorno, offerite dodici giovenchi, due montoni, e quattordici agnelli d'un' anno,

senza difetto:

18 Insieme con le loro offerte di panatica, e da spandere, per li giovenchi, per li montoni, e per gli agnelli, secondo lor numero, iccome è ordinato :

19 Ed un becco, per eacrificio per lo peccato, oltr' all' olocausto continuo, e la sua offerta di panatica.

e le loro offerte da spandere. 20 E nel terzo giorno, afferite undici giovenchi, due montoni, e

## NUMERI, XXIX, XXX.

quattordici agnelli d'un' anno. nua difetto:

21 Insieme con le loro offerte di panatica, e da spandere, per li giovenchi, per li montoni, e per gli agnelli, secondo l lor numero, siccome è ordinato:

22 Ed un becco, per sacrificio per lo peccato, oltr' all' olocausto continuo, e la sua offerta di panatica. e da spandere.

23 E nel quarto giorno, efferite dieci giovenchi, due montoni, e quattordici agnelli d'un'anno. sena difetto :

24 Insieme con le loro offerte di anatica, e da spandere, per li giovenchi, per li montoni, e per gli agnelli, secondo'l lor numero, siccome è ordinato:

25 Ed un becco, per sacrificio per lo peccato, oltr' all' olocausto continuo, e la sua offerta di panatica,

e da spandere.

26 E nel quinto giorno, offerite nove giovenchi, due montoni, e quattordici agnelli d'un' anno, senza difetto:

27 Insieme con le loro offerte di panatica, e da spandere, per il giovenchi, per li montoni, e per gli agnelli, secondo'l lor numero, sicme è ordinato :

28 Ed un becco, per sacrificio per lo peccato, oltr' all'olocausto continuo, e la sua offerta di panatica.

e da spandere. 29 E nel sesto giorno, offerite otto iovenchi, due montoni, e quattordici agnelli d'un' anno, senza difetto:

30 Insieme con le loro offerte di panatica, e da spandere, per li glovenchi, per li montoni, e per gli agnelli, secondo'i lor numero, siccome è ordinato:

31 Ed un becco, per sacrificio per lo peccato, oltr'all'olocausto con-

tinuo, e la sua offerta di panatica, e da spandere. 32 E nel settimo giorno, offerite sette giovenchi, due montoni, e quattordici agnelli d'un'anno, sen-

za difetto: 33 Insieme con le loro offerte di panatica, e da spandere, per li giovenchi, per li montoni, e per gii agnelli, secondo'l lor numero, siccome è ordinato :

34 Ed un becco, per sacrificio per lo peccato, oltr'all' olocausto continuo, e la sua offerta di panatica,

e da spandere. 35 Nell' ottavo giorno, siavi solenne raunanza: non fate in esso

opera alcuna servile:
36 Ed offerite per olocausto, per sacrificio da ardere, in soave odore
157

al Signore, un giovenco, un mon-tone, sette agneili d'un' anno, senm difetto:

37 Insieme con le loro offerte di panatica, e da spandere, per lo giovenco, per lo montone, e per gli agnelli, secondo'l lor numero, siccome è ordinato:

38 Ed un becco, per sacrificio per lo peccato, oltr' all' olocausto continuo, e la sua offerta di panatica,

e da apandere.

39 Offerite queste cose al Signore nelle vostre solennità, oltr' a' vostri voti, e le vostre offerte volontarie, de' vostri olocausti, vostre offerte di panatica, delle vostre offerte da spandere, e de' vo-

stri sacrificii da render grazie.
40 E Moise parlò a figliuoli d'I-srael, secondo tutto ciò che'i Signore gli avea comandato.

#### CAP. XXX.

POI Moisè parlò a' Capi delle tribu de' figliuoli d'Israel : ditribù de' cendo, Quest' è quello che'l Signore ha comandato:

2 Quando alcuno avrà votato un voto al Signore, overo avrà giurato alcuna cosa, obbligandosi per obbligazione sopra l'anima sua ; non violi la sua parola, faccia intera-mente secondo ció che gli sarà

uscito di bocca. 3 E quando una femmina avrà votato un voto al Signore, e si sara obbligata per obbligazione in casa di suo padre, essendo ancor fanciulla:

4 Se suo padre ha inteso il suo voto, e la sua obbligazione, con la quale ella s'è obbligata sopra l'anima sua, e non ne le fa motto ; tutti i voti d'essa saranno fermi, ed ogni obbligazione, con la quale ella si sarà obbligata sopra l'anima sua, sara ferma.

5 Ma, se suo padre, nel giorno ch'egli avrà intesi tutti i suoi voti, e le sue obbligazioni, con le quali ella si sara obbligata sopra l'anima sua, la disdice; que' voti non sa-ranno fermi, e'l Signore le perdo-nera: conciosiacosachè suo padre l'abbia disdetta.

6 E se pure è maritata, avendo ancora sopra sè i suoi voti, o la promessa iatta con le sue labbra, con la quale si sarà obbligata sopra

l'anima sua :

/ E'l suo marito l'intende, e nel giorno stesso che l'avra inteso, non ne le fa motto: i voti d'essa, e le sue obbligazioni, con le quali si sarà obbligata sopra l'anima sua, saranno ferme-

8 Ma, se nel giorno stesso che'i

## NUMERI, XXX. XXXI.

sno marito l'avrà inteso, egli la diadice, egli annulla il suo voto ch'ella avea sopra sè, e la promessa fatta con le sue labbra, con la quale ella s'era obbligata sopra l'anima sua : e'l Signore le perdonerà.

9 Ma, quant' è al voto della vedova, o della ripudiata, tutto ciò a che si sarà obbligata sopra l'anima

sua, sarà fermo contr' a lel.

10 E se la donna fa voto, overo s'obbliga per obbligazione sopra l'anima sua, con giuramento, essendo in casa del suo marito;

11 El suo marito l'intende, e non ne le fa motto, e non la disdice, sieno fermi tutti i suoi voti: sia parimente ferma ogni obbligazione, con la quale ella si sara obbligata sopra l'anima sua.

12 Ma, se nel giorno stesso che'l suo marito gli avrà intesi, egli del tutto gli annulla; cosa alcuna che le sia uscita di bocca, o voto, od obbligazione sopra l'anima sua, non sarà ferma : il suo marito ha

annulate quelle cose, e'l Signore le perdonerà. 13 Il marito d'essa ratificherà, od annullerà qualunque voto, e qualunque giuramento, col quale ella si sarà obbligata d'affliggere l'ani-

ma sua.

14 E se pure il suo marito non ne le fa motto d'un giorno all' altro, egli ha ratificati tutti i voti d'essa. o qualunque obbligazione ch' ella avea sopra sè: egli gli ha ratifica-ti: perclochè egli non ne le ha fatto motto nel giorno stesso che gli ha intesi.

15 Ma se, appresso avergli intesi, del tutto gli annulla, egli porterà l'iniquità d'essa.

16 Questi sono gli statuti, i quali 'l Signore comandò a Moisè, che s'osservassero tra marito e moglie, e tra padre e figliuola, mentre ella è ancor fanciulla in casa di suo padre.

## CAP. XXXI.

POI 'l Signore parlò a Moisè: dicendo,

2 Fa' la vendetta de' figliuoli d'I-srael sopra i Madianiti e poi tu

Barai raccolto a' tuoi popoli.

3 E Moise pariò al popolo : dicendo, Mettasi in ordine un certo numero di voi, per andare alla guerra, e vadano contr' a Madian, per far la vendetta del Signore sopra Ma-

4 Mandate a questa guerra mille uomini per ciascuna di tutte le tri-

bù d'Israel.

5 Così furono dati mille *uomini* er clascuna tribu, d'infra le migliaia d'Israel, *che furono in tutto* dodicimila *uomini* in ordine per la

guerra. 6 E Moisè mandò alla guerra que' mille uomini di clascuna tribù, e con loro Finees, figliuolo del Sacerdote Eleazar, il quale avea in mano gli arredi del Santuario, e le trombé da sonare.

7 Ed essi fecero guerra contr'a Madian, siccome il Signore avea comandato a Moisè, ed uccisero

tutti i maschi.

8 Uccisero ancora, fra' loro ucci-si, li re di Madian, Evi, e Rechem, e Sur, e Hur, e Reba, i cinque re di Madian: uccisero eziandio con la spada Balaam, figliuolo di Beor.

9 Ed i figliuoli d'Israel ne mena-rono prigioni le donne di Madian, ed i lor piccioli fanciulli: e preda-rono tutto'l lor grosso e minuto bestiame, e tutte le lor facultà.

10 E bruciarono col fuoco tutte le lor città, nelle loro stanze: e

tutte le lor castella.

Il E presero tutte le spoglie, e tutta la preda, così degli uomini. come degli animali.

12 Ed addussero a Moisè, ed al Sacerdote Eleazar, ed alla raunanza de' figliuoli d'Israel, i prigioni, e la preda, e le spoglie, nel campo, nelle campagne di Moab, che sono

lungo'l Giordano di Ierico. 13 E Moisè, e'l Sacerdote Eleazar,

e tutti i Capi della raunanza, uscirono loro incontro fuor del campo. 14 E Moise s'adirò gravemente contr' a' condottieri dell' esercito. Capi di migliaia, e Capi di centinaia, che ritornavano di quella

15 E Moisè disse loro, Avete voi

scampata la vita a tutte le femmine?

16 Ecco, esse furono quelle che. secondo la parola di Balaam, ser-virono a porgere a' figliuoli d'I-srael cagione di misfatto contr'al Signore, nel fatto di Peor: onde fu quella piaga nella raunanza del Signore.

17 Ora dunque uccidete tutti i maechi d'infra i piccioli fanciulli: uccidete parimente ogni femmi-

na c'ha conosciuto carnalmente

18 E serbatevi in vita tutte le femmine che son di picciola età, le quali non hanno conosciuto carnalmente uomo.

19 E voi, campeggiate per sette giorni fuor del campo. Ogni per-sona, così d'infra voi, come d'infra vostri prigioni, ch'avrà ucciso alcuno, ed avrà tocco alcuno uc-

## NUMERI. XXXI.

ciso, purifichisi al terso, ed al settimo giorno. 20 Purificate parimente ogni ve-

stimento, ed ogni arnese fatto di pelle, ed ogni lavorio fatto di pel di

capra, ed ogni vasello di legno. 21 E'l Sacerdote Eleasar disse alla gente di guerra, ch'era andata

a quella guerra, Questo è lo sta-tuto di legge, chel Signore ha comandato a Moisè,

22 Ma fate passar per lo fuoco l'oro, l'argento, il rame, il ferro, lo stagno, e'l piombo.

23 Ed in somma tutto ciò che può portare il fuoco : e così sarà netto : ma pure ancora sia purificato con l'acqua di purificazione: e tutto ciò che non può portare il fuoco, fatelo passar per l'acqua. 24 E lavate i vostri vestimenti al

settimo giorno, e sarete netti, e poi potrete entrar nel campo. 25 Il Signore parlò ancora a Moi-

sè : dicendo,

26 Tu, e'l Sacerdote Eleasar, ed i Capi delle nazioni paterne della raunanza, levate la somma delle persone che sono state menate prigioni, e del bestiame ch'è stato predato.

27 E partisci la preda per la metà, fra la gente di guerra ch'è andata a questa guerra, e tutta la raunanza. 28 E leva, della gente di guerra ch'è andata a questa guerra, un tributo per lo Signore, una testa di

cinquecento, degli uomini, de' buoi, degli asini, e delle pecore. 29 Prendete quel tributo della metà ch'appartiene loro: e dallo al Sacerdote Eleazar, per un' of-

ferta al Signore.

30 E, della metà appartenente a' figliuoli d'Israel, prendi uno, tratto di cinquanta, degli uomini, de' buoi, degli asini, delle pecore, ed in somma di tutto'i bestiame : e da' quelli a' Leviti che fanno ia fazione dei Tabernacolo del Si-

31 E Moisè, e'l Sacerdote Eleazar, fecero come il Signore avea co-

mandato a Moisè. 32 Or la preda, ciol, il rimaso della preda, che la gente ch'era andata a quella guerra avea fat-

ta, fu di selcensettantacinquemila pecore. 33 E di settantadumila buoi, 34 E di settantunmila asini :

35 E, quant' all' anime umane, le femmine che non aveano carnalmente conosciuto uomo, furono in tutto trentadumila anime.

36 E la metà, cioc, la parte di coloro ch'erano andati a quella guerra, fu di trecentrentasettemila

cinquecento pecore :
37 Delle quali 'i tributo per lo Si-

gnore fu di seicensettantacinqua

38 E di trentascimila buoi: de quali 'l tributo per lo Signore fu di set-

tantadue buoi: 39 E di trentamila cinquecent' asi-

ni : de' quali 'l tributo per lo Signore fu di sessantun' asino:
40 E di sedicimila anime umane:

delle quali 'l tributo per lo Signore fu di trentadue anime.

41 E Moisè diede il tributo, levato per offerta al Signore, al Sacerdote Eleazar, come il Signore gli avea comandato.

42 E della metà appartenente a' figliuoli d'Israel, secondo che Moise avea partito per metà, fra loro, e quelli ch'erano andati a quella

43 (Or la metà appartenente alla raunanza fu di trecentrentasettemila cinquecento pecore,

44 E di trentaseimila buoi, 45 E di trentamila cinquecent' a-

sini, 46 E di sedicimila anime umane :) 47 Di questa metà, appartenente a' figliuoli d'Israel, Moisè prese une, tratto di cinquanta, degli uomini, come degli animali : e diede quelli a' Leviti che fanno la fazione del Tabernacolo del Signore: come il Signore avea comandato a Moisè.

48 Ed i condottieri delle migliala di queli' esercito, Capi di migliais e Capi di centinala, s'accostarono a Moisè:

49 E gli dissero, I tuoi servitori hanno fatta la rassegna della gente di guerra ch'era sotto la nostra condotta, e non ne manca pure

50 Perciò noi offeriamo per offerta al Signore, ciascuno ciò che gli è caduto in mano, di vasellamenti d'oro, di cerchielli da gara-ba, di maniglie, d'anella, e di fermagli, per pagare il riscatto delle nostre persone, davanti al Signore. 51 E Moisè, ed il Sacerdote Elea-

sar, presero da loro tutto quell'oro, tutto lavorato in vassellamenti.

monili.

52 E tutto l'oro dell' offerta, che fu offerto al Signore da' Capi delle migliala, da Capi delle centinala fu di peso di sedicimila settecencinquanta sicli.

53 Ma la gente di guerra guardo per sè ciò che ciascuno avea pre-dato.

54 E Moisè, ed il Sacerdote Eleazar, presero quell' oro da' Capi delle migliaia, e delle centinaia, e

## NUMERI, XXXI, XXXII.

lo portarono nel Tabernacolo della I convenenza, per ricordanza per li iglinoli d'Israel, nel cospetto del

CAP. XXXII.

Rifigliuoli di Ruben, ed i figliuoli di Gad, aveano del bestiame in grandissimo numero: laonde, veggendo che'l paese di lazer, ed il paese di Galaad, era

luogo da bestiame : 2 Vennero, e parlarono a Moisè, ed al Sacerdote Eleazar, ed a' Capi

della raunanza : dicendo,

3 Atarot, e Dibon, e Iaser, e Nimra, ed-Hesbon, ed Eleale, e Sebam, e Nebo, e Beon:

4 Che è il paese che'l Signore ha percosso davanti alla raunanza d'Israel, è un paese da bestiame, ed i tuoi servitori hanno del bestiame.

5 Poi dissero, Se abbiamo trovata grazia appo te, sia dato questo paese a possedere a' tuoi servitori, e non farci passare il Giordano.

6 Ma Moisè rispose a' figliuoli di Gad, ed a' figliuoli di Ruben, Andrebbono i vostri fratelli alla guer-

ra, e voi ve ne stareste qui?
7 E perchè rendete voi fiacco il cuor de' figliuoli d'Israel, per non assare al paese, che'l Signore ha loro donato?

8 Così fecero i vostri padri, quando lo gli mandai da Cades-barnea.

per vedere il paese. 9 Perciochè essi salirono fino alla Valle d'Escol, e, dopo ch'ebbero ve-duto il paese, renderono fiacco il cuor de figiluoli d'Israel, per non entrar nel paese che'l Signore avea loro donato

10 Laonde l'ira del Signore s'accese in quel giorno, ed egli giuro,

dicendo,

11 Se gli uomini, che sono usciti fuor d'Egitto, dall' età di vent' anni in su, veggono mai la terra, della quale io ho giurato ad Abraham, ad Isaac, ed a Iacob: consiacosachè non m'abbiano seguitato oieno :

12 Salvo Caleb, figliuolo di Iefunne, Chenizzeo, e Iosuè, figliuolo di Nun: perciochè essi hanno seguitato il Signore appieno. 13 E l'ira del Signore s'accese

contr'ad Israel, ed egli gli ha fatti andar vagando per lo diserto, lo spazio di quarant'anni, fin che sia stata consumata tutta quella generazione, ch'avea fatto quel male nel cospetto del Signore.

14 Ed ecco, voi siete surti in luogo de' vostri padri, schiatta d'uomini peccatori, per accrescere ancora

l'ira del Signore contr'ad Israel. 15 Perciochè, se voi vi stornate di dietro a lui, egli seguitera a lasciarlo nel diserto: e così farete perir tutto questo popolo.

16 Ma essi s'accostarono a lui, e dissero, Noi edificheremo qui delle mandre per lo nostro bestiame, e

delle città per le nostre famiglie : 17 Ma noì ci metteremo in ordine, pronti per andar davanti a' figliuofi d'Israel, infino attanto che gli abbiamo condotti al luogo loro : ed in questo mezzo le nostre famiglie dimoreranno nelle città forti,

per tema degli abitanti del paese. 18 Noi non ritorneremo alle case nostre, fin che ciascuno de' figliuoli d'Israel non sia entrato nella su**a** 

eredità.

19 Perciochè, quant' è a noi, noi non possederemo nulla con loro di là dal Giordano : essendoci la nostra eredità scaduta di quà dal Giordano, verso Oriente.

20 E Moisè disse loro, Se voi fate questa cosa, e siete in ordine per andare alla guerra, davanti al Si-

gnore, 21 E qualunque di voi è atto alla guerra, passa il Giordano davanti al Signore, fin ch'egli abbia cacciati i suoi nemici dal suo cospetto:

22 Dopo che'l paese sara stato soggiogato al Signore, voi potrete ritornarvene, e sarete fuor di colps appo'l Signore, ed appo Israel: e questo paese sarà vostro, per possederlo nel cospetto del Signore.
23 Ma, se non fate così, ecco, voi

avrete peccato contr' al Signore : e sappiate che'l vostro peccato vi

ritroverà.

24 Edificatevi delle città per le vostre famiglie, e delle mandre per le vostre gregge, e fate ciò che v'è uscito della bocca.

25 Ed i figliuoli di Gad, ed i figliuoli di Ruben, risposero a Moisè: dicendo, I tuoi servitori faranno, come il mio signore comanda. 26 I nostri piccioli fanciulli, la nostre mogli, le nostre gregge, e

tutto'l nostro bestiame, dimore ranno colà nelle città di Galaad. 27 Ma, quant' è a' tuoi servitori,

chiunque sarà atto alla guerra, passera alla guerra, davanti al Signore, come dice il mio signore. 28 E Moisè diede ordine intorno

a loro al Sacerdote Eleazar, ed a Iosuè, figliuolo di Nun, ed a' Capi delle *nazioni* paterne delle tribù de' figliuoli d'Israel :

29 E disse loro, Se tutti coloro d'infra i figliuoli di Gad, ed i figliuoli di Ruben, che sono atti alla guerra, passano con voi 'l Gior-

160

## NUMERI, XXXII, XXXIII.

dano davanti al Signore, quando'l paese vi sarà soggiogato, date loro a possedere il paese di Ga-

30 Ma. se non passano con voi in arme, abbiano la lor possessione fra voi nel paese di Canaan. 31 Ed i figliuoli di Gad, ed i fi-

gliuoli di Ruben, risposero: dicen-do, Noi faremo interamente come il Signore ha detto a' tuoi servitori.

32 Noi passeremo in arme nel paese di Canaan, davanti al Si-gnore, sol restici la possessione della nostra eredità di quà dal Gior-

dano. 33 Moisè adunque diede loro, a' figliuoli di Gad, a figliuoli di Ruben, d alla metà della tribù di Manasse, figliuolo di Iosef, il regno di Sihon, re degli Amorrei, e'l regno d'Og, re di Basan, il paese diviso per le sue città, co' lor confini, le città del paese d'ogn' intorno.

34 Ed i figliuoli di Gad riedificarono Dibon, ed Atarot, ed Aroer : 35 Ed Atrot-sofan, e lazer, e log-

beha: 36 E Bet-nimra, e Bet-haran, città. forti, e fecero ancora delle mandre

per le gregge.
37 Ed i figliuoli di Ruben riedificarono Hesbon, ed Eleale, e Chi-

riataim: 38 E Nebo, e Baal-meon, mutati i nomi, e Sibma: e posero altri nomi alle città che riedificarono.

39 Ed i figliuoli di Machir, figliuolo di Manasse, andarono in Galaad, e lo presero, e cacciarono gli Amorrei che v'erano.

10 Moisè adunque diede Galaad a Machir, figliuolo di Manasse: ed rlí abitò quivi.

egii anto quivi.
41 Iair anch'egli, figliuolo di Ma nasse, andò, e prese le villate di quelli, e pose loro nome, Le villate di Iair.

42 Noba parimente andò, e prese Chenat, e le terre del suo territorio: e chiamò quella Noba, del suo nome.

CAP. XXXIII.

UESTE son le mosse de' figliuoli d'Israel, che uscirono fuor del paese d'Egitto, distinti per le loro schiere, sotto la condotta di Moisè, e d'Aaron :

2 (Or Moisè scrisse le lor partite secondo ch' essi si mossero per lo comandamento del Signore:) queste, dico, son le lor mosse, secondo le lor partite:

3 Essi adunque si partirono di Rameses, nel primo mese, nel quintodecimo giorno del primo mese: i figliuoli d'Israel si partirono il giorno appresso la Pasqua, a mano alzata, alla vista di tutti

gli Egizij.

4 Mentre gli Egizij seppellivano
quelli che'l Signore avea percossi fra loro, ch'erano tutti i primoge-niti. Or il Signore avea fatti giu-

dicii sopra i lor dii. 5 I figliuoli d'Israel adunque, par-titisi di Rameses, s'accamparono

in Succot. 6 E, partitisi di Succot, s'accam-

parono in Etam, ch' e nell' estremità del diserto. 7 E, partitisi d'Etam, si rivolsaro

verso la foce d'Hirot, ch'é dirincontro a Baal-sefon, e s'accamparono dinanzi a Migdol.

8 Poi, partitisi d'innanzi ad Hirot. passarono per mezzo'l mare, tra-endo verso'l diserto: ed, andati tre giornate di camino per lo diserto d'Etam, s'accamparono in Mara, 9 E, partitisi di Mara, giunsero in Elim. ove erano dodici fonti d'acqua, e settanta palme; e s'accamparono gulvi.

10 E. partitisi d'Elim. s'accamparono presso al mar rosso.

11 E, partitisi dal mar rosso, s'accamparono nel diserto di Sin. 12 E. partitisi dal diserto di Sin.

s'accamparono in Dofca. 13 E, partitisi di Dofca, s'accam-parono in Alus.

14 E, partitisi d'Alus, s'accamparono in Refidim, ove non era ac-

qua da bere per lo popolo. 15 E, partitisi di Refidim, s'accamparono nel diserto di Sinai. 16 E, partitisi dal diserto di Sinal.

s'accamparono in Chibrot-taava. 17 E, partitisi di Chibrot-taava. s'accamparono in Haserot.

18 E, partitisi d'Haserot, s'accamparono in Ritma, 19 E, partitisi di Ritma, s'accam-

parono in Rimmon peres. 20 E, partitisi di Rimmon peres, s'accamparono in Libna.

21 E, partitisi di Libna, s'accam-parono in Rissa.

22 E, partitisi di Rissa, s'accam-parono in Chehelata.

23 E, partitisi di Chehelata, s'ac-

camparono nel monte di Sefer.

24 E, partitisi dal monte di Sefer. s'accamparono in Harada.

25 E, partitisi d'Harada, s'accamparono in Machelot 26 E, partitisi di Machelot, s'ao-

camparono in Tahat. 27 E, partitisi di Tahat, s'accam-parono in Tera. 28 E, partitisi di Tera, s'accam-

parono in Mitca. 29 E, partitisi di Mitca, s'accam parono in Hasmona.

161

## NUMERI, XXXIII, XXXIV.

30 E, partitisi d'Hasmona, s'accamparono in Moserot.

31 E, partitisi di Moserot, s'accamparono in Bene-Iaacan.

32 E. partitisi di Bene-Iaacan. s'accamparono in Hor-ghidgad. 33 E. partitisi d'Hor-ghidgad, s'ac-

camparono in Iotbata. 34 E. partitisi di lotbata, s'ac-

camparono in Abrona.

35 E, partitisi d'Abrona, s'accam-

parono in Esion-gaber. 36 E, partitisi d'Esion-gaber, s'accamparono nel diserto di Sin, ch'è

Cades. 37 E, partitisi di Cades, s'accamperono nel monte d'Hor, nell'e-

stremità del paese d'Edom. 38 E'l sacerdote Aaron sall in sul monte d'Hor, per comandamento del Signore, e morì quivi nell' anno quarantesimo da che i figliuoli d'Israel furono usciti fuor del paese d'Egitto, nel quinto mese, a'calendi.

39 Or Aaron era d'età di cenventitre anni, quando egli morì nel

monte d'Hor.

40 Allora il Cananeo, re d'Arad, ch'abitava verso'i Mezzodì, nel paese di Canaan, intese la venuta

de' figliuoli d'Israel. 41 Poi, partitisi dal monte d'Hor, s'accamparono in Salmona. 42 E, partitisi di Salmona, s'ac-

camparono in Funon.
43 E, partitisi di Funon, s'accam-

parono in Obot. 44 E, partitisi d'Obot, s'accampa-rono a' Poggi d'Abarim, a' confini

di Moab. 45 E, partitisi da' Poggi, s'accam-

parono in Dibon-Gad.

46 E, partitisi di Gibon-Gad, s'accamparono in Almon, verso Diblataim.

47 E, partitisi d'Almon, verso Diblataim, s'accamparono ne' monti d'Abarim, dirimpetto a Nebo.

48 E partitisi da' monti d'Abarim, 'accamparono nelle campagne di Moab, presso al Giordano di lerico. 49 E s'accamparono presso al Giordano, da Betiesimot fino ad Abel-Sittim, nelle campagne di

50 E'l Signore parlò a Moisè nelle campagne di Moab, presso al Giordano di Ierico: dicendo.

51 Parla a' figliuoli d'Israel, e di' loro, Quando sarete passati'l Giordano, *e sarete entrati* nel paese di Canaan:

52 Cacciate d'innanzi a voi tutti gli abitanti del paese, e disfate tutte le loro imagini, e tutte le loro sta-tue di getto, e distruggete tutti i loro alti luoghi.

53 E mettetevi in possession del

paese, ed abitate in esso: concioslacosach'io v'abbia donato il paese.

per possederlo.
54 E spartite la possession del paese a sorte, secondo le vostre nazioni: a quelle che sono in maggior numero date maggior posses-sione, e minore a quelle che sono in minor numero: in qualunque luogo la sorte d'alcuna gli sarà scaduta, quello sia suo: spartitevi la possession del paese per le vostre tribù paterne.

55 E se voi non iscacciate d'innanzi a voi gli abitanti del paese, que' di loro ch'avrete lasciati di resto vi saranno stecchi agli occhi. e spine a' fianchi, e vi nimicheranno nel paese nel quale abi-

terete.

56 Ed avverrà ch'io farò a voi. come io avea proposto di fare a loro.

CAP. XXXIV. TL Signore parlò ancora a Moisè: dicendo,

2 Comanda a' figliuoli d'Israel, e di' loro, Conciosiacosachè voi siate ora per entrar nel paese di Ca-naan: quest' è il paese che vi sca-derà per eredità, cioè, il paese di Canaan, secondo i suoi confini. 3 E siavi l'ato Meridionale dal

diserto di Sin alle frontiere d'Edom: e l'estremità del mar salato sia il vostro confine dal Mezzodi, verso

Oriente.

4 E giri questo confine dal Mezzodì verso la salita d'Acrabbim, e passi a Sin, ed arrivino le sue estremità a Cades-barnes, dal Mezzodi: e proceda in Hasar-addar, e passi

in Asmon: 5 Poi voiti questo confine da Asmon verso'l Torrente d'Egitto, ed arrivino le sue estremità al mare. 6 E per confine Occidentale sta-

vi'l mar grande, ed i confini. Que-sto siavi i confine Occidentale. 7 E questo siavi'l confine Settentrionale: Dal mar grande segna-

tevi 'l monte d'Hor:

8 Dal monte d'Hor, segnatevi per confine la dove s'entra in Hamat: ed arrivino le estremità di questo confine a Sedad:

9 E proceda fino a Zifron, ed arrivino le sue estremità in Hasarenan. Questo sia il vostro confine Settentrionale.

10 Poi segnatevi, per confine Oientale, da Hasar-enan a Sefam. 11 E scenda questo confine da Sefam in Ribla, dirincontro alla Fonte: poi scenda, e tocchi 1 lato del mare di Chinneret, verso O-

12 Poi scenda al Giordano, ed ar-

## NUMERI, XXXIV, XXXV.

gn' intorno.

13 E Moisè comandò, e disse a fi-gliuoli d'Israel, Quest' è il pacse, del quale voi partirete la posses-sione a sorte: il quale il Signore ha comandato che si dia a nove tribù, e messa: 14 Conciosiacosachè la tribù de'

Rubeniti, secondo le lor nazioni paterne, e la tribù de' Gaditi, se-condo le lor nazioni paterne, e la metà della tribù di Manasse, abbiano ricevuta la loro eredità.

15 Queste due tribù e messa hanno ricevuta la loro eredità di qua dal Giordano di Ierico, verso Oriente.

16 Il Signore partò ancora a Moi-

sè: dicendo,

17 Questi sono i nomi degli uomini che vi partiranno l'eredità del paese: Eleasar Sacerdote, e losuè, diuolo di Nun.

18 Prendete ancora di ciascona tribù uno de' Capi, per far la par-

igione del paese. 19 E questi sono i nomi di quegli uomini : della tribù di Gluda. Caleb, figliuolo di Iefunne:

20 Della tribù de' figliuoli di Simeon, Samuel, figliuolo d'Am-

mihud:

21 Della tribù di Benismin, Elidad, figliuolo di Chislon :

23 Della tribù de' figituoli di Dan, il Capo, Bucchi, figliuolo di Iogli: 23 De' figliuoli di Iosef, della tri-

bù de' figliuoli di Manasse, il Capo, Hanniel, figliuolo d'Efod : 24 E della tribù de figliuoli d'Efraim, il Capo, Chemuel, figliuolo

di Siftan :

25 E della tribù de' figlimoli di Zabulon, il Capo, Elisafan, figliuolo di Parnac :

26 E della tribù de' figliuoli d'Issacar, il Capo, Patiei, figliuolo d'Azan :

27 E della tribù de' figliuoli d'A. ser, il Capo, Ahihud, figliuolo di Selomi:

28 E della tribù de' figliuoli di Neftali, il Capo, Pedahel, figliuolo

d'Ammihud. 29 Questi son quelli, a' quali 'l Signore comandò di far la parti-gione dell' eredità a' figliuoli d'Iarael, nel paese di Canaan.

CAP. XXXV.

L Signore parlò ancora a Moisè, nelle campagne di Moab, presso al Giordano di Ierico: dicendo, 2 Comanda a' figliuoli d'Israel che dieno, della possessione della.

rivino le sue estremità ai mar sal loro eredità, a' Leviti, delle città lato. Questo sia il vostro pacse, da abitare, ed anche i contorni fimitato per li suoi confini d'o d'esse città.

3 Abbiano adunque le città per abitarri : e aleno i contorni d'es per li lor bestiami, per le lor, facultà, e per tutte le lor bestie.

4 E sieno i contorni delle città

che voi darete a' Leviti, ciascuno di mille cubiti d'ogn' intorno, dalle

mura della città in fuori.

5 Misurate adunque fuor della città dumila cubiti, per lo lato Orientale, e dumila cubiti, per lo lato Meridionale, e dumila cubiti. per lo lato Occidentale, e dumila cubiti, per lo lato Settentrionale, e sia la città nel messo. Questo sia loro lo spazio de' contorni di quelle città.

6 E quant' è alle città, che voi darete a' Leviti, sienvi imprima le sei città di rifugio, le quali voi costituirete, aciochè chi avrà ucciso alcuno vi si rifugga: ed a quelle sopraggiugnetene quaran-

7 Tutte le città, che voi darete Leviti, sieno quarantotto città,

eme co' lor contorni.

8 E di queste città, che voi darete a' Leviti, dell' eredità de' figliuoli d'Israel, datene più della tribù che sarà più grande: e meno, di quella che sarà più piccola. Ciascuna tribà dia delle sue città a' Leviti, a ragion della sua eredità ch'ella possederà.

9 Poi 'l Signore parlò a Moisè: di cendo.

10 Paria a' figliuoli d'Israel, e di' loro, Quando voi sarete passati 1 Giordano, e sarete entrati nel paese di Cansan.

ll Assegnate fra voi delle città di rifugio, nelle quali l'ucciditore, ch'avrà percossa a morte alcuna persona disavvedutamente, si ri-lugga.

12 E quelle città vi saranno per rifugio d'innanzi a colui c'ha la ragione di vendicare il sangue : aciochè l'ucciditore non muoia, finchè non sia comparito in giudicio davanti alla raunanz

13 Di quelle città adunque, che voi darete c'Leviti, sienvene sei di

rifugio.

14 Assegnate tre di quelle città di quà dai Giordano: e tre altre, nei paese di Cansan, per esser città di

rifugio.

15 Sieno queste sei città per rifu-gio, a' figliuoli d'Israel, a' forestieri, ed agli avveniticci che saranne fra loro: aciochè vi si rifugga chiunque avra percossa a morte alcuna persona disavvedutamente.

# NUMERI, XXXV. XXXVI.

16 Or, se alcuno percuote un' altro con alcuno strumento di ferro. colui è micidiale : del tutto facciasi

morire quel micidiale.

17 Parimente, se lo percuote con una pietra da mano, della qual possa morire, ed esso muore, egli è micidiale: del tutto facciasi morire quel micidiale.

18 Simigliantemente, se lo percuote con uno strumento di legno da mano, del quale egli possa morire, ed esso muore, egii è mici-diale: del tutto facciasi morire quel micidiale.

19 Colui c'ha la ragione di vendi-care il sangue faccia morire quel micidiale: quando lo scontrerà, egli stesso lo potrà uccidere.

20 Cost ancora se lo spigne per odio, o gli gitta contra alcuna cosa

a posta, onde sia morto:

21 Overo per nimicizia lo percuote con la mano, ed esso muore, del tutto sia il percotitore fatto morire; egli è micidiale: colui c'ha la ragione di vendicare il sangue potrà uccidere quel micidiale, quando lo scontrera

22 Ma, s'egli lo spigne, o gli gitta contra impensatamente, senza nimicizia, qualche strumento, ma

non a posta: 23 Overo, senza averlo veduto, gli fa cadere addosso alcuna pietra, della quale egli possa morire, ed esso muore, senza che gli fosse nimico, o procacciasse il suo male:

24 Aliora giudichi la raunanza fra'l percotitore, e colui c'ha la raion di vendicare il sangue, secon-

do queste leggi :

25 E riscuota l'ucciditore dalle mani di colui c'ha la ragion di vendicare il sangue, e faccialo ritornarc alla città del suo rifugio, ove s'era rifuggito: e dimori egli quivi, fino alla morte del sommo Sacerdote, il qual sarà stato unto con l'Olio santo.

26 Ma, se pur l'ucciditore esce fuor de confini della città del suo rifugio, ove egli si sara rifuggito:
27 E colui c'ha la ragion di ven-

dicare il sangue, trovandolo fuor de confini della città del suo rifugio, l'uccide: egli non è colpevole d'omicidio.

28 Perciochè colui ha da star nella città del suo rifugio, fino alla morte del sommo Sacerdote: e dopo la morte del sommo Sacerdote, l'ucciditore potrà ritornare alla terra della sua possessione.

29 Sienvi adunque queste cose per istatuto di Legge, per le vostre generazioni, in tutte le vostre втапие.

30 Quando alcuno avrà percos a morte una persona, sia quel mi-cidiale ucciso, in sui dire di peti testimoni: ma non possa un solo testimonio render testimonianza

contr'ad una persona a morte.

31 E non prendete presso di riscatto per la vita dell' ucciditore, il quale è colpevole, e degno di morte: anzi del tutto sia fatto

morire.

32 Parimente non prendete alcun prezzo, per lasciar rifuggire alcuno alla città del suo rifugio: nè per ritornare a dimorar nel paese a-vanti la morte del Sacerdote.

33 E non profanate il paese, nel quale voi abiterete: conciosiacosachè'l sangue profani 'l paese: e'l paese non può esser purgato del sangue, che sarà stato sparso in esso, se non col sangue di chi l'a-

vrà sparso. 34 Non profanate adunque il paese, nel qual voi dimorerete, in mezzo del quale lo abiterò: perciochè io sono il Signore, ch'abito per mezzo i figliuoli d'Israel.

CAP. XXXVI.

R i Capi delle famiglie paterne della nazion de figliuoli di Galaad, figliuolo di Machir, figliuol di Manasse, delle nazioni de' fi-gliuoli di Iosef, si fecero innanzi, e parlarono in presenza di Moisè, e de' principali, ch' erano Capi delle famiglie paterne de figliuoli d'I-

2 E dissero, Il Signore ha comandato al mio signore di dare il paese in eredita a' figliuoli d'Israel, a sorte : ed oltr'a ciò al mio signore è stato comandato dal Signore di dar l'eredità di Selofad, nostro fra-

tello, alle sue figliuole.

3 Or, se elle si maritano ad alcu-no dell' altre tribù de' figliuoli d'I-srael, la loro eredità sarà ricisa dall' eredità de' nostri padri, e sarà aggiunta all' eredità della tribù di quelli a' quali si mariteranno: e così sarà diminuito della sorte della nostra eredità.

4 Ed anche, quando i figliuoli d'Israel avranno il Giubileo, l'eredità d'esse sarà aggiunta all' eredità della tribù *di quelli* a' quali si mariteranno: e così la loro eredità sarà ricisa dall' eredità della tribù

ż

٠,

de' nostri padri.
5 E Moisè diede comandamento a' figliuoli d'Israel, secondo la parola del Signore : dicendo, La tribù de' figliuoli di losef parla diritta-

mente. 6 Quest' è quello che'l Signore ha comandato intorno alle figiluole

## NUMERI, XXXVI.

di Selofad: dicendo, Maritinai a chi aggraderà loro: ma pur maritinsi in alcuna delle nazioni della tribù del padre loro.

7 E non sia trasportata fra' filiuoli d'Israel, alcuna eredità di gliuon d'israel, actura crousa un tribù in tribù: a nzi attengasi clascuno de' figliuoli d'Israel all' eredità della tribù de' suoi padra.

12 Cost turono maritate a marifi

8 E maritatio goni fanciulia, che
sarà erede, fra le tribù de' figliutoli
d'Israel, ad uno della nazion della
tribù di suo padre, aclochè i fi
gliutoli d'Israel posseggano ciascuno l'eredità de suot padra de suot padra de suot padra
9 E non si trasportino le eredità da
una tribù all' altra: anzi ciascuna
tribù de' figliutoli d'Israel s'attenga
is gliutoli d'Israel, per man di Moiser, elle campegne di Moab, prestribù de' figliutoli d'Israel s'attenga

alla sua eredità.

10 Come il Signore avea comandato a Moisè, così fecero le figliuole di Selofad.

11 E Mala, e Tirsa, ed Hogla, e Milca, e Noa, figliuole di Selofad, si maritarono co' figliuoli de' loro

zij.
12 Così furono maritate a marifi

# IL DEUTERONOMIO.

## QUINTO LIBRO DI MOISE'.

CAP. I. QUESTE son le parole, le quali Moise pronunziò a tutto I-srael, di quà dal Giordano, nel diserto, nella campagna, dirincontro a Suf, fra Paran, e Tofel, e Laban, ed Haserot, e Dizahab.

2 (Vi sono undici giornate da Horeb, per la via del monte di Seir,

fino a Cades-barnes.)

3 Or l'anno quarantesimo, a' ca-lendi dell' undecimo mese, Moisè parlò a' figliuoli d'Israel, secondo tutto ciò che'l Signore gli avea comandato di dir loro.

4 Dopo ch'ebbe sconfitto Sihon, re degli Amorrei, il quale abitava in Hesbon, ed Og, re di Basan, ch'abitava in Astarot, ed in Edrei, 5 Di quà dal Giordano, nel paese di Moab, Moisè imprese a dichiarar

duesta Legge: dicendo,
6 Il Signore Iddio nostro parlò a
noi in Horeb: dicendo, Voi siete assai dimorati in questo monte:

7 Mettetevi in camino, partitevi di quì, ed entrate ne' monti degli Amorrei, ed in tutte le lor vicinanze, nella campagna, nel monte, nella planura, nella parte Meridionale, e nella costa del mare, nel paese de Cananel, e nel Libano, fino al gran Fiume, ch' è il fiume Eufrate. 8 Ecco, io ho posto il paese in

vostro potere: entrate, e possedete il paese, il quale il Signore giuro a' vostri padri, ad Abraham, ad Isaac, ed a Iacob, ch'egli lo darebbe loro, ed alia lor progenie dopo loro.

9 Ed in quel tempo io vi parlai: dicendo, Io non posso reggervi solo. 10 Il Signore Iddio vostro v'ha multiplicati, ed ecco, oggi voi siete come le stelle del cielo, in moltitudine.

11 Il Signore Iddio de' vostri pa-dri v'accresca pure mille volte plù, e benedicavi, siecome egli v'ha

parlato.

12 Come potrei lo portar solo la fa-tica, el carico di voi, e le vostre liti? 13 Datemi d'infra le vostre tribu degli uomini savi, ed intendenti, e ben riconosciuti, ed io ve gli costituirò per Capi.

14 E voi mi rispondeste, e diesste, Egil è bene di far ciò che tu dici. 15 Allora io presi de' principali delle vostre tribù, uomini savi, e ben riconosciuti, e gil costituii Ca-pi sopra voi, Capi di migliaia, Capi di centinaia, Capi di cinquantine, Capi di decine, ed Ufficiali per le

vostre tribù.

vostre tribu.

16 Ed in quel tempo comandal, e dissi s' vostri giudici, Date udienza s' vostri fratelli negli affari ch' o-vranno insieme, e giudicate giustamente fra l' uno uomo, e l'altro fratello, o stranlere ch' egil gil sia.

17 Non riguardate alla qualità della persona nel giudicio: ascoltate così 'i picciolo, come il grande: non temete d'alcuno uomo : conciosiacosachè'i giudicio appartenga a Dio: e rapportate a me le cose che saranno troppo difficili per voi, ed io le udirò.

18 In quel tempo ancora vi co-

## DEUTERONOMIO, I.

mandai tutte le cose che dovete i

19 Poi noi ci partimmo d'Horeb, e caminammo per tutto quel grande e spaventevole diserto, il qual voi avete veduto, traendo al monte degli Amorrei, come il Signore Iddio nostro ci avea comandato: ed

arrivammo fino a Cades-barnea. 20 Allora lo vi dissi, Voi siete arrivati al monte degli Amorrei, il quale il Signore Iddio nostro ci dona.

21 Vedi, il Signore Iddio tuo ha posto il paese in tuo potere: sali, possedilo, come il Signore Iddio de' tuoi padri t'ha detto: non te-

mere, e non ispaventarti.
22 E voi v'accostaste tutti a me, e diceste, Lascia che mandiamo davanti a noi degli uomini, che c'investighino il paese, e ci rappor-tino alcuna cosa del camino per lo quale abbiamo da salire, e delle cit-

tà alle quali abbiamo da venire.

23 E la cosa m'aggradò: ed lo
presi dodici uomini di voi, uno per

24 Ed essi si misero in camino, e. saliti al monte, pervennero fino alla valle d'Escol, e spiarono il

25 E presero in mano del frutto d'esso, e cel portarono, e fecero la lor relazione, e dissero, Il paese, che'l Signore Iddlo nostro ci dona, è buono.

26 Ma voi non voleste salire, e foste ribelli al comandamento del

Signore Iddio vostro.

27 E mormoraste nelle vostre tende, e diceste, Percioche il Si-gnore ci odia, egli ci ha fatti uscir fuor del paese d'Egitto, per darci nelle mani degli Amorrei, per di-

struggerci.
28 Dove montiamo noi? i nostri fratelli ci hanno fatto struggere il cuore : dicendo, Quella gente è più grande, e di più alta statura di noi : le città vi sono grandi, e forti, ed arrivano fino al cielo : ed anche v'abbiamo veduti i figliuoli degli Anachiti.

29 Ed io vi dissi, Non vi sgomentate, e non abbiate paura di loro.

30 Il Signore Iddio vostro, che camina davanti a voi, esso combatterà per voi, secondo tutto ciò ch'egli ha fatto inverso voi, davanti agli occhi vostri in Egitto: 31 E nel diserto, dove tu hai ve-

duto come il Signore Iddio vostro t'ha portato, come un' uomo porbe il suo figliuolo, per tutto'l camino ch'avete fatto, fin che siate arrivati in questo luogo.

32 Ma per tutto ciò voi non cre-deste al Signore Iddio vostro, 33 Il quale andava davanti a voi

per lo camino, per investigarvi luogo da accamparvi, in fuoco di notte, per alluminarvi nel camino. per lo quale avevate da caminare.

e di giorno nella nuvola. 34 El Signore udi la voce delle vostre parole, e s'adirò grave-

mente, e giurò: dicendo, 35 Se alcuno di questi uomini,

questa malvagia generazione, ve-dra quel buon paese ch' ho giurato di dare a' vostri padri, 36 Salvo Caleb, figliuolo di Iedunne: egli lo vedrà, ed a lui, ed a' suoi figliuoli, darò il paese, nel quale è caminato: perciochè egli ha compiutamente seguitato il Si-

gnore 37 Eziandio contr'a me s'adirò il Signore per cagion vostra: dicen-Nè anche tu v'entreral.

38 Iosuè, figliuolo di Nun, che ti serve, esso v'entrerà : confortalo : perciochè esso metterà Israel in

possession di quel paese.

39 Ed i vostri piccoli figituoli,
de quali avete detto che sarebbono in preda, ed i vostri figliuoli, i quali oggi non conoscono ne'i bene, ne'i male, essi v'entreranno, ed a loro lo darò, ed essi lo posse-

deranno. 40 Ma voi rivolgetevi indietro, e caminate verso'l diserto, traendo

verso'l mar rosso. 41 Allora voi rispondeste, e mi diceste, Noi abbiamo peccato contr'al Signore: noi saliremo, e combatteremo, secondo tutto ciò che'l Signore Iddio nostro ci avea comandato. Ed avendo ciascun di voi prese le sue armi, voi imprendeste di salire al monte.

42 E'l Signore mi disse, Di' loro, Non salite, e non combattete : perclochè io non sono nel messo di voi : aciochè non siate sconfitti da-

vanti a' vostri nemici.

43 Ed io vel dissi; ma voi non ubbidiste: anzi foste ribelli al comandamento del Signore, e teme-rariamente imprendeste di salire in sul monte.

44 Allora gli Amorrei, ch'abita-vano in quel monte, uscirono fuori incontr' a voi, e vi perseguirono, come sogliono far l'api, e vi rup-

pero, perseguendovi fino in Horma. 45 E voi, essendo ritornati, piameste davanti al Signore ; ma il Signore non ascoltò la vostra voce,

e non vi porse gli orecchi. 46 E voi steste in Cades molti giorni, quanti v'eravate già stati.

## DEUTERONOMIO, II.

CAP. II.

POI noi ci rivolgemmo indietro. ed andammo verso'i diserto. traendo al mar rosso, come il Si-gnore m'avea detto: e circuimmo il monte di Seir, per un lungo

tempo.

2 Poi 1 Signore mi diss 3 Voi avete assai circuito questo

monte: rivolgetevi verso'l Setten-

4 E comanda al popolo, e digli. Voi siete ora per passar per li con-fini de' figliuoli d'Esau, vostri fratelli, i quali dimorano in Seir : ed essi avranno paura di voi : ma però prendetevi gran guardia :

5 Non movete lor guerra: per-ciochè lo non vi darò nulla del lor paese, non pure un piè di terra: perciochè io ho dato il monte di

eir per eredità ad Esau. 6 Comperate da loro con danari la vittuaglia che mangerete : comperate eziandio da loro con danari l'acqua che berrete.

Conciosiacosachèl Signore Iddio tuo t'abbia benedetto in tutta l'opera delle tue mani: egli ha avuta cura di te, mentre sei caminato per questo gran diserto: il Signore Iddio tuo è stato teco questi quarant' anni, e tu non hai avuto mancamento di nulla.

8 Così noi passammo oltre, lasciati i figliuoli d'Esau, nostri fratelli, i quali abitano nel monte di Seir, fin dalla via della pianura, da Elat, e da Esion-gaber, e ci rivolgemmo, e passammo oltre, tra-endo verso'i diserto di Moab.

9 E'l Signore mi disse, Non nimi-care i Moabiti, e non mover lor guerra: perciochè io non ti darò nulla del lor paese a possedere: conclosiacosach'io abbia dato Ar per eredità a' figliuoli di Lot.

10 (Già abitavano quel passe gli Emei, gente grande, possente, e d'alta statura, come gli Anachiti. 11 Ed erano anch'essi riputati

giganti, come gli Anachiti ed i Moabiti gli chiamavano Emei. 12 Ed in Seir glà abitavano gli

cacciarono, e gli distrussero d'in-Horei; ma i figliuoli d'Esau nanzi a loro, ed abitarono in luogo loro: come ha fatto Israel nel paese della sua eredità, che'l Signore gli ha dato.)

13 Ora levatevi, passate il Tor-rente di Zered. E noi passammo

il Torrente di Zered.

14 Or il tempo, nel quale noi siamo caminati da Cades-barnea. fin che siamo passati 'l Torrente di Zered, è stato trentotto anni: fin che sia stata consumata, d'in-167

fra'l campo, tutta quella genera-sione, cioc, gil uomini di guerra : come il Signore avva lor giurato. 15 La mano del Signore è stata al-

tresì contr'a loro, per distruggergii d'infra'i campo, fin che sieno stati consumati.

16 E. dopo che tutti quegli nomini di guerra d'infra'i popolo furono finiti di morire ;

17 Il Signore mi parlò : dicendo, 18 Oggi tu sei per passare i con-fini di Mosb, cioè, Ar :

19 E tu t'appresserai dirincontro a' figliuoli d'Ammon: non usar contra loro alcuna ostilità, e non mover lor guerra: perciochè lo non ti darò nulla del lor paese a possedere: conciosiacosach'io l'abbia dato a' figliuoli di Lot, per eredità.

20 Quel paese fu anch'esso già riputato paese di giganti: già v'abi-tavano i giganti: e gli Ammoniti gli chiamayano Zamzummei :

21 Gente grande, e possente, e d'alta statura, come gli Anachiti: ed il Signore gli distrusse d'innanzi agli Ammoniti, onde essi gli caccia-

rono, ed abitarono nel luogo loro. 22 Come egli avea fatto a' figliuoli d'Esau, ch'abitano in Seir, d'in-nanzi a' quali distrusse gli Horei: onde essì gli cacciarono, e sono abitati nel luogo loro sino a questo giorno.

23 I Caftorei anch'essi, usciti di Caftor, distrussero gli Avvei, che dimoravano in Haserim, fino a Gaza, ed abitarono nel luogo loro.

24 Levatevi, dipartitevi, e pas-sate il Torrente d'Arnon: vedi, io ti do nelle mani Sihon, re d'Hesbon, Amorreo, e'l suo paese: comincia a prender possessione, e movigli guerra.

25 Oggi comincerò a mettere spavento e paura di te sopra i popoli, sotto tutto'i cielo, tal ch'udendo il grido di te, tremeranno, e saranno in angoscia per tema di te.

26 Allora io mandal ambasciadori dal diserto di Chedemot, a Sihon, re d'Hesbon, per portargli parole di pace: dicendo,

27 Lascia ch'io passi ber lo tuo paese: io caminerò per la strada maestra, senza rivolgermi nè a

destra, nè a sinistra. 28 Tu mi venderai la vittuaglia

ch'io mangerò a prezzo, ed a prezzo aitresì mi darai l'acqua ch'io berrò: concedimi solo di passare col mio seguito. 29 Come m'hanno fatto i figliuoli

d'Esau, ch'abitano in Seir: ed i Moabiti, ch'abitano in Ar: fin ch'io sia passato il Giordano, per en-

## DEUTERONOMIO, II. III.

trar nel paese che'l Signore Iddio l nostro ci da.

30 Ma Sihon, re d'Hesbon, non volle lasciarci passar per lo suo paese: percioche il Signore Iddio tuo gli avea indurato lo spirito, ed ostinato il cuore, per darioti nelle

mani, come oggi appare.
31 El Signore mi disse, Vedi, io ho cominciato a darti in tuo potere Sihon, e'l suo paese: comincia a prender possessione, conquistando il suo paese. 32 Sihon adunque uscì, con tutta

la sua gente, in battaglia contr'a

nol, in lass.

33 Ed il Signore Iddio nostro lo mise in nostro potere, e noi per-cuotemmo lui, ed i suoi figliuoli, e

tutta la sua gente.

34 Ed in quel tempo noi prendemmo tutte le sue città, e distruggemmo alla maniera dello'nterdetto, in tutte le città, gli uomi-ni, le donne, ed i piccioli fanciulli: noi non vi lasciammo alcuno in vita.

35 Sol predammo per noi 'l bestiame, e le spoglie delle città ch'a-

vevamo prese.

36 Da Aroer, che è in su la riva del Torrente d'Arnon, e la città che e nel Torrente, fino a Galaad : e' non vi fu città alcuna così forte, che noi non l'occupassimo: il Signore Iddio nostro le mise tutte in nostro potere.

37 Sol tu non t'appressasti al paese de figliuoli d'Ammon : cioè, a parte alcuna delle contrade che son lungo'i Torrente di Iabboc, nè alle città del monte, ne ad alcuno di que luoghi che'l Signore Iddio

nostro avea vietati.

CAP. III.

Pol nol ci mettemmo in ca-mino, e salimmo, traendo verso Basan: ed Og, re di Basan,

con tutta la sua gente, usci in battaglia contr'a noi in Edrei. 2 El Signore mi disse, Non te-merlo: percioché lo ti do nelle mani lui, e tutta la sua gente, e'! suo paese: e fagli come tu facesti a Sihon, re degli Amorrei, ch'abi-tava in Hesbon.

3 E'i Signore Iddio nostro ci diede nelle mani eziandio Og, re di Basan, e tutta la sua gente: e noi lo percuotemmo, per maniera che non gli lasciammo alcuno in vita. 4 Ed in quel tempo pigliammo tutte le sue città: e' non vi fu

città alcuna, che noi non prendessimo loro: noi prendemmo sessanta città, tutta la contrada d'Argob, ch'era il regno d'Og, in Basan. 168 5 Tutte quelle città erano fortificate con alte mura, con porte, e sbarre: oltr'alle terre non murate, ch'erano in grandissimo numero.

6 E noi le distruggemmo al modo dello nterdetto, come avevamo fatto a Sibon, re d'Hesbon: di-struggendo al modo dello nterdetto, in tutte le città, gli nomini,

le donne, ed i fanciulli 7 Ma predammo per noi tutto'l bestiame, e le spoglie delle città.

8 Così pigliammo in quel tempo a' due re degli Amorrei, ch'erano di quà dal Giordano, questo paese, dal Torrente d'Arnon, fino al

monte d'Hermon 9 (I Sidonij chiamano Hermon Sirion; ma gli Amorrei lo chia-mano Senir.)

10 Tutte le città della pianura, e tutto Galaad, e tutto Basan, fino a Salca, ed Edrei, le città del regno d'Og, in Basan.

Il Conciofossecosach' Og, re di Basan, fosse rimaso solo delle reliquie de' giganti: ecco, la sua lettiera, che è una lettiera di ferro, non è ella in Rabbat de figliuoli d'Ammon la cui lunghezza è di nove cubiti, e la larghezza di quattro cubiti, a cubito d'uomo.

12 Ed in quel tempo noi prendemmo possessione di questo paese: io diedi a' Gaditi, ed a' Rubeniti, ciò che è da Aroer, che è in sul Torrente d'Arnon, e la metà del monte

di Galaad, e le sue città.

13 Diedi ancora alla metà della tribù di Manasse il rimanente di Galaad, e tutto Basan, ch' era il regno d'Og. Tutta la contrada d'Argob, per tutto Basan, si chia-

mava il paese de' giganti. 14 Iair, figliuolo di Manasse, prese tutta la contrada d'Argob, ano a confini de Ghesuriti, e de Maucatiti: e chiamò que' l'uoghi del suo nome, Basan delle villate di Iair: il qual nome dura infino a

questo giorno. 15 Ed a Machir diedi Galaad.

16 Ma a' Rubeniti, ed a' Gaditi, diedi da Galaad fino al Torrente d'Arnon, nel mezzo del Torrente ed i confini : e fino al Torrente di labboc, confine de' figliuoli d'Ammon:

17 É la campagna, e'l Giordano ed i confini, da Chinneret, fino al mare della pianura, che è il mar salato, sotto Asdot-Pisga, verso Oriente.

18 Ed in quel tempo io vi comandai, e dissi, 11 Signore Iddio vostro v'ha dato questo paese, per possederio: tutti gli uomini di valore d'infra voi passino in arme. davanti a' figliuoli d'Israel, vostri

19 Sol restino nelle vostre città, ch'io v'ho date, le vostre mogli, ed i vostri piccioli figliuoli, e'i vostro bestiame, del quale io so ch'avete

20 Fin che'l Signore abbia dato riposo a' vostri fratelli, siccome ha dato a voi, e ch'abbian presa anch'essi possessione del paese che'l Signore Iddio vostro da loro,

di là dal Giordano: poi ve ne ritor-nerete, ciascuno alla sua possessione, la quale io v'ho data.

21 In quel tempo ancora io comandai, e dissi a losue, I tuoi occhi hanno veduto tutto ciò che'i Signore Iddio vostro ha fatto a questi due re : così farà il Signore a tutti i regni, dove tu passerai

22 Non temete di loro: perciochè il Signore Iddio vostro e quel che combatte per vol.

23 In quel tempo ancora lo supplicai al Signore : dicendo,

24 Signore Iddio, tu hal cominciato a mostrare al tuo servitore la tua grandezza, e la tua potente mano : perciochè, chi è quel dio nel cielo, o nella terra, che poesa fare secondo le tue opere, e secondo le tue potenze i

25 Deh, permetti ch'io passi, e vegga quel buon paese, che e di là dal Giordano, que' buoni monti,

e'l Libano.

.

3

١

3

=

1

ŗ

ŧ

i

26 Ma il Signore s'era gravemente adirato contr'a me, per cagion vostra, e però non m'esaudi. E'l Signore mi disse, Bastiti : non

parlarmi più di questa cosa. 27 Sali in su la sommità di Pisga, ed alza gli occhi verso Occidente, verso Settentrione, verso Mezzodi, e verso Oriente, e riguarda quel passe con gli occhi tuoi: perciochè tu non passerai questo Giordano. 28 E da'i suoi ordini a Iosuè, e

confortalo, ed innanimalo: conciosiacosach'esso abbia da passar davanti a questo popolo, e da metterio in possessione del paese che tu vedral.

29 E noi ci fermammo in questa valle, dirimpetto a Bet-peor.

CAP. IV.

)RA dunque, Israel, attendi agli statuti, ed alle leggi, le quali io t'insegno, acioche tu le metti in opera, affin che voi viviate, ed entriate nel paese, che'l Signore Iddio de' vostri padri vi la, e lo possediate. 2 Non aggiugnete nulla a ciò

ch'io vi comando, e non ne dimi-169

nuite nulla, affine d'osservare i comandamenti del Signore Iddio vostro, i quali io vi do

3 Gli occhi vostri hanno veduto ciò che'l Signore fece per cagion di Baal-peor: come il Signore Iddio tuo distrusse d'infra te chiunque

era andato dietro a Baal-peor. 4 Ma voi, che vi siete attenuti al Signore Iddio vostro, siete oggi

tutti in vita.

5 Ecco, lo v'ho insegnati statuti, e leggi, siccome il Signore Iddio mio m'ha comandato : aciochè facciate così nel paese, nel quale voi entrate, per possederlo.

6 Osservategii adunque, e mettetegli in opera: conclosiacosachè questa sia la vostra saplenza, e'l vostro senno, nel cospetto de popoli, i quali, udendo tutti questi statuti, diranno, Questa gran na-zione sola è un popolo savio, ed intendente.

Imperochè quale è la gran nazione, alla quale Iddio sia proesimo, come a noi è il Signore Iddio nostro, ogni volta che noi l'invo-

chiamo i 8 E quale è la gran nazione, ch'abbia statuti, e leggi giuste, siccome è tutta questa Legge, la quale oggi io vi propongo?

9 Sol prenditi guardia, e guarda di-ligentemente l'anima tua, che tu non dimentichi le cose che gli occhi tuoi hanno vedute: e che giammai, tutti i giorni della tua vita, non si dipartano dal tuo cuore: anzi falle assapere a' tuoi figliuoli, ed a' figliuoli de' tuoi figliuoli,

10 Le cose che tu vedesti in quel giorno, che tu comparisti davanti al Signore Iddio tuo, in Horeb, dopo che'l Signore m'ebbe detto, Adunami 'i popolo, ed io farò lore intendere le mie parole, aclochè le imparino, per temermi tutto'i tempo che viveranno in su la terra: e le insegnino a' lor figliuoli

11 E voi v'appressaste, e vi fermaste sotto'i monte, il quale ardeva in fuoco, fino a mezzo'i cielo, con oscurità, nuvola, e caligine.

12 E'i Signore parlò a voi di mezso al fuoco: voi udiste la voce delle parole, ma dalla voce in fuori, non vedeste alcuna simiglianza. 13 Ed egli vi dichiarò il suo patto, ch'egli vi comandò di mettere in

opera: le dieci parole ch'egli scrisse in su due Tavole di pietra. 14 Ed a me comandò il Signore in quel tempo ch'io v'insegnassi sta-tuti, e leggi, aciochè voi le metteste

in opera nel paese, al quale voi oassate per possederio. 15 Guardatevi adunque diligente-

## DEUTERONOMIO, IV.

mente, sopra l'anime vostre: conclosiacosachè voi non vedeste alcuna simiglianza nel giorno che'l Signore vi pariò in Horeb, di mezzo al fuoco:

16 Che talora voi non vi corrompiate, e non vi facciate alcuna scultura, nè simiglianza d'alcuna imagine, ne ritratto di maschio, o

di femmina:

17 Ne ritratto d'alcuno animale che sia in su la terra; ne ritratto d'alcuno uccello ch'abbia ale, e

voli per lo cielo; 18 Ne ritratto d'alcuna bestia che serpa in su la terra; ne ritratto d'alcun pesce che sia nell'acque, sotto la terra:

19 E che talora, alzando gli occhi al cielo, e veggendo il sole, e la luna, e le stelle, tutto l'esercito del cielo, tu non sij sospinto ad adorar quelle cose, ed a servir loro: con-ciosiacosachèl Signore Iddio tuo abbia fatto parte di quelle a tutti i poli sotto tutto'l clelo.

20 Ma il Signore ha presi voi; e trattivi fuor della fornace di ferro, d'Egitto, aciochè gli siate un po-

polo ereditario, come oggi appare.
21 Or il Signore s'adirò gravemente contr'a me per cagion vostra, e giurò ch'io non passerel 'l Giordano, e ch'io non entrerei nel buon paese, che'l Signore Iddio tuo ti da per eredità. 22 Conciosiacosach'io abbia da

morire in questo paese, e non ab-bia da passare il Glordano : ma voi lo passerete, e possederete quel

buon pacse.

23 Guardatevi che talora non dimentichiate il patto del Signore Iddio vostro, il quale egli ha fatto con voi, e non vi facciate alcuna scultura, ne simiglianza di cosa alcuna: il che il Signore Iddio vostro v'ha vietato.

24 Perclochè il Signore Iddio tuo è un fuoco consumante, un Dio

geloso.

25 Quando avrete generati fi-gliuoli, e figliuoli di figliuoli, e sarete invecchiati nel paese, se voi vi corrompete, e fate scultura, o simiglianza di cosa alcuna, e ciò che dispiace al Signore Iddio vostro, per irritario:

26 lo prendo oggi in testimonio contr'a voi 'l cielo, e la terra, che tosto perirete del tutto d'in sul paese, al quale, passato il Giordano, andate per possederio: voi non prolungherete i vostri giorni sopra 880, anzi del tutto sarete distrutti. 27 E'i Signore vi dispergerà fra' popoli, e resterete in picciol nuv'avrà condotti.

28 E quivi servirete a dii, che saranno opera di mano duomini. di legno, o di pietra, i quali mon veggono, e non odono, e non man-

29 Ma pure, se di là voi ricer-cherete il Signore Iddio vostro,

vol lo troverete, quando l'avrete cercato con tutto'l cuor vostro, e

giano, e non odorano.

con tutta l'anima vostra. 30 Quando tu sarai in angoscia. e tutte queste cose ti agranno avvenute, se negli ultimi tempi tu ti converti al Signore Iddio tuo, ed ubbidisci alla sua voce :

31 Perciochè il Signore Iddio tuo è un Dio pietoso, egli non t'abban-donera, e non ti distruggera, e non dimentichera il patto fatto co' tuei

padri, il quale egli ha lor giurato. 32 Perciochè, domanda pure ora de' tempi antichi, che sono stati avanti che tu fossi, dal di ch'Iddio creò l'uomo in su la terra, se mai da uno estremo del cielo, infino all'altro, è stato fatto, o s'è udito

nulla di simile a questa gran cosa.

33 Se mai alcun popolo ha udita la voce di Dio parlante di mezzo al fuoco, come l'hai udita tu, ed è

restato in vita.

34 Overo, se Iddio ha mai fatta una tal prova, di venire a prendersi una nazione d'infra un' altra. con prove, con miracoli, e con prodigi, e con battaglie, e con potente mano, e con braccio disteso, e con grandi spaventi, secondo tutto ciò che'i Signore Iddio vostro v'ha fatto in Egitto, davanti agli occhi vostri.

35 A te sono state fatte veder queste cose, aciochè tu conoeca che'i Signore è l'Iddio, e che non ve n'e alcuno altro fuor che lui.

36 Egli t'ha fatto udir la sua voce dal cielo, per ammaestrarti: ed in terra t'ha fatto vedere il suo gram fuoco, e tu hai udite le sue parole di mezzo al fuoco. 37 E per clò ch' egli ha amati i

tuoi padri, egli ha eletta la lor progenie dopo loro, e t'ha tratto fuor d'Egitto, con la sua faccia,

e con la sua gran forza; 38 Per cacciar d'innansi a te genti più grandi, e più potenti di te, per farti entrar nel lor paese, e per darioti in credità, come oggi apparc.

1

39 Conosci adunque oggi, e riduciti al cuore, che'l Signore è Iddio, in cielo disopra, ed in terra disotto, e che non ve n'e alcuno altro.

40 Osserva adunque i suoi statuti. ed i suoi comandamenti, ch'oggi ti do, acioche sia bene a te, ed a' tuoi

mero fra le nagioni, dove il Signore 170

## DEUTERONOMIO, IV. V.

Setimoli dono te : ed aclochè tu sempremai prolunghi i tuoi giorni in su la terra, che'l Signore Iddio

41 Allora Moisè mise da parte di quà dal Giordano, verso'l Sol le-

vante, tre città :

42 Aclochè vi si rifuggisse l'ucciditore, ch'avesse ucciso il suo prossimo disavvedutamente, non avendolo per addietro odiato: e ch'essendosi rifuggito in una di quelle città, avesse la vita salva.

43 Quelle furono Beser, nel diserto, nella contrada della pianura, del passe de' Rubeniti: e Ramot in Galaad, di quel de' Gaditi: e Goni camad, di quei de Canti: è Go-lan in Basan, di quei de Manassiti. 44 Or quest' è la legge, la qual Moisè propose a' figliuoli d'Israel. 45 Queste son le testimonianze, e

40 Queste son le testimonianse, e gii statuti, e le leggi, le quali Moi-sè pronunsiò a' figlinoli d'Israel, dopo che furono usciti d'Egitto, 46 Di quà dal Glordano, nella Valle, dirincontro a Bet-peor, nel paese di Sihon, re degli Amorrei, ch'abitava in Hesbon: il qual Moisè, ed i figliuoli d'Israel, aveano percosso, dopo che furono usciti d'Egitto;

47 E'l cui paese conquistarono, insieme col paese d'Og, re di Basan : due re degli Amorrei, i quali erano di quà dal Giordano, verso'l Sol

levante:

48 Da Aroer, che è in su la riva del Torrente d'Arnon, e fino al monte di Sion, che è Hermon,

49 E tutta la pianura di qua dal Giordano, verso Oriente: e fino al mar della pianura, sotto Asdot-Piaca.

CAP. V.

MOISE chiamò tutto Israel : e disse loro, Ascolta, Israel, gli statuti, e le leggi, le quali io pronunzio oggi a' vostri orecchi: imparatele adunque, ed osservatele, per metterie in opera.

2 Il Signore Iddio nostro fece

patto con noi in Horeb.

3 Il Signore non fece questo patto co' nostri padri, anzi con noi, che siamo oggi qui, e siamo tutti in

4 Il Signore pariò con voi a faccia a faccia, nel monte, di messo al fuoco.

5 (Stando io in quel tempo fra'l Signore e voi, per rapportarvi la parola lel Signore: conciofossecosachè voi temeste per quel fuoco, e non saliste in sul monte,) di-

cendo. 6 Ic sono il Signore Iddio tuo, che "ho tratto fuor del paese d'Egitto, della casa di servitti.

7 Non avere altri dii nei mio co-

8 Non farti scultura alcuna, ne imagine alcuna di coss che sis in cielo disopra, nè di cosa che sia in terra disotto, nè di cosa che sia nell'acque disotto alla terra.

9 Non adorar quelle cose, e non servir loro: perciochè lo, il Si-gnore Iddio tuo, sono un Dio ge-loso, che fo punision dell' iniquità de' padri sopra i figliuoli, fino alla terra, ed alla quarta generazione, inverso quelli che m'odiano:

10 Ed uso benignità in mille generasioni verso quelli che m'amano, ed caservano i miel coman-

damenti.

11 Non usare il Nome del Simore Iddio tuo in vano: perciochè il Signore non terra per innocente chi avra usato il suo Nome in vano.

12 Osserva il giorno del riposo, per sanctificario, siccome il Signore Iddio tuo t'ha comandato. 13 Lavora sei giorni, e fa' ogni

opera tua. 14 Ma il settimo giorno è il giorne del riposo al Signore Iddio tuo: non fare in esso lavoro alcuno, nè tu, nè'i tuo figliuolo, nè la tua figliuola, ne'l tuo servo, ne la tua serva, ne'l tuo bue, ne'l tuo asino, ne alcuna tua bestia, ne'l tuo fore stiere, che è dentro alle tue porte: aciochè il tuo servo, e la tua serva, si riposino, come tu.

15 E ricordati che tu sei stato servo nel paces d'Egitto, e che'l Si-gnore Iddio tuo t'ha tratto fuor di la con potente mano, e con braccio disteso: perciò il Signore Iddio tuo ti comanda che tu osservi 'l giorno

del riposo.

16 Onora tuo padre, e tua madre, come il Signore Iddio tuo t'ha comandato: sciochè i tuoi giorni sieno prolungati: ed aciochè ti sia bene in su la terra, che'l Signore Iddio tuo ti da.

17 Non uccidere. 18 Non commettere adulterio.

19 Non furare. 20 Non dir falsa testimoniansa

contr'al tuo prossimo.

21 Non concupir la moglie del tuo prossimo: parlmente non ap-petir la casa del tuo prossimo, ne'l suo campo, nè'l suo servo, nè la sua serva, nè'l suo bue, nè'l suo asino, nè cosa alcuna che sia del tuo prossimo.
22 Queste parole pronunziò il Si-

gnore a tutta la vostra raunanza, nel monte, di messo al fuoco, alla nuvola, ed alla caligine, ad alta voce: e non le disse altro: e scrisse I 2

171

## DEUTERONOMIO, V. VI.

quelle sonra due Tavole di pietra. le quali egli mi diede.

23 Or, dopo ch'aveste udita quella voce di messo all' oscurità, ardendo il monte in fuoco, voi foste a me, cioc, tutti i Capi delle vostre

tribù, ed i vostri Anziani : 24 E diceste, Ecco, il Signore Id.

dio nostro ci ha fatta veder la sua gioria, e la sua grandezza, e noi abbiamo udita la sua voce di messo al fuoco: oggi abbiamo veduto

che, parlando Iddio con l'uomo, esso è rimaso in vita,

25 Ora dunque, perchè morrem-mo noi? perciochè questo gran fuoco ci consumerà : se noi seguitiamo ad udire ancora la voce del Signore Iddio nostro, noi morremo.

26 Imperochè, quale è la carne, qual ch'ella sia, che, avendo udita la voce del vivente Iddio, parlante di mezzo al fuoco, come abbiamo udito noi, sia restata in vita?

27 Accostati tu, ed ascolta tutto ciò che'l Signore Iddio nostro dirà : e tu ci rapporteral tutto ciò che'l Signore Iddio nostro t'avra detto, e

noi l'ascolteremo, e lo faremo. 28 E'l Signore udi la voce delle vostre parole, mentre parlavate meco. E'l Signore mi disse, Io ho udita la voce delle parole di questo popolo, ch'egli t'ha dette : essi hanno ben parlato in tutto ciò c'hanno detto.

29 Oh, avessero pur sempre un tal animo per temermi, e per osservar tutti i miei comandamenti, aciochè fosse bene a loro, ed a' lor

figliuoli, in perpetuo! 30 Va', di' loro, Ritornate alle

vostre tende.

31 Ma tu, resta quì meco, ed io ti dirò tutti i comandamenti, e gli statuti, e le leggi, che tu dei loro insegnare, e ch'essi debbono mettere in opera, nel paese ch'io do

loro, per possederio. 32 Prendete adunque guardia di far secondo che'i Signore Iddio vostro v'ha comandato: non ve *ne* 

rivolgete ne a destra, ne a sinistra. 33 Caminate per tutta la via, che'l Signore Iddio vostro v'ha co-mandata, aciochè viviate, e vi sia bene, e prolunghiate i vostri giorni, nel paese che voi possederete.

CAP. VI.

R questi sono i comandamenti, gli statuti, e le leggi, che'l Signore Iddio vostro m'ha comandato d'insegnarvi, aciochè le mettiate in opera, nel paese, al quale voi passate per possederlo : 2 Aciochè tu temi 1 Signore Id-

dio tuo, osservando tutti i suoi statuti, e comandamenti, i quali io ti do, tu, e'i tuo figlinolo, e'l figliuolo del tuo figliuolo, tutto'l tempo della tua vita : ed aciochè i tuoi giorni sieno prolungati.

3 Ascolta adunque, o Iarael, ed os-serva di mettergh in opera, aciochè ti sia bene, ed aciochè siate grandemente multiplicati, nel paese

stillante latte, e mele, come il Si-gnore Iddio de tuol padri t'ha detto. 4 Ascolta, Israel: Il Signore Iddio

nostro è l'unico Signore:

5 Ama dunque il Signore Iddio
tuo con tutto'i tuo cuore, con tutta l'anima tua, e con tutto'i tuo

maggior potere.
6 E dimorino queste parole, le quali oggi ti comando, nel tuo

cuore:

7 Ed inculcale a' tuoi figliuoli, e ragionane quando tu saraí a sedere in casa tua, e quando tu caminerai per via, e quando tu giacerai, e quando tu ti leverai.

8 E legale per segnale, in su la tua mano, e sieno per frontali

fra' tuoi occhi.

9 Scrivile ancora sopra gli stipiti della tua casa, e sopra le tue porte. 10 E quando'l Signore Iddio tuo t'avrà introdotto nel paese, del quale egli ha giurato a tuoi padri, ad Abraham, ad Isaac, ed a Iacob, ch'egli tel darebbe, nelle città grandi, e belle, le quali tu non hai edificate:

11 E neile case piene d'ogni bene, le quali tu non hai empiute: ed a' possi cavati, che tu non hai cavati: ed alle vigne, ed agli uliveti che tu non hai piantati : e tu avrai mangiato, e sarai sazio:

12 Guardati che talora tu non dimentichi 'l Signore, che t'ha tratto fuor del paese d'Egitto, della casa

di servitù.

13 Temi 'l Signore Iddio tuo, ed a lui servi, e giura per lo suo Nome. 14 Non andate dietro a gl'iddij stranieri, d'infra gl'iddij de popoli

che saranno d'intorno a voi 15 Perciochè il Signore Iddio tuo è un Dio geloso nel messo di te: che talora l'ira del Signore Iddio

tuo non s'accenda contr' a te, e ch'egli non ti distrugga d'in su la 16 Non tentate il Signore Iddio

vostro, come voi lo tentaste in 17 Del tutto osservate i coman-

damenti del Signore Iddio vostro, e le sue testimonianze, ed i suoi sta-tuti, ch'egli v'ha dati.

18 E fa ciò che è diritto, e buono negli occhi del Signore: aciochè ti

#### DEUTERONOMIO, VI. VII.

sia bene, e che tu entri nel buon paese, il quale il Signore ha giurato a' tuoi padri : e che tu lo pos-

19 Aciochè egli cacci d'innanzi a te tutti i tuoi nemici : come il Si-

gnore n'ha parlato.

20 Quando'l tuo figliuolo per l'in-nanzi ti domandera, dicendo, Che voglion dire queste testimonianse, signore Iddio nostro v'ha date?
2I Di'al tuo figliuolo, Noi eravamo servi di Faraone in Egitto:

e'i Signore ci trasse fuor d'Egitto

con potente mano.
22 E'l Signore fece miracoli, e prodigi grandi, e dannosi, sopra gli gisij, e sopra Farsone, e sopra tutta la sua casa, davanti agli occhi

23 E ci trasse fuor di là, per condurci nel paese, il quale egli avea giurato a' nostri padri, e darloci. 24 E'l Signore ci comandò di me

tere in opera tutti questi statuti, per temere il Signore Iddio nostro, aciochè ci sia bene in perpetuo, e siamo conservati in vita, come siamo oggi. 25 E ciò ci sarà giustizia, quando

noi osserveremo di mettere in opera tutti questi comandamenti, nel cospetto del Signore Iddio nostro, siccome egli ci ha comandato.

CAP. VII. UANDO'L Signore Iddio tuo t'avra introdotto nel paese, al d'avra introdotto nei paese, ai qual tu vai per possederio, ed avra stirpate d'innaina a te molte nazioni, gli Hittei, ed i Ghirgasei, e gli Amorrei, ed i Cananei, ed i Fe-rizzei, e gl'Hivvei, ed i lebusei, sette nazioni maggiori e più potenti di te :

2 E'l Signore le avrà messe in tuo potere, e tu le avrai sconfitte: del tutto distruggile al modo dello'nterdetto: non far patto con loro, e non far lor grazia. 3 E non imparentarti con loro:

non dar le tue figliuole a' lor fi-gliuoli, e non prender le lor figliuo-le per li tuoi figliuoli.

4 Perclochè rivolgerebbero i tuoi figliuoli di dietro a me: onde essi servirebbono a dij stranieri : e l'ira del Signore s'accenderebbe contr'a voi, ed egli vi distruggerebbe subi-

tamente.

5 Anzi fate loro così: Disfate i loro altari, e spezzate le loro statue, e tagliate i lor boschi, e bruciate col fuoco le loro sculture.

6 Perciochè tu sei un popol santo al Signore Iddio tuo: il Signore Iddio tuo t'ha scelto, aciochè tu gii sii un popolo peculiare d'infra tutti i popoli che son sopra la fac-cia della terra.

7 Il Signore non v'ha posta affezione, e non v'ha eletti, perche foste più grandi che tutti gli altri popoli: conclofossecosache foste in minor numero ch' alcun di tutti gii altri popoli.

8 Anzi, perohè il Signore v'ha amati, e perchè egli attlene il giu-ramento fatto a' vostri padri, egli v'ha tratti fuori con potente mano, e v'ha riscossi della casa di servitu,

della man di Faraone, re d'Egitto. 9 Conosci adunque che'l Signore Iddio tuo è Iddio, l'Iddio verace

ch'osserva il patto, e la benignità, in mille generazioni, inverso quelli che l'amano, ed osservano i suoi comandamenti ;

10 E che fa la retribusione in fac-cia a quelli che l'odiano, per di-struggergli: egli non la prolunga a quelli che l'odiano, anzi la rende

loro in faccia.

11 Osserva adunque i comanda-menti, e gli statuti, e le leggi, le quali oggi ti do, aciochè tu le metti

in opera.

12 Ed avverrà, perciochè voi svrete udite queste leggi, e le avrete osservate, e messe in opera, che'l Signore Iddio vostro v'osservera il patto, e la benignità ch'egii ha giu-

rata a' vostri padri. 13 Ed egli t'amera, e ti benedira, e t'accrescerà, e benedirà il frutto del tuo ventre, e'l frutto della tua terra: il tuo frumento, e'l tuo mosto, el tuo olio: i parti delle tue vacche, e le gregge delle tue pe-core: nel pacse del quale egli giu-rò a'tuoi padri, ch'egli tei darebbe. 14 Tu sarai benedetto sopra tutti

i popoli: e' non vi sarà nel memo di te, e del tuo bestiame, nè ma-

schio, ne femmina sterile. 15 Ed il Signore rimovera da te ogni malattia: e non ti mettera addosso alcuna di quelle malvage infermità d'Egitto, delle quali tu hai avuto conoscenza: anzi le metterà addosso a tutti i tuoi nemici.

16 Distruggi adunque tutti i po-poli, che'i Signore Iddio tuo ti da: l'occhio tuo non gli risparmi, e non servire agl'iddij loro : perciochè ciò ti sarebbe un laccio.

17 Se pur tu dici nel tuo cuore, Queste nazioni sono più grandi di me, come le potrò lo scacciare? 18 Non temer di loro: ricordati pur delle cose che'i Signore Iddio tuo ha fatte a Faraone, ed a tutti

gli Egizij: 19 Delle gran prove, che gli occhi tuoi hanno vedute, e de mira-

#### DEUTERONOMIO, VII. VIII.

coli, e de' prodigi, e della potente mano, e del braccio steso, col quale il Signore Iddio tuo t'ha tratto fuo-

n signore iuno tuo t na tratto iuo-ri : così farà il Signore Iddio tuo a tutti i popoli, de' quali tu temi. 20 Il Signore Iddio tuo mandera enandio de' calabroni contr'a loro, an che quelli che saran rimasi, e quelli che si saran nascosi dal tuo

cospetto, sieno periti. 21 Non isgomentarti per cagion di loro : conciosiacosachè'l Signore Iddio tuo, Dio grande, e tremendo, sia nel mezzo di te.

22 Or il Signore Iddio tuo stirperà. quelle nazioni d'innanzi a te, a poco a poco: tu non le potrai distrug-gere subitamente: che talora le dere della campagna non multiplichino contr'a te.

23 E'i Signore Iddio tuo le metterà in tuo potere, e le romperà d'una gran rotta, fin che sieno distrutte.

24 E ti darà li re loro nelle mani, e tu farai perire il lor nome di sotto al cielo: niuno potra starti affron-te, fin che tu l'abbi distrutte.

25 Brucia col fuoco le sculture de' lor dij : non appetir l'argento, nè l'oro che sard sopra esse, e non prenderlo per te : che talora tu non ne sij allacciato : perciochè è cosa abbominevole al Signore Iddio tuo.

26 E non recare in casa tua cosa abbominevole, onde tu sii interdetto, come è quella cosa; abbilo del tutto in detestazione, ed abbominalo: conciosiacosachè sia in-

terdetto.

CAP. VIII.

PRENDETE guardia di mettere in opera tutti i comandamenti, che oggi vi do, aciochè viviate, e cresciate, ed entriate nel paese che'l Signore Iddio vostro ha giu-

rato a' vostri padri, e lo possediate. 2 E ricordati di tutto l camino, per lo quale il Signore Iddio tuo t'ha condotto questi quarant' anni per lo diserto, per affliggerti, e per isperimentarti, per conoscer ciò che è nel cuor tuo: se tu osserverai i suoi comandamenti, o no.

3 Egli adunque t'ha afflitto, e t'ha fatto aver fame: poi t'ha pasciuto di Manna, della quale nè tu, nè i tuoi padri avevate avuta conoscenza, per insegnarti che l'uomo non vive di pan solo, ma d'ogni parola procedente dalla bocca del Signore.

4 Il tuo vestimento non ti s'è

logorato addosso: e'l tuo piè non s' è calterito in questi quarant'anni. Conosci adunque nei tuo cuore, che'l Signore Iddio tuo ti corregge, come un' uomo corregge il suo figliuolo.

6 Ed osserva i comandamenti del Signore Iddio tuo, per caminar

nelle sue vie, e per temerlo.

7 Perciochè il Signore Iddio tuo

ti fa entrare in un buon paese, paese di rivi d'acque, di fonti, e di gorghi, che sorgono nelle valli, e ne' monti;
8 Paese di frumento, e d'orzo, e

di vigne, e di fichi, e di melagrani ; paese d' ulivi da olio, e di mele :

9 Paese, nel quale tu non mangerai 'l pane scarsamente, nel quale non ti mancherà nulla; paese, le cui pletre sono ferro, e da cui monti tu caverai 'l rame.

10 E quando tu avrai mangiato, sarai sasio, benedici 'l Signore Iddio tuo nel buon paese, ch' egli

t'avrà dato.

11 Guardati, che talora tu non dimentichi 1 Signore Iddio tuo, per non osservare i suoi comandamenti, e le sue leggi, ed i suoi sta-tuti, i quali oggi ti do:

12 Che talora, dopo che tu avrai mangiato e sarai sazio, ed avrai edificate delle belle case, e v'abite-

rai dentro:

13 E'i tuo grosso e minuto be-stiame sara multiplicato, e l'argento, e l'oro ti sarà aumentato, e ti sarà accresciuta ogni cosa tua : 14 Il tuo cuore non s'innalzi, e tu

non dimentichi 'I Signore Iddio tuo, il qual t'ha tratto fuor del pae-se d'Egitto, della casa di servitù: 15 Il qual t'ha condotto per que-

sto grande e terribile diserto, paese di serpi, di serpenti ardenti, e scorpioni: paese arido, senz'acqua: il quale t'ha fatto uscire acqua della rupe del macigno: 16 Il qual t'ha pasciuto nel diserto

di Manna, della quale i tuoi padri non avcano avuto conoscenza: per affliggerti, e per provarti, per farti del bene al fine :

17 E non dichi nel cuor tuo, La mia poesanza, e la forza della mia mano m'ha acquistate queste ric-

18 Anzi ricordati del Signore Iddio tuo: ch'egli è quel che ti da la forza, per portarti valorosamente:

per confermare il suo patto ch'egli ha giurato a' tuoi padri, come oggi appare.
19 Ma, se pur tu dimentichi l

Signore Iddio tuo, e vai dietro ad altri dij, e servi loro, e gli adori: io vi protesto oggi che del tutto voi perirete.

20 Come saran perite le nazioni che'l Signore fa perire d'innanzi a voi, così perirete: perciochè non avrete ubbidito alla voce del Signore Iddio vostro.

#### DEUTERONOMIO, IX.

CAP. IX.

SCOLTA, Israel: oggi tu passi A il Giordano, per andare a possedere un passe di genti più grandi più potenti di te, città grandi, e forti, che arrivano fino al cielo,

2 D'una gente grande, e d'alta statura, de' figliuoli degli Anachiti, de' quali tu hai conoscenza, e de' quali tu hai udito dire, Chi potra stare a fronte a' figliuoli d'Anac?

3 Sappi adunque oggi che'i Simore Iddio tuo, che passa davanti a te, è un fuoco consumante: esso gli distruggerà, ed esso gli abbatterà davanti a te: tu gli scaccerai, e gli distruggerai subitamente, come il Signore t'ha parlato.

4 Non dir nel cuor tuo, quando'l Signore gli avrà scacciati d'innan-si a te, Il Signore m'ha condotto in questo paese, per possederlo, per la mia giustizia: essendo che'l Signore scaccia d'innanzia te que-

ste genti per la lor malvagità.

5 Tu non entri a possedere il lor oaese per la tua glustizia, nè per la dirittura del cuor tuo: conclosiacosachè'l Signore Iddio tuo scacci quelle genti d'innanzi a te. per la lor malvagità, e per attener la parola ch'egli ha giurata a' tuoi padri, ad Abraham, ad Isaac, ed a facob.

6 Sappi adunque che'l Signore Iddio tuo non ti da a posseder questo buon paese, per la tua giustizia : conciosiacosache tu si un popolo

di collo duro.

7 Ricordati, non dimenticarti come tu hai fatto gravemente adirare il Signore Iddio tuo nel diserto: dal giorno che tu uscisti del paese d'Egitto, fin che siate arrivati in questo luogo, voi siete stati ribelli contr'al Signore.

8 Exiandio in Horeb faceste gravemente adirare il Signore: tal che

il Signore si crucciò contr'a voi, per distruggervi. 9 Quando io salii in su la montagna, per ricever le Tavole di pietra, le Tavole del patto, che'l Signore avea fatto con voi: e dimorai in su la montagna quaranta giorni, e quaranta notti, senza mangiar pane, nè bere acqua: 10 E'l Signore mi diede le due

Tavole di pietra, scritte col dito di Dio, sopra le quali era scritto, conforme a tutte le parole che'l Signore v'avea dette, parlando con voi nella montagna, di mezzo al fuoco, al giorno della raunanza.

. 11 Avvenne adunque in capo di quaranta giorni, e di quaranta not-ti, che'i Signore mi diede le due Ta-vole di pietra, le Tavole del patto; 175

12 El Signore mi disse. Levati. scendi prestamente di qui: perciochè il tuo popolo, che tu hai tratto fuor d'Egitto, s'è corrotto: tosto si sono eglino rivolti dalla via ch'io avea lor comandata : s'hanno fatta una statua di getto.

13 Il Signore mi disse ancora, Io ho riguardato questo popolo: ed ecco, egli e un popolo di collo duro. 14 Lasciami fare, ed io gli distrug-

gerò, e cancellerò il lor nome di sotto al cielo: e ti farò divenire una nasione più potente, e più grande di lui.

15 Ed io mi mossi, e discesi giù dal monte, il quale ardeva in fuo-co, avendo nelle mie due mani le

due Tavole del patto.

16 Ed io riguardai: ed ecco, voi avevate peccato contral Signore Iddio vostro: voi vi avevate fatto un vitello di getto: tosto v'eravate stornati dalla via che'l Signore v'avea comandata.

17 Ed io presi quelle due Tavole, e le gittai giù d'in su le mie due mani, e le spezzai in vostra pre-

18 Poi mi gittai in terra davanti al Signore, come prima, per qua-ranta giorni, e per quaranta notti, senza mangiar pane, nè bere ac-qua, per tutto'i vostro peccato, ch'avevate commesso, facendo ciò che dispiace al Signore, per irritarlo.

19 Conciofossecosach' io avessi paura, per cagion dell' ira, e del cruccio, del quale il Signore era gravemente adirato contr'a vol, per distruggervi. E'l Signore m'esaudi ancora quella volta.

20 Il Signore si crucciò ancora gravemente contr' ad Aaron, per distruggerio: ma in quel tempo io pregal exiandio per Aaron. 21 Poi presi 'i vostro peccato, ch'avevate fatto, cioc, il vitello, e

lo bruciai col fuoco, e lo tritai, macinandolo ben bene, fin che fu ridotto in polvere: e ne gittai la polvere nel rivo, che scendea giù dal monte.

22 (Voi faceste exiandio gravemente adirare il Signore in Tabera, ed in Massa, ed in Chibrot-taava: 23 Parimente, quando'l Signore vi mandò da Cades-barnea: dicendo, Salite, possedete il paese ch'io v'ho dato: voi foste ribelli al comandamento del Signore Iddio vostro, e non gli credeste, e non ubbidiste alla sua voce:

24 Dal giorno ch'io v'ho conosciuti, voi siete stati ribelli contr' al Signore.)

25 Io mi gittai adunque in terra

## DEUTERONOMIO, IX. X.

davanti al Signore, per que' qua-ranta giorni, e quelle quaranta notti, ch'io stetti così prostrato: perciochè il Signore avea detto di distruggervi.

26 E pregai 'l Signore: e dissi, Signore Iddio, non distruggere il tuo popolo, e la tua eredita, che tu hai riscossa con la tua grandezza, la quale tu hai tratta fuor

d'Egitto con man forte. Ricordati de' tuoi servitori. d'Abraham, ti'lsaac, e di lacob: non aver riguardo alla durezza di questo popolo, ne alla sua maiva-

gità, ne al suo peccato: 28 Che talora que del paese, onde tu ci hai tratti fuori, non dicano, Il Signore gli ha tratti fuori, per fargli morire nel diserto, perchè non poteva condurgli nel paese ch'egli avea lor promesso, e perche gli odiava.

29 E pure essi sono tuo popolo, e tua eredità, la qual tu hai tratta fuori con la tua gran forza, e col

tuo braccio steso.

CAP. X.

N quel tempo il Signore mi disse, Tagliati due tavole di pietra, si-mili alle primiere: poi sall a me in sul monte : fatti ancora un' Arca

di legno.

2 Ed lo scriverò in su quelle Taorimiere, che tu spezzasti : e tu le

metteral dentro a quell' Arca.
3 Ed io feci un' Arca di legno di
Sittim, e taglial due Tavole di pei tra, simili alle primiere: poi salii
in sul monte, avendo quelle due

Tavole in mano. 4 Ed egli scrisse in su quelle Tavole, conforme alla prima scrit-tura, le dieci parole, che'l Signore v'avea pronunziate nel monte, di

mezzo al fuoco, al giorno della raunanza. El Signore me le diede. raunanza. E'l Signore me le diede.

5 Allora io mi rivolsi indietro, e discesi giù dal monte, e posi quelle Tavole nell' Arca, ch'io avea fatta : e son restate quivi, come il Signore m'avea comandato.

6 (Or i figliuoli d'Israel partirono di Beerot-bene-iaacan, per andare a Mosera: quivi morì Aaron, e quivi fu seppellito: ed Eleazar, suo figliuolo, fu Sacerdote in luogo

7 Di là partirono, per andare a Gudgod: e di Gudgod, per andare a Iotbat, ch'è un paese di rivi d'ac-

8 In quel tempo il Signore appartò la tribu di Levi, per portar l'Arca del Patto del Signore, per comparir davanti al Signore per ministra rgli, e per benedir nei suo Nome. ne fa infino al di d'oggi.

9 Perciò Levi non ha parte, nè possessione co' suoi fratelli: il Signore è la sua possessione, siccome il Signore Iddio tuo glien' ha parlato.

10 Or essendo io dimorato in sul monte tanto tempo quanto la prima volta, cioè, quaranta giorni, e quaranta notti, il Signore esaudì la mia voce ancora quella volta.

non ti volle distruggere.

11 E'i Signore mi disse, Levati. va' per caminar davanti al popolo : ed entrino nel paese, del quale ho riurato a lor padri, ch'io lo darei

t

.1

loro : e possegganlo

12 Ora dunque, o Israel, che chiede il Signore Iddio tuo da te, se non che tu temi 'i Signore Iddio tuo, per caminare in tutte le sue vie, e per amarlo, e per servire al Signore Iddio tuo con tutto'i tuo cuore, e con tutta l'anima tua,

13 E per osservare i comanda-menti del Signore, ed i suol statuti, i quali oggi ti do : aciochè ti sics

bene i

14 Ecco, i cieli, ed i cieli de' cieli son del Signore, e la terra, e tutto

quello ch'e in essa.

15 E pure il Signore ha posto af-fezione solo a' tuol padri, per amar-gli: ed ha eletta, d'infra tutti i popoli, la lor progenie dopo loro, cioc, voi, come oggi *appare.* 16 Circuncidete adunque il pre-

puzio del vostro cuore, e non in-

durate più il vostro collo.

17 Perciochè il Signore Iddio vo-stro è l'Iddio degl' iddi, e'l Signore de' signori : l'Iddio grande, il potente, e'l tremendo: il qual non riguarda alla qualità della persona, e non piglia presenti:

18 Il quale fa ragione all' orfano, ed alla vedova: ed ama il forestiere, per dargli del pane, e de

vestimenti.

19 Voi dunque altresì amate i forestieri: conclosiacosachè siate stati forestieri nel paese d'Egitto. 20 Temi'l Signore Iddio tuo, ser-

vigli, ed attienti a lui, e giura per lo suo Nome.

21 Egli è la tua laude, e'l tuo Dio, il quale ha operate in verso te queste grandi e tremende cose, che gli occhi tuoi hanno vedute.

22 I tuoi padri discesero in Egitto in numero di settanta persone: ed ora il Signore Iddio tuo t'ha fatto diventare come le stelle del cielo, in moltitudine.

CAP. XL

MA adunque il Signore Iddio tuo, ed osserva del continuo ciò ch egli ha comandato che s'osservi, ed i suoi statuti, e le sue

eggi, ed i suoi comandamenti. 2 E riconoscete oggi (conciosiacosachè queste cose non sieno state operate inverso i vostri figliuoli, i quali non l'hanno conosciute, nè vedute,) i gastighi del Signore Iddio vostro, la sua grandezza, la sua potente mano, el suo braccio steso,

3 Ed i suoi segni, e le sue opere, ch'egli ha fatte in messo dell' Egitto, sopra Faraone, re d'Egitto, e so-

pra tutto'l suo paese ;
4 E ciò ch'egli ha fatto all' esercito dell' Egitto, a' suoi cavalli, ed a suoi carri : come egli fece traboccar l'acque del mar rosso sopra loro, quando essi vi perseguivano: e come egli gli fece perire fino al di

d'oggi ;
5 E ciò ch'egli ha fatto a voi stessi

nel diserto, fin che siate pervennti a questo luogo :

6 E ciò ch'egli ha fatto a Datan, ed ad Abiram, figliuoli d'Eliab, figliuolo di Ruben: come la terra aperse la sua bocca, e gli tranhiottì, insieme con le lor case, e le lor tende, e tutte l'anime viventi, ch' avesno a lor seguito, in messo di tutto Israel :

7 Conciostacosachè gli occhi vostri abbiano vedute tutte le grandi opere del Signore, le quali egli ha

fatte.

8 Ed osservate tutti i comandamenti, i quali oggi vi do : aciochè siate fortificati, ed entriate in possessione del paese, al quale voi passate per possederio:

9 Ed aclochè prolunghiate i vostri giorni sopra la terra, la quale il Signore giurò a' vostri padri di darla loro, ed alla lor progenie : terra stillante latte, e mele

10 Perciochè il paese, nel qual tu entri per possederlo, non è come il paese d'Egitto, onde voi siete usciti: dove, avendo seminata la tua semenza, tu l'adacquavi col piè, come un' orto da erbe:

Il Mail paese, al quale voi passate per possederlo, è un paese di monti, e di valli, inaffiato d'acqua, secondo che piove dal cielo:

12 Un paese, del quale il Signore Iddio tuo ha cura : sopra'i quale gli occhi del Signore Iddio tuo sono del continuo, dal principio dell' anno infino al fine.

13 Ed avverra, se voi del tutto ubbidite a' miei comandamenti, i quali oggi vi do, amando il Si-gnore Iddio vostro, e servendogli 177

con tutto'i vostro suore, e etto tutta l'anima vostra :

14 Ch'io darò al vostro paese la sua pioggia al suo tempo, la piog-gia della prima e dell'ultima sta-gione: e voi ricoglierete il vostro frumento, il vostro mosto, ed il vostro olio.

15 Farò ancor nascere dell' erba ne' vostri campi, per lo vostro bestiame : e voi mangerete, e sa-

rete saziati

16 Guardatevi che talora il vostro cuore non sia sodotto, sì che vi rivoltiate a servire a di stranieri.

ed ad adorargil; 17 E che l'ira del Signore non s'accenda contr'a voi : e ch'egli non serri l'cielo, sì che non vi sia pioggia, e che la terra non porti la sua rendita, e che voi non periate subltamente d'in sul buon pacse che'i Signore vi dà.

18 Anzi mettetevi queste mie parole nel cuore, e nell'animo, e legatevele per segnale in su le mani, e sienvi per frontali fra gli

occhi.

19 Ed insegnatele a' vostri fidiuoli, ragionandone quando se dete nelle vostre case, e quando caminate per via, e quando giacete, e quando vi levate.

20 Scrivetele ancora sopra gli stipiti delle vostre case, e sopra le

vostre porte: 21 Aciochè i vostri giorni, ed i giorni de vostri figliuoli, sieno multiplicati sopra la terra, la quale il Signore giurò a' vostri padri di dar loro, come i giorni del cielo sopra la terra.

22 Perclochè, se voi del tutto osservate tutti questi comandamenti, i quali lo vi do, per mettergli in opera, per amare il Signore iddio vostro, per caminare in tutte le sue vie, e per attenervi a lui :

23 Il Signore scaccerà tutte quelle genti dal vostro cospetto : e voi possederete il paese di nazioni più

grandi, e più potenti di voi. 24 Ogni luogo, che la pianta del vostro piè calcherà, sarà vostro: i vostri confini saranno dal diserto fino al Libano: e dal Fiume, dal fiume Eufrate, fino al mare Occidentale.

25 Niuno vi potrà stare a fronte : il Signore Iddio vostro metterà spavento, e tema di voi per tutto'l paese, sopra'l quaie voi caminerete, siccome egli ve n'ha parlato. 26 Ecco, io metto oggi davanti a voi benedicione, e maladicione:

27 Benedizione, se voi ubbidite a comandamenti del Signore Iddio

vostro, i quali oggi vi do ;

## DEUTERONOMIO, XI. XII.

28 E maladizione, se non ubbidite a' comandamenti del Signore Iddio vostro, e se vi rivoltate dalla via ch'oggi vi comando, per andar dietro a dij stranieri, i quali voi non avete conosciuti.

29 Or, quando'i Signore Iddio tuo t'avrà introdotto nel paese, nel quale tu entri per possederlo, pro-nunzia la benedizione sopra'i monte di Gherizim, e la maladizione

sopra'l monte d'Ebal.

30 Non sono essi di là dal Giordano, lungo la strada verso'l Ponente, nel paese de'Cananei ch'abitano nella pianura, dirincontro a Ghilgal, presso alle pianure di More ?

31 Conciosiacosachè adunque voi passiate il Giordano, per entrare a possedere il paese, che'l Signore Iddio vostro vi dona, e che voi lo possederete, ed in esso abiterete: 32 Prendete guardia di mettere in opera tutti gli statuti, e le leggi, ch'oggi vi propongo.

#### CAP. XII.

UESTI sono gli statuti, e le leggi, i quali voi osserverete, per mettergli in opera, nel paese che'l Signore Iddio de' vostri padri vi da, per possederlo, tutto'l tem-po che voi viverete in su la terra.

2 Del tutto distruggete tutti i luoghi, ne quali quelle nazioni, il cui paese voi possederete, hanno servito agl' iddi loro, sopra gli alti monti, e sopra i colli, e sotto qua-

lunque albero verdeggiante: 3 E disfate i loro altari, e spezzate le loro statue, e bruciate col fuoco i lor boschi, e tagliate a pezzi le sculture de lor di, esterminate il

ior nome da quel luogo. 4 Non fate così inverso'l Signore

Iddio vostro.

5 Anzi ricercatelo nel luogo che'i Signore Iddio vostro avra scelto d'infra tutte le vostre tribù, per sua abitazione, per mettervi 'l suo Nome ; e la andate :

6 Ed adducete la i vostri olo-causti, ed i vostri sacrificij, e le vostre decime, e l'offerte delle vo-stre mani, ed i vostri voti, e le vostre offerte volontarie, ed i primoeniti del vostro grosso e minuto

7 E mangiate quivi davanti al Signore Iddio vostro, e rallegratevi, voi, e le vostre famiglie, di tutto ciò a che avrete messa la mano, in che il Signore Iddio vo-stro v'avra benedetti.

8 Non fate secondo tutto ciò che facciamo qui oggi, fucendo ciascu-178 no tutto quello che gli pare e piace.

9 Perciochè infino ad ora voi non siete pervenuti al riposo, ed al-l' eredità, che'l Signore Iddio vostro vi da.

10 Ma. quando voi sarete passati il Giordano, ed abiterete nel paese il quale il Signore Iddio vostro vi da a possedere, ed avrete requie da tutti i vostri nemici d'ogn' in-

torno, ed abiterete in sicurtà: 11 Allora adducete al luogo, il quale il Signore Iddio vostro avrà eletto, per istanziarvi 'l suo Nome, tutte le cose ch'io vi comando: I vostri olocausti, ed i vostri sacri-

ficii : le vostre decime, e l'offerte delle vostre mani, e tutta la scelta de' vostri voti ch'avrete fatti al

Signore:

12 E rallegratevi davanti al Signore Iddio vostro, voi, ed i vostri figliuoli, e le vostre figliuole, ed i vostri servi, e le vostre serve, e'l Levita che sarà dentro alle vostre porte : conclosiacosach' egli non abbia nè parte, nè possession fra voi

13 Guardati d'offerire i tuoi olocausti in qualunque luogo tu

vedrai : 14 Anzi offerisci i tuoi olocausti nel luogo che'i Signore avrà eletto in una delle tue tribù: e quivi fa' tutto quel ch'io ti comando.

15 Pur potrai scannare, e mangiar carni, ad ogni tua voglia, dentro a tutte le tue porte, secondo la benedizione che'l Signore Iddio tuo t'avrà mandata: il mondo e l'immondo ne potranno mangiare, come di cavriuolo, o di cervo.

16 Sol non mangiate il sangue:

spandetelo in terra, come acqua.

17 Tu non potrai mangiare dentro alle tue porte le decime del tuo frumento, nè del tuo mosto, nè del tuo olio, nè i primogeniti del tuo grosso e minuto bestiame, nè alcun voto che tu avrai fatto, nè le tue offerte volontarie, nè l'of-

ferte della tua mano :

18 Ma mangia quelle cose davan-ti al Signore Iddio tuo, nel luogo che'l Signore Iddio tuo avra scelto, tu, e'l tuo figliuolo, e la tua figliuola, e'l tuo servo, e la tua serva, e'l Levita che sarà dentro alle tue porte: e rallegrati davanti al Signore Iddio tuo, d'ogni cosa alla quale avrai messa la mano.

19 Guardati che tu non abbandoni il Levita, tutto'i tempo che sarai in

su la tua terra.

20 Quando'i Signore Iddio tuo avrà ampliati i tuoi confini, sic-come egli te n'ha parlato; se tu dici, lo voglio mangiar della carne,

#### DEUTERONOMIO, XII. XIII.

perchè avrai voglia di mangiarne:

mangiane pure ad ogni tua voglia. 21 Percioche il luogo, che'i Signore Iddio tuo avra scelto per mettervi'l suo Nome, sarà lontan da te, ammazza pur del tuo grosso e minuto bestiame, che'l Signore t'avrà dato, siccome lo t'ho comandato, e mangiane dentro alle tue porte, ad ogni tua voglia.

22 Ma mangiane, come si man-gia del cavriuolo, e del cervo: mangine l'immondo, e'i mondo in-

differentemente.

23 Solo osserva fermamente di non mangiare il sangue : perciochè il sangue è l'anima: or non mangiar l'anima con la carne.

24 Non mangiario: spandilo in

terra come acqua.

25 Non mangiario: aciochè sia bene a te, ed a tuoi figliuoli dopo te, quando avrai fatto ciò che piace al Signore. 26 Ma, quant' è alle tue cose con-sagrate, che saranno tue, ed a' tuoi

voti: prendigii, e vientene al luo-go che'i Signore avrà scelto.

27 Or offerisci i tuoi olocausti tutti intieri, carne, e sangue, sopra l'Altare del Signore Iddio tuo : ma quant' è a' tuoi altri sacrificij, spandasene il sangue sopra l'Altare del Signore Iddio tuo, e mangiane la carne.

28 Osserva, ed ascolta tutte queste sarole ch'io ti comando, aciochè sia bene a te, ed a' tuoi figliuoli dopo te, in perpetuo, quando tu avrai fatto ciò ch'è buono e diritto appo'i

Signore Iddio tuo.

29 Quando'l Signore Iddio tuo avrà sterminate d'innanzi a te le genti, nel cui paese tu entri per posseder-lo: e tu lo possederal, e v'abiteral:

30 Guardati che talora, dopo ch'esse saranno state distrutte d'innanzi a te, tu non t'allacci a segui-tarle: e che tu non ricerchi de' loro dij: dicendo, Come servivano queste nazioni a' loro dij, aciochè anch'io faccia così?

31 Non far così inverso'l Signore Iddio tuo: perciochè quelle nazioni hanno fatto inverso i lor dij tutto ciò ch'è abbominevole al Signore, e ciò ch'egli odia : conclosiacosach'abbiano eziandio bruciati col fuoco i lor figliuoli, e le lor figliuole agl'iddij loro.

SP Prendete guardia di far tutto ciò ch'io vi comando : non soprag giugnetevi nulla, e non diminuitene nulla.

CAP. XIII.

UANDO surgerà in mezzo di di sogni, il quale ti dara alcun mi-179

racolo, o prodigio, 2 (E quel miracolo, o prodigio, ch'egil tavra detto, avverra,) di-cendo, Andiamo dietro a dij stra-nieri, i quali tu non hai conosciuti, e serviamo loro :

3 Non attendere alle parole di quel profeta, nè a quel sognator di sogni: perciochè il Signore Iddio vostro vi prova, per conoscere se amate il Signore Iddio vostro con tutto'i vostro cuore, e con tutta l'anima vostra.

Andate dietro al Signore Iddio vostro, e lui temete, ed osservate i suoi comandamenti, ed ubbidite alla sua voce, ed a lui servite, ed a lui

v'attenete.

5 E facciasi morir quel profeta, o quel sognator di sogni : conciosia-cosach egli abbia pariato di rivolta contral Signore Iddio vostro, che v'ha tratti fuor del paese d'Egitto, e v'ha riscossi della casa di servitù : per sospignervi fuor della via, nella quale il Signore Iddio vostro v'ha comandato che caminiate: e così togli via il male del messo di te.

6 Quando'l tuo fratello, figliuolo di tua madre, o'l tuo figliuolo, o la tua figliuola, o la moglie del tuo seno, o'i tuo famigliare amico, che come l'anima tua, t'incitera di segreto, dicendo, Andiamo, e serviamo ad altri dij, i quali non avete conosciuti, nè tu, nè i tuoi padri:

7 D'infra gi'iddij de' popoli che iontan da te, da un'estremo della terra, fino all' altro estremo:

8 Non complacergli, e non ascoltarlo: l'occhio tuo eziandio non gli perdoni, e non risparmiario, e non celario:

9 Anzi del tutto uccidilo: sia la tua mano la prima sopra lui, per farlo morire, e poi la mano di tut-

to'l popolo.

10 E lapidalo con pletre, si che muoia: perciochè egli ha cercato di sospignerti d'appresso al Signore Iddio tuo, che t'ha tratto fuor del paese d'Egitto, della casa di servitù: 11 Acioche tutto Israel oda. e te-

ma : e niuno per l'innanzi faccia più in mezzo di te una tal mala cosa 12 Quando tu udirai che si diră d'una delle tue città, che'l Signore

Iddio tuo ti dà, per abitarvi :

13 Ch'alcuni uomini scellerati sono usciti del mezzo di te, ed hanno incitati gli abitanti della lor città: dicendo, Andiamo, e serviamo ad altri dij, i quali voi non avete conosciuti;

14 Informati, investiga, e domaz dane ben bene: e se tu trovi che la cosa sia vera, e certa, e che

## DEUTERONOMIO, XIII. XIV.

questa cosa abbomilnevole sia stata !

fatta nel messo di te :

15 Del tutto percuoti gli abitanti di quella città, e mettigli a fil di monda: distruggila al mede delle nterdetto, insleme con tutti quelli che ri zaranno dentro, e'l suo be-

stiame, mettendocti a fil di spesia. 16 E raccogli je spoglie della città nel mezzo della sua piazza, e brucia interamente col fuoco la città. e tutte le sue spoglie, al Signore Iddio tuo: e sia quello città in per-

petus un mucchio di raine, e non sia mai più riedificata.

17 E nulla dello'nterdetto ti s'attacchi alle mani: acioche il Si-gnore si stolga dall'ardor della sua ira, e ti faccia misericordia, ed abbia pietà di te, e t'accresca, come egli giurò a' tuoi padri ; 18 Quando tu ubbidirai alla voce

del Signore Iddio tuo, per osservar tutti i suoi comandamenti, i quali io oggi ti do, per fare ciò ch'è di-ritto appo'l Signore Iddio tuo.

#### CAP. XIV.

VOI siete figliuoli del Signore Iddio vostro: non vi fate tagliature addosso, e non vi dipelate fra

gli occhi, per alcun morto.

2 Conciosiacosachè tu sii un po-polo santo al Signore Iddio tuo: e'l Signore t'ha eletto d'infra tutti i popoli, che son sopra la terra, per essergli un popolo peculiare. 3 Non mangiar cosa alcuna ab-

bominevole. 4 Queste son le bestie, delle quali

voi potrete mangiare: il Bue, la

Pecora, la Capra, 5 Il Cervo, il Cavriuolo, la gran Capra, la Rupicapra, il Daino, il

Bufolo, e la Camozza. 6 In somma, voi potrete mangiar d'ogni bestia ch' ha il piè forcuto, e l'unghia spartita in due, e che

rumina.

7 Ma fra quelle che ruminano, od hanno il piè forcuto, e l'unghia spartita, non mangiate del Camello, nè della Lepre, nè del Coniglio: conclosiacosachè ruminino, ma non abbiano l'unghia spartita : sienvi immondi;

8 Nè del Porco: conciosiacosach' egli abbia l'unghia spartita, ma non rumini: slavi immondo: non mangiate della carne di questi animali, e non toccate i lor corpi

morti.

9 Di tutti gli animali che son nell'acque, voi potrete mangiar di queste spezie: cioè, di tutte quelle c'hanno pennette, e scaglie;

10 Ma, non mangiate d'alcuna

che non ha pennette, e scaglie: sienyi immondi.

11 Voi potrete mangiar d'ogni uccello mondo.

12 E questi son quelli de' quali non dovete mangiar: cioc, l'A-quila, e'l Girifalco, e l'Aquila

marina. 13 Ogni spezie di Falcone, e di Nibblo, e d'Avoltolo, 14 Ed ogni spezie di Corvo, 15 E l'Ulula, e la Civetta, e la

Folica, ed ogni spezie di Sparviere, 16 E'l Gufo, e l'Ibis, e'l Cigno, 17 E'l Pellicano, e la Pica, e lo

Smergo, 18 E la Cicogna, ed ogni spezie

d'Aghirone, e l'Upupa, e'l Vipistrello.

19 Siavi parimente immondo ogni rettile volatile: non mangisene.

20 Voi potrete mangiar d'ogni volatio mondo.

21 Non mangiate d'alcuna carne morta da sè: dalla a mangiare al forestiere che sarà dentro alle tue porte, o vendila ad alcuno straniere: perciochè tu sei un popol santo al Signore Iddio tuocuocere il capretto nel latte di sua madre.

22 Del tutto leva la decima di tutta la rendita della tua sementa. prodotta dal campo tuo, ogni anno. 23 E mangia davanti al Signore

Iddio tuo, nel luogo ch'egli avrà scelto per istanziarvi I suo Nome, le decime del tuo frumento, del tuo mosto, e del tuo olio, ed i primi parti del tuo grosso e minuto bestiame : aciochè tu impari a temere il Signore Iddio tuo del

continuo. 24 E se il camino t'è troppo grande, sì che tu non possi portar quelle decime, per esser quel luogo, che'l Signore Iddio tuo avrà scelto per mettervi 'l suo Nome, troppo lontano da te: perciochè il Si-

gnore t'avrà benedetto: 25 Fanne danari, e metti quegli in borsa, e prendigli in mano, e va' al luogo che'i Signore tuo avra

scelto: 26 Ed impiega que' danari in tutto quello che l'anima tua desidererà, in buoi, in pecore, in vino, ed in cervogia, ed in somma in qualunque cosa l'anima tua richiedera: e mangia quivi davanti al Signore Iddio tuo, e rallegrati,

tu, e la tua famiglia. 27 E non abbandonare il Levita, che sarà dentro alle tue porte: conciosiacosach'egli non abbia nè

parte, nè eredità, teco. 28 In capo d'ogni terso anno, leva tutte le decime della tua en-

180

## DEUTERONOMIO, XIV. XV. XVI.

trata di quell' anno, e riponie den-

tro alle tue porte :

29 E venga'l Levita, (conclosia-cosach'egli non abbia nè parte, nè eredità, teco.) e'l forestiere, e l'ordentro alle tue porte, e mangino, e sieno saziati : aciochè il Signore Iddio tuo ti benedica in ogni opera delle tue mani, che tu farai.

CAP. XV.

N capo d'ogni settimo anno, celebra l'anno della remissione. 2 E questa sia l'ordinazione della remissione: Rimetta ogni creditore ciò ch'egli avrà dato in presto al suo prossimo: non riscuotalo dal suo prossimo, e dal suo fratello: conciosiacosachè la remissione del Signore sia stata bandita.

3 Tu potrai riscuotere i tuoi crediti dallo straniere: ma rimetti al tuo fratello ciò ch'egli avrà del

tuo.

4 Come che sia, non siavi alcun bisognoso fra te: perciochè il Si-gnore ti benedirà largamente, nel paese che'l Signore Iddio tuo ti dà

in eredità, per possederio : 5 Purchè del tutto tu ubbidisca alla voce del Signore Iddio tuo, per osservar di mettere in opera tutti questi comandamenti, ch'io

ti do oggi.

6 Quando'l Signore Iddio tuo t'avra benedetto, siccome egli t'ha promesso, tu presterai a molte genti, e tu non prenderai nulla in prestanza: e signoreggerai sopra grandi nazioni, ed esse non signoreggeranno sopra te.

Quando vi sarà nel mezzo di te alcuno de' tuoi fratelli, che sia bisognoso in alcuna delle terre dove tu abiterai, nel tuo paese che'l Signore Iddio tuo ti da: non indurare il cuor tuo, e non serrar la mano inverso'l tuo fratello bi-

sognoso:

8 Anzi del tutto aprigli la mano, del tutto prestagli quanto gli fia di bisogno, per la necessità nella

quale si troverà.

9 Guardati, che talora non vi sia nel tuo cuore alcun pensiero scellerato, per dire, L'anno settimo, l'anno della remissione, è vicino : e che l'occhio tuo non sia maligno inverso'i tuo fratello bisognoso, sì che tu non gli dii nulla: ed egli gridi contra te al Signore, e vi sia in te peccato.

10 Del tutto dagli ciò che gli fia di bisogno : e non ti dolga il cuore quando tu gliel darai: perciochè per cagion di questo il Signore Id-dio tuo ti benedirà in ogni opera tua, ed in ogni cosa alla quale tu

metterai la mano.

11 Perciochè i bisognosi non verranno giammai meno nel paese: perciò lo ti comando, che tu apra largamente la mano al tuo fratello, al tuo povero, ed al tuo bisognoso, che sarà nel tuo paese.

12 Quando alcuno de' tuoi fratelli, Ebreo, od Ebrea, si sara venduto a te, servati sei anni, ed al settimo anno mandalo in libertà d'appresso a te.

13 E quando tu lo rimanderal in libertà d'appresso a te, non rimandarlo voto :

14 Del tutto donagli alcun fornimento della tua greggia, edella tua aia, e del tuo torcolo: dagli di ciò in che il Signore Iddio tuo t'avra benedetto.

15 E ricordati che tu sel stato servo nel paese d'Egitto, e che'l Signore Iddio tuo te n'ha riscosso : perciò io ti comando oggi questo. 16 Ma, se pure egli ti dice, Io non

voglio uscir d'appresso a te: perciochè egli amera te, e la tua casa. perchè egli starà bene teco:

17 Allora prendi una lesina, e foragli l'orecchia contr' all'uscio : ed egli ti sarà servo in perpetuo. Fa' eziandio così alla tua serva.

18 Non ti sia grave il rimandarlo in libertà d'appresso a te : conciosiacosach'egli t'abbia servito sei anni, che è il doppio dell' alloga gione d'un mercenario: ed il Signore Iddio tuo ti benedirà in tutto ciò che tu farai.

19 Consagra al Signore Iddio tuo ogni primogenito maschio, che ti nascerà del tuo grosso o minuto bestiame : non lavorar la terra col primogenito della tua vacca, e non tosare il primogenito della tua pe-

cora.

20 Mangialo, tu, e la tua famiglia, davanti al Signore Iddio tuo, ogni anno, nel luogo che'l Signore avrà scelto.

21 E se v'è in esso alcun difetto, come s'egli è zoppo, o cieco, od ha alcun cattivo difetto, non sacrificarlo al Signore Iddio tuo.

22 Mangialo dentro alle tue porte : mangine indifferentemente l'immondo e'l mondo, come d'un ca-

vriuolo, o d'un cervo. 23 Sol non mangiarne il sangue:

spandilo in terra come acqua-

CAP, XVI.

OSSERVA il mese d'Abib, e celebra in esso la Pasqua al Signore Iddio tuo ti trasse fuor signore Iddio tuo ti trasse fuor d'Egitto, di notte, nel mese d'Abib.

### DEUTERONOMIO, XVI. XVII.

2 E sacrifica, nella Pasqua del Signore Iddio tuo, pecore, e buoi, nel luogo che'l Signore avrà scelto per istanziarvi 'l suo Nome.

3 Non mangiar con essa pane lievitato: mangia per sette giorni con

essa pani azzimi, pane d'afflizione : perciochè tu uscisti in fretta del paese d'Egitto: aciochè tu ti ri-cordi del giorno ch'uscisti del paese d'Egitto, tutto'l tempo della vita

4 E per sette giorni non veggasi alcun lievito appo te, in tutti i tuoi confini : e della carne che tu avrai ammazzata la sera, nel primo giorno, non restine nulla la notte fino alla mattina.

5 Tu non potrai sacrificar la Pasqua in qualunque tua città, la quale il Signore Iddio tuo ti dà :

6 Ma sacrificala nel luogo, che'l Signore Iddio tuo avrà scelto per istanziarvi'i suo Nome, in su la sera, come il sole tramonterà, nel medesimo tempo che tu uscisti

d'Egitto.
7 E cuocila, e mangiala nel luogo che'i Signore Iddio tuo avrà scelto: poi la mattina seguente tu te ne potrai ritornare, ed andare alle tue

atanze.

8 Mangia pani azzimi sel giorni: ed al settimo giorno siavi solenne raunanza al Signore Iddio tuo: non fare in esso lavoro alcuno.

9 Contati sette settimane : da che si sarà cominciato a metter la falce nelle biade, comincia a contar queste sette settimane.

10 E celebra la festa delle Settimane al Signore Iddio tuo, offe-rendo offerte volontarie di tua mano a sufficienza, le quali tu darai secondo che'l Signore Iddio tuo t'avrà benedetto.

11 E rallegrati davanti al Signore Iddio tuo, tu, e'i tuo figliuolo, e la tua figliuola, e'l tuo servo, e la tua serva, e'l Levita che sarà dentro alle tue porte, e'l forestiere, e l'orfano, e la vedova, che saranno nel mezzo di te, nel luogo, il quale il Signore Iddio tuo avra scelto per istanziarvi'l suo Nome.

12 E ricordati che tu sei stato servo in Egitto, ed osserva questi statuti, e mettigli in opera. 13 Celebra la festa de' Tabernacoli

per sette giorni, quando tu avrai ricolti i frutti della tua ala, e del tuo tino:

14 E rallegrati nella tua festa, tu, e'l tuo figliuolo, e la tua figliuola, e'i tuo servo, e la tua serva, e'i Levita, e'i forestiere, e l'orfano, e la vedova, che saranno dentro alle tue porte.

15 Celebra la festa al Signore Iddio tuo, per sette giorni, nel luogo che'l Signore avrà scelto : quan-do'i Signore Iddio tuo t'avra benedetto in tutta la tua rendita, ed in tutta l'opera delle tue mani: e del tutto sii lieto.

16 Tre volte l'anno comparisca ogni maschio tuo davanti al Signore Iddio tuo, nel luogo ch'egli avrà scelto: cioè, nella festa de Pani azzimi, nella festa delle Set-timane, e nella festa del Taberna-

coli : e ninno comparisca voto davanti al Signore.

17 Offerisca ciascuno secondo che potrà donare, secondo la benedizione che'l Signore Iddio tuo t'avrà

mandata.

18 Costituisciti de' Giudici, e degli Ufficiali, in tutte le tue città, le quali I Signore Iddio tuo ti da, per le tue tribu: e giudichino essi 'l popolo con giusto giudicio.

19 Non pervertir la ragione : non aver riguardo alla persona, e non prender presenti : percioché il pre-sente accieca gli occhi de' savi, e sovverte le parole de giusti.

20 Del tutto va' dietro alla giustizia, aciochè tu viva, e possegga il paese che'l Signore Iddio tuo ti dà.

21 Non piantarti alcun bosco di veruno albero presso all' Altar del Signore Iddio tuo, che tu t'avrai

22 E non rizzarti alcuna statua: il che il Signore Iddio tuo odia.

#### CAP. XVII.

NON sacrificare al Signore Id-dio tuo bue, pecora, o capra, ch' abbia difetto, od alcun male: perciochè è cosa abbominevole al Signore Iddio tuo.

2 Quando si troverà nel mezzo di te, in una delle tue città, le quali 'I Signore Iddio tuo ti da, uomo, o donna, che faccia ciò che dispiace al Signore Iddio tuo, trasgredendo il suo patto, 3 E che vada, e serva ad altri dij,

e gli adori ; sia pure il sole, o la luna, o cosa alcuna di tutto l'esercito del clelo, il che io non ho coman-

dato ;
4 E ciò ti sarà rapportato, e tu l'avrai inteso, informatene diligente. mente; e se tu trovi che ciò sia vero, e certo, che questa cosa abbominevole sia stata commessa in Israel:

5 Trai fuori alle tue porte quell' uomo, o quella donna, ch' avrà commesso quell' atto malvagio, e

lapidalo con pietre, sì che muois.
6 Facciasi morir colui che dee
morire in sul dire di due o di tre te-

## DEUTERONOMIO, XVII. XVIII.

stimoni : non facciasi morire in sul i dire d'un sol testimonio.

7 Sla la mano de' testimoni la prima sopra lui, per farlo morire, è poi la mano di tutto l' popolo: e così togli via il male del messo di te.

Cost oggavas i mase use mezzo utes.

8 Quando alcuna causa ti sarà
troppo difficlle, per dar giudicio fra
omicidio ed omicidio, fra lite e lite,
fra piaga e piaga, od altre cause di
liti nelle tue porte: allora levati, e
sall al lugo che'l Signora Iddio tuo avrà scelto.

DE vientene a' sacerdoti della nazion di Levi, ed al Giudice che sarà in que' tempi, ed informati da loro : ed essi ti dichiareranno la sentenza

che si dee dare.

10 E fa' secondo ciò ch'essi t'avranno dichiarato, dal luogo che ignore avrà scelto : ed osserva di fare interamente come t'avrarino

insegnato. 11 Fa' secondo la Legge ch'essi t'avranno insegnata, e secondo la ragion che t'avranno detta: non istornarti di ciò che t'avranno detto, nè a destra, nè a sinistra.

12 E se alcuno procede superba-mente, per non ubbidire al Sacerdote, che sarà in ufficio per ministrare in quel luogo al Signore Id-dio tuo, ed al Giudice, muoia quell'uomo: e togli via il male d'Israel.

13 Aciochè tutto'i popolo oda, e tema, e non proceda superbamento

da indi innanzi.

14 Quando tu sarai entrato nel paese che'l Signore Iddio tuo ti da, e lo possederal, e v'abiteral dentro : se tu vieni a dire, lo voglio costituire un re sopra me, come hanno tutte le genti che son d'intorno a

15 Del tutto costituisci per re sopra te colui che'i Signore Iddio tuo avrà eletto : costituisci per re sopra te uno d'infra i tuoi fratelli: tu non potrai costituir sopra te un' uomo straniere, che non sia tuo fratello.

16 Ma pur non multiplichisi egli i cavalli; e non faccia ritornare il popolo in Egitto, per aver moltitudine di cavalli : conciosiacosachèl Signore v'abbia detto, Non tornate mai più per questa via.

17 Parimente non multiplichisi le mogli, aciochè il suo cuore non si svij: nè anche multiplichisi gran-demente l'argento, e l'oro-

18 E, come prima egli sederà sopra'l suo trono reale, scrivasi una copia di questa Legge in un libro, d'in su l'esemplare de sacerdoti Leviti:

19 Ed abbialo appresso di sè, e leggavi dentro tutti i giorni della

vita sua: aciochè impari a temere il Signore Iddio auo, per osservar tutte le parole di questa Legge, e questi atatuti, per mettergli in

opera: 20 Aciochè il cuor suo non s'innalzi sopra i suoi fratelli, e ch'egli non si svij dal comandamento, n a destra, nè a sinistra : affin di prolungare i suoi giorni nel suo regno, egli, ed i suoi figliuoli, nel memo d'Israel.

CAP. XVIII.

NON abbiano i sacerdoti Leviti, anni tutta ia tribù di Levi, ne parte, nè eredità con Israel: viva-no dell'offerte che si fanno per fuoco al Signore, e della sua eredità.

2 Non abbiano, dico, alcuna ere-dità fra lor fratelli: il Signore è la loro eredità, siccome egli ne ha

pariato loro.

A E questo sarà il diritto de' sacer-doti, il qual prenderanno dal popolo, da quelli che sacrificheranno alcun sacrificio, sia bue, sia pecora, o capra: dieno essi al Sacerdote la alla. le mascelle, e'l ventre

apalla, le mascene, e i venue.

4 Dagli le primizie del tuo frumento, del tuo mosto, del tuo olio, e le primisie del vello delle tue pe-

core.

5 Conciosiacosachè 1 Signore Iddio tuo l'abbia scelto d'infra tutte le tue tribù, aciochè si presenti per fare il servigio nel Nome del Signore, egli, ed i suoi figliuoli, in

perpetuo.
6 E quando alcun Levita, partendo d'alcuna delle tue terre, di qua lunque luogo d'Israel, dove egil dimorerà, verrà, ad ogni sua voglia, al luogo che'l Signore avrà scelto: 7 Faccia il servigio nel Nome del Signore Iddio suo, come tutti gli altri suoi fratelli Leviti, che stanno quivi davanti al Signore.

8 Mangino la lor parte gli uni come gli altri, per le lor nazioni paterne: oltr'a quello ch'egli potrà

aver venduto.

9 Quando tu sarai entrato nel paese che'l Signore Iddio tuo ti da, non apprendere a fare secondo l'abbominazioni di quelle genti.

10 Non trovisi fra te chi faccia passare il suo figliuolo, o la sua figliuola, per lo fuoco: nè indovino,

nè pronosticatore, nè augure, nè maliceo; 11 Nè incantatore, nè chi doman-

di lo spirito di Pitone, nè mago, nè negromante:

12 Perciochè chiunque fa queste cose è in abbominio al Signore: e, per cagion di queste abbominazioni, il Signore Iddio tuo scaccia quelle genti d'innanzi a te.

## DEUTERONOMIO, XVIII, XIX.

13 Sii intiero inverso'l Signore i

Iddio tno.

14 Perciochè queste genti, il cui paese tu vai a possedere, hanno atteso a' pronosticatori, ed agl' indovini: ma, quant' è a te, il Signore Iddio tuo non t'ha date tali

15 Il Signore Iddio tuo ti susciterà un Profeta come me, del mezso di te. de' tuoi fratelli: esso

ascoltate:

16 Secondo tutto ciò che tu ri chiedesti dal Signore Iddio tuo in Horeb, nel giorno della Raunanza: dicendo. Ch'io non oda più la voce del Signore Iddlo mio, e non vegga più questo gran fuoco, ch'io non

17 Onde il Signore mi disse, Bene hanno parlato in ciò c'hanno detto. 18 lo susciterò loro un Profeta come te, del mezzo de' lor fratelli. e metterò le mie parole nella sua bocca, ed egli dirà loro tutto quello

ch'io gli avrò comandato. 19 Ed avverrà che, se alcuno non ascolta le mie parole ch'egli dirà a mio Nome, to gliene ridoman-

derò conto.

20 Ma altresì, se alcuno presuntuosamente imprende di dire a mio Nome cosa alcuna, ch'io non gli abbia comandata di dire, overo parla a nome di dij stranieri, sia fatto morire.

21 E se tu dici nel cuor tuo, Come conosceremo la parola che'i Si-gnore non avrà detta?

22 Quando'l profeta avrà detta alcuna cosa a Nome del Signore. e quella cosa non sarà, e non avverrà: quella cosa sarà quella che'i Signore non avrà detta : quel profeta l'avrà pronunziata per presunzione: non temer di luL

CAP. XIX.

QUANDO I Signore Iddio tuo avra distrutte le nazioni, il cui paese egli ti dà, e tu possede-rai I lor paese, ed abiterai nelle lor città, e nelle lor case :

2 Mettiti da parte tre città nel mezzo del tuo paese, che'l Signore Iddio tuo ti da, per possederio.

3 Dirizzati 'l camino, e partisci in tre le contrade del tuo paese, che'l Signore Iddio tuo t'avrà dato a possedere : e sieno *quelle città* , aciochè chiunque avrà ucciso un' altro vi si rifugga

4 E quest'e il caso dell' ucciditore che vi si potra rifuggire, e salvar la vita sua: Quando egli avra uc-ciso I suo prossimo disavvedutamente, non avendolo odiato per addietro.

5 Come se, essendo andato al bosco col suo prossimo, per tagliar delle legne, egli avventa la mano con la scure per tagliar delle legne e'l ferro si spicca dal manico, ed incontra il suo prossimo, sì ch'egli muoja : rifuggasi colui in una di queste città, per salvar la vita sua :

6 Che talora colui ch'avrà la ragione di vendicare il sangue non persegua quell' ucciditore, avendo il cuore infocato, e non lo giunga, in caso che'l camino fosse troppo lungo, e non lo percuota a morte: benchè in lui non vi sia giusta cagione d'esser condannato a morte. non avendo per addietro odiato il

suo prossimo.
7 Perciò, io ti comando che tu ti

metta da parte tre città.

8 E se'l Signore Iddio tuo allarga. i tuoi confini, come egil giurò a' tuoi padri, e ti da tutto'i paese ch'egil disse di dare a' tuoi padri: 9 Perciochè tu avrai ossavati

tutti questi comandamenti, i quali oggi ti do, per mettergli in opera, amando il Signore Iddio tuo, e caminando nelle sue vie, del continuo: sopraggiugniti a queste tre città tre altre:

10 Aciochè non si spanda il sangue dell' innocente in mezzo del tuo paese, che'l Signore Iddio tuo ti da in eredità; e che tu non sij colpe-

vole d'omicidio.

11 Ma. quando un' uomo, odiando il suo prossimo, l'avrà insidiato, e l'avrà assalito, e percosso a morte,

sì che muoia; e poi si sarà rifug-gito in una di quelle città: 12 Mandino gli Anziani della sua città a trarlo di là, e dienlo in man di colui ch'avrà la ragione di ven-

dicare il sangue, e muoia.

13 L'occhio tuo non lo risparmi : e togli via d'Israel la colpa del sangue innocente: ed e' ti sarà bene.

14 Non rimovere i termini del tuo prossimo, i quali gli antichi hanno posti, nell' eredita che tu posse-derai nel paese che'l Signore Iddio

tuo ti dà a possedere.

15 Non presentisi un testimonio solo contr' ad alcuno, per testimoniar d'alcuna iniquità, o peccamoniar d'alcuna iniquità, o peccato, ch'egil abbia commesso : sia il fatto verificato per lo dire di due o di tre testimoni.

16 Quando un testimonio si leverà contr' ad alcuno, per testi-

moniar contr'a lui d'apostasia : 17 Presentinsi que' due uomini tra cui sard quella lite, davanti a Signore, nel cospetto de' Sacer-doti, e de' Giudici, che saranno in quel tempo:

## DEUTERONOMIO, XIX. XX. XXI.

18  $\mathbf{E}$  se i Giudici, dopo diligente inchiesta, trovano che quel testimonio sia falso testimonio,  $\epsilon$  ch'abbia testimoniato il falso contr'al suo fratello:

19 Fategli come egli avea diliberato di fare al suo fratello: e togli via il male del mezzo di te:

20 Aciochè gli altri, udendo questo, temano: e che da indi innanti non si faccia più una tal mala cosa in mezzo di te.

21 L'occhio tuo non lo risparmi: vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano,

piè per piè.

CAP. XX.

UANDO tu usciral in guerra cavalli, e carti, e gente in maggior numero di te, non temer però di loro: conciosiacossachè 'I Signore Iddio tuo, che t'ha tratto fuor del paese d'Egitto, sia teco.

2 E quando v'appresserete per dar la battaglia, facciasi 'l Sacerdote innanzi, e parli al popolo,

3 E dicagli, Ascolta, Israel: Voi siete oggi vicini a venire a battaglia co' vostri nemici: il cuor vostro non s'invilisca: non temiate, e non vi smarrite, nè vi spaventate per tema di loro:

4 Perciochè il Signore Iddio vostro è quel che camina con voi, per combatter per voi contr'a' vostri nemici, per salvarvi.

5 Parilno esfandio gli Ufficiali al popolo: dicendo, Chi è colui ch'abbia edificata una casa nuova, e non l'abbia ancora dedicata l'vada, e ritorni a casa sua, che talora egli non muola nella battaglia, ed un'altro dedichi la sua casa.

of E chi colui ch'abbia plantata una vigna, e non l'abbia ancora cominciata a godere in uso conune l'vada, e ritorni a casa sua, che talora egli non muoia nella battaglia, ed un'altro cominci a goderia.

7 E chi è colui ch'abbia sposata una moglie, e non l'abbia ancora menata! vada, e ritorni a casa sua, che talora egli non muoia nel-

la battaglia, ed un' altro la meni.

8 Gli Ufficiali parlino ancora al
popolo, e dicano, Chi é timido, e
di poco cuore? vada, e ritorni a
casa sua, aciochè i suoi fratelli non
s'inviliscano di cuore come caso.

9 E, dopoche gli Ufficiali avranno finito di parlare al popolo, ordinino i Capi delle schiere in capo del popolo.

10 Quando tu t'accosterai ad una città per combatteria, chiamala prima a pace.

11 E se ti da risposta di pace, e t'apre *le porte*, tutto'i popolo ch'in essa si trovera, siati tributario, e soggetto.

soggetto.
12 Ma, s'ella non fa pace teco, ansi guerreggia contr'a te, assediala: 13 E'l Signore Iddio tuo te la darà nelle mani: allora metti a fil di

spada tutti i maschi. 14 Predati sol le femmine, ed 1 piccioli fanciulli, e'l bestiame, e tutto quello che sarà nella città,

tutto quello che sarà nella città, tutte le spoglie d'essa: e mangia della preda de' tuoi nemici, che'i Signore iddio tuo t'avrà data. 15 Fa' così a tutte le città che sa-

no ra cosa a tutte se cuta che sareasso molto lontane da te, che nonserasno delle città di queste genti. 16 Ma delle città di questi popoli, le quali l'Signore Iddio tuo ti da per eredità, non iscampar la vita ad alcuna anima vivente:

17 Anzi del tutto distruggi que' popoli al modo dello'nterdetto: gl'Hittei, e gli Amorrei, ed i Cananei, ed i Ferkzei, e gl'Hivvel, ed i lebusei: come il Signore Iddio

tuo t'ha comandato:
18 Actochè non v'insegnino a far secondo tutte le loro subominazioni, c'hanno usate inverso i loro iddij: e che voi non pecchiste contr'al Signore Iddio vostro.

a sognore de la companio de la companio de la Quando tu terrai l'assedio ad una città lungo tempo, combattendoa per pigliaria, non quastar gli aberi d'essa, avventando la scure contr'ad essi: perciochè d'essi portrai mangiare, e però non tagliargli: perciochè é forse l'albero della campagna un' uomo, per entrar dentro alla fortessa, fuggendo d'innanzi a tel

20 Sol potrai guastare, e tagliar gli alberi che tu conocerai non essere alberi da mangiare: e ne potrai fabbricar ciò che sarà necessario all'assedio della città che guerreggerà contr'a te, fin ch'ella caggia.

CAP. XXI.

UANDO si troverà in su la terra, che'l Signore Iddio tuo ti da a possedere, un'uomo ucciso, che giacerà su la campagna, senza che si sappia chi l'abbia ucciso:

2 Escano fuori i tuoi Anziani, ed i tuoi Giudici, e misurino lo spazio che vi sarà fino alle città che saranno d'intorno a colui.

3 Poi prendano gli Anziani della città più vicina dell' ucciso una giovenca, con la quale non si sia lavorata la terra, che non abbia

tirato al giogo.

4 E menino gli Anziani di quella città quella giovenca in una valle diserta, nella quale non si lavori.

## DEUTERONOMIO, XXI. XXII.

nà sesoini : e taglino quivi 'l collo !

nè semini; e taglino quivi l'collo alla giovenca nella valle:

5 Vengano ancora i saccrioti, figlinoli di Levi: conclosiacosachè!
Signore Iddio tuo gli abbia eletti
per fare il suo servigio, e per benedire nel Nome del Signore: e, secondo la lor parola, ha da esser
giudicata qualunque lite, e qualunque piaga.

6 E leviet tutti gli Arvieni di

6 E lavinsi tutti gli Anziani di quelle città, più vicini dell' ucciso. le mani sopra quella giovenca, alla quale sarà stato tagliato il

collo nella valle:

7 E protestino, e dicano, Le nostre mani non hanno sparso questo sangue: gli occhi nostri eziandio non l'hanno veduto spandere.

8 O Signore, sij propizio inverso'l tuo popolo Israel, il quale tu hai riscattato, e non permettere che vi sia, in mezzo del tuo popolo Israel, colpa di sangue innocente sparso. Così sarà purgato quel sangue quant'è a loro.

9 E tu avrai tolta via del mezzo di te la colpa del sangue innocente, quando avrai fatto ciò che piace al

Signore.

10 Quando sarai uscito in guerra contr'a' tuoi nemici, e'l Signore Iddio tuo te gli avrà dati nelle mani, e ne avrai menati de' prigioni :

11 E vedrai fra i prigioni una donna di bella forma, e le porral amore, e te la vorrai prender per

moglie:

12 Menala dentro alla tua casa, e radasi ella il capo, e taglisi l'un-

levisi d'addosso gli abiti ne' quali fu presa, e dimori in casa tua, e pianga suo padre, e sua madre, un mese intiero: poi potrai entrar da lei, e giacer con lei ; ed ella ti sarà moglie.

14 E se avviene ch'ella non t'aggradi più, rimandalaa sua volonta : e non venderla per danari in modo alcuno: non farne traffico: con-ciosiacosachè tu l'abbi sverginata.

15 Quando un' uomo avra due mogli, delle quali l'una sia amata, e l'altra odiata: e l'amata e l'odiata gli avranno partoriti figliuo-li, e'l primogenito sara dell' odiata: 16 Nel giorno ch'egli spartira l'eredita de' suoi beni a' suoi figliuoli, egli non potrà far primo-genito il figliuol dell'amata, antiponendolo al figliuol dell'odiata.

che sarà il primogenito: 17 Anzi riconoscerà il primogenito, figliuol dell' odiata, per dar-

gli la parte di due, in tutto ciò che si trovera avere: conciosiacosach' egli sia il principio della sua 186 forsa : a lui appartiene la ragion della primogenitura.

18 Quando alcuno avrà un fi-gliuol ritroso, e ribello, il qual non ubbidisca alla voce di suo padre, nè alla voce di sua madre : e, benchè essi l'abbiano gastigato,

non però ubbidisca loro: 19 Prendanlo suo padre, e sua madre, e meninlo fuori agli Anziani della sua città, ed alla porta

del suo luogo :

20 E dicano agli Anziani della sua città. Questo nostro figliuolo é ritroso, e ribello: egli non vuole ubbidire alla nostra voce : egli è goloso, ed ebbriaco.

21 E lapidinlo con pietre tutte le genti della sua città, sì che muoia : e così togli 'l male del mezzo di te :

aciochè tutto Israel oda, e tema. 22 E quando alcuno sara reo d'alcun fallo capitale, e tu l'avrai

appiccato al legno: 23 Non dimori 'l suo corpo morto in sul legno, la notte fino alla mattina: anzi del tutto seppellisciio in quell' istesso giorno: perciochè l'appiccato è in esecrazione

a Dio: e non contaminare il paese che'l Signore Iddio tuo ti dà a pos-

CAP. XXII. SE tu vedi smarriti 'l bue, o la pecora del tuo fratello, non ritrarti indietro da essi : del tutto riconducigli al tuo fratello.

2 E se'l tuo fratello non t'è vicino, o se tu non lo conosci, raccogli quelli dentro alla tua casa, e dimorino appresso di te, fin che'l tuo fratello ne domandi : ed allora ren-

digliele. 3 E fa' il simigliante del suo asino,

e del suo vestimento, e d'ogni cosa che'l tuo fratello avrà perduta, e che tu avrai trovata : tu non potrai ritrartene indietro.

4 Se tu vedi l'asino del tuo fratello, o'l suo bue, caduto nella strada, non ritrartene indietro : del tutto adoperati con lui a rilevarlo.

La donna non porti indosso abito d'uomo : l'uomo altresì non vesta roba di donna: perciochè chiunque fa cotali cose è in abbominio al Signore Iddio tuo.

6 Quando tu scontrerai davanti a te nella via, sopra qualche albero, o sopra la terra, un nido d'uccelli, co' piccioli uccellini, o con l'uova, dentro: ed insieme la madre che covi i piccioli uccellini, o l'uova: non prender la madre co' figli:

7 Del tutto lasciane andar la madre, e prenditi i figli: aciochè ti sia bene, e che tu prolunghi i tuoi

giorni.

### DEUTERONOMIO, XXII, XXIII.

8 Quando ta edificheral una casa nuova, fa' una sponda al tuo tetto: e non metter sangue sopra la tua casa, in caso ch'alcuno ne ca-desse a basso.

9 Non plantar la tua vigna di diverse spezie : aciochè non sien contaminate la vendemmia, le viti che tu avrai piantate, e la rendita

della vigna 10 Non arar con un bue, e con

un' asino, insieme. 11 Non vestirti vestimento mescolato, tessuto di lana, e di lino,

12 Fatti delle fimbrie a' quattro capi del tuo manto, col qual tu

t'ammanti. 13 Quando alcuno avrà presa una moglie, e sarà entrato da lei, e poi prendera ad odiaria:

14 E le apporrà cose che daranno cagione che se ne sparli, e metterà fuori mala fama contr'a lei, e dirà. Io avea presa questa moglie : ma, essendolemi accostato, non l'ho trovata vergine:

15 Allora prendano il padre e la madre della giovane il segnal della virginità d'essa, e lo producano davanti agli Anziani della città,

nella porta:

16 E dica il padre della giovane agli Anziani, lo avea data la mia figliuola per moglie a quest' uomo, ed egli ha preso ad odiarla;

17 Ed ecco, egli le ha apposte cose che danno cagione che se ne spar-li: dicendo, Io non ho trovata vergine la tua figliuola : e pure, ecco il segnal della virginità della mia figliuola. E stendano quel panno davanti agli Anziani della città.

18 Allora prendano gli Ansiani di quella città quell' uomo, e lo ga-

stighino con battitura; 19 E condanninlo in cento eicli d'argento d'ammenda, i quali daranno al padre della giovane : per-ciochè egli ha messo fuori una mala fama contr'ad una vergine d'Israel : e siagli colei moglie, e non poesa egli giammai in vita sua

20 Ma se la cosa è vera, che quella giovane non sia stata trovata

mandaria via.

vergine: 21 Traggania fuori alla porta della casa di suo padre, e lapidinla le genti della sua città con pietre, sì che muoia : perciochè ha commesso un' atto infame in Israel, fornicando in casa di suo padre. È così togli via il male del mezzo di te.

22 Quando un' uomo sarà trovato giacendo con una donna maritata, muciano amendue: l'uomo che sarà giaciuto con la donna, e la donna E così togli via il male d'Israel

23 Quando una fanciulia vergine sarà sposata ad un' uomo, ed un' altre, trovandola dentro alla

città, sarà giaciuto con lei : 24 Menategli amendue fuori alla porta di quella città, e lapidategli con pietre, sì che muoiano : la fanciulia, perchè non avrà gridato, sssendo nella città, e l'uomo, per-chè avrà violata la pudicizia della moglie del suo prosaimo. E così togli via il male dei merso di te.

togli via il maie dei messo un per li 20 Ma, se l'uomo trova su per li 20 Ma, se l'uomo trova su per li campi una fanciulla sposa, e la prende a forza, e giace con lei : muoia sol l'uomo che sarà giaciuto

con lei : 26 Ma non far nulla alla fanciul as ella non v'ha colpa degna di morte: perciochè questo fatto è tale, come se alcuno ai levasse contr'al suo prossimo, e l'uccidesse : 27 Perciochè, avendo egli trovata quella fanciulla sposa su per li campi, bench' ella abbia gridato, niuno l'ha salvata.

28 Quando alcuno troverà una fanciulla vergine, che non sia sposa, e la prenderà, e giacerà con

lei, e saranno trovati : 29 Dia l'uomo che sarà giaciuto con la fanciulla cinquanta sicli d'argento al padre d'essa, e siagli cols moglie, perciochè egli l'ha sverginata : non possala rimandar glammai in tempo di vita sua. 30 Non prenda alcuno la moglie

di suo padre, e non iscopra il lembo di suo padre.

CAP. XXIII.

NON entri nella raunanza del Signore alcuno ch'abbia i testicoli infranti, o tagliati.

2 Niuno nato di publica meretrice entri nella raumanza del Signore: niuno de' suoi, fino alla decima

generazione, entri nella raunanza del Signore.

3 L'Ammonita, ne'l Moabita, non entri nella raunanza del Signore: niuno de' lor discendenti, in perpetuo, fino alla decima genera sione, entri nella raunanza del Signore:

4 Perciochè non vennero incontro a voi con pane, e con acqua, nel camino, quando usciste d'Egitto: e perchè essi condussero per prezzo contr'a voi Balaam, figliuolo di Beor, di Petor di Mesopota-

mia, per maladirvi.
5 Ma il Signore Iddio tuo no volle ascoltar Balsam : anzi 'l Si gnore iddio tuo ti rivolse la male-

187

## DEUTERONOMIO, XXIII. XXIV.

dizione in benedizione : perciochè il Signore Iddio tuo t'ama.

6 Non procacciar giammai.in tempo di vita tua, la pace o'i ben loro. Non abbominar l'Idumeo; conciosiacosach' egli sia tuo fratello: non abbominar l'Egizio; conciosiacosachè tu sij stato forestiere nel suo paese.

8 La terza generazione de' figliuoli che nasceranno loro potra entrar nella raunanza del Signore.

9 Quando tu uscirai in guerra contr'a' tuoi nemici, guardati d'ogni mala cosa.

I0 Se nel mezzo di te v'è alcuno che sia immondo per alcun' accidente notturno, esca fuor del cam-

po, e non entri dentr' al campo: 11 Ed in sul far della sera, lavisi con acqua: e poi, come il sole sarà tramontato, egli potrà rientrar dentr'al campo.

12 Abbi parimente un luogo fuor del campo, al quale tu esca per li

tuoi bisogni. 13 Ed abbi fra' tuoi arredi un piuolo, col quale, quando t'asset-terai fuori, tu facci un buco in ter-

ra, e poi ricopri'l tuo scremento. 14 Conciosiacosachè'l Signore Iddio tuo camini nel mezzo del tuo campo, per salvarti, e per mettere in tuo potere i tuoi nemici : perciò sia il tuo campo santo: e fa' ch'egli non vegga alcuna bruttura in te, onde egli si rivolga indietro da te.

15 Non dare il servo, che sarà scampato a te d'appresso al suo

more, in man del suo signore. I6 Dimori appresso di te, nel mezzo di te, nel luogo ch'egli avrà scelto, in qualunque delle tue città gli aggraderà : non fargli violenza. 17 Non siavi alcuna meretrice d'infra le figliuole d'Israel : pari-

mente non siavi alcun cinedo d'infra i figliuoli d'Israel.

18 Non recar dentro alla Casa del Signore Iddio tue, per alcun voto, il guadagno della meretrice, ne'l prezzo del cane : perciochè amendue son cosa abbominevole al Si-

gnore Iddio tuo. 19 Non prestare ad usura al tuo fratello, ne danari, ne vittuaglia, nè cosa alcuna, che si presta ad

usura. 20 Presta ad usura allo straniere. ma non al tuo fratello: aclochè il Signore Iddio tuo ti benedica in tutto ciò a che metterai la mano, nel paese nel quale tu entri per

possederlo. 21 Quando tu avrai votato un voto al Signore Iddio tuo, non in-dugiar l'adempierlo: perciochè il Signore Iddio tuo per certo te ne 188 ridomanderebbe conto, e vi sa-

rebbe peccato in te.

22 E se pur tu t'astieni di far voto, non vi sara peccato in te.

23 Osserva, e fa'ciò che ti sarà uscito delle labbra, secondo che volontariamente tu avrai votato al Signore Iddio tuo, come avrai pronunziato con la tua bocca.

24 Quando tu entrerai nella vigna del tuo prossimo, potrai a tua vo-giia mangiarne dell' uve a sazietà: ma non riporne nel tuo vasello.

25 Quando tu entrerai per messo le biade del tuo prossimo, potrai svellerne delle spighe con la mano: ma non metter la falce nelle biade del tuo prossimo.

CAP. XXIV.

QUANDO alcuno avra preso se poi ella non gli aggrada, perché egli avrà trovata in lei alcuna cosa brutta: scrivale il libello del ripudio, e diagliele in mano; e così mandila fuor di casa sua.

2 E s' ella, essendo uscita di casa di colui, ed andatasene, si marita

ad un' altro uomo:

3 E quest' ultimo marito prende ad odiaria, e le scrive il libello del ripudio, e gliele dà in mano, e la manda fuor di casa sua: overo. quest' ultimo marito, che se l'avea presa per moglie, muore :

4 Non possa il suo primiero marito, il qual l'avea mandata via, tornare a prenderia per essergli mo-glie, dopo ch'avrà fatto ch'ella si ila contaminata: perchè ciò è cosa abbominevole nel cospetto del Signore: e non far sì che'i paese, che'l Signore Iddio tuo ti da in eredità, sia reo di peccato.

5 Quando alcuno avrà presa novellamente moglie, non vada alla guerra, e non siagli imposto affare alcuno: stia esente in casa sua un' anno, e sollazzi la sua moglie.

ch'egli avrà presa.
6 Non prenda alcuno in pegno macine, non pur la mola disopra: perciochè egli prenderebbe in pegno

la vita del suo prossimo.

7 Quando si troverà alcuno ch'abbia rubato un' uomo d'infra i suoi fratelli, figliuoli d'Israel, e n'abbia fatto traffico, e l'abbia venduto, muoia quel ladro: e togli 'l male del mezzo di te.

8 Prendi guardia alla piaga della lebbra, per osservar diligentemente di far secondo tutto ciò che i sacerdoti Leviti v'avranno insegnato: prendete guardia di fare come io ho loro comandato.

9 Ricordati di ciò che'l Signore Id-

## DEUTERONOMIO, XXIV. XXV.

dio tuo fece a Maria, nel camino, dono che foste usciti d'Egitto.

10 Quando tu farai alcun presto al tuo prossimo, non entrare in casa sua, per prender pegno da lui. 11 Stattene fuori, e portiti colui,

al qual tu farai 'l presto, il pegno fuori.

12 E s'egli è povero uomo, non porti a giacere, avendo ancora il

suo pegno. 13 Del tutto rendigli 'l pegno, al tramontar del sole : aciochè egli possa giacer ne' suoi panni, e ti benedica: e ciò ti sarà giustisia nel cospetto del Signore Iddio tuo. 14 Non fraudare il mercenario

povero, e bisognoso, chi ch' egli si sia de' tuoi fratelli, o de' forestieri che saranno nel tuo paese, dentro

alle tue porte. 15 Dagli 'I suo premio al suo giorno. e non tramonti 'l sole avanti che tu gliel' abbia dato : conciosiacoanch' egli sia povero, e che l'anima sua s'erga a quello: aciochè egli non gridi contr'a te al Signore, e non vi sia in te peccato.

16 Non facciansi morire i padri per li figlinoli, nè i figlinoli per li padri : facciasi morir ciascuno per

lo suo propio peccato.

17 Non pervertire la ragione del forestiere.ne dell'orfano : e non prender in pegno i pani della vedova.
18 E ricordati che tu sei stato ser-

vo in Egitto, e che'l Signore Iddio tuo te n'ha riscosso: perciò io ti comando che tu faccia questo.

19 Quando tu avrai mietuta la tua ricolta nel tuo campo, ed avrai dimenticata alcuna menata nel campo, non tornare indietro per prenderia: sia per lo forestiere, per l'orfano, e per la vedova: aciochè il Signore Iddio tuo ti benedica in tutta l'opera delle tue mani.

20 Quando tu avrai scossi i tuoi ulivi, non ricercare a ramo a ramo ciò che vi sarà rimaso dietro a te: sia per lo forestiere, per l'orfano, e per la vedova.

21 Quando tu avrai vendemmiata la tua vigna, non raspollare i grap-poli *rimasi* dietro a te : sieno per lo forestiere, per l'orfano, e per la vedova.

22 E ricordati che tu sei stato servo nel paese d'Egitto: per ciò io ti comando che tu faccia questo.

CAP. XXV. UANDO vi sarà lite fra alcuni, ed essi verranno in giudicio, giudichingli i Giudici, e giustifichi-no il giusto, e condannino il reo. E se'l reo ha meritato d'esser

battuto, faccialo il giudice gittare 189

in terra, e battere in sua presenza, secondo'i merito del suo misfatto, a certo numero di battiture.

3 Facciagli dare quaranta batti-ture, e non più: che talora, se continuasse a fargli dare una gran battitura oltr'a questo numero, il tuo fratello non fosse avvilito nel tuo cospetto.

4 Non metter la museruola in

bocca al bue, mentre trebbia. 5 Quando alcuni fratelli dimore ranno insieme, ed uno d'essi morrà senza figliuoli, non maritisi la moglie del morto firori ad un' uomo strano: il suo cognato venga da lei, e prendalasi per moglie, e spo-sila per ragion di cognato. 6 E'i primogenito ch'elia partori-

rà nasca a nome del fratello morto del marito: aciochè il suo nome

non sia spento in Israel.

E se non aggrada a quell' uomo di prender la sua cognata, vada la sua cognata alla porta, agli Anziani, e dica, Il mio cognato ricusa di suscitar nome al suo fratello in Israel : egli non vuole sposarmi per ragion di cognato. 8 Allora gii Anziani della sua cit-

tà lo chiamino, e parlino a lui : e s' egli, presentatosi, dice, E' non

m'aggrada di prenderla :

9 Accostiglisi la sua cognata, nel cospetto degli Anziani, e traggagli del piè il suo calzamento, e sputigli nel viso. Poi protesti, e dica, Cost sarà fatto all' uomo che non edificherà la casa del suo fratello.

10 E gli sara posto nome in Israel.

La casa dello acalzato.

11 Quando alcuni contenderanno insieme l'un contr' all' altro, e la moglie dell' uno s'accosterà per liberare il suo marito dalla man di colui che lo percuote, e stenderà la mano, e lo prenderà per le sue vergogne : 12 Mozzale la mano : l'occhio tuo

non le perdoni.

13 Non aver nel tuo sacchetto peso, e peso: grande, e picciolo. 14. Non avere in casa Efa, ed

Efa: grande e picciolo.

15 Abbi peso intiero, e giusto: e parimente Efa intiero, e giusto: aciochè i tuoi giorni sieno prolunati sopra la terra che'l Signore Iddio tuo ti dà

16 Perciochè chiunque fa cotali cose, chiunque fa iniquità, è in abbominio al Signore Iddio tuo. 17 Ricordati di ciò che ti fece Ama-

lec nel camino, dopo che voi foste usciti d'Egitto:

18 Come egli ti venne ad incontrare nel camino, ed alla coda percosse tutte le persone deboli che

# DEUTERONOMIO. XXV. XXVI. XXVII.

venivano dietro a te, essendo tu stanco, ed affaticato : e non temet-

te Iddio.

19 Perciò, quando'i Signore Iddio tuo t'avrà data requie da tutti i tuoi nemici d'ogn' intorno, nel paese che'l Signore Iddio tuo ti da in eredità per possederlo; spegni la memoria d'Amalec disotto-al cielo: non dimenticarlo.

CAP. XXVI.

R, quando tu sarai entrato nel paese, che'l Signore Iddio tuo ti da in eredità, e lo possederal, e v'abiterai :

2 Prendi delle primizie di tutti i frutti della terra, che tu fai nascer dalla terra, che'l Signore Iddio tuo ti dà: e mettile in un paniere, e va' al luogo che'l Signore Iddio tuo avrà scelto per istanziar quivi 'l

suo Nome.

3 E vieni al Sacerdote che sarà in que' giorni, e digli, lo fo oggi publica riconoscenza al Signore Iddio tuo, di ciò ch'io sono entrato nel paese, del quale il Signore avea giurato a' nostri padri ch'egli cel

4 Poi prenda il Sacerdote dalla tua mano quel paniere, e ripongalo davanti all'Altare del Signore Iddio

tuo.

5 Appresso prendi a dire davanti al Signore Iddio tuo, Il padre mio era un misero Siro, e discese in E gitto con poca gente, e dimorò qui-vi come straniere, e quivi divenne una nazione grande, e potente, e numerosa.

6 E gli Egizij ci trattarono male, e ci afflissero, e c'imposero una

dura servitù.

7 E noi gridammo al Signore Iddio de' nostri padri: e'l Signore esaudì la nostra voce, e riguardò alla nostra afflizione, ed al nostro travaglio, ed alla nostra oppressione:

8 E ci trasse fuor d'Egitto con potente mano, e con braccio steso, e con grande spavento, e con mi-

racoli, e con prodigi: 9 E ci ha condotti in questo luogo, e ci ha dato questo paese, paese stillante latte, e mele.

10 Ora adunque, ecco, io ho re-cate le primizie de' frutti della terra, che tu, Signore, m'hai data. posa quel paniere davanti al Si-gnore Iddio tuo, ed adora davanti al Signore Iddio tuo: Il E rallegrati di tutto'l bene,

che'l Signore Iddio tuo avrà dato a te, ed alla tua casa, tu, e'l Levita, e'i forestiere che sarà nel mezzo di

12 Quando tu avrai finito di levar tutte le decime della tua entrata. nel terzo anno, che è l'anno delle decime, e le avrai date al Levita. al forestiere, all' orfano, ed alia vedova, ed essi le avranno mangiate dentro alle tue porte, e si saranno saziati:

13 Allora di' nel cospetto del Si-gnore Iddio tuo, lo ho tolto di casa mia ciò ch'è sacro, ed anche l'ho dato al Levita, ed al forestiere, ed all' orfano, ed alla vedova : interamente secondo'l tuo comandamento che tu m'hai fatto : io non ho trapassati i tuoi comandamenti.

e non gli ho dimenticati : 14 Io non ne ho mangiato nel mio cordoglio, e non ne ho tolto nulla. per impiegarlo in uso immondo, e non ne ho dato nulla per alcun morto: io ho ubbidito alla voce del

Signore Iddio mio: io ho fatto interamente come tu m'hai coman-

dato. 15 Riguarda dall' abitacolo della tua santità, dal cielo, e benedici 1 tuo popolo Israel, e la terra che tu ci hai data, come tu giurasti a' nostri padri, terra stillante latte, e

16 Oggi ti comanda il Signore Iddio tuo di mettere in opera questi statuti, e queste leggi: osservale adunque, e mettile in opera, con tutto'l cuor tuo, e con tutta l'anima

tua. 17 Oggi hai stipulato dal Signore, ch'egli ti sarebbe Dio, e che tu camineresti nelle sue vie, ed osserveresti i suoi statuti, ed i suoi comandamenti, e le sue leggi, ed ub-

bidiresti alla sua voce. 18 E'l Signore altrest ha stipulate da te, che tu gli saresti un popolo peculiare, come egli te n'ha parlaio, e che tu osserveresti tutti i suoi

comandamenti:

19 E ch'egli ti farebbe eccelso sopra tutte le nazioni ch'egli ha create, e ti metterebbe in laude. in fama, ed in gloria: e che tu sa-resti un popolo santo al Signore Iddio tuo: come egli n'ha parlato.

CAP. XXVII.

R Moise, con gli Anziani d'I-grael, comando, e disse al popolo, Osservate tutti i comandamenti i quali oggi vi do.

2 E nel giorno che sarete passati il Giordano, per entrar nel paese che'l Signore Iddio vostro vi dà, rizzati delle grandi pietre, e smal-tale con calcina.

3 E scrivi sopra esse tutte le parole di questa Legge, dopo che tu sarai passato, per entrar nel pacse

## DEUTERONOMIO, XXVII. XXVIII.

che'l Signore Iddio tuo ti dà. page stillante latte, e mele: elecome il Signore Iddio de' tuoi padri te n'ha pariato.

4 Quando adunque sarete passati 1 Giordano, rizzatevi queste pietre, le quali oggi vi comando, nel monte d'Ebal : e smaltatele con calcina.

5 Edifica ancora quivi un' Altara al Signore Iddio tuo, un' altar di pietre : non far passare ferro sopra

6 Edifica l'Altar del Signore Iddio tuo di pietre intiere: ed offerisci sopra esso olocausti al Signore Iddió tuo.

7 Sacrifica ancora quivi sacrificii da render grazie : e mangia, e railegrati davanti al Signore Iddio tuo. 8 E scrivi sopra quelle pietre tutte le parole di questa Legge chiara-

mente, e bene.

9 Moisè ancora, co' sacerdoti Le-viti, parlò a tutto Israel: dicendo, Attendi, ed ascolta, Israel : Oggi tu sei divenuto popolo del Signore Iddio tuo

10 Ubbidisci adunque alla voce del Signore Iddio tuo, e metti in opera i suol comandamenti, ed i suoi sta-

tuti, i quali oggi ti do.

11 Moise ancora in quello stesso giorno comandò, e disse al popolo, 12 Gli uni d'infra voi stieno sopra'l monte di Gherizim, per benedire il popolo quando sarete passati 'l Giordano: cioc, le tribù di Simeon, di Levi, di Giuda, d'Issacar, di Iosef, e di Beniamin.

13 E gli altri stieno sopra'l monte d'Ebal, per pronunziar la maladizione: cioc, le tribà di Ruben, di Gad, d'Aser, di Zabulon, di Dan, e di Neftali.

14 E parlino i Leviti, e dicano ad

alta voce a tutti gl' Israeliti: 15 Maladetto sia l'uomo ch'avrà The manufacture of the transfer of the control of t

padre, o sua madre. E dica tutto l' popolo, Amen.

Maladetto sia chi move i termini del suo prossimo. E tutto'i po-polo dica, Amen.

18 Maladetto sia chi trasvia il ieco. E tutto'i popolo dica, Amen. 19 Maladetto sis chi pervertisce la ragion del forestiere, dell'orfano, e della vedova. E tutto'l popolo dica, Amen.

20 Maladetto sia chi giace con la moglie di suo padre : perciochè egli scopre li lembo di suo padre. E tutio'l popolo dies, Amen.

21 Maladetto sia chi si conginene con alcuna bestia. E tutto'l popolo dica, Amen.

22 Maladetto sia chi giace con la sua sorelia, figliuola di suo padre, o figliuola di sua madre. E tutto l

popolo dica, Amen. 23 Maladetto sia chi giace con la sua suocera. E tutto'i popolo dica.

24 Maladetto sia chi uccide il suo prossimo in occulto. E tutto'l popolo dica. Amen.

25 Maladetto sis chi prende pre-sente, per far morir l'innacente. E tutto i popolo dica, Amen. 26 Maladetto sis chi non avrà

attenute le parole di questa Legge, per metterie in opera. E tutto'i

#### CAP. XXVIII.

R egti avverra, se pur tu ubbi-disci alla voce del Signore Iddio tuo, per osservar di mettere in opera tutti i suoi comandamenti, i quali oggi ti do, che'l Signore ti arà eccelso sopra tutte le nazioni

della terra.

popolo dica, Amen.

2 E tutte queste benedizioni verranno sopra te, e ti giugneranno : perciochè tu avrai ubbidito alla voce del Signore Iddio tuo.

3 Tu sarai benedetto nella città: tu sarai ancora benedetto ne

campi.

4 Il frutto del tuo ventre sarà benedetto, e'i frutto della tua terra e'i frutto del tuo bestiame : i parti delle tue vacche, e le gregge delle tue pecore.
5 Il tuo paniere sarà benedetto, e

la tua madia.

6 Tu sarai benedetto nel tuo entrare, e benedetto nel tuo uscire.

7 Il Signore metterà i tuoi nemici, che si saran levati contr'a te, in rotta ed isconfitta davanti a te: per una via usciranno contr'a te. e per sette vie fuggiranno d'in-

nanzi a te.

8 Il Signore ordinerà alla bene dizione ch'ella sis teco, ne' tuoi granzi, ed in tutto ciò a che met-terai la mano: e ti benedirà nella terra che'l Signore Iddio tuo ti dà.

9 Il Signore ti stabilirà per ess gli un popol santo, come egli *C*ha giurato: quando tu osservers comandamenti dei Signore Iddie

tuo, e caminerai nelle sue vie. 10 E tutti i popoli della terra ve-dranno che voi portate il Nome del Signore: e temeranno di te

11 E'l Signore Iddio tuo ti farè abbondare in beni, nel frutto del tuo ventre, nel frutto del tuo bestiame, e nel frutto della tua terra,

## DEUTERONOMIO, XXVIII.

nel paese del quale egli giurò a' tuoi padri, ch'egli tel darebbe. 12 Il Signore t'aprirà il suo buon

tesoro, il cielo, per dare alla tua terra la sua pioggia al suo tempo, e per benedir tutta l'opera delle tue mani: e tu presterai a molte genti, e non prenderai nulla in presto.

13 Il Signore ti mettera in capo, e non in coda : e non sarai giammai se non al disopra, e non al disotto: quando tu ubbidirai a' mandamenti del Signore Iddio tuo, i quali oggi ti do, per osservargii, e per mettergli in opera.

I4 E non ti rivolgerai, nè a destra, nè a sinistra, d'alcuna delle cose ch'io ti comando oggi, per andar dietro ad altri dij, per ser-

virgli

15 Ma, se tu non ubbidisci alla voce del Signore Iddio tuo, per osservar di mettere in opera tutti i suoi comandamenti, ed i suoi sta-tuti, i quali oggi ti do: egli avverra che tutte queste maladizioni verranno sopra te, e ti giugneranno.

16 Tu sarai maladetto nella città, sarai ancora maladetto ne' campi. 17 11 tuo paniere sarà maladetto, e la tua madia.

18 Il frutto del tuo ventre sarà maladetto, e'l frutto della tua ter-ra: i parti delle tue vacche, e le gregge delle tue pecore.

19 Tu sarai maladetto nel tuo en-

trare, e maladetto nel tuo uscire. 20 Il Signore manderà contr'a te la maladisione, la dissipazione, e la perdizione, in ogni cosa, alla quale tu metterai la mano, e la qual tu farai: fin che tu sij distrutto, e perito subitamente, per la malvagità de' tuoi fatti: percio-chè tu m avrai abbandonato.

21 Il Signore farà che la morta-lità s'attaccherà a te, fin che t'abbia consumato d'in su la terra, nella qual tu entri per possederla.

22 Il Signore ti percuoterà di tisichezza, e d'arsura, e di febbre, e d'inflammagione : d'aridità, e di nebbia, e di rubiggine: che ti pereguiranno, fin che tu sij perito. 23 E'1 tuo cielo, che sara sopra'l

tuo capo, sarà di rame: e la terra, che sarà sotto di te, sarà di ferro. 24 Il Signore manderà alla tua

terra, in luogo di ploggia, polvere, e cenere, la quale caderà sopra te dal cielo, fin che tu si sterminato. 25 Il Signore ti metterà in rotta

ed isconfitta davanti a' tuoi nemici: per una via tu uscirai contra loro, e per sette vie fuggirai d'innanzi a loro: e sarai agitato per tutti i regni della terra. 26 Ed i tuoi corpi morti saranno

per pasto ad ogni uccello del cielo. ed alle bestie della campagna.

senza ch'alcuno le spaventi.
27 Il Signore ti percuotera dell'ulcere d'Egitto, di morici, e di scabbia, e di pizzicore, onde tu non potrai guarire. 28 Il Signore ti percuoterà di sma-

nia, e di cecità, e di sbigottimento

di cuore :

29 Ed andrai a tastone nel mezzodì, come il cieco va a tastone nell' oscurità, e non prospererai nelle tue vie: e del continuo non sarai se non oppressato, e rubato: e non vi sara alcuno che ti salvi.

30 Tu sposerai moglie, ed un' altro si giacerà con lei : tu edificherai case, ma non v'abiterai dentro: tu pianterai vigne, e non ne coglierai 'l frutto per uso tuo co-

mune.

31 Il tuo bue sarà ammazzato nel tuo cospetto, e tu non ne mangerai: il tuo asino sara rapito d'innanzi a te, e non ti sara renduto : le tue pecore saranno date a' tuoi nemici, e non vi sarà sicuno che te le riscuota.

32 I tuoi figiiuoli, e le tue figliuole saranno date ad un popolo stra-niere: e gli occhi tuoi lo vedranno. e verranno meno del continuo ٠,

dietro a loro, e non avrai alcuna

forza nelle mani 33 Un popolo che tu non avrai conosciuto mangerà il frutto della tua terra, e tutta la tua fatica: e del continuo non sarai se non op-

pressato, e conquassato. 34 E tu diventerai forsennato per le cose che vedrai con gli occhi. 35 Il Signore ti percuoterà d'ulcera

maligna in su le ginocchia, ed in su le coscie, onde tu non potrai guarire: anzi dalla pianta del pià ino alla sommità della testa.

36 Il Signore farà caminar te, e'l tuo re, che tu avrai costituito sopra te, ad una nazione, la qual nè tu, nè i tuoi padri non avreto conosciuta: e quivi servirai a dii stranieri, al legno, ed alla pietra.

37 E sarai in istupore, in proverbio, ed in favola, fra tutti i po-poli, dove il Signore t'avrà con-dotto.

38 Tu recherai sementa assai ai campo, e ricoglierai poco: percio-chè le locuste la consumeranno. 39 Tu pianterai vigne, e le lavo-

rerai, e non ne berrai i vino, anzi non pure ne coglierai I frutto : perciochè i vermini lo mangeranno. 40 Tu avrai degli ulivi in tutte le tue contrade, ma tu non t'ungerai d'olio : perciochè i tuoi ulivi perderanno il lor frutto.

# DEUTERONOMIO, XXVIII.

41 Tu genererai figliuoli, e fi-gliuole, ma nen saranne tuol: per-avra risernati ciochè andranno in cattività.

42 I grilli diserteranno tutti i tuoi alberi, e'l frutto della tua terra.

43 Il forestiere che sarà nel mezzo di te sarà innalzato ben alto sopra te, e tu sarai abbassato ben basso. 44 Egli prestera a te, e tu non presterai a lul; egli sarà in capo,

e tu in coda.

45 E tutte queste maladizioni verranno sopra te, e ti persegui-ranno, e ti giugneranno, an che tu sij distrutto: percioche tu non gvrai ubbidito alla voce del Signore Iddio tuo, per osservare i suoi comandamenti, ed i suoi statuti,

ch'egli t'ha dati. 46 E saranno in te, e nella tua progenie in perpetuo, per seguo, e

per prodigio. 47 Perciochè tu non avrai servito al Signore Iddio tuo allegramente, e di buon cuore, per l'abbondanza

d'ogni cosa.

48 E servirai a' tuoi nemici, che'i Signore avrà mandati contra te, con fame, e con sete, e con nudità, e con mancamento d'ogni cosa: ed essi metteranno un giogo di ferro sopra'l tuo collo, fin che t'abbiano distrutto.

49 Il Signore farà movere una gente contro a te di lontano, dalestremità della terra, a guba che vola l'aquila : una gente, della quale tu non intenderal 'I linguaggio:

50 Una gente sfacciata, la qual non avrà riguardo alla persona del vecchio, e non avrà mercè del fanciullo:

51 E mangerà il frutto del tuo bestiame, e'l frutto della tua terra, fin che tu sij distrutta: e non ti lascerà di resto ne frumento, nè mosto, nè olio, nè figli delle tue vacche, nè gregge delle tue pecore: fin che t'abbin fatto perire.

52 E t'assediera in tutte le tue città, fin che le tue alte e forti mura, nelle quali tu ti sarai fidato in tutto'l tuo paese, cappiano a terra: anzi t'assediera deutro tutte le tue porte, in tutto i tuo paese che i Signore Iddio tuo t'avrà

53 E tu mangeral I frutto del tuo ventre, la carne de tuoi figliuoli, e delle tue figliuole, che'i Signore Iddio tuo t'avrà date, nell' assedio, e nella distretta, della quale i tuoi

nemici il strigmeranno. 154 L'occhio dei più morbido e dilicato uomo fra voi sara maligno inverso'l suo fratello, ed inverso la moglie del suo seno, ed inverso'l

55 Per non dare ad alcun di loro nulla della carne degli altri suci figlinoli, la quale egli mangerà : percioche non gli sard rimaso nulla nell'assedio, e nella distretta, della quale i turi nemisi ti strigneranno dentro a tutte le tue porte.

56 L'occhio della più morbida, e dilicata donna fra voi, la quale non si sarebbe pure attentata di posar

la pianta del piede in terra, per ditientezza, e murbidezza, sara maligno invenso'l marito del suo seno. ed inverso'l suo figliuolo, ed in-

verso la sua figliuola ;

57 E evo, per la secondina che le uscirà d'infra le gambe, e per li suol figlinoli che partorira : percloche ella gli mangera di nascoso. per mancamento d'ogni cosa, nelli assedio, e nella distretta, della quale il tuo nemico ti strignera dentro alle tue porte.

58 Se to non osservi di mettere in opera tutte le parole di questa Logge, che sono scritte in questo Libro, per temer questo Nome glo-rioso, e tremendo, il Signore Iddio tuo:

59 Il Signore percuoterà te, e la tua progenie, di cattiture strane, grandi, e durabiti e di malattie maivage, e durabilt.

60 E fara ritornar sopra te tutti i langueri d'Egitto, de' quali tu hai avula paura: ed ead s'attaccheranno a te.

61 Il Signore ti farà eziandio venîre addesso ogni eltre infermità, e plaga, che non è scritta nel Libro di questa Legge; fin che tu sij di-Marutto,

62 E voi resterete poca gente, là dove per addictro sarete stati come le stelle del cielo, in moltitudine: percioché tu non avrai ubbidito alla voce del Signore Iddio tuo.

63 Ed avverra che, siccome il Signore si surb rullegrato in voi, facendovi del bene, e multiplicandovi : così si rallegrera in voi, facendari perire, e distruggendovi: e sarete diveiti d'in su la terra, nella quale tu entri per possederia.

64 E'l Signore ti dispergerà fra tutti i populi, da uno estremo della terra all' altro estremo: e quivi servirai ad altri dij, i quali ne tu, ne i tuoi padri, non avete cono-sciuti: al legno, ed afla pietra.

65 Ancora fra quelle genti non avrai algung requie, e la pianta del tuo piè non avra alcun riposo: ed Il Signore vi dara quivi un cuor tremante, e consumamento d'occhi, e doglia d'animo :

## DEUTERONOMIO, XXVIII. XXIX.

66 E la tua vita ti starà dirimpetto in pendente : e sarai in ispavento notte, e giorno : e non sarai

sicuro della tua vita.

67 La mattina tu dirai. Oh fosse pur sera! e la sera dirai. Oh fosse pur mattina! per lo spavento del tuo cuore, del quale sarai spaventato, e per le cose che vedrai con gli occhi

68 E'l Signore ti farà ritornare in Egitto per navi, per far viaggio

mel paese, del quale io t'ho detto, Mai più non lo vedral. E quivi voi vi venderete a' vostri nemici per servi, e per serve, e non vi sara chi vi comperi.

#### CAP. XXIX.

QUESTE son le parole del patto, che'l Signore comando a Moi-sè di fare co' figliuoli d'Israel, nel paese di Moab: oltr' al patto ch'e-

gli avea fatto con loro in Horeb.

2 Moise adunque chiamò tutto
Israel, e disse loro, Vol avete veduto tutto quello che'l Signore ha fatto davanti agli occhi vostri, nel paese d'Egitto, a Faraone, ed a tutti i suoi servitori, ed a tutto'l suo paese;

3 Le prove grandi, che gli occhi tuoi hanno vedute, que' miracoli,

e gran prodigi.

4 Or il Signore, infino a questo giorno, non v'ha dato cuor da conoscere, nè occhi da vedere, nè orecchi da intendere.

5 Ed io v'ho condotti quarant' anni per lo diserto: i vostri vestimenti non vi si son logorati addosso, ed il vostro calcamento non s'è logorato ne' vostri piedi.

6 Voi non avete mangiato pane, nè bevuto vino, nè cervogia: aciochè conosceste ch'io sono il Signore Iddio vostro.

Alla fine voi siete giunti in questo luogo: e Sihon, re d'He-sbon, ed Og, re di Basan, sono usciti incontra nol in battaglia, e

noi gli abbiamo sconfitti : 8 Ed abbiamo preso il lor paese, e l'abbiamo dato in eredità a' Rubeniti, ed a' Gaditi, ed alla messa

tribù di Manasse.

9 Osservate adunque le parole di questo patto, e mettetele in opera: aciochè facciate prosperar tutto ciò che farete.

10 Oggi voi comparite tutti davanti al Signore Iddio vostro, i vostri Capi, le vostre tribu, i vo-stri Anziani, ed i vostri Ufficiali, e tutti gli uomini d'Israel:

11 I vostri piccioli fanciulli, le vostre mogli, e'l tuo forestiere che

ènel memo del tuo campo, fino a colui che ti taglia le legne, e colui

che t'attigne l'acqua : 12 Per entrar nel patto del Signore Iddio tuo, e nel suo giuramento, il quale il Signore Iddio

tuo fa oggi teco:
13 Per istabilirti oggi per suo popolo, ed aciochè egli ti sia Dio, come egli te n'ha pariato, e come egli giurò a' tuoi padri, ad Abraham, ad Isaac, ed a Iacob.

14 Or io non fo questo patto, e questo giuramento, con voi soli; 15 Anzi, tanto con chi è quì con noi, e comparisce oggi davanti al

Signore Iddio nostro, quanto con chi non è oggi quì con noi: 16 Perciochè voi sapete voi sapete come

siamo dimorati nel paese d'Egitto. e come siamo passati per mezzo le nazioni, per le quali siete passati; 17 Ed avete vedute le loro abbo-minazioni, ed i loro idoli, di legno, di pietra, d'argento, e d'oro, che sono appresso di loro :

18 Guardatevi, che non sia fra voi uomo, o donna, o famiglia, o tribù, il cui cuore si rivolga oggi indietro dal Signore Iddio nostro, per andare a servire agl'iddij di quelle nasioni: che non vi sia. fra voi radice alcuna che produca

tosco, ed assenzio ; 19 E che non avvenga che, avendo alcuno udite lo parole di questo giuramento, si benedica nel cuor suo: dicendo, Io avrò pace, benchè io camini secondo la pravità del mio cuore ; per aggiugnere eb-brezza alla sete.

20 Il Signore non vorrà perdonargli; anzi allora l'ira del Signore, e la sua gelosia, fumeranno contr'a quell' uomo ; e tutte l'esecrazioni scritte in questo Libro si poseranno sopra lui : e'l Signore cancellerà il suo nome disotto al cielo.

21 E'l Signore lo separerà d'infra tutte le tribù d'Israel, a male : secondo tutte l'esecrazioni del patto scritto in questo Libro della

Legge. 22 Onde la generazione futura, i vostri figliuoli che surgeranno do paese lontano diranno, quando ve dranno le piaghe di questo paes e le sue infermità, delle quali Signore l'avrà afflitto :

23 E che tutta la terra d'esso sar solfo, salsuggine, ed arsura; e ch non sarà seminata, e che non pre durra nulla, e che non vi crescer alcuna erba : qual fu la sov ven sione di Sodoma, di Gomora d'Adma, e di Seboim : le quali

## DEUTERONOMIO, XXIX. XXX.

Signore sovvertì nella sua ira, e prie suo cruccio:

24 Anzi pur tutte le nazioni diranno, Perchè ha fatto il Signore così a questo paese i quale è l'ar-

dor di questa grand' ira i 25 E si dirà, Perciochè hanno ab-

bandonato il patto del Signore Id-dio de' lor padri, il quale egli avea fatto con loro, quando gli ebbe tratti fuor del paese d'Egitto: 26 E sono andati, ed hanno ser-

vito ad altri dij, e gli hanno ado-rati: dij, i quali essi non aveano conosciuti, ed i quali 'l Signore non

a vea lor dati per parte : 27 Laonde l'ira del Signore s'è accesa contr'a questo paese, per far venir sopra esso tutte le maladi-

zioni scritte in questo Libro: . 28 Ed il Signore gli ha stirpati d'in su la lor terra, con ira, con cruccio, e con grande indegna-zione : e gli ha cacciati in un'al-

tro paese come oggi appare.

29 Le cose occulte sono per lo
Signore Iddio nostro: ma le rivelate sono per noi, e per li nostri figliuoli, in perpetuo: aclochè met-tiamo in opera tutte le parole di questa Legge.

CAP. XXX.

OR avverrà che, dopo che tutte queste cose, la benedizione, e la maiadizione, le quali lo ho poste davanti a te, saranno venute sopra te: e tu te le ridurrai a mente fra tutte le genti, dove il Signore Iddio t'avra sospinto:

2 E ti convertirai al Signore Iddio tuo, ed ubbidirai alla sua voce, tu. ed i tuoi figliuoli, con tutto'l tuo cuore, e con tutta l'anima tua, interamente come lo ti comando

oggi:
3 Il Signore Iddio tuo altresì ti ricondurrà di cattività, ed avrà pietà di te, e tornerà a raccoglierti d'infra tutti i popoli, fra quali 'l Signore Iddio tuo t'avrà disperso.

4 Avvegnachè tu fossi stato sospinto all' estremità del cielo, pure il Signore Iddio tuo ti raccogliera

di là, e ti prenderà di là:

5 El Signore Iddio tuo ti condurrà nel paese, che i tuoi padri avranno posseduto, e tu lo possederal: ed egli ti fara del bene, e t'accrescera più che i tuoi padri.

6 El Signore Iddio tuo circunciderà il tuo cuore, e'l cuore della tua progenie: aciochè tu ami 'l Signore Iddio tuo con tutto'l tuo cuore, e con tutta l'anima tua. affin che tu viva

7 E'l Signore Iddio tuo mettera tutte queste esecrazioni sopra i

tuoi nemici, e soura quelli che t'odieranno, i quali t'avranno perseguitato.

8 Così, quando tu ti sarai convertito, ed ubbidirai alla voce del Signore, e metterai in opera tutti i suoi comandamenti, i quali oggi

ti do :

9 li Signore Iddio tuo ti farà abbondare in beni, in ogni opera delle tue mani, nel frutto del tuo ventre, e nel frutto del tuo bestiame, e nel frutto della tua terra : perciochè il Signore tornerà a rallegrarsi in te a bene, come si rallegro ne' tuoi padri: 10 Perciochè tu ubbidirai alla vo-

ce del Signore Iddio tuo, per osservare i suoi comandamenti, ed i suoi statuti, scritti in questo Libro della Legge: dopo che tu ti sarai convertito al Signore Iddio tuo con tutto'i tuo cuore, e con tutta l'a-

nima tua

11 Conciosiacosachè questo co-mandamento, ch'io ti do oggi, non sia tant' alto che tu nol possa comprendere : ed anche non è lontano. 12 Egli non e nel cielo, perchè tu dica, Chi salirà per nol al cielo, e cel recherà, e cel farà intendere,

aciochè lo mettiamo in opera? 13 Parimente non è oltre mare, perchè tu dica, Chi passerà oltre mare per noi, e cel recherà, e cel

fara intendere, aclochè lo mettia-

mo in opera?

14 Anzi questa parola è molte vicina di te: ella è nella tua bocca, e nel tuo cuore, per metterla in

opera. 15 Vedi, io pongo oggi davanti a te la vita, e'l bene: e la morte,

e'l male: 16 Conciosiacosach'io ti comandi oggi d'amare il Signore Iddio tuo. di caminar nelle sue vie, e d'osservare i suoi comandamenti, ed i suoi statuti, e le sue leggi : sciochè tu viva, e cresca: e che'l Signore Iddio tuo ti benedica, nel paese dove tu entri per possederlo.

17 Ma, se'l cuor tuo si rivolge indietro, e se tu non ubbidisci, anzi sei sospinto ad adorare altri dij, e

servir loro :

18 Io v'annunzio oggi che del tutto perirete, e che non prolungherete i *vostri* giorni sopra la terra, per entrar nella quale, e per possederia, voi passate il Giordano;

19 lo prendo oggi in testimonio contr'a voi 'l ciero, e la terra, ch'io ho posta davanti a voi la vita, e la morte; la benedizione, e la maladisione: eleggete adunque la vita, aciochè tu viva, tu, e la tua progenie,

K 2

## DEUTERONOMIO, XXX, XXXI.

20 Amando il Signore Iddio tuo, ubbidendo alla sua voce, ed attenendovi a lui : (conclosiacosach' egli sia la tua vita, e la lunghezza de' tuoi giorni :) per abitare in su la terra, della quale il Signore Iddio vostro giurò a' tuoi padri, ad Abraham, ad Isaac, ed a Iacob, ch'egli la darebbe loro.

Poi Moise andò, e tenne questi ragionamenti a tutto Israel. 2 E disse loro: Io sono oggi d'età di cenvent' anni : lo non posso più andare e venire: oltr'a ciò, il Si-gnore m'ha detto, Tu non passerai

questo Giordano.

3 Il Signore Iddio tuo sarà quel che passerà davanti a te: esso distruggerà d'innanzi a te queste na-zioni, e tu possederai 'l lor paese : losuè sarà quel che passerà davanti a voi, come il Signore n'ha parlato. 4 E'l Signore fara a quelle, come ba fatto a Sihon, ed ad Og, re degli Amorrei, ed al lor paese, i quali

di ha distrutti. 5 E'l Signore le metterà in vostro potere, e voi farete loro intera-

mente secondo'l comandamento ch'io v'ho dato.

6 Siate valenti, e fortificatevi: non temete, e non vi spaventate di loro: perciochè il Signore Iddio vostro è quel che camina teco: egli non ti lascerà, e non t'ab-bandonerà.

7 Poi Moisè chiamò Iosuè, e gli disse in presenza di tutto Israel, Sij valente, e fortificati: perciochè tu sei quel ch'entrerai con questo popolo nel paese, del quale il Signore giurò a' lor padri ch'egli lo darebbe loro: e tu lo metterai in

possessione d'esso.

8 E'l Signore è quel che camina davanti a te: egli sarà teco, egli non ti lascerà, e non t'abbandonerà: non temere, e non ispaventarti.

9 Poi Moisè scrisse questa Legge, e la diede a' sacerdoti, figliuoli di Levi, i quali portano l'Arca del Patto del Signore; ed a tutti gli Anziani d'Israel.

10 E Moisè comandò, e disse loro, In capo d'ogni settimo anno, nel termine dell' anno della rimes-sione, nella festa de' Tabernacoli:

11 Quando tutto Israel sarà venuto per comparir davanti alla faccia del Signore Iddio vostro, nel luogo ch'egli avrà scelto, leggi questa Legge davantia tutto israel, sì ch'egli l'oda;

12 Avendo raunato il popolo, gli natura, ciò ch'eg uomini, e le donne, ed i picciòli fanciulli, e'i tuo forestiere che 1882 : ch'io ho giurato.

dentro alle tue porte : aciochè odano, ed imparino, e temano il Signore Iddio vostro, ed osservino di mettere in opera tutte le parole di questa Legge; 13 E che i lor figiluoli, i quali non

hanno ancora alcuna conoscenza, odano, ed imparino a temere il Signore Iddio vostro, tutto'i tempo che voi viverete in su la terra, alla quale, passato il Giordano, voi entrate per possederla. 14 E'l Signore disse a Moisè, Ec-

co, il tempo della tua morte è vicino: chiama Iosuè, e presentatevi nel Tabernacolo della convenenza: ed io gli comanderò ciò ch'egli ha da fare. Moisè adunque, e losuè, andarono, e si presentarono nel Tabernacolo della convenenza. 15 E'i Signore apparve nel Ta-bernacolo, nella colonna della nuvola: e la colonna della nuvola si fermò in su l'entrata del Tabernacolo.

16 E'l Signore disse a Moisè, Ecco, tu sei per giacer in breve co. tuoi padri: e questo popolo si levera, e fornichera dietro agli iddij stranieri del paese, nel quale egli entra: e m'abbandonera, eromperà il mio patto, ch'io ho

fatto con lui.

17 Ed in quel giorno l'ira mia. s'accendera contr'a lui, ed lo l'abbandonerò, e nasconderò da lui la mia faccia, e sara consumato; e gran mali, ed angosce gli avverranno: ed in quel glorno egli dira, Questi mali non mi sono eglino avvenuti perchè'l Signore non e nel mezzo di me ?

18 Ed to nasconderò del tutto la mia faccia in quel giorno, per tutto'l male ch'egli avrà fatto: perciochè si sarà rivolto ad altri dil.

19 Ora dunque, scrivetevi questo Cantico, ed insegnatelo a' figliuoli d'Israel, mettendolo loro in bocca : aciochè questo Cantico mi sia per testimonio contr'a figliuolid'Israel. 20 Perciochè io l'introdurrò nella

terra, la quale lo giural a suoi padri, terra stillante latte, e mele : ed egli mangerà, e sarà saziato, ed ingrassato: ed egli si rivolgera ad altri dij, e servira loro, e mi dispetterà, e rompera il mio patto.

21 Onde, quando gran mall, ed angosce gli saranno avvenute, questo Cantico testimoniera con-tra lui in faccia: percioche non sarà dimenticato per non esser plù nella bocca della sua progenie: conciosiacosach'io conosca la sua natura, ciò ch'egli fa oggi, innanzi chio l'abbia introdotto nel paese,

## DEITTERONOMIO, XXXI, XXXII.

22 Meisè adunque scrisse questo Cantico in quel giorno, e l'insegnè a' figlinoli d'Israel. 23 Poi 7 Signore diede coman-

menti a Iosuè, figliuolo di Nun. e gli disse, Sij valente, e fortificati: perciochè tu sei quel ch'introdurrai i figliuoti d'iarnel nel paese ch'io ho loro giurato; ed io sarò teco. 24 E, dopo che Moisè ebbe finito di scrivere complutamente le pa-

role di questa Legge in un libro : 25 Comandò a' Leviti, ch'aveano da portar l'Arca del Patto del Si-gnore: e disse loro,

26 Prendete questo Libro della Legge, e mettetelo aliato all'Arca del Patto del Signore Iddio vostro: e sia quivi pertestimonio contra te: 27 Perciochè io conosco la tua ribellione, e'l tuo collo duro: ecco oggi, essendo lo ancora in vita appresso di voi, voi siete stati ribelli contr'al Signore: e quanto più lo sarete dopo la mia morte

28 Raunate appresso di me tutti gli Anziani delle vostre tribù, ed i voetri Ufficiali, ed lo pronunziero, in lor presenza, queste parole, e prenderò in testimonio contr'a loro

il cielo, e la terra.

29 Perciochè, io so, che dopo la mia morte, per certo voi vi corrom-perete, e vi rivolgerete dalla via ch'io v'ho comandata: onde male v'avverrà nel tempo a venire: perclochè avrete fatto ciò che dispiace al Signore, dispettandolo con l'opera delle vostre mani.

30 Moise adunque pronunzió da un capo all' altro le parole di questo Cantico, nella presenza di tutta

la raunanza d'Israel.

CAP. XXXII.

VIELI, porgete gli orecchi, ed le parole della mia bocca.

2 La mia dottrina stillerà come pioggia, e'l mio ragionamento colera come rugiada: come pioggia minuta in su l'erbetta, e come piogra gia a grosse gocciole in su l'erbe : 3 Percioche lo celebrero il Nome

del Signore: magnificate l'Iddio

4 L'opera della Rocca è compiuta: conclosiacosachè tutte le sue vie sieno dirittura: Iddio è verità, senza alcuna iniquità : egli ¿ giusto, e

diritto. 5 Esso s'è corrotto inverso lui : il lor vizio non è di figliuoli suoi : egit

è una generazion perversa, e storta. 6 Popolo stolto, e non savio, è questa la retribuzione che voi fate al Signore i non è egli tuo padre, che t'ha acquistato i non è egli quel

che t'ha fatto, e t'ha stabilito? 7 Ricordati de' giorni antichi : con-siderate gli anni dell' età addietro :

domandane tuo padre, ed egii tel dichiarera : i tuoi vecchi. ed essi

tel diranno.

sei stranno.

8 Quando l'Altissimo spartiva l'eredità alle nazioni, quando egit divideva i figliuoli d'Adam, egit ocstituti confini de' popoli, secondo'i
numero de' figliuoli d'Israel.

9 Percloche la parte del Signore
è il suo popolo: lacob è la sorte
della sua eredità.

10 Egli lo trovò in una terra di diserio, ed in un luogo disolato, d'urli di solitudine: egli l'ha menato attorno, egli l'ha ammaestra to, egli l'ha conservato come la pupilla dell' occhio suo.

II Come l'aquila fa movere la sua nidata, si dimena sopra i suoi figli, spande le sue ale, gli prende, e gli

porta sopra le sue penne : 12 Il Signore solo l'ha condotto, e

con lui non è stato alcun dio strano. 13 Egii l'ha fatto passare a cavallo sopra gli alti luoghi della terra, onde egli ha mangiato i frutti de' campi: e gli ha ancora dato suggere il mele dalla rupe, e l'olio dal macigno :

14 Il burro delle vacche, e'l latte delle pecore, col grasso degli agnel-li, e de' montoni di Basan, e de' becchi : insieme con la grascia del fior di frumento : e tu hal bevuto il vin puro, il sugo dell' uve.

15 Ma Iesurun s'è ingrassato, ed ha ricalcitrato : tu ti sei ingrassato, ingressato, e coperto di grasso : ed egli ha abbandonato Iddio che l'ha fatto, ed ha villaneggiata la Rocca della sua salute.

16 Essi l'hanno mosso a gelosia con iddij strani, e l'hanno irritato

con abbominazioni.

17 Hanno sacrificato a' demonii, e non a Dio: a dij, i quali essi non aveano conosciuti, dij nuovi, ve nuti di prossimo, de' quali i vostri padri non aveano avuta paura.

18 Tu hai dimenticata la Rocca che t'ha generato, ed hai posto in oblio Iddio che t'ha formato.

19 E'l Signore l'ha veduto, ed è stato sdegnato, per lo dispetto fattogli da' suoi figlinoli, e dalle sue

figituole. 20 Ed ha detto, Io nasconderò da loro la mia faccia, io vedrò qual eard il lor fine : conclosiacosachè cieno uma generazione perversias ma, figliuoli ne' quali non v'é alcuna lealtà.

21 Essi m'hamno mosso a gelosia per cose che non sono Dio, e m'hanno provocato a sdegno per le lor

197.

### DEUTERONOMIO, XXXII.

vanità: io altresì gli moverò a ge-losia per un popolo che non è popolo, e gli provocherò a sdegno

per una gente stolta.

22 Perciochè un fuoco s'è acceso nella mia ira, ed ha arso fino al luogo più basso sotterra, ed ha consumata la terra, e'l suo frutto: ed ha divampati i fondamenti delle montagne.

23 lo accumulerò sopra loro mali sopra mali, ed impiegherò contr'a

loro tutte le mie saette.

24 Saranno arsi di fame, e divorati da carboncelli, e da pestilenza amarissima : ed io manderò contr'a loro i denti delle fiere, insieme col veleno de' rettili della polvere.

La spada dipopolera di fuori, e dentro delle camerette lo spae dentro delle camerette lo spa-vento; giovani, e fanciulle; bam-bini di poppa, ed uomini canuti. 26 Io avrei detto, Io gli disperge-rò per tutti i canti del mondo, e farò

venir meno la memoria di loro fra

27 Se non ch'io temeva del dispetto del nemico: che talora i loro avversari non insuperbissero: che talora non dicessero, La nostra mano è stata alta, e'l Signore

non ha operato tutto questo. 28 Conclosiacosach'essi sieno una gente perduta di consigli, e non vi sia alcun senno in loro.

29 Oh fossero pur savi, ed inten-dessero queste cose, e consideras-

sero il lor fine!

30 Come ne perseguirebbe uno mille, e ne metterebbono due in fuga diecimila, se non fosse che la lor Rocca gli ha venduti, e'i Signore gli ha messi nelle mani de lor nemici?

31 Conciosiacosachè la lor Rocca non sia come la nostra Rocca, ed i nostri nemici ne sieno giudici.

3º Perciochè la lor vigna è stata tolta dalla vigna di Sodoma, e da campi di Gomorra: le loro uve sono uve di tosco, hanno i

grappi amari. 33 Il lor vino è veleno di dragoni,

crudel veleno d'aspidi.

34 Questo non e egli riposto appo me, e suggellato ne miel tesori i 35 A me appartiene di far la vendetta, e la retribuzione, nel giorno che'i piè loro vacillerà : perciochè il giorno della lor calamità è vicino, e le cose che son loro apparecchiate s'affrettano. 36 Quando'l Signore avrà fatto

gludicio del suo popolo, egli si pentirà per l'amor de suoi servitori, quando egli vedrà ch'ogni form sara venuta meno, e che non vi sarà nè serrato, nè lasciato. 198

37 E dirà, Ove sono i lor dii ? la Rocca, nella quale si confidavano?

38 Il grasso de' sacrificii de essi mangiavano, e'l vino delle cui offerte da spandere essi beveano ! levinsi eglino, e soccorranvi, e

sienvi per ricetto.

39 Vedete ora, ch'io, lo son desso, e che non v'e alcun Dio meco: lo fo morire, e rimetto in vita: io che possa liberar dalla mia mano.

40 Perciochè io levo la mano al

au reresocné lo levo la mano al cielo, edico, Come lo vivo in eterno:
41 Se lo agusso la mia folgoranie spada, e prendo in mano il giudicio, lo farò la vendetta sopra i mis nemici, e farò la retribusione a quelli che m'odiano.

iz lo inebbrierò le mie saette di sangue, e la mia spada divorerà la carne: io le inebbriero del sangue degli uccisi, e de' prigioni, comin-ciando dal capo, con vendette da

nemico.

3 Sciamate d'allegrezza, o nazioni, o suo popolo: perciochè egli farà la vendetta del sangue de' suoi servitori, e farà retribuzion di vendetta a' suoi avversari, e sara propizio alla sua terra, al suo

popolo. 44 Moisè adunque, con Hoses, figliuolo di Nun, venne, e pronunsio tutte le parole di questo Can-

tico, agli orecchi del popolo.
45 E, dopo che Moisè ebbe finito di pronunsiar tutte queste parole

a tutto Israel:

46 Egli disse loro, Mettete il cuor vostro a tutte le parole, le quali oggi io vi protesto, aciochè insegniate a' vostri figliuoli di prender uardia di mettere in opera tutte

le parole di questa Legge. 47 Conciosiacosachè non sia una arola vana, della quale non abbiate a curarvi ; anzi è la vita vo stra: e per essa prolungherete i vostri giorni sopra la terra, alla quale, passato il Giordano, andate

per possederla. 48 Ed in quell' istesso giorno il Signore parlò a Moisè: dicendo,

49 Sali sopra questo monte d'A-barim, al monte di Nebo, che è nel paese di Moab, dirincontro a lerico, e riguarda il paese di Ca-naan, il quale io do a possedere a' figliuoli d'Israel:

50 E muori sopra'l monte al qual tu sali, e sij raccolto a' tuei popoli: come Aaron, tuo fratello, è morto nel monte d'Hor, ed è stato rac-

colto a' suoi popoli.

51 (Percioche voi commetteste misfatto contr'a me, nel messo de figliuoli d'Israel, all' acque della

## DEUTERONOMIO, XXXII. XXXIII.

contesa di Cades, nel diserto di Sin: perchè voi non mi santificaste nel mezzo de' figituoli d'Israel.)

messo de' ágiuoli d'Israel.)

52 Conciosiacosachè tu vedrai solamente davanti a te il paese; ma tu non entrerai nel paese ch'io do a' ágiluoli d'Israel.

CAP. XXXIII.

OR quest' è la benedisione, con la quale Moisè, uomo di Dio, benedisse i figliuoli d'Israel avanti la sua morte:

2 Disse adunque, Il Signore venne di Sinal, ed apparve loro di Seir: egli risplendè dal monte di Paran, e venne dalle decine delle migliata de' santi, avendo dalla sua destra il fuoco della Legge, per darla loro.

fuoco della Legge, per darka loro.

3 Benchè tu ami i popoli, tutti i santi d'esso son nella tua mano: et essi stanno fra i tuoi piedi, affin di ricevere delle tue parole.

4 Moisè ci ha data la Legge, che è una eredità alla raunanza di lacoè. 5 Ed egli è stato Re in lesurun, quando si raunavano i Capi del popolo, insieme con le tribù d'Israel. 6 Viva RUBEN, e non muois:

ma sieno i suoi uomini pochi.
7 E quest' è la benedizion di GIUDA: Moies adunque disse, Ascolta,
o Signore, la voce di Giuda, e riconducilo al suo popolo: bastingli
e sue mani, e siigli in aluto, per

liberario da' suol nemici. 8 Poi disse di LEVI, I tuol Tummim, ed Urim, sieno al tuo uomo pietoso, il qual tu provasti in Mas-

sa, e col quale tu contendesti all'acque di Meriba;

9 Il quale dice di suo padre, e di sua madre, lo non l'ho veduto: el quale non ha riconosciuti i suoi fratelli, e non ha conosciuti i suoi figliuoli: perciochè essi hanno osservate le tue parole, e guardato il tuo

patto.

10 Essi insegneranno le tue ordinazioni a Iacob, e la tua Legge ad
Israel: essi presenteranno il profumo alle tue nari, ed i sacrificija
ardere interamente, sooral tuo Al-

tare

11 O Signore, benedici 'I suo esercito, e gradisci l'opera delle sue mani: trafiggi le reni a coloro che si sollevaranno contr'a lui, ed a coloro che l'odieranno, sì che non possano risurrere.

sano risurgere.

12 Di BENIAMIN disse, L'amato del Signore abiti in sicurtà con lui: egli del continuo gli farà riparo, ed esso abiterà fra le que grafie.

eiso abitera fra le sue spalle. 13 Poi disse di IOSEF, Il suo paese sia benedetto dal Signore, delle dellitie del cielo, della rugiada, e dell'abisso che giace a basso, 14 E delle delizie che'l sole fa produrre, e parimente delle delizie che le lune fanno nascere.

15 E del meglio de' monti antichi, e delle cose presiose de' colli eterni, 16 E delle delixie della terra, e di tutto ciò ch'ella contiene, e del favor di colui che stava nel pruno: venga quello sopra'i capo di losef, e sopra la sommità del capo di colui che stato messo da parte d'infra di ch'è stato messo da parte d'Infra

i suoi fratelli.
17 Egli ha una bravura, come il primogenito d'un toro; e le sue corna son come corna di llocorno: con quelle egli conzerà i popoli tutti quanti, fino alle stremità della terra. E queste son le decine delle migliala d'Erraim, e queste son e

migliaia di Manasse. 18 Poi disse di ZABULON, Railegrati, Zabulon, nella tua uscita: e tr. ISSACAR, ne' tuoi taberna-

coli

19 Essi chiameranno i popoli al Monte, e quivi sacrificheranno sacrificij di giustizia: perciochè suggeranno la dovizia del mare, ed i tesori nascosti della rena.

20 Poi disse di GAD, Benedetto sia colui ch'allarga Gad: egli se ne sta come un fiero leone, e lacera

braccio, e testa.

21 Egil l'ha proveduto delle primisio dei paese, perciochè ivi era riposta la parte del Leginistore: ed egil è venuto o capi del popolo: egil ha eseguita la giustizia del Signore, ed i suoi giudicij, on Israel. 23 Poi disse di DAN, Dan è come

un leoncello che salta di Basan. 23 Poi disse di NEFTALI, Neftali è sazio di benivoglienza, o ripieno della benedisione del Signore: tu avrai possessione dall'Occidente, e

dal Messodi. 24 Poi disse d'ASER, Aser sarà benedetto in figliuoli: egli sarà l'aggradevole fra i suoi fratelli, e

tufferà il suo piè nell' olio. 25 I tuoi calzari saranno ferro, e rame: e la tua forza durera quanto

i tuoi giorni.

26 O Iesurun, e' non v'è niuno
pari a Dio, ch'è portato, come sopra un carro, sopra i cieli, in tuo
aiuto, e nella sua alterna sopra le

aiuto, e nella sua alterra sopra le nuvole: 27 Che son l'abitacolo dell' eterno Dio, e di sotto son le braccia eterne: egli ha scacciato d'innanzi a te

il nemico: ed ha detto, Distruggi. 28 Laonde Israel abiterà da parte in sicurtà: l'occhio di Iscob sarà verso un paese di frumento, e di mosto: i suoi ciell eziandio stilleranno la rugiada.

29 Beato te, Israel. Quale è il

### DEUTERONOMIO, XXXIII, XXXIV.

popolo pari a te, salvato dal Si-gnore, ch'è lo scudo della tua salvezza, e la spada della tua altezza ! laonde i tuoi nemici s'infigneranno inverso te, e tu calcheral l loro alti luoghi.

CAP. XXXIV.

Pol Moise san dalle campagne di Moab, al monte di Nebo, alla sommità di Pisga, che è dirin-contro a Ierico. E'i Signore gli fece vedere tutto'l paese, Galaad,

fino a Dan ;
2 E tutto Neftali, e'l paese d'Efraim, e di Manasse, e tutto'i paese di Giuda, fino al mare Occidentale; 3 E la contrada Meridionale, e la

planura, e la Vatre un rescuelle palme, fino a Soar.

delle palme, fino a Soar.

4 E'l Signore gli disse, Quest' è il paese, del quale io giurai ad Abraham, ad Isase, ed a lacob : dicento.

1 ann alla tua progenie: lo te Io lo darò alla tua progenie: io te l'ho fatto veder con gli occhi, ma

1 no nato vecer con gu occu, ma tu non vientreral.

5 E Moisè, servitor del Signore, morì quivi, nel paese di Moab, secondo che'l Signore avea detto.

6 E'l Signore lo seppelli nella Valle, nel paese di Moab, drimpetto a Bet-peor: e niuno, infino a

questo giorno, ha saputo ove fosse a sua sepoltura. 7 Or Moisè era d'età di cenvent'an-

ni, quando morì: la vista non gli era scemata, e'l suo vigore non

era fuggito. 8 Ed i figliuoli d'Israel lo pianeem

nelle campagne di Moab, per trenta giorni: e così si compierono i giorni del pianto del cordoglio di Moisè.

9 E losue, figliuolo di Num, fu ri-pieno dello Spirito di sapiena: percioche Moise avea posate le sue mani sopra lui: ed i figliuoli d'israel gli ubbidirono, e fecero come il Signoreavea comandato a Moint. 10 Or non è mai più surto alcun profeta in Israel, simile a Moisè, il

quale il Signore ha conosciuto s faccia a faccia. ll In tutti i miracoli, e prodigi, ! quali 'l Signore lo mandò fare nel

paese d'Egitto, contr'a Faraone, e contr'a tutti i suoi servitori, e con-

tr's tutto'l suo paese, 12 Ed in tutta quella potente ma-no, ed in tutte quelle gran cose tremende, che Moisè fece davanti agli occhi di tutto Israel.

# IL LIBRO DI IOSUE'.

CAP. I.

OR avvenne dopo la morte di Moisè, servitor del Signore, che'l Signore parlò a Iosuè, figliuolo di Nun, ministro di Moise: di-

2 Moise, mio servitore, è morto: a mose, mo servinore, e morior ora dunque, levati, passa questo Glordano, tu, e tutto questo popolo, per entrar nel passe che lo do loro, etce, a' agliuoli d'Israel.

3 lo v'ho dato ogni luogo, il qual la pianta del vostro ple calcherà,

come io n'ho parlato a Moisè.

4 I vostri confini saranno dal diserto fino a quel Libano : e dal gran Flume, il nume Eufrate, tutto'l paese degl' Hittel, infino al mar grande, dal Ponente.

5 Niuno potrà starti a fronte tutti i giorni della tua vita: come io sono stato con Moisè, così sarò teco: io non ti lascerò, e non t'abandonerò.

6 Sij valente, e fortificati: percioche tu metteral questo popolo in possession del paces, del quale to ho giurato a' lor padri che lo darei loro.

7 Sol di valente, e fortificati gran-200

demente, per prender guardia di far secondo tutta la Legge, la qual Molsè, mio servitore, t'ha data: non rivolgertene, ne a destra, ne a sinistra : aciochè tu prosperi dovunque tu andrai.

8 Questo Libro della Legge non si diparta giammai dalla tua bocca: anzi medita in esso giorno, e notte: aciochè tu prenda guardia di far secondo tutto ciò che in esso è scritto: perciochè allora renderal felici le tue vie, ed allora prospere-

9 Non te l'ho lo comandato? di pur valente, e fortificati : e non isgomentarti, e non ispaventarti: perciochè il Signore Iddio tuo sard teco dovunque tu andral. 10 Allora Iosuè comandò agli Uf-

ficiali del popolo: dicendo,

Il Passate per memo'l campo, e comandate al popolo: dicendo, Apparecchiatevi della vittuaglia: Apparecement vi dens vittagans:
percioché di quì a tre giorni voi
avete a passar questo Giordano,
per andare a possedere il paese
che'l Signore Iddio vostro vi da,
actoché lo possediate.

12 Iosuè pariò esiandio a' Rube-

miti, ed a' Gaditi, ed alla messa | lino non ancora gramolato. il anale tribu di Manasse : dicendo.

13 Ricordatevi di ciò che Moisè. servitor di Dio, v'im comandato: dicendo, Il Signore Iddio vostro v'ha messi in riposo, e v'ha dato questo paese.

14 Le vostre mogli, i vostri piccioli fanciulli, e'l vostro bestiame, dimorino nel paese, il qual Moise v'ha dato di qua dal Giordano : ma voi, quanti siete valenti, e forti, passate in armi davanti a' vostri fratelli, e date loro aiuto ;

15 Fin che'l Signore abbia posti in riposo i vostri fratelli, come voi; e che posseggano anch'essi 'l paese, il quale il Signore Iddio vostro da loro: e poi voi ritornerste al passe della vostra possessione, il qual Moisè, servitor del Signore, v'ha dato di quà dal Giordano, dal Soi levante, e lo possederete. 16 Ed essi risposero a losuè: di-

cendo. Noi faremo tutto quel che

tu ci hai comandato, ed andremo dovunque tu ci manderai. 17 Noi t'ubbidiremo interamente come abbiamo ubbidito a Moisè:

sia pure il Signore Iddio tuo teco,

come è stato con Moisè

18 Chiunque sarà ribello a' tuoi comandamenti, e non ubbidirà alle tue parole, in qualunque cosa tu gli comanderai, sarà fatto morire: sij pur valente, e fortificati.

CAP. II.

OR Iosuè, figliuolo di Nun, avea mandati segretamente da Sit-tim due nomini, per ispiare il passe: dicendo loro, Andate, vedete il aese, e Ierico. Essi adunque andarono, ed entrarono in casa d'una meretrice, il cui nome era Rahab, e quivi si posarono.

2 E ciò fu rapportato al re di Ieri-co, e gli fu detto, Ecco, certi uo-mini sono entrati la entro questa notte, mandati da' figliuoli d'Israel,

per ispiare il paese.

3 E'i re di Ierico mandò a dire a Rahab, Fa' uscir fuori quegli uomini, che son venuti a te, e sono entrati in casa tua : perciochè essi

son venuti per ispiar tutto'l paese. 4 Ma la donna avea presi que' due uomini, e gli avea nascosi. Ed ella disse, Egit è vero : quegli uomini erano venuti in casa mia : ed io non sapeva onde si fossero : 5 Ma in sui serrar delle porte, nel

farsi oscuro, quegli uomini sono usciti fuori : io non so dove sieno andati: perseguitegii prestamente: perciochè voi gii raggiugnerete. 6 Or essa gii avea fatti salir sul tetto, e gii avea nascosi sotto del ella avea disteso sopra'l tetto.

7 Ed alcuni uomini gli perseguirono per la via del Giordano, infino a' passi: e tosto che furono usciti quelli che gii perseguivano, la porta fu aerrata.

8 Or, avanti che quegli nomini si mettessero a giacere, ella sall a

loro in sul tetto;
9 E disse loro, lo so che'l Signore

v'ha dato il paese, e che lo spavento di voi è caduto sopra noi, e che tutti gli abitanti del paese son di-venuti tutti fiacchi, per tema di voi. 10 Perciochè noi abbiamo udito come il Signore seccò l'acque del mar rosso d'innansi a voi, quando voi usciste d'Egitto: abbiamo ancora udito ciò ch'avete fatto a' due re degil Amorre, ch'evano di là dal Glordano, a Sihon, ed ad Og: i quali voi avete distrutti al modo dello nterdetto.

11 Ed, avendolo udito, il cuor nostro s'è strutto, e l'animo non è più restato fermo in alcuno, per tema di vol: conclosiacosachè'l vo-stro Dio sia Iddio in cielo disopra,

ed in su la terra disotto.

12 Ora dunque, giuratemi, vi prego, per lo Signore, e datamene un segno versce, che poichè io ho usata benignità inverso voi, voi altresì userete benignità inverso la

casa di mio padre : 13 E che salverete la vita a mio padre, ed a mia madre, ed a' miei fratelli, ed alle mie sorelle, ed a tutti i loro: e che salverete da

morte le nostre persone.

14 E quegli uomini le dissero, Se voi non palesate questo nostro af-fare, noi esporremo a morte le nostre persone per voi : e quando'l Signore ci avrà dato il paese, noi useremo benignità e lealtà inverso te.

15 Aliora ella gli calò giù dalla finestra con una fune : (perciochè la sua casa atteneva al muro della città,ed ella dimorava in sul muro:)

16 E disse loro, Andate verso'l monte, che talora quelli che vi perseguono non vi scontrino: e quivi state nascosi tre giorni, fin che sieno ritornati quelli che re perseguono: e poi andrete a vostro camino.

17 E quegii uomini le dissero, Noi saremo sciolti di questo tuo giuramento, che tu ci hai fatto

giuramento, cue tu u ma immerire, in questa maniera: 18 Ecco, quando noi entreremo, nel paese, tu legherai questa cordella di filo di scariatto alla finestra, per la quale tu ci avral calatigiò, ed accoglical appo te in que-

glia di tuo padre.

19 E se alcuno esce fuor dell' uscio di casa tua, il suo sangue sarà sopra'l suo capo, e noi non v'avremo colpa : ma il sangue di chiunque sarà teco in casa sard sopra'l nostro capo, se alcuno gli metterà la mano addosso.

20 Se altresì tu palesi questo no-stro affare, noi saremo sciolti del tuo giuramento che tu ci hai fatto

21 Ed ella disse, Egli è ragione-vole di fare come voi avete detto. Poi gli accommiato, ed essi se n'andarono. Ed ella lego la cordella dello scariatto alla finestra.

22 E coloro se n'andarono, e, giunti al monte, dimorarono quivi tre giorni; fin che fossero ritornati coloro che gli perseguivano; i quali avendogli cercati per tutto i camino, non gli trovarono.

25 E mari di un un miti se na sico.

23 E que' due uomini se ne ritornarono: e scesi giù dal monte, passarono il Giordano, e vennero a Iosuè, figliuolo di Nun, e gli raccontarono tutte le cose ch'erano

loro avvenute:

24 E dissero a Iosuè, Certo, il Signore ci ha dato nelle mani tutto quel paese : ed anche tutti gli abi-tanti del paese son divenuti fiacchi, per tema di noi.

CAP. III.

IOSUE si levò la mattina E losue al levo la macaria de buon'ora: ed egil, e tutti i figlinoli d'Israel, partirono di Sittim, ed arrivarono infino al Giordano, e quivi si posarono la notte, avanti che passassero.

avanti che passassero.

2 Ed in capo di tre giorni, gii Ufficiali passarono per mezzo'l campo;

3 E comandarono al popolo: di-cendo, Come prima vedrete partir l'Arca del Patto del Signore Iddio vostro, ed i sacerdoti Leviti che la portano, partitevi ancora voi da voetri alloggiamenti, ed andate dietro a lei.

4 Pur siavi distanza tra voi, ed essa, dello spazio d'intorno a dumila cubiti: non accostatevi ad essa, aclochè voi conosciate la via per la quale avete a caminare: per la quale avele a camana percioché per addietro vol non siete passati per questa via.

5 E losuè disse al popolo, Santi-

ficatevi : perciochè domani 'l Signore fara maraviglie nel memo

di voi.

6 Poi Iosuè parlò a' sacerdoti: dicendo, Caricatevi in su le spalle l'Arca del Patto, e passate dinanzi

sta casa tuo padre, e tua madre, al popolo. Essi adunque si carried i tuoi fratelli, e tutta la fami- carono in su le spalle l'Arca del Patto, e caminarono dinanzi al

popolo.

7 Or il Signore avea detto a Iosuè, Oggi comincerò a magnificarti nel cospetto di tutto Israel: aciochè sappiano che, come io sono stato con Moise, sarò teco.

8 Tu adunque comanda a' sacerdoti che portano l'Arca del Patto : dicendo, Quando voi sarete giunti alla riva dell'acque del Giordano,

fermatevi nel Giordano.

9 E losuè disse a' figliuoli d'Iarael, Accostatevi quà, ed ascol-tate le parole del Signore Iddio voetro.

10 Poi Iosuè disse, Da questo conoscerete che l'Iddio vivente è nel mezzo di voi, e ch'egli del tutto caccerà d'innand a voi i Cananei, e gl'Hittel, e gl'Hivvel, ed i Fe-rissel, ed i Ghirgasel, e gli Amor-

rel, ed i lebusei. 11 Ecco, l'Arca del Patto del Signor di tutta la terra passerà ora davanti a voi per lo Giordano.

davanti a voi per lo Giordano.

12 Ora simque, prendetevi dodici
uomini delle tribu d'Israel, un' uomo per tribu.

13 Ed egil avverrà che, come le
piante de' piedi de' sacerdoti, che
portano l'Arca dell' Etarno Signor
di tutta la terra, si poseranno
nell' seque del Giordano, l'acque
del Giordano verranno meno: e
l'acque de securiora de la corva si l'acque che scendone di sopra si fermeranno in un mucchio.

14 E quando'l popolo fu partito dalle sue tende, per passare il Giordano, i sacerdoti che porta-vano l'Arca del Patto cominando

davanti al popolo : 15 Come quelli che portavano l'Arca furono giunti al Giordano, ed i sacerdoti che portavano l'Arca ebber tuffati i piedi nella riva dell'acque, (or il Giordano è pieno fin sopra tutte le sue rive tutto'i tempo della mietitura: 16 L'acque che scendevano di so-

pra si fermarono, e s'alzarono in un mucchio, molto lungi dalla città d'Adam, che è allato a Sar-tan: e quelle che correvano disotto verso'l Mar della campagna, che è il mar salso, vennero meno, e si scolarono: e'l popolo pessò dirimpetto a Ierico. 17 Ed i sacerdoti che portavano

l'Arca del Patto del Signore si fermarono ritti nell' asciutto, in meszo al Giordano, mentre tutto Israel passava per l'ascintto, fin che tutta la gente ebbe finito di passare il Giordano.

CAP. IV.

R, quando tutta la gente ebbe finito di passare il Giordano: perciochè il Signore avea detto a Iosuè :

2 Pigliatevi dedici nomini del po-polo, un' uomo di cisscuna tribu: 3 E comandate loro: dicendo, Toglietevi di quì, di messo del Giordano, dal luogo dove l piedi de' sacerdoti stanno fermi, dodici pietre, e portatele di là dal Gior-dano con voi, e possele nel allog-

giamento, nel quale voi allogge-rete questa notte :) 4 Iosuè chiamò i dodici nomini, i quali egli avez ordinati d'infra i figliuoli d'Israel, un' uomo di cia-

scuna tribù,

5 E diase loro, Passate dinanal all'Arca del Signore Iddio vostro, In memo al Giordano, e levisi ciascun di voi in ispalla una pietra, secondo'l numero delle tribà de' figliuoli d'Israel :

6 Aciochè questo sia un segnale nel mezzo di vol. Quando i vostri figiluoli vi domanderanno nel tempo a venire: dicendo, Che soglion dire queste pietre ch'avete ğuì ?

Voi direte loro, Come l'acque del Giordano vennero meno d'innangi all'Arca del Patto del Si. gnere, quando ella passò il Gior-dano: e che queste pietre sono state poste per ricordanza a' figliuoli d'I-

srael, in perpetuo. 8 Ed i figlicoli d'Israel fecero come Iosuè avez comandato; e tolsero, secondo che'l Signore avea detto a Iosuè, dodici pietre di messo al Giordano, secondo'l numero delle tribù de' figliuoli d'Israel ; e le portarono di là dal Giordano con loro, all' alloggiamento, e quivi le possirono.

9 Iosuè ancora rissò dodici pietre in messo al Giordano, nel luogo stesso dove i piedi de' sacerdoti che portavano l'Arca del Patto s'erano fermati : le quali son restate quivi infino a questo giorno.

10 I secordoti adunque che portavano l'Area stettere ritti in mezzo al Giordano, fin che tutte le cose che'i Signore aves comandate a Iosuè di dire al popolo furono fi-nite, secondo tutto ciò che Moisè avea comandato a Iosuè: e'l popolo s'affrettò di passare.

Il E, quando tutto'l popolo ebbe finito di passare, l'Arca del Si-gnore passò anch'essa, ed i sacerdoti si misero dinansi ai popolo.

le Or i figlinoli di Ruben, ed i fi-glinoli di Gad, e la metà della tribù di Manasse, passarono in armi dinanzi a' figlicioli d'Israel, secondo che Moisè avea lor detto.

13 Essi passarono, nelle campagne di lerico, davanti al Signore, alla guerra, in numero d'interno a quarantamila combattenti.

14 In quel giorno il Signore ma-gnificò locue davanti agli occhi di tutto Israel: ed essi lo temettero come aveano temuto Moise, tutti

giorni della sua vita. 15 Or il Signore avea parlato a

Iosue : dicendo, 16 Comanda a sacerdoti, che portano l'Arca della Testimonianza.

che salgano fuor del Giordano. 17 E losuè comando, e disse a' se cerdoti, Salite fuor del Giordano.

18 Ed avvenne che, quando i se cerdoti, che portavano l'Arca del Patto del Signore, furono saliti di messo al Giordano, come prima le piante de' lor piedi ne furono spiccate e poste in su l'asciutto, l'acque del Giordano ritornarono al luogo loro, e corsero come per addietro,

sopra tutte le rive d'esso.

19 Così 7 popolo salì fuor del Giordano, nel decimo giorno del primo mese, e s'accampò in Ghil-gal, dal lato Orientale di Ierico. 20 E Iosuè rizzò in Ghilgal quelle

dodici pietre, ch'aveano tolte dal Glordano.

21 E disse a' figliuoli d'Israel in questa maniera, Quando i voetri agliuoli nel tempo a venire do-manderanno i lor padri, dicendo,

manderanno i iur peau, Che voglion dire queste pietre? 29 Voi 7 farete assapere a vostri Adinoli : dicendo, Israel passo questo Giordano per l'asclutto. 23 Conclosiacosachè l'Signore Id-

dio vostro abbia seccate l'acque del Giordano davanti a voi, fin ch voi siate passati: siccome il Si-gnore Iddio vostro fece al mar

gnore iddio vostro tece ai mar resso, il quale egli seccò davanti a noi, fin che fossimo paesati : 24 Aciochè tutti i popoli della terra sappiano che la mano dei Si-gnore è potente : affinchè voi ti-miate del continuo il Signore Iddio

vostro.

CAP. V.

OR, come tutti li re degli Amorrei, ch'erano di quà dal Giordano, verso Ponente, e tutti li re de' Cananei, ch' *erano* presso al mare, udirono che'l Signore avea seccate l'acque del Giordano davanti a' figliuoli d'Israel, fin che fossero passati: il cuor loro divenne tutto fiacco, e non restò loro più alcun' animo, per tema de' figliuoli d'Israel.

2 In quel tempo il Shanore disse a Iosuè, Fatti de cottelli taglienti, e

torne di nuovo a circuncidere i fi- l giluoli d'Israel.

3 Iosuè adunque si fece de coltelli taglienti, e circuncise i fi-gliuoli d'Israel al Colle de' prepuzij.

4 Or questa fu la cagione, per la quale Iosuè gii circuncise: Tutti i maschi del popolo, ch' era uscito d'Egitto, cioè, tutti gli uomini di guerra, erano morti nel diserto per lo camino, dopo essere usciti d'Egitto.

5 E. benchè tutto'l popolo ch'uscì d'Esitto foese circunciso, non però aveano circunciso tutto'l popolo ch'era nato nel diserto per lo ce mino, dopo che furono usciti d'E-

6 Perciochè, dopo che i figliuoli d'Ierael furono caminati quarant'anni per lo diserto, fin che fosse consumata la gente degli uomini di guerra ch'erano usciti d'Egitto, i quali non aveano ubbidito alla

voce del Signore, onde il Signore avea lor giurato, che non farebbe lor vedere il paese, del quale avea giurato a' lor padri, che ce lo da-rebbe: paese stillante latte, e mele: 7 Il Signore fece surgere, in luo-

go loro, i lor figliuoli, e quelli cir-cuncise Iosuè: perciochè erano in-circuncisi, conciofossecosachè non fossero stati circuncisi per lo camino.

8 E. dopo che si fu finito di circuncidere tutta la gente, dimorarono fermi nel campo, fin che fos-

ser guariti. 9 E'l Signore disse a Iosuè, Oggi io v'ho tolto d'addosso il vituperio d'Egitto. Ed egli pose nome a quel kuogo, Ghilgal, il quale dura fino a

questo giorno.
10 Ed i figliuoli d'Israel, accam-pati in Ghilgal, celebrarono la Pasqua nel quartodecimo giorno di quel mese, in su la sera, nelle cam-

pagne di Ierico. 11 E'l giorno seguente la Pasqua, in quello stesso giorno, mangia-

rono del grano del pacse, in pani azzimi, e del grano arrostito. 12 Ed il giorno appresso ch'ebber mangiato del grano del paese, la Manna cessò : ed i figliuoli d'Israel non ebbero più Manna : anzi quell'anno mangiarono del frutto della

terra di Canaan. I3 Or avvenne che, mentre Iosuè era presso a Ierico, egli alsò gli occhi, e riguardò, ed ecco, un' uomo stava ritto davanti a lui, il quale avea la sua spada tratta in mano. E losuè andò a lui, e gli disse, Sei tu de'nostri, over de' mostri nemici i

14 Ed egli disse, No: anzi io sono 204

il Capo dell'esercito del Signore : pur ora son venuto. E losue cadde sopra la sua faccia in terra, ed adorò: e gli disse, Che vuol dire il mio Signore al suo servitore?

15 E'l Capo dell' esercito del Signore disse a locue, Tratti le scarpe da' piedi: perciochè il luego, so-pra'l quale tu stai, è santo. E losuè fece così.

#### CAP. VI.

R Ierico era serrata, ed abbarrata, per tema de' figliuoli d'Israel: niuno ne usciva, e niuno

2 E'l Signore disse a Iosuè, Vedi, io ti do nelle mani Ierico, e'l suo re,

a va sente di valore.

3 Voi dunque, quanti siste nomini di guerra, circuite la città, aggila una volta. Fa' così per sei

4 E sette sacerdoti portino da van-ti all' Arca sette trombe da sonar suono d'allegressa: ed al settimo giorno circuite la città sette volte, e sonino i sacerdoti con le trombe.

5 E quando soneranno alla distesa col corno da sonar suono d'allegrezza, e voi udirete il suon delle trombe, sciami tutto'i popolo con gran grida: e le mura della città caderanno sotto di sè, e'l popolo vi salirà dentro, ciascuno dirincontro

6 Allora Iosuè, figliuolo di Nun, chiamò i sacerdoti, e disse loro, Portate l'Arca del Patto sopra le vostre spalle: e sette sacerdoti portino da-

vanti all' Arca del Signore sette trombe da sonar suono d'allegressa. 7 Disse ancora al popolo, Passate, e circuite la città : e passi la gente di guerra davanti all' Arca del Si-

8 E quando Iosuè ebbe detto questo

al popolo, i sette sacerdoti, portando sette trombe da sonar suono d'allegrezza davanti al Signore, passarono oltre, e sonarono con le trombe: e l'Arca del Patto del Signore andava dietro a loro.

9 E la gente di guerra caminava. dinanzi a sacerdoti che sonavano con le trombe : ma la retroguardia caminava dietro all' Arca : caminando si sonava con le trombe.

10 Or Iosuè avea comandato al popolo: dicendo, Non isclamate, e non fate udir la vostra voce, e non esca della vostra bocca parola al-cuna, fino al giorno ch'io vi dirò, Sciamate: allora sciamate.

11 Cost losue fece circuir la città all' Arca del Signore, aggirandola una volta: poi 7 popolo se ne venne nel campo, ed alloggio nel campo.

12 Pol Iospàzi levò la mattina, ed ncerdoti si caricarono l'Arca del

more in su le spelle.

signare se *se le spelle.* 13 E sette sacerdoti, portando sette trombe da sonar suono d'allegress dinansi all' Arca del Signore, caminavano, e caminando sonavano con le trombe : e la gente di guerra andava dinanzi a loro: e la retroguardia caminava dietro all' Arca del Signore: caminando si sonava con le trombe.

14 E circuirono una volta la città nel secondo giorno, e poi ritorna-rono nel campo. Con fecero per

eei giorni.

15 Ed al settimo giorno, levatisi la mattina allo spuntar dell' alba, circuirono la città nella medesima maniera, sette volte: sol quel giorno circuirono la città sette volte

16 E la settima volta, come i cerdoti sonavano con le trombe. losuè disse al popolo, Sciamate: per-ciochè il Signore v'ha data la città. 17 E la città sarà un' interdetto

consagrato al Signore, insieme con tutto ciò che v'e dentro : sol la meretrice Rahab sarà lasciata in vita, con tutti quelli che assanne in casa con lei; perciochè ella nascose i messi i quali noi mandammo.

18 Or guardatevi sol delle'nter-letto, che talora voi non vi rendiate colpevoli intorno allo nterdetto, prendendo alcuna cosa d'esso, e non mettiate il campo d'Israel nello'nterdetto, e nol turbiate.

19 Ma tutto l'argento, e l'oro, ed i vasellamenti di rame, e di ferro, saranno consagrati al Signore : essi entreranno nel tesoro del Signore.

20 Il popolo adunque sciamò, ed ( sacerdoti sonarono con le trombe: ed avvenne che, quando'l popolo ebbe udito il suon delle trombe, ed ebbe sciamato con gran grida, le mura di Ierico caddero sotto di sè: e'l popolo salì dentro alla città, ciascumo dirincontro a sè, e presero la città.

21 E distrussero al modo dello'nterdetto tutto quello ch'era dentro della città, uomini e donne, fanciulli e vecchi; fino a' buol, alle pecore, ed agii asini: mettendogii a fil di

E Iosuè disse a' due nomini, ch'aveano spiato il paese, Andate in casa di quella donna meretrice. e fatene uscire lei, e tutto ciò che le

zrtiene, come voi le giuraste. appartiese, come vos se guanesses 23 E que' giovani ch'a veano spisto il passe entrarono in quelle casa, e se fecero uscir fuori Rahab, e suo fradre, e sus madre, ed i suoi fratelli, e tutto ciò ohe le apparteneva: fecero esignatio uncir fuori, tutte le

famiglie de' suoi, e le misero fuer iel campo d'Israel.

24 Ed i figlissell d'Igrael bruciaro. no coi fuoco la città, e tutto ciò che v'era dentro : sol posero l'argento. e l'oro, ed i vasellamenti di rame, e di ferro, nel tesoro della Casa del Signore.

25 E losuè salvò la vita a Rahab meretrice, ed alla famiglia di suo padre, ed a tutti i suoi: ed es dimorata per memo Israel fino a questo giorno : perciochè avea nascosi i messi, che losuè avea man-

dati per ispiar Ierico. 26 E Iosuè in quel tempo fece fare un giuramento: dicendo. Malad to sia, nel cospetto del Signore, l'uomo il quale imprenderà di riedificar questa città di Ierico: egli la fon-derà sopra'i suo figliuoi maggiore, e posera le porte d'essa sopra'i suo

figliuol minore.

7 Ed il Signore fu con Iosuè, e la fama d'esso andò per tutta la terra.

#### CAP. VII.

MA i figliuoli d'Israel commise-ro misfatto intorno allo nterdetto: perciochè Acan, figliuolo di Carmi, figliuolo di Zabdi, figliuolo di Zera, della tribù di Giuda, prese dello'nterdetto: laonde l'ira del Simore s'accese contr' a' figliuoli d'I-

2 E Iosuè mandò degli uomini da Ierico in Ai, che è vicin di Bet-aven, dal lato Orientale di Betel: e disse loro, Salite, e spiate il paese. essi salirono, e spiarono Ai.

3 Poi tornarono a Iosuè, e gli dissero, Tutto'l popolo non salga: salgano solo intorno a due o tremila uomini, e percuoteranno Ai: non istancar tutto'l popolo, Ascendolo andar là: percioche in Ai sono po-

ca gente.

4 Così salirono là intorno a tremila uomini del popolo, i quali fug-girono davanti alla gente d'Ai.

5 E la gente d'Ai ne percosse intorno a trentasei uomini, e gli perseguirono d'appresso alla porta fino in Sebarim, e gli percossero fino in Sebarim, e gli percossero nella scesa: laonde il cuor del popolo si strusse, e divenne come acqua.

6 E Iosuè si stracciò i vestimenti. e cadde in su la sua faccia in terra davanti all' Arca del Signore, e stette così infino alla sera, egli, e

seste cost minno ana seria, egn, e gii Ansiani d'Israel: e si gittarono della polvere in sul capo. 7 E Iosuè disse, Ahi, Signore Id-dio, perchè hai pur fatto passare il Giordano a questo popolo, per darci nelle mani degli Amorrei, aciochè di distruggano? ob, di fos-

simo noi pur contentati di star di : là dal Giordano!

8 Ahi, Signore, che dirò io, poi ch'israel ha voltate le spalle da-

vanti a' suol nemici?

9 I Cananci, e tutti gli abitanti del paese, l'udiranno, e si rauneranno d'ogn'intorno contr'a noi, e distruggeranno il nostro nome d'in su la terra : e che farai tu del tuo gran Nome ?

10 E'l Signore rispose a Iosuè, Levati: perchè sei tu così prostrato

sopra la tua faccia?

11 Israel ha peccato, ed anche hanno trasgredito il mio patto, ch'io avea loro comandato, ed anche hanno preso dello'nterdetto, ed anche hanno rubato, ed anche hanno mentito, ed anche l'hanno posto fra i loro arnesi.

12 Per ciò i figliuoli d'Israel non potranno stare a fronte a lor nemici, e volteranno le spalle davanti a loro: perchè son divenuti interdetto. Io non sarò più con voi, se non distruggete d'infra voi

lo 'nterdetto.

13 Levati, santifica il popolo, e dieli. Santificatevi per domane: erciochè così ha detto il Signore Iddio d'Israel, O Israel, e' v'é fra te dello nterdetto: tu non potral stare a fronte a' tuoi nemici, fin che non abbiate tolto lo'nterdetto del mezzo di voi

14 Poi domattina v'accosterete a tribù a tribù: e la tribù che'i Signore avrà presa s'accosterà a na zione a nazione: e la nazione che'l Signore avrà presa s'accosterà a famiglia a famiglia: e la famiglia che'l Signore avrà presa s'accosterà a ŭomo a uomo.

· 15 E colui che sarà colto nello'nterdetto sarà arso col fuoco, egli, e tutto ciò che e suo: perciochè egli ha trasgredito il patto del Si-gnore, ed ha commessa scellera-

tezza in Israel.

16 losuè adunque si levò la mattina a buon' ora, e fece accostare Israel a tribù a tribù : e la tribù di

Giuda fu presa. 17 E, fatta accostar la tribù di Gluda, il Signore prese la nazione de Zariti: poi, fatta accostar la nazione de Zariti, a uomo a uomo, Zabdi fu preso.

18 Poi, fatta accostar la famiglia d'asso, a uomo a uomo, fu preso Acan, figliuolo di Carmi, figliuolo di Zabdi, figliuolo di Zera, della tribù di Giuda.

19 E Iosuè disse ad Acan, Deh, figliuol mio, da gloria al Signore Iddio d'Israel, e fagli confessione, e dichiarami ora ciò che tu hai

fatto: non celarmelo.

20 Ed Acan rispose a Iosuè. e disse. Certo, io ho peccato contral Signore Iddio d'Israel, ed he fatto

com, e com: 21 Avendo veduto fra le spoglie

una bella mantellina Babilonica, a dugento sicii d'argento, ed un regot d'oro di peso di cinquanta sicli, io m'invaghii di queste cose, e presi: ed-ecco, sono nascoste in terra in mezzo del mio padiglione. e l'argento è sotto la mantellina

22 Allora Iosuè mandò de' mest. i quali corsero a quel padiglione: ed ecco, la mantellina era nascasta nel padiglione, e sotto essa era

l'argento.

23 Essi adunque presero quelle cose di messo del padiglione, e le portarono a losuè, ed a tutti i figliuoli d'israel, e le gittarono de-

vanti al Signore.

24 E losuè, e tutto Israel con lui. presero Acan, figliuolo di Zera, e l'argento, e la mantellina, el regol d'oro, ed i figliuoli e le figliuole d'esso, ed i suoi buoi, ed i suoi as ni, e le sue pecore, e'l suo padigliene, e tutto ciò ch' era suo, e gli menarono nella Valle d'Acor.

25 E Iosuè disse ad Acan, Perchè ci hai tu conturbati? ii Signore ti conturbi in questo giorno. E tutto Israel lo lapidò con pietre : e, dopo aver lapidati gli altri con pietre, gli bruciarono tutti col fuoco.

26 Poi alzarono sopra lui un gran monte di pietre, il qual dura infino a questo giorno. E'l Signore s'ac-quetò della sua ardente ira: per ciò quel luogo è stato nominato, Valle d'Acor, fino al di d'oggi.

CAP. VIII.

POI 'l Signore disse a Iosuè, Non I temere, e non ispaventarti: prendi teco tutta la gente di guerra, e levati, e sali contr' a vedi, io t'ho dato nelle mani 'i re d'Ai, e'l suo popolo, e la sua città,

e'l suo paese. 2 Or ia' ad Ai, ed al suo re, come tu hai fatto a lerico, ed al suo re: sol voi prederete per voi le spo-glie, e'i bestiame d'essa: metti degli agguati alla città, dalla parte

di dietro d'essa.

3 Iosuè adunque, e tutta la gente di guerra, si levò per salire con-tr'ad Ai: e Iosuè scelse trentamile uomini, valenti e prodi, e gli mandò innansi di notte.

4 E comando loro: dicendo, Vedete, state agli agguati contr'alla città, dalla parte di dietro della città: non v'allontanate molto dalla città, e siate tutti presti:

5 Ed io, e tutto'i popolo che resta meco, ci appresseremo alla città, a quando essi usciranno contr'a noi, come la prima volta, noi fuggiremo davanti a loro,

6 (Ed essi usciranno dietro a noi) an che noi gli abbiamo tratti fuor dalla città: perciochè diranno, Essi fuggono davanti a noi, come ha prima volta: e noi fuggiremo

davanti a loro. 7 Allora levatevi dagli agguati, ed occupate la città : perciochè il Signore Iddio vostro ve la darà

nelle mani.

8 E quando voi avrete presa la città, mettetevi'l fuoco: fate secondo la parola del Signore: vedete, io ve l' ho comandato.

9 Coel Iosuè gli mandò: ed essi andarono agli agguati, e si ferma-rono fra Betel ed Ai, dal Ponente d'Ai: e Iosuè dimorò quella notte

per mezzo'l popolo.

,10 E la mattina, levatosi a buon'o-ra, fece la rassegna del popolo: ed egli, con gli Anziani d'Israel, san davan'i al popolo, verso Al.

11 E tutta la gente di guerra, ch'era con lui, salì, e s'accostò, e ginnse dirimpetto alla città, e pose campo dalla parte Settentrionale d'Ali e la valle era tra lui ed Al.

12 Prese ancora intorno a cinquemila uomini, i quali egli pose in agguati tra Betel ed Al, dal Po-

nente della città.

13 E, dopo che tutto'l popolo fu posto: cioè, tutto'l campo, ch'era dal Settentrione della città, e'l suo agguato, ch'era dal Ponente d'es-, losue caminò quella notte per lo mezzo della valle.

14 E quando'l re d'Ai ebbe ciò veduto, la gente della città s'af-frettò, e si levò a buon' ora. E'l re, e tutto'l suo popolo uscì alla campagna a punto preso ad incontrare Israel, per dargli battaglia: or egli non sapeva che v'erano degli agguati dietro alla città con-

tra lui

15 Allora Iosuè, e tutto Israel. fecero vista d'essere sconfitti da loro, e fuggirono, traendo al diserto. 16 E tutto'l popolo, ch'era in Al, fu adunato a grido, per perseguitargli. Così perseguitarono Iosue, e furono tratti fuor della città.

17 E non restò alcun' yomo den-tr'ad Ai, nè dentr'a Betel, che non uscisse dietr' ad Israel: e lasciarono la città aperta, e perse-

guitarono Israel.

18 Allora il Signore disse a Iosuè, Leva lo stendardo che tu hai in mano, verso Ai: perciochè lo te la darò nalle mani. E losue levo 207 verso la città lo stendardo ch'egli aves in mano.

19 E tosto come egli ebbe stesa la mano, gli agguati si levarono dal lor luogo, e corsero, ed entra-

rono nella città, e la presero, e s'affrettarono di mettervi 'l fuoco. 20 E gli uomini d'Ai, rivoltisi indietro, riguardarono; ed ecco, il fumo della città saliva al cielo, e non ebbero spazio per fuggir nè quà nè là : e'l popolo che fuggiva verso'i diserto si rivoltò contr'a

quelli che lo perseguitavano. 21 Iosuè adunque, e tutto Israel, veggendo che gli agguati aveano press la città, e che'l fumo d'essa saliva, voltarono faccia, e percos-

sero la gente d'Al.

22 Quegli altri exiandio uscirono fuor della città incontr'a loro: e così furono rinchiusi in mezzo d'Igrael, essendo gli uni di qua, e gli ultri di là : ed essi gli sconfissero in modo, che non ne lasciarono alcuno di resto in vita.

23 Presero ancora il re d'Ai vivo.

e lo menarono a Iosuè. 24 E, dopo ch'Israel ebbe finito d'uccidere tutti gli abitanti d'Al, nella campagna, nel diserto, dove il aveano perseguitati ; e che tutti interamente furono abbattuti a fil di spada, tutto Israel se ne ritornò

verso Ai, e la mise a fil di spada. 25 E tutti quelli che caddero merti in quel giorno, così uomini come donne, iurono dodicimila persone, ch'erano tutta la gente d'Al.

26 E Iosuè non ritrasse la sua mano, la quale egli avea stesa con lo stendardo, fin che non ebbe distrutti nel modo dello'nterdetto

tutti gli abitanti d'Ai. 27 Gl'Israeliti predarono sol per loro il bestiame, e le spoglie di quella città, secondo ciò che'l Signore avea comandato a Iosuè.

28 E Iosuè bruciò Ai, e la ridusse in un monte di ruine in perpetuo,

come è infino al di d'oggi.

29 Appiccò ancora ad un legno il re d'Ai, il qual vi rimase fino alla sera: ma in sul tramontar del sole. Iosuè comandò che'l corpo morto d'esso fosse messo giù dal legno: e fu gittato all' entrata della porta della città, e sopra esso fu alzato un gran monte di pietre, il qual dura fino a questo giorno. 30 Allora Iosuè edificò un' altare

al Signore Iddio d'Israel, nel monte d'Ebal,

31 Secondo che Moise, servitor del Signore, avea comandato a' figliuoli d'Israel, come è scritto nel Libro della legge di Moise : un' al-tare di pietre intiere, sopra le quali

non avea fatto passar ferro: ed i figliuoli d'Israel offersero sopra esso olocausti al Signore, e sacri-ficarono sacrifici da render grazie. 32 Scrisse ancora quivi, sopra delle pietre un transunto della leg-ge di Moisè; la quale egli avea scritta, per esser posta davanti a' figliuoli d'Israel. 33 E tutto Israel, ed i suoi An-ziani, ed i suoi Ufficiali, Prefetti,

ed i suoi Giudici, stavano in piè di quà e di là dall' Arca, dirimpetto a sacerdoti Leviti, che portavano l'Arca del Patto del Signore: tutti, dico, così forestieri, come natij d'Israel: l'una metà stava dirimpetto al monte di Gherizim.e l'altra metà dirimpetto al monte d'Ebal : come Moisé, servitor del Signore, avea comandato, per benedire il

popolo d'Israel la prima volta.

34 E, dopo questo, egli lesse tutte
le parole della Legge, le benedizioni, e le maladizioni, secondo tutto ciò

ch'è scritto nel Libro della Legge. 35 E' non vi fu parola alcuna, di tutto ciò che Moisè avea comandato, che Iosuè non leggesse davanti a tutta la raunanza d'Israel eziandio delle donne, e de piccioli fanciulli, e de forestieri ch'andavano fra loro.

CAP. IX. R, come tutti li re ch'erano di quà dal Giordano, nel monte, e nella pianura, e lungo tutto'l lito del mar grande, fin dirimpetto al Libano, l'Hitteo, l'Amorreo, il Cananco, il Ferizzeo, l'Hivveo, ed il

Iebuseo, ebbero intese queste cose: 2 S'adunarono tutti insieme per guerreggiar con Iosuè, e con I-srael, di pari consentimento.

3 Ma gli abitanti di Gabaon, avendo udito ciò che Iosuè avea fatto

a Ierico, ed ad Ai:

4 S'adoperarono anch'essi, ma con inganno: perciochè andarono, e fecero provisione di vittuaglia, e presero de' sacchi logori sopra i loro asini, e degli otri di vino logori, ch'erano stati schiantati, e poi ricuciti:

5 E de calzamenti logori, e risarciti ne' pledi; e de' vestimenti logori indosso; e tutto'l pane della lor provisione era secco, e mucido.

6 Ed andarono a Iosuè, nel campo, in Ghilgal: e dissero a lui, ed a' principali d'Israel, Noi siamo venuti di lontano paese: ora dunque fate patto con noi.

7 Ed i principali d'Israel dissero a quegl'Hivvel, Forse voi abitate nel mezzo di noi: come dunque faremo noi lega con vol?

8 Ma essi dissero a Iosuè, Noi siamo tuoi servitori. E Iosuè disse loro, Chi siete vol, ed onde venite?

9 Ed essi gli dissero, I tuoi servipaese, alla fama del Signore Iddio tuo: perciochè noi abbiamo udita la sua fama, e tutto ciò ch'egli ha

fatto in Egitto, 10 E tutto ciò ch'egli ha fatto a' due re degli Amorrei, ch'erano di là dal Giordano; a Sihon, re

d'Hesbon, ed ad Og, re di Basan,

che dimorava in Astarot. ll Ed i nostri Anziani, e tutti gli abitanti del nostro paese, ci hanno detto, Prendete in mano della pro-visione per lo viaggio, ed andate incontro a coloro, e dite loro, Noi siamo vostri servitori : fate dunque patto con noi.

12 Quest' è il nostro pane : noi lo prendemmo caldo dalle case nostre per nostra provisione, nel giorno che partimmo per venire a voi :

4

٠

ma ora, ecco, egli è secco, ed è diventato mucido: 13 E questi sono gli otri del vino, i quali noi empiemmo tutti nuovi: ed ecco, sono schiantati: e questi nostri vestimenti, ed i nostri calzamenti, si son logorati per lo molto lungo viaggio.

14 E que' personaggi presero della lor provisione, e non domanda-rono la bocca del Signore.

15 E Iosuè fece pace con loro, e patteggiò con loro, che gli lascerebbe vivere: ed i principali della

raunanza lo giurarono loro. 16 Ma tre giorni appresso ch'eb-bero fatto patto con loro, intesero ch'erano lor vicini, e ch'abitavano

nel mezzo di loro.

17 Perciochè al terzo giorno, i figliuoli d'Israel si mossero, e vennero alle lor città, ch'erano Ga-baon, e Chefira, e Beerot, e Chi-

riat-learim. 18 Ed i figliuoli d'Israel non gli ercossero: perciochè i principali della raunanza aveano giurato lo-ro per lo Signore Iddio d'Israel. E tutta la raunanza mormorò con-

tr' a principali.

19 E tutti i principali dissero a tutta la raunanza, Noi abbiamo loro giurato per lo Signore Iddio d'Israel: perciò ora non gli pos-siam toccare.

20 Facciamo loro questo, e lasciamgli vivere: aciochè non vi sia indegnazione contra noi, per cagion del giuramento ch'abbiamo

loro fatto. 21 Così i principali dissero loro, che si lascerebbero vivere : ma furono ordinati tagliatori di legne,

activation d'acque, per tutta la a: come i principali dia-

Bero loro.

22 Iosuè adunque gli chiamò, e parlò loro: dicendo, Perchè ci avete voi ingannati: dicendo, Noi siamo d'un paese molto lontan da voi : e pur voi abitate nel messo di noi ?

23 Ora dunque voi siete maladetti, e giammai non sara che non vi sieno d'infra voi de servi, e de' tagliatori di legne, e degli attignitori d'acqua, per la Casa dell' Id-dio mio.

24 Ed essi risposero a Iosuè, e lissero, Noi l'abbiam futto, perciochè era stato rapportato, per che'l Signore Iddio tuo avea comandato a Moisè, suo servitore, di darvi tutto'i paese, e di distrus gere d'innanzi a voi tutti gli abitanti del paese: laonde noi, temendo grandemente di voi per le nostre persone, abbiamo fatto que-

25 Ed era eccoci nelle tue mani : fa' inverso noi come ti parra buono-

e diritto di farci.

26 Egli adunque fece loro così : e gli scampò dalle mani de' figliuoli d'Israel, sì che non gli ammaz-

sarono. 27 Ed in quei giorno losuè gli ordinò taglistori di legne, ed attignitori d'acqua, per la raunanse, e per l'Altare del Signore, in qua-lunque luego egli eleggerente : # che dura fino al di d'oggi.

CAP. X.

quando Adonisedec, re di Gerusalemme, ebbe udite che Iosuè avea presa Ai, e l'avea distrutta al modo dello nterdetto: che logue avea fatto ad Ai, ed al suo re, come avea fatto a lerico ed al suo re ; e che gli abitanti di Gabson aveano fatto pace con gi' Israeliti, e ch'erano nei messo di lore :

2 Egli, e'l suo popolo, temettero grandemente: perciochè Gabaon era città grande, come una delle città reall, ed era più grande che Ai, e tutti i suoi abitanti erano

uomini di valore.

3 Perciò Adomisedec, re di Gerusalemme, mandò a dire ad Hoham re d'Hebron; ed a Piream, re di Iarmut; ed a Iafia, re di Lachis; ed a Debir, re d'Eglon:

4 Salite a me, e soccorretemi, e noi percuoteremo Gabaon; perciochè ha fatto pace con locuè, e co'figliuoli d'Israel.

5 Ed i cinque re degli Amorrei, il re di Gerusalemme, il re d'Hebron,

li re di Inchia, il re di Lachia, il re d'Eglon, s'adunarono, con tutti i loro eserciti, e si posero a campo contr'a Gabaon, e combatterono contrad cass.

6 Ed i Gabaoniti mandarono i dire a Iosuè, nel campo, in Ghil-gal, Non sieno le tue mani rimesse a porgere aiuto a' tuoi servitori : anii a noi prestamente, e salvaci, e soccorrici: perciochè tutti li re degti Amorrei, ch'abitano nel

monte, si sono adunati contra nol 7 E loeue sait di Ghilgal, insieme

con tutta la gente di guerra, e tutti gli uomini di valore.

8 E'i Signore disse a Iosuè, Non temer di loro: perclochè io te gii ho dati nelle mani: niuno di loro potra starti a fronte.

9 E Iosuè venne a loro subito improviso, essendo caminato tutta

la notte da Ghilgal.

10 E'i Signore gli mise in rotta davanti ad Israel, il qual gli sconfisse con grande sconfitta, presso a Gabaon : e gli perseguitò per la via della salita di Bet-horon, e gli percosse fino ad Aseca, ed a Maccheda.

11 E mentre essi fuggivano d'innanzi ad Israel ed erano nella scess di Bet-horon, il Signore gittò sopra lero dal cielo delle pietre grosse, infino ad Aseca : onde cad furono. Più furono quelli che furono morti dalle pletre della gragnuola, che quelli che i figliuoli d'israel uccisero con la speda.

12 Altora Iosuè pariò al Signore, nel giorno che'l Signore diede gli Amorrei in man de' figliuoli d'Israel : e disse in presenza d'Israel, Sole, fermati in Gabson : e fu Luna, nella valle d'Alalon

13 E'l Sole si fermò, e la Luna s'arrestò, fin che'l popolo si fu.: vendicato de' suoi nemici. Questo non è egli scritto nel Libro del Di-ritto ? Il Sole adunque s'arrestò in messo del cielo, e non s'affrettò di tramontare, per lo spasio d'intor-no ad un giorno intiero.

14 E giammai, nè avanti nè poi. non è stato giorno simile a quello, avendo il Signore esandita la voce d'un' uomo: perciochè il Signore

combatteva per Israel.

15 Poi Iosue, insieme con tutto I-

srael, ritornò al campo, in Ghilgal. 16 Or que' cinque re crano fuggiti. e s'erano nascosi nella spilonda,

ch'è in Maccheda.

17 Ed essendo stato rapportato a Iosue, I cinque re si son trovati nascosi nella spilonca, ch'è in Maccheda :

18 Egli disse, Rotolate delle grosse

pietre alla bocca della spilonca, ed

pretre and cocca dense spromes, ea ordinate presso d'essa degli uomini per guardargli: 19 Ma vol non restate: persegui-tate i vostri nemici, ed uccidete quelli che restano dietro: non lasciate ch'entrino nelle lor città: perciochè il Signore Iddio vostro ve gli ha dati nelle mani. 20 E, dopo che Iosuè, ed i figliuoli d'Israel, ebber finito di sconfigger-

gli d'una molto grande sconfitta, fin che furono del tutto distrutti, e che quelli di loro che scamparono si furono salvati, entrando nelle città forti:

21 Tutto'i popolo ritornò a Iosuè nel campo, in Maccheda, in pace: niuno mosse pur la lingua contr'ad alcuno de' figliuoli d'Israel.

22 Allora Iosuè disse, Aprite la bocca della spilonca, e traete fuori d'essa que' cinque re, e menategli

a me

23 E così fu fatto. E que' cinque re furono tratti fuori della spilonca. e menati a Iosuè: cioé, il re di Ge rusalemme, il re d'Hebron, il re di larmut, il re di Lachis, e'l re d'E-

glon.

24 E, dopo che quelli re furono tratti fuori, e menati a Iosuè, Iosuè chiamò tutti gli uomini d'Israel, e disse a' capitani della gente di guerra, ch'erano andati con lui, Accostatevi, mettete i piedi sul collo di questi re. Ed essi s'accostarono, e misero i piedi sul collo loro.

25 E losue disse loro, Non temete, e non vi spaventate : siate valenti, e fortificatevi : perciochè così farà il Signore a tutti i vostri nemici

contra quali voi combattete. 26 Poi Iosuè percosse quelli re, e gli fece morire, e gli appiccò a cinque forche, alle quali stettero appiccati

mino alla sera.

27 Ed in sul tramontar del sole. per comandamento di Iosuè furon messi giù dalle forche, e gittati nella spilonca, nella quale s'erano na-scosi; e uron poste delle pietre grandi alla bocca della spilonca, le quali vi son restate infino a questo

giorno.

28 Iosuè prese ancora Maccheda in quel dì, e la percosse, mettendola a fil di spada: e distrusse nel modo dello'nterdetto il re d'essa, insieme con gli abitanti, ed ogni anima ch'e-ra dentro: egli non ne lasciò alcu-no in vita: e fece al re di Maccheda, come avea fatto al re di Ierico.

29 Poi Iosuè, con tutto Israel, pas-sò di Maccheda in Libna, e la combattè:

30 E'l Signore la diede anch'essa.

insieme col suo re, nelle mani d'I-arael: ed egli la mise a fil di spada, con tutte l'anime ch'erano dentro: egli non ne lasciò alcuno in vita : e fece al re d'essa, come avea fatto al re di Ierico.

31 Poi Iosuè, con tutto Israel, passò di Libna in Lachia, e s'accampo

davanti, e la combattè

32 E'l Signore diede Lachis nelle mani d'Israel: ed egli la prese al secondo giorno, e la mise a fil di spada, con tutte l'anime ch'erano dentro, interamente come avea fatto a Libna.

33 Allora Horam, re di Gheser sall per soccorrer Lachis : ma losue percosse lui, e'l suo popolo, fino a

non lasciargli alcuno in vita. 34 Poi Iosuè, con tutto Israel, pas sò di Lachis in Eglon, e s'accampo

davanti, e la combatte :

35 E la prese in quell' istesso giorno, e la mise a fil di spada: e distrusse in quel di al modo dello'n-terdetto tutte l'anime ch'erane dentro. interamente come avea fatto a Lachis.

36 Poi Iosuè, con tutto Israel, san d'Eglon in Hebron, e la combattè :

37 E la prese, e la mise a fil di spada, insieme col suo re, e con tutte le sue città, e con tutte l'anime ch'erano dentro: egli non ne lasciò alcuno in vita, interamente come avea fatto ad Egion: e la distrusse al modo dello nterdetto. con tutte l'anime ch'erano dentro. 38 Poi losue, con tutto Israel, si

rivolse verso Debir, e la combattè : 29 E la prese, insieme col suo re. e con tutte le sue città : e le mise a fil di spada; e distrusse al modo dello'nterdetto tutte l'anime ch'erano dentro : egll non ne laweiò alcuno in vita : egti fece a Debir, ed al suo re, come avea fatto ad Hehron, e come

avea fatto a Libna, ed al suo re.

40 Iosuè dunque percosse tutto
quel passe, la contrada del monte,
e del Messodi, edella pianura, e delle pendici de monti, insieme con
tutti il re loro: egli non ne lasciò
alcuno in vita : anat distrinsea al alcuno in vita: ansi distrusse al modo dello nterdetto ogni anima, come il Signore Iddio d'Israel avea comandato.

41 Così Iosuè gli percosse da Ca-des-barnea fino a Gaza: e tutto'l paese di Gosen, fino a Gabaon,

42 E Iosuè prese tutti quelli re, e'! lor paese, ad una volta : perciochè il Signore Iddio d'Israel combatteva per Israel.

43 Poi Iosuè, con tutto Israel, ritornò al campo, in Ghilgal.

CAP. XI. R come Iabin, re d'Hasor, ebbe intese *queste cuse*, mando a Iobab, re di Madon, ed al re di Simron. ed al re d'Acsaf;

2 Ed alli re ch'erono dal Settentrione, nel monte, e nella campa-gna, dal Memodì di Chinnerot, e nella pianura, e nelle contrade di Dor, dall' Occidente;

3 Al Cananeo dall' Oriente, e dall'Occidente, ed all' Amorreo, all Hitteo, ed al Ferizzeo, ed al Iebuseo, ch'era nel monte, ed all' Hivveo, ch' era sotto Hermon, nel pae-se di Mispa.

Ed essi uscirono fuori, con tutti i loro eserciti, ch'erano una gran rente, come la rena ch'é in su la riva del mare, in moltitudine, e con cavalli, e carri, in grandissimo

numero.

5 E tutti questi re. convenutisi insieme, vennero, e s'accamparono insieme presso all'acque di Merom, per combattere contr' ad Israel.

6 E'l Signore disse a Iosuè, Non temer di loro: percioche domane intorno a questo tempo io farò che tutti saranno uccisi nel cospetto d'Israel : taglia i garetti a' lor cavalli, ed abbrucia col fuoco i lor carri. 7 Iosuè adunque, con tutta la gen-

te di guerra, venne di subito impro-viso contr'a loro, all' acque di Me-

rom, e gli assaltò. 8 E'l Signore gli diede nelle mani d'Israel: ed essi gli percossero, e gli perseguitarono fino a Sidon, la gran città, ed all' Acque calde, e fino alla Valle di Mispe, verso Oriente: e gli percossero in modo che non ne sciarono alcuno in vita.

9 E Iosuè fece loro come il Signore gli avea detto: egli tagliò i garetti a' lor cavalli, e bruciò i lor

arri col fuoco.

10 In quel tempo ancora Iosuè, ritornandosene, prese Hasor, e per cosse il re d'essa con la spada : per-ciochè Hasor era stata per addietro

il capo di tutti que regni.

11 Mise esiandio ogni anima ch'era
dentro a fil di spada, distruggendole al modo dello nterdetto: non

vi restò alcuna an.ma: e losuè bruciò Hasor col fuoco.

12 Iosuè prese parimente tutte le città di quelli re, e tutti li re d'esse; e gli mise a fil di spada, e gli di-strusse al modo dello 'nterdetto; come Moisè, servitor del Signore, avea comandato.

13 Solo Israel non bruciò alcuna delle città ch'erano rimase in pi fuor che Hasor sola, la quale losuè

14 Ed i figlinoli d'Igrael preda-

rono per loro tutte le spoglie di quelle città, e'l bestiame : ma mi ero a fil di spada tutti gli uomini in che gli ebbero sterminati : non ciarono alcuna anima in vita.

15 Come il Signore avea coman dato a Moisè, suo servitore, così comandò Moisè a Iosuè, e così feca Iosuè: egli non tralasciò cosa alcuna di tutto ciò che'l Signore avea

comandato a Molad.

16 losuè adunque prese tutto quel paese, il monte, e tutta la contrada Meridionale, e tutto I paese di Gosen, e la pianura, e la campagna. e'l monted'Israel, e la sua pianura; 17 Dal monte Halac, che sale

perso Seir, infino a Baal-gad, nella Valle del Libano, sotto'l monte d'Hermon: prese ancora tutti li re di quel *passe*, e gli percosse, e gli fece morire.

18 losuè fece guerra con tutti quelli re per un lungo tempo. 19 E' non vi fu città alcuna che facesse pace co' figliuoli d'Israel. fuor che gl'Hivvel, abitanti di Gabaon : essi presero tutte l'altre per form d'arme.

20 Perciochè dal Signore procedeva che coloro induravano il cuor loro, per venire a battaglia con Israel : aciochè egli gli distruggesse al modo dello nterdetto, e non vi fosse grazia alcuna per loro, anzi fossero sterminati ; come il Signore avea comandato a Moisè

21 Iosuè ancora, in quel tempo, venne, e distrusse gli Anachiti del monte d'Hebron, di Debir, d'Anab, e di tutto'i monte di Giuda, e d tutto'l monte d'Israel. Iosuè ali distrusse al modo dello nterdetto.

insieme con le lor città.

22 Non restarono alcuni Anachiti nel paese de' figliuoli d'Israel: sol ne restarono in Gaza, in Gat. ed

23 Iosuè adunque prese tutto I paese, interamente come il Signo-re avea detto a Moisè, e lo diede in eredità ad Israel, secondo i lorp spartimenti, a tribù a tribù. E'il paese ebbe riposo della guerra.

#### CAP. XII.

R questi sono li re del pacse, i Quali i figiluoli d'Israel percos-sero, e'l cui paese possedetiero di là dal Giordano, dal soi levante, dal torrente d'Arnon, fino al monte d'Hermon, e tutta la campagna verso Oriente :

2 Cice, Sihon, re degli Amorrei, ch'abitava in Hesbon, il qual simoreggiava da Aroer, che è in su a riva del torrente d'Arnon, e nella città che è in mezzo del torrente, e nella metà di Galaad, fino al torrente di l'abboc, che è il confine de' figliuoli d'Ammon ;

3 E nella campagna, fino al mare di Chinnerot, verso Oriente: ed infino al mar della campagna, che è il mar salso, altrest verso Oriente, traendo verso Bet-jesimot: e dal lato Meridionale, fin sotto le pen-

dici di Pisga ; 4 E'l paese d'Og, re di Basan, ch'era del rimanente de' Rafei, il quale abitava in Astarot, ed in Edrei,

5 E signoreggiava nel monte d'Hermon, ed in Salca, ed in tutto Basan, fino a' confini de' Ghesuriti, è de' Maacatiti, e nella metà di Galaad, ch'era il confine di Sihon, re d'Hesbon.

re d'Hesoon.

6 Moisè, servitor del Signore, ed

1 figliuoli d'Israel, percossero questire: e Moisè, servitor del Signore, diede il paese loro a possedere a' Rubeniti, ed a' Gaditi, ed alla metà

della tribù di Manasse.

7 E questi sono li re del paese, i quali losue, ed i figliuoli d'Israel percossero di qua dal Giordano, verso Occidente, da Baal-gad, nella Valle del Libano, infino al monte Halac, che sale verso Seir: il qual paese Iosuè diede a possedere alle tribù d'Israel, secondo i loro spar-

timenti:

· 8 Cioè il paese del monte, e della pianura, e della campagna, e delle pendici de' monti, e del diserto, e della parte Meridionale: il paese de-gli Hittel, degli Amorrei, de' Ca-nanci, de' Ferizzei, degl' Hivvel, e de' Iebusei:

.9 Un re di Ierico; un re d'Ai, la quale è allato di Betel;

10 Un re di Gerusalemme: un re d'Hébron:

Il Un re di Iarmut : un re di Lachis:

12 Un red'Eglon ; un redi Ghezer ; 13 Un redi Debir ; un redi Gheder ; 14 Un red'Horma ; un red'Arad ;

15 Un re di Libna ; un re d'Adullam; 16 Un re di Maccheda; un re di

Betel; 17 Un re di Tappua; un re d'Hefer; 18 Un re d'Afec; un re di Las-

19 Un re di Madon ; un re d'Hasor ; 20 Un re de Simron-meron ; un

re d'Acsaf; 21 Un re di Taanac: un re di

Meghiddo; 22 Un re di Chedes; un re di Iocneam, presso di Carmel;

23 Un re di Dor, nella contrada di Dor; un re di Goim, presso di Chilcal:

24 Un redi Tirss: in tutto trent-

CAP. XIII.

R, quando Iosuè fu diventato vecchio, ed attempato, il Signore disse. Tu sei diventato vecchio, ed attempato, e vi resta ancora molto gran paese a conquistare.

2 Quest'é il paese che resta : tutte
le contrade de' Fhistel, e tutto'i.

passe de Ghesuriti, 3 Da Sihor, che è a fronte all' Egitto, fino a' confini d'Ecron, verso settentrione, il paese è riputato de Cananei: cioè, i cinque princi-pali de Filistei, quel di Cara, quei

d'Asdod, quel d'Ascalon, quel di Gat, e quel d'Ecron, e gli Avvet: 4 Dal Mezsodi, tutto'i paese de' Cananei, e Meara, che è de' Sido-

nij, fino ad Afec, fino a' confint degli Amorrei: 5 E'l paese de Ghiblei, e tutto'l Libano, dal Sol levante, da Baal-

ad, che è sotto'i monte d'Hermon. fino all' entrata d'Hamat :

6 Tutti gli abitanti dei monte, dal Libano, fino all' Acque calde; s tutti i Sidonij. Io gli caccerò dal cospetto de' figliuoli d'Israel: spartisci pur questo passe a sorte ad Israel per eredita, come io t'ho-comandato.

7 Ora dunque spartisci questo paese a nove tribu, ed alla metà della tribù di Manasse, in eredità.

1

٦

ij

ŧ

1

. 1

1

8 I Rubeniti, ed i Gaditi, con l'al-tra metà della tribù di Manasse, hanno ricevuta la loro eredità, la quale Moise ha data loro, di là dal Giordano, verso Oriente ; secondo che Moisè, servitor del Signore, l'ha data loro :

9 Da Aroer, che è in su la riva del torrente d'Arnon, e la città che ∂in mezzo del torrente, e tutta

la pianura di Medeba, fino a Dibon, 10 E tutte le città di Sihon, re degli Amorrel, il qual regnò in Hesbon, fino a' confini de' figliuoli d'Ammon:

11 E Galand, e le contrade de' Ghesuriti, e de' Mascatiti, e tutto'l monte d'Hermon, e tutto Basan,

ino a Salca;
12 Tutto'l regno d'Og, in Basan,
il qual regno in Astarot, ed in Edrei, ed era restato del rimanente de' Rafei : Moisè percosse questi

re, e gli scaeciò. 13 (Or i figliuoli d'Israel non cacciarono i Ghesuriti, nè i Maacatiti : anzi i Ghesuriti, ed i Maacatiti, son dimorati per messo Israel fino

al di d'oggi.)

14 Solo alla tribù di Levi Moise non diede alcuna eredità : i sacrineti da ardere del Signore Iddio d'Israel son la sua credità, come

egli ne ha parlato. 15 Moisè adunque diede eredità alla tribù de' figliuoli di Ruben.

condo le lor nazioni.

16 Ed i lor confini furono da Aroer, che e in su la riva del torrente d'Arnon, e la città che è in messo del torrente, e tutta la pianura, fino

a Medeba; 17 Hesbon, e tutte le sue città che son nella pianura; Dibon, e Bamot-baal, e Bet-baal-meon:

18 E Iasa, e Chedemot, e Mefaat: 19 E Chiriataim, e Sibma, e Seretsahar, nel monte della Valle : 20 E Bet-peor, ed Asdot-piaga, e

Ret-lesimot:

21 E tutte le città della pianura, Amorrei, chaves regnato in Hes-bon, il qual Moise percosse, in-sieme co principi di Madian, Evi, e Rechem, e Sur, ed Hur, e Reba, ch'erano principi vassalli di Sihon, ed abitavano nel paese.

22 I figliuoli d'Israel uccisero ancora con la spada Balaam, figliuolo di Beor, indovino, insieme con gli altri uccisi d'infra i Madianiti.

23 Ed i confini de' figliuoli di Ruben furono il Giordano, ed i confini. Questa fu l'eredità de figliuoli di Ruben, secondo le lor nazioni, cioc, queile città, e le lor villate. 24 Moisè diede ancora eredità alla tribù di Gad. a' figliuoli di Gad.

secondo le lor nazioni. 25 E la lor contrada fu laser, e tutte le città di Galaad, e la metà del paese de' figliuoli d'Ammon, fino ad Aroer, che è a fronte a

Rabba; 26 E da Hesbon fino a Ramatmispe, e Betonim: e da Mahanaim

confini di Debir :

nno s' commi n Debir:

7 E nella valle, Bet haram, e
Bet-nimra, e Succot, e Safon, ii
rimanente del regno di Sihon, re
d'Hesbon: lungo'i Giordano, ed i
confini, infino all' estremità del
mare di Chinneret, di là dal Giordano, verso Oriente.

28 Questa fu l'eredità de' figliuoli

di Gad, secondo le lor nazioni, cioc, quelle città, e le lor villate.

29 Moise diede ancora eredità alla metà della tribù di Manasse : quella fu per la metà della tribù de' figliuoli di Manasse, secondo le lor nazioni.

30 La lor contrada fu da Mahanaim, tutto Basan, tutto'l regno d'Og, re di Basan, e tutte le villate di lair, che sono in Basan, che sono sessanta terre:

31 E la metà di Galand, ed Astarot, ed Edrei, città del regno d'Og,

in Basan. Tuttò ciò fu dato a' figliuoli di Machir, figliuolo di Manasse, cioc, alla metà de' figliuoli di Machir, secondo le lor nazioni.

32 Queste son le contrade, che Moisé diede per credità, nelle camagne di Moab, di là dal Giordano di Ierico, verso Oriente.

33 Ma egli non diede alcuna ere-dità a' figliuoli di Levi: li Signore Iddio d'Israel è la loro credità, come egli ne ha lor pariato.

CAP. XIV.

OR queste son le terre, che i fi-giluoli d'Israel ebbero per ere-dità nel paese di Canaan, le quali 'I Sacardote Eleazar, e Iosuè figliuolo di Nun, ed i Capi delle nazioni pe-terne delle tribù de' figliuoli d'Israel, diedero loro a possedere.

2 La loro credità scadde loro a sorte, come il Signore avea co-mandato per Moise, cioè, a nove tribù, ed sel una messa tribù.

3 Perciochè Moisè avea data a due tribù, ed ad una messa tribù, eredità di là dal Giordano: e non aves data alcuna eredità a Levi per mezzo essi.

4 Ma i figlinoli di Iosef facevano due tribù, Manasse, ed Efraim: e non fu data a' Leviti alcuna parte nel paces, se non delle citta per abitare, insieme co' lor contorni, per li lor bestiami, e per gli altri lor beni.

5 Come il Signore avea comandato a Moise, così fecero i figliuoli

d'Israel, e spartirono il paese. 6 Or, i figliuoli di Giuda vennero a Iosuè in Ghilgal: e Caleb,figliuolo di lefunne, Chenizzeo, gli disse, Tu sai ciò che'l Signore disse a Moisè, uomo di Dio, intorno a me, ed intorno a te, in Cades-barnea. 7 Io era d'età di quarant'anni, quando Moisè, servitor del Signore, mi mandò da Cades-barnea, per ispiare il paese: ed io gli rapportal la cosa, come io l'avea nell'animo. 8 Or i miei fratelli, ch'erano andati meco, facevano venir meno il

cuore al popolo: ma io seguitai appieno il Signore Iddio mio. 9 Laonde Moisè in quel giorno giurò: dicendo, Se la terra, sopra la quale il tuo piede è caminato, non è tua, e de tuoi figliuoli, per eredità in perpetuo; percioche tu hai appieno seguitato il Signore

Iddio mio.

10 Ed ora, ecco, il Signore m'ha conservato in vita, come egli ne avea parlato. Già son quaranta-cinque anni, da che'l Signore disse quello a Moisè, quando Israel andò nel diserto : ed ora, ecco, io sono oggi d'età d'ottantacinque annL

11 Io sono infino ad oggi ancora forte, come io era al giorno che Moisè mi mandò: le mie forse, per la guerra, e per andare e per venire, sono oggi le medesime ch'erano allora.

12 Ora dunque dammi questo monte, del quale il Signore parlò in quel giorno: perciochè tu udi-sti in quel giorno che gil Anachiti sono là, e che vi sono delle città grandi, e forti : forse il Signore ard meco, ed io gli scaccerò, come

il Signore ne ha parlato. 13 E Iosuè benedisse Caleb, fi-

IS E losue benedisse Caleb, fi-gliuolo di lefunne, e gli diede Hebron per eredità. 14 Perciò Caleb, figliuolo di Ie-funne, Chenizseo, ha avuto He-bron per eredità, fino al di d'oggi; perchè egli avea appieno seguitato il Signore Iddio d'Israel.

15 Or il nome d'Hebron era stato per addietro Chiriat-Arba: il quale Arba era stato un grand' uomo fra gli Anachiti. E'i paese ebbe ri-

poso della guerra.

CAP. XV.

OR questa fu la sorte della tribu de figliuoli di Giuda per le lor nazioni: L'estremità del lor paese verso'l Mezzodì fu il diserto di Sin, a' confini d'Edom, verso'l Mezzodì.

2 Così ebbero, per confine dal Mezzodi, l'estremità del mar salso, dalla punta che riguarda verso'l

Mezzod).

3 E questo confine procedeva ver-so'l Mezzodi, alla salita d'Acrabbim, e passava fino a Sin: e dal Mezzodi saliva a Cades-barnea, e passava in Hesron : e di là saliva in Adar, e poi si volgeva verso Carcaa:

4 Poi passava verso Asmon, e si stendeva fino al Torrente d'Egitto, e questo confine faceva capo al

mare. Questo sarà, disse Iosue, il vostro confin Meridionale,

5 E'l confine Orientale fu il mar salso, fino all' estremità del Giordano. E'l confine dal lato Settentrionale fu dalla punta di quel mare, la quale è all'estremità del Glordano.

6 E questo confine saliva in Bethogla, e passava dal lato Setten-trionale di Bet-araba, e di là saliva al Sasso di Bohan Rubenita:

7 Pol saliva in Debir, dalla Valle d'Acor: e dal Settentrione riguar-dava verso Ghilgal, che è dirim-petto alla salita d'Adummin, che è dal lato Meridionale del torrente: poi questo confine passava all' ac-

que d'En-semes, e feceva capo ad En-rophel. 8 Poi questo confine saliva alla Valle de figliuoli d'Hinnorn, allato alla rittà de l'ebusel, dal Messod, la guale è Gerusalemme : e di la saliva alla sommità del monte, che è dirimpetto alla Valle d'Hinnom, verso l'Occidente, il quale all' estremità della Valle de' Rafel.

verso'l Settentrione. 9 Poi questo confine girava dalla sommità di quel monte, verso la fonte dell' acque di Nefton, e procedeva verso le città del monte

d'Efron : pol girava verso Hais, che è Chiriat-icarim. 10 Poi questo confine si volgeva da Baala verso Occidente, al monte di Seir, e passava fino allato al monte di learim dal Settentrione, nel luogo detto Chesalon : poi scendeva in Bet-semes, e passava in Timna.

11 Poi questo confine procedeva al canto d'Ecron, verso'l Settentrione, e girava verso Siccheron. e passava al monte Baala, e si stendeva fino a labneel, e faceva

capo al mare.

12 E'l confine dall' Occidente era il mar grande, ed i confini. Questi furono i confini de' figliuoli di Giuda d'ogn' intorno, secondo le lor

nazioni. 13 Or Iosue avea dato a Caleb, fgliuolo di Iefunne, una porzione nel mezzo de' figliuoli di Giuda. secondo'l comandamento fattogli dal Signore, cioc, Chiriat-Arba, il quale Arba fu padre d'Anac: essa

Hebron.

14 E Caleb scacció di là tre figliuoli d'Anac, Sesai, ed Ahiman,

e Talmai, nati d'Anac. 15 E di la egli salì agli abitanti di

Debir, il cui nome per addietro era stato Chiriat sefer.

16 E Caleb disse, Chi percuoterà Chiriat-sefer, e la prenderà, io gli darò Acsa, mia figliuola, per moglie.

17 Ed Otniel, figliuolo di Chenas fratello di Caleb, la prese : e Caleb gli diede Acsa, sua figliuola, per moglie.

18 E quando ella venne a marito. indusse Otniel a domandare un campo a suo padre : poi ella si

disse, Che hai?

19 Ed ella disse, Fammi un dono:
conciosiscosachè tu m'abbi dato una terra asciutta, dammi anche delle fonti d'acque. Ed egli le do-nò delle fonti ch'erano disopra, e

delle fonti ch'erano disotto. 20 Quest' è l'eredità della tribù

«de' figikuoli di Giuda, secondo le l lor ne doni:

or namon: 21 Nell'estremità della contrada della tribù de' figliuoli di Giuda. a' confini d'Edom, verso'l Messodi, 'erano queste città : Cabseel, ed Eder, e lagur : 22 E China. e Dimona, ed Adada :

23 E Chades, ed Hasor, ed Itnan: 24 E Zif, a Telem, e Bealot: 25 Ed Hasor-hadatta, e Cheriot:

(Hearon e Hasor:) 26 Ed Amam, e Sema, e Molada:

27 Ed Hasar-gadda, ed Hesmon. e Bet-pelet : 28 Ed Hasar-sual, e Beerseba, e

Biziotia:

29 E Baala, ed Ilm, ed Esem : 30 Ed Eltolad, e Chesil, ed Horma: 31 E Siciag, e Madmanna, e San-

sanna: 32 E Lebaot, e Silhim, ed Ain, e Rimmon: in tutto ventinove cit-

tà, con le lor villate : 33 Nella pianura v'erano queste citta: Estaol, e Sorea, ed Asna:
34 E Zanoa, ed En-gannim, e

Tappua, ed Enam : 35 E Iarmut, ed Adullam, e So-

co. ed Azeca :

36 E Saaraim, ed Aditaim, e Ghedera, e Ghederotaim: quattordici città, con le lor villate: 37 Poi Senan, ed Hadasa, e Mig-

dal-Gad:

33 E Dilan, e Mispe, e Iocteel:
39 E Lachis, e Boscat, ed Eglon:
40 E Cabbon, e Lamas, e Chitis: 41 E Ghederot, e Bet-dagon, e Naama, e Maccheda: sedici città,

con le lor villate: 42 Poi Libna, ed Eter, ed Asan: 43 Ed Ifta, ed Asna, e Nesib:

· 44 E Cheila, ed Aczib, e Maresa: nove città, con le lor villate:

45 Poi Ecron, e le terre del suo territorio, e le sue villate:

46 Da Ecron, e verso'l mare, tutte le città che sono presso d'Asdod,

con le lor villate:

47 Poi Asdod, e le terre del suo territorio, e le sue villate: Gaza, e le terre del suo territorio, e le sue villate, infino al Torrente d'Egitto, ed al mar grande, ed i confini.

48 E nel monte v'erano queste città: Samir, e lattir, e Soco: 49 E Danna, e Chiriat-sanna, che

50 Ed Anab, ed Estemo, ed Anim: E Gosen, ed Holon, e Ghilo: undici città, con le lor villate : Poi Arab, e Duma, ed Esan :

53 E Ianum, e Bet-tappua, ed A-

4 Ed Humta, e Chiriat-Arba, che è Hebron, e Sior : nove città, con le lor villate:

55 Poi Maon, e Carmel, e Zlf. e

56 Ed Isreel, e Iocdeam, e Zanoa: 57 E Cain, e Ghibea, e Timna: dieci città, con le lor villate: 58 Poi Halhul, e Bet-sur, e Ghedor:

59 E Maarat, e Bet-anot, ed Eltecon: sei città, con le lor villate: 60 Poi Chiriat-baal, che è Chiriat-

learim, e Rabba: due città, con le lor villate. 61 Nel diserto verano questo città: Bet araba, e Middin, e Secaca: 62 E Nibaan, e la Città del sale,

ed En-ghedi : sel città, con la lor villate.

63 Or i figliuoli di Giuda non poterono scacciare i lebusei ch'abita vano in Gerusalemme: perciò i Iebusei son dimorati in Gerusalemme co' figliuoli di Giuda, infino a questo giorno.

CAP. XVI.

Pol fu tratta la sorte per li figliuoli di Iosef: e la lor parte
scadde loro dal Giordano di Ierico, presso dell'acque di Ierico, verso'l Levante, traendo verso'i diserto che sale da Ierico per li monti di

2 E questo confine si stendeva da Betel verso Luz: poi passava lungo i confini degli Archel, fino ad Ata-

rot:

3 Poi acendeva verso Occidente a' confini de' lafletei, fino a' confini di Bet-horon disotto, e fino a Ghe-

aer: e faceva capo al mare. 4 Così i figliuoli di Iosef, Manasse, ed Etraim, ebbero la loro eredità. 5 Or il confine de' figliuoli d'Eil confine, dico, della loro eredità, dall'Oriente, fu Atrot-addar, fino a Bet-horon disopra.

6 E questo confine si stendeva dal Settentrione verso l'Occidente, fino a Micmetat : e dall' Oriente si voleva verso Taanat-Silo, e da quel luogo passava dall' Oriente fino a

ianoa : 7 Poi scendeva da Ianoa in Atarot, e Naarat, e s'incontrava in Ierico, e faceva capo al Giordano.

8 Questo confine andava da Tap pua verso Occidente, fino alla Valle delle canne, e faceva capo al mare. Questa fu l'eredità della tribù de figliuoli d'Efraim, secondo le lor

nazioni. 9 Oltr' alle città che furon messe da parte per li figliuoli d'Efraim per mezzo l'eredità de figliuoli di Manasse: tutte queste città, dico

con le lor villate.

10 Or essi non iscacciarono i Cananci ch'abitavano in Gheser: la-

onde que' Cananei son dimorati per mezzo Efraim infino a questo giorno, e sono stati fatti tributari.

#### CAP. XVII.

LA sorte che scadde alla tribù di Manasse, (quantunque egli fosse il primogenito di losef.) questa: Alla nazione di Machir, primogenito di Manasse, padre di Galaad, perchè *erano* uomini di guerra, scadde Galaad, e Basan.

2 Poi scadde la sorte agli altri figliuoli di Manasse, secondo le lor nazioni : cioć, a' figliuoli d'Ablezer, ed a' figliuoli d'Helec, ed a' figliuoli d'Asriel, ed a' figliuoli di Sechem, ed a' figliuoli d'Hefer, ed a' figliuoli di Semida. Questi furono i figliuo-li maschi di Manasse, figliuolo di Iosef, distinti per le lor nazioni.

3 Or Selofad, figliuolo d'Hefer, fi-gliuolo di Galaad, figliuolo di Ma-chir, figliuolo di Manasse, non ebbe figliuoli, ma sol figliuole: delle quali i nomi sono Mahala, Noa,

Hogla, Milca, e Tirsa.

A Ed esse si presentarono davanti al Sacerdote Eleazar, e davanti al Iosuè, figliuolo di Nun, e davanti a' principali: dicendo, Il Signore comando a Moisè di darci eredita per mezzo i nostri fratelli. Josue adunque diede loro eredità per mezzo i fratelli di lor padre, secondo'l comandamento del Signore.

5 Scaddero adunque dieci parti a Manasse, oltr'al paese di Galaad, e di Basan, ch'è di là dal Giordano : 6 Perciochè quelle figfiuole di Manasse ebbero eredità per mezzo i fi-

gliuoli d'esso : e'l paese di Galaad fu per lo rimanente de' figliuoli di Manasse.

7 E'l confine di Manasse, dal lato d'Aser, fu Micmetat, che è dirimpetto a Sichem: poi questo confine andava a man destra verso gli abi-

tanti d'En-tappua. 8 Il paese di Tappua fu di Manas-se: ma Tappua, *che è* a' confini di Manasse, *fu* de' figliuoli d'Efraim. 9 Poi quel confine scendeva alla Valle delle canne: le città dal lato Meridionale di detta Valle furono d'Efraim, per mezzo le città di Ma-nasse: ma il confine di Manasse fu dal Settentrione d'essa Valle, e faceva capo al mare.

10 Quello ch'era verso'l Mezzodi fu d'Efraim, e quello ch'era verso'l Settentrione fu di Manasse: e'l mare era il lor confine: e dal Settentrione confinavano con Aser, e dall' Oriente con Issacar.

11 E Manasse ebbe in quel d'Issacar, ed in quel d'Aser, Bet-sean, e le terre del suo territorio : ed Ibleam,

e le terre del 800 **territorio** : e gli abitanti di Dor, e le terre del suo territorio: e gli abitanti d'Endor, e le terre del suo territorio: e gli abitanti di Taanac, e le terre del suo territorio: e gli abitanti di Me-ghiddo, e le terre del suo territorio: che sono tre contrade.

12 Or i figliuoli di Manasse non poterono scacciar gli abitanti di quelle città : anzi i Cananei si misero in cuore d'abitare in quel paese.
13 Ma, dopo che i figliuoli d'Israel
si furono rinforzati, fecero tributari

i Cananci : ma pur non gli sesecia-

rono. 14 Or i figliuoli di Iosef parlareno a Iosuè : dicendo, Perché m'hai tu data per eredità una sola sorte, ed una sola parte, poi ch'io sono un gran popolo, secondo che'l Signore m'ha benedetto infino ad ora? 15 E Iosuè disse loro, Se tu sei un

gran popolo, sali al bosco, e sbo-scati delle terre nel paese de Fe-rizzei, e de Rassi, poi che'l monte

d'Efraim è troppo stretto per te. 16 Ed i figliuoli di Iosef disse Quel monte non ci basta: ed in tutte le città de' Cananei, che stanno nel pasee della pianura, y i sono de' carri di ferro: quelli che stanne in Bet-sean, e nelle terre del suo territorio, e quelli che stanno nella Valle d'Izreel, ne hanno anch'essi.

17 Ma Iosuè parlò alla casa di Iosef, ad Efraim, ed a Manasse : dicendo, Tu sei un gran popolo, ed hai gran forze: tu non avrai una

sola porzione : 18 Perciochè il monte sarà tuo, e se quello è un bosco, sboscalo, e sara tuo, quanto egli si stenderà: perciochè tu ne scaccerai i Cananei. benchè abbiano de' carri di ferro. e sieno potenti.

### CAP. XVIII.

POI tutta la raunanza de'figliuoli d'Israel s'adunò in Silo, e quivi posarono il Tabernacolo della convenenza. Or ben aveano sog-

gliogato il paese:

2 Ma restavano ancora, fra i fi-gliuoli d'Israel, sette tribù, alle quali non era stata assegnata la parte della loro eredità.

3 Laonde Iosuè disse a figliuoli d'Israel, Infino a quando starete vol a bada, senza entrare a posse-dere il paese, il 'quale il Signore Iddio de' padri vostri v'ha dato?

4 Ordinatevi tre uomini per tribà, ed io gli manderò, aciochè si levino, e vadano attorno per lo paese, e lo descrivano, secondo l'aredità c'hanno da avere: e poi ritorneranno a mc.

5 E partiranno il passe in sette arti : Giuda rimarra ne' suoi conmi dal Messodì, e la casa di Iosef rimarrà ne' suoi confini dal Setten-

6 Voi dunque fate una descrizione del paese, spartendolo in sette par-ti, e portatemela quà, ed lo vi trarrò qui le sorti, nel cospetto del

Signore Iddio nostro.

7 Perciochè i Leviti non hanno da aver parte alcuna per mezzo voi: conclosiacosachè la sacerdozio del Signore sia la loro eredità: e Gad, e Ruben, e la metà della tribù di Manasse, hanno già ricevuta la loro eredità di là dal Giordano, verso Oriente, la quale Molse, servitor del Signore, ha data loro. 8 Quegli momini adunque si leva-

rono, ed andarono: e losuè co-mandò a quelli ch'andavano a descrivere il paese : dicendo, Andate. scrivere is passes: uncernor, Almate, e caminate attorno per lo passe, e fatene la descrizione: e poi ritornate a me, ed lo vi trarrò qui le sorti davanti al Signore, in Silo.

9 E quegti momini andarono, e

traversarono il paese, e lo descris-sero a città a città in un libro, fucendone sette parti: poi ritorna-rono a Iosuè nel campo, in Silo.

10 E locuè trasse loro le sorti, in Silo, davanti al Signore, e quivi spartì 'l paese a' figliuoli d'Israel, assegnando a ciascuna tribù la sua parte.

II E la sorte della tribù de' figliuoli di Beniamin, secondo le lor nazioni, fu tratta fuori : ed i confini della lor sorte scaddero fra i figliuoli

di Giuda, ed i figliuoli di Iosef. 12 E, dal lato Settentrionale, il lor confine fu dal Giordano: e quel confine saliva allato a l'erico, dal Settentrione: poi saliva per lo monte, verso l'Occidente, e faceva

capo a Bet aven, verso'l diserto.

13 E di la passava verso Luz, al-lato a Luz, (che è Betel) verso'l Messodi: poi scendeva in Atrot addar, presso al monte, che è dal lato Meridionale di Bet-horon disotto.

Meranomate di Bert-norol disotto.
14 Poi questo confine girava, e si rivolgeva ai canto Occidentale, verso'i Mezzodi, dai monte che dirimpetto a Bet-horon, dai Mezzode, e faceva capo a Chiriat-Isaai, che è Chirist-Isarim, città de fituoli di Ginda. Questo era li canto Occidentale.

15 Ed il lato Meridionale era dall'extremità di Chiriat learim: e questo confine si stendeva verso l'Occidente, fino alla fonte dell'acque di Neftoa:

16 Poi scendeva all' estremità del monte, che e a fronte alla Valle

de' figliuoli d'Hinnom, che e nella Valle de' Rafel, verso'l Settentrione: poi acendeva per la Valle d'Hinnom fino allato alla città de' Ichusei verso'i Mersodi, e di là acendeva in En-roghel:

17 E dal Settentrione girava, e si stendeva fino ad En-semes: e di là a Ghelilot, che é a fronte alla salita d'Adummim : poi scendeva al Sasso di Bohan Rubenita :

18 Poi passava al lato, che è dirimpetto alla campagna verso'l Settentrione, e scendeva alla cam-

pagna.

19 Poi questo confine passava al-lato a Bet-hogia, verso'i Settentrione, e faceva capo alla punta Settentrione, all' estremità del Giordano, verso'i Messodi. Questo fu il confine Meridionale.

20 E'l Giordano faceva confine a Beniamin dal lato Orientale. Questa fu l'eredità de' figliuoli di Beniamin, per li suol confini d'ogn' in-

21 E queste città furono date alla tribù de figliuoli di Benjamin, secondo le lor nazioni: Ierico, e Bet-hogia, e la Valle di Chesia: 22 E Bet-araba, e Semaraim, e

Betel: 23 Ed Avvim, e Para, ed Ofra: 24 E Chefar-ammonai, ed Ofni, e Gheba: dodici città, con le lor villate:

25 Poi Ghibon, e Rama, e Beerot: 26 E Mispe, e Chefira, e Mosa:

27 E Rechem, ed Irpeel, e Ta-28 E Sela, ed Elef, e la città de Iebusel, che è Gerusalemme, e Ghibeat, e Chiriat: quattordici città, con le lor villate. Questa fu l'ere-dità de' figliuoli di Beniamin, se-

#### CAP. XIX.

condo le lor nazioni.

POI la seconda sorte fu tratta per Simeon, per la tribù de' figliuoli di Simeon, secondo le lor nazioni : e la loro eredità fu per mezzol' eredità de figliuoli di Giuda.

2 Ed ebbero nella loro eredita
Beerseba, e Seba, e Molada:

3 Ed Hasar-sual, e Bala, ed Esem:

4 Ed Eltolad, e Betul, ed Horma:

5 E Siclag, e Bet-marcabot, ed

Hasarsusa:
6 E Bet lebaot, e Saruhem: tredici città, con le lor villate:
7 Poi Ain, e Rimmon, ed Eter, ed Asan: quattro città, con le lor

8 E tutte le villate ch'erano d'intorno a queste città, fino a Baalat-beer, che è Rama Meridionale.

Questa fu l'eredità della tribù de' fi- i so'l Settentrione, ed in Bet-emec. gliuoli di Simeon, secondo le lor navioni.

9 L'eredità de' figliuoli di Simeon fu tolta della parte de' figliuoli di Giuda: perciochè la parte de' figliuoli di Giuda era troppo grande per loro: perciò i figliuoli di Simeon ebbero la loro eredità per mezzo l'eredità d'essi.

10 Poi la terza sorte fu tratta per li figliuoli di Zabulon, secondo le lor nazioni : e'l confine della loro

eredità fu infino a Sarid. 11 E'l lor confine saliva verso'l mare, fino a Mareala : e si scontrava in Dabbeset, e giugneva al torrente, che è dirincontro a locneam:

12 E da Sarid si volgeva verso'l Levante, a' confini di Chislot-tabor: e si stendeva verso Dabrat. e sa-

liva in Iafia: 13 E di la passava verso'l Levante in Ghita-hefer, ed Itta-casin: pol, girando verso Nea, sistendeva fino a Rimmon :

14 Poi quel confine si volgeva dal Settentrione verso Hannaton, e faceva capo alla Valle d'Iffael :

15 E comprendeva Cattat, e Na-halal, e Simron, ed Ideala, e Betlehem: dodici città, con le lor villate.

16 Questa fu l'eredità de' figliuoli di Zabulon, secondo le lor nazioni, cioè, queste città, con le lor villate.

17 La quarta sorte fu tratta per Issacar, per li figliuoli d'Issacar, secondo le lor nazioni. 18 E della lor contrada fu Izreel.

e Chesullot, e Sunem: 19 Ed Hafaraim, e Sion, ed Ana-

harat: 20 E Rabbit, e Chision, ed Ebes: 21 E Remet, ed En-gannim, ed

En-hadda, ed Bet-passes. · 22 E'l lor confine si scontrava in Tabor, ed in Sahasim, ed in Bet-

semes: e faceva capo al Giordano: e v'erano sedici città, con le lor villate. 23 Questa Au l'eredità della tribù figliuoli d'Issacar, secondo le

lor nazioni, cioè, queste città, con le lor villate.

24 Poi la quinta sorte fu tratta per la tribù de' figliuoli d'Aser, secondo le lor nazioni.

25 E della lor contrada fu Helcat,

ed Hali, e Beten, ed Acsaf: 26 Ed Alammelec, ed Amead, e Miseal : e'i lor confine si scontrava in Carmel, verso'l mare, ed in Sihor-libnat:

27 Poi ritornava verso'i Levante in Bet dagon, e si scontrava in Zabulon, e nella Valle d'Iftael, ver-

ed in Neiel, e faceva capo a Cabul. dalla man sinistra :

28 E comprendeva Ebron. e Rehob. ed Hammon, e Cana, fino a Sidon, la gran città.

29 Poi questo confine si volgeva verso Rama, infino a Tiro, citta forte: e di là si rivolgeva verso Hosa, e faceva capo al mare, dalla costa d'Aczib:

30 E comprendeva Umma, ed A fec. e Rehob: ventidue città, con le lor

villate. 31 Questa fu l'eredità della tribù de' figliuoli d'Aser, secondo le lor nazioni, cioè, queste città, con le lor villate.

32 La sesta sorte fu tratta per li figliuoli di Neftali, secondo le lor

nazioni.

33 E'l lor confine fu da Helef, e da Allon fino in Saanannim: e da Adami-necheb, e Iabneel, fino a Laccum: e faceva capo al Giordano.

34 E questo confine si volgeva dall'Occidente verso Aznot-tabor, e di la procedeva fino ad Huccoc: e dal Mezzodi si scontrava in Zabulon, e dall'Occidente in Aser : e da

Giuda il Giordano era dal Levante.
35 E le città forti erano Siddim, e Ser, ed Hammat, e Raccat, e Chin-

neret: 36 Ed Adama, e Rama, ed Hasor: 37 E Chedes, ed Edrei, ed En-

hasor: 38 Ed Ireon, e Migda-el, ed Horem, e Bet-anat, e Bet-semes : dicianove città, con le lor villate.

39 Questa fu l'eredità della tribù de' figliuoli di Neftali, secondo le lor nazioni, cioè, queste città, con le lor villate.

40 La settima sorte fu tratta per la tribù de' figliuoli di Dan, secondo le lor nazioni.

41 E della contrada della loro eredità fu Sorea, ed Estaol, ed Ir-

semes: 42 E Saalabbim, ed Ajalon, ed

Itla: 43 Ed Elon, e Timnata, ed Ecron:

44 Ed Elteche, e Ghibbeton, e Baalat:

45 E Iud, e Bene-berac, e Gatrimmon :

46 E Me-iarcon, e Raccon, con la contrada che è dirimpetto a lafo.
47 Or, a' figliuoli di Dan acaddero

i confini troppo piccioli per loro : c però salirono, e combatterono Lesem, e la presero, e la misero a fil di spada, e la possedettero, ed abitarono in essa, e le posero nome Dan, del nome di Dan, lor padre.

48 Questa fu l'eredità della tribù

de' figlicoli di Dan, secondo le lor nazioni, cioc, queste città, con le lor villate.

49 Or, dopo che i figliuoli d'Israel ebber finito di prender la possessione del paese, secondo i suoi con-fini, diedero eredità a losuè, figliuo-

lo di Nun, per messo loro. 50 Secondo'l comandamento del Signore, gli diedero la città ch'egli chiese, cioè, Timnat-sera, nei monte d'Efraim : ed egli riedificò la

città, ed abitò in es

51 Queste sono le eredità, le quali il Sacerdote Eleazar, e Iosue, fi-gliuolo di Nun, ed i Capi delle nazioni paterne delle tribù de' figliuoli d'Israel, spartirono a sorte, in Silo davanti al Signore, all'entrata del Tabernacolo della convenenza: e così finirono di spartire il paese.

CAP. XX. POI 'l Signore pariò a Iosuè : dicendo,

2 Parla a' figliuoli d'Israel: di-cendo, Costituitevi le città del rifugio, delle quali io vi parlai per

Moise:

3 Acioche l'ucciditore, ch'avra necisa una persona per errore, disavvedutamente, si rifugga là : ed esse vi saranno per rifugio da colui ch' ha la ragion di vendicare il sangue.

4 Un tale adunque si rifuggirà in una di quelle città : e, fermatosi all'entrata della porta della città, dirà agli Anziani della città le sue ragioni : ed essi l'accoglieranno a loro dentro alla città, e gli daranno

100go, ed egli abitera con loro.

5 E quando colui ch'ha la ragione di vendicare il sangue lo perseguiterà, essi non gliel daranno nelle mani: perciochè egli ha ucciso il suo prossimo disavvedutamente, non avendolo per ad-

dietro odiato.

6 Ed egli starà in quella città, fin che, alla morte del sommo Sacer-dote che sarà a que' dì, egli comparisca in giudicio davanti alla raunanza: allora l'ucciditore se ne ritornerà, e verrà alla sua città, ed alla sua casa: alla città,

onde egli si sarà fuggito. 7 I figliuoli d'Israel adunque conagrarono Chedes in Galilea, nel monte di Neftali: e Sichem, nel monte d'Efraim: e Chiriat-arba, che è Hebron, nel monte di Giuda. 8 E di la dal Giordano di Ierico, verso Oriente, costituirono Beser, nel diserto, nella pianura, d'infra le terre della tribu di Ruben: e Ramot in Galaad, d'infra le terre della tribù di Gad : e Golan in Ba-219

san, d'infra *le terre* della tribù di Wanasse.

9 Queste furono le città assegnate per tutti i figliuoli d'Israel, e per li forestieri che dimorano fra loro: aciochè chiunque avene ucclea una persona per errore si rifug-gisse la, e non morisse per man di colui ch' ha la ragione di vendicare il sangue: fin che fosse com-

# parito davanti alla raunanza. CAP. XXI.

R i Capi delle nasioni paterne de' Leviti vennero al Sacerdote Eleasar, ed a Iosuè, figliuolo di Nun, ed a' Capi delle nazioni paterne delle tribù de' figliuoli d'Israel ;

2 E parlarono loro, in Silo, nel paese di Cansan: dicendo, Il Signore comandò per Moisè, che ci fossero date delle città da abitare, insieme co' lor contorni per lo no-

stro bestiame.

3 Ed i figliuoli d'Israel diedero della loro eredità a' Leviti, secondo'l comandamento del Signore. queste città co' lor contorni

4 E la sorte essendo tratta per le nazioni de' Chehatiti, scaddero a sorte a' figliuoli dei Sacerdote As-ron, d'infra i Leviti, tredici città della tribu di Giuda, e della tribu di Simeon, e della tribù di Beniamin.

5 Ed al rimanente de' figliuoli di Chehat, scaddero a sorte dieci città delle nazioni della tribù d'Efraim. e della tribù di Dan, e della mezza

tribù di Manasse.

6 Ed a' figliuoli di Gherson scaddero a sorte tredici città delle nazioni della tribù d'Issacar, e della tribù d'Aser, e della tribù di Neftali, e della messa tribù di Manasse, in Basan.

7 A' figliuoli di Merari, secondo le lor nazioni, scaddero dodici città. della tribù di Ruben, e della tribù di Gad, e della tribù di Zabulon.

8 I figliuoli d'Israel adunque diedero queste città, co' lor contorni, a' Leviti, a sorte ; come il Signore avea comandato per Moisè.

9 Diedero, dico, della tribù de' fi-gliuoli di Giuda, e della tribù de' figliuoli di Simeon, queste città, che

saranno nominate per nome; 10 Le quali i figliuoli d'Aaron, d'infra le nazioni de' Chehatiti, d'infra i figliuoli di Levi, ebbero: perciochè la prima sorte fu per loro.

11 Diedero adunque loro la città d'Arba, padre d'Anac, che è He-bron, nel monte di Giuda, co' suoi contorni.

12 Ma diedero il territorio della città, e le sue villate, a Caleb, figiinolo di Iefunne, per sua posses-

13 Così diedero a' figliuoli del Sacerdote Aaron la città del rifugio dell' ucciditore, cioc, Hebron, ed i suoi contorni : e Libna, ed i suoi contorni:

14 E lattir, ed i suoi contorni: ed Estemoa, ed i suoi contorni:

15 Ed Holon, ed i suoi contorni: e Debir, ed i suoi contorni:

16 Ed Ain, ed i suoi contorni: e lutta, ed i suoi contorni: e Retsemes, ed i suoi contorni: nove

città di queste due tribù: 17 E della tribù di Beniamin, Ghibon, ed i suoi contorni: Gheba,

ed i suoi contorni:

18 Anatot, ed i suoi contorni: ed Almon, ed i suoi contorni : quattro

19 Tutte le città de figlinoli d'Asron, sacerdoti, furono tredici cit-tà, co' lor contorni.

20 Poi le nazioni de' figliuoli di Chehat, Leviti, cioè, il rimanente de' figliuoli di Chehat, ebbero le

città della lor sorte della tribù d'Efraim.

21 E furono loro date, la città del rifugio dell' ucciditore, cioc, Sichem, ed i suoi contorni, nel monte d'Efraim: e Ghezer, ed i

suoi contorni : 22 E Chibsaim, ed i suoi contorni:

e Bet-horon, ed i suoi contorni:

quattro città : 23 E della tribù di Dan. Elteche. ed i suoi contorni : Ghibbeton, ed i suoi contorni:

24 Aialon, ed i suoi contorni: Gat-rimmon, ed i suoi contorni:

quattro città:

25 E della mezza tribù di Manasse, Taanac, ed i suoi contorni: e Gat-rimmon, ed i suoi contorni : due città.

26 Tutte le città del rimanente delle nazioni de' figliuoli di Chehat furono dieci, co' lor contorni.

37 Poi a' figliuoli di Gherson, ch'erano delle nazioni de' Leviti, furono date della mezza tribù di Ma-nasse, la città del rifugio dell' uc-ciditore, cioè, Golan in Basan, ed i suoi contorni: e Beestera, ed i suoi contorni : due città :

28 E della tribù d'Issacar, Chision, ed i suoi contorni: Dabrat, ed i

suoi contorni : 29 Iarmut, ed i sudi contorni:

ed En-gannim, ed i suoi contorni: juattro città: 30 E della tribù d'Aser, Miseal, sd i suoi contorni: Abdon, ed i

suoi contorni:

31 Helcat, ed i suoi contorni : e Rebob, ed i suoi contorni : quattro città :

32 E della tribù di Neftali, la città del rifugio dell' ucciditore. cioc, Chedes in Galilea, ed i suo contorni: Hammot-dor, ed i suoi contorni : e Cartan, ed i suoi contorni : tre città.

33 Tutte le città de' Ghersoniti. secondo le lor nazioni, furono tre-

dici, oo lor contorni.

34 Poi alle nazioni de figliuoli di Merari, ch'erana il rimanente de Leviti, furono date della tribù di Zabulon, locneam, ed i suoi contorni : Carta, ed i suoi contorni :

35 Dimna, ed i suoi contorni: Nahalal, ed i suoi contorni: quat-

tro città :

36 E della tribù di Ruben, Beser, ed i suoi contorni : e Iasa, ed i suoi contorni:

37 Chedemot, ed i suoi contorni: e Mefaat, ed i suoi contorni:

quattro città : 38 E della tribù di Gad, la città del rifugio dell' ucciditore, cioè, Ramot in Galaad, ed i suol contorni : e Mahanaim, ed i suoi contorni :

39 Hesbon, ed i suoi contorni: lazer, ed i suoi contorni: in tutto

quattro città.

40 Tutte quelle città furono date a' figliuoli di Merari, secondo le lor nazioni, ch' erano il rimanente delle nazioni de' Leviti: e la lor sorte fu di dodici città.

41 Tutte le città de Leviti, per

mezzo la possessione de' figliuoli d'Israel, furono quarantotto, co' lor contorni. 42 Ciascuna di queste città avea

i suoi contorni : e così fu osservato

in tutte quelle città.

43 Il Signore adunque diede ad Israel tutto'l paese, ch'egli aves giurato a' padri loro di dar loro: ed i figliuoli d'Israel ne presero la possessione, ed abitarono in esso.

è,

۶, •

.

177

ì

A. A. A. A. A.

44 E'l Signore diede loro riposo d'ogn'intorno, interamente come avea giurato a' lor padri : e niuno, d'infra tutti i lor nemici, potè stare affronte a loro: il Signore diede loro nelle mani tutti i lor nemici.

45 E' non cadde a terra pure una parola di tutto'i bene che'i Signore avea detto alla casa d'Israel : ogni cosa avvenne.

## CAP. XXII.

LLORA Iosuè chiamò i Rubeniti, ed i Gaditi, e la mezza tribù di Manasse :

2 E disse loro, Voi avete osserva

to tutto ciò che Moisè, servitor del Signore, v'avea comandato: ed avete ubbidito alla mia voce, in tatto quello ch'io v'ho comandato:

3 Voi non avete abbandonati i vostri fratelli in questo lungo tem-po, infino ad oggi: ed avete osser-vato ciò che'l Signore Iddio vostro vave comandato d'oservare.
4 Ora dunque, poi che'i Signore
Iddio vostro ha dato riposo a' vo-

stri fratelli, come esti avea loro detto, ritornatevene, ed andate alle vostre stanze nei paese della vostra possessione, la qual Moisè, ervitor del Signore, vi diede di

là dal Giordano.

5 Sol prendete diligentemente guardia di mettere in opera i comandamenti, e la Legge, che Moi-sè, servitor del Signore, v'ha data, per amare il Signore Iddio vostro. e caminare in tutte le sue vie, ed osservare i suoi comandamenti, ed attenervi a lui, e servirgli con tutto'l cuor vostro, e con tutta l'anima voetra.

6 Poi Iosuè gli benedisse, e gli accommiatò. Ed essi se n'andaaccommiatò.

rono alle loro stanze.

7 (Or Moisè avez data credità alla metà della tribù di Manasse, in Basan : e Iosuè diede credità all' altra metà co' lor fratelli, di quà dal Giordano, verso Occidente) Iosuè. oltra ciò, rimandandogli alle loro

stanze, e benedicendogli:
8 Disse loro, Poiche vol ritornate
alle vostre stanze con gran ricchesze, e con moltissimo bestiame, e con grandissima quantità d'argento, e d'oro, e di rame, e di ferro, e di vestimenti; spartite le spoglie de vostri nemici co vostri fratelli.

9 I figlinoli di Ruben adunque, ed i figlinoli di Gad, e la messa tri-bù di Manasse, partitisi d'appresso a' figlinoli d'Israel, di Silo, che è nel paese di Cansan, se ne ritornarono, per andare al paese di Galaad, nel paese della loro eredità, del quale erano stati messi in possessione, secondo che'l Signore avea comandato per Moisè.

10 Ed, arrivati agli argini del Giordano, che sono nel paese di Canaan, i figliuoli di Ruben, ed i figliuoli di Gad, e la mezza tribù di Manasse, edificarono quivi un' altare, presso al Giordano: un'altare grande, e ragguardevole. 11 Ed i figliuoli d'Israel udirono

dire, Ecco, i figliuoli di Ruben, ed i figliuoli di Gad, e la mezza tribu di Manasse, hanno edificato un'altare dirincontro al paese di Canaan, presso agli argini del Giordano, dal lato de' figliuoli d'Israel.

12 E ciò udito, tutta la raunanea de' figliuoli d'Israel s'adunò in Silo, er salire a far loro guerra.

13 Ma prima i figliuoli d'Israel mandarono a' figliuoli di Ruben. ed a' figliuoli di Gad, ed alla me tribù di Manasse, nel paese di G had. Finces, figliuolo del Sacerdote Eleasar :

14 E, con lui, dieci nomini principali, uno per ciascuna casa paterna di tutto le tribù d'Israel : e

ciascun di loro era Capo della sua

casa paterna fra le migliais d'Israel. 15 Costoro adunque vennero a' figiinoli di Ruben, ed a' figliuoli di Gad, ed alia messa tribu di Ma-

nacce, nel pacce di Galand, e parlarono con loro : dicendo. 16 Così ha detto tutta la raunanza del Signore, Qual misfatto é que-

sto, che voi avete commesso con-tr'all' Iddio d'Israel, rivoltandovi oggi indletro dal Signore, edificandovi un' altare, per ribellarvi oggi contr'al Signore

17 L'iniquità di Peor, della quale imino ad oggi non siamo purgati, e per la quale fu quella piaga sopra la raunama del Signore, ci pare

ella poca cosa; 18 Che voi oggi vi rivoltiate in-dietro dal Signore? onde avverra che, ribellandovi oggi contr'al Si-gnore, domane egli s'adirera con-

gaore, comane egu santera con-tra turta la raunanza d'Israel. 19 Che se pure il paese della vo-stra possessione è immondo, pas-sate al paese della possessione del Signore, nel quale il Tabernacolo dei Signore è stanziato: ed abbiate ossessione fra noi, e non vi ribelate contr'al Signore, e non vi rivoltate da noi, edificandovi un' altare, oltr' all'Altare del Signore Iddio nostro.

20 Acan, figliuolo di Zera, non commise egli misfatto intorno allo'nterdetto; onde vi fu indegnasione contr's tutta la raunans d'Israel? e quell' uomo non morì

solo per la sua iniquità.

21 Ma i figliuoli di Ruben, ed i figiluoli di Gad, e la messa tribu di Manasse, risposero, e dissero a' Ca-pi delle migilaia d'Israel :

22 Il Signore Iddio degl'iddli. il Signore Iddio degl'iddij, esso il sa : israel anch' esso il sapra. O Signore, se abbiam futto questo per ribellione, e per commetter mistatto contr'a te, non salvarci in questo giorno.

23 Se, edificandoci un'altare l'eb biam fatto per rivoltarci indietro dal Signore: overo per offerir sopra esso olocausto, od offeri

overo, per far sopra esso sacrificio da render grazie: il Signore intesso ne domandi conto.

24 E se non l'abbiam fatto per tema di questo: cioè, che per l'innanzi i vostri figliuoli potrebbono dire a' nostri figliuoli, Che avete voi a fare col Signore Iddio d'Israel?

25 Poi che'l Signore ha posto un confine tra voi e noi, o figliuoli di Ruben, e figliuoli di Gad, cioè, il Giordano; voi non avete parte alcuna nel Signore: laonde l'vostri figliuoli farebbono che i nostri figliuoli resterebbero di temere il Signore:

26 Perciò abbiamo detto, Provediamo ora a noi, edificando questo altare, non per olocausto, nè per

sacrificio:

27 Anzi, aciochè sia un testimonio fra noi e voi, e fra le nostre generazioni dopo noi, che noi possiamo fare il servigio del Signore nel suo cospetto, ne' nostri olocausti, ne' nostri olocausti, ne' nostri sericicii, e nelle nostre offete da render grazia: e che i vostri deliuoti per l'unannal non dicano a' nostri fagliuoli, voi non avete alcuna parre nel Signore.

20 Abbiamo adunque detto, Quando per innanci duranto cua a noi, ed alle nostre generazioni, noi diremo toro, Vedere la somiglianza dell'Altare del Signore, che i padri nostri banno fattu, non per olocuasto, ni persagrificto: anzi acioche sia testimonto fra noi e voi.

29 Tolga tidio da noi che noi ci ribellamo contr'al Signore, e che oggi ci rivoltiamo indetro da Signore, per edificare un'altare per olocausto, per offerta, o per altro secrificio, oltr'all' Altare del Signore iddio nostro, che è davanti al suo Tabernacolo.

30 Quando i Sacerdote Finees, ed i principali della raunanas, ed i capi delle migliala d'Israel, ch'erano con lui, ebbero intese le parole, che i figliuoli di Ruben, ed i figliuoli di Gad, ed i figliuoli di Manesea disesso i a core piacotte il meseo disesso i a core piacotte il me

nguiodi di cad, en i nguiodi di Manasse, dissero, la cosa piacque loro. 31 E Finesa, figliuodi di Cad, ed da figliuodi di Manasse, Oggi conosciamo che'i Signore è nel mezzo di nol, poi che voi non avete commesso questo misfatto contra il Signore: a talora avete ecampati i figliuoli d'Israel dalla man del Si-

32 E Finees, figliuolo del Sacerdote Eleazar, e que principali, se ne ritornarono d'appresso a' figliuoli di Ruben, e d'appresso a' fivioli di Gad, dal paese di Galaad,

nel paese di Canaan, a figliuoli d'Igrael, e rapportarono loro la cosa.

33 É la cosa placque a figliuoli d'Israel: ed essi benedissero Iddio, e non parlarono più di salire a far guerra a figliuoli di Ruben, e di Gad, per guastare il paese, nel quale essi abitavano.

34 Ed i figiluoli di Ruben, ed i figliuoli di Gad, posero nome a quell'altare, Ed: perciochè dissero, Esso è testimonio fra noi, che'l

Signore & l'Iddio.

#### CAP. XXIII.

OR, lungo tempo appresso che'l Signore ebbe dato riposo ad Israel da tutti i suoi nemici, d'ogn'intorno, Iosuè, essendo vecchio, ed attempato,

2 Chiamo tutto Israel, gli Anziani, ed i Capi, ed i Giudici, e gli Ufficiali d'esso: e disse loro, lo sono

omai vecchio, ed attempato:

3 E voi avete veduto tutto ciò
che'l Signore Iddio vostro ha fatto
a tutte queste genti per cagion vostra: conclosiacosachè'l Signore
Iddio vostro sia quel c'ha combat-

4 Ecco, io v'ho spartito a sorte, per eredità, secondo le vostre tribù, il paese di queste genti che restano, insleme col paese di tutte

quelle ch'io ho sterminate, cioc, dal Giordano, infino al mar grande.

verso'l Ponente.

5 E'l Signore Iddio vostro disperderà quelle dal vostro cospetto, e le scaccerà d'innanzi a voi: e voi possederete il lor paese, come il Signore Iddio vostro ve n'ha par-

lato.
6 Perciò, fortificatevi vie più, per osservare, e per fare tutto quello che è scritto nel Libro della Legge di Moisè: acioche non ve ne rivolgiate nè a destra, nè a sinistra:

7 E non entriate da queste genti che restano appresso di voi, e non ricordiate il nome de loro dij, e non gli usiate in giuramenti, e non serviate loro, e non gli adorfate: 8 Anzi v'atteniate al Signore id-

8 Anzi v'atteniate al Signore Iddio vostro, come avete fatto infino ad oggi.

9 Onde il Signore ha cacciate dal cospetto vostro delle nazioni grandi, e potenti: e niuno è potuto starvi a fronte fino ad oggi.

10 Un solo uomo d'infra voi ne perseguiterà mille: perciochè il Signore Iddio vostro è quel che combatte per voi: come egli ve n'ha parlato.

n'ha paristo. 11 Prendetevi adunque diligentemente guardia, sopra l'anime vostre, d'amare il Signore Iddio . ne trassi fuori.

vostro.

12 Perciochè, se pur voi vi rivoitate, e vi conglugnete col rimanente di queste genti, che son rimase appresso di voi, e v'imparen-

tate con loro, ed entrate da loro,

ed esse entrano da voi:

13 Sappiate di certo che'l Signore Iddio vostro non continuerà di scacciar queste genti d'innanzi a voi: anzi esse vi saranno per laccio, ed intoppo, e fiagello a fian-chi, e spine agli occhi, fin che pe-riate d'in su questa buona terra, che'l Signore Iddio vostro v'hadata.

14 Or ecco, io me ne vo oggi per la via di tutta la terra : riconoscete adunque con tutto'l cuor vostro, e con tutta l'anima vostra, che non pure una di tutte le buone parole, che'l Signore Iddio vostro v'avea dette, è caduta in terra : ogni cosa v'è avvenuta : non ne è caduta in

terra una sola parola.

15 Ma egli avverra che, come ogni buona parola, che'l Signore Iddio vostro v'avea detta, v'e avvenuta: così 'l Signore farà venir sopra voi ogni malvagia parola, fin che v'abbia sterminati d'in su questa buona terra, la quale il Si-

gnore Iddio vostro v'ha data: 16 Se voi trasgredite il patto del Signore Iddio vostro, il quale egli v'ha comandato : ed andate a servire ad altri dij, e gli adorate. l'ira del Signore s'accenderà contr'a voi, e perirete subitamente d'in su questa buona terra, la quale egli v'ha data.

CAP. XXIV. OSUÈ adunò ancora tutte le tribù d'Israel in Sichem, chiamò gli Anziani d'Israel, ed i Capi, ed i Giudici, e gli Ufficiali d'esso: ed essi si presentarono davanti a Dio.

2 E losuè disse a tutto'i popolo, Così ha detto il Signore iddio d'i-srael, I vostri padri, qual fu Tare, padre d'Abraham, e padre di Na-hor, abitarono già anticamente di là dal Fiume, e servirono ad altri

3 Ma io presi vostro padre Abraham di di là dal Fiume, e lo condussi per tutto'i paese di Canaan. ed accrebbi la sua progenie, e gli diedi Isaac.

4 E diedi ad Isaac Iacob, ed Esau: e diedi ad Esau il monte di Seir, per possederlo: ma Iacob, ed i suoi figliuoli, discesero in Egitto.

5 Poi mandai Moise, ed Aaron, e percossi l'Egitto, secondo l'opere ch'io fect nel messo d'esso : pol ve 223

6 E. dopo ch'io ebbi tratti fuor d'Egitto i padri vostri, voi arrivaste al mare: e gli Egizij perseguitarono i padri vostri con carri, e con cavalleria, fino al mar rosso.

7 Ed essi gridarono al Signore : ed egli pose una caligine fra voi e gli Egizij: poi fece venire il mare addoso a loro, il qual gli coperse: e gil occhi vostri videro ciò ch'io feci contr' agli Egizij. Poi voi dimora-ste nel diserto un lungo spazio di

tempo. 8 E dipoi io vi condussi nel paes gli Amorrei, ch'abitavano di li dal Giordano : ed essi vi fecero guer-ra : ma io ve gli diedi nelle mani, e voi prendeste possession del lor paese, ed io gli distrussi d'innanzi a voi.

9 Balac eziandio, figiluolo di Sip-por, re di Moab, si mosse, e fece guerra ad Israel, e mandò a chia-mar Balaam, figliucio di Beor, per

ınaladirvi :

10 Ma io non volli ascoltar Balaam : anzi egli vi benedisse espres-samente, ed io vi liberai dalla mano d'es

ll Poi voi passaste il Giordano, ed arrivaste a lerico: e gli abitanti di Ierico, e gli Amorrei, ed i Ferissel, ed i Cananel, e gi' Hittei, ed i Ghir-gasei, e gi' Hivvei, ed i Iebusei, guerreggiarono contra voi: ma io ve gii diedi nelle mani.

19 E mandai davanti a voi de' calabroni, i quali scacciarono coloro d'innanzi a voi, come i due re degli Amorrei: ciò non avvenne per la

tua spada, nè per lo tuo arco. 13 Ed io v'ho dato il paese, intorno al quale non vi siete affaticati : e delle città, le quali non avete edifi-cate, e voi abitate in esse: voi mangiate delle vigue, e degli ulivi, che non avete piantati.

14 Ora dunque temete il Signore, e servitegli con integrità, e con ve-rità: e togliete via gl'iddij, a' quali i padri vostri servirono di là dal Flume, ed in Egitto: e servite al

Signore.

15 E se pur non v'aggrada di servire ai Signore, seglietevi oggi a cui volete servire: o agl'iddij, a' quali i padri vostri, che furono di là dal Fiume, servirono, overo agl' iddi degli Amorrei, nel cui pac-se abitate: ma io, e la casa mia, serviremo al Signore.

16 Allora il popolo rispose, e disse, Tolga Iddio da noi che noi abbandoniamo il Signore, per servire ad

altri dii : 17 Perciochè il Signore Iddio nostro è quel c' ha tratti noi, ed 1

## IOSUE', XXIV.

padri nostri, fuor del paese d'Egitto, della casa di servitù: il quale an-cora ha fatti questi gran miracoli

cora ha fatti questi gran miracoli nel nostro cospetto, e ci he guardati per tutto'l camino, per lo quale siamo caminati: e per mezzo tutti i popoli, fra i quali siamo passati.

18 11 Sigmore ha estaiandio scacciati d'innanzi a noi tutti questi popoli, e gil Amorrel, ch'abitavano nel pae-

se. Ancora noi serviremo al Signo-re: perciochè egli è il nostro Dio. 19 E Iosuè disso al popolo, Voi non potrete servire al Signore: percio-chè egli è un Dio santo, un Dio geloso: egli non comportera i vostri misfatti, ed i vostri peccati. 20 Perciochè voi abbandonerete il

Signore, e servirete ad altri dij: laonde egli si rivolgera, e vi fara del male, e vi consumerà, dopo avervi fatto del bene.

21 Ma il popolo disse a Iosue, No : ansi noi serviremo al Signore.

22 E Iosuè disse al popolo, Voi siete testimoni contr'a voi stessi. che voi v'avete scelto il Signore, per servirgil. Ed essi dissero, Sì,

noi ne siamo testimoni. 23 Ora dunque, soggiunse Iostić, togliete via gl'iddij degli stranieri che son nel messo di voi, ed inchi-nate il cuor vostro al Signore Iddio

d'Israel. 24 E'l popolo disse a Iosuè. Noi

serviremo al Signore Iddio nostro, ed ubbidiremo alla sua voce. 25 Coal Iosuè fece in quel giorno

patto col popolo, e gli ordinò statu-ti, e leggi, in Sichem. 96 Poi locue scrisse queste parole nel Libro della Legge di Dio; e prese una gran pietra, e la rissò quivi sotto la quercia, ch'era nel Santuario del Signore.

27 E losuè disse a tutto'l popolo. Ecco, questa pietra sarà per testi-monianza fra noi : perciochè ella ha udite tutte le parole che'l Signore ci ha dette : laonde sarà per testi-monianza contr'a voi, se talora voi

rinegate il vostro Dio. 28 Poi Iosuè rimandò il popolo,

ciascuno alla sua eredità. 29 Ed avvenne dopo queste cose, che Iosuè, figliuolo di Nun, servitor del Signore, morì d'età di cendieci anni

30 E fu seppellito nella contrada della sua eredità, in Timnat-sera, che è nel monte d'Efraim, dal Settentrione del monte di Gaas. 31 Ed Israel servi al Signore tut-

to'l tempo di Iosuè, e tutto'l tempo degli Anziani, i quali sopravissero a losuè, ed i quali aveano avuta conoscenza di tutte l'opere del Si-gnore, ch'egli avea fatte inverso

Israel.

32 I figliuoli d'Israel seppellirono ancora l'ossa di Iosef, le quali aveano portate fuor d'Egitto, in Sichem, nella possession del campo che La-cob avea comperata da' figliuoli d'Hemor, padre di Sichem, per cen-to pezzi d'argento: ed i figliuoli di Iosef l'ebbero nella loro eredità.

33 Poi morì ancora Eleazar, figliuolo d'Aaron, e fu seppellito nel Colle di Finess, suo figliuolo; il qual luogo gil era stato dato nel monte d'Efraim.

## IL LIBRO DE' GIUDICI.

CAP. L. OR, dopo la morte di Iosuè, i figliuoli d'Israel domandarono il Signore: dicendo, Chi di noi salira il primo contr'a Cana-

nel, per far loro guerra? 2 E'l Signore disse, Salga Giuda: ecco, lo gli ho dato il paese nelle

3 E Giuda disse a Simeon, suo fratello, Sali meco alla mia parte, e noi guerreggeremo contr'a Cananei : poi, ancora io andrò alla tua parte. E Simeon andò con lui. 4 Gluda adunque salì: ed il Si-

gnore diede loro nelle mani i Ca-nanei, ed i Ferizzei. ed essi gli sero in Bezec, in numero di diecimila.

5 E trovarono Adonibesec, in Bezec, e combatterono contr'a lui e percossero i Cananei, ed i Fe-

6 Ed Adonibezec fuggì: ma.essi lo perseguitarono, e, presolo, gli tagliarono i diti grossi delle mani,

o de' piedi.

7 Ed Adonibezec disse, Settanta
re, ch'aveano i diti grossi deile mani, e de' piedi, tagliati, se ne stavano già sotto la mia tavola, a ricoglier ciò che ne cadea: come lo ho fatto, così m'ha Iddio renduto. Ed essi lo menarono in Gerusa-

lemme, e quivi mori. 8 Or i figiuoli di Giuda aveano combattuta Gerusalemme, e l'aveano presa, e messa a fil di spada : ed avenno messa la città a fuoco e famma.

9 E poi erano scesi per guerreg-giar contr'a Cananei, ch'abitavano el monte, e nella perte Meridionale, e nella pianura.

10 Giuda ancora era andato contr'a' Cananci ch'abitavano in Hebron, il cui nome per addietro era stato Chiriat-Arba, ed avea percosso Sesai, Ahiman, e Talmai.

Il E di là era andato contr'agli abitanti di Debir, il cui nome per addietro era stato Chiriat-sefer :

12 E Caleb avea detto, Chi percuoterà Chiriat sefer, e la piglierà. io gli darò Acsa, mia figliuola, per

moglie. 13 Ed Otniel, figliuolo di Chenas, fratel minore di Caleb, l'avea presa : ed egli gli diede Acsa, sua f-

press: 'et eguigi diede Acsa, sia a-gituola, per moglie. 14 E quando ella venne a marito, ella l'indusee a domandare un cam-po a suo padre. Poi ella si gittò giù dall'asino. E Caleb le diase, Che hai?

15 Ed ella gli disse, Fammi un dono : poiche tu m'hai data una dono: poscue ta m ma unes una terra asciutta, dammi ancora del-le fonti d'acque. E Caleb le dono delle fonti crerano disopra, e disotto di quella terra.

16 Or i figliuoli del Chenco, suocero di Moisè, erano anch'essi saliti co' figliuoli di Giuda, dalla Città delle palme, al diserto di Giuda che è dal Mezzodì d'Arad. Ess adunque andarono, e dimorarono

col popolo. 17 Poi Giuda andò con Simeon, suo fratello, e percosse i Cananel ch'abitavano in Sefat, e distrussero quella città al modo dello'nterdetto: onde le fu posto nome Hor-

18 Giuda prese anche Gaza, ed i suoi confini: Ascalon, ed i suoi confini: ed Ecron, ed i suoi con-

fini

19 E'l Signore fu con Giuda: ed essi scacciarono gli abitanti del monte: ma non poterono scacciar gli abitanti della valle: perchè aveano de' carri di ferro.

20 E diedero Hebron a Caleb, secondo che Moise avea detto: ed egli ne scacció i tre figliuolid'Anac. 21 Or i figliuoli di Beniamin non iscacciarono i Iebusei ch'abitavano in Gerusalemme: anzi i lebusei son dimorati in Gerusalemme, co' figliuoli di Beniamin, infino a que-

to giorne. 22 La casa di Iosef sali anch'essa contr'a Betel: e'l Signore fu con

23 E fecero spiare Retel, il cui nome anticamente era Lus.

24 E quelli ch'erano all' agguato videro un' uomo ch'usciva della città : e gli dissero, Deh, mostraci da qual parte al può entrar nella città, e noi useremo benignità inverso te.

25 Egli adunque mostrò loro la parte per la quale potevano entrar nella città: ed essi la misero a fil di spada: ma lasciarono andar quell' uomo, con tutta la sua famielie.

26 Ed egli se n'andò nel pacse degi' Hittel, ed edificò una città, e le pose nome Luz : il qual nome le

dura infino al dì d'oggi.

27 Manasse anch'erro non iscaccio gli abitanti di Bet-sean, nè delle terre del suo territorio: nè di Taanac, nè delle terre del suo territorio: nè gli abitanti di Dor, nè delle terre del suo territorio: nè el suo territorio: nè gli abitanti d'Ibleam, nè delle terre del suo territorio: nè gli abitanti di Meghiddo, nè delle terre del suo territorio. Ed i Cananei si misero

in cuore d'abitare in quel pacse.

28 Ben avvenne che, dopo ch'Israel si fu rinforzato, egli sece tributari i Cananei : ma non gli scac-

ciò. 29 Efraim anch'esso non iscacciò i Cananei ch'abitavano in Ghezer : anzi i Cananei abitarono per mezzo esso in Ghezer.

30 Zabulon non iscacciò gli abitanti di Chitron, nè gli abitanti di Nahalol: anzi i Cananel abitarono per mezzo esso, e furono fatti tributari.

31 Aser non iscacciò gli abitanti d'Acco, nè gli abitanti di Sidon, nè d'Alab, nè d'Acsib, nè d'Helba, nè d'Afic, nè di Rehob.

32 Ansi Aser abitò per messo i Cananei, ch'abitavano nel paese: perciochè egli non gli scaccio.

33 Neftali non iscacciò gli abitanti di Bet-semes, nè gli abitanti di Bet-anat: anzi abito per mezzo i Cananei ch'abitavano nel paese: e gli abitanti di Bet-semes, e di Bet-anat, furono loro tributari.

34 E gli Amorrei tennero i fi-gliuoli di Dan ristretti nel monte: perciochè non gli lasciavano scen-der nella valle.

35 E gli Amorrei si misero in cuore d'abitare in Har-heres, in Aialon, ed in Saalbim: ma, essendo la potenza di Iosef accresciuta,

furono fatti tributari. 36 Ed i confini degli Amorrei erano dalla salita d'Acrabbim, dalla Rocca in su.

CAP. II.

OR l'Angelo del Signore salì di Ghilgal in Bochim: e disse, Io v'ho fatti salir fuor d'Egitto, e v'ho cendotti nel paese, il quale io avea giurato a' vostri padri: ed ho detto, lo non annullerò giammai

in eterno il mio patto con voi: 2 Ma voi altresì non patteggiate con gli abitanti di questo paese: disfate i loro altari: ma voi non avete ubbidito alla mia voce : che cosa è questa che voi avete fatta ?

3 Perciò io altresì ho detto, lo non gli scaccerò d'innanzi a voi : anzi vi saranno a' fianchi, ed i lor dij vi saranno per laccio.

4 E mentre l'Angelo del Signore diceva queste parole a tutti i figliuoli d'Israel, il popolo alzò la voce, e pianse.

5 Onde posero nome a quel luogo Bochim: e quivi sacrificarono al

Signore.

6 Or Iosuè rimandò il popolo: ed i figliuoli d'Israel se n'andarono ciascuno alla sua eredità, per possedere il paese.

7 E'l popolo servi al Signore tut-to'l tempo di Iosuè, e tutto'l tempo degli Anziani, che sopravissero a Iosuè, i quali aveano vedute tutte le grandi opere del Signore, le quali egli avea fatte inverso

8 Poi Iosuè, figliuolo di Nun, servitor del Signore, morì d'età di

cendieci anni :

9 E fu seppellito ne' confini della sua eredità in Timnat-heres, nel monte d'Efraim, dal Settentrione

nel monte di Gaas.

10 E tutta quella generazione an-cora fu raccolta a' suoi padri: poi, surse dopo loro un' altra generazione, la quale non avea conosciuto il Signore, nè l'opere ch'egli avea fatte inverso Israel.

11 Ed i figliuoli d'Israel fecero ciò che dispiace al Signore, e ser-virono a' Baali:

12 Ed abbandonarono il Signore Iddio de' lor padri, il quale gli avea tratti fuor del paese d'Egitto, ed andarono dietro ad altri dii, d'infra gl'iddij de' popoli ch' erazo d'intorno a loro : e gli adorarono, ed irritarono il Signore.

13 Ed abbandonarono il Signore,

e servirono a Baal, ed ad Astarot. 14 Laonde l'ira del Signore s'accese contr'ad Israel, ed egli gli diede nelle mani di predatori, i quali gli predarono : e gli vendè nelle mani de' lor nemici d'ogn'intorno, tal che non poterono più stare a fronte a' lor nemici.

15 Dovunque uscivano, la mano

del Signore era contr'a loro in male, come il Signore avea loro detto, e giurato: onde furono grandemente distretti.

16 Or il Signore suscitava de' Giu-

dici, i quali gli liberavano dalla mano di quelli che gli predavano. 17 Ma non pure a' lor Giudici ubbidivano: anzi andavano fornicando dietro ad altri dij, e gli adoravano: subito si rivolgevano dalia via, per la quale erano ca-minati i lor padri, ubbidendo a co-mandamenti del Signore: essi non facevano già così.

18 E pur, quando'l Signore susci-tava loro de' Giudici, il Signore era col Giudice, e gli libera va dalla mano de' lor nemici, tutto'l tempo del Giudice: perciochè il Signore si pentiva, per li lor sospiri, che gittavano per cagion di coloro che gli oppressavano, e tenevano in distretta.

19 Ma, quando'l Giudice era morto, tornavano a corrompersi più che i lor padri, andando dietro ad altri dij, per servirgli, e per adorardi: non tralasciavano nulla delle loro opere, nè della lor via in-

20 Laonde l'ira del Signore s'acese contr'ad Israel: ed egli disse, Perciochè questa gente ha trasgre-dito il mio patto, il quale io avea ordinato a' lor padri, e non hanno ubbidito alla mia voce:

21 lo altresì non continuerò di scacciar d'innansi a loro alcuna delle genti, le quali Iosuè lasciò, quando egli morì:

22 Il che fu, per provar per esse Israel, se osserverebbono la via del Signore, per caminare in casa. come l'osservarono i padri loro, o no.

23 Il Signore adunque quelle genti, senza scacciarle così subito: e non le diede nelle mani di Iosuè.

CAP. III.

R queste son le genti, che'i Si-O gnore lasciò per provar con esse Israel, cioc, tutti quelli che non aveano avuta conoscenza di tutte le guerre di Canaan :

2 Aciochè almeno le generazioni de' figliuoli d'Israel sapessero che cosa è la guerra, essendo ammaestrati: quegli almeno che prima non n'aveano conoscenza :

3 I cinque principati de Filiste, e tutti i Cananei, ed i Sidonii, e gl'Hivvei ch'abitavano nel monte Libano, dal monte Baal-hermon, fino all'entrata d'Hamat.

Quelli adunque furono per provar con essi Israel: per saper se

ubbldirebbono a' comandamenti del Signore, i quali egli avea dati a' lor padri, per Moise.

5 Così i figliuoti d'Israel abita-

rono per mezzo i Cananel, e gl' Hit-tel, e gli Amorrel, ed i Ferizzel, e gl' Hivvel, ed i Iebusel:

6 E presero le lor figliuole per mogli, e diedero le lor figliuole a' figliuole diedero le lor figliuole a' figliuoli di quelli, e servirono agl'iddii loro.

7 Così i figliuoli d'israel fecero ciò che dispiace al Signore, e dimenticarono il Signore Iddio loro, e servirono a' Baali, ed a' boschi.

8 Laonde l'ira del Signore s'accese contr'ad Iarael, ed egli gli vendè nelle mani di Cusan-risataim, re di Mesopotamia: ed i figliuoli d'Israel servirono a Cusan-risataim

ott'anni.

9 Poi i figliuoli d'Israel gridarono al Signore, ed egli suscitò loro un liberatore che gli liberò, cioc, Ot-niel, figliuolo di Chenas, fratei mi-nore di Caleb.

10 E lo Spirito del Signore fu sopra lui, ed egli giudico Israel, ed uscì fuori in battaglia: e'i Signore gli diede in mano Cusan-risataim, re di Mesopotamia: e la sua mano si rinforzò contra Cusan-risataim. 11 E'l paese ebbe requie lo spazio di quarant' anni. Poi Otniel, figliuolo di Chenas, morì.

12 Ed i figlinoli d'Israel continua-rono di fare ciò che displace al Signore: laonde il Signore fortificò Egion, redi Moab, contr'ad Israel:

perciochè aveano fatto ciò che di-spiace al Signore. 13 Ed egli adunò appresso di sè i figliuoli d'Ammon, e gli Amalechiti, ed andò, e percosse Israel: ed essi occuparono la Città delle palme

14 Ed i figliuoli d'Israel servirono diciotto anni ad Egion, re di Moab. 15 Poi i figliuoli d'Israel gridarono al Signore, ed egli suscitò loro un liberatore, cioè, Ehud, figliuolo di Ghera, Beniaminita, il quale era mancino. Or i figliuoli d'israel mandarono per lui un presente ad Egion, re di Moab.

le Ed Ehud si fece un pugnale a due tagli, lungo un cubito: e se lo cinse sotto i vestimenti, in su la

coecia destra.

17 E presentò il presente ad Egion, re di Moab, il quale era uomo

nolto grasso. 18 Ed, avendo compluto di presentare il presente, accommiatò la gente ch'avea portato il presente. 19 Ma egli se ne ritornò al re, dalle statue di pietra, che son presso di Ghilgai: e gli disse, Io ho alcuna cosa segreta a dirti. Ed egli gli disse, Taci. Allora tutti quelli che di stavano d'intorno uscirono fuo-

ri d'appresso a lui. 20 Ed Ehud s'accostò a lui, che edeva tutto solo nella sua sala dalla state: e disse, lo bo da dirti

alcuns coss da parte di Dio. Ed egii si levò d'in sui seggio resle. 21 Ed Ehud, dato della man sinistra al pugnale, lo prese d'in su la coscia destra, e gliel ficcò nel

ventre.

29 E quello entrò dietro alla lama infino all' elsa, e'l grasso serrò la lama d'intorno, sì ch'egli non potè trargli 'l pugnale dal ventre: e lo

sterco uscì fuori.

23 Ed Ehud usch verso'l portico, e chiuse le porte della sala dietro a sè, e serrò quella con la chiave. 24 E, dopo ch'egil fu uscito, i ser-vitori d'Egion vennero, e videro che le porte della sala erano serrate con la chiave: e dissero. Per certo egli fa i suoi bisogni naturali nella cameretta della sala dalla state. 25 E tanto aspettarono che ne furono confusi: ed ecco, egli non apriva le porte della sala: laonde presero la chiave, e l'apersero: ed ecco, il lor signore giaceva in terra

morto.

26 Ma Ehud scampò, mentre essi indugiavano, e passò le status di pietra, e si salvò in Seira. 27 E, come egli fu giunto, sonò con la tromba nel monte d'Efraim: ed i figliuoli d'Israel acesero con lui dal monte, ed egli andava davanti g loro.

28 Ed egli disseloro, Seguitatemi: percioche il Signore v'ha dati nelle mani i Moabiti, vostri nemici. Con scesero giù dietro a lui, ed occu-parono a' Moabid i passi del Gior-dano, e non ne lasciarono passare

alcuno.
29 Ed in quel tempo percossero i
Moabiti in numero d'intorno a diecimila uomini, tutti grassi, e possenti: e non ne scampò pure uno.

30 Cost in quel giorno Most fu abbattuto sotto la mano d'Israel: e'i paese ebbe riposo ottant'anni. 31 E, dopo Ehud, fu Samgar, figliuolo d'Anat, il qual percosse i Filistel in numero di selcento, con un pungolo da buoi. Ed egli an-

cora liberò Israel.

#### CAP. IV.

OR, dope che fu morto Ehud, i figlluoli d'Israel seguitarono a far ciò che dispiace al Signore. 2 Laonde il Signore gli vende nelle mani di Iabin, re di Cansan, che regnava in Hasor: il Capo del

cui esercito era Sisera: ed egli abi- [ tava in Haroset de' Gentili.

3 Ed i figliuoli d'Israel gridarono al Signore: perciochè *Iabin* avea novecento carri di ferro: ed avea già vent'anni oppressato Israel con violenza.

4 Or in quel tempo Debora, donna profetessa, moglie di Lappidot,

giudicava Israel.

5 Ed essa dimorava sotto la Palma di Debora, fra Rama e Betel, nel monte d'Efraim: ed i figliuoli d'Israel salivano a lei a giudicio. 6 Or essa mandò a chiamare, da

6 Or essa mando a chiamare, da Chedes di Nertail, Barac, figliuolo d'Abinoam: e gli disse, Non fha il Signore Iddo d'Israel comandato, Va', fa' massa di gente nel monte di Tabor, e prend teco diecimita uomini de'figliuoli d'Abinon?
7 Ed lo accogliero contra te, al torrente di Chison, Sisera, Capo dell'eserotto di Iabin, insieme co' serot cerri a con la massa della massa della serotto del rassa della massa della con la massa del

auoi carri, e con la massa della sua gente: ed io tel darò nelle

8 E Barac le disse, Se tu vai meco, lo andrò: ma, se tu non vai meco, io non andrò.

9 Ed ella disse, Del tutto io andrò teco: ma pur tu non avrai onore nell' impresa che tu fai, quando'l Signore avrà venduto Sisera nelle mani d'una donna. E Debora si mosse, ed andò con Barac in Chedes.

10 E Barac adunò a grida Zabulon, e Neftali, in Chedes: e sail, e menò seco diecimila uomini.

Debora salt con lui.

11 (Or Heber Cheneo, partitosi da' Chenei, ch'erano de' discen-denti d'Hobab, succero di Moisè, avea tesi i suoi padiglioni fino al querceto di Saanaim, ch'è vicin di Chedes.)

12 Allora fu rapportato a Sisera, che Barac, figliuolo d'Abinoam, era salito al monte di Tabor.

13 Ed egli adunò tutti i suoi carri, ch'erano in numero di novecento carri di ferro, e tutta la gente ch'era seco, da Haroset de Gentili,

fino al torrente di Chison.

14 E Debora disse a Barac, Moviti: perciochè questo è il giorno, nel quale il Signore ha messo Sisera nelle tue mani: il Signore non è egli uscito davanti a te? Allora Barac scese giù dai monte di Tabor, avendo dietro a sè diecimila uomini

15 E'l Signore mise in rotta Sisera, e tutti i carri, e tutto'l campo, mettendolo a fil di spada, davanti a Barac. E Sieera scese giù dal

carro, e se ne fuggì a piè. 16 E Barac perseguitò i carri, e'l campo, fino in Haroset de' Gentili : e tutto'l campo di Sisera fu messo a fil di spada, e non ne scampò pur

un' uomo. 17 E Sisera se ne fuggì a piè ver-

so'l padiglione di Iael, moglie d'He-ber Cheneo: perciochè v'era pace fra Iabin, re d'Hasor, e la casa d'He-

ber Cheneo.

18 E Iael uscì fuori incontr'a Sisera : e gli disse, Riduciti, signor mio, riduciti appresso di me : non temere. Egli adunque si ridusse appresso di lei nel padiglione; ed ella lo coprì con una schiavina.

19 Ed egli le disse. Deh. dammi 19 Ld egu ie cisse, Den, dammi bere un poco d'acqua: perciochè io ho sete. Ed ella, aperto un baril di latte, gli diè bere: pol io ricoperse. 20 Ed egli le disse, Stattene all'en-trata del padiglione: e se alcuno viene, e ti domanda, Evvi alcuno

quà entro? di' di no.

21 Ma Iael, moglie d'Heber, prese un piuolo del padiglione: e, messosi un martello in mano, venne a Sisera pianamente, e gli cacciò il pluolo nella templa, sì ch'esso si ficcò in terra. Or Sisera era pro-fondamente addormentato, e stan-

co. E così egli morì. 22 Ed ecco Barac, che perseguita-va Sisera: e Iael gli usci incontro, e gli disse, Vieni, ed lo ti mostrero l'uomo che tu cerchi. Ed egli en-trò da lei: ed ecco, Sisera giaceva morto col piuolo nella tempia. 23 Così Iddio abbattè in quel gior-

no labin, re di Canaan, davanti a' figliuoli d'Israel.

24 E la mano de' figliuoli d'Israel s'andò del continuo aggravando sopra Iabin, re di Canaan, fin che l'ebbero distrutto.

CAP. V.

OR in quel giorno Debora, con Barac, figliuolo d'Abinoam, cantò questo Cantico: dicendo,

2 Benedite il Signore: perciochè egli ha fatte le vendette in Israel; perciochè il popolo vi s'è portato volenterosamente.

3 Ascoltate, o re: e voi principi. porgete l'orecchie: io, io cantero al Signore: io salmeggerò al Si-gnore Iddio d'Israel.

4 O Signore, quando tu uscisti di

Seir, quando tu caminasti fuor del territorio d'Edom, la terra tremò, i cleu esiandio gocciolarono, e le nu-vole eziandio stillarono acqua.

5 I monti colarono, per la presenza del Signore: questo Sinai anch' esso, per la presenza del Signore

Iddio d'Israel.

٠,

. 4

•

6 Al tempo di Samgar, figliuolo d'Anat: al tempo di Iael, le strade maestre erano cessate, ed i vian-danti andavano per sentieri torti. 7 Le villate in Israel erano ve-

nute meno: erano venute meno. fin ch' io Debora sursi : fin ch' io sursi, per esser madre in Israel.

8 Quando Israel ha scelti nuovi dij, allora la guerra è stata alle porte: si vedeva egli alcuno scudo, o lancia, fra quarantamila wo-

mini in Israel?

9 Il cuor mio è inverso i rettori d' Israel, che si son portati francamente fra'l popolo. Benedite il Si-

gnore. 10 Voi. che cavalcate asine bianche, che sedete in sul luogo del giudicio: e voi viandanti, ragionate

di questo.

11 Essendo lo strepito degli arcieri venuto meno, per mezzo i luoghi ove s'attigne l'acqua, narrinsi qui-vi le giustisie dei Signore: le sue giustisie, eseguite per le sue viliate in Israel. A talora il popolo del

Signore è sceso alle porte. 12 Destati, destati, Debora: de-stati, destati, di'un Cantico. Levati, Barac: e tu, figliuolo d'Abinoam, mena in cattività i tuoi pri-

gioni. 13 A talora il Signore ha fatto signoreggiare colui ch'era scampato: egli ha futto signoreggiare il popolo sopra i magnifici: egli m'ha fatta

signoreggiar sopra i possenti. 14 Da Efraim, da coloro la cui radice è in Amalec, i quali sono dietro a te, o Beniamin, co' tuoi popo-li: e da Machir, e da Zabulon, son discesi i rettori, conducendo le loro

schiere con bacchette da Scriba. 15 I principali d' Issacar sono stati anch' esis con Debora, insieme col popolo d'Issacar. Così Barac è stato mandato nella Valle, con la gente ch'egil conduceva. Fra le flumane di Ruben vi sono stati grandi uomini in risoluzioni di cuore.

16 Perchè sei tu dimorato fra le sbarre delle stalle, per udire il be-lar delle gregge? Fra le fiumane di Ruben vi sono stati grandi uomi-

ni in diliberazioni di cuore. 17 Galaad è dimorato di là dal Giordano: e perchè è Dan dimorato presso alle navi, ed è Aser restato presso al lito del mare, e s'è ratte-

nuto ne' suoi porti ? 18 Zabulon e un popolo c'ha esposta la sua vita alla morte: così ancora ha fatto Neftali, in alta cam-

19 Li re son venuti, hanno combattuto: a talora li re di Canaan hanno combattuto in Taanac, presso all'acque di Meghiddo: non hanno fatto alcun guadagno d'ar-

20 E s'è combattuto dal cielo : le stelle hanno combattuto contr'a Sisera da' lor cerchi.

21 Il torrente di Chison gli ha strascinati via: il torrente di Chedumim, il torrente di Chison: anima

mia, tu hai calpestata la forza. 22 Allora i cavalli si tritarono l'unghie, per lo gran calpestio, calpestio

o lor destrieri

23 Maladite Meros, ha detto l'Angelo del Signore: maladite pur gli abitanti d'essa : perciochè non son venuti al soccorso del Signore,

co prodi.
24 Sia benedetta, sopra tutte le donne, Iael, moglie d'Heber Cheneo: sia benedetta sopra tutte le

donne che stanno in padiglioni. 25 Egli chiese dell'acqua, ed ella gii die del latte: ella gii porse del for di latte nella coppa de' magnifici

26 Ella diè della man sinistra al piuolo, e della destra al martello de lavoranti, e colpì sopra Sisera, e gli passò il capo : ella gli trafisse,

egit confect) la tempia.

27 Egit at chino fra i piedi d'essa, cadde, giacque in terra: si chino fra i piedi d'essa, cadde: dove si chino, qui vi cadde diserto.

28 La madre di Sisera riguardava

per la finestra: e' mirando per li cancelli, si lagnava: dicendo, Per-chè indugia a venire il suo carro? perchè si movono ientamente i suoi carri?

29 Le più savie delle sue dame le rispondevano, ed ella ancora ri-

pondeva a sè stessa : 30 Non hanno essi trovata la preda? non la spartiscono essi? una fanciulia, due fanciulie per uomo : le spoglie *delle robe* di color variato son per Sisera: le spoglie delle robe di color variato ricamate: egli ha fatta preda di robe di color variato ricamate da amendue i lati, da passarvi'l collo.

31 Così periscano, o Signore, tutti i tuol nemici : e quelli ch'amano il Signore sieno come quando'i sole esce fuori nella sua forza.

32 Poi 'l paese ebbe riposo quarant' anni.

CAP. VI.

OR i figiluoli d'Israel fecero ciò
che displace al Signore: e'l
Signore giù diede nelle mani de'
Madianiti per sette anni.
9 E la mana da Madianiti.

2 E la mano de' Madianiti si rinforsò contr' ad Israel: laonde i fi-gliuoli d'Israel si fecero quelle grotte, che son ne' monti : e delle pilonche, e delle rocche, per tema |

e' Madianiti. 3 E, quando Israel avea seminato. i Madianiti, e gli Amalechiti, e gli

Orientali, salivano contr'a lui:
4 E, fatto campo sopra gl'Israeliti,
guastavano i frutti della terra fino a Gara : e non lasciavano in Israel nè vittuaglia, nè pecore, nè buoi, nè asini.

5 Perciochè salivano con le lor gregge, e co' lor padiglioni, e ve-

nivano come locuste in moltitudine: ed erano innumerabili, essi, ed i lor camelli: e venivano nel paese per guastarlo.

6 Israel adunque impoveri grandemente, per cagion de' Madianiti : laonde i figliuoli d'Israel gridarono

al Signore.

7 Ed avvenne che, quando i figliuoli d'Israel ebbero gridato al Si-gnore, per cagion de Madianiti :

8 Il Signore mandò loro un' uomo profeta, il qual disse loro, Così ha detto il Signore Iddio d'Israel, Io v'ho fatti salire fuor d'Egitto, e v'ho tratti fuor della casa di servità:

9 E v'ho riscossi dalla mano degli Egizij, e dalla mano di tutti coloro che v'oppressavano: e gli ho scacciati d'innanzi a voi, e v'ho dato il lor paese:

10 Or io v'avea detto. Io sono il Signore Iddio vostro : non temiate gl'iddij degli Amorrei, nel cui paese voi abitate: ma voi non avete ubbidito alla mia voce.

11 Poi l'Angelo del Signore venne, e si pose a sedere sotto la quercia ch'e in Ofra, il qual luogo era di Ioas Abiezerita. E Gedeon, figliuolo d'esso, batteva il grano nel tor-chio, per salvarlo d'innanzi a' Ma-dianiti.

12 E l'Angelo del Signore gli ap-parve, e gli disse, Il Signore sia

valent' uomo.

13 E Gedeon gil disse, Ahi, Signor mio : come è possibile che'l Signore sia con noi? perchè dunque ci sarebbero avvenute tutte queste cose? E dove son tutte le sue maraviglie. le quali i nostri padri ci hanno rac-contate: dicendo, Il Signore non ci ha egli tratti fuor d'Egitto? ma ora il Signore ci ha abbandonati, e ci ha dati nelle mani de' Madianiti.

14 E'l Signore riguardò verso lui: e gli disse, Va' con cotesta tua forza, e tu salverai Israel dalla mano de' Madianiti: non t'ho io mandato?

15 Ma egli gli disse, Ahi, Signor mio: con che salverei io Israel? ecco, il mio miglialo è il più misero di Manasse, di lo sono il minimo 230 della casa di mio padre. 16 E'i Signore gli disse, Perciochè

io sarò teco, e tu percuoterai i Ma-dianiti, come *se fossero* un' uomo

17 E Gedeon gli disse, Dch, se io ho trovato grazia appo te, dammi un segno che tu sei desso, tri che parli meco.

18 Deh, non moverti di quì, fin ch'io venga a te, e ti rechi 'l mio presente, e te lo metta da vanti. Ed egli gli disse, lo rimarrò qui, fin

che tu ritorni.

19 Gedeon adunque entrò in casa. ed apparecchiò un capretto, e fece de' pani azzimi d'un' Efa di farina: poi mise la carne in un canestro, e'l brodo in una pentola, e gliel recò sotto la quercia, e gliel presentò

20 E l'Angelo del Signore gli disse. Piglia questa carne, e questi pani azzimi, e posagli in su quel sasso, e spandi l brodo. Ed egli fece così. 21 Allora l'Angelo del Signore distese il bastone ch'egli avea in mano, e toccò con la cima d'esso la carne, ed i pani azzimi: ed e'sañ del fuoco dal sasso, che consumò la carne, ed i pani azzimi. E l'Angelo del Signore se n'andò via dal cospetto d'esso.

22 E Gedeon, avendo veduto ch'egli era l'Angelo del Signore, disse, Oimè! Signore Iddio: è egli per questo, ch'io ho veduto l'Angelo

questo, ch' lo no venuto l'Angelo del Signore a faccia a faccia ?

23 Ma il Signore gli disse, Abbi pace: non temere, tu non morral. 24 E Gedeon edificò un' altare al Signore, e lo nominò, La pace è del

Signore: il qual resta fino ad oggi in Ofra degli Abiezeriti.

25 Ed in quella stessa notte il Signore gli disse, Prendi 'l giovenco di tuo padre, o'l secondo bue di sette anni : e disfa' l'altare di Baal, che è di tuo padre, e taglia il bosco che

gli è appresso. 26 Ed edifica un' altare al Signore Iddio tuo in su la cima di questa rocca, nell' istesso luogo ove tu avevi posto l'apparecchio di quelle vi vande: poi prendi quel secondo bue, ed offeriscilo in olocausto con le legne del bosco che tu avrai tagliato.

27 Gedeon adunque presc seco dieci uomini, d'infra i suoi servitori, e fece così, come il Signore gli avea detto: e, temendo di farlo di giorno, per cagion della casa di suo padre, e degli uomini della

città, lo fece di notte. 28 Ed essendosi gli uomini della città levati la mattina, ecco, l'altare di Baal era stato disfatto, e'l

bosco che gli sva appresso era stato i tagliato, e quel secondo bue era stato offerto sopra l'altare ch'era stato edificato.

99 Ed essi dissero l'uno all'altro. Chi ha fatto questo? Ed avendone domandato, e ricercato, fu detto, Gedeou, figliuol di Ioas, ha fatto

questo.

30 E gli uomini della città dissero a Ioas, Mena fuori 'l tuo figliuolo, e sia fatto morire: conciosiacoss ch'egli abbia disfatto l'altare di Baal, ed abbia tagliato il bosco che

gli era appresso.

31 Ma Ioas disse a tutti i circo-stanti, Volete voi difender la causa di Baal? lo volete voi salvare? chi difenderà la sua causa sarà fatto morire, mentre è ancor mattina: se egli è dio, contenda con Gedeon, poi ch'egii ha disfatto il suo altare. 32 Ed in quel giorno Ioss pose nome Ierubbaal a Gedeon: dicendo, Contenda Baal con lui, poi ch'egli ha disfatto il suo altare.

33 Or tutti i Madianiti, e gli Amalechiti, e gli Orientali, adunatisi insieme, passarono il Giordano, e s'accamparono nella Valle d'Izreel. 34 E lo Spirito del Signore investà Gedeon, ed egli sonò con la tromba :

e gli Abieseriti furono adunati a

grida, per seguitario. 35 Egii mandò ancora de' messi per tutto Manasse: ed esso ancora fu adunato a grida per seguitarlo: mandò anche de' messi in Aser, ed in Zabulon, ed in Neftali : ed essi salirono ad incontrar quegli altri. 36 E Gedeon disse a Dio, Se pur tu vuoi salvar Israel per la mia

mano, come tu hai detto:

37 Ecco, io porrò in su l'aia un vello di lana: se la rugiada è in sul vello solo, e tutta la terra è asciutta, io conoscerò che tu salverai Israel per la mia mano, come tu hai detto.

38 Ed egli avvenne così. Ed egli si levò la mattina seguente, e strignendo'l vello, spreme della rugiada una piena coppa d'acqua

39 E Gedeon disse a Dio, L'ira tua non s'accenda contr' a me, ed io parlerò ancora sol questa volta: deh, permetti ch'io faccia ancora questa sola volta prova col vello: deh, sia il vello solo asciutto, e sia

la rugiada sopra tutta la terra.
40 Ed Iddio fece così in quella notte : e'l vello solo fu asciutto, e la rugiada fu sopra tutta la terra.

CAP. VIL

ERUBBAAL adunque, che è Gedeon, levatosi la mattina, con tutta la gente ch'era con lui,

a'accampò con essa presso alla fonte d'Harod: ed il campo de' Madianiti gli era dal Settentrione, ver-so'l Colle di More nella Valle.

2 Ed il Signore disse a Gedeon, La gente ch'è teco è troppa, perchè lo dia loro Madian nelle mani : che talora Israel non si glorij sopra me: dicendo. La mia mano m'ha

sal vato.

3 Ora dunque fa' una grida, che'l popolo oda: dicendo, Chl & pauroso, e timido, se ne ritorni prestamente indietro dal monte di Ga-E se ne ritornarono indietro ventidumila uomini del popolo: e ne rimasero diecimila.

4 E'l Signore disse a Gedeon, La gente è ancora troppa : fagli scen-dere all' scendere all'acqua, e quivi io te gli discernerò: e colui del quale io ti dirò, Costui andrà teco, vada te-co: e colui del quale io ti dirò, Costui non andrà teco, non vada

5 Gedeon adunque fece scender la gente all' acqua : e'l Signore gli Metti da parte chiunque lambirà l'acqua con la lingua, come lambisce il cane : ed altres chiunque s'inchinerà sopra le ginocchia, per bere.

6 E'i numero di coloro che, recatasi Pacqua con la mano alla bocca, la lambirono, fu di tre-cent'uomini: e tutto'i rimanente

della gente s'inchinò sopra le gi-nocchia per ber dell' acqua.

7 E'l Signore disse a Gedeon, Per questi trecent' uomini, c' hanno lambita l'acqua, io vi salverò, e ti darò i Madianiti nelle mani: ma vadasene tutta l'altra gente, clascuno al luogo suo.

8 E quella gente prese della vittuaglia in mano, e le sue trombe. Gedeon adunque rimandò a casa tutti gli altri Israeliti, ciascuno alle sue stanze, e ritenne seco que trecent uomini. Or il campo de' Madianiti era disotto di lui

nella Valle. 9 Ed in quella notte il Signore gli disse, Levati, scendi nel campo: perciochè io te l'ho dato nellemani. 10 E se pur tu temi di scendervi.

scendi prima tu, con Fura, tuo servitore, verso'l campo:

11 E tu udirai ciò ché vi si dirà : e poi le tue mani saranno rinforzate. por le tue main saranno rintoratte e tu scenderal nel campo. Egil adunque, con Fura, suo servitore, scese all'estremità della gente ch'era in armi nel campo. Il Ed i Madianiti, eji maleohiti, e tutti gil Orientali, giacevano nella Valle, come locasie in molnella Valle, come locasie

titudine : ed i lor camelli erano in-

numerabili, ed erano in moltitu dine come la rena ch'é in sul lito

del mare.

13 Giuntovi adunque Gedeon. ecco, uno raccontava un sogno al suo compagno, e gli diceva. Ecco, io ho sognato un sogno, E' mi parea ch'una focaccia d'orzo si rotolava verso'l campo de' Madianiti, e giugneva infino a' padiglioni, e gli percuoteva, ed essi cadevano : e gli riversava sottosopra, ed i padioni cadevano.

14 E'l suo compagno rispose, e disse, Questo non è altro, se non la spada di Gedeon, figliuolo di Ioss, uomo Israelita: Iddio gli ha dati i Madianiti, e tutto'l campo

nelle mani.

15 E, quando Gedeon ebbe udito raccontare il sogno, ed ebbe intesa la sua interpretazione, adorò. Poi, ritornato al campo d'Israel, disse, Levatevi: perciochè il Signore v'ha dato il campo de Madianiti nelle mani.

16 Poi sparti que' trecent'uomini in tre schiere, e diede a tutti delle trombe in mano, e de' testi voti, e

delle fiaccole dentro de' testi : 17 E disse loro, Riguardate ciò che da me sarà fatto, e fate così voi. Quando adunque io sarò giun-to all' estremità del campo, fate così come farò lo.

18 E quando io, con tutti quelli che sono meco, sonerò con la tromba, sonate ancora voi con le trombe, intorno a tutto'l campo : e dite, Al Signore, ed a Gedeon.

19 Gedeon adunque, ed i cent'uomini ch'erano con lui, vennero all'estremità del campo, al prin-cipio della vegghia della mezza notte, come prima furono poste le guardie, e sonarono con le trombe, e spezzarono i testi ch'aveano nelle máni

20 Allora le tre schiere sonarono con le trombe, e spezzarono i testi, e tenevano con la man sinistra le fiaccole, e con la destra le trombe

per sonare, e gridavano, La spada del Signore, e di Gedeon. 21 E ciascuno d'essi stette fermo nel suo luogo, intorno al campo: tutto'l campo discorreva qua e

i, sclamando, e fuggendo. tini sonavano con le trombe, il gnore voltò la spada di ciascuno mit'al suo compagno, e ciò per itto'l campo. E'l campo fuggi no a Bet-sitta, verso Serera, infio alla ripa d'Abel-mehola, presso Tabbat.

23 E gl' Israeliti furono raunati a grida, di Neftali, e d'Aser, e di tutto Manasse, e perseguitarono i

24 E Gedeon mandò de' messi per tutto'l monte d'Efraim, a dire, Scendete giù ad incontrare i Madianiti, e prendete loro i passi dell'acque fino a Bet-bara, lungo'l Giordano. Tutti gli Efraimiti adun que, adunatisi a grida, presero i passi dell'acque fino a Bet-bara. lungo'l Giordano.

25 E presero due Capi de' Ma-dianiti, Oreb, e Zeeb: ed ammassarono Oreb nel luogo detto, Il sasso d'Oreb; e Zeeb, nel luogo detto, Il torcolo di Zeeb: e, dopo aver perseguitati i Madianiti, portarono le teste di que Capi a Gedeon, di quà dal Giordano.

ı ı

٠.

٠,

٠į

1

1

١

d

٠,

٠, 1

.4

Š ŝ

ı

CAP. VIII. GLI uomini d'Efraim gli dis-

sero, Che cosa è questo che tu ci hai fatto, di non averci chiamati, quando tu sei andato a com-battere contr'a Madian? E contesero aspramente con lui.

2 Ma egli disse loro, Che ho io ora fatto al par di voi? il raspollar d'Efraim non vale egli meglio che

la vendemmia d'Abiezer ?

3 Iddio v'ha dati i Capi de' Madianiti, Oreb, e Zeeb, nelle mani : e che ho io potuto fare al par di voi? Allora, dopo ch'ebbe loro così parlato, il lor cruccio contr'a lui s'acquetà.

4 Or Gedeon arrivò al Giordano. e, passandolo con que' trecent' uomini ch'erano con lui, i quali stanchi come erano, pur perseguitavano

i Madianiti:

5 Disse a que' di Succot, Deli, date alcuni pezzi di pane alla gente che è al mio seguito: perciochè

sono stanchi, ed lo perseguito Ze-ba, e Salmunna, re di Madian. 6 Ma i principali di Succot rispo-sero, Hai tu gia in mano le palme di Zeba, e di Salmunna, che noi diamo del pane al tuo esercito?

7 E Gedeon rispose, Perciò, quando'l Signore m'avra dato nelle ma-ni Zeba, e Salmunna, io vi smi-nuzzerò le carni con delle spine

del diserto, e con triboli. 8 Poi di la egli salì in Penuel, e parlò a que di Penuel nella medesima maniera: ed essi gli risposero come que' di Succot aveano ri-

sposto. 9 Ed egil disse parimente a que di Penuel, Quando io ritornero in pace, io disfaro questa Torre. 10 Or Zeba, e Salmunna, erano in Carcor, co lor campi d'intorno

a quindicimila uomini, ch'erano tutti quelli ch'erano rimasi di tutto'l campo degli Orientali: ed i morti erano cenventimila uomini.

che potevano trar la spada.

11 E Gedeon sall, traendo al paese si coloro ch'abitano in padiglioni, dal lato Orientale di Noba, e di

cal sato Urientate di Noue, è di logica: e percosse il campo, il qual se ne stava in sicurtà. 18 E Zeba, e Salmunna, fuggiro-no: ma egli gli perseguitò, e prese il due re di Madian, Zeba, e Sal-munna, e mise in rotta tutto!

ampo. 13 Poi Gedeon, figliuolo di Ioss, se ne ritornò dalla battaglia, dalla

alita d'Heres. 14 E prese un fanciullo della gente di Succot, e lo domandò: ed egli gli descrisse i principali, e gli Andeni di Succot, ch'erano settanta-

sette nomini.

15 Poi Gedeon venne agli nomini di Sacoot, e disse, Ecco Zeba, e Salmunna, de' quali per ischerno voi mi diceste, Hai tu già nelle mani le palme di Zeba, e di Salmunna, che noi diamo del pane alla tua gente stanca i

i6 Ed egli prese gli Anziani della città, e delle spine del diserto, e de' triboli, e con essi gastigò que-

gli uomini di Succot.

17 Disfece ancora la Torre di Penuel, ed uccise gli uomini della

18 Poi disse a Zeba, ed a Salmunna, Come erano quegli uomini che voi uccideste in Tabor? Ed essi

voi accadeste in Taborr Ed ésa résposero, Come tu appunto: cia-scuno d'essi pareva nel semblante un figliucio di re. 19 Ed egit disse loro, Essi erano miel fratelli, figliucii di mia ma-dre: come il Signore vive, se voi aveste loro salvata la vita, io non

v'ucciderei.

20 Poi disse a leter, suo primo-genito, Levati, uccidigil. Ma il fanciullo non trasse fuori la sua spada: perciochè avea paura: con-ciolosse cosach'egli fosse ancor gio-

21 E Zeba, e Salmunna, dissero, Levati su tu, ed avventati sopra noi: percioche quale è l'uomo, tale è la sua forza. Gedeon adunque si levo, ed uccise Zeba, e Salmunna, e prese le borchie che i lor camelli aveano al collo.

22 E gl' Israeliti dissero a Gedeon, Signoreggia sopra noi, tu, e'l tuo aginolo, e'l figliuolo del tuo finolo: conciosiacosachè tu ci abinolo: Cumanano de' Madianiti.

23 Ma Gedeon disse loro, Nè io, se'l mio figliuolo, signoreggeremo sopra voi : 11 Signore signoreggerà sopra vol-

24 Poi Gedeon diese loro, Io vi farò una richiesta, che ciascun di voi mi dia il monile ch'egli ha predato: perciochè coloro aveano de' monili d'oro, perchè erano Ismaeliti

25 Ed essi dissero, Noi del tutto te gli daremo. Steso adunque un' ammanto, ciascuno vi gittò il mo-

nile ch'egli avea predato. 26 E'i peso de monili d'oro, che Gedeon avea chiesti, fu di mille settecento sicli d'oro: oltr'alle borchie, ed alle collane, ed a' vestimenti di porpora, che li re di Madian aveano indosso: ed oltr'a collari che i camelli loro aveano al collo.

27 E Gedeon fece di quell'oro un' Efod, e lo pose in Ofra, sua città : e tutto Israel fornicò quivi dietro ad esso: e ciò fu in laccio a

Gedeon, ed alla sua casa.

28 Così Madian fu depresso davanti a' figliuoli d' Israel, e non also più il capo: e'l paese ebbe riposo per quarant'anni, a' dì di Gedeon.

29 E Ierubbaal, figliuolo di Ioas, se n'andò, e dimorò in casa sua. 30 Or Gedeon ebbe settanta figliuoli, ch'erano usciti della sua anca: conciofossecosach'egliaves

se molte mogli.

31 E la sua concubina, ch'era in Sichem, gli partori anch'essa un figliuolo, al quale egli pose nome

Abimelec.

32 Poi Gedeon, figliuolo di Ioas, mori in buona vecchiezza, e fu seppellito nella sepoltura di Ioas, suo padre, in Ofra degli Abiezeriti. 33 E, dopo che Gedeon fu morto, i figliuoli d'Israel tornarono a for-nicare dietro a' Basli, e si costituirono Baal-berit per dio.

34 E non si ricordarono del Si-gnore Iddio loro, il quale gli avea riscossi dalle mani di tutti i lor

nemici d'ogn' intorno:

35 E non usarono benignità inverso la casa di Ierubbaal, cioc, di Gedeon, secondo tutto'l bene ch'egli avea operato inverso Israel.

#### CAP. IX.

R Abimelec, figliuolo di Ierub-baal, andò in Sichem a' fratelli di sua madre, e parlò loro, ed a tutta la famiglia della casa del padre di sua madre: dicendo,

2 Des, parlate a tutti i Sichemiti, e dite loro, Qual cosa è migliore per voi, che settant uomini, cioé, tutti i figliuoli di Ierubbaal, gnoreggino sopra voi, overo, ch'u-n'uomo solo signoreggi sopra voi? ricordatevi ancora ch'io sono vostre ossa, e vostra carne

3 Ed i fratelli di sua madre par-larono di lui a tutti i Sichemiti, e dissero loro tutte quelle parole: el cuor loro s'inchinò a seguitare Abimelec: perchè dissero, Egli è nostro fratello.

4 E gli diedero settanta sicli d'ar-

gento, tolti dal tempio di Baal-berit, co quali Abimelec soldo degli uomini da nulla, e vagabondi, i quali lo seguitarono.

5 Ed egli venne in casa di suo padre, in Ofra, ed uccise in su una stessa pietra i suoi fratelli, figliuoli di Ierubbaal, ch'erano settant' uomini: ma Iotam, figliuol minore di Ierubbaal, scampò: perchè s'era hascoso.

6 Poi tutti i Sichemiti, e tutta la casa di Millo, s'adunarono insieme, ed andarono, e costituirono re Abimelec, presso alla quercia dove era rizzato il piliere in Sichem.

7 E ciò essendo rapportato a Io-tam, egli andò, e si fermò in su la sommità del monte di Gherizim: ed alzò la voce, e gridò, e disse loro, Ascoltatemi, Sichemiti, e coal v'ascolti Iddio.

8 Gli alberi andarono già per ugnere un re che regnasse sopra loro: e dissero all'ulivo, Regna

sopra noi. 9 Ma l'ulivo disse loro, Resterei io di produrre il mio olio, il quale Iddio, e gli uomini onorano in me, per andar vagando per gli *altri* alberi!

10 Poi gli alberi dissero al fico, Vieni tu, regna sopra noi.

11 Ma il fico disse loro, Resterei io di produrre la mia dolcezza, e'i mio buon frutto, per andar vagan-do per gli *altri* alberi ?

12 E gli alberi dissero alla vite.

Vieni tu, regna sopra noi. 13 Ma la vite disse loro, Resterei io di produrre il mio mosto, che rallegra Iddio, e gli uomini, per andar vagando per gli altri alberi? 14 Allora tutti gli alberi dissero

al pruno, Vieni tu, regna sopra noi. 15 E'l pruno disse agli alberi, Se ciò che voi fate, ugnendomi per re sopra voi, è con verità, venite, riparatevi sotto alla mia ombra: se no, esca il fuoco del pruno, e consumi i cedri del Libano

16 Ora altresì, se voi siete proceduti con verità, e con integrità, costituendo Abimelec re: e se avete operato bene inverso Ierubbaal, ed inverso la sua casa: e se voi gli avete renduta la retribuzione delle sue opere :

17 (Conciosiacosachè mio padre

abbia guerreggiato per voi, ed ab-bia cacciato dietro alle spalle ogni riguardo alla sua vita, e v'abbia riscossi dalla mano de' Madianiti :

18 Ma oggi voi vi siete sollevati contr' alla casa di mio padre, ed avete uccisi sopra una medesima pietra i suoi figliuoli, in numero di settant' uomini, ed avete costi-tuito re sopra i Sichemiti Abime-lec, figliuolo della sua serva, per-cioche egli è vostro fratello:)

19 Se. dico. siete oggi proceduti con verità, e con integrità, verso Ierubbaal, e verso la sua casa, godete d'Abimelec, ed Abimelec goda

di voi :

20 Se no, esca il fuoco d'Abimelec, e consumi i Sichemiti, e la casa. di Millo: esca parimente il fueco de Sichemiti, e della casa di Millo, e consumi Abimelec.

21 Poi Iotam scampò, e se ne fuggì d'innanzi ad Abimelec, suo fratello, ed andò in Beer, e quivi dimorò.

22 Ed Abimelec signoreggiò so-pra Israel tre anni. 23 Ed Iddio mandò uno spirito maligno fra Abimelec, ed i Siche-miti: ed i Sichemiti ruppero la

fede ad Abimelec : 24 Aciochè la violenza fatta a' settanta figliuoli di Ierubbaal, e'l sangue loro, venisse ad esser messo addosso ad Abimelec, lor fratello, il quale gli avea uccisi: ed addosso a Sichemiti, i quali aveano tenuto mano con lui ad uccidere i

suoi fratelli.

25 I Sichemiti adunque gli posero agguati in su le sommità de monti. i quali rubavano in su la strada chiunque passava appresso di loro. E ciò fu rapportato ad Abimelec. 26 Poi Gaal, figliuolo d'Ebed, ed

1

- 1

\* . . . .

21.7

d

i suoi fratelli, vennero, e passa-rono in Sichem: ed i Sichemiti

presero confidanza in lui.

27 Ed, usciti alla campagna, vendemmiarono le lor vigne, e calcarono l'uve, e cantarono delle can-zoni. Poi entrarono nel tempio dell'iddio loro, e mangiarono, e bevvero, e maladissero Abimelec. 28 E Gaal, figliuolo d'Ebed, disse,

Chi è Abimelec, e quale è Sichem, che noi serviamo ad Abimelec non e egli figliuolo di Ierubbaal ! e Zebul non è egli suo commes-sario? Servite a discendenti d'Hemor, padre di Sichem. serviremo noi a costui? E perchè

29 Oh, fossemi pur data questa gente sotto la mia condotta, io caccerei Abimelec. Poi diese ad Abimelec, Accresci pure il tuo

esercito, e vien fuori.

30 E Zebul, Capitano della città, vendo udite le parole di Gaal, fi-giuolo d'Ebed, s'accese nell'ira.

31 E cautamente mandò mes and Abimelec, a dirgli, Ecco, Gaal, figliuolo d'Ebed, ed i suoi fratelli. mon venuti in Sichem: ed ecco. stringono la città contra te.

32 Ora dunque, levati di notte, con la gente ch'è teco, e poni agguati nella campagna:

33 E domattina a buon'ora, in

sul levar del sole, levati, e fa' una correria sopra la città : ed ecco, egli, e la gente ch'é con lui, uscirà incontro a te, e tu gli farai se-condo che t'occorrera.

A Abimelec adunque si levò di notte, con tutta la gente ch'era con lui, e stettero agli aggusti contr'a Sichem, in quattro schiere.

35 Or Gaal, figliuolo d' Ebed, usch fuori, e si fermò in su l'entrata della porta della città: ed Abimelec si levò dagli agguati, con la gente ch'era con lui.

36 E Gaal, veduta quella gente, disse a Zebui, Ecco della gente, che scende dalle sommità de' monti. E Zebul gli disse, Tu vedi l'ombra de' monti, e ti pare che sieno

nomini.

37 E Gaal parlò di nuovo, e disse, Ecco della gente che scende dal billico del paese, ed una schiera che viene dalla via del querceto

degi'indovini.

38 E Zebul gli disse, Dove è ora la tua bocca, con la quale tu dice-vi, Chi è Abimelec, che noi gli ser-viamo ? Non è egli questo popolo quello che tu sprezzavi? Deh, esci ora fuori, e combatti con lui.

39 Allora Gaal uscì fuori davanti a' Sichemiti, e combattè con Abi-

40 Ma Abimelec gli diè la caccia, i egli fuggì d'innanzi a lui, e molti caddero uccisi infino all' entrata

della porta

41 Ed Abimelec si fermò in Aruma: e Zebul cacciò di Sichem Gaal, ed i suoi fratelli : tal che non poterono più stare in Sichem.

42 E'l giorno seguente, il popolo di Sichem uscì fuori a' campi: e ciò fu rapportato ad Abimelec.

43 Ed egli prese la sua gente, e la sparti in tre schiere, e si pose in agguato su per li campi: e, veg-gendo che'l popolo usciva della citta, si levò contr'ad esso, e lo per-

44 Ed Abimelec, con la schiera ch'egli avea seco, scorse verso la città, e si fermò all'entrata della porta della città: e l'altre due

schiere corsero sopra tutti quelli ch'erano per li campi, e gli percos-

45 Ed Abimelec combatté contr'alla città tutto quel giorno, e la pre-se, ed uccise il popolo ch'era in es-sa: poi spiano la città, e vi seminò

46 E tutti gli abitanti della Torre di Sichem, udito ciò, si ridussero nella fortessa del tempio d' El-berit. 47 Ed e' fu rapportato ad Abime-lec, che tutti gli abitanti della Tor-re di Sichem s'erano adunati là.

48 Laonde Abimelec salt in sul monte di Salmon, con tutta la gente ch'era con lui: e prese delle scuri in mano, e taglio un ramo d'albero: e,toltolo, sel recò in ispalla: poi disse alla gente ch'era con lui, Quello che m'avete veduto fare, fatelo prestamente, come ho fatto io.

49 Tutta la gente adunque tagliò anch'essa de' rami, ciascuno il suo: poi, andati dietro ad Abimelec, posero quelli intorno alla fortezza, ed arsero la fortezza sopra coloro che v'erano dentro: e tutti gli abitanti morirono anch'essi, in numero d'intorno a mille persone, tra uomini e donne.

50 Poi Abimelec andò a Tebes, e vi pose campo, e la prese.

51 Or nel messo della città v'era una torre forte, nella quale tutti gli uomini, e le donne, e tutti gli abitanti della città, si rifuggirono: e, serratisi dentro, salirono in sul tetto della torre.

52 Ed Abimelec, venuto fino alla torre, la combatté, e s'accostò mfino alla porta della torre, per bru-

ciaria col fuoco.

53 Ma una donna gittò giù un pesso di macina in sul capo d'Abimelec, e gli spezzò il teschio. 54 Laonde egli prestamente chia-

mò il fante che portava le sue ar-mi, e gli disse, Tira fuori la tua pada, ed uccidimi, che talora non si dica di me, Una donna l'ha ammazzato. Il suo fante adunque lo trafisse, ed egli morì.

55 E quando gi' Israeliti ebber veduto ch'Abimelec era morto, se n'andarono ciascuno al suo luogo. 56 Così Iddio fece la retribuzione ad Abimelec, del male ch'egli aves commesso contr'a suo padre, uccidendo i suoi settanta fratelli.

57 Iddio fece ancora ritornare in sul capo degli uomini di Sichem tutto'l male ch'aveano commesso : ed avvenne loro la maladizione di Iotam, figliuolo di Ierubbaal.

CAP. X.

R, dopo Abimelec, surse, per li-berare Israel, Tola, figliuolo di Pua, figliuolo di Dodo, uomo d'Issacar, il qual dimorava in Samir, nel monte d'Efraim.

2 Éd egli giudicò Israel ventitre anni: poi morì, e fu seppellito in

Samir.

3 E. dopo lui, surse Iair Galaadita. il qual giudicò Israel ventidue anni.

4 Ed esso ebbe trenta figliuoli, i quali cavalcavano trent' asinelli, ed aveano trenta città, che si chiamano fino ad oggi le Villate di Iair, le quali sono nel paese di Galaad.
5 Poi Iair morì, e fu seppellito in

Camon.

6 Ed i figliuoli d' Israel continuso Ea i agutoin d'israet comunus-rono a far ciò che dispiace al Si-gnore, e servirono a' hasil, ed ad Astarot, ed agl'iddij di Siris, ed agl'iddij di Sidon, ed agl'iddij di Mosb,ed agl'iddij de 'fajluolid' Am-mon, ed agl'iddij de 'Filiteti ; ed abbandomarono il Signore, e non gli servivano più.

7 Laonde l'ira del Signore s'acvende nelle mani de Filistel, e nelle mani de Filistel, e nelle mani de figliuoli d'Ammon. 8 Ed in quell'anno, ch'era il di-

ciottesimo, quelli afflissero, ed op pressarono i figliuoli d'Israel, cioè tutti i figliuoli d'Israel ch'erano di là dal Giordano, nel paese degli Amorrei, ch'è in Galaad.

9 Ed i figliuoli d'Ammon passa-rono il Giordano, per combattere esiandio contr'a Giuda, e contr'a Beniamin, e contr'alla casa d' Efraim: onde Israel fu grandemente

distretto. 10 Aliora i figliuoli d'Israel gridarono al Signore : dicendo, Noi abbiamo peccato contr'a te: conciosiacosach' abbiamo abbandonato il nostro Dio, ed abbiamo servito a'

11 E'l Signore disse a' figliuoli d'Israel, Quando voi avete gridato a me, non v'ho io salvati dalle mani

me, non v no io salvati dalte mani degli Egizij, e degli Amorrei, e de figiuoli d'Ammon, e de Filistei, 12 E de Sidonij, e degli Amale-chiti, e de Maoniti, i quali v'op-pressavano?

13 Ma voi m'avete abbandonato, ed avete servito ad altri dij: per-Cjò, io non vi libererò più.

14 Andate, e gridate agl' iddi; ch'avete scelti: salvinvi essi al tempo della vostra angoscia.

15 Ma i figliuoli d'Israel dissero il Signore, Noi abbiamo peccato: facci tu tutto quello che ti piacerà : sol ti preghiamo che tu ci liberi oggi.

16 Allora tolsero gl'iddij degli stranieri del messo di loro, e servirono al Signore : ed egli s'accorò l'animo per lo travaglio d'Israel.

17 Or i figliuoli d'Ammon s'adunarono a grida, e s'accamparono in Galaad. I figliuoli d'Israel s'a dunarono anch'essi, e s'accampa-

rono in Mispa.

18 E'l popolo, cioc, i principali di Galaad, dissero gli uni agli altri, Chi sarà l'uomo che comincera a combattere contr' a' figliuoli d'Ammon? esso sarà Capo a tutti gli ahitanti di Galaad.

CAP. XI.

R Iefte Galaadita era un va-lente uomo, ed era figiluolo d'una meretrice: e Galaad l'avea

generato.

2 E la moglie di Galaad gii avea partoriti de figliuoli : e, quando i figliuoli della moglie furono gran-di, cacciarono lefte: e gli dissero, Tu non avral eredità nella casa di nostro padre: perciochè tu sei fi-gliuolo d'una donna straniera.

3 E lefte se ne fuggi d'innanzi a' suoi fratelli, e dimorò nel paese di Tob : e presso a lui s'adunarono degli uomini da nulla, ed uscivano

fuori con lui.

4 E, dopo alquanto tempo. avvenne che i figliuoli d'Ammon fe-

cero guerra ad Israel. 5 E, mentre i figliuoli d'Ammon

facevano guerra ad Israel, gli Anziani di Galaad andarono a prender lefte nel paese di Tob: 6 E dissero a lefte, Vieni, e stj no-stro Capitano: aciochè noi com-

battiamo contr'a' figliuoli d'Ammon.

7 Ma l'efte disse agli Anziani di Galaad, Non m'avete voi odiato. e cacciato della casa di mio padre ? perchè dunque venite a me. ora che voi siete distretti ?

ora che vol siete distretti ?

8 E gii Anziani di Galaad diseero
a lefte, Perciò siamo noi ora ritornati a te, aciochè tu venga con
noi, e combatti contr' a' figlinoli
d'Ammon; e che tu ali Capo di
tutti gii abitanti di Galaad.

9 E lefte disee agil Anziani di Galaad, Se vol mi riconducete per
combattere contr' a' figlinoli d'Ammon, e'l Signore gii mette in mio
netere, sardi to vertro Gaso.)

mon, e'l Signore gli mette in mio potere, saro io vostro Capo ?

10 E gli Anziani di Galaad dissero a lefte, Il Signore attenda a quello che diciamo fra noi, se non fac-ciamo secóndo che tu hai detto.

ll lefte adunque andò con gli Anziani di Galand: e'i popolo lo costitui Capo, e condottiere sopra sè: e lefte pronunziò davanti

Al Signore, in Mispa, tutte le parole ch'egli avea prima dette.

12 Poi lette mando ambacciadori
al rede figliuoli d'Ammon, a dirgü,
Che v'e egli fra me e te, che tu sei venuto contr'a me, per far guerra rael mio paese?

13 E'i re de figliuoli d'Ammon To son venuto, perciochè, quando I srael sall fuor d'Egitto, prese il mio paese, dall'Arnon fino a labboc, ed infino al Giordano : ora dunque rendimi quelle contrade amichevolmente.

14 E lefte mandò di nuovo ambasciadori al re de' figliuoli d'Ammon, 15 A dirgli, Così dice lefte, Israel non prese il paese di Moab, ne'i

paese de' figliuoli d'Ammon; 16 Anzi, dopo ch' Israel fu salito fuor d'Egitto, e fu caminato per lo diserto fino al mar rosso, e fu

giunto a Cades :

17 Mandò ambasciadori al d' Edom, a dirgli, Deh, lascia ch' io passi per lo tuo paese: ma il re d'Edom nol consenti: mandò ezian-dio al re di Moab, ed anch'egli non volle. Laonde, dopo ch' Israel fu dimorato in Cades,

18 Camino per lo diserto, e circul il pacse d'Edom, el pacse di Mosb, e giunse al lato Orientale del pac-se di Mosb, e s'accampò di là dal-l'Arnon, e non entro dentro a' confini di Mosb: conclosiscosschè

l'Arnon sia il confine di Moab. 19 Ed Israel mandò ambasciadori a Sihon, re degli Amorrel, re d'Hesbon, a dirgil, Deh, lascia che

noi passiamo per lo tuo paese, fin che siamo giunti al nostro luogo. 20 Ma Sihon non si fidò d' Israel, ch'egli passasse per li suoi confi-

ni : anzi adunò tutta la sua gente, e con essa s'accampò in Isas, e combattè con Israel.

21 E'l Signore Iddio d' Israel diede Sihon, e tutta la sua gente, nelle mani degl' Israeliti, i quali gli percossero, e conquistarono tutto'l paese degli Amorrei, ch'abitavano in quel paese.

22 Conquistarono eziandio tutti i confini degli Amorrei, dall'Arnon fino a l'abboc, e dal diserto fino al

Giordano.

23 Ora dunque, avendo il Signore Iddio d'Israel cacciati gli Amorrei d'innanzi ad Israel, suo pepolo,

d'innanzi aci iaraei, suo perpono, possederesti tu il or paese?
24 Non possederesti tu ciò che Chemos, tuo dio, t'avrebbe dato a possedere? noi altresì possedere moi il paese di tutti quelli che! Sismore Iddio nostro avra cacciati d'innanzi a no'.

25 Ed ora vall tu in alcun modo meglio che Balac, figliuolo di Sip-por, re di Moab? contese egli con Israel, o fecegli guerra ? 26 Essendo Israel dimorato in

Hesbon, e nelle terre del suo terri-torio, ed in Aroer, e nelle terre del suo territorio, ed in tutte le città che sono lungo l'Arnon, lo spazio di trecent'anni, perchè non l'avete

vol riscosse in quel tempo?
27 Ed anche lo non t'ho offeso; e tu procedi malvagiamente inverso me, guerreggiando contr'a me. Il Signore, che è il Giudice, giudi-

chi oggi fra i figliuoli d'Israel, ed i figliuoli d'Amnon.

28 Ma il re de' figliuoli d'Ammon non attese alle parole, che lefte

gli avea mandate a dire.

29 E lo Spirito del Signore fu sopra lefte, ed egli traversò Galaad, e Manasse, e passò in Mispe di Galasd, e di Mispe di Galasd passò a' figliuoli d'Ammon

30 E lefte voto un voto al Signore: e disse, Se pur tu mi dai i

figliuoli d'Ammon uelle mani : 31 Quando lo ritornerò in pace da' figliuoli d'Ammon, ciò ch'usci-rà dell' uscio di casa mia sarà del Signore, ed io l'offerirò in olo-

causto.
32 lefte adunque passò a' figliuoll d'Ammon, per combatter con loro: e'i Signore gli diede nelle

mani d'es

33 Ed egii gii percosse d'una gran-dissima sconfitta, da Aroer fino a Minnit, venti città: e fino alla pianura delle vigne. E così i figliuoli d'Ammon furono abbassati dinanzi a' figliuoli d'Israel.

34 Or, come lefte ritornava a casa sua in Mispe, ecco, la sua figliuola gli uscì incontro con tamburi, e con flauti: or ella era unica, e sola, ed egli non avez altri proce-duto da lui, nè figliuolo, nè figliuola.

35 E, come egli la vide, stracciò i suoi vestimenti : e disse, Ahi, fi-giluola mia : tu m'hai affatto abbattuto, e sei di quelli che mi con-turbano: conclosiacosach' io abbia aperta la mia bocca al Signore, e

non possa ritrarmene. 36 Ed ella gli disse, Padre mio, se pur tu hai aperta la bocca al Si-gnoro, fammi come t'è uscito di bocca: pol che'l Signore ha fatte

le tue vendette sognore na nature de tue vendette sopra i figituoli d'Ammon, tuoi nemici.
37 Poi disse a suo padre, Facciamisi questo: Lasciami per due mesi, acionè io vada su e giù per il monti, e pianga la mia virginità con la mia commenta. ta, con le mie compagne.

## GIUDICI, XI. XII. XIII.

38 Ed egli le disse, Va'. Così la lasciò andare per due mesi. Ed ella andò con le sue compagne, e pianse la sua virginità su per li

39 Ed al termine di due mesi ella ritornò a suo padre, ed egli le fece secondo'l voto ch'egli avea votato.

Or ella non avea conosciuto uomo. E di qui nacque l'usanza in Israel : 40 Che le figliuole d'Israel andavano ogni anno a far lamento della figliuola di Iefte Galaadita, quattro giorni dell' anno.

CAP. XII.

R gli Efraimiti, adunatisi a grida, passarono verso'l Settentrione, e dissero a lefte, Perchè sei tu passato per combattere con-tr'a' figliuoli d'Ammon, e non ci hai chiamati per andar teco? noi bruceremo col fuoco la tua casa, e te insieme.

2 E lefte disse loro, Il mio popolo, ed io, abbiamo avuta gran contesa co' figliuoli d'Ammon : ed io v'ho chiamati, ma voi non m'avete li-berato dalle lor manL

3 Laonde, veggendo che voi non mi liberavate, io ho messa la mia vita nella palma della mla mano, e son passato agli Ammoniti: e'l Signore me gli ha dati nelle mani: perché dunque siete voi oggi saliti a me, per farmi guerra? 4 E lefte aduno tutti i Galaaditi, e combatte contr'ad Efraim: ed i

Galaaditi percossero Efraim: per-ciochè dicevano, Voi siete degli scampati d'Efraim: Galaad è in

mezzo d'Efraim, e di Manasse. 5 Ed i Galaaditi occuparono i passi del Giordano a que' d'Efraim: e quando alcuno di que' d'Efraim che scampavano diceva, Lascia ch'io passi: i Galaaditi gli dicevano, Sci tu d'Efram? E s'egli diceva, No: 6 I Galaaditi gli dicevano, Deh, di'Scibbolet: ma egli diceva, Sib-

bolet: e non accertava a profferir dirittamente. Ed essi lo prendevano, e lo scannavano a' passi del Glordano. Così in quel tempo caddero morti d'Efraim quarantadumila uomini.

7 E lefte Galaadita giudicò Israel

sei anni: poi morì, e fu seppellito nella città di Galaad. 8 E, dopo lui, Ibsan, da Bet-lehem, giudicò Israel.

9 Ed ebbe trenta figliuoli, e mandò fuori trenta figliuole a marito, e menò trenta fanciulle di fuori a suoi figliuoli *per mogli* : e giudicò Israel sett' anni.

10 Poi Ibsan morì, e fu seppellito

in Bet-lehem.

11 E, dopo lui, Elon Zabulonita fu Giudice d'Israel: e giudicò Israel dieci anni. 12 Poi Elon Zabulonita morì, e fu

seppellito in Aialon, nel paese di

Zabulon

13 E, dopo lui, Abdon, figliuolo d'Hillel, Piratonita, giudicò Israel.
14 Ed ebbe quaranta figliuoli, e trenta figliuoli di figliuoli, i quali cavalcavano settant' asinelli: giudicò Israel ott'anni.

15 Poi Abdon, figliuolo d'Hillel. Piratonita, morì, e fu seppellito in Piraton, nel paese d'Efraim, nel

monte degli Amalechiti.

CAP. XIII.

DOI i figliuoli d'Israel seguitarono a far ciò che dispiace al Signore : laonde il Signore gli diede nelle mani de' Filistei per quarant'anni.

2 Or v'era un' uomo da Sorea. della nazione di Dan, chiamato Ma-

noa, la cui moglie era sterile, e non

aves mai partorito.

3 E l'Angelo del Signore apparve a questa donna, e le disse, Ecco, ora tu sei sterile, e non hai mai partorito : ma tu concepirai, e partorirai un figliuolo.

4 Ora dunque, guardati pur di non ber vino, nè cervogia, e di non mangiar cosa alcuna immonda :

5 Perciochè, ecco, tu concepirai. e partorirai un figliuolo, sopra'i cui capo non salirà giammai rasoio : perciochè il fanciullo sarà dal ventre della madre Nazireo a Dio: ed egli comincerà a salvare Israel dalle mani de' Filistei.

6 E la donna se ne venne al suo marito, e gli disse, Un' uomo di Dio è venuto a me, col sembiante simile a quel d'un' Angelo di Dio, molto tremendo: ed lo non gli ho domandato onde egli si foese, ed egli altresì non m'ha dichiarato il

suo nome :

7 Ma egli m'ha detto, Ecco, tu concepiral, e partoriral un figliuolo: ora dunque, non ber vino, nè cervogia, e non mangiar cosa al-cuna immonda: perciochè il fan-ciullo sarà Nazireo a Dio, dal ventre della madre fino al giorno della sua morte.

8 Allora Manoa supplicò al Si-gnore, e disse, Ahi, Signore : deh, venga ancora una volta a noi l'uo-mo di Dio che tu mandasti, ed insegnici ciò ch'abbiamo da fare al fanciullo c'ha da nascere.

9 Ed Iddio esaudì la voce di Manoa: c l'Angelo di Dio venne un'altra volta alla donna, mentre ella sedeva in un campo. Or Manoa,

smo marito, non era con lei.

10 Essa adunque corse prestamente a rapportario al suo marito: e gli disse, Ecco, quell' uomo, che venne quel giorno a me. m'è apparito.

11 E Manoa si levò, ed andò dietro alla sua moglie, e venne a quell' uomo, e gli disse, soi tu duell' uomo c'hai pariato a questa donna? Ed egli rispose, lo son desso.

12 E Manos disse, Avvengano pure ora le cose che tu hai dette : qual modo s'ha egli da tenere inverso'l fanciullo? e che si dee fare

intorno a lui?

13 E l'Angelo del Signore disse a Manoa, Guardisi la donna da tutte

le cose ch'io le ho dette. 14 Non mangi di cosa alcuna pro-dotta dalla vite, e non bea nè vino, nè cervogia, e non mangi cosa al-cuna immonda: osservi tutto quello ch'io le bo comandato.

15 E Manoa disse all' Angelo del Signore, Deh, lascia che noi ti ritenghiamo: e noi apparecchieremo un capretto da porti innansi.

16 E l'Angelo del Signore disse a Manos, Avvegnache tu mi ritenghi, non però mangerò del tuo cibo: e, se pur tu fai un olocausto, Manoa non sapeva ch'egli fosse

17 Poi Manoa disse all'Angelo del Signore.

17 Poi Manoa disse all'Angelo del Signore, Quale è il tuo nome ? aciochè, quando le cose che tu hai dette saranno avvenute, noi t'ono-

riamo. 18 E l'Angelo del Signore gli disse, Perchè domandi del mio nome: conciosiacosach' egli sia incom-

rensibile?

19 E Manoa prese il capretto, e l'offerta, e l'offerse al Signore sopra'l sasso. E l'Angelo del Signore fece una cosa maravigliosa alla vista di Manoa, e della sua moglie.

20 Che fu che, come la fiamma saliva d'in su l'altare al cielo, l'Angelo del Signore salì con la fiamma dell' altare. E Manoa, e la sua moglie, veduto ciò, caddero in terra in su le lor facce.

21 E l'Angelo del Signore non apparve più a Manoa, nè alla sua moglie. Allora Manoa conobbe

ch'egii era l'Angelo del Signore. 22 E Manoa disse alla sua moglie, Per certo noi morremo: perciochè abbiamo veduto Iddio.

23 Ma la sua moglie gli disse, Se fosse piaciuto al Signore di farci morire, egli non avrebbe accettato l'olocausto, nè l'offerta, dalla nostra mano, e non ci avrebbe fatte 239

veder tutte queste cose: ed in un tal tempo egli non ci avrebbe fatte intender cotali cose.

24 Poi quella donna partori un fi-

glinolo, ed essa gli pose nome Sam-son. E'l fanciullo crebbe, e'l Si-

gnore lo benedisse. 25 E lo Spirito del Signore comin-ciò a sospignerio in Mahane-Dan, fra Sorea ed Estaol.

CAP. XIV.

R Samson discese in Timnat. de vide quivi una donna delle figliuole de' Filistet.

2 E, ritornato a casa, dichiarò u

fatto a suo padre, ed a sua madre : dicendo, Io ho veduta in Timnat una donna delle figliuole de' Fili-steis ora dunque, prendetemela per

moglie.

3 È suo padre, e sua madre, gli dissero, Non v'e egli alcuna donna fra le figliuole de' tuoi fratelli, o fra tutto'i nostro popolo, che tu vadi a prendere una moglie d'infra i Fi-listei incircuncisi? Ma Samson disse a suo padre, Prendimi costei: perciochè ella piace agli occhi miei.

4 Or suo padre, e sua madre, non sapevano che questa cosa proce-desse dal Signore: percioche egli cercava che i Filistei gli dessero cagione. Or in quel tempo i Filistei signoreggiavano sopra Israel.

5 Samson adunque, con suo padre, e con sua madre, discese in Timnat: e, come furono giunti alle vigne di Timnat, ecco, un leoncello veniva ruggendo incontr' a lui

6 E lo Spirito del Signore s'avventò sopra Samson, ed egli lacerò quel leoncello, come se avesse lacerato un capretto, senza aver cosa alcuna in mano : e non dichiarò a suo padre, nè a sua madre, ciò ch'egli avea fatto. 7 Poi discese, e parlò alla donna,

ed ella piacque agli occhi di Samson.

8 Ed alquanti giorni appresso, tornando per menarla, si torse dalla via, per vedere la carogna del leone: ed ecco, dentro della carogna del leone y'era uno sciame d'api, e del mele. 9 Ed egli ne prese nelle palme

delle mani, e ne andava mangian-do: ed andò a suo padre, ed a sua madre, e ne diede loro, ed essi ne mangiarono: ma non dichiarò loro ch'avesse tolto il mele dalla caro-

gna del leone. 10 Suo padre adunque discese alla donna: e Samson fece quivi un convito: perciochè così solevano

fare i giovani.

11 E, come i Filistei l'ebber veduto, presero trenta compagni per

esser con lui.

12 E Samson disse loro, Io vi proporrò ora un'enimma: e se pur voi me lo dichiarate infra i sette giorni del convito, e lo rinvenite, io vi darò trenta panni lini, e trenta mute di veste

13 Ma se voi non potete dichiararmelo, mi darete trenta panni lini, e trenta mute di veste. Ed essi

gli dissero, Proponi pure il tuo enimma, che noi l'udiamo. 14 Ed egli disse loro, Di colui che divorava è uscito del cibo, e del forte è uscita della dolcezza. E per

lo spazio di tre giorni essi non poterono dichiarar l'enimma. 15 Ed al settimo giorno. ch'ebbero detto alla moglie di Samson. Induci 'l tuo marito a dichiararci l'enimma, che talora noi non bruciamo col fuoco te, e la casa di

tuo padre: che? ci avete voi chiamati per avere il nostro?

16 E che la moglie di Samson, gli ebbe pianto appresso, e dettogli, Tu m'hai pure in odio, e non m'ami: non hai tu proposto un' e-nimma a' figliuoli del mio popolo? e tu non me l'hai dichiarato: e ch'egli l'ebbe detto, Ecco, io non l'ho dichiarato nè a mio padre, nè a mia madre, e lo dichiarerel a te? 17 E ch'ella gli ebbe pianto ap-

presso per lo spazio de' sette giorni, che fu loro fatto'l convito : al settimo giorno egli gliele dichiarò, per-chè lo premeva: ed ella dichiarò

l'enimma a' figliuoli del suo popolo. 18 Laonde gli uomini della città · dissero a Samson al settimo giorno, avanti che'i sole tramontasse. Che cosa è più dolce che'l mele? e chi è più forte che'l leone? Ed egli disse loro, Se voi non aveste arato con la mia giovenca, non avreste rinvenuto il mio enimma.

19 E lo Spirito del Signore s'avventò sopra lui, ed egli discese in Ascalon, ed uccise trent'uomini di quella gente, e prese le loro spoglie, e diede quelle mute di veste a quelli ch'aveano dichiarato l'enimma. Ed egli s'accese nel-l'ira, e se ne ritornò alla casa di

suo padre. 20 E la moglie di Samson, fu data al compagno d'esso, il quale era il suo intimo amico.

CAP. XV.

R, dopo alquanti giorni, al tempo della ricolta delle biade, Samson andò a visitare la sua moglie, portandole un capretto ; e disse, lo voglio entrar dalla mia

moglie, in camera sua : ma il padre

d'essa non g'il permise d'entrarvi : 2 E gli disse, lo stimava sicura-mente che del tutto tu l'odiavi : e però la diedi al tuo compagno: la sorella sua minore non è ella più bella di lei è deh, prendila in luogo

3 E Samson disse loro, Ora non avrò colpa de' Filistei, quando io

farò loro del male.

4 Samson adunque andò, e prese trecento volpi: prese ancora delle fiaccole: e, volte le code delle vol pi l'una contr'all'altra, mise una fiaccola nel mezzo fra due code.

5 Poi accese le fiaccole, e cacciò le volpi nelle biade de' Filistei, ed arse le biade ch'erano in bica, e quelle ch'erano ancora in piè. e le

vigne, e gli ulivi. 6 Ed i Filistel dissero, Chi ha fatto questo? E fu detto, Samson, genero di quel Timneo: perciochè egli ha presa la sua moglie, e l'ha data al suo compagno. Ed i Fili-stei andarono, ed arsero col fuoco lei, e suo padre.

7 E Samson disse loro, Fate voi a questo modo? se io non mi ven-

dico di voi : poi resterò. 8 Ed egli gli percosse con grande sconfitta, percuotendogli con la coscia in su i fianchi. Poi discese. e si fermò nella caverna della rupe

9 Ed i Filistel salirono, e s'accamparono in Giuda, e si sparsero

in Lehi.

10 E gli uomini di Giuda dissero, Perchè siete voi saliti contr'a noi Ed essi dissero, Noi siamo saliti per far prigione Samson: aciochè facciamo a lui, come egli ha fatto a noi.

11 E tremila uomini di Giuda discesero nella caverna della rupe d'Etam, e dissero a Samson, Non sal tu che i Filistel signoreggiano sopra noi? che cosa i dunque questo che tu ci hai fatto? Ed egli disse loro, Come hanno fatto a me, così ho fatto a loro.

12 Ed essi gli dissero, Noi siamo discesi per farti prigione, per darti nelle mani de' Filistei. E Samson disse loro, Giuratemi che voi non

v'avventerete sopra me. 13 Ed essi gli dissero, No: ma ben ti legheremo, e ti daremo nella mani de Fillstei: ma non ti fare-mo glà morire. Così lo legarono con due funi nuove, e lo menarono via dalla rupe.

14 Quando egli fu giunto a Lehi, i Filistei gli vennero incontro, con grida d'allegrezza: ma lo Spirito del Signore s'avventò sopra

lui: e le funi, ch'egli avea in su le braccia, diventarono come lino che s'arde al fuoco, ed i suoi legami si sciolsero d'in su le sue mani.

15 E trovata una mascella d'asino non ancora secca, vi diè della mano; e, presala, ammazzò con essa mille uomini.

16 Poi Samson disse, Con una mascella d'asino, un mucchio, due mucchi! con una mascella d'asino be recisi mille uomini!

17 E, quando ebbe finito di par-lare, gittò via di sua mano la ma-scella: e pose nome a quel luoge Ramat-lehi.

la Poi ebbe gran sete: e gridò al Signore, e disse, Tu hai messa questa gran vittoria in mano al tuo servo: ed ora ho io a morir di sete, ed a cader nelle mani degl' in-

19 Allora Iddio fendè un sasso concavo ch' era in Lehi: e d'esso usci dell'acqua, onde Samson bevve, ed egli tornò in vita : perciò pose nome a quel luogo En-hac-core: la qual fonte e in Lehi, fino

a questo giorno. 20 Ed egli giudicò Israel al tempo

de' Filistei vent'anni.

CAP. XVI. R Samson ando in Gaza, vide quivi una meretrice, ed

entrò da lel 2 E fu detto a que' di Gaza, Samson è venuto qua. Ed essi l'intorniarono, e gli posero insidie tutta quella notte, stando alla porta della città, e stettero cheti tutta quella notte: dicendo, Aspettiamo fino allo schiarir della mattina: allora

l'uccideremo.

3 Ma Samson, giaciuto fino a mezza notte, in su la mezza notte si levò, e die di piglio alle reggi delle porte della città, ed alle due imposte, e le levò via, insieme con la sbarra: e, recatelesi in ispalla, le portò in su la sommità del monte ch'e dirimpetto ad Hebron.

4 Egli avvenne poi, ch'egli amò una donna, nella valle di Sorec,

il cui nome era Delila.

5 Ed i principi de Filistei salirono a lei, e le dissero, Lusingalo, e vedi in che consiste quella sua gran forza, e come noi potremmo superario, aciochè lo leghiamo, per domario : e ciascun di noi ti domari mille e cento sicli d'argento.

6 Delila adunque dissea Samson, Deh, dichiarami in che consiste la tua gran forza, e come tu potresti esser legato, per esser domato.

7 E Samson le disse, Se io fos legato di sette ritorte fresche, che 241

non fossero ancora secche, io diventerei fiacco, e sarei come un'al-

tro uomo.

8 Ed i principi de' Filistei le portarono sette ritorte fresche, che non erano ancora secche : ed elia lo legò con esse.

9 Or ella avea posto un' aggusto

nella sua camera. Ed ella gli disse, O Samson, i Filistei ti sono addosso. El egli ruppe le ritorte, come si rompe un fil di stoppe. quando sente il fuoco. E non fu conosciuto in che consistesse la

sua forza.

10 E Dellia disse a Samson, Ecto, tu m'hai beffata, e m'hai dette delle bugie: ora dunque, dichiarami, ti prego, con che tu potresti

esser legato.

11 Ed egli le disse. Se lo fossi legato ben bene con grosse corde nuove, le quali non fossero ancora

state adoperate, lo diventerel fac-co, e sarel come un'altro uomo. 12 E Dellia prese delle grosse corde nuove, e lo legò: poi gli disse, O Samson, i Filistei ti sono addosso. Or l'agguato era posto nel-

la camera. Ed egii ruppe quelle cor-de d'in su le sue braccia, come refe. 13 Poi Dellia gli disse, Tu m'hai beffata fino ad ora, e m'hai dette delle bugie : dichiarami con che tu potresti esser legato. Ed egli le disse, Se tu tessessi le sette ciocche del mio capo ad un subbio-

14 Ed ella conficcò il subbio con la caviglia: e gli disse, O Samson, i Filistei ti sono addosso. Ed egli, svegliatosi dal suo sonno, se n'andò con la caviglia del telaro, e col

subbio.

15 Ed ella gli disse, Come dici, Io t'amo: e pure il tuo cuore non è meco? già tre volte tu m' hai befnon m'hal dichlarato in fata. e che *consiste* la tua gran forza. 16 Or avvenne che, premendolo

essa ogni giorno con le sue parole, e molestandolo, sì ch'egli se n'accorava l'animo fino alla morte:

17 Egli le dichiarò tutto'i suo cuore, e le disse, Rasoio non san mai în sul mio capo: perciochè io son Nazireo a Dio dal ventre di mia madre : se io fossi raso, la mia forza si partirebbe da me, e diventerei fiacco, e sarei come qualunque altro uomo.

18 Delila adunque, veduto ch'egli le avea dichiarato tutto'l cuor suo, mando a chiamare i principi de Filistei: dicendo, Venite questa volta: perciochè egli m'ha dichia-rato tutto'i cuor suo. Ed i prin-cipi de' Filistei salirono a lei, recando in mano i danari.

19 Ed ella addormentò Samson sopra le sue ginocchia: poi, chiamato un' uomo, gli fece radere le sette clocche del capo: e così fu la prima a domario, e la sua forza si parti da lui.

O Allora ella gli disse, O Samson, i Filistei ti sono addosso. Ed egli, risvegliatosi dal suo sonno, disse, lo uscirò come l'altre volte, e mi riscuoterò: ma egli non sapeva

che'l Signore s'era partito da lui.
21 Ed i Filistei lo presero, e gli
abbacinarono gli occhi, e lo menarono in Gaza, e lo legarono con due catene di rame. Ed egli se ne

stava macinando nella prigione.

22 Or i capelli del capo ricominciandogli a crescere, come erano

quando fu raso:

23 I principi de' Filistei s'adunarono per fare un gran sacrificio a Dagon, lor dio, e per rallegrarsi: e dissero. Il nostro dio ci ha dato nelle mani Samson, nostro nemico.

24 Il popolo anch'esso, avendolo veduto, avea lodato il suo dio: perciochè dicevano. Il nostro dio ci ha dato nelle mani 'l nostro nemico, e'i distruggitor del nostro paese, il quale ha uccisi tanti di noi. 25 E, quando ebbero il cuore alle-

gro, dissero, Chiamate Samson, aciochè ci faccia ridere. Samson adunque fu chiamato dalla prigione, e giocava in presenza loro. Ed essi lo fecero stare in piè fra le co-

26 E Samson disse al fanciullo che lo teneva per la mano, Lasciami, e fammi toccar le colonne, sopra le quali la casa è posta : aciochè io

m'appoggi ad esse.

27 Or la casa era piena d'uomini, e di donne : e tutti i principi de Filistei erano quivi: ed in sul tetto v'erano intorno a tremila persone, uomini e donne, che stavano a ve-

der Samson che giocava.

28 Allora Samson invocò il Signore, e disse, Signore Iddio, ri-cordati, ti prego, di me, e fortificami pur questa volta, o Dio: acio chè ad un tratto io mi vendichi de' Filistei, per li miei due occhi.

29 Poi, abbracciate le due colonne di mezzo, sopra le quali la casa era posta, ponto, attenendosi ad esse, avendo l'una alla man destra, e l'al-

tra alla sinistra.

30 E disse, Muoia io pur co' Fili-stei. Ed, inchinatosi di forza, la casa cadde addesso a' principi, ed addosso a tutto'l popolo che v'era dentro. E più furono quelli che Samson fece morire alla sua morte, che quelli ch'egli avea fatti morire in vita sua.

31 Poi i suoi fratelli, e tutta ka casa di suo padre, vennero, e lo portarono via: e salirono, e lo sep-pellirono fra Sorea ed Estaol, nella sepoltura di Manoa, suo padre. Or egli giudicò Israel vent' anni.

CAP. XVII.

OR v'era un uomo della montagna d'Efraim, il cui nome era Mica.

2 Ed esso disse a sua madre, I mille e cento sicii d'argento che t'erano stati tolti, per li quali tu scongiurasti con maladizioni, le quali eziandio tu proferisti in mia presenza; ecco, sono appresso di me: io gli avea presi. E sua ma-dre gli disse, Benedetto sia il mio figliuolo appo'l Signore.

3 E, quando egli rendè i mille e cento sicli d'argento a sua madre. ella disse, lo avea del tutto consarrato questo argento al Signore. dispodestandomene per lo mio figliuolo, per farne una scultura, ed

una statua di getto: ora dunque, io te lo rendero.

4 Esso adunque rendè quell' argento a sua madre : ed ella ne prese dugento sicli, e gli diede all'orafo: ed egli ne fece una scultura, ed una statua di getto, che furono in casa di Mica.

5 Quest' uomo adunque Mica ebbe un tempio, e fece un' Efod, e degl'idoli: e consagrò uno de' suoi figliuoli, il qual gli fu per sacerdote. 6 In quel tempo non v'era alcun

re in Israel: clascuno faceva ciò che gli parea bene.

7 Or un certo giovane di Bet-lehem di Giuda, che è della nazion di Giuda, il quale era Levita, ed

era dimorato quivi: 8 Partitosi di quella città, cioc, di Bet-lehem di Giuda, per dimorare ovunque troverebbe luogo: e, procedendo a suo camino, giuns al monte d'Efraim, alla casa di

Mica

9 E Mica gli disse, Onde vieni? E'l Levita gli disse, Io son di Bet-lehem di Giuda, e vo dimorare

ovunque troverò luogo.
10 E Mica gli disse, Dimora meco, e siimi per padre, e per sacerdote : ed io ti darò dieci sicii d'argento l'anno, e'l tuo vestire ordinario, e'l tuo nudrimento. El Levita v'andò.

11 Così quel giovane Levita si convenne di dimorar con quell' uo-

mo, il qual lo tenne come l'uno de suoi figliuoli. 12 E Mica consagrò quel Levita: el giovane gli fu per sacerdote, e stette in casa di Mica.

242

13 E Mica disse, Ora conosco che'l | in Chiriat-learim, in Giuda: perciò Signore mi fara dei bene, poi ch'io ho un Levita per sacerdote.

#### CAP. XVIII.

In quel tempo non v'era realcuno in Israel : ed in que' di la tribù di Dan si cercava eredita, da abitare: perciochè fino a quel di non le era scaduta sorte fra le tribù d' I-

small in eredita.

2 Laonde i figliuoli di Dan man. darono cinque uomini della lor na-tione, presi qua e la d'infra loro, uomini di valore, da Sorea, e da Estaol, a spiare un certo paese, ed ad investigario: e dissero loro, Andate, investigate quel paese. adunque, giunti al monte d'Efraim, alla casa di Mica, albergarono quivi.

3 Come furono presso alla casa di Mica, riconobbero la voce del giovane Levita : e, ridottisi la, gli dissero, Chi t' lia condotto qua ? e che fai quì ! e che hai da far quì !

4 Ed egli disse loro, Mica m'ha fatte tali e tali cose, e m'ha condotto per prezzo per essergii sa-

cerdote.

5 Ed esst gli dissero. Deb. domanda Iddio, aciochè sappiamo se'i viaggio che facciamo sara prospero. 6 El sacerdote disse loro, Andate in pace: il viaggio che voi fate è

davanti al Signore.

7 Que cinque uomini adunque andarono: e, giunti in Lais, videro il popolo ch'era in quella città, la quale era situata in luogo sicuro. stare in riposo, ed in sicurtà, nella maniera de Sidonij: non essendovi alcuno nel paese, che desse loro molestia in cosa alcuna: ed erano padroni del loro stato, e lontani da Sidonij, e non aveano da far nulls con alcuno

8 Poi, essendo ritornati a' lor fratelli, in Sorea, ed in Estaol, i lor fratelli dissero loro, Che dite voi ? 9 Ed essi dissero, Or su, sagliamo contr'a quella gente: perciochè noi abbiamo veduto il paese, ed

ecco, egil è grandemente buono : e voi ve ne state a bada ? non siate pigri a mettervi in camino, per andare a prender possession di

quel paese. 10 Quando vol giugnerete là, (conciosiacosach' Iddio ve l'abbia dato nelle mani,) verrete ad un popolo che se ne sta sicuro, e'l pesse è largo: è un luogo, nel quale non v'è mancamento di cosa alcuna che sia in su la terra.

Il Allora seicent' uomini della nazion de' Daniti si partirono di là, ciot, di Sorea, e d'Estaol, in armi. 12 E salirono, e s'accamparono 243 quel luogo è stato chiamato Mahane-Dan, fino a questo giorno: ed ecco, egli è dietro a Chiristicarim.

13 E di là passarono al monte d'Efraim, e giunsero alla casa di

Mica

14 Allora i cinque nomini, ch'erano andati a spiare il paese di Lais, fecero motto a' lor fratelli, e dissero loro, Sapete voi che in queste case v'è un' Efod, e dell' imagini, ed una scultura, ed una statua di getto? Ora dunque, considerate ciò ch'avete a fare.

15 Ed essi si ridussero là, e vennero alla casa del giovane Levita. nella casa di Mica, e gli doman-

darono del suo bene stare.

16 Or i seicent'uomini de' figliuoli di Dan armati si fermarono all'en-

tra ta della porta. 17 Ma que cinque uomini, ch'erano andati per ispiar il paese, salirono, ed entrarono la entro, e presero la scultura, e l'Efod, e l'imagini, e la statua di getto, mentre il sacerdote era arrestato all'entrata della porta, co' sel-cent' uomini armati.

18 Essi adunque, essendo entrati in casa di Mica, ed avendo presa la scultura, e l'Efod, e l'imagini, e

ia statua di getto, il sacerdote disse loro, Che fate voi ? 19 Ed essi gli dissero, Taci: mettiti la mano in su la bocca, e vieni con noi, e slici per padre, e per sa-cerdote: quale è meglio per te, esser sacerdote ad una casa d'un'uomo, overo esser sacerdote ad una tribu, ed ad una nazione in Israel?

20 E'l sacerdote se ne rallegrò nel suo cuore, e prese l'Efod, e l'imagini, e la scultura, e se n'andò fra

quella gente.
21 Poi i Daniti si rimisero al lor camino, avendo posto innanzi a loro i piccoli fanciulli, e'l bestiame. e le robe.

22 Ed essendo già lungi della casa di Mica, gli uomini, ch'erano nelle case vicine alla casa di Mica, s'adunarono a grida, e seguitarono di

presso i figliuoli di Dan.
23 E gridarono a' figliuoli di Dan-Ed essi, voltando faccia, dissero: Mica, Che cosa hai, che tu ha

adunata la tua gente

24 Ed egli disse, Voi avete pres i miei dij, ch'io avea fatti, e'i sa cerdote, e ve ne siete andati vis Che mi resta egli più? E come dunque mi dite voi, Che hai?

25 Ma i figliuoli di Dan gli dissero, Non far che s'intenda la tua voce appresso di noi: che talora alcuni uomini d'animo iracondo non s'avventino sopra voi : e che tu, e que' di casa tua, perdiate

la vita. 26 I figliuoli di Dan adunque seguitarono il lor camino: e Mica, veggendo ch'erano più forti di lui. rivoltosi indietro, se ne ritornò a

Casa sua.

27 Ed essi, preso quello che Mica avea fatto, e'l sacerdote ch'egli avea, giunsero a Lais, ad un popolo che se ne stava in quiete, ed in sicurià: e percossero la gente a fil di spada, ed arsero la città col funco.

28 E non vi fu alcuno che la riscotesse: perciochè era lungi di Sidon, e gli abitanti non aveano da far nulla con niuno: e la città era nella valle che è nel paese di Poi riedificarono la Ret-rehob.

città, ed abitarono in essa. 29 E le posero nome Dan, del nome di Dan, lor padre, il qual fu figlinolo d'Israel: in luogo che'l

nome di quella città prima era Lais. 30 Ed i figliuoli di Dan si rizzarono la scultura: e Ionatan, figliuolo di Ghersom, figliuolo di Manasse, ed i suoi figliuoli dopo lui, furono sacerdoti della tribù di Dan, infino al giorno che gli abitanti del paese furono menati in cattività.

31 Si rizzarono adunque quella scultura di Mica, ch'egli avea fatta: ed ella vi fu tutto'l tempo che la Casa di Dio fu in Silo.

CAP. XIX.

OR in quel tempo, non essenlovi alcun re in Israel, avvenne ch'un' uomo Levita dimorando nel fondo del monte d'Efraim, si prese una donna concubina di Bet-lehem di Giuda.

2 E questa sua concubina fornicò in casa sua, e si partì da lui, e se n'andò a casa di suo padre, in Bet-lehem di Giuda, ove stette lo

spazio di quattro mesi.

3 Pol 7 suo marito si levo, e le andò dietro, per piegare il cuor suo con dolci parole, e per ricon-durla: ed avea seco il suo servitore, ed un paio d'asini. Ed ella lo menò in casa di suo padre: e'l padre della giovane, come l'ebbe veduto, gli si fece lietamente incontro.

4 E'l suo suocero, padre della giovane, lo ritenne: ed egli dimorò con lui tre giorni: e mangiarono, e bevvero, ed albergarono quivi. 5 Ed al quarto giorno, si levarono la mattina: e'i Levita si mise in

della giovane disse al suo genero, Confortati 'l cuore con un boccon di pane, e poi voi ve n'andrete.

6 Così si posero amendue a sedere, e mangiarono, e bevvero insieme : e'l padre della giovane disse a quell' uomo, Deh, piacciati star qui questa notte, e'i cuor tuo si rallegri.

7 Ma quell' uomo si levò per andarsene: ma pure il suo suocero gli fece forza, tal ch'egli se ne ritornò, e stette quivi quella notte 8 Ed al quinto giorno, egli si levò la mattina per andarsene: e'l pa-dre della giovane gli disse, Deb, confortati l'cuore. E, postinamendue a mangiare insieme, indugia-

rono fin che'l giorno fu calato. 9 Allora quell'uomo si levò, per andarsene con la sua concubina, e col suo servitore. Ma il suo suocero, padre della giovane, gli disse, Ecco ora, il giorno vien mancan-do, e fassi sera: deh, state qui questa notte: ecco, il giorno cade: deh, sta'quì questa notte, e ralle-grisi'i cuor tuo: e domattina vei vi leverete per andare a vostro ca-mino, e tu te n'andrai a casa tua-10 Ma quell' uomo non volle star

quivi la notte : anzi si levò, e se n'andò: e giunse fin dirincontro a Iebus, che è Gerusalemme, co' suoi due asini carichi, e con la sua con-

11 Come furono presso a lebus, il giorno era molto calato: laonde il servitore disse al suo padrone, Deh, vieni, riduciamoci in questa città de' Iebusei, ed alberghiamo in essa.

12 Ma il suo padrone gli disse, Noi non ci ridurremo in alcuna città di stranieri, che non sia de' figliuoli d'Israel: anzi passeremo fino a Ghibea.

13 Poi disse al suo servitore. Camina, ed arriviamo ad uno di que' luoghi, ed alberghiamo in

Ghibea, od in Rama.

14 Essi adunque passarono oltre, e caminarono: el sole tramontò loro presso a Ghibea, la quale è di

Benjamin.

15 Ed essi si rivolsero là, per andare ad albergare in Ghibea. Ed essendo quel Levita entrato nella città, si fermò in su la piassa: e non vi fu alcuno che gli acco-gliesse in casa per passar la notte 16 Ma ecco un uomo vecchio, che veniva in su la sera dal suo la voro da campi, il quale era della montagna d'Efraim, e dimorava in Ghibea; gli abitanti del qual luogo erano Beniaminiti. 17 Ed esso, alzati gli occhi, vide

ordine per andarsene : ma il padre 244

onel viandante nella piazza della città : e gli disse, Ove vai ? ed onde vieni ?

18 Ed egli gli disse, Noi passiamo da Bet-lehem di Giuda, per andare alfondo della montagna d'Efraim : io sono di là, ed era andato fino a Bet-lehem di Giuda: ed ora me ne vo alla Casa del Signore: e non

v'alcuno che m'accolga in casa.

19 E pure abbiamo della paglia,
e della pastura, per li nostri asini: ed anche del pane, e del vino, per me, e per la tua servente, e per lo famiglio che è co' tuoi servitori : noi ibbiamo mancamento di nulla. 20 Equell'uomo vecchio gii disse, Datti pace: lascia pur la cura a me dogni tuo bisogno: sol non star la notte in su la piazza. 21 Ed egli lo meno in casa sua, e

diè della pastura agli asini : ed essi si isvarono i piedi, e mangiarono,

e bevvero.

22 Mentre stavano allegramente, ecco, gli nomini di quella città, nomini scellerati, furono attorno alla casa, picchiando all'uscio: e dissero a quell'uomo vecchio, padron della casa, Mena fuori quell' nomo ch'è venuto in casa tua, aciochè noi lo conosciamo.

23 Ma quell' uomo, padron della casa, usci fuori a loro, e disse loro, No, fratelli miei: deh, non fate questo male: poichè questo uomo è venuto in casa mia, non fate

questa villania.

24 Ecco la mia figliuola, ch'è vergine, e la concubina d'esso: deh. lasciate ch'io le vi meni fuori, ed usate con esse, e fate loro ciò che vi piacerà: ma non fate questa villania a quest' uomo.

questa villania a questa avante.

25 Ma quegli uomini non vollero ascoitario: iaonde quell'uomo prese la sua concubina, e la menò loro nella attada: ed essi la conobbero, tutta quella notte e la straziarono tutta quella notte infino alla mattina: poi, all'ap-parir dell'alba, la rimandarono. 25 E quella donna se ne venne, in sul far del dì, e casco alla porta

della casa di quell' uomo, nella quale il suo signore era: e stette quivi fin che fosse di chiaro.

27 E'l suo signore si levò la mat-tina, ed aprì l'uscio della casa, ed usciva fuori per andarsene a sno camino: ed ecco, quella donna, sua concubina, giaceva alla porta della casa, con le mani in su la

28 Ed egli le disse, Levati, ed andiamocene. Ma non vera chi rispondesse. Allora egli la caricò sopra un' asino, e si levò, e se n'andò al suo luo

29 E, come fu giunto a casa sua. tolse un coltello, e prese la sua concubina, e la taglio, per le sue ossa, in dodici pezzi, e la mandò per tutte le contrade d' Israel.

30 E chiunque vide ciò disse, Tal cosa non è giammai stata fatta, nè veduta, dal di che i figliuoli d'I. srael salirono fuor del paese d'Egitto, fino a questo giorno : prendete il fatto a cuore, tenetene consiglio, e parlamento.

CAP. XX.

A LLORA tutti i figliuoli d'I-srael uscirono fuori, e la raunanza s'adunò, come se non fosse stata ch' un' uomo solo, da Dan, fino a Beerseba, e dal paese di Gad, appresso al Signore, in Mispa.

2 Ed i Capi di tutto i popolo, di tutte le tribu d' Israel, comparvero nella raunanza del popoi di Dio, in numero di quattrocentomila uomini a piè, che potevano trar

la spada. 3 Ed i figliuoli di Beniamin udirono che i figliuoli d'Israel erano saliti in Mispa. Ed i figliuoli d'Israel dissero, Dicasi come questo male è stato commesso.

4 E quell' uomo Levita, marito della donna ch'era stata ammazza. ta, rispose, e disse, Io giunsi in Ghibea, che è di Benjamin, con la mia concubina, per albergarvi la notte.

5 E gli abitanti di Ghibea si levarono, ed intorniarono la casa di notte contr'a me, avendo intenzione d'ammazzarmi: poi straziarono la mia concubina, tanto

ch' ella ne morì.

6 Ed lo presi la mia concubina, e la tagliai a pezzi, e la mandal per tutte le contrade dell'eredità d'Israel. conciosiacosachè quella gente abbia commessa una scelle-ratezza, ed una viliania in Israel. 7 Eccovi tutti, figliuoli d'Israel : mettete qui 'l fatto in delibera-

zione, e tenetene consiglio. 8 E tutto'i popolo si levò, come se non fosse stato ch' un' uomo solo: dicendo, Noi non ce n'andre mo ciascuno alla sua stanza, nè ci ritrarremo ciascuno in casa sua.

9 Ma ora, ecco quel che faremo a Ghibea: noi trarremo la sorte

contr'ad essa.

10 E prenderemo di cent' uomin d'ogni tribù d'Israel dieci, e d mille cento, e di diecimila mille per far provision di vittuaglia per lo popolo, aciochè vada, e faccia s Ghibea di Beniamin, secondo tutta la villama c'ha commessa in I- 11 Così tutti gii uomini d' Israel | furono adunati contr'a quella città, congiunti, come se non fossero stati ch' un' uomo solo.

12 E le tribù d'Israel mandarono degli uomini per tutte le comunità di Beniamin, a dire, Che male è questo ch'è stato commesso fra

voi ?

13 Ora dunque, dateci quegli nomini scellerati che sono in Ghibea. e noi gli faremo morire, e torremo via il male d'Israel. Ma i figliuoli di Beniamin non vollero attendere alla voce de' figliuoli d'Israel, lor fratelli.

14 Anzi i figliuoli di Beniamin, s'adunarono dall' altre città, in

Ghibea, per uscire in battaglia con-tr'a figliuoli d' Israel. 15 Ed in quel di furono annoverati i figliuoli di Beniamin dell' altre città, in numero di ventiseimila nomini, che potevano trar la spada: senza gli abitanti di Ghibea, che furono annoverati, in numero di settecent' uomini acelti.

16 Di tutta questa gente, v'erano settecent' uomini scelti ch'erano mancini: tutti costoro tirayano pietre con la frombola ad un ca-

pello, senza fallire. 17 E que' d'Israel furono annoverati senza Beniamin, in numero di quattrocentomila uomini, che potevano trar la spada: tutti costoro

erano uomini di guerra.

18 Poi i figliuoli d'Israel si levarono, e salirono alla Casa di Dio, e domandarono Iddio: e dissero, Chi di noi salira il primo in battaglia contr'a figliuoli di Benjamin?

Signore disse, Giuda sia il primo. 19 I figliuoli d'Israel adunque si levarono la mattina, e posero cam-

po sopra Ghibea.

20 E gl'Israeliti uscirono in battaglia contr'a que' di Beniamin: ed ordinarono la battaglia contr'a

loro presso a Ghibea.
21 Allora i figliuoli di Beniamin
uscirono di Ghibea, ed in quel di tagliarono a pezzi, e misero per terra ventidumila nomini degl'Israeliti.

22 Ma pure il popolo, cioc, que d'Israel, prese animo, ed ordino di nuovo la battaglia nel luogo dove l'avea ordinata il primo giorno. 23 Perciochè i figliuoli d'Israel

erano saliti, ed aveano pianto davanti al Signore infino alla sera, ed aveano domandato il Signore : dicendo, Debbo io di nuovo venire a battaglia co'figliuoli di Beniamin, mio fratello ? E'l Signore avea risposto, Salite contr's loro. 24 I figliuoli d'Israel adunque ven-

nero a battaglia contr'a' figlinoli di Beniamin, il secondo giorno. 25 E que di Benjamin uscirono

loro incontro di Ghibea, il secondo giorno: e tagliarono a peszi, e mi-sero per terra ancora diciottomila uomini, i quali tutti potevano trar

la spada.

26 Allora tutti i figliuoli d'Israel. e tutto'l popolo, salirono, e ven-nero alla Casa del Signore, e piansero, e stettero quivi davanti al Signore, e digiunarono quel di fino alla sera : ed offersero olocausti, c sacrificii da render grazie, davanti al Signore.

27 Ed i seliuoli d' Israel somandarono il Signore : ior in que'di l'Arca

del patto di Dio era quivi: 28 E Finees, figliuolo d'Eleazar, figliuolo d'Aaron, in que' dì si pre-sentava davanti al Signore,) dicendo. Uscirò io ancora di nuovo in battaglia contr'a figliuoli di Beniamin, mio fratello; o me ne rimarrò io? E'l Signore disse, Salite : perciochè domane lo ve gi darò nelle mani.

29 Ed Israel pose degli agguati a

Ghibea d'ogni intorno.

30 Ed i figliuoli d'Israel nel term riorno salirono contr'a' figliuoli di Beniamin, ed ordinarono la battaglia presso a Ghibea, come l'altre

volte 31 Ed i figliuoli di Beniamin nacirono incontr'al popolo, e furone tratti fuor della citta : e commeiarono, come l'altre volte, ad ucci-dere alcuni del popolo, in su le strade, delle quali l'una sale in Betel el'altra sale in Ghibea, nella

campagna: che furono intorno a trent' uomini d'Israel. 32 Ed i figliuoli di Beniamin dissero, Essi sono sconfitti davanti s noi, come per addietro. Ma i f. gliuoli d'Israel dicevano, Fuggia-

mo, e tiriamgli fuor della città alle

grandi strade.

33 Tutti gl'Israeliti adunque si levarono dal luogo loro, ed ordinarono la battaglia in Baal-tamar: e gli agguati d'Israel uscirono del luogo lero, dalla costa di Ghibea.

34 E, nei maggior calore della battaglia, diecimila nomini, scelti di tutto Israel, vennero a dirittura centr'a Ghibea: e que' della città non e av videro che quel male ve-

niva loro addosso.

35 E'l Signere sconfisse Beniamia davanti ad Israel : ed in quel giorno i figliucii d'Israel tagliarono a pezzi venticinquemile e cent'uomini di Beniamin, i quali tutti po-

tevano trar la spada. 36 Ed i figliuoli di Beniamira vi

derro ch'erano sconstti. Gi'Israeliti adunque diedero luogo a que di Beniamin: perciochè si confidavano in su gli agguati ch'aveano posti contr'a Ghibea.

37 E gli agguati corsero prestamente sopra Ghibea : ed essendo tratti là, percossero la città, mettendola a fil di spada.

38 Or, fra la gente d'Israel e gli agguati, v'era un punto preso: cioc, quando accenderebbero un

gran fuoco, con fumo.

39 Così, dopo che la gente d'Israel ebbe voltate le spalle nella batta-glia, e che que di Beniamin ebbero cominciato ad uccidere della gente d'Israel intorno a trent'uomini: (perciochè dicevano, Per certo essi son del tutto sconfitti davanti a noi, come nella precedente bat-taglia:)

40 Quando l'incendio cominciò a salir dalla città, in una colonna di fumo, que' di Beniamin si rivoltarono, ed ecce, l'incendio della

città saliva al cielo.

41 E gl' Israeliti voltarono faccia; ed i Beniaminiti furono spaventati: erchè vedevano che'l male era

loro sopraggiunto. 42 E voltarono le spalle davanti agl'Israeliti, traendo verso la via del diserto: ma la battaglia gli perseguiva da presso: ed anche quelli ch'uscisano delle città gli ammaz-

zavano, avendogli rinchiusi nel mezzo di loro. 43 Gl' Israeliti adunque intorniarono i Beniaminiti, e gli persegui-tarono, e gli calpestarono a loro agio, fin dirincontro a Ghibea, dal

sol lovante. 44 E caddero morti de' Beniaminiti diciottomila nomini, tutti uomini

di valore.

45 Or i Beniaminiti, voltate le salle, fuggirono verso'i diserto, alla rupe di Rimmon: ma gl' I*sraeliti* ne raspollarono per le grandi strade cinquemila uomini: poi. rreguitandogli da presso fino a Ghideom, ne percossero ancora dumila.

46 Così tutti quelli che in quel giorno caddero morti de' Beniaminiti, furono venticinquemila uomini, che potevano trar la spada, tutti uomini di valore.

47 E seicent' uomini voltarono le spalie, e se ne fuggirono verso'l di-serto, alla rupe di Rimmon, ove

stettero quattro mesi.
48 Poi g'i Israeliti ritornaromo a' fi-giiuoli di Beniamin, e gii percosse-ro, e gii misero a fil di spada, così le persone ch'erano nella citta, come le bestie, e tutto ciò che si 247 ritrovò: misero esiandio a funco e fiamma tutte le città che si ritrovarono.

#### CAP. XXI.

R gl' Israeliti aveano giurato in Mispa: dicendo, Niuno di noi darà la sua agliuota per moglie ad alcun Benkuninita.

2 Poi l' popolo venne alla Casa di Dio, e stette quivi fino alla sera davanti a Dio: ed also la voce, e

pianse d'un gran pianto : 3 E disse, Perche, Signore Iddie d' Israel, è questo avvenuto in I-

srael, ch'oggi una tribù d'Israel

sia venuta meno? 4 E'i giorno seguente, il popolo si levò la mattina, ed edificò quivi un' altare, ed offerse olocausti, e

sacrificij da render grazie.

5 Poi i figliuoli d'Iarael dissero, Chi, d'infra tutte le tribù d'Israel, non è salito alla raunanza appresso al Signore? conclofossecosach' un giuramento grande fosse stato fatto contr's chi non salirebbe in Mispa appresso al Signore : dicendo, Egli del tutto sara futto morire.

6 I figliuoli d'Israel adunque, pentendosi di quello ch'aveano fatte a' Beniaminiti, lor fratelli, dissere,

Oggi è stata ricisa una tribu d'Israel Che faremo noi inverso quelli 7 Che faremo noi inverso quelli che son rimasi, per delle donne? poi che noi abbiamo giurato per lo Signore, che noi non daremo loro delle nostre figliuole per mogli. 8 Poi dissero, Chi e quell' unica comunità, d'imira le tribii d'Israel,

che non è salita in Mispa appresso al Signore / Ed ecco, niuno di Iabes di Galaad era venuto nel campo alla raunanes.

9 E. fattael la rassegna del popolo ecco, quivi non v'era alcuno degli

abitanti di labes di Galaad :

10 Perciò la raunanza vi mandò dodicimila uomini, de' più valenti, e diede loro ordine: dicendo, Andate, e percuotete gli abitanti di Ia-bes di Galand a fil di spada, con le donne, e co' piccioli fanciulli.
11 Or ecco ciò che voi farete: Di-

struggete al modo dello'nterdetto ogni maschio, ed ogni donna c'ha conosciuto carnalmente uomo.

12 Ed essi trovarono quattrocento fanciulle vergini d'infra gli abitanti di labes di Galand, le quali non aveano conosciuto carnalmente uomo: ed essi le menarono si campo, in Silo, ch'é nel paese di Canaan.

13 Allora tutta la raunanza man-dò a pariare a' figliuoli di Benia-min, ch' erano nella rupe di Rimmon, e bandirono loro la pace.

## GIUDICI, XXI.

14 Ed allora i figliuoli di Beniamin | ritornarono, ed i figliusli d'Israel diedero loro le donne ch'aveano lasciate in vita d'infra le donne di Iabes di Galaad: ma non ve ne fu a bastanza per loro.

15 E'i popolo si penti di quello ch'avea fatto a Beniamin : perciochè il Signore avea fatta una rottura nel-

le tribù d' Israel.

16 Laonde gli Anziani della raunanza dissero. Che faremo noi a quelli che restano, per delle donne: poi che le donne sono state distrutte d'infra i Beniaminiti?

17 Poi dissero, Quelli che sono scampati possederanno ciò ch'era di Beniamin, e non sara spenta

una tribù d' Israel.

18 Or noi non possiam dar loro nogli delle nostre figliuole: con-closiacosachè i figliuoli d'israel ab-biano giurato: dicendo, Maladetto sia chi darà moglie a' Beniaminiti. 19 Perciò dissero, Ecco, la solen-nità annuale del Signore si celebra in Silo med lacco del del Signore si celebra

in Silo, nel luogo che è dal Setten-trione della Casa di Dio, e dal sol levante della grande strada, che sale dalla Casa di Dio in Sichem, e dal Mezzodì di Lebona.

20 E diedero ordine a' figliuoli di

Beniamin : dicendo, Andate, e ponetevi in agguato nelle vigne : 21 E riguardate : ed ecco, quando

le fanciulle di Silo usciranno per far balli, allora uscite delle vigne, e rapitevene ciascuno una per sua moglie, ed andatevene al paese di

Benjamin.

22 E, quando i lor padri, overo i lor fratelli, verrano a noi per litigarne, noi diremo loro, Datele a noi di grazia : perciochè in quella guerra non abbiamo presa per ciascun di loro la sua donna : conciosiaco achè voi non le abbiate loro date, onde ora siate colpevoli. 23 I figliuoli di Beniamin adun-

que fecero così, e tolsero delle mogli secondo'l numero loro, d'infra quelle che ballavano, le quali essi rapirono: poi se n'andarono, e ritornarono alla loro eredita : e riedificarono le città, ed abitarono in

24 Ed in quel medesimo tempo i figliuoli d'Israel se n'andarono di la ciascuno alla sua tribù, ed alla sua nazione, e si ridussero di là ciascuno alla sua eredità.

25 In quel tempo non v'era alcun re in Israel: ciascuno faceva ciò

che gli piaceva.

# IL LIBRO DI RUT.

CAP. I.

R al tempo che i Giudici giudicavano, fu una fame nel pae-se. Ed un' uomo di Bet-lehem di Giuda andò a dimorare nelle con-trade di Moab, con la sua moglie, e con due suoi figliuoli.

2 E'l nome di quell'uomo era Eli-melec, e'l nome della sua moglie Naomi, ed i nomi de' suoi due fi-gliuoli Maion, e Chilion: ed erano Efratei, da Bet-lehem di Giuda. Vennero adunque nelle contrade di Moab, e stettero quivi.

3 Or Elimelec, marito di Naomi, morì, ed essa rimase co suoi due

figliuoli.

4 Ed essi si presero delle mogli Moabite: il nome dell'una era Orpa, e'l nome dell'altra Rut : e dimorarono quivi intorno a dieci anni.

5 Pol amendue, Malon, e Chilion, morirono anch'essi: e quella donna rimase priva de' suoi due fi-gliuoli, e del suo marito.

6 Allora ella si levò, con le sue nuore, e se ne ritornò dalle contrade di Moab : perciochè udi, nelle contrade di Moab, che'l Signore avea visitato il suo popolo, dando-

gli del pane. 7 Ella adunque si partì dal luogo ove era stata, con le sue due nuore: ed erano in camino, per ritornar-

sene al paese di Giuda. 8 E Naomi disse alle sue due nuore, Andate, ritornatevene ciascuna alla casa di sua madre: il Signore usi inverso voi benignità, come voi l'avete usata inverso quelli che son morti, ed inverso me.

9 Il Signore conceda a ciascuna di voi di trovar riposo nella casa del suo marito. E le baciò. Ed esse,

alzata la voce, piansero.

10 E le dissero, Anzi noi ritorne-

remo teco al tuo popolo. 11 Ma Naomi disse, Figliuole mie, ritornatevene: perchè verreste voi meco? ho io ancora de' figliuoli in corpo, che vi possano es-

!

ser mariti ?

12 Ritornate, figliuole mie, andate: perciochè io son troppo vec-chia, per rimaritarmi: e, benchè io dicessi d'averne speranza, ed an-che questa notte fossi maritata, ed anche partorissi figliuoli :

248

13 Aspettereste voi per ciò fin che fossero diventati grandi? stareste voi per ciò a bada sensa maritarvi? no. figliuole mie: benchè ciò mi sia cosa molto più amara ch'a voi: perciochè la mano del Signore è stata stesa contr'a me.

14 Allora esse alzarono la voce, e piansero di nuovo. Ed Orpa baciò la sua suocera : ma Rut restò

ippresso di lei. 15 E Naomi le disse, Ecco, la tua cognata se n'è ritornata al suo popolo, ed a suoi dij: ritornatene

dietro alla tua cognata.

16 Ma Rut rispose, Non pregarmi ch'io ti lasci, e me ne ritorni indietro da te: perciochè dove tu andrai andrò anch' io, e dove tu albergherai albergherò anch' io : il tuo popolo è il mio popolo, e'i tuo Dio e il mio Dio

17 Dove tu morrai morrò anch' io, e quivi sarò seppellita. Così mi faccia il Signore, e così m'aggiunga, se altro che la morte fa la separazione fra me e te.

18 Naomi adunque, veggendo ch'ella era ferma d'andar seco, re-

stò di parlarnele. 19 Così caminarono amendue, fin che giunsero in Bet lehem. E, quando vi furono giunte, tutta la città si commosse per cagion loro: e le donne dicevano, E questa Naomi?

20 Ma ella disse loro, Non mi chiamate Naomi, anzi chiamatemi Mara: perciochè l'Onnipotente m' ha fatto avere di grandi amari-

tudini.

21 lo me n'andai piena, e'l Si-gnore m'ha fatta ritornar vota. Perchè mi chiamereste Naomi, poi che'l Signore ha testimoniato contr'a me, e l'Onnipotente m' ha af-

22 Naomi adunque se ne ritornò. con Rut Moabita, sua nuora, rivenendo dalle contrade di Moab. Ed esse arrivarono in Bet-lehem in sul principio della ricolta degli orzi.

CAP. II.

OR Naomi avea quivi un parente del suo marito Elimelec, uomo poesente in facultà, della nazione d'Elimelec: il cui nome era Booz.

2 E Rut Moabita disse a Naomi Deh, lascia ch' lo vada a' campi, ed io spigolerò dietro a colui, appo'l quale avrò trovata grazia. Ed ella le disse, Va', figliuola mia.

3 Rut adunque andò, ed entrò in un campo, e spigolò dietro a' mietitori: e per caso s'abbattè nella possessione d'un campo di Booz, il

quale era della nazione d'Elimelec. Or ecco. Boos venne di Bet-lehem, e disse a' mietitori, Il Signore sia con voi. Ed essi gli dissero, Il more ti benedica.

5 Pol Booz disse ai suo servitore ordinato sopra i mietitori, Di cui e

questa giovane?

6 E'l servitore ordinato sopra mietitori rispose, e disse, Costei è una giovane Moabita, la quale è tornata con Naomi dalle contrade di Moab:

7 Ed ella ci ha detto, Deh, lasciate ch' io spigoli, e raccolga delle spi-ghe fra le mannelle, dietro a' mietitori. E, dopo ch'elia è entrata nel campo, è stata in piè dalla mattina infino ad ora : pur ora è stata

un poco in casa. 8 Allora Booz disse a Rut, Intendi, figliuola mia: non andare a spigolare in altro campo, ne anche partirti di qui: anzi stattene qui

presso alle mie fanciulle.

9 Abbi gli occhi al campo che si mieterà, e va' dietro ad esse: non ho io comandato a' servitori che non ti tocchino ? e, se avrai sete, vattene a' vasi, e bei di ciò che i servitori avranno attinto.

10 Allora Rut si gittò in su la sua faccia, e s' inchinò a terra, e disse a Booz, Perchè ho io trovato grazia appo te, che tu mi riconosca, es-

sendo io forestiera? 11 E Booz rispose, e le disse, Tutto ciò che tu hai fatto inverso la tua suocera, dopo la morte del tuo ma-rito, m'è stato molto ben rapportato: come tu hai lasciato tuo padre. e tua madre, e'l tuo natio paese, e sei venuta ad un popolo, il qual per addietro tu non avevi conosciuto.

12 Il Signore ti faccia la retribuzione delle tue opere, e sieti 'l premio renduto appieno dal Signore Iddio d'Israel, sotto alle cui ale tu

ti sei venuta a ricoverare.

13 Ed ella disse, Signor mio, trovi io pur grazia appo te: percio-chè tu m' hai consolata, ed hai usate benigne parole inverso la tua servente: benchè lo non sia pari ad una delle tue serventi.

14 Poi, nell' ora del mangiare, Booz le disse, Accostati qua, e mangia del pane, ed intigni 1 tuo boccone nell'aceto. Ella dunque si pose a sedere aliato a mietitori: e Booz le diè del grano arrostito, ed ella mangio, e fu saziata, e ne serbò di resto.

15 Pol si levò per ispigolare. E Booz diede ordine a' suoi servitori : dicendo, Lasciate ch'ella spigoli eziandio fra le mannelle, e non le fate vergogna

16 Lasciatele pure exiandio alquanto de' covoni : e permettete

che lo coiga, e non la sgridate. 17 Ella adunque spigolo nel campo fino alla sera, e batte ciò ch'avea ricolto, e v'ebbe intorno ad un' Efa

18 Ed ella sel caricò addosso, e venne nella città. E la sua suocera vide ciò ch'ella avea ricolto. Rut. oltr'a ciò, trasse fuori ciò ch' avea serbato di resto, dopo che fu sazia,

e gliel diede.

19 E la sua suocera le disse, Dove hai oggi spigolato? e dove hai lavorato? benedetto sia colui che t'ha riconosciuta. Ed ella dichiarò alla sua suocera appo cui ella avea lavorato: e disse, Il nome di colui. appo'l quale oggi ho lavorato, è

20 E Naomi disse alla sua nuora. Benedetto sia egli appresso al Signore: conclosiacosach' egli non abbla dismessa inverso i viventi la sua benignità, ch'egli avea usata inverso i morti. Poi Naomi le disse. Costui è nostro prossimo paren-te: ed è di quelli c'hanno per consanguinità la ragion del riscatto

delle nostre eredità.

21 Rut Moabita oltr'a ciò le disse. Egli m'ha eziandio detto, Stattene presso a' miei servitori, fin ch'ab-biano finita tutta la mia mietitura.

22 E Naomi disse a Rut, sua muora, Egli è bene, figliuola mia, che tu vada con le fanciulle d'esso, e ch'altri non ti scontri in altre

campo. 23 Ella dunque se ne stette presso 23 Ena dinque se ne sieue presso alle fanciulle di Booz, per ispigo-lare, fin che la ricolta degli orzi, e de frumenti, fu finita. Poi dimorò con la sua suocera.

# CAP. III.

E NAOMI, sua succera, le disse, Figliuola mia, non ti procac-cerei lo riposo, aciochè ti sia bene? 2 Ora dunque, Booz, con le cui fanciule tu sei stata, non è egli nostro parente? ecco, egli sventolerà questa notte gli orzi nell'aia.

3 Lavati adunque, ed ugniti, e mettiti indosso le tue veste, e scen-di all' aia : non far che tu sij scorta da quell' uomo, fin ch' egli abbia

finito di mangiare, e di bere. 4 E, quando egli si sarà posto a giacere, sappi 'l luogo ove egli giacera, ed entravi, e scoprilo da' piedi, e ponti quivi a giacere: ed egli ti dichiarera ciò che tu avrai

dă fare. 5 E Rut le disse, Io farò tutto quello che tu mi dici.

6 Ella adunque acese all'aia. fece secondo tutto ciò che la sua

suocera le avea ordinato E Booz mangiò, e bevve, ed

ebbe il cuore allegro: e poi se ne venne a giacere da un capo della bica. E Rut venne planamente, e lo scoperse da' piedi, e vi si pose a giacere.

8 Ed in su la mezza notte quell'uomo si spavento, e si riscosse tutto: ed ecco, una donna gli era

oricata a' piedi.

9 Ed egli le disse, Chi sei ? Ed ella disse, Io sono Rut, tua servente: stendi'l lembo della tua vesta sopra la tua servente: perciochè tu sei quel che per consanguinità hai la ragion del riscatto sopra me. 10 Ed egli le disse, Benedetta sii tu

appo'l Signore, figliuola mia: que-sta tua ultima benignità, la quale tu hai usata, è migliore della primiera, non essendo andata dietro

a' giovani, poveri, o ricchi. 11 Ora dunque, figliuola mia, non temere: io ti farò tutto ciò che tu

mi dici: perciochè tutta la porta del mio popolo sa che tu sci donna di valore. 12 Ma pure, benchè sia vero ch'io

abbia la ragion della consanguinità. nondimeno ve n'è ancora un' altro che l' ha, il quale è più prossimo di me.

13 Stattene qui questa notte, e domattina, se colui vorrà usar la sua ragione di consanguinità in-verso te, bene, faccialo: ma, se non gli piacera usarla, io usero la mia ragione di consanguinità inverso te: sì, come il Signore è vi-vente: giaci fino alla mattina.

14 Ella adunque giacque a' piedi d'esso fino alla mattina: poi si levò innanzi ch' uom si potesse riconoscere l'un l'altro. E Booz disse, Non sapplasi che donna al-

1

cuna sia entrata nell' aia.

15 Poi disse a Rut, Porgi 'l panno lino che tu hal addosso, e tienlo. Ed ella lo tenne, ed egli misurò sei misure d'orzo, e gllele pose ad-dosso: e poi se ne venne nella città. 16 E Rut venne alla sua suocera. Ed ella le disse, Chi sei, figlinola mia? E Rut le dichiarò tutto ciò

che quell' uomo le avea fatto. 17 Le disse ancora, Egli m'ha date queste sei misure d'orzo: perciochè

egli m'ha detto, Non tornar vota alla tua suocera.

18 E Naomi le disse, Rimantene, figliuola mia, fin che tu sappi come la cosa riuscirà: percioche quel-l'uomo non resterà ch'egli non abbia oggi compiuto questo affare.

CAP. IV. BOOZ adunque sall alla porta, e vi si pose a sedere. Ed ecco, colui ch'avea la ragione della consanguinità, del quale Booz avea ariato, passò. E Booz gli disse, O tu, tale, vieni qua, e ponti qui a sedere. Ed egli andò, e si pose a sedere.

2 E Boos prese dieci uomini degli Anziani della città, e disse loro, Sedete quì; ed essi si misero a

3 Poi Boos disse a colui ch'avea la ragion della consanguinità, Nao-mi, ch'è ritornata dalle contrade di Moab, ha venduta la possession del campo, ch'era d'Elimelec, nostro fratello:

4 Laonde io ho detto di fartene motto, e di dirti che tu l'acquisti in presenza di costoro che seggono qui, ed in presenza degli Anziani del mio popolo: se tu la vuoi riscuotere per ragion di consanguinità, fallo : ma, se tu non la vuoi riscuotere, dichiaramelo, aciochè io il sappia: perciochè non v'é alcun altro per riscuoteria, se non tu, ed io, dopo te. Allora colui disse, lo la riscuoterò.

5 E Booz gli disse, Nel giorno che tu acquisterai 'l campo dalla mano di Naomi, tu l'acquisterai ancora da Rut Moabita, moglie del morto, per suscitare il nome del morto sopra la sua eredità.

6 Ma colui ch'avea la ragion della consanguinità disse, lo non posso usare la ragion della consanguinità per me: che talora io non dissipi la mia eredità: usa tu la mia ragione della consanguinità,

per riscuoteria: percioché io non posso farlo.

7 (Or ab antico v'era questa usansa, che, in caso di riscatto per ragione di consanguinità, e di trasportamento di ragione, per fermar tutto l'affare, l'uomo si traeva la scarpa, e la dava al suo prossimo : e ciò serviva di testimonianza in

Israel.)
8 Così, dopo che colui ch'avea la

region della consanguinità ebbe detto a Booz, Acquistati tu quel campo, egli si trasse la scarpa. 9 E Boos disse agli Anxiani, ed a tutto l'opolo, Vol eiere oggi testi-moni ch'io ho acquistato dalla

mano di Naomi tutto ciò ch'era d'Elimelec, e tutto ciò ch'era di Chillon, e di Malon.

10 E che ancora mi ho acquistata. Malon, per suscitare il nome del er moglie Rut Monbita, moglie di morto sopra la sua eredità: aciochè il nome del morto non sia spento d'infra i suoi fratelli, e dalla porta del suo luogo.

siete oggi testimoni.

11 E tutto'l popolo ch'era nella porta, e gli Anslani, dissero, St. oi ne siamo testimoni. Il Signore faccia che la moglie, ch'entra in casa tua, sia come Rachel, e come Les, le quali edificarono amendue la casa d'Israel: fatti pur possente in Efrata, e fa' che'l fuo nome sia celebrato in Bet-lehem:

13 E della progenie, che'l Si-gnore ti darà di cotesta giovane, gia la casa tua come la casa di Fares, il quale Tamar partori a

Gluda 13 Hoos adunque prese Rut, ed ella gli fu moglie: ed egli entrò da lei, e'i Signore le fece grazia d'ingravidare: e partori un figliuolo

14 E le donne dissero a Naomi, Benedetto sia il Signore, il quale non ha permesso ch'oggi tì sia mancato uno ch'avesse la ragione della consanguinità: il cui nome sia celebrato in Israel.

15 E siati esso per ristorarti l'anima, e per sostentar la tua vecchiessa: conciosiacosachè la tua nuora, la qual t'ama, e ti val meglio che sette figliuoli, abbia par-torito questo funciullo. 16 E Naomi prese il fanciullo, e

sel recò al seno, e gli fu in luogo di balia.

17 E le vicine gli posero nome, quando fu detto, Un figliuolo è nato a Naomi: e lo chiamarono Obed. Esso fu padre d'Isai, padre di David.

18 Or queste sono le generazioni di Fares: Fares generò Hesron: 19 Ed Hesron generò Ram: e

Ram generò Amminadab: 20 Ed Amminadab generò Na-

asson: e Naasson generò Salma: 21 E Salmon generò Booz: e Booz

generò Obed : 22 Ed Obed generò Isai: ed Isai

## IL PRIMO LIBRO DI SAMUEL.

CAP. I. OR v'era un' uomo di Ramata-im-Sofim, del monte d'Efraim, il cui nome era Elcana, figliuole di Ieroham, figliuole di Elibu, figliuole di Tohu, figliuole di Suf, Efrateo:

2 Ed esso avea due mogli : il nome dell'una era Anna, e'i nome dell'altra Peninna : e Peninna avea figliuoli, ma Anna non n'avea.

3 Or quell' uomo saliva dalla sua città d'anno in anno, per adorare, e per sacrificare al Signore degli eserciti, in Silo: ove erano i due figliuoli d'Eli, Hofni, e Finees, sa-cerdoti del Signore.

4 Ed avvenne un giorno ch' Elcana, avendo sacrificato, diede delle porzioni a Peninna, sua moglie, ed 5 Ma ad Anna ne diede una dop-pia: perciochè egli amava Anna, benchè il Signore le avesse serrata

la matrice. 6 E la sua avversaria non restava di provocaria a cruccio, per faria turbare: perciochè il Signore le avea serrata la matrice.

7 Elcana adunque facendo così ogni anno, una volta, da che Anna fu salita alla Casa del Signore, quell'altra la provocò a sdegno a questo modo: onde ella piagneva, e non mangiava.

8 Ed Elcana, suo marito, le disse, Anna, perché piagni, e perché non mangi, e perché stai di mal'ani-mo i non ti vaglio io meglio che

dieci figlluoli?

9 Ed Anna, dopo che si fu mangiato, e bevuto in Silo, si levò : (er il Sacerdote Eli sedeva sopra la seggia, presso ad uno degli stipiti della porta del Tempio del Signore:)

10 Ed, essendo in amaritudine d'animo, pregò il Signore, e pia-gnea dirottamente.

11 Poi votò un voto: dicendo, O Signore degli eserciti, se pur tu ri-guardi all' afflizione della tua servente, e ti ricordi di me, e non limentichi la tua servente, e doni illa tua servente progenie di fi-gliuol maschio, io lo donerò al Simore, per tutto'l tempo della sua /lta; e rasoio non gli salirà giam-nai in sul capo.

12 Or, mentre ella multiplicava in orazioni davanti al Signôre, Eli pose mente alla bocca d'essa.

13 Ed Anna parlava entro a sè 252

stessa, e le si movevano sol le labbra, e non s'udiva la sua voce :

onde Eli reputò che fosse ebbra:

14 E le disse, Infino a quando
farai l'ebbra? cacciati 'l tuo vino

d'addosso.

15 Ma Anna rispose, e disse, No, gnor mio : io sono una donna tribolata nello spirito, e non ho be-vuto nè vino, nè cervogia : anzi spando l'anima mia davanti al Si-

16 Non agguagliar la tua servente alle ree femmine: perciochè, per la gravezza del mio lamento, e del mio rammarico, io ho parlato

infino ad ora. nnno ad ora.
17 Ed Ell rispose, a disse, Vattene
in pace: l'Iddio d'Israel ti conceda la richiesta che tu gli hal fatta18 Ed ella gli disse, Trovi la tuaservente grazia appo te. Poi quella
donna se n'andò a suo camino, e

mangiò: e la sua faccia non fu

più quale era prima. 19 Poi Elcana, ed i suoi, si levarono la mattina, ed adorarono davanti al Signore; e se ne ritornarono, e vennero in casa loro, in Rama. Ed Elcana conobbe Anna, sua moglie, e'l Signore si ricordò di lei.

20 Ed al termine del tempo, dopo ch'Anna ebbe conceputo, ella partori un figlinolo, e gli pose nome Samuel: percioche, disse

ella, io l'ho chiesto al Signore. 21 E quell' uomo Elcana salt, con tutta la sua famiglia, per sacrifi-care al Signore il sacrificio an-

anale, e'l suo voto.

22 Ma Anna non vi sall: perciochè disse al suo marito, lo non vi salirò, fin che'l fanciullo non sia spoppato; allora io lo condur-rò, aciochè sia presentato davan-ti al Signore, e che dimori quivi in perpetuo. 23 Ed Elcana, suo marito, le dis-

se, Fa' quello che ti par meglio : rimantene fin che tu l'abbi spoppato: adempia pure il Signore la sua parola. Così quella donna se ne rimase, ed allattò il suo figliuolo,

fin che l'ebbe spoppato. 24 E, quando l'ebbe spoppato, ella lo menò seco, con tre giovenchi, ed un' Efa di farina, ed un barile di vino: e lo menò nella Casa del Signore, in Silo: e'l fanciullo era ancora molto picciolo. 25 Ed Elcana, ed Anna, scanna-

rono un giovenco, e menarono il Signore, davanti al Sacerdote Eli.

26 Ed Anna gli disse, Ahi, signor mio: come l'anima tua vive, signor mio, io son quella donna che stava qui appresso di te, per fare orazione al Signore.

27 Io pregai per aver questo fan-ciullo: e'i Signore m'ha concedu-

ta la richiesta ch'io gli feci. 28 Onde io altresì l'ho prestato al Signore : egli sarà prestato al Si-gnore tutti i giorni ch'egli sarà in Ed essi adorarono quivi 'l vita. Signore.

CAP. II.

LLORA Anna orò, e disse, Il A cuor mio giubila nel Signore : il mio corno è innalzato per lo Signore: la mia bocca è allargata contr' a' miei nemici : percioche, o Signore, lo mi son rallegrata nella tua salute.

2 E' non v'é alcun Santo, come il Signore: percioche non v'é al-cun'altro, fuor che te: e non v'é alcuna Rocca tale, come è il no-

stro Dio.

3 Non multiplicate in parole al-tiere: non escavi della bocca un parlar aspro: perciochè il Signore è l'Iddio d'ogni scienza; ed a lui s'appartiene il pesar l'imprese.

4 L'arco de' possenti è stato rotto, e quelli che vacillavano sono stati

cinti di forza.

5 Quelli ch'erano satolli si son messi a servire a prezzo per del pane: e quelli ch'erano affamati nol sono più: la sterile eziandio ha partoriti sette figliuoli : e quella ch'avea molti figliuoli è divenuta farca.

6 Il Signore fa morire, e fa viwere: egli fa scendere al sepolero.

e ne trae fuori.

7 Il Signore fa impoverire, ed ar-ricchisce: egli abbassa, ed altresì

innalza.

8 Egii rileva il misero dalla polvere, ed innalza il bisogneso dallo sterco, per farlo sedere co' nobili : e fa loro eredare un seggio di glo-ria : imperochè le colonne della terra sono del Signore, ed egli ha posto il mondo sopra esse-

9 Egli guardera i piedi de suoi santi: e gli empi periranno nelle tenebre: percioche l'uomo non

vincera con le sue forze.

10 Quelli che contendono col Signore saranno tritati: egli tonera dal cielo sopra loro: il Signore giudichera le estremita della terra, e denera forza al suo Re, ed innalzera il corno del suo Unto.

11 Poi Elcana se n'andò a cusa su in Rama: e'l fanciulio serviva al

12 Or i figliuoli d' Eli erene uomini scellerati: essi non conoscevano il Signore.

13 E l'usanza di que sacerdoti inverso'l popolo era tale: Cuando qualunque persona faceva qualche sacrificio, il servitore del sacerdote veniva, mentre si cuoceva

la carne, avendo una forcella a tre denti in mano:

14 E, fittala nella caldaia, o nel paiuolo, o nella pentola, o nella pignatta, tutto ciò che la forcella traeva fuori, il sacerdote lo prendeva per sè. Così facevano a tutti gl'Israeliti che venivano là in Silo.

15 Ed anche, avanti che si fosse arso il grasso, il servitore del sacerdote veniva, e diceva a colui che faceva il sacrificio, Dammi della carne, per arrostirla per lo cerdote: perciochè egli non pren-

dera da te carne cotta, ma cruda. 16 E se pur quell' uomo gli di-ceva, Ardasi ora di presente il grasso, poi prendine a tua voglia: egli gli diceva, Anzi pure ora tu ne darai : altrimenti, lo ne pren-

derò a forza. 17 E'i peccato di que' giovani era molto grande nel cospetto del Si gnore : perciochè gii uomini spres-zavano l'offerte del Signore.

18 Or Samuel, essendo picciol fanciulio, serviva davanti al Signore, cinto d'un' Efod di lino.

19 E sua madre gli fece una toni-cella, e gliela porto: e'i simigliante facera ogni anno, quando ella sa-liva, col suo marito, per sacri-acare il sacrificio annuale.

20 Or Eli benedisse Elcana, e la sua moglie: e disse, Il Signore ti dia progenie di questa donna, in luogo del presto ch'ella ha fatto al Signore. Ed essi se n'andarono al

luogo lor .
21 Ed in vero il Signore visitò Anna; ed ella concepette, e partori tre figliuoli, e due figliuole. E'l fanciullo Samuel crebbe presso

al Signore.

22 Or Ell, essendo già molto vecchio, udi tutto ciò che i suoi 1gliuoli facevano a tutto Israel: e come giacevano con le donne, che a certi tempi venivano a servire all'entrata del Tabernacolo della convenenza.

23 Ed egli disse loro, Perchè fate voi cotali cose? perciochè io in-tendo i vostri malvagi fatti: queste cose mi sono riferite da tutto'i

popolo. 24 Non fate cost, figliuoli miei: percioche la fama, che mi per-viene agli orecchi di voi, non buona: voi inducete a trasgres-

ouona: voi induceue a trasgressione il popolo del Signore.
25 Se un'uomo pecca contr'ad un'altro uomo, Iddio lo giudica: e se un'uomo pecca contr'al Signore, chi preghera per lui? Ma essi non attesero alla voce del padre loro: perciochè il Signore voleva fargli morire.

26 In tanto il fanciullo Samuel andava crescendo, e diventando grazioso al Signore, ed agli uomini. 27 Or un'uomo di Dio venne ad Eli, e gli disse, Così ha detto il Si-gnore, Non mi manifestai io pure alla casa di tuo padre, mentre erano in Egitto, mandandogli alla casa di Faraone?

28 Io m'elessi eziandio tuo padre, d'infra tutte le tribù d'Israel, per Sacerdote, per offerir sacrificii so-pra'l mio Altare, e per arder pro-fumi, e per portar l'Efod davanti a me; e diedi alla casa di tuo padre tutte l'offerte da ardere de' figliuoli

d'Israel.

29 Perchè avete voi dato del calcio a' miei sacrificij, ed alle mie offerte, ch'io ho comandato che s'offeriscano nel mio Tabernacolo? e perche hai tu portato maggiore onore a' tuoi figliuoli ch'a me, per

ingrassarvi del meglio dell'offerte d'Israel, mio popolo? 30 Perciò, il Signore Iddio d'Igrael dice così, lo del tutto avea detto che la tua casa, e la casa di tuo padre, andrebbero e verrebbero davanti a me in perpetuo: ma ora il Signore dice, Cló sia lungi da me: perciochè io onorerò quelli che m'onorano, e quelli che mi

sprezzano saranno avviliti. 31 Ecco, i giorni vengono, ch'io riciderò il braccio a te, ed alla casa di tuo padre, e farò che non vi sarà alcuno in casa tua che diventi

recchio.

32 E tu vedrai l'afflizione del Tabernacolo, in luogo di tutto'l bene ch' Iddio avea fatto ad Israel: e non vi sara giammai alcuno in casa tua che diventi vecchio.

33 E colui de' tuoi, il quale io non avrò sterminato d'appresso al mio Altare, sarà per consumarti gli occhi, ed accorarti l'anima: chiunque sara nato e cresciuto in casa tua morra in flor d'eta.

34 E questo, ch'avverrà a' tuoi lue figliuoli, Hofni, e Finees, che morranno amendue in uno stesso

giorno, ti sarà per segno. 35 Ed io mi susciterò un Sacer-

lote leale: esso opererà secondo'l mio cuore, e secondo l'anima mia: ed io gli edificherò una casa stabile, ed egli andra e verra davanti al mio Unto del continuo. 36 E chiunque rimarrà di casa tua andrà ad inchinarsi a lui per

un danaio d'argento, e per una fetta di pane: e dirà, Deh, mettimi a fare alcuno de' servigi del sacer-dozio, perche io abbia da mangiare

un boccon di pane.

CAP. III.

R il giovane fanciullo Samuel serviva al Signore, nella presenza d'Eli. Ed in quel tempo la parola di Dio era rara, e non appariva alcuna visione.

2 Ed avvenne in quel giorno,

ch'Eli, la cui vista cominciava a scemare, tal ch'egli non poteva più vedere, giacendo nel suo luogo: 3 Samuel giacendo anch'esso nel Tempio del Signore, ove era l'Arca di Dio, avanti che fossero spente

le lampane di Dio: 4 Il Signore chiamò Samuel. Ed

egli rispose, Eccomi.

o E corse ad Eli, e gli disse, Eccomi: perciochè tu m'hai chiamato. Ma Eli gli disse, lo non t'ho chiamato: ritornatene a gia-

Ed egli se n'andò a giacere. 6 E'l Signore chiamò di nuovo Samuel. E Samuel si levò, ed andò ad Eli, e gli disse, Eccomi; perciochè tu m'hai chiamato. Ma Eli gli disse, Io non t'ho chiamato,

figliuol mio: ritornatene a giacere. 7 Or Samuel non conosceva ancora il Signore, e la parola del Signore non gli era ancora stata

rivelata.

8 E'l Signore chiamò di nuovo Samuel per la terza volta. Ed egli si levò, ed andò ad Eli, e gli disse, Eccomi: perciochè tu m'hai chia-mato. Allora Eli s'avvide che'l more chiamava il fanciullo.

9 Ed Eli disse a Samuel, Vattene a giacere: e, se egli ti chiama, di', Parla, Signore: perciochè il tuo servitore ascolta. Samuel adunque

se n'andò a giacere nel suo luogo. 10 E'l Signore venne, e si pre-sentò a lui, e lo chiamò, come l'al-tre volte, Samuel, Samuel. E Samuel disse, Parla: perciochè il tuo

servitore ascoita.

11 E'l Signore disse a Samuel, la Ecco, io fo una cosa in Israel, la quale chiunque udirà, avrà amendue l'orecchie intronate.

1

12 In quel di io metterò ad effetto contr'ad Eli, da capo a fine, tutto ciò ch'io ho detto contr'alla sua

13 lo gli avea dinunziato ch'io punirei la sua casa in perpetuo, per cagion dell'iniquità, con la quale egli ha saputo che i suoi figlinoli si rendevano maladetti, ed | 6 Ed i Filistei, udita la voce delle egli non gli ha repressi.

egli non gli ha repressi. 14 Percio adunque, io ho giurato alla casa d'Eli, Se mai in perpetuo l'iniquità della casa d'Eli è purgata

con sacrificio, nè con offerta. 15 Or Samuel stette coricato fino alla mattina: poi aperse le porte della Casa del Signore. Ed egli te-

meva di dichlarar la visione ad Eli. 16 Ma Eli lo chiamò, e gli disse, amuel, figliuol mio. Ed egli disse,

Eccomi.

17 Ed Eli gli disse, Quale è la parola ch'egli t'ha detta i deh, non celarmela: così ti faccia Iddio, e così t'aggiunga, se tu mi celi cosa alcuna di tutto ciò ch'egli t'ha

18 Samuel adunque gli raccontò tutte quelle parole, e non gli celò nulla. Ed Eli disse, Egli è il Signore: faccia quello che gil parrà bene.

19 Or Samuel crebbe, e'l Signore fu con lui: ed esso non lasclò cadere in terra alcuna di tutte le sue parole.

20 E tutto Israel, da Dan fino a Beerseba, conobbe che Samuel era ben certificato profeta del Signore.

21 E'l Signore continuò d'apparire in Silo: perciochè il Signore si manifestava a Samuel per la parola del Signore.

CAP. IV.

LA parola di Samuel fu indi-Hzzata a tutto Israel. Or Israel uscì in battaglia incontr'a' Filistei, e s'accampò presso ad Eben-ezer: ed i Filistei s'accampa-

tasi la battaglia, Israel fu sconfitto davanti a' Filistei : ed essi ne percossero intorno a quattromila uo-mini in battaglia ordinata, nella

campagna.

3 Ed essendo l popolo venuto nel campo, gli Anziani d'Israel dissero, Perchè ci ha il Signore oggi scon-fitti davanti a' Filistei facciamci portar da Silo l'Arca del Patto del Signore, e venga egli nel mezzo di nol, e salvici dalla mano de' nostri

nemici.

4 Il popolo adunque mandò in Silo, e di là fu portata l'Arca del Patto del Signore degli eserciti, che siede sopra i Cherubini: e quivi con l'Arca del Patto di Dio, erano i due figliuoli d'Eli, Hofni, e Finees

5 E come l'Arca del Patto del Signore arrivò nel campo, tutto Israel sciamo d'allegrezza con gran grida, tal che la terra ne rimbombò.

di queste gran grida nel campo de gii Ebrei? Poi seppero che l'Arca del Signore era venuta nel campo. Ed i Filistei ebber paura : perciochè dicevano, Iddio è venuto nel campo. E dissero, Guai a noi ! perciochè tal cosa non è stata nor

ddietro. 8 Guai a noi! chi ci scamperà dalla mano di questo possente dio ! questo è l'Iddio, che percosse gli Egizij d'una sconfitta intiera nel diserto.

9 O Filistei, rinforzatevi, e portatevi da valenti uomini : che islora non serviate agli Ebrei, come ess hanno servito a voi: portatevi adunque da valenti uomini, e combattete.

10 I Filistei adunque combatterono, e gl'Israeliti furono sconfitti, e fuggirono ciascuno alle sue stanze : e la sconfitta fu molto grande tal che caddero morti degl' Israeliti

trentamila uomini a piè. 11 E l'Arca di Dio fu presa, ed i due figliuoli d' Eli, Hofnl, e Finces.

furono morti.

12 Ed un' uomo di Benjamin se ne corse dal campo, e giunse in Silo quello stesso giorno, co' vestimenti stracciati, e con della terra in sul capo.

13 E, come egli giunse, ecco, Eli sedeva in sul seguio, allato alla strada, e stava a riguardare: perciochè il cuor gli tremava per ca-gion dell' Arca di Dio. Quell' uo-mo adunque entrò nella città, portando le novelle, e tutta la città

fece un gran grido. 14 Ed Eli, udendo il romor delle grida, disse, Che vuol dire il romore di questo tumulto? E quell'uomo andò prestamente ad Eli, e gli raccontò la cosa.

15 Or Eli era d'età di novantotto anni, e la vista gli era venuta meno, tal ch'egli non poteva vedere. 16 Quell'uomo adunque gli disse, Io son colui che vengo dal campo, ed oggi me ne son fuggito dalla battaglia. Ed Eli gli disse, Fi-gliuol mio, come è andato il fatto? battaglia.

17 E colui che portava le novelle rispose, e disse, Israel è fuggito d'innanzi a Filistel : ed anche è u mmana a rinsten: eu anche e stata fatta una grande sconfitta del popolo: i tuol due figliuoli, Hofni, e rinces, exiandio son marti, e l'Arca di Dio è stata presa. Il E. quando egli mentovò l'Arca di Dio, Eli cadde d'in sul seggio a concerno allato ella norta, asi sur-

rovescio allato alla porta, e si ruppe la nuca, e morì : perciochè egli era vecchio, e grave. Or egli avea giudicato Israel quarant'anni.

19 E la sua nuora, moglie di Finees, essendo gravida, presta a pertorire, udi 'l grido che l'Arca di Dio era presa, e che 'l suo suocero, e'l suo marito erano morti: onde ella s'accoscio, e partori: perciochè i dolori le sopraggiunsero ad un tratto.

20 Ed in quel punto ch'ella moriva, le donne, che le stavano d'intorno, le dissero, Non temere: perciochè tu hai partorito un figliuolo: ma ella non rispose, e non vi mise

21 Pur nondimeno pose nome al fanciullo, Icabod: dicendo, Lagloria è stata trasportata d'Israel : perciochè l'Arca di Dio era stata presa, e per cagion del suo suocero, e del suo marito.

22 Disse adunque, La gloria è stata trasportata d'Israel: perciochè l'Arca di Dio è stata presa.

CAP. V. O Ri Filistei, avendo presa l'Arca di Dio, la condussero da Eben-

ezer in Asdod.

2 Presero adunque l'Arca di Dio, e la condussero dentro alla casa di Dagon, e la posarono presso a

Dagon.

3 E'l giorno seguente, essendosi que'd'Asdod levati la mattina, ecco, Dagon giaceva boccone in ter-ra, davanti all'Arca del Signore. Ed essi presero Dagon, e lo ripo-

sero nel suo luogo. 4 E la mattina del giorno se-guente, essendosi levati, ecco, Dagon giaceva boccone in terra, davanu all'Arca del Signore: e la testa di Dagon, ed amendue le palme delle sue mani erano mozze in su la soglia: e lo'mbusto solo di

Dagon era rimaso presso a quella. 5 Perciò i sacerdoti di Dagon, nè alcun di quelli ch'entrano nella casa d'esso, non calcano la soglia di Dagon, in Asdod, infin a questo giorno.

formo.
6 Poi la mano del Signore s'aggravò sopra que d'Asdod, ed egli gli diserto, e gli percosse di morici in Asdod, e ne confini d'essa.

7 E que' d'Asdod, veggendo che così andava la cosa, dissero, L'Arca dell' Iddio d' Israel non dimorerà appresso di noi: perciochè la sua - mano è aspra sopra noi, e sopra

Dagon, nostro dio. 8 Perciò, mandarono ad adunare tutti i principi de' Filistei appresso a loro: e dissero, Che faremo noi dell'Arca dell' Iddio d' Israel? Ed sel dissero, Trasportisi l'Arca dell' Iddio d'Israel in Gat. Cost l'Ar-

ca dell' Iddio d'Israel fu traspor-

tata in Gat.

9 Ma, poi che fu trasportata in Gat, la mano del Signore fu sopra la città, con gran turbamento: ed dal maggiore al minore: e vennero loro delle morici nascoste.

10 Perciò mandarono l'Arca di Dio in Ecron: e. come l'Arca di Dio giunse in Ecron, que' d' Ecron sciamarono: dicendo, Hanno tra-sportata l'Arca dell' Iddio d'Israel

a me, per far morire me, e'i mio

popolo. 11 E per questa cagione mandarono a raunare tutti i principi de Filistel: e dissero loro, Rimandate l'Arca dell' Iddio d' Israel, e ritorni al suo luogo, e non faccia morir me, e'l mio popolo: perciochè v'era uno spavento di morte per tutta la città: e la mano del Signore era molto aggravata in

quel luogo. 12 E gli uomini che non morivano erano percossi di morici : e'l grido della città salì infino al cielo.

CAP. VI.

SSENDO adunque l'Arca del Signore stata sette mesi nel territorio de' Filistel:

2 I Filistei chiamarono i sacerdoti, e gl'indovini: dicendo, Che faremo noi dell'Arca del Signore? Dichiarateci in qual maniera noi la dobbiamo rimandare al suo luogo.

3 Ed essi dissero, Se voi riman-date l'Arca dell' Iddio d' Israel, non rimandatela a voto: anzi del tutto pagătegli una offerta per la colpa: allora voi sarete guariti, e voi sa-prete per qual cagione la sua mano

on si sara rimossa da vol.

4 Ed essi dissero, Quale afferta
per la colpa gli pagheremo noi?
E quelli dissero, Cinque morici d'oro, e cinque topi d'oro, secondo'l numero de principati de Fi-listei : perciochè una stessa piaga

è stata sopra tutti i Filistei, e sopra i vestri principi.

5 Fate adunque delle forme delle vostre morici, e delle forme de' vostri topi che guastano il paese : e date gioria all' Iddio d'Israel : forse allevierà egli la sua mano d'in su voi, e d'in su i vostri dij, e d'in sul

vostro paese.

6 E, perchè indurereste voi'l cuor vostro, come gli Egizij, e Farao-ne, indurarono il cuor loro? dopo ch'egli gli ebbe scherniti, non ri-mandarono essi gl'Israeliti, ed essi se n'andarono i

7 Ora dunque, fate un carro nuovo, e prendetelo: prendetevi exiandio due vacche lattanti, soura cui giam mai non sia stato posto giogo: poi legate queste vacche al carro. e rimenate i lor figli a casa indietro da esse:

8 E prendete l'Arca del Signore, e ponetela sopra'l carro: e mettete allato ad essa in una cassetta que' lavori d'oro, che voi gli pagherete per offerta per la colpa: e rimandatela, e vadasene.

9 E state a guardare: se ella sale verso Bet-semes, traendo alle con-trade d'esso, egli ci avra fatto questo gran male: se non, noi sapremo che la sua mano non ci ha toccati, anzi che è stato un caso

che ci è avvenuto. 10 Quegli uomini adunque fecero così, e presero due vacche lattanti, e le legarono al carro, e rinchiu-

sero i lor figii in casa.

11 Poi posero l'Arca del Signore sopra'l carro, con la cassetta, topi d'oro, e con le forme delle lor morici.

12 E le vacche si dirizzarono alla via che trae verso Bet-semes, seguitando una medesima strada, ed andavano mugghiando: e non si rivolsero nè a destra, nè a sinistra: ed i principi de Flistel andarono loro dietro fino a confini

di Bet-semes 13 Or que' di Bet-semes segavano la ricolta de grani nella valle: ed, alsati gli occhi, videro l'Arca, e si

rallegrarono di vederla. 14 E'i carro, giunto al campo di Iosuè da Bet-semes, si fermò quivi. Or quivi era una gran pietra: e coloro spezzarono il leguame del carro, ed offersero le vacche in

olocausto al Signore.

15 Or i Leviti aveano posta giù l'Arca del Signore, e la cassetta ch'era appresso, nella quale erano que lavori d'oro, e l'aveano messa sopra quella gran pietra: ed in quel giorno que di Bet-semes offer-sero olocausti, e sacrificarono sarificij al Signore.

16 Ed i cinque principati de Fi-listei, avendo ció veduto, se ne ritornarono quell' istesso giorno

in Ecron.

17 Or quest'é il numero delle morici d'oro, le quali i Filistei pagarono al Signore per offerta per la colpa: per Asdod una, per Gaza una, per Ascalon una, per Gat

una, per Ecron una.

18 Ed i topi d'oro furono secon-do'l numero di tutte le città de Filistel, divise in cinque principati, così città murate, come villate senza mura, fino ad Abel la gran pietra, sopra la quale posarono

l'Arca del Signore, la quale è infino ad oggi nel campo di losuè da

Bet semes

19 Or il Signore percosse alquanti di que' di Bet-semes, perchè aveano riguardato dentro all' Arca del Signore: percosse ancora del popolo cinquantamila e settanta nomini. E'i popolo fece cordoglio, perciochè il Signore l'avea percosso d'una

gran piaga. 20 E que di Bet-semes dissero,

Chi potrà durare davanti al Signore, a questo Iddio Santo?

cui salira egli d'appresso a noi?
21 Mandarono adunque de messi
agli abitanti di Chiriat-learim, a
dire, I Filistei hanno ricondotta l'Arca del Signore: scendete, e manatela da vol-

#### CAP. VII.

E QUE' di Chiriat-learim ven-nero, e ne menarono l'Arca del Signore, e la condussero nella casa d'Abinadab, nel colle: e consagrarono Eleazar, figliuolo d'esso,

per guardar l'Arca del Signore. 2 Or lungo tempo appresso che l'Arca fu posata in Chiriat-icarim, che furono vent'anni, tutta la cas d'Isruel si lamentò, gridando die-

tro al Signore.

3 E Samuel parlò a tutta la casa d'Israel: dicendo, Se pur voi vi convertite con tutto'l voetro cuore al Signore, togliete del messo di vol gl' iddi degli stranieri, ed Asta-rot; ed addirimate il cuor vostro al Signore, e servite a lui solo, ed egli vi riscuotera dalla mano de Fi-listei.

4 I figliuoli d'Israel adunque tol-sero via i Baali, ed Astarot; e ser-virono al solo Signore. 5 Poi Samuel disse, Adunate tutto Israel in Mispa, ed lo supplicherò

al Signore per vol.
6 Essi adunque s'adunarono in

Mispa, ed attinsero dell'acqua, e la sparsero davanti al Signore, digiunarono quel giorno: e quivi dissero, Noi abbiamo peccato contr'al Signore. E Samuel giudicò i figliuoli d'Israel in Mispa. 7 Or, quando i Filistei ebbero in-

teso che i figliuoli d'Israel s'erano adunati in Mispa, i principati de Filistel salirono contr'ad Israel. che come i figliuoli d' Israel ebbero udito, temettero de Filistei :

usuto, temertero de l'instel! 3 E dissero a Samuel, Non restar di gridar per noi al Signore Iddio nostro, aciochè egii ci salvi dalla mano de l'ilistel. 9 E Samuel prese un' agnel di latte, e l'offerse tutto ntiero in olo-

causto al Signore. E Samuel gridò

### 1 SAMUEL, VII, VIII.

al Signore per Israel: e'l Signore

10 Or, mentre Samuel offeriva quell'olocausto, i Filistei s'accostarono in battaglia contr' ad Israel : ma il Signore in quel giorno tonò sopra i Filistei con gran tuono, e gli mise in rotta; e furono sconfitti davanti ad Ismail

11 E gl' Israeliti uscirono di Mispa, e perseguitarono i Filistei. e gli percossero fin disotto a Bet-

12 Allora Samuel prese una pietra, e la pose fra Mispa e la punta della rupe; e pose nome a quella pietra Eben-ezer: e disse, Il Simore ci ha soccorsi fino a questo

luogo.
13 Ed i Filistei furono abbassati, e non continuarono più d'entrar ne confini d'Israel. E la mano del Signore fu contr' a' Filistei tutto' l

tempo di Samuel.

14 E le città, che i Filistei aveano prese ad Israel, ritornarono ad I-erael: Israel riscosse dalle mani de' Filistei quelle città da Ecron fino a Gat, insieme co' lor confini. E vi fu pace tra gl' Israeliti, e gli Amorrel.

15 E Samuel giudicò Israel tutto'l tempo della vita sua.

16 Ed egli andava d'anno in anno attorno in Betel, ed in Ghilgal, ed in Mispa, e giudicava Israel in tut-

ti gue' luoghi. 17 Ma il suo ridotto era in Rama: perciochè quivi era la sua casa, e quivi giudicava Israel: quivi an-cora edificò un'altare al Signore.

CAP. VIII. R, quando Samuel fu divenuto

Vecchio, costituì i suoi figliuo-li Giudici ad Israel.

2 E'l nome del suo figliuolo primogenito era Ioel, e'l nome del suo secondo era Abia: i quali tenevano ragione in Beerseba.

3 Ma i suoi figliuoli non camina-

rono nelle vie d'esso, anzi si rivolsero dietro all'avarizia, e prendevano presenti, e pervertivano la

4 Laonde tutti gli Anziani d'Iarael s'adunarono insieme, e vennero a Samuel in Rama,

5 E gli dissero, Ecco, tu sei dive-ito vecchio, ed i tuoi figliuoli non minano nelle tue vie : ora dune costituisci sopra noi un re che giudichi, come hanno tutte l'ale nazioni.

E la cosa dispiacque a Samuel, ando dissero, Dacci un re che ci iudichi. Ed egli fece orazione ai

Signore.

7 E'l Signore disse a Samuel, Acconsenti alla voce dei pepelo, in tutto ciò ch'egli ti dirà : perciochè essi non hanno sdegnato te, anzi hanno sdegnato me, aciochè io non regni sopra loro.

8 Secondo tutte l'opere c'hanno fatte dal d) ch' lo gli trussi fuor d' Egitto, fino ad ogui, per le quali m' hanno abbandonato, ed hanno servito ad altri dij : così fanno an-

cora a te.

9 Ora dunque acconsenti alla voce loro: ma tuttavia del tatto protesta, e dichiara loro la ragione

del re che regnera sopra loro.

10 E Samuel rapportò tutte le
parole del Signore al popolo, che

gli chiedevs un re.

11 E disse, Questa sarà la ragione del re che regnerà sopra voi : Esti pigliera i vostri figliuoli, e gli mettera sopra i suoi carri, e fra i suoi cavalieri, ed essi correranno davanti al suo carro.

12 Gli prenderà eziandio per costituirsegli capitani di migliala, e capitani di cinquantine: e per arare i suoi campi, e per far la sua ricolta, e per fabbricar le sue arme.

e gli arnesi de' suoi carri. 13 Egli prenderà eziandio le vostre figliuole per profumiere, e

cuoche, e panattiere. 14 Piglierà ancora i vostri campi. e le vostre vigne, ed i vostri migliori uliveti, e gli donera a' suoi

servitori.

15 Egli torrà eziandio le decime delle vostre semente, e delle vostre vigne, e le donerà a' suoi ufficiali. ed a' suoi servitori

16 Piglierà eziandio i vostri servi. e le vostre serve, e'i fior de' vostri giovani, ed i vostri asini, e gli ado-

ererà al suo lavoro.

17 Egli prenderà la decima delle vostre gregge: e voi gli sarete

18 Ed in quel giorno voi gride-rete per cagion del vostro re, che v'avrete eletto; ma il Signore allora non v'esaudira.

19 Ma'l popolo ricusò d'ascoltar le parole di Samuel: e disse, No: anzi vi sara un re sopra noi.

20 E noi ancora saremo come tutte l'altre genti : e'l nostro re ci giudichera, ed uscirà davanti a nol. e condurra le nostre guerre.

21 Samuel adunque, avendo udite tutte le parole del popolo, le Esp-portò agli orecchi del Signore. 22 E'i Signore disse a Samuel, Ac-

consenti alla voce loro, e costituisci toro un re. E Samuel disse agt Israeliti, Andatevene ciascuno slia sua città.

CAP. IX.

OR v'era un' nomo di Beniamin. prode e valoroso, il cui nome re Chis, figliuolo d'Abiel, figliuolo di Seror, figliuolo di Becorat, fi-ginolo d'Afia, figliuolo d'un'uomo Peniaminita.

2 Ed esso avea un figliuolo, il cui nome era Saul, giovane, e bello : e non v'era alcuno fra i figliuoti d' Israel più bello di lui: egli era più alto che niuno del popolo dalle

oalle in su.

3 Or l'acine di Chie, padre di Saul, si smarrirono. EChis disse a Saul, no figliuolo, Deh, piglia teco uno de'aervitori, e levati, e va' cercar

l'asine.

4 Egli adunque passò nel monte d'Efraim, e poi nella contrada di Salisa; ma essi non le trovarono: poi passarono nella contrada di Saalim, ma non v'erono : passaro-no esiandio nel paese de' Beniaminiti, ma non le trovarono.

5 Quando furono giunti alla con-rada di Suf, Saul disse al suo servitore, ch' egli avea seco, Or su, ritorniameene : che talora mio padre, lasciata la cura dell'asine, non

sia in sollecitudine di no

6 Ma egli gli disse, Ecco ora, an'uomo di Dio è in questa città, il quale è nomo onorato: tutto quello ch'egli dice avviene senza allo: ora andiamvi: forse egli ci farà chiari di ciò perchè ci siam

messi in camino.

7 E Saul disse al suo servitore. Ma ecco, se noi v'andiamo, che porteremo a quell' uomo ? conciosiacosachè la vittuaglia ci sia venuta meno nelle tasche, e non abbiamo alcun presente da portare all'uomo di Dio: ch'abbiamo appresso di noi?

8 E'l servitore rispose di nuovo a Saul, e disse, Ecce, ie mi trovo in mano un quarto d'un sicio d'ar-gento: io lo darò all'uemo di Die,

ed egli ci farà chiari di ciò perchè ci siam messi in camino.

9 (Anticamente in Israel, quando alcuno andava per domandare Iddio, diceva così, Or andiamo fino al Vedente: perciochè in quel tem-po quel che si chiama oggi profeta, si chiamava il Vedente.)

10 E Saul disse al suo servitore, sen dicl: or andiamo. Essi adun-Ben dicl: or andiamo. que andarono alla città, nella quale era l'uomo di Dio.

11 Mentre essi salivano per la sa-

lita della città, trovarone delle fanciulle ch'uscivano per attigner dell'acqua: e dissero lere, il Veente è egli quivi ?

12 E quelle risposero loro, e dis-259

sero, Rgti s'è: eccolo davanti a te, afrettati pure: perciochè egli è oggi venuto nella citta, perchi il popolo fa oggi un sacriacio nel-l'atto luogo. 13 Quando voi giugnerete nella

citta, voi lo troverete di certo, avanti ch'egli salga all' alto luogo a vanii ca egii saiga an anto nogo a mangara, ch' egil non sia venuto; conciosiacosach' egil abbia da benedire il convito: poi appresso gl'invitati mangeranno. Ora dunsue salite : perciochè appunto ora

lo troverete.

14 Essi adunque salirono alla città: e, come furono giunti nel mes-so della città, ecco, Samuel usciva loro incontro, per salire all' alto luogo.

15 Or il Signore, un giorno innanzi che Saul venisse, avea rive-

lato e detto a Samuel :

16 Domane, a quest' ora io ti nanderò un' uomo del paese di Beniamin, il quale tu ugneral per conduttore sopra'l mio popolo I-arael; ed egli salvera il mio popolo dalla mano de Filistei: perciochè io ho riguardato al mio popolo; conciosiacosache'i suo grido sia pervenuto a me.

17 E, quando Samuel ebbe veduto Saul, il Signore gli disse, Ecco quell' uomo, del quale io t'ho parlato: costul signoreggera sopra?

mio popolo. 18 E Saul, accostatosi a Samuel dentro della porta, gli disse, Deh, mostrami ove e la casa del Ve-

dente.

19 E Samuel rispose a Saul, e disse, Io sono il Vedente : sali davanti a me all' alto luogo, e voi mangerete oggi meco: poi domat-tina io v'accommiatero, ed io ti dichiarerò tùtto quello che tu hai nel cuore.

20 Ed intorno all'asine, che ti si smarrirono oggi ha tre di, non istarne in pensiero: perciochè si son trovate. Ma inverso cui è tutte'i disiderio d'Israel ? non è egli in-verso te, ed inverso tutta la casa.

di tuo padre? 21 E Saul rispose, e disse, Non sono io di Beniamin, ch'e una delle più picciole tribù d'Israel ? e la mia nazione non è elle la più picciola di tutte le nazioni della tribù di Beniamin? perchè dunque mi tieni cotali ragionamenti?

22 E Samuel prese Saul, e'l suo servitore, e gli menò dentro alla sale, e diede loro luogo in capo di tavola fra gl' invitati, ch' erano in-

orno a trenta persone. 23 E Samuel disse al cuoco, Reca

quà quella parte, la quale io ti diedi, della quale io ti dissi, Ripon-la appresso di te. 24 Or il cuoco avea levata una

coscia, e ciò ch't sopra. E Samuel la pose davanti a Saul, e disse. Ecco quello ch' era stato riserbato: mettilo davanti a te, e mangia: perciochè t'era stato serbato per questo tempo, quando io dissi, lo ho invitato li popolo. Così Saul in quel di mangio con Samuel.

25 Poi, essendo scesi dall' alto luogo nella città, Samuel parlò con

Saul sopra'l tetto.

26 E la mattina seguente si leva-26 E la mattina seguente sa icva-rono a buon'ora, ed all'apparir dell'alba Samuel chiamò Saul, ch'era salito in sul tetto: dicendo, f avatt. ed in t'accommiaterò. E Levati, ed lo t'accommiaterò. E Saul si levò: ed amendue, egli e Samuel, uscirono fuori.

27 Come essi scendevano verso la stremità della città, Samuel disse a Saul, Di'al servitore che passi oltre davanti a noi : (ed egli passò oltre:) ma tu fermati ora, aciochè io ti faccia intendere la parola di Dio.

CAP. X.

OR Samuel avea preso un picciol vaso d'ollo, e lo verso in sul capo d'esso, e lo bació, e disse, Non e egli vero che'l Signore t'ha unto per conduttore sopra la sua eredità !

2 Quando oggi tu sarai partito d'appresso a me, tu troverai due uomini presso alla sepoitura di Rachel, a confini di Beniamin, in Seisa, i quali ti diranno, L'asine, che tu eri andato a cercare, si son trovate: ed ecco, tuo padre ha la-sciata la cura dell'asine, e sta in pensiero di voi : dicendo, Che farò io intorno al mio figliuolo ?

3 E, quando di là tu sarai passato più innanzi, e sarai giunto al querceto di Tabor, tu acontrerai tre uomini che salgono a Dio, alla Casa di Dio, che porteranno, l'uno tre capretti, l'altro tre schiacciate di pane, e'i terzo un baril di vino.

4 Ed essi ti domanderanno del tuo bene stare, e ti daranno due pani, *uali* tu prenderai di man loro.

6 Poi tu verrai al Colle di Dio, ove è la guernigion de Filistei : ed avverra che, come tu entrerai nella città, tu scontrerai una schiera di profeti che scenderanno giù dall' alto luogo, i quali avranno davanti a sè de salteri, de tamburi, de flauti,

a delle cetere: e profetizzeranno. 6 Allora lo Spirito di Dio s'avven-terà sopra te, e tu profetizzerai con loro, e sarai mutato in un' altro

nomo.

7 E, quando questi segni ti saran-no avvenuti, fa quello che t'occor-rera: perciochè iddio e teco-

8 Poi tu scenderal incontr' a me in Ghilgal: ed ecco, io verrò a te per offerire olocausti, e per sacrificar sacrificij da render grazie: aspetta sette glorni, fin ch'io venga a te, ed io ti dichiarerò ciò che

tu avrai a fare. 9 Or, come egli ebbe voltate le spalle, per andarsene d'appresso a Samuel, Iddio gli mutò il cuore in un'altro, e tutti que segni avven-

nero quello stesso giorno.

10 E, quando essi furono arrivati là al Colle, ecco, una schiera di profeti gli veniva incontro : e lo Spirito di Dio s'avventò sopra lui, ed egli profetizzo per mezzo loro. Il Ed avvenne che, quando tutti

quelli che l'aveano conosciuto per addietro ebber veduto ch'egli pro-fetissava co' profeti, la gente disse l'uno all' altro, Che cosa è questo ch'è avvenuto al figliuolo di Chis? Saul è egli anch'esso fra i profeti?

12 Ed un' uomo di quel luogo ri-spose, e disse, E chi è il padre loro? erciò, questo passò in proverbio, Saul e egli anch'esso fra i profeti l

13 Poi avendo finito di profetizzare, arrivò all'alto luogo.

14 E lo zio di Saul disse a lui, ed al suo servitore, Ove eravate voi andati? Ed egli disse, A cercar l'asine: ma, veggendo che non le tro-

vavamo, ce ne yenimmo a Samuel. 15 E lo zio di Saul gli disse, Deh, dichiarami ciò che v'ha detto Sa-

muel. 16 E Saul disse al suo zio, Egli ci ha significato per certo che l'asine erano ritrovate. Ma non gli dichiarò ciò che Samuel gli avea detto intorno al regno. 17 Poi Samuel adunò il popolo a

grida, appresso al Signore, in Mispa. 18 E disse a' figliuoli d'Israel, Così ha detto il Signore Iddio d' Israel. Io ho tratto Israel fuor d' Egitto, e v'ho riscossi dalla man degli Egizii, e dalla mano di tutti i regni

che v'oppressavano: 19 Ma oggi voi avete sdegnato l' Iddio vostro, il qual v'ha salvati di tutti i vostri mali, e distrette: a gli avete detto, Che che sia, costituisci un re sopra noi. Ora dunque, comparité nel cospetto del Signore, per le vostre tribù, e mi-

20 E Samuel fece accostar tutte le tribù d' Israel, e la tribù di Ben-

iamin fu presa. 21 Poi fece accostar la tribu di Beniamin a nazione a nazione, e la nazione de' Matriti fu presa : poi fu preso Saul, figliuolo di Chis : ed

egli fu cercato, ma non si trovò. 22 E gl Israeliti domandarono di movo il Signore : dicendo, E quell'uomo gia venuto qua? El Si-gnore disse, Ecco, egli è nascoso ira la salmería.

23 Ed essi corsero, e lo presero di là : ed egli compurve in ruezzo del popolo: ed era dalle spalle in su più alto che niuno del popolo.

24 E Samuel disse a tutto'l popolo, Vedete voi colui che'l Signore ha eletto? come non v'è alcuno

ha eletto f come non ve accuno pari a lui fra tutto! popolo. E tutto! popolo sciamò d'allegressa: e disse, Viva il Re. 3 E Samuel pronunziò al popolo la ragion del regno, e la scrisse in milion, il quale egli ripose davanti al Signòre. Poi Samuel rimandò al Signore. Poi Samuel rimanuo tutto i popolo, ciascuno a casa sua. 26 Saul se n'andò anch'esso casa sua in Ghibea : e la gente di

guerra, a cui 'l Signore toccò il cuore, andò con lui. 27 Ma certi uomini scellerati disero. Come ci salverebbe costui? E lo sprezzarono, e non gli porta-

rono alcun presente. Ma egli fece vista di non udire.

CAP. XI.

R Nahas Ammonita sall, Pose campo sopra Iabes di Galaad : e tutti que di Iabes di Galaad dissero a Nahas, Fa' patti con noi, e noi ti serviremo.

2 E Nahas Ammonita disse ioro, lo farò patti con voi, con questo ch'io vi cavi a tutti l'occhio destro, e metta questo vituperio so-

pra tutto Israel.

3 E gli Anziani di Iabes gli dis-sero, Concedici triegua di sette iorni, aciochè noi mandiamo messi per tutte le contrade d'Israel : e se niuno ci libera, noi usciremo fuori a te.

4 I messi adunque vennero in Ghibea di Saul, e dissero quelle parole in presenza del popolo. tutto'l popolo alzò la voce, e pian-

5 Or ecco, Saul se ne veniva da' campi, dietro a'suoi buoi : e disse, Che ha il popolo, ch'egli piagne? E le parole di que' di labes gli furono raccontate.

6 E lo Spirito del Signore s'avventò sopra Saul, quando egli udi quelle parole : ed egil s'accese

nell' ira grandemente.

7 E prese un palo di buoi, e gli tagliò in pezzi, i quali egli mandò per tutte le contrade d'Israel, per certi messi: dicendo, Chiunque

non uscirà dietro a Saul, e dietro a Samuel, il simigliante si farà a' suoi buoi. È lo spavento del Signore cadde sopra'i popolo: e tutti uscirono fuori, come se non foe stati ch'un uomo.

8 E Saul fece la rassegna di loro in Besee; e si trovarono trecentomila womini de' figliuoli d'Israel, e trentamila di que di Giuda.

9 Poi dissero a messi ch'erano venuti. Dite così a que' di Iabes di Galaad, Domane, come il sole si riscaldera, voi sarete liberati. messi adunque se ne ritornarono. e rapportarono la cosa a que' di

labes, i quali se ne rallegrarono. 10 E que di labes dissero agli Ammoniti, Domane noi usciremo fuori a voi, e voi ci farete interamente come e' vi parra.

Il E'i giorno seguente Sani di-spose il popolo in tre schiere: e quelle entrarono dentr'al campo in su la vegghia della mattina, e per-cossero gli Ammoniti, fin che i di fu riscaldato. Ed avvenne che coloro che scamparono furono dispersi qua e la, e non ne rimase di loro due insieme.

12 El popelo disse a Samuel, Chi son coloro c'hanno detto, Saul regnerà egli sopra noi? dateci quegli uomini, e noi gli faremo

morire.

13 Ma Saul disse, E' non si farà morire alcuno in questo giorno; perciochè oggi 'l Signore ha fatta liberazione in Israel.

14 E Samuel disse ai popolo, Venite, andiamo in Ghilgal, e quivi

rinoviamo il reame.

I5 E tutto'l popolo andò in Ghi: gal, e quivi coetituirono re Saul, davanti al Signore, in Ghilgal; quivi anora, nel cospetto del Signore, sacrificarono sacrifici da render grazie. E Saul, e tutti gli umini d'Israel, si rallegrarono quivi grandemente.

CAP. XII.

A LLORA Samuel disse a tutto Israel, Ecco, io ho acconsentito alla vostra voce, in tutto ciò che voi m'avete detto : ed ho costituito un re sopra vol-2 Ed ora, ecco, esso re camina

davanti a voi, ed lo son diventato vecchio, e canuto : ecco, ancora i miei figliuoli son con voi. Orio son caminato davanti a voi, dalla mis

giovanezza fino a questo giorno.

3 Eccomi: testificate contr' a me, in presenza del Signore, ed in pre-senza del suo Unio: di cui ho io preso il bue? di cui ho io preso l'asino? e chi ho io oppressato? a

eni ho io fatto storsione? dalle cui mani ho lo preso alcun presso di riscatto per nasconder gli occhi miel da lui ? Ed io ve ne farò restitusione.

4 Ma essi dissero, Tu non ci hai oppressati, e non ci hai fatta storsione alcuna, e non hai preso nulla dalle mani d'alcuno.

5 Ed egli disse loro, Il Signore è testimonio contr'a voi, il suo Unto e anch'esso oggi testimonio, che voi non avete trovato nulla nelle mie mani. E'l popolo disse, St,

egli n'é testimonio. 6 Aliora Samuel disse al popolo, Il Signore è quello ch'ordinò Moisè, ed Aaron, e che trasse i padri vostri fuor del paese d'Egitto.

7 Ma ora comparite quà, ed io contenderò in giudicio con voi, nel cospetto del Signore, intorno a tutte l'opere giuste che'l Signore ha fatte inverso voi, ed inverso i vostri padri.

8 Dopo che Iacob fu venuto in Egitto, i padri vostri gridarono al Signore; e'i Signore mando Moisè, ed Aaron, i quali trassero i padri vostri fuor d'Egitto, e gli fecero

abitare in questo luogo.

9 Ma essi dimenticando il Signore Iddio loro, egli gli vendè in mano di Sisera, Capitano dell'esercito d'Hasor, ed in mano de' Filistei, ed in mano del re di Moab, i quali

guerreggiarono contr'a loro. 10 Aliora gridarono al Signore, e dissero, Noi abbiam peccato: conciosiacosach' abbiamo abbandonato il Signore, ed abbiamo servito a' Baali, ed ad Astarot: ma ora ri-scuotici di mano de' nostri nemici, e noi ti serviremo.

11 E'i Signore mandò Ierubbaal, e Bedan, e lefte, e Samuel, e vi li-berò di mano de' vostri nemici d'ogn'intorno, e voi abitaste in si-

curtà. 12 Or vol, avendo veduto che Nahas, re de'figliuoli d'Ammon, veniva contra voi, m'avete detto, No: anzi un re regnerà sopra noi: benchè il Signore Iddio vostro fosse

vostro re-13 Ora dunque, ecco il re che voi avete scelto, il quale avete chiesto: ed ecco, il Signore ha costituito un

re sopra vol. 14 Se voi temete il Signore, e gli servite, ed ubbidite alla sua voce, e non stete ribelli alla bocca del Signore; e vol, e'l vostro re che regna sopra voi, sarete dietro al Si-gnore Iddio vostro.

15 Ma, se voi non ubbidite alla voce del Signore, e siete ribelli alla sua bocca; la mano del Signore

sarà contr'a voi, come è stata contr'a' vostri padri.

16 Fermatevi pure al presente ancora, e vedete questa gran cosa, che'l Signore fara davanti agli oc-

chi vostri

17 Non è egli oggi la ricolta de rani? Io gridero al Signore, ed grani? egli fara tonare, e piovere: acio-chè sappiate, e veggiate che'i male, il qual voi avete commesso davanti

al Signore, chiedendovi un re. è

grande. 18 Samuel adunque gridò al SIgnore: e'i Signore fece tonare, e piovere, in quel giorno: laonde

tutto'l popolo temette grandemen-

19 E tutto'l popolo disse a Samuel, Prega il Signore Iddio tuo per li tuoi servitori, che noi non muojamo: perciochè noi abbiamo sopraggiunto a tutti i nostri peccati questo male, d'averci chiesto

un re. 20 E Samuel disse al popolo, Non temiate: voi avete commesso tutto questo male: ma pur non vi rivolgete indietro dal Signore, anzi

servite al Signore con tutto l cuor

vostro. 21 Non vi rivolgete pure indietro: perciochè voi andreste dietro a cose vane, le quali non possono gio-vare, nè liberare: perciochè son cose vane.

22 Imperochè il Signore, per amor del suo gran Nome, non abbandonerà il suo popolo: conclosiacosa-chè sia piaciuto al Signore farvi

suo popolo. 23 Tolga anche da me Iddio, ch'io pecchi contr'al Signore, e ch'io resti di pregar per voi: anzi, io v'ammaestrerò nella buona e diritta via.

24 Sol temete il Signore, e servitegli in verità, con tutto'l cuor vostro: perciochè, guardate gran cose ch'egli ha operate in-

verso voi.

25 Ma, se pur voi vi portate malvagiamente, e voi, e'l vostro re, perirete.

CAP. XIII.

SAUL avea regnato un'amo, quando queste cose avvennero: e poi, dopo aver regnato due anni

sopra Israel:

2 Scelse tremila uomini d'Israel : de' quali dumila stettero con lui in Micmas, e nel monte di Betel. e mille con Ionatan, in Ghibea di Beniamin: e rimandò il rimanente del popolo, ciascuno alle sue stanze.

3 E Ionatan percosse la guernigione de' Filistei ch' era nel colle :

#### 1 SAMUEL, XIII. XIV.

ed i Filistei l'intesero. E Saul fece sonar la tromba per tutto'i paese : dicendo, Odano gli Ebrei. 4 E tutto Israel udi dire. S

percossa la guernigione de Filistei, ad anche Israel è diventato abbo-minevole fra i Filistei. E'i popolo fu adunato a grida in Ghilgai, per seguitare Saul.

5 I Filistei s'adunarono anch'essi per guerreggiare contr'ad Israel. avendo trentamila carri, e seimila cavalieri, e della gente in moltitudine, come la rena che è in sul lito del mare. E salirono, e s'accamparono in Micmas, verso l'Oriente di Bet-aven.

6 Or gl' Israeliti, veggendosi di-stretti, perciochè il popolo era oppressato, si nascosero nelle spi-lonche, e per li greppi de monti, e nelle rupi, e nelle rocche, e

nelle grotte.

7 E gli altri Ebrel passarono di là dal Giordano al paese di Gad, e di Galaad. E Saul non si moveva di Ghilgal, e tutto'i popolo che lo seguitava era impaurito.

8 Ed egli aspettò sette giorni, secondo'i termine posto da Samuel: e Samuel non veniva in Ghilgal; laonde il popolo si dispergeva d'ap-presso a Saul.

l'olocausto, ed i sacrificij da ren-der grazie. Ed egli offerse l'olo-causto. 9 Allora Saul disse, Adducetemi

10 E, come egli forniva d'offerir l'olocausto, ecco, Samuel arrivò: e Saul gli uscì incontro, per sa-

11 Ma Samuel gii disse, Che hai 11 Ma Samuel gii rispose, Percio-che lo vedeva che l' popolo si di-spergeva d'appresso a me, e che tu non venivi al termine posto de giorni, e che i Filistet erano adunati in Micmas:

12 Io dissi, I Filistei verranno ora contr'a me in Ghilgal, ed io non ho supplicato al Signore: laonde, dopo essermi rattenuto quant ho potuto, io ho offerto l'o-

locausto.

13 Allora Samuel disse a Saul. Tu hai follemente fatto, non avendo osservato il comandamento del Signore Iddio tuo, il quale egli t'avea dato: perciochè il Signore

t'avea dato: percioché il Signore avrebbe ora stabilito il tuo regno sopra Israel, in perpetuo.

14 Ma ora il tuo regno non sarà stabile: il Signore s'è cercato un'uomo secondo'l cuor suo, il quale egil ha ordinato per conduttore sopra i suo popolo: polchè tore sopra i suo popolo: polchè signore t'avea cocanandato.

15 Poi Samuel et levò, e sañ da Ghilgal in Ghibea di Beniamin. E Saul fece la rassegna della gente che si ritrovava con lui, ch'era d'intorno a seicent' uomini.

16 Or Saul, e lonatan, suo figliuolo, e'i popolo che si ritrovava con loro, se ne stavano in Ghibea di Benjamin: ed i Filistel erano

accampati in Micmas.

17 E del campo de Filistei usch della gente in tre schiere, da fare il guasto: l'una delle quali si voltò al camino d'Ofra, truendo verso'l

paese di Sual: 18 L'altra si voltò alla via di Bethoron: e la terza si voltò alla via del confine del paese che riguarda an la valle di Sebolm, ver-

so'l diserto.

19 (Or non si trovava alcun fabbro in tutto'l paese d'Israel: per-ciochè i Filistel aveano detto, Provediamo che gli Ebrei non facciano

spade, nè lance : 20 E tutto israel scendeva a'Fllistei, per aguzzare, chi 'l suo vo-mero, chi la sua zappa, chi la sua

scure, chi la sua vanga. 21 E si servivano di lime per le

vanghe, e per le zappe, e per li tridenti, e per le scuri, e per scon-ciare fino ad un pungolo. 22 Laonde, al glorno della batta-glia, avvenne che non si trovò ne spada, nè lancia, nelle mani d'al-cun del popolo ch'era con Saul, e con lonatan: sol se ne trovò a Saul, ed a Ionatan, suo figliuolo.)
23 Poi la guernigione de Filistei uscì fuori verso'i passo di Micmas.

#### CAP. XIV.

Ravvenne un di che Ionatan. figliuolo di Saul, disse al fante che portava le sue armi, Vieni, assiamo alla guernigione de Filistel, ch'é di la. E non lo fece assapere a suo padre.

2 E Saul se ne stava all'estremità del Colle, sotto un melagrano ch'era in Migron: e la gente ch'era con lui era d'intorno a seicent'uomini.

3 Ed Ahia, figliuolo d'Abitub, fratello d'Icabod, figiliuolo di Fi-nees, figliuolo d'Eli, Sacerdote del Signore, in Silo, portava l'Efod. E'l popolo non sapeva che Iona-tan fosse andato là.

4 Or, fra i passi, per li quali Io-natan cercava di passare alla guer-nigione de' Filistel, v'era una punta di rupe di qua, ed una altra di là : l'una si chiamava Boses, e l'altra

5 L'una di queste punte era posta dal lato Settentrionale, dirin

263

contro a Micmas: e l'altra dal lato Meridionale, dirincontro a Ghibea: 6 E lonatan disse al fante che portava le sue armi, Vieni, passiamo alla guernigione di questi incircuncisi: forse il Signore opererà per noi : perciochè niente può impedire il Signore di salvare, o con gente assal, o con poca.

7 E colui che portava le sue armi gli rispose, Fa' tutto quello che tu hai nell'animo: vacci pure: eccomi teco a tua volontà

8 E lonatan disse, Ecco, noi passiamo a quella gente: se, quando noi ci mostreremo loro.

9 Ci dicono così, Aspettate, fin che siamo giunti a voi: noi stare-mo fermi, e non saliremo a loro. 10 Ma, se ci dicono così, Salite a

noi: noi vi saliremo: perciochè il Signore ca gli avrà dati nelle ma-E ciò ce ne sarà il segno.

Il Così amendue si mostrarono alla guernigione de Filistei: ed i Filistei dissero, Ecco, gii Ebrei escono fuor delle grotte, nelle quali

s' erano nascosi.

12 E la gente della guernigione parlò a Ionatan, ed a colui che portava le sue armi, e disse loro, Salite a noi, e noi vi faremo assapere qualche cosa. E Ionatan-disse a colui che portava le sue armi. Sali dietro a me: perciochè il Signore gli ha dati nelle mani d' Israel.

13 Ionatan adunque sall, aggrappandosi con le mani, e co piedi; e dietro a lui colui che portava le sue armi. Ed i Filistei caddero davanti a Ionatan, e colui che portava le sue armi non faceva altro ch'ammazzargli dietro a lui:

14 E questa fu la prima sconfitta, nella quale Ionatan, e colui che portava le sue armi, percossero intorno a vent uomini, nello spazio d'intorno alla metà d'una bi-

folca di campo.

15 E vi fu spavento nell'oste, e nella campagna, e fra tutta la gente : la guernigione anche essa. e quelli che facevano il guasto furono spaventati, e'i paese fu commosso: e questo fu come uno spavento mandato da Dio.

16 E le guardie di Saul, che stavano alla veletta in Ghibea di Beniamin, riguardarono : ed ecco. la moltitudine era in rotta, e fuggiva

a calca.

17 E Saul disse al popolo ch'era con lui, Deh, fate la rassegna, e vedete chi è partito d'appresso a noi. E, fatta la rassegna, ecco, Ionatan, e colui che portava le sue mi, non v'erano.

18 E Saul disse ad Ahia, Accosts l'Arca di Dio : perciochè l'Arca di Dio era in quel giorno co' figliuoli d'Israel.

19 Ma, mentre Saul 'pariava an-cora al Sacerdote, il tumulto, ch'era nel campo de' Filistei, andera cre-scendo: laonde Saul disse al Sa-

cerdote, Ritira la tua mano. 20 E Saul, e tutto'l popolo ch'era con lui, adunato a grida, vennero fino al luogo della battaglia: ed ecco, la spada di ciascumo era volta contr'al suo compagno, con gran-

dissimo fracasso.

21 Or i Filistei aveano degli Ebrei con loro, come per addietro, i quali erano saliti con loro alla guerra, dal paese d'intorno. Costoro si giunsero anch'essi con gl' Israeliti, ch'erano con Saul, e con Ionatan. 22 Tutti gl' Israeliti exiandio, che s'erane nascosi nel monte fraim, avendo udito che i Filistei fuggivano, gli perseguitarono di presso, combattendo. 23 Ed in quel giorno il Signore

salvò Israel: e la battaglia passò

oltr'a Bet-aven. 24 Or in quel giorno gl' Israeliti furono straccati: percioche Saal fece fare al popolo un giuramento con esecrazione : dicendo, Maladetto sia colui che mangera cibo alcuno infino alla sera, fin ch'io mi sia vendicato de' miei nemici. Perciò niuno del popolo assaggiò alcun cibo.

25 Or tutto'l popole del paese venne in una selva, dove era del mele

in su la campagna.

26 E, come fu entrato nella selva ecco del mele che colava: ma non vi fu alcuno che si recasse la mano alla bocca : perciochè il popolo temeva del giuramento.

27 Ma lonatan non avea udito, quando suo padre avez fatto giu-rare il popolo: laonde stese la bacchetta ch'egli avea in mano, e ne intinse la cima in un favo di mele, e si recò la mano alla bocca: ed i suol occhi furono rischiarati. 28 Ed uno del popolo gii fece motto, e disse, Tuo padre ha fatto

espressamente giurare il popolo: dicendo, Maladetto sia colui che

mangera oggi alcun cibo : perciò il popolo è stanco. 29 E Ionatan disse, Mio padre ha turbato il paese: deh, vedete come gli occhi miei sono rischiarati, perchè io ho assaggiato un poco di questo mele.

30 E quanto maggiore sarebbe stata la rotta de' Filistei, se'l popolo avesse mangiato a plena voglis della preda de suoi nemici, ch'esti

a trovata? perciochè ora quella i ho io da morire?

ion è stata grande.

31 Il popolo adunque, avendo in luel giorno percossi i Filistei da Licrnas fino in Aialon, fu grandemente stanco.

32 Onde, voltosi alia preda, prese pecore, e buoi, e vitelli, e gli scan-

nò in terra: e'i popolo mangiava

le carni col sangue. 33 E ciò fu rapportato a Saul, e gli fu detto, Ecco, il popolo pecca contr'al Signore, mangiando le carni col sangue. Ed egii disse, Voi avete mistatto: retolate ora qua Ed egii disse, Voi

appresso di me una gran pletra.
34 Poi Saul disse, Amlate qua e la fra 'l popolo, e dite iaro che ciascu-no meni qua appresso di me il suo bue, e la sua pecora: e qui efi scannerete, e mangerete, e non peccherete contr'al Samore, manriandogli coi samette. E ciascuno

del popolo menò quella notte il que bue con la mano, e hospannòquivi. 35 E Saul edificò un' altare al Si-Questo fu ll primo altare gnore.

che Saul edifico al Signore, 36 Poi Saul disse, Scandiaruo die-

tro a' Filistei di nutte, e vacchesgiamgli fino allo selitarir della mattina, e non ne lasciamo scampare alcuno. E'l popolo disae, Fa' tutto ciò che ti place. Ma il Sacer. dote disse. Accostiamei qua a Dia. 87 Saul admique dominido ldillo:

dicendo, Scendero lo dietro a Fillstei? gli darat tu nelle mani d'f-srael? Ma il Signore non gli diede alcuna risposta in quel dì.

38 Laonde Saul disse, Accostatevi quà tutte le comunità del popolo :

e sappiate, e vediate in che s'è oggi

commesso questo peccato. 39 Perciochè, come il Signore, che salva Israel, vive, avvegnachè quel peccato si trovi in Ionatan, mio figliuolo, egli del tutto ne E niuno di tutto'i popolo morra.

gli rispose. 40 Poi disse a tutto Israel, Vol. state da un lato, ed io, e Ionatan, mio figliuolo, staremo dall'altro. E'l popolo disse a Saul, Fa' ciò che

41 E Saul diese al Signore Iddio d'Israel, Mostra chi è innocente. E Ionatan, e Saul furono presi:

e'l popolo scampo.
42 Poi Saul disse, Tracte la sorte fra me, e Ionatan, mio figliuolo.

E Ionatan fu preso.

43 Allora Saul disse a Ionatan, Dichiarami ciò che tu hai fatto. Ionatan gliel dichiarò : e disse, Io di vero ho assaggiato con la cima della bacchetta, ch'io avea nella mano, un poco di mele : eccomi, 265

44 E Saul diese, Cost mi faccia Iddio, e così m' aggiunga, Ionatan, se tu del tutto non muori.

45 Ma il popolo disse a Saul. Ionatan, c'ha fatta questa gran libe-rasione in Israel, morrebbe egli? tolga Iddio che ciò avvenga. Come tolga iduo cne cuo avvenges come il Signore vive, non gii cadera pur un capello di testa in terra: per-cioche egli ha operato oggi con l'aiuto di Dio. Il popolo adunque riscosse lonstan, si che non mort.

8 Poi Saul se ne tornò dalla caccia de' Filistei : ed i Filistei se n'an-

darono al luogo loro. 47 Così Saul, avendo preso il regno sopra Israel, guerreggio con-tr'a tutti i suoi nemici d'ogn' intorno: contr'a Moab, e contr'a' figliuoli d'Ammon, e contr'ad Edom, e contr' alli re di Soba, e contr'a' Filistei : e dovunque egli si volge-

va, vinceva. 48 Fece ancora un' esercito, e ercosse Amalec, e riscosse Israel dalla mano di quelli che lo preda-

vano. 49 Or i figliuoli di Saul erano Ionatan, ed Isui, e Malchi-sua: e delle sue due figliuole la primogenita avea nome Merab. e la minore Mical.

50 E'l nome della moglie di Saul era Ahinoam, figliuola d'Ahimaas: e'l nome del Capo del suo esercito era Abner, figliuolo di Ner, zio di

Sant 51 E Chis, padre di Saul : e Ner, padre d'Abner, erano figliuoli d'Ahiel

52 E tutto'l tempo di Saul vi fu aspra guerra contr' a' Filistei : e Saul accoglieva appresso di sè qualunque nomo prode, e qualunque persona di valore egli vedeva.

#### CAP. XV.

R Samuel disse a Saul, II Signore m'ha mandato per ugmerti per re sopra'i suo popolo, sopra Israel : ora dunque, ascolta la voce delle parole del Signore. 2 Così dice il Signore degli eser-

citi, Io mi son rammemorato ciò ch'Amalec fece ad Israel, come egli se gli oppose tra via, quando egli sali fuor d'Egitto. 3 Ora va', e percuoti Amalec, e

distruggete al modo dello nterdetto tutto cio che è suo: e non risparmiarlo: anzi fa' morire uomini, e donne, fanciulli, e bambini di poppa, buoi, e pecore, camelli, ed asini.

4 Saul adunque raunò il popolo, e ne fece la raisegna in Telaim, in

numero di dugentomila nomini a piè, e di diecimila di Giuda.

5 E Saul venne fino alla città d'Amalec, e pose aggusti nella

6 E Saul diese a' Chenei, Andate, partitevi, acendete del mezzo degli Amalechiti: che talora io non vi distrugga con loro : avendo pur voi usata benignità inverso tutti i firliuoli d'Israel, quando salirono fuor d' Egitto. I Chenel adunque si partirono di mezzo gli Amalechiti.

7 E Saul percosse gli Amalechiti di Havila fino a Sur, che è a fronte all' Egitto.

8 E prese vivo Agag, re degli Amalechiti: ma distrusse tutto'l

popolo al modo dello nterdetto. mettendolo a fil di spada.

9 E Saul, e'l popolo, risparmiarono Agag, e'l meglio delle pecore,
ed i buoi appalati, ed i montoni, e tutto ciò ch'era buono : e non vollero distruggere queste cose : ben distrussero ogni cosa vile, e

cattiva 10 Allora la parola del Signore fu indirizzata a Samuel: dicendo,

11 Io mi pento d'aver costituito re Saul : perciochè egli s'è rivolto indietro da me, e non ha messe ad esecuzione le mie parole. E Samuel ne fu molto cruccioso, e gridò al Signore tutta quella notte.

12 Poi Samuel si levò la mattina per andare incontr'a Saul. egli fu rapportato e detto a Samuel. Saul è venuto in Carmel: ed ecco. egli s'ha rizzato un trofeo: poi se n'è ritornato, ed è passato oitre, ed è disceso in Ghilgal.

13 Samuel adunque venne a Saul. E Saul disse a Samuel. Sij tu benedetto appo'l Signore: io ho messa

ad esecuzione la parola del Si-

gnore 14 E Samuel disse, Che belar di pecore dunque é questo che mi viene agli orecchi? e che mugghiar

di buoi è questo ch' io odo?

15 E Saul diese, Questo bestie sono state menate dal paese degli Amalechiti: perciochè il popolo ha risparmiato il meglio delle percioche de la core, e de' buol, per farne sacri-ficio al Signore Iddio tuo: ma abbiamo distrutto il rimanente al modo dello nterdetto.

16 E Samuel disse a Saul, Permetti ch' io ti dichiari ciò che'l Si-

gnore m'ha detto questa notte.
Ed egli gii disse, Parla pure.
17 E Samuel disse, Non è egli cost, che, quando tu il sei reputato picciolo, tu sei stato costituito Capo delle tribù d'Israel, e'l Signore t'ha unto per re sopra Israel i

18 Ora il Signore t'aves mandato questa impresa, e t'avea detto. Va', distruggi que' peccatori, gli Amalechiti, e fa' loro guerra, fin che sieno consumati.

19 Perchè dunque non hai tu ub... bidito alla voce del Signore ? anzi

ti sei rivolto alla preda, ed hai fatto ciò che dispiace al Signore? 20 E Saul disse a Samuel, Io ho pure ubbidito alla voce del Signore, e sono andato all'impresa, alla quale il Signore m'ha mandato. e ne ho menato Agag, re d'Amalec, ed ho distrutti gli Amalechiti al

modo dello'nterdetto. 21 Ma il popolo ha preso, d'infra la preda, buoi, e pecore, il meglio dello'nterdetto, per farne s ecrificio al Signore Iddio tuo, in Ghilgal.

22 E Samuel disse, Il Signore ha egli a grado gli olocausti, ed i sacrificij, come che si ubbidisca alla sua voce? Ecco, ubbidire val meglio che sacrificio: e prestare attenzione val meglio che grasso di montoni

23 Perciochè la rebellione è pari al peccato dell'indovinare : e'l trasgredire è pari al peccato che si commette intorno agi idoli, ed al-l'imagini. Perciochè tu hai sdegnata la parola del Signore, es altresì ha sdegnato te, aciochè tu non sij più re.

24 Allora Saul disse a Samuel. Io ho peccato: conciosiacosach'io ahbia trasgredito il comandamento del Signore, e le tue parole: per-

ciochè io temeva del popolo, onde io acconsentii a ciò ch'egli disse. 25 Ma ora, perdonami, ti prego, il mio peccato, e ritorna meco : ed

io adorerò il Signore. 26 E Samuel disse a Saul, Io non ritornerò teco: perciochè tu hai sdegnata la parola del Signore, e'l Signore altrest ha sdegnato aciochè tu non sij più re sopra Israel.

27 E, come Samuel si fu voltato per andarsene. Saul prese il lembo del manto d'esso, il quale si strac-

ciò.

28 E Samuel gli disse, Il Signore ha oggi stracciato d'addosso a te il regno d'Israel, e l'ha dato ad un

a manet, e i na cato ad un tuo prossimo, ch'è miglior di te. 29 Ed anche egii, che è la Vit. toria d'Israel, non mentirè, e non si pentirà: perciochè egii non è un uomo, per pentiral. m uomo, per pentirsi. 30 E Saul disse, Io ho peccato:

deh, onorami ora in presenza degii Anziani del mio popolo, ed in pre-senza d'Israel, e ritorna meco, ed io adorerò il Signore Iddio tuo.

31 Samuel adunque se ne ritornò

## 1 SAMUEL, XV. XVI.

dietro a Saul: e Saul adoro il Si-!

32 Poi Samuel dissa. Menatemi qua Agag, re d'Amalec : ed Aga se n'ando a lui con dilicatesse. E A gag diceva, Certo, l'amaritudine della morte è passata.

33 Ma Samuel gii disse, Siccome La tua spada ha orbate le donne di Marituoli, così sarà tua madre orbata di figliuoli fra le donne. E Samuel fece squartare Agag nel cospetto del Signore, in Ghilgal. 34 Poi Samuel se n'andò in Rama.

E Saul salt a casa sua in Ghibea di 35 E Samuel non vide più Saul,

fino al giorno della sua morte : benchè Samuel facesse cordoglio di Saul : ma il Signore s'era pen-tito d'aver costituito Saul re sopra

CAP. XVI.

L Signore disse a Samuel, In-L'ino a quando farai tu cordo-glio di Saul' conclosiacosach' io Tabbis adegnato, acicche non regni più sopra Israel i Empl' i tuo corno d'olio, e va': io ti manderò ad Isal Bet-lehemita: percioche lo mi sono proveduto d'un red'infra i moi d. proveduto d'un re d'infra i suoi fi-

E. Samuel disse. Come v' andrò io? se Saul l'intende, egli m'ucci-derà. Mail Signore gii disse, Pren-di teco una giovenca, e di', lo son di teco una giovenca, e di', lo son venuto per far sacrificio al Signore. 3 Ed invita Isal al constto dei sa-

crificio: ed lo ti farò assapere ciò che tu avrai a fare, e tu m'ugneral

colui ch'io ti dirò.

Samuel adunque fece quello che'l Signore gii avea detto, e venne in Bet-lehem. E gil Ansiani della città furono spaventati al sno incontro, e dissero, La tua venuta

*è ella* per bene ? 5 Ed egli disse, St. ella è per bene. lo son venuto per escrificare al Si-gnore: santificatevi, e venite meco al sacrificio. Fece ancora santificare Isal, ed i suoi figliuoli, e gl'in-vitò al consito del sacrificio.

6 Or, come essi entravano, egli vide Elisb, e disse, Certo, l'Unto

ore davanti a lui

7 Ms il Signore disse a Samuel, Non riguardare al suo aspetto, ne all'altema della sua statura: per-ciochè lo l'ho lasciato indietro: conciosacosachè'/ Signore non riguardi s ciò, a che l'uomo riguar-da: perchè l'uomo riguarda a ciò che è davanti agli occhi, ma il Sinore riguarda al cuore.

8 Poi issi chiamò Abinadab, e lo lece passare davanti a Samuel.

eletto il Signore. 9 Poi Isal fece passare Samma : ma Samuel disse, Nè anche costui

ha eletto il Signere. na esetto il Signere. 10 Ed Isai fece passare i suoi sette figliuoli davanti a Samuel. Ma Samuel diese ad Isai. Il Signore non

ha eletti costoro.

Il E Samuel disse ad Isai, I giovani sono eglino tutti passati? Ed Isai disse, E vi resta ancora il più picciolo, ma ecco, egli pastura la greggia. E Samuel diss e ad Igal. Manda per lui : perciochè noi non ci metteremo a tavola, ch'egli non ala, venuto quà.

13 Egil adunque mandò, e lo fece venire: (or egil era blondo, di bello aguardo, e di formoso aspetto.) E'l Signore disse a Samuel, Levati,

ugnilo: perciochè costui / desso. 13 Samuel adunque prese il corno dell'ollo, e l'unse in messo de'suoi seni ous, e l'unes in messo de suoi fratelli : e lo Spirito del Signore da quel di hinansi s'avvento sopra David. Poi Samuel ai levò, e se n'andò in Rama.
14 E lo Spirito del Signore ai parrid da Saul: e lo spirito malvagio, mandato da Dio, lo turbava.
15 Laonde I servitori di Saul gili disseno. Reso con lo supite seali ser

dissero, Ecco ora lo spirito malva-gio di Dio ti turba.

16 Deh, dica il nostro signore a suoi servitori che stanno davanti a suo servicor cas scario cavanto a lui, che cerchino un'uomo che sappia sonare con la cetera: e quando lo spirito malvagio di Dio sarà sopra te, egli sonerà con le sue mani, e tu ne saral alleggiato.

17 E Saul diese a' suoi servitori, Deh, provedetemi d'un' uomo che

soni bene, e menatelmi 18 Ed uno de servitori rispose, e disse, Ecco, io ho veduto un fi-giuolo d'Isai Bet-lehemita, il quale a sonare, ed è uomo prode e valente, e guerriere, ed avveduto nel parlare, ed è un bell' uomo, e'l Si-gnore è con lui.

19 Sanl adunque mandò de' messi ad Isai, a dirgii, Mandami David,

tuo figliuolo, che è appresso alla greggia. 20 Ed Isai press un'asino carleo di pane, e d'un barile di vino, e d'un capretto: e lo mandò a Saul,

per David, suo figliuolo. 21 E David venne a Saul, e stette davanti a lui. E Saul l'amò forte,

e David fu suo scudiere.

22 E Saul mandò a dire ad Isai Deh, lascia che David stia davanti a me: perciochè egii m'è in grazia. 23 Or, quando lo spirito malvagio, mandato da Dio, era sopra Saul, David pigliava la cetera, e ne so-Ma egli disce, Nè anche costul ha | nava con la mano : e Saul n'era alleggiato, e ne stava meglio, e lo : spirito malvagio si partiva da lui.

CAP. XVII.

OR i Filistei adunarono i lor Campi in battaglia: e, fatta lor massa in Soco, che è di Giuda, s'accamparono fra Soco, ed Azeca, all' estremità di Dammim.

2 E Saul, e gi' Israeliti, s'aduna-rono anch' essi, e s'accamparono nella Valle d'Ela, ed ordinarono la battaglia contr's, Filistel.

3 Or, mentre i Filistei se ne stavano nell'un de'monti, di quà; e gl'Israeliti nell'altro monte, di là, la Valle in mezzo fra loro. a Valle in mezzo fra loro :

4 Uscì del campo de' Filistei un' nomo, che si presentò nel mezzo fra i due campi, il cui nome era Goliat, da Gat: alto di sei cubiti, e d'una spanna.

5 Ed avea in testa un' elmo di rame, ed era armato d'una corazza di rame a scaglie, il cui peso era di

cinquemila sicli.

6 Avea eziandio delle gambiere di rame in su le gambe, ed uno scudo di rame in mezzo delle spalle.
7 E l'asta della sua lancia era

come un subbio di tessitore, e'i ferro d'essa era di seicento sicli: e colui che portava il suo scudo gli andava davanti

8 Costui adunque si fermò, e gridò alle schiere aringate d'Israel, e disse loro, Perchè verreste voi in battaglia ordinata? Non sono io il Filisteo, e voi servitori di Saul? scegliete un' uomo d'infra vol, il

quale scenda a me. 9 Se egli, combattendo meco, mi vince, e mi percuote, noi vi saremo servi: ma, se io lo vinco, e lo percuoto, voi ci sarete servi, e ci ser-

virete. 10 E quel Filisteo diceva, Io ho oggi schernite le schiere d'Israel: dicendo, Datemi un' uomo, e noi

combatteremo insieme. 11 Ma Saul, e tutti gl' Israeliti.

avendo udite queste parole del Filisteo, furono spaventati, ed ebbero

gran paura. 12 Or David, figliuolo di quel-l'uomo Efrateo, da Bet lehem di Giuda, il cui nome era Isai: (costui avea otto figliuoli, ed al tempo di Saul *era* già vecchio, e passava fra gli uomini onorati :

13 Ed i tre figliuoli maggiori d'Isai erano andati dietro a Saul alla guerra : ed i nomi de' tre figliuoli d'esso, ch'erano andati alla guerra, crano Eliah, il primogenito, ed Abinadab, il secondo, e Samma, il

terzo: 14 E David era il minore : ed i tre maggiori seguitavano Saul:)
15 David, dico di tempo in tempo

tornava d'appresso a Saul, per pasturar la greggia di suo padre, in Bet-lehem.

16 E quel Filisteo si faceva avanti mattina e sera : e si presentò così

quaranta giorni. 17 Ed Isai disse a David, suo figliuolo, Or prendi questo Efa di grano arrostito, e questi dieci pa-ni, e portagli a tuoi fratelli; e re-cagli loro prontamente nel campo;

18 Porta eziandio al Capitano del lor migliaio questi dieci caci di lat-te: e visita i tuoi fratelli, per sapere se stanno bene, e prendi da

loro qualche contrassegno. 19 Or Saul, ed essi, e tutti gl' Igraeliti, erano nella valle d'Ela,

in battaglia contr'a' Filistei. 20 David adunque si levò la mattina, e lasciò la greggia alla cura del guardiano, e tolse quelle cose, ed andò, come Isai gli avea comandato; e giunse al procinto del cam-po; e l'esercito usciva fuori in or-

dinanza, e si sonava alla battaglin. 21 E gl' Israeliti, ed i Filistei, ordinarono la battaglia gli uni fu-

contr' agli altri.

22 E David, rimessi i vaselli in mano del guardiano della salme-ria, corse al luogo dove la battaglia era ordinata: e, giuntovi, do-mandò i suoi fratelli se stavano bene.

23 Or, mentre egli parlava con loro, ecco, quell' uomo, che si pre-sentava all' abbattimento, il cui nome era Goliat il Filisteo, da Gat. si mosse d'infra le schiere de' Filistei, e proferì le medesime parole : e David l'udì.

24 E tutti gl' Israeliti, quando vedevano quell'uomo, se ne fuggivano dal suo cospetto, ed aveano

gran paura.

25 E gl' Israeliti dicevano, Avete voi veduto quell' uomo che si fa. avanti? certo, egli si fa avanti per far vituperio ad Israel: perciò, se alcuno lo percuote, il re lo farà grandemente ricco, e gli darà la sua figliuola, e farà franca la cassa

di suo padre in Israel. 26 E David disse agli uomini ch'erano quivi presenti con lui, Che si fara egli a quell'uomo ch'avra percosso questo Filisteo, ed avra tolto questo vituperio d'addosso ad I-srael ? perciochè, chi è questo Filisteo incircunciso, ch'egli scherni-sca le schiere dell' Iddio vivente ?

27 E la gente gli disse quell'istess cose : dicendo, Così si fara a quell'uomo che l'avrà percosso.

28 Ed Eliab, fratel maggiore de

David, udi ch'egli parlava a quegli i nomini : inonde egli s'accese nel-l'im contr' ad esso : e disse, Perchè mecontr ad emo: e disse, rerche el in venuto qua? ed a cui hai tu mente quelle poche pecore nel impro? so comosco il tuo orgoglio, e la malvagità del tuo cuore : perechè tu sei venuto per veder la

ettaglia. 29 Ma David disse, Che cosa ho io ora fatto ? queste non sono elleno

30 E, rivoltosi d'appresso a colui ad un'altro, egli gli tenne i mede-simi ragionamenti. E la gente gli fece la medesima risposta, che gli ere stata fatta prima

31 E le parole, che David aves dette, furono udite, e furono rap portate in presenza di Saul. Ed

gli lo iece venire.

2 E David disse a Saul, Non caggia il cuore a niuno per cagion di colui: il tuo servitore andra, e

33 E Saul disse a David, Tu non potresti andare contra questo Filisteo, per combatter contr'a lui : perciochè tu sei un fanciullo, ed gli è uomo di guerra fin dalla sua gioventi).

34 E David diese a Saul, Il tuo ecrvitore pasturava la greggia di

sarvant pasturava is greggia in suo paáre; ed un leone, ed una al-frasolis un arso venne, es en epor-trava vis una pecora della greggia: 35 Ed io uscii dietro a lui, e lo percossi, e riscossi la pecora dalla sua goba: ed, essendoel esso levato. contra me, io l'afferrai per la barma, e lo percossi, e l'ammazzai.

36 Il tuo servitore adunque ha percosso un leone, ed un'orso: e questo Filisteo incircunciso sarà come uno d'essi : perciochè egli ha chernite le schiere aringate del-

l'Iddio vivente.

37 David disse ancora, Il Signore, che m' ha riscosso dalla branca del leone, e dalla zampa dell' orso, esso mi riscuotera dalla mano di questo Filisteo. E Saul disse a David, Va', e'i Signore sia teco. 38 E Saul fece armare David delle

sue armi, e gli mise un' elmo di rame in testa, e lo fece armar

Cuns corazza.

39 Poi David cinse la spada d'esso sopra le sue armi, e volle camisere con quelle: perciochè non erea mai provato. E David disse a Saul, Io non posso caminar con quate arms: perciochè io non ho and provato. E David se le tolse 4 deceso-

40 E prese il suo bastone in mano, e si scelse dal torrente cinque pietre pulite, e le pose nel suo ar-

nese da pastore, e nella tacca. avendo la sua frombola in mano. E così s'accostò al Filisteo.

41 Il Filisteo si mosse anch'esso, e venne accostandosi a David: e colui che portava il suo scudo em-

deve davanti a lui.

42 E quando'l Filisteo ebbe riguardato, ed ebbe veduto David, lo sprezzò: perciochè egli era giovanetto, e biondo, e di bello sguardo

3 E'l Filisteo disse a David. Sono io un cane, che tu vieni contra me con bastoni? E'l Filisteo maladisse David per li suoi dij.

44 Il Filisteo oltra ciò disse a David, Vieni pure a me, ed io darò la tua carne agli uccelli del cieto, ed alle bestie della campagna. 45 Ma David disse al Filisteo, Tu

vieni contr'a me con ispada, e con lancia, e con iscudo: ma lo ven-go contr'a te nel Nome del Signo-re degli eserciti, dell' Iddio della schiere aringate d'Israel, il qual

46 Oggi 'l Signore ti darà nella mia mano, ed io ti percuoterò, e ti spiccherò il capo : e darò pur oggi i corpi morti del campo de Filistei agli uccelli del cielo, ed alle fiera della terra: e tutta la terra conoscerà ch' Israel ha un Dio-

47 E tutta questa moltitudina conoscera che'i Signore non salva con ispada, nè con lancia : conciosiacosachè la battaglia sia del Signore, il quale vi dara nelle no-

stre mani.

48 Or, dopo che'i Filisteo si fu mosso, egli veniva accostandosi E David corse incontr'a David. restamente anch'esso al luogo dell'abbattimento incontr'al Filisteo. 19 E David mise la mano a quel suo arnese, e ne prese una pietra, e trattala con la frombola, percosse il Filisteo nella fronte: e la pie tra gli si ficcò nella fronte, ed egli

cadde boccone a terra. 50 Così David, con la frombola, e con la pietra, vinse il Filisteo: poi lo percosse, e l'uccise. Or David, non avendo spada alcuna in

mano.

51 Corse, e, fermatosi sopra'l Filisteo, prese la spada d'esso, e, trattala fuor del fodero, l'ammaszò, e con essa gli spiccò la testa. Ed i Filistei, veduto che'l lor valente campione era morto, si mi-

sero in fuga. 52 E que d'Israel, e di Giuda, si mossero, e con gran grida perse-guitarono i Filistei fin nella Valle, è fino alle porte d'Ecron. Ed i Filistei caddero uccisi per la via

#### 1 SAMUEL, XVII. XVIII.

di Saaraim, fino a Gat, e fino ad | '9 E da quel di immansti Saul ri Ecron.

53 Poi i figliuoli d'Iarael se ne ri-tornarono dalla caccia de' Filistei. e predarono il lor campo. 54 E David amora della compo.

E David prese il capo del Filisteo, e lo portò in Gerusalemme, e pose l'armì d'esso nel suo Tabernacolo.

55 Or, quando Saul vide che Da vid usciva incontral Filisteo, disse ad Abner, Capo dell'esercito, Abner, di cui è figliuolo questo giovanetto è Ed Abner rispose, Come vive l'anima tua, o re, io

56 E'l re disse, Domanda di cui è

figliuolo questo giovane. 87 E, quando David fu ritornato da percuotere il Filisteo, Abner lo prese, e lo menò in presenza di Saul, avendo egli la testa del Filisteo in mano.

58 E Saul gli disse, Di cui sei tu figliuolo, o giovanetto ? E David e, Io son figliuolo d'Isai Betlehemita, tuo servitore.

CAP. XVIII.

OR, come egli ebbe finito di parlare a Saul, l'anima di Ionatan fu legata all'anima d'esso, si che Ionatan l'amò come l'anima

2 Ed in quel giorno, Saul lo prese appresso di se, e non gli permise più di ritornare a casa di suo padre.

3 E Ionatan fece lega con David: perciochè egli l'amava come l'anima sua.

4 E Ionatan si spogliò l'ammanto ch'egli avea indosso, e lo diede a David, co'suoi vestimenti. ano alla sua spada, ed al suo arco, ed al-la sua cintura.

5 E David usciva fuori: dovumque Saul lo mandaya, egli prosperava : laonde Saul lo costitui sopra un certo numero di gente di guerra: ed egli fu grasioso a tutto'l po-

polo, ed anche a' servitori di Saul. 6 Or avvenne che, come essi ve-nivano, ritornando David da percuotere il Filisteo, le donne uscirono fuori di tutte le città d'Israel, cantando, e menando danze incontr'al re Saul, con tamburi, con al-legressa, e con canti di trionfo. 7 E le donne che glocavano, can-

7 E le donne che glocavano, can-tavano a vicenda, e dicevano, Saul ne ha percossi i suoi milie, e Devid i suoi diccimila.

8 Laonde Saul s'adirò gravemente, e questa cosa gli dispiacque : e disse, Esse ne hanno dati a David diecimila, ed a me ne hanno sol dati mille: certo non gli monos ¬ che'l reame

guardaya David di mal occhio.

10 Or il giorno seguente avvenne
che lo spirito malvagio mandate
da Dio s'avvento sopra Saul, onde egli facea atti da uomo forsennato in messo la casa : e David sonava con le sue mani come per addietro. e Saul avea una lancia in mano.

11 E Saul lanciò la lancia, e dis-Ma David si stormò d'in-

nanzi a lui due volte.

12 E Saul temette per cagion di David: perciochè il Signore era con lui, e s'era partito da Sani 13 Laonde Saul lo rinnome d'ap-

presso a sè, e lo costitui Capitano di mille uomini : ed egli andava e veniva davanti al popolo-

14 Or David prosperava in tutte le sue imprese, e'l Signore era con lui.

15 E Saul, veggendo ch'egli prosperava grandemente, ebbe paura di lui 16 Ma tutto Israel,

amava David: perciochè egli andava e veniva davanti a loro. 17 E Saul disse a Davad, Ecco Merab, mia figliuola maggiore:

io te la darò per moglie ; aimi pur valoroso, e conduci le guerre dei Signore. (Or Saul diceva, Non sis la mia mano sopra lui : ma sia la mano de' Filistei sopra lui.)

18 E David diese a Saul, Chi sone io, e quale è la mia vita, e quale è la nazione di mio padre in larael,

ch'io sia genero del re i

19 Or avvenue ch'al tempo che Merab, figliuola di Saul, si doves dare a David, fu data per moglie ad Adriel Meholatita.

20 Ma Mical, figliuola di Saul, amava David: il che fu rapportato a Saul, e la cosa gli placque. 21 E Saul disse, lo glicha dari,

aciochè gli sia per laccio, e che la mano de Filistei sia sopra lui. Saul adunque disse a David, Tu sarai oggi mio genero per amendue. 22 E Saul comandò a' suoi servi-

tori di parlare in segreto a David, e dirgli, Ecco, il re ti gradisce, e tutti i suoi servitori t'amano : ora adunque sij genero del re.

23 I servitori di Saul adunque ri-25 I servitori il satti sattinque ri dissero queste parvice a David. Ma David desse, Parvi egil cos sendo lo uomo povero, e vile ? 3º Ed i servitori di Satti gilei rap-portarono: dicendo, David ha del-to talli cose.

25 E Saul disse, Dite così a David, Il re non vuol dote, ma cento propusij de' Filistei, aclochè sia fut-

## 1 SAMUEL, XVIII. XIX.

to, vendetta de'snoi nemici. Or Sant pensaya di far cader David neile mani de' Filistei.

26 I auoi servitori adunque rap portarono queste parole a David : e la cosa placque a David, per esser gemero del re. Or, avanti che i giorni fossero compluti; 27 David si levò, ed andò con la

sua gente, e percosse dugent' uomini de' Fliistel, e portò i lor prepusti, code il numero compluto fu consegnato al re, aciochè egli po-tesse esser genero del re. E Saul gli diede Mical, sua figiluola, per

moglie. 28 E Saul vide, e conobbe che'l Signore era con David: e Mical.

figliuola d'esso, l'amava. 29 Laonde Saul continuò di temere di David vie maggiormente : e fu sempre suo nemico.

30 Or i capitani de Filistei uscirono fuori in guerra: e da che furono usciti, David prosperò più che tutti gli altri servitori di Saul: onde il suo nome fu in grande stima.

CAP. XIX.

E SAUL parlò a Ionatan, suo fi-giluolo, ed a tutti i suoi servi-tori, di far morire David. Ma Io-natan, figliuolo di Saul, voleva gran bene a David :

2 Laonde Ionatan dichiarò la cosa a David: dicendo, Saul, mio padre. cerca di farti morire: ora dunque guardati, ti prego, domattina, e tienti in alcun luogo occulto, e nasconditi:

3 Ed io, stando allato a mio padre, uscirò fuori al campo ove tu sarai, e parierò di te a mio padre : e, se io scorgo alcuna cosa, io te la farò assapere

4 Ionatan adunque pariò a Saul suo padre, di David, in bene : e gli disse, il re non voglia già peccare contra'i suo servitore, contr'a David : perciochè egli non ha peccato contr's te : ed anche perchè i suoi fattiti sono stati grandemente utili :

5 Ed egli ha messa la vita sua a rischio, ed ha percosso il Filisteo, e'l Signore ha operata per lui una gran liberazione a tutto Israel : tu l'hai veduto, e te ne sei rallegrato : perchè dunque peccheresti contr'al angue innocente, facendo morire David sensa ragione i 6 E Saul attese alle parole di Io-

natan, e giurò, Come il Signore vive, egli non sarà fatto morire. 7 Allora Ionatan chiamò David, e gli riferi tutte queste paroie. Poi Ionatan menò David a Saul, ed egli gatta al egli stette al suo servigio, come per addictro.

8 Or vi fu di nuovo guerra : e Da-vid uscì, e combatte contr'a Fl-listei, e gli percosse d'una grande sconfitta, ed cest fuggirono d'innansi a lul.

9 Poi lo spirito malvagio, mandoto dal Signore, fu sopra Saul: ed egli sedeva in casa sua, avendo una lancia in mano: e David sonava

con la mano.

10 E Saul cercava di confecar David nella parete con la lancia: ma David isruggi d'innanzi a Saul, e la lancia diè nella parete. E David se ne fuggi, e scampo quella. notte.

Il E Saul mandò de' messi alla casa di David, per guardario, e per farlo morire la mattina : ma Mical, moglie di David, gliei dichiarò: dicendo, Se tu non lecampi la vita tua questa notte, domane tu sa-rai fatto morire.

19 E Mical calò giù David per una finestra : ed egli se n'andò, e

se ne fuggi, e scampò.

13 Poi Mical prese una statua, e la pose nel letto, e le mise in capo un cappuccio di pel di capra, e la

coperse con una coverta.

14 E Saul mandò de' messi per
pigliare David. Ed ella disse, Egli

malato.

15 E Saul rimandò i messi per visitar David : dicendo, Portatemelo nel letto, aciochè io lo faccia mo-

16 Ed i messi vennero: ed ecco, una statua era nel letto, sopra'l cui capo v'era un cappuccio di pei

di capra. 17 E Saul disse a Mical, Perchè m'hai tu così ingannato, ed hai lasciato andare il mio nemico, si ch'egli è scampato ? E Micai di a Saul, Egli mi disse, Lasciami andare: perchè t'ucciderei io ?

18 David adunque se ne fuggi, s

scampò, e venne a Samuel in Rama, e gli raccontò ciò che Saul gti avea fatto. Poi egli, e Samuel, andarono, e stettero in Naiot-

19 E clò fu rapportato a Saul, e gif fu detto, Ecco, David e in Naiot,

ch'e in Rama.

20 E Saul mandò de' messi per pigliare David, i quali videro una raunanza di profeti che profetizza-vano, e Samuel era quivi presente, e presideva. E lo Spirito di Dio fu sopra i messi di Saul, e profetizza-

rono anch'essi.

21 E ciò essendo rapportato a Saul, egli vi mandò altri messi: ma profetizzarono anch'esal. Saul continuò di mandarvi de' me si per la terra volta : ma profetisarone anch'essl.

99 Laonde eeli stesso andò in Rama: e, giunto alla gran grotta, ch'din Secu, domandò, e disse, Ove é Samuel, e David? E gil iu detto Ecco, enno in Naiot, ch'd in Rama. 23 Egli adunque andò là in Naiot,

ch'e in Rama; e lo Spirito di Dio fu esiandio sopra lui : tal che, caminando, andava profetimando, fin che fu arrivato in Naiot, ch'e in

Rama. 24 E spogliò anch' egli i suoi ve-stimenti, e profetizzò anch'egli nella presenza di Samuel, e giacque in terra corì spogliato tutto quel giorno, e tutta quella notte. Per-ciò si dice, E' Saul anch' egli fra i profeti?

CAP. XX.

POI David se ne fuggi di Naiot. I ch'é in Rama, e venne a lo-natan, e gli disse in faccia, C' ho io fatto? quale è la mia iniquità, e quale è il mia iniquità, e quale è il mio peccato inverso tuo padre, ch'egli cerca di tormi la vita!

2 E Jonatan gli disse, Tolga ciò Iddio: tu non morral: ecco, mio padre non suol far cosa alcuna, nè picciola nè grande, ch'egli non me ne faccia motto. E perchè m'avrebbe mio padre celato questa cosa?

questo non ¿

3 Ma David replicò, giurando, e disse, Tuo padre sa molto bene, ch'io sono in grazia tua: e perciò egli avrà detto, Ionatan non sap ia nulla di questo, che talora egli non se ne conturbi. Ma pure, come vive il Signore, e come l'anima tua vive, non v'è se non un passo fra me e la morte.

4 E Ionatan disse a David, Che disidera l'anima tua, ed io tel farò? 5 E David disse a Ionatan, Ecco, domane è la nuova luna, nel qual giorno lo soglio seder col re a man-

giare : lasciami dunque andare, ed lo mi nasconderò per la campagna ano alla sera del terzo giorno.

6 Se pur tuo padre domanda di
me, di', David m'ha istantemente

richiesto di potere andar correndo Bet-lehem, sua città: perciochè tutta la *sua* nazione fa quivi

n sacrificio solenne. 7 Se egli allora dice così, Bene a: e'va bene per lo tuo servitore:
a, se pur s'adira, sappi che'l
ale è diterminato da parte sua,
l'Usa adunque benignità inver-

Il tuo servitore, polchè tu hai itto entrare il tuo servitore teco 1 una lega giurata per lo Nome lel Signore: e se pur v'è iniquità m me, fammi morir tu: e perchè mi meneresti a tuo padre?

9 E Ionatan gli disse, Tolga ciò

Iddio da te: perciochè, se io ao che'l male sia determinato da parte di mio padre per farioti venire ad-dosso, non te lo farò lo assapere?

10 E David diese a Ionatan, Chi

me lo rapporterà, se pur tuo padre ti fa qualche aspra risposta? 11 E Ionatan diese a David, Vicni, usciamo fuori alla campagna. Ed uscirono amendue fuori alla

campagna. 12 Aliora Ionatan disse a David.

O Signore Iddio d'Israel, quando domane, o posdomane, intorno a quest' ora, io avrò tentato mio pe-dre, ed ecco, egit arrà di buon' ani-mo inverso David, se allora, o Da-vid, io non mando a fartelo assa-

pere: 13 Cost faccia il Signore a Iona-tan, e così gli aggiunga. Ma, se piace a mio padre farti male, io te lo farò assapere, e ti lascerò an-dare, e tu te n'andrai in pace: e sia il Signore teco, come egii è stato con mio padre.

14 E se pure lo sono ancora in vita, non userai tu inverso me la benignità del Signore, sì che io non muoia?

15 E non farai tu che la tua benignità non venga giammai in perpetuo meno inverso la casa mia, ne anche quando'i Signore distruggerà ciascuno de nemici di David d'in su la terra?

16 Ionatan adunque fece lega com la casa di David: ma il Signore domandò conto a' nemici di David. 17 Ionatan ancora scongiurò David per l'amore che gli portava : perciochè egli l'amava come l'a-

nima sua.

18 Poi Ionatan gli disse, Domana nuova luna, e tu sarai doman. dato: perciochè il tuo seggio sarà voto.

19 Or aspetta fino al terso giorno: poi scendi prestamente, e vieni al luogo, nel quale tu ti nascondesti in quel dì d'opera : e dimora presso alla pietra che moetra il camino.

20 Ed io tirerò tre saette allato ad essa, come se io le tirassi ad un

berzaglio.

21 Ed ecco, io manderò il mio garzone: dicendogli, Va', trova le ette. Allora, se dico al garzone, Ecco, le saette son di qua da te prendile, e vientene: perciochè i fatti tuoi staranno bene, e non vi

sard nulla: st, come vive il Signore. 22 Ma, se io dico al garsone, Ecco, le saette son di là da te; vatco, le saette son di la da te; vat-tene, perciochè il Signore ti man-da via.

23 Or, intorno al ragionamento ch'abbiamo tenuto insieme, tu ed

io, ecco, il Signore ne è testimenie : David, avendo ecco un ficciolo fra me e te, in perpetuo.

24 David adunque si nascose nel campo: e, venuto il giorno della nuova luna, il re si pose a sedere a tavola per mangiare.

25 Il re adunque si pose a sedere in su la sua sedia, come l'altre volte, cios, in su la sedia d'apresso alla parete: e Ionatan si presso alla parete: e ionami si levò, ed Abner si pose a sedere allato a Saul, e'i luogo di David era voto.

26 E Saul non disse nulla in quel giorno: perciochè diceva fra sè stesso, Questo è qualche accidente, onde egil non e netto: di certo egli

non è netto.

27 Or il giorno appresso la nuova David era ancora voto: e Saul disse a Ionatan, suo figliuolo, Per-

chè non è venuto il figliuolo d'Issi a mangiare, nè ieri, nè oggi? 28 E ionatan rispose a Saul, Da-vid m'ha istantemente richiesto ch'io lo lasciassi andare fino in

Bet-lebem

29 E m'ha detto, Deh, lasciami andare : perclochè noi facciamo un sacrificio della nostra nazione nella città : e'l mio fratello istesso m' he comandato ch'io ci andassi: ora dunque, se lo sono in grazia tua, lascia, ti prego, ch' lo siugga, e vi-siti i miei fratelli: perciò egli non è venuto alla tavola del re.

30 Allora l'ira di Saul s'accese contr'a Ionatan : ed egli gli disse. O figlinolo di *madre* perversa, e ribella, non so bene lo che tu tieni la parte del figliuol d'Isal, in tua vergogna, ed in vergogna di tua

vituperosa madre? 31 Perciochè tutto'i tempo che'i figlinolo d'Isai viverà in su la terrs, non sarai stabilito, nè tu, nè l tuo reame. Ora dunque, manda per esso, e fallomi venire: perciochè conviene ch'egli muois

32 E Ionatan rispose a Saul, suo padre, e gli disse, Perchè sarebbe egli fatto morire? che ha egli fatto? 33 E Saul lanciò la sua lancia

contr's lui, per ferirlo. Allora Io-natan conobbe ch'era cosa determinata da suo padre di far morire

34 Ed egli si levò da tavola acceso nell'ira: e quel secondo giorno della nuova iuna non mangio cibo alcuno: perciochè egli era addo-lorato per cagion di David, e per-chè suo padre gli avea fatto vi-

tuperio.
35 La mattina seguente adunque al tempo ch'egii avea assegnato a

earnone.

36 Ed egli diese al suo garsone, Corri, trova ora le saette ch'io trarro. E'l garnone corse, e longtan tirò le mette, per passar di là

37 E, come il garsone fu giunto al segno, al quale Ionatan avea tratte le saette, lonatan gridò die-tro a lui : e disse, Le saette non

sono elle di là da le l

38 E Ionatan gridava dietro al parsone, Va' prestamente, affrettati, non restare. E'l garzone di Ionatan raccolse le sactte, e se ne venne al suo padrone.

39 Così'l garsone non seppe nulla del fatto. David solo, e Ionatan,

lo sapevano. 40 E Ionatan diede i suoi arnesi

40 E ionatan diede i suoi arnesi a quel suo garsone: e gli disse, Vaitene, portagii nella città. 41 Come il garsone se ne fu andato, David si levò dai lato del Messodì; e, gittatosi a terra in su is sua faccia, s'inchinò per tre volte: poi essi si baciarono l'un l'altro, e plansero l'un con l'altro: e David fece un grandissimo riento.

42 Poi Ionatan disse & David, Vattene in pace: conclosiacosa-ch'abbiamo giurato amendue l'uno all'altro, nel Nome del Signore: dicendo, Il Signore sia testimonio fra me e te, e fra la mia progenie e la tua, in perpetuo.

43 David adunque si levò su, e se n'andò. E Ionatan se ne ritor-

no nella città.

CAP. XXI.

R David venne in Nob. al Sacerdote Ahimelec: ed Ahimelec fu spaventato del suo in-contro: e gli disse, Perchè sei tu

solo, e non v'e alcuno teco?
2 E David disse al Sacerdote Ahimelec. Il re m'ha comandato qualche cosa, e m'ha detto, Niuno sappia nulla di ciò perchè io ti mando, e di ciò che t'ho ordinato. E, quant'è a' misi fanti, lo gli ho assegnati a trovarsi in un certo luogo.

3 Ora dunque, che hai a mano? dammi cinque pani, o ciò che tu

potrai.

4 E'l Sacerdote rispose a David, e disse, Io non ho a mano alcun pan comune, ma bene ho del pane sacro: i fanti si sono eglino almen

guardati da donne?

5 E David rispose al Sacerdote,
e gli disse, Anzi le donne sono state appartate da noi dall'altro ieri ch'io partii; e gli arnesi de fanti N 3

già erano santi: benchè il nostro gia erano santi: beneue il mosto viaggio sia per affare che non è sacro: quanto più adunque sara oggi quel pane tenuto santamente fra i nostri arnesi?

6 Il Sacerdote adunque gli diè del pane sacro: percioche quivi non era altro pane che i pani di presenza, ch'erano stati levati d'innanzi al Signore, per mettervi de pani caldi, il giorno stesso che quelli s'erano levati.

7 Or in quel di un' uomo de' ser-vitori di Saul, il cui nome era Doeg, Idumeo, il principale de' mandriani di Saul, era quivi rattenuto

davanti al Signore. 8 E David disse ad Ahimelec, Non hai tu quì a mano alcuna lancia, o spada? perciochè io non ho presa meco ne la mia spada, nè le mie armi: perchè l'affare del re pre-

meva.

9 El Sacerdote rispose, Io ho la spada di Goliat Filisteo, il qual tu percuotesti nella Valle d'Ela: ecco, ella è involta in un drappo dietro all'Efod: se tu te la vuoi pigliare, pigliala: perciochè qui non ve n'è alcuna altra, se non quella. E David disse, Non ve n'e alcuna pari: dammela.

10 Allora David si levò, ed in quel giorno se ne fuggi d'innanzi a Saul, e venne ad Achis, re di Gat. 11 Ed i servitori d'Achis gli disse-

ro, Non è costul David, re del pae-se? Non è egli costui, del quale si cantava nelle danze: dicendo, Saul ne ha percossi i suoi mille, e David i suoi diecimila?

12 E David si mise queste parole nel cuore, e temette grandemente

d'Achis, re di Gat.

13 Ed egli si contrafece in lor presenza, e s'infinse pazzo fra le lor mani : e segnava gli usci della porta, e si scombavava la barba

14 Ed Achis disse a' suol servitori, Ecco, voi vedete un' uomo insensato: perchè me l'avete voi me-

15 Mi mancano forse insensati, che voi m'avete menato costui, per far l'insensato appresso di me? entrerebbe costui in casa mia?

CAP. XXII.

R David si partì di là, e si salvò nella spilonca d'Adullam : il che come i suoi fratelli, e tutta a famiglia di suo padre, ebbero inteso, díscesero a lui.

2 E tutte le persone ch'erano in distretta, ed indebitate, e ch'erano in amaritudine d'animo, s'adunarono appresso di lui, ed egli fu lor Capitano: e si trovarono con lui 274

intorno a quattrocent'uomini. 3 E di là David andò in Mispa di Moab: e disse al re di Moab. Deh. lascia che mio padre, e mia madre,

sappia ciò ch' Iddio farà di me.

4 Egli adunque gli menò davanti

al re di Moab: ed essi dimorarono con lui tutto'l tempo che David fu in quella fortezza.

5 Or il profeta Gad disse a David. Non dimorare in questa fortezza vattene, ed entra nel paese di Giuda. David adunque si parti di là, e se ne venne nella selva d'Heret.

6 E Saul intese che David, con la sua gente, era stato riconosciuto Or Saul sedeva in Ghibea, sotto al bosco di diletto, ch'è in Rama, avendo la sua lancia in mano. e tutti i suoi servitori gli stavano

d'intorno.

7 E Saul disse a'suoi servitori, che gli stavano d'intorno, Den ascoltate, uomini Beniaminiti, Il figliuolo d' Isal vi darà egli pure a tutti de'campi, e delle vigne? vi costituirà egli tutti capitani di mi-

gliaia, e capitani di centinaia? 8 Conciosiacosachè vi siate tutti congiurati contr'a me, e non vi sia alcuno che m'abbia fatto motto come il mio figliuolo ha fatto lega col figliuolo d'Isai: e non vi sia alcun di voi a cui dolga di me, e che mi scopra cosa alcuna: perciochè il mio figliuolo ha fatto levare contr'a me il mio servitore, aciochè egli m'insidij, come egli

fu oggi. 9 Allora Doeg Idumeo, il quale era costituito sopra i servitori di Saul, rispose, e disse, Io vidi I fi-gliuolo d'Isai ch'era venuto in Nob, ad Ahimelec, figliuolo d'A-

hitub: 10 Il quale domandò il Signore per lui, e gli diè della vittuaglia, ed

anche gli diede la spada di Goliat

Il Allora il re mandò a chiamare Ahimelec, figliuolo d'Ahitub, Sa-cerdote, e tutta la famiglia del padre d'esso, cioè, i sacerdoti ch'erano in Nob. Ed essi tutti vennero al re.

12 E Saul disse, Ascolta ora, fi-gliuolo d'Ahitub. Ed Ahimelee ri-

spose, Eccomi, signor mio.

13 E Saul disse, Perchè vi siete conglurati contr'a me, tu, e'l figliuolo d' Isai ? conciosiacosachè tu gli abbi dato del pane, ed una spa-da, ed abbi domandato Iddio per lui, aciochè egli si levi contra me, per pormi insidie, come egli fit oggi. 14 Ed Ahimelec rispose al re, e

disse, E chi c, fra tutti i tuoi servi-

### 1 SAMUEL XXII. XXIII.

tori, pari a David, leale, e genero del re, e che va e viene, secondo che tu gli comandi, ed conorato

in casa tua?

15 Ho lo cominciato oggi a do-mandare Iddio per lui? tolga ciò Iddio da me: non apponga il re cosa alcuna al suo servitore, ne a tutta la famiglia di mio padre: perciochè il tuo servitore non sa cosa alcuna, nè picciola nè grande, di tutto questo.

16 E'l re disse, Per certo tu morrai. Ahimelec, insieme con tutta

la famiglia di tuo padre.

17 E'i re disee a sergenti che gli stavano d'intorno, Volgetevi, ed uccidete i sacerdoti dei Signore: perciochè anch'essi tengono mano con David : ed. avendo saputo ch'egli fuggiva, non me l' hanno fatto assapere. Ma i servitori dei re non volléro metter le mani ad avventarsi sopra i sacerdoti del Signore.

18 E'l re disse a Doeg, Volgiti tu, ed avventati sopra questi sacerdoti. E Doeg Idumeo, rivoltosi, s'avventò sopra i sacerdoti, ed uccise in quel di ottantacinque uomi-ni che portavano l'Efod di lino.

19 Poi Saul percosse Nob, città de sacerdoti, mettendo a fil di spada uomini e donne, fanciulli e bambini di poppa: mise exiandio a fil

di spada buoi, asini, e pecore.

20 Ma pure uno de figliuoli d'Ahimelec, figliuolo d'Ahitub, il cui
nome era Ebiatar, scampò, e se ne

fuggi dietro a David. 21 Ed Ebiatar rapporto a David come Saul avca uccisi i sacerdoti

del Signore. 22 E David disse ad Eulatar, Io pensai bene in quel dì, che, essendo quivi Doeg Idumeo, egli per certo rapporterebbe il fatto a Saul: io sono stato cagione della morte di tutti quelli della famiglia di tuo

23 Dimora meco, non temere : chi cercherà di tormi la vita, cercherà ancora di toria a te: perciochè tu arai *in buona* guardia appresso di

me.

CAP. XXIII.

R egli fu rapportato e detto a David, Ecco, i Filistei fanno erra a Chella, e rubano l'aic.

2 E David domandò il Signore: dicendo, Andrò lo, e percuoterò que Filistei ? E'l Signore disse a David, Va', e tu percuoterai i Fi-listei, e libererai Cheila.

3 E la gente di David gli disse, Ecco, noi, essendo qui in Giuda, abbiamo paura : quanto più, se andiamo in Cheila, ove sono le schiere de' Filiatei?

Signore. E'l Signore gli rispose, e disse, Levati, scendi in Cheita: perciocitè io darò i Filistei in man tua. 4 E David domandò di nuovo fi

5 David adunque andò, con la sua gente, in Chella, e cambattà contr' a' Fllistei, e ne menò il lor bestiame e gli percosse d'una grande sconfitta : e liberò gli abitanti di Chella.

6 (Or avvenne, quando Ebiatar figliuolo d'Ahimelec, fuggi a David in Cheila, che l'Efod gli cadde nelle

Ed e' fu rapportato a Saul, che David era venuto in Cheila. Saui disse, Iddio me l'ha dato nelle mani: conciosiacosach'egil si sia venuto a rinchiudere in una città

c' ha porte, e sbarre. 8 Saul adunque con bando pu-blico adunò tutto'l popolo, per andare alla guerra, e per iscendere in Cheila, od assediare David, e la

sua gente.

9 Ma David, avendo saputo che
Saul gii macchinava questo male,
disse al Sacerdote Ebiatar, Accosta l' Efod.

10 Poi David diese, O Signore Iddio d' Israel, il tuo servitore ha inteso per certo che Saul cerca di venire in Cheila, per guastar la città per cagion mia.

11 Que' di Chella mi daranno essi nelle sue mani? Saul scenderis egli, come il tuo servitore ha inteso? Deh, Signore Iddio d' Israel dichiaralo al tue servitore. more rispose, Egli scendera. 12 David disse ancora, Que

Chella daranno essi me, e la mi gente, nelle mani di Saul ? El S gnore rispose, Sì, essi ti ci daranno. 13 David adunque, e la sua gente, ch'era d'intorno a seicent'uomini. si levarono, ed uscirono di Cheila. ed andarono quà e là dovunque s'abbattevano d'andare. Ed e fu Ed e fu rapportato a Saul, che David en

scampato di Chelia: laonde egli restò d'uscir fuori. 14 E David stette nel diserto, in luoghi forti: poi dimorò in un monte nel diserto di Zif. E Saul lo cercava tutto di, ma iddio non

gliel diede nelle mani.

15 E David stava a mirare, quando Saul usciva per cercar la sua vita. Or, mentre David era nel diserto di Zif, nella selva :

16 Ionatan, figliuolo di Saul, al levò, ed ando a David nella selva,

e lo confortò in Dio.

17 E di disse, Non temere: perchè la mano di Saul, mio padre non ti giugnerà: e tu regnerai

## 1 SAMUEL, XXIII. XXIV.

sopra Israel, ed io sarò il secondo dopo te: ed anche Saul, mio padre.

sa che così avverrà.

18 Fecero adunque amendue lega insieme davanti al Signore: e David dimorò nella selva, e Ionatan

se n'andò a casa sua. 19 Or i Zifei salirono a Saul in Ghibea: dicendo, David non si nasconde egli appresso di noi nelle

fortezze che son nella selva, nel colle d'Hachila, ch'è dal lato Medionale del diserto? 20 Ora dunque, o re, vieni pure

ad ogni tua volontà: ed a noi stord di metterio nelle mani del re. 21 E Saul disse loro, Benedetti siate voi appo'l Signore : conciosia-cosach'abbiate avuta compassion

22 Deh andate, accertatevi ancora, e sappiate, e vedete il luogo dove egli si sara fermato, e chi ce l'ha veduto: perciochè egli stesso m'ha detto altre volte ch'egli usa

astuzia in ogni cosa.

23 Vedete adunque, e sappiate in qual luogo egli è, fra tutti i nascondimenti dove egli si suol nascondere: poi tornate a me, sapendo la coez di carto, ed io andrò con voi : e se pure egli è nel paese, io lo ricer-cherò per tutte le migliaia di Giuda. 24 Essi adunque si levarono, ed

andarono in Zif, davanti a Saul: ma David *era*, con la sua gente, nel diserto di Maon, nella pianura che è dalla parte Meridionale del

diserto.

25 E Saul, con la sua gente, andò per cercarlo. Ma, la cosa essendo stata rapportata a David, egli scese dalla rocca, e dimorò ancora nel diserto di Maon. E Saul, avendolo inteso, perseguitò David nel di-serto di Maon.

26 E Saul caminava da uno de' lati del monte di quà: e David, e la sua gente, dall'altro de' lati di là. E David s'affrettava di caminare, per salvarsi d'innanzi a Saul: ma Saul, e la sua gente intorniavano David, e la sua gente,

per pigliargli. 27 Allora un messo venne a Saul, dirgli, Affrettati, e vieni: per-oche i Filistei sono scorsi den-

al paese.

Laonde Saul se ne ritornò intro da perseguitar David, ed dò incontr a Fillistel: perciò a el luogo fu posto nome, il sasso lle separazioni.

CAP. XXIV. OI David sall di la, e dimorò nelle fortezze d'En-gfiedl. E, come Saul fu ritornato di

dietro a' Filistel, gli fu rapportato, 276

e detto, Ecco, David e nel diserto d'Enghedi.

3 Allora Saul prese tremila uo-mini scelti d'infra tutto Israel, ed

andò per cercare David, e la sua gente, su per le rupi delle camozze. 4 E, giunto alle mandre delle pe core in su la vis, ove è una spi-lonca, Saul entrò per fare i suoi bisogni naturali: e David, e la sua

gente, erano assettati nei fondo della spilonca.

5 E la gente di David gli disse, Eccol giorno che'l Signore t'ha detto, Ecco, io ti do il tuo nemico piacerà. Allora David si lembo del-l'ammanto di Saul.

6 E, dopo questo, ii cuore battè a David, perchè egli avea tagliato il lembo dell' ammanto di Saul.

7 E disse alla sua gente, Tolga il Signore da me ch'io faccia questo al mio signore, all'Unto del Si-gnore, ch'io gli metta la mano addosso : conclosiacosach'egli sia l' Unto del Signore.

8 E David con parole stolse da ciò la sua gente, e non le permise di levarsi contr'a Saul. E Saul, levatosi dalla spilonca, se n'anda-

٦

વ

4 ۹,

١.

C. 4.3. 75 ....

va a suo camino.

9 E David si levò, ed uscì fuor della spilonca, e gridò dietro a Saul : dicendo, O re, mio signore. E Saul riguardò dietro a sè. David s'inchinò con la faccia verso

terra, e si prostese. 10 E David disse a Saul, Perchè attendi alle parole delle genti che dicono, Ecco, David procaccia il

tuo male?

11 Ecco pure oggi gli occhi tuoi veggono che'l Signore t'avea oggi dato in man mia, nella spilones, ed alcuno parlò d'ucciderti : ma la mia mano t'ha risparmiato : ed io ho detto, lo non metterò la mano

addosso al mio signore: perciochè egli è l'Unto del Signore. 12 Or, padre mio, vedi, vedi pure il lembo del tuo ammanto ch'io ho in man mia: e poi che, quando io tagliai I lembo del tuo ammanto. non t'uccisi, sappi, e vedi che nella mia mano non v'è male, nè misfatto alcuno, e ch' lo non ho pec-cato contr' a te: e pur tu val s caccia della vita mia, per tormela. 13 Il Signore giudichi fra me e te, e'l Signore mi vendichi di te : ma

lo non metterò la mia mano sopra te.
14 Come dice il proverblo degli antichi, L'empieta proceda dagli empi : ma io non metterò la mis

mano sopra te.

15 Dietro a cui è medio il re d'Israei? chi vai tu perseguitando?

un can morto, una pulce.

16 Il Signore adunque sia giudice. e giudichi fra me e te, e vegga, e antenga la mia causa, e mi faccia ragione, riscustendomi dalla tua mano.

17 E. quando David ebbe fornito di dire queste parole a Sani, Sani disse. K questa la tua voce. David. agliuol mio? Ed also la voce, e pianse.

18 E disse a David, Tu sei plù giusto di me : perciochè tu m'hai renduto hen per male, là dove lo t' ho renduto mal per bene.

19 E tu m'hai oggi fatto conoscere come tu sei sempre proceduto bene inverso me: conclofossecoaachè'l Signore m'avesse messo nélie tue mani : e pur tu non m'hai teccino.

20 E, se alcuno trovasse il suo nemico, lo lascerebbe egli andare benignamente? Il Signore adun-que il renda del bene in iscambio di ciò che tu n'hai oggi fatto.

21 Ed ora, ecco, io so che per certo tu regneral, e che'l regno d' Israel sarà fermo nelle tue mani.

22 Ora dunque giurami per lo Signore, che tu non distruggerai la mia progenie dopo me, e che tu non istermineral'i mio nome dalla

famiglis di mio padre.

23 E David giurò a Saul. Poi Saul se n'andò a casa sus. E David, e la sua gente, salirono alla fortessa.

CAP. XXV.

POI mori Samuel, e tutti gl'Israeliti s'adunarono, e ne fecero cordogiio, e lo seppellirono nella sua casa in Rama. E Davidsi levò, ed andò nel diserto di Paran.

2 Or v'era un' uomo in Maon, le cui facultà erono in Carmel, ed era nomo molto possente, ed avea tremila pecore, e mille capre : ed era

in Carmel tosando le sue pecore.

3 E'l nome di quell' uomo era Nabal, e'l nome della sua moglie Abigail, la quale era donna di buon senno, e bella: ma quell'uomo era aspro, e di male affare, ed era del

legnaggio di Caleb.

4 Or David intese nel diserto che

Nabal tosava le sue pecore.
5 E mandò dieci fanti, e disse loro, Salite in Carmel, ed andate a

Nabal, e salutatelo a nome mio. 6 E dite, Possi tu fure il medesimo l'anno vegnente in questa stessa stagione, essendo tu, e la casa tua, e tutto'l tuo, in prospero stato.

7 Ora io ho inteso che tu hai i tonditori: or i tuoi pastori sono stati con noi, e noi non abbieno fatto loro alcuno oltraggio, e non s'è trovato mancar loro nulla, tutto'l tempo che sono stati in Carmel

8 Domandane i tuoi aervitori, ed essi tel diranno. Trovino adunous questi giovani grania appo te : co ciosiacosachè noi siamo venuti in un buon glorno : deh, da' a' tuol servitori, ed a David, tno figlinolo, ciò che ti verrà a mano.

9 Ed i servitori di David vennero parlarono a Nabal, a nome di David, secondo tutte quelle pa-

role: poi si tacquero.

10 Ma Nabal rispose a servitori di David, e disse, Chi è David? e chi è il figliuolo d'Isai ? oggi molti sono i servi che si dipartono da' lor signori.

Il Prenderel lo il mio pane, e la mia acqua, e le carni c'ho ammamate per li miel tonditori, e le darei ad uomini, de' quali io non so onde si sieno?

12 Ed i fanti di David si rivolsero al lor camino, e ritornarono, e vennero, e rapportarono a David

tutte quelle parole.
13 Allora David disse alla sua gente, Cingasi ognun di vol la sua spada. David si cinse anch'egli la sua : e salirono dietro a David in-torno a quattrocent' nomini : e dugento ne restarono presso agli ar-

14 Or uno de servitori rapportò la cosa ad Abigail, moglie di Na-bal : dicendo, Ecco, David ha mandati de messi dal diserto, per salu-tare il nostro padrone: ed egil gli ha scacciati.

15 E pur quella gente ci è sente grandemente buona, e non abbia-

mo ricevuto alcuno oltraggio, e non ci siamo trovati mancar nulla, in tutto'i tempo che siamo andati attorno con loro, mentre eravamo per la campagna.

16 Essi sono stati un muro d'intorno a noi, di notte e di giorno, tutto'i tempo che siamo stati con

loro, pasturando le gregge.

17 Ora dunque sappi, e vedi ciò che tu hai a fare: perciochè il male è determinato contr'al nostro padrone, e contr' a tutta la sua casa : ed egli è uomo di tanto male affa-

re, che non se gli può pariare. 18 Allora Abigali prese presta-mente dugento pani, e due barili di vino, e cinque castroni apparecchiati, e cinque moggi di grand arrostito, e cento mazzuoli d'uv secca, e dugento fiscelle di fici secchi, e mise tutto ciò sopra deg asini.

19 Poi disse a suoi servitori, Pa

ate davanti a me : ecco, io vengo : dietro a voi : e non lo fece assa-pere a Nabal, suo marito.

20 Or, cavalcando un'asino, e scendendo per lo coperto del monte, ecco David, e la sua gente, che le venivano incontro : ed ella s'abbattè in loro.

21 (Or David avea detto, Certo indarno ho io guardato tutto ciò che costui avea nel diserto, tal che non gli è mancato nulla di tutto'l suo: ed egli m'ha renduto mal

per bene: 22 Così faccia Iddio a' nemici di David, e così aggiunga, se, fra quì e domattina allo schiarir del dì, io lascio in vita, di tutto ciò che gli appartiene, pur uno che pisci al muro.)

muro.)
23 E, quando Abigall ebbe veduto
David, smonto prestamente dall'assino, e si gitto boccone in terra devanti a David, e si prostese.
24 E, gittataglisi a' piedi, disse,
Signor mio, sia questa iniquità so-

pra me : deh, lascia pur che la tua servente parli in tua presensa, ed ascolta le parole della tua ser-

25 Deh, non ponga il mio signore mente a questo uomo tristo, a Na-bal : perciochè egli è tale, quale è il suo nome : il nome suo è Nabal, e follia è appo lui : or io, tua servente, non vidi i fanti del mio signore, i quali tu mandasti

26 Ora dunque, signor mio, come il Signore vive, e l'anima tua vive. il Signore t'ha divietato di venire a spargimento di sangue, e di farti ragione con le tue mani. Ora dunque, sieno i tuoi nemici, e quelli che procacciano male al mio signore, simili a Nabal.

27 Ed ora, ecco questo presente, il quale la tua servente ha portato al mio signore, aciochè sia dato a' fanti che sono al seguito del mio

ignore.

8 Deh, perdona alla tua servente ll suo misfatto : conciosiacosachè l Signore per certo farà una casa stabile al mio signore: perciochè il mio signore guerreggia le guerre del Signore, e giammai a'tuoi dì non è stata trovata malvagità aluna in te.

9 E, benchè gli uomini si sieno ossi per perseguitarti, e per cerir la vita tua, pur la vita del mio gnore sarà legata nel fascetto illa vita appo'l Signore Iddio tuo: a egli caccerà fuori l'anima de' oi nemici, come di messo del ca vo una frombola.

**3**0 Ed avverrà che, quando'l Si gnore avrà fatto al mio signore se-

condo tutto ciò ch'egli t'ha promesso di bene, e t'avrà ordinato conduttore soors, Israel :

31 Allora il mio signore non avrà questo intoppo, nè questo sturbo d'animo, d'avere sparso il sangue senza cagione, e d'aversi fatto ragione da sè stesso: e quando'l Si-gnore avrà fatto del bene al mio ignore, tu ti ricorderai della tua

32 E David disse ad Abigail, Benedetto sia il Signore Iddio d'Iarael, il quale oggi t'ha mandata

i incontrarmi :

33 Benedetto sia il tuo senno, e benedetta sij tu, che m'hai og impedito di venire a spargimento di sangue, e di farmi ragione con le mie mani.

34 Certo, come il Signore Iddio d'Israel, che m'ha impedito di farti alcun male, vive, se tu non ti fossi affrettata di venirmi incontro. non sarebbe restato in vita a Nabal, fra qui e domattina allo schiarir del dì, pure uno che pisci al

•1

35 E David prese dalla mano d'essa ciò che gli avea portato: e le disse, Vattene in pace a casa tua: vedi, io ho esaudita la tua voce, ed

ho avuto rispetto a te.
36 Ed Abigail venne a Nabal : ed
ecco, egli faceva un convito in casa sua, simile ad un convito reale : ed avea il cuore allegro, ed era ebbro fuor di modo : laonde ella non gli dichiaro cosa alcuna, no picciola ne grande, fino alla mat-tina allo schiarir del di.

37 Ma, la mattina seguente, quan-do Nabal fu disebbriato, la sua moglie gli raccontò tutte queste cose: e'i cuore gli si tramortì in corpo, ed egli diventò come una

pietra 38 Ed intorno a dieci giorni appresso, il Signore percosse Nabal,

ed egli morì.

39 E, quando David ebbe udito che Nabal era morto, disse, Benedetto sia il Signore, il quale m'ha fatto ragione del vituperio fattomi da Nabal, ed ha ratienuto il suo servitore da *far* male: ed ha fatta ritornare in sul cape di Nabal la sua malvagità. Poi David mandò s parlare ad Abigail, per prender-sela per moglie.

40 Ed i servitori di David ven-

nero ad Abigail, in Carmel, e le ariarono, e le dissero, David ci ha mandati a te, per prenderti per

sua moglie.

41 Allora ella si levò, e s' inchinò con la faccia verso terra: e disse, Eccoti la tua servente per serva.

mio signore.
42 Poi Abigail si levò prestamente, e monto sopra un' asino, avendo al suo seguito cinque sue serventi : ed andò dietro a servitori di David, e gli fu moglie. 43 David prese ancora Ahinoam,

da Izreel: e tutte due gli furono

mogli.

44 E. Saul diede Mical, sua figliuola, moglie di David, a Palti, figliuolo di Lais, ch'era da Gallim.

#### CAP. XXVI.

OR i Zifei vennero a Saul. in Ghibea: dicendo, David non si tiene egli nascosto nel Colle d'Ha-chila, a fronte al diserto?

2 E Saul si levò su, e scese nel diserto di Zif, avendo seco tremila uomini scelti d'Israel, per cercar

David nel diserto di Zif.

3 E Saul s'accampò nel Colle d' Hachila, ch' a fronte al diserto, in su la via. E David, dimorando nel diserto, s'avvide che Saul ve-niva nel diserto per perseguitario: 4 E mando delle spie, e seppe per certo che Saul era venuto.

5 Allora David si levò, e venne al luogo dove Saul era accampato, e vide il luogo dove giacea Saul, ed Abner, figliuolo di Ner, Capo dell' esercito d'esso. Or Saul giaceva dentro al procinto, e'l popolo era accampato d'intorno a lui.

6 E David fece motto ad Ahimelec Hitteo, ed ad Abisal figliuolo di Seruia, fratello di Ioab: dicendo, Chi scenderà meco a Saul, nel campo? Ed Abisai disse, Io scen-

derò teco.

7 David adunque, ed Abisai, vennero di notte al popolo. Ed ecco, Saul giaceva dormendo dentro al rocinto, e la sua lancia era fitta in terra presso a lui dal capo: ed Abner, el popolo, giacevano d'intorno a lui.

8 Allora Abisai disse a David, Oggi t'ha Iddio messo il tuo nemico nelle mani: ora dunque lascia, ti prego, ch' io lo conficchi in terra con la lancia d'un sol colpo, e non raddoppierò il colpo.

9 Ma David disse ad Abisai, Non ammazzarlo: perciochè, chi sarà innocente, avendo messa la mano addosso all'Unto del Signore?

10 David disse ancora, Come il Signore vive, to not fard: anzi, o il Signore lo percuoterà : overo, il sua giorno verra, e morra: overo, scendera in battaglia, e perira.

11 Tolga il Signore da me ch'io metta la mano addosso all' Unto 279

da lavare i piedi de'servitori dei del Sigmore : ma ora prendi, ti pre-mio sigmore. 42 Pol Abigali si levò prestamenandiamocene

12 David adunque prese la lancia e'l vaso dell'acqua, ch'era presso a Saul dal capo d'esso: poi se n'andarono amendue : e niuno il vide. e niuno lo scorse, e niuno si risve-

gliò : perciochè tutti dormivano : perche era loro caduto addosso un profondo sonno mandato dal Si-

13 E David passò all'altro lato, e si fermò in su la sommità del monte da lungi, tal che v'era un grande spazio fra lui e'l campo di Saul :

14 E gridò al popolo, ed ad Abner, figliuolo di Ner: dicendo, Non rispondi, Abner ? Ed Abner rispose e disse, Chi sei tu, che gridi al re? 15 E Duvid disse ad Abner, Non.

esi tu un valent'uomo ? e chi & pari a te in Israel ? perchè dunque non hai tu guardato il re, tuo signore? perciochè alcuno del popolo è venuto per ammassare il

re, tuo signore. 16 Questo che tu hai fatto non istà bene: come il Signore vive, voi siete degni di morte: concio slacosachè voi non abbiate fatta buona guardia al vostro si more. all Unto del Signore. Vedi pure ora, dove e la lancia del re, el vaso dell'acqua, ch'era presso a lui dal capo?

17 E Saul riconobbe la voce di David: e diese, E questa la tua voce, figiluol mio David? E David rispose, St, o re, mio signore, è la

mis voce.
18 Poi disse, Perchè perseguita il mio signore il suo servitore? percioche, c'ho io fatto? e qual male v'e egi nella mia mano? 19 Ora dunque, ascolti pure il re,

mio signore, le parole del suo servitore. Se pure il Signore è quello che t'incita contr'a me, siegli la tua offerta accettevole: ma, se sono gli uomini, sieno essi maladetti davanti al Signore : conciosiacosa-ch'essi m'abbiano oggi scacciato. aclochè io non mi tenga congiunto con l'eredità del Signore : dicendo, Va', servi ad altri dij.

20 Ma ora non caggia il mio san-gue in terra sensa che'l Signore il vegga: conciosiacosachè'i re d'israel sia uscito per cercare una

smet sia uscito per cercare una puloe, come se perseguitasse una pernice su per li monti.

21 Aliora Saul disse, lo ho pecca-to: ritornatene, figiuol mio Da-vial: perciochè io non ti farò più male alcuno, polchè l'anima mia tè contratte previous. t'è oggi stata preziosa : ecco, io he

# 1 SAMUEL, XXVI. XXVII. XXVIII.

follemente futto, ed ho molto gravemente errato.

22 E David rispose, e disse, Ecco la lancia del re: passi quà un de'

fanti, e piglila. 23 E renda il Signore a ciascuno secondo la sua giustizia, e la sua lealtà: conciosiacosachè'l Signore t'avesse oggi messo nelle mie mani, e pure lo non ho voluto metter la mano sopra l'Unto del Signore.

24 Or ecco, siccome la vita tua è stata oggi in grande stima appo me, com sarà la vita mia in grande stima appo'l Signore, ed egli mi ri-acuotera d'ogni tribolazione. 25 E Saul diese a David, Bene-

detto sij tu, figliuoi mio David : er certo tu verrai a capo de' fatti tuoi, ed anche vincerai. Poi David se n'andò a suo camino, e Saul ritornò al suo luogo.

CAP. XXVII.

R David disse fra sè stesso, Ecco, un giorno io perirò per le mani di Saul: non v'è nulla di meglio per me, se non ch'io scampi affatto nel paese de Filistei : tal che Saul, se pur continua di cer-carmi per tutte le contrade d'Israel, perda ogni speranza di me: così scamperò dalla sua mano.

2 Davidadunque si levò, e passò, con seicent' uomini, ch'egli aves seco, ad Achis, figliuolo di Maoc.

re di Gat. 3 E David dimorò con Achis in Gat, insieme con la sua gente, cia-scuno con la sua famiglia. David v'era con le sue due mogli, Ahi-

noam Izreelita, ed Abigail, ch'era stata moglie di Nabal da Carmel. 4 Or egli fu rapportato a Saul che David era fuggito in Gat: laonde egli non continuò più di cercarlo. 5 E David dissa cal dalla callo.

E David disse ad Achis, Deh. se lo sono in grazia tua, siami data stanza in una delle città della campagna, aciochè io vi dimori : e per-chè dimorerebbe il tuo servitore teco nella città reale ?

6 Ed Achis gli diede in quel di Si-clag: per ciò Siclag è restata alli re di Giuda infino a questo giorno.

7 Or lo spazio del tempo, che Da-id dimorò nelle contrade de Filiei, fu un' anno, e quattro mesi. } E David saliva con la sua gen-

, e faceva delle correrie nel pace, e faceva delle correrie nel pace d'Ghesurei, e de Ghirzei, e degli malechiti : perciochè quelle naioni abitavano nel lor paces, da ur fino al paese d' Egitto.

9 E David percuoteva il paese, e non lasciava in vita nè uomo, nè donna : e pigliava pecore, e buoi, ed asini, e camelli, e vestimenti : poi se ne ritornava, e veniva ad

10 Ed Achis diceva, Dove siete oggi scorsi? E David diceva, Sooggi scora i a David diceva, so-pra la contrada Meridionale di Giuda, sopra la contrada Meri-dionale de Ierameeliti, e sopra la contrada Meridionale de Chenei.

11 Ma David non lasciava in vita ne uomo, ne donna, per menargli in Gat: percioche diceva, E si convien provedere che non facciano alcun rapporto contr'a noi : dicen-do, Così ha fatto David. E tal fu il suo costume tutto'l tempo ch'egli dimorò nelle contrade de' Filistei.

12 Ed Achie credeva a David, e diceva, Egli s'è renduto del tutto abbominevole ad Israel, suo popolo: per ciò, egli mi sarà servitore

in perpetuo.

CAP. XXVIII.

OR avvenne in que'dì che i Fl. listei adunarono i lor campi in una massa d'esercito per guer-reggiare contr' ad Israel. Ed Achie disse a David, Sappi pure che tu, e la tua gente, uscirete meco alla guerra

2 E David disse ad Achis, Tu conosceral adunque ciò che'l tuo ser-vitore farà. Ed Achis disse a David, Ed io adunque ti costituiro guardia della mia persona in per-

petuo. 3 Or Samuel era morto, e tutti gl'Israeliti ne aveano fatto cordoglio, e l'aveano seppellito in Rama, e nella sua città. Or Saul aves

tolti via dal paese quelli ch'aveano lo spirito di Pitone, e gl'indovini. 4 Essendosi adunque i Filistei adunati, vennero, e s'accamparono in Sunem : Saul adunò anch'egli tutto Israel, e s'accamparono in

Ghilbon. 5 E Saul, veduto il campo de Filistei, ebbe paura, e'l cuor suo fu

grandemente spaventato.

6 E Saul domandò il Signore. Ma il Signore non gli rispose, nè per sogni, nè per Urim, nè per profett. 7 Laonde Saul disse a suoi servitori, Cercatemi una donna ch'ab-bia uno spirito di Pitone, aciochè is vada da lei, e la domandi. Ed i suoi servitori gli dissero, Ecco, in En-dor v'è una donna c'ha uno spirito di Pitone.

1

1

İ

8 E Saul mutò abito, e si travesti. e se n'andò con due uomini seco. E, giunti a quella donna di notte. Saul le disse, Deh, indovinami per lo spirito di Pitone, e fammi salir fuori colui ch' io ti dirò.

9 E quella donna gli disse, Ecco, tu sai ciò che Saul ha fatto, come

egii ha sterminati dal paese quelli ch'aveano lo spirito di Pitone, e gi' indovini : perchè dunque ti metti a tendere un laccio alia mia

vita, per farmi morire? 10 Ma Saul le giurò per lo Si-gnore: dicendo, Come il Signore vive, niente t'avverra in pena di

questo fatto.

11 La donna adunque gli disse, Chi ti farò io saltr fuori? E Saul Fammi salir fuori Samuel.

12 E. quando la donna ebbe veduto Samuel, sciamò con gran voce : e disse a Saul, Perchè m' hai ingannata ? conciosiacosachè tu si 13 Ma il re le disse, Non temere :

ma pur c'hai tu veduto? E la conna disse a Saul, Io ho veduto un Angelo che sale fuor della terra. 14 Ed egli le disse, Quale è la sua forma ? Ed ella disse, Egli sale forms? Ed ella disse, Egli sale foori un'uomo vecchio, il quale è avvolto d'un mantello. E Saul ri-conobbe ch'era Samuel: es'inchi-no con la faccia in terra, e gli

fece riverenza. 15 E Samuel disse a Saul. Perchè m'hai tu inquietato, facendomi salir fuori? E Saul disse, lo son randemente distretto : perciochè i Flistei guerreggiano contra me, ed iddio s'è partito da me, e non mi risponde più, nè per profeti, nè per sogni : perciò t'ho chiamato, acioche tu mi dichiari ciò c'ho da fare. 16 E Samuel disse, E perchè do-mandi me, poi che'l Signore s'è parito da te, e t'è diventato nemico? 17 Or il Signore ha fatto come

egii ne avea pariato per me: ed la stracciato il regno d'infra le tue mani, e l'ha dato a David, tuo famigliare: 18 Perciochè tu non ubbidisti al-

la voce del Signore, e non mette-sti ad esecusione l'ira sua accesa contrad Amalec: perciò il Signo-

re t'ha oggi fatto questo. 19 E'l Signore dara eziandio Israel nelle mani de' Filistei : e domane, tu, ed i tuoi figliuoli, sarete meco: il Signore dara eziandio il campo d'Israel nelle mani de' Filistei.

20 Allora Saul cadde subitamente di tutta la sua lunghezza a terra, ed ebbe gran paura per le parole di Samuel : ed oltr'a ciò non v'era in lui alcuna forza : perciochè non avea mangiato alcun cibo in tutto quel giorno, nè in tutta quella

21 E quella donna venne a Saul, e, veggendo ch'egli era forte tur-bato, gli disse, Ecco, la tua ser-vente ha acconsentito alla tua voce, ed io ho messa la vita mia a

rischio, ed ho ubbidito alle parole che tu m' hai dette.

22 Ora dunque, ascolta, ti prego, altresi ciò che ti dirà la tua servente : e lascia ch'io ti metta una fetta di pane davanti, e mangia, e tu avraí un poco di forza, quando tu ti rimetterai in camino.

23 Ed egli lo rifiutò, e disse, lo non mangerò. Ma i suoi servitori, ed anche quella donna, lo strinse-ro: tal ch'egli acconsenti al dir loro: e, levatosi da terra, si pose a

sedere sopra un letto.

24 Or quella donna aves un vitello stiato in casa, il quale ella prestamente ammasso: prese esian-dio della farina, e l'intrise, e ne cosse de pani azzimi :

25 E recò *quelle cose* davanti a Sauì, e davanti a suoi servitori. Ed casi mangiarono: poi si levarono, ed andarono via quella stessa

notte.

CAP. XXIX.

OR i Filistei adunarono tutti i lor campi in Afec: e gl' L sraeliti erano accampati presso al-la fonte ch'è in Isreel.

2 Ed i principati de Filistei pas sarono a cento a cento, ed a mille a mille : e David, con la sua gente, passò nella retroguardia con Achis.

3 Ed i Capitani de' Filistei disse ro, Che fusmo qui questi Ebrei ? Ed Achis disse a Capitani de Fili-stei, Non e costui David, servitore di Saul, re d'Israel, il quale è stato meco già un' anno, e più : ed in cui non ho trovato nulla, dal giorno ch'egii s'è rivoltato da parte

nis fino ad oggi ? 4 Ma i Capitani de' Filistei s'adirarono contr'a lui: e gli dissero Rimanda quest' uomo, e ritorni al luogo suo, ove tu l' hai costituito, e non iscenda con noi alla battaglia : che talora non si rivolti contr'a noi nella battaglia : perciochè, con che potrebbe costui racquistarsi la grazia del suo signore i non sarebbe egli con le teste di questi uomini i

5 Non è costui quel David, del quale si cantava nelle danze: di cendo, Saul ne ha percossi i suoi mille, e David i suoi diecimila ?

6 Allora Achis chiamò David, e gli disse, Come il Signor vive, tu asi uomo diritto, e'i tuo andare e venire meco nel campo m'è piacluto: perciochè lo non ho trovato in te alcun male, dal di che tu venisti a me ano ad oggi : ma tu non piaci a' principi.

7 Ora dunque, ritornatene, e vattene in pace, e non fare una cosa

che dispiacerebbe a' principi de' Fi-

8 E David disse ad Achis, Ma pur c'ho lo fatto? e c'hai trovato nel tuo servitore, dal di ch'io sono stato al tuo servigio infino ad oggi, ch'io non debba andare a combattere contr' a' nemici del re, mio si-

gnore? 9 Ed Achis rispose, e disse a David, lo il so : conciosiacosachè tu mi piaccia, come un' Angelo di Dio: ma i Capitani de' Filistei hanno detto, Non salga costui con noi

alla battaglia.

10 Ora dunque, levati domattina buon' ora, insieme co servitori del tuo signore, che son venuti teco : ed in su lo schiarir del dì. leva-

tevi, ed andatevene. 11 David adunque si levò la mattina seguente a buon' ora, insieme con la sua gente, per andarsene, e per ritornar nel paese de' Filistel. Ed i Filistel salirono in Izreel.

CAP. XXX.

OR, tre giorni appresso, David essendo ritornato in Siclag, con la sua gente, trocò che gli Ama-lechiti erano scorsi verso I Messodì, ed in Siclag, e ch'aveano per-cossa Siclag, e l'aveano arsa col fuoco;

2 Ed aveano menate prigioni le donne che v'erano dentro, e tutte le persone dal maggiore al minore: ma non aveano ucciso alcuno. an-

zi gii aveano menati tutti via, e se n'erano andati a lor camino. 3 Come dunque David, con la sua

gente, fu venuto nella città, ecco, essa era arsa col fuoco: e le lor mogli, ed i lor figliuoli, e le lor figliuole, erano state menate prigionl.

4 Laonde David, e la gente ch'era con lui, alzò la voce, e pianse, fin che non ebbero più poter di pia-

gnere.

5 Le due mogli di David, Ahinoam Izreelita, ed Abigail, ch' era stata moglie di Nabal da Carmel, erano anch' esse state menate pri-

6 E David era grandemente di-stretto: percioche il popolo paria-va di lapidario; percibe tutto 1 popolo era in amaritudine d'animo, ciascuno per li suoi figliuoli, e per le sue figliuole : ma David si forti-ficò nel Signore Iddio suo:

E disse al sacerdote Ebiatar, figliuolo d'Ahimelec, Deh, accosta Ed Ebiatar accostò l'Eml l'Efod.

fod a David.

8 E David domandò il Signore: dicendo, Perseguitero io quegli

scherani? gli raggingmerò lo? E/ Signore gli disse, Perseguitagli po-re: perciochè per certo tu gii ra-giumerai, e riscuoterai egwa coa. 9 David adunque andò co' scicem' uomini ch'egli aves seco : e. quando furono giunti al torrente di Be-

sor, una parte d'essi restò quivi. 10 E David, con quattrocent'uo mini, perseguitò coloro: e dugento ne restarono, i quali eramo tanto stanchi, che non poteromo sassare

il torrente di Besor.

11 Or essi trovarono un'nomo Esizio per la campagna, e lo mezarono a David, e gli diedero del pane, ed egli mangio: poi gli diedero ber dell'acqua; 12 Gli diedero ancora un pesso d'a-

na massa di fichi secchi, e due grap poli d'uva secca : ed egli mar e lo spirito gli rivenne : percioche egli non avea mangiato pane, ne bevuta acqua, di tre giorni, e di tre

13 E David gli disse, Di cui sei ta? e d'onde sei tu? Ed egli disse, lo sono un garrone Egizio, servo d'u n'Amalechita: e'l mio padrone m'ha lasciato, perciochè io intr-

mai oggi ha tre giorni.

14 Noi siamo scorsi nella contrada Meridionale de' Cheretei, e nel passe di Giuda, e nella contrata Meridionale di Caleb, ed abbiamo arsa Siciag col fuoco. 15 E David gli disse, Mi condur-

resti tu a quegli scherani ? Ed eri gli disse, Giurami per Dio che ta non mi farai morire, e che tu nos mi darai in mano del mio padrone, ed io ti condurrò a quegli scherani 16 Colui adunque vel condusse: ed ecco, essi erano sparsi sensi guardia su per tutta quella contra-da, mangiando, e bevendo, e facando festa di tutta la gran preda ch'aveano portata dal paese de' Il-listel, e dal paese di Giuda. 17 E David gli percosse dal vespro infino alla sera del giorno seguen

te : e non ne scampò alcumo, se non quattrocento giovani, i quali mon-tarono sopra de camelli, e fuggi-

18 E David riscosse tutto quello che gli Amalechiti aveano preso: riscosse esiandio le sue due mogli. 19 E non mancò loro alcuno, ne picciolo, nè grande, nè figliuolo, nè figliuola, nè robe, nè cosa veruna ch' avessero loro presa. David ricoverò tutto.

20 David prese extandio tutto'l bestiame, picciolo e grosso, il qual fu condotto davanti a quelle gregge E si diceva, Quest' è la preda di

# 1 SAMUEL XXX. XXXI.

21 Poi David venne a que' du-gent' nemini, ch'erano stati tanto gent' uemil, ch'erano statitanto stanchi, che non erano potuti an-dar dietro a lui: onde egli gli avea fatti rimanere al torrente di Besor: ed essi uscirono incontr'a David. ed hacentr'alla cente ch'era con lui. E Duvid, accostatosi a quella gen-

h. Devus, accession a quein gen-te, gli saintò. 22 Ma tutti gli uomini malvagi, e scellerati, d'infra coloro ch'erano amdati con David, si mossero a dire. Poi ch'essi non son venuti con moi, noi non daremo loro nulla della preda ch'abbiamo riscossa. se non a ciaccuno la sua mortie, ed l suoi figliuoli: e meninglisi via e

vadano. 23 Ma David disse, Non fate cost. fratelli mici, di ciò che'l Signore ci ha dato: avendoci egli guardati, ed a vendoci dati nelle mani quegli scherani ch'erano venuti contr'a

not. 24 E chi v'acconsentirebbe in questo affare? perciochè la parte di chi dimors appresso alla salmeria dec essere uguale a quella di chi scende alla battaglia: cost debbono partir fra loro.

25 E questo è stato seservato da quel di innanzi: e David lo stabili per istatuto e legge in Israel, che

26 Poi David, essendo tornato in Sichag, mando di quella preda agti Anziani di Giuda, suoi amici: di-Ansiani di Giuda, suoi amici di-cendo, Eccovi un presente della preda de nemici del Signore.

27 Egii ne mandò a quelli ch'era-no in Betel: ed a quelli ch'erano in Ramot Meridionale: ed a quelli

ch'erano in lattir :

28 Ed a quelli ch'erano in Aroer: ed a quelli ch'erano in Simot: ed a quelli ch'erano in Estemoa: 29 Ed a quelli ch'erano in Racal:

ed a quelli ch'erano nelle città de' Ierameeliti: ed a quelli ch'erano nelle città de' Chenei:

30 Ed a quelli ch'erano in Horma: ed a quelli ch'erene in Cor-asan : ed a quelli ch'erene in Atac : 31 Ed a quelli ch'erene in Hebron,

ed in tutti gli *altri* luoghi, ne' quali David era andato e venuto, con la sua gente.

CAP. XXXL R i Filistei combatterono con-

tr' ad Israel: e gl' Israeliti fug-girono d'innanzi a' Filistei, e cad

dero morti nel monte di Ghilhos. 2 Ed i Filistei perseguitarono di-presso Saul, ed i suoi figliuoli: e perconsero Ionatan, ed Abinadab. e Malchi-sua, figliuoli di Saul,

3 E lo sforzo della battaglia si voltò contr'a Saul, e gli arcieri saettando lo acontrarono: ed esti

saettando lo scontrarono: en egu ebbe gran paura di quegli arcieri. 4 Allora Saul disse a colui che portava le sue armi. Tira fuori la tua spada, e trafiggimi con es che talora questi incircuncisi non vengano, e mi trafe ano, e mi scherniscano. Ma colui che portava le sue armi non volle firie: perciochè egli temeva forte. Laon-de Sauì prese la spada, e si lasciò

cader sopra casa.

5 E colui che portava l'armi di Saul, veduto ch'egli era morto, si lasciò cadere anch'egli sopra la sua spada, e morì con lui.

6 Cost in quel di morirono tutti insieme, Saul, ed i suoi tre figliuoli, e colui che portava le sue armi.

e tutti i suoi uomini.

7 E gl'Israeliti che stavano intorno a quella valle, e lungo! Giordano, veduto che que'd' Israel erano (uggiti, e che Saul, ed i suoi figliuoli, erano morti, abbandonarono le città, e se ne fuggirono: ed i Filistei vennero, e dimorarono

8 Or il giorno appresso i Filistei vennero per ispogliar gli uccisi ; e trovarono Saul, ed i suoi tre filiuoli, che giacevano in sul monte

di Ghilbon :

9 E tagliarono la testa di Saul, e 9 E tagliarono la testa di Saul, e lo spogliarono delle sue armi, e mandasono nel peece de l'Elistel d'ogn'intorno a portarra le novelle, ne' tempt de'horo idoli, ed al popolo; 10 E poero le armi d'esso nel tempto d'Astarot, ed appicosrono il suo corpo alle nurs di Bet-ean, 11 Or, avende qui abitanti di labes di Galent intero quello che l'Eliste.

di Galaxed inteso quello che i Fili-stei aveano fatto a Saul; 12 Tutti gli uomini di valore d'in-fra loro si levarono, e caminarono tutta la notte, e tolsero via dalle mura di Bet-san il corpo di Saul, ed i corpi de suoi figlinoli : e se ne vennero in labes, e quivi gli areero.

13 Poi presero le loro cesa, e le otterrarono sotto'l bosco ch'e in labes; e digiunarono sette giorni.

# IL SECONDO LIBRO DI SAMUEL

#### CAP. I.

OR, dopo la morte di Saul, David, essendo ritornato dalla sconfitta degli Amalechiti, dimorò

in Siclag due glorni.

2 Ed al terzo giorno, ecco, un'uomo venne dal campo, d'appresso a Saul, avendo i vestimenti stracciati, e della terra sopra la testa: è, come egli giunse a David, si gittò in terra, e gli fece riverenza. 3 E David gli disse, Onde vieni? Ed egli gli disse, Io sono scampato dal campo d'Israel.

4 E David gli disse, Come è andato il fatto! deh, raccontamelo, Ed egli disse, Il popolo è fuggito dalla hattaglia, ed anche molti del popolo son caduti, e morti. Saul

anch'egli, e Ionatan, suo figliuolo, son morti.

5 E David disse al giovane che gli raccontava queste cose, Come sai tu che Saul, e Ionatan, suo fi-

gliuolo, sieno morti ?

6 El giovane, che gli raccontava queste cose, gli disse, Io mi scon-trai a caso nel monte di Ghilboa: ed ecco, Saul era chinato sopra la sua lancia, e già i carri, e la gente a cavallo lo strignevano di presso.

7 Allora egli, voltosi indietro, mi vide, e mi chiamò. Ed io gli dissi, Eccomi.

8 Ed egli mi disse, Chi sei tu i Ed lo gli dissi, Io sono Amalechita. 9 Ed egli mi disse, Mettimi, ti

prego, il piede addosso, e fammi morire: perciochè questa armatura di maglia m'ha rattenuto: e tutta la mia vita è ancora in me.

tutta ia mia vita è ancora in me.

10 Io adunque gli miai 'I piede addosso, e lo feci morire: perciochè lo sapeva ch'egil non potes vivere, dopo essersi lasciato cadere sopra la viva lancia; poi presi la benda reale ch'egil avea sopra la testa, e la maniglia ch'egil avea al braccio, e le no recate qua al mia simorire. mio signore.

11 Allora David prese i suoi ve-stimenti, e gli stracciò. Il simi-

gliante fecero ancora tutti gli uo-mini ch'erano con lui:

12 E fecero cordoglio, e piansero, e digiunarono infino alla sera, per cagion di Saul, e di Ionatan, suo figliuolo, e del popolo del Signore, e della casa d'Israel: perciochè erano caduti per la spada. 13 Poi David disse al giovane che

gli avea portate le novelle, Onde sei? Ed egli gli disse, Io son 6gliuolo d'un' uomo forestiere Amalechita.

14 E David gli disse, Come non hai temuto di metter la mano al ammazzar l'Unto del Signore? 15 E David chiamò uno de fanti.

e gli disse, Vien qua, avventati sopra lui. E colui lo percesse ed egli morb

Iti E David gli disse, Sia il tuo sangue sopra'l tuo capo : perciochè la tua bocca stessa ha testimonisto contr'a te: dicendo, Io ho fatto morir l'Unto del Signore.

17 Allora David fece questo b mento sopra Saul, e sopra Iona

tan, suo figlinolo.

18 E lo pronunzio, per ammas strare i figliuoli di Giuda a fire l'arco : tecco, esso è scritto nel 11 bro del Diritto:)

19 O gentil paese d' Israel, sopra i tuol alti luoghi giacciono gli uccisi ; come son caduti gli uomini

valorosi?

20 Nol rapportate in Gat, e non ne recate le novelle nelle piane d'Ascalon : che talora le figliuole de Filistei non se ne rallegrino: che talora le figliuole degl' incircuncisi non ne facciano festa.

21 O monti di Ghilboa, sopra vol non sia giummai nè rugiada, nè pioggia, nè campi da portare ni ferte: percioche quivi è stato giu-tato via lo scudo de prodi, lo scudo di Saut, come se egli non fosse

stato unto con olio. 22 L'arco di Ionatan non si rivolgea indietro, che non aveue sparso il sangue degli uccisi, e trafitto il grasso de' prodi, e la spada di Saul non se ne ritornava a vote.

23 Saul, e lonatan, amabili, e piacevoli in vita loro, eziandio nella morte loro non sono stati Erano più veloci che separati. aquile, più forti che leoni. 24 Figlinole d'Israel, piagnete per

cagion di Saul, il qual faceva ch'eravate vestite di scarlatto in delizie; il qual faceva che mettevate de' fregi d'oro in su le vostre robe.

25 Come son caduti i prodi in mezzo della battaglia? e come d stato ucciso Ionatan sopra i tuoi alti luoghi, o paese d'Israel?

26 Ionatan, fratello mio, io son distretto per cagion di te: tu m'eri molto piacevole: l'amortuo m'era più singolare che l'amor che si i porta alle donne. 27 Come son caduti i prodi, e son

periti gli arnesi da guerra!

CAP. II.

R, dopo questo, David domandò il Signore : dicendo, Salirò io in alcuna delle città di Giuda? E'l Signore gli disse, Sali. E David disse, Dove saliro io ? E'l Signore disse, In Hebron.

2 David adunque sall là, con le sue due mogli, Ahinoam Isreelita, ed Abigail, ch'era stata moglie di Nabal da Carmel.

3 David vi menò eziandio la gente ch'era con lui, ciascuno con la sua dia : e dimorarono nelle città

famiglia : d'Hebron

4 E que' di Giuda vennero, ed unsero quivi David per re sopra la casa di Giuda. Or fu rapportato, e detto a David, Que' di labes di Galaad son quelli c'hanno seppellito Saul.

5 E David mandò de' messi a que' di Iabes di Galaad, e fece loro dire, Benedetti siate voi appo'l Signore: perciochè avete usata questa benignità inverso'l vostro signore

Saul, d'averlo seppellito. 6 Ora dunque il Signore usi inverso voi benignità, e verità: io ancora vi renderò questo bene, che voi avete fatto in questo affare. Perciò sieno ora le vostre mani

rinforsate, e portatevi da valenti uomini: perclochè Saul, vostro signore, è morto; ma la casa di Giuda m' ha unto per re sopra loro. 8 Or Abner, figliuolo di Ner, Capo

dell' esercito di Saul, prese Isboset, figliuolo di Saul, e lo fece passare

in Mahanaim :

9 E lo costituì re sopra Galaad, e sopra gli Asurei, e sopra Izreel, e sopra Efraim, e sopra Beniamin,

e sopra tutto Israel.

10 Isboset, figliuolo di Saul, era d'età di quarant anni, quando co-minciò a regnare sopra Israel, e regno due anni. Ma la casa di regnò due anni. Ma Giuda seguitava David.

ll E lo spazio del tempo che Da-vid fu re in Hebron, sopra la casa di Giuda, fu di sett'anni, e di sei

12 Or Abner, figliuolo di Ner, usch, con la gente d'Isboset, figliuolo di Saul, di Mahanaim, e mne in Gabaon.

\*13 loab, figliuolo di Seruia, uscì anch'esso con la gente di David; e si scontrarono insleme presso allo stagno di Gabaon: e gli uni si fer-

marono presso allo stagno di qua, e gli altri presso allo stagno di là.

14 Allora Abner diese a Ioab, Deh. levinsi alcuni fanti, ed armeggino in nostra presenza. E lost dies. Levinsi pure.

15 Quegli adunque si levarono, e passarono in numero uguale: do-dici dalla parte di Beniamin, c d'Isboset, figliuolo di Saul, e do-

dici della gente di David.

16 E clascun di loro prese il suo compagno per la testa, e gli ficcò la spada nel fianco: e tutti insieme caddero morti. Per ciò fu quel luogo chiamato Helcat-hassurim, ch'e in Gabaon.

17 Poi in quel di vi fu una molto aspra battaglia : ed Abner, con l gente d'Israel, fu sconfitto dalla

gente di David.

18 Or quivi erano i tre figliuoli di Seruia, Ioab, ed Abisai, ed Asael: ed Asael era leggier di gambe, come un cavriuolo ch'e per la

campagna.
19 Ed Asael si mise a perseguitare
Abner, e non si torceva di dietro s

lui, nè a destra, nè a sinistra. 20 Ed Abner, rivoltosi indictro, gli disse, Sei tu Asael? Ed egli gli disse, Io son desso.

21 Ed Abner gli disse, Torciti a destra, od a sinistra, e pigliati uno di questi fanti, e prenditi le sue spoglie. Ma Assel non volle torcersi di dietro a lui.

22 Ed Abner gli disse di nuovo, Torciti di dietro a me: perchè ti percuoterei io, e ti farei cader morto a terra? e come alzerei io poi 'i

viso davanti a Ioab, tuo fratello 23 Ma egli non volle torcersi: laonde Abner lo ferì nelle cinque coste, con la punta di dietro della lancia, talche la lancia gli usciva per dietro: ed egli cadde quivi, e morì in quello stesso luogo: e chiunque veniva a quel luogo, dove Asael giaceva morto, si fer-

24 Ma Ioab, ed Abisai, perseguitarono Abner: e'i sole tramonto. quando giunsero al Colle d'Amma, il quale è dirincontro a Ghia, in su

la via del diserto di Gabaon. 25 Ed i figliuoli di Beniamin d ricolsero dietro ad Abner; e, schieratisi insieme, si fermarono in su

la sommità d'un colle.

26 Ed Abner gridò a Ioab, e disse, La spada divorerà ella in perpe-tuo? non sai tu che vi sarà dell'amaritudine alla fine? infino quando non comanderai tu alia gente che se ne ritorni dalla caccia de' suoi fratelli?

27 E loab disse, Come Iddlo vive, se tu non avessi parlato, fin dalla mattina la gente se ne sarebbe ri-

tratta, ciascuno indietro dal suo così gli aggiunga, se io non fo a fratello.

David, secondo che l' Signore gli

28 Ioab adunque fece sonar con la tromba: e tutto'l popolo si fer-mò, e non perseguitò più gi'I-sraeliti, e non continuò più di combattere.

29 Ed Abner, e la sua gente caminarono tutta quella notte per la campagna: e passarono il Gior-dano, e traversarono tutta la contrada di Bitron, ed arrivarono in

Mahanaim.

30 loab se ne ritornò anch'egli di dietro ad Abner: ed. adunato tutto'l popolo, si trovò che della gente di David ne mancavano diciannove, ed Asael.

31 Ma la gente di David avea percossi di que' di Beniamin, e della gente d'Abner, trecensessant' uo-mini, i quali erano morti.

32 Poi tolsero Assel, e lo seppel-irono nella sepoltura di suo padre, lirono nella sepoltura di suo padre, la quale era in Bet-lehem. E Ioab, e la sua gente caminarono tutta quella notte, e giunsero in Hebron in su lo schiarir del giorno.

CAP. III.

OR la guerra fu lunga fra la casa di Saul, e la casa di David. Ma David s'andava fortifivid. cando, e la casa di Saul s'andava indebolendo.

2 Ed a David nacquero figliuoli in Hebron: e'l suo primogenito fu Amnon, d'Ahinoam Izreelita :

3 E'l suo secondo fu Chileab, d'Abigail, ch'era stata moglie di Nabal da Carmel: e'l terso fu Absalom, figliuolo di Maaca, fi gliuola di Talmai, re di Ghesur:

4 E'l quarto fu Adonia, figliuolo d'Hagghit: e'l quinto fu Sefatia,

figliuolo d'Abital :

5 E'l sesto fu Itream, figliuolo d'Egla, donna di David. Questi nacquero a David in Hebron.

6 Or, mentre durò la guerra fra la casa di Saul, e la casa di David, Abner si fece potente nella casa di Saul.

Or Saul avea avuta una concubina, il cui nome era Rispa, fi-gibiola d'Aia. Ed Isboset disse ad Almer, Perchè sei tu entrato dalla concubina di mio padre?

B Ed Abner s'adirò forte per le parole d'Isbusct : e disse, Sons io la testa d'un canc, lo che uso oggi hemignità inverso la casa di Saul, tuo padre, ed inverso i suoi fra-

telli, ed amici, contr'a Gluda; e non t'ho dato nelle mani di David, the tu mi ricerchi oggi per questa donna, come per un mistatto? Ocea faccia Iddio ad Abner, e

ha giurato ;

10 Trasportando il reame fuor della casa di Saul, e fermando il trono di David sopra Israel, e sopra Giuda, da Dan fino in Beernets. 11 Ed Isboset non potè più risponder mulia ad Abner, per la tems

ch'egli avea di lui. 12 Ed Abner mandò in quello stante de messi a David, a dirgii.

A cui appartiene il paese? ed enche per dirgli, Patteggia meco, ei ecco, io mi giugnero teco, per rivolgere a te tutto Israel.

13 E David disse, Bene sta: io patteggerò teco: sol ti chieggio una cosa, cioè, che tu non mi venga davanti, che prima tu non mi rimeni Mical, figliuola di Saul, quando tu verrai per presentarti

14 David ancora mandò ambasciadori ad Isboset, figlicolo di
Saul, a dirgli, Dammi Mical, mia
moglie, la quale io mi sposai per
cento prepudi de Filistet.

15 Ed Isboset mandò a toria da-

presso a Paltiel, figliuolo di Lais,

suo marito.

16 E'l marito d'essa andò con lei, seguitandola, e piagnendo fino a Bahurim. Poi Abner gli disse, Va', ritornatene. Ed egli se ne ritornà 17 Or Abner tenne ragionamento

con gli Anziani d' Israel : dicendo, Per addietro voi avete procacciato che David fosse re sopra voi :

18 Ora dunque, fate : perciochè il Signore ha parlato inturno a David: dicendo, Per la mano di David, mio servitore, io salverò il mio popolo Israel, dalla mano de' Filistei, e dalla mano di tutti i kor nemici.

19 Abner parlò esiandio co' Ben-iaminiti. Poi andò ancora in Hebron, per fare intendere a David tatto ciò che pareva buono ad Israel, ed a tutta la casa di Benis-

min. 20 Abner adunque venne a David in Hebron, avendo seco vent uo-mini. E David fece un convito ad Abner, ed agli uomini ch' erano

con lui.

21 Poi Abner disse a David, Io mi leverò, ed andrò, e raunerò tutto Israel appresso al re, mio signore, aciochè patteggino teco, e che tu regni interamente a tua volontà. E David diede commisto ad Abner: ed egli se n'andò in pace.

22 Or ecco, la gente di David, e Ioab, tornavano d'una correria, e portavano con loro una gran preda. Ed Abner non *era più* con David iva "Hiebron : perclochè egli gli avea i dato commisto, ed egli se n'era

andato in pace.

23 E quando loab fu ritornato. COD tutio l'esercito ch'era con lui : alcuni rapportarono a loab il futto: dicendo, Abner, figliuolo di Ner, è venuto al re, ed egli gli ha dato commisto, ed egli se n'è andato in pace.

24 E loab venne al re, e disse, Che hai fatto l'ecco, Abner era ve-nuto a te: e perchè l'hai lasciato andare, sì ch'egii se n'è andato li-

beramente?

25 Conosci tu bene Abner, figliuolo di Ner? Certo, egli è venuto per ingannarti, e per concecere i tuci andamenti, e per saper tutto quel-

lo che tu fal.

26 E leab usch d'appresso a David, e mandò messi dietro ad Abner, i quali lo ricondussero dalla fossa di Sira, senza che David ne

sa pesse nulla.

27 E, come Abner fu ritornato in 27 E. come Anner II IIIornasio in Hiebron, loab lo tirò da parte den-tro della porta, per pariargli in se-greto: e quivi lo ferì nelle cinque coste, ed egli morì, per cagion del sarrigue d'Assel, ristello di losà. 28 E David, avendo dipol udita de cosz, disse, lo, e'i mio regno, sismo cosz, disse, lo, e'i mio regno, sismo

innocenti appo'l Signore, in perpe-tuo, del sangue d'Abner, figliuolo di Ner.

29 Dimeri quello sopra'l capo di Ioab, e sopra tutta la casa di suo padre: e non avvenga giammai che nella casa di Ioab manchi uomo ch'abbia la colagione, o che sia lebbroso, o che s'appoggi al ba-stone, o che muoia di spada, o ch'abbia mancamento di pane.

30 Cost Ioab, ed Abisal, suo fratello, uccisero Abner: perciochè egli avea ammazzato Asael, lor fratello, presso a Gabaon, in bat-

taglia.
31 E David disse a leab, ed a tutto'l popolo ch'era seco, Strac-ciatevi i vestimenti, e cignetevi di sacchi, e fate duolo, andando da-vanti ad Abner. E'i re David andava dietro alla bara.

32 Ed Abner fu seppellito in He-El realzò la voce, e pianse presso alla sepoltura d'Abner: tut-

to'l popolo ancora pianse. 33 ET re fece un lamento sopra Abner, e disse, Abner dee egli es morto, come muore un' uomo da nulla?

34 Le tue mani non erano legate, ed i tuoi piedi non erano stati mes ne' ceppi: tu sei morto come altri muore per mano d'uomini scellerati. E tutto'l popolo da capo fece 287 duolo sopra Ahner.

35 Poi tutto'i popolo venne per far prender cibo a David, mentre era ancora giorno. Ma David giu-rò, e disse, Così mi faccia Iddio, e così aggiunga, se io assaggio pane, o cosa altra veruna, avanti che'l sole sia tramontato.

36 E tutto'l popolo riconobbe la verità del fatto, e la cosa gli piacque: tutto quello che'l re fece ag-

gradò al popolo. 37 E tutto i popolo, e tutto Israel, conobbe in quel dì che non era ner, figliuolo di Ner. 38 E'i re disse a' suoi servitori.

Non riconoscete voi che un Capi tano, esiandio grande, è occi morto

in Israel?

39 Ma oggi, bench'io sis unto re, pur non sono ancora bene stabilito: e questi nomini, figliuoli di Seruia, son troppo violenti per me. Faccia il Signore la retribuzione a colui c'ha fatto il male, secondo la sua malvagità.

CAP. IV.

UANDO'l figlinolo di Saul ebbe inteso ch'Abner era morto in Hebron, le mani eli diventarono flacche, e tutto Israel fu con

2 Or il figliuolo di Saul avea due capitani di schiere : il nome dell'uno era Baana, e'l nome dell'altro Recab: ed erano figliuoli di Rim-mon Beerotita, de figliuoli di Beniamin: perciochè anche Beerot è reputata di Beniamin :

3 Ma i Beerotiti se n'erano fuggiti in Ghittaim, ove son dimorati come avveniticci infino a questo

giorno.

4 (Or Ionatan, figliuolo di Saul, avea un figliucio, storpiato de' piedi. Costus essendo d'età di cinque anni, quando la novella di Saul, e di Ionatan, venne da Izreei, la sua balia lo tolse, e se ne fuggì : ed av-venne che, come ella s'affrettava

di fuggire, egli cadde, e divento soppo: e'l suo nome era Mefiboset. 5 Recab adunque, e Baana, fi-gliuoli di Rimmon Beerotita, anarono, ed entrarono, in sul caldo del dì, nella casa d'Is-boset. egli era a giacere, riposandosi di

meriggio.
6 E Recab, e Baana, suo fratello, entrarono fin nel messo della casa, come per prender del frumento : e lo percossero nelle cinque coste : poi scamparono.

7 Essendo adunque entrati in casa d'Is-boset, mentre egli giaceva in sul suo letto, nella camera dove egli soleva giacere, lo percossero,

e l'uccisero, e gli spiccarono la p testa: e la presero, e caminarono per la via della campagna tutta quella notte.

8 E recarono la testa d'Is-boset a David, in Hebron: e dissero al re, Ecco la testa d'Is-boset, figliuolo di Saul, tuo nemico, il qual cercava di torti la vita. Or il Signore ha oggi conceduto al re, mio signore, intiera vendetta di Saul, e

della sua progenie.

9 Ma David rispose a Recab, ed a Baana, suo fratello, figliuoli di Rimmon Beerotita: e disse loro, Come vive il Signore, il quale ha riscossa l'anima mia d'ogni tri-

bolazione:

10 Colui che mi rapportò, e disse, Ecco, Saul è morto, benchè pa-resse portar buone novelle, fu da me preso, e fatto morire in Siclas: il che io feci per dargli la mancia

per le sue buone novelle.

11 Quanto più debbo io far morire degli uomini scellerati, i quali hanno ucciso un'uomo innocente in casa sua, in sul suo letto? ora dunque, non vi ridomanderei io ragione del suo sangue, e non vi distruggerei lo d'in su la terra? 12 David adunque comando a' fanti che gli uccidessero: il che fe-

cero: e poi mozzarono loro le mani, ed i piedi, e gli appiccarono presso allo stagno in Hebron. Poi presero la testa d'Is-boset, e la seppellirono nella sepoltura d'Ab-

ner, in Hebron.

CAP. V.

LLORA tutte le tribù d'Israel vennero a David in Hebron. e gli dissero così, Ecco, noi siamo

tue ossa, e tua carne

2 Ed anche per addietro, mentre Saul era re sopra noi, tu eri quel che conducevi Israel fuori, e dentro. E'l Signore t'ha detto, Tu pascerai 'l mio popolo Israel, e sa-

rai'l conduttore sopra Israel. 3 Così tutti gli Anziani d'Israel vennero al re, in Hebron: e'l re David patteggiò con loro in He-bron, in presenza del Signore. Ed essi unsero David per re sopra

4 David era d'età di trent'anni. duando cominció a regnare, e re-

gnò quarant' anni.

5 In Hebron regnò sopra Giuda sette anni, e sei mesi: ed in Gerusalemme regnò trentatre anni sopra tutto Israel, e Giuda.

6 Or il re andò, con la sua gente in Gerusalemme, contr'a' lebusei ch'abitavano nel paese : ed essi dis-sero a David, Tu non entrerai 288 quà entro, che tu non ne abbi cacclati i ciechi, ed i soppi: volendo dire, David non entrera mai qua

7 Ma David prese la fortezza di Sion, che è la Città di David.

8 L' David disse in quel dì, Chiunque percuoterà i lebusel, e per-verrà fino al canale, ed a que cic-chi, e zopp, i quali l'anima di Da-vid odia, sarà Capitano: perciò si dice, Ne cieco ne zoppo non en-trerà in questa casa.

9 E David abitò in quella fortezza, e le pose nome, La Città di David. E David edifico d'intorno

dal terrapieno in dentro. 10 E David andava del continuo crescendo, e'l Signore Iddio degli eserciti era con lui.

11 Ed Hiram, re di Tiro, mandò a David ambasciadori, e legname di cedri, e legnaiuoli, e scarpellini, i quali edificarono una casa a

12 E David conobbe che'l Signore l'avea stabilito re sopra Israel, e ch'egli avea innalzato il suo regno,

per amor del suo popolo Israel.

13 E David prese ancora delle
concubine, e delle mogli di Geruconcusine, e dene mogi di Gerti-salemme, dopo ch'egli fu venuto d'Hebron: e nacquero ancora a David altri figliuoli, e figliuole.

14 E questi sono i nomi di quelli che gli nacquero in Gerusalemme: Sammua, e Sobab, e Natan, e Sa-

lomone: 15 Ed Ibhar, ed Elisua, e Nefee. e Iafia :

16 Ed Elisama, ed Eliada, ed Elifelet.

17 Or, quando i Filistei ebbero inteso che David era stato unto per re sopra Israel, salirono tutti per cercarlo. E David, avendolo udito, discese alla fortezza.

18 Ed i Filistei vennero, e si sparsero nella Valle de' Rafei. 19 Allora David domandò il Signore: dicendo, Salirò io contr'a Filistei? me gli darai tu nelle mani? E'l Signore disse a David, Sali;

perciochè io del tutto ti darò i Fillstci nelle mani. 20 David adunque venne in Baal-

perasim, e quivi gli percosse: poi-disse, Il Signore ha rotti i miei nedisse, il Signore na rotti inici me mici davanti a me, a guisa d'un trabocco d'acque: perciò, pose no-me a quel luogo Baal-perasim. 21 Ed i Filistei lasciarono quivi i loro idoli, i quali David, e la sua gente, tolsero via. 22 Poli Filistei salirono di nuovo,

e si sparsero nella Valle de' Rafei.
23 E David domandò il Signore, il quale gli disse, Non salire : gira dietro a loro, e viengii ad incontra-re dirincontro a' gelsi.

24 E quando tu udirai un romor di calpestio sopra le cime de' geisi, allora moviti: perciochè allora il Signore sarà uscito davanti a te, per percuotere il campo de' Filistei. 25 David adunque fece così, come

il Signore gli avea comandato: e percosse i Filistei da Gheba, fino in Gheser.

CAP. VI.

R David adunò di nuovo tutti gli somini scelti d'Israel. in numero di trentamila.

2 E David, con tutto quel popolo ch'era con lui, si mosse da Buale Giuda, ed andò per trasportar di là l'Arca di Dio, la quale si chiama del Nome del Signore degli eserciti, che siede sopra i Cherubini. 3 E posero l'Area di Dio, sopra

un carro nuovo, e la menarono via dalla casa d'Abinadab, ch'era in sul colle: ed Usza, ed Ahio, figliuoli d'Abinadab, guidavano il carro

4 Così menarono via l'Arca di Dio dalla casa d'Abinadab, ch'era in sul colle, accompagnandola : ed Ahio andava davanti all' Arca.

5 E David, e tutta la casa d'Israel. facevano festa davanti al Signore, sonando d'ogni sorte di strumenti fatti di legno d'abete, con cetere, e con salteri, e con tamburi, e con sistri, e con cembali.

6 Or, quando furono giunti infino all'aia di Nacon, Uzza stese la mano verso l'Arca di Dio, e la ritenne: perciochè i buoi l'aveano smoss

7 E l'ira del Signore s'accese con-tr' ad Usza: ed Iddio lo percosse quivi per la sua temerità: ed egli morì quivi presso all'Arca di Dio.

8 E David s'attristò, per ciò che'l Signore aves fatto rottura in Usza: e chiamò quel luogo Peres-Uzza, il qual nome dura infino a questo giorno.

9 E David ebbe in quel di paura del Signore: e disse, Come entrerebbe l'Arca del Signore appresso

di me?.

10 E David non volle condurre l'Arca del Signore appresso di sè, nella Città di David: ma la fece ridurre dentroalla casa d'Obed-Edom Ghitteo.

11 E l'Arca del Signore dimorò tre mesi nella casa d'Obed-Edom Ghitteo: e'l Signore benedisse Obed-Edom, e tutta la sua casa.

12 E fu rapportato e detto al re David, Il Signore ha benedetta la casa d'Obed-Edom, e tutto quello ch'è suo, per cagion dell' Arca di Dio. Laonde David ando, e fece portare l'Arca di Die dalla casa d'Obed-Edom nella Città di David. COI) allegreza

13 E, quando quelli che portava-no l'Arca dei Signore erano cami-nati sci passi, David sacrificava un bue, ed un monton grasso. 14 E David saltava di tutta forma

davanti al Signore, essendo cinto

d'un' Efod di lino.

15 Com David, e tutta la casa d'Iarael, conducevano l'Aroa del Signore, con grida d'allegressa, e

con suon di trombe

16 Or avvenne che, come l'Arca del Signore entrava nella Città di David, Mical, figliuola di Saul, ri-guardò dalla finestra, e vide il re David, che saltava di forsa in presenza del Signore : e lo sprezzò nel cuor suo.

17 Condussero adunque l'Arca del Signore, e la posero nel suo luogo, in messo d'un Padiglione che David le avea teso. E David offerse olocausti, e sacrificij da render grazie, in presenza del Signore.

18 E, quando David ebbe finita d'offerire olocausti, e sacrificii d. render grazie, benedisse il popole nel Nome del Signore degli eserciti.

19 E spart) a tutto'l popolo, a tutta la moltitudine d'Israel, così agli uomini, come alle donne, una focaccia di pane, ed un pesso di carne, ed un fiasco di vino per uno. Poi tutto'l popolo se n'andò, ciascuno a casa sua-

20 David ancora se ne ritornò per benedir la sua casa. E Mical, figliuola di Saul, gli uscì incontroe disse, Quant'è egli stato oggi onorevole al re d'Israel d'essersi oggi scoperto davanti agli occhi delle serventi de' suoi servitori, non altrimenti che si scoprirebbe un'uo-

mo da nulla!

21 E David disse a Mical, Si, nel cospetto del Signore, il quale ha eletto me, anzi che tuo padre, e ch'alcuno di tutta la sua famiglia. per costituirmi conduttore sopra suo popolo, sopra Israel: per ciò farò festa nel cospetto del Signore. 22 E m'avvilirò per ciò ancors più di questo, e mi terrò più basso:

e pur sarò onorato appo quelle serventi, delle quali tu hai parlato.

23 E Mical, figliuola di Saul, non ebbe figliuoli, fino al giorno della sua morte.

CAP. VII.

R avvenne che, abitando il re in casa sua, dopo che i Signore gli ebbe dato riposo da tutti i suoi nemici d'ogn' intorno:

2 Egil disse al profeta Natan, Deh vedi, io abito in una casa di cedri.

e l'Arca di Dio abita in messo d'un i in eterno.

3 E Natan disse al re, Va', fa' tutto quello che tu hai nel cuore : per-

ciochè il Signore è teco. 4 Ma quella stema notte la parola del Signore fu indiriscata a Natan:

5 Va', e di' al mio servitore David, Così ha detto il Signore, M'edificheresti tu una Casa per mia stanza? 6 Conciosiacosach' lo non sia abi-

tato in casa, dal di ch'io trassi fuor d'Egitto i figliuoli d'Israel, infino a questo giorno: ansi son camina-to quà e la in un Padiglione, ed in

Tabernacolo.

7 Dovunque lo son caminato con tutti i figliuoli d'Israel, ho io mai in alcuna maniera pariato di questo ad alcuna delle tribù d'Israel. alla quale io avessi comandato di ascere il mio popolo Israel: dicenpascere ii mio popolo acte voi edificata una Casa di Cedri ?

8 Ora dunque, così dirai al mio servitore David, Così ha detto il Signore degli eserciti, lo t' ho preso dalla mandra, di dietro alle pecore, aciochè tu ai conduttore sopra'l

mio popolo Israel.

9 E sono stato teco dovunque tu sci caminato, ed ho distrutti tutti i tuoi nemici d'innanzi a te, e t'ho acquistato un nome grande, al pari del nome de' più grandi che sieno in terra.

10 Ed oltr'a ciò costituirò un luogo al mio popolo Israel, e lo pian-terò, ed egli abiterà in casa sua, e non sarà più agitato, e gl'iniqui non l'affliggeranno più, come prima :

11 Erlandio dal di ch'io ordinai de' Giudici sopra'l mio popolo Israel: ed lo ti darò riposo da tutti i tuoi nemici. Il Signore ti dichiara ancora ch'egli ti fara una casa.

12 Quando i tuoi giorni saranno compluti, e tu giacerai co' tuoi pa-dri, io suscitero uno della tua progenie dopo te, il quale sarà uscito delle tue interiora, e stabilirò il suo

regno. 13 Egli edifichera una Casa al mio Nome, ed io farò che'l trono del suo regno sarà fermo in perpetuo.

14 lo gli sarò per padre, ed egli mi sarà per figliuolo: e, se pur commette iniquità, io lo gastigherò con verga d'uomo, e con battiture di

figliuoli d'uomini.

15 Ma la mia benignità non si di-partirà da lui, come io l'ho fatta dipartire da Saul; il quale io ho ri-mosso d'innanzi a te.

16 E la tua casa, e'l tuo regno, saranno in perpetuo stabili nel tuo cospetto: Il tuo trono sarà fermo

17 Natan parlò a David secondo tutte queste parole, e secondo tut-ta questa visione.

18 Allora il re David venne, e si fermò davanti al Signore, e disse, Chi sono io, Signore Iddio, e quale *è* la casa mia, che tu m'abbi fatto pervenire infino a questo grado?

19 E pure anche, o Signore Iddio. ciò t'è paruto poco: onde hai par-lato della casa del tuo servitore per un lungo tempo a venire. E puro o Signore Iddio, è questo una lenz d' nomini?

20 E che saprebbe David dirti di più? ma, Signore Iddio, ta cono-

ci 1 tuo servitore.

21 Per amor della tua parola, e secondo'l tuo cuore, tu hal operata tutta questa gran cosa, facendo a sapere questo al tuo servitore

22 Perciò Signore Iddio, to sei ma gnificato: imperochè non e'è nisno pari a te. e non v'è alcun dio fuo che te, secondo tutte le cose che no abbiamo udite con le nostre orecchie.

23 E quale è l'unica gente in terri pari al tuo popolo Israel? per le quale Iddio è andato per riscattar selo per suo popolo, e per acqui starsi un nome, e per operare ir verso voi, o Israel, queste con grandi, ed effetti tremendi, o Dio verso'l tuo paese, per amor del tuo popolo, il qual tu t'hai riscosso d'E gitto, dalle genti, e da' lor dij. 24 E t'hai stabilito il tuo popok

Israel per tuo popolo in perpetuo: e tu. Signore, sei stato loro Dio. 25 Ora dunque, Signore Iddio, at-

tieni in perpetuo la parola che m hai detta intorno al tuo servitor, ed alla sua casa, ed opera come tu

hai parlato. 26 E sia il tuo Nome magnificato in eterno: e dicasi, Il Signore de gli eserciti è Dio sopra Israel: e sis la casa del tuo servitore David fer ma davanti a te.

27 Perciochè tu, Signore degli eserciti, Iddio d' Israel, hai rivelato e detto al tuo servitore, Io t'edifcherò una casa: e però il tuo servitore ha trovato il suo cuore, per farti questa orazione.

28 Ora dunque, Signore Iddio, ta sei Iddio: e le tue parole, con k quali tu hai promesso al tuo servi

tore questo bene, saranno verità. 29 Ed ora, piacciati benedir la casa del tuo servitore, aciochè ella duri davanti a te in perpetuo : con-ciosiacosachè tu, Signore Iddio, abbi parlato. Sia dunque la casa del tuo servitore benedetta della tua benedizione in perpetuo.

CAP. VIII.

R, dopo queste cose, David percosse i Filistei, e gli abbassò : e prese Meteg-amma di man de' Fi-

2 Percosse ancora i Moabiti, e, fattigli giacere in terra, gli misurò con una funicella: e ne misurò due parti, per fargli morire, ed una parte intiera par salvar loro la Ed i Moabiti furono renduti soggetti a David, e tributari.

3 David oltr'a ciò percosse Hadadezer, figliuolo di Rehob, re di Soba, andando per ridurre il paese sotto alla sua mano fino al fiume

Eufrate.

4 E David gii prese mille sette-cent' uomini a cavallo, e ventimila uomini a piè. E David tagliò i garetti a' cavalli di tutti i carri : ma ne riserbò i cavalli di cento carri.

5 Or i Siri di Damasco erano venuti per soccorrere Hadadeser, re di Soba. E David percosse d'essi

ventidumila uomini.

6 Poi pose guernigioni nella Siria di Damasco: ed i Siri furono renduti soggetti a David, e tributari. E'i Signore salvava David, dovunque egli andava.

E David prese gli scudi d'oro, ch'erano de servitori d' Hadadezer, e gli portò in Gerusalemme. 8 Il re David prese ancora gran-

dissima quantità di rame da Beta. e da Berotai, città d'Hadadezer. 9 Or Toi, re d'Hamat, avendo

udito che David avea sconfitto tutto l'esercito d' Hadadezer :

10 Mandò al re David Ioram, suo figliuolo, per salutarlo, e per benedirlo, di ciò ch'egli avea guerreggiato contr' ad Hadadezer, e l'avea sconfitto: imperochè Hadadezer avea guerra aperta con Toi. E Ioram portò seco vasellamenti d'argento, e vasellamenti d'oro, e vasellamenti di rame.

11 E'l re David consagrò eziandio quelli al Signore, insieme con l'argento, e con l'oro, ch'egli avea consagrato della preda di tutte le

nazioni ch'egli avea soggiogate ; 12 De Siri, e de Moabiti, e de figliuoli d'Ammon, e de' Filistei, e degli Amalechiti: e della preda d' Hadadezer, figliuolo di Rehob,

re di Soba.

13 David ancora acquistò fama di ciò che, ritornando dalla rotta de' Siri, sconfisse diciottomila uomini nella Valle del sale.

14 E pose guernigioni in Idumea : egli ne pose per tutta l' Idumes : e tutti gl' Idumei furono renduti sog-getti a David : e'l Signore salvava David, dovunque egli andava. 291

15 Così David regnò sopra tutto Israel, facendo ragione e giusticia a tutto i suo popolo. 16 E Ioab, figliuolo di Seruia, cra

sopra l'esercito : e Iosafat, figliuolo d'Ahilud, era Cancelliere :

17 E Sadoc, figliuolo d'Ahitub, ed Ahimelec, figliuolo d'Ebiatar, erano Sacerdoti: e Seraia era Segretario:

18 E Benaia, figliuolo di Iolada, era capo de' Cheretel, e de' Peletel: ed i figliuoli di David erano prin-

cipl.

CAP. IX.

E DAVID disse, Evvi più alcu-no, che sia rimaso della casa di Saul, sciochè io usi benignit inverso lui per amor di Ionatan ? 2 Or nella casa di Saul v'era un

servitore, il cui nome era Siba, il qual fu chiamato a David. E'i re gli disse, Sei tu Siba? Ed egli disse, Tuo servitore.

3 E'i re disse, Non v'é egti più al-cuno della casa di Saul, ed io userò inverso lui la benignità di Dio ? E Siba disse al re, V è ancora un fidiuolo di Ionatan, ch'è storpiato

de piedi.
4 E'l re gli disse, Dove è egli è E Siba disse al re, Ecco, egli é in casa di Machir, figliuolo d'Ammiel, in

Lo-debar. 5 E'l re David mandò a prenderlo dalla casa di Machir, figliuolo d'Ammiel, da Lo debar.

6 E quando Mefiboset, figliuolo di Saul, fu venuto a David, si gittò in terra sopra la sua faccia, e si prosterno. E David disse, Mefiboset. Ed egli disse, Ecco'l tuo servitore

7 E David gli disse, Non temere : perciochè io del tutto userò inverso te benignità, per amor di Ionatan, tuo padre, e ti restituirò tutte le possessioni di Saul, tuo padre: e quant'è a te, tu mangeral del continuo alla mia tavola.

8 E Mefiboset s'inchinò, e disse, Che cosa e il tuo servitore, che tu abbia riguardato ad un can morto,

uual *sono* io ?

9 Poi 'l re chiamò Siba, servitore di Saul, e gli disse, Io ho donato al figlinolo del tuo signore tutto quello ch'apparteneva a Saul, ed a

tutta la sua casa.

10 Tu adunque, co' tuoi figliuoli, e servitori, lavoragli la terra, ricogline la rendita : aciochè il figliuolo del tuo signore abbia di che sostentarsi : ma, quant'è a Mefi-boset, figliuolo del tuo signore, egli mangera del continuo alla mia ta Or Siba avea quindici figliuoli, e venti servitori. 02

11 E Siba disse al re, Il tuo servitore farà secondo tutto quello che'l re, mio signore, ha comandato al suo servitore. Ma, quant'è a Me-fiboset, disse il re, egli mangera alla mia tavola, come uno de fi-

gliuoli del re. 12 Or Mefiboset aves un figliuolo picciolo, il cui nome era Mica: e tutti quelli che stavano in casa di Siba erano servitori di Mefiboset.

13 E Mefiboset dimorava in Gerusalemme: perciochè egli mangiava del continuo alla tavola del re: ed era zoppo de' due piedi.

#### CAP. X.

R, dopo queste cose, avvenne che'l re de' figliuoli d'Ammon morì : ed Hanun, suo figliuolo, re-

gnò in luogo suo. 2 E David disse, Io userò benignità inverso Hanun, figliuolo di Nabas, come suo padre usò benignità inverso me. E David man-dò a consolarlo di suo padre, per li suoi servitori. Ma, quando i servitori di David furono giunti nel

paese de' figliuoli d'Ammon : 3 I principali de' figliuoli d'Ammon dissero ad Hanun, lor signore, Parti che ciò, che David t'hai mandati de consolatori, sia per onorar tuo padre? non t'ha gli mandati i suoi servitori, per investigar la città, e per ispiarla, e

per sovverterla?

4 Hanun adunque prese i servitori di David, e fece lor radere mezza la barba, e tagliare i vestimenti per lo mezzo fino alle nati-

che: poi gli rimandò.

5 Ed essí fecero assaper la cosa al re David: ed egli mandò loro incontro: perciochè quegli uomini erano grandemente confusi. re fece lor dire, Dimorate in Ierico, fin che la barba vi sia ricresciuta: poi ve ne ritornerete.

6 Or i figliuoli d'Ammon, gendo che s'erano renduti abbominevoli a David, mandarono soldare ventimila uomini a piè, de' Siri di Betrehob, e de Siri di Soba : e mille uomini del re di Maaca, e dodicimila di que' di Tob.

7 E David, avendo, ciò inteso, mandò contr'a loro Ioab, con tutto 'esercito della gente di valore.

8 E gli Ammoniti uscirono in ampagna, ed ordinarono la battarlia in su l'entrata della porta dela città: ed i Siri di Soba, e di Re-hob, e la gente di Tob, e di Maaca, stavano da parte nella campagna. 9 E Ioab, veggendo che la bat-taglia era volta contr'a lui, davanti e dietro, fece una cernita d'infra 292

tutti gli uomini scelti d' Israel. ed ordino quelli contr'a' Siri :

10 E diede a condurre il rimanente della gente ad Abisai, sue fratello, e l'ordinò contr'a' figliuoli d'Ammon:

11 E disse ad Abisai, Se i Siri mi superano, soccorrimi : se i figlinoli d'Ammon altresì ti superano, io ti

soccorrerò. 12 Fortificati, e portiamoci valorosamente per lo popolo nostro, e per le città del nostro Dio. E faccia il Signore ciò che gli parrà

13 Allora Ioab, con la gente ch'egli avea seco, venne a battaglia contr'a' Siri ; ed essi fuggirono

ŧ

d innanzi a lui.

14 E gli Ammoniti, veggendo che i Siri erano fuggiti. fuggirone anch'essi d'innanzi ad Abisai, ed entrarono dentro alla città. E Ioab se ne ritornò indietro da fi gliuoli d'Ammon, e venne in Gerusalemme.

15 Ed i Siri, veggendo ch'erano stati sconfitti da Israel, s'adunaro-

no insieme.

16 Ed Hadarezer mandò a far venire i Siri di là dal Fiume: ed essi vennero in Helam : e Sobac, Capo dell' esercito d' Hadarezer. gli conduceva.

17 Ed, essendo ciò rapportato a David, egli adunò tutto Israel, e passo il Giordano, e venne in Helam. Ed i Siri ordinarono la battaglia contr'a David, e combat. terono con lui.

18 Ma i Siri\_fuggirono d'innansi ad Israel: e David uccise de' Siri la gente di settecento carri, e quarantamila uomini a cavallo: percosse eziandio Sobac, Capo del loro esercito: ed egli morì quivi.

19 E tutti li re, vasalli d' Hadarezer, veggendo ch'erano stati sconfitti da Israel, fecero pace con I-srael, e furono loro soggetti. Ed i Siri temettero di più soccorrere i figliuoli d'Ammon.

#### CAP. XI.

R l'anno seguente, nel tempo che li re sogliono uscire alla guerra, David mandò Ioab, con la sua gente, e tutto Israel: ed essi diedero il guasto a' figliuoli d'Ammon, e posezo l'assedio a Rabba : ma David dimorò in Gerusalemme.

2 Ed avvenne una sera, che David, levatosi d'in sul suo letto, e passeggiando sopra'i tetto della casa reale, vide d'in sul tetto una donna che si lavava, la quale era ellissima d'aspetto.

3 Ed egli, mandò a domander di

quella donna : e gli fu detto, Non | caddero morel : Uria Hitteo mori

moglie d'Uria Hitteo?

4 E David mandò de messi a Ed ella venne a lui, ed egli torla. si giacque con lei. Or ella si purificava della sua immondizia : poi ella ritornò a casa sua.

5 E quella donna ingravidò: e mandò a farlo assapere a David : dicendo, Io son gravida.

E David mandò a dire a loab.

Mandami Uria Hitteo. E loab mandò Uria a David.

7 E, quando Uria fu venuto a lui, David gli domando del bene stare di Ioab, e del bene stare del popo-

10 : e se la guerra andava bene. 8 Poi David disse ad Uria, Scendi a casa tua, e lavati i piedi. Urta adunque usci fuor della casa reale, e gli fu portato dietro un messo di

vivande del re

9 Ma Uria giacque alla porta del-1a casa del re, con tutti i servitori del suo signore, e non iscese a Casa sua.

10 E fu rapportato a David, ch'Uria non era sceso a casa sua. E David disse ad Uria, Non vieni tu di viaggio? perchè dunque non sei sceso a casa tua ?

11 Ed Uria disse a David, L'Arca. ed Israel, e Giuda, sono alloggiati in tende : e loab, mio signore, ed i servitori del mio signore, sono secumpati in su la campagna: ed io entrerei in casa mia, per man-giare, e per bere, e per giacer con la mia mogite! Come tu vivi, e come l'anima tua vive, lo non farò questa cosa.

12 E David disse ad Uria, Stattene quì ancora oggi, e domane io t'accommiaterò. Uria adunque dimorò in Gerusalemme quel gior-

no, e'l giorno seguente.

13 E David l'invitò: ed egli mangiò, e bevve, in presenza d'es-so, ed egli l'inebbriò: ma pure in su la sera egli uscì fuori per giacer nel suo letto, co servitori del suo ignore, e non iscese a casa sua.

I4 E la mattina seguente, David scrime una lettera a loab, e gliela

mandò per Uria.

15 E nella lettera scrisse in questa maniera, Ponete Uria dirin-contro alla più aspra battaglia : poi ritraetevi indietro da lui, acio-

che egli sia percosso, e muola. 16 loab adunque, tenendo l'as-sedio alla città, pose Uria in un luogo dove sapeva che v'erano

uomini di valore.

17 E la gente della città uscì, e combatte contra loab : ed alcumi del popolo, de servitori di David, 293

16 Allora Ioab mandò a fare assspere a David tutto ciò ch'era

uito in quella battaglia : 19 E diede questo ordine al messo. Quando tu avrai finito di raccontare al re tutto ciò ch'è seguite in

questa battaglia :
20 Se il re monta in ira, e ti dica

Perchè vi siete accostati alla citti per combattere? non sapete voi come si suoi tirare d'in su le mura?

come si suoi tirare d'in su le mura?
31 Chi percosse Abinelec, ágituolo di Ierubbeset? non fu egli una
donna, che gli gittò addosso un
pesso di macina d'in sul muro,
onde egli morì a Tebes ? perchè vi
siete accostati al muro? Aliona
digli, Uria Hitteo, tuo servitore, è morto anch'esso.

22 Il messo adunque andò; e, giunto, raccontò a David tutto ciò per che losb l'aves mandato:

23 E diase a David, Essi aveano fatto uno sforso contr'a noi, ed erano usciti fuori a noi alla campagna, e noi gli aveamo rispinti in-nno all' entrata della porta.

24 Allora gli arcieri saettarono contr' a' tuoi servitori d'in sul muro : ed alcuni de' servitori del re son morti: Uria Hitteo, tuo servi-

tore, è morto anch'esso.

25 E David disse al messo, Di' così a Ioab, Non dolgati di questo: perciochè la spada consuma così l'uno come l'altro: rinforsa la battaglia contr'alla città, e distruggila : e tu confortalo.

26 E la moglie d'Uria udi ch'Uria. suo marito, era morto, e fece cor-

doglio del suo marito.

27 E, passato il duolo, David mandò per lei, e se l'accolse in ca-sa, ed ella gli fu moglie, e gli par-tori un figliuolo. Ma questa cosa, che David avea fatta, dispiacque al Signore.

CAP. XII.

E'L Signore mando Natan a David. Ed egli entrò de lui, e gli disse, V'erano due uomini in una città, l'uno ricco, e l'altro povero. 2 Il ricco avea del minuto, e del

grosso bestiame, in gran quantità : 3 Ma'l povero non avea se non una solo picciola agnella, la quale egli avea comperata, e l'avea nudrita, ed ella era cresciuta con lui, e co' suoi figliuoli, mangiando de' bocconi d'esso, e bevendo nella sua coppa, e giacendogli in seno : e gli

era a guisa di figliuola. 4 Or, essendo venuto a quell'uo-mo ricco un viandante in casa, egli risparmiò il suo grosso e minuto bestiame, e non ne prese per apparecchiarlo al viandante che gli era venuto in casa : ma prese agnella di quel povero uomo, e l'apparecchio a colui che gli era

venuto in casa.
5 Allora David s'accese grande-

mente nell'ira contr'a quell' uomo: e disse a Natan, Come vive il Signore, colui c'ha fatto questo ha meritata la morte:

6 Ed oltr'a ciò, conviene che, per quella agnella ne paghi quattro : per ammenda di ciò ch'egli ha commesso questo fatto, e ch'egli non ha risparmiata quell' agnella

7 Allora Natan disse a David, Tu sei quell'uomo. Così ha detto il Signore Iddio d'Israel, Io t'ho unto per re sopra Israel, ed io t'ho ri-scosso dalle mani di Saul :

8 E t'ho data la casa del tuo signore: t'ho anche date le donne

del tuo signore in seno, e t'ho data la casa d'Israel, e di Giuda: e se pure anche questo era poco, io t'a-vrei aggiunte tali e tali cose. 9 Perchè hai sprezzata la parola del Signore, per far ciò che gli dispia-

ce ? tu hai fatto morire con la spada Uria Hitteo, e t'hai presa per mo-glie la sua moglie, ed hai ucciso lui con la spada de'figliuoli d'Ammon. 10 Ora dunque, la spada non si dipartira giammai in perpetuo

dalla tua casa: perciochè tu m'hai sprezzato, e t'hai presa per moglie la moglie d'Uria Hitteo.

11 Così ha detto il Signore, Ecco, lo farò surgere contr'a te un male dalla tua casa stessa, e torrò le tue mogli davanti agli occhi tuol, e le daro ad un tuo prossimo, il qual giacerà con loro al cospetto di que-

sto sole. 12 Perciochè tu l'hai fatto in occulto, io farò questo davanti a tut-to Israel, e davanti al sole.

13 Allora David disse a Natan, io ho peccato contr'al Signore. E Natan disse a David, Il Signorealtresì ha fatto passare il tuo pecca-

to: tu non morrai. 14 Ma pure, perciochè con questo tu hai del tutto data cagione a' nemici del Signore di bestemmiarlo, il figliuolo che t'è nato per certo

15 E Natan andò a casa sua. Signore percosse il fanciullo, che a moglie d'Uria avea partorito a David: ed egli infermò, fuor di

speranza di guarigione. 16 E David fece richiesta a Dio per lo fanciullo, e digiunò, e venne, e passò la notte giacendo in terra. 17 E gli Anziani di casa sua gli fecero istanza, per farlo levar di terra: ma egli non volle, e non

prese cibo con loro.

18 Ed avvenne al settimo giornó che'l fanciullo morì. Ed i servitori di David temevano di fargli assapere che'l fanciullo era morto: perciochè dicevano, Ecco, mentre il fanciullo era ancora in vita, noi gli parlammo, ed egli non porse orecchie al nostro dire : come dunque gli diremo noi, Il fanciullo è morto? onde egli s'affliggerà.

19 E David, veggendo che i suoi servitori bisbigliavano, s'avvide che'l fanciullo era morto: onde disse a' suoi servitori, Il fanciullo è egli morto? Ed essi gii dissero, Si,

egli è morto. 20 Allora David al levò di terra, e si lavò, e s'unse, e mutò i suoì vestimenti, ed entrò nella Casa del Signore, ed adorò: poi venne in casa sua, e chiese che gli fosse messa la tavola con le vivande, e

mangiò. 21 Ed i suoi servitori gli dissero. Che cosa è questo che tu hai fatto i tu hai digiunato, e pianto per lo fanciullo, mentre era ancora in vita: e quando egli è stato morto, tu ti sei levato, ed hai mangiato.

22 Ed egli disse, Io ho digiunato, e pianto, mentre il fanciullo era ancora in vita: perciochè io dice-va, Chi sa ? forse il Signore mi fara grazia che i fanciullo vivera.

23 Ma ora ch'egli è morto, perchè digiunerel io? potrei io farlo ancora tornare? io me ne vo a lui, ma di non ritornerà a me.

24 Poi David consolò Batseba. sua moglie: ed entrò da lei, e giacque con lei : ed ella partori un fi-gliuolo, al quale egli pose nome Salomone : e'l Signore l'amò.

25 Ed egli mandò il Profeta Natan, che gli pose nome Iedidia, per cagion del Signore.

26 Or Ioab, avendo combattuta Rabba de' figliuoli d'Ammon, e

presa la città reale : 27 Mandò de' messi a David, a

dirgli, Io ho combattuta Rabba, ed anche ho presa la città dell' acque. 28 Ora dunque aduna il rimanente del popolo, e metti campo contr'alla città, e prendila : che talorase io la prendessi, ella non fosse chiamata del mio nome.

29 David adunque adunò tutto'l popolo, ed andò a Rabba, e la com-battè, e la prese.

30 E prese la corona di Malcam d'in sul capo d'esso: ed ella pesava un talento d'oro, e v'erano delle pietre preziose: e fu posta in sul capo di David. Egli trasse exiandio le spoglie della città, che furono in grandissima quantità.

294

31 Egli trasse parimente fuori l' Popolo ch'era in essa, e lo pose Botto delle seghe, e sotto delle Erebbie di ferro, e sotto delle scuri cli ferro, e lo fece passare per for-maci da mattoni: e così fece a tutte le città de' figliuoli d'Ammon. Poi David, con tutto'l popolo, se ne ritornò in Gerusalemme.

#### CAP. XIII.

R, dopo queste cose, avvenne ch'avendo Absalom, figliuolo di David, una sorella molto bella, il cui nome era Tamar, Amnon, figliuolo di David, se n'innamoro.

Ed Amnon era in grande ansleta, fino ad infermare, per amor di Tamar, sua sorella: perciochè ella era vergine, e gli parea troppo difficil cosa di farle nulla.

3 Or Amnon avea un famigliare amico, il cui nome era Ionadab, figliuolo di Sima, fratello di David: e Ionadab era uomo molto accorto. 4 Ed esso gli disse, Perchè vai tu

così dimagrando ogni mattina, o figliuol del re? non mel dichiareral tu? Ed Amnon gli disse, Io Tamar, sorella d'Absalom, amo mio fratello.

5 E Ionadab gii disse, Mettiti in letto, e fatti infermo: e, quando tuo padre verrà a visitarti, digli, Deh, venga Tamar, mia sorella, e mi dia mangiare alcuna vivanda. apparecchiandomela in mia presenza: aciochè, veduta gliela appa-recchiare, lo la mangi di sua mano.

6 Amnon adunque si mise in letto, e si fece infermo : eT re venne a visitario. Ed Amnon gli disse, Deh, venga Tamar, mia sorella, e facciami un par di frittelle in mia presenza, ed io le mangerò di sua mano.

7 E David mandò a dire a Tamar in casa, Or va' in casa del tuo fratello Amnon, ed apparecchiagli

qualche vivanda.

Tamar adunque andò in casa d'Amnon, suo fratello, il qual giaceva in letto: ed ella prese della farina stemperata, e l'intrise, e ne foce delle frittelle in presenza d'esso, e le cosse.

9 Poi prese la padella, e le versò davanti a lui: ma egli rifiutò di angiare: e disse, Fate uscir tutti d'appresso a me. E tutti uscirono fuori d'appresso a lui.

10 Allora Amnon disse a Tamar, Recami questa vivanda nella ca meretta, ed io prenderò cibo di tua mano. Tamar adunque prese le frittelle ch'avea fatte, e le recò ad Amnon, suo fratello, nella cameretta,

11 E gliele porse, aciochè man-giasse. Ma egli la prose, e le disse, Vieni, giaci meco, sorella mia.

19 Ed ella gli disse, No, fratello mio, non violarmi : perciochè non si dee far così in Israel: non far

questa scelleratezza.

13 Ed io, dove caccerei 'l mio vituperio? e tu saresti reputato uno de più scellerati uomini che sieno in Israel: ma ora parlane, ti prego, al re : perciochè egli non mi ti rifluterà.

14 Ma egli non volle ascoltar la sua voce: anzi le fece forma, e la

violò, e giacque con lei. 15 E poi Amnon l'odiò d'un'odio molto grande: perciochè l'odio che le portava era maggiore, che l'a-more che le avea portato. Ed egli le disse, Levati, vattene via. 16 Ma ella gli disse, E' non v'è già

cagione di così cacciarmi, che è un male maggiore di quell' altro che tu m'hai fatto. Ma egli non volle

ascoltaria.

17 Anzi chiamò un suo fante che lo serviva, e gli disse, Mandisi ora costei fuori d'appresso a me, e serra l'uscio dietro a lei

18 Or ella avea indosso una giub-ba ricamata: perciochè le figliuole del re, vergini, erano vestite di tali ammanti. Il famiglio d'Amnon adunque la mise fuori, e serrò l'usclo dietro a lei.

19 E Tamar prese della cenere e se la mise su la testa, e stracciò la giubba ricamata ch'ella avea in-

dosso, e si pose le mani in sul capo, ed andava gridando. 90 Ed Abalom, suo fratello, le disse, il tuo fratello Amnon è egli stato teco l'acci pur ora, sordia mia: egli è tuo fratello, non t'accorar per questa cosa. Tamar adunque dimorò in casa del suo fratello Absalom tutta sconsolata. 21 Or il re David, intese tutte

queste cose, e ne fu grandemente 22 Ed Absalom non parlava con Amnon nè in male, nè in bene: perciochè egli odiava Amnon, per-chè avea violata Tamar, sua so-

rella.

23 Or avvenne in capo di due anni, che avendo Absalom i tonditori in Baal-hasor, che è presso d'E-fraim, egli invitò tutti i figliuoli

24 E venne anche al re, e gli disse, Ecco, ora il tuo servitore ha i tonditori : deh, venga il re, ed i suoi

servitori, col tuo servitore. 25 Ms. il re disse ad Absalom, No figliuol mio : deh, non andiamvi tutti, che non ti siamo di gra-

E. benchè gliene facesse instanza, non però volle andarvi: ma lo benedisse.

26 Ed Absalom disse, Se tu non Amnon, vieni, venga, ti prego, mio fratello, con nol-El re gli disse. Perchè andrebbe egli teco?

27 Ma Absalom gli fece tanta in-stanza, che egli mandò con lui Amnon, e tutti i figliuoli del re.

28 Ed Absalom diede ordine a' suoi servitori: dicendo, Deh, guardate quando'l cuor d'Amnon sarà allegro di vino, e ch'io vi dirò, Percuotetelo: allora ammazzatelo, e non temiste : non sono io quello che ve l'ho comandato? confortatevi, e portatevi da valent'uomini. 29 Ed i servitori d'Absalom fecero ad Amnon, come Absalom avea comandato. E tutti i figliuoli dei re si levarono, e montarono ciascuno sopra'i suo muio, e fuggi-

30 Or, mentre erano ancora per camino, il grido venne a David, ch'Absalom avea percossi tutti i figlinoli del re, e che niuno di loro

era scampato.

31 Allora il re si levò, e stracciò i suoi vestimenti, e si coricò in terra: e tutti i suoi servitori gli stavano davanti co' vestimenti

stracciati.

rono.

32 Ma Ionadab, figliuolo di Sima. fratello di David, parlò a David, e disse: il mio signore non dica, Tutti i giovani, figliuoli del re, sono stati uccisi: perciochè Am-non solo è morto: impercole, per lo comandamento d'Absalom, è stato *eseguito questo*, ch'egli avea proposto fin dal giorno ch' Amnon

yiolò Tamar, sua sorella.

33 Or dunque il re, mio signore, non si metta in cuore questa cosa, di dire che tutti i figliuoli del re sieno morti: percioche Amnon so-

lo è morto.

34 Or Absalom se ne fuggì. fante che stava alla veletta alzò gli occhi, e riguardò: ed ecco, un gran popolo veniva dalla via di dietro, allato al monte.

35 E Ionadab disse al re, Ecco, i figliuoli del re vengono: la cosa sta come il tuo servitore ha detto. 36 E, come egli ebbe finito di par-lare, ecco, i figliuoli del re arriva-

rono, ed alzarono la lor voce, e piansero. Il re anch'esso, e tutti i suoi servitori, piansero d'un grandissimo pianto.

37 Or Absalom fuggi, ed ando a Talmai, figliuolo d'Ammibud, re di Ghesur. E Devid ogni giorno fa-cea cordoglio del suo figliuolo.

36 E, dopo ch'Absalom se ne fu

fuggito, e fu amdato in Ghesur, e fu quivi dimerato tre anni :

39 li re David si struggeva d'andare ad Absalom: perciochè egti era racconsolato intorno ad Am non, ch'era morto.

### CAP. XIV.

R Ioab, figliuolo di Seruia. conoscendo che'l cuor del re era inverso Absalom:

2 Mandò in Tecca, e ne fece venire una donna accorta, alla quale disse, Deh, infigniti di far duoto, e vestiti di vestimenti da corrotto, e non ugnerti d'olio: anzi zij a gui

ea d'una donna, che già da molti giorni faccia cordoglio d'un morto : 3 Ed entra dal re, e digli tali e tali cose. E Ioab le mise le parole

in bocca.

4 Quella donna Tecoita adunque andò a parlare al re, e si gittò in terra sopra la sus faccia, e si pro-sternò : e disse, Salvami, o re. 5 E'l re le disse, Che hai ? Ed ella

see, Certo io sone una donna vedova, e'l mio marito è morto.

6 Or la tua servente avea due fidinoli, i quali vennere a contena fuori a campi: e, non essendovi fra loro chi gli spartisse, l'uno per-cosse l'altro, e l'uccise.

7 Ed ecco, tutto parentado se levato contrala una servente: dicendo, Dacci colnic ha percosso il suo fratello, aciochè lo facciam morire, per la vita del suo fratello ch'egli ha ucciso, e lo sterminia-mo: benchè egli sia l'erede : e così spegneranno il carbone acceso che m'è rimaso, senza lasciare al mio marito alcun nome, nè alcun ri-

manente sopra la faccia della terra. 8 E'l re disse alla donna, Vatteme a casa tua, ed io darò ordine intor-

no al fatto tuo.

9 E la donna Tecoita disse al re, O re, mio signore, l'iniquità sia sopra me, e sopra la casa di mio padre: e sis innocente il re, e'l suo trono

10 E'l re le disse, Se alcuno parla contr's te, fallo venire a me, ed egii non ti tocchera più. Il Ed ella disse, Deh, mentovi 'l

re il Signore Iddio suo, che tu non lascerai che'l vendicatore del sangue passi misura per uccidere: e che non istermineranno il mio fi-gliuolo. Ed egli le diase, Come vive il Signore, non caderà pure un ca-

pello del tuo figliuolo a terra.
12 E la donna disse, Deh, lascica che la tua servente dica una parola. al re, mio signore. Ed egil le dis-se, Parla.

13 E la donna disse, Perchè dun-

que hai tu pensato una cosa simile a questa contr'al popolo di Dio? e'l re, pariando in questa maniera, ¿ in certo modo colpevole, non facendo tornar colui ch'egli ha cac-

ciato.

14 Perciochè noi per certo mor-remo, e seremo simili ad acqua sparsa in terra, la qual non si può raccogliere: ed Iddio non ha riguardo ad alcuna persona: pensi adunque il re alcun modo, che colui ch'è cacciato non rimanga scacciato da lui.

15 Ed ora ciò ch'io son venuta per parlar di questa cosa al re, mio signore, è stato perchè il popolo m ha fatto paura : onde la tua servente ha detto, Ora io parlerò col re: forme il re farà ciò che la sua

servente gli dirà.

16 Se'l re acconsente di liberar la sua servente dalla mano di colui che vuole sterminar me, ed insieme il mio figliuolo, dall' eredità

del Signore:

17 La tua servente ha anche detto. Or sarà la parola del re, mio signore, a tranquillità : percioche il re, mio signore, e come un'Angelo di Dio, per udire il bene, e'l male : e'i Signore Iddio tuo sara teco.

18 E'l re rispose, e disse alla donna, Deh, non celarmi ciò ch'io ti domanderò. E la donna disse. Par-

11 pure il re, mio signore.
19 E'l re disse, Non ha Ioab tenuto mano a farti far tutto questo?
E la donna rispose, e disse, come l'anima tua vive, o re, mio signore, e' non si può sfuggire nè a destra, nè a sinistra, di cosa alcuna che'l re, mio signore, ha detta: perciochè Ioab, tuo servitore, è quel che m' ha ordinato questo : ed egli stesso ha poste in bocca alla

tua servente tutte queste parole. 20 Ioab, tuo servitore, ha fatto questo per trasformare il negozio: ma il mio signore è savio come un' Angelo di Dio, per conoscer tutto quello che si fu in terra.

21 Allora il re disse a loab, Ecco. ora tu hai condotto questo affare: va' dunque, e fa' ritornare il gio-

vane Absalom.

22 E Ioab si gittò in terra sopra la sua faccia, e si prosternò, e benedisse il re: e disse, Oggi conosce il tuo servitore ch'io ho trovata grazia appo te, o re, mio signore: poi che'l re ha fatto ciò che'l suo servitore gli ha detto.

23 Ioab adunque si levò, ed andò in Ghesur, e ne menò Absalom in

Gerusalemme.

24 E'l re disse, Riducasi a cas sus, e non vegga la mia faccia. Absalom adunque si riduses a casa sua, e non vide la faccia del re,

25 Or in tutto Israel non v'en uomo alcuno che fosse pari ad Absalom in eccellente bellezza: non v'era in lui aicun difetto, dalla pianta del piè fino alla sommità del

26 E, quando egli si faces tondere il capo, il che faces ogni anno, percioche gli pesava troppo, egli pesava le chiome del suo capo, ed erano di peso di dugento sicli a peso del re.

27 E nacquero ad Absalom tre figliuoli, ed una figliuola, il cui nome era Tamar: e fu una bella

28 Ed Absalom dimorò in Gerualemme due anni, senza veder la faccia del re-29 Ed Absalom mandò per Ioab,

per mandarlo al re. Ma egli non volle venire a lui. Ed Abealom mandò per lui ancora la seconda volta: ma egli non volle venire. 30 Ed *Absalom* disse a' suoi servi

tori, Ecco'l campo di Ioab, ch'i resso del mio, dove egli ha dell'orso: andate, e mettetevi'l fuo co. Ed i servitori d'Absalom mi-

sero il fuoco in quel campo. 31 E loab si levò, e venne ad Absalom in casa, e gli disse, Perche hanno i tuoi servitori messo'i fuoco

nel mio campo ?

32 Ed Absalom diese a Ioub, Ec-co, io t'avea mandato a dire, Vien ouà. ed io ti manderò al re, a dirgii, Perchè sono lo venuto di Ghesur meglio *sarebbe* per me ch'io vi *fossi* ancora: ora dunque fa'ch'io vegga la faccia del re: e se in me v'è alcuna iniquità, facciami morire. 33 Ioab adunque venne al re, e gli rapportò la cosa. E'l re chiamò Absalom : ed egli venne a lui, e si prosternò in terra davanti a lui sopra la sua faccia. E'l re baciò Absalom.

CAP. XV.

R, dopo queste cose, ayvenne ch'Absalom si fornì di carrie di cavalli: e cinquant'uomini correvano davanti a lui.

2 Ed egli si levava la mattina, e si fermava allato alla via della porta: e se v'era alcuno ch'avesse qualche piato, per lo quale gli convenisse venire al re per giudicio, Absalom lo chiamava, e gli diceva, Di qual città sei tu? E colui gli rispondeva, Il tuo servitore è di tale e tale tribù d'Israel.

3 Ed Absalom gli diceva, Vedi, le tue ragioni son buone, e diritte: ma tu non hai alcuno che t'ascolti da parte del re.

4 Ed Abenlam dioeva, Oh, fossi io pur costituito giudice nel paese; acioche chiunque avrebbe alcun piato, od affare di giudicio, venisse a me! io gli farei ragione.
5 E. se alcuno gli s'accostava per

prosternarsi davanti a lui, egli stendeva la mano, e lo prendeva,

e lo baciava

6 E così faceva Absalom a tutti quelli d'Israel, che venivano al re per giudicio: e furava il cuore di que' d' Israel.

7 Or avvenne in capo di quarant'anni, che Absalom disse al re, Deh, lascia ch'io vada in Hebron, er adempiere un mib voto ch'io

ho fatto al Signore.

8 Perciochè, mentre io dimorava in Ghesur, in Siris, il tuo servitore fece un voto: dicendo, Se pure il Signore mi riconduce in Gerusalemme, lo sacrificherò al Signore.

9 E'l re gli disse, Va' in pace. li adunque si levò, ed andò in

Hebron.

10 Or Absalom avea mandate per tutte le tribù d'Israel delle persone che dessero loro la posta: dicendo, Quando voi udirete il suon della tromba, dite, Absalom è fatto re in Hebron.

ll E con Absalom andarono dugent' uomini di Gerusalemme, ch'erano stati convitati : e v'andarono nella lor semplicità, non sapendo

nulla.

12 Ed Absalom, quando fu per sacrificare i sacrificii, mandò per Ahitofel Ghilonita, consigliere di David, che venisse da Ghilo, sua città: e la congiura divenne potente, e'i popolo andava crescendo di numero appresso d'Absalom.

13 Or un messo venne a David: dicendo, Il cuor degl'Israeliti è

dietro ad Absalom.

14 Allora David disse a tutti i suoi servitori, ch'erano con lui in Gerusalemme, Levatevi, fuggiamocene: perciochè noi non po-tremo scampare d'innanzi ad Absalom: affrettatevi di caminare; che talora egli di subito non ci aggiunga, e non trabocchi la ruina addosso a noi : e non percuota la città, mettendola a fil di spada.

15 Ed i servitori del re gli dissero, Ecco i tuoi servitori, per fare in-teramente secondo ch'al re, mio

signore, parrà bene.

16 Il re adunque usci fuori, e tutta la sua casa lo seguitò. E'l re lasciò dieci donne concubine a guardia della casa.

17 E quando'i re fu uscito, con

tutto'l popolo che lo seguitava, si fermarono in una casa remota.

18 E tutti i suoi servitori, con tutti i Cheretei, e tutti i Peletei, caminavano allato a lui: e tutti i Ghittei, ch'erane seicent'uomini, venuti di Gat al suo seguito, passavano davanti al re.

19 E'l re disse ad Ittai Ghitteo, Perchè andresti ancora tu con noi ritornatene, e dimora col re: per-

ciochè tu sei forestiere, e sei per andartene *presto* al tuo luogo. 20 Pur ieri ci venisti : e ti farei

io andar vagando quà e là con noi? ma, quant'è a me, io vo dove potrò: ritornatene, e rimena i tuoi fratelli: benignità, e verità, dimorino teco.

21 Ma Ittai rispose al re, e disse, Come vive il Signore, e come vive il re, mio signore, dovunque il re, mio signore, sara, così per morire, come per vivere, il tuo servitore

vi sara ancora-

22 David adunque disse ad Ittai. Va', passa oltre. Così Ittal Ghit-teo passò oltre, con tutta la sua gente, e tutti i fanciulli ch'egli

avea seco.

23 E tutto'l popolo del paese piagneva con gran grida, mentre tutta quella gente passava. E'i re passò il torrente di Chidron: e tutta la gente passò, traendo verso'i diserto. 24 Or ecco, quivi era ancora Sa-doc, con tutti i Leviti, portando l'Arca del Patto di Dio: ed essi posarono l'Arca di Dio, mentre Et tar saliva, fin che tutto'l popole ebbe finito d'uscir della città.

25 Ma il re disse a Sadoc, Riporta l'Arca di Dio nella città : se io trovo grazia appo'l Signore, egli mi ricondurra, e me la fara vedere, insieme col suo abitacolo:

26 Ma, se pure egli dice così, lo non ti gradisco: eccomi, facciami

egli come gli piacerà.

27 Il re disse ancora al Sacerdete
Sadoc, Non sei tu il Vedente? ritornatene in pace nella città, tu, ed Ebiatar, insieme co' vostri due figliuoli; Ahimaas, tuo figliuolo. e Ionatan, figliuolo d'Ebiatar.

28 Vedete, io m'andrò trattenendo nelle campagne del diserto, fin che mi venga rapportata alcuna no-

vella da parte vostra.

29 Sadoc adunque, ed Ebiatar, riportarono l'Arca di Dio in Geru-

salemme, e dimorarono quivi. 30 E David saliva per la salita degli Ulivi, piagnendo, ed avendo il capo coperto, e caminava scalso. E tutta la gente ch'egli avea seco avea il capo coperto, e saliva pia-

gnendo. 31 E David dichiarò, e disse, Ahitofel è fra quelli che si son con:

298

turati con Absalom. Poi disse. memore, rendi, ti prego, paszo il

consiglio d'Ahitofel.

32 Or avvenne che, come David Fu giunto alla cima del monte, dove egli voleva adorare Iddio : ecco. Liusai Archita gli venne incontro, avendo la vesta stracciata, e della terra in su la testa.

33 E David gli disse. Se tu passi

oltre meco, tu mi sarai di gravezza : 34 Ma, se tu te ne ritorni nella città, e dici ad Absalom, lo sarò tuo servitore, o re: ab antico io sono stato servitore di tuo padre, ed ora sarò il tuo: tu mi romperai'l consiglio d'Ahitofel

35 E non avrai tu quivi teco i Sacerdoti Sadoc, ed Ebiatar, a' quali farai assapere tutto quello che tu intenderai dalla casa del re? 36 Ecco, là son con loro i due lor figliuoli, Ahimaas, figliuolo di Sa-doc, e Ionatan, figliuolo d' Ebiatar: per essi mandatemi a dire tutto quello ch'avrete udito.

37 Così Husal, famigliare amico di David, venne nella città, allora appunto ch'Absalom entrava in Gerusalemme.

CAP. XVI. un poco di là dalla cima del monte, ecco, Siba, servitore di Mefiboset, gli cenne incontro, con un palo d'asini carichi, sopra i quali crano dugento pani, e cento massuoli d'uve secche, e cento di frutti dalla state, ed un baril di

2 E'l re disse a Siba, Che vuoi far di coteste cose ? E Siba disse, Gli asini son per la famiglia del re, per cavalcargii: e'l pane, ed i frutti dalla state, son per li fanti, perchè mangino: e'l vino è per quelli che maranno stanchi nel diserto, perchè beano.

3 E'l re disse. E dove é li figliação del tuo signore? E Siba disse al re, Ecco, egli è dimerato la Gerusalemme : percioché egil ins detto, Oggi la rasa d' Israel mi restituirà il reame di mio padre.

4 E'l re diese a Siba, Ecco, tutto quello ch' era di Mefiboset è tuo. É Siba disse, lo mi t'inchino, o re, mio signore: trovi io pur grazia appo te. 8 Or, essendo il re David giunto a

Bahurin, ecco, un uomo della fa-miglia di Saul, il cui nome era Si-mi, figliuolo di Ghera, uscì di là, ed amiava maladicendo David.

6 E tirava delle pietre contr'al re David, e contr'a tutti i suoi serviteri: benchè egli avense a destra ed a sinistra tutta la gente, e tutti gli nomini di valore.

7 E Simi diceva così, maladicendolo, Esci, esci pur fuori, uomo di sangue, ed nomo scellerato: 8 Il Signore t'ha fatto ritornare

addoeso tutto'l sangue della casa di Saul, in lungo del quale tu hai re-gnato: e'l signore la dato il regno in mano ad Absalom, tuo figliuolo: ed eccoti nel tuo male: perciochè tu sel un' nomo di sangue.

9 Ed Ablant, figliculo di Serula. disse al re, Perche maiadice questo can morto il re, mio signore i dela, lascia ch'io vada, e gli tolga il

capo.

10 Ma il re rispose, Che ho lo da
dell'uoli di Seruia? far con voi, figliuoli di Seruia ? mr con voi, ngitton di seruar i Maladica pure: e, sel Signore gli ha detto, Maladici David; chi di-rà, Perchè hai tu fatto conì? Il David oltr'a ciò disse ad Abisal, ed a tutti i suoi servitori, Ecco, il

mio figliuolo, ch'è uscito delle mie interiora, cerca di tormi la vita : quanto più ora lo può fure un Ben-iaminita ? lasciatelo, ch'egli maladica pure: perciochè il Signore glielo ha detto.

12 Forse il Signore riguarderà alla mia affizione, e mi rendera del bene, in luogo della maladizione, della quale costui oggi mi mala-

13 David adunque, con la sua gente, caminava per la via, e Simi andava allato al monte, dirimpetto a lui, maladicendo del continuo, e tirandogli pietre, e levando

polyere 14 Or il re, e tutta la gente ch'era con lui, giunsero là tutti stanchi:

e quivi presero lena. 15 Ed Absalom, con tutto'l popo-

lo, i principali d'Israel, entrò in Gerusalemme : ed Ahltofel con lui. 16 E. quando Husai Archita, famigliare amico di David, fu venuto ad Absalom, gli disse, Viva il re, viva il re.

17 Ed Absalom disse ad Husai E' questa la tua benignità inverso'l tuo famigliare amico? perchè non sei andato con lui?

18 Ed Husai disse ad Absalom, No : ansi io sarò di colui, il quale il Signore, e questo popolo, e tutti i principali d'Israel, hanno eletto:

e dimorerò con lui. 10 E secondamente, a cui servirò lo? non servirò io al figliuolo d'esso? come io sono stato al servigio di tuo padre, così anche sarò al

20 Allora Absalom diese ad Ahitofel, Consigliate ciò ch'abbiamo a fare.

21 Ed Ahitofel disse ad Absalom, ; Entra dalle concubine di tuo padre, le quali egli ha lasciate a guardia della casa : aclochè tutto Israel intenda che tu ti sei renduto abbominevole a tuo padre: e così le mani di tutti coloro che sono teco maranno rinforzate.

22 E fu teso ad Absalom us padiglione in sul tetto: ed Absalom entrò dalle concubine di suo padre.

davanti agli occhi di tutto Israel.
23 Ed in que' giorni 'l consiglio
ch'Ahitofel dava era stimato come e si fosse domandato l'oracolo di Dio: di tanta stima era ogni consiglio d'Ahitofel, così appresso David, come appresso Absalom.

CAP. XVII.

POI Ahitofel disse ad Absalom Deh, lascia ch' io scelga dodicimila uomini : ed lo mi leverò, e perseguirò David questa notte :

2 E lo sopraggiugnerò, mentre egli è stanco, ed ha le mani fiacche: ed lo gli darò lo spavento, e tutta la gente ch'e con lui se ne fuggirà :

ed lo percuoterò il resolo:

3 E ridurrò tutto'l popolo a te:
l'uomo che tu cerchi vale quanto'l rivoltar di tutti : tutto'l rimanente

del popolo non fara più guerra.

4 E questo parere piacque ad Absalom, ed a tutti gli Anziani d'I-

stact.

5 Ma pur Absalom disse, Deh, chiama ancora Husai Archita, ed intendiamo ciò ch'egli ancora avrà

in bocca.

6 Husai adunque venne ad Absalom : ed Absalom gli disse, Ahitofel ha parlato in questa sentenza: faremo noi ciò ch'egli ha detto, o no? parla tu

7 Ed Husai disse ad Absalom, Il consiglio ch'Ahitofel ha dato questa

volta non é buono.

8 Poi disse, Tu conosci tuo padre, e gli uomini ch'egli ha seco, che sono uomini di valore, e c' hanno gli animi innaspriti come una orsa ch'abbia perduti i suoi orsa chi in su la campagna: oltr'a ciò tuo padre è uomo di guerra, e non istarà la notte col popolo.

9 Ecco, egli è ora nascoso in una di quelle grotte, od in uno di que' luoghi: ed avverrà che, se alcuni di coloro caggiono al primo in-contro, chiunque l'udirà dirà, La gente che seguitava Absalom è

stata sconfitta

10 Laonde eziandio i più valorosi. c'hanno il cuore simile ad un cuor di leone, del tutto s'avviliranno : perciochè tutto Israel sa che tuo padre è uomo prode, e che quelli che son con lui son valorest. Il Ma io consiglio che del tutto s'aduni appresso di te tutto Israel, da Dan fino in Beer-seba, in gran numero, come la rena ch'è in sul lito del mare: e che tu vada in

persona alla battaglia. 12 Ed allora noi andremo contr's

lui in qualunque luogo egli si tro-verà, e ci accamperemo intorno a lui, a guisa che cade la rugiada in su la terra: e non pure uno di tutti gli uomini che son con lui gli restera.

13 E se pure egli si riduce in al-cuna città, tutto Israel vi porterà delle funi, e noi la strascimeremo fino al torrente, fin che non vi si

trovi pure una petrusza. 14 Ed Absalom, e tutti i principali d'Israel, dissero, Il consiglio d'Husai Archita è migliore chel consiglio d'Ahitofel. Or il Signore avea cost ordinato, per rompere il consiglio d'Ahitofel, ch' era miglio re: aciochè il Signore facesse venire il male sopra Absalom.

15 Allora Husai disse a Sadoc, ed ad Ebiatar, Sacerdoti, Ahitofel ha dato tale e tal consiglio ad Absalom, edagli Anziani d'Israel: ed io

l' ho dato tale e tale.

16 Ora dunque, mandate presta mente a farlo intendere a David, ed a dirgli, Non istar questa notic nelle campagne del diserto : el anche del tutto passa il Giordano: che talora il re non sia sopraffatto. con tutta la gente ch'è con lui.

17 Or Ionatan, ed Ahimaas, se ne stavano presso alla fonte di Roghel: e, perciochè non potevano mostrarsi, ne entrar nella città, una servente andò, e rapportò lo ro la cosa: ed essi andarono, e la

fecero assapere al re David-18 Ed un garzone gli vide, e lo rapportò ad Absalom. Ma amen rapportò ad Absalom. due caminarono prestamente, e vennero in Bahurim, in casa dun' uomo ch' avea un posso nel suo cortile, e vi si calarono dentro.

19 E la donna di casa prese una coverta, e la distese sopra la bocca del pozzo, e vi sparse su del grano

infranto: e niuno seppe il fatto. 20 Ed i servitori d'Absalom vennero a quella donna in casa, e k dissero, Dove è Ahimaas, e lon-tan? Ed ella disse loro, Hanno passato il guado dell'acqua. Ed essi gli cercarono: ma, non trovandogii, se ne ritornarono in Gerusalemme.

21 E, dopo che se ne furono andati, quelli salirono fuor del posso, ed andarono, e rapportarono la cosa a David : e gli dissero, Levatevi, e passate prestamente l'ac-qua: percioche Ahitofel ha dato tal consiglio contra vol.

tal consigno contra vol. 22 David adunque si levò, con tutta la gente ch'era con lui, e passò il Giordano : avanti lo schiarir del dì, tutti, fino ad uno, avea-no passato il Giordano.

23 Or Ahitofel, veduto che non s'era fatto ciò ch'egli avea consigliato, sellò il suo asino, e si levò, ed andò a casa sua nella sua città, e diede ordine alla sua casa : e poi e diacte orume and sus casa: e por si strangolò, e morì, e fu seppel-lito nella sepoltura di suo padre. 24 E David venne in Mahanaim.

Poi Absalom passò il Giordano, in-sieme con tutta la gente d'Israel.

25 Ed Absalom costituì Amasa sopra l'esercito, in luogo di Ioab. Or Amasa era figliuolo d'un' uomo Israelita, chiamato Itra, il quale era entrato da Abigal, figliuola di Nahas, sorella di Seruia, madre di Ioah.

26 Ed Israel, con Absalom, s'ac-

campò nel paese di Galaad. 27 Or, quando David fu giunto in Mahanaim, Sobi, figliuolo di Nahas, da Rabba de figliuoli d'Ammon, e Machir, figliuolo d'Ammon, e macnir, nginuoio d'Am-miel, da Lo-debar, e Barxillai Ga-landita, da Roghelim,

28 Portarono a David, ed alla gente ch'era con lui, letti, e bacini, e vasellame di terra : e da mangiare, frumento, ed orzo, e farina, e grano arrostito, e fave, e lenti, ed

anche dell'arrostite:

29 E mele, e butiro, e pecore, e caci di vacca: percioche dissero, Questa gente ha patito fame, e stanchezza, e sete, nel diserto.

# CAP. XVIII.

OR David fece la rassegna della gente ch'era con lui, e costitui sopra loro de' Capitani di migliaia, e de' Capitani di centinaia.

2 E David mandò il popolo, il ter-20 sotto la condotta di Ioab, l'altro terzo sotto la condotta d'Abisai, figliuolo di Seruia, fratello di Ioab, e l'altro terzo, sotto la condotta d'Ittai Ghitteo. Poi il re disse al popolo, Anch' io del tutto uscirò

3 Ma'l popolo rispose, Tu non usciral : perciochè, se pur noi fuggiamo, essi non ne terran conto: ed avvegnachè morisse la metà di noi, che siamo pure ora intorno a diecimila, non ne terrebbero conto: ora dunque meglio è, che tu ci dia soccorso dalla città.

4 E'l re disse loro, Io farò clò che vi pare bene. Così 'l re si fermò aliato alia porta, mentre tutto'l popolo naciva, a centinais, ed a migliais.

5 E'l re comandò, e disse a loab, ed ad Abisai, ed ad Ittai, Trattato mi dolcemente il giovane Absalom. E tutto'l popolo udì, quando'l re diede questo comandamento a tutti i Capitani intorno ad Absalom.

6 Il popolo adunque uscì fuori h campagna incontr'ad Israel: e la battaglia si diede nella selva d'Efraim;

7 E quivi fu sconfitto il popolo d'Israel dalla gente di David : ed in quel di la sconfitta fu grande in quel luogo, cioc, di ventimila uomini.

8 E la battaglia si sparse quivi per tutto'l paese: e la selva consumo in quel giorno del popolo assai più che la spada non ne avea consu-

mato.

9 Ed Absalom s'incontrò nella gente di David. Or egli cavalcava un mulo, e'l mulo entrò sotto'l d'Absalom s'appea alla quercia, el capo d'Absalom s'appeae alla quercia, ed egli restò sospeso fra cielo e terra « el mulo, ch'egli avea sotto di sè, passò oltre.

10 Ed un' uomo lo vide, e lo rapportò a loab : e disse, Ecco, io ho veduto Absalom appeso ad una

quercia.

ll E loab disse a colui che gli rapportava questo, Ecco, poichè tu l'hai veduto, perchè non l'hai percosso, e messo per terra in quel luogo stesso ? ed a me sarebbe stato il darti dieci sicii d'argento, ed una cintura.

12 Ma quell' uomo disse a loab. uantunque io avessi nelle palme delle mani mille sich d'argento con-tanti, non però metterel la mano addosso al figliuolo del re: perciochè il re ha dato comandamento. udenti noi, a te, ed ad Abisai, ed ad Ittai : dicendo, Guardate ch'alcun di voi non metta la mano sopra'l giovane Absalom.

13 E se io avessi fatta questa fraude contr' alla mia vita, poichè cosa niuna è occulta al re, tu te ne sta-

resti lontan da me.

14 E Ioab rispose, Io non me ne starò così a bada in presenza tua. E prese tre dardi in mano, e gli ficcò nel petto d'Absalom, ch'era ancora vivo in mezzo della quercia.

15 Poi dieci fanti, scudieri di Ioab, circondarono Absalom, e lo percossero, e l'ammazzarono.

16 Allora Ioab sond con la trom. ba, e'i popolo se ne ritornò dalla caccia d'Israel: perciochè Ioab rattenne il popolo.

17 Poi presero Absalom, e lo git-

farono nella selva, dentro una gran fossa : ed alzarono sopra quella un grandissimo mucchio di pietre: e tutto Israel fuggi, ciascuno alle

sue stanze

18 Or Absalom, mentre era in vita, avea preso il piliere chè nel-la Valle dei re, e se l'avea rizzato: percioche diceva, lo non ho fi-gliuoli, per conservar la memoria del mio nome: e chiamò quel piliere del suo nome. Laondé infino

à questo giorno è stato chiamato, Il piliere d'Absalom. 19 Ed Ahimaas, figliuolo di Sadoc, disse, Deh, ch'io corra, e porti al re queste buone novelle, che'l Signore gli ha fatto ragione, liberan-dolo dalla mano de' suoi nemici.

20 Ma loab gli disse, Tu non sa-resti oggi portator di buone no-velle: un'altro giorno porterai le novelle: ma oggi tu non portere-sti buone novelle: perciochè il figliuolo del re è morto.

21 E Ioab disse ad un' Etiopo, Va' rapporta al re ciò che tu hai veduto. E l'Etiopo s'inchinò a Ioab, e

poi si mise a correre. 22 Ed Ahimaas, figliuolo di Sadoc, disse di nuovo a Ioab, Che che sia, lascia, ti prego, ch'ancora io corra dietro all'Etiopo. E Ioab gli disse, Perchè vuoi così correre, figliuol mio, poiche non ti si presenta alcuna buona novella a portare

23 Ed egli disse, Che che sia io correrò. E Ioab gli disse, Corri. Ahimaas adunque si mise a correre per la via della pianura, ed avanzò l'Etiopo.

24 Or David sedeva fra le due porte: e la guardia ch'era alla ve-letta salì in sul tetto della porta, in sul muro, ed alzò gli occhi, e riguardò: ed ecco un uomo che cor-

reva tutto solo.

25 E la guardia gridò, e lo fece assapere al re. E'l re disse, Se egli è solo, egli porta novelle. E colui s'andava del continuo accostando. 26 Poi la guardia vide un'altro

uomo che correva : e gridò al portinaio, e disse, Ecco un' altro uomo che corre tutto solo. El re disse. Anche costui porta novelle.

27 E la guardia disse, Il correr del primo mi pare il correre d'Abi-mass, figliuolo di Sadoc. E'l re disse, Costui è uomo da bene : egli dee venire per alcuna buona no-

28 Allora Ahimaas gridò, e disse al re, Bene stij. E, dopo essersi inchinato in terra davanti al re sopra la sua faccia, disse, Benedetto sia il Signore Iddio tuo, il quale sia il Signore Iddio tuo, a quano ha dati nelle mani quegli uomini ch'aveano levate le mami loro con tr'al re, mio signore,

29 E'l re disse, Il giovane Absalom è egli sano e salvo ? Ed Ahi maas disse, Io vidi una gran calca,

quando loab mandò il fante del re e me, tuo servitore : ma io non ho saputo che cosa si fasse.

30 E'l re gli disse, Va' da canto e fermati la. Egli adunque andò da

canto, e si fermò. 31 Ed ecco, l'Etiopo giunse, e disse, Il re, mio signore, riceva que ste buone novelle, che'l Signore t'ha oggi fatto ragione, liberandoti delle mani di tutti coloro che s'erano levati contr'a te

32 E'l re disse all' Etiopo, Il giovane Absalom è egli sano e salvo? vane Ausanom e egu comito e manoci E l'Etiopo rispose, Sieno i nemici del re, mio signore, e tutti quelli che si levano contr'a te per male,

come il giovane.

33 Allora il re si conturbò, e sali nella sala della porta, e pianse : e, mentre andava, diceva così, Figliuol mio Absalom : figliuol mio, figliuol mio Absalom! oh, fossi io pur morto in luogo tuo, figliuol mio Absalom, figliuol mio !

CAP. XIX.

E fu rapportato a Ioab, Ecco, il re piagne, e fa cordoglio d'Absalom.

2 E la vittoria tornò in quel di a tutto'l popolo in duolo: percioch il popolo udi dire in quel di, Il re è addolorato del suo figliuolo.

3 E'l popolo in quel di entrò fur-

tivamente nella città, come furtivamente entrerebbe gente che si vergognasse per esser fuggita nella battaglia. 4 E'l re si coprì la faccia, e grida-

ve con gran voce, Figliuol mio Absalom, figliuol mio Absalom,

figliuol mio ! 5 Ma loab entrò dal re in casa, e disse, Tu hai oggi svergognato il volto a tutta la tua gente, c ha oggi salvata la vita a te, ed a'tuoi figliuoli, ed alle tue figliuole, ed alle tue mogli, ed alle tue concubine:

6 Amando quelli che t'odiano, ed odiando quelli che t'amano: perciochè tu hai oggi dichiarato che Capitani, e soldati, non ti son nulla : perchè io conosco oggi che, se Absalom fosse in vita, e noi tutti fossimo oggi morti, la cosa allora ti piacerebbe.

7 Or dunque levati, esci fuori, e parla alla tua gente graniosamente : perciochè io giuro per lo Signore, che se tu non esci fuori, non pure un uomo dimorerà teco questa

notto: e ciò ti sard un male peg-giare ch'ogni altro male, che ti sia avvenuto dalla tua giovanessa in-

ino ad ora-

8 Allera il re si levò, e si pose a sedere nella porta. E fu rappor-tato, e detto a tutto I popolo, Ecco, il re siede nella porta. E tutto'l popolo venne davanti al re. Or, essendosene gl'Israeliti fuggiti ciascupo alle sue stanze :

9 Tutto'l popolo contendeva fra è stesso in tutte le tribù d'Israel : dicendo, Il re ci ha riscossi dalle mani de' nostri nemici : egli ancora ci ha salvati dalle mani de' Filistei :

ed ora egli è fuggito dal paese per cagion d'Absalom.

10 Ed Absalom, il qual noi avea mo unto sopra noi, è morto nella battaglia. Ora dunque, perchè non dite voi mulla di far ritornare il re? 11 E'l re David mandò a dire a' scerdoti Sadoc, ed Ebiatar, Parlate agli Anziani di Giuda : dicen-40, Perchè sareste voi gli ultimi a ricondurre il re in casa sua? (or i mgionamenti di tutto Israel erano rvenuti al re in casa sua.)

12 Voi siste miei fratelli, mie ossa, e mia carne: perchè dunque sareste gli ultimi a ricondurre il re? 13 Dite ancora ad Amasa, Non sei tu mie ossa, e mia carne? Cost mi faccia Iddio, e così aggiunga, se tu non sei Capo dell' esercito davanti a me in perpetuo, in luogo

di lonh

14 Così egli piegò il cuore di tutti gli uomini di Giuda, comed'un'uomo solo: laonde essi mandarono a dire al re. Ritornatene con tutta

la tua gente. 15 El re se ne ritornò, ed arrivò al Giordano. Or que di Giuda era-no venuti in Ghilgal, per andare incontro al re, per fargli passare li Giordano.

16 E Simi, figliuolo di Ghera, Benisminita, ch'era da Bahurim, s'affrettò, e scese con que'di Giuda

incontr'al re David:

17 Avendo seco mille uomini di Beniamin: e Siba, famiglio della casa di Saul, con quindici suoi figliuoli, e venti suoi servitori: e passarono il Giordano davanti al

18 Poi la barca passò, per traget-tar la famiglia del re, e per far ciò che piacerebbe al re. E, come il re era per passare il Giordano, Simi, figliuolo di Ghera, gli si gittò a' piedi:

19 E disse al re, Il mio signore non m'imputi a colpa, e non ri-durti a memoria il misfatto che'l tuo servitore commise al giorno

che'i re, mio signore, uscì fuor di Gerusalemme, per recarselo a CHOTE:

20 Perciochè il tuo servitore conosce ch'io ho peccato: ed ecco. oggi son venuto il primo, avanti ogni altro della casa di losef, per iscendere incontr'al re, mio signore.

21 Ma Abisai, figliuolo di Seruia, si mosse a dire, Non si farebbe egit

morire Simi, perciò ch'egli ha maladetto l'Unto del Signore?

22 E David disse, C ho lo da far con voi, figliuoli di Seruia, ch'oggi mi siate in luogo di Satana? Farebbesi oggi morire alcuno in Israel? perciochè, non conosco lo ch'oggi sono re sopra Israel ?

23 E'l re disse a Simi, Tu non morrai. E'l re gliel giurò.

24 Poi scese ancora incontr'al re Mefiboset, figliuolo di Saul, fi quale non s'avea acconci i piedi, ne la barba, nè lavati i vestimenti, dal dì che'l re se n'era andato, fino al giorno ch'egli tornò in pace.

25 E, quando egli venne in Geru-salemme incontr al re, il re gli disse, Perchè non venisti meco, Mefiboset?

26 Ed egli disse, O re, mio signo-re, il mio servitore m'inganno: perciochè il tuo servitore avea detto. Io mi farò sellar l'asino, e mon: terò su, ed andrò col re: conciosiacosachè l tuo servitore sia zoppe.

27 Ed egli ha calunniato il tuo servitore appo'l re, mio signore: ma pure il re, mio signore, come un' Angelo di Dio: fa' dunque ciò

che ti piacera.

28 Conciosiacosachè tutta la casa di mio padre non sia se non d'uomini c'hanno meritata la morte appo'l re, mio signore : e pur tu ave-vi posto il tuo servitore fra quel<u>li</u> che mangiano alla tua tavola. qual diritto ho io ancora, e c' ho io da gridar più al re i

29 E'l re gli disse, Perchè conteresti più le tue ragioni ? Io ho detto, Tu, e Siba, partite le posses-

sioni.

30 E Mefiboset disse al re, Anzi prenda egli pure il tutto, poichè'i re, mio signore, è venuto in pace in casa sua

31 Or Barzillai Galaadita era di sceso da Roghelim, e passò il Gio dano col re, per accompagnarlo f di là dal Giordano. 32 E Barzillai era molto vecchi

d'età d'ottant' anni: ed egli av nudrito il re, mentre era dimora in Mahanaim : perciochè egli e. uomo di grandissime facultà.

33 E'l re disse a Barzillai, Tu,

vientene meco, ed io ti nudrirò appresso di me in Gerusalemme.

34 Ma Barzillai disse al re, Di che età sono io, per salir col re in

Gerusalemme

35 Io sono omai d'età d'ottant' anni: potrei io discernere fra'l buono, e'i cattivo i potrebbe il tuo servitore gustar ciò che mangerebbe, o berrebbe ? potrei io ancora udir la voce de cantatori, e delle cantatrici? e perchè sarebbe il tuo servitore più in gravezza al re, mio signore?

36 Il tuo servitore passerà un poco di là dal Giordano col re : e perchè mi farebbe il re una cotal ri-

compensa?

37 Deh. lascia che'l tuo servitore se ne ritorni, e ch'io muoia nella mia città, presso alla sepoltura di mio padre, e di mia madre: ma ecco Chimham, tuo servitore : passi egli col re, mio signore, e fagli ciò che ti piacerà.

38 E'l re disse, Vengasene Chim-ham meco, ed io gli farò ciò che ti piacerà : ed a te ancora farò tutto

ciò che tu chiederai da me.

39 E quando tutto'l popolo ebbe passato il Giordano, e che'l re ancora fu passato, il re baciò Barzil-lai, e lo benedisse. Ed egli se ne

ritornò al suo luogo. 40 E'l re passò in Ghilgal, e Chimham passò con lui. E tutto'l popolo di Giuda, ed anche parte del popolo d'Israel, ricondussero il re.

41 Or ecco, tutti gli altri Israeliti vennero al re, e gli dissero, Perchè t'hanno i nostri fratelli, gli uomini di Giuda, furtivamente menato **via, ed** hanno fatto passare il Giordano al re, ed alla sua famiglia, ed a tutta la sua gente con lui

a tutta la sua gente con un; 42 E tutti gli uomini di Giuda ri-sposero agli uomini d'Israel, Per-dochè il re è nostro prossimo: e perchè v'adirate vol per questo? abbiamo noi mangiato cosa alcuna del re? overo, ci ha egli fatto al-

cun dono?

43 E gli uomini d'Israel risposero agli uomini di Giuda: e dissero, Noi abbiamo dieci parti nel re, ed anche inverso David noi siamo da più di vol: perchè dunque ci avete voi sprezzati? E non abbiamo noi E non abbiamo noi i primieri parlato fra noi di far ri-tornare il nostro re? Ma il parlar decli uomini di Giuda fu più aspro che'l parlar degli uomini d'Israel.

CAP. XX.

OR quivi si trovò a caso un' uomo scellerato, il cui nome era eba, figliuolo di Bicri, Beniamini, il qual sonò con la tromba, e

diese, Noi non abbiamo parte alcuna in David, ne ragion d'eredità nel figliuolo d'Isai. O Israel. vadasene ciascuno alle sue stanze.

2 E tutti gli uomini d' Israel si di-partirono d'appresso David, ed anarono dietro a Seba, figliuolo di Ricri : ma que' di Giuda s'attenne ro al re loro: accompagnandolo dal Giordano fino in Gerusalemme.

3 Or, quando'l re David fu arrivato in casa sua, in Gerusalemme. prese le dieci donne concubine, ch'egli avea lasciate a guardia della casa, e le mise in una casa in custodia: e le nudriva. ma non entrava da loro: e furono con rinchiuse fino al di della lor morte, in

perpetuo vedovatico. 4 Poi 'i re disse ad Amasa, Adunami la gente di Giuda infra tre

giorni, e tu ritrovati qu'i presenta 5 Amasa dunque andò per adu-nare que' di Giuda: ma tardò oltre al termine che'l re gli avea posto.
6 Laonde David disse ad Abissi. Ora Seba, figliuolo di Bicri, ci farà peggio che Absalom: prendi tu la gente del tuo signore, e perseguita Seba: che talora egli non si trovi alcune città forti, e scampi dagli occhi nostri.

7 Così uscirono fuori dietro a lui la gente di Ioab, ed i Cheretei, ed i Peletei, e tutti gli uomini di valore: ed uscirono di Gerusalemme, per perseguitar Seba, figliuolo di Bicci. 8 E come furono presso alla gran pietra, ch'è in Gabaon, Amasa venne loro incontro. Or Ioab aves cinto il manto onde era vestito: e sopra esso la cintura della spada. ch'era attaccata pendendo sopra i suoi lombi nel fodero. Ed egli si Ed eğli si fece avanti, e quella cadde.

9 E Ioab disse ad Amasa, Stai tu bene, fratel mio? Poi con la man destra prese Amasa per la barte.

per baciarlo.
10 Ed Amasa non si prendeva mardia della spada che Ioab avea in mano. Ed egli lo percosse nelle cinque coste, e sparse l'interiors d'esso in terra, d'un sol colpo, senza raddoppiarlo. Così egli morì. Poi Ioab, ed Abisai, suo fratello, perseguitarono Seba, figliuolo di Bicri

11 Ed uno de'fanti di Ioab si fer mò presso ad Amasa : e disse, Chi vuol bene a Ioab, e chi è per Da-

vid, vada dietro a Ioab

12 Ed Amasa si voltolava ne sangue in mezzo della strada. quell'uomo, veggendo che tutto'l popolo si fermava, strascinò Amasa fuor della strada, in un campo, e gli gittò una vesta addosso, poichè vide che tutti quelli che venino a lui s'arrestavano.

vano a lui "arrestavano.
13 Quando egli fu levato via, clasumo passodiletro a Iosò, per perseguiano Sesso, agrincol di Bicri.
14 Ed esso, passato per tutte le triba d'Ilamele, some in Abel, ed in Besamana, con tutti i Bertit, i quadi elemano admanti, e l'aveano estandio seguitato.
15 E tutta la gente ch'ere con las vennes, e l'assediò in Abel di Rest vennes, e l'assediò in Abel di

less venne, e rasseno in acer u Bet-masca; e fecero un'argine contr'alia città, il quale essendo condotto fino all'antimuro, essi taavano il muro, per farlo cadere 16 Allors uns donns savis gridò della città, Udite, udite! deb, dite a icab, Accostati què, ed io par-

lerò teco.

ero 1200.

17 E., quando egit si fu accostato a se, la domna, gil disse, Sei tu loabi Ed egil disse, Si, to sen desa. Ed ella gil disse, Ascolta le parele della tua servente. Ed egil disse, lo sacolto. e, le necolto.

18 Ed ella disse cost, E si dice communemente, Parlisi imprima: (come per dire, Richieggasi Abel.) E così già sarebbe finito il nego-

19 lo sono una delle più pacifiche, s leali città d'Israel: tu cerchi di s sean ente d'israel: tu cerchi di far pedra una città, and una ma-dre in israel. Perchè disperderesti l'eredit del Signore? 30 E Ionà rispose, e disse, Toiga Idde, toiga Iddo da me, ch'io di-

a, e guasti.

Il La coma non ista così: ma ny nomo del monte d'Efraim, il cui nome è Seba, figliuolo di Bicri, la levata la mano contr'al re David. Datemi lui solo, ed io mi partirò dalla città. E la donna vid. disce a loab, Ecco, il suo capo ti ara gittato d' in sul muro.

22 Quella donna adunque se ne resne a tutto l' popolo con la sua svienna. Ed casi tagitarono la testa a Seba, figliacio di Bicri, e la gittareno a Ioab. Allora egli fece some la tromba, ed ognuno si sparse d'appresso alla città, e si riduse alle sue stanze. E loab se ne ritornò in Gerusalemme al re. 23 E loab resto sopra tutto l'esercito d'Israel: e Benaia, figliuolo di Iolada, era sopra i Cheretei, ed i Peletet:

24 Ed Adoram era sopra i tributi: e losafat, figlinolo d'Ahilud, era

Cancelliere:

25 E Sein era Segretario: e Sadoc, el Ebistar, erano Sacerdoti: 26 V'era estandio Ira Iairita, ch'era Governatore per David.

CAP. XXL

R al tempo di David vi fu ma fame tre anni continui. David domandò la faccia del Signore. El Signore disse, Questo e avecuste per cagion di Sanl, e di quella casa di sangue: perciochè egli fece morire i Gabaoniti.

Aliora il re chiamò i Gabaoniti,

e disse loro ; (or i Gabaoniti non erano de' figliuoli d' Israel, anzi del rimanente degli Amorrei: ed i fi-giiuoli d'Israel aveano lor giurato: ma Saul, per una certa gelosia ch'egli avea per li figliuofi d'Israel, e di Giuda, cercò di fargli morire;) 3 David, dico, disse a Gabaoniti,

Che vi farò io, e con che purgherò io il torto che v'è stato fatto, aciochè voi benediciate l'eredità del Signore?

4 Ed i Gabaoniti gli dissero, Not non abbiam da fare con Saul, n con la sua casa, per argento, n per oro: ne anche soumin de di far morire alcuno in Israel. E's re disse loro, Che chiedete voi, ch'io er oro: nè anche abbiam da fare vi faccia

5 Ed essi dissero al re. Sienci dati ette uomini de' figliuoli di colui che ci ha distrutti, ed ha macchinato contr'a noi: tal che siamo stati sterminati, si che non siamo potuti durare in alcuna contrada d'Israel:

6 E not git appiccheremo al Si-gnore in Ghibea di Saul, eletto del Signore. El re disse loro, lo ve git

E'i re risparmiò Mefiboset, figliuolo di Ionatan, figliuolo di Saul, per cagion del giuramento fatto nel Nome del Signore, ch'era stato fra loro; fra David, e Ionatan, figliucio di Saul

8 Ma il re prese i due figliuoli di 3 Ma 1 re prese 1 due nguitoù di Rispa, figituota d'Aia, 1 quali ella avea partoriti a Saul, cioc, Armo-ni, e Mefboeet; ed i cinque fagiu-ti difical, figliuota di Saul, i quali ella avea partoriti ad Adriel, fi-gituolo di Harrillai, Meholatita; O E etil discla palle avea de Go.

giluoto di Baraniai, mani de Ga-baoniti: ed essi gli appiccarono in quei monte, davanti al Signore: e tutti e sette morirono insieme: or furono fatti morire a' primi or surono natti morire a' primi giorni della mietitura, in sul prin-

cipio della ricolta degli orzi. 10 E Rispa, figliuola d'Aia, press un panno grosso, e se lo stese es pra una pietra, dimorando quit dal principio della ricolta fin ch stillo dell'acqua dal cielo sopr essi: e non permetteva che alcun uccello del cielo si possesse sopra loro di giorno, nè alcuna fiera della campagna di notte.

ll Ed e fu rapportato a David ciò che Rispa, figliuola d'Aia, con-cubina di Saul, avea fatto

12 E David andò, e tolse l'ossa di Saul, e l'ossa di Ionatan, suo fi-Sati, è l'ossa di fonsatan, suo a gliuolo, d'appo que' di Iabes di Ga-laad, le quali essi aveano furtiva-mente tolte dalla piazza di Betsan, ove i Fliistel gli aveano appiccati, al giorno che i Fliistel percossero Saul in Ghilbon.

13 Ed avendo fatte trasportar di là l'ossa di Saul, e l'ossa di Ionatan, suo figliuolo: e l'ossa di coloro ch'erano stati appiccati essendo esiandio state raccolte:

14 Furono sotterrate con l'ossa di Saul, e di Ionatan, suo figliuolo, nel paese di Beniamin, in Sela, nella sepoltura di Chis, padre di Saul: e fu fatto tutto ciò che'l re avea comandato. E, dopo questo, Iddio fu placato inverso l paese.

15 Or. mentre i Filistei aveano ancora guerra con Israel, David, con la sua gente, andò e combattè contr'a Filistel. Ed essendo Da-

vid stanco,

16 Isbibenob, ch'era de' discendenti di Rafa: il ferro della cui lancia era di peso di trecento sicli. ed era di rame : ed egli avea cinta una *spada* nuova, e propose di percuotere David.

17 Ma Abisai, figliuolo di Serula, lo soccorse, e percosse il Filisteo, e l'uccise. Allora la gente di Da-vid giurò: dicendo, Tu non uscirai più con noi in battaglia, che talora tu non ispegni la lampana d'Israel.

18 Or, dopo questo, vi fu ancora guerra contr' a' Filistei, in Gob : ed allora Sibbecai Hussatita percosse

Saf, chera de' discendenti di Rafa. 19 Vi fu ancora una altra guerra contr'a' Filistei, in Gob: ed Elhanan, figliuolo di Isare-oreghim. Betlehemita, percosse Goliat Ghit-teo: l'asta della cui lancia era come un subbio di tessitore.

20 Vi fu ancora una altra guerra in Gat: e quivi si trovò un uomo di grande statura, ch'avea sei dita in clascuna mano, ed in clascun piede, ventiquattro in tutto: ed era anch'esso della progenie di Rafa.

21 Ed egli scherni Israel: ma Io-natan, figliuolo di Sima, fratello

di David, lo percosse.

22 Questi quattro nacquero in Gat, della schiatta di Rafa: e furono morti per mano di David, e per mano de suoi servitori.

CAP. XXII. DAVID proferì al Signore le E parole di questo Cantico, al giorno che'l Signore l'ebbe riscosso dalla mano di tutti i suoi nemici. e dalla mano di Saul :

2 E disse, Il Signore è la mia rocca, e ia mia fortessa, e'l mio liberatore:

3 Esti e l'Iddio della mia rupe, to spererò in lui: egli è il mio scudo, el corno della mia salute: il mio alto ricetto, il mio rifugio: il mio Salvatore, che mi salva di violenza. 4 Io invocai l' Signore, al quale appartiene ogni lode, e fui salvato da miei nemici.

5 Perciochè onde di morte m'a-

veano intorniato, torrenti di scellerati m'aveano spaventato.
6 Legami di sepolero m'aveano circondato, lacci di morte m'avea-

no incontrato.

7 Mentre lo era distretto, lo invocal 'l Signore, e gridai all'Iddio mio: ed egli udi la mia voce dal suo Tempio, e'l mio grido pervenne a' suoi orecchi.

8 Allora la terra fu smossa, tremò; i fondamenti de cieli furono crollati, e scossi : perciochà

egli era acceso nell'ira.

9 Fumo gli saliva per le nari, e fuoco consumante per la bocca; da lui procedevano brace accese.

10 Ed egli abbaseò i cieli, e discese, avendo una caligine sotto a

suoi piedi. 11 E cavalcava sopra Cherubini, e volava, ed appariva sopra l'ale

del vento.

12 Ed avea posto d'intorno a sè, per tabernacoli, tenebre, viluppi d'acque, e nubi dell' aria.

13 Dallo splendore, che scoppiava davanti a lui, procedevano brace

accese.

14 Il Signore tonò dal cielo, e l'Altissimo mandò fuori la sua voce:

15 Ed avventò saette, e disperse

coloro: folgore, e gli mise in rotta. 16 E, per lo sgridare del Signore, e per lo soffiar dell' alito delle sue nari, i canali del mare furon veduti, i fondamenti del mondo furono scoperti.

17 Egli da alto distese la mano mi prese, mi trasse fuor di grandi

18 Egli mi riscosse dal mio potente nemico, da quelli che m'odiavano: perciochè erano più forti

19 Essi m'erano venuti incontro al giorno della mia calamità : ma il Signore fu il mio sostegno.

20 E mi trasse fuori in luogo laxgo : egli mi liberò : perciochè egli mi gradiace.

21 Il Signore m' ha fatta la retri-

Parraione secondo la mia giustisia: | non rispose loro. egli m'ha renduto secondo la pu-nità delle mie mani :

22 Perciochè io ho osservate le wie del Signore, e non mi sono empiamente rivolto dall' Iddio mio : 23 Perciochè io ho tenute davanti

agli occhi tutte le sue leggi, e non mi son rivolto da' suoi statuti:

24 E sono stato intiero inverso iul, e mi son guardato dalla mia iniquità.

25 E'l Signore m'ha fatta la retribuzione secondo la mia giustizia, secondo la purità ch'io ho guardata davanti agli occhi suoi.

26 Tu ti mostri pietoso inverso'l pio, intiero inverso l'uomo intiero: 27 Puro inverso l puro, e ritroso inverso'l perverso.

28 E salvi la gente afflitta, e bassi

gli occhi in su gli altieri. 29 Perciochè tu sei la mia lampana, o Signore: e'l Signore allumina le mie tenebre.

30 Perciochè per te io rompo tutta una schiera: per l'Iddio mio io

salgo sopra' i muro. 31 La via di Dio è intlera: la pa-

rola del Signore è purgata col fuo-co: egli è scudo a tutti coloro che sperano in lui. 32 Perciochè, chi è Dio, fuor che'l

Signore? e chi e Rocca, fuor che

l' Iddio nostro ?

33 Iddio è la mia forza, e'i mio valore : ed ha renduta spedita, ed

appianata la mia via. 34 Egli rende i mici piedi simili a quelli delle cerve, e mi fa star ritto

in su i miei alti luoghi. 35 Egli ammaestra le mie mani alla battaglia, e con le mie braccia

un' arco di rame è spessato. 36 Tu m' hai ancora dato lo scudo della tua salvessa, e la tua beni-

gnità m' ha accresciuto. 37 Tu hai altargato i mici passi sotto me, e le mie calcagna non

sono vacillate.

38 Io ho perseguiti i miei nemici, e gli ho sterminati : e non me ne son tornato indictro, fin che non gli avessi distrutti.

30 Io gli ho distrutti, e gli ho trafitti, e non son potuti risurgere : e mi son caduti sotto a' piedi.

40 E tu m'hai cinto di prodezza erla guerra: tu hai abbassati sotto me quelli che si levavano contr'a me

41 Ed hai fatte voltar le spalle a mici nemici, ed a coloro che m'odiavano, davanti a me : ed io gli ho sterminati.

42 Essi riguardavano in quà, ed in là, ma non vi fu chi gli salvasse : riguardarono al Signore, ma egli

43 Ed to gli ho stritolati minuto come polvere della terra: io gli ho calpestati, schiacciati, come il fango delle strade.

44 Tu m'hai ancora scampato dalle brighe del mio popolo: tu m'hai guardato per esser capo di genti: li popolo, ch'io non cono-sceva, m'è divenuto servo.

45 Gli stranieri si sono infinti inverso me : al solo udire degli orec-

chi, si son renduti ubbidienti a me. 46 Gli stranieri son divenuti fiacchi, ed hanno tremato di paura fin

dentro i lor ricetti chiusi 47 Viva il Signore, e benedetta sia la mia Rocca : e sia esaltato Iddio.

ch' è la Rocca della mia salvezza. 48 Iddio è quel che mi da modo di far le mie vendette, e ch'abbassa i

popoli sotto me.

49 Ed è quel che mi trae fuori da'
mici nemici: tu mi levi ad alto d'infra coloro che m'assaltano, e mi riscuoti dagli uomini violenti. 50 Perciò, o Signore, lo ti celebrerò fra le nazioni, e salmeggerò al tuo Nome,

51 Il quale rende magnifiche le vittorie del suo re, ed usa beni-gnità inverso David, suo Unto, ed inverso la sua progenie, in sempi-

terno.

CAP. XXIII.

R queste son l'ultime parole di David: David, figliuolo d'Isal, dice: anzi l'uomo, che è stato costituito in alta dignità, l'Unto dell' Iddio di Iacob, e'i componitor delle soavi cansoni d'Israel, dice,

2 Lo Spirito del Signore ha par-lato per me, e la sua parola è stata sopra la mia lingua.

3 L'Iddio d'Israel ha detto, la Rocca d'Israel m'ha parlato: di-cendo, Chi signoreggia sopra gli uomini, sia giusto, signoreggiando nei timor di Dio.

4 Ed egli sarà come la luce della mattina, quando'l sol si leva: d'uma mattina senza nuvole : come l'erba che nasce dalla terra per lo

sole, e per la pioggia.

5 Benchè la mia casa non sord così appo Iddio: perciochè egli ha fatto meco un patto eterno, perfeitamente bene ordinato, ed osservato: conciosiacosachè tutta la mia salute, e tutto l' mio piacere sia, ch'egli non lo farà rigermogliare:

6 Ma gli uomini scellerati tutti quanti scrasso gittati via come spine, che non si prendono con la mano:

7 Anzi, chi vuol maneggiarle, impugna del ferro, od una asta di

307

lancia: overo, son del tutto bru- | roso: il qual Benaia fece di gran ciate col fuoco in su la pianta.

8 Questi sono i nomi degli womini prodi di David: Colui che sedeva nel seggio, il Tacmonita, era il principale de Colonnelli. Esso era Adino Exnita, il quale in una volta andò sopra ottocent' nomini, e gli sconfisse.

9 E, dopo lui, era Eleazar, figiluolo di Dodo, figliuolo d'Ahohi. stui era fra i tre prodi ch'erano con David, allora che sfidarono i Filistei, che s'erano quivi adunati in battaglia, e che gl'Israeliti si ri-

trassero:

10 Costui si levò, e percosse i Filistel, fin che la sua mano fu stanca, e restò attaccata alla spada. E'l Signore diede una gran vittoria

in quel dì: e'l popolo ritornò die-tro ad Eleazar, solo per ispogliare. 11 E, dopo lui, Samma, figliuolo d'Aghe, Hararita. Essendosi i Filistel adunati in uno stuolo, in un lwogo dove era un campo pieno di lenti, ed essendosi I popolo messo in fuga d'innanzi a' Filistei :

12 Costui si presentò in mezzo del campo, e lo riscosse, e percosse i Filistei. El Signore diede una

gran vittoria.

13 Or questi tre Capi de colonnelli vennero a David, al tempo della ricolta, nella spilonca d'Adullam. Ed allora lo stuolo de Filistei era accampato nella Valle de' Rafei. 14 E David era allora nella for-

tezza: ed in quel tempo i Filistei ayeano guernigione in Bet-lehem.
15 E David fu mosso di disiderio,

e disse, Chi mi dara bere dell' acqua della cieterna di Bet-lehem,

ch'è alla porta?

16 E que tre prodi penetrarono
nel campo de Filistei, ed attinsero
dell' acqua dalla cisterna di Betlehem, ch'e alla porta; e la porta-rono, e la presentarono a David: ma egli non volle berne, anzi la

sparse al Signore, 17 E disse, Togli da me, Signore, ch' io faccia questo: berrei io il sangue di questi uomini, che sono andati là al rischio della lor vita? E

non volle ber quell' acqua. Queste cose fecero que tre prodi. 18 Abisai anch'esso, fratello di

Ioab, figliuolo di Seruia, era capo fra altri tre. Costui eziandio vibrò la sua lancia contr'a trecent' uomini, e gli uccise: onde egli acquistò fama fra que' tre : 19 Fra i quali certo egli fu il più

illustre, e fu lor Capo: ma non pervenne a quegli altri tre. 20 Pol v'era Benaia, figliuolo di lada, figliuol d'un' uomo valo-

prodesse, ed era da Cabecel. stui percosse i due Ariel di Mosh: discese ancora, e percoese un leone in mezzo d'una fossa, al tempo della neve.

21 Egli percosse ancora un' uomo Egizio, ch'era ragguardevole, el avea in mano una lancia : ma Renaia discese contr'a lui con un bastone, e gli strappò la lancia di mano, e l'uccise con la sua propie lancia:

22 Queste cose sece Bensis, s-giucio di Iciada, e su samoso sa

que' tre prodi. 23 Egli fu illustre sopra i trenta: ma pure non pervenne a que tre E David lo costitui sopra la gente ch'egli avea del continuo a sno comando.

24 Poi v'era Assel, fratello di loab, ch'era sopra questi trenta: cioc, Elhanan, figliucho di Dodo. da Bet-lehem:

25 Samma Harodita, Elica Harodita:

26 Heles Paltita: Ira, figliuolo d'Icches, Tecoita :

27 Abieser Anstotits, Mebunnai Husatita:

28 Salmon Ahohita, Maharai Ne tofatita:

29 Heleb, figliuolo di Baana, Netofatita: Ittai, figliuolo di Ribsi, da Ghibea de' figliuoli di Benjamin: 30 Benaia Piratonita, Hiddei dal-

le valli di Gass: 31 Abi-albon Arbatita, Asmayet

Barhumita:

32 Elihaba Saalbonita, Ionatan de' figliuoli di Iasen : 33 Samma Hararita : Ahiam, f-

gliuolo di Sarar, Ararita : 34 Elifelet, figlinolo d'Ahashai, fgliuolo d'un Mascatita : Elian.

figliuolo d'Ahitofel, Ghilonita : 35 Hesrai Carmelita, Parai Arbita:

36 Igheal, figliuolo di Natan, da Soba; Bani Gadita:

37 Selec Ammonita: Naarai, Bee rotita, il quale portava l'armi di Ioab, figliuolo di Seruia :

38 Ira Itrita, Gareb Itrita: 39 Uria Hitteo: in tutto trents-Rette.

### CAP. XXIV.

R l'ira del Signore s'accese di nuovo contr'ad Israel: ed egii incitò David contr'ad essi: dicendo, Va', annovera Israel, e Ginda.

2 E'l re disse a Ioab, Capo dell'esercito ch'*era* appresso di lui, Or va' attorno per tutte le tribù d'Iarael, da Dan fino in Beerscha, ed annoverate il popolo, aciochè io ne sappia il numero.

3 E loub dine al re, il Signore

3 E Toub dhee at re, Il Signore iddio tuo accresca il popolo per cento cotanti, e faccia che gli occhi del re, mio signore, il veggano. E perchè vuole questa cosa il re, mio signore?

4 Ma la parola del re prevalse a losb, ed a Capi dell'esercito. Laonde losb, ed i Capi dell'esercito ch'ovase davanti ai re si partirene per annoverare il popolo d'Israel.

per annoverare il popolo d'Israel. 5 E passarono il Giordano, e s'accamparono in Aroer, a man destra della città che è in messo del Torrente di Gad, ed appresso di Isser:

6 Poi vennero in Galaad, e nel pame delle contrade base, cioć, in Hodsi: poi vennero in Dan-Isan, e ne' contorni di Sidon:

7 Poi vennero alla fortessa di Tiro, ed in tutte le citta degl' Hivvei, e de' Cananei: poi di la procedettero verso la parte Meridionale di Ginda, in Beerseba.

3 Cost circuirono tutto'l paese, e ritornarono in Gerusalemme in capo di nove mesi, e venti giorni. 9 E loab diede al re il numero

della discrisione del popolo: e d'Israel verano ottocentomila uomini valenti, che potevano tirar la spada: e di que' di Giuda cinque-

centousles.

10 E David fu tocco nel cuore, dopo chiegil ebbe annoverato il popolo. E David disse al Signore, lo los gravemente peccato in ciò ch'io ho fatto: ma ora, Signore, rimovi, ti prego, l'iniquità dei tuo servitore: percioche lo ho fatto ma gran folis.

11 Ed, essendosi David levato la

dia gran folia.

11 Ed, essendosi David levato la mattina, il Signore parlò al profeta Gad, Vedente di David : dicendo, 12 Va', e di' a David, Così ha det-

to il Signore, Io ti propongo tre cose: eleggitene una, ed lo te la farò.

13 Ged adunque venne a David, e gli rapportò le cose : e gli disse, Qual cose vuoi tu che t'avvenga i o sett' anni di fame nel tuo paces: o che ta fugza per tre mesi davanti a' tuoi memici, e ch'essi ti perseguitino: o che per tre giorni vi sia: pestilensa nel tuo pacesi Ora considera, e vedi ciò ch'io ho da ri spondere a colui che m'ha mandato.

14 Allora David disse a Gad, Io son grandemente distretto: deh, caggiamo nelle mani del Signore: perdiochè le sue compassioni son grandi: e ch'io non caggia nelle mani degli uomini.

15 il Signore adunque mandò una pestilensa in Israel, da quella matina fino al termine posto : e morirono settantamila uomini del popolo, da Dan fino in Beerseba.

16 E l'Angelo stese la sua mano cons Gesselles sua mano

16 E l'Angelo stese la sua mano sopra Gerusalemme, per farvi 1 guasto: ma il Signore si pemb di quei male, e disse all'Angelo che facova ti guasto fra 19000, Basta, rallenta ora la tua mano. Or l'Angelo del Signore era presso dell'ala d'Arauma lebusso.

17 E David, avendo veduto l'Angelo che percuoteva il popolo, dime al Signore, Erco, lo ho peccasto, is ho operato iniquamente: na queste pecore c'hanno fatto i Dela sia la tua mano sopra me, e sopra la casa di mio padre.

18 E Gad venne in quel di a Devid, e gli disse, Sali, rissa un altare al Signore nell'ala d'Arauna Lebuseo.

19 E David sall, secondo la parola di Gad, come il Signore avea comandato.

20 Ed Arauna riguardo, e vide il re, ed i suoi servitori, che venivano a hii. Ed Arauna usci fuori, e s'inchinò al re con la faccia verso

terra:
21 Poi disse, Perchè è venuto il re, mio signore, al suo servitore?
E David disse, Per compear da ta quest'als, per edificarvi un'altare al Signore: aciochè questa piaga sia arrestata d'in sul popolo.

22 Ed Arauna disse a David, Il re, mio signore, prenda, ed offerisca ciò che gli placerà: ecco questi buoi, per l'olocausto; e queste trebble, e questi arnesi da buoi, per legne.

legne. 23 Il re Arauna donò tutte queste cose al re: e gli disse, Il Signore Iddio tuo ti gradisca.

24 Ma il re disse ad Arauna, No: anzi del tutto compererò questa cose da te per prezzo, e non ofierirà al Signore Iddio mio olcausti ch'io abbia avuti in dono. David aduaque comperò l'aia, ed i buoi per cinounzia sicil d'argento.

cinquanta sicii d'argento. 25 E David edificò quivi un' altare al Signore, ed offeri olocausti, e sacrificii da render grazie. E'l Signore fu placato inverso'i paese, e la piaga fu arrestata d'in su laraci.

# IL PRIMO LIBRO DELLI RE.

#### CAP. L.

OR il re David divenne vecchio, e molto attempato: e, benchè lo coprissero di panni, non però si riscaldava.

2 Laonde i suoi servitori gli dissero, Cerchisi al re, nostro signore, una fanciulla vergine, la quale stia davanti al re, e lo governi, e ti giaccia in seno: aciochè il re, mio signore, si riscaldi.

3 Cercarono adunque, per tutte le contrade d'Israel, una bella fanciulia : e trovarono Abisag Suna-mita, e la condussero al re.

4 E la fanciulla era bellissima. e

governava il re, e lo serviva : ma il re non la conobbe.

5 Allora Adonia, figliuolo d'Hagghit, s' innalzò : dicendo, lo regne-rò : e si fornì di carri, e di cavalieri : e cinquant' uomini correvano davanti a lui.

6 (Or suo padre non volle contristario in vita sua : dicendo, Perchè hai fatto cotesta cosa? Ed oltr'a ciò egli era bellissimo, e sua madre l'a-

7 Poi tenne ragionamento con Ioab, figliuolo di Seruia, e col Sacerdote Ebiatar: ed essi gli porsero

aiuto, e lo seguitarono. 8 Ma il Sacerdote Sadoc, e Benaia, figliuolo di Iolada, e'l profeta Natan, e Simi, e Rel, e gli uomini prodi che David avea, non furono della parte d'Adonia.

9 Or Adonia ammazzo pecore, e buoi, ed animali grassi, presso alla pietra di Zohelet, ch'è vicin della fonte di Roghel; ed invitò tutti i suoi fratelli, figliuoli del re, e tutti gli uomini di Giuda, ch'erano al servigio del re: 10 Ma non invitò il profeta Na-

tan. nè Benaia, nè gli uomini prodi, nè Salomone, suo fratello,

11 E Natan disse a Batseba, madre di Salomone, Non hai tu udito ch'Adonia, figliuolo d' Hagghit, è stato fatto re, senza che David, nostro signore, ne sappia nulla?

12 Ora dunque vieni, e permetti,

ti prego, che lo ti dia un consiglio, aciochè tu scampi la vita tua, e la vita di Salomone, tuo figliuolo. 13 Va', ed entra dal re David, e di-

gli, Non hai tu, o re, mio signore, giurato alla tua servente: dicendo, Certo Salomone, tuo figliuolo, renerà dopo me, e sederà in sul mio

trono? perchè dunque è stato fatto re Adonia?

14 Ecco, mentre tu sarai ancora quivi, parlando col re, io entrerò dopo te, e supplirò le tue parole. 15 Batseba dunque entro dal re

dentro alla camera. Or il re era molto vecchio, ed Abisag Sunamita lo serviva.

16 E Batseba s'inchinò, e fece riverenza al re. E'l re le disse, Che

17 Ed ella gli disse, Signor mio, tu hai giurato alla tua servente per lo Signore Iddio tuo. Certo Salomone, tuo figliuolo, regnera dopo me, e sedera in sul mio trono. 18 E pure, ecco ora Adonia è stato

fatto re, senza ch'ora tu, o re, mio signore, ne abbi saputo nulla.

19 Ed ha ammazzati buoi, ed animali grassi, e pecore, in gran nu-mero: ed ha invitati tutti i figliuo-li del re, e'l Sacerdote Ebiatar, e Ioab, Capo dell' esercito : ma non ha chiamato il tuo servitore Salomone.

20 Or gli occhi di tutto Israel son volti verso te, o re, mio signore: aciochè tu dichiari loro chi ha da sedere in sul trono del re, mio si-

gnore, dopo lui.

21 Altrimenti avverra che, quando'i re, mio signore, giacerà co'suoi padri, lo, e'i mio figliuolo Salomo-ne, saremo riputati colpevoli.

22 Or, mentre ella parlava ancora col re, ecco, il profeta Natan so

praggiunse.
23 E ciò fu rapportato al re : dicendo, Ecco'l profeta Natan. Ed egli venne alla presenza del re, e gli s'inchinò, con la faccia verso terra.

24 E Natan disse al re, O re, mio signore, hai tu detto, Adomia regnera dopo me, ed egli sara quel che sedera sopra'l mio trono?

25 Conciosiacosach' oggi egli sia sceso, ed abbia ammazzati buoi, ad animali grassi, e pecore in gran nu-mero: ed abbia invitati tutti i figliuoli del re, ed <u>i</u> capi dell' esercito, e'l Sacerdote Ebiatar : ed ecco. mangiano, e bevono davanti a lui. ed hanno detto, Viva il re Adonia.

26 Ma egli non ha chiamato me, tuo servitore, nè'l Sacerdote Sadoc, nè Benaia, figliuolo di Iolada, nè Salomone, tuo servitore.

27 Questa cosa è ella stata fatta da parte del re, mio signore, sensa che tu abbi dichiarato al tuo servitore chi ha da sedere sonra'i trono del re, mio signore, dopo lui?
28 E'l re David rispose, e disse,

Chiamatemi Batseba. Ed ella venne davanti al re, e stette in piè in

mua presenta.
29 E'l re giurò, e disse, Come il Si-gnore, c'ha riscoma l'anima mia d' ogni tribolazione, vive:

30 lo ti farò oggi, come lo t'ho giurato per lo Signore Iddio d'Israel: dicendo, Salomone, tuo figliuolo, regnera dopo me: ed egli sedera in sul mio trono, in luogo mio

31 E Bataeba s'inchinò con la faccia verso terra, e fece riverenza al re: e disse, Possa il re David, mio signore, vivere in perpetuo. 32 Poi l' re David disse, Chiama-

temi 'l Sacerdote Sadoc, e'l profeta Natan, e Bensia, figiluolo di Iola-da. Ed essi vennero in presenza del re.

33 E1 re disse loro, Prendete con voi i servitori del vostro signore, e fate montar Salomone, mio figliuolo, sopra la mia mula, e menatelo sopra Ghihon. 34 El Sacerdote Sadoc, el profeta

Natan, unganlo quivi per re sopra Israel. Poi sonate con la tromba, e dite, Viva il re Salomone. 35 Poi ritornatevene dietro a lui,

ed egli verrà, e sederà sopra'l mio trono, e regnerà in luogo mio: perciochè io l'ho ordinato per es-ser conduttore sopra Israel, e sopra Giuda.

36 E Benais, figliuolo di Iolada, rispose al re, e disse, Amen: così dica il Signore Iddio del re, mio

signore. 37 Siccome il Signore è stato col re, mio signore, così sia con Salo-mone: e magnifichi 'l suo trono, anche sopra'i trono del re David, mio signore.

38 Il Sacerdote Sadoc adunque, e'l profeta Natan, e Benaia, figliuo-lo di Ioiada, ed i Cheretei, ed i Peletel, scesero, e fecero montare

Salomone sopra la mula del re Da-vid, e lo condussero sopra Ghihon. 39 E'l Sacerdote Sadoc prese il corno dell'olio dal Tabernacolo, ed unse Salomone. Poi si sonò

con la tromba, e tutto'l popolo dis-se, Viva il re Salomone. 40 E tutto'l popolo ritornò dietro a lui, sonando fiauti, e rallegrandosi d'una grande allegrezza, tal che la terra si schiantava per le lor grida.

41 Or Adonia, e tutti gl'invitati ch'erane con lui, come finivane di mangiare, udirono questo romore. Ioab ancora udi 'l suon della trom-

ba, e disse, Che vuol dire questo grido della città, che è così com-

42 Mentre egli parlava ancora, ecco, Ionatan, figliuolo del Sacerdote Ebiatar, giunse. Ed Adonia gli disse, Vien pure : perciochè tu sei un valent' uomo, e dei recar

43 Ma Ionatan rispose, e disse ad Adonia, Per certo il re David, nostro signore, ha costituito re Sa-

44 E'i re ha mandato con lui l Sacerdote Sedoc, e'l profeta Natan, e Benata, figliuolo di Iolada, ed i Cheretei, ed i Peletei : ed essi l'hanno fatto montare sopra la mula del re :

45 E'l Sacerdote Sadoc, e'l profeta Natan, l'hanno unto per re, in Ghihon: e di là se ne son tornati con allegressa: e la città se n'è commossa. Quest' è il romore che voi avete udito.

46 Ed anche Salomone s'è posto a sedere sopra'l trono reale.

47 Ed anche i servitori del re son venuti per benedire il re David, nostro signore : dicendo, Iddio ren-da il nome di Salomone vie più eccellente che'l tuo nome, e magnifichi'l suo trono vie più che'l tuo. El re ha adorato in sul letto

48 Ed anche ha detto così, Benedetto sia il Signore Iddio d'Israel, il quale ha oggi stabilito uno che segga sopra'i mio trono, davanti agli occhi miel.

49 Allora tutti gl'invitati da Adonia sbigottirono, e si levarono, ed andarono, ciascuno a suo camino. 50 Ed Adonia, temendo di Salomone, si levò, ed andò, ed impugnò le corna dell' Altare.

51 E ciò fu rapportato a Salo-mone: dicendo, Ecco, Adonia teme del re Salomone: ed ecco, egli ha impugnate le corna dell' Altare: dicendo, Giurimi oggi 'l re Salo-mone, ch'egli non farà morire il suo servitore con la spada. 52 E Salomone disse, Se egli si

porta da uomo virtuoso, e'non ca-derà pure uno de'suoi capelli a terra: ma, se si trova in lui del

male, morrà. 53 E'l re Salomone mandò a ritrarlo d'appresso all' Altare. Ed egli venne, e s'inchinò al re Salomone. E Salomone gli disse, Vattene a casa tua.

CAP. II. R avvicinandosi 'l tempo della morte di David, egli comandò al suo figliuolo Salomone, e gli

2 lo me ne vo per la via di tutta

la terra: fortificati, e portati da l nomo:

3 Ed osserva ciò che'l Signore Iddio tuo t'ha comandato d'osservare : caminando nelle sue vie. ed osservando i suoi statuti, ed i suoi comandamenti, e le sue leggi, e la sue testimonianze, siccome e scritto nella Legge di Moisè: aciochè tu prosperi in tutto quello che tu farai, ed in tutto ciò a che tu ti volterai:

4 Affin che'l Signore adempia ciò ch'egli m'ha promesso: dicendo, Se i tuoi figlinoli prendono guardia alla via loro, per caminar con lealtà nel mio cospetto, con tutto'i euor loro, e con tutta l'anima loro : non ti verra giammai meno uomo che segga sopra'i trono d'Israel.

5 Oltr'a ciò, tu sai quello che m'ha fatto loab, figliuolo di Seruia: ciò ch' egli ha fatto a' due Capi degli eserciti d' Israel, ad Abner, figliuolo di Ner, ed ad Amasa, figliuolo di leter, i quali egil ha uccisi, spandendo in pace il sangue che si spande in guerra, e mettendo il sangue, che si spande in guerra, nella sua cintura ch'egli avea sopra le reni, e nelle sue scarpe ch'e-gli avea ne' piedi.

6 Fanne adunque secondo la tua

sapienza, e non lasciare scendere la sua canutezza in pace nel sepolcro.

Ma usa benignità inverso i figliuoli di Barzillai Galaadita, a sieno fra quelli che mangeranno alla tua tavola: perciochè così vennero a me, quando io fuggiva d'innanzi ad Absalom, tuo fratello.

8 Ecco, oltr'a ciò, appo te Simi, figliuolo di Ghera, Beniaminita, da Bahurim, il qual mi maladisse d'una maladizione atroce nel giorno ch'io andava in Mahanaim. Ma egii mi scese incontro verso'l Giordano, ed io gli giurai per lo Si-gnore, ch'io non lo farel morire con la spada.

9 Ma ora, non lasciarlo impunito: perciochè tu sei uomo savio: considera dunque ciò che tu gli avrai da fare, e fa' scendere la sua canutezza nel sepolcro per morte sanguinosa.

10 David poi giacque co' suoi padri, e fu seppellito nella Città di

David.

11 E'l tempo, che David regnò sopra Israel, *fu* di quarant anni: egli regnò sette anni in Hebron, ed in Gerusalemme regnò trenta-

12 E Salomone sedette sopra'l trono di David, suo padre: e'l suo reame fu grandemênte stabilito. 13 Or Adonia, figliuolo d' Hagghit, venne a Batscha, madre di Salomone. Ed ella disse, La tus venuta è ella pacifica? Ed egli disse, Si, è pacifica. 14 Poi disse, Io ho da dirti una

parola. Ed ella disse, Paria.

15 Ed egli disse, Tu sai che'l re gno m'apparteneva, e tutti gi' Israeliti aveano affisate le facce loro sopra me, sperando ch'io regnerei : ma il reame è stato trasportato, ed è scaduto al mio fratello: perciochè esso è stato fatto suo dal Si-

gnore. 16 Ma ora io ti chieggio sol una cosa, non disdirmela. Ed ella gli

disse, Parla pure. 17 Ed egli le disse, Deh, di al re Salomone, (perciochè egli non tel disdira,) ch'egli mi dia Abisag Suna-

mita per moglie. 18 E Batseva disse, Bene sta: lo parierò per te al re.

19 Batseba dunque venne al re Salomone, per parlargli per Adonia. E'l re si levò ad incontrarla. e le s'inchinò. Poi si pose a sedere sopra'i suo trono, e fece mettere un seggio per sua madre : ed ella si pose a sedere alla man destra d'esso.

1

d

1

٠,

٠,

1

20 Ed ella disse, Io ho da farti una picciola richiesta, non disdirmela. E'l re le disse, Falia pure, madre mia : perciochè io non te la

disdirà. 21 Ed ella disse, Diasi Abisag Su-

namita al tuo fratello Adonia per moglie.

22 E'i re Salomone rispose, e disse a sua madre, E perchè chiedi tu Abisag Sunamita per Adonia? Chiedi pure anche il reame per lui. poi ch'egli è mio fratello maggiore :

per lui, per lo Sacerdote Eblatar, e per loab, figliuolo di Seruia. 23 E'l re Salomone giurò per lo Signore: dicendo, Così mi faccia Iddio, e così aggiunga, se Adonia non ha parlato di questa cosa con-

tr' alla vita sua.

24 Ed ora, come vive ii Signore, il qual m'ha stabilito, e m'ha fatto sedere sopra'l trono di David, mio padre ; e m'ha fatto una casa, come egli ne avea pariato ; Adonia sara oggi fatto morire.

25 E'i re Salomone mandò a arne l'esecusione per le mani di Benaia, figliuolo di Ioiada, il quale s'av-ventò sopra lui ; ed egli morì. 26 Poi 1 re disse al Sacerdote

Ebiatar, Vattene in Anatot, alia tua possessione : perciochè tu hai meritata la morte : ma pure og non ti farò morire : perchè tu hai portata l'Arca del Signore Iddio davanti a David, mio padre, e perchè tu sei stato afflitto in tutto ciò in che mio padre è stato afflitto.

27 Così Salomone dipose Ebiatar, per non esser più Sacerdote al Simore: per adempiere la parola del Signore, la quale egli avea detta contr'alla casa d'Ell, in Silo.

28 Or il grido ne venne fino a loab: perciochè loab s'era rivolto dietro ad Adonia, benchè non si fosse rivolto dietro ad Absalom. Ed egli si rifuggi nel Tabernacolo del Signore, ed impugnò le corna

dell'Altare

29 Ed e' fu rapportato al re Salomone che loab s'era rifuggito al Tabernacolo del Signore, e ch'egli era appresso dell'Altare. E Salomone mandò Benaia, figliuolo di Ioiada: dicendo, Va', avventati sopra lui.

 E Benaia entrò nel Tabernacolo del Signore, e disse a Ioab, Così ha detto il re. Esci fuori. Ma egli rispose, No: anzi morrò qui. E Benaia rapportò la cosa al re: dicendo, Così ha detto Ioab, e così

m' ha risposto.

31 E'l re gli disse, Fa' come egli ha detto, ad avventati sopra lui: e poi sotterralo: e togli d'addosso a me, e d'addosso alla casa di mio padre, il sangue che loab ha spar-

so senza cagione.

32 E'l Signore farà ritornare sopra'l suo capo il sangue ch'egli ha sparso : perciochè egli s'è avventato sopra due uomini più giusti, e migliori di lui, e gli ha uccisi con la spada, sensa che David, mio padre, ne sapesse nulla: cioè, Abrener, figliuolo di Ner, Capo dell'e-sercito d'Israel, ed Amasa, figliuolo di leter, Capo dell'esercito di Giuda

33 Ritorni adunque il sangue di coloro in sul capo di Ioab, ed in sul capo della sua progenie in perpetuo: ma siavi pace, da parte del signore, a David, ed alla sua prorenie, ed alla sua casa, ed al suo

rono, in perpetuo

34 Così Benaia, figliuolo di Iolada, salì, e s'avventò sopra lui, e lo fece norire. Poi fu seppellito nella sua

asa nel diserto.

35 E'l re costituì Benaia, figliuolo li Ioiada, sopra l'esercito, in luo l'esso. Il re ordinò esiandio il Saerdote Sadoc, in luogo d'Ebiatar 36 Poi 'l re mandò a chiamare Si-

mi, e gli disse. Edificati una casa in Gerusalemme, e dimoravi, e non iscirne ne qua, ne la

37 Perciochè al giorno che tu ne

arai uscito, e sarai passato il torente di Chidron, sappi pur che del utto tu morrai: il tuo sangue sarà 313

sopra la tua testa.

38 E Simi disse al re, La paroja d buona : il tuo servitore fara come il re, mio signore, ha detto. Simi stette in Gerusalemme un

lungo spazio di tempo.

39 Ed in capo di tre anni, avvenne che due servi di Simi se ne fuggirono ad Achis, figliuolo di Mas-ca, re di Gat. È ciò fu rapportato a Simi : e gli fu detto, Ecco, i tuoi servi sono in Gat.

40 E Simi si levò, e sellò il suo asino, ed andò in Gat, ad Achis, per cercare i suoi servi : ed andò, e ricondusse i suoi servi da Gat.

41 E fu rapportato a Salomone che Simi era andato da Gerusalemme in Gat, ed era ritornato.

42 E'l re mandò a chiamare Simi, e gli disse. Non t'avea io fatto giurare per lo Signore, e non t'avea io protestato: dicendo, Al giorno che tu usciral, ed andrai o quà o là, sappi pur che del tutto tu morrai ? E tu mi dicesti, La parola ch' io ho udita è buona.

43 Perchè dunque non hai osservato il giuramento del Signore, e'i comandamento ch'io t'avea fatto 44 Il re oltr'a ciò disse a Simi, Tu sai tutto'l male che tu hai fatto a David, mio padre, del quale il tuo

cuore è sapevole : e per ciò il Signore ha fatto ritornare in sul tuo capo il male che tu hai fatto : 45 Ma il re Salamone sarà bene-

detto, e'i tronordi David sara stabile davanti al Signore in perpetuo.
46 E, per comandamento del re, Benala, figilunio di Iolada, uscì, e s'avvento supra lui, ed egli morì E'i reame fu stabilito nelle mani di Salomone.

CAP. III.

OR Salomone s'imparento con Faraone, re d'Egitto : e prese la figlluola di Faraone, e la menò nella Città di David, fin ch'avesse compiuto d'edificare la sua casa, e la Casa del Signore, e le mura di Gerusalemme d'ogn' intorno.

2 Solo il popolo sacrificava sopra gli alti luoghi: perciochè fino a

que' di non era stata edificata Casa al Nome del Signore. 3 Ma pur Salomone amò il Signore, caminando negli statuti di David, suo padre : sol sacrificava, e faceva profumi sopra gli alti

luoghi.
4 Il re andò eziandio in Gabaon, per sacrificar quivi : perciochè quello era il grande alto luogo, Salomone offerse mille olocaust! sopra quell'Altare.

5 El Signore apparve a Salo-

mone, in Gabaon, di notte, in sogno. Ed Iddio gli disse, Chiedi ciò

che su wued ch' io ti dia.

6 E Salomone disse, Tu hai usata gran benignità inverso David, mio padre, tuo servitore, siccome egli è aminato davanti a te in lealta, ed in giustisia. ed in dirittura di cuore verso te: e tu gli hai ancora riserbata questa gran benignita, che tu ell had dato un figliuolo che siede sopra'l suo trono, come oggi aprare:

7 Ora dunque, Signore Iddio mio. tu hai costituito re me, tuo servitore, in luogo di David, mio pa-

dre : ed lo sono un picciol fanciul-lo, e non so nè uscire, nè entrare. 8 El tuo servitore è in messo del tuo popolo, che tu hai eletto, ch'é un popolo grande, il quale, per la moltitudine, non si può contare,

ne annoverare. 9 Da'adunque al tuo servitore un cuore intendente, per giudicare il tuo popolo, per discernere tra'l bene e'l male : perciochè, chi potrebbe giudicare questo tuo popolo, ch'è in così gran numero ?

10 E questo placque al Signore, che Salomone avesse chiesta una

tal cosa.

11 Ed Iddio gli disse, Perciochè tu hai chiesto questa cosa, e non hai chiesto lunga vita, nè ricchesse, nè la vita de tuoi nemici : and hal chiesto d'avere intelletto per essere intendente a giudicare : 12 Ecco, io fo secondo la tua parola : ecco, io ti do un cuor savio

ed intendente : tal che ne davanti a te è stato, nè dopo te surgerà alouno pari a te. 13 Ed, oltr'a ciò, io ti do quello

che tu non m'hai chiesto, ricchezse, e gloria: talchè fra i re non ne fu mai alcun tale, qual tu sarai tutto'l tempo della tua vita.

14 E, se tu camini nelle mie vie, par osservare i miel statuti, ed i miel comandamenti, come è caminato David, tuo padre, io pro-lungherò il tempo della tua vita.

15 E Salomone si sveglio, ed ecco un sogno. Poi se ne venne in Gerusalemme, e si presentò davanti all'Arca del Patto del Signore, ed offerse olocausti, e sacrificò sacrificij da render grazie : fece eslandio un convito a tutti i suoi servitori.

16 Allora due donne meretrici vennero al re, e si presentarono

ayanti a luL

17 E l'una di loro disse, Ahi, si-gnor mio! Io, e questa donna, dimoriamo in una stessa casa : or io partorii, stando con lei in quella

18 E'l terzo giorno appresso ch' io ebbi partorito, questa donna partori anch'essa: e noi sterramo insieme, e non v'era alcun forestiere con noi in casa : non p'era altri che noi due in casa.

19 Or, la notte passata, il figliuolo di questa donna è morto: per-

cioché ella gli era giaciuta addosso. 20 Ed ella s'è levata in mezzo alla notte, ed ha preso il mio figlinolo d'appresso a me, mentre la tua servente dormiva, e se l'ha posto a giacere in seno, e m'ha posto a glacere in seno il suo figliuolo morto.

21 Or, io levatami la mattina per allattare il mio figliuolo, ho trovato ch'era morto: ma, avendolo la mattina considerato, ecco, egli non era il mio figliuolo, ch'io avea

partorito.

22 E l'altra donna disse, No: anzi il vivo è il mio figliuolo, e'l morto è il tuo. E quell'altra diceva, No: anzi 'l morto e il tuo figliuolo, e'l vivo è il mio figliuolo. Cost par-

lavano in presenza del re. 23 E'l re disse, Costei dice, Questo che è vivo è il mio figliuolo, e'l morto è il tuo: e colei dice, No: anzi'l morto è il tuo figliuolo, e'l

vivo è il mio.

24 Allora il re disse, Recatomi una spada. E fu portata una spada davanti al re.

25 Poi 'l re disse, Spartite il fanciullo vivo in due: e datene la metà all' una. e la metà all' altra.

26 Ma la donna, di cui era il fanciullo vivo, disse al re, (perciochè le viscere le si commossero inverso'l suo figliuolo,) Ahi, signor mio: datele il fanciullo vivo, e nol fate Ma l'altra disse. punto morire. Ma l'altra disse, Non sia nè a te, nè a me: spartasi.

27 Allora il re diede la sentenza, e disse, Date a costei 'l fanciullo vivo, e nol fate punto morire: essa è la madre sua.

28 E tutti gl' Israeliti, udito il gludicio che'l re avea dato, temettero il re: perclochè videro che v'era in lui una sapienza di Dio, per giudicare.

CAP. IV.

IL re Salomone adunque fu re

2 E questi erano i principali si-gnori della sua corte : Azaria, fi-gliuolo di Sadoc, era Governatore: 3 Elihoref, ed Ahia, figliuoli di Sisa, erano Segretari: Iosafat, fi-gliuolo d'Ahilud, era Cancelliere: 4 Benaia, figliuolo di Iolada, era Capo dell' esercito: e Sadoc, ed Ehlater, erano Sacerdoti :

5 Ed Asaria, figliuolo di Natan. era sopra i commessari : e Zabud, figliuolo di Natan, era principale Ufficiale, famigliare del re :

6 Ed Ahizar era il gran Maestro di casa : ed Adoniram, figliuolo

d'Abda, era sopra i tributi.
7 Or Salomone avea dodici commessari sopra tutto Israel, i quali provedevano di vittuaglia il re, e a sua casa : ciascuno d'essi avea la cura di provedere di vittuaglia un mese dell'anno.

8 E questi erano i nomi loro: Il figliuolo d'Hur era commessario

nel monte d' Efraim :

9 Il figliuolo di Decher, in Macas ed in Saalbim, ed in Bet-semes, ed in Elon, ed in Bet-hanan: 10 11 figliuolo d'Hesed, in Arub-

bot : del suo ripartimento era So-

co, e tutto'l paese d'Hefer:
11 Il figliuolo d'Abinadab, in tutta la contrada di Dor: costui ebbe per moglie Tafat, figliuola di Salomone:

12 Basns, figliuolo d'Ahilud, in Tannac, ed in Meghiddo, ed in tutta la contrada di Bet sean, che è presso di Sartan, disotto ad Izreel, da Bet-sean fino ad Abel-mehola,

fin di là da locmeam :

13 Il figliuolo di Gheber, in Ramot di Galaad; del suo ripartimento erano le villate di Iair, firliuol di Manasse, che sono in Galand : ed anche la contrada d'Argob, che è in Basan; sessanta gran città murate, con isbarre di rame : 14 Ahinadab, figliuolo d' Iddo, in

Mahanaim: 15 Ahimaas, in Neftali; ancora costul prese una figliuola di Salomone, cioc, Basmat, per moglie :

16 Baana, figliuolo d'Husai, in Aser, ed in Alot :

17 Iosafat, figliuolo di Parua, in

car: 18 Simi, figliuolo d'Ela, in Benia-

min: 19 Gheber, figliuolo d'Uri, nel paese di Galaad, *che fu* il paese di Sihon, re degli Amorrei, e d'Og, re di Basan; ed era solo commessario in quel paese.

20 Giuda, ed Israel, erano in gran numero: erano come la rena ch'e in sul lito del mare, in moltitudine: mangiavano, e beveano, e si ralle-

gravano. 21 E Salomone signoreggiava sopra tutti i regni di quà dal Fiume, mino al paese de' Filistei, ed infino a' confini d'Egitto: essi portavano presenti a Salomone, e furono suoi eggetti tutto'l tempodella vita sua. Or la provisione della vittuaglia di Salomone, per ciascun gior-315

no, era di trenta Cori di fior di farina, e di sessanta Cori d'altra fa rina

23 Di dieci buoi grassi, e di venti buol di pasco, e di cento montoni. oltr'a' cervi, e cavriuoli, e daini. e

pollame di stia.

24 Perciochè egil signoreggiava in tutto'i paese di quà dal Flume, da Tifsa fino in Gasa, sopra tutti li re ch'erano di que dal Fiume: ed avea pace d'intorno a sè da ogni lato.

25 E Giuda, ed Israel dimoravano in sicurta, clascuno sott' alla sua vite, e sott'al suo fico, da Dan fino in Beer-seba, tutto'i tempo di Salo-

mone.

26 Salomone avea ancora quarantamila luoghi da cavalli per li suoi carri, e *per* dodicimila cavalieri.

27 E que' commessari, un mese dell' anno per uno, provedevano di vittuaglia il rè Salomone, e tutti quelli che s'accostavano alla sua tavola: non lasciavano mancar cosa alcuna.

28 Facevano ezlandio venir l'orzo e la paglia, per li cavalli, e per li muli, nel luogo dove erano: ciascu-no secondo la sua commessione.

29 Ed Iddio diede sapienza a Sa-lomone, e grandissimo senno, ed un'animo capace di tante cos quant' é la rena ch'é in sul lito del

30 E la sapienza di Salomone fu maggiore che la sapienza di tutti gli Orientali, e che tutta la sapien-

a degli Egizij : 31 Tal ch'egli era più savio ch'alcuno altro uomo: più ch' Etan Ezrahita, e c'Heman, e che Calcol, e che Darda, figliuoli di Mahol: e la sua fama ando per tutte le nazioni d'ogn'intorno.

32 Ed egli pronunziò tremila sen-tenze: ed i suoi cantici furono in

numero di mille e cinque.

33 Parlò eziandio degli alberi, da! cedro ch'e nel Libano, fino all' isopo che nasce nella parete: pariò anche delle bestie, e degli uccelli, e de' rettili, e de' pesci.

34 E da tutti i popoli, da parte di tutti li re della terra, ch'aveano udito parlar della sapienza di Salomone, si veniva per udir la sua

sapiensa.

CAP. V

R Hiram, re di Tiro, avendo udito che Salomone era stato unto re, in luogo di suo padre, g mandò i suoi servitori: perciochè Hiram era sempre stato amico di David. P 2

2 E Salomone mandò a dire ad

Hiram,

3 Tu sai che David, mio padre, non ha potuto edificare una Casa al Nome del Signore Iddio suo, per le guerre, con le quali i suoi nemici lo tennero intorniato, fin chel Signore gli ebbe posti sotto la pianta de suoi piedi.

4 Ma ora il Signore Iddio mio m'ha dato riposo d'ogn'intorno : io non ho avversario alcuno, nè sinistro

accidente:

6 Perciò, ecco, lo dilibero d'edificare una Casa al Nome del Signore Iddio mio, siccome il Signore ne avea parlato a David, mio padre i dicendo, Il tuo figliuolo, il quale io metterò sopra'l tuo trono, in luogo tuo, sarà quel ch'edifichera una

Casa al mio Nome.

6 Ora dunque comanda che mi si taglino de' cedri de Libano: ed i miel servitori saranno co' tuol servitori: ed io ti darò il pagamento de' tuol servitori, secondo tutto ciò che tu diral: perciochè tu sai che fra noi non v'è alcuno che sappia taggliare il legname, come i Sidoni, 7 E, quando Hiram ebbe udite le

7 E, quando Hiram ebbe udite le parole di Salomone, egli si rallegrò grandemente : e disse, Benedetto sia oggi 'l Signore, c'ha dato a David un figliuolo savio, per successure sonra cotesto gran popolo.

sore sopra cotesto gran popolo. 8 Ed Hiram mandò a dire a Salomone, lo ho inteso ciò che tu m'hai mandato: io farò tutto ciò che tu disideri intorno al legname di ce-

dro, ed al legname d'abete.

9 I miel servitori lo condurranno
dal Libano infino al mare: ed lo lo
farò metter per foderi nel mare,
fino al luogo che tu mi manderai,
e quivi gil farò sciogliere, e tu gil
piglierai: e dal canto tuo tu mi
contenterai con darmi della vittua-

glia per la mia casa.

10 Hiram adunque dava a Salomone del legname di cedro, e del le-

gname d'abète, ad ogni sua volontà: 11 E Salomone dava ad Hiram ventimita Cori di grano, per lo mangiare di casa sua, e venti Cori d'olio vergine: tanto ne dava Salomone ad Hiram ogni anno.

12 Il Signore adunque avendo data sapienza a Salomone, come gliene avea parlato: ed essendovi pace fra Hiram, e Salomone, ed avendo

amendue fatta lega insieme: 13 Il re Salomone levò gente da tutto Israel: e la levata fu di tren-

tamila uomini.

14 Ed egli ne mandava nel Libano diccimila per mese, a muta: un mese erano nel Libano, e due mesi in casa: ed Adoniram era sopra

quella levata

15 Oltra ciò Salomone avea settantamila uomini, da portar pesi: ed ottantamila, che tagliavano pietre nel monte:

16 Oltr' a' capi, ed i commessari di Salomone, i quali erano sopra

l'opera, in numero di tremila trecento, che comandavano al popolo

che lavorava all' opera.

17 E, per comandamento del re,

s'addussero pietre grandi, pietre fine, per fondar la Casa, e pietre pulite.

18 Così i muratori di Salomone, ed i muratori d'Hiram, ed i Ghiblei, tagliarono, ed apparecchiarono il legname, e le pietre, per edificar la Casa.

CAP. VI.

OR, quattrocentottant' anni da che i figliuoli d'Israel furono usciti del paese d'Egitto, l'anno quarto del regno di Salomone sopra Israel, nel mese di Ziv, che è il secondo mese, egli cominciò ad edificar la Casa al Signore.

2 E la Casa, che'l re Salomone edificò al Signore, avea sessanta cubiti di lunghezza, e venti di lar

ghezza, e trenta d'altezza.

3 E vera un Portico davanti alla parte della Casa che si chiennava il Tempio, il quale avea venti cubiti di lunghezza, al pari della larghezza della Casa: e dieci cubiti di larghezza in fronte della Casa.

4 Fece eziandio alla Casa delle

finestre reticolate.

5 Edificò ancora de palchi di cassa d'ogn'intorno: d'intorno alle mura della Cassa d'ogn'intorno: d'intorno alle mura della Cassa, così del luggo detto d' Templo, come dell' altro detto l'Oracolo: avendovi fatto d'ogn'in torno de' contraforti.

6 La larghezza del palco da basso oru di cinque cubiti, e la larghezza di quel di mezzo di sei, e la larghezza del terzo di sette: percioche egli fece delle ritratte alla Casa, di fuori: acioche que palchi non entrassero dentro alle mura della

Casa.

7 Or, quando la Casa fu edificata, ella fu fabbricata di pietre ch'erano state condotte acconce in perfezione come aveano da essere: tal che nè martello, nè scure, nè alcur' altro strumento di ferro, non fu sentito nella Casa, mentre s'edificava.

8 La porta de' contraforti, ch'erano in mezzo fra que' palchi, era al lato destro della Casa: e per iscale a lumaca si saliva al palco di mezzo, e di quello al terzo.

316

9 Egli adunque edificò la Casa, e la compiè; e la coperse di soffitti,

10 E fabbrico que palchi di ca-mere d'intorno a tutta la Casa, dell'alterra di cinque cubiti ciaecuno: intavolò exandio la Casa

di legno di cedro. 11 E la parola del Signore fu indirizzata a Salomone: dicendo.

12 Quant' è a questa Casa che tu edifichi, se tu camini ne' miei statuti, e metti in opera le mie leggi, ed osservi tutti i miei comandamenti, per caminare in essi; lo atterrò fermamente inverso te la mia parola, ch'io ho detta a David, tuo nadre :

tuo padre :
13 Ed abiterò in messo de' figliuoli d' Israel, e non abbandonerò il mio

popolo israel. 14 Salomone adunque edificò la

Casa, e la compiè. 15 Or egli intavolò le mura della Casa di dentro, d'assi di cedro : egli coperse il di dentro di legno, dal suolo della Casa fino al sommo delle pareti, ed al coperto: e co-

perse il suolo della Casa d'assi d'abeta.

16 Egli intavolò exiandio d'assi di cedro venti cubiti verso'l fondo della Casa, dal suolo fino al sommo delle pareti: e fabbricò quello spasio indentro per l'Oracolo, pel Luogo santissimo.

17 E la Casa, cioc, il Tempio anteriore, era di quaranta cubiti.

18 E'l legno di cedro, ch'era dentro la Casa, era intagliato di coloquintide, e di flori aperti: ogni cosa era cedro, non si vedeva al-

cuns pietra.
19 Dispose exiandio l'Oracolo, dentro della Casa, nel fondo, per mettervi l'Arca del Patto del Si-

gnore.

20 E le facciate dell' Oracolo erano di venti cubiti di lunghema, e di venti di larghessa, e di venti d'altema: ed egli lo coperse d'oro finissimo: e coperse di cedro l'Altare.

21 E Salomone coperse la Casa, di dentro, d'oro finissimo: e fece davanti all'Oracolo delle serrature d'aro; e coperse quello d'oro.

22 Cost coperse d'oro interamente tutta la Casa. Coperse esiandio d'oro tutto l'Altare ch'era presso

all'Oracolo.

23 E fece due Cherubini di legno d'ulivo, dentro dell'Oracolo, de quali ciascuno era alto dieci cubiti 24 E l'una delle ale dell'uno de Cherubini era lunga cinque cubiti, e l'altra altrettanto: dall'estremità d'una delle ale d'esso, fino all' cetremità dell' altra, v'erano

dieci cuhiti.

25 L'altro Cherubino era parimente di dieci cubiti : amendue ! Cherubini erano d'una stessa mi-

sura, e scultura. 26 L'alterna d'uno de' Cherubini era di dieci cubiti, e parimente

l'alterna dell'altro

27 Ed egli mise i Cherubini nel mezzo della parte interiore della Casa: e quelli spandevano le loro ale di Cherubini : tal che l'ala dell'uno toccava l'una delle pareti, e l'ala dell'altro l'altra : e le loro ale, ch'erano verso'l messo della Casa, si toccavano l'una l'altra. 28 E coperse d'oro i Cherubini.

29 E fece intagliare attorno attorno, in tutte le pareti della Cas delle figure di rilievo, di Cherubini, e di palme, e di fiori aperti, di den-

stro, e di fuori.

30 Coperse eziandio d'oro il suolo della Casa, di dentro, e di fuori. 31 Ed all'entrata dell'Oracolo fece delle reggi di legno d'ulivo: il li-mitare, e gli stipiti, erano d'una quinta parte.

32 E, sopra quelle due reggi di legno d'ulivo, fece intagliare delle gure di Cherubini, e di palme, e di fiori aperti: e gli coperce d'oro, e distese l'oro sopra i Cherubini, e sopra ie palme.

33 Fece ancora all'entrata del Tempio degli stipiti di legno d'uli-

vo, d'una quarta parte: 34 E due reggi di legno d'abete, ciascuna delle quali si ripiegava in due.

35 E vi fece intagliare de' Cherubini, e delle palme, e de' fiori aperti, e gli coperse d'oro apposto sot-

tilmente sopra gl'inta 36 Edifico esiandio il Cortile di dentro, a tre ordini di pietre pulite, ed un' ordine di travatura di cedro

37 L'anno quarto, nel mes Ziv, furono posti i fondamenti del-la Casa del Signore :

38 E l'anno undecimo, nel mese di Bul, che è l'ottavo mese, la Casa fu compiuta secondo tutto'l suo disegno, ed i suoi ordini. Così Salomone mise sett' anni ad edificaria.

Pol Salomone, nello spazio di tredici anni, edificò la sua caa, e la compiè interamente

2 Edificò ancora la casa del Bosco del Libano, di lunghessa di cento cubiti, e di larghezza di cinquanta, e d'altezza di trenta: ed era posta sopra quattro ordini di colonne di cedro, sopra le quali v'era una travatura di cedro.

3 E la casa era coperta di cedro

di sopra, cioè, sopra i palchi, ch'erano posti sopra quarantacinque colonne, a quindici per ordine.

4 E v'erano tre ordini di finestre. il cui aspetto rispondeva l'uno all'altro triplicatamente.

5 E tutti i vani, e gli stipiti erano di figura quadra: e l'uno aspetto era dirincontro all'altro triplica-

tamente. 6 Fece eziandio il portico a quelle colonne, di lunghezza di cinquanta cubiti, e di larghezza di trenta: e

questo portico era davanti a quelle: tal che in fronte d'esse v'erano colonne, e travatura.

7 Fece ancora il portico del trono, sopra'l quale egli teneva ra-gione, nominato, Il Portico del giudicio: ed esso fu coperto di cedro, dal suolo fino al solajo.

8 E nella sua casa, dove egli di-morava, vera un altro cortile, dentro del portico, di simil lavoro a questo. Salomone fece ancora una casa per la figliuola di Faraone, la quale egli avea presa per meglie, somigliante a quel portico. 9 Tutte queste fabbriche, di den-

tro e di fuori, dal fondamento fino agli sporti delle cornici, e di fuori fino al cortil grande, erano di pie-tre fine, segate con la sega, della medesima misura che le pietre

pulite.

10 Il fondamento ancora era di pietre fine, di pietre grandi, di pietre di dieci, e d'otto cubiti.

11 Parimente al disopra v'erano delle pietre fine, della medesima misura delle pietre pulite: ed una fabbrica di legname di cedro.

12 Similmente il cortile grande d'ogn' intorno era a tre solai di pietre pulite, ed un solaio di travi di cedro: come il Cortile di dentro della Casa del Signore, e'l Portico della Casa.

13 Or il re Salomone mandò a

prender di Tiro Hiram,

14 Figliuolo d'una donna vedova, della tribù di Neftali : ma suo pa-dre era un Tirio, fabbro di rame, e compiuto in industria, ed intendimento, e scienza, da far qualunque lavorio di rame. Ed egli venne al re Salomone, e fece tutto'l suo lavorio:

15 E gettò le due colonne di rame, delle quali ciascuna avea d'altezza diciotto cubiti : ed un filo di dodici cubiti circondava l'una e

l'altra.

16 Fece eziandio due capitelli di rame di getto, per porre in cima delle colonne : de quali ciascuno avea cinque cubiti d'altezza

17 I capitelli, ch'erano in cima

delle colonne, aveano certe reti di lavoro intralciato di cordoni fatti in forma di catene : erano a sette a sette in ciascun capitello.

18 Ed, avendo fatte le colonne, fece ancora due ordini di melegrane d'intorno, presso a ciascuna di que). le reti, per coprire di melegrane i capitelli ch'erano in cima delle colonne.

19 Ed i capitelli, ch'erano in cima delle colonne nel Portico, erano fatti in forma di gigli, di quattro cubiti.

20 E v'erano delle corone su le due colonne, al disopra, presso ai ventre, ch'era all' orio dell' intralciatura : e v'erano dugento melegrane a più ordini d'ogn' intorno. su la seconda corona.

21 E Salomone rizzò le colonne nel Portico del Tempio: una a man destra, e le pose nome lachin : e l'altra a man sinistra, e le pose

nome Boaz.

22 E mise il lavoro fatto in forma di giglio in cima delle colonne. E così fu compiuto il lavoro delle colonne.

23 Poi fece il Mare di getto, ch'avea dieci cubiti da una parte dell'orlo all'altra opposta, ed era tondo d'ogn'intorno: ed era alto cinque cubiti, ed un filo di trenta cubiti le circondava d'ogn' interne. 24 E disette all' orle d'esse, d'intono, circondando il Mare attorno attorno. V'erano due ordini di queste figure di rilievo gettate insieme col mare.

25 Esso era posto sopra dodici buoi, de' quali tre erano volti verso'l Settentrione, e tre verso l'Oc-cidente, e tre verso'l Mezzodi, e tre verso l'Oriente: e'l Mare era al disopra d'essi : e tutte le parti di dietro di que' buoi *erano volte* indentro.

26 E la spessezza d'esso era d'un palmo, e'l suo orio *era fatto* a gui-sa dell' orio d'una coppa, a fior di riglio: ed esso conteneva dumila Bati.

27 Oltr a ciò fece dieci basamenti di rame, de quali ciascuno eve quattro cubiti di lunghezza, e quat-

tro di larghezza, e tre d'altessa. 28 E tale *era* il lavoro de ba menti: v'erano dell' aiuole in meszo di certi orli fatti a guisa di cor-

nici incastrate: 29 E sopra quell' aiuole, ch erane in mezzo di quegli orli, v'erano de' leoni, de' buoi, e de' Cherubini : e su quegli orli, disopra, v'era il piè della Conca : e disotto a' leoni, ed a' buoi, s'erano de' fregi di basso rillevo.

30 E ciaecun hesemento avea mattro ruote di rame, e le tavole di rame : e ne' suoi quattro canto ni v'erano delle spalle : queste spalle erano gettate all' orlo di ciascuno de' lati de' fregi, per esser sotto la Conca.

31 E la bocca del piè era indentro della corona, e rilevata disopra d'un cubito: e questa sua bocca era ritonda, a foggia d'un piè di vaso: ed era d'un cubito e messo: e sopra questa sua bocca v'erano es

dio degl'intagli, co' lor comparti-menti, quadri, e non ritondi. 32 Or le quattro ruote erane disotto a quell'aiuole: ed i perni del-

le ruote attenevano al ba l'alterra di ciascuna ruota era

d'un cubito e mezzo. 33 E le ruote erano fatte a guisa della ruota d'un carro: i lor perni, ed i lor moszi, ed i lor cerchi, ed i lor rassuoli, tutto ciò era di getto. 34 E, quant' è alle quattro spalle, ch'ergne s' quattro cantoni di ciacun basamento, erano d'un me-

desimo perso col basamento. 35 Ed in cima di ciascun basamento v'era un messo cubito d'altema, tondo d'intorno: ed in cima del basamento v'erano i suoi spasij, ed aluole, d'uno stesso pezzo

36 Ed *Hiram* intagliò sopra le ta-vole di quegli spazi del basamen-to, e sopra le sue aiuole, de' Che-rubini, de' leoni, e delle palme, secondo'l voto di clascuna d'esse : e d' intorno v'erano de' fres

37 In questa maniera fece i dieci basamenti, i quali tutti erano get-tati in un medesimo modo, e d'una medesima misura, e d'una medesi-

ma intagliatura.

38 Pol fece le dieci Conche di rame, delle quali ciascuna conteneva quaranta Bati, ed era di quattro cubiti: ciascuna Conca era posta sopra uno de' dieci basamenti

39 E Salomone pose cinque di que' basamenti dal lato destro della Casa, e cinque dal lato sinistro: ose il Mare al lato destro della verso Oriente, dalla parte Meridionale.

40 Ed Hiram fece le conche, e le e, ed i bacini : e compiè di fare tutto'l lavoro che faceva al re Salomone, per la Casa del Signore ;

41 Le due colonne, ed i due vasi de' capitelli, ch'erano in cima delle colonne, e le due reti, per coprire i due vasi de capitelli, ch'erano in cima delle colonne;

42 E le quattrocento melegrane, p**er le due reti, a** due ordini di melegrane per ciascuna rete, per co-319

prire i due vasi de' capitelli, ch'erae soura le colonne : 43 Ed i dieci basamenti, e le dieci

Conche per metter sonra i hasa

44 E'l Mare, ch'era unico, ed i do-

dici buoi ch'erane sotto'l Mare: 45 E le caldale, e le pale, ed i acini. Or tutti questi arredi, i bacini. quali Hiram fece al re Salomon per la Casa del Signore, crano di rame pulito.

46 Il re gli fece gettare nella pia-nura del Giordano, in terra argii-

osa, fra Succot e Sartan. 47 E Salomone si rimase di pa tutti questi arredi, per la grandis-sima moltitudine : il peso del rame

non fu ricercato

48 Salomone fece ancora d'ore tutti questi altri arredi, ch'erane per la Casa del Signore. Egli A d'oro l'Altare, e le Tavole, sop Egil foce le quali si mettevano i pani del

cospetto;
49 Fece ancora d'oro fino i Candellieri, de' quali cinque erane a man destra, e cinque a sinistra davanti all' Oracolo; fece pari davanti all' Oracolo; fece pari-mente d'oro le bocce, e le lampane.

e gli smoccolatoi ;
50 Fece anche d'oro fino i nappi. ou rece anche d'oro nho i nappi, e le forcelle, ed i bacini, e le coppa, ed i turiboli ; i perni esiandio degli usci della Casa di dentro, cioà del Luogo santissimo, e degli usci dell' atra parte della Casa, ciet, del Templo, erane d'oro.

51 Così fu compiuto tutto lavorio, che re Salomone faceva fare per la Casa del Signore. Poi Salomone vi fece portar dentro le cose che David, suo padre, avea con-sagrate: l'argento, e l'oro, ed i vasellamenti : e le pose ne tesori della Casa del Signore.

CAP. VIII.

LLORA il re Salomone adunè A appresso di sè, in Gerus Al. appresso di se, in Gerusa-lemme, gil Anxiani d'Israel, e tutti i Capi delle tribù, i principali delle nazioni paterne de' figliacii d'I-srael, per traspertar l'Arca del Patto del Signore dalla Città di David, la quale é Sion.

9 Si raunarono ancora appres del re Salomone tutti gli uomini d'Israel, nel mese d'Etanim, che è il settimo mese, nella festa.

3 E tutti gli Ansiani d'Israel casendo arrivati, i sacerdoti levarono

l'Arca in su le spalle.

4 E trasportarono l'Arca del Si-gnore, e'l Tabernacolo della convenensa, e tutti i vasellamenti sacri ch'erano nel Tabernacolo. I sacerdoti, ed i Leviti, gli trasportarono.

·5 E'i re Salomone, e tutta la raunanza d'Israel, che s'era adunata appresso di lui, caminavano con lui davanti all'Arca, sacrificando pecore, e buoi, in tanto numero che non si potevano nè contare, nè annoverare.

6 Ed i sacerdoti portarono l'Arca del Patto del Signore dentro al suo luogo, nell' Oracolo della Casa, nel Luogo santissimo, sott' alle ale de'

Cherubini: 7 Perciochè i Cherubini spande-

vano le ale sopra'l luogo dell'Arca, e coprivano l'Arca, e le sue stan-

ghe, disopra. 8 E tirarono infuori le stanghe per tutta la lor lunghezza : ed i capi d'esse si vedevano dal Luogo anto, in su la parte anteriore dell'Oracolo, e non si videro più di fuori: anzi son restate quivi fino

a questo giorno 9 Dentro dell'Arca non v'era nulla altro, che le due Tavole di pietra, che Moisè v'avea riposte in Horeb. quando'l Signore fece patto

co' figliuoli d' Israel, dopo che fu-rono usciti del paese d'Egitto. 10 Or avvenne che, dopo che i sacerdoti furono usciti fuor del Luogo santo, una nuvola riempiè la Casa del Signore,

11 Ed i sacerdoti non potevano stare in piè per fare il servigio, per cagion della nuvola : percioche la gloria del Signore avea ripiena la Casa del Signore.

12 Allora Salomone disse, Il Signore ha detto ch'egli abiterebbe

nella caligine.

13 io t'ho pure edificata, o Siuna stanza, per tua dimora in perpetuo.

14 Poi 'l re voltò la faccia, e bene-disse tutta la raunanza d'Israel: or tutta la raunanza d'Israel stava

quivi in plè:
15 E disse, Benedetto sia il Signore Iddio d'Israel, il quale con la sua bocca parlò a David, mio padre, ed ha con la sua mano

dempiuto ciò ch'egli avea detto, 16 Cloè, Dal giorno, ch' io trassi fuor d'Egitto il mio popolo Israel, to non ho scelta alcuna città d'infra tutte le tribù d'Israel, per edificarvi una Casa, nella quale il mio Nome dimorasse: ma io ho scelto David, per istabilirlo sopra'l

mio popolo Israel. 17 Or David, mio padre, ebbe in cuore d'edificare una Casa al Si-

gnore Iddio d'Israel :

18 Ma'l Signore disse a David, mio padre, Quant' è a quello che tu hai avuto in cuore d'edificare una Casa al mio Nome, bene hai fatto d'averlo avuto in cuore;

19 Nondimeno tu non edificheral essa Casa: anzi l'un figliuolo, ch' uscirà de' tuoi lombi, sarà quello ch' edificherà questa Casa al mio Nome.

20 Il Signore adunque ha messa ad effetto la parola ch'egli aves detta : ed io son surto in luogo di David, mio padre, e son seduto so-pra'l trono d' Israel, siccome il Si-

gnore ne avea pariato, ed ho edificata questa Casa al Nome del Si-gnore Iddio d'Israel. 21 E quivi ho costituito un luogo per l'Arca, nella quale è il Patto del Signore, ch'egli fece co nostri padri, quando gli trasse fuor del paces d'Egitto.

22 Poi Salomone si presentò da-

vanti all' Altare del Signore, in presenza di tutta la raunanza d'I-

arael, ed aperse le palme delle sue

mani verso'l cielo: 23 E disse, O Signore Iddio d'Israel, e' non v'e, nè disopra ne cieli, nè disotto sopra la terra, alcun dio pari a te, ch'attieni l' patto, e la benignità, inverso i tuoi servitori, che caminano davanti a te con tutto'l cuor lore:

24 Che hai attenuto al tuo servitore David, mio padre, ciò che tu gli avevi detto: e ciò che tu gli avevi detto con la tua bocca, tu

l'hai adempiuto con la tua mano,

come oggi appare. 25 Ora dunque, Signore Iddio d'Israel, osserva al tuo servitore David, mio padre, ciò che tu gli hai detto, cioé, E non ti verra giammai meno, dal mio cospetto, uomo che segga in sul trono d'Israel: pur che i tuoi figliuoli prendano guardia alla via loro, per caminar davanti a me, come tu sei cami-

nato. 26 Ora dunque, o Dio d'Israel, sia, ti prego, verificata la tua parola, che tu hai detta al tuo servi-

tore David, mio padre.

27 Ma pure veramente abitera Iddio in su la terra ? Ecco, i cieli. ed i cieli de' cieli non ti possono capire: quanto meno questa Cass,

la quale lo ho edificata?
28 Tuttavolta, o Signore Iddio
mio, riguarda all'orazione del tuo servitore, ed alla sua supplicacio ne, per ascoltare il grido, e l'orasione, la quale il tuo servitore fa

oggi nel tuo cospetto : 29 Aciochè gli occhi tuoi sieno aperti, notte e giorno, verso questa Casa; verso i luogo, del qual tu hai detto, Il mio Nome sara quivi per ascoltar l'orazione che'l tuo

servitore farà, volcendosi verso

questo luogo.

30 Esaudisci adunque la supplicasione del tuo servitore, e del tuo popolo Israel, quando ti faranno orazione, volgendori verso questo luogo: ascoltagli dal luogo della tua stanza ne' cieli : ed ascoltandogli, perdona loro.

31 Quando alcuno avrà peccato contr'al suo prossimo, ed esso avrà da lui richiesto il giuramento, per fario giurare; el giuramento sarà venuto davanti al tuo Altare, in

questa Casa :

32 Porgi l'orecchie dal cielo, ed opera, e giudica i tuoi servitori. condannando il colpevole, per fargli ritornare in su la testa ciò ch'egli avrà fatto : ed assolvendo il giusto, per rendergli secondo la

sus giustizia.
33 Quando'i tuo popolo Israel sarà stato sconfitto dal nemico, perchè avrà peccato contr'a te; se oi si converte a te, e da gioria al tuo Nome, e ti fa orazione, e supplicasione, in questa Casa :

34 Esaudiscilo dal cielo, e perdona al tuo popolo Israel Il suo peccato, e riconducilo al paese che tu desti a' suoi padri.

35 Quando'l clelo sarà serrato, e non pioverà ; perchè i figliuoli d'I-srael avranno peccato contr'a te : se essi fanno orazione, volgendosi verso questo luogo, e danno gloria al tuo Nome, e si convertono da lor peccati, perciochè tu gli avrai affiitti :

36 Esaudiscigii dal cielo, e per-dona a tuoi servitori, ed al tuo popolo Israel, il lor peccato, dopo che tu avrai loro mostrato il buon camino, per lo quale hanno da caminare : e manda la pioggia in su la tua terra, la quale tu hai data

37 Quando vi sara nel paese fame, o pestilenza, od arsura, o rubigine, o locuste, o bruchi : overo, quando i nemici strigneranno il tuo popolo, nel paese della sua stanza: overo, quando el sarà qualunque piaga, e

ualunque infermità :

38 Esaudisci ogni orazione, ed ogni supplicazione, che farà qualunque persona, o tutto l tuo popolo Israel, quando ciascuno loro avrà conosciuta la piaga del suo cuore, ed avrà aperte le palme delle sue mani verso questa

39 Esaudiscila dal cielo, stanza della tua abitazione, e perdona, ed opera, e rendi a ciascuno secondo ogni sua via, come tu avrai conosciuto il suo cuore: perciochè tu solo conosci'l cuore di tutti i fi-

gliuoli degli uomini : 40 Aciochè essi ti temano tutto'i tempo che viveranno in su la ter-

ra, che tu hai data a' padri nostri. 41 Esaudisci eziandio il forestiere. che non sara del tuo popolo Israel. e sara venuto di lontan paese, per cagion del tuo Nome :

42 Perciochè udiranno parlare del tuo gran Nome, e della tua possente mano, e del tuo braccio steso. Quando adunque un tale ara venuto, ed avrà fatta orazione in questa Casa:

43 Esaudiscilo dal cielo, stanza della tua abitazione, e fa' secondo tutto quello per che quel forestiere t'avrà hivocato : aclochè tutti i popoli della terra conoscano il tuo Nome, per temerti, come'i tuo popolo Israel: e per conoscere che questa Casa, ch'io ho edificata, si chiama del tuo Nome.

44 Quando'l tuo popolo sarà usci-to in guerra contra' suoi nemici. per la via per la quale tu l'avrai mandato, e t'avra fatta, o Signore, orazione, volgendosi verso la citta che tu hai eletta, e verso la Casa ch' io ho edificata al tuo Nome :

45 Esaudisci dal cielo la sua orazione, e la sua supplicazione, e

fagli ragione.

46 Quando avranno peccato con-tra te, (perciochè non v'è uomo alcuno che non pecchi,) e tu ti sarai adirato contr'a loro, e gli avrai messi in poter de lor nemici, e quelli che gli avranno presi gli avranno menati in cattività, in paese nemico, o lontano, o vicino:

47 Se nel paese, nel quale saran-no stati menati in cattività, si ravveggono, e si convertono, e ti supplicano, nel paese di coloro che gli avranno menati in cattività : dicendo, Noi abbiamo peccato, e commesso iniquità, noi siamo colpevoli:

48 Se si convertono a te con tutto'l cuor loro, e con tutta l'anima loro, nel paese de' lor nemici, che gli avranno menati in cattività : ë ti fanno orazione, *volgendosi* verso'l paese loro, che tu hai dato a' lor padri, e verso la città che tu hai eletta, e verso la Casa ch'io ho

edificata al tuo Nome : 49 Esaudisci dal cielo, stanza della tua abitazione, la loro orazione, e la lor supplicasione, e fa' lor ra-

gione ;

50 E perdona al tuo popolo, ch'a vra peccato contr'a te; e rimetti loro tutti i lor misfatti, ch'avranno commessi contr'a te; e rendi lore misericordicei quelli che gli svrsn. P 3

no menati in cattività, aciochè abbiano pietà di loro :

51 Perciochè essi sono tua gente, e tua eredità, che tu hai tratta fuor d'Egitto, di mezzo della for-

nace di ferro.

52 Sieno gli occhi tuoi aperti alla supplicazione del tuo servitore ed alla supplicazione del tuo popolo Israel, per esaudirgli in tutto ciò perchè t'invocheranno :

53 Perciochè tu gli hai messi da parte, per tua eredità, d'infra tutti i popoli della terra, siccome tu ne parlasti per lo tuo servitore Moisè, quando tu traesti fuor d'Egitto i

padri nostri, o Signore Iddio. 54 Or, quando Salomone ebbe finito di far tutta questa orazione, e supplicazione al Signore, egli si levo su d'innanzi all'Altare del Signore, dove era stato inginoc-chione, con le palme delle mani aperte verso'l cielo:

55 E, rizzatosi in piè, benedisse tutta la raunanza d'Israel, ad alta

voce: dicendo.

56 Benedetto sia il Signore, il quale ha dato riposo al suo popolo Israel, interamente secondo ch'egli ne avea pariato : e' non è caduto a terra nulla di tutte le buone parole, ch'egli avea pronunziate per Moisè, suo servitore.

57 Il Signore Iddio nostro sia con noi, come è stato co' padri nostri : il Signore non ci abbandoni, e non

ci lasci:

58 Per piegare il cuor nostro inverso lui, aciochè caminiamo in tutte le sue vie. ed osserviamo i suoi comandamenti, ed i suoi statuti, e le sue leggi, ch'egli ha ordi-nate a' nostri padri.

59 E queste mis parole, con le quali io ho fatta supplicazione nel cospetto del Signore, stieno presso del Signore Iddio nostro, giorno e notte : aciochè egli mantenga la ragione del suo servitore, e del suo popolo Israel, secondo ch'occorrera

giorno per giorno : 60 Affinche tutti i

60 Affinchè tutti i popoli della terra conoscano che i Signore è Dio, e che non ve n'e alcuno altro. 61 Sia dunque il cuor vostro intiero inverso'l Signore Iddio nostro, per caminar ne' suoi statuti, e per osservare i suoi comandamen-

ti, come fate oggi. 62 Poi 'l re, e tutto Israel con lui,

sacrificarono sacrifici) davanti al Signore.

33 E Salomone sacrificò, per sacrificò da render grazie, il quale egli fece al Signore, ventidumila buol, e cenventimila pecore. Coeì il re, e tutti i figliaci di Israel, de

dicarono la Casa del Signore.

64 In quel giorno il re dedicò il mezzo del Cortile, ch'era davanti alla Casa del Signore: perciochè sacrificò quivi olocatisti, ed offerte. e'l grasso de' sacrificij da render grazie: perchè l'Altar di rame. ch era davanti al Signore, era trop-po picciolo, per capirvi gli olocausti, e l'offerte, e'l grasso de' sacrifi-cij da render grasie.

65 Ed in quel tempo Salomone celebro la solennità, insieme con tutto Israel, ch'era una gran raunanza, raccolta dall' entrata d'Hamat. fino al Torrente d'Egitto, davanti al Signore Iddio nostro: e quella solennità durò sette giorni, e poi ancora sette altri, che furono

quattordici giorni.

66 L'ottavo giorno egli licenziò il popolo: ed essi benedissero il re, e se n'andarono alle loro stanze, allegri, e lieti di cuore, per cagion di tutti i beni, che'l Signore avea fatti a David, suo servitore, ed ad Israel, suo popolo.

#### CAP. IX.

OR, dopo che Salomone ebbe fi-nito d'edificar la Casa del Signore, e la casa reale, e tutto ciò ch'egli ebbe disiderio e volonta di

2 Il Signore gli apparve la seconda volta, come gli era apparito in

Gabaon:

3 E gli disse, Io ho esaudita la tua orazione, e la tua supplicazione, che tu hai fatta davanti a me: io ho santficata questa Casa, la quale tu hai edificata, per mettervi i mio Nome in perpetuo: e gli occhi miei, e'l cuor mio saranno del continuo là.

4 E, quant'è a te, se tu camini nel mio cospetto, come è caminato David, tuo padre, in integrità di cuore, ed in dirittura, per far se-condo tutto quello ch'io t'ho comandato: e se tu osservi i miei sta-

tuti, e le mie leggi : 5 Io altresì stabilirò il trono del tuo reame sopra Israel, in perpetuo, come io promisi a David, tuo padre: dicendo, Giammai non ti verrà meno uomo *che segga* in sul

trono d'Israel.

6 Ma, se pur voi, ed i vostri fi-gliuoli, vi rivolgete indictro da me, e non osservate i miei comanda-

Israel sarà in proverbio, ed in fa-vola fra tutti i popoli:

8 E, quant' è a questa Casa. che sarà stata eccelsa, chiunque passe rà presso d'essa stupirà, e sufolerà : e si dirà. Perchè ha fatto il Signore in questo modo a questo paese, ed a questa Casa

9 E si risponderà, Perciochè hanno abbandonato il Signore Iddio loro, il qual trasse i lor padri fuor del paese d'Egitto; e si sono appresi ad altri dij, e gli hanno adorati, ed hanno lor servito: perciò il Signore ha fatto venire sopra loro tutto

questo male.

10 Or in capo de venti anni, ne' quali Salomone edificò le due case. la Casa del Signore, e la casa reale: 11 Hiram, re di Tiro, avendo

fatto presente a Salomone di legname di cedro, e d'abete, e d'oro, ad ogni suo piacere, il re Salomone allora gli diede venti città nel paese di Galilea.

12 Ed Hiram usch di Tiro, per veder le città che Salomone gli avea date: ma non gli placquero:
13 E disse, Che città son queste,
che tu m'hai date, fratel mio? E le chiamò, il paese di Cabul. E questo nome è restato loro fino a

questo giorno. 14 Or Hiram avea mandato al re

cenventi talenti d'oro.

15 Or questa fu la maniera, che'l re Salomone osservò nella levata della gente, ch'egli fece per edificar la Casa del Signore, e la casa sua, e Millo, e le mura di Gerusalemme, ed Hasor, e Meghiddo, e Ghezer:

16 (Faraone, re d'Egitto, era salito, ed avea presa Ghezer, e l'avea arsa col fuoco, ed avea uccisi i Cananei ch'abitavano nella città: poi l'avea data per un presente alla sua figliuola, moglie di Salomone : 17 Onde Salomone riedificò Ghe-

zer;) e Bet-horon disotto: 18 E Baalat, e Tadmor, nel di-

serto del paese :

19 E tutte le città da magazzini di Salomone, e le città dove erano i carri, e dove stava la gente a cavallo: in somma, tutto quello che Salomone ebbe disiderio d'edificare in Gerusalemme, e nel Libano, ed in tutto l paese della sua signoria. 20 Egli levò, per esser tributario

a fazioni personali, tutto'i popolo rimaso degli Amorrei, degl' Hittei, de' Ferizzei, degl' Hivvei, e de' Iebusei, i quali non erano de'figliuoli d'Israel

21 Cioc, i lor figliuoli rimasi dopo loro nel paese, i quali i figliuoli d'I-srael non aveano potuti distruggere: ed è durato infino a questo giorno.

22 Ma Salomone non fece servo alcuno de figliuoli d'Israel : anzi essi erano uomini di guerra, e suoi ministri, e suoi colonnelli, e suoi capitani, e capi de suoi carri, e della sua cavalleria.

23 Questo fu il numero de' Capl de commessari, che furone costi-tuiti sopra l'opera di Salomone, cioè, cinquecencinquanta, i quali comandavano alla gente che lavo-

rava all' opera-

24 Or la figliuola di Faraone non salì dalla Città di David nella sua casa, che Salomone le avea edificata, se non allora ch'egli ebbe edi-

firsto Millo.

lomone.

25 E, dopo ch'egli ebbe finito d'edificare la Casa, egli offeriva tre volte l'anno olocausti, e sacrificij da render grazie, sopra l'Altare ch' egli avea edificato al Signore; è faceva profumi in su quello ch'e-

ra nel cospetto del Signore. 26 Il re Salomone fece ancora un navilio in Esion-sheber, ch'e pres-so d'Elot, in sul lito del mar rosso,

nel paese degl' Idumei. 27 Ed Hiram mandò in quel navillo, co' servitori di Salomone, suoi servitori marinari, intendenti dell' arte marinaresca.

28 Ed essi, arrivati in Ofir, tolse ro di là quattrocenventi talenti d'oro, i quali condussero al re Sa-

CAP. X.

R la regina di Seba, avendo intesa la fama di Salomone nel Nome del Signore, venne per far prova di lui con enimmi :

2 Ed entrò in Gerusalemme con un grandissimo seguito, e con camelli carichi d'aromati, e con grandissima quantità d'oro, e di pietre preziose: e venne a Salomone, e parlò con lui di tutto ciò ch'ella avea nel cuore.

3 E Salomone le dichiarò tutto quello ch'ella propose: e' non vi fu cosa alcuna occulta al re, ch'e-

gli non le dichiarasse.

4 Laonde la regina di Seba, veggendo tutta la sapienza di Salomone, e la casa ch'egli avea edificata:

5 E le vivande della sua tavola, e le stanze de suoi servitori, e l'ordine del servire de' suoi ministri, ed i lor vestimenti, ed i suoi coppieri, e gli olocausti ch'egli offeriva nella Casa del Signore : svenne tutta : 6 E disse al re, Ciò ch'io avea in-

teso nel mio paese de fatti tuol, e della tua sapienza, era ben la

7 Ma io non credeva quello che

se ne diceva, fin ch' io non son venuta, e che gli occhi mici non l'hanno veduto: or ecco, non me n'era stata rapportata la meta : tu sopravanzi in sapienza, ed in eccellenza, la fama ch'io ne avea in-

8 Beati gli uomini tuoi : beati questi tuoi servitori, che stanno del continuo davanti a te, ch' odono la

tua sapienza.

9 Sia benedetto il Signore Iddio tuo, il quale t'ha gradito, per metterti sopra'l trono d'Israel, per l'amor che'l Signore porta in eterno ad Israel: e t'ha costituito re, per

far ragione, e giustizia.

10 Poi ella donò al re cenventi talenti d'oro, e gran quantità d'aromati, e di pietre preziose. Mai più non vennero cotali aromati, in gran quantità, come la regina di Seba ne donò al re Salomone.

Il (Il navilio d'Hiram, che portava d'Ofir dell'oro, portò anche d'Ofir del legno d'Almugghim, in gran quantità, e delle pietre pre-

ziose:

12 E'l re fece di quel legno d'Almugghim delle sponde alla Casa del Signore, ed alla casa reale, e delle cetere, e de salteri, per li cantori: tal legno d'Almugghim non era mai più venuto, e mai più. fino a quel giorno, non era stato veduto.)

13 Il re Salomone altresì donò alla regina di Seba tutto ciò ch'ella ebbe a grado, e che gli chiese; oltr'a quello che le donò secondo'l poter del re. Poi ella si rimise in camino; e, co' suoi servitori, se n'andò al suo paese.

14 Or il peso dell' oro, che veniva ogni anno a Salomone, era di sei-

censessantasei talenti d'oro: 15 Oltr'a quello che traeva da' gabellieri, e dal traffico de mercatanti di spezierie, e da tutti li re dell' Arabía, e da' principali signori del paese.

16 Onde il re Salomone fece fare dugento pavesi d'oro battuto, in ciascuno de quali impiegò seicento

sicli d'oro:

17 E trecento scudi d'oro battuto, in clascuno de quali impiego tre Mine d'oro. E'l re gli mise nella casa del Bosco del Libano.

18 Il re fece oltr'a ciò un gran trono d'avorio, il quale egli coperse

d'oro fino.

19 Quel trono avea sei gradi, e la parte disopra d'esso era ritonda di dietro, e nel luogo del seggio vera-no degli appoggiatol, di quà e di là, e due leoni erano posti presso il quegli appoggiatol.

20 Verano eziandio dodici leoni. posti quivi sopra i sei gradi, di quà e di là. Niun tale trono fu giammai fatto in alcun regno.

21 E tutti i vasellamenti della credenza del re Salomone erano d'oro: arimente tutti i vasellamenti della casa del Bosco del Libano erano d'oro fino: nulla era d'argento: l'argento non era in alcuna stima

al tempo di Salomone: 22 Perciochè il re avea il navilio di Tarsis nel mare, insieme col navilio d'Hiram. Il navilio di Tar-

sis veniva di tre in tre anni una volta, portando oro, ed argento, avorio, e scimmie, e pappagalli. 23 Così 'l re Salomone fu, in ric-

chezze, ed in sapienza, il più gran-de di tutti li re della terra. 24 E tutta la terra ricercava di

veder Salomone, per intender la sua sapienza, la quale Iddio gli avea messa nel cuore.

25 E ciascuno gli portava anno per anno il suo presente, vasellamenti d'oro, e vasellamenti d'argento, e vestimenti, ed arme, ed aromati, e cavalli, e muli.

26 E Salomone adunò carri, e cavalieri: ed ebbe mille quattrocento carri, e dodicimila cavalieri, i quali egli stanziò per le città ordinate er li carri, ed appresso di sè in

Gerusalemme. 27 E'l re fece che l'argento era in Gerusalemme in quantità come le pietre ; ed i cedri, come i sicomori

che son per la campagna. 28 Or, quant'è alla tratta de' cavalli, e del filo, che Salomone avea d'Egitto, i fattori del re prendevano

il filo a certo prezzo.

29 E due coppie di cavalli erano comperate, e tratte fuor d'Egitto per seicento sicli d'argento, e ciascun cavallo per cencinquanta. Così, per le mani di que' fattori, se ne traeva fuori per tutti li re degl'Hittei, e per li re della Siria.

## CAP. XI.

R il re Salomone amò, oltr'al-O la figliuola di Faraone, molte donne straniere, Moabite, Ammo-nite, Idumee, Sidonie, Hittee; 2 Delle nazioni, delle quali 1 Si-

gnore avea detto a figliuoli d'Israel, Non entrate da esse, ed esse non entrino da voi: per certo esse faranno rivolgere il cuor vostro dietro a' lor dij: a quelle si con-giunse Salomone per amore.

3 Ed ebbe settecento donne principesse, e trecento concubine: e le sue donne sviarono il suo cuore. 4 Al tempo della sua vecchiessa

avvenne, che le sue donne sviarono il suo cuore dietro ad altri dii: el suo cuore non fu intiero inverso'l Signore Iddio suo, come era state il cuor di David, suo padre.

5 E Salomone ando dietro ad Astoret, dio de Sidonii : e dietro a Milcom, abbominazione degli Am-

moniti.

6 Così Salomone fece ciò che dispiace al Signore; e non seguito il Signore appieno, come aves fatto

David, suo padre.
7 Allora Salomone edificò un' alto luogo a Chemos, abbominazione di Mosb, nel monte ch'è dirimpetto a Gerusalemme ; ed a Molec, abbo-minazione de' figliuoli d'Ammon.

8 Il simigliante fece per tutte le sue donne straniere, le quali facevano profumi, e sacrificavano a-

gi' iddii loro.

9 Perciò il Signore s'adirò contr'a Salomone, perchè il suo cuore s'era sviato dai Signore Iddio d'Israel. che gli era apparito due volte ; 10 E gli avea fatto comandamen-

to intorno a questo, ch'egli non andasse dietro ad altri dii: ma egli non osservò ciò che'i Signore avea

comandato.

11 E'i Signore disse a Salomone, Perciochè questo è stato in te, e tu non hai osservato il mio patto, ed i miei statuti, i quali io t'avea imposti; io del tutto straccerò il reame d'addosso a te, e lo darò al tuo servitore.

12 Ma pure, per amor di David, tao padre, io non faro questo a' tuoi di: io lo straccerò d'infra le

mani del tuo figliuolo.

13 Nondimeno, lo non istraccerò tutto'l reame: io ne darò una tribù al tuo figliuolo, per amor di David, mio servitore; e per amor di Gerusalemme, ch'io ho eletta.

14 11 Signore adunque fece surgere un'avversario a Salomone, cioc, Hadad Idumeo, ch'era dei

sangue reale d' Edom.

15 Perciochè avvenne, quando David era in Idumea, allora che Icab, Capo dell' esercito, sali per far sotterrar gli uccisi, e percosse tutti i maschi d' Idumea :

16 (Perciochè Ioab, con tutto Israel, dimorò quivi sei mesi, fin ch'ebbe distrutti tutti i maschi d'I-

dumea:) 17 Che Hadad se ne fuggi, con alcuni uomini Idumei, de servitori di suo padre, per ridursi in Egitto.

(Or Hadad era giovanette.)

18 Costoro adunque si partirono di Madian, e vennero in Paran, e presero con loro degli uomini di Paran, e vennero in Egittoa Fara-

one, re d' Egitto, il quale diede ad Hadad una casa, e gli assegnò il suo vitto, ed anche gli diede una

19 Ed Hadad venne molto in gra-sia di Faraone: ed esso gli diede per moglie la sorella della sua mo-glie, la sorella della regina Tafnos. 20 E la sorella di Tafnes gli par-

tori Ghenubat, suo figliuolo, il quale Tafnes allevò nella casa di Faraone: e Ghenubat fu nella casa di Faraone per mezzo i figliuoli

d'esso

21 Or, quando Hadad ebbe inteso in Egitto, che David giaceva co' suoi padri, e che Ioab, Capo dell'esercito, era morto, disse a Faraone. Dammi licenza, ch'io me ne vada al mio paese.

22 E Faraone gli disse, Ma che ti manca appresso di me, che ecco tu cerchi d'andartene al tuo paese? Ed egli disse, Nulla: ma pur dam-

mi licenza.

23 Iddio fece ancora surgere un'altro avversario a Salomone, cio Rezon, figliuolo d'Eliada, il quale se n'era fuggito d'appresso Hadad-ezer, re di Soba, suo signore.

24 Or egli adunò appresso di sè della gente, e fu capo di scherani, quando David uccideva quella gen-Pol egli ed i suoi andarono in

Damasco, e dimorarono quivi, e regnarono in Damasco. 25 E Rezon fu avversario ad I-

srael tutto'l tempo di Salomone, oltr'al male che fece Hadad : ed infestò Israel, e regnò sopra la Siria. 26 Ieroboam ancora, figliuolo di Nebat, Efrateo, da Sereda, servo di Salomone, il nome della cui madre era Serua, donna vedova, si levò contr'al re.

27 E questa fu la cagione, per la quale egti si levò contr'al re: Salomone edificava Millo, e chiudeva la rottura della Città di David, suo

padre: 28 Or quell'uomo Ieroboam era Salomone, vegrendo'l giovane che lavorava, l'ordinò sopra quelli della casa di Io-

sef, che portavano pesi. 29 Or, essendo in quel tempo Ieroboam uscito fuor di Gerusalemme, il profeta Ahia Silonita lo trovò per la via, vestito d'una vesta nuova: ed erano amendue soli in

su la campagna.

30 Ed Ahia prese la vesta nuova ch'egli avez indosso, e la stracciò in dodici pezzi:

31 E disse a Jeroboam, Prendi-

tene dieci pezzi: perciochè il Simore Iddio d' Israel ha detto così, Ecco, io straccio il reame d'infra le mani di Salomone, e te ne darò dieci tribù.

32 Ed a lui ne resterà una tribù, per amor di David, suo padre, e per amor di Gerusalemme, che è la città ch'io ho eletta d'infra tut-

te le tribù d' Israel:

33 Perciochè essi m'hanno ab-bandonato, ed hanno adorato Astoret, dio de' Sidonij, e Chemos, dio de' Moabiti, e Milcom, dio de' figliuoli d'Ammon: e non son caminati nelle mie vie, per far clò che mi piace, e per mettere in ope-ra i miei statuti, e le mie leggi, come fece David, padre di Salo-

34 Ma pure io non torrò dalle mani di lui nulla di tutto'l reame : anzi lo manterrò principe tutto'l tempo della vita sua, per amor di David, mio servitore, ch' io ho eletto, il quale ha osservati i miei comandamenti, ed i mici statuti:

35 Ma lo torrò il reame di mano al suo figliuolo, e ne darò a te

dieci tribù:

36 Ed al suo figliuolo ne darò una tribù : acioché vi resti del continuo una lampana a David, mio servitore, davanti a me, in Gerusalemme, che è la città, la quale io ho eletta per mettervi'l mio Nome.

37 lo adunque ti prenderò, e tu regnerai interamente secondo'l disiderio dell'anima tua, e sarai re

sopra Israel.

38 Ed avverrà che, se tu ubbidi-sci a tutto quello ch'io ti comanderò, e camini nelle mie vie, e fai ciò che mi piace, osservando i miei statuti, ed i miei comandamenti, come ha fatto David, mio servi-tore, io sarò teco, e t'edificherò una casa stabile, come lo l'avea edificata a David, e ti darò Israel. 39 Ed lo affliggerò la progenie di

David per questo, ma non già in

40 Perciò Salomone cercò di far morire Ieroboam: ma egli si levò, e se ne fuggì in Egitto, a Sisac, re d'Egitto, e dimorò in Egitto fino alla morte di Salomone.

41 Or, quant'è al rimanente de' fatti di Salomone, ed a quello ch'egli fece, ed alla sua sapienza ; queste cose non sono elle scritte nel Libro de' fatti di Salomone?

42 Or il tempo, che Salomone re-

gnò in Gerusalemme sopra tutto Israel, fu di quarant'anni :

43 Poi Salomone giacque co suoi padri, e fu seppellito nella Città di David, suo padre: e Roboam, suo figliuolo, regnò in luogo suo.

CAP. XIL

ROBOAM andò in Sichem: perciochè tutto Israel era venuto in Sichem, per costituirio re 2 Or, quando leroboam, figliuolo di Nebat, ch'era ancora in Egitto. ove era fuggito d'innanzi al re Sa-lomone, ebbe ciò inteso, egli dimorò ancora in Egitto:

3 Ma gl'Israeliti lo mandarono a chiamare. E Ieroboam, e tutta la raunanza d'Israel, vennero, e parlarono a Roboam: dicendo.

4 Tuo padre ci ha posto addosso un grave giogo: ma tu alleviaci ora dalla dura servitù di tuo padre, e dal suo grave giogo, il quale egli ci ha posto addosso, e noi ti saremo soggetti.

5 Ed egli disse loro, Andatevene fin di quì a tre giorni; poi ritornate a me. E'l popolo se n'andò.

6 E'l re Roboam si consigliò co' vecchi ch'erano stati ministri del re Salomone, suo padre, mentre era in vita: dicendo, Come consigliate che si risponda a questo popolo?

7 Ed essi gli risposero: dicendo, Se oggi tu ti sottometti a questo popolo, e te gli rendi soggetto, e gli dai buona risposta, e buone parole, egli ti sarà soggetto in perpetuo.

8 Ma egli lasciò il consiglio che i vecchi gli aveano dato, e si consigliò co' giovani, ch'erano stati allevati con lui, ed erano suoi ministri :

9 E disse loro, Che consigliate voi che rispondiamo a questo po-

polo, che m'ha parlato : dicendo, Alleviaci dal giogo, il qual tuo padre ha posto sopra noi? 10 Ed i giovani, ch'erano stati

allevati con lui, gli risposero, e dissero, Di così a questo popolo che t'ha parlato, dicendo, Tuo padre ci ha posto addosso un grave giogo, ma tu alleviacene: spondi loro così, Il mio picciol dito è più grosso che i lombi di mio padre.

11 Ora dunque mio padre v'ha caricato addosso un grave giogo, ma io lo farò vie più grave: mio padre v'ha gastigati con isferze ma io vi gastigherò con flagelli

pungenti. 12 Or, tre giorni appresso, Ieroboam, con tutto'l popolo, venne a Roboam, secondo che'l re avea comandato: dicendo, Ritornate a

me di quì a tre dì.

13 E'l re rispose aspramente al popolo, e lasciò il consiglio che i vecchi gli aveano dato ;

consiglio de' giovani : dicendo. Mo padre v'ha posto addosso un grave giogo, ma io lo farò vie più grave : mio padre v'ha gastigati con isfer-se, ma io vi gastigherò con fiagelli

pungenti.
15 li re adunque non prestò l'o-recchie al popolo: perciochè questo era una occasione procedente dal Signore, per adempier la sua parola, la quale egli avea pronun-ziata, per Ahia Silonita, a Iero-boam, figliuolo di Nebat.

16 E tutto'l popolo d'Israel, veduto che'l re non gli avea prestato orecchio, rispose al re, e disse, Qual parte abbiamo noi in David? non abbiamo alcuna ragione d'eredita nel figliuolo d'Isai: o Israe vattene alle tue stanze: provedi ora. David. a casa tua. Ed Israel e n'andò alle sue stanze.

17 Ma, quant'è a'figliuoli d'Israel, che dimoravano nelle città di Giua. Roboam regnò sopra loro.

18 E'i re Roboam mandò a tutti ri' israeliti Adoram, ch'era sopra i tributi : ma essi lo lapidarono, ed egli morì. El re Roboam sali prestamente sopra un carro, per lug-girsene in Gerusalemme.

19 Così gi' Israeliti si ribellarono dalla casa di David, e son restati co-

sì, fino a questo giorno. 20 E, quando tutto Israel ebbe inteso che Ieroboam era ritornato, lo mandarono a chiamare nella raunanza, e lo costituirono re sopra tutto Israel: niuna tribù seguità la casa di David, fuorchè la tribù di Giuda sola.

21 E Roboam, giunto in Gerusalemme, raunò tutta la casa di Giuda, e la tribù di Beniamin, in nu-mero di centottantamila uomini scelti, atti alla guerra, per guerreg-giar con la casa d'Israel, affine di ridurre il regno sotto l'ubbidienza di Roboam, figliuolo di Salomone.

22 Ma la parola di Dio fu indirizzata a Semaia, uomo di Dio: di-

cendo

23 Di' a Robeam, figiluolo di Salomone, re di Giuda, ed a tutta la casa di Giuda, e di Beniamin, ed al rimanente dei popolo:

24 Così ha detto il Signore, Non salite, e non combattete co' figliuoli d'Israel, vostri fratelli : ritorna-tevene ciascuno a casa sua : perclochè questa cosa è proceduta da me. Ed essi ubbidirono alla parola del Signore, e si volsero indietro, e se n'andarono, secondo'l comandamento del Signore.

25 Or Ieroboam edificò Sichem, nel monte d'Efraim, e vi dimorò: pol usci di là, ed edificò Penuel. 327

96 E Ieroboam diese tra sè stesso. Ora ben potrebbe ritornare il regno alla casa di David

27 Se questo popolo sale, per far accificij nella Casa del Signore, in Gerusalemme, il cuor suo si rivolgerà a Roboam, re di Giuda, suo signore, e m'uccideranno, e ritorneranno a Roboam, re di Giuda.

28 Laonde li re prese consiglio di far due vitelli d'oro: poi disse al popolo, Voi non avete più bisogno di salire in Gerusalemme: ecco, o fundament in occasion in the contract of the c

30 E ciò fu cagion di peccato: e'l copolo andava fino in Dan davan-

luoghi, e creò de' sacerdoti, presi di quà e di là d'infra'i popolo, i quali non erano de figliuoli di Levi.

32 lerobosm ancora ordinò una festa solenne, al quintodecimo giorno dell' ottavo mese, simile alla festa che si celebrava in Giuda : ed offeriva offerie sopra un'altare. Co-sì fece in Betel, sacrificando a' vi-telli ch'egli avea fatti: e costituì in Betel i sacerdoti degli alti luo-

ghi, ch'egli avea creati. 33 Or al quintodecimo giorno dell' ottavo mese, del qual mese egli era stato l'inventore di suo senno, egli offerse offerte sopra l'altare ch'egli avea fatto in Betel, e celebro la festa solenne de figliuoli d' Iarael: ed offerse offerte sopra l'altare, facendovi profumi.

### CAP. XIII.

E D ecco, un'uomo di Dio venne di Giuda in Betel, con la parola del Signore, come Ieroboam stava in piè presso all'altare, per farvi profumi;

2 E gridò contr'all'altare, per la parola del Signore : e disse, Altare, altare, così ha detto il Signore, Ecco, egli nascerà un figliuolo alla casa di David, il cui nome sard Iosia, il qual sacrificherà sopra te i sacerdoti degli alti luoghi, che fanno profumi sopra te ; e s'ardezanno sopra te ossami d'uomini.

3 E quello stesso giorno diede un segno: dicendo, Questo è il segno, che'l Signore ha parlato: Ecco, l'altare di presente si schiantera, e la cenere che è sopra esso sarà

sparsa.

4 E quando'l re Ieroboam ebbe udita la parola dell' uomo di Dio, la quale egli avea ad alta voce pro-nunziata contr' all' altare di Betei, distese la sua mano disopra all'altare: dicendo, Prendetelo, Ma la mano, ch'egli avea distesa contr'al profeta, gli si seccò, ed egli non

potè ritrarla a sè. 5 L'altare eziandio si schiantò, e

la cenere fu sparsa d'in su l'altare. secondo'l segno che l'uomo di Dio avea dato per la parola del Signore.
6 E'l re fece motto all' uomo di Dio, e gli disse, Deh, supplica al Signore Iddio tuo, e fa' orazione per me, che la mia mano mi sia restituita. E l'uomo di Dio supplicò al Signore, e la mano del re gli fu restituita, e divenne come

7 E'l re disse all'uomo di Dio, Vientene meco in casa, e ristorati con cibo, ed lo ti donerò un pre-

8 Ma l'uomo di Dio disse al re, Avvegnachè tu mi dessi la metà della tua casa, io non andrei teco, e non mangerei pane, nè berrei

acqua in questo luogo:

9 Periotolè, così m'è stato co-mandato per la parola del Signore: dicendo, Non mangiar pane, e non bere acqua in quel luogo; e non ritornariene per la medesima via,

per la quale tu sarai andato. 10 Così egli se n'andò per una altra via, e non se ne ritornò per la medesima via, per la quale era

venuto in Betel.

11 Or in Betel abitava un profeta vecchio, il cui figliuolo venne, e gli raccontò tutte l'opere che l'uomo di Dio avea in quel di fatte in Betel, e le parole ch'egli avea dette al re: i figliuoli d'esso le rac-contarono a lor padre.

12 Ed egli disse loro, Per qual via se n'è egli andato? Ed i suoi figliuoli videro la via, per la quale se n'era andato l'uomo di Dio,

ch'era venuto di Giuda.

13 Ed egli disse a suol figliuoli, Sellatemi l'agino. Ed essi gli sellarono l'asino: ed egli vi montò su : 14 Ed ando dietro att'unmo di Dio, e lo trovò a sedere sotto una quercia, e gli disse, Sei tu l'uomo di Dio, che sel venuto di Giuda? Ed egli disse. Si sono. 15 Ed egil gli disse, Vientene me-

co in casa mia, e prendi cibo,

16 Ma egli disse, lo non posso ritornare Indietro, ne venir teco: e

non mangero pune, ne berro acqua teco, in questo lungo:

17 Percioche così m'è stato detto per la parola del Signore, Non manglar pane, ne bere acqua, in quel luogo: e quando tu la n'andrai, non ritornar per la via, per la Quale tu sarni andato. Il E colul gli disse, Anch' lo son

profeta, come tu: ed un'Ange m'ha parlato per la parola del Signore: dicendo, Rimenalo teco in casa tua, aciochè mangi del pane, e bea dell'acqua. Ma egli gli mentiva.

19 Egli adunque se ne ritornò con lui, e mangiò del pane in casa sua, e bevve dell' acqua.

20 Or, mentre sedevano a tavola. la parola del Signore fu indiriszata al profeta che l'avea fatto ritor-

nare:

21 Ed egli gridò all' uomo di Dio, ch' era venuto di Giuda: dicendo Così ha detto il Signore, Perciochè tu sei stato ribello alla parola del Signore, e non hai osservato il comandamento che'l Signore Iddio tuo t'avea fatto:

22 Anzi sei ritornato, ed hai mangiato del pane, e bevuto dell'ac-qua, nel luogo del quale egli t'aves detto, Non mangiarvi pane, ne bervi acqua: il tuo corpo non en-

trerà nella sepoltura de' tuoi padri-23 E, dopo che'l profeta, ch'egli avea fatto ritornare, ebbe man-

giato del pane, ed ebbe bevuto, egli gli fece sellar l'asino. 24 Ed egli se n'andò, ed un leone lo scontro per la strada, e l'uccise: e'l suo corpo morto giaceva in su la strada, e l'asino se ne stava in piè presso di quel corpo morto, e'l leone parimente.

25 Or ecco, certi passanti videro quel corpo morto, che giaceva in su la via, e'l leone, che gli stava appresso, e vennero, e rapportarono la cosa nella città, nella

quale il vecchio profeta abitava.

26 E, come il profeta, che l'aves fatto ritornar dal suo camino, elbe ciò udito, disse, Egli è l'uomo di Dio, il quale è stato ribello alla parola del Signore: perciò, il Signore l'ha dato al leone, che l'ha lacerato, ed ucciso, secondo la parola del Signore, ch'egli gli avea

detta. 27 Poi parlò a' suoi figliuoli: di cendo, Sellatemi l'asino. Ed essi

gliel sellarono.

28 Ed egli andò, e trovò il corpo morto di colui, che giaceva in su la via, e l'asino, e'i leone, che stavano in piè presso del corpo morto: il leone non avea divorate il corpo, nè lacerato l'asino.

29 E'l profeta levò il corpo dell'uomo di Dio, e lo pose in su l'a-sino, e lo riportò indietro. E quel profeta vecchio se ne venne nella sua città, per farne cordoglio, e

per seppellirlo. 30 E pose il corpo d'esso nella sua sepoltura : ed egli, ed i suoi figliuv

il, fecero cordordio di lui: dicen- i damenti, e caminò dietro a me do. Ahi, fratel mio.

31 E, dopo che l'ebbe seppellito, e a'suoi figliuoli, Quando io sarò morto, seppellitemi nel sepol-cro, nel quale l'uomo di Dio è sepmarò morto, se pellito: mettete le mie ossa presso elle sue ossa :

32 Perchè ciò ch'egli ha gridato, per la parola del Signore, contr'al-l'altare ch'é in Betel, e contr'a tutte le case degli alti luoghi che son nelle città di Samaria, avverra

per certo.

33 Dopo questo fatto, Ieroboam non si rivolse però dalla sua cat-tiva via : ansi di nuovo fece de' sacerdoti degli alti luoghi, presi di e di la d'infra'i popolo : chi voleva si consagrava, ed era de' encerdoti degli alti luoghi. 34 E Ieroboam fu in questo cagion

di peccato alla sua casa, fin per essere spenta, e distrutta d'in su la terra.

CAP. XIV.

IN quel tempo Abia, figliuolo di Ieroboam, infermo.

2 E Ieroboam disse alla sua moglie, Deb, levati, e travestiti, in modo che non si conosca che tu sei moglie di Ieroboam, e vattene in Silo: ecco, quivi è il profeta Ahia, il qual mi predisse ch'io sarei re

3 E prendi in mano dieci pani, e de' boccellati, ed un fasco di meno e vattene a lui: egli ti dichiarerà ciò ch'avverra al fanciullo.

4 E la moglie di Ieroboam fece coet; e si levò, ed andò in Slio, ed entrò in casa d'Ahia. Or Ahia non poteva pri vedere: perciochè la vista gli era venuta meno per la vecchiezza.

5 E'l Signore disse ad Ahia, Ecco, la moglie di Ieroboam viene per domandarti del suo figliuolo: erciochè egli è infermo: pariale in tale e tale maniera. Or, quando ella entrerà, ella s'infignerà

ssere un' altra.

6 Come dunque Ahia udi 'l suon de' piedi d'essa, ch'entrava per la porta, disse, Entra pure, moglie di Ieroboam: perchè t'infigni d'es-sere un'altra? lo son pur mandato

ate per portarti un duro messaggio. 7 Va', di' a Ieroboam, Coel ha detto il Signore Iddio d'Israel, Perciochè, avendoti io innalizato d'infra'l popolo, e costituito conduttore sopra'i mio popolo Israel:

8 Ed avendo lacerato il regno d'infra le mani della casa di David, ed avendolo dato a te: tu non stato come il mio servitore David, il quale osservò i miei comancon tutto'l suo cuore, per far sol

ciò che mi piace;
9 Ed hai fatto peggio che tutti co-loro che sono stati davanti a te, e sei andato, e t'hai fatti degil altri di, e delle statue di getto, per dialle spalle :

10 Per questo, ecco, lo fo venire

un male sopra la casa di Ieroboam. e distruggerò a leroboam fine a chi piscia alla parete, chi è serrato e chi è iascisto in Israel ; ed andro dietro alla casa di Ieroboam, per ispaszaria via, come si spasza lo

sterco; fin che sia tutta consumata. Il Colui che sarà morto a Ieroboam dentro alla città, i cani lo mangeranno: e colui che sarà morto per la campagna, gli uccelli del cielo lo mangeranno: percio-

chè il Signore ha parlato. 12 Or tu, levati, vattene a cas tua: in quello stante che i tuol piedi entreranno nella città, il

13 E tutto Israel furà cordoglio di lui, e lo seppellirà : perciochè co-stui solo, d'infra quelli ch'appartengono a leroboam, entrera nel sepolero : conclosiacosachè in lui solo, della casa di Ieroboam, sia stato trovato alcun bene appo'l Signore Iddio d' Israel.

14 E'i Signore si costituirà un re sopra Israel, il qual distruggerà la casa di leroboam in quel di.

che? ansi pure or ora.

15 E'l Signore percuoterà Israel, sì che sarà come la canna che è dimenata nell'acqua: e divellerà Israel d'in su questa buona terra ch'egli ha data a' lor padri, e gli di-spergerà di là dal Fiume : per-ciochè hanno fatti i lor boschi, di-

spettando il Signore. 16 E darà Israel in man de' suoi nemici, per cagion de' peccati di Ieroboam, i quali egli ha commessi, ed ha fatti commettere ad I-

arael.

17 E la moglie di Ieroboam si levò, e se n'andò, e venne in Tirsa : e neil' istante ch'ella mise il piè in su la soglia della casa, il fanciullo morì:

18 E fu seppellito, e tutto Israel ne fece duolo, secondo la parola del Signore, ch'egli avea pronunsiata per lo profeta Ahia, suo ser-

19 Or, quant'è al rimanente de' fatti di Ieroboam, le guerre ch'egil fece, e come regnò; ecco, queste cose sono scritte nel Libro delle Croniche delli re d'Israel.

20 E'l tempo, che leroboam 1

gnò, fu di ventidue anni: poi giacque co'suoi padri; e Nadab, suo figliuolo, regnò in luogo suo.

21 Or Roboam, figliuolo di Salomone, regnava in Giuda : egli era d'età di quarantun'anno, quando cominició a regnare, e regno diclasette anni in Gerusalemme, città, la quale il Signore avea eletta d'infra tutte le tribù d'Israel, per mettervi 'l suo nome. E'l nome di sua madre era Naama Ammonita.

22 E Giuda fece anch'egli ciò che dispiace al Signore, e lo provocò a gelosia, più che non aveano fatto i suoi padri, con tutti i lor peccati.

ch'aveano commessi.

23 E s'edificarono anch'essi degli alti luoghi, e si fecero delle statue, e de' boschi, sopra ogni alto colle, e sotto ogni albero verdeggiante.

24 V'erano eziandio de' cinedi nel Essi fecero secondo tutti Bese. I fatti abbominevoli delle genti, le quali'l Signore avea scacciate d'innanzi a' figliuoli d' Israel.

25 Ed avvenne, l'anno quinto del re Roboam, che Sisac, re d' Egitto,

sali contr'a Gerusalemme : 26 E prese i tesori della Casa del

Signore, ed i tesori della casa reale: rese ogni cosa: prese ancora tutti gli scudi d'oro, che Salomone avea fatti.

27 E'l re Roboam fece, in luogo di quelli, degli scudi di rame, e gli rimise nelle mani de capitani de sergenti, che facevano la guardia

alla porta della casa reale. 28 E, quando'l re entrava nella Casa del Signore, i sergenti gli

portavano; e poi gli riportavano nella loggia de sergenti.

29 Or, quant' è al rimanente de' fatti di Roboam, e tutto ciò ch'egli fece: queste cose non sono elle scritte nel Libro delle Croniche delli re di Giuda?

30 Or vi fu del continuo guerra

fra Roboam, e Ieroboam.

31 E Roboam giacque co'suoi padri, e fu seppellito con essi nella Città di David. E'i neme di sua madre era Naama Ammonita. Ed Abiam, suo figliuolo, regnò in luogo suo.

CAP. XV.

OR l'anno diciottesimo del re Ieroboam, figliuolo di Nebat. Abiam cominciò a regnare sopra

2 Egli regnò tre anni in Gerusalemme. E'l nome di sua madre era Masca, figliuola d'Abisalom. 3 Ed egli caminò in tutti i peccati di suo padre, ch'egli avea commes-al davanti a lui: e'i cuor suo non intiero inverso! Signore Iddio

suo, come era stato il cuore di Da Signore Iddio suo gli diede una lampana in Gerusalemme, facen-

vid. suo padre. 4 Ma pure, per amor di David, il

do surgere il suo figliuolo dopo luie facendo sussistere Gerusalemme: 5 Perciochè David avea fatto ciò che piace al Signore, e non s'era, in tutto'i tempo della vita sua, ri-volto da qualunque cosa egli gli

avea comandata, salvo nel fatto d'Uria Hitteo.

6 Or, come v'era stata guerra fra Robosm, e Ierobosm, tutto'i tem-

po della vita d'esso :

7 Così vi fu guerra fra Abiam, e leroboam. Quant' è al rimanente de' fatti d'Abiam, e tutto ciò ch'egii fece : queste cose non sono elle scritte nel Libro delle Croniche delli re di Giuda?

8 Ed Abiam giacque co'suoi pa dri, e fu seppellito nella Città di David : ed Asa, suo figliuolo, re-

gnò in luogo suo.

9 Or Asa cominciò a regnare ao pra Giuda l'anno ventesimo di le-

roboam, re d'Israel :

10 E regnò in Gerusalemme quarantun' anno. E'l nome di su madre era Maaca, figliuola d'Abisalom.

11 Ed Asa fece ciò che piace al Signore, come David, suo padre: 12 E tolse via i cinedi dal paese: rimosse eziandio tutti gl'idoli, che

i suoi padri aveano fatti : 13 Rimosse ancora del governo Maaca, sua madre : perciochè ella avea fatto un'idolo per un bos Ed Asa spezzò l'idolo d'essa, e l'arse presso al Torrente di Chidron. 14 Tuttavolta gli alti luoghi non

furono tolti via : ma pure il cuor d'Asa fu intiero inverso'l Signore,

tutto'l tempo della vita sua. 15 Ed egli portò nella Casa del Signore le cose, che suo padre aves consagrate, e quelle ancora ch'egil stesso avea consagrate: argento, ed oro, e vasellamenti.

16 Or vi fu guerra fra Asa, e Bassa, re d'Israel, tutto'i tempo della

vita loro.

17 E Baasa, re d'Israel, sall contr'a Giuda, ed edificò Rama, per non lasciare uscire, nè entrare al-

cuno ad Asa, re di Giuda.

18 Laonde Asa prese tutto'i ar-gento, e l'oro, ch'era rimaso ne'to-sori della Casa del Signore: prese eziandio i tesori della casa del re-e gli diede in mano a suoi servitoe giudette in mando a Ben-hadad, fi-gliuolo di Tabrimmon, figliuolo d'Hesion, re di Siria, il quale ab-tava in Damasco: dicendo,

19 Siavi lega fra me e te, come e stata fra mio padre e tuo padre: ecco, io ti mando un presente d'argento, e d'oro: va', rompi la lega che tu hai con Bassa, re d'Israel, aciochè egli si ritragga da me.

20 E Hen-hadad prestò l'orecchie al re Asa, e mando i capitani de' suoi eserciti contr'alla citta d'Israel, e percosse lon, e Dan, ed A. bel-bet-masca, e tutto Chinnerot. insieme con tutto'i paese di Neftall.

21 E. quando Baasa ebbe ciò inteso, resto d'edificare Rama, e di-

morò in Tirsa.

22 Allora il re Ass. con bando publico adunò tutto Giuda, senza eccettuarne sicuno: ed essi portarono via le pietre, e'l legname di Rama, la quale Bassa edificava: e con quelle coss il re Asa edificò Ghibea di Beniamin, e Mispa.

23 Or. quant'è al rimanente di tutti i fatti d'Am, e tutte le sue prodezze, e tutto ciò ch'egli fece, e le città ch'egli edificò : queste cose mon sono elle scritte nel Libro delle Croniche delli re di Giuda? Soi avvenne che nel tempo della sua vecchiema egli infermò de' piedi.

24 Ed Asa gisoque co' suoi padri, e fu seppellito con essi nella Città di David, suo padre: e Iosafat, suo

figliuolo, regnò in luogo suo. 25 Or Nadab, figliuolo di Iero-boam, cominciò a regnare sopra Israel l'anno secondo d'Ass, re di Giuda, e regnò sopra Israel due anni ;

26 K fece ciò che dispisce al Signore, e caminò nella via di suo padre, e nel suo peccato, col quale

egli avea fatto peccare Israel. 27 E Baasa, figliuolo d'Ahia, della casa d'Issacar, conglurò contr'a lui, e lo percosse presso a Ghibbe-ton de' Filistei, mentre Nadab, e tutti gl'Israeliti, assediavano Ghib-

28 Bassa adunque l'uccise l'anno terso d'Asa, re di Giuda, e regnò in

luogo suo.

29 E, quando egli fu re, percoss tutta la casa di Ieroboam : egli non lasciò in vita alcuna anima vivente della casa di Ieroboam, fin che l'ebbe distrutta, secondo la parola del Signore, ch'egli avea pronunsiata per Ahia Silonita, suo servi-

30 Per li peccati di Ieroboam, gli avea commessi, ed avea fatti commettere ad Israel. e per lo dispetto, onde egii avea dispettato il Signore Iddio d'Israel.

31 Or, quant'è al rimamente de' fatti di Nadab, e tutto ciò ch'egli fece: queste cose non sono elle

scritte nei Libro delle Croniche delli re d'israel ?

32 Or vi fu guerra fra Asa, e Basse, re d'Israel, tutto'l tempo

delia vita loro.

33 L'anno terso d'Asa, re di Giuda, Bassa, figliuolo d'Ahia, cominciò a regnare sopra tutto Ismel, in Tirsa; e regno ventiquattro anni :

34 E fece ciò che dispince al SL more, e caminò nella via di leroboam, e nel peccato d'esso, col quale egli avea fatto peccare I-

arael.

CAP. XVL

A LLORA la parota del Signore fu indirizzata a lehu, figlinolo d'Hanani, contra Bassa: dicendo.

2 Perciochè, avendoti lo innalas to dalla poivere, ed avendoti posto per conduttore sopra'i mio popolo israei ; pur sei caminato nella via di leroboam, ed hai fatto peccare il mio popolo Israel, per dispettar-mi co' lor peccati :

3 Ecco, io saro dietro a Beasa, e dietro alla sua casa, per toria via : e farò che la tua casa sarà come la casa di Ieroboam, figliuolo di Nebat. 4 Colui che sara morto a Bassa nella città, i cani lo mangeranno: e colui che gli sarà morto per li campi, gli uccelli del cielo lo mangeranno.

5 Or, quant'è al rimanente de fatti di Haasa, e ciò ch'egli fece, e le sue prodesse: queste cose non sono elle scritte nel Libro delle Cro-

niche delli re d'Israel i

6 E Basas giacque co' suoi padri, e fu seppellito in Tirsa: ed Ela, suo figliuolo, regnò in luogo suo. 7 Or il Signore avea parlato per lo profeta lehu, figliuolo d'Hanani, contr'a Bassa, e contr' alla sua casa, così per cagion di tutto I male ch'egii avea commesso davanti al Signore, dispettandolo con l'opere delle sue mani; dinunziandogli ch'ella sarebbe come la casa di leroboam : come anche perciochè egli l'avea percossa.

8 L'anno ventesimosesto d'Asa, re di Giuda, Ela, figliuolo di Bassa, cominciò a regnare sopra i srael, e regno in Tirsa due anni.
9 E Zimri, suo servitore, capita-

no della metà de suoi carri, con-giurò contr'a lui. Or egli era in Tirsa, bevendo, ed ebbro, in casa d'Arsa, suo Mastro di casa in Tirsa. 10 E Zimri venne, e lo percosse, e l'uccise l'anno ventesimosettimo d'Asa, re di Giuda, e regnò in luo-

go suo. ll E, quando egli fu re, come

331

prima fu assiso sopra'l trono d'Ela. egli percosse tutta la casa di Baasa : egli non gli lasciò in vita pur uno che pisci alla parete, nè parenti, nè amici. 12 Così Zimri distrusse tutta la

casa di Baasa, secondo la parola del Signore, ch'egli avea pronun-ziata contr'a Baasa, per Iehu pro-

feta:

13 Per tutti i peccati di Baasa, e d'Ela, suo figliuolo, i quali aveano commessi, ed aveano fatti commettere ad Israel, dispettando il Signore Iddio d' Israel con gl'idoli loro.

14 Or, quant'è al rimanente de' fatti d'Ela, e tutto ciò ch'egli fece : queste cose non sono elle scritte nel Libro delle Croniche delli re

d'Israel?

15 L'anno ventesimosettimo d'Asa, re di Giuda, Zimri cominciò a regnare, e regnò sette giorni in Tirsa. Or il popolo era a campo contr'a Ghibbeton de' Filistei:

16 Ed avendo udito che Zimri avea fatta una congiura, e ch'avea exiandio percosso il re, tutti gl' Israeliti, quel giorno costituirono re sopra Israel Omri, Capo dell' esercito, nel campo.

17 Ed Omri salì, insieme con tutto Israel, da Ghibbeton, ed assediaro-

no Tirsa.

18 E, come Zimri vide che la città era presa, entrò nel palazzo della casa reale, ed arse col fuoco la casa

reale sopra sè, e così morì: 19 Per li suoi peccati ch'egli avea commessi, facendo ciò che displace al Signore, caminando nella via di Ieroboam, e nel peccato d'esso, il quale egli avea commesso, facendo peccare Israel.

20 Or, quant'è al rimanante de' fatti di Zimri, e la congiura ch'egli fece: queste cose non sono elle scritte nel Libro delle Croniche delli re d'Israel?

21 Allora il popolo d'Israel fu diviso in due parti : l'una seguitava

viso in due per il una seguiava Tibni, figliuolo di Ghinat, per farlo re re l'altra seguitava Omri. 22 Maïl popolo, che seguitava Omri, fu più forte che quello che seguitava Tibni, figliuolo di Ghinat: e Tibni mori, ed Omri regno. 22 Vanno trantuno di sea, re di

23 L'anno trentuno d'Asa, re di Giuda, Omri cominciò a regnare sopra Israel, *e regnò* dodici anni:

in Tirsa regnò sei anni.

24 E comperò il monte di Samaria da Semer, per due talenti d'ar-gento, ed edificò una città in quel monte: e chiamò quella città, ch'egli edificò, Samaria, del nome di Semer, ch'era stato signore di quel monte.

25 Ed Omri fece ciò che dispiace al Signore, e fece peggio che tutti quelli ch'erano stati davanti a lui ; 26 E caminò in tutte le vie di

Ieroboam, figliuolo di Nebat, e nel peccato d'esso, col quale egli avea fatto peccare Israel, dispettando il Signore Iddio d'Israel co' loro idoli.

27 Or, quant' è al rimanente de fatti d'Omri, e le prodesse ch'egli fece: queste cose non sono elle scritte nel Libro delle Croniche

i

1

ú

4

1

delli re d'Israel?

28 Ed Omri giacque co' suoi padri, e fu seppellito in Samaria: ed A-chab, suo figliuolo, regnò in luogo

Achab, figliuolo d'Omricominciò a regnare sopra Israel l'anno trentesimottavo d'Asa, re di Giuda: e regnò in Samaria sopra Israel ventidue anni

30 Ed Achab, figlluolo d'Omri, fece ciò che displace al Signore, più che tutti quelli ch'erano stats

davanti a lui.

31 Ed avvenne che, come se fosse stata leggier cosa di caminare ne' peccati di Ieroboam, figliuolo di peccati di leroboam, nginuo de Nebat, egli prese per moglie Izebel, figlinoia d'kt-baal, re de Sidonij; ed andò, e servì a Baal, e l'adorò: 32 E rissò un'altare a Baal, nella de l'altare a baal de l'alt

casa di Baal, la quale egli avea edi-

ficata in Samaria.

33 Achab fece ancora un bosco. Ed Achab fece vie peggio che tutti li re d'Israel, ch'erano atati da vanti a lui, per dispettare il Si-gnore Iddio d'Israel.

34 Nel suo tempo, Hiel, da Betel, riedificò Ierico, e la fondò sopra Abiram, suo primogenito; e posò le porte d'essa sopra Segub, suo figliuol minore; secondo la parola del Signore, la quale egli avea pro-nunziata per losuè, figliuolo di

Nu CAP. XVII.

A LLORA Elia Tiebita, ch'era di quelli della nuova popolazione di Galaad, disse ad Achab, Come il Signore Iddio d'Israel, al quale io ministro, vive, non vi sarà nè ru-giada, nè pioggia, questi anni, se-non alla mia parola. 2 Poi la parola del Signore gli fu

indirizzata: dicendo.

3 Partiti di quì, e volgiti verso l'Oriente, e nasconditi presso al torrente Cherit, ch'è dirincontro al

Giordano. 4 E tu berrai del torrente, ed io ho comandato a corvi che ti nudri-

scano quivi.

5 Egli adunque se n'andò, e fece secondo la parola del Signore: ed andò, e dimorò presso al torrente Cherit, ch'é dirincontre al Gier-

6 Ed i corvi gli portavano del pane, e della carne, mattina e sera : ed egli beves del torrente.

Or, in capo all' anno, il torrente si seccò: perciochè non v'era stata

alcuna pioggia nel paese. 8 Allora la parola del Signore gli

fu indirizzata: dicendo,

9 Levati, vattene in Sarepta, città de' Sidonii, e dimora quivi : ecco. io bo comandato quivi ad una donna vedova che ti nudrisca.

10 Egli adunque si levò, ed andò in Sarepta: e, come giunse alla porta della città, ecco, quivi era una donna vedova, che raccorlieva delle legne: ed egli la chiamò, e le disse, Deh, recami un poco d'ac-qua in un vaco, aciochè lo bea.

11 E come elia andava per recargliela, egli la richiamò, e le disse, Deh, recami ancora una fetta di

pané.

12 Ma ella disse, Come il Signore Iddio tuo vive, io non ho pure una focaccia: io non ho altro ch'una menata di farina in un vaso, ed un poco d'ollo in un'orctuolo: ed ecco, io raccolgo due stecchi, poi me n'andrò, e l'apparecchierò per me, e per lo mio figliuolo, e la mange-

remo, e poi morremo. 13 Ed Elia le disse, Non temere: va', fa' come tu hai detto : ma pur fammene prima una picciola focaccia, e recamela qua fuori: poi ne farai del pane per te, e per lo

tuo figliuolo:

14 Perciochè il Signore Iddio d'I-sraei ha detto con, Il vaso della farina, nè l'orciuol dell' olio non mancherà, fino al giorno che'i Signore manderà della pioggia sopra terra.

15 Ella dunque andò, e fece come Elia le avea detto: ed ella, ed egli. e la casa d'essa, ne mangiarono

un' anno intiero.

16 Il vaso della farina, nè l'or-ciuol dell' olio non mancarono, secondo la parola del Signore, ch'egli avea detta per Elia.

17 Or avvenne, dopo queste cose, che'l figliuolo di quella donna, pa-drona della casa, infermò : e la sua

infermità fu molto grave, tal ch'e-

gli spirò. 18 Allora ella disse ad Elia, C'ho io a far teco, uomo di Dio? sei tu venuto a me, per far che la mis iniquità sia ricordata, e per far morire il mio figliuolo? 19 Ma egli le disse, Dammi 'l tuo

figliuolo. Ed egli lo prese dal seno di quella donna, e lo portò nella camera nella quale egli stava, e lo

coricò sopra'l suo letto : 20 E gridò al Signore, e disse, Si-gnore iddio mio, hai tu pure anche affitta questa vedova, appo la quale lo albergo, facendole morire il suo figliuolo?

21 Poi egil si distese, per tutta la sua lunghessa, sopra fanciullo per tre volte, e grido al Signore: e disse, Signore Iddlo mio, torni, ti prego, l'anima di questo fanciullo

in lui. 22 E'l Signore esaudi la voce d' Elia, e l'anima del fanciullo ritornò

in lui, ed egli rivisse.

23 Ed Elia prese il fanciulio, e lo portò giù dalla camera in casa, e lo diede a sua madre: e le disse, Vedi. il tuo figliuolo è vivo.

24 Allora la donna disse ad Elia Ora conosco che tu sei uomo di Dio, e che la paroia del Signore. ch'é nella tua bocca, é verità.

#### CAP. XVIII.

E MOLTO tempo appresso, la parola del Signore ha indiriz-sata ad Elia, nell'anno termo: dicendo, Va', mostrati ad Achab, ed io manderò della pioggia sopra'l раеве.

2 Elia dunque andò per mostrarsi ad Achab. Or la fame era grave

in Samaria

3 Ed Achab chiamò Abdia, ch'era reo Maestro di casa: (or Abdia temeva grandemente il Signore : 4 E, quando Isebel distruggeva i

profeti del Signore, Abdia prese cento profeti, e gli nascose, cin-quanta in una spilonca, e cinquanta in un'altra, e gli nudrì di pane,

e d'acqua:)

5 Ed Achab disse ad Abdis, Va' per lo paese, a tutte le fonti del-l'acque, ed a tutti i torrenti: forse troveremo dell'erba, e conserve-remo in vita i cavalli, ed i muli; e non lasceremo che'l passe divenga diserto di bestie.

6 Spartirono adunque fra loro il paese, per andare attorno per esso: Achab andò per un camino da parte, ed Abdia per un'altro ca-

mino da parte.

7 E, mentre Abdia era per cami-no, ecco, Elia gli venne incontro. Ed Abdia, riconosciutolo, si gittò in terra sopra la sua faccia, e disse, Sci tu desso, Elia, mio signore?

8 Ed egil gli rispose, Sì sono. Va', di' al tuo signore, Ecco Ella. 9 Ma egil disse, Qual peccato ho lo commesso, che tu vogli dare il tuo servitore nelle mani d'Achab,

per farmi morire?
10 Come il Signore Iddio tuo vive.

non v'è nazione, nè regno, dove

333

il mio signore non abbia mandato a cercarti: ma è stato detto che tw non "wri: anzi ha acongiurato il regno, e la nazione, per sapere se ninno t'avea trovato.

11 Ed ora tu dici. Va'. di' al tuo

zignore. Ecco Elia.

12 Ed avverra che, quando io sarò partito d'appresso a te, lo Spirito del Signore ti trasportera in qualche luogo ch'io non saprò: e quando lo sarò venuto ad Achab. per rapportargli questo, egli, non trovandoti, m'ucciderà: e pure il tuo servitore teme il Signore dalla

sua giovanezza. 13 Non è egli stato dichiarato al mio signore ciò ch'io feci, quando Izebel uccideva i profeti del Signore? come io ne nascosi cento. cinquanta in una spilonca, e cinquanta in un' altra, e gli nudrii di

pane, e d'acqua? 14 Ed ora tu dici, Va', di'al tuo signore, Ecco Elia: onde egli

signore, E m'ucciderà. 15 Ma Elia disse, Come il Signore degli eserciti, al quale io ministro,

vive, oggi io mi mostrerò ad Achab. 16 Abdia adunque andò ad incontrare Achab, e gli rapporto la cosa. Ed Achab andò ad incontrare Elia.

17 E, come Achab ebbe veduto Elia, gli disse, Sci tu qui, tu, che conturbi Israel?

18 Ma egli disse, Io non ho con-turbato Israel: anzi tu, e la casa di tuo padre, l'avete conturbato, avendo voi lasciati i comandamenti del Signore, ed essendo tu andato dietro a' Baali.

19 Ma ora, manda a fare adunare appresso di me, in sul monte Carmel, tutto Israel, insieme co'quattrocencinguanta profeti di Baal, ed i quattrocento profeti del bosco, che mangiano alla tavola d'Izebel. 20 Ed Achab mandò a tutti i firliuoli d'Israel, ed adunò que profeti in sul monte Carmel.

21 Allora Elia s'accostò a tutto'l popolo, e disse, Infino a quando roppiccherete da' due lati? Se'l Simore è Dio, seguitatelo: se altresì

gnore è Dio, seguitate ui. Ma il Baal è Dio, seguitate lui. Ma il popolo non gli rispose nulla. 22 Ed Elia disse al popolo, lo son restato solo profeta del Signore, ed i profeti di Baai sono quattrocen-

23 Or sienci dati due giovenchi, ed eleggansene essi uno, e taglinio a pezzi, e ponganio sopra delle legne, sensa mettervi fuoco: io al-tresì appresterò l'altro giovenco, e lo porrò sopra delle legne, e non ti metterò fuoco:

Poi invocate il nome de' vostri 334

dij: ed io invocherò il Nome del Signore. E quel dio, che rispor dera per fuoco, sia Iddio. E tutto'l

popolo rispose, e disse, Ben dici.
25 Ed Eliu disse a' profeti di Baal,
Sceglietevi uno de giovenchi, ed apprestatelo i primi : perciochè voi siete in maggior numero: ed invocate il nome de' vostri dij, ma non

vi mettete fuoco.

26 Essi adunque presero il gio-venco ch'egli diede loro, e l'apprestarono: poi invocarono il nome di Baal, dalla mattina infino a mezzodì: dicendo, O Baal, rispon-Ma non v'era nè voce, nè chi rispondesse: ed essi saltavano intorno all'altare ch'aveano fatto. 27 Ed in sul mezzodi Elia gli bef-

fava, e diceva, Gridate con gran voce, poi ch'egli è dio: perciochè egli è in alcun ragionamento, od in procaccio di qualche cosa, od in viaggio: forse anche dorme, e si

risvegliera. 28 Essi adunque gridavano con gran voce, e si facevano delle ta-gliature, secondo'i lor costume. con coltelli, e con lancette, fino a spandersi'l sangue addosso. 29 E, quando'l mezzodi fu passa-

to, ed essi ebbero profetiszato fino all'ora che s'offerisce l'offerta, non essendovi nè voce, nè chi rispondesse, nè chi attendesse a ciò the

facevano: 30 Elia disse a tutto'l popolo, Accostatevi a me. E tutto'l popolo s'accostò a lui. Ed egli racconciò

l'altare del Signore ch'era stato disfatto.

31 Poi Elia prese dodici pietre, secondo'l numero delle tribù de' figliuoli di Iacob, al quale il Signore avea detto, Il tuo nome sara Israel: 32 E di quelle pietre edificò un'altare al Nome del Signore, e fece d'intorno all'altare un condotto della capacità d'intorno a due stais

di semenza. 33 Poi ordinò le legne, e tagliò il giovenco a pezzi, e lo mise sopra

le legne:
34 É disse, Empiete quattro vasi d'acqua, e spandetela sopra l'olo-causto, e sopra le legne. Poi disse, Fatelo la seconda volta. Ed lo fecero la seconda volta. disse, Fatelo la terza volta. Ed e essi lo fecero la terza volta :

35 Tal che l'acqua andava intor-no all' altare, ed anche empiè il

condotto.

36 Ed in su l'ora che s'offerisce l'offerta, il profeta Elia s'accostò, e disse. Signore Iddio d'Abraham d'Isaac, e d'Israel, conoscasi eggi che tu sei Dio in Israel, e ch'io son tuo servitore, e che per la tua parols to he fatte tutte queste cose.

37 Rispondimi, Signore, rispondimi : aciochè questo popolo co-nosca che tu, Signore, sei l'Iddie : tu, c'hai permesso che'l cuor loro

si rivolgesse indietro.

38 Allora cadde fuoco del Signore. e consumò l'olocausto, e le legne, e le pietre, e la polvere, e lambì l'acqua ch'era nel condotto.

39 E tutto'l popolo, avendo ciò veduto, cadde sopra la sua faccia, e disse, Il Signore è l'Iddio, il Si-gnore è l'Iddio.

40 Ed Elia disse loro, Prendete i profeti di Baal, non iscampine al Ed essi gli presero. Elia gli fece scendere al torrente Chison, e quivi gli scannò.

41 Allora Elia disse ad Achab, Sall, mangia, e bei : perciochè, ecco'l suono d'un romor di pioggi

42 Ed Achab sall per mangiare, e per bere. Ed Elia salì in su la sommità di Carmel: ed, inchinatosi a terra, mise la faccia fra le ginocchia:

43 E disse al suo servitore, Deh, sali, e riguarda verso'l mare. egli sall, e riguardò, e disse, E' non ve nulla. Ed Elia disse, Ritorna-

vi fino a sette volte.

44 Ed alla settima volta il servitore disse, Ecco, una picciola nuvola, come la palma della man d'un' uomo, sale dal mare. Ed Elia disse, Va', di' ad Achab, Metti i cavalli al carro, e scendi, che la pioggia non t'arresti.

Ed a poco a poco il cielo s'oscurò di nuvoli, e di vento, e vi fu una gran pioggia. Ed Achab montò sopra'l suo carro, e se n'an-

dò in Izreel.

46 E la mano del Signore fu sopra Elia: ed egli si cinse i lombi, e corse davanti ad Achab, fino all'entrata d' Izreel.

CAP. XIX.

R Achab raccontò ad Isebel tutto quello ch' Elia avea fatto, e tutto'l medo ch'egli avea te nuto in uccidere col coltello tutti que' profeti.

2 Ed Isebel mandò un messo ad

Elia, a dirgli, Così mi facciano gl'iddi, e così aggiungano, se do-mane a quest'ora lo non fo alla tua persona, come tu hai fatto

3 Ed Elia, veggendo questo, si levò, e se n'andò per iscampar la vita sua; e venne in Beerseba. città di Giuda, e lasciò quivi 'l suo servitore.

4 Ma egli caminò dentro al diser-

to una giornata di camino; e, ve. nuto ad un ginepro, vi si posò sot-to, e chiedeva fra sè stesso di morire : e disse, Basta, Signore : pren-di pur ora l'anima mia : perciochè io non vaglio meglio che i miel padri.

5 Ed egli si coricò, e s'addormen-tò sotto i ginepro. Ed ecco, un'Angelo lo tocco, e gli disse, Levati,

mangia.

6 Ed egli riguardò : ed ecco, dal capo avea una focaccia cotta su le brace, ed una guastada d'acqua. Ed egli mangiò, e bevve : poi tornò a coricarsi.

7 E l'Angelo del Signore tornò, e lo toccò la seconda volta : e dise Levati, mangia : perciochè questo

camino è troppo grande per te. 8 Egli adunque al levò, e mangiò; e bevve: e poi, per la forsa di quel cibo, caminò quaranta giorni, e quaranta notti, fino in Horeb, monte di Dio.

9 E quivi entrò in una spilonca. Ed ecco, la e vi passò la notte. parola del Signore gli fu indirizsata : ed egli gli disse. Che hai tu a

far quì, Elia i

10 Ed egli disse, Io sono stato commosso a gran gelosia per lo Signore Iddio degli eserciti: perciochè i figlinoli d'Israel hanno abbandonato il tuo Patto, hanno disfatti i tuoi altari, ed hanno uccisi con la spada i tuoi profeti : ed io son restato solo, e pure anche cer-

cano di tormi la vita.

11 Allora il Signore gli disse, Esci fuori, e fermati in sul monte, davanti al Signore. Ed ecco, il Signore passo, e davanti a lui veniva un grande ed impetuoso vento, che schiantava i monti, e spezzava le pietre : ma il Signore non era nel vento. E, dopo'l vento, venion un tremnoto: ma il Signore non era nel tremuoto.

12 E, dopo'l tremuoto, venica un fuoco : ma il Signore non era nel fuoco. E, dopo'l fuoco, veniva un

suono sommesso, e sottile.

13 E, come Elia l'ebbe udito, s'involse la faccia nel suo mantello, ed usci fuori, e si fermò all' entrata della spilonca: ed ecco, una voce gli venne, che gli disse, Che hai tu a far qui, Elia? 14 Ed egli disse, Io sono sisto

commosso a gran gelosia per lo Signore Iddio degli eserciti: per-ciochè i figliuoli d'Israel hanno abbandonato il tuo Patto, hanno disfatti i tuoi altari, ed hanno uccisi con la spada i tuoi profeti : ed io son restato solo : e pure anche cercano di tormi la vita.

15 Ma il Signere gli disse, Va', ri-tornatene verso'l diserto di Damasco, per lo camino per lo quale sei venuto: e, quando tu sarai giun-to là, ungi Hazael per re sopra la

Siria: 16 Ungi eziandio, per re sopra I-srael, Iehu, figliuolo di Nimsi: ungi ancora per profeta, in luogo, tuo, Eliseo, figliuolo di Safat, da

Abel-Mehola.

17 Ed egli avverrà che, chiunque sarà scampato dalla spada d'Ha-zael, Iehu l'ucciderà : e chiunque sarà scampato dalla spada di Ieliu,

Eliseo l'ucciderà

18 Or io ho riserbati in Israel settemila uomini, che son tutti quelli, le cui ginocchia non si sono inchinate a Baal, e la cui bocca non I ha baciato.

19 Ed Elia si partì di là, e trovò Eliseo, figlinolo di Safat, il quale arava, avendo davanti a sè dodici pala di buoi: ed egli era col duodecimo. Ed Elia andò da lui, e gli gittò addosso il suo mantello.

20 Ed Eliseo lasciò i buoi, e corse dietro ad Elia: e disse, Deh. lascia ch'io baci mio padre, e mia madre, e poi ti seguiterò. Ed Elia gli disse, Va', e ritorna: perciochè,

che t'ho io fatto ?

21 Ed egli, lasciatolo, se ne ritornò in casa, e prese un paio di buoi, e gli ammazzò: e con gli arnesi de buoi ne cosse la carne, e la diede al popolo, ed essi mangiarono. Poi si levò, ed andò dietro ad Elia, e gli fu ministro.

CAP. XX.

R Ben-hadad, re di Siria, adunò tutto'l suo esercito: ed avea seco trentadue re, e cavalli, e carri: poi salì, e pose l'assedio a Samaria, e la combattè.

2 E mando messi ad Achab, re d'Israel, nella città : a dirgli,

3 Così dice Ben-hadad, Il tuo argento, e'l tuo oro, è mio : mie sono ancora le tue mogli, ed i tuoi belli figliuoli.

E'l re d'Israel rispose, e disse, Egli è come tu dici, o re, mio signore: io son tuo, insieme con tutto quello ch'e mio.

5 Ed i messi ritornarono, e dissero, Così ha detto Ben-hadad, Anzi io t'avea mandate a dire, Dammi 'l tuo argento, e'l tuo oro, e le tue mogli, ed i tuoi figliuoli :

6 Altrimenti, domane a quest ora io ti manderò i miei servitori, che ricercheranno la tua casa, e le case de tuoi servitori, e metteranno nelle mani loro tutto quello che t'è il più caro, e lo porteranno via.

7 Allora il re d'Israel chiamò tutti gli Anziani del paese, e disse. Deh, considerate, e vedete come costui cerca'l male: perciochè egli ha mandato a me per aver le mie mogli, ed i miel figliuoli, e l'argento mio, e l'oro mio: ed io non gli ho rifiutato nulla.

8, E tutti gli Anziani, e tutto'l popolo, gli dissero, Non ascoltario,

e non compiacergli.

9 Egli adunque disse a' messi di Ben hadad, Dite al re, mio signore, lo farò tutto quello che tu mandasti a dire la prima volta al tuo servitore: ma questo, io nol posso fare. Ed i messi andarono, e por-

tarono quella risposta a Ben-hadali. 10 E Ben-hadad mandò a dire ad Achab, Così mi facciano gl'iddi, e così aggiungano, se la polvere di Samaria bastera, aciochè cia-

scuno della gente, che è al mio se-guito, ne abbia pieni i pugni. 11 E'l re d'Israel rispose, e disse.

Ditegli, Non gloriisi colui che s'al-laccia l'armi come colui che le dislaccia.

12 E. quando Ben-hadad ebbe intesa quella risposta, bevendo, insieme con quelli re, nelle tende. disse a' suoi servitori, Metteteri in ordine. Ed essi si misero in or-dine contr' alla città.

13 Allora un profeta s'accostò ad Achab re d'Israel : e disse, Così ha detto il Signore, Hai tu veduta tutta questa gran moltitudine ? ecco. oggi io la do nelle tue mani : e tu

conoscerai ch' io sono il Signore. 14 Ed Achab disse, Per cui? esso disse, Così ha detto il Signore. Per li fanti de governatori delle provincie. Ed Achab disse, Chi attaccherà la zuffa ? Ed esso disse,

15 Allora egli fece la rassegna de' fanti de' governatori delle provincie, e se ne trovò dugentren-E, dopo loro, fece la rassegna di tutta la gente di tutti i figliuoli d'Israel, e se ne trovò set-

temila. 16 Ed essi uscirono in sul meszodi. Or Ben-hadad bevea, ed era ebbro nelle tende, insieme co' trentadue re, ch'erano venuti a suo

BOCCOTSO. 17 Ed i fanti de' governatori delle provincie uscirono i primi : e Ben-

hadad mandò alcuni, per veder che cosa ciò fosse, ed essi gliel rapportarono: dicendo, Alcuni uomini sono usciti di Samaria.

18 Ed egli disse, O per pace, o per guerra, che sieno usciti, pi-

gliategli vivi.

19 Coloro adunque, cioé, i fanti

de governatori delle provincie, uscirono della città: poi usci l'e-sercito che veniva dietro a loro.

20 E ciascuno d'essi percosse il suo uomo: ed i Siri fuggirono, e gi Israeliti gli perseguitarono: e Ben-hadad, re di Siria, scampò sopra un cavallo, con alcuni cava-lieri.

21 E'l re d'Israel uscì fuorì, e percosse i cavalli, ed i carri, e fece

percusse i cavain, ed i carri, e fece una grande sconfitta de Siri. 22 Allora quel profeta venne al re d'Israel : e gli disse, Va', rin-fornati, e considera, e vedi cio che tu avrai da fare : perciochè di qua un' anno il re di Siria salirà di contr's te.

23 Ed i servitori del re di Siria gli dissero, Gl'iddij degl' Israeliti son dij delle montagne, e però ci hanno vinti: ma combattiamo contr' a loro nella pianura, e tu vedrai se noi non gli vinciamo.

24 Ma, fa' questo: leva ciascuno di quelli re dal suo carico, e metti

in fuogo loro de' capitani : 25 Pol leva un' esercito pari all'esercito che t'è stato sconfitto, ed altrettanti cavalli, e carri: e noi combattereme contra loro nella pianura: e tu vedrai se noi non gli vinciamo. Ed egli acconsentì al lor dire, e fece cost

26 E l'anno seguente Ben-hadad fece la rassegna de' Siri, e salì in Afec, per guerreggiare contr'ad

27 I figliuoli d'Israel fecero parimente la lor rassegna, e, provedutisi di vittuaglia, andarono incontr' a' Siri; e s'accamparono di-rimpetto a loro, e pareveno due

picciole gregge di capre: ma i Siri empievano la terra. 28 Allera l'uome di Die s'accestò al re d'Israel, e gli disse, Così ha detto il Signore, Perciochè i Siri hanno detto, li Signore è Dio de' monti, e non è Dio delle valli ; io ti darò nelle mani tutta questa gran moltitudine, e voi concecerete ch'io

29 E stettero accampati gli uni 28 E Section agil altri per sette dirincontro agil altri per sette giorni: ed al settimo giorno si diede la battaglia: ed i feducil d'I-srael percesero in un giorno cen-tomila nomini a piè de Siri. 30 E'l rimamente fuggi in Afec.

sono il Signore.

dentro alla città, ove il muro cadde sopra ventisettemila uomini ch'erano rimasi. Ben-hadad fuggi anch'esso: e, giunto nella città, passava di camera in camera.

31 Ed i suoi servitori gli dissero, Ecco ora, noi abbiamo udito dire che li re della casa d'Israel sono re

benigni: ora dunque, lascia che noi ci mettiamo de sacchi sopra i lombi, e delle corde al collo, e usciamo al re d'Israel: forse ti

scamperà egil la vita.

32 Essi adunque si cinsero de sacchi in su i lombi, e si misero delle corde al collo, e vennero al re d'Israel, e dissero, Il tuo servitore Ben-hadad dice cost, D.h, ch'io viva. Ed egil disse, E egil ancora vivo ? egil ? mio fratello.

33 E quegti uomini presero di ciò buon' augurio: e prestamente gli trassero di bocca ciò che si po-teva sperar da lui: e gli dissero, E' Ben-hadad tuo fratello? Ed egli disse, Andate, e menatelo qua. Ben-hadad adunque venne fuori ad Achab: ed egli lo fece sailre

sopra'l suo carro 34 E Ben-hadad gli disse, Io ti re-stituirò le città, che mio padre tolse a tuo padre: e tu ti costifuirai delle plame in Damasco, come mio padre se n'avea costituite in Sa-maria. Ed io, disse Achab, ti lascerò andare con questi patti. Così pateggiò con lui, e lo lasclò andare

35 Allora un' uomo, d'infra i figliuoli de' profeti, disse al suo compagno per parola del Signore, Deh, percuotimi. Ma colui ricusò di

percuoterio. 36 Ed egli gli disse, Perciochè tu non hai ubbidito alla voce del Simore, ecco, quando tu te n'andrai d'appressoa me, un leone t'uc-ciderà. E, quando egli si fu partito d'appresso a lui, un leone lo scontro, e l'uccise

37 Poi egli scontrò un' altro uomo, e gli disse, Deh, percuotimi: e co-lui lo percosse, e lo feri. 38 E1 profeta andò, e si presentò

al re in su la via, essendosi trave-

stito, con una benda in su gli occhi. 39 E, come il re passava, egli gridò al re, e disse, Il tuo servitore era passato in memo alla batt iglia : ed ecco, un'uomo venne, e mi menò un'uomo, e mi disse, Guarda quest' uomo : se pure egli viene a mancare, la tua persona sara per la sua, overo tu pagheral un talento d'argento.

40 Or, come'l tuo servitore faceva certe sue fuccende quà e là, colui non si trovò più. El re d'Israel non si trovò più. El re d'Israel gli disse, Tale è la tua sentenza : tu stesso n'hai fatta la decisione.

41 Allora egli prestamente si levò la benda d'in su gli occhi: e'i ru d'Israel lo riconobbe, ch'egli era uno de' profeti.
42 Ed egli disse al re, Così ha det-

to il Signore, Perciochè tu hai la

sciato andarne dalle tue mani l'uomo ch'io avea messo allo nterdetto, la tua persona sarà per la sua, e'l tuo popolo per lo suo.

 43 E'l re d'Israel se n'andò in casa sua, conturbato, e sdegnato, e

venne in Samaria.

#### CAP. XXL

R, dopo queste cose, avvenne che, avendo Nabot Isreelita una vigna, la quale era in Izreel, presso del palazzo d'Achab, re di Samaria:

2 Achab parlò a Nabot : dicendo, Dammi la tua vigna, aclochè io ne faccia un' orto da erbe : perciochè ell' è vicina allato alfa mia casa: ed io te ne darò in iscambio una migliore : overo, se t'aggrada, io ti darò danari per lo prezzo d'essa. 3 Ma Nabot rispose ad Achab, Tolga il Signore da me ch' io ti dia

l'eredità de' miei padri. 4 Ed Achab se ne venne in casa sua, conturbato, e sdegnato, per la parola che Nabot Izreelita gli

avea detta, cioè, Io non ti darò l'eredità de' miei padri : e si coricò sopra'l suo letto, e rivoltò la faccia

indietro, e non prese cibo. 5 Allora Izebel, sua moglie, ven-

ne a lui, e gli disse, Che cosa è questo, che tu sei così conturbato nello

spirito, e non prendi cibo?

6 Ed egli le disse, Perchè io avea
parlato a Nabot Izreelita, e gli avea detto, Dammi la tua vigna per danari: overo, se così t'aggrada, io te ne darò un' altra in iscambio. Ma egli ha detto, Io non ti darò la

mia vigna.
7 Ed Isebel, sua moglie, gli disse, Eserciteresti tu ora il regno sopra Israel? levati, prendi cibo, e sia

il cuor tuo lieto: io ti farò avere la vigna di Nabot Izreelita.

8 Ed ella scrisse lettere a nome d'Achab, e le suggellò col suggello d'esso, e le mandò agli Anziani, ed a' principali della città di Nabot, ch'abitavano con lui.

9 E scrisse in quelle lettere in questa maniera, Bandite il digiu-no, e fate stare Nabot in capo del

popolo: 10 E fate comparire contr'a lui due uomini scellerati, i quali testimonino contr'a lui: dicendo, Tu hai bestemmiato Iddio, e'l re. Poi menatelo fuori, e lapidatelo, sì che

muola.

. 11 E la gente della città di Nabot, gli Anziani, ed i principali, ch'abitavano nella città d'esso, fecero come Izebel avea lor mandato, se-condo ch'erz scritto nelle lettere, ch'avea lor mandate.

12 E bandirone il digiuno, e fecero star Nabot in capo del popolo.

13 Poi vennero que due uomini scellerati, e si presentarono contr'a Nabot, e testimoniarono contr'a lui, davanti al popolo : dicen-do, Nabot ha bestemmiato Iddio, e'l Laonde coloro lo menarono fuor della città, e lo lapidarono, a)

ch'egli mort. 14 Poi mandarono a dire ad Iese-

bel. Nabot è stato lapidato. ed è morto.
15 E, quando Izebel ebbe inteso che Nabot era stato lapidato, e

ch'era morto, disse ad Achab, Levati, prendi la possessione della vigna di Nabot Izreelita, la quale egli avea ricusato di darti per danari: perciochè Nabot non vive più, ma è morto.

16 E, quando Achab ebbe udito che Nabot era morto, si levò, per iscendere alla vigna di Nabot I-

sreelita, per prenderne la possessione. 17 Allora la parola del Signore fu indirizzata ad Elia Tisbita : di-

cendo,

18 Levati, scendi incontr'ad A-chab, re d'Israel, il quale risiede in Samaria: ecco, egli è nella vigna

di Nabot, dove egli è aceso, per prenderne la possessione. 19 E parla a lui : dicendo, Così ha detto il Signore, Avresti tu ucciso,

ed anche possederesti? Poi digii. Come i cani hanno leccato'l sangue di Nabot, leccheranno altresì 'I tuo. 20 Ed Achab disse ad Elia, M'hai tu trovato, nemico mio? Ed egli gli disse, St, io t'ho trovato: per-ciochè tu ti sei venduto a far ciò

che dispiace al Signore. 21 Ecco, dice il Signore, lo ti fo venire del male addosso, e torrò via chi verrà dietro a te, e stermi-nerò ad Achab fino a chi piscia alla

parete, chi è serrato, e chi è ab-bandonato in Israel :

22 E ridurrò la tua casa come la casa di Ieroboam, figliuolo di Nebat : e come la casa di Baasa, figliuolo d'Ahia : perciochè tu m'hai provocato ad ira, ed hai fatto pec-

care Israel. 23 Il Signore parlò eziandio con-tr'ad Izebel : dicendo, I cani mangeranno Isebel all'antimuro d'I-

24 Colui della casa d'Achab, che morrà dentro alla città, i cani l mangeranno: e colui che morrà per li campi, gli uccelli io man-

geranno. 25 (E veramente non v'era etato ancora alcuno simile ad Achab, il qual s'era venduto a far ciò che dispiace al Signore : perciochè Ise-bel, sua moglie, l'incitava :

26 Laonde egli fece cose molto abbominevoli, andando dietro agl'idoli, interamente come aveano fatto gli Amorrei, i quali 'l Signore avea scacciati d'innanzi a' figliuoli d' Israel.)

27 E, quando Achab ebbe udite quelle parole, stracciò i suoi vestimenti, e si mise un sacco sopra le

carni, e digiunò, e glacque in sacco,

28 E la parola del Signore fu in-dirizzata ad Ella Tisbita : dicendo, 29 Hai tu veduto come Achab s'è umiliato davanti a me? perciochè egli s'è umiliato davanti a me, io non farò venir quel male a' snoi di : io lo farò venir sopra la casa sua, a' dì del suo figliuolo.

CAP. XXII.

R i Siri, e gl'Israeliti, stettero tre anni senza guerra fra loro. 2 Ma l'anno terzo, essendo Iosafat, re di Giuda, sceso al re d'Israel : 3 Il re d'Israel disse a' suoi servitori, Non sapete voi che Ramot di Galaad è nostra? e pur noi non parliamo di ripigliarla dalle mani

del re di Siria. 4 Poi disse a losafat, Andral tu meco alla guerra contr'a Ramot di Galaad? E losafat disse al re d' Israel, Fa' conto di me come di te, e della mia gente come della tua, e mici cavalli come de' tuoi.

5 Ma Iosafat disse al re d' Israel, Deh, domanda oggi la parola del

more.

6 E'i re d' Israel adunò i profeti, in numero d'intorno a quattrocen-t'uomini : e disse loro, Andrò io alla guerra contr' a Ramot di Galaad: overo, me ne rimarrò io? Ed essi ero, Vacci: e'l Signore la darà nelle mani del re

7 Ma Iosafat disse, Evri quì più niun Profeta del Signore, il quale

noi domandiamo

8 E'l re d'Israel disse a Iosafat. V'è bene ancora un' uomo, per lo quale noi potremmo domandare il Signore; ma io l'odio: perciochè egli non mi profetizza giammai del bene, anzi del male: egli è Mica, agliuolo d'Imla. E losafat disse, Il re non dica cost.

9 Allora il re d'Israel chiamò un' eunuco, e gli disse, Fa' prestamen-te venire Mica, figliuolo d'Imla-10 Or il re d'Israel, e Iosafat, re

di Giuda, sedevano ciascuno sopra'l suo seggio, vestiti d'abiti reali, nell'ais ch'é all'entrata della porta di Samaria, e tutti i profeti profetizzavano in presenza loro. 339

11 Or Sedechia, figlipolo di Chanaans, s'aves fatte delle corne di ferro, e disse, Cos) ha detto il Signore, Con queste corne tu coszerai i Siri, fin che tu gli abbi consumati.

12 E tutti i profeti profetismvano in quella medesima maniera : di-cendo, Sali contr'a Ramot di Galaad, e tu prospererai, e'l Signore la darà in man del re.

13 Or il messo, ch'era andato a chiamar Mica, gli pariò: dicendo, Ecco ora, i profeti tutti ad una voce predicono del bene al re: deh, sia il tuo parlar conforme al parlare dell'uno d'essi, e predicigli del

bene 14 Ma Mica disse. Come il Signore vive, io dirò ciò che'l Signore m'a-vrà detto.

15 Egli adunque venne al re. E'l re gli disse, Mica, andremo noi alla guerra contr'a Ramot di Galaad; overo, ce ne rimarremo noi? Ed egil gli disse, Va' pure, e tu pro-spererai, e'i Signore la dara in man

el re. 16 E'l re gli disse, Fino a quante volte ti scongiurero lo che tu non mi dica altro che la verita, a Nome

del Signore?
17 Allora egli gli disse, Io vedeva tutto Israel sparso su per il monti, come pecore che non hanno pastore: e'l Signore diceva, Costoro sono sensa signore: ritornisene ciascuno a casa sua in pace.

18 Allora il re d'Isruel disse a Iosafat, Non ti dissi io, ch'egli non mi profetimerebbe alcun bene, anzi

del male?

19 E Mica gli disse, Perciò, ascolta la parola del Signore, lo vedeva il Signore assiso sopra'l suo trono, e tutto l'esercito del cielo ch'era presente davanti a lui, a destra, ed a sinistra.

20 E'l Signore disse, Chi indurra Achab, aciochè salga contr'a Ra-mot di Galaad, e vi muoia? E l'uno diceva una cosa, e l'altro un'

21 Allora uscì fuori uno spirito, il quale si presentò davanti al Signore: e disse, Io l'indurro. E'l Signore gli disse, Come?

22 Ed egli disse, lo uscirò fuori, e sarò spirito di menzogna nella bocca di tutti i suoi profeti. Ev Signore gli disse, St, tu l'indurrai, ed anche ne verrai a capo; esci fuori, e fa' così.

23 Ora dunque, ecco, il Signore ha messo uno spirito di mensogna nella bocca di tutti questi tuoi profeti, e'l Signore ha pronunziato del male contr'a te

94 Allora Sedechia, figliuolo di 1 Chemana, s'accostò, e percosse Mica in su la guancia: e disse. Onde s'è partito lo Spirito del Si-

gnore da me, per pariar teco? 25 E Mica disse, Ecco, tu'l vedrai al giorno che tu entreral di camera

in camera, per appiattarti.
26 E'i re d'Israel disse ad uno, Prendi Mica, e menalo ad Amon, Capitano della città, ed a loas, figliuolo del re:

27 E di lero, Così ha detto il re, Mettete costui in prigione, e cibatelo di pane, e d'acqua strettamen-te, fin ch'io ritorni in pace.

28 E Mica disse, Se pur tu ritorni in pace, il Signore non avrà par-lato per me. Poi disse, Voi popoli

tutti, ascoltate.

29 Il re d'Israel adunque sall. con Iosafat, re di Giuda, contr'a Ramot

30 E'l re d'Israel disse a losafat. lo mi travestirò, e così entrer nella battaglia: ma tu, vestiti delle tue vesti. Il re d'Israel delle tue vesti. Il re d'Israel adunque si travestì, e così entrò nella battaglia.

31 Or il re di Siria avea comandato a' suoi capitani de' carri, ch'erano trentadue, Non combattete contr'a piccioli, nè contr'a grandi, ma contr'al re d'Israel solo.

32 Perciò, quando i capitani de' carri ebber veduto losafat, dissero, Certo, egli è il re d'Israel: e si voltarono a lui, per combatter contr'a lui: ma losafat gridò.

33 E, quando i capitani de' carri ebber veduto ch'egli non era il re d'Israel, si rivolsero indietro da Int.

34 Allora qualcuno tirò con l'arco a caso, e ferì 'l re d'Israel fra le de, e la corazza : laonde egli disse al suo carrettiere, Volta la mano, e menami fuor del campo: erciochè io son ferito.

35 Ma la battaglia si rinforzò in quel di : onde il re fu rattenuto nel carro contr'a' Siri, e morì in su la sera : e'l sangue della piaga colò

nel cavo del carro.

36 E come il sole tramontava. passò un bando per lo campo: dicendo, Riducasi ciascuno alla sua città, ed al suo paese.

37 E'l re morì, e fu portato in Sa-

maria, e quivi fu seppellito. 38 E'l carro fu tuffato nel vivaio di Samaria : l'arme vi furono estandio lavate: ed i cani leccareno il sangue d'Achab, secondo la parola del Signore, ch'egli avea pronunzieta.

39 Or, quant'è al rimanente de'

fatti d'Achab, e tutto quello ch'e fece, e la casa d'avorio ch'esti edificò, e tutte le citta ch'egli edificò : queste cose non sono elle scritte nel Libro delle Croniche delli re

d'Israel?
40 Così Achab giacque co' suoi padri: ed Achazia, suo figliuolo,

regnò in luogo suo. 41 Or Iosaint, fi figliuolo d'Ass avea cominciato a regnare sopra Giuda l'anno quarto d'Achab. re

42 E losafat era d'età di trentacinque anni, quando cominció a regnare, e regno venticiaque anni in Gerusalemme. E'i nome di sua madre era Azuba, figliuola di Silai.

43 Ed egli caminò per tutte le vie d'Asa, suo padre, e non se ne ri-volse, facendo ciò che piace al Si-

gnore:

44 Nondimeno gli alti luoghi non furono tolti via: il popolo sacrificava ancora, e faceva profuni, negli alti luoghi.
45 Oltr'a ciò Iosafat fece pace

col re d'Israel

46 Or, quant'è al rimanente de' fatti di Iosafat, e le prodezze ch'egli fece, e le guerre ch'egli ebbe : queste cose non sono elle scritte nel Libro delle Croniche delli re di Giuda?

47 Egli tolse ancora via dal paese il rimanente de cinedi, ch'erano rimasi al tempo d'Asa, suo padre. 48 Or in quel tempo non v'era re

in Edom: il Governatore era in luogo del re-

49 Iosafat fece un navilio di Tarsis, per andare in Ofir, per dell'oro: ma non andò: perciochè le navi si ruppero in Essongheber. 50 Allora Achasia, figliuolo d'A-

chab, disse a Iosafat, Vadano i miei servitori co' tuoi, sopra'i navilio: ma losafat non volle-

51 E Iosafat giacque co' suoi padri, e fu seppellito co' suoi padri nella Città di David, suo padre: e

Ioram, suo figliuolo, regnò in luo-52 Achana, figliuolo d'Achab, co-

minciò a regnare sopra Israel, in Samaria, l'anno decimosettimo di Losafat, re di Giuda; e regnò due anni sopra Israel: 53 E fece quello che displace al

Signore, e camino per la via di suo padre, e di sua madre; e per la via di Ieroboam, figliuolo di Nebat, il

quale avea fatto peccare Israel: 54 E servi a Baal, e l'adorò, e dispettò il Signore Iddio d'Israel, interamente come aves fatto suo padre.

# IL SECONDO LIBRO DELLI RE.

CAP. L R, dopo la morte d'Achab,

Moab si ribellò da Israel. 2 Ed Acharia cadde giù per un cancello, ch'era nella sua sala in Samaria, onde egli infermò: e mandò de' messi, e disse loro, Andate, domandate Basi-zebub, dio d'Ecron, se io guarirò di questa infermità.

3 Ma l'Angelo del Signore parlò ad Elia Tisbita: dicendo, Levati, sali incontr'a' messi del re di Samaria, e di' loro, Andate voi per domandar Baal-sebub, dio d'Ecron, perchè non vi sia alcun Dio in I-

arael ?

4 Perciò adunque il Signore ha detto così, Tu non iscenderai dal letto, sopra'i quale tu sei salito: anzi, per certo tu morrai. Ciòdetto,

Ella se n'andò. 5 Ed i messi ritornarono ad Acha-

sia. Ed egli disse loro, Perchè

siete ritornati ? 6 Ed essi gli dissero, Un'uomo ci è venuto incontro, il quale ci ha detto, Andate, ritornate al re, che v'ha mandati: e ditegli, Così ha detto il Signore, Mandi tu a domandar Bael sebub, dio d' Ecron, perchè non vi sia Dio alcuno in Israel ? perciò, tu non iscenderai dal letto, sopra'l quale tu sei sali-

to; anzi, per certo tu morrai. 7 Ed egli disse loro, Quale è il portamento di colui che v'è venuto incontro, e v'ha dette coteste pa-

role ?

8 Ed essi gli dissero, Egli è un'uomo velloso, ch'è cinto d'una cin-tura di cuoio sopra i lombi. Allora egli disse, Egli è Elia Tisbita. 9 E mando a lui un capitano di

cinquant' uomini, con la sua cinquantina. Ed ecco, egli sedeva in su la sommità del monte. E quello gli disse, Uomo di Dio, il re ha detto che tu scenda.

10 Ed Elia rispose, e disse al Ca-pitano de' cinquant' nomini, Se pure io sono uomo di Dio, caggia fuoco dal cielo, e consumi te, e la tua cinquantina. E cadde fuoco dal cielo, e consumò lui, e la sua

cinquantina.

11 Ed *Achazia* mandò di nuo**vo** un' altro Capitano di cinquant' u mini, con la sua cinquantina. Ed egli pariò ad Elia, e gli disse, Uo-mo di Dio, così ha detto il re, Scendi prestamente.

12 Ed Elia rispose, e disse lore, Se pure io sono uomo di Dio, cag-gia fuoco dal cielo, e consumi te, e ia tua cinquantina. E'l fuoco di Dio cadde dal cielo, e consumò lui.

e la sua cinquantina.

13 Ed Acharia mandò di nuovo un terzo capitano di cinquant' se mini, con la sua cinquantina. egli sal) ad Elia, e venne, e s'inginocchiò davanti a lui, e gli sup-plicò, e gli disse, Uomo di Dio, sia, ti prego, la vita mia, e la vit di questi cinquanta tuoi servitori, preziosa davanti agli occhi tuol-

14 Ecco, il fuoco è caduto dal cielo, ed ha consumati i due primi capitani di cinquant' uomini, con le lor cinquantine : ma ora sia la vita mia preziosa davanti agli oc-

chi tuoi.

15 E l'Angelo del Signore disse ad Elia, Scendi con lui, non temer di Egli adunque si levò, e scess

con lui, ed andò al re.

16 Ed egti gli disse, Così ha dettò il Signore, Perciochè tu hai mandato messi, per domandar Baal-zebub, dio d'Ecron, come se non vi fosse alcun Dio in Israel, per domandar la sua parola : ecco, tu non iscenderal dal letto, sopra l quale tu sei salito; ansi per certo tu morrai.

17 Ed egli morì, secondo la parola del Signore, ch' Elia avea pronunsiata : e Ioram regnò in luogo suo, l'anno secondo di Ioram, figliuolò di Iosafat, re di Giuda : perclochè Achazia non avea figliuoli.

18 Or, quant'è al rimanente de fatti d'Achasia: queste cose non sono elle scritte nel Libro delle Cro-

niche delli re d'Israel ?

OR in sul tempo, che'l Signore voleva levare Elia in cielo in un turbo, Elia si partì di Ghilgal

con Elisco.

2 Ed Elia disse ad Elisco, Deh, rimani qui: percioche il Signore mi manda fino in Betel. Ma Elisco rispose, Come il Signore vive, è come l'arima tua vive, to non ti lascerò. Così scesero in Betel.

3 Ed 1 Sigliculi de profett, ch'evrano in Betel, vennero ad Elisco, è col in Betel, vennero ad Elisco, è con in Betel, vennero ad Elisco, è con la collega della 
gli dissero, Sai tu che'l Signore togile oggi 'l tuo signore d'appresso a te? Ed egli disse, Anch' io le se tacete.

4 Ed Elia gli disse, Eliseo, deh, rimani qui: perciochè il Signore mi manda in Ierico. Ma egli disse, Come il Signore vive, e come l'ani-ma tua vive, io non ti lascerò. Coa) se ne vennero in Ierico.

as se ne vennero in ierico.

5 Ed i figliuoli de profeti, ch'erano in ierico, s'accostarono ad Eliseo, e gli dissero, Sai tu che'l Signore toglie oggi 'l tuo signore
d'appresso a te' Ed egli disse,
A'ch' lo lo so i tacete.

6 Ed Elia gli disse, Deh, rimani quì: perciochè il Signore mi man-da verso'l Giordano. Ma egli disse, Come il Signore vive, e come l'anima tua vive, io non ti lascerò. Così se n'andarono amendue in-

7 E cinquant' uomini, d'infra i figliuoli de profeti, andarono, e si fermarono dirimpetto a loro, da lungi : ed amendue si fermarono al Giordano.

8 Allora Elia prese il suo mantello, e lo piegò, e percosse l'acque, ed esse si partirono in quà ed in là : ed amendue passarono per l'aeciutto.

9 E, quando furono passati, Elia disse ad Eliseo, Domanda ciò che tu vuoi ch'io ti faccia, avanti ch'io sia tolto d'appresso a te. Ed Eliseo disse, Deh, siami data la parte di due del tuo spirito.

10 Ed Elia gli disse, Tu hai domandato una cosa difficile : se tu mi vedi, quando io sarò tolto d'appresso a te, ti sarà fatto così : ma, se tu non mi vedi, non ti sarà fatto.

11 Or avvenne che, mentre essi caminavano, e parlavano insieme, ecco un carro di fuoco, e de cavalli di fuoco, che gli partirono l'uno dall'altro. Ed Ella sall al cielo in un turbo.

12 Ed Elisco to vide, e grido, Padre mio, padre mio, carro d'I-grael, e la sua cavallería. Poi non lo vide più: e prese i suoi vestimenti, e gli stracciò in due pezzi.

13 Appresso levò il mantello d' Elia, che gli era caduto d'addosso, e tornò, e si fermò in su la ripa del

Giordano.

14 E prese il mantello d'Elia, che gli era caduto d'addosso, e ne percosse l'acque : e disse, Ove è il Signore Iddio d'Elia ? Ed avendo anch'egli percosse l'acque, esse si partirono in quà ed in là : ed Eliseo

passò. 15 Quando i figliuoli de profeti, che dimoravano in Ierico, l'ebbero veduto, *venendo* incontro a loro, dissero, Lo spirito d'Elia s'è posa-'o sopra Eliseo. E gli vennero in-btro, e s'inchinarono a terra

davanti a lui :

16 E gli dispero, Ecco ora, vi sono appresso i tuoi servitori cinquanta valenti uomini: deh, lascia che vadano, e cerchino il tuo signore: che talora lo Spirito del Signore non l'abbia rapito, e gittato sopra alcuno di que monti, overo in alcuna di quelle valli. Ma egli dis se. Non vi mandate.

17 Ma essi gli fecero forza, tanto ch'egli se ne vergognò : e disse, Mandate. Coloro adunque mandarono cinquant' uomini, i quali lo cercarono tre giorni, e non lo

trovarono.

18 Poi tornarono a lui in Ierico, ove egli dimorava. Ed egli dissa loro, Non v'avea io detto, Non andate?

19 Or la gente della città disse ad Eliseo, Ecco ora, la stanza di questa città è buona, come il mio si-gnore vede : ma l'acque sono cat-

tive, onde il paese è dipopolato. 20 Allora egli disse, Recatemi una scodella nuova, e mettetevi dentro del sale. Ed essi gliela recarono.

21 Ed egli uscì fuori alla scaturiggine dell'acqua, e vi gittò dentro quel sale: e disse, Cost ha detto il Signore, Io rendo queste acque sane : di qui non procederà più nè morte, ne disperdimento.

22 E quell'acque furono rendute sane fino a questo giorno, secondo la parola d'Eliseo, ch'egli aves

pronunziata.

23 Poi di là egli sall in Betel : e, come egli saliva per la via, certi piccioli fanciulli uscirono fuor della città, e lo beffavano, e gli dicevano, Sali calvo, sali calvo

24 Ed egli, rivoltosi indictro, gii vide, e gli maladisse nel Nome del Signore. E due orse uscirono del bosco, e lacerarono quarantaduo di que fanciulli.

25 Di là egli andò nel monte Carmel, e di là ritornò in Samaria.

CAP. III.

R l'anno diciottesimo di Iosa. fat, re di Gluda, Ioram, figliuolo d'Achab, cominciò a regnare sopra Israel in Samaria; e regnò dodici anni.

2 E fece ciò che dispiace al Signore: non però come suo padre, e come sua madre: percioche toise via la statua di Baal, che suo padre avea fatta.

3 Ma egli s'attenne a' peccati di Ieroboam, figliuolo di Nebat, per li quali egli avea fatto peccare I-

srael: egli non se ne rivolse. 4 Or Mesa, re di Moab, nudriva

molto minuto bestiame : e pagava ner tributo al re d'Israel centomila agnelli, e centomila montoni con la lana.

5 Ma, quando Achab fu morto, il re di Moab si ribellò contr'al re

6 Laonde il re Ioram uscì in quel d) fuor di Samaria, e fece la rasse-

gna di tutto Israel.

7 E, partendo, mandò a dire Iosafat, re di Giuda, Il re di Moab s'è ribellato contr'a me : verrai tu meco alla guerra contr'a Moab? Ed egli disse, Sì, io vi salirò: fa' conto di me come di te, della mia rente come della tua, e de mici cavalli come de' tuoi.

8 Poi disse. Per qual via saliremo? E loram disse, Per la via del

diserto d' Edom.

9 Il re d'Israel adunque, e'l re di Giuda, e'i re d' Edom, si partirono: e, fatto il circuito di sette giornate di camino, non v'era acqua per lo campo, né per le bestie di servigio, che menavano con loro.

10 E'i re d'Israel disse, Oimè! certamente il Signore ha chiamati insieme questi tre re, per dargli in

man di Moab.

11 E Iosafat disse, Non evvi qui alcun profeta del Signore, actoche per lui domandiamo il Signore? Ed uno de servitori del re d'Israel rispose, e disse, Eliseo, figliuolo di Safat, che versava l'acqua sopra le mani d' Elia, è qui.

12 E Iosafat disse, La parola del Signore è con lui. Il re d'Israel adunque, e losafat, e'l re d' Edom.

andarono a lui.

13 Ma Eliseo disse al re d'Israel, Che ho io a far teco? vattene a profeti di tuo padre, ed a' profeti di tua madre. E'i re d'Israel gli disse, No: perciochè il Signore ha chiamati insieme questi tre re, per dargli in man di Moab.

14 Ed Etiseo disse, Come il Signore degli eserciti, al quale io ministro, vive, se io non avessi rispetto a Iosafat, re di Giuda, io non ti riguarderei pure, e non ti vorrei vedere.

15 Ora, fatemi venire un sona-E, come il sonatore sonava, la mano del Signore fu sopra Eliseo: 16 Ed egli disse, Così ha detto il

Signore, Facciansi in questa valle

molte fosse :

17 Perciochè, così ha detto il Signore, Voi non sentirete vento, e non vedrete pioggia, e pur questa valle s'empiera d'acqua, della quale berrete e voi, e le vostre gregge, e le vostre bestie di servigio.

18 E ciò è ancora leggier coss

agli occhi del Signore: perciochè egli vi dara extandio Most nelle

mani

19 E voi disfarete tutte le città murate, e tutte le città principall. ed abbatterete ogni buon' albero, e turerete ogni fontana d'acqua, e disolerete con pietre ogni buon CRIM DO.

20 È la mattina seguente, nell'ora che s'offerisce l'offerta, avvenne che, ecco dell' acque, che venivano di verso Edom: e la terra fu ri-

piena d'acque.

21 Or tutti i Moabiti, avendo inteso che quelli re erano saliti per far loro guerra, s'erano adunati a grida, da chiunque si cominciava a cingere la spada in su; e s'erano fermati in su le frontiere

22 E quella mattina si levarono, come il sole dava già sopra quel-l'acque; e videro davanti a loro da lontano quell' acque, rosse come

sangue:

23 E dissero. Quest'd sangue: per certo quelli re si son distrutti. e. l'uno ha percosso l'altro. Ora dun-

que, Moabiti, alla preda.

24 Così vennero verso'i campo d'Israel: ma gi Israeliti si levarono, e percossero i Moabiti, ed essi fuggirono d'innanzi a loro: « gl'Israeliti entrarono nel paese de Moabiti, sempre percuotendogli.

25 E disfecero le città : e clascuno gittò la sua pietra ne' migliori cam-pi, e così gli empierono di pietre: e turarono ogni fontana d'acqua, ed abbatterono ogni buon' albero : tanto ch'in Chir-hareset lasciarono sol le pietre: ma i frombolatori la

circondarono, e la percuotevano. 26 E'l re di Moab, veggendo che la battaglia lo soprafaceva, prese seco settecent' uomini con la spada tratta in mano, per ispuntare dalla parte del re d'Edom: ma non poterono.

27 Allora egli prese il suo figliuolo primogenito, che dovea regnare in luogo suo, e l'offerse in olocausto in sul muro: e vi fu grande indegnazione contragi Israeliti. E di altri si partirono da lui, e ritornarono al paese.

CAP. IV.

R una donna, delle mogli de figliuoli de' profeti, gridò ad Eliseo: dicendo, Il mio marito, tuo servitore, è morto: e tu sai che'l tuo servitore temeva il Signore: or il suo creditore è venuto per prendersi i miei due figliuoli per servi.

2 Ed Eliseo le disse, Che ti far' to? dichiarami ciò che tu hai

casa. Ed ella disse, La tua ser-vente non ha nulla in casa, senon

vente non na minis in casa, sentra un piccio vaso d'ollo.

3 Altora egit le disse, Va', chiediti difuosi, da tutti i tuol vicini, de vasi voti : non chiederne pochi.

4 Poi vieni, e serra l'uscò dietro a te, e dietro a' tuol figliuoli : e versa di quell' olio in tutti que' vasi, e fa' levar via quelli che saran

pieni. 5 Ella dunque si partì da lui, e serrò l'uscio dietro a sè, e dietro a' auoi figliuoli : ed essi le recavano

suoi figliuou: eu cos.
i vasi, ed ella versava.
6 E, quando i vasi furono pieni,
ella disse ad uno de' suoi figliuoli,
ella disse ad uno vaso. Ma egli Recami ancora un vaso. Ma egli le disse, Non ve n'è più alcuno. Allora l'ollo si fermò.

7 Ed ella venne, e dichiarò la co-su all'uomo di Dio. Ed egli le disse, Va', vendi l'olio, e paga il tuo debito: e tu, ed i tuoi figliuoli,

vivete del rimanente.

8 Avvenne poi un giorno, ch'Eli-seo passò per Sunem, e quivi era una possente donna, la quale lo ritenne con grande instanzia a prender cibo: ed ogni volta ch'egi passava per Sunem, egli si ridu-

ceva là a prender cibo.

9 E quella donna disse al suo marito, Ecco, ora io conosco che costui, che passa tutto dì da noi, è un santo uomo di Dio.

10 Deh, facciamogli una picciola camera a pareti, e mettiamoglivi un letto, una tavola, una sedia, ed un candelliere: aclochè, quan-

do egli verrà a noi, si riduca la. 11 Così un giorno, essendo venu-to là, egli si ridusse nella camera,

e vi giacque. 12 E disse a Ghehazi, suo servi-

tore, Chiama cotesta Sunamita. Ed egli la chiamò. Ed ella si pre-sento davanti a lui. 13 Ed egli disse a Ghehazi, Or dil-

le, Tu hai presa per noi tutta que-sta sollecitudine: che s'avrebbe egli a far per te? hai tu da parlare al re, od al Capo dell'esercito? Ma ella disse, lo abito per mezzo'l

mio popolo. 14 Ed Elisco disse a Ghehazi, Ch s'avrebbe egli a far per lei? Ed egli disse, Io non so: ma ella non ha alcun figliuolo, e'l suo marito è

15 Ed egli gli disse, Chiamala. Ed egli la chiamò: ed ella si presentò all'uscio.

16 Ed egli le disse, L'anno vegnente, in questa stessa stagione, tu abbraccerai un figliuolo. Ed ella disse, Non mentire, signor mio, uomo di Dio: non mentire alla tua

17 Quella donna adunque concepette, e partori un figliuolo, l'anno seguente, in quella stessa stagione, come Elisco le avea detto. 18 Ed, essendo il fanciullo dive-

18 Ed, essendo il fanciullo divenuto grande, avvenne un giorno ch'egil uscì fuori a suo padre, appresso de mietitori:
19 E disse a suo padre, Oimè! il capo, oimè! il capo, oimè! il capo, oimè! si capo, oimè! il capo, El'padre disse al servitore, Portalo a sua madre. Ed egil io portò, el o rècò a sua madre. El essendo dimorato sopra le ginocchia d'essa fino a mezsodi, morì

21 Allora ella salì, e lo coricò sopra'l letto dell'uomo di Dio: poi chiuse l'uscio sopra lui, e se n'uscì

٠,

4

٠,

22 E mandò a dire al suo marito, Deh, mandami uno de servitori, ed una dell'asine, aciochè lo corra fino all'uomo di Dio: poi ritornerò. 23 Ed egli le disse, Perchè vai og-gi a lui! Egli non è di di Calendi,

nè Sabato. Ed ella disse, Datti

pace. 24 Ed ella fece sellar l'asina, e disse al suo servitore, Guidala, e va' via: non rattenermi di cavalcare, senon ch' io tel dica.

25 Ed ella andò; e venne all'uo-mo di Dio, nel monte Carmel. E, quando l'uomo di Dio l'ebbe veduta dinanzi a sè, disse a Ghebazi, suo servitore, Ecco quella Sunamita.

servitore, Ecoc quella Sunamita.
26 Deb, corrile ora incontro, e
dille, Stai tu bene? il tuo marito
sta egli bene? il fanculio sta egli
bene? Ed ella disse, Bene.
27 Ma, quando fu giunta all'uomo di Dio, al monte, gli prese i piedi. E Ghebata s' appressò, per ripigneria indietro. Ma l'uomo di Dio
gli disse, Lasciala: perciochè l'amima sua è in amaritudine, el Signore me n' ha celata ha caprione. gnore me n'ha celata la cagione, e non me l'ha dichiarata.

28 Ed ella disse, Avea io chiesto un figliuolo al mio signore? non si dissi io, Non ingannarmi?

29 Allora Elisco disse a Ghehazi, Cingiti i lombi, e prendi'l mio bastone in mano, e vattene: se tu trovi chi che sia, non salutario: e, se egli ti saluta, non rispondergli: e metti l mio bastone in sul viso

del fanciullo. 30 Ma la madre del fanciullo disse, Come il Signor vive, e come l'ani-ma tua vive, io non ti lascerò. Egli adunque si levò, ed andò die-

31 Or Ghehari era passato davanti a loro, ed avea posto l' bastone in sul viso del fanciullo: ma non ri sul viso del fanciullo: ma non ri fu nè voce, nè sentimento. Ed

egli ritornò incentr'ad Elisco, e gli dichiarò la cosa, e gli disse, Il fanciulio non s'è risvegliato. 32 Eliseo adunque entrò nella ca-

sa: ed ecco, il fanciullo era morto, coricato in sul letto d'esso.

33 Ed egli entrò nella camera, e serrò l'uscio sopra sè, e sopra'l fanclulio, e fece orazione al Signore. 34 Poi sall in sul letto, e si coricò sopra'i fanciullo, e pose la bocca in su la bocca d'esso, e gli occhi in su gli occhi d'esso, e le palme delle mani in su le palme delle mani

d'esso, e si distese di tutta la sua lunghezza sopra lui : e la carne del fanciullo fu riscaldata.

35 Poi, andava di nuovo or quà or la per la casa, e poi risaliva, e si distendeva sopra'l fanciullo: alla ane il fanciullo starnutì fino a sette volte, ed aperse gli occhi. 36 Allora Elisco chiamò Ghehazi,

e gii disse, Chiama cotesta Sunamitz. Ed egli la chiamò; ed ella venne a lui. Ed egli le disse, Pren-

di 'l tuo figliuolo. 37 Ed ella venne, e si gittò a' piedi d' Eliseo, e s' inchinò verso terra : poi prese il suo figliuolo, e se n'u-

cì fuori

38 Ed Eliseo se ne ritornò in Ghilgal. Or v'era fame nel paese : ed i figliuoli de profeti sedevano da-vanti a lui : ed egli disse al suo servitore, Metti la gran caldaia al fuoco, e cuoci della minestra a' figliuoli de' profeti.

39 Ed uno d'essi usel fuori a' campi, per cogliere dell'erbe; e, trovata una vite salvatica, ne colse delle sucche salvatiche piena la sua ve-sta: poi venne, e le minuzzò den-tro alla caldaia dove era la mine-

stra: perciochè essi non sapevano che cosa fosse.

40 Poi fu versato di quella minestra ad alcuni, per mangiarne : ed avvenne che, come n'ebbero mangiato, sciamarono, e dissero, La morte è nella caldaia, o uomo di Dio: e non ne poterono più man-

41 Ma egli disse, Recatemi ora della farina. Ed egil la gittò nella caldaia: poi disse, Versa di quella minestra alla gente, aciochè man-gi. E non v'era più male alcuno

nella caldala.

42 Allora venne un'nomo da Baal. salisa, il quale portava all'uomo di Dio del pane di primizie, cioc, venti pani d'orzo, e del grano no-veilo in ispiga. Ed Elisco disse al suo servitore, Da' questo a questa gente, che mangi.

43 Ed egli rispose, Come metterei to questo davanti a cent' uomini? 345

Ma egli disse, Dallo a questa gente, che mangi: perciochè, così ha detto il Signore, Ella mangerà, ed anche ne lascerà di resto.

44 Egli adunque mise quello davanti a coloro, ed essi ne mangisrono, ed anche ne lasciarono di resto, secondo la parola del Signore.

#### CAP. V.

R Naaman, Capo dell'esercito del re di Siria, era uomo grande appo'l suo signore, e molto ono-rato: percioche per lui'l Signore avea dato delle vittorie a' Sirl: ma quest' nomo possente, e prode, era lebbroso.

2 Or alcune schiere de Siri uscirono per fare una correria, e menarono prigione dal paese d'Israel una picciola fanciulia: ed ella essendo al servigio della moglie di

Naaman,

3 Disse alla sua signora, Piacesse a Dio che'l mio signore fosse appresso del profeta, ch' è in Samaria: egli l'avrebbe tosto liberato dalla sua lebbra.

4 E Ngaman venne al suo signore, e gli dichiarò la coma: di-cendo, Quella fanciulla, ch'è del paese d'Israel, ha parlato così,

e così

5 E'i re di Siria gli disse, Or su, vacci : ed io ne manderò lettere al re d'Israel. Egli adunque andò, e prese in mano dieci talenti d'argento, e seimila sicii d'oro, e dieci mute di vestimenti:

6 E portò le lettere al re d'Israel, il cui tenore era questo, Ora, come queste lettere saranno pervenute te, sappi ch'io t'ho mandato Naaman, mio servitore, aciochè tu lo liberi dalla sua lebbra.

7 E, quando'l re d'Israel ebbe lette le lettere, stracciò i suoi vestimenti : e disse. Sono io Dio, da far morire, e da tornare in vita, che costui mi manda ch' io liberi un'uomo dalla sua lebbra? ma del certo sappiate ora, e vedete ch'egli cerca occasione contr'a me

8 Ma, come Eliseo, uomo di Dio, ebbe inteso che'l re d'Israel avea stracciati i suoi vestimenti, gli mandò a dire, Perchè hai stracciati i tuoi vestimenti? venga pur Naaman a me, e conoscera che v'è un profeta in Israel. 9 Naaman adunque venne, co

suoi cavalli, e col suo carro, e si fermò alla porta della casa d'Eliseo. 10 Ed Eliseo mandò a dirgli per un messo, Va', lavati sette volte nel Giordano, e la carne ti ritorne rà sana e netta.

11 Ma Naaman s'adirò, e se n'andò: e disse, Ecco, io diceva fra me stesso, Egli del tutto uscirà fuori, e si fermerà, ed invocherà il Nome del Signore Iddio suo, e menerà la mane sopra'l luogo, e libererà il lebbroso.

12 Abana, e Parpar, fiumi di Damasco, non vagliono essi meglio che tutte l'acque d' Israel ? non mi potrei io lavare in essi, ed esser nettato? Egli adunque si rivolse indietro, e se n'andava via tutto

cruccioso.

13 Ma i suoi servitori s'accostarono, e gli fecero motto, e dissero, Padre mio, se'l profeta t'avesse detta qualche gran cosa, non l'avresti tu fatta? quanto più dei tu far ciò ch'egli t'ha detto, Lavati, e sarai netto

14 Egli adunque scese, e si tuffò sette volte nel Giordano, secondo la parola dell'uomo di Dio: e la carne gli ritornò simile alla carne

d'un picciol fanciullo, e fu netto. 15 Allora egli ritornò all'uomo di Dio, con tutto'l suo seguito, e venne, e si presentò davanti a lui, e disse, Ecco, ora io conosco che non v'e alcun Dio in tutta la terra, se non in Israel: ora dunque, ti prego, prendi un presente dal tuo ser-vitore.

16 Ma Elisco disse, Come il Signore, al quale lo servo, vive, lo nol prendero. E, benche Naaman gli facesse forza di prenderlo, pur lo

ricusò.

17 E Naaman disse, Or non po-trebbesi egli dare al tuo servitore il carico di due muli di terra ? conciosiacosachè'i tuo servitore non sia più per fare olocausto, nè sacrificio, ad altri dij, ma solo al Si-

18 Il Signore voglia perdonar questa cosa al tuo servitore, se io m'inchino nel tempio di Rimmon, quando'l mio signore entrerà in esso per adorare, e s'appoggerà sopra la mia mano: il Signore perdoni al tuo servitore questa cosa, se io m' inchino nel tempio di Rimmon.

19 Ed Eliseo gli disse, Vattene in pace. Ed egli si partì da lui. era già caminato un miglio di paese.

20 E Ghehazi, servitore d' Eliseo, uomo di Dio, disse, Ecco, il mio signore s'è astenuto di prendere di mano di questo Nasman Siro ciò ch'egli avea portato: come vive il Signore, io gli correrò dietro, e prenderò da lui qualche cosa.

21 Ghehazi dunque corse dietro a Naaman: e, come Naaman vide ch egli gli correva dietro, si gittò 'à dal carro incontr'a lui, e disse, Va ogni cosa bene? 22 Ed egli disse, Bene. Il mio signore m'ha mandato a dirti. Ecco. pureora son venuti a me dal mon-te d'Efraim due giovani, de figliuo-li de profeti : deh, da loro un ta-

lento d'argento, e due mute di ve-

stimenti

23 E Naaman disse, Prendi pur due talenti : e gliene fece forma : e fece legare due talenti d'argento in due sacchetti, e piegar due mute di vestimenti: e diede queste cose a due suoi servitori, che le portassero davanti a lui.

24 E, quando egli fu giunto alla Rocca, tolse quelle cose di man di coloro, e le ripose in una casa : poi rimandò quegli uomini, ed essi se

n'andarono.

25 Ed egli venne, e si presentò al suo signore. Ed Eliseo gli disse, Onde vieni, Ghehazi? Ed egli rispose, Il tuo servitore non è anda-to ne qua ne la.

26 Ma egli gli disse, Il cuor mio non era egli andato ki, quando quell' uomo ti si voltò incontro d'in sul suo carro? E' egli tempo di prender danari, e vestimenti, ed ulivi, e vigne, e pecore, e budi, e

servi, e serve ? 27 Perciò, la lebbra di Naaman s'attaccherà a te, ed alla tua pro-genie, in perpetuo. Ed egli se n'u-scì dalla presenza d'esso, tutto leb-broso, bianco come neve.

#### CAP. VI.

R i figliuoli de' profeti dissero ad Eliseo, Ecco ora, il luogo, dove noi sediamo davanti a te. è

troppo stretto per noi : 2 Deh, *lascia* ch' andiamo fino al Giordano, e di là prenderemo ciascuno un pezzo di legname, e ci faremo la un luogo da abitarvi. Ed egli disse loro, Andate. 3 Ed uno dessi disse, Del, piac-ciati venire co' tuoi servitori. Ed

egli disse, Io andrò.
4 Egli adunque andò con loro : e, giunti al Giordano, si misero a ta-

gliar le legne.

5 Ed avvenne ch'uno d'essi abbattendo un peszo di legname, il ferro della sua scure cadde nell' acqua: onde egli gridò, e disse, Ahi, signor mio : anche l'avea io in prestanza.

6 E l'uomo di Dio disse, Ove è caduto? Ed egli gli mostrò il luo-go. Allora egli tagliò un legno, e lo gittò là, e fece notare il ferro di-

7 E disse a colui, Toglilo. egli distese la mano, e lo prese.

346

8 Or il re di Siria faceva guerra contr ad Israel, e si consigliava on' suoi servitori : dicendo, lo porrò campo in tale ed in tal luogo.

9 E l'uomo di Dio mandava a dire al re d'Israel, Guardati che tu non passi per quel luogo: percio-chè i Siri vi sono in agguato. 10 E'i re d'Israel mandava a quel

luogo, che gli avea detto l'uomo di Dio, e del quale egli l'avez avvisato, e si guardava di passar per ià : e questo avvenne più d'una, e di due volte.

11 E'l cuore del re di Siria si conturbò per questo: e chiamò i suoi servitori, e disse loro, Non mi dichiarerete voi chi de' nostri manda

al re d'Israel ?

12 Ma uno de' suoi servitori eli disse, Non ve n'e alcuno, o re, mlo signore: ma il profeta Eliseo, che e in Israel, dichiara al re d'Israel le parole stesse, che tu dici nella camera nella quale tu giaci.

13 Ed egli disse, Andate, e vedete ove egli & ed lo manderò a pigliario. E gli fu rapportato, e det-

to, Eccolo in Dotan.

14 Ed egli vi mandò cavalli. carri, ed un grosso stuolo, il quale giunse là di notte, ed intorniò la

čittà.

15 Or la mattina a buon' ora il servitore dell' uomo di Dio si levò, ed uscì fuori, e vide lo stuolo ch' intorniava la città, ed i cavalli, ed i carri. E quel servitore disse all'uomo di Dio, Ahi, signor mio, come faremo?

16 Ma egli disse, Non temere: perciochè più sono quelli che son con noi, che quelli che son con loro.

17 Ed Eliseo orò, e disse, Deh, Signore, apri gli occhi di costui, aciochè vegga. El Signore aperse gli occhi del servitore, ed egli vide: ed ecco, il monte era pieno di cavalli, e di carri di fuoco, intorno ad Eliseo.

18 Poi i Siri scesero verso Eliseo. Ed egli fece orazione al Signore: e disse, Deh, percuoti questa gente d'abbarbaglio. Ed egli gli percosse d'abbarbaglio, secondo la parola

d'Eligeo.

19 Ed Elisco disse loro, Questa non è la via, e questa non è la città: venite dietro a me, ed lo vi condurrò all' nomo, il qual voi cercate. Ed egli gli menò in Samaria. 20 E, come furono entrati in Sa-

maria, Eliseo disse, O Signore, apri gli occhi di costoro, acioche veggano. E'i Signore aperse loro gli occhi, e videro ch'erano in mezzo di Samaria.

21 E'l re d'Israel, come gli ebbe

veduti, disse ad Elisco, Percuoterò io, percuoterò lo, padre mio !

22 Ma egli disse, Non percuotezgli : percuoti tu coloro che tu hai presi prigioni, con la tua spada, e col tuo arco? Metti loro davanti del pane, e dell' acqua, aciochè mangino, e bevano, e poi se ne

vadano al lor signore.
23 E' re fece loro un grande apparecchio di vivande : ed essi mangiarono, e bevvero : noi gli licenzio, ed essi se n'andarono al lor signore. Da quel di innanzi i Siri non vennero più a schiere, per far correcte nel paese d'Israel.

24 Or avvenne, dopo queste cose, che Ben hadad, re di Siria, aduno tutto'l auo esercito, e sall, e pose

l'assedio a Samaria

25 E vi fu gran fame in Samaria: ed ecco, i Siri la tenevano distretta, intanto che la testa d'un'asino valse ottanta sicli d'argento, e la quarta parte d'un Cabo di sterco di colombi cinque sicli d'argento.

26 Or avvenne che, passando il re d'Israel su le mura, una donna gli gridò : dicendo. O re, mio

signore, salvami.

27 Ed egli disse, Il Signore non ti salvi: onde ti darei io salvezza?

dall'aia, o dal torcolo?

28 Ma pure il re le disse, Che hai? Ed ella disse, Questa donna m'avea detto, Da' qua il tuo figliuolo, e mangiamolo oggi, e domane manreremo il mio.

29 Così abbiamo cotto il mio figiuolo, e l'abbiam mangiato: ma il giorno appresso, quando io le ho detto, Da' quà il tuo figliuolo, e

mangiamolo, ella l'ha nascosto. 30 Quando'l re ebbe intese le parole di quella donna, stracciò i suoi vestimenti. Or egli passava su le mura, e'i popolo riguardo, ed ec-co, il re avea un clicio didentro

CO, II TE AVER IN CO. TO THE ACT OF THE ACT

e gli Anziani sedevano appresso a lul : e'l re vi mandò un'uomo de iui: e' re vi mando un'uomo de suoi: ma, avanti che'i messo fosse venuto a lui, Eliseo disse agli Ansiani, Non vedete vot che'i figliuolo di quei micdiale ha mandato per tormi la testa? vedete, dopo che'i messo sarà venuto, serrate l'uscio: ed impedite, serrando l'uscio di forza, ch'e gli non entri: il suomo de pledi del suo signora non vierse gell detro a lui? gnore non viene egli dietro a lui? 33 Mentre egli parlava ancore

con loro, ecco, il messo scender

a lui: e disse, Ecco, questo male procede dal Signore, che debbo io più sperare nel Signore?

CAP. VIL

A LLORA Eliseo disse, Ascoltate
L la parola del Signore: Coel ha
detto ll Signore, Domane a quest'
ora lo staio del fior di farina \*aora\*
per un siclo, e le due staia dell'orzo altrest per un siclo, alia porta
di Samaria.

2 Ma.tl capitano, sopra la cui mano il re s'appoggiava, rispose all'uomo di Dio: e disse, Ecco, avvegnachi l' Signore facesse delle cateratte nel clelo, questo però potrebbe egli avvenire l' Ed Elisse gli disse, Ecco, tu' v edrai con gli occhi, ma non ne mangerai.

3 Or all entrata della porta v'erano quattro nomini lebbrosi: ed essi
dissero l'uno all' attro, Perchè ce
ne stiamo qui fin che siamo morti?
4 Se diciamo d'entra nella città,
la fame v'è, e noi vi morremo: se
stiamo qui, morremo attresi: ora
dunque venite, ed andiamociarrendere al campo de' Sir: se ci lasciano in vita, viveremo; e se pur
ci fanno morire, morremo.

5 Così si levarono al vespro, per entrar nel campo de' Siri; e, venuti fino allo stremo del campo, ecco,

non v'era alcuno.

6 Percioche il Signore avea fatto risonar nei campo de' Siri un romore di carri, e di cavalli, e d'un grande esercito: isonde aveano detto l'uno all' altro, Ecco, il re d'Israel ha soldati contr'a noi il re degl' Hittei, e il re degli Egizij, per

venire incontr'a noi

7 E s'erano levati, ed erano fuggitti in sul vespro, ed aveano lasciati i lor padiglioni, ed i lor cavalli, ed i loro asini, e'i campo, nello stato ch'egli era: ed erano fuggiti chi qua' chi da, secondo'i volere di clascuno.

8 Que l'ebbrosi adunque, venuti fino allo stremo del campo, entrarono in una tenda, e mangiarono, e bevvero, e tobiero di la argento, si oro, e vestimenti, e da antarono, nascosero quelle cose: poi tornaono, ed entrarono in una altra enda, e tolsero ancora dila di quele istesse cose, ed andarono, e le 
istesse cose, ed andarono, e

I TOTOGO TO

9 Ma pol dissero l'uno all'atro, Noi non facciamo bene: questo giorno è un giorno di buore novelle, e noi tacciamo! se aspettiamo fino allo schiarir dei di, noi riceveremo la pena del nostro fallo: ora dunque venito, ed andiamo rapportar la cosa alla casa del re. 10 Così vennero, e gridarono alle

guardie della porta della città, e iccero loro assapere la cosa: dicendo, Noi siamo entrati nel campo de Siri, ed ecco, non v'è alcuno, nè voce alcuna d'uomo: ma sol vi sono i cavalli, e gli asini legati,

ed i padiglioni, come erano *prima.* Il Allora le guardie della porta gridarono, e fecero assapere *la cosa* 

nella casa del re.

13 E'l re si levò di notte, e disse a' suoi servitori, Ora lo vi dichiarerò quello che i Sirici hanno fatto; hanno saputo che noi siamo affamati, e per ciò sono usciti dei campo, per nasconderal per la campagna: dicendo, Quando saranno usciti della città, noi gli prendero-

ξ,

٠.

١,

•1

٤,

٠,

٠,

٠,

¥

ş

r

.

mati, e per ciò sono usciti dei campo, per nasconderal per la campagna: dicendo, Quando saranno usciti della città, noi gli prenderemo vivi, ed entreremo nella città. 13 Ma uno de' servitori del re rispose, e disse, Deh, prendansi cinque di que' cavalli che son rimasi nella città: (ecco, sono coma tutta la moltitudine d'Israel, ch'è rimasa in esso: come tutta la moltitudine d'Israel ch'è perita;) e mandiamo a vedere che cose è.

14 Presero adunque due coppie di cavalli: e'i re mando degli uomini sopra quelli, dietro al campo de' Siri: dicendo, Andate, e vedete.

15 E coloro andarono dietro a' Siri, fino al Giordano: ed ecco, tutta la via era piena di vestimenti, e d'arnesi, che i Siri aveano gittati via, affrettandosi d'fuggire. È que messi ritornarono, e rapportarono il fatto ai re.

16 Allora il popolo uscì, e predò il campo de' Siri: e lo staio del fior di farina a'ebbe per un siclo, e le due staia dell'orso altres per un siclo, secondo la parola del Si-

gnore.

17 ET re coetitui alla guardia della porta il capitano, sopra la cui mano egli s'appoggiava: e'i popolo lo calpestò nella porta, onde egli morì, secondo che l'uomo di Dio avea detto, quando parlò al re, allora ch'egli scese a iui:

18 Percioche, quando l'uomo di Dio parlò al re, dicendo, Domane, a quest' ora, lo stalo del fior di farina s'avrà alla porta di Samaria per un siclo, e le due stata dell'orzo

altresi per un siclo:

19 Quel capitano aves rispoeto all' uomo di Dio, ed aves detto; Ecco, avvegnachè il Signore facesse delle cateratte nel cielo, questo potrebbe egil però avvenire? Ed egil gii aves detto, Ecco, tu' vedral con gil occhi tuoi, ms tu non ne mangeral.

20 E così gli avvenne: perciochè il popolo lo calpestò nella porta, ed

egli morì

CAP. VIII.

R Eliseo parlò a quella donna. il cui figliuolo egli avea tornato in vita: dicendo, Levati, vattene, con la tua famiglia, e dimora ove tu potrai: perclochè il Signore ha chiamata la fame, ed ella già venuta nel paese, per sette anni

2 Quella donna dunque si levò. e fece come l'uomo di Dio le avea detto, e se n'andò, con la sua famiglia, e dimorò nel paese de Fl-

listei sette anni.

3 Ed in capo di sette anni quella donna ritornò dal paese de Filistel: pol nech, per richiamarsi al re della sua casa, e delle sue pos-sessioni.

4 Or il re parlava con Ghehasi, ervitor dell' uomo di Dio: dicendo. Deh. raccontami tutte le gran

cose ch' Elisso ha fatte.

5 E. mentre egli raccontava al re come egli avea tornato in vita un morto, ecco, la donna, il cui figliuolo Elisco avea tornato in vita, venne a richiamarsi al re della su casa, e delle sue possessioni. Ghehazi diese, O re, mio signore, costei è quella donna, e costui è il suo figliuolo, il quale Elisco ha tornato in vita.

6 E'l re ne domandò la donna, ed ella gli raccontò il futto. E'l re le diede uno Eunuco, al quale diss Fa' restituire a costel tutto quello che le appartiens, e tutti i frutti delle sue possessioni, dal di ch'ella

lasciò l'paese, infino ad ora. 7 Or Elisso venne in Damasco. E Ben-hadad, re di Siria, era infermo, e gli fu rapportato che l'uomo

di Dio era venuto là.

8 E'l re disse ad Hazael, Prendi in mano un presente, e vattene trovar l'uomo di Dio, e domanda per lui l'Signore, se lo guarirò di

uesta infermità.

9 Hazael adunque andò trovarlo: e prese un presente in mano, e'i carico di quaranta camelli di tutte le cose le più isquisite di Damasco : e venne, e si presentò davanti a lui : e disse, Ben-hadad, re di Siria, tuo figliuolo, m'ha mandato a te, per dirti, Guarirò io di quest' infer-

10 Ed Elisco gli disse, Va', digli, Veramente tu guariral: ma pure il Signore m'ha fatto vedere che per

erto egli morrà. 11 Poi l'uomo di Dio fermò il viso,

e l'affisò sopra Hazael, tanto ch'egli n'ebbe vergogna : poi pianse. 12 Ed Hassel disse, Perchè piagne Il mio signore ? Ed egli disse, Per-

clochè io so il male, che tu farai a' 349.

figliuoli d'Israel: tu metteral a fuoco e fiamma le lor fortenne, ed ucciderai con la spada i lor gio-yani, e sbatterai i lor fanciulli, e

fenderal le lor donne gravide. 13 Ed Hamel diese, Ma, che con e pure il tuo servitore, che son e altro ch'un cane, per far queste gran cose ? Ed Elisso disse, Il Signore m'ha fatto vedere che tu

sarai re sopra la Siria.

14 Ed Hazael si parti d'appre Eliseo, e venne al suo signore. Ed esso gli disse, Che t'ha dette Eliseo? Ed egli disse, Egli m'ha detto che

per certo tu guarirai. 15 E'l giorno appresso, Hassel

prese una coverta da letto, e, tuf-fatala nell'acqua, la distese sopra la faccia di Ben-hadad, onde egil mor); ed Hasaei resmò in luogo suolő Or, l'anno quinto di Ioram, figliuolo d'Achab, re d'Israel, es do Iosafat ancora re di Giuda, Io-

ram, figliuolo di Iosafat, re di Giuda, cominciò a regnare sopra Giu-17 Egli era d'età di trentadue an-

ni, quando cominció a regnare; e regno ott anni in Gerusalemme: 18 E camino per la via delli re d'Israel, come la casa d'Achab avea

fatto: perciochè egli aves la fi-gliuola d'Achab per moglie: e fece ciò che dispiace al Signore.

19 Ma pure, per amor di David, suo servitore, il Signore non volle distruggere Giuda, secondo ch'egli avea detto a David, che sempre di darebbe una lampana accesa d'infra i suoi figliuoli.

20 A' dì d'esso gl' Idumei si ribel-larono dall' ubbidienza di Giuda, e

costituirono un re sopra loro. 21 Perciò Ioram passò in Seir, con tutti i carri: ed avvenne una notte, ch'egli si levò, e percosse gl'Idumei che l'aveano intorniato. ed i Capitani de' carri. E'l popolo

fuggi alle sue stanze. 22 E nondimeno gi Idumei son perseverati nella lor ribellione dal-'ubbidienza di Giuda, fino a questo giorno. In quello stesso tempo

Libna ancora si ribellò.

23 Or, quant'è al rimanente de' fatti di Ioram, e tutto quello ch'egli fece : queste cose non sono elle scritte nel Libro delle Croniche delli re di Giuda?

24 E Ioram glacque co'suoi padri, e fu seppellito co' suoi padri nella Città di David. Ed Achazia, suo figliuolo, regnò in luogo suo. 25 L'anno duodecimo di Ioram, fi-

gliuolo d'Achab, re d'Israel, Achazia, figliuolo di Ioram, re di Giuda cominciò a regnare.

26 Achasia era d'eta di ventidue i anni, quando cominció a regnare; e regno un'anno in Gerusalemme. El nome di sua madre era Atalia.

figliuola d'Omri, re d'Israel. 27 Ed egli caminò per la via della casa d'Achab, e fece quello che dispiace al Signore, come la casa d'Achab: perciochè egli ers genero

della casa d'Achab.

28 Ed egli andò con Ioram, fi-gliuolo d'Achab, alla guerra con-tr'ad Hassel, re di Siria, in Ramot di Galasa: ed i Siri ferirono Ioram.

29 E'l re Ioram se ne ritornò, per farsi medicare in Isreel delle ferite, che i Siri gli aveano date in Rama, quando egli combatte contr'ad Ha-sael, re di Siria. Ed Achada, fi-gliuolo di Ioram, re di Giuda, scese er visitar Ioram, figliuolo d'Achab, in Isreel: perciochè egli era inferme.

## CAP. IX.

A LLORA il profeta Eliseo chia-mò uno de' figliuoli de' profeti, e gli disse. Cingiti i lombi, e prendi quest' orciuol d'olio in mano, e vattene in Ramot di Galand : 2 E, quando tu sarai giunto là, riguarda ove sara Iehu, figliuolo di

Iosofat, figliuolo di Nimsi: e va' a lui, e fallo levar su d'infra i suoi fratelli, e menalo in una camera

greta:

3 Poi prendi l'orciuol dell'olio, e spandigilele sopra l'capo: e digli, Così ha detto il Signore, Io t'ho unto per re sopra Israel. Poi apri l'uscio, e fuggitene senza indugio.

4 Quel giovane adunque, servitor del profeta, andò in Ramot di Ga-

5 E, come egli vi fu giunto, ecco, i capitani dell' esercito\_sedevano insieme. Ed egli disse, Io ho alcuna cosa a dirti, o capitano. E lehu gli disse, A cui di tutti noi parli tu ? Ed egli disse, A te, o capitano. 6 Allora lehu si levò, ed entrò dentro alla casa: e quel giovane

gli versò l'olio in sul capo, e gli disse, Così ha detto il Signore Iddio d'Israel. Io t'ho unto per re sopra'l popolo del Signore, sopra Israel.

E tu percuoteral la casa d'Achab, tuo signore; ed io farò sopra Izebel la vendetta del sangue de' profeti, miel servitori, e del sangue di tutti i servitori del Signore.

8 E tutta la casa d'Achab perirà, ed io distruggerò chiunque appartiene ad Achab, fino a colui che pi-scia al muro, e chiunque è serrato, e chiunque è abbandonato in Israel. 9 E ridurrò la casa d'Achab come t casa di Ieroboam, figliuolo di 350 Nebat; e come la casa di Baasa, fi-gliuolo d'Ahia: 10 E, quant'è ad Izebel, i cani la

mangeranno nel campo d'Isreel, e non vi sard alcuno che la seppel-lisca. Poi egli aperse l'uscio, e se

ne fugg).

11 E Iehu uscì fuori a' servitori del suo signore: ed uno d'esri gli disse, Va ogni cosa bene? perchè è venuto a te quell'insensato? Ed egli disse loro, Voi conoscete l'uo-mo, e quali sieno i suoi ragiona-

menti

12 Ma casi dissero, Tu dici " falso : deh, dichiaraci quello ch'egii t'ha detto. Ed egli disse, Egli m'ha dette tali e tali cose, cioè, Così ha detto il Signore, Io t'ho unto per re sopra Israel.

13 Allora ciascuno d'essi tolse prestamente il suo mantello, egliel pose sotto, in cima de' gradi. sonarono con la tromba, e dissero,

lehu è atto re.

14 E lehu, figliuolo di Iosafst, fi-gliuolo di Nimsi, fece una condu-ra contr'a loram. (Or Ioram, dopo essere stato a guardare Ramot di Galaad, con tutto Israel, contr'ad

Hazael, re di Siria :

15 Se n'era ritornato, per farsi medicare in Izreel delle ferite, che i Siri gli aveano date, quando egli combattè contr'ad Hazzel, re di Sirla.) E lehu disse, Se tale è l'animo vostro, non esca, e non iscampi alcuno della città, per andare s portarne le novelle in Isreel.

16 Poi Iehu montò a cavallo, ed ando in Izreel: perciochè loram giaceva quivi : ed Achasia, re di Giuda, v'era sceso per visitare lo-

17 Or la guardia, che stava alla veletta sopra la torre in Isreel veggendo lo stuolo di Iehu che veniva, disse, lo veggo uno stuolo di gente. E loram disse, Piglia un'uomo a cavallo, e mandalo loro incontro, per domandar se le

cose vanno bene. 18 E l'uomo a cavallo andò incontro a Ichu, e disse, Così ha detto re, Le cose vanno elle bene? E lehu disse, Che hai tu da far di sa per se le cose van bene i passa die tro a me. E la guardia rapporto la cosa : dicendo, il messo è pervenuto infino a loro, ma non ri-

torna. 19 Allora il re mandò un'altro uomo a cavallo, il quale, pervenuto a loro, disse, Così ha detto il re, Le cose vanno elle bene? E lehu disse, Che hai tu da far di saper se le cose vanno bene ? assa dietro

a me.

20 E la guardia rapportó la cosa : dicendo, Egli è pervenuto infino a loro, ma non ritorna: e l'andare pare l'andare di Iehu, figliuolo di Nimsi : perciochè egli camina con furia.

21 Allora Ioram, re d'Israel, dis-

se. Metti i cavalli al carro. Ed i cavalli furono messi al suo carro. E loram, re d'Israel, ed Achazia. re di Giuda, uscirono, ciascuno sopra'l suo carro, incontr'a lehu : e o trovarono nella possessione di Nabot Isreelita.

22 E, come Ioram ebbe veduto Iehu, disse, Le cose vanno elle bene, Iehu? Ed egli disse, Come poesone andar bene, mentre durano le fornicazioni d'Izebel, tua madre, e le sue tante incantagioni ?

23 Aliora Ioram volto mano, e si mise a fuggire: e disse ad Achasla, O Achazia, v'è del tradimento.

24 E lehu impugnò l'arco a piena mano, e ferì Ioram fra le spalle, e la saetta gli passò'l cuore: onde egli cadde sopra le ginocchia nel

suo carro. 25 E *lehu* disse a Bidcar, suo capitano, Piglialo, e gittalo nella possessione del campo di Nabot Iarcelita: perciochè tu del ricordarti come io, e tu, cavalcando a paro a paro con la gente a cavallo, ch'andasa dietro ad Achab, suo padre, il Signore pronunziò contra

lui questo carico : 26 Se ier sera io non vidi 'l sangue di Nabot, e'l sangue de suoi figliuoli : e se non ne fo la punizione in questo stesso campo, dice il Signore. Ora dunque, toglilo, e gittalo in cotesto campo, secondo la

parola del Signore. 27 Or Achasia, re di Ginda, vedute queste cose, fuggi verso la casa dell'orto. Ma Iehu lo seguitò, e disse, Percuotete ancora lui sopra'l carro. Ed essi lo percossero alla salita di Gur, ch'è presso d'Ibleam: poi egli fuggi in Meghid-do, e morì quivi. 28 Ed i suoi servitori lo condus-

sero sopra un carro in Gerusalemme, e lo seppellirono nella sua sepoltura, co' suoi padri, nella Città

di David.

29 Or Achazia avea cominciato a regnare sopra Giuda l'anno undecimo di Ioram, figliuolo d'Achab. 30 Poi Ichu venne in Izreel: ed

Izebel, avendolo inteso, si lisciò il viso, e s'adornò il capo, e stava a

riguardar per la finestra.
31 E, come Iehu entrava nella porta, ella gli disse, O Zimri, ucciditor del tuo signore, le cose vanno elle bene ?

32 Ed egli also il viso verso la fi-nestra, e diese, Chi è quivi di mia parte? chi? Allora due o tre ennuchi riguardarono verso lui

33 Ed egli disse loro, Gittatela i basso. Ed essi la gittarono a bas so: e sprisso del suo sangue contr'al muro, e contr'a' cavalli: e

Ichu la calpestò. 34 Poi entrò, e mangiò, e bevve : e disse, Deh, andate a veder quella maladetta, e sotterrateia : percio-

ohè ell' è figliuola di re. 35 Essi adunque andarono per sotterraria: ma non vi trovarono altro che'l teschio, ed i piedi, e le

palme delle mani.

36 E ritornarono, e lo rapporta-rono a lehu. Ed egli disse, Questa e la parola, che'l Signore avea pro-nunziata per Ella Tisbita, suo ser-vitore: dicendo, I cani mangeranno la carne d'Izebel nel campo d'Izreel.

37 E'l corpo morto d'Izebel sarà come sterco in su la campagna nel campo d'Isreel : tal che non si potrà dire, Questo è Isebel.

CAP. X.

R v'erono in Samaria settanta figliusli d'Achab. E Ichu scrisse una lettera, e la mandò in Samaria, agli Anziani principali d'Ixreel, ed a' balij de' figliuoli d'A-chab, di tal tenore :

2 Ora, come prima questa lettera sarà pervenuta a voi, ch'avete in man vostra i figliuoli del vostro signore, ed i suol carri, e cavalli, e

città forte, ed armi:

3 Considerate, d'infra i figliuoli del vostro signore, quello che più v'aggraderà, e mettetelo sopra'! trono di suo padre, e guerreggiate per la casa del vostro signore.

per la casa del vostro signore.

4 Ma esal ebbero grandissima paura: e dissero, Ecco, due re nonhanno potuto contrastargli, e come

potremo contrastargii noi ?
5 Laonde il Mastro del palazzo, e'i Governatore della città, e gli Anziani, ed i balli, mandarono a dire a Iehu, Noi siamo tuoi servitori, e faremo tutto quello che tu ci dirai : noi non faremo re alcuno :

ci dirai: noi non faremo re alcuno: fa' tu ciò che ti piace.
6 Ed egli scrisse loro la seconda volta lettre di tai tenore, Se vol siete de' miei, e volete ubbidire a' miei comandamenti, togliete la teste a' figiliuoli del vostro signore, e venite domane a quest' ora a me, in izreel. (Or i figiliuoli del re crano settanta; ed crano appresso; i principali della città, che gli alle-vavento.)

avano.) E, quando vennero loro quelle

351

lettere, presero i figliuoli del re, ch'erano settant' uomini, e gli am-mazzarono: e, poste le lor teste in ceste, le mandarono a Iehu, in I-

reel.

8 Ed un messo venne, che gli rapportò il fatto: dicendo, Coloro hanno portate le teste de figliuoli del re. Ed egli disse, Mettetele in due mucchi all'entrata della por-

tue mucchi an entrata wells portus infino a domattina.

9 E la mattina seguente, essendo uscito fuori, egli si fermò, e disse a tutto! popolo, Voi siete giusti: ecco, io ho congiurato contr'al mio signore, e l'ho ucciso : ma chi ha uccisi tutti costoro ?

10 Or sappiate che nulla della pa-rola del Signore, ch'egli ha pro-nunziata contr'alla casa d'Achab, è caduto a terra : e ch'egli ha fatto ciò di ch'egli avea parlato per E-

lia, suo servitore.

11 Ichu percosse ancora tutti
quelli ch'erano rimasi della casa
d'Achab, in Izreel, e tutti i suoi
grandi, ed i suoi amici, ed i suoi principali ufficiali, fino a non lasciarne alcun di resto.

12 Poi si levò, e si partì, ed andò in Samaria. E per camino, essendo presso ad una mandria di pa-

stori, 13 Trovò i fratelli d'Achazia, re di Giuda: e disse, Chi siete voi? Ed essi dissero, Noi siamo i fratelli d'Achazia, re di Giuda: e siamo discesi per salutare i figlinoli del re, ed i figliuoli della regina.

14 Allora Ichu disse a' suoi, Pigliategli vivi. Ed essi gli presero vivi, e gli ammazzarono presso alla cisterna della mandria. Ed erano quarantadue uomini: e Iehu

non ne lasciò scampare alcuno. 15 Poi, partitosi di là, trovò Iona-

dab, figliuolo di Recab, che gli ve-niva incontro. Ed egli lo salutò, e gli disse, E''l cuor tuo diritto, come il cuor mio diritto inverso'i tuo? E Ionadab rispose, Si è. Se cost è, disse Ichu, dammi la mano. Ed egli gli diede la mano. E lehu lo fece salire appresso di sè sopra'i

16 Poi gli disse, Vieni meco, e tu vedrai'l mio zelo per lo Signore. Egli adunque fu fatto salire in sul

carro d'esso.

17 E, quanao Iehu fu giunto in Samaria, percosse tutti quelli ch'erano ramasi in Samaria della casa d'Achab, fin che l'ebbe distrutta; secondo la parola del Signore ch'egli avea detta ad Elia.

18 Poi Ichu adunò tutto'i popolo, e disse loro, Achab ha poco servito a Baal : Iehu gli servira molto più. 19 Ora dunque, chiamate a me tutti i profeti di Baal, tutti i suoi ministri, e tutti i suoi sacerdoti: non manchine pure uno: percio-che io ho da fare un gran sacrifi-cio a Baal: chiunque vi manchera non vivera. Or Iehu facea questo con astusia, per distruggere i ministri di Baal

20 E lehu disse, Santificate una esta solenne a Baal. Ed ead la

21 E lehu mandò per tutto Israel. che tutti i ministri di Baal veni sero. Ed essi vennero tutti, e non ne restò pure uno, che non venisse. Poi entrarono nel tempio di Baal : e quello fu ripieno da un capo all'altro.

٠,

٠,

٠,

٠,

75.7

22 Allora Ichu disse al sagrestano, Trai fuori vesti per tutti i ministri di Baal. Ed egli trasse

loro fuori le vesti.

23 E Iehu, e Ionadab, figliuolo di Recab, entrarono dentr'al tempio di Baal. E *lehu* disse a ministri di Baal, Ricercate bene, e guar-date che talora non vi sia qui fra voi alcuno de' servitori del Signore. ma solo i ministri di Baal.

24 Essi adunque entrarono per far sacrificli, ed olocausti. Or Ichu avea posti ottant'uomini difuori : a' quali disse, Se alcun di costoro, che io vi metto nelle mani, scampa, la vita di colui che l'avrà lasciato scampare, sarà per la vita

d'esso.

25 E, quando quelli ebber finito di far l'olocausto, lehu disse a' sergenti, ed a' capitani, Entrate, percuotetegli, non iscampine pure uno. Essi adunque gli percossero a fil di spada: e gli gittarono via, ed andarono nella città del tempio di Baal:

26 E trassero fuori le statue del

tempio di Baal, e le bruciarono : 27 E ruppero la statua di Baal, e disfecero il tempio d'esso, e lo ridussero in laterine: e così è restato fino al dì d'oggi.

28 Così Ichu sterminò Baal da I-

29 Ma pur lehu non si rivolse da' peccati di Ieroboam, figliuolo di Nebat, co' quali egli avea fatto peccare Israel, cioc, da' vitelli d'oro, ch'erano in Betel, ed in Dan.

30 E'i Signore disse a Ichu, Perciochè tu hai bene eseguito ciò che mi piaceva, ed hai fatto alla casa d'Achab, secondo tutto quello ch'io avea nel cuore, i tuoi figliuoli se-deranno sopra'i trono d' Israel fino

alla quarta generazione. 31 Ma Iehu non osservò di caminare con tutto'l suo cuore nella Legge del Signore Iddio d'Israel: egli non si rivolse da' peccati di Ieroboam, co' quali egli avea fatto ecere Israel.

32 In quel tempo il Signore co-minciò a mossar parte d'Israel. Ed sel percosse gl' Israeliti in tut-

te le lor frontiere :

83 Verso'l Giordano, dall' Oriente, tutto'l paese di Galand, e quel de Gaditi, e de' Rubeniti, e de' Ma-nassiti; da Aroer, che è sul torrente d'Arnon, e Galsad, e Basan. 34 Or, quant'è al rimanente de' fatti di Iehu, e tutto quello ch'egli fece, e tutte le sue prodesse : que te cose non sons elle scritte n Libro delle Croniche delli re d'Ierael?

35 E Ichu giacque co' suoi padri, e fu seppellito in Samaria : e Ioachas, suo figliuolo, regnò in luogo

36 E'l tempo, che lehu regnò sora Israel in Samaria, fu di ventotto anni.

### CAP. XI.

R Atalia, madre d'Achazia, veggendo che'i suo figliuolo era morto, si levò, e distrusse tutta.

la progenie reale.

2 Ma Ioseba, figlinola del re Io-ram, sorella d'Achasia, prese Iosa, figliuolo d'Achasia, e lo tolse furtivamente d'infra i figliuoli del re, che s'uccidevano, e lo miss, con la sua balia, in una delle camere de letti : e così fu nascosto d'innanzi ad Atalia, e non fu ucciso.

3 E stette coal nascosto con quella, lo spasio di sei anni, nella Cusa del Signore: ed in quel messo tempo Atalia regnava sopra'i paese.

4 Ma l'anno settimo, loiada mandò a chiamare de' Capi di centinaia per caser capitani, e sergenti; e gli fece venire a sè nella Casa del Signore, e face la Signore, e sece lega con loro, e sece lor giurare nella Casa del Signore: poi mostrò loro il figliuolo del re-

5 E diede loro ordine: dicendo, Quest's quello che voi farete: La terza parte di voi, cioc, quelli ch'entrano in settimana, faccia ancora la guardia alla casa del re:

6 E fuccia un' altra terza parte la guardie alla Porta di Sur: ed un'aitra terza parte alla Porta didietro a' sergenti. Così, voi i prisi farete la guardia al Corpo del Tempio:

7 E l'altre due parti di voi, cioc, tutti quelli ch'escono di settiman Casa del Signore per lo re.

8 E voi circonderete il re d'ogn'in-

torno, avendo ciascuno le sue ar-

mi in mano: e chiunque entres dentro agli ordini, sia fatto morire Siate exiandio col re, quando arti uscirà, e quando egli entrerà.

9 E que Capi delle centine cero interamente come il Sacerdote Iolada avea comandato: e ciaecuno d'essi prese i suol nomini, mana, e quelli che n'uscivano, e vennero al Sacerdote loiada.

10 E'1 Sacerdote diede a que Capi delle centinaia le lance, e s scudi, ch'erano stati del re David. ed erone nella Casa del Signore.

11 Ed i sergenti stettero in piè, ciaccune con le sue armi in mano, dal isto destro della Casa fino al sinistro, presso dell'Altare, e della Casa, d'intorno al re. 12 Allora Joiade menò fuori 7 fi-

gliuolo del re, e pose sopra lui la benda reale, e gli ornamenti : ed essi lo fecero re, e l'unsero : e tutti, battendo palma a palma, diceva-no, Viva il re. 13 Or Atalia udi I romore de' ser-

renti, s del popolo, e se ne venne al popolo, nella Casa del Signore: 14 E riguardo: ed ecco'l re, che stava in piè sopra la pila, secondo'l costume ; ed i capitani, ed i trombettieri erano presso del re, e tutto'l popolo del paese era allegro, e sonava con le trombe. Allora Atalia ai stracciò le vesti, e gridò.

Conglura, conglura. 15 El Sacerdote Iolada comandò a que Capi delle centinaia, ch'a-veano la condotta di quell' esercito: e disse loro, Menatela fuor degli ordini : e chiunque la seguitera, sia uccleo con la spada. Perciochè il Sacerdete avea detto, Non facciasi morire nella Casa del ignore

16 Essi adunque le fecero largo: e, come ella se ne ritornava per la via dell entrata de cavalli verso

la casa del re, fu quivi nocisa.

17 E loiada trattò patto fra'i Signore, e'i re, e'i popolo, ch'essi sarebbero popolo del Signore: pari-

mente fra'l re, e'l popolo. 18 E tutto'l popolo del paese en-trò nel tempio di Basi, e lo disfece, insieme con gli altari d'esso, e spessò interamente le sue imagini ed uccise Mattan, sacerdote di Baal, davanti a quegli altari. Poi 'i Sacerdote dispose gli uffici nella

Casa del Signore: 19 E prese i Capi delle centinala, ed i capitani, ed i sergenti, e tut-to'l popolo del paese, e condussero il re a basso, fuor della Casa del Signore ; e vennero nella casa del re, per la via della porta de ser-

353

genti. E'l re sedette sopra'l trono

20 E tutto'l popolo del paese si rallegrò, e la città fu in quiete, dopo ch'Atalia fu stata uccisa con la spada, nella casa del re-

21 Ioas era d'età di sett'anni. quando cominció a regnare.

### CAP. XII.

'ANNO settimo di Iehu, Ioas d cominciò a regnare, e regnò quarant'anni in Gerusalemme. E'l nome di sua madre era Sibia, da

2 E Ioas fece quello che piace al Signore, tutto I tempo che i Sacer-dote Ioiada l'ammaestro.

3 Nondimeno gli alti luoghi non furono tolti: il popolo sacrificava ancora, e faceva profumi negli alti luoghi.

4 E Ioas disse a'sacerdoti, Prendano i sacerdoti tutti i danari consagrati, che son portati nella Casa del Signore, i danari di chiunque passa fra gli annoverati, i danari per le persone, secondo l'estima-sione di ciascuno: prendano ezian-dio, ciascuno dal suo conoscente, tutti i danari che viene in cuore a ciascuno di portar nella Casa del

Signore,
5 E ne ristorino le rotture della Casa del Signore, dovunque se ne troverà alcuna.

6 Ma, nell'anno ventesimoterzo del re Ioas, i sacerdoti non aveano ancora ristorate le rotture della

Casa del Signore. 7 Laonde il re Ioas chiamò il Sacerdote loiada, e gli altri sacerdoti: e disse loro, Perche non ristorate voi le rotture della Casa ? ora dunque non prendete più danari da' vostri conoscenti: anzi, la-sciategli per ristorars le rotture della Casa.

8 Ed i sacerdoti acconsentirono di non prender più danari dal po-polo, ed altresì di non avere a ristorare le rotture della Casa.

9 E'l Sacerdote Iolada prese una cassa, e nel coperchio d'essa fece un buco: e la mise presso all'Altare dal lato destro, quando s'entra nella Casa del Signore : ed i sacerdoti, che stavano alla guardia della soglia della Casa, vi mettevano dentro tutti i danari ch'erano portati nella Casa del Signore.

10 E, quando vedevano che v'erano danari assai nella cassa, lo scrivano del re, e'l sommo Sacerdote, venivano, e, dopo aver contati i danari che si trovavano nella Casa del Signore, gli legavano in sacchetti.

11 Poi davano que' danari conta-ti in mano a coloro ch'aveano la cura del lavoro, ch'erano costituiti sopra la Casa del Signore : ed essi gli spendevano in legnatuoli, e fabbricatori, che lavoravano nella Casa del Signore:

į

à

v.

٤i

ŧ.

Ę 41 •

•

¥

ķ,

.1

٠,

١,

1

ħ

4

'n

d

×

12 Ed in muratori, ed in iscarpellini; e per comperar legnami. e pietre tagliate, per ristorar le rotture della Casa del Signore, ed in tutto ciò ch'occorreva per ri-

storar la Casa.

13 Altro non si faceva di que' danari ch'erano portati nella Casa del Signore, nè vasellamenti d'argento, per la Casa del Signore, nè forcelle, nè bacini, nè trombe, nè alcuno altro strumento d'oro, o d'argento :

14 Anzi erano dati a coloro ch'aveano la cura dell'opera, i quali

con essi ristoravano la Casa del Signore.

15 E non si faceva render conto a quegli uomini, nelle cui mani si davano que danari, per dargli a quelli che lavorarono all'opera; perciochè essi lo facevano lealmente.

16 I danari per la colpa, ed i danari per lo peccato, non erano portati dentr'alla Casa del Signo-

re : quegli erano per li sacerdoti. 17 Allora Hazael, re di Siria, san. e guerreggiò contr'a Gat, e la prese: poi voltò la faccia, per salire

contr'a Gerusalemme.

18 Ma Ioas, re di Giuda, prese tutte le cose consagrate, che Iosa fat, Ioram, ed Achazia, suoi padri, re di Giuda, aveano consagrate, ed anche quelle ch'egli stesso avea consagrate, e tutto l'oro che si trovò ne tesori della Casa del Signore, e della casa del re: e mando tutto ciò ad Hazael, re di Siria : ed egli si dipartì da Gerusa. lemme.

19 Or, quant'è al rimanente de' fatti di loas, e tutto ciò ch'egli fece; queste cose non sono elle scritte nel Libro delle Croniche

delli re di Giuda?

20 Or i suoi servitori si levarono, e fecero una congiura, e percossero Ioas nella casa di Millo, nella scesa di Silla.

2I Iozacar, figliuolo di Simat, e Iozabad, figliuolo di Somer, suoi servitori, lo percossero: ed egli morì, e fu seppellito, co' suoi pa-dri, nella Città di David. Ed Amasia, suo figliuolo, regnò in luogo CAP. MIL

T 'ANNO ventesimoterno di Ioas. figiluolo d'Achazia, re di Giuda. Ioachaz, figliuolo di lehu, cominciò a regnare sopra Israel, in Samaria; e regno diciasette anni.

2 E fece quello che dispiace al Signore, e seguitò i peccati di Ie-roboam, figliuolo di Nebat, co quali egli avea fatto peccare Israel: egli non se ne rivolse.

3 Laonde l'ira del Signore s'accese contr'ad Israel: ed egli gli diede nelle mani d'Hamel, re di Siria, e nelle mani di Ben-badad, figliuolo d' Hazael, tutto quel tempo

4 Ma Louchas pregò il Signore : el Signore l'esaudi : percioche egli vide l'oppressione d'Israel : conciofossecosachè'i re di Siria gli op-

Dressage.

5 Il Signore adunque diede un liberatore ad Israel : ed essi uscirono disotto alla mano de' Siri : ed i figlinoli d'Israel abitarono nelle

loro stame, come per addictro.

6 (Ma pur non si rivolsero da'
peccati della casa di Ieroboam, co' quali egli aves fatto peccare I-srael : Israel caminava in essi : il bosco exiandio rimase in piè in Sa-

maria.)

7 Dopo che'l Signore non ebbe lasciato di resto a Ioachas altra gente, che cinquanus cavanus, dieci carri, e diecimila pedoni : conciofossecosache'i re di Siria avasse distrutti gl'Israeliti, e, triente, che cinquanta cavalieri, e tandogli, gli avesse ridotti ad esser come polvere

8 Or, quant'è al rimanente de' fatti di Ioachas, e tutto quello ch'egli fece, e la sua prodezza; queste cose non sono elle scritte nel Libro delle Croniche delli re

9 E loachas giacque co' suoi padri, e fu seppellito in Samaria: e leas, suo figliuolo, regnò in luogo

10 L'anno trentesimosettimo di Ioas, re di Giuda, Ioas, figliuolo di Ioachaz, cominciò a regnare sopra Israel, in Samaria; e regnò sedici

11 E fece quello che displace al Signore: egli non si rivolse d'al-cuno de peccati di Ieroboam, fi-gliuolo di Nebat, co quali egli avea fatto peccare Israel : egli caminò

12 Or, quant'è al rimanente de' fatti di Ioas, e tutto quello ch'egli fece, e la sua prodezza, con la quale egli combatté contr'ad Amasia, re di Giuda; queste cose non sono elle scritte nel Libro delle Croniche

delli re d' Israel ?

13 E loss giacque co suoi padri, e leroboam sedette sopra'l suo trono: e loas fu seppellito in Same. ria con li re d'Israel.

14 Or Eliseo infermò d'una sun infermità, della quale exiandio egli mori. E loas, re d'Israel, scese, e planse sopra la faccia d'esso: e disse, Padre mio, padre mio, carro d'Israel, e sua cavalleri

15 Ed Eliseo gli disse, Portami

15 Ed Eliseo gil quese, Furname un'arco, e delle saette. E lose gil portò un'arco, e delle saette. 16 Ed Eliseo gil disse, impugna l'arco con la mano. Ed egil iml'arco con la mano. Ed egli im-pugnò l'arco: ed Eliseo mise le mani sopra le mani del re:

17 E disse, Apri la finestra verso Oriente. E, quando egli l'ebbe aperta, Eliseo gli disse, Tira. Ed egli tiro. Ed Eliseo disse, Quest'e la saetta della vittoria del Signore : la saetta della vittoria contr'a' Siri : e tu percuoteral i Siri in Afcc. fino ad una intiera sconfitta

18 Poi disse, Prendl le saette. quando l'ebbe prese, egli disse al re d'Israel, Percuoti contr'alla ter-Ed egli percosse tre volte:

poi s'arresto.

19 E l'uomo di Dio s'adirò grave mente contr'a lui : e gli disse, E' el conveniva percuotere cinque o s volte: allora tu avresti percossi i Siri fino ad una intiera distruzione: ma ora, tu non percuoterai i Siri senon tre volte.

20 Or Eliseo mort, e fu seppellito. Ed in su la fine dell'anno certe schiere di Moabiti fecero una cor-

reria nel paese.

21 Ed avvenne che, come certi seppellivano un'uomo, ecco, videro quelle schiere; e gittarono colui nella sepoltura d'Eliseo: e colui andò a toccar l'ossa d'Eliseo, e tornò in vita, e si rizzò in piè.

22 Avendo adunque Hazael, re di Siria, oppressati gl' Israeliti tut-

to'l tempo di Ioachaz:

23 Il Signore fece loro grazia, ed ebbe pieta di loro, e si rivolse verso loro, per amor del suo patto con Abraham, Isaac, e Iacob : e non volle distruggergli, e non gli scacciò dal suo cospetto fino a questo tempo

24 Ed Hazael, re di Siria, morì : e Ben-hadad, suo figliuolo, regné

in luogo suo.

25 E loas, figliuolo di Ioachas riprese di mano di Ben-hadad, fi gliuolo d' Hazael, le città c'Hazae avea prese a loachaz, suo padre in guerra. Ioas lo percosse tr volte, e ricoverò le città d' Israel.

CAP. XIV.
'ANNO secondo di Ioss, figliuolo di Ioachaz, re d'Israel, Amasia, figliuolo di Ioas, re di Giuda.

cominciò a regnare. 2 Egli era d'età di venticinque anni, quando cominció a regnare, e regno ventinove anni in Gerusalemme. E'l nome di sua madre era Ioaddan, da Gerusalemme.

3 Egli fece ciò che piace al Signo-

os Egi neces to can pater as Isgin-re: non però come David, suo padre: egli fece interamente come avea fatto loas, suo padre. 4 Sol gli alti luoghi non furono tolti: il popolo sacrificava ancora, a faceva profumi, in su gli alti luoghi.

5 Or, come il regno fu stabilito nelle sue mani, egli percosse i suoi servitori, ch'aveano ucciso il re,

suo padre:
6 Ma non fece morire i figliuoli loro, secondo ch'è scritto nel Li-bro della Legge di Moisè, nella quale il Signore ha comandato che non si facciano morire i padri per li figliuoli, nè i figliuoli per li padri : anzi, che ciascuno sia fatto morire per lo suo propio peccato.

7 Egli percosse gl'Idumei nella
Valle del sale, in numero di dodi-

cimila uomini: e prese Sela per forza d'arme, e le pose nome loc-teel, il qual le dura infino ad oggi.

8 Allora Amasia mandò messi a Ioas, figliuolo di Ioachaz, figliuolo di Iehu, re d' Israel, a dirgli, Vieni,

veggiamoci in faccia l'un l'altro. 9 Ma Ioas, re d'Israel, mandò a dire ad Amasia, re di Giuda, Uno spino, ch'era nel Libano, mandò già a dire al cedro del Libano, Da' la tua figliuola per moglie al mio figliuolo: ma le fiere del Libano, passando, calpestarono quello

spino.

10 Tu hai gravemente percossi
10 Tu hai gravemente percossi gl'Idumei, e perciò il tuo cuore ti fa innalsare: godi della tuo gioria, e stattene in casa tua: perchè ti rimescoleresti in un male, per lo

quale tu, e Giuda teco, cadereste? 11 Ma Amasia non gli diè d'orecchio. Ioas adunque, re d'Israel, salì contr'ad Amasia, re di Giuda; ed essi si videro l'un l'altro in fac-

oia in Bet-semes, città di Giuda. 12 E Giuda fu sconfitto da Israel: e ciascuno se ne fuggi alle sue

stanze.

13 E Ioas, re d'Israel prese in Betsemes Amasia, re di Giuda, figliuolo di Ioas, figliuolo d'Achazia: poi venne in Gerusalemme, e feceuna rottura nel muro di Gerusalemme, dalla Porta d'Efraim, infino alla a del Cantone, lo spazio di quattrocento enbiti:

14 E prese tutto l'oro, e l'argento, e totti i vasellamenti, che si trovarono nella Casa del Signore, e ne tesori della casa del re: prese eriandio stadichi: poi se ne ritornò in Samaria.

15 Or, quant'è al rimanente de' fatti di Ioas, e la sua prodezza, e come egli combatte con Amasia, re di Giuda; queste cose non sono elle scritte nel Libro delle Croniche elli re d'Israel?

16 E Ioas giacque co' suoi padri, e fu seppellito in Samaria, con li re d'Israel: e Ieroboam, suo fi-

gliuolo, regnò in luogo suo. 17 Ed Amasia, figliuolo di Ioss, re di Giuda, visse ancora quindici anni, dopo la morte di Ioss, fi-gliuolo di Ioschaz, re d'Israel.

18 Or, quant' è al rimanente de fatti d'Amasia: queste cose non sone elle scritte nel Libro delle Cro-

niche delli re di Giuda 19 Or alcuni fecero una congiura contr'a lui, in Gerusalemme: ed egli fuggi in Lachis: ma essi gli

mandarono dietro in Lachis, e l'uc-

cisero quivi.

20 E di la fu portato sopra caval.

11, e fu seppellito in Gerusalename,
co' suoi padri, nella Città di Davià.

21 E tutto! popolo di Giuda prese
Azaria, il quale era d'età di sedd anni, e lo costituirono re, in luogo

d'Amasia, suo padre. 22 Egli edificò Elat, avendola racquistata a Giuda, dopo che il re

fu giaciuto co' suoi padri.
23 L'anno quintodecimo d'Amasia, figliuolo di Ioas, re di Giuda, Ieroboam, figliuolo di Ioas, re d'Israel, cominciò a regnare in Sama-ria ; *e regnò* quarantun'anno :

ria; e regno quarantun anno: 24 E fece quello che dispiace al Signore: egli non si rivolee da discuno de peccati di Leroboam, figliuolo di Nebat, co' quali egli avea fatto peccare Iarael.

25 Costui ristabili i confini d'I-

srael, dall' entrata d'Hamat, fino al mare della campagna; secondo la parola del Signore Iddio d'Israel, ch'egli aves pronunziata per lo ch'egli aves pronunziata per lo profeta Iona, suo servitore, fi-gliuolo d'Amittal, il quale ere da Gat-hefer:

26 Perciochè il Signore vide l'affizione d'Israel, ch'era motto sepra e che non v'era più na serrato ne abbandonato, ne chi soccorresse

Israel:

27 E'i Signore non avez ancors parlato di cancellare il nome d'iarael disotto al cielo: e però e gli salvo per man di Ierobosm, figliuolo di Ioas.

28 Or, quant'è al rimanente de' fatti di leroboam, e tutto quello ch'egli fece, e la sua prodess la quale guerreggio, è con la quale racquisto ad Israel Damasco, ed Hamat, ch'erane state, di Giuda : queste cose non seno elle acritte nel Libro delle Croniche delli re

d'istanci: 29 E leroboam giacque co'suoi padri, *cioè*, con li re d'Israel: e Zacaria, suo figliuolo, reguò in

luogo suo.

CAP. XV. ventesimosettimo 'ANNO al Ierohoam, red'Israel, Azaria, figliuolo d'Amasia, re di Giuda,

ominciò a regnare. 2 Egli era d'età di sedici anni, quando cominció a regnare; e re-gno in Gerusalemme cinquantadue anni. E'l nome di sua madre eve lecolia, da Gerusalemme. 3 Ed egli fece ciò che piace al Si-

more, interamente come avea fat-

to Amasia, suo padre. 4 Sol gli alti luoghi non furono tolti via: il popolo merificava an-

cora, e faceva profumi, sopra gli alti luoghi. 5 Or il Signore percosse il re, ed egli fu leberoso infino al giorno della sua morte, e dimorò in una casa in disparte : e lotam, figliuo-lo del re, era Mastro del palamo, e rendeva ragione al popolo del

6 Or, quant'è al rimanente de fatti d'Asaria, e tutto quello ch'egli fece: ques di fece: queste cose non sono elle critte nel Libro delle Croniche

delli re di Giuda ?

7 Ed Asaria giacque co' suol padri, e fu seppellito, co' suol padri, nella Città di David: e lotam, suo gliuolo, regnò in luogo suo.

8 L'anno trentottesimo d'Asaria re di Giuda, Zacaria, figliuolo di Ieroboam, cominciò a regnare sopra Israel, in Samaria; e regné sei

9 E fece quello che dispiace al Signore, come aveano fatto i suoi padri; egli non si rivolse da pec-cati di Ieroboam, figliuolo di Ne-bat, co quali egli avez fatto pecre Israel.

10 Or Sallum, figliuolo di Iabes, congiurò contra lui, e lo percosse in presenza del popolo, e l'ammaz-

sò, e reguò in luogo suo. 11 Or, quant'è al rimanente de' fatti di Zacaria: ecco, queste cose sono scritte nel Libro delle Croniche delli re d' Israel.

12 Questo fu l'adempimento della parola del Signore, ch'egli avea detta a Iehu, I tuoi discendenti se-357

deranno sopra'l trono d' Israel, fino alla quarta generazione. E così

13 Salium, figliuolo di Iabes, cominciò a regnare l'anno trentano-vesimo d'Umia, re di Giuda. E, quando ebbe regnato un mese in-tiero in Samaria, 14 Menahem, figlinolo di Gadi, da

Tirsa, salì, ed entrò in Samaria, e percosse Sallum, figliuolo di Iabes, in Samaria, e l'uccise, e regnò in

luogo suo.

15 Or, quant' è al rimanente de' fatti di Salium, e la congiura ch'egli fece: ecco, queste cose sono critte nel Libro delle Croniche delli re d' inraci.

16 Allora Menahem percosse la città di Tifia, e tutti quelli ch'erano dentro, ed i suol confini, da Tirea: egli la percosse, perchè non A avea aperte *le porte, e* fendè tuite le donne gravide d'essa.

17 L'anno trentanovesimo d'Ass-ria, re di Giuda, Menahem, figliuolo di Gadi, cominciò a regnare a pra Israel; e regno dieci anni in

18 E fece quello che dispiace al Signore: tutto'i tempo della vita sua, egli non si rivolse da' peccati di Ieroboam, figlinolo di Nebat, co' quali egli avea fatto peccare

Israel.
19 Allera Pul, re degli Assirij. venne contr'al paese : e Menabe gti diede mille talenti d'arrento,

gu cense mine tasemi a argento, acconè gi porgesse ainto, per fermare il regno nelle sue mani.

30 E Menahem lavò que danari aspra larnel, sopra tutti coloro cherano posemti in facultà, per dangli ai re degli Assiri: cinquanta. sicil d'argento per testa. Così 'i re degli Assiri se ne ritornò, e non si fermò quivì nel pacce.

21 Or, quant'è al rimanente de' fatti di Menshem, e tutto quello ch'egli fece: queste cose non seno elle scritte nei Libro delle Croniche delli re d'Israel !

22 E Menahem giacque co' suoi padri : e Pecachia, suo figliuolo,

ano in luogo suo.

23 L'anno cinquantesimo d'Assria, re di Giuda, Pecachia, figliuo-lo di Menabem, cominciò a regnare sopra Israel in Samaria; e

24 E fece quello che displace al Signore: egil non si rivolse da' peccati di Ieroboam, figliuolo di Nebat, co' quali egliavea fatto pec-

care Israel.

25 E Peca, figlinolo di Remalia, suo capitano, congiurò contr'a lui : ed, accompagnato da Argob, e d

Arie, lo percosse in Samaria, nel palazzo della stanza reale, avendo Peca seco cinquant' uomini Galasditi. Così l'uccise, e regnò in luogo suo.

26 Or, quant' è al rimanente de' fatti di Pecachia, e tutto quello ch'egli fece: ecco, queste cose sono erritte nel Libro delle Croniche

delli re d'Israel.

27 L'anno cinquantesimosecondo d'Azaria, re di Giuda, Peca, figliuolo di Remalia, cominciò a regnare sopra Israel in Samaria; e regnò vent'anni.

28 E fece quello che dispiace al Signore: egli non si rivolse da' peccati di leroboam, figliuolo di Nebat, co' quali egli avea fatto

peccare Israel.

'39 A'd di Peca, re d'Israel, venne Tiglat-pileser, re degli Assirij, e prese Ion, ed Abel-bet-maace, e Ianoa, e Chedes, ed Hasor, e Galaad, e la Galilea, tutto'l paese di Neftali; e menò il popolo in cattività in Assiria.

30 Or Hosea, figliuolo d'Ela, fece conglura contr'a Peca, figliuolo di Remalia, e lo percosse, e l'uccise, e regnò in luogo suo, l'anno ventecita di latore dell'unidadi l'Irria

simo di Iotam, figliuolo d'Uzzia. 31 Or, quant'è al rimanente de' fatti di Peca, e tutto quello ch'egli fece: ecco, queste cose sono scritte nel Libro delle Croniche delli re d'Israel.

32 L'anno secondo di Peca, figiuolo di Remalia, re d'Israel, Iotam, figliuolo d'Uzzia, re di Giuda,

cominciò a regnare.

33 Egli era d'età di venticinque anni, quando cominciò a regnare; e regnò sedici anni in Gerusalemme. E'l nome di sua madre era Ierusa, figliuola di Sadoc. 34 Ed egli fece quello che place

34 Ed egli fece quello che place al Signore, interamente come avea

fatto Uzzia, suo padre.

36 Sol gli alti luoghi non furono tolti via: il popolo sacrificava ancora, e faceva profumi, sopra gli alti luoghi. Esso edifico la Porta alta della Casa del Signore.

36 Or, quant'è al rimanente de' fatti di lotam, e tutto quello ch'egli fece: queste cose non sono elle scritte nel Libro delle Croniche

delli re di Giuda?

37 In quel tempo il Signore cominciò a mandar contr'a Giuda Resin, re di Siria, e Peca, figliuolo

di Remalia.

38 E Iotam giacque co' suoi padri, e fu seppellito, co' suoi padri, nella Città di David, suo padre. Ed Achax, suo figliuolo, regnò in luogo suo.

CAP. XVI.

L'ANNO diclassettesimo di Peca, figliuolo di Remalia, Achaz, figliuolo di Iotam, re di Giuda, cominciò a regnare.

2 Achas era d'età di vent' anni, quando cominciò a regnare; e regnò sedici anni in Gerusalemme: e non fece quello che piace al Signore Iddio suo, come avea fatto

David, suo padre:

3 Ma camino per la via delli re d'Israel, e fece anche passare il suo figliuolo per lo fuoco, secondo l'abbominazioni delle genti, le quali 'i Signore avea scacciate d'innanzi a' figliuoli d'Israel:

4 E sacrificava, e faceva profumi, negli alti luoghi, e sopra i colli, e

4

ij

1

1

sotto ogni albero verdeggiante.
5 Altora Resin, re di Siria, e Peca
figliuolo di Remalia, re d'Israel,
salirono in armi contra Gerusalemme, ed assediarono Achaz: ma
non poterono espugnar la città.

6 In quel tempo, Resin, re di Siria, racquistò Elat a' Siri, e cacciò i Giudei fuor d'Elot: coà gl'Idumei rientrarono in Elat, e vi sono

abitati infino ad oggi.

7 Ed Aches mando ambasciadori a Tiglat-pileser, re degli Assirij, a dirgli, lo son tuo servitore, e tuo figliuolo: vieni, e salvami dalle mani del re di Stria, e dalle mani del re d'Israel, i quali si son levati contr'à me.

8 Ed Achas prese l'argento, e l'oro, che si trovò nella Casa del Signore, e ne' tesori della casa reale, e lo mandò in dono al re degli

Assirii.

9 E'l re degli Assirij gli acconsenti, e sali contr'a Damasco, e la prese, e ne menò il popolo in cattività in Chir, e fece morir Resin.

10 E'l re Achas andò incontr'a Tigiat-pileser, re degli Assirij, in Damasco: e, veduto l'altare ch'era in Damasco, il re Achas mandò al Sacerdote Uria il ritratto di quell'altare, e la figura di tutto'l suo lavorio.

11 E 1 Sacerdote Uria edificò un'al-

tare: egli lo fece interamente secondo quello che'l re Achas gii avea mandato di Damasco: fin che'l re Achaz fu tornato di Damasco.

12 E quando'l re fu venuto di Damasco, ed ebbe veduto l'altare, s'accostò ad esso, ed offerse sopra

esso sacrificij:

13 Ed arse il suo olocausto, e la sua offerta, e fece la sua offerta da spandere, e sparse il sangue de' suoi sacrificij da render grazie, sopra quell'altare:

14 E fece levar via l'Altar di rame, ch'ere davanti al Signore, d'innanzi alla Casa, acioche non foese fra'i suo altare, e la Casa del Signore: e lo mise allato a quell' altro altare, verso'l Setten-

trione

15 E'l re Achas comandò al Sacerdote Uria : dicendo, Ardi sopra l'altar grande l'olocausto della mattina, e l'offerta della sera; e l'olocausto del re, e la sua offerta e gli olocausti di tutto'l popolo del paese, con le loro offerte di panatica, e da spandere: e spandi sopra esso tutto'l sangue degli olocausti, e tutto'l sangue de' sacrifi-cij: ma, quant'è all'Altar di rame, a me stara il ricercarlo.

16 El Sacerdote Uria fece interamente secondo che'l re Achas gli

aves comandato.

17 Il re Achas, oltr'a ciò, tagliò a pessi i basamenti fatti a quadri, e levò le Conche d'in su que basamenți: mise anche giù il Mare d'in su i buoi di rame, ch'erano sotto esso, e lo posò sopra'l pavimento

di pietra: 18 Rimosse eziandio dalla Casa del Signore la Coperta del Sabato, ch'era stata edificata nella Casa: e tolse l'entrata di fuori del re, per cagion del re degli Assirij.

19 Or, quant'è al rimanente de' fatti d'Achas: queste cose non sono elle scritte nel Libro delle Cro-

niche delli re di Giuda i

20 Ed Achas giacque co' suoi padri, e fu seppellito co' suoi padri, nella Città di David. Ed Esechia, suo figliuolo, regnò in luogo suo.

#### CAP. XVII.

'ANNO duodecimo d'Achas, re di Giuda, Hosea, figliuolo d'Ela, cominciò a regnare sopra Israel, in Samaria; e regno nove anni

2 E fece quello che dispiace al Signore: non però come gli altri re d'Israel, ch'erano stati davanti a

3 Salmaneser, re degli Assirij, sa lì contr'a lui : ed Hosea gli fu fatto

suggetto, e gli pagava tributo. 4 Ma il re degli Assirij scoperse una congiura in Hosea: perciochè egli avea mandati ambasciadori a o, re d'Egitto, e non aves p il tributo annuale al re degli Assirij: laonde il re degli Assirij lo ser-ro, e lo mise ne ceppi in carcere. 5 E'l re degli Assirij sali per tutto'l paese, e venne in Samaria, e

vi tenne l'assedio tre anni. 6 L'anno nono d'Hosea, il re de gli Assirij prese Samaria, e menò

gl'Israeliti in cattività in Amiria : e gli fece abitare in Hala, ed in Habor, presso al fiume Gozan, e nelle città di Media.

7 Or questo avvenne, perciochè i agliuoli d'Israel aveano peccato contr'al Signore Iddio loro, il quale gli avea tratti fuor del paese d' E-gitto, disotto alla mano di Faraone. re d'Egitto : ed aveano riveriti al-

tri dii : 8 Ed erano caminati negli statuti

delle genti, le quali 'l Signore avea scacciate d'innanzi a loro, e negti statuti che li re d'Israel aveano futti :

9 Ed aveano copertamente fatte cose che non erano diritte inverso'l Signore Iddio loro, e si aveano edificati degli alti luoghi in tutte le lor città, dalle torri delle guardie, ano alle città forti:

10 E s'aveano rissate statue,

boschi, sopra ogni alto colle, e sot-to ogni altero verdeggiante: 11 E quivi aveano fatti profumi in ogni alto luogo, come le gruti che'l Signore avea trasportate via d'innansi a loro: ed aveano cose malvage, per dispettare il Si-

12 Ed aveano servito agl'idoli. de' quali 'l Signore avea lor detto,

Non fate ciò.

13 E, benchè il Signore avesse protestato ad Israel, ed a Giuda, per tutti i suoi profeti, e per tutti i Vedenti, dicendo, Convertitevi dalle vostre vie malvage, ed osservate i miel comandamenti, ed i miel statuti, seguendo tutta ki Legge, la quale lo ho comandata a' padri vostri, e la quale to v' bo mandata per li profeti, miel ser-

14 Non però aveano ubbidito: anzi aveano indurato il lor collo, come i padri loro, che non aveano creduto al Signore Iddio loro:

15 Ed aveano sprezzati i suoi statuti, e'l suo patto, il quale egli avea contratto co' lor padri : e le protestazioni ch'egli avea fatte a loro stessi : ed erano caminati distro alla vanità, onde s'erano invaniti: e dietro alle genti ch'erano d'intorno a loro, delle quali'l Signore avea lor comandato, che non facessero come esse :

16 Ed aveano lasciati tutti i comandamenti del Signore Iddio loro, e s'aveano fatti due vitelli di getto, e de' boschi : ed aveano adorato tutto l'esercito del cielo, ed aveano servito a Baal :

17 Ed aveano fatti passare i lor figliuoli, e le lor figliuole, per lo fuoco: ed aveano atteso ad indovinamenti, ed ad anguri: e s'era-no venduti a far ciò che dispiace al Signore, per dispettario: 18 Percio, il Signore s'adirò gran-demente contr'ad Israel, e gli ri-

mosse dal suo cospetto, e non vi restò, senon la tribu di Giuda sola. 19 Ms anche Giuda non osservò

i comandamenti del Signore Iddio suo: anzi caminò negli statuti di

que d'Israel, ch'essi aveano fatti:

20 Perciò, il Signore segnò tutta
la progenie d'Israel, e gli affilsse,
e gli diede in mano di predatori, fin che gli ebbe cacciati via dal suo cospetto.

21 Perciochè, dopo ch'egli ebbe stracciato Israel d'addosso alla ca sa di David, e ch'essi ebbero costituito re Ieroboam, figliuolo di Ne-bat, Ieroboam sviò Israel di dietro al Signore, e gli fece commettere

un gran peccato. 22 Ed i figliuoli d'Israel caminarono in tutti i peccati che Ieroboam avea commessi, e non se ne

rivolaero:

23 Intanto che'l Signore tolse via Israel dal suo cospetto, siccome n'avea parlato per tutti i profeti, suoi servitori: ed Israel fu menato in cattività d'in su la sua terra in Assiria, ove è stato infino ad oggi.

24 E'i re degli Assirij fece venir renti di Babilonia, e di Cuta, e d'Avva, e d'Hamat, e di Sefarvaim; e le fece abitare nelle città di Samaria, in luogo de' figliuoli d' Israel. Ed esse possedettero Samaria, ed abitarono nelle città

25 Or da prima che cominciarono ad abitar quivi, quelle genti non riverivano il Signore: laonde il Sirnore mandò contr'a loro de' leoni. i quali uccidevano molti di loro.

86 Ed egli fu detto al re degli Assirij, Le genti che tu hai tramu-tate, e fatte abitare nelle città di Samaria, non sanno le leggi del-l'Iddio del paese: laonde egli ha mandato contr'a loro de' leoni, che l'uccidono: perciochè non sanno le leggi dell'Iddio del pacse. .27 Allora il re degli Assirij co-

mandò, e disse, Fatevi andare uno de' sacerdoti, che ne avete menati in cattività : e vadasi, ed abitisi là e quel sacerdote insegni a quelli che v'andranno le leggi dell' Iddio del paese. 28 Così uno de' sacerdoti, ch'era-

no stati menati in cattività di Samaria, venne, ed abitò in Betel, ed insegnò a coloro in qual ma-niera doveano riverire il Signore. 29 Nondimeno ciascuna di quelle genti si faceva i suoi dij, e gli mi-360

sero nelle case degli alti luoghi. ohe i Samaritani aveano fatti: ciascuna nazione gli mise nelle sue

città, dove abitava. 30 Ed i Babilonij fecero Succotbenot, ed i Cutel Nergal, e gli

Hamatei Asima :

31 E gli Avvel fecero Nibhaz, e Tartac: ed i Sefarvei bruciavano i lor figliuoli col fuoco ad Adrammelec, ed ad Anammelec, dii di Se-

32 Ed anche riverivano il Signo-re: e si fecero de sacerdoti degli re: e si recero de saccados desir atti luoghi, presi di quà e di là d'infra loro, i quali facevano i lor sacrifici nelle case degli attiluoghi. 33 fasi riverivano il Signore, ed insieme servivano a lor dil, secon-

do la maniera delle genti, d'infra le quali erano stati trasportati là.

18 quan grano stati trasportati ac.
34 Infino a questo giorno essi
fanno secondo i lor costumi anti
chi: essi non riveriscono il Signore, e non fanno nè secondo i loro statuti, e costumi, nè secondo la legge, ed i comandamenti che'i Signore ha dati a' figliuoli di Iacoh.

signore na data a rigintoli di lacob, al quale pose nome larsel:

35 Co'quall'i Signore avea fatto patto, ed a; quall avea comandato, e detto. Non riverite altri dij, e non gil adorate, e non servite, mè sacrificate loro:

36 Anzi riverite il Signore, il quale v'ha tratti fuor del paese d'Egitto, con gran forza, e con braccio steso: esso adorate, ed a lui sacrificate:

37 Ed osservate di mettere sempre in opera gli statuti, e gli ordi-namenti, e la Legge, ed i coman-damenti, ch'egli v'ha scritti: e non riverite altri dij.

38 E non dimenticatè il patto ch'io ho fatto con voi: e non rive-

rite altri dii.

39 Ma riverite il Signore Iddio vostro : ed egli vi liberera da tutti i vostri nemici.

40 Ma essi non ubbidirono: anzi

fecero secondo'l lor costume antico. 41 Così quelle genti riverivano il Signore, ed insieme servivano alle loro sculture. I lor figliuoli anch'essi, ed i figlinoli de lor fi-gliuoli, fanno, infino ad oggi, come fecero i lor padri.

CAP. XVIII.

R l'anno terro d'Hosea. gliuolo d' Ela, re d'Israel, Ezechia, figliuolo d'Achaz, re di Giuda, cominciò a regnare.

2 Egli era d'età di venticinque anni, quando cominció a regnare: e regnò ventinove anni in Gerusalemme. E'l nome di sua madre era Abi, figliuola di Zacaria

3 Egli fece quello che piace al Si-

gmare, interamente come avez fat-to David, suo padre.

4 Egli tolse vis gli alti luoghi, e specso le statue, e tagliò i bocchi, e stritolò il serpente di rame, che Moise avez fatto: percioche infino a quel tempo i agliuoli d'Israel li facevano profumi: e lo chiamò Nehustan

5 Egli mise la sua confidanza nel Signore Iddio d'Israel: e giammai, ne davanti ne dopo lui, non v'è tato alcuno pari a lui, fra tutti li

re di Giuda.

E s'attenne al Signore, e non si rivolee indictro da lui : ansi ce vò i comandamenti ch'egli aves dati a Moise.

dati a Moise.

7 Laonde il Signore fu con lui:
dovunque egii andava, prosperava. Ed egii arhelle dai re degli
Assirij, e non gii fu pris sogretto.

8 Egii percoase i Pilista fino in
Gass, ed i confini d'essa, dalle torri

- la constanta fino alle città forri

- la constanta fino alle città forri

delle guardie, fino alle città forti. 9 Or avenne l'anno quarto del re Esechia, ch'era il settimo d'Hosea,

figliuolo d'Ela, re d'Israel, che Salmaneser, re degli Assirij, salt contr'a Samaria, e l'assediò. 10 Ed in capo di tre anni fu presa :

l'anno sesto d'Exechia, ch'era il nono d'Hoes, re d'Israel, Sama-

ria fu presa. 11 E'i re degli Assirij menò gl'I-araeliti in cattività in Assiria, e gli fece condurre in Hala, ed in Habor, presso al fiume Gozan, e

nelle città di Media:

12 Perciochè non aveano ubbidito alla voce del Signore Iddio loro, ed aveano trasgredito il suo etto; tutto quello che Moisè, servitor di Dio, avea comandato: essi non aveano ubbidito, e non l'aveano messo in opera.

13 Poi l'anno quartodecimo del re Esechia, Sennacherlb, re degli

Assirij, sali contr'a tutte le città forti di Giuda, e le prese. 14 Ed Eschia, re di Giuda, man-

dò a dire al re degli Assirij, in Lachis, lo bo fatlito : partiti da me, ed to paghern quello che tu m'im-porrat. E'l re degli Assirij impose ad Esechia, re di Gluda, trecento talenti d'argento, e trenta lalenti d'oro.

15 Ed Esechia diede tutto l'argento, che si trovò nella Casa del Signore, e ne tesori della casa reale.

18 in quei tempo Ezechia spiccò dalle regn del Tempio del Signore, e dagli stipili, le piastre d'oro, con le quall egli stosso gli svea coperti, a le didei al re degli Assirij.

17 Foi l're degli Assirij mandò al 350.

re Esechia, da Lachis in Gerus lemme, Tartan, e Rabearis, e Ra ache, con un grande stuolo. essi salirono, e vennero in Gerra salemme. Ed, essendo arrivat si fermarono presso dell'acquidoc-

cio dello stagno disopra, ch'e nell strada del campo del purgator di

panni:
18 E gridarono al re. Allora
Ellachim, figliuolo d'Hilchis, Mastro del palazzo, e Sebna, Segretario, e Ioa, figliuolo d'Asaf, Cancel-liere, uscirono a loro. 19 E Rab-sache disse loro, Dite

pure ora ad Exechia, Così ha dett. Il gran re, il re degli Assirij, Qual e questa confidanza che tu hal

avuta?
20 Tu hai detto, che'i consiglio, altro che parole di labbra. Ora dunque, in cui ti sei tu confidato, che tu ti sei ribellato contra me?

21 Ecco, ora tu ti sei confidato nell'Egitto; sopra'i quale s'alcuno s'appoggia, esso g'il entra nella mano, e la fora: tale è Faraone, re d'Egitto, a tutti quelli che si

confidano in lui.

22 E se voi mi dite, Noi ci confi-diamo nel Signore Iddio nostro: non e egli quello, i cui alti luoghi, ed altari, Esechia ha tolti via: ed ha detto a Giuda, ed a Gerusalemme. Voi adorerete solo dinanzi a questo Altare in Gerusalemme

23 Deh, scommetti ora col mio ignore, re degli Assirij: ed io ti darò dumila cavalli, se tu puo dare altrettanti uomini che gli

cavalchino.

24 E come faresti tu voltar faccie all' uno de' capitani d' infra i minimi servitori del mio signore i ma tu ti sei confidato nell'Egitto per de' carri, e della gente a cavallo.

25 Ora, sono io forse salito contr'a questo luogo, per guastarlo, senza'l Signore ! Il Signore m'ha detto, Sali contr'a quel paese, e

guastalo.

26 Allora Eliachim, figliuolo d'Hilchia, e Sebna, e Ioa, dissero a Rab-sache, Deh, parla a' tuoi ser-vitori in lingua Siriaca : perciochè noi l'intendiamo : e non parlar con noi in lingua Giudaica, udente

Il popolo ch's sopra le mura.

27 Ma Rab-sache rispose loro, Il mio signore m'ha egii mandato a dir queste parole al tuo signore, od a te? non m'ha egli mandato a quelli che stanno su le mura, per protestar loro che fara lor mantare il loro sterco, e bere la lore urina, insieme con vai?

28 Poi Rab-sache si rizzò in piè, e gridò ad alta voce in lingua Giulaica, e parlò, e disse, Ascoltate la parola del gran re, re degli Assirij: 29 Così ha detto il re, Ezechia non v'inganni: perciochè egil non potra liberarvi dalla mia mano.

30 E non vi faccia Esechia confidar nel Signore: dicendo, Il Si-gnore per certo ci liberera, e questa città non sarà data nelle mani

del re degli Assirij.

31 Non ascoltate Ezechia: perciochè il re degli Assirij ha detto così, Fate pace meco, ed uscite a me: e ciascun di voi mangi della ua vite, e del suo fico, e bea del-

l'acqua della sua cisterna: 32 Fin ch'io venga, e vi meni in un paese simile al vostro; paese di frumento, e di mosto; paese di pane, e di vigne; paese d'ulivi da 

ollo, e di meie; e voi viverete, e non morrete; e non ascoltate Ezechia: perciochè egil v'inganna: dicendo, il Signore ci liberato. 33 Ha pure alcuno degl'iddij delle genti liberato il suo paese dalle mani del re degli Assiri);
34 Dove son gl'iddii d'Hamat, e d'Arpad; dove gl'iddij dl Sefarvaim, d'Hens, e d'Ivva; hanno pure essi liberata Samarla dalla pure essi liberata Samaria dalla

mia mano ?

35 Quali son que' dij, d' infra tutti gl' iddij di que' paesi, ch'abbiano liberato il lor paese dalla mia mano : che'l Signore abbia da liberar Gerusalemme dalla mia mano?

36 E'l popolo tacque, e non gli ri-spose nulla: perciochè tale *era* il comandamento del re, Non gli ri-

spondete nulla. 37 Ed Eliachim, figliuolo d' Hilchia, Mastro del palazzo, e Sebna, egretario, e Ioa, figliuolo d'Asaf Cancelliere, vennero al re Ezechia co' vestimenti stracciati, e gli rapportarono le parole di Rab-sache.

CAP. XIX.

QUANDO'l re Ezechia ebbe E intese queste cose, stracciò i suoi vestimenti, e si coprì d'un sacco, ed entrò nella Casa del Signore.

2 E mandò Eliachim, Mastro del palazzo, e Sebna, Segretario, ed i più vecchi de' sacerdoti, coperti di sacchi, al profeta Isaia, figliuolo

d'Amos.

3 Ed essi gli dissero, Così ha detto Exechia, Quest' è un giorno d'angoscia, e di rimprovero, e di bestemmia : perciochè i figliuoli son venuti fino all'apritura della marice, ma non v'è forza da partorire.

4 Forse che'l Signore Iddio tuo

avrà intesa tutte le parole di Rabsache, il quale il re degli Assiri, suo signore, ha mandato, per ol-traggiar i' iddio vivente, e per far-gli rimprovero, con le parole che'l Signore iddio tuo ha udite: perciò mettiti a fare orazione per lo rimanente che si ritrova.

5 I servitori adunque del re Eze-

chia vennero ad Isala.

of Ed Isaia disse loro, Dite così al vostro signore, Così ha detto il Si-gnore, Non temere per le parole che tu hai udite, con le quall i servitori del re degli Assirii m' hanno oltraggiato.

7 Ecco, io di presente metterò un tale spirito in lui, che, intendendo un certo grido, egli ritornerà al suo paese, ed io lo farò cadere per

la spada nel suo paese. 8 Or Rab-sache, essendosene ritornato, ed andato a trovare il re degli Assirij, che combatteva Li-bna: (perciochè egli avea inteso ch'egli s'era partito di Lachis:) 9 Esso ebbe novelle di Tirhaca,

re d'Etiopia, che dicevano, Ecco, egli è uscito per darti battaglia. Ed, avendo ciò udito, mando di nuovo messi ad Ezechia: dicendo, 10 Dite così ad Ezechia, re di Giuda, Il tuo Dio nel qual ta ti confidi, non t'inganni: dicendo, Gerusalemme non sara data in

mano del re degli Assirii. 11 Ecco, tu hal inteso quello che li re degli Assirli lumno fatto a tut-

ti i paesi, distruggendogli : e tu

scamperest! / 12 Griddh delle genti, che i miel padri distrussero, di Gorgen, e d'Haran, e di ltesef, e de' figlinoli d' E-den, che sono in Telasar, l'hanno essi liberate f

13 Dove c il re d'Hamat, e'l re d'Arpad, e'l re della città di Sefar-valm, d' Henn, e d' Ivva!

14 Omando Execula ebbe ricevute

quelle lettere, per mano di que' messi, e l'ebbe lette, egli sali alla Casa del Signore, e le spiegò nel cospetto del Signore :

15 E fece orazione davanti al Signore, e disse, O Signore Iddio d'1srael, che sledi sopra i Cherubini, tu solo sei l'Iddio di tutti i regni della terra: tu hai fatto il ciclo, e

la terra. 16 O Signore, inchina il tuo orecchio, ed odi: o Signore, apri gli occhi tuoi, e vedi: ed ascolta le parole di Sennacherib, il quale ha mandato questo, per oltraggiar

l'Iddio vivente. 17 Egli è vero, Signore, che li re degli Assirij hanno distrutte quelle

genti, ed i lor paesi:

18 Ed hanno gittati mel fuoco [ gl' iddij loro; percioche essi non erano dij, ma opera di mani d'uomini, pietra, e legno: perció gil hanno distrutti.

19 Ma ora, o Signore Iddio nostro, liberaci, ti prego, dalla sua mano : scloché tutti i regul della terra conoscano che tu solo Si-

20 Allora Isaia, figlinolo d'Amos, mandò a dire ad Ezechia, Così hi detto il Signore Iddio d'Israel, lo ho eszaudito la tua orazione intorno a Sennacherib, re degli Assirii.

21 Quest's la parola, che l'Signore ha pronunziata contr'a lui, vergine, figlinola di Sion, t'ha sprezzato, e t'ha beffato: e la figliuola di Gerusalemme ha scossa

la testa dietro a te.

22 Chi hai tu schernito, ed oltrag. giato / e contr'a cui bai tu alzala la voce, e levati in alto gli occhi tuoi! contr'al Santo d' Israel,

23 Tu hai, per li tuoi messi, schernito il Signore : ed hal detto, Con la moititudine de' miei carri, lo son salito in cima de' monti, fino al sommo del Libano: lo taglierò i suoi più alti cedri, ed i suoi più scalti abeti, e perverrò fino alla stanza che è nella sommità d'esso, al bosco del suo Carmel.

24 lo ho cavati pozzi, ed ho be. Vute acque strane, ed ho asciutti con le plante de' miei piedi tutti l rivi de' luoghi assediati.

25 Non hal tu inteso che già da lungo tempo io ho fatto questo, e 'ho formato ab antico!' ed ora l'ho fatto venire, ed è stato per disolare, e per ridurre in mucchi di ruine le città forti.

26 E gli abitanti d'esse, scemi di ora, sono stati spaventati, e conuni: sono stati come l'erba de campi, e come la verzura dell'er. betta, e come l'erba de tetti, e le biade riarse dal vento, avanti che

teno salite in ispiga. 27 Ma lo conosco il tuo stare, e'l

tuo uscire, e'l tuo entrare, e'l tuo furore contr'a me.

23 Perciochè tu sei infuriato conb'a me, e'l tuo strepito è salito a niei orecchi: perció io ti metterò l mio raffio nelle nare, e'l mio fene nelle mascelle, e ti farò ri-tenare indietro per la via stessa

er la quale sei venuto,

19 E questo, o Esechia, ti sarà Per segno, Quest'anno si mangerà quello che sarà nato de' granelli caduti nella ricolta precedente: e l'anno seguente altrest si mangera quello che sarà nato da sè stesso; ma l'anno terzo voi seminerete, 363

e ricoglierete; e pianterete vigne, e mangerete del frutto.

30 E quello che sarà restato della casa di Giuda, e sara acampato, continuera a fer radici disotto, ed a portar frutto disopra.

31 Percioche di Geniademme lucira un rimanente, e del monte di Sion un residuo. La gelosta del Signore degli eserviti fara questo.

39 Percio, il Signore ha detto così interno al re degti Assiri). Egli non entrerà in questa citta, e non vi tirera dentro alcuna saetta, e non verrà all'assalto contr' ad essa con becudi, e non fara alcun argine contr ad essa-

33 Egli se ne ritornerà per la medesima via, per la quale è venuto, e non entrera in questa città: dice

34 Ed lo sarò protettor di questa città, per salvaria : per amor di me stesso, e di David, mio servitore. 35 Orquella stessa notte avvenne ch'un' Angelo del Signore user, e percosse centortautacinquemila nomini nel campo degli Assirij: e, quando si furono levati la mattina, ecco, non si vedeva altro che corpi

36 E Sennacherib, re degli Assirij, si parti di la, e se n'ando, e ritorno

in Ninive, e vi dimoré.

37 Ed avvenne che, mentre egli adorava nella casa di Nistoc, suo dio, Adrammelec, e Sareser, suol figlinoli, lo percossero con la spadat e poi scamparono nel paese d'Ararat. Ed Esar-haddon, suo figliuolo, regno in luogo suo.

CAP, XX.

N que di Ezechia Infermo mor talmente. E'l profeta Isala, figliuolo d'Amos, venne a lui, e gli disse, Cost ha detto il Signore, Dispont della ma casa: percloche tu sei morto, e non viveral più.

2 Allora Exechia voltó la faccia verso la parete, e fece orazione al Signore: dicendo,

3 Deh, Signore, ricordati ora ch'io son caminato nel cospetto tuo la verita, e di cuore intiero; ed ho fatto quello che t'e a grado. Ezechia pianse d'un gran pianto. Ed

4 Or avvenne che, non essendo ancora Isaia uscito del cortile di mezzo, la parola del Signore gli fi indirizzata: dicendo,

5 Ritornatene, e di ad Ezechia, conduttor del mio popelo, Così ha detto il Signore Iddio di David, tuo padre, lo ho udita la tua orazione, io ho vedute le tue lagrime : ecco, io ti guarisco : di qui a tre giorni tu safiral alla Casa del Signore. R 2

6 Ed agglugnerò quindici anni al tempo della tua vita, e libererò te, questa città, dalla mano del re degli Assirij, e sarò protettor di questa otta, per amor di me stesso, e di David, mio servitore.

7 Poi Isaia disse, Prendete una massa di fichi secchi. Ed essi la

presero, e la misero sopra l'ulcera. Ed egli guari. 8 Or Ezechia avea detto ad Isaia, Qual segno mi dai che'l Signore mi guarirà, e ch'io salirò di quì a

tre giorni alla Casa del Signore?

9 Ed Isaia avea detto, Questo sarà il segno che tu avrai da parte del Signore, ch'egli adempiera la parola ch'egli ha pronunsiata. Vuoi tu che l'ombra vada innanzi dieci gradi, overo che ritorni dieci gradi indietro?

10 Ed Ezechia disse, Egli è leggier cosa che l'ombra dichini per dieci

gradi : questo no : anzi ritorni l'om-bra dieci gradi indietro. 11 Allora il profeta Isaia gridò al Signore. E'l Signore fece ritornar l'ombra indietro per li gradi, per li quali già era discesa nell' orologio d'Achaz, cioc, per dieci gradi.

12 In quel tempo Berodac-baladan. figliuolo di Baladan, re di Babilonia, mandò lettere, e presenti, ad Ezechia: perciochè egli avea in-teso ch'egli era stato infermo. 13 Ed Ezechia diede orecchio a

quegli ambasciadori, e mostrò loro tutta la casa delle sue cose preziose, l'argento, e l'oro, e gli aromati, e gli oli odoriferi preziosi, e la casa de suoi vasellamenti, emasserizie, e tutto quello che si ritrovava ne Non vi fu cosa alcun suoi tesori. in casa, nè in tutto'l dominio d'E-

sechia, ch'egli non mostrasse loro.

14 E'l profeta Isaia venne al re
Ezechia, e gli disse, C'hanno detto
quegli uomini? ed onde son venuti a te? Ed Ezechia disse, Son venuti di lontan paese, di Babi-

lonia.

15 Ed Isaia disse, Che hanno ve-duto in casa tua? Ed Ezechia disse, Hanno veduto tutto quello ch'è in casa mia : non v'è cosa alcuna ne miei tesori, ch'io non abbia lor mo-

16 Ed Isaia disse ad Ezechia, Ascolta la parola del Signore:

17 Ecco, i giorni vengono che tutto quello ch'e in casa tua, e quello che i tuoi padri hanno raunato in tesoro fino a questo giorno, sarà portato in Babilonia: non ne sarà lasciato di resto cosa veruna: dice il Signore.

18 Ed anche si prenderanno de' tuoi figliuoli, usciti di te, i quali tu

ayrai generati, per essere eunuchi nel palazzo del re di Babilonia. 19 Ed Esechia disse ad Isaia, La

parola del Signore, che tu hai pronunziata, e buona. Poi disse, Non vi sara egli pur pace, e sicurtà, a'

miei dì?

20 Or, quant'è al rimanente de fatti d' Ezechia, e tutta la sua prodezza, e come egli fece lo atagno, e l'acquidoccio, e fece venir l'acqua nella città: queste cose non sono elle acritte nel Libro delle Croniche delli re di Giuda?

21 Ed Exechia giacque co' suoi padri: e Manasse, suo figlinolo.

regnò in luogo suo.

#### CAP. XXL

MANASSE ora d'età di dodici anni, quando cominciò a regnare; e regnò cinquantacinque anni in Gerusalemme. E'l nome di sua madre *era* Hefsiba.

2 Ed egli fece ciò che dispisce al Signore, secondo l'abbominasioni delle genti, che'l Signore aven scacciate d'innanzi a' figliuoli d'E-

3 Ed edificò di nuovo gli alti luoghi, ch'Ezechia, suo padre, avea disfatti : e rizzò altari a Baal, e fece un bosco, come avea fatto Achab.

re d'Israel: ed adorò tutto l'eser-cito del cielo, e gli servi. 4 Edificò eziandio degli altari nel-la Casa del Signore, della quale il Signore avea detto, Io metterò il mio Nome in Gerusalemme :

5 Ed edificò quegli altari a tutto l'esercito del cielo, ne' due Cortili

della Casa del Signore :
6 E fece passare il suo figliuolo per lo fuoco, ed attese a pronostichi, ed ad auguri : ed ordinò uno spirito di Pitone, e degl'indovini. Egli fece fino allo stremo ciò che

dispiace al Signore, per dispettario.

7 Mise ancora la statua del bosco, his arca fatta, nella Casa, del-la quale il Signore avea detto a David, ed a Salomone, suo figliuo-lo, Io metterò il mio Nome in perpetuo in questa Casa, ed in Geru-salemme, ch'io ho eletta d'infra tutte le tribù d'Israel :

8 E non continuerò più di far vaare il piè de' figliuoli d'Israel fuor di questo paese, ch'io ho dato a' lor padri : pur solamente ch'osservino di fare secondo tutto quello ch' io ho lor comandato: e secondo tutta la Legge, che'l mio servitore Molsè ha loro data.

9 Ma essi non ubbidirono: ansi Manasse gli fece deviare, per far peggio che le genti, che'l Signore

avez distrutte d'innansi a'figlinoli : d'Israel. 10 E'i Signore parlò per li profeti, anoi servitori : dicendo.

11 Perciochè Manasse, re di Giuda, ha commesse queste abbominazioni, facendo peggio che quan-to fecer mai gli Amorrei, che furono dinanzi a lui: ed ha fatto eziandio peccare Giuda co' suoi

12 Perciò, così ha detto il Signore Iddio d'Israel, Ecco, io fo venire un male sopra Gerusalemme, e sopra Giuda, tale che chiunque l'udirà, avra amendue l'orecchie

intronate.

13 E stenderò sopra Gerusalemme il regolo di Samaria, e la livella della casa d'Achab : e fregherò Gerusalemme, come si frega una scodella, la quale dopo ch'è fregata, altri la rivolta sotto sopra.

14 Ed abbandonerò il rimamente della mia credità e gli darò nelle mani de' lor nemici : e saranno in preda, ed in rapina a tutti i lor nemici.

15 Perciochè hanno fatto ciò che mi displace, e m'hanno dispettato, dal giorno che i padri loro uscirono fuor d'Egitto fino al di d'eggi.

16 Manase, oltra ciò, sparse molto sangue innocente, tal che n'empiè Germalemme, da un capo all'altro: oltr'al peccato suo, col quale egli fece peccare Giuda, facendo ciò che dispiace al Signore.

17 Or, quant'é al rimanente de' fatti di Manasse, e tutto quello ch'egli fece, e'l suo peccato ch'egli commise: queste cose non sono elle scritte nel Libro delle Croniche

delli re di Gluda?

18 E Manasse giacque co suoi padri, e fu seppellito nell'orto del-a sua casa, nell'orto d'Uzza. Ed Amon, suo figliuolo, regnò in luogo suo.

19 Amon era d'età di ventidue anni, quando cominció a regnare ; e regnò due anni in Gerusalemme. E'l nome di sua madre era Mesullemet, figliuola d'Harus, da Iotba. 20 Ed egli fece ciò che displace al

Signore, come avea fatto Manasse,

suo padre:
21 E caminò per tutta la via,
nella quale era caminato suo padre; e servi agl'idoli, a quali avea servito suo padre, e gli adorò : -22 E lasciò il Signore, l'Iddio de'

tuoi padri, e non caminò per la via del Signore.

23 Or i servitori del re Amon fecero una conglura contr'a lui, e l'uccisero in case sua

24 E'l popolo del paese percosse tutti quelli ch'aveano fatta la con-

giura contr'al re Amon; e costi-tuì re Iosla, suo figliuolo, in luogo

25 Or. quant'è al rimanente de' fatti d'Amon : queste cose non sono elle scritte nei Libro delle Croniche delli re di Giuda?

26 E'l popolo lo seppelli nella sua sepoltura, nell'orto d'Ussa. E losta, suo figliuolo, regnò in luogo

CAP. XXII.

I OSIA era d'età d'ott' anni, quan-do cominciò a regnare ; e regnò trentun' anno in Gerusalemme. E'i nome di sua madre era ledida.

figliuois d'Adala, da Boscat.

2 Ed egli fece quello che piace al Signore, e caminò in tutte le vie di David, suo padre: e non se ne stornò nè a destra, nè a sinistra.

3 Or l'anno diciottesimo del re losia, avvenne che'l re mandò il Segretario Safan, figlinolo d'Asalia, figlinolo di Mesuliam, nella Casa

del Signore : dicendo, 4 Sali ad Hilchia, sommo Sacerdote, e digli che raccolga la somma de' danari che son portati nella Casa del Signore, i quali coloro, che stanno alla guardia della soglia della Casa, hanno raccolti dal po-

5 E sieno dati in mano a coloro c'hanno la cura dell' opera, e son costituiti sopra la Casa del Signore: ed essi gli dieno a coloro che lavorano all'opera, che s'ha da nella Casa del Signore, per risto-

rar le sue rotture :
6 A' legnaluoli, ed a' fabbricatori, ed a' muratori : e ne comperino legnami, e pietre tagliate, per ri-

storar la Ci

7 Tuttavolta non si faceva loro render conto de' danari, che si da vano loro nelle mani: perciochè

essi procedevano lealmente 8 Or il sommo Sacerdote Hilchia

disse al Segretario Safan, Io ho trovato il Libro della Legge nella Casa dal Signore. Ed Hilchia diede il Libro a Safan, il qual lo lesse. 9 El Segretario Safan venne al re, e gli rapportò la cosa, e disse, I tuoi servitori hanno raccolti i

danari che si ritrovano nella Casa, e gli hanno dati in mano a coloro c'hanno la cura dell' opera, e son costituiti sopra la Casa del Signore.

10 Il Segretario Safan rapportò eziandio al re, che'i Sacerdote Hil-chia gli avea dato un Libro. Ed egli lo lesse in presenza del re. 11 E, quando l re ebbe udite le

parole de Libro della Legge, stracciò i suoi vestimenti

12 Poi comandò al Sacerdote Hil

chia, ed ad Ahicam, figliuolo di Safan, ed ad Acbor, figliuolo di Micaia, ed al Segretario Safan, ed ad Asaia, servitor del re : dicendo.

13 Andate, domandate il Signore per me, e per lo popolo, e per tutto Giuda, intorno alle parole di questo Libro, ch'è stato trovato: perclochè grande è l'ira del Signore ch'è accesa contr'a noi : perciochè i nostri padri non hanno ubbidito alle parole di questo Libro, per far tutto ciò che ci è prescritto. 14 E'l Sacerdote Hilchia, ed Ahi-

cam, ed Acbor, e Safan, ed Asaia, andarono alla profetessa Hulda, moglie di Sallum, figliuolo di Tic-va, figliuolo d' Harhas, guardiano delle veste, la quale abitava in Gerusalemme, nel secondo ricinto della città : e parlarono con lei.

15 Ed ella disse loro, Così ha detto il Signore Iddio d'Israel, Dite all'nomo che v' ha mandati a me:

16 Così ha detto il Signore, Ecco, io fo venir del male sopra questo luogo, e sopra i suoi abitatori: tutte le parole del Libro, che'i re di Gluda ha letto:

17 Perciochè essi m'hanno abbandonato, ed hanno fatto profumi ad altri dij, per provocarmi con tutte l'opere delle lor mani : laonde la mia ira s'è accesa contr'a questo

luogo, e non si spegnerà. 18 Ma, dite così al re di Giuda, che v'ha mandati per domandare il Signore, Così ha detto il Signore Iddio d'Israel, Quant' è alle parole che tu hai udite:

19 Perciochè il tuo cuore s'è ammollito, e tu ti sei umiliato per timor del Signore, quando tu hai in-teso ciò ch' io ho pronunziato contr'a questo luogo, e contr' a' suoi abitatori, che sarebbero in disola-zione, ed in maladizione, ed hai stracciati i tuoi vestimenti, ed hai pianto nel mio cospetto ; io altresì Tho esaudito : dice il Signore.

20 Perciò, ecco, io ti ricoglierò co' tuoi padri, e tu sarai raccolto nelle tue sepolture in pace: e gli occhi tuoi non vedranno tutto'l male ch'io fo venire sopra questo luogo. Ed essi rapportarono la

cosa al re.

#### CAP. XXIII.

A LLORA il re mandò a raunare appresso di sè tutti gli Anziani di Giuda, e di Gerusalemme.

2 E'l re sail nella Casa del Signore, con tutti gli uomini princi-pali di Giuda, e tutti gli abitanti di Gerusalemme, ed i sacerdoti, ed i profeti, e tutto'i popolo, dal minore al maggiore: ed egli lesse, in

lor presenza, tutte le parole del Libro del Patto, il quale era stato trovato nella Casa del Signore.

3 E'l re stette in piè sopra la pila, e fece patto davanti al Signore, promettendo di caminare dietro al Signore, e d'osservare i suoi comandamenti, e le sue testimonian-ze, ed i suoi statuti, con tutto? cuore, e con tutta l'anima, per mettere ad effetto le parole del Pat-to scritte in quel Libro. E tutto'l popolo se ne stette a quel Patto.

4 E'l re comandò al sommo Sa cerdote Hilchia, ed a' sacerdoti del secondo ordine, ed a' guardiani della soglia, che portassero fuor del Tempio del Signore tutti gli arredi ch'erano stati fatti per Baal, e per lo bosco, e per tutto l'esercito del cielo. Ed egli gli bruciò fuor di Gerusalemme, nelle campagne di Chidron, e portò la polvere d'essi

in Betel: 5 E sterminò i Camari, i quali li re di Giuda aveano ordinati, ed i quali aveano fatti profumi negli alti luoghi, nelle città di Giuda, e ne' contorni di Gerusalemme : sterminò eziandio quelli che facevano profumi a Baal, al sole, alla luna, ed a pianeti, ed a tutto l'esercito del cielo.

6 Fece ancora portar via il bosco fuor della Casa del Signore, alla Valle di Chidron, fuor di Gerusalemme, e l'arse in essa, e lo ridusse in polvere, la quale egli gittò so-pra le sepolture de figiluoli del

popolo. 7 Poi disfece le case de' cinedi, ch'erano nella Casa del Signore, nelle quali le donne tessevano delle ca-

sette per lo bosco. 8 Oltr's ciò, fece venire tutti i sacerdoti dalle città di Giuda, e con-taminò gli alti luoghi, ne' quali que sacerdoti aveano fatti profumi, da Gheba fino in Beer-seba: e disfece gli alti luoghi delle porte, s quello ancora ch'era all' entrata della porta di Iosuè, Capitano della

città, ch'era a man sinistra della porta della citta-9 Or que'sacerdoti degli alti inoghi non salivano più all' Altaredel Signore, in Gerusalemme : una pur mangiavano de' poni azzimi, per

mexico i lor fratelli. 10 Cuntaminà eziandio Tofet, ch'era netta Vatte de' rigiliachi d' Hinnom: actoché nluno vi facesse plit passare il suo figlinolo, o la sua figliuola, per lo fuoco, a Molec.

 Toise ancora via i cavatti, che li re di Giuda aveano rissati al solo, dall'entrata della Casa del Signore, fino alla stanza di Netanmeleo,

emuco, la quale era in Parvarim: e bruciò col fuoco i carri del sole.
12 Il re disfece ancora gli altari

13 Il re distece ancora gli altari ch'erone sopral tetto della sala d'A-chas, i quali il re di Giuda aveano fatti: digrece parimente gli altari, che Manasse avea fatti ne due Cor-till della Casa del Signore; e, toti-gii di la, gli stritolo, e ne gittò la polvere nel torrente di Chaltron. 13 Oltr'a ciò, il re contamino gli

alti luoghi, ch'erano dirimpetto a Gerusalemme, da men destra del monte della corrusione, i quali Salomone, re d'Israel, avea edificati ad Astoret, abbominazione de Si-donij; ed a Chemos, abbominazione de Moabiti; ed a Milcom, abbomi-nazione de figliuoli d'Ammon;

14 E spessò le statue, e tagliò i boschi, ed empiè d'ossa d'uomini i luoghi dove quegli erano. 15 Diefece exiandio l'altare ch'era

in Betel. s l'alto luogo ch'avea fatto Ieroboam, figliuolo di Nebat, col quale egli avea fatto peccare Israel: egli disfece e l'altare, e l'alto luogo, e le ridusse in polvere ; ed arse il bosco.

16 Or Iosia, rivoltosi, vide le sepolture ch'erane quivi nel monte; e mandò a torre l'ossa di quelle se-polture, e l'arse sopra quell' altare, e lo contaminò; secondo la parola del Signore, la quale l'uomo di Dio aves predicats, quando egli an-nunzio queste cose. 17 E7 re disse, Quale è quel mo-

numento ch'io veggo? E la gente della città gli disse, E la sepoltura dell'uomo di Dio, che venne di Gluda, ed annunzio queste cose che tu hai fatte, contr'all'altare di

Betel.

18 Ed egli disse, Lasciatela stare. niuno mova l'ossa d'esso. Così fu-rono conservate l'ossa d'esso, insierne con l'ossa del profeta, ch'era

venuto di Samaria. 19 Iosia tolse eziandio via tutte le case degli alti luoghi, ch'erano nel-le città di Samaria, le quali il re d'Israel aveano fatte per dispettare il Signore : e fece loro interamente come avea fatto in Betel:

30 E sacrificò sopra gli altari tutti i sacerdoti degli alti luoghi, ch'era-no quivi; ed arse ossa d'uomini so-pra quelli. Poi se ne ritornò in Gerusalemme.

21 Allora il re comandò a tutto l popolo: dicendo, Fate la Pasqua al Signore Iddio vostro, secondo ch'è scritto in questo Libro del Patto.

22 Perciochè dal tempo de' Giudiol ch'aveano giudicato Israel, nè in tutto'l tempo delli re d'Israel, e e d'un talento d'oro. 367

di Giuda, non era stata celebrata

tal Pasqua:

23 Qual fu quella, che fu celebra-taal Signore in Gerusalemme, l'an-

taal signore in vertuane.

24 Iosia toise exiandio via quelli
ch'aveano lo spirito di Pitone, e
gl'indovini, e le statue, e gl'idoli tutte l'abbominazioni che si vedevano nel paese di Giuda, ed in Gerusalemme; per mettere ad ef-fetto le parole della Legge, scritta nel Libro che'l Sacerdote Hilchia avea trovato nella Casa del Signore.

25 E davanti a lui non v'era stato re alcuno pari a lui, che si fosse convertito al Signore con tutto'i suo cuore, e con tutta l'anima sua,

e con tutto' suo maggior potere, secondo tutta la Legge di Moisè : e dopo lui non n'è surto alcuno pari. 26 Ma pure il Signore non si stolse dall'ardore della sua grande ina: percioche l'ira sua era ac-cesa contr'a Giuda, per tutti i di-spetti, che Manasse gli avea fatti. 27 Laonde il Signore avea detto, Lo torrò via dal mlo cospetto anche

Giuda, come ho tolto Israel: e rigitterò questa città di Gerusa-lemme, ch'io avea eletta, e questa Casa della quale lo avea detto, Il mio Nome sarà quivi.

28 Or, quant'è al rimanente de' fatti di Iosia, e tutto quello ch'egit fece: queste cose non sono elle scritte nel Libro delle Croniche

delli re di Giuda ? 29 A'suoi di, Faraone Neco, re d' Egitto, sall contr'al re degli Assirij, verso'l fiume Eufrate : e'l re Iosia andò incontro a lui : e Faraone l'uccise in Meghiddo, come l'ebbe veduto. 30 Ed i suoi servitori lo misero

morto sopra un carro, e lo con-dussero da Meghiddo in Gerusalemme, e lo seppellirono nel suo sepoloro. E'i popolo del paese prese Ioachas, figliuolo di Iosia, a l'unse, e lo costituì re, in luogo di

suo padre. 31 loschaz era d'età di ventitre anni, quando cominció a regnare; e regno tre mesi in Gerusalemme. E'l nome di sua madre era Hamutal, figliuola di Ieremia, da Libna.

32 Ed egli fece ciò che dispiace al Signore, interamente come aveano

fatto i suoi padri. 33 E Faraone Neco l'incarcero in Ribla, nel paese d'Hamat, aclochè non regnasse più in Gerusalemme: ed impose al paese una am-menda di cento talenti d'argento, '34 Poi Faraone Neco costituì re Eliachim, figliuolo di Iosia, in Iuogo di Iosia, suo padre; e gli muto il nome in Ioiachim: e prese Ioachas, ese ne venne in Egitto,

ove loachaz mori.

35 Or Iolachim diede quell' argento, e quell'ore, a Farance: ma egli tassò il pacse, per pagar que' da-nari, secondo'l comandamento di Faraone : egli trasse quell'argento, e quell'oro, da ciascuno del popolo del paese, secondo ch'egii era tassato, per darlo a Faraone Neco.

36 Iolachim era d'età di venticinque anni, quando cominció a regnare ; e regnò undici anni in Ge-rusalemme. E'i nome di sua madre era Zebudda, figliuola di Pe-

daia, da Ruma.

37 Ed egil fece ciò che dispiace al
Signore, interamente come aveano fatto i suoi padri.

CAP. XXIV.

' DI' d'esso, Nebucadnesar, re di Babilonia, sull, e Iolachim gli fu soggetto lo spazio di tre anni : poi si rivoltò, e si ribellò da lui.

2 E'l Signore mandò contr'a lui delle schiere di Caldei, e delle schiere di Siri, e delle schiere di Moabiti, e delle schiere d'Ammoniti, che fecero delle correrie. Ed egli le mandò contr'a Giuda, per guastarlo, secondo la parola del Signore, ch'egti avea pronunziata per li profeti, suoi servitori.

3 Certo, questo av venne a Giuda. secondo la parola del Signore, per torio via dal suo cospetto, per ca-gion de peccati di Manasse, se-

condo tutto ciò ch'egli avea fatto : 4 Ed anche per lo sangue innocente ch'egli avea sparso, avendo empiuta Gerusalemme di sangue innocente : laonde il Signore non

volle dare alcun perdono. 5 Or, quant'è al rimanente de'

ch'egli fece : queste cose non sono elle scritte nel Libro delle Croniche delli re di Giuda i 6 E loiachim giacque co' suoi pa-

dri: e loiachin, suo figliuolo, regnò in luogo suo. 7 Or il re d'Egitto non continuò più d'uscire del suo paese : per-ciochè il re di Bablionia avea preso

tutto quello ch'era stato del re d'Egitto, dal fiume d'Egitto, fino al flume Eufrate.

8 Ioiachin era d'età di diciotto anni, quando cominció a regnare ; e regnò in Gerusalemme tre mest. El nome di sua madre era Ne-husta, figliuola d'Elnatan, da Gerusslemme

9 Ed egli fece ciò che dispiace at Signore, interamente come avea fatto suo padre.

10 In quel tempo i servitori del re di Babilonia salirono contra Gerasalemme, e l'assedio fu posto alla città.

11 E Nebucadnesar, re di Babilonia, venne in persona contr'alla città, mentre i suoi servitori l'as-

sediavano. 12 E loischin, re di Giuda, uscì al re di Babilonia, con sua madre, ed i suoi servitori, ed i suoi capitani, ed i suoi principi, ed i suoi eunu-

chi. E'l re di Babilonia lo fece prigione, l'anno ottavo del suo regno: 13 E trasse di Gerusalemme tutti i tesori della Casa del Signore, ed i tesori della casa del re, e spezzo tutti i vasellamenti d'oro, che Salomone, re d'Israel, avea fatti nel Templo del Signore; come il Signo-re n'avea pariato: 14 E menò in cattivita tutta Ge-

rusalemme, e tutti i principi, e tutti gli uomini di valore, in numero di diecimila prigioni, insieme con tutti i legnaluoli, e ferraluoli : non vi rimase se non il popolo povero del paese.

15 Così ne menò in cattività in Babilonia Ioiachin, e la madre del re, e le mogli del re, ed i suoi eunuchi, e tutti i più possenti del

16 Insieme con tutti gli uomini di valore, ch'erano in numero di settemila ; ed i legnaiuoli, e ferraiuoli, oh'erano mille; tutti uomini valen. ti, e guerrieri : e'l re di Babilonia gli menò in cattività in Babilonia.

17 E'l re di Babilonia costitui re, in luogo di Iolachin, Mattania, zio d'esso, e gli mutò il nome in Sedo-

18 Sedechia era d'età di ventun'anno, quando cominció a regnare; e regnò in Gerusalemme undici anni. E'i nome di sua madre era Hamutal, figliuola di Ieremia, da Libna.

19 Ed egli fece quello che dispiace al Signore, interamente come avea

fatto Iolachim:

20 Perciochè l'ira del Signore venne fino all' estremo contr'a Gerasalemme, e contra Giuda, fiz ch'e-gli gli ebbe scacciati dal suo co-spetto. E Sedechia si ribeliò dal re di Babilonia.

CAP. XXV.

AONDE l'anno nono del suo Le regno, nel decimo giorno del decimo mese, Nebucadnesar, re di Babilonia, venne contr'a Gerusalemme, con tutto'l suo esercito, e e campo contr'ad essa: e fabricarono delle bastie contr'ad essa

d'ogn'intorno. 2 E la città fu assediata fino all'anno undecimo del re Sedechia. 3 Il nono giorno del quarto mese, essendo la fame grande nella città, tal che non v'era pane per lo popolo del paese :

Ed essendo stata la città sforza ta, tutta la gente di guerra se ne uggi di notte, per la via della Porta fra le due mura, che riguardava verso l'orto del re, essendo i Caldei sopra la città, d' ogn' intorno ; e'l re se n'andò traendo verso'l diserto.

5 E l'esercito de Caldei lo perseguitò, e l'aggiunse nelle campagne di Ierico; e tutto'l suo esercito si disperse d'appresso a lui. 6 Ed i Caidei presero il re, e lo menarono al re di Babilonia, in Ri-

bla ; e quivi fu sentenziato.

7 Ed i suoi figliuoli furono scannati in sua presenza; e'l re di Babi-lonia fece abbacinar gli occhi a Sedechia, e lo fece legare di due catene di rame, e fu menato in Babi-

8 Poi, al settimo giorno del quinto mese dell'anno decimonono di Nebucadnesar, re di Babilonia, Nebumradan, capitan della guardia, servitor del re di Babilonia, entrò in Gerusalemme:

9 Ed arse la Casa del Signore, e la casa del re. e tutte l'*altre* case di Gerusalemme: in somma, egli arse col fuoco tutte le case grandl.

10 E tutto l'esercito de' Caldei, ch'era col capitan della guardia, disfece le mura di Gerusalemme d'ogn' intorno.

11 Nebuzaradan, capitan della guardia, menò in cattività il rima-nente del popolo ch'era restato nella città, insieme con quelli ch'erano andati ad arrendersi al re di Babilonia, e'l rimanente del popolazzo.

12 Ma pure il capitan della guar-dia lasciò alcuni de più miseri del paese, per vignatuoli, e lavoratori. 13 Ed i Caldei misero in pezzi le colonne di rame, ch'erano nella

Casa del Signore, ed i basamenti, e'i Mar di rame, ch'era nella Casa del Signore, e ne portarono il rame in Babilonia.

14 Portarono exiandio via le caldaie, e le palette, e le forcelle, e le

casuole, e tutti gli strumenti di rame, co quali si faceva il servigio. 15 Il capitan della guardia portò estandio via i turiboli, ed i bacini: quel ch'era d'oro a parte, e quel ch'era d'argento a parte.

16 Quant'à alle due colonne, al Mare, ed a' basamenti, le quali cose Salomone avea fatte per la Casa del Signore, il peso del rame di tutti que lavori era sema fine.

17 Una colonna era alta diciotto cubiti, e sopra cesa v'era un capitello di rame, alto tre cubiti : e so-pra'l capitello d'ogn'intorno v'era una rete, e delle melegrane: tutto era di rame: le medesime cose erano ancora nell'altra colonna, insieme con la sus rete.

18 Il capitan della guardia prese ancora Serala, primo sacerdote, e Sofonia, secondo sacerdote, ed i tre guardiani della soglia.

19 Prese exiandio, e menò via dalla città un'eunuco, ch'era commessario della gente di guerra, e cinque uomini de famigliari del re, che furono ritrovati nella città, ed il principale scrivano di guerra, che feceva le rassegne degli eserciti del popolo del paese, e sessan-t' uomini principali del popolo del paese, che furono ritrovati nella città.

20 Nebusaradan adunque, capitan della guardia, gli prese, e gli condusse al re di Babilonia, in Ribla.

21 E l re di Babilonia gli percosse, e gli face morire, in Ribla, nel pacee d' Hamat. Così Giuda fu menato via dal suo paese in cattività. 22 E, quant'è al popolo, che re-stò nel paese di Giuda, il quale Ne-

bucadnesar, re di Babilonia, vi lasciò: egli costitui sopra loro Ghedalia, figliuolo d'Ahlcam, figliuolo di Safan. 23 E quando tutti i capitani della

23 E quando tutu i caputani della gente di guerra, Iamael, figliuolo di Netania, e Iohanan, figliuolo di Carea, e Seraia, figliuolo di Tanhumet Netofatita, e Iassania, figliuolo d'un Mascatita, e la lor gente, ebbero inteso che'i red il Bablionia avea costituito governatore Ghedalia, vennero a lui in Mispa,

Con la lor gente.

24 E Ghedalia giurò a loro, ed alia lor gente: e disse loro, Non temiste d'esser soggetti a' Caldei: dimo rate nel paese, e servite al re di Babilonia, e starete bene.

25 Ma avvenne ch'al settimo me-se, Ismael, figliuolo di Netania, fi-gliuolo d' Elisama, del sangue rea-le, venne, avendo dieci uomini seco, e percossero Ghedalia, ed egli mori. Percossero eziandio i Giu-dei, ed i Caldei, ch'erano con lui in

26 E tutto I popolo, dal minore al maggiore, ed i capitani della gente di guerra, si levarono, e se ne R 3 vennero in Egitto: perciochè te-mevano de' Caldel.

27 Or l'anno trentasettesimo della cattività di Ioischin, re di Giuda, nel ventisettesimo giorno del duo-decimo mese, Evilmerodac, re di Babilonia, l'anno stesso ch'egli cominciò a regnare, facendo la rasbegna della sua casa, vi mise Ioia-ohin, re di Giuda, e lo trasse di prigione: 26 E parlò con lui benignamente,

ed innalsò il seggio d'esso sopra'l seggio degli altri re, ch'erane con lui in Babilonia : 29 Ed egli mutò i suoi vestimenti

as at agi mun stato estate est vita ma.

### II.

# PRIMO LIBRO DELLE CRONICHE.

CAP. L A DAM, Set, Enos:
A Chenan, Mahaleel, Jared:
3 Henoc, Metusela, Lamec:
4 Noe, Sem, Cam, e Iafet.
5 I agliuoli di lafet furono Gomer,

e Magog, e Madai, e lavan, e Tu-bal, e Mesec, e Tiras. 6 Ed i figliuoli di Gomer furono

Aschenaz, e Rifat, e Togarma.
7 Ed i figliuoli di Iavan furono
Eliza, e Tarsis, Chittim, e Do-

danim.

8 Ed i figliuoli di Cam furono Cus,

e Misraim, e Put, e Canaan.
9 Ed i figliuoli di Cus furono Seba, ed Havila, e Sabta, e Rama, e Sabtea. Ed i figliuoli di Rama furono Seba, e Dedan. 10 Or Cus genero Nimrod. Esso

fu il primo che si fece potente nella

11 E Misraim generò i Ludei, e gli Anamei, ed i Lehabei, ed i Naf-tuhei:

12 Ed i Patrusei, ed i Casluhei, (da' quali sono usciti i Filistei,) ed i Caftorei.

13 E Canaan generò Sidon, suo primogenito, ed Het, 14 Ed i lebusei, e gli Amorrei, ed

i Ghirgasei, 15 E gl' Hivvei, e gli Archei, ed i

Sinei, 16 E gli Arvadei, ed i Semarei. e gli Hamatei.

ed Assur, ed Arfacsad, e Lud, ed Aram, ed Us, ed Hul, e Gheter, e Mesec. 17 I figliuoli di Sem furono Elam,

18 Ed Arfacsad generò Sela, e Sels generò Eber. 19 Ed ad Eber nacquero due fi-

gliuoli: il nome dell'uno fu Pe-leg: perciochè al suo tempo la terra fu divisa: e'l nome del suo fratello fu loctan.

20 E Ioctan generò Almodad, e Selef, ed Asarmavet, e Iera, 21 Ed Hadoram, ed Huzal, e Dicha,

22 Ed Ebal, ed Abimael, e Seba, 23 Ed Ofir, ed Havila, e Iobab Tutti costoro furono figliuoli di

Ioctan.

24 Sem, Arfacsad, Sela, 25 Eber, Peleg, Reu, 26 Serug, Nahor, Tare, 27 Abram, che è Abraham.

28 I figliuoli d'Abraham furono

Isaac, ed Ismael. 29 Queste sono le lor generazioni.

Il primogenito d'Ismael fu Ne-baiot : poi ebbe Chedar, ed Adbeel.

baiót: poï ebbe Chedar, ed Adbeel, e Mhesam.
30 E Misma, e Duma, e Massa.
40 Hadad, e Tema,
31 Ictur, e Nafis, e Chedma.
Questi fromo i figliuoli di Ismael.
32 Or, quant' è a figliuoli di Chetura, concubina d'Abraham, essa partori Zimran, e Iocsan, e Medan, e Madian, ed Isbac, e Sua.
Ed i figliuoli di Iocsan furoro.
33 Ed i figliuoli di Madian furoro.
Efa, ed Efer, ed Hanoc, ed Ahdas, ed Edaa. Tutti questi furono figliuoli di Ioctura.

ed Edda. Tutti questi furono fi-gliuoli di Chetura. 34 Or, Abraham generò Isaac. Ed i figliuoli d'Isaac furono Esau.

ed Israel.

35 I figliuoli d' Esau furono Elifaz, e Reuel, e Ieus, e Ialam, e Cora. 36 I figliuoli d'Elifaz furono Te-man, ed Omar, e Sefi, e Gatam, e

man, ed Umar, e Seh, e Gatam, e Chenza, e Timna, ed Amalec. 37 I figliuoli di Reuel furono Na-hat, Zera, Samma, e Misza. 38 Ed i figliuoli di Self furono Lo-can, e Sobal, e Sibon, ed Ana, e Dison, ed Eser, e Disan, 38 Ed i figliuoli di Lotan furono Hori, ed Homan: e la sorella di

Lotan fu Timna.

40 I figliacii di Sobal furone Aed Onam. Ed i figiluoli di Sibon Arrono Ais, ed Ans.

41 Il figliuolo d'Ana fu Dison. Ed i figliuoli di Dison furono Hamran, ed Esban, ed Itran, e Cheran. 42 I figliuoli d'Eser furono Bil-ham, e Zaavan, e laacan. I fi-gliuoli di Disan furono Us, ed A-

řan. 43 Or questi Aurono li re, che re gnarono nel paese d'Edom, avanti che regnasse alcun re sopra i fi-gliucii d'Israel: Bela, figliucio di or: e'l nome della sua città era Dinbaha.

44 Poi, morto Bela, Iobab, figliuolo di Zera, da Boera, regnò in luo-

go suo. 45 E, morto Iobab, Husam, del paese de Temaniti, regnò in luogo suo.

6 E, morto Husam, Hadad, figlinolo di Bedad, il qual percosse Madianiti nel territorio di Mosb, regnò in luogo suo : e'l nome della sua città era Avit

Pol, morto Hadad. Samla. da

Masreca, regnò in luogo suo. 48 E, morto Samla, Saul, da Rehobot del Fiume, regnò in luogo

49 E, merto Saul, Baal-hanan, figikuolo d'Asbor, regnò in luogo

50 E. morto Baal-hanan, Hadad regnò in luogo suo: e'l nome della sua città era Pai: e'l nome della sua meglie era Mehetabeel, figliuo-la di Matred, figliuola di Mezahab. 51 Pol, morto Hadad, vi furono de duchi in Edom : il duca Timna,

il duca Alia, il duca letet, 12 Il duca Oholibama, il duca

Ela, il duca Pinon,

53 Il duca Chenas, il duca Teman, il duca Mibear,

54 Il duca Magdiel, il duca Iram. Questi furono i duchi d' Edom.

CAP. IL QUESTI furono i figlinoli d' I-grael, Ruben, Simeon, Levi, e Giuda; Issacar, e Zabulon, 2 Dan, Iosef, e Beniamin; Nef-fall, Gad, ed Aser. 3 I figliuoli di Giuda furono Er,

ed Onan, e Sela. Questi tre gli nacquero dalla figliuola di Sua, Cananca. Or Er, primogenito di Giuda, dispiacque al Signore, ed egli lo fece morire. 4 E Tamar, sua nuora, gli par-tori Fares, e Zara. Tutti i agliuoli

di Giuda furono cinque.

5 I figliuoli di Farea furono Hegron, ed Hamul

371

6 Ed i figliuoli di Zara Aurone Zimri, ed Etan, ed Heman, e Calcol, e Dara. In tutto cinque, 7 El figliuolo di Carmi A. Acar,

quel che conturbò israel, che commise misfatto intorno allo nter-

detto

8 E'l figliuolo d'Etan fu Asaria. 9 Ed i figiluoli che nacquero ad Hesron furono Ierameel, e Ram, a Chelubal

10 E Ram generò Amminadab, ed Amminadab generò Nahasson, capo de'figliuolf di Giuda. 11 E Nahasson generò Salma, e

11 E Nahasson generò Salma, e Salma gerierò Boss, 12 E Boss generò Obed, ed Obed generò Isal, 13 Ed Isal generò Eliab, suo pri-mogenito, ed Abinadab il secon-do, e Sima il terso, 14 Natanael il quarto, Raddal 'l

quinto,
15 Geem il sesto, David il settimo,
16 E le lor sorelle, Seruia, ed Abigali. Ed i figliuoli di Seruia furono tre, Abisal, Ioab, ed Assel.

17 Ed Abigail partori Amasa, il

cui padre fu leter Ismaelita. 18 Or Caleb, figliuolo d'Hearon, generò figliuoli con Azuba, sua moglie, e con Ieriot : e questi fisrono i figliuoli di quella, Ieser, e Sobab, ed Ardon.

19 E, morta Azuba, Caleb prese Efrat, la quale gil partori Hur. 20 Ed Hur genero Uri, ed Uri ge-nero Besalcel.

21 Poi Hesron entrò da una fi-diucia di Machir, padre di Galand, e la prese, essendo egli già d'età di sessant'anni: ed cosa gli partori Segub.

22 E Segub genero lair, il quale ebbe ventitre terre nel pacse di

23 E prese a' Ghesurei, ed a' Siri. le villate di Iair, e Chenat, con le terre del suo territorio, che sono sessanta terre. Esse furono de' figliuoli di Machir, padre di Galaad. 24 E, dopo che fu morto Hesron,

in Caleb d'Efrata. Abis, moglie d' Hesron, gli partori Ashur, padre di Tecoa.

25 Ed i figliuoli di Ierameel, pri-mogenito d'Hearon, furono Ram, il primogenito: poi Buna, ed Oren, ed Osem, ed Ahia.

26 Or Ierameel ebbe un' altra moglie, il cui nome era Atara, che fu

madre d'Onam.

27 Ed i figliuoli di Ram, primo-genito di lerameel, fureno Mass, é lamin, ed Echer.

28 Ed i figliuoli d'Onan furono ammai, e lada. Ed i figliuoli di Sammal furono Nadab, ed Abiany

# 1 CRONICHE, II. III.

29 E'l nome della moglie d'Abisur fu Abibail, la quale gli partori Aban, e Molid.

30 Ed i figliuoli di Nadab furono Seled, ed Appaim. E Seled mori

senza figlinofl

31 E'l figliuolo d'Appaim fu Isi : e'l figliuolo d'Isi fu Sesan : e la figliuola di Sesan fu Alal.

32 Ed i figliuoli di lada, fratello di Sammai, furono leter, e Ionatan : e leter mori senza figliuoli.

33 Ed i figliuoli di Ionatan furono Pelet, e Zaza. Questi furono i

figliuoli di Ierameel.

34 Or Sesan non ebbe figliuoli maschi, ma una figliuola: ed, avendo un servo Egizio, il cui nome era larha, 35 Gli diede la sua figliuola per

moglie, la quale gli partori Attal : 36 Ed Attai genero Natan, e Na-

tan genero Zabad,

37 E Zabad generò Effal, ed Effal generò Obed,

36 Ed Obed generò Iehu, e Iehu

genero Azaria, 39 Ed Azaria generò Heles, ed

Heles generò Elasa, 40 Ed Elasa generò Sismai, e Si-

smai generò Sallum, 41 E Sallum generò lecamia, e

Iecamia generò Elisama. 42 Ed l'figliuoli di Caleb, fratello di Ierameel, furono Mesa, suo primogenito, che fu padre di Zif: poi i figliuoti di Maresa, padre d'Hebron. 43 Ed i figliuoti d'Hebron fureno Cora, e Tappua, e Rechem, e Sema, 44 E Sema genero Raham, padre

di Iorcheam: e Rechem generò Sammai. 45 ET figliuolo di Sammai fu

Maon: e Maon fu padre di Bet-sur. 46 Ed Efa, concubina di Caleb, partori Haran, e Mosa, e Gazez. Ed Haran generò Gazez.

47 Ed i figliuoli di Iodai furono Reghem, e lotam, e Ghesan, e Pe-

let, ed Efo, e Saaf.

48 E Maaca, concubina di Caleb,

partori Sebet, e Tirhana. 49 Ella partori eziandio Saaf, padre di Madman; e Seva, padre di

Macbena, e padre di Ghiba: e la figliuola di Caleb fu Acsa. 50 Questi furono i figliuoli di Caleb, figliuolo d' Hur, primoge-nito d' Efrat, cioe, Sobal, padre di

Chiriat-iearim

51 Salma, padre di Bet-lehem; Haref, padre di Bet-gader. 52 E Sobal, padre di Chirlat-lea-rim, ebbe de figliuoli, cior, Roe,

padre della meta di Menuhot. 53 E le famiglie di Chiriat-learim furono gl'Ittel, ed I Putel, ed i Suratel, ed i Misrael: di questi sono usciti i Soreatel, e gli Estaolei. 54 I figliuoli di Salmi furono quei di Bet-lehem, ed i Netotatiti : quei d'Atrot, di Bet-Ioab, e della metà

55 E le famiglie degli Scribi, ch'abitavano in Iabes, furono i Tiratel, i Simatei, i Sucatei. Questi sono i

Chinei, ch'erano uscitì d'Hamat, padre della casa di Recab.

CAP. III.

di Menuhot, ed i Sorei.

R questi furono i figliuoli di David, che gli nacquero in Hebron. Il primogenito fu Amnou, d'Ahinoam Izreellta: il secondo. Daniel, d'Abigail Carmelita :

2 Il terzo, Absalom, figliuolo di Maaca, figliuola di Talmai, redi Ghesur: il quarto, Adonia, figliuo-

lo d' Hagghit :

3 Il quinto, Sefatia, d'Abital: Il sesto, Itream, d'Egla, sua moglie. 4 Questi sei gli nacquero in He-bron, ove regnò sett anni, e sei mesi : poi regnò trentatre anni in

Gerusalemme. 5 E questi gli nacquero in Geru-

salemme, Sima, e Sobab, e Natan, e Salomone: quattro di Batsua, figlinola d'Ammiel :

6 Ed Ibhar, ed Elisama, ed Ellfelet.

E Noga, e Nefeg, e lafia, 8 Ed Elisama, ed Eliada, ed Eli-

felet : nove in tutto. 9 Tutti questi furono figliuoli di David, oltr'a' figliuoli delle concu-

bine: e Tamar, lor sorella-10 E'l figliuolo di Salomone fu Roboam, di cui fu figliuolo Abia, di cui fu figlinolo Asa, di cul fu

figlinolo losafat, Il Di cui fu figliuolo Ioram, di cui fu figliuolo Achazia, di cui fu

figliuolo loas. 12 Di cui fu figliuolo Amasia, di cui fu figliuolo Azaria, di cui fu fi-

gliuolo Iotam. 13 Di cui fu figliuolo Achaz, di cui fu figlinolo Ezechia, di cui fu

figliuolo Manasse, 14 Di cui fu figlinolo Amon, di

cui fu figliuolo Iosia.

15 Ed i figliuoli di Iosia furono Iohanan il primogenito, Iolachim il secondo, Sedechia il terzo, Sallum il quarto.

16 E'l figliuolo di Ioiachim fu leconia, di cui fu figliuolo Sedechia-17 E'l figliuolo di leconia prigione fu Scultiel:

18 Di cui furono figliuoli Malchiram, e Pedaia, e Seneassar, e lecamia, ed Hosama, e Nedabia-

19 Ed i figlinoti di Pedaia furono Zerubbabel, e Simi: ed i figliuoli di Zerubbabel furono Mesullam, ed

372

# 1 CRONICHE, III. IV.

Hanania : e Selomit, lor sorella. 20 Ed i figliuoli di Mesullam fu-rono Hasuba, Ohel, e Berechia, ed Hasadia, e Iusab-hesed : cinque in

21 Ed i Aglinoli di Hanania furono Pelatia, ed Issia: i figliuoli di Refala, i figliuoli d'Arnan, i figliuoli di Obadia, ed i figliuoli di Secania

22 E Semala fu figliuolo di Secania : ed i figliuoli di Semaja furono Hattus, ed Igheal, e Baria, e Nearia, e Safat: sei in tutto.

23 Ed i figliuoli di Nearia furono Elioenal, ed Ezechia, ed Asricam:

tre in tutto.

24 Ed i figliuoli d'Elicenai furono Hodaiva, ed Eliasio, e Pelaia, ed Accub, e Iohanan, e Delaia, ed Anani: sette in tutto.

## CAP. IV.

FIGLIUOLI di Giuda Acrono Fares, ed Hesron, e Carmi, ed Hur, e Sobal.

2 E Reala, figliuolo di Sobal, generò lahat: e lahat generò Ahu-mai, e Lahad. Queste son le fa-

miglie de Soratei.

3 E questi furono figliuoli del padre d' Etam, cioè, Izreel, ed Isma, ed Idbas : e'i nome della lor sorella era Haslelponi.

4 E Penuel fu padre di Ghedor, ed Ezer, padre d'Husa. Questi fu-rono i figliuoli d'Hur, primogenito

d'Efrat, padre di Bet-lehem.
5 Ed Ashur, padre di Tecca, ebbe due mogli, Helea, e Naara.

6 E Naara gli partori Ahussam, ed Hefer, e Temeni, ed Ahastari. Questi furono i figliuoli di Naara. 7 Ed i figliuoli d'Helea urono Seret, Iesohar, Etnan,

8 E Cos, il quale generò Anub, e Sobeba, e le famiglie d'Aharhel, figliuolo d' Harum.

9 E labes fu il più onorato de' suoi fratelli : or sua madre gli pose nome Isbes : perciochè disse, Io The parterite con delere.

10 Or labes invocò l'Iddio d'Israel: dicendo, Oh se pur mi benedicessi, ed allargaesi i miei confini, e fosse la tua mano meco, e facessi ch'io non fossi afflitto d'al-cun male! Ed Iddio fece avvenire ciò ch'egli avea chiesto.

11 E Chelub, fratello di Suha, genr E Chellus, raskello di suna, ge-nerò Mehir, che fu padre d'Eston. 12 Ed Eston generò la famiglia di Rafa, e Pasca, e Tehinna, pa-dre della città di Nahas. Questi fu-rono la gente di Reca. 13 Ed i figliuoli di Chenas furono de la Carrie Ed 1 dajinoli

Otniel, e Seraia. Ed i figliuoli

d'Otniel Aurene Hatat : 14 E Meonotal, il guale generò Ofra: e Semia genero Ioab, padre di colore ch'abitarone nella Valle, detta de' fabbri : perciochè essi erano fabbri.

15 Ed i figliuoli di Caleb, figliuo-lo di lefunne, furono Iru, Ela, e Naam. E'l figliuolo d'Ela fu Che-

naz. 16 Ed i figliuoli di Ichalleleel furono Zif, e Zifa, Tiria, ed Asarcel. 17 Ed i figliuoli d'Esdra Arrone Icter, e Mered, ed Efer, e Ialon: e la moglie di Mered parton Miriam, e Sammai, ed Isba, padre d'Esta-

18 E l'altra sua moglie Giudea partori lered, padre di Ghedor; ed Heber, padre di Soco; e lecutiel. padre di Zanos. Ma quegli altri precedenti furono figliuoli di Bitia, figliuola di Faraone, la quale Me-

red avea presa per mogite.

19 E questi ultimi furono figlinoli della mogile Giudea, la quelle ers
sorella di Naham, padre de' Garmei, abitanti in Chella; e de' Masacatiti, abitanti in Esternoa.

20 Ed i figliuoli di Simon Acrono Amnon, e Rinna; Ben-hanan, e Tilon. Ed i figliuoli d'Isi furono

Zohet, e Ben-sohet.

21 I figliuoli di Seia, figliuolo di Giuda, furono Er, padre di Lecha; e Lada, padre di Maresa; e le famiglie della casa d'Asbea, la quale esercitava l'arte del bisso

22 E Iochim, e que'di Coseba, e Ioas, e Saraf, i quali signoreggiarono sopra Moab; e Iasubi-lehem. Ma queste cose sono antiche.

23 Essi furono vascilai, ed uomini che stavano ne' giardini, e ne' parchi: e dimorarono quivi appre del re per fare il suo lavoro.

24 I figliuoli di Simeon Aerono Nemuel, e Iamin, Iarib, Zera, e Saul:

25 Di cui fu figliuolo Sallum, di cui fu figliuolo Mibsam, di cui fu figliuolo Misma.

26 E'l figliuolo di Misma Au Hamuel, di cui fe figliuolo Zaccur, di cui fu figliuolo Simi.

27 E Simi ebbe sedici figliuoli, e sel figliuole : ma i suoi fratelli non ebbero molti figliuoli : tal che tutta la lor nazione non multipliciò al

pari de' figliuoli di Giuda. 28 Ed abitarono in Beer-seba, ed in Molada, ed in Hasar-sual, 29 Ed in Bilha, ed in Esem, ed in

30 Ed in Betuel, ed in Horma, ed in Siclag,

31 Ed in Bet-marcabot, ed in Hasar-susim, ed in Bet-birei, ed ir

Saaraim. Queste furono le lor cit-tà, mentre regno David.

32 E le lor castella furono Etam,

ed Am, Rimmon, e Tochen, ed

Asan ; cinque terre :

33 Insieme con tutte le lor villate, ch'erano intorno a quelle citta, fino a Baal. Queste furono le loro stanze, come essi le spartirono fra loro per le lor nazioni.

34 Or Mesobab, e lamiec, e loss,

figliuolo d'Amasia : 35 E loel, e lehu, figliuolo di Iosibia, figliuolo di Serala, figliuo-

lo d'Asiel

36 Ed Elioenai, e Iaacoba, e Iesohaia, ed Asaia, ed Adiel, e lesimiel, e Benala:

37 E Zha, figliuolo di Sifi. figliuolo d'Allon, figliuolo di Iedaia, fi-gliuolo di Simri, figliuolo di Se-

38 Costoro furono quelli ch'erano famosi, capi nelle lor famiglie : e le case loro paterne crebbero in grandissimo numero.

39 Laonde andarono dall'entrata di Ghedor, fino alla parte Orientale della Valle, per cercar paschi per

li lor bestiami :

40 E trovarono de' paschi grassi, e buoni, ed un paese largo, quieto, e felice: perciochè quelli che v'abitavano prima erano de discendenti di Cam.

41 Costoro adunque, che sono stati descritti per li nomi loro, vennero al tempo d'Ezechia, re di Giuda, e percossero le tende di co-loro, e gli abitacoli che vi furono ritrovati ; e gli distrussero a modo dello nterdetto : e così son restati fino a questo giorno, ed abitarono in luogo loro: perciochè quivi erano paschi per le lor gregge.
42 Oltr's ciò cinquecent uomini

d'infra loro, de'figliuoli di Simeon, avendo per lor capi Pelatia, e Nearia, e Refaia, ed Uzziel, figliuoli d'Isi, andarono al monte di Seir :

43 E percossero il remanente de-gli scampati d'infra gli Amalechi-ti: e sono abitati quivi infino a questo giorno.

### CAP. V.

R questi furono i figliuoli di Ruben, primogenito d'Israel : reiochè egli era il primogenito : , dopo ch'ebbe contaminato il to di suo padre, la sua primogeura fu data a figliuoli di losef, liuolo d'Israel: non però per iere il luogo della primogenitu-

nella genealogia : Perciochè Giuda ebbe la mag-ranza sopra i suoi fratelli : e di

lui sono usciti i conduttori : ma & diritto della primogenitura fu dato a losef:)

3 I figliuoli, dico, di Ruben, primogenito d'Israel, furono Hanoc, e Pallu, Hesron, e Carmi.

4 Il figliuolo di Ioel fu Semaia, di cui fu figliuolo Gog, di cui fu fi-gliuolo Simi,

5 Di cui fu figliuolo Mica, di cui fu figliuolo Reala, di cui fu fi-gliuolo Baal,

6 Di cui fu figliuolo Beera, il quale Tillegat-pilneser, re degli Assirii, meno in cattività. Ecco fu

capo principale de' Rubeniti. 7 E de' suoi fratelli, per le lor famiglie, quando la lor genealogia fu composta per le lor generasoni, i cam furono leiel, e Zacaria.

8 E Bela, figliuolo d'Azaz, figliuolo di Serna, figliuolo di loel. Esso abito in Arner, fino a Nebo, ed a Bast-meon.

9 Dipai egli abitò verso'l Levante, dal Flume Eufrate, fino all'entrata del diserto: perciochè i lor bestiami erano moltiplicati nel paese di Galaad.

10 Laonde, al tempo di Saul, fecero guerra contr'agli Hagareni, i quali caddero uccisi per le lor mani : ed essi abitarono nelle loro stanze, lungo tutta la parte Orien-

tale di Galaad. 11 Ed i figliuoli di Gad abitarono

dirimpetto a loro, nel paese di Ba-san, fino a Salca. le loel fu il capo principale in Basan, e Safan, fi secondo: pol

Innai, poi Safat. 13 Ed i lor fintelli, secondo le famiglie for paterne, furono Micael, e Messullam, e Seba, e Iorai, e Iacan, e Zia, ed Eber : sette, in fuffo. 14 Questi erano figilicoil d'Abihatt. figlinolo d' Havi, figlinolo di laron, figlinelo di Galand, figliuolo di Micarl, figliuolo di lesissi, figliuolo da ludo, figliuolo di Buz.

In Ahl, figliucio d'Abdiel, figliuple di Gani, fu il capo principale

delle famiglie for paterne-

16 Ed essi abitareno in Galand. ed in Hasan, e nelle terre del suo territorio, ed in tutto'l contado di Saron, and alle sue uscite.

17 La genealogia di tutti costoro fu composta per le lor generasioni al tempo di lotam, re di Giuda, ed al tempo di Ieroboam, re d'I-

18 I figliuoli di Ruben, ed i Gaditi, e la mezza tribù di Manasse, in numero di quarantaquattromila settecensessanta d'infra gli uomini prodi, che portavano scudo e spada, e tiravano l'arco, ed erano

ammacsirati alla suerra, per perir fuori in battaglia:

19 Fecero guerra agli Hagareni. ed a letur, ed a Nafs, ed a Nodab:

20 Ed ebbero soccorso contr'a loro: tal che gli Hagareni, e tutti quelli ch'erano con loro furono datil nelle lor mani: perciochè essi gridarono a Dio nella battaglia, ed egli gli esaudi: perciochè s'erano confidati in lui.

21 E presero i lor bestiami, in mudugencinquantamila pecore, du-mila asini, e centomila anime u-

mane:

22 Perciochè molti erano caduti nocisi : perchè quella battaglia era da Dio: ed essi abitarono in luogo loro, fino al tempo della cattivita. 23 I figliuoli della mezza tribù di

Manasse abitarono anch'essi in quel paese: e moltiplicarono da man fino a Baal hermon, ed a Senir.ed alla montagna d'Hermon.

24 E questi furono i capi delle lor famiglie paterne: Efer, ed Isi, ed Eliel, ed Auriel, e Ieremia, ed Hodavia, e Iadiel, nomini di valore, e famosi, capi delle lor famiglie paterne.

25 Ma cesi commisero miefatto contr' all' Iddio de' lor padri, e fornicarono dietro agl'iddi de' popoli del paese, i quali'l Signore avea distrutti d'innanzi a loro.

26 Laonde l'Iddio d'Israel eccitò lo spirito di Pul, re degli Assirij; e lo spirito di Tilgat-pilneser, re de-gli Assirii, i quali ne menarono in cattività i Rubeniti, ed i Gaditi, e la mezza tribù di Manasse: e gli condusero in Hala, ed in Habor, ed in Hara, e presso al fiume Goan. dove son restati fino al di d'oggi.

CAP. VI.
FIGLIUOLI di Levi Aurono Gherson, Chehat, Merari. 2 Ed i figlinoli di Chehat furono Amram, ed Ishar, ed Hebron, ed

3 Ed i figlinoli d'Amram furono Aaron, e Moisè, e Maria. Ed i fi-glinoli d'Aaron furono Nadab, ed Abihu, ed Eleasar, ed Itamar.

A Eleasar genero Finces, e 
8 Ed Ahitub generò Sadoc, e Sadoc generò Ahimaas,

9 Ed Ahimaas generò Azaria, ed Azaria generò Iohanan, 375

10 E Johanan generò Amria, (che fu quello che foce ufficio di Sacer-dote nella Casa, che Salomone avea edificata in Gerusalemme,)

avea edificata in Gerusalemme,)
11 Ed Asaria generò Amaria, ed
Amaria generò Ahitub.
12 Ed Ahitub generò Badoc, e Sedoc generò Sallum,
13 E Sallum generò Hilohia, ed
Hilchia generò Asaria,
14 Ed Asaria generò Seraia, e Seraia generò logadac,
15 E locadac ando in cartività,
cunundo l'Elogora fece menare in

quando'l Signore fece menare in cattività Giuda, e Gerusalemme. per Nebucadnesar.

16 I figliuoli di Levi adunque rono Ghersom, Chehat, e Merari. 17 Or questi sono i nomi de figliuoli di Ghersom, Libni, e Simi. 18 Ed i figliuoli di Chehat, furane Amram, ed Ishar, Hebron, ed Us.

siel. 19 I agiluoli di Merari Aurone Mahali, e Musi. E queste son le famiglie de Leviti, secondo i lor padri.

20 I figituoli di Ghersom: D'esso fu figliuolo Libni, di cui fu figliuo-lo Iahat, di cui fu figliuolo Zimma, 21 Di cui fu figliuolo Ioa, di cui fu figliuolo Iddo, di cui fu figliuolo Zera, di cui fu figliuolo leotral. 22 I figliuoli di Chehat: D'esso

de figliuolo Amminadab, di cui fu figliuolo Core, di cui fu figliuolo

Assir,

Assir,

33 Di cui fu figliuolo Elcans, di
cui fu figliuolo Ebiasaf, di cui fu
figliuolo Assir,

4 Di cui fu figliuolo Tahat, di
cui fu figliuolo Uriel, di cui fu fi
gliuolo Usais, di cui fu figliuolo
Saul.

Saut. 25 Ed i figliuoli d'Elcana furone Amasci, ed Ahimot, ed Elcana. 26 I figliuoli d'Elcana: D'esso fu figliuolo Sofai, di cui fu figliuole

Nahat. 27 Di cui fu figliuolo Eliab, di cui fu figliuolo Ieroham, di cui fu fi-

gliuolo Elcana.

guuoto Elcana.
28 Ed i figlinoli di Samuel Arrasivami i primogenito, ed Abla.
29 Di Merari pi figlinolo Mahali, di cui fi figlinolo Simi, di cui fi figlinolo Uzza.

30 Di cui fe figliuolo Sima, di cui fu figliuolo Hagghal, di cui fu figliuolo Asala.

31 Or costoro son quelli che David costitui sopra l'ufficio del canto della Casa del Signore, dopo che l'Arca fu poesta in luogo fermo.

32 Ed essi esercitarono il lor mi-nisterio nel canto, davanti al Pa-digilone del Tabernacolo della con-

renenm, En che Salomone ebbe edificata la Cass del Signore in Gerusalemme : ed essi attendevano al lore ufficio, secondo ch'era loro ordinato.

33 Questi, dieu, son quelli che ministravano in ciò co' tor figlino-L. D'infra i figliuvil de' Chebatiti. Heman contore, figlianto di loel,

figiluolo di Samuel. 34 Figliuolo d' Elcana, figliuolo di leroham, figliuolo d'Eliel, figliuolo

di Tan. 35 Figlipolo di Suf, figlipolo d' Elcana, figliuolo di Mahat, figliuolo d'Amasal.

36 Figlianto d'Elcana, figliunto di Iocl. figliuolo d'Azaria, figliuolo di Sefania.

37 Figliuolo di Tahat, figliuolo d'Assir, figliuplo d'Eblasof, figliuolo

38 Figlinolo d'Isbar, figlinolo di Chehat, figliuolo di Levi, figliuolo

d' faraet. 39 Pol r'era Asaf, fratello d'esso Heman, il quale stava alla sua de-Or Asuf era figliuolo di Be-

rechia, figlinolo di Sima, 40 Figliucio di Micael, figliuolo di Basecia, figliuolo di Malchia, 41 Figlinole d'Etni, figliuolo di

Zera, figliuoto d'Adaia, 42 Figliuoto d'Etan, figliuoto di

Zimma, figlinolo di Simi, 43 Figliuolo di lahat, figliuolo di

Ghersom, figlimolo di Levi-44 Ed I figliuoli di Meruri, lor fratelli, stavana a man sinistra, cioè, Etan, figlinalo di Chisi, figlinolo d'Abdi, figlinolo di Mailue,

45 Figilianlo d' Hasabia, figliaclo d'Annala, figlinolo d'Hilchia, 46 Figliuolo d'Amsi, figliuolo di

Bani, figlinolo di Semer, 47 Figilunio di Mahuli, figliuolo

di Musi, Aglinolo di Merari, Agliaoto di Levi.

48 E gli altri Leviti, lor fratelli, farone ordinati per fare tutto'l servigio del Tabernacolo della Casa

49 Ma Aaron, ed i suoi figliuoli, ardevano i sacrificij e l'offerte so-pra l'Altar degli olocausti, e sopra l'Altar de' profumi, secondo tutto ciò che si conveniva fare nel Luogo Santissimo, e per fare purgamento er Israel, secondo tutto ciò che Moisè, servitor di Dio, avea conandato

50 E questi furono i figliuoli d'Aa-on: D'esso fu figliuolo Eleazar, il cui fu figliuolo Finees, di cui fu figliuolo Abisua,

51 Di cui fu figliuolo Bucchi, di cui fu figliuolo Uzzi, di cui fu figliuolo Zerahia, 376

52 Di cui & figliuolo Merajot, di cui fu figliuolo Amaria, di cui fu

figliuolo Ahitub, 53 Di cui fu figliuolo Sadoc, di cui

54 É queste furono le loro abita-sioni, secondo le lor Magioni, nelle lor contrade. Alla nazione de' Chehatiti, d'infra i figliuoli d'Aaron. 55 Fu dato, (perciochè questa sorte fu per loro,) Hebron, nel paese di Giuda, insieme col suo contado d'intorno:

56 Ma il territorio, e le villate della città, furono date a Caleb, fi-

gliuolo di lefunne.

57 Furono adunque date a' figliuoli d'Aaron queste città di Giuda cioè, Hebron città del rifugio; e Libna, col suo contado; e lattir, ed Estemoa, co' lor contadi;

58 Ed Hilen, col suo contado; e

Debir, col suo contado;

59 Ed Asan, col suo contado; e Bet-semes, col suo contado.

60 E, della tribù di Beniamin, Gheba, col suo contado; ed Allemet, col suo contado; ed Anatot, col suo contado. Tutte le lor città furono tredici, spartite per le lor nazioni.

61 Ed al rimanente de' figliuoli di Chehat furono date a sorte dieci città delle nazioni di due tribù. e d'una mezza tribù, cioc, della metà di Manasse.

62 Ed a' figliuoli di Ghersom, spartiti per le lor nazioni, furono date tredici città, della tribù d'Issacar, e della tribù d'Aser, e della tribù di Neftall, e della tribù di Manasse,

in Basan.
63 A' figliuoli di Merari, spartiti
per le lor nazioni, furono date a
sorte dodici città, della tribà di Ruben, e della tribù di Gad, e della tribu di Zabulon.

64 Così i figliuoli d'Israel diedero a'Leviti quelle città, co' lor contadi. 65 E diedero a sorte quelle città, che sono state nominate per li no mi loro, della tribù de' figliuoli di Giuda, e della tribù de' figliuoli di Simeon, e della tribù de' figliuoli di Beniamin.

66 E, quant'è all'altre nazioni de' figliuoli di Chehat, le città della lor contrada furono della tribù

d' Efraim. 67 E fu loro dato, nel monte d' E-

fraim, Sichem, ch'era delle città del rifugio, col suo contado; e Ghezer, col suo contado: 68 E locmeam, col suo contado:

e Bet-horon, col suo contado; 69 Ed Aialon, col suo contado; e

Gat-rimmon, col suo contado 70 E, della mezza tribù di Ma-

# 1 CRONICHE, VI. VII.

name. Aner. col suo contado: e ! Blam, col suo contado. Queste città urono date alle nazioni del

rimanente de'figliuoli di Chehat.
71 A'figliuoli di Ghersom *fu dato*delle nazioni della mema tribù di Manasse, Golan in Basan, col suo contado: ed Astarot, col suo contado.

72 E. della tribù d'Issacar. Chedes, coi suo contado ; e Dobrat, col suo contado : 73 E Ramot, col suo contado: ed

Anem, col suo contado. 74 E. della tribù d'Aser, Masal, col suo contado : ed Abdon, col suo

75 Ed Huccoc, col suo contado ; e Rehob, col suo contado.

76 E, della tribù di Neftali, Ches in Galilea, col suo contado ; ed Hammon, col suo contado; e Chi-

riatiam, col suo contado. 77 Al rimanente de' figliuoli di Merari fu dato della tribù di Zabu-

lon, Rimmono, col suo contado ; e Tabor, cel suo cantado.

lazer, col suo contado.

78 E, di là dai Giordano di Ierico, dall'Oriente del Giordano, fu lor isto della tribù di Ruben, Beser nel diserto, col suo contado; e lasa, col suo contado:

79 E Chedemot, col suo contado ; e Mefaat, col suo contado.

80 E. della tribù di Gad, Ramot in Galaad, col suo contado; e Maha-

naim, col suo contado; 81 Ed Hesbon, col suo contado: e

CAP. VII. ED i figliuoli d'Issacar furono quattro, Tola, e Pua, Iasub,

2 Ed i figlinoli di Tola furono Uzi, e Refaia, e Ieriel, e Iamai, ed Ibsam, e Samuel, capi delle lor nazioni paterne discese di Tola: ed ereno uomini di valore nelle lor generazioni. Il numero loro, al tempo di David, fu di ventidumila seicento.

3 El figliublo d'Uzzi fu Izrahia: ed i figliuoli d'Izrahia furono Mi-caei, ed Obadia, e Ioel, ed Isia: in

tutto cinque capi.

4 Ed aveano con loro, per le lor generazioni, e per le famiglie lor aterne, delle schiere di gente, in numero di trentassimila uomini: perciochè essi aveano molte moe molti figliuoli.

5 Ed i lor fratelli, di tutte l'altre nazioni d'Issacur, uomini di gran valore, annoversti tutti insieme, secondo le lor generazioni, furono ottantasettemila.

6 I figliuoli di Beniamin furono

Belo, e Becher, e Jedial : tre in tutio. 7 Ed i figinoli di Bela farone Esbon, ed Uzzie, ed Uzziel, e leri-mot, ed Iri: cinque capi di famiglie paterne, uomini di gran va-lore. E, quando furono annove-rati secondo le lor generazioni, il numero loro fu di ventidumita

trentaquatire.

8 Ed i figiluoli di Becher Arrons
Zemira, e loas, ed Eliczer, ed Eliczer nai, ed Omri, e leremot, ed Abia, ed Anatot, ed Alemet. Tutti que

sti furone figliuoli di Becher.

9 Ed essendo annoverati per le lor generasioni, nasioni, e capi delle famiglie paterne, il numero lore fu di ventimila dugent' uomi-

ni di valore.

10 E di Iediaei fe figliuolo Bilhan. Ed i figliuoli di Bilhan ferono Ieus, e Reniamin, ed Ehud, e Chenaana, e Zetan, e Tarsis, ed Ahisahar-

11 Tutti questi furono figliuoli di Iediael, che furono per capi di famiglie paterne, uomini di gran valore, in numero di diclassettemila dugent' womini, che potevano andare alla guerra.

12 E Suppim, ed Huppim, farone figituoli d'Ir: ed Husim fu figituo.

lo d'Aher.

13 I figliuoli di Neftali furone Iacel, e Guni, e Ieser, e Sallum: discendenti di Bilha.

14 Di Manasse fu figliuolo Asriel, il quale la moglie di Galaad partori : (la concubina Sira di Mana avea partorito Machir, padre di Galand:

15 E Machir prese per moglie la sorella d'Huppim, e di Suppim, il cui nome era Masca:) li nome dell' altro fu Selofad : Selofad ebbe sol

figliuole femmine.

16 E Maaca, moglie di Machir, partori un figliuolo, al quale ella pose nome Peres: poi un' altro suo fratello, al quale pose nome Seres, i cui figliuoli furono Ulam, e Rechem.

17 E d'Ulam fu figliuolo Bedan. Questi furono i figliuoli di Galead figliuolo di Machir, figliuolo di

Managae.

18 E Molechet, sua sorella, partori Ishod, ed Abiezer, e Mala.

19 Ed i figliuoli di Semida furono Ahian, e Sechem, e Lichi, ed Aniam

DEM.

30 Ed Efram fu figiluolo Sutela, di cui fu figiluolo Bered, di cui fu figiluolo Tabad, di cui fu figiluolo Tabad, et in fu figiluolo Tabad, et in fu figiluolo Zabad, et in funcio figiluolo Sutela, et Ezer, ed Elad. Ma que di Gamenti del parte di Camari funciona del companyo del compan

natii del paose, gli uocisero: pe

## 1 CRONICHE, VII. VIII.

ciochè erano scesi per predare i lor i houtisared. 22 Ed Efraim, lor padre, ne fece

cordoglio molti giarni : ed i suoi fratelli vennero a consolario.

23 Poi egli entrò dalla sun moglie, la quale concepette, e partori un figlipolo; ed cell chiamò li nome d'esso Berla: percioche egli ero nato nell' affizione, ch'era avvemuta alla sua casa.

24 E la sua figliorola fu Secra, la quale edifico Bet-horon disopra, e Bet-horon disotto, ed Usaen-

Seem

25 E d'esso Beria fu figliuolo Refa, di cui furono figlipoli Resel, e Tela, di cui fu figlinolo Tuhan,

26 Di cui fu figliucio Ladan, di cui fu figliuolo Ammiliud, di cui fu figlinoto Etisama,

27 Di cui fu figlinolo Non, di cui fu figliuolo losue.

28 E la lor possession, e le loro anitazioni fureno Betel, e le terre del suo territorio; e dall' Oriente, NRaran ; e dall' Occidente, Ghener, e le terre del suo territorio; e Sichem, e le terre del suo territorio; ed Aza, e le terre del suo territorio.

29 E. netts contrada de figlinoli di Manasse, Det-sean, e le terre del suo territorio ; Tanac, e le terre del suo territorio; Meghiddo, e le terre del suo territorio : Dor, e le terre del suo territorio. In questi Inoghi abitarono i figiluoli di losef, figlinolo d' Israel.

30 I figliuoli d'Aser furono Imna, ed Isua, ed Isui, e Beria, e Sera,

lor sorella,

31 Ed i figliuoli di Beria furono Heber, e Malchiel, the fu padre di

Birzavit.

32 Ed Heber generò lafiet, e Semer, ed Hotam, e Sua, for sorella. 33 Ed I figliuoli di lafet fureno Passe, e Rimbal, ed Asvat. Questi furono i figliuoli di Inflet.

34 Ed i figlimoli di Semer furono Alti, e Rohega, lehubba, ed Aram. 35 Ed i figiliuoli d'Helem, fratello

d'esso, farono Sofa, ed Imna, e So-les, ed Amal. 36 I figliuoli di Sofa farono Sua, ed Harnefer, e Sual, e Herl, ed

Imra, 37 É Beser, ed Hod, e Samma, e

Slica, ed Itran, e Beera. 38 Ed i figliuoli di leter furono Iefunne, e Pispa, ed Ara-

39 Ed i figliuoli d'Ulla furono Ara, ed Hanniel, e Risia.

40 Tottl costoro furono figliacli d'Aser, capi di famiglie paterne, nomini scelti, e di gran valore, ca-pi de principali. Ed, essendo anpi de' principali. E 378

noverati per le lor generazioni, il numero loro, per andare alla guer-ra, fu di ventiseimila uomini.

CAP. VIII.

OR Beniamin generò Bela, suo O figliuolo primogenito; ed As-bel, il secondo; ed Ara, il terzo; 2 E Noha, il quarto; e Rafa, il quinto.

3 Ed i figliuoli di Bela furono Ad-

4 Ed Abisua, ed Abihud,
4 Ed Abisua, e Naman, ed Ahoa,
5 E Ghera, e Sefufim, ed Huram.
6 Or questi furono i figliuoli d'E-

hud, i quali erano capi di famiglie paterne degli abitanti di Gheba, i quali furono tramutati in Ma-

nahat,) 7 Naaman, ed Ahia, e Ghera, il qual fu colui che gli tramutò. Egli generò eziandio Uzza, ed Abihud.

8 Or Saharaim, dopo ch'esso ebbe rimandati coloro, genero de fi-gliuoti nel territorio di Moab, (or Husim, e Baara, erano sue mogli,) 9 Generà ancora d'Hodes, sua

moglie, lobab, e Sibia, e Mesa, e Malcam, 10 E leus, e Sochia, e Mirma.

Questi furono i suoi figliuoli, capi di famiglie paterne. 11 E generò d' Husim, Abitub, ed

Elpsal. 12 Ed i figliuoli d'Elpsal *furono* Semed, (il quale

edificò Ono, e Lod, e le terre del suo territorio.) 13 E Beria, e Sema, i quali fu-

rono capi di famiglie paterne degli abitanti d'Alalon: essi misero in

fuga gli abitanti di Gat. 14 Ed Ahio, e Sasac, e Ieremot, 15 E Zebadia, ed Arad, ed Eder,

16 E Micael, ed Ispa, e Ioha, fu-

rono figliuoli di Beria. 17 E Zebadia, e Mesullam, ed Hizchi, ed Heber, 18 Ed Ismeral, ed Izlia, e Iobab,

furono figliuoli d' Elpaal. 19 E lachim, e Zicri, e Zabdi,

20 Ed Elienai, e Silletai, ed Eliel, 21 Ed Adaia, e Beraia, e Simrat, furono figliuoli di Simi.

22 Ed Ispan, ed Eber, ed Eliel, 23 Ed Abdon, e Zicri, ed Hanan,

24 Ed Hanania, ed Elam, ed Antotia. 25 Ed Ifdeia, e Peniel, furono fi-

gliuoli di Sasac.

26 E Samserai, e Seharia, ed A. talia.

27 E Iaaresia, ed Elia, e Zicri, furono figliuoli di Ieroham.

28 Questi furono i capi principali delle famiglie paterne, secondo le lor generazioni: e questi abitarono in Gerusalemme.

# 1 CRONICHE, VIII. IX.

29 Ed in Gabaon abitò il padre di lu, figlinolo di Mesuliam, figlinole Fabaon: il nome della cui moglie d'Hodavia, figlinolo d'Hassenua; Gabeon: il nome della cui mortie era Masca.

30 E'l suo figliucio primogenito fiz Abdon: poi ebbe Sur, e Chis, e Baal, e Nadab, 31 E Ghedor, ed Ahlo, e Zecher,

32 E Miclot, il quale generò Si-nes. Anche costoro abitarono mes.

dirimpetto a lor fratelli in Gerusalemme, insieme co' lor fratelli. 33 Or Ner generò Chis, e Chis ge-

merò Saul, e Saul generò Ionatan, e Malchi-sua, ed Abinadab, ed Esbeal. 34 E'l figliuolo di Ionatan 💤 Me-

rib-baal: e Merib-baal genero Mica. 35 Ed i figliuoli di Mica furono Piton, e Melec, e Taarea, ed Achas. FROM, e Melec, e Taares, ed Acnes.
35 Ed Achas genero Loadds, e
Loadds genero Alemet, ed Asmavet, e Zimri: e Zimri genero Mosa,
37 E Moss genero Bins, di cui fu
figituolo Rafa, di cui fu figituolo Rafa.
38 Ed Asel ebbe sei figituoli, i cui

nomi son questi, Asricam, e Bocru, ed Ismael, e Searia, ed Obadia, ed Hanan. Tutti questi Aurono fi-Hanan.

gliueli d'Asel.

39 Ed i figliuoli d'Esec, fratello d'esso, furono Ulam, suo primoge nito; leus, il secondo; ed Elifelet, il terro.

40 Ed i figliuoli d'Ulam furono uomini prodi e valenti, i quali tira-vano d'arco: ed ebber molti figliuoli, e nepoti, fino a cencin-Tutti questi furono de' agliuoli di Beniamin.

CAP. IX.

OSI tutti g'Israeliti furono annoverati per le lor genera-doni: ed ecco, sono descritti nel Libro delli re d'Israel. Or, dopo che que di Giuda furono stati menati în cattività in Babilonia, per li lor misfatti :

2 E che i primieri abitatori, ch'erano altre volte dimorati nelle lor possessioni, furono ritornati nelle lor città, Israeliti, sacerdoti, Le-

viti, e Netinei:

3 In Gerusalemme abitarono de' figliuoli di Giuda, e de figliuoli di Benjamin, e de' figliuoli d' Efraim. e di Manasse:

4 Urai, figliuolo d'Ammihud, fi-gliuolo d'Omri, figliuolo d'Imri, figliuolo di Bani, de' figliuoli di Fares, figliuolo di Giuda :
5 E de Siloniti, Asala il primoge-

nito, ed i suoi figliuoli: 6 É de' figliuoli di Zara, Ieuel, ed

i suoi fratelli, in numero di seicennovanta: 7 E de' figliuoli di Beniamin, Sala ricusva, agiuolo d' riamenua; 8 Ed Ibnea, figliuolo di Ieroham, ed Ela, figliuolo d' Uszi, figliuolo di Micri; e Mesuliam, figliuolo di Sefatia, figliuolo di Reuel, figliuolo d'Ibnie:

9 Ed i lor fratelli, sportiti per le lor generazioni, in numero di norecencinquantassei: tutti coloro furono capi di fizmiglio paterne della casa de' lor padri: 10 E de' sacerdoti, ledata, e Ioia-

rib, e Iachin;
11 Ed Asaria, figliuolo d'Hilchia,
figliuolo di Mesullam, figliuolo di Sadoc, figliuolo di Meraiot, figliuolo di Sadoc, figliuolo di Meraiot, figliuo-lo d'Abitub, Conduttore della Casa di Dio;

12 Ed Adaia, figliuolo di Ieroham, figliuolo di Pashur, figliuolo di Mai-chia; e Massi, figliuolo d'Adiel, fi-gliuolo di Iasera, figliuolo di Mesullam, figliuolo di Mesillemit, fi-gliuolo d'Immer; 13 Ce lor fratelli, capi delle lor

famiglie paterne, in numero di millesettecensessant' womini prodi, e valenti per l'opera del servi-gio della Casa di Dio:

14 E de Leviti, Semais, figlinolo d'Hassub, figliuolo d'Asricam, fi-gliuolo d'Hasabia, de figliuoli di Merari;

15 E Bacbaccar, ed Heres, e Ga lai, e Mattania, figliuolo di Mica, figliuolo di Zicri, figliuolo d'Asaf; 16 Ed Obadia, figliuolo di Semaia. figliuolo di Galal, figliuolo di Iedu-tun; e Berechia, figliuolo d'Asa, figliuolo d'Elcana, il quale abitò nelle villate de' Netofatiti:

17 E de' Portinal, Sallum, ed Accub, e Talmon, ed Ahiman, co'lor fratelli, de quali fu capo Sallum :

18 E le infino ad ora, ed ha la guardia della Porta del re verso oriente: costoro furono Portinai, fra le schiere de figiuoli di Levi: 19 Come Salium, figliuolo di Core, figliuolo d'Ebiassi, figliuolo di Co-

re, ed i suoi fratelli Coriti, della Casa paterna d'esso, nell'opera del ministerio erano etati guardiani della soglia del Tabernacolo: come i lor padri, nel campo del Signore, erano stati guardiani dell'entrate.

20 E Finees, figliuolo d' Eleasar, col quale il Signore era, anticamente era stato Conduttore sopra

loro:

21 E come Zacharia, figliuolo di Meselemia, era stato Portinalo Meselemia, era stato Portinalo dell' entrata del Tabernacolo della convenenza.
22 Tutti questi sono quelli che

furono scelti per Portinai nelle so-

# 1 CRONICHE, IX. X.

glie, in numero di dugento dodici. Essi furono annoverati per le lor generazioni nelle lor villate. (Or David, e'l Vedente Samuel, gil aveano stabiliti nell'ufficio loro,

23 Ed essi, ed i lor figlinoli, erano costituiti sopra le porte della Casa del Signore, della Casa del Tubernacolo, per far la guardia a vicenda.

24 1 Portinai erano dispositi per Il quattro venti, dall'Oriente, dal-

l'Occidente, dal Settentrione, e dal Mezzod).

25 Ed i lor fratelli, ch'erano nelle lor villate, accano da venire a dimorar con essi per sette giorni di

tempo in tempo.

26 Percioche que quattro maggiori Portinai Leviti erano del continuo in ufficio, ed aveano la cura delle camere, e tesori della Casa di Dio:

27 E giacevano la notte interno alla Casa di Dio: percloche la guardia ne era loro imposta, ed aveano il carico d'aprirla ogni mattina.

28 Ed alcuni di loro aveano la cura de' vasellamenti del servigio: percioche si portavano dentro a conto, e si traevano altresi fuori

a conta,

29 Ed altri di loro erano costituiti sopra l'altre masserizie, e sopra tutti gli arredi sacri, e sopra'l ñor della farina, e sopra'l vino, e sopra l'ollo, e sopra l'incenso, e sopra gli aromati.

30 Ma quelli che componevano il profumo degli aromati, erano de'

figliuoli de' sacerdoti.

31 E d'infra i Leviti, Mattitia, primogenito di Sallum, Corita, avea il carico di ciò che si cuoceva in su la tegghia.

32 E d'infra i lor fratelli, figlinoli de' Chehatiti, alcuni aveano la cura de' pani disposti per ordine per apparecchiargli ogni Sabato.

33 Altri eziandia erano cantori, capi di famiglie paterne de Leviti, i quali stavano nelle camere, esenti d'altra cura : percioche l'ufficio loro richiedeva che fossero giorno e notte in opera.

34 Questi furono i capi delle famiglie paterne de' Leviti, capi delle lor generazioni. Essi abitarono in

Gerusalemme.

35 Or in Gabaon abitò feiel, padre di Gabaon: e'i nome della sua moglie era Maaca :

36 E'l suo figliuolo primogenito fu Abdon: poi ebbe Sur, e Chis, e Raal, e Ner, e Nadab,

37 E Ghedor, ed Ahio, e Zacaria, e Miciot.

36 E Miclot genero Simeam: ed

essi abitarono dirimpetto a' lor fratelli in Gerusalemme, co' lor fra-

39 E Ner generò Chis, e Chis panerò Saul, e Saul generò Ionatan. e Malchi-sua, ed Abinadab, ed Et-

40 E'l figlinolo di lonatan fu Merib-baal: e Merib-baal genero Mica.
41 Ed i 6gliuoli di Mica furono Piton, e Meler, e Tarea,

42 Ed Achaz, il quale generò lats: e lara generò Alemet, ed Amavel. e Zimri : e Zimri genero Mosa : 43 E Mosa genero Bina, di cul fu

figlluolo Refaia, di cui fu figlindo Elasa, di cui fu figlinolo Asel 44 Ed Asel obbe sei figliuoti, i cul

nomi sono Azricam, e Boeru, el Ismael, e Searia, ed Otadia, el Hanan. Questi furono i figliuoil d'Asel.

CAP. X.

R i Filistei combatterono congirono d'innanzi a' Filistet, e caddero morti nel monte di Ghilboa 2 Ed i Filistei perseguitarono di presso Saul, ed i suoi figlinoli: e

percossero Ionatan, ed Abinadab, e Malchi-sua, figliuoli di Saul. 3 E lo sforzo della battaglis si

voltò contr'a Saul, e gli arcieri lo scontrarono; ed egli ebbe gran

paura degli arcleri. 4 Allora Saul disse al suo scudiere, Tra' fuori la tua spada, e trafiggimi con essa, che taloni questi incirconcisi non vengano, e mi scherniscano. Ma'l suo scudiere non volle farlo, perciochè egli temeva forte. Laonde Saul prese la spada, e al tasció cadere

SODIA essa. 5 E to scudiere di Saut, veggendo ch' egli era morto, si lasclò cadere anch'egli sopra la sua spada, o

IP Cosi morì Saul, ed I suoi tre figliuoli, e tutta la gente di casa sua-7 E tutti gl' Israeliti, che stavano nella Valle, veggendo che gi l-

sraeliti erano fuggiti, e che Saul, ed i suoi figliuoli, erano morti, abbandonarono le lor citta, e se ne fuggirono: ed i Filistel vennero, ed abitarono in esse.

8 Or il giorno appresso, i Flistel vennero per ispogliar gli uccisl, e trovarono Saul, ed i suol figliuoli, che giacevano sopra'l mente di

Ghilboa: 9 Ed essi lo spogliarono, e gli tol-

sero la testa, e l'armi: e mandarono nel paese de' Filistei d'agn'intorno a portarne le novelle ne tempi de loro idoli, ed al popolo: 10 E posero l'armi di Saul nel

templo de' lero dii : ed applecamano il suo teschio nel tempio di

11 Or tutri oue' & Iabes di Galaad

avendo inteso tutto quello che i Filistei aveano fatto a Saul :

12 Tutti gli uomini di valore d'in-fra lore si levarono, e to sero via il corpo di Saul, ed i corpi de suoi figliuoli, e gli portarono in labes, e seppellirono le loro ossa sotto la quercia in labes, e digiunarono

ette giorni. 13 Così morì Saul per lo suo mistatto ch'egli avea commesso contr' al Signore, non avendo osservata la parola del Signore: ed an-che, perche avea ricercato lo spi-rito di Pitone, per domandarlo:

14 E non avea domandato il Signore : perciò egli lo fece morire, e trasportò il reame a David, fi-

glipolo d' Isai.

#### CAP. XL

TUTTO Israel s'adund appresso di David in Hebron: dicendo, Ecco, noi siamo tue ossa,

e tua carne.

2 Ed anche per addietro, exiandio mentre Saul era re, tu eri quel che conducevi Israel fuori e dentro: e'l Signore Iddio tuo t' ha detto, Tu pascerai'i mio popolo Israel, arai 'l conduttore del mio popolo Israel.

3 Essendo adunque vennti tutti gli Anziani d'Israel al re in He-bron, David patteggiò quivi con loro, in presenza del Signore: ed si unsero David per re sopra Igrael, secondo la parola del Si-

gnore pronunziata per Samuel. 4 Poi David ando, con tutto Israel, in Gerusalemme, che è lebus: e quivi erano i lebusei, ch's-

bitavano in quel paese.

5 E gli abitanti di Iebus dissero a
David, Tu non entrerai qua entro. Ma David prese la fortezza di Si-on, che è la Città di David.

6 Or David avea detto, Chlunque percuoterà il primo i lebusei, sarà Capo, e Capitano. E loab, figliuo-lo di Seruia, salì l primo: onde fu fatto Capo.

7 E David sbitò in quella fortesza; e per ciò ella fu chiamata, La Città di David.

8 Ed egli edificò la città d'ogn' in-torno, dal terrapieno fino a tutto'i ricinto: e losb rifece il rimanente

della città. 9 E David andava del continuo crescendo, e'l Signore degli eserciti era con lui

10 Or questi sono i principali de prodi di David, i quali si portarono 301

valorosamente appresso di lui ad suo regno, con tutto Israel, per farlo re, secondo che'l Signore avea

promesso ad Israel.

11 E questo è il numero de' prodi
di David: Issobam, figliuolo d'Hacmoni, Capo de colonnelli : costul mosse la sua lancia contr'a tra cent' uomini, e gli uccise ad una

12 E, dopo lui, era Eleasar, figliuo-lo di Dodo, Aboheo, il quale era di

que' tre prodi :

13 Costul si trovò con David in Pas dammim, quando i Filistei s'e rano quivi adunati in hattaglia. Or quivi era un campo pieno d'or-so: ed essendo il popolo fuggito d'innansi a' Filistei :

14 Essi si presentarono alla battaglia in messo del campo, e lo ri-scossero, e percossero i Filistei : e'i Signore diede una gran vittoria.

15 Oitr's ciò, questi tre, ch'erene capi sopra i trenta, andarono alla rocca, a David, nella spelones d'Aduliam, essendo il campo de Filistei poeto nella Valle de Rafei. 16 E David era allora nella for-

tessa, ed i Filistel in quel tempe aveano guernigione in Bet lehem. 17 E David fu mosso da deside-rio : e disse, Chi mi dara bere dell'acqua della cisterna di Bet-lehem, ch'é alla porta?

18 E que tre penetrarono nel campo de Filistel, ed attinsero del: l' acqua della cisterna di Bet-lehem. che è alla porta; e la portarono, e la presentarono a David: ma egli non ne volle bere, anzi la sparse

al Signore: 19 É disse, Tolga ciò l' Iddio mio da me, ch'io faccia questo: berrei io il sangue di questi uomini, che aono andati là al rischio della lor vita! conclosiacosach'abbiano recata quest' sequa al rischio della lor vita: e non ne volle bere. Queste cose fecero que tre uomini prodi-

20 Abisal anch'esso, fratello di Ioab, era il principale fra altri tre, Esso ancora mosse la sua lancia contr's trecent' uomini, e gli uccise, e fu famoso fra que' tre.

21 Fra que tre egli era più illu-stre che i due altri, e fu lor capo : ma pur non arrivò a quegli *altri* 

22 Poi v'era Benala, figliuolo di Iolada, figliuolo d'un' uomo valo-roso: e Benata avea fatte di gran prodesse, ed era da Cabseel. Egli percosse i due Ariel di Moab: scese ancora, e percosse un leone in messo d'una fossa al tempo della

23 Egli percosse ancora un' uomo Esizio, il quale era uomo di grande statura, cioc, di cinque cubiti. Or quell' Egizio avea in mano una lancia simile ad un subbio di tessitore: ma Benaia scese contr'a lui con un bastone, e gli strappò la lancia di mano, e l'uccise con la

sua propia lancia. 24 Queste cose fece Benaia, fi-

glluolo di Ioiada, e fu famoso fra I tre prodi. 25 Ecco, egli era elevato in dignità sopra i trenta: ma pur non arrivò a quegli altri tre. E David lo costitui sopra la gente ch'egli avea del continuo a suo comando.

26 Poi v'erano gli altri prodi de-gli eserciti, cioè, Asael, fratello di Yoab: Elhanan, figliuolo di Dodo, da Bet-lehem; 27 Sammot Harodita, Heles Pe-

lonita, 28 Ira, figliuolo d'Icches Tecoi-

ta; Abiezer, Anatotita; 29 Sibbecai Husatita; Ilai Aho-

hita; 30 Maharai Netofatita, Heled, figliuolo di Baana, Netofatita; 31 Itai, figliuolo di Ribai, da Ghibea de figliuoli di Beniamin: Benaia

Piratonita; 32 Hurai, delle Valli di Gaas; A-

biel Arbatita; 33 Azmayet Baharumita; Eliaba

Saalbonita; 34 Il Ghizonita, de' figliuoli d' Ha-

zem : Ionatan, figliuolo di Saghe, Hararita;

'35 Ahiam, figliuolo di Sacar, Ha-rarita; Elifal, figliuolo d'Ur; 36 Hefer Mecheratita: Ahia Pelonita;

37 Hesro Carmelita; Naarai, figliuolo d' Ezbai :

38 Ioel, fratello di Natan : Mibar, figliuolo d' Hagri ; 39 Selec Ammonita ; Naarai Bero-

tita, scudiere di Ioab, figliuolo di

Serula; 40 Ira Itrita; Gareb Itrita; 41 Uria Hitteo; Zabad, figliuolo

d'Alai 42 Adina, figliuolo di Siza, Rubenita, ch'era capo de' Rubeniti: e

ne avea trent' altri seco. 43 Hanan, figliuolo di Maaca : Io-

safat Mitnita; 44 Uzzia Asteratita; Sama, e Ici-

el, figliuoli d' Hotam, Aroerita : 45 lediael, figliuolo di Simri ; e loha, suo fratello, Tisita; 46 Eliel Hammahavim; e Ieribai,

e Iosavia, figliuoli d' Elnaam : Itma Moabita:

47 Eliel, ed Obed, e Iaasiel, da Mesobaia.

CAP. XII.

OR questi furono quelli che ven-nero a David in Siciag, men-tre era ancora rattenuto la, per tema di Saul, figliuolo di Chis; i qua-li *erano* fra gli uomini prodi, buoni combattenti:

2 Armati d'archi, e tiratori di pietre con la frombola, e di saette con l'arco, così della man sinistra, come della destra. De fratelli di

Saul, di Beniamin.

3 Ahiezer, Capo; e Ioas, figliuoli di Semaa, da Ghibea; e Ieziel, e Pelet, figliuoli d'Azmavet; e Bera-ca, e Iehu Anatotita;

4 Ed Ismaia Gabaonita, il più va loroso de' trenta, sopra i quali egli avea il reggimento: e Ieremia, e Ishaziel, e Iohanan, e Iozabad Ghederatita;

5 Elusai, e Ieremot, e Bealia, e Semaria, e Sefatia Harufita;

Genata, et Seiaus ristulia; 6 Elcana, ed Issia, ed Azareel, è Ioezer, e Iasobam, Coriti; 7 E Ioela, e Zebadia, figliuoli di Ieroham, da Ghedor.

8 Alcuni eziandio de' Gaditi s'anpartarono per ridursi appresso a David, nella fortezza nel diserto, uomini prodi nell'armi, e guerrie-ri, armati di rotelle, e di scudi : e parevano leoni in faccia, e cavrino li in su i monti, in velocità :

9 Ezer era il primo, Obadia il se-condo, Eliab il terzo,

10 Mismanna il quarto, Ieremia

il quinto, 11 Attai il sesto, Eliel il settimo, 12 Iohanan l'ottavo, Elrabad il

13 Ieremia il decimo, Macbannai l'undecimo :

14 Costoro, d'infra i figliuoli di

Gad, furono capitani dell'esercito: il minimo comandava a cent'uomi-

ni, il maggiore a mille.
15 Questi furono quelli che passarono il Giordano al primo mese, quando è pieno fin sopra tutte le sue rive; e cacciarono tutti quelli che stavano nelle valli, verso Oriente, e verso Occidente.

16 Vennero ancora de' figliuoli di Beniamin, e di Giuda, a David,

nella fortezza.

17 E David uscì loro incontro, e parlò loro, e disse, Se voi siete ve-nuti a me da buoni amici, per soc-corrermi, l'animo mio sarà inverso voi, per essere in buona unione insieme: ma se siete venuti per tradirmi a miei nemici, quantunque non vi sia alcuna violenza nelle mie mani, l'Iddio de' nostri padri lo vegga, e ne faccia la punigione.

18 Allora lo Spirito investì Ama-

diese. Noi siamo tuoi, o David, e staremo teco, o figliuolo d' Isal. F ce, pace a te, e pace a quelli che ti soccorrono: conciosiacosachè l'Iddio tuo ti soccorra. E David gli accolse, e gli costituì fra i capitani delle sue schiere.

19 Alcuni ancora di Manasse andarono ad arrendersi a David, quando egli venne co' Filistel, per combattere contr'a Saul. Ma Duvid non diede loro alcun soccorso: perciochè i Principi de' Filistei, per comun consiglio, lo rimandarono: dicendo, Egli si rivoltera a Saul, suo signore, al rischio delle nostre

20 Quando egli di là andò in Si-ciag, Adna, e Iosabad, e Iediael, e Micael, e Iosabad, ed Elihu, e Silletai, d'infra i Manassiti, capi di migliaia di Manasse, andarono ad

arrendersi a lui.

21 Ed essi diedero soccorso a David contr'alle schiere ch'aveano fatta quella correria: perciochè erano tutti pomini valenti: onde

furono fatti capitani nell' esercito : 22 Perciochè di giorno in giorno venivano genti a David, per soc-correrio, fino a fere un campo grande, come un campo di Dio.

23 Or queste son le somme delle achiere di quelli che vennero a David in Hebron, in armi per la guerra, per trasportare in lui il reame di Saul, secondo la parola

del Signore: 24 De' figliuoli di Giuda, che portavano scudo e lancia, vennero seimila ottocento in armi per la

guerra:

35 De' figliuoli di Simeon, valenti e prodi per la guerra, vennero set-

mila cento: 36 De' figliuoli di Levi, quattro-

mila seicento:

27 Insieme con Iolada, conduttore de discendenti d'Aaron, ed avea co tremila sette cent' uomini :

28 E Sadoc, giovane prode e va-loroso, con ventidue de principali

della casa di suo padre:

29 E de'figliuoli di Beniamin, fratelli di Saul, sol tremila: perciochè la maggior parte d'essi fino allora tenea la parte della casa di Saui: 30 E de figliuoli d'Efraim, venti-

mila ottocent' uomini valorosi, e famosi nelle lor famiglie paterne : 31 E della mezza tribù di Manasse, diciottomila, i quali furono nominatamente diputati per venire a costituir David re:

32 E de figliuoli d'Issacar, ven-

nero uomini intendenti nella cono scenza de' tempi, per saper ciò ch'I-383

eni, capo di que' capitani: ed egli ; arael avea da fare : i lor cani erene ducento, e tutti i lor fratelli si reg-

gevano per loro avviso: 33 Di Zabulon vennero, di cuor sincero, sincero, cinquantamila uomini guerrieri, in ordine per la guerra, armati di tutte armi, ed ammae-strati a mettersi in ordinanza :

34 E di Neftali, mille capitani, avendo seco trentasettemila nomi-

ni, con scudo e lancia:

35 E de' Daniti, ventottomila selcento in ordine per la guerra: 36 E d'Aser, quarantamila uomi-

ni guerrieri, ammaestrati ad ordi-

narsi in battaglia:

37 E di quelli di là dal Giordano, de Rubeniti, de Gaditi, e della messa tribù di Manasse, cenventimila uomini *armat*o di tutte armi

da combattere.

38 Tutti questi ucenini di guerra vennero in ordinanza, di cuore intiero, in Hebron, per costituir Da-vid re sopra tutto Israel. Tutto'i rimanente d'Israel ancora era d'urimanente d'israei amoria vro us-no stesso animo per far David re. 39 E quella gente stette quivi tre giorni con David, mangiando, e bevendo: perciochè i lor fratelli aveano loro proveduto. 40 Ed anche i lor prossimi pe-

renti, fin da Issacar e Zabulon, e Neftali, portavano sopra asini, e sopra camelli; e menavano con mu-li, e con buoi, pane, ed altra vit-tuaglia di farina, fichi secchi, ed uve secche, e vino, ed olio: e me navano eziandio buoi, e pecore, in ran quantità: percioche v'era allegressa in Israel.

CAP. XIII.

POI David si consigliò con tutti I i conduttori, capi delle mi-gliais, e delle centinais :

2 E diese a tutta la raunanza d'Istands a tutta is rationals a sacel, Se vi par bene, e se ciò procede dal Signore Iddio nostro, mandiamo in què, ed in là, agli altri
nostri fratelli, che sono per tutte le
contrade d' Israel, appo i quali sono
i sacerdoti, ed i Leviti, nelle terre,
cui l'accepti a sono le sacerdoti, ed i Leviti, nelle terre, i cui contadi sono loro assegnati: a dir loro, che si raunino appresso a noi:

3 E riduciamo appresso di noi l'Arca dell' Iddio nostro: perciochè noi non l'abbiamo ricercata al tempo di Saul.

4 E tutta la raunanza disse che si facesse così: perciochè la cosa

placque a tutto'l popolo.

5 David adunque adunò tutto Israel, da Sihor d'Egitto, fino all'entrata d'Hamat, per condurre l'Arca di Dio da Chirlat-icarim. 6 E David sall con tutto Israel,

# 1 CRONICHE, XIII. XIV. XV.

verso Beals, in Chiriat-icarim.terra di Ginda, per trasportar di la l'Ar-ca del Signore Iddio, che siede sopra i Cherubini, del cui nome ella e nominata.

7 E l'Arca di Dio fu posta sopra un carro nuovo per condurla via dalla casa d'Abinadab. Ed Uzza Ahio, guidavano il carro.

8 E David, e tutto Israel, festeggiavano a tutto potere davanti a Dio, con canti, e con cetere, e con salteri, e con tamburi, e con cem-

bali, e con trombe. 9 Or, quando furono giunti infino

all' aia di Chidon, Uzza stese la mano per rattener l'Arca: perciochè i buoi l'aveano smossa. 10 E l'ira del Signore s'accese

contr'ad Uzza, ed egli lo percosse, perchè avea stesa la mano sopra l'Arca: ed egli morì quivi davanti

11 E David s'attristò che'l Signore avesse fatto rottura in Uzza: perciò chiamò quel luogo Peres-Uzza, il qual nome dura infino ad oggi.

12 E David ebbe in quel di paura di Dio: e disse, Come condurrei io presso di me l'Arca di Dio?

13 E David non ritrasse l'Arca appresso di sè, nella Città di David : ma la fece ridurre dentro alla casa d'Obed-Edom Ghitteo.

14 E l'Arca di Dio dimorò in casa d'Obed-Edom, con la famiglia d'es-so, lo spazio di tre mesi. E'i Sinore benedisse la casa d'Obed-Edom, e tutto ciò ch'era suo.

CAP. XIV.

R Hiram, re di Tiro, mandò a David ambasciadori, e legname di cedro, e muratori, e legnaluo-

li, per edificargli una casa.

2 E David riconobbe che'l Signore l'avea stabilito re sopra Israel : perciochè il suo regno era grande-mente innalzato, per amor d'Israel,

suo popolo. 3 E David prese ancora delle mogli in Gerusalemme, e generò ancora figliuoli, e figliuole.

4 E questi sono i nomi de' figliuoli che gli nacquero in Gerusalemme: ammua, e Sobab, e Natan, e Sa-

lomone,
5 Ed Ibhar, ed Elisua, ed Elpelet,
6 E Noga, e Nefeg, e Iafia,
7 Ed Elisama, e Beelsada, ed Eli-

8 Or, quando i Filistei ebbero inteso che David era stato unto re sopra tutto Israel, salirono tutti, per cercare David. E David, aven-do ctò inteso, uscì loro incontro. 9 Ed i Filistei vennero, e si spar-sero per la Valle de' Rafei.

10 Allora David domandò Iddio: dicendo, Saliro io contra Filiatei / e me gli darai tu nelle mani / El Signore gii disse, Sali, ed io te gli darò nelle mani. 11 Essi adunque salirono in Basi-

perasim, e David gli percosse qui-vi: e disse, iddio ha rotti per mia mano i miel nemici, a guisa d'una inondazione d'acqua : per ciò quel

luono lu chiamato Haal-perasim. 12 Ed i Filiatei lasetarono quivi l lor dij : e, per comandamento di David, forono brucisti col fuoco.

13 Or i Filistei si apanero un' al-tra volta per quella Valle. 14 E. David domando di nunvo Ed ludio gli disse, Non sa-Iddio. lir dietro a toro: rivolgiti d'incuntr'a loro, e va' sopra loro dirincon-

tro a' geisi. 15 E, quando tu udirai un calpestio sopra le cime de gelsi, allora esci fuori in battaglia: perciochè iddio sarà uscito davanti a te, per percuotere il campo de' Filistei. 16 E David fece come Iddio

avea comandato: e'l campo de' Filistei fu percosso da Gabaon fino a Ghezer.

17 E la fama di David si sperse per tutti i paesi: e'l Signore mise spavento di lui in tutte le genti.

CAP. XV.

R David si fece delle case nella Città di David : ed appareochio un luogo per l'Arca di Dio, e le tese un Padiglione.

2 Allora David disse, E' non istà

ad altri che a' Leviti di portar l'Ar-ca di Dio: perciochè il Signore gli ca di Dio: perciochè il Signore gli ha eletti per portar l'Arca di Dio,

e per ministrargli in perpetuo. 3 E David aduno tutto Israel in Gerusalemme, per trasportar l'Arca del Signore al Ruo Intogo, ch'egli le avea apparecchiato.

4 David aduno estandio i figliuoli d'Aaron, ed i Leviti :

5 De' figliugli di Chehat Uriel ara il principale, ed aces seco centoventi de suol fratelli :

6 De' figlinoti di Merari Asala erra il principale, ed onea seco ducento-venti de suoi fratelli:

De' figliuoli di Gherson Ioel era il principale, ed sees seco cento-treuta de suoi fratelil:

8 De' figlluoli d'Ellsafan Semaia era il principale, ed asea seco dia-cento de' suol fratelli :

9 De' figliuoli d'Hebron Eliel er a il principale, ed quen seco ottante. de suoi fratelli:

10 De figliuoti d'Uzzlel Ammina-dab era il principale, ed avea seco cento dodici de' avoi fratelli.

284

11 E David chiamò Sadoc, ed minavano trasportando l'Arca del Ebiatar, sacardoti, ed i Leviti, U- Patto dei Signore dalla casa d'O-riel, Asala, e Ioei, Semala, Eliel, bed-Edom. con allegressa.

ed Amminadab:

ed Ammunatur.
12 E diese loro, Voi siete i capi
delle fassiglie paterne de Leviti :
santificate voi, ed i vostri fratelli: santificate voi, ed i vostri fratelli: aciochè trasportiste l'Arca del Si-gnore Iddio d'Israel al l'aogo, ch'io le bo apparechisto. 13 Perciochè voi non ci facte la prima volta, il Signore Iddio no stro fece una rottura fra noi; per-

ciochè noi non l'avevamo ricercato secondo che si conveniva.

14 I sacerdoti adunque, ed i Leviti, si santificarono, per trasportar l'Arca del Signore Iddio d'I-

15 Ed i figliuoli de' Leviti portarono l'Arca di Dio in su le loro spalle, con le stanghe ch'aveano addosso, come Moise avea comandato, secondo la parola del Signore. 16 E David disse a principali d'in-

fra i Leviti che facessero esser qui-vi presenti i lor fratelli cantori, con istrumenti musici, salteri, e cetere, e cembali, sonando, ed alzando la voce, con allegrezza. 17 Ed i Leviti fecero esser quivi

presenti Heman, figliuolo di loel; e, d'infra i fratelli d'esso, Assaf, figliuolo di Berechia; e, d'infra i fi-gliuoli di Merari, lor fratelli, Etan,

figliuolo di Cusaia :

18 E, con loro, i lor fratelli, del secondo ordine, Zacaria, e Ben, e Isaziel, e Semiramot, e Ishiel, ed Unni, ed Eliab, e Benaia, e Maa-seia, e Mattitia, ed Elifelchu, e Micneia, ed Obed-Edom, e Iciel. portinai.

19 Or questi Cantori, Heman, A-

bali di rame:

20 E Zacaria, e Iaaziel, e Semiramot, e Iehiel, ed Unni, ed Eliab, e Maaseia, e Benaia, sonavano con

salteri sopra Alamot : 21 E Mattitia, ed Elifelehu, e Micneia, ed Obed-Edom, e Ielel, ed Azazia, sonavano con le cetere sopra Seminit, per li canti di vittoria. 22 E Chenania, principale fra i Leviti, intonava: egli presideva all'intonare, perciochè egli era omo intendente.

23 E Berechia, ed Elcana, erano portinai dell'Arca.

24 E Sebania, e Iosafat, e Natanael, ed Amasai, e Zacaria, e Benaia, ed Eliezer, sacerdoti, sonavano con le trombe davanti all'Arca di Dio: ed Obed-Edom, e Iehia, erano portinai dell'Arca.

25 Cost David, e gli Ansiani d'I-srael, ed i capi delle migliala, ca-385

bed-Edom, con allegressa.

26 E, quando Iddio dava alleg-

giamento a' Leviti che portavano l'Arca del Patto del Signore, si sacrifica vano sette giovenchi, e sette

montoni.

27 E David era ammantato d'un' ammanto di bisco; e parimente tutti i Leviti che portavano l'Ar-ca, ed i cantori, e Chenania, capo de cantori nell'intonare; e David

avea indosso un' Efod di lino. 28 Così tutto Israel conduceva l'Arca del Patto del Signore, con grida d'allegressa, con suon di corni, e con trombe, e con cembali, sonando con salteri, e con cetere.

39 Or, quando l'Arca del Patto del Signore giunse alla Città di Da-vid, Mical, figliuola di Saul, ri-guardò dalla finestra, e vide il re David, che saltava, e festeggiava. Ed ella lo sprezzò nel suo cuore.

CAP. XVI.

NOSI portarono l'Arca di Dio, e la posarono in messo del Padiglione che David le avea teso: poi offersero olocausti, e sacrificij a render grazie, davanti a Dio.

2 E, quando David ebbe finito d'offerir gli olocausti, ed i sacrificii da render grasie, benedisse il popolo nel Nome del Signore :

3 E sparti a tutti gi israeliti, così agli uomini, come alle donne, una focaccia di pane, ed un pesso di carne, ed un fiasco di vino per uno: 4 Ed ordinò, d'infra i Leviti, alcuni ministri per rammemorare, e per celebrare, e per lodare il Signore Iddio d'Israel, davanti al-Arca del Signore :

5 Asaf era il capo, e Zacaria il secondo dopo lui: poi erano leiel, e Semiramot, e Ichiel, e Mattitia. ed Eliab, e Benaia, ed Obed-Edom. Or Ielel sonava con salteri, e con cetere ; ed Asaf con cembali:

6 E Benaia, e Iahaziel, sacerdotl. sonavano del continuo con trombe, davanti all'Arca del Patto di Dio. 7 Allora, in quello stesso giorno, David diede primieramente questo salmo in mano ad Asaf, ed a suoi fratelli, per celebrare il Signore: 8 Celebrate il Signore, predicate il suo Nome, e fate chiari e conti i

suci fatti fra i popoli.
9 Cantate a lui, salmeggiategli, ragionate di tutte le sue maravi-

10 Gloriatevi nel Nome della sua santità: rallegrisi l'uor di coloro che cercano il Signore. 11 Cercate il Signore, e la sua

forza: ricercate del continuo la 12 Ricordate le sue maraviglie

ch'egli ha fatte: i suoi miracoli, ed

13 O progenie d'Israel, suo servi-tore: figliuoli di Israel, suo servi-tore: figliuoli di Israel, suo eletti. 14 Egli è il Signore Iddio nostro: i suoi giudicii sono per tutta la

15 Ricordatevi in perpetuo del suo patto, ed in mille generazioni della parola ch'egli ha comandata: 16 Del suo patto, ch'egli fece con Abraham, e del suo giuramento

ch'egli diede ad Isaac : 17 li quale egli confermò a Iacob,

per istatuto; ed ad Israel, per

patto eterno: 18 Dicendo, Io ti darò il paese di Canaan, per sorte della vostra eredità :

19 Quantunque voi siate in picciol numero, ben poca gente, e

forestieri in esso. 20 E, mentre essi andavano quà e là da una gente ad una altra, e da un regno ad un'altro popolo :

21 Non permise ch'alcuno gli oppresensse, anzi gastigò delli re per amor loro:

22 Dicendo, Non toccate i miel Unti, e non fate male a' miei pro-

23 Cantate al Signore, o abitanti di tutta la terra, predicate tutto di la sua salute.

24 Raccontate la sua gloria fra

le genti, le sue maraviglié fra tutti i popoli : 25 Perciochè il Signore è grande,

e degno di gran laude : ed è tre-

mendo sopra tutti gl'iddij. 26 Perciochè tutti gl'iddij de' po-poli sono idoli: ma il Signore ha fatti i cieli.

27 Maestà, e magnificenza, sono davanti a lui : forza, e letizia sono nel luogo dove egli abita.

28 O voi, nazioni de' popoli, ren-

dete al Signore, rendete al Signore

gloria, e potenza. 29 Rendete al Signore la gloria dovuta al suo Nome : recate offerte, e venite davanti a lui : adorate

il Signore nel magnifico Santuario. 30 Tremate, o abitanti di tutta la terra, per la sua presenza: certo il mondo sarà stabilito, senza potere esser più smosso. 31 Rallegrinsi i cieli, e festeggi la terra, e dioasi fra le genti, il Si-

gnore regna. 32 Risoni 'l mare, e quello ch'in

esso si contiene: festeggino le cam-pagne, e tutto quello ch'è in esse. 33 Allora gli alberi delle selve sciameranno d'allegressa, per la

presensa del Signore: perciochè egli viene per giudicar la terra. 34 Celebrate il Signore: perciochè

egli è buono, perciochè la sua benignità e in eterno :

35 E dite, Salvaci, o Dio della nostra salute, raccoglici, e riscuotici dalle nazioni : aciochè celebriamo il Nome della tua Santità, e ci gloriamo nella tua laude.

36 Benedetto sia il Signore Iddio d'Israel da un secolo all' altro. tutto'i popolo disse Amen : e lodò

il Signore. 37 David adunque lasciò quivi, davanti all'Arca del Patte del Signore, Asaf, ed i suoi fratelli, per ministrar del continuo davanti all'Arca giorno per giorno del continuo:

38 Lauciò ancora Obed-Edom, figliuolo di ledutun, ed Hosa, co'lor fratelli, in numero di sessantotto: 39 Lasció estandio il Sacerdote S doc, co' sacerdoti, suoi fratelli, da-

vanti al Tabernacolo del Signore, nell' alto luogo ch'era in Gabaon; 40 Per offerir del continuo, sera e mattina, olocausti al Signore so-

pra l'Altar degli olocausti; e per far tutto quello ch'è scritto nella Legge del Signore, la quale egli ha data ad Israel.

41 E, con loro, erano Heman, e ledutun, e gli altri ch'erano stat eletti, e nominatamente ordinati per celebrare il Signore, perciochè la sua benignità è in eterno :

42 Erano, dico, con loro Heman, e ledutun, con trombe, e con cembali, per li sonatori, e con altri strumenti della musica di Dio. Ed i figliuoli di ledutun aveano la cura della Porta.

43 Poi tutto popolo se n'andò, ciascuno a casa sua. E David se ne ritornò per benedire la casa sua.

CAP. XVII.

R David abitande in casa sua. disse al profeta Natan, Ecco io abito in una casa di cedro, e l'Arca del Patto del Signore è sotto un padiglione. 2 E Natan disse a David, Fa'

tutto quello che tu hai in cuore: perciochè Iddio è teco.

3 Ma quella stessa notte la parola del Signore fu indirizzata a Na-tan: dicendo,

4 Va', e di' al mio servitore David, Così ha detto il Signore, Tu non serai quel che m'edificherai la

a, per abitarvi dentro : 5 Conclosiacosach'io non sia abitato in casa alcuna, dal di ch'io trassi Israel fuor d'Egitto, fino a questo giorno: anzi sono stato di

## 1 CRONICHE, XVII, XVIII.

tahernacolo in tabernacolo, e di I iglione in padigitons.

padigiione in pasignose.

6 Dovunque lo son caminato con tutto Israel, ho lo mai parlato ad alcuno de Giudici d'Israel, al quale lo abbia comandato di pascere il mio popolo: dicendo, Perchè non m'avete voi edificata una Casa di

7 Ora dunque, così dirai al mio ervitore David, Così ha detto il Signor degli eserciti, lo t'ho preso dalla mandria, di dietro alla greggia, aciochè tu sij conduttore del mio popolo Israel :

8 E somo stato teco dovunque tu sei caminato, ed ho distrutti tutti i tuoi nemici d'innansi a te : e t'ho acquistato un nome pari al nome

de' più grandi che siono in terra : 9 Ed anche costituiro un luogo al mio pepolo Israel, e lo piantero, ad egli abiterà in casa sua, e non tarà più agitato, e gl'iniqui non continueranno più di consumario,

come da prima :

10 Eziandio dal tempo ch'io ordinai de' Giudici sopra'i mio popolo Israel: ed io abbasserò tutti i tuoi Oltr'a ciò, io ti dichiaro nemici. che'l Signore t'edificherà una casa.

Il E quando i tuoi giorni saranno compluti, per andartene co' tuoi padri, io farò corgere uno della tua progenie dopo te, il qual sarà de' tuoi figliuoli: e stabilirò il suo

regno. 12 Esso m'edificherà una Casa. ed io renderò fermo il suo trono in

eterno.

13 lo gli sarò padre, ed egli mi sarà figliuolo; ed io non ritrarrò la mia benignità da lui, come l'ho ritratta da colui ch'è stato davanti

14 Ed lo lo stabilirò nella mia Ca-, e nel mio Regno, in perpetuo: e'i suo trono sara fermo in eterno. 15 Natan parlò a David secondo tutte queste parole, e secondo tut-ta questa visione.

16 Allora il re David venne, si pose a sedere davanti al Signore, e disse, Chi sono io, Signore Iddio? quale e la casa mia, che tu m'abbi fatto pervenire fino a questo?

17 E pure anche, o Dio, ciò t'è paruto poco: ed hai parlato della casa del tuo servitore per un lungo tempo a venire: e m'hai proveduto di questo grado, come per un' ordine di successione umana, o Signore Iddio.

18 Che saprebbe David dirti di più, intorno all'onore che tu fui al tuo servitore? ma tu conosci'l tuo servitore.

19 Signore, per amor del tuo ser-

vitore, e secondo'i tuo cuore, tu hal fatto tutto questo grande affare facendo assapere al tuo servitore queste gran cose.

20 Signore, e' non v'd alcuno pari a te, e non v'd Dio fuor che te, se-condo tutto ciò ch'abbiamo udito

con le nostre orecchie.
21 E quale è l'unica gente in terra pari al tuo popolo Israel? per lo quale Iddio è andato, per per lo quale iddio è andato, per riscattarsalo per suo popolo: per acquistarti, o Dio, fama di cose grandi, e tremende, scacciando le nazioni d'innansi al tuo popolo-che tu hai riscesso d' Egitto. 22 E t'hai costituito il tuo popolo

Israel per popolo in perpetuo: e tu, Signore, ti sei fatto lor Dio.

23 Ora dunque, o Signore, sia la parola, che tu hai promessa al tuo servitore, ed alla sua casa, ferma in perpetuo; ed opera come tu hai

parlato.

24 Sia quella ferma, aciochè sia magnificato il tuo Nome in eterno: e si dica, il Signor degli eserciti, l' Iddio d'Israel, ¿ Dio ad Israel: e sia la casa di David, tuo servitore, stabile davanti a te.

25 Imperochè, tu, Dio mio, hai rivelato al tuo servitore che tu gli edificheral una casa: per ciò, il tuo servitore s'è disposto a fare

orazione nel tuo cospetto. 26 Ora dunque, Signore, tu sei Dio, ed hai promesso, questo bene

al tuo servitore:

Ora dunque, poiché t'è piaciuto di benedir la casa del tuo servitore, aciochè sia davanti a te in perpe tuo: poichè, dico, tu, Signore, l'hai benedetta, sia ella benedetta in eterno.

CAP. XVIII.

R, dopo queste cose, David percosse l Filiatei, e gli abbassò; e prese a' Filistei Gat, e le terre del suo territorio.

2 Egli percosse ancora i Mosbiti : onde i Mosbiti furono soggetti di

David, pagando tributo.

3 David oltr'a ciò percosse Hadarezer, re di Soba, verso Hamat. mentre egli andava per istabilire il suo dominio sul fiume Eufrate.

4 E David gli prese mille carrisettemila cavalieri, e ventimila pedoni, e tagliò i garetti a' cavalli di tutti i carri, salvo di cento ch'egli riserbò.

5 Or i Siri di Damasco erano ve-nuti al soccorso d'Hadarezer, re di Soba: e David percosse di que' Siri ventidumila uomini. 6 Pol David pose guernigioni nel-

la Siria Damascena: ed i Siri di-vennero soggetti di David, pa-

# 1 CRONICHE, XVIII. XIX.

gando tributo. E'l Signore salvava David dovunque egli andava.

7 E David prese gli scudi d'oro,
che i servitori d'Hadarezer porta-

vano; e gli portò in Gerusalemme. 8 David prese ancora una grandissima quantità di rame da Tibhat, e da Cun, città d' Hadareser: onde Salomone fece il Mar di rame, e le colonne, ed i vasella-

menti di rame. 9 Or Tou, re d'Hamat, avendo inteso che David avea sconfitto

tutto l'esercito d' Hadarezer, re di Soba:

10 Mandò il suo figliuolo Hadoram al re David, per salutario, e per benedirio, di ciò ch'egli avea combattuto contr'ad Hadarezer, e l'avea sconfitto: perciochè Hadareser avea fatta guerra aperta a Tou. Gli mandò ancora ogni sorte di vasellamenti d'oro, e d'argento, e di rame.

11 Il re David consagrò ancora al Signore que vasellamenti, insleme con l'argento, e con l'oro, ch'egli avea portato da tutte le genti, da Edom, e da' Moabiti, e da' figliuoli d'Ammon, e da' Filistei, e

da Amalec.

12 Oltr'a ciò, Abisai, figliuolo di Seruia, sconfisse gl'Idumei nella Valle del sale, in numero di diciot-

tomila:

13 E mise guernigioni in Idumea: e tutti gl'Idumei divennero sog-getti di David. E'l Signore salvava David dovunque egli andava.

14 Così David regnò sopra tutto Israel, facendo ragione e giustizia a tutto'i suo popolo.

15 E Ioab, figliuolo di Seruia, era Capo dell'esercito; e Iosafat, fi-gliuolo d'Ahilud, era Cancelliere: 16 E Sadoc, figliuolo d'Ahitub, ed

Abimelec, figliuolo d' Ebiatar, erano Sacerdoti; e Sausa era Segre-

tario: 17 E Benala, figliuolo di Iolada, era sopra i Cheretei, ed i Peletei; ed i figliuoli di David erano i primi

CAP. XIX.

R, dopo queste cose, avvenne che Nahas, re de figliuoli d'Ammon, morì: e'l suo figliuolo

regnò in luogo suo.

appresso del re.

2 E David disse, Io userò benignità inverso Hanun, figliuolo di Nahas: perciochè suo padre usò benignità inverso me. E David mandò ambasciadori, per consolarlo di suo padre. Ma, quando i servitori di David furono giunti nel paese de' figliuoli d'Ammon, ad

Hanun, per consolarlo:

3 I principali de figliuoli d'Am-mon dissero ad Hanun, Al tuo parere è egli per onorar tuo padre, che David t'ha mandati de' consolatori? non sono i suoi servitori venuti a te, per investigare, e per sovvertere, e per ispiare il paese?

4 Per ciò Hanun prese i servi-tori di David, e gli fece radere, e tagliar loro i vestimenti, a messo, fino alle natiche: e così gli ri-

mandò.

5 Ed essi se n'andarono, e fecero saper la cosa a David per uomini a posta. Ed egli mendò loro incontro: perclochè quegli uomini erano grandemente confusi. E'l re fece lor dire, Dimorate in Ierico. fin che la barba vi sia ricresciuta:

poi ve ne ritornerete.

6 Or, i figliuoli d'Ammon, veggendo che s'erano renduti abbominevoli a David; Hanun, ed i figliuoli d'Ammon, mandarono mille talenti d'argento per soldar carri, e cavalieri di Mesopotamia, e della Siria di Maaca, e di Soba:

7 E soldarono trentadumila carri, e'l re di Maaca, con la sua gente ; i quali vennero, e s'accamparono davanti a Medebu. gliuoli d'Ammon s'adunarono anch'essi dalle lor città, e vennero

alla guerra.

8 E David, avendo ciò inteso, mandò Ioab, con tutto l'esercito

della gente di valore. 9 Ed i figliuoli d'Ammon uscirono. ed ordinarono la battaglia in su l'entrata della porta: e li re, ch'erano venuti, erano da parte nella campagna.

10 E loab, veggendo che la battaglia era volta contr'a lui, davanti e dietro, fece una scelta di tutti gli uomini scelti d'Israel, e gli

ordinò incontr'a' Siri:

11 E diede a condurre il rimanente della gente ad Abisai, suo fratello, e gli ordinò in battaglia incontr' a' figliuoli d'Ammon:

12 E disse ad Abisai, Se i Siri mi superano, soccorrimi; se altresì i figliuoli d'Ammon ti superano, io

ti soccorrerò.

13 Fortificati, e portiamci valorosamente per lo nostro popolo, e per le città del nostro Dio: e faccia

il Signore ciò che gli parra bene. 14 Allora Ioab, con la gente ch'e gli avea seco, venne a battaglia contr'a' Siri : ed essi fuggirono d'in-

nami a lui.
15 Ed i figliuoli d'Ammon, veg-gendo che i Siri erano fuggiti, fuggirono anch'essi d'innanzi ad Abi sai, fratello di Ioab, ed entrarono

# I CRONICHE, XIX. XX. XXI.

nella città. E loab se ne ritornò

heils cuttle. Et 1020 se ne informi in Gerusalemme. 16 Ed i Siri, veggendo ch'erano stati sconfitti da Israel, mandarono messi, e fecero venire i Siri ch'erano di la dal Fiume : e Sofuc. capo dell' esercito d' Hadareser, gli conduceva.

17 Ed essendo ciò stato rapporta-to a David, egli adunò tutto Israel, e passò il Giordano, e venne a loro, ed ordinò la battaglia contr'a loro. E ciò fatto, i Siri combatterono

con lui.

18 Ma i Siri fuggirono d'innanzi
ad Israel: e David uccine la gente i settemila carri de Siri, e qua-

rantamila pedoni; ed ammasso So-fac, capo dell'esercito. 19 Ed laoggetti d'Hadarezer, veg-gendo ch'erano stati sconâtti da Israel, fecero pace con David, e gli furono soggetti. Ed i Siri non vollero più soccorrere i figliuoli d'Ammon.

R avvenne ch' in capo dell'an-

no, al tempo che li re sogliono uscire alla guerra, Ioab con-dusse fuori l'esercito, e guasto il paese de fgiluoli d'Ammon: poi venne, e pose l'assedio a Rabba : ma David dimorò in Gerusalemme : e Ioab percome Rabba, e la disfece. 2 E David prese la corona di Mal-can d'in su la testa d'esso, e trovò can a m su su susua u estan, e uvor. che pesara un talento d'oro, e v'e-rano delle pietre presiose: e fu po-sta sopra'l capo di David. Egil ne portò esiandio le spoglie della città, ch'erano in grandissima quantità : 2 El transa funci il mondo. è lo

E trasse fuori l popolo, e lo mise in pessi con seghe, e con trebbie di ferro, e con mannaie. E così fece David a tutte le città de figliuoli d'Ammon. Poi se ne ritornò, con tutto'l popolo, in Ge-

rusalemme.

4 Dopo queste cose, avvenne che si mosse guerra contr'a' Filistei, in Ghezer. Aliora Sibbecai Hussatita percosse Sippai, ch'era della progenie di Rafa: ed i Filistei furono abbassati

5 Vi fu ancora un'altra guerra contr' a' Filistei, nella quale Elhanan, figlinolo di lair. percosse Lachmi, fratello di Goliat Ghitteo, l'asta della cui lancia era come un

subbio di tessitori.

6 Vi fu ancora un' altra guerra in Gat, dove si trovo un'uomo di grande statura, il quale aveva sei dita in ciascuna mano, ed in ciascun pic: si ch'erano in tutto ven-tiquattro: ed era anch'egli della progenie di Rafa : 7 Ed egli scherni Israel : ma Iona-

tan, figliuoio di Sima, fratello di David, lo percosse.

8 Questi nacquero in Gat, della schiatta di Rafa, e furono morti per mano di David, e per mano de suoi servitori.

CAP. XXI.

R Satan al levò contrad Israel, ed incitò Davidad annoverare

2 E David diese a Ioab, ed a'capi del popolo, Andate, annoverate Israel da Beerseba, fino in Dan ; e

rapportatemene il numero, aclo-che lo lo sappia. 3 E loab disse, il Signore accresca il suo popolo per cento cotanti: non sono essi tutti, o re, mio signore, servitori del mio signore? perchè cerca il mio signore questa cosa? perchè sarebbe questo im-putato a colpa ad Israel?

4 Ma la parola del re prevalse a oab. Ioab adunque al parti, ed Ioab.

andò attorno per tutto Israel : poi tornò in Gerusalemme:

5 E diede a David la somma del popolo annoverato: edi tutto Israel v erano undici volte centomila uomini che potevano trar la spada: e

di Giuda, quattrocensettantamila uomini, che potevano trar la spada 6 Or egli non annoverò Levi, n Beniamin, fra gli altri: perciochè il comandamento del re gli era abbominevole.

7 Or questa cosa dispiacque a Dio:

laonde egli percosse Israel. 8 E David disse a Dio, Io ho gra-

vemente peccato d'aver fatto questa cosa : ma ora fa', ti prego, passar via l'iniquità del tuo servitore: perciochè io ho fatto una gran follia.

9 E'l Signore parlò a Gad, Vedente di David : dicendo,

10 Va', e parla a David: dicendo, Così ha detto il Signore, Io ti propongo tre cose: eleggitene una, ed io te *la* farò.

11 Gad adunque venne a David. gli disse, Così ha detto il Signore,

Prenditi,

12 O ia fame per tre anni : o di non poter durare davanti a tuoi nemici per tre mesi, e che la spada de' tuoi nemici t'aggiunga: overo che la spada del Signore, e la pestilenza sia per tre giorni nel paese : e che l'Angelo del Signore faccia il guasto per tutte le contrade d'I-srael. Ora dunque, vedi ciò ch'io ho da rispondere a colui che m'ha mandato.

13 E David rispose a Gad, Io son grandemente distretto : deh, ch' lo caggia nelle mani del Signore:

### 1 CRONICHE, XXI, XXII.

conciosiacosachè grandissime sieno le sue compassioni: e ch'io non ggia nelle mani degli uomini 14 lì Signore adunque mandò una

pestilenza in Israel, e morirono settantamila uomini d' Israel.

15 Or Iddio mandò l'Angelo in Gerusalemme, per farvi 'l guasto: ma, come egli era per fare il guasto, il Signore riguardò, e si pentì del male, e disse all' Angelo che distruggeva, Basta, ritrai ora la tua mano. Or l'Angelo del Signore stava in piè presso dell'aia d'Ornan Iebuseo.

16 E David alzò gli occhi, e vide l'Angelo del Signore che stava in piè fra terra e cielo, avendo in mano la spada tratta, vibrata con-tr'a Gerusalemme. E David, e tutti gli Anziani, coperti di sacchi,

caddero sopra le lor facce. 17 E David disse a Dio, Non sono io quel c'ho comandate che s'annoverasse il popolo? io dunque son quel c'ho peccato, ed ho del tutto mal fatto : ma queste pecore che cosa hanno fatto? deh, Signore Iddio mio, sia la tua mano contr'a me, e contr'alla casa di mio padre ; e non sia contr'al tuo

popolo, per *percuoterlo* di piaga. 18 Allora l'Angelo del Signore disse a Gad, che dicesse a David che salisse all'aia d'Ornan Iebuseo, per

rizzar quivi un'altare al Signore. 19 E David salì là, secondo la parola di Gad, ch'egli avea detta a Nome del Signore.

20 Or Ornan, trebbiando del grano, s'era rivolto, ed avea veduto l'Angelo; e s'era nascoso, co suoi

quattro figliuoli. 21 E, quando David fu giunto ad Ornan, Ornan riguardò: ed, avendo veduto David, uscì fuor dell' aia,

e s'inchinò à David con la faccia

rerso terra. 22 E David disse ad Ornan, Dammi 'l luogo di quest'aia; aciochè io v'edifichi un'altare al Signore: dammelo, per lo suo giusto prezzo: sciochè questa piaga sia arrestata

d'in sul popolo

23 Ed Ornan disse a David, Prenditelo, e faccia il re, mio signore, ciò che gli piace: vedi, io ti dono questi buoi per olocsusti, e queste trebble per legne, e questo grano per offerta: lo ti dono il tutto. 24 Ma il re David disse ad Ornan,

No: anzi io del tutto comprerò queste cose per giusto prezzo: per-ciochè io non voglio presentare al Signore ciò che è tuo, nè offerire olocausto ch'io abbia avuto in

25 David adunque diede ad Ornan

per quel luogo il peso di seicento

26 E David edificò quivi un'altare

al Signore, ed offerse olocausti, e sacrificij da render grazie, ed invo-cò il Signore, il quale gli rispose dal cielo col fuoco ch'egli mandò in su l'altar dell' olocausto.

27 E, per commandamento del Signore, l'Angelo rimise la sua

spada nel fodero.

28 In quel tempo, David, veggendo che'l Signore gli avea risposto nell'aia d'Ornan Iebuseo, vi sacrificò.

29 Or il Tabernacolo del Signore, che Moisè avea fatto nel diserto, e l'Altare degli olocausti, era in quel tempo nell'alto luogo in Ga-

30 E David non potè andare davanti a quello, per ricercare Id-dio: perciochè egli era spaventato per la spada dell' Angelo dei Signore.

CAP. XXII.

E DAVID disse, Quest' è la Casa del Signore Iddio: e questo è il luogo dell'Altare per gli olocau-sti ad Israel.

2 Poi comandò che s'adunassero i forestieri ch'erano nel pacse d'I-srael: ed ordinò gli scarpellini, per tagliar le pietre che s'aveano da tagliare, per edificar la Casa di Dio.

3 David apparecchiò ancora del s ravid apparettant according to third, per gli usci delle purte, e per le spranghe, e li perni : e del rame, in tanta quantità, che'l peso n'era senza fine :

4 E legname di cedro senza numero: perciochè i Sidonij, ed i Ti-rij, conducevano legname di ce-

dro in gran quantità a David.
5 E David diceva, Salomone, mio figliuolo, è fanciullo, e tenero: e la Casa, che si dee edificare al Signore, ha da essere sommamente magnifica in fama, ed in gloria, appo tutti i paesi : ora dunque, io gliene farò gli apparechi. Così David, davanti alla sua morte, apparecchiò le *materie* in gran quan-tità :

6 E chiamò Salomone, suo figliuolo, e gli comandò d'edificare una

Casa al Signore, Iddio d'Israel: 7 E gli disse, Figliuol mio, lo aves avuto in cuore d'edificare una Ca-sa al Nome del Signore Iddio mio; 8 Ma la parola del Signore m'è so-praggiunta: dicendo, Tu hai spar-so molto sangue, ed hai fatte di gran

so moito sangue, ed hai fatte di gran guerre: tu non edificherai la Cass al mio Nome: perciochè tu hai sparso sangue assai in terra nel mio cossetto. mio cospetto.

**3**90

## 1 CRONICHE, XXII, XXIII.

9 Me ecco, e'ti nascerà un figlinele, il quale sarà nomo di pace: ed io gli darò riposo da tutti i suoi nemici d'ogn'intorno: perciochè, come il suo nome sarà Salomone, così al suo tempo io darò pace. e quiete, ad Israel.

10 Esso edificherà una Casa al mio Nome : ed egli mi sarà figliucio, ed io gli sarò padre: ed io stabilirò il trono del suo regno sopra Israel

in perpetuo.

11 Ora, figlicol mio, sia il Signore teco, e prospera, ed edifica la Casa del Signore Iddio tuo, come esti

t'ha promesso.

12 Sot diati 'l Signore senno, e prudensa, quando egli ti costituira so-pra israel: e cto, per osservar la Legge dei Signore Iddio tuo.

13 Allora su prospereral, se tu os-servi di mettere ad effetto gli statuti, e le leggi, che'l Signore ha

man. Fertificati, e prendi animo: non temere, e non lagomentarti. 14 Or ecco, lo, nella mia poverta, ho apparecohiato per la Casa del Signare centomila talenti d'oro, e millemila talenti d'argento: quant' è al rame, ed al ferro, il peso ne è sensa fine: perciochè ve n'è in gran quantità : ho esiandio apparecchia-

to legname, e pietre; e tu ve ne potral aggiagnere ancora più. 15 Tu hai estandio appresso di te molti lavoranti, scarpellini, ed ar-tenci di pietre, e di legname, ed ogni sorte d'uomini intendenti in

ogni lavorio.

I6 L'oro, l'argento, il rame, e'l ferro è innumerabile. Or mettiti all' opera, e'l Signore sarà teco.

17 David comandè ancora a tutti i capi d'Israel che porgessero aiuto

a Salomone, sue figiliolo:

18 E disse lore, il Signore Iddio
vostro non è egli con voi, e non
v'ha egli dato riposo d'ogn' intorno? conclosiacosach egli m'abbia dati nelle mani gli abitanti del paese ; e'l paese è stato soggiogato al Signore, ed al suo popolo.

19 Ora dunque recate i cuori, e gli animi vostri, a ricercare il Signore Iddio vostro: e mettetevi d edificare il Santuario del Signore Iddio, per portar l'Arca del Patto del Signore, ed i sacri arredi di Dio, dentro alla Casa che si dec edificare al Nome del Signore.

CAP. XXIII.

AVID adanque, essendo vecchio, e sazio di giorni, costitui salomone, suo figliuolo, re sopra

2 Ed adumò tutti i capi d' Israel, 391

ed i sacerdoti, ed i Leviti.

3 Ed i Leviti furono annoverati dall' età di trent'anni in su. numero d'essi, annoverati gli uomini a testa a testa, fu di trentot. tomila.

4 D'infra casi ventiquattromila doveano vacare all'opera della Casa del Signore : e seimila doveano

esser giudici, ed ufficiali:

5 E quattromila, portinal: ed al-

tri quattromila doccano lodare il Signore con gli strumenti, ch'io ho fatti, disse David, per lodario. 6 E David gli distribut in isparti

menti, secondo i figliuoli di Levi.

Gherson, Chehat, e Merari.
7 De' Ghersoniti furono Ladan, e Simi.

8 I figliacii di Ladan farono tre, Ichiei il primo, poi Zetam, poi Icel. 9 I figliacii di Simi farono tre, Selomit, ed Hastel, ed Haran. Questi furono i capi delle fumigite pa-terne de Ladaniti.

10 Ed i figiluoli di Simi furono Iahat, e Zina, e Ieus, e Beria. Opesti Aurono i figituoli di Simi, in

numero di quattro.

11 E lahat era il primo, e Zira il secondo : ma Ieus, e Beria, perchè non multiplicarono in figliuoli, furono messi in una medesima descrizione, come una medesima caa paterna.

12 I figliuoli di Chehat furono quattro, Amram, Ishar, Hebron, ed Uzzlel.

13 I figliuoli d'Amram furono Aaron, e Moisè. Ed Asron fu messo da parte, insieme co suol figiluoli, in perpetuo, per santificar le cose santissime, per far profumi davanti al Signore, per ministrar-gli, e per benedire nel nome d'esso,

in perpetuo. 14 E, quant'è a Moisè, uomo di Dio, i suoi figliuoli furono nomi-

nati della tribù di Levi.

15 I figliuoli di Moise furono Ghersom, ed Elieser.

16 De' figliuoli di Ghersom Sebuel u ii capo.

17 E de figliuoli d'Elieser Rehabia fu il capo: ed Eliezer non ebbe altri figliuoli: ma i figliuoli di Rehabia multiplicarono sommamente. 18 De' figliuoli d'Ishar Selomit fu

и свре. 19 I figituoli d'Hebron furono le-ria il primo, Amaria il secondo, Iahaziel il terzo, e lecamam il

quarto. 20 I figliuoli d'Uzzlel furono Mica il primo, ed Isia il secondo. 21 I figliuoli di Merari furono Ma-hali, e Musi. I figliuoli di Mahali furono Eleazar, e Chis.

### 1 CRONICHE, XXIII. XXIV.

22 Ed Elessar mort, e non ebbe sesendo Sadoc de figilnoli d'Elea-figilnoli d'Internation de la figilnoli d'Elea-figilnoli d'Elea-fig ero per mogli. 23 I figliuoli di Musi furono tre,

Mahali, ed Eder, e Ieremot.

24 Questi furono i figliuoli di Le-vi, secondo le lor famiglie paterne, capi d'esse nelle lor descrizioni; essendo annoverati per nome, a testa a testa, quelli che facevano l'opera del servigio della Casa del

10pera dei servigio deila Casa da Signore, dall'età di vent'anni in su. 25 (Perciochè David disse, Il Si-gnore Iddio d'Israel ha dato riposo al suo popolo, ed ha presa la sua abitazione in Gerusalemme in per-

etuo : 96 Ed anche i Leviti non avranno più da portare il Tabernacolo, e tutti i suoi arredi per lo suo ser-

vigio.) Conciofossecosachè negli ultimi registri di David, le descrizioni de figliuoli di Levi fossero fatte dall' età di vent'anni in su:

28 Perciochè il loro ufficio era di stare appresso de' discendenti d'Asron, per lo servigio della Casa del Signore, ne cortili, e nelle camere: e nel tener nette tutte le cose sa-cre, e per ogni altra opera del ser-vigio della Casa di Dio :

vigio della Casa di Dio:
29 E per li pani, che doveano esser posti per ordine, e per lo fior
della farina per l'offerte, e per le achiacciate azzime, e per le cose che doveano cuocersi nella padella, ed in su la tegghia : e per ogni sorte

di misure:

30 E per presentarsi ogni matti-na, per celebrare, e lodare il Si-

gnore: e così ogni sera: 31 Ed ogni volta che s'aveano da offerire olocausti al Signore, ne' Sabati, nelle calendi, nelle feste solenni: in certo numero, secondo ch'era loro ordinato del continuo,

davanti al Signore: 32 E per osservar ciò che si doves fare nel Tabernacolo della convenensa, e nel Santuario, e per lo servigio de' figliuoli d'Aaron, lor fratelli, per lo ministerio della

Casa del Signore.

#### CAP. XXIV.

OR quant'è a' figliuoli d'Aaron, i loro spartimenti furono que-sti : I figliuoli d'Aaron furono Nadab, ed Abihu, Eleazar, ed Itamar. 2 Ed essendo Nadab, ed Abihu, morti senza figliuoli davanti al padre loro, Eleazar, ed Itamar, esercitarono il sacerdozio.

3 Or David gli distribul secondo gli ordini loro nel lor ministerio,

4 Ed i figliuoli d'Eleasar si tro-

varono in più gran numero di capi d'uomini, che i figliuoli d'Itamar, d'uomini, che l'agiluoti d'Itamar, quando gli spartimenti furono fia-ti. De l'agiluoti d'Elessar v'eveso sedici capi di famiglie paterne, e de l'agiluoti d'Itamar otto. 5 E gli spartimenti furono fatti a sorte, gli uni per messo gli aliri: perciochè arche i capi del Santus-rio, e della Casa di Dio, erano de' figiuoti d'Elessar, e de' figilioti d'Itamar. 6 E Semaia, figiluoto di Natarael, Scribe, della tribè di Levi, gli de-scrisse davanti al re. e davanti s'

Scrine, deua rives ui Levi, gu serses davanti al re, e davanti al capi del popolo, ed al Sacerdote Sadoc, ed ad Ahimelec, figliuolo di Ebistar, ed a capi delle fimiglie paterne de sacerdoti, e de Leviti: una casa paterna si prendeva de discendenti d'Eleasar, ed una altra

congiuntamente di que' d'Itamar. 7 La prima sorte adunque scadde a Ioiarib, la seconda a Iedaia, 8 La terra ad Harim, la quarta a

Seorim.

9 La quinta a Malchia, la sesta a Miamin. 10 La settima a Cos, l'ottava ad

Abia, 11 La nona a Iesua, la decima a

Secania. 12 L'undecima ad Eliasib, la duo-

decima a lachim, 13 La tredecima ad Huppa, la quartadecima a l'esebeab,

14 La quintadecima a Bilga, la sestadecima ad Immer, 15 La diciassettesima ad Hesir, la

diciottesima a Pisses. 16 La diciannovesima a Petahia.

la ventesima ad Esechiel. 17 La ventunesima a Iachin, la

ventiduesima a Gamul, 18 La ventesimaterza a Delaia, la ventiquattresima a Maasia.

19 Questi furono i loro ordini nel lor ministerio, secondo i quali aveano da venir nella Casa del Signore, secondo ch'era loro ordinato, sotto la condotta d'Aaron, lor padre: come il Signore Iddio d'Israel gli avea comandato.

20 E quant'è al rimanente de' figliuoli di Levi, de' figliuoli di Amram, vi fu Subael: e de' figliuoli di Subael, ledeia.

21 Quant'è a' figliuoli di Rehabia.

Isia /w il capo:
22 Degl' Ishariti, Selomot: de' figliuoli di Selomot, Ishat:

23 De figliuoli d'Hebron Ieria era il primo, Amaria il secondo, Iahaziel il terzo, Iecamam il quarto.

## 1 CRONICHE, XXIV. XXV.

24 De figliuoli d'Uniel fu capo ; Mica: de figliuoli di Mica, Samir.

Mica: de' agnicol di Mica, Samir. 53 Il fratello di Mica, fa Isia: de' 5ginoli d' Isia Zacaria fu il capo. 61 I agnicol di Merari furono Ma-hali, e Mina: e de' agnicoli di Isa-zia Beno fu il capo. 27 I agnicoli di Merari, per Isania,

furono Beno, e Soham, e Zaccur, d Ihri. 28 Di Mahali il capo fu Eleazar,

29 Quant' è a Chis, il capo de' suoi figlinoli, fu Ierameel.
30 E de' figlinoli di Musi fureno i capi Mahali, ed Eder, e Ierimot. Questi furono i figliuoli de' Leviti,

secondo le lor case paterne.
31 E tirazono anch'essi le sorti, al pari de'figlinoli d'Aaron, lor fra-telli, in presenza del re David, e di Sadoc, e d'Ahimelec, e de capi delle famiglie paterne de sacer-doti, e de Leviù: le principali del-le case paterne essendo pareguate ad altre più picciole de lor fratelli.

CAP. XXV.

DOI David, ed i capi dell'esercito, fecero, fra i figliaoli d'A-saf, e d'Heman, e di Iedutan, gli spartimenti dei servigio di quelli ch'aveano da profetissar con ce-tere, con salteri, e con cemball: e la lor descrizione fu fatta d'uomini abili all' opera del lor ministerio.

2 I figiluoli d'Asaf furono Zaccur, e losef, e Netania, ed Asareela, fizlinoli d'Asaf, il qual profetizzava

entto'l re.

3 I figliuoli di Iedutum Aureno Ghedalia, e Seri, ed Isaia, ed Hambia. e Muttitia. e Simi. sei in tuito: con cetere, sotto la condotta di ledutun, lor padre, che profetimava in celebrare, e lodare il Sigrnore.

4 I figliuolid' Heman furono Buc-chia, Mattania, Uzziel, Sebuel, e Ierimot, Hanania, Hanani, Eliata, Ghiddalti, Romamtiezer, Iosbe-casa, Malloti, Hotir, e Mahaziot.

5 Tutti questi furono figliuoli l'Heman, Vedente del re, nelle d' Heman, parole di Dio, pertinenti ad innal-zare il corno. Ed Iddio avea dati ad Heman guattordici figliuoli, e

tre figliuole.

6 Tutti costoro, sotto la condetta de' lor padri, vacavano alla musica della Casa del Signore, con cembali, salteri, e cetere, per lo mini-sterio della Casa di Dio: ed Asaf, ledutum, ed Heman, ereme sotto la condotta del re.

7 E'l numero loro, co' lor fratelli. ammaestrati nella musica del Signore, era di dugentottantotto, 393

totti meetri centori.

8 E si tirarono le sorti delle mute del servigio, i piccioli al par de' grandi, i mastri al par de'discepoli, 9 E la prima sorte scadde per Asaf, a Iosef: la seconda a Ghedalia, il quale, co' suoi fratelli, e figliuoli, faceva il numero di dodici: 10 La terra a Zaccur, il quale, co' suoi figliuoli, e fratelli, facevo il numero di dodici :

11 La quarta ad Isri, il quale, co' suoi figliuoli, e fratelli, ficera ii

numero di dodici :

12 La quinta a Netania, il quale, co' suoi figliuoli, e fratelli, faceva il numero di dodici:

13 La sesta a Bucchia, il quale, co suoi figliuoli, e fratelli, faceva il numero di dodici:

14 La settima a lesarcela, il quale, co' suoi figliuoli, e fratelli, faceva il numero di dodici:

15 L'ottava ad Isaia, il quale, co' suoi figliuoli, e fratelli, faceva il

numero di dodici:

16 La nona a Mattania, il quale, co' suoi figliuoli, e fratelli, faceva il numero di dodici :

17 La decima a Simi, il quale, co' suoi figliuoli, e fratelli, faceva il numero di dodici: 18 L'undecima ad Asarcel, il qua-

le, co' suoi figliuoli, e fratelli, faceva il numero di dodici : 19 La duodecima ad Hasabia, il

quale, co' suoi figliuoli, e fratelli, faceva il numero di dodici: 20 La tredecima a Subael. Il qua-

le, co suoi figliuoli, e fratelli, ja ceva il numero di dodici:

21 La quartadecima a Mattitia, il quale, co suoi figliuoli, e fratelli, facera il numero di dodici: 22 La quintadecima a leremot, il

quale, co' suoi figliuoli, e fratelli, faceva il numero di dodici: 23 La sestadecima ad Hanania, il

quale, co'suoi figliuoli, e fratelli, faceva il numero di dodici: 24 La diciassettesima a losbecasa.

il quale, co suoi figliuoli, e fratelli. va il numero di dodici: 25 La diciottesima ad Hanani, il

quale, co' suoi figliuoli, e fratelli, faceva il numero di dodici: 26 La diciannovesima a Malloti, il quale, co' suol figliuoli e fratelli, faceva il numero di dodici:

27 La ventesima ad Eliata, il quale, co' suoi figliuoli, e fratelli, fa.

ceva il numero di dodici: 28 La ventunesima ad Hotir, il quale, co' suoi figliuoli, e fratelli,

va il numero di dodici : 29 La ventiduesima a Ghiddalti, il quale, co' suoi figliuoli, e fratelli, faceva il numero di dodici:

## 1 CRONICHE, XXV. XXVI.

30 La ventesimaterza a Mahaziot. il quale, co' suoi figliuoli, e fratelli, faceva il numero di dodici:

31 La ventiquattresima a Romam-

ti-ezer, il quale, co' suoi figliuoli, e fratelli, fuceva il numero di dodici

CAP. XXVI.

QUANT'è agli spartimenti de' portinai, d'infra i Coriti vi fu Meselemia, figliuolo d'Asaf.

2 E Meselemia ebbe questi figliuoli : Zacaria il primogenito, lediael il secondo, Zebadia il terzo, latniel il quarto.

3 Elam il quinto, Iohanan il sesto, Elioenai il settimo.

4 Ed Obed Edom ebbe questi figliuoli: Semaia il primogenito, Iozabad il secondo. Ioa il terzo. Sacar il quarto, Natanael il quinto, 5 Ammiel il sesto, Issacar il settimo, Peulletai l'ottavo : perciochè

Iddio l'avea benedetto. 6 A Semaia ancora, figliuolo d'esso, nacquero figliuoli, i quali si-

gnoreggiarono sopra la casa del pa-dre loro: perciochè erano uomini

di valore. I figliuoli di Semala furono Otni, e Refael, ed Obed, ed Elzabad, auoi fratelli, uomini di valore: ed

Elihu, e Semachia.

8 Tutti costoro furono de' figliuoli d'Obed-Edom, co' lor figliuoli, ed i lor fratelli, uomini di valore, e forti per lo servigio, in numero di sessantadue, usciti d'Obed-Edom.

9 Ed i figliuoli, ed i fratelli di Meselemia furono diciotto, uomini di

10 Ed i figliuoli d'Hosa, de fi-gliuoli di Merari, furono Simri, il capo: (perciochè, benchè egli non fosse il primogenito, pur suo padre

lo costitul capo:)
11 Hilchia il secondo, Tebalia il terzo, Zacaria il quarto. Tutti i figliuoli, ed i fratelli d'Hosa furono

12 Fra costoro si fecero gli spartimenti de' portinai, per teste d'uo-mini, a mute di servigio, al pari de' lor fratelli, per servir nella Casa del Signore.

13 E trassero le sorti, così per li piccioli, come per li grandi, secondo le lor case paterne, per ciascuna

14 E la sorte per la porta orien-tale scadde a Selemia. E poi, tratte di nuovo le sorti, la sorte scadde a Zacaria, savio consigliere, figliuolo d'esso, per la porta settentrionale.

15 Ad Obed-Edom scadde la sorte "r la porta meridionale ed a'suoi figliuoli scadds il luogo delle collette.

16 A Suppim, ed ad Hosa, scadde la sorte verso Occidente, insieme con la porta di Sallechet, nella strada della salita. Le mute erano uguali l'una all' altra.

17 Verso Oriente v'erano sei Leviti: e verso Aquilone quattro, per giorno: e verso'i Mezzodi quattro per giorno : e ne luoghi delle col-lette due per uno.

18 Dal lato di Parbar, verso Occidente, re n'erano quattro in su la

strada, e due in Parbar.

19 Questi furono gli spartimenti de portinal fra i figliuoli di Core, ed

i figliuoli di Merari. 20 E, quant'è agli altri Leviti, Ahia era sopra i tesori della Casa di

Dio, e sopra i tesori delle cose consagrate.

21 Quant'è a' figliuoli di Ladan, cloè, a' figliuoli de' Ghersoniti, discesi di Ladam, vi furono questi capi delle famiglie paterne di Ladan Ghersonita, cioé, lehteli :

22 Ed i figliuoli di lebieli: e Zetam, e loel, suo fratello, i quali elibero il carico de' tesori della Casa

del Signore.

23 Quant' è agli Amramiti, Isha-riti, Hebroniti, ed Uzzieliti :

24 Sebuel, figliuolo di Ghersom, figliuolo di Moisè, era sopranten-

dente sopra i tesori. 25 E, quant'e a suoi fratelli, dat lato d'Eliezer, di cui fu figliuolo Rehabia, di cui fu figliuolo Issia, di cui fu figlinolo Ioram, di cui fu figlinolo Zicri, di cui fu figlinolo Setomit .

26 Questo Selomit, ed i suoi fratelli, erano sopra tutti i tesori delle cose sacre, che'l re David, ed I capi delle famiglie paterne, d' Infra l capi delle migliaia, e delle centi-naia, ed i capitani dell' esercito, aveano consagrate.

27 Avendole consagrate delle guer-re, e delle spoglie, per riparar la

Casa del Signore : 28 Insieme con tutto quello che'l Vedente Samuel, e Saul, figliuolo di Chis, ed Abner, figliuolo di Ner, e Ioab, figliuolo di Seruia, aveano consagrato. Se alcuno consagrava alcuna cosa, quello era messo sotto le mani di Selomit, e de' suoi fratelli.

29 Quant'è agli Ishariti, Chenania, ed i suoi figliuoli, aveano il carico dell' opera di fuori, sopra I-

srael, come ufficiali, e giudici. 30 Quant'è agli Hebroniti, Hasabia, ed i suoi fratelli uomini di valore, in numero di mille settecento. aveano il carico del reggimento

#### I CRONICHE, XXVI. XXVII.

d'Israel di ouà dal Giordano, verso occidente, in ogni opera del Signo-re, e nel servigio dei re. 31 Quant' è agli *altri* Hebroniti,

leris fu il capo delle lor generationi, divise per famiglie paterne L'anno quarantesimo del regno di David furono ricercati, e si trova-

rono fra essi in lazer di Galand degli nomini prodi, e valorosi. 32 Poi v'erene i fratelli d'esso, uo-

mini di valore, capi di femiglie pa-terne, in numero di dumila sette cento. El re David gli costituì sopra i Rubeniti, e sopra i Gaditi. e sepra la messa tribù di Manasse. in ceni affare di Dio, e del re.

CAP. XXVII.

OR, quant'è a' figlicioli d' Israel, capi di famiglia paterne, e capi-tani di migliana, e di centinala, ed i loro ufficiali: ogni spartimento di coloro che servivano al re, (secondo title servivant al sparti-menti: de quali ciascuno entrava el seiva di mese in mese, per tut-il i mesi dell'anno, ) ere di venti-quattronila somini.

2 Issobam, figliuolo di Zabdiel, wu sopra'i primo spartimento, per lo primo mese: e nel suo spartimento verano ventiquattromila mini

3 Egi se il capo sopra tutti i capitali dei primo mese: ed sra de asinoli di Fares.

4 E sopra lo spartimento del se-condo mese era Dodai Ahobeo: e nel suo spartimento, nel quale v'erane ventiquattromila uomini, Miclot era il conduttore.

<sup>5</sup> Il capo del terzo esercito, per lo terzo mese, era Benaia, figliuolo di loiada, principale ufficiale : el egli era capitano in capo : e nel suo spartimento v'erano ventiquattromila uomini.

<sup>6</sup> Questo Benala *era uomo* prode ira i Trenta, ed era sopra i Trenta: ed Ammizabad, suo figliuolo, era sopra lo spartimento d'esso-

7 Il quarto, per lo quarto mese, era Assel, fratello di losb: e, dopo lui, Zebadia, suo figliuolo: e nel 800 spartimento verano ventiattromila vomini.

8 ll quinto capo, per lo quinto mese, era Samhut Israhita : e nel suo spartimento v'erano ventiquattromila uomini.

9 li sesto, per lo sesto mese, era Ira, figliuolo d'Icches Tecoita: e nel suo spartimento v'erano ventiquattromila uomini.

lo li settimo, per lo settimo mese, era Heles Pelonita, de' figliuoli

d'Efraim : e nel suo spartimento v'erano ventiquattromia nomini.

11 L'ottavo, per l'ottavo mese, era Sibbecai Huentita, della na sione de Zarbiti: e nel suo spartimento v'erano ventiquattromila uomini.

12 11 nono, per lo nono mese, era Ablezer Anatotita, de' figliuoli di Beniamin: e nel suo spartimento v'erano ventiquattromila uomini.

13 ll decimo, per lo decimo mese, era Maharai Netofatita, della nasione de' Zarbiti : e nel suo spartimento s'erano ventiquattromila uomini.

14 L'undecimo, per l'undecimo mese, era Benaia Piratonita, de' figliuoli d' Efraim : e nel suo spartimento v'erano ventiquattromila

uomini.

15 Il duodecimo, per lo duodecimo mese, era Heldai Netofatita, della progenie d'Otniel: e nel suo spartimento v'erano ventiquattromila uomini.

16 Oltr'a ciò v'erano de' conduttori supra le tribù d'Israel : Eliezer, figliuolo di Zicri, era conduttore de' Rubeniti : Sefatia, figlinolo di

Maaca, de Simeoniti : 17 Hasabia, figliuolo di Chemuel, de Leviti: Sadoc, degli Aaroniti: 18 Elihu, de' fratelli di David, di

que' di Giuda: Omri, figlinolo di Micael, degl' Issacariti: 19 Ismaia, figliuolo d'Obadia, de Zabuloniti: Ierimot, figliuolo d'A-

zriel. de' Neftaliti : 20 Hosea, figliuolo d'Azazia, de' figliuoli d'Efraim: Ioel, figliuolo di Pedala, della mezza tribù di Ma-

21 Iddo, figliuolo di Zacaria, dell'altra mezza tribù di Manasse, in Galaad : Iaaziel, figliuolo d'Abner,

de' Beniaminiti: 22 Azareel, figliuolo di Ieroham, de' Daniti. Questi furono i capi principali delle tribù d'Israel.

23 E David non levò il numero d'essi dall' età di vent'anni in giù: perciochè il Signore avea detto d'accrescere Israel come le stelle del cielo.

24 Ioab, figliuolo di Seruia, avea ben cominciato ad annoverare così il popolo, ma non fin): e per que-sto vi fu indegnasione contr'ad i-srael: laonde quella descrisione non fu messa fra le descrisioni poste ne' registri del re David.

25 Ed Azmavet, figliuolo d'Adiel, era sopra i tesori del re: e Ionatan, figliuolo d'Uzzia, era sopra i tesori della campagna, nelle città, nelle villate, e nelle castella: 26 Ed Ezri, figliuolo di Chelui

376

## 1 CRONICHE, XXVII, XXVIII.

era sopra quelli che lavoravano nella campagna nel lavoro della terra:

27 E Simi Ramatita era sopra le vigne: e Zabdi Sifmita era sopra i cellieri ch'erano ne' viguai, e sopra le conserve del vino :

28 E Baal-hanan Ghederita era sopra gli ulivi, e sopra i fichi, ch'erano nella campagna: e loss ere sopra i cellieri dell' olio:

29 E Sitrai Saronita era sopra gli armenti che pascevano in Saron: e Safat, figliuolo d'Adlai, era sopra gli armenti che pascevano nelle valli :

30 Ed Obil Ismaelita era sopra i camelli: e Iedeia Meronotita era

sopra l'asine :

31 E Iasiz Hagareno era sopra le gregge del minuto bestiame. Tutti costoro aveano il governo delle facultà del re David.

32 E Ionatan, zio di David, uomo intendente, e letterato, era consigliere: e Iehiel, figliuolo d' Hacmoni, era co' figliuoli del re:

33 Ed Ahitofel era consigliere del re: ed Husai Archita era fami-

gliare del re:

34 E, dopo Ahitofel, fu Ioiada, figliuolo di Benaia, ed Ebiatar: e loab era capo dell' esercito del re-

CAP. XXVIII.

R David adunò in Gerusa-lemme, tutti i capi d'Israel, i capi delle tribù, ed i capitani degli spartimenti che servivano al re, ed anche i capi delle migliaia, e delle centinaia, e quelli ch'aveano il governo di tutte le facultà, e del bestiame del re; ed i suoi figliuoli, e gli uomini della sua corte, e gli uomini prodi, ed ogni uomo di valore.

2 E'l re David si levò in piè: e disse, Ascoltatemi, fratelli miei, e popol mio: Io avea in cuore d'edificare una Casa di riposo all'Arca del Patto del Signore, ed allo scannello de' piedi del nostro Dio : ed avea fatto l'apparecchio per edi-

ficaria:

3 Ma Iddio m'ha detto, Tu non edificheral la Casa al mio Nome: perciochè tu sei uomo di guerre, ed hai sparso molto sangue.

4 Or, come il Signore Iddio d' I-Brael m'ha eletto, d'infra tutta la casa di mio padre, per esser re sopra Israel, in perpetuo : (conciosia-cosach egli abbia eletto Giuda per conduttore, e la casa di mio padre, d'infra la casa di Giuda, ed abbia gradito me, d'infra i figliuoli di mio padre, per costituirmi re sopra tutto Israel:) 396

5 Cos), d'infra tutti i mici figlipoli. (avendomene il Signore dati molti,) egli ha eletto Salomone, mio fi-gliuolo, per sedere sopra'i trono del regno del Signore sopra Israei:

6 E m'ha detto, Il tuo figliuolo Salomone edificherà la mia Casa. ed i miei cortili: perciochè io me l'ho eletto per figliciolo, ed fo gli

sarò padre: 7 E stabilirò il suo regno in perpetuo: pur ch'egil perseveri fermamente in mettere in opera i

mici comandamenti, e le mic leggi. come al dì d'oggi.

8 Ora dunque, davanti agli occhi di tutto Israel, della raunanza del Signore, ed agli orecchi dell' Iddio nostro, io vi protesto ch'osserviate, e ricerchiate tutti i comandamenti del Signore Iddio vostro: aciochè possediate questo buon paese, e lo lasciate in eredità a' vostri figliuoli,

dopo voi, in perpetuo. 9 E tu, Salomone, figliuol mio, riconosci l'Iddio di tuo padre, e servigli di cuore intiero, e d'antimo volenteroso: perciochè il Signore ricerca tutti i cuori, e conosce tut-te l'imaginazioni de pensieri: se tu lo cerchi, tu le troverai : ma, se tu l'abbandoni, egli ti rigittera in

perpetuo.
10 Vedi ora che'l Signore t'ha eletto per edificare una Casa per Santuario : fortificati, e mettiti al-

l'opera.

11 Allora David diede a Salomone, suo figliuolo, il modello del Portico, e delle sue case, e delle sue celle, e delle sue sale, e delle sue camere didentro, e del luogo del Propiziatorio:

12 Ed in somma, il modello di tutto quello ch' egli avea disegno per lo Spirito di fare ne' cortili della Casa del Signore, ed in tutte le camere d'intorno, per li tesori della Casa di Dio, e per li tesori

delle cose consagrate: 13 E per gli spartimenti de sacer-doti, e de Leviti ; e per ogni uso del servigio della Casa del Signore ;

e per tutti gli arredi del servigio della casa del Signore.

14 Gli diede ancora dell'oro, secondo'l peso di tutti gli arredi di ciascun servigio, che doveano esser d'oro : e dell'argento, secondo'l peso di tutti gli arredi di ciascun ser-

vigio, che doveano esser d'argento. 15 E'l peso che comemina per li candellieri d'oro, e per le lor lam-pane d'oro, secondo'l peso di cla-scun candelliere, e delle sue lampane: e'i peso che conveniva per hi candellieri d'argento, secondo'i peso di clascun candelliere, e delle

#### 1 CRONICHE, XXVIII, XXIX.

sue lampane, secondo'l servigio di | clascun candelliere :

16 E'l peso dell'oro che conveniva per ciascuna delle tavole de' pani, che doveano del continuo esser di apposti per ordine: e'l peso dell'argento che conveniva per le tavola

gento cne cond'argento: 17 E dell'oro puro, per le forcelle, e per li bacini, e per li naspi: e parimente dell'oro a cerso peso, per le coppe d'oro, seconde' peso di ciascuna d'esse: e dell'argento a

le coppe d'oro, seconde l peso di ciascuna d'esse: e dell'argento a certo peso per le coppe d'argento, secondo l peso di ciascuna d'esse. 18 Gli diede ancera dell'oro affi-

nato a certo peso per l'Altar de' profumi: e per la figura del Carro, e de' Cherubini, ch'aveano da spander l'ale, e coprir l'Arca del patto del Signore disopra.

19 Il Signore, disse David, m' ha dichiarato, per iscritto di sua mano, che m'è stato recato, tutte queste cose, tutti i lavori di questo

modello.

90 Poi disse a Salomone, suo figliucio, Prendi animo, e fortificati, e mettiti all' opera: non temere, e non isgomentarit: perdocaè il Signore Iddio, l'Iddio mio, eard tecoegli non ti isacerà, e non t'abbandonerà, fin che tu abbi compinta tutta l'opera del servigio della Casa del Signore.

31 E2 ecco pil spartimenti del sacerdoti, e de Leviti, per tuttol servigio della Casa di Dio: ed essitra tutti quelli che volontariamente s'impierheranno, seconde la loro industria, in ogni sorte di servigio: insieme co'capi, e tuttol popolo, ad ogni tuo comando.

#### CAP. XXIX.

Pol'I re David disse a tutta la raunanza, Iddio ha eletto un solo Salomone, mio figituolo, il quale è ancora giovane, e tenero: è pur quest' opera è grande: perciochè questo palazzo non è per un'uomo, anzi per lo Signore Iddio.

2 Quant'è a me, lo ho fatto, secondo ogni mia possibilità, apparecchio per la Casa dell' iddio mlo, d'oro, per le cose c'hanno ad esserd'oro, le le cose c'hanno ad esserd'oro, per le cose c'hanno ad esserdi ferro; e di legname, per le cose c'hanno ad esser di legno: di pietre onichine, e di pietre da incastonare, e di pietre variate, e di pietre di marmo in gran quantità. 3 Ed anche, per l'affesion ch'io ho alla Casa dell'iddio mio, del mio tesoro ripotto d'oro, e d'argento, io dono per la Casa dell'iddio mio, di soprapito, oltr'a tutte ciò ch'io ho apparecchiato per la

Casa del Santuario,

4 Tremila talenti d'oro, d'oro d'Oar, e settemila talenti d'argente

affinato, per coprir le pareti delle case:

The Case:

S Per far d'oro ciò che des caser
d'oro, e d'argento ciò che des caser
d'argento, e per ogni lavoro che si
des fare dagli artefici. Ora chi è
colul, che volontarismente si di
sponga a fare oggi offerta al Sismore;

6 Allora i capi principali delle funiglie paterne, ed i capi delle tribù d'Israel, ed i capi delle migliala, e delle centinala, insteme con quelli ch'aveano il governo degli affari dei re, offerero voloni.

tariamente:

7 E diedero, per lo servigio della Casa di Dio, cinque mila talenti, e diesimila dramme d'oro, e diecimila talenti d'argento, e dielottomila talenti di rame, e centomila talenti di ferro.

8 E chiunque ritrovò appresso di sè delle pietre, le mise nel tesoro della Casa del Signore, in mano di

Ichiel Ghersonita.

9 E'l popolo si rallegrò di ciò che coloro offerivano volontariamente: perciochè d'un cuore intiero facevano le loro offerte volontarie al Signore. Il re David se ne rallegrò anch'egil grandemente. 10 Pol Lavid benedisse il Signore

10 Pol Lavid benedisse il Signore in presenza di tutta la raunansa: e disse, Benedetto si tu, o Signore Iddio d'Israel, nostro padre, da un

secolo all'altro.

11 A te, Signore, appartiene la grandezza, e la potenza, e la gloria, e l'eternità, e la maestà: perciochè tutto quello ch'è in cielo, ed in terra, è tuo: tuo, Signore, è il regno: e tu sei quel che t'innalzi in capo sopra ogni cosa: 12 Le ricchezze ancora, e la gle-

12 Le ricchezze uncora, e la gieria, vengeno da te, e tu signoreggi sopra ogni cosa: ed in man tua aforza, e potenza: in man tua ancora, e d'ingrandire, e di fortificaz

chi che sia.

13 Ora dunque, o Dio nostro, noi ti celebriamo, e lodiamo il tuo

Nome gloriose.

14 Percioche, chi sono lo, o chi si mio popolo, che noi abbiamo il potere d'offeriri volontariamente cotanto? ma il tutto viene da te, ed avendolo ricevuto di man tua, noi tel rendiamo.

## 1 CRONICHE, XXIX.

15 Perciochè noi siamo forestieri, | le loro offerte da spandere: e de' ed avveniticci nel tuo cospetto. come furono tutti i nostri padri: i nostri giorni sono sopra la terra come un' ombra, e non v'e speransa alcuna.

16 Signore Iddio nostro, tutta que-sta abbondanza, che noi abbiamo apparecchiata per edificarti una Casa al tuo Nome santo, viene dalla

tua mano, e'i tutto appartiene a te. 17 Ed io. o Dio mio. conoscendo che tu provi i cuori, e gradisci la dirittura, ho, nella dirittura del mio cuore, volontariamente offerte tutte queste cose : ed oltr'a ciò, ho veduto ora con allegrezza il tuo popolo, che si ritrova, farti la sua offerta volontariamente.

18 O Signore Iddio d'Abraham, d'Isaac, e d'Israel, nostri padri, mantieni questo in perpetuo nel-l'imaginazione de' pensieri del cuor del tuo popolo, ed addirizza il cuor

loro a te :

19 Ed a Salomone, mio figliuolo, da'un cuore intiero, per osservare i tuoi comandamenti, le tue testimonianze, ed i tuoi statuti, e per mettere il tutto in opera, e per edificare il palazzo, del quale io bo

fatto l'apparecchio. 20 Poi David disse a tutta la raunanza, Or benedite il Signore Iddio vostro. E tutta la raunanza benese il Signore Iddio de' suoi padri, e s'inchinò, ed adorò il Signore é

fece riverenza al re. 21 El giorno seguente sacrificò sacrificij al Signore, e gli offerse olocausti, mille giovenchi, mille montoni, mille agnelli, insieme con sacrificij in gran numero per tutto

22 E mangiarono, e bevvero in quel di nel cospetto del Signore, con grande allegressa : e di nuovo costituirono re Salomone, figiliolo di David, e l'unsero al Signore per conduttore, e Sadoc per Sacerdote.

23 E Salomone sedette sopra'l trono del Signore, per esser re, in luogo di David, suo padre, e pro-

sperò, e tutto Israel gli ubbidi. 24 E tutti i capi, esgli uomini prodi; ed anche tutti i igliuoli del re David, posero la mano sotto al

re Salomone.

25 E'l Signore ingrand sommamente Salomone, nel cospetto di tutto Israel, e mise in lui una maestà reale, la cui pari non era stata in alcun re ch'avesse regnato da-

vanti a lui sopra Israel. 26 Cosl David, figliuolo d'Isai,

regnò sopra tutto Israel :

27 E't tempo ch'egil regno sopia Israel fu di quarant' anni. In Hebron egli regnó sett'anni, ed in Gernsalemme trentatre assi:

28 Poi mori in buona vecchienti, sazio di giorni, di riccheme, e di gloria : e Salamone, suo figliuolo, regno in luogo suo-

20 Or, quant'é a' fatti del re David, primi, ed ultimi: ecco, sono scripti nel Libro di Samuel Vedente, e nel Libro del profets Natas, e nel Libro di Gad Vedente:

30 Insieme con tutto'l suo regno. e la sua prodezza, ed i tempi che passarono sopra lui, e sopra Israel, e sopra tutti i regni di que' paesi.

 $\mathbf{IL}$ 

# SECONDO LIBRO DELLE CRONICHE.

CAP. I.

R Salomone, figliuolo di David, si fortificò nel suo reame: e'l Signore Iddio suo fu con lui, e l'ingrandi sommamente.

2 E Salomone parlò a tutto Israel, a' capi delle migliaia, e delle centi-naia, ed a' giudici, ed a tutti i prin-ipali di tutto Israel, capi di fami-die paterne.

3 Ed egli, con tutta questa rau-ianza, andò all'alto luogo ch'era n Gabaon: perciochè quivi era il abernacolo della convenenza di Dio, il qual Moisè, servitor del Si-

gnore, avea fatto nel diserto. 4 Ma David avea trasportata l'Ar-398

ca di Dio, da Chiriat-iearim, nel luogo ch'egli le avea apparecchiato: perciochè egli le avea teso un Tabernacolo in Gerusalemme

L'altar di rame, che Besaleel, figliuolo d'Uri, figliuolo d'Hur, avea fatto, era exiandio quivi in Gabaon, davanti al Tabernacolo del Signore. E Salomone, e la rau-

nanza, lo ricercò. 6 E Salomone offerse quivi, da vanti al Signore, sopra l'altar di rame, ch'era nel Tabernacolo della convenenza, mille olocausti.

7 In quella notte Iddio apparve a Salomone, e gli disse, Chiedi ciò che tu vuoi ch'io ti dia.

8 E Salomone disse a Dio. Tu hai usata gran benignità inverso Da-

to re in luogo suo.

9 Ora, o Signore Iddio, sia verificata la tua parola, che tu hai detta a David, mio padre: perciochè, tu m' hai costituito resopra un popolo, che è in gran numero, come la pol-vere della terra.

10 Dammi ora sapienza, e scienza,

per andare, e venir davanti a que-sto popolo: perciochè, chi potrebbe giudicare questo tuo gran popolo? 11 Ed Iddlo disse a Salomone, Perciochè tu hai avuto questo in cuore, e non hai chieste ricchesse, nè facultà, nè gloria, nè la vita de' tuoi nemici ; nè anche hai chiesta lunga vita: ansi hai chiesta sapienza, e scienza, per poter giudicare il mio popolo, sopra'l quale io t'ho costi-

tuito re: 12 Sapienza, e scienza t'è data: ed anche ti donerò riccheme, e facultà, e gloria, la cui pari li re che sono stati davanti a te non hanno

avuta, e non avranno quelli che

saranno dopo te. 13 Poi Salomone se ne venne in Gerusalemme, dail'alto luogo ch'e-ra in Gabaon, d'innanzi al Tabernacolo della convenenza; e regnò

sopra Israel.

14 E Salomone adunò carri, e cavalieri: ed ebbe mille quattrocento carri, e dodicimila cavalieri, i quali egli stanziò per le città dove teneva i carri, ed appresso del re in Gerusalemme.

15 E'l re fece che l'argento, e l'oro erano in Gerusalemme in copia come le pietre: ed i cedri come i sicomori, che son per la campagna. 16 Or, quant' è alla tratta de ca-

valli, e del filo, che Salomone avea d' Egitto, i fattori del re prendeva-

no il filo a certo presso:

17 E comperavano, e traevano fuor d' Egitto due coppie di cavalli, per seicento sicli d'argento; e cia-scun cavallo, per cencinquanta. E così per le mani di que fattori se ne traeva fuori, per tutti li re degl' Hittel, e per li re della Siria.

CAP. II.

R Salomone, avendo diliberato d'edificare una Casa al Nome del Signore, e la sua casa reale: 2 Annoverò settantamila uomini

da portar pesi, ed ottantamila da tagliar pietre nel monte, e tremila selcento commessari sopra essi: 3 Poi mandò a dire ad Huram, re

di Tiro, Fa' inverso me come tu facesti inverso David, mio padre, al quale tu mandasti cedri, per edi-399

ficarsi una casa per abitarvi.

A Ecco, lo edifico una Casa al Nome del Signore Iddio mio, per consagrargilela, per far profumi daromati davanti a lui, e per pre-sentargii i pani c'hanno da esser del continuo disposti per ordine, e per offerirgii olocausti della mat-tina e della sera, e de Sabati, a delle calendi, e delle feste solenni delle Calenai, e deue ieste soemin del Signore Iddio nostro, come ciò è imposto in perpetuo ad Israel. 5 Or la Casa, ch'io e difico, è gran-de: perciochè l'Iddio nostro e gran-de più che tutti gl'Iddi. 6 E. chi avrebbe il potere d'edifi.

cargli una Casa? conclosiacosach i cieli, ed i cieli de' cieli, non lo possano comprendere? e chi sono io, ch'io gli edifichi una Casa, se non che sia per far profumi davanti a lui?

7 Ora dunque, mandami un' uo-mo intendente in lavorare in oro, ed in argento, ed in rame, ed in ferro, ed in porpora, ed in iscar-latto, ed in violato; e che sappia lavorar d'intagli: actoché sia con gli uomini industriosi ch'io ho appresso di me in Giuda, ed in Gerusalemme, i quali David, mio pa-dre, avea ordinati. 8 Mandami ancora dal Libano del

legname di cedro, d'abete, e d'algummim; perciochè io so che i tuoi servitori sanno tagliar il legname del Libano: ed ecco, i miel servi-tori saranno co' tuoi:

9 Aciochè m'apparecchino legna-me in gran quantità : perciochè la Casa, ch'io son per editicare, ha da esser maravigliosamente grande.

10 Ed ecco, io darò a' tuoi servi-tori, che taglieranno le legne, ventimila Cori di grano battuto, e ventimila Cori d'orzo, e ventimila Bati di vino, e ventimila Bati d'olio.

11 Ed Huram, re di Tiro, rispose per lettere a Salomone, e gli mandò a dire, Perciochè il Signore ama il suo popolo, egli t'ha costituito re sopra lui.

12 Huram gli mandò ancora a dire, Benedetto sia il Signore Iddio d' Israel, il quale ha fatto il cielo, e la terra, perchè ha dato al re David un figliuolo savio, prudente, ed intendente, c'ha da edificare una Casa al Signore, ed una casa reale per sè.

13 Ora dunque, io ti mando un'uo-

mo industrioso, ed intendente, 42 quale è stato d'Huram, mio padre: 14 Il quale è figliuolo d'una donna delle figliuole di Dan, ma suo pa dre era Tirio; che sa lavorare in oro, ed in argento, in rame, in ferro, in pietre, ed in legname, ed in

porpora, in violato, in bisso, ed in iscarlatto; e fare qualunque sorte d'intaglio, e di disegno di qualunque cosa gli sia proposta: acioché sia co' tuoi maestri, e con que' di

David, tuo padre, mio signore. 15 Ora dunque, mandi 1 mio signore a'suoi servitori 'l grano, e l'orzo, e l'olio, e'l vino, ch'egli ha

16 E noi taglieremo dal Libano del legname quanto avrai bisogno e te lo condurremo per foderi in sul mare, fino a lafo: e di là tu lo fa-rat trasportare in Gerusalemme. 17 E Salomone fece la rassegna di tutti gli uomini forestieri, ch'a-

rano nel paese d'Israel, dopo la descrizione, che David, suo padre, ne avea fatta; e se ne trovò cen-cinquantatremila seicento:

18 De' quali egli ordinò settantamila da portar pesi, ed ottantamila da tagliar pietre nel monte: e tremila seicento, per esser commes-sari da far sollecitamente lavorar

la gente.

CAP. III. SALOMONE cominciò ad edificar la Casa del Signore in Gerusalemme, nel monte Moria, ch'era stato mostrato a David, suo padre, nel luogo che David avea apparecchiato, cioc, nell'aia d'Ornan lebuseo.

2 Ed egli cominciò ad edificare nel secondo giorno del secondo mese, l'anno quarto del suo regno.

3 Or queste sono le misure della planta del disegno di Salomone, per edificar la Casa di Dio: la lunghezza era di sessanta cubiti di prima misura : e la larghezza di venti :

4 E'l Portico, ch'era in capo della lunghezza della Casa, in fronte della larghezza d'essa, era di venti cubiti: e l'altezza era di centoventi cubiti: e Salomone lo coperse di-

dentro d'oro puro.

5 E coperse la Casa grande di legno d'abete: e disopra la copera d'oro puro, e fece fare sopra essa delle palme, e dell'intralciature.

6 Coperse anche la Casa di pietre preziose per ornamento: e quelf oro era oro di Parvaim.

7 Così coperse d'oro la Casa, le travi, gli stipiti, e le pareti, e gli usci d'essa : e fece intagliar de Cherubini sopra le pareti.

8 Fece eziandio il luogo Santissimo, la cui lunghezza era di venti cubiti, al pari della larghezza della Casa: e la larghezza di venti cubiti: e lo coperse d'oro fino, ch'aocendeva fino alla somma di selcento talenti.

E'i peso de chiodi ascendeva a

cinopanta sicli d'oro. Coperse eziandio d'oro le sale.

10 Fece ancora nel luogo Santissimo due Cherubini di lavoro di statuario, e furono coperti d'oro. 11 E l'ale de Cherubini aveano

venti cubiti di lunghessa: una del-l'ale soca cinque cubiti di kan-ghezza, e toccava la parete della Casa: e l'altra avea parimente cinque cubiti, e toccava l'ala dell'altro Cherubino.

12 Così anche una dell'ale deil' altre Cherubino avea cinque cubiti, e toccava la parete della Casa: e l'altra aves parimente cinque cubiti, e giugneva all' ala dell' altro Cherubino.

13 L'ale di questi Cherubini si spandevano per venti cubiti: ed essi erano in piè, e le facce loro era-no volte verso i didentro della Casa.

14 Fece ancora la Cortina di violato, e di porpora, e di scarlatto, e di bisso: e fece far sopra essa de'

Cherubini.

15 E. per metter davanti alla Casa, fece due colonne, ch'aveano di lunghezza trentacinque cubiti : ed i capitelli, ch'erano in cima di ciascuna d'esse, erano di cinque cu-

16 Or, come egli avea fatte delle intralciature nell' Oracolo, così anora ne mise in cima delle colonne. Fece anche cento melegrane, le quali mise fra quelle intralciature.

17 E rizzò le colonne davanti al Tempio, una a man destra, e l'altra a sinistra: e pose nome a quella ch'era a man destra Iachin, ed a quella ch'era a sinistra Boaz.

CAP. IV.

PECE ancora un'altar di rame, di lunghessa di venti cubiti, e di larghessa di venti cubiti, e d'al-

tezza di dieci cubiti.

2 Fece ancora il Mar di getto. ch'avea dieci cubiti da una parte dell'orio all'altra; ed era tondo d'ogn'intorno, ed era alto cinque cubiti : ed un filo di trenta cubiti lo circondava d'ogn' intorno.

3 E disotto di quell' orlo v'erano delle figure di buoi d'ogn' intorno, che circondavano il Mare d'ogn' intorno, dieci per ciascun cubito:

sti buoi, gettati insieme coi Mare. 4 Kaso era posto sopra dodici buol. de' quali tre erano volti verso Settentrione, tre verso Occidente, tre verso Meszod), e tre verso Oriente: e'l Mare era disopra essi : e tutte le parti didietro di que' buoi erano volte indentro.

5 E la spessezza d'esso era d'un

. . . . . . . . . . . . .

palmo, e l'orio suo era fatto a gui-sa dell' orio d'una tama, a fior di giglio : ed essendo pieno, contene-

va tremila Bati.

6 Fece ancora dieci conche, e ne posse cinque a man destra, e cinque a sinistra, per servirsene a lavare : vi si lavava ciò che s'anparecchiava per gli olocausti : ma il Mare era per li sacerdoti, per lavarsi.

7 Fece exiandio dieci candellieri d'oro. secondo l'ordine loro, e gli pose nel Tempio, cinque a man

destra. e cinque a sinistra. 8 Fece anche dieci tavole, le qua-

li pose nel Tempio, cinque a man destra, e cinque a sinistra: fece ancora cento bacini d'oro.

9 Fece ancora il cortile de' sacerdoti, e'i cortile grande, e gli usci de cortili, i quali coperse di rame. 10 E pose il Mare dal lato destro, verso Oriente, dalla parte meridionale.

11 Ed Huram fece le caldaie, le palette, ed i bacini; e compiè di fare il lavorio che facea al re Salo-

mone per la Casa di Dio :

12 Le due colonne, ed i due vasi de' capitelli, in cima delle colonne: e le due reti, da coprire i due vasi de' capitelli ch'erano in cima delle colonne:

13 E le quattrocento melegrane per le due reti, à due ordini di me-legrane per ciascuna rete, da coprire i due vasi de' capitelli, ch' erano in cima delle colonne.

14 Fece ancora i basamenti, e le conche per mettere sopra i basa-

menti:

15 Il Mare, ch'era unico: ed i dodici buoi, ch'erano sotto esso.

16 Ed Huram, suo padre, fece al re Salomone, per la Casa del Si-gnore, le caldale, e le palette, e le forcelle, e tutte l'altre masserizie pertenenti a quelle, di rame pulito. 17 Il re fece gettar queste cose nella pianura del Giordano, in ter-ra argillosa, fra Succot e Sereda.

18 E Salomone fece tutti questa arredi in grandissimo numero: conciofossecosachè non si potesse

rinvenire il peso del rame. 19 Così Salomone fece tutti gli arredi pertenenti alla Casa di Dio: e fece d'oro fino l'altar d'oro, e le tavole, sopra le quali si ponevano i pani di presenza:

20 Ed i candellieri, con le lor lampane, per restare accese da-vanti all'Oracolo, secondo ch' era

ordinato.

21 Fece anche le bocce, e le lamane, e gli smoccolatoi, d'oro, ch'era oro finissimo.

22 Fece ancors i rampini, ed i ba-cini, e le coppe, ed i turiboli, d'oro fino. E quant è alle porte della Casa, gli usci didentro, per entrar nel luogo Santissimo; e gli usci della Casa, per entrar nel Tempio, erano d'oro.

CAP. V.

R, quando tutto'i lavoro, che Salomone faceva fare per la Casa del Signore, fu compluto, Sa-lomone portò le cose consagrate da

iomone porto se cose consegrato un pavid, suo padre, suo padre, e l'argento, e l'oro, e tutti i vasellamenti, ne' te-sori della Casa di Dio. 2 Allora Salomone adunò in Gerusalemme gli Anxiani d'Israel, e tutti capi delle tribu, i principali delle famiglie paterne de figliuoli d'Israel, per trasportar l'Arca del Patto del Signore dalla Città di David, che è Sion.

3 E tutti gli uomini principali d'Iarael furono adunati appresso del re, alla festa solenne, che è al set-

timo mese.

4 Quando dunque tutti gli Anzia-ni d'Israel furono venuti, i Leviti levarono l'Arca in su le loro spalle: 5 E trasportarono l'Arca, e'l Tabernacolo della convenenza, e tutti i sacri arredi ch*erano* nel Taber-nacolo. I sacerdoti, ed i Leviti,

trasportarono queste cose.
6 Or il re Salomone, e tutta la raunanza degl' Israeliti, che s'erano adunati appresso di lui, stavano davanti all'Arca, sacrificando pecore, e buoi, in tanto numero che non si potevano nè contare, nè

annoverare.

7 Ed i sacerdoti portarono l'Arca del Patto del Signore nel suo luo-go, nell' Oracolo della Casa, nei luogo Santissimo, sotto all' ale de'

Cherubini. 8 Ed i Cherubini spandevano l'ale

sopra'l luogo dell'Arca, e coprivano l'Arca, e le sue stanghe, disopra. 9 Ed essi tirarono fuori le stanghe per tutta la lor lunghezza : tal che i capi d'esse si vedevano fuor dell'Arca, nella parte d'innanzi dell'Oracolo: e non si videro più fuori; e sono restate quivi infino a questo giorno.

10 Dentro all'Arca non v'era nuila, se non le due Tavole, che Molsè v'avea messe in Horeb, quando'l Signore fece patto co' figliuo!i d'Israel, dopo che furono usciti

d' Egitto.

11 Or avvenne che, come i sacerdoti uscivano del luogo Santo, (conciofossecosachè tutti i sacerdoti che si ritrovarono si fossero santificati, senza osservare gli spartimenti:

12 Ed i Leviti cantori d'infra tutte i le lor compagnie, d'Asaf, d'Heman, e di ledutun, ed i lor fratelli. ed i lor figliuoli, vestiti di bisso. con cembali, e con salteri, e con cetere, stessero in piè, dal late Orientale dell' Altare: e con loro da cenventi sacerdoti, che sonavano con le trombe.)

13 Avvenne, dico, che, come quelli che sonavano con le trombe. e quelli che cantavano, facevano nnitamente risonare un medesimo concento, lodando, e celebrando il Signore : ed alzavano la voce con le trombe, co' cembali, e con gli altri strumenti musici, e con lodi al Signore: dicendo, Ch'egli è buo-no, e che la sua benignità è in eterno: la Casa del Signore fu ripiena della nuvola della Casa del Signore: 14 Tal che i sacerdoti non potevano stare in piè per fare il servi-gio, per cagion della nuvola : perclochè la gloria del Signore avea riempiuta la Casa di Dio.

CAP. VI.

LLORA Salomone disse, Il Si-A gnore ha detto ch'egli abiterebbe nella caligine.

2 Dunque io t'ho edificata una Casa per abitacolo, ed una stanza per tua abitazione in perpetuo.

3 Poi 'l re voltò la faccia, e benedisse tutta la raunanza d'Israel,

ch'era in piè :

4 E disse, Benedetto sia il Signore Iddio d'Israel, il quale con la sua bocca parlò a David, mio padre, e con le sue mani ha adempiuto ciò ch'egli avea pronunziato: dicendo,

5 Dal giorno ch'io trassi'i mio popolo fuor del paese d'Egitto, io non ho scelta alcuna città d'infra tutte le tribù d'Israel, per edificarvi una Casa, nella quale il mio Nome dimorasse: e non ho cletto uomo alcuno per esser conduttore sopra'l mio popolo Israel :

6 Ma io ho scelta Gerusalemme, sciochè il mio Nome dimori quivi: ed ho eletto David, acioché egligoverni 'l mio popolo Israel.

7 E David, mio padre, ebbe in cuore d'edificare una Casa al Nome del Signore Iddio d' Israel.

8 Ma il Signore disse a David, mio padre, Quant' è a quello che tu hai avuto in cuore, d'edificare una Casa al mio Nome, bene hai fatto d'averlo avuto in cuore:

9 Nondimeno, tu non edificherai essa Casa; anzi 'l tuo figliuolo, ch'uscrà de' tuo lombi, sarà quel ch'edificherà la Casa al mio Nome. 10 Il Signore adunque ha attenuta la sua parola, ch'egli aves pronunziata; ed io sono surto in luogo di David, mio padre, e son seduto sopra'i trono d'Israel, come il Signore ne avea parlato; ed ho edifi-cata questa Casa al Nome del Signore Iddio d'Israel :

11 Ed ho posto in essa l'Area, nella quale è il Patto del Signore, ch'egil ha fatto co' figliuoli d'Israel. 12 Poi Salomone si presentò davanti all' Altare del Signore, in presenza di tutta la raunanza d'Iarael, e spiegò le palme delle sue

13 Perciochè Salomone avea fatto un pergolo di rame, lungo cinque cubiti, e largo cinque cubiti, ed alto tre cubiti; e l'avea posto in mezzo del cortile. Egli adunque si presentò sopra esso, e si mise inginocchione in presenza di tutta la raunanza d'Israel, e spiegò le palme

delle sue mani verso'l cielo: 14 E disse, O Signore Iddio d'I-srael, non v'é alcun dio pari a te. nè in cielo, nè in terra, ch'osservi'l patto, e la benignità, inverso i tuoi servitori, che caminano davanti

a te con tutto'l cuor loro :

15 Che hai attenuto a David, mio padre, tuo servitore, ciò che tu gli avevi detto; e ció che tu avevi pronunziato con la tua bocca, tu l'hai adempiuto con la tua mano,

come oggi appare.

16 Ora dunque, o Signore Iddio d'Israel, osserva al tuo servitore David, mio padre, ciò che tu gli hai promesso : dicendo, E' non ti verra giammai meno, nel mio cospetto, uomo che segga sopra'i tro-no d'Israel: purchè i tuoi figliuoli prendano guardia alla via loro, per caminar nella mia Legge, come ta sei caminato nel mio cospetto.

17 Ora dunque, o Signore Idelo d' Israel, sia verificata la tua parola, che tu hai pronunziata a Da-

vid, tuo servitore.

18 Ma pur veramente abiterà Iddio con gli uomini in su la terra? ecco, i cieli, ed i cieli de cieli, non ti possono comprendere: quanto meno questa Casa, la quale to ho edificata ?

19 Ma pure, o Signore Iddio mio. riguarda alla preghiera, ed alla supplicazione del tuo servitore, per ascoltare il grido, e l'orazione, la quale il tuo servitore fa nel tuo cospetto:

20 Aciochè gli occhi tuoi sieno aperti giorno e notte verso questa Casa; verso'l luogo, nel quale tu hai detto di mettere il tuo Nome; per esaudir l'orazione che'l tuo servitore farà, volgendosi verso questo luogo.

91 Essudiaci adunque le supplicasioni dei tuo servitore, e dei tuo popolo Israel, quando ri faranto orazione, volgendori verso questo luogo: esaudiscigli dal luogo della tua stanza, dal cielo: ed avendogli esauditi, perdona loro.
22 Quando alcuno avrà peccato

contral suo prossimo, ed esso avrà da lui chiesto il giuramento, per farlo giurare; e'i giuramento sarà venuto davanti al tuo Altare in

questa Car

23 Porgi l'orecchie dal cielo, ed opera, e giudica i tuoi servitori. r far la retribusione al colpevole e fargii ritornare in su la testa ciò ch'egli avrà fatto : e per assolvere il glusto, e rendergli secondo la sua

24 E quando'l tuo accolo Israel sara state soonfitto dal nemico. erchè esso avrà peccato contr'a te ; se poi egli si converte, e dà glo-ria al tuo Nome, e ti fa orazione, e supplicatione in questa Casa:

25 Porgi l'orecchie dal cielo, e perdona al tuo popolo Israel il suo peccato, e riconduralo al passe che in desti a lui, ed a' suoi padri. 26 Quandol cielo sarà serrato, e

non vi sarà pioggia, perchè avran-no peccato contra te : se ti fanno orazione, volgendori verso questo luogo, e danno gloria al tuo Nome, e si convertono da' lor peccati,

dopo che tu gli avrai affiiti: 27 Porgi l'orecchie dal cielo, e x/ rorgi l'orecchie dai cielo, e perdona a'tuol servitori, ed al tuo popolo Israel, il lor peccato, dopo che tu avrai loro insegnato il buon camino, per lo quale hamo da caminare: e manda la pioggia in su la tura terra, ohe tu hai data al tuo

polo per eredità

28 Quando vi sara nel paese fame, o pestilenza, od arsura, o rubiggine, o locuste, o bruchi: osero, quando i nemici del tuo popolo lo strigneranno nel paese della sua stanza: overo, quando vi sara qualunque piaga, e qualunque infer-

29 Ascolta egni orazione, ed ogni supplicazione di qualunque uomo, overo di tutto'i tuo popolo Israel, quando ciascuno avra conosciuta la sua piaga, e la sua doglia, ed avrà spiegate le palme delle sue

mani verso questa Casa : 30 · Ascolta dal cielo, stanza della tua abitazione, e perdona, e rendi a ciascuno secondo ogni sua via, secondo che tu avrai conosciuto il suo cuore: (perciochè tu solo conosci 'i cuore de' figliuoli degli uo-

31 Aciochè essi ti temano, per

caminar nelle tue vie, tutto 1 tempo che viveranno in su la terra. che tu hai data a' nostri padri

32 Ascolta exiandio il forestiere, che non sarà del tuo popolo Israel, e sarà venuto di lontan paese, per cagion del tuo gran Nome, e della tua man possente, e del tuo brac-cio steso: quando sarà venuto, ed avrà fatta orazione, volgendosi verso questa Casa

33 Ascoltato dal cielo, dalla stans della tua abitazione, e fa secondo tutto quello di che quel forestiere t'ayra invocato: acloché tutti i opoli della terra conoecano il tuo popoli della terra convenza i i uno Nome, per temerti, come il tuo popolo Israel, e per conoscere che questa Casa, ch'ho ho edificata, si chiama del tuo Nome. 34 Quando'l tuo popolo sarà u-chio 'in emerca contr' a' suot ne-

scito in guerra contr'a' suot ne-mici, per la via per la quale tu l'avral mandato, e t'avrà fatta orazione, volgendosi verso questa città, che tu hai eletta, e verso questa Casa, ch'io ho edificata al tuo Nome:

35 Esaudisci dal cielo la sua ora zione, e la sua supplicazione, e di-fendi la lor razione.

36 Quando avranno peccato contra te, (conciosiacosachè non vi sia nium'uomo che non pecchi,) e tu ti sarai adirato contra loro, e gli avrai messi in poter dei nemico: e quelli che gli avranno presi, gli avranno menati in cattività, in alcun paese, lontano, o vicino:

37 Se, nel paese, nel quale saran-no stati menati in cattività, si ravveggono, e si convertono, e ti supplicano nel pacse della lor cat-tività : dicendo, Noi abbiamo peocato, noi abbiamo operato iniquamente, e siamo colpevoli:

38 Se si convertono a te con tutto'l cuor loro, e con tutta l'anima loro, nel paese della lor cattività. dove saranno stati menati pri gioni ; e fanno orazione, volgen verso'l lor paese, che tu hai dato a' lor padri, e verso questa città, che tu hai eletta, e verso questa Casa, ch'io ho edificata al tuo Nome:

39 Esaudisci dal cielo, dalla stanza della tua abitazione, la loro ors zione, e le lor supplicazioni, e difendi la lor ragione, e perdona al tuo popolo ch'avra peccato con-

40 Ora, o Dio mio, sieno, ti pre. go, gii occhi tuoi aperti, e le tue orecchie attente all'orazione fatta in questo luogo.

41 Ed ora, o Signore Iddio, leva

per entrar nel tuo riposo, tu, e l'Arca della tua forma: o Signore Iddio, sieno i tuoi sacerdoti vestiti di vestimenti di salvessa, e rallegrinsi i tuoi santi del bene.

42 O Signore Iddio, non negare al tuo Unto la sua richiesta: riordati delle benignità promesse a David, tuo servitore.

CAP. VII.

R. quando Salomone ebbe fini to di far la sua orazione, il fuoco scese dal cielo, e consumò l'olo-

causto, e gli *altri* sacrificij: e la gloria del Signore riemplè la Casa. 2 Ed i sacerdoti non potevano entrar dentro alla Casa del Signore: perciochè la gloria del Signore a-vea riempiuta la Casa del Signore.

3 E tutti i figliuoli d'Israel, avendo veduto scendere il fuoco, e veggendo la gioria del Signore sopra la Casa, si prostesero con la faccia verso terra, sopra'l pavimento, ed adorarono, e si misero a celebrare il Signore: dicendo, Ch'egil è buono, e che la sua benignità è in eterno. 4 E'i re, e tutto'i popolo, sacri-

ficarono sacrificij nel cospetto del

Signore.

5 E'l re Salomone fece un sacrificio di ventidumila buoi, e di cen-E cost'l re. e ventimila pecore. tutto'l popolo, dedicarono la Casa

di Dio.

6 Ed i sacerdoti stavano quivi facendo i loro ufficii: come anche i Leviti con gli strumenti musici del Signore, i quali l' re David avea fatti per celebrare il Signore: dicendo, Che la sua benignità è in eterno; avendo i salmi di David in mano: i sacerdoti ancora sonavano con le trombe dirimpetto a lo-

ro; e tutto Israel stava in pie.
7 E Salomone consagrò il mezso del cortile, ch'era davanti alla Casa del Signore: perciochè offerse quivi gli olocausti, ed i grassi de' sacrificii da render grasse: perciochè nell'altar di rame, che Salomone avea fatto, non potevano capir gli olocausti, e l'offerte, ed i

8 Ed in quel tempo Salomone celebro la festa solenne per sette giorni, insieme con tutto Israel. ch'era una grandissima raunanza, raccolta dall'entrar d'Hamat fino

al torrente d'Egitto.
9 E l'ottavo giorno appresso, celebrarono la solenne raunanza: perciochè per sette giorni aveano celebrata la dedicazione dell'altare, e per sette altri giorni celebrarono la festa solenne.

10 E nel ventesimoterno giorno

del settimo mese. Salomone rimandò alle sue stanze il popolo allegro e lieto di cuore, per lo bene che'l Signore avea fatto a David, ed a

Salomone, ed al suo popolo Israel. 11 Or, dopo che Salomone ebbe fi-nita la Casa del Signore, e la casa reale, ed ebbe avuta prospera riuscita di tutto ciò che gli venne in cuore di far nella Casa del Signore,

e nella sua casa : 12 Il Signore gli apparve di notte, e gli disse, Io ho esaudita la tua

orazione, e m' ho eletto questo luo-go per Casa di sacrificio. 13 Se io serro il cielo, tal che non vi sia pioggia; overo, se coman-do alle locuste di mangiar la terra; overo, se mando la pestilensa fra

mio popolo:
14 E'l mio popolo, il quale è chismato del mio Nome, s'umilia, e mi fa orazione, e ricerca la mia faccia, e si converte dalle sue vie malvage: lo resaudirò dal cielo, e gli perdonerò i suoi peccati, e ri-

anerò il suo paese.

15 Ora saranno gli occhi miei aperti, e le mie orecchie attente all'orazioni futte in questo luogo. 16 Ed ora lo ho eletta e santifi-cata questa Casa, aciochè il mio

Nome sia quivi in perpetuo: e gli occhi miei, e'l mio cuore saranno del continuo là-

17 E, quant'è a te, se tu camini nel mio cospetto, come è caminato David, tuo padre, per far tutto quello ch'io t'ho comandato, ed osservi i mici statuti, e le mic

18 Io altresì stabilirò il trono del tuo reame, come io ho patteggiato con David, tuo padre: dicendo,

Non ti verra giammai meno uomo che signoreggi sopra Israel. 19 Ma, se voi vi rivolgete indictro, ed abbandonate i miei statuti, ed i miel comandamenti, i quali lo

ho proposti, ed andste a servire

ad altri dij, e gli adorate:
20 Io vi divellerò d'in su la mia
terra, ch'io v'ho data, e rigitteri dal mio cospetto questa Casa, ch'io ho consagrata al mio Nome, e la mettero in proverbio, ed in favola

fra tutti i popoli. 21 E questa Casa, che sarà stata eccelsa, sarà in istupore a tutti coloro che passeranno appresso d'essa: ed essi diranno, Perchè ha

fatto il Signore così a questo paese, ed a questa Casa? eu s questa Casa?

32 Esi dira, Perciochè hanno abbandonato il Signore Iddio de lor padri, il quale gli trasse fuor del passe d'Egitto, e si sono attenut ad altri dij, e gli hanno adorati, ed

## 2 CRONICHE, VIII. IX.

hanno lor servito: per ciò egii ha fatto venire sopra loro tutto que ato male.

CAP. VIII.

R in capo de' vent'anni, ne' la Casa del Signore, e la sua:
2 Salomone riedificò le città

c'Huram gli avea date, e vi fece abitare de' figliuoli d'Israel.

3 Poi Salomone andò in Hamat di Soba, e l'occupò.

4 Ed edificò Tadmor nel diserto. insieme con tutte le città da ma-gassini, le quali egli edificò in Hamat.

5 Riedificò anche Bet-horon di-

sopra, e Bet-horon disotto, città ford di mura, di porte, e di sbarre. 6 Riccificò ancora Baalat, e tutte le città de' suoi magazzini, e tutte le città dove srano i carri, e quelle de cius dove erano i carri, e quelle dove stavano le genti a cavallo; ed in somme, tutto ciò ch'egli ebbe disiderio d'edificare in Gerusa-lemme, e nel Libano, ed in tutto'l paese della sua signoria. 7 E Salomone fece tributario tut-

7 E Salomone lece tributario tut-to l popolo ch'era rimaso degl' Hit-tel, e degli Amorrei, e de' Ferizzei, e degl' Hivvel, e de' Iebusei, i quali

non erano d'Israel:

8 Cioc, de figliuoli di coloro ch'e-rano rimasi dopo loro nel paese, i quali i figliuoli d'Israel non avea-no distrutti: e son rimasi tributa-

or infino a questo giorno.

9 Ma, d'infra i figliuoli d'Israel, i quali Salomone non fece servi, per lavorare a' suoi lavori, (perciochè essi *erano* uomini di guerra, e co-lonelli de' suoi capitani, e capi de' suoi carri, e della sua cavalleria,)

suoi carri, e della sua cavalleria,)
10 Costoro furono capi de commessari del re Salomone, cioè, dugencinquanta, i quali aveano il
reggimento di quella gente.
11 Or Salomone fece salire la figliuola di Faraone dalla città di
David, nella casa chegii le avea
edificata: perciochè disse, La mia
moglie non abiterà nella casa di
David, re d'Israel: perciochè i
fuachi, ne' quali l'Arca del Simone luoghi, ne' quali l'Arca del Signore è entrata, son santi.

12 Allora Salomone offerse olocausti al Signore, sopra l'Altar del Signore, il quale egli avea edificato davanti al Portico.

13 Egli offeriva exlandio di giorno in giorno ciò che si conveniva of-ferire secondo'l comandamento di Molsè, ne' Sabati, e nelle calendi, e nelle feste solenni, tre volte l'an-no; nella festa degli Azzimi, e nella festa delle Settimane, e nella festa de' Tabernacoli.

14 E costituì, secondo l'ordine di 405

David, suo padre, i ascerdoti nel-lor ministerio, secondo i loro spar-timenti: ed i Leviti ne' loro ufficij, per locare il Signore, e per mini-strar davanti a sacerdoti, secondo che si conveniva fare per clascun giorno: ed i portinal, secondo i loro spartimenti per clascuna por-ta: perciochè tale era stato il comandamento di David, nomo di

15 E non si deviò punto dal comandamento del re, intorno a' sa-cerdoti, ed a' Leviti, nè intorno ad alcuna altra cosa, nè intorno a' te-

16 Or, l'apparecchio di tutta l'o-pera di Salomone era già fatto, dal giorno che la Casa del Signore fu iondata, fin che fu compluta. quando la Casa del Signore fu finita :

17 Allora Salomone andò in Eon-gheber, ed in Elot, in sul lito

del mare, nel pacce d' Edom. 18 Ed Huram gli mandò, per li suoi servitori, materie da far navi, e mariari intendenti; i quali an-darono, co' servitori di Salomone, in Ofir, e tolsero di là trecencin-quanta talenti d'oro, e gli condussero al re Salomone.

#### CAP. IX.

R la regina di Seba, avendo in-tesa la fama di Salomone, venne in Gerusalemme, con gran-dissimo seguito, e con camelli che portavano aromati, e gran quantità d'oro, e di pietre preziose, per far prova di Salomone con enimmi : e venne a Salomone, e parlò con lui di tutto quello ch'avea nel cuore.

2 E Salomone le dichiarò tutte le cose ch'ella propose: e non vi fu a alcuna occulta a Salomone.

ch'egli non le dichiarasse.

gendo la regina di Seba, veg-gendo la sapienza di Salomone, e la casa ch'egli avea edificata; 4 E le vivande della sua tavola,

e le stanze de' suoi servitori, e l'ordine del servigio de' suoi ministri, ed i lor vestimenti; ed i suoi coppieri, ed i lor vestimenti; e ciò ch'egli offeriva nella Casa del Signore; evenne tutta:

5 E diase al re. Clò ch' lo avea inteso nel mio paese de' fatti tuoi, e della tua sapienza, era ben la ve-

6 Ma io non credeva ciò che se ne diceva, fin che non son venuta, e che gli occhi miei non l'hanno veduto. Or ecco, non m'era str rapportata la metà della grande

# 2 CRONICHE, IX. X.

della tua sapienza: tu sopravanzi in alcun regno, la fama ch'io n'avea intesa. 20 E tutti i

7 Beati gli uomini tuoi, e beati questi tuoi servitori, che stanno del continuo davanti alla tua faccia, ed odono la tua saplenza.

8 Benedetto sia il Signore Iddio tuo, il quale t'ha gradito, per metterti sopra'i suo trono, per esser re nei Nome del Signore: per l'amore che l' Iddio tuo porta ad Israel, per istabilirlo in perpetuo, egli t'ha costituito re sopra esso, per far ra-

gione, e giustizia.

9 Ed ella diede al re cento venti talenti d'oro, e grandissima quantità d'aromati, e di pietre preziose: e mai più non si videro tali aromati, quali la regina di Seba donò al re Salomone.

10 (Oltr'a clò i servitori d'Huram, ed i servitori di Salomone, ch'aveano portato d'Ofir dell'oro, portarono anche del legno d'Aigum-

mim, e delle pietre presiose:
11 E'l re adoperò quel legno d'Algummim negli anditi che conducevano alla Casa del Signore, ed alla
casa reale; ed in far cetere, e salteri, per il cantori. Cotal legno
non era mai per addetro stato veduto nel pasce di Giuda:

12 II re Salomone altresì diede alla regina di Seba tutto ciò ch'ella ebbe a grado, e che gil chiese, fuor delle cose ch'ella gil avea portate. Poi ella si rimise in camino, e co' suoi servitori se n'andò al suo

DAARA.

13 Or il peso dell'oro, che veniva a Salomone ogni anno, era di seicensessantasel talenti d'oro:

14 Oltr'a quello che traeva da' gabellieri, e clò che gli portavano i mercatanti. Tutti li re dell'Arabia, ed i signori del paese, portavano anch' essi oro, ed argento, a Salomone.

15 E'i re Salomone fece fare dugento pavesi d'oro battuto, in ciascuno de quali impiegò seicento si-

cli d'ero battuto:

16 E trecento scudi d'oro battuto, in ciascuno de quali implego trecento sicli d'oro. E gli mise nella casa del bosco del Libano.

17 Il re sece oltr'a ciò un gran trono d'avorio, il quale egli coperse

d'oro puro.

18 E quel trono avea sei gradi, ed uno scannello, attacast con oral trono: e nel luogo del seggio verano degli appoggiatoi di qua e di la; e due leoni erano posti presso di quegli appoggiatoi: 19 Verano eziandio dodici leoni,

19 Verano ezlandio dodici leoni, posti quivi sopra i sei gradi, di qua e di la. Niuno tale fu mai fatto 20 E tutti i vasellamenti della credenza del re Salomone erano d'oro: parimente tutti i vasella-

d'oro: parimente tutti i vasellamenti della casa del bosco del Libano erano d'oro fino: nulla era d'argento: l'argento non era in alcuna stima al tempo di Salomone:

21 Perciochè il re avea delle navi, che facevano viaggi in Taris; co' servitori d'Huram: in tre anni una volta quelle navi di Tarisi venivano, portando oro, ed argento, ed avorio, e scimmie, e pappegalil. 22 Così 'l re Salomone fu, in ricchezze, ed in sanienza, il più granchezze, ed in sanienza, il più gran-

de d'ogni altro re della terra. 23 E autti li re della terra cercavano di veder Salomone, per intender la sapienza d'esso, la quale Iddio gli avea messa nel cuore.

24 E ciascun d'essi gli portava anno per anno il suo presente, vasellamenti d'argento, e vasellamenti d'oro, e vestimenti, armature, ed aromati, cavalli, e muli.

25 Salomone avea eziandie quattromila stalle da toner cavalli, e carri; e dodicimila cavalleri, i quali egli stanziò per le città ordinate per li carri, ed appresso di sè, in Gerusalemme.

26 Ed egli signoreggiava sopra tutti li re, dal Fiume fino al paese de' Fllistei, e fino al confine d'E-

gitto.

27 E'l re fece che l'argente era in mottitudine in Gerusalemme come le pietre, ed i cedri come i sicomoti, che ser per la compagna.

ri, che son per la campagna. 28 E si traevano d'Egitto, e d'ogni altro paese, cavalli per Salo-

mone.

29 Quant' è al rimanente de fatti di Salomone, primi ed uitini: que ste cose non sono elle scritte nel Libro dei profeta Natan, e nella profesia d'Alha Silonita, e nella visione del Vedente Ledo intorno a leroboam, figliuolo di Nebat'

30 Or Salomone regnò in Gerusalemme sopra tutto Israel qua-

rant'anni.
31 Poi giacque co' suoi padri, e fu
seppellito nella Città di David, suo
padre: e Roboam, suo figliuolo,
regnò in luogo suo.

## CAP. X.

E ROBOAM andò in Slohem:
nuto in Sichem, per istabilirlo re.
2 E quando Ieroboam, figliuolo di
Nebat, ch'era in Egitto, ove era
fuggito d'innansi ai re Salomone,
ebbe ciò inteso, egil se ne ritornò
d' Egitto:

3 Perciochè gi Israeliti l'aveane mandato a chiamare. Ieroboam adunque, e tutto Israel, vennero, e pariarono a Roboam : dicendo.

Tuo padre ci ha posto addos un grave giogo: ma tu, alieviaci ora dalla dura servitù di tuo padre, e dal suo grave giogo, il quale egli ci ha posto addosso, e noi ti saremo soggetti.
5 Ed egli disse loro, Di quì a tre

giorni ritornate a me. E'l popolo

se n'andò.

6 E'l re Roboam si censigliò co vecchi, ch'erano stati ministri di slomone, suo padre, mentre era in vita: dicendo, Come consigliate voi che si risponda a questo popolo i

7 Ed essi gli risposero: dicendo, le tu ti mostri benigno inverso questo popolo, e gli compiaci, e gli dai buone parole, essi il saran-

no soggetti in perpetuo.

8 Ma egli, lasciato il consiglio che i vecchi gli aveano dato, si consigliò co' giovani, ch'erano stati allevati con lui, ed arano suoi ministri ordinari :

9 E disse loro, Che consigliate voi che rispondiamo a questo popolo, il qual m'ha pariato: dicendo, Al-

leviaci dal giogo che tuo padre ha posto sopra noi? 10 Ed i giovani, ch'erano stati allevati con lui, gli risposero : dicendo, Di'così a questo popolo che t'ha parlato: dicendo, Tuo padre ci ha posto addosso un grave gio-go: ma tu, alleviacene: di loro così, Il mio picciol dito è più grosso che i lombi di mio padre.

11 Ora dunque, mio padre v'ha caricato addosso un grave giogo, ma io lo farò vie più grave: mio padre v'ha gastigati con isferze, ma io vi gustigherò con flagelli

pungenti.
12 E'i terzo giorno appresso, Ieroboam, e tutto'i popolo, vennero a Roboam, secondo che'i re avea parlato: dicendo, Ritornate a me di qui a tre giorni. 13 E'i re Roboam rispose loro

aspramente, e lasciò il consiglio de vecchi

14 E pariò loro secondo'l consi-glio de giovani : dicendo, Mio pa-dre v'ha posto addosso un grave giogo, ma io lo farò vie plù grave: mio padre v'ha gastigati con isfer-ze, ma io vi gastigherò con fiagelli

pungenti. 15 Il re adunque non acconsenti al popolo: perciochè questo era cagionato dal Signore Iddio, per adempier la sua perola, la quale egli avea pronunziata, per Ahia Silonita a Ieroboam, figlinolo di

16 E, quando tutto'i popolo d'I-srael ebbe veduto che'i re non avea loro acconsentito, rispose al re: dicendo, Qual parte abbiamo noi in David? noi non abbiamo alcuna ragione d'eredità nel figliuolo d'Isai : o Israel, vadas ciascumo alie sue stanze: o David. rovedi ora alla tua casa. Com tutto Israel se n'andò alle sue stance.

17 Ma, quant'è a' figlipoli d' Israel ch'abitavano nelle città di Giuda,

Roboam regnò sopra loro.

18 E'l re Roboam mandò a' figliuoli d'Israel Hadoram, ch'era sopra i tributi: ma essi lo lapidarono, onde egli morì. Allora il re Roboam sall prestamente sopra un carro, e se ne fuggi in Gerusalemme.

19 Così Israel si ribellò della casa di David, ed è rimaso così fino a

questo giorno.

CAP. XI.

ROBOAM adunque, essendo giunto in Gerusalemme, raunò la casa di Giuda, e di Benjamin, in numero di centottantamila uomini di guerra scelti, per combattere contr'ad Israel, per ridurre il regno sotto l'ubbidienza di Roboam.

2 Ma la parola del Signore fu indirissata a Semaia, uomo di Dio:

dicendo,

3 Di' a Roboam, figliuolo di Salomone, re di Giuda, ed a tutti gi'lsraeliti, che sono in Giuda, ed in Benjamin:

4 Così ha detto il Signore, Non salite, e non combattete contr' a' vostri fratelli : ritornatevene ciascuno a casa sua: perciochè questa Ed essi cosa è proceduta da me. ubbidirono alle parole del Signore, e se ne ritornarono, senza andare contr'a Ieroboam.

5 E Roboam abitò in Gerusalemme, ed edificò delle città in Ginda

per fortesze:

6 Ed edifico Bet-lehem, ed Etam. e Tecoa,

7 E Bet-sur, e Soco, ed Adellam, 8 E Gat, e Maresa, e Zif, 9 Ed Adoraim, e Lachis, ed A-

10 E Sora, ed Aialon, ed Hebron, ch'erano città forti in Giuda, ed in

Beniamin. 11 Così fortificò queste fortezze, e vi mise de capitani, e de magaz-sini di vittuaglia, e d'olio, e di vino. 12 Ed in ciascuna città mise degli

scudi, e delle lance; e le fortificò

rrandemente. Così Giuda, e Ben-

iamin, furono a lui

13 Or i sacerdoti, ed i Leviti, ch'erano in tutto'l passe d'Israel, si ridussero appresso di lui da tutte le lor contrade.

14 Perciochè i Leviti lasciarono i lor contadi, e le lor possessioni, ed andarono in Giuda, ed in Geru lemme: perciochè Ieroboam, ed i suoi figliuoli, gli scacciarono, acio-chè non esercitassero più il sacer-

dozio al Signore : 15 E Ieroboam si costituì de sacerdoti per gli alti luoghi, e per li de-moni, e per li vitelli ch'egli fece.

16 E, dopo que' Leviti, quelli d'infra tutte le tribù d'Israel, che disposero l'animo loro a cercare il more Iddio d'Israel, vennero in Gerusalemme, per sacrificare al Signore Iddio de lor padri:

17 E fortificarono il regno di Giuda, e rinforsarono Roboam, figliuolo di Salomone, per lo spazio di tre anni: perciochè caminarono nella via di David, e di Salomone, lo

spazio di tre anni.

18 Or Roboam si prese per mo-glie Mahalat, figliuola di Ierimot, figliuolo di David, ed Abihail, figliuola d' Eliab, figliuolo d' Isai :

19 La quale gli partori questi fi-gliuoli, cioè, leus, e Semaria, e Zaham.

20 E, dopo lei, prese Maaca, figliuola d'Absalom, la quale gli partorì Abia, ed Attai, e Ziza, e Selomit.

21 E Roboam amò Maaca, figliuola d'Absalom, sopra tutte le sue altre mogli, e concubine : conciofossecosach'egli avesse prese diciotto mogli, e sessanta concubine : onde generò ventotto figliuoli, e sessanta figliuole.

22 E Roboam costituì Abia. gliuolo di Maaca, per capo dellu sua casa, per principe sopra i suoi fratelli: perciochè intendeva di

farlo re.

23 E prudentemente s'avvisò di dispergere di tutti i suoi figliuoli per tutte le contrade di Giuda, e di Beniamin, per tutte le città forti: ed assegnò loro da vivere abbondantemente, e procacciò loro molte mogli.

CAP. XII.

OR, quando'l regno di Roboam fu stabilito, e fortificato, egli, insieme con tutto Israel, lasciò la

Legge del Signore.

2 Laonde l'anno quinto del re Roboam, Sisac, re d'Egitto, sall con-tr'a Gerusalemme: (perciochè essi aveano misfatto contr'al Signore:)

3 Con mille dugento carri, e con

sessantamila cavalieri, e popolo senza fine, ch'era venuto con lui d' Egitto. Libij, Succhei, ed Etiopi: 4 E prese le città forti di Giuda, e venne fino in Gerusalemme.

5 Allora il profeta Semala venne a Roboam, ed a capi di Giuda, i quali s'erano raccolti in Gerusalemme, d'innanzi a Sisac : e disse loro, Così ha detto il Signore, Voi m'avete abbandonato, ed io altresì v'ho abbandonati in mano di Sisac.

6 Ed i capi d'Israel, e'l re, s'umiliarono, e dissero, Il Signore è giu-

sto. 7 E'l Signore vide che s'erano umiliati. E la parola del Signore fu indirizzata a Semaia: dicendo, Essi si sono umiliati: io non g distruggero, ma fra poco darò loro salvessa: e l'ira mia non si verserà sopra Gerusalemme per mano di Sisac.

8 Nondimeno essi gli sarranno servi; e conosceranno la differenza che v'e tra'l servirmi, e'l servire

a' regni della terra.

9 Sisac adunque, re d' Egitto, sall contr'a Gerusalemme, e prese tesori della Casa del Signore, ed I tesori della casa del re: egli prese ogni cosa: prese ancora gli scudi d'oro che Salomone avea fatti.

10 E'l re Roboam fece degli scudi di rame, in luogo di quelli, e gli rimise in man de capitani de ser-

genti, che facevano la guardia alla

porta della casa reale. 11 E quando'l re entrava nella Casa del Signore, i sergenti vent-vano, e gli levavano: e poi gli ri-portavano nella loggia de sergenti

12 Così, perchè egli s'umiliò, l'ira del Signore si stolse da lui, ed egli non volle fare una intiera distru-

zione: ed anche certo in Giuda

v'erano di buone cose. 13 Il re Roboam adunque si fortificò in Gerusalemme, e regnò: perciochè egli era d'età di quarantun' anno, quando cominciò a regnare, e regnò diciasette anni in Gerusalemme, città, la quale il Signore avea eletta d'infra tutte e tribù d'Israel, per mettervi 'l suo Nome. E'i nome di sua madre Nome. era Naama Ammonita.

14 Ed egli fece ciò che è male: perciochè non dispose l'animo suo

a ricercare il Signore.

15 Or, quant' è a' fatti di Roboam, primi ed ultimi, non sono egiino scritti nel Libro del profeta Semais e fra le genealogie d' Iddo Vedente come ancora le guerre che fureno del continuo fra Roboam, e Ieroboam ?

#### 2 CRONICHE, XII. XIII. XIV.

16 E Roboam giacque co' suoi padri, e fu seppellito nella Città di David : ed Abia, suo figliuolo, reand in luogo suo.

CAP. XIII.

'ANNO diciottesimo del re Ierod boam, Abia cominciò a regnare sopra Giuda.

2 Egii regnò tre anni in Gerusa-lemme. E'i nome di sua madre era Micaia, figliuola d'Uriel, da Ghibea. Or vi fu guerra fra Abia,

e Ieroboam. 3 Ed Abia venne a battaglia con un' esercito di quattrocentomila combattenti, tutti uomini scelti. E Ieroboam ordinò la battaglia contr'a lui con ottocentomila combat-

tenti, tutti uomini scelti 4 Ed Abia si levò in piè disopra al monte di Semaraim, che è nelle montagne d'Efraim : e disse. O leroboam, e tutto Israel, ascolta-

temi:

5 Non dovete vol sapere che'l Signore Iddio d'Israel ha dato a David il regno sopra Israel, in perpetuo i a lui, dico, ed a suoi figliuoli, per patto inviolabile?

6 Ma Ieroboam, figliuolo di Ne bat, servo di Salomone, figliuolo di David, s'è levato, e s'è ribellato

contr' al suo signore.

7 E certi uomini da nulla, e scellerati, si sono adunati appresso di lui, e si sono fortificati contr'a Roboam, figliuolo di Salomone, ii quale essendo giovane, e di cuor molle, non ha contrastato loro valorosamente.

8 Ed ora voi pensate di resistere ostinatamente al regno del Signore, che è fra le mani de figliuoli di David: perciochè voi siete una gran moltitudine, ed avete con voi i vitelli d'oro, che Ieroboam v'ha fatti

per dij.

9 Non avete voi scacciati i sacerdoti del Signore, i figliuoli d'Aaron, ed i Leviti; e non v'avete voi fatti de' sacerdoti nella maniera de' popoli de paesi ? chiunque s'è presentato per consagrarsi con un giovenco, e con sette montoni? e così è divenuto sacerdote di quelli

che non son dij. 10 Ma, quant' è a noi, il Signore è l' Iddio nostro, e noi non l'abbia-

mo abbandonato: ed i sacerdoti, che ministrano al Signore, sono fi-gliuoli d'Aaron; ed I Leviti sono implegati a questa opera:
Il Ed ogni mattina, ed ogni sera, ardono gli olocausti al Signore, co' profumi degli aromati; ed ordinano i pani che si devono ordinare sopra la tavola pura: ed ogni sera ac-

cendono il candelliere d'oro con le sue lampane: perciochè nol osser-viamo ciò che i Signore ha ordinato: mai voi avete abbandonato fi

Signore

12 Ed ecco, lddio e con noi in capo, insieme co' suoi sacerdoti, e con le trombe di suono squillante, per sonar con esse contra vol. Figliuoli d'Israel, non combattete contr'al Signore Iddio de' padri vostri : perciochè voi non prospererete.

13 In quel messo Ieroboam fece volgere un'aggusto, perchè ve-nisse sopra que di Giuda di dietro:

tal che Giuda avea gl'Israeliti in fronte, e l'agguato alle spalle. 14 E que' di Giuda si rivoltarono, e videro ch'erano assaliti da fronte, e dalle spalle : laonde gridarono al Signore, ed i sacerdoti sonarono

con le trombe.

15 La gente di Giuda ancora gittò grida: e come gittavanê quelle grida, Iddio sconfisse Ieroboam, e tutto Israel, davanti ad Abia, ed a Ginda

16 Ed i figliuoli d'Israel fuggirono d'innansi a Giuda: ed Iddio gil

diede loro nelle mani.

17 Ed Abia, e'l suo popolo, gli percossero d'una grande sconfitta: e caddero uccisi cinquecentomiia uomini scelti d' Israel.

18 Così i figliuoli d'Israel furono in quel tempo abbassati, ed i figliuoli di Giuda si rinformarono:

perciochè s'erano appoggiati sopra'l Signore Iddio de' padri loro.

19 Ed Abia perseguitò leroboam, e gli prese alcune città : Betel, e le terre del suo territorio ; Iesana, e le terre del suo territorio; ed Efraim, e le terre del suo territorio.

20 E Ieroboam non ebbe più po-tere alcuno al tempo d'Abia: ed il

tere aicuno at tempo d'Aosa: ed u Signore lo percosse, ed egil mort. 21 Ed Abla si fortifico, e prese quattordici mogil, e genero venti-due figluol, e sedici figliuole. 22 Or, quant è al rimanente de' fatti d'Abla, e de' suo portamenti, e de' suoi fatti: queste cose cono critto. Palla memoria del professe.

scritte nelle memorie del profeta Iddo.

#### CAP. XIV.

E D Abia giacque co' suoi padri, e fu seppellito nella Città di David: ed Asa, suo figliuolo, regnò in luogo suo. Al suo tempo il paese ebbe riposo lo spazio di dieci

2 Ed Asa fece ciò che piace ed è grato al Signore Iddio suo : 3 E tolse via gli altari, e gli alti luoghi degli stranieri, e spezzo)

## 2 CRONICHE, XIV. XV.

statue, e tagliò i boschi : E comandò a Giuda di ricercare il Signore Iddio de' suoi padri, e di mettere ad effetto la sua Legge, ed

i suoi comandamenti. 5 Tolse exiandio via da tutto le città di Giuda gli alti luoghi, ed i simulacri: e'l regno ebbe riposo

mentre egli visse.
6 Ed egli edificò delle città di fortezza in Giuda: perciochè il paese era in riposo: ed in quel tempo non vi fu alcuna guerra contra lui: perciochè il Signore gli avea dato

riposo.

Laonde egli disse a Giuda, Edifichiamo queste città, ed intorniamole di mura, e di torri, e di porte, e di sbarre, mentre siamo padroni del paese: perciochè noi abbiamo ricercato il Signore Iddio nostro; ed, avendolo ricercato, egli ci ha dato riposo d'ogn' intorno. Così le edificarono, e prosperarono.

8 Or Asa avea un' esercito di trecentomila uomini di Giuda, che portavano scudo, e lancia: e di dugentotrentamila di Beniamin, che portavano scudo, e tiravano con l'arco: tutti uomini di valore. 9 E Zera Etiopo usci contr'a loro

con un'esercito di mille migliaia d'uomini, e di trecento carri: e

venne fino in Maresa. 10 Ed Asa uscì incontr'a lui: ed

valle di Sefata, presso di Maresa.

11 Allora Assa grido al Signore Idio suo: e disse, o Signore appo te non v'è alcuna differenza d'aiutare, così chi non ha forze alcune, come chi ne ha di grandi: soccor-rici, o Signore Iddio nostro: per-ciochè noi ci siamo appoggiati so-pra te, e nel tuo Nome siamo venuti contr'a questa moltitudine: tu sei 'l Signore Iddio nostro: non lasciare che l'uomo prevalga con-

tr'a te.
12 Ed il Signore sconfisse gli Etiopi davanti al Asa, e davanti a
Giuda: e gli Etiopi fuggirono.
ciuda: e gli Etiopi fuggirono.

13 Ed Ass, e la gente ch'era con lui, gli perseguitarono fino in Ghe-rar: e morirono tanti Etiopi ch'es-si non si poterono più ristorare: percioche furono rotti dal Signore, e dal suo esercito: e ne furono portate spoglie in grandissima quantità.

14 Percossero anche tutte le città ch'erano d'intorno a Gherar : perciochè lo spavento del Signore era sopra loro: e predarono tutte quelle città : perciochè v'era dentro una

gran preda.
15 Percossero ancora le tende delle mandre, e ne menarono pecore, e camelli, in gran numero. Poi se ne tornarono in Gerusalemme.

CAP. XV.

A LLORA lo Spirito di Dio fu so pra Azaria, figliuolo d'Oded : 2 Ed egli uscì incontr' ad Asa, e gli disse, Ascoltatemi, Asa, e tutto Giuda, e Beniamin: Il Signore è stato con voi, mentre voi siete stati con lui : e se voi lo ricercate. voi lo troverete : ma, se voi l'ab-

bandonate, egli v'abbandonerà.

3 Or Israel e stato un lungo tempo senza il vero Dio, e senza sacerdote ch'insegnasse, e senza Legge:

4 Ma quando, essendo distretto, egli s'è convertito al Signore Iddio d'Israel, e l'ha ricercato, egli l'ha

trovato. 5 Or in que' tempi non v'era pace alcuna per coloro ch'andavano, e che venivano: perciochè turba-menti erano fra tutti gli abitanti

de' paesi. 6 Ed una nazione era conquisa dall' altra nazione, ed una città dall'altra città: perciochè Iddio gli dibatteva con ogni sorte di tribula-

zioni.

7 Ma voi, confortatevi, e le vostre mani non diventino rimesse: perciochè v'è premio per l'opera

vostra.

8 E. quando Asa ebbe udite que-8 E., quando Asa ebbe unuce queste parole, e la profezia del profezia Oded, egli si fortificò, e tolse via l'abbominazioni da tutto'l paese di Gluda, e di Beniamin, e dalle città ch'egli avea prese del monte d'Erfalm; e rinovò l'Altar del Signore, ch'era davanti al Portico del Signore:

9 Poi raunò tutto Giuda, e Beniamin, e que d'Efraim, e di Ma-nasse, e di Simeon, che dimoravano con loro : perciochè molti s'erano rivolti da parte sua, veggendo che'l Signore Iddio suo era con lui.

10 Essi adunque si raunarono in Gerusalemme, nel terzo mese dell'anno quintodecimo del regno

ll Ed in quel di sacrificarono al Signore, della preda ch'aveano menata, settecento buoi, e settemila pecore:

12 E convennero in questo patto di ricercare il Signore Iddio de' lor padri, con tutto'i cuor loro, e con

tutta l'anima loro : 13 E che chiunque non ricercherebbe il Signore Iddio d' Israel, fos-

se fatto morire, picciolo o grande ch'egli fosse, uomo o donna: 14 E giurarono al Signore con gran voce, e grida d'allegressa, con trombe, e corni.

## 2 CRONICHE, XV. XVI. XVII.

15 E tutto Giuda si rallegrò di quel giuramento: perciochè giurarono con tutto'i cuor loro, e cercarono il Signore con tutta la loro affezione, e lo trovarono: e'i Signore diede loro riposo d'ogn' intorno.

16 Il re Asa rimosse ancora Maaca, sua madre, dal governo: percioché ella avea fatto un' idolo per un bosco: ed Asa spesso l'idolo sa. e lo tritò, e l'arse nella Valle

di Chidron. 17 Tuttavolta gli alti luoghi non furono tolti via d'Israel: ma pure il cuor d'Asa fu intiero tutto'i tem-

po della sua vita-

18 Ed egli portò nella Casa di Dio le cose che suo padre avea consagrate, e quelle ancora ch'egli stesso avea consagrate, argento, ed

oro, e vasellamenti. 19 E non vi fu guerra alcuna fino all' anno trentacinquesimo del re-

zno d'Azz. CAP. XVI.

L'ANNO trentesimosesto del regno d'Assa, Bassa, re d'Israel, san contr'a Giuda, ed edificò Rama, per non lasciar nè uscire ne

entrare alcuno ad Asa, re di Giuda. 2 Laonde Asa trasse fuori argen-to, ed oro, da tesori della Casa del Signore, e della casa reale, e lo raando a Ben-hadad, re di Siria, il

quale abitava in Damasco : dicendo, 3 Siavi lega fra me, e te, come è stats fra tuo padre, e mio padre : ecco, io ti mando oro, ed argento : va', rompi la lega che tu hai con Bassa, re d'Israel, aclochè egli si ritragga da me. 4 E Ben-hadad acconsentì al re

Asa, e mandò i capitani de suoi eserciti contr'alle città d'Israel : ed essi percossero Ion, e Dan, ed Abel-maim, e tutte le città da ma-gassini di Neftali.

5 E. quando Bassa ebbe ciò inteso, restò d'edificar Rama, e fece

sare il suo lavoro.

6 Allora il re Asa prese tutto'l popolo di Giuda: ed essi portarono via le pietre, e'i legname di Rama, la quale Bassa edificava : ed egli ne edificò Ghibea, e Mispa.

Ed in quel tempo il Vedente Hanani venne ad Asa, re di Giuda, e gli disse, Perciochè tu ti sei appoggiato sopra'l re di Siria, e non ti sei appoggiato sopra'l Signore Id-dio tuo, per ciò l'esercito del re di Siria t'è scampato dalle mani.

8 Gli Etiopi, ed i Libli, non erano essi un grande esercito, con gran-dissimo numero di carri, e di cavalieri ? e pure, perchè tu t'appog-giasti sopra'l Signore, egli te gli diede nelle mani.

9 Conciosiacosachè gli occhi del Signore corrano per tutta la terra per mostrarsi potente in favor di coloro c'hanno il cuore intiero in-verso lui : tu hai follemente fatto in questa cosa: perciochè da ora innanzi tu avrai sempre guerre

10 Ed Asa a' indegno contr'al Vedente, e lo fece incarcerare : per-ciochè era in gran cruccio contra lui per ciò. Asa ancora oppressò

in quel tempo alcuni del popolo. 11 Or ecco, i fatti d'Ass., primi ed ultimi, sono scritti nel Libro delli re di Giuda, e d'Israel.

12 Ed Asa, l'anno trentanovesi-mo del suo regno, infermò de pie-di, e la sua infermità fu strema, e pure ancora nella sua infermità egli non ricercò il Signore, anzi i medici.

13 Ed Ass giacque co' suoi padri, e morì l'anno quarantanesimo del

suo regno: 14 E lu seppellito nella sua sepoltura, la quale egli s'avea cavata nella Città di David; e fu posto in un cataletto, ch'egli avea empiuto d'aromati, e d'odori composti per arte di profumiere : e gliene fu arsa una grandissima quantità.

CAP. XVII.

E IOSAFAT, figliuolo d'Asa, regnò in luogo suo, e si fortificò

contr' ad Israel :

2 E pose delle schiere di gente di guerra per tutte le città forti di Giu-da, e mise guernicioni nel paese di Giuda, e nelle città d'Efraim, le quali Asa, suo padre, avea prese. 3 E'l Signore fu con Iosafat: per

ciochè egli caminò nelle primiere vie di David, suo padre, e non ri-

cercò i Baali:

4 Anzi ricercò l' Iddio di suo padre, e caminò ne suoi comandamenti, e non fece come Israel. 5 Laonde il Signore stabilì 'l rea-

me nelle mani d'esso: e tutto Giuda gli portava presenti, tal ch'egli

ebbe gran ricchezze, e gloria.
6 Ed egli elevò il cuor suo nelle
vie del Signore: tolse ancora via di

Giuda gli alti luoghi, ed i boschi. 7 E l'anno terzo del suo regno egli mandò, d'infra i suoi princi-pali ufficiali, Ben hail, ed Obadia, e Zacaria, e Natanael, e Micaia: 8 E, con loro, questi Leviti: Se-

maia, e Netania, e Zebadia, ed Asael, e Semiramot, e Ionatan, ed Adonia, e Tobia, e Tob Adonia; e, con loro, Elisama, e Ioram, sa cerdoti, per ammaestrare il popolo nelle città di Giuda.

9 Ed essi, avendo seco il Libridella Legge del Signore, andar

#### 2 CRONICHE, XVII. XVIII.

e circuirono tutte le città di Giuda. ammaestrando il popolo.

10 E lo spavento del Signore fu sopra tutti i regni de' paesi ch'erano d'intorno a Giuda: onde non

fecero guerra a Iosafat. ll Da Filistei ancora gli erano portati presenti, e tributo d'argento: gli Arabi gli adducevano eziandio del minuto bestiame, cioc. settemila settecento montoni, e settemila settecento becchi.

12 E Iosafat andò crescendo sommamente; ed edificò in Giuda ca-

stella, e città da magazzini : 13 Ed ebbe di gran beni nelle città di Giuda: e degli uomini di guerra, prodi e valenti, in Gerusalemme. 14 E questa è la descrizione d'essi, secondo le lor case paterne: Di Giuda, i capi delle miglaia Aurono il capitano Adna, il quale

avea sotto di sè trecentomila uomini prodi e valenti: 15 E, dopo lui, il capitano Iohanan, il quale avea sotto di sè

dugentottantamila uomini: 16 E, dopo lui, Amasia, figliuolo di Zicri, il quale s'era volontariamente consagrato al Signore, ed avea sotto di sè dugentomila uomini prodi e valenti:

17 E di Beniamin, Eliada, uomo prode e valente, il quale avea sotto di sè dugentomila uomini, armati d'archi, e di scudi:

18 E, dopo lui, Iozabad, il quale avea sotto di sè centottantamila uomini in ordine per la guerra.

19 Questi erano coloro che servivano al re: oltr'a quelli ch'egli avea posti nelle fortezze per tutto'? paese di Giuda.

CAP. XVIII.

R Iosafat, avendo di gran ricchezze, e gloria, s'imparentò con Achab.

2 Ed in capo d'alquanti anni egli andò ad Achab in Samaria. Ed andò ad Achab in Samaria. Achab fece ammazzar pecore, e buoi, in grandissimo numero, per lui, e per la gente ch'era con lui: e l'indusse ad andar contr'a Ra-

mot di Galaad.

3 Ed Achab, re d'Israel, disse a Iosafat, re di Giuda, Andrai tu meco contr'a Ramot di Galaad? egli gli disse, Fa' conto di me come di te, e della mia gente come della tua: noi saremo teco in questa

4 Poi Iosafat disse al re d'Israel Deh, domanda oggi la parola del Signore.

5 E'l re d'Israel adunò i profeti, numero di quattrocent'uomini:

ammaestrando il popolo di Giuda : , e disse loro. Andremo noi alla guerra contr'a Ramot di Galaad, o me ne rimarrò io? Ed essi dissero, Va': perciochè Iddio la darà nelle mani del re.

6 Ma Iosafat disse, Non evvi qui più alcun profeta del Signore, il

quale domandiamo?

E'l re d'Israel disse a Iosafat. E v'è bene ancora un'uomo, per lo quale potremmo domandare il Signore: ma io l'odio: perciochè egli non mi profetizza giammai in bene, ma sempre in male: egli d Mica, figliuolo d' Imla. E Iosafat disse, Il re non dica così.

8 Allora il re d'Israel chiamò un' eunuco, e gli disse, Fa' prestamen-te venire Mica, figliuolo d' Imla.

9 Or il re d'Israel, e Iosafat, re di Giuda, sedevano ciascuno sopra'l suo seggio, vestiti di vestimenti reali, nell'aia ch'è all'entrata della porta di Samaria : e tutti i profeti

profetizzavano in presenza loro. 10 E Sedechia, figliuolo di Che naana, s'avea fatte delle corna di ferro: e disse, Così ha detto il Signore, Con queste corna tu coxserai i Siri, fin che tu gli abbi distrutti.

11 E tutti que' profeti profetizzavano in quella stessa maniera: di-

cendo, Sali contr'a Ramot di Galaad, etu prospererai; e'l Signore la dara nelle mani del re.

12 Or il messo, ch'era andato a

chiamar Mica, gli parlò: dicendo, Ecco, le parole de' profeti, come d'una medesima bocca, predicono del bene al re: deh, sia dunque il tuo parlar conforme al parlare dell'uno d'essi, e predicigli del bene.

13 Ma Mica disse, Come il Signore vive, io dirò ciò che l'Iddio mio

m'avrà detto.

14 Egli adunque venne al re. E7 re gli disse, Mica, andremo noi alla guerra contr'a Ramot di Galaad, o me ne rimarrò io? Ed egli gli disse, Andate pure, e voi prospererete, ed essi vi saranno dati nelle mani.

15 E'l re gli disse, Fino a quante volte ti scongiurerò io, che tu non mi dica altro che la verità nel

Nome del Signore i

16 Allora egli disse, Io vedeva tutto Israel sparso su per li monti, come pecore, che non hanno pa-store. E'l Signore diceva, Costoro son senza signore: ritornisene cia-

scuno a casa sua in pace.
17 E'l re d'Israel disse a Iosafat, Non ti dissi io ch'egli non mi pro-fetizzerebbe bene alcuno, anzi del

male? 18 E Mica disse, Perciò, ascol-

412

## 2 CRONICHE, XVIII, XIX.

tate la parola del Signore : Io ve-deva il Signore anciao sopra'i suo trono, e tatto l'esercito del cielo, che gii stava appresso a destra, ed a sinistra :

19 E'l Signore diceva, Chi indurrà Achab, re d'Israel, aciochè salga contr'a Ramot di Galaad, e vi muoia? Poi Mica disse, L'uno diceva in una maniera, e l'altro in un'altra.

20 Allora uno spirito uscì fuori, e si presentò davanti al Signore, e disse. lo ce l'indurro. E' i Signore

gii diese, Come ?

21 Ed egli disse, Io uscirò fuori, e sarò spirito di mensogna nella bocca di tutti i guoi profeti. E'l Sigaore disse, St, tu l'indurrai, ed anche ne verrai a capo: esci pur fuori, e fa' così.

22 Ora dunque, ecco, il Signore ha messo uno spirito di menzogna nella bocca di questi tuoi profeti: ma il Signore ha pronunziato del

ale contra te.

23 Allora Sedechia, figliuolo di Chenanna, si fece avanti, e percosse Mica in su la guancia: e disse, Per qual via s'è partito lo Spirito del Signore da me, per pariar teco?

24 E Mica disse, Ecco, tu'l vedral al giorno che tu te n'entrerai di camera in camera, per appiattarti. 25 E'i re d'Israel disse, Pigliate

Mica, e menatelo ad Amon, capitano della città, ed a Loas, figliuolo

del re: 26 E dite loro, Così ha detto il re, Mettete costui in prigione, e ciba-telo di pane, e d'acqua, stretta-mente, in ch' lo ritorni in pace.

27 E Mica disse, Se pur tu ritorni m pace, il Signore non avrà parlato per me. Poi disse, Voi po-

poli tutti, ascoltate.

26 Il re d'Israel adunque, e Iosaat, re di Giuda, salirono contr'a

Ramot di Galand.

29 E'l re d'Israel disse a Iosafat, lo mi travestirò, e così entrerò nella battaglia: ma tu, vestiti delle tue vesti. Il re d'Israel adunque si travestì, e così entrarono nella

lattaglia.
30 Or il re di Siria avea comandato a' capitani de' suoi carri, che non combattessero contr'a picciolo, ne contr'a grande: ma contr'al

re d' Israel solo.

31 Perciò, quando i capitani de' carri ebber veduto Iosafat, dissero, Egli e il re d' Israel ; e si voltarono a lui, per combattere contr'a lui:
ma losafat gridò, e'l Signore l'aiutò, ed Iddio indusse coloro a ritrarsi da lui.

32 Quando dunque i capitani de' carri ebber veduto ch'egli non era il re d'Israel, si rivolsero indietro da lui.

33 Allora qualcuno tirò con l'arco a caso, e ferì 'l re d' Israel fra le falde, e la corassa: laonde egli disse al suo carrettiere, Volta la mano, e menami fuor del campo:

perciochè io son ferito. 34 Ma la battaglia si rinforsò in quel di, onde il re d'Israel si rattenne nel carro incontr' a' Siri, fino alla sera: e nell'ora del tramontar

del sole mori.

CAP. XIX. P 10SAFAT, re di Giuda, ritorno sano e salvo a casa sua in

Gerusalemme.

2 Allora il Vedente Ichu, figliuolo d' Hanani, gli uscì incontro, e gli disse, Si conviene egli dar soccorso ad un'empio? Ti si conviene egli amar quelli ch'odiano il Signore? perciò dunque v'e ira contra te da parte del Signore.

3 Ma pure in to si son trovate di buone cose: conclosiacosachè tu abbi tolti via dal paese i boschi, ed abbi disposto il cuor tuo a ricercare

Iddio.

4 E Iosafat, essendo dimorato alquanto tempo in Gerusalemme, andò di nuovo attorno fra'l popolo, da Beerseba fino al monte d'Efraim, e gli ridusse al Siguore Id-dio de' lor padri :

5 E costitui de giudici nel paese p r tutte le città forti di Giuda, di

città in città:

6 E disse a' giudici, Riguardate ciò che voi fate: percioche voi non tenete la ragione per un uomo, ma per lo Signore, il quale è con voi negli affari della giustizia. 7 Ora dunque, sia lo spavento

del Signore sopra voi: prendete guardia al dover vostro, e mettetel ad effetto: perciochè appo'l Si-gnore Iddio nostro non v'e alcuna iniquità, nè riguardo alla qualità delle persone, nè prendimento di presenti.

8 Oltr'a ciò Iosafat costituì anche in Gerusalemme alcuni d'infra i Leviti, e d'infra i sacerdoti, e d'in-

fra i capi delle famiglie paterne d'Israel, per tener la ragione del Signore, e per giudicar le liti : e si ricorreva in Gerusalemme.

9 E comando loro che così facessero nel timor del Signore, con

lealtà, e di cuore intiero. 10 Ed in ogni lite, che sara por-tata davanti a voi da vostri fratelli, ch'abitano nelle lor città, per giudicar fra omicidio ed omicidio

fra legge, e comandamento, e fra statuti, ed ordinazioni, chiaritegli: aciochè non si rendano colpevoli appo'l Signore, onde vi sia ira contr'a voi, e contr'a' vostri fratelli: fate così, aciochè non vi rendiate colpevoli.

11 Or ecco, il sommo Sacerdote Amaria sard presidente fra voi in ogni affare del Signore : e Zebadia, figliuolo d' Ismael, conduttore della Casa di Giuda, in ogni affare del Voi anete ancora a vostro comando gli ufficiali Leviti: prendete animo, ed adoperatevi, e'l Signore sarà co' buoni.

#### CAP. XX.

R, dopo queste cose, avvenne che i figliuoli di Moab, ed i figliuoli d'Ammon, e con loro altri d'infra gli Ammoniti, vennero per far guerra contr'a Iosafat.

2 E vennero de messi, che rapportarono la cosa a Iosafat : dicendo. Una gran moltitudine di gente di di la dal mare, e di Siria, viene contr'a te: ed ecco, essi sono in Hasason-tamar, che è Enghedi.

3 Allora Iosafat ebbe paura, e si dispose a ricercare il Signore, e fece bandire il digiuno a tutto

Gluda.

4 E que' di Giuda si raunarono per ricercare aiuto dal Signore: molti ezlandio da tutte le città di Giuda vennero per ricercare il Si-

5 E Iosafat, stando in piè nella raunanza di Giuda, e di Gerusalemme, si presentò nella Casa del Signore, davanti al cortile nuovo: 6 E disse, O Signore Iddio de' nostri padri, non sei tu Dio ne' cieli, e non signoreggi tu sopra tutti i regni delle nazioni? e non hai tu nella tua mano forza, e potenza,

tal che niuno ti può contrastare? 7 Non hai tu, o Dio nostro, scac-ciati gli abitanti di questo paese d'innanzi al tuo popolo Israel? e non hai tu dato esso paese in per-petuo alla progenie d'Abraham, il

quale t'amò?

8 Laonde essi vi sono abitati, e t'hanno in esso edificato un Santuario per lo tuo Nome: dicendo,

9 Quando ci sopraggiugnerà alcun male, spada di punizione, o pestilenza, o fame; e nol ci presenteremo davanti a questa Casa. e davanti al tuo cospetto, (concioslacosachè'l tuo Nome sia in questa Casa,) e grideremo a te per la nostra tribolazione; esaudiscine, e salvaci.

10 Or al presente, ecco, i figliuoli "Ammon, e di Moab, e que del

monte di Seir, nel cui paese tu non permettesti ad Israel d'entrare, quando veniva fuor del pacee d' Egitto; anzi se ne rivolse indietro. e non gli distrusse:

Il Ecco, essi ce ne fanno la retribuzione, venendo per iscacciarci dalla tua eredità, la quale tu ci hai

data a possedere. 12 O Dio nostro, non farai tu giudicio di loro ? conciosiacosachè non vi sia forza alcuna in noi, per contrastare a questa gran moltitudine, che viene contr'a noi: e noi non sappiamo ciò che dobbiam fare: ma gli occhi nostri son solsi

a te. 13 E tutti que' di Giuda stavano diritti davanti al Signore, insieme co' lor piccioli fanciulli, con le lor

mogli, e co' lor figliuoli.

14 Allora lo Spirito del Signore fa sopra Iahaziei, figliuolo di Zaca-ria, figliuolo di Benaia, figliuolo di Iciel, figliuolo di Mattania Levita. d'infra i figliuoli d'Asaf, nel meszo della raunanza :

15 Ed egli disse, Voi tutti, uomini di Giuda, ed abitanti di Gerusalemme, e tu, re Iosafat, attendete: Così vi dice il Signore, Vol, non te-miate, e non vi spaventate, per questa gran moltitudine: percio-

chè questa guerra non appartiene

a vof, anzi a Dio. 16 Domane andate contr'a loro: ecco, essi montano per la salita di Sis, e voi gli troverete all'estremità del torrente, dirincontro al diserto di Ieruel.

17 Voi non avrete a combattere in questo fatto: presentatevi pure, e state fermi; è voi vedrete ciò che'l Signore farà inverso voi per vostra salvazione: o Giuda, e Gerusalemme, non temiate, e non vi spaventate: domane uscite incon-

tr'a loro, e'l Signore sarà con voi. 18 Allora Iosafat s'inchinò con la faccia verso terra: e tutto Gluda. e gli abitanti di Gerusalemme, si gittarono giù davanti al Signore, per adorario.

19 Ed i Leviti, d'infra i Chehatiti. ed i Coriti, si levarono per lodare il Signore Iddio d'Israel ad altissima

voce

20 E la mattina seguente, il popolo si levò a buon'ora, ed uscì fuori verso'l diserto di Tecoa : e, mentre usciva, Iosafat si fermò, e disse, Ascoltatemi, o Giuda, e voi abitanti di Gerusalemme: credete al Signore Iddio vostro, e voi sarete assicurati : credete a' profeti d'esso, e voi prospererete.

21 E, tenuto consiglio col popolo, costitui de' cantori che cantassero

#### 2 CRONICHE, XX, XXI.

al Signore, e lodassero la santa eus Masstà; e, caminando dinansi alla gente di guerra, dicessero, Celebrate il Signore: perciochè la sua benignità è in eterno. 22 E nel medesimo tempo ch'essi

cominciarono il canto di trionfo. e

le laudi, il Signore pose aggusti fra i figliuoli d'Ammon, ed i Moa-biti, e que del monte di Seir, i quali venivano contr'a Giuda, ed essi si

percossero gli uni gli altri. 23 Ed i figliuoli d'Ammon, ed i 23 Ed i nguion a Aminon, su i Moabiti, si presentarono in batta-glia contragli abitanti del monte di Seir, per distruggergli, e per di-aperdergli: e quando ebbero finito con gli abitanti di Seir, s'autarono gli uni gli altri a disfarsi.

24 Or, quando que' di Giuda fu-rono giunti fino a Mispa, che ri-guarda verso'l diserto, si voltarono erso quella moltitudine : ed ecco. tti erano corpi morti, che giacevano per terra, e non n'era scam-pato alcuno.

25 Allora Iosafat, e la sua gente, vennero per predar le loro spoglie; e fra i lor corpi morti trovarono molte ricchesse, e cari arredi ; e ne predarono tante, che non bastavano a portarie : e stettero tre giorni a predar le spoglie : perciochè erano in gran quantità.

26 Poi, al quarto giorno, s'adu-narono nella valle, detta di Benedizione: perciochè quivi benedissero il Signore : per questa cagione quel luogo è stato chiamato Valle di benedizione infino a questo gior-

27 E tutta la gente di Giuda, e di Gerusalemme, e Iosafat in capo d'essi, si rimisero in camino, per ritornarsene in Gerusalemme, con allegressa: perciochè il Signore avea loro data allegressa de' lor nemici

28 E, giunti in Gerusalemme, entrarono con salteri, e con cetere, e con trombe, nella Casa del

Signore.
29 E lo spavento di Dio fu sopra tutti i regni di que' paesi, quando intesero che'l Signore avea com-battuto contr' a' nemici d'Israel. 30 E'i regno di losafat ebbe quie-

te : e l' Iddio suo gli diè riposo d'o-

gn' intorno.

31 Così Iosafat regnò sopra Giuda. Egli era di età di trentacinque anni, quando cominció a regnare, e regnò venticinque anni in Gerusalemme. E'l nome di sua madre era Azuba, figliuola di Silhi.

32 Ed egli caminò nella via d'Asa, suo padre, e non se ne rivolse, facendo ciò che piace al Signore.

33 Nondimeno gli alti luoghi non furono tolti via: non avendo il popolo ancora addirimato il cuore

suo all' iddio de' suoi padri. 34 Or, quant' è al rimanente de' fatti di lossfat, primi ed ultimi: ecco, sono scritti nel Libro di Iehu, figliuolo d'Hanani, il quale è stato inscrito nei libro delli re d' Israel.

35 Or, dopo quelle cose, Iosafat, re di Giuda, seca compagnia con

Acharia, re d'Israel, le cui opera

erano empie : 36 E lo prese in sua compagnia, per far navi, per far viaggi in Tarsis: e fecero le navi in Esiongheber.

37 Allora Elieser, figliuolo di Dodava, da Maresa, profetimo contr'a Iosafat: dicendo, Conciosiacosachè tu abbi fatta compagnia con Achazia, il Signore ha dissipate le tue opere. E le navi furono rotte, e non poterono fare il viaggio in Tarsia.

CAP. XXL

DOI losafat glacque eo' suoi pa-dri, e con essi fu seppellito nella Città di David: e Ioram, suo figliuolo, regnò in luogo suo.

ngiuolo, regno in mogo suo.

2 Or esso avea de' fratelli, figliaoli
di Iosafat, ciot, Azaria, e Ishiel, e
Zacaria, ed Azaria, e Micael, e Se-fatia. Tutti costror eruse figliuoli
di Iosafat, re d'Israel.

3 F" radre loro avea lor fatti

3 E'i padre loro avea lor fatti gran doni d'argento, e d'oro, e di robe preziose, con alcune città forti nel *passe di* Giuda; ma avea dato il regno a loram : perciochè egli ora il primogenito.

4 E Ioram, essendo salito al regno di suo padre, si fortificò, ed uccise con la spada tutti i suoi fratelli, ed anche alcuni de' capi d' Israel. 5 Ioram*era* d'età di trentadue an-

ni, quando cominció a regnare; e regnò otto anni in Gerusalemme : 6 E caminò per la via delli re d' Israel, come faceva la casa d'Achab: perciochè egli avea per mo-glie la figliuola d'Achab. Così fece quello che dispiace al Signore.

7 Nondimeno il Signore non volle distruggere la casa di David, per amor del patto ch'egli avea fatto con David; e secondo ch'egli avea detto, che darebbe a lui, ed a' suoi figliuoli, in perpetuo, una iampana accesa.

8 Al tempo d'esso gi' Idumei si ri-bellarono dall' ubbidienza di Giuda, e costituirono sopra loro un re. 9 Perciò Ioram passò in Idumea, co' suoi capitani, e con tutti i suoi carri: ed avvenne che, essendosi egli mosso di notte, percosse gi' I-

#### 2 CRONICHE, XXI, XXII.

dumei che l'aveano intorniato, ed i capitani de' carri.

10 Nondimeno gl' Idumei sono perseverati nella lor ribellione dall'ubbidienza di Giuda infino a questo giorno. In quell' istesso tempo Libna si ribellò dall' ubbidienza di Ioram: perciochè egli avea abbandonato il Signore Iddio de' suoi padri.

II Egli fece ancora degli alti luoghi ne' monti di Giuda, e fece fornicar gli abitanti di Gerusalemme, e diede la spianta a Giuda.

12 Allora gli venne uno scritto da parte del profeta Ella, di questo te-nore: Coa ha detto il Signore Id-dio di David, tuo padre, Perciochè tu non sei caminato per le vie di Iosafat, tno padre, ne per le vie d'Asa, re di Giuda:

13 Anzi sei caminato per la via delli re d'Israel, ed hai fatto fornicar Giuda, e gli abitanti di Gerusalemme, come la casa d'Achab ha fatto fornicare Israel : ed Oltr'a ciò. hai uccisi i tuoi fratelli, la famiglia di tuo padre, i quali erano migliori

14 Ecco, il Signore percuoterà d'una gran piaga il tuo popolo, ed i tuoi figliuoli, e le tue mogli, e

tutti i tuoi beni : 15 E percuoterà la tua persona di

grandi infermità, d'infermità d'interiora, tal che le tue interiora usciranno kuori per l'infermità, che durerà un' anno dopo l'altro.

16 Il Signore adunque eccitò contr'a Ioram lo spirito de' Filistei, e degli Arabi, che son presso agli Etiopi.

17 Ed essi salirono contr'a Giuda, ed essendo entrati dentro a forza, predarono tutte le ricchezze che furono ritrovate nella casa del re: ed anche ne menarono prigioni i suoi figliuoli, e le sue mogli, tal che non gli restò alcun figliuolo, se non Ioachas, il più picciolo de' suol figliuoli.

18 E, dopo tutte gueste cose, il Signore lo percosse d'una infermità incurabile nell' interiora.

19 Ed avvenne che, passato un' anno dopo l'altro, al tempo che'l termine de' due anni spirava, l'interiora gli uscirono fuori, insieme con l'infermità; ed egli morì in gravi dolori: e'i suo popolo non arse per lui alcuni *aromati*, come avea fatto per li suoi padri.

20 Egli era d'età di trentadue anni, quando cominció a regnare, e regnò otto anni in Gerusalemme, e se n'andò senza esser desiderato : e fu seppellito nella Città di David, ma non già nelle sepolture delli re. 416 CAP. XXII.

GLI abitanti di Gerusalemma costituirono re, in luogo suo, Achazia, suo figliuolo minore : per-ciochè quelle schiere, ch'erano venute in armi con gli Arabi, aveano uccisi tutti i maggiori. Così regnò Achazia, figliuolo di Ioram, re di Giuda.

2 Achazia era d'età di quarantadue anni, quando cominciò a regnare, e regnò un' anno in Geru-salemme. E'l nome di sua madre era Atalia, figliuola d'Omri.

3 Anch'egli caminò nelle vie della casa d'Achab: perciochè sua madre gli era consigliera a far male.

4 Egli adunque fece ciò che dispiace al Signore, come la casa d'Achab: perclochè, dopo la morte di suo padre, essi furono suoi con-siglieri a sua perdizione.

5 Ed anche, seguitando il lor consiglio, andò con Ioram, figliuolo d'Achab, re d'Israel, alla guerra contr'ad Hazael, re di Siria, in Ramot di Galaad. Ed i Siri ferirono

Ioram.

6 Ed egli se ne ritornò, per farsi medicare in Izreel: perciochè egli avea delle ferite ch'egli avea ricevute in Rama, mentre egli com-batteva con Hasael, re di Siria. Ed Azaria, figliuolo di Ioram, re di Giuda, ando a visitare Ioram, figliuolo d'Achab, in Izreel: per-

ciochè egli era infermo. 7 E ciò ch'egli venne a Ioram, procedette da Dio per la ruina d'Achazia: percioché, essendo ve-nuto, egli uscì con Ioram con-tra Iehu, figliuolo di Nimsi, il quale il Signore avea unto per di-

struggere la casa d'Achab. 8 E, quando lehu faceva la punizione della casa d'Achab, trovò i principali di Giuda, ed i figliuoli de' fratelli d'Achazia, i quali servi-

vano ad Achazia, e gli uccise; 9 E cercò Achazia, ed egli fu preso, essendo nascosto in Samaria, e fu menato a Iehu, ed ucciso : e poi fu seppellito: perciochè fu detto, Egli è il figliuolo di Iosafat, il quale ricercò il Signore con tutto'l suo cuore. E non vi fu alcuno della casa d'Achasia ch'avesse il potere di farsi re.

10 Ed Atalia, madre d'Achasia. avendo veduto che'l suo figliuolo era morto, si levò, e distrusse tutta la progenie reale della casa di

Giuda : 11 Ma Iosabat, figliuola del re Ioram, prese loss, figliuolo d'Achszia, e lo tolse furtivamente d'infra i figliuoli del re, che s'uccidevano; e lo mise, con la sua balia, nella

#### 2 CRONICHE, XXII, XXIII.

camera de' letti. Così Iosabat, figliuois del re Ioram, moglie del Secerdote Ioisda, lo nascose d'in-mansi ad Atalia: perciochè era so-rella d'Achasia: tal che *Atalia* non lo fece morire.

12 Ed egli stette con loro nascosto mella Casa di Dio lo spasio di sei anni : ed in quel memo tempo Atalia regnava sopra'i paese.

CAP. XXIIL

MA l'anno settimo, Iolada si M. fortificò, e prese seco questi capi di centinais, co' quali egli fece lega; cioè, Asaris, figliuolo di len-ham; ed Ismael, figliuolo d'Obed; e Masseia, figliuolo d'Adaia; ed Elisafat, figliuolo di Zicri.

2 Ed esel andarono attorno per lo passe di Giuda, ed adunarono, da tratte le città di Giuda, i Leviti, ed i capi delle fumiglie paterne d'I-srael; e vennero in Gerusalemme.

3 E tutta quella raunanza fece lega col re, nella Casa di Dio. E Ioiada disse loro, Ecco, il figliuol del re regnerà, come il Signore ha promesso a' figliuoli di David.

4 Questo è quello che voi farete: La terra parte di voi, cioè, quelli ch'entrano in settimana. così mcerdoti come Leviti, sieno per portinai alle soglie delle porte

5 E l'altra terra parte alla casa del re: e l'altra terra parte alla porta del Fondamento: e tutto'i popolo sia ne cortili della Casa del Signore.

6 E niuno entri nella Casa del Signore, se non i sacerdoti, ed i ministri d'infra i Leviti : essi entrino, perclochè sono santificati : ma tutto'l popolo osservi ciò che'l Signore ha comandato che s'osservi.

7 Ed i Leviti circondino fi re d'ogn'intorno, avendo ciascuno le sue arme in mano: e sia fatto morire chiunque entrerà nella Casa: e siate col re, quando egli entrerà, e quando uscirà fuori.

8 1 Leviti adunque, e tutto Giuda, fecero interamente secondo che'i Sacerdote Iolada avea comandato, e presero ciascuno la sua gente, cioc, quelli ch'entravano in settimana, e quelli che ne uscivano: perciochè il Sacerdote Ioiada non

percuone il consultatione di serio di serio del serio de pi di centinaia le lance, e gli scu-di, ed i pavezi, ch'erono stati del re David, ed erano nella Casa di Dio:

10 E fece star tutta quella gente, clascuno con la sua arme in mano, ial lato destro della Casa fino al sinistro, presso dell' Altare, e della

Casa, d'intorno al re. 11 Allora il figliuolo del re fu me-nato fuori, e fu posta sopra lui la benda, e gli ornamenti reali, e fu dichiarato re. E loiada, ed i suol figliuoli, l'unsero, e dissero, Viva

12 Ed Atalia udi I romore del popo-lo, de sergenti, e di quelli che canto be sergenti, e ai queit cas can-tavano laudi presso del re; e ven-ne al popolo nella Casa del Signore. 13 E riguardo, ed ecco, il re era in plè sopra'i suo pergolo, all'en-trata; ed i capitani, ed i trombettieri, erano appresso del re, con tutto i popolo del paese, che si railegrava, e sonava con le trombe : arimente i cantori, con istrumen ti musici; ed i mastri del canto di laudi. Allora Atalia si stracciò le vesti, e disse, Congiura, congiura. 14 E'l Sacerdote loiada fece uscir fuori i capi di centinaia, che co-

con la spada. Perciochè il Sacerdote avea detto, Non fatela merire nella Casa del Signore. 15 Essi adunque le fecero far lar-go: e, come ella se ne veniva nella casa del re, per l'entrata della por-ta de cavalli, fu quivi uccisa.

mandavano a quell'esercito: e dis-se loro, Menatela fuor degli ordini; e chi le andra dietro, sia ucciso

16 E loisda tratto patto fra sè, e

tutto'l popolo, e'l re, che sarebbono popolo del Signore.

17 E tutto'l popolo entrò nel tempio di Baal, e lo disfece, e spesso gli altari, e l'imagini d'esso; ed uccise Mattan, sacerdote di Baal,

davanti agli altari.

18 E Ioiada dispose gli ufficij della Casa del Signore fra le mani de sacerdoti Leviti, i quali David avea cerdon Levui, quan bara aveas costituiti, per certi spartimenti, so-pra la Casa del Signore, per offe-rire olocausti al Signore, secondo ch'è scritto nella Legge di Moisè: e ciò fu fatto con allegrezza, e con cantici, secondo la disposizione di David.

19 Costituì oltr'a ciò i portinai alle porte della Casa del Signore : aciochè niuno immondo per qua-

lunque cosa v'entras

20 Poi prese i capi delle centinale, e gli uomini illustri, e quelli ch'a veano il reggimento del popolo, e tutto i popolo del paese; e condusse il re a basso, fuor della Casa del Signore: e, passando per mezzo la porta alta, vennero nella casa del re, e fecero sedere il re copra'i tro-

21 E tutto'i popolo del paese si rallegrò, e la citta fu in quiete, dopo ch'Atalia fu stata uccisa con la spuda.

тз

## 2 CRONICHE, XXIV.

CAP. XXIV.

IOAS *era* d'età di sette anni, quando cominciò a regnare; e regnò quarant'anni in Gerusalemme. E'l nome di sua madre era Sibla, da Beerseba.

2 E Ioas fece quello che piace al Signore tutto'l tempo del Sacer-

dote Iolada.

3 E Ioiada gli prese due mogli: ed egli genero figliuoli, e figliuole. 4 Dopo questo venne in cuore a Ioas di ristorare la Casa del Signore. 5 Perciò adunò i sacerdoti, ed i Leviti : e disse loro, Andate per le città di Giuda, e raccogliete, anno per anno, da tutto Israel, danari per ristorar la Casa dell' Iddio vostro: e voi sollecitate questo affare. Ma i Leviti non lo sollecitarono.

6 E'l re chiamò Ioiada, sommo Sacerdote, e gli disse, Perchè non hai tu usata diligenza, che i Leviti por-tassero da Giuda, e da Gerusalem-me, la colta di Moisè, servitor del Signore, e della raunanza d'Israel, per lo Tabernacolo della Testimo-

nianza?

7 (Conciofossecosachè la scellerata Atalia, ed i suoi figliuoli, avessero fatte delle rotture nella Casa di Dio; ed anche avessero adoperate per li Baali tutte le cose consagrate della Casa del Signore.)

8 Il re adunque comandò che si facesse una cassetta, e che quella si mettesse alla porta della Casa

del Signore, difuori. 9 Poi fu fatta una grida per Giuda, ed in Gerusalemme, che si portasse al Signore la colta, che Moisè, servitor di Dio, avea fatta sopra Israel nel diserto.

10 E tutti i capi, e tutto'l popolo, la portavano allegramente, e la gittavano nella cassetta, fin che fu

finita l'opera.

11 Or, quando la cassetta si portava, per le mani de Leviti, a quelli ch'erano deputati dal re, (il che si faceva, quando vedevano che v'erano dentro danari assai,) il segretario del re, ed un commessa-rio del sommo Sacerdote venivano, e votavano la cassetta: poi la riportavano, e la rimettevano nel suo luogo. Così facevano ogni riorno; e raccolsero gran quantità di danari.

12 E'l re, e Iolada, davano que' danari a quelli ch'aveano la cura dell' opera, che si faceva per lo servigio della Casa del Signore: ed essi ne prezzolavano scarpellini, e legnainoli, per rinovar la Casa del Signore ; ed anche fabbri di ferro, e di rame, per ristorarla.

13 Coloro adunque, ch'aveano la cura dell' opera, s'adoperarono: e l'opera fu ristorata per le lor mani; ed essi rimisero la Casa di Dio nello stato suo, e la rinforzarono.

14 E, quando ebber finito, portarono davanti al re, e davanti a loiada, il rimanente de' danari : ed egli gl'impiegò in arredi per la Casa del Signore, in arredi per fare il servigio, e per offerir sacrifici, ed in coppe, ed altri vasellamenti d'oro, e d'argento. E, nel tempo di Iojada, furono del continuo offerti olocausti nella Casa del Signore.

15 Or Iolada, essendo diventato vecchio, e sazio di giorni, mori.

Egli era d'età di centrent' anni,

quando morì: 16 E fu seppellito nella Città di David con li re: perciochè egli avea fatto bene assat inverso I. srael, ed inverso Iddio, e la sua Casa.

17 E, dopo che Ioiada fu morto, i capi di Giuda vennero al re, e si prostesero davanti a lui: allora

egli attese a loro. 18 Ed essi lasciarono la Casa del Signore Iddio de' lor padri, e servi-rono a' boschi, ed agi'idoli: laonde vi fu indegnazione contr'a Giuda, e contr'a Gerusalemme, per questa lor colpa.

19 E, benchè il Signore mandasse loro de profeti, per convertirgli a sè, e ch'essi protestassero loro, non

però prestarono l'orecchio. 20 E lo Spirito di Dio investì Za-

caria, figliuolo del Sacerdote Iosada. Ed egli, stando in piè disopra al popolo, disse loro, Così ha detto Iddio, Perchè trasgredite voi comandamenti di comandamenti del comand mandamenti del Signore? voi non prospererete: perciochè voi avete abbandonato il Signore, egli altresì v'abbandonerà.

21 Ed essi fecero congiura contr'a lui, e lo lapidarono, per co-mandamento del re, nel cortile

della Casa del Signore.

22 E'l re Ioas non si ricordò della benignità usata da Ioiada, padre d'esso, inverso lui : anzi uccise il Or, mentre egli suo figliuolo. Or, mentre ten moriva, disse, Il Signore lo vegga,

e ne ridomandi conto. 23 Ed avvenne, in capo all'anno, che l'esercito de Siri sall contr's Ioas; e venne in Giuda, ed in Gerusalemme: e ammazzarono d'infra'l popolo tutti i capi d'esso; e mandarono tutte le spoglie loro al

re in Damasco. 24 E, benchè l'esercito de Siri fosse venuto con poca gente, nondimeno il Signore diede loro nelle

# 2 CRONICHE, XXIV. XXV.

mani un'esercito grandissimo: perciochè aveano abiandonato il Signore Iddio de' padri loro: ed i Siri eseguirono i giudicij sopra

3

×

ŕ

2

4

Ť

,

25 E, quando si furono partiti da lui, perciochè l'aveano lasciato in gran langori, i suoi servitori fecero congiura contr'a lui, per ca-gion dell'omicidio de figliuoli del Sacerdote loiada, e l'uccisero in sul suo letto. Così morì, e fu seppellito nella Città di David, ma

non già nelle sepolture delli re. 26 Or, questi son quelli che con-giurarono contr'a lui: Zabad, figliuolo di Simat, donna Ammonita; e Iozabad, figliuolo di Simrit,

donna Moabita.

27 Or, quant'è a' figliuoli d'esso, ed alla gran colta di danari che fu fatta per lui, ed alla fondazione della Casa di Dio: ecco, queste cose sono scritte nella storia del Libro delli re. Ed Amasia, suo figliuolo, regnò in luogo suo.

CAP. XXV.

MASIA, essendo d'età di venticinque anni, cominciò a regnare, e regnò ventinove anni in Gerusalemme. E'i nome di sua madre era Ioaddan, da Gerusalemme 2 Ed egli fece ciò che piace al Si:

gnore, non però di cuore intiero. 3 Or, come egli fu ben fermo nel regno, egli uccise i suoi servitori.

ch'aveano percosso il re, suo padre: 4 Ma non fece morire i lor figliuoli: anzi fece come è scritto nella Legge, nel Libro di Moisè, nel quale il Signore ha comandato che i padri non muoiano per li figliuoli, nè i figliuoli per li padri : anzi, che ciascuno muoia per lo

suo *propio* peccato. 5 Poi Amasia adunò *que' di* Giuda : e di quelli costituì, secondo le lor famiglie paterne, capi di migliaia, e capi di centinaia, per tutto Giuda, e Beniamin; e gli annoverò dall'età di vent' anni in su: e trovò ch'erano trecentomila *uomini* di guerra scelti, che portavano

lancla e scudo. 6 Soldò oltr'a ciò d'Israel centomila uomini di valore, con cento

talenti d'argento.

7 Ma un'uomo di Dio venne a lui: dicendo, O re, l'esercito d' Israel non vada teco: perclochè il Signore non è con Israel, ne con tutti i figliuoli d'Efraim.

8 Altrimenti, va' pure, e portati valorosamente nella battaglia: Iddio ti farà cadere davanti al nemico: perciochè Iddio ha il potere di soccorrere, e di far cadere.

9 Ed Amasia disse all'uomo di Dio, E che dee farm de cento talenti, ch'io ho dati alle schiere d'Israel ! E l'uomo di Dio disse Egli è nel potere del Signore di

darti molto più di questo.

10 Amasia dunque separò schiere, ch'erano venute a lui d' Efraim, aciochè se n'andassero al luogo loro: laonde s'adirarono gravemente contr'a Giuda, e se no ritornarono alle loro stanze, ac-

cesi nell' ira. 11 Ed Amasia si fortificò, e condusse la sua gente; ed andò alla Valle del sale, e percosse i figliuoli

di Seir, in numero di diecimila. 12 I figiluoli di Giuda presero eziandio prigioni diecimila *uomini* vivi, e gli menarono in cima di Sela, e gli gittarono a basso dalla

rupe ; e tutti creparono. 13 Ma le schiere, ch'Amasia avea

rimandate, aciochè non andassero con lui alla guerra, scorsero sopra le città di Giuda, da Samaria, fino in Bethoron; e percossero tremila uomini di quella, e fecero una

aomini di quella, e lecero una gran preda. 14 Ed Amasia, ritornando dalla sconfitta degl' Idumei, portò gl'id-dij de' figliuoli di Seir, e se gli ris-sò per dij, e gli adorò, e fece lor profumi.

15 Laonde l'ira del Signore s'accese contr'ad Amasia: ed egli gli mando un profeta a dirgli, Per-chè hai tu ricercati gl'iddij d'un popolo, i quali non hanno salvato il

lor propio popolo dalla tua mano? 16 Ma mentre colui parlava al reegil gii disse, Sei tu stato dato al re per consigliere? resta: perchè saresti ucciso? Il profeta dunque restò: ma pur disse, Io so che'l consiglio di Dio è di perderti, perchè tu hai fatto questo, e non hai ubbidito al mio consiglio

17 Or Amasia, re di Giuda, prese consiglio, e mandò a dire a loss. figliuolo di Ioachaz, figliuolo di Iehu, re d'Israel, Vieni, veggiam-ci l'un l'altro in faccia.

18 E Ioas, re d'Israel, mandò a dire ad Amasia, re di Giuda, Uno spino del Libano mandò già a dire al cedro del Libano, Da' la tua figliuola per moglie al mio figliuolo: ma le fiere del Libano, passando,

capestarono lo spino. 19 Tu hai detto, Ecco, io ho percossi gl' Idumei : e però il tuo cuore t'ha innalzato per glorificarti : rimantene ora in casa tua: perchè ti rimescoleresti in un male, per lo quale caderesti tu, e Giuda teco?

20 Ma Amasia non gli diè d'orec-chio: perciochè quella cosa proce-

419

#### 2 CRONICHE, XXV. XXVI.

dess da Dio, per dar que di Giuda delle città ne paese d'Asdod, e de in man de lor nemici : percioche sevano riceresti gl'iddi d'Edom.

21 Ioas adunque, re d'Iarael, es. bl: ed egli, ed Amasia, re di Giuda, si videro l'un l'altro in faccia, in

et-semes, città di Giuda. 22 E Giuda fu sconfitto da Israel ;

e clascuno fuggi alle sue stanze.

23 E Ioas, re d'Israel, prese prigione Amsia, re di Giuda, figliuolo di Ioas, fieliuolo d' o di Ioas, figliuolo di Ioachaz, in Bet-senes, e lo menò in Gerusa-lemme; e fece una rottura nel mu-ro di Gerusalemme, dalla porta d'Efraim fino alla porta del can-tone, lo spazio di quattrocento cu-

24 E prese tutto l'oro, e l'argento, e tutti i vasellamenti che si trovarono nella Casa di Dio, appo Obededom, e ne tesori della Casa del re: prese eziandio stadichi: poi se ne ritornò in Samaria.

25 Ed Amasia, figliuolo di Ioas, re di Giuda, visse quindici anni dopo la morte di Ioas, figliuolo di

chaz, re d'Israel.

26 Or, quant' è al rimanente de' fatti d'Amasia, primi ed ultimi: ècco, non some egilno scritti nel Libro delli re di Giuda, e d'Israel 27 Or, dal tempo ch'Amasia si fu

rivolto dal Signore, alcuni fecero una congiura contr'a lui in Gerusalemme, ed egli se ne fuggì in Lachis: ma essi mandarono dietro a lui in Lachis, e quivi lo fecero morire.

28 E di là fu portato sopra cavalli, e fu seppellito nella Città di Giuda co' suoi padri.

#### CAP. XXVI.

A LLORA tutto'l popolo di Ginda A prese Uzzia, il quale era d'età di sedici anni, e lo costituì re, in luogo d'Amasia, suo padre.

2 Egli edificò Elot, e la racquistò a Giuda, dopo che'l re fu giaciuto

co' suoi padri.

3 Uzzia era d'età di sedici anni, quando cominció a regnare; e reanò cinquantadue anni in Gerusalemme. E'l nome di sua madre era lecolia, da Gerusalemme.

4 Ed egli fece ciò che piace al Signore : interamente come avea fat-

to Amasia, suo padre:

5 E si diede a ricercare Iddio. mentre visse Zacaria, uomo intendente nelle visioni di Dio: e. mentre egli ricercò il Signore, Iddio lo

fece prosperare.
6 Ed egil usc), e fece guerra co' Filistei, e fece delle rotture nelle mura di Gat, e nelle mura di labne, nelle mura d'Asdod; ed edificò

7 Ed Iddio gli diede aiuto contra' Filistei, e contr'agli Arabi ch'abi-

8 Gli Ammoniti ezlandio davano presenti ad Uzzia: e'i suo nome andò fino in Egitto: perciochè egli

si fece sommamente potente 9 Uzzia edificò ancora delle torri in Gerusalemme, alla porta del cantone, ed alla porta della valle, ed al cantone; e le fortificò.

10 Edificò ancora delle torri nel diserto, e vi cavò molti pozzi: per clochè egli avea gran quantia di bestiame, come anche nella campegna, e nella pianura : avea criss-dio de' lavoratori, e de' vignainoù ne' monti, ed in Carmel : percio

chè egli amava l'agricoltura. 11 Ed Uzzia avea un'esercito di gente di guerra, ch'andava alla guerra per ischiere, secondol nu-mero della lor rassegna, fatta per mano di Ieiel segretario, e di Maaseia commessario, sotto la condotta d'Hanania, l'uno de ca-

itani del re. 12 Tutto'l numero de' capi della gente di valore, distinta per famiglie paterne, era di dumila sci-

13 Ed essi aveano sotto la lor condotta un' esercito di trecensette mila cinquecento prodi, e valorosi guerrieri, per soccorrere il re con-tr'al nemico.

14 Ed Uzzia preparò a tutto quel l'esercito scudi, e lance, ed elmi, e corazze, ed archi, e frombole a

trar pietre. 15 Fece oltr'a ciò in Gerusalemme degl'ingegni, d'arte d'ingegnie re, per mettergli sopra le torn, e sopra i canti, per trar saette, e pietre grosse. E la sua fama andò lungi : perciochè egli fu maravigliosamente soccorso, fin che fu fortificato.

16 Ma, quando egli fu fortificato, il cuor suo s'innalzò, fino a corrompersi; e commise misfatto con tr'al Signore Iddio suo, ed entro nel Tempio del Signore, per far profumo sopra l'altar de' profumi

17 Ma il Sacerdote Azaria entro dietro a lui, avendo seco ottanta sacerdoti del Signore, uomini va-

18 Ed essi s'opposero al re Uszia. e gli dissero, Non istà a te. o Uzzia il far profumo al Signore; and a sacerdoti, figlinoli d'Aaron, che son consagrati per far profumi; esci fuor del Santuario : percioche tu hai misfatto, e ciò non ti tornerd

# 2 CRONICHE, XXVI. XXVII. XXVIII.

in gloria da parte del Signore i

19 Aliora Ussia s'adirò, avendo in mano il profumo da incensare: ma mentre s'adirava contr'a' sacerdoti, la lebbra gli nacque in su la fronte, in presenza de sacerdoti. nella Casa del Signore, d'in su l'altar de' profumi.

20 E'l sommo Sacerdote Asaria, e tutti i sacerdoti, lo riguardarono, ed ecco, egli era lebbroso nella fronte; ed essi lo fecero presta-mente uscir di là : ed egli ancora

al gitto fuori per uscire: perciochè il Signore l'avea percosso. 21 E'l re Ussia fu lebbroso fino al

giorno della sua morte, ed abitò così lebbroso in una casa in disparte: perciochè fu separato dalla Casa del Signore: e lotam, suo figliuolo, era mastro del palamo reale, e rendeva ragione al popolo del paese.

22 Or, quant'è al rimanente de' fatti d'Uzzia, primi ed ultimi, il profeta Isaia, figliuolo d'Amos, gli ha descritti.

23 Ed Uzzia giacque co' suoi pa dri, e fu seppellito co'suoi padri nel campo delle sepolture delli re: perciochè fu detto, Egli è lebbroso. E Iotam, suo figliuolo, regnò in luogo suo.

CAP. XXVII.

OTAM era d'età di venticinque anni, quando cominciò a re-gnare, e regnò sedici anni in Geru-salemme. E'l nome di sua madre

era Ierusa, figliuola di Sadoc. 2 Ed egli fece ciò che piace al Signore, interamente come avea fatto Uzzia, suo padre: senon che non entrò nel Tempio del Signore: nondimeno il popolo era ancora corrotto.

Egli edificò la porta alta della Casa del Signore: edificò ancora

avinel muro d'Ofel:

4 Edificò eziandio delle città nelle montagne di Giuda, e delle castel-

la, e delle torri ne' boschi :
5 E combattè contr'al re de' figliuoli d'Ammon, e vinse gli Ammoniti. Ed in quell'anno essi gli diedero cento talenti d'argento, e diecimila cori di grano, ed altret-tanti d'orzo: cotanto ancora gli pagarono i figliuoli d'Ammon il secondo, e'i terro anno.

6 Iotam adunque si fortificò : perciochè egli avea addirizzate le aue vie nei cospetto del Signore

Iddio suo.

7 Or, quant'è al rimanente de' fatti di lotam, e tutte le sue battaglie, ed i suoi portamenti : ecco, 421 queste cose sono scritte nel Libro delli re d'Israel, e di Giuda.

8 Egli era d'età di venticinque anni, quando cominció a regnare, e regnò sedici anni in Gerusa-

9 Poi Iotam giacque co suoi padri, e fu seppellito nella Città di David. Ed Achas, suo figliuolo, regnò in luogo suo.

CAP. XXVIII.

CHAZ era d'età di vent' anni. A quando cominció a regnare; e regnò sedici anni in Gerusalem-

me; e non fece ciò che piace al Signore, come David, suo padre : <sup>2</sup> Ansi caminò per le vie delli re d' Israel : ed anche fece delle sta-

tue di getto a' Baali :

3 Ed incensò nella valle del fidiuolo d' Hinnom, ed arse de suoi figliuoli col fuoco, seguendo l'abbominazioni delle genti, le quali ' Signore avea scacciate d'innanzi a'figliuoli d'Israel. 4 Egli sacrificava eziandio, e fa-

ceva profumi negli alti luoghi, e sopra i colli, e sotto ogni albero

verdeggiante.
5 Laonde il Signore Iddio suo lo diede in man del re de Siri: ed essi lo sconfissero, e presero prigione una gran moltitudine della sua gente, e la menarono in Damasco. Egli fu estandio dato in man del re d'Israel, il quale lo sconfisse d'una grande sconfitta, 6 E Peca, figliuolo di Remalia,

uccise in un giorno cenventimila uomini di Giuda, tutti uomini di valore : perciochè aveano abban-donato il Signore Iddio de' lor

padri.
7 E Zicri, uomo possente d'Efraim uccise Masseia, figliuolo del re, ed Azricam, mastro del palazzo, ed Elcana, la seconda persona do-

po'l re

8 Ed i figliuoli d' Israel menarono prigioni dugentomila persone de' lor fratelli, tra donna lor fratelli, tra donne, figliuoli, e figliuole; ed anche fecero sopra loro una gran preda, la quale con-ducevano in Samaria.

9 Or quivi era un profeta del Signore, il cui nome era Odel; ed egli uscì incontro all'esercito, ch'entrava in Samaria: e disse loro, Ecco, il Signore Iddio de' vostri padri, perchè era adirato contr'a Giuda, ve gli ha dati nelle mani ; e voi ne avete uccisi a furore tanti, che'l numero arriva infino al cielo.

10 E pure ancora al presente voi servi, e per serve, i figlinoli d'

### 2 CRONICHE, XXVIII, XXIX.

Giuda, e di Gerusalemme. Non è egli vero, che già non vè altro in voi, se non colpe contr'al Signore Iddio vostro ?

11 Ora dunque, ascoltatemi, e riconducete i prigioni ch'avete presi d'infra i vostri fratelli: perciochè v'è ira accesa del Signore contr'a

vol.
12 Allora certi uomini principali,
de' capi de' figliuoli d' Efraim, cioc,
Azaria, figliuolo di Iohanan; Berechia, figliuolo di Mesillemot;
Ezechia, figliuolo di Masillemot
Amasa, figliuolo d' Hadlal, si le-

varono contr'a quelli che venivano dalla guerra:

13 E dissero loro, Voi non menerte quà entro questi prigloni: perciochè ciò che voi pensate fare è per renderci colevoli appol Signore, accrescendo! numero de' nostri peccati, e delle nostre colpe: conciosiacosache noi siamo grandemente colpevoli, e vi sia ira accesa contr'ad Israel.

14 Allora gli uomini di guerra rilasciarono i prigioni, e la preda, in presenza de capi, e di tutta la

raunanza.

15 E quegli uomini suddetti si levarono, e presero i prigioni, e vostirono delle spoglie tutti que' di loro ch'eraro ignudi: e, dopo avergli rivestiti, e caizati, diedero loro da mangiare, e da bere, e gli unsero; e ricondussero sopra degli asini quelli d'infra loro che non si potevano reggere; e gli menarono in Ierico, città delle palme, appresso i lor fratelli: poi se ne ritornarono fa Samaria.

16 In quel tempo il re Achas mandò alli re degli Assirij per soc-

00000

17 (Or anche gl' Idumei erano venuti, ed aveano percosso Giuda, e

sse aveano menati de prigioni. 18 Ed anche i Filiste lerano scorsi sopra le città della pianura, e della parte meridionale di Giuda, ed aveano preso Bet-semes, ed Atalon, e Ghederot, e Soco, e le terre del suo territorio; e Timna, e le terre del suo territorio; e Ghimzo, el tetre del suo territorio; e chimzo, e le terre del suo territorio: e dablatavano in esse.

19 Perciochè il Signore avea abbessato Guda, per cagion d'Achas, re d'Israel: perciochè egli avea cagionato una gran licenza in Giuda, ed avea commesso ogni sorte di mistatti cont'al Signore. 20 E Tillegat-pineser, re degli lo mise in distretta, e non lo formise in distretta, e non lo for-

ificò. 21 Perciochè Achas prese una parte de' tesori della Casa del Signore, e della casa del re, e de' principali del popolo; e gli diede al re degli Assirij, il qual però non gli diede alcuno aiuto.

22 Ed al tempo ch'egli era distretto, egli continuava vie più di commetter misfatti contr'al Signore: tale era li re Achaz:

23 E sacrificò agl'iddi di Damsoo, che l'aveano sconfito: e disse, Polchè gl'iddi delli re di Siria gli autano, io sacrificherò loro, actoche aiutino ancora me. Ma quelli gli furono cagione di far traboccar lui, e tutto Israel.

24 Ed Achaz raccolse i vasellamenti della Casa di Dio, e gli spezzò; e serrò le porte della Casa del Signore, e si fece degli altari per

tutti i canti di Gerusalemme: 25 E fece degli alti luoghi in ogni città di Giuda, per far profumi ad altri dij; ed irritò il Signore Iddio de suoi padri.

26 Or, quant'è al rimanente de fatti d'Achaz, e tutti i suoi portamenti, primi ed ultimi : ecco, queste cose sono scritte nel Libro delli re di Giuda, e d'Israel.

27 Poi Achas giacque co' suoi padri, e fu seppellito in Gerusaleme, nella Città: ma non fu messonelle sepolture delli re d'Israel. Ed Ezechia, suo figliuolo, regnò in luogo suo.

CAP. XXIX.

EZECHIA era d'età di venticio a regnare; e regnò venti nove anni in Gerusalemme. El nome di sua madre era Abia, figliuola di Zacaria.

2 Ed egli fece ciò che piace al Signore, interamente come avea fat-

to David, suo padre.

3 Nel primo anno del suo regno, nel primo mese, egli aperse le porte della Casa del Signore, e le ristorò:

4 E fece venire i sacerdoti, ed i Leviti, e gli adunò nella piazza

orientale :

5 E disse loro, O Leviti, ascoltatemi: santificatevi ora, e santificate la Casa del Signore Iddio del vostri padri, e traete fuor del Santuario le cose immonde:

6 Perciochè i nostri padri hanno misfatto, e fatto ciò che dispiace al Signore iddio nostro, e l'hanno abbandonato, ed hanno rivolte le facce loro indietro dal Tabernacolo del Signore, e gli hanno volte le

spalle: 7 Ed anche hanno serrate le porte dei portico, ed hanno spente le

422

### 2 CRONICHE, XXIX.

lampane, e non hanno fatti profu-mi, nè offerti olocausti, nel Luogo

anto, all' Iddio d' Israel.

8 Leonde l'indegnazione del Signore è stata sopra Giuda, e sopra Gerusalemme; ed egli gli ha dati ad essere agitati, disolati, e sufo-

lati, come voi vedete con gli occhi. 9 Ed ecco, i nostri padri son caduti per la spada; ed i nostri figliuoli, e le nostre figliuole, e le nostre mogli, sone in cattività per

questo.

10 Ora, io ho in cuore di far patto col Signore Iddio d'Israel, aciochè l'ardor della sua ira si storni da nol. 11 Figliuoli miel, ora non errate: percioche il Signore v'ha eletti, per presentarvi davanti a lui per servisgli, e per essergli ministri, e

per fargli profumi. 12 Allora i Leviti si levarono, cioc, Mahat, figliuolo d'Amasai : e loel, figliuolo d'Asaria; d'infra i figliuoli de' Chehatiti: e d'infra i agituoli di Merari, Chis, figliuolo d'Abdi; ed Azaria, figliuolo di Ieha-leleel: e d'inga i Ghersoniti, Ioa, figliuolo di Zimma; ed Eden, figliuolo di Ioa:

13 E d'infra i figliuoli d'Elisafan, Simri, e leiel : e d'infra i figliuoli d'Asaf, Zacaria, e Mattani

14 E d'infra i figliuoli d'Heman lehlel, e Simi : e d'infra i figliuoli Iedutun, Semaia, ed Uzz

15 Ed essi adunarono i lor fratelli, e si santificarono, ed entra rono, secondo'i comandamento del re, fatto per le parole del Signore, per nettare la Casa del Signore.

16 Così i sacerdoti entrarono dentro alla Casa del Signore, per net-tarla; e trassero fuori, nel cortile della Casa del Signore, tutte le cose immonde, che trovarono nel Templo del Signore: ed i Leviti le ricevevano per portarle fuori al torrente Chidron.

17 E cominciarono nel primo giorno del primo mese a santifi-care; e nell'ottavo giorno del medesimo mese vennero al portico del Signore, e santificarono la Casa del Signore, per lo spasio d'otto giorni: e nel sestodecimo giorno del medesimo mese ebbero finito.

18 Poi vennero al re Esechia dentro in casa, e gli dissero, Noi abbiamo nettata tutta la Casa del Signore, e l'altar degli olocausti, e tutti i suoi arredi, e la tavola dove si dispongono i pani, con tutti i suoi strumenti.

19 Abbiamo eziandio ordinati, e santificati tutti i vasellamenti, che'l re Achas avea per suo misfatto rimossi, mentre regnava: ed ecco, sono davanti all'altare del Signore.

20 E'l re Esechia, levatosi la mattina, adumò i principali della città, e salì alla Casa del Signore. 21 Ed essi fecero addurre sette

giovenchi, e sette montoni, e sette agnelli, e sette beochi per sacrificio per lo peccato, per lo regno, e per lo Santuario, e per Gluda. E'l re disse a figliuoli d'Aaron, sacerdoti, ch'offerissero quelli sopra l'Altare del Signore.

22 Essi adunque scannarono que buoi: ed i sacerdoti ricevettero il sangue, e lo sparacro sopra l'altare: poi scannarono i montoni, e ne sparaero il sangue sopra l'altare. Scannarono estandio gli agnelli, e ne sparsero il sangue sopra l'altare.

23 Poi fecero accostare i becchi del sacrificio per lo peccato, davanti al re, e davanti alla raunanza, i quali posarono le mani

sopra essi:
24 Ed i sacerdoti gli scannarono, e sparsero il lor sangue sopra l'altare, come sangue di sacrificio per lo peccato, per fare il purgamento per tutto Israel: percioche il re avea detto che si fucesse questo olocausto, e questo sacrificio per lo peccato, per tutto Israel.

25 Il re ordinò exiandio de' Leviti della Casa del Signore, con cembali, con salteri, e con cetere, se-condo'i comandamento di David, e di Gad, Vedente del re, e del profeta Natan: percioche questo co mandamento era stato dato dal Signore per li suoi profeti.

Signore per a sum process
26 I Leviti adunque furono qui
presenti con gl' instrumenti di David, ed i sacerdoti con le trombe.

27 Allora Exechia comandò che s'offerisse l'olocausto sopra l'al-Ed al tempo che si cominciò ad offerir l'olocausto, cominciò ancora il canto del Signore, e le trombe, e gli strumenti di David, re d' Israel.

28 E tutta la raunanza adorava. e si cantavano cantici, e le trombe sonavano: tutto ciò fin che l'o-

locausto fu compiuto.

29 E quando si fu finito d'offerir l'olocausto, il re, e tutti quelli che si ritrovarono con lui, s'inchinarono, ed adorarono.

30 Poi 'l re Ezechia, ed i princi-pali, dissero a Leviti, che lodassero il Signore, con le parole di David, e del Vedente Assa. Ed essi lo lodarono con somma letizia, e s'in-

chinarono, ed adorarono. 31 Allora Ezechia si mosse a dire. Ora, voi vi siete consagrati al Si-

### 2 CRONICHE, XXIX, XXX.

gr.ore: accostatevi, e presentate i acrificij, e l'offerte di laudi, nella Casa del Signore. Così la rau-nanza presentò sacrificij, ed offerte di laudi : e chiunque fu di cuor volenteroso offeres olocausti.

32 E'l numero degli olocausti che la raunanza presentò, fu di settanta buoi, di cento montoni, e di dugent' agnelli: tutto ciò in olocausto al Signore.

33 E l'altre bestie consagrate furono seicento buoi, e tremila mon-

toni.

34 Ma i sacerdoti erano pochi, tal che non poterono scorticar tutti gli olocausti: e per ciò i Leviti, lor fratelli, aiutarono loro, fin che l'opera fu compiuta, e fin che gli altri sacerdoti si fossero santificati : perciochè i Leviti furono di cuore più diritto, per santificarsi, che i acerdoti.

35 Ed anche v'era gran numero d'olocausti ; oltr'a' grassi de' sacrifi-cij da render grazie, ed all' offerte da spandere degli olocausti. E così il servigio della Casa del Signore fu ristabilito.

36 Ed Ezechia, e tutto'l popolo, si rallegrò ch' Iddio avesse così disposto il popolo: perciochè questa coss fu fatta subitamente.

CAP. XXX.

POI Exechia mandò a dire a tutto I Israel, ed a Giuda, ed anche scrisse lettere ad Efraim, ed a Manasse, che venissero alla Casa del Signore in Gerusalemme, per celebrar la Pasqua al Signore Iddio d'Israel.

2 Or, il re, ed i suoi principali ufficiali, e tutta la raunanza, aveano preso consiglio in Gerusalemme, di celebrar la Pasqua nel secondo

3 Conciofossecosachè non l'avessero potuta celebrare in quel tempo : perciochè i sacerdoti non s'era-no santificati in numero sufficiente, ed anche il popolo non era rau-nato in Gerusalemme.

4 E la cosa piacque al re, ed a

tutta la raunanza :

5 E statuirono di far passare un bando per tutto Israel, da Beer-seba ano in Dan, che si venisse a celebrar la Pasqua al Signore Iddio d'Israel, in Gerusalemme : perciochè per l'addietro non l'aveano cele-brata con quella frequenza che è

6 I corrieri adunque andarono, con lettere da parte del re, e de' uoi principali ufficiali, per tutto arael, e Giuda : dicendo ancora a noca, secondo'l comandamento del re, Figlinoli d'Israel, conver-titevi al Signore Iddio d'Abraham, d'Isaac, e d'Israel; ed egli si rivolgerà verso'l rimanente di voi, che slete scampati dalle mani delli re degli Assirii

7 E non siate come i vostri padri, e come i vostri fratelli, c'hanno misfatto contr'al Signore Iddio de

lor padri: laonde egli gli ha messi in disolazione, come voi vedete. 8 Ora, non indurate il vostro collo, come hanno fatto i vostri padri : porgete le mani al Signore, e venite al suo Santuario, li quale egli ha consagrato in perpetuo, e servite al Signore Iddio vostro: e l'ardor della sua ira si stornerà da VOI.

9 Perciochè, se voi vi convertite al Signore, i vostri fratelli, ed i vostri figliuoli, troveranno pietà sp presso quelli che gli hanno menati in cattività ; eziandio per ritornare in questo paese: percioche il Signore Iddio vostro è pietoso, e miericordioso, e non rivolger la sua faccia indietro da voi, se voi vi convertite a lui.

10 Que' corrieri adunque passarono di città in città, nel paese d'Efraim, e di Manasse, e fino in Zabulon: ma la gente si faceva beffe

di loro, e gli scherniva. 11 Pur nondimeno alcuni nomini d'Aser, e di Manasse, e di Zabulon, s'umiliarono, e vennero in

Gerusalemme.

12 La mano di Dio fu esiandio in Giuda, per dar loro un medesimo cuore, per far ciò che'l re, ed i principali, aveano comandato, per

la parola del Signore. 13 Così si raunò in Gerusalemme un gran popolo, per celebrar la festa degli Azzimi, nel secondo mese; e vi fu una grandissima ran-

nanza. 14 Ed essi si levarono, e tolsero via gli altari ch'erano in Gerusalemme: tolsero exiandio via tutti gli altari da far profumi, e gli git tarono nel torrente Chidron. 15 Poi si scannò la Pasqua nel

quartodecimo giorno del secondo mese. Or i sacerdoti, ed i Levit. s'erano vergognati, e s'erano sano tificati, ed aveano addotti olocansti nella Casa del Signore.

16 Laonde essi si presentarono a fure il loro ufficio, secondo che è loro ordinato per la Legge di Moi-sè, uomo di Dio: i sacerdoti spandevano il sangue, ricevendolo di man de Leviti.

17 Perciochè molti erano nella raunanza, i quali non s'erano santificati: e perciò i Leviti obbero la

## 2 CRONICHE, XXX, XXXI.

cura di scannar gli agnelli della Pasqua per tutti coloro che non ereno netti, per santificar quegli

ignelli al Signore. 18 Perciochè una gran parte del popolo, molti d'Eraim, e di Ma-nasse, e d'Issacar, e di Zabulon, non s'erano purificati: anzi man-giarono la Pasqua altrimenti che non è scritto. Ma Esechia prego per loro: dicendo.

19 Il Signore, che è buono, sia placato inverso ciascuno c'ha dist sto il cuor suo a ricercare Iddio. il Signore Iddio de' suoi padri : benchè ciò non sia stato secondo la purità del Santuario.

20 El Signore esaudi Esechia, e

sanò il popolo.

21 Cost i figliuoli d'Israel, che si ritrovarono in Gerusalemme, celebrarono la festa degli Aszimi per sette giorni con grande allegress e cantando i Leviti, ed i sacerdoti, laudi per clascun giorno al Signore, e sonando con gli strumenti

della gloria del Signore.

22 Ed Ezechia parlò affettuosamente a tutti i Leviti ch'erano bene intendenti nelle cose del servigio del muenoenu neue cose cel servigo del Signore : ed essi mangiarono de sa-crifici della festa, sette giorni, sa-crificando sacrifici da render gra-zie, e celebrando il Signore Iddio de lor padri. 33 E tutta la raunanza prese con-siglio di celebrare altri sette giorni: ed essi gli calabrarono con alla

ed essi gli celebrarono con alle-

24 Perciochè Ezechia, re di Giuda, presentò alla raunanza mille giovenchi, e settemila pecore: principali presentareno anch'essi alla raunausa mille giovenchi, e diecimila pecore: e molti sacerdoti s'erano santificati.

25 E tutta la raunanza di Giuda si rallegrò, come anche i sacerdoti, ed i Leviti, e tutta la raunanza di coloro ch'erano venuti d'Israel, e gli av veniticci, ch'erano venuti dal aese d'Israel, ed abitavano in

Giuda.

26 E vi fu grande allegrezza in Gerusalemme: perciochè, dal tempo di Salomone, figliuolo di David, re d' Israel, non era avvenuta cosa

tale in Gerusalemme.

27 Poi i sacerdoti Leviti si levarono, e benedissero il popolo: e la lor voce fu esaudita, e la loro orazione pervenne fino al cielo, all'abitacolo della Santità del Signore.

CAP. XXXI.

R, dopo che tutte queste cose furono compiute, tutti gl'I-sraeliti, che si ritrovarono quivi, uscirono per le città di Giuda, e apessarono le statue, e tagliarono i boschi, e disfecero gli atti luoghi, e gli altari di tutto Giuda, e Benia-

min : il medesimo fecero ancora in Efraim. ed in Manage, sensa lasciarne alcuna cosa di resto. Poi tutti i figliuoli d' Israel ritornarono ciascuno alia sua possessione nelle

lor terre.

2 Exechia ristabilì ancora gli spartimenti de sacerdoti, e de Leviti. secondo gli spartimenti che n'era-no stati fatti ; clascuno secondo'i suo ministerio, sacerdoti, e Leviti, per efferire olocausti, e sacrificii da render grazie ; per ministrare, e per celebrare, e cantar laudi : e pe istare alle porte del campo del Si-

anore. 3 Ordinò exiandio la parte che'l re fornirebbe delle sue facultà per gli olocausti ; per gli olocausti della mattina, e della sera ; e per gli olo-causti de Sabati, delle Calendi, e

delle feste solenni : come è scritto nella Legge del Signore :

4 E disse al popolo, agli abitanti di Gerusalemme, che dessero a' sacerdoti, ed a' Leviti, la parte loro : acioché prendessero animo di far ciò che la Legge del Signore comanda.

5 E quando questo comandamento fu divolgato, i figliuoli d'Israel portarono le primizie del frumento, del vino, e dell'olio, e del mele, e d'ogni frutto della campagna, in ran quantità : portarono ancora le decime d'ogni cosa abbondante-

mente.

6 I figliuoli d'Israel, e di Giuda. ch' abitavano nelle città di Glud addussero anch'essi le decime del grosso, e del minuto bestiame, e la decime delle cose sacre, consagrate al Signore Iddio loro; e le misero per mucchi.

7 Al terzo mese cominciarono ad accumulare que' mucchi, ed al set-

timo mese finirono.

8 Ed Ezechia, ed i principali vennero, e videro que mucchi, e benedissero il Signore, e'l suo popolo Israel.

9 Ed Exechia domandò i sacerdoti, ed i Leviti, di que' mucchi.

10 Ed Azaria, principal Sacerdo-te, della famiglia di Sadoc, gli disse, Da che s'è cominciato a por-tar questa offerta alla Casa del Signore, noi abbiamo mangiato, e siamo stati saziati; ed anche n'è ri-maso assai: perciochè il Signore ha benedetto il suo popolo: e quello ch'è avanzato è questa grande abbondanza.

11 Ed Ezechia comandò che met-

# 2 CRONICHE, XXXI. XXXII.

tessero in ordine i cellieri ed i granai nella Casa del Signore : ed cesi

gli misero in ordine :

12 E vi portarono dentro fedel-mente l'offerte, e le decime, e le cose consagrate : e Conania Levita ebbe la soprantendenza di queste cose : e Simi, suo fratello, fu il secondo.

13 E Ichiel, ed Azazia, e Nahat, ed Assel, e Ierimot, e Iozabad, ed Ellel, ed Ismachia, e Mahat, e Benaia, erano commessari sotto Conania, e sotto Simi, suo fratello, per ordine del re Ezechia, e d'Aza-ria, conduttore della Casa di Dio.

14 E Core, figliuolo d'Imna, Levita, portingio verso Oriente, avea la cura delle cose volontariamente offerte a Dio, per fornir l'offerte elevate del Signore, e le cose san-

tissime.

15 E sotto lui erano Eden, e Miniamin, e Iesua, e Semaia, ed Amaria, e Secania, nelle città de' sacerdoti, procedenti in lealta, per fornire a' lor fratelli piccioli, e grandi, secondo i loro spartimenti :

16 Cioc, a tutti coloro ch'entravano nella Casa del Signore, secondo'l lor ministerio, per le lor mute, conforme a' loro spartimenti, la lor porzione giorno per gior-no: oltr'a' maschi d'infra loro, che furono annoverati per genealogie, dall' età di tre anni in su.

17 (Or la descrizione de sacerdoti. e de Leviti, per le lor genealogie, distinti per le lor famiglie paterne, fu fatta dall' età di vent' anni in

su, per li ioro ufficii, secondo i loro spartimenti.)

18 La detta porzione fu eziandio data a tutta la moltitudine di tutte le lor famiglie, mogli, figliuoli, e figliuole, descritti per genealogie: (perciochè in su la fede di coloro essi si consagravano alle cose sante:

19 Parimente, quant' è a' sacer-doti, figliuoli d'Aaron, che stavano ne' campi de' contadi delle lor città. in clascuna città v'erano degli uomini diputati per nome, per dar le porzioni a tutti i maschi d'infra i acerdoti; ed in somma a chiunque d'infra i Leviti era annoverato per le lor genealogie.

20 Così fece Ezechia per tutto Giuda: e fece ciò che è buono, e diritto, e leale davanti al Signore

Iddio suo.

21 E s'adoperò con tutto'i cuor suo in tutta l'opera ch'egli imprese per lo servigio della Casa di Dio, e nella Legge, e ne' comandamenti, ricercando l' Iddio suo ; e prosperò. CAP. XXXII.

DOPO queste cose, e questa fe-deita, Sennacherib, re degli Assirij, venne, ed entrò in Giuda, e pose campo sopra le città forti, e deliberò di sforzarle, per ridurle sotto la sua ubbidienza.

2 Ed Ezechia, veduto che Sennacherib era venuto, e ch'egli voi-geva la faccia contr'a Gerusalem-

me, per combatterla:

3 Si consigliò co suoi principali ufficiali, e co suoi uomini di va-lore, di turar l'acque delle fonti ch' erano fuor della città : ed essi

gii prestarono aiuto.

4 Ed un gran popolo s'adunò, e turarono tutte le fonti, ed il torrente che si spande per mezzo la contrada: dicendo, Perchè li re degli Assirij, venendo, troverebbe

ro essi copia d'acque?

5 Egli prese eziandio animo di ristorar tutte le mura rotte, e le alzò ino alle torri: e di fuori edifico un'altro muro. Egli fortificò an-cora Millo, nella Città di David; e fece far dardi, e scudi, in gran quantità :

6 Ed ordinò capitani di guerra sopra'l popolo, e gli adunò appresso di sè nella piazza della porta della città, e gli confortò: dicendo, 7 Prendete animo, e fortificatevi:

non temiate, e non vi spaventate per lo re degli Assirij, në per tutta la moltitudine che e con lui: perciochè con noi v'è un maggiore che con lui:

8 Con lui è il braccio della carne: ma con noi è il Signore Iddio nostro, per aiutarci, e per combatter le nostre battaglie. E'l popolo si rassicurò in su le parole d'Exechia.

re di Giuda.

9 Dopo questo, Sennacherib, re degli Assirij, essendo sopra Lachis con tutte le forze del suo imperio, mandò i suoi servitori in Gerusa lemme ad Ezechia, re di Giuda, ed a tutti i Giudei ch'erano in Gerusalemme: per dir loro,

10 Così ha detto Sennacherib, re degli Assirij, In che vi confidate voi, per dimorare in Gerusalemme nell'assedio?

1

11 Ezechia non vi sodduce egil per ridurvi a morir di fame, e di sete : dicendo, Il Signore Iddio nostro ci salverà dalla mano del re

degli Assirij? 12 Non ha esso Ezechia tolti via gli alti luoghi, e gli altari d'esso Signore : e detto a Giuda, ed a Ge rusalemme, Adorate solo davanti ad un'altare, e fate sopra esso ar-

dere i vostri sacrificij i 13 Non sapete voi quello ch'io, ed

### 2 CRONICHE, XXXII, XXXIII.

i miej padri, abbiam fatto a tutti i popoli de paesi ? gl'iddi delle genti de paesi hanno eglino giammal potuto salvare il lor paese dalla

mia mano?

14 Quale, d'infra tutti gl'iddij di quelle genti, che i miei padri hanno distrutte, ha potuto salvare il suo popolo dalla mia mano, che l'iddio vostro ve ne possa salvare?

15 Ora dunque Esechia non v'inganni, e non vi sodduca in questa maniera; e voi, non gli prestate fede: percioche, poiche alcun dio d'alcuna gente, o regno, non ha potuto salvare il suo popolo dalla mia mano, nè dalla mano de' mici padri, quante meno vi salvera l'Iddio vostro dalla mia mano ?

16 Ed i servitori d'esso dissero ancora molte altre cose contr'al Signore Iddio, e contr ad Esechia.

suo servitore.

17 Sennacherib scrisse oltr'a ciò lettere per ischernire il Signore Iddio d'Israel, e per pariar contr'a lui in questa maniera: Siccome gl'iddij delle genti de paesi non hanno salvati i lor popoli dalla mia mano, così anche l'Iddio d'Esechia non salverà il suo.

18 Que' servitori gridarono ancora ad alta voce, in lingua Giudaica, al popolo di Gerusalemme, ch'era in su le mura, per ispaventarlo, e

per conturbarlo; per prendere in questa maniera la città.

19 E pariarono dell' Iddio di Gerusalemme, come degl'iddii de' popoli della terra, che sono opera di mani d'uomini.

20 Allora il re Ezechia, e'l profeta Isaia, figliuolo d'Amos, fecero orazione per queste cose, e gridarono verso l cielo.

21 E'l Signore mandò un' Angelo, Il quale distrusse ogni valente uomo, ed ogni capo, e capitano ch'e-ra nel campo del re degli Assirij: laonde egli se ne ritornò svergognato al suo paese. Ed, essendo entrato nella casa de' suoi dij, quelli, ch'erano usciti delle sue interiora, l'uccisero quivi con la

spada. 22 Così I Signore salvò Ezechia, e gli abitanti di Gerusalemme, dalla mano di Sennacherib, re degli Assirij, e dalla mano d'ogni altro;

Assituy, cuain maint using arroy, e gli sollevò d'ogn' intorno.

23 E molti portavano offerte al Signore in Gerusalemme, e cose preziose ad Exechia, re di Giuda.

E, dopo queste cose, egli in innalzato appresso tutte le nazioni.

24 Iz neue ciorni. Exechia infer.

24 In que giorni, Ezechia infermò fino alla morte: ma egli fece orazione al Signore; ed caso gli pariò, e gli diede un segno.

25 Ma Emechia non fu riconoscente del beneficio ricevuto: perciochè il suo cuore s'innalzò: laonde vi fu indegnazione contr'a lui, e contr'a Giuda, e contr'a Gerusa-

lemme.

26 Ma pure Esechia, con gli abi-tanti di Gerusalemme, s'umiliò di ciò che'l suo cuore s'era innalzato: e per ciò, l'indegnazione del Signore non venne sopra loro al tempo d' Exechia.

27 Exechia dunque ebbe grandis-sime ricchesse, e gioria ; e si fece de' tesori d'argento, e d'oro, e di pietre preziose, e d'aromati, e di scudi, e

d'ogni sorte di cari arredi:
26 Fece ancora de magazzini per l'entrata del grano, e del vino, e dell'olio; e delle stalle, per ogni sorte di grosso bestiame; e delle

mandre presso di quelle : 29 Si fece exiandio delle città ; ed acquisto molto bestiame, minuto, e

grosso: perciochè Iddio gli avea date grandissime ricchezze. 30 Esechia fu esiandio quello che turò la fonte alta dell'acque di Ghihon, e condusse quell' acqua per diritto sotto terra, dall'Occi-dente alla città di David. Ed Esechia prosperò in tutte le sue opera.
31 Ed in questo stato, essendo lui con gli ambasciadori de' principi di Babilonia, i quali aveano mandato a lui per informarsi del miracolo, ch'era avvenuto in terra, lddio lo lasciò, per far prova di lui, per conoscer tutto ciò ch'egli avea nel cuor suo.

32 Or quant'è al rimanente de' fatti d'Ezechia, e le sue pie opere : cco, queste cose sono scritte nella Visione del profeta Isaia, figliuolo

d'Amos, e nel Libro delli re di Giu-da, e d'Israel.

33 Poi Esschia giacque co' suoi padri, e fu seppellito nel più alto delle sepolture de' figliuoli di David. E tutto Giuda, e gli sbitanti di Ge-rusalemme, gli fecero onore alla sua morte. E Manasse, suo figliuolo, regnò in luogo suo.

CAP. XXXIII. MANASSE era d'età di dodici anni, quando cominciò a re-

gnare; e regnò cinquantacinque anni in Gerusalemme: 2 E fece ciò che dispiace al Si-gnore, secondo l'abbominationi delle genti, le quali 1 Signore avea scacciate d'innanzi a' figliuoli d'israel:

3 E tornò ad edificare gli alti luoghi, i quali Exechia, suo padre, aves disfatti · e rizzò degli altari a

427

# 2 CRONICHE, XXXIII. XXXIV.

Baali, e fece de boschi, ed adorò tutto l'esercito del cielo, e gli servi. 4 Edificò ancora degli altari nella Casa del Signore, della quale il Si-

gnore avea detto. Il mio Nome sarà in Gerusalemme in perpetuo.

5 Ed edificò quegli altari a tutto l'esercito del cielo ne due cortili

della Casa del Signore.

6 Egli fece eziandio passare i suoi figliuoli per lo fuoco nella valle del figliuolo d' Hinnom; ed usò pronostichi, ed auguri, ed incantesimi; ed ordinò uno spirito di Pitone, e degl' indovini. Egli fece fine al sommo ciò che dispiace al Signore,

per dispettario.

7 Egli pose eziandio la scultura del simulacro, ch'egli aven futto, nella Casa di Dio, della quale Iddio avea detto a David, ed a Salomone, suo figlinolo, lo mettero li mio Nome in perpetuo in questa Casa, ed in Gerusalemme, ch' io ba eletta d'infea tutte le tribii d'Ismel :

8 E non farò più movere il piè d' Israel d'in su la terra, la quale io ho stabilita a'vostri padri: pur so-lamente ch'essi prendano guardia di far tutto quello ch'io ho loro comandato, secondo tutta la Legge, e gli statuti, e l'ordinazioni date per Moisè. 9 Manasse adunque sviò Giuda, e

gli abitanti di Gerusalemme, per far male, più che le genti, che'l Signore avea distrutte d'innanzi a' figliuoli d'Israel.

10 E'i Signore parlò a Manasse, ed al suo popolo: ma essi non por-

sero l'orecchio.

11 Laonde il Signore fece venire contr'a loro i capi dell' esercito del re degli Assirij ; i quali presero Manasse in certi greppi, e lo legarono con due catene di rame, e lo menarono in Babilonia.

12 E, quando egli fu in distretta, supplico al Signore Iddio suo, se 'umillo grandemente davanti all' Id-dio de' suoi padri :

suoi padri;

13 Ed avendogli fatta orazione. egli fu placato inverso lui, ed esaudi la sua supplicazione, e lo ricondusse in Gerusalemme al suo re-E Manasse conobbe che'l Signore è Dio.

14 E, dopo queste cose, Manasse edificò il muro difuori della città di David, dall' Occidente verso Ghihon, nella valle, fino alla porta de pesci, e d'ogn' intorno fino ad Ofel; ed alzò grandemente quel muro ; e mise de capitani di guerra

per tutte le città forti di Gluda: 15 E tolse via dalla Casa del Signore gl'iddij degli stranleri, e'l simulacro, e tutti gli altari ch'egli 428 avea edificati nel monte della Casa di Dio, ed in Gerusalemme; e gli gittò fuor della citta.

16 Poi rifece l'Altare del Signore, e sacrificò sopra esso sacrifici da render grazie, e di laude; e comandò a Giuda di servire al Signore Id-

dio d' Israel. 17 Nondimeno il popolo sacrificava ancora negli alti luoghi; ma pure al Signore Iddio suo.

18 Or, quant' è al rimanente de' fatti di Manasse, e l'orazione ch'egli fece all' Iddio suo, e le parole de Vedenti, che gli parlarono a nome del Signore Iddio d'Israel: ecco, queste cose sono scritte nel Libro delli re d'Israel.

19 E, quant' è alla sua orazione, e come Iddio fu placato inverso lui, e tutto'l suo peccato, e'l suo misfatto, ed i luoghi ne' quali egli edificò degli alti luoghi, e rizzò boschi, e sculture, avanti che si fosse umiliato: ecco, queste cose sono scritte nel Libro d'Hozzi.

20 E Manasse giacque co'suoi padri, e fu seppellito in casa sua. Ed Amon, suo figliuolo, regnò in luo-

go suo.

21 Amon era d'età di ventidue anni, quando cominció a regnare; e regnó due anni in Gerusalemme: 22 E fece ciò che dispiace al Signore, come Manasse, suo padre, avea fatto; e sacrificò, e servia tutte le sculture, che Manasse, suo

padre, avea fatte: 23 Ma egli non s'umiliò davanti al Signore, come Manasse, suo pa-

dre, s'era umiliato : anzi esso Amon accrebbe vie più le colpe-24 Or i suoi servitori fecero una congiura contr'a lui, e l'uccisero

in casa sua. 25 E'i popolo del paese percosse tutti quelli ch'aveano fatto con giura contr'al re Amon; e costitul re, in luogo d'esso, Iosia, suo fi-

gliuolo. CAP. XXXIV.

I OSIA era d'età d'ott'anni, quan-do cominciò a regnare; e regnò trentun' anno in Gerusalemme:

2 E fece ciò che piace al Signore, e caminò nelle vie di David, suo padre, e non se ne rivolse, nè 8

destra, nè a sinistra, 3 E l'anno ottavo del suo regno, essendo egli ancora giovanetto, cominciò a ricercar l'Iddio di David, suo padre: e l'anno duodecimo cominciò a nettar Giuda, e Gerusalemme degli alti luoghi, e de boschi, e delle sculture, e delle statue di getto.

4 Ed in presenza sua furono di sfatti gli altari de Baali: ed egli

troncò i simulaco, ch'erano al disopra d'essi; e spezzò, e tritò i bosopra d'essi; e spessò, e tritò i bo-schi, e le sculture, e le statue di getto, e ne sparse la polvere sopra le sepolture di coloro ch'aveano loro sacrificato:

5 Ed arse l'ossa de sacerdoti so-pra gli altari loro; e nettò Gerusa-

pre gni susar ioro; e necto cerusa-lemme, e Gluda.

6 Egii free lo stesso ancora nelle città di Manasse, e d'Efraim, e di Simeon, e fino in Neftall, ne lor lnoghi disolati d'ogni intorno: 7 E disfece gli altari, e spezzò i locati i e la sultiura fino a critto.

boschi, e le sculture, fino a strito-larie; e troncò tutti i simulacri in tutto I paese d'Israel: poi se ne ri-

tornò in Gerusalemme. 8 E l'anno diciottesimo del suo

regno, dopo aver nettato il paese, e la Casa, mandò Safan, figliuolo d'Asalia; e Masseia, capitano della città; e Ioa, figliuolo di Ioachas, segretario, per far ristorar la Casa del Signore Iddio suo.

9 Essi adunque vennero ad Hilchia, sommo Sacerdote, e furono loro dati i danari, ch'erano stati portati nella Casa di Dio; i quali i Leviti, guardiani delle soglie, aveano raccolti da Manasse, e da Efraim, e da tutto'l rimanente d' Iarael, e da tutto Giuda, e Beniamin: e poi erano ritornati in Ge-

rusalemme.

10 Ed essi gli diedero in mano a coloro ch'aveano la cura dell'opera, i quali erano costituiti sopra la fabbrica della Casa del Signore; e quelli ch'aveano la cura dell'opera che si faceva nella Casa del Signore davano que danari, per raccon-ciare, e per ristorar la Casa :

11 E gli davano a' fabbri, ed a' muratori; e per comperar pietre tagliate, e legname per le travature, e per fare i palchi alle case, le quali li re di Giuda aveano guaste.

12 Or quegli uomini s'adoperavano fedelmente in quell'opera: e sopra essi erano costituiti Iahat, ed Abdia, Leviti, d'infra i figliuoli di Merari; e, d'infra i Chehatiti, Za-caria, e Mesuliam, per sollecitar l'opera. Tutti i maestri degli strumenti musici erano exiandio Le-

13 Come ancora quelli che comandavano a quelli che portavano i pesi: ed essi aveano la cura di sollecitar tutti quelli che lavoravano all'opera in qualunque servigio : gli scrivani eziandio, ed i commesari, ed i portingi, erano Leviti.

14 Or, mentre traevano fuori i danari, ch'erano stati portati nella Casa del Signore, il Sacerdote Hil-chia trovò il Libro della Legge del 429

Safan, e gii disse, Io ho trovato il Libro della Legge nella Casa del Signore. Ed Hilchia diede il Libro a Safan.

16 E Safan porto quel Libro al re. E, dopo che gli ebbe fatta la sua relazione, dicendo, I tuoi servitori fanno tutto quello ch' è loro stato

commesso:

17 Ed hanno messi insieme i danari che si sono trovati nella Cas del Signore, e gli hanno dati in mano a commessari, ed a quelli che fanno l'opera.

18 li segretario Safan rapportò ancora, e disse al re, che'l Sacerdote Hilchia gli avea dato un Libro. E Safan vi lesse dentro in

presenza del re.

19 E, come il re ebbe udite le parole della Legge, stracciò i suoi

vestimenti.

20 Poi comandò ad Hilchia, ed ad Ahicam, figliuolo di Safan, ed ad Abdon, figliuolo di Mica, ed al segretario Safan, ed ad Asaia, servi tor del re: dicendo,

21 Andate, domandate il Signore per me, e per lo rimanente d'I-srael, e di Giuda, intorno alle parole di questo Libro, ch' è stato ritrovato: perciochè grande e l'ira del Signore, la quale è versata sopra noi: percioche i nostri padri non hanno osservata la parola del Signore, per far secondo tutto ciò ch'è scritto in questo Libro.

22 Hilchia adunque, e gli uomini del re, andarono dalla profetessi Hulda, moglie di Sallum, figliuolo di Tochat, figliuolo d'Hasra, guar-diano delle vesti, la quale abitava in Gerusalemme, nel secondo ricinto; e parlarono a lei in quella sentenza.

23 Ed ella disse loro, Così ha detto il Signore Iddio d'Israel, Dite all' uomo che v' ha mandati a m

24 Così ha detto il Signore, Ecco, io fo venir del male sopra questo luogo, e sopra i suoi abitatori: tutte le maladizioni, che sono scritte nel Libro, ch'è stato letto in presenza del re di Giuda:

25 Perciochè essi m'hanno abbandonato, ed hanno fatto profumi ad altri dij, per dispettarmi con tutte l'opere delle lor mani : laonde l'ira mia s'è versata sopra questo

luogo, e non si spegnera. 26 Ma dite così al re di Giuda, che v'ha mandati per domandare il Signore, Così ha detto il Signore Iddio d'Israel, Quant'è alle parole che tu hai udite: 27 Perciochè il tuo cuore s'è am

### 2 CRONICHE, XXXIV, XXXV.

mollito, e tu ti sei umiliato per ti-mor di Dio, quando tu hai inteso ciò ch'egli a pronunziato contr'a questo luogo, e contr'a' suoi abitatori : e ti sei umiliato nel mio cospetto, ed hai stracciati i tuoi vestimenti, ed hai pianto davanti a me : lo altresì t'ho esaudito : dice il Signore.

28 Ecco, io ti raccoglierò co' tuoi padri, e sarai raccolto nelle tue sepolture in pace; e gli occhi tuoi non vedranno tutto'i male ch'io fo venire sopra questo luogo, e sopra i suoi abitatori. Ed essi rap-

portarono la cosa al re-

29 Allora il re mandò a raunar tutti gli Anziani di Giuda, e di Ge-

rusalemme.

30 Poi salì nella Casa del Signore con tutti gli uomini di Giuda, e con gli abitanti di Gerusalemme, insieme co' sacerdoti, ed i Leviti, e con tutto'l popolo, dal maggiore al minore. Ed egli lesse, in lor presenza, tutte le parole del Libro del Patto, il quale era stato trovato

nella Casa del Signore.

31 E'i re stette in piè nel luogo suo ordinario, e fece patto nel cospetto del Signore, promettendo di caminare dietro al Signore, e d'os-servare i suoi comandamenti, e le sue testimonianze, ed i suoi statuti, con tutto'l cuore, e con tutta l'anima sua; mettendo ad effetto le parole del Patto, scritte in quel Libro:

32 E fece promettere il medesimo a tutti quelli che furono ritrovati in Gerusalemme, ed in Beniamin: e gli abitanti di Gerusalemme fecero secondo'l Patto di Dio, del-

l'Iddio de' padri loro. 33 E Iosia tolse via tutte l'abbominazioni da tutte le contrade de figliuoli d'Israel, e sottopose tutti quelli che si ritrovarono in Israel a servire al Signore Iddio loro. Tutto'i tempo della vita di Iosia, essi non si rivolsero indietro dal Signore Iddio de' lor padri.

CAP. XXXV.

R Iosia fece la Pasqua al Signore in Gerusalemme: quella fu scannata nel quartodecimo giorno dei primo mese.

2 Ed egli costituì i sacerdoti ne' loro ufficij; e gli confortò al servigio della Casa del Signore :

3 E disse a' Leviti, ch'ammae. stravano tutto Israel, ed erano consagrati al Signore, Lasciate pur l'Arca santa nella Casa, la quale Salomone, figliuolo di David, re d'Israel, ha edificata: voi non avete più a portarla in su le spalle : ora servite al Signore Iddio vostro. ed al suo popolo Israel :

4 E disponetevi per le case vostre paterne, secondo i vostri spartimenti, come David, re d'Israel, e Salomone, suo figliuolo, hanno ordinato per iscritto :

5 E state nel luogo santo, per mi-nistrare a' vostri fratelli del popolo, divisi per case paterne; ed ad

una parte delle case paterne de Leviti: 6 E scannate la Pasqua: e, dopo esservi santificati, apparecchiatela a' vostri fratelli: aciochè la fac-

a vostri iratein: stateau es asso-ciano secondo is parola del Signo-re, data per Moisè.

7 E Iosis presentò al comun po-polo, che si irovò quivi, del minuto bestiame, agnelli, e capretti, in numero di trentamila, tutti per la

Plasqua; e tremita buoi; i quali orano delle faccuità prople del re. 8 I suoi principali ufficiali fecero anchessi liberalmente presenti ai popolo, a sacerioti, et al Leviti. Ed Hilchia, e Zacaria, e lehiel, conduttori della Casa di Dio, donarono a' sacerdoti, per la Pasqua, dumila seicento tra agnelli, e capretti, e trecento buoi :

9 E Conania, e Semaia, e Natanael, suoi fratelli, ed Hasabia, e leiel, e Iozabad, capi de'Leviti, presentarono a'Leviti, per la Pasqua, cinquemila tra agnelli, e ca-pretti, e cinquecento buoi.

10 Così, essendo il servicio ap-prestato, i sacerdoti stettero vocando al loro ufficio; ed i Leviti, a' loro spartimenti, secondo'i co

mandamento del re. 11 Poi la Pasqua fu scannata; ed i sacerdoti, ricevendo il sangue dalle mani di coloro che scannavano, lo spandevano; ed i Leviti scorticavano gli animali :

12 E, dandogli al comun popolo, diviso per case paterne, levavano l'olocausto, per offerirlo al Signo-re, secondo ch'è scritto nel Libro di Moisè. Il simigliante facevano ancora de' buoi.

٩

ù

13 E poi cossero la Pasqua al fuoco, secondo ch'è ordinato: ma cossero l'altre vivande consagrate in caldale, ed in pentole, ed in pignatte; e le mandarono presta-

mente a tutto'l comun popolo.

14 E poi essi apparecchiarono per sè, e per li sacerdoti : perciochè i sacerdoti, figliuoli d'Aaron, furono occupati infino alla notte in offerir gli olocausti, ed i grassi: perciò, i Leviti apparecchiarono er sè, e per li sacerdoti, figlinoli d'Asron.

15 I cantori ancora, figliuoli d'A-

# 2 CRONICHE, XXXV. XXXVI.

saf, stavane vacando all'ufficio lo-David, e d'Asaf, e d'Heman, e di Iedutun, Vedente del re: ed i porthai stavano in ciascuna porta : e non accadde loro rimoversi dal lor ministerio: perciochè i Leviti.

lor fratelli, apparecchiavano loro. 16 Così tutto i servigio del Signore fu in quel di ordinato, per far la Pasqua, e per offerir gli olocau-sti sopra l'Altar del Signore, secon-do I comandamento del re Iosia.

17 Ed i figliuoli d'Israel, che si

17 Ed i figliuoil d'Israel, che si ritrovarono, celebrarono in quel tempo la Pasqua, e la festa degli Aximi, per seite giorni.
18 E giammal non era stata celebrata in Israel Pasqua simile a questa, dal tempo del profeta Samuel: e niuno delli re d'Israel celebri losia, inaleme co' accerdott, e co' Leviti, e con tutto Giuda, sei lergal che al ritrovà e con di lergal che al ritrovà e con al lergal che al ritrovà e con al lergal che al ritrovà e con al lergal che si del profesa del pro ti, e co' Leviti, e con tutto Giuda, ad Israel, che si ritrovò, e con gli abitanti di Gerusalemme.

19 Questa Pasqua fu celebrata I anno diciottesimo del regno di

20 Dopo tutte queste cose, quan-do Iosia ebbe ristabilito l'ordine della Casa del Signore, Neco, re d'Egitto, sall per lar guerra in Car-chemis, in su l'Eufrate: e losia gli

andò incontro.

21 Ma Neco gli mandò messi, a dirgli, Che v'è egli fra me, e te, re di Giuda? io non sono oggi salito mi fa guerra: ed Iddlo m'ha detto che m'affrettassi: resta d'opporti a Dio, il quale è meco: aciochè egil non ti distrugga.

22 Ma Iosia non si volle storre dal suo proponimento d'andare contrad esso; anzi si travestì per dar-gli battaglia; e non attese alle parole di Neco, procedenti dalla bocca di Dio ; e venne nella campagna di Meghiddo, per dargli battaglia.

23 E gli arcieri tirarono al re Io-da. E'l re disse a' suoi servitori, sia. Togiletemi di qui: perciochè lo son gravemente ferito. 24 Ed i suoi servitori lo tolsero

d'in sul carro, e lo misero sopra'l suo secondo carro, e lo menarono in Gerusalemme; ed egli morì, e fu seppellito nelle sepolture de suoi padri. E tutto Gluda, e Gerusalemme, fecero cordoglio di Io-

25 Ieremia fece anch'egli de' lamenti sopra Iosia. E tutti i can-tatori, e le cantatrici, hanno mentovato Iosia ne' lor lamenti, fino ad oggi ; e gli hanno dati a cantare ad Israel per istatuto; ed ecco, 431

ono scritti nelle Lementesioni. 26 Or, quant'è al rimanente de fatti di Iosia, e le sue opere pie, secondo quello ch'è scritto nella Legge del Signore:

27 Ed i suoi fatti primi ed unu-mi: ecco, queste cos sono scritte nel Libro delli re d'Israel, e di Ginde.

#### CAP. XXXVI.

LLORA il popolo del paese prese Ioachas, figliuolo di Iosia; e lo costitui re in Gerusalemme, in luogo di suo padre. 2 Ioachaz era d'età di ventitre

anni, quando cominció a regnare : e regno tre mesi in Gerusalemme. 3 E'i re d'Egitto lo depose in Gerusalemme: ed impose al paese una aramenda di cento talenti d'argento, e d'un talento d'oro. 4 E'l re d'Egitto costitul re sopra

Giuda, e Gerusalemme, Eliachim, fratello di Ioachaz, e gli mutò il nome in Ioiachim. Poi Neco prese Ioschaz, fratello d'esso, e lo menò

in Egitto.

5 Ioiachim era d'età di venticinque anni, quando cominció a regnare; e regnò undici anni in Gerusalemme; e fece ciò che displace al Signore Iddio suo. 6 E Nebucadnesar, re di Babi-

lonia, salì contr'a lui, e lo legò con due catene di rame, per me-

nario in Rabilonia.

7 Nebucadnesar ne portò ancora degli arredi della Casa del Signore. in Babilonia, e gli pose nel suo

tempio in Babilonia.

8 Or, quant'è al rimanente de' fatti di loiachim, e le sue abbominazioni ch'egli commise, e ciò che fu trovato in lui: ecco, queste cose sono scritte nel Libro delli re d'Israel, e di Giuda: e Ioischin, suo figliuolo, regnò in luogo suo. 9 Ioischin era d'età d'ott'anni, quando cominciò a regnare; e regnò tre mesi, e dieci giorni in Ge-

al Signore.

10 Laonde, in capo dell'anno, il re Nebucadnesar mandò a fario menare in Babilonia, insieme co' più cari arredi della Casa del Signore; e costituì re sopra Giuda, e Gerusalemme, Sedechia, fratello

rusalemme : e fece ciò che dispiace

11 Sedechia era d'età di ventun'anno, quando cominció a regnare; e regnò undici anni in Gerusa-

lemme;
12 E fece ciò che dispiace al Signore Iddio suo, e non s'umiliò
per lo profeta Ieremia, che parlava da parte della bocca del Signore:

## 2 CRONICHE, XXXVI.

13 Ed anche egli si ribello dal re Nebucadnesar, che l'avea fatto giurare per lo Nome di Dio: ed in-durò il suo collo, e fermò l'animo suo, per non convertirsi al Signore

Iddio d'Israel.

14 Tutti i capi de' sacerdoti, e'l popolo, commisero anch'essi molti. molti misfatti, secondo tutte l'abbominazioni delle genti ; e contaminarono la Casa del Signore, la quale egli avea santificata in Gerusalemme.

15 E'l Signore Iddio de' lor padri mandava ogni mattina ad ammonirgli per li suoi messi: (conciofossecosach'egli risparmiasse il suo

popolo, e'l suo abitacolo:) 16 Ma essi si beffavano de' messi di Dio, e sprezzavano le parole d'esso, e schernivano i suoi profeti ; tal che l'ira del Signore s'infiammò in tal maniera contr'al suo popolo, che non vi fu più ri-medio alcuno.

17 Ed egli fece salir contr'a loro il re de' Caldei, il quale uccise i lor giovani con la spada, nella casa del lor santuario, e non risparmio nè giovane, nè vergine, nè vec-

nde glovane, ne vergine, ne vec-chio, nè decrepito: egil gli diede tutti in man di quello: 18 Ed insteme tutti gli arredi del-la Casa di Dio, piccioli e grandi; ed i tesori della Casa del Signore, ed i tesori del e ce e suoi prin-

cipi. Egli fece portar tutto ciò in

Bubilonia.

19 Ed i Caldei arsero la Casa di Dio, e disfecero le mura di Gerusalemme, e bruciarono col fuoco tutti i suoi palazzi, e guastarono tutti i suoi più cari arredi. 20 E'l re de' Caldei menò in catti-

vità in Babilonia quelli ch'erano scampati dalla spada; e furono servi a lui, ed a' suoi figliuoli, fin che'l regno di Persia ottenne l'im-

perio:

21 (Aciochè la parola del Signore, pronunziata per la bocca di Ieremia, s'adempiesse:) mentre la terra si compiaceva ne suoi Sabati: tutto'l tempo ch'ella restò disolata, ella si riposò, fin che fossero com-piuti settant'anni.

22 Or, nell'anno primo di Ciro, re di Persia, (aciochè s'adempiesse la parola del Signore, pronunziata per la bocca di Ieremia,) il Signore eccitò lo spirito di Ciro, re di Persia ; ed egli fecere andare un bando

per tutto l suo regno, exiandio con lettere: dicendo, 23 Così ha detto Ciro, re di Persia, Il Signore Iddio del cielo m'ha dati tutti i regni della terra: egli ancora m'ha imposto d'edificargli una Casa in Gerusalemme, che in Giudea. Chi, d'infra voi, è dell' universo suo popolo? il Signore Iddio suo sia con lui, e ritornisene.

# IL LIBRO D'ESDRA.

CAP. I.

NELL' anno primo di Ciro, re di Persia, (aciochè s'adempiesse la parola del Signore, pronunziata per la bocca di Ieremia,) il Signore eccito lo spirito di Ciro, re di Persia; ed egli fece andare un bando per tutto I suo regno, eziandio con lettere : dicendo,

2 Così ha detto Ciro, re di Persia, Il Signore Iddio del cielo m'ha dati tutti i regni della terra: egli an-cora m'ha imposto d'edificargli una Casa in Gerusalemme, che è

in Giudea.

3 Chi di voi è dell'universo suo popolo? l' Iddio suo sia con lui, e ritornisene in Gerusalemme, ch'e in Giudea, ed edifichi la Casa del Signore Iddio d'Israel, che è l'Iddio ch' abita in Gerusalemme.

4 E se v'è alcuno, in qualunque luogo egli dimori, che sia rimaso indietro, sovvengangli le genti del suo luogo, d'oro, e d'argento, e di

facultà, e di bestie da vettura, con qualche volontaria offerta per la Casa di Dio, ch'abita in Gerusalemme.

5 Allora i capi delle famiglie pa-terne di Giuda, e di Beniamin, ed i sacerdoti, ed i Leviti, insieme con tutti quelli de quali Iddio ec-citò le spirito per ritornarsene, per riedificar la Casa del Signore, che e in Gerusalemme, si misero in camino:

6 E tutti i lor vicini d'ogn'interno sovvennero loro di vasellamenti d'argento, d'oro, di facultà, e di bestie da vettura, e di cose preziose; oltr'a tutto quello che fu volontariamente offerto.

' Il re Ciro trasse eziandio fuori

gli arredi della Casa del Signore, i quali Nebucadnesar avea tratti fuor di Gerusalemme, e posti nella Casa del suo dio: 8 Ciro, re di Persia, gli trasse

fuori per le mani di Mitredat, teso-

riere, e gli consegnò a conto a er, principe di Giuda. 9 E questo era il conto d'essi :

trenta bacini d'oro, milie bacini d'argento, ventinove coltelli, 10 Trenta coppe d'oro, e quat-

trocento dieci coppe d'argento se-conde, e mille altri vasellamenti. 11 Tutti questi vasellamenti con

altri d'oro, e d'argento, erano in numero di cinquemila quattrocento. Sesbassar gli riportò tutti, nel medesimo tempo che quelli ch'e-rano in cattività furono ricondotti di Babilonia in Gerusalemme.

#### CAP. II.

OR questi sono gli uomini della provincia, che ritornarono dalla cattività, d'infra la moltitudine, che Nebucadnesar, re di Bablonia, avea menata in cattività in Babilonia ; e ritornarono in Gerusalemme, ed in Giudea, ciascuno

alla sua città :

I quali vennero con Zorobabel, lessa, Nehemia, Seraia, Reclaia, Mardocheo, Bilean, Mispar, Bigvia, Rehum, e Baana. Il numero degli nomini del popolo d' Israel fu que-

.3 I figliuoli di Paros furono dumila censettantadue :

4 l figliuoli di Sefatia trecenset-tantadne:

<sup>5</sup> I aginoli d'Ara settecensettan-

tacinque:

6 l agliuoli di Pahat-Moab, divisi

6 l agliuoli di Pahat-Moab, dune figliuoli di Iesua, e di Ioab, dumila ottocento dodici:

7 I figliuoli d' Elam mille dugento cinquantaquattro:

81 figliuoli di Zattu novecen-

Marantacinque : 9 I figliuoli di Zaccai settecensesanta:

10 I figliuoli di Bani seicenquarantadue :

ll I figliuoli di Bebai seicenventitre :

le I figliuoli d'Azgad mille du-genventidue : 13 I figliuoli d'Adonicam seicen-

tessantasei : 14 I figliuoli di Bigvai dumila

cinquantasei : 15 I figliuoli d'Adin quattrocen-

cinquantaquattro: 16 I agliuoli d'Ater, per Ezechia, novantotto:

7 I figliuoli di Besai trecenventitre :

la I figliuoli di Iora centododici : 19 I figliuoli d'Hasum dugen-2) I figiinoli di Ghibbar novanta-

cinque:

21 I figlinoli di Bet-lehem cenventitre :

92 Gli uomini di Netofa cinquantasci : 23 Gli nomini d'Anatot cenven-

totto: 24 Gli nomini d'Asmavet quarantadue :

25 Gli nomini di Chiriat-arim, di Chefira, e di Beerot, settecenquarantaire:

26 Gli nomini di Rama, e di Gheba, seicenventano:

27 Gli nomini di Micmas cenventidue :

2ff Gil uomini di Betel, e d'At, dugenventitre:

29 I agituoti di Nebo cinquantadue :

30 I figurall di Magbis cencingnantassi :

31 I figljuoil d'un'altre Elam mille dagencinquantaquatire :

the I aglinoli d' Harim trecenven-11:

33 I figlipoli di Lod, d'Hadid, e d'Ona, settecen ventleinque :

34 I figliacii di Terico trecenquatantacinque:

35 I figliopti di Sensa tremlia seicentrenta.

36 De sacerdoti : i figliuoli di Icdaia, della famiglia di fesua, novecemetaritatre

37 I fightuoli d' immer mille cinquantudue:

38 I figliuoti di Pashur mille durenonarantasette: 39 I figliuoli d'Harim milie diciassette

40 De' Leviti: i figlipoli di Iesua, di Cadmiel, d'infra i figlinoli d' Hadavia, settantaquattre

41 De canteri : I figliuoli d'Asaf, cenventotio.

42 De figlinoli de portinal : I figlineli di Sattum, i figlinoli d'Ater. signated di Talmon, i figlianti d'Accub, i figlinoli d'Hatita, i figliuoli di Sobal: in tutto centrentanove.

43 De' Netinei : i figliuoli di Siba, figlinoli d'Hasufa, i figlinoli di

Talibutt,

44 I figliuoli di Cheros, i figliuoli di Staba, i figituoli di Padon. 45 I figlicell di Lebson, i figlicell

d'Hagala, i figliuoli d'Accub, 46 I figligati d' Hagab, i figligall di Samiai, i figligati d' Harran,

47 I figliuoti di Ginddel, i figliuoti di Gahar, i figlimoli di Reala.

48 I figlinoll di Resin, i figliuoli di Necode, i figlimati di Gazara,

49 I figuroff d'Ussa, i figuroff di Pasea, i figlinoil di Besal,

50 I figlinell d'Asna, i figliuoll di Meunim, i figliuoli di Nefusim,

51 I figliuoli di Bacbuc, i figliuoli d'Hacusa, i figliuoli d'Hartur, 53 I figliuoli di Bastut, i figliuoli di Mehida, i figliuoli di Barcus, i figliuoli di Sisera, i figliuoli di Tema, 54 I figliuoli di Nessa, i figliuoli di Nessa, i figliuoli di Nessa, i figliuoli di Nessa, i figliuoli

55 De' figliuoli de' servi di Salo-55 De figituoli de servi di Salo-mone: i figituoli di Sotal, i figituoli di Soteret, i figituoli di Peruda, 56 I figituoli di Isala, i figituoli di Darcon, i figituoli di Ghiddel, 67 I figituoli di Setatia, i figituoli di Hattil, i figituoli di Pocheret-basechaim, i figituoli d'Ami. 58 Tutti I Netinel, ed i figituoli de servi di Salomone furono tre-canonomizzado.

cennovantadue.

59 Or costoro vennero di Tel-59 Or contoro vennero di Tel-meia, e di Tel-harsa, coè, Cherub, Addan, ed Immer, e non poterono dimostrar la casa lor paterna, nè la lor progente, se erano d'Israel: 60 Coma anche i figiluoli di De-laia, i agliuoli di Tobia, i figiluoli di Necoda, in numero di selezi-

cinquantadue.

cinquanaue.

61 E de figliuoli de sacerdoti, i
agiiuoli d'Abaia, i figliuoli di Cos,
i figliuoli di Barxillai, il quale prese
per moglie una delle figliuole di
Barxillai Galaadita, e fu nominato del nome loro.

62 Costoro cercarono i lor nomi fra i rassegnati nelle genealogie: ma non furono trovati: laonde furono appartati dal sacerdozio, co-

me persone non consagrate.
63 Ed Hattirsata disse loro, che non mangiassero delle cose santissime, fin che si presentasse un sacerdote con Urim, e Tummim.

64 Questa raunansa, tutta in-sieme, era di quarantadumila tre-

censessanta:

65 Oltr'a' lor servi, e serve, in numero di settemila trecentrentasette: fra i quali v'erano dugento cantori, e cantatrici. 66 I lor cavalli erano settecen-

trentasei, i lor muli dugenquaran-

tacinque.

67 I for camelli quattrocentrentacinque, gli asini seimila settecen-

68 Ed alcuni d'intra i capi delle fumiglie paterne, quando furono giunti alla Casa del Signore, che è in Gerusalemme, fecero una offer-

ta volontaria per la Casa di Dio, per rimetteria in piè: 69 E diedero nel tesoro della fab-brica, secondo l'Ior potere, sessan-tunuila dramme d'oro, e cinquemila mine d'argento, e cento robe sacerdott.

O Ed i sacerdoti, ed i Leviti, e

que' del popolo, ed i cantori, ed i portinai, ed i Netinei, abitarono nelle lor città : tutto Israel esiandio abito nelle sue città.

CAP. III.

R, quando fu giunto il settimo mese, i figliuoli d'Israel ebidunò di pari consentimento in Gerusalemme.

2 Aliora Iesua, figliuolo di Iosaac, si levò su, co' sacerdoti, suoi fratelli; e Zorobabel, figliuclo di Sealtiel, co'suoi fratelli; e riedifi-carono l'altare dell' Iddio d' Israel,

caront fattare den indit of arrael, per offerire sopra esso gli olocausti, come è scritto nella Legge di Molès, nomo di Dio:
3 E rismarono l'altare sopra la sua pianta : perolè aveano spavento de' popoli de' paesi vicini : ed offersero sopra esso olocausti al Signore; gli olocausti della mattina, e della

4 Celebrarono esiandio la festa de Tabernacoli, come è acritto: ed of-

Pasernacoi, come e acmo; ed of-fereero olocausti per clascun gior-no in certo numero, escondo che è ordinato giorno per giorno. 5 E, dopo questo, effereero l'ulc-causto continuo, e quelli delle Ca-lendi, e di tutte le feste solemni del Signore, le quali sono santificate; e quelli di tutti coloro ch'offerivano alcuna offerta volontaria al Si-

more. 6 Dal primo giorno del settimo mese cominciarono ad offerire olocausti al Signore. Or il Tempio

del Signore non era ancora fondato.

7 Ed essi diedero danari a' scarpellini, ed a legnainoli: diedero estandio vittuaglia, e bevanda, ed olio, a Sidonii, ed a Tirii, per por-tar legname di cedro dal Libano al mar di Iafo, secondo la concessione che Ciro, re di Persia, avea lor

fatte. 8 E nell'anno secondo, da che furono giunti alla Casa di Dio in Gerusalemme, nel secondo mese, Zorobabel, figliuolo di Sealtiel, e Iesua, figliuolo di Iosadac, e'l rimanente de' lor fratelli, sacerdoti, e Leviti, e tutti quelli ch'erano ve-nuti dalla cattività in Gerusalemme, cominciarono a rifare il Tem-pio: e costituirono de Leviti dall' età di vent' anni in su, per solleci-tare il lavore della Casa del Signore.

9 legua exiandio, ed i suoi figiino-li, e fratelli, e Cadmiel, co' suoi fi-giluoli, figiinoli di Gluda, di pari consentimento erano presenti, per sollecitar quelli che lavoravano

all' opera della Casa di Dio: come ancors i figliuoli d'Henadad, ed i

lor figliuoli, e fratelit.

10 Or, come gli edificatori fonda-vano il Tempio del Signore, si feeero star quivi presenti i sacerdoti, vestiti delle lor vesti, con trombe; ed i Leviti, figliuoli d'Asaf, con cembali, per lodare il Signore, secondo l'ordine di David, re d'Israel. 11 E cantavano a vicenda, lo-

dando, e celebrando il Signore: dicendo, Ch'egli è buono, che la sua benignità è in eterno sopra Israel. È tutto'i popolo gittava gran grida, lodando il Signore, per-chè la Casa del Signore si fondava. 12 Ma molti de sacerdoti, e de'

Leviti, e de capi delle famiglie paterne, ch'erano vecchi, ed aveano veduta la primiera Casa in piè, avendo questa Casa davanti agli occhi, piagnevano con gran grida, mentre molti *altri* almavano la voce con grida d'allegrema:

13 El popolo non poteva discer-nere la voce delle grida d'allegres-za dalla voce del pianto del po-polo: perciochè il popolo gittava gran grida, e la voce ne fu udita

#### CAP. IV.

R i nemici di Giuda, e di Beniamin, avendo inteso che quelli ch'erano stati in cattività, riedificavano il Tempio al Signore

Iddio d'Israel :

2 S'accostarono a Zorobabel, ed a' capi delle famiglie paterne: e disero loro, Lasciate che noi edifi. chiamo con voi : perciochè noi disideriamo ricercar l'Iddio vostro, come voi : ed anche noi gli sacrifichiamo dal tempo d'Esar-haddon, re degli Assirij, il qual ci ha fatti venir quà.

3 Ma Zorobabel, e Iesua, e gli altri capi delle famiglie paterne d'Israel, risposero loro, E' non vi si conviene d'edificar la Casa all'Iddio nostro con noi: ma noi congiuntamente edificheremo la Casa al Signore Iddio d' Israel, siccome Ciro, re di Persia, ci ha co-

mandato.

4 E'l popolo del paese rendeva ri-messe le mani del popolo di Giuda, e lo spaventava di fabbricare.

5 Oltr'a ciò davano pensione a certi consiglieri contr'a' Giudei, per rompere il lor consiglio : e questo duro tutto'i tempo di Ciro, re di Persia, e fino al regno di Dario, re di Persia.

5 E, sotto'i regno d'Assuero, al principio d'esso, scrissero una accusa contr' agli abitanti di Giuda,

e di Gerusalemme.

7 E poi, al tempo d'Artaserse, Bi siam, Mitredat, Tabeel, e gli altri suoi colleghi, scrissero ad Arta-serse, re di Persia: e la scrittura e la lingua della lettera era Siriacs.

8 Rehum, presidente del consi-glio, e Simsal, segretario, scrissero una lettera al re Artaserse contr'a Gerusalemme, di questo te-

nore.

9 Allora Rehum, presidente del consiglio, e Simsal, secretario, e gli attri for colleghi, i Dinel, e gli Afarsatchei, i Tarpelet, gli Afarset, gli Archevel, I Bablloni, i I Susanchel, I Dehavei, gli Elamiti:

10 E gli altri popoli, che'l grande e glorioso Osnappar avea tramutati di stanza, e fatti abitar nella citta di Samaria: e gli altri di di là dal fiume, ecc. scrissero al re Artaserse.

11 Oursto è il tenor della lettera che gli mandarono:) Al re Arta-serse: I tuoi servitori, gli uomini

di quà dal flume, ecc.

19 Il re sappia che i Giudei, che son venuti d'appresso a te a noi, son giunti in Gerusalemme; e che riedificano quella città ribella, e malvagia; e rifanno interamente le mura, ed hanno già racconci i fondamenti.

13 Ora sappia il re, che se questa città è riedificata, e se le sue mura son rifatte, essi non pagheranno più tributo, ne taglia, ne gabella; e così quella città rechera danno

all' entrate reali

14 Ora, conciosiacosachè noi siamo salariati dal palazzo, e non sia cosa conveniente a noi il vedere che'l re sia schernito, perciò abbiamo mandato a fare assapere la

cosa al re: 15 Aciochè cerchi nel Libro delle memorie de suoi predecessori: e tu vi troverai, e conoscerai che questa città è una città ribella, e dannosa alli re, ed alle provincie; e che già ab antico vi si fanno dentro congiure : per la qual cagione fu distrutta.

16 Noi facciamo assapere al re, che, se questa città è riedificata, e le sue mura son rifatte, la parte de' suoi stati, ch'é di qua dal fiu-

me, non sarà più sua. 17 Il re mandò questa risposta, A Rehum, presidente del consiglio, ed a Simsai, segretario, ed agli al-tri lor colleghi, abitanti in Sama-ria: ed a tutti gli altri di di là dal fiume, Salute, ecc.

18 La lettera, che voi ci avete mandata, è stata spiegata, e letta in presenza mia :

19 E, per mio comandamento, s'è cercato, e trovato che cotesta città già ab antico si solieva contr'alli re: e che vi si fanno ribellioni, e

congiure:

20 E che già vi furono re potenti in Gerusalemme, i quali signores giarono in tutto'*l paese ch'è* di la dal flume; e ch'erano loro pagati tributi, taglie, e gabelle.

21 Ora dunque provedete di far cessare quelle genti, aciochè cotesta città non si riedifichi, fin che da me sia altrimenti ordinato:

22 E guardatevi di far fallo in questo: perchè si lascerebbe cre-scere il male in detrimento delli re?

23 Allora, tosto che'l tenor delle lettere del re Artaserse fu letto in presenza di Rehum, e di Simsai, segretario, e de lor colleghi: essi andarono prestamente in Gerusa-lemme a' Giudei, e gli fecero cessare a mano armata.

24 In quel tempo fu tralasciata l'opera della Casa di Dio, che è in Gerusalemme, e restò così trala-sciata fino all'anno secondo del regno di Dario, re di Persia.

CAP. V.

LLORA il profeta Haggeo, e A Zacaria, figliuolo d'Iddo, profeti, ch'erano mandati a' Giudei ch'erano in Giuda, ed in Gerusalemme, profetizzarono loro a No-me dell' Iddio d'Israel.

2 E Zorobabel, figliuolo di Sealtiel, e Iesua, figliuolo di Iosadac si levarono, e ricominciarono ad edificar la Casa di Dio, che è in Gerusalemme: e con loro erano i profeti di Dio, i quali gli conforta-

3 In quel tempo venne a loro Tattenai, governator di quà dal fiume, e Setar-boznai, ed i lor colleghi: e dissero loro così, Chi v'ha ordinato d'edificar questa Casa, e di rifar queste mura?

4 Allora noi rispondemmo loro sopra ciò: dicendo loro i nomi di quelli ch'edificavano questo edi-

ficio.

5 Or, percioche l'occhio dell' Iddio loro *era* sopra gli Anziani de Giudei, coloro non gli fecero cessare, fin che la cosa pervenne a Dario: ed allora riportarono lettere

sopra ciò.

6 Tenor delle lettere, le quali Tattenai, governator di qua dal fiume, e Setar-boznal, ed i suoi colleghi Afarsechei, cherano di qua dal fiume, mandarono al re qua ca Dario:

7 Nelle quali gli mandarono il fatto. E così era scritto in esse,

Al re Dario ogni salute. 8 Il re sappia che noi siamo andati nella provincia della Giudea, alla Casa del grande Iddio, la quale s'edifica di pietre pulite; e già i legnami son posti in su le pareti ; e questa opera si fa in fret-ta, e s'avanza nelle mani di quella gente.

9 Avendo ciò veduto, abbiamo domandato a quegli Anziani, ed abbiam lor detto così, Chi v'ha ordinato d'edificar questa Casa, e di

rifar queste mura?

10 Abbiamo loro eziandio domandati i nomi di coloro, per fargliti assapere : aciochè ti scrivessimo i nomi di quelli che sono i principali

fra loro.

11 Ed essi ci hanno data questa risposta: dicendo, Noi siamo servitori dell' Iddio del cielo, e della terra; e riedifichiamo la Casa, la quale era già molti anni innanzi stata edificata; la quale un gran re d'Israel avea già edificata, e com-

12 Ma, dopo che i nostri padri eb-bero provocato ad ira l'Iddio del cielo, egli gli diede nelle mani di Nebucadnesar, re di Babilonia, Caldeo, il qual distrusse questa Casa, e menò in cattività il popo-

lo d'essa in Babilonia.

13 Ma l'anno primo di Ciro, re di Babilonia, egli ordinò che questa

Casa di Dio fosse riedificata. 14 Ed anche il re Ciro trasse fuor dei tempio di Babilonia i vasellamenti d'oro, e d'argento, della Ca-sa di Dio, i quali Nebucadnesar avea tratti fuor del Tempio, ch'ere in Gerusalemme, e portati nel tempio di Babilonia : e quelli furon dati ad uno, nominato Sesbassar, il quale Ciro avea costituito governatore.

15 E Ciro gli disse, Prendi questi vasellamenti, e va', e gli riporta al Templo, che è in Gerusalemme: e sia la Casa di Dio riedificata nel

suo luogo.

16 Allora questo Sesbassar venne pose i fondamenti della Casa di Dio, che è in Gerusalemme: e da quel tempo infino ad ora ella s'edifica, e non è ancora compiuta.

17 Ora dunque, se piace al re, ri-cerchisi costi nella casa de tesori del re, che è in Babilonia, se egli è vero che da Ciro fosse fatto comandamento che questa Casa di Dio fosse riedificata in Gerusalemme; e mandici 'l re la sua volontà intorno a ciò.

CAP. VI.

A LLORA il re Dario ordinò che al ricercasse nell'archivio, nel luogo dove si riponevano i tesori hilonia.

? E fu trovato in Echatana, nel palamo reale, ch'era nella provincia di Media, un libro, nel quale

era scritto, Memoria :

3 L'anno primo del re Ciro, il re Ciro ordino, intorno alla Casa di Die in Gerusalemme, ch'essa fosse riedificata, per essere un luogo dove si sacrificassero sacrificij ; e che i suoi fondamenti fossero saldi. e forti; e che la sua alterna fosse di temanta cubiti, e la sua lunghessa imente di sessanta cubiti :

E che vi fossero tre ordini di pietre pulite, ed un' ordine di traratura nuova ; e che la spesa fosse femita dal palazzo del re :

5 Ed anche che gli arredi d'oro, e dargento, della Casa di Dio, i quali Nebucadnesar avea tratti fuor del Tempio di Gerusalemme, e portati in Habilonia, fossero restiliti, e portati nel luogo loro, nel Tempio di Gerusalemme, e fossero Posti nella Casa di Dio.

6 Ora tu, Tattenai, governatore di là dal fiume, e tu, Setar-bosnai, e soi, lor colleghi Afarsechei, che siete di la dal fiume, ritraetevi di

7 E lacciate continuar l'opera di cotesta Casa di Dio. Riedifichino il governatore de' Giudei, e gli Ansiani loro, cotesta Casa di Dio

nel suo luogo.

8 Ed intorno a ciò, che voi avete a fare inverso cotesti Anziani de Giudei, per riedificar cotesta Casa di Dio, io ordino, che dell'entrate del re, che si traggono da' tributi di di là dal fiume, le spese sieno prontamente fornite a quelle genil: aclochè non si facciano re-

9 E che sia lor dato giorno per giorno, senza alcun fallo, ciò che sara necessario, buoi, e montoni, agnelli, per fare olocausti all'Iddio del cielo; e grano, sale, vino, el olio, secondo che diranno i sacerdoti che sono in Gerusalemme :

10 Aciochè offeriscano sacrificij di soave odore all' Iddio del cielo : e Preghino per la vita del re, e de'

noi figlinoli. 11 Ed anche da me è fatto un decreto, che, se alcuno fa altramente, una trave sia spiccata dalla sua casa, e sia rizzata, e ch'egli vi tia fatto morir sopra : e che della <sup>812</sup> casa sia fatta una laterina, per questa cagione.

12 E Dio, c'ha stansiato quivi 'l 437

suo Nome, distrugga ogni re, e popolo, che mettera la mano per mutar questo, e per disfar di nuovo cotesta Casa di Dio, che è in Gerusalemme. lo Dario ho fatto questo decreto : sia, sensa indusio, messo ad esecusione.

13 Allora Tattenai, governatore di quà dai fiume, e Setar-boznai, ed l lor colleghi, perciochè il re Dario avea lor mandato un tal comandamento, prontamente l'e-

ruirono.

14 E gli Anziani de' Giudei edificarono, ed avanzarono l'opera, secondo la profesia del profeta Hag-geo, e di Zacaria, figliuolo d'Iddo. Essi adunque edificarono, e compierono l'edificio per comanda-mento dell'Iddio d'Israel, e per ordine di Ciro, di Dario, e d'Arta-

serse, re di Persia. 15 E questa Casa fu finita al terso giorno del mese d'Adar, l'anno sesto del regno del re Dario.

16 Ed i figliuoli d' Israel, i sacer-doti, i Leviti e gli altri d'infra quelli ch'erano stati in cattività, celebrarono la dedicazione di questa Casa di Dio con allegressa.

17 E, per la dedicazione di questa Casa di Dio, offersero cento giovenchi, dugento montoni, e quattrocent' agnelli : e, per sacrificio er lo peccato per tutto Israel dodici becchi, secondo'l numero delle

tribù d'Israel :

18 E costituirono i sacerdoti nelle lor mute, ed i Leviti ne' loro spartimenti, per fare il servicio di Dio, ch' abita in Gerusalemme, secondo che è scritto nel Libro di Moisè.

19 Poi quelli ch'erano stati in cattività fecero la Pasqua al quartodecimo giorno del primo mese:

20 Perciochè i sacerdoti, ed i Leviti, s'erano purificati di pari con-sentimento, ed erano tutti netti; e scannarono la Pasqua per tutti quelli ch'erano stati in cattività, e per li sacerdoti, lor fratelli, e per sè stessi.

21 Cost i figliuoli d'Israel, ch'erano ritornati dalla cattività, e tutti quelli che s'erano ridotti a loro, separandosi dalla contaminazione delle genti del paese, per cercare il Signore Iddio d'Israel, mangia-

rono la Pasqua:

22 E celebrarono la festa degli Azzimi per sette giorni, con alle-grezza: perciochè il Signore gli avea rallegrati, avendo rivolto verso loro il cuore del re d'Assiria, per dar loro aiuto, e favore, nel-l'opera della Casa di Dio, dell' Iddio d' Israel.

#### CAP. VII.

H, dopo queste cose, sotto'l regno d'Artaserse, re di Persia, Esdra, figliuolo di Seraia, figliuolo d'Asaria, figliuelo d' Hilchia,

2 Figliuoto di Sallum, figliuolo di

Sadne, figliuolo d'Ahitub.

3 Figliuolo d'Amaria, figliuolo d'Azaria, figliuolo di Meraiot, Figlinato di Zerabia, figliuolo

d'Uzzi, figliuolo di Rucchi, 5 Figliuolo d'Abism, figliuelo di

Finces, figliunio d' Eleagar, figliuolo d'Aaron, sommo Sacerdote : 6 Esso Esdra ritornò di Bablionia. (or egli era Scriba, esercitato nella

Legge di Moisè, la quale il Signore Iddio d'Israel avea data,) e'i re gli diede tutto ciò ch'egli domando, econdo che la mano del Signore Iddio suo era sopra lui.

7 E con lui ritornarono in Gerusalemme de' figliuoli d'Israel, e de' sacerdoti, e de' Leviti, e de' cantori, e de portinal, e de Netinei : l'anno settimo del re Artaserse.

8 Ed egli arrivò in Gerusalemme al quinto mese dell'anno settimo

del re.

9 Perciochè al primo giorno del primo mese fu fermata la dipartita di Babilonia; ed al primo giorno del quinto mese egli arrivò in Gerusalemme, secondo che la mano del Signore *era* buona sopra lui.

10 Conciofossecosachè Esdra avesse disposto il cuor suo, per ricercar la Legge del Signore, e per ese guirla, e per insegnare gli statuti, e le leggi in Israel.

11 Or questo è il tenore delle lettere, che'l re Artaserse diede ad Esdra sacerdote, e scriba, scriba delle parole de comandamenti del Signore, e de' suoi statuti dati ad Israel:

12 Artaserse, re delli re, ad Esdra. sacerdote, scriba della Legge dell' Iddio del cielo, Compiuta salute,

13 Da me è stato fatto un decreto, che tutti quelli d'infra'l popolo d'Israel, e de sacerdoti loro, e de Leviti, che nel mio regno si disporranno volontariamente ad andare in Gerusalemme, vadano teco:

14 Perciochè tu sei mandato dal re, e da' suoi sette consiglieri, per informarti in Giudea, ed in Gerualemme, intorno alla Legge del-Iddio tuo, che tu hai in mano :

15 E per portar l'argento, e l'oro, che'l re, ed i suoi consiglieri hanno volontariamente offerto all' Iddio d' Israel, la cui abitazione d'in Gerusalemme :

16 E tutto l'argento, e l'oro, che tu troverai in tutta la provincia di

Bablionia, insieme con l'offerte volontarie del popolo, e de sacerdoti, le quali faranno per la Caso dell'Iddio loro, che sin Gerusalemme: 17 Actoche con que danari to comperi prontamente gioveneble montoni, ed aguelli, insieme con le toro offerte di panatica, a da spandere; e che tu gli offerisca sopra l'Altare della Casa del vostro Dio, che è in Gerusalemme.

18 E del rimanente dell'oro, e dell' argento, fatenc ciò che parrà a te, ed a' tuol fratelli, secondo la

volontà del vostro Dio.

19 E, quant'è agil arredi, rhe ti son dati per lo servigio della Camdell' Iddio tuo, rimottigli nel co-

spetto dell' Iddio di Gerusalemme. 20 E l'altre cose necessarie per la Casa dell' Iddio tuo, le quali taccaderà fornire, tu le fornirai della

camera del re.

21 Ed io Artaserse, il Re, ordino a tutti voi tesorieri che siete di là dal fiume, che tutto quello che'l sa-cerdote Esdra, scriba della Legge dell' Iddio del cielo, vi chiedera, sia incontanente fatto,

22 Fino a cento talenti d'argento, e fino a cento cori di grano, e fino a cento bati di vino, e fino a cento bati d'olio : e del sale senza alcuns

prescritta quantità.
23 Tutto ciò che è del comandamento dell' Iddio del cielo, intorno alla sua Casa, sia prontamente fatto: perchè vi sarebbe egli indegnazione contr'al regno, al re, ed a' suoi figliuoli?

24 Vi facciamo oltr'a ciò assapere, che niuno abbia podestà d'imporre tributo, taglia, o gabella, ad alcun sacerdote, o Levita, o cantore, o portinaio, o Netineo, od altro mi-

nistro di cotesta Casa di Dio 25 E tu, Esdra, secondo la sapienza dell' Iddio tuo, che tu hai in mano, costituisci rettori, e giudici, i quali rendano ragione a tutto quel popolo, che e di là dal fiume, cioc, a tutti coloro c'hanno conoscenza delle leggi dell'Iddio tuo: ed insegnatele a quelli che non le sapranno.

26 E se v'è alcuno, che non metta in opera la Legge dell' Iddio tuo, e la legge del re, siane incontanera te fatta giustizia, o per morte, o per bando, o per ammenda in danari, o per prigione.

27 Benedetto sia il Signore Iddio e nostri redi il i unale le messa

de nostri padri, il quale ha messo una tal cosa nel cuor del re, per onorar la Casa del Signore, che 🕫

in Gerusalemme: 28 Ed ha fatto ch' lo ho trovata benignità appo'l re, ed appo i suoi consistieri, ed appo tutti i suoi po-testi grincipi. Io dunque, essen-dessi fertificato, secondo che la mano del Signore Iddio mio era sopra me, adunai i capi d'Israel, aciochè ritornamero meco.

CAP. VIII.

R questi sono i capi delle fa-O miglie paterne, e questa è la descrizione, per le genealogie, di quelli che ritornarono meco di Babilonia, al tempo del regno del re Artaserse.

2 De' figliuoli di Finees, Ghersom:

de figlinoli d'Itamar, Daniel: de' figlinoli di David, Hattus: 3 De figlinoli di Secania, il quale era de figlinoli di Paros, Zacaria: c, con lui, facendo la descrizione

della genealogía per maschi, cen-cinquanta persone: 4 De sgliuoil di Pahat-Moab, E-lloenat, figliuolo di Zerahia: e con

bui dugento maschi:

5 De' figiuoli di Secania, il figliuolo di Iahasiel: e con lui trecento maschi :

6 E de' figliuoli d'Adin, Ebed, fi-gliuolo di Ionatan: e con lui cin-

quanta maschi: 7 E de' figliuoli d'Elam, Isaia, figliuolo d'Atalia: e con lui set-

inta maschi: 3 E de'figliuoli di Sefatia, Zeba-la, figliuolo di Micael: e con lui

ettanta maschi: 9 De agiiuoli di Ioab, Obadia, figliuolo di Ichiel: e con lui dugen-

diclotto maschi : 10 E de figliuoli di Selomit, il fi-gliuolo di Iosifia: e con lui censes-

anta maschi: 11 E de'figliuoli di Bebai, Zaca-

ria, figliucio di Bebai: e con lui ventotto maschi:

19 E de' figliuoll d'Azgad, Iohanan, figliuolo di Catan: e con lui

ndieci maschi: 13 E de figliuoli d'Adonicam, gli ultimi, i cui nomi son questi, Eli-

felet, lehiel, e Semaia: e con loro santa maschi : 14 E de figiluoli di Bigvai, Utai,

Zabbud: e con loro sessanta

naschi: 15 Ed io gli adunai presso del fiume, che corre in Ahava: e quivi stemmo accampati lo spazio di tre giorni. Ed avendo fatta la rassegna del popolo, e de sacerdoti non vi trovai alcuno de figliuoli di Levi.

16 Perciò, mandai Elleser, Ariel, Semala, Elnatan, Iarlo, Elnatan, Natan, Zacaria, e Mesullam, ch'e-rano capi: e Ioiarib, ed Elnatan, dottori:

17 E comandni loro ch'andse ad Iddo, capo nel luogo detto Casifia : ed ordinal loro quello ch'avea-no a dire ad Iddo, ed al suo fratello, Netinei, nel luogo di Casifia, per menarci de' ministri per la Casa dell' Iddio nostro.

18 Ed essi ci menarono, secondo che la mano dell' Iddio nostre era buona aopra noi, un'uomo inten-dente, de figiluoli di Mahali, fi-giluolo di Levi, figiluolo d'Israel, cles, Serebia, insisme co'suoi figliuoli, a fratelli, in numero di

diciotto persone:

19 Ed Hambia; e, con lui, Isaia,
d'infra i figliuoli di Merari; co'suoi
d'infra i figliuoli di Merari; co'suoi

fratelli, ed i lor figliuoli, in nu-mere di venti persone: 20 E de Netinei, i quali David, ed i capi *del popolo* aveano costi-tuiti al ministerio de Leviti, dugenventi Netinei, che furono tutti nominati per li nomi loro.

21 Ed io bandii quivi'i digiuno presso del fiume d'Abava, per umi-liarci nel cospetto dell'iddio no-stro, per chiedergii prospero viag-

gio per noi, per le nostre famiglie, e per tutte le nostre famiglie, e per tutte le nostre facultà: 39 Perciochè lo mi vergognava di chiedere ai re gente d'arme, o cavalleri, per difenderci da'nemi, per lo camino : condofossecosachè noi avessimo detto al re. La mano dell' Iddio nostro è in bene sopra tutti quelli che lo cercano: ma la sua potenza, e la sua ira, è contr'a tutti quelli che l'abbandonano.

23 Così noi digiunammo, e facemmo richiesta al. Iddio nostro in-

remesus ar indio nostro in-torno a clò, ed egi ci essudi.

24 Allors io misi da parte dodici de principali sacerdoti, con Sere-bia, Hasabia, e dieci de lor fratelli, 95 E pesal ioro l'argento, e l'oro, ed i vascellamenti, ch'era l'offerta

ch'era stata fatta per la Casa del-l' Iddio nostro, dal re, da' suoi consiglieri, e da' suoi principi, e da tut-

ti gi' Israeliti, che si ritrovarono. 26 Io adunque pessi loro in mano seicencinquanta talenti d'argento, e di vascilamenti d'argento, cento talenti, e cento talenti d'oro:

27 E venti coppe d'oro, che pesa-If E venti coppe d'oro, che pesa-teno mille dramme: e due vasi d'aricalco fino, presiosi come d'oro. 28 Ed io dissi foro, Voi siste per-sone sacre al Signore: questi va-sellamenti sono anch'essi cosa sa-cra: e quest'argento, e quest'oro, è una offerta volontaria fatta al Signore iddio de' vostri padri. 29 Guardategii vigilantemente, fin che voi gii pessite in presensa de principali d'infra i sacerdott, e Leviti: e de' cani della finusiente.

Leviti; e de capi delle famiglie

30 I sacerdoti adunque, ed i Leviti, ricevettero quell'argento, equell'oro, e que' vasefiamenti, a peso, per portar tutto ciò in Gerusalemme, nella Casa dell' Iddio nostro.

31 E noi ci partimmo d'appresso al fume d'Ahava al duodecimo aforno del primo mese, per andare in Gerusalemme: e la mano del Pi didio nostro fu sopra noi, ed egli ci liberò dalle mani de nemici, e degl'insidiatori, per lo camino.

32 Ed arrivammo in Gerusalemme: e, dopo che fummo quivi stati

tre giorni :

33 Ål quarto giorno fu pesato quell'argento, e quell'oro, e que' vasellamenti, nella Casa dell' Iddio nostro, nelle mani di Meremot, agiutolo d' Uria Sacerdote, col quale era Elgasar, figliuolo di Funes: e con loro erano lozabad, figliuolo di lesua, e Noadla, figliuolo di Binnui, Leviti.

34 Tutto clò fu loro dato a conto, ed a peso: e'l peso di tutto fu scritto in quello stesso tempo.

35 E quelli ch'erano stati in cattività, ed erano ritornati, offersero per olocausto all'Iddio d'Israel, dodici giovenchi per tutto Israel, novantase i montoni, settantasette agnelli, e dodici becchi per lo peccato: tutto ciò fu gferto in olo-

causto al Signore. 36 Poi diedero i decreti del re a' satrapi del re, ed a' governatori

di qua dal fiume : ed essi presero a favoreggiare il popolo, e la Casa di Dio.

CAP. IX.

OR, quando queste cose furono finite, i principali del popolo s'accostarono a me: dicendo, Il popolo d'Israel, ed i sacerdott, ed Levitt, nom si son separati da' popoli di questi paesi, da 'Cananel, dagl' Hittel, da Ferizzei, da' lebusei, dagli Ammoniti, da' Mosbiti, dagli Egizii, e dagli Amorrei, secondo che si conveniva fure, per le loro abbominasioni:

2 Perciochè hanno prese delle lor figliuole per sè, e per li lor figliuoti: laonde la santa progenie sè mescolata co' popoli di questi paesi: ed i principali del popolo, ed i rettori, sono stati i primi a commet-

ter questo misfatto.

3 E, quando lo ebbi intesa questa cosa, lo straccial la mia vesta, e'l mio mantello, e mi strappal i capelli del capo, e della barba, e mi posi a sedere tutto sconsolato.

4 Allora tutti quelli che trema-

vamo alle parole dell' Iddio d'Israel s'adunarono appresso di me, per lo missiato di coloro ch'erano stati in cattività: ed io me ne stetti così a sedere tutto sconsolato, infino al tempo dell' offerta della sera-

5 Ed al tempo dell' offerta della sera, io mi levai dalla mia smizione: ed avendo la mia vesta, el mio mantello, stracciato, io mi ginocchiai, e spiegai le palme delle mie mani al Signore Iddio mio:

6 E dissi, O Dio mio, io mi vergogno, e son confuso d'alsare, o Dio mio, la faccia a te: periochè le nostre iniquità sono fin disopra al nostro capo, e le nostre colpe son corì grandi, ch'arrivano fino al cielo.

7 Dal tempo de' nostri padri infino ad oggi, noi siamo in gran colpa: e per le nostre iniquità, noi, i nostri re, i nostri sacerdoti, siamo stati dati nelle mani delli re de' paesi, per esser messi a fii di spada, menati in cattività, predati, e svergognati, come appare ai di

d'oggl.

8 E pure ora, di subito quasi in un momento, ci è stata fatta grasia dall' Iddio nostro, per far che ci restasse alcun rimanente, e per darci un chiodo nel suo santo luogo: aciochè l'Iddio nostro ci ri schiarasse gli occhi, e ci desse un

poco di ristoro nella nostra servità:

9 Conciosiacosache noi siamoservi:

ma l'Iddio nostro non el ma abbandonati nella nostra servità:
anzi ha fatto ch'abbiamo trovata benignità appo li re di Persia, per darci qualche ristoro, afin di mettere in piè la Casa dell'Iddio nostro, e ristorar le sue ruine, e darci un chiuso in Giuda, ed in Gerusalemme.

10 Ma ora, o Dio nostro, che diremo noi dopo queste cose i conciosiacosache noi abbiamo lasciati

i tuoi comandamenti,

11 I quali tu desti per mano de' tuoi servitori profett: diendo, Il pacee, nel quale voi entrate per possederio, è un pacee immondo per l'immondizia de' popoli di que' pacei, nelle loro abbominazioni, delle quali l'hamo riempiuto, da un capo all'altro, con le lor contaminazioni.

19 Ora dunque, non date le vostre figliuole a' lor figliuole; e non prendete le lor figliuole; e non prendete le lor figliuole; e non procacciate giammai in perpetuo ne la pace, nel ben loro: aciochè siate fortificati, e mangiate i beni del paese, e la sciate quello per eredità a' vostri figliuoli in perpetuo.

ė

•

٩

ż

×

13 Or, dopo tutte le cose che cl son sopraggiunte per le nostre opere malvage, e per le nostre gran colpe ; (benchè, o Dio nostro, tu ti sij rattenuto disotto della nostra iniquità, e ci abbi dato un tal rimanente, quale é questo :)

14 Torneremmo noi a rompere i tuoi comandamenti, ed ad imparuos comanusmenti, ed sa mpa-rentarci co' popoli esti a queste abbominasioni: non t'adireresti tu contr'a noi fino all'estremo, tal che non vi sarebbe pià ne rima-nente, nè scampo sicuno? 15 Signore Idido d'Israel, tu sei giusto: conclosiacosachè noi sia-

mo rimasi alcun residuo, come si vede al dì d'oggi: eccoci davanti a te con la nostra colpa: percio-che altrimenti sarebbe impossibile di durare davanti alla tua faccia per questo.

### CAP. X.

R, mentre Esdra faceva orado, e prostrato davanti alla Casa di Dio, una grandissima moltitu-dine d'Israel, d'uomini, e di don-

ame d'Israel, d'uomini, e di don-ne, e di fanciulii, s'adun'o appresso di lui: perciochè il popolo pia-gneva d'un gran pianto. 2 Altora Secania, figliuolo di Ic-hiei, de' aginoli d'Elam, parò ad Esdra, e gi disse, Noi abbiam missatto contr' all' Iddio nostro, avendo menate donne straniere, d'infra i popoli di questo paese : ma ora ve pure alcuna speransa ad Israel intorno a questo.

3 Ora dunque, patteggiamo con l'Iddio nostro, che noi rimanderemo tutte queste donne, ed i figliuo-" nati da esse, secondo'l consiglio del Signore, e di coloro che tremano al comandamento dell' Iddio nostro: e siane fatto secondo

4 Levati: perciochè quest'affare t'appartiene, e noi sareme teco: prendi animo, e metti la mano

all' opera.

5 Allora Esdra si levò, e fece giurare a' principali de sacerdoti, de Leviti, e di tutto Israel, che farel bono secondo quelle parole. essi lo giurarono.

6 Poi Esdra si levò d'innanzi alla 🗪 di Dio, ed andò nella camera di Iohanan, figliuolo d'Eliasib : ed, essendo entrato dentro, non manglò pane, nè bevve acqua: perciochè egli faceva cordoglio per lo misfatto di coloro ch' erano stati in cattività.

tà s'adunassero in Gerusalemme: 8 E che chiunque non verrebbe infra tre giorni, secondo'i consi-glio preso da' principali, e dagli An-slani, tutti i suoi beni sarebbero messi allo'nterdetto, ed egli sarebbe separato dalla raunanza di colo-ro ch'erano stati in cattività.

9 Così tutti gli uomini di Giuda. e di Beniamin, s'adunarono in Gerusalemme infra'l terso giorno : e ciò fu il ventesimo giorno del nono mese: e tutto'i popolo si fermò nella piassa della Casa di Dio, tremando per questa com, e per le

gran plogge.

10 Ed il sacerdote Esdra si levò, e disse loro, Voi avete misfatto, addisse loro, Voi avete misfatto, addisse loro, Voi avete misfatto, e per

cuse ioro, Voi avete misfatto, a-vendo menate mogli straniere, per accrescer le colpe d'Israel. 11 Ora dunque fate confessione al Signore Iddio de vostri padri, e fate la sua voiontà, e separatevi da popoli del pacee, e dalle donne straniere.

12 E tutta la raunanza rispose, disse ad alta voce, Noi siamo ob-bligati di fare come tu hal detto.

13 Ma il popolo è in gran numero, e'i tempo è grandemente piovoso, e'non è possibile di star fuori; e l'opera non e d'uno, ne di due giorni: perciochè noi siamo molti ch'abbiamo misfatto in questo-

14 Ora, trovinsi insieme i capi nostri, capi di tutta la raunanza ; e con loro sieno gli Anziani, ed i giudici di ciascuna città; e ch'ogni usmo, d'infra tutti quelli che sono nelle nostre città, c'ha menata moglie straniera, venga a' tempi asse gnati: e con loro gli Ansiani, ed i giudici di clascuna città, fin ch'abbiamo stornato da noi l'ardor dell' ira dell' Iddio nostro per questa cos

15 Or Ionatan, figliuolo d'Assel, e Iahasia, figliucio di Ticva, furono costituiti sopra questo affare : e Mesullam, e Sabbetai, Leviti, aiu-

tarono loro

16 E quelli ch'erano stati in cattività fecaro coal. El sacardote E-sdra, ed i capi delle fumiglie pa-terne, secondo le famiglie lor paterne, tutti nominati per li nomi loro, furono messi da parte ; e sedettero al primo giorno del decimo mese, per prender conoscensa del

17 Ed ebbero finito, con tutti quelli ch'aveano menate mogli stra niere, infra'l primo giorno del pri-

no mese. 18 E fra i figliuoli de sacerdoti, si 7 Poi scero andare un bando per Ginda, e per Gerusalemme, che futti quelli ch'erano sixii in cattividille di lesua, figliuolo di Iosa U 3 dac, e fra i suoi fratelli, Masseia, ed Elieser, e Iarib, e Ghedalia:

19 Ed essi diedero la mano, pro mettendo di mandar via le lor mogii; e, come colpevoli, offersero un montone per la lor colpa: 20 E de' figliuoli d'Immer, Hana-

ni, e Zebadia:

21 E de' figliuoli d' Harim, Maasela, ed Elia, e Semaia, e Ichiel, ed Uzzia .

22 E de'figliuoli di Pashur, Elioe-nai, Maasela, Ismael, Natanael,

lozabad, ed Elasa:
23 E de' Leviti, Iozabad, Simi, e
Chelaia, (il quale ancora si chiamava Chelita,) Petahia, Giuda, ed Elieser:

24 E de cantori, Eliasib: e de portinal, Sallum, e Telem, ed Uri: 25 E degl' Israeliti: de figliolo di Paros, Ramia, ed Issia, e Malchia, e Miamin, ed Eleazar, e Mal-

chia, e Benaia : 26 E de' figliuoli d'Elam, Mattania, e Zacaria, e Ichiel, ed Abdi, e Icremot, ed Elia:

27 E de' figliuoli di Zattu, Elioenai, ed Eliasib, e Mattania, e Ieremot, e Zabad, ed Asiza:

28 E de figliuoli di Bebai. Ioha-

nan, Hanania, Zabbai, ed Atlai: 29 E de' figliuoli di Rani, Mesni-lam, e Malluc, ed Adaia, e Iasub, e Seal, e Ramot :

30 E de' figliuoli di Pahat-Moab, Adna, e Chelal, e Benaia, e Maa-seia, e Mattania, e Besaleel, e Bin-

nui, e Manasse:

31 E de figliuoli d'Harim, Elie-ser, Issia, Malchia, Semaia, Simeon,

32 Beniamin, Malluc, Semaria: 33 De' figliuoli d'Hasum, Matte-

nai, Mattatta, Zabad, Elifelet, Ieremai, Manasse, Simi: 34 De' figliuoli di Bani, Maadai,

Amram, ed Uel, 35 Benala, Bedia, Cheluhu, 36 Vania, Meremot, Eliasib, 37 Mattania, Mattenal, e laasai, 38 Bani, Binnui, Simi,

39 Selemia, Natan, Adaia, 40 Machnadbai, Sasai, Sarai,

41 Azareel, Selemia, Semaria. 42 Sallum, Amaria, e Iosef: 43 E de'figliuoli di Nebo, Iciel, Mattitia, Zabad, Zebina, Iaddau,

٠,

1

1

4

-1

-1

.1

Ioei, e Benaia.

44 Tutti costoro aveano prese mo-gli straniere: e ve ne furono di quelle ch'esposero i lor figliuoli.

# IL LIBRO DI NEHEMIA

CAP. I. I Libro di Nehemia, figliuolo-d'Hacalia. Egli avvenne l'anno ventesimo, al mese di Chisleu, che, essendo io in Susan, stansa reale.

2 Arrivò di Giudea Hanani, nno de' miei fratelli, con alcuni altri uomini di Ginda. Ed io domandai loro de' Giudei, ch'erano scampati, e rimasi della cattività : domandai loro ancora di Gerusalemme.

3 Ed essi mi dissero, Quelli che son rimasi della cattività son là nella provincia, in gran miseria, e vituperio: e le mura di Gerusalemme restano rotte, e le sue porte arse col fuoco.

4 E quando io ebbi intese quelle parole, io mi posi a sedere, e pianal, e feci cordoglio per molti giorni ; e digiunal, e feci orazione, davanti all'Iddio del cielo:

5 E dissi, Ahl, Signore Iddio del delo, Iddio grande, e tremendo, hosservi l patto, e la benignità a juelli che t'amano, ed osservano i noi comandamenti: 6 Deh, sia l'orechia tua attenta, e

rieno gli occhi tuoi aperti, per ascol-

tar l'orazione del tuo servitore. Izquale io fo al presente davanti a te, giorno, e notte, per li figliuoli d'Israel, tuoi servitori; facendo anche confessione de peccati de figliuoli d'Israel, i quali abbiamo commessi contr'a te : io ancora, e la casa di mio padre, abbiam peccato.

7 Noi ci siamo del tutto corrotti inverso te, e non abbiamo osservati i comandamenti, gli statuti, e le leggi, che tu desti a Moisè, tuo servitore.

8 Deh, ricordati della parola, che tu ordinasti a Moise, tuo servitore, di dire, Voi commetterete misfatti, ed io vi dispergerò fra i popoli:

9 Ma, se allora voi vi convertite a me, ed osservate i miel comandamenti, e gli mettete in opera: avvegnachè voi foste stati scacciati fino all'estremità del cielo, lo vi raccoglierò di là, e vi condurrò al luogo, il quale io avrò eletto per istanziarvi 'l mio Nome.

10 Or, coloro son tuol servitori, e tuo popolo, il quale tu hai riscosso con la tua gran forza, e con la tua possente mano.

449

## NEHEMIA, I. II. III.

11 Ahi, Signore: deh, sia l'orec-chia tua attenta all'orazione del tuo servitore, ed all'orazione degli altri tuoi servitori, i quali hanno buona volontà di temere il tuo Nome: e fa', ti prego, oggi pro-sperare il tuo servitore, e fa' ch'e-gli trovi pietà appo quest' uomo. Or io era coppiere del re.

### CAP. II.

ED avvenne l'anno ventesimo del re Artaserse, nel mese di Nisan, che, essendo stato portato il vino davanti a lui, lo presi 'l vino, e lo porsi al re. Or io non soleva er mesto nel suo cospetto.

2 El re mi disse, Perchè è la tua ccia mesta, non essendo tu infermo ? questo non e altro, se non affisione di cuore. Ed io ebbi gran-dissima paura :

3 E dissi al re, Possa il re vivere in perpetuo: come non sarebbe la mia faccia mesta, rimanendo la città, che è il luogo delle sepolture de miei padri, distrutta, e le sue

porte consumate dal fuoco?

4 E'l re mi disse, Che chiedi tu?
Allora io pregal l' Iddio del cielo:

5 E dissi al re, Se così piace al re, e se'l tuo servitore t'è in grazia, mandami in Giudea, nella città

dove sono le sepoiture de miei padri, aciochè io la riedifichi.

6 E'il re mi disse, da anche la sua moglie, che gli sedeva allato, Quanto te tempo metterai alla tua andata, e quando ritornerai? E, quando la chibi detto il tempo ei re, acil

to ebbi detto il tempo al re, egli ebbe a grado di darmi licenza.
7 Poi dissi al re, Se così piace al re, si comi date lettere a governatori di là dal fiume, aciochè mi lascino passare, fin ch'io sia giun-to in Giudea :

8 Ed anche lettere ad Asaf, guar-diano de boschi del re, aciochè mi dia legname per fabbricar le porte dei palazzo della Casa di Dio, e per le mura della città, e per la casa nella quale lo entrerò. El re mi diede quelle lettere, secondo che la mano di Dio era buona sopra me.

9 Ed io me ne venni a' governa-tori di quà dal fiume, e diedi loro le lettere del re: (or il re avea mandato meco capitani, e cava-

10 Quando Sanballat Horonita, e Tobia, servo Ammonita, ebbero adite queste cose, ebbero gran dispiacere che fosse venuto alcuno per procacciar del bene a' figliuoli d' Israel.

11 Poi giunsi in Gerusalemme: ed, essendovi stato tre giorni;

12 Mi leval di notte, con alcuni

pochi nomini, e non dichiarai ad alcuno ciò che l'Iddio mio mi metteva in cuore di fare a Gerusalemme : e non avea meco alcuna altra bestia, che quella ch'io cavalcava.

13 Io adunque uscii di notte dalla porta della valle, e passai dirincontro alla fontana del dragone. ed alla porta del letame ; ed andava considerando le mura di Gerusalemme, come erano rotte, e

come le porte d'essa erano consumate dal fuoco.

14 E di la io passai alla porta della fontana, ed all' acquidoccio del re: e non v'era spazio per la mia cavalcatura da passar sotto di me. 15 E, risalendo per lo torrente, mentre era ancora notte, lo andava considerando le mura: poi

rientrai per la porta della vallé, e cost me ne rivenni.

16 Or i magistrati non sapevano ove io fossi andato, nè ciò ch'io facessi: ed io fino allora non l'avea dichiarato nè a' Giudei, nè a' sacerdoti, nè agli uomini notabili, nè a' magistrati, nè agli altri ch'aveano la cura dell' opera.

17 Allora io dissi loro, Voi vedete la miseria nella quale noi siamo, come Gerusalemme è distrutta, e le sue porte sono bruciate col fuoco: venite, riedifichiamo mura di Gerusalemme, aciochè non siamo più in vituperio.

18 Ed io dichiarai loro come la mano dell' Iddio mio era buona sopra me : ed anche le parole del re, ch'egli m'avea dette. Ed essi dis-sero, Or mettiamci ad edificare. Così presero animo a far bene. 19 Ma, Sanballat Horonita, e To-

bia, servo Ammonita, e Ghesem Arabo, avendo udito questo, ci beffavano, e ci sprezzavano: e di-cevano, Che cosa è questo che voi fațe? vi volete voi ribellar con-

tr'al re?

20 Ed io risposi, e dissi loro, L' Iddio del cielo è quel che ci fara prosperare : e nói, suoi servitori, ci metteremo ad edificare : ma voi non avete parte, nè diritto, nè memoria alcuna in Gerusalemme.

### CAP. III.

ED Eliasib, sommo Sacerdote, ed i suoi fratelli sacerdoti, si levarono su, ed edificarono la por-ta delle pecore : essi la santificarono, e posarono le sue porte : e la santificarono, fino alla torre dl Cento, e fino alla torre d'Hanancel.

2 Ed allato a lui edificarono g'

uomini di Ierico : ed allato a loro edificò Zaccur, figliuolo d' Imri. 3 Ed i figliuoli di Senaa edificaro-

no la porta de' pesci : essi le fece-ro i suoi palchi, e posarono le sue porte, i suoi serrami, e le sue

abarre:

4 Ed allato a loro ristorò Meremot, figliuolo d'Uria, figliuolo di Cos: ed allato a loro ristorò Mesullam, figliuolo di Berechia, fi-gliuolo di Mesezabeel: ed aliato a loro ristorò Sadoc, figliuolo di ana :

5 Ed allato a loro ristorarono i Tecoiti : ma i principali d'infra loro non sottomisero il collo al

servigio del lor Signore.

6 E Ioiada, figliuolo di Pasca, e Mesullam, figliuolo di Besodia, ristorarono la porta vecchia. Essi le fecero i suoi palchi, e posarono le sue porte, i suoi serrami, e le sue

7 Ed allato a loro ristorarono Melatia Gabaonita, e Iadon Meronotita, con que' di Gabaon, e di Mispa, presso al seggio del governa-tore di quà dal fiume:

8 Ed allato ad esso ristorò Usziel, figlinolo d'Harhola, con gli orafi: ed allato a lui ristorò Hanania, ch' era de' profumieri. E Gerusa-lemme fu lasciata come era, fino in

capo del muro largo. 9 Ed allato a coloro ristorò Refaia, figliuolo d' Hur, capitano della metà della contrada di Gerusa-

10 Ed allato a loro, e dirimpetto alla sua casa, ristorò Iedaia, figliuolo d'Harumaf: ed allato a lui ristorò Hattus, figliuolo d' Hasabneia.

11 Malchia, figliuolo d' Harim, ed Hassub, figliuolo di Pahat-Moab,

ristorarono un doppio spazio, ed anche la torre de forni :

12 Ed allato a loro ristorò Sallum, figliuolo di Lohes, capitano dell'altra metà della contrada di Gerusalemme, con le sue figliuole.

13 Ed Hanun, e gli abitanti di Zanoa ristorarono la porta della valle: essi la fabbricarono, e posarono le sue porte, i suoi serrami, e le sue sbarre; ed insieme mille cubiti del muro, fino alla porta del letame.

14 E Malchia, figliuolo di Recab, capitano della contrada di Betcherem, ristorò la porta del le-tame: egli la fabbricò, e posò le sue porte, i suoi serrami, e le sue sbarre.

15 E Sallun, figliuolo di Col-hoze, capitano della contrada di Mispa, ristorò la porta della fonte: egli la fabbricò, e la coperse, e posò le sue porte, i suoi serrami, e le sue sbarre; ed insieme il muro dell'acsparre; ed insieme il muro del ac-quidoccio di Sela, verso l'orto del re, e fino a gradi, che scendono dalla città di David. 16 Dopo lui Nebemia, figliuolo

d'Azbuc, capitano della metà della contrada di Bet-sur, ristorò fin dirimpetto alle sepolture di David, e

fino allo stagno fatto per arte, e fino alla Casa de' prodi-17 Dopo lui ristorarono i Leviti, Rehum, figliuolo di Bani: ed alla-to a lui ristoro Hasabia, capitano della metà della contrada di Chei-

la, lungo la sua contrada. 18 Dopo lui ristorarono i lor fra-telli, Bavvai, figliuolo d'Henadad, capitano dell' altra metà della con-

trada di Cheila:

19 Ed allato a lui Ezer, figliuolo di Iesua, capitano di Mispa, ristorò un doppio spazio, dirimpetto al-la salita dell'armeria del cantone. 20 Dopo lui Baruc, figliuolo di

Zaccai, s'inanimò, e ristorò dop-pio spazio, dal cantone fino all'entrata della casa d' Eliasib, sommo Sacerdote.

21 Dopo lui Meremot, figliuolo d'Urla, figliuolo di Cos, ristoro al-tresì doppio spezio, dali' entrata della casa d'Eliasib, fino all' estremità d'essa.

22 E, dopo lui, ristorarono i sacer-

22 E., dopo iui, ristorarono i saccidoti, ch'abitavano nella pianura.
23 Dopo loro ristorarono Benismin, ed Hassub, dirimpetto alia lor casa. Dopo loro, Asaris, figiuolo di Masseia, figiuolo di Menadad, ristorò depple spasio, delle con la rivolta r

dalla casa d'Azaria fino alla rivol-

ta, e fino al canto. 25 Palal, figliuolo d'Uzai, ristorò dalla rivolta, e dalla torre, che sporgeva infuori dall' alta casa del re, ch'era presso al cortile della prigione. Dopo lui ristoro Pedala. figliuolo di Paros.

26 Ed i Netinei, ch'abitavano in

Ofel, ristorarono fino allato della porta dell'acque, verso Oriente, e

la Torre sporta infuori.

27 Dopo loro, i Tecoiti ristorarono doppio spazio, d'allato alla tor-re grande sporta infuori, fino al muro d'Ofel.

28 I sacerdoti ristorarono d'appresso alla porta de cavalli, cia: scuno dirincontro alla sua ca

29 Dopo loro, Sadoc, figinolo d'Immer, ristorò dirincontro alla sua casa. E, dopo lui, ristorò Semaia, figiluolo di Secania, guardiano della porta Orientale.

444

30 Dopo lui, Hanania, figiluolo nia, ed Hanun, sesto figinolo di Salar, ristorarono dopdeliuolo di Berechia, ristorò dirincontro alle sue camere.

31 Dopo lui, Malchia. figliuolo d'un' orafo, ristorò fino alla casa de Netinei, e de' mercatanti d'aromati. allato alla porta della carcere, e fino all' alta sala del cantone.

32 E, fra l'alta sals del cantone. e la porta delle pecore, ristorarono gli orafi, ed i mercatanti d'aroman.

CAP. IV.

OR, quando Sanballat udi che noi edificavamo il muro, s'adirò, e adegnò grandemente; e si fece beffe de' Giudei:

2 E disse in presenza de' suoi fratelli, e della gente di guerra di Sa-maria, Che fanno cotesti spossati Giudei! lasceransi fure? permet-terassi che sacrifichino! permet-terassi oggi che forniscano l'opera? faranno essi risurgere da' mucchi della polvere le pietre, che sono

state aree? 3 E Tobia Ammonita, ch'era presso di lui, disse, Avvegnachè edifichino, non ci vuole ch' una volpe che salga, per rompere il lor muro

di pietra

4 Ascolta, o Dio nostro, come noi siamo in ispresso: e fa ritornare il lor vituperio in sul capo loro, e mettigli in isprezzo in un paese di cattività:

5 E non ricoprir la loro iniquità. e non sia il lor peccato cancellato dal tuo cospetto: perciochè hanno fatto dispetto a quelli ch'edificavano, stando dirincontro a loro.

6 Noi adunque riedificammo il muro, e tutto'l muro fu riparato delle sue rotture fino alla metà: e'l popolo avea grande animo a

lavorare.

7 Ma, quando Sanballat, e Tobia, e gli Arabi, e gli Ammoniti, e gli sdodel, ebbero inteso che le mura di Gerusalemme si ristoravano, e che s'era cominciato a turar le rot-

ture, n'ebbero grande sdegno: 8 E tutti insieme conglurarono di venir far guerra a Gerusalemme, e di dare sturbo a Nebemia

9 Allora noi pregammo l'Iddio nostro, e ponemmo guardie giorno, e notte, contr'a loro, per guardar-

10 Ed i Giudei dissero, Quelli che portano i pesi sono stanchi, e v'è polvere assai: e noi non potremmo lavorare alla fabbrica del muro.

11 Or i nostri nemici aveano detto, Facciamo sì ch'essi non ne sap-

pian nulla, e che non ci veggano, in the non siamo entrati per messo loro: allora gli uccideremo. e faremo cessar l'opera.

12 Ma i Giudei, che dimoravano fra loro, venendo a noi, ci dissero per dieci voite, Guardatori da tutti i luoghi, per li quali voi andate, e

venite a not

13 Allora io disposi 1 popolo, sécondo le sus famiglie, con le sue spade, lance, ed archi, nel fondo di que'luoghi, dietro al muro, ed in su i greppi. 14 E, dopo ch'ebbi cost proveduto,

mi levai, e dissi agli uomini nota-bili, ed a' magistrati, ed al rimanente del popolo, Non temiste di loro: ricordatevi del Signore grande, e tremendo; e combattete per li vostri fratelli, per li vostri figliuoli, e figliuole, e per le vostre

mogli, e per le vostre case. 15 Or, quando i nostri nemici ebbero inteso che *la cosa* ci era ve-nuta a notizia, Iddio dissipò il lor consiglio, e tutti noi ritornammo alle mura, ciascuno al suo lavoro.

16 E da quel di innanzi, la meta de misi fanti lavorava, e l'altra metà stava in armi, con lance, scudi, archi, e corazze; ed i cap erano dietro ad ogni famiglia di

Gluda.

17 Una parte di coloro che fab-bricavano il muro, e quelli che portavano i pesi, e quelli che gli caricavano, con una delle mani lavoravano all' opera, e con l'altra tenevano un' arme.

18 Ed un' altra parte di coloro che fabbricavano aveano ciascuno la sua spada cinta in su le reni, e così fabbricavano. E'i trombetta

era appresso di me. 19 Ed io dissi agti uomini notabi-li, ed a magistrati, ed al rimanente del popolo, Quest' opera e grande, e di gran distesa; e noi siamo spansi in sul muro, lungi l'un dall' altro: 20 Dovunque voi udirete il suon della tromba, adunatevi là presso di noi: l'Iddio nostro combattera per noi. 21 Così noi lavoravamo all'ope-

ra, e la metà della gente avea le lance in mano, dallo spuntar deialba fino all' apparir delle stelle. 22 In quel tempo ancora lo dissi al popolo, Ciascuno dimori la notte dentro a Gerusalemme, col suo servitore : e di notte servanci per a guardia, e di giorno per l'opera. 23 Ed io, ed i mici fratelli, ed i

miei servitori, e le guardie che mi seguitavano, non ispogliavamo i nostri vestimenti: ciascuno andave per dell' acqua con le sue armi.

CAP. V.

OR vi fu un gran grido del popolo, e delle lor mogli, contr'a' Giudei, lor fratelli.

2 E v'erano di quelli che dicevano. I nostri figliuoli, e le nostre figliuole, e noi, siamo in gran nu-mero: facciasi adunque che riceviamo del grano da mangiare, per vivere.

3 Altri v'erano che dicevano. Noi impegniamo i nostri campi, e le nostre vigne, e le nostre case : facciasi adunque che riceviamo del grano in questa carestia.

4 Altri v'erano che dicevano, Noi abbiamo presi in prestanza, sopra i nostri campi, e sopra le nostre vigne, danari, per pagare il tri-

buto del re:

5 Ed ora, benché la nostra carne sia come la carne de nostri fratelli, d i nostri figliuoli sieno come i lor figliuoli: ecco, noi siamo in sul punto di mettere i nostri figliuoli e le nostre figliuole, per servi ; e*già* dcune delle nostre figliuole sono in servitù : e noi non abbiamo al cum modo in mano: ed i nostri campi, e le nostre vigne sono in m d'altri.

6 E, quando io ebbi udito il grido loro, e queste parole, io mi cruc-

ciai forte.

7 Ed, avendo preso consiglio fra ne stesso, sgridai gli uomini notabili, ed i magistrati: e dissi loro, Riscuotete voi cost i debiti, cia-scuno dal suo fratello? Ed io adu-

nai contr'a loro la gran reunanza: 8 E dissi loro, Noi abbiamo, in quanto è stato in noi, riscattati i nostri fratelli Giudei, ch'erano stati venduti alle genti ; e voi vendereste ancora i vostri fratelli; od essi si venderebbero a noi! Allora essi si tacquero, e non sepper che dire

9 Ed io dissi. Ciò che voi fate non è buono: non dovete voi caminar nel timor dell' Iddio nostro, per tema del vituperio delle genti nostre nemiche ?

10 Io ancora, ed i miei fratelli, ed i miel servitori, abbiamo prestato a costoro danari, e grano: deh, rimettiamo loro questo debito

11 Deh, rendete loro oggi i lor campi, le lor vigne, i loro uliveti, e le lor case: è rimettete loro la centesima de' danari, del grano, del vino, e dell'olio, la quale voi riscuotete da loro.

12 Ed essi dissero, Noi le renderemo loro, e non domanderemo loro nulla: noi faremo così come tu dici. Allora io chiamai i sacerdoti, e gli feci giurare che farebero cos).

13 Oltr'a ciò lo scossi 'l grembo della mia vesta, e dissi, Così scuota Iddio dalla sua propia casa, e dalle sue facultà, chiunque non metterà questa parola ad effetto: e così sia scosso, e voto. E tutta la raunanza disse, Così sia. E lodarono il Signore. E'l popolo fece secondo quella parola.

14 Exiandio dal dì, che'l re m'ordinò per esser lor governatore nel paese di Giuda, cioc, dall'anno ventesimo del re Artaserse, fino all'anno trentaduesimo, che so dodici anni, io, ed i miei fratelli, non mangiammo della provisione

assegnata al governatore:

15 Benchè i precedenti governatori, ch'erano stati davanti a me, avessero gravato il popolo, ed aves-sero presa quella da lui, in pane, ed in vino ; e dipoi in quaranta sicli d'argento : e che anche i lor servitori avessero signoreggiato sopra'l popolo: ma io non feci così, per lo timor di Dio.

16 Ed anche lo ristoral la parte mia in questo lavoro delle mura, e non acquistammo alcuna possessione: e tutti i miei servitori erano 1

quivi adunati per l'opera.

17 Oltr'a ciò cencinquant' uomini de' Giudei, e de' magistrati, e quelli che venivano a noi dalle genti, ch'erano d'intorno a noi. erano alla mia tavola

18 Or quello che mi s'apparec chiava per giorno era un bue, e sei montoni scelti: mi s'apparecchia-va ancora dell' uccellame; e di dieci in dieci giorni queste cose s'an parecchiavano con ogni sorte di vini copiosamente : e pur, con tutto ciò, io non domandai la provisione assegnata al governatore : perciochè quella servitù sarebbe

stata grave a questo popolo. 19 Ricordati, o Dio mio, di me in bene, per tutto quello ch'io ho fat-

to inverso questo popolo.

CAP. VI.

) R quando Sanballat, e Tobia, e Ghesem Arabo, e gli altri nostri nemici, ebbero inteso ch'io avea riedificate le mura, e che non v'era restata alcuna rottura, (quantunque fino a quel tempo io non avessi poste le reggi alle porte,)

2 Sanballat, e Ghesem, mi man-darono a dire, Vieni, troviamci insieme in alcuna delle ville della valle d'Ono. Or essi macchinava-

no di farmi del male.

3 Ed io mandai loro de' messi, per dir loro. Io fo una grande opera, e non posso andarvi : perchè cesserebbe l'opera, tosto ch'io l'avrei : asciata, e sarei andato da voi ?

4 Ed essi mi mandarono e dire la

stessa cosa quattro volte: ed io feci loro la medesima risposta. 5 E Sanhaliat mi mandò il suo

servitore *a dirmi* la medesima cosa la quinta volta: e quel servitore greg una lettera aperta in mano: 6 Nella quale era scritto, E' s' in-

tende fra queste genti, e Gasmu dice, che tu, ed i Giudei, diliberate di ribellarvi; e che perciò tu riedi fichi le mura : e, secondo ciò che se ne dice, tu diventi lor re :

7 Ed anche, che tu hai costituiti de' profeti, per predicar di te in Gerusalemme: dicendo, E v'e un re in Giuda. Or queste cose perverranno agli orecchi del re: ora dunque, vieni, e prendiamo consiglio maleme.

8 Ma io gli mandal a dire, Queste cose che tu dici non sono: ma tu

le fingi da te stesso.

9 Perciochè essi tutti ci spaventavano: dicendo, Le lor mani si rallenteranno, e lasceranno l'opera, sì che non si farà : ora dunque, o Dio, fortifica le mie mant.

10 Oltr'a ciò, essendo io entrato in casa di Semaia, figliuolo di Delaia, figliuolo di Mehetabeel, il quale era rattenuto: egli mi diss Riduciamci insieme nella Casa di Dio, dentro al Tempio, e serriamo le porte del Tempio: perciochè co-loro vengono per ucciderti: e per questo effetto arriveranno di notte.

11 Ma io risposi, Un' uomo par mio fuggirebbe egli? e qual sarebbe il par mio, ch'entrasse nel Tempio, er salvar la sua vita ? Io non v'en-

trerò. 12 Ed io riconobbi ch' Iddie non l'avea mandato: perciochè avea pronunziata quella profesia contr's me ; e che Tobia, e Sanballat, gli

davano pensione :

13 Aciochè fosse loro pensionario, per nare ch'io mi spaventassi, e fa-cessi così come egli diceva, e commettessi peccato: onde avessero alcun suggetto di spargere alcuna cattiva fama, per vituperarmi. 14 Ricordati, o Dio mio, di Tobia,

e di Sanballat, secondo quest' opere di ciascun di toro. Ricordati an-che della profetessa Noadia, e degli altri profeti c'hanno cercato di aventarmi.

15 Or le mura furono finite al venticinquesimo giorno d'Elul, nello spazio di cinquantadue giorni. 16 E, quando tutti i nostri nemici

bbero ciò inteso, e tutte le nazioni ch'erano d'intorno a noi l'ebber veduto, si videro grandemente sca-447 duti: e riconobbero che quest'onera era stata fatta dall' iddio nostro. 17 A que' di ancora andavano. venivano lettere di molti notabili

di Giuda a Tobia, e d'emo a loro : 18 Perciochè molti in Giuda erana in giuramento con lui: conciofi secomch'egli fosse genero di Seca-nia, figliuolo d'Ara; e Iohanan, suo figliuolo, avea presa per moglie la figliuola di Mesullam, figliuolo di Berechia.

19 Ed anche in presenza mia raecontavano le sue virtu, e gli pale savano i mici ragionamenti. Tobia mandava lettere per ispaventarmi.

CAP. VII.

R, dopo che le mura furono riedificate, e ch' io ebbi possite le reggi, e che furono costituiti i ortinal, i cantori, ed i Leviti, ne' loro ufficij :

2 lo commisi la guardia di Gerusalemme ad Hanani, mio fratello: ed ad Hanania, mastro del palasso: (conciofossecosachè veramen-

te egli fosse uomo leale, e temesse Iddio più che molti altri :) 3 E dissi loro, Non apransi le por-te di Gerusalemme, fin che'l sole non si cominci a riscaldare : e mentre quelli ch'avranno fatta la guardia saranno ancora quivi presenti, serrinsi le porte, ed abbarratele voi : ed oltr'a ciò, dispongansi le guardie degli abitanti di Gerusalemme, ciascuno alla sua vicenda, e ciascuno dirimpetto alla sua

4 Or la città era ampia, e grande. e v'era poco popolo dentro, e le case non erano riedificate.

5 E l'Iddio mio mi mise in cuore d'adunar gli uomini notabili, i ma-gistrati, e'i popolo, per descriver-gli secondo le lor genealogie. Ed lo trovat'i Libro della descrizione di quelli ch'erano ritornati la prima volta: ed in esso trovai scritto cost:

6 Questi son que della provincia, che ritornarono dalla cattività, d'infra i prigioni, che Nebucadne sar, re di Babilonia, trasportò; ed i quali se ne rivennero in Gerusalemme, ed in Giuda, ciascuno

alla sua città:

7 I quali vennero con Zorobabel, Iesua, Nehemia, Azaria, Raamia, Nahamani, Mardocheo, Bilsan, Misperet, Bigvai, Nehum, 8 Bas-na. Il numero degli uomini dei popolo d'Israel, era questo:

8 I figliuoli di Paros erane dumila censettantadue : 9 I figliuoli di Sefatia, trecenset-

tantadue:

### NEHEMIA, VII.

10 I figliuoli d'Ara, seicencinouantadue :

all I figliuoli di Pahat-Moab, di-visi ne figliuoli di Iesua, e di Ioab, dumila ottocendiciotto :

12 I figliuoli d'Elam, mille du-

gencinquantaquattro:
13 I figliuoli di Zattu, ottocenquarantacinque: 14 I figliuoli di Zaccai, settecen-

sessanta:
15 I figliuoli di Binnui, seicen-quarantotto:
16 I figliuoli di Bebai, seicenven-

totto: 17 I figliuoli d'Azgad, dumila tre-

cenventidue : 18 I figliuoli d'Adonicam, seicen-

sessantasette: 19 I figliuoli di Bigvai, dumila sessantasette :

20 I figliuoli d'Adin, seicencin-quantacinque: 21 I figliuoli d'Ater, per Ezechia,

novantotto: 22 I figliuoli d'Hasum, trecen-

ventotto: 23 I figliuoli di Besai, trecenven-

tiquattro: 24 I figliuoli d'Harif, centododici : 25 I figliuoli di Ghibon, novanta-

cinque: 96 Gli uomini di Bet lehem, e di

Netofa, centottantotto: 27 Gli nomini d'Anatot, cenven-

28 Gli uomini di Bet-asmavet, quarantadue :

29 Gli uomini di Chiriat-icarim. di Chefira, e di Beerot, settecen-

quarantatre: 30 Gli uomini di Rama, e di Gheba, seicenventuno:

31 Gli uomini di Micmas, cenventidue :

32 Gli uomini di Betel, e d'Ai, cenventitre: 33 Gli uomini dell'altro Nebo.

cinquantadue: 34 I figliuoli d'un' altro Elam. mille dugencinquantaquattro:

35 I figliuoli d' Harim, trecenventi :

36 I figliuoli di Ierico, trecenquarantacinque:

37 I figliuoli di Lod, d'Hadid, e d'Ono, settecen ventuno: 38 I figliuoli di Senaa, tremila no-

vecentrenta: 39 De sacerdoti : i figliuoli di Iedaia, della famiglia di Iesua, no-

vecensettantatre: 40 I figliuoli d' Immer, mille cinquantadue:

41 I figliuoli di Pashur, mille dugenquarantasette: 1 figliuoli d'Harim, mille diclassette:

43 De' Leviti : i figliuoli di Iesua. di Cadmiel, d'infra i figlipoli d' Hodeva, settantaquattro: 44 De cantori : i figliuoli d'Asaf,

cenquarantotto: 45 De' portinai : i figliuoli di Sal-

lum, i figliuoli d'Ater, i figliuoli di Talmon, i figliuoli d'Accub, i figliuoli d'Hatita, ed i figliuoli di Sobal, centrentetto:

46 De Netinei : I figliuoli di Siha, i figliuoli d'Hasufa, i figliuoli di

Tabbaot,

47 I figliuoli di Cheros, i figliuoli di Sia, I figliuoli di Padon, 48 I figliuoli di Lebana, i figliuoli d' Hagaba, i figliuoli di Salmal, 49 I figliuoli d' Hanan, i figliuoli dl Ghiddel, i figliuoli di Gahar, 50 I figliuoli di Reaia, i figliuoli

di Resin, i figliuoli di Necoda, 51 I figliuoli di Gazzam, i figliuoli d' Uzza, i figliuoli di Pasea, 52 I figlinoli di Besai, i figlinoli di Meunim, i figlinoli di Nefisesim, 53 I figliuoli di Bachue, i figliuoli

d' Hacufa, i figliuoli d' Harbur, 54 I figliuoli di Baslit, i figliuoli di Mehida, i figliuoli d' Harsa, 55 I figliuoli di Barcos, i figliuoli di Sisera, i figliuoli di Tema,

56 I figliuoli di Nesia, i figliuoli d' Hatifa : 57 De figliuoli de servi di Salo-

mone: i figliuoli di Sotal, i figliuoli di Soferet, i figlipoli di Perida, 58 I figliuoli di Iaala, i figliuoli di

Darcon, i figliuoli di Ghiddel, 59 I figliuoli di Sefatia, i figliuoli d' Hattil, I figliuoli di Pocherethassebaim, i figliuoli d'Amon: 60 Tutti i Netinel, ed i figliuoli de servi di Salomone, erano trecennovantadue.

61 Or costoro, cioc, Cherub, Addon, ed Immer, i quali vennere di Tel-mela, e di Tel-harsa, non poterono dimostrar la casa lor paterna, nè la lor progenie, se erano

Israeliti: 62 Come anche i figliuoli di Delaia, i figliuoli di Tobia, i figliuoli di Necoda, in numero di selcen-

quarantadue: 63 E de'sacerdoti, i figlinoli d'Hahaia, i figliuoli di Cos, i figliuoli di Barzillai, il quale prese per moglie una delle figliuole di Barzillai Ga-

landita, e si chiamò del nome loro: 64 Costoro cercarono il nome loro scritto fra quelli ch'erano descritti nelle genealogie, ma non furono trovati: laonde furono appartati dal sacerdozio, come persone non consagrate;

65 Ed Hattirsata disse loro che non mangiassero delle cose santissime, fin che si presentasse un

448

## NEHEMIA, VII. VIII.

ncerdote con Urim, e Tummim. 66 Questa raunaura, tutta insieme, era di quarantadumila troeanta:

67 Oltr' a' lor servi, e serve, ch'erano settemila trecentrentasette, fra i quali v'erano dugenquarantacinque cantori, e cantatrici.

68 I lor cavalli erano settecentrentasei: i lor muli, dugenqua-

rantacinque: 9 I camelli quattrocentrentacinque: gli asini, seimila settecen-

70 Or una parte de capi delle fumiglie paterne fecero doni per l'o-pera. Hattirsata diede nel tesoro mille dramme d'oro, cinquanta bacini, e cinquecentrenta robe da cerdoti.

71 Ed attri de capi delle fumiglie sterne diedero nel tesoro della fabbrica ventimila dramme d'oro, e dumila dugento mine d'arg 72 E ciò, che'i rimanente del po-polo diede, fu ventimila dramme d'oro, e dumila mine d'argento, e

sessa ntasette robe da sacerdoti. 73 Ed i sacerdoti, ed i Leviti, ed i portinai, ed i cantori, e que' del popolo, ed i Netinei, ed in somma tutto Israel, abitarono nelle lor città: e'l settimo mese essendo giunto, i figliuoli d'Israel erane nelle lor città

#### CAP. VIII.

A LLORA tutto'l popolo s'adunò
A di pari consentimento nella
piassa, che è davanti alla porta deil'acque: e dissero ad Eedra, scriba,
che portasse il Libro della Legge
di Moise, la quale il Signore avea
de ca di l'erse. ata ad Israel

2 E nel primo giorno del settimo mese, il sacerdote Esdra portò la Legge davanti alia raunanza, nella quale erano uomini, e donne, tutti quelli ch'erano in età di conosci-

mento, per ascoltare.

3 Ed egli lesse nel *Libro*, in capo della piassa, che è davanti alla por-ta dell'acque, dallo schiarir del orno fino a messod), in presenza degli uomini, delle donne, e di coloro ch'erano in età di conoscimento: e gli orecchi di tutto'l popolo erano intenti al Libro della

4 Ed Esdra, scriba, stava in piè popra un pergamo di legname, ch'era stato fatto per questo: ed appresso a lui a man destra stavano Mattitia, e Sema, ed Anaia, ed Uria, ed Hilchia, e Masseia: e alla sinistra, Pedaia, e Misael, e Malchia, ed Hasnm, ed Hasheda-

na. e Zacaria. e Mesullam.

5 Esdra dunque aperse il Libro, alla vista di tutto'i popolo: perciochè egli era disopra a tutto'l popolo : e, come egli l'ebbe aperio.

tutto'i popolo si levò in piè. 6 Poi Esdra benedisse il Signore, il grande Iddio. E tutto'l popolo rispose, Amen, Amen, almando le mani: poi s'inchinarono, ed adorarono il Signore, con le facce verso terra.

7 E Iesua, Bani, Serebia, Iamin, Accub, Sabbetai, Hodia, Maaseia, Chelita, Amaria, Iosabad, Hanan, Pelaia. e gli altri Leviti, dichiaravano al popolo la Legge, stando il

popolo nel suo luogo:

8 E leggevano nel Libro della Legge di Dio distintamente, e chiaramente; e, sponendone il senti-mento, davano ad intendere ciò

che si leggeva.

9 Or Nehemia, che è Hattirsata,
e'i sacerdote Esdra, scriba, ed i
Leviti ch'ammaestravano il po-Leviti ch'ammaestravano il po-polo, dissero a tutto'l popolo, Que-sto giorno è sacro all' iddio nostro: non fate cordoglio, e non piagnete: conciofossecosachè tutto'i popolo lagnesse, udendo le parole della

legge. 10 Poi *Nehemia* disse loro, Andate, mangiate vivande grasse, e bevete vini dolci, e mandate delle porzioni a quelli che non hanno nulla d'apparecchiato: perciochè questo giorno è sacro al Signor nostro, e non vi contristate: conciosiacosachè l'allegressa del Signore sia la vostra forsa.

ll Ed i Leviti facevano far silenzio a tutto'i popolo: dicendo, Ta-cete: percioche questo giorno e

cro: e non vi contristate.

12 E tutto'i popolo se n'andò per mangiare, e per bere, e per man-dar messi di vivande, e per far gran festa : perciochè aveano intese le parole, ch'erano loro state dichiarate.

13 E nel secondo giorno del mese i capi delle famiglie paterne di tutto'i popolo, ed i sacerdoti, ed i Leviti, s'adunarono appresso d'Esdra, scriba, per essere ammaestra-ti nelle parole della Legge :

14 E trovarono scritto nella Legge, che'l Signore avea comandato er Moise, che i figliuoli d'Israel dimorassero in tabernacoli nella festa solenne, al settimo mese

15 E che questo si dovea bandire. Fecero adunque andare un bando per tutte le città loro, ed in Gerusalemme: dicendo, Uscite fuori al monte, e portatene rami d'ulivo, e d'attri alberi oliosi, e di mirto, e di palma, e d'altri alberi folti, per

ar tabernacoli, come è scritto. 16 11 popolo adunque usci fuori, e porto *de rami*, e si fecoro de' tabernacoli, ciascuno sopra'i suo tetto, e ne lor cortili, e ne cortili della Casa di Dio, e nella piassa della porta dell'acque, e nella pias-sa della porta d'Efraim.

17 E così tutta la raunansa di co-

loro ch'erano ritornati dalla cattività fece de tabernacoli, e vi dimorò: perciochè, dal tempo di Iosuè, figliuolo di Nun, infino a

quel giorno, i figliuoli d' Israel non aveano fatto nulla di simigliante: e vi fu grandissima allegressa. 18 Ed Esdra lesse nel Libro della

Legge di Dio per ciascun giorno, dai primo giorno fino all'ultimo: e si celebro la festa per lo spazio di sette giorni, e nell'ottavo giorno vi fu raunanza solenne, secondo ch'egli è ordinato.

### CAP. IX.

PD al ventiquattresimo giorno dell'istesso mese, i figlipoli d' Israel s'adunarono con digiuno. e con sacchi, e con terra *sparsa* pra loro.

2 E la progenie d'Israel si separò da tutti gli stranieri, e si presentarono, e fecero confession de' lor peccati, e dell' iniquità de'

lor padri.
3 Ed, essendosi rizzati in piè nel luogo stesso ove clascudosi rizzati vava, si lesse nel Libro della Legg vava, si lesse nel Libro della Legge del Signore iddio loro, una quarta parte del giorno: ed una sitra quarta parte fecero confessione, ed adorarono il Signore iddio loro. 4 E Iesua, Bani, Cadnelel, Sebs-nia, Bunni, Serebia, Bani, e Che-

nia, silini, sereus, man, e use-nani, si levarono in piè sopra'i palco de' Leviti, e gridarono ad alta voce al Signore Iddio loro. 5 Ed i Leviti, Iesus, Cadmiei, Bani, Hasabneia, Serebia, Hodis, Sebania, e Petahia, dissero, Levatevi, benedite il Signore Iddio vostro da un secolo all'altro: e be-nedicasi, o Dio, il Nome tuo glorioso, ed esaltato sopra ogni benedizione, e laude.

6 Tu solo sel 'l Signore : tu hai fatti i cieli, i cieli de' cieli, e tutto'l loro esercito : la terra, e tutto quello che è sopra essa; i mari, e tutto quello che e in essi : e tu vivinchi tutte queste cose, e l'esercito del

cielo t'adora.

7 Tu sei 'l Signore Iddio, ch' eleggesti Abram, e lo traesti fuori d'Ur de Caldei, e gli ponesti nome Abraham.

8 E trovasti 'l cuor suo fedele da-450

vanti a te, e facesti patto con lui. promettendogii di dare alla sua pro-genie il paese de Cananei, degl' Hit-tei, degli Amorrei, de' Ferimei, de' Iebusei, e de' Ghirgasei: e tu hai messe ad effetto le tue parole : per-

ciochè tu sei giusto. 9 E riguardasti all'affisione de nostri padri in Egitto, ed esaudi-sti'l lor grido al Mar rosso.

10 E facesti miracoli, e prodigi so-

pra Faraone, e sopra i suoi servitori, e sopra tutto'i popolo del suo paese: perciochè tu conoscesti, ch'erano superbamente proceduti Contr's loro: e t'acquistasti un tal Nome quale è al di d'oggi. 11 E fendesti 'l mare davanti a

loro, tal che passarono per mes-so'l mare per l'asciutto : e gittasti a fondo coloro che gli perseguita-vano, come una pietra in acque

forti. 12 E gli conducesti di giorno con una colonna di nuvola, e di notte con una colonna di fuoco, per alia-minargli nella via, per la quale

aveano da caminare. 18 E scendesti in sul monte di Sinai, e parlasti con loro dal cielo, e desti loro ordinazioni diritte, e leggi veraci, statuti, e comanda-

menti buoni. 14 Ed insegnasti loro il tuo santo Sabato, e desti loro comandamenti, statuti, e Legge, per Moisè, tuo

servitore. 15 E desti loro dal cielo del pane er la fame loro, e facesti loro sa lire dell'acqua dalla rupe per la lor sete; e dicesti loro ch'entres per possedere il paese, del quale tu avevi alzata la mano che tu'i daresti loro.

16 Ma essi, ed i padri nostri, procedettero superbamente, ed indurarono il lor collo, e non ubbidirono a' tuoi comandamenti :

17 E ricusarono d'ubbidire, e non si ricordarono delle tue maraviglie, che tu avevi operate inverso loro: ed indurarono il lor collo : e nella lor ribellione si vollero costituire un capo per ritornare alla lor servità. Ma tu, che sei l'Iddio de perdoni, pietoso, misericordioso, iento all'ira, e di gran benignità.

non gli abbandonasti. 18 Eziandio, quando essi si fecero un vitello di getto: e dissero, Que-sto è l'Iddio tuo, che t'ha tratto fuor d'Egitto; e ti fecero di gran

19 Tu pure, per le tue gran miss ricordie, non gli abbandonasti nel diserto : la colonna della nuvola non si dipartì d'in su loro di giorno, per condurgii per lo camino;

### NEHEMIA. IX. X.

nè la seloma del fueco di notte, per alimainargii nella via, per la quale aveano da caminare. 39 E desti loro il tuo buono Spiri-

to, per dar loro intelletto: e non ritraesti la tua Manna dalla lor bocca, e desti loro dell'acqua per la lor sete:

21 E gli sostentasti quarant'anni nel diserto, e non mancò loro nul-

la : i lor vestimenti non si losorarono, ed i lor piedi non si calterirone.

22 E desti loro regni, e popoli : e

22 E desti loro regni, e popoli: e gii dividesti per contrade: ed essi possedettero il paese di Sihon, cioè, il paese del re d'Hesbon, e'l paese d'Og, re di Basan.

23 E multiplicasti lor âglinoli, come le stelle del cielo, e gi introducesti nei paese, del quale tu avevi detto a' lor padri, ch'essi ventrerebbono, per possederio.

24 E così i lor âglinoli ventrarone, e possedettero quel paese: et abbassasti davanti a loro i Canansi, abitanti del paese, egti desti nelle lor mani, insieme con il re loro, e co' popoli del paese, per far di loro a lor volontà:

25 Tai che presero delle città for-

Tal che presero delle città forti, ed un passe grasso; e possedet-tero case piene d'ogni bene, possi cavati, vigne, uliveti, ed alberi fruttiferi, in abbondansa: e mangiarono, e si sasiarono, e s'ingras-sarono, e vissero in delizie per li

tuoi gran beni. 26 Ma, essi ti provocarono ad ira. e si ribeliarono contr'a te, e gittarono la tua Legge dietro alle spal-le, ed uccisero i tuoi profeti, che

le, ed uccisero i tutoi protest, cne protesta vano loro, per convertirgil a te; e ti fecero di gran dispetti: 27 Laonde tu gli desti nelle mani de lor nemici, i quali gli affilsero: ma, al tempo della loro affilsione, avendo essi gridato a te, tu gri esaudisti dal cielo: e, secondo le tue gran misericordie, desti loro de' liberatori, i quali gli liberarono

di man de' lor nemici. 28 Ma, quando aveano riposo, tornavano a far male nel tuo cospetto: laonde tu gli aboandonavi nelle mani de' lor nemici, i quali si rendevano lor padroni : poi, quando tornavano a gridare a te, tu gli esaudivi dal ciclo: e così, secondo le tue misericordie, tu gli hai più

volte salvati :

29 Ed hai loro protestato, per convertirgli alla tua Legge: ma essi sono superhamente proceduti, e non hanno ubbidito a tuoi comandamenti, ed hanno peccato contra alle tue leggi, per le quali, chi le metterà ad effetto viverà : e

3D E, benché tu indugiassi inver-so loro per notit anni, e protesta-si loro per lo tuo Spirito, per lo ministerio de' tuoi profeti, non però porsero gli orecchi: laonde tu gli desti nelle mani de' popoli de' pacei. 31 E pure, per le tue gran miseri-cordie, tu non ne hai fatta una fi-nal distrusione, e non gli hai ab-bandonati: perciochè tu sei un Dio pietoso. e misericordioso-pietoso. e misericordioso-

pietoso, e misericordios

32 Ora dunque, o Dio nostro, M'Ora dunque, o Dio nestro, Dio grande, Svite, e termendo, ch'osservi i patto, e la benignità, non sia reputato picciolo appo te tutto i travagilo, ch'è avvenuto a noi, a' nostri e, a' nostri profe-ti, a' nostri sacerdeti, a' nostri profe-ti, a' nostri padri, ed a tutto i tuo popolo: dal tempo delli re degli

Assirij, fino ad oggi. 33 Or, tu sei glusto in tutto quello che ci è avvenuto: perciochè tu hai operato fedelmente: ma noi

siamo proceduti empiamente. 34 Né i nostri re, nè i nostri principi, nè i nostri sacerdoti, nè i nostri padri, non hanno messa in opera la tua Legge, e non hanno atteso a' tuoi comandamenti, nè alle tue testimonianse, con le qua-

li tu hai loro protestato: 35 E non t'hanno servito nel lor regno, e ne' gran beni, che tu ave-vi loro dati, nè in quell'ampio, e grasso paese, the tu avevi messo in lor potere: e non si son conver-titi dalle loro opere malvage. 36 Ecco, oggi noi siamo servi: ecco, siamo servi nel paese, che tu

desti a' nostri padri, per mangiarne

i frutti, ed i beni :

37 Ed esso produce in abbondance per li re, che tu hai costituiti sopra noi, per li nostri peccati, ed i quali signoreggiano sopra i nostri corpi, e sopra le nostre bestie, a lor volonta: onde noi siamo in gran di

38 Per tutto ciò adunque noi facciamo un patto stabile, e lo scrivismo: ed i nostri capi, ed i nostri Leviti, ed i nostri sacerdoti, hanno cura di suggellario.

CAP. X.

OR quelli ch'aveano ia cura d'apporre i suggelli furone Ne-hemia, Hattireata, figliuolo d'Hacalia, e Sedechia,

2 Seraia, Azaria, Ieremia, 3 Pashur, Amaria, Malchia, 4 Hattus, Sebania, Malluc, 5 Harim, Meremot, Obadia,

6 Daniel, Ghinneton, Barue,

# NEHEMIA, X. XI.

Mesullam, Abia, Miamin. 8 Mazia, Hilgai, e Semaia; costoro erane i sacerdoti.

9 Ed i Leviti furono Iesua, figliuolo d'Azania; e Binnul, de figliuoli d' Henadad; e Cadmiel;

10 Ed I for fratelli, Sebania, Hodia, Chelita, Pelala, Hanan, 11 Mica, Rehob, Hasabia,

12 Zaccur, Serebia, Sebania, 13 Hodia, Bani, Bening. 14 I capi del popolo furono Paros,

Pahat-Moab, Elam, Zattu, Bani, 15 Bunni, Azgad, Bebai,

16 Adonia, Bigvai, Adin, 17 Ater, Ezechia, Azzur, 18 Hodia, Hasum, Besal,

19 Harif, Anatot, Nebal, 20 Magpias, Mesullam, Hezir, 21 Mesezabeel, Sadoc, Inddua,

22 Pelatia, Hanan, Anaia, 23 Hosea, Hanania, Hassub, 24 Lohes, Pilha, Sobec, 25 Rehum, Hasabna, Maasela,

26 Ahia, Hanan, Anan, Malluc, Harim, Baana.

28 E'l rimanente del popolo, sacerdoti, Leviti, portinal, cantori, Netinei, e tutti quelli che s'erano separati da popoli de paesi, per la Legge di Dio, le lor mogli, i lor figliuoli, e le lor figliuole, tutti quelli ch'aveano senno, e conosci-

mento, 29 S'attennero a' lor fratelli, i più notabili d'infra loro : e convennero per giuramento, ed esecrazione, di caminar nella Legge di Dio, la quale fu data per Moisè, servitor di Dio; e d'osservare, e di mettere in opera tutti i comandamenti del Signore Iddio nostro, e le sue leg-

gi, ed I suoi statuti :

30 E che noi non daremmo le nostre figliuole a' popoli del paese, e che non prenderemmo le lor figliuole per li nostri figliuoli :

31 E che noi non prenderemmo nulla in giorno di Sabato, od in altro giorno sacro, da' popoli del paese, che portano merci, ed ogni sorte di derrate al giorno del Sabato, per venderle: e che noi lasceremmo vacar la terra ogni settimo anno; ed in quello rilasceremmo ogni riscossa di debiti.

32 Noi imponemmo eziandio a noi stessi per legge, di pagare ogni anno la terza parte d'un siclo per testa, per lo servigio della Casa del-

l'Iddio nostro:

33 Per li pani che si doveano diporre per ordine, e per l'offerta intinua, e per l'olocausto conti-10; e per quelli de Sabati, delle alendi, e delle feste solenni; e per cose sante, e per li sacrifici) per peccato, per fare il purgamento 452

de peccati per Israel, e per ogni altra cosa, che si conveniva fare nella Casa dell' Iddio nostro.

34 Noi tirammo exiandio le sorti fra i sacerdoti, i Leviti, e'i popolo, per l'offerta delle legne : aclochè a' tempi assegnati anno per anno. per le case nostre paterne, ne fos-sero portate alla Casa dell' Iddio nostro, per ardere sopra l'Altar del Signore Iddio nostro, come e scritto nella Legge :

35 Noi ordinammo ancora di portare ogni anno, nella Casa del Signore, le primizie della nostra terra, e le primizie d'ogni frutto di

qualunque albero :

36 Ed l primogeniti de' nostri figliuoli, e delle nostre bestie da vettura, secondo che è scritto nella Legge; e di menare alla Casa del nostro Iddio, a' sacerdoti che fanno il servigio nella Casa dell' Iddio nostro, i primogeniti del nostro

grosso e minuto bestiame : 37 Ed anche di portar le primizie della nostra pasta, e le nostre of-ferte, così de frutti di qualunque albero, come dell'olio, e del vino, a' sacerdoti, nelle camere della Casa dell' Iddio nostro; e di pagar la decima della rendita della nostra terra a' Leviti ; e che i Leviti leverebbono le decime in tutte le città dove noi lavoreremmo la terra;

38 E che un sacerdote, figliuolo d'Aaron, sarebbe co' Leviti, quan-do si leverebbe la decima da' Leviti: e che i Leviti porterebbono le decime delle decime nella Casa dell' Iddlo nostro, nelle camere, nel luogo de' magazzini :

39 Conclosiacosachè i figliuoli d'Israel, ed i figliuoli di Levi, abbiano da portar l'offerte del frumento, e del vino, e dell'olio, nelle camere, ove sono gli arredi del Santuario, ed i sacerdoti che fanno Il servigio, ed i portinai, ed I cantori:) e che noi non abbandoneremmo la Casa dell' Iddio nostro.

CAP. XL.

R i principali del popolo abitarono in Gerusalemme: e'i rimanente del popolo tirò le sorti, per trarre delle dieci parti del popolo una, ch'abitasse in Gerusalemme, città santa; e l'aitre nove, nell' aitre città.

2 E'l popolo benedisse tutti coloro che volontariamente si presentarono ad abitare in Gerusalemme. 3 Or costoro sono i principali della provincia, i quali abitarono in Gerusalemme, gli ultri, Israeliti, sa-

cerdoti, Leviti, Netinci, e figliuoli de servi di Salomone, essendosi

ridotti ad abitar nelle città di Gin- I de, ciascuno nella sua possessione,

per le lor città.

In Gerusalemme adunque abitarono de' figliuoli di Giuda, e de' figliuoli di Beniamin. De figliuoli di Giuda, Ataia, figliuolo d'Uzzia, figliuolo di Zacaria, figliuolo d'Amaria, figliuolo di Sefatia, figliuolo di Mahalaleel, d'infra i figliuoli di

Pares :
5 E Masseia, figlinolo di Baruc, figlimolo di Col-hose, figlimolod'Hazala, figliuolo d'Adaia, figliuolo di Iolarib, figliuolo di Zacaria, fi-giiuolo di Siloni:

6 Tutti i figliuoli di Fares, ch'abi-tarono in Gerusalemme, furono quattrocensessantotto uomini di valore.

7 E, d'infra i figliuoli di Beniamin, costoro: Sallu, figliuolo di Mesullam, figliuolo di Ioed, fi-gliuolo di Pedaia, figliuolo di Co-laia, figliuolo di Masseia, figliuolo d'Itiel, figliuolo d'Isaia:

8 E, dopo lui, Gabbai, e Sallai. in tutto novecenventotto.

9 E loel, figliuolo di Zicri, era costituito sopra loro: e Giuda, figlinolo di Senua, era la seconda persona ordinata sopra la città.

10 De' sacerdoti, ledaia, figliuolo di Iolarib, Iachin,

11 Seraia, figliuolo d'Hilchia, figliuolo di Mesullam, figliuolo di Sadoc, figliuolo di Meraiot, figliuolo d'Ahitub, conduttore della Casa

di Dio; 12 Co' lor fratelli, che facevano l'opera della Casa, in numero d'ottocenventidue : ed Adaia, figliuolo di Ieroham, figliuolo di Pelalia, figliuolo d'Amsi, figliuolo di Zacaria, figliuolo di Pashur, figliuolo di Malchia ;

13 Co' suoi fratelli, capi di famiglie paterne, in numero di dugenquarantadue : ed Amassai, figliuolo d'Azareel, figliuolo d'Azal, figliuolo di Mesillemot, figliuolo 'Immer;

14 Co' lor fratelli, uomini di valore, in numero di cenventotto: e Zabdiel, figliuolo di Ghedolim, era

costituito sopra loro. 15 E de' Leviti, Semaia, figliuolo d' Hassub, figliuolo d'Azricam, figiuolo d'Hasabia, figliuolo di Buni: 16 E Sabbetal, e Iozabad, d'infra i capi de' Leviti, erano ordinati sopra l'opera difuori della Casa di Dio.

17 E Mattania, figliuolo di Mica, figliuolo di Zabdi, figliuolo d'Asaf, ers il capo de' cantori, il quale intonava le laudi nel tempo dell' orazione; e Bacbuchia, il secondo d'infra i fratelli di quello; ed Abda. S rliuolo di Sammua, fietinolo di Galal, figliuolo di ledutum.

18 Tutti i Leviti, ch'abiterono nella città santa, erano dusentottan-

taquattro.

19 E de portinai, Accub, Talmon, co' lor fratelli, che facevano la guardia alle porte: in numero di censettantadue.

20 E'l rimanente degl'Iraeliti, de ncerdoti, e de' Leviti, abità per tutte le città di Giuda, ciascuno

nelia sua poesessione. 21 Ma i Netinei abitarono in Ofel: e Siha, e Ghispa, grano sopra i Ne-

tinel.

22 E colui ch'avea la soprantendenza sopra i Leviti, in Gerusalemme, era Uzzi, figliuolo di Hani. figliuolo d'Hasabia, figliuolo di Mattania, figliuolo di Mica. Ed i cantori, de' figliuoli d'Asaf, doveano esser del continuo presenti al-

l'opera della Casa di Dio: 23 Perciochè v'era per li cantori ordine del re, e v'era una provisione assegnata per loro, giorno

per giorno. 24 E Petahia, figliuolo di Meserabeel, de figliuoli di Zera, figliuolo di Giuda, era commessario del re, in ogni affare del re col popolo. 25 Or, quant'è alle villate, co' lor contadi, quelli ch'erano de' figliuoli di Giuda abitarono in Chiriat Arba. e nelle terre del suo territorio: ed in Dibon, e nelle terre del suo territorio ; ed in lecabseel, e nelle sue villate ;

26 Ed in Iesua, ed in Molada, ed in Bet-pelet, 27 Ed in Hasar-sual, ed in Beer-

seba, e ne' luoghi del suo territorio: 28 Ed in Siciag, ed in Mecona, e

ne luoghi del suo territorio; 29 Ed in En-rimmon, ed in Sorea,

ed in Iarmut,

30 In Zanoa, in Adullam, e nelle lor villate; in Lachis, e nel suo contado; in Azeca, e ne' luoghi del suo territorio. E presero le loro stanze da Beer-seba fino alla valie d' Hinnom.

31 Ed i figliuoli di Beniamin abitarono da Gheba, in Micmas, in Aia, ed in Betel, e ne' luoghi del

suo territorio; 32 In Anatot, in Nob, in Ananis, 33 In Hasor, in Rama, in Ghit-

taim, 34 In Hadid, in Seboim, in Ne-

hallat, 35 In Lod, ed in Ono, valle de'

fabbri. 36 Ed i Leviti furono spartiti fra Giuda, e Beniamin.

453

### CAP. XIL.

R questi sono i sacerdoti, ed i Leviti, che salirono con Zorobabel, figliuolo di Sealtiel, e con Iesua: Seraia, Ieremia, Esdra,

2 Amaria, Malluc, Hattus, 3 Secania, Rehum, Meremot,

4 Iddo, Ghinnetoi, Abia, 5 Miamin, Maadia, Bilga, 6 Semaia, Ioiarib, ledaia,

7 Sallu, Amoc, Hilchia, Iedaia Questi erano i capi de' sacerdoti, co' lor frutelli, al tempo di lesua. 8 Ed i Leviti erano Iesua, Binnui, Cadmiel, Serebia, Giuda, e Mattamia: il quale, co' snoi fratelli, avea

la cura di contar le laudi. 9 E Bacbuchia, ed Unni, lor fratelli, erano contraposti a loro nelle

mute del lor servigio. 10 Or Iesua generò Ioiachim,

Ioiachim generò Eliasib, ed Eliasib generò loiada. 11 E loiada generò lonatan, e

Ionatan generò laddua.

12 Ed, al tempo di Ioiachim, i sacerdoti, capi delle famiglie paterne, erano questi: per Seraia

Meraja, per leremia Hanania: 13 Per Esdra Mesullam: per A-

maria Iohanan 14 Per Melicu Ionatan: per Seba-

nia losef : 15 Per Harim Adna: per Meraiot

Helcai: 16 Per Iddo Zacaria : per Ghinne-

ton Mesullam: 17 Per Abia Zieri: per Minlamin, e per Moadia, Piltai;

18 Per Bilga Sammua: per Semaia Ionatan :

19 Per Ioiarib Mattenai: per Iedaia Uzzi :

20 Per Sallal Callal: per Amoc Eber:

21 Per Hilchia Hasabia: per Ie-

daia Natanael.

22 Quant' è a' Leviti, furono descritti per li capi delle famiglie paterne, al tempo d' Eliasib, di Ioia-da, di Iobanan, e di laddua, insieme co' sacerdoti, fino al regno di Dario Persiano.

23 I figlinoli di Levi sono descritti, per li capi delle famiglie pa-terne, nel Libro delle Croniche, fino al tempo di Iohanan, figliuolo

d' Eliasib,

24 Ed i capi de' Leviti furono Hacabia, Serebia, e Iesua, figliuoli di Cadmiel; ed i lor fratelli, appaiati con loro, per lodare, e per cele-brare Iddio, secondo l'ordine di David, uomo di Dio, l'una muta essendo appaiata con l'altra.

25 Mattania, Bacbuchia, Obadia, Mesullam, Talmon, Accub, face-454

vano la guardia alla soglia delle

porte, in qualità di portinat. 26 Costoro furono al tempo di Ioiachim, figliuolo di Iesua, figliuolo di Iosadac; ed al tempo del governatore Nehemia, e del sacerdote Esdra, scriba.

27 Or nella dedicazione delle mura di Gerusalemme, si ricercarono i Leviti da tutti i luoghi loro, per fargli venire in Gerusalemme, per far la dedicazione con allegrezza, con laudi, e cantici, con cembali,

e salteri, e cetere. 28 E furono adunati i figliuoli de' cantori, così dalla pianura d'in-

torno a Gerusalemme, come dalle villate de' Netofatitl :

29 E da Bet-ghilgal, e da' contadi di Gheba, e d'Azmavet: perciochè i cantori s'aveano edificate delle ville d'intorno a Gerusalemme.

30 Ed i sacerdoti, ed i Leviti, si purificarono; ed anche purificarono il popolo, e le porte, e le mura. 31 Poi io feci salire sopra i muro i capi di Giuda, ed ordinai due grandi schiere, che Camava-laudi di Dio: e l'una di quelle pro-cessioni trasse a man destra, diso-norta del randi schiere, che cantavano le pra'l muro, verso la porta del letame:

32 Ed appresso quelli caminava Hosaia, e la meta de capi di Giuda, 33 Ed Azaria, Esdra, Mesullam, 34 Giuda, Beniamin, Semais, e

Ieremia

35 E, de' figliuoli de' sacerdoti, con le trombe, Zacaria, figliuolo di Ionatan, figliuolo di Semaia, fi-gliuolo di Mattania, figliuolo di Micaia, figliuolo di Zaccur, figliuolo

d'Asaf; 36 Co' suoi fratelli, Semaia, Asareel, Milalai, Ghilalai, Maai, Na tanael, Giuda, ed Hanani, con gli strumenti musici di David, uomo di Dio. Ed Esdra, scriba, cami-

nava davanti a loro.

37 Ed essendo giunti alla porta della fonte, salirono al diritto da yanti a loro a' gradi della Città di David, per la salita del muro, di-sopra alla Casa di David; e per-vennero fino alla porta dell'acque, verso Oriente.

38 E la seconda schiera di quelli che cantavano le laudi di Dio caminava dal lato opposto, ed io appresso ad essa, con l'altra me del popolo, sopra'l muro, disopra alla torre de forni, fino al muro

largo:
39 E disopra alla porta d'Efraim, e disopra alla porta vecchia, ed alla porta de pesci, ed alla torre d'Hanancel, ed alla torre di Cen-to, fino alla porta delle pecors: #

## NEHEMIA, XII. XIII.

quells schiers si fermò alla porta

40 Poi quelle due schiere di quelli che cantavano le laudi di Die si Armarono nella Casa di Dio; ed io ancora, con la metà de' magistrati: 41 Ed i sacerdoti Elischim, Mas-cia, Minismin, Micais, Elioenai,

Zacaria, ed Hanania, con le trom-

49 E Masseis, e Semais, ed Eles sar, ed Ussi, e Iohanan, e Mal-chia, ed Elam, ed Ezer. I cantori cantavano anch'essi ad alta voce. ed Israhia era il soprantendente.

43 Ed in quel giorno il popole sa-crificò di gran sacrifici, e si ralle-grò: perciochè Iddlo gli avea data gran letisia : le donne esiandio. ed i fanciulli, si rallegrarono: talchè l'allegressa di Gerusalemme

fu udita fin da lunci.

44 In quel giorno ancora furono costituiti uomini sopra le camere de' magazzini dell' offerte, primi-sie, e decime, per raccogliere in esse, dal contado delle città, le porsioni assegnate per la Legge a sa-cerdoti, ed a Leviti: perciochè Giuda ebbe una grande allegressa per cagion de sacerdoti, ed Le-viti, che stavano al loro ufficio:

45 Ed aveano osservato ciò che l'Iddio loro avea lor comandato d'osservare, e l'osservansa della purificazione. Come ancora i can-tori, ed i portinal, secondo l'ocmandamento di David. e di Salo-

mone, suo figliuolo:
46 Perciochè anticamente, al tempo di David, e d'Assf, erasso stati costituiti i capi de' cantori, e la musica, da lodare, e celebrare Iddio. 47 Eperò, al tempo di Zorobabel, ed al tempo di Nehemia, tutto I smei dava le portioni essegnate a' cantori, ed a' portinai, giorno per giorno: così le consagravano a' Leviti, ed i Leviti le consagravano a' figliuoli d'Aaron.

#### CAP. XIIL

IN quel tempo si lesse nel Libro di Moisè, in presenza del popolo: e fu trovato scritto in esso, che gli Ammoniti, ed i Moabiti, non debbono giammai in perpetuo entrar nella raunanza di Dio:

2 Perciochè non vennero incontr'a' figliuoli d'Israel con pane, ed acqua; e prezzolarono contra loro Balaam, per maladirgli: benche l'Iddio nostro avesse convertita quella maladizione in benedizione. 3 Perciò, quando I popolo ebbe intesa quella Legge, separò d'Israel ogni mischianza.

4 Or, avanti questo, il Sacerdote Eliasib, costituito sopra le camere della Casa dell' Iddio nostro, essen-

io parente di Tobia : 5 Gli avea acconcia una gran camera, ove anticamente si riponevano l'offerte, l'incenso, ed i vasellamenti, e le decime del frumento, del vino, e dell'olio, ordinate per li Leviti, per li cantori, e per li portinai, e le portioni, che se ne levavano per li sacerdoti.

6 Or, mentre el fucesano tutte queste cose, io non era in Geruse lemme : perciochè l'anno trenta-duesimo d'Artaserse, re di Babilonia, io me ne venni al re. Ma, in capo d'un'anno, lo ottenni licensa

7 E, giunto in Gerusalemme, in-esi 'l male ch' Eliasib avea fatto intorno a Tobia, avendogli acconcia una camera ne' cortili della Casa di Dio.

8 E la coss mi dispiacque grande-mente, ed io gittal fuor della camera tutte le masserizie della casa

9 E, per mio comandamento, quelle camere furono purificate: poi io vi riportai dentro i vasella-menti della Casa di Dio, e l'offerte, e l'incenso.

10 lo seppi ancora che le porzioni de' Leviti non erano loro state date: laonde i Leviti, ed i cantori, che facevano il servigio, se n'erano fuggiti, ciascuno alia sua posses-

11 Ed io contesi co' magistrati: e dissi loro, Perchè sè egli abban-donata la Casa di Dio ? Poi raunai i Leviti, e gli rimisi ne' loro uffici. 12 E tutto Giuda portò le decime del frumento, del vino, e dell'olio, ne' magazzini :

13 Sopra i quali ie costituii sopra-stante Selemia, sacerdote, e Sadoc, e sotto loro, Hanan, figiluolo di Zaccur, figliuolo di Mattania: perciochè erano reputati uomini leali: e la lor cura era di distribuir le porsioni a' lor fratelli

14 O Dio mio, ricordati di me per questo: e non iscancellar l'opere pie fatte da me intorno alla Casa dell' Iddio mio, ed intorno alle cose

che vi si deono osservare.

15 In que giorni io vidi de Giudei che calcavano ne' torcoli in giorno di Sabato, ed altri che portavano de fasci di biade, e le aveano cari-cate sopra asini, ed anche vino, uve, e fichi, e qualunque attra somma: e portavano quelle cose in Gerusalemme in giorno di Sabato. Ed io protestal loro nel giorno che

## NEHEMIA, XIII.

si vendevano le vittuaglie, che non dovessero viù farlo.

16 I Tirii ancora, che dimoravano in Gerusalemme, adducevano pesce, ed ogni altra derrata, e vendevano quelle cose a figliuoli di Giuda in giorno di Sabato, e ciò dentro a Gerusalemme:

17 Laonde io contesi con gli uomini notabili di Giuda, e dissi loro, Quale è questo male, che voi fate, profanando il giorno del Sabato?

18 I vostri padri non fecero essi così, onde l'Iddio nostro ha fatto venir sopra noi, e sopra questa città, tutto questo male? e pure anche voi accrescete l'ira, che è

accesa contr'ad Israel, profanando il Sabato? 19 Perciò, il giorno avanti 'l Sa-bato, come prima l'ombre cade-vano sopra le porte di Gerusalemme, per mio comandamento le

porte erano serrate; ed io ordinai che non s'aprissero, fino al giorno d'appresso'l Sabato: e feci stare alcuni de miei fanti alle porte, aciochè non entrasse alcuna so-ma nel giorno del Sabato. 20 Ed Imerciai, e coloro che ven-

devano ogni sorte di derrata, stet-tero la notte fuor di Gerusalemme,

una, e due volte.

21 Ma io protestai loro che nol facessero più: e dissi loro, Perchè state voi la notte dirincontro alle mura i se voi tornate a farle, io vi metterò la mano addosso. Da quel tempo innanzi non vennero più

nel giorno del Sabato. 22 lo dissi ancora a' Leviti che si purificassero, e venissero a guardar le porte, per santificare il gior-no del Sabato. Ricordati anche di questo, o Dio mio, in mio favore, e perdonami, secondo la grandezza

della tua benignità.

23 In que' giorni io vidi ancora de' Giudei, ch'aveano menate mogli Asdodee, Ammonite, e Mosbite.

24 E la metà de' lor figliuoli parlava Asdodeo, e non sapeva pariar Giudaico: anzi parlavano il lin-

guaggio d'un popolo, e d'un'altro 25 Ed io contesi con loro, e gli maladissi, e ne percossi alcuni, e divels' loro i capelli: poi gli feci giurare per lo Nome di Dio, che non darebbono le lor figliuole a' figliuoli di que' popoli, e che non prenderebbono delle lor figliuole, nè per li lor figliuoli, nè per se

26 Salomone, dissi io, re d'Israel, non peccò egli in questo, benchè fra molte nazioni non sia stato re pari a lui, e ch'egli fosse amato dall' Iddio suo, e ch' Iddio l'avesse costituito re sopra tutto Israel? e pur le donne straniere lo fecero

peccare. 27 Ed acconsentiremo noi a voi di far tutto questo gran male, di commetter misfatto contr'all' Iddio nostro, menando mogli stra-

niere? 26 Or exiandio uno de' figliuoli di Ioiada, figliuolo d' Eliasib, sommo Sacerdote, era genero di Sanbaliat Horonita: laonde io lo scacciai

d'appresso a me. 29 Ricordati di loro, o Dio mio: conciosiacosach' abbiano contaminato il sacerdozio, e'l patto del sacerdozio, e de' Leviti.

30 lo dunque gli nettal da ogni persona straniera; e ristabilii le mute de sacerdoti, e de Leviti, ciascuno secondo'l suo ufficio

31 Ed anche ordinai ciò che si convenius fure intorno all' offerta delle legne a tempi assegnati, ed intor-no alle primizie. Ricordati, o Dio mio, di me in bene.

# IL LIBRO D'ESTER.

CAP. I.

OR, avvenne al tempo d'Assuero, ch'era quell' Assuero che regnava dall' India fino in Etiopia, sopra cenventisette provincie:

2 Che in quel tempo, sedendo il re Assuero sopra'l suo trono reale. ch'era in Susan, stanza reale :

3 L'anno terzo del suo regno, egli fece un convito a tutti i suoi principi, e servitori, avendo davanti a sè l'esercito di Persia, e di Media, i baroni, ed i governatori delle provincie.

4 Facendo mostra delle ricchesze, e della gloria del suo regno, e dell' eccellenza, e magnificenza della sua grandezza, e ciò, per molti giorni, cioè, per centottanta giorni. 5 Ed, in capo di que giorni, il re fece un' altro convito, per sette giorni, nel cortile dell' orto del palazzo reale, a tutto'l popolo, che si ritrovò in Susan, stanza reale, dal

maggiore al minore:
6 Quivi erano veli bianchi, e violati, appesi, con anelli d'argento,
e funi di bisso, e di scarlatto, a co-

458

lonne di marmo: i letti erano d'oro, e d'argento, sopra un lastrico di porfido, e di marmo bianco, di mischio, e di granito.

7 E si presentava a bere in vasellamenti d'oro, i quali si mutavano di tempo in tempo: e v'era del vino reale in abbondanza, se-

condo'l potere di quel re-

8 El bere era secondo questa legge, che niuno costrigneva a bere: perciochè il re avea imposto a tut-ti i suoi mastri di casa, che ciascuno facesse a sua volonta.

9 La regina Vasti fece anch'essa

un convito alle donne, nella casa

reale del re Assuero.

10 Al settimo giorno, il reavendo il cuore allegro di vino, disse a Me-human, a hista, ad Harbona, a Bigta, ad Abagta, a Zetar, ed a Carcas, i sette eunuchi, ch'erano i ministri ordinari del re Assuero;

11 Che menassero la regina Vasti 11 Che menassero la regula vasui in presensa del re, con la corona in presensa del re, con la corona reale, per mostrare a' popoli, ed a' signori, la sua bellezza: perciochè ella era bella d'aspetto.

12 Ma la regina Wasti ricusò di la contrale del la regina Vasti ricusò di la contrale del la contrale

venire alla parola dal re, recatale per gil eunuchi: laonde il re si crucciò forte, e la sua ira s'accese

13 E'l re disse a' Savi, ch'aveano conoscenza de tempi, (perciochè così erano proposti gli affari del re a tutti coloro ch'erano intendenti

delle leggi, e della ragione:
14 Ed allora erano appresso di lui
Carsena, Setar, Admata, Tarsis,
Meres, Marsena, e Memucan, sette principali signori di renas, Media, i quali vedevano la faccia Media, i quali vedevano la faccia rincipali signori di Persia, e di del re, ed aveano i primi seggi nel

regno,)
15 Che conviensi egli fare, secondo la legge, alla regina Vasti, per-cioche non ha fatto il comandamento del re Assuero, recatole per

gii eunuchi?

16 Allora Memucan disse in presenza del re, e de principi, La regina Vasti non ha missatto solo contr'al re, ma eziandio contr'a tutti i principi, e contr'a tutti i popoli, che sono in tutte le provincie del re Assuero :

17 Perciochè quello che la regina ha fatto si spargerà fra tutte le donne, per far loro sprezzare i lor mariti: quando si dira, il re Assuero avea comandato che si fa-cesse venire la regina Vasti in presenza sua, e pure ella non ci è venuta.

18 E fin da questo giorno le dame di Persia, e di Media, ch'avranno intese le parole della regina, ardi-457

ranno parlare a' principi del re. e vi sard troppo grande sprezzo, ed

indegnasione. 19 Se cost par bene al re, sia bandito un decreto reale da parte sua, e sia scritto fra le leggi di Persia. e di Media, tal che sia irrevoca-bile: Che Vasti non verrà più in presenza del re Assuero; e che'l re darà la dignità reale d'essa ad una sua compagna, migliore di lei.

20 E'l decreto, che'l re avrà fatto. sarà inteso per tutto'i suo regno, benchè egli sia grande; e tutte le donne renderanno onore a' lor mariti, dal maggiore al minore.

21 E la cosa piacque al re, ed a' principi : e'l re fece come Memu-

can avea detto:

22 E ne mandò lettere a tutte le sue provincie, a ciascuna provincia, secondo la sua maniera di scrivere, ed a ciascun popolo, secondo'i suo linguaggio: aciochè ogni uomo fosse signore in casa sua, e parlasse secondo'i linguag-gio del suo popolo.

CAP. IL.

OPO queste cose, quando l'ira del re Assuero fu racquetata, egli si ricordò di Vasti, e di quello ch'ella avea fatto, e del decreto ch'era stato fatto contr'a lei.

2 Laonde i servitori del re, che gli ministravano, dissero, Cerchinsi al re delle fanciulle vergini, le

più belle:

3 Ed ordini 'l re de commessari per tutte le provincie del suo rea-me, i quali adunino tutte le fan-cluile vergini, le più belle, in Su-san, stanza reale, nell'ostello delle femmine, sotto la cura d'Heghe, eunuco del re, guardiano delle femmine: e sieno lor date le cose richieste ad abbellirsi:

4 E sia la giovane, che piacerà al re, fatta regina, in luogo di Vasti E la cosa piacque al re, ed egli fece cos).

5 Or v'era in Susan, stanza reale, un' uomo Giudeo, il cui nome era Mardocheo, figliuolo di Iair, fi-gliuolo di Simi, figliuolo di Chis, Beniaminita:

6 Il quale era stato menato in cattività da Gerusalemme fra i prigioni, che furono menati in cattività con Ieconia, re di Giuda, il quale Nebucadnesar, re di Babilo-

nia, avea menato in cattività. 7 Ed egli allevava Hadassa, la quale è Ester, figliuola del suo zio: perciochè ella non avea nè padre, nè madre: e la fanciulla era for-mosa, e bella d'aspetto: e, dopo la morte di suo padre, e di sua ma-X dre, Mardocheo se l'avea presa per figliuola.

8 E. quando la parola del re, e'l suo decreto fu inteso, molte fanciulle essendo raunate in Susan, stanza reale, sotto la cura d' Hegai, Ester fu anch'essa assunta nella casa del re, sotto la cura d'Hegai, guardiano delle femmine.

9 E la fanciulla piacque ad Hegai, ed acquistò la sua grazia : la-onde egli prestamente le diede le cose, che si richiedevano per abbellirsi, ed i suoi alimenti : le diede ancora le sette più ragguardevoli donzelle della casa del re: poi la tramutò, insieme con le sue don-zelle, nella più bella parte dell'o-stello delle femmine.

10 Or Ester non dichiarò il suo popolo, nè'l suo parentado: per-ciochè Mardocheo le avea divietato

di dichiararlo.

11 E Mardocheo passeggiava ogni di davanti al cortile dell'ostello delle femmine, per saper se Ester stava bene, e ciò che si farebbe di

12 Or, quando veniva la volta a ciascuna fanciulla d'entrar dal re Assuero, al termine, che s'era fatto inverso essa ciò ch'era ordinato intorno alle femmine, cioc, di dodici mesi: (conciofossecosachè così si compiesse il tempo de' loro abbellimenti : sei mesi con olio di mirra. e sei mesi con odori, e con altre cose da abbellir femmine :)

13 Allora la fanciulla, entrando in questo stato dal re, tutto ciò che diceva le era dato, per portarlo addosso, dall' ostello delle femmi-

ne fino alla casa del re-

14 Ella entrava la sera, e la mattina ritornava nel secondo ostelio delle femmine, sotto la cura di Saasgaz, eunuco del re, guardiano delle concubine: ella non entrava più dal re, senon che'l re la voles-se, e che fosse chiamata per nome.

15 Così, quando fu venuta la volta ad Ester, figliuola d'Abihail, zio di Mardocheo, il quale se l'avea presa per figliuola, d'entrar dal re, ella non chiese nulla, senon ciò c' Hegai, eunuco del re, guardiano delle femmine, direbbe. Ed Ester acquistò la grazia di chiunque la vide.

16 Ester adunque fu menata al re Assuero, nel palazzo reale d'esso, al decimo mese, che è il mese di Tebet, l'anno settimo del regno

17 E'l re amò Ester sopra tutte l'altre femmine; ed ella acquistò la sua grazia, e benevolenza, più che ratte l'altre vergini : laonde egli le

pose la corona reale in sul capo, e la costituì regina in luogo di Vasti.

18 E'l re fece un gran convito a tutti i suoi baroni, e servitori, cioc, il convito delle nozze d'Ester: e sgravò le provincie, e fece presenti secondo'l poter reale.

19 Or, mentre le vergini s'adunavano la seconda volta, Mardocheo

sedeva alla porta del re.

20 Ester non dichiarò il suo parentado, ne'l suo popolo, secondo che Mardocheo le avea divietato: ed ella faceva ciò che Mardocheo diceva, come quando era allevata

appresso di lui.

21 In que di, sedendo Mardocheo
alla porta del re, du e unuchi del
re, d'infra i guardiani della soglia,
Bigtan, e Teres, per alcuno sdegno, cercavano di metter la mano

addosso al re Assuero.

22 Il che essendo venuto a notigia a Mardocheo, egli lo fece assapere alla regina Ester: ed Ester b disse al re da parte di Mardocheo.

23 Ed essendo fatta inquisizione del fatto, fu trovato che così era: laonde amendue furono appiccati ad un legno: e ciò fu scritto nel Libro delle Croniche, in presenza del re.

CAP. III.

DOPO queste cose, il re Assnero ingrandi Haman, figliuolo d'Hammedata, Agageo, e l'innalzò, e pose il suo seggio disopra a tutti i principi, ch'erano con lui.

2 E tutti i servitori del re, ch'erano alla porta del re, s'inchinava-no, ed adoravano Haman: percio-chè il re avea comandato che si facesse cost inverso lui. Ma Mardocheo non s'inchinava, e non l'ado-

rava 3 Ed i servitori del re, ch'erano alla porta del re, dissero a Mardocheo, Perchè trapassi 'l comanda-

mento del re.

4 Or, come essi gliel dicessero ogni giorno, ed egli non desse loro orecchie, essi lo rapportarono ad Haman, per vedere se le parole di Mardocheo sarebbero costanti: perciochè egli aves lor dichiarato ch'egli era Giudeo. 5 Haman adunque vide che Mar-

docheo non s'inchinava, e non l'adorava, e fu ripieno di furore.

6 Ma egli sdegnava di metter la mano sopra Mardocheo solo : anzi. perchè gli era stato dichiarato il popolo di Mardocheo, cercava di distruggere tutti i Giudei, popolo di Mardocheo, ch'erano in tutto'l regno d'Assuero.

E nel primo mese, *che* è il mese di Nisan, nell'anno duodecimo del

re Assuero, fu tirata Pur, cioè, la sorte, davanti ad Haman, per ciacun giorno, e per ciascun mese: e la sorte cadde sul duodecimo mese

che è il mese d'Adar.

8 Ed Haman disse al re Assuero. E' v'è un popolo sparso, e diviso fra gli altri popoli, in tutte le provincie del tuo regno, le cui leggi son differenti da quelle d'ogni altro popolo: ed esso non osserva le leggi del re: tal che non è spediente al re di lasciarlo vivere.

Se così par hene al re, scrivasi che sia distrutto : ed io pagherò, in mano di coloro che fanno le faccende del re, diccimila talenti d'argento, per portargli ne' tesori del

10 Allora il re si trasse il suo anello di mano, e lo diede ad Ha-man, figliuolo d'Hammedata, Aga-

geo, nemico de' Giudei. 11 E'i re disse ad Haman, Quel-l'argento t'è rimesso in dono: e pur sia fatto a quel popolo come ti

parrà bene.

12 E nel tredecimo giorno del primo mese, furono chiamati i segretari del re, e furono scritte lettere, interamente come Haman comandò, a' Satrapi del re, ed a' governatori di ciascuna provincia, ed a' principi di ciascun popolo: a ciascuna provincia, secondo la sua maniera di scrivere, ed a ciascun popolo, secondo'l suo linguaggio. E quelle furono scritte a nome del re Assuero, e suggellate con l'anel-

13 E furono mandate, per man de' corrieri, a tutte le provincie del re, per far distruggere, uccidere, e sterminare tutti i Giudel, fanciulli, vecchi, piccioli figliuoli, e femmine, in un medesimo giorno, cioc, nel tredecimo giorno del duode-cimo mese, ch'è il mese d'Adar, e

per predar le loro spoglie.

14 Il tenore delle lettere era, che si bandisse un decreto in ciascuna

provincia, si che fosse palese a tutti i popoli : acioche fosser presti per

quel giorno.

15 I corrieri, sollecitati dal comandamento del re, si misero in camino: e'i decreto fu bandito in Susan, stanza reale. E'l re, ed Haman, sedevano bevendo, mentre la città di Susan era in gran perplessità.

CAP. IV.

R Mardocheo, avendo saputo tutto quello che s'era fatto, si stracciò i vestimenti, e si vesti d'un sacco, con cenere; ed usci fuori per mezzo la città, gridando d'un grande, ed amaro grido: 459

2 E venne fin davanti alia porta del re: perciochè non era lecito d'entrar dentro alla porta del re

con vestimento di sacco.

3 Parimente in ogni provincia. dovunque pervenne la parola del re, e'l suo decreto, i Giudei fecero gran cordoglio, con digiuno, e con pianto, e con lamenti : e molti si coricavano in su sacchi, ed in su la cenere.

4 Or le serventi d' Ester, ed i suoi eunuchi, vennero, e gliel rapportarono; e la regina ne fu grandemente dolente, e mandò vestimenti per far rivestir Mardocheo, e per torgii d'addosso ii suo sacco: ma

egli non gli accettò.

5 Allora Ester chiamò Hatac, uno degli eunuchi del re, i quali egli avea ordinati per essere al servigio d'essa; e lo mandò a Mardocheo, con comandamento di sapere che

cosa fisse, e perchè. 6 Hatac adunque uscì fuori a Mardocheo, in su la piasza della città, ch'era davanti alla porta del

7 E Mardocheo gli dichiarò tutto quello che gli era avvenuto, e quanta fosse la somma de' danari c Haman avea detto di pagare al tesoro del re, contr'a' Giudei, acio-chè fossero distrutti :

cheo:

8 E gli diede la copia della paten-te del decreto, il quale era stato bandito in Susan, per distruggere i Gludei : aciochè lo mostrasse ad Ester, e le dichiarasse il fatto, e le ordinasse d'entrar dal re, per domandargii grazia, e per fargli ri-chiesta per lo suo popolo. 9 Ed Hatac se ne ritorno, e rap-

portò ad Ester le parole di Mardo-

10 Ed Ester disse ad Hatac. e gli comandò d'andare a dire a Mardo-

11 Tutti i servitori del re, e'l popolo delle provincie d'esso, sanno, che chi che sia, uomo, o donna, entra dal re, nel cortile didentro, senza esser chiamato, non v'e ch'una legge per lui, ch'egli sia fatto morire; salvo colui, verso cui 'i re stende la verga d'oro, quello ha la vita salva : or io non sono stata chiamata, per entrar dal re, già son trenta giorni.

12 E, quando le parole d'Ester furono rapportate a Mardocheo:

13 Egli disse che si rispondesse ad Ester, Non imaginarti nell'a-nimo tuo che tu, d'infra tutti i Giudei, scampi, per esser nella casa del re :

14 Perciochè, se pur tu ti taci in questo tempo, alleggiamento e X 2

scampo surgerà a' Giudei da qualche altro luogo: ma tu, e la casa di tuo padre, perirete : e chi sa se tu sei pervenuta ad esser regina per un cotal tempo?

15 Allors Ester comandò che si rispondesse a Mardocheo: 16 Va', aduna tutti i Giudei, che si ritrovano in Susan, e digiunate per me, e non mangiate, ne bevete di tre di, nè di giorno, nè di notte: io ancora, insieme con le mie serventi, digiunerò simigliantemente: e poi appresso entrerò dal re, ben-chè ciò non sia secondo la legge: e

e pur perisco, perirò. 17 Mardocheo adunque si partì, e fece interamente come Ester gli

avea ordinato.

CAP. V.

L terzo giorno adunque. Ester si vesti alla reale, e si presentò nel cortile didentro del palazzo del re, dirimpetto al palazzo del re: e'l re sedeva sopra'l solio reale, nel palazzo reale, dirincontro alla porta del palazso.

2 E. come il re ebbe veduta la regina Ester, in piè nel cortile, ella guadagnò la sua grazia : e'i re stese verso Ester la verga d'oro, ch'egli avea in mano; ed Ester s'accosto, e toccò la cima della verga.

3 E'l re le disse, Che liai, o regina Ester? e quale è la tua richiesta? fusse pur fino alla metà del

regno, ti sarà data.

4 Ed Ester disse, Se piace al re, venga oggi 'l re con Haman al convito, ch'io gli ho apparecchiato. 5 E'l re disse, Fate prestamente

venire Haman, per far ciò ch' Ester ba detto. Il re adunque venne con Haman al convito, ch'Ester

avea apparecchiato.

6 E'l re disse ad Ester, nel convito del vino, Quale è la tua richiesta? e ti sarà conceduta: e quale è la tua domanda? fosse pur fino alla metà del regno, sarà fatta. 7 Ed Ester rispose, e disse, La mia richiesta, e domanda, è,

8 Che, se lo ho trovata grazia appo'l re, e se piace al re di conceder-mi la mia richiesta, e di far la mia

domanda, il re venga con Haman ad un'altro convito, ch' jo farò loro : e domane io farò secondo la parola del re. 9 Ed Haman uscì in quel dì fuori,

allegro, e col cuor lieto. quando vide Mardocheo alla porta del re, il qual non si levava, nè si moveva per lui, fu ripieno di furore contr'a lui. 10 Ma pur si rattenne, e venne in

casa sua e mandò a far venire i

suoi amici, e Zeres, sua moglie. 11 Ed Haman raccontò loro la sua gloria, e le sue ricchezze, e la moltitudine de' suoi figliuoli; ed in quanti modi 'l re l'avea ingrandi-to, e come egli l'avea innaliato sopra i principi, e sopra i servitori del re.

12 Poi soggiunse, Eziandio la regina Ester non ha fatto venir col re, al convito ch'ella ha fatto, altri che me, ed anche per domane son

da lei invitato col re.

13 Ma tutto questo non mi contenta, mentre lo veggo quel Giudeo Mardocheo sedere alla porta

del re.

14 E Zeres, sua moglie, e tutti i suoi amici, gli dissero, Apprestisi un legno alto cinquanta cubiti; e domattina di' al re che vi s'appicchi Mardocheo : poi va'col re alle-gro al convito. E ciò piacque ad Haman, e fece apprestare il legno.

CAP. VI.

IN quella notte, avendo il re smarrito il sonno, comundò che si portasse il Libro delle memorie de giornuli : e quelle furono lette

in presenza del re. 2 Ed in casi fu trovato scritto, che Mardocheo avea rivelata l'impreso di Bigtana, e di Teres, due cunuchi del re, de' guardiani della soglia, i quali cercavano di metter la

mano addosso al re Assuero. 3 Allora il re disse, In qual maniera è stato Mardocheo onorato e magnificato, per questo? Ed i famigli del re, che gli ministrava-no, dissero, Non gli è stato fatto nulla.

4 E'i re disse, Chi è nel cortile? Or Haman era venuto nel cortile difuori del palazzo del re, per dire al re che comandasse che Mardocheo fosse appiccato al legno, ch'e-

gli avea apprestato per lui :)
5 Ed i famigli del re gli dissero, Ecco Haman, che sta aspettando nel cortile. E'l re disse. Fate ch'e-

gli entri.

6 Haman adunque entrò, el re ili disse, Che si converrebbe egli fare ad un'uomo, che'l re voless onorare? Ed Haman disse fra sè stesso, A cui vorrebbe il re fare onore, se non a me?

7 Ed Haman disse al re, Se'l re volesse onorare alcuno :

8 Si converrebbero recare i vesti-menti reali, de quali 1 re si veste, e menare il cavallo, il quale il re cavalca, e metter la benda reale

sopra la testa d'esso : 9 E que vestimenti, e quel cavallo, si converrebbero dare in mano

# ESTER, VI. VII. VIII.

d'un personaggio d'infra i principi del re, d'infra i baroni; e colui, li quale il re volesse onorare dovrebbe esser vestito di que 'restimenti, e fard cavalcar quel cavallo per le strade della città; e si converrebbe gridar davanti a lui, Così dee farsi a colui, il quale il re vuole ono-

rare.
10 Allora il re disse ad Haman,
Prendi prestamente i vestimenti,
e'l cavalido, come tu hai detto,
e fa' così a Mardocheo, quel Giudeo,
che siede alia porta del re: non
trainsciar nulla di tutto ciò che tu
hai detto.

hai detto.

11 Haman adunque prese i vestimenti, el cavallo, e vesti Mardocheo, e lo fece cavalcar per le strade della città; e gridava davanti a lui, Coè dee farsi a colui

che'l re vuole onorare.
12 Poi Mardocheo ritornò alla

12 Poi Mardocheo ritornò alla porta del re; ed Haman si ritrasse ratto in casa sua, dolente, e col

capo coperto.

13 Ed Haman raccontò a Zeres, sua moglie, ed a tutti i suoi amici, tutto ciò che gil era avvenuto. Ed i suoi savi, e Zeres, sua moglie, gil dissero, Se Mardocheo, davanti al quale tu sel cominciato a scadere, e del legnaggio de Giudei, tu non potrai soprafiario: anzi del tutto tu caderal davanti a lui.

14 Mentre costoro parlavano ancora con lui, ginneero degli eunuchi del re, e ne menarono prestamente Haman al convito, ch' E-

ster avea apparecchiato.

## CAP. VII.

L re adunque venne con Haman, al convito con la regina Ester.

2 E1 re disse ad Ester ancora in questo secondo giorno, nel convito del vino, Quale è la tua richiesta, o regina Ester? e ti sarà conceduta: e quale è la tua domanda ? fasse pur fino alla metà del regno, sarà fatta.

3 Allora la regina Ester rispose, e disse, Se io ho trovata grazia appo te, o re, e se così piace al re, stami donata la mia vita alla mia richiesta, e'i mio popolo alla mia

domanda :

4 Perciochè io, e'l mie popolo, siamo stati venduti per esser distrutti, uccisi, e sterminati. Or, se fossimo stati venduti per servi, e per serve, lo mi sarei taciuta: ma ora io ne parlo, perciochè il nemico non ristora punto il danno del re.

5 E'l re Assuero disse alla regina Ester, Chi è, ed ove è colui, che è stato tanto presuntuoso di far co-

6 Ed Ester disse, L'avversario, e'l nemico, è questo malvagio Haman. Allora Haman fu spaventato per la presenza del re, e della

regin

vino tutto adirato, e se n'ando nell'orto del palasso: ma Haman si fermo per far richiesta alla regina Ester per la sua vita: perciochè vedeva che'l male era diterminato contr'a lui da parte del re.

contra lui da parte del re.

8 Poi 1 re ritornò dall'orto del
pelaszo nella casa del convito del
vino. Or Haman a'era gittato in
sul letto, sopral quale era Ester.
El re disse, Sforserebbe egil pure
ancora la regina appresso di me in
casa i Come quella parola fu uscita della bocca del re, la faccia
della bocca del re, la faccia

d'Haman fu coperta.

9 Ed Harbona, uno degli eunuchl, ministri ordinari dei re, disse, Ecco ancora il legno, c' Haman avea apprestato per Mardocheo, il quale diede quel buono avviso al re, è rissato nella casa d' Haman, alto cinquanta cubiti. E'i re disse, Appiccatevelo su.

10 Haman adunque fu applicato al legno, ch'egli aves apprestato per Mardocheo. E l'ira del re s'ac-

quetò.

#### CAP. VIII.

IN quello stesso giorno il re Assuero donò alla regina Ester la casa d'Haman, nemico de Giudei. E Mardocheo venne davanti al re: perciochè Ester gli aves dichiarato ciò ch'egli le era:

2 E'l re si trasse il suo anello, il quale egli avea tolto ad Haman, e lo diede a Mardocheo. Ed Ester costituì Mardocheo sopra la casa

d' Haman.

3 Poi Ester parlò di nuovo in presenza del re, e gli si gittò a piedi; e, piagnendo, gli supplicava di far che la malvagità d'Haman Agageo, e la sua macchinazione contr'a Giudei, non avesse effetto.

4 E'l re stese la verga d'oro verso Ester. Ed Ester si levò, e si tenne

in piè davanti al re:

5 E disse, Se così piace al re, e se lo ho trovats grazda appo lui, e se la cosa gil pare convenevole, e se la cosa gil pare convenevole, e se lo gil sono a grado, scrivasì per rivocar le lettere della macchinasione d'Haman, figliulo d'Ham medata, Agageo; le quali egli avea scritte per distruggere i Giudej, che sono per tutte le provincie del re:

6 Perciochè, come potrei io vi-

rebbe al mio popolo? anzi, come potrei lo vivere, veggendo la distruzione del mio parentado?

7 E'l re Assuero disse alla regina Ester, ed a Mardocheo Giudeo, Ecco. io ho donata ad Ester la casa d' Haman, ed egli è stato appiccato al legno: perciochè egli avea voluto metter la mano sopra i Giudei.

8 Or voi scrivete lettere a' Giudei. nella maniera, che vi parra meglio, a nome del re; e suggellatele con l'anello del re: perciochè quello ch'è scritto a nome del re, ed è suggellato col suo anello, non si

pud rivocare.

9 Ed in quell'istesso tempo, al ventesimoterzo giorno del terzo mese, che è il mese di Sivan, furono scritte lettere, interamente come ordinò Mardocheo, a' Giudei, ed a' satrapi, ed a' governatori, ed a' principi delle provincie, ch'erano dall' India fino in Etiopia, in numero di cenventisette provincie : a clascuna provincia, secondo la sua maniera di scrivere, ed a cia-scun popolo, secondo'i suo linguaggio; ed a Giudei, secondo la lor maniera di scrivere, e secondo'l lor linguaggio.

10 Mardocheo adunque scrisse lettere a nome del re Assuero, e la suggellò con l'anello del re, e le mandò per corrieri a cavallo, che cavalcano dromedari, muli corsie-

ri, nati di cavalle:

11 Il cui tenore era, Che'l re concedeva a' Giudei, ch'erano in ciascuna città, di raunarsi, e di stare alla difesa della lor vita, per distruggere, per uccidere, e per isterminare ogni moltitudine di gente armata di qualunque popolo, o provincia, che gli assalisse; in-sieme co piccioli figliuoli, e le mo-

gli; e per predar le loro spoglie: 12 E ciò in un medesimo giorno, per tutte le provincie del re Assuero. cioè, nel tredecimo giorno del duodecimo mese, che è il mese

13 In quelle lettere si conteneva. ancora, che si bandisse un decreto per ciascuna provincia, si che fosse palese a tutti i popoli: Che i Giu-dei stessero presti per quel giorno, per vendicarsi de lor nemici.

14 Cost i corrieri, cavalcando dromedari, e muli corsieri, si misero in camino, affrettati, e sollecitati per lo comandamento del re. Il decreto fu eziandio bandito in Susan, stanza reale.
15 E Mardocheo usci d'innanzi al

re, con un vestimento reale di color violato, e bianco, e con una 462

gran corona d'oro, e con un' am manto di bisso, e di scarlatto: e la città di Susan ne giubilò, e se ne

rallegrò. 16 E per li Giudei vi fu serenità, ed allegrezza, e letizia, ed onore.

17 Parimente, in ciascuna provincia, ed in clascuna città, dovunque la parola del re, e'l suo decreto, pervenne, vi fu allegrezza, e letizia per li Giudel, conviti, e giorni lieti: e molti d'infra i po-poli della terra si facevano Giudei: perciochè lo spavento de Giudei era caduto sopra loro.

NEL duodecimo mese adunque, che è il mese d'Adar, nel tre decimo giorno del mese, nel quale scadeva l'esecuzione della parola del re, e del suo decreto; nel medesimo giorno, che i nemici de' Giudei speravano d'avergli in lor potere (ma la cosa si rivolse in contrario conciofossecosachè i Giudei aves

sero in lor potere i lor nemici;)
2 I Giudei si raunarono nelle lor città, per tutte le provincie del re Assuero, per metter le mani ad-dosso a coloro che tenterebbero di far loro male: e niuno potè loro stare affronte: percioche lo spavento de' Giudei era caduto sopra

tutti i popoli.

3 E tutti i principi delle provincie, ed i satrapi, ed i governatori, e coloro che facevano le faccende del re, favorivano i Giudel: perciochè lo spavento di Mardocheo era caduto sopra loro:

4 Conciofossecosachè Mardocheo fosse grande nella casa del re, e la sua fama si spargesse per tutte le provincie: perche quell'uomo Mardocheo diventava ogni di vie più

grande.

5 I Giudei adunque percossero tutti i lor nemici, mettendogli a fil di spada, e facendone uccisione, e distruzione; e fecero inverso i lor nemici a lor volontà. 6 Ed in Susan, stanza reale, i

Giudei uccisero, e distrussero cinquecent uomini:

Uccisero ancora Parsandata, e

7 Uccisero ancora Dalfon, ed Aspata, 8 E Porata, ed Adalia, ed Aridata, 9 E Parmasta, ed Arisai, ed Ari-

dai, e Vaizata, 10 Dieci figliuoli d'Haman, fidiuolo d' Hammedata, nemico de' Giudei: ma non misero le mani

alla preda. 11 in quel giorno, il numero di coloro ch'erano stati uccisi in Susan, stanza reale, fu rapportato in presenza del re.

12 E'l re disse alla regina Ester, In Susan, stanza reale, i Giudei hanno uccisi, e distrutti cinque-cent' uomini, ed i dieci figliuoli d' Haman: ch'avranno essi fatto nell'altre provincie del re! ma pure, che chiedi tu ancora? e ti arà conceduto: e che domandi tu ancora? e sarà fatto.

13 Ed Ester disse, Se così place al re, sia ancora domane conceduto a' Giudel, che sono in Susan. di fare come era stato ordinato ch'oggi si facesse: e sieno i dieci figliuoli d' Haman appiccati al le-

14 E'l re ordinò che così fosse fatto: e'l decreto ne fu bandito in Susan: ed i dieci figliuoli d'Haman

furono appiccati. 15 Ed i Giudei, ch'erano in Susan,

s'adunarono ancora nel quartodecimo giorno del mese d'Adar, ed uccisero in Susan trecent' uomini: ma non misero le mani alla preda. 16 Gli altri Giudei, ch'erano nelle provincie del re, s'adunarono anch'essi, e stettero alla difesa della

lor vita; ed ebbero riposo de'lor nemici, avendone uccisi settantacinquemila, senza però metter le

mani alla preda.

17 Questo avvenne al tredecimo giorno del mese d'Adar : poi al quar-todecimo dell'istesso mese si riposarono, e celebrarono quel giorno,

come giorno di conviti, e di letizia. 18 Ma i Giudei, ch'erano in Susan, si raunarono al tredecimo, ed al quartodecimo di quel mese: poi al quintodecimo si riposarono, e celebrarono quel giorno, come giorno

di conviti, e di letizia.

19 Perciò, i Giudei delle villate. ch' abitano nelle terre non murate. celebrano il quartodecimo giorno del mese d'Adar, con allegrezza, e con conviti, e con festa, e con mandar messi di vivande gli uni

agli altri. 20 E Mardocheo scrisse queste cose, e ne mandò lettere a futti i Giudei, ch'erano per tutte le provincie del re Assuero, presso, e

lungi:

21 Ordinando loro per istatuto che celebrassero il quartodecimo, e'l quintodecimo giorno del mese

d'Adar, ogni anno ; 22 Ch' erano i giorni, ne' quali i Giudei ebber riposo de lor nemici : e'i mese che fu loro convertito di dolore in letizia, e di duolo in festa: aciochè gli celebrassero, come giorni di conviti, e d'allegrezza, e da mandarsi messi di vivande gli uni agli altri, e doni a' bisognosi

23 Ed i Giudel accettarono di far ciò ch'aveano cominciato, e ciò

che Mardocheo avea loro scritto: 24 Perciochè Haman, figliuolo d' Hammedata, Agageo, nemico di tutti i Giudei, avea fatta una macchinazione contr' a' Giudei, per distruggergli; ed avea tirata Pur.

cioè, la sorte, per isconfiggergli, e per distruggergli. 25 Ma, dopo ch' Ester fu venuta in presenza del re, egli ordinò con lettere, che la scellerata macchinazione, c' Haman avea fatta contr' a' Giudei, fosse rivolta in sul capo di lui stesso; e ch'egli, co'suoi

figliuoli, fosse appiccato al legno.
26 Perciò que giorni furono chiamati Purim, dal nome di Pur: perciò ancora, secondo tutte le parole di quelle lettere, e secondo quello ch'aveano veduto intorno a

ciò, e quello ch'era pervenuto fino a loro:

27 I Giudei costituirono, e presero sopra sè, e sopra la lor progenie, e sopra tutti quelli che s'aggiugne-rebbero con loro, per istatuto immutabile, di celebrar que' due giorni, secondo che n'era stato scritto :

e ciò, al tempo loro, ogni anno : 28 E che la memoria di que' giorni sarebbe celebrata, e che sarebbero solennizzati in ogni età, in ogni famiglia, provincia, e città: e che que giorni di Purim non trapasserebbero mai, senza esser celebrati fra i Gludei e che la lor memoria non verrebbe mai meno

appo la lor posterità. 29 E la regina Ester, figliuola d'A-bihail, insieme con Mardocheo Giudeo, scrisse, con ogni instanza, per la seconda volta, per confer-mar le prime lettere intorno a' giorni di Purim. 30 E Mardocheo ne mandò le let-

tere a tutti i Giudet, per le cenventisette provincie del regno d'Assue-

ro, con parole amorevoll, e sin cere:

31 Per fermar l'osservanza di que' giorni di Purim a' lor tempi : siccome Mardocheo Giudeo, e la regina Ester, aveano loro ordinato; e come eglino stessi aveano preso sopra sè, e sopra la lor posterità; insieme co' digiuni, e con le grida, che vi si deono usare.

32 Così 'l comandamento d' Ester confermò l'osservanza di que' gior-ni di Purim. E ciò fu scritto nel

Libro.

#### CAP. X.

POI 'l re Assuero impose un tributo alla terra, ed all' isole del mare.

2 Or, quant' è a tutti i fatti della i sua potenza, e forza; ed alla dichia-razione della grandezza di Mardocheo, della quale quel re l'ingrandi : queste cose non sono elle scritte nel Libro delle Croniche delli re di Media, e di Persia?

3 Perciochè Mardocheo Giudeo fu la seconda persona dopo'l re Assuero, e grande appo i Gludei, e grato alla moltitudine de' suoi fratelli, procacciando il bene del suo popolo, e parlando amorevolmente a tutto'l suo legnaggio.

# IL LIBRO DI IOB.

CAP. I.

ERA nel paese d'Us un'uomo, il cui nome era Iob: e quell' uomo era intiero, e diritto, e temeva Iddio, e si ritraeva dal male. 2 E gli erano nati sette figliuoli, e tre figliuole.

3 E'l suo bestiame era di settemila pecore, e di tremila camelli, e di cinquecento paia di buoi, e di cinquecento asine, con una molto gran famiglia. E quell' uomo era gran famiglia. E quell' uomo er il più grande di tutti gli Orientali.

4 Or i suoi figliuoli andavano, e facevano conviti, in casa di ciascun di loro, al suo giorno: e mandavano a chiamar le lor tre sorelle, per mangiare, e per bere con

5 E, quando aveano compiuta la volta de' giorni del convito, Iob mandava a santificargli : poi si le-vava la mattina, ed offeriva olocausti, secondo'l numero d'essi tutti: perciochè lob diceva. I miei figliuoli avranno forse peccato, ed avranno parlato male di Dio ne cuori loro. Così faceva sempre Iob. 6 Or avvenne un dì, che i figliuoli di Dio vennero a presentarsi dinanzi al Signore ; e Satan venne

anch'egli per mezzo loro.
7 E'l Signore disse a Satan, Onde vieni? E Satan rispose al Signore, e disse, Da aggirar la terra, e da

passeggiar per essa. 8 E'l Signore disse a Satan, Hai tu posto mente al mio servitore lob? come nella terra non v'é uomo intiero, e diritto, e che tema Iddio, e si ritragga dal male, come 0880 ? 9 E Satan rispose al Signore, e

disse, Iob teme egli Iddio indarno ? 10 Non hai tu intorniato, come l'un riparo, lui, e la casa sua, ed qui cosa sua? tu hai benedetta pera delle sue mani, e'l suo beiame è sommamente multiplicanella terra.

l Ma stendi pur ora la tua ma-), e tocca tutte le cose sue, e verai se non ti maladice in faccia.

12 E'l Signore disse a Satan, Ecco, tutto quello ch'egli ha è in man tua : sol non metter la mano sopra lui. E Satan si partì dal cospetto

del Signore.
13 Ed avvenne un di, mentre i figliuoli, e le figliuole di Iob, mangiavano, e beveano del vino in caa del lor fratel maggiore,

14 Ch'un messo venne a lob, e gli disse, I buoi aravano, e l'asine pa-

sturavano allato ad essi: 15 Ed i Sabei sono scorsi, e gli hanno rapiti, ed hanno messi a fil di spada i servitori : ed io tutto solo sono scampato, per rapportartelo.

16 Mentre costui parlava ancora, ne venne un' altro, che disse, Il fuoco di Dio è caduto dal cielo, e s'è appreso al minuto bestiame, ed a' servitori, e gli ha consumati: ed io tutto solo sono scampato,

per rapportartelo 17 Mentre costui parlava ancora, ne venne un' altro, che disse, De Caldei, in tre schiere, sono scorsi sopra i camelli, e gli hanno rapiti, ed hanno messi a fil di spada i servitori: ed lo tutto solo sono scam-

pato, per rapportartelo. 18 Mentre costui parlava, ne venne un' altro, che disse, I tuoi figliuoli, e le tue figliuole, mangia-vano, e beveano del vino in casa

del lor fratel maggiore :

19 Ed ecco, un gran vento è ve-nuto di di là dal diserto, il quale ha dato ne' quattro canti della casa, ed ella è caduta sopra i giovan onde son morti: ed io tutto solo sono scampato, per rapportartelo. 20 Aliora lob si levò, e stracciò il suo mantello, e si tonde il capo, e si gittò a terra, ed adorò:

21 E disse, lo sono uscito ignudo del ventre di mia madre, ignudo altresì ritornerò là. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto: sia bene-

detto il Nome del Signore. 22 In tutto ciò lob non peccò, e non attribuì a Dio nulla di mal

fatto.

CAP. II.

Ravvenne un dì, che i figliuoli di Dio vennero a presentarsi davanti al Signore; e Satan venne anch'egli per mezzo loro a presentarsi davanti al Signore.

2 E'l Signore disse a Satan, Onde vieni? E Satan rispose al Signore, e disse, Da aggirar la terra, e da

passegiar per essa.
3 E'l Signore disse a Satan, Hai tu posto mente al mio servitore lob? come nella terra non v'è uomo intiero, e diritto, che tema Iddio, e si ritragga dal male, come la sua integrità, benchè tu m'abbi incitato contr'a iui, per distruggerlo senza cagione.

4 E Satan rispose al Signore, e disse, Pelle per pelle: ma l'uomo darà tutto ciò ch'egli ha per la sua

5 Ma ora, stendi pur la mano, e tocca le sue ossa, e la sua carne: e vedrai se non ti maladice in faccia. 6 El Signore disse a Satan, Ecco-

o in man tua : sol guardati di toc-

car la sua vita. 7 E Satan, partitosi dal cospetto

del Signore, percosse Iob d'un' ulcera maligna, dalla pianta del piè infino alla sommità del capo-8 Ed egli si prese un testo per

grattarsi, ed era assiso per mezzo ê ceneri.

9 E la sua moglie gli disse, Ancora perseveri tu nella tua integrità ? benedici Iddio, e muori

10 Ma egli le disse, Tu parli come una d'infra le donne stolte : sì avremmo noi ricevuto da Dio il bene, e non riceveremmo il male !

In tutto ciò lob non peccò con le

sue labbra. 11 Or tre amici di Iob, Elifas Temanita, Bildad Suhita, e Sofar Naamatita, avendo ndito tutto questo male che gli era sopraggiunto, se ne vennero, ciascuno dal suo luogo : e si trovarono insieme, per venire a condolersi con lui, ed a consolario.

12 E, levati gli occhi da lungi, nol riconobbero; ed alzarono la voce, e piansero ; e ciascun di loro strac-ciò il suo mantello, e si sparsero della polvere in su la testa, gittan-

dola verso'l cielo:

13 E sedettero con lui in terra per sette giorni, e per sette notti : e niuno gli disse alcuna parola : perclochè vedevano che la doglia era molto grande.

CAP. III. OPO questo Iob aprì la sua bocca, e maladisse il suo giorno :

2 E prese a dire

3 Possa perire il giorno, nel quale io nacqui, e la notte che fu detto, Un maschio è nato.

4 Quel giorno sia tenebroso: Iddio non ne abbia cura da alto, e

non risplenda la luce sopra esso.

5 Tenebre, ed ombra di morte rendanlo immondo: la nuvola dimori sopra esso: queste cose ren-danlo spaventevole, quali sono i giorni pli acerbi. 6 Caligine ingombri quella notte: non rallegrisi fra i giorni dell'an-no, non sia annoverata fra i mesi.

7 Ecco, quella notte sia solitaria. non facciansi in essa canti alcuni. 8 Maladicania coloro che maia-

dicono i giorni, i quali son sempre apparecchiati a far nuovi lamenti. 9 Oscurinsi le stelle del suo ve-

spro: aspetti la luce, ma non ne venga alcuna, e non vegga le pal-

pebre dell'alba: 10 Perciochè non serrò gli usci del ventre di mia madre, e non fece sì che gli occhi miei non ve-

deesero l'affanno.

11 Perchè non morii io dalla matrice? perché non trapassai come prima uscii del ventre

12 Perchè mi furono porte le ginocchia i perchè le mammelle, aciochè io poppassi?
13 Conclosiacosach'ora giacerei,

e mi riposerel: io dormirel, e pezzo fa sarei in riposo,

14 Con li re, e con li consiglieri della terra, i quali edificavano i

luoghi diserti; 15 Overo co' principi, ch'aveano dell' oro, ed emplevano le lor case d'argento:

16 Overo anche del tutto non sarei stato, come un' abortivo nascosto, come il feto che non ha veduta la luce.

17 Quivi cessano gli empi di travagliare altrui, e quivi si riposano gli stanchi.

18 Parimente i prigioni hanno requie, e non odono più la voce

del sollecitator dell' opere. 19 Quivi è il picciolo, e'l grande; e'l servo franco del suo signore.

20 Perchè dà egli la luce al miserabile, e la vita a coloro che sono in amaritudine d'animo l

21 I quali aspettano la morte, e pure ella non viene: e la ricercano

più che tesori nascosti : 22 E si rallegrano, fino a festeg-giarne; e gioiscono, quando han-no trovato il sepolero.

23 Perchè dà egli la luce all'uom la cui via è nascosta, e'i quale l

dio ha assiepato d'ogn' intorno ? 24 Conciosiacosache, avanti ch' prenda il mio clbo, il mio sospi venga, ed i mici ruggiti si versino

come acqua.

25 Perchè ciò di ch'io avea spavento m'è avvenuto, e m'è sopraggiunto quello di che avea paura 26 Io non ho avuta tranquillità, nè riposo, nè quiete: ed è venuto il turbamento.

CAP. IV. PD Elifaz Temanita rispose: e ⊿ disse.

2 Se noi imprendiamo di parlarti, ti sarà egli molesto i ma pur chi potrebbe rattener le parole

3 Ecco, tu correggevi molti, e rinforzavi le mani rimesse.

4 I tuoi ragionamenti ridirizza-vano quelli che vacillavano, e tu raffermavi le ginocchia che piega-

5 Ma ora, che'l male t'è avvenuto, tu te n'affanni : ora ch'è giunto

fino a te, tu ne sei smarrito. 6 La tua pietà non è ella stata la tua speranza, e l' integrità delle

tue vie la tua aspettazione? 7 Deh. rammemorati, quale innocente perì mai, ed ove furono gli uomini diritti mai distrutti?

8 Siccome io ho veduto che quelli ch'arano l'iniquità, e seminano la

perversità, la mietono 9 Essi periscono per l'alito di Dio. e son consumati dal soffiar delle

sue nari. 10 Il ruggito del leone, e'l grido del fier leone son ribattuti: ed i

denti de' leoncelli sono stritolati. 11 Il vecchio leone perisce mancamento di preda, ed i figli della leonessa sono dissipati.

12 Or m'è stata di nascoso significata una parola, e l'orecchio mio

n' ha ritenuto un poco.

13 Fra l'imaginazioni delle visioni notturne, quando'l più profondo sonno cade sopra gli uomini 14 M'è venuto uno spavento, ed un tremito, c' ha spaventate tutte

quante le mie ossa.

15 Ed uno spirito è passato davanti a me, che m'ha fatto arricciare i peli della mia carne:

16 Egli s'è fermato, ed io non ho riconosciuto il suo aspetto: una sembianza è stata davanti agli occhi miei, ed io ho udita una voce mmessa, che diceva,

7 L'uomo sarebbe egli giustifito da Dio? l'uomo sarebbe egli udicato puro dal suo fattore?

8 Ecco, egli non si fida ne' suoi rvitori, e scorge della temerità ' suoi Angeli:

9 Quanto più in coloro ch'abi-tano in case di fango, il cui fondamento è nella polvere, e che son ridotti in polvere, esposti a' vermi? 20 Dalla mattina alla sera sono stritolati, e periscono in perpetuo,

senza ch' alcuno vi ponga mente. 21 L'eccellenza ch'era in loro non si diparte ella? muoiono, ma non con sapienza.

CAP. V. RIDA pure, vi sarà egli al-Cuno che ti risponda ed a cui d'infra i santi ti rivolgerai tu i

2 Conclosiacosachè'l cruccio uccida il pazzo, e lo sdegno faccia morir lo stolto.

3 Io ho veduto il pazzo che si radicava: ma incontanente ho maladetto il suo abitacolo.

4 I suoi figliuoli son lungi dalla salvezza, e sono oppressati nella porta, senza ch'alcuno gli riscuota. 5 L'affamato divora la ricolta d'esso, e la rapisce di mezzo le spine; ed i ladroni trangugiano le sue facultà.

6 Perciochè l'iniquità non ispunta dalla polvere, e la perversità

non germoglia dalla terra: 7 Benchè l'uomo nasca a perversità, come le faville delle brace vo-

lano in alto. 8 Ma, quant'è a me, io ricercherei pure Iddio, ed addirizzerei 1 mio ragionamento a Dio:

9 Il quale fa cose sì grandi, che non si possono investigare : e tante cose maravigliose, che non si possono annoverare:

10 Che manda la pioggia in su la terra, e l'acque in su le campagne: 11 Ch'innalma i bassi, e fa che quelli ch'erano in duolo sono esal-

tati per salvazione:
12 Che disperde i pensieri degli
astuti, e fa che le lor mani non possono far nulla di bene ordinato. 13 Egli soprapprende i savi nella loro astuzia, e fa che'l consiglio

de' perversi va in ruina. 14 Di giorno scontrano tenebre, ed in pien mezzodì vanno a tentone

come di notte.

15 Mg egli salva li bisognoso dalla spada, dalla gola loro, e dalla mano del possente.

16 E v'è qualche sperausa per lo misera; ma l'iniquità ha la bocca turatu

17 Ecco, besto è l'uomo, il quale Iddio gastiga : e però non disdegnas la correzion dell'Onnipoterate :

18 Perrioché egli è quel che manda la doglia, ed ultrest lo fascia: egil è quel che fa la piaga, e le sue mani altrest guariscono

10 In sei afflisioni egli ti libereră : ed in sette il male non il toccheri-20 In tempo di fame ogli ti riscuo-

terà dalla morte, ed in tempo di gnerra dalla spada.

Il Al tempo del fiagello della lingua tu sarai nascosto: e non te-meral la disolazione quando verrà. 22 Tu riderai del guasto, e della carestia: e pon temeral delle fiere ella terra.

23 Perciochè tu avrai patto esiando con le pietre de campi : e le fiere

della campagna ti saranno rendute

24 E tu conoscerai per prova che'l tuo padigiione non sard senon pa-ce: e governerai la tua casa, e nulla ti verra fallito.

25 E riconosceral che la tua progenie sard moita, e che i tuoi discendenti saranno come l'erba della terra.

26 Tu entrerai in estrema vecchiezza nel sepolero, come la bica delle biade è accumulata al suo

27 Ecco ciò che noi ti diciamo: noi l'abbiamo investigato, egli ¿ coa: ascoltalo, e riconoscilo,

CAP. VI.

IOB rispose: e disse, L 108 rispose: e usas, 2 Fosse pur lo sdegno mio ben pesato, e foese parimente la mia calamità levata in una bilancia !

3 Perciochè ora sarebbe trovata più pesnte che la rena del mare: e però le mie parole sono tran-ghiottite.

4 Perchè le saette dell' Onnipotente sono dentro di me, e lo spirito mio ne bee il veleno: gli spaventi di Dio sono ordinati in battaglia contr'a me.

5 L'asino salvatico ragghia egli presso all'erba? il bue mugghia egli presso alla sua pastura ? 6 Una cosa insipida si mangia ella

senza sale ? ev vi sapore nella chiara ch'è intorno al tuorio dell' uovo? 7 *Le cose che* l'anima mia avrebbe ricusate pur di toccare sono ora i miei dolorosi cibi.

8 Oh venisse pur quel ch'io chieggio, e concedessemi Iddio quel ch'io

aspetto!

9 E piacesse a Dio di tritarmi, di sciorre la sua mano, e di disfarmi ! 10 Questa sarebbe pure ancora la mia consolazione, benchè io arda di dolore, e ch'egli non mi risparmi; ch'io non ho nascoste le parole del

Il Quale è la mia forza, per ispe-rare e quale è il termine che m'è posto, per prolungar l'aspettazion dell'anima mia ?

12 La mia forza è ella come la for-28 delle pletre ? la mia carne è ella di rame ?

13 Non è self così ch'io non ho nin alcun ristoro in me ? e ch'orni modo di sussistere è cacciato lontan da me ?

14 Benignità dovrebbe essere usata dall'amico inverso colui ch'è tutto strutto: ma esso ha abbandonato il timor dell'Omnipotente.

15 I miei fratelli m' hanno fallito. a guisa d'un ruscello, come rapidi torrenti che trapassanno via:

16 I quali sono scuri per lo ghiaczicchia:

17 Ma poi, al tempo che corrono, vengono meno: quando sentono

il caldo, spariacono dal luogo loro. 18 I sentieri del corso loro si con-torcono, essi si riducono a nulla, e

si perdono.

as percono.

19 Le schiere de'viandanti di Tema gli riguardavano, le carovane
di Seba n'aveano presa speranza.
20 Ma si vergognano d'esservisi
ddati; essendo giunti fin la, sono

confus 21 Perciochè ora voi siete venuti

a niente : avete veduta la ruina.

ed avete avuto paura 22 V'ho io detto, Datemi, e fate presenti delle vostre facultà per me:

23 E liberatemi di man del nemico, e riscuotetemi di man de' vio-

lenti? 24 Insegnatemi, ed io mi tacerò: ed ammaestratemi, se pure ho er-

rato in qualche cosa. 25 Quanto son potenti le parole di dirittura! e che potra in esse ri-prendere alcun di voi?

26 Stimate voi che parlare sia convincere? e che i ragionamenti d'un' uomo, c'ha perduta ogni spe-

ranza, non sieno altro che vento? 27 E pure ancora voi vi gittate addosso all' orfano, e cercate di far traboccare il vostro amico.

28 Ora dunque piacciavi riguardare a me, e se io mento in vostra presenza.

29 Deh ravvedetevi, che non sigvi iniquità: da capo, il dico, ravvedetevi, lo son giusto in questo

affare. 30 Evvi egli iniquità nella mia lingua? il mio palato non sa egli discerner le cose perverse /

#### CAP. VII.

NON ha l'uomo un termine del-la sua milità in su la terra? e non sono i suoi giorni simili a quelli d'un mercenario?

2 Come il servo aspira all' ombri e'l mercenario aspetta il prem della sua opera:

3 Così mi sono stati dati per er

dità de' mesi molesti: e mi sono state assegnate per parte mia notti penose.

4 Se mi son posto a giacere, dico, Quando mi leverò quando sarà passata la notte? e mi stanco di dimenarmi fino all' alba.

5 La mia carne è rivestita di vermini, e di gromma di terra : la

mia pelle si schianta, e si disfa. 6 I miei giorni son passati via più leggiermente che la spola del testore, e son venuti meno senza

speranza. 7 Ricordati che la mia vita è un vento, che l'occhio mio non tornerà più a vedere il bene.

8 L'occhio di chi mi vede non mi riguarderà più: se tu rivolgi gli occhi verso me, io non saro più.

9 Come la nuvola si dilegua, e se ne va via : così chi scende nel sepolcro non ne salirà più fuori.

10 Egli non ritornerà più a casa sua, e'l luogo suo non lo ricono-

scerà più.

11 lo altresì non ratterrò la mia bocca: io parlerò nell' angoscia del mio spirito, io mi lamenterò nell'amaritudine dell'anima mia.

12 Sono io un mare, od una bale-na, che tu mi ponghi guardia attorno?

13 Quando io dico, La mia lettiera mi dara alleggiamento, il mio letto solleverà parte del mio lamento:

14 Allora tu mi sgomenti con sogni, e mi spaventi con visioni : 15 Tal ch'io nell'animo sceglierei

innanzi d'essere strangolato, ed innanzi vorrei la morte che le mie

16 lo son tutto strutto: io non viverò in perpetuo: cessati da me: conciesiacosachè i miei giorni non eieno altro che vanità.

17 Che cosa & l'uomo, che tu ne facci sì grande stima, e che tu pon-

ghi mente ad esso ? 18 E che tu lo visiti ogni mattina,

ed ad ogni momento l'esamini? 19 Fino a quando non ti rivolge-rai indietro da me, e non mi darai alcuna posa, tanto ch' io possa in-

ghiottir la mia saliva? 20 Io ho peccato: ch'operero inverso te. o Guardian degli uomini? perchè m' hai posto per tuo berzaglio, e perché sono io grave a me

atesso?

21 E perchè non perdoni'l mio misfatto, e non rimovi la mia iniquita? conciosiacosachè di presente giacerò nella polvere ; e, se poi tu mi ricerchi, io non saro più.

CAP. VIII. BlLDAD Suhita rispose:

E disse, 2 Infino a quando proferirai tali ragionamenti, e saranno le parole della tua bocca come un vento impetuoso?

3 Iddio pervertirebbe egli 'l giudicio? l'Onnipotente pervertirebbe egli la giustizia? 4 Se i tuoi figliuoli hanno peccato

contra lui, egli altresì gli ha dati in man del lor misfatto.

5 Ma, quant' è a te, se tu ricerchi Iddio, e chiedi grazia all' Onni-

potente:

6 Se tu sei puro, e diritto. certamente egli si risvegliera di presente in favor tuo, e farà prosperare il tuo giusto abitacolo. 7 E la tua condizione di prima sa-

rà stata picciola, e l'ultima diventera grandissima.

8 Perciochè domanda pur l'età

primiere, e disponti ad informarti da' padri loro: 9 Imperochè, quant' è a noi, siamo

sol da ieri in qua, e non abbiamo intendimento: perchè i nostri giorni son come un'ombra sopra la terra :

10 Non insegnerannoti essi, e non parlerannoti, e non trarranno essi fuori ragionamenti dal cuor loro? Il Il giunco surgerà egli senza

pantano! l'erba de prati crescerà ella senz' acqua? 12 E pure, mentre è ancora verde,

e non è ancora segata, si secca avanti ogni altr' erba.

13 Tali son le vie di tutti quelli che dimenticano Iddio, e così perirà la speranza dell' ipocrito :

14 La cui speranza sarà troncata, e la cui confidanza sarà una casa

di ragnolo.
15 Egli s'appoggerà in su la casa sua, ma quella non istarà ferma: egli s'atterra ad essa, ma ella non istarà in piè.

16 Ma l'uomo intiero è verdeg-giante al sole, ed i suoi rami si spandono fuori in sul giardino, nel

quale egli è piantato:

17 Le sue radici s'intralciano presso alla fonte, egli mira la casa

di pietre. 18 Alcuno lo manderà egli in ruina, divellendolo dal luogo suo, sì ch'esso lo rineghi: dicendo, Io

non ti vidi giammai?
19 Ecco, tale è l'allegrezza della sua via, e dalla polvere ne germo-

glieranno altri.

20 Ecco, Iddio non disdegna l'uomo intiero: ma altresì non presta la mano a' maligni.

bocca di riso, e le tue labbra di 22 Quelli che t'odiano saranno

vestiti di vergogna: ma il tabernacolo degli empi non sarà più.

#### CAP. IX.

IOB rispose : e disse, E los rispose: e usec, 2 Veramente lo so ch'egli è

Così: e come si giustificherebbe l'uomo appo Iddio ? 3 Se Iddio vuol litigar con lui,

egli non gli potrà rispondere d'infra mille articoli ad un solo. 4 Egli è savio di cuore, e potente

di forza: chi s'è mai indurato contr'a lui, ed è prosperato?

5 Contr'a lui, che spianta i monti, senza che si possa sapere come egli gli abbia rivolti sottosopra nella sua ira :

6 Che crolla la terra, e la smove dal luogo suo : e da cui le colonne d'essa sono scosse :

7 Che parta al sole, ed esso non si leva: che tiene suggellate le stelle : 8 Che distende tutto solo i cieli, e calca le sommità del mare:

9 Che ha fatto i segni del Carro, dell'Orione, delle Gallinelle, e quelli che sono in fondo all' Austro:

10 Che fa cose tanto grandi, che non si possono investigare: e tante cose maravigliose, che non si possono annoverare.

ll Ecco, egli passera davanti a me, ed io nol vedrò: ripassera, ed

lo non lo scorgerò. 12 Ecco, egli rapira, e chi gli fara far restituzione? chi gli dira, Che

13 Iddio non raffrena l'ira sua: sotto lui sono atterrati i bravi campioni.

14 Quanto meno gli risponderei io, ed userei parole, scelte contr'a

15 Io, che quantunque fossi giusto, non risponderel, anzi chiederei grazia al mio Giudice.

16 Se io grido, ed egli mi risponde, pur non potrò credere ch'egli abbia

sacoltata la mia voce:

17 Conciosiacosach' egli m'abbia conquiso con un turbo, e m'abbia date di molte battiture senza ca-

<sup>18</sup> Egli non mi permette pur di respirare : perciochè egli mi sazia d'amaritudini.

19 Se si tratta di forza, ecco, egli potente: se di giudicio, chi mi

<sup>20</sup> Benchè io sia giusto, la mia bocca mi condannera: quantunque io sia intiero, ella mi dichiarera perverso.

21 Benche io sia intiero, io non

mi riconoscerò me stesso: lo avrò a sdegno la vita mia. 22 Egli è tutt' uno: perciò ho

detto, Egli distrugge ugualmente l'uomo intiero, e l'empio.

23 Se è un flagello, egli uccide in un momento: ma egli si beffa della

prova degl'innocenti. 24 La terra è data in mano all' empio, il qual copre la faccia de' giudici d'essa. Or, se Iddio non fa questo, chi è egli dunque?

25 Ma i miei giorni sono stati più leggieri ch'un corriero : son fuggiti via, non hanno goduto il bene :

26 Son trascorsi come saette. come una aquila che vola frettolosa al pasto.

27 Se lo dico, lo dimenticherò il mio lamento, lo lascerò il mio

cruccio, e mi rinforzerò: 28 lo sono spaventato di tutti i miei tormenti, io so che tu non mi

reputerai innocente. 29 Io sarò reo: perchè adunque

m'affaticherei in vano?

30 Quando io mi fossi lavato con acque di neve, e nettatomi le mani col sapone:

31 Allora pure tu mi tufferesti in una fossa, ed i miei vestimenti m'avrebbono in abbominio.

32 Perciochè egli non è un' uomo. come sono lo, perché lo gli risponda, e perche noi vegniamo insieme a giudicio.

33 E' non v'è niuno che possa dar sentenza fra noi, che possa metter la mano sopra amendue noi.

34 Ma, rimova egli pur la sua verga d'addoeso a me, e non mi conturbi 'l suo spavento:

35 Allora io parlerò, e non avrò paura di lui: perciochè in questo stato io non sono in me stesso.

#### CAP. X.

'ANIMA mia, s'annoia della L'ANIMA num, accordere mia vita: io mi lascerò scorrere addosso il mio lamento: io parlerò nell' amaritudine dell' anima mia.

2 Io dirò a Dio, Non condannarmi: fammi assapere perchè tu litighi meco.

3 Ti pare egli ben fatto d'oppressare, di sdegnar l'opera delle tue mani, e di risplendere sopra'i consiglio degli empi?

4 Hai tu occhi di carne? vedi tu come vede l'uomo?

5 Sono i tuoi giorni come i giorni dell'uomo mortale? sono i tuoi

anni come l'eta umana? 6 Che tu facci inchiesta della r iniquità, e prendi informazione mio peccato?

7 A te s'appartiene di conosc ch'io non sono reo: e non

niuno che riscuota dalla tua mano. R Le tue mani m'hanno formato. e composto : e tu mi distruggi tutto quanto d'ogn' intorno.

9 Deh, ricordati che tu m'hai for-

mato come dell'argilla: e tu mi fai

ritornare in polvere.
10 Non m'hai tu colato come

latte, e fatto rappigliar come un caclo? 11 Tu m'hai vestito di pelle, e di

carne : e m'hai contesto d'ossa, e

- 12 Tu m'hai data la vita, ed hai usata benignità inverso me : e la tua cura ha guardato lo spirito
- 13 E pur tu avevi riposte queste cose nel cuor tuo: lo conosco che questo era appo te.

14 Se io ho peccato, tu m'hai no-tato, e non m'hai assolto della mia

iniquita.

15 Se io sono stato reo, guai a me: e se son giusto, non però alzo il capo, essendo sazio d'ignominia, e veggendo la mia afflicione: 16 E se pur l'also, tu mi cacci a guisa di fiero leone, e torni a di-

mostrarti maraviglioso contr'a me. 17 Tu mi produci in faccia nuovi testimoni tuoi : tu accresci la tua

indegnazione contr'a me: eserciti a muta sono sopra me.

18 Perchè dunque m'hai tratto fuor della matrice ? lo vi sarei spirato. e l'occhio d'alcuno non m'avrebbe veduto.

19 Io sarei stato come se non avessi giammai avuto essere : io sarei stato portato dal ventre alla sepoltura.

20 I miei giorni non sono eglino poca cosa i cessa dunque, e rimanti da me, sì ch'io mi rinforzi

un poco;

21 Avanti ch'io me ne vada alla terra delle tenebre, dell'ombra della morte, onde mai non tornerò:

22 Alla terra d'oscurità simile a caligine; d'ombra di morte, ove non è ordine alcuno ; e la quale, wando fa chiaro, e simile a cafigine.

CAP. XI. SOFAR Naamatita rispose: e

disse,

2 Non risponderebbesi egli ad un' uomo di tante parole ? ed un'uomo loquace sarebbe egli per ciò repu-

tato giusto?

3 Faranno le tue ciance tacer gli uomini? ti farai tu beffe, senza ch'alcuno ti faccia vergogna?

Or tu hai detto, La mia maniera di vita è pura, ed lo sono stato netto davanti agli occhi tuoi.

5 Ma, volesse pure Iddio parlare,

ed aprir le sue labbra teco; 6 E dichiararti i segreti della sapiensa : perciochè sono doppi : e tu conosceresti ch' lddio ti fa portar pena minore che la tua iniquità non merita di ragione.

7 Potresti tu trovar modo d'investigare Iddio? potresti tu trovar l'Onnipotente in perfezione?

8 Queste cose sono l'alterre de' cieli, che ci faresti ? son più profonde che l'inferno, come le conosceresti?

9 La lor distesa è più lunga che la terra, e la lor larghessa è più gran-

de che'l mare.

10 Se Iddio sovverte, overo s'egli serra, e raccoglie, chi ne lo storra? 11 Percioche egli conosce gli no-mini vani: e, veggendo l'iniquità, non vi porrebbe egli mente?

12 Ma l'uomo è scemo di senno, e temerario di cuore : e nasce simile ad un puledro d'un'asino salva-

tico.

13 Se tu addirizzi 'l cuor tuo e pieghi le palme delle tue mani a lui ;

14 Se v'è iniquità nella tua mano. e tu l'allontani da te, e non lasci dimorare alcuna perversità ne'

tuoi tabernacoli: 15 Allora certamente tu alzerai la faccia netta di macchia, e sarai stabilito, e non avrai paura di

nulla : 16 Perciochè tu dimenticherai gli affanni, e te ne ricorderai come

d'acque trascorse : 17 E ti si leverà un tempo più chiaro che'l mezzodì: tu risplenderai, tu sarai simile alla mattina:

18 E sarai in sicurtà : perciochè vi sarà che sperare : e pianterai ? tuo padiglione, e giacerai sicuramente:

19 E ti coricherai, e niuno ti spaventerà : e molti ti supplicheranno.

20 Ma gli occhi degli empi verranno meno, ed ogni rifugio sarà perduto per loro : e la loro unica speranza sara di render lo spirito.

CAP. XII.

IOB ripose : e disse, E 2 Si veramente vol*siete tutt* un popolo, e la sapienza morrà con vol.

3 Anch' io ho senno come voi : io non sono da men di voi : ed appo cui non sono cotali cose ?

4 Io son quell'uomo ch'è schernito dal suo amico: ma un tale invoca Iddio, ed egli gli risponderà : l'uomo giusto, ed intiero, è

schernito. 5 Colui che stà per isdrucciolar

col piè, è, per estimasion di chi è

felice, un tissone spressato. 6 I tabernacoli de' ladroni prosperano, e v'é ogni sicurtà per quelli che dispettano Iddio, nelle cui mani egii ia cadere ciò che disiderano.

7 Ed in vero, domandane pur le bestie, ed esse te l'insegneranno : e gli uccelli del cielo, ed essi tel di-

chiareranno:

8 Overo, ragionane con la terra ed essa te l'insegnerà : i pesci del mare eziandio tel racconteranno. 9 Fra tutte queste creature, quale e quella che non sappla che la ma-

no del Signore fa questo 10 Nella cui mano è l'anima d'ogni uomo vivente, e lo spirito d'ogni

carne umana.

ll L'orecchio non prova egli le parole, come il palato assapora le vivande? 12 Ne' vecchi è la sapienza, e nel-

la grand' età è la prudenza. 13 Appo lui è la sapienza, e la

form: a lui appartiene il consiglio, e l'intelligenza.

14 Ecco, se egli ruina, la cosa non può esser riedificata : se serra al-

cuno, non gli può essere aperto. 15 Ecco, se egli rattiene l'acque, elle si seccano: e se le lascia scor-rere, rivoltano la terra sottosopra. lé Appo lui é forza, e ragione : a lui appartiene chi erra, e chi fa

17 Egii ne mena i consiglieri spo-

giiati, e fa impassare i giudici.
18 Egli scioglie il legame delli re,
estrigne la cinghia sopra i lor
propi lombi.

19 Egli ne mena i rettori spoglia-

ti, e sovverte i possenti. 20 Egli toglie la favella agli eloquenti, e leva il senno a' vecchi.

21 Egli spande lo sprezzo sopra i nobili, e rallenta la cintura de

Possenti.
22 Egii rivela le cose profonde, traendole fuor delle tenebre: e mette fuori alla luce l'ombra della

morte.

23 Egli accresce le nazioni, ed altrest le distrugge: egli sparge le genti, ed altrest le riduce insieme. 24 Egli toglie il senno a' capi de' popoli della terra, e gli fa andar vagando per luoghi diserti, ove non ha via alcuna-

25 Vanno attentone per le tenebre, senza luce alcuna: ed egli gli fa andare errando come un'uomo

ebbro. CAP. XIII.

ECCO, l'occhio mio ha vedute tutte queste cose, l'orecchio mio l' ha udite, e l' ha intese. 471

2 Quanto sapete voi, so anch'io: io non son da men di voi.
3 E pure io parierò all'Onnipotente: io avrò a grado di venire a

ragione con lui.

4 Ma certo, quant'è a voi, voi siete rappessatori di mensogna: voi siete medici da nulla tutti quanti

5 Oh, tacestevi pur del tutto, ciò vi sarebbe reputato in saviezza.

6 Deli, ascoltate la difesa della mia ragione, ed attendete agli ar-gomenti delle mie labbra.

Convienvisi in favor di Dio parlar perversamente, e per rispetto

suo pariar frodolentemente?
8 Convienvisi aver riguardo alla qualita sua? convienvisi litigar

per Iddio? 9 Sarebbe egli ben per voi ch'egli

v'esaminasse? gabberestelo voi co-me si gabba un'uomo? 10 Egli del certo v'arguirà, se di

nascoso avete riguardo alla qualità delle persone. 11 La sua altezza non vi sgomen-

terà ella? lo spavento di lui non vi caderà egli addosso 12 I vostri detti memorandi so

simili a cenere: ed i vostri sublimi ionamenti a mucchi di fango. 13 Tacetevi, e lasciatemi stare,

ed io parlerò: e passimi addosso che che sia. 14 Perchè mi strappo io la carne

co' denti, e perché tengo l'anima mia nella palma della mia mano? 15 Ecco, uccidami egli pure: sì spererò in lui: ma tuttavia difen-

derò le mie vie nel suo cospetto. 16 Ed egli stesso misard in salva zione: perciochè l'ipocrito non gli

verra davanti.

17 Ascoltate attentamente il mio ragionamento: ed entrivi negli orecchi la mia dichiarazione.

18 Ecco ora, quando io avrò espo-sta per ordine la mia ragione, io so che sarò trovato giusto. 19 Chi è colui che voglia litigar

meco? conclosiacosachè di pre-

ente mi tacerò, e spirerò. 20 Sol non farmi due cose, ed allora io non mi nasconderò dal tuo

cospetto. 21 Allontana la tua mano d'addosso a me, e non mi spaventi 'l

tuo terrore.
22 E poi chiama, ed lo risponderò: overo, io parlero, e tu rispon-

23 Quante iniquità, e peccati h io? mostrami'i mio misfatto,

mio peccato. 24 Perchè nascondi la tua facc e mi reputi tuo nemico?

25 Stritolerai tu una fronde :

spinta? o perseguiterai tu della

stoppia secca

26 Che tu mi sentenzij a pene amare, e mi facci eredar l'iniquità della mia fanciullezza:

27 E metti i mlei piedi ne' ceppi, e spij tutti i mlei sentleri, e stampi le tue pedate in su le radici de' mlei piedi.

28 Onde costui si disfa come del legno intariato, come un vestimento roso dalle tignuole.

CAP. XIV.

L'UOMO nato di donna è di breve età, e pieno di travagli.

2 Egli esce fuori come un fiore, e poi è riciso: e fugge come l'ombra, è non istà fermo.

3 E pur tu apri gli occhi tuoi sopra un tale, e mi fai venire a giudicio teco!

4 Chi può trarre una cosa monda da una immonda? Niuno.

5 Polchè i suoi giorni son determinati, e che'l numero de' suoi mesi è appo te; e che tu g'i hai posti i suoi termini, i quali egli non può trapassare:

6 Rivolgiti d'addosso a lui, sì ch'egli abba alcuna posa, infino a tanto che di buona voglia egli fornisca la sua giornata, come un merce-

7 Perciochè, quantunque un'albero sia tagliato, pur v'è speranza per lui, ch'egli si rinoverà ancora, e che i suoi rampolli non mancheranno.

8 Benchè la sua radice sia invecchiata nella terra, e'l suo tronco sia morto nella polvere:

9 Pur nondimeno, tosto ch'egli sentirà l'acqua, rigermogliera, e produrrà rami come una pianta

novella. 10 Ma l'uomo muore, e si fiacca: e quando l'uomo è trapassato, ove

Il L'acque se ne vanno via dal mare, ed i fiumi si seccano, e s'asciugano;

12 Così, quando l'uomo giace in terra, egli non risurge: fin che non vi sieno più cielì, i morti non si risveglieranno, e non si desteranno dai sonno loro.

3 Oh, nascondessimi tu pur sotra, ed occultassimi, fin che l'ira i fosse racquetata: e ponessimi un termine, dopo'l quale tu ti ordassi di me!

Se l'uomo muore, può egli tore in vita? aspetterò io tutti i mi del tempo determinato della s vita, fin che mi venga mutanto di condizione?

E che tu mi chiami, e ch'io ti

risponda, e che tu disideri l'opera delle tue mani?

16 Perciochè ora tu conti i miel passi, e non riserbi nulla a punir del mio peccato.

17 I miel misfatti son suggellati in un sacchetto, tu l'hai cucito

sopra le mie iniquità. 18 Ma certo, *come* un monte, cadendo, scoscende, ed una rupe è di-

velta dal suo luogo:
19 E l'acque rodono le pietre, ed
i lor diluvi innondano la polvere
delle terre : con tu foi parir la erre

della terra: così tu fai perir la speranza dell'uomo. 20 Tu lo soprafai in eterno, ed

20 Tu lo soprafai in eterno, ed egli se ne va: tu gli fai mutar faccia, e lo mandi via.

21 Se poi i suoi figliuoli sono in onore, egli noi sa: se altreel sono abbassati, egli non vi pon mente. 22 La sua carne si duole soi di lui, e l'anima sua fa cordoglio soi di lui.

## CAP. XV.

E<sup>D</sup> Elifaz Temanita rispose: e

2 Dee un'uomo savio pronunziare opinioni vane, ed empiersi'l ventre di vento Orientale?

3 Ed argomentar con parole inutili, e con ragionamenti onde non può trarre alcun vantaggio?
4 Sì certo, tu annu'li i timor di

Dio, ed impedisci l'orazione che dee farsi davanti a lui. 5 Perciochè la tua bocca dimo-

stra la tua iniquità, polchè tu hai scelto il parlar de' frodolenti. 6 La tua bocca ti condanna, e non io: e le tue labbra testificano con-

tr'a te.
7 Sei tu il primiero uomo che sia nato nei mondo? o sei tu stato formato avanti i colli?

8 Hai tu udito il segreto di Dio, e ne hai tu sottratta a te la sapienza? 9 Che sai tu, che nol non sappiamo? che intendi tu, che non sia

appo noi?
10 Fra noi v'è eziandio alcun canuto, alcun molto vecchio, più at-

11 Son le consolazioni di Dio troppo poca cosa per te i hai tu alcuna

cosa riposta appo te?
12 Perchè ti trasporta il cuor tuo?
e perchè ammiccano gli occhi tuoi,

13 Che tu rivolga il tuo soffio, è proferisca della tua bocca parole contra Dio?
14 Che cosa è l'uomo, ch'egli sia puro? e che cosa è chi è nato di

donna, ch'egli sia giusto? 15 Ecco, egli non si fida ne' suoi Santi, ed i cieli non son puri nel

suo cospetto:

16 Quanto più abbominevole, e pussolente è l'uomo, che bee l'iniiultà come acqua?

17 lo ti dichiarerò : ascoltami pure, e ti racconterò ciò ch'io ho veduto:

18 Il che i savi banno narrato, e non l' hanno celato, avendolo ricevuto da' padri loro :

19 A'quali soli la terra fu data, per mezzo i cui *paes*i non passo

mai straniero.

20 L'empio è tormentato tutti i iorni della sua vita : ed al violento è riposto un picciol numero d'anni.

21 Esti ha negli orecchi un romor di spaventi; in tempo di pace

il guastatore gli sopraggiugne.
22 Egli non si fida punto di po-tere uscir delle tenebre: egli sta sempre in guato, aspettando la spa-

23 Egli va tapinando per cercar dove sia del pane: egli sa c'ha in mano tutto presto il giorno delle tenebre.

24 Angoscia, e tribolazione lo spaventano: lo soprafanno, come un

re apparecchiato alla battaglia.

25 Perciochè egli ha distesa la sua
mano contr'a Dio, e s'è rinforsato

contr' all' Onnipotente ; 26 E gli è corso contra col collo fermo, co suoi spessi, e rilevati

27 Perciochè egli ha coperto il suo viso di grasso, ed ha fatte delle

pieghe sopra i suoi fianchi : 28 Ed è abitato in città disolate, in case disabitate, ch'erano preste ad esser ridotte in monti di ruine.

29 Egli non arricchira, e le sue facultà non saranno stabili, e'l suo colmo non si spanderà nella terra. 30 Egli non si dipartira giammai dalle tenebre, la fiamma secchera

i suoi rampolli, ed egli sara portato via dal soffio della bocca di Dio.

31 Non confidisi già nella vanità dalla quale è soddotto : perciochè egli muterà stato, e sarà ridotto al niente.

32 Questo mutamento si compierà fuor del suo tempo, ed i suoi rami

non verdeggeranno.

33 Il suo agresto sarà rapito come quel d' una vigna, e le sue gemme saranno sbattute come quelle d'un ulivo.

34 Perciochè la raunanza de profani *sard* diserta, e'l fuoco divorerà i tabernacoli di quelli che prendono presenti :

35 I quali concepiscono perversità, e partoriscono iniquità, e'l cui ventre macchina fraude.

CAP. XVI.

E 10B rispose : e disse, 2 Io ho più volte udite le stesse cose : voi tutti siste consolatori molesti.

3 Finiranno mai le parole di vento? overo, di che ti fai forte, che

tu replichi ancora?

4 Se l'anima vostra fosse nello stato dell' anima mia, anch' io potrei parlar come voi, mettere parole contra voi, e scuotervi 'l capo contra.

5 Ma anzi lo vi conforterei con la mia bocca, e la consolazione delle mie labbra rallenterebbe il vostro

dolore.

6 Se io parlo, il mio dolore non però si rallenta: e, se lo resto di parlare, quanto se ne partira egli da me ?

7 Certo, egli ora m'ha straccato: e tu m' hal, o Dio, diserta tutta la

mia brigata.

8 E m'hai fatto diventar tutto grinzo, il che è un testimonio del mio male : la mia magressa si leva contr'a me, e mi testifica contra in

9 L'ira sua m'ha lacerato, ed egli procede contr'a me da avversario : egli digrigna i denti contr'a me: il mio nemico appunta i suoi occhi

in me.

10 Hanno aperta la bocca contr'a me, m'hanno battuto in su le guance per vituperio, si sono adu-nati insieme contr'a me-

11 Iddio m'ha messo in poter del perverso, e m'ha fatto cader nelle

mani degli empi. 12 Io era in istato tranquillo, ed egli m'ha rotto: e, presomi per lo collo, m'ha tritato, e m'ha riszato per suo berzaglio.
13 I suoi arcieri m'hanno intor-

niato: egli mi trafigge le reni, e non mi risparmia punto: egli ha sparso in terra il mio fele.

14 Egli mi rompe di rottura sopra rottura, egli mi corre addosso come un possente uomo.

15 Io ho cucito un sacco sopra la mia pelle, ed ho lordato il mio splendore nella polvere. 16 La mia faccia è sucida di pia-

gnere, e l'ombra della morte è in

su le mie palpebre;

17 Quantunque non vi sia violenza nelle mie mani, e la mia orazione sia pura.

18 O terra, non nascondere il sangue sparso da me: e, se cost é, il mio grido non abbia luogo. 19 Eziandio ora, ecco, il mio testi-

monio è ne ciell: il mio testimonio è ne luoghi sovrani.
20 O miei oratori, o amici miei,

# IOB. XVI. XVII. XVIII. XIX.

occhio mio stilla a Dio.

21 Oh potesse pur l'uomo piatire con Iddio, come un'uomo col suo

compagno!
22 Perciochè i miei brevi anni se ne vanno forniti: ed io me ne vo per un sentiero, onde non tornerò più.

CAP. XVII.

L mio spirito si dissolve, i miel giorni sono spenti, i sepolcri m'aspettano.

2 Non ho io appresso di me degli schernitori? e l'occhio mio non passa egli tutta la notte intorno a' ragionamenti co' quali m' inacerbiscono?

3 Deh, metti pegno, dammi sicurtà per piatir teco: chi sarà colui che mi toccherà nella mano?

4 Perciochè, quant' è a costoro, tu hai nascosto il senno al cuor loro,

e però tu non gl'innalzerai.

5 Gli occhi de figliuoli di colui che pronunzia sentenza fra amici

per lusinga, saranno consumati. 6 Egli m'ha posto per servir di proverbio a' popoli, ed io sono publicamente menato attorno in sul

tamburo.

7 E l'occhio mio è tutto raggrinzato di sdegno, e tutte le mie membra son simili ad un' ombra. 8 Gli uomini diritti stupiranno di

questo, e l'innocente se ne com-moverà per cagion dell'ipocrito. 9 Ma pure il giusto s'atterrà alla sua via, e colui ch'è puro di mani

vie più si raffermera, 10 Or, ravvedetevi pure voi tutti,

e poi venite: non troverò io alcun

savio fra voi / ll I miei giorni son passati via:

i miei disegni, i proponimenti del mio cuore son rotti. 12 La notte m'è cangiata in giorno, la luce è di presso seguita dalle

tenebre. 13 Se io mi trattengo di speranza,

il sepolero sarà la mia casa, io farò il mio letto nelle tenebre. 14 Già ho gridato alla fossa, Tu

sei mio padre: ed a' vermini. Voi siete la madre, e la sorella mia. 15 Ed ove è ora la mia speranza?

sì, la mia speranza? chi la potra vedere?

16 Le mie speranze scenderanno nel fondo del sepolero: conciosiacosachè'l riposo di tutti ugualmente sia nella polvere.

CAP, XVIII. BILDAD Suhita rispose: e ₄ disse,

2 Fino a quando non metterete fine a ragionamenti i intendete pri 'as e poi parleremo insieme.

3 Perchè siamo noi reputati per bestie? e perché ci avete voi a schifo i

4 Otu, che laceri l'anima tua nel tuo cruccio, sarà la terra abbandonata per cagion tua, e saranno le rocche trasportate dal luogo loro?

5 Sì, la luce degli empi sarà spen-ta, e niuna favilla del fuoco loro rilucerà.

6 La luce sarà oscurata nel lor tabernacolo, e la lor lampana sarà

spenta intorno a loro. I lor fieri passi saran ristretti. e'l lor propio consiglio gli traboc-

cherà a basso : 8 Perciochè essi si gitteranno nel

laccio co' piedi loro, e camineranno sopra la rete.

9 Il laccio prenderà loro il calcagno, il ladrone fara loro forza e viölenza.

10 La fune sarà loro nascosta in

terra, e la trappola in sul sentiero. 11 Spaventi gli conturberanno d'ogn' intorno, e gli faranno fuggire in rotta. 12 La lor forza sarà affamata, e

la calamità sarà loro apparecchiata allato.

13 Il primogenito della morte divorerà le membra della lor pelle:

divorerà le membra loro. 14 La lor confidanza sarà divelta dal lor tabernacolo: e ciò gli farà caminare al re degli spaventi.

15 Abiteranno ne' lor tabernacoli che non saranno più loro: e' si spargerà del solfo in su le loro stanze.

16 Disotto le lor radici si seccheranno, e disopra i lor rami saran-

no tagliati.

17 La lor memoria perirà d'in su la terra, e non avranno nome alcuno sopra le piazze.

18 Saranno spinti dalla luce nelle tenebre, e saranno cacciati fuor del mondo.

19 Non avranno figliuoli, nè nepoti fra'l lor popolo, nè alcuno che sopraviva loro nelle loro abita-

zioni. 20 La posterità stupirà del lor giorno, come gli antenati ne a vran-

no avuto orrore.

21 Certo tali saranno gli abitacoli de' perversi, e tal sara il luogo di coloro che non conoscono Iddio.

# CAP. XIX.

IOB rispose: e disse, 2 Infino a quando addoglierete voi l'anima mia, e mi triterete con parole?

3 Già dieci volte voi m'avete fatto onta: non vi vergognate vol di procedere così stranamente meco.

# IOB. XIX. XX.

4 Ma pure, sia cost certamente ch'io sbbia fallito, il mio fallo dimorerà meco.

5 Se pur daddovero v'innalgate contr'a me. e volete rimproverarmi

il mio vituperio:

6 Sapplate ora ch' Iddio m' ha sov. vertito, e ch'egli m'ha intorniato della sua rete.

7 Ecco, io grido violenza, e non sono esaudito: io sciamo, e non

mi si fa ragione.

8 Egli ha abbarrata la mia via, sì ch'io non posso passare: ed ha poste le tenebre sopra i mici sen-

9 Egli m'ha spogliato della mia gloria, e m' ha tolta la corona del

mio capo.

10 Egli m'ha disfatto d'ogn' intorno, sì ch'io me ne vo via: ed ha fatta dileguar la mia speranza, come quella d'un' albero :

11 Ed ha accesa la sua ira contr'a me, e m'ha reputato per uno

de' suoi nemici.

12 Le sue schiere son venute tutte insieme, e s'hanno spianata la via contr'a me, e si sono accampate intorno al mio tabernacolo.

13 Egli ha allontanati d'appresso a me i miei fratelli: i miei conoscenti si son del tutto alienati da

I4 I miei prossimi se ne son rimasi, ed i miei conoscenti m'han-

no dimenticato. 15 I mici famigliari, e le mie serventi, mi tengono per istranlere:

io paio loro un forestiere. 16 Io chiamo il mio servitore, ed

egli non risponde, quantunque io lo preghi di mia bocca.

17 Il mio fiato è divenuto stranio alla mia moglie, benchè io la sup-plichi per li figliuoli del mio ventre. 18 Fino a' piccioli fanciulli mi disdegnano: se io mi levo, spar-lano di me.

19 Tutti i miei consiglieri segreti

m'abbominano: e quelli ch' lo amava si son rivolti contr'a me. 20 Le mie ossa sono attaccate alla mia pelle, ed alla mia carne:

e non m'è rimaso altro di saivo che la pelle d'intorno a' miei denti. 21 Abbiate pietà di me, abbiate pletà di me, o voi amici miei: perciochè la mano del Signore

m' ha toccato. 22 Perchè mi perseguitate vol come Iddio, e non vi saziate della

mia carne? 23 Oh, fosser pure ora scritti i miei ragionamenti! oh, fosser pure

stampati in un libro!

24 Oh, fossero in sempiterno intagliati con uno scarpello di ferro, e con del piombo, sopra un sasso! 25 Or, quant'è a me, io so che'l mio Redentor vive, e che nell' ultimo giorno egli si levera sopra la polvere:

26 E quantunque, dopo la mia pelle, questo corpo sia roso, pur vedrò con la carne mia Iddio:

Il quale io vedrò, gli occhi miei lo vedranno, e non un' altro: le mie reni mi si consumano in

28 Anzi dovreste dire, Perchè lo perseguitiamo noi ? poichè la ra-dice della parola si ritrova in me.

29 Temiate della spada: percio-chè il supplicio dell'iniquità e la spada : acíochè sappiate che v'é un giudicio.

#### CAP. XX.

SOFAR Naamatita rispose: e disse,

2 Perciò i miei pensamenti m'incitano a rispondere, e perciò questa mia fretta è in me.

3 Io ho udita la mia vituperosa riprensione: ma lo spirito mio mi spigne a rispondere del mio inten-

dimento. 4 Non sai tu questo, ch'è stato d'ogni tempo, da che l'uomo fu

posto sopra la terra ; 5 Che'l trionfo degli empi è di prossimo, e che la letizia dell' ipo-

crito è sol per un momento?
6 Avvegnachè la sua alterra salisse fino al cielo, e'l suo capo giu-

gnesse infino alle nuvole : 7 Pur perirà egli in perpetuo, come lo sterco suo : quelli che l'avranno veduto, diranno, Ove è

egli ? 8 Egli se ne volerà via come un sogno, e non sarà più ritrovato, e si dileguerà come una vision not-

9 L'occhio che l'avrà veduto noi vedrà più, e'l suo luogo nol mi-

rerà più.

10 I suoi figliuoli procacceranno il favor de' poveri, e le sue mani restituiranno quel ch'egli avrà rapito per violenza. 11 Le sue ossa saranno ripiene

degli eccessi della sua gioventù, i quali giaceranno con lui in su la

polvere.

poivere.

12 Se'l male gli è stato dolce nella bocca, se egli l'ha nascosto sotto la sua lingua:

13 Se l'ha riserbato, e non l'ha gittato fuori: anzi l'ha ritenuto in mezzo del suo palato:

14 Il suo cibo gli si cangerà nelle sue viscere, e diverrà veleno d'aspido nelle sue interiora.

15 Egli avrà trangugiate le ric-

cheme, ma egli le vomiterà: Iddio gliele caccera fuor del ventre. 16 Egli avra succiato il veleno

dell'aspido, la lingua della vipera l'ucciderà.

17 Egli non vedrà i ruscelli, i flumi, i torrenti del mele, e del

18 Egli renderà ciò che con fatica avrà acquistato, e non l'inghiotti-rà: pari alla potenza sua sarà il suo mutamento, e non ne goderà.

19 Perciochè egli ha oppressato altrui, egli lascerà dietro a se de bisognosi: perciochè egli ha rapita la casa altrui, egli non edificherà la sua.

20 Perciochè egli non ha mai sentito riposo nel suo ventre, non potrà salvar nulla delle sue più care cose.

21 Nulla gli rimarrà da mangiare, e però egli non avrà più spe-

ranza ne' suoi beni.

22 Quando egli sarà ripieno a sufficienza, allora sarà distretto: tutte le mani de' miseri gli verranno contra.

23 Quando egli sarà per empier-si'l ventre, Iddio gli manderà addosso l'ardor della sua ira, e la fara piover sopra lui, e sopra'l suo

24 Quando egli fuggirà dall'armi di ferro, un' arco di rame lo tra-

rerà.

26 Come prima la saetta sarà tratta fuori, dopo esser uscita del suo turcasso, la punta gli passerà per mezzo'l fele: spaventi gli saranno addoeso.

26 Tutte le tenebre saran nascoste ne' suoi nascondimenti: un fuoco non soffiato lo divorerà: chi sopraviverà nel suo tabernacolo, capiterà male.

27 I cieli scopriranno la sua iniquità, e la terra si leverà contr'a

28 La rendita della sua casa sarà trasportata ad altri: ogni cosa sua scorrerà via, nel giorno dell' ira

29 Quest' è la parte assegnata da Dio all'uomo empio, e l'eredità h'egli riceve da Dio per le sue urole.

CAP. XXI.

IOB rispose: e disse, 2 Date udienza al mio ragio-

nento, e ciò mi sarà in vece e vostre consolazioni. Comportatemi ch'io parli: e,

ch'avrò parlato, beffatevi pure. Quant'è a me, il mio lamento idirizza egli ad un' uomo? e rchè non sarebbe distretto lo irito mio ?

5 Riguardate a me, e stupite, e mettetevi la mano in su la bocca. 6 lo stesso, quando me ne ricor-

do, sono tutto attonito, e la carne mia ne prende orrore. 7 Perchè vivono gli empi? perchè

invecchiano, ed anche sono forti, e vigorosi?

8 La lor progenie è stabilita nel lor cospetto, insieme con loro; ed i lor discendenti son davanti agli occhi loro. 9 Le case loro non sono se non

Dio non è sopra loro.

10 I lor tori ammontano, e non

i 3

d

ŧ

ä

٠,

4

4

٩

14

Ġ

4

1

4

1

fallano: le lor vacche figliano, e non isperdono. 11 Essi mandano fuori i lor fan-

ciulletti, come pecore; ed i lor figliuoli vanno saltellando.

12 Essi alzano la voce col tamburo, e con la cetera; e si rallegra-no al suon dell'organo: 13 Logorano la loro età in pia-

cere, e poi in un momento scendo-

no nel sepolero.

14 Quantunque abbiano detto a Dio, Dipartiti da noi : perciochè noi non prendiam piacere nella conoscenza delle tue vie. 15 Che è l'Onnipotente, che noi

gli serviamo ? e che profitto fare-mo se lo preghiamo ? 16 Ecco, il ben loro non ¿ egli

nelle lor mani? (sig il consiglio degli empi lungi da me ;) 17 Quante volte avviene egli che la lampana degli empi sia spenta,

e che la lor ruina venga loro ad-dosso, e che Iddio dia loro tormenti

nella sua ira per lor parte?
18 E che sieno come paglia al
vento, e come pula che'l turbo in-

vola?

19 E che Iddio riserbi a' lor figliuoli la violenza da loro usata : o ch'egli la renda a loro stessi, e ch'essi lo sentano i

20 E che gli occhi loro veggano la lor ruina, e ch'essi beano dell'i-

ra dell' Onnipotente ? 21 Percioche del rimanente, quale affezione avranno essi alle lor case, da che il numero de' lor mesi sarà stato troncato?

22 Potrebbesi insegnar scienza a Dio? conciosiacosach'egli sia quel

che giudica gli eccelsi. 23 Colui muore nel colmo della

felicità, in compiuta pace, e tranquillità. 24 Le sue secchie son piene di latte, e le sue ossa sono abbeverate di midolla.

25 E costui muore, essendo in amaritudine d'animo, e non avendo giammai mangiato con diletto.

# IOB, XXI, XXII, XXIII.

26 Amendue giacciono nella polvere, ed i vermini gli coprono. 27 Ecco. lo conosco l vostri pen-

samenti, ed i malvagi discorsi che voi fate contr'a me a torto. 28 Perciochè voi direte, Ove è la

casa del magnifico? ed ove sono padiglioni ove abitavano gli empi? 29 Non vi siete voi giammai informati da coloro che fanno vias gi? voi non disdirete già i segnali

ch'essi ne danno : 30 Che'l malvagio è riparato al giorno della ruina, quando l'ire

sono sparse.

31 Chi gli rappresenterà la sua via in faccia? e chi gli fara la retribuzione di ciò ch'egli ha fatto?

32 Poi appresso egli è portato ne' sepoleri, e non attende più ad altro

ch'all'avello.

33 I cespi della valle gli son dolci : ed egli si tira dietro tutti gli uomini, siccome davanti a lui ne sono iti innumerabili.

34 Come dunque mi consolate voi vanamente? conciosiacosachè nelle vostre repliche vi sia sempre della prevaricazione.

CAP. XXII.

ED Elifas Temanita rispose : e

<sup>2</sup> L'uomo può egli fare alcun pro-fitto a Dio ? anzi a sè stesso fa pro-

fitto l'uomo intendente. 3 L'Onnipotente riceve egli alcun diletto, se tu sei giusto ? od alcun guadagno, se tu camini in inte-grità?

Ti gastiga egli, o viene egli teco a giudicio, per paura ch'egli ab-

a di te?

5 La tua malvagità non è ella grande? e le tue iniquità non sono

elle senza fine ?

6 Conciosiacosachè tu abbi preso pegno da' tuoi fratelli senza cagione, ed abbi spogliati gl'ignudi de' lor vestimenti 7 Tu non hai pur dato ber del-

l'acqua allo stanco, ed hai rifiutato il pane all' affamato.

8 Ma la terra è stata per l'uom

Possente, e l'uomo di rispetto è abitato in essa. 9 Tu hai rimandate le vedove a voto, e le braccia degli orfani son

da te state fiaccate. 10 Perciò tu hai de' lacci d'intorno, ed uno spavento disubito t'ha

conturbato.

ll Tu hai eziandio delle tenebre d'intorno, sì che tu non puoi vedere: ed una piena d'acque t'ha coperto. 12 Iddio non è egli nell'alto de'

cieli? riguarda il sommo delle stel-477

le, come sono eccelse.

13 E pur tu hal detto, Che com conoece Iddio? giudicherà egli per memo la caligine?

14 Le nuvole gli sono un nascon-dimento, ed egli non vede nulla, e passeggia per lo giro del cielo.

15 Hal tu posto mente al camino che gli uomini iniqui hanno tenu-

to d'ogni tempo? 16 I quali sono stati ricisi fuor di tempo, e'l cui fondamento è acorso

come un fiume :

17 I quali dicevano a Dio, Dipar-titi da noi. E ch'avea lor fatto l'Onnipotente?

18 Egii avea loro ripiene le case di beni: per ciò, sia lungi da me il consiglio degli empi.

19 I giusti vedranno queste cose, e se ne rallegreranno: e l'innocente si befferà di coloro.

20 Se la nostra sostanza non è stata distrutta, pure ha il fuoco consumato il lor rimanente.

21 Deh, accontati con Dio, e rappacificati con lui : per questo mez-

so t'avverra il bene 22 Deh, ricevi la legge dalla sua bocca, e riponi le sue parole nel

cuor tuo. 23 Se tu ti converti all' Onnipotente, se tu allontani dal tuo tabernacolo l'iniquità, tu sarai rista-

bilito: 24 E metteral l'oro in su la polvere, e l'oro d'Ofir in su le selci de'

fiumi. 25 E l'Onnipotente sarà il tuo oro,

e'l tuo argento, e le tue forze. 26 Perciochè allora tu prenderal diletto nell' Onnipotente, ed alse

rai la tua faccia a Dio. 27 Tu gli supplicheral, ed egli t'esaudira, e tu gli pagherai i tuoi voti.

28 Quando avrai determinato di fare alcuna cosa, ella ti riuscirà sicuramente, e la luce risplenderà sopra le tue vie.

29 Quando quelle saranno abbas-sate, allora dirai, Esaltazione: ed Iddio salvera l'uomo con gli occhi chini.

30 Egli lo libererà, quantunque non sia innocente: anzi sara liberato per la purità delle tue mani.

#### CAP. XXIII.

IOB rispose: e disse, 2 Ancora oggi 'l mio lamento è ribellione: benchè la mia piag sia aggravata sopra i miei sospiri 3 Oh, sapessi io pure ove trovar Iddio/ io andrei infino al su trono: trono:

4 Io sporrei per ordine la mia ri

gione nel suo cospetto, ed empierei senza vestimenti, sì che non hanno la mia bocca d'argomenti: con che coprirsi al freddo.

5 Io sapprei le parole ch'egli mi risponderebbe, ed intenderei ciò ch'egli mi direbbe.

6 Contenderebbe egli meco con grandezza di forza ? no : anzi egli avrebbe riguardo a me.

7 Ivi l'uomo diritto verrebbe a ragione con lui, ed io sarei in per-petuo liberato dal mio giudice.

8 Ecco, se io vo innanzi, egli non

v'é: se indietro, io non lo scorgo:
9 Se a man sinistra, quando egli
opera, io nol veggo: se a man destra, egli si nasconde, ed io non posso vederlo.

10 Quando egli avrà conosciuta la mia via, e m'avrà esaminato, io

uscirò fuori come oro. 11 Il mio piè s'è attenuto alle sue pedate: io ho guardata la sua via,

e non me ne son rivolto.

12 Ed anche non ho rimosso d'innanzi a me il comandamento delle sue labbra : io ho riposte appo me le parole della sua bocca, più caramente che la mia provisione or-

13 Ma, se egli è in un proponi-mento, chi ne lo storra? se l'anima sua disidera di fare una cosa,

egli la farà. 14 Egli certo compierà ciò ch'egli ha statuito di me: e molte tali cose *sono* appo lui.

15 Perciò io sono smarrito per cagion di lui : se io ci penso, io ho

pavento di lui. 16 Certo Iddio m'ha fatto struggere il cuore, e l'Onnipotente m'ha

conturbato.

17 Perchè non sono io stato troncato, per non veder le tenebre? e perché ha egli nascosta l'oscurità d'innanzi a me?

CAP. XXIV.

PERCHE non dirassi che i tempi sono occultati dall' Onnipotente, e che quelli che lo conoscono non veggono i suoi giorni? 2 Gli empi movono i termini, rapiscono le gregge, e le pasturano. 3 Menano via l'asino degli orfani,

prendono in pegno il bue della vedova. 4 Fanno torcere i bisognosi dalla

via, i poveri della terra si nascon-

dono tutti. 5 Ecco, son simili ad asini salvaci nel diserto: escono al lor metiere, si levano la mattina per an are alla preda ; la campagna è il or pane, per li lor fantini.

i Mietono il campo, e vendemniano la vigna, che non è loro. 7 Fanno passar la notte agl' ignudi 478

con che coprirsi al freddo. 8 Son bagnati dall' acque che traboccano da' monti; e, per mancamento di ricetto, abbracciano i

9 Rapiscono l'orfano dalla poppa,

e prendono pegno dal povero. 10 Fanno andar gl'ignudi senza vestimenti: e quelli che portano loro le manelle delle biade soffro-

no fame. 11 Quelli che spremono loro l'olio intra i lor muri, e quelli che calcano

ne'torcoli soffrono sete.

12 Gli uomini gemono dalla città, e l'anima de' feriti a morte sclama: e pure Iddio non appone loro alcun fallo.

13 Essi son di quelli che son ribelli alla luce, non conoscono le sue vie, e non si fermano ne' suoi sentieri.

14 Il micidiale si leva allo schiarir del dì, uccide il povero, e'l bisognoso: e poi la notte opera da ladro.

15 Parimente l'occhio dell'adultero osserva la sera : dicendo, L'occhio d'alcuno non mi scorgerà: e si nasconde la faccia.

16 Di notte sconficcano le case, che s'aveano segnate di giorno:

non conoscono la luce 17 Perciochè la mattina è ad essi tutti ombra di morte: se alcuno gli riconosce, hanno spaventi dell' om-

bra della morte. 18 Fuggono leggiermente, come in su l'acque: la lor parte è malsdetta nella terra, non riguardano alla via delle vigne.

19 La secchezza, e'l caldo, involano l'acque della neve: cost 'l sepolcro invola quelli c'hanno pec-

cato. 20 La matrice gli dimentica, i ver-mini son lor dolci, non son più ricordati: anzi i perversi son rotti

come un legno. 21 E, benchè tormentino la sterile che non partorisce, e non facciano alcun bene alla vedova:

22 E traggano giù i possenti con la lor forza: e, quando si levano, altri non s'assicuri della vita:

23 Pur nondimeno, Iddio da loro a che potersi sicuramente appog riare, è gli occhi suoi *sono* sopra le

24 Per un poco di tempo sono innalzati, poi non sono più: sono abbattuti, e trapassano come tutti gli altri, e son ricisi come la sommità d'una spiga. 25 Se ora egli non *è così*, chi mi

dimentira, e metterà al niente il

mio ragionamento?

٦

٦

4

4

ч

-1

1

11.34

ì

7.7

7.79

.

# IOB. XXV. XXVI. XXVII.

CAP. XXV. E BlLDAD Suhita rispose : e

2 La signoria, e lo spavento, è con lui : egli fa in pace ciò che gli piace ne' suoi cieli altissimi.

3 Le sue schiere si possono elle annoverare? e sopra cui non si

leva la sua luce ? 4 Ma. come sarà giusto l'uomo

appo Iddio? e come sarà puro colui ch' è nato di donna?

5 Ecco. fino alla luna non sarà nura, e non risplenderà; e le stelle non saranno pure nel suo co-

spetto.
6 Quanto meno l'uomo, che è un verme, e'l figliuol dell' uomo, che è un vermicello?

#### CAP. XXVL

IOB rispose: e disse.

2 O quanto hai tu bene aiutato il debole, ed hai salvato il brac-

cio flacco !

3 O quanto hai tu ben consigliato colul che è privo di sapienza, e gli hai largamente dimostrata la ragione!

4 A cui hai tu tenuti questi ragionamenti ? e lo spirito di cui è

cito di te ?

I giganti sono stati formati da Dio, e gli animali che stanno nell'acque sono stati formati sotto

6 L'inferno è ignudo davanti a lui, e non vè copritura alcuna al luogo della perdizione. 7 Egli distende l'Aquilone in sul

voto, egli tiene sospesa la terra in su niente.

8 Egli serra l'acque nelle sue nuvole, e non però si schiantano le

nubi sotto esse.

9 Egli tavola la superficie del suo trono, egli spande la sua nuvola

sopra es

10 Egli ha con la sesta posto un certo termine intorno all'acque, il qual durerà infino alla fine della fuce, e delle tenebre. Il Le colonne de cieli sono scrol-

late, ed attonite, quando egli le

13 Egli ha fesso il mare con la sua forza, e col suo senno ha trafitto Rahab.

13 Egli ha col suo Spirito adorni i cieli: la sua mano ha formato il

serpente guizzante.

14 Ecco, queste cose son solo alcune particelle delle sue vie : e quanto poco è quel che nol ne ab-blamo udito? e chi potra intendere il tuono delle sue potenze?

CAP. XXVII.

F IOB riprese il suo ragiona. mento: e disse.

2 Come Iddio, che m'ha tolta la mia ragione ; e l'Onnipotente, c'ha data amaritudine all'anima mia, vive ;

3 Mentre il mio fiato sarà in me. e l'alito di Dio sarà nelle mie nari.

4 Le mie labbra giammai non parleranno perversamente, e la mia lingua giammai non ragione-rà frodolentemente.

5 Tolga Iddio che giammai, fin ch' io muoia, consenta che voi abbiate ragione: io non mi lascerò

toglier la mia integrità.

6 lo ho presa in mano la difesa della mia giustizia, io non la lascerò: il cuor mio non mi fara vergogna giammai in tempo di vita mía.

7 Il mio nemico sia come l'empio. e chi si leva contra me come il

perverso.

8 Perciochè, qual sarà la speranza dell'ipocrito, quando, dopo ch'egli avrà ben guadagnato, Iddio gli strapperà fuori l'anima?

9 Iddio ascoltera egli 'l suo grido, quando tribolazione gli sara so-

praggiunta?

10 Prendera egli 'l suo diletto nell'Onnipotente? invochera egli Iddio in ogni tempo ?

ll lo v'ammaestrerò intorno alla mano di Dio: io non vi celerò le cose che sono appo l'Onnipotente. 12 Ecco, voi tutti avete vedute queste cose: e perchè v'invanite così in vanità?

13 Questa è la porzione dell'uomo emplo, appo Iddio: e l'eredità che i violenti ricevono dall'Onnipo-

14 Se i suoi figliuoli multiplicano. ciò è per la spada : ed i suoi discendenti non saranno satollati di pane. 15 Quelli che gli saranno sopravivuti saranno sepolti nella morte

stessa, e le sue vedove non ne piagneranno. 16 Avvegnachè avesse accumu-

lato dell'argento come della polvere, e messi insieme de vestimenti come del fango :

17 Egli gli avra messi insieme, ma il giusto se ne vestira, e l'inno-

cente spartira l'argento. 18 Egli avra edificato, ma la sua casa sarà come la tignuola, e come la capanna che fa il guar-diano de frutti.

19 Avvegnache sia stato ricco, giacera, e non sarà raccolto : aprira gli occhi, ma non vi sara nulla. 20 Spaventi lo coglieranno come acque, il turbo l'involerà di notte.

# IOB. XXVII. XXVIII. XXIX.

21 Il vento Orientale lo porterà via, ed egli se n'andrà : e, tempe-

stando, lo caccerà dal luogo suo. 22 Iddio adunque gli traboccherà addosso queste cose, e non lo risparmiera : egli fuggirà senza restare, essendo perseguito dalla mano d'esso.

23 Altri si batterà a palme sopra lui, e ciascuno suffolera contr'a lui

dal suo luogo.

## CAP. XXVIII.

ERTO, l'argento ha la sua miniera, e l'oro un luogo dove è fonduto.

2 Il ferro si trae dalla polvere, e a lierra liquefatta rende del rame.

3 L'uomo ha posto un termine
alle tenebre, ed investiga ogni cosa infino al fine: le pietre che son nell'oscurità, e nell'ombra della morte.

4 Ove i torrenti, che'l piè avea dimenticati, scoppiano fuori, ed impediscono che niuno vi stia appresso: poi scemano, e se ne van-

no per *opera de*gli uomini.

5 La terra, che produce il pane, disotto è rivolta sottosopra, e pare

tutta fuoco.

6 Le pietre d'essa sono il luogo de' saffiri, e v'é della polvere d'oro. 7 Niuno uccello rapace ne sa il sentiero, e l'occhio dell'avoltoio non riguardò mai là.

8 I leoncini della leonessa non calcarono giammai que'luoghi, il leone non vi passò giammai.

9 L'uomo mette la mano a' maci-

gni; egli rivolta sotto sopra i mon-ti fin dalla radice. 10 Egli fa de' condotti a' rivi per

mezzo le rupi ; e l'occhio suo vede ogni cosa preziosa. ogni cosa preziosa.

Il Egli tura i fiumi che non goc-

ciolino, e trae fuori in luce le cose nascoste.

12 Ma la sapienza, onde si trarrà ella? ed ove è il luogo dell'intelligensa?

13 L'uomo non conosce il prezzo d'essa; ella non si trova nella terra

de' viventi. 14 L'abisso dice. Ella non è in me: e'l mare dice, Ella non è ap-

presso di me. 15 E' non si può dare oro per essa.

nè può pesarsi argento per lo prez-

16 Elia non può essere apprezzata ad oro d'Ofir, ne ad oniche prezioso. n¢ a zaffiro.

17 Nè l'oro, nè'l diamante, non posson pareggiarla di prezzo: ed alcun vasellamento d'oro fino non può darsi in iscambio d'ess

18 Appo lei non si fa menzione di

coralli, nè di perie : la valuta della sapienza e maggiore che quella del-

le gemme. 19 Il topazio d'Etiopia non la può

pareggiar di prezzo, ella non può essere appressata ad oro puro. 20 Onde viene adunque la sapien-

za? e dove è il luogo dell'intelli-genza? 21 Conciosiacosach'ella sia nasco-

sta agli occhi d'ogni vivente, ed occulta agli uccelli del cielo.

22 Il luogo della perdizione, e la morte, dicono, Noi abbiamo con gli orecchi solo udita la fama d'essa. 23 Iddio solo intende la via d'essa,

e conosce il suo luogo. 24 Perciochè egli riguarda fino all' estremità della terra, egli vede

sotto tutti i cieli.

25 Quando egli dava il peso al vento, e pesava l'acque a certa mi-

26 Quando egli poneva il suo ordine alla pioggia, e la via a' lampi

de tuoni: 27 Allora egli la vedeva, e la con-tava: egli l'ordinava, ed anche l'investigava.

28 Ma egli ha detto all' uomo, Ecco, il timor del Signore è la sapien-za ; e'l ritrarsi dal male ¿ l'intelligenza.

CAP. XXIX.

IOB riprese il suo ragiona-E ios ripresidase,

2 Oh fossi io pure come a' mesi di prima, come al tempo che Iddio mi guardava! 3 Quando egli faceva rilucere la

sua lampana sopra'l mio capo, e quando io caminava al suo lume. per mezzo le tenebre:

4 Come io era al tempo della mia iovanezza, mentre il consiglio di Dio governava il mio tabernacolo: 5 Mentre l'Onnipotente era ancora meco, ed i miel famigli m'era-no d'intorno :

6 Mentre io lavava i mici passi nel burro, e le rocche versavano

presso di me de' ruscelli d'olio. 7 Quando io andava fuori alla porta per la città, o mi faceva porre il mio seggio in su la plassa : 8 I fanciulli, veggendomi, si na-

scondevano: ed i vecchi si levavano, e stavano in piè :

9 I principali si rattenevano di parlare, e si mettevano la mano in su la bocca :

10 La voce de' rettori era celata. e ia lor lingua era attaccata al lor

palato:
11 L'orecchio che m'udiva mi cel'occhio che mi velebrava beato; l'occhio che mi ve-deva mi rendeva testimoniansa:

12 Perciochè lo liberava il povero

## IOB. XXIX. XXX.

ella altrest mi rivestiva: la mia di-rittura m'era come un' ammanto,

e come una benda. 15 Io era occhi al cieco, e piedi al zoppo. 16 lo *era* padre a' bisognosi, ed

investigava la causa che m'era

sconosciuta: 17 E rompeva i mascellari al perverso, e gli faceva gittar la peda d'infra i denti.

18 Onde lo diceva, lo morrò nel

mio nido, e multiplicherò i miei orni come la rena. 19 La mia radice era aperta al-

l'acque, e la rugiada era tutta la notte in su i miei rami.

20 La mia gloria si rinovava in me, e'l mio arco si rinforsava in

man mia 21 Altri m'aecoltava, ed aspettava ch'io avessi parleto; e taceva al mio consiglio.

22 Dopo ch' io avea parlato, niuno replicava; ed i miel ragiona-

menti stillavano sopra loro. 23 Essi m'aspettavano come la pioggia, ed aprivano la bocca, come

dietro alla pioggia della stagion della ricolta. 24 Se io rideva verso loro, essi nol credevano, e non facevano

scader la chiaressa della mia faccia. 25 Se mi piaceva d'andar con loro, io sedeva in capo, ed abitava con loro come un re fra le sue schiere, e come una persona che consola quelli che fanno cordoglio.

#### CAP. XXX.

M A ora, quelli che son minori d'età di me si ridono di me, i cui padri io non avrei degnato metter co cani della mia greggia. 2 Ed anche, che m'avrebbe 2 Ed anche, che m'avrebbe glo-vata la forza delle lor mani? la

vecchiezza era perduta in loro. 3 Di bisogno, e di fame, vivevano in disparte, e solitari : fuggivano in luoghi aridi, tenebrosi, disolati,

e diserti. 4 Coglievano la malva presso agli

arbuscelli, e le radici de ginebri, per iscaldarsi. 5 Erano scacciati d' infra la gente :

e' si gridava dietro a loro, come distro ad un ladro. 6 Dimoravano ne' dirupi delle val-

li, nelle grotte della terra, e delle rocche. 7 Ruggivano fra gli arbuscelli: 481

che gridava, e l'orfano che non avea chi l'aiutasse.

13 La benedisione di chi periva veniva sopra me: ed lo faceva cantare il cuor della vedova.

14 lo mi vestiva di giustizia, ed l'o kesi m'abbominano, s'alionte-

nano da me, e non si rattengono di sputarmi nel viso.

11 Perciochè Iddio ha sciolto Il

mio legame, e m'ha afflitto : laon de essi hanno scosso il freno, per non riverir più la mia faccia.

12 I giovanetti si levano contr'a me dalla man destra, mi spingono nie dalia man destra, ili spinguro i piedi, e s'appianano le vie contr'a me, per traboccarmi in ruina:
13 Hanno tagliato il mio camino, s'avansano alla mia perdizione,

niuno gli aiuta:

14 Sono entrati come per una larga rottura, si son rotolati sotto le ruine.

15 Spaventi si son volti contr'a me, perseguitano l'anima mia come il vento: e la mia salvessa è pas-

sata via come una nuvola. 16 Ed ora l'anima mia si versa sopra me: i giorni dell'affisione m'hanno aggiunta.

17 Di notte egli mi trafigge l'oses.

addosso : e le mie arterie non hanno alcuna posa.

18 La mia vesta è tutta cangiata, per la quantità della marcia delle piaghe, e dell' ulceri, e mi strigne come la scollatura del mio saio.

19 Egli m' ha gittato nei fango, e paio polvere, e cenere.

20 lo grido a te, e tu non mi rispondi: io mi presento davanti a

te, e tu non poni mente a me. 21 Tu ti sei mutato in crudele inverso me: tu mi contrasti con la forza delle tue mani.

22 Tu m'hai levato ad alto: tu mi fai cavalcar sopra'l vento, e fai struggere in me ogni virtù. 23 lo so certamente che tu mi ri-

durrai alla morte, ed alla casa as-segnata ad ogni vivente. 24 Pur non istendera egli la ma-no nell'avello: quelli che vi son

dentro gridano essi quando egli di-

strugge?
25 Non piagneva to per cagion di colui che menava dura vita? l'anima mia non s'addolorava ella per li bisognosi?

26 Perche, avendo io sperato il bene, il mal sia venuto? ed, avendo aspettata la luce, sia giunta la caligine?

27 Le mie interiora bollono, e non hanno alcuna posa : i giorni dell'affisione m'hanno incontrato. 28 Io vo bruno attorno, non già del sole: io mi levo in pien popolo, e grido.

29 Io son diventato fratello de' dragoni, e compagno dell' ulule. 30 La mia pelle mi s'è imbrunita

addosso, e le mie ossa son calci-

nate d'arsura.

31 E la mia cetera s'è mutata in duolo, e'l mio organo in voce di pianto.

CAP. XXXI.

To avea fatto patto con gli occhi miei : come dunque avret io mirata la venzine ?

2 E pur quale e la parte, ch' Iddio m' ha mundata da alto? e quale d l'eredita, che l'Omnipotente mha

data da' hioghi sovrani? 3 La ruina non è ella per lo perverso, e gli accidenti strani per

gli operatori d'iniquità ? 4 Non vede agli le mie vie i e non conta egli tutti i mici passi è

5 Se lo son proceduto con falsità, e se'l min ple s'è uffrettato alla fraude:

6 Pesimi pure Iddio con bilance giuste, e conoscerà la mia inte-

grita.

7 Se i miel passi si sono stornati dalla diritta via, e se'l mlo cuore è ito dietro agti occhi mici, e se alcuna macchia m'è rimasa attaccata alla muno :

8 Semini pure io, ed un' altro sel mangi: e sieno diradicati i miei

inmpolli.

9 Sel min cuore è stato allettato dietro ad alcuna donna, e se io sono stato all' agguato all' uscio del mio prossimo:

10 Macini pur la mia moglie ad un' altro, e chininsi altri addoeso

11 Perciochè quello è una scelleratezza, ed una îniquità da giudici. 12 Conciosiacosachè quello sa-

rebbe state un fuoco, che m'avrebbe consumato fino a perdizione, ed avrebbe diradicata tutta la mia

rendits.

13 Se io ho disdegnato di comparire in giudicio col mio servitore, e con la mia servente, quando hanno litigato meco.

14 E che farei io, quando Iddio si levera? e quando egli ne fara in-

chiesta, che gli risponderei?
15 Colui che m'ha fatto nel ventre non ha egli fatto ancora lui? non è egli un medesimo che ci ha formati nella matrice?

16 Se io ho rifiutato a' poveri ciò che disideravano, ed ho fatto venir meno gli occhi della vedova: 17 E se ho mangiato tutto solo il

mio boccone, e se l'orfano non ne ha eziandio mangiato:

18 (Conciosiacosachè dalla mis Anciullezza esso sia stato allevato
482 meco, come appresso un padre: ed lo abbia dal ventre di mia madre avuto cura della vedova:)

19 Se ho veduto ch'alcun perisse per mancamento di vestimento, e

che'l bisognoso non avesse nulla

da coprirsi:

20 Se le sue reni non m'hanno benedetto, e se egli non s'è riscaldato con la lana delle mie pecore: 21 Se io ho levata la mano con-

tr' all' orfano, perchè lo vedeva chi m'avrebbe alutato nella porta: 22 Caggiami la paletta della spal-

la, e sia il mio braccio rotto. e divelto dalla swa canna.

23 Perciochè io avea spavento della ruina mandata da Dio, e ch'io non potrei durar per la sua alterra.

24 Se ho posto l'oro per mia speransa; e se ho detto all'oro fino, Tu sei la mia confidansa:

25 Se mi son rallegrato perchè le mie facultà *fosser* grandi, e perchè la mia mano avesse acquistato

esal: 26 Se ho riguardato il sole, quando risplendeva ; e la luna facendo il suo corso, chiara, e lucente :

27 E se'l mio cuore è stato di nascoso soddotto, e la mia bocca ha baciata la mia mano:

28 Questo ancora ? una iniquità da giudici : conclostacosach'io a-vrei rinegato l'Iddio disopra. 29 Se mi son rallegrato della ca-lamità del mio nemico : se mi son commosso d'allegrezza, quando male gli era sopraggiunto:

30 Anzi non pure he recato il mio palato a peccare, per chieder la sua morte con maladizione:

31 Se la gente del mio tabernacolo non ha detto, Chi ci darà del-la sua carne i noi non ce ne potremmo giammai satollare.

32 Il forestiere non è restato la notte in su la strada: io ho aperto il mio uscio al viandate. 33 Se io ho coperto il mio miefat-

to, come fanno gli uomini, per nasconder la mia iniquità nel mio seno:

34 Quantunque io potessi spaventare una gran moltitudine; pure i più vili della gente mi fa-cevano paura, ed io mi taceva, e non usciva fuor della porta.

35 Oh, avessi ie pur chi m'ascol-

tasse! ecco, il mio disiderio e che l'Onnipotente mi risponda, o che colui che litiga meco mi faccia una scritta.

36 Se io non la porto in su la spalla, e non me la lego attorno a

guisa di bende.

37 le gli renderei conto di tutti i

# IOB. XXXI. XXXII. XXXIII.

miei pasel, lo m'accostarei a lui | perciochè non parlano siù, perchè come un capitano. | restano, e non rispondono più :

36 Se la mia terra grida contr'a me, e se parimente i suoi solchi

me, e se paramente i suoi sotem piangono: 39 Se ho mangiati i suoi frutti seuas pagamento, e se ho fatta sospirar l'anima de' suoi padroni : 40 In luogo del grano nascams' l' tribolo, e'i logito in luogo dell'orso. Qui finiscono i ragionamenti di lob.

CAP. XXXII. ()R essendo que' tre uomini re-U stati di rispondere a Iob, per-chè gli pareva d'esser giusto :

2 Elihu, figliuolo di Baracheel, Busita, della nazione di Ram, s'accese nell' ira contr'a lob, perchè giustificava sè stesso ansi ch' Id-dio:

3 E contr'a' tre amici d'esso, perclochè non aveano trovata alcuna replica, e pune aveano condanna-

4 Or Elihu avea ametiato che lob avesse parlato: perciochè egli, ed i suoi amici, erano più attem-

pati di lui.

5 Ma, veggendo che non v'era redes alcuna nella bocca di que' plica alcuna nella ousce la tre uomini, egli s'accesse nell'ira.
6 Ed Elihu, figliuolo di Baracheel, Busita, parlò, e disse, lo son giovane, e soi siste molto attempati : per ciò io ho avuto paura, ed ho te-muto di dichiararvi 'l mio parera. 7 lo diceva, L'età pariera, e la moltitudine degli anni farà conoscere la sapienz

8 Certo lo spirito è negli nomini : ma l'inspirazione dell'Onnipotente gli fa intendere.

9 I maggiori mon son sempre savi: ed i vecchi non intendono sempre

la dirittura.

10 Perciò io ho detto, Ascoltate mi: ed lo ancora dichiarerò il mio

parere.

Il Ecco, io ho aspettate le vostre parole, io ho porto l'orecchio alle vostre considerazioni, fin che voi Aveste ricercati de ragionamenti. 12 Ma, avendo posto mente a voi, ecco, non n'e alcun di voi che convinca lob, che risponda a' suoi ragionamenti:

13 Che talora non diciate, Noi abbiamo trovata la sapienza: scac-

cilo ora Iddio, e non un' uomo. l4 Or egli non ha ordinati i suoi ragionamenti contr'a me: io altresì non gli risponderò secondo le vostre parole.

lá Essi si sono sgomentati, non hanno più risposto; le parole sono state loro tolte di bocca.

16 Io dunque ho aspettato: ma,

17 lo ancora risponderò per la parte mia: io ancora dichiarerò il

mio parere . 18 Perciochè io son pieno di pa-

role, lo spirito dei mio ventre mi strigne. 19 Ecco, il mio ventre è come un vino che non ha spiraglio, e schian-terebbesi come barili nuovi.

20 lo parlerò adunque, ed avrò alcuna respirazione: io aprirò le

mie labbra, e risponderò.

21 Già non m'avvenga d'aver ri-guardo alla qualità della persona d'alcuno: io non m'infignerò par-

lando ad un' uomo-22 Perclochè lo non so infignermi: sitrimenti, colui che m'ha fatto di subito mi torrebbe via.

## CAP. XXXIII.

ORA dunque, Iob, ascolta, ti prego, i miei ragionamenti, e porgi gli orecchi a tutte le mie

parole.

2 Ecco, ora io ho aperta la mia bocca, la mia lingua parla nel mio

3 Le mie parole saranno secondo la dirittura del mio cuore : e le mie labbra proferiranno scienza pura.

4 Lo Spirito di Dio m'ha fatto, e

l'alito dell' Onnipotente m' ha data la vita. 5 Se tu puoi, rispondimi: mettiti

in ordine contr'a me, e presen-

tati pure.
6 Ecco, io seno a Dio, come tu; anch'io sono stato tratto dal fango. 7 Ecco, il mio spavento non ti gomentera, e la mia mano non

ti sarà grave addosso.

8 Tu hai pur detto, udendolo io,

ed io ho intesa la voce delle parole : 9 Io son puro, senza misfatto: lo son netto, e non v'e iniquità in me. 10 Ecco, egli trova dell'occasioni contr'a me : egli mi reputa per suo nemico:

Il Egli ha messi i miei piedi ne' ceppi, egli spia tatti i miei sentieri. 12 Ecco, in questo tu non sei stato giusto: lo il risponderò: per-cioche Iddio è vie maggior che

13 Perchè hai tu conteso con lui? perchè egli non dichiara tutte le sue ragioni? 14 Egli è ben vero, che talora Id

dio parla una volta, e due, a ch non v'ha atteso.

15 In sogno, in vision notturns quando'l più profondo sonno cad in su gli uomini, quando essi so tutti sonnocchicel sopra i lor letti

16 Aliora egli apre loro l'orec- | chio, e suggella il lor gastigo;

17 Per istorre l'uomo dall'opere sue, e per far che la superbia dell'uomo non apparisca più :

18 Per iscampar l'anima sua dalla

fossa, e far che la sua vita non passi per la spada. 19 Ma talora altresì l'uomo è ga-

stigato con dolori sopra'l suo letto, e tutte le sue ossa di grave malatia: 20 E la sua vita gli fa abbominare il cibo, e l'anima sua la vivanda disiderabile:

21 La sua carne è consumata, tal che non apparisce più: e le sue

ossa, che prima non si vedevano, spuntano fuori: 22 E l'anima sua s'accosta alla fossa, e la vita sua a'*mali* mortali. 23 Ma, se allora v'è appresso di lui alcun messo, un parlatore, uno d'infra mille, per dichiarare al-l'uomo il suo dovere:

24 Iddio gli fara grazia, e dirà. Riscuotilo, che non iscenda alla

fossa: io ho trovato il riscatto. 25 La sua carne diventerà morbida, più che non è in fanciullezza: egli ritornerà a'dì della sua gio-

Vanezza. 26 Egli supplicherà a Dio, ed egli gli sarà placato, e gli fara veder la sua faccia con giubilo, e renderà

all'uomo la sua giustizia. 27 Ed esso poi si volgera verso gli uomini: e dira, Io avea pecca-to, ed avea pervertita la dirittura, e ciò non m'ha punto giovato. 28 Cost Iddio riscuotera l'anima

sua, che non passi nella fossa, e la vita sua vedrà la luce. 29 Ecco, Iddio opera tutte queste

cose due, e tre volte inverso l'uomo: 30 Per ritrarre l'anima sua dalla fossa, aciochè sia alluminata della luce de' viventi.

31 Attendi, o Iob, ascoltami: ta-

ci, ed lo parierò. 32 Se tu hai alcuna cosa a dire.

rispondimi : parla, perciochè io di-sidero giustificarti. 33 Se non, ascoltami tu: taci, ed

io t'insegnerò la sapienza.

# CAP. XXXIV. ED Elihu proseguì a parlare: e disse,

2 Voi savi, udite i miei ragionamenti: e voi intendenti, porgetemi l'orecchio.

3 Perciochè l'orecchio esamina i ragionamenti, come il palato assapora ciò che si dee mangiare. Proponiamoci la dirittura, giu-

dichiamo fra noi che cosa sia bene. 5 Conciosiacosachè Iobabbia det-. lo son giusto: Iddio m' ha tolta la mia ragione.

6 Mentirei lo intorno alla mia raione? la saetta, con la quale son ferito, è dolorosissima, senza che v sia misfatto in me.

7 Quale e l'uomo simile a Iob, che bee lo scherno come acqua?

8 E che camina in compagnia con gli operatori d'iniquità, e va con

gli uomini empi? 9 Perciochè egli ha detto. L'uomo non fa niun profitto di rendersi

grato a Dio. 10 Perciò, uomini di senno, ascoltatemi: tolga Iddio che vi sia empietà in Dio, o perversità nell'On-

nipotente. 11 Perciochè egli rende all' uomo secondo l'opera sua, e fa trovare a

ciascuno secondo la sua via 12 Si veramente, Iddio non opera empiamente, e l'Onnipotente non perverte la ragione.

13 Chi gli ha commesso il governo della terra? e chi gli ha imposta la cura del mondo tutto intiero?

14 Se egli ponesse mente all'uo-mo, egli ritrarrebbe a sè il suo alito, e'l suo soffio :

15 Ogni carne insieme transserebbe, e l'uomo ritornerebbe nella

16 Se pur tu hai del senno, ascolta questa: porgi l'orecchio alla voce de miei ragionamenti.

17 Di vero, colui ch'odia la dirittura signoreggerebbe egli? e condanneral tu colul ch'è sommamente giusto?

18 Direbbesi egli ad un re, Scellerato ! ed a' principi, Empio ?

19 Quanto meno a colui che non ha riguardo alla qualità de' principi, ed appo cui non è riconosciuto il possente, per essere antiposto al povero: perché essi tutti sono

opera delle sue mant. 20 Essi muoiono in un momento, e di mezza notte tutto un popolo è conquassato, e perisce: el potente è tolto via senza opera di mani. 21 Perciochè gli occhi suol son sopra le vie dell' uomo, ed egli vede tutti i passi d'esso.

22 Non v'e oscurità, nè ombra di morte alcuna, ove si possan na-scondere gli operatori d'iniquità. 23 Perciochè Iddio non ha più riguardo all'uomo, quando esso è per venire in giudicio davanti a lui. 24 Egli fiacca i possenti incom-prensibilmente, e ne costituisce

altri in luogo loro. 25 Perciò, conoscendo egli l'opere

loro, nel girar d'una notte son fiaccati. 26 Egli gli sbatte come empi, in luogo di molti spettatori:

## IOB, XXXIV. XXXV. XXXVI.

27 Perciochè si son rivolti indietro da lui, e non hanno considerate tutte le sue vie :

28 Facendo pervenire infino a hii I grido del povero, e facendo-gli udire lo strido degli afflitti.

29 Se egli rimanda in pace, chi condannera ? e se nasconde la sua faccia, chi lo riguardera ? o sia una nazione intiera, od un' uomo solo :

30 Aciochè l'uomo profano non

regni più, e che'i popolo non sia più tenuto ne' lacci. 31 Certo e' ti si conveniva indirissars a Dio, che dice, Io perdono,

io non distruggerò:

32 Dicendo, Se v'è alcuna cosa
oltr'a ciò ch' io veggo mostralami:

se lo ho operato perversamente, io non continuerò più. 33 Vorresti tu ch'egli ti facesse la

da te? Se pur tu rifiuti l'uso, ed eleggi l'altro, non furei già io: di ure ciò che tu sai

34 Gli uomini di senno diranno meco, e l'uomo savio m'accon-sentirà :

35 Che lob non parla con conoscimento, e che le sue paroie non

sono con intendimento. 36 O padre mio, sia pur lob pro-

vato infino all'ultimo, per cagion delle sue repliche, simili a quelle degli uomini iniqui.

37 Perciochè altrimenti egli aggiugnerà misfatto al suo peccato, si batterà a palme fra noi, e multiplichera le parole sue contr'a

CAP. XXXV.

E D Elihu prosegni 'l suo ragio-

2 Hai tu stimato che ciò convenga alla ragione, della quale tu hai detto, La mia giustina e da Dio : 3 Di dire, Che mi gioverà ella?

che profitto ne avrò più che del mio peccato?

4 lo ti risponderò, ed a'tuoi commi teco

5 Riguarda i cieli, e vedi : e mira le nuvole, quanto sono più alte

6 Se tu pecchi, che cosa opererai tu contra a lui? e se i tuoi misfatti son multiplicati, che gli farai tu?
7 Se tu sei giusto, che cosa gli darai? overo che prenderà egli dalla

ua mano

8 Come la tua malvagità può nuocer solo ad un'uomo simile a te, rosì anche la tua giustisia non può giovare senon ad un figliuol d'uoino. 9 Gli oppreseati gridano per la grandezza dell'oppressione, e danno elte strida per la violenza de grandi:

10 Ma niuno dice, Ove & Iddio, mio fattore, il quale dà materia di cantar di notte

Il Il qual ci ammaestra sopra le bestie della terra, e ci rende savi

sopra gli uccelli del cielo. 12 Quivi adunque gridano, ed egli non gii esaudisce, per la superbla de' malvagi.

13 Certamente Iddio non esaudisce la vanità, e l'Onnipotente

non la riguarda. 14 Quanto meno escudirà egli te, che dici che tu noi riguardi? giudicari nel suo cospetto, e poi aspet-

15 Certo ora *quello* che l'ira sua t'ha imposto di gastigo è come nul-la: ed egli non ha preso conoscenza della moltitudine de' tuoi peccati molto innanzi.

16 lob adunque indarno apre la sua bocca, ed accumula parole sen-

za conoscimento.

### CAP. XXXVI.

D Elihu prosegui : e disse E 2 Aspettami un poco, ed lo ti mostrerò che vi sono ancora altri

ragionamenti per Iddio. 3 le prenderò il mio discorso da lungi, ed attribuirò giustizia al mio

Fattore.

4 Perciochè di vero il mio partare non è con menzogna: tu hai ap-presso di te uno che è intiero nella sue opinioni

5 Ecco, Iddio è potente, ma non però diadegna alcuno: potente, ma

di forza congiunta con suplenza. 6 Egil non lascia viver l'empio, e fa ragione agli afflitti.

7 Egii non rimove gli occhi suoi d'addosso a' giusti: ansi gli fu sedere sopra'l trono con li re : egli ve gli fa sedere in perpetuo : onde so-

no esultati. 8 E se pur son messi ne'ceppi, e son prigioni ne' legami dell' affil-

zione : 9 Egli dichiara loro i lor fatti. e come i lor misfatti sono accre-

sciuti. 10 Overo, apre loro l'orecchio, er fur loro ricevere correzione: e dice loro che si convertano dall' ini-

auità. 11 Se ubbidiscono, e gli servono, finiscono i giorni loro in beni, e

gli anni loro in diletti : 12 Ma, se non ubbidiscono, passa-

no per la spada, e muolono per mancamento d'intendimento. 13 Ma i profani di cuore accre-

scono l'ira, e non gridano, quando egli gli mette ne' legami: 14 La lor persona morrà in giova-nessa, e la lor vita fra i cinedi.

15 Ma egli libera gli afflitti nella lero afflizione, ed apre loro l'orecchio nell'oppressione.

16 Ancora te avrebbe egli ritratto dall' afflizione, e messo in luogo largo, fuor d'ogni distretta: e la

tua mensa tranquilla sarebbe ripiena di vivande grasse.

17 Ma tu sei venuto al colmo del dudicio d'un'empio: il giudicio, e

la giustizia, ti tengono preso. 18 Perciochè egli è in ira, guarda che talora egli non t'atterri con battiture: e che niun riscatto. benchè grande, non ti possa scam-

pare. 19 Farà egli alcuna stima delle tue ricchezze ? egli non farà stima dell'oro, nè di tutta la tua gran

potenza.

20 Non ansar dietro a quella notte, nella quale i popoli periscono a 21 Guardati che tu non ti rivolga

alla vanità : conciosiacosachè per l'afflizione tu abbi eletto quello.
22 Ecco, Iddio è eccelso nella sua

potenza : chi e il dottore convene-

vole a lui ? 23 Chi gli ha ordinato come egli dee procedere? e chi gli può dire, Tu hai operato perversamente?

24 Ricordati di magnificar l'opere sue, le quali gli uomini contemplano.

25 Ogni uomo le vede, e gli uomini le mirano da lungi.

26 Ecco, Iddio e grande, e noi nol possismo conoscere; e'l numero de' suoi anni è infinito.

27 Perciochè egli rattiene l'acque che non istillino : ed altresi, al levar della sua nuvola, quelle versano la pioggia :

28 La qual le nuvole stillano, a gocciolano in su gli uomini copio-

samente.

29 Oitr's ciò potrà alcuno inten-der le distese delle nubi, ed i rimbombanti scoppi del suo tabernacolo?

30 Ecco, egli spande sopra esso la sua luce, e copre le radici del

reare.
31 Perciochè, per queste cose egli giudica i popoli, ed altresi dona il cibo abbondevolmente.

32 Egli nasconde la fiamma nelle alme delle *sue* mani, e le ordina uello che dee incontrare.

B Egli le dichiara la sua volontà, t dee incontrar bestiame, overo nche cader sopra alcuna pianta.

#### CAP. XXXVII.

I L cuor mi trema esiandio di que-sto, e si move dal luogo suo. 486

2 Udite pure il suo tremendo tuono, e'l mormorar ch'esce della sua bocca.

3 Egli lo lancia sotto tutti i cieli. e la sua fiamma sopra le estremità

della terra:

4 Dono la quale rugge il tuono: egli tuona con la voce della sua altezza, e non indugia quelle coso, dopo che la sua voce è stata udita. 5 Iddio tuona maravigliosamente con la sua voce: egli fa cose tanto

grandi, che noi non possiam comprenderle.

6 Perciochè egli dice alla neve. Cadi in su la terra : e parimente al

nembo della pioggia, al nembo delle sue forti piogge.
7 Egli rinchiude ogni uomo in casa, come per riconoscer tutti i suol

lavoratori. 8 E le fiere se n'entrano ne' la nascondimenti, e dimorano ne' lor

ricetti. 9 La tempesta viene dall' Austro, e'l freddo dal Settentrione.

10 Iddio, col suo soffio, produce il hiaccio, e fa che l'acque che si difiondevano diventano come di me-

tello. 11 Egli stanca exiandie le nuvole in adacquar *la terra*, e disperge le

nubi con la sua luce.

12 Ed esse si rivolgono in molti ziri. secondo gli ordini suoi intorno a ciò c' hanno a fare, secondo tutto quello ch'egli comanda loro di fare in su la faccia del mondo, nella terra:

13 Facendole venire, o per gastigo, o per la sua terra, o per alcun beneficio.

14 Porgi l'orecchio a questo, o Iob : fermati, e considera le maraviglie di Dio.

15 Sai tu, come Iddio dispone d'esse, e come egli fa risplender la luce

della sua nuvola i

16 Intendi tu come le nuvole son bilanciate? canosci tu le maraviglie di colui che è perfetto in ogni scienza ?

17 Come i tuoi vestimenti con caldi, quando egli acqueta l'Austro in

su la terra

18 Hai tu con lui distesi i cieli, i quali son sodi, come uno specchio di metallo?

19 Insegnaci ciò che noi gli diremo: poiché, per cagion delle nostre tenebre, noi non possiamo bene or-dinare i nostri ragionamenti.

20 Gli sarebbe egli rapportato quando lo avessi parlato ? se vi fos-

se alcuno che ne parlasse, certo egli sarebbe abissato. 21 Ecco pure, gli uomini non pos-son riguardare il sole, quando egli

# IOB. XXXVII. XXXVIII. XXXIX.

risplende nel cielo, dopo che'l ven-to è passato, e l' ha spassato: 22 À che dal Settentrione è ve-

nuta la dorata serenità : or Iddio ha intorno a sè una tremenda maestà. 23 Reli è l'Onnipotente, noi non possiam trovario: egli è grande in forza, ed in giudicio, ed in grandez-za di giustizia: egli non oppressa

24 Perciò gli uomini lo temono: alcun' uomo, benchè savio di cuo-

CAP. XXXVIIL

A LLORA il Signore rispose a lob da un turbo: e disse,

2 Chi è costui, ch'oscura il consiglio con ragionamenti senza scien-

3 Deh, cigniti i lombi come un valente uomo, ed io ti farò delle domande, e tu insegnami.

4 Ove eri, quando io fondava la terra? dichiaralo, se hai conosci-

mento, ed intelletto.

,

re, nol può vedere,

5 Chi ha disposte le misure d'essa, se tu'i sai? overo, chi ha steso il regolo sopra essa? 6 Sopra che sono state affondate le sue basi ? overo, chi pose la sua

pietra angolare? 7 Quando le stelle della mattina cantavano tutte insieme, e tutti i

figliuoli di Dio giubilavano. 8 E chi rinchiuse il mare con por-

te, quando fu tratto fuori, ed uscì della matrice?

9 Quando io posi le nuvole per suo vestimento, e la caligine per sme faace?

10 E determinai sopra esso il mio statuto, e gli posi attorno sbarre, e

ll E dissi, Tu verrai fin quà, e non passerai più innanzi: e qui si fermera l'alterezza delle tue onde.

12 Hai tu, da che tu sei in vita, comandato alla mattina? ed hai tu mostrato all' alba il suo luogo? 13 Per occupar l'estremità della

terra, e fur che gli empi se ne dile-guino? 14 E fur che la terra si muti in di-verse forme, come argilia stampa-

ta: e che quelle s'appresentino alla vista come un vestimento?

15 E che la luce di queste cose sia divietata agli empi, e che'l braccio altiero sia rotto

16 Sei tu entrato inano a gorghi

del mare, e sei tu passeggiato nel fondo dell' abisso? 17 Le porte della morte ti sono elle scoperte, ed hai tu vedute le

porte dell' ombra della morte! 18 Hai tu compresa la larghezza della terra? dichiaralo, se tu la conosci tutta.

19 Quale è la via del luego oue di-mora la luce è ed ove è il luogo

delle tenebre? 20 Perchè tu vada a prendere essa. luce, e la meni al termine del suo corso, e conocchi i sentieri della sua cassi 21 St. tu'l sal: perciochè allora nascesti, e'l numero de' tuoi giorni

grande. 23 Sei tu entrato dentro a' tesori

23 Sei tu entrato dentro a' tesori della neve, ed hai tu vedute le conserve della gragnuoia, 23 La quale lo riserbo per lo tempo del nemico, per lo giorno del l'incontro, e della battaglia? 24 Per qual via scoppia la fiamma, el vento Orientale si spande egii in su la terra? 25 Chi ha fatti de' condotti alla risera dall'i seute addebitate l'anno dell'i seute dell'i se

piena dell' acque, e delle vie a' lampi de' tuoni :

26 Per far piovere in su la terra, ove non è niuno : ed in sul diserto. nel quale non abita nomo alcuno: 27 Per satollare il luogo disolato, e diserto ; e per farvi germogliar l'erba pullulante ?

28 La pioggia ha elia un padre? overo, chi ha generate le stille

della rugiada?

29 Del cui ventre è uscito il ghiaccio, e chi ha generata la brina del cleio ?

30 Chi fa che l'acque si nascondano, e divengano come una pie-tra; e che la superficie dell'abisso

si rapprenda?

31 Puoi tu legare le delizie delle Gallinelle, overo scioglier l'attra-

sioni dell' Orione ? 32 Puoi tu fare uscire i segni Settentrionali al tempo loro, e condur

fuori Arturo co' suoi figli? 33 Conosci tu gli ordini costituiti de' cieli ? hai tu stabilito il lor reg-

gimento sopra la terra? 34 Puoi tu, alzando la tua voce

alia nuvola, far ch'una piena d'acqua ti copra?

35 Puoi tu mandare i folgori, sì che vadano, e ti dicano, Eccoci i 36 Chi ha messa la sapienza nel l'interior dell'nomo? overo, chi

ha dato il senno alla mente d'esso? 37 Chi annovera le nuvole con sapienza? e chi posa i barili del

cielo: 38 Dopo che la polvere è stata stemperata, come un metallo fon duto; e le solle si son rigiunte?

CAP. XXXIX.

A NDRAI tu a cacciar preda
per lo leone? e sattollerai tu la brama de' leoncelli ?

2 Quando s'appiattano ne' le

cetti, e giacciono nelle lor caverne, stando in guato.

3 Chi apparecchia al corvo il suo pasto, quando i suoi figli gridano Dio, e vagano per mancamento

di cibo?

4 Sai tu il tempo che le camosse delle rocche figliano? hai tu osservato quando le cerve partoriscono i

5 Annoveri tu i mesi del termine del lor portato, e sai tu il tempo

e devono figliare?

6 Elle si chinano, fanno scoppiar fuori 'l lor feto, s'alleviano delle lor doglie.
7 I lor figli son gagliardi, cre-

scono per le biade, escono fuori, e non ritornano più a quelle. 8 Chi ne ha mandato libero l'a-

sino salvatico, e chi ha sciolti i suoi legami?

9 A cui io ho ordinato il diserto per casa ; e per abitazioni, i luoghi

alsugginosi. 10 Egli si beffa dello strepito della città; egli non ode gli schiamassi del sollecitator dell' opere.

Il I monti, ch'egli va spiando, sono il suo pasco; ed egli va ricercando qualunque verdura.

12 Il liocorno ti vorrà egli servire? si riparerà egli presso alla tua mangiatoia?

13 Legherai tu il liocorno con la sua fune, per fario arare al solco? erpichera egli le valli dietro a te? 14 Ti fiderai tu in lui, perchè la

sua forza e grande ? e gli rimetterai tu il tuo lavoro?

15 Ti fiderai tu in lui ch'egli ti renda la ricolta della tua sementa, e ch'egli te l'accolga nella tua aia? 16 L'ale de' paoni sono elle vaghe

per opera tua? od ha da te lo struz-zolo le penne, e la piuma! 17 Fai tu ch'egli abbandoni le sue

non continuerò più. uova in su la terra, e che le lasci

scaldare in su la polvere? 18 E che dimentichi che'l piè d'alcuno le schiaccerà, overo che le fiere della campagna le calpesteranno

19 Egli è spietato inverso i suoi figli, come se non fosser suoi: indarno e la sua fatica, egli e senza

20 Perciochè Iddio l'ha privo di enno, e non l'ha fatto partecipe d' intendimento.

91 Quando egli si solleva in alto, egli si beffa del cavallo, e di colui che lo cavalca.

22 Hai tu data la forsa al cavallo? hai tu adorna la sua gola di fre-

mito! 23 Lo spaventeral tu come una locusta? il suo magnifico annitrire è spaventevole. 24 Egii raspa nella valle, si rallegra della sua forsa, esce ad incontrar l'armi

25 Egli si beffa della paura, e non si spaventa, e non si volge indie-

tro per la spada. 26 ll turcasso, e la folgorante lancia, e lo spuntone gli risonano 27 D'impasienza, e di stizza, pare

ch'egli voglia trangugiar la terra: e non può credere che sia il suon

della tromba.

28 Come prima la tromba ha so-nato, egli dice Aha, Aha : da lontano annasa la battaglia, lo schiamarzo de' capitani, e le grida.

29 Lo sparviere vota egli, spiega egli l'ale sue verso'l Mezzodi, per lo tuo senno?

30 L'aqulia si leva ella ad alto

per lo tuo comandamento? e fai tu ch'ella faccia il suo nido in luoghi elevati? 31 Elia dimera e si ripara nelle

rupt, nelle punte delle rocche, ed in luoght inaccessibili.

32 Di la ella spia il pasto, gli occhi suoi mirano da lontano.

33 I suoi aquilini ancora sorbiscono il sangue, e dove sono corpi morti, quivi ella si ritrova.

34 Poi l Signore parlò a Iob: e disse.

35 Colui che litiga con l'Onnipotente lo correggera egli? colui che arguisce Iddio risponda a questo. 36 E lob rispose al Signore: e

disse 37 Ecco, io sono avvilito, che ti risponderei io? io metto la mia

mano in su la bocca. 38 lo ho parlato una volta, ma non replicherò più : anzi due, ma

#### CAP. XL.

E'L Signore parlò di nuovo a lob dal turbo: e disse,

2 Cingiti ora i lombi, come un valente uomo: io ti farò delle do-

mande, e tu insegnami. 3 Annullerai tu pure il mio giu-dicio, e mi condannerai tu per

giustificarti? di Dio? o tuoni tu con la voce come egli? 4 Hai tu un braccio simile a quel

5 Adornati pur di magnificenza.

e d'alterra : e vestiti di maestà, e di gioria. 6 Spandi i furori dell' ira tua.

riguarda ogni altiero, ed abbassalo: 7 Riguarda ogni altiero, ed atterralo: e trita gli empi, e sprofondagli:

8 Nascondigli tutti nella polvere, e tura loro la faccia in grotte; 9 Allora anch'io ti darò que

lode, che la tua destra ti può salvare. 10 Ecco il leofante, il quale lo ho

fatto teco : egli mangia l'erba come il bue.
11 Ecco, la sus forza è ne' lombi,

e la sua possa nel billico del suo

12 Egli rissa la sua coda come un cedro : ed i nervi de suoi testi-

coli sono intralciati. 13 Le sue ossa son come sbarre di

rame, come masse di ferro.

14 Egli è la principal dell' opere
di Dio: sol colui che l'ha fatto può

accostargii la sua spada.

15 Perchè i monti gli producono il pasco, tutte le bestie della cam-

pagna vi schergano.

16 Egil giace sotto gli alberi ombrosi, in ricetti di canne, e di paludi. 17 Gli alberi ombrosi lo coprono

con l'ombra loro : i salci de' torrenti l'intorniano. 18 Ecco, egli può far forza ad un fiume, sì che non corra: egli si

fida di potersi attrarre il Giordano nella gola. 19 Frenderallo alcuno alla sua vista? foreragli egli'l naso, per mettervi de' lacci ?

#### CAP. XLL

RARRAI tu fuori'l Leviatan L con l'amo, o con una fune che tu gli avrai calata sotto alla

Gli metterai tu un' uncino al muso? gli forerai tu le mascelle

con una spina? 3 Userà egli molti preghi teco? ti parlera egli con lusinghe?

4 Patteggerà egli teco, che tu lo prenda per servo in perpetuo?

5 Scherzerai tu con lui, come con un'uccello ? e lo legherai tu con un file, per darle alle tue fanciulle?

6 I compagni ne faranno essi un convito? lo spartiranno essi fra i mercatanti?

7 Gli empierai tu la pelle di ron-cigli, e la testa di raffi da pescare ? 8 Pongli pur la mano addosso, tu non ricorderai mai più la guerra. 9 Ecco, la speranza di pigliarlo è fallace : anzi l'uomo non sara egli

atterrato, sol a vederlo? 10 Non v'é alcuno cost feroce, ch'ardisca risvegliarlo : e chi potrà

presentarsi davanti a me? 11 Chi m'ha prevenuto in darmi cosa alcuna, ed io gliele renderò? quello che è sotto tutti i cieli è mio. 489

12 Io non tacero le membra di quello, nè ciò ch'è delle sue forze. ne la grazia della sua disposizione. 13 Chi scoprirà il dispora della sua coverta? chi verrà a lui con le suo doppie redini ? 14 Chi aprirà gli usci del suo mu-

so? lo spavento é d'intorno a' suoi

denti. 15 I suoi forti scudi sono una cosa superba : son serrati strettamente

ome con un suggello. 16 L'uno s'attlene all'altro, tal che'l vente non può entrar per

entro.

17 Sono attaccati gli uni agli altri, ed accoppiati insieme, e non pos-sono spiccarsi l'un dall' altro. 18 I suoi starnuti fanno sfavillar

della luce, ed i suoi occhi son simili alle palpebre dell' alba.

19 Della sua gola escono fiaccole, cintille di fuoco ne sprizzano. 20 Delle sue nari esce un fumo. come d'una pignatta bollente, o

d'una caldaia 21 L'alito suo accende i carboni, e flamma esce della sua bocca.

22 La possa alberga nel suo collo, e la doglia tresca davanti a lui.

23 Le polpe della sua carne son compresse : egli ha la carne addosso soda, e non tremola punto.

24 Il cuor suo è sodo come una ietra, e massiccio come un perso della macina disotto.

25 I più forti, e valenti, hanno paura di lui, quando egli s'alsa: e si purgano de lor peccati, per lo gran fracasso.

gran tracasso.

26 Nè la spada, nè l'asta, nè le spuntone, nè la corassa, di chi laggiugnerà, non potrà durave.

27 Egli reputa li terro per paglia, e'l rame per legno intariato.

28 La saetta non lo farà fuggire: le

pietre della frombola si mutano in-

verso lui in istoppia. 29 Gli ordigni son da lui riputati

stoppia: ed egli si beffa del vibrar dello spuntone. 30 Egli ha sotto di sè de' testi pun-

genti : egli sterne sotto sè degli agu-ti in sui pantano. 31 Egli fa bollire il profondo mare

come una caldala: egli rende il mare simile ad una composizione

d'unguentaro. 32 Egli fa rilucere dietro a sè un sentiero, e l'abisso pare canuto.

33 Non v'é alcuno animale in su la terra, che gli possa essere assomigliato, che sia stato fatto per es-

ser senza paura. 34 Egli riguarda ogni cosa ecce sa, ed è re sopra tutte le più fie

CAP. XLIL IOB rispose al Signore: e

2 lo so che tu puoi tutto: e che cosa niuna, che tu abbi diliberata.

non può essere impedita.

3 Chi è costui, ch'oscura il consiglio senza scienza? Perciò, io ho dichiarata la mia opinione, ma lo non intendeva ciò ch'io diceva : son cose maravigliose sopra la mia capacità, ed io non le posso compren-dere.

4 Deh, ascolta, ed io parlerò: ed io ti farò delle domande, e tu inse-

5 Io avea con gli orecchi udito parlar di te: ma ora l'occhio mio t'ha veduto.

6 Perciò lo riprovo ciò c'ho detto, e me *ne* pento in su la polvere, ed

in su la cenere.
7 Or, dopo che'l Signore ebbe dette queste cose a Iob, egli disse ancora ad Elifaz Temanita, L'ira mia è accesa contr'a te, e contr'a' due tuoi compagni : perciochè voi non m'avete parlato dirittamente, co-

me lob, mio servitore.

8 Ora dunque, pigliatevi sette giovenchi, e sette montoni, ed andate al mio servitore Iob, ed offerite olocausto per voi: e faccia Iob, mio servitore, orazione per voi: per-ciochè certamente lo avrò riguardo a lui, per non farvi portar la pena della sostra stolitzia: conciosaco-gachè voi non m'abblate parlato dirittamente, come Iob, mio servitore.

y Ed Elifaz Temanita, e Bildad Suhita, e Sofar Naamatita, andarono, e fecero come il Signore avea lor detto. E'l Signore esaudì lob.

10 E'l Signore trasse lob della sua cattività, dopo ch'egli ebbe fatta orazione per li suoi amici: e Si-

more accrebbe a lob al doppio tutto quello ch'egli avea avuto per l'addietro.

ll E tutti i suoi fratelli, e tutte le sue sorelle, e tutti i suoi conoscenti di prima, vennero a lui, e mangiarono con lui in casa sua, e si condolsero con lui, e lo consolarono di tutto'l male che'l Signore avea fatto venir sopra lui: e ciascuno d'es-

si gli donò una pezza di moneta, ed un monile d'oro.

12 E'l Signore benedisse lo stato ultimo di lob, più che'l primiero: tal ch'egli ebbe quattordicimila pecore, e seimila camelli, e mille pala di buoi, e mille asine.

13 Ed ebbe sette figliuoli, e tre

figliuole.

14 E pose nome alla prima Iemima, ed alla seconda Chesia, ed alla

terza Cheren-happuc.

15 E non si trovarono in tutto quel paese donne alcune belle come le figliuole di Iob: e lor padre diede loro eredità per mezzo i lor fratelli.

16 E, dopo queste cose, Iob visse cenquarant' anni, e vide i suoi filiuoli, ed i figliuoli de'suoi figliuo-

li, infino alla quarta generazione. 17 Poi morì vecchio, e sazio di giorni.

# IL LIBRO DE' SALMI.

SALMO I.

BEATO l'uomo che non è caminato nel consiglio degli empi, e non s'è fermato nella via de' peccatori, e non è seduto nella sedia degli schernitori.

2 Anzi 'l cui diletto è nella Legge del Signore, e medita in essa gior-

no, e notte

3 Egli sarà come un'albero piantato presso a ruscelli d'acque, il qual rende il suo frutto nella sua stagione, e le cui frondi non ap-passano: e tutto quello ch'egli fa-

ra, prosperera.
4 Così non saranno già gli empi: anzi saranno come pula sospinta

5 Per ciò gli empi non istaranno ritti nel giudicio, ne i peccatori rella raunanza de' giusti.

6 Perciochè il Signore conosce la via de giusti : ma la via degli empi perirà.

#### SALMO II.

PERCHE' tumultuano le genti, e mormorano i popoli cose vane?

2 I re della terra si ritrovano, ed i principi consigliano insieme, contr'al Signore, e contr'al suo Unto:
3 Dicendo, Rompiamo i lor legami, e gettiam via da noi le lor funi.
4 Colui che siede ne' cieli ne ride-

rà : il Signore si beffera di loro.

5 Allora parlera loro nella sua ira, e li rendera smarriti nel suo cruccio acceso:

6 E dirà, Pur nondimeno ho io consagrato il mio Re sopra Sion. monte della mia Santità.

# IL LIBRO DE' SALMI, II.-VI.

7 Io spiegherò il decreto: il Si-gnore m'ha detto, Tu sei'l mio figliuolo: oggi io t'ho generato. 8 Chiedimi, ed io ti darò per ere-dità le genti, ed i confini della terra

per tua possessione.

9 Tu le fiaccherai con una verga

di ferro: tu le triterai come un testo di vasellaio. 10 Ora dunque, o re, siate savi :

giudici della terra, ricevete correzione.

11 Servite al Signore con timore,

e gioite con tremore.
12 Baciate il figliuolo, che talora egli non s'adiri, e che voi non periate nella vostra via, quando l'ira sua si sarà pure un poco accesa. Beati tutti coloro che si confidano in lui.

## SALMO III.

Salmo di David, composto quando egli fuggi per cagion d'Absalom, suo figliuolo. 2 Sam. xv.

SIGNORE, in quanto gran numero sono i miel nemici! molti si levano contr'a me. 2 Molti dicono dell'anima mia.

Non v'e salute alcuna appo Iddio

per lui. Sela.

3 Ma, Signore, tu sei uno scudo d'intorno a me: tu sei la mia gloria, e quel che mi sollevi'l capo.

4 Io ho colla mia voce gridato al Signore, ed egil m'ha risposto dal Monte della sua Santità. Sela.

5 Io mi son coricato, ed ho dormito: poi mi son risvegliato: per-ciochè il Signore mi sostiene. 6 Io non temerei di migliaia di

popolo, quando si fossero accam-pate contr'a me d'ogn' intorno.

7 Levati, Signore: salvami, Dio mio: perciochè tu hai percossa la mascella di tutti i miei nemici: tu

hai rotti i denti degli empl.

8 Il salvare appartiene al Signore:
la tua benedizione e sopra il tuo

popolo. Sela.

SALMO IV. Salmo di David, dato al Capo de'

Musici, in su Neghinot.
UANDO io grido, rispondimi, o Dio della mia giustizia: quando io sono stato distretto, tu m'hai messo in largo: abbi pietà di me, ed esaudisci la mia orazione. 2 O uomini principali, infino a quando sarà la mia gloria in vitu-perio? infino a quando amerete va-

nità, ed andrete dietro a menzo-gna? Sela. 3 Or sappiate, ch'il Signore s'ha eletto un pietoso: il Signore m'e-

saudirà, quando io griderò a lui. 4 Tremate, e non peccate: ra-

gionate nel cuor vostro, sopra 1 voetri letti, e restate. Se

5 Sacrificate sacrificii di giustizia.

e confidatevi nel Signore. 6 Molti dicono, Chi ci farà veder del bene? O Signore, alza la luce del tuo volto sopra not. 7 Tu m'hai data maggiore alle-

grezza nel cuore, che non hanno quelli nel tempo ch'il lor frumento, ed il lor mosto è moltiplicato.

8 lo mi coricherò in pace, ed in

pace ancora dormirò : perciochè tu solo, Signore, mi fai abitare sicuramente.

SALMO V.

Salmo di David, dato al Capo de' Musici in su Nebilot.

PORGI l'orecchio alle mie parole, o Signore : intendi la mia meditazione.

2 Re mio, e Dio mio, attendi alla voce del mio grido: percioche io t'indirizzo la mia orazione.

3 Signore, ascolta da mattina la mia voce : da mattina io ti spiego i miei desii, e sto aspettando.

4 Perciochè tu non sei un Dio. che prenda piacere nell'empietà : il malvagio non può dimorar teco.

5 Gl'insensati non possono comparir davanti agli occhi tuoi: tu odij tutti gli operatori d'iniquità. 6 Tu farai perire tutti quelli, che

parlano con menzogna : il Signore abbomina l'uomo di sangue, e di frode.

7 Ma io, per la grandezza della tua benignità, entrerò nella tua Casa, ed adorerò verso il Tempio

della tua Santità, nel tuo timore.
8 Signore, guidami per la tua giustizia, per cagion de' miei insidiatori: addirizza davanti a me la

tua via. 9 Perciochè nella bocca loro non

v'e drittura alcuna : l'interior loro non è altro che malizie: la lor gola è un sepolero aperto, lusingano colla lor lingua. 10 Condannali, o Dio: scadano

da' lor consigli: scacciali per la moltitudine de' lor misfatti: perciochè si son ribellati contr'a te.

ll E rallegrinsi tutti quelli, che si confidano in te, e cantino in eterno, e sij lor prottettore: e festeggino in te quelli, ch'amano il tuo Nome.

12 Perciochè tu, Signore, bene-dirai i giusto: tu l'intornierai di benivolenza, come d'uno scudo.

SALMO VI.

Salmo di David, dato al Capo de' Musici, in Neghinot, sopra Seminit

# IL LIBRO DE' SALMI. VI.-VIII.

C IGNORE, non correggermi nel- | la tua ira, e non gastigarmi nel tuo cruccio.

2 Abbi pietà di me, o Signore: perciochè io son tutto fiacco: sanami, Signore: perciochè le mie

ossa son tutte smarrite. 3 L'anima mia exiandio è grandemente amarrita: e tu, Signore, in-

fino a quando?

4 Rivolgiti, o Signore: riscuoti l'anima mia : salvami, per amor del-

la tua benignità.
5 Perciochè nella morte non v'è memoria di te: chi ti celebrera nel sepolero?

6 lo m'affanno ne' miel sospiri: io allago tutta notte il mio letto, e bagno la mia lettiera colle mie la-

7 L'occhio mio è consumato di fastidio: egli è invecchiato per cagion di tutti i miei nemici.

8 Ritraetevi da me, voi tutti operatori d'iniquità: perciochè il Signore ha udita la voce del mio pianto.

9 Il Signore ha udita la mia supplicazione: il Signore ha accettata

la mia orazione.

10 Tutti i miel nemici sieno confusi, e grandemente smarriti: voltin le spalle, e sieno svergognati in un momento.

SALMO VIL

Siggaion di David, il quale egli cantò al Signore, sopra le parole di Cus Benjaminita.

IGNORE, Iddio mio, io mi condido in te: salvami da tutti quelli, che mi perseguitano, e riscuotimi :

2 Che talora il mio nemico non rapisca l'anima mia, come un leono; e non la laceri, senza che vi sia alcuno che mi riscuota.

3 Signore Iddio mio, se ho fatto questo, se v'è perversità nelle mie mani :

4 Se ho renduto mal per bene a chi viveva in pace meco : (io, che ho riscosso colui che m'era nemico

senza cagione:) 5 Perseguiti pure il nemico l'ani-

ma mia, e l'aggiunga, e calpesti la vita mia, mettendola per terra; e stanzi la mia gioria nella polvere.

Levati, Signore, nell'ira tua; nalzati contr'a' furori de'miei neici, e destati in mio favore: tu d ordinato il giudicio.

E circonditi la raunanza de poili: e torna poi in luogo elevato u sopra ad essa.

8 Il Signore giudicherà i popoli: 492

Signore, giudicami : giudica di me secondo la mia giustizia, e la mia integrità.

9 Deli, venga meno la malvagità de malvagi, e stabilisci l'uomo giusto: conciosiacosachè tu sti l'iddio giusto, che provi i cuori, e

le reni.

10 Il mio scudo è in Dio, che salva quelli che son diritti di cuore. 11 Iddio e giusto giudice, ed un Dio che s' adira ogni giorno.

12 Se il mio nemico non al converte, egli aguzzerà la sua spada: gid ha teso l'arco suo, e l'ha pre-

parato.

13 Egli ha apparecchiate arme
mortali: egli adoperera le sue sactte contragli ardenti persecutori.

14 Ecco, il mio nemico partorisco.

iniquità : egli ha conceputo affan-

no, e partorirà inganno. 15 Egli ha cavata una fossa, l'ha affondata: ma egli stesso è caduto nella fossa ch'egli ha fatta. 16 Il travaglio ch'egli dà altrui gli ritornera sopra la testa, e la sua violenza gli scendera sopra la sommità del capo.

17 lo loderò il Signore, secondo la sua giustizia; e salmeggerò 🕱 Nome del Signore Altissimo.

SALMO VIII.

Salmo di David, date al Capo de Musici, sopra Ghittit.

UANT' è magnifico il Nome tuo per tutta la terra, o Simore, Signor nostro, c'hai posta la tua Maestà sopra i cieli!

2 Per la bocca de piccoli fanciulii, e di quelli che poppano, tu hai fon-data la tua gioria, per cagion de tuoi nemici, per far restare il ne-

mico, ed il vendicatore, 3 Quando io veggo i tuoi cieli, che sono opera delle tue dita; la luna, e le stelle, che tu hai disposte :

4 Io dico, Che cosa è l'uomo, che tu n'abbi memoria e che cosa è il figliuolo dell' uomo, che tu ne

prenda cura ?
5 E che tu l'abbi fatto poco minor degli Angeli, e l'abbi coronate di gioria, e d'onore?

6 E che tu lo facci signoreggiare sopra l'opere delle tue mani, ad abbi posto ogni cosa sotto i suoi piedi:

7 Pecore, e buoi, tutti quanti; ed anche le fiere della campagna; 8 Gli uccelli del cielo, ed i pesci del mare, che guizzano per i sentie-

ri del mare. 9 O Signore, Signor nostro, quan-

to e magnifico il Nome tuo in tut-

ta la terra ?

## IL LIBRO DE' SALMI, IX. X.

SALMO IX.

Salmo di David, dato al Capo de' Musici, sopra Almut-labben. O celebrerò, o Signore, con tutto il mio cuore: io narrerò tutte

le tue maraviglie.

2 Io mi rallegrero, e festeggerò in te: io salmeggerò il tuo Nome, o Altienimo:

3 Perciochè i miei nemici hanno volte le spalle, son caduti, e periti d'innanzi alla tua faccia.

4 Conciosiacosachè tu m'abbi fatta ragione, e dritto: tu ti sel posto a sedere sopra il trono, come giusto

gludice.

5 Tu hai agridate le nazioni, tu hai distrutto l'empio, tu hai cancellato il lor nome in sempiterno. 6 O nemico, le disolazioni sono elle finite per durare in perpetuo? ed hai tu disfatte le città ? è pur perita la mia memoria d'esse

7 Ma il Signore siede in eterno: egli ha fermato il suo trono per far

giudicio.

8 Ed egli giudichera il mondo in giustizia, egli renderà giudicio a' popoli in dirittura.

9 Ed il Signore sarà un'alto ri-cetto al misero: un'alto ricetto tempi, ch'egli sard in distretta. 10 Laonde, o Signore, quelli che conoscono il Nome tuo si confideranno in te: perciochè tu non ab-bandoni quelli, che ti cercano.

11 Salmeggiate al Signore, ch'abita in Sion : raccontate fra i po-poli i suoi fatti.

12 Perciochè egli ridomanda ragion del sangue, egli se ne ricorda : egli non dimentica il grido de' poveri afflitti.

13 Abbi pietà di me, o Signore : tu che mi tiri in alto dalle porte della morte, vedi l'afflizione ch'io soffere da quelli che m' odiano :

14 Aciochè io racconti tutte le tue lodi nelle porte della figliuola di Sion, e festeggi della tua libera-

15 Le genti sono state affondate nella fossa ch'avevano fatta: il lor piè è stato preso nella rete ch'avevano nascosta.

16 Il Signore è stato conosciuto per lo giudicio, ch'egli ha fatto: l'empio è stato allacciato per l'opera delle sue propie mani. Higgaion: Sela.

17 Gli empi, tutte le genti che dimenticano Iddio, andranno in

volta neil' inferno. 18 Perciochè il povero non sarà

dimenticato in sempiterno: speranza de poveri non perirà in perpetuo. 19 Levati, o Signore: non *lasciar*, 493

che l'uomo si rinforzi : siene giudicate le genti da vanti alla tua faccia.

20 Signore, metti spavento in lo-ro: fa che le genti conoccano, che nen sono altro che uomini. Sela.

### SALMO X.

SIGNORE, perchè te ne stai lontano? perché ti pascondi tempi che siamo in distretta

2 L'empio colla sua superbia per-segue il povero affitto: ma saranno presi nelle macchinazioni c'hanno fatte.

3 Perciochè l'emplo si gloria de desideri dell'anima sua ; e benedice l'avaro, e dispetta il Signore. 4 L'empio, secondo l'alterezza del

suo volto, non si cura di nulla: tutti i suoi pensieri sono, che non

tutti i suos person profane in ogni bempo: I tutoi giudicii gli sono una cosa troppo alta, per averii davanti a sè: egli soffia contr'a tutti i

6 Egli dice nel suo cuore, lo non sarò giammai smosso : egli dice. che in veruna età non caderà in

alcun male.

7 La sua bocca è piena d'esecra-zione, e di frodi, e d'inganno: sotto la lingua sua v'e perversità, ed iniquità.

8 Egii sta negli aggusti per le vil-le : egii uccide l'innocente in luoghi nascosti : i suoi occhi spiano il povero.

9 Egli insidia il povero nel suo nascondimento, come il leone nella sua spilonca: egli l'insidia per predario: egli preda il povero, traendolo nella sua rete.

10 Egli se ne sta quatto, e chino: e molti poveri caggiono nelle sue

forze.

11 Egli dice nel cuor suo, Iddio l'ha dimenticato: egli ha nascosta la sua faccia, egli giammai non lo vedrà.

12 Levati, Signore: o Dio, alza la tua mano: non dimenticare i po-

veri afflitti.

13 Perchè l'empio dispetta egli Iddio? perché dice egli nel cuor suo, che tu non ne ridomanderni ragione?

14 Tu l'hai pur veduto: perciochè tu riguardi l'oltraggio, al dispetto, per prendere il fatto in mano: il povero si rimette in te: tu sei l'aiutator dell' orfano.

15 Fiacca il braccio dell'empio : e poi, se tu ricerchi l'empietà del mal-

vagio, non la troveral più. 16 Il Signore è re in sempiterno le genti son perite dalla sua terra

### IL LIBRO DE' SALMI. X.—XV.

17 O Signore, tu esaudisci 'l desi-derio degli umili': tu raffermi 'l cuor loro, le tue orecchie sono attente a loro :

18 Per far ragione all'orfano, ed al povero: aciochè l'uomo di terra non continui più d'usar violenza.

SALMO XI.

Salmo di David, dato al Capo de' Musici.

I omi confido nel Signore: come dite voi all'anima mia: Fuggite al vostro monte, come un'uccelletto ?

2 Certo, ecco, gli empi hanno teso l'arco, hanno accoccate le lor saette in su la corda, per tirarle con-tr'a diritti di cuore in luogo scuro. 3 Quando i fondamenti sono rui-nati, c'ha fatto il giusto ? 4 ll Signore è nei Tempio della

sua Santità : il trono del Signore è ne'cieli: i suoi occhi veggono, le sue palpebre esaminano i figliuoli degli uomini.

5 Il Signore esamina il giusto; e l'anima sua odia l'empio, e colui

ch' ama la violenza.

6 Egli fara piovere in su gli empi brace, e fuoco, e solfo, e vento tempestoso, per la porzione del lor calice.

7 Perciochè il Signore è giusto: gli ama la giustizia : la sua faccia riguarda l'uomo diritto.

SALMO XII. Salmo di David, dato al Capo de' Musici, sopra Seminit.

SALVA Signore: perciochè gli uomini pli son venuti meno, ed i veraci son mancati fra i figliuoli degli uomini.

2 Ciascuno parla con menzogna col suo prossimo, con labbra lusinghiere: parlano con un cuor

doppio. 3 Il Signore ricida tutte le labbra lusinghiere, la lingua che parla al-

tieramente:

4 Di coloro, che dicono, Noi sarem padroni colle nostre lingue; le nostre labbra sono appo noi: chi è

signore sopra noi ? 

5 Per la disolazion de' poveri afflitti, per le strida de' bisognosi, ora mi leverò, dice il Signore: io met-terò in saleo quelli contra cui co-loro parlario audacemente.

6 Le parole del Signore son parole pure, argento affinato nel fornello di terra, purgato per sette volte.
7 Tu, Signore, guarda coloro:
preservali da questa generazione
in perpetuo.

8 Gli empi vanno attorno quan-

do i più vili d'infra i figliuoli degli uomini sono innalzati.

SALMO XIII. Salmo di David, dato al Capo de' Musici.

NFINO a quando, o Signore? mi dimenticherai tu in perpe-

tuo ? infino a quando nasconderai la tua faccia da me?

2 Infino a quando non farò altro tutto di che consigliar nell'animo, ed affannarmi nel cuore ? infino a quando s'innalzerà il mio nemico sopra me?

3 Riguarda, rispondimi, Signore Iddio mlo: allumina gli occhi miei, che talora io non dorma il sonno

della morte:

4 Ch' il mio nemico non diea, Io l'ho vinto: e che i miei nemici non festeggino, se lo caggio.

5 Or, quant'è a me, io mi confido nella tua benignità; il mio cuore giubilerà nella tua liberazione :

6 lo canterò al Signore, perciochè egli m'avrà fatta la mia retribu-

SALMO XIV. Salmo di David, dato al Capo de' Musici.

L O stolto ha detto nel suo cuore, Non v'è Dio. Si con corrotti. son divenuti abbominevoli nelle loro opere : non v'é alcuno che faccia bene.

2 Il Signore ha riguardato dal cielo in su i figliuoli degli uomini, per veder se vi fosse alcuno ch'avesse intelletto, che cercasse Iddio.

3 Tutti son guasti, tutti quanti son divenuti puzzolenti: non ve alcuno che faccia bene, non pure uno 4 Tutti questi operatori d'iniquità

che mangiano il mio popolo, come se mangiassero del pane, e non invocano il Signore, non hanno essi alcuno intendimento !

5 Là saranno spavantati di grande spavento : perciochè iddio è colla gente giusta.

6 Fate voi onta al consiglio del povero afflitto, perciochè il Signo-re è la sua confidanza?

7 Oh, venga pur da Sion la salute d' Israel! quando il Signore ritrarrà di cattività il suo popolo, Iacob festeggera, Israel si rallegrera.

> SALMO XV. Salmo di David.

SIGNORE, chi dimorera nel tuo Tabernacolo? chi abitera nel Monte della tua Santità ? 2 Colui che camina in integrità,

e fa clò che è giusto, e parla il vero di cuore ;

### IL LIBRO DE' SALMI, XV.-XVIII.

3 Che non dice male colla sua lingua, e non fa male alcuno al suo compagno, e non leva alcun vituperio contr'al suo prossimo ;

4 Appo cui è sprezzato chi deve esser riprovato, e ch'onora quelli che temono il Signore: ed il quale, se ha giurato alcuna cosa, benchè ia a suo danno, non però la ritratta:

5 Il quale non dà i suoi danari ad usura, e non prende presenti con-tr'all'innocente. Chi fa queste cose non sara giammai smosso.

SALMO XVI.

Mictam di David.

Mictam di David.

UARDAMI, o Dio: perciochè

J io mi confido in te.

2 O anima mia, tu hai detto al Si-gnore, Tu sei il Signore: tu non hai da far del mio bene.

3 Tutta la mia afferione è inverso

i santi che sono in terra, ed inverso

gli uomini onorati. 4 I tormenti di coloro, che corrono dietro ad altri dij saran moltiplicati: io non farò le loro offerte da spandere, che son di sangue; e non mi recherò nelle labbra i nomi

5 Il Signore & la porzione della mia parte, ed il mio calice: tu, Signore, mantiemi quello che m'e

scaduto in sorte.

6 La sorte m' & scaduta- in luoghi dilettevoli : una bella eredità m'è pur toccata.

7 lo benedirò il Signore, il qual mi consiglia: eziandio le notti le mie reni m'ammaestrano.

8 lo ho sempre posto il Signore davanti agli occhi miei: perciochè egli è alla mia destra, io non sarò giammai amosso.

9 Per ciò il mio cuore si rallegra. e la mia lingua festeggia : anzi pur la mia carne abitera in sicurtà.

10 Perciochè tu non lascerai l'anima mia nel sepolcro, e non per-metterai, ch'il tuo Santo senta la corruzion della fossa. Il Tu mi mostrerai I sentier della

vita: sazietà d'ogni gioia è col tuo volto: ogni diletto è nella tua destra in sempiterno.

> SALMO XVII. Orazione di David.

O SIGNORE, ascolta la giusti-zia, attendi al mio grido, por-gi l'orecchio alla mia orasione, ch' io ti fo senza labbra di frode.

2 Proceda il mio giudicio dalla tua presenza: gli occhi tuoi veggano le diritture.

3 Tu hai provato il mio cuore, tu l'hai visitato di notte: tu m'hai messo al cimento, e non hal tro-vato nulla: la mia bocca non trapassa il mio pensiero.

4 Nell' opere degli uomini, per la parola delle tue labbra, lo mi son guardato dalle vie de' violenti.

5 Sostieni i miel passi ne' tuoi sentieri, aciochè i miel piedi non vacillino.

6 lo t'invoco, o Dio: perciochè tu m'esaudisci: inchina a me il tuo orecchio, ascolta le mie parole.
7 Dimostra maravigliose le tue

benignità, o tu che, colla tua de-stra, salvi quelli che si confidano in te, da quelli che si levano contr'a

8 Guardami come la pupilla dell' occhio, nascondimi sotto l'ombra

delle tue ale,

9 D'innansi agli empl, che mi di
sertano; e d'innanzi a' miei mortali nemici, che mi circondano.

10 Son tutti massicci di grasso, parlano altieramente colla lor

bocca.

11 Ora c'intorniano, seguitandoci alla traccia : mirano con gli occhi. per atterrarci : 12 Somigliano un leone che bra-

ma di lacerare: ed un leoncello. che dimora in nascondimenti.

13 Levati, o Signore, va' loro incontro per affrontarii; abattili: riscuoti l'anima mia dall'empio colla tua spada,

14 O Signore, riscuotila colla tun mano dagli uomini, dagli uomini del mondo, la cui parte è in questa vita, ed il cui ventre tu empi delle tue conserve : onde i lor figliuoli son saziati, e lasciano il lor rimanente a' lor piccioli fanciull

15 Quant' e a me, per giustisia ve-drò la tua faccia: io sarò saziato della tua sembianza, quando io mi

risveglierò.

SALMO XVIIL

Salmo di David, servidor del Signore, il qual pronunziò le pa-role di questo Cantico al Signore, nel giorno ch'il Signore l'ebe riscosso dalla mano di tutti i suoi nemici, e dalla mano di Saul; dato al Capo de' Musici.

GLI dunque disse, O Signore, EGLI dunque disse, o signoto, mia forsa, io t'amerò affettuosamente-

2 Il Signore è la mia rocca, e la mia fortezza, ed il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe : lo sperere in lui: il mio scudo, ed il corne della mia salute, il mio alto ricetto 3 Io invocai I Signore, a cui si de ve ogni lode; e fui salvato da' mie nemici.

### II. LIBRO DE' SALMI. XVIII.

4 Doglie di morte m'avevano circondato, e torrenti di scellerati m'avevano spaventato.

5 Legami di sepolcro m'avevano intornisto, lacci di morte m'ave-

vano incontrato.

6 Nella mia distretta io invocai 'l Signore, e gridai all' Iddio mio: ed egli udi la mia voce dal suo Tem-pio, ed il mio grido pervenne davanti a lui a' suoi orecchi.

7 Allora la terra fu scossa, e tremò: ed i fondamenti de' monti furono smossi, e scrollati: perciochè

egli era acceso nell' ira. 8 Un fumo gli saliva per le nari, ed un fuoco consumante per la bocca: da lui procedevano brace accese.

9 Ed egli abbassò i cieli, e discese e v'era una caligine sotto a' suoi

10 E cavalcava sopra Cherubini,

e volava: ed era portato a volo sopra l'ale del vento.

pra l'ale del vento.

11 Egli avva poste delle tenebre
per suo nascondimento: egli serva
d'intorno a sei il suo padiglione,
oscurità d'acque, nubi dell'aria.

12 Le sue rubi si dileguarono per
to splendore, che scopplasso davanti a lui, con gragnuola, e brace

13 Ed il Signore tuonò nel cielo, e l'Altissimo diede fuori la sua voce, con gragnuola, e brace accese: 14 Ed avventò le sue saette, e disperse coloro: egli lanciò folgori,

e li mise in rotta.

15 E, per lo tuo sgridare, o Si-gnore, e per lo soffiar del vento delle tue nari, i canali dell'acque apparvero, ed i fondamenti del mondo furono scoperti.

16 Egli da alto distese la mano, e mi prese, e mi trasse fuor di gran-

di acque.

17 Egli mi riscosse dal mio potente nemico, e da quelli che m'odiavano: perciochè erano più forti di me.

18 Essi erano venuti incontr'a me nel giorno della mia calamità: ma il Signore fu il mio sostegno: 19 E mi trasse fuori al largo:

egli mi libero, perciochè egli mi

20 Il Signore m'ha fatta retribuione secondo la mia giustinia : e i'ha renduto secondo la purità elle mie mani :

21 Perciochè io ho osservate le le del Signore, e non mi sono emlamente rivolto dall' Iddio mio :

22 Perciochè io he tenute davanti me tutte le sue leggi, e non ho rimossi d'innanzi a me i suoi sta

23 E sono stato intiero inverso lui, e mi son guardato dalla mia

iniquità. 24 Ed il Signore m' ha renduto secondo la mia giustizia, secondo la purità delle mie mani nel suo

cospetto. 25 Tu ti mostri pietoso inverso l'aomo pio, intiero inverso i uomo

intiero. 26 Tu ti mostri puro cot pure. e procedi ritrosamente col per-

verso: 27 Perciochè tu sei quel che salvi-

la gente afflitta, ed abbassi gli oc-chi altieri: 28 Perciochè tu sei quel che fai rispiendere la mia lampana: il Signore Iddio mio allumina le mie

tenebre: 29 Perciochè per la tua virtù io rompo tutta una schiera: e per la virtù dell'Iddio mio salgo sopra

30 La via di Dio è intiera: la parola del Signore è purgata col fuo-co: egli è lo scudo di tutti coloro

che sperano in lui.

31 Perciochè, chi è Dio, fuor ch'il
Signore? e chi è Rocca, fuor che

l'Iddio nostro

32 Iddio é quel che mi cinge di prodezza, e c'ha appiansta la mia 33 Egli rende i miei piedi simili a

quelli delle cerve, e mi fa star rit-to in su i miei alti lueghi.

34 Egli ammaestra le mie mani alla battaglia: e colle mie braccia un'arco di rame è rotto.

35 Tu m' hai ancora dato lo scudo della tua salvessa: e la tua destra m' ha sostenuto, e la tua benignità m' ha accresciuto.

36 Tu hai allargati i miei passi sotto di me: e le mie calcagna non

son vaciliate.

37 Io ho perseguitati i mici nemici, e gli ho aggiunti: e non me ne son tornato indietro, finchè non gli abbia distrutti.

'38 Io gli ho rotti, e non son po-tuti risurgere : mi son caduti sotto

i piedi. 39 E tu m'hai cinto di prodessa. per la guerra; ed hai abbattuti sot-to di me quelli che si levavano contr'a me; 40 Ed hai fatto voltar le spalle

s' mici nemici davanti a me: ed io ho distrutti quelli che m'odiavano. 41 Essi gridarono, ma non vi fu chi il salvasse: gridarono al Si-

gnore, ma egli non rispose loro.
42 Ed io gli ho tritati, come pol vere esposta al vento: lo gli ho spassati via, come il fango delle

strade.

### IL LIBRO DE' SALMI, XVIII.-XXI.

43 Tu m'hal scampato dalle bri- finissimo: e più dolci che mele, ghe del popolo; tu m'hal costituito anzi che quello che stilla da'favi. capo di nazioni: il popolo ch'io non conosceva m'è stato sotto-

44 Al solo udir degli orecchi si son ridotti sotto la mia ubbidienza: gli stranieri si sono infinti in-

verso me.

45 Gli stranieri son divenuti fiacchi, ed hanno tremato di paura, fin dentr'a' lor ripari. 46 Viva il Signore, e benedetta

ria la mia Rocca; e sia esaltato l'Iddio della mia salute:

47 Iddio, che mi dà il modo di fur Le mie vendette, e che mi sottomet-

te i popoli: 48 Che mi scampa da' miei nemici, ed anche mi solleva d'infra quelli che m'assaltano, e mi riscuote dall' uomo violento.

49 Per ciò, o Signore, io ti celebrerò fra le genti, e salmeggerò al

tuo Nome: 50 Il quale rende magnifiche le vittorie dei suo re, ed usa beni-gnità inverso David, suo unto, ed inverso la sua progenie in perpetuo.

SALMO XIX.

Salmo di David, dato al Capo de' Musici. CIELI raccontano la gloria di

L Dio; e la distesa annunzia l'o-pera delle sue mani.

2 Un giorno dietro all'altro quei-If agorgano parole: una notte die-tro all'altra dichiarano scienza. 3 Non hanno favella, nè parole:

la lor voce non s'ode:

4 Ma la lor linea esce fuori per tutta la terra, e le lor parole vanno infino all'estremità del mondo: Iddio ha posto in essi un taberna-colo al sole :

5 Ed egli esce fuori, come uno sposo dalla sua camera di nozze: egli gioisce, come un'uomo prode

a correr l'aringo.
6 La sua uscita é da una estremità de'ciell, ed il suo giro arriva infino all'altra estremità : e niente è nascosto al suo calore.

La Legge del Signore è perfetta, ella ristora l'anima: la testimonianza del Signore è verace, e ren-

de savio il semplice.

8 Gli statuti del Signore son diritti, e rallegrano il cuore : il comandamento del Signore e puro, ed allumina gli occhi.

9 Il timor del Signore è puro, e dimora in eterno: i giudicij del Signore son verità, tutti quanti

bignoro was son giusti: 10 Sono più desiderabili ch'oro, anzi più che gran quantità d'oro

11 Il tuo servidore è esiandio avvisato per essi: v'e gran mercede

in osservarli.

12 Chi conoece i suoi errori? purgami di quelli che mi sono occulti. 13 Rattieni esiandio il tuo servidore dalle superbie, e fa' che non signoreggino in me: allora io saro intiero, e purgato di gran misfatto.

14 Sieno grate nel tuo cospetto le parole della mia bocca, e la meditazione del cuor mio, o Signore, mia Rocca, e mio Redentore,

SALMO XX.

Salmo di David, dato al Capo de' Musici.

L Signore ti risponda nel giorno che tu sarai in distretta: leviti ad alto in salvo il Nome dell'Iddio

di Iacob: 2 Manditi soccorso dal Santuario.

e sostengati da Sion: 3 Ricordisi di tutte le tue offerte, e riduca in cenere il tuo olocausto.

4 Diati ciò che è secondo il cuor tuo, ed adempia ogni tuo consi-

5 Noi canteremo d'allegrezza per la tua vitteria, ed alzeremo bandiere nel Nome dell' Iddio nostro. Il Signore adempia tutte le tue domande.

6 Ora so, ch'il Signore ha salvato il suo unto: egli gli rispondera dal cielo della sua Santità: la vittoria della sua destra è con gran

potensa.

7 Gli uni si fidano in carri, e gli altri in cavalli: ma noi ricorderemo il Nome del Signore Iddio nostro.

8 Quelli sono andati in giù, e son caduti: ma noi siamo restati in

piè, e ci siam rizzati.

9 Salva, Signore: rispondaci 7 re nel giorno, che noi grideremo.

### SALMO XXI.

Salmo di David, dato al Capo de Musici.

SIGNORE, il re si rallegrera nella tua forza: e quanto festeggerà egli grandemente della tua vittoria!

2 Tu gli hai dato il desio del suo cuore, e non gii hai rifiutato quel ch'egli ha pronunziato colle sue labbra. Sela.

3 Perciochè tu gli sel venuto in-contro con benedizioni di beni: tu gii hai posta in sul capo una corona d'oro finissimo.

4 Egli t'aveva chiesta vita, e tr

### IL LIBRO DE' SALMI, XXL XXII.

gli hai dato lunghezza di giorni in erpetuo. 5 La sua gloria è grande per la

tua vittoria: tu hai messo sopra lui maestà, e magnificenza:

6 Perciochè tu l'hai posto in benedizioni in perpetuo: tu l'hai ral-legrato di letizia col tuo volto.

Perciochè il re si confida Signore, e nella benignità dell' Altissimo, egli non sara giammai 8m.0880.

8 La tua mano troverà tutti i tnoi nemici: la tua destra troverà quelli che t'odiano,

9 Tu li renderai simili ad un forno ardente, al tempo della tua ira: il Signore gli abisserà nel suo cruc-

clo, ed il fuoco li divorera.

10 Tu farai perire il frutto loro dalla terra, e la lor progenie d'infra i figliuoli degli uomini:

11 Percioche hanno ordito del

male contr'a te, ed hanno divisata una malizia, della quale però non

potranno venire a capo.

12 Perciochè tu li metteral per tuo bersaglio: tu tireral diritto colle corde de tuoi archi contr'al-

lor faccia. 13 Innalzati, Signore, colla tua

forza: noi canteremo, e salmeggeremo la tua potenza.

SALMO XXII.

Salmo di David, dato al Capo de' Musici, sopra Aielet-hassahar. Dio mio, Dio mio, perchè m'hai lasciato? perche stai lontan dalla mia salute, e dalle parole del

mio ruggire ? 2 O Dio mio, io grido di giorno, e tu non rispondi : di notte ancora.

e non ho posa alcuna. 3 E pur tu sei I Santo, il Perma-

nente, le lodi d'Israel. 4 I nostri padri si son confidati in te: si son confidati in te, e tu gli

hai liberati 5 Gridarono a te, e furon liberati: in te si confidarono, e non furon

confusi 6 Ma io sono un verme, e non un'uomo: il vituperio degli uomi-

ni, e lo sprezzato fra il popolo. 7 Chiunque mi vede, si beffa di me, mi stende il labbro, e scuote

il capo :
8 Dicendo, Egli si rimette nel Si-

more: liberilo dunque: riscuotalo, poi ch'egli lo gradisce. 9 Certo, tu sei quel che m' hai

tratto fuor del ventre: tu m'hai affidato *da che io era* alle mammelle di mia madre.

10 Io fui gettato sopra te dalla matrice: tu sei 'l mio Dio fin dal ventre di mia madre.

11 Non allontanarti da me: perciochè l'angoscia è vicina, e non v'è alcuno che m'aiuti.

12 Grandi tori m' hanno circondato: possenti tori di Basan m' han-

no intorniato :

13 Hanno aperta la lor gola contr'a me, come un leon rapace. e

ruggente. 14 lo mi scolo come acqua, e tutte le mie ossa si scommettono: il mio cuore è come cera, e si strugge nel mezzo delle mie inte-

riora.

15 Il mio vigore è asciutto come lingua è attaccata alla mia gola: tu m'hai po-

sto nella polvere della morte. 16 Perciochè cani m'hanno circondato; uno stuolo di maligni m' ha intorniato: essi m' hanno fo-

rate le mani, ed i piedi. 17 lo posso contar tutte le mie ossa: essi mi riguardano, e mi

considerano. 18 Si spartiscono fra loro i miel vestimenti, e tranno la sorte so-

pra la mia vesta. 19 Tu dunque, Signore, non allontanarti: tu che sei la mia forza.

affrettati di soccorrermi. 20 Riscuoti l'anima mia dalla spada, l'unica mia dalla branca

del cane. 21 Salvami dalla gola del leone, ed esaudiscimi, liberandomi dalle

corna de' liocorni. 22 Io racconterò il tuo Nome a' miei fratelli: io ti loderò in messo

della raunanza. 23 Voi che temete il Signore, lo-datelo: glorificatelo voi, tutta la progenie di Iacob; e, voi, tutta la

generazion d'Israel, abbiate timor di lui. 24 Perciochè egli non ha sprezzata, nè disdegnata l'afflizion del-

l'afflitto: e non ha nascosta la sua faccia da lui: e, quando ha gridato a lui, l'ha esaudito. 25 Da te io ho l'argomento della mia lode in grande raunanza: io

adempirò i miei voti in presenza di quelli che ti temono. 26 I mansueti mangeranno, e sa-

ranno saziati: que' che cercano il Signore lo loderanno: il vostro cuore viverà in perpetuo.

27 Tutte l'estremità della terra ne avranno memoria, e si convertiranno al Signore: e tutte le nazioni delle genti adoreranno nel suo cospetto

28 Perciochè al Signore appar tiene il regno: ed egli è quel che

signoreggia sopra le genti.
29 Tutti i grassi della terra man-geranno, ed adoreranno: pari-

498

### IL LIBRO DE' SALMI, XXIL-XXV.

mente tutti quelli che acendono nella polvere, e che non possono manteneral in vita, a'inchineranno davanti a lui.

30 La lor posterità gli servirà: ella sarà annoverata per genera-

zione al Signore.

31 Essi verranno, ed annunzieranno la sua giustizia: ed alla gente, c'ha da nascere, ciò ch'egli avra operato.

#### SALMO XXIII. Salmo di David.

IL Signore è il mio pastore: nul-

la mi manchera. 2 Egli mi fa giacere in paschi erbosi, mi guida lungo l'acque chete. 3 Egli mi ristora l'anima: egli mi conduce per li sentieri di giusti-

sta, per amor del suo Nome. 4 Avvegnachè io caminassi nella valle dell'ombra della morte, lo non temerei male alcuno: perciochè tu sei meco: la tua bacchetta,

e la tua verga mi consolano. 5 Tu apparecchi davanti a me la mensa, al cospetto de' miei nemi-

ci: tu ungi 'l mio capo con oglio: la mia coppa trabocca. 6 Per certo, beni, e benignità m'accompagneranno tutti i giorni della mia vita: ed io abiterò nella

## Casa del Signore per lunghi giorni. SALMO XXIV.

Salmo di David. A L Signore appartiene la terra, A e tutto quello che è in essa: il mendo, ed i suoi abitanti.

2 Perciochè egli l'ha fondata so-pra i mari, e l'ha fermata sopra i fiumi.

3 Chi salirà al Monte del Signore? e chi stara nel juogo suo santo? 4 L' nome innocente di mani, e

pure di cuore : il qual non eleva animo a vanità, e non giura con frode.

5 Un tale riceverà benedizione dal Signore, e giustizia dall' Iddio della sua salute.

6 Tale ? la generazione di quelli, che lo ricercano; tale è lacob, che cerca la tua faccia, o Dio. Sela.

7 O porte, alzate i vostri capi: e vi, porte eterne, alzatevi : ed il Re

di gioria entrerà. 8 Chi è questo Re di gioria ? *Egli* ll Signore forte, e possente; il Signore poderoso in battaglia. 9 O porte, alzate i vostri capi;

alzatevi, o porte eterne: ed il Re di gloria entrera. 10 Chi è questo Re di gloria?

Egli è il Signor degli eserciti ; esso è il Re di gloria. Sela.

SALMO XXV Salmo di David. SIGNORE, lo levo l'anima

mia a te.

2 Dio mio, io mi confide in te: fa ch'io non sia confuso, e che i mici nemici non facciano festa di me-

3 Ed anche, che niuno di quelli, che sperano in te sia confuso: sien confusi quelli che si portano dislealmente senza cagione.

4 Signore, fammi conoscere le tue vie ; insegnami i tuoi sentieri.

5 Inviami nella tua verità, ed ammaestrami : pereiochè tu sei l'Iddio della mia salute : io t'attendo tutto di.

6 Ricordati, Signore, delle tue compassioni, e delle tue benignità : perciochè sono ab eterno.

7 Non ridurti a memoria i pecca della mia giovanezza, nè misfatti : secondo la tua benignità. o Signore, per amore della tua bonta, ricordati di me. 8 Il Signore è buono, e diritto: per

ciò egli insegnera la via a peccatorl.

9 Egli inviera i mansueti nella dirittura, ed insegnera la sua via

gli umili.

10 Tutte le vie del Signore son benignità, e verità, inverso quelli che guardano il suo patto, e le sue testimonianze. 11 O Signore, per amor del tuo

Nome, perdonami la mia iniquità: perciochè ella è grande.

12 Chi el' uomo che tema il Signore? egli gi insegnera la via ch'egli deve eleggere. 13 L'anima sua dimorera per

mezzo i beni, e la sua progenie erederà la terra.

14 Il Signore dà a conoscere il sue consiglio, ed il suo patto, a quelli che lo temono.

15 I miei occhi son del continuo

verso il Signore: perciochè egli trarrà i miei piedi della rete. 16 Riguarda a me, ed abbi pietà di me: perciochè lo son solo, ed

afflitto. 17 L'angosce del mio cuore si sono aumentate: trammi delle mie

distrette. 18 Vedi la mia affizione, ed il mio

affanno: e perdonami tutti i mici peccati.

19 Vedi i miei nemici: perciochè
son molti, e m'odiano d'un' odio
pieno di violenza.

20 Guarda l'anima mia, e riscuo-timi: fa ch' lo non sia confuso: perciochè lo mi confido in te.

guardino: perciochè io ho sperato in te.

### IL LIBRO DE' SALMI, XXV.-XXVIII.

22 O Dio, riscuoti Israel da tutte le sue tribolazioni. SALMO XXVI.

Salmo di David. IUDICAMI, Signore: percio-T chè lo son caminato nella mia integrità, e mi son confidato nel Signore: io non sarò smosso.

2 Provami, Signore, e sperimentami : metti al cimento le mie re-

ni, ed il mio cuore.

3 Perciochè io ho davanti agli occhi la tua benignità, e son caminato nella tua verità. 4 Io non son seduto con uomini

bugiardi, e non sono andato co'

dissimulati.

5 Io odio la raunanza de' maligni, e non son seduto con gli empi. 6 Io lavo le mie mani nell' inno-

censa, e circuisco il tuo Altare. o Signore:

7 Facendo risonar voce di lode, e raccontando tutte le tue maraviglie.

8 O Signore, io amo l'abitacolo

della tua Casa, ed il luogo del Tabernacolo della tua gloria. 9 Non metter l'anima mia in un

fascio co' peccatori, nè la mia vita con gli uomini di sangue: 10 Nelle cui mani è scelleratez-

ma, e la cui destra è piena di pre-

II Ma io caminerò nella mia inte grità : riscuotimi, ed abbi pietà di me.

12 Il mio piè sta fermo e ritto in luogo piano. Io benedirò il Signore nelle raunanze.

> SALMO XXVII. Salmo di David.

IL Signore è la mia luce, e la mia salute ; di chi temerò ? il Signore e la forza della mia vita ; di chi

avrò paura ? 2 Quando i maligni, miei nemici, ed avversari, m'hanno assalito per divorar la mia carne, eglino stessi son traboccati, e caduti. 3 Avvegnache tutt' un campo s'ac-

campasse contr' a me, il mio cuore non avrebbe però paura benchè una battaglia si levasse contr'a me, io avrei confidanza in questo.

4 Io ho chiesta una cosa al Signore, quella procaccerò: ch' io dimori nella Casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per mirar la bellezza del Signore, e visitare il

suo tempio.

5 Perciochè egli mi nasconderà nel suo Tabernacolo, nel giorno dell' avversità: egli m'occulterà nel nascondimento del suo Padiglione: egli mi leverà ad alto sopra una rocca.

6 Anzi pure ora il mio capo s'innalzera sopra i miei nemici che son d'intorno a me : ed lo sacrificherò nel suo Tabernacolo sacrificij con giubilo: io canterò, e salmeggerò al Signore.

al Signore.
7 Signore, ascolta la mia voce,
colla quale io grido: ed abbi pleta
di me, e rispondimi.

8 Il mio cuore mi dice da parte tua. Cercate la mia faccia. Iocerco la tua faccia, o Signore.

9 Non nascondere il tuo volto da me, non rigettare in ira il tuo servidore: tu sei stato il mio aiuto: non lasciarmi, e non abbandonarmi, o Dio della mia salute.

10 Quantunque mio padre, e mia madre, m'avessero abbandonato, pure il Signore m'accoglierà.

11 O Signore, insegnami la tua via, e guidami per un sentiero pia-

no, per cagion de' miei nemici. 12 Non darmi alle voglie de miei nemici : perciochè falsi testi-moni, ed uomini ch'audacemente parlano di violenza, son surti contr'a me.

13 Oh, se non avessi creduto di vedere i beni del Signore nella ter-

ra de' viventi ! 14 Attendi 'l Signore, fortificati: ed egli conforterà il tuo cuore: spe-

ra pur nel Signore.

# SALMO XXVIII. Salmo di David.

I o grido a te, Signore: Rocca mia, non tacere, senza rispondermi : che talora, se tu ti taci, io non sia renduto simile a quelli che scendono nella fossa.

2 Ascolta la voce delle mie sup-plicazioni, mentre io grido a te, mentre io levo le mani verso l'Oracolo della tua Santità.

3 Non istrascinarmi con gli em-pl, e con gli operatori d'iniquità, i quali parlano di pace co' lor prossimi, ma hanno della malizia nel

4 Rendi loro secondo le loro opere, e secondo la malvagità de lor fatti: rendi loro secondo l'opere delle lor mani : da' loro la lor retribuzione.

5 Perciochè non considerano i fatti del Signore, nè l'opere delle sue mani, egli li distruggerà, e nou · gli edifichera.

6 Benedetto sia il Signore: perciochè egli ha udita la voce delle

mie supplicazioni.
7 Il Signore è la mia forza, ed il
mio scudo: in lui s'è confidato il mio cuore, ed io sono stato soccor-so: onde il mio cuor festeggia, ed io lo celebrerò co' mici cantici.

500

### IL LIBRO DE' SALMI, XXVIII.-XXXI.

8 Il Signore è la forza del suo po- i mio monte : ma, tosto che tu hai polo, ed è la fortezza delle salva-zioni del suo unto.

9 Salva il tuo popolo, e benedici la tua eredità: e pascili, ed innalvali in perpetuo.

#### SALMO XXIX. Salmo di David.

ATE al Signore, o figliuoli de' potenti : date al Signore glo-

ria, e forza 2 Date al Signore la gloria dovuta al suo Nome: adorate il Signore

nel magnifico Santuario. 3 La voce del Signore è sopra l'ac-

gnore è sopra le grandi acque. 4 La voce del Signore è con potenna: la voce del Signore è con

rnagnificensa. 5 La voce del Signore rompe i

cedri : ed il Signore spezza i cedri

dei Libano : 6 E li fa saltellar com'un vitello: il Libano stesso, e Sirion, come il

figlio d'un liocorno.

7 La voce del Signore sparge, a guisa di schegge, fiamme di fuoco. 8 La voce del Signore fa tremare il diserto: il Signore fa tremare il diserto di Cades.

9 La voce del Signore fa partorir le cerve, e sfronda le selve: ma in-tanto ciascuno predica la sua gio-

ria nel suo Tempio. 10 Il Signore nel diluvio siede: anzi 'l Signore siede re in eterno.

11 Il Signore darà forza al suo po-polo: il Signore benedirà il suo popolo in pace.

SALMO XXX. Salmo di Cantico di David, sopra

la dedicazione della sua casa. IGNORE, io t'esalterò: percio-chè tu m'hai tratto ad alto, e non hai rallegrati di me i mici ne-

2 Signore Iddio mio, io ho gridato

a te, e tu m'hai sanato. 3 Signore, tu hai fatta salir l'ani-ma mia fuor del sepolcro : tu m' hai salvata la vita, aciochè io non

iscendessi nella fossa.

4 Salmeggiate al Signore, voi suoi santi; e celebrate la memoria della sua santità.

5 Perciochè l'ira sua dura solo un momento: ma la sua benivolenza dura tutta una vita: la sera apr noi alberga il pianto, ma la matti-tina v'è giublio.

6 Quant è a me, nella mia quiete, lo diceva, lo non sarò giammai 8110086O.

7 Signore, tu avevi, per lo tuo favore, stanziata la fortessa nel

nascosta la tua faccia, lo sono stato marrita

8 Io ho gridato a te, Signore, ed ho supplicato al Signore: 9 Dicendo, Che utilità gorgi nel

mio sangue, s'io scendo nella fos-sa ? la poivere ti celebrera ella ?

predicherà ella la tua verità?
10 Ascolta, Signore, ed abbi pietà
di me: Signore, silmi in aluto.
11 Tu hai mutato il mio duolo in

festa: tu hai sciolto il mio ciliccio, e m'hai cinto d'allegrezza:
12 Aciochè la mia gioria ti salmeggi, e non si taccia. Signore

Iddio mio, lo ti celebrerò in eterno.

### SALMO XXXI. Salmo di David, dato al Capo de' Musici.

SIGNORE, io mi son confidato in te: fa' ch' io non sia giammai confuso: liberami per la tua giuetisia.

2 Inchina a me il tuo orecchio, affrettati di liberarmi: siimi una rocca forte, ed un luogo di fortema,

per salvarmi.

3 Perciochè tu sei la mia rocca, e la mia fortezza: e, per amor del tuo Nome, guidami, e conducimi. 4 Trammi fuor della rete, che m'é stata tesa di nascoso: poichè tu sei la mia fortezza.

5 Io rimetto'i mio spirto nelle tue mani: tu m'hai riscattato, o Si-

gnore Iddio di verità.

6 Io odio quelli ch'attendono alle vanità di menzogna : ma lo mi confido nel Signore.

7 lo festeggerò, e mi rallegrerò della tua benignità: perciochè tu avrai veduta la mia afflizione. avrai presa conoscenza delle tribo-lazioni dell'anima mia:

8 E pon m'avrai messo in man

del nemico; ed avral fatti star ritti i miei piedi al largo. 9 Abbi mercè di me, Signore: perciochè io sono in distretta: l'occhio mio, l'anima mia, ed il ventre mio, son consumati di cor-

doglio.

10 Perciochè la mia vita si vien meno di noia, ed i miei anni di sospirare : le mie forze sono scadute per le mie pene, e le mie ossa son

consumate. 11 Per cagion di tutti i miei ne-

mici, lo sono stato in gran vitupe-rio eziandio a miel vicini, ed in ispavento a miel conoscenti: quelli che mi veggono fuori se ne fuggo-no lontan da me.

12 Io sono stato dimenticato dal cuore loro, come un morto: lo son

simile ad un vaso perduto.

### II. LIBRO DE' SALMI, XXXI.--XXXIII.

13 Perciochè io ho udito il vituperio di molti: spavento è d'ogn' intorno, mentre prendono in-sleme consiglio contra me, e macchinano di tormi la vita.

14 Ma io, o Signore, mi confido in te: io ho detto, Tu sei l'Iddio

mia.

15 I miei tempi son nella tua mano: riscuotimi dalla mano de' miei nemici, e da quelli che mi perseguitano.

16 Fa' risplendere il tuo volto sopra il tuo servidore: salvami per la tua benignità.

17 O Signore, fa' ch' io non sta confuso: perciochè io t' invoco: sieno confusi gli empi: abbian la bocca turata, e sieno posti nel se-

polcro. 18 Ammutoliscano le labbra bugiarde, le quali parlano duramente contr'al giusto, con alterezza, e

con isprezzo.

19 Quanto grandi sono i tuoi beni che tu hai riposti a quelli che ti te-mono: e che tu fai in presenza de' figliuoli degli uomini, inverso quelli che si confidano in te!

20 Tu li nascondi, nel nascondimento della tua faccia, dalle superble degli nomini: tu gli occulti in un tabernacolo, lungi dalle bri-

ghe delle lingue.

21 Benedetto sia il Signore: perclochè egli ha renduta ammirabile la sua benignità inverso me, come se io fossi stato in una città di fortezza.

22 Or, quant'è a me, nel mio smarrimento, dissi, lo son riciso d'innanzi al tuo cospetto: ma pur tu hai udita la voce delle mie supplicazioni, quando io ho gridato

à te.

23 Amate il Signore, voi suoi santi tutti: il Signore guarda i fedeli, è rende la retribuzione a colmo a quelli che procedono alteramente. 24 Confortatevi, voi tutti che sperate nel Signore: ed egli fortificheth il vostro cuore.

#### SALMO XXXII. Maschil di David.

BEATO colui, la cui trasgres-sione è rimessa, ed il cui peccato è coperto!

2 Beato l' uomo, a cui 'l Signore non imputa iniquità, e nel cui spirito non v'e frode alcuna!

3 Mentr'io mi son taciuto, le mie 088a si sono invecchiate, nel mio ruggire di tutto dì.

4 Perciochè giorno e notte la tua mano era aggravata sopra me, l'umor mio era divenuto simile ad arsure di state. Sela.

5 In the dichiarate il mio peccato, non ho coperta la mia iniquita; io ho detto, lo confessero le mie trasgressioni al Signore: e tu hai rimessa l'iniquità del mio peccato.

6 Per ciò ogni uomo pio ti farà orazione nel tempo che tu puoi esser trovato : nel tempo di diluvio di grandi acque, elle non pur perverranno a lui

7 Tu sei 'l mio ricetto, tu mi guar. derai di distretta, tu mi circonderai

di canti di liberazione. Sela. 8 Io voglio ammaestrarti, ed in-segnarti la via, per la quale devi caminare: e consigliarti, avendo

l'occhio sopra te. 9 Non siate come il cavallo, ne come il mulo, che sono sensa in-telletto: la cui bocca conviene frenar con morso, e con freno, altrimente, non s'accosterebbero a ta 10 Molti dolori avverranno all'em-

pio: ma benignità intornierà colu

che si confida nel Signore. 11 Rallegratevi nel Signore, e fate festa, o giusti : e giubilate, voi tutti che siete diritti di cuore.

#### SALMO XXXIII.

OI giusti, giubilate nel Signo re : la lode è decevole agli uomini diritti.

2 Celebrate il Signore colla cetera: salmeggiategli col saltero, s col decacordo.

3 Cantategli un nuovo cantico, sonate maestrevolmente con giu-4 Perciochè la parola del Signore

è diritta: e tutte le sue opere son fatte con verità.

5 Egli ama la giustisis, e la dirit-tura: la terra è piena della beni gnità del Signore.

6 I cieli sono stati fatti per la parola del Signore, e tutto il loro esercito per lo soffio della sua bocca.

7 Egli ha adunate l'acque del mare come in un mucchio: egli ha riposti gli abissi come in tesori.

8 Tutta la terra tema del Signore: abbianne spavento tutti gli abitan-ti del mondo.

9 Perciochè egli disse la parole, e la cosa fu : egli comandò, e la cosa 10 Il Signore dissipa il consiglio delle genti, ed annulla i pensieri

de' popoli.

Il il consiglio del Signore dimora
in eterno: i pensigli del suo cuore

dimorano per ogni età. 12 Beata la gente, di cui l Signore e l'Iddio : beato il popolo, il quale

egli ha eletto per sua ered 13 Il Signore riguarda dal ciclo,

### IL LIBRO DE' SALMI, XXXIII. - XXXV.

egli vede tutti i figlinoli degli no- i d'alcun bene. mini.

14 Egli mira, dalla stanza del suo eggio, tutti gli abitanti della terra. 13 *Egli è quel* c'ha formato il cuor d'essi tutti, che considera tutte le loro opere.

16 Il re non è salvato per grandezza d'escreito: l'uomo prode non iscampa per grandezza di forza. 17 Il cavallo è cosa fallace per salvare, e non può liberar colla

grandezza della sua possa

18 Ecco, l'occhio del Signore 2 inverso quelli che lo temono: inverso quelli che sperano nella sua

benignità : 19 Per riscuoter l'anima loro dalla morte, e per conservarli in vita in tempo di fame. 20 L'anima nostra attende il Si-

gnore: egli è il nostro aiuto. ed il nostro scudo 21 Certo, il nostro cuore si ralle-

grerà in lui : perciochè noi ci siam confidati nel Nome della sua Sanfità.

ŧ

22 La tua benignità, o Signore, sia sopra noi, siccome noi abbiamo sperato in te.

SALMO XXXIV. Salmo di David, intorno a ciò ch'e-

gli si contrafece davanti ad Abimelec : onde esso lo cacciò via, ed egli se n'andò. 1 Sam. xxi.13.

O benedirò il Signore in ogni tempo: la sua lode sard sempre nella mla bocca.

2 L'anima mia si glorierà nel Simore: gli umili l'udiranno, e si fallegreranno.

3 Magnificate meco il Signore, ed esaltiamo tutti insieme il suo

Nome. 4 Io ho cercato il Signore, ed egli

m'ha risposto, e m'ha liberato da tutti i miel spaventi. 5 Quelli c'hanno riguardato a lui sono stati illuminati, e le lor facce

non sono state svergognate.
6 Questo povero afflitto ha gridato, ed il Signore l'ha esaudito, e l'ha salvato da tutte le sue di-

7 Gli Angeli del Signore sono accampati intorno a quelli che lo temono, e li liberano.

8 Gustate, e vedete quanto il Signore è buono: beato l'uomo che spera in lui. 9 Temete il Signore, soi suoi San-

ti : poiche nulla manca a quelli che lo temono.

10 I leoncelli soffrono necessità, e fame: ma quelli che cercano il Signore non hanno mancamento 503

11 Venite, figliuoli, ascoltatemi io v'insegnero il timore del Signore.

12 Quale e l'nomo ch'abbia voglia di vivere, ch'ami lunghezza di giorni per veder del bene

13 Guarda la tua lingua dal male, e le tue labbra da parlar frode.

14 Ritratti dal male, e fa' il bene: cerca la pace, e procacciala. 15 Gli occhi del Signore sono ver-

so i giusti, e le sue orecchie sono attente al grido loro.

16 La faccia del Signore è contra quelli che fanno male, per istermi-

nar la lor memoria d'in su la terra. 17 I giusti gridano, ed il Signore gri esaudisce, e li libera da tutte le lor distrette.

18 Il Signore è presso di quelli c'hanno il cuor rotto, e salva quelli c'hanno lo spirito contrito. 19 Molte son l'affizioni del giu-

sto: ma il Signore lo liberera da tutte.

20 Egli guarda tutte l'ossa d'esso:

e niuno ne può esser rotto. 21 La maivagità farà morire il malvagio, e quelli ch'odiano il giusto saran distrutti.

22 Il Signore riscatta l'anima de suol servidori: e niuno di quelli che sperano in lui sarà distrutto.

#### SALMO XXXV. Salmo di David

SIGNORE, contendi con quelli che contendono meco : guerreggia con quelli che guerreggiano meco.

2 Prendi lo scudo, e la targa: e levati in mio aluto.

3 E trai fuori la lancia, e serra il passo a quelli che mi perseguita-no: di'all'anima mis. Io son is tua salute.

4 Sien confusi, e avergognati quelli che cercano l'anima mia: voltin le spalle, e sieno svergo-gnati quelli che macchinano dei

male contr' a me. 5 Sien come puis al vento, e caccili l'Angelo del Signore.

6 Sia la via loro tutta tenebre, e sdruccioli : e perseguali l'Angelo del Signore

7 Perciochè senza cagione hanno fatto una foesa nascosta, per tendervi la lor rete: senza cagione l'hanno cavata all' anima mia.

8 Venga loro una sproveduta ruina, e sieno presi colla lor propia rete, c'hanno tesa di nascosto: e caggiano nella ruina che m' hanno

apparecchiata.

9 Allora l'anima mia festeggerà

### II. LIBRO DE'SALMI, XXXV.—XXXVII.

nei Signore, e si rallegrerà nella sua miute.

10 Tutte l'ossa mie diranno, O Signore, chi è pari a te, che riscuoti l povero afflitto da chi è più forte di lui: il povero afflitto, ed il bisognoso, da chi lo spoglia?

ll Falsi testimoni si levano: mi domandano cose, delle quali non

so nulla.

12 Mi rendono male per bene: rendono sconforto all'anima mia.

13 E pure io, quando essi erano infermi, mi vestiva d'un ciliccio, ed affliggeva l'anima mia col digiuno, e la mia orazione mi ritornava in seno.

14 Io andava attorno, come se fosse stato per un mio amico, over fratello: io andava chino, e vestito a bruno, come uno che faccia

cordoglio di sua madre. 15 Ma, quando io son zoppiccato, essi se ne son rallegrati, e si sono adunati insieme: gente da nulla s'è adunata contr'a me, senza ch'io lo sapessi: m' hanno lacerato, sen-28 mai restare :

16 Insieme con profani beffatori giucolari, digrignando i denti con-tr'a me.

17 O Signore, infino a quando vedrai queste cose? ritrai l'anima mia dalle ruine loro, l'unica mia dai leoncelli.

18 Io ti celebrerò in gran raunansa: jo ti loderò in mezzo d'un gran

popolo.

19 Non rallegripsi di me quelli che mi son nemici a torto: non nemici accebi quelli ammicchino con gli occhi quelli che m'odiano senza cagione.

20 Perciochè non parlano giammai di pace : anzi macchinano frodi contr'a' pacifici della terra.

21 Ed allargano la lor bocca con-tr'a me, e dicono, Eja, Eja: l'occhio nostro ha pur veduto quello he desideravamo.

22 O Signore, tu hai vedute queste cose: non tacere: O Signore, non

allontanarti da me.

23 Risvegliati, e destati, per farmi ragione: Dio mio, e Signor mio, risvegliati per difendere la mia CRUSS

24 OSignore Iddio mio, giudicami secondo la tua giustizia, e fa' ch'essi non si rallegrino di me :

25 E non dicano nel cuor loro, Chi anima nostra: e non dicano. Noi l'abbiamo trangugiato.

26 Sieno svergognati, e confusi tutti quanti quelli che si rallegrano del mio male: sieno vestiti di vergogna, e di vituperio, quelli che si magnificano contr'a me.

27 Cantino, e rallegrinsi quelli 504

c' hanno buona affezione alla mia giustizia; e dicano del continuo, Magnificato sia il Signore; che vuole la pace del suo servidore. 28 E la mia lingua risonerà la tua

giustizia, e la tua laude, tutto di

SALMO XXXVI.

Salmo di David, servidor del Signo-re, dato al Capo de' Musici.

L misfatto dell'empio mi dice dentro al cuore, ch'egli non ha timore alcuno di Dio davanti agli

2 Perciochè egli si lusinga appo se stesso, per venire a capo della sua iniquità, che è pur da odiare.

3 Le parole della sua bocca sono iniquità a fenda aggi non ba nin

iniquità, e frode : egli non ha più intelletto da far bene

4 Egli divisa iniquità sopra il suo letto: egli si ferma nella via che non è buona, egli non abborre il male.

5 O Signore, la tua benignità ar riva infino al cielo, e la tua verità infino alle nuvole.

6 La tua giustizia è simile a monti altissimi : i tuoi giudicii sono un grande abisso : O Signore, tu conservi uomini, e bestie.

7 O Dio, quanto presiosa è la tua benignità! per ciò i figliuoli degli uomini si riducono sotto l'ombra delle tue ale :

8 Son saziati del grasso della tua Casa: tu gli abbeveri del torrente delle tue delizie.

9 Perciochè appo te è la fonte della vita: e per la tua luce noi veg-

giam la luce. 10 Stendi la tua benignità inverso

quelli che ti conoscono, e la tua giustizia inverso quelli che son diritti di cuore. 11 Non vengami addosso ii piè del

superbo: e la mano degli empi non mí smova.

12 Ecco là, gli operatori d'iniquità son caduti: sono stati sospinti, e non son potuti risurgere.

#### SALMO XXXVIL Salmo di David.

NON crucciarti per cagion de' maligni: non portare invida a quelli ch'operano perversamente: 2 Perciochè saran di subito ricisi

come fieno, e s'appasseranno come erbetta verde.

3 Confidati nel Signore, e fa' bene: tu abiterai nella terra, e vi pasturerai in confidanza.

4 E prendi I tuo diletto nel SI gnore: ed egli ti dara le domande del tuo cuore.

5 Rimetti la tue via nel Signore:

# II. LIBRO DE' SALMI, XXXVII. XXXVIII.

e confidati in lui, ed egli farà ciò i che bisogna :

6 E produrra fuori la tua ginatisia, come la luce: e la tua drittura, come il mezzodi.

7 Attendi 1 Signore in silensie: non crueciarii per colui che pro-spera nella sua via, per l'uomo ch'opera scelleratessa.

8 Rimanti dell'ira, e lascia il cruccio: non isdegnarti si veramente, che tu venga a far male. 9 Perciochè i maligni saranno sterminati : ma coloro che sperano

nel Signore possederanno la terra-10 Fra breve spazio l'empio non sard più: e, se tu poni mente al

suo luogo, egli non vi sard più.

11 Ma i mansueti possederanno
la terra, e gioiranno in gran pace.
12 L'empio fa delle macchinasioni contr' al giusto, e digrigna i denti contr's lui.

13 Il Signore si riderà di lui : perciochè egli vede, ch'il suo giorno

14 Gli empi hanno tratta la spada, ed hanno teso il loro arco, per abbattere il povero afflitto, ed il bisognoso: per ammassar quelli che caminano dirittamente.

15 La loro spada entrerà lor nel cuore, e gli archi loro saranno rotti. 16 Meglio vale il poco del giusto, che l'abbondanza di molti empi.

17 Perciochè le braccia degli empi saranno rotte: ma il Signore so-

18 Il Signore conosce i giorni degli uomini intieri: e la loro eredità

sand in eterno. 19 Essi non saran confusi nel

tempo dell' avversità: e saranno saziati nel tempo della fame.

20 Ma gli empi periranno, ed i nemici del Signore saranno consumati, ed anderanno in fumo, come

grasso d'agnelli. 21 L'empio prende in prestanza, e non rende : ma il giusto largisce, e dona.

22 Perciochè i benedetti dal Signore erederanno la terra: ma i maladetti da lui saranno sterminati.

23 I passi dell' nomo, la cul via il Signor gradisce, son da lui ad-dirimati.

24 Se cade, non è però atterrato : perciochè il Signore gli sostlene la mano.

25 lo sono stato fanciullo, e sono

eziandio divenuto vecchio, e non ho veduto il giusto abbandonato, nè la sua progenie accattare il Pane.

96 Egli tutto di dona, e presta : e la sua progenie è in benedizione.

27 Ritratti dal male, e fa'il bene: e tu sarai stanziato in eterno.

98 Perciochè il Signore ama la dirittura, e non abbandonerà i suoi santi: essi saranno conservati in eterno: ma la progenie degli empi sarà sterminate

29 I giusti erederanno la terra, ed 30 La bocca dei giusto risona sa-pienza, e la sua lingua pronunzia dirittura.

31 La Legge dell'Iddlo suo è nel suo cuore: I suoi passi non vacilleranno.

32 L'empie spia il giusto, e cerca d'ucciderlo.

33 Il Signore non glielo lascerà nelle mani, e non permetterà, che sia condannato, quando sara giudicato.

34 Aspetta il Signore, e guarda la sua via, ed egli t'innalzerà, acto-chè tu eredi la terra: quando gli empi saranno sterminati, tu vedrai.

35 Io ho veduto l'empio possente. e che si distendeva come un verde

lauro:

36 Ma egli è passato via: ed ecco, egli non è più: ed io l'ho cercato, e non s'è ritrovato.

37 Guarda l'integrità, e riguarda alia dirittura : perciochè v'e mercede per l'uomo di pace.

36 Ma i trasgressori saranno distrutti tutti quanti: ogni mercede è ricisa agli empi.

39 Ma la salute de giusti è dal Si-

gnore: egli è la lor fortezza nel tempo dell'affizione: , 40 Ed il Signore gli aluta, e li li-bera: li libera dagli empi, e li salva: perciochè hanno sperato in lui.

### SALMO XXXVIII.

Salmo di David, da rammemorare, ☐ IGNORE, non correggermi nella tua indegnazione: e non ga-

stigarmi nel tuo cruccio. 2 Perciochè le tue saette son discese in me, e la tua mano mi s'è

calata addosso

3 Egii non v'é nulla di sano nella mia carne, per cagion della tua ira: le mie ossa non hanno requie alcuna, per cagion del mio peccato. 4 Perciochè le mie iniquità tra-

passano il mio capo: sono a guisa di grave peso, son pesanti più ch' io non posso portare.

5 Le mie posteme putono, e colano, per la mia follia.

6 Io son tutto travolto, e piegato: io vo attorno tutto di vestito a bruno:

7 Perciochè i miei fianchi son

## IL LIBRO DE' SALMI, XXXVIII.—XL.

pieni d'infiammagione : e non v'è | nulta di sano nella mia carne.

8 Io son tutto fiacco, e trito: io ruggio per lo fremito del mio cuore. 9 signore, ogni mio desiderio e nel tuo cospetto: ed i miei sospiri non ti sono occulti.

10 Il mio cuore è agitato, la mia forza mi lascia: la luce stessa de' miei occhi non è più appo me.

miei occhi non è più appo me. 11 I miei amici, ed i miei compegni se ne stanno di rincontro alla mia piaga: ed i miei prossimi si fermano da lungi.

12 E questi che cercano l'anima mia mi tendono delle reti: e quelli che procacciano il mio male parlano di malizie, e ragionano di frodi tutto di.

13 Ma io, come se fossi sordo, non ascolto: e son come un mutolo

che non apre la bocca. 14 E son come un'uomo che non

ode: e come uno che non ha replica alcuna in bocca.

15 Percioche, o Signore, io t'aspetto, tu risponderal, o Signore Iddio mio.

16 Perciochè io ho detto, Fa'che non si rallegrino di me: quando il mio piè vacilla, essi s'innalzano contr'a me:

17 Mentre son tutto presto a cadere, e la mia doglia è davanti a

me del continuo:

18 Mentre io dichiaro la mia iniquità, e sono angosciato per lo mio

19 I miel nemici vivono, e si fortificano: e quelli che m'odiano a

torto s'ingrandiscono:
20 Quelli, dico, che mi rendono
mal per bene: che mi sono avversari, in iscambio di ciò c'ho lor

procacciato del bene. 21 Signore, non abbandonarmi: Iddio mio, non allontanarti da me. 22 Afrettati al mio aluto, o Signore, mia salute.

SALMO XXXIX.

Salmo di David, dato a Iedutun, Capo de Musici.

To aveva detto, lo prenderò guardia alle mie vie, ch'lo non pecchi colla mia lingua: io guarderò la mia bocca con un frenelo, mentre l'empio sard davanti a me. 2 Io sono stato mutolo, e cheto:

ho eziandio taciuto il bene: ma la mia doglia s'è innasprita.

3 Il mio cuore s'è riscaldato dentro di me: un fuoco s'è acceso, mentre io ravvolgeva questo nell'animo mio: onde io ho pariato colla mia lingua: dicendo,

4 O Signore, fammi conoscere il mio fine, e quale e il termine de 506

miei dì: fs', ch'io sappia quanto io ho da vivere ancora in questo mondo.

5 Ecco, tu hai ridotti i miei di alla misura d'un palmo, ed il tempo della mia vita è come nieme appo te: certo, ogni uomo, quantunque sia in pie, è tutta vanità:

6 Certo l'uomo va, e viene in figura: certo in vano si travagliano tutti, ed adunano de beni, senza

sapere chi gli raccorra.

7 Ma ora, Signore, che aspetto io?

la mia speranza è in te. 8 Liberami da tutti i miei misfatti: non farmi essere il vituperio

dello stolto.

9 lo ammutolisco, io non aprirò la bocca: perciochè tu hai fatto

questo.
10 Toglimi d'addosso la tua piaga:
io mi vengo meno, per la guerra
che tu mi fai colla tua mano.

Il Se tu gastighi alcuno con gastigamenti d'iniquità, tu fai struggere tutto ciò che v'è di bello, e d'eccellente in lui, come una tignuola: certo, ogni uomo è vanità.

gnuois: certo, ogni uomo e vanna. 12 Signore, ascolta la mia orazione, e porgi l'orecchio al mio grido, e non esser sordo alle mie isgrime: percioche lo son forestiere appo te, ed avventiccio, come tutti i miei padri.

13 Cessati da me, aciochè io mi rinford, innanzi ch'io me ne vada, e non sia più.

SALMO XL.

Salmo di David, dato al Capo de' Musici.

To ho lungamente, e parientemente aspettato il Signore: ed egli s'è inchinato a me, ed ha ascoltato il mio grido:

2 E m'ha tratto fuor d'una fossa ruinosa, d'un fango pantanoso: ed ha rissati i miei piedi sopra una roccia, ed ha fermati i miei passi.

3 Ed ha messo nella mia bocca un nuovo cantico per lode dell' Iddio nostro: molti vedranno questo, e temeranno, e si confideranno nel Signore.

4 Beato l'uomo c'ha posto il Signore per sua confidanza: e non riguarda a' possenti superti, nè a quelli che si rivolgono dietro menzogna.

5 Signore Iddio mio, tu fai grandi le tue maraviglie: ed i tuol pensieri inverso noi nun ponno per alcuna maniera esserti silegati per ordine: se io imprendo di narrari, e di parlarne, son tanti ch'io non posso annoverarii.

6 Tu non prendi piacere in sacri-

### II. IJBRO DE' SALMI, XI.- XLII.

ficio, nè in offerta : tu m'hai forate l'orecchie: tu non hai chiesto olocausto, nè sacrificio per lo peccato. 7 Allora io ho detto, Eccomi ve-nuto: egli è scritto di me nel vo-lume del Libro.

8 Dio mio, io prendo piacere in far la tua volontà : e la tua Legge è nel messo delle mie interiora.

9 Io bo predicata la tua giustisia in gran raunanza: ecco, io non ho rattenute le mie labbra : tu lo sai.

Signore. 10 Io non ho nascosta la tua giustinia dentr'al mio cuore: io ho narrata la tua verità, e la tua saiute: io non ho celata la tua beni-

gnità, nè la tua verità, in gran raunanga.

11 Tu, Signore, non rattenere inverso me le tue compassioni: guardinmi del continuo la tua be-

mità, e la tua verità. 12 Perciochè mali innumerabili m'hanno circondato: le mie iniquità m'hanno giunto, e pur non le posso vedere: sono in maggior numero che i capelli del mio capo, onde il cuor mi vien meno.

13 Piacciati, Signore, liberarmi : more, affrettati in mio aiuto.

14 Quelli che cercano l'anima mia, per faria perire, siano confusi, e svergognati tutti quanti: quelli che prendono piacere nel mio male, voltin le spalle, e sieno

svergognati.
15 Quelli che mi dicono, Eia, cia. sieno distrutti, per ricompensa del

vituperio che mi fanno.

16 Ralle grinsi, e gioiscano in te tutti quelli che ti cercano: quelli ch'amano la tua salute dicano del continuo. Magnificato sia il Si-

17 Quant' è a me, io son povero, e bisognoso: ma pure il Signore ha cura di me : tu sei I mio aiuto, ed il mio liberatore: o Dio mio, non tardare.

SALMO XLL Salmo di David, dato al Capo de'

Musici

BEATO colui che si porta savia-mente inverso il povero, e misero: il Signore lo libererà nel giorno dell' avversità :

2 Il Signore lo guarderà, e lo manterra in vita: egli sara renduto beato in terra: e tu non lo darai, o Dio, alla voglia de' suoi nemici:

3 Il Signore lo sosterrà, quando sara nel letto d'infermità: quando sara in malattia, tu gli rivolterai tutto il suo letto.

4 Io ho detto, Signore, abbi pietà di me: sana l'anima mia: percio-507

chè io ho peccato contr' a te. 5 I miei nemici tengono di malvagi ragionamenti di me : dicendo. Quando morrà egli mai? e quendo sara perito il suo nome /

6 E se alcun di loro viene a ve dermi, parla con mensogna : il suo cuore accoglie iniquità : e quand

egli è uscito fuori, ne ragiona.

7 Tutti quelli che m'odiano bisbigliano insieme contr'a me ; pensa-

no del male di me :

8 Dicendo, Alcun malieno male gli è attaccato addosso : egli non si rileverà giammai del male onde

egli giace. 9 Eziandio l'uomo col quale lo viveva in buona pace, sul quale jo mi confidava, che mangiava il mio ane, ha alzato il calcagno con-

tr's me.
10 Ma tu, Signore, abbi pietà di

lor retribusione.

11 Da questo conosco, che tu mi gradisci : che l' mio nemico non trionfa di me.

12 Ansi tu m'hai sostenuto nella

mia integrità, e m'hai stabilito nel 13 Benedetto sia il Signore, l'Id-dio d'Israel, da un secolo infino

all' altro secolo. Amen. Amen.

SALMO XI.II. Maschil de' figliuoli di Core, dato

al Capo de' Musici.

OME il cervo agogna i rivi dell'acque, così l'anima mia gna te, o Dio.

agogna te, o 1710.

2 L'anima mia è assetata di Dio, dell' Iddio vivente. Quando verrò e comparirò io nel cospetto di Dio 3 Le mie lagrime sono il mio cibo giorno, e notte, mentre m'è detto tutto di. Dove è il tuo Dio?

4 Io mi verso addosso l'anima mia. quando mi riduco in memoria queste cose: ch'io passava in ischiera, e caminava con essa infino alla Casa di Dio, con voce di canto, e di lode, la moltitudine facendo festa.

5 Anima mia, perchè t'abbatti, e ti commovi in me ? aspetta Iddio: perciochè ancora lo celebrerò: il

suo aspetto è compiuta salvessa.
6 O Dio mio, l'anima mia s'abbatte in me : perciò mi ricordo di te dal paese del Giordano, e da' monti d'Hermon, dal monte Misar.

7 Un' abisso chiama l'altro abisso, al suon de' tuoi canali : tutti i tuoi flutti, e le tue onde, mi son passate

8 Il Signore di giorno manderà la sua benignità, e di notte lo avrò appo me i suoi cantici, ed orazione all'Iddio della mia vita.

# IL LIBRO DE' SALMI, XLII.—XLV.

9 Io dirò a Dio, mia Rocca, Per-chè m'hai tu dimenticato ? perchè vo io attorno vestito a bruno, per l'oppression del nemico ?

10 I miei nemici mi fanno onta, trafiggendomi fino all'ossa, mentre mi dicono tutto di, Dove e il tuo

Dio? 11 Anima mia, perchè t'abbatti, e perchè ti commovi in me? aspetta Iddio: perciochè ancora lo cele-brerò: egli è la compiuta salvezza della mia faccia, ed il mio Dio.

SALMO XLIII.

DIO, fammi ragione, e dibatti la mia lite: liberami dalla gente spietata, dall' uomo frodolente, ed iniquo.

2 Perciochè tu sei l'Iddio della mia fortezza: perchè m'hai scac-ciato i perchè vo io attorno vestito a bruno, per l'oppression del ne-

mico? 3 Manda la tua luce, e la tua verità: guidinmi esse, ed introducan-mi al Monte della tua Santità, e

ne' tuoi tabernacoli. 4 Allora verrò all'Altare di Dio, all' Iddio dell'allegrezza, del mio giubilo: e ti celebrerò colla cetera, o Dio, Dio mio.

5 Perchè t'abbatti, anima mia? e perchè ti commovi in me ? aspetta Iddio: perciochè ancora lo celebrero: egli è la compiuta salvezza della mia faccia, ed il mio Dio.

SALMO XLIV. Maschil, dato al Capo de' Musici

de' figliuoli di Core. DIO, noi abbiamo udite colle nostre orecchie, i nostri padri ci hanno raccontate l'opere che tu operasti a' di loro, a' di antichi. 2 Tu, colla tua mano, scacciasti

le genti, e piantasti i nostri padri: tu disertasti le nazioni, e propaggi-

nasti i nostri padri. 3 Perciochè essi non conquista-

rono il paese colla loro spada, ed il braccio loro non li salvò: anzi la tua destra, ed il tuo braccio, e la luce del tuo volto: perciochè tu li gradivi 4 Tu, o Dio, sei l'istesso mio Re:

ordina le salvazioni di Iacob.
5 Per te noi cozzeremo i nostri

nemici : nel tuo nome nol calpesteremo coloro che si levano contr'a noi.
6 Perciochè io non mi confido

nel mio arco, e la mia spada non mi salverà.

7 Anzi tu ci salverai da' nostri nemici, e renderai confusi quelli che ci odiano.

8 Noi ci glorieremo tutto di in

Dio, e celebreremo il tuo Nome in

perpetuo. Sela.

9 E pure tu ci hai scacciati, e ci

hai svergognati: e non esci più co'nostri eserciti. 10 Tu ci hai fatte voltar le spalle dinanzi al nemico: e quelli che ci

odiano ci hanno predati. Il Tu ci hai ridotti ad esser come

pecore da manglare: e ci hai dispersi fra le genti.

12 Tu hai venduto il tuo popolo senza danari, e non hai fatto al-cuno avanzo de lor prezzi.

13 Tu ci hai posti in vituperio appresso i nostri vicini, in beffa, ed in ischerno a quelli che stanno d'intorno a noi.

14 Tu ci hai messi ad esser proverbiati fra le genti, ed hai fatto, che ci è scosso il capo contra fra i

popoli.
15 Il mio vituperio è tutto di davanti a me, e la vergogna della mia faccia m' ha coperto,

16 Per la voce del vituperatore. e dell'oltraggiatore: per cagion del nemico, e del vendicatore.

17 Tutto questo ci è avvenuto, e non però t'abbiam dimenticato, e non ci siam portati dislealmente contr'al tuo patto.

18 Il cuor nostro non s'è rivolto indietro, ed i nostri passi non si sono sviati da tuoi sentieri.

19 Quantunque tu ci abbi tritati. e messi in luogo di dragoni : e ci abbi coperti d'ombra di morte: 20 Se noi avessimo dimenticato il Nome dell' Iddio nostro, ed a-

vessimo stese le mani ad alcun dio strano:

21 Iddio non ne farebbe egli inchiesta? conclosiacosachè egli conosca i segreti del cuore.

22 Anzi, per cagion tua siame uc-cisi tutto di: siamo reputati come

pecore da macello. 23 Risvegliati: perchè dormi, Si-

gnore? destati, non iscacciarci in perpetuo. 24 Perchè nascondi la tua fac-

cia ? perché dimentichi la nostra afflizione, e la nostra oppressione? 25 Conciosiacosachè la nostra anima sia abbassata fin nella pol-vere, ed il nostro ventre sia attaccato alla terra.

26 Levati in nostro aluto, e riscuotici, per amor della tua be-

nignità.

SALMO XLV.

Maschil, Cantico d'arnovi, date al Capo de' Musici de' figlinoit di Core, sopra Sosannim.

L mio cuore sgorga un buon ragionamento: io recito al Re le

### IL LIBRO DE SALMI, XLV.—XLVHI.

mie opere: la mia lingua sard come

la penna d'un veloce scrittore. 2 Tu sei più bello, ch'alcuno de' figliuoli degli uomini: grasia araa sulle tue labbra : perciò Iddio t'ha benedetto in eterno.

3 O prode, cingiti la tua spada al fianco, che è la tua gloria, e la tua

magnificenza:
4 E prospera nella tua gloria, cavalca sopra la parola di verità, e
diuntigia e di mansuetudine, e di giustina : e la tua destra ti farà vedere opere tremende.

5 Le tue saette sono agute: i po-poli caderanno sotto a te: esse enreranno nel cuor de' nemici del

6 O Dio, il tuo trono è in sempiterno: lo scettro del tuo regno è

uno scettro di dirittura.
7 Tu hai amata la giustisia, ed hai odiata l'empletà: perciò Iddio, l' Iddio tuo, t'ha unto d'olio di letisia sopra i tuoi consorti.

8 Tutti i tuoi vestimenti son mir-ra, aloc, e cassia, che spandono il lero osore da palassi d'avorio, del luogo ose t'è dato diletto. 9 Figliande di re sono fra i tuoi

onori : la Sposa è alla tua man destra, adornata d'oro d'Ofir.

10 Ascolta, fanciulla, e riguarda, e porgi l'orecchio: e dimentica il

tuo popolo, e la casa di tuo padre: 11 Ed il Re porrà amore alla tua bellessa: adoralo adunque, perclochè egli è il tuo Signore.

12 E la figliuola di Tiro, ed i ricchi fra i popoli, ti supplicheranno con presentl.

13 La figiluola del Re è tutta gio-

riosa dentro: la sua vesta è tutta trapunta d'oro. 14 Ella sarà condotta al Re in

esti ricamate, avendo dietro a sè le vergini sue compagne, che ti saranno eziandio adotte, o Re. 15 Ti saranno condotte con leti-

sia, e con gioia: ed entreranno nel palasso del Re.

16 I tuoi figliuoli saranno in luogo de' tuoi padri : tu li costituirai principi per tutta la terra.

17 Io publicherò la memoria del tuo Nome, per ogni età: perciò, ti celebreranno i popoli in sempitermo.

#### SALMO XLVI.

Cantico, dato al Capo de' Musici de' figliuoli di Core, sopra Alamot. TDDIO è nostro ricetto, e forza, ed aiuto prontissimo nelle distrette.

2 Perciò, noi non temeremo, quantunque la terra si tramutas di luogo, ed i monti smossi fosser sespissi in menso del mare ;

3 E l'acque d'esso romoreggias ero. e s'intorbidassero: ed i monti fossero scrollati dall'alteressa d'esan Seis. 4 Il fiume, i ruscelli di Dio ralle-

greranno la sua Città, il luogo san-to degli abitacoli dell' Altasimo. 5 Iddio è nel messo di lei, elia non sarà smossa: Iddio la soccor-

rerà allo schiarir della mattina.

6 Le genti romoreggiarono, i regni al commossero: egli diede fuori la sua voce, la terra si strume. 7 Il Signor degli eserciti è con noi: l'iddio di Iacob è il nostro al-

to ricetto. Sela. 8 Venite, mirate i fatti del Signore; come egli ha operate cose

tupende nella terra. 9 Egli ha fatte restar le guerre infino all'estremità della terra : egli ha rotti gil archi, e messe in per le lance, ed arsi i carri col fuoco.

10 Restate, e conoscete, ch'io son Dio: io sarò esaltato fra le genti, lo sarò esaltato nella terra-11 Il Signor degli eserciti è con noi: l'Iddio di Iacob è il nostro alto ricetto. Sela.

### SALMO XLVII

Salmo, dato al Capo de' Musici de' figliuoli di Core.

BATTETEVI a paime, o popoli tutti: giubilate a Dio con voce di trionfo.

2 Perciochè il Signore e l'Altissimo, il Tremendo, gran Re sopra tutta la terra.

3 Egil ridurrà i popoli sotto noi, e le nazioni sotto i nostri piedi. 4 Egli ci ha scelta la nostra si

dità, la gioria di Iacob, il quale egli ama. Sela. A Iddio è salito con giubilo, il Si-

gnore e salito con suon di trombe.
6 Salmeggiate a Dio, salmeggiate : salmeggiate al Re nostro, sal-meggiate. 7 Perciochè Iddio è Re di tutta

la terra: salmeggiate maestrevolmente.

8 Iddio regna sopra le genti : Iddio siede sopra il trono della sua Santità.

9 I principi de popoli, il popolo dell' Iddio d'Abraham, si son raunanti insieme: perciochè a Dio appartengono gli scudi della terra : egli è grandemente esaltato.

#### SALMO XLVIII. Cantico di Salmo de' figliuoli di Core

IL Signore è grande, e molto glo-rioso nella Città dell' Iddio no-stro, nel Monte della sua Santità. 2 Il Monte di Sion, il fondo verso

### IL LIBRO DE' SALMI, XLVIIL-L.

il Settentrione, la Città del gran Re vere in perpetuo, e che non veg-è in bella contrada, è la giola di gano la fossa : in bella contrada, e la gioia di tutta la terra.

3 Iddio è riconosciuto ne' palazzi d'essa, per alta fortessa. 4 Perciochè ecco, il re s'erano adu-

nati, ed erano tutti insieme passati

5 Come prima la videro, furono attoniti, si smarrirono, s'affretta-

rono di fuggire.
6 Tremor li colse quivi : doglia, come di donna che partorisce

Furono rotti come per lo vento Orientale che rompe le navi di Tarais.

8 Come avevamo udito, così abblam veduto nella Città del Signor degli eserciti, nella Città dell'Id-dio nostro: Iddio la stabilirà in perpetuo. Sela.

9 O Dio, noi abbiamo chetamente aspettata la tua benignità dentro

al tuo Tempio.

10 O Dio, quale è il tuo Nome, tale è la tua lode, infino all'estremità della terra: la tua destra è ena di giustizia.

11 Il monte di Sion si rallegrerà, le figliuole di Giuda festeggeranno.

per li tuoi giudicij.

12 Circuite Sion, ed andate attor-no a lei, contate le sue torri.

13 Ponete mente alle bastie, mirate l'alterna de' suol palazzi : aciochè lo raccontiate all'età a venire. 14 Perciochè questo Dio è il nostro Dio in sempiterno: egli ci guiderà infino alla morte.

SALMO XLIX. Salmo, dato al Capo de' Musici de'

figliuoli di Core. TDITE questo, popoli tutti : porgete gli orecchi, voi tutti gli

abitanti del mondo: 2 E plebei, e nobili, e ricchi, e bi-

sognosi tutti insieme.

3 La mia bocca proferirà cose di gran sapienza : ed il ragionamento del mio cuore sard di cose di grande intendimento.

4 lo inchinerò il mio orecchio alle

sentense: lo spiegherò sopra la ce-tera i miei detti notevoli.

5 Perchè temerò ne' giorni del-l' avversità, quando l' iniquità che 'è alle calcagna m'intornierà 6 Ve ne son molti che si confidano

ne' lor beni, e si gloriano della grandezza delle lor ricchezze. 7 Niuno però può riscuotere il suo fratello, nè dare a Dio il prezzo

del suo riscatto. 8 Ed il riscatto della lor propia anima non può trovarsi, ed il modo ne manchera in perpetuo:

9 Per fare, che continuino di vi-

10 Conciosiacosachè veggano, che

i savi muoiono, e che parimente i pazzi, e gli stolti periscono, e la-sciano i lor beni ad altri. 11 Il loro intimo pensiero è, che

le lor case dimoreranno in eterno, e che le loro abitazioni dureranno per ogni età: impongono i nomi loro a delle terre. 12 E pur l'uomo che è in onore

non vi dimora sempre : anzi è ren-duto simile alle bestie che peri-

scono.

13 Questa lor via è loro una paszia: e pure i lor discendenti si compiacciono a seguire i lor precetti. Sela

14 Saranno posti sotterra, come

pecore: la morte li pasturera: e gli uomini diritti signoreggeranno sopra loro in quella mattina : ed il sepolcro consumera la lor bella apparenza, che sarà portata via dal suo abitacolo.

15 Ma Iddio riscuoterà l'anima mia dal sepolero: perciochè egli m'accogliera a sc. Sela.

16 Non temere, quando alcuno

sarà arricchito, quando la gloria della sua casa sarà accresciuta 17 Perciochè, quando egli morra,

non torrà seco nulla : la sua gioria non gli scenderà dietro. 18 Benchè egli abbia benedetta

l'anima sua in vita sua : e tali ti lodino, se tu ti dai piacere, e buon

19 Quella verrà là ove è la generazion de suoi padri: giammai in eterno non vedranno la luce.

20 L'uomo che è in istato onore vole, e non ha intelletto, è simile alle bestie che periscono.

#### SALMO L Salmo d' Asaf-

L Signore, l'Iddio degl' iddij, ha parlato, ed ha gridato alla terra dal sol Levante, infino al Ponente. 2 Iddio è apparito in gloris da Sion, luogo di compiuta bellezza. 3 L'Iddio nostro verra, e non se

ne stara cheto: egli avra davanti a sè un fuoco divorante, e d'intor-

no a sè una forte tempesta. 4 Egli gridera da alto al cielo, ed alla terra, per giudicare il suo po-

polo: 5 E dirà, Adunatemi i miei santi, i quali han fatto meco patto con sacrificio.

6 Ed i cieli racconteranno la sua iustizia : perciochè egli è Iddio iudice. Sela. Giudice.

7 Ascolta, popol mio, ed io parlerò: ascolta, Israel, ed io ti farò le

### IL LIBRO DE' SALMI, L.-LII.

mie protestasioni. Io sono Iddio, i thuno davanti a me. r Iddio tuo.

8 lo non ti riprenderò per li tuoi sacrificij, ne per li tuoi olocausti che mi sono continuamente pre-

sentati. 9 Io non prenderò giovenchi dalla tua casa, ne becchi dalle tue man-

10 Perclochè mie sono tutte le bestie delle selve: mio è tutto il be-

stiame che è in mille monti. 11 lo conosco tutti gli uccelli de' monti: e le fiere della campagna

*sono* a mio comando. 12 Se io avessi fame, io non te lo direi : perciochè il mondo, e tutto

quello ch'è in esso, è mio-13 Mangio io carne di tori, o bevo

lo sangue di becchi ? 14 Sacrifica lode a Dio, e paga all'Altissimo i tuoi voti.

15 Ed invocami nel giorno della

distretta, ed io te ne trarrò fuori, e tu mi giorificheral.

16 Ma all'emplo Iddio ha detto, Che hai tu da far di raccontare i miel statuti, e di recarti 'l mio patto in bocca !

17 Conciosiacosachè tu odij corresione, e getti dietro a te le mie

parole. 18 Se tu vedi un ladro, tu prendi placere d'essere in sua compagnia :

pascer a cesere in sus compagnis; e is tus parte è con gli saulteri.

19 Tu metti is tus bocca si male, e is tus lingua congegna frode.

20 Tu stedi, e parii contrai tuo fratello, e metti biasmo sopra il figlinol di tus madre.

21 Tu hai faste queste cose, ed to

mi son tachuto : e tu hai pensato, che del tutto lo era simile a te. Io t'arguirò, e te le spiegherò in su gli occhi.

22 Deh, intendete questo, voi che dimenticate Iddio: che talora io non rapisca, e non vi sia alcuno

che riscuota. 23 Chi sacrifica lode mi glorifica, e chi addirizza la sua via, lo gli mo-

strerò la salute di Dio.

#### SALMO LI.

Salmo di David, dato al Capo de' Musici. Intorno a ciò che il pro-feta Natan venne a lui, dopo ch' egli fu entrato da Batseba.

BBI plotà di me, o Dio, secon-A do la tua benignità: secondo la moltitudine delle tue compassioni, cancella i miei misfatti.

2 Lavami molto, e molto della mia iniquità, e nettami del mio

peccato

Perciechè io conosco i mici misfatti, ed il mio peccato è del con-

4 lo ho peccato contr'a te solo, ed ho fatto quello che ti dispiace: aciochè tu sij riconosciute giusto nelle tue parole, e puro ne tuoi giudicii.

5 Ecco, io sono stato formato in iniquità ; e la madre mia m' ha con-

ceputo in peccato.
6 Ecco, t'è piaciuto insegnarmi verità nell' interiore, e sapiensa nel di dentro.

7 Purgami con isopo, e sarò netto: lavami, e sarò più bianco, che neve.

8 Fammi udire gioia, ed allegrez-BB: fa' che l'ossa Che tu hai tritate.

festeggino. 9 Nascondi la tua faccia da miei peccati, e cancella tutte le mie iniquità.

10 O Dio, cres in me un cuor puro; e rinovella dentro di me uno

spirito diritto. 11 Non rigittarmi dalla tua faccia : e non togliermi lo Spirito tuo

12 Rendimi l'allegressa della tua siute: e fa' che lo Spirito volontario mi sostenga

13 lo insegnerò le tue vie a' tragressori : ed i peccatori si convertiranno a te.

14 Liberami dal sangue, o Dio, Dio della mia salute: la mia lingua cantera con giubilo la tua giustizia.

15 Signore, aprimi le labbra: e la mia bocca raccontera la tua lode.

16 Perciochè tu non prendi piacere in sacrificio: altrimente, lo l'avrei offerto: tu non gradisci olocausto. 17 I sacrificij di Dio sono lo spirito

rotto: o Dio, tu non isprezzi 'l cuor rotto, e contrito.

18 Fa' del bene a Sion per la tua benivolenza: edifica le mura di

Ierusalem.

19 Allora prenderai piacere in sacrificij di giustizia, in olocausti, ed in offerte da ardere interamente: allora s'offeriranno giovenchi sul tuo Altare.

### SALMO LII.

Maschil di David, dato al Capo de' Musici. Intorno a ciò che Doc Idumeo era venuto a rapporta a Saul, che David era entrato casa d'Ahimelec.

O POSSENTE uomo, perchè giorij del male? la benign del Signore dura sempre.

2 La tua lingua divisa malizi ella è come un rasoio affilato, o t operator d'inganni.

### IL LIBRO DE' SALMI, LIL-LV

3 Tu hai amato il male più che'l : bene; la mensogna, più che 'l par-lare dirittamente.

4 Tu hai amate tutte le parole di

ruins, o lingus frodolente.
5 Iddio altresì ti distruggerà in eterno: egli t'atterrera, e ti divellerà dal tuo tabernacolo, e ti diradicherà dalla terra de'viventi. Sela.

6 Ed i giusti lo vedranno, e teme-ranno: e si rideranno di lui: dicendo,

7 Ecco l'uomo che non aveva posto Iddio per sua fortezza: anzi si confidava nella grandezza delle sue ricchezze, e si fortificava nella sua malizia.

8 Ma io sard come un' ulivo verdeggiante nella Casa di Dio: io mi confido nella benignità di Dio in

sempiterno.

9 O Signore, io ti celebrero in eterno: perciochè tu avrai operato: e spererò nel tuo Nome, perciochè è buono, ed è presente a' tuoi

SALMO LIII.

Maschil di David, date al Capo de' Musici, sopra Mahalat.

O stolto ha detto nel suo cuore, Non g'e Dio. Si son corrotti. e renduti abbominevoli in perversità: non v'è niuno che faccia bene. 2 Iddio ha riguardato dal cielo sopra i figliuoli degli uomini, per veder se vi fosse alcuno ch'avesse

intelletto, che cercasse Iddio. 3 Tutti son corrotti, tutti son divenuti puzzolenti: non v'è niuno

che faccia bene, non pur uno. 4 Non hanno essi alcun' intendimento questi operatori d'iniquità, che mangiano il mio popolo, come se mangiassero del pane, e non in-vocano Iddio?

5 Là saranno spaventati di grande spavento, ove però non sarà cagion di spavento: perciochè il Signore dissipa l'ossa di coloro, che s'ac-campano contr'a te, o Sion, tu gli hai svergognati: perciochè Iddio gli sdegna.

6 Oh, vengano pur da Sion le salvazioni d'Israel! Quando Iddio trarrà di cattività il suo popolo, lacob festeggera, Israel si ralle-

grerà.

SALMO LIV.

Maschil di David, dato al Capo de' Musici, sopra Neghinot. Intor-no a ciò che i Zifel vennero a dire a Saul, David non si nasconde egli appresso di noi?

Dio, salvami per lo tuo Nome, e fammi ragione per la tua potenza.

2 O Dio, ascolta la mia crazione: porgi gli orecchi alle parole della mis boccs.

3 Perciochè degli uomini atranieri si son levati contr'a me: e degli uomini violenti, i quali non pon-gono Iddio davanti agli occhi loro,

cercano l'anima mia. Sela.
4 Ecco, Iddio è il mio aiutatore:

il Signore è fra quelli che sosten-gono l'anima mia.

5 Egli renderà il male a' mici nemici: distruggili, per la tua verità. 6 Io ti farò sacrincio d'animo vo-lonteroso: Signore, io celebrerò il

tuo Nome, perciochè è buono.
7 Perciochè esso m'ha tratto fuor d'ogni distretta : e l'occhio mie ha veduto ne miei nemici ciò ch'io

disiderava.

SALMO LV. Maschil di David. dato al Capo de' Musici, sopra Neghinot.

DIO, da' l'orecchio alla mis orazione: e non nasconderti dalla mia supplicazione.

2 Attendi a me, e rispondimi: io mi lagno nella mia orazione, e ro-

moreggio;

3 Per lo gridar del nemico, per l'oppression dell' empio : perciochè essi mi traboccano addosso delle calamità, e mi nemicano con ira. 4 Il mio cuore è angosciato dentro di me: e spaventi mortali mi son caduti addosso.

5 Paura, e tremito m'è sopraggiunto ; e terrore m'ha coperto. 6 Onde io ho detto, Oh, avessi io dell'ale, come le colombe! io me

ne volerei, e mi riparerei in alcun

luogo.
7 Ecco, io me ne fuggirei lontano: io dimorerei nel diserto. Sela-8 Io m'affretterei di scampar dal vento impetuoso, e dal turbo. 9 Disperdili, Signore: dividi le lor lingue: perciochè io ho vedute

violenze, e risse nella città. 10 Essa n'è circondata d'intorno alle sue mura, giorno, e notte: ed in mezzo ad essa v'e iniquità, ed

ingiuria.

11 Dentro d'essa non v'è altro che malizie: frodi ed inganni non si movono dalle sue piazze. 12 Perciochè non è stato un mio

nemico che m'ha fatto vituperio: altrimenti, io l'avrei comportato: non è stato uno che m'avesse in odio *che* s'è levato contr'a me: altrimenti, io mi sarei nascosto de lui: 13 Anzi, sei stato tu ch'eri, secondo la mia estimazione, il mio con-

duttore, ed il mio famigliare. 14 Che communicavamo dolce mente insieme i nostri segreti, ed

512

### IL LIBRO DE' SALMI, LV.-LVIII.

andavamo di compagnia nella Ca- 1 aa di Dio.

15 Metta loro la morte la mano addosso, scendano sotterra tutti vivi: perciochè nel messo di loro, melle lor dimore, non v'è altro che

malvagità. 16 Quant'è a me, io griderò a Dio, ed il Signore mi salvera.

17 La sera, la mattina, ed in sul mezzodi, io orerò, e romoreggerò:

ed egli udirà la mia voce. 18 Egli riscuotera l'anima mia dall'assalto, che m'è dato, e la metterd in pace: perciochè essi sono

contr'a me in gran numero. 19 Iddio m'udirà, e gli abbatterà : egli, dico, che dimora in ogni eternità : Sela : perciochè giammai non

si mutano, e non temono Iddio. 20 Hanno messa la mano addos-so a quelli che vivevano in buona pace con loro: hanno rotto il lor

21 Le lor bocche son più dolci che burro: ma ne cuori loro v'e guerra : le lor parole son più morbide ch'olio, ma son tante coltellate. 22 Rimetti nel Signore il tuo peso,

az kimeta heisgnore it uo peso, ed egli ti sosterrà : egli non permet-terà giammai che 'l giusto caggia. 23 Ma tu, o Dio, farai scender eoloro nel posso della perdisione: gli uomini di sangue, e di frode non compleranno a messo i giorni loro: ma lo mi confiderò in te.

SALMO LVI.

Mictam di David, intorno a ciò che i Filistei lo presero in Gat: dato al Capo de' Musici, in su Ionat-elem-rehochim.

A BBI pietà di me, o Dio: per-ta sono dietro a me: i mici assali-

tori mi stringono tuttodi. 2 I miei nemici sono dietro a me a gola aperta tuttodì: perciochè

gran numero di gente m'assale alto. 3 Nel giorno ch' io temerò, io mi

confidero in te.

4 Coll'aiuto di Dio, io loderò la ma parola: io mi confido in Dio. io non temerò cosa che mi possa far la carne.

5 Tuttodì fanno dolorose le mie arole: tutti i lor pensieri son conir'a me a male.

6 Si raunano insieme, stanno in agguato: spiano le mie pedate. come aspettando di coglier l'anima mia.

7 In vano sarebbe il salvar loro la vita: o Dio, trabocca i popoli nella tuo ira.

8 Tu hai contate le mie fughe:

riponi le mie lagrime ne' tuoi bari-li: non *sono elle* nel tuo registro? 9 Allora i miel nemici volteranno le spalle, nel giorno ch'io griderò:

questo so io, che Iddio è per me.
10 Collaiuto di Dio, io loderò la sua parola; coll'aiuto del Signore,

io loderò la *sua* parola.

11 lo mi confido in Dio : io non temerò cosa, che mi possa far l'uomo.

12 lo ho sopra me i voti ch'io tho fatti, o Dio; io ti renderò lodi. 13 Conciosiacosachè tu abbi ri-scossa l'anima mia dalla morte: non hai tu guardati 1 mlei piedi di ruina, aclochè lo camini nel cospetto di Dio nella luce de' viventi?

SALMO LVIL

Mictam di David, intorno a ciò ch'egil se ne fuggi nella spelon-ca, d'innanzi a Saul: dato al Capo de' Musici, sopra Al-tashet.

BBI pietà di me, o Dio: abbi A pieta di me: perciochè l'ani-ma mia si confida in te, ed io ho la mia speranza nell'ombra delle tue ale, fin che sieno passate le calamità.

2 lo griderò all'Iddio altissimo: Dio che dà compimento a' fat-

ti miel

3 Egli manderà dal cicio a salvarmi : egli renderà confuso colui ch'è dietro a me a gola aperta. Sela. Iddio manderà la sua benignità, e la sua verità.

4 L'anima mia è in messo a leoni : io giaccio fra uomini incendiari, i cui denti son lance, e saette; e la

cui lingua é spada aguta. 5 Innalzati, o Dio, sopra i cieli; innalzisi la tua gloria sopra tutta

la terra.

6 Essi avevano apparecchiata una rete a' miei passi, gid tiravano a basso l'anima mia: avevano cavata una fossa davanti a me: me essi vi son caduti dentro. Sela.

7 Il mio cuore è disposto, o Dio: il mio cuore è disposto : io cante-

rò, e salmeggerò. 8 Gloria mia destati : destati saltero, e cetera: io mi risveglierò

all'alba 9 Io ti celebrarò, o Signore, fra i

popoli: io ti salmeggero fra le nazioni:

10 Perciochè la tua benignità è grande infino al cielo, e la tua verità infino alle nuvole.

11 Innalzati, o Dio, sopra i cicli: innalzisi la tua gloria sopra tutta la terra.

SALMO LVIII. Mictam & David, date al Cape de Musici sopra Al-tashet.

### II. LIBRO DE' SALMI, LVIII.-LX.

DI vero, parlate voi giustamen-te : giudicate voi dirittamente, o figliuoli d'uomini?

nel cuor vostro: voi bilanciate la violenza delle vostre mani in terra. 3 Questi empi sono stati alienati fin dalla matrice: questi parlatori di menzogna sono stati sviati fin

dal ventre della madre.

4 Hanno del veleno simile al veieno dal serpente: sono come l'aspido sordo, che si tura l'orecchie: Il qual non ascolta la voce d B Il qual non ascolta la voce de-di incantatori, nè di chi è saputo

in fare incantagioni. 6 O Dio, stritola loro i denti nella lor bocca: o Signore, rompi i ma-

acellari de' leoncelli.

7 Struggansi come acque, e vadansene via: tiri Iddio le sue saette, ed in uno stante sieno ricisi. 8 Trapassin, come una lumaca

che si disfa: come l'abortivo d'una donna, non veggano il sole. 9 Avanti che le spine vostre sen-

tano di pruno, come prima saran viventi, tempestile l'ardor dell'ira-10 Il giusto si rallegrerà, quando avrà veduta la vendetta: egli ba-gnerà i suoi piedi nel sangue del-lempio.

empio. 11 E ciascuno dirà, Certo, egli v'è frutto pel giusto: v'è pur'un Dio giudice in terra.

SALMO LIX.

Mictam di David, intorno a ciò che Saul mandò a guardar la sua casa, per ucciderio: dato al Capo de' Musici, sopra Al-tashet.

D<sup>IO</sup> mio, riscuotimi da' miei nemici: levami ad alto d'infra quelli che si levano contr'a me. 2 Riscuotimi dagli operatori d'iniquità, e salvami dagli uomini di sangue.

3 Perciochè, ecco, han poeti ag-guati all'anima mia: uomini poesenti si son raunati contr'a me: senza che vi sia in me, nè miafatto,

nè peccato, o Signore. 4 Benchè non vi sia iniquità in

me, pur corrono, e s'apparecchiano: destati per venire ad incon-trarmi, e vedi.

5 Tu, dico, Signore Iddio degli eserciti, Iddio d'Israel, risvegliati per visitar tutte le genti: non far grasia a tutti quelli che perfida-mento operano iniquità. Sela.

6 La sera vanno, e vengono: ro-moreggiano come cani, e circui-

scono la città.

7 Ecco, sgorgano parole colla lor bocca: hanno de coltelli nelle lor

labbra: perciochè dicono, Chi si ode ?

8 Ma tu, Signore, ti rideral di loro: tu ti befferai di tutte le genti. 9 Io mi guarderò dalla lor forza.

riducendomi a te : perciochè tu.

o Dio, sei 'l mio alto ricetto. 10 L'Iddio mio benigno mi verrà ad incontrare: Iddio mi fara veder ne miel nemici quello ch'io desidero.

11 Non ucciderli già : che talora il mio popolo non lo dimentichi: ragii, per la tua potenza, andar vagando: ed abbattili, o Signore, scudo nostro:

12 Per lo peccato della lor bocca, per le parole delle lor labbra: e sieno colti per l'orgoglio loro, e percioche tengono ragionamenti d'esecrazioni, e di menzogne.

13 Distruggili nel tuo furore: distruggili, si che non sieno più: e sappiano, che Iddio signoreggia in Iacob, anzi fino alle estremità della terra. Sela.

14 Vadano pure, e vengano la sera: romoreggino come cani, e cir-

cuiscano la città.

15 Andranno tapinando per trovar da mangiare: avvegnachè non sieno sazii, pur passeranno così la notte.

16 Ma lo canterò la tua potenza. e la mattina loderò ad alta voce la tua benignità: perciochè tu mi sel stato alto ricetto, e rifugio, nel giorno che sono stato distretto.

17 O mia forza, io ti salmeggerò : perciochè Iddio è il mio alto ricetto, l' Iddio mio benigno.

SALMO LX.

Mictam di David, da insegnare: dato al Capo de' Musici sopra Susan-edut: intorno a ciò ch'egli diede il guasto alla Siria di Mesopotamia, ed alla Siria di Soba: e che Ioab, ritornando, sconfisse gl'Idumei nella valle del Sale, in numero di dodicimila.

) DIO, tu ci hai scacciati, tu ci hai dissipati, tu ti sei adirato: e poi, tu ti sei rivolto a noi. 2 Tu hai scrollata la terra, e l'hai

schiantata : ristora le sue rotture : perciochè è smossa.

3 Tu hai fatte sentire al tuo popolo cose dure: tu ci hai dato bere del vino di stordimento.

4 Ma ora, tu hai dato a quelli che ti temono una bandiera, per alzar-la per amor della tua verità. Sela. 5 Aciochè la tua diletta gente sia liberata: salvami colla tua destra,

e rispondimi.
6 Iddio ha parlato per la sua Santità: io trionferò, lo spartirò Si-

514

## II. LIBRO DE' SALMI, LX.—LXHI.

am. e misurerò la valle di Succot. 7 Mio è Galaad, e mio è Manasse, ed Efraim è la forza del mio capo: Giuda è il mio legislatore: 8 Moab è la caldaia del mio lava-

toio: io getterò le mie scarpe so-pra Edom: o Palestina, fammi dell'acclamazioni.

9 Chi mi condurrà nella città del-la fortema ? chi mi menera fino in

Edom ?

10 Non surai desse tu, o Dio, che ci avevi scacciati? e non uscivi pià fueri, o Dio, co' nostri eserciti?

Il Dacci siuto, per uscir di di-stretta: perciochè il soccorse degli

nomini e vanità.

19 In Dio not faremo prodesse: ed egli calpesterà i nostri nemici.

SALMO LXL Salmo di David, dato al Capo de'

Musici sopra Neghinot DIO, ascolta il mio grido: attendi alla mia orazione. 2 lo grido a te dail' estremità della terra, mentre il mio cuore spasima: conducimi in su la rocca che è trop-

**po alta de sal**irvi de me. 3 Perciochè tu mi sei stato un ri-

cetto, una torre di fortezza d'in-

nanzi al nemico. 4 lo dimorerò nel tuo Tabernacolo per molti secoli: io mi riparerò nel nascondimento delle tue ale.

5 Perciochè tu, o Dio, hai esanditi i mici voti: tu m'hai data l'eredità di quelli che temono il tuo Nome.

6 Aggiugni giorni sopra giorni al re: sieno gli anni suoi a guisa di molte età

Dimori in perpetuo nel cospetto di Dio : ordina benignità, e verità,

che lo guardino.

8 Così salmeggerò il tuo Nome in perpetuo, per ademplere ogni giorao i mici voti.

SALMO LXII.

Salmo di David, dato al Capo de'

Musici, sopra i figliuoli di Iedutun.

T'ANIMA mia s'acqueta in Dio 4 solo: da lui procede la mia sa-

2 Egli solo è la mia rocca, e ia mia salvezza, il mio alto ricetto: io non sarè giammal grandemente

3 Infino a quando v'avventerete sopra un'uomo? voi stessi sarete uscisi tutti quanti: e sarete simili

menzogna: benedicono colla lor bocca, ma maladicono nel loro interiore. Sela.

5 Anima mia, acquetati in Dio solo: percioche la mia speranza pende da lui.

6 Egli solo è la mia rocca, e la mia salvezza : egit è il mio alto ri-cetto, lo non saro giammai smosso. 7 In Dio è la mia salvezza, e gio-ria: in Dio è la mia forte rocca, il mio ricetto.

8 Confidatevi in lui, o popolo, in ogni tempo: spandete i vostri cuori nel suo cospetto: Iddio e la

Sele nostra speranza.

9 Gli uomini volgari non sono altro che vanità, ed i nobili altro che menzogna: se fosser messi in bi-lance, tutti insieme sarebbero più leggieri che la vanità stessa.

10 Non vi confidate in oppressione, nè in rapina: non datevi alla vanità: se le richezze abbondano, non vi mettete il cuore.

Il Iddio ha parlato una volta, e due volte ho udito l'istesso; ch'o-

gni forza appartiene a Dio:
12 E ch'a te, Signore, appartiene
la benignità: perciochè tu renderal la retribuzione a ciascumo secondo le sue opere.

SALMO LXIII. Salmo di David, composto quando

egli era nel diserto di Giuda. DIO, tu sei l'Iddio mio, lo ti cerco : l'anima mia è assetata di te: la mia carne ti brama in terra arida, ed asciutta, senz'acqua. 2 Così t'ho io mirato nel Santuario, riguardando la tua forsa, e la

tua gloria.

3 Perciochè la tua benignità. cosa buona più che la vita, le mie

labbra ti loderanno.

4 Così ti benedirò in vita mia : lo alzerò le mie mani nel tuo Nome. 5 L'anima mia è saziata come di grasso, e di midolla: e la mia bocca ti loderà con labbra giubilanti: 6 Quando io mi ricordo di te sul

mio letto, quando io medito di te nelle vegghie della notte. 7 Perciochè tu mi sei stato in aluto, io giubilo all'ombra delle

tue ale. 8 L'anima mia è attaccata dietro a te : la tua destra mi sostiene.

9 Ma quelli che cercano l'anims mia, per disertaria, entrerann nelle più basse parti della terra. 10 Saranno atterrati per la spada

and time parete chinate, ed ed un muricciuol sospinto.

A Essi non consigitano d'altro che di sospigner gità quest uomo dalla sua altessa: psendono piacere in parlano falsamente sarà turata.

### IL LIBRO DE' SALMI. LXIV.—LXVI.

SALMO LXIV. Salmo di David, dato al Capo de' Mudci.

DIO, ascolta la mia voce, mentre lo fo la mis orazione : guarda la vita mia dallo spavento

del nemico. 2 Nascondimi dal consiglio de'

maligni, e dalla turba degli opera-tori d'iniquità: 3 I quali hanno aguzzata la lor lingua come una spada : ed in luogo di saette, hanno tratte parole amare:

4 Per saettar l'uomo intiero in luoghi nascosti: di subito improviso lo saettano, e non hanno ti-

more alcuno. 5 Fermano fra loro pensieri mal-vagi: divisano di tender di nascoso lacci ; dicono, Chi li vedra?

6 Investigano malizie: ricercano tutto ciò che si può investigare: e quanto può l'interior dell'uomo, ed un cuor cupo. 7 Ma Iddio li saetterà: le lor fe-

rite saranno come di saetta subi-

8 E le lor lingue saranno traboccate sopra loro: chiunque li vedra

fuggira.

9 E tutti gli uomini temeranno, e racconteranno l'opera di Dio: e considereranno quello ch'egli avrà fatto.

10 Il giusto si rallegrera nel Si-gnore, e sperera in lui: e tutti quelli che son diritti di cuore, si glorieranno.

SALMO LXV. Salmo di Cantico di David, dato al

Capo de Musici.

DIO, lode t'aspetta in Sion:
e quivi ti saran pagati i voti.
2 O tu ch'esaudisci i preghi, ogni carne verrà a te.

3 Cose inique m'avevano soprafatto : ma tu purghi le nostre tra-

agressioni.

4 Beato colui che tu avrai eletto, ed avrai fatto accostare a te, acioche abiti ne' tuoi Cortili! noi saremo saziati de' beni della tua Casa, delle cose sante del tuo Tempio.

5 O Dio della nostra salute, confidenza di tutte le estremità le più lontane della terra, e del mare, rispondici, per la tua giustizia, in maniere tremende.

6 Esso, colla sua potenza, ferma i monti : egli è cinto di forza.

7 Egli acqueta il romor de' mari, lo strepito delle sue onde, ed il tumulto de' popoli.
8 Onde quelli ch'abitano nelle eremita della terra temono de' tuoi

miracoli: tu fai glubilare i luoghi, onde esce la mattina, e la sera. 9 Tu visiti la terra, e l'abbeveri :

tu l'arricchisci grandemente : i ruscelli di Dio son pieni d'acqua : tu apparecchi agli uomini il lor frumento, dopo che tu l'hai così

preparata.

10 Tu adacqui le sue porche: tu pareggi i suoi solchi: tu la stempri

colle stille della tua pioggia: tu benedici i suoi germogli: 11 Tu coroni de' tuoi beni l'anna-ta: e le tue orbite stillano grasso. 12 Le mandrie del diserto stillano: ed i colli son cinti di gioia.

13 Le pianure son rivestite di gregge, e le valli coperte di biade : danno voci d'allegressa, ed anche cantano.

SALMO LXVI. Cantico di Salmo, dato al Capo de' Musici.

ATE voci d'allegressa a Dis. voi tutti gli abitanti della ter-

ra: 2 Salmeggiate la gloria del suo Nome: rendete la sua lode glo-

3 Dite a Dio, O quanto son tremende le tue opere! per la gran-dezza della tua forza, i tuoi nemici ti s'infingono. 4 Tutta la terra t'adora, e ti sal-

meggia: salmeggia il tuo Nome.

Sela 5 Venite, e vedete i fatti di Dio: egli è tremendo in opere, sopra i figliuoli degli uomini.

6 Egli converti gid il mare in asciutto: il suo popolo passò il fiume a piè: quivi noi ci rallegrammo in lui.

7 Egli, colla sua potenza, signo-reggia in eterno: i suoi occhi riguardano le genti: i ribelli non s'innalseranno. Sela.

8 Voi popoli, benedite il nostro Dio: e fate risonare il suon della sua lode.

9 Egli è quel c'ha rimessa in vita l'anima nostra : e non ha permesso che i nostri piedi cadessero. 10 Perciochè, o Dio, tu ci hai pro-

vati; tu ci hai poeti al cimento. come si pon l'argento.

ll Tu ci avevi fatti entrar nella rete: tu avevi posto uno strettoio a' nostri lombi.

12 Tu avevi fatto cavalcar gli uomini in sul nostro capo : eravamo entrati nel fuoco, e nell'acqua: ma tu ci hai tratti fuori in.

luogo di rifrigerio. 13 Io entrerò nella tua Casa con olocausti: lo ti pagherò i miei voti: 14 I quali le mie labbra han pro-

516

### IL LIBRO DE' SALMI, LXVI.-LXVIII.

feriti, e la mia hocca ha propun-

sisti, mentre io era distretto. 15 Io t'offerirò olocausti di *bestie* graese, con profumo di montoni : lo sacrificherò buoi, e becchi. Sela. 16 Venite, voi tutti che temete Iddio, ed udite: io vi racconterò quello ch'egli ha fatto all'anima

17 Io gridai a lui colla mia bocca. ed egli fu esaltato sotto la mia

lingua. 18 Se lo avessi mirato ad alcuna iniquità nel mio cuore, il Signore non m'avrebbe ascoltato :

19 Ma certo Iddio m' ha ascoltato. egli ha atteso alla voce della mia

orazione.

20 Benedetto sia Iddio che non ha rigettata la mia orazione, nè ritratta da me la sua benignità.

SALMO LXVII.

Salmo di Cantico, dato al Capo de' Musici, sopra Neghinot. TDDIO abbia mercè di noi, e ci benedica: Iddio faccia risplen-

dere il suo volto verso nol. Sela. 2 Aciochè la tua via si conosca in terra, e la tua salute fra tutte le genti.

3 I popoli ti celebreranno, o Dio: i popoli tutti quanti ti celebre-

4 Le nazioni si rallegreranno, e giuvileranno: perciochè tu giudi-cherai i popoli dirittamente, e condurrai le nazioni nella terra. Sela. 5 I popoli ti celebreranno, o Dio: i popoli tutti quanti ti celebre-

ranno. 6 La terra produrrà il suo frutto:

Iddio, l' Iddio nostro ci benedirà 7 Iddio ci benedirà : e tutte le estremità della terra lo temeranno.

SALMO LXVIII.

Salmo di Cantico di David, dato al Capo de' Musici. EVISI Iddio, ed i suoi nemici

saranno dispersi : e quelli che l'odiano, fuggiranno d'innanzi al suo cospetto.

2 Tu li dissiperal come si dissipa

il fumo: gli empi periranno per la presenza di Dio, come la cera è

strutta per lo fuoco.

3 Ma i giusti si rallegreranno, e trionferanno nel cospetto di Dio: e gioiranno con letizia.

4 Cantate a Dio, salmeggiate il suo Nome, rilevate le strade a colui che cavalca per luoghi diserti: egli si chiama per nome, il Si-gnore: e festeggiate davanti a lui 6 Egrit il padre degli orfani, ed il giudice delle vedove: Iddio nell' a-

bitacolo della sua Santità :

517

o iddio, che fa abitare in famiglia quelli ch'erano soli : che trae fuori quelli ch'erano prigioni ne'ceppi: ma fa che i ribelli dimorano in ter-ra diserta. 7 O Dio, quando como

7 O Dio, quando uscisti davanti al tuo popolo, quando tu caminasti per lo diserto: Sela:

of La terra tremò, i cieli esiandio gocciolarono, per la presensa di Dio: Simai stesso, per la presensa di Dio, dell' Iddio d'Israel.

9 O Dio, tu spandi la pioggia delle liberalità sopra la tua eredità : e, quando è travagliata, tu la ristori. 10 In essa dimora il tuo stuolo: o Dio, per la tua bontà, tu l'hai ap-parecchiata per li poveri affiitti. 11 Il Signore ha dato materia di

pariare : quelle c'hanno recate le buone novelle, sono state una

grande schiera.

12 Fuggiti, fuggiti se ne sono li re degli eserciti : e quelle che dimora-vano in casa, hanno spartite le

spoglie. 13 Se voi siete giaciuti fra i focolari. sarete come l'ale d'una colomba, coperta d'argento, le cui penne son gialle d'oro. 14 Dopo che l'Onnipotente ebbe

dispersi li re in quella, egli nevicò in Salmon.

15 O monte di Dio, o monte di

Basan, o monte di *molti* gioghi, o monte di Basan! 16 Perchè saltellate voi, o monti Iddio desidera di molti gioghi? questo monte per sua stanza: an-a 'l Signore abiterà quivi in per

petuo. 17 La cavalleria di Dio camina a doppie decine di migliaia, a doppie migliaia: il Signore è fra essi: Si-

nal è nel Santuario. 18 Tu sei salito in alto, tu ne hai menato in cattività numero di prigioni: tu hai presi doni d'infra gli uomini, eziandio ribelli: per fare ora una ferma dimora, o Signore

Iddio. quale ogni giorno ci colma di beni : egii è l'Iddio della nostra salute. Sela. 19 Benedetto sia il Signore, il

20 Iddio è l'Iddio nostro, per salvarci : ed al Signore Iddio appar-tengono l'uscite della morte.

21 Certo, Iddio trafiggerà il capo de'suoi nemici, la sommità del ca-po irsuto di chi camina ne' suoi

peccati.
22 Il Signore ha detto, Io ti trarrò di Basan, ti trarrò dal fondo del

mare: 23 Aciochè il tuo piè, e la lingua de tuoi cani s'affondi nel sangue de' nemici, e del capo stesso.

### II. LIBRO DE' SALMI, LXVIII. LXIX.

24 O Dio, le tue andature si son vedute : l'andature dell' Iddio, e Re mio, nel Luogo santo.

26 Cantori andavano innanzi.e sonatori dietro : e nel messo vergini, che sonavano tamburi : dicendo,

26 Benedite Iddio nelle raunanze: benedite il Signore, voi che siste della fonte d'Israel.

27 Ivi era il picciolo Beniamin c'ha signoreggisto sopra essi: i capi di Ciuda, colle loro schiere; i capi di Zabulon, i capi di Neftali. 28 L'Iddio tuo ha ordinata la tua

fortessa: rinforza, o Dio, ciò che tu hai operato inverso noi.

29 Rinforzalo dal tuo Tempio, di sopra a Gerusalem : fu', che li re ti

apria a cerusaien: ju, che ir e a portino presenti.

30 Disperdi le fiere delle giuncale, le raunansa de possenti tori, ed i giovenchi d'infra i popoli, i quali si sternono in su piastre d'argento: dissipa i popoli che si dilettano in

31 Vengano gran signori d'Egitto: accorrano gli Etiopi a Dio, col-

le mani piene.

32 O regni della terra, cantate a Dio: salmeggiate al Signore: Sela. 33 A colui che cavalca sopra i

cieli de' cieli eterni : ecco, egli tuona potentemente colla sua voce. 34 Date gloria a Dio: la sua ma-

gnificenza è sopra Israel, e la sua gloria ne cieli.

36 O Dio, tu sei tremendo da' tuoi Santuari: l'Iddio d'Israel è quel che dà valore, e forze al popolo. Benedetto sia Iddio.

#### SALMO LXIX.

Salmo di David, dato al Capo de' Musici, sopra Sosannim.

ALVAMI, o Dio: perciochè l'acque son pervenute infino

all'anima.

2 lo sono affondato in un profondo pantano, ove non v'è luogo da fermare il piè: io son giunto alle profondità dell'acqua, e la cornte m'innonda.

3 lo sono stanco di gridare, io ho la gola asciutta: gli occhi mi son

venuti meno, aspettando l'Iddio

4 Quelli che m'odiano senza caione sono in maggior numero che i capelli del mio capo: quelli che mi disertano, e che mi sono nemici a torto, si fortificano: ecco la, lo ho renduto ciò che non aveva rapito. 8 O Dio, tu conosci la mia follia: e le mie colpe non ti sono occulte. 6 Signore, Iddio degli eserciti. quelli che sperano in te non sieno confusi per cagion di me: quelli che ti cercano non sieno svergognati per me, o Dio d'Israel. 7 Perciochè per l'amor di te io soffero vituperio: vergogna m'ha coperta la faccia.

8 Io son divenuto strano a miei fratelli, e forestiere a' figliuoli di mia madre.

9 Perciochè lo selo della tua Casa m'ha roso : ed i vituperi di quelli che ti fanno vituperio mi caggiono addosso.

10 lo bo pianto, affliggendo l'anima mia col digiuno: ma ciò m'è

tornato in grande obbrobrio. 11 Ancora ho fatto d'un sacco il

mio vestimento: ma son loro stato in proverbio. 12 Quelli che seggono nella porta

ragionano di me: e le canzone de' bevitori di cervogia ne parlano. 13 Ma, quant'è a me, o Signore, la mia orazione s'indirizza a te:

egli v'è un tempo di benivolenza: o Dio, per la grandezza della tua benignità, e per la verità della tua salute, rispondimi.

14 Tirami fuor del pantano, ch'io non v'affondi, e ch'io sia riscosso da quelli che m'hanno in odio.

dalle profondità dell' acque : 15 Che la corrente dell' acque non m' innondi, e che'l gorgo non mi tranghiotta, e che'l pozzo non turi

sopra me la sua bocca. 16 Rispondimi, o Signore: perchè la tua benignità e buona : se-

condo la grandezza delle tue com-passioni riguarda verso me. 17 E non nascondere il tuo volto

dal tuo servo: perciochè io son distretto; affrettati, rispondimi. 18 Accostati all' anima mia, riscattala: riscuotimi, per cagion

de' miei nemici. 19 Tu conosci il vituperio, l'onta, e la vergogna, che m'è fatta : tutti i miei nemici son davanti a te.

20 Il vituperio m' ha rotto il cuore, ed io son tutto dolente : ed ho aspettato, ch' alcuno si condoless meco, ma non v'è stato alcuno: ed ho aspettati de' consolatori, ma

non ne ho trovati. 21 Hanno oltr'a ciò messo del veleno nella mia vivanda: e. nella mia sete, m'hanno dato bere del-

l'aceto. 22 Sia la lor mensa un laccio teso davanti a loro: e le lor prosperità

sieno loro una trappola. 23 Gli occhi loro sieno oscurati, sì che non possano vedere : e fa' lore

del continuo vacillare i lombi. 24 Spandi l'ira tua sopra loro, e colgali l'ardor del tuo cruccio. 25 Sieno disolati i lor palazzi : ne' lor tabernacoli non vi sia alcun' a. bitatore.

### IL LIBRO DE' SALMI, LXIX...LXXI.

26 Perciochè hanno perseguitato colui che tu hai percosso: e fatte le lor favole del dolore di coloro che tu hai feriti.

27 Aggiugni loro iniquità sopra miguita ; e non abbiano giammai entrata alia tua giustizia

28 Sieno cancellati dal Libro della vita : e non sieno scritti co' giusti. 29 Or, quant'è a me, io son afflit-to, ed addolorato: la tua salute,

o Dio, mi levi all' alto. cantici, e lo magnificherò con lau-

31 E ciò sarà più accettevole al Signore, che bue, che giovenco con

corna, ed unghie. 32 I mansueti, vedendo ciò, si rallegreranno: ed il cuor vostro vivera, o voi che cercate Iddio.

33 Perciochè il Signore esaudisce i bisognosi, e non isprezza i suoi

prigioni.

34 Lodinio i cieli, e la terra; i ma-ri, e tutto ciò, ch' in essi guizza. 35 Percioche Iddio salvera Sion, ed edificherà le città di Giuda : e cofore vi abiteranno, e possederanno

Sion per eredità. 36 E la progenie de suoi servidori l'erederà: e quelli ch'amano il suo Nome abiteranno in essa.

SALMO LXX.

Salmo di David, da rammemorare:
dato al Capo de' Musici.
Dio, affrettati di liberarmi: o

more, affrettati in mio aiuto. 2 Quelli che cercano l'anima mia sieno confusi, e svergognati : quelh che prendono piacere nel mio male voltin le spalle, e sieno sverognati. 3 Quelli che dicono, Eia, cla,

voltin le spalle, per ricompensa del vituperio, che mi fanno.

4 Rallegrinsi, e giolecano in te tutti quelli ti cercano: e quelli ch'amano la tua salute dicano del continuo, Magnificato sia Iddio.

5 Or, quant'e a me, io son pove ro, e bisognoso: o Dio, affrettati di venire a me : tu sei 'l mio aluto, ed il mio liberatore: o Signore, non tardare.

#### SALMO LXXI.

SIGNORE, io mi son confidato in te, fu ch'io non sia giammai confuso.

2 Riscuotimi, e liberami, per la tua giustizia: inchina a me il tuo orecchio, e salvami.

3 Siimi una rocca di dimora, nella quale io entri sempre : tu hai ordinata la mia salute: perciochè tu sei la mia rupe, e la mia fortezza.

4 O Dio mio, liberami dalla man dell'empio, dalla man del perverso, e del violento.

6 Perciochè tu sei la mia speran-sa, o Signore Iddio: la mia confi-

danza fin dalla mia fanciullezza.
6 Tu sei stato il mio sostegno fin dal ventre di mia madre: tu sei quel che m' hai tratto fuor dell' interiora d'essa : per te ho avuto del continuo di che lodarti.

7 Io sono stato a molti come un mostro: ma tu sei l mio forte ri-

8 Sia la mia bocca ripiena della 9 Non rigettarmi al tempo della vecchiessa: ora, che le forse mi mancano, non abbandonarmi.

10 Perciochè i miei nemici tengono ragionamenti contr'a me: e uelli che spiano l'anima mia, pren-

dono insieme consiglio : 11 Dicendo, Iddio l'ha abbandonato: perseguitatelo, e prendete-lo: percioche non v'e alcuno, che lo riscuota.

12 O Dio, non allontanarti da me: Dio mio, affrettati in mio siuto.

13 Sieno confusi, e vengano meno gli avversari dell'anima mia : quelli che procacciano il mio male sieno coperti d'onta, e di vituperio. 14 Ma lo spererò del continuo, e

sopraggiugnerò ancora altre lodi a tutte le tue.

15 La mia bocca racconterà tuttodì la tua giustizia, e la tua salute: benchè io non ne sappia il gran

16 lo entrerò nelle prodesse del Signore Iddio: lo ricorderò la giu-stizia di te solo.

47 O Dio, tu m'hai ammaestrato dalla mia fanciullezza : ed io, infino ad ora, ho annunziate le tue mara-

18 Non abbandonarmi ancora, o alla canutezza : fin ch'io abbia annunziato il tuo braccio a questa generazione, e la tua potenza a tutti quelli che verranno appresso:

19 E la tua giustizia, o Dio, cealtandola sommamente: perciochè tu hai fatte cose grandi. O Dio,

chi è pari a te ? 20 Perciochè, avendomi fatte sentir molte tribolazioni, e mali, tu m'hai di nuovo renduta la vita, e m' hai di nuovo tratto fuor degli abissi della terra.

21 Tu hai accresciuta la mis grandezza, e ti sei rivolto, e m'hal

consolato.

22 Io altresì, collo strumento del saltero, celebrerò te, e la tua ve rità, o Dio mio: io ti salmegger(

### IL LIBRO DE' SALMI, LXXI.-LXXIII.

colla cetera, o Santo d'Israel.

23 Le mie labbra giubileranno, quando lo ti salmeggerò : ed insie-me l'anima mia, la quale tu hai

riscattata. 24 La mia lingua ancora ragio-nerà tuttodi della tua giustizia: perciochè sono stati svergognati perchè sono stati confusi quelli che mi procacciavano male.

### SALMO LXXIL

Per Salomone. DIO, da' i tuoi giudicii al re e la tua giustizia al figliuol del

2 Ed egli giudichera il tuo popo-lo in giustizia, ed i tuoi poveri affitti in dirittura.

3 I monti produrranno pace al popolo: ed i colli saranno pieni

di giustizia. 4 Egli farà ragione a' poveri afflitti d'infra il popolo: egli salverà i figliuoli del misero, e flaccherà l'oppressore.
5 Essi ti temeranno per ogni età,

mentre dureranno il sole, e la luna. 6 E scenderà come pioggia su l'erba segata: come ploggia minuta

ch'adacqua la terra.

7 Il giusto fiorirà a' dì d'esso : e vi sarà abbondanza di pace, fin

che non vi sia più luna. 8 Ed egli signoreggerà da un mare all'altro, e dal fiume fino alle estre-

mità della terra.

9 Quelli ch'abitano ne' deserti, s'inchineranno davanti a lui : ed i suoi nemici leccheranno la polvere.

10 I re di Tarsis, e dell'isole gli pagheranno tributo: i re d'Etiopia, e d'Arabia gli porteranno doni. Il E tutti i re l'adoreranno: tut-

11 z. dutai i e i saoreranno: tute le nazioni gli serviranno: 13 Percioche egli libererà il bisognoso che grida, ed il povero affitto, e coisi che non ha alcuno che l'alutt.
13 Egli avrà compassione del misoro, e del bisognoso, e salverà le

persone de' poveri

14 Egli riscuoterà la vita loro da fraude, e da violenza: ed il sangue loro sarà prezioso davanti a lui.

15 Così egli viverà, ed altri gli darà dell'oro d' Etiopia: e pregherà per lui del continuo, e tuttodì lo benedirà.

16 Essendo seminata in terra, sulla sommità de' monti, pure una menata di frumento, quello ch'essa produrrà farà romore come li Libano: e gli abitanti delle città

fioriranno come l'erba della terra. 17 Il suo nome durerà in eterno. ll suo nome sarà perpetuato di generazione in generazione, mentre vi sarà sole : e tutte le nazioni saranno benedette in lui, e lo celebreranno beato.

18 Benedetto sia il Signore Iddio. l' Iddio d' Israel, il qual solo fa ma-

raviglie.
19 Benedetto sia ancora eternamente il Nome suo giorioso: e sia tutta la terra ripiena della sua gloria. Amen, Amen. 20 Out finiscono l'orazioni di Da-

vid, figliuolo d'Isai.

#### SALMO LXXIII. Salmo d'Asaf.

TERTAMENTE Iddio & buono d largel, a quelli che son puri di cuore.

2 Or, quant'è a me, quasi che in. capparono i miei piedi : come nulla manco, che i miei passi non

isdrucciolassero. 3 Perciochè io portava invidia

agl' insensati, veggendo la prosperità degli empi. 4 Perciochè non vi sono alcuni le-

gami alia lor morte; e la lor forza è prosperosa.

5 Quando gli altri uomini sono in travagli, essi non vi son punto: e

non ricevono battiture col rimanente degli uomini. 6 Perciò, la superbia li cinge a

guisa di collana : la violenza gl'in-

volge come un veste. 7 Gli occhi escono loro fuori per lo grasso: avanzano l'imagina-

zioni del cuor loro. 8 Son dissoluti, e per malizia ra-

gionano d'oppressare: parlano da älto. 9 Mettono la lor bocca dentro al

cielo, e la lor lingua passeggia per la terra. 10 Perciò, il popol di Dio riviene

a questo, veggendo che l'acqua gli è spremuta a bere a pien calice: 11 E dice, Come può essere, ch'id-

dio sappia ogni cosa, e che vi sia conoscimento nell'Altissimo?

12 Ecco, costoro sono empi, e pur godono di pace, e tranquillità in perpetuo: ed acrescono le sor fa-cultà.

13 Invano dunque in vero ho nettato il mio cuore, ed ho lavate le mie mani nell' innocenza.

14 Poichè sono battuto tuttodi, ed ogni mattina il mio gastigamento si rinuova.

15 Se io dico, lo ragionerò così; ecco, lo son disleale inverso la generazione de' tuoi figliuoli

16 Io ho adunque pensato di volere intender questo: ma la cosa m'è paruta molto molesta.

17 Infino attanto che sono entra-

### II. LIBRO DE' SALMI, LXXIII.- LXXV.

18 Certo, tu li metti in isdruecioli: tu li trabocchi in ruine.

19 Come sono eglino stati distrutti in un momento? come son venuti meno, e sono stati consumati per casi spaventevoli?

20 Son come un sogno, dope che l' uom s'è destato: o Signore. quando tu ti risveglierai, tu spres-

ierai la lor vana apparenza. 21 Quando il mio cuore era ina cerbito, ed io era punto nelle reni : 22 Io era insensato, e non aveva

conoscimento: io era inverso te simile alle bestie. 23 Ma pure lo sono stato del con-

tinuo teco: tu m'hai preso per la

man destra. 24 Tu mi condurral per lo tuo consiglio, e poi mi riceversi in

25 Chi è per me in cielo, fuor che te? io non voglio altri che te in

terra. 26 La mia carne, ed il mio cuore erano venuti meno: ma Iddio e la rocca del mio cuore, e la mia parte

in eterno. 27 Perciochè, ecco, quelli che s'allontanano da te periranno: tu di-struggerai ogni uomo che forni-cando si svia da te.

28 Ma, quant'è a me, egli m'è buono d'accostarmi a Dio: lo ho posta nel Signore Iddio la mia confidanza, per raccontar tutte l'opere sue.

#### SALMO LXXIV. Maschil d'Assaf.

O Dio perché ci hai scacciati in perpetuo? perché fuma l'ira tua contr'alia greggia del tuo pe-800 ?

2 Ricordati della tua raunanza. la quale tu acquistasti anticamen-te: della tribù della tua eredità che tu riscuotesti: del monte di Sion. nel quale tu abitasti.

3 Movi i passi verso le ruine perpetue, verso tutto il male che i nemici han fatto nel Luogo santo.

4 I tuoi nemici han ruggito in mezzo del tuo Templo: c'hanno poste le loro insegne per segnali.

5 Ciò sarà noto : come chi, levan-

do ad alto delle scuri, le avventa contr ad un cespo di legne: 6 Così ora hanno essi, con iscuri, e martelli, fracassati tutti quanti

gl'intagli di quello.
7 Hanno messi a fucco, e fiamma i tuoi Santuari, hanno profanato il Tabernacolo del tuo Nome, gettandolo per terra.

8 Hanno detto nel cuor loro, Per-

to ne' Santuari di Dio : ed ho con- diamgii tutti quanti : hanno arei siderato il fine di coloro- tutti i luoghi delle raunanse di Dio

9 Noi non veggiam più i nostri segni : non v'è più profeta, e non abbiam con noi alcuno che sappla infino a quando.

10 Infino a quando, o Dio, oltras gerà l'avversario? il nemico di spetterà egli 'l tuo Nome in per-

petuo? 11 Perchè ritiri la tua mano, e la tua destra? non lasciar, ch'ella ti

dimori più dentro al seno. 12 Or iddio già ab antico è il mio

Re, il quale opera salvazioni in messo della terra. 13 Tu, colla tua forza, spartisti

il mare : tu rompesti le teste delle balene nell'acque. 14 Tu fiaccasti i capi del Levistan,

e li desti per pasto al popolo de' di-

15 Tu facesti acoppiar fonti, e torrenti: tu accessi fiumi grossi. 16 Tuo è il giorno, tua esiandio è la notte : tu hai ordinata la luna,

ed il sole.

17 Tu hai posti tutti i termini della terra: tu hai formata la sta-

te, ed il verno. 18 Ricordati di questo che I nemi-co ha oltraggiato il Signore, e che I popolo stolto ha dispettato il tuo Nome.

19 Non dare alle fiere la vita della tua tortola: non dimenticare in perpetuo la raunanza de' tuoi po-veri affilti.

20 Riguarda al Patto: perciochè i luoghi tenebrosi della terra son riieni di ricetti di violenza

plem di racetti di violenza.
21 Non ritornisene il misero indietro svergognato: fu si che il povero affilito, ed il bisognoso lodino il tuo Nome.

22 Levati, o Dio, dibatti la tua lite: ricordati dell'oltraggio che t'è fatto tuttodi dallo stolto.

23 Non dimenticar le grida de' tuoi nemici: lo strepito di quelli che si levano contr'a te sale del continuo al cielo.

### SALMO LXXV.

Salmo di Cantico d'Asai, dato al Capo de' Musici, sopra Al-tashet. Ol ti celebriamo, noi ti cele-briamo, o Dio: perciochè ii tuo Nome è vicino: l'uom raccon-

ta le tue maraviglie.

2 Quando lo avrò preso il luogo
della raunanza, lo giudicherò dirittamente.

8 Il paese, e tutti i suoi sbitanti si struggevano: ma io ho rizzate le sue colonne. Sela.

4 lo ho detto agl' insensati, Non

## IL LIBRO DE' SALMI, LXXV.—LXXVIII.

siate insensati: ed agli empi, Non l io ho cercato il Signore: le mie alsate il corno :

5 Non levate il vostro corno ad alto: e non parlate col collo indu-

6 Perciochè nè di Levante, nè di Ponente, nè dal diserto, viene l'esaltamento.

7 Ma Iddio è quel, che giudica: 8 Perciochè il Signore ha in mano una coppa, il cui vino è torbido: ella è piena di mistione, ed egli ne mesce: certamente tutti gli empi

della terra ne succeranno, e berranno le fecce. 9 Or, quant' è a me, io predicherò queste cose in perpetuo, lo salmeg-gerò all' Iddio di Iacob.

10 E mozzerò tutte le corna degli empi: e faro che le corna de' giusti saranno alzate.

SALMO LXXVI.

Salmo di Cantico d'Assaf, dato al Capo de' Musici sopra Neghinot. I DDIO è conosciuto in Giuda: il 1 suo Nome è grande in Israel. 2 Ed il suo Tabernacolo è in Sa-

lem, e la sua stanza in Sion. 3 Quivi ha rotte saette, archi, scudi, e spade, ed arnesi da guerra.

Sela.

4 Tu sei illustre, magnifico sopra

i monti di rapina.
5 I magnanimi sono stati spogliati, hanno dormito il sonno loro : e niuno di quegli uomini prodi non ha saputo trovar le sue mani.

6 O Dio di Iacob, e carri, e cavalli sono stati stupefatti per lo tuo sgridare.

Tu sei tremendo: tu, dico: e chi durera davanti a te, da che tu

t'adiri? 8 Tu bandisti giudicio dal cielo: la terra temette, e stette cheta.

9 Quando Iddio si levò per far giudicio, per salvar tutti i man-

sueti della terra. Sela. 10 Certamente l'ira degli uomini t'acquista lode: tu ti cingerai del

rimanente dell'ire. 11 Fate voti al Signore Iddio vo-stro, ed adempieteli: tutti quelli che sono d'intorno a lui portino

doni al Tremendo. 12 Egli vendemmia lo spirito de'

principi: egli è tremendo alli re della terra.

SALMO LXXVII. Salmo d'Asaf, dato al Capo de' Mu-

sici de' figliuoli di ledutun. A mia voce s'inavissas a l'indirissa a Dio, aciochè egli mi porga l'orecchio. A mia voce s'indirizza a Dio,

mani sono state sparse qua, e là di notte, e non hanno avuta posa alcuna: l'anima mi ha rifiutato

d'esser consolata.

3 lo mi ricordo di Dio, e remereggio: io mi lamento, ed il mio
spirito è angosciato. Sela.

4 Tu hai ritenuti gli occhi mlei in continue vennie: io son tutto attonito, e non posso pariare. 5 Io ripenso a' giorni antichi, agli

anni di molti secoli addictro.

6 Io mi ricordo come giá io sona-va : io medito nel mio cuore di notte, e lo spirito mio va investigando. 7 Il Signore mi rigetterà egli in perpetuo? e non mi gradirà egli

iammai più ? 8 E la sua benignità venuta me-

no per sempre mai ? è la sua parola mancata per ogni età ? 9 Iddio ha egli dimenticato d'aver

pietà? ha egli serrate per ira le sue compassioni? Sela-10 lo ho adunque detto, Cià ch'io sono fiacco *procede* da ciò che la destra dell'Altissimo è mutata.

11 Io mi rammemoro l'opere del Signore : perciochè io mi riduco a memoria le tue maraviglie antiche : 12 E medito tutti i tuoi fatti, c ragiono delle tue operazioni.

13 O Dio, le tue vie si veggono nel Santuario: chi è Dio grande,

come Iddio?

14 Tu sei l'Iddio, che fai maraviglie: tu hai fatta conoscer la tus forza fra i popoli.

15 Tu hai col tuo braccio riscosso il tuo popolo: i figliuoli di Iacob, e

di losef. Sela.

16 L'acque ti videro, o Dio: l'acque ti videro, e furono spaventate : gli abissi eziandio tremarono. 17 Le nubi versarono diluvi d'acque: i cieli tuonarono: i tuoi strali

exiandio andarono attorno. 18 Il suon de' tuoi tuoni fu per lo giro del cielo: i folgori alluminarono il mondo; la terra fu smossa,

e tremò.

19 La tua via fu per mezzo il mare, ed il tuo sentiero per messo le grandi acque: e le fue pedate non furono riconosciute.

20 Tu conducesti, per man di Moisè, e d'Aaron, il tuo popolo, come

una greggia.

### SALMO LXXVIII.

Maschil d'Asaf.

A SCOLTA, o popol mio, la mia dottrina: porgete gli orecchi alle parole della mia bocca. 2 Io aprirò la mia bocca in sen-tenza: lo sgorgherò detti notevoli

di cose antiche :

### IL LIBRO DE' SALMI, LXXVIII.

3 Le quali nol abbiamo udite, e | anche l'ira gii montò contr'ad sappiano, ele quali i nostri padri | Igrael:

4 Noi non le celeremo a lor figliuoli, alla generazione a venire: noi racconteremo le lodi del Signore, e la sua form, e le sue ma-raviglie ch'egli ha fatte. 5 Egli ha fermata la testimonian-

o agu ha fermata la testimonian-sa in Iacob, ed ha posta la Legge in Israel: le quall egil comando a' noestri padri di fare sapere a' lor figlluoli: 6 Aciochà le

6 Aciochè la generazione a ve-nire, i figliuoli che nascerebbero, le sapessero, e si mettessero a nar-rarle a' lor figliuoli :

7 E ponessero in Dio la loro spe-ranza, e non dimenticassero l'o-pere di Dio, ed osservassero i suoi comandamenti:

8 E non fossero come i lor padri, generazione ritrosa, e ribella: ge-merazione che non dirizzò il cuor suo, il cui spirito non fu lesle in-

verso Dio. 9 I figliuoli d'Efraim, gente di guerra, buoni arcieri, voltarono le spalle al di della battaglia. 10 Non avevano osservato il pat-

to di Dio ed avevano ricusato di aminar nella sua Legge :

11 Ed avevano dimenticate le sue opere, e le maraviglie ch'egli

aveva lor fatte vedere.

12 Egli aveva fatti miracoli in presensa de' padri loro, nel paese d' Egitto, nel territorio di Soan.

13 Egli aveva fesso il mare, e gli aveva fatti passare per mezzo: ed aveva fermate l'acque come un mucchio.

14 E gli aveva condotti di giorno colla nuvola, e tutta notte colla

luce del fuoco.

15 Egli aveva schiantate le rupi nel diserto, e gli aveva copiosa-mente abbeverati, come di graphi: 16 Ed aveva fatto uscir de ruscelli della roccia, e colare acque, a guisa di fiumi.

17 Ma essi continuarono di peccar contr'a lui, provocando l'Altissimo a sdegno nel diserto:

18 E tentarono Iddio nel cuor loro, chiedendo vivanda a lor vogila:

19 E parlarono contr'a Dio, e dissero, Potrebbe Iddio metterci tavola nel diserto?

20 Ecco, egli percosse la roccia, e ne colarono acque, e ne traboccarono torrenti: potrebbe egli e-ziandio dar del pane, od apparecchiar della carne al suo popolo?

21 Perciò, il Signore, avendoli uditi, s'adirò fieramente: ed un fuoco s'accese contr'a Iscob, ed

duto in Dio, e non s'erano confi-

dati nella sua salvazione: 23 E pure egli aveva comandato

alle nuvole di sopra, ed aveva aperte le porte del clelo: 24 Ed aveva fatto piover sopra loro la manna da mangiare, ed aveva lor dato del frumento del

cielo.

cieto.

25 L'uomo mangiò del pan degli
Angeli: egli mandò loro della vivanda a sasietà.
26 Egli fece levar nel cielo il vento Orientale, e per la sua forsa ad-

dusse l'Austro :

dusse l'Austro: 27 E fece piover sopra loro della carne, a guisa di polvere: ed necelli, a guisa della rena del mare. 28 E # fece cadere in messo al lor campo, d'intorno e' lor padiglioni. 39 Ed essi mangiarono, e furono grandemente satolisti: ed 16dis fece lor venire ciò che desidera.

30 Essi non s'erano ancora stolti dalla lor cupidigia: avevano ancora il cibo loro nella bocca:

31 Quando l'ira montò a Dio contr'a loro, ed uccise i più grassi di loro, ed abbattè la scelta d'Iarael.

32 Contuttoció peccarono ancora, e non credettero alle sue ma-

ravigile.
33 Laonde egli consumò i lor gior-ni in vanità, egli anni loro in ispaventi.

34 Quando egli gli uccideva, essi lo richiedevano, e ricercavano di nuovo Iddio.

35 E si ricordavano ch' Iddio era la lor Rocca, e che l'Iddio altisalmo era il lor Redentore.

36 Ma lo lusingavano colla lor bocca, e gli mentivano colla lor

lingua: 37 Ed il cuor loro non era diritto inverso lui, e non erano leali nel

suo patto.

38 E pure egli che è pietoso, purgò la loro iniquità, e non li distrus-se: e più e più volte racquetò l'ira sua, e non commosse tutto il suo cruccio:

39 E si ricordò, ch'erano carne; un fiato che passa, e non ritorna. 40 Quante volte lo provocarono essi a adegno nel diserto, e lo con-

tristarono nella solitudine?

41 E tornarono a tentare Iddio, e limitarono il Santo d'Israel. 42 Essi non s'erano ricordati della sua mano, né del giorno nel quale gli aveva riscossi dal nemico.

43 (Come egli aveva eseguiti i suoi segni in Egitto, ed i suoi mi-

### IL LIBRO DE' SALMI, LXXVIII. LXXIX.

racoli nel territorio di Sonn.

Ed aveva cangiati i fiumi, ed i rivi degli Egisti in sangue, talche easi non ne potevano bere.

45 Ed aveva mandata contr'a loro una mischia d'insetti, che li mangiarono: e rane, che li di-

strussero. 46 Ed aveva dati i lor frutti a' bruchi, e le lor fatiche alle locuste.

47 Ed aveva guastate le lor vigne colla gragnuola, ed i lor sicomori cella tempesta. 48 Ed aveva dati alla grandine i

lor bestiami, e le lor gregge a' folgori.

49 Ed aveva mandato sopra loro l'ardor della sua ira, indegnazione, cruccio, e distretta : una mandata

d'angeli maligni. 50 Ed aveva appianato il sentiero alla sua ira, e non aveva scam-pata l'anima loro dalla morte, ed aveva dato il lor bestiame alla

mortalità.

51 Ed aveva percossi tutti i pri-mogeniti in Egitto, e le primisie della forsa ne tabernacoli di Cam. 52 E ne aveva fatto partire il suo popolo, a guisa di pecore: e l'a-veva condotto per lo diserto, come una mandra

53 E l'aveva guidato sicuramente, senza spavento: ed il mare aveva coperti i lor nemici.

54 Ed egli gli aveva introdotti nella contrada della sua Santità : nel monte che la sua destra ha conquistato.

55 Ed aveva scacciate le nazioni d'innanzi a loro, e le aveva fatte loro scadere in sorte d'eredità, ed aveva stanziate le tribù d'Israel

nelle loro stanze.)
56 Ed avevano tentato, e provocato a sdegno l' Iddio altissimo, e non avevano osservate le sue te-

stimonianse.

57 Anzi s'erano tratti indietro, e s'erano portati dislealmente, come i lor padri: e s'erano rivolti come un' arco fallace:

58 E l'avevano provocato ad ira co loro alti luoghi, e commosso a gelosia colle loro sculture.

59 Iddio aveva udite queste cose, e se n'era gravemente adirato, ed aveva grandemente disdegnato

60 Ed aveva abbandonato il Tabernacolo di Silo; il Padiglione ch'egli aveva piantato per sua stanza fra gli uomini.

61 Ed aveva abbandonata la sua

forza ad esser menata in cattività, e la sua gloria in man del nemico. 62 Ed aveva dato il suo popolo

lia spada, e s'ara gravemente

adirato contr'alla sua credità. 63 Il fuoco aveva consumati f

suoi giovani ; e le sue vergini non erano state lodate. 64 I suoi sacerdoti erano caduti

per la spada : e le sue vedove pon avevano pianto.
65 Poi 'l Signore si risvegliò.come

uno che fosse stato addormentato: come un' somo prode, che dà gridi dopo il vino.

66 E percosse i suoi nemici da tergo, e mise loro addosso un'e-

terno vituperio.

67 Ed avendo riprovato il Tabernacolo di losef, e non avendo elet-ta la tribù d'Efraim :

68 Egli elesse la tribù di Giuda: il monte di Sion, il quale egli ama. 69 Ed edificò il suo Santuario, a

guisa di palazzi eccelsi: come la terra ch'egli ha fondata in per-

sue mani.

petuo. 70 Ed elesse David, suo servidore, e lo prese dalle mandre delle

pecore. 71 Di dietro alle bestie allattanti egli lo condusse a pascer Iacob, suo popolo; ed Israel, sua eredità. 72 Ed egli li pasturò, secondo l'integrità del suo cuore: e li

# guidò, secondo il gran senno delle SALMO LXXIX.

Salmo d'Asaf. DIO, le nazioni sono entrate O Dio, le nazioni sollo cilia di nella tua eredità, hanno contaminato il Tempio della tua San-

tità : hanno ridotta Gerusalem in monti di ruine. 2 Hanno dati i corpi morti de'

tuoi servitori agli uccelli del cielo per cibo: e la carne de' tuoi santi alle fiere della terra.

3 Hanno sparso il sangue lero come acqua intorno a Gerusalem : e non v' e stato alcuno che li seppellisse.

4 Noi siamo stati in vituperio a nostri vicini; in ischerno, ed in derisione a quelli che stanno d'intorno a nol.

5 Infino a quando, Signore, sarai adirato? la tua gelosia arderà ella come un fuoco in perpetuo?

6 Spandi l'ira tua sopra le genti che non ti conoscono, e sopra i regni che non invocano il tuo Nome,

7 Perciochè essi hanno divorato lacob, ed hanno disolata la sua

8 Non ridurti a memoria contr'a noi l'iniquità de' passati : affret-tati, venganci incontro le tue compassioni : perciochè noi siam gran-demente miseri.

### IL LIBRO DE' SALMI, LXXIX.—LXXXI.

9 Soccorrici, o Dio della nostra. salute, per amor della gloria del tuo Nome, e liberaci : e fa' il pursumento de nostri peccati, per amor del tuo Nome.

10 Perchè direbbono le genti, Ove e l' Iddio loro ? fu' che sia cono-sciuta fra le genti, nel nostro cospetto, la vendetta del sangua erso de tuol servidori.

li Vengano davanti te i gemiti

de' prigioni : secondo la grandessa del tuo braccio, scampa quelli che

son condennati a morte. 12 E rendi a' nostri vicini in sano, a sette doppi, il vituperio che t'hanno fatto, o Signore.

13 E noi, tuo popolo, e greggia del tuo pasco, ti celebreremo in erpetuo: e racconteremo la tua idde per ogni età.

#### SALMO LXXX.

Salmo d'Asaf, date al Capo de' Musici sopra Sosannim-edut. PASTORE d'Israel, che gui-

odi losef come una greggia, porgi gli orecchi: tu che siedi so-pra I Cherubini, appariaci in gioria. 2 Eccita la tua potenza davanti ad Efraim, ed a Beniamin, ed a Manaese : e vieni a nostra salute.

3 O Dio, ristoraci; e fa risplendere il tuo volto, e noi sarem salvati. 4 O Signore Iddio degli eserciti,

infino a quando fumerai tu contr' all' orasione del tuo popolo?

5 Tu gli hai cibati di pan di pianto, e gli hai abbeverati di lagrime a larga misura.

6 Tu ci hai posti in contesa co' nostri vicini: ed i nostri nemici si fanno beffe di noi.

7 O Dio degli eserciti, ristoraci; e fa' risplendere il tuo volto, e noi

sarem salvati.

8 Tu avevi trasportata d' Egitto una vigna; tu avevi cacciate le riazioni, e l'avevi piantata.

9 Tu avevi sgomberato davanti a lei il suo luogo: ed avevi fatto ch' ella aveva messe radici, ed aveva empiuta la terra.

10 I monti erano coperti della sua ombra, ed i suoi tralci erano come cedri altissimi.

11 Aveva gettati i suoi rami infino al mare, ed i suoi rampolli infino al fiume.

12 Perchè hai tu rotte le sue chiusure, sì che tutti i passanti l'han vendemmiata?

13 I cinghiali l'hanno guastata, e le fiere della campagna l'hanno

ascolata.

pascolata. 14 O Dio degl'eserciti, rivolgiti, ti prego: riguarda dal ciclo, e vedi, 525

e visita questa vigna:
15 E le piante che la tua destra
aveva piantate, e le propaggini
che tu t'avevi fortificate.

16 Quelle è area col fuoco, ella è riciaa fin dal plè: quelle periscono per lo sgridar della tua faccia.

17 Sia la tua mano sopra l'uomo

della tua destra, sopra il figliuol dell'uomo che tu t'avevi fortificato. 18 E noi non ci trarremo indietro da te : mantienci la vita, e noi invocheremo il tuo Nome.

19 O Signore Iddio degli eserciti ristoraci ; fa' risplendere il tuo vol-

to, e noi sarem salvati.

#### SALMO LXXXI. Salmo d'Assaf, dato al Cano de' Musici sopra Ghittit.

ANTATE lietamente a Dio.

C nostra foras: date grida d'al-legrezza all'Iddio di Iacob. 2 Prendete a salvaeggiare, ed aggiugneteri 'l tamburo, la cetera

dilettevole, col saltero. 3 Sonate colla tromba alle calendi, nella nuova luna, al giorno

della nostra festa. 4 Perciochè questo è uno statuto dato ad Iarael, una legge dell' Id-

dio di Iacob. 5 Egli lo costitul per una testi-monianza in Iosef, dope ch'egli fu uscito fuori contr'al passe d'Egitto; allora ch'io udii un linguaggio ch'io non intendeva.

6 Io ho ritratte, dice Iddie, le sue spalle da pest: le sue mani si son dipartite dalle corbe.

7 O popol mio, tu gridasti essendo in distretta, ed io te ne trassi fuori: io ti risposi, stando nel nascondimento del tuono: lo ti provai all'acque di Meriba. Sela.

8 Io ti dissi, Ascolta, popol mio, ed io ti farò le mie protestazioni: o Israel, attendessi tu pure a me! 9 Non siavi fra te alcun dio stra-

no, e non adorare alcun dio fore-

10 Io sono il Signore Iddio tuo, che t'ho tratto fuor del paese d'Egitto: allarga pur la tua bocca, ed io l'empiero. 11 Ma il mio popolo non ha atteso

alla mia voce : ed Israel non m'ha acconsentito.

12 Onde io gli ho abbandonati alla duressa del cuor loro: acioché ca-

minino secondo i lor consi 13 Oh, avesse pure ubblito il mio popolo, e fosse Israel caminato nelle mie vie!

14 Io avrei in uno stante abbattuti i lor nemici, ed avrei rivolt la mia mano contr' a' loro avve

Sari

### IL LIBRO DE' SALMI, LXXXI.--I.XXXIV.

15 Quelli ch'odiano il Signore si parebbono infinti inverso loro: ed il tempo loro sarebbe durato in per-

petuo.

16 Ed Iddio gli avrebbe cibati di grascia di frumento: e dalla roccia, dice egli, io t'avrei satoliato di mele.

SALMO LXXXII. Salmo d'Asaf

I DDIO è presente nella raunan-sa di Dio: egli giudica nel mes-so degl' iddi). 2 Infino a quando giudicherete voi ingiustamente, ed avrete riguardo alla qualità delle persone

legli empi? Sela. 3 Fate ragione al misero, ed all'orfano: fate diritto all'affitto, ed

al povero.

4 Liberate il misero, ed il bisognoso : riscuotetelo dalla man degli

empi.
5 Essi non hanno alcun conoscimento, nè senno: caminano in tenebre: tutti i fondamenti della terra sono smossi

6 Io ho detto, Voi siste dij: e tutti siete figliuoli dell'Altissimo. 7 Tuttavolta voi morrete come

un'altro uomo, e caderete come qualunque altro de' principi.

8 Levati, o Dio, giudica la terra: perciochè tu devi essere il possessore di tutte le genti.

SALMO LXXXIII.

Cantico di Salmo d'Asaf. Sal. xxx.1. DIO, non istartene cheto : non tacere, e non riposarti, o Dio. 2 Perciochè ecco, i tuoi nemici romoreggiano: e quelli che t'odiano alzano il capo-

3 Hanno preso un cauto consi-glio contral tuo popolo, e si son consigliati contra quelli che son

nascosti appo te. 4 Hanno detto, Venite, e distruggiamoli, sì che non sieno più na-sione, e che l' nome d'Israel non sa più ricordato.

5 Perciochè si son di pari consen-timento consigliati insieme, ed

umenuo consignati insieme, ed hanno fatta lega contra te. 6 Le tende d'Edom, e gi'Ismac-liti: i Moabiti, e gil Hagareni: 7 I Ghebaliti, gil Ammoniti, e gil Amalechit: i Filistei, insieme con gil abitanti di Tiro:

8 Gli Assirij eziandio si son con-

giunti con loro: sono stati il braccio de' figliuoli di Lot. Sela. 9 Fa' loro come tu facesti a Ma-

dian: come a Sisera, come a labin, al torrente di Chison :

10 I quali furono sconfitti in Endor, e furono per letame alla terra. 11 Fa' che i lor principi sieno co-526

me Oreb, e Zeeb: e tutti i lor signori come Zeba, e Salmunna : 12 Perciochè hanno detto, Con-

quistiamoci gli abitacoli di Dio. 13 Dio mio, fagli essere come una palla; come della stoppia al vento.

14 Come il fuoco brucia un bosco, e come la fiamma divampa i monti:

15 Così perseguitali colla tua tempesta, e conturbali col tuo tur-

16 Empi le lor faccle di vituperio: e fa che cerchino il tuo Nome. o

Signore.
17 Sieno svergognati, e conturbati in perpetuo: e sieno confusi,

e periscano: 18 E conoscano che tu, il cui Nome è il Signore, sei 'l solo Altissimo sopra tutta la terra.

SALMO LXXXIV.

Salmo de' figliuoli di Core, dato al Capo de' Musici, sopra Ghittit. Sal. xlīi. 1. e viii. 1.

OH quanto sono amabili i tuoi Tabernacoli, o Signor degli

eserciti! 2 L'anima mia brama i Cortili del Signore, e vien meno: il mio cuore, e la mia carne sclamano all' Id-

dio vivente.

3 Anche la passera si trova stan-za, e la rondinella nido, ove posino i lor figli presso a' tuoi Altari, o Signor degli eserciti. Re mio, e Dio

4 Beati coloro ch'abitano nella tua Casa, e ti lodano del continuo.

Sela.

5 Beato l'nomo c'ha forza in te: e coloro a cui le strade sono al cuore : 6 I quali, passando per la Valle de gelsi, la riducono in fonti, ed anche in pozze, che la pioggia empisce.

7 Caminano di valore in valore, fin che compariscano davanti a

Dio in Sion.

8 O Signore Iddio degli eserciti. ascolta la mia orazione: porgi l'o-recchio, o Dio di Iacob. Sela. 9 O Dio, scudo nostro, vedi, e ri-guarda la faccia del tuo unto.

10 Perciochè un giorno ne' tuoi Cortili val meglio che mille attrove: io eleggerei anzi d'essere alla soglia della Casa del mio Dio, che

d'abitar ne tabernacoli d'empleta.

11 Percioche il Signore Iddio è sole, e scudo: il Signore darà grazia, e gioria: egli non divietera il bene a quelli che caminano in in-

tegrità. 12 O Signore degli escreiti, besto l'uomo che si confida in te.

### II. LIBRO DE' SALMI. LXXXV.—LXXXVIII.

SALMO LXXXV. Salmo de' figliuoli di Core, dato al Capo de' Musici.

SIGNORE, tu sei stato propizio alla tua terra: tu hai ritratto Iacob di cattività.

2 Tu hai rimessa al tuo popolo la

sua iniquità, tu hai coperti tutti i

lor peccati. Sela. 3 Tu hai acquetato tutto il tuo cruccio: tu ti sei stolto dall' ardor della tua ira.

A Ristoraci, o Dio della nostra malute, e fa' cessar la tua indegna-

zione contr'a noi-

5 Sarai tu in perpetuo adirato contr'a noi? farai tu durar l'ira tua per ogni età?

6 Non tornerai tu a darci la vita: aciochè il tuo popolo si rallegri in te?

7 O Signore, mostraci la tua benignità, e dacci la tua saluta.

8 Io ascolterò ciò che dirà il Signore Iddio: certo egli parierà di pace al suo popolo, ed a suoi sanii: e furd ch'essi non ritorneranno più a follia.

9 Certo, la sua salute è vicina a quelli che lo temono: la gloria

abiterà nel nostro paese. 10 Benignità, e verità, s' incontre-ranno insieme: giustizia, e pace,

si baceranno.

11 Verità germoglierà dalla terra: e giustizia riguarderà dal cielo. 12 Il Signore eziandio darà il bene: e la nostra terra produrrà il suo frutto.

13 Egii farà caminar davanti a sè la giustizia, e *la* metterà nella via de suoi passi.

SALMO LXXXVI. Orazione di David.

O SIGNORE, inchina l'orecchio tuo, e rispondimi: perciochè lo sono afflitto, e misero. 2 Guarda l'anima mia: perciochè io mi studio a pietà: o tu, Dio mio,

salva il tuo servitore che si confida

3 O Signore, abbi pietà di me: perciochè io grido a te tuttodì.

4 Rallegra l'anima dei tuo servi-

tore: perciochè io levo l'anima mia a te, o Signore.
5 Perciochè tu, Signore, sei buo-

no, e perdonatore; e di gran beni-gnità inverso tutti quelli che t'in-

vocano. 6 O Signore, porgi gli orecchi alla mia orazione; ed attendi al grido delle mie supplicazioni.

Io t'invoco nel giorno della mia distretta: percioche tu mi risponderai.

8 Non o'é niuno pari a te fra 527

gl'iddij, o Signore: e non vi sono alcune opere pari alle tue.

9 Tutte le genti, le quali tu hai fatte, verranno, ed adoreranno nel tuo cospetto, o Signore: e glorificheranno il tuo Nome.

10 Perciochè tu sei grande, e facitor di maraviglie : tu solo sei Dio. 11 O Signore, insegnami la tua via, e fu ch'io camini nella tua verità: unisci 'l mio cuore al ti-

mor del tuo Nome.

12 Io ti celebrerò, o Signore Iddio mio, con tutto il mio cuore; e giorificherò il tuo Nome in perpetuo. 13 Perciochè la tua benignità é grande sopra me : e tu hai riscosse anima mia dal fondo del sepolero. 14 O Dio, somini superbi si son levati contr'a me : ed una raunanza di violenti, i quali non ti pongono davanti agli occhi loro, cercano l'anima mia.

15 Ma tu, Signore, sei l' Iddio misericordioso, e pietoso, lento all' i-

ra, e di gran benignità, e verità. 16 Volgi la tua faccia verso me, ed abbi pietà di me: da' la tua forza al tuo servitore, e salva il figliuol della tua servente.

17 Opera inverso me qualche miracolo in bene, sì che quelli che m'odiano lo veggano, e sieno con-fusi: percioche tu, Signore, m'avrai alutato, e m'avrai consolato.

### SALMO LXXXVIL

Salmo di Cantico de' figlinoli di Core.

A fondazione del Signore è ne' monti santi.

2 Il Signore ama le porte di Sion, sopra tutte le stanze di Iacob. 3 O Città di Dio, cose gloriose son dette di te. Sela.

4 Io mentoverò, dice il Signore, Rahab, e Babilonia, fra quelli che mi conoscono: ecco, i Filistei, ed i Tirli, insieme con gli Etiopi, de quali si dirà, Costul è nato quivi.

5 E si dirà di Sion, Questi e que-gli è nato in essa: e l'Altissimo

stesso la stabilirà.

6 Il Signore, rassegnando i popoli, annoverera coloro, dicendo, Un tale è nato quivi. Sela.
7 E cantori, e sonatori, e tutte le

mie fonti. saranno in te.

SALMO LXXXVIII. Maschil d'Heman Ezrahita che è

un Cantico di Salmo, dato al Capo de' Musici de' figliuoli di Core, per cantarlo sopra Mahalat.

SIGNORE Iddio della mia salute, lo grido di giorno, e di notte, nel tuo cospetto.

### IL LIBRO DE' SALMI, LXXXVIII, LXXXIX.

2 Veneza la mia orazione in tua presenza: inchina il tuo orecchio al mio grido:

3 Perciochè l'anima mia è sasia di mali : e la mia vita è giunta in-

fino al sepolero. 4 lo son reputato del numero di quelli che scendono nella fossa: io son simile ad un' nomo che non ha

ità forza alcuna. 5 Io sono spacciato fra i morti, come gli uccisi che giacciono nella sepoltura, de' quali tu non ti ricordi più : e che son ricisi dalla tua

6 Tu m'hai posto in una fossa bassissima, in tenebre, in luoghi profondi

7 L'ira tua s'è posata sopra me, e tu m'hai abbattuto con tutti i

tuoi flutti. Sela. 8 Tu hai allontanati da me i miei conoscenti, tu m'hai renduto loro grandemente abbominevole : io son serrato, e non posso uscire.

9 L'occhio mio è doctiono d'afflizione: o Signore, lo grido a te tut-todì, lo spiego a te le palme delle

mie mani.

10 Opererai tu alcuna maraviglia. inverso i morti? i trapassati risurgeranno essi, per celebrarti?

surgeranno caso, pos Sela. 11 La tua benignità si narrerà ella nel sepolcro? e la tua verità nel luogo della perdizione?

12 Le tue maraviglie si conosce-ranno elle nelle tenebre? e la tua giustizia nella terra dell'obblio? 13 Or, quant'è a me, o Signore,

io grido a te : e la mia orazione ti si fa incontro la mattina.

14 Perchè scacci, o Signore, l'anima mia? perché nascondi 'l tuo

volto da me? 15 Io son povero afflitto, e vengo meno di ruggire: io porto i tuoi

spaventi, e ne sto in forse.

16 Le tue ire mi son passate addosso: i tuoi terrori m'hanno diserto:

17 M'hanno circondato come acque tuttodi: tutti quanti m'hanno

intorniato. 18 Tu hai allontanati da me amici, e compagni : i miei conoscenti

SALMO LXXXIX.

son nascosti nelle tenebre.

Maschil d' Etan Ezrahita.

To canterò in perpetuo le benignità del Signore: io renderò colia mia bocca nota la tua verità per ogni età.

2 Perciochè io ho detto, La tua benignità sarà stabile in eterno: tu hai fermata la tua verità ne cieli.

3 Io ho fatto, dice il Signore, pat-

to col mio eletto: to ho giurato a David, mio servitore: dicendo.

4 lo fonderò la tua progenie in eterno, ed edificherò il tuo trono per ogni età. Sela.

5 I cieli parimente celebreranno le tue maraviglie, o Signore: la tua verità eziandio sarà celebrata nella raunanza de' Santi.

6 Perciochè, chi è nel cielo che pareggi'l Signore? e che possa es-

sere assomigliato al Signore, fra i figliuoli de' Possenti ? 7 Iddio e grandemente spaventevole nel Consiglio de Santi, e tre-

mendo sopra tutti quelli che son d'intorno a lui.

8 O Signore Iddio degli eserciti, chi è potente Signore, come sei tu ? tu hai oltr'a ciò intorno a te la tua verità.

9 Tu signoreggi sopra l'alterezza del mare : quando le sue onde s' in-

nalzano, tu l'acqueti.

10 Tu hai fiaccato Rahab, a guisa d'uomo ferito a morte : tu hai, col tuo possente braccio, dispersi i

11 I cieli son tuoi, tua esiandio è la terra: tu hai fondato il mondo,

e tutto ciò ch'è in esso.

12 Tu hai creato il Settentrione. ed il Mezzodì: Tabor, ed Hermon trionfano nel tuo Nome. 13 Tu hai un braccio forte : la tua

mano è potente, la tua destra è cealtata. 14 Giustinia, e giudicio son la fer-ma base del tuo trono : benignità,

e verità vanno davanti alla tua

15 Beato il popolo, che sa che coma è il giubilare : o Signore, essi camineranno alla chiarezza della tua faccia:

16 Festeggeranno tuttodi nel tuo Nome, e s'esalteranno nella tua

giustizio. 17 Perchè tu sei la gloria della lor forza: ed il nostro corno è alsato per lo tuo favore.

18 Perciochè lo scudo nostro ¿del Signore : ed il Re nostro è del San-

to d' Israel.

19 Tu parlasti già in visione intorno al tuo Santo, e dicesti, Io ho posto l'aiuto intorno al possente : io ho innalsato l'eletto d'infra il

popolo. 20 Io ho trovato David, mio servitore: e l'ho unto coll olio mio

21 Col quale la mia mano sarà.

ferma: il mio braccio eziandio lo fortifichera. 22 Il nemico non l'oppresserà :

ed il perverso non l'affliggerà. 23 Anzi lo fiaccherò i suoi nemici.

## IŁ LIBRO DE' SALMI, LXXXIX. XC.

eacciandoli d'innanzi a lui : e scon- i gerò quelli che l'odieranno.

24 E la mia verità, e la mia benignità, saranno con lui: ed il suo corno sarà alzato nel mio Nome : 25 E metterò la sua mano sopra

il mare, e la sua destra sopra i fiumi

26 Egli m'invocherà: dicendo. Tu sei mio Padre, il mio Dio, e la

Rocca della mia salute. 27 lo altresì le costituirò il primogenito, il più eccelso delli re

della terra. 28 Io gli osserverò la mia beni-

gnità in perpetuo, ed il mio patto sard leale inverso lui. 29 E renderò la sua progenie eterna. ed il suo trono simile a' giorni

del cielo. 30 Se i suoi figliuoli abbandonano

la mia Legge, e non caminano ne' miei ordinamenti: 31 Se violano i miei statuti, e non

ervano i miei comandamenti: 32 Io visiterò il lor misfatto con verga, e la loro iniquità con bat-

titure

33 Ma non annullerò la mia benignità inverso lui, e non mentirò contr' alla mia verità.

34 Io non violerò il mio patto, e non muterò quello ch'è uscito delle

mie labbra.

35 Io ho giurato una volta per la
mia Santità : se io mento a David : 36 Che la sua progenie sarà in eterno, e che'l suo trono sarà come

is sole nel mio cospetto:

37 Che sarà stabile in perpetuo,
come la luna: e di ció v'è il testimonio fedele nel cielo. Sela.

38 E pur tu l'hai cacciato lungi
da te, e l'hal diadegnato: tu ti sei

gravemente adirato contr'al tuo unto.

39 Tu hai annuliato il patto fatto col tuo servitore: tu hal contaminata la sua benda reale, gettan-

dola per terra.
40 Tu hai rotte tutte le sue chiusure: tu hal messe in ruina le sue

41 Tutti i passanti l'hanno predato: egli è stato in vituperio a'

suoi vicini. 42 Tu hai alzata la destra de' suoi avversari: tu hai rallegrati

tutti i suel nemici.

43 Tu hai esiandio rintuzzato il taglio della sua spada, e non l'hai fatto star fermo in piè nella battaglia.
44 Tu l'hai spogliato del suo

splendore, ed hai traboccato in terra il suo trono.

45 Tu hai scorciati i giorni della sua giovanessa: tu l'hal coperto

di vergogna. Sela. 46 Infino a quando, o Signore, ti nasconderai tu ? ed ardera l'iru tua come un fuoco, in perpetuo?

47 Ricordati quanto poco tempo io ho da vivere nel mondo: perche avresti tu creati in vano tutti i

48 Chi è l'uomo che viva, senza veder mai la morte che scampi la sua vita di man del sepolero?

Sela.

49 Ove sono, o Signore, le tue be-nignità antiche, le quali tu giurasti a David per la tua verità

50 Ricordati, o Signore, del vituperio fatto a' tuoi servitori, di quello ch'io porto in seno: del vituperio fattoci da tutti i grandi popoli.

51 Conciosiacosachè i tuoi nemici abbiano vitunerate, o Signore, abbiano vituperate le vestigle del tuo unto.

52 Benedetto sia il Signore in eterno. Amen. Amen.

SALMO XC.

Orazione di Moisè, uomo di Dio-SIGNORE, tu ci sei stato un' abitacolo in ogni età.

2 Avantiche i monti fosser nati, e che tu avessi formata la terra, ed il mondo; anzi ab eterno in eterno

tu sei Dio.

3 Tu fai ritornar l'uomo in polvere: e dici, Ritornate, o figliuoli

degli uomini.

4 Perciochè mille anni sono appo te come il giorno d'ieri, quando è passato: o come una vegghia nella notte.

5 Tu porti via gli uomini, come per una piena d'acque: essi non sono altro ch' un sogno: son come l'erba che si rinovella la mattina.

6 La mattina ella florisce, e si ri novella: e la sera è segata, e si

SPCCEL. 7 Perciochè noi veniam meno per la tua ira : e siamo conturbati per

lo tuo cruccio. 8 Tu metti davanti a te le nostre iniquità, ed i nostri peccati occulti

alla luce della tua faccia 9 Conciosiacosachè tutti i nostri

giorni dichinino per la tua ira: noi abbiam forniti gli anni nostri così presto come una parola.

10 I giorni de' nostri anni, in alcuni non sono che settant'anni : ed in altri, se ve ne sono di maggiori forze, ch'ottant'anni : ed anche il fior di quelli non è altro che travaglio, e vanità: perciochè di subit è riciso, e noi ce ne voliam via.

11 Chi conosce la forza della tus ira, e la tua indegnazione; second: che devi esser temuto?

# IL LIBRO DE' SALMI. XC.—XCIII.

nestri dì: aciochè acquistiamo un

13 Rivolgiti, Signore: infino a quando? e sij rappacificato inverso i tuoi servitori.

14 Saziaci ogni mattina della tua benignità: aciochè giubiliamo, e ci rallegriamo tutti i di nostri.

15 Rallegraci, al par de' giorni che tu ci hai affiitil: degli anni

ch'abbiamo sentito il male. 16 Apparisca l'opera tua verso i tuoi servitori, e la tua gloria verso

i lor figliuoli. 17 E sia il piacevole sguardo del more Iddio nostro sopra noi : ed addirizza o Signore, sopra noi l'opera delle nostre mani-

#### SALMO XCI.

HI dimora nel nascondimento dell'Altissimo alberga all' ombra dell'Onnipotente.

2 Io dirò al Signore, Tu sei 'l mio ricetto, e la mia fortezza: mio Dio,

in cui mi confido. 3 Certo egli ti riscuoterà dal laccio dell'uccellatore, dalla pestilenza

mortifera.

4 Egli ti farà riparo colle sue penne, e tu ti ridurrai in salvo sot-t'alle sue ale : la sua verità ti sarà scudo, e targa.

5 Tu non temeral di spavento notturno, ne di saetta volante di

giorno:

6 Ne di pestilenza, che vada attorno nelle tenebre : ne di sterminio, che distrugga in pien mezzodì.

7 Mille te ne caderanno al lato manco, e diecimila al destro: e pur quello non t'aggiugnerà. 8 Sol riguarderai con gli occhi, e

vedrai la retribuzion degli empi. 9 Perciochè, o Signore, tu sei 'l mio ricetto: tu hai costituito l'Al-

tissimo per tuo abitacolo.
10 Male alcuno non t'avverrà, e piaga alcuna non s'accosterà al tuo iabernacolo

11 Perciochè egli comanderà a' suoi Angeli intorno a te, che ti

19 kisi ti leveranno in palma di mano, che talora il tuo piè non s' intoppi in alcuna pietra

s mtoppi m alcuna pietra.

13-Tu caminerai sopra il leone, e
sopra l'aspido: tu calcheral il leoncello, ed il dragone.

14 Perciochè egli ha poeta in me
tutta la sua afizzione, dice il Sigraore, ilo ilbererò: e lo leverò ad
alto, perchè egli conosce il mio

15 Egli m'invocherà, ed io gli risponderò: io sarò con lui, quando sard in distretta: io lo riscuoterò,

12 Insegnaci adunque a contare i | e lo glorificherò. Restri di : aciochà acquistiamo un | 16 lo lo sasierò di lunga vita, e gli farò veder la mia salute.

> SALMO XCIL Salmo di Cantico per lo giorno del

Sahaio.

EGLI è una bella cosa di cele-brare il Signore, e di salmeggiare al tuo Nome, o Altisino:
2 Di predicare per ogni mattina
la tua benignità, e la tua veriti
tutte le notti:

3 In sul decacordo, ed in sul saltero: con canto di voce, giunto al-

la cetera. 4 Perciochè, o Signore, tu m'hai rallegrato colle tue opere: io giubilo ne' fatti delle tue mani.

5 Quanto son grandi, o Signore, le tue opere? i tuoi pensamenti son

grandemente profondi. 6 L'uomo stolto non conosce, ed il pazzo non intende questo:

7 Che gli empi germogliano come l'erba, e che tutti gli operatori d'i-niquità fioriscono, per perire in eterno.

8 Ma tu, o Signore, sei l'Eccelso

in eterno.

9 Perciochè, ecco, i tuoi nemici, o Signore: perciochè, ecco, i tuoi nemici periranno: e tutti gli ope-ratori d'iniquità saranno dissipati. 10 Ma tu alzerai I mio corno,

come quel d'un liocorno: io saro unto d'olio verdeggiante. 11 E l'occhio mio riguarde i miei nemici : e le mie orecchie udiranno ciò ch'io desidero de' maligni

che si levano contr' a me. 12 Il giusto fiorirà come la palma, crescerà come il cedro nel Libano.

13 Quelli che saran piantati nella Casa del Signore fioriranno ne Cortili del nostro Dio: 14 Nell'estrema vecchiezza ancor

frutteranno, e saranno prosperi, e verdeggianti :

15 Per predicare che l Signore, la mia Rocca, è diritto : e che non v' alcuna iniquità in lui.

#### SALMO XCIII.

IL Signore regna : egli è vestito, di maestà : il Signore è vestito, e cinto di forza: il mondo eziandio à stabilito, e non sarà giammai

2 Il tuo trono è fermo di tutta

eternità: tu sei ab eterno. 3 I fiumi hanno alzato, o Signore i fiumi hanno alzato il lor suono: i fiumi hanno alzate le loro onde:

4 Ma il Signore che è di sopra, è più potente, che l suono delle randi acque, che le possenti onde del mare.

## II. LIBRO DE' SALMI, XCIIL-XCVI.

5 Le tue testimonianze son som- : mamente veraci. o Signore: la santità è bella nella tua Casa in perpetuo.

SALMO XCIV.

SIGNORE Iddio delle vendette: o Dio delle vendette, apparisci in gloria.

2 Innalanti, o Giudice della terra: rendi la retribuzione a' superbi-3 Infino a quando, o Signore, in-

fino a quando trionferanno gli

4 Infino a quando sgorgheranno parole dure i infino a quando si vanteranno tutti gli operatori d'iniouità?

5 Signore, essi tritano il tuo popolo: ed affliggono la tua eredita: 6 Uccidono la vedova, ed il forestiere: ed ammassano gli orfani: 7 E dicono. Il Signore non ne vede, e l'Iddio di Iacob non ne inten-

de nulla.

8 O poi i più stotti del popolo, intendete: é voi pazzi, quando sarete savi ?

9 Colui c'ha piantata l'orecchia non udirebbe egli? colui c'ha formato l'occhio non riguarderebbe

egli? 10 Colui che gastiga le genti, ch'insegna il conoscimento agti uomini, non correggerebbe egli ?

11 Il Signore concece i pensieri degli nomini, e se, che son vanità.

18 Beato l'uomo, il qual tu cor-reggi, Sigore, ed ammaestri per la tua Legge:

13 Per dargli riposo, liberandolo da giorni dell'avversità, mentre è

cavata la fossa all' empio.

14 Perciochè il Signore non lascerà il suo popolo, e non abban-

donerà la sua eredità

15 Perciochè il giudicio ritornerà a giustisia, e dietro a lui saranno tutti quelli che son diritti di cuore. 16 Chi si leverà per me contra'

16 Chi si levera per me contra maligni? chi si presentera per me contragli operatori d'iniquità? 17 Se il Signore non fosse stato mio aluto, per poco l'anima mia sarebbe stata stansiata nel silenzio. 18 Quando io ho detto, Il mio piè vacilla; la tua benignità, o Signo-

re, m' ha sostenuto.

19 Quando io sono stato in gran solazioni hanno rallegrata l'anima

20 Il seggio delle malizie che forma iniquità in luogo di statuti, potrebbe egli esserti congiunto ? 21 Essi corrono a schiere contr'all'anima del giusto, e condannano il sangue innocente.
22 Ma il Signore m'è in vece d'al-

531

to ricetto: e l' Iddio mio in vece di rocca di confidanza

23 Ed egli farà lor tornare addosso la loro iniquità, e li distruggerà per la lor propia malisia : il Signore Iddio nostro li distruggerà.

SALMO XCV.

TENITE, cantiamo lietamente al Signore: giubiliamo alla Rocca della nostra salute.

2 Andiamogli incontro con lodi, giubiliamgii con salmi.

3 Perciochè il Signore e Dio grande, e Re grande sopra tutti gi'iddi. 4 Perciochè egli tiene in mano l profondità della terra: e l'alterne

de' monti sone sue. 5 Ed a lui appartiene il mare, perchè egli l'ha fatto : e l'asciutto, perché le sue mani l'hanno for-

mate.

6 Venite, adoriamo, ed inchiniamoci : inginocchiamoci davanti al Signore, che ci ha fatti.

7 Perciochè egli è il nostro Dio:

e noi stame il popolo del suo pasco, e la greggia della sua condotta. Oggi, se udite la sua voce, 8 Non indurate il vostro cuore, come in Meriba; come al giorno

di Massa, nel diserto: 9 Ove i padri vostri mi tentarono, mi provarono, ed anche videro le

mie opere. 10 Lo spasio di quarant'anni quella generazione mì fu di nois ; ond io dissi, Costoro sono un popolo sviato di cuore, e non conoscono

le mie vie. 11 Perciò giurai nell'ira mia, Se entrano giammai nel mio riposo.

#### SALMO XCVI.

ANTATE al Signore un nuovo Cantico: cantate, o abitenti

di tutta la terra, al Signore. 2 Cantate al Signore, benedite il suo Nome: predicate di giorno in giorno la sua salute

3 Raccontate fra le genti la sua gioria, e le sue maraviglie fra tutti

popoli. 4 Perciochè il Signore è grande, e degno di sovrana lodo: egit è tre-

mendo sopra tutti gl'iddij.

5 Perciochè tutti gl'iddij de' popoli sono idoli: ma il Signore ha fatti i cieli.

6 Maestà, e magnificenza son davanti a lui : forza, e gloria son nel suo Santuario.

7 Date al Signore, o generazioni de popoli, date al Signore gloria, e

8 Date al Signore la loria devute al suo Nome : portategli offerte, venite ne suoi Cortili. 2.A.2

## II. LIBRO DE' SALMI, XCVI.-C.

9 Adorate il Signore nel magnifi- ! co Santuario: tremate, o abitanti

di tutta la terra per la sua presenza. 10 Dite fra le genti, Il Signor regna: il mondo sarà pure stabilito, e non sarà più smosso : egli giudicherà i popoli in dirittura.

11 Rallegrinsi i cieli, e gioisca la terra : risoni 'l mare, e quello, ch'è

in esso.

12 Festeggi la campagna, e tutto quello, ch'è in essa. Allora tutti gli alberi delle selve daranno voci d'allegressa :

13 Nel cospetto del Signore: per-ciechè egli viene, egli viene per giudicar la terra: egli giudicherà il mondo in giustizia, ed i popoli nella sua verita.

#### SALMO XCVII.

L Signore regna : gioisca la terra: rallegrinsi le grandi isole. 2 Nuvola, e caligine son d'intor-no a lui: giustizia, e giudicio sono il fermo sostegno del suo trono.

3 Fuoco va davanti a lui, e divampa i suoi nemici d'ogn' intorno. 4 I suoi folgori alluminano il mondo: la terra l' ha veduto, ed ha

tremato.

5 I monti si struggono come cera per la presenza del Signore, per la presenza del Signor di tutta la terra.

6 I cieli predicano la sua giustizia, e tutti i popoli veggono la sua

7 Tutti quelli che servono alle or lucia quem che servono ane sculture, che si gloriano negl'idoli sien confusi: adoratelo, dij tutti. 8 Sion l'ha udito, e se n'è ralle-grata: e le figliuole di Giuda hanno festeggiato per li tuoi giudicij, o Si-

9 Perciochè tu sei 'l Signore, l'Ecgrandemente innalzato sopra tutti gl' iddii.

10 Voi ch'amate il Signore, odiate il male : egli guarda l'anime de' suo santi : e le riscuote di man degli empi. 11 La luce è seminata al giusto, e

l'allegrezza a quelli che son diritti di cuore.

12 Rallegratevi, o giusti, nel Signore : e celebrate la memoria del-la sua Santità.

## SALMO XCVIII.

Salmo. NANTATE al Signore un nuovo Cantico: perciochè egli ha fatte maraviglie : la sua destra, ed il braccio della sua Santità, gli hanno acquistata salute. 2 Il Signore ha fatta conoscer la 532

sua salute : egli ha manifestata ia sua giustizia nel cospetto delle

genti 3 Egli s'è ricordato della sua benignità, e della sua verità, verso la casa d'Israel: tutte le estremità della terra hanno veduta la salute del nostro Dio.

4 O abitanti di tutta la terra, giubilate al Signore: risonate, can-

tate, e salmeggiate.

5 Salmeggiate al Signore colla cetera, colla cetera giunta alla voce di canto.

6 Date voci d'allegrezza con trombe, e suon di corno, nel co-

spetto del Re, del Signore.
7 Rimbombi 'l mare, e ciò che è in esso; il mondo, ed i suoi abitanti

8 Battansi i fiumi a palme: cantin d'allegrezza tutti i monti :

9 Nel cospetto del Signore: per-ciochè egli viene per giudicar la terra: egli giudicherà il mondo in giustizia, ed i popoli in dirittura.

### SALMO XCIX.

IL Signor regna, tremino i popo-li: colui che siede sopra i Cherubini regna : la terra tremi.

2 Il Signore è grande in Sion, ed eccelso sopra tutti i popoli. 3 Essi celebreranno, o Signore, il tuo Nome grande, e tremendo

Esso è santo. 4 E la forza del Re ama il giudicio: tu hai stabilita la dirittura: tu hai fatto giudicio, e giustizia in la-

cob. 5 Esaltate il Signore Iddio nostro, ed adorate davanti allo scannello

de' suoi piedi. Egli è santo. 6 Moise, ed Aaron furono fra i suoi sacerdoti ; e Samuel fra quelli ch'invocarono il suo Nome : essi invocarono il Signore, ed egli ri-

spose loro. Egli parlò loro dalla colonna della nuvola: essi altresì osservarono le sue testimonianze, e gli

statuti ch'egli diede loro. 8 O Signore Iddio nostro, tu gli esaudisti: tu fosti loro un Dio per-

donatore: ma altrest vendicator de' lor fatti.

9 Esaltate il Signore Iddio nostro, ed adorate nel Monte della sua Santità: perciochè il Signore Iddio nostro è santo.

SALMO C.
Salmo di lode.
Vol tutti gli abitanti della terra, giubilate al Signore.
2 Servite al Signore con allegrezza: venite nel suo cospetto con canto.

## IL LIBRO DE' SALMI, C.-CII.

3 Riconoscete, che 'l Signore è Id-dio: egli è quel che ci ha fatti, e non noi stessi: noi suo popolo, e

greggia del suo pasco. 4 Entrate nelle sue porte con ringraziamento, e ne' suoi Cortili con lode; celebratelo, benedite il suo Nome.

5 Perciochè il Signore è buono: la sua benignità dura in eterno, e la sua verità per ogni età.

## SALMO CL

Salmo di David. TO canterò un Cantico di beni-

gnità, e di giudicio: io te lo salmeggerò, o Signore. 2 lo comporrò una maestrevol canzone intorno alla via intiera. Quando verrai a me? io caminerò nell' integrità del mio cuore den-

tro alla mia casa.

3 Io non mi proporrò davanti agli occhi cosa alcuna scellerata: io odio i fatti degli sviati: muno d'essi mi starà appresso.

4 Il cuor perverso si dipartirà da me: io non conoscerò il malvagio. 5 lo sterminerò chi sparlerà in segreto contr'al suo prossimo: io

non comporterò l'uomo con gli oc-chi altieri, e col cuor gonfio. 6 Io avrò l'occhio a ciò, che gli uomini leali della terra dimorino meco: chi camina per la via in-

tiera mi servirà. Chi usa frode nelle sue opere, non abiterà dentro alla mia casa: chi parla menzogne, non sara sta-bilito davanti agli occhi mici.

8 Ogni mattina io distruggerò tutti gli empi del paese; per ister-minar dalla Città del Signore tutti gli operatori d'iniquità.

#### SALMO CII.

Orazione dell' afflitto, essendo angosciato, e spandendo il suo la-

mento davanti a Dio. IGNORE, ascolta la mia ora-

zione, e venga il mio grido infino a te. 2 Non nasconder la tua faccia da me: nel giorno ch'io sono in di-

stretta, inchina a me il tuo orecchio: nel giorno ch'io grido, affrettati di rispondermi. 3 Perciochè i miei giorni son ve-

nuti meno come fumo, e le mie a sono arse come un tizzone. 4 Il mio cuore è stato percosso

come erba, ed è seccato: perciochè io ho dimenticato di mangiare il mio pane.

5 Le mie ossa sono attaccate alla mia carne, per la voce de miei gemiti.

6 Io son divenuto simile ai pellicano del diserto: e son come li gu fo delle solitudini. 7 lo vegghio, e son come il pas-sero solitario sopra il tetto.

8 I miel nemici mi fanno vituperio tuttodi: quelli che sono in-furiati contr' a me fanno dell'esecrazioni di me.

9 Perciochè io ho mangiata la cenere come pane, ed ho tempe-rata la mia bevanda con lagrime:

10 Per la tua indegnazione, e per lo tuo cruccio: perciochè, aven-domi levato ad alto, tu m' hai gettato a basso.

11 I miel giorni son come l'ombra

che dichina: ed lo son secco come

12 Ma tu, Signore, dimori in eterno: e la tua memoria e per ogni

13 Tu ti leverai, tu avrai compassione di Sion : perciochè egli é tempo d'averne pietà : perciochè il termine è giunto

14 Imperochè i tuoi servitori han-no affezione alle pietre d'essa, ed hanno pietà della sua polvere.

15 E le genti temeranno il Nome del Signore, e tutti i re della terra la tua gioria :

16 Quando il Signore avrà riedificata Sion, quando egli sarà apparito nella sua gioria :

17 Ed avra volto lo sguardo all' orazione de' disolati, e non avrà sprezzata la lor preghiera.
18 Ciò sarà scritto all'età a venire:

ed il popolo che sarà creato loderà il Signore.
19 Perclochè egli avrà riguardato

dall'alto luogo della sua Santità: perciochè il Signore avrà mirato dal cielo verso la terra: 20 Per udire i gemiti de' prigioni:

per isclogilere quelli ch'erano con-dannati a morte :

21 Aciochè si narri in Sion il Nome del Signore, e la sua lode in Gerusalem:

22 Quando i popoli, ed i regni. saranno raunati insieme, per ser-

vire al Signore. 23 Egli ha tra via abbattute le mie forse : egli ha scorciati i miei giorni.

24 Io dirò, O Dio mio, non farmi trapassare al messo de miel di: i

tapassate at messo de filet di l' tuoi anni durano per ogni età. 25 Tu fondasti già la terra: ed i cieli son l'opera delle tue mani: 26 Queste cose periranno, ma tu dimorerai: ed esse invecchieranno

tutte, come un vestimento: tu le muterai come una vesta, e trapaseranno.

27 Ma tu sei sempre l'istesso, e

## IL LIBRO DE' SALMI, CH.-CIV.

gli anni tuoi non finiranno giam-

28 I figliuoli de' tuoi servitori abi teranno, e la progenie loro sarà stabilita nel tuo cospetto.

#### SALMO CIII. Salmo di David.

BENEDICI, anima mia, il Si-gnore: e tutte le mie interiora benedite il Nome suo santo.

9 Benedici, anima mia, gnore, e non dimenticar tutti i

suoi beneficii. 3 Egli è quel che ti perdona tutte le tue iniquità: che sana tutte le tue infermità :

4 Che riscuote dalla fossa la tua vita: che ti corona di benignità, e

di compassioni : 5 Che sasia di beni la tua bocca: che ti fa ringiovenire come l'a-

6 Il Signore fa giustizia, e ra-gione, a tutti quelli che sono oppressati. 7 Egli ha fatte assapere a Moisè

le sue vie, ed a' figliuoli d' Israel le sue opere. 8 Il Signore è pietoso, e clemen-te: lento all'ira, e di gran beni-

quila.

gnità. 9 Egli non contende in eterno: e

non serba l'ira in perpetuo. 10 Egli non ci ha fatto secondo i nostri peccati: e non ci ha renduto la retribuzione secondo le no-

stre iniquità. 11 Perciochè, quanto sono alti i cieli sopra la terra, tanto è grande la sua benignità inverso quelli che

lo temono.

12 Quant' è lontano il Levante dal Ponente, tanto ha egli allonta-nati da noi i nostri mistatti.

13 Come un padre è pietoso in-verso i figliuoii, cost è il Signore pietoso inverso quelli che lo te-

14 Perciochè egli conosce la nostra natura: egli si ricorda, che

noi siamo polvere.

15 I giorni dell'uomo son come l'erba : egli fiorisce come il fior del campo:

16 Il quale, se un vento gli passa sopra, non é più: ed il suo luogo non lo riconosce più.

17 Ma la benignità del Signore è di secolo in secolo sopra quelli che lo temono: e la sua glustizia sopra i figliuoli de figliuoli : 18 Di quelli ch'osservano il suo

patto, e che si ricordano de' suoi comandamenti, per metterli in

19 Il Signore ha stabilito il suo 19 Il Signore ha stabilito il suo Regno si-'no ne'ciell: ed il suo Regno si-534

gnoreggie per tutto. 20 Benedite il Signore, voi suoi Angeli, possenti di forsa; che fate ciò ch'egli dice, ubbidendo alla vo-

ce della sua parola. 21 Benedite il Signore, voi tutti gli eserciti suoi : voi suoi ministri, che

fate ciò che gli piace.

22 Benedite il Signore, voi tutte l'opere sue, in tutti i luoghi della sua signoria. Anima mia benedici il Signore.

#### SALMO CIV.

BENEDICI, anima mia, il Si-gnore: o Signore Iddio mio, tu sei sommamente grande: tu sei vestito di gloria, e di magnificenza. 2 Egli s'ammanta di luce come d'una vesta : egli tende il cielo co-

me una cortina.

3 Egli fa i palchi delle sue sale nell'acque: egli pone le nuvole per suo carro : egli passeggia sopra l'ale del vento.

4 Egli fa i venti suoi Angeli: ed il fuoco divampante suoi ministri. 5 Egli ha fondata la terra sulle

sue basi : giammai in perpetuo non

sara smossa. 6 Tu l'avevi già coperta dell'abisso, come d'una vesta: l'acque

s'erano fermate sopra i monti. 7 Esse fuggirono per lo tuo sgridare: s'affrettarono per la voce del

tuo tuono:

8 Erano salite sopra i monti: ma discesero nelle valli, al luogo che tu hai loro costituito.

9 Tu hai loro posto un termine, il qual non trapasseranno: e non torneranno a coprir la terra. 10 Egli è quel che manda le fonti

per le valli, onde esse corrono fra monti:

11 Abbeverano tutte le bestie della campagna: gli asini salvatichi

spengono la lor sete con esse. 12 Presso a quelli si riparano gli uccelli del cielo: fanno sentir di mezzo alle frondi le lor voci.

13 Egli adacqua i monti dalle sue stanze sovrane: la terra è sasiata

del frutto delle sue opere. 14 Egli fa germogliar l'erba per le bestie: e l'erbaggio per lo servigio dell' uomo, facendo uscire della

terra il pane. 15 Egli rallegra il cuor dell'uomo col vino, gli fa risplender la faccia coll'olio, e sostenta il ouor dell'uo-

mo col pane. 16 Gli alberi del Signore ne son saziati : i cedri del Libano ch'egli

ha piantati :

17 Dove gli uccelli s'annidano: gli abeti che son la stanza della cicogna.

## IL LIBRO DE SALMI, CIV. CV.

18 Gli alti monti sono per li ca-vriuoli; le rocce sono il ricetto de'

1

19 Egii ha fatta la luna per le stagioni: il sole conosce il suo occaso. 20 Tu mandi le tenebre, ed egli si fa notte, nella quale tutte le fiere delle selve vanno attorno

21 I leoncelli rugghiano dietro al-la preda, e per chiedere a Dio il lor

22 Ma, tosto ch' è levato il sole, si raccolgono, e giacciono ne' lor ricetti.

.23 Allora l'uomo esce alla sua opera, ed al suo lavoro, infino alla 24 Quanto grandi sono, o Signore,

le tue opere! tu le hai tutte fatte con sapienza: la terra è piena de' tuoi beni. 25 Ecco, il mar grande, ed am-pio: quivi son rettili senza nume-

ro, animali piccioli, e grandi. 26 Quivi nuotano le navi, ed il Leviatan, che tu hai formato per

ischervare in esso.

27 Tutti gli animali sperano in te, che tu dij loro il lor cibo al suo tempo. 28 Se tu lo dai loro, lo ricolgono:

se tu apri la tua mano, son saziati di beni. :29 Se tu nascondi la tua faccia,

sono smarriti: se tu ritiri 'I fiato loro, trapassano, e ritornano nella lor polvere.

30 Se tu rimandi 'l tuo Spirito.

1

son creati: e tu rinuovi la faccia della terra. 31 Sia la gioria del Signore in eterno: rallegrisi l' Signore nelle

sue opere:
32 lì quale se riguarda verso la terra, ella trema : se tocca i monti.

ei fumano. 33 lo canterò al Signore, mentre

viverò: io salmeggerò all' Iddio mio, tanto ch'io durerò. 34 Il mio ragionamento gli sarà piacevole, io mi rallegrero nel Si-

35 Vengano meno i peccatori della terra, e gli empi non sieno più.

Anima mia, benedici 'l Signore. Alleluia.

SALMO CV. ELEBRATE il Signore: predi-cate il suo Nome: fate assapere i suoi fatti fra i popoli.

2 Cantategli, salmeggiategli, ra-gionate di tutte le sue maravigile. 3 Gloriatevi nel Nome della sua Santità: rallegrisi i cuor di coloro che cercano il Signore.

4 Cercate il Signore, e la sua forza : cercate del continuo la sua

faccia.

5 Ricordate le sue maravigue ch'egli ha fatte: i suoi miracoli, ed i giudicii della sua bocca.

6 O voi, progenie d'Abraham, suo servitore: figliuoli di Iacob, suo eletto.

7 Egli è il Signore Iddio nostro: i suoi giudicij son per tutta la terra. 8 Egli si ricorda in eterno del suo

patto, ed in mille generazioni della parola ch'egli ha comandata :

9 Del suo patto, ch'egli fece con Abraham; e del suo giuramento ch'egil fece ad Isaac :

10 Il quale egli confermò a Iacob

per istatuto, ed ad Israel per patto eterno: 11 Dicendo, lo ti darò il paese di

Canaan, per sorte della vostra eredità : 12 Quantunque fosser ben poca

gente, e forestieri in esso. 13 E mentre essi andavano da

una gente ad una altra, da un re-gno ad un' altro popolo: 14 Egli non permise, ch'alcuno

gli oppressasse : anzi gastigo ezian-dio delli re per amor lore : 15 E disse, Non toccate i miei unti, e non fate alcun male a miei

16 Poi egli chiamò la fame sopra la terra: e ruppe tutto il sostegno

el pane. 17 Egli aveva mandato dinanzi a loro un' uomo, cioè, Iosei, che fu

venduto per servo: 18 I cui piedi furono serrati ne ceppi: la cui persona fu messa ne' ferri.

19 La parola del Signore lo tenne al cimento, fino al tempo che ven-

ne ciò ch'egli aveva detto. 20 Allora il re mandò a farlo sciorre: il dominator di popoli

mandò a largheggiarlo. 21 Egli lo costituì padrone sopra la sua casa, e rettore sopra tutto il suo stato :

22 Per tenere a freno i suoi principi a suo senno: e per dare am-maestramento a suoi Anziani.

23 Poi Israel entrò in Egitto: e Iacob dimorò come forestiere nel paese di Cam.

24 Ed *Iddio* fece grandemente moltiplicare il suo popolo: e lo rende più possente che i snoi nemici.

25 Egil rivalse II cuor loro ad odlare li suo populo, a mnechinar frode contr'a suoi servitori.

26 Egli mando Moise, suo servi-tore: ed Aaron, li quale egli aveva eletto.

27 Essi eseguirono fru loro i mirecoll ch'ogil aveva fore detti, ed i suoi prodigi uella terra di Can-

## IL LIBRO DE' SALMI, CV. CVI.

98 Egli mandò le tenebre, e fece oscurar l'aria : ed essi non furono

ribelli alle sue parole.
29 Egli cangiò l'acque loro in sangue, e fece morire il lor pesce. 30 La terra loro produsse rane, ch'entrarono fin nelle camere de'

31 Alia sua parola venne una mischia d'insetti, e pidocchi in tut-

te le lor contrade

32 Egli mutò le lor piogge in gragnuola, ed in fuoco divampante, nel lor paese :

33 E percosse le lor vigne, ed i lor fichi; e fracassò gli alberi della

lor contrada.

34 Alla sua parola vennero locu-

ste, e bruchi senza numero: 35 Che rosero tutta l'erba nel lor aese, e mangiarono il frutto della or terra.

36 Pol egli percosse ogni primo-

genito nel lor paese, le primizie d'ogni lor forza: 37 E condusse fuori Israel con

oro, e con argento: e non vi fu alcuno, fra le sue tribù, che fosse fiacco.

38 Gli Egizij si rallegrarono della

lor partita: percioché lo spavento d'essi era caduto sopra loro. 39 Egli distese la nuvola, per co-

verta; ed accese un fuoco, per al-luminarii di notte.

40 Alla lor richiesta egli addusse delle quaglie, e li sazio del pan del cielo.

41 Egli aperse la roccia, e ne colarono acque: rivi corsero per li luoghi aridi.

42 Perciochè egii si ricordò della

parola della sua Santità, detta ad Abraham, suo servitore: 43 E trasse fuori 'l suo popolo con

allegrezza, ed i suoi eletti con giubilo:

44 E diede loro i paesidelle genti : ed essi possedettero le fatiche de' popoli: 45 Aciochè osservassero i suoi

statuti, e guardassero le sue leggi. Alleluia. SALMO CVI.

Alleluia. TELEBRATE il Signore: perciochè egli è buono: perciochè la sua benignità è in eterno.

2 Chi potrà raccontar le potenze del Signore? chi potra publicar tutta la sua lode ?

3 Beati coloro ch'osservano la dirittura, che fanno ciò ch'è giusto in ogni tempe.

4 Ricordati di me, o Signore, se condo la tua benivolenza verso il tuo popolo: visitami colla tua sa-

5 Aciochè io vegga il bene de tuoi eletti, e mi rallegri dell'alle grezza della tua gente, e mi glori: colla tua eredità

6 Noi, ed i nostri padri, abbiam peccato, abbiam' operato iniqua-

mente, ed emplamente

7 I nostri padri in Egitto non considerarono le tue maraviglie. non si ricordarono della grandes. za delle tue benignità: e si ribellarono presso al mare, nel Mar

8 Ma pure il Signore li salvò per l'amor del suo Nome, per far nota

la sua notenza :

9 E sgridò il Mar rosso, ed esso si secco: e li fece caminar per gli abissi, come *per* un deserto.

10 E li salvò di man di coloro che

gli odiavano, e li riscosse di man del nemico.

11 E l'acque copersero i lor nemici : e non ne scampò pure uno. 12 Allora credettero alle sue pa-

role : cantarono la sua lode. 13 Ma presto dimenticarono le

sue opere: non aspettarono il suo consiglio: 14 E s'accesero di cupidigia nel

diserto: e tentarono Iddio nella solitudine.

15 Ed egli diede loro ciò che chiedevano: ma mandò la magressa

nelle lor persone. 16 Oltr's ciò furono mossi d'in-

vidia contr'a Moisè, nel campo: e contr'ad Aaron, il Santo del Signore. 17 La terra s'aperse, e tranghiottì

Datan, e coperse il seguito d'A-18 Ed il fuoco arse la lor rau-

nanza: la fiamma divampò sli empi.

19 Fecero un vitello in Horeb, ed adorarono una statua di getto: 20 E mutarono la lor gloria in una somiglianza di bue, che man-

gia l'erba. 21 Dimenticarono Iddio, lor Salvatore, il quale aveva fatte cose

grandi in Egitto: 22 Cose maravigliose nel paese di Cam, tremende al Mar rosso.

23 Onde egli disse di sterminarii: se non che Moisè, suo Eletto, si presentò alla rottura davanti a lul, per istornar l'ira sua, che non

distruggesse.

24 Disdegnarono ancora il paese
desiderabile: non credettero alla

sua parola.

25 E mormorarono ne' lor taber-nacoli : non attesero alla voce del

6 Onde egli alsò lor la mazo, che li farebbe cader nel diserto:

# II. LIBRO DE' SALMI. CVI. CVII.

27 E che farebbe cader la lor progenie fra le genti, e che ii disper-gerebbe per li paesi. 28 Oltr a ciò, si congiunsere con

Baalpeor, e mangiarono de morificij de morti:
29 E dispettarono Iddio co lor atti, onde la piaga s'avventò a

30 Ma Finees si fece avanti, e fece giudicio: e la piaga fu arrestata.

31 E ciò gli fu riputato per giustizia, per ogni età, in perpetuo.

32 Provocarono ancora il Signore

ad ira presso all'acque di Meriba, ed avvenne del male a Moisè per

38 Perciochè innasprirono il suo spirito: onde egli pariò disavve-dutamente colle sue labbra.

34 Essi non distrussero i popoli che'l Signore aveva lor detto: 35 Anzi si mescolarono fra

genti, ed impararono le loro opere: 36 E servirono a' loro idoli, e quelli furono loro per laccio:
37 E sacrificarono i lor figliuoli,

e le lor figliuole a' demoni : 38 E sparsero il sangue inno-cente, il sangue de' lor figliuoli, e

delle lor figliuole, i quali sacrifica-rono agl'idoli di Canaan: ed il ese fu contaminato di sangue. 39 Ed essi si contaminarono per

le loro opere, e fornicarono per li lor fatti. 40 Onde l'ira del Signore s'accese

contr'al suo popolo, ed egli abbo-minò la sua eredità : 41 E li diede in man delle genti : e quelli che gli odiavano signoreg-

giarono sepra loro. 42 Ed i lor nemici gli oppressaro-

no: ed essi furono abbassati sotto alla lor mano. 43 Egli li riscosse molte volte:

ma essi lo dispettarono co' lor consigli, onde furono abbattuti per la loro iniquità. 44 E pure egli ha riguardato,

quando sono stati in distretta: quando ha udito il lor grido: 45 E s'è ricordato inverso loro

del suo patto, e s'è pentito, secon-do la grandezza delle sue benigni-

46 Ed ha renduti loro pietosi tutti quelli che gli avevano menati in cattività.

47 Salvaci, o Signore Iddio no-stro, e raccoglici d'infra le genti: aciochè celebriamo il Nome della tua Santità, e ci gloriamo nella toa lode.

48 Benedetto sis il Signore Iddio d'Israel di secolo in secolo. Or dica tutto il popolo, Amen. .. Alieluia.

#### SALMO CVII.

TELEBRATE il Signore : perciochè egli è buono, perejochè la sua benignità dura in eterno. 2 Così dicano quelli che sono stati riscattati dal Signore, i quali egli

ha riscossi di distretta :

3 E gli ha raccolti da' diversi pae-si, dal Levante, e dal Ponente: dal Settentrione, e dal Mare.

4 Essi andavano errando per diserti, per camini di solitudine: non trovavano città abitata.

5 Erano affamati, ed assetati: l'anima loro spasimava in loro. 6 Ma, avendo gridato al Signore

mentre erano in distretta, egli gli ha tratti fuor delle loro angosce : E gli ha condotti per diritto ca

mino, per andare in città abitata. 8 Celebrino adunque appo il Signore la sua benignità, e le sue maraviglie appo i figliuoli degli

9 Pentiochè egli ha saziata l'ani-ma assetata, ed ha empiuta di beni l'anima affamata.

10 Cost dicano quelli che dimoravano in tenebre, ed in ombra di

morte, prigioni, ritenuti in affizione, e ne ferri:
11 Perciochè erano stati ribelli alle parole del Signore, ed avevano sprezzato il consiglio dell' Altis-

12 Onde egli aveva abbattuto il cuor loro con affanni, ed erano caduti: e non v'era alcuno che li SOCCOTTESSO.

13 Ma, avendo gridato al Signore, mentre erano in distretta, egli gli ha salvati dalle loro angosce :

14 E gli ha tratti fuor delle tene-bre, e dell' ombra della morte : ed ha rotti i lor legami.

15 Celebrino adunque appo il Si-gnore la sua benignità, e le sue maraviglie appo i figliuoli degli

uomini 16 Perciochè egli ha rotte le porte di rame, ed ha spezzate le sharre di

17 Cost dicano gli stolti, ch'erano affitti per li lor misfatti, ne' quali caminavano; e per le loro iniquità:

18 La cui anima abbominava ogni cibo : ed crano giunti fino alle porte della morte.

19 Ma, avendo gridato al Signore, mentre erano in distretta, egli gli

heatte drain in destructed egg gibbs salvati dalle loro angose.

20 Egli ha mandata la sua parola egli ha sanati, e l'berati dalle lo malattie mortali.

21 Celebrino adunque appo il Si

gnore la sua benignità, e le su

537

## II. LIBRO DE' SALMI, CVII.-CIX.

maraviglie appo i figliuoli degli nomini 22 E sacrifichino sacrificii di lode.

e raccontino le sue opere con giu-

23 Così dicano quelli che scendono nel mare sopra navi, che fanno traffico su per le grandi acque.

24 Essi veggono l'opere del Signore, e le sue maraviglie nel pro-fondo mare.

25 Perciochè, alla sua parola egli fa levare il vento di tempesta, il quale alza l'onde d'esso :

26 Salgono al cielo, poi scendono agli abišsi : l'anima loro si strugge di male.

27 Saltano, e traballano come un'ebbro: e perdono tutto il lor

28 Ma, gridando al Signore, mentre sono in distretta, egli li trae

fuor delle loro angosce. 29 Egli acqueta la tempesta, e

l'onde loro si fermano. 30 Ed essi si rallegrano, che sono

acquetate: ed egli li conduce al porto da loro disiderato. 31 Celebrino adunque appo il Si-gnore la sua benignità, e le sue maraviglie appo i figliuoli degli uomini :

32 Ed esaltinlo nella raunanza del popolo, e laudinlo nel conci-storo degli Anziani.

33 Egli riduce i fiumi in diserto.

e le vene dell'acque in luoghi a-

34 La terra fertile in salsuggine : per la malvagità de' suoi abitanti. 35 Egli riduce i diserti in guazzi d'acque, e la terra arida in vene

d'acque:
36 E fa quivi abitar gli affamati,
1 quali vi fondano città da abitare: 37 E seminano campi, e piantano vigne, che producono rendita di

38 Ed egli li benedice, e moltiplicano grandemente: ed egli non

iscema i lor bestiami. 39 Poi vengono al meno, e sono abbassati per distretta, per avver-

sita, e per affanni. 40 Egli spande lo spresso sopra i nobili, e li fa andare errando per luoghi diserti, ove non v'e via al-

41 Ed innalsa il bieognoso dalla miseria, e fa che le famiglie moltiplicano a guisa di gregge. 42 Gli uomini diritti, veggendo queste cose, si rallegrano: ma ogni

iniquità el tura la bocca.

43 Chi è savio ? osservi queste cose, e consideri le benignità del Si-

more.

SALMO CVIII.

Cantico di Salmo di David. TL mio cuore è disposto, o Din. ed anche la mia gloria : io canterò, e salmeggerò

2 Saltero, e cetera, destati : io mi

risvegliero all' alba. 3 Io ti celebrerò fra i popoli, o Signore, e ti salmeggerò fra le na-

zioni. 4 Perciochè la tua benignità é grande, di sopra il cielo: e la tua verità aggiugne infino alle nuvole.

5 Innalizati, o Dio, sopra i cieli:
ed innalizisi la tua gloria sopra

tutta la terra: 6 Aciochè i tuoi diletti sieno lihe-

rati: salvami colla tua destra, e rispondimi.

7 Iddio ha parlato per la sua San-tità: io trionferò, io spartirò Sichem,e misurerò la valle di Succot.
8 Mio è Galaad, mio è Manasse:
ed Efraim è la forza del mio capo:

Giuda è il mio legislatore : 9 Moab è la caldaia del mio lava. toio: io getterò le mie scarpe sopra Edom: io trionferò della Palestina

con voci d'allegressa. 10 Chi mi condurrà nella città

della fortessa ? chi mi menerà fino in Edom? 11 Non sarai desso tu, o Dio, ch

ta veri sescutati, e non uscivi più fuori, o Dio, co' nostri eserciti?

12 Dacci aluto, per uscir di distretta: perciochè il soccorso degli uomini è vanità.

13 Coll aiuto di Dio noi farem prodezze: ed egli calpesterà i nostri nemici.

SALMO CIX. Salmo di David, dato al Capo de'

Musici. O DIO della mia laude, non ta-

cere: 2 Perciochè la bocca dell'empio. e la bocca di frode, si sono aperte contr'a me: hanno parlato meco

con lingua bugiarda:
3 E m'hanno assediato con parole

d'odio: e m'hanno fatto guerra senza cagione. 4 In vece dell'amore c'ho loro

portato, mi sono stati avversari: ed io ho loro renduta preghiera. 5 Essi m'hanno rendute mal per

bene, ed odio per lo mio amore.
6 Costituisci i maligno sopra lui :

e fa' che Satan gli stia alla destra. 7 Quando sara giudicato, esca condannato: e la sua preghiera gii torni in peccato. 8 Sieno i suoi giorni pochi: un'al-

tro prenda il mo ufficio. 9 Sieno i suoi figliuoli orfani, e la sua moglie vedova.

10 E vadano i suoi figliuoil del

# IL LIBRO DE' SALMI, CIX.—CXI.

continuo vagando: e mendichino. ed accattino, uscendo fuor de' lor asolari. 11 L'usuraio gl'irretisca tutto ciò

ch'egli ha: e rubbino gli strani le

sue fatiche

12 Non siavi alcuno che stenda la vi sia c'abbia pieta de' suoi orfani. 13 Sieno distrutti i suoi discendenti: sia cancellato il lor nome

mella seconda generazione. 14 Sia ricordata l'iniquità de' suoi

padri appo il Signore: edi peccato di sua madre non sia cancellato. 15 Sieno que peccati del continuo nel cospetto del Signore: e ster-mini egli dalla terra la memoria

16 Perciochè egli non s'è ricorda-to d'usar benignità, ed ha persegui-tato l'uomo povero, ed afflitto, e

tribolato di cuore, per ucciderio. 17 Poich'egli ha amata la maladizione, vengagli : e poiche non s'è compiaciuto nella benedizione, al-

lontanisi ella da lui

18 E sia vestito di maladizione. come del suo manto ; ed entri quella come acqua nelle sue interiora, e come olio nelle sue ossa.

19 Siagli quella a guisa di vesti-mento, del quale egli sia avvolto: ed a guisa di cintura, della quale

sempre sia cinto.

20 Tal sia, da parte del Signore, la ricompenea de' miei avversari, e di quelli che parlano di male contr' all' anima mia.

21 Ma tu, o Signore Iddio, opera inverso me, per amor del tuo No-me: liberami, perciochè la tua be-

nignità e buona.

22 Perciochè io sono afflitto, e povero: ed il mio cuore è piagato dentro di me.

23 Io me ne vo, come l'ombra quando dichina: io sono agitato come una locusta. 24 Le mie ginocchia vaciliano per li misi digiuni ; e la mia carne è

dimagrata, e non ha più grassezza alcuna.

25 Ed anche son loro in vituperio: quando mi veggono, scuotono

26 Aiutami, Signore Iddio mio: salvami secondo la tua benignità.

27 E sappiano che questo è la tua
mano, e che tu, Signore, hai fatto questo.

28 Essi maladiranno, e tu bene-

dirai : si sono innalgati, ma saran confusi, ed il tuo servitore si rallegrerà.

29 Sieno i miei avversari vestiti di vituperio, ed avvolti della lor vergogna, come d'un mantello

30 lo celebrerò altamente il Signore colla mia bocca: e lo loderò in mezzo de' grandi.
31 Percioche egli sta alla destra

del povero, per salvario da quelli che lo condannano a morte.

#### SALMO CX. Salmo di David.

I L Signore ha detto al mio Signo-re, Siedi alla mia destra, infino attanto ch' io abbia posti i tuoi ne-

mici per iscannello de tuoi piedi. 2 Il Signore mandera fuor di Sion lo scettro della tua potenza: dicendo, Signoreggia in meszo de' tuoi

nemici

3 Il tuo popolo sarà tutto volenteroso, nel giorno che tu rassegnerai il tuo esercito, nel magnifico Santuario: la rugiada della tua gioventu ti sard prodotta dalla ma-trice dell'alta.

4 Il Signore ha giurato, e non si pentira: Tu sei Sucerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. 5 Il Signore mirit alla tua destra. Questo mio Signore trafiggerà li re

nel giorno della sua ira. 6 Egli fara gindicio fra le genti, esti empiera ogni cosa di corpi mor-

ti : egil trafiggera il capo che regna soura motti paesi. 7 Egli berra del torrente tra via:

e percio algera il capo.

#### SALMO CXI.

Alleluia.

O celebrerò il Signore con tutto il cuore, nel consiglio, e nella raunanza degli uomini diritti.

2 Grandi son l'opere del Signore, spiegate davanti a tutti quelli che si dilettano in esse.

3 Le sue opere son gioria, e ma.

gnificenza: e la sua giustizia dimora in eterno. 4 Egli ha rendute memorabili le

sue maraviglie: il Signore è grazioso, e pietoso. 5 Egli da da vivere a quelli che lo

temono: egli si ricorda in eterno del suo patto. 6 Egli ha dichiarata al suo popolo

la potenza delle sue opere, dando-gli l'eredità delle genti.

7 Le opere delle sue mani son ve-rità, e dirittura: tutti i suoi comandamenti son veraci :

8 Stabili in sempiterno, fatti con verità, e con dirittura. 9 Egli ha mandata la redenzione al suo popolo: egli ha ordinato il suo patto in eterno: il suo Nome è santo, e tremendo.

10 Il principio della sapienza è il timor del Signore: ogni uomo, che

## IL LIBRO DE' SALMI, CXII.--CXY.

d'acqua.

niette in opera i suoi comanda-menti, ha buon senno: la sua lode dimora in perpetuo.

#### SALMO CXIL

Alleluis. BEATO l'uomo che teme il Si-gnore, esi diletta sommamen-te ne' suoi comandamenti.

2 La sua progenie sarà possente

in terra : la generazion degli uomi-ni diritti sara benedetta. 3 Facoltà, e ricchezze son nella sua casa, e la sua giustizia dimora in perpetuo.

4 La luce si leva nelle tenebre a quelli che son diritti. Un tale uomo pietoso, miscricordioso, e giusto. 5 L'uomo da bene dona, e pre-sta : e governa i fatti suoi con dirit-

6 Certo egli non sarà giammai

smosso : il giusto sarà in memoria

rira.

perpetua. 7 Egli non temera di mal grido: il suo cuore è fermo, egli si confida

nel Signore.

6 Il suo cuore è bene appoggiato, egli non avrà paura alcuna, finchè vegga ne' suol nemici ciò ch'egli desidera.

9 Egli ha sparso, egli ha donato a bisognosi: la sua giustizia dimora in perpetuo, il suo corno sarà alsato in gioria.

10 L'empio lo vedrà, e dispetterà: egli digrignerà i denti, e si strug-gerà : il desiderio degli empi pe-

SALMO CXIII.

Alleluia. ODATE, servitori del Signore, 2 Sia benedetto il Nome del Si-

gnore, da ora in eterno. 3 Il Nome del Signore è lodato dal

Soi levante, infino al Ponente. 4 Il Signore è eccelso sopra tutte le nazioni, la sua gloria è sopra i cieli.

5 Chi è simile al Signore Iddio nostro, il quale abita ne' luoghi altisaimi?

6 Che riguarda a basso in cielo, ed in terra:

7 Che rileva il misero dalla polvere, ed innalza il povero dallo

sterco: 8 Per farlo sedere co' principi,

co' principi del suo popolo:
9 Che fa abitare in famiglia la ionna sterile, facendola diventar icta madre di figliuoli. Alleluia.

SALMO CXIV. UANDO Israel uscì d'Egitto, olo barbaro :

2 Chida du consagnato al Signore, larnel discrins suo dominio.

3 Il mare lo vidde, e fuggì : il Gierdano si rivolse a ritroso.

4 I monti saltarono come montoni. i colli come agnelli. 5 Che avesti, o mare, che tu fug-

gisti ? e tu Giordano, che ti rivoleti a ritroso i

6 E voi monti, che saltaste come 7 Trema, o terra, per la presenza del l'Iddio di Iacob:

8. Il quale mutò la roccia in guazso d'acqua, il macismo in fonte

#### SALMO CXV.

N ON a noi, Signore, non a noi, anni al tuo Nome, da gioria, per la tua benignità, e verità.

2 Perchè direbbono le genti, Dove

è ora l'Iddio loro ? 3 Or l'Iddio nostro è pur ne cieli,

e fa tutto ciò, che gli piace. 4 Gl'idoli di quelle sone ero, ed

argento ; opera di mani d'uomini: 5 Hanno bocca, e non parlano: hanno occhi, e non veggono: 6 Hanno orecchie, e non odono:

hanno naso, e non oderano : 7 Hanno mani, e non toccano: hanno piedi, e non caminano: e non rendono alcun suono della lor

gola. 8 Simili-ad essi siene quelli che

li fanno: chiunque si confida in 9 O Israel, confidati nel Signore:

egli è l'aiuto, e lo scudo di quelli che si confidano in lui. 10 O casa d'Aaron, confidatevi nel Signore: egli è l'aiuto, e lo scudo di quelli che si confidane

in lui. 11 O coi che temete il Signore,

confidatevi in lui : egli é l'aiuto, e lo scudo di quelli che si confidano in lui. 12 li Signore si ricorda di noi:

egli ci benedirà : egli benedirà la casa d'Israel : egli benedirà la casa d'Aaron.

13 Egli benedirà quelli che lo te-

mono, piccioli, e grandi. 14 Il Signore v'accrescerà le sue grasie, a voi, ed a voetri figliuoli. 15 Voi siete benedetti dal Signore,

c'ha fatto il cielo, e la terra. 16 Quant'è al cielo, il cielo è per lo Signore : ma egli ha data la terra a' figliuoli degli uomini.

17 I morti non loderanno sià il Signore, nè alcun di quelli che scendono nel *inogo del* silenzio. 18 Ma noi benediremo il Signore,

da ora in eterno. Alleluia.

540

## IL LIBRO DE SALMI, CXVI.-CXVIII.

SALMO CXVI.

I oame il Signore : perciochè egli ascolta la mia voce, e le mie

a supplicationi.
2 Poich egli ha inchinato a me il suo oreechio, io l'invocherò tutti i

giorni della mia vita. 3 I legami della morte m'avevano circondato, e le distrette del sepolcro m'avevano colto: io aveva scontrato angoscia, e cordoglio.

4 Ma io invocai li Nome del Si-

gnore : dicendo, Deh, Signore, li-

bera l'anima mia.

5 Il Signere è pietoso, e giusto : ed il nostro Dio è misericordioso. 6 Il Signore guarda i semplici : io era ridotto in misero stato, ed egil m' ha salvato.

7 Ritorna, anima mia, al tuo ripose: perciochè il Signore t'ha fat-ta la tua retribusione.

8 Poichè, o Signore, tu hai ritratta l'anima mia da morte, gli occhi miel da lagrime, i miel piedi da caduta :

9 lo caminerò nel tuo cospetto nella terra de' viventi.

10 Io ho creduto, e però certo io parlerò. Io era grandemente afflit-

ll Io diceva nel mio smarrimen-

to: Ogni uom o è bugiardo.
12 Che renderò io al Signore? tutti i suoi berneficij son sopra me. 13 Io prendero il calice delle salvazioni, e predicherò il Nome del Signore.

14 lo pagherò i miel voti al Signore, ora in presenza di tutto il

suo popolo. 15 La morte de santi del Signore è preziosa nel suo cospetto.

16 Deh, Signore, esaudiscimi: perclochè io son tuo servitore : io son tuo servitore, figliuolo della tua servente : tu hai sciolti i miei legami.

17 Io ti sacrificherò sacrificio di lode, e predicherò il Nome del Si-

18 lo pagherò i miei voti al Si-gnore, ora in presenza di tutto il

suo popolo: 19 Ne cortili della Casa del Si-gnore, in mezzo di te, o Gerusalemme. Alleluia.

SALMO CXVII.

NAZIONI tutte. lodate il Signo-re: popoli tutti, celebratelo: 2 Percioche la sua benignità è grandissima sopra noi : e la sua verità è in eterno. Alleluia.

SALMO CXVIIL ELEBRATE il Signore : per-

cioché egli é bueno, perciochè

la sua benienità è in eterno.

9 Or dica Israel, che la sua benignità / in eterno.

3 Or dica la casa d'Aaron, che la sua benignità e in eterno.

4 Or dicano quelli che temono il Signore, che la sua benignità è in

eterno. 5 Essendo in distretta, io invocal il Signore: ed il Signore mi ri-

il Signore: eu n sagnore mi asspore, e mi mise al largo.
6 il Signore e per me: lo non temerò ciò che mi possa far l'uomo.

7 Il Signore è per me, fra quelli che mi soccorrone: e però lo vedrò ciò ch' io desidero ne' miei nemici. 8 Meglio è sperar nei Signore, che confidarai negli uomini.

9 Meglio / sperar nel Signore, obe

confidarsi ne' principi. 10 Nazioni d'ogni parte m'avevano intorniato: nel Nome del Signore è avvenuto ch'io le ho sconfitte:

11 M'avevano circondato, ed anche accerchiato: nel Nome del Signore e avvenuto ch' io le ho scon-atte:

12 M'avevano interniato come api : ma sono state spente come fuoco di spine: nel Nome del Signore è avvenute ch' le le he sconfitte.

13 Tu m'avevi fleramente sospinto, o nomico, per farmi cadere: ma il Signore m' ha soccorso. 14 Il Signore è la mia forza, ed il

mio cantico: e m'è stato in salute. 15 Voce di giubilo, e di vittoria, è ne tabernacoli de giusti : la de-

stra del Signore fa prodesse.

16 La destra del Signore è innalsata: la destra del Signore fa pro-

dezze. 17 Io non morrò, anzi viverò, e

racconterò l'opere del Signore. 18 Il Signore veramente m'ha ga-stigato: ma non m'ha dato alia

morte. 19 Apritemi le porte di giustizia: lo entrerò per esse, e celebrarò il

Signore. 20 Questa è la porta del Signore,

i giusti entreranno per essa. 21 Io ti celebrerò: perciochè tu m'hai risposto, e mi sei stato in

salute. 22 La pietra, che gli edificatori avevano rigettata, è stata posta in

capo del cantone. 23 Ciò è proceduto dal Signore: ed è cosa maravigliosa davanti agli occhi nestri. 24 Questo è il giorno che'i Signore

ha operato: festeggiamo, e rallegriamoci in esso. 25 Deh, Signore, ora salva: deh,

Signore, ora prospera. 26 Benedetto sia colui che viene

## IL LIBRO DE' SALMI, CXVIII. CXIX

nel Nome del Signore: nei vi be-nediciamo dalla Casa del Signore. 27 Il Signore è Iddio, e ci ha fatta

apparire una chiara luce: legate con funi l'ostis della solennità alle corna dell'altare. 28 Tu sei 'l mio Dio, lo ti celebre-

rò: tu sei 'l mio Dio, io t'esalterò. 29 Celebrate il Signore : perciochè egli è buono, perciochè la sua benignità e in eterno.

## SALMO CXIX.

ALEF.

BEATI coloro che sono intieri di via, che caminano nella Legge del Signore. 2 Beati coloro che guardano le

sue testimonianze, che lo cercano

con tutto il euore: 3 I quali eziandio non operano ini-quità : anzi caminano nelle sue vie. Tu hai ordinato, che i tuoi comandamenti sieno strettamente

osservati. 5 Oh sieno pure addirizzate le mie

yle, per osservare i tuoi statuti. 6 Aliora io non sarò svergognato, quando lo riguarderò a tutti i tuoi

comandamenti. lo ti celebrerò con dirittura di cuore, quando lo avrò imparate le leggi della tua giustizia. 8 lo osserverò i tuoi statuti : non

abbandonarmi del tutto.

RET. 9 Come renderà il fanciullo la sua via pura? prendendo guardia ad

essa secondo la tua parola.

10 lo t ho cercato con tutto il mio cuore: non lasciarmi deviar

da' tuoi comandamenti. 11 Io ho riposta la tua parola nel mio cuore: aciochè io non pecchi

contr'a te.

12 Tu sei benedetto, o Signore: insegnami i tuoi statuti.

13 lo ho colle mie labbra raccontate tutte le leggi della tua bocca. 14 lo gioisco nella via delle tue testimonianze, come per tutte le

ricchezze del mondo. 15 lo ragiono de tuoi comanda-menti, e riguardo a tuoi sentieri. 16 lo mi diletto ne tuoi statuti, io

non dimenticherò le tue parole.

GHIMEL. 17 Fa' del bene al tuo servitore,

d io viverò, ed osserverò la tua arola.

18 Apri gli occhi miei, ed io ri-uarderò le maraviglie della tua

legge. 19 Io son forestiere in terra : non asscondermi i tuoi comandamenti. 20 L'anima mia si stritola d'affezione alle tue leggi in ogni tempo. 21 Tu sgridi i superbi maladetti che deviano da' tuoi comanda-22 Togli d'addosso a me il vitupe-

menti

rio, e lo sprezzo: perciochè io ho guardate le tue testimonianze. 23 Exiandio, mentre i principi s devano, e ragionavano contra me, il tuo servitore ha meditato

ne' tuoi statuti. 24 Ed anche le tue testimonianse sono i miei diletti, ed i miei consi-

glieri.

DALET. 25 L'anima mia è attaccata alla polvere : vivificami secondo la tua

parola. 26 Io f ho narrate le mie vie, e tu m'hat risposto : insegnami i tuoi

27 Fammi intender la via de' tuol comandamenti, ed io ragionerò delle tue maraviglie.

delle tue maravigne.
28 L'anima mia stilla di cordoglio:
sollevami secondo le tue parole.
29 Rimovi da me la via della
menzogna: e fammi dono della tua

Legge. 30 lo ho scelta la via della verità: io m' ho proposte le tue leggi.

31 Io mi son tenuto alle tue testimonianze, Signore, nè lasciar ch' io sia confuso.

32 Correrò nella via de tuoi comandamenti, quando tu m'avrai allargato il cuore.

33 Insegnami, Signore, la via de' tuoi statuti: ed io la guarderò infino al fine.

34 Dammi intelletto, ed io guarderò la tua Legge: e l'osserverò

con tutto il cuore

35 Conducimi per lo sentiero de' tuoi comandamenti: perciochè io

mi diletto in esso.

36 Inchina il mio cuore alle tue testimonianze, e non a cupidigia. 37 Storna gli occhi miel, che non riguardino a vanità: vivificami nelle tue vie.

38 Attieni la tua parola al tuo servitore, il quale è tutto intento

al tuo timore.
39 Rimovi da me il mio vituperio, del quale io temo : perciochè le tue leggi son buone.

40 Ecco, io desidero affettuosamente i tuoi comandamenti: vivificami nella tua giustizia.

41 Ed avvenganmi le tue beni gnità, o Signore: e la tua salute secondo la tua parola.

42 Ed io risponderò a colui che mi fa vituperio: perciochè io mi confido nella tua parola.

## IL LIBRO DE' SALMI, CXIX.

43 E non ritrarmi del tutto della : bocca la parola della verità: perciochè io spero nelle tue leggi

44 Ed io osserverò la tua Legge del continuo, in sempiterno. 45 E caminerò al largo: percio-

chè io ho ricercati i tuoi comandamenti. 46 E parlerò delle tue testimo-

nianze davanti alli re, e non sarò

svergognato.
47 E mi diletterò ne' tuol coman-

damenti, i quali io amo. 48 Ed alserò le palme delle mie mani a' tuoi comandamenti, i quali io amo : e mediterò ne' tuoi statuti.

#### ZAIŃ.

49 Ricordati della parola detta al tuo servitore, sopra la quale tu m' hai fatto sperare.

50 Questa & la mia consolazione nella mia afflizione, che la tua parola m' ha vivificato.

51 I superbi m'hanno grande-mente schernito: ma io non mi sono stornato dalla tua Legge.

52 Signore, io mi son ricordato de' tuoi giudicij ab antico ; e mi son consolato.

53 Tremito m'occupa, per gli empi ch'abbandonano la tua Legge. 54 I tuoi statuti sono stati i miei cantici nella dimora de' miei pel-

legrinaggi. 56 O Signore, di notte io mi son ricordato del tuo Nome, ed ho os-

servata la tua Legge. 56 Questo m'è avvenuto, perciochè io ho guardati i tuoi comandamenti.

#### HET.

57 Il Signore è la mia parte: io ho detto d'osservar le tue parole. 58 Io t'ho supplicato con tutto il cuore : abbi pietà di me, secondo

la tua parola. 59 Io ho fatta ragione delle mie vie : ed ho rivolti i miei piedi alle

tue testimonianze. 60 Io mi sono affrettato, e non

mi sono indugiato d'osservare i

tuoi comandamenti. 61 Schiere d'empi m'hanno pre-

dato: me però non ho dimenticata la tua Legge. 62 Io mi levo a messa notte, per celebrarti, per le leggi della tua

63 Io son compagno di tutti quelli che ti temono, ed osservano i tuoi comandamenti.

64 Signore, la terra è piena della tua benignità: insegnami i tuoi statuti.

65 Signore, tu hai usata beneficensa inverso il tuo servitore, secondo la tua parola.

66 Insegnami buon senno, ed in tendimento : perciochè lo credo a tuoi comandamenti.

67 Avanti ch'io fossi afflitto, io andava errando: ma ora osservo

la tua parola. 68 Tu sei buono, e benefattore :

insegnami i tuoi statuti. 69 I superbi hanno acconciato delle busie contr'a me: ma io con tutto il cuore guarderò i tuoi co-

mandamenti 70 Il cuor loro è condenso come

grasso: ma io mi diletto nella tua Legga. Legge.
71 Egli è state buon per me, ch'io sono stato afflitto: aclochè io im-

pari i tuoi statuti.

72 La Legge della tua bocca m'e
migliore che le migliaia d'oro, e

## IOD.

d'argento.

73 Le tue mani m'hanno fatto, e formato: dammi intelletto, ed io imparerò i tuoi comandamenti.

74 Quelli che ti temono mi vedranno, e si rallegreranno: per ciochè io ho sperato nella tua pa-

75 O Signore, io so, che i tuoi giudicij non sono altro che giustisia: e che ciò che m'hai afflitto è stato

fedeltà. 76 Deh, sia la tua benignità per consolarmi, secondo la tua parola, detta al tuo servitore.

77 Avvenganmi le tue misericor-die, acioche io viva: percioche la tua Legge è ogni mio diletto.

78 Sieno confusi i superbi, per-ciochè a torto mi sovvertono: ma io medito ne' tuoi comandamenti. 79 Rivolgansi a me quelli che ti temono, e quelli che conoscono le tue testimonianze.

80 Sia il mio cuore intiero ne' tuoi statuti: aciochè io non sia confuso.

#### CAF.

81 L'anima mia vien meno dietro alla tua salute: io spero nella tua parola.

82 Gli occhi miel vengono meno dietro alla tua parola: dicendo, Quando mi consolerai tu?

83 Perciochè io son divenuto come un'otre al fumo : e pur non ho dimenticati i tuoi statuti.

84 Quanti hanno da essere i gior-ni del tuo servitore i quando farai giudicio sopra quelli che mi perseguitano?

85 I superbi m'hanno cavate del le fosse : il che non e secondo l

tua Legge. 86 Tutti i tuoi comandamen son verità : essi mi perseguitano torto: soccorrimi.

# IL LIBRO DE' SALMI. CXIX.

87 M'hanno pressochè distrutto. ed atterrato: ma io non ho abbandonati i tuoi comandamenti.

88 Vivificami secondo la tua benignità, ed lo osserverò la testimonianza della tua bocca.

#### LAMED.

89 O Signore, la tua parola è in eterno : ella è stabile ne' cieli 90 La tua verità e per ogni età:

tu hai stabilita la terra, ed ella sta

forms.

.91 Il cielo, e la terra stanno anch'oggi fermi, per li tuoi ordini: percioche ogni cosa è al tuo ser-

vigio.

92 Se la tua Legge non fosse stata
sgni mio diletto, lo gia sarei perito
nella mia affisione.

93 Giammai non dimenticherò i tuoi comandamenti : perciochè per essi tu m'hai vivificato.

94 Io son tuo, salvami: percio-chè io ho ricercati i tuoi comandamenti.

96 Gli empi m'hanno atteso, per farmi perire: ma io ho considerate

le tue testimonianze. 96 Io ho veduto, che tutte le cose le più perfette hanno fine; ma il tuo comandamento e d'una grandissima distess.

#### MEM.

97 O quanto amo la tua Legge! ella è la mia meditazione di tutti i

giorni. 98 Per li tuoi comandamenti tu

mi rendi più savio che i miei nemici: perciochè quelli in perpetuo sono miei. 99 lo son più intendente che tutti

i miei dottori: perciochè le tue testimonianze son la mia meditazione.

100 Io son plù avveduto, che i vecchi: perciochè io ho guardati i tuol comandamenti.

101 Io ho rattenuti i miei piedi da ogni sentier malvagio : aciochè io

osservi la tua parola. 102 Io non mi sono stornato dalle tue leggi: perciochè tu m' hai am-

maestrato. 103 Oh quanto son dolci le tue

parole al mio palato! son più dol-ci, che mele alla mia bocca. 104 Io son divenuto avveduto

per li tuoi comandamenti : perciò, odio ogni sentiero di falsità.

#### NUN.

105 La tua parola è una lampana al mio piè, ed un lume al mio sen-

106 Io ho giurato, e l'atterrò, d'osservar le leggi della tua giu-

107 Io son sommamente affitto:

o Signore, vivificami secondo la

tua parola.

108 Deh, Signore, gradisci l'offerte volontarie della mia bocca,

ed insegnami le tue leggi.

109 lo ho l'anima mia del continuo in palma di mano: e pur non

nuo in pauna il musi Legge.

lacci: e pur nen mi sono sviato da' tuoi comandamenti.

111 Le tue testimonianne son la mia eredità in perpetuo : perciochè esse son la letizia del mio cuore.

112 Io ho inchinato il mio cuore a mettere in opera i tuoi statuti, in perpetuo, infine al fine.

SAMEC. 113 Io odio i discorsi; ma amo la

tua Legge.
114 Tu sei 'l mio nascondimento. ed il mio scudo: lo spero nella tua

parola. 115 Ritractevi da me, maligni:

ed io guarderò i comandamenti del mio Dio. 116 Sostienmi, secondo la tua pa-

rola, ed io viverò: e non rendermi confuso della mia speranza.

117 Confortami, ed io sarò salvato: e riguarderò del continuo a

tuoi statuti. 118 Tu calpesti tutti quelli che si sviano da tuoi statuti: percio-

chè la lor frode è una cosa falsa. 119 Tu riduci al niente tutti gli empi della terra, come schiume: perciò, io amo le tue testimonianze.

120 La mia carne si raccapriccia tutta per lo spavento di te; ed io temo de' tuoi giudicij.

#### AIN.

121 Io ho fatto ciò che è diritto, e giusto: non abbandonarmi a quelli che m'oppressano.

sicurtà per lo tuo servi-122 Da tore in bene, e non lasciar, che i

superbi m'oppressino. 123 Gli occlii mici vengono meno

dietro alla tua salute, ed alla peroia della tua giustinia

124 Opera inverso il tuo servitore secondo la tua benignità, ed insegnami i tuoi statuti.

125 lo son tuo servitore : dammi intelletto: aciochè io possa conoscere le tue testimonianze.

126 Egli e tempo che 1 Signore operi: essi hanno annullata la tua

Legge. 127 Perciè io amo i tuoi comandamenti più che oro: anzi più che

oro finissimo. 128 Perciò approvo, come diritti, tutti i tuoi comandamenti intorno ad egni cosa : ed edio egni sentier di menzogna.

## II. LIBRO DE' SALMI. CXIX.

129 Le tue testimonianze son cose maravigliose: perciò l'anima mia

le ha guardate. 130 La dichiarazion delle tue parole allumina, e dà intelletto a'

131 lo ho aperta la bocca, ed ho ansato: perciochè io ho bramati i

tuoi comandamenti.

132 Riguarda a me, ed abbl pietà di me, secondo ch'è ragionevole di fare inverso quelli ch'amano il tuo Nome.

133 Ferma i miel passi nella tua parola: e non lasciar ch'alcuna iniquità signoreggi sopra me. 134 Riscuotimi dall' oppressione

degli uomini: ed io osserverò i tuoi comandamenti.

135 Fa' rilucere il tuo volto sopra il tuo servitore: ed insegnami i

tuoi statuti.

136 Ruscelli d'acque mi scendono giù dagli occhi : perciochè la tua Legge non è osservata.

SADE.

137 O Signore, tu sei giusto, ed i tuoi giudicij son diritti. 138 Tu hai strettamente coman-

data la giustizia, e la verità delle tue testimonianze.

139 Il mio zelo mi consuma: per-

ciochè i miei nemici hanno dimenficate le tue parole. 140 La tua parola è sommamente

purgata: e però il tuo servitore l'ama 141 Io son picciolo, e sprezzato: ma però non ho dimenticati i tuoi comandamenti.

142 La tua giusticia è una giustizia eterna, e la tua Legge è verità. 143 Tribulazione, distretta e m' hanno colto: ma i tuoi comandamenti sono i miei diletti.

144 Le tue testimonianze sono una giustizia eterna: dammi in-

telletto, ed io viverò.

#### COF.

145 Io ho gridato con tutto il cuore: rispondimi, Signore: ed io guarderò i tuoi statuti.

146 lo t'ho invocato: salvami, ed io osserverò le tue testimoni-

147 Io mi son fatto avanti all'alba, ed ho gridato: io ho sperato nella tua parola.

148 Gli occhi miei prevengono le vigilie della notte, per meditar nella tua parola. 149 Ascolta la mia voce, secondo

la tua benignità : o Signore, vivifi-cami, secondo che tu hai ordinato.

150 Quelli che vanno dietro a scelleratezza, e si sono allontanati

dalla tua Legge, si sono accostati

151 O Signore, tu sei vicino: e tutti i tuoi comandamenti son verità.

152 Gran tempo è ch' io so questo delle tue testimonianze, che tu le hai stabilite in eterno.

153 Riguarda alla mia afflizione. e trammene fuori : perciochè io non ho dimenticata la tua Legge. 154 Dibatti la mia lite, e riscuotimi: vivificami, secondo la tua parola.

155 La salute è lungi dagli empi : perciochè non ricercano i tuoi sta-

156 Le tue misericordie son grandi, Signore: vivificami, secondo ciò che hai ordinato.

157 I miei persecutori, ed i miei nemici son molti : ma io non mi sono deviato dalle tue testimonianse. 156 lo ho veduti i disleali, e ne ho sentita gran noia: perciochè non osservano la tua parola.

159 Vedi quanto amo i tuoi comandamenti! Signore, vivificami, secondo la tua benignità.

160 La somma della tua parola è verità: e tutte le leggi della tua giustizia sono in eterno.

#### SIN.

161 I principi m' hanno perseguitato senza cagione: ma il mio cuo-re ha spavento della tua parola. 162 Io mi rallegro per la tua pa

rola, come una persona ch'avesse trovate grandi spoglie. 163 Io odio, ed abbomino la men-

zogna : ma io amo la tua Legge. 164 lo ti lodo sette volte il di, per i giudicij della tua giustizia. 165 Quelli ch'amano la tua Legge

godono di molta pace : e non v'e alcuno intoppo per loro. 166 Signore, io ho sperato nella tua salute: ed ho messi in opera i

tuoi comandamenti. 167 L'anima mia ha osservate le tue testimonianze : ed lo le ho gran-

demente amate.

168 Io ho osservati i tuoi comandamenti, e le tue testimonianze : perciochè tutte le mie vie son nel tuo cospetto.

## TAV.

169 Pervenga il mio grido al tuo cospetto, o Signore : dammi intel-

letto, secondo la tua parola. 170 Venga la mia supplicazione in tua presenza: riscuotimi, secondo la tua parola.

171 Le mie labbra sgorgheranno lode, quando tu m'avrai insegnati i tuoi statuti.

## II. LIBRO DE' SALMI. CXIX.--CXXV.

172 La mia lingua ragionerà della ( tua parola: perciochè tutti i tuoi comandamenti son giustizia.

173 Siami in aiuto la tua mano: perciochè lo ho eletti i tuoi coman-

damenti.

174 Signore, io ho desiderata la tua salute: e la tua Legge è ogni mio diletto. 175 Viva l'anima mia, ed ella ti

loderà: e soccorranmi i tuoi ordinamenti.

176 lo vo errando, come una pecora smarrita : cerca il tuo servitore: perciochè io non ho dimenticati i tuoi comandamenti.

# SALMO CXX. Cantico di Maalot.

O ho gridato al Signore, quando sono stato in distretta, ed egli m'ha risposto.

2 O Signore, riscuoti l'anima mia dalle labbra bugiarde, dalla lingua frodolente.

3 Che ti darà, e che t'aggiugnerà la lingua frodolente?

4 Ella è simile a saette agute.

tratte da un' nomo prode; overo

5 Ahi me, che soggiorno in Mesec, e dimoro presso alle tende di Chedar

6 La mia persona è omai assai dimorata con quelli ch'odiano la

7 lo sono uomo di pace : ma, quando ne parlo, essi gridano alla guer-

## SALMO CXXI.

Cantico di Maalot. To alzo gli occhi a' monti, per vedere onde mi verrà aiuto. 2 Il mio aiuto verrà dal Signore,

c' ha fatto il cielo, e la terra. 3 Egli non permetterà che'l tuo piè vacilli : il tuo Guardiano non

sonnecchia. 4 Ecco, il Guardiano d'Israel non sonnecchia, e non dorme.

5 Il Signore e quel che ti guarda:

il Signore è la tua ombra, egli è alla tua man destra.

6 Di giorno il sole non ti ferirà, nè la luna di notte.

7 Il Signore ti guarderà d'ogni male: egli guardera l'anima tua. 8 Il Signore guarderà la tua uscita, e la tua entrata, da ora, e fino in eterno.

SALMO CXXII Cantico di Maalot, di David. O mi son rallegrato di ciò che m'è stato detto, Andiamo alla Casa del Signore.

2 O Gerusalemme, i nostri piedi son fermi nelle tue porte.

3 Gerusalemme, che sei edificata.

come una città che è ben congiunta insieme. 4 Là ove salgono le tribu, le tribu del Signore, alla Testimonianza

d' Israel, per celebrare il Nome del Signore.

5 Perciochè quivi son posti i seggi per lo giudicio, i seggi della Casa di David.

6 Richiedete la pace di Gerusalem me: o Gerusalemme, prosperino quelli che t'amano.

7 Pace sia nelle tue fortesse, e tranquillità ne' tuoi palazzi.

8 Per amor de' mici fratelli. e de' miei prossimi, io dirò ora. Pace sia

9 Per amor della Casa del Signore Iddio nostro, io procaccerò il tue bene.

SALMO CXXIII. Cantico di Maalot.

TO also gli occhi miei a te, ch'abiti ne' cieli.

2 Ecco, come i servi hanno gli occhi alla mano de' lor padroni: come la serva ha gli occhi alla mano della sua padrona : così noi sbbiamo gli occhi nestri al Signore Iddio nostro, infino attanto ch'egli

abbia pietà di noi. 3 Abbi pietà di noi, Signore abbi pietà di noi: percloche noi siamo molto sazij di disprezzo.

4 L'anima nostra è grandemente sazia dello scherno degli *uomini* agiati, dello sprezzo degli altieri.

SALMO CXXIV. Cantico di Maalot, di David.

) ICA pure ora Israel, Se non che l' Signore fu per noi: 2 Se non che 'l Signore fu per noi, quando gli uomini si levarono contra noi :

3 Essi ci avrebbero tranghiottiti tutti vivi, allora che l'ira loro ar-

deva contr'a noi:

4 Allora l'acque ci avrebbero innondati : il torrente sarebbe passa-

to sopra l'anima nostra:

5 Allora l'acque gonfate sarebero passate sopra l'anima nostra
6 Benedetto sia il Signore, che non
ci ha dati in preda a lor denti.

7 L'anima nostra è scampata dal laccio degli uccellatori, come un' uccelletto: il laccio è stato rotto,

t noi siamo scampati. 8 Il nostro aluto è nel Nome del Signore, c'ha fatto il cielo, e la terra.

SALMO CXXV.

Cantico di Masiot.
UELLI che si confidano nel
Signore, son come il monte di
Sion, il quale non può essere smosso, e che dimora in perpetuo.

## IL LIBRO DE'SALMI, CXXV.—CXXXI.

2 Come Germaniemme è intorniata

di monti, così 'i Signore è d'intor-noal suo popolo, da ora in eterno. 3 Percioche la verga d'empietà non ripoena in perpetuo sopra la sorte de giusti: aclochè talora i giusti non mettano le lor mani ad alcuna iniquità.

4 O Signore, fa' bene a' buoni, ed a quelli che son diritti ne' lor cuori. 5 Ma, quant' è a quelli che deviano dietro alle loro obliquità, scac-cili 'l Signore con gli operatori d'iniquità. Pace sia sopra Israel.

#### SALMO CXXVI. Cantico di Maalot.

QUANDO il Signore ritrasse Si-on di cattività, egli ci pareva

di sognare.

2 Aliora fu ripiena, la nostra bocca di riso, e la nostra lingua di giubilo: allora fu detto fra le nazioni. Il Signore ha fatte cose grandi inverso costoro.

3 Il Signore ha fatte cose grandi inverso nei: noi siamo stati ri-

pieni di letizia. 4 Signore, ritiracci di cattività: il he sard come correnti rivi in terra

Meridionale. 5 Quelli che seminano con lagri-

me, mieteranno con canti. 6 Ben vanno piagnendo, mentre portano la semenza comprata a premo: ma certo torneranno con canti, portando i lor fasci.

SALMO CXXVII.

Cantico di Maalot, di Salomone. Signore non edifica la casa, in vano vi s'affaticano gli edificatori : se il Signore non guarda la città, in vano vegghiano le guardie.

<sup>9</sup> Voi che vi levate la mattina a buon'ora, e tardi vi posate, e man-giste il pane di doglie, in vano lo

fate: in luogo di ciò, Iddio dà il sonno a colui ch'egli ama.

3 Ecco, i figliuoli sono una eredità del Signore : il frutto del ventre è un premio.

4 Quali son le saette in man d'un valent' uomo, tali sono i figliuoli in

5 Beato l'uomo, che ne ha il suo turcasso pieno: tali non saranno confusi, quando parleranno co' lor nemici nella porta.

#### SALMO CXXVIII. Cantico di Maalot.

BEATO chiunque teme il Si-gnore, e camina nelle sue vie. 2 Perciochè tu mangerai della fa-tica delle tue mani: tu sarai bea-to, ed egli ti sara bene. 547

3 La tua moglie sord dentro delle tua casa come una vigna frutt ferà: i tuoi figliuoli saranno d'intorno alla tua tavola, come piante novelle d'ulivi.

4 Ecco, certamente così sarà benedetto l'uomo che teme il Signore. 5 Il Signore ti benedirà di Sion : e tu vedrai 'i bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita:

6 E vedrai i figliuoli de tuoi fi-gliuoli. Pace sia sopra Israel.

#### SALMO CXXIX. Cantico di Maalot.

R dica Israel, M'hanno molte volte assalito dalla mia fan-

2 M'hanno spesse volte assalito dalla mia fanciullezza: e pure ancora non hanno potuto vincermi. 3 Degli aratori hanno arato soora il mio dosso: v'hanno tirati i

or solchi.

4 Il Signore è giusto: egli ha tagliate le funi degli empi. 5 Tutti quelli ch'odiano Sion sie-

no confusi, e voltin le spalle. 6 Sieno come l'erba de' tetti che

si secca avanti, che sia tratta : 7 Della quale il mietitore non emisce la sua mano, nè il suo grembo colui, che lega le manelle :

8 Per la quale eziandio i passanti non dicono, La benedizione del Signore sia sopra voi : noi vi benediciamo nel Nome del Signore.

#### SALMO CXXX. Cantico di Maslot.

SIGNORE, io grido a te di luoghi profondi. 2 Signore, ascolta il mio grido:

sieno le tue orecchie attente alla voce delle mie supplicazioni. 3 Signore, se tu poni mente alle

iniquità, chi potrà durare, o Signore ? 4 Ma appo te v'é perdono, aciochè

tu sij temuto. 5 Io ho aspettato il Signore: l'ani-

ma mia l'ha aspettato, ed lo ho spe-

rato nella sua parola.

6 L'anima mia riguarda al Signore, più che le guardie non riguar-dano alla mattina, stando a guardar

*quando verrà* la mattina. 7 Aspetti Israel il Signore: per-cioche appo il Signore v'e beni-

gnità, e molta redenzione. 8 Ed egli riscatterà Israel di tutte le sue iniquità.

# SALMO CXXXI.

Cantico di Maalot, di David. Signore, il mio cuore non è elevato, e gli occhi miei non sono altieri: e non caminano in

## IL LIBRO DE' SALMI, CXXXI.-CXXXV.

cose più grandi, e più ardue ch'a

me non si conviene. 2 Se non ho composta. ed acche-

tata l'anima mia, a guisa di fanciullo novellamente spoppato ap presso sua madre : se l'anima mia non è stata in me, a guisa di fanciullo novellamente spoppato.

3 Israel isperi nel Signore da ora in

#### SALMO CXXXII. Cantico di Maalot.

RICORDATI, Signore, di Da-vid, e di tutte le sue afflizioni. 2 Come egli giurò al Signore, e fece voto al Possente di Iacob : dicendo.

3 Se io entro nel tabernacolo della mia casa, se salgo sopra la lettiera del mio letto:

4 Se do alcun sonno agli occhi miei, od alcun sonnecchiar alle

mie palpebre :

5 Infino attanto ch'io abbia trovato un luogo al Signore, degli abitacoli al Possente di Iacob. 6 Fcco, noi abbiamo udito, l'Arca era stata nella contrada Efra-

tea: poi la trovammo ne' campi di laar. 7 Entriamo negli abitacoli del Si-

gnore: adoriamo allo scannello de suoi piedi. 8 Levati, Signore: tu, e l'Arca

della tua forza, per entrar nel tuo 9 I tuoi sacerdoti sieno rivestiti

di giustizia, e giubilino i tuoi santi. 10 Per amor di David, tuo servitore, non negare al tuo unto la sua richiesta.

11 Il Signore giurò verità a David, e non la rivocherà : dicendo, Io metterò sopra il tuo trono del frut-

to del tuo ventre

12 Se i tuoi figliuoli osservano il mio patto, e la mia testimonianza. ch'io insegnerò loro; essi, ed i lor figliuoli in perpetuo, sederanno sopra il tuo trono.

13 Perciochè il Signore ha eletta Sion : egli l'ha gradita per sua stan-

za: dicendo, 14 Questo e il mio riposo in perpetuo, quì abiterò : perciochè que.

to è il luogo, ch' io ho desiderato. 15 Io benedirò largamente la sua vittuaglia: io sazierò di pane i suoi

poveri. 16 E vestirò i suoi sacerdoti di vesti di liberazione : ed i suoi santi

giubileranno in gran letizia. 17 Quivi farò germogliare un cor-no a David: e terrò accesa una

lampana al mio unto. 18 lo vestirò i suoi nemici di vergogna : e la sua benda reale fiorirà sopra lui.

SALMO CXXXIII. Cantico di Maalot, di David.

ECCO, quant' è buone, e quant' è placevole, che fratelli dimorino insieme!

2 Questo è come l'olio eccellente. che è sparso sopra il capo d'Aaron: il quale gli scende in su la barba, e poi cola infino al lembo de suoi ve-

stimenti.

3 Come la rugiada d'Hermon, che scende sopra i monti di Sion: per-ciochè il Signore ha ordinata quivi la benedizione, e la vita in eterno.

#### SALMO CXXXIV. Cantico di Maalot.

ECCO, benedite il Signore, voi tutti i servitori del Signore, che state le notti nella Casa del Signore.

2 Alzate le vostre mani verso il Santuario, e benedite il Signore. 3 Benedicati da Sion il Signore, c'ha fatto il cielo, e la terra.

#### SALMO CXXXV Alleluia

ODATE il Nome del Signore: lodatelo, voi servitori del Si-

gnore: 2 Che state nella Casa del Signore, ne cortili della Casa del nostro

Dio. 3 Lodate il Signore: perciochè il Signore / buono : salmeggiate al

suo Nome, perciochè è amabile 4 Conciosiacosachè il Signore s'abbia eletto Iacob, ed Israel, per suo

tesoro riposto. 5 Certo lo conosco che'l Signore è grande, e che'l nostro Signore è

maggiore di tutti gl'iddit. 6 Il Signore fa tutto ciò che gli

piace in cielo, ed in terra : ne'mari, ed in tutti gli abissi.
7 Egli fa salire i vapori dall'estre-

mita della terra : egli fa i lampi per la pioggia : egli trae fuori l vento da suoi tesori.

8 Egli è quel che percosse i primogeniti d'Egitto, così degli nomini, come degli animali;

9 Che mandò segni, e prodigi, in mezzo di te, o Egitto: sopra Fa-raone, e sopra tutti i suoi servitori; 10 Che percosse nazioni grandi,

ed uccise re potenti: 11 Sihon, re degli Amorrei, ed Og, re di Basan, e li re di tutti i re-

gni di Canaan: 12 E diede i lor paesi per eredità.

per eredità ad Israel, suo popolo. 13 O Signore, il tuo Nome e in eterno: o Signore, la memoria di

te è per ogni età. 14 Quando il Signore avrà fatti i suoi giudicij sopra il suo popolo,

## IL LIBRO DE' SALMI, CXXXV.-CXXXVIII.

egli si pentirà per amor de' suoi | polo per lo diserto : perciochè la servitori.

15 Gl'idoli delle genti sono argen-to, ed oro, opera di mani d'uomini: 16 Hanno bocca, e non parlano :

hanno occhi, e non veggono: 17 Hanno orecchi, e non odono: ed anche non hanno fiato alcuno

nella lor hocca.

18 Simili ad essi sieno quelli che li fanno: chiumque in essi si con-

19 Casa d'Israel, benedite il Signore: casa d'Aaron, benedite il 20 Casa di Levi, benedite il Si-

more: voi, che temete il Signore, eneditelo

t

21 Benedetto sia da Sion il Signore, che abita in Gerusalemme. Alleluia.

SALMO CXXXVL ELEBRATE il Signore: per-

/ cloch' egli é busono : perciochè la sua benignità è in eterno. 2 Celebrate l'Iddio degl'iddii :

perciochè la sua benignità è in

3 Celebrate il Signore de' signori :

perciochè la sua benignità è in 4 Celebrate colui, che solo fa maraviglie grandi : perciochè la sua

enignità è in eterno: 5 Colui c' ha fatti i cieli con in-

tendimento : perciochè la sua be-nignità è in eterno : 6 Colui c'ha distesa la terra sopra l'acque : perciochè la sua beni-

gnità è in eterno : 7 Colui c'ha fatti i gran lumina-ri: perciochè la sua benignità è in

8 Il sole, per avere il reggimento

del giorno : perciochè la sua beni-guita è in eterno : 9 La luna, e le stelle, per avere i reggimenti della notte : perciochè

la sua benignità è in eterno: 10 Colui che percosse gli Egizij

ne' lor primogeniti : percioche la sua benignità è in eterno : Il E trasse fuori Israel del mezzo di loro : perciochè la sua benignità

e in eterno : 12 Con man potente, e con braccio steso: perciochè la sua beni-gnità è in eterno:

13 Colui che sparti 'l Mar rosso in due : perciochè la sua benignità è in eterno:

14 E fece passare Israel per lo mezzo d'esso : perciochè la sua benignità è in eterno :

15 E traboccò nel mar rosso Faraone, ed il suo esercito : perciochè la sua benignità è in eterno : 16 Colui che condusse il suo po-

sua benignità e in eterno:

17 Colui che percosse re grandi: perciochè la sua benignità è in

18 Ed uccise re potenti: perciochè la sua benignità ¿ in eterno :

19 Sihon, re degli Amorrei : per-ciochè la sua benignità è in eterno : 20 Ed Og, re di Basan : perciochè la sua benignità è in eterno :

21 E diede il lor paese in eredità : perciochè la sua benignità d'in

eterno:

22 In eredità ad Israel, suo servitore : perciochè la sua benignità è in eterno:

23 Il quale, quando siamo stati abbassati, s'è ricordato di noi: perciochè la sua benignità è in eterno: 24 E ci ha riscossi da' nostri nemici : perciochè la sua benignità è in

eterno: 25 Il quale dà il cibo ad ogni carne: perciochè la sua benignità

∂ in eterno. 26 Celebrate il Signore de' cieli: perciochè la sua benignità è in eterno.

SALMO CXXXVII.

ESSENDO presso alle flumane
di Babilonia, dove noi sedevamo, ed anche piangevamo, ricordandoci di Sion :

2 Noi avevamo appese le nostre cetere a salci, in mezzo d'essa. 3 Benchè quelli che ci avevano menati in cattività ci richiedessero quivi, che cantassimo: e quelli che ci facevano urlar piangendo ci richiedessero canzoni d'allegrezza:

dicendo. Cantateci delle canzoni di

4 Come avremmo noi cantate le canzoni del Signore in paese di stranieri i

5 Se io ti dimentico, o Gerusalemme: se la mia destra ti dimentica: 6 Resti attaccata la mia lingua al mio palato, se io non mi ricordo di te : se non metto Gerusalemme in

capo d'ogni mia allegrezza.
7 Ricordati, Signore, de figliuoli d Edom, i quali, nella giornata di Gerusalemme, dicevano, Spia-

nate, spianate, fino a' fondamenti. 8 O figliuola di Babilonia, che devi esser distrutta, beato chi ti fara la retribuzione del male, che tu ci hai

9 Beato chi pigliera i tuoi piccioli figliuoli, e gli sbatterà al sasso.

# SALMO CXXXVIII.

To ti celebrerò con tutto il mio cnore: lo ti salmeggero davanti agli Angeli.

## II. LIBRO DE'SALMI, CXXXVIII.—CXL.

2 lo adorerò verso il Tempio della tua Santità, e celebrero il tuo Nome, per la tua benignità, e per la tua verità : perciochè tu hai magnificata la tua parola, sopra ogni

3 Nel giorno ch'io ho gridato, tu m'hai risposto; tu m'hai accre-sciuto di forse nell'anima mia-

4 Tutti li re della terra ti celebreranno, Signore, quando avranno udite le parole della tua bocca:

5 E canteranno delle vie del Signore: conciosiacosachè grande sig la gloria del Signore.

6 Perciochè il Signore è eccelso, e riguarda le cose basse : ed alto.

e conosce da lungi.

7 Se io camino in mezzo di distretta, tu mi manterrai in vita: tu stenderai la mano sopra la faccia de' miel nemici, e la tua destra mi salverà.

8 Il Signore compiera l'opera sua intorno a me : o Signore, la tua benignità è in eterno : non lasciar

l'opere delle tue mani.

## SALMO CXXXIX.

Salmo di David, dato al Capo de' Musici. CIGNORE, tu m'hai investiga-

to, e tu mi conosci. 2 Tu conosci'l mio sedere, ed il

mio levare: tu intendi da lungi'l mio pensiero. 3 Tu aggiri i miei sentieri, ed il

mio ricetto; e sei usato a tutte le mie vie. 4 Perciochè, non essendo ancora

la parola sopra la mia lingua, ecco, Signore, tu sai già il tutto.
5 Tu mi strigni dietro, e davanti;

e mi metti la mano addosso.

6 La tua conoscenza è tanto maravigliosa ch'io non posso sottrarmene : e tanto eccelsa, ch'appo lei

non posso nulla.

7 Dove me n'andrò d'innanzi al tuo Spirito ? e dove me ne fuggi-

rò dal tuo cospetto i

8 Se io salgo in cielo, tu vi sei: e se mi metto a giacere ne luoghi bassi sotterra, eccoviti 9 Se prendo l'ale dell'alba, e vo a

dimorar nell'estremità del mare: 10 Anche quivi mi condurra la tua mano, e la tua destra mi prenderà.

11 E se dico, Certo, le tenebre m'appiatteranno, la notte eard

luce d'intorno a me. 12 Le tenebre stesse non possono

oscurarti nulla: anzi la notte ti risplende come il giorno: le tenee, e la luce ti son tutt'uno. 13 Conclosiacosachè tu possegga

mie reni: tu m'hai composto

nel ventre di mia madre.

14 lo ti celebrerò: perciochè ie sono stato maravigliosamente formato in maniere stupende : le tue opere son maravigliose, e l'anima mia lo sa molto bene.

15 La fabbrica delle mie ossa non ti fu celata, quando io fui fatto in occulto, e lavorato nelle basse

parti della terra.

16 I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo: e tutte queste cose erano scritte nel tno libro, nel tempo che si fermavano, quando niuna d'esse era ancora.

17 Oh quanto mi sono, o Die, presiosi i tuoi pensamenti! quanto son grandi le somme d'essi ! 18 Se io li voglio annoverare, sono in maggior numero che la rena:

quando io mi risveglio, io somo ancora teco. 19 Certo, o Dio, tu ucciderai Pem-

pio: perciò, uomini di sangue, di-partitevi da me. 20 Perciochè i tuoi nemici t'han-

no nominato a scelleratezza: hanno preso in bocca il tuo Nome in

vano. 21 O Signore, non odio io quelli che t'odiano? e non m'accuoro io

per quelli che si levano contr'a te? 22 lo gli odio d'un'odio perfetto: io gli ho per nemici. 23 O Dio, investigami, e conceci

il mio cuore: provami, e conosci

i miei pensieri:

24 E vedi se v'e in me alcuna
via iniqua: e guidami per la via del mondo.

SALMO CXL. Salmo di David, dato al Capo de' Musici.

RISCUOTIMI, o Signore, dal-l'uomo malvagio: guardami dall' uomo violento:

2 I quali macchinano de' mali nel cuore, e tuttodì movono guerre. 3 Aguzzano la lor lingua, come il serpente: veleno d'aspido e sotto

alle lor labbra. Sela.

4 Preservami, o Signore, dalle
in le mani dell'empio: guardami dall'uomo violento; che hanno macchinato di far cadere i miei pledi.

5 I superbi m'hamno nascosto un

laccio, e delle funi : m'hanno teso una rete sul sentiero: m'hanno poste delle trappole. Sela. 6 Io ho detto al Signore, Tu sei 1

mio Dio: o Signore, pergi l'orec-chio al grido delle mie supplicazioni.

7 O Signore Iddio, che sei la forsa della mia salute, tu hai coperto il mio capo nel giorno dell' simi.

8 O Signore, non conseders agli

## IL LIBRO DE' SALMI, CXL,-CXLIII.

empi ciò che desiderano: non dar compimento a' lor disegni, onde Sela. s innalsino.

9 Fa che la perversità delle labbra di coloro, che m'intorniano

copra loro la testa.

10 Caggiano loro addosso carboni accesi: trabocchili Iddio nel fuoco: in fosse profonde, onde non possano risurgere.

11 Non sia l'uomo maldicente stabilito in terra: il male cacci

uomo violento in precipizij.

12 Io so che'l Signore fara ragione all'afflitto, e diritto a' poveri 13 Certo, i giusti celebreranno il tuo Nome: gli uomini diritti abiteranno appresso alla tua faccia.

#### SALMO CXLL Salmo di David.

SIGNORE, io t'invoco; afl'orecchio alla mia voce, mentre io grido a te-2 La mia orazione sia addirizzata

al tuo cospetto, come l'incenso: ed il mio alzar delle mani come l'offerta della sera.

3 O Signore, poni guardia alla mia bocca: guarda l'usclo delle

mie labbra.

4 Non lasciar che'l mio cuore s'inchini a cosa alcuna malvagia, per darmi a commettere opere em-pie, con gli uomini operatori d'iniquità: e fu' ch' io non mangi delle lor delizie.

5 Pestimi pure il giusto, ciò mi mi sarà olio eccellente, il qual non mi fiaccherà il capo: anzi più ch'egli lo farà, più pregherò per loro nelle loro avversità

6 I rettori di costoro furono abbandonati dentro alla roccia, e pure udirono le mie parole, ch'e-

rano piacevoli.

7 Le nostre ossa sono sparse sulla bocca del sepolcro, come quando altri spezza, e schianta legne per

8 Perciochè, o Signore Iddio, gli occhi miei sono intenti a te, ed io spero in te: non privar di riparo l'anima mia.

9 Guardami dal laccio che m'è stato teso, dalle trappole degli ope-

ratori d'iniquità.

10 Caggiano gli empi nelle lor reti tutti quanti, mentre io passerò oltre.

SALMO CXLII.

Maschil di David: orazione ch'egli fece, quando era nella spelonca. O grido colla mia voce al Signore: io supplico al Signore colla mia voce.

2 lo spando la mia orazione da vanti a lui : io racconto davanti a lui la mia tribolazione,

3 Mentre lo spirito mio spasima in me. Or tu, Signore, conosci'l mio sentiero. Essi m'hanno nascoto un laccio sulla via, per la quale ho da caminare.

4 lo riguardo a destra, e miro: e non ve alcuno che mi riconosca: ogni rifugio è perduto per me: non v'è alcuno ch'abbia cura del-

l'anima mia.

5 O Signore, lo grido a te : lo dico, Tu sei I mio ricetto, la mia parte

nella terra de' viventi

6 Attendi al mio gridare : percio-chè io son ridotto in molto misero stato : riscuotimi da quelli che mi perseguitano : perciochè son più

possenti di me.

7 Tira fuor di carcere l'anima mia, aciochè io celebri 1 tuo Nome : i giusti m'intornieranno, quando tu m'avrai fatta la mia retribu-

sione.

### SALMO CXLIII.

Salmo di David. Signore, acotta la mia ora sione, porgi l'orecchio alle mie supplicazioni: per la tua verità, e per la tua giustizia, rispondimi.

2 E non venire a giudicio col tuo servitore: perciochè niun vivente sarà trovato giusto nel tuo co-

Perciochè il nemico perseguita l'anima mia: egli ha fiaccata, ed atterrata la mia vita: egli mi fa giacere in luoghi tenebrosi, come quelli che son morti già da lungo tempo.

4 É lo spirito mio spasima in me: il mio cuore è tutto smarrito den. tro di me.

5 Io mi rammemoro i giorni antichi: io medito tutti i tuoi fatti: io ragiono dell' opere delle tue mani.

6 lo spiego a te le mie mani: l'anima mia è intenta a te, come terra asciutta. Sela. 7 Affrettati di rispondermi, Signo-

re: lo spirito mio vien meno: non nasconder da me la tua faccia, sì ch'io sia renduto simile a quelli che scendono nella fossa.

8 Fammi sentir la mattina la tua benignità, perclochè io mi confid-in te: fammi conoscer la via p la quale ho da caminare, percioci io levo l'anima mia a te.

9 Signore, riscuotimi da' miei n mici: io mi riduco a te per nasco:

10 Insegnami a far la tua volonti percioche tu sei'l mio Dio: il tu

## II. LIBRO DE'SALMI, CXLIII.—CXLVI.

buono Spirito mi guidi nella terra della dirittura.

11 O Signore, vivificami, per amor del tuo Nome: tira fuor di distretta

l'anima mia, per la tua giustizia. 12 E, per la tua benignità, di-struggi l miei nemici, e fa' perir tutti quelli ch'affiiggono l'anima

mia: perciochè io son tuo servi-

#### SALMO CXLIV. Salmo di David.

DENEDETTO sia il Signore, mia Rocca, il quale ammac-stra le mie mani alla battaglia, e le mie dita alla guerra. 3 Egli / la mia benignità, e la mia, iortessa: il mio alto ricetto.

ed il mio liberatore: egli è il mio scudo, ed io mi confido in lui: egli e quel ch'abbatte i popoli sotto me.

3 O Signore, che cosa è l'uomo, che tu n'abbi cura che cosa è il figliuol dell'uomo, che tu ne facci

conto ?

4 L'uomo è simile a vanità: i suoi giorni son come l'ombra che passa. 5 Signore, abbassa i tuoi cieli, e scendi: tocca i monti, e fa' che fumino.

6 Vibra il folgore, e dissipa quella gente: avventa le tue saette, e

mettili in rotta.

7 Stendi le tue mani da alto, e riscuotimi, e trammi fuor di grandi acque, di man degli stranieri :

8 La cui bocca parla menzogna; e la cui destra è destra di frode.

9 O Dio, io ti canterò un nuovo Cantico: io ti salmeggerò in sul saltero, ed in sul decacordo.

10 Tu, che dai vittoria alli re: che riscuoti David, tuo servitore,

dalla spada scellerata:

11 Liberami, e riscuotimi dalla mano degli stranieri, la cui bocca parla menzogna, e la cui destra è

stra di frode.

12 Aciochè i nostri figliuoli sieno come plante novelle, bene allevate nella lor giovanezza: e le nostre figliuole sieno come i cantoni inta-gliati dell' edificio d'un palazzo:

13 E le nostre celle sieno piene, e porgano ogni spezie di beni : e le nostre gregge moltiplichino a mi-gliaia, ed a decine di migliaia nelle

nostre campagne:
14 Kd i nostri buoi sieno grossi, e
possenti: e non vi sia per le nostre piazze nè assalto, ne uscita, nè grido alcuno.

15 Beato il popolo, che è in tale stato: beato il popolo, di cui l'Signore & l' Iddio.

## SALMO CXLV.

Salmo di lode, di David. DIO mio, Re mio, io t'esalterò: e benedirò il tuo Nome in sempiterno.

2 lo ti benedirò tuttodì : e loderò il tuo Nome, in sempiterno.

3 Il Signore è grande, e degno di somma lode: e la sua grandena non può essere investigata. 4 Una età dopo l'altra predicherà

le lodi delle tue opere : e gli nomini racconteranno le tue prodezze.

5 Io ragionerò della magnificenza della gloria della tua Maestà, e

delle tue maraviglie.
6 E gli uomini diranno la potenza

delle tue opere tremende: ed io narrerò la tua grandezza. 7 Essi sgorgheranno la ricordanza

della tua gran bontà, e canteranno con giubio la tua giustica. 8 Il Signore e grazioso, e pietoso: lento all'ira, e di gran benignità.

9 Il Signore è buono inverso tutti: e le sue compassioni son sopra tut-

te le sue opere.

10 O Signore, tutte le tue opere ti celebreranno: ed i tuoi santi ti benediranno:

11 Diranno la gloria del tuo Regno: e narreranno la tua forza: 12 Per far note le tue prodesse, e

la magnia cenza della gloria del tuo Regno a figliuoli degli uomini. 13 li tuo Regno e un regno di tutti i secoli, e la tua signoria è per ogni

età. 14 Il Signore sostiene tutti quelli che caggiono, e rileva tutti quelli che dichinano.

15 Gli occhi di tutti sperano in te:

e tu dai loro il lor cibo al suo tempo. 16 Tu apri la tua mano, e sazi di benivolenza ogni vivente.

17 Il Signore è giusto in tutte le sue vie, e benigno in tutte le sue

18 Il Signore è presso di tutti. uelli che l'invocano, di tutti quelli che l'invocano in verità.

19 Egli adempisce il desiderio di quelli che lo temono, ed ode il lor

grido, e li salva. 20 li Signore guarda tutti quelli che l'amano: e distruggerà tutti

gli empi. 21 La mia bocca narrerà la lode del Signore: ed ogni carne bene-dirà il Nome della sua Santità in sempiterno.

## SALMO CXLVI.

Alleluis A NIMA mia, loda îl Signore. 2 Io loderò il Signore, mentre viverò; io salmeggerò al mio Dio, mentre durero.

## IL LIBRO DE' SALMI, CXLVI.-CXLIX.

3 Non vi confidate in principi, ne ( in alcun figliuoi d'uomo, che non ha modo di salvare

4 Il suo fiato uscirà, ed egli se ne ritornerà nella sua terra : in quel di periranno i suoi disegni.

5 Beato colui, c' ha l'Iddio di Iacob in suo aiuto, la cui speranza è nel

Signore Iddio suo :

6 Il quale ha fatto il cielo, e la terra; il mare, e tutto ciò ch'è in essi : ch'osserva la fede in eterno : 7 Il qual fa ragione agli oppressati: e da del cibo agli affamati.
Il Signore aciogle i prigioni.

at Signore apre gli occhi a cle-chi: il Signore rileva quelli che son chinati: il Signore ama i giusti. 9 Il Signore guarda i forestieri: egli solleva l'orfano, e la vedova:

e sovverte la via degli empi. 10 Il Signore regna in eterno, ed tuo Dio, o Sion, per ogni età.

# SALMO CXLVIL

L'egil è cosa buona, e dilettevole di salmeggiar l'Iddio nostro : la Iode è decevole.

2 Il Signore è quel ch'edifica Gerusalemme : egli raccoglierà i di-

speral d' Israel.

Alleluia.

3 Egli è quel che guarisce quelli c'hanno il cuor rotto, e fascia le lor doglie: 4 Che conta il numero delle stel-

le: che le chiama tutte per li nomi loro. 5 Il nostro Signore è grande, e di

gran forza: la sua intelligenza è infinita.

6 Il Signore solleva i mansueti: ed abbatte gli empi fino a terra. 7 Cantate al Signore con lode: salmeggiate colla cetera all' Iddio

nostro:

8 Il qual copre il cielo di nuvole, ed apparecchia la pioggia alla ter-ra, e fa che i monti producono l'erba. 9 Che dà la sua pastura al bestia-

me, a' figli de' corvi, che gridano. 10 Egli non si complace nella for-za del cavallo : egli non gradisce

le gambe dell' uomo.

11 Il Signore gradisce quelli che
lo temono, quelli che sperano nella sna benignità.

12 Gerusalemme, celebra il Signorambe dell' uomo.

: Sion, lods il tuo Dio.

13 Periochè egli rinforza le abar-re delle tue porte: egli benedica i tuoi figliuoli in mezzo di te, 14 Feli è quel che mantiène il tuo

14 Egli è quel che mantiene il tuo. paese in pace : che ti sazia di gra-acia di frumento :

15 Che manda il suo dire in terra : 553

e la sua parola corrè velocissimamente:

16 Che manda la neve a guisa di lana: che sparge la brina a guisa di cenere:

17 Che getta il suo ghiaccio come

per pezzi: e chi potra durar da-vanti al suo freddo ?

18 Egli manda la sua parola, e fa struggere quelle cose : egli fa sof:

19 Egli annunzia le sue parole a Iacob: i suoi statuti, e le sue leg-

ad Israel.

20 Egli non ha fatto così a tutte le genti: ed esse non conoscono le sue leggi. Alleluia.

#### SALMO CXLVIII

Allelula. ODATE il Signore dal cielo: lodatelo ne' lueghi altissimi. 2 Lodatelo voi, suol Angeli tutti · intelo voi, suoi eserciti

3 Lodatelo sole, e luna : lodatelo

voi, stelle lucenti tutte. 4 Lodatelo voi, cieli de'cieli : e voi,

acque che siste di sopra al cielo.

5 Tutte queste cose lodino il Nome del Signore: perciochè, al suo co-

mandamento furono creat 6 Ed egil le ha stabilite, per empre, ed in perpetuo: egii ne ha fatto uno statuto, il qual non tra-

passerà giammai.
7 Lodate il Signore della terra,
balene, ed abissi tutti:

8 Fuoco, e gragnuola: neve, e vapore, e vento tempestoso ch'eseguisce la sua parola:

9 Monti, e colli tutti : alberi fruttiferi, e cedri tutti :

10 Fiere, e bestie domestiche tut.

te: rettili, ed uccelli alati: 11 Re della terra, e popoli tutti: principi, e rettori della terra tutti : 12 Giovani, ed anche vergini: vecchi, e fanciulii:

13 Lodino il Nome del Signere: perciochè il Nome di lui solo è in, nalzato: la sua Maestà è sopra la

terra, e sopra il cielo : 14 Ed ha alzate un corno al suo popolo, il che *è materia di* lode a tutti i suoi santi: a' figliuoli d' Israel, suo popolo prossimo. leluis.

## SALMO CXLLX.

Alleluia. VANTATE al Signore un nuovo Cantico: cantate la sua lode nella raunanza de' santi.

2 Rallegrisi Israel nel suo Fatto-re: festeggino i figliuoli di Sion nel Re loro.

3 Lodino il suo Nome sul flauto: 2 B

## IL LIBRO DE' SAUMI, CXLIX, CL.

celera.

4 Percioche il Signore gradicce il suo popolo: egli glorifichera i mansueti per la sua salute.

5 I santi festeggeranno con gioria, canteranno sopra i lor letti:

canteranno sopra i lor letti:
6 Avranno nella lor gola l'esaltazioni di Dio, e nelle mani spade a

due tagli:
7 Per far vendetta fra le genti, e

gastigamenti fra i popoli: 8 Per legare i loro re con catene, e gli onorati d'infra loro con ceppi

dl ferro:

9 Per mandare ad esecuzione sopra loro il giudicio scritto: il che sarà gloria a tutti i suoi santi. Allelula. SALMO CL.

L ODATE Iddio nel suo Santuario: lodatelo nella distesa del-

la sua gioria.

2 Lodatelo per le sue prodezze: ludatelo secondo la sua somma grandezza.

3 Lodatelo col suon della trom ba: lodatelo col saltero, e colla ce-

tera.

4 Lodatelo col tamburo, e col fauto: lodatelo coll'arpicordo, e

coli organo.

5 Lodatelo con cembali sonanti:
lodatelo con cembali squillanti.

6 Ogni cosa c'ha flato laudi I Simore. Alleluis.

II.

# LIBRO DE' PROVERBI DI SALOMONE.

CAP. I.

T PROVERBI di Salomone, figliuolo di David, re d'Israel; 2 Per comocere sapienza, ed ammaestramento; per intendere i detti di senno:

3 Per ricevere ammaestramento di buon senno, di giustisia, di giu-

dicio, e di dirittura;
4 Per dare avvedimento a semplici, e conoccensa, ed accorgimento a fanciulli.

sento a mancium.

5 Il savio gli udirà, e ne accrescerà la sua scienza: e l'uomo intendente ne: acquisterà buoni consigli, e governo:

6 Per comprender le sentenze, ed

i be' motti ; le parole de' savi, ed i lor detti oscuri.

7 Il timor del Signore è il capo della scienza: ma gli stolti spreszano la sapienza, e l'ammacetra-

3 Ascelta, figiluel mio, l'ammaestramento di tuo padre; e non issciar l'insegnamento di tua madre: 9 Perciochè caranno un fregto-grasioso al tuo capo, e collane al tuo collo.

10 Figliuol mio, se i peccatori ti vogliono soddurre, non acconsen-

11 Se dicono, Vieni con noi, poniamo aggusti al sangue, insidiatino di nascoso l'innocente impunitamente:

12 Tranghiottiamgii tutti vivi, come il sepolero: e tutti intieri, a guisa di quelli che scendono nella fossa:

13 Noi troveremo ogni sorte di preziosi beni, noi empleremo le nostre case di spoglie:

stre case di spoglie : 14 Tu trarrai la tua sorte con noi ; fra noi *non* vi sarà *che* una sola

lore; rattieni 'l tuo piè dal lor sen-

16 Perciochè i lor piedi corrono al male, e s'affrettano a spandere il sangue.

17 Perciochè ben si tende impunitamente la rete dinanzi ad ogni uccello:

18 Ma essi pongono agguati al lor propio sangue, ed insidiano nascosamente l'anima loro.

19 Tali sono i sentieri d'ogni uomo dato all'avarizia: ella coglie l'anima di coloro in cui ella si tro-

20 La somma Sapienza grida di fuori; ella fa sentir la sua voce per le piazze:

21 Ella grida in capo de' lueghi delle turbe: ella pronunzia i suoi ragionamenti nell' entrate delle porte, nella città:

porte, nella città:
22 Dicendo, Infino a quando, o scempi, amerete la scempietà? ed infino aquando gli achernitori prenderanno piacere in ischernire, ed i

pazzi avranno in odio la scienza?
23 Convertitevi alla mia riprensione: ecco, lo vi sgurgherò lo spirito mio: io vi farò assapere le mie teirole.

parole.

24 Perciochè io ho gridate, e voi avete ricusato d'ascoltare; io ho

## PROVERBI. I. II. III.

distesa la mano, e niuno ha porto attenzione :

5 Ed avete lasciato ogni mio consiglio, e non avete gradita la mia correzione:

correzione:

36 lo attrea riderò della vostra
caismità; io mi farò beffe, quancol vostro spavento sarà venuto;

37 Quando I vostro spavento sarà
venuto, a guisa di ruina; e la vostra calamità sarà giunta, a guisa
di sustra cananda surpageda. di turbo : quando angoscia, e di-stretta vi sarà sopraggiunta.

28 Allora essi grideranno a me, ma io non rispondero; mi ricercheranno sollecitamente, ma non

mi troveranno:

29 Perciochè hanno odista la scienza, e non hanno eletto il ti-mor del Signore:

30 E non hanno gradito il mio consiglio, ed hanno disdegnata o-gni mia correzione.

31 Perciò, mangeranno del frutto delle lor vie, e saranno saziati de' lor consigii. 32 Perciochè lo sviamento degli

scempi gli uccide, e l'error degli stolti gli sa perire. 33 Ma chi m'ascolta abitera in

sicurtà, e viverà in riposo, fuor di spavento di male.

CAP. II.

TIGLIUOL mlo, se tu ricevi i mici detti, e riponi appo te i mici comandamenti :

2 Rendendo il tuo orecchio attento alla sapienza: se tu inchini I tuo cuore all' intendimento:

'3 E se tu chiami la prudenza, e dai fuori la tua voce all'intendi-

4 Se tu lo cerchi come l'argento, e l'investighi come i tesori :

5 Allora tu intenderai 'l timor del Signore, e troveral la conoscenza di Dio.

6 Perciochè il Signore dà la sapienza: dalla sua bocca procede la scienza, e l'intendimento.

7 Egli riserba la ragione a' diritti : egli ? lo scudo di quelli che cami-

nano in integrità : 8 Per guardare i sentieri di dirit-

tura, e custodire la via de suol

9 Allora tu intenderal giustizia. giudicio, e dirittura, ed ogni buon

10 Quando la sapienza sarà entrata nel cuor tuo, e la scienza sarà dilettevole all'anima tua:

11 L'avvedimento ti preserverà.

la prudenza ti guarderà ; 12 Per liberarti dalla via malva: gia, dagli uomini che ariano di Coue perverse:

13 I quali lasciano i sentieri della dirittura, per caminar per le vie delle tenebre :

14 I quali si rallegrano di far male, e festeggiano nelle perversità di malisia :

15 I quali son torti nelle lor vie. e traviati ne' lor sentieri :

16 Per iscamparti ancora dalla donna straniera ; dalla forestiera.

e parla verzosamente; 7 La quale ha abbandonato il conduttor della sua giovanezza, ed ha dimenticato il patto del suo Dio. 18 Conclosiacosachè la casa d'esa dichini alla morte, ed i suoi sen-

tieri a' giganti. 19 Niuno di coloro ch'entrano da essa non ne ritorna, e non ripren-

de i sentieri della vita.

20 Aciochè ancora tu camini per la via de' buoni, ed osservi i sentieri de' giusti. 21 Perciochè gli uomini diritti

abiterrano la terra, e gli uomini

intieri rimarranno in es 22 Ma gli empi saranno stermi-nati dalla terra, ed i dialeali ne sa-

ran divelti. CAP. III.

FIGLIUOL mio, non dimenti-care il mio insegnamento; e'l cuor tuo guardi i miei comandamenti :

2 Perchè t'aggiugneranno lunghezza di giorni, ed anni di vita. e

prosperità.

3 Benignità, e verità non t'abbandoneranno: legagliti in su la gola, scrivigli in su la tavola del tuo cuore:

4 E tu troversi grazia, e buon senno, appo Iddio, ed appo gli uo-

mint. 5 Confidati nel Signore con tutto'l tuo cuore ; e non appoggiarti

in su la tua prudenza.

6 Riconoscilo in tutte le tue vie,

ed egli addirizzera i tuoi sentieri. 7 Non reputarti savio appo te stesso: temi 'l Signore, e ritratti dal male.

8 Ciò sarà una medicina al tuo bellico, ed un'inaffiamento alle tue

9 Onora il Signore con le tue facultà, e con le primizie d'ogni tua

rendita:
10 Ed i tuoi granai saran ripieni
di beni in ogni abbondanza, e le

tue tina traboccheranno di mosto.

11 Figliuol mio, non disdegnar la correzion del Signore; e non tirncresca il suo gastigamento:

12 Perciochè il Signore gastiga

chi egli ama ; anzi come un padre il figliuolo ch'egli gradisce.

13 Beato l'uomo c'ha trovata sa-2 B 2

## PROVERBI, III. IV.

pienza, e l'uomo c ha ottenuto inendimento.

14 Perciochè il traffico d'essa è migliore che'l traffico dell'argento, e la sua rendita è migliore che

15 Ella e più preziosa che le perle: e tutto ciò che tu hai di più caro non la pareggia.

16 Lungherra di giorni è alla sua destra: ricchezza, e gloria alla sua

sinistra.

17 Le sue vie son vie dilettevoli. e tutti i suoi sentieri sono pace.

18 Ella è un'albero di vita a quelli che s'appigliano ad essa : e eati coloro che la ritengono.

19 Il Signore ha fondata la terra con sapienza; egli ha stabiliti i cieli con intendimento. 20 Per lo suo conoscimento gli

abissi furono fessi, e l'aria stilla la

rugiada. 21 Figliuol mio, non dipartansi giammai queste cose dagli occhi tuoi : guarda la ragione, e l'avve-dimento :

22 E quelle saranno vita all' anima tua, e grazia alla tua gola. 23 Allora caminerai sicuramente

per la tua via, e'l tuo piè non in-

capperà. 24 Quando tu giaceral, non avrai spavento: e, quando tu ti ripose-

rai, il tuo sonno sara dolce. 25 Tu non temeral di subito spavento, nè della ruina degli empi, quando ella avverrà.

26 Perciochè il Signore sarà al tuo fianco, e guarderà il tuo piè, che non sia preso.

27 Non negare il bene a quelli a cui è dovuto, quando è in tuo po-

tere di farlo.

28 Non dire al tuo prossimo, Va', e torna, e domane tel darò; se tu l'hai appo te.

29 Non macchinare alcun male contr'al tuo prossimo, ch'abita in

curtà teco

30 Non litigar con alcuno senza cagione, s'egli non t'ha fatto alcun torto.

31 Non portare invidia all' uomo violento, e non eleggere alcuna delle sue vie.

32 Perciochè l'uomo perverso è

cosa abbominevole al Signore: ma egli comunica il suo consiglio con gli uomini diritti. 33 La maladizione del Signore è

nella casa dell' emplo: ma egli benedirà la stanza de giusti. 34 Se egli schernisce gli scherni-

tori, dà altresì grazia agli umili. 35 I savi possederanno la gloria: na gli stolfi se ne portano ignomi

CAP. IV. MGLIUOLI, ascoltate l'ammac-

attenti, per conoscer la prudenza. 2 Perciochè io v'ho data buona dottrina, non lasciate la mia legge, 3 Perciochè io ancora sono stato

stramento del padre: e siate

figliuol di mio padre, tenero, ed unico appresso mia madre. 4 Ed esso m'ammaestrava, e mi

diceva, Il tuo cuore ritenga le mie parole: osserva i miei comanda-

menti, e tu viveral. 5 Acquista sapienza, acquista prudenza: non dimenticare i detti della mia bocca, e non rivolgertene

indietro. 6 Non abbandonar la sapienza, ed ella ti preserverà: amala, ed

ella ti guardera.

7 La sapienza è la principal cosa : acquista la sapienza : ed al prezzo di tutti i tuoi beni, acquista la pru-

8 Esaltala, ed ella t'innalserà: ella ti giorificherà, quando tu l'a-vrai abbracciata.

9 Ella ti metterà in sul cape un

fregio di grazia: e ti darà una corona d'ornamento. 10 Ascolta, figliuol mio, e ricevi

i miei detti; ed anni di vita ti sa-ranno multiplicati.

11 Io t'ho ammaestrato nella via

della sapienza: io t'ho inviato ne' sentieri della dirittura. 12 Quando tu caminerai, i tuoi

passi non saran ristretti: e, se tu corri, tu non incapperai. 13 Attienti all'ammaestramento,

non lasciarlo: guardalo, perciochè esso è la tua vita. 14 Non entrar nel sentier degli empi: e non caminar per la via de' malvagi. 15 Schifala, non passar per essa:

stornatene, e passa oltre. 16 Perciochè essi non possono dormire, se non hanno fatto qualche male: e'l sonno s'invola loro, se non hanno fatto cader qualcuno.

17 Conciosiacosachè magino il pane dell'empietà, e beano il vino

delle violenze. 18 Ma il sentier de' giusti è come

la luce che spunta, la quale va vie più risplendendo, fin che sia chiaro

19 La via degli empi è come una caligine: essi non sanno in che in-

cappano.
20 Figliuol mio, attendi alle mie parole: inchina l'orecchio tuo a' miei detti.

21 Non dipartansi quelli giammai dagli occhi tuoi: guardagli in meszo del tuo cuore :

22 Perciochè son vita a quelli che

### PROVERBL IV. V. VI.

gli trovano, e sanità a tutta la lor

23 Sopra ogni guardia, guarda il tuo cuore : perclochè da esso procede la vita.

24 Rimovi da te la nerversità della bocca, ed allontana da te la per-

versità delle labbra.

25 Gli occhi tuoi riguardino diritto davanti a te. e le tue palpebre dirizzino la lor mira dinanzi a te. 26 Livella il sentiero de' tuoi pie-

di, e sieno addirizzate tutte le tue vie.

27 Non dichinar nè a destra, nè a sinistra: rimovi 'l tuo piè dal male.

CAP. V. IGLIUOL mio, attendi alla mia sapienza, inchina il tuo orec-

chio al mio intendimento:

2 Aciochè tu osservi gli avvedimenti, e che le tue labora conser-

vino la scienza.

3 Perciochè le labbra della donna straniera stillano favi di mele, e'l suo palato è più dolce che olio: 4 Ma il fine d'essa è amaro come

assenzio, aguto come una spada a due tagli.

5 I suoi piedi scendono alla morte : i suoi passi fanno capo all'inferno.

6 I suoi sentieri sono vaganti, senza che tu te n'avvegga: che ta-lora tu non livelli la via della vita. 7 Ora dunque, figlinoli, ascolta-temi, e non vi dipartite da' detti

della mia bocca. 8 Allontana la tua via da essa, e non accostarti all'uscio della sua

9 Che talora tu non dii 'l tuo onore agli stranieri, e gli anni tuoi al crudele :

10 Che talora i forestieri non si sasino delle tue facultà; e che le tue fatiche non vadano nella casa dello strano:

Il E che tu non ruggi alla fine. quando la tua carne, e'l tuo corpo

saranno consumati:

12 E non dichi, Come ebbi io in odio l'ammaestramento? e come rigittò il mio cuore la corregione? 13 E come non ascoltai la voce di

quelli che m'ammaestravano, e non inchinai 'l mio oreschio a quelli che m'insegnavano ?

14 Quasi che sono stato in ogni male, in mezzo della raunanza, e

della congregazione. 15 Bei dell'aeque della tua cister-

na, e de' ruscelli di mezzo della tua 16 Spandansi le tue fonti fuori, ed

i ruscelli delle tue acque per le plasse.

17 Sieno quell' acque a te solo, ed a niuno strano teco.

18 Sia la tua fonte benedetta: e rallegrati della moglie della tua glovanezza

19 Siati ella una cerva amorosa. ed una cavriuola graziosa; inchbrinti le sue mammelle in ogni tempo: sii del continuo invaghito

del suo amore. 20 E perchè, figliuol mio, t'invaghiresti della straniera, ed abbrac.

ceresti 'l seno della forestiera? 21 Conclosiacosachè le vie dell' uomo sieno davanti agli occhi del Signore, e ch'egli livelli tutti i suoi sentieri.

22 Le iniquità dell'emplo lo prenderanno, ed egli sarà ritenuto con

le funi del suo peccato.

23 Egli morra per mancamento di correzione; ed andrà errando per la molta sua pazzia.

#### CAP. VI.

PIGLIUOL mio, se tu hai fatta sicurtà al tuo prossimo, as tu hai toccata la mano allo strano.

2 Tu sei aliacciato con le parole della tua bocca, tu sei preso con le

parole della tua bocca.

3 Ora fa' questo, figiluol mio, e riscuotiti : poi che tu sei caduto in man del tuo prossimo, va', gittati a' pledi de' tuoi amici, e solleci-tagli.

4 Non lasciar dormire gli occhi tuoi, nè sonnecchiar le tue palpe-

5 Riscuotiti, come un cavriuolo di man *del cacciatore*, e come un' uccello di man dell'uccellatore. 6 Va', pigro, alla formica; riguar-

da le sue vie, e diventa savio : 7 Conclosiacosach'ella non abbia nè capitano, nè magistrato, nè si-

gnore; 8 E pure ella apparecchia nella state il suo cibo, e rauna nella ri-

colta il suo mangiare. 9 Infino a quando, o piero, gia-cerai? quando ti desterai dal tuo

sonno?

10 Dormendo un poco, sonnecchiando un poco, piegando un poco le braccia per riposare :

11 La tua povertà verrà come un viandante, e la tua necessità come uno scudiere.

12 L'uomo scellerato, l'uomo d nulla, procede con perversità di

13 Egli ammicca con gli occhi, parla so' piedi, accenna con le dita; 14 Egli ha delle perversità nel

aun cuore, egli macchina del male

in ogni tempo: egli commette con- i cun riscatto: ed avvegnachè tu

ese. 15 Perciò in un momento verrà la sua ruina: egli disubito sarà fiaccato senza rimedio.

16 Il Signore odia queste sei cose ; anzi quests sette son cosa abbomi-nevole all'anima sua:

17 Gli occhi altieri, la lingua bu-

1/ off occin attiert, is lingus outgards, e le mant, che spandono il sangue innocente, 18 il cuore che divisa pensieri d'iniquità, i piedi, che s'affrettano per correr al male, 19 il falso testimonio, che sbocca

menzogne, e colui, che commette

contese tra fratelli.
20 Figliuol mio, guarda il comandamento di tuo padre, e non lasciar l'insegnamento di tua madre : Tiengli del continuo legati in sul tuo cuore, ed avvinti in su la

tua gola.
22 Quando tu caminerai, quello ti guiderà ; quando tu giacerai, farà la guardia intorno a te ; e, quan-

do tu ti risveglierai, ragionerà

23 Perciochè il comandamento è una lampana, e l'insegnamento é una luce, e le correzioni di disci-

plina son la via della vita : 24 Per guardarti dalla femmina malvagia, dalle lusinghe della lingua della straniera

25 Non invaghirti nel tuo cuore della sua bellezza ; e non prendati ella con le sue palpebre. 26 Perciochè per una donna me-

retrice si viene fino ad un pezzo di pane: e la donna vaga d'uomini va a caccia dietro all'anime pre-

27 Alcuno prenderà egli del fuoco in seno, senza che i suoi vestimenti ne sieno arsi?

28 Alcuno caminerà egli sopra le

brace, senza bruciarsi i piedi?
29 Così avviene a chi entra dalla moglie del suo prossimo; chiunque la tocca non sarà innocente. 30 E' non si sprezza il ladro, quando egli ruba per saziarsi, a-

vendo fame;

31 Anzi, se è colto, restituisce il furto a sette doppi, egli da tutta la sustanza di casa sua.

32 Chi commette adulterio con una donna è scemo di senno : chi vuol perder l'anima sua faccia tal

33 Egli troverà ferite, ed ignominia; el suo vituperio non sarà

riammai cancellato.

34 Perciochè la gelosia è un furor lell' uomo: ed egli non risparmierà

iel giorno della vendetta. 35 Egli non avrà riguardo ad al-

multiplichi i presenti, non però gli accetterà.

#### CAP. VII

FIGLIUOL mio, guarda i miei detti, e riponi appo te i miei comandament

2 Guarda i miei comandamenti. e tu viverai; e guarda il mio ine gnamento, come la pupilla degli occhi tuoi

3 Legagliti alle dita, scrivigli in

su la tavola del tuo cuore.

4 Di'alia Sapienza, Tu sei mia sorella; e chiama la Prudenza tua parente :

5 Aciochè esse ti guardino dalla donna atraniera, dalla forestiera

che parla vezzosamente.
6 Perciochè lo riguardava una
volta per la finestra della mia casa. per li miel cancelli,
7 E vidi tra gli scempl, e scorsi
tra i fanciulli, un giovanetto, sce-

mo di senno: 8 ll qual passava per la strada, presso al cantone della casa d'una

tal donna; e caminava traendo alla casa d'essa; 9 In su la sera, in sul vespro del

dì, in su l'imbrunire, ed oscurar

della notte: 10 Ed ecco, una donna gli venne incontro, in assetto da meretrice, e cauta d'animo :

11 Strepitosa, e sviata; i cui piedi non si fermavano in casa:

12 Essendo ora fuori, or per le piazze: e stando agli agguati presso ad ogni cantone

13 Ed essa lo prese, e lo bació, e sfacciatamente gli disse,

14 lo avea sopra me il voto di sacrificii da render grazie ; oggi ho pagati i miel voti.

15 Però ti sono uscita incontro, per cercarti, e t' ho trovato.

16 Io ho acconcio il mio letto con capoletti di lavoro figurato a cor-

dicelle di fil d'Egitto. 17 Io bo profumato il mio letto con mirra, con aloe, e con cinnamomo.

18 Vieni, inebbriamoci d'amori infino alla mattina, sollazziamci in amorosi piaceri.

19 Perciochè il marito non è in casa sua : egli è andato in viaggio lontano:

20 Egli ha preso in mano un sacchetto di danari: egli ritornerà a

casa sua a nuova luna. 21 Ella lo piegò con le molte sue lusinghe, e lo sospinse con la dol-cezza delle sue labbra.

22 Ed egli andò dietro a lei subi-tamente, come il bue viene al ma:

558

### PROVERBI, VH. VIII. IX.

cello, e come i ceppi son per gastigamento dello stolto:
23 Come l'uccello s'affretta al

laccio, sensa sapere che è con-tr'alla vita sua, fin che la saetta gli trafigga il fegato. 24 Ora dunque, figliuoli, ascolta-

temi, ed attendete a'detti della

mia bocca. 25 Il cuor tuo non dichini alle vie d'una tal donna : non isviarti

ne' suoi sentieri. 26 Perciochè ella ne ha fatti cader molti uccisi: e pur tutti coloro ch'ela ha morti *crun* possenti. 27 La sua casa e la via dell'in-

27 La sua casa è la via dell'in-ferno, che scende a più interni luoghi della morte.

#### CAP. VIII.

A Sapienza non grida ella? e la Prudenza non da ella fuori

ha sua voce?

2 Ella sta in piè in capo de'luoghi elevati, in su la via, ne' crocicchi. 3 Ella grida presso alle porte, al-la bocca della città, all'entrata degli usci delle ogse :

4 Dicende, lo grido a voi, o uo-mini principali: e la mia voce s'in-

dirissa ancora al volgo.

5 Semplici, intendete che coes sia avvedimento: e voi stolti, intendete che cosa sia buon senno. 6 Ascoltate: percioche lo propor-

rò cose eccellenti ; l'aprir delle mie labbra eard di cose diritte.

7 Conciosiacosachè'i mio paleto agionerà di verità: ma l'empietà è ciò che le mie labbra abbomi-

8 Tutti i detti della mia bocca son con giustisis; in essi non v'è nulta di torto, o di perverso. 9 Essi tutti son diritti agl' inten-denti, e bene addirizzati a coloro

e' hanno trovata la scienza.

lo Ricevete il mio ammaestramento, e non dell'argento: e sci-

ensa, anzi che oro eletto. Il Perciochè la sapienza è migliore che le perle; e tutte le cose

e più care non l'agguagliano. 12 Io, la Sapienza, abito nell'avvedimento, e trovo la conoscensa

de' buoni avvisi.

13 Il timor del Signore è odiare il

male: io odio la superbia, e l'alterezza, e la via della malvagità, e la bocca perversa.

14 A me appartiene il consiglio, e la buona ragione : io son la prudenza : a me appartiene la forz 15 Per me regnano li re, ed i ret-tori fanno statuti di giustisia.

16 Per me signoreggiano i signo-ri, ed i principi, e tutti i giudici della terra.

17 Io amo quelli che m'amano: e quelli che mi cercano mi troveranno.

18 Riccherre, e gloria, con meco: beni permanenti, e giustisia. 19 Il mio frutto e migliore che

oro, anzi che oro finissimo; e la mia rendita migliore che argento eletto.

20 lo camino per la via della giustima, in messo de sentieri della dirittura : 21 Per fare eredare il vero essere

a quelli che m'amano, ed empiere i lor tesori. 23 li Signore mi possedeva al principio della sua via, avanti le sue opere, ab eterno.

23 lo sono stata costituita in prin-

cipato ab eterno, dal principio, avanti che la terra fosse. 24 Avanti che fossero abissi, na fonti, na gorghi d'acque, io fui

prodotta 25 Io fui prodotta, innansi che i monti fosser profondati, avanti i

colli:

26 Mentre egli non avea ancore fatta la terra, nè le campagne, nè la sommità del terreno del mondo.

27 Quando egil ordinava i cieli, o vers: quando egli disegnava i di giro sopra la superficie dell'abisso: 28 Quando egli fermava il cielo disopra: quando egli fortificava le fouti dell'abisso:

29 Quando egli poneva il suo ter-mine al mare, tal che l'acque non ossono trapassare il suo coman-

damento: quando egli poneva i fondamenti della terra:

30 Ed era appo lui come un'allie-vo, ed era le sue delizie tuttodi : io mi solamava in ogni tempo nel

auo cospetto. 31 Io mi solamo nella parte abitata della sua terra; ed i mici di-letti sono co'figliuoli degli uomini, 32 Ora dunque, figliuoli, ascolta-

temi : beati coloro ch'osservano la mie vie.

33 Ascoltate l'ammaestramento. e diventate savi, e non lo schifate. 34 Beato l'uomo che m'ascolta, per vegghiar tuttodì presso a' miei usoi; per istare a guardia agli sti-piti delle mie porte.

35 Percioche chi mi trova trova

la vita, ed ottiene benivolenza dal Signore.

36 Ma chi pecca contr'a me fa in giuria all'ahima sua: tutti quell' che m'odiano amano la morte.

CAP. IX.

A somms Sapiensa ha edificat
la sua casa, ella ha tagliate l sue colonne in numero di sette :

## PROVERBI, IX. X.

2 Elle he ammazzati i suoi animali, ha temperato il suo vino, ed anche ha apparecchiata la sua mensa.

3 Ella ha mandate le sue serventi a gridare d'in su i poggiuoli degli alti luoghi della citta

4 Chi d scempio? riducasi qua. Ed a dire a quelli che sono scemi

di senno: 5 Venite, mangiate del mio pane, e bevete del vino ch'io ho tempe-

6 Lasciate le scempietà, e voi viverete: e caminate per la via del-

ia prudenza.
7 Chi corregge lo schernitore se 7 Chi corregge to schermore ac riceve vituperio: e chi riprende l'empio ne riceve macchia.

8 Non riprender lo schernitore. che talora egli non t'odij: ripren-

dl'i savo, ed egli t'amera. 9 Imsegna al savio, ed egli diventera più savio : ammaestra il giu-

ato, ed euli crescera in dottrina. 10 Il principio della sapienza è il timor del Signore : e la scienza de'

santi e la prudenza. 11 Perciochè per me ti saranno

multiplicati i glorni, e ti saranno aggiunti anni di vita. 12 Se sei savio, sami savio per te:

se altresi sei schemitore, tu solo ne porterni la pena.

13 La donna stolta, strepitosa, scempia, e che non ha alcuno intendimento:

14 Siede anch'essa all'entrata della sua casa, in seggio, ne'luoghi elevati della città : 15 Per gridare a coloro che passa-

no per la via, che vanno a dirittu-

ra a lor camino : 16 Chi e scempio? riducasi qua.

E, se v'è alcuno scemo di senno, gli dice, 17 L'acque rubate son dolci, e'l pane preso di nascoso è dilettevole. 18 Ed egli non sa che la sono i giganti; e che quelli ch'ella ha convitati son nel fondo dell'in-

ferna.

CAP. X. E sentenze di Salomone. Il figliuol savio rallegra il padre: ma il figliuolo stolto è il cor-

doglio di sua madre. 2 I tesori d'empietà non giovano: ma la giustizia riscuote da morte. 3 Il Signore non lascera aver

ame all'anima del giusto: ma egli ovverte la sustanză degli empi. 4 La man rimessa fa impoverire : ma la mano de' diligenti arric-

chisce. 5 Chi raccoglie nella state è un figliuolo avveduto: ma chi dorme

vituperio. 6 Benedizioni sono sopra'l cano del giusto : ma la violenza conrirà la bocca degli empi.

7 La memoria del giusto è in benedizione : ma il nome degli empi marcirà.

8 Il savio di cuore riceve i comandamenti : ma lo stolto di labbra andra in precipizio. 9 Chi camina in integrità camina

in sicurtà : ma chi perverte le sue vie sarà fiaccato.

10 Chi ammicca con l'occhio reca molestia: ma lo stolto di labbra andrà in precipizio.

Il La bocca del giusto è una fonte viva: ma la violenza coprirà la

bocca degli empi. 12 L'odio move centese: ma la carità ricopre ogni misfatto.

13 La sapienza si trova nelle labbra dell'intendente: ma il bastone e per lo dosso di chi è scemo di sennô.

14 I savi ripongono appo loro la scienza: ma la bocca dello stolto è una ruina vicina

15 Le facultà del ricco son la sua

forte città: ma la povertà de bisognosi è il loro spavento.

16 L'opere de' giusti sono a vita:
ma quello che l'empio produce è a

peccato. 17 Chi osserva l'ammaestramento

è un camino a vita : ma chi lascia la correzione fa traviare.

18 Chi copre l'odio è uomo di labbra bugiarde; e chi sbocca infamia è stolto.

19 In moltitudine di parole non manca misfatto : ma chi rattiene le sue labbra è prudente. 20 La lingua del giusto è argento

eletto : ma il cuor degli empi ¿ ben DOCS COSS.

21 Le labbra del giusto pascono molti: ma gli stolti muoiono per mancamento di senno. 22 La benedizione del Signore è

quella ch'arricchisce : e la fatica non le sopraggiugne nulla. 23 Il commettere scelleratezza è

come uno scherrare allo stolto: così ¿ la sapienza all' uomo d'intendimento.

24 Egli avverrà all'empio ciò ch'egli teme : ma Iddie darà a' giusti ciò che desiderano.

25 Come il turbo passa via di subito, così l'empio non è più : ma il giusto è un fondamento perpetue. 26 Quale e l'aceto a' denti, e'l fumo agli occhi, tale è il pigro a

quelli che lo mandano. 27 Il timor del Signore accresce i glorni : ma gli anni degli empi sa-

nella ricolta è un figliuolo che fa ranno scorciati. 560

## PROVERBI, X. XI, XII.

28 L'aspettar de giusti e letisia : me la speranza degli empi perirà.

29 La via del Signore duna forterza all'uomo intiero: ma ella è spavento agli operatori d'iniquità.

30 li giusto non sarà giammai in eterno scrollato: ma gli empi non abiteranno la terra.

31 La bocca del giusto produce saplensa: ma la lingua perversa sarà troncata.

32 Le labbra del giusto conoscono clò che è gradevole: ma la bocca hell'empio non & altro che perver-

#### CAP. XI.

T E bilance false sono cosa abboa minevole al Signore: ma il

peso giusto gli è cosa grata.

2 Venuta la superbia, viene l'ignominia: ma la sapienza è con gli umili:

annin.

3 L'integrità degli uomini diritti
gli conduce : ma la perversità de'
disleali gli distrugge.

4 Le rischesse non gioveranno al
giorno dell' indegnazione: ma la
ginstitia riscuoterà da morto.

5 La giustizia dell'uomo intiero addirizza la via d'esso: ma l'emplo

addriasa la via d'esso: ma l'emplo caderà per la sua emple. 6 La giustizia degli uomini diritti ggi riscuoterà: ma i dialesil saran-no presi per la lor propia malizia. 7 Quando l'asmo emplo muore, la sua aspetizatione perioce e la descriptione de la conceptizza con conceptizza. 8 Il giusto è traito fuor di distret-ta: ma l'emplo viene in lugon suo.

ta: ma l'empio viene in luogo suo.

9 L'ipocrito corrompe il suo prossimo con la sua bocca: ma i giusti

ne son liberati per conoscimento. 10 La città festeggia del bene de' giusti : ma v'e giubilo, quando gli

mpi periscono.

Il La città è innalzata per la benedizione degli *uomini* diritti : ma è sovvertita per la bocca degli empi.

12 Chi spressa il suo prossimo è privo di senno: ma l'uomo pru-

13 Colui che va sparlando pale

il segreto: ma chi è leale di spirito cela la cosa. 14 Il popolo cade in ruina dove non son consigli: ma c'è salute in

moltitudine di consigliari. 15 L'uomo certamente sofferirà del male, se fa sicurià per lo stra-no: ma chi odia i mallevadori è

elcuro. 16 La donna grazioga otterra gloria, come i pomenti ottengono ricchezze.

17 L'uomo benigno fa bene a sè

stesso: ma il crudele conturba la sua *propia* carne. 18 L'empio fa una opera faliace:

ma v'e un premio sicuro per colui che semina giustisia. 19 Così è la giustisia a vita, come chi procaccia il male lo procaccia

alla sua morte.

20 I perversi di cuore sono un' abbominio al Signore: ma quelli che sono intieri di via son ciò che gli

è grato. 21 Il malvagio d'ora in ora non

restera impunito: ma la progenie de giusti scampera. 22 Una donna bella, ma soema di senno, è un monile d'oro nel

grifo d'un porco. 23 Il disiderio de' giusti non è altro che bene: me la speranza degli

empi è indegnazione. 24 Vè tale che spande, e pur vie più diventa ricco: e tale che riparmia oltr'al diritto, e pur ne

diventa sempre più povero. 25 La persona liberale sarà ingrassata: e chi riga diventerd an-

che ploggia.
26 Il popolo maladirà chi serra il grano: ma benedisione savà sepra'l capo di chi lo vende.

27 Chi cerca il bene procaccia be-nivolenza: ma il male avverrà a

chi lo cerca.

8 Chi al confida nelle sue riccon si connus neue sue ne cohesse caderà : ma i giusti germo-glieranno a guisa di frondi.

29 Chi dissipa la staa casa posse-derà del vento: e lo siotto sardi servo a chi è savio di cuore.

30 Il frutto del giusto è un' al-bero di vita: e'i savio prende l'a-

nime. 31 Ecco, il giusto riceve la sua retribuzione in terra: quanto più

# la riceverà l'empio, e'l peccatore i CAP. XIL

'i HI ama la correzione ama la 🗸 sciensa: ma ehi odia la riprensione è insensato.

9 L'uomo da bene ottiene beni-volenza dal Signore: ma egli candannerà l'uomo malisto

3 L'uomo non earà stabilito per empietà: e la radice de' giusti non sara smossa.

4 La donna di valore è la corona del suo marito : ma quella che re ca vituperio gli è come un tarlo

netl' os 5 I pensieri de' giusti son dirit-tura : ma l'eonsigii degli empi son

fraude. 6 Le parole degli empi tendono ad insidiare al sangue: ma la boçoa degli somini diritti gli riscuotera-

2 B 3

## PROVERBI, XII. XIII.

non saranno più: ma la casa de'

giusti starà in piè.

8 L'uomo sarà laudato secondo'l nuo senno: ma chi è stravolto

d'animo sarà in ispresso. 9 Meglio e colui del quale non si fa stima, e pure ha un servitore, che colui che fa il borioso, ed ha

mancamento di pane. 10 L'uomo giusto ha cura della vita della sua bestia : ma le viscere

egli empi son crudeli.

Il Chi lavora la sua terra sarà saniato di pane; ma chi va dietro agli uomini oziosi ¿ scemo d'in-telletto.

19 L'empio appetisce la rete de' malvagi: ma la radice de giusti mette fuori.

13 Il laccio del malvagio è nella dislealtà delle labbra : ma il giusto

usairà distretta.

14 L'uomo sarà sasiato di beni
per lo frutto della sua bocca: e
Mo renderà all'uomo la retribusione dell'opere delle sue mani.
15 La via dello stotto è diritta al

suo parere: ma chi ascolta consi-

glio è savio

16 Il crucelo dello stolto è conoeduto lo atesso giorno: ma l'av-veduto copre il vituperio.

17 Chi parla verità rapporta il giuste: ma il falso testimonio rapporta fraude.

18 E' v'è tale che pronunzia parole simili a coltellate : ma la lin-

gua de' savi é medicina. 19 Il labbro verace sarà stabile in perpetuo : ma la lingua bugiarda

sard sol per un momento. 20 Inganno è nel cuor di coloro che macchinano del male : ma v'è

allegressa per quelli che consiglia-21 Niuna molestia avverrà al

glusto: ma gli empi saranno rieni di male.

22 Le labbra bugiarde son cosa abbominevole al Signore: ma coloro ch'operano in verità son graditi da lui.

23 L'uomo avveduto copre la scienza: ma il cuor degli stolti publica la follia.

24 La mano de' diligenti signo-

eggerà: ma la pigra sarà tribu-aria. 25 Il cordoglio nel cuor dell'uo-

10 l'abbatte: ma la buona parole rallegra. 16 Il giusto abbonda in beni più

he'l suo prossimo : ma la via dedi empi gli fa andare errando. 27 Il pigro non arrostisce la sua cacciagione : ma i beni dell'uomo diligente sono presiosi.

562

7 In un voltar degli empi, essi | 28 Nella via della giustisia v'è vita : e nel camino de suoi sentieri non v'e morte.

> CAP. XIII. L figituol savio ascolta l'ammasstramento di suo padre: ma lo

schernitore non ascolta riprensione. 2 L'uomo mangerà del ben del frutto delle sue labbra : ma l'ani-

ma degli scellerati mangera del frutto di violenza.

3 Chi guarda la sua bocca preserva l'anima sua : ma ruina avverrà a chi apre disordinatamente le sue labbra.

4 L'anima del pigro appetisce, e non ha nulla: ma l'anima de' diligenti sarà ingrassata.

5 Il giusto odia la parola bugiarda: ma l'empio si rende puzzolente, ed infame. 6 La giustizia guarda colui che è

intiero di via: ma l'empietà sovverte il peccatore.

7 Vè tale che si fa ricco, e non

ha nulla: tale altresi che si fa po-vero, ed ha di gran facultà. 8 Le ricchezze dell' uomo sono il

riscatto della sua vita: ma il povero non ode alcuna minaccia. 9 La luce de giusti sarà lieta:

ma la lampana degli empi sarà spenta.
10 Per orgoglio non si produce

altro che contese: ma la sapienza è con quelli che si consigliano. 11 Le ricchezze procedenti da vanità acemeranno: ma chi rauna

con la mano le accrescerà. 12 La speranza prolungata fa lan-ruire il cuore: ma il disiderio a-

dempiuto e un' albero di vita.

13 Chi sprezza la parola andrà
in perdizione: ma chi riverisce il comandamento riceverà retribu-

zione. 14 L'insegnamento d'un savio è una fonte di vita, per ritrarsi da

lacci della morte. 15 Buon senno reca grazia: ma il procedere de' perfidi è duro.

16 L'uomo avveduto fa ogni com con conoscimento: ma il passo spande follia.

17 Ii messo malvagio caderà in male: ma l'ambasciador fedele reca sanità.

18 Povertà, ed ignominia avver-ranno a chi schifa la correzione: ma chi osserva la riprensione sarà onorato.

19 Il disiderlo adempiuto è com soave all'anima: ed agli stolti cosa abbominevole lo stornarsi dal male.

20 Chi va co' savi diventerà savio:

## PROVERBI, XIII. XIV. XV.

mas il compagno degli stolti diven-terà malvagio.

21 Il male perseguita i peccatori : una Iddio renderà il bene a' giusti.

22 L'uomo da bene lascera la sua eredità a' figliuoli de' figliuoli : ma le facultà del peccatore son riserbate al giusto.

23 Il campo lavorato de' poveri

produce abbondanza di cibo: ma v'è tale che è consumato per mancamento di buon governo.

24 Chi risparmia la sua verga odia il suo figliuolo: ma chi l'ama gli

procura correzione per tempo. 25 Il giusto mangerà a sazietà dell'anima sua : ma il ventre degli empi avrà mancamento.

#### CAP. XIV.

E donne savie edificano le lor case: ma la stolta la sovverte con le sue mani.

2 Chi camina nella sua dirittura riverisce il Signore: ma chi è stravolto nelle sue vie lo sprezza

3 Nella bocca dello stolto e la bacchetta dell' alterezza: ma le labbra e' savi gli guardano.

4 Dove non son buoi I gransio è voto: ma l'abbondanza della ricolta è per la forma del bue.

5 Il testimonio verace non mente:

ma il falso testimonio sbocca bu-

gie.
6 Lo schernitore cerca la sapiensa, e non la trova punto: ma la scienza agevolmente s'acquista dal-l'uomo intendente.

Vattene via d'innanzi all'uomo stolto, e d'innanzi a colui, nel quale non avrai conosciute labbra di scienza.

8 La sapienza dell' uomo è di considerar la sua via: ma la follia de-gli stolti è inganno.

9 Gli stolti si fanno beffe del com-

metter misfatto: ma fra gli uomini diritti è la benivolenza. 10 Il cuore di ciascuno conosce

l'amaritudine dell'anima sua; ed altresì alcuno strano non è mesco-

lato nella sua allegrezza.

11 La casa degli empi sarà di-strutta: ma il tabernacolo degli uomini diritti florira.

12 V'è tal via che pare diritta alruomo, il fine della quale son le

e della morte. 13 Come di troppo ridere duole il cuore, così la fine dell'allegrezza è

dolore 14 Chi è sviato di cuore sarà sa-Mato delle sue vie : e più ch'esso lo sarà l'uomo da bene delle sue.

15 Lo scemplo crede ogni cosa: ma l'avveduto considera guoi Jessq.

16 ll savio teme, e si ritrae dal male: ma lo stolto trascorre, e si tien sicuro.

17 Chi è pronto all'ira commette folia: e l'uomo malisioso è odiato. 18 Gli scempi erederanno la stoltizia: ma i prudenti coroneranno il lor capo di scienza.

19 I malvagi saranno abbasesti davanti a' buoni : e gli empi saran-

no alle porte del giusto. 20 Il povero è odiato esiandio dal suo prossimo : ma molti son gli amici del ricco.

21 Chi sprezza il suo prossimo pecca: ma beato chi ha pietà de' poveri.

22 Quelli che macchinano del male non sono eglino traviati? ma benignità, e verità sard usata in-

verso coloro che pensano del bene. 23 În ogni fatica v'è del profitto: ma il parlar delle labbra torna solo in inopia.

24 Le ricchesse de savi son la lor corona: ma la follia degli stolti e sempre follia. 25 Il testimonio verace libera l'a-

nime: ma il falso sbocca bugie. 26 Nel timor del Signore v'è conndanza fortissima: e vi sarà un ricetto per li figliuoli di colui che teme Iddio.

27 Il timor del Signore è una fonte di vita, per ritrarsi da' lacci delis morte.

28 La magnificensa del re è nella moltitudine del popolo: ma la rui-na del principe è nel mancamento

della gente. 29 Chi è lento all'ira è di gran prudenza: ma chi è pronto al cruc-

cio eccita la follia. 30 Il cuor sano e la vita delle car-ni : ma l'invidia e il tario dell'ossa.

31 Chi oppressa il povero fa onta a colui che l'ha fatto: ma chi ha pietà del bisognoso l'onora.

32 L'empio sarà traboccato per la sua malvagità : ma il giusto spera eziandio nella sua morte.

33 La sapienza riposa nel cuor dell'uomo intendente; ed è rico-nosciuta in mezzo degli stolti. 34 La giustizia innalza la nazione:

ma il peccato è il vituperio de

popoli.
35 Il favor del re è verso'l servitore intendente: ma la sua inde-

gnazione è contr'a quello che reca vituperio. CAP. XV.

A risposta dolce acqueta il d cruccio: ma la parola molesta fa montar l'ira.

2 La scienza adorna la lingua de' savi: ma la bocca degli stolti sgorga follia.

3 Gli occhi del Signore sono in ogni luogo, riguardando i malvagi, ed i buoni.

4 La medicina della lingua è un' albero di vita: ma la sovversione ch'avviene per essa è simile ad un fracasso fatto dal vento.

Lo stolto disdegna la correzion di suo padre: ma chi osserva la ri-

prensione diventera avveduto. 6 Nelia casa del giusto vi son di gran facultà : ma v'é dissipazione nell' entrate dell'empio.

7 Le labbra de' savi spandono scienza: ma non fu gid così i cuor

degli stolti.

8 Il sacrificio degli empi è cosa
abbominevole al Signore: ma l'orazione degli uomini diritti gli è

cosa grata.

9 La via dell'empio è cosa abbominevole al Signore : ma egli ama

nnicevole ai signate. Illa can anno chi procaccia giustizia.

10 La correzione è spiacevole a chi lascia la diritta via: chi odia la riprensione morrà.

11 L'inferno, e'l luogo della per-dizione, son davanti al Signore : quanto più i cuori de figliuoli degli uomini?

12 Lo schernitore non ama ch'altri lo riprenda, e non va a' savi. 13 Il cuore allegro abbellisce la faccia : ma per lo cordoglio lo spi-rito è abbattuto.

14 Il cuor dell' uomo intendente cerca la scienza: ma la bocca degli

stolti si pasce di follia.

15 Tutti i giorni dell'afflitto son cattivi : ma chi è allegro di cuore è come in un convito perpetuo. 16 Meglio vale poco col timor del Signore, che gran tesoro con tur-

bamento. 17 Meglio vale un pasto d'erbe, ove sia amore, che di bue ingrassa-

to, ove sia odio.

18 L'uomo iracondo move contese : ma chi è lento all'ira acque-

ta le risse

19 La via del pigro è come una siepe di spine: ma la via degli uomini diritti e elevata 20 Il figliuol savio rallegra il pa-

dre : ma l'uomo stolto sprezza sua madre.

21 La follia è allegrezza all'uomo scemo di senno: ma l'uomo intendente camina dirittamente. 22 I disegni son renduti vani

love non e consiglio: ma sono staili dove è moltitudine di consi-

23 L'uomo riceve allegrezza della sposta della sua bocca: e quant'è nona una parola detta al suo

24 La via della vita vo in su al-

l'uomo intendente, per ritraral dall'inferno che e a basso. 25 Il Signore spianta la casa de'

superbi : ma stabilisce il confine della vedova

26 I pensieri malvagi son cosa abbominevole al Signore : ma i detti che gli son piacevoli sono i puri. 27 Chi è dato a cupidigia dissipa

la sua casa : ma chi odia i presenti vivera. 28 Il cuor del giusto medita ciò

c'ha da rispondere: ma la boca degli empi sgorga cose malvage. 29 Il Signore e lontan dagli empi:

ma egli esaudisce l'orazione de glusti. 30 La luce degli occhi rallegra ii

cuore: la buona novella ingrassa 1'0888

31 L'orecchio ch'ascolta la riprensione della vita dimorerà per messo i savi.

32 Chi schifa la correzione disdegna l'anima sua : ma chi ascolta la riprensione acquista senno. 33 Il timor del Signore è ammae-

stramento di saplenza : e l'umilità ve davanti alla gloria.

CAP. XVL E disposizioni dell'animo son dell'uomo: ma la risposta della lingua dal Signore.

2 Tutte le vie dell'uomo gli paiono pure: ma il Signore pesa gli spiriti. 3 Rimetti le tue opere nel Signo-re, ed i tuoi pensieri saranno stabiliti.

4 Il Signore ha fatto ogni cosa per sè stesso : eziandio l'emplo per lo giorno del male

5 Chiunque è altiero d'animo è abbominevole al Signofe: d'ora in ora egli non restera impunito.

6 L'iniquità sarà purgata con be-nignità, e con verità : e per lo timor delSignore l'uomo si ritrae dal male. 7 Quando'l Signore gradisce le vie dell'uomo, pacifica con lui exiandio i suoi nemici.

8 Meglio vale poco con giustizia, che grandi entrate senza dirittura. 9 Il cuor dell'uomo dilibera della

sua via: ma il Signore dirizza i suoi passi 10 Indovinamento è nelle labbre

del re: la sua bocca non falla nel giudicio.

Il La stadera, e le bilance giuste son del Signore: tutti i pesi del acchetto son sua opera.

12 Operare emplamente e abbominevole alli re : perciochè il trono sarà stabilito per giustizia. 13 Le labbra giuste son quello che

ll re gradiscono; ed essi amano chi parla dirittamente.

564

### PROVERBI, XVI. XVII.

14 L'ira del re son messi di morte: ma l'uomo savio la placherà. 15 Nella chiarezza della faccia del re v'è vita : e la sua benivolenma come la nuvola della pioggia della stagion della ricolta.

16 Quant'é egii cosa migliore acquistar sapienza ch'oro ? e quant'é egli cosa più eccellente acquistar prudenza ch'argento? 17 La strada degli uomini diritti

e di stornarsi dal male : chi osser-

va la sua via guarda l'anima sua. 18 La superbia viene davanti alla ruina, e l'alterezza dello spirito davanti alla caduta.

19 Meglio è essere umile di spirito co' mansueti, che spartir le spoglie

con gli altieri.
20 Chi è intendente nella parola trovera bene : e beato chi si confinel Signore 21 Il savio di cuore sarà chiama-

to intendente : e la dolcezza delle labbra aggiugnerà dottrina. 22 Il senno è una fonte di vita in coloro che ne son dotati : ma l'am-

maestramento degli stolti è stoltizia. 23 Il cuor dell'uomo savio rende av veduta la sua bocca, ed aggiugne dottrina alle sue labbra.

24 I detti soavi sono un favo di mele, dolcezza all'anima, e medici-

na all'ossa. 25 Vè tal via che pare diritta all'uomo, il fine della quale son le

vie della morte.

26 L'anima di chi s'affatica s'affatica per lui stesso: perciochè la sua bocca lo preme.

27 L'uomo scellerato apparecchia del male: ed in su le sue labbra v'é come un fuoco ardente.

28 L'uomo perverso commette contese: e chi va sparlando disunisce il conduttore. 29 L'uomo violento sodduce il

suo compagno, e lo conduce per una via che non è buona. 30 Chi chiude gli occhi macchi-

nando perversità, dimena le labbra quando ha compiuto il male. 31 La canutezza è una corona

gloriosa: ella si troverà nella via della giustizia. 32 Meglio vale chi è lento all'ira, che'l forte: e meglio vale chi signo-

reggia il suo cruccio, che un prenditor di città.

33 La sorte è gittata nel grembo : ma dal Signore procede tutto'l gludicto d'ess

CAP. XVII.

MIGLIORE è un boccon di pan secco con quiete, che una casa piena d'animati ammazzati con rissa:

2 Ii servitore intendente signo-reggerà sopra'i figliuolo che reca vituperio, e spartira l'eredità tra i fratelli

3 La coppella ¿ per l'argento, e'l fornello per l'oro: ma il Signore

prova i cuori.

4 L'uomo maligno presta gli orecchi alle labbra inique; e l'ingannatore ascolta la lingua maliziosa.

5 Chi beffa il povero fa onta a co-

lul che l'ha fatto: chi si rallegra della calamità altrui non resterà impunito

6 I figliuoli de' figliuoli son la co-rona de' vecchi; ed i padri son la gloria de' figliuoli.

7 Il parlar magnifico non è dece-vole all'nomo da nulla: quanto meno al principe il labbro falso?

8 Il presente è, appo chi è dato a ricever presenti, una gioia granio-sa: dovunque si volge produce effetto.

9 Chi copre il fallo procaccia amicizia: ma chi lo ridice disunisce il conduttore.

10 La riprensione scende più addentro nell'uomo intendente, che cento percosse date allo stolto

11 Il malvagio non cerca altro che ribellione: ma l'angelo crudele sarà mandato contr'a lui.

12 Scontrisi pure in un' uomo una orsa, a cui sieno stati tolti i suoi figli, anzi che un pazzo nella sua pazzia. 13 Il male non si dipartira giam-

mai dalla casa di chi rende il mal per lo bene.

14 Chi comincia la conteba é com chi da apritura all'acque: però, avanti che si venga alle contume-lie, lascia la questione. 15 Chi assolve il reo, e chi con-

danna il giusto, sono amendue ugualmente abbominevoli al Si-

16 A che serve il prezzo in mano allo stolto, da comperar sapienza, poi ch'egli non ha alcun senno?

17 L'amico ama in ogni tempo, e'l fratello nasce per l'afflizione. 18 L'uomo scemo di senno tocca la mano, e fa sicurtà al suo prossimo.

19 Chi ama contesa ama misfatto: chi alza la sua porta cerca

20 L'uomo perverso di cuore non troverà il bene: e l'uomo stravolto nel suo parlare caderà nel male.

21 Chi genera un pazzo lo genera a suo cordoglio: e'i padre dello

stolto non si rallegrera.
22 Il cuore allegro giova, come
una medicina: ma lo spirito afflitto secca l'ossa.

### PROVERBI, XVII. XVIII. XIX.

23 L'empio prende il presente dal seno, per pervertir le vie del giudicto

24 La sapienza é nel cospetto dell'intendente: ma gli occhi dello stolto riguardano alle stremità della terra

25 Il figliuolo stolto è sdegno a suo padre, ed amaritudine a colei che l'ha partorito.

26 Egli non è bene di condannare

il giusto, non pure ad ammenda, ne che i principi battano alcuno per dirittura.

27 Chi rattiene i suoi detti è dotato di conoscimento : e chi è di spirito riservato è uomo intendente.

28 Lo stolto stesso è reputato sa-vio, quando si tace: e prudente, quando tiene le labbra chiuse.

### CAP. XVIII.

OLUI che si separa cerca le sue cupidità, e schernisce ogni

legge, e ragione.
2 Lo stolto non si diletta nella prudenza, ma in ciò che'l cuor suo

ai manifesti.

3 Quando viene un'empio, viene anche lo sprezzo, e'l vituperio con

ignominia.

4 Le parole della bocca dell'uomo eccellente sono acque profonde: la fonte di sapienza e un torrente che sgorga.

5 Egli non e bene d'aver riguardo alla qualità dell'empio, per far tor-to al giusto nel giudicio. 6 Le labbra dello stolto entrano in

contesa, e la sua bocca chiama le percosse. 7 La bocca dello stolto è la sua

ruina, e le sue labbra sono il laccio dell' anima sua.

8 Le parole di chi va bisbigliando paiono lusinghevoli ; ma scendono fin nell'interiora dei ventre.

9 Chi si porta rimessamente nel suo lavoro, è fratello dell'uomo

dissipatore.

10 Il Nome del Signore è una forte

torre: il giusto vi ricorrerà, e sarà in salvo in luogo elevato. 11 I beni del ricco son la sua città di fortezza, e come un' alto muro

alla sua imaginazione. 12 Il cuor dell'uomo s'innalsa

avanti la ruina: ma l'umiltà vo-

davanti alla gloria.

13 Chi fa risposta, prima ch'abbia udito, clò gli è pazzia, e vituperio. 14 Lo spirito dell'uomo sostiene l'infermità d'esso : ma chi solleverà lo spirito afflitto i

15 Il cuor dell'uomo intendente acquista scienza; e l'orecchio de' savi cerca conoscimento.

16 Il presente dell'uomo gli fa

far largo, e lo conduce davanti a' grandi.

17 Chi e il primo a pintir la sua causa ha ragione : ma il suo compagno viene poi, ed esamina quello ch'egli ha detto.

18 La sorte fa cessar le liti. e fa

gli spartimenti fra i potenti. 19 Il fratello offeso è più inespumabile ch'una forte città : e le contese tra fratelli son come le sbarre d'un palazzo. 20 Il ventre dell'uomo sarà sa-

siato del frutto della sua bocca: egli sarà saziato della rendita delle

sue labbra.

21 Morte, e vita sono in poter della lingua: e chi l'ama mangerà

del frutto d'essa. 22 Chi ha trovata moglie ha tro-

vata una buona cosa, ed ha ottevata this buttle coal, et his one-nuto fivore dal Signore. 23 Il povero parla supplichevol-mente: ma il ricco risponde dura-

mente. 24 Un'uomo e'ha degli amici dee portarsi da amico: e v'è tale amico, che è più congiunto che un fratello.

#### CAP. XIX.

TL povero, che camina nella sua integrità, val meglio che'i perverso di labbra, il quale è stolto. 2 Come chi è frettoloso di piedi, incappa: così non e' è alcun bene, quando l'anima è senza conosci-

mento. 3 La stoltizia dell' nomo perverte la via d'esso: e pure il suo cuore dispetta contr'al Signore.

4 Le ricchesse aggiungono amici in gran numero: ma il misero è separato dal suo intimo amico.

5' Il falso testimonio non resterà impunito, e chi sbocca mensoene non iscamperà.
6 Molti riveriscono il principe:

na ognuno è amico del donatore.
7 Tutti i fratelli del povero l'odieno: quanto più si dilungheranno
i suoi amici da lui è egli procaccia. ma non vi sono alcune parole.

8 Chi acquista senno ama l'anima sua: chi osserva l'intendimento

troverà del bene. 9 Il falso testimonio non resterà

impunito, e chi sbocca menzogne perirà.

10 I diletti non si convengono allo stolto: quanto meno conviensi al servo signoreggiar sopra i prin-

cipi? Il Il senno dell'uomo rallenta l'ira d'esso: e la sua gloria & di passar sopra l'offese.

12 L'indegnazione del re è come

il ruggito del leoncello: ma il suo

### PROVERBI, XIX. XX.

favore è come la rugiada sopra i

13 Il figlipolo stolto è una grande sciagura a suo padre: e le riss della moglie sono un gocciolar continuo.

14 Casa, e sustanza sono l'eredità de' padri : ma dal Signore viene la moglie prudente.

15 La pigrizia fa cadere il profondo sonno: e la persona negligente avrà fame.

16 Chi ceserva il comandamento guarda l'anima sua: ma chi tra-

cura le sue vie morrà. 17 Chi dona al povero presta al Signore: ed egli gli fara la sua re-tribuzione.

18 Gastiga il tuo figliuolo mentre

ve ancora della speranza: ma non imprender già d'ucciderio.

19 Chi è grandemente iracondo ne portera la pena: che se tu lo

scampi, tu lo renderal vie più iracondo. 20 Ascolta consiglio, e ricevi corresione, aciochè tu diventi savio

alla fine

21 Vi sono molti pensieri nel cuor dell'uomo : ma il consiglio del Signore e quello che sarà stabile.

22 La benignità dell'uomo è la sua cupidigia: ma meglio vale il povero, che l'uomo bugiardo.

23 Il timor del Signore è a vita: e chi lo teme passerà la notte sazio, e non sarà visitato d'alcun male.

24 Il pigro nasconde la mano nel seno, e non la ritrae fuori, non pure *per recarsela* alla bocca. 25 Percuoti lo schernitore, e'l

semplice ne diventerà avveduto: e se tu correggi l'uomo intendente, egli intendera la scienza. 26 Il figliuolo che fa varronne

6 Il figliuolo che fa vergogna, e vituperio, ruina il padre, e scaccia

la madre.

27 Figliuol mio, ascoltando l'ammaestramento, rimanti di deviare da' detti di scienza.

28 Il testimonio scellerato scher-

nisce la dirittura: e la bocca degli empi trangugia l'iniquità. 29 I giudicii sono apparecchiati agli schernitori, e le percosse al

dosso degli stolti.

#### CAP. XX.

L vino e schernitore, e la cervo-L gia é tumultuante : e chiunque ne é vago non è savio.

Il terrore del re come il rugsito del leoncello : chi lo provoca d indegnazione pecca contr'a sè

3 Egii è gloria all' uomo di rimanersi di contesa : ma chiunque è stolto si fa schernire.

4 Il pigro non ara per cagion del freddo: e poi nella ricolta va accattando, e non trova nulla

5 Il consiglio nel cuor dell'uomo una acqua profonda; e l'uomo intendente l'attignerà.

6 Il più degli uomini predicano clascuno la sua benienità : ma chi troverà un' uomo verace?

7 I figliuoli del giusto, che camina nella sua integrità, agranno

beati dopo lui.

8 Il re, sedendo sopra'l trono del giudicio, dissipa ogni male con git occhi suoi. 9 Chi può dire, Io ho pursato il

mio cuore, io son netto del mio peccato?

10 Doppio peso, e doppio staio, sono amendue cosa abbominevole

al Signore. 11 Fin da fanciullo *l'uomo* è riconosciuto da' suol atti, se egii sard puro, e se le sue opere saran-no diritte.

12 Il Signore ha fatte amendue queste cose, e l'orecchio che ode,

e l'occhio che vede.

13 Non amare il sonno, che tu non impoverisca: tieni gli occhi aperti, e sarai saziato di pane. 14 Chi compera dice, Egli è cat-

tivo: egli è cattivo: ma, quando se n'è andato, allora si vanta. 15 V'è dell' oro, e delle perle as-

sai : ma le labbra di scienza sono un vaso prezioso.

16 Prendi pure il vestimento di chi ha fatta sicurtà per lo strano: prendi pegno da lui per gli stra-

pretian pegito us tai pos sa sanieri.

17 Il pane acquistato con fraude è soave all'uomo: ma poi la sua bocca si trova plena di ghiala.

18 I disegni son renduti stabili con consiglio: fa'dunque la guerra con contenti diliberariqui.

con prudenti diliberazioni.

19 Chi va sparlando palesa il se-

greto: non rimescolarti adunque con chi è allettante di labbra. 20 La lampana di chi maladice

suo padre, o sua madre, sarà spen-ta nelle più oscure tenebre. 21 L'eredità acquistata disubito

da principio non sara benedetta alla fine.

22 Non dire, lo renderò il male: aspetta il Signore, ed egli ti salvera.
23 Doppio peso è cosa abbominevole al Signore; e le bilance fallac

non son buone. 24 I passi dell' uomo sono dal gnore: e come intendera l'uomo sua via?

25 Divorar le cose consagrate dopo aver fatti i voti, domandar e un laccio all' uomo.

26 Il re savio dissipa gil emp

567

# PROVERBI, XX. XXI. XXII.

rimena la ruota sopra loro. 27 L'anima dell'uomo è una lam-

ena del Signore, ch'investiga tutti segreti nascondimenti del ventre. 28 Benignità, e verità guardano il re: ed egli ferma il suo trono per

benignità.

29 La forza de giovani è la lor gioria: e l'onor de vecchi è la ca-

nuter

30 I lividori delle battiture, e le percosse che penetrano addentro nel ventre, sono una lisciatura nel malvagio.

CAP. XXL TL cuor del re è nella mano del Signore, come ruscelli d'acque: egii lo piega a tutto ciò che gli

place.

2 Tutte le vie dell'uomo gli paiocuori.

3 Far giustizia, e giudicio, è cosa più gradita dal Signore, che sacri-ficio.

4 Gli occhi altieri, e'l cuor gonfio, che son la lampana degli empi, son

peccato.

5 I pensieri dell'uomo diligente producono di certo abbondanza: ma l'uomo disavveduto cade senza fallo in necessità.

6 Il far tesori con lingua di falsità t una cosa vana, sospinta in qua, ed in là: e s'appartiene a quelli che

cercano la morte.

7 Il predar degli empi gli trarrà in giù : percioche hanno rifiutato di far ciò che è diritto.

8 La via stravolta dell'uomo è anche strana: ma l'opera di chi è

puro è diritta. 9 Meglio è abitare sopra un canto d'un tetto, che con una moglie rissosa in casa comune.

10 L'anima dell'emplo disidera il male: il suo amico stesso non tro-

va pietà appo lui. 11 Quando lo schernitore è gastigato, il semplice ne diventa savio: e quando s'ammonisce il savio.

egli apprende scienza. 12 Il giusto considera la casa dell'empio: ella trabocca l'empio nel

male.
13 Chi tura l'orecchio, per non udire il grido del misero, griderà anch'egli, e non sarà esaudito.

14 Il presente dato di nascoso acqueta l'ira; e'l dono porto nel seno acqueta il forte cruccio.

15 Il far ciò che è diritto è letizia al giusto: ma è uno spavento agli

operatori d'iniquità. 16 L'uomo, che devis dal camin del buon senno, riposerà in com-pagnia de giganti.

17 L'uomo ch'ama godere sarà

568

bisognoso: chi ama il vino, e l'o-

bisognoso: cni ama il viso, e l'o-llo, non arricchirà. 18 L'empio *eurà per* riscatto del giusto: el dislesle sard in iscam-bio degli *uomini* diritti. 19 Meglio è abitare in terra di-serta, che con una moglie rissosa, e stizzosa

20 Nell'abitacolo del savio n'e un

tesoro di cose rare, e d'oli prezioni : ma l'uomo stolto dissipa futto ci

21 Chi va dietro a giustizia, e benignità, troverà vita, giustisia, e gloria.

22 Il savio sale nella città de' valenti, ed abbatte la forza d'essa. 23 Chi guarda la sua bocca, e la sua lingua, guarda l'anima sua

d'afflizioni. 24 Il nome del superbo presuntuoso è Schernitore : egli fa ogni cosa con furor di superbia

25 Il disiderio del pigro l'uccide: perciochè le sue mani rifiutano di lavorare.

26 L'uomo dato a cupidigia appetisce tuttodi: ma il giusto dona, e

non risparmia.

27 Il sacrificio degli empi è cosa abbominevole: quanto più se l'offeriscono con scelleratezza?

28 Il testimonio mendace perirà: ma l'uomo ch'ascolta parferà in perpetuo.
29 L'uomo emplo si rende sfac-

ciato: ma l'uomo diritto addirissa le sue vie-

30 Non v? sapienza, ne prudenza, ne consiglio, incontral Signore.
31 Il cavallo è apparecchiato per lo giorno della battaglia: ma il salvare appartiene al Signore.

#### CAP. XXII.

L'A fama è più a pregiare che grandi ricchezze: e la buona grazia più ch'argento, e ch'oro.
2 Il ricco, el povero si scontrano
l'un l'altro: il Signore è quello che

gli ha fatti tutti. 3 L'uomo avveduto vede il male,

e si nasconde: ma gli scempi passano oltre, e ne portano pena. 4 Il premio della mansuetudine,

e del timor del Signore, è ricchesze, e gloria, e vita. 5 Spine, e lacci, son nella via

dell'uomo perverso: chi guarda l'anima sua sarà lungi da queste

6 Ammaestra il fanciullo, secondo la via ch'egli ha da tenere : egli non si dipartira da essa, non pur

quando sarà diventato vecchio. 7 Il ricco signoreggia sopra i poveri : e chi prende in prestanza e ervo del prestatore.

8 Chi semina iniquità mieterà

vanità : e la verga della sua indegnazione verra meno. 9 L'uomo che è d'occhio benigno sarà benedetto : perciochè egli ha

dato del suo pane al povero. 10 Caccia lo schernitore, e le con-

tese usciranno fuori: e le liti, ed I vituperi cesseranno. 11 Chi ama la purità del cuore

vrà il re per amico, per la grazia delle sue labbra.

12 Gli occhi del Signore guardano L'uomo dotato di conoscimento: ma

ruomo actato di conoscimento: ma egli acvverte i fatti dei diseate. 13 Il pigro dice, il leone è fuori: lo sarei ucciso per le campagne. 14 La bocca delle donne straniere e una fossa profonda: colui con-tr'a cui l'Signore è indegnato vi caderà dentro.

15 La follia è attaccata al cuor del fanciullo: la verga della corre-zione la dilungherà da lui.

16 Chi fa torto al povero, per accrescere il suo, e chi dona al ricco, di certo caderà in inopia.

17 Inchina il tuo orecchio, ed ascolta le parole de savi, e reca il tuo cuore alla dottrina.

18 Perciochè si sard cosa soave. se tu le guardi nel tuo ventre, e se tutte insieme sono adattate in su le tue labbra.

19 Io te le ho pur fatte assapere. acioche la tua confidanza sia nel

Signore. 20 Non t'ho io scritte cose eccellenti in consigli, ed in dottrina? 21 Per farti conoscere la certezza

delle parole di verità: aciochè tu possi rispondere parole di verità a quelli che ti manderanno. 22 Non predare il povero, perchè

egil è povero: e non oppressar l'af-flitto nella porta: 23 Perciochè il Signore difenderà

la causa loro, ed involera l'anima di coloro che gli avranno involati. 24 Non accompagnarti con l'uomo collerico; e non andar con l'uomo iracondo:

25 Che talora tu non impari i suoi costumi, e non prendi un lac-

cio all'anima tua. 26 Non esser di quelli che percuotono nella palma della mano, ne di quelli che fanno sicurtà per

debiti. 27 Per qual cagione, se tu non avessi da pagare, ti si torrebbe egli

Il letto di sotto ?

28 Non rimovere il termine antico, che i tuoi padri hanno posto. 29 Hai tu mai veduto un uomo

spedito nelle sue faccende? un tale comparirà nel cospetto delli re, e non comparirà davanti a gente bassa.

CAP. XXIII.

UANDO tu sederai a tavola con alcun signore, per man-giar con lui, considera attentamente quello che sarà dinanzi a te:

2 Altrimenti, se tu sei ingordo, tu ti metteral un coltello alla gola.

3 Non appetir le sue delizie : perclochè sono un cibo fallace.

4 Non affaticarti per arricchire: rimanti della tua prudenza.

5 In un batter d'occhio le ricches. se non sono più: perciochè ad un tratto si fanno dell'ale; e sono come una aquila, che se ne vola

fi Non mangiare il pan dell'uo-mo che è d'occhio maligno, e non appetir le sue delisie. 7 Perciochè, come egli è villano nell'anima sua, così egli ti dirà, Mangia, e bel: ma il cuor suo non sarà teco.

8 Tu vomiterai I boccone che n avrai mangiato, ed avrai perduti 1 tuoi ragionamenti piacevoli.

9 Non parlare in presenza dello stolto : perciochè egli spresserà il senno de tuoi ragionamenti.

10 Non rimovere il termine antico : e non entrar ne' campi degli orfani.

11 Perciochè il lor riscotitore è potente: egli difenderà la causa loro contr'a te.

12 Porgi'l tuo cuore all'ammaestramento, e le tue orecchie a'det-

ti della scienza.

13 Non risparmiar la corresione al fanciullo: benchè tu lo batti con la verga, non però morrà. 14 Tu lo batterai con la verga, e libererai l'anima sua dall'inferno.

15 Figliuol mio, se'l tuo cuore è savio, il mio cuore altrest se ne rallegrera. 16 E le mie reni gioiranno, quan-

do le tue labbra parleranno cosè diritte.

17 Il cuor tuo non porti invidia a' peccatori : anzi attienti sempre al timor del Signore.

18 Perciochè, se v'è premio. la tua speranza non sara troncata.

19 Ascolta, figliuol mio, e slj savio: ed addirizza il tuo cuore nella diritta via.

20 Non esser de' bevitori di vino; ne de' ghiotti mangiatori di carne. 21 Perciochè l'ebbriaco, e'i ghiotto impoveriranno: e'l sonnecchiare

fara vestire stracci. 22 Ubbidisci a tuo padre, il qual t'ha generato: e non isprezzar tua madre, quando sara divenuta vec-

chia. 23 Compera verità, e non ven-

## PROVERBI. XXIII. XXIV.

derla : compera saplenza, ammaetramento, ed intendimento.

24 Il padre del giusto gioirà gran-demente : e chi avrà generato un savio, ne avrà allegressa.

25 Fa' che tuo padre, e tua ma-

dre si rallegrino: e che quella che t'ha partorito gioisca. 26 Figliuol mio, recami I tuo cuore, e gli occhi tuoi guardino le

27 Perciochè la meretrice è una fossa profonda, e la straniera un

pozzo stretto.

28 Ed anche ella sta agli aggnati. come un ladrone; ed accreace il numero de' malfattori fra gli uomini.

29 A cui avvengono i guai? a cui i lai? a cui le contese? a cui i rammarichi? a cui le battiture senza cagione? a cui 'l rossor degli occhi

30 A quelli che si fermano lungamente appresso'l vino; a quelli che vanno cercando da mescere. 31 Non riguardare il vino, quan-

do rosseggia, quando sfavilla nella

coppa, e camina diritto.
32 Egli morderà alla fine come il serpente, e pungerà come l'aspido. 33 Allora gli occhi tuol vedranno cose strane, e'l tuo cuore parlerà

cose stravolte. 34 E tu sarai come chi giace in mezzo al mare, e come chi dorme

in su la cima dell'albero della

o Tu dirai, Altri m' ha battuto, ed io non ne ho sentita la doglia: attri m'ha pesto, ed io non me ne sono avveduto: quando mi risve-glierò i io tornerò a cercarlo ancora.

CAP. XXIV.
NON portare invidia agli uomini malvagi, e non disiderar d'esser con loro.

2 Perciochè il cuor loro macchina

rapina, e le lor labbra parlano d'iniquità. 3 La casa sarà edificata per sa-

pienza; e sarà stabilita per pru-denza. 4 E per conoscimento le camere earanno ripiene di beni preziosi, e dilettevoli, d'ogni maniera.

5 L'uomo savio è forte ; e l'uomo intendente è possente di forza.

6 Perciochè con prudenti consigli tu farai la guerra: e la salute è posta in moltitudine di consiglieri. 7 Le sapienze son troppo alte per lo stolto : egli non aprira la bocca

nella porta. 8 Chi divisa far male sarà chia-

mato uomo malizioso.

9 Il pensiero di stoltizia e peccato:

e lo schernitore è l'abbominio der gli uomini.

10 Se tu ti rallenti nel giorno della distretta, le tue forze saranno

corte. 11 Se tu ti rattieni di riscuoter quelli che son tratti alla morte, e quelli che stanno inforse d'essere

uccisi : 12 Perchè tu dica, Ecco, noi non sappiamo che ciò sia; colui che pesa i cuori non vi porrà egli men-te ? e'i guardiano dell'anima tua non lo conoscerà egli, e non ren-

non lo conoscera egu, e non ren-derà egli a ciascuno secondo le sue opere? 13 Figliuol mio, mangia pur dei mele: perciochè egli è buono : e del favo del mele, che è dolce al tuo

palato:

14 Tal sard is conoscenza della sapienza all'anima tua, quando tu l'avrai trovata: e vi sarà premio, e la tua speranza non sara tron-Cata

15 O emplo, non insidiar l'abitacolo del giusto, non guastare il suo ricetto.

16 Perciochè il giusto cade sette volte, e si rileva: ma gli empi rni.

nano nel male. 17 Non rallegrarti, quando'l tuo nemico sarà caduto: e, quando

egli sarà ruinato, il cuor tuo non ne gloisca:
18 Che talora il Signore nol vegga, e che ciò non gli dispiaccia, e
ch'egli non istorni l'ira sua d'ad-

dosso a lui.

dosso a ini.

19 Non adirarti per li maligni:
non portare invidia agli empi.
20 Perciochè non vi sarà premio
alcuno per lo malvagio: la lampana degli empi sara spenta.
21 Figiluol mio, temi 1 Signore,

e'l re: non rimescolarti co' rap-

portatori.
22 Perciochè in un momento surgerà la lor calamità : e chi conosce la ruina procedente d'amendue loro ?

23 Queste cose ancora son per li sa-vi. E' non è bene d'aver riguardo alla qualità delle persone in giu-

24 I popoli maladiranno, e le nazioni esecreranno colui, che dice

all'empio, Tu sei giusto. 25 Ma quelli che lo gastigano sa-ranno grati: e benedizion di bene verra sopra loro.

26 Chi risponde parole diritte bacia le labbra.

27 Ordina le tue faccende fuori, e mettile in assetto ne' tuoi campi: e poi edificheral la tua casa.

28 Non esser testimonio contral tuo prossimo senza cagione : 'e vor-

### PROVERBI, XXIV. XXV. XXVI.

resti tu subornare alcuno con le i mente di liberalità, è simile alle nutue labora?

29 Non dire, Come egii ha fatto a me, così farò a lui: lo renderò a costui secondo l'opera sua.

30 Io passai già presso al campo

del pigro, e presso alla vigna dell' uomo scemo di senno:

i none scenno u senno:

3i Ed ecco, amendue erano tutti
montati in ortiche, i cardi ne aveano coperto il disopra, e la lor chusura di pietre era ruinata.

28 Ed lo, riguardando ció, ni posi
mente: yedutolo, ne presi ammae-

stramento.

33 Dormendo un poco, sonnecchiando un poco, plegando un po-co le mani per riposare :

34 La tua povertà verrà come un viandante, e la tua inopia come

uno scudiere.

CAP. XXV.

DESTE ancora son senteme di Salomone, le quali gli uomini d'Esechia, re di Gluda, estras-BETO.

2 La gloria di Dio e di celar la cosa : ma la gioria delli re è d'in-

stigar is co

vestigar la cosa.

3 L'altexas del ciclo, e la profondità della terra, el cuor delli re, non si posono investigare.

4 Togli le schimme dell'argento, e ne riuscirà un vaso all'orato.

5 Etimeri l'empio d'immanta a re,

e'i trono d'esso sarà stabilito con glustizio.

6 Non fare il vanaglorioso in pre-

sensa del re, e non istar nel luogo de grandi: 7 Perciochè val meglio che ti si dica, Sali qua, che se tu fossi abbassato davanti al principe, che gli occhi tuoi hanno veduto.

8 Non uscir subitamente alla contesa : che talora alla fine d'esm tu non facci qualche cosa. quando'l tuo prossimo t'avrà fatto

vergogna. 9 Dibatti la tua lite col tuo prossimo: ma non palesare il segreto

d'un' altro:

10 Che talora chi t'ode non ti vituperi, e che la tua infamia non

possa esser riparata.

11 La parola detta in modi convenevoli è simile a pomi d'oro tra

igure d'argento.

19 il savio riprenditore ad un'
orecchio ubbidiente è un monile d'oro, ed un' ornamente d'oro fi-

13 Il messo fedele & a quelli che lo mandano, come il fresco della neve in giorno di ricolta: e ri-stora l'anima de suol padroni.

14 L'uomo, che si gloris falss

vole, ed al vento senza pioggia.

15 Il principe si piega con soffe-renza, e la lingua dolce rompe 1'0882

16 Se tu trovi del mele, mangiane quanto ti basta : che talora, se tu te ne satolli, tu nol vomiti fuori. 17 Metti di rado il piè in casa del tuo prossimo : che talora egli non

als axij di te, e t'odij.

18 Un uomo, che dice falsa testimonianza contr'al suo prossimo, è
como un martello, una spada, ed una saetta aguta. 19 La confidanza, che si pone nel

disleale, è in giorno d'affizione un dente rotto, ed un piè dislogato.

20 Chi canta canaoni presso d'un cuor dolente è come chi si toglie la vesta d'adosso in giorno di fred-

do, e come l'aceto sopra'i nitro. 2l Se colui che t'odia ha fame,

dagli mangiar del pane: e se ha sete, dagli ber dell'acqua: 22 Perciochè cost tu gli metteral delle brace in su la testa: e'l Si-

gnore te ne farà la retribusione. 23 Il vento settentrionale dis

pa la ploggia: e'l viso sdegnoso la lingua che sparla di nascoso. 24 Meglio vale abitare sopra'l canto d'un tetto, che con una moglie risson in casa comune. 25 Una buona novella di lontan

paese è come acqua fresca alla persona stanca, ed assetata.

26 Il giusto, che vacilla davanti all'empio, è una fonte calpestata, ed una vena d'acque guasta.

27 Il mangiar troppo mele non è bene, e l'investigar colui che e la gloria degli *uomini è* cosa gloriosa. 28 L'uomo, il cui animo non ha ritegno alcuno, è una città sfasciata, senza mura.

### CAP. XXVL

TOME la neve non si conviene / alla state, nè la pioggia al tempo della ricolta, così la gioria non si conviene allo stoito.

2 Come il passero vaga, e la ron-dinella vola, coaì la maladizione data senza caglone non avverrà. 3 La sferza al cavallo, e'l cape-

stro all'asino, e'l bastone al dosso degli stolti.

4 Non rispondere allo stolto se-condo la sua fellia: che talora an-

che tu non gli sii agguagliato. 8 Rispondi allo stolto, come si conviene alla sua follia: che talora

non gli paia d'esser savio.

6 Chi si taglia i piedi as bee l'ingiuria: così avviene a chi manda a far de' messi per uno stolto.

7 Il zoppo zoppica delle sue due

571

## PROVERBI, XXVI. XXVII.

gambe: così fa la sentenza nella bocca degli stolti. 8 Chi da gioria allo stolto fa come

chi gittasse una pietra preziosa in una mora di sassi.

9 La sentenza nella bocca degli stolti è come una spina, che sia caduta in mano ad un' ebbro.

· 10 I grandi tormentano ognuno, e pressolano stolti, e salariano passanti.

11 Come il cane ritorna al suo vomito, così lo stolto reitera la sua follia.

12 Hai tu veduto un' uomo che si reputi savio? v'é maggiore sperand'uno stolto che di lui. 13 Il pigro dice, Il leopardo d in su la strada, il leone d per le cam-

ane.

14 Come l'uscio si volge sopra i

suoi arpioni, così ei volge il pigro sopra suo letto. 15 Il pigro nasconde la mano nel seno: egli dura fatica a traria fuori r recareela alla bocca.

16 Al pigro pare d'esser savio più che sette che danno risposte di prudenza.

17 Colui che, passando, trascorre in ira per una questione che non gli tocca, è come chi afferra un cane per gli orecchi.

18 Quale e colui che, infignendosi di scherzare, avventa razzi, saette, e cose mortifere:

19 Tale è colui, ch'inganna il suo prossimo, e dice, Non ischerso io? 20 Il fuoco si spegne, quando mancano legne: così le contese

Sacquetano, quando non vi son rapportatori. 21 Il carbone è per far brace, e le legne per far fuoco: e l'uomo rissogo per accender contese.

22 Le parole del rapportatore paiono lusinghevoli : ma scendono in dentro al ventre.

23 Le labbra ardenti, e'l cuor mal-

vagio, son come schiuma d'argento implastrata sopra un testo. 24 Chi odia s'infigne nel suo par-

lare, ma cova la fraude nel suo interiore:

25 Quando egli parlerà d'una voce graziosa, non fidartici : perciochè egli ha sette scelleratezze nel cuore

26 L'odio si copre con inganno : me la sua malignità sarà palesata in piena raunanza.

27 Chi cava una fossa cadera in a : e se alcuno rotola una pietra ad alto, ella gli tornerà addoi

28 La lingua bugiarda odia quelli ch'ella ha fiaccati; e la bocca lusinghiera produce ruina.

NON gioriarti del giorno di do-mane: percicabà ciò che'l giorno partorirà. 2 Lauditi lo strano, e non la tua

propia bocca: lo straniere, e non

le tue propie labbra. 3 Le pletre son pesanti, e la rena

è grave; ma l'ira dello stolto è più pesante ch'amendue quelle coe La collera è una cosa crudele,

e l'ira una cosa strabocchevole: e chi potrà durar davanti alla ge-

5 Meglio vale riprension palese, ch'amore occulto.

6 Le ferite di chi ama son leali: ma i baci di chi odia son simulati. 7 La persona satolla calca il favo ici mele: ma alla persona affamata ogni cosa amara e dolce.

8 Quale d'l'uccelletto, che va ramingo fuor del suo nido, tale l'uomo che va vagando fuor del

suo luogo.

9 L'olio odorifero, e'l profumo railegrano il cuore : così fa la dolce za dell'amico dell'uomo per consiglio cordiale.

10 Non lasciare il tuo amico, nè l'amico di tuo padre: e non en-trare in casa del tuo fratello nel giorno della tua calamità : meglio vale un vicino presso, che un fratello lontano.

11 Figliuol mio, sij savio, e ralle-gra il mio cuore: ed io avrò che rispondere a colui che mi farà vitu-

perio.
12 L'uomo avveduto, veggendo il
male, si nasconde: ma gli scempi
male, si nasconde: ma gli scempi passano oltre, e ne portano la pena.
13 Prendi pure il vestimento di
chi ha fatta sicurtà per lo strano:
e prendi pegno da lui per la stra-

niera. 14 Chi benedice il suo prossimo ad alta voce, levandosi la mattina a buon' ora, ciò gli sarà reputato in maladizione

15 Un gocciolar continuo in gierno di gran pioggia, ed una donna rissosa, è tutt'uno.

16 Chi vuole teneria serrata publica di voler serrar del vento, e dell'olio nella sua man destra.

17 Il ferro si pulisce sol ferro: così l'uomo pulisce la faccia del

suo prossimo. 18 Chi guarda il fico ne mangia il frutto: così chi guarda il suo signore sarà onorato.

19 Come l'acqua rappresenta la faccia alla faccia: così l' cuor dell'uomo rappresenta l'uomo all'uo-

20 Il sepolcro, e'l luogo della perdisione, non son giammal satolli:

## PROVERBI, XXVII. XXVIII. XXIX.

così anche giammai non si sasiano gli occhi dell' uomo.

21 La coppella é per l'argento, e'l fornello per l'oro: ma l'uomo é provato per la bocca che lo loda. 22 Avvegnachè tu pestassi lo stol-

to in un mortaio, col pestello, per messo del grano infranto, la sua folfia non si dipartirebbe però da luL

23 Abbi diligentemente cura delle tue pecore, metti 'l cuor tuo alle

24 Percioche i tesori non durano

in perpetuo: e la corona é ella per rni eta i 25 Il fieno nasce, e l'erbaggio spunta, e l'erbe de' monti son rac-

26 Gli agnelli son per lo tuo vestire, ed i becchi sono il prezzo d'un

campo. 27 E l'abbondanza del latte delle capre è per tuo cibo, e per cibo di casa tua, e per lo vitto delle tue serventi.

### CAP. XXVIII.

LI empi fuggono, senza che alcuno gil perseguiti : ma i giusti stanno sicuri, come un leoncello.

2 Come il paese, per li suoi misfat-ti, cangia spesso di principe: così, per amor degli uomini savi, ed in-tendenti, il principe vive lunga-

3 L'uomo povero, ch'oppressa i miseri, è come una pioggia straboc-chevole, che fu che non v'è del

Coloro che lasciano la Legge laudano gli empi: ma coloro che

la guardano fanno loro la guerra. 5 Gli uomini dati al male non intendono la dirittura: ma quelli che cercano il Signore intendono

ogni cosa.

6 Meglio vale il povero che camina nella sua integrità, che'l perverso che camina per due vie, benchè egli sia ricco.

7 Chi guarda la Legge è figliuolo intendente : ma chi è compagno de' ghiottoni fa vergogna a suo padre.

8 Chi accresce i suoi beni con usura, e con interesse, gli aduna per colui che dona a' poveri. 9 Chi rivolge indietro l'orecchio,

per non udir la Legge, la sua ora-zione altresì sara in abbominio. 10 Chi travia gli uomini diritti per via cattiva, caderà egli stesso nel-

la sua fossa : ma gli uomini intleri erederanno il bene. 11 Il ricco si reputa savio: ma il

povero intendente l'esamina. 573

12 Quando i giusti trionfano, la gioria è grande: ma quando gfi empi surgono, gli uomini son ricercatl.

13 Chi copre i suoi misfatti non prospererà: ma chi gli confessa, e gli lascia, otterrà misericordia.

14 Beato l'uomo che si spaventa del continuo: ma chi indura il suo cuore caderà nel male.

15 Un signore emplo, che signoreggia sopra un popolo povero, e un leon ruggente, ed un orso affa-

16 Un rettore privo d'ogni pru-denza fa anche molte storsioni: ma quel ch'odia l'avarizia prolunghera i suoi giorni.

17 L'uomo, che fa violenza nel sangue alle persone, fuggirà fino alla fossa, e niuno lo potra soste-

18 Chi camina in integrità sarà salvo: ma il perverso, che camina per due vie, caderà in un tratto.

19 Chi lavora la sua terra sarà saziato di pane: ma chi va dietro agli uomini da nulla sara saziato

di povertà. 20 L'uomo lesle arrà molte benedizioni : ma chi s'affretta d'arricchire non sarà tenuto innocente.

21 Egli non è bene d'aver riguardo alla qualità delle persone : e per un boccon di pane l'uomo commette misfatto.

22 Chi s'affretta d'arricchire è uomo d'occhio maligno, e non sa che

povertà gli avverrà.

23 Chi riprende alcuno ne avrà in fine maggior grasia, che chi lo lu-singa con la lingua.

24 Chi ruba suo padre, e sua madre, e dice, Non ve misfatto alcu-

no, è compagno del ladrone. 25 Chi ha l'animo gonfo move contese: ma chi si confida nel Signore sarà ingrassato.

26 Chi si confida nel suo cuore è stolto: ma chi camina in sapienza scamperà.

27 Chi dona al povero non avrá alcun bisogno: ma chi nasconde gli occhi da esso avra molte maladizioni.

28 Quando gli empi surgono, gli uomini si nascondono : ma, quando periscono, i giusti multiplicano.

#### CAP. XXIX.

'UOMO, il quale essendo spesripreso, indura il suo collo, subito sarà fiaccato, senza rimed 2 Quando i giusti sono aggran ti, il popolo si rallegra: ma, que do gli empi algnoreggiano, il po

lo geme. 3 L'uomo, ch'ama sapiensa, ra

### PROVERBI, XXIX. XXX.

ra mo nadre: ma il compagno delle meretrici dissipa i suoi beni. 4 Il re mantiene il paese con dirittura : ma chi è dato a' presenti

lo distrugge.

5 L'uomo, che lusinga il suo prossimo, tende una rete davanti a'

6 Nel misfatto dell' nomo malvagio o' è un laccio : ma il giusto can-terà, e si rallegrerà.

7 Il giusto prende conoscenza del-la causa de' miseri: ma l'empio non intende alcun conoscimento. 8 Gli nomini schernitori allaccia-

no la città: ma i savi stornano

l'ira.
9 L'uomo savio, che litiga con un' uomo stolto, or s'adira, or ride. e non ha alcuna requie.

10 Gli uomini di sangue odiano 'uomo intiero: ma gli uomini diritti hanno cura della vita d'esso.

11 Lo stolto sfoga tutta la sua ira: ma il savio la racqueta, e la rattiene indietro.

12 Tutti i ministri del principe, ch'attende a parole di menzogna. sono empi.

13 li povero, e l'usuralo, si scontranol'un l'altro: il Signore è quel-lo ch'allumina gilocchi d'amendue. 14 Il trono del re, che fa ragione a' miseri in verità, sarà stabilito in

perpetuo.
15 La verga, e la correzione, dan-no sapienza: ma il fanciullo lasciato in abbandono fa vergogna a

sua madre.

16 Quando gli empi crescono, cresce il misfatto: ma i giusti vedranno la ruina di quelli.

17 Gastiga il tuo figliuolo, e tu ne sarai in riposo; ed egli darà di gran diletti all'anima tua.

18 Quando non v'è visione, il popolo è dissipato: ma beato chi

guarda la Legge. 19 Il servo non ai corregge con

parole: benchè intenda, non però risponderà.

20 Hai tu mai veduto un uomo precipitoso nel suo parlare? v'é maggiore speranza d'uno stolto che di lui.

21 Se alcuno alleva dilicatamente da fanciullo il suo servo, quello sarà figliuolo alla fine.
22 L'uomo iracondo move con-

tese, e l'uomo collerico commette

molti misfatti.

23 L'alterezza dell' uomo l'abbassa: ma chi è umile di spirito otter-rà gioria. 24 Chi partisce col ladro odia l'ani-

ma sua: egil udirà l'esecrazione, e non però manifesterà il futto. 25 Lospavento dell'uomo gli met-

te un laccio: ma chi si confida nel Signore sarà levato ad alto in salvo. 26 Molti cercano la faccia di colui che signoreggia: ma dal Si-gnore procede il giudicio di ciascuno.

27 L'uomo iniquo è l'abbominio giusti: e l'uomo, che camina dirittamente, è l'abbominio delrempio.

# CAP. XXX.

T E parole d'Agur, figliuolo di I lache: il sermone profetico, che quell'uomo pronunzio ad I-tiel: ad Itiel, ed ad Ucal.

2 Certo io son troppo idiota, per esser gran personaggio: e non ho pur l'intendimento d'un'uomo vol-

3 E non ho imparata sapienza: ma io so la scienza de' Santi

4 Chi è salito in cielo, e n'è disce-so ? chi ha raccolto ii vento nelle sue pugna? chi ha serrate l'acque nella sua vesta? chi ha posti tutti i confini della terra? quale è il suo nome, o quale e il nome del suo 6-

nome, o quase e in nome del suo s-giluolo, se tu'i sai? 5 Ogni parola di Dio è purgata col fucco: egli è scudo a coloro che sperano in iu. 6 Non aggiugnere alle sue pa-role: che talora egli non t'arquisca, e che tu non sij trovato bu-

giardo. 7 Io t'ho chieste due cose, o Dio: non riflutarlemi avanti

muoia. 8 Allontana da me vanità, e parole di bugia : non mandarmi po-vertà, nè ricchesse : cibami del

mio pane cotidiano:
9 Che talora io non mi satolli. ti rineghi, e dica, Chi è il Signore? che talora altresì io non impoveri-

sca, e rubi, ed usi indegnamente il Nome dell'Iddio mio.

10 Non dir male del servo appo'l suo padrone: che talora egli non ti maladica, e tu ti renda colpevole. 11 V'è una generazione d'uomini

che maladice suo padre, e non benedice sua madre.
12 V'è una generazione d'nomini

che si reputa netta, e non è invata della sua lordura. 13 F'é una generazione d'uomini

c'ha gli occhi grandemente eleva-

ti, e le palpebre alzate. 14 F è una generazione d'uomini, i cul denti sono spade, ed i mascellari coitetti, per divorare i poveri d'in su la terra, ed i bisognosi d'infra gli nomini.

15 La mignatta ha due figlinole, che dicono, Apporta, apporta. Queste tre cose non si sasiano giammai : ensi queste quattro non di-

mmi: ansi queste quattro non di-conto giammai, Basta: 16 Il sepolero, la marice sterile, la terra che non si sasia giammai d'acqua, el fuoco, che giammai non dice, Basta.

17 I corvi del torrente trarranno.

ed i figli dell'equila mangeranno gli occhi di chi beffa suo padre, e spressa d'ubbidire a sua madre. 18 Queste cose mi sono occulte :

asszi, io non conosco queste quat-

19 La traccia dell'aquila nell'aria. la traccia del serpente sopra'i sasso, la traccia della nave in messo del mare, la traccia dell'uomo nella giovane.
20 Tale è il procedere della donna

adultera : ella mangia, e si frega in bocca, e dice, le non he com-messa alcuna iniquità.

21 Per tre cose la terra trema; anzi per quattro, ch'ella non può

comportare:
22 Per lo servo, quando regna: e per l'uomo stolto, quando è satello

di pane: 23 Per la *donna* odicea, quando si

inarita: e per la serva, quando è erede della sua padrona.

24 Queste quattro cose son delle più piccole della terra, e pur son

vie, e molto avvedute : polo senza forze, e pure apparec-

26 I conigli, che sono un popolo senza potenza, e pur famno i lor ricetti nelle rocche :

27 Le locuste, che non hanno re, e pure escono fuori tutte a stormo,

ı

1

divise per ischlere : 28 Il famarro, che s'aggrappa con le mani, ed è ne' palazzi delli re. 29 Queste tre cose hanno un bel passo : anzi queste quattro hanno una bella andatura :

30 Il leone, la più forte delle bestie, che non si volge indietro per

tema d'alcuno:

31 Il galio compresso di fianchi. e'i becco, e'i re, appresso al quale niuno può levare il capo.

Se tu hai fatto qualche follia, innalzandoti ; overo, se hai divi to alcun male, *mettiti* la mano in eu la bocca.

33 Perciochè, come chi rimena il iatte ne fa uscir del burro: e chi strigue il naso, ne fa uscir del sangue: così ancora chi preme l'isa ne fa useir contess.

CAP. XXXI.

E parole del re Lemuel : il sermone profetico, col quale sua madre l'ammaestro.

2 Che. figliuol mio? che, figliuol del ventre mio ( e che, figlinolo d miei voti

3 Non dar la tua forma alle donne, nè i tuoi costumi a ciò che è per di-

strugger li re. non si conviene alli re, o Lamuel: e' non si conviene alli re d'esser bevitori di vino, nè a' prin-Cipi d'esser bevitori di cervogia:

5 Che talora eglino, avendo be-vuto, non dimentichino gli statuti, e non pervertano il diritto di gua-

lunque povero afflitto. 6 Date la cervogia al miserabile.

e'l vino a quelli che sono in amaritadine d'animo:

7 Acioché beano, e dimentichino lor miseria, e non si ricordino più de lor travagli.

8 Apri la tua bocca per lo mutolo. per mantenere la ragion di tutti quelli che sono in pericolo di perire. 9 Apri la tua bocca : giudica giustamente : fa' diritto al povero, ed

al bisognoso. 10 Chi troverà una donna di va-

lore? il prezzo d'essa avansa di gran lunga quello delle perle. Il Il cuor del marito si fida in lei: ed egli non avrà giammai manca-

mento di veste. 12 Ella gli fa del bene, e non del male, tutto'l tempo della sua vita. 13 Ella cerca della lana, e del lino, e lavora delle sue mani con diletto.

14 Ella è come le navi de mercatanti, ella fa venire il suo pane da lungi. 15 Ella si leva, mentre è ancora

notte, e dà il cibo alla sua famiglia.

ed ordina alle sue serventi 'l lor lo Ella considera un campo, e l'acquista: ella pianta una vigna

del frutto delle sue mani. 17 Ella si cinge i lombi di forma, e

fortifica le sue braccia. 18 Perciochè il suo traffico è buo-

no, elia le gusta : la sua lampana non si spegne di notte. 19 Ella mette la mano al fuso, e le sue palme impugnano la conoc-

20 Ella allarga la mano all' affikto, e porge le mani al bisognoso.

21 Elia non teme della neve per la sua famiglia: perciochè tutta la sua famiglia è vestita a doppio.

22 Ella si fa de capoletti: fin lino, e porpora sono il suo vestire. 23 Il suo marito è conosciuto nel

le porte, quando egli siede con gli Anziani del paese. 24 Ella fa de' veli, e gli vende : e delle cinture, le quali ella da a'

mercatanti. 25 Ella è vestita di gloria, e d'o-

### PROVERBI, XXXI.

nore: e ride det giorno a venire.

36 Ella apre la bocca con saptensa, e la legge della benignità è sopra la sua lingua.

37 Ella considera gii andamenti
della sua casa, e non mangia il
pan di pigrisia.

28 i suoi figliuoli si levano, e la predicano beata: il suo marito anch' egli, e la lauda:

29 Dicendo, Molte donne si son portate valorosamente: ma tu le sopravanzi tutte.

30 La grazia è cosa fallace, e la bellezza è cosa vana: ma la donna c'ha il timor del Signore sarà quella che sarà lodata.

31 Datele del frutto delle sue mani: e laudinla le sue opere nelle porta.

## IL LIBRO DELL' ECCLESIASTE.

CAP. I. Le parole del Predicatore, fi-gliuolo di David, re in Geruelemme.

2 Vanità delle vanità, dice il Predicatore: vanità delle vanità: ogni

cosa e vanità

3 Che profitto ha l'uomo di tutta la sua fatica, nella quale egli s'affatica sotto'l sole?

4 Una età va via, ed un' altra età viene: e la terra resta in per-

5 Il sole si leva anch'esso, e poi tramonta: ed. ansando, trae verso'l luogo suo, ove egli si dee le-

6 Il vento trae verso'l Mezzodì, e poi gira verso'l Settentrione: egli va sempre girando, e ritorna a'

suoi giri

Tutti i fiumi corrono nel mare, e'l mare non s'empie: i fiumi ritornano sempre a correre al luogo dove sogliono correre.

8 Ogni cosa s'affatica più che l'uomo non può dire: l'occhio non si sazia giammai di vedere, e l'orecchio non si riempie d'udire.

9 Quello che è stato è lo stesso che sarà: e quello che è stato fatto è lo stesso che si farà: e non v'è nulla di nuovo sotto'i sole.

10 Evvi cosa alcuna, della quale altri possa dire, Vedi questo, egli è nuovo? già è stato ne' secoli, che sono stati avanti noi.

11 Non v'è alcuna memoria delle cose, che sono state innanzi : così ancora non vi sarà memoria delle cose, che saranno nel tempo a venire, fra coloro che verranno ap-

12 Io, il Predicatore, sono stato re sopra Israel, in Gerusalemme: 13 Ed ho recato il mio cuore a ricercare, ed ad investigare, con sapienza, tutto ciò che si fa sotto'l cielo: il che è una occupazione molesta, la quale Iddio ha data a' 576

figliuoli degli uomini, per occuparvisi.

14 Io ho vedute tutte le cose che

si fanno sotto'l sole : ed ecco, tutto ciò è vanità, e tormento di spirito. 15 Le cose torte non si possono dirizzare: ed i difetti non si posso-

no annoverare.

16 Io parlava nel cuor mio: di-cendo, Ecco, io mi sono aggrandito, ed accresciuto in sapienza. più che tutti quelli che sono stati innanzi a me sopra Gerusalemme: e'l cuor mio ha veduta molta sapienza, e scienza: 17 Ed ho recato il mio cuore, a

conoscere la sapienza : ed anche a conoscere le pazzie, e la stoltizia: ed ho riconosciuto che questo ancora è un tormento di spirito.

18 Perciochè, dove è molta saienza, v'e molta molestia: e chi accresce la scienza accresce il dolore.

CAP. II.

O ho detto nel cuor mio, Va' dra, lio ti proverò con allegressa, e tu goderai del bene: ma ecco, questo ancora è vanità.

2 Io ho detto al riso, Tu sei insensato: ed all' allegrezza, Che cosa d

quel che tu fai ?

3 Io ho nel mio cuore ricercato il modo di passar dolcemente la vita mia in continui conviti : e, reggendo il mio cuore con sapienza, d'attenermi a stoltizia ; fin che vedessi che cosa fosse bene a' figlinoli degli nomini di fare sotto l'cielo, tut-ti i giorni della vita lorg.

4 fo he fatte dell'opere magnifiche : io m'ho edificate delle case: io m' ho piantate delle vigne.

5 lo m'ho fatti degli cirti, e de' giardini ; ed ho piantati in essi degli alberi fruttiferi d'ogni maniera.

6 to m'ho fatte delle pescine d'acqua, per adacquar con esse li bosco ove crescono gli alberi.

7 Io ho acquistati de servi, e delle

serve, ed ho avuti de' servi nati. ed allevati in casa; ho eziandio avuto molto grosso, e minuto be-stiame, più che tutti quelli che sono stati innanzi a me in Gerusalemme.

8 Io m'ho eziandio adunato dell'argento, e dell'oro, e delle cose le dù care delli re, e delle provincie: io m'ho acquistato de cantori, e delle cantatrici : ed ho avuto delle delizie degli uomini d'ogni manie ra: musica semplice, e musica di

concerto. 9 E mi sono aggrandito, ed accresciuto, più che tutti quelli che sono stati innanzi a me in Gerusalemme: la mia sapienza eziandio m'è

restata.

10 E non ho sottratto agli occhi miel cosa alcuna, ch' abbiano chiesto: e non ho divietato il mio cuore da niuna allegrezza : anzi 'l mio cuore s'è rallegrato d'ogni mia fa-tica: e questo è stato quello che m'è tocco in parte d'ogni mia fa-

11 Ma. avendo considerate tutte le mie opere, che le mie mani aveano fatte : e la fatica, ch'io avea durata a farle; ecco, tutto ciò era vanità, e tormento di spirito: non v'e di ciò profitto alcuno sotto'l

12 Laonde mi son rivolto a vedere la saplenza, e le follie, e la stoltizia: perciochè, che cosa son gli altri uomini, per poter seguitare il re? essi fanno ciò c'hanno già fatto.

13 Ed ho veduto che la sapienza è più eccellente che la stoltizia, siccome la luce è più eccellente

che le tenebre.

14 Il savio ha i suoi occhi nel capo, e lo stolto camina in tenebre : ma pure eziandio ho conosciuto ch'un medesimo avvenimento av-

viene ad essi tutti.

15 Laonde ho detto nel cuor mio. Egli avverrà anche a me il medesimo avvenimento, che allo stolto: che mi gioverà egli adunque allora d'essere stato più savio i perciò, ho detto nel cuor mio, che ciò ancora è vanità.

16 Perciochè non vi sarà giammai più memoria del savio, come nè anche dello stolto : conclosiacosachè ne giorni vegnenti ogni co-sa sarà già dimenticata. E come muore il savio come lo stolto?

17 Perciò ho odiata questa vita: imperochè l'opere che si fanno sotto'l sole mi son dispiaciute: perchè ogni cosa è vanità, e tormento di

spirito. 18 Ho eziandio odiata ogni mia

fatica, ch'io ho durata sotto'l sole. la quale lo lascerò a colui che sarà

dopo me. 19 E chi sa s'egil sarà savio, o stolto? e pure egli sarà signore d'ogni mia fatica, intorno alla quale mi sarò affaticato, ed avrò adoperata la mia sapienza sotto'l sole. An-

che questo è vanità. 20 Perciò, mi son rivolto a far perdere al mio cuore la speranza d'ogni fatica, intorno alla quale io mi sono affaticato sotto'l sole.

21 Perciochè v'è tale uomo, la cui fatica sarà stata con sapienza, con conoscimento, e con dirittura; il quale pur la lascia per parte a chi non s'è affaticato intorno. Anche questo è vanità, e gran molestia.

22 Perciochè, che cosa ha un tale uomo di tutta la sua fatica, e del tormento del suo spirito, con ch'e-

gli s'affatica sotto'i sole?

23 Conclosiacosachè tutti i suoi riorni non sieno altro che dolori, e le sue occupazioni altro che mole stia: anche non pur di notte il cuor suo non riposa. Questo ancora è vanità

24 Non e egli cosa buona nell' uomo, ch'egli mangi, e bea, e faccia goder di beni l'anima sua, con la sua fatica? Anche questo ho ve-

duto esser dalla man di Dio. 25 (Perciochè, chi mangerebbe, e chi goderebbe, se io nol faces-

si ?)

26 Conclosiacosachè Iddio dia all'uomo, che gli è grato sapienza, conoscimento, ed allegrezza: ed al peccatore, egli da occupazione d'adunare, e d'ammassare, per dare a colui che è grato a Dio. Questo ancora è vanità, e tormento di spirito.

#### CAP. III.

ONI cosa ha la sua stagione, ed ogni azione sotto'l cielo ha il suo tempo.

2 V'e tempo di nascere, e tempo di morire: tempo di piantare, c tempo di divellere ciò che è piantato:

3 Tempo d'uccidere, e tempo di sanare : tempo di distruggere, e

tempo d'edificare :

4 Tempo di piagnere, e tempo d' ridere: tempo di far cordoglio, tempo di saltare :

5 Tempo di spargere le pietre, tempo di raccorle: tempo d'al bracciare, e tempo d'aliontanari dagli abbracciamenti: 6 Tempo di procacciare, e temp

di perdere : tempo di guardare, tempo di gittar vi

## ECCLESIASTE, III. IV.

7 Tempo di stracciare, e tempo di cucire: tempo di tacere, e tempo di parlare :

8 Tempo d'amare, e tempo d'odiare : tempo di guerra, e tempo

di pace.

9 Che profitto ha chi fa alcuna cosa, di quello intorno a che egli s'affatica?

10 Io ho veduta questa occupasione, che Iddio ha data a' figliuoli degli uomini, aciochè s'occupino

Il Egli ha fatta ogni cosa bella nella sua stagione: ha exiandio posto il mondo nel cuor degli uo-

mini, sensa che però l'uomo possa giammai rivenir l'opere, ch' iddio ha fatte, da capo al fine. 12 Io ho conosciuto che fra essi

non v'e altro bene, che di rallegrarel, e di far bene in vita sua. 13 Ed anche, ch'ogni uomo mangi, e bea; e, con ogni sua fatica, goda del bene, e dono di Dio.

14 lo ho conosciuto che tutto quello ch' Iddio fà è in perpetuo: a cio niente si può aggiugnere, e niente se ne può diminuire: e Dio if sa, acioche gii uomini lo temano. 15 Clò ch'è stato era già prima, e chì c'ha da essere di è riato: ed

ciò c'ha da essere già è stato: ed Iddio ricerca quello che è passato. 16 Avendo oltr'a ciò veduto sotto'l sole, che nel luogo del giudicio
v'è l'empletà, che nel luogo della
giustizia v'è l'empletà:

17 lo ho detto nel mio cuore, Iddio giudicherà il giusto, e l'empio: perciochè per qual si voglia cosa

o'è un tempo, ed ad ogni opera so-

prastà un quivi. 18 Io ho detto nel mio cuore, intorno alla condizion de' figliuoli degli uomini, ch'egli sarebbe da disiderare che Iddio gli chiarisse, e

ch'essi vedessero che da loro stessi on sono altro che bestie:

19 Perciochè ciò ch'avviene a' figliuoli degli uomini è ciò ch'avriene alle bestle : v'é un medesimo avvenimento per essi tutti: come muore l'uno, così muore l'altro: e tutti hanno un medesimo fiato: e l'uomo non ha vantaggio alcuno sopra le bestie : perciochè tutti sono vanità

20 Tutti vanno in un medesimo luogo: tutti sono stati fatti di polvere, e tutti ritornano in polvere. 21 Chi sa che lo spirito de figliuo-

li degli uomini salga in alto, e quel delle bestie scenda a basso sot-

22 Io ho dunque veduto che non v'è altro bene, se non che l'uemo si rallegri nelle sue opere : concioslacosachè questo sia la sua parte:

perciochè, chi lo rimenerà, veder quello che sarà dopo lui

CAP. IV.

MA di nuovo lo ho vedute tutte IVI l'oppressioni, che si fanno sotto'l sole : ed ecco le lagrime degli oppressati, i quali non hanno alcun consolatore, ne forza da po-tere scampar dalle mani de loro oppressatori: non hanno, dico. alcun consolatore.

2 Onde lo pregio i morti, che già son morti, più che i viventi, che

sono in vita fino ad ora-

3 Anzi più felice, che gli uni, e che gli altri, giudico colui, che fino ad ora non è stato: Il qual non ha vedute l'opere malvage. che si fanno sotto'l sole.

4 Oltr's ciò, ho veduto ch'in ogni fatica, ed in ogni opera ben fatta. l'uomo è invidiato dal suo prossimo. Ciò ancora è vanità, e tormento di spirito.

5 Lo stolto piega le mani, e mangia la sua carne : dicendo.

6 Meglio è una menata con riposo, che amendue i pugni pieni con travaglio, e con tormento di spi-

rito. 7 Ma di nuovo ho vedu**ta un`***al***-**

tra vanità sotto'l sole.

8 Vè tale, che è solo, e non ha alcun secondo: ed anche non ha figliuolo, nè fratello, e pure egii s'affatica senza fine, ed anche l'occhio suo non è giammai sazio di riccheme: e non pensa, Per chi m'affatico, e privo la mia persona di bene ? Questo ancora ¿ vanità, ed un mal'affare.

9 Due vagliono meglio ch'un aclo : concionaconach essi abbiano un

buon premio della lor fatica: 10 Perciochè, se l'uno cade, l'altro rileva il suo compagno: ma guai a chi è solo! perciochè, se ca-de, non v'é alcun secondo per rilevarlo.

11 Oltr'a ciò, se due dormono insieme, si riscalderanno: ma un solo, come potrà egli riscaldarsi ? 12 E se alcuno fa forza all'uno.

i due gli resisteranno: anche il cordone a tre fili non si rompe prestamente.

13 Meglio vale il fanciullo povero, e savio, che'l re vecchio, e stolto, il qual non sa più essere ammonito.

14 Perciochè tale esce di carcere, per regnare : tale altreal, che è nato nel suo reame, diventa povero. 15 Io ho veduto che tutti i vi-

venti sottol sole vanno col fan-ciulio, che è la seconda persona, c'ha da succedere al re.

16 Tutto'l popolo senza fine vs ; can lui, come accano futto tutti coloro ch'erano stati davanti a loro: quelli esiandio, che verranno apresso, non si rallegreranno di lul. Certo, questo ancora è vanita, e tormento di spirito.

CAP. V. GUARDA il tuo piè, quando tu andrai nella Casa di Dio: ed andrai neins casa ui Dio: en appressati per ascoltare, anzi che per dar quello che donno gli stotti, cioè, sacrificio: percioché essi, fa-cendo male, non però se n'av-

reggono. 2 Non esser precipitoso nel tuo ariare, e'l tuo cuore non s'affretti di proferire alcuna parola nel co-apetto di Dio: perciochè Iddio è nel cielo, e tu sei in terra: però

sieno le tue parole poche : 3 Perciochè dalla moltitudine

dell'occupazioni procede il sogno, e dalla moltitudine delle parole

procede la voce stolta. 4 Quando avrai votato a Dio alcum voto, non indugiar l'adempierlo: perciochè gli stolti non gli son punto grati : adempi ciò ch'a-

vrai votato.

5 Meglio è che tu non voti, che

tu voti, e non adempi. 6 Non recar la tua bocca a far peccar la tua persona: e non dire davanti all'Angelo, che è stato er-rore: perchè s'adirerebbe Iddio per la tua voce, e dissiperebbe l'opera

delle tue mani?
7 Certo, in moltitudine di sogni vi sono ancora delle vanità assai: così ancora ve ne son molte in

wolfe parole : ma tu, temi Iddio. 8 Se tu vedi nella provincia l'oppression del povero, e la ruberia del giudicio, e della giustizia, non maravigliarti di questa cosa: perciochè v'è uno Ecceleo disopra all'eccelso, che vi prende guardia: anzi vi sono degli eccelsi sopra essi futti.

9 Or la terra e la più profittevole di tutte l'altre cose: il re stesso è

sottoposto al campo.

10 Chi ama l'argento non è sa-siato con l'argento: e chi ama i gran tesori e sensa rendita. Anche questo è vanità. 11 Dove son molti beni, sono an-

11 Dove son mota cent, sono an-che motti mangiatori d'essi; e che prò ne torna al padrone d'essi, sal-vo la vista degli occhi? 12 Il sonno del lavoratore é doi-ce, poco o assal ch'egli mangi; ma la sanietà del rioco non lo lascia dormire.

13 V'è una mala doglia, la quale io ho veduta sotto'l sole, cioc, che | quell' altre; 579

vi son delle riccheme, conservate a' lor padroni per lor male. 14 Ed esse ricchesse periscono

per mal'affare, sì che, se'l padrone d'esse ha generato un figliuolo. non gliene rimane nulla in mano.
15 Un tale se ne torna ignudo, come è uscito del ventre di sua madre, andandosene come è venuto: e non prende nulla della sua fatica, ch'egli se ne porti via

nella mano. If Anche questo è una mala do-glia: conciosiacosach'egli se ne vada come egli è venuto: e che profitto ha egli d'essersi affaticato

per del vento?

17 Ed anche tutti i giorni della sua vita egli avrà mangiato in te-nebre, con molta tristema, e do-

glia, e cruccio.

18 Ecca ciò ch'io ho veduto. ch'egli è una buona, e bella coe che l'uomo mangi, e bea, e goda del bene con tutta la sua fatica. ch'esti dura sotto'l sole, tutti i giorni della sua vita, i quali Id-dio gli ha dati: perchè questo è la

sua parte. 19 Ed anche, quando Iddio, avendo date a chi che sia ricchesse, e facultà, gli dà ancora il potere di mangiarne, e di prenderne la sua parte, e di rallegrarsi della sua fa-tica, ciò è un dono di Dio.

20 Perciochè un tale non si ricorderà moito de' giorni della sua vita: conciosiacosachè Iddio gli risponda per l'allegrezza del suo

cuore.

CAP. VL

'E un male, ch'io ho veduto sotto'l sole, ed è frequente fra gli uomini, 2 Cioé, che v'è tal' uomo, a cui Id-

dio ha date ricchesse, e facultà, e gioria, talchè nulla manca all'anima sua, di tutto ciò ch'egli può disiderare: e pure Iddio non gli dà il potere di mangiarne: anzi uno strano le mangia. Questo è vanità, ed una mala doglia.

3 Avvegnachè alcuno generi cen-to figliuoli, e viva molti anni, talche il tempo della sua vita sia grande, se l'anima sua non è saziata di bene, e se non ha pur se-poltura ; io dico che la condizione

d'un'abortivo è migliore che la sua. 4 Perciochè quell' abortivo è venuto in vano, e se ne va nelle te-nebre, el suo nome è coperto di

5 Ed avvegnachè non abbia veduto il sole, nè avuto alcun conoscimento, pure ha più riposo che

6 Il quale, benchè egli vivesse dumila anni, se non gode del bene, che vantaggio n'ha egli? non vanno essi tutti in un medesimo

luogo?
7 Tutta la fatica dell'uomo è per la sua bocca; e pur l'anima sua

non è giammai sasia.

8 Perciochè, qual vantaggio ha il asvio sopra lo stoito ? qual van-taggio ha il povero intendente ? di caminare davanti a' viventi.

9 Meglio è il veder con gli occhi, che andar vagando qua e la con l'anima. Anche questo è vanità, e tormento di spirito.

10 Già fu posto nome all'uomo ciò ch'egli è: ed egli è noto ch'esso nome fu Adam: ed egli non può gar con colui che è più forte

di luL Il Quando vi sono cose assai,

esse accrescono la vanità: è che vantaggio n'ha l'uomo?

12 Perciochè, chi sa qual cosa sia buona all'uomo in questa vita, tutti i giorni della vita della sua vanità, i quali egli passa come un' ombra i imperochè, chi dichiarera all'aomo ciò che sarà dopo lui sotto'l sole?

CAP. VII.

A buona fama val meglio che'l La buono olio odorifero, e'l giorno della morte meglio che'l giorno della natività.

2 Meglio vale andare in una casa di duolo, che andare in una casa di convito: perciochè quello è il fine d'ogni uomo: e chi vive vi pon mente.

3 Meglio vale la tristezza che'l riso: perciochè il cuore migliora

per la mestizia del volto. 4 Il cuor de' savi è nella casa del duolo: e'l cuor degli stolti è nella

casa dell' allegrezza

savio, che s'alcuno ode il cantar de' pazzi. le pazzi. 6 Perciochè, quale è il romore delle spine sotto la caldaia, tale è il ridere dello stolto. Anche que-

sto è vanità. 7 Certo l'oppressione fa impazsare il savio, e'i presente fa perdere il senno.

8 Meglio vale il fin della cosa, che'i principio d'essa : meglio vale chi è di spirito paziente, che chi è

di spirito altiero. 9 Non esser subito nell'animo tuo ad adirarti : perciochè l'ira ri-

posa nel seno degli stolti. 10 Non dire, Che vuol dire che i giorni di prima sono stati migliori di questi? perciochè tu non do-anderesti di ciò per sapiensa. 580

11 La sapienza è buona con credità : e quelli che veggono il sole hanno del vantaggio.

12 Perciochè la sapiensa è all'ombra, ed i danari sono all'ombra: ma la scienza della sapienza ha questo vantaggio, ch'ella fa vivere

quelli che ne son dotati.

13 Riguarda l'opere di Dio: per-ciochè, chi potrà ridirissare clò ch'egli avra travolto?

14 Nel giorno del bene sta' in allegrezza: e nel giorno dell' avver-sità, ponvi mente: ancora ha fat-to Iddio l'uno contraposto all' altro, per questa cagione, che l'uomo non troverà nulla dopo sè. 15 Io ho veduto tutto questo a'

giorni della mia vanità. giusto, che perisce per la sua giu-stizia: e v'è tal'empio, che pro-

lunga la sua vita con la sua mal-vagità. 16 Non esser troppo giusto, e non

farti savio oltre misura : perchè ti diserteresti ?

17 Non esser troppo emplo, nè stolto: perchè morresti fuor del

tuo tempo? 18 Esti è bene che tu t'attenghi ad una cosa, sì però che tu non al-lenti la mano dall'altra: perciochè, chi teme Iddio esce d'ogni

19 La sapienza rinforza il savio. più che dieci rettori non fanno la

città nella quale sono.

20 Certo non v'e niuno uomo giusto in terra, il quale faccia bene, e

non pecchi.
21 Tu altresi non por mente a
tutte le parole ch'altri dirà: anzi non pure ascoltare il tuo servo che ti maladice.

22 Perciochè il tuo cuore sa che tu ancora ne hai maladetti altri.

eziandio più volte.

23 Io ho provate tutte queste cose per saplenza: onde ho detto, Io son savio: ma la sapienza è lungi da

24 Chi troverà una cosa, che è cotanto lontana, ed è profondis-

25 Io mi sono aggirato con l'anima mia, per conoscere, per inve-stigare, e per ricercar sapienza, e come si dee ben giudicar delle cose: e per conoscere l'empietà della stoltizia, e la follia delle pazzie:

26 Ed ho trovato una cosa più amara che la morte, cioc, quella donna che non è altro che reti, el cui cuore non è altro che giacchi, e le cui mani son tanti lacci: l'ucmo gradevole a Dio scamperà da essa; ma il peccatore sarà preso da lei.

### ECCLESIASTE, VII, VIII. IX.

27 Vedi, io ho trovato questo, dice il Predicatore, cercando ogni cosa ad una ad una, per trovare come si dee ben giudicar delle cose :

28 Il che ancora cerca l'anima mia, e non l'ho trovato: (ben ho trovato un'uomo fra mille: ma, fra altrettante donne, non ne ho

trovata pure una :)
29 Sol' ecco ciò ch' io ho trovato, Che Iddlo ha fatto l'uomo diritto: ma gli uomini hanno ricercati molti discorsi.

CAP. VIII. noece la dichiarazione delle cose ? la sapienza dell'uomo gli rischiara il volto, e la durezza della

sua faccia ne è mutata. 2 Io fammonisco, che tu osservi'l comandamento del re: exiandio per cagion del giuramento futto nel Nome di Dio.

3 Non affrettarti di partirti dal suo cospetto : ed anche non presentarti d lui con qualche cosa malvagia: perciochè egli farà tutto quello

che gli piacerà.

4 Perciochè la parola del re è con imperio: e chi gli dirà, Che fai?

5 Chi osserva il comandamento non proverà alcun malvagio accidente; e'l cuor dell'uomo savio conosce il tempo, e'l buon modo, che si dee tenere.

6 Conciosiacosachè a qual si voglia affare vi sia tempo, e modo: perciochè gran mali soprastanno

all' uomo.

7 Perchè egli non sa quello ch'avverrà : imperochè, chi gli dichiarerà come le cose saranno l

8 Niun' uomo ha potere sopra'l vento, per rattenere il vento: e non v'è potere alcuno contr'al giorno della morte, e nella battalia non v'é licensia : così l'empieta non lascerà scampar quelli ne' uali ella si trova.

9 lo bo veduto tutto questo: e, ponendo mente a tutte le cose che si anno sotto'i sole, ho veduto che s'è tal tempo, che l'uomo signoreg-gia sopra l'uomo, a danno d'esso.

10 Ed allora ho veduto, che gli empi, che prima erano sepolti, venivano: e quelli, che s'erano portati in dirittura, se n'andavano dal luogo del Santo, ed erano dimenticati nella città. Anche questo è vanità.

11 Perciochè la sentenza non è prontamente data contr'all' opere malvage, però il cuor de figliuoli degli uomini è pieno dentro di loro di voglia di mai fare.

12 Conclosiacomachè li peccatore

faccia male cento volte, e pur la pene gli è prolungata: ma pure ancors so to che bene sara a coloro che temono Iddio, perchè riveriscono la sua faccia :

13 E che bene non sarà all'empio, e ch'egli non prolungherà i suoi giorni, che se n'andranno co-me l'ombra : perciochè egii non ri-

verisce la faccia di Dio.

14 V'è una vanità, che avviene sopra la terra, cioc, che vi son de giusti, a quali avviene secondo l'opera degli empi: e vi son degli empi, a'quali avviene secondo l'opera de giusti. Io ho detto, che anche questo è vanità.

15 Perciò, io ho lodata l'allegres-Es : conclosiacosachè l'uomo non abbia altro bene sotto'l sole, se non di mangiare, e di bere, e di gioire: e questo è quello ch'egii, con la sua fatica, ha in presto a' di della sua vita, che iddio gii ha dati sotto'l

sole. 16 Quando io ho recato il cuos mio a conoscer la sapienza, ed a veder gli affari, che si fanno sopra la terra: (perciochè nè giorno nè

notte esso mio cuore non vede sonno degli occhi suoi :)

17 Io ho veduto, quant' è a tutte l'opere di Dio, che l'uomo non può rivenir l'opere, che si fanno sotto'l sole : intorno alle quali egli s' affa-tica, cercandole, e non le trova : ed, avvegnachè il savio dica d'aver conoscimento, non però le può trovare.

CAP. IX.

DERCIOCHE io m'ho recate tutte queste cose al cuore, eziandio per chiarir tutto questo: come i giusti, ed i savi, ed i fatti loro, essendo della man di Dio, gli uomini non conoscono nè l'amore,

nè l'odio : tutto è davanti a loro.

2 Tutte le cose avvengono simigliantemente a tutti : un medesimo avvenimento avviene al giusto, ed all'empio; al buono, e puro, ed al-l'immondo; a chi sacrifica, ed a chi non sacrifica: quale è il buono, tale e il peccatore: tal chi giura, qual chi teme di giurare.

3 Quest' è una cosa molesta, fra tutte quelle che si fanno sotto'l sole, che un medesimo avvenimento avviene a tutti: ed anche, che mentre i figliuoli degli uomini so-no in vita, il cuor loro è pien d' male, ed hanno delle follie al cu

re: e, dopo ciò, vanno a' morti. 4 Perciochè, chi è eletto? V qualche speranza in tutti que che sono in vita: conciosiacosac la condizione d'un can vivo sia i gliore che quella d'un leone mor

# ECCLESIASTE, IX. X.

5 Perciochè i viventi sanno che morranno: ma i morti non sanno nulla, e non v'è più alcun premio per loro: perciochè la lor memoria è dimenticata.

6 Già e'l loro amore, e'l loro odio, e la loro invidia è perita: e non hanno giammai più parte alcuna in tutto quello che si fa sotto l sole.

7 Va', mangia il tuo pane alle-gramente, e bei 1 tuo vino di cuore lieto: se pure Iddio gradi-

ace le tue opere.

8 Sieno in ogni tempo i tuoi vestimenti bianchi: e l'olio odorifere non venga meno in sul tuo capo.

9 Godi della vita con la moglie che tu ami, tutti i giorni della vita della tua vanità, i quali *Iddio* t'ha iati sotto'l sole, tutto'l tempo della tua vanità : perciochè questa è la tua parte nella tuo vita, e'i frutto della tua fatica, che tu duri sotto'l

10 Fa's tuo potere tutto quello ch'avrai modo di fare: perciochè sotterra, ove tu vai, non v'è nè opera, nè ragione, ne conoscimen-

o, nè sapienza alcuna. 11 Di nuovo, io ho veduto sotto 1 sole, che'l correre non è in poter de leggieri, ne'l far la guerra in poter de prodi, nè l'aver del pane in poter de savi, nè l'acquistar riccheme in poter de prudenti, ne dessere in grazia in poter degl'intendenti: concioslacosache ad essi tutti avvengano tempi, e casi.

12 Perciochè l'uomo non pur co-nosce il suo tempo. Come i pesci, che son presi con la mala rete. e come gli uccelli, che son colti col laccio: così sono allacciati i figliuoli degli uomini, al tempo dell'avverità, quando cade loro di subito ad-

13 Pure ancora ho veduta questa sapienza sotto' i sole, che m'è paru-

ta grande: Vers una picciola città con pochi uomini dentro: ed un gran re venne contr'ad essa, e l'intorniò, e

fece di gran bastic contr'ad essa:

15 Ed in essa si trovò un povero uomo savio, il qual liberò la città con la sua sapiensa: benchè niuno si ricordasse di quel povero

16 Allora io dissi, Meglio val sapienza che forza: benchè la sapiensa del povero sia sprezzata, e che le sue parole non sieno ascoltate. 17 Le parole de savi deono esser più quietamente ascoltate, che le

grida d'un signore, fra gli stolti. 18 La sapienza val meglio che gli strumenti bellici : ma un solo pecstore fa perire un gran bene.

CAP. X.

E mosche morte fanno putire, e ribollir l'olio edorifero del profumiere: cost un poco di stolti-sia guasta il pregio della sapienza, e della gioria.

I L'acme savio ha il ano cuore alla sua destra, e lo stolto l'ha alla

aua sinistra.

3 Lo stelto, esiandio mentre egli camina per la via, è scemo di s no, e dice a tutti ch'erli è stolto.

Se'l principe monta in ira contr'a te. non lasciar però il tuo luogo: perciochè la dolcezza fa per-donar di gran peccati.

5 Vè un mais, ch'io ho veduto

sotto'l sole, simile all'errore che procede dal principe, 6 Cioè, che la stoltizia è posta in

grandi aiteme, ed i ricchi seggono

in luoghi bassi.

7 lo ho veduti i servi a cavallo, ed i ricchi caminare a piè come

8 Chi cava la fossa caderà in casa: e chi rompe la chiusura il serpente

9 Chi rimove le pietre ne sarà offeso: chi spenza delle legne ne sarà

in pericolo.

10 Se il ferro rintussato, del quale non si sia arrotato il taglio, pur rinforza gli eserciti; certo i pienza è cosa eccellente, per addirimar le cose.

11 Se'l serpente morde, non es-endo incantato, niente meglio va-

le il maldicente.

12 Le parole della bocca del savio non sono altre che grazia: ma le labbra dello stolto lo distruggono. 13 Il principio delle parole della sua bocca e stoltizia, e'l fine del

suo pariare è mala passia. 14 Benchè lo stolto multiplichi le

parole, l'uomo pur non sa ciò c'ha da essere : e chi gli dichiarera ciò che sarà dopo lui? 15 La fatica degli stolti gli stanca:

perciochè non sanno la via per an-dere alla città.

16 Guai a te, o paese, il cui re d'fanciullo, ed i cui principi mangiano fin della mattina l

17 Besto te, o paese, il cui re è di legnaggio nobile, ed i cui principi mangiano a tempo convenevole, mangiano a tempo convenevole, per ristoro, e non per ebbrema! 18 Per la pigrisia d'ambe le mani il aolalo scade, e per le mani spen-

solate gocciola in casa.

19 I conviti si fanno per gioire, e'l vino rallegra i viventi: ed i danari rispondono a tutto.

20 Non dir male del re, non pur nel tuo penziero: e non dir male del ricco nella camera dove tu gla-

### ECCLESIASTE, XI, XII,

ci : perciochè alcun' uccello del ! cielo potrebbe portarne la voce, ed alcun animale alato rapportane le parole.

CAP. XI.

CITTA ii tuo pane sopra l'ac-que: perciochè tu lo ritrove-ral lungo tempo appresso. 2 Fanne parte a sette, and ad otto: perciochè tu non sai qual

male avverra sopra la terra.

8 Quando le nuvole son piene. versano la pioggia in su la terra: e quando l'albero cade, o verso'i Messodi, o verso'l Settentrione, ove rli cade quivi resta.

4 Chi pon mente al vento non se minerà ; e chi riguarda alle nuvole

non mietera.

5 Come tu non sal qual sia la via del vento, né come si formino l'os-sa dentro al ventre della donna gravida: così tu non conosci l'opere di Dio, il qual fa tutte queste

6 Semina la mattina la tua semenza, e la sera non lasciar posar le tue mani: perciochè tu non sai clò che riuscirà meglio, questo, o quello: o se l'uno, e l'altro sarà ugualmente buono.

Ben è la luce cosa dolce, e'l vedere il sole cosa piacevole agli

8 Ma pure, se l'uomo, vivendo molti anni sempre in allegressa, si ricorda che i giorni delle tenebre saranno molti, tutto quello che gii sarà avvenuto sard vanità.

CAP. XII.

RALLEGRATI pure, ogiovane,
nella tua fanciuliezza: e tengati lieto il cuor tuo a' di della tua giovanéssa, e camina nelle vie del cuor tuo, e secondo lo sguardo degli occhi tuoi: ma sappi che per tutte queste cose Iddio ti fara ve-nire in giudicio.

nire in giuncio.

2 E togli dal cuor tuo la tristizia,
e rimovi 1 cordoglio dalla tua carne: perciochè la fanciullezza, e la ovanezza sono una cosa vana :

3 Ma ricordati del tuo Creatore a di della tua giovanezza, avanti che sieno venutil cattivi giorni, e giun-ti gli anni, de' quali tu dirai, Io non v'ho alcun diletto:

4 Avanti che'l sole, e la luce, e la

luna, e le stelle, sieno oscurate: e che le nuvole ritornino dopo la

che le nuvole ritorium copo m ploggia: 5 Allora che le guardie della ciasa tremeranno, ed i possenti si pie-gheranno, e le macinatrici cesse-ranno, perchè suranno diminuite: e quelli che riguardano per le fi-

stre saranno cecurati : 6 Ed i due usci d'in su la piassa. saranno serrati con abbassamento del suon della macina : e l'uomo al leverà al suon dell' uccelletto, e

tutte le cantatrici saranno abbassate :

7 Ed anche l'uomo temerà de' luoghi elevati, ed avrà spaventi, caminando per la strada : e'i mandorlo florirà, e la locusta s'aggraverà, e l'appetito scaderà : perciochè l'uomo se ne va alla sua casa perpetua: e quelli che fanno cordo-glio gli andranno d'intorno per le strade:

8 Avanti che la fune d'argento si rompa, e la secchia d'oro si spezzi, e'l vaso si fiacchi in su la fonte, s la ruota vada in pessi sopra la ci-

sterna:
9 E la polvere ritorni in terra.
10 E la polvere ritorni in terra. a Dio, che l'ha dato.

10 Vanità delle vanità, dice il Pro-

dicatore, ogni cosa è vanità. 11 Più il Predicatore è stato sa vio, più ha insegnata scienza al popolo, e gliel ha fatta intendere, d ha investigate, e composte molte sentense.

12 Il Predicatore ha cercato, per trovar cose approvate: e ciò che è seritto è dirittura, parole di verità. 13 Le parole de savi son come gli secosti, e come i pali piantati de mandriani che stabbiano: e sono

state date da uno stesso Pastore. 14 Perciò, figliuol mio, guardati da quello che è oltre ad esse: non v'è fine alcuno al far molti libri: s molto studiare è fatica alla carne.

15 La conclusione dei ragiona-mento, ogni cosa udita, è, Temi Iddlo, ed osserva i suoi comandamenti: perchè questo è il tutto dell'uomo.

16 Perciochè Iddio farà venire ogni opera, buona, e malvagia, al giudicio, ch'egii furà d'ogni cosa occulta.

# LIBRO DEL CANTICO DE' CANTICI.

CAP. I.

TL Cantico de cantici di Salomone.

I mone.

2 Bacimi egil de baci della sua
bocca : perciochè i tuoi amori son
migliori chel vino.

3 Per l'odor de tuoi preziosi oli
odoriferi, (il tuo Nome è un olio
odorifero sparso,) t'amano le fanciulle.

4 Tirami, noi correremo dietro a te: il re m'ha introdotta nelle sue camere: noi gioiremo, e ci rallerreremo in te: noi ricorderemo i greremo in te: noi incomentation tuoi amori, anzi che'l vino: gli nomini diritti t'amano.

5 O figliuole di Gerusalemme, lo son bruna, ma bella: come le tende di Chedar, come i padiglioni di Sa-

lomone.

6 Non riguardate ch'io son bruna: perciochè il sole m'ha tocca co' suoi raggi: i figliuoli di mia madre si sono adirati contr'a me: m'hanno posta guardiana delle vigne: io non ho guardata la mia

virna, che è mia O tu, il qual l'anima mia ama, dichiarami ove tu pasturi la greggia, ed ove tu la fal posare in sul mezzodi: perciochè, perchè sarei lo come una donna velata presso alle mandre de' tuoi compa

8 Se tu nol sai, o la più bella d'infra le femmine, esci seguendo la traccia delle pecore, e pastura le tue caprette presso alle tende de'

pastori.

9 Amica mia, io t'assomiglio alle cavalle, che sono a' carri di Fa-

raone.

10 Le tue guance son belle ne' lor d, e'l tuo collo ne' suoi monili. Il Noi ti faremo de' fregi d'oro con punti d'argento.

12 Mentre il re è nel suo convito, il mio nardo ha renduto il suo

odore.

13 Il mio amico m'è un sacchetto il mirra : egli passerà la notte fra e mie mammelle.

14 Il mio amico m'è un grappolo i cipro nelle vigne d' En-ghedi. 15 Eccoti bella, amica mía, eccoti

ella : i tuoi occhi somigliano quelli de' colombi. 16 Eccoti bello, amico mio, ed

anche piacevole: il nostro letto cuiandio è verdeggiante.

17 Le travi delle nostre case son 584

di cedri, i nostri palchi son di ci pressi.

CAP. IL TO son la rosa di Saron, il giglio

delle valli.

2 Quale è il giglio fra le spine, tale è l'amica mia fra le fanciulle 3 Quale è il melo fra gli alberi d'un bosco, tale è il mio amico fra i giovani: io ho disiderato d'essere all'ombra sua, e mi vi son posta a sedere : e'l suo frutto è stato dolce

al mio palato. Egli m'ha condotta nella casa del convito, e l'insegna ch'egli

m'alza e, Amore. 5 Confortatemi con fiaschi, fatemi un letto di pomi: perciochè io

languisco d'amore. 6 Sis la sua man sinistra sott'al mio capo, ed abbraccimi la sua de-

stra.

7 lo vi scongiuro, o figlinole di Gerusalemme, per le cavriuole, e per le cerve della campagna, che voi non isvegliate l'amor mio, e non le rompiate il sonno, fin che non le piaccia-

8 Keco la voce del mio amico: ecco, egli ora viene saltando su per li monti, saltellando su per li colli. 9 L'amico mio è simile ad un cavriuolo, od ad un cerbiatto: ecco ora sta dietro alla nostra parete

egli riguarda per le finestre, egli si mostra per li cancelli. 10 Il mio amico m'ha fatto motto,

e m' ha detto. Levati, amica mia. bella mia, e vientene.

11 Perciochè, ecco, il verno è passato, il tempo delle gran piogge è mutato, ed è andato via :

12 I fiori si veggono nella terra, il tempo del cantare è giunto, e s'ode la voce della tortola nella nostra contrada :

13 Il fico ha messi i suoi ficucci. e le viti fiorite rendono odore : le-

vati, amica mia, belia mia, e vientene

14 O colomba mia, che stai nelle fessure delle rocce, ne' nascondimenti de' balzi, fammi vedere il tuo aspetto, fammi udir la tua voce: perciochè la tua voce è soave, e'l tuo aspetto e bello-

15 Pigliateci le volpi, le picciole volpi, che guastano le vigne, le

nostre vigne florite.

16 Il mio amico è mio, ed io son

# CANTICO DE' CANTICI, II.-V.

sna : di lui che pastura *la greggia* <sub>l</sub>

fra i gigli. 17 Ritornatene, amico mio, guisa di cavriuolo, o di cerbiatto, sopra i monti di Beter, fin che spiri l'aura del giorno, e che l'ombre se ne fuggano.

CAP. III.

TO ho cercato nel mio letto, nelle notti, colui che l'anima mla ma: io l'ho cercato, e non l'ho Frovato.

2 Or mi leverò, ed andrò attorno per la citta, per le sussil, le l'ani-piasse : lo cercherò colui che l'anier la città, per le strade, e per le ma mia ama: io l'ho cercato, ma

non l'ho trovato

3 Le guardie, che vanno attorno alla città, m' hanno trovata : ed io ho detto loro, Avete voi punto ve-duto colui che l'anima mia ama!

4 Di poco gli avea passati, ed lo troval colui che l'anima mia ama: io lo presi, e nol lascerò, fin ch'io non l'abbia menato in casa di mia madre, e nella camera di quella che m'ha partorita.

5 Io vi scongiuro, figliuole di Gele cerve della campagna, che voi non isvegliate l'amor mio, e non le rompiate il sonno, fin che le piac-

6 Chi è costei, che sale dal diserto, simile a colonne di fumo, profumata di mirra, e d'incenso, e d'ogni polvere di profumiere ? 7 Ecco'l letto di Salomone, intorno al quale son sessant' uomini va-

lenti, de' prodi d' Israel. 8 Essi tutti maneggiano la spada, e sono ammaestrati nell'arme :

ciascuno ha la sua spada al fianco, per li spaventi notturni.

9 Il re Salomone s'ha fatta una lettiera di legno del Libano.

10 Egli ha fatte le sue colonne d'argento, il suo capezzale d'oro, il suo cielo di porpora, e'i memo d'essa figurato a lavoro di musaico dell'effigie di colei ch'egli ama fra

le figliuole di Gerusalemme. 11 Figliuole di Sion, uscite fuori, e vedete il re Salomone con la corona, della quale sua madre l'ha coronato nel giorno delle sue spon-salizie, e nel giorno dell'allegressa

del suo cuore.

CAP. IV.

CCOTI bella, amica mia, eccoti bella: i tuot occhi, per entro la tua chioma, somigliano que' de' colombi : i tuoi capelli son

come una mandra di capre lisce del monte di Galand.

2 I tuoi denti son come una mandra di pecore tutte uguali, che sal-585

gono fuor del lavatolo, ed hanno tutte due gemelli, sensa che ve ne sia alcuna sensa figlio.

3 Le tue labbra somigliano un ale tinto in iscariatto, el tuo parlare è grazioso : la tua templa, per entro la tua chioma, pare un perso di melagrana.

Il tuo collo somiglia la torre di David, edificata per gli esercizij dell'armi, alla quale sono appicca-ti mille scudi, tutte le targhe de

prodi

5 Le tue due mammelle son come due cavrioletti gemelli, che pasturano fra i gigli.

6 Fin che spiri l'aura del giorno. e che l'ombre se ne fuggano, io me n'andrò al monte della mirra, ed al colle dell'incenso.

7 Tu sei tutta bella, amica mia, e non v'è difetto alcuno in te

8 Vieni meco dal Libano, o sposa, vieni meco dal Libano : riguarda dalla sommità d'Amana, dalla sommità di Senir, e d' Hermon, da' ricetti de' leoni, da' monti de' pardi.

9 Tu m'hal involato il cuore, o sposa, sorella mia: tu m'hai invo-lato il cuore con uno de' tuoi occhi, con uno de' monili del tuo

ealla.

10 Quanto son belli i tuoi amori, o sposa, sorella mis i quanto son migliori i tuoi amori che'l vino i e l'odor de' tuoi oli odoriferi più sccellenti che tutti gli aromati? 11 O sposa, le tue labbra stillano

favi di mele: mele, e latte è sott'alla tua lingua: e l'oder de tuol vestimenti e come l'odor del Li-

12 O sposa, sorella mia, tu sei un'orto serrato, una fonte chlusa,

una fontana suggellata.

13 Le tue piante novelle sono un giardino di melagrani, e d'altri alberi di frutti deliziosi: di piante di

cipro, e di nardo:

14 Di nardo, e di gruogo: di canna odorosa, e di cinnamomo, e d'ogni albero d'incenso : di mirra, e d'aloe, e d'ogni più eccellente aromato.

15 O fonte degli orti, o pozzo d'acque vive, o ruscelli correnti già dal Libano!

16 Levati, Aquilone, e vieni, Austro: spira per l'orto mio, e fa che i suoi aromati stillino: venga l'amico mio nel suo orto, e mangi il frutto delle sue delizie.

CAP. V.

O SPOSA, sorella mia, io son venuto nell'orto mio: io ho colta la mia mirra, ed i miel aromati: lo ho mangiato il mio favo

### CANTICO DE' CANTICI. V.-VII.

e'l mio mele: io ho bevuto il mio | ¿ l'amor mio, tale ¿ l'amico mio, o vino, e'l mio latte: amici, man- | figliuole di Gerusalemme. vino, e'l mio latte: amici, mangiate, bevete, ed inebbriatevi d'a-

2 lo dormiva, ma'l mio cuor veg-ghiava: ed io udii la voce del mio ghiava: ed io udii la voce del mio amico, il quale, picchiando, di-ceva, Aprimi, sorella mia, amica mia, colomba mia, compiuta mia: perciochè il mio capo è pieno di rugiada, e le mie chiome dellestille della notte.

3 Ed io risposi. Io ho spogliata la mia gonna, come la rivestirei? io m'ho lavati i piedi, come gli brut-

4 L'amico mio mise la mano per lo buco dell'uscio, e le mie interiora si commossero per amor di lui.

5 lo mi leval, per aprire al mio amico: e le mie mani stillarono mirra, e le mie dita mirra schietta sopra la coda della serratura.

6 lo apersi all'amico mio: ma l'amico mio già s'era ritratto, ed era passato oltre: lo era fuor di me, quando egli parlava: lo lo cercal, ma non lo trovai: io lo chiamai. ma egli non mi rispose.

7 Le guardie, che vanno attorno alla città, mi trovarono, mi batterono, mi ferirono: le guardie delle mura mi levarono il mio velo

d'addosso.

8 Io vi scongiuro, figliuole di Gerusalemme, se trovate il mio amico, che gli rapporterete? Rappor-tategli ch'io languisco d'amore.

9 Che è il tuo amico più ch'un'al-tro amico, o la più bella d'infra le femmine che è il tuo amico più ch'un'altro amico, che tu ci hai

così scongiurate? 10 Il mio amico è bianco, e vermiglio, portando la bandiera fra

diecimila.

11 Il suo capo è oro finissimo, le sue chiome sono crespe, brune come un corvo.

12 I suoi occhi paiono colombe, presso a ruscelli d'acque: e sono come lavati in latte, posti come entro i castoni d'un' anello.

13 Le sue guance son simili ad una aia d'aromati, a bussoli d'odori : le sue labbra paiono gigli, e stillano mirra schietta.

14 Le sue mani paiono anelli d'oro, ne' quali sono incastonati berilli : il suo ventre è avorio pulito, coperto di zaffiri.

15 Le sue gambe son come colonne di marmo, fondate sopra piedistalli d'oro fino: il suo aspetto è simile al Libano, eccellente come 1 cedri.

16 Il suo palato è tutto dolcezze, ed egli è tutto amorevolezze. Tale

CAP. VI.

VE è andato il tuo amico. o la più bella d'infra le femmine? dove s'è volto l'amico tuo, e noi lo cercheremo teco?

2 Il mio amico è disceso nel suo orto, all'ale degli aromati, per pasturar la sua greggia negli orti, e per coglier gigli.

3 Io son dell'amico mio: e l'ami-

co mio, che pastura la sua greggia

fra i gigli, è mio. 4 Amica mia, tu sei bella come Tirsa, vaga come Gerusalemme, tremenda come campi a bandiere

spiegate.

5 Rivolgi gli occhi tuoi, che non
mi riguardino fiso: perciochè essi mi fan brillare: i tuoi capelli son come una mandra di capre lisce di Galaad.

6 I tuoi denti son simili ad una mandra di pecore, che salgono fuor del lavatofo, le quali hanno tutte due gemelli, e fra esse non ve n'è alcuna senza figlio.

7 La tua tempia, per entro la tua chioma, è simile ad un pezzo di

melagrana. 8 Vi son sessanta regine, ed ottanta concubine, e fanciulle senza numero:

9 Ma la colomba mia, la compinta mia, è unica : ella è unica a sua madre, e singolare a quella che l'ha partorita: le fanciulle l'hanne veduta, e l'hanno celebrata beata: le regine altresì, e le concubine, e l'hanno laudata.

10 Chi è costei, ch'apparisce simile all'alba, bella come la luna, pura come il sole, tremenda come campi a bandiere spiegate?

11 Io son discesa al giardino delle noci, per veder le piante verdeg-gianti della valle, per veder se le viti mettevano le lor gemme, ed l

melagrani le lor bocce. 12 Io non mi sono avveduta che'l

mio disiderio m'ha renduta simile a' carri d'Amminadib.

13 Ritorna, ritorna, o Sullamita: ritorna, ritorna che noi ti miriamo. Che mirerete nella Sullamita? Come una danza a due schiere.

CAP. VII.

FIGLIUOLA di principe, quan-to son belli i tuoi piedi nel lor calzamento! le giunture delle tue cosce son come monili di lavoro di mani d'artefice.

2 Il tuo bellico è una tazza ritonda, nella quale non manca giammai beveraggio: il tuo ventre è un

# CANTICO DE' CANTICI, VII. VIII.

mucchio di grano, interniato di gigli. 3 Le tue due mammelle paiono

due cavrioletti gemelli.

4 Il tuo collo pare una torre d'a-vorio: e gli occhi tuoi le pescine, che sono in Hesbon, presso alla porta di Bat-rabbim : la tua faccia pare la Torre del Libano, che riguarda verso Damasco.

5 Il tuo capo sopra te pare un Carmel, e la chioma del tuo capo pare della porpora reale, attaccata

a' palchi.

6 Quanto sei bella, e quanto sei placevole, o amor mio, fra tutte le delizie!

7 Questa tua statura è simile ad

una palma, e le tue mammelle a grappoli d'uva. 8 lo ho detto, lo salirò sopra la palma, e m'appiglierò a'suoi rami :

e le tue mammelle saranno ora come grappoli di vite, e l'odor del tuo naso come quel de' pomi: 9 E'i tuo palato sara come il buon

vino, che camina dirittamente al mio amico, e fa parlar le labbra de'

dormenti.

10 Io son del mio amico, e'l suo

disiderio è verso me. 11 Vieni, amico mio, usciamo a' campi, passiam la notte nelle ville.

12 Leviamoci la mattina, per andare alle vigne: veggiamo se la vite è fiorita, se l'agresto si scopre, se i melagrani hanno messe le lor bocce: quivi ti darò i miei amori.

13 Le mandragole rendono odore, ed in su gli usci nostri vi son delizie d'ogni sorte, e nuove, e vecchie, le quali io t'ho riposte, amico mio.

CAP. VIII.

OH fossi tu pur come un mio fratello, che ha poppate le mammelle di mia madre ! trovandoti io fuori, ti bacerei, e pur non e sarci sprezzata.

2 Io te ne menerei, e ti condurrei in casa di mia madre: tu m'ammaestreresti, ed io ti darei bere del vino aromatico, del mosto del mio

melagrano.

3 Sig la sua man sinistra sott'al mio capo, ed abbraccimi la sua de-

4 Io vi scongiuro, figliuole di Ge-rusalemme, che non destiate l'amor

mio, e non le rompiate il sonno, fin che non le piaccia.

5 Chi è costel, che sale dal diserto, che s'appoggia vezzosamente sopra'l suo amico? Io t'ho svegliato sotto un melo, dove tua madre t'ha partorito, là dove quella che t'ha partorito s'è sgravidata

6 Mettimi come un suggello in sul tuo cuore, come un suggello in sul tuo braccio: percioche l'amore è forte come la morte, la gelosia è dura come l'inferno : le sue brace son brace di fuoco, fiamma gran-

dissima.

7 Molte acque non potrebbero spegnere quest'amore, nè fiumi innondarlo: se alcuno desse tutta la sustanza di casa sua per quest amore, non se ne farebbe stima alcuna

8 Noi abbiamo una picciola sorella, la quale non ha ancora mammelle: che faremo noi alla nostra sorella, quando si terra ra-

gionamento di lei

9 Se ella e un muro, noi v'edifcheremo sopra un palazzo d'argen-to : e se è un uscio, noi la rinforzeremo di tavole di cedro.

10 lo sono un muro, e le mie mammelle sono come torri : allora sono stata nel suo cospetto come quella c'ha trovata pace.

11 Sakomone avea una vigna in Baal-hamon, ed egli la diede a de' guardiani con patti che ciascun di loro gii portasse mille sicii d'ar-gento per lo frutto d'essa.

12 La mia vigna, che è mia, è davanti a me. Sieno i mille sicii tuoi, o Salomone: ed abbianne l guardiani del frutto d'essa dugento.

13, O tu, che dimori ne' giardini, i compagni attendono alla tua voce: famme/a udire.

14 Riduciti prestamente, o amice mio, a guisa di cavriuolo, o di cerbiatto, sopra i monti degli aromati.

# IL LIBRO DEL PROFETA ISAIA.

CAP. I. A visione d' Isaia, figliuolo d'Amos, la quale egli vide intorno a Giuda, ed a Gerusalemme, a' dì d'Uzzia, di Iotam, d'Achaz, e d'Ezechia, re di Giuda

2 Ascoltate, cieli ; e tu, terra, por-gi gli orecchi : percioche il Signore ha parlato: dicendo, lo ho allevati de' figliuoli, e gli ho cresciuti: ma essi si son ribellati contr'a me.

3 Il bue conosce il suo possessore,

e l'asino la mangiatoia del suo pa-drone : ma Israel non ha conoscimento, il mio popolo non ha intelletto.

4 Guai alla nazione peccatrice, al popolo carico d'iniquità, alla schiatta de maligni, a' figliuoli perduti! hanno abbandonato il Simore, hanno dispettato il Santo l'Israel, si sono alienati, e rivolti indietro.

5 A che sareste ancora percossi? voi aggiugnereste rivolta a rivolta: ogni capo è infermo, ed ogni

nore e languido. 6 Dalla pianta del piè infino alla testa non v'è sanità alcuna in esso; tutto è ferita, e lividore, e piaga colante: le quali non sono state racciusate, nè fasciate, nè allenite con unguento.

7 Il vostro paese è desolato, le vostre città sono arse col fuoco : i forestieri divorano il vostro paese, in presenza vostra: e questa des one è come una sovversione fatta

a strani.

8 E la figliuola di Sion resta come un frascato in una vigna, come una capanna in un cocomeraio,

come una città assediata. 9 Se'l Signor degli eserciti non ci avesse lasciato alcun picciol rima-nente, noi saremmo stati come Sodoma, saremmo stati simili a Go-

10 Ascoltate, rettori di Sodoma, la parolase, lettorial stochis, la parolas del Signore: popolo di Gomorra, porgete l'orecchie alla Legge dell' iddio nostro.

11 Che ho io da far della moltitu-

dine de' vostri sacrificij ? dice il Si gnore: io son satollo d'olocausti di montoni, e di grasso di bestie grasse : e'l sangue de' giovenchi, e degli agnelli, e de' becchi, non m'è a grado.

12 Quando voi venite per comparir nel mio cospetto, chi ha richiesto questo di man vostra, che voi

calchiate i miei cortili

13 Non continuate più di portare offerte da nulla : i profumi mi son cosa abbominevole: quant'è alle calendi, a' sabati, al bandir raunanze, io non posso portare ini-quità, e festa solenne insieme.

l4 L'anima mia odia le vostre ca lendi, e le vostre solennità : mi son di gravezza, jo sono stanco di por-

tarle.

15 Perciò, quando voi spiegherete ie palme delle mani, io nasconderò gli occhi miei da voi: eziandio, quando multiplicherete l'orazioni, io non l'esaudirò: le vostre mani son piene di sangue

16 Lavatevi, nettatevi, rimovete la malvagità dell'opere vostre d' innanzi agli occhi mici : restate di far male :

17 Imparate a far bene : cercate la dirittura, ridirissate l'oppressato, fate ragione all'orfano, mantenete il diritto della vedova.

18 Venite pure ora, dice il Si-gnore, e littghiamo insterne. Quan-do i vostri peccati fossero come lo scariatto, saranno imbiancati come la neve: quando fosser rossi come la grana, diventeranno come

la lana. 19 Se voi volete ubbidire, mange-

rete i beni della terra:

20 Ma se ricusate, e siete ribelli, sarete consumati dalla spada ; perciochè la bocca del Signore ha par-

21 Come è la città fedele divenz ta meretrice? ella era piena di di rittura: giustizia dimorava in es-sa: ma ora son tutti micidiali.

22 Il tuo argento è divenuto chiuma: la tua bevanda è mesco-

lata con acqua:

231 tuoi principi son ribelli, e compagni di ladri: essi tutti amano i presenti, e procacciano le ricom-pense: non fanno ragione all'orfano, e la causa della vedova non viene davanti a loro.

24 Perciò, il Signore, il Signor degli escerciti, il Possente d'Israel, dice, Oh, io m'appagherò pur so-pra i miei nemici, e mi vendicherò de' miei avversari!

25 Poi rimetterò la mano sopra te, e ti purgherò delle tue schimme come nel ceneraccio; e rimoverò

tutto'l tuo stagno:

26 E ristabilirò i tuoi rettori, come erano da principio: ed i taoi consiglieri, come erano al comincismento: dopo questo tu sarai chiamata, Città di giustizia, Città fedele.

27 Sion sarà riscattata per gludicio, e quelli che vi ritorneranno per

giustizia.

28 Ma i ribelli, ed i peccatori asranno tutti quanti flaccati, e quelli ch'abbandonano il Signore saranno consumati

29 Perciochè voi sarete svergognati per le querce, ch'avete ama-te, e confusi per li giardini, ch'a-

vete scelti

30 Perciochè voi sarete come una quercia di cui son cascate le foglie, e come un giardino sensa acqua.

31 Ed il forte diventerà stoppa, e l'opera sua favilla : ed amendue saranno arsi insieme, e non vi sarà niuno che spenga il fuoco.

CAP. II. A parola, ch' Isaia, figliuoio d'Amos, chie in visione, in-

torno a Giuda, ed a Gerusalemme. 2 Or avverra negli uttimi giorni, chel Monte della Casa dei Signore sarà fermato nel sommo de' monti, s sarà alsato sopra i colli : e tutte

e sera amaio popula i comi. e de-le genti concorreranno ad esso. 3 E molti popoli andranno, e di-ranno, Venite, sagliamo al Monte del Signore, alla Casa dell' Iddio di lacob: ed egli ci ammaestrerà intorno alle sue vie, e noi camineremo ne' suoi sentieri : perciochè la Legge uscirà di Sion, e la Parola del Signore di Gerusalemme.

4 Ed egli fara giudicij fra le genti, ed essi delle loro spade fabbriche-ranno sappe, e delle lor lance fal-ci : una nazione non alsera più la speda contr'all'altra nazione, e non impareranno più la guerra.

5 O casa di Iacob, venite, e cami-niamo nella luce del Signore.

6 Perciochè tu, Signore, hai abbandonato il tuo popolo, la casa di Iacob : perchè son pieni d'Oriente, e son pronosticatori come i Filitei, ed hanno applauso a' figliuoli de' forestieri.

7 Ed il lor paese s'è riempiuto d'argento, e d'oro, tal c'hanno tesori sensa fine: il lor paese s'è esiandio riempiuto di cavalli, ed

hanno carri senza fine: 8 Oltr'a ciò, il lor paese s'è riempiuto d'idoli : hanno adorata l'opera delle lor mani, ciò che le lor

dita hanno fatto:

9 E la gente vile s'è inchinata, e parimente gli uomini onorati si son bassati: perciò non perdonerai loro.

10 Entra nella roccia, e nasconditi nella polvere, per lo spavento del Signore, e per la gloria della

sua altezza.

¢

t

5

5

11 Gli occhi altieri dell' nomo saranno abbassati, e l'altezza degli uomini sarà depressa: e'l Signore solo sarà esaltato in quel giorno.

12 Perciochè v'é un giorno del Signor degli eserciti contr'ad ogni superbo, ed altiero; e contr'a chiunque s'innalza: ed egli sarà ab-

bassato: 13 E contr'a tutti i cedri alti, ed elevati del Libano, e contr'a tutte le querce di Basan :

14 E contr'a tutti gli alti monti, e contr'a tutti i colli elevati;

15 E contrad ogni torre eccelsa, e contr'ad ogni muro forte; 16 E contra tutte le navi di Tar-

sis, e contr'a tutti i be' disegni.

17 E l'altezza degli uomini sarà male a sè stessi.

pressa, e la sublimità degli uomini sara abbassata : ed il Signore solo sarà esaltato in quel giorno. 18 Ed egli sterminerà del tutto

al, iqoji

19 E gii uomini entreranno nelle spilonche delle rocce, e nelle grotte della terra, per lo spavento del Signore, e per la gioria della sua altessa, quando egli si levera per faccar la terra

20 In quei giorno l'uomo gitterà alle taipe, ed a vipistreili, g'ideli del suo argento, e gl'ideli del suo oro, i quali altri gli avrà fatti, per

adorargii:

21 Entrando nelle buche delle rocce, e nelle caverne de sassi, per lo spavento del Signore, e per la gioria della sua alterna, quando egli si levera per fiaccar la terra. 22 Rimanetevi di *fidurvi nell* uo-

mo, il cui alito e nelle nari : per-ciochè, di quanto pregio, e valore è egli?

CAP. III.

PERCIOCHE, ecco, il Signore. il Signor degli eserciti, toglie via di Gerusalemme, e di Giuda, ogni sostegno, ed appoggio: ogni sostegno di pane, ed ogni sostegno d'acqua :

2 Il forte, e'l guerriere : il gindice, e'l profeta; e l'indovino, e

l'ansiano;
3 Il capitano di cinquantina, e
l'uomo d'autorità, e'l consigliere,
e l'artefice industrioso, e l'aomo

intendente nelle parole segrete.

4 Ed io farò, che de' giovanetti
saranno lor principi, e che de' fan-

ciulli gli signoreggeranno.

5 El popolo sara oppressato l'un dall' altro, e ciascuno dal suo prossimo: il fanciullo superbirà contr'al vecchio, e'l vile contr'all'onorevole.

6 Se alcuno prende un suo fratello, della casa di suo padre, dicendo, Tu hai una veste, sij nostro principe, e sia questa ruina sot-

talla tua mano:

7 Egli giurerà in quel giorno : dicendo, lo non sarò signore : ed in casa mia non v'è nè pane, nè vesti-mento: non mi costituite principe

del popolo. 8 Perciochè Gerusalemme è traboccata, e Giuda è caduto: perchè la lingua, e l'opere loro sono con-tr'al Signore, per provocare ad ira gli occhi della sua gioria.

9 Ciò che si riconosce loro nella faccia testifica contr'a loro: ed essi publicano il lor peccato come Sodoma, e non lo celano. Gual all'anime loro! perciochè fanno 10 Dite al giunto, che gli avverra bene: perciochè i giusti mange-ranno il frutto delle loro opere.

\*\*\* 11 Guai all'empio! male gli av-verva: percioche gli sarà fatta la retribuzione delle sue mani.

12 Gli oppressatori del mio po-polo sono fanciulli, e donne lo signoreggiano. Popol mio, quelli che ti predicano beato ti fanno traviare, e fanno andare in perdizione la via de' tuoi sentieri.

13 Il Signore comparisce, per contendere : e si presenta, per giu-

dicare i popoli.

14 Il Signore verrà in giudicio contr'agli Anziani del suo popolo, e contr'a' Principi d'esso : voi siete pur quelli ch'avete guasta la vigna: la preda del povero è nelle vostre cas

15 Perchè tritate il mio popolo,

e pestate le facce de poverl? dice il Signore, il Signor degli eserciti. 16 Oltr'a ciò, il Signore ha detto, Perciochè le figliuole di Sion si sono innalzate, e son caminate a gola stesa, ed ammiccando con gli occhi: e son caminate carolando, ed hanno fatto tintinno co' lor piedi:

17 Il Signore pelerà la sommità del capo delle figliuole di Sion, e'l Signore scoprirà le lor vergogne.

18 In quel giorno il Signore torrà via l'ornamento delle pianelle, i calsamenti fatti ad occhietti, e le lunette :

19 Le collane, ed i monili, e le maniglie:

20 I fregi, ed i legaccioli da gamba, e le bende, ed i bossoli d'odori.

e gli orecchini; 21 Gli anelli, ed i monili pendenti in sul naso:

22 Le robe da festa, ed i mantelletti, ed i veli, e gli spilletti;

23 Gli specchi, ed i zendadi, e le

mitrie, e le gonne. 24 Ed avverrà che, in luogo di buono odore, vi sara marcia: ed in luogo di cintura, squarciatura: ed in luogo d'increspatura di ca-pelli, calvezza: ed in luogo di fascia da petto, cinto di sacco: ed in luogo di bellezza, arsura.

25 I tuoi uomini caderanno per la spada, ed i tuoi uomini prodi nella battaglia.

26 E le porte di Gerusalemme si lamenteranno, e faranno cordogllo: ed ella, dopo essere stata votata, giacera per terra.

CAP. IV.

D in quel giorno sette dondicendo, Noi mangeremo il nostro pane, e ci vestiremo de' nostri vetimenti: sol che siamo chiamate del tuo nome: togli via il nostro vituperio.

2 In quel giorno il Germoglio del Signore sarà ad onore, ed a gloria: e'i frutto della terra ad alterra, ed a magnificenza a que' d' Israel, che

saranno acampati.

3 Ed avverra, che chi sarà resta-to in Sion, e rimaso in Gerusalemme, sarà chiamato santo: e che chiunque è scritto a vita sarà in Gerusalemme:

4 Quando'l Signore avrà lavate le brutture delle figliuole di Sion, ed avrà nettato il sangue di Gerusalemme del mezzo d'essa, in ispirito di giudicio, ed in ispirito d'ardore. 5 E'l Signore creera sopra ogni

stanza del monte di Sion, e sopra le sue raunanze, di giorno, una nuvola con fumo; e di notte, uno splendore di fuoco fiammeggiante: perciochè vi sard una coverta sopra tutta la gloria.

6 E vi sarà una tenda per ombra di giorno, per ripararsi dal caldo: per ricetto, e nascondimento dal nembo, e dalla pioggia.

CAP. V. R io canterò all'amico mio il Cantico del mio amico, intorno alla sua vigna. Il mio amico avea una vigna, in un luogo gras-

so, come un corno d'olio : 2 E le fece attorno una chiusura. e ne tolse via le pietre, e la piantò di viti eccellenti, ed edifico una torre in mezzo d'essa, ed anche vi fabbricò un torcolo: or egli aspettava ch'ella facesse dell'uve, ed ha fatte delle lambrusche.

3 Ora dunque, abitanti di Gerusalemme, ed uomini di Giuda, giudicate fra me, e la mia vigna.

4 Che si dovea più fare alla mia vigna, ch'io non v'abbia fatto? perchè ho io aspettato che facesse dell'uve, ed ha fatte delle lambrusche?

5 Ora dunque, lo vi farò assapere ciò ch'io son per fare alla mia vigna. Io torrò via la sua siepe, e sarà pascolata: lo romperò la sua chiusura, e sarà calpestata:

6 E la ridurrò in diserto: non s rà potata, nè zappata: e le vepri, ed i pruni vi monteranno: divieterò ancora alle nuvole, che non

ispandano pioggia sopra essa. 7 Certo, la vigna del Signor de gli eserciti è la casa d'Israel, e gli uomini di Giuda son le piante delle

sue delizie: egli ne ha aspettata dirittura, ed ecco lebbra : giustizia, ed ecco grido.

S Guai a colero, che congiungono casa a casa, ed accozzano campo a campo, fin che non vi sia più luogo, e che voi soli siate stanziati in mezzo della terra!

9 Il Signer degli eserciti m'ha detto all'orecchio, Se le case maenifiche non son ridotte in desolasione : e le grandi, e belle, ed esser

disabitate.

10 Quando dieci bifolche di vigna faranno solo un Bato, e la sementa d'un' Homer fara solo un' Efa. 11 Guai a coloro che si levano la

mattina a buon'ora, per andar dietro alla cervogia, e la sera dimora-no lungamente a bere, fin che'l vi-no gli riscaldi!

12 E ne cui conviti v'è la cetera. e'l saltero : il tamburo, e'l flauto. col vino: e non riguardano al-l'opera del Signore, e non veggono

fatti delle sue mani! 13 Perciò, il mio popolo è menato in cattività, perchè non ha cono-scimento: e la sua nobiltà si muor di fame, e'l suo popolazzo è arido

14 Perciò, il sepolcro s'è allargato, ed ha aperta la sua gola smisuratamente: e la nobiltà di Gerusalemme, e'l suo popolazzo, e la sua turba, e coloro che in essa fe-

steggiano, vi scenderanno. 15 E la gente vile sarà depressa, e parimente gli uomini onorati saranno abbattuti, e gli occhi degli altieri saranno abbassati :

16 E'l Signor degli eserciti sarà esaltato per giudicio, e l'Iddio Santo sarà santificato per giustizia.

17 E gli agnelli pastureranno presso alle lor mandre: ed i pelle-grini mangeranno i luoghi diserti delle bestie grasse.

18 Gual a coloro che tirano l'iniquità con funi di vanità, ed il peccato come con corde di carro!

19 I quali dicono, Affrettisi pure, solleciti l'opera sua, aciochè noi la veggiamo: ed accostisi, e venga pure il consiglio dei Santo d' Israel, aciochè noi lo conosciamo.

20 Guai a coloro che dicono del male bene, e del bene male : i quali fanno delle tenebre luce, e della luce tenebre: i quali fanno dell'amaro il dolce, e del dolce l'amaro

21 Guai a coloro che si reputano savi, e che sono intendenti appo

loro stessi!

22 Guai a coloro che son valenti a bere il vino, e prodi a mescer la cervogia!

23 A coloro che giustificano l'empio per presenti, e tolgono a' giusti

la lor ragione ! 24 Perciò, siccome la fiamma del fuoco divora la stoppia, e la vam-pa consuma la paglia, così la lor radice sarà come una cosa marcia, ed i lor germogli se n'andran via come la polvere: perciochè hanno sprezzata la Legge del Signor degli eserciti, ed hanno disde-

gnata la parola del Santo d'Israel. 25 Perciò, l'ira del Signore s'è accesa contr'al suo popolo : ed egli ha stesa la sua mano contr'ad esso. e l'ha percosso: ed i monti ne hanno tremate: ed i lor corpi morti sono stati a guisa di letame in mezzo delle strade. Per tutto ciò l'ira del Signore non s'è racquetata: ma la sua mano è ancora

Rtess. 26 Ed egli alzerà la bandiera alle nazioni lontane, e fischiera loro dall'estremità della terra : ed ecco, prestamente, e leggermente ver-

ranno. 27 Fra esse non vi sarà alcuno stanco, nè fisco: non saranno sonnacchiosi, nè addormentati: e la cintura de' lombi loro non sara sciolta, nè la correggia delle scarpe

rotta. 28 Le lor saette saranno agute, e tutti i loro archi tesi : l'unghie de lor cavalli saranno reputate come selci, e le ruote de lor carri come

un turbo.

29 Avranno un ruggito simile a quel del leone, e rugghieranno come leoncelli: fremeranno, e daranno di piglio alla preda, e la rapiranno, senza ch'alcuno la riecuota.

30 Ed in quel giorno fremeranno contr'al popolo, come freme il mare: ed egli guardera verso la terra, ed ecco tenebre, e distretta, che si rinovellerà col dì: e nel cielo d'essa farà scuro.

CAP. VI.

ZLL'anno che morì 'l re Uz-zia, io vidi 'l Signore, che sedeva sopra un'alto, ed elevato trono; e'l lembo della sua veete riempieva il Tempio.

2 I Serafini stavano disopra ad so: e ciascuno d'essi avea sei ale: con due copriva la sua faccia, e con due copriva i suoi piedi, e con due volava.

3 E l'uno gridava all'altro, e di-ceva, Santo, Santo, Santo è il Signor degli eserciti: tutta la terra è piena della sua gloria.

4 E gli stipiti delle soglie furono scrollati per la voce di colui che ridava, e la Casa fu ripiena di fumo.

5 Ed lo dissi, Ahi lasso me! per-clochè lo son diserto: conclosiscoeach io sis uomo immondo di labbra, ed abiti in nemo d'un po-polo immondo di labbra : e pur gli cchi mici hanno veduto il Re. il Signor degli eserciti. 6 Ed uno de Serafini volò a me,

avendo in mano un carbone acceso, il quale egii avea preso con le moile d'in su l'Altare:

7 E l'accostò alla mia bocca : e se, Ecco, questo ha toccate le tue labbra : or sarà la tua iniquità rimossa, e'i tuo peccato purgato.

8 Poi io udil la voce del Signore, che diceva, Chi manderò? e chi andrà per noi ? Ed io dissi, Ecco-mi, manda me.

9 Ed egli disse, Va', e di' a questo popolo, Ascoltate pure, ma non intendiate: e riguardate pure, ma

non conceciate.

10 Ingraesa il cuor di questo popolo, ed aggravagli l'orecchie, e turagli gli occhi : aciochè non vegga de suoi occhi, e non oda delle sue orecchie, e non intenda col sue cuore: e ch'egi non si conver-ta, e che l'adie non lo guarisca. 11 Ed lo dissi, infino a quando, Signore? Ed egii disse, Fin che le citta sieno state desolate, sensa

abitatore; e che le case sieno a nomini : e che la terra sia ridotta in diserto, e desolazione :

12 E che'l Signore abbia dilungati gli uomini ; e che la solitudine sia stata lungo tempo in messo della

terra.

13 Ma pure ancora vi resterà in sa una decima parte : ma quella di nuovo sarà consumata. Come i roveri, e le querce, che sono in Sallechet, hanno fermo piè in loro stessi, così 'i seme santo sarà la sussistenza di quella.

CAP. VII.

CAP. VII.

R avvenne a' d' d'Achas, figliuolo di Lotam, figliuolo
d' Uzzia, redi Giuda, che Resin, re
di Siria, e Peca, figliuolo di Remalia, re d' Israel, salirono a mano
armata contra Gerusalemme: ma
non poterrono espugnaria.

non poterono espugnaria.

§ Or ciò fu rapportato alla Casa
di David: dicendo, La Siria gè riposata sopra Efraim. E'i cuod'Achas, e del suo popolo, fu commosso, come gli alberi d'un besco
si movono per lo vento.

§ Albera il Gierore ditese del Lesio.

3 Allora if Signore diese ad Isaia, Esci ora incontro ad Achas, tu, e Seariasub, tuo figliuoto, al capo del condotto della pescina alta, verso la strada del campo del purgator di panni :

4 E digit, Prendi guardis che tu te ne stij queto: non temere, e non avvillecasi i cuor tuo per queste due code di tissoni fumanti: per l'ardente ira di Resin, e della Siria, e del figliuolo di Remalia. 5 Percioche la Siria, Efraim, e'i

figliuolo di Remalia, hanno preso un consiglio di male contr'a te:

dicendo.

6 Sagliamo contr'alla Gindea, e dividiamla in parti, e spartiamla fra noi, e costituiamo re in messo d'essa il figliuolo di Tabeal.

7 Con ha detto il Signore Iddio, Questo non avrà effetto, e non

mara. 8 Perciochè Damasco è il capo

della Siria, e Resin è il capo di Damasco: ed. infra i sessantacinque anni, Efraim sarà fiaccato, sì che non sarà più popolo. 9 E Samaria e il capo d'Efraim,

ed il figliuolo di Remalia il espo di amaria. Non credete voi, perchè non siete accertati ? 10 Ed il Signore continuò di par-

lare ad Achas : dicendo, 11 Domandati un segno al Signo-re Iddio tuo : domandate da alto, o

12 Ed Achas disse, Io non le do-manderò, e non tenterò il Signore. 13 Ed leate diese, Ascoltate era, casa di David: Evut egli troppo poca cosa di travagliar gli nomini, che anche travagliate l'Iddio mio?

14 Perciò, il Signore stesso vi da-rà un segno: Ecco, la Vergine concepirà, e partorirà un Figliuolo: e tu chiamerai il suo nome

Immanuel.

15 Egli mangerà burro, e mele, fin ch'egli sappia riprovare il male, ed eleggere il bene.

16 Percioche, avanti che questo fanciulto sappia riprovare il male, ed eleggere il bene, la terra che tu abbomini sarà abbandonata dalla presenza de' suoi due re.

17 Il Signore farà venire sopra 1/ 11 Signate arra verme serve te, e sopra! tuo podolo, e sopra la casa di tuo padre, de giorni, quali non son giammasi venuti, dal gior-no ch' Efraim si diparti da Giuda: ciot, il re degli Assiri; 18 Ed avverrà, che in quel gior-roi i Clessore fachica alle mosche.

no il Signore fischierà alle mosche che sono all'estremità de' fiumi d'Egitto; ed all'api, che son nel

nese d'Assiria. 19 E quelle verranno, e si ripose-

ranno tutte nelle valli diserte, e nelle caverne delle rocce, e so ogni spino, e sopra ogni arbuscello. 20 In quel giorno il Signore raderà, col rasolo tolto a presso, che d



di la dal Fiume, ciod, col re d'Assi-ria, il capo, ed i peli de piedi : ed anche la barba tutta interamente.

21 Ed avverrà in quel giorno, che, se alcuno avrà salvata una

vitella, e due pecore :

22 Per l'abbondanza del latte che faranno, egli mangerà del burro: perciochè chi sara restato in mezso della terra, mangerà burro, e mele.

23 Ed avverra in quel giorno, ch'ogni luogo, dove saranno state mille viti, del prezzo di mille sicli d'argento, sarà ridotto in vepri, ed

in pruni.

24 Vi s'entrera dentro con saette, e con arco : perciochè tutta la terra non sarà altro che vepri, e

25 Ed in tutti i monti, che solevano arroncarsi col roncone, non verrà timore alcuno di vepri, nè di pruni : ma saranno per mandarvi a pascere i buoi, e per esser calcati dalle pecore.

#### CAP. VIII.

ED il Signore mi disse, Prenditi un gran ruotolo, e scrivi so-pra esso con istile d'uomo, Egli s'affretterà di spogliare, egli solleciterà di predare.

2 Ed io presi per testimonio di ciò de' testimoni fedeli, cioè, il Sacerdote Uria, e Zacaria, figliuolo di

Leberechia.

ı

3 Oltr'a ciò, essendomi accostato alla profetessa, ed ella avendo conceputo, e poi partorito un figliuolo ; il Signore mi disse, Pongli nome,

Maher-salal-Has-baz.

4 Perciochè, avanti che'l fanciullo sappia gridare, Padre mio, e Madre mia, le ricchesse di Damasco, e le spoglie di Samaria saranno portate via, davanti al re d'Assiria. 5 Ed il Signore continuò ancora di parlarmi : dicendo,

6 Perciochè questo popolo ha sprezzate l'acque di Siloe, che corrono quetamente, e s'è rallegrato di Resin, e del figliuolo di Rema-

Perciò, ecco altresì 'l Signore fa salire sopra loro l'acque del fiume, forti, e grandi, cioè, il re d'Assiria, e tutta la sua gloria : ed esso salirà sopra tutti i lor ruscelli, e passerà sopra tutte le lor rive :

8 E spignerà innanzi fino in Giu-da, e l'innonderà, e travalicherà, ed arriverà infino al collo: e l'ale d'esso si stenderanno per tutta quanta la larghezza della tua terra,

o Immanuel. 9 Fate pur lega tra voi, o popoli, el sarete fiaccati: voi tutti, che

siete di lontani paesi, porgete gli orecchi: apparecchiatevi pure, m sarete fiaccati: apparecchiatevi

pure, sì sarete fiaccati.
10 Prendete pur consiglio, sì sarà ridotto al niente : dite pur la parola, sì non avrà effetto: perciochè

Iddio è con nol.

II Perciochè, così m'ha detto il Signore, con fortezza di mano: e m ha ammaestrato a non andar per la via di questo popolo: dicendo.

12 Non dite Lega, di tutto ciò che questo popolo dice Lega: e non temiate ciò ch'egli teme, e non vi

spaventate. 13 Santificate il Signor degli eserciti: e sia egli 'l vostro timore, e'l

vostro spavento.

14 Ed egli sarà per Santuario: ma altresì per pietra d'intoppo, e per sasso d'incappamento alle due case d'Israel; per laccio, e per rete agli abitanti di Gerusalemme. 15 E molti d'essi traboccheranno, e caderanno, e saranno rotti, e saranno aliacciati, e presi-

16 Serra la testimonianza, suggella la Legge fra i miei discepoli. 17 Io dunque aspetterò il Signore. il quale nasconde la sua faccia dal la casa di Iacob; e spererò in lui.

18 Ecco me, e questi piccioli fan-ciulli, i quali l'Signore m'ha dati per segni, e per prodigi in Israel: questo procede dal Signor degli eserciti, il quale abita nel monte di Sion.

19 E se vi si dice, Domandate gli spiriti di Pitone, e gl'indovini, i quali bisbigliano, e mormorano; rispondete, Il popolo non doman-derebbe egli l'Iddio suo ? andrebbe

egii a morti per li viventi? 20 Alia Legge, ed alia Testimo-nianza: se alcuno non parla se: condo questa parola, certo non v'è in lui alcuna aurora.

21 Ed egli andrà attorno per lo paese, aggravato, ed affamato: ed, avendo fame, dispettera, e maladirà il suo re, e'l suo Dio ; e riguarderà ad alto.

22 Poi rivolgerà lo sguardo verso la terra, ed ecco distretta, ed oscurità, e tenebre d'angoscia : ed egli sarà sospinto nella caligine. 23 Perciochè colei che sarà afflitta

non sarà ravvolta in tenebre, nom ea tempo che quel primero come al tempo che quel primero sconse leggermente il paese di Za-bulon, el paese di Neftali: e che colui ch'è venuto appresso ha ag-gravato il paese verso'i mare, di dai Giordano: e la Galilea de' Gentili.

CAP. IX. gna mensogna é la cods.

L popolo che caminava nelle tenebre ha veduta una gran luce : a luce è risplenduta a quelli ch'abi-tavano nella terra dell' ombra del-

la morte.

2 Tu hai multiplicata la nazione, tu gli hai accresciuta l'allegrezza: spetto, come l'uomo si rallegra nella ricolta, come altri festeggia quando si spartiscono le spoglie. 3 Perciochè tu hai spessato il

giogo, del quale egli era caricato, e la verga, con la quale gli erano battute le spalle, c'i bastone di chi lo tiranneggiava, come al giorno

di Madian.

4 Conciosiacosach'ogni saccheg-giamento di saccheggiatori sia con istrepito. trepito, e tumulto: ed i vestimenti sono voltolati nei sangue: poi sono arsi, e divengono pastura del fuoco.

Perciochè il Fanciullo ci è nato. il Figliuolo ci è stato dato : e l'imperio è stato posto sopra le sue spalle : e'l suo Nome sarà chiamato l'Ammirabile, il Consigliere, l' Iddio for-te, il Padre dell' eternità, il Prin-

cipe della pace.

6 Vi sard senza fine accrescimento d'imperio, e di pace, sopra'l trono di David, e sopra'l suo Regno; per istabilirlo, e per fermarlo in gludicio, ed in giustisia, da ora fino in eterno. La gelosia del Signor degli eserciti fara questo.

7 Il Signore ha mandata una parola contr'a Iacob, ed ella caderà

sopra Israel.

8 E tutto'i popolo la saprà: E-fraim, e gli abitanti di Samaria, i quali dicono con superbia, e con grandigia di cuore.

9 I mattoni son caduti, ma noi edificheremo di pietre pulite : i si-comori sono stati tagliati, ma noi

gli muteremo in cedri.

10 Quando adunque il Signore avra innalizati i nemici di Resin sopra lui, fara anche movere alla mescolata i nemici d'Israel: 11 I Siri dall'Oriente, i Filistei

dall'Occidente: ed essi divoreranno Israel a piena bocca. Per tutto ciò la sua ira non si racqueterà: anzi la sua mano sord ancora

12 E, perché il popole non si sarà convertito a colui che lo percuote, e non avra ricercato il Signor de-

gli eserciti:

13 Il Signore riciderà in un medesimo giorno da Israel il capo, e la coda ; il ramo, e'l giunco. 14 L'Anziano, e l'uomo d'autori-

tà, sono il capo: e'l profeta ch' in-

15 E quelli che predicano besto questo popolo saranno sodduttori,

e quelli d'infra esso che si persuadono d'esser beati saranno distrutti. 16 Perciò, il Signore non prende-

rà alcun diletto ne' giovani d'esso, e non avrà pietà de' suoi orani, nà delle sue vedove : perchè tutti son profani, e maligni; ed ogni beces parla cose vituperose. Per tutto ciò l' ira sua non si racqueterà ; anzi la sua mano sord ancora stesa.

17 Perciochè l'empietà arderà come un fuoco, divorerà le vepri, el i pruni, e s'accenderà negli albe-ri più folti del bosco, e quelli se

n'andranno a viluppi, come s'alsa

18 Per l'indegnazione del Signor degli eserciti la terra sourcia, el il popolo sarà come l'esca del fue-co: l'uomo non risparmierà il sus

fratello:

19 Anzi strapperà a destra, e pure avrà fame: e divorerà a sinistra, e pur non sarà saziato: ciascuno mangerà la carne del suo braccio. mangera is carne dei suo macca-20 Manasse divorerà Efrain, ed Efraim Manasse; benché sieno in-sieme contra Giuda. Per tutto ciò l'ira sua non si racqueterà; anzi la sua mano serrà ancora stess.

#### CAP. X.

YUAI a quelli che fanno decreti Iniqui, e dettano l'ingiaria, la quale eglino stessi hanno in-

nanci seritta :

2 Per fare scadere i miseri dal giudicia, e per rapire il diritto s' poveri del mio popolo: aciochè le vedove sieno le loro spoglie, e per predar gli orami!

3 E che farete voi al giorne della visitazione, e nella desolazione che verra da lontano? a chi rifuggirete per aiuto? ed ove lascerete la vo-

stra gioria?

4 Che farete voi, se non che gli
uni si chineranno sotto i prigioni, e gli altri caderanno sotto gli uccisi? Per tutto ciò la sua ira non si racqueterà ; anzi la sua mano

serd ancora stesa.

5 Guni ad Assur, verga della mis ira, li cui bastone, c'hanno in mano, é la mia indegnazione !

6 lo lo manderà contr'alla gente profana, e gli davò commessione contr'al popolo del mio cruccio: per ispogliar spoglie, per predar preda, e per render quello calcato, come il fango delle strade.

7 Ma egli non pensera già così, el suo cuore non istimera già così; anzi penserd nel cuor suo di distruggere, e di sterminar genti i casa di Iacob, che saranno scam

8 Perciochè dirà, I miei principi

non sono eglino re tutti quanti? 9 Non & Caino come Carchemis? non è Hamat come Arpad? non è Samaria come Damasco?

10 Siccome la mia mano ha ritrovati i regni degl'idoli, le cui sculture erano in maggior numero, e di più valore, che quelle di Gerusa-lemme, e di Samaria :

Il Non farei io a Gerusalemme,

de a suoi idoli, come ho fatto a Sa-maria, ed a suoi idoli?
12 Egil avverrà dunque, quan-dol Signore avrà compiuta tutta l'opera sua nel monte di Sion, ed in Gerusalemme, ch' io farò, dice grandigia del cuor del frutto della grandigia del cuor del re degli As-sirij, e della gioria dell'alteressa degli occhi suol. 13 Percioche egli avrà detto, Io

ho fatte queste cose per la forza delle mie mani, e per la mia sa-pienza: conclosiacosach'io sia inendente : ed bo rimossi i confini de' popoli, ed ho predati i lor tesori: e, come possente, ho posti giù quelli ch'erano a sedere sopra

14 E la mia mano ha ritrovate, come un nido, le ricchesse de' pooli: e, come si raccolgono l'uova lasciate, così ho raccolta tutta la terra: e non v'è stato alcuno, a l'ala, od aperto'l ch'abbia moss

becco, e pigoisto.

15 Glorierassi la scure contr'a colui che taglia con essa? magnificherassi la sega contra colui che la mena? come se la verga movesse quelli che l'alzano, e come se'i bastone s'elevasse da se, quasi come non fosse legno. 16 Perciò, il Signore, il Signor

degli eserciti, manderà la magrezm ne'gracci d'esso : e sotto la sua loria accenderà un'incendio, simile ad un'incendio di fuoco.

17 E la luce d'Israel sarà come un fuoco, ed il suo Santo come una famma: ed ardera, e divorerà le vepri, ed i pruni d'esso, in un

giorno.

18 Ed anche consumerà la gioria del mao bosco, e'i suo Carmel: consumerà ogni cosa, dall'anima infino alla carne : e sarà di lui, come quando il banderaro è messo in rotta.

19 E'i rimanente degli alberi dei suo bosco sarà in picciol numero, ed un fanciullo potrà metterne il conto in iscritto.

30 Ed avverrà, ch' in quel giorno fi rimanente d' Israel, e quelli della 595

pati, non continueranno più d'appoggiarsi sopra colui che gli per-cuoteva: ami s'appoggeranno ac-pra'i Signore, il Santo d'Israel, in

21 11 rimanente si convertirà : il rimanente di Iacob si conpertird

all' Iddio forte.

22 Perciochè, avvegnachè il tuo popolo, o Israel, fosse come la re-na del mare, il sol rimanente d'esso si convertirà: il consumamento determinato farà innondare la giu-

28 Perciochè il Signore Iddio degli eserciti manda ad esecuzi una sentenza finale, ed una dites minazione in messo di tutta la

24 Perciò, il Signore Iddio de eserciti ha detto così, Popol mio. ch'abiti in Sion, non temer dell'Assirio: egli ti percuoterà con la verga, ed alzerà il suo bastone sopra te, nella medesima maniera

che l'alzò l'Egitto. 25 Percioche fra qui e ben poco tempo l'indegnazione sarà venuta meno; e la mia ira sard alla di-

strusione di quelli.

26 E'i Signor degli eserciti ecciterà contr a lui un flagello, qual fu la piaga di Madian, alla pietra d'Oreb: e la sua verga sara sopra l mare, ed egli l'alzera nella me-desima maniera ch'egli l'alzò in

Egitto.

27 Ed avverrà in quel giorno che'l suo incarico sarà rimoso che'i suo incarico seria rimosso d'in su la tua spalla, e'i suo giogo d'in sul tuo collo: ed il giogo sarà rotto per cagion dell'Unatone. 28 Egli è venuto in Alat, egli è passato in Migron, ha riposti in

Micmas i suoi arnesi: 29 Hanno passato il passo: Gheba e etato un'alloggiamento, dove sono alloggiati : Rama ha trema-

to, Ghibea di Saul è fuggita. 30 Strilla con la tua voce, o figliuola di Gallim: e tu, povera Anatot, riguarda attentamente verso Lais.

31 Madmena s'è messa in fuga; gli abitanti di Ghebim si son sal-

vati in fretta.

2 Egii si fermera ancora quel giorno in Nob: e movera la su mano contr'al monte della figiluo! di Sion, e contr'al colle di Geri salemme.

33 Ecco, il Signore, il Signor d gli eserciti, tronchera i rami co violenza, ed i più elevati sara ricisi, e gli eccelsi saranno a

34 Ed egli taglierà dal piè col fer

, ro i più folti alberi del bosco. e'l Libano caderà per la mano d'un possente.

CAP. XI.

Duscirà un Rampollo del tron-

E Duscirà un Rampolio dei tron-spunter delle sue radici. 2 E lo Spirito del Signore ripo-serà sopra esso; lo Spirito di sapi-serà sopra esso; lo Spirito di sapienza. e d'intendimento; lo Spirito di consiglio, e di fortezza; lo Spirito di conoscimento, e di timor

del Signore. 3 E'l suo odorare sarà nel timor del Signore: ed egli non giudicherà secondo la veduta de suoi occhi, e non renderà ragione secondo l'udi-

ta de' suoi orecchi:

4 Anzi giudicherà i poveri in giustizia, e renderà ragione in dirittu-ra a' mansueti della terra: e percuoterà la terra con la verga della sua bocca, ed ucciderà l'empio col fato delle sue labbra.

5 E la giustizia sarà la cintura de suoi lombi, e la verità la cintu-

fa de' suoi fianchi.
6 Ed il lupo dimorerà con l'agnello, e'l pardo giacerà col capretto: ed il vitello, e'l leoncello, e la bestia ingrassata staranno insieme:

ed un piccol fanciullo gli guiderà.
7 E la vacca, e l'orsa pasceranno insieme: ed i lor figli giaceranno insieme : e'l leone mangerà lo stra-

me come'l bue.

8 E'l bambin di poppa si trastul-lerà sopra la buca dell' aspido, e lo spoppato stenderà la mano sopra la tana del basilisco.

9 Queste bestie, in tutto'l monte della mia santità, non faranno danno, nè guasto: perciochè la terra sarà ripiena della conoscenza del Signore, a guisa che l'acque coprono il mare.

10 Ed avverrà che, in quel giorno, le genti ricercheranno la ra-dice d'Isai, che sarà rizzata per ban-

diera de popoli: e'l suo riposo sarà tutto gloria. 11 Oltr'a ciò, avverrà in quel glorno, che'l Signore mettera di nuovo la mano per la seconda volta a racquistare il rimanente del suo popolo, che sarà rimaso d'Assur, e d'Egitto, e di Patros, e di Cus, e d'Elam, e di Sinar, e d'Hamat, e dell' Isole del mare:

12 Ed alzerà la bandiera alle na zioni, ed adunera gli scacciati d'I-srael, ed accogliera le dispersioni di Giuda, da quattro canti della

13 E la gelosia d' Efraim sarà tolta via, ed l'nemici di Giuda saran distrutti: Efraim non avrà più gelosia a Giuda, e Giuda non sarà

più nemico d'Efraim :

14 Anzi congiuntamente voleranno addosso a Filistei, verso Occi-dente; e prederanno insieme i fi-gliuoli d'Oriente: metteranno la mano sopra Edom, e sopra Moab: ed i figliuoli d'Ammon ubbidiranno

loro.

15 E'l Signore seccherà la lingua del mar d'Egitto, e scuoterà la sua mano sopra'l fiume, nella forza del suo Spirito: e lo percuoterà ne' suoi sette rami, e farà che vi si caminerà con le scarpe.

16 Vi sarà eziandio una strada. per lo rimanente del suo popolo, che sara rimaso d'Assur: siccome ve ne fu una per Israel, nel giorno

ch'egli salì fuor del paese d'Egitto. CAP. XII.

E TU dirai in quel giorno, lo ti celebrerò, o Signore : perciochè tu sei stato adirato contr'a me: ma l'ira tua s'è racquetata, e tu

m'hai consolato. 2 Ecco, iddio e la mia salute: le avrò confidanza, e non sarò spa-ventato: perciochè il Signore Id-dio e la mia forza, e'l mio cantico: e m'e stato in salute.

3 E voi attignerete, con allegres, l'acque dalle fonti della salute: 4 E direte in quel giorno, Cele-brate il Signore, predicate il suo Nome, fate noti i suoi fatti fra i popoli, rammemorate che'l suo Nome è eccelso.

5 Salmeggiate il Signore: percioch'egli ha fatte cose eccelse: que-sto è conosciuto per tutta la terra. 6 Abitatrice di Sion, strilla d'alle-

grezza, e canta: perciochè il Santo d'Israel e grande in mezzo di te.

CAP. XIII.

L carico di Babilonia, il quale Isaia, figliuolo d'Arnos, vide. 2 Levate la bandiera sopra un'alto monte, alzate la voce a coloro, scuotete la mano, e dite ch' entrino nelle porte de' principi.

3 Io ho data commessione a miei diputati: ed anche, per coeguire l'ira mia, ho chiamati i miei nomini prodi, gli uomini trionfanti del-

la mia altezza.

4 V'è un romore di moltitudine sopra i monti, simile a quello d'un gran popolo: v'e un romore ri nante de regni delle nasioni adu-nate: il Signor degli eserciti rassegna l'esercito della gente di guerra. 5 Il Signore, e gli strumenti della sua indegnazione vengono di lon-

tan paese, dall'estremità del ciele; per distruggere tutta la terra. 6 Urlate: perciochè il giorno del

Signoré è vicino: egli verrà come un guastamento fatto dall'Onnipotente.

Perciò, tutte le mani diventeranno flacche, ed ogni cuor d'uo-

no si struggerà. 8 Ed essi saranno smarriti: tormenti, e doglie gli coglieranno: sentiranno dolori, come la donna che partorisce: saranno tutti sbizottiti, riguardandosi l'un l'altro: le lor facce saranno come facce di-

vampate dalle fiamme.

9 Ecco, il giorno del Signore vie-ne, giorno crudele, e d'indegnazione, e d'ira accesa: per metter la terra in desolazione, e per distrugger da essa i suoi peccatori. 10 Perciochè le stelle de cieli, e

gli astri di quelli non faranno lucere la lor luce : il sole scurera, quando si leverà ; e la luna non ara risplender la sua luce.

11 Ed io, dice il Signore, punirò il mondo della sua malvagità, e gli empi della loro iniquità : e farò cessar l'alterezza de' superbi,

abbatterò l'orgoglio de' violenti. 12 Io farò ch'un' uomo sarà più pregiato ch'oro fino, ed una perso-

na più ch'oro d'Ofir.

13 Perciò, io crollerò il cielo, e la terra tremerà, e sarà smossa dal suo luogo, per l'indegnazione del Signor degli eserciti, e per lo giorno dell' ardor dell' ira sua.

14 Ed essi saranno come un cavriuolo cacciato, e come pecore, che niuno accoglie: ciascuno si volterà verso'i suo popolo, e ciascuno fuggirà al suo paese.

15 Chiunque sarà trovato sarà trafitto, e chiunque si sarà aggiunto con loro cadera per la spada.

16 Ed i lor fanciulletti saranno schiacciati davanti agli occhi loro: le lor case saranno rubate, e le lor mogli violate.

17 Ecco, io eccito contr'a loro i Medi, i quali non faranno stima alcuna dell' argento, e non vorran-

no oro:

18 E con gli archi loro atterreran-no i fanciulli, e non avranno pieta del frutto del ventre: e l'occhio loro non risparmierà i figlioletti.

I9 E Babilonia, la gloria de regni, la magnificenza della superbia de Caldei, sarà sovvertita, come Iddio

20 Ella non sara giammai più in piè, nè sara abitata per alcuna età: ne pur vi pianteranno gli Arabi i lor padigiloni, ne vi stab-bieranno i pastori. 21 Ma quivi giaceranno le fiere de diserti: e le lor case saranno

piene di gran serpenti, e l'ulule vi 597

abiteranno, e vi salteranno i de-

moni.

22 Ed i gufi canteranno nelle lor case grandi, ed i dragoni ne' lor palazzi di diletto. Or il tempo d'essa viene, ed è vicino, ed i suoi giorni non saranno prolungati.

CAP. XIV.

DERCIOCHE il Signore avra
pletà di Iscob, ed eleggera ancora Israel, e gli farà riposar sopra la lor terra: e gli stranieri s'aggiugneranno con loro, e s'accompagneranno con la casa di Iacob.

2 Ed i popoli gli prenderanno, e gli condurranno al luogo loro: e la casa d'Israel gli possederà nella terra del Signore, per servi, e per e terranno in cattività serve: serve: e terranno mi control che quelli che gli aveano tenuti in cattività, e signoreggeranno sopra i loro oppressatori.

3 Ed avverra che, nel giorno che?

gnore t'avrà dato riposo del tuo affanno, del tuo commovimento, e della dura servitù, nella quale altri t'avrà fatto servire

4 Tu proverbierai così 'l re di Babilonia, e dirai, Come è restato l'esattore? come è cessato il tri-

buto ?

5 Il Signore ha rotto il bastone degli empi, la verga de' dominatori. 6 Colui, che con furore percuoteva i popoli di percosse, che non si potevano schifare, il qual signoreggiava le genti con ira, ora è perseguito, senza che possa difendersi

7 Tutta la terra è in riposo, e quieta: gli uomini fanno risonar grida d'allegrezza.

8 Gli abeti ancora, ed i cedri del Libano, si son rallegrati di te : di-cendo, Da che tu sei stato atterrato, niuno è salito contra noi, per tagliarci.

9 L' inferno disotto s'è commosso per te, per andarti incontro alla tua venuta : egli ha fatti movere i giganti, tutti i principi della terra, per te: egli ha fatti levare d'in su i lor troni tutti li re delle nazioni.

10 Essi tutti ti faranno motto, e diranno, Anche tu sei stato fiaccato come noi, e sei divenuto si-

mile a noi :

11 La tua alterezza è stata posta giù nell'inferno, al suon de tuoi salteri: e s'è fatto sotto te un letto di vermini, ed i lombrici son la tua coverta.

12 Come sei caduto dal cielo, o stella mattutina, figliuol dell'aurora? come sei stato riciso, ed abbattuto in terra? come sei caduto sopra le genti, tutto spossato !

13 E par tu dicevi nel cuor tue, Io salirò in cielo, io innalserò il mio trono soura le stelle di Dio, e sederò nel monte della raunanza, ne' lati di verso'l Settentrione :

14 Io salirò sopra i luoghi eccelsi delle nuvole, lo mi farò somiglian-te all'Altissimo.

15 Pur sei stato calato nell' infer-

no, nei fondo della fossa. 16 Quelli che ti vedranno ti ri-guarderanno, e ti considereranno: dicendo, E costui quell'uomo, che

faces tremar is terra, che acrollava i regni? 17 Il quale ha ridotto il mondo

come in un diserto, ed ha distrutte come in un discreto, et na una rute le sue città, e non ha sciolti i suoi prigioni, per rimondergii a casa? 18 Tutti quanti li re delle genti giacciono in gioria, ciascuno in

900 BUR.

19 Ma tu sei stato gittato via dalla tua sepoltura, come un rampol-lo abbominevole; come veste d'uc-ciai, trafitti dalla spada, che scen-dono alle pietre della fossa; come un corpo morto calpestato.

90 Tu non sarai aggiunto con coloro nella sepoitura : perciochè tu hai guasta la tua terra, tu hai ucciso il tuo popolo: la progenie de' malfattori non eara nominata in

perpetuo.

31 Preparate l'uccisione a suoi sigliuoli, per l'iniquità de lor padri : aciochè non si levino, e non posseggano la terra, e non empia-no di città la superficie del mondo. 22 Io mi levero contr'a loro, dice

il Signor degli eserciti : e stermi-nerò a Babilonia nome, e rimanente, figliuolo, e nipote: dice il

23 E la ridurrò in possessione di civette, ed in paludi d'acque: e la spazzerò con iscope di distruzione: dice il Signor degli eserciti. 94 Il Signor degli eserciti ha giurato: dicendo, Se egli non av-

viene così, come io ho pensato : e secondo'l consiglio ch'io ho preso:

25 Che é, di romper l'Assirio nella mia terra, e di calcario sopra i mici monti : tal che il suo giogo sia rimosso da essi, e'l suo incarico d'in su le loro spalle.

6 Quest' è il consiglio preso contr'a tutta la terra: e questa è la mano stesa contr'a tutte le genti. 27 Perciochè il Signor degli eser-

ctil ne ha preso il consiglio: e chi l'annullerebbe? e la sua mano è quella che è stesa; e chi la farebbe rivolgere?

28 Questo carico fu rivelato nell'anno che morà 'l re Achas:

29 Non railegrarti, o Palestin tutta, di ciò che la verga di colui che ti batteva è stata rotta : per ciochè della radice della serpe usci rà un basilisco : e'i suo frutto serè

un serpente ardente, è volante. 30 Ed i primogeniti de poveri pa-stureranno, ed i bisognosi giaceran-no in sicurtà: ma io farò morir di fame la tua radice,e colui ucciderà

il tuo rimanente.

31 Uria, o porta: grida, o città: struggiti, o Palestina tutta: percio-chè viene un fumo dal Settentrione; e niuno se ne stard in disparte a' tempi ordinati d'esso.

32 E che risponderassi agli am-basciatori delle nazioni? Chel Signore ha fondata Sion, e che in sa i poveri afflitti del suo popolo

si riducono in salvo.

CAP. XV.

TL carico di Monh Certo, Ar di L. Moab è stato saccheggiato, e distrutto di notte è tato saccheggiato, e distrutto

Chir di Moab.

2 Egli è salito al templo, e Diben è salito agli alti luoghi, per pia-gnere: Mosb urlera per Nebo, e per Medeba: tutte le teste d'es saranno pelate, ed ogni barba mrà

3 Essi si cingeranno di sacchi per le sue strade : tutti quanti uris-ranno sopra i suot tetti, e nelle suo plasse, struggendod in pianto. 4 Hesbon, ed Eleale hanno grida-

4 Hesbon, ed Eleale hanno grida-to: la lor voce è stata udita infino a Iahas: perciò, la gente di guerra di Moab ha fatto un gran gridare: l'anima loro s'è rammaricata

5 Il cuor mio sclama per Moab: is suoi luggenti se ne son fuggisi infino a Soar, come una giovenca di tre anni: perciochè di salira per la salita di Luhit con planto, e al leverà un grido di fracasso nella via d'Horonaim.

6 Perciochè l'acque di Nimrim saranno ridotte in luoghi diserti: e l'erba si seccherà, e l'erbaggio mancherà, e non vi sarà più al-

cuna verdura.

7 Perciò, quello ch'egli avrà ri-serbato, e ciò ch'avranno riposto, sara portato nella valle degli A-

8 Perciochè le grida hanno cir-condati i confini di Moab, il suo urlo è andato infino ad Egiaim, il suo urlo è andato infino a Beer-

9 E l'acque di Dimon sono state ripiene di sangue: perciochè io ag-giugnerò mali sopra mali a Dimon: io mandero il leone contr'a

## ISAIA, XVI. XVII.

quelli che saranno scampati di i loab, e contr'al rimanente del pa-

CAP. XVI.

MANDATE l'agnello di colui che domina nel paese, da Se-a, che è verso'l diserto, al monte della figliuola di Sion.

2 Ed egli avverrà, che le figliuole di Moab saranno a' guadi dell' Ar-non, come un' uccello ramingo,

come una nidata scacciata. 3 Prendi un consiglio, o Moab, à un decreto: fa' che la tua ombra, in pien mezzodi, sia come la notte: nascondi quelli che sono scacciati, non palesare i fuggitivi. 4 Que del mio popolo, che sono scacciati. dimorino appresso di te: o Monh. sij loro un nascondimento dal guastatore: perciochè colui ch'usava storsioni verrà meno, el guastamento finirà, e coloro che calpestavano gli altri saranno consumati d'in su la terra.

5 E'l trono sarà stabilito in beos en trono sara statutto in os-nignità: e sopra quello sederà sta-blimente, nel tabernacolo di Da-vid, uno, che giudicherà, e ricer-cherà la ragione, e sarà pronto a far giustista. 6 Noi abbiamo intesa la superbia

di Moab, grandemente superbo: il suo orgoglio, e la sua alteressa, e la sua indegnazione: le sue mensogne non saranne cosa ferma

Perciò, l'un Moabita urlerà 7 Percio, l'un municipalità all'altro: tutti quanti urleranno: voi gemerete per il fondamenti di Chir-hareset, essendo voi stessi

feriti.

8 Perciochè le campagne d'He-sbon, e le vigne di Sibma, langui-scono: i padroni delle nazioni hanno tritate le viti eccellenti d'essa. le quali arrivavano infino a lazer. e scorrevano quà e là per lo di-serto: e le sue propaggini, che si spandevano, e passavano di là dal mare.

9 Perciò, lo piagnerò le vigne di Sibma del pianto di Iaser: o He-sbon, ed Elcale, lo ti righerò delle mie lagrime: perciochè le grida d'allegressa per il tuoi frutti di state, e per la tua ricolta, son ve-

nute meno.

10 E la letinia, e la festa è tolta via dal campo fertile: e non al canta, nè si giubila più nelle vi-gne: il piciatore non pigia più il vino ne tini: lo ho fatte cessare, dice il Signore, le grida da inani-

11 Perciò, le mie viscere romoreggeranno a guisa di cetera, per cagion di Moab: e le mie interiora, per cagion di Chir heres.

12 Ed avverrà che, quantunque Moab si presenti, e s'affatichi sopra'l sue alto luogo, e venga al suo santuario, per fare orazione;

pur non potrà susnzar nulla. 13 Quest' è la parola che'l Signore ha detta contra Moab, ab antico. 14 Ed ora il Signore ha parlato: dicendo, Infra tre anni, quale e il termine degli anni d'un servitore tolto a presso, la gioria di Moab sarà avvilita, insieme con tutta la sus gran moltitudine di popolo: el rimanente serà in poco nume ro, picciolo, e non grande.

#### CAP. XVII.

I L carico di Damasco. Ecco, Damasco è tolto via, e ridotto a non esser più città : e sarà un monte di ruine

2 Le città d'Arger saranno abbandonate: saranno per le mandre, le quali vi glaceranno : e non vi surà alcuno che le spaventi.

E le fortesse verranno meno in Efraim; e'l regno in Damasco, e nel rimanente della Siria : saranno come la gloria de figliuoli d'I-arael: dice il Signor degli eserciti. 4 Ed avverrà in quel giorno che la gloria di Iacob sarà scemata, e

la grassessa della sua carne dima-

5 Ed avverrà loro, come quando il mietitore raccoglie le biade, e col suo braccio miete le spighe: avverta, dice, come quando ai rac colgono le spighe a una a una nel la valle de Rafei.

6 E pur vi resteranno in esso alcuni grappoli: come quando si scuote l'ulivo, restano due o tre ulive nella cima delle vete, e quat-tro o cinque ne rami madornali: dice il Signore Iddio d'Israel.

7 In quel giorno l'uomo riguar-derà a colui che l'ha fatto, e gli occhi suoi guarderanno verso'i Santo d'Israel.

8 E non riguarderà *più* verso gli altari, opera delle sue mani: e non guardera a quello che le sue dita avranno fatto, nè a' boschi, ne a' simulacri.

9 In quel giorno, le sue città forti saranno come rami, e vette ab-bandonate: perciochè saranno ab-bandonate dalla presenza de fi-gliuoli d'Israel: e vi sarà desols-

zione.

10 Perciochè tu hai dimenticat l'Iddio della tua salute, e non sei ricordato della Rocca della tu fortessa: perciò, pianterai piant bellissime, e porral magliuoli fon

11 Di giorno farai crescer quel

ch'avrai piantato, e la mattina farai germogliar quel ch'avrai posto: ma i rami ne saranno scossi al giorno del fiaccamento, e della doglia incurabile.

12 Guai alla turba de' gran popoli, i quali romoreggiano come i mari: ed alla turba risonante delle nazioni, che risonano a guisa d'ac-

que grosse! 13 Le nazioni risonano a guisa di grandi acque: ma *Iddio* le sgride-rà, e fuggiranno lontano, e saranno perseguite come la pula de' monti dinanzi al vento, e come

una palla dinanzi al turbo. 14 Al tempo della sera ecco turbamento, ed innanzi alla mattina non saranno più. Quest'è la parte di quelli che ci predano, e la sorte di quelli che ci rubano.

### CAP. XVIII.

YUAI al paese, che fa ombra Cr con l'ale, che è di là da' fiumi

d' Etiopia!

2 Che manda messi per lo mare, ed in vaselli di giunchi sopra l'acque: dicendo, Andate, messi leggieri, alla gente di lunga statura, e dipelata: al popolo spavente-vole, che è più oltre di quella: alla gente sparsa qua e là, e calpesta-

sente sparsa qua e la, e carpesta-ta: la cui terra i fiumi predano. 3 Foi tutti gli abitatori del mon-do, e voi gli abitanti della terra, quando si levera la bandiera sopra i monti, riguardate: e, quando si

sonerà la tromba, ascoltate. 4 Perciochè, così m'ha detto il Signore, Io me ne starò cheto, e riguarderò, dimorando nella mia stanza, a guisa d'un calor chiaro più che'l sole: come una nuvola rugiadosa nel calor della ricolta.

 Perciochè, avanti la mietitura, dopo che la vite avrà finito di metter le gemme, e che'l flore sarà divenuto agresto, che s'andrà matu-rando, Iddio taglierà i magliuoli con falci, e torra via i tralci, e gli riciderà.

6 Saranno tutti quanti lasciati in abbandono agli uccelli de monti, d alle bestie della terra: e gli ucelli passeranno la state sopra essi. i ogni bestia della terra vi passe-

il verno.

In quel tempo sarà portato premte al Signor degli eserciti da arte del popolo di lunga statura, dipelato: e da parte del popolo paventevole, che è più oltre di quello: e della gente sparsa quà e la, e calpestata, la cui terra i flumi predano: al luogo del Nome del Signor degli eserciti, al monte di Sion.

#### CAP. XIX.

L carico d'Egitto. Ecco, il Si-I gnore, cavalcando una nuvola legglera, entrerà in Egitto: e g'ildoli d'Egitto fuggiranno d'innanti a lui, ed il cuor degl' Egizij si strug-

gerà in messo di loro. 2 Ed lo farò, dice il Signore, venire alla mischia Egizij contr'ad Egizij: e ciascuno combattera contr'al suo fratello, e ciascuno contr'al suo prossimo: città contr'a

città, regno contr'a regno.

3 E lo spirito dell' Egitto verrà

meno nel mezzo d'esso : ed io dissiperò il lor consiglio: ed essi do-manderanno gl'idoli, ed i magi, e gli spiriti di Pitone, e gl'indovini. 4 Ed lo metterò gli Egizij in mano

d'un signore duro, ed un re violento signoreggerà sopra loro : dice il Signore, il Signor degl'eserciti. 5 E l'acque del mare mancheran-

no, ed il fiume sarà seccato, ed asciutto.

6 Ed i fiumi si ritrarranno, ed i rivi del forte paese scemeranno, si seccheranno: le canne, ed i

giunchi s'appasseranno.
7 Le praterie, che sono presso al fiume, in su la bocca del fiume, e tutti i seminati del fiume si seccheranno, e saranno dissipati, e non

saranno viù. 8 Ed i pescatori si lamenteranno e tutti quelli che gittano l'amo nel rivo piagneranno, e coloro stendono la rete sopra l'acque languiranno.

9 E quelli che fanno lavori di lino finissimo, e che tessono le fine tele bianche, saranno confusi.

10 E gli argini d'Egitto, di tutti coloro che fanno chiusure per vi-

vai, *saranno* rotti. Il Certo, i principi di Soan son pazzi : i più savi d'infra i consiglieri di Faraone sono un consiglio insensato: come dite voi a Faraone, Io son figliuolo di savi: io son fi-

gliuolo di re antichi i 12 Dove sono ora i tuoi savi? di

charint ora, e sappiano qual consiglio il Signor degli eserciti ha preso contrall' Egitto.

13 i principi di Soan sono impazzati, i principi di Nof sono stati soddotti, ed i capi delle tribù d' Egitto l'hanno traviato.

14 Il Signore ha mesciuto in meszo d'esso uno spirito di stordimento, ed essi hanno fatto errar l'Egit-to in tutte le sue opere; come l'ebbriaco va errando nel suo vomito.

15 E niuna opera, che faccia il capo o la coda, il ramo o'l giunco, gioverà all' Egitto.

# ISAIÁ, XIX. XX. XXI.

16 în quel giorno gli Egizij saran- | sala, mio servitore, è cam nato no come donne : e tremeranno, e saranno spaventati per lo scuoter della mano del Signor degli eserci-ti, la quale egli scuotera sopra

17 E la terra di Giuda sara in ip E la terra di Cidal sara mi ispavento all'Egitto: clamque si ricordera d'essa si spaventeta in sè stesso, per lo consiglio del Signor degli eserciti, il quale egli ha preso

contr'a quello-18 In quel giorno vi saranno cinque città nel paese d'Egitto, che parleranno il linguaggio di Canaan, e giureranno al Signor degli eserciti: una di quelle sarà chiamata Città del sole.

19 In quel giorno vi sarà, in mez-20 del paese d Egitto, un'altare consagrato al Sanore; ed un pi-liere rizzato al Signore, presso al

suo confine.

20 E quello sarà per segnale, e per testimonianza al Signor degli serciti, nel paese d' Egitto. Quando gli Egizij grideranno al Signore per li loro oppressatori, egli mandera loro un Salvatore, ed un Grande, che gli riscuotera.

21 Ed Il Signore sarà conosciuto all'Egitto: ed in quel giorno gli Egizij conosceranno il Signore, e faranno il servigio di sacrificij, e

d'offerte: e faranno voti al Signo-

re, e gli adempieranno. 22 Così il Signore percuoterà gli 22 Così I Signore percuotara gii Egiqii; e, dopo avergii percossi, si guarirà: i ed essi ei convertiranno al Signore, ed egil sarà piacato inverso loro, e gii sanerà. 31 n quei giorno vi sarà una strada d'Egitto in Assiria: e'l'Assirio verrà in Egitto, e l'Egizio in Assiria: egil Egizio, co gil Assirii serviranno al Signore.

24 in onal ciorno Israel sarà li

24 In quel giorno Israel sarà il terzo con l'Egizio, e con l'Assirio: vi sard benedizione in mezzo della terra.

25 Percioche il Signor degli eserciti gli benedira: dicendo, Benedetto sia Egitto, mio popolo, ed Assur, opera delle mie mani, ed Israel, mia eredità.

CAP. XX.
NELL' anno che Tartan, mandato da Sargon, re degil Assi rij, venne contr'ad Asdod, e la

combattè, e la prese:

In quel tempo il Signore parlò per Isala, figliuolo d'Amos: dicen-do, Va', e sciogli 'l sacco d'in su il tnoi lombi, e tratti le scarpe da' pledi. Ed egli fece così, caminan-do nudo, e scalzo. 3 Ed il Signore disse, Siccome I-

nudo, e scalzo ; il che è un segno, e prodigio di tre anni, sopra l' Egitto,

e sopra l'Etiopia : 4 Così 'l re d'Assiria ne menerà gli Egizij prigioni, e gli Etiopi in cattività; fanciulli, e vecchi, nudi, e scalzi, e con le natiche acoperte, per vituperio all' Egitto.

5 E saranno spaventati, e confusi, per l' Etiopia, alla quale riguar-davano; e per l' Egitto, ch'era la

lor gloria. 6 Ed in quel giorno gli abitatori di questo paese diserto diranno, Ec-co, così è avvenuto a colui, a cui noi riguardavamo, dove noi eravamo fuggiti per soccorso, per esser liberati dal re degli Assirij: e come scamperemmo noi?

#### CAP. XXI.

carico del diserto del mare. Colui viene dal diserto, dal paese spaventevole, a guisa di tur-bini, che passano nel paese del'

Mezzod).

2 Una dura visione m'è stata annunziata. Il disleale ha trovato un disleale: il guastatore ha trovato un guastatore. Sali, Elam: Media, assedia: io ho fatto cessare ogni gemito.

3 Perciò i miei lombi son pieni di rlia: dolori m'hanno colto, simili a' dolori della donna che partorisce: io mi sono scontorto, per ciò c'ho udito: e mi sono smarri-

to, per ciò c'ho veduto.

4 Il mio cuore è smarrito, orrore m'ha conturbato, il vespro de' miel diletti m'è stato cangiato in ispa-

vento

5 Mentre la tavola sarà apparecchiata, e le guardie staranno alla veletta, e si mangerà, e si berrà ; levatevi, capitani, ugnete lo scudo. 6 Perciochè così m'ha detto il Si-

gnore, Va', metti uno alia veletta, od annunzii ciò ch'egli vedra. 7 Ed egli vide carri, coppie di ca-valieri, carri tirati da asini, e carri

tirati da camelli : e considerò tutto ciò molto attentamente :

8 E gridò, come un leone, Io sto, Signore, del continuo nella veletta

di giorno, e sto in piè nella mia guardia tutte le notti:

9 Ed ecco, son venuti carri d'uo mini, copple di cavalleri. Ed egli rispose, e disse, Caduta, caduta è Babilonia, e tutte le sculture de suoi dii sono state spezzate, e gittate a terra-

10 Ella é ciò ch' io ho adunato nel la mia ala, per trebbiarlo. Io v' ho annunziato ciò ch'io ho udito dal

#### ISAIA. XXI. XXII.

Signor degli eserciti. dall' Iddio

d Israel.

11 Il carico di Duma. E'si grida a me di Seir, Guardia, che hai tu veduto dopo la notte? Guardia, che hai tu veduto dopo la notte?

12 La guardia ha detto, La mat-

tina è venuta, e poi anche la not-

te: se voi ne domandate, domandate pure, ritornate, venite.

13 Il carico contr'all'Arabia. Voi passerete la notte nelle selve d'A-

rabia, o carovane di Dedanei. 14 E' s'è portato dell'acqua incontragli assetati : gli abitanti del paese di Tema son venuti col lor pane incontr'a' fuggenti.

15 Perciochè son fuggiti d'innanzi alle spade, d'innanzi alla spada tratta, d'innanzi all'arco

teso, e d'innanzi allo sforzo della

battaglia. 16 Perciochè il Signore m'ha detto così, Infra un'anno, quale è il termine degli anni d'un servitore tolto a prezzo, tutta la gloria di Chedar verra meno:

17 E'i rimanente del numero de' forti arcieri de' figliuoli di Chedar sara poco: perciochè il Signore Iddio d'Israel ha parlato.

CAP. XXII.

IL carlco della valle della vi-sione. Che hai ora, che tu sei tutta salita sopra i tetti?

2 O città piena di strepiti, città romoreggiante, città trionfante! i tuoi uccisi non sono stati uccisi con la spada, e non son morti in

guerra.

3 I tuoi capitani se ne son fuggiti tutti quanti, sono stati fatti prigioni dagli arcieri : quelli de' tuoi che sono stati ritrovati sono stati fatti prigioni tutti quanti, benche fossero fuggiti lontano.

4 Perciò, lo ho detto, Ritraetevi da me, ed io piagnerò amaramente: non vi studiate di consolarmi

intorno al guastamento della fi-gliuola del mio popolo.

8 Perciochè quest'é il giorno del flaccamento, e del calpestamento, e della perplessità, da parte del Si-gnore iddio degli eserciti, nella valle della visione: ed egli diroccherà le mura, e le grida andranno infino al monte.

6 Ed Elam s'è messo indosso il turcasso, sopra i carri degli uomini vi sono de cavalieri, e Chir ha

scoperto lo scudo.

7 Ed è avvenuto che le tue scelte valli sono state piene di carri, e di cavalieri: hanno posto campo in eu la porta.

8 E la coverta di Giuda è stata ri-

mossa, e tu hai in quel giorno ri-guardato all'armi della casa del

basca.

9 E voi avete proveduto alle rot-ture della città di David, perciochè erano grandi: ed avete raccolte l'acque della pescina disotto: 10 Ed avete annoverate le case di

Gerusalemme, ed avete diroccate delle case per fortificar le mura:

11 Ed avete fatto fra le due mura un raccolto dell'acque della pescina veccl:ia: ma non avete riguardato a colui c'ha fatto questo, e non avete rivolti gli occhi a colui che ab antico l' ha formato. 12 Ed il Signoze Iddio degli eser-

capelli, ed a cignersi di sacco:

13 Ed ecco allegrezza, e letizia:

ammazzar buoi, e scannar pecore; mangiar carni, e ber vino: dicen-do, Mangiamo, e beviamo: perciochè domane morremo.

14 E ciò è pervenuto agli orecchi di me, che sono il Signor degli eserciti. Se mai è fatto per voi purgamento di questa iniquità, fin che muoiate: dice il Signore Iddio de

gli eserciti. 15 Così ha detto il Signore Iddio degli eserciti, Va', entra da questo

tesoriere, da Sebna, mastro dei palazzo:

18220:
16 E digit, Che hai da far quì ? e
chi è quì de 'tuoi, che tu ti tagli qui
una sepoitura ? (or egii tagliava ii
suo sepolcro in un luogo rilevato,
e si disegnava un' ostello nella roccia.)

17 Ecco, o uomo, il Signore ti caccera lontano, e ti turera affatto il volto.

18 Egli ti voltolerà sottosopra, come una palla per terra larga, e spaziosa: quivi morrai, e quivi saranno i carri della tua gloria, o

vituperio della casa del tuo signore.
19 Ed io ti sospignerò giù dal tuo
grado, e ti sovvertirò dal tuo stato. 20 Ed avverrà in quel giorno, ch'io chiamerò Eliachim, mio ser-

vitore, figliuolo d' Hilchia: 21 E lo vestirò della tua vesta. e lo fortificherò con la tua cintura, e gli darò in mano la tua podestà: ed egli sarà per padre agli abitanti di Gerusalemme, ed alla casa di

Giuda; 22 E metterò la chiave della cass 22 E metterò la chiave della cass di David sopra la sua spalla : el egli aprirà, e niuno serrerà : e ser-

rera, e niuno aprirà : 23 E lo ficcherò, come un chiodo,

in un luogo fermo : ed egli sara per trono di gloria alla casa di suo padre.

94 Ed e' s'appenderà a quel chiodo | tim : ancora quivi non avrai ritutta la gioria della casa di suo padre, rampolli, e plantoni ; tutti gli arredi de piccoli, da vasellamenti delle coppe fino a tutti i vasella-menti delle guastade.

25 In quel giorno, dice il Signor degli eserciti, sarà tolto il chiodo, il quale era stato fitto in luogo fermo: e sarà riciso, e caderà: ed il carico che riposava sopra esso andrà in ruina : perclochè il Signore

he periato.

#### CAP. XXIII.

IL carico di Tiro. Urlate, navi di Tarsis : perciochè ella è guasta, per modo che non vi sara più casa, e non vi si verrà più. Que-sto è apparito loro dal paese di Chittim.

2 Tacete, abitanti dell' isolamercatanti di Sidon, quelli che fanno viaggi in sul mare, ti riem-

pievano.

3 E la sua entrata era la sementa del Nilo; la ricolta del fiume, portata sopra grandi acque: ed ella era il mercato delle nazioni.

4 Sij confusa, Sidon : perciochè il mare, la fortessa del mare, ha detto così, lo non partorisco, nè ge-

nero, ne cresco più giovani: non allevo più vergini. 5 Quandol grido ne sarà perve-nuto agli Egizi, saranno addolorati. secondo ciò ch'udiranno di Ti-

6 Passate in Tarsis, urlate, abitanti dell'isola.

7 E questa la vostra città trionfante, la cui antichità é fin dal tempo antico ? I suoi piedi la por-teranno a dimorar come atraniera in lontan passe.

8 Chi ha preso questo consiglio contra Tiro, la coronata, i cui mercatanti erano principi, ed i cui negozianti erano i più onorati del-

9 Il Signor degli eserciti ha preso questo consiglio, per abbatter vi-tuperosamente l'alterezza d'ogni noblità, per avvilire i più onorati ella terra

10 Passa fuor del tuo paese, come un rivo, o figliuola di Tarsis: non

v'e più cintura.

11 Il Signore ha stesa la sua ma-no sopra l'mare, egli ha fatti tre-mare i regni : egli ha dato coman-damento contra Cananel, che si

distruggano le fortezze di quella : 12 Ed ha detto, Tu non conti-nueral più di trionfare, o vergine, figliuola di Sidon, c' hai da essere oppressata : levati, passa in Chit-

poso. 13 Ecco'l passe de Caldei: questo popolo non era *ancora, quando* As-sur fondò quello per coloro che dimoravano ne' diserti : essi aveano rizzate le sue torri, aveano alzati i suoi palazzi : e pure egli è stato

messo in ruina. 14 Urlate, navi di Tarsia: perciochè la vostra fortema è stata

15 Ed in quel giorno avverrà che Tiro sarà dimenticata per set-tant'anni, secondo i giorni d'un re: ma, in capo di settant'anni Tiro avrà in bocca come una canson di meretrice.

16 Prendi la cetera, va'attorno alla città, o meretrice dimenticata: sona per bene, canta pur forte, aciochè altri si ricordi di te.

17 Ed, in capo di settant'anni, avverra che'l Signore visitera Tiro. ed elia ritornerà al suo guadagno : e puttaneggerà con tutti i regni del mondo, sopra la faccia

della terra.

18 Ma, alla fine il suo traffico, e'l suo guadagno sara consagrato al Signore : egli non sarà riposto, nè serrato: anzi la sua mercatanzia sarà per quelli ch'abitano nel co-spetto del Signore, per mangiare a sazietà, e per esser coperti di vestimenti durabili

CAP. XXIV.

CCO, il Signore vota il paese, e lo diserta: e ne guasta la faccia, e ne disperge gli abitatori. 2 El sacordote sarà come il popolo, il padrone come il servo, la pa-

drona come la serva, chi compera come chi vende, chi presta come chi prende in presto, chi da ad usura come chi prende ad usura. 3 Il paese sarà del tutto votato.

del tutto predato: perciochè il Si-gnore ha pronunziata questa parola.

4 La terra fa cordoglio, ed è scaduta : il mondo langue, ed è sca duto: i più eccelsi del popolo del paese languiscono.

5 E la terra è stata contaminata sotto i suoi abitatori: perciochè hanno trasgredite le leggi, hanno mutati gli statuti, hanno rotto il

patto eterno.
6 Perciò, l'esecrazione ha divorato il paese, e gli abitanti d'esso sono stati desolati: perciò, sono stati arsi gli abitanti del paese, e pochi uomini ne son rimasi.

7 Il mosto fa cordoglio, la vigna langue: tutti quelli ch'erano di cuore allegro gemono. 2 D 2

venuto meno, la letizia della cetera è restata.

9 E' non si berrà più vino con canti, la cervogia sarà amara a quelli che la berranno.

10 La città è ruinata, e ridotta in solitudine : ogni casa è serrata, sì

che non vi s'entra più. 11 V'è grido per le piazze, per mancamento del vino: ogni allegrezza è scurata, la gioia del paese

è andata in cattività. 12 Nella città non è rimaso altro che la desolazione : e le porte sono

rotte, e ruinate. 13 Perciochè avverrà in mezzo del paese, fra i popoli, come quan-do si scuotono gli ulivi: come, finita la vendemmia, si racimola.

14 Quelli che saran così rimasi alzeranno la lor voce, e canteranno d'allegrezza: e strilleranno fin dal mare, per l'alterza del Signore.

15 Percio, giorificate il Signore nei paose degli Urri, il Nome del Signore Iddio d'Israel nell'isole del mare.

16 Noi abbiamo uditi cantici dall'estremità della terra, che diceva-no, Gloria al giusto. Ed io ho detto, Ahi lasso me, ahi lasso me, guai a me! i disleali procedono dialealmente: anzi procedono di-slealmente, della dislealtà de più

disleali.

17 Lo spavento, la fossa, e'l laccio, ti soprastanno, o abitante del

paese.

18 Ed avverrà, che chi fuggirà per lo grido dello spavento caderà nella fossa: e chi salirà fuor di cade a con la fossa e chi salirà fuor di cade carà preso col mezzo della fossa sarà preso col laccio: perciochè le cateratte da alto saranno aperte, ed i fondamenti della terra tremeranno.

19 La terra si schianterà tutta, la terra si disfarà tutta, la terra tre-

merà tutta.

20 La terra vacillerà tutta come un'ebbro, e sarà mossa dal suo luogo come una capanna : e'l suo misfatto s'aggravera sopra lei; ed ella caderà, e non risurgerà più.

21 Ed in quel giorno avverra che'l Signore fara, ne'luoghi so-vrani, punizione sopra l'esercito de'luoghi sovrani: e, sopra la ter-ra, punizione delli re della terra.

22 E saranno adunati insieme, come s'adunano i prigioni in una fossa: e saranno rinchiusi in un serraglio: e, dopo un lungo tempo, saranno visitati.

23 E la luna si vergognerà, e'l ole sarà confuso, quando'l Signor degli eserciti regnera nel monte di 604

R L'allegressa de tamburi è ces- Sion, ed in Gerusalemme : e mi sata, lo strepito de festeggianti è serà gioria davanti agli Anziani d'essa.

#### CAP. XXV.

SIGNORE, tu sei 'l mio Dio, io t'esalterò: io celebrerò il tuo Nome: perciochè tu hai fatte cose maravigliose: i tuoi consigli, presi da lungo tempo, son verita. e fermerra.

2 Perciochè tu hai ridotte le città in mucchi, le città forti in ruine, le città in castelli di stranieri: giammai più non saranno riedificate.

3 Perciò, popoli possenti ti giorificheranno: città di nazioni forti ti

temeranno.

4 Perciochè tu sei stato fortezza al povero, fortezza al bisognoso, nella sua distretta; ricetto dall'innondazione, ombra contr'all' arsura: perciochè l'ira de' violenti è come una innondazione, che percuote un muro.

5 Tu abbasserai 1 tumulto degli stranieri, come un'ardore in luogo arido: come un' ardore, con l'ombra d'una nuvola: il canto de' vio-

lenti sarà umiliato.

6 Ed il Signor degli eserciti farà a tutti i popoli, in questo monte, un convito di vivande grasse, un con-vito d'ottimi vini: di vivande grasse, piene di midolla; d'ottimi, e fi-nissimi vini.

7 E dissiperà in questo monte il disopra della coverta, che è posta sopra tutti i popoli, e'l velame che

è steso sopra tutte le nazioni. 8 Egli abisserà la morte in eterno : e'i Signore Iddio asciugherà le lagrime d'in su ogni faccia, e torrà via l'onta del suo popolo d'in su tutta la terra: perciochè il Signore

ha parlato.

9 E si dirà in quel giorno, Ecco, questo è il nostro Dio: noi l'abbismo aspettato, egli ci salverà: quosto e il Signore: noi l'abbiamo atteso: noi trionferemo, e ci rallegreremo nella sua salute.

10 Perciochè la mano del Signore riposera sopra questo monte; e Moab sara trebbiato sotto lui, come si trebbia la paglia per farne

del letame.

11 Ed egli stenderà le sue mani in mezzo d'esso, come chi nota stende le mani per notare : ed abbassera la sua alterezza, co' colpi rovesci delle sue mani.

12 Ed abbasserà, abbatterà, gitterà a terra, fin nella polvere, la fortesza delle tue alte mura, o

Moab.

### ISAIA. XXVI. XXVII.

CAP. XXVI.

In quel glorno si cantera questo cantico nel paese di Giuda, Noi abbiamo una citta forte: Iddio v'ha posta salute, per muro, e per ri-

2 Aprite le porte, ed entri la gente glusta, ch'osserva ogni lealtà.

3 Queto è un pensiero fermo: tu le manterral la pace, la pace: perciochè si confida in te.

4 Confidatevi nel Signore in perpetuo: perciochè nel Signore Id-dio è la Rocca eterna.

5 Perciochè egli ha abbassati quelli ch'abitavano in luoghi alti, in città elevata: egli ha abbattuta quella città : egli l'ha abbattuta fino in terra, e i'ha messa fin nella polvere

6 Il ple la calpestera, i piedi de' poveri, le piante de' miseri. 7 Il camino del giusto è tutto pia-

no: tu addirizzi, e livelli 'l sentiero

del giusto. 8 Noi t'abbiamo aspettato, o Signore, esiandio nella via de' tuoi giudicij : il disiderio dell'anima nostra è stato intento al tuo Nome, ed

alla tua ricordanza.

9 Di notte io t'ho disiderato nel-l'anima mia: esiandio in sul far del giorno t'ho ricercato con lo spirito mio, che è dentro di me: per-ciochè, secondo che i tuoi giudicij sono in terra, gli abitanti del mondo imparano giustizia. 10 Se si fa grazia all'empio, egli

non impera però giustisia: anzi opera perversamente nella terra della dirittura, e non riguarda al-

l'alterza del Signore.

11 O Signore, la tua mano è ecceisa, ed essi noi veggono: ma lo gelosia per lo tuo popolo, anzi 'l fuoco apparecchiato a tuoi nemi-ci, gli divorera. vedranno, e saranno confusi : la

12 O Signore, disponci la pace: percioche exiandio tu sei quello c'hai fatti tutti i fatti nostri.

13 O Signore Iddio nostro, altri algnori che te ci hanno signoreggiati: ma per te solo noi ricordia-mo il tuo Nome.

- 14 Quelli son morti, non torneranno più a vita: son trapassati, non risusciteranno più : perciò tu gli hai visitati, e gli hai sterminati, ed hai fatta perire ogni lor me-
- 15 O Signore, tu hai aggiunti *mali* sopra mali alla tua gente: tu le hai aggiunti mali sopra mali: tu sel stato glorificato, tu l'hai dilungata a tutte l'estremità della terra.

16 O Signore, quando sono stati in distretta, si son ricordati di te:

hanno sparso un basso lamento, mentre il tuo gastigamento è stato

sopra loro. 17 Come la donna gravida, quando s'avvicina al parto, si duole, e grida ne suoi dolori: così siamo stati noi, per cagion di te, o Si-

18 Noi abbiamo conceputo, ed abbiamo sentiti dolori di parto; ma non abbiamo fatto altro che come s'avessimo partorito del vento: noi non abbiamo operata salute alcuna alla terra, e gli abitatori del

mondo non son caduti.

19 I tuoi morti torneranno a vita. il mio corpo morto anch'esso, e risusciteranno. Risvegliatevi, e giubilate, voi ch'abitate nella poivere: percioche, quale è la rugiada al-l'erbe, tal sarà la tua rugiada, e la terra gittera fuori i trapassati.

20 Va', popol mio, entra nelle tue camerette, e serra il tuo usclo dietro a te: nasconditi, come per un picciol momento di tempo, fin che

sia passata l'indegnazione.

21 Perciochè, ecco, il Signore esce del suo luogo, per far punizione dell'iniquità degli abitanti della dell'iniquità degli abitanti della terra contr'a lui: e la terra rivelerà il suo sangue, e non coprirà più i suoi uccisi.

CAP. XXVII.

IN quel giorno il Signore fara punizione, con la sua dura, grande, e forte spada, di Levistan, serpente guizzante, e di Leviatan, serpente torto: ed ucciderà la balena che e nel mare.

2 In quel giorno, cantate della vigna del vin vermiglio:

3 Io, il Signore, la guardo: io l'adacquerò ad ogni momento: lo la guarderò giorno, e notte, aclochè niuno la danneggi. 4 Niuna ira é in me. Chi mette-

rà in battaglia contr'a me vepri, e pruni io gli calcherò, e gli ab-brucerò tutti quanti.

5 Arresterebbe alcuno la mia forza ? faccia pur pace meco, faccia

- pur pace meco.

  6 No giorni a venire Iacob met-tera radice, Iarael fiorira, e germoglierà: ed empieranno di fratto la faccia del mondo.
- 7 L'ha egli percosso secondo le percosse di quelli ch'egli percuote? è egli stato ucciso secondo l'ucci-sione di quelli ch'egli uccide?
- 8 Tu contenderal con lei con misura, quando tu la manderal via: egli l'ha cacciata col suo vento impetuoso, nel giorno del vento Orientale.

9 In questo modo adunque sarà

### ISAIA. XXVII. XXVIII.

purgata l'iniquità di Iacob, e que-ito sard tutto'i frutto, cioc, che'l suo peccato sarà tolto via, quando egli avrà ridotte tutte le pietre de gli altari come pietre di calcina stritolate: ed i boschi, e le statue, non saranno più in piè.

10 Perciochè le città forti saranno solitarie, e le case saranno abbandonate, e lasciate come un diserto: ivi pasturerà il vitello, ed ivi giacerà, e mangerà interamente i ra-

mi che vi saranno.

11 Quando i rami, che vi saranno, saranno secchi, saranno rotti, e le donne verranno, e gli arderan-no: conciosiacosachè questo popolo non sia un popolo d'intendimento: perciò, colui che l'ha fatto non ne avrà pietà, e colui che l'ha formato non ne avrà mercè.

12 In quel giorno adunque av-verrà che'l Signore acuoterà dal letto del fiume, fino al torrente d'Egitto: e voi, figliuoli d'Israel,

sarete raccolti ad uno ad uno. 13 Ma in quel giorno avverrà che as as in que; giorno averra che et sonerà con una gran trombe, e quelli ch'erano stati perduti nel pesce d'Assiria, e quelli ch'erano stati scacciati nel pesce d'Egitto, verranno, ed adoreranno il Signore, nel Monte santo, in Gerussiemme.

CAP. XXVIII.

YUAI alla corona della superbia degli ebbriachi d' Efraim : la gioria della cui magnificenza è un fiore che s'appassa: i quali abitano nel sommo delle valli grasse, e sono storditi di vino!

2 Ecco, il Signore ha appo sè un' uomo forte, e potente, che sarà come un nembo di gragnuola, come un turbo fracassante: egli atterrera ogni coss con la mano, a guisa d'una piena di grandi acque traboccanti.

3 La corona della superbia, gli ebbriachi d'Efraim, saranno calpe-

stati co' piedi:

4 E la gioria della magnificenza di colui ch' abita nel sommo delle valli grasse sarà come un flore che s'appassa : come un frutto prima-ticcio, avanti la state, il qual tosto ch'alcuno ha veduto, lo trangugia, come prima l' ha in mano.

5 In quel giorno il Signor degli eserciti sara per corona di gioria, e per benda di magnificenza, al ri-

per centra un magnimenza, ai ri-manente del suo popolo: 6 E sarà per ispirito di giudicio a colui che siede sopra'i seggio del giudicio: e per forsa a quelli che fanno nella battaglia voltar le spalle a' nemici fino alla porta.

7 Or anche costoro si sono inva-

ghiti del vino, e sono traviati nella cervogia: il sacerdote, e'l profeta si sono invagniti della cervogia, sono stati perduti per lo vino, e traviati per la cervogia: hanno errato nella visione, si sono intop-

pati nel giudicio. 8 Perciochè tutte le tavole son plene di vomito, e di lordure : non

v'e più luogo netto. 9 À cui s'insegnerebbe la scleua. ed a cui si farebbe intender la dottrina? costoro son come bambini spoppati, svemati dalle mam melle.

10 Perciochè bisogna dar loro in segnamento dopo insegnamento, insegnamento dopo insegnamento: linea dopo linea, linea dopo linea:

un poco quì, un poco là: 11 Conclosiacosachè *Iddio* parii s questo popolo con labbra balbet-tanti, ed in lingua straniera.

12 Perciochè egli avea lor detto, Questo è il riposo : date riposo allo stanco: questa è la quiete : ma essi non hanno voluto ascoltare.

13 La parola del Signore adunque sarà loro, a guiss d'insegnamento dopo insegnamento, d'insegna-mento dopo insegnamento: di li nea dopo linea, di linea dopo linea: un poco quì, un poco là: acloche vadano, e caggiano a ritroso, e sieno fiaccati, e sieno allacciati, e presi.

14 Perciò, ascoltate la parola del Signore, uomini achernitori, che signoreggiate questo popolo, che i in Gerusalemme.

15 Perciochè voi avete detto, Noi abbiam fatto patto con la morte, ed abbiam fatta lega col sepolero: quando il fiagello innondante passerà, egli non giugnerà infino s noi : conciosiacosachè noi abbiam posta la mensogna per nostro l' cetto, e ci siam nescosti nella falsith :

16 Perciò, così ha detto il Signore Iddio, Ecco, io son quel c' ho posta in Sion una pietra, una pietra a prova, pietra di cantone presiona un fondamento ben fondato: chi

crederà non si smarrirà. 17 E metterò il giudicio al regolo, e la giustizia al livello: e la gra-gnuola spasserà via il ricetto di

menzogna, e l'acque ne innonde ranno il nascondimento.

18 Ed il vostro patto con la morto sarà annuliato, e la vostra lega-col sepolcro nonearà ferma: quan-do'l fiagello innondante passerà, voi ne sarete calpestati.

19 Da che passerà, egli vi porterà via: perclockè passerà mattina dopo mattina, di giorno, e di notte:

altro che commovimento

20 Perciochè il letto sarà troppo corto, da potervisi distender dentro: e la coverta troppo stretta.

per avvilupparsene.
21 Percioche il Signore si leverà,
come nel monte di Perssim, e si commoverà come nella valle di Gabaon, per far la sua opera, la sua opera strana; e per eseguire la sua operazione, la sua operazione straordinaria.

22 Ora dunque, non vi fate beffe: che talora i vostri legami non sie-no rinforzati: perciochè lo ho udi-to da parte del Signore Iddio degli eserciti una sentenza finale, ed uma diterminazione contr'a tutto'i

paese.
23 Porgete l'orecchie, ed ascoltate la mia voce : state attenti. ed ascoltate il mio ragionamento.

24 L'aratore ara egli ogni giorno per seminare? non rompe, e non

erpica egli la sua terra ?

25 Quando ne ha appianato il disopra, non vi sparge egil la veccia, e non vi semina egil li comino, e non vi semina egil li comino, e non vi pone egil li frumento a cer-ta misura, e l'orzo a certi segni, e la spelta nel suo propio spazio? 26 E l'Iddio suo l'ammaestra, e

gl'insegna l'ordine che dee guar-dare.

27 Conciosiacosachè non si trebbi la veccia con la trebbia, e non si ravvolga la ruota del carro sopra'l comino: anzi si scuote la veccia con la bacchetta, e'l comino con la

28 Ma il frumento è trebbiato: perciochè altrimenti egli non lo batterebbe giammai a bastanza. Così lo trebbia con le ruote del suo carro, ma non lo frange già co denti del suo rastrello.

29 Questo altresì procede dal Si-gnor degli eserciti, il quale è maraviglioso in consiglio, e grande in

sapienza.

CAP. XXIX.

VUAI ad Ariel, ad Ariel, alla Città, dove risedette David! aggiugnete anno ad anno, scan-ninsi i sacrificij delle feste.

2 Ed io metterò Ariel in distretta: e la città non sarà altro che tristizia, e cordoglio: e mi sarà come Ariel.

3 Ed io mi porrò a campo con-tra te a tondo, e t'assedierò con edifici, e rizzerò contr'a te delle fortezze, e de'ripari. 4 E tu sarai abbassata, tu parle-

rai da terra, el tuo parlare, venen-do dalla polvere, sarà sommesso: 607

e'l sentirne il grido non produrrà | e la tua voce, procedente dalla terra, sarà come quella d'uno spi rito di Pitone, e'i tuo parlare hi-

sbiglierà dalla polvere.

5 E la moltitudine de tuoi stranieri sarà come polvere minuta, e'i gran numero de bravi guer-rieri come pula che trapessa, e quella non sarà se non per un pic-

clol momento.

6 Ella sarà visitata dal Signor degli eserciti, con tuono, con tremoto, e con gran romore; con turbo, e con tempesta, e con fiamma di fuoco divorante.

E la moltitudine di tutte le genti che guerreggeranno contr'ad Ariel, e tutti quelli che combatteranno la città, e le sue fortesse; e quelli che l'assedieranno, saranno come un sogno d'una vision not-

8 Ed avverrà che, come chi ha fame si sogna che, ecco, mangia: ma, quando è risvegliato, l'anima sua e vota: e, come chi ha sete s sognache, ecco, bee: ma, quando è desto, ecco, egli è stanco, e l'anima sua è assetata: così sarà la moltitudine di tutte le genti, che guerreggeranno contr'al monte di Sion.

9 Fermatevi, e vi maravigliate;

y rermatevi, e vi maravignate; setamate, e gridate: essi sono ebbri, e non di vino: vacillano, e non di cervogia.

10 Percioche il Signore ha versato sopra voi uno spirito di profundo sonno, e via chiusi gli occhi, ed ha appannati gli occhi de' profett, ede vadenti vastri cani.

et la sepannati gu vecti de pro-feti, e de vedenti, vostri capi. 11 E la visione, intorno a qual si voglia cosa, vi sara come le pa-role di lettere suggellate, le quali fossero date ad uno che sapesse leggere: dicendogii, Deh, leggi questo: il quale dicesse, Non pos-

so : perchè è suggellato : 12 Overo, come se si dessero lettere ad uno che non sapesse leg-gere, dicendogli, Deh, leggi questo: il quale dicesse. Io non so

leggere. 13 Oltr'a ciò il Signore ha detto. Perciochè questo popolo, accostandosi, m'onora con la sua bocca, e con le sue labbra, el suo cuore è lungi da me: el timore, del quale egli mi teme, è un co-

dei quale egii mi teme, è un co-mandamento degli uomini, che è stato loro insegnato: 14 Perciò, ecco, lo continuerò di fare inverso questo popolo mara-vigile grandi, e stupende: e la sa-plenza de suoi savi pertra, e l'in-tendimento de suoi htendenti si

nasconderà.

15 Guai a quelli che si nascon-

dono profondamente dal Signore, per prender segreti consigli; e le cui opere son nelle tenebre; e che dicono, Chi ci vede, e chi ci scorge?

16 I vostri ravvolgimenti sarebbero essi reputati come l'argilla del vasellajo? l'opera direbbe ella del suo fattore, Egli non m'ha fatta? e la cosa formata direbbe ella del suo formatore, Egli non l'ha

17 Non sarà il Libano fra ben poco tempo mutato in Carmel, e Carmel reputato come una selva? 18 Ed in quel giorno i sordi udiranno le parole delle lettere, e gli occhi de ciechi vedranno, essendo

erati di caligine, e di tenebre. 19 Ed i mansueti avranno allegrezza sopra allegrezza, nel Signo-re: ed i poveri d'infra gli uomini

giotranno nel Santo d'Israel. 20 Perciochè il violento mancato, e non vi sarà più schernitore, e saranno stati distrutti tut-ti quelli che si studiano ad iniquità : 21 I quali fanno peccar gli uomini in parole, e tendono lacci a chi gli riprende nella porta, e traboc-cano il giusto in confusione.

22 Perciò, il Signore, c'ha riscat-tato Abraham, dice così della casa di Iacob, Ora Iacob non sara più confuso, e la sua faccia non im-

pallidirà più.

23 Quando pur vedra in mezzo di sè i suoi figliuoli, opera delle mic inani, i quali santificheranno il mio Nome: santificheranno il Santo di Iacob, e temeranno l'Iddio d'Israel.

24 E quelli ch'erano traviati di spirito comprenderanno l' intendimento, ed i mormoratori impareranno la dottrina.

CAP. XXX.

GUA1 a' figliuoli ribelli, dice il Signore, i quali prendono coniglio, e non da me: e fanno dell'imprese, e non dallo Spirito mio: per sopraggiugner peccato a pec-

2 I quali si mettono in camino, per iscendere in Egitto, senza a-verne domandata la mia bocca: per fortificarsi della forza di Faraone, e per ridursi in salvo all'ombra dell'Egitto!

3 Or la forza di Faraone vi sarà in vergogna, e'l ridurvi all' ombra

d'Egitto in ignominia.

4 Quando i principi d'esso saran-no stati in Soan, ed i suoi ambalatori saranno venuti in Hanes: 5 Tutti saranno confusi per lo popolo che non gioverà lor nulla, e non sarà d'aiuto, nè di giovamento alcuno: anzi di vergogna. ed anche d'ignominia.

6 Il carico delle bestie del Messodi: Essi porteranno in sul dosso de-gli asinelli le lor ricchezze, e sopra la gobba de camelli i lor tesori, nel paese di distretta, e d'angoscia; a quelli, da quali viene il leone, a quant viene in reconcy el leopardo, la vipera, el serpente ardente, e volante: ad un popolo che non gioverà nulla. 7 E gli Egizij gli soccorreranno in vano, ed a voto: per questo lo

ho gridato intorno a ciò, Il ven Rahah sarebbe di staraene essi

quieti.

8 Ora vieni, scrivi questo davanti a loro sopra una tavola, e descri-vilo in un libro, aciochè resti nel

9 Percioche questo e un popolo ribello, son figliuoli bugiardi; figliuoli, che non hanno voluto ascoltar la Legge del Signore:

10 I quali hanno detto a' vedenti-Non veggiate: ed a quelli c'hanno delle visioni. Non ci veggiate visioni diritte: parlateci cose piacevoli, vedete dell'illusioni :

11 Ritraetevi dalla via, stornatevi dal sentiero, fate cessare il Santo d'Israel dal nostro cospetto.

12 Perciò, così ha detto il Santo d'Israel, Perciochè voi avete rigittata questa parola, e vi siete confidati in oppressione, ed in modi distorti, e vi siete appoggisti

sopra ciò:
13 Perciò, questa iniquità vi sarà come una rottura cadente, come un ventre in un'alto muro, la cui ruina viene disubito, in un mo-

14 E'l Signore la romperà come si rompe un testo di vasellajo, che si trita senza risparmiario, tanto che fra'l rottame d'esso non si trova alcun testolino da prender del fuo-

co dal focolare, nè da attignere dell'acqua dalla fossa. 15 Perciochè, così avea detto il Signore Iddio, il Santo d'Israel, Voi sarete salvati per quiete, e ri-

poso: la vostra forza sarà in quie-te, ed in confidanza: ma voi non

avete voluto. 16 Anzi avete detto, No: ma fug giremo sopra cavalli : perciò, voi fuggirete : e cavalcheremo sopra cavalcature veloci: perciò, veloci altresì saranno quelli che vi perse-

guiranno. 17 Un migliaio fuggirà alla minaccia d'un solo : alla minaccia di cinque voi fuggirete tutti : fin che restiate come un'albero di nave sopra la sommità d'un monte, e come una antenna sopra un colle.

18 E però il Signore indugera ad aver mercè di voi : e però altresì aver merce di voi : e però attresi cgli sarà esaltato, avendo pietà di voi : perciochè il Signore e l'Iddio del giudicio. Beati tutti coloro che

19 Perciochè il popolo dimorerà in Sion, in Gerusalemme: tu non agnerai più : per certo egli ti farà grazia, udendo la voce del tuo grido: tosto ch'egli t'avrà udito,

gli ti rispondera. gnore vi darà ben del pane di distretta, e dell' acqua d'oppressione : ma i tuoi dottori non s dilegueranno più : anzi i tuoi occhi vedranno del continuo i tuoi dot-

21 E le tue orecchie udiranno dietro a te una parola che dirà, Quest' è la via: caminate per ess che andiate a destra, o che andiate

a sinistra.

22 E voi contaminerete la coverta delle sculture del vostro argento. e l'ammanto delle statue di getto del vostro oro: tu le gitterai via come un panno mestruato: tu di-rai loro, Esci fuori. 23 E'! Signore darà la ploggia, che

si conviene alla tua semenza, che tu avrai seminata in terra: e dard ii pane del frutto della terra, il qual sarà dovisioso, e grasso: in quel giorno il tuo bestiame pastu-rerà in paschi spaziosi. 24 Ed i buoi, e gli asinelli, che la-

vorano la terra, mangeranno, in luogo di provenda, pura biada, la quale sarà sventolata col vaglio, e

con la ventola.

25 E vi saranno de' rivi, e de' condotti d'acque sopra ogni alto monte, e sopra ogni colle elevato, nel giorno della grande uccisione, quando le torri caderanno. giorno

26 E la luce della luna sarà come la luce del sole, e la luce del sole sarà sette volte maggiore, come sarebbe la luce di sette giorni in-sieme: nel giorno che'l Signore svra fasciata la rettura del suo popolo, e risanata la ferita della sua

27 Ecco, il Nome del Signore viene da lontano, la sua ira è ardente, e'l suo carico è pesante : le sue lab-bra son piene d'indegnazione, e la sua lingua e come un fuoco divo-

rante:

28 Ed il suo Spirito è come un torrente traboccato, ch'arriva infino a mezzo'l colle, per isbatter le genti d'uno sbattimento tale, che sieno ridotte a nulla : ed è come un freno nelle mascelle de' popoli, che gli fa andar fuor di vis.

29 Voi avrete in boocs un cantico, 609

come nella notte che si santifica la solennità : e letisia al cuore, come chi camina con fiauti, per venire al monte del Signore, alla Rocca d Israel

30 Ed il Signore farit udire la mae stà della sua voce: e mostrer come egli colpiece col sua braccio nell' indegnazione della sua ira, e con fiamma di fuoco divorante: con iscoppi, con nembo, e con pietre di gragnuola.

31 Perciochè Assur, che soleva percuoter col bastone, sarà fiacca-

to dalla voce del Signore.

32 Ed ogni passaggio della verga ferma, la quale il Signore farà riposar sopra lui, sara frequentate con tamburi, e con cetere: dopo ch'egli avrà combattuto contra lo-

ca egn avra commanda o o mano alsata.

33 Perdoché Tofet é glà apparecchiato, egi è preparato estandio per lo re : egil r ha fatto profondo, e largo : la sua suipa é fucco, e gran quantità di legne: il fato di Signore ard come un torrente di solfo che l'accendera.

## CAP. XXXL

YUAI a coloro che scendono in Egitto per soccorso, e s'ap-poggiano sopra cavalli, e si confidano in carri; perchè son molti; ed in cavalleri, perchè sono in grandissimo numero : e non riguardano al Santo d' Israel, e non cercano

il Signore!

2 E pure anch'egli é savio, ed ha fatto venire il male, e non ha rivocate le sue parole, e s'è levato contr'alla casa de maligni, e con-tr'al soccorso degli operatori d'ini-

quità.

3 Ma gli Egizli sono uomini, e non Dio: ed i lor cavalli son carne, e non ispirito. E'l Signore stenderà la sua mano: onde l'aiutatore trabocchera, e l'atutato caderà ; e tutti insieme saranno con-

4 Ma, così m' ha detto il Signore, Siccome il leone, ed il leoncello freme sopra la preda : e, benchè si rauni a grida una moltitudine di pastori contra lui, non però si spaventa per le lor grida, e non s raumilia per lo strepito loro: co scenderà il Signor degli eserciti per guerreggiare per lo monte ( Sion, e per lo colle d'essa.

5 Come gli uccelli, voisndo, c prone i lor figit, così 'l Signer deg eserciti fara riparo a Gerusalen me: facendole riparo, e riscuote dela : passando, e salvandola 6 Convertitevi a colui, dal qual

2D3

#### ISAIA, XXXI, XXXII, XXXIII.

i figiinoli d'Israel si sono profonda- i tevi di sacchi sopra i lombi-

mente rivolti.

7 Perciochè in quel giorno cia-scuno avrà a schifo gl'idoli del suo argento, e gl'idoli del suo oro, i quali le vostre mani v'hanno fatti

a peccato. 8 Ed Assur caderà per la spada, non d'un'uomo: e'l coltello, non d'una persona umana, lo divore-rà : ed egli se ne fuggirà d'innanzi

alla spada, ed i suoi giovani saran-

no disfatti. 9 Ed egli passerà nella sua rocca per paura, ed i suoi principi saranno sparentati per la bandiera : di-ce il Signore, il cui fuoco è in Sion, e la fornace in Gerusalemme.

#### CAP. XXXII.

Ecco, un re regnerà in giusti-gia: e quant' è a' principi, si-gnoreggeranno in dirittura.

.2 E quell'uomo sara come un ri-cetto dal vento, e come un nascondimento dal nembo; come rivi d'acque in luogo arido, come l'ombra d'una gran roccia in terra seciutts.

3 E gli occhi di quelli che veggono non saranno più abbagliati, e Porecchie di quelli che odono sta-

mnno attente.

4 Ed il cuore degl'inconsiderati intenderà scienza, e la lingua de' balbettanti parlerà speditamente, e nettamente.

5 Lo stolto non sarà più chiamato principe, e l'avaro non sarà

i detto magminco.

6 Perciochè l'uomo da nulla parla scelleratezza, e'l suo cuore opera iniquità, usando ipocrisia, e pronunziando parole di disviamen-to contr'al Signore; per render to contr'al Signore; per render vota l'anima dell'affamato, e far mancar da bere all' assetato.

7 E gli strumenti dell' avaro sono malvagi, ed egli prende scellerati consigli, per distruggere i poveri, con parole di falsità, esiandio quando'i bisognoso parla diritta-

mente.

8 Ma il principe prende consigli

da principe, e si leva per far cose degne di principe. 9 Donne agiate, levatevi, udite mis voce: fanciulle, che vivete cure, porgete gli orecchi al mio agionamento. 10 Un' anno dopo l'altro voi sa-

ete in gran turbamento, o voi, he vivete sicure : percioche sarà mancata la vendemmia, la ricolta non verrà più.

11 O donne agiate, abbiate spa-vento: tremate, voi che vivete si-cure: spogliatevi agnude, e cinge-510

12 Percuotendovi le mammelle, per li be' campi, per le vigne frui-tifere.

13 Spine, e pruni cresceranno so-pra la terra del mio popolo: and sopra ogni casa di diletto, e sopra

la città trionfante. 14 Perciochè i palazzi saranno abbandonati, la città piena di popolo sarà lasciata: i castelli, e le fortezze saranno ridotte in perpe-tuo in caverne, in sollazzo d'asmi

salvatici, in paschi di gregge:
15 Fin che lo Spirito sia sparso
sopra noi da alto, e che'l diserto divenga un Carmel, e Carmel sia

reputato per una selva.
16 Allora il giudicio abiterà nel
diserto, e la giustizia dimorerà in
Carmel.

17 E la pace sarà l'effetto della giustizia: e ciò che la giustizia opererà sarà riposo, e sicurtà, in perpetuo. 18 E'l mio popolo abiterà in una

stanza di pace, ed in tabernacoli sicurissimi, ed in luoghi tranquilli di riposo: 19 Ma egli grandinerà, con cadu-

bue, e dell' asino!

ta della selva : e la città sarà abbassata ben basso. 20 Beati voi, che seminate sopra ogni acqua, e vi mandate il piè del

CAP. XXXIII.

VUAI a te che predi, e non sei G stato predato: ed a te, o disleale, che non sei stato trattato dislealmente! quando avrai finito di predare, sarai predato: quando sarai cessato d'operar dislealmen-

2 O Signore, abbi pieta di noi: noi t'abbiamo aspettato: sij l braccio di costoro per ogni mattina: ed anche la nostra salute al tempo

della distretta.

3 I popoli se ne son fuggiti per lo suon dello strepito: le genti sono state disperse per lo tuo innalsamento.

4 E la vostra preda sarà raccolta come si raccolgono i bruchi: egli scorrerà per mezzo loro, come

acorrono le locuste.

5 Il Signore è innalzato: perciochè egli abita un luogo eccelso: egli emplera Sion di giudicio, e di glustizia.

6 E la fermessa de tuoi tempi, e la forza delle tue liberazioni sara sapienza, e acienza: il timor del Signore sarà il suo tesoro.

7 Ecco, i loro araldi hanno gri-dato di fuori: i messi della pace hanno pianto amaramente.

8 Le strade son diserte, i viandanti son cessati. Egli ha rotto'l patto, ha disdegnate le città, non ha fatta alcuna stima degli uomini. 9 La terra fa cordogiio, e lan-

guisce : il Libano è confuso, e tagliato: Saron è divenuto come un diserto: e Basan, e Carmel sono

stati scossi

10 Ora mi leverò, dirà il Signore: ora m'innalserò, ora sarò esaltato. 11 Voi concepirete della pula, e partorirete della stoppia: la vostra ira sard un fuoco che vi divorerà. 12 Ed i popoli saranno come for-naci da calcina: saranno arsi col

fuoco come spine tagliate. 13 Ascoltate, lontani, ciò ch'io ho fatto: e voi, vicini, conoscete

la mia forza.

14 I peccatori saranno spaventati in Sion, tremito occuperà gl'ipocriti: e diranno, Chi di noi dimorerà col fuoco divorante? chi di

noi dimorerà con gli ardori eterni ? 15 Colui che camina in ogni giustizia, e parla cose diritte; che disdegna il guadagno di storsioni; che scuote le sue mani, per non prender presenti; che tura gli orecchi, per non udire omlcidij; e chiude gli occhi, per non vedere il male:

16 Esso abiterà in luoghi eccelsi: le fortesse delle rocce saranno il suo alto ricetto: il suo pane gli

sarà dato, la sua acqua non fallirà. 17 Gli occhi tuoi mireranno il re nella sua bellezza, vedranno la

terra lontana.

18 Il tuo cuore mediterà lo spavento, e dirai, Dove è il commes-sario delle rassegne i dove è il pagatore? dove ¿ colui che tiene i dstri delle torri ?

19 Ma tu non vedrai'l popolo dero, popolo di linguaggio oscuro, che non s'intende; di lingua bal-bettante, che non si comprende.

20 Riguarda Sion, città delle nostre feste solenni: gli occhi tuoi veggano Gerusalemme, stanza tranquilla, tabernacolo che non sara giammai trasportato altrove. i cui piuoli giammai non saranno rimossi, nè rotta alcuna delle sue funi:

21 Anzi quivi sarà il Signore magnifico inverso not: quello sard un luogo di fiumi, di rivi larghi, al quale non potrà giugner nave da

remo, nè grosso navillo passarvi. 22 Perciochè il Signore è il nostro Giudice, il Signore è il nostro Le-gislatore, il Signore è il nostro Re : egli ci salverà.

23 Le tue corde son rallentate: esse non potranno tener fermamente diritto l'albero della lor nave, nè spiegar la vela: allora sarà spartita la preda di grandi spoglie: i soppi stessi prederanno

a preda. 24 E gli abitanti non diranno più, lo sono infermo: il popolo ch'abi-terà in quella sard un popolo, al quale l'iniquità sarà perdonata.

CAP. XXXIV.
A CCOSTATEVI, nazioni, per
ascoltare: e voi popoli, slate attenti: ascolti la terra, e ciò che in essa: il mondo, e tutto ciò che in esso è prodotto.

2 Perciochè v'e indegnazione del Signore sopra tutte le nazioni, ed ira ardente sopra tutti i loro eserciti: egli le ha condannate a sterminio, egli le ha date ad uccisione. 3 Ed i loro uccisi saranno gittati via; e la puzza de' lor corpi morti salirà, ed i monti si struggeranno,

endo stemperati nel lor sangue. 4 E tutto l'esercito del cielo si dissolvera, ed i cieli si ripiegheranno, come un libro: e tutto l'esercito loro cascherà, come casca una foglia di vite, e come cascano le fo-

glie dal fico.

5 Perciochè la mia spada è inebbriata nel cielo: ecco, scendera in giudicio sopra Edom, e sopra'l popolo, ch'io ho destinato ad isterminio.

6 La spada del Signore è piena di sangue, è ingrassata di grasso : di sangue d'agnelli, e di becchi ; di grasso d'arnioni di montoni: ciochè il Signore fa un sacrificio in Bosra, ed una grande uccisione

nel paese d'Edom. 7 Ed i liocorni andranno a basso con loro, ed i giovenchi, insieme co' tori; e'l lor paese sarà inebbriato di sangue, e la lor polvere sarà ingrassata di grasso :

8 Perciochè v'e un giorno di vendetta appo'l Signore, un' anno di retribuzioni, per mantener la cau-

sa di Sion.

9 Ed i torrenti di quella saranno convertiti in pece, e la sua polvere in solfo, e la sua terra sara cangiata in pece ardente.

10 Non sara giammal spenta, n giorno, nè notie : il suo fumo saliri in perpetuo : sarà desolata per ogn eta: non vi sara niuno che passi per essa in alcun secolo-

Il E'l pellicano, e la civetta l possederanno: e la nottola, el corvo: el Signore stenderà sopra essa : regolo della desolazione, el livello del disertamento.

12 Il regno chiamerà nobili d'essa, e non ve ne sara quivi più al-

## ISAIA. XXXIV. XXXV. XXXVI.

cuno, e tutti i suoi principi saranno mancati.

13 Le spine cresceranno ne suoi palami: s l'ortica, e'l cardo, nelle sue fortezze : ed essa sarà un ricetto di dragoni, un cortile d'ulule.

14 E quivi si scontreranno le fiere de' diserti co' gufi: ed un demonio griderà all' altro : quivi esiandio si

poserà il frosone, e si troverà luogo di riposo.

15 Ouivi s'anniderà la civetta, e partorirà le sue uova, e le farà spicciare, covandole all'ombra di quella: quivi esiandio si rauneranno gli avoltoi l'un con l'aitro.

16 Ricercate nel Libro del Signore, e leggete: pure un di quelli non vi manchera, e l'uno non troverà faliar l'altro: perciochè la bocca d'esso è quella che l'ha comandato, e'l suo spirito è quel che

mandato, et suo spirio e quei case gii ha raumati.

17 Ed egil stesso ha loro tratta la sorte, e la sua mano ha loro spar-tita quella serra col regolo: essi la possederamo in perpetuo, el abiteramo in essa per ogni età.

CAP. XXXV.

IL diserto, e'l luogo asclutto si rallegreranno di queste cose : e la solitudine festeggera, e fiorirà come una rosa.

2 Florirà largamente, e festegge-rà, estandio con giubilo, e grida d'allegrezza: la gioria del Libano, la magnificenza di Carmel, e di Saron, le sarà data : que' luoghi vedranno la gioria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. 3 Confortate le mani fiacche, e

fortificate le ginocchia vacillanti.

4 Dite a quelli che sono smarriti d'animo, Confortatevi, non temiate: ecco l'Iddio vostro: la vendetta verrà, la retribuzion di Dio: egli stesso verrà, e vi salverà.

5 Allora saranno aperti gli occhi de ciechi, e l'orecchie de sordi sa-

66 ciscin, e fuerzane de som suranno disserrate.
6 Allora il zoppo salterà come un cervo, e la lingua del mutolo canterà: perciochè acque scoppieranno nel diserto, e torrenti nella soli-

udine.

7 E'i luogo arido diventerà uno tagno, e la terra asciutta vene l'acque: nel ricetto de' dragoni arà la mandra di quella: il corile dell'ulule diventerà un luogo la canne, e giunchi. 8 E quivi sarà una strada, ed una

via, che sarà chiamata La via santa: gl'immondi non vi passeranro: anzi ella sarà per coloro: i vi-andanti, e gli stolti non andranno

più errando.

9 Ivi non sarà leone, ed alerma delle fiere rapaci non vi salirà. niuna vi se ne troverà: e quelli che saranno stati riscattati camineranno per essa.

10 E quelli che dal Signore saranno stati riscattati ritorneranno, e verranno in Sion con canto: ed allegrezza eterna sard sopra'l capo loro: otterranno gioia, e letizia: e'i dolore, ed i gemiti, fuggiranno.

CAP. XXXVI.

R avvenne, l'anno quartodeci-mo del re Ezechia, che Sennacherib, re d'Assiria, salì contr'a tutte le città forti di Giuda, e le

2 Poi 'l re d'Assiria mandò Rabsache, da Lachis in Gerusalemme, al re Ezechia, con un grande studo lo. Ed esso si fermo presso del-l'acquidoccio dello stagno disopra,

nella strada del campo del purga-tor di panni.

3 Ed Eliachim, figliuolo d'Hilchia, Mastro del palazzo, e Sebna, Segretario, e Ioa, figliuolo d'Asaf Cancelliere, uscirono fuori a lui

4 E Rab sache disse loro, Or dite ad Ezechia, Così ha detto il gran re, il re d'Assiria, Quale è questa confidanza, che tu hai avuta

5 Io ho detto, dici tu, che'l consiglio, e la forza per la guerra, non sono altro che parole di labbra: or pure, in cui ti sei confidato, che tu ti sei ribellato contra me i

6 Ecco. tu ti sei confidato in quel sostegno di canna rotta, sopra" quale s'alcun s'appoggia, esso gli entra nella mano, e la fora : tale d Faraone, re d'Egitto, a tutti coloro che si confidano in lui

7 E se pur tu mi dici, Noi ci confidiamo nel Signore Iddio nostro: non è egli quello, del quale Ese-chia ha tolti via gli alti luoghi, e gli altari : ed ha detto a Giuda, ed a Gerusalemme, Adorate dinanzi a questo altare?

8 Deh, scommetti ora col mio signore, re d'Assiria, ed io ti darò dumila cavalli, se tu potrai dare altrettanti uomini che gli caval-

chino.

9 E come faresti tu voltar faccia all'uno de' capitani d'infra i mini-mi servitori del mio signore? ma tu ti sel confidato nell' Egitto, per de carri, e per della gente a cavallo.

10 Ora, sono io forse salito contra questo paese per guastario, senza'i Signore ? il Signore m'ha detto, Sali contr'a quel paese, e guastalo. 11 Allora Eliachim, e Sebna, e Ioa, dissero a Rab-sache, Deh, par-

## ISAIA. XXXVI. XXXVII.

la a' tuoi servitori in lingua Siria- | ca: perciochè noi l'intendiamo: e non parlarci in lingus Giudaics. udente il popolo, che è sopra le

mura. 12 Ma Rab-sache disse, Il mio si gnore m'ha egli mandato a dir queste parole al tuo signore, od a te? non m'ha egli mandato a coloro che stanno in sul muro, per protestar loro che mangeranno il loro sterco, e berranno is loro uri-

na, insieme con voi?
13 Poi Rabsache si rissò in piè, e gridò ad alta voce, in lingua Giu-daica : e disse, Ascoltate le parole

del gran re, del re d'Assiria : 14 Così ha detto il re, Esechia non v' inganni : perciochè egli non po-trà liberaryi.

15 E non facciavi Ezechia confidar nel Signore: dicendo, Il Siemore per certo ci liberera : questa città non sarà data nelle mani del re d'Assirie.

16 Non ascoltate Esechia: riochè così ha detto il re d'Assíria. Fate pace meco, ed uscite a me : e ciascun di voi mangi della sua vite, e del suo fico, e bea dell' acqua

della sua cisterna :

17 Fin ch'io venga, e vi meni in un paese simile al vostro : in un paese di frumento, e di mosto, in un paese di pane, e di vigne. 18 Guardatevi ch' Exechia non vi

sodduca : dicendo, 11 Signore ci li-bererà. Ha alcuno degl'iddij delle enti potuto liberare il suo paese

dalla mano del re d'Assiria?

19 Dove son gl'iddij d'Hamat, e
d'Arpad? dove gl'iddij di Sefarvaim? ed hanno pure essi liberata

Samaria di man mia

20 Quali son que'di, fra tutti gi' id-dij di que' paesi, ch' abbiano liberato il lor paese di man mia, che'l Signore abbia da liberare Gerusa-lemme di man mia?

21 Ed il popolo tacque, e non gli rispose nulla: perciochè tale era il comandamento del re, Non gli ri-

spondete nulla. 22 Ed Eliachim, figliuolo d'Hil-chia, Mastro del palazzo, e Sebna, egretario, e Ioa, figliuolo d'Asaf. Cancelliere, vennero ad Esechia, con le veste stracciate, e gli rapportarono le parole di Rab-sache.

#### CAP. XXXVII.

E QUANDO'L re Escchia ebbe intese queste cose stracciò le sue veste, e si copri d'un sacco, ed entrò nella Casa del Signore: 9 E mando Eliachim, Mastro del palasso, e Sebna, Segretario, ed i

613

più vecchi de' sacerdoti, coperti di sacchi, al profeta Isaia, figliuolo

3 Ed cesi gli dissero, Così ha detto Esechia, Questo è un giorno d'angoscia, di rimprovero, e di bestem-mia: perciochè i figlinoli son vamis: perciocoe i ngunon som ve-nuti fino all' apritura della matri-ce, ma non v'e forza da partorira. 4 Forze che'l Signore Iddio tuo avrà intese le parole di Rab-sache, il quale il re d'Assiria, suo signo-re, ha mandato, per oltraggiar l'iddio vivente, e per fargli rim-

provero, con le parole che'l Si-gnore Iddio tuo ha udite: perciò mettiti a fare orazione per lo rima-

nente del popolo che si ritrova.

5 Così i servitori del re Esechia

vennero ad Isaia.

6 Ed Isaia disse loro, Dite così al vostro signore, Così ha detto il Si gnore, Non temere per le parole che tu hai udite, con le quali i servitori del re degli Assirii m' hanno oltraggiato.

7 Ecco, io di presente metterò un tale spirito in lui, che, avendo inteso un certo grido, egli ritornarà al suo paese, ed io lo farò cader

per la spada nel suo paes

8 Or essendosene Rab-sache ritornato, ed andato a trovare il re d'Assiria, che combatteva Libnat (perciochè egli avea inteso ch'egli s'era partito di Lachis:)

9 E so ebbe novelle di Tirhaci re d' Etiopia, che dicevano, Egli è uscito fuori per darti battaglia. Ed, avendo ciò udito, mandò messi ad Esechia: dicendo,

10 Dite così ad Esechia, re di Gin-da, Il tuo Dio, nel qual tu ti con-fidi, non t'inganni : dicendo, Gerusalemme non sarà data nelle mani del re d'Assiria.

11 Ecco, tu hai inteso quello che li re degli Assirij hanno fatto a tut-ti gli *altri* paesi, distruggendogli :

e tu scamperesti?

12 Gl'iddij delle genti, che i miei padri distrussero, cioc, di Gozan, d'Haran, di Resef, e de figliuoli d' Eden, che sono in Telasar, l'hanno essi liberate ?

13 Dove è il re d' Hamat, e'l re

d'Arpad, e'l re della città di Sefar-vaim, d' Hena, e d'Ivva ? 14 Quando Exechia ebbe ricevute quelle lettere, per mano di que messi, e l'ebbe lette, sali alla Cass del Signore, e le spiegò davanti al

Signore.
15 Ed Exechia fece orazione al Sa-

gnore : dicendo, 16 O Signore degli eserciti, Iddio d' Israel, che siedi sopra i Cherubi ni, tu solo sei l' Iddio di tutti i re

## ISAIA, XXXVII. XXXVIII.

gni della terra : tu hai fatto il cie-lo, e la terra.

17 O Signore, inchina il tuo orecchio, ed odi: o Signore, apri i tuoi occhi, e vedi: ed ascolta tutte le parole di Sennacherib, ch'egli ha mandato e dire, per oltraggiar l' Iddio vivente.

18 Egli è vero, Signore, che li re degli Assirii hanno distrutti tutti

que' paesi, e le lor terre ; 19 Ed hanno gittati nel fuoco gl'iddij loro: perciochè non erano dii, anzi opera di mani d'uomini, letra, e legno: onde gli hanno distrutti.

20 Ma ora, o Signore Iddio nostro, liberaci dalla sua mano : aciochè tutti i regni della terra conoscano che tu solo sei 'l Signore.

21 Allora Isaia, figlinolo d'Amos, mandò a dire ad Ezechia, Così ha detto il Signore Iddio d'Israel, Quant'è a ciò, di che tu m' hai fatta orazione intorno a Sennacherib. re degli Assirij:

22 Questa e la parola, che'l Si-gnore ha pronunsiata contr'a lui, La vergine, figliuola di Sion, t'ha apressato, e t'ha beffato: la figliuola di Gerusalemme ha scossa la

ta dietro a te.

23 Chi hai tu schernito, ed oltraggiato? e contr'a chi hai tu alsata la voce, e levati in alto gli occhi tuoi? contr'al Santo d'Israel.

24 Tu hai schernito il Signore per li tuoi servitori: ed hai detto, Con la moltitudine de miei carri, lo son salito in cima de' monti, fino al sommo del Libano: io taglierò i suol più alti cedri, ed i suoi più scelti abeti : e perverrò infino all'alto della sua cima, al bosco del suo Carmel.

25 Io ho cavati de pozzi, e n'ho bevute l'acque; ed ho asciutti con le piante de miel piedi tutti i rivi

de' luoghi assediat

26 Non hai tu inteso che già da lungo tempo io ho fatto questo, e l'ho formato ab antico ? ed ora l' ho fatto venire, ed è stato per desolare, e per ridurre in mucchi di ruine le città forti.

27 E gli abitanti d'esse, scemi di forza, sono stati spaventati, e confusi: sono stati come l'erba de' campi, e come la versura dell'erbetta, e come il fien de tetti, e come le biade riarse, avanti che sieno salite in ispiga.

28 Ma io conosco il tuo stare, e'l tuo uscire, e'i tuo andare, e'i tuo

furore contr'a me. 29 Perciochè tu sei infurtato contra me, e'i tuo romoreggiare è lito a' miei orecchi: io ti met-614 terò il mio raffio nelle nari, e'i mio freno nelle mascelle : e ti farà ritornare indietro per la via stessa.

per la quale sel venuto.

30 E questo, o Ezechia, te ne sard
il segno, Quest'anno si mangerà

quel che sarà nato de granelli caduti nella ricolta precedente; e l'anno seguente quello che sarà nato da sè stesso : ma l'anno terso voi seminerete, e mieterete; e ianterete vigne, e mangerete del frutto loro.

31 E quello che sarà restato della casa di Giuda, e sarà scampato. continuerà a far radici disotto, ed

a portar frutto disopra :

32 Perciochè di Gerusalemme uscirà un rimanente, e del monte di Sion un residuo. La gelosia del Signor degli eserciti farà questo.

33 Percio, li Signore ha detto così intorno al re deg! Assirij, Egil non entrerà in questa città, e non vi tirera dentro alcuna saetta, e non verra all'assalto contr' ad essa con iscudi, e non farà alcun'argine contrad essa.

34 Egli se ne ritornerà per la medesima via, per la quale è venuto, e non entrera in questa città: dice

il Signore. 35 Ed io sarò protettor di questa città, per salvaria, per amor di me stesso, e di David, mio servitore.

36 Or un'Angelo del Signore usch, e percosse centottantacinquemila uomini nel campo degli Assirij : e, quando si furono levati la mattina, ecco, non si vedeva altro che corpi morti.

37 E Sennacherib, re degli Assirij, si partì, e se n'andò, e ritornò in Ninive, e vi dimorò.

38 Ed avvenne che, mentre egli adorava nella casa di Nisroc, suo dio, Adrammelec, e Sareser, suoi figliuoli, lo percossero con la sp da, e poi scamparono nel paese d'Ararat. Ed Esar-haddon, suo figliuolo, regnò in luogo suo.

#### CAP. XXXVIII.

IN quel tempo Exechia infermò a morte. El profeta Isaia, figliuolo d'Amos, venne a lui, e gil disse, Il Signore ha detto con, Disponi della tua casa: percioche tu sei morto, e non viveral più.

2 Allora Ezechia voltò la faccia verso la parete, e fece orazione al

Signore:
3 E disse, Deh, Signore, ricordati ora ch'io son caminato nel tuo cospetto in verità, e di cuore intiero ; ed ho fatto quello che t'é a

# ISAIA, XXXVIII. XXXIX.

grado. Ed Esechia pianse d'un' gran pianto.

4 Allora la parola del Signore fu indirizzata ad Isala: dicendo, 5 Va', e di'ad Ezechia, Così ha detto il Signore Iddio di David, tuo adre. Io ho udita la tua orazione, io ho vedute le tue lagrime : ecco,

io aggiugnerò quindicianni al tem-po della tua vita:

6 E libererò te, e questa città,

dalla mano del re degli Assirij: e sarò protettore di questa città.

7 E questo ti sard, da parte del
Signore, il segno ch'egli adempierà

questa parola, ch'egli ha pronun-

data:

8 Ecco, dice il Signore, io di presente farò ritornar l'ombra dell'orologio, la quale è già discesa nell'orologio dal sole d'Achaz, indie-tro di dieci gradi. E'l sole ritornò indietro di dieci gradi, per li gradi, per li quali già era disceso.

9 Quest'é quel che serisse Eze chia, re di Giuda, dopo che fu stato infermo, e fu guarito della

sua infermità:

10 Io diceva allera che i miei giorni erano ricisi, Io me ne vo alle porte del sepolero : io son privato del rimanente de' miei anni.

11 Io diceva, Io non vedrò *più* il Signore, il Signore, nella terra de viventi: io non riguarderò più alcun'uomo con gli abitanti del

12 La mia età è passata, ella è andata via, toltami come la tenda d'un pastore: lo ho tagliata la mia vita, a guisa d'un tessitore: egli m'ha tagliato, mentre io era sol mezzo tessuto: dalla mattina alla sera, tu avrai fatto fin di me.

13 Io faceva conto che infra la mattina egli m'avrebbe fiaccate tutte l'ossa, come un leone : dalla mattina alla sera, tu avrai fatto

fin di me.

14 Io garriva come la grù, o la rondine: io gemeva come la co-lomba: i miel occhi erano scemati, riguardando ad alto: io diceva, O Signore, e' mi si fa forza, da' sicur-

ta per me. 15 Che dirò io? conclosiacosach'egli m'abbia parlato, ed egli stesso abble operato; lo me n'andro pian piano tutti gli anni della min vita, passando l'amaritudine dell'anima mia.

16 O Signore, altri vivono oltra questo numero d'anni: ma in tutti questi, ne quali è terminata la vita del mio spirito, tu ml manterrai in sanita, ed in vita.

17 Ecco, in tempo di pace, m'è riunta amaritudine prearissima: 615

ma tu hai amata l'anima mia, per mat ti mai amata i amina mia, per trarla fuor della fossa della corru-zione: perciochè tu hai gittati die-tro alle tue spalle tutti i miei peocati.

18 Perciochè il sepolero non ti celebrera, la morte non ti lauderà : quelli che scendono nella for non ispereranno nella tua verità.

19 I viventi, i viventi, saran quelli che ti celebreranno, come lo fo al di d'oggi: il padre farà assapere a' figliuoli la tua verità.

20 Il Signore mi salverà, e noi soneremo i miei cantici, tutto'i

tempo della vita nostra, nella Casa del Signore. 21 Or Isaia avea detto, Piglisi una

massa di fichi secchi, e facciasene un' impiastro sopra l' ulcera, ed egli guarira. 22 Ed Esechia avea detto, Quale

dil segno, ch'io salirò alla Casa del Signore?

CAP. XXXIX.

N quel tempo, Merodac-bala-dan, figliuolo di Baladan, re di Babilonia, mandò lettere, e pre-senti ad Esechia: perciochè aves inteso ch'era stato infermo, e ch'e-

ra guarito.

2 Ed Esechia si rallegrò di loro, e mostrò loro la casa delle sue cosemostro loro la casa delle sue cose-preziose, l'argento, e i 'oro, e gli aromati, e gli oli odoriferi, e la ca-sa di tutti i suoi arredi, e tutto quello che si ritrovava ne' suoi te-sori: non vi fu cosa alcuna in ca-sa, overo in tutto i dominio d' Ese-chia, ch'egil non mostrasse loro. 3 Et profetta stalle venne di Esechia, e gli disse, C'hanno detto Esechia, e gli disse, C'hanno detto

quegli uomini? e donde son venuti a te? Ed Ezechia disse, Son venuti a me di paese lontano, di Babilonia.

4 Ed Isaia disse, C'hanno veduto in casa tua? Ed Ezechia disse. Hanno veduto tutto quello che è in casa mia: non v'è nulla ne' miei tesori, ch' io non abbia lor mostrato.

5 Ed Isaia disse ad Ezechia, Ascolta la parola del Signor degli

eserciti: 6 Ecco, i giorni vengono, che tutto quello che è in casa tua, e quello che i tuoi padri hanno raunato in tesoro infino a questo giorno, sarà portato in Babilonia : non ne sarà lasciato di resto cosa veruna :

dice il Signore. 7 Ed anche si prenderanno deº

tuol figliuoli, i quali saranno usciti di te, i quali tu avral generati: e saranno cunuchi nel palazzo del re di Babilonia.

### ISAIA, XXXIX. XL.

8 Ed Exechia disse ad Issis, La ! parola del Signore, che tu hai pro-nunziata, è buona. Pol disse, Non vi sarà egli pur pace, e sicurtà, a' miei dì?

CAP. XL.

ONSOLATE, consolate il mio popolo: dirà il vostro Dio. 2 Parlate al cuore di Gerusalemme, e predicatele che'l suo termine è compiuto, che la sua iniquità è quitata: perchè ella ha ricevuto dalla mano del Signore il gastigo

di tutti i suoi peccati al doppio. 3 V'é una voce d'uno che grida, Acconciate nel diserto la via del Signore, addirizzate per la solitu-dine la strada all' Iddio nostro.

4 Ogni valle sia alzata, ed ogni monte, e colle sia abbassato: e sie-no i luoghi distorti ridirissati, ed i ghi erti ridotti in pianura.

5 È la gloria del Signore si manifesterà, ed ogni carne la vedrà: perciochè la bocca del Signore ha

pariato.

6 V'è una voce che dice, Grida. Ed è stato detto, Che griderò? Grida, che ogni carne è fieno, e che tutto'i bene ch'ella fa è come un fiore della campagna.

7 Il fien si secca, il fior s'appassa, quando lo Spirito del Signore vi soffia contra: in verità il popolo

non è altro che fieno.

8 Il fien si secca, il fior s'appassa: ma la parola di Dio dimora in etarno.

9 O Sion, che rechi le buone novelle, sali sopra un'alto monte: O Gerusalemme, che rechi le buone novelle, alza di forza la tua voce : almaia, non temere: di'alle città di Giuda, Ecco l'Iddio voetro: 10 Ecco, Il Signore Iddio verra

contr'al forte, e'l suo braccio lo signoreggerà: ecco, la sua mercede è con lui, e la sua opera è di-nanzi alla sua faccia.

11 Egli pasturerà la sua greggia, a guisa di pastore: egli s'accoglie-rà gli agnelli in braccio, e gli tor-rà in seno: egli condurra pian

piano le pregne. 12 Chi ha misurate l'acque col pugno, e chi ha fatto'i conto dello spazio del cielo con la spanna, ed ha compresa la polvere della terra in una misura, ed ha pesati i monti con la stadera, ed i colli con la bilancia?

13 Chi ha addirizzato lo Spirito del Signore ? o chi è stato suo consigliere, e chi gli ha insegnata alcuna cosa P

14 Con chi s'è egli consigliato, e chi l'ha avvisato, o chi l'ha ammaestrato nel sentier del giudicio ?

e chi gli ha inaegnata scienza, o mostrata la via degl'intendimenti?

15 Ecco, le genti sono come una gocciola della secchia, e son reputate come la polvere minuta delle bilance: ecco, egli può trasportar l'isole di luogo in luogo, come poivere minuta.

16 E'l Libano non basterebbe per lo fuoco, e le bestie che sono in quello non basterebbero per l'olo-

Causto.

17 Tutte le genti sono come un niente nel suo cospetto: son da lui reputate men di nulla, e per una vanità.

18 Ed a cui assomigliereste Iddio, e qual sembianna gli adattereste? 19 Il fabbro fonde la scultura, e l'orafo vi distende su l'oro, da copriria; e le fonde de cancelli d'ar-

20 Colui che fa povera offerta sceglie un legno che non intarli: egli si cerca un' artefice industrio-80, per formargli una scultura che non al move.

21 Non avete vol alcun concecimento? non ascoltate voi? la cosa non v'è ella stata dichiarata fin dal principio? non intendete voi come la terra è stata fondata?

22 Egit è quel che siede sopra'i globo della terra, ed a cui gli sbi-tanti d'essa sono come locusta: che stende i cieli come una tels, e gli tende come una tenda da abitare:

23 Che riduce i principi a niente: e fa che i rettori della terra son

come una cosa vana:

24 Come se non fossero pure stati plantati, ne pur seminati, o chel lor ceppo non fosse pure stato ra-dicato in terra: sol che sofi contr'a loro, si seccano, e'i turbo gli porta via come stoppia.

25 A cui dunque m'assomiglie-reste? od a cui sarei lo aggusgiis-

to? dice il Santo.

26 Levate ad alto gli ouchi vostri. co Levaue an aito gli ouchi vostri, e e vedete: chi ha create quelle cose? chi fa uscire l'esercito loro a conto? chi le chiama tutte per nome, per la grandezza della sua forsa, (e percioché egli è potente in virtà), sensa che ne manchi pure una?

27 Perchè diresti, o Iacob; e per che, o Israel, parleresti cori, La mia via è occulta al Signore, e la mia ragione non viene più davanti all' Iddio mio ?

28 Non sai tu, non hai tu udito? Il Signore è l' Iddio eterno, c'ha create le estremità della terra: egli non ai stanca, e non s'affatica: il suo intendimento è infinito.

29 Egil da form allo stanco, ed ridotti a nulla, e consumati. accresce il vigore a chi è senza

30 I glovani si stancano, e s'affa-

ticano; e di più scelti giovani tra-boccano, e caggiono.

31 Ma quelli che sperano nel Signore acquistano dei continuo nuove forse: salgono con l'ale, come l'aquile: corrono, e non a'affaticano: caminano, e non al stancano.

CAP. XLL

SOLE, fatemi silenzio: e rinforzinsi le nazioni: accostinsi, ed allora parlino: vegniamo insieme

giudício.

2 Chi ha eccitata la giustizia dall' Oriente ? chi l' ha chiamata, perchè lo seguiti a passo a passo? chi mette davanti a sè le genti, e signoreggia li re, e rende le spade loro come polvere, ed i loro archi come stoppia agitata?

3 Egli gli persegue, e passa oltre pacificamente, per una strada, per la quale non è venuto co suoi

piedi.

4 Chi ha operato, e fatto questo? Colui, che fin dal principio chiama le generazioni: io, il Signore, che sono il primiero, ed anche son con gli ultimi : io son desso.
5 L'isole hanno veduto, ed han-

no temuto: le estremità della terra hanno tremato, si sono appres-

sate, e son venute.
6 Ciascuno aiuta il suo prossimo :
e dice al suo fratello, Fa' animo. 7 Il fabbro conforta l'orafo: colui che tocca l'opera col martello con-forta colui che colpiace su l'incu-dine: l'uno dice, Quest' è buono per esser saldato: l'altro ferma il lavoro con chiodi, acioché non si

8 Ma tu, Israel, mio servitore : e tw, Iacob, ch'io ho eletto: progenie d'Abraham, mio amico:

9 (Conclosiacosach' io t'abbia preso dalle estremità della terra, e t'abbia chiamato d'infra i maggiori d'essa, e t'abbia detto, Tu sei mio servitore: io t'ho eletto, e non t'ho riprovato:)

10 Non temere, perciochè io sono teco: non ismarrirti, perciochè io sono il tuo Dio: io t'ho fortificato: anzi aiutato, anzi sostenuto con la

destra della mia giustizia. 11 Ecco, tutti quelli che sono at-

tizzati contr'a te, saranno sver-gognati, e confusi: i tuoi avversari saranno ridotti a nulla, e periranno. 12 Tu cercherai quelli che con-

tendono teco, e non gli troverai : quelli che ti fanno guerra saranno 617

Iddio tuo, che ti tengo per la man destra: che ti dico, Non temere, lo t'ajuto.

14 Non temere, o verme di Iacob, uomini d'Israel : io t'aiuto, dice il Signore: ed il tuo Reden-tore è il Santo d'Israel.

15 Ecco, io ti farò essere come una trebbia, come una erpice a denti nuova: tu trebbierai i monti, e gli triterai ; e renderai i colli simili a della pula.

16 Tu gli sventolerai, ed il vento gil porterà via, e'i turbo gli dispergerà: ma tu giubilerai nel Signore, tu ti glorierai nel Santo d'Israel.

17 Quant'è a' poveri, e bisognosi, che cercano dell'acque, e non ne trovano alcune ; la cui lingua spasima di sete; io, il Signore, gli esaudirò : io, l' Iddio d' Israel, non gli abbandonerò.

18 lo farò surgere de fiumi sopra i luoghi eccelai, e delle fonti in mezzo delle campagne: io ridurrò il diserto in istagno d'acque, e la

terra asciutta in rampolli d'acque. 19 Io metterò nel diserto il cedro, *l'albero* sitta, e'l mirto, e l'ulivo: io metterò nella solitudine l'abete. l'olmo, e'i busso insieme:

20 Aciochè tutti insieme veggano,

e conoscano, e considerino, ed in-tendano, che la mano del Signore ha fatto questo, e che'l Santo d'Israel l'ha creato.

21 Producete la vostra lite, dirà il Signore : recate le ragioni, delle quali voi vi fortificate, dirà il Re

di Iacob.

22 Facciano pure accostare i lor dij, ed annunziinci essi le cose ch'avverranno: annunziate quali saranno le primiere, e noi vi porrem mente, e conosceremo le cose che seguiranno dopo quelle: overo anche, fateci intendere quelle che verranno appresso. 23 Annunziate le cose ch'avver-

ranno ne' tempi appresso, e noi conosceremo che siete dij: overo anche fate qualche bene, o qualche male, e noi lo mireremo con diletto, e lo vedremo tutti insieme.

24 Ecco, voi siete di niente, l'opera vostra e di nulla: chi vi

elegge é abbominazione.

25 lo ho suscitato colui dall' Aquilone, ed egli verra: egli predichera il mio Nome dal sol levante: egli calpesterà i potentati come fango, ed a guisa che'l vasellaio calca l'ar-

gilla. 26 Chi ha annunziate queste coda principio, e noi lo riconoscr

mo ? ed ab antico, e noi le pronun-sieremo giusto ? Ma certo non v'? state alcuno che le abbia dichiarate, nè che le abbia pur fatte intendere : ed anche non v'e alcuno che n'abbia uditi i vostri ragionamenti.

27 Il primiero verra a Sion: dicen-do, Ecco, ecco quelle cose: ed io manderò a Gerusalemme un mes-

so di buone novelle-

28 Or lo ho riguardato, e non v'è alcuno: exiandio fra coloro, e non v'è alcuno che dia consiglio: il quale, quando io lo domando, dia alcuna risposta.

29 Ecco, essi tutti son vanità: l'opere loro son nulla ; le loro statue di getto son vento, e cosa vana.

CAP. XLII.

ECCO'L mio Servitore, io lo so-sterrò: il mio Eletto, in cui l'anima mia s'è compiaciuta; io ho messo il mio Spirito sopra lui, egli recherà fuori giudicio alle genti.

2 Egli non griderà, e non alserà, ne farà udir la sua voce per le

8 Egli non triterà la canna rotta, e non ispegnerà il lucignolo fu-mante: egli proferirà giudicio sccondo verità.

4 Egli stesso non sarà oscurato, e non sarà rotto, fin che abbia messo il giudicio nella terra: e l'isole

aspetteranno la sua Legge.

5 Così ha detto il Signore Iddio, c'ha creati i cieli, e gli ha distesi: c'ha appianata la terra, e le cose ch'ella produce: che da l'alito al popolo ch'è sopra essa, e lo spirito a quelli che caminano in essa :

6 Io, il Signore, t'ho chiamato in giustizia, e ti prenderò per la mano, e ti guarderò, e ti costituirò per patto del popolo, per luce delle

genti: 7 Per aprire gli occhi de clechi, per trarre di carcere i prigioni, e quelli che giacciono nelle tenebre dalla casa della prigione.

8 Io sono il Signore, questo è il Nome: ed io non darò la mia gloria ad alcun' altro, nè la mia laude alle sculture.

9 Ecco, le prime cose son venute, cd ie n'annunzio delle nuove: io ve le fo intendere, avanti che sieno

rodotte.

10 Cantate al Signore un nuovo antico: cantate la sua laude fin all'estremità della terra: quelli he scendono nel mare, e tutto uello ch'è dentro esso: l'isole, e li abitanti d'esse :

11 Il diserto, e le sue città, elevino la lor voce : e le villate ancora dove dimora Chedar: cantino quelli ch'abitano nelle rocce, dieno voci d'allegressa dalla sommità de monti.

12 Dieno gloria al Signore, ed an-

nunziino la sua laude nell'isole. 13 Il Signore uscirà fuori, a gui d'uomo prode: egli desterà la sua gelosia, come un guerriero: egli griderà, anxi scoppierà: egli si ren-derà vittorioso sopra i suoi ne-

14 Io mi son taciuto già da lungo tempo, me ne sono stato cheto, e mi son rattenuto: ma ora gridero, come la donna che è sopra parto: distruggerò, ed abbisserò insieme. 15 Io diserterò i monti, ed i colli:

io seccherò tutta l'erba loro: e ridurrò i fiumi in isole, ed asciughe-

rò gli stagni : 16 E farò caminare i ciechi per una via che non conoscono: io gli condurro per sentieri, i quali non sanno: lo convertiro le tenebre dinanzi a loro in luce, ed i luoghi distorti in camin diritto. Queste cose farò loro, e non gli abbando-

17 Volgano pur le spalle, e sieno confusi di gran confusione quelli che si confidano nelle sculture: quelli che dicono alle statue di getto, Voi siete i nostri dii.

18 O sordi, ascoltate: e voi ciechi,

riguardate per vedere.
19 Chi è cieco, se non il mio servitore? e sordo, come il messo ch'io ho mandato? chi è cieco, come il compiuto? ansi, chi è cieco, come

il servitor del Signore?
20 Tu vedi molte cose, ma non
poni mente a nulla : egli apre gli

orecchi, ma non ascolta.

21 Il Signore già si compiaceva in lui, per amor della sua giustisa: egli magnificava, e rendeva illu-stre la Legge.

22 Ma ora egli è un popolo rubito, e predato: tutti quanti son le gati nelle grotte, e son nascosti nel-le prigioni : sono in preda, e non vi niuno che gli riscuota : son rubati, e non "è niuno che dica, Rendi.

23 Chi di voi porgerà gli orecchi a questo? chi di voi attenderà, ed

ascolterà per l'avvenire?

24 Chi ha dato Iacob in preda, ed Israel a' rubatori ? non è egli stato il Signore, contr'al quale noi abbiamo peccato, e nelle cui vie e non son voluti caminare, ed alla cui Legge non hanno ubbidito?

25 Laonde egli ha sparso sopra lui l'ardor della sua ira, e forte guerra : e l'ha divampato d'ogni intorno, ma egli non l'ha conosciuto: e l'ha arso, ma egli non vha posto mente.

CAP. XLIII.

MA ora, così ha detto il Signo-re, tuo Creatore tuo Formatore, o Israel, Non temere: perciochè lo t'ho riscattato. io t'ho chiamato per lo tuo nome: tu sei mio.

2 Quando tu passerai per l'acque, lo sarò teco; e quando passerai per li fiumi, non t'anogheranno: quando caminerai per lo fuoco, non sarai arso, e la fiamma non ti di-

vamperà.

3 Perciochè io sono il Signore Iddio tuo, il Santo d'Israel, tuo Salvatore: io ho dato i' Egitto per tuo riscatto, e l' Etiopia, e Seba, in luogo tuo.

4 Conciosiacosachè tu mi sij sta-to caro, e pregiato, ed io t'abbia amato: lo ho dati degli uomini per

te, e de popoli per l'anima tua.

5 Non temere: perciochè io son teco: io farò venir la tua progenie di Levante, e ti raccoglierò di Po-

B Io dirò al Settentrione. Da': ed al Mezzodi, Non divietare : adduci i miei figliuoli di lontano, e le mie figlinole dalle estremità della terra :

7 Tutti quelli che si chiamano del mio Nome, ed i quali lo ho creati alla mia gloria, ho formati,

anzi fatti:

8 Traendo fuori 'l popolo ch'è cieco, benchè abbia degli occhi: e quelli che sono sordi, benchè abbia-

no degli orecchi.

9 Sieno tutte le genti raunate insieme, e raccolti i popoli : chi, d'in-fra loro, ha annunziato questo ? e chi ci ha fatte intender le cose di prima? producano i lor testimoni, e sieno giustificati: overo, ascol-tino eglino stessi, e dicano, Queet è la verità.

10 Voi, insieme col mio Servitore. il quale lo ho eletto, mi elete testimoni, dice il Signore : aciochè sap-piate, e mi crediate, ed intendiate, ch'io son desso: avanti me non fu formato alcun Dio, e dopo me non

ne sarà alcuno.

11 Io, io sono il Signore, e fuor di me non vè alcun Salvatore. 12 Io ho annunziato, e salvato, e

fatto intendere: e fra vol non v'e stato alcun dio strano: e voi mi alete testimoni, dice il Signore : ed io sono Iddio.

13 Eziandio da che il giorno fu, già era lo desso: e non ve niuno che possa liberare dalla mia mano. Se lo opero, chi potra impedir l'opera mia?

14 Così ha detto il Signore, vostro Redentore, il Santo d'Israel, Per amor di voi io ho mandato 619

contr'a Babilonia, e gli ho fatti tutti scendere in fuga: e'l grido de Caldei e stato nelle navi.

15 Io sono il Signore, il vostro Santo, il Creatore d'Iarael, il vo-

stro Re.

16 Così ha detto il Signore, il qual gid fece una via nel mare, ed un sentiero nell'acque impetuose : 17 Il qual fece uscire carri, e cavalli, esercito, e sforzo: tutti quanti furono atterrati, senza poter ri-

rilevarsi: furono estinti, furono spenti come un lucignolo : 18 Non ricordate le cose di prima.

e non istate a mirare le cose antiche.

19 Ecco, io fo una cosa nuova, ora sarà prodotta: non la ricono-scerete voi? Io metterò ancora una via nel diserto, e de' fiumi nella sulitudine.

20 Le fiere della campagna, i dra-goni, e l'ulule mi glorificheranno: perciache lo avrò messe dell'acque nel diserto, e de' fiumi nella solitudine, per dar bere al mio popolo. al mio eletto.

21 Il popolo, ch' io m' ho formato.

raccontera la mia laude.

22 Ma, quant'è a te, o Iacob, tu non m'hal invocato : ti sei tu pure affaticato per me, o Israel?

23 Tu non m'hai presentate le pecore de' tuoi olocausti, e non m'hai onorato co'tuoi sacrificij : io non t'ho tenuto in servitù intorno ad offerte, nè faticato intorno ad incenso.

24 Tu non m'hai comperata con danari canna odorosa, e non m'hai inebbriato col grasso de' tuoi sacri-

ficij ; anzi tu hai tenuto me in servitu co' tuoi peccati, e m'hai fati-

cato con le tue iniquità. 25 Io, io son quel che cancello i tuoi misfatti, per amor di me stee so : e non ricorderò più i tuoi peo-

cati. 26 Riducimi a memoria, litighiamo insieme: narra tu *le tue ra*-

gioni, acioche tu ti giustifichi.
27 Il tuo primo padre ha peccato,
ed i tuoi oratori hanno commesso

misfatto contr'a me-

28 Perciò, lo tratterò come pro-fani i principi del santuario, e metterò Iacob in isterminio, ed Iarael in obbrobri.

#### CAP. XLIV.

RA dunque ascolta, o lacobmio servitore: e tu, Israel, ch' io ho eletto:

2 Cost ha detto il Signore, tuo Fattore, e tuo Formatore fin dal ventre, il qual t'aiuta, Non temere

Iacob, mio servitore: e tu, Iesu-

run, ch'io ho eletto.

3 Perciochè io spanderò dell'ac-

que sopra l'assetato, e de rivi so-pra la terra asclutta: io spanderò il mio Spirito sopra la tua progenie, e la mia benedizione sopra quelli ch'usciranno di te-

4 Ed essi germoglieranno fra l'erba, come salci presso a' rivi del-

l'acque.
5 L'uno dirà, lo son del Signore: l'altro si nominera del nome di lacob : e l'altro si sottoscrivera di sua mano del Signore, e si sopranominerà del nome d'Israel.

6 Così ha detto il Signore, il Re d'Israel, e suo Redentore, il Signor degli eserciti, Io sono il pri-miero, ed io son l'ultimo; e non v'e Dio alcuno fuor che me

7 E chi è come me, ch'abbia chiamato, e dichiarato, ed ordinato quello, da che io stabilii 'l popolo antico? annunziino loro que dij le cose future, e quelle ch'avver-

8 Non vi spaventate, e non vi smarrite: non t'ho io fatte intendere, e dichiarate queste cose ab antico ? e voi me ne siete testimoni : evvi alcun Dio, fuor che me? non v'e alcuna altra Rocca, io non ne conosco alcuna.

9 Gli artefici delle sculture son tutti quanti vanità: ed i lor cari idoli non giovano nulla: ed essi son testimoni a sè stessi che quelli non veggono, e non conoscono : aclochè sieno confusi.

10 Chi ha formato un dio? e chi

ha fonduta una scultura? Ella non gioverà nulla.

11 Ecco, tutti i compagni d'un tale nomo saranno confusi, ed insieme gli artefici, che son fra gli uomini: aduninsi pure, e presentinsi tutti quanti : sì saranno tutti insieme spaventati, e confusi

12 Il ferraiuolo adopera la lima, e lo scarpello, e lavora col carbone, e forma la scultura co' martelli: ed anche, mentre la lavora con la forza del suo braccio, ha fame, e le forze gli mancano : egli non bee acqua, e si stanca

13 Il legnaiuolo stende il regolo, disegna la scultura con la sinopia, la lavora con asce, e la disegna con la sesta, e la fa alla somiglianza umana, secondo la gloria del-l'uomo : aciochè dimori in casa.

14 Tagliando de'cedri, egli pren-de un'elce, ed una quercia, e gli lascia fortificar fra gli alberi d'una selva: egli pianta un frassino sal-vatico, il qual la pioggia fa cre-~cere.

15 E quegli alberi servono all'uomo per bruciare: ed egli ne prende una parte, e se ne scalda : ed anche ne accende del fuoco, e ne cuoce del pane : ed anche ne fa un dio, e l'adora : ne fa una scultura.

e le s'inchina. 16 Egli ne avrà bruciata la metà

al fueco, co! mezzo dell'altra metà egli avra mangiata della carne, ed avra arrostito l'arresto, e si sara saziato; ed anche, dopo esserel scaidato, dira, Ein, io mi sono scaldato: io ho veduto il fuoco.

17 Poi impiega il rimanente la fare un dio, in una sua scultura, alla quale egit s'inchina, e l'adora, e gli ta orazione, e dice, Liberami: percioche ta sei I mio dio.

Ili Essi non hanne conoscimento, ne intendimento alcuno : percioche i lore evehi sono incresmil. per non vedere : ed l lor cuori, per

non intendere.

19 E non si recano la cosa al cuore, e non hanno conoscimento, nè intendimento alcuno, per dire, Io ho arsa col fuoco la metà di questo, ed anche ho cotto del pane su le brace d'esso: io ne ho arrostita della carne, e l' ho mangiata: farei io del rimanente d'esso una cosa abbominevole? m'inchinerei io davanti ad un tronco di legno? 20 Essi si pascono di cenere, il

cuor soddotto gli travia; e non rin-francano mai l'anima loro, e non dicono, Questo ch'io ho nella mia destra, non è egli una cosa alsa? 21 Ricordati di queste cose, o la

cob, ed Israel: perciochè tu sei mio servitore: io t'ho formato, tu sei mio servitore: Israel, non dimenticarmi.

22 Io ho cancellati i tuoi misfatti, a guisa d'una nuvola: ed i tuol peccati, a guisa d'una nube : convertiti a me, perciochè io t'ho ri-

scattato.

23 Cantate, o cieli: perciochè il Signore ha operato: giubilate, luoghi bassi della terra: risonate grida d'allegrezza, monti, selve, e tutti gli alberi che sono in esse : perciochè il Signore ha riscattato lacob, e s'è renduto glorioso in Israel.

24 Cust ha delto il Signore, tuo Redentore, e tuo Formatore fin dal ventre, lo sono il Signore, c' ho fat-to ogni cosa, c'ho distesi i cieli solo, ed ho appianata la terra, senza ch'alcuno sia stato meco:

25 Ch'annullo i segni de' bugiar-di, e fo impazzar gl'indovini : che fo andare a ritroso i savi, e rendo

stolto il lor conoscimento: 26 Che confermo la parola del mio servitore, ed adempio il con-siglio de miei Angeli: che dico a Gerusalemme, Tu sarai abitata: ed alle città di Giuda, Voi sarete rie-dificate: ed io ridirizzerò le sue ruine:

27 Che dico al profondo mare Seccati: e che asciugherò i suoi

28 Che dico a Ciro, Mio pastore: e fo ch'egli adempierà tutta la mia volontà, per dire a Gerusalemme, Tu sarai riedificata: ed al Tempio. Tu sarai di nuovo fondato.

CAP. XLV.

COSI ha dette il Signore a Ciro, suo unto, e'l quale io ho preso, dice egli, per la man destra, per atterrar davanti a lui le genti. e sciogliere i lombi delli re : per aprir gli usci dinanzi a lui, e far che le porte non gli sieno serrate : 2 Io andrò dinanzi a te, e dirizzerò le vie distorte: io romperò le

porte di rame, e spezzerò le sbarre di ferro: 3 E ti darò i tesori riposti in luoghi tenebrosi, e le cose nascoste in luoghi segreti: aclochè tu conosca ch'io sono il Signore, l'Iddio d'I-

srael, che t'ho chiamato per lo tuo

nome: 4 Per amor di Iacob, mio servitore, e d'Israel, mio eletto: anzi t'ho chiamato per lo tuo nome, e t'ho sopranominato, benchè tu non mi conoscessi.

5 Io sono il Signore, e non ve n'è alcun' altro: non v'è Dio alcuno fuor che me : io t'ho cinto, benchè

tu non mi conoscessi:

6 Aciochè si conosca dal sol levante, e dal Ponente, che non v'è alcun Dio fuor che me. Io sono il Signore, e non ve n'é alcun'altro: Che formo la luce, e creo le

tenebre: che fe la pace, e creo il male. Io sono il Signore, che fo

tutte queste cose.

8 Cieli, gocciolate da alto, e stillino le nuvole la giustizia : aprasi la terra, e fruttino la salute, e la giustizia: facciale quella germo-gliare insieme. Io, il Signore, ho creato questo.

9 Guai a chi contende col suo Formatore! contenda il testo co' testi di terra: l'argilla dirà ella al suo formatore, Che fai? non v'è alcuna opera di mani nel tuo la-

10 Gual a chi dice al padre, Che eneri? ed alla donna, Che parforisci?

11 Così ha detto il Signore, il Santo d' Israel, e suo Formatore, Domandatemi delle cose avvenire: ordinatemi ciò ch'io ho da fare intorno a' miei figliuoli, ed all' opera delle mie mani

12 Io ho fatta la terra, ed ho creati gli uomini che sono sopra essat le mie mani hanno distesi i cieli, ed io ho dati gli ordini a tutto'i loro esercito.

13 lo ho suscitato quell'uomo in giustizia, ed addirizzerò tutte le sue imprese : egli riedificherà la mia città, e rimanderà il mio popolo, che sarà stato in cattività. enza prezzo, e senza presente: ha detto il Signor degli eserciti.

14 Così ha detto il Signore, La fatica dell' Egitto, e'l traffico degli Etiopi, e de Sabei, nomini di grande statura, passeranno a te, e saranno tuoi, o Gerusalemme: que popoli camineranno dietro a passeranno co' ceppi, e s'inchineranno dinanzi a te: ti supplicheranno, dicendo, Certo in te è Iddio: e fuor d'Iddio, non v'é alcun' altro Dio.

15 Veramente tu sei l'Iddio, che ti nascondi, l'Iddio d'Israel, il Sal-

vatore. 16 Essi tutti sono stati confusi, e svergognati : gli artefici degl' idoli se ne sono andati tutti quanti con

vituperio. 17 Ma Israel è stato salvato dal Signore d'una salute eterna: voi

Israeliti non sarete giammai in eterno confusi, ne svergognati. 18 Perciochè, così ha detto il Signore, c'ha creati i cieli ; l'Iddio, c'ha formata la terra, e l'ha fatta, e l'ha stabilita, e non l'ha creata

per restar vacua, anzi l'ha forma-ta per essere abitata, lo sono il Signore, e nen se n'è alcun'altro. 19 Io non ho pariato di nascoso, nè in luogo tenebroso della terra: io non ho detto alla progenie di Iacob in vano, Cercatemi: io sono il Signore, che parlo in giustizia, ed

annunzio cose diritte

20 Adunatevi, e venite: accostatevi tutti quanti voi che siete scampati d'infra le genti. Quelli che portano il legno della loro scultura, e fanno orazione ad un dio che non può salvare, non hanno

conoscimento alcuno.

21 Annunziate loro, e fategli appressare, ed anche prendano con-siglio insieme: chi ha fatto intender questo ab antico, chi l'ha annunziato già da lungo tempo? non sono desso lo, il Signore, fuor del quale non v'è alcun' altro Dio? l'Iddio giusto, e Salvatore: fuor di me non ve n'è alcun' altro.

22 Riguardate a me, voi tutti i termini della terra, e siate salvati:

621

perciochè io sono Iddio, e nom ve n'è alcun' altro.

23 Io ho giurato per me stesso. una parola è uscita della mia bocca, in giustisia, e non sarà rivo-cata: Ch'ogni ginocchio si pieghera davanti a me, ed ogni lingua giurerà per me. 24 E si dirà di me, Veramente

nel Signore è ogni giustizia, e ford'ira contr'a lui verranno a lui, e saranno confusi.

25 Tutta la progenie d' Israel sarà giustificata nel Signore, e si giorierà in lui-

CAP. XLVL

BEL è andato giù, Nebo è ca-duto boccone, i loro idoli sono stati posti sopra bestie, e sopra giu-menti: i vostri somieri sono stati caricati d'una soma, fino a stan-

2 Essi son caduti boccone, e sono andati giù tutti quanti: non hanno potuto salvar quella soma: e le lor persone stesse sono andate in cattività.

3 Ascoltatemi, o casa di Iacob: e voi, tutto'l rimanente della casa d'Israel, de' quali io mi son caricato fin dal ventre, e gli ho portati

fin dalls matrice:

4 Ed anche infino alla voetra vecchiessa sarò lo stesso: e vi porterò fino alla vostra canutezza: lo e'ho fatti, ed altresì vi porterò: io stes-so mi caricherò di voi, e vi salverò. 5 A cui m'assomigliereste? ed a

cui m'agguagliereste / a cui mi pareggereste, per essere par suo? 6 Coloro c'hanno tratto dell'oro

di borsa, ed hanno pesato dell'argento alla stadera: c'hanno prez-solato un'orafo, il quale ne ha fatto un dio: poi git s'inchinano, ed anche l'adorano:

7 Lo levano in ispalla, lo porta-no: pol lo posano nel suo luogo, oce egli sta fermo, senza moversi: benche gridino a lui, non però risponde, e non gli salva dalla lor

8 Ricordatevi di questo, e fondatevi bene: trasgressori, recatevelo al cuore.

9 Ricordatevi delle cose di prima, che furono già ab antico: per-clochè io sono iddio, e non v'è al-

cun'altro Dio, e niuno e pari a me: 10 Ch'annunzio da principio la fine, ed ab antico le cose che non sono ancora fatte: che dico, Il mio consiglio sarà stabile, ed io mettero ad effetto tutta la mia vo-

11 Che chiamo dal Levante un'

uccello, e da terra lontana l' nomo del mio consiglio: lo be partato, ed sitres) farò venire ciò ch'io ho det to: io ho formats la cosa, ed altresì la farò.

12 Ascoltatemi, voi indurati di cuore, che siste lontani di giu-

atiaia :

13 Io ho fatta appressar la mia giustisia, ella non s'allontanerà: e la mia salute non tarderà: io metterò la salute in Sion, e farò vedere la mia gioria ad Israel.

CAP. XLVII.

SCENDI, e siedi sopra la pol-vere, vergine, figliuola di Ba-blionia: siedi in terra: non o'e più trono, o figliuola de' Caldei: certo, tu non continuerai più d'esser chiamata, Morbida, e dilicata. 2 Metti la mano alle macine, e

macina la farina: scopri la tua chioma, scalzati, scopriti la co-

scia, passa i flumi.

3 Le tue vergogne saranno scoperte, ed anche la tua turpitudine sarà veduta : lo prenderò vendetta, e non ti verrò incontro da nomo.

4 Il Nome del nostro Redentore d il Signor degli eserciti, il Santo d'I-

5 Siedi tacita, ed entra nelle tenebre, figliuola de' Caldei : percio chè tu non sarai più chiamata. La

Signora de' regni.

6 lo m'adirai gravemente con-tr'al mio popolo, io profanai la mia eredità, e gli diedi in man tua: tu non usasti alcuna misericordia inverso loro, tu aggravasti grande-

mente il tuo giogo sopra l'vecchio:
7 E dicesti, lo saro signora in
perpetuo: fin là, che giammai non
ti mettesti queste cose in cuore, tu non ti ricordasti di ciò ch'avver-

rebbe alla fine.

8 Ora dunque, ascolta questo, o delisiosa, ch'abiti in sicurtà, che dici nel cuor tuo, Io son dessa, e non v'e altri che me : lo non sederò vedova, e non saprò che cosa sia l'essere orbata di figlinoli; ascolta questo:

9 Queste due cose t'avverran-

no in un momento, in un medesimo giorno ; orbessa di figliuoli, e vedovità : ti verranno appieno ad-dosso, con tutta la moltitudine delle tue malie, con tutta la gran form delle tue incantagioni.

10 E pur tu ti sei confidata nella tua malisia: ed hai detto, Non ve niuno che mi vegga: la tua se-plensa, e la tua scienza thanno soddotta. E tu hai detto nel tuo cuore, lo son dessa, e non v'é altri che me.

# ISAIA, XLVII. XLVIII.

11 Perciò, un male ti verrà adso, del quale tu non sapral'l primo nascimento: e ti caderà addosso una ruina, la quale tu non potrai stornare: e ti sopraggiu-gnera di subito una desolazione, della quale tu non t'avvedrai.

12 Sta' ora in piè con le tue incantagioni, e con la moltitudine delle tue malie, intorno alla quali tu ti sei affaticata fin dalla tua fanciullezza: forse potrai far qualche

giovamento, forse ti fortificheral. 13 Tu ti sei stancata nella moltitudine de' tuoi consigli : ora dunque presentinsi gli astrologhi, che contemplano le stelle, e di mese in mese fanno de' pronostichi ; e sal-vinti da' mali che ti soprasiugneranno.

14 Ecco, son divenuti come stoppia: il fuoco gli ha arsi: non hanno potuto scampar le lor persone dalla fiamma: non ne rimarrà alcuna bracia da scaldarsi, nè alcun

fuoco per sedervi davanti. 15 Tali ti sono state le cose, intorno alle quali tu ti sei affatica-ta. Quant' è a' tuoi mercatanti, co' quali tu hai mercatantato fin dalla tua fanciullezza, son fuggiti chi quà, chi là, ciascuno alle sue parti: non v'e niuno che ti salvi.

CAP. XLVIII. A SCOLTATE questo, o casa di Iagob, che siete nominati del nome d'Israel, e siete usciti del-l'acque di Giuda : che giurate per lo Nome del Signore, e mentovate l'Iddio d'Israel: benché non in ve-

rità, nè in giustizia. 2 Perciochè essi si nominano della città santa, s'appoggiano sopra l' Iddio d' Israel, il cui Nome è, Il

Signor degli eserciti.

3 Io annunziai già ab antico le cose di prima, e quelle uscirono della mia bocca, ed lo le feci intendere: poi di subito le ho fatte, e sono avvenute.

4 Perciochè io so che tu sei indurato, e che'l tuo collo è un nerbo di ferro, e che la tua fronte è di rame:

5 Perciò t'annunziai quelle cose glà anticamente: io te le feci intendere, avanti che fossero avvenute: che talora tu non dicessi, Il mio idolo le ha fatte, e la mia scultura, e la mia statua di getto le ha ordinate.

6 Tu hai udite tutte queste cose, considerale: e non l'annunziereste voi? da ora lo t'ho fatte intendere cose nuove, e riserbate, le quali tu non sapevi.

7 Ora sono state create, e non ab 623

antico, nè avanti overto giorno : e tu non ne avevi udito nulla: che talora tu non dica. Ecco, io le sa-

8 Tu non le hai nè udite, nè saput'è stato aperto l'orecchio: perciochè lo sapeva che del tutto tu ti porteresti dislealmente, e che tu sei chiamato, Prevaricator fin dal ventre.

9 Per amor del mio Nome, io rallenterò la mia ira : e per amor della mia laude, io mi ratterrò inverso te, per non distruggerti.

10 Ecco, lo t'ho posto al cimento, ma non già come l'argento: lo t'ho affinato nel fornello dell'affizione.

11 Per amor di me stesso, per amor di me stesso, lo farò questo: perciochè, come sarebbe profanato il mio Nome? ed io non darò la

mis gioria ad alcun' altro. 12 Ascoltami, o Iacob: e tw, o Israel, che sei chiamato da me: Io son desso: Io sono il primo, Io sono anche l'ultimo.

13 La mia mano ha eziandio fondata la terra, e la mia destra ha misurati i cieli col palmo: quando io gli chiamo, tutti quanti compa-

riscono. 14 Voi tutti, adunatevi, ed ascoltate, Chi, d'infra coloro, ha an-nunziate queste cose ? Il Signore ha amato colui: egli mettera ad esecuzione la sua volontà contr'a Babilonia, e'i suo braccio sopra i Caldel.

15 Io, io ho parlato, ed anche l' ho chiamato: io l'ho fatto venire, e le sue imprese son prosperate.

16 Accostatevi a me, ed ascoltate questo: dal principio io non ho parlato di nascoso: dal tempo che la cosa è stata io vi sono stato: ed ora il Signore Iddio, e'l suo Spirito. m'ha mandato.

17 Così ha detto il Signore, il tuo Redentore, il Santo d'Israel, Io sono il Signore Iddio tuo, che t'ammaestro per util tuo, che ti guido per la via, per la quale tu del caminare.

18 Oh avessi tu pure atteso a' miei comandamenti! la tua pace sarebbe stata come un fiume, e la tua giustizia come l'onde del mare: 19 E la tua progenie sarebbe sta-

ta come la rena, e quelli che sa rebbero usciti delle tue interiori come la ghiaia di quello: il su nome non sarebbe stato stermina to, nè spento dal mio cospetto.

20 Uscite di Babilonia, fuggiteve ne da Caldei, con voce di giubilo annunziate, bandite questo: da tene fuori voce fino alle stremità della terra: dite. Il Signore ha ri- ;

della terra: dite, il Signore na ri-acatato i acob, suo servitore.

31 Ed essi non hanno avuto sete, mentre egli gli ha condotti per il di-serti: egli ha fatto ioro stillar del-l'acqua dalla roccia: egli ha fesso il sasso, e n'è colata dell'acqua.

23 Non s'è alcuna pace per gli

empi, ha detto il Signore.

CAP. XLIX.

A SCOLTATEMI, isole; e state attenti, o popoli lontani. Il Signore m'ha chiamato infin dal ventre, egli ha mentovato il mio nome infin dall' interiora di mia madre :

2 Ed ha renduta la mia bocca simile ad una spada aguta: egli m'ha nasceso all'ombra della sua mano, e m' ha fatto essere a guisa di saetta forbita: egli m'ha riposto nel suo turcasso :

3 E m' ha detto, Tu sei 'l mio servitore : Israel è quello, nel quale

lo mi giorificherò in te.

4 Ed io ho detto, Io mi sono affaticato a voto : in vano, ed indarno ho consumata la mia forza: ma pur certo la mia ragione è appo'l Signore, e l'opera mia appo l' Iddio mio.

5 Ora dunque, avendomi detto il Signore, che m'ha formato infin dal ventre, aciochè gli sia servitore, ch'io gli riconduca Iacob: benchè Israel non si raccolga, pur sarò glorificato appo'l Signore, e l'Iddio mio sarà la mia forza.

6 Ed egli m'ha detto, Egli è leg-gier cosa che tu mi sij servitore, per ridirizzare le tribù di Iacob, e per ricondurre i riserbati d'Israel: perciò, lo t'ho dato per luce delle genti, per esser la mia salute infi-no all'estremità della terra.

7 Coeì ha detto il Signore, il Re-dentore d'Israel, il suo Santo, a colui ch'è sprezzato della persona, ed abbominevole alla nazione : al servo di quelli che signoreggiano: Li re si vedranno, è si leveranno; i principi ancora, e s'inchineranno: per cagion del Signore, ch'é fedele, del Santo d'Israel, che t'ha eletto.

8 Così ha detto il Signore, lo t'ho esaudito nel tempo della benivolenza, e t'ho aiutato nel giorno della salute: anche ti guarderò, e ti darò per patto del popolo, per ristabilir la terra, per far possedere

e eredità disolate :

9 Per dire a' prigioni, Uscite: ed s quelli che son nelle tenebre, Mo-Essi pastureranno in su stratevi. e vie, e'l lor pasco sarà sopra ogni luogo elevato:

10 Non avranno fame, nè sete: e l'arsura, e'l sole, non gli percuoterà : perciochè colui c'ha misericor-dia di loro gli condurrà, e gli menerà alle fonti dell' acque.

11 Ed io ridurrò tutti i miei monti in camini ; e le mie strade saranno

12 Ecco, gli uni verranno da lonsettentrione, e dall'Occidente; e gli altri dal paese de' Sinel.

13 Giubilate, o cieli: e tu, terra, festeggia: e voi, monti, risonate grida d'allegrezza: perciochè il Signore ha consolato il suo popolo, ed ha avuto pietà de' suoi poveri affitti.

14 Or Sion ha detto, Il Signore m'ha abbandonata, e'l Signore

m' ha dimenticata.

15 Dimenticherà la donna il suo figliuolino che poppa, per non aver pietà dei figliuol del suo ventre? ma, avvegnachè le madri dimenti-cassero i lor figliuoli, non però ti dimenticherò io.

16 Ecco, lo t'ho scolpita sopra le palme delle mani : le tue mura son del continuo nel mio cospetto.

17 I tuoi figliuoli verranno in fretta: e quelli che ti distruggevano, e disertavano, usciranno fuor di te.

18 Alza d'ogn' intorno i tuoi occhi, e vedi: tutti costoro si son raunati, son venuti a te. Come io vivo, dice il Signore, tu ti rivesti-rai di costoro come d'un'ornamen-

to, e te ne fregeral a guisa di sposs. 19 Perciochè le tue ruine, ed i tuoi luoghi diserti, e'l tuo paese distrutto, anzi tu stessa, sarai allora troppo stretta per gli abitatori: e quelli che ti divoravano si dilun-

gheranno. 20 Ancora ti diranno i figliuoli che tu avrai, dopo che sarai stata orbata degli altri, Questo luogo è troppo stretto per me: fattimi in là, ch'io possa abitare.

21 E tu dirai nel cuor tuo, Chi m'ha generati costoro ? conciosia-cosach io fossi rimasa orbata di figliuoli, e sola, in cattività, ed in esilio: e chi m'ha allevati costoro? ecco, io era rimasa tutta sola, e costoro dove erano?

22 Così ha detto il Signore Iddio, Ecco, io leverò la mia mano alle genti, ed alzerò la mia bandiera a' popoli ; ed essi ti porteranno i tuoi figliuoli in braccio, e le tue figliuole saranno portate in ispalla.

23 E li re saranno i tuoi balli, e le principesse, lor mogli, le tue ba-lie : essi s'inchineranno a te, bassando la faccia a terra, e lecche-ranno la polvere de' tuoi piedi: e tu conoscerai ch' io sono il Signore, e che quelli che sperano in me non saranno giammal confusi.

24 La preda sarebbe ella tolta all'uomo prode? ed i prigioni presi giustamente possono eglino esser

riscossi ?

1

¢

25 Conciosiacosachè così abbia detto il Signore, Eziandio i prigioni dell'uomo prode gli saran tolti, e la preda del possente sara riscossa: ed io contenderò con quelli che contendono teco, e salverò i tuoi figliuoli:

26 E farò che i tuoi oppressatori mangeranno la lor propia carne, e s' inebbrieranno del lor propio sangue, a guisa di mosto ; ed ogni carne sapra ch' io sono il Signore, tuo Salvatore, e tuo Redentore, il Pos-

sente di Iacob.

CAP. L.

OSI ha detto il Signore, Dove d la lettera del divorzioni vostra madre, per la quale io l'abbia mandata via? overo, chi è colui de' miei creditori, a cui io v'abbia venduti? Ecco, voi siete stati venduti per le vostre iniquità, e la madre vostra è stata mandata via per

li vostri misfatti.

2 Perchè, essendo io venuto, non s'è trovato alcuno? ed, avendo io chiamato, niuno ha risposto? è forse la mia mano per alcuna maniera accorciata, da non poter ri-scuotere? o non v'è egli in me forza alcuna, da poter liberare? ecco, col mio sgridare io secco il mare, io riduco i fiumi in diserto, sì che'l pesce loro diventa puzzolente, per mancamento d'acqua, essendo morto di sete.

3 lo rivesto i cieli di caligine, e metto un ciliccio per lor coverta.

4 Il Signore Iddio m' ha data la lingua de' dotti, per saper parlare opportunamente allo stanco: egli mi desta ogni mattina l'orecchio, per udire come i dotti.

5 Il Signore Iddio m' ha aperto l'orecchio, ed lo non sono stato ribello, non mi son tratto indietro. 6 Io ho porto il mio corpo a' percotitori, e le mie guance a quelli

che mi strappavano i capelli: io non ho nascosta la mia faccia dal-

l'onte, nè dallo sputo.

7 Ma il Signore Iddio è stato in mio aluto: perciò, non sono stato confuso; perciò, ho renduta la mia faccia simile ad un macigno, e so che non saro svergognato.

8 Colui che mi giustifica e prossimo: chi contenderà meco? presentiamoci pure amendue insieme: chi è mio avversario? accostisi pure a me.

9 Ecco. il Signore Iddio è in mio aiuto : chi mi condannera ? ecco. tutti coloro saran logorati come un vestimento : la tignuola gli ro. derà.

10 Chi è colui, d'infra voi, che tema il Signore, ch' ascolti la voce del suo servitore i benchè camini in tenebre, e non abbia chiarezza alcuna, pur confidisi nel Nome

del Signore, ed appoggisi sopra l'Iddio suo.

11 Ecco, voi tutti ch'accendete del fuoco, e v'attorniate di faville. caminate alla luce del vostro fuoco, ed alle faville ch'avete accese. Questo v'è avvenuto dalla mia mano; voi giacerete in tormento.

CAP. LL.

SCOLTATEMI, voi che procacciate la giustizia, che cercate il Signore; riguardate alla roccia onde siete stati tagliati, ed alla buca della cava onde siete stati cavati.

2 Riguardate ad Abraham, vo-stro padre, ed a Sara, che v'ha partoriti : perciochè io lo chiamai solo, e lo benedissi, e lo multi-

plicai.
3 Perciochè il Signore consolera Sion, egli consolerà tutte le sue ruine, e rendera il suo diserto simile ad Eden, e la sua solitudine simile al giardino del Signore : in essa si troverà gioia, ed allegrezza: laude. e voce di canto.

4 Attendi a me, popol mio: e tu, mia nazione, porgimi gli orecchi: perciochè la Legge procederà da me, ed lo assetterò il mio giudicio,

per luce de' popoli.

5 La mia giustizia è vicina; la mia salute è uscita fuori, e le mie braccia giudicheranno i popoli; l'isole m'aspetteranno, e spere-ranno nel mio braccio.

6 Alzate gli occhi vestri al cielo, e rimardate in terra a basso: perciochè i cieti al dissolveranno a guisa di fumo, e la terra sarà logorata come un vestimento, ed i suoi abitanti similmente morranno: ma la mia salute sarà in eterno, e la mia giustizia non iscadera.

7 Ascoltateral, coi che conoscete la glustizia; e tu, o popolo, nel cui cuore e la mia Legge: non temiate dell' onte degli momini, e non vi sgomentate per li loro oltraggi.

8 Percioche, la tigmola gli ro-dera come un vestimento, e la tarma gli mangera come lana: ma la mia giustizia sarà in eterno, e

la mia salute per ogni età. 9 O braccio del Signore, risvegliati, risvegliati : rivestiti di for-2 E

sa, risvegliati come a giorni anti-chi, come nelle età de secoli pas-sati. Non sei tu quel che tagliasti a pezzi Rahab, ch'uccidesti il dra-

10 Non sei tu quel che seccasti 'l mare, l'acque del grande abisso? che riducesti le profondità del mare in un camino, aciochè i ri-

scattati passassero?
11 Quelli adunque che dal Simore saranno stati riscattati ritorneranno, e verranno in Sion con canto: ed allegrezza eterna sard sopra'l capo loro: otterranno gioia, e letizia : il dolore, e'l gemito fuggiranno.

12 Io, io son quel che vi consolo: chi sei tu che temi dell' uomo che morra, e del figliuol dell'uomo che diverrà simile a fieno?

13 Ed hai dimenticato il Signore che t' ha fatto, c' ha distesi i cieli. e fondata la terra: ed hai del continuo, tuttodi, avuto paura dell'indegnazione di colui che ti strigneva, quando egli a'apparecchiava per distruggere: ora, dove è l'indegnazione di colui che ti strigneva

14 Colul ch'è stato menato in cattività s'affretta di sciogliersi, aciochè non muoia nella fossa, e che

non gli manchi 'l pane. 15 Or io sono il Signore Iddio tuo, che movo il mare, e fo che le sue

onde romoreggiano: il cui Nome è, Il Signor degli eserciti.
16 Ed ho messe le mie parole

nella tua bocca, e t'ho coperto con l'ombra della mia mano, per plantare i cieli, e per fondar la terra, e per dire a Sion, Tu sei 1

mio popolo. 17 Risvegliati, risvegliati, levati, o Gerusalemme, c'hai bevuta dalla mano del Signore la coppa della sua indegnazione: tu hai bevuta, anzi succiata la feccia della cop-

pa di stordimento.

18 Infra tutti i figliuoli ch'ella ha partoriti, non v'è alcuno che la guidi: nè, fra tutti i figliuoli c'ha allevati, alcuno che la prenda per

19 Queste due cose ti sono avvenute: chi se ne conduole teco? guastamento, e ruina; spada, e fame: per chi ti consolerel lo.

20 I tuoi figliuoli son venuti meno, son giaciuti in capo d'ogni strada, come un bue salvatico che è ne' lacci, pieni dell'indegnazione del Signore, dello agridar dell' Iddio tuö.

21 Perciò ascolta ora questo, o tu afflitta, ed ebbra, e non di vino: ? Così ha detto il tuo Signore, il 626

Signore, e l' Iddio tuo, che difende la causa del suo popolo: Ecco, io t'ho tolta di mano la coppa di stordimento, la feccia della coppa della mia indegnazione: tu non ne ber-

rai più per l'innanzi : 23 Ed lo la metterò in mano a quelli che t'affliggono, c'hanno detto all'anima tua, Inchinati, e noi ti passeremo addosso: laonde tu hai posto il tuo corpo come terra, e come una strada a' passanti.

CAP. LII.

RISVEGLIATI, risvegliati; rivestiti della tua gloria, o Sion : rivestiti de' vestimenti della tua magnificenza, o Gerusalemme, Città santa : perciochè l'incircunciso, e l'immondo, non entreranno più in te per l'innanzi. 2 Scuotiti la polvere d'addosso:

levati, ed assettati, o Gerusalemme: sciogliti i legami c'hai in collo, o figliuola di Sion, che sei in

cattività.

3 Perciochè, così ha detto il Signore, Voi siete stati venduti senza prezzo, e sarete altres) riscattati

senza danari.

4 Percioche, così ha detto il Si-gnore Iddio, il mio popolo discess anticamente in Egitto, per dimo-rarvi: ma Assur l'ha oppressato per nulla.

5 Ed ora, c'ho io a far quì, dice il Signore, perchè il mio popolo sia stato menato via per nulla? quelli che lo signoreggiano lo fanno urlare, dice il Signore : e'l mio Nome del continuo, tuttodi, è bestemmiato.

6 Perciò, il mio popolo conoscerà il mio Nome: perciò, egli conoscerà in quel giorno ch'io son quel

che parlo: eccomi.
7 O quanto son belli sopra questi monti i piedi di colui che porta le buone novelle, ch'annunzia la psce: di colui che porta le novelle del bene, ch'annunzia la salute, che dice a Sion, Il tuo Dio regna! 8 V'è un grido delle tue guardie,

c'hanno alzata la voce, c'hanno tutte insieme dati gridi d'allegresza: perciochè hanno veduto con gli occhi che'l Signore ha ricondot-ta Sion.

9 Risonate, giubilate, ruine di Gerusalemme, tutte quante: perclochè il Signore ha consolato il suo popolo, ha riscattata Gerusalem-

10 Il Signore ha tratto fuori I braccio della sua santità, alla vista di tutte le genti: e tutte le estremità della terra hanno veduta la salute del nostro Dio.

## ISAIA, LII. LIII. LIV.

11 Dipartitevi, dipartitevi, uscite di la, non toccate cosa alcuna immonda: uscite del mezzo di quella; purificatevi, voi che portate i

vasi del Signore.

12 Perciochè voi non uscirete in fretta, e non caminerete in fuga: imperochè il Signore andrà dinanzi a voi, e l'Iddio d'Israel agra la voetra retroguardia.

13 Ecco, il mio Servitore prospererà, egli sarà grandemente innalsato, esaltato, e renduto eccelso.

14 Siccome molti sono stati stupefatti di te, così l'aspetto d'esso sarà sformato, in maniera che non somigliera più un'uomo: e'l suo semblante, in maniera ch'egli non

semonane, in maniera ch'egu non somiglierd più uno d'infra i igliuoli degli uomini.

15 Parimente ancora egli cosper-gera molte genti: li re si turerangerà molte genti: il re si tureran-mo la bocca sopra lui: perciochè wedranno ciò che non era giammai stato loro raccontato, ed intenderanno ciò che giammai non aveano

udito.

CAP. LIII.

HI ha creduto alla nostra pre-/ dicazione ? ed a cui è stato rivelato il braccio del Signore?

2 Or egli è salito, a guisa di ram-pollo, dinanzi a lui, ed a guisa di radice da terra arida : non v'è stata in lui forma, nè bellezza alcuna: e noi l'abbiamo veduto, e non v'era cosa alcuna ragguardevole, perchè lo disiderassimo.

3 Egli è stato sprezzato, fino a non esser più tenuto nel numero degli uomini : è stato uomo di dolori, ed esperto in languori : è stato come uno dal quale ciascuno nasconde la faccia : d stato sprezzato. tal che noi non n'abbiamo fatta al-

cuna stima.

4 Veramente egli ha portati i nostri languori, e s'è caricato delle nostre doglie: ma noi abbiamo stimato ch'egli fosse percosso, battuto da Dio, ed abbattuto.

5 Ma egli è stato ferito per li no-stri misfatti, e fiaccato per le nostre iniquità : il gastigamento della nostra pace è stato sopra lui: e per li suoi lividori noi abbiamo ricevuta guarigione.

6 Noi tutti eravamo erranti, come pecore; ciascun di noi s'era volto alla sua via: ma il Signore ha fatta avvenirsi in lui l'iniquità

di tutti nol.

7 Egli è stato oppressato, ed anche afflitto: e pur non ha aperta la bocca: è stato menato all'uccisione, come un' agnello ; ed è stato come una pecora mutola davanti a quelli che la tosano, e non ha

aperta la bocca.

8 Egli è stato assunto fuor di distretta, e di giudicio : e chi potrà narrar la sua età, dopo ch'egli sa-rà stato riciso dalla terra de vi-venti; e, che per li misfatti del mio popolo, egli sarà stato carico di piaghe ?

9 Or la sua sepoltura era stata ordinata co' malfattori : ma egil è stato col ricco nella sua morte, la quale egli ha sofferta, senza ch'egli avesse commessa alcuna violenza, e che vi fosse alcuna frode nella sua

10 Ma il Signore l'ha voluto fiaccare, e l'ha addogliato. Dopo che l'anima sua si sara posta per sacrifacio per la colpa, egli vedrà pro-genie, prolungherà i giorni, e'i be-neplacito del Signore prospererà neila sua mano.

11 Egii vedrà il frutto della fatica dell'anima sua, e ne sarà sazisto: il mio Servitor giusto ne giustifi-cherà molti per la sua conoscenza, ed egli stesso si caricherà delle lo-

ro iniquità.

12 Perciò, io gli darò parte fra i grandi, ed egli partirà le spoglio co' potenti : perciochè avrà esposta l'anima sua alla morte, e sarà stato annoverato co' trasgressori, ed avrà portato il peccato di molti, e sarà interceduto per li trasgressori

CAP. LIV.

IUBILA, o sterile, che non G partorivi: fa' risonar grida d'allegrezza, e strilla, o tu, che non avevi dolori di parto: perciochè i figliuoli della desolata saranno in maggior numero che quelli della maritata: ha detto il Signore.

2 Allarga il luogo del tuo padiglione, e sieno tesi i teli de' tuoi tabernacoli: non divietarlo: allung le tue corde, e ferma i tuoi piuoli: 3 Perciochè tu multiplicherai, traboccando a destra, ed a sinistra: e la tua progenie possederà le genti.

e renderà abitate le città diserte. 4 Non temere, perciochè tu non sarai confusa: e non vergognarti, perciochè tu non sarai adontata: anzi dimenticherai la vergogna della tua fanciullezza, e non ti ricor. derai *più* del vituperio della tua vedovità.

5 Perciochè il tuo marito è qu che t'ha fatta: il suo Nome d Signor degli eserciti: ed il tuo I dentore è il Santo d'Israel, il que sarà chiamato l'Iddio di tutta

terra. 6 Perciochè il Signore t'ha ch mata, come una donna abbanc nata, e tribolata di spirito : e cor

una moglie sposata in giovanezza, che sia stata mandata via: ha detto il tuo Dio.

7 Io t'ho lasciata per un picciol momento, ma ti raccoglierò per

grandi misericordie. 8 Io ho nascosa la mia faccia da

te per un momento, nello stante dell'indegnazione: ma bo avuta pietà di te per benignità eterna: ha detto il Signore, tuo Redentore. 9 Percioche questo mi sard come l'acque di Noe: conclosiacosache, racque di Noe: concossacosache, come lo giurai che l'acque di Noè non passerebbero più Sopra la ter-ra, così abbia giurato che non m'adirerò più contr'a te, e non ti sgriderò più. 10 Avvegnachè i monti si dipar-tissero dal luogo loro, ed i colli si

smovessero; pur non si dipartirà la mia benignità da te, e'i patto della mia pace non sarà smosso : ha detto il Signore, c'ha pietà di te.

11 O afflitta, tempestata, sconsolata : ecco, io poserò le tue pietre sopra marmo fino, e ti fonderò so-

pra zaffiri :

12 E farò le tue finestre di rubini, e le tue porte di pietre di carbonchi, e tutto'l tuo ricinto di pietre preziose.

13 E tutti i tuoi figliuoli saranno insegnati dal Signore: e la pace de' tuoi figliuoli sara grande. 14 Tu sarai stabilita in giustizia,

tu sarai lontana d'oppressione, sì che non la temerai ; e di ruina, sì ch'ella non s'accosterà a te.

15 Ecco, ben si faranno delle raunate, ma non da parte mia: chi si raunerà contr'a te, venendoti addosso, caderà.

16 Ecco, io bo creato il fabbro che soffia il carbone nel fuoco, e che trae fuori lo strumento, per fare il suo lavoro : ed io ancora ho creato il guastatore, per distrug-

17 Niuna arme fabbricata contr'a te, prospererà : e tu condannerai ogni lingua che si leverà contr'a te in giudicio. Quest'e l'eredità de' servitori del Signore, e la lor giustizia da parte mia : dice il Signore.

CAP. LV. VOI tutti che siete assetati, venite all'acque: e voi che non avete alcuni danari, venite, comperate, e mangiate: venite, dico, comperate, senza danari, e senza prezzo, vino, e latte.

2 Perchè spendete danari in clò che non è pane, e la vostra fatica in clò che non può saziare ? ascol-temi pure, e voi mangerete del ono, e l'anima vostra goderà del grasso. 3 Inchinate il vostro orecchio,

e venite a me : ascoltate, e l'anima vostra viverà : ed io farò con voi un patto eterno, secondo le benignità stabili, promesse a David.

4 Ecco, io l'ho dato per testimonio delle nazioni ; per conduttore.

e comandatore a' popoli. 5 Ecco, tu chiamerai la gente che tu non conoscevi, e la nazione che non ti conosceva correrà a te, per cagion del Signore Id-dio tuo, e del Santo d'Israel : perciochè egli t'avrà glorificato.

6 Cercate il Signore, mentre egli si trova: invocatelo, mentre egii

è vicino.

7 Lasci l'empio la sua via, e l'uomo iniquo i suoi pensieri : e convertasi al Signore, ed egli avra pietà di lui: ed all'Iddio nostro, perciochè egli è gran perdonatore. 8 Perciochè i miei pensieri non sono i vostri pensieri, nè le mie vie le vostre vie : dice il Signore.

9 Conciosiacosachè, quanto i ciell son più alti che la terra, tanto sieno più alte le mie vie che le vostre vie, ed i miei pensieri che i

vostri pensieri.

10 Perciochè, siccome la pioggia, e la neve, scende dal cielo, e non vi ritorna; anzi adacqua la terra, e la fa produrre, e germogliare, tal ch'ella dà sementa da semi-

nare, e pane da mangiare : 11 Così sarà la mia parola, che sarà usolta della mia bocca : ella opererà ciò ch' io avrò voluto, e prospererà in ciò perchè l'avrò

mandata

12 Perciochè voi uscirete con allegrezza, e sarete condotti in pace: i monti, ed i colli risoneranno grida d'allegrezza davanti a voi; e tutti gli alberi della campagna si batteranno a palme.

13 In luogo dello spino crescera l'abete, in luogo dell'ortica crescerà il mirto: e ciò sarà al Signore in fama, in segno eterno, che non verra giammai meno.

CAP. LVI.

COST ha detto il Signore, Osservate quel ch'è diritto, e fate quel ch'è giusto: perciochè la mia salute è vicina a venire, e la mia giustizia ad esser rivelata.

2 Beato l'uomo che fara questo. e'l figliuol dell'uomo che vi s'atterrà: ch'osserverà il Sabato, per non profanario: e guarderà la sua mano, per non fare alcun male.

3 E non dica il figliuol del fore-

stiere, che si sarà aggiunto al Si.

628

gnore, Il Signore m'ha del tutto separato dal suo popolo: e non dica l'eunuco. Ecco, lo sono un'albero secco.

4 Perciochè, così ha detto il Simore intorno agli eunuchi. Quelli ch'osserveranno i miei Sabati, ed eleggeranno di far ciò che mi piace, e s'atterranno al mio patto:

5 Io darò loro, nella mia Casa, e dentro delle mie mura, un luogo, ed un nome, migliore che di figliuoli, e di figliuole: io darò loro un nome eterno, il quale giammai

non sarà sterminato.

6 E, quant'è a' figliuoli del forestiere, che si saranno aggiunti al Signore, per servirgli, e per amare il Nome del Signore, per essergli servitori: tutti quelli ch'osserveranno il Sabato, per non profanarlo, e che s'atterranno al mio patto:

7 Io gli condurrò al Monte della mia santità, e gli rallegrerò nella mia Casa d'orazione : gil olocausti loro, ed i sacrificij loro mi saranno a grado in sul mio Altare: percio-che la mia Casa sarà chiamata, Casa d'orazione per tutti i popoli. 8 Il Signore Iddio, che raccoglie gli scacciati d'Israel, dice, Ancora

ne accoglierò degli altri a lui, oltr'a quelli de suoi che saranno già rac-

colti. 9 Venite per mangiare, voi tutte le bestie della campagna, tutte le

fiere delle selve.

10 Tutte le sue guardie son cieche, non hanno alcun conoscimento: essi tutti sono cani mutoli, non sanno abbaiare: vaneggiano, giacono, amano il sonnecchiare.

11 E questi cani ingordi non sanno che cosa sia l'esser satollo, e questi pastori non sanno che cosa a intendimento : ciascun di loro s'è volto alla sua via, ciascuno alla

sua cupidigia, dal canto suo. 12 Venite, dicono, io recherò del vino, e noi c'inebbrieremo di cervogia: e'l giorno di domane sarà come questo, anzi vie più grande.

#### CAP. LVII.

IL giusto muore, e non v'é alcu-no che vi ponga mente: e gli uomini da bene son raccolti, senza ch'alcuno consideri che'l giusto è raccolto d'innanzi al male.

2 Chi camina nella sua dirittura se n'andrà in pace, si riposeranno

sopra i lor letti.

3 Ma voi, figliuoli dell'incantatrice, progenie adultera, che non fai altro che fornicare, accostatevi

4 Sopra cui vi sollaggate voi ? so-

pra cui allargate la bocca, ed allungate la lingua? non siete voi figiluoli di misfatto, progenie di falsità ?

5 Voi, che vi riscaldate dietro alle querce, sott'ogni albero verdeg giante : che scannate i figliuoli nelle valli, sotto alle caverne della

6 La tua parte è rielle pietre pulite de' torrenti : quelle, quelle son la tua sorte: a quelle eziandio hai sparse offerte da spandere, e presentate oblazioni : con tutte queste cose potrei io esser rappacificato ?

7 Tu hai posto il tuo letto sopra i monti alti, ed elevati : e sei eziandio salita là, per sacrificar sacri-

ficij:

8 Ed hai messa la tua ricordanza dietro all'uscio, e dietro allo stipite: conciosiacosachè tu ti sij scoperta, sviandoti da me: e sij salita, d abbi allargato il tuo letto, ed abbi fatto patto con alcuni di coloro: tu hai amata la lor giacitura,

tu hai spiato il luogo: 9 Ed hai portati al Re presenti d'oli odoriferi, con gran quantità delle tue composizioni aromatiche: ed hai mandati i tuoi ambasciatori fino in paese lontano, e ti sei ab-bassata fino all'inferno.

10 Tu ti sei affaticata nella lun ghessa del tuo camino: tu non hai detto, La cosa è disperata: tu hai ritrovata la vita della tua mano,

per ciò tu non ti sei stancata.

11 E di cui hai tu avuto paura?
chi hai tu temuto? conciosiacosa. chè tu abbi mentito, e non ti si ricordata di me, e non te ne sij cu-rata? non mi sono io taciuto, anzi già da lungo tempo, e pur tu non m'hai temuto

12 Io dichiarerò la tua giustizia, e le tue opere, che non ti giove-

ranno nulla.

13 Quando tu griderai, liberinti quelli che tu aduni: ma il vento gli porterà via tutti quanti, un soffio gil torrà via : ma chi spera in me possedera la terra, ed ere-dera il Monte della mia santità.

14 Ed e' si dirà, Rilevate, rilevate le strade, acconciatele; togliete via gl'intoppi dal camino del mio

popolo. 15 Perciochè, così ha detto l'Alto, e l' Eccelso, ch'abita l'eternità, e cui Nome e, Il Santo: lo abito in luogo alto, e santo: e col contrito, ed umile di spirito; per vivificar lo spirito degli umili, e per vivifi-care il cuor de contriti.

16 Conclosiacosach'io non contenda in perpetuo, e non m'ad

629

in eterno: perciochè altrimenti nemi 1 spirito, e l'anime ch'io ho fatte verrebber meno per la mia presenza.

17 Io sono stato adirato per l'iniquità della sua cupidigia, e l'ho percosso: lo mi son nascoso e sono stato indegnato: ma pur quel ribello è andato per la via del suo cuore.

18 Io ho vedute le sue vie, e pur lo guarirò, e lo ricondurrò, e restituirò consolazioni a lui, ed a quelli d'infra lui che fanno cordoglio.

19 Io creo ciò ch'è proferito con le labbra : pace, pace al lontano, ed al vicino, dice il Signore, ed io

lo guariro. 20 Ma gli empi sono come il mare sospinto, il quale non può quietare, e le cui acque cacciano fuori pan-

tano, e fango. 21 Non ve niuna pace per gli empi : ha detto l' Iddio mio.

CAP. LVIII.

RIDA con la gola, non ratte-I nerti : alza la tua voce a guisa di tromba, e dichiara al mio popolo i suoi misfatti, ed alla casa di lacob i suoi peccati.

2 Ben mi cercano ogni giorno, e prendono piacere di saper le mie vie, a guisa di gente che s'adoperi a giustizia, e non abbia lasciata la Legge dell' Iddio suo: mi domandano de giudicij di giustizia, pren-

dono piacere d'accostarsi a Dio: 3 Poi dicono, Perchè abbiamo digiunato, e tu non v'hai avuto riguardo? perché abbiamo affiitte l'anime nostre, e tu non v'hai posto mente ? Ecco, nel giorno del vostro digiuno, voi trovate del diletto, e riscuotete tutte le vostre rendite.

4 Ecco, voi digiunate a liti, ed a contese, e per percuotere emplamente col pugno: non digiunate più come fate oggi, se voi volete che la vostra voce sia esaudita da alto.

5 Il digiuno ch'io approvo, e'l giorno che l'uomo dee affliggere l'anima sua è egli tale ? nominerai tu questo digiuno, e giorno accettevole al Signore, che l'uom chini il capo come un giunco, e si cerichi nel ciliccio, e nella cenere?

6 Non è questo il digiuno ch'io approvo, che si sciolgano i legami d'empietà, che si sleghino i fasci del giogo, e che si lascino andar franchi quelli che son fiaccati, e che voi rompiate ogni giogo?
7 E che tu rompi I tuo pane a chi

ha fame, e che tu raccolga in casa i poveri erranti: che, quando tu vedi alcuno ignudo, tu lo copri, e non ti nascondi dalla tua carne i

8 Allora la tua luce spuntera fuori come l'alba, e'l tuo ristoro germoglierà subitamente: e la tua giustinia andrà davanti a te, e la gioria del Signore sarà la tua retroguardia.

9 Allora tu invocherai, el Signore ti risponderà: e dirà, Eccomi. Se tu togli del messo di te il giogo, l'alzare il dito, e'l parlare iniquità: 10 Ed apri l'anima tua a colui

c'ha fame, e sazij la persona afflit-ta: la tua luce si leverà nelle temebre, e la tua oscurità sarà come il mercod).

11 Ed il Signore ti condurrà del continuo, e saziera l'anima tue nell'arsure, ed empierà di midoll le tue ossa: e tu sarai come un'or-

to adacquato, e come una fonte d'acqua, la cui acqua non fallisce. 12 É quelli ch'usciranno di te riedificheranno i luoghi già ab antico diserti: tu ridirizzerai i fondamenti di molte età addietro: e sarai chiamato, Ristorator delle ruine, Racconciator de sentieri, da potere

13 Se tu ritrai'l tuo piè, per non far le tue voiontà nel Sabato, nel mio giorno santo: e se tu chiami I Sabato, Delizie; e quello ch'è san-to al Signore, Onorevole: e se tu l'onori senza operar secondo le tue vie, senza ritrovar le tue volontà.

e senza dir parola :

14 Allora tu prenderai i tuoi diletti nel Signore, ed io ti farò cavalcare sopra gli alti luoghi delli terra: e ti darò mangiare l'erediti di Iacob, tuo padre: perciochè la bocca del Signore ha parlato.

CAP. LIX.

FCCO, la mano del Signore non è raccorciata, per non poter salvare: e la sua orecchia non è aggravata, per non potere udire: 2 Ma le vostre iniquità son quelle

c'hanno fatta separazione tra voi e l'Iddio vostro : ed i vostri peccati hanno fatta nasconder la sus faccia da voi, per non ascoltare. 3 Conciosiacosachè le vostre ma-

ni sieno contaminate di sangue, e le vostre dita d'iniquità: e le vostre labbra hanno proferita falsità, la vostra lingua ha ragionata perversita.

4 Non v'è niuno che gridi per la giustizia, nè che litighi per la verità : si confidano in cose di nulla, e parlano falsità: concepiscono perversità, e partoriscono iniquità.

5 Fanno spicciare uova d'aspido e tessono tele di ragnoli : chi avra mangiato delle loro uova ne morrà: e, schiacciandosene alcuno, ne scoppierà una vipera. 6 Le lor tele non saranno da ve-

stimenti, ed eglino stessi non si copriranno del lor lavoro: il lor lavoro è lavoro d'iniquità, e vi sono opere di violenza nelle lor

7 I lor pieci corrollo - saffrettano per andare a spandere I lor piedi corrono al male, e il sangue innocente: i lor pensieri son pensieri d'iniquità: nelle loro strade v'e guastamento, e ruina.

8 Non conoscono il camino della pace, e nelle lor vie non v'e alcuna dirittura : s'hanno distorti i lor sentieri : chiunque camina per essi

non sa che cosa sia pace.

9 Perciò, il giudicio s'è allontanato da noi, e la giustizia non ci ha aggiunti : noi abbiamo aspettata luce, ed ecco tenebre: splen-dore, ed ecco, caminismo in cali-

gine.

10 Noi siamo andati brancolando intorno alla parete, come ciechi: siamo andati brancolando, come quelli che non hanno occhi: noi ci siamo intoppati nel messodì, come in sul vespro: noi siamo stati in luoghi ermi, e solitari, come morti

11 Noi tutti fremiamo come orsi, e gemiamo continuamente come colombe: abbiamo aspettato il giudicio, e non ve n' è punto : la salu-te, ed ella si dilunga da noi.

12 Perciochè i nostri misfatti son multiplicati dinanzi a te, ed i nostri peccati testificano contr'a noi : conciosiacosachè i nostri misfatti sieno appo noi, e noi conosciamo

le nostre iniquità :

13 Che sono, prevaricare, e men-tire contr'al Signore, e trarsi indietro dall' Iddio nostro: parlar d'oppressione, e di rivolta: concepire, e ragionar col cuore parole di falsità. 14 Perciò, il giudicio s'è tratto in-dietro, e la giustizia s'è fermata lontano: perciochè la verità è ca-

duta nella piazza, e la dirittura non

è potuta entrare.

15 E la verità è mancata, e chi si ritrae dal male è stato in preda. Or il Signore ha veduto questo, e gli è dispiaciuto che non v'era di-

rittura alcuna.

16 E, veduto che non v'era uomo alcuno, e maravigiiatosi che non vers alcuno che s'interponesse, il suo braccio gil ha operata salute, e la sua giustizia l'ha sostenuto.

17 E a' eventto di giustizia a gui-sa di corazze, e l' cimo della salute della salute della salute della salute della corazze.

lute è stato sopra'i suo capo: e, per vestimento, egli s'è vestito degli abiti di vendetta, e s'è ammantato di gelosia a guisa d'ammanto :

18 Come per fur retribuzioni, come per rendere ira a' suoi nemici, re-631

tribuzione a' suoi avversari: per render la ricompensa all'isole.

19 Laonde il Nome del Signore

sarà temuto dal Ponente, e la sua sara tentuto dal Fonente, e la sina gioria dal Levante: perciochè il nemico verrà a guisa di fiume: ma lo Spirito del Signore leverà lo stendardo contr'a lui.

20 Ed il Redentore verrà a Sion, ed a quelli di Iacob che si convertiranno da' misfatti : dice il Si-

gnore. .

21 E, quant' è a me, dice il Signore, questo sarà il mio patto ch'io faro con loro, Il mio Spirito ché è sopra te, e le mie parole ch'io ho messe nella tua bocca, non si partiranno giammai dalla tua bocca, nè dalla bocca della tua progenie, nè dalla bocca della progenie della tua progenie, da ora ino in eterno : ha detto il Signore.

CAP. LX.

EVATI, sij alluminata: perd ciochè la tua luce è venuta, e la gloria del Signore s'è levata sopra te.

2 Perciochè, ecco, le tenebre copriranno la terra, e la caligine coprira i popoli: ma il Signore si leverà sopra te, e la sua gloria apparirà sopra te.

3 E le genti camineranno alla tua luce, e li re allo spiendor della luce

del tuo levare.

4 Alsa gli occhi tuoi d'ogn' intorno, e vedi: tutti costoro si son raunati, son venuti a te : i tuoi figliuoli verranno da lontano, e le tue figliuole saranno portate sopra i fianchi dalle lor balie.

5 Allora tu riguarderai, e sarai alluminata : e'l tuo cuore sbigottirà, e s'allargherà : perciochè la piena del mare sarà rivolta a te, la moltitudine delle nazioni verrà a te

6 Stuoli di camelli ti copriranno, dromedari di Madian, e d'Efa: quelli di Seba verranno tutti quantì, porteranno oro, ed incenso; e predicheranno le laudi del Signore.

7 Tutte le gregge di Ched rauneranno appresso di te, i mon-toni di Nebaiot saranno al tuo servigio: saranno offerti sopra'i mio Altare a grado, ed io glorificherò la Casa della mia gloria.

8 Chi son costoro che volano come nuvole, e come colombi a' loro

sportelli ?

9 Percioche l'isole m'aspetteran-no, e le navi di Tarsis imprima; per ricondurre i tuoi figliuoli di lontano, ed insieme con loro il loro argento, e'l loro oro, al Nome del Signore Iddio tuo, ed al Santo d'Israel, quando egli t'avrà glorificata.

10 Ed i figliuoli degli stranieri edificheranno le tue mura, ed i loro re ti serviranno : perciochè, avendo-ti percossa nella mia indegnazione, io avrò pietà di te nella mia beni-

11 Le tue porte ancora saranno del continuo aperte; non saranno serrate nè giorno, nè notte: acio-chè la moltitudine delle genti sia introdotta a te, e che li re loro ti sieno menati.

12 Perciochè la gente, e'i regno che non ti serviranno, periranno: tali genti saranno del tutto distrutte.

13 La gioria del Libano verra a te ; l'abete, e'l busso, e'l pino insieme; per adornare il luogo del mio Santuario, ed affin ch' io renda glorioso il luogo de' mici piedi.

14 Ed i figliuoli di quelli che t'affliggevano verranno a te, chinandosi: e tutti quelli che ti dispettavano si prosterneranno alie piante de' tuoi piedi: e tu sarai nominata, La Città del Signore, Sion del Santo d' Israel.

15 In vece di ciò che tu sei stata abbandonata, ed odiata, e che non v'era alcuno che passasse per mezso di te, io ti costituirò in alterna eterna, ed in giola per ogni età.

16 E tu succerai 'l' latte delle genti, e popperai le mammelle delli re: e conoscerai ch'io, il Signore, sono il tuo Salvatore, e che'i Pos-sente di Iacob è il tuo Redentore.

17 Io farò venir dell' oro in luogo del rame, e dell'argento in luo del ferro, e del rame in luogo delle legne, e del ferro in luogo delle pletre: e ti costituirò per prefetti la pace, e per esattori la giustizia. 18 E'non s'udirà più violenza nel-

la tua terra ; nè guasto, nè fracasso ne' tuoi confini : e chiamerai le tue mura Salute, e le tue porte Laude.

19 Tu non avrai più il sole per la luce del giorno, e lo spiendor della luna non t'alluminera più: ma il Signore ti sarà per luce eterna, e l'Iddio tuo ti sarà per gioria.

20 Il tuo sole non tramonterà plù, e la tua luna non iscemerà più: perciochè il Signore ti sarà luce eterna, ed i giorni del tuo duolo finiranno.

21 E que' del tuo popolo saranno giusti tutti quanti: erederanno la terra in perpetuo : i rampolli ch' io avrò piantati, l'opera delle mie mani, saranno per glorificar me

22 Il picciolo diventerà un migliaio, ed il minimo una nazion possente. Io, il Signore, metterò prestamente ad effetto questa cosa al suo tempo.

CAP. LXL

O Spirito del Signore Iddio è sopra me: perciochè il Simore m'ha unto, per annunziar le buone novelle a' mansueti : m'ha mandato, per fasciar quelli c'hanno il cuor rotto, per bandir libertà a quelli che sono in cattività, ed

apritura di carcere a' prigioni :

2 Per publicar l'anno della benivolenza del Signore, e'l giorno della vendetta del nostro Dio : per consolar tutti quelli che fanno cor-

doglio:

3 Per proporre a quelli di Sion che fanno cordoglio, che sarà lor dato una corona di gloria in luogo di cenere, olio d'allegrezza in luoro di duolo, ammanto di laude in luogo di spirito angustiato: e che saranno chiamati, Querce di giu-stizia, Piante che'l Signore ha

plantate, per glorificar se stesso.

4 E riedificheranno i luoghi desolati già da lungo tempo, e ridiris-seranno le ruine antiche, e rinoveranno le città desolate, ed i disertamenti di molte età addietro.

5 E gli stranieri staranno in pie, e pastureranno le vostre gregge: ed i figliuoli de forestieri saranno i vostri agricultori, ed i vostri vi-

gnaiuoli.

6 E voi sarete chiamati, Sacerdoti del Signore, e sarete nomina-ti, Ministri dell' Iddio nostro: voi mangerete le facultà delle genti, e vi farete magnifici della lor gloria.

7 In luogo della vostra confusione doppia, e di ciò che si vociferava l'ignominia esser la parte di costoro: perciò erederanno il doppio nel lor paese, ed avranno allegresza eterna.

8 Perciochè io sono il Signore, ch'amo la dirittura, ed odio la rapina con l'olocausto: e daro loro il lor premio in verità, e farò con

loro un patto eterno. 9 E la lor progenie sarà riconosciuta fra le genti, ed i lor discendenti in meszo de' popoli: tutti quelli che gli vedranno riconosceranno che quelli son la progenie che'l Signore ha benedetta

10 lo mi rallegrerò di grande allegrezza nel Signore, l'anima mia festeggerà nell' Iddio mio: percio-chè egli m'ha vestita di vestimenti di salute, m'ha ammantata dell'ammanto di giustizia: a guisa di sposo adorno di corona, ed a guisa di sposa acconcia co' suoi corredi.

11 Perciochè, siccome la terra produce il suo germoglio, e come un' orto fa germinar le cose che vi son seminate: così 'l Signore Iddio farà germogliar la giustisia, e la laude, nel cospetto di tutte le genti.

CAP. LXII.

DER amor di Sion io non mi tacerò, e per amor di Gerusalemme lo non istarò cheto, fin che la sua giustisia esca fuori come uno splendore, e la sua salute lampeggl come una face.

2 Allora le genti vedranno la tua giustizia, e tutti li re la tua gloria: e sarai chiamata d'un nome nuovo, che la bocca del Signore avrà

nominato:

3 E sarai una corona di gloria nella mano del Signore, ed una benda reale nella palma del tuo Dio-

4 Tu non sarai più chiamata, Abbandonata, e la tua terra non sarà più nominata, Desolata: ansi sarai chiamata. Il mio diletto ¿ in essa : e la tua terra. Maritata : erciochè il Signore prenderà diletto in te, e la tua terra avrà un marito.

5 Imperochè, siccome il giovane posa la vergine, così i tuoi figliuoli ti sposeranno: e, come uno sposo ai rallegra della sua sposa, così l'Iddio tuo si rallegrerà di te

6 O Gerusalemme, io ho costituite delle guardie sopra le tue mura: quelle non si taceranno giammai, nè giorno, nè notte. ricordate il Signore, non abbiate mai posa:

7 E non gli date mai posa, infin ch'abbia stabilita, e rimessa Gerusalemme in laude nella terra.

8 Il Signore ha giurato per la sua destra, è per lo braccio della sua forza, Se io do più il tuo frumento a' tuoi nemici, per mangiario: e se i figliuoli degli stranieri beono *più* il tuo mosto, intorno al quale tu ti sei affaticata :

9 Ma quelli ch'avranno ricolto il frumento lo mangeranno, e lauderanno il Signore: e quelli ch'a-vranno vendemmiato il mosto lo berranno ne' cortili del mio San-

tuario.

10 Passate, passate per le porte : acconciate il camino del popolo : rilevate, rilevate la strada, toglietene le pietre, alsate la bandiera a'

popoli

Il Ecco, il Signore ha bandito *quest*o infino alle estremità della terra. Dite alla figliuola di Sion, Ecco, colui ch'è la tua salute viene: ecco, la sua mercede è con lui, e la sua opera è davanti a lui. 12 E quelli saranno chiamati,

Popol santo, Riscattati del Si-gnore: e tu sarai chiamata, Ricercata, Città non abbandonata.

CAP. LXIII.

HI & costui, che viene d'Edom. di Boara, co' vestimenti mac chiati? costui, ch'è magnifico nel suo ammanto, che camina nella grandezza della sua forza ? Io son desso, che pario in giustizia, e son grande per salvare.

2 Perchè v'é del rosso nel tuoammanto, e perché sono i tuoi vestimenti come di chi calca nel torco-

lo i

3 Io ho calcato il tino tutto solo. e niuno d'infra i popoli è stato meco: ed io gli ho calcati nel mio cruccio, e gli ho calpestati nella mia ira : ed è sprissato del lor sanrue sopra i miel vestimenti. ed io ho bruttati tutti i miei abiti.

4 Perciochè il giorno della vendetta è nei mio cuore, e l'anno de'

miei riscattati è venuto.

5 Ed io ho riguardato, e non v'é stato alcuno che m'aiutasse: ed ho considerato con maraviglia, e non v'è stato alcuno che mi sostenesse : ma il mio braccio m'ha operata salute, e la mia ira è stata quella che m' ha sostenuto.

6 Ed io ho calcati i popoli nel mio cruccio, e gli ho inebbriati nella mia ira, ed ho sparso il lor sangue

a terra.

7 Io rammemorerò le benignità del Signore, e le sue laudi, secon-do tutti i beneficij ch'egli ci ha fatti, e secondo'l gran bene ch'egli ha fatto alla casa d'Israel, secondo le sue compassioni, e secondo la grandezza delle sue benignità.

8 Or egli avea detto, Veramente essi son mio popolo, figliuoli che non traligneranno: e fu loro Sal-

vatore.

9 In tutte le lor distrette, egli stesso fu in distretta : e l'Angelo della sua faccia gli salvo: per lo suo amore, e per la sua clemenza, egli gli riscattò, e gli levò in ispalla, e gli portò in ogni tempo. 10 Ma essi furono ribelli, e con-

tristarono lo Spirito della sua santità : onde egli si convertì loro in nemico, egli stesso combattè con-

tr'a loro.

11 E pure egli si ricordò de giorni antichi, di Molse, e del suo popolo. Ma ora, dove è colui che gli trasse fuor del mare, co pasto della sua greggia? dove è coluche metteva il suo Spirito santo mezzo di loro i

12 Il quale faceva caminare braccio della sua gioria alla dest: di Moise? il quale fendette l'acqu davanti a loro, per acquistarsi u nome eterno?

2 E 3

# ISAIA, LXIII. LXIV. LXV.

13 Il quale gli condusse per gli abissi, ove, come un cavallo per un diserto, non s'intopparono? 14 Lo Spirito del Signore gli con-

14 Lo Spirito del Signore gli condusse pianamente, a guisa di bestia che scende in una valle: così conducesti 'l tuo popolo, per ac-

quistarti un nome giorioso.

15 Rignarda dal cielo, dalla stansa della tua Santità, e della tua
gioria, e vedi: dove è la tua gelosia, la tua forza, el commovimento delle tue interiora, e delle tue
compassioni ? Elle si son ristrette

inverso me.

16 Certo, tu sei nostro Padre, benchè Abraham non ci conosca, e che Israel non ci riconosca; tu, Signore, sei nostro Padre, ed il tuo Nome ab eterno è, Redentor no-

17 Perchè, o Signore, ci hai traviati dalle tue vie, ed hai indurato ii cuor mostro, per non temerti? Rivolgiti, per amor de' tuoi servitori, delle tribù della tua eredità.

18 Il popolo della tua Santità è stato per poco tempo in possessione: i nostri nemici hanno calpestato il tuo Santuario.

stato il tuo Santvario.

19 Noi siamo stati come quelli sopra i quali tu non hai giammai signoreggiatio, e sopra i quali 'I tuo Nome non è invocato.

CAP. LXIV.

OH, fendessi tu pure i cieli, e scendessi, sì che i monti colassero per la tua presenza;

2 A guisa che'i fuoco divampa le cose che si fondono, e fa bollir l'acqua: per far conoscere il tuo Nome a' tuoi nemici, onde le genti reprocesso per le tua presenza!

tremassero per la tua presenza!
3 Quando tu facesti le cose tremende, che noi non aspettavamo, tu discendesti, ed i monti colarono

per la tua presenza.

4 E giammai non s'è udito, nè inteso con gli orecchi; ed occhio non ha giammai veduto altro Dio, fuor che te, ch'abbia fatte cotati cose a quelli che sperano in lui.

5 Tu ti facevi incontro a chi si rallegrava, ed operava giustamente: essi si ricorderanno di te nelle tue vie: ecco, tu ti sel gravemente adirato, avendo noi peccato: noi ci ricorderemo di te in perpetuo in quelle, e saremo salvatt.

6 E noi siamo stati tutti quanti come una cosa immonda, e tutte le nostre giustizie sono state come un panno lordato: laonde siamo tutti quanti scaduti come una foglia, e le nostre iniquità ci hanno portati via come il vento.

7 E non v'e stato alcuno ch'abbia

invocato il tuo Nome, che si sia destato per attenersi a te: percioche tu hai nascosa la tua faccia da noi, e ci hai strutti per mano delle nostre propie iniquità.

8 Ma ora, o Signore, tu sei nostro Padre: noi siamo l'argilla, e tu sei l'nostro Formatore; e noi tutti siamo l'opera della tua mano.

9 O Signore, non essere adirato fino all'estremo, e non ricordarti in perpetuo dell'iniquità: ecco, riguarda, ti prego: noi tutti siamo tuo popolo.

10 Le città della tua Santità son divenute un diserto, Sion è divenuta un diserto, Gerusalemme un

luogo desolato.

11 La Casa della nostra santità, e della nostra gloria, dove già ti lodarono i nostri padri, è stata arsa col fuoco: e tutte le cose nostre più care sono state guaste.

più care sono state guaste. 12 O Signore, ti ratterrai tu sopra queste cose ? tacerai tu, e ci affiggerai tu infino all' estremo

#### CAP. LXV.

To sono stato ricercato da quelli che non domandavano di me, lo sono stato trovato da quelli che non mi cercavano: lo ho detto alla gente che non si chiamava del mo Nome. Eccomi, eccomi,

mio Nome, Eccomi, eccomi.

2 Ic ho stese tuttodì le mani ad
un popolo ribello, il qual camina
per una via che non è buona, die-

tro a' suoi pensieri:

3 Ad un popolo, che del continuo mi dispetta in faccia, che sacrifica ne' giardini, e fa profumi sopra i

mattoni:

A Il qual dimora fra i sepolcri, e passa le notti ne' luoghi appartati: che mangia carne di porco, e se' cui vaselli v'è del brodo di cose abbominevoli:

5 Che dice, Fatti in là, non accestarti a me: perciochè io son più santo di te. Tali sono un fumo al mio naso, un fuoco ardente tut-

tod),

6 Ecco, tutto questo è scritto nel mio cospetto: lo non mi tacerò, ma ne farò la retribuzione; ne farò loro la retribuzione in seno.

7 Le vostre iniquità, e l'iniquità de vostri padri, c'hanno fatti profumi sopra i monti, e m'hanno villaneggiato sopra i colli, son futte insieme: ha detto il Signore: perciò, io misurerò loro in seno il pegamento di clò c'hanno fatto fin dal principio.

8 Così ha detto il Signore, Siccome, quando si trova del mosto ne' grappoli, si dice, Non guastar la vigna percioche vè della be-

12.1

nedicione: così farò io per amor de' miei servitori, per non guasta-

re ogni cosa. 9 E farò uscire di Iacob una progenie, e di Giuda de' possessori de' miei monti: ed i miei eletti possederanno la terra, ed i miei servitori abiteranno in essa.

10 E Saron sarà per mandra del minuto bestiame, è la valle d'Acor

per mandra del grosso : per lo mio popolo che m'avra cercato. 11 Ma, quant' è a voi ch'abban-donate il Signore, che dimenticate il Monte della mia santità, ch'ap-Gad, e fate a piena coppa offerte da spandere a Meni:

12 Io vi darò a conto alla spada,

e voi tutti sarete messi giù per essere scannati; perciochè io ho chiamato, e voi non avete risposto: io ho parlato, e voi non avete ascoltato : anzi avete fatto ciò che mi dispiace, ed avete eletto ciò che non

đ

ŧ

ú

5.

5

m'aggrada. 13 Perciò, così ha detto il Signore Iddio, Ecco, i miei servitori mangeranno, e voi sarete affamati: ecco, i miei servitori berranno, e voi sarete assetati: ecco, i miei servitori si rallegreranno, e voi sarete confusi:

14 Ecco, i miei servitori giubileranno di letizia di cuore, e voi striderete di cordoglio, ed urlerete

di rottura di spirito.

15 E lascerete il vostro nome a' miei eletti, per servir d'esecrazione: ed il Signore Iddio t'ucciderà: ma egli nominera i suoi servitori

d'un' altro nome. 16 Colui che si benedirà nella terra si benedira nell' Iddio di verita : e colui che giurera nella terra giu-rera per l'Iddio di verità: perciochè l'afflizioni di prima saranno dimenticate, e saranno nascose da-

gli occhi miei.

17 Perciochè, ecco, io creo nuovi cieli, e nuova terra: e le cose di prima non saranno più rammemorate, e non verranno più alla

18 Anzi rallegratevì, e festeggiate in perpetuo, per le cose ch'io son per creare: perciochè, ecco, io creerò Gerusalemme per esser tutta gioia, ed il suo popolo per esser

19 Ed fo festeggerò di Gerusalemme, e mi rallegrerò del mio popo-lo: ed in quella non s'udira più voce di pianto, nè voce di strido.

20 Non vi sara più da indi innanzi bambino di pochi giorni, nè vec-chio che non compia la sua età: perciochè chi morrà d'età di cent'anni sarà ancora fanciullo, e'i malfattore d'età di cent'anni sara maladetto.

21 Ed edificheranno delle case, e v'abiteranno: e pianteranno delle

vigne, e ne mangeranno il frutto. 22 E'non avverra più ch'essi edifichino delle case, e ch'altri v'abiti camo deus case, e ca aun vanu dentro: ch'essi piantino, e ch'atri mangi 'I frutto: perciochè i giorni del mio popolo saranno come i giorni degli alberi, ed i miei eletti faranno invecchiar l'opera delle lor mani.

23 Non s'affaticheranno più in vano, e non genereranno più a turbamento: perciochè saranno la progenie de' benedetti del Signore. ed avranno seco quelli che saranno

usciti di loro.

24 Ed avverrà che, avanti ch'abbiano gridato, io risponderò: mentre parleranno ancora, io eli avrò esauditi.

25 Il lupo, e l'agnello pastureranno insieme; e'l leone mangerà lo strame come il bue; ed il cibo della serpe sarà la polvere: queste be-stie, in tutto'i Monte della mia santità, non faranno danno, nè guasto: ha detto il Signore.

CAP, LXVI.

10SI ha detto il Signore, Il cielo è il mio trono, e la terra è lo soannello de' miei piedi : dove è la Casa che voi m'edifichereste ? e dove è il luogo del mio riposo ? 2 E la mia mano ha fatte tutte

queste cose, onde tutte sono state prodotte: dice il Signore: a chi dunque riguarderò lo? all' afflitto, ed al contrito di spirito, ed a colui

che trema alla mia parola.

3 Chi scanna un bue m' è come se uccidesse un'uomo: chi sacrifica una pecora m' è come se tagliasse il collo ad un cane : chi offerisce offerta m'è come se offerisse sangue di porco: chi fa profumo d'incenso per ricordanza m'e come se benedicesse un' idolo. Come essi hanno scelte le lor vie, e l'anima loro ha preso diletto nelle loro abbominazioni :

4 Io altresì sceglierò i lor modi di fare, e farò venir sopra loro le cose ch'essi temono: perciochè, io ho gridato, e non v'è stato alcuno che rispondesse : io ho parlato, ed e non hanno ascoltato : anzi han fatto quello che mi displace, hanno scelta ciò che non m'i

grada. 5 Ascoltate la parola del Signo voi che tremate alla sua parola. vostri fratelli che v'odiano, e scaeciano per cagion del mio N

me, hanno detto, Apparisca pur | glorioso il Signore. Certo egli apparirà in vostra letisia, ed essi sa-

ranno confuet.

6 V'e un suono di strepito ch'esce della città, un romore ch'esce del Tempio : ch'é la voce del Signore, che rende la retribuzione a suol nemici.

7 Quella ha partorito innansi che sentisse le doglie del parto : innan-zi che le venissero i dolori, s'èsgravidata d'un figliuol maschio.

8 Chi udi mai una cotal cosa? chi vide mai cose simili? potrebbe un paese esser partorito in un giorno? o potrebbe una nazione nascere ad una volta? che Sion abbia sentite le doglie del parto, ed abbia parto-riti i suoi figliuoli, come prima ha

sentiti i dolori dei parto.

9 Io, che fo partorire, non potrei
lo generare ? dice il Signore: lo,
che fo generare, sarei lo sterile?
dice !' Iddio tuo.

10 Rallegratevi con Gerusalemme, e festeggiate in essa, voi tutti che l'amate: gioite con lei d'una gran gioia, coi tutti che facevate cordoglio di lei:

11 Aciochè poppiate, e siate sazia-ti della mammella delle sue conso-

lazioni: aciochè, mugniate, e godia-te dello spiendor della sua gloria. 12 Perciochè, così ha detto il Si-gnore, Ecco, io rivolgo verso lei la pace, a guisa di fiume: e la gloria delle genti, a guisa di torrente traboccato: e voi la succerete, e sarete portati sopra i fianchi, e sarete sollazzati sopra le ginocchia. 13 Io vi consolero, a guisa d'un

fanciullo che sua madre consola: e voi sarete consolati in Gerusa-

lemme.

14 E voi vedrete, e'l voetro cuore si rallegrerà, e le vostre ossa germoglieranno come erba : e la mano del Signore verso i suoi servitori sarà conosciuta: ma egli s'adirerà

contr'a' suoi nemici.

15 Perciochè, ecco, il Signore verra con fuoco, ed i suoi carri verranne a guisa di turbo: per rendere l'ira sua con indegnazione, e

la sua minaccia con fiamme di fuoco.

16 Perciochè il Signore farà giudi-

cio con fuoco, e con la sua spada sopra ogni carne: e gli uccisi dal Signore saranno in gran numero.

17 Quelli che si santificano, e si purificano ne' giardini, dietro ad Ahad, nel mezzo: che mangiano carne di porco, e cose abbominevoli, e topi, saranno consumati tutti quanti: dice il Signore.

18 Or, quant'è a me, essendo tali le loro opere, ed i lor pensieri, il tempo viene ch'io raccoglierò tutte le genti, e lingue : ed esse verran-

no, e vedranno la mia gloria. 19 E metterò in coloro un segnale, e manderò quelli d'infra loro, che saranno scampati, alle genti, in Tarsis, in Pul, ed in Lud, dove tirano dell'arco; in Tubal, ed in Iavan, ed all'isole lontane, che non hanno udita la mia fama, e non hanno veduta la mia gloria : e quelli annunzieranno la mia gloria

fra le genti. 20 Ed addurranno tutti i vostri fratelli, d'infra tutte le genti, per offerts al Signore, sopra cavalli, in carri, in lettighe, sopra muli, e sopra dromedari, al Monte della mia santità, in Gerusalemme: ha detto il Signore: siccome i figlinoli d'Israel portano l'Offerta in un va-so netto alla Casa del Signore. 21 Ed anche ne prenderò d'infra loro per sacerdoti, e Leviti: ha detto il Signore.

22 Perciochè, siccome i nuovi cieli, e la nuova terra, ch'io farò, saranno stabili nel mio cospetto: dice il Signore: così ancora sarà stabile

la vostra progenie, e'l vostro nome. 23 Ed avverra, che da calendi a calendi, e da Sabato a Sabato, ogni

carrie verrà per adorar nel mio co-spetto: ha detto il Signore. 4 Ed usciranno, e vedranno I corpi morti degli uomini che saran-no proceduti dislealmente meco: perciochè il verme loro non morrà. e'l fuoco loro non sarà spento: e saranno in abbominio ad ogni

carne.

# IL LIBRO DEL PROFETA IEREMIA.

CAP. I. L e parole di Ieremia, figliuolo d'Hilchia, d'infra i sacerdoti, che dimoravano in Anatot, nella contrada di Beniamin:

2 Al quale fu indirizzata la paro-

la del Signore, a' di di Iosia, figliuo lo d'Amon, re di Giuda, nell' anno tredecimo del suo regno.

3 E fu ancora appresso a' di di Iolachim, figliuolo di Iosia, re di Giuda: infino al fine dell'anno un-

iecimo di Sedechia, figlinolo di Ioaia, re di Giuda: fin che Gerusalemme fu menata in cattività. che As nel quinto mese.

4 La parola del Signore adunque mi fu indirizzata: dicendo.

5 Io t'ho conosciuto, avanti che ti formassi nel ventre: ed. avanti che tu uscissi della matrice, io t'ho consagrato, io t'ho costituito pro-feta alle genti.

6 Ed io risposi, Ahl, Signore Idio! ecco, io non so pariare: per-

ciochè io son fanciullo.

7 Ed il Signore mi disse, Non dire, Io son fanciullo: perciochè tu an-drai dovunque io ti manderò, e dirai tutte le cose ch'io ti coman-

8 Non temer di loro : conciosiacoach'io sig teco per liberarti: dice

il Signore.

9 E'l Signore distese la sua mano, e mi toccò la bocca. Poi 'l Signore mi disse, Ecco, io ho messe le mie

arole nella tua bocca.

10 Vedi, io t'ho oggi costituito soora le genti, e sopra i regni ; per divellere, per diroccare, per aperdere, e per distruggere: ed al-trest per edificare, e per piantare. 11 Poi la parola del Signore mi fu

indiriszata: dicendo, Che vedi, Ieremia? Ed io dissi, Io veggo una

verga di mandorio.

12 Ed il Signore mi disse, Bene hai veduto: conciosiacosach'io sia vigilante, ed intento a mandare ad

esecuzione la mia parola.

13 Poi la parola del Signore mi fu
indirizzata la seconda volta: dicendo, Che vedi? Ed lo dissi, Io veggo una pignatta che bolle, la cui bocca è volta verso'l Settentrione.

14 Ed il Signore mi disse, Dal Settentrione traboccherà il male sopra tutti gli abitanti del paese. 15 Perciochè, ecco, lo chiamo tut-

te le nazioni de regni del Settentrione: dice il Signore: e verranno, e porranno ciascuna il suo segi reale all'entrata delle porte di Gerusalemme, ed appresso tutte le sue mura d'ogn' intorno, ed ap-presso tutte le città di Giuda.

16 Ed io pronunzierò i miei giudicii contr'a loro, per tutta la lor mal-vagità, per la quale m'hanno abbandonato, ed hanno fatti profumi ad altri dij, ed hanno adorate l'o-

pere delle ior mani. 17 Tu adunque, cingiti i lombi, e levati, e di loro tutto ciò ch'io ti comanderò: non avere spavento di loro: che talora io non ti fiacchi nel lor cospetto.

18 E, quant'è a me, ecco, io t'ho oggi posto come una città di fortessa, e come una colonna di ferra. e come mura di rame, contr'a tutto'l paese: contr'alli re di Giud a' suoi principi, a' suoi sacerdoti, ed al popolo del paese.

19 Ed essi combatteranno contra te, ma non ti vinceranno: perciochè lo son teco, per liberartí: dice il Signore.

CAP. II.

A parola del Signore mi fu ancora indirizzata: dicendo.

2 Va', e grida agli orecchi di Gerusalemme : dicendo, Così ha detto il Signore, Io mi ricordo di te, della benignità ch'io ussi inverso te nella tua giovanezza, dell'amore, ch'io ti portava nel tempo delle tue spon-salizie, quando tu caminavi dietro a me per lo diserto, per terra non seminata.

3 Israel era una cosa santa al Signore, le primizie della sua rendita : tutti quelli che lo divoravano erano colpevoli, male ne avveniva

loro: dice il Signore.

4 Ascoltate la parola del Signore. casa di Iacob, e voi tutte le fami-glie della casa d'Israel:

5 Così ha detto il Signore, Quale iniquità hanno trovata i vostri pe dri in me, che si sono allontanati da me, e sono andati dietro alla va-

nità, e son divenuti vani? 6 E non hanno detto, Dove è il Signore, che ci ha tratti fuor del paese d'Egitto; che ci ha condotti er lo diserto : per un paese di so litudine, e di sepoleri ; per un pae-se d'aridità, e d'ombra di morte ; per un paese, per lo quale non pae-sò mai, ed ove non abitò mai alcuno ?

Or io v'ho menati in un paese di Carmel, per mangiar del suo frutto, e de' suoi beni : ma voi, essendovi entrati, avete contaminata la mia terra, ed avete renduta abbominevole la mia eredità.

8 I sacerdoti non hanno detto, Dove è il Signore? e quelli che trattano la Legge non m' hanno conosciuto, ed i pastori hanno commesso misfatto contr'a me ed i profeti hanno profetizzato per Baal, e sono andati dietro a cose che non giovano nulla.

9 Perciò, io contenderò ancora con voi : dice il Signore : e contenderò co' figliuoli de' voetri figliuoli. 10 Perciochè, passate nell'isole di Chittim, e riguardate : mandate

in Chedar, e considerate bene. e vedete se avvenne mai una cotal

11 Evvi gente alcuna ch'abbia mutati i suoi dii, i quali però non

on dij ? ma il mio popolo ha mu- l tata la sua gioria in ciò che non

giova nulla

19 Cieli, siate attoniti di questo, ed abbiatene orrore: siatene gran-demente desolati: dice il Signore. 13 Perciochè il mio popolo ha fat-

ti due mali: hanno abbandonato me, fonte d'acqua viva, per cavar-

al delle cisterne, cisterne rotte, che non ritengono l'acqua. 14 Israel è egli servo ? è egli uno schiavo nato in casa ? perche dun-

que è egli in preda ? 15 I leoncelli hanno ruggito, ed hanno messe le lor grida contr'a lui, ed hanno ridotto il suo paese in desolazione: le sue città sono state arse, senza ch'alcuno v'abiti

16 Exiandio i figliuoli di Nof, e di Tahafnes, ti fiaccheranno la som-

mità del cano.

17 Non sei tu quella che fai questo a te stessa, abbandonando il Simore Iddio tuo, nel tempo ch'egli ti conduce per lo camino

18 Ed ora, c'hai tu a fare per lo camino d'Egitto, per bere dell'acque di Sihor i overo, c'hai tu a fare per lo camin d'Assiria, per bere

dell' acque del Flume?

19 La tua malvagità ti ghera, ed i tuoi sviamenti ti condanneranno: e tu saprai, e vedrai ch'egli è una mala, ed amara cosa, che tu abbi lasciato il Signore Iddio tuo, e che lo spavento di me non sia in te : dice îl Signore Iddio degli eserciti.

20 Perciochè io già ab antico avea spezzato il tuo giogo, e rotti i tuoi legami ; tu hai detto, Io non sarò mai più serva: perciochè tu scorri puttaneggiando sopra ogni alto colle, e sotto ogni albero ver-

ggiante.

21 Or t'avea io plantata di viti nobili, d'una generazion vera tutta quanta: e come mi ti sel mutata in tralci tralignanti di vite strana?

22 Avvegnachè tu ti lavi col ni-tro, ed usi attorno a te assai erba di purgatori di panni: pure è la tua iniquità suggellata nei mio co-spetto : dice il Signore Iddio. 23 Come diresti, Io non mi son

contaminata? io non sono andata dietro a' Baali? Riguarda il tuo procedere nella valle, riconosci quello che tu hai fatto, o drome-daria leggiera, che involvi le tue

24 Asina salvatica, avvezza a star nel diserto, che sorbisce il vento a sua voglia: chi potrebbe stornare una sua opportunità? o di quelli che la cercano si

stancherà per troparla: la troveranno nel suo mese.

25 Rattieni l tuo piè, che non sia scalzo; e la tua gola, che non abbia sete: ma tu bai detto, Non v'è rimedio, no: perciochè io amo gli stranieri, ed andrò dietro a loro.

26 Come è confuso il ladro, quando è colto, così sarà confusa la casa d'Israel: essi, i loro re, i lor principi, i lor sacerdoti, ed i ler

profeti:

27 Che dicono al legmo. Tu sei mio padre: ed alla pietra, Tu ci hal generati: conclosacosachè m'ab-biano volte le spalle, e non la fac-cia: e pure, al tempo della loro avversità, dicono, Levati, e salvaci.

28 Ma, dove sono i tuoi dii, che tu t'hai fatti? levinsi, se pur ti potranno salvare al giorno della tua avversità: perciochè, o Giuda, tu hai avuti tanti dij, quante città

29 Perchè contendereste meco! voi tutti vi siete portati dislealmente inverso me: dice il Signore.

30 Indarno ho percossi i vostri figliuoli : non hanno ricevuta correzione: la vostra spada ha divorati i vostri profeti, a guisa d'un leone guastatore.

31 O generazione, considerate vol stessi la parola del Signore : sono io stato ad Israel un diserto? sono io stato una terra caliginosa? per-chè da detto il mio popolo, Noi siamo signori: non verremo più

a te? 32 La vergine dimenticherà ella i suoi ornamenti, o la sposa i suoi fregi? ma il mio popolo m'ha dimenticato, già da giorni innumerabili.

33 Perchè ti rendi così vessosa nel tuo procedere, per procacciare amore? laonde tu hai insegnati i tuoi costumi, eziandio alle malvage femmine.

34 Oltr'a ciò, ne' tuoi lembi s'è trovato il sangue delle persone de poveri innocenti, i quali tu non avevi colti sconficcando: anzi gli hai uccisi per tutte queste cose.

35 E pur tu dici, Certo, io sono innocente; l'ira sua s'è pure stor-nata da me. Ecco, io contenderò teco per ciò che tu hai detto, Io non ho peccato.

36 Perchè trascorri cotanto or quà, or là, mutando il tuo camino? tu sarai confusa d'Egitto, come sei stata confusa d'Assur.

37 Eziandio d'appresso a costui usciral con le mani in sul capo: perciochè il Signore riprova le tue confidanze, e tu non prospereral in esse.

### IEREMIA, III.

CAP. III.

TOGLIAM dire che, se un marito manda via la sua moglie, ed ella, partitasi d'appresso a lui, si marita ad un' altro, quel primo ritorni più a lei ? quella terra, ove ciò si farebbe, non sarebbe ella de tutto contaminata? Ora, tu hai fornicato con molti amanti: ma pure, ritorna a me: dice il Signore.

Alza gli occhi tuoi verso i luoghi elevati, e riguarda dove tu non sij stata viziata? tu sedevi in su le vie alla posta di quelli, a guisa d'Arabo nel diserto: e così al contaminato il paese per le tue fornicazioni, e per la tua mal-

vagità.
3 Laonde le piogge sono state divietate, e non ve stata pioggia dell' ultima stagione: e tu hai avuta una fronte di meretrice, tu hai ricusato di vergognarti.

4 Non grideral tu oramai a me, Padre mio, tu sei 'l conduttor del-

la mia giovanezza?
5 Ritiene egli *l'ira sua* in perpetuo? la guarda egli sempremai? ecco, tu hai parlato, ma hai fatti tanti mali, quanti hai potuto.

6 Il Signore mi disse ancora al tempo del re Iosia, Hai tu veduto quel che la sviata Israel ha fatto? come ella è andata sopra ogni alto monte, e sotto ogni albero verdeg-giante, e quivi ha fornicato?

7 E pure, dopo ch'ebbe fatte tutte queste cose, lo le dissi, Convertiti a me: ma ella non si convertì: e ciò vide la disleale Giuda, sua so-

rella 8 Ed io ho veduto che, con tutto che, avendo la sviata Israel commesso adulterio, io l'avessi mandata via, e le avessi dato il libello del suo ripudio; la disleale Giuda, sua sorella, non ha però temuto: anzi è andata, ed ha fornicato anch'ella.

9 E, per la lubricità delle sue fornicazioni, è avvenuto che'l paese è stato contaminato: ed ella ha commesso adulterio con la pietra,

e col legno.

10 E pure anche, con tutto ciò, la disleale Giuda, sorella di quell'altra, non s'è convertita a me con tutto'l cuor suo: anzi con menzogna: dice il Signore.

II El Signore mi disse, La sviata Israel s'è mostrata più giusta che

la disleale Giuda.

12 Va', e grida queste parole verso Aquilone: e di', Convertiti, o sviata Israel: dice il Signore: ed io non farò cadere l'ira mia addosso a voi: perciochè io son benigno: dice il Signore: lo non guardo l'ira mia in perpetuo.

13 Sol riconosci la tua iniquità: conciosiacosachè tu abbl commes so misfatto contr'al Signore Iddio tuo, e ti ali prostituita agli stra-nieri sott' ogni albero verdeggian-te, e non abbiate atteso alla mia voce: dice il Signore.

14 Convertitevi, figliuoli ribelli: dice il Signore: perciochè io v'ho sposati: ed ancora vi prenderò, uno d'una città, e due d'una fami-

glia, e vi condurrò in Sion.

15 E vi darò de pastori secondo'i
mio cuore, che vi pasceranno di
scienza, e d'intendimento.

16 Ed avverrà che, quando sarete

multiplicati, ed accresciuti nella terra; in quel tempo, dice il Si-gnore, non si dira più, L'Arca del patto del Signore: ed essa non verrà più a mente, e non ne sarà più memoria, e non sarà più ricercata.

17 In quel tempo Gerusalemma sarà chiamata, Il trono del Signore: e tutte le genti s'accoglieranno a lei, al Nome dei Signore in Ge-rusalemme: e non andranno più dietro alla durezza del lor cuore

malvagio.

18 In que giorni, la casa di Giuda andrà alla casa d'Israel, e se ne verranno insieme dal paese d'Aquilone, nel paese ch'io ho dato in eredità a' vostri padri.

19 Ma io ho detto. Come ti riporrò io fra i miei figliuoli, e ti darò il paese disiderabile, la bella eredità degli eserciti delle genti? Ed io ho detto. Tu mi chiamerai. Padre mio, e non ti rivolgeral indietro da me.

20 Certo, siccome una moglie è disleale al suo consorte, lasciandolo; così voi, o casa d'Israel, siete stati disleali inverso me : dice il

Signore.

21 Una voce è stata udita sopra i luoghi elevati, un pianto di supplicazioni de' figlinoli d'Israel : perchè hanno pervertita la lor via, ed hanno dimenticato il Signore Iddio loro.

22 Convertitevi, figliuoli ribelli, ed io guarirò le vostre ribellioni. Ecco, noi vegniamo a te, percio-chè tu sei'l Signore Iddio nostro. 23 Certo, in vano s'aspetta la sa lute da' colli, dalla moltitudine de

monti: certo, nel Signore Iddi nostro è posta la salute d' Israel. 24 E quella cosa vergognosa h

consumata la sostanza de' nostri, fin dalla nostra fanciulle za: le lor pecore, i lor buoi, i k figliuoli, e le lor figliuole.

## IEREMIA, III. IV.

25 Noi giacciamo nella nostra vergogna, e la nostra ignominia el copre: perciochè noi, ed i nostri padri, abbiamo peccato contr'al gnore Iddio nostro, dalla nostra fanciullezza infino a questo giorno: e non abbiamo ascoltata la voce del Signore Iddio nostro.

CAP. IV.

ISRAEL, se tu ti converti, dice il Signore, convertiti a me: e, se tu togli dal mio cospetto le tue abbominazioni, e non vai

più vagando:

2 E giuri, Il Signore vive, vera-cemente, dirittamente, e giusta-mente: allora, le genti si benedi-ranno in te, ed in tesi giorieranno. 3 Perciochè, così ha detto il Si-more a que' di Giuda, e di Gerusa-

lemme, Aratevi l campo novale, e non seminate fra le spine.

4 Uomini di Giuda, ed abitanti di Gerusalemme, circuncidetevi al Signore, e togliete i prepuzij del vestro cuore: che talora l'ira mia non esca a guisa di fuoco, e non arda, e non vi sia alcuno che la spenga; per la malvagità de vo-stri fatti.

5 Annunziate in Giuda, e bandite in Gerusalemme: e dite, Sonate la tromba per lo paese, gridate, raunate il popolo, e dite, Ricoglietevi, ed entriamo nelle città forti. 6 Alzate la bandiera verso Sion, fuggite di forza, non restate : perclochè io fo venire d'Aquilone una

calamità, ed una gran ruina. 7 Il leone è salito fuor del suo rioctto, e'l distruggitore delle genti è partito: egli è uscito del suo luogo, per mettere il tuo paese in desolazione, e per far che le tue città sieno ruinate, per modo che niuno

abiti più in esse.

8 Perciò, cingetevi di sacchi, fate cordoglio, ed urlate: imperochè l'ardor dell' ira del Signore non s'è

stornato da noi.

9 Ed avverrà in quel giorno, dice il Signore, che'l cuor del re, e de' principi, verrà meno: ed i sacer-doti saranno stupefatti, ed i profeti attoniti.

10 Ed io he detto, Ahi, Signore Iddio! hai tu pure ingannato questo popolo, e Gerusalemme: di-cendo, Voi avrete pace: e pur la

speda è giunta infino all'anima.

11 In quel tempo si drà a questo popolo, ed a Gerusalemme, Un vento secco, qual agira ne l'uogni elevati, agira nel diserto, traendo verso la figliuola del mio popolo y de superiolare, pe di acceptante de superiolare, pe di accept il quale non è da sventolare, nè da ""ttare:

12 Un vento, più forte che tali senti, verrà da parte mia: ora anch'io pronunsierò loro i misi giu-dicij:

13 Ecco, colui salirà a guisa di nuvole, ed i suoi carri saranno come un turbo : i suoi cavalli saran-

me in turo: : suoi cavatu saran no più leggieri che aquile. Guai a noi! perciochè stamo diserti. 14 O Gerusalemme, lava il cuor tuo di malvagità, aciochè tu sij salvata: infinos quando albergierai tu dentro di te i pensieri della

tua iniquità?

15 Conciosiacosachè vi sia una voce, che annunzia che l'iniquità è maggiore che in Dan : e bandisce ch'ella è più grave che nel monte

d'Efraim.

16 Avvertite le genti: ecco, adenate a grida contr'a Gerusalemm degli assediatori, che vengano di lontan paese, e mandino fuori le lor grida contr'alle città di Giuda.

17 Essi si son posti contr's Geru-salemme d'ogn' intorno, a guisa delle guardie de campi: perciochè ella m'è stata ribella: dice il Si-

18 Il tuo procedere, ed i tuoi fatti, t'hanno fatte queste cose : questa tua malvagità ha fatto che t'e avvenuta amaritudine, e ch'ella t'è

giunta infino al cuore.

19 Ahi le mie interiora, le mie isteriora! io sento un gran dolore: ahi 'l chiuso del mio cuore! il mio cuore romoreggia in me: io non posso racchetarmi: perciochè, o anima mia, tu hai udito il suon della tromba, lo stormo della querra.

20 Una ruina è chiamata dietro all'altra ruina: conciosiacosachè tutto'l paese sia guasto: le mie tende sono state di subito guaste,

ed i miei teli in un momento. 21 Infino a quando vedrò la bandiera, ed udiró il suon della tromba? 22 Questo è, perciochè il mio po-

polo e stolto, e non mi conoccono: sono figliuoli pazzi, e non hanno alcuno intendimento: ben sono cauti a far male, ma non hanno alcun conoscimento da far bene.

23 Io ho riguardata la terra: ed ecco, era una cosa tutta guasta, e diserta: ho anche riguardati i cieli, e la lor luce non era più.

24 Ho riguardati i monti: ed ecco, tremavano, e tutti i colli erano acrollati.

25 Io ho riguardato: ed ecco, gli uomini non *erano più* : ed anche tutti gli uccelli de cieli s'erano

dileguati.
26 Io ho riguardato: ed ecco, Carmel era un diserto, e tutte le

me cuttà erano distrutte dal Signo- I re, per l'ardor della sua ira

Perciochè, così ha detto il Signore, Tutto'l paese sarà desolato, ma non farò ancora fine.

12

-

£

.

ωć

٠,

i.

2

.

ş.

c

5

ď

į

28 Per tanto la terra farà cordoglio, ed i cieli disopra scureranno: perciochè io ho pronunziata. io ho pensata la cosa, e non me ne pentirò, nè storrò.

29 Tutte le città se ne fuggono, per lo strepito de cavalleri, e de saettatori : entrano in boschi folti, e salgono sopra le rocce : ogni città è

abbandonata, e niuno v'abita più. 30 E tu, o distrutta, che farai? benchè tu ti vesti di scarlatto, e t'adorni di fregi d'oro, e ti stiri gli occhi col liscio, in vano t'abbel-lisci: gli amanti t'hanno a schifo,

cercano l'anima tua. 31 Perciochè io ho udito un grido. come di donna che partorisce; una distretta, come di donna che è sopra parto del suo primogenito; il grido della figliuola di Sion, che ansando, ed allarga le palme delle sue mani: dicendo, Ahi lassa me! perciochè l'anima

mi vien meno per gli ucciditori. CAP. V.

A NDATE attorno per le strade di Gerusalemme, e riguardate ora, e riconoscete, e cercate per le sue piazze, se trovate un solo uomo : se v'è alcuno ch'operi dirittamente, che cerchi la leastà ; ed io le perdonerò.

2 E se pur dicono, Il Signor vive: certo giurano falsamente. 3 O Signore, non sono gli occhi tuoi volti verso la lealtà? tu gli hai percossi, e non è lor doluto : tu gli hai consumati, ed hanno ricusato di ricever correzione: hanno indurata la faccia loro, più ch'un sasso : hanno riflutato di convertirsi.

4 Or io diceva, Questi sono solo i miseri : sono insensati : perciochè non conoscono la via del Signore,

la Legge dell' Iddio loro.

5 Io me n'andrò a' grandi, e par-lerò con loro: perciochè essi co-noscono la via del Signore, la Legge dell' Iddio loro: ma essi tutti quanti hanno spezzato il

giogo, hanno rotti i legami. 6 Perciò, il leone della selva gli ha percossi, il lupo del vespro gli ha diserti, il pardo sta in guato presso alle lor città : chiunque ne uscira sarà lacerato: perciochè i lor misfatti sono multiplicati, le lor rebellioni si son rinforzate

7 Come ti perdonerei io questo? i tuoi figliuoli m' hanno lasciato, ed hanno giurato per quelli che

non sono di; ed avendogli lo satollati, hanno commesso adulterio. e si sono adunati a schiere in casa della meretrice.

8 Quando si levano la mattina, sono come cavalli ben pasciuti : ciascun di loro ringhia dietro alla

moglie del suo prossimo. 9 Non farei lo punizione di queste cose? dice il Signore : e non vendicherebbesi l'anima mia d'una

cotal gente ? 10 Salite su le sue mura, e guastate, e non fate fine ; togliete via i suoi ripari : perciochè non sono del Signore.

11 Conciosiacosachè la casa d'Israel, e la casa di Ginda, si sieno portate del tutto dislealmente inverso me : dice il Signore.

12 Hanno rinegato il Signore, ed hanno detto, Egli non e; e male alcuno non ci verrà addosso; e non vedremo spada, nè fame :

13 Ed i profeti andranno al vento, e non v'e oracolo alcuno in lo-

ro : così sarà lor fatto.

14 Per tanto, così ha detto il Signore Iddio degli eserciti, Perciochè voi avete proferita questa parola, ecco, io farò che le mie parole saranno nella tua bocca come un fuoco, e questo popolo sarà come legne, e quel fuoco lo divorera.

15 O casa d'Israel, ecco, io fo venir sopra voi, dice il Signore, una gente di lontano: ella è una gente poderosa, una gente antica, una rente, della quale tu non saprai la lingua, e non intenderal quel che dirā.

16 Il suo turcasso sarà come un sepolero aperto, essi tutti saranno

uomini di valore.

17 Ed ella mangerà la tua ricolta, e'l tuo pane, che i tuoi figliuoli, e le tue figliuole doveano mangiare: mangera le tue pecore, ed i tuel buoi: mangera i frutti delle tue vigne, e de tuoi fichi: e con la spada ridurra allo stremo le città forti, nelle quali tu ti confidi.

18 E pure anche in que giorni, dice il Signore, non farò fine con

19 Ed avverrà che voi direte, Perchè ci ha il Signore Iddio no stro fatte tutte queste cose ? Allora tu di' loro, Siccome voi m'avete lasciato, ed avete servito a dij stra nieri nel vostro paese ; così servirete a stranieri in paese non vostro. 20 Annunziate questo nella casa

di Iacob, e banditelo in Giuda : di-21 Ascoltate ora questo, o popolo

stolto, e che non ha senno: c'ha occhi, e non vede; orecchi, e non ode.

92 Non mi temerete voi / dice il Signore: non avrete voi spavento di me, c'ho, per istatuto perpetuo, posta la rena per termine del mare, il quale egli non trapasserà: e, benche le sue onde si commovano, non però verranno al disopra: e, benche romoreggino, non però lo trapasseranno?

23 Ma questo popolo ha un cuor ritroso, e ribello : si sono stornati.

e se ne sono iti :

24 E non hanno detto nel cuor loro, Deh. temiamo il Signore Iddio nostro, che da la pioggia della prima, e dell'ultima stagione, al no tempo: che ci conserva le set-

timane ordinate per la mietitura. 25 Le vostre iniquità hanno stornate queste cose, ed i vostri pec-cati v'hanno divietato il bene.

26 Perciochè fra'l mio popolo si son trovati degli empi, che stanno a guato, a guisa che gli uccellatori se ne stanno cheti; e rizzano trappole da prendere uomini.

27 Come la gabbia è piena d'uc-celli, così le case loro son piene d'inganno: perciò, sono aggran-diti, ed arricchiti.

28 Son divenuti grassi, e lisci : e pure ancora hanno passati di mali accidenti : non fanno ragione alcuna, non pure all'orfano, e pur prosperano: e non fanno diritto poveri

29 Non farei io punizione di queste cose ? dice il Signore : non vendicherebbesi l'anima mia d'una co-

tal gente

30 Cosa stupenda, e brutta è av-

venuta nella terra:

31 I profeti hanno profetizzato con menzogna : ed i sacerdoti hanno signoreggiato, appogriandosi sopra le mani d'essi: e'l mio po-polo l'ha amato così. Or, che farete voi alla fine?

CAP. VI.

PUGGITE di forsa, figliuoli di Beniamin, del messo di Gerusalemme; e sonate la tromba in Tecoa, ed alzate il signal del fuoco una calamita, e gran ruina, è ap-parita dal Settentrione.

2 Io avea fatta la figliuola di Sion simile ad una donna bella, e dili-

cata.

3 De' pastori verranno contr'a lei con le lor mandre : tenderanno d'ogn' intorno contr'a lei i lor padiglioni : ciascuno pasturerà dal

Preparate la battaglia contr'a lei, levatevi, e sagliamo in pien nessodi. Guai a noi i perciochè il 642 giorno è dichinato, e l'ombre del vespro si sono allungate. 5 Levatevi, e sagliamo di notte, e

guastiamo i suoi palazzi. 6 Percioche, così ha detto il Signor degli eserciti, Tagliate degli alberi, e fate degli argini contra Gerusalemme: questa e la città, c' ha da esser visitata : ella non c

altro ch'oppressione dentro di sè.
7 Come la fonte del pozzo agorga le sue acque, così quella sgorga la sua malvagità : violenza, e guasto si sentono in lei : v' c' del continuo

davanti alla mia faccia doglia, e percossa.

8 Correggiti, o Gerusalemme, che talora l'animo mio non si divella a te; che talora io non ti riduca in diserto, in terra disabitata.

9 Così ha detto il Signor degli eserciti, Il rimanente d'Israel sarà del tutto racimolato, come una vigna : rimetti, a guisa di ven-demmiatore, la mano a canestri.

10 A chi parlerò, a chi protestero, che ascolti i ecco, l'orecchio loro e incircunciso, e non pos attendere : ecco, la parola del Si

more è loro in vituperio ; non si dilettano in essa.

11 Per tanto io son pieno dell' ira del Signore, lo stento a ritener io la spanderò sopra i piccioli fanciulli per le piazze, e parimente sopra le raunanze de giovani: percioche anche tutti, uomini, e donne, vecchi, e decrepiti saranno

12 E le lor case saranno trasportate a stranieri, ed insieme i campi, e le mogli: perciochè io sten-derò la mia mano sopra gli abi-

tanti del paese : dice il Signore. 13 Conciosiacosach' essi tutti, dal maggiore al minore, sieno dati all'avarisia: tutti, e profeti, e sa-

cerdoti, commettono falsità: 14 Ed hanno curata alla leggiera la rottura della figliuola del mio popolo: dicendo, Pace, pace: ben-

chè non vi sia alcuna pace.

15 Sonsi eglino vergognati, perchè hanno fatta una cosa abbominevole? non hanno avuta vergogna alcuna, nè si sono saputi vergognare: perciò, caderanno fra l'morti, nel giorno ch'io gli visiterò, e traboccheranno: ha det-

to il Signore.

16 Il Signore avea detto così. Fermatevi in su le vie, e riguardate : e domandate de sentieri antichi, per eaper quale e la buona strada, e caminate per essa; e voi troverete ri-poso all'anima vostra. Ma essi hanno detto, Noi non vi camineremo.

17 Oltr's ciò, lo avea costituite so

pra voi delle guardie, che dicessero, Attendete al suon della tromba. Ma cori hanno detto. Noi non v'atnderemo.

18 Perciò, o genti, ascoltata: tu, o raunanza, conosci ciò che e

in loro.

19 Ascolta, o terra. Ecco, io fo venire un male sopra questo popolo, il frutto de' lor pensieri : perciochè non hanno atteso alle mie p role, ed hanno rigittata la mia

legge. 20 A che offerirmi l'incenso che vien di Seba, e la buona canna Odorosa che vien di lontan paese? i vostri olocausti non mi sono a grado, ed i vostri sacrificij non mi son piacevoli. 21 Per tanto, così ha detto il Si-

gnore, Ecco, io metterò a questo popolo degl'intoppi, ne'quali s'in-topperanno, padri, e figliuoli in-sdeme: vicini, ed amici, periranno.

22 Così ha detto il Signore, Ecco, un popolo viene dal paese di Settentrione, ed una gran gente si mo-

ve dal fondo della terra.

23 Impugneranno l'arco, e lo scudo: essi sono una gente crudele, e non avranno pietà alcuna: la lor voce romoreggerà come il mare, e cavalcheranno sopra cavalli: ciascun di loro sarà in ordine, come un'uomo prode, per combattere contr'a te, o figliuola di Sion.

24 Come prima ne avremo sentito il grido, le nostre mani diverranno fiacche: distretta ci coglierà, e do-

glia, come di donna che partorisce. 25 Non uscite a campi, e non andate per li camini: perciochè la spada del nemico, e lo spavento è

ogn'intorno.

ε

٢

26 Figliuola del mio popolo, cingiti d'un sacco, e voltolati nella cenere; fa' cordoglio, come per un figliuolo unico, ed un lamento ama-rissimo: perciochè il guastatore verrà di subito sopra noi.

27 Io t'ho posto per riparo, e for-tessa, nel mio popolo: e tu cono-scerat, e proverai la lor via. 28 Essi tutti son ribelli ritrosis-

simi, vanno sparlando: son rame, e ferro: tutti son corrotti.

29 Il mantice è arso, il piombo è consumato dal fuoco: indarno pur sono stati posti al cimento: i mali

rò non *ne* sono stati separati. 30 Saranno chiamati argento ri provato: perciochè il Signore gli ha riprovati.

CAP. VII. A parola, che fu dal Signore in-dirizzata a Ieremia: dicendo, 2 Fermati alla porta della Casa 643 del Signore, e quivi predica questa parola, e di', Uomini di Giuda tutti quanti, ch'entrate per queste por-te, per adorare il Signore, ascol-

tate la parola del Signore.

3 Così ha detto il Signor degli eserciti. l' Iddio d' Israel. Ammendate le vostre vie, e le vostre opere : ed io vi farò abitare in questo

luogo.
4 Non vi fidate in su parole fallaci: dicendo, Questo è il Templo del Signore, il Templo del Signore, il Templo del Signore.

5 Anzi del tutto ammendate le vostre vie, e le vostre opere. Se pur fate diritto giudicio fra l'uomo,

e'l suo prossimo:

6 E non oppressate il forestiere. nè l'orfano, nè la vedova; e non ispandete sangue innocente in questo luogo; e non andate dietro ad altri dii. a danno vostro:

7 Io altresì farò ch'abiterete per ogmi secolo in questo luogo, nel paese ch'io ho dato a' vostri padri. 8 Ecco, voi vi confidate in su pa-

role fallaci, che non possono recare alcun giovamento.

9 Rubando, uccidendo, commettendo adulterio, e giurando falsa-mente, e facendo profumi a Baal, ed andando dietro ad altri dii, i quali voi non avete conosciuti:

10 Verreste voi pure ancora, e vi presentereste nel mio cospetto in questa Casa, che si chiama del mio Nome, e direste, Noi siamo stati liberati per far tutte queste cose abbominevoli?

11 E', a vostro parere, questa Casa, che si chiama del mio Nome, divenuta una spilonca di ladroni ecco, io altresì l' ho veduto: dice

il Signore. 12 Ma, andate pure ora al mio luogo, che fu in Silo, dove io da prima stanziai l mio Nome: e riguardate quel ch'io gli ho fatto, per la malvagità del mio popolo Israel. 13 Ora altresì, perciochè voi ave-

te fatte tutte queste cose: dice il Signore : e, benchè lo v'abbia chia-

mati, non però avete risposto:
14 lo farò a questa Casa, che ai
chiama del mio Nome, nella quale
voi vi confidate; ed al luogo, ch'io
ho dato a vol, ed a' vostri padri,
come grid feci a Silo:
13 E vi acconstituti del mio

15 E vi scaccerò dal mio cospetto, come ho scacciati i vostri fratelli, tutta la progenie d'Efraim.

16 E tu, non pregar per questo popolo, e non prendere a gridare, od a fare orazione per loro; e non intercedere appo me: perciochè lo non t'esaudiro

17 Non vedi tu quel che fan-

## ieremia, VII. VIII.-

nelle città di Giuda, e nelle piasse di Gerusalemme ?

18 I figliuoli ricolgono le legne, ed i padri accendono il fuoco, e le donne intridono la pasta, per far focacce alla regina del cielo, e per fare offerte da spandere ad altri

dij, per dispettarmi. 19 Fanno essi dispetto a me ? dice il Signore : anzi non fanno essi dispetto a loro stessi, alla confusion

delle lor propie facce ?

20 Perciò, così ha detto il Signore Iddio, Ecco, la mia ira, e'l mio cruccio sarà versato sopra questo luogo, sopra gli uomini, e sopra le bestle, e sopra gli alberi della campagna, e sopra i frutti della terra:

ed arderà, e non si spegnerà. 21 Così ha detto il Signor degli eserciti, l'Iddio d'Israel, Aggiugnete pure i vostri olocausti a vostri sacrificij, e mangiate della

carne.

22 Perciochè io non parlai a' vostri padri, nè diedi lor comandamento, quando gli trassi fuor del paese d'Egitto, intorno ad olocau-

sti, ed a sacrificij: 23 Anzi comandai loro questo, cioè, Ascoltate la mia voce, ed lo vi sarò Dio, e voi mi sarete popolo e caminate in tutte le vie ch'io vi

comando: aciochè bene v'av venga. 24 Ma essi non hanno ascoltato, e non hanno inchinato il loro orecchio: ma son caminati secondo i consigli, e la durezza del cuor lor malvagio: e sono andati indietro. e non innanzi.

25 Dal di che i vostri padri uscirono del paese d'Egitto, infino a questo giorno, io v'ho mandati tutti i miei servitori profeti, man-dandogli ogni giorno, in dalla mat-

26 Ma essi non m'hanno ascoltato, e non hanno inchinato il loro orecchio: anzi hanno indurato il lor collo: hanno fatto peggio che i

padri loro.

27 Pronunzia loro adunque tutte queste parole: ma essi non t'ascolteranno: grida pur loro: ma non

ti risponderanno

28 É perciò tu dirai loro, Questa 'è la gente, che non ha ascoltata la voce del Signore Iddlo suo, e non ha ricevuta correzione: la verità ·è perita, ed è venuta meno nella bocca loro.

29 Tonditi la chioma, o Gerusalemme, e gittala via: prendi a far lamento sopra i luoghi elevati: perciochè il Signore ha riprovata, ed abbandonata la generazione del

suo cruccio.

Perciochè i figliuoli di Giuda

hanno fatto quel che mi dispiace: dice il Signore: hanno messe le loro abbominazioni nella Casa, la quale si chiama del mio Nome, per contaminaria.

31 Ed hanno edificati gli alti luo-ghi di Tofet, che è nella valle del figliuolo d' Hinnom : per ardere al fuoco i lor figliuoli, e le lor figliuo-le: cosa, ch'io non comandai giammai, e che non m'entrò giammai

in cuore.

32 Per tanto, ecco, i giorni ven-gono, dice il Signore, che quella non si chiamera più Tofet, ne val-le del figliuolo d'Hinnom, ma vale d'uccisione: ed i morti si sep liranno in Tofet, fin che non wi re-

sti più luogo. 33 Ed i corpi morti di questo popolo saranno per cibo agli uccelli del cielo, ed alle bestie della terra: e non vi sarà chi le spaventi.

34 Farò eziandio cessare città di Giuda, e nelle piazze di Geru-salemme, la voce d'allegrezza, e la voce di giola; la voce dello sposo, e la voce della sposa : perciochè il paese sarà in desolazione.

#### CAP. VIII.

IN quel tempo, dice il Signore, saranno tratte fuor de lor sepolcri l'ossa delli re di Giuda, l'ossa de' suoi principi, e l'ossa de' sacerdoti, e l'ossa de' profeti, e l'ossa degli abitanti di Gerusalemme:

2 E saranno sparse al sole, ed alla luna, ed a tutto l'esercito del cielo: le quali cose essi hanno amate, ed hanno lor servito, e sono loro andati dietro, e l'hanno ricercate, e l'hanno adorate: quell'ossa non saranno raccolte, ne seppellite: saranno come letame in su la

faccia della terra.

3 E la morte sarà più disiderabile che la vita, a tutto l rimanente di coloro che saranno avanzati di questa nazion malvagia ; in tutti i luoghi ove ne saranno rimasi alcuni di resto, ne' quali io gli avrò scacciati: dice il Signor degli eserciti.

4 Di' loro ancora. Così ha detto il Signore, Se alcun cade, non si rileva egli? se si disvia, non ritor-

na egli *al diritto camino ?*5 Perchè s'è questo popolo di Gerusalemme sviato d'uno sviamento pertinace? si sono attenuti all'inganno, hanno ricusato di con-vertirsi.

6 Io sono stato attento, ed ho ascoltato: non parlano dirittamente, non v'é alcuno che si penta del suo male: dicendo, Che cosa ho fatto? ciascun di loro s'è volto al suo corso, a guisa di cavallo, che

trascorre alla battaglia

7 Anche la cicogna nel cielo conosce le sue stagioni : e la tortola. e la grù, e la rondine, osservano il tempo della lor venuta: ma il mio popolo non ha conosciuto il giudicio del Signore.

8 Come potete dire, Noi siamo sa-vi, e la Legge del Signore è con noi è ecco pure il falso stile degli scribi s'è adoperato a falsità.

9 I savi sono stati confusi, sono stati spaventati, e presi: ecco, hanno rigittata la parola del Signore : e qual sapienza sarebbe in loro ?

10 Perciò, io darò le lor mogli ad altri, ed i lor poderi ad altri possessori: perciochè tutti, dal maggiore al minore, sono dati all'avarizia: tutti, profeti, e sacerdoti, commettono falsità:

11 Ed hanno curata la rottura della figliuola del mio popolo al-la leggiera: dicendo, Pace, pace; benche non vi sia alcuna pace.

12 Sonsi eglino vergognati, perchè hanno fatta una cosa abbominevole? non hanno avuta vergogna alcuna, e non son saputi vergognarsi: perciò caderanno fra gli uccisi, nel tempo della lor visitasione, e traboccheranno: ha detto

il Signore.
13 lo gli consumerò affatto : dice il Signore: non v'é più uva nella vite, nè fichi nel fico: le foglie stesse si sono appassate: ed anche ció ch'io darò loro sarà loro tolto.

14 Perchè ce ne stiamo? ricoglietevi, ed entriamo nelle città forti, ed ivi stiamocene cheti: per-ciochè il Signore Iddio nostro ci fa star cheti, e ci abbevera d'acqua di tosco: perciochè abbiamo pec-cato contr'al Signore.

15 E' si sta aspettando pace, ma non v'é bene alcuno: il tempo della guarigione, ed ecco turbamento.

16 Il fremito de' suoi cavalli è stato udito da Dan: tutta la terra ha tremato per lo suono dell'annitrir de' suoi destrieri : son venuti, ed hanno divorato il paese, e tutto ciò che è in esso: le città, ed i loro

Perciochè, ecco, io mando contr'a voi de' serpenti, degli aspidi, contr' a' quali non v'è alcuna incantagione; e vi morderanno: dice il Signore.

18 O mio conforto nel cordoglio, il mio cuore langue in me.

19 Ecco la voce del grido della figliuola del mio popolo, da lontan paese: Non z il Signore in Sion? non ve il re d'essa? Perchè m'han no essi dispettato con le loro scul-ture, con vanità di stranieri? 20 La ricolta è passata, la state

è finita, e noi non siamo stati salvati

21 Io son tutto rotto per la rottura della figliuola del mio popolo: io ne vo vestito a bruno: stupore

m' ha occupato. 22 Non v'è egil alcun balsamo in Galaad? non v'e egli alcun medico? perchè dunque non è stata ri-

saldata la piaga della figliuola del mio popolo

#### CAP. IX.

H foese pur la mia testa acqua e l'occhio mio una fonte di lagrime! lo piagnerei giorno, e notte gli uccisi della figliuola del

mio popolo.

2 Oh avessi io pure un' alberghetto da viandanti nel diserto! io lascerei 'l mio popolo, e me n'andrei via da loro: perciochè essi tutti sono adulteri, una raunanza di di-

sleali:

3 E scoccano falsità dalla lor lingua, che è l'arco loro: e non si fortificano in verità nella terra: anzi procedono di male in male, e non mi conoscono: dice il Signore.

4 Guardatevi ciascuno dal suo compagno, e non vi fidate in alcun fratello: perciochè ogni fratello non fa altro ch'usar frodi, ed ogni compagno va sparlando.

8 Ed ogni uomo gabba il suo compagno, e non parlano verità: hanno ammaestrata la lor lingua a parlar mensogna, si stancano a

far male. 6 La tua dimora è in messo di frodi: per frode ricusano di cono-

scermi: dice il Signore.
7 Perciò, così ha detto il Signor degli eserciti, Ecco, io gli metterò al cimento, ed alla prova: per-ciochè, come farei altrimenti, per amor della figliuois del mio popolo?

8 La lingua loro è una saetta tratta, paria frode; ciascuno, con la sua bocca, paria di pace co'suol prossimi: ma nel loro interiore pongono insidie.

9 Non farei io punizione di loro per queste cose? dice il Signore: non vendicherebbesi l'anima mia d'una cotal gente?

10 lo prenderò a far pianto, « rammarichio per questi monti, « lamento per le mandre del diserto percioché sono arse, e non vi passa più alcuno, e non vi s'ode più li voce del bestiame: e gli uccelli de

clelo, e le bestie se ne son fuggite, i e sono andate via-

11 Ed io ridurrò Gerusalemme in monti di ruine, in ricetto di dragoni: e metterò le città di Giuda in desolazione, senza che alcuno

abiti più in ease.

12 Chi è l'uomo savio ? al ponga mente a questo: e chi è colul, al quale la bocca del Signore abbia parlato ? al annunzillo. Perchè è perita la terra, ed è stata desolata come un diserto, sensa ch'alcuno

vi passi più? 13 Il Signore ha detto, Perciochè hanno lasciata la mia Legge, ch'io avea lor proposta: e non hanno ascoltata la mia voce, e non son

aminati secondo quella: 14 Anzi sono andati dietro alla durezza del cuor loro, e dietro a' Baali: il che i lor padri insegna-

rono loro:

15 Perciò, così ha detto il Signor degli eserciti, l'Iddio d'Israel, Ec-

co, lo ciberò questo popolo d'assen-zio, e l'abbevererò d'acqua di tosco. 16 E gli dispergerò fra genti, le quali nè essi, nè i lor padri, non hanno conosciute: e manderò dietro a loro la spada, fin ch'io gli abbia consumati.

17 Così ha detto il Signor degli eserciti, Considerate, e chiamate delle lamentatrici, e fate che vengano: e mandate per delle più avvedute, che vengano:

18 Ed affrettinsi, e prendano a fare un rammarichio di noi: e struggansi i nostri occhi in lagrime, e le nostre palpebre stillino

acqua:

19 Perciochè una voce di lamento à stata udita da Sion, Come siamo stati distrutti? noi siamo grandemente confusi: percioché abbiamo lasciato il paese, e le nostre stanze ci hanno scacciati.

20 Perciochè, o donne, ascoltate la parola del Signore; e riceva il vostro orecchio la parola della sua bocca: ed insegnate de ramma-richii alle vostre figliuole, e de lamenti, ciascuna alla sua com-

agna.

21 Perciochè la morte è salita per le nostre finestre, è entrata ne' nostri palazzi, per isterminare i pic-cioli fanciulli d'in su le strade, ed

i giovani d'in su le piazze. 22 Parla, Così ha detto il Signore, I corpi morti degli uomini ancora giaceranno come letame su per la campagna, e come una manella di spighe, lasciata indietro dal mietitore, la quale niuno raccoglie.

23 Così ha detto il Signore, Il sa "lo non si glorii della sua saviezza, e'l forte non si glorii della sua forza, e'l ricco non si glorii delle

sue ricchezze:

24 Ma, chi si gloria gloriisi di questo, ch'egli ha intendimento, e concece me: perciochè io sono il Signore, che so benignità, giudicio, e giustisia in terra: perciochè queste cose gradisco: dice il

ché queste cose graumeu; une n Signore. 25 Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, ch'io farò punisione d'o-gni circunciso c'ha ii prepusio: 26 D'Egitto, e di Gluda, e d'E-dom, e de' figliuoli d'Ammon, e di Moab, e di tutti quelli che si ton-dono i canti delle tempie, i quali chitena nel diserto: perciochè tutabitano nel diserto : perciochè tutte queste genti sono incircuncise: tutta la casa d'Israel ancora è incircuncies di cuore.

CAP. X.

ASA d'Israel, ascoltate la parola che'l Signore v'ha pronunziata :

2 Così ha detto il Signore, Non imparate a seguitare i costumi delle genti, e non abbiate paura de' segni del cielo, perchè le genti no hanno paura :

3 Perciochè gli statuti de' popoli sono vanità : conciosiacosachè si tagli un' albero dal bosco, per farne un lavoro di mani d'artefice con

l'ascia.

4 Quello s'adorna con oro, e con argento : e si fa star saldo con chiodi, e con martelli, aciochè non sia

5 Sono tratti diritti, a gmisa di palma, e non parlano: conviene portargli attorno, perchè non possono caminare: non temiate di loro: perciochè non possono far danno alcuno, ed altresì in lor potere non è di fare alcun bene.

6 Non v'è niuno parl a te, o Si-gnore: tu sei grande, e'l tuo Nome

e grande in forza.

7 Chi non ti temerebbe, o Re delle genti ? conciosiacosachè questo ti si convenga : perciochè, fra tutti i savi delle genti, ed in tutti i regni loro, non v'é alcuno pari a te. 8 E tutti insieme sono insensati,

e pazzi: il legno è un' ammaestra-

mento di vanità.

9 L'argento, che si distende col martello, è addotto di Tarsi l'oro d'Ufaz: sono opera di fabbro, e lavorio di mani d'orafo: il lor vestimento è giacinto, e porpora : es tutti sono lavoro d'uomini industriosi.

10 Ma il Signore è il vero Dio, egli e l' Iddio vivente, e'l Re eterno: la terra trema per la sua ira, e le genti non possono sostenere il suo

cruccio.

11 Così direte loro, Gl'iddij, che non hanno fatto il cielo, e la terra, periscano d'in su la terra, e di sotto al cielo.

12 Colui, c'ha fatta la terra con la sua potenza, c'ha stabilito il mondo con la sua sapienza, ed ha distesi i cieli coi suo intendimento: 13 Tosto ch'egli dà fuori la sua

voce, v' e un romor d'acque nel cic-lo: egli fa salir vapori dalle estre-mità della terra, s fa i lampi per la pioggia, e trae il vento fuor de' suoi tesori.

14 Ogni uomo è insensato per scienza: ogni orafo è renduto infame per le sculture : perclochè le sue statue di getto sono una falsità,

e non v'è alcuno spirito in loro. 15 Sono vanità, lavoro d'inganni : periranno nel tempo della lor

visitazione.

16 Colui che è la parte di Iacob non è come queste cose: perciochè egli è il Formator d'ogni cosa, ed Israel è la tribù della sua eredità: il suo Nome è, li Signor degli eser-

citi. 17 O abitatrice della fortezza, raccogli la tua mercatanzia, per por-

taria fuor del paese.

. 18 Perciochè, così ha detto il Signore, Ecco, questa volta gitterò via, come con una frombola, gli abitanti del paese, e gli metterò in distretta, acíochè trovino ciò c'hanno meritato.

19 Ahi lasso me, dirà il paese, per cagion del mio fisccamento! la mia piaga è dolorosa: e pure io avea detto, Questa è una doglia,

che ben potrò sofferire.

20 Le mie tende son guaste, e tutte le mie corde son rotte : i miei figliuoli sono usciti fuor di me, e non sono più : non v'è più alcuno che tenda il mio padiglione, nè che rizzi i miei teli

21 Perciochè i pastori son divenuti insensati, e non hanno ricercato il Signore: per ciò non son prosperati, e tutte le lor mandre

sono state dissipate.

22 Ecco, una voce di grido viene. con gran commovimento, dal pae-se di Settentrione, per ridurre le città di Giuda in desolazione, in ricetti di dragoni.

23 O Signore, lo conosco che la via dell' uomo non è in suo potere: e che non è in poter dell' uomo che camina d'addirizzare i suoi passi.

24 O Signore, gastigami, ma pur moderatamente: non nell' ira tua, che talora tu non mi faccia venir meno.

25 Spandi la tua ira sopra le genti che non ti conoscono, e sopra le nazioni che non invocano il tuo Nome: perciochè hanno divorato Iacob: anzi l'hanno divorato, e consumato, ed hanno desolata la RUA STANZA.

CAP. XI.

A parola, che fu dal Signore in-dirizzata a leremia: dicendo, 2 Ascotzate le pario el di questo pat-to, e pariate agli uomini di Giuda, ed agli abitanti di Gerusalemme: 3 E tu di loro, Così ha detto il Signore Iddio d'Israel, Maladetto

l'uomo, che non ascolterà le paro-

le di questo patto ;
4 Il quale io comandai a' padri vostri d'osservare, quando gli tras-si fuor del paese d'Egitto, della fornace di ferro: dicendo, Ascoltate la mia voce, e fate queste cose, secondo tutto quello ch'io vi comando: e voi mi sarete popolo. ed io vi saro Dio :

5 Aciochè io metta ad effetto il giuramento ch' io feci a' vostri padri, di dar loro un paese stillante latte, e mele : come si vede al di d'oggi. Ed io risposi, e dissi, A-

men, Signore.

6 Appresso il Signore mi disse, Predica tutte queste parole nelle città di Giuda, e nelle piazze di Ge-rusalemme: dicendo, Ascoltate le parole di questo patto, e mettetele ad effetto.

Conclosiacosach' lo abbia fatte di gran protestazioni a'vostri padri, dal di ch'io gli trassi fuor del paese d'Egitto, infino a questo giorno: protestando loro ogni gior-no fin dalla mattina, e dicendo,

Ascoltate la mia voce.

8 Ma essi non l'hanno ascoltata, e non hanno porto l'orecchio loro, e son caminati ciascuno secondo la durezza del cuor suo malvagio: laonde lo ho fatte venire sopra loro tutte le parole di questo patto, il quale io avea lor comandato d'osservare: ma non l'hanno osser-

9 Poi 'l Signore mi disse, E' si tro-va una congiura fra gli uomini di Gluda, e fra gli abitanti di Gerusa-

lemme.

10 Son tornati alle iniquità de' lor padri antichi, i quali ricusaro-no d'ascoltar le mie parole: e sono anch'essi andati dietro ad altri dij, per servirgii: la casa d'Israel, e la casa di Giuda, hanno rotto il mio patto, ch' io avea fatto co' lor padri.

11 Perciò, così ha detto il Signo-re, Ecco, io fo venire sopra loro un male, del quale non potranno nacire: e grideranno a me, ma io non gli ascolterò. 12 Allora le città di Giuda, e gli

abitanti di Gerusalemme, andranno, e grideranno agl'iddii, a'quali fanno profumi: ma essi non gli malveranno in modo alcuno, nel tempo della loro avversità.

13 Perciochè, o Gluda, tu hai avuti tanti dij, quanto 2 il numero delle tue città: e voi avete rizzati tanti altari alla cosa vergognosa, wanto è il numero delle strade di Gerusalemme : altari, da far profumi a Baal.

14 Tu adunque non pregar per questo popolo, e non prendere a gridare, ne a fare orazion per loro: perciochè io non gli esaudirò. quando grideranno a me per la loro avversità.

15 Che ha da far più il mio caro amico nella mia Casa, poichè i maggiori l'impiegano a scelleratezza? Or le carni sacre trapasseranno via da te: perciochè allora che tu commetti'l tuo male, tu fe-

steggi.
16 Il Signore avea chiamato il tuo nome, Ulivo verdeggiante, bello in vaghi frutti : ma, al suono d'un grande stormo, egli ha acceso d'intorno a quello un fuoco, ed i suoi rami sono stati consumati.

17 E'i Signor degli eserciti, che t'avea piantata, ha pronunziato contr'a te del male, per la malva-gità della casa d'Israel, e della casa di Giuda, c'hanno commes per dispettarmi, facendo profumi a Baal.

18 Or il Signore m'ha fatti conoscere i lor fattı, ed io gli ho conosciuti: allora, Signore, tu me gli

hai mostrati.

19 Ed io sono stato come un'agnello, od un bue, che si mena al macello: ed io non sapeva che facessero delle macchinazioni contr'a me: dicendo, Attossichiamo il ruo cibo, e sterminiamio dalla terra de' viventi, e non sia il suo no-me più ricordato. 20 Ma, o Signor degli eserciti,

giusto Giudice, che provi le reni, e'l cuore, fa' ch' io vegga la tua vendetta sopra loro: perciochè io

ti dichiaro la mia ragione.

21 Perciò, così ha detto il Signore intorno a que d'Anatot, che cercano l'anima tua: dicendo, Non profetizzar nel Nome del Signore, che tu non muoia per le nostre mani :

22 Perciò, così ha detto il Signor degli eserciti, Ecco, io ne faro pu-nizione sopra loro: i giovani moranno per la spada ; ed i lor figliuo-648 li, e le lor figliuole morranno di

23 E non resterà di loro alcun rimanente: perciochè io farò venire del male sopra que' d'Anatot, l'an-

no della lor visitazione.

CAP. XII.

CIGNORE, se io litigo teco, tu bei pur giusto: nondimeno io fi proporrò le mie ragioni: perchè prospera la via degli empi? perchè sono a loro agio tutti quelli che procedono disicalmente?

2 Tu gli hai piantati, ed hanno

messa radice: s'avanzano, e fruttano: tu sei presso della lor bocca, ma lontano dalle lor reni.

3 Ma, o Signore, tu mi conosci, tu mi vedi, ed hai provato qual sia il mio cuore inverso te: strascinagli, a guisa di pecore, al macello, e preparagli per lo giorno dell'uccisione.

4 Infino a quando farà cordoglio il paese, e seccherassi l'erba di tutta la campagna, per la malva-gità degli abitanti di quello? le bestie, e gli uccelli son venuti meno: perciochè hanno detto, *Iddio* non

vede il nostro fine.

5 Se, correndo co' pedoni, casi t'hanno stanco ; come ti rimesco-lerai co'cavalli? e, se hai sol fidanza in terra di pace, come farai,

quando'l Giordano sarà gonfio?
6 Perciochè, esiandio i tuoi fratelli, e que' della casa di tuo pa-dre, si sono portati dislealmente teco: ed essi ancora hanno a grida raunata la moltitudine dietro a te: non fidarti di loro, quando ti da-

ranno buone parole.
7 Io ho lasciata la mia Casa, lo ho abbandonata la mia eredita; io ho dato l'amor dell' anima mia nel-

le mani de suoi nemici.

8 La mia eredità m'è stata come un leone nel bosco, ha data fuori la sua voce contr'a me: per ciò

l'ho odiata. 9 La mia eredità m'e stats come un'uccello vaiolato: o uccelli, venite contr'a lei d'ogn' intorno: andate, raunatevi, voi tutte le fiere della campagna, venite per man-

giare 10 Molti pastori hanno guasta la mia vigna, banno calpestata la mia possessione, hanno ridotta la mia cara possessione in un diserto di desolazione.

II E stata ridotta in desolazione: e, tutta desolata, ha fatto cordoglio appo me: tutta la terra è desolata, perciochè non v'è alcuno che ponga mente a queste cose.

12 De' guastatori son venuti so-

pra tutti i luoghi elevati nel diserto: perciochè la spada del Signore divorerà da una estremità del paeae infino all'altra: non v'e pace alcuns per veruna carne.

13 Hanno seminato dei frumento. ed hanno ricolte delle spine: si sono affannati, e non hanno fatto alcun profitto: voi sarete confusi

delle vostre rendite, per l'ardente ira del Signore.

14 Così ha detto il Signore contr'a tutti i suoi malvagi vicini. che toccano l'eredità, la quale egli ha data a possedere ad Israel, suo popolo: Ecco, io gli divellerò d'in aul lor paese, e divellerò la casa di Giuda del messo di loro.

15 Ed avverrà che, dopo ch'io gli avrò divelti, avrò di nuovo pie-tà di loro: e gli ricondurrò, ciascuno alla sua eredità, e clascuno

alla sua terra.

16 Ed avverrà che, se pure imparano le vie dei mio popolo, per glurar per lo mio Nome: dicendo, Il Signor vive: (siccome hanno insegnato al mio popolo di giurare per Baal:) saranno edificati in messo del mio popolo.

17 Ma, se non ubbidiscono, io divellerò una cotal gente, divellen-dola, ed insieme distruggendola: dice il Signore.

CAP. XIII.

OSI m'ha detto il Signore, Va', e comperati una cintura lina, e mettilati in su i lombi, e non metteria nell' acqua-

2 Io dunque comperai quella cin-tura, secondo la parola del Signo-re, e me la misi in su i lombi. 3 E la parola del Signore mi fu indirizzata la seconda volta: di-

4 Prendi la cintura che tu hai comperata, la quale tu hai in su i lombi, e levati, e va'ail Eufrate, e

nascondila quivi in una buca d'un 5 Ed io andai, e la nascosi presso

all'Eufrate, siccome il Signore m'avea comandato.

6 E, dopo molti giorni, avvenne che'l Signore mi disse, Levati, va' all' Eufrate, e togli di la la cintura,

ch'io t'avea comandato di nascondervi

7 Ed lo andai all'Eufrate, e cavai, e tolsi la cintura dai luogo dove io l'avea nascosta : ed ecco. la cintura era guasta, e non era più buona a nulla.

8 E la parola del Signore mi fu

indirizzata: dicendo, 9 Così ha detto il Signore, Coel

guasterò la magnificenza di Giuda,

la gran magnificenza di Gerusa lemme:

10 Di questo popolo malvagio, che ricusa d'ascoltar le mie parole, che camina nella durezza del cuor suo. e va dietro ad altri dij, per servirgli, e per adorargii: e quella diventera come questa cintura, che

non è più buona a nulla.

11 Percioche, siccome la cintura è apposta in su i lombi dell' uomo. così io m'aves congiunta tutta la casa d'Israel, e tutta la casa di Giuda: dice il Signore: aciochè fosse mio popolo, a fama, ed a laude, ed a gloria: ma essi non hanno ubbidito.

12 Di' loro adunque questa parola, Così ha detto il Signore, l'Iddio d'Israel, Ogni barile sarà ripie-no di vino. Ed essi ti diranno, Non sappiamo noi bene, ch'ogni

barile sara ripieno di vino? 13 E tu dirai loro, Così ha detto il Signore, Ecco, io impierò d'ebbrezsa tutti gli abitatori di questo paese, e li re dei legnaggio di David, che seggono sopra i suo trono; ed i saccrioti, ed i profeti, e tutti gli abitanti di Gerusalemme:

14 E gli sbatterò l'uno contr'all' altro, padri, e figliuoli insieme: dice il Signore: io non risparmierò, e non perdonerò, e non avrò pietà, per non distruggergli.

15 Ascoltate, e porgete l'orec-chio, Non superbite : percioche il

Signore ha pariato. 16 Date gioria al Signore Iddio vostro, avanti ch'egli faccia venir le tenebre, ed avanti che i vostri piedi s'intoppino sopra i monti d'oscurità, e che voi aspettiate la luce, e ch'egli l'abbia cangiata in ombra di morte, e mutata in oecurità.

17 Che se voi non ascoltate questo, l'anima mia piagnera in segreto, per lo vostro orgogilo: e l'oc-chio mio non resterà di lagrimare, e si struggerà in lagrime: percio-chè la greggia del Signore è mena-ta in cattività.

18 Di' al re, ed alla regina, Umiliatevi, e sedete in terra: perciochè il vostro principato, la corona della vostra gloria, è caduta a

19 Le città del Mezzodì sono serrate, e non v'é alcuno che l'apra tutto Giuda è menato in cattività egli è menato in una intiera catti vita.

20 Alzate gli occhi vostri, e vedet quelli che vengono di Settentrione dove è la mandra che t'era stat data, la greggia della tua gloria ? 21 Che dirai, quando egli fara pu

### IEREMIA, XIII. XIV.

nision di te ? conclosiscosachè tu steess abbi loro insegnato ad esser tuoi principi in capo: non ti stri-gneranno dolori, a guisa di donna

the partorisce?
22 Che se pur dici nel cuor tuo, Perchè mi sono avvenute queste cose? Per la grandessa della tua iniquità i tuoi lembi sono stati rimhoccati, e le tue calcagna sono state calterite.

23 Potrebbe il Moro mutar la sua pelle, o'l pardo le sue macchie? potreste altresì voi, assuefatti a far

male, far bene?

24 lo dunque gli dispergero come stoppia, che è trasportata via al softar del vento del diserto.

25 Quest' è la tua sorte, la parte delle tue misure, da parte mia: dice il Signore: perciochè tu m'hai dimenticato, e ti sei confidata in mensogna.

26 Laonde io altresì ti rimboccherò i tuoi lembi in sul viso, e'I

tuo vituperio apparira 27 I tuol adulterii, e'l tuo ringhiare, e l'infamia del tuo puttaneg-giare è stata sopra i colli, per li campi: io ho vedute le tue abbo-minazioni. Guala te, Gerusalemme! non ti netterai tu mai? dopo quando ancora?

CAP. XIV.

L A parola del Signore, che fu in-dirissata a Ieremia intorno al fatto della secchemia

2 La Giudea fa cordogilo, e le sue porte languiscono: giacciono per terra in abito lugubre: il grido di

erusalemme è salito.

3 Ed i più onorati d'infra loro hanno mandata per dell' acqua la lor picciola gente : ed essa, venuta alle fosse, non ha trovata acqua alcuna: se ne son tornati co'vasi voti, hanno avuta vergogna, e sono stati confusi, ed hanno coperto il capo loro.

4 Conciosiacosachè la terra sia stata trita, perciochè non v'è stata alcuna pioggia nel paese: i lavo-ratori sono stati confusi, ed hanno

coperto il capo loro.

5 Ed anche la cerva, per li campi, avendo figliato, ha abbandonati i zuoi cerbiatti : perclochè non v'era

alcuna erba

6 E gli asini salvatici si son fermati sopra i luoghi elevati, ed hanno sorbito il vento, come dragoni : gli occhi loro son venuti meno: erclochè non v'era erba alcuna

7 O Signore, se le nostre iniquità rendono testimoniansa contra noi, opera per amor del tuo Nome: perciochè le nostre ribellioni son multiplicate, noi abbiamo peccato contra te.

8 O speranza d'Israel, suo Salvatore in tempo di distretta, perchè saresti nel paese a guisa di forestiere, e come un viandante, che si riduce in un' albergo, per passarvi ls notte ?

9 Perchè saresti come un uomo smarrito, come un' uomo prode che non può salvare? Or, Signore, tu on puo saivare? Or, Signore, tu si pur nel messo di noi, e'i tuo Nome è invocato sopra nol : non

abbandonarci

10 Così ha detto il Signore a queto popolo, Così banno preso diletto d'andar vagando, e non hanno ratd'amour vagamo, e avec de la contra la tenuti i lor piedi e perciò il Signore non gli gradisce : ora ricorderà la loro iniquità, e farà punizion de'

lor peccati.
11 Poi 'l Signore mi disse, Non 17 For 1 Sindre in disse, Non pregare in bene per questo popolo. 12 Quando digiuneranno, lo non secolterò il grido loro: e quando offeriranno olocausto, ed offerta, io non gli avrò a grado; anzi gli consumerò per la spada, e per la fame, e per la peste.

13 Ed io dissi, Ahi, Signore Iddio! ecco, i profeti dicono loro. Voi non vedrete la spada, e fame non v'av-verrà : anzi vi darò ferma pace in

questo luogo.

14 Ed il Signore mi disse, Que' profeti profetissano menzogna nel Nome mio: io non gli ho mandati, e non ho data loro commessione, e non ho lor pariato: essi vi profetizzano visioni di menzogna, ed indovinamento, e vanità, e l'inganno del cuor loro.

15 Perciò, così ha detto il Signore intorno a que' profeti, che profetis-sano nel mio Nome, quantunque io non gli abbia mandati : e dicono. E' non vi sarà nè spada, nè fame in questo paese: Que' profeti saranno consumati per la spada, e

per la fame:

16 E'l popolo, al quale hanno profetizzato, sarà gittato su per le strade di Gerusalemme, per la fame, e per la spada : e non vi sard alcuno che seppellisca nè loro, ne le lor mogli, nè i lor figliuoli, nè le lor figliuole: ed io spanderò sopra loro la lor malvagità.

17 Di' loro adunque questa parola, Struggansi gli occhi miel in lagrime giorno, e notte, e non abbi no alcuna posa : perciochè la ver-gine, figliuola del mio popolo, è stata fiaccata d'un gran fiaccamen-

to, d'una percossa molto dolorosa. 18 Se lo esco fuori a' campi, ecco gli uccisi con la spada: se entro nella città, ecco quelli che langui-

650

## IEREMIA, XIV. XV.

scono di fame: perciochè. esiandio i profeti, ed i sacerdoti, sono andati vagando per lo paese, e non san-

no quel che si facciano

19 Avresti tu pur riprovato Giued avrebbe l'anima tua Sion in abbominazione? perchè ci hai percossi, senza ch'abbiamo potuto aver guarigione ? e' s'aspetta pace. e non v'é alcun bene : e'l tempo della guarigione, ed ecco turbamento.

20 O Signore, noi riconosciamo la nostra malvagità, l'iniquità nostri padri : perciochè noi abbia-

mo peccato contr'a te. 21 Per amor del tuo Nome, non disdegnare, non mettere in vituperio il trono della tua gloria : ricordati del tuo patto con noi, non an-

22 Evvi, fra le vanità delle genti, alcuno che faccia piovere? i cieil danno essi le piogge? non sei des so tu, o Signore Iddio nostro? perciò, noi spereremo in te : perciochè tu hai fatte tutte queste cose.

#### CAP. XV.

POI 'I Signore mi disse, Avvegnachè Moisè, e Samuel, si pre-sentassero davanti alla mia faccia, l'anima mia non sarebbe però inverso questo popolo: mandagli fuori della mia presenza, ed escansene fuori.

2 Che se pur ti dicono, Dove usci-remo? di loro, Così ha detto il Signore, Chi è condannato alla mortalità, esca alla mortalità: chi alla spada, esca alla spada: chi alla fame, esca alla fame : chi alla cat-

tività. esca alla cattività. 3 Ed io costituirò sopra loro quattro generazioni: dice il Signore: la spada, per uccidere: i cani, per istrascinare: gli uccelli del cielo, e le bestie della terra, per divorare,

e le bestate dente cortes pree per distruggere.

4 E farò che saranno agitati per
tutti i regni della terra, per cagion
di Manasse, figliuolo d' Ezechia,
re di Giuda; per quello ch'egli ha
fatto in Gerusalemme.

E Bestatophà o Garusalemme, chi

5 Perciochè, o Gerusalemme, chi avrebbe pieta di te? chi si condorrebbe teco? o chi si rivolgerebbe per domandarti del tuo bene stare Tu m'hai abbandonato, dice il more, e te ne sei ita indietro: io altresì stenderò la mano sopra te e ti distruggerò: io sono stanco di pentirmi.

7 Benchè io gli abbia sventolati con la ventola nelle porte del paese, ed abbia diserto, e distrutto il mio popolo, non però si son convertiti dalle lor vie.

8 Le sue vedove sono state da me multiplicate, plù che la rena de' mari: io ho loro addotto in pien mezzodi un guastatore contr'alla madre de' giovani: io ho fatto disubito cader soura lei turbamento.

é amayenti.

9 Quella ch'avea partoriti sette figliuoli è divenuta fiacca, l'anima sua lin ansato, il suo sole è tramentato, mentre era ancora giorno: è stata confusa, e svergogna-ta : ancora darò il lor rimanente alla speda, all'arbitrio de' lor nemicl: dice il Signore.

10 Ahi lasso me, madre mia! percloche tu m'hat partorito per essere nomo di lite, e di contesa a tutto'l paese : to non ho lor dato nulla in presto, ed essi altresì non m'hanne prestato nulla: e pur

tutti quanti mi maladicono. 11 Il Signore ha detto, Se'l tuo sol rimanente non è riserbato per le bene : se io non fo che'l nemico si scontri in te nel tempo dell' av-versità, e nel tempo della distretta. 12 Potrebbesi compere il ferro, il

ferro d'Aquilone, e'l rame? 13 le dare senza prezzo in preda le tue meulta, ed i tuoi tesori, in

tutti i tuoi confini : e ciò per tutti i

tuoi peccati: 14 E farò passare i tuoi nemici per un paese che tu non sai: percloché un fuoco s'è acceso nella mia îra, îi quale s'apprenderà so-

pra vol. 15 O Signore, tu'l sai: ricordati di me, e visitami, e vendicami de' miei persecutori: non rapirmi, mentre tu sei lento all'ira: comosci ch' lo soffero vituperio per te.

16 Tosto che le tue parole sono state ritrovate da me, io le ho manglate; e la tua parola m'è sta-ta in gioin, ed in allegressa del mio cuore: perciochè il tuo Nome è invocato sepra me, o Signore Iddio degli eserciti.

17 to non son seduto nel consiglio degli schernitori, per far festa, ed allegrezza: lo son seduto tutto solo, per cagion della tua mano: percioché tu m'hai empiuto d'in-

degnazione.

18 Perché è stato il mio dolore perpetuo, e la mia piaga disperata? perchè ha ella ricusato d'esser guarita? mi saresti tu pure come una cosa fallace, come acque che non son perenni

19 Perció, così ha detto il Signore. Se tu ti converti, io ti ristorerò, e tu starai davanti a me: e se tu acpari I prezioso dal vile, tu maral come la mia bocca : conver

# IEREMIA, XV. XVI. XVII.

tansi eglino a te: ma tu, non con-vertirti a loro.

90 Ed jo ti farò essere a questo po-solo a guisa d'un muro fortissimo di rame: ed essi combatteranno contr' a te, ma non ti vinceranno : perciochè io son teco, per salvarti, e per riscuoterti: dice il Signore.

21 E ti trarro di man de' maligni, e ti riscuoterò di man de' violenti.

#### CAP. XVL

DOI la parola del Signore mi fu indirizzata: dicendo. 2 Non prenderti moglie, e non

aver figliuoli, ne figliuole, in que-

sto luogo.

3 Perciochè, così ha detto il Simore intorno a' figliuoli, ed alle ngliuole, che nasceranno in questo luogo, ed alle madri che gli avranno partoriti, ed a' padri che gli avranno generati in questo paese:

4 Morranno di morti dolorose: non se ne farà cordogilo, e non saranno seppelliti: saranno per letame in su la faccia della terra, e saranno consumati per la spada, e per la fame : ed i lor corpi morti saranno per pasto agli uccelli del cielo, ed alle bestie della terra.

5 Perciochè, così ha detto il Signore, Non entrare in alcuna casa di convito funerale, e non andar per far cordoglio, e non condolerti con loro: perciochè io ho ritratta la mia pace da questo popolo, dice il Signore, e la mia benignità, e le

mie compassioni.

6 E grandi, e piccioli, morranno in questo paese, senza esser sep-pelliti ; e non si fara cordoglio per loro, e niuno si fara tagliature ad-dosso, nè si radera per loro: 7 E non si spartira loro pane per

lo duolo, per consolargii del morto; e non si dara loro bere la copp delle consolazioni per padre, nè

per madre d' alcuno.

8 Parimente non entrare in alcuna casa di convito, per seder con loro, per mangiare, e per bere.

9 Perciochè, così ha detto il Signordegli eserciti, l' Iddio d' Israel,

Ecco, io fo cessare in questo luoo, davanti agli occhi vostri, ed a' di vostri, la voce di gioia, e la voce d'allegrezza, la voce dello sposo, e la voce della sposa.

10 Or avverra, quando tu avrai annunsiate tutte queste parole a questo popolo, ch'essi ti diranno, Perchè ha il Signore pronunsiato contr'a noi tutto questo gran male? e quale è la nostra iniquita, e quale è il nostro peccato, che noi abbiamo commesso contr'al Signo-ాం Iddio nostro ?

11 E tu dirai loro, Perciochè i vostri padri m'hanno lasciato, dice il Signore: e sono iti dietro ad altri dij, e gli hanno serviti, ed adorati : ed hanno abbandonato me. e mon hanno osservata la mia Legge :

12 E voi avete fatto vie peggio che i vostri padri: ed ecco, ciascun di voi va dietro alla durezza del cuor suo malvagio, per non

aecoltarmi :

13 Perciò. io vi caccerò fuor di questo paese, in un paese che nè voi, nè i vostri padri, non avete conosciuto ; e quivi servirete giorno, e notte, ad altri dij: percioche io non vi farò grazia.

14 Ma pure, ecco, i giorni ven-gono, dice il Signore, che non si dirà più, Il Signor vive, il quale ha tratti i figliuoli d'Israel fuor del

tratti i figliuoli d'israel fuor del paese d'Egitto: 15 Ma, Il Signor vive, c'ha trat-tii figliuoli d'Israel fuor del pae-se di Settentrione, e di tutti gli altri paesi, ne' quali egli gli avea scacciati: ed io gli ricondurro al-la lor terra, ch'io diedi a' padri

16 Ecco, io mando a grandi pescatori, che gli peschino: dice il Signore: e, dopo ciò, a grandi cac-ciatori che gli caccino sopra ogni

monte, e sopra ogni colle, e nelle buche de sassi. 17 Perciochè gli occhi miei sone sopra tutte le lor vie: quelle non son nascoste dal mio cospetto, e la loro iniquità non è occulta d'in-nanzi agli occhi miei

18 Ed imprima renderò loro al doppio la retribuzione della loro iniquità, e del lor peccato: perciochè hanno contaminato il mio pacse, ed hanno empiuta la mia eredità delle carogne delle lor cose esecrabili, e delle loro abbominazioni.

19 O Signore, mia forza, e mia fortezza, e mio rifugio nel giorno della distretta, le genti verranno a te dalle estremità della terra : e diranno, Veramente i padri nostri hanno posseduta falsità, vanità, e cose nelle quali non era alcun giovamento.

20 Farebbesi l'uomo degl'iddii, i

quali però non son dij i

21 Per tanto, ecco, io farò lor conoscere questa volta, io farò lor conoscere la mia mano, e la mia forza: e sapranno che'l mio Nome ¿. Il Signore.

## CAP. XVII.

L peccato di Giuda è scritto con uno stile di ferro, con una pun-ta di diamante: egli è scolpito in

652

su la tavoia del lor cuore, e nelle corna de' vostri altari ;

2 Il ricordarsi de' loro altari, e de' lor boschi, presso agli alberi verdeggianti, sopra gli alti colli, è loro come il ricordarsi de lor propi figliuoli.

3 O montanaro, scendi nella cam-pagna: io darò in preda le tue fa-cultà, e tutti i tuoi tesori: i tuoi alti luoghi son pieni di peccato, in

tutti i tuoi confini.

4 E tu, e quelli che sono fra te, lascerete vacar la vostra eredità, la quale io v'avea data, essendone cacciati fuori: ed lo ti farò servire a' tuoi nemici, nel paese che tu non conosci: perciochè voi avete acceso un fuoco nella mia ira, il quale arderà in perpetuo.

5 Così ha detto il Signore, Maladetto sia l'uomo che si confida nell'uomo, e mette la carne per suo braccio, e'l cui cuore si ritrae dal

Signore.

6 Egli sarà come un tamerice in una piaggia : e, quando'l ben verrà, egli nol vedrà : ed abiterà nel diserto, in luoghi aridi, in terra di salsuggine, e disabitata.

7 Benedetto sia l'uomo che si confida nel Signore, e la cui confi-

danza è il Signore.

8 Egli sarà come un'albero piantato presso all'acque, e che stende le sue radici lungo un ruscello: e. quando viene l'arsura, egli non la sente: anzi le sue frondi verdeggiano: e neil' anno della secchezz non se n'affanna, e non resta di far frutto.

9 Il cuor dell'uomo è frodolente sopra ogni altra cosa, ed insanabi-le: chi lo conoscera i

10 Io, il Signore, che investigo i cuori, che provo le renl: e ciò, per rendere a ciascuno la retribuzione secondo le sue vie, secondo'i frutto de' suoi fatti

11 Chi acquista delle ricchezze, e non dirittamente, è come la pernice, che cova l'uova che non ha fatte: egli le lascerà al mezzo de' suoi dì, ed alla fine sarà trovato stolto.

12 Il luogo del nostro Santuario è un trono di gloria, un luogo eccel-so fin dal principio.

13 O Signore, speranza d' Israel, tutti quelli che ti lasciano saranno confusi : e quelli che si rivoltano indietro da me saranno scritti nella terra : percioche hanno abbandonata la fonte dell'acque vive, il Signore.

14 Sanami, Signore, ed io sarò sanato: salvami, ed io sarò sal-vato: percische tu sei la mia

laude.

15 Ecco, costoro mi dicono, Dove è la parola del Signore ? venga pu-

16 Or, quant'è a me, io non ho fatta maggiore instanza dietro a te, che si convenga ad un pastore: e non ho disiderato il giorno del male insanabile: tu'l sai: ciò che è uscito delle mie labbra è stato nel tuo cospetto.

17 Non essermi in ispavento: tu sei la mia speranza, e rifugio, nel

giorno dell' avversità.

18 Sieno confusi i miei persecutori, e non io: sieno spaventati, e non io: fa' venire sopra loro il doppia rottura.

19 Così m' ha detto il Signore, Va',

e fermati alla porta de figliucil del popolo, per la quale entrano ed escono li re di Giuda ; ed a tut-

te le porte di Gerusalemme : 20 E di lero, Ascoltate la parola del Signore, re di Giuda, e tutto Giuda, e voi tutti gli abitanti di Gerusalemme, ch'entrate per que-

ste porte:

21 Così ha detto il Signore, Guardatevi, sopra l'anime vostre, di portare alcun carico, nè di farlo passare per le porte di Gerusalemme, nel giorno del Sabato :

22 E non tracte fuor delle vostre case alcun carico, nè fate opera alcuna nel giorno del Sabato : ma santificate il giorno del Sabato, co-me io comandai a' padri vostri.

23 Ma essi non ascoltarono, e non porsero il loro orecchio: anzi indurarono il lor collo per non ascoltare, e per non ricever correzione.

24 Ed avverra, se pur m'ascoltate, dice il Signore, per non fare entrare alcun carico per le porte di questa città nel giorno del Sabato, e per santificare il giorno del Sabato, per non fare in esso alcun lavero:

25 Che li re, ed i principi, che seggono sopra'l trono di David, montati sopra carri, e cavalli : li re, dico, ed i lor principi, gli uomini di Giuda, e gli abitanti di Gerusalemme, entreranno per le porte di questa città : e questa città sarà

abitata in perpetuo;

26 E si verra dalle città di Giuda. e da' luoghi circonvicini di Gerusalemme, e dal paese di Beniamin, e dal piano, e dal monte, e dalla par-te Meridionale, portando olocau-sti, e sacrifici, ed offerte, ed incenso: portando ancora offerte da render grazie, alia Casa del Si-

27 Ma. se non m'ascoltate, pe santificare il giorno del Sabato,

## IEREMIA, XVII. XVIII. XIX.

per non portare alcun carico. e er non entrare con esso per le orte di Gerusalemme, nei giorno del Sabato ; io accenderò un fuoco nelle sue porte, il quale consumerà i palassi di Gerusalemme, e non si spegnerà.

CAP. XVIII.

A parola, che fu dal Signore in-dirissata a Ieremia: dicendo, 2 Levati, e scendi in casa d'un' vasellaio, e quivi ti farò intender le mie parole.

3 Io adunque acesi in casa d'un vasellaio, ed ecco, egli faceva il suo

lavorio in su la ruota.

4 E'l vasello ch'egli faceva si guastò, come l'arglila suol guastarsi in man del vascliaio: ed egli da capo ne fece un'altro vasclio, come a

*lui* vasellaio parve ben di fare. 5 Allora la parola del Signore mi fu indiriszata: dicendo.

6 Non posso io fare a vol, o casa. d'Israel, come ha fatto questo vasellaio? dice il Signore: ecco, siccome l'argilla è in man del vasellaio, così voi, o casa d' Iarael, siete

in man mia 7 In uno stante io parlerò contr'ad una nazione, o contr'ad un regno, per divellere, per diroccare, e per

struggere:

8 Ms, se quella nazione, contr'al-la quale io avrò parlato, si con-verte dalla sua malvagità, io altresì mi pentirò del male, ch'io avea pensato di farle.

9 In uno stante parimente, parlerò in favore d'una nazione, o d'un regno, per piantare, e per edifi-

care :

10 Ma, se quel regno, o nazione, fa quel che mi dispiace, non ascol tando la mia voce; lo altresì mi pentirò del bene ch' lo avea detto di fargli.

11 Ora dunque, parla pure agli uomini di Giuda, ed agli abitanti di Gerusalemme: dicendo, Così ha detto il Signore, Ecco, io formo contr'a voi del male, e penso de pensieri contr'a voi : convertasi ora ciascun di voi dalla sua via malvagia, ed ammendate le vostre vie, ed i vostri fatti

12 Ed essi dissero, Non v'è rimedio: perciochè noi andremo dietro a' nostri pensieri, e faremo ciascuno secondo la durezza del cuor suo

malvagio,

13 Perciò, così ha detto il Signore Deh, domandate fra le genti, chi ha mai udite cotali cose? la ver-gine d'Israel ha fatto una cosa molto brutta

14 Lascerebbesi per lo sasso d'un 654

campo il nevoso Libeno? abbandonerebbersi l'acque pellegrine. fresche, e correnti

15 Conciosiacosachè'l mio popolo m'abbia dimenticato, ed abbia fatti profumi a ciò che non è che vanità: e sia stato fatto intopparsi nelle sue vie, ch'erano sentieri antichi, per caminar per li sentieri d'un camino non appianato:

16 Per mettere il lor paese in desolazione, ed in zuffolo, in perpetuo: onde chiunque passera per esso stupirà, e scuoterà la testa

17 lo gli dispergerò dinanzi al ne-mico, a guisa di vento Orientale: io mostrerò loro la coppa, e non la faccia, nel giorno della lor cala-

mita. 18 Ed essi hanno detto, Venite, e facciamo delle macchinazioni contr'a Ieremia: perciochè la Legge non verrà giammai meno dal sa-cerdote, ne'i consiglio dal savio, nè la parola dal profeta: venite, e percuotiamolo con la lingua, e non

attendiamo a tutte le sue parole. 19 O Signore, attendi a me, ed ascolta la voce di quelli che con-

tendono meco.

20 Deesi render mal per bene? conciosiacosach'essi abbiano cavata una fossa all'anima mia. Ricordati ch'io mi son presentato di-nanzi a te, per pariare in favor loro, per istornar l'ira tua da loro. 21 Perciò, abbandona i lor figliuo-

li alla fame, e fagli cadere per la spada: e sieno le lor mogli orbate di figliuoli, e vedove: e sieno i loro uomini uccisi, e morti; e sieno lor giovani percossi dalla spada

nella battaglia.

22 Sieno udite le strida dalle case loro, quando in uno stante tu avrai fatte venire sopra loro delle schie-re: perciochè hanno cavata una fossa, per prendermi: ed hanno di nascoso tesi de' lacci a' miei piedi. 23 Ma tu, o Signore, conosci tut-to l' lor consiglio contr'a me, che è

di farmi morire: non fare il purgamento della loro iniquità, e non iscancellare il lor peccato dal tuo cospetto: anzi sieno traboccati davanti a te : opera contr'a loro nel tempo della tua ira.

### CAP. XIX.

IL Signore ha detto così, Va , in-sieme con alcuni degli Anziani del popolo, e degli Anziani de sa-cerdoti, e compera un boccale di vasellaio;

2 Ed esci alla valle del figliuolo d' Hinnom, che è all'entrata della porta de' vasellai : e quivi grida le parole ch' io ti dirò :

3 E di', Ascoltate la parola del Signore, voi re di Giuda, ed abitanti di Gerusalemme : Così ha detto il Signor degli eserciti, l'Iddio d'Israel, Ecco, io fo venire sopra questo luogo un male, il quale chiun-que udirà avrà gli orecchi intro-

4 Perciochè m'hanno lasciato, ed hanno profanato questo luogo, ed hanno in esso fatti profumi ad altri dij, i quali nè essi, nè i lor padri, nè li re di Giuda, non hanno conosciuti: ed hanno empiuto questo luogo di sangue d'innocenti ;
5 Ed hanno edificati degli alti

luoghi a Baal, per bruciar col fuoco i lor figliuoli in olocausto a Baal: il che lo non comandal, e non ne parlai giammai, e non m'entrò giammai in cuore:

6 Perciò, ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che questo luogo non sarà più chiamato Tofet, nè Valle del figliuolo d'Hinnom: ma Valle d'uccisione.

7 Ed io metterò al niente il consiglio di Giuda, e di Gerusalemme, in questo luogo : e gli farò cader per la spada dinanzi a' lor nemici. e sii darò in man di quelli che cercano l'anima loro: e darò i lor corpi morti per pasto agli uccelli del cielo, ed alle bestie della terra :

8 E metterò questa città in desolazioni, ed in suffolo: chiunque passerà presso d'essa stupira, e suffolerà, per tutte le sue piaghe:

9 E farò che mangeranno la carne de' lor figliuoli, e la carne delle lor figliuole: e ciascuno mangerà la carne del suo compagno, nell' assedio, e nella distretta, della quale i lor nemici, e quelli che cercano l'anima loro, gli strigneranno.

10 Poi spezza il boccale in presensa di quegli uomini, che saranno

andati teco:
11 E di' loro, Così ha detto il Sinor degli eserciti, Com romperò questo popolo, e questa citta, come ti sprzza un vasello di vasellalo, il quale non si può più risaldare: e saranno seppelliti in Tofet, fin che non vi sia più luogo da seppellire. 12 Così farò a questo luogo, dice il Signore, ed a' suol abitanti, e ciò, per render questa città simile a.

13 E le case di Gerusalemme, e le case delli re di Giuda, saranno im-monde come il luogo di Tofet: tut-te le case, sopra i cui tetti hanno fatti profumi a tutto l'esercito del cielo, ed offerte da spandere ad altri dij. 14 Poi Ieremia se ne venne di

655

Tofet, dove il Signore l'avea mandato per profetimare: e si fermò nel cortile della Casa del Signore :

e disse a tutto'i popolo, 15 Così ha detto il Signor degli eserciti, l'Iddio d'Israel, Ecco, lo fo venire sopra questa città, e sopra tutte le terre d'essa, tutto'l male ch' io ho pronunziato contr'a lei: percioche hanno indurato il lor collo, per non ascoltar le mie parole.

#### CAP. XX.

R Pashur, figliuolo d'Immer, sacerdote, ch' era soprantendente, e conduttore nella Casa del Signore, udì Ieremia, che profetis-

sava queste parole.

2 E Pashur percesse il profeta
Ieremia, e lo mise nella grotta,
ch' era nella porta alta di Beniamin, la quale conduceva alla Casa

del Signore.

3 E'l giorno seguente, Pashur trasse Ieremia fuor della carcere. E Ieremia gli disse, Il Signore ti nomina, non Pashur, ma Magormissabib.

4 Perciochè, così ha detto il Simore, Ecco, io ti metterò in ispavento a te stesso, ed a tutti i tuoi amici: ed essi caderanno per la spada de' lor nemici, ed i tuoi occhi lo vedranno: e darò tutto Giuda in man del re di Babilonia, il quale gli menerà in cattività in Babilo-

nia, e gli percuoterà con la spada: 5 E darò tutte le ricchezze di questa città, e tutto i suo guadagno, e tutte le sue cose preziose; ed in-sieme tutti i tesori delli re di Giuda, in man de' lor nemici, i quali gli prederanno, e gli rapiranno, e gli porteranno via in Babilonia. 6 È tu, Pashur, e tutti quelli ch'a

bitano in casa tua, andrete in cattività : e tu entrerai in Babilonia, e quivi morrai, e quivi sarai sep-pellito, tu, e tutti i tuoi amici, a' quali tu hai profetizzato falsa-

mente.

7 O Signore, tu m'allettasti, ed io mi lasciai allettare: tu mi facesti forza, e mi vincesti: tuttodì sono in derisione, ciascuno si beffa di me.

8 Percioche, da che io pario, scla-mo, e grido violenza, ed assassina-mento: imperochè la parola del Signore m'è stata in obbrobrio, ed in ischerno tuttodi.

9 Laonde io dissi, Io non lo men-

toverò più, e non parlerò più nel suo Nome: (ma v'è stato nel mio cuore come un fuoco ardente, rinchiuso nelle mie ossa: e mi sono stancato per ritenerlo, e non ho potuto:)

## IEREMIA, XX. XXI. XXII.

10 Perciochà lo bo udito come ! molti m'hanno infamato : spavento e d'ogn'intorno: rapportate, e noi rapporteremo. Tutti quelli co'quali io stava in buona pace m'hanno spiato, se io incappava punto: ed hanno detto, Forse si lascerà egli cogliere per inganno, e noi verremo a capo di lui.

11 Ma il Signore è meco, come un' uomo prode, e terribile : perciò quelli che mi perseguitano caderanno, e non avranno la vittoria: saranno grandemente confusi. perciochè non prospereranno: cio sard loro una ignominia eterna, che giammai non sara dimenticata.

12 Dunque, o Signor degli eser-citi, che provi'l giusto, che vedi le reni, e'i cuore, fa' ch'io vegga la vendetta che tu prenderai di loro: perciochè io t'ho spiegata la mia

agione. 13 Cantate al Signore, laudate il Signore: percioché egli ha riscossa l'anima del povero dalla mano de malfattori.

14 Maladetto sia il giorno ch'io nacqui: il giorno che mia madre mi partori non sia benedetto.
15 Maladetto sia l'uomo che ne

portò la novella a mio padre: di-cendo, Un figliuol maschio t'e na-

to; e lo rallegro grandemente. 16 E sia quell' uomo come quelle città che'l Signore ha sovvertite, senza essersene mai pentito: ed oda il gride la mattina, e lo stormo in sul memod):

17 Conciosiacosachè Iddio non abbia fatto morire fin dalla matrice, e non abbia fatto che mia madre fosse il mio sepoloro, e che la sua matrice fosse in perpetuo gra-

18 Perchè sono io uscito della matrice, per veder travaglio, e tormento, e per finire i miei giorni in vituperio?

#### CAP. XXI.

A parola, che fu dal Signore in-dirizzata a Ieremia, quando'l re Sedechia mandò a lui Pashur, figliuolo di Malchia, e Sefania, figliuolo di Masseia, sacerdote : dicendo,

2 Deh. domanda per noi 'l Signore: perciochè Nebucadresar, re di Babilonia, guerreggia contr'a noi: forse il Signore operera inverso noi secondo tutte le sue maraviglie, e farà ch'egli si ritrarrà da noi. 3 E Ieremia disse loro, Così direte a Sedechia,

4 Il Signore Iddio d'Israel ha detto così, Ecco, lo fo rivolgere indietro i strumenti bellici, che son nelle vostre mani, co' quali voi cambattete contr'al re di Babilonia, e con. tr'a Caldei, che v'assediano di fuori delle mura: e gli raccoglierò in merzo di questa città.

5 Ed io stesso combatterò contra voi con man distess, e con possente braccio, in ira, ed in cruccio.

ed in grande indegnazione;
6 E percuoterò gli abitanti di que-sta città, gli uomini, e gli animali: e morranno di gran mortalità.

7 E poi appresso, dice il Signore, lo darò Sedechia, re di Giuda, ed i suoi servitori, e'i popolo, e quelli che saranno scampati in questa città dalla mortalità, e dalla spuda, e dalla fame, in man di Nebucad-resar, re di Babilonia, ed in man de' lor nemici, e di quelli che cercano l'anima loro: ed egli gli per-cuoterà, mettendogli a fil di spada:

egli non perdonerà loro, e non gli risparmierà, e non ne avrà pietà. 8 Ed a questo popolo di', Così ha detto il Signore, Ecco, io vi pro-pongo la via della vita, e la via

della morte.

9 Coloro che dimoreranno in questa città morranno di spada, o di fa-me,o di pestilenza : ma quelli ch'andranno ad arrendersi a' Caldei, i quali v'assediano, viveranno, e l'anima loro sarà loro per ispoglia.

10 Perciochè io ho volta la mia

faccia contr'a questa città, in male, e non in bene : dice il Signore : ella sarà messa in man del re di Babilonia, ed egli l'arderà col fuoco. Il Ed alla casa del re di Giuda di'.

Ascoltate la parola del Signore:
12 O casa di David, coai ha detto
il Signore, Da mattina fate ragione, e riscuotete di man dell' pressore colui a cui è tolto il auo: che talora l'ira mia non esca a guisa di fuoco, ed arda, senza ch'alcuno la possa spegnere, per la mal-vagità de' vostri fatti.

13 Eccomi a te, o abitatrice della valle, della rocca del piano: dice il Signore: a voi che dite, Chi potrebbe scender sopra noi, e chi po-trebbe entrar nelle nestre stanze?

14 Ed io farò punizione di voi se-condo'i frutto de' vostri fatti: dice il Signore: ed accenderò un fuoco nella selva di quella, il quale consumerà tutto ciò che è d'intorno a lei.

#### CAP. XXII.

YOSI ha detto il Signore, Scendi Dalla casa del re di Giuda, e pronuncia quivi questa parola: 2 E di', Ascolta la parola del Si gnore, o re di Giuda, che siedi so pra'l trono di David : tu, ed i tuoi

giudicio, e giustisia: e riscuotete di man dell'oppressore colui a cui è tolto il suo: e non fate torto al forestiere, nè all' orfano, nè alla vedova: non fate violenza, e non ispandete sangue innocente in que-

sto luogo.
4 Perciochè, se pur mettete ad effetto questa parola, li re del le-gnaggio di David, che seggono sopra'l suo trono, entreranno per le porte di questa Casa, montati sora carri, e sopra cavalli, essi, ed i lor servitori, e'l lor popolo.

5 Ma, se voi non ascoltate queste parole, io giuro per me stesso, dice il Signore, che questa Casa sarà messa in desolazione.

6 Perciochè, così ha detto il Simore intorno alla casa del re di Gluda, Tu mi sei stata come Galaad, come la sommità del Libano: se io non ti riduco in diserto, in città disabitate.

7 lo ordinerò contr'a te de' guastatori, ch'avranno ciascuno le sue armi : e taglieranno la scelta de' tuol cedri, e gli gitteranno nel fuoco. 8 E molte genti passeranno presso di questa città, e diranno l'uno al-l' altro, Perchè ha il Signore fatto

così a cotesta gran città? 9 E si dirà, Perciochè hanno lasciato il patto del Signore Iddio loro, ed hanno adorati altri dii, ed

hanno lor servito.

10 Non piagnete per lo morto, e non ve ne condolete: plagnete pur per quel che se ne va via: percio-chè egli non ritornerà più, e non vattà di li controlle più, e non vedrà più il suo natio paes

11 Perciochè il Signore ha detto così di Sallum, figliuolo di Iosia, re di Giuda, c'ha regnato in luogo di Iosia, suo padre, ed è uscito di questo luogo, Egli non vi ritornera

più: 12 Anzi morrà nel luogo dove è stato menato in cattività, e non

vedrà più questo paese. 13 Guai a colui ch'edifica la sua casa, e non con giustizia; e le suc sale, e non con dirittura: che si serve del suo prossimo per nulla, e non gli dà il pagamento dell'opera

14 Che dice, Io m'edificherò una casa grande, e delle sale spaziose : e taglia a quelle delle finestre lar-

sugus a quene acre amestre iar-ghe, e la pit savolata di cedri, e la dipigne di minio!

15 Regneresti tu pure, che tu ti rimescoli cesi co 'cedri? non man-giò, e non bevve tuo padre, facen-do ciò ch'è diritto, e giusto! ed al-667

servitori, e'l tuo popolo ch'entrate | lora bene gli sevenne. 16 Egli fece ragione al povero, ed 3 Coei ha detto il Signore, Fate al bisognoco: ed allora bene gli svenne: non é ciò conoscermi?

dice il Signore.

17 Ma tu non hai gli occhi, nè'l cuore, se non alla tua avarizia. ed a spandere il sangue innocente, ed ad oppressione, ed a storsione, per

farla

18 Perciò, il Signore ha detto con di Iolachim, figliuolo di Iosia, re di Giuda, E'non se ne farà cordo-glio, dicendo, Ahl fratel mio! Ahl sorella! E' non se ne farà altresì

cordogilo, dicendo, Ahi Signore! ed, Ahi sua maestà! 19 Egil sarà seppellito della sepoi-tura d'un'asino, essendo strasci-nato, e gittato via lungi dalle porte

di Gerusalemme.

90 Sali pure in sul Libano, e gri-da : e da' fuori la tua voce in Basan, e grida a quelli che sono di là : perciochè tutti i tuoi amanti sono stati rotti

21 Io t'ho parlato nelle tue prosperità: ma tu hai detto, lo non ascolterò: questa è stata la tua usanza fin dalla tua fanciullessa, che tu non hai giammai ascoltata

la mia voce.

22 li vento si pascera di tutti i tuoi pastori, ed i tuoi amanti andranno in cattività: allora sarai pure sverrognata, e confusa, per tutta la tua malvagità. 23 Tu dimori nel Libano, tu t'an-

nidi sopra i cedri: o quanto sarai graziosa, quando ti verranno le do-glie del parto; i dolori, come di donna che partorisce! 24 Come lo vivo, dice il Signore, avvegnachè tu, Conia, figliuolo di

Iolachim, re di Giuda, fossi un su gello nella mia man destra, pur te ne divellerò:

25 E ti darò in man di quelli che cercano l'anima tua, ed in man di quelli de' quali tu hai spavento, ed in man di Nebucadresar, re di Babilonia, ed in man de Caldei :

26 E caccerò te, e tua madre che t'ha partorito, in un paese strano, dove non siete nati: e quivi mor-

27 E. quant'è al pacec, al quale essi hanno l'animo intento, per tor-

narvi, non vi torneranno. 28 E questo uomo Conia un'idolo spressato, e rotto in pessi? è egli un vaso, del quale non si fa stima alcuna? perchè dunque sono stati cacciati egli, e la sua progenie, e gittati in un paese, che non cono-

soono ? 29 O paese, o paese, o paese, a-scolta la parola del Signore!

2F3

# IEREMIA, XXII. XXIII.

30 Così ha detto il Signore, Scrivete pure che quest uomo sarà rece pure che quest uomo serio privo di figilioli, e sard uomo che non prospererà a' suoi di; e che niuno della sua progente prospererà, sedendo sopra'i trono di Davida e signoreggiando per l'immansi sopra Gluda.

CAP. XXIII.

'UAI a' pastori, che disperdono. e dissipano la greggia del mio pasco! dice il Signore.

Perciò, così ha detto il Signore Iddio d' Israel a' pastori che pascono il mio popolo, Voi avete dissipate le mie pecore, e le avete scac-ciate, e non ne avete avuta cura : ecco, lo farò punizione sopra voi della malvagità de' vostri fatti : di-

ce il Signore. 3 Ed lo raccoglierò il rimanente delle mie pecore, da tutti i paesi ne quali io le avrò scacciate, e le farò tornare alle lor mandre: e frutteranno, e multiplicheranno.

4 Ed io costituirò sopra loro de' pastori che le pastureranno: ed esse non avranno più paura, nè spavento, e non ne manchera al-cuna: dice il Signora.

5 Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, ch'io farò sorgere a Da-vid un Germoglio giusto, il quale regnera da re, e prosperera, e fa-ra giudicio, e giustizia nella terra. 6 A'suoi di Giuda sara salvato,

ed Israel abiterà in sicurtà : e questo sard il suo Nome, del quale sara chiamato, IL SIGNORE NO STRA GIUSTIZIA.

7 Perciò, ecco, i giorni vengono. dice il Signore, che non si dira più, gnore vive, c' ha tratti i figliuoli d' Israel fuor del paese d'Egitto:

8 Ma, li Signore vive, c'ha trat-ta, e condotta la progenie della casa d'Israel fuor del paese di Settentrione, e di tutti i paesi dove io gli avea scacciati: ed essi abiteranno nella lor terra.

9 Il mio cuore è rotto dentro di me per cagion de profeti : tutte le mie ossa ne sono scrollate: io sono come un'nomo ebbro, e come

una persona soprafatta dal vino: per cagion del Signore, e per ca-gion delle parole della sua Santità. 10 Perciochè il paese è pieno d'adulteri : perciochè il paese fa cor-

doglio per l'esecrazioni: i paschi del diserto se sono tutti secchi: il corso di costoro è malvagio, e la lor forza non è diritta.

11 Perciochè e profeti, e sacerdoti sono profani : e nella mia Casa stessa ho trovata la lor malvagità : ice il Signore.

12 Perciò, la lor via sarà come sdruccioli in tenebre : saranno sospinti, e caderanno in esse : per-clochè io farò venire sopra ioro del male, l'anno della lor visitasione : dice il Signore.

13 Ben avea io vedute cose scon-venevoli ne' profeti di Samaria: profetimavano per Baal, e travia-vano il mio popolo Israel:

14 Ma io ho vedute cose nefande ne' profeti di Gerusalemme, cor mettere adulteri, e procedere in falsità: ed hanno confortate le mani de malfattori, aciochè niun di loro si converta dalla sua malvagità: essi tutti mi sono stati come Sodoma, e gli abitanti di quella come Gomorra.

15 Perciò, il Signor degli eserciti ha detto così di que' profeti, Ecco, io gli ciberò d'assenzio, e darò lor bere acque di tosco : perciochè da' profeti di Gerusalemme è uscita la

profanità per tutto'i pacse.
16 Così ha detto il Signor degli
eserciti, Non ascoltate le parole
de profeti che vi profetizzano: essi
vi fanno vaneggiare: propongono le visioni del cuor loro, che non sono uscite della bocca del Signore: 17 Non restano di dire a quelli

che mi dispettano, Il Signore ha detto, Voi avrete pace : ed a tutti coloro che caminano secondo la durezza del cuor loro, Male alcuno non verra sopra voi. 18 Percioche, chi è stato presente

nel segreto consiglio del Signore? e chi ha veduta, ed intesa la sua parola? chi ha porta l'orecchia alla sua parola, e l' ha udita ! 19 Ecco'l turbo del Signore, l'ira

è uscita, il turbo soprastà, caderà

sopra'l capo degli empi. 20 L'ira del Signore non si racqueterà, fin ch'egii non abbia ese-guiti, e mesi sa effetto i pensiari del cuor suo: alla fin de' giorni voi intenderete molto bene la cosa.

21 Io non ho mandati que profeti, e son corsi: io non ho lor parlato.

ed hanno profetizzato.

22 Se fossero stati presenti nel mio segreto consiglio, avrebbero fatte intendere le mie parole al mio popolo, e gli avrebbero stornati dalla lor cattiva via, e dalla malvagità de' lor fatti.

23 Sono io Dio da presso, dice il Signore, e non Dio da lungi?

24 Petrebbesi nascondere alcuno in tali nascondimenti ch'io nel vedessi? dice il Signore: non riempio io il olelo, e la terra? dice il Signore. 25 lo ho udito quel c'hanno detto

que' profeti, che profetimpno men-

## IEREMIA, XXIII. XXIV.

sooms nel Nome mio: dicendo, Io i ho avuto un sogno, io ho avuto un sogno.

96 Infino a quando è questo nel cuore de profeti che profetizzano menzogna, e son profeti dell'ingan-

no del cuor loro

27 Che pensano di far dimenticare il mio Nome al mio popolo, per li lor sogni, i quali raccontano l'uno all'altro, siccome i padri loro dimenticarono il mio Nome per Beal.

28 Il profeta, appo eui è un sogno, racconti quel sogno: e quello, appo cui e la mia parola, proponga la mia parola in verità : che ha da far la paglia col frumento i dice

il Signore. 29 Non è la mia parola come un fuoco? dice il Signore : e come un martello, che spezza il sasso? 30 Perciò, eccomi contr'a que

profeti, dice il Signore, che rubano le mie parole ciascuno al suo com-

pagno.

31 Eccomi contr'a que' profeti, dice il Signore, che prendono la lor lingua, e dicono, Egli dice.

32 Eccomi contr'a quelli che prostimano sogni falsi, dice il Signore, e gli raccontano, e traviano il mio popolo per le lor bugie, e per la lor temerità : benchè io non gii abbia mandati, e non abbia data loro alcuna commessione : e non recheranno alcun giovamento a questo popolo: dice li Signore.

33 Se questo popolo, od alcun profeta, o sacerdote, ti domanda: dicendo, Quale è il carico del Signore? di'loro, Che carico? Io "abbandonerò : dice il Signore.

34 E, se alcun profeta, o sacer-dots, o'l popolo dice, Il carico del Signore; io farè punizione sopra quell' uomo, e sopra la sua casa. 35 Dite così, ciascuno al suo pros-

simo, e ciascuno al suo fratello, Che ha risposto il Signore? e, Che ha detto il Signore?

36 E non mentovate più il carico del Signore: percioche la parola di clascuno sarà il suo carico: pocia che voi pervertite le parole dell' Iddio vivente, del Signor degli serciti. Iddio nostro.

37 Di così al profeta, Che t'ha risposto il Signore? e. Che t'ha

il detto

38 E pure ancora direte, Il carico del Signore? perciò, così ha detto il Signore, Perciochè voi avete detta questa parola, Il carico dei Signore : benchè lo v'avessi mandate a dire, Non dite più, Il carico del Signore:

.29 Percie, ecco, io vi dimenti-

cherò affatto, ed abbandonerò vot. e questa città, ch'io diedi a voi, ed a' vostri padri, cacciandovi dal mio

40 E vi metterò addosso una infamia eterna, ed un vituperio perpetuo, che non sarà *giamma*i di-

menticato.

CAP. XXIV.

Il Signore mi fece vedere une visione, dopo che Nebucadre-sar, re di Babilonia, ebbe menato di Gerusalemme in cattività leeonia, figliuoto di Iolachim, re di Giuda, ed i principi di Giuda, ed i fabbri, ed i ferrainoli: e gli ebbe condotti in Bablionia. Ecco dunque due cancetri di fichi, posti da-vanti al Tempio del Signore.

2 L'uno de' canestri era di fichi molto buoni, quali sene i fichi pri-maticci: e l'altro canestro era di fichi molto cattivi, che non si potevano mangiare, per la lor cat-

3 Ed il Signore mi disse, Che ve di, Ieremia? Ed io diesi, De' fichi: de' quali gli uni, che son buoni, sono ottimi: e gli altri, che son cattivi, son pessimi, sì che non si ossono mangiare per la lor catlività.

4 E la parola del Signore mi fu indirizzata: dicendo.

5 Così ha detto il Signore Iddio d'Israel. Come questi fichi sono buoni, così riconoscerò in bens quelli di Giuda che sono stati menati in cattività, i quali io ho mandati fuor di questo luogo, nel passe de' Caldel:

6 E volgerò l'occhio mio verso loro in bene, e gli ricondurrò in questo paese: e gli edificherò, e non gli distruggerò più: e gli pian-terò, e non gli divellerò più: 7 E darò loro un cuore per cono-

scermi, ch' io sono il Signore : essi mi saranno popolo, ed io sarò loro Dio: percioche si convertiranno a me di tutto'l lor cuore.

8 E, come quegli altri fichi sone tanto cattivi, che non se ne può mangiare, per la lor cattività, coal altreal ha detto il Signore, Tale renderò Sedechia, re di Giuda, ed i suoi principi, e'l rimanente di que'di Gerusalemme, che saranno restati in questo paese, o che si sa ranno ridotti ad abitare nel passe d'Egitto:
9 E farò che saranno agitati, (

mal trattati, per tutti i regni delli terra: e che saranno in vituperio ed in proverbio, ed in favola, ed i maladizione, in tutti i luoghi, dov

gli avrò cacciati :

## IEREMIA, XXIV. XXV.

10 E manderò contr'a loro la spada, e la fame, e la pestilenza; fin ch'io gli abbia consumati d'in an la terra ch' lo avea data loro, ed a' ior padri.

CAP. XXV.

A parola che fu indirizzata a I leremia, intorno a tutto'l popolo di Giuda, nell' anno quarto di Iolachim, figliuolo di Iosia, re di Giuda; ch'era il primo anno di Nobucadresar, re di Babilonia :

2 La quale il profeta Ieremia pro-nunzio a tutto il popolo di Giuda, ed a tutti gli abitanti di Gerusa-

lemme : dicendo,

3 Dall' anno tredecimo di Iosia. agliuolo d'Amon, re di Giuda, inagnitudo d'attori, re di Ciaus, in-fino a questo giorno, già per lo spesio di ventitre anni, la parola del Signore m'è stata indirizzata, ed lo ho pariato a voi del continuo, per ogni mattina: ma voi non

ivete ascoltato. 4 Il Signore v'ha exiandio mandati tutti gli altri suoi servitori profeti, del continuo, per ogni mattina: (ma voi non avete ubbidito, nè porto l'orecchio vostro

per ascoltare:)
5 Dicendo, Deh, convertasi ciascun di voi dalla sua cattiva via, e dalla malvagità de' suol fatti : e vol abiterete per ogni secolo in su la terra che'l Signore ha data a

voi, ed a' vostri padri: 6 E non andate dietro ad altri di, per servirgii, ed adorargii; e non mi dispettate per l'opere delle vostre mani; ed io non vi farò

male alcuno.

Ma voi non m'avete ubbidito, 7 Ma voi non m'avete ubbidito, dice il Signore: per dispettarmi con l'opere delle vostre mani, a danno vostro.

8 Perciò, così ha detto il Signor degli eserciti, Conclosiacosache voi non abbiate ubbidito alle mie pa-

9 Ecco, io manderò per tutte le nazioni di Settentrione, dice il Si-gnore: e per Nebucadrezar, re di Babilonia, mio servitore: e le farò venire contr'a questo paese, e contr'a' suol abitanti, e contr'a tutte queste genti d'intorno; e le distruggerò, e le metterò in desolazione, ed in zuffolo, ed in disertamenti eterni.

10 E farò venir meno fra loro la voce di gioia, e la voce d'allegrezsa; la voce dello sposo, e la voce della sposa ; il romore delle ma-

cine, e'i lume delle lampane. Il E tutto questo paese sarà ridotto in diserto, ed in desolazione: e queste genti serviranno al re di Babilonia settant' anni.

19 E quando i settant'anni saranno compiuti, lo farò punisione sopra'l re di Babilonia, e sopra quella gente, dice il Signore, della loro iniquità : ed anche sopra'i paese de Caldei, e lo ridurrò in de-

solazioni perpetue. 13 E farò venire sopra quel paese tutte le cose ch'io ho pronunciate contr'ad esso; tutto ciò che è scritto in questo libro, ciò che le-remia ha profetimato contr'a tutte

le genti. 14 Perciochè anche genti grandi. e re possenti gli ridurranno in servitù: ed io renderò loro la retribuzione secondo i fatti loro, c secondo l'opere delle lor mani. 15 Perciochè il Signore Iddio d'I-

arael m'ha detto così, Prendi di man mia questa coppa del vino dell' ira, e danne bere a tutte le

genti, alle quali io ti mando. 16 Essi ne berranno, e ne saranno stordite, e smanieranno, per la spada ch' io mando fra loro.

17 Io adunque presi la coppa di man del Signore, e ne diedi bere a tutte le genti, alle quali 'l Signore mi mandava:

18 A Gerusalemme, ed alle città di Giuda, ed a' suoi re, ed a' suoi principi: per mettergli in istu-pore, in desolazione, in suffolo, ed in maladizione: come sono al di

d'oggi : 19 A Faraone, re d'Egitto, ed s' suoi servitori, ed a' suoi principi,

ed a tutto'l suo popolo:

20 Ed a tutto'l popolo mischisto,
ed a tutti li re dei paese d'Us, el a tutti li re del paese de Filistei, ed ad Ascalon, ed a Gaza, ed ad Ecron, ed al rimanente d'Asdod : 21 Ad Edom, ed a Moab, ed a' fi-

gliuoli d'Ammon : 22 Ed a tutti li re di Tiro, ed

tutti li re di Sidon, ed alli re dell'isole oltre mare:

23 A Dedan, ed a Tema, ed a Bus, ed a tutti quelli che si radono i canti delle tempie:

24 Ed a tutti li re dell' Arabia, ed a tutti li re del *popol* mischiato, i quali abitano nel diserto:

25 Ed a tutti li re di Zimri, ed a tutti li re d'Elam, ed a tutti li re

26 Ed a tutti li re di Settentrione, vicini, o lontani, dall' uno all'altro: ed a tutti i regni della terra che sono sopra la faccia d'essa: il re di Sesac ne berrà anch' egli dopo loro.

27 Di' loro adunque, Così ha detto il Signor degli eserciti, l'Iddio d' I-srael, Bevete, ed inebbriatevi, e vomitate, e lasciatevi cadere, sen-

### IEREMIA, XXV. XXVI.

na poter rilevarvi, per la spada ch'io mando fra vol.

28 E se pur ricusano di prender di man tua la coppa, per bere, di' loro, Così ha detto il Signor degli

eserciti, Pur ne berrete

29 Perciochè, ecco, io comincio dalla città che si chiama del mio Nome, a far del male: è sareste voi pure esenti? voi non ne sarete esenti : imperochè io chiamo la spada sopra tutti gli abitanti della

spada sopra turta gu sotanti della sterra: dice il Signor degli eserciti.
30 Tu adunque profetissa loro tutte queste perole: e di loro, Il
Signore ruggirà da alto, e darà fuori la sua voce dall'abitacolo della sua Santità: egli ruggirà faramente contr' alla sua stanza: un gran grido, come di quelli che cal-cano la vendemmia, risonerà a tut-

ti gli abitatori della terra. 31 Lo stormo ne è andato infino alle estremità della terra: perciochè il Signore ha lite contr'alle genti, egli verrà a gindicio con ogni carne: egli darà gli empi alla spada: dice il Signore.

spada: dice il Signor degli eserciti, Ecco, il male passerà da una gente (all' altra, ed un gran turbo si leverà dal fondo della terra.

33 Ed in quel giorno gli uccisi del Signore saranno da una estremità della terrà infino all'altra estremità: non se ne farà cordoglio, e non saranno raccolti, nè seppelliti: saranno per letame sopra la

faccia della terra

34 Urlate, pastori, e gridate: e voltolatevi nella polvere, voi i principali della greggia: perciochè il vostro termine, per essere scanna-ti, el termine delle vostre dissipasioni, è compiuto : e voi caderete a guisa d'un vaso prezioso.

35 Ed ogni rifugio verra meno a' pastori, ed ogni scampo a' princi-

ali della greggia.

36 V'è una voce di grido de pe-stori, ed un'urlo de principali della greggia: perciochè il Signore gua-sta il lor pasco.

37 E le mandre pacifiche saranno distrutte, per l'ardor dell'ira del

Signore

38 Egli ha abbandonato il suo tabernacolo, a guisa d'un leoncello ch'abbandonasse il suo ricetto: perciochè il lor paese è stato messo in desolazione per lo furor dello sformatore, e per l'ardor dell' ira d'esso.

#### CAP. XXVI.

TEL principio del regno di Iolachim, figliuolo di losia, re di Giuda, questa parola mi fu dal Si-

enore indirizzata: dicendo. 2 Cost ha detto il Signore, Presen-tati nel cortile della Casa del Signore, e pronunsia a tutte le città di Giuda, che vengono per adorar nella Casa del Signore, tutte le pa-role ch'io t'ho comandato di dir loro: non sottrarne nulla:

3 Forse ubbidiranno, e si convertiranno ciascuno dalla sua via maltiranno ciascuno data sua via mai-vagia: ed lo altresi mi pentirrò del male, che penso di far loro per la malvagità de' lor fatti. 4 Di' loro adunque, Così ha detto il Signore, Se voi non m'ubbidite,

per caminar nella mia Legge, la

quale io v'ho proposta :

B Per ascoltar le parole de miei o Per ascoluti i pastro un man-do: a quali, benche lo gli abbia mandati del continuo per ogni mattina, voi non avete però ubbidito:

6 lo renderò questa Casa simile a Silo, e metterò questa città in ma ladizione appresso tutte le genti

ella **terra.** 7 Or i sacerdoti, ed i profeti, e tutto'i popolo, udirono leremia, pronunsiarido queste parole nella

Casa del Signore.

8 Laonde, dopo che Ieremia ebb fornito di pronunsiare tutto dò che'l Signore gli avea comandato di dire a tutto'l popolo, i sacerdoti, i profeti, e tutto'l popolo lo pres

1 protet, e tutto i popolo lo presero, dicendo, Del tutto tu morral.

9 Perche hai tu profetissato in Nome del Signore: dicendo, Questa Casa sarà come Silo, e questa città sarà diserta, sensa abitatori? E tutto'l popolo s'adunò appresso di Ieremia nella Casa del Signore.

10 Ed i principi di Giuda, avendo intese queste cose, salirono dalla casa del re alla Casa del Signore, e sedettero all' entrata della porta nuova della Casa del Signore

11 Ed i sacerdoti, ed i profeti par-larono a' principi di Giuda, ed a tutto'i popolo: dicendo, Quest' uomo des esser giudicato à morte: perciochè ha profetizzato contra questa città, come voi avete udito

co' vostri propi orecchi.

12 E Ieremia parlò a tutti i prin-cipi, ed a' tutto i popolo : dicendo, Il Signore m' ha mandato per profetizzare contra questa Casa, e contra questa città, tutte le parole che voi avete udite.

13 Ora dunque, ammendate vostre vie, ed i vostri fatti, ed u bidite alla voce del Signore Idd vostro: e'l Signore si pentirà d male ch'egli ha pronunziato co tra vol

14 E, quant'è a me, eccomi nel

## IEREMIA. XXVI. XXVII.

vostre mani: fatemi secondo che i

vi parrà bene, e diritto.

15 Ma pur sappiate per certo che, me voi mi fate morire, voi mettete del sangue innocente addosso a vol, ed a questa città, ed a' suoi abitanti: perciochè in verità il Si-gnore m'ha mandato a voi, per pronunziare a' vostri orecchi tutte queste parole.

16 Allora i principi, e tutto'l poolo, dissero a' sacerdoti, ed a' proieti. Non v'è cagion di condann quest' uomo a morte : conclos ach' egli ci abbia parlato in Nome

del Signore Iddio nostro.

17 Ed alcuni degli Anziani del paese si levarono, e parlarono a tutta la raunanza del popolo : di-

18 Michea Morastita profetizzò a' di d'Esechia, re di Giuda, e parlò a tutto'l popolo di Giuda : dicendo, Così ha detto il Signor degli eserciti. Sion sarà arata come un campo, e Gerusalemme sarà ridotta in monti di ruine, e la montagna del Tempio in poggi di boschi.

19 Ezechia, re di Giuda, e tutto Giuda, lo fecero eglino per ciò morire? anzi non temette egli 'l Signore, e non supplicò egli al Si-gnore? laonde il Signore si penti del male ch'egli avea pronunziato contr'a loro. Noi dunque facciamo un gran male contr'all'anime nostre.

20 Ben vi fu anche un' altro uomo, che profetizzò in Nome del Signore, cloe, Uria, figliuolo di Se-maia, da Chiriat-learim: il quale profetizzò contr'a questa città, e contr'a questo paese, secondo tutte le parole di Ieremia :

21 Ed il re loiachim, e tutti i suoi uomini di valore, e tutti i principi, udirono le parole d'esso; e'i re pro-cacciò di farlo morire: ma Uria l' intese, e temette, e se ne fuggì,

ed entrò in Egitto :

22 Ma il re foiachim mandò degli nomini in Egitto, cioc, Elnatan, figliuolo d'Acbor, ed altri perso-

naggi con lui.

23 Ed essi trassero Uria fuor d'Egitto, e lo condussero al re Ioiachim: ed egli lo percosse con la spada, e fece gittare il suo corpo morto fra le sepolture del comun

popolo. 24 Ma la mano d'Ahicam, figliuolo di Safan, fu con Ieremia, aciochè non fosse messo in man del popolo, per farlo morire.

NIEL principio del regno di Iois

Giuda, questa parola fu dal Sieme re indirissata a Ieremia: dicendo 2 Così m'ha detto il Signore, Fatti de legami, e de gioghi: e mettiti

gli uni in sul collo

3 E manda gli altri al re d' Edom. ed al re di Moab, ed al re de' figlino li d'Ammon, ed al re di Tiro, ed al re di Sidon: per gli ambasciatori che verranno in Gerusalemme, a Sedechia, re di Giuda.

4 Ed ingiugni loro che dicano a' lor signori, Così ha detto il Signor

degli eserciti, l'Iddio d'Israel, Dite con s' vostri signori: 5 Io ho fatta la terra, gli uomini, e le bestie che sono sopra la faccia della terra, con la mia gran potenza, e col mio braccio disteso: e do quella a cui mi piace.

6 Ed ora io ho dati tutti questi paesi in man di Nebucadnesar, re di Babilonia, mio servitore : e gli ho dato eziandio fino alle bestie della campagna, aciochè gli ser-

vano.

7 E tutte le nazioni serviranno a lui, ed al suo figliuolo, ed al figlinolo del suo figliuolo, fin che venga ancora il tempo del suo paese: ed allora nazioni possenti, e re grandi, ridurranno ancora lui in servitù.

8 E se alcuna gente, o regno, non vuole servirgli, cioc, a Nebucadnesar, re di Babilonia, e non vuole sottoporre il collo al giogo del re di Babilonia ; lo farò punizione di quella gente, dice il Signore, con la spada, e con la fame, e con la pestilenza, fin ch' io gli abbia consumati per mano d'esso.

9 Vol adunque non ascoliate i vostri profeti, ne i vostri indovini. ne i vostri sognatori, në i vostri pronosticatori, në i vostri incantatori, che vi dicono. Val mon servirete at re di Batdlonda:

10 Percioche esal vi profetimano menzogna, per dilungarvi d'in su la vostra terra; ed aciochè lo vi

scacci, e periate.

II Ma la gente, che sottoporrà Il collo al giogo del re di Babilonia, e gli servirà, io la lascerò sopra la sua terra: dice il Signore: ed ella la lavorerà, ed abiterà in essa.

12 Io parlai ancora a Sedechia, re di Giuda, secondo tutte quelle parole: dicendo, Sottoponete il vostro collo al giogo del re di Babilonia, e servite a lui, ed al suo po-

polo, e voi viverete. 13 Perchè morreste, tu, ed il tuo popolo, per la spada, per la fame, CAP. XXVII.

EL principio del regno di Iosachim, figliuolo di Iosa, re di che non servirà al re di Babilonia.

### IEREMIA, XXVII. XXVIII.

14 E non ascoltate la parole de' profeti che vi dicono, Voi non ser-

profett che vi dicono, voi non servirete al re di Babilonia : perciochè essi vi profettazano mensogna. 18 Conciosiacosachio non gli abbia mandati: dice il Signore: ma profettazino in Nome mio faisamente: acioche io vi esacci, e perciocati di control di riate, voi, ed i profeti che vi protizzano.

16 Io parlai esiandio a' sacerdoti, ed a tutto questo popolo : dicendo, esi a tutto questo popolo: dicendo, Cesi ha detto il Signore, Non atten-dete alle parole de vostri profeti che vi profetissano: dicendo, Ecco, ora prestamente saranno riportati di Babilonia gli arredi della Cassa del Signore: percioche essi vi pro-

17 Non gli ascoltate: servite al re di Babilonia, e voi viverete: perchè sarebbe questa città mes in desolazione ?

18 Che se pure eglino sono profeti, e se la parola del Signore è appo loro, intercedano ora appo'l Signor degli eserciti, che quegli arredi che son rimasi nella Casa del Signore, e nella casa del re di Giuda, ed in Gerusalemme, non vadano in Babilonia.

19 Perciochè il Signor degli eser-citi ha detto così delle colonne, del mare, e de' basamenti, e del rimanente degli arredi, che son re-

stati in questa città:

20 I quali Nebucadnesar, re di Babilonia, non prese, quando me-nò in cattività Ieconia, figliuolo di Iolachim, re di Giuda, di Gerusalemme in Babilonia, insieme con tutti i nobili di Giuda, e di Gerusalemme:

21 Così, dico, ha detto il Signor degli eserciti, l'Iddio d'Israel, degli arredi, che son rimasi nella Casa del Signore, e nella casa del re di Ghida, ed in Gerusalemme :

22 Saranno portati in Babilonia, e quivi resteranno, infino al giorno ch'io gli visiterò: dice il Signo-re: poi gli trarrò di là, e gli farò riportare in questo luogo.

CAP. XXVIII.

R avvenne in quello stesso anno, nel principio del regno di Sedechia, re di Giuda, nell'anno quarto, nel quinto mese, e' Han nia, figliuolo d'Azzur, profeta, ch'e-rz da Gabaon, mi pariò nella Casa del Signore, nel cospetto de sa-cerdoti, e di tutto'i popolo: dicen-

2 Così ha detto il Signor degli eser-citi, l' Iddio d'Israel, Io ho rotto il giogo del re di Babilonia.

3 infra lo spazio di due sani io

farò riportare in questo luogo tutti gli arredi della Casa del Signore, che Nebucadnesar, re di Babilonia, ha tolti di questo luogo, ed ha por-tati in Babilonia:

4 Ed io ricondurrò, dice il Signore, in questo luogo, leconia, figliuolo di Iolachim, re di Giuda, e tutti que'di Giuda, che sono stati menati

que'di Gluda, che sono stati menati in cattività, e son venuti in Babi-lonia: perciochè lo romperò il giogo del re di Babilonia.

5 Ed il profeta leremia rispose al profeta Hanania, nel cospetto de'
sacerdoti, e nel cospetto di tutto'i popolo, ch' era presente nella Casa
del Signore: de E disse, Amen: così faccia il Signore: il Signore metta ad effetto le tue parole, che tu hai profetissate, facendo tornar di Babilonia
in questo lucco di arretti della Cain questo luogo gli arredi della Casa del Signore, e tutti quelli che sono stati menati in cattività :

7 Ma pure, ascolta ora questa parola, la quale lo pronunzio in pre senza tua, ed in presenza di tutto?

popolo:

8 I profeti che sono stati davanti a mê, e davanti a te, ab antico, hanno profetizzano contr'a molti paesi, e contr'a gran regni, di guerra, e di fame, e di pestilenza. 9 Quando la parola del profeta,

ch'avrà profetizzato di pace, sarà avvenuta, egli sarà riconosciuto essere il profeta che'l Signore avrà

mandato in verità.

10 Ma il profeta Hanania prese il riogo d'in sul collo del profets leremia, e lo ruppe

ll Ed Hanania parlò nel cospetto di tutto' i popolo: dicendo, Così ha detto il Signore, in questo modo romperò, infra lo sparlo di due anni, il giogo di Nebucadnesar, re di Babilonia, d' in sul collo di tutte le nazioni. Ed il profeta Ieremia se n'andò a suo camino

12 E la parola del Signore fu indirissata a Ieremia, dopo che'l profeta Hanania ebbe rotto il giogo d'in sul collo del profeta Iere-

mia: dicendo,

13 Va', e parla ad Hanania : dicen-do, Così ha detto il Signore, Tu hai rotti i gioghi di legno: ma fattene, in luogo di quelli, degli altri di

ferro. 14 Perciochè, così ha detto il Si-gnor degli eserciti, l' Iddio d' Israel, Io ho messo un giogo di ferro in sul collo di tutte queste nazioni: acio-chè servano a Nabucadnesar, re di Babilonia; e gli serviranno: gli ho esiandio dato fino alle fiere della

campagna. 15 Poi 'i profeta Ieremia disse al

### IEREMIA, XXVIII, XXIX.

profeta Hanania, Deh ascolta, o Hanania: Il Signore non t'ha man-dato, e tu hai fatto confidar questo

popolo in menzogna :
16 Perciò, così ha detto il Signore, Ecco, io ti scaccio d'in su la faccia della terra: quest' anno tu morrai; perchè tu hai pariato di ribel-

lione contr'al Signore. 17 E'1 profeta Hanania morì quello stesso anno, nel settimo mese.

CAP. XXIX.

OR queste sono le parole delle lettere, che'i profeta Ieremia mandò di Gerusalemme al rimanente degli Anziani di quelli ch' a' sacerdoti, ed a' profeti, ed a tut-to'l popolo, che Nabucadnesar avea menato in cattività di Gerusaleme in Babilonia

2 (Dopo che'i re Ieconia fu uscitò di Gerusalemme, insieme con la regina, e con gli eunuchi, e co principi di Giuda, e di Gerusalem-

me, e co fabbri, e ferraiuoli :)
3 Per Elasa figliuolo di Safan ; e
per Ghemaria, figliuolo di Hilchia ;
ti quali Sedechia, re di Giuda, mandava in Babilonia, a Nebucadne-

4 Cloe, Così ha detto il Signor de-gli eserciti, l' Iddio d' Israel, a tutti quelli che sono stati menati in cattività, i quali lo ho fatti menare in cattività di Gerusalemme in Rabilonia:

5 Edificate delle case, ed abitate in esse ; e piantate de' giardini, e

maugiatene il frutto :

6 Prendete mogli, e generate figliuoli, e figliuole: prendete exiandio mogli per li vostri figliuoli, e date a marito le voetre figliuole, e partoriscano figliuoli, e figliuole: e multiplicate quivi, e non diminuite :

7 E procacciate la pace della città, dove io v'ho fatti andare in cattività: e pregate il Signore per essa: percioche nella pace d'essa voi

rete pace.

8 Conciosiacosachè'l Signor degli eserciti, l'Iddio d'Israel, abbia det-to così, Non sodducanyi i vostri profeti, che sono fra voi, nè i votri indovini: e non attendete a'

ostri sogni, che voi sognate. Percioche quelli vi profetizzano deamente in Nome mio: io non

li ho mandati: dice il Signore. 10 Imperochè, così ha detto il Si-nore, Quando i settant' anni di labilonia saranno compiuti, io vi .isiterò, e metterò ad effetto inverso vol la mia buona parola, per ricondurvi in questo luogo.

11 Perciochè io so i pensieri ch'io penso intorno a voi : dice il Signore: che sono pensieri di pace, enon a male, per darvi uscita, e spe-

ransa. 12 E voi m'invocherete, ed andrete, e mi farete orazione, ed io

v'esaudirò.

13 E voi mi cercherete, e mi troverete, quando m'avrete ricercato di tutto i vostro cuore.

14 Ed io mi renderò inverso voi agevole a trovare : dice il Signore: e vi ritrarrò della vostra cattività; e vi raccoglierò d'infra tutte le genti, e di tutti i luoghi, dove v'a-vrò cacciati : dice il Signore : e vi ricondurro nel luogo, onde v'ho

fatti andare in cattività. 15 Perciochè voi avete detto, Il Signore ci ha suscitati de profeti in Babilonia :

16 Sapptate che'l Signore ha dette così dei re che siede sopra'l trono di David, e del popolo che abita in questa città, e de' vostri fratelli che non sono stati menati in cattività con voi:

17 Cost, dico, ha detto il Signor degli eserciti, Ecco, lo mando contra loro la spada, la fame, e la pestilenza; e gli farò essere come fichi marci, che non si possono mangiare, per la lor cattività:

18 E gli perseguirò con la spada, con la fame, e con la pestilenza; e farò che saranno acitati per utili i

farò che saranno agitati per tutti i regni della terra: e saranno in esecrazione, ed in istupore, ed in suffolo, ed in vituperio fra tutte le genti, dove gli avrò scacciati:

19 Perciochè non hanno ubbidito alle mie parole, dice il Signore, ch'io ho lor mandate a dire per li miel servitori profeti, del continuo per ogni mattina: ma essi non hanno ascoltato: dice il Signore.

20 Voi dunque tutti che siete in cattività, i quali io ho mandati di Gerusalemme in Babilonia : ascol-

tate la parola del Signore : 21 Così ha detto il Signor degi eserciti, l'Iddio d'Israel, intorno ad Achab, figliuolo di Colaia, ed intorno a Sedechia, figliuolo di Maaseia, che vi profetizzano in Nome mio falsità; Ecco, io do costoro in man di Nebucadnesar, re di Babi-

lonia: ed egli gli fara morire davanti egli occhi vostri.
22 E di loro si prendera una for ma di maladizione fra tutti quelli di Giuda che sono in cattività in Babilonia: dicendo, Il Signore ti renda simile a Sedechia, ed ad Achab, i quali'l re di Babilonia ha arrostiti al fucco.

23 Perciochè hanno fatte delle co-

### IEREMIA, XXIX, XXX.

ne nefende in Israel, ed hapno commesso adulterio con le mogli de' lor proceimi, ed hanno parlato in Nome mio falsamente : il che io non avea lor comandato: ed io somo quel che ne son sapevole, e testimonio: dice il Signore.

nomo: dice il signore. 94 Paria esiandio a Semaia Nebe-

lamita: dicendo.

25 Cost ha detto il Signor degli eserciti, l'Iddio d'Israel, Perciochè tu hai mandate in nome tuo lettere a tutto'i popolo che è in Geru-salemme, ed a Sofonia, figliuolo di Masseia, sacerdote ; ed a tutti i sa-

cerdoti : dicendo,
26 Il Signore t'ha costituito sacerdote in luogo del sacerdote loiala : aciochè voi siste soprantendenti della Casa del Signore, avendo podesta sopra ogni uomo forsennato, e che fa il profeta, per metterlo in carcere, e ne ceppi.

27 Ora dunque, perchè non hai

tu agridato Ieremia d'Anatot, che fa il profeta fra voi ?

28 Perciochè egli ci ha mandato a dire in Babilonia, Lu cosa andra in lungo: edificate pur delle case, ed abitate in esse : piantate de' giardini, e mangiatene il frutto.

29 (Or il sacerdote Sofonia avea lette queste lettere in presenza del

profeta Ieremia.)

30 La parola del Signore è stata indirizzata a Ieremia : dicendo.

31 Manda a dir così a tutti quelli che sono in cattività, il Signore ha detto così intorno a Semaia Nehelamita, Perciochè Semaia profetizzato, benchè io non l'abbia mandato; e v'ha fatti confidare in mensogna :

32 Perciò, così ha detto il Signore, Ecco, lo farò punisione di Sere, accob, lo taro punissone di Se-maia Nehelamita, e della sua pro-genie: non vi sarà alcuno de suoi diacendenti che abiti in messo di questo popolo: e ne egiti, ne alcuno della sua progenie, non vedrà il bene cil lo farò al mio popolo: dice il Signore: percioche egil ha par-lato di ribellione contr'al Signore.

### CAP. XXX.

A parola, che fu dal Signore indiriszata a Ieremia : dicendo, 2 Cost ha dette il Signore, l' Iddio d'Israel, Scrivitl in un libro tutte le parole ch'io t'ho dette.

3 Perciochè, ecco, i giorni ven-gono, dice il Signore, ch' io ritrare Giuda: ha detto il Signore: e gli ricondurrò nel paese, ch'io diedi a' padri loro, ed essi lo possederanno. Or queste sono le parole, che'l Signore ha pronunsiate intorno ad I**erael, e**d a Giud**a**.

5 Perciochè il Signore ha detto così, Noi abbiamo udito un grido di terrore : spavento, eniuna peca. 6 Deh domandate, e vedete se un maschio partorisce: perchè dunque ho io veduto ogni uomo con le mani in su i lombi, come una donna che partorisce i e perché son tutte le facce cangiate, e divenute pallide?

7 Ohime lasso! quant'é pur grande quel giorno! non ne fu giammai alcun pari: egli è il tempo della distretta a Iacob : ma pure egli ne

sarà salvato.

8 Ed avvertà in quel giorno, dice il Signor degli eserciti, ch'io spessero il giogo di colui d'in sul tue collo, e romperò i tuoi legami: e gli stranieri non ti terranno più in servitù :

9 Ansi serviranno al Signore Iddio loro, ed a David, lor re, ch'lo

susciterò loro.

10 Tu adunque, o Iacob, mio servitore, non temere, dice il Signore : e non ispaventarti, o Israel : perciochè, ecoo, io ti salverò di lontan paese, e la tua progenie dal paese della sua cattività: e Iacob ritornera, e sarà in riposo, e tranquillità: e non vi sarà alcuno che lo spaventi.

11 Perciochè io sono teco, dice il Signore, per salvarti: e farò une finale esecuzione sopra tutte le genti, dove t'avrò disperso : ma sopra te non farò una finale esecuzione: anzi ti gastigherò moderatamente: ma pur non ti lascerò

del tutto impunito.
12 Perciochè, con ha detto il Signore, li tuo flaccamento è senza

rimedio, la tua plaga e doloro 13 Non v'e alcuno che prend mano la tua causa, per guarir la tua piaga: tu non hai alcuni me-

dicamenti per risaldaria.

14 Tutti i tuoi amanti t' hanno dimenticata, non ti ricercano: per-ciochè io t'ho percossa d'una battitura da nemico, d'un gastigamento da crudele: per la grandezza
della tua iniquità, perchi i tuoi
peccati sono accresciuti.
15 Perchè gridi per lo tuo fiaconmento? la tua doptia e insanabile.
Io 'ho fatte queste cose per la

grandema della tua iniquità, p che i tuoi peccati sono accresciuti.

16 Ma pure, tutti quelli che ti divorano saranno divorati, e tutti i tuoi nemici andranno in cattività. e quelli che ti spogliano saranno spogliati, e darò in preda tutti quel-li che ti predano.

17 Percioche io risalderò la tua

### IEREMIA. XXX. XXXL

piago, e ti guarirò delle tue ferite: dice il Signore : percioche t'hanno chiamata, Scacciata, Sion che niu-

no ricerca-

18 Così ha detto il Signore, Ecco, io ritrarrò di cattività i tabernacoli di lacob, ed avrò pietà de' suoi abitacoli : e la città sarà riedificata in sul suo colmo, e'l Tempio sara posto secondo i suoi ordini

19 E di quelli uscirà laude, e voce d'uomini festeggianti : ed lo gli farò multiplicare, e non iscem ranno: e gli accrescerò, e non di-

minuiranno.

20 Ed i suoi figliuoli saranno come anticamente, e la sua raunana sarà stabilita dinanzi a me: e farò punizione di tutti quelli che

l'oppressano.

21 E colui ch'avrà autorità sopra lui sarà di lui stesso, e colui che signoreggerà sopra lui uscirà del messo di lui : ed io lo farò accostare, ed egli verrà a me : perciochè, chi è colui che pieghi dolcemente il cuor suo, per accostarsi a me?

dice il Signore. 23 E voi mi sarete popolo, ed io

vi sarò Dio.

23 Ecco, il turbo del Signore, l'ira è uscita fuori, la tempesta s'accoglie: caderà sopra'i capo degli empi. 24 L'ardor dell'ira del Signore non si racqueterà, fin ch'egil non abbia eseguiti, e messi ad effetto i pensieri del cuor suo : alla fin de' giorni voi intenderete la cosa.

#### CAP. XXXI.

IN quel tempo, dice il Signore, lo sarò Dio a tutte le famiglie d' Israel, ed essi mi saranno popolo. 2 Così ha detto il Signore, Il po-

polo scampato dalla spada trovò grasia nel diserto, allora ch'io andava per dar riposo ad Israel.

3 Anticamente avvenne che'l Signore m'appariva. Anzi io t'ho amata d'un amore eterno : perciò anche ho usata continua benlgnità

inverso te : Ancora t'edificherò, e sarai edificata, o Vergine d'Israel: ancora sarai adorna de tuoi tamburi, ed uscirai con danze d'uomini soliaz-

5 Ancora pianterai delle vigne ne' monti di Samaria: e quelli che l'avranno piantate ne corranno il frutto per uso lor comune.

6 Perciochè v'è un giorno, nel quale le guardie grideranno nel monte d'Efraim, Levatevi, e sagliamo in Sion, al Signore Iddio

7 Perciochè, così ha detto il Signore, Fate grida d'allegressa per Incob, e strillate in capo delle ge ti: risonate, cantate laudi. e O Signore, salva il tuo popolo, il rimanente d'Israel.

8 Ecco, io gli adduco dal paese di Settentrione, e gli raccolgo dal fondo della terra: fra loro agrano ciechi, e soppi, donne gravide, e donne di parto, tutti in torneranno qua in gran raunanza. 9 Saranno andati con pianto: ma io gli farò ritornare con supplicasioni ; e gli condurrò a' torrenti d'acque, per una strada dirita, nella quale non s'intopperanno: perciochè io son padre ad larsel,

ed Efraim è il mio primogenito.
10 (O genti, ascoltate la parola
del Signore, ed annumiatela fra l'isole lontane: e dite, Colui c'ha sparso Israel lo raccogliera, e lo guarderà come un pastore la sua

mandra:

11 Perciochè il Signore ha riscattato lacob, e l'ha riscosso di man

d'un più forte di lui.)

12 E verranno, e daranno grida d'allegressa nella sommità di Sion, ed accorreranno a' beni del Signore, al frumento, ed al mosto, ed all'olio, ed a' frutti del minuto, e del grosso bestiame : e l'anima loro sarà come un'orto inaffiato: e non saranno più in continui dolori.

13 Allora la vergine si rallegrerà nel ballo; ed i giovani, ed i vecchi tutti insieme : ed lo cangerò il lor cordoglio in letinia, e gli rallegre-rò, e gli compolerò del lor dolore. 14 Ed inebbrierò l'anima de'ss-

cerdoti di grasso, e'l mio popol sarà saziato de' miei beni: dice il

Signore.

16 Cost ha detto il Signore, Una voce è stata udita in Rama, un lamento, un pianto amariasimo: Rachel piagne i suoi figliuoli, ha riflutato d'esser consolata de suoi figliuoli, perciochè non sone siù. 16 Così ha detto il Signore, Ritie

ni la tua voce di piagnere, ed i tuoi occhi di lagrimare: perciochè ve premio per la tua opera, dice il Signore : ed essi ritorneranno dal

17 E v'è ancora speranza per k fine; dice il Signore : ed i fuei

figliuoli ritorneranno a lor conful. 18 Io ho pure udito Efraim che si rammaricava: dicendo, Tu m' hai gastigato, ed io sono stato gasti to, come un toro non ammaestrato: convertimi, ed io mi convertirò: conciosiacosachè tu su'i Signore Iddio mio.

19 Perciochè, dopo che sarò stato convertito, io mi pentirò : e, dopo

686

### IEREMIA, XXXI, XXXII.

che sarò stato ammaestrato a riconoscermi, mi percuoterò in su Io sono confuso, ed la coscia. anche svergognato: perciochè lo porto il vituperio della mia gio-

vanezza.

20 E costui Efraim, mio figliuolo caro? è costui 'l fanciullo delle mis delizie? da che io parlai contr'a lui, io mi son pure anche sempre ricordato di lui: perciò, le mie interiora son commosse per lui : io del tutto ne avrò pieta : dice il

Signore.
21 Rizzati de' pili, ponti de' monti di pietre per insegne, pon mente alla strada, al camino c'hai fatto : ritornatene, Vergine d'Israel; ri-

torna a queste tue città.

22 Infino a quando andrai aggi-randoti, figliuola ribella? concioacosache'l Signore abbia creata una cosa nuova nella terra, La femmina intornia l'uomo.

23 Così ha detto il Signor degli eserciti, l'Iddio d'Israel, Ancora arà detta questa parola nel paes di Giuda, e nelle sue città, quando io gli avrò ritratti di cattività: Il Signore ti benedica, o abitacolo di giustizia, o monte di santità.

24 Ed in esso abiteranno que di Giuda, e que' di tutte le sue città Insieme: i lavoratori, e quelli che vanno quà e là con le lor mandre. 25 Perciochè io avrò inebbriata

l'anima assetata, e stanca, ed avrò sasiata ogni anima languente.

26 Per questo io mi sono sveglia to, ed ho riguardato: e'l mio sonno m'è stato dolce.

27 Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, chilo seminero la casa d'Israel, e la casa di Giuda, di se-menza d'uomini, e di semenza d'a-

28 Ed avverrà che, siccome io ho vigilato sopra loro, per divellere, e per diroccare, e per distruggere, e per disperdere, e per danneg-giare: così vigilerò sopra loro, per edificare, e per piantare: dice il Signore.

29 In que' giorni non si dirà più, I padri hanno mangiato l'agresto, ed i denti de figliuoli ne sono al-

30 Ma ognuno morrà per la sua iniquità: chiunque mangerà l'agresto, i denti gli s'allegheranno. 31 Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, ch'io farò un nuovo patto con la casa d'Israel, e con la

casa di Giuda: 32 Non già, qual fu il patto ch'io feci co' padri loro, quando io gli presi per la mano, per trargli fuor del paese d'Egitto; il qual mio patto essi hanno rotto: onde io gli o avuti a schifo: dice il Signore.

33 Perciochè, questo è il patto, ch'io farò con la casa d'Israel, dopo que' giorni, dice il Signore, Io metterò la mia Legge nel loro interiore, e la scriverò sopra'l lor cuore: ed io sarò lor Dio, ed essi

mi saranno popolo. 34 E non insegneranno più ciascuno il suo compagno, e'l suo fratello: dicendo, Conoscete il Signore : perciochè essi tutti, dal minore infino al maggiore di loro, mi conosceranno : dice il Signore : imperochè lo perdonerò lorg la loro iniquità, e non mi ricorderò più del lor peccato.

35 Così ha detto il Signore, c'ha dato il sole, per la luce del dì, e gli ordini della luna, e delle stelle, per la luce della notte: che commove il mare, onde le sue onde romoreggiano: il cui Nome & Il

Signor degli eserciti:

36 Se quegli ordini sono giammai da me cangiati, dice il Signore: anche potra la progenie d'Israel cessare d'esser nazione davanti a

me in perpetuo. 37 Così ha detto il Signore, Se i cieli disopra si possono misurare, ed i fondamenti della terra disotto si possono scandagliare ; io altresì riproverò tutta la progenie d'Isruel, per tutte le cose c'hanno fatte: dice il Signore.

38 Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che questa città sarà ri-edificata al Signore, dalla torre d' Hananeel, infino alla porta del

39 E la funicella da misurare sa rà ancora tratta lungo'l colle di Gareb, e girerà verso Goa.

40 E tutta la valle de corpi morti, e delle ceneri, e tutti i campi infino al torrente Chidron, ed infino al canto della porta de' cavalli, verso Oriente, sarà luogo sacro al Signore: essa non sarà giam-mai più diroccata, nè distrutta.

#### CAP. XXXII.

L A parola, che fu dal Signore indirizzata a Ieremia, nell'anno decimo di Sedechia, re di Giuda, che fu l'anno diciottesimo di Nebucadresar:

2 Ed allora l'esercito del re di Babilonia assediava Gerusalemme: e'i profeta Ieremia era rinchiuso nel cortile della prigione, ch'era nella casa del re di Giuda :

3 Perciochè Sedechia, re di Giuda, l'avea rinchiuso : dicendo, Perchè profetizzi tu, dicendo, Così ha detto il Signore, Ecco, lo do

questa città in man del re di Babi-lonia, ed egii la prenderà? 4 E Sedechia, re di Giuda, non iscamperà dalla man de' Caldei: anzi per certo sarà dato in man del re di Babilonia: ed egli parlerà a lui a bocca a bocca, e lo vedrà a faccia a faccia;

5 E menera Sedechia in Babilonia, ed egli resterà quivi, fin ch'io lo visiti: dice il Signore. Se voi combat-tete co' Caldei, non prospererete.

6 Ieremia adunque disse, La parola del Signore m'è stata indiriz-

zata : dicendo. Ecco Hanameel, figliuolo di Sallum, tuo sio, viene a te, per diri, Compera il mio campo, che in Anatot: perciochè tu hai per consanguinità la ragion del ri-

acatto, per comperario.

8 Ed Hanameel, figliuolo del mio sio, venne a me, secondo la parola del Signore, nel cortile della prigione: e mi disse, Deh, compera il mio campo, che è in Anatot, nel territorio di Beniamin: perciochè a te appartiene il diritto dell'ere-dità, e la ragion del riscatto: comperalo adunque. Ed lo conobbi che ciò era parola del Signore.

9 Ed to comperat quel campo, ch'era in Anatot, da Hanameel, figliuolo del mio zio: e gli pesai i danari, cioc, diciassette sich d'ar-

10 Ed io ne feci la scritta, e la suggellai, e ne presi testimoni, e pesai i danari nelle bilance.

Il Poi presi la scritta della comera, quella ch'era suggellata, con

la legge, e gli statuti, e l'aperta: 12 E diedi la scritta della compera a Baruc, figliuolo di Neria. gliuolo di Maseia, in presenza d'Hanameel, mio cugino, ed in presenza de' testimoni ch'aveano sottoscritto nella scritta della compera: alla vista di tutti i Giudei, che sedevano nel cortile della pri-

13 Poi comandai a Baruc, in lor

presenza: dicendo,

14 Così ha detto il Signor degli eserciti, l'Iddio d'Israel, Prendi queste scritte, questa scritta di compera, così quella che è suggellata, come quest'altra che è aperta: e mettile dentro un vaco di terra, aciochè durino lungo tempo. 15 Perciochè, così ha detto il Si-

gnor degli eserciti, l'Iddio d'Israel, Ancora si compereranno case, e campi, e vigne, in questo paese.

16 E, dopo ch'ebbi data la scritta della compera a Baruc, figliuolo di Neria, io feci orazione al Sinore: dicendo,

17 Ahi Signore Iddio, ecco, ta hai fatto il cicio, e la terra, con la tua gran form, e col tuo braccio steso: niente t'è difficile :

18 Tu sei quel ch'usi henismità in 18 Tu set ques en usa bengman mille generazioni, e fai la retribusion dell'iniquità de' padri nel seno de' lor figliuoli, dopo loro: ládio grande, potente, il cui Nome é, il Signor degli eserciti:
19 Grande in consigiio, e potente in opere: i cui occhi sono aperti

sopra tutte le vie de' figliuoli degli uomini, per rendere ad ognuno se condo le sue vie, e secondo'l fruto de' suoi fatti :

20 Che hai, infino al di d'oggi fatti miracoli, e prodigi, nel paese d'Egitto, ed in Israel, e fra tutti gil nomini : e t'hai acquistato un

Nome, quale e oggidì; 21 E traesti i tuo popolo Israel

fuor del paese d' Egitto, con miracoli, e prodigi, e man forte, e braccio steso, e con grande spavento; 22 E desti loro questo paese, il quale tu avevi giurato a padri loro di dar loro, paese stillante

latte, e mele:

23 Nel quale essendo entrati.l'hanno posseduto : ma non hanno ubbidito alla tua voce, e non son caminati nella tua Legge; non han-no fatto tutte le cose che tu avevi lor comandate di fare: laonde tu hai lor fatto avvenire tutto questo male.

24 Ecco, gli argini son ginnti fine alla città, per prenderla ; e la città è data in man de' Caldel che la combattono, per cagion della spe-da, e della fame, e della pestilenza: è quello che tu hai detto è avve-

nuto; ed ecco, tu'l vedi. 25 E pure, o Signore Iddio, tu m' hai detto, Comperati quel campo per danari, e prendine testimo. ni : avvegnachè la città sia data in man de Caldei.

26 Ma la parola del Signore fu indirizzata a Ieremia : dicendo. 27 Ecco, io sono il Signore, l'Iddio d'ogni carne : emmi com al-cuna difficile ?

28 Perciò, il Signore ha detto così, Ecco, io do questa città in man de' Caldei, ed in man di Nebucadresar, re di Babilonia : ed egli la prenderà:

29 Ed i Caldei, che combattono

contr'a questa città, v'entreranno dentro, e vi metteranno il fuoco. e l'arderanno, insieme con le ca sopra i cui tetti hanno fatti profusopra i cui tetti namno mana pro-mi a Baal, ed offerte da spandere ad attri di, per dispettarmi. 30 Perciochè i figliuoli d'Israel, ed i figliuoli di Giuda non hanno,

### IEREMIA, XXXII. XXXIII.

fin dalla lor fanciullema, fatto altro | che quel che mi dispiace: percio-chè i figliuoli d'Israel non fanno altro che dispettarmi con l'opere delle lor mani: dice il Signore.

31 Conciosiacosachè questa città mi sia sempre stata da provocar l'ira mia, e'l mio cruccio, dal di che fu edificata, infino a questo giorno: aciochè io la tolga via dal

mio cospetto:

32 Per tutta la malvagità de' figliuoli d'Israel, e de' figliuoli di Giuda, la quale hanno adoperata per dispettarmi, essi, i lor re, i lor principi, i lor sacerdoti, ed i lor profeti, e gli uomini di Giuda, e gli abitanti di Gerusalemme:

33 E m'hanno volte le spalle, e non la faccia: e, benchè io gli ab-bia ammaestrati del continuo per gni mattina, non però hanno ubbidito, per ricever correzione.

34 Ed hanno messe le loro abbominazioni nella Casa che si chiama del mio Nome, per contaminarla.

35 Ed hanno edificati gli alti luo-ghi di Baal, che son nella valle del figliuolo d' Hinnom, per far pas-sare i lor figliuoli, e le lor figliuole, per lo fuoco a Molec: il che io non comandai lor giammai: e non m'entrò giammai in cuore, che facessero questa cosa abbomine-

vole, per far peccare Giuda. 36 Ma nondimeno ora, così ha detto il Signore, l'Iddio d'Israel. intorno a questa città, della quale voi dite, Ella è data in man del re

di Babilonia, per la spada, e per la

fame, e per la pestilenza: 37 Ecco, io gli adunerò da tutti i paesi, dove gli avrò scacciati nella mia ira, nel mio cruccio, e nella mia grande indegnazione: e gli farò ritornare in questo luogo, e gli farò abitare in sicurtà.

38 E mi saranno popolo, ed io

sarò loro Dio:

39 E darò loro uno stesso cuore, ed una stessa via, per temermi in perpetuo, in ben loro, e de lor fi-

gliuoli dopo loro.

40 E farò con loro un patto eterno, ch'io non mi ritrarrò giammai indietro da loro, per non far loro bene: e metterò il mio timor nel cuor loro, aciochè non si dipartano da me.

41 E mi rallegrerò di loro, facendo loro bene: e gli pianterò in questo paese stabilmente, di tutto l mio cuore, e di tutta l'anima mia

42 Perciochè, così ha detto il Signore, Siccome lo ho fatto venire sopra questo popolo tutto questo gran male, così farò venire sopra loro tutto'l bene ch'ie prometto

loro.

43 E si compereranno ancora de campi in questo paese, del quale voi dite, Egli è diserto, e non v'è più uomo, nè bestia : egli è dato in man de' Caldei.

44 Si compereranno ancora de' campi per danari, e se ne faranno scritte, e si suggelleranno, e se ne prenderanno testimoni, nel paese di Beniamin, e ne luoghi circonvicini di Gerusalemme, e nelle città di Giuda; e nelle città del monte, e nelle città del piano, e nelle città del Mezzodi: percioche io gli ritrarrò di cattività: dice il Signore.

#### CAP. XXXIII.

LA parola del Signore fu indi-E rizzata la seconda volta a Ieremia, mentre egli era ancora rinchiuso nel cortile della prigione : dicendo.

2 Così ha detto il Signore, che fa questa cosa; il Signore, che la forma, per istabilirla; il cui Nome d.

Il Signore:

3 Grida a me, ed io ti risponderò, e ti dichiarerò cose grandi, e riser-

bate, che tu non sai

4 Perciochè, così ha detto il Si-gnore Iddio d'Israel, delle case di questa città, e delle case del re di Giuda, che sono state diroccate per li terrapieni, e per le machine :

5 Le quali sono state impiegate per combattere co' Caldei, e per empierle di corpi morti d'uomini: perciochè io gli ho percossi nella mia ira, e nel mio cruccio: e perchè io ho nascosta la mia faccia da questa città, per tutta la lor malvagità:

· 6 Ecco, io ristorerò, e rifarò questa città, e riparerò queste case, e farò loro apparire abbondanza di pace, e di stabilità :

7 E ritrarrò di cattività Giuda, ed Israel, e gli riedificherò come era-

8 E gli purgherò di tutta la loro iniquità, per la quale hanno pecca-to contr'a me: e perdonerò loro tutte le loro iniquità, per le quali hanno peccato contr'a me; e per le quali hanno misfatto contr'a me.

9 E questa città mi sarà in nome di gioia, in laude, ed in gloria ap-presso tutte le nazioni della terra, che udiranno tutto'l bene ch' io farò loro: e saranno spaventate, e tremeranno per tutto l bene, e per tutta la pace, della quale io la farò godere.

10 Così ha detto il Signore, In questo luogo, del quale voi dite, Egli e diserto, e non v'e più nè uo-

## IEREMIA. XXXIII. XXXIV.

mo, nè bestia : nelle città di Giuda. e nelle piazze di Gerusalemme, che sono desolate, senza che vi sia più ne uomo, ne abitante, ne bestia:

ancora sarà udita

11 Voce di gioia, e voce d'allegressa; voce di sposo, e voce di sposa; voce di persone che diranno, Celebrate il Signor degli eserciti: perciochè il Signore e buono: per-clochè la sua benignità è in eterno: porteranno offerte di laude alla Casa del Signore: perciochè lo trarrò di cattività il paese, e lo rimetterò nello stato ch'era prima: ha detto il Signore.

12 Così ha detto il Signor degli eserciti, In questo luogo, che è diacrto, e dove non vi sono più nè uomini, nè bestie; ed in tutte le sue città, vi saranno ancora mandre di pastori, che vi faranno posar

e gregge. 13 Nelle città del monte, e nelle città del piano, e nelle città del Mezzodì, e nel paese di Beniamin, e ne' luoghi circonvicini di Gerusalemme, e nelle città di Giuda, le pecore passeranno ancora sotto la mano di colui che le conta: ha detto il Signore.

14 Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, ch'io metterò ad effetto la buona parola, ch'io ho pronunzia-ta alla casa d'Israel, ed alla casa

di Giuda.

15 In que' giorni, ed in quel tempo, lo farò germogliare a David il Germoglio di giustizia, il quale farà giudicio, e giustizia, nella terra.

16 In que giorni Giuda sarà salvato, e Gerusalemme abiterà in sicurtà : e questo è il nome, del quale ella si chiamera, Il Signore e la nostra giustizia.

17 Perciochè, così ha detto il Signore, Giammai non verra meno a David, uomo che segga sopra'l

trono della casa d'Israel 18 Ed a' sacerdoti Leviti non verrà giammai meno nel mio cospetto, uomo ch'offerisca olocausto, e che faccia profumo d'offerta, e che faccia sacrificio tutti i giorni.

19 La parola del Signore fu anco-ra indirissata a Ieremia: dicendo, 20 Così ha detto il Signore, Se voi potete annullare il mio patto intorno al giorno, e'l mio patto intorno

alla notte, sì che'l giorno, e la notte non sieno più al tempo loro ; 21 E' si potrà altresì annullare il mio patto con David, mio servito-re, si ch'egli non abbia più figliuo-

lo, che regni sopra'l suo trono: e co' sacerdoti Leviti, miei ministri. 22 Perciochè, come l'esercito del cielo non si può annoverare, e la rena del mare non si può misurare: così accrescerò la progenie di David, mio servitore, ed i Leviti

che fanno il servigio.

23 La parola del Signore fu ancora indirizzata a Ieremia: dicendo,

24 Non hai tu posto mente a ciò che questo popolo ha pronunziato: dicendo, Il Signore ha riprovate le due nazioni, ch'egli avea elette? laonde sprezzano il mio popolo, come se non dovesse mai più esser nazione nel lor cospetto.

25 Così ha detto il Signore, Se io non ho stabilito il mio patto intor-no al giorno, ed alla notte, e gli statuti del cielo, e della terra :

26 lo altresì riproverò la progenie di Iacob, e di David, mio servitore: per non prender più del suo legnaggio persone che signoreggino sopra la progenie d'Abraham, d' I-saac, e di Iacob: perciochè io gli ritrarrò di cattività, ed avrò pietà di loro.

#### CAP. XXXIV.

A parola, che fu dal Signore in-A dirizzata a Ieremia, allora che Nebucadresar, re di Babilonia, e tutto'l suo esercito, e tutti i regni della terra, sottoposti al suo imperio, e tutti i popoli, combattevano contr'a Gerusalemme, e contr'a tutte le sue città : dicendo.

2 Così ha detto il Signore Iddio d'Israel, Va', e parla a Sedechia, re di Giuda: e digil, Così ha detto il Signore, Ecco, io do questa città in man del re di Babilonia, ed egli

l'arderà col fuoco :

3 E tu non iscamperai dalla sua mano: perciochè per certo sarai preso, e sarai dato in man sua, e vedrai 'l re di Babilonia a faccia a faccia, ed egli ti parlerà a bocca a bocca, e tu verrai in Babilonia.

4 Ma pure, o Sedechia, re di Giuda, ascolta la parola del Signore: Il Signore ha detto così di te, Tu

non morrai per la spada :

5 Tu morrai in pace, e ti saranno arsi aromati, come s'è fatto a' tuoi padri, li re precedenti, che sono stati avanti te: e si fara cordoglio di te, dicendo, Ahi Signore! per-ciochè io ho pronunziata la parola: dice il Signore.

6 Ed il profeta Ieremia pronunziò a Sedechia, re di Giuda, tutte que

ste parole, in Gerusalemme.
7 Or l'esercito del re di Babilonia, combatteva contr'a Gerusalemme, e contr'a tutte le città di Giuda, ch'erano rimase, cioè, contr's Lachis, ed Azeca : perciochè quelle sole ch'erano città forti, erano rimase d'infra le città.

670

# IEREMIA, XXXIV. XXXV.

8 La parola, che fu dal Signore indirianata a Ieremia, dopo che'l re Sedechia ebbe fatto patto con tutto'l popolo ch'era in Gerusalemme, di bandir loro liberta :

9 Per fare che ciascuno rimandasse in libertà il suo servo, e la sua serva, Ebreo, ed Ebrea: aciochè niuno tenesse più in servitù al-cun suo fratello Giudeo.

10 Or tutti i principi, e tutto'l popolo che s'erano convenuti in questo patto, di rimandare in libertà ciascuno il suo servo, e la sua serva, per non tenergli più in servità, ubbidirono, e gli rimandarono.

11 Ma poi appresso fecero di nuovo tornare i servi, e le serve, ch'aveano rimandati in libertà, e gli sforzarono ad esser loro servi, e

12 Laonde la parola del Signore fu dal Signore indirizzata a leremia:

dicendo. 13 Così ha detto il Signore, l' Iddio d'Israel, lo feci patto co' padri vostri, quando gli trassi fuor del pae-se d'Egitto, della casa di servitù:

dicendo.

14 Al termine di sette anni rimandi ciascun di voi 'l suo fratello Ebreo, che si sarà venduto a te: servati sel anni, poi rimandalo in libertà d'appresso a te : ma i vostri padri non m'hanno ubbidito, e non hanno inchinato il loro orec-

chlo. 15 Or voi v'eravate oggi conver-titi, ed avevate fatto ciò che mi piace, in bandir libertà ciascuno al suo prossimo: ed avevate fatto patto nel mio cospetto, nella Casa che si chiama del mio Nome:

16 Ma voi vi siete rivolti, ed avete profanato il mio Nome, e ascun di voi ha fatto ritornare il suo servo, e la sua serva, che voi avevate rimandati in libertà, a

lor volontà; e gli avete sforzati ad esservi servi, e serve. 17 Perciò, così ha detto il Signore, Voi non m'avete ubbidito, per bandir libertà ciascuno al suo fratello, e ciascuno al suo prossimo : ecco, io vi bandisco libertà, dice il Signore, alla spada, alla pestilenza, ed alla fame : e farò che sarete agitati er tutti i regni della terra.

18 E darò gli uomini c'hanno trasgredito il mio patto, e non han-no messe ad effetto le parole del patto ch'aveano fatto nel mio cospetto, passando in mezzo delle parti del vitello ch' aveano tagliato in due

19 Cioè, i principi di Giuda, ed i principi di Gerusalemme, e gli cunuchi, ed i sacerdoti, e tutto'i popolo del paese, che son passati in

mezzo delle parti del vitello: 20 Gli daro, dico, in man de' lor nemici, ed in man di quelli che cercano l'anima loro: ed i lor corpi morti saranno per pasto agli uccelli del cielo, ed alle bestie della terra.

21 Darò eziandio Sedechia, re di Giuda, ed i suoi principi, in man de' lor nemici, ed in man di quelli che cercano l'anima loro, ed in man dell'esercito del re di Babilonia, che s'è ora ritratto da voi.

22 Ecco, io do loro comandamento. dice il Signore: e gli farò ritornare a questa città, ed essi la combatteranno, e la prenderanno, e l'arderanno col fuoco: io metterò eziandio in desolazione le città di Giuda, al che niuno abiterà in cese.

CAP. XXXV.

A parola, che fu dal Signore indirissata a Ieremia, nel tempo di Iolachim, figliuolo di Iosla, re

di Giuda : dicendo, 2 Va' alla casa de' Recabiti, e parla loro, e menagli nella Casa del Signore, in una delle camere, e presenta loro del vino a bere

3 Io adunque presi Isazania, gliuolo di Ieremia, figliuolo d'Habassinia, ed i suoi fratelli, e tutti i suoi figliuoli, e tutta la famiglia de' Recabiti;

4 E gli menai nella Casa del Signore, nella camera de' agituoli d'Hanan, figliuolo d'Igdalia, uo-mo di Dio: la quale era appresso della camera de' capi, disopra della camera di Maaseia, figliuolo di

Salium, guardiano della soglia:
5 Ed io misi davanti a figliuoli
della casa de' Recabiti de' nappi
pieni di vino, e delle coppe: e dissi

ioro, Bevete del vino

6 Ma essi dissero, Noi non berremo vino: percioche Ionadab, fi-gliuolo di Recab, nostro padre, ce l'ha divietato: dicendo, Non bevete giammai in perpetuo vino, nè

voi, ne i vostri figliuoli: 7 E non edificate alcuna casa, e non seminate alcuna semenza, e non piantate vigne, e non ne abbiate alcuna: anzi abitate tutti i giorni della vita vostra in tende : aciochè viviate per lunghi giorni sopra la terra, nella quale voi siete forestieri.

8 E noi abbiamo ubbidito alla voce di Ionadab, figliuolo di Recab, nostro padre, in tutto ciò ch'egli ci ha comandato, per non ber vino tutti i giorni della vita nostra, nè noi, ne le nostre mogli, nè i nostri figliuoli, nè le nostre figliuole ;

## IEREMIA, XXXV. XXXVI.

9 E per non edificar case da abi- i tarvi, e per non aver nè vigna. nè campo, nè sementa alcuna

10 E siamo abitati in tende, ed abbiamo ubbidito, e fatto secondo tutto ciò che Ionadab, nostro pa-

dre, ci aves comandato.

11 Or è avvenuto che, quando Nebucadresar, re di Babilonia, è salito contr'al paese, noi abbiamo detto. Venite, ed entriamo in Gerusalemme, per iscampar d'innansi all'esercito de' Caldei, e d'innanri all'esercito di Siria: e così siamo dimorati in Gerusalemme.

12 E la parola del Signore fu indirissata a Ieremia: dicendo,

13 Così ha detto il Signor degli cecrciti, l'Iddio d'Israel, Va', e di' agli uomini di Giuda, ed agli abitanti di Gerusalemme. Non riceverete voi correzione, per ubbidire alle mie parole? dice il Signore.

14 Le parole di Ionadab, figliuolo di Recab, il quale comandò a' suoi figliuoli, che non bevessero vino, sono state messe ad effetto, tal ch'essi non hanno bevuto vino infino al di d'oggi : anzi hanno ubbidito al comandamento del padre loro: ed io v'ho parlato del continuo, per ogni mattina: e voi non

m avete ubbidito.

15 E v' ho mandati, del continuo, per ogni mattina, tutti i miei ser-vitori profeti, per direi, Deb, convertasi ciascun di voi dalla sua via malvagia, ed ammendate i vostri fatti, e non andate dietro ad altri dij, per servirgli: e voi abiterete nella terra ch'io ho data a voi, ed a' padri vostri: ma voi non avete porto l'orecchio, e non m'avete ubbldito.

16 Perciochè i figliuoli di Iona-dab, figliuolo di Recab, hanno messo ad effetto il comandamento

messo ad enerto ii comandamento che diede lorto ii lor padre; e questo popolo non ha ubbidito a me: 17 Perciò, il Signore, l'Iddio de gli eserciti, l'Iddio d'Israel, ha det-to così. Ecco, lo fo venire sopra Giuda, e sopra tutti gli abitanti di Gerusalemme, tutto'i male, c'ho pronunziato contr'a loro: perciochè io ho lor pariato, e non hanno ascoltato: io ho lor gridato, e non

hanno risposto.

18 Ed alla casa de' Recabiti Ieremia disse, Così ha detto il Signor degli eserciti. l'Iddio d'Israel. Perciochè voi avete ubbidito al co-mandamento di Ionadab, vostro padre, ed avete osservati tutti i suoi ordini, ed avete fatto secondo tutto quello ch'egli v'avea coman-

19 Perciò, così ha detto il Signor

degli eserciti, l'Iddio d'Israel. Giammai in perpetuo non verra meno a Ionadab, figliuolo di Re-cab, uomo che stia davanti alla mia faccia.

#### CAP. XXXVI.

R avvenne, nell'anno quarm di loischim, figliuolo di losis. re di Giuda, che questa parola fu indirizzata dal Signore a Ieremia:

dicendo.

2 Prenditi un ruotolo da acrivera e scrivi in esso tutte le parole, ch'io t'ho dette contr'ad Israel, e contr'a Giuda, e contr'a tutte l'altre genti, dal giorno ch'io cominciai a erlarti, cioè, da' giorni di Iosia, infino a questo giorno.

3 Forse ascolterà la casa di Giuda tutto'l male ch'io penso di farle: per convertirsi ciascuno dalla sua via malvagia: ed io perdonerò doro la loro iniquità, e'l lor peccato.

4 leremia adunque chiamo Baruc, figliuolo di Neria: e Baruc scrisse nel ruotolo da scrivere, di bocca di Ieremia, tutte le parole

del Signore, ch'egli gli avea dette.
5 Poi Ieremia comandò a Baruc: dicendo, lo son rattenuto, io non poeso entrare nella Casa del Si-

gnore:

6 Ma tu entravi, e leggi in presenza del popolo, nel ruotolo che tu hai scritto di mia bocca, le pa-role del Signore, nella Casa del Signore, nel giorno del digiuno: leggile ancora in presenza di tutti que di Giuda che saranno venuti dalle lor città.

7 Forse la lor supplicazione ca-derà nel cospetto del Signore, e si convertiranno, ciascuno dalla su via malvagia: perciochè l'ira, e'l cruccio, che'l Signore ha pronun-

ziato contr'a questo popolo, ¿ gran-

8 Baruc adunque, figliuolo di Neria, fece secondo tutto ciò che'l profeta leremia gli avea comandato, leggendo nel libro le parole del Signore, nella Casa del Signore, 9 (Or nell'anno quinto di Ioiachim, figliuolo di Iosia, re di Giuda, nel nono mese, tutto'i popolo ch'era in Gerusalemme, e tutto'i popolo ch'era venuto dalle città di Giuda in Gerusalemme, bandirono il digiuno nel cospetto del Signore:)

10 Baruc, dice, lesse nel libro le parole di Ieremia, nella Casa del Signore, nella camera di Ghemaria, figliuolo di Safan, scriba, nel cortile di sopra, nell'entrata della porta nuova della Casa del Signo-

re, in presenza di tatto 'l popolo. 11 E Michea, figliuolo di Ghema

#### IEREMIA. XXXVI. XXXVII.

ris, figlinolo di Safan, udi tutte le parole del Signore, lette fuor del libro,

12 E scese nella Casa del re, nella camera del segretario: ed ecco, qui vi sedevano tutti i principi, Elisama segretario, e Delaia, figliuolo di Semala, ed Elnetan, figliuolo di Acbor, e Ghemaria, figliuolo di Safan, e Sedenha, figliuolo di Hanania, et tutti gli diri principi.

13 E Michea rapporto loro tutte la merole, colvedi arvan milia. men.

le parole, ch'egli aveva udite, mentre Baruc leggeva nel libro, in pre-

enza del popolo.

14 Albert tutti i principi manda-rono Iudi, figliuolo di Netania, fi-gliuolo di Selemia, figliuolo di Cu-si, a Barac, per dirgii, Prendi in mano il ruotolo, nei quale tu hai letto in presenza del popolo, e vie-ni. E Baruc, figliuolo di Neria, prese il ruotolo in mano, e se ne venne a loro.

15 Ed essi gli dissero, Deb siedi, e leggicelo. E Baruc lo lesse loro. 16 E, quando ebbero intese tutte quelle parole, sbigottirono, riguardandori l'un l'altro: poi dissero a Baruc, Noi non mancheremo di . rasportar tutte queste parole al re. 17 Appresso domandarono Barne: dicendo, Deh, dichiaraci come tu hal scritte tutte queste parole di bocca di Ieremia.

16 E Baruc disse toro, Egli mi dettava di sua bocca tutte queste

parole, ed to te scriveva con inchiostro nel libro.

19 Allora i principi dissero a Baruc, Va', nasconditi tu, e Ieremia: e niuno sappia dove voi siate.

20 Ed essi vennero al re, dentro al cortile, e riposero il ruotolo nel-la camera d'Elisama, segretario ; e rapportarono al re tutte quelle

parole.
21 E'l re mandò Iudi, per recare il ruotolo. Ed egli lo recò dalla camera d'Elisama, segretario. E . Iudi lo lesse in presenza del re, ed in presenza di tutti i principi, ch'erano in piè d'intorno al re. 92 Or il re sedeva nella casa del

verno, nel nono mese: e dinanzi a lui v'era un focolare acceso.

23 E, quando Iudi ne ebbe lette tre o quattro facce, il re lo tagliò col coltellino del segretario, e lo stò nel fuoco, ch'era nel foco are, fin che tutto I ruotolo fu consumato sul fuoco, ch'ere in sul focolare.

24 E ne il re, ne alcum de suoi servitori, che udirone tutte quelle parole, si spaventarone, nè stracciarono i lor vestimenti. 25 E, benchè Elmetan, e Delais,

Ghemaria intercedessero appo il re, che non bruciasse il libro,

egii non gli ascoltò. 26 Anzi i re comandò a Ierameel.

agliuolo d' Hammelec, ed a Seraia, agliuolo d'Asriel, ed a Selemia, angiuolo d'Abdeel, di prender lo ecriba Baruc, ed il profeta Ieremia. Ma il Signore il nascose. 27 E la parola del Signore fu in-dirissata a Ieremia, dopo che'l re

ebbe bruciato il ruotolo, e le parole, che Baruc aveva scritte di bocca

di Ieremia, dicendo:

28 Torna a prenderti un' altro ruotolo, e scrivi in quello tutte le parole di prima, ch'erano nel pri-mo ruotolo, che Ioiachim, re di

Giuda, ha bruciato:

29 E di'a loischim, re di Giuda Così ha detto il Signore, Tu hai bruciato quel ruotolo: dicendo, Perchè hai scritto in esso, che'l re di Babilonia per certo verra, e guasterà questo paese, e farà, non vi saranno più mè momini. mè

bestie?

30 Pennia con ha detto il Signare intorno a loischim, re di Giuds. Egli non avrà alcuno, che segg sopra il trono di David : ed il suo corpo morto giacera esposto al cal-do di giorno, ed al gelo di notte. 31 Ed io farò punisione sopra lui,

e sopra la sua progenie, e sopra i audi servitori, della loro iniquità: e farò venire sopra loro, e sopra gli sbitanti di Gerusalemme, e sopra eti uomini di Giuda, tutto 'l male, ch' io ho loro pronumiato, e che non hanno ascoltato.

23 Ieremia adunque prese un'al-tro ruotolo, e lo diede a Baruc, figliuolo di Neria, scriba: ed egli vi scrisse, di bocca di Ieremia, tutte le parole del libro, che loiachim, re di Giuda, aveva bruciato al fuoco: alle quali farono ancora aggiunte molte somiglianti parole.

CAP. XXXVII.

R il re Sedechia, figliuolo di Iosia, regnò in luogo di Conia, figliuolo di loiachim, essendo stato costituito re nel paese di Giuda, da Nebucadresar, re di Babilonia.

2 E nè egli, nè i suoi servitori, nè il popolo del paese, non ubbidirono alle parole del Signore, ch'egli aveva pronunziate per lo profeta

8 Or il re Sedechia mandò Iucal, figliuolo di Selemia; e Sefania, fi-gliuolo di Maaseia, sacerdote; al profeta Ieremia, per dirgii, Deh, fa' ozazione per noi al Signore Id-

dio nostre. 4 Or Icremia andaya, e veniva

2 G

# IEREMIA, XXXVII. XXXVIII.

cora stato messo in prigione.

5 E l'esercito di Faraone era uscito d' Egitto: laonde i Caldei, ch'asediavano Gerusalemme, intesone il grido, s'erano dipartiti d'appresso a Gerusalemme.

6 E la parola del Signore fu in-dirizzata al profeta leremia, di-

cendo:

Così ha detto il Signore. Iddio d' Israel, Dite così al re di Giuda, che v'ha mandati a me, per domandarmi, Ecco, l'esercito di Faraone, ch'era uscito a vostro soccorso, è ritornato nel suo paese,

in Egitto. 8 Ed i Caldei torneranno, e combatteranno contr'a questa città, e la prenderanno, e l'arderanno col

function.

9 Così ha detto il Signore, Non v'ingannate voi stessi : dicendo, Per certo i Caldei si dipartiranno da noi : perciochè essi non se ne

dipartiranno.

10 Anzi, avvegnachè voi aveste sconfitto tutto l'esercito de Caldei, che combattono con voi, e che non ne fossero rimasi, se non alcuni pochi, pur si leverebbero quelli, ciascuno nella sua tenda, e brucerebbero questa città col fuoco.

11 Or avvenne che, quando l'e-sercito de Caldei si fu dipartito d'appresso a Gerusalemme, per ca-gion dell'esercito di Faraone:

12 Ieremia usciva di Gerusalemme, per andarsene nel paese di Beniamin, per isfuggire di la per

mezzo il popolo.

13 Ma, quando fu alla porta di Beniamin, quivi era un capitano della guardia, il cui nome era Ireia, figliuolo di Selemia, figliuolo d' Ha-nania; il quale prese il profeta leremia: dicendo, Tu vai ad arrenerti a' Caldel

14 E Ieremia disse, Ciò è falso: io non vo ad arrendermi a' Caldei. Ma colui non l'ascoltò: anzi, lo

prese, e lo menò a' principi. 15 Ed i principi s'adirarono gravemente contr'a Ieremia, e lo percossero, e lo misero in prigione, in casa di Ionatan, scriba: perciochè avevano di quella fatta una car-

16 Quando Ieremia fu entrato nella fossa, e nelle grotte, vi dimorò

molti giorni. 17 Poi l' re Sedechia mandò a farlo trarre di là: e'l re lo domandò in casa sua di nascoso, e disse, Evvi alcuna parola da parte del Signore ? E Ieremia disse, Sì, ve n'è. Poi disse, Tu sarai dato in man del re Babilonia.

18 Oltr's ciò, Ieremia diese al re Sedechia, Che peccato ho io commesso contr' a te, o contr' a' tuoi servitori, o contr' a questo popolo, che voi m'avete messo in prigione?

19 E dove sono ora i vostri pro-feti, che vi profetissavano: dicen-do, Il re di Babilonia non verrà

sopra vol, nè sopra questo paese? 20 Or al presente, ascolta, ti prero, oh re, mio signore: deh, caggia mia supplicazione nel tuo conon farmi ritornar nella spetto: casa di Ionatan, scriba, ch' io non vi muora.

21 E'l re Sedechia comandò, che Ieremia fosse rinchiuso nella corte della prigione, e che gli fosse dato un pesso di pane per giorno, dalla piazza de fornai: il che fu futto in-chè tutto 'l pane fu venuto meno nella città. Così Ieremia stette nella corte della prigione.

CAP. XXXVIII.

MA Sefatia, figliuolo di Mattan, e Ghedalia, figliuolo di Pashur, e Iucal, figliuolo di Selemia, e Pashur, figliuolo di Malchia, udirono le parole, che Iero mia pronunziava a tutto'i popolo: dicendo.

2 Così ha detto il Signore, Quelli che dimoreranno in questa città morranno di spada, di fame, e di pestilenza: ma chi se n'uscirà a Caldel viverà ; e l'anima sua gli sarà per ispoglia, ed egli viverà.

3 Così ha detto il Signore, Questa città sarà per certo data in man dell' esercito del re di Babilonia, ed

esso la prenderà.

4 Ed i principi dissero al re, Deh, facciasi morir quest' nomo: per-ciochè egli rende rimesse le mani della gente di guerra, che è restata in questa città, e le mani di tutto'i popolo; tenendo loro cotali ragionamenti: conciosiacosachè quest'uomo non procacci punto la prosperità di questo popolo, ansi 'l male.

5 E'l re Sedechia disse, Eccolo in man vostra: perciochè il re non

può nulla contr'a voi.

6 Essi adunque presero leremia, e lo gettarono nella fossa di Malchia, figliuolo d' Hammelec, ch'era nella corte della prigione ; e ve lo calarono con delle funi. Or nella fossa non v'era acqua, ma del pan tano: e Ieremia affondò nel pan-

7 Ma Ebed-melec Etiopo, eunuco, il quale era nella casa del re, avendo udito ch' avevano messo leremia nella fossa : (or, il re sedeva allora nella porta di Beniamin :)

#### IEREMIA, XXXVIII, XXXIX.

# Se n'uscì della casa del re. narlò al re : dicendo, 9 Oh re, mio signore, male hanno

fatto quegli uomini in tutto ciò, c'hanno fatto al profeta Ieremia, avendolo gettato nella fossa: or dove era : conciosiacosachè non vi

eia più pane alcuno nella città. 10 E 'l re comandò ad Ebed-melec Etiopo: dicendo, Prendi teco di quì trent' uomini, e tira il profeta

Ieremia fuor della fossa, avanti

ch' egli muoia. 11 Ed Ebed-melec prese quegli nomini seco, ed entrò nella casa del re. di sotto alla tesoreria, e ne tolse de vecchi stracci, e de vecchi panni logori, e gli calò a Ieremia con delle funi, nella fos

12 Ed Ebed-melec Etiopo disse a leremia, Deh, mettiti questi vecchi stracci, e panni logori, sotto l'ascelle, di sotto alle funi. E Iere-

a fece cos).

13 Ed essi trassero Ieremia con quelle funi, e lo fecero salir fuor della fossa. E Ieremia dimorò nella corte della prigione. 14 Poi 'l re Sedechia mandò a far

venire a sè il profeta Ieremia all' entrata principale della Casa del Signore. E 'l re disse a Ieremia. Io ti domando una cosa, non celarmi nulla.

15 E Ieremia disse a Sedechia, Quando io te l'avrò dichiarata non mi farai tu pur morire? se altresì io ti do alcun consiglio, tu non

m'ascolterai.

16 E'i re Sedechia giurò in segreto a Ieremia: dicendo, Come il Signore, che ci ha fatta quest' anima, vive, io non ti farò morire, e non ti darò in mano di questi uomini, che cercano l'anima tua.

17 Allora Ieremia disse a Sedechia, Così ha detto il Signore, l'Id-dio degli eserciti, l'Iddio d'Israel, Se pur tu esci fuori a capitani del re di Babilonia, l'anima tua viverà, e questa città non sarà arsa col fuoco: e viverai, tu, e la casa

18 Ma, se tu non esci a' capitani del re di Babilonia, questa città sarà data in man de Caldei, che l'arderanno col fuoco, e tu non

iscamperai dalle lor mani. 19 E 'i re Sedechia disse a Ieremia, lo sono in gran perplessità per que' Giudei, che si son rivolti a parte de' Caldei, ch'io non sia dato in man loro, e che non mi scherni-

20 E Ieremia disse, Tu non vi sarai dato. Deh, ascolta la voce del Signore, in cló, ch'io ti dico: ed so l'orto del re, per la porta d'infra

egli ti sarà bene, e l'anima tua vi-

21 Ma. se tu ricusi d'uscire, quest' è quello, che'l Signore m'ha fatto

22 Ecco, tutte le donne, ch'erano rimase nella casa del re di Giuda, erano tratte fuori a' capitani del re di Babilonia; ed esse dicevano, I tuoi confidenti t'hanno persuaso, e vinto: i tuoi piedi sono stati fitti nel fango, ed essi si son tratti addietro.

23 Così saranno menate tutte le tue mogli, ed i tuoi figliuoli, a' Caldei: e tu stesso non iscamperal dalle lor mani: anzi sarai preso, e dato in man del re di Babilonia: e farai, che questa casa sarà araa col fuoco.

24 E Sedechia disse a Ieremia, Niuno sappia di queste parole, e tu

non morral.

25 E, se pure i principi, avendo udito, ch'io ho parlato teco, vengono a te, e ti dicono, Deh, dichiaraci quel, che tu hai detto al re. non celarcelo, e noi non ti faremo morire: e che t'ha detto il re?

26 Di' loro, Io ho supplicato umilmente al re, che non mi facese ritornar nella casa di Ionatan, per

morir onivi.

27 Tutti i principi adunque vennero a Ieremia, e lo domandarono: ed egli rispose loro secondo tutte le parole, che'l re gli aveva comandate. Ed essi lo lasciarono in pace: perciochè la cosa non fu

divolgata. 28 E Ieremia dimorò nella corte della prigione, infino al giorno, che Gerusalemme fu presa: ed egli v'era allora, che Gerusalemme fu press.

#### CAP. XXXIX.

NELL' anno nono di Sedechia, re di Giuda, nel decimo mese, Nebucadresar, re di Babilonia, venne, con tutto l suo esercito, sopra Gerusalemme, e l'assediò.

2 Nell'anno undecimo di Sedechia, nel quarto mese, nel nono giorno del mese, i Caldei penetra-

rono dentro alla città.

3 E tutti i capitani del re di Babilonia v'entrarono, e si fermarono alla porta di mezzo, cioc, Nergal-sareser, Samgar-nebu, Sarsechin, Rab-saris, Nergal-sareser, Rab-nag, e tutti gli altri capitani dei re di Babilonia.

4 E quando Sedechia, re di Giuda, e tutta la gente di guerra, gli ebber veduti, se ne fuggirono, ed usciro-no di notte della città, traendo ver-

le due mura : ed il re uscì traendo weren il diserto.

5 Ma l'esercito de' Caldei li perseguitò, e raggiunse Sedechia nelle campagne di lerico; e lo presero, e le menarono a Nebucadresar, re di Babilonia, in Ribla, nel paese d'Hamat: e quivi egli gli promunsiò la sua sentenza

6 E 7 re di Babilonia fece scannare i figliuoli di Sedechia in Ribia, in sua presenza: fece eziandio scannare tutti i nobili di Giuda.

7 Poi fece abbacinar gli occhi a Sedechia, e lo fece legar di due caene di rame, per menarlo in Babilonia.

8 Ed i Caldei arsero col fuoco la casa del re, e le case del popolo, e disfecero le mura di Gerusalemme. 9 E Nebusaradan, capitano delle guardie, menò in cattività in Ba-bilonia il rimanente del popolo.

ch'era restato nella città ; e quelli, che s'erano andati ad arrendere a lui, e tutto l'altro popolo, ch'era restato

10 Ma Nebusaradan, capitano delle guardie, lasciò nel paese di Giuda i più poveri d'infra il popolo, i quali non avevano nulla : e diede

loro in quel giorno vigne, e campi. 11 Or Nebucadresar, re di Babilonia, aveva data commessione a Nebusaradan, capitano delle guardie, intorno a Ieremia: dicendo,

12 Prendilo, ed abbi cura di lui, e non fargli alcun male: anzi fa' in-

verso lui come egli ti dirà. 13 Nebuzaradan adunque, capita-no delle guardie, e Nebusasban, Rab-saris, Nergal sarceer, Rab-meg, e tutti gli altri capitani del re di Babilonia,

14 Mandarono a far trarre Ierenamoarono a nar trarre lere-mia fuor della corte della prigione, e lo diedero a Ghedalia, figliuolo d'Ahicam, figliuolo di Safan, per condurlo fuori in casa sua. Ma

egli dimorò per mezzo il popolo. 15 Or la parola del Signore era stata indirizzata a Ieremia, mentre egli era rinchiuso nella corte della

prigione: dicendo, 16 Va', e parla ad Ebed-melec Etiopo: dicendo, Così ha detto il Simor degli eserciti, l'Iddio d'Israel. Ecco, io fo venire le mie parole contr' a questa città, in male, e non in bene: ed in quel giorno esse avverranno nella tua presenza.

17 Ma in quel giorno io ti libererò, dice il Signore: e tu non sarai dato in man degli uomini, de' quali

tu temi.

18 Perciochè io ti scamperò di certo, e tu non caderai per la spada: e l'anima tua ti sara per ispe-

glia: concioniaconachè tu ti sij con-ndato in me: dice il Signore.

CAP. XL.

T A parola, che fu dal Signore Lindirissata a Ieremia, dopo che Nebumaradan, capitano delle guardie, i'ebbe rimandato da Rama, quando lo prese. Or egli era legato di catene in mezzo della moltitudine di que' di Gerusalem-me, e di Giuda, ch'erano menati in cattività in Babilonia.

2 Il capitano delle guardie adunque prese Ieremia, e gli disse, Il Si-gnore Iddio tuo aveva pronunziato questo male contr' a questo luogo. 3 Ed il Signore altresì l'ha fatto

venire, ed ha fatto secondo, ch'egli aveva parlato: perclochè voi avete peccato contr' al Signore, e non evete ubbidito alla sua voce : laonde questo v'è avvenuto.

d Or al presente, ecco, io ti sciol-go oggi dalle catene, che tu hai in sulle mani: se ti place di venir meco in Babilonia, vieni, ed io avrò cura di te: ma, se non t'a grada di venir meco in Babilonia. rimantene: ecco, tutto il paese è al tuo comando: va' dove ti parris. e piacerà.

6 E, perciochè Ghedalia, figliuolo d'Ahicam, figliucio di Safan, il qua-le il re di Babilonia ha costituito sopra le città di Giuda, non ritornerà ancora, ritorna tu a lui, e di-mora con lui in messo del popolo: overo, va' dovunque ti piacerà. Ed il capitano delle guardie gti diede provisione per lo viaggio, ed un presente, e l'accommiatò. 6 Ieremia adunque venne a Gise-dalia, figliuolo d'Ahicam, in Mispa, dimedio con lui in marco

e dimoro con lui in messo del po-

polo, ch'era restato nel paese.
7 Or tutti i capi della gente di guerra, ch'eram per la campagna, colla lor gente, avendo inteso, che'l re di Babilonia aveva costituito Ghedalia, figliuolo d'Ahicam, so-pra il paese, e che gli aveva dati in governo uomini, e donne, e piccioli fanciulii: e *questi*, de' più poveri del paese, d'infra quelli che non erano stati menati in cattività in Babilonia:

8 Vennero a Ghedalia, in Mispa, cioc, Ismael, figliuolo di Netani iohanan, e Ionatan, figliuoli di Ca-rea; e Serala, figliuolo di Tanhu-met; ed i figliuoli d'Efai Netofatita; e Iezania, figliuolo d'un Mascatita,

colla lor gente.

9 E Ghedalia, figliuolo d'Ahicam, figliuolo di Safan, giurò loro, ed alta lor gente: dicendo, Non temiate di servire a' Caldei: abitate

nel neces, e servite al redi Rabi-

lonia, e sarà ben per voi.

10 E, quant è a me, ecco, io dimoro in Mispa, per presentarmi
davanti a Caldei, che verranno a noi: ma voi ricogliete il vino, i frutti della state, e l'olio, e rinoueteli ne vostri vaselli, ed abitate nelle vostre città, che avete occu-

pate.
Il Parimente ancora tutti i Giudei, ch'erane in Moab, e fra i figliuoli d'Ammon, ed in Edom, e quelli, ch'erano in qualunque al-tro paese, avendo inteso che'l re di Babilonia aveva lasciato qualche rimanente a Giuda, e che aveva costituito sopra essi Ghealia, figliuolo d'Ahicam, figliuolo di Safan :

12 Se ne riternarono da tutti i luoghi, dove erano stati dispersi. e vennero nel paese di Giuda, a Ghedalia, in Mispa; e ricolsero vino, e frutti della state, in molto

grande abbondansa. 13 Or Iohanan, figliuolo di Carea, e tutti i capi della gente di guerra. ch'erano per la campagna, ven-nero a Ghedalia, in Mispa :

14 E gli dissero, Sai tu bene, che Baalis, re de figliuoli d'Ammon. ha mandato Ismael, figliuolo di Netania, per percuoterti a morte? Ma Ghedalia, figliuolo d'Ahicam,

non credette loro.

15 Oltr' a ciò Iohanan, figliuolo di Carea, parlò di segreto a Ghe-dalia, in Mispa: dicendo, Deh, laecia ch'io vada, e percuota Ismael, figliuolo di Netania, e niuno lo risaprà: perchè ti percuoterebbe egli a morte, laonde tutti i Giudei, che si son raccolti appresso di te sarebbero dispersi, ed il rimanente

di Gluda perirebbe? 16 E Ghedalia, figliuolo d'Ahicam, disse a Iohanan, figliuolo di Carea. Non farlo: perclochè tu parli falsamente contr' ad Ismael.

CAP. XLL

OR avvenne nel settimo mese, ch' Ismael, figliuolo di Neta-nia, figliuolo d'Elisama, del sangue reale, ed alcuni grandi della corte del re, e dieci uomini con lui, vennero a Ghedalia, figliuolo d'Ahicam, in Mispa: e quivi in Mispa mangiarono insieme

2 Poi Ismael, figliuolo di Netania, si levò, insieme co' dieci uomini, ch'erano con lui, e percos-sero colla spada Ghedalia, figliuolo d'Ahicam, figliuolo di Safan. Coal lo fece morire: lui, che'l re li Habilonia a veva costituito soom il paese.

3 Ismael uccise ancora gli nomini di guerra d'infra tutti i Giudel, ch'e-rano con Ghedalia in Mispa, ed i Caldel, che si ritrovarono quivi.

4 Ed il giorno appresso, ch' egil ebbe ucciso Ghedalia, avanti che

se ne sapesse nulla :

5 Avvenne, ch'alcuni uomini di Sichem, di Silo, e di Samaria, in numero d'ottant' nominia venivano, avendo le barbe rase, ed i vestimenti stracciati, e delle tagliature sul corpo : ed avevano in mano offerte, ed incenso, da presentar nella casa del Signore.

6 Ed Ismael, figliuolo di Netania, uscì di Mispa incontr'a loro, e caminava piagnendo: e, quando gli ebbe scontrati, disse loro, Ve-

nite a Ghedalia, figuralo d'Ahicam. 7 Ma, quando furono entrati in mezzo della città, Ismael, figlinole di Netania, accompagnato da-gli uomini, ch'egli aveva seco, gli acannò, e il gettò in messo della

8 Or fra quelli si trovareno dieci uomini, che dissero ad Ismael, Non ucciderci : perciochè noi abbiamo in sulla campagna delle segrete conserve di grano, e d'orzo, e d'olio, e di melo. Ed egli si ritenne, e non gli uccise fra i lor fratelli.

9 Or la fossa, nella quale Ismael gettò tutti i corpi morti degli uomini, ch'egli uccise del seguito di Ghedalia, era quella che'l re Asa aveva fatta per tema di Haasa, re d'Israel : Ismael, figliuolo di Ne-

tania, la riempie d'uccisi. 10 Poi appresso Ismael ne menò via prigione tutto'i rimanente del popolo, ch'era in Mispa: le figlluole dei re, e tutto'l popolo restato in Mispa, il quale Nebuzara dan, capitan delle guardie, aveva dato in governo a Ghedalla, fi-gliuolo d'Ahicam: Ismael, figliuo-lo di Netania, li menava via prigioni, e se n'andava per passare a' ngituoli d'Ammon:

Il Ma Iohanan, figliuolo di Carea, e tutti i capi della gente di guerra, ch'erano con lui, avendo udito tutto'l male, ch' Ismael, f. gliuolo di Netania, aveva fatto:

12 Presero tutta la lor gente, ed andarono per combattere contr' ad Ismael, figliuolo di Netania; e lo trovarono presso alle grandi acque, che sono in Gabaon.

13 E, quando tutto'l popok ch'era con Ismael, vide Iohanai figliuolo di Carea, e tutti i ca della gente di guerra, ch'eras con lui, si rallegro.

14 E tutto'i popole ch' Isma

#### IEREMIA. XLI. XLII.

menava prigione da Mispa, si riroltò, e se ne ritornò a Iohanan. figliuolo di Carea.

15 Ma Ismael, figliuolo di Netania, scampò con otto uomini,

d'innanzi a lohanan, e se n'andò a' figliuoli d'Apimon.

16 Poi Iohanan, figliuolo di Carea, e tutti i capitani della gente di guerra, ch'erano con lui, presero tutto i rimanente del popolo, che avevano riscosso da ismaci, dgiluolo di Netania, ed il quale egli ne menava via da Mispa, dopo aver percouso Ghedalia, figliuolo d'Ahicam: uomini, gente di guer-ra, e donne, e fanciulli, ed eunuchi; e gli ricondussero da Gabaon :

Ed andarono, e dimorarono in Gherut-Chimbam, che è vicin di Betlehem, con intensione d'andarsene, e d'entrare in Egitto,

18 D'innanzi a' Caldei : conciofossecosachè temessero di loro: perciochè Ismael, figliuolo di Ne-tania, aveva percosso Ghedalia, figliuolo d'Ahicam, il quale il re di Habilonia aveva costituito sopra il рвеве.

#### CAP. XLII.

TUTTI i capi della gente di guerra, e Iohanan, figliuolo di Carea, e Iezania, figliuolo d'Osain, e tutto il popolo, dal minore al maggiore, s'accostarono:

2 E dissero al profeta Ieremia, Deh, caggia la nostra supplica-zione nel tuo cospetto, e la ora-zione al Signore Iddio tuo per noi, per tutto questo rimanente: (per-ciochè di molti siamo rimasi pochi, come i tuoi occhi ci veggono: 3 Aciochè il Signore Iddio tuo ci

dichiari la via, per la quale abbiamo da caminare; e ciò ch'abbiamo

a fare.

4 E'l profeta Ieremia disse loro, Ho inteso; ecco, lo farò orazione al Signore Iddio vostro, come avete detto: ed lo vi rapporterò tutto ciò, che'i Signore v'avrà risposto : lo non ve ne celerò nulla.

5 Ed essi dissero a Ieremia, Il Signore sia per testimonio verace, e fedele tra noi, se noi non facciamo secondo tutto ciò, che'l Signore Iddio tuo t'avrà mandato a dirci.

iddio tuo tavra mandato a dirci.

6 0 bene, o mal, che sia, noi ubbidiremo alla voce del Signore Iddio nostro, al quale noi ti mandiamo: acloche bene n'avvenga,
quando avremo ubbidito alla voce
del Signore iddio nostro.

7 Ed avvenne, in capo di dieci
giorni, che la parois del Signore
fu indirizzato a leremia.

8 Ed erli chiamò lobanan, figliuo-

8 Ed egli chiamo Iohanan, figliuo-

lo di Carea, e tutti i capi della gente di guerra, ch'erono con lui, e tutto i popolo, dal minore al maggiore:

9 E disse loro, Così ha detto il Signore, l' Iddio d' Israel, al quale voi m'avete mandato, per presentargli la vostra supplicazione:

10 Se pur voi dimorate in questo paese, lo v'edifichero, e non vi distruggerò : io vi pianterò, e non vi divellerò: perciochè io mi pento del male, che v'ho fatto.

11 Non temiate del re di Babilonia, di cui voi avete paura: non temiate di lui, dice il Signore: perciochè io sono con voi, per salvar-

vi, e per liberarvi dalla sua mano. 12 E vi farò trovar misericordia, ed egli avrà pietà di voi, e vi ri-

metterà nel vostro paese. 13 Ma, se voi dite, Noi non dimoreremo in questo paese, non ubbidendo alla voce del Signore

Iddio vostro:

14 Dicendo, No: anzi entreremo nel paese d'Egitto, aciochè non veggiamo la guerra, e non udiamo il suon della tromba, e non sofferiamo fame, per mancamento di pane: e quivi abiteremo: 15 Ascoltate ora sopra ciò la pa-

rola dei Signore, o rimanente di Giuda. Così ha detto il Signor degli eserciti, l'Iddio d'Israel, Se pur voi rivolgete la faccia per entrare in Egitto, e s'entrate per dimo-

rarvi:

16 Egli avverra, che la spada. della quale temete, v'aggiugnera la nel paese d'Egitto: e parimente la fame, della quale voi avete paura, vi starà attaccata dietro la in Egitto: e quivi morrete.

17 E tutti gli uomini, ch'avranno volta la faccia per entrare in Egitto, per dimorarvi, vi morranno di spada, di fame, e di pestilenza: niuno di loro scampera, o si salverà dal male, ch'io fo venire so-

pra loro.

18 Perciochè, così ha detto il Signor degli eserciti, l' Iddio d' Israel, Siccome la mia ira, ed il mio crucclo, s'è versato sopra gli abitanti di Gerusalemme, così si verserà la mia ira sopra voi, quando sarete entrati in Egitto: e sarete in esecrazione, ed in istupore, ed in maladizione, ed in vituperio: e giam-

mai più non vedrete questo luogo. 19 O rimanente di Giuda, il Si-gnore parla a voi, Non entrate in Egitto: sappiate pure ch'io ee le

protesto oggi. 20 Conciosiacosachè vol m'abblate ingannato contr'alle vostre propie anime, quando m'avete mandato

## IEREMIA. XIJI. XLIII. XLIV.

al Signore Iddio vostro: dicendo. Fa' orazione al Signore Iddio nostro per noi ; e, secondo tutto ciò, che'l Signore Iddio nostro dirà, fanne la relazione, e noi lo metteremo ad

21 Ed oggi jo ve l'ho dichiarato: ma voi non avete ubbidito alla voce del Signore Iddio vostro, nè a cosa alcuna, ch'egli abbia mandato

a dirvi. 22 Ora dunque, sappiate pure, che voi morrete di spada, di fame,

#### e di pestilenza, nel luogo dove vi piace d'entrare, per dimorarvi. CAP. XLIII.

OR avvenne che, quando leremia ebbe finito di pronunziare a tutto'i popolo tutte le parole del Signore Iddio loro, le quali i Signore Iddio loro mandava a dir loro per lui, cioc, tutte quelle parole :

2 Azaria, figliuolo d'Osaia, e Iohanan, figliuolo di Carea, e tutti gli uomini superbi, dissero a Ieremis, Tu parfi falsamente: il Si-gnore Iddio nostro non t'ha man-dato, per dire, Non entrate in Egit-

to, per dimorarvi: 3 Anzi Baruc, figliuolo di Neria, t'incita contr'a noi, per darci in man de Caldel, per farci morire, o er farci menare in cattività in

Rabilonia.

,

£

6

ì

¢

t

4 Coel Iohanan, figliuolo di Carea, e tutti i capi della gente di guerra, e tutto'i popolo, non ubbidirono alla voce del Signore, per dimorar nel paese di Giuda.

5 E Iohanan, figliuolo di Carea, è tutti i capi della gente di guerra, presero tutto'l rimanente di Giuda. e quelli, che se n'erano tornati da tutte le nazioni, dove erano stati dispersi, per dimorar nel paese di Gluda:

6 Gli uomini, le donne, i fanciulli, e le figliuole del re, e tutte le persone, che Nebuzaradan, capitano delle guardie, aveva lasciate con Ghedalia, figliuolo d'Ahicam, figliuolo di Safan, ed anche il profeta Ieremia, e Baruc, figliuolo di Neria:

7 E se ne vennero nel paese d'Egitto: perciochè non ubbidirono alla voce del Signore; ed arriva-

rono fino a Tafnes.

8 E la parola del Signore fu indirizzata a Ieremia in Tafnes: di-

cendo. 9 Prendi in man tua delle pietre grosse, e nascondile nella malta, nella fornace da mattoni, ch'é all'entrata della casa di Faraone in l'afnes, alla vista d'alcuni uomini Giudei :

10 E di' loro, Così ha detto il Si. gnor degli eserciti, l' Iddio d' Israel, Ecco, io mando a far venire Nebucadnesar, re di Babilonia, mio servitore: e porrò il suo trono sopra queste pietre, ch'io ho fatte na-scondere: ed egli tendera il suo padiglione reale sopra esse:

11 E verra, e percuotera il paes d'Egitto, mettendo a morte chi e condannato a morte: e menando in cattività chi è condannato a cattività; e percuotendo colla spa-da chi è condannato alla spada.

12 Ed io accenderò il fuoco nelle case degl' iddij d' Egitto : ed esso le ardera, e menera quelli in cattività: e s'avvilupperà del pacse d'Egitto, a guisa che'l pastore s'avviluppa del suo tabarro; ed uscirà di là in pace.

13 Egli romperà esiandio in pessi le statue del <u>Tempio del sole, che</u> e nel paese d'Egitto: e brucera col fuoco le case degl'iddij d' Egitto.

#### CAP. XLIV.

A parola, che fu indiriszata a d leremia, per rapportarla a tutti i Giudei, che dimoravano nel sese d'Egitto, in Migdol, ed in Tafnes, ed in Nof, e nel paese di Patros: dicendo.

2 Così ha detto il Signor degli eserciti, l' Iddio d' Israel. Voi avete veduto tutto 'l male, ch'io ho fatto venire sopra Gerusalemme, e sopra tutte le città di Giuda : ed ec-00, oggi son desolate, e non v' è al-

cuno, ch'abiti in esse:

3 Per la lor malvagità, che usarono per dispettarmi : andando a far profumi, ed a servire ad altri dij, i quali ne essi, ne voi, ne i vostri padri non avevate conosciuti.

4 E, benché io vi mandassi tutti i miei servitori profeti, del continuo per ogni mattina: dicendo, Deh, non fate questa cosa abbominevo-

le, ch'io odlo:

5 Non però ubbidirono, nè inchi-narono il loro orecchio, per istornarsi dalla lor malvagità : per non

far profumi ad altri dii.

6 Laonde il mio cruccio, e la mia ira, s'è versata, ed ha divampate le città di Giuda, e le plasse di Gerusalemme: e sono state diserte, e desolate, come appare al dì d'oggi. 7 Ed ora, così ha detto il Signore l'Iddio degli eserciti, l'Iddio d' srael, Perchè fate voi questo gra

male contr' all' anime vostre, p farvi distruggere del mezzo di Gi da, uomini, e donne, e fanciulii, bambini di poppa, e non lasciar alcun rimanente?

8 Dispettandomi coll' opere dell

## IEREMIA. XLIV.

vostre mani, facendo profumi ad altri dij, nel paese d'Esitto, dove siete venuti per dimorarvi : aciochè siate sterminati, e siate in maladizione, ed in vituperio, appo tutte le nazioni della terra i

9 Avete vol dimenticati i misfutti de' vostri padri, ed i misfatti delli re di Giuda, ed i misfatti delle lor mogli, ed i vostri propi misfatti, ed i misfatti delle vostre mogli, c'hanno commessi nel paese di Giuda. e nelle piazze di Gerusalemme ?

10 Essi non sono stati domi infino al dì d'oggi, e non hanno temuto, e non son caminati nella mia Legge, e ne' miei statuti, ch'io avea proposti a voi, ed a' vostri

padri.

11 Perciò, così ha detto il Signor degli eserciti, l' Iddio d' Israel, Ecco, io metto la mia faccia contr'a voi in male, e per distruggere tutto

Gluda.

12 Ed io torrò via quelli che son rimasi di Giuda, i quali hanno volta la faccia per entrar nel paese d' Egitto, per dimorarvi ; e saranno tutti consumati: caderanno nel paese d'Egitto: saranno consumati per la spada, e per la fame, dal minore al maggiore: morranno per la spada, e per la fame : e saranno in esecrazione, in istupore, ed in maladizione, ed in vituperio.

13 Ed io farò punisione di quelli ch'abitano nel paese d' Egitto, sic-come ho fatta punizione di Gerusalemme, per la spada, per la fame,

e per la pestilenza:

14 E non vi sarà alcuno del rimanente di Giuda, di quelli che sono entrati nel paese d'Egitto per dimorarvi, che si salvi, o che scampi per ritornar nel paese di Giuda, dove hanno l'animo intento a ritornar per abitarvi: perciochè non vi ritorneranno, da alcuni infuori ohe soamperanno.

one scamperanno.

15 Or tutti gli uomini, che sapevano che le lor mogli facevano
profumi ad attri dij; e parimente
tutte le donne quivi presenti, in
gran raumanas; e tutto'l popolo
che dimorava nel pacse d'Egitto, in Patros, risposero a Ieremia: di-

16 Quant'è alla parola che tu ci hai detta a Nome del Signore, noi

non t'ubbidiremo :

17 Anzi del tutto metteremo ad effetto tutte le parole che sono uscite della nostra bocca, per far profumi, ed offerte da spandere alla regina del cielo : come e noi, ed i nostri padri, ed i nostri re, ed i nostri principi, abbiamo fatto per lo passato, nelle città di Giuda, e nelle plame di Gerusalemme: siamo stati sasiati di pane, e siamo stati bene, e non abbiam sentito

alcun male.

18 La dove, da che siamo restati di far profumi, ed offerte da span-dere alla regina del cielo, abbiamo avuto mancamento d'orni cosa, o siamo stati consumati per la spada. e per la fame.

19 E, quando noi facevamo profumi, ed offerte da spandere alla regina del cielo, facevamole noi delle focacce, per servirla nella maniera degl' idoli, e dell'offerte da spandere, senza l'autorità de'

nostri principali ? 20 E leremia rispose a tutto'i popolo, agli uomini, ed alle donne, ed a tutto'l popolo che gli avea fatta quella risposta : dicendo. 21 Non s'è il Signore ricordato

de' profumi, che voi facevate nelle città di Giuda, e nelle piazze di Gerusalemme, voi, ed i vostri padri, i vostri re, ed i vostri principi. e'i popolo del paese i ciò non gli è

egli salito al cuore?

22 E'l Signore non l' ha più potuto comportare, per la malvagità de' vostri fatti, e per l'abbominazioni che voi avete commesse: onde il vostro paese è stato messo in desolazione, ed in istupore, ed in maladizione, senza che vi abiti più alcuno: come si vede al di

d'oggi. 23 Perciochè voi avete fatti que 23 Perciochè voi avete fatti que profumi, ed avete peccato contr'al Signore, e non avete ubbidito alla voce del Signore, e non siete caminati nella sua Legge, e ne' suol statuti, e nelle sue testimonianse: perciò v'è avvenuto questo male, qual si vede al dì d'oggi.

24 Poi Ieremia disse a tutto'l poolo, ed a tutte le donne, O vo tutti uomini di Giuda, che siste nel paese d' Egitto, ascoltate la parola

del Signore: 25 Così ha detto il Signor degli eserciti, l'Iddio d'Israel, Voi, e la vostre mogli, avete pronunziato con la bocca ciò che anche avete messo ad effetto con le vostre maniesio ac enemo pini dicendo, Noi adempieremo pure i nostri voti chabbiamo fatti, per far profumi alla regina del cielo, e per farle offerte da spandere. Voi avete adunque adempiuti, e messi ad effetto i vostri voti.

26 Perciò, ascoltate la parola del Signore, voi tutti uomini di Gluda, che dimorate nel paese d'Egitto: Ecco, io ho giurato per lo mio gran Nome, ha detto il Signore, che'i mio Nome non sarà più nominato per la bocca d'alcun Giudeo, che

## IEREMIA, XLIV. XLV. XLVI.

dica in tutto'l paese d'Egitto. Il gnore Iddio vive.

27 Ecco, io vegghio contr'a loro in male, e non in bene : e tutti gli nomini di Giuda, che sono nel paese d'Egitto, saranno consumati per la spada, e per la fame: fin chè sie-no del tutto venuti meno.

28 E quelli che saranno scampati dalla spada ritorneranno dal paese d' Egitto nel paese di Giuda, in ben picciol numero: e tutto'l rimanente di Giuda, che è entrato in Egitto per dimorarvi, conoscerà la cui parola sarà ferma, la mia, o la loro. 29 E questo vi sarà il segno, dice il Signore, ch'io farò punizione di voi în questo luogo: aciochè sappiate che le mie parole saranno del tutto messe ad effetto contra voi in male:

30 Così ha detto il Signore, Ecco, io do Faraone Ofra, re d'Egitto, in man de' suoi nemici, ed in man di quelli che cercano l'anima sua: siccome ho dato Sedechia, re di Giuda, in man di Nebucadresar, re di Babilonia, suo nemico, e che

cercava l'anima sua.

#### CAP. XLV.

A parola che'i profeta Ieremia pronunziò a Baruc, figliuolo di Neria, quando scriveva quelle parole nel libro, di bocca di Ieremia, l'anno quarto di Iolachim, figliuolo di Iosia, re di Giuda : dicendo, 2 Così ha detto il Signore, l'Iddio

d' Israel, a te, o Baruc : 3 Tu hai detto, Ahi lasso me!

perciochè il Signore ha soprag-giunta tristizia al mio dolore: lo m'affanno ne' miei sospiri, e non trovo alcun riposo :

4 Digii così tu, Così ha detto il Signore, Ecco, io distruggo ciò ch'io avea edificato, e divello quello ch'io avea piantato, cioè, tutto

questo paese.

5 E tu ti cercheresti delle grandezze! non cercarle: perciochè ecco, io fo venir del male sopra ogni carne : dice il Signore : ma io ti darò l'anima tua per ispoglia, in tutti i luoghi ove tu andrai.

#### CAP. XLVI.

L A parola del Signore, che fu indirissata al profeta Ieremia,

contr'alle nazioni :

2 Quant'è all' Egitto, contr' all'e-sercito di Faraone Neco, re d'Egitto, ch'era sopra'l flume Eufrate, in Carchemis ; il quale Nebucadre-sar, re di Babilonia, sconfisse, l'anno quarto di Ioachim, figliuolo di Iosia, re di Giuda:

3 Apparecchiate lo scudo, e la

targa, e venite alla battaglia.

4 Giugnete i cavalli a' carri: voi, cavalieri, montate a cavallo, e presentatevi con gli elmi: forbite le lance, mettetevi indosso le co-

5 Perchè veggo io costoro spa-ventati, e messi in volta? i loro uomini prodi sono stati rotti, e si son messi in fuga, senza rivolgeral indietro: spavento è d'ogn' intor-no: dice il Signore.

6 Il leggier non fugga, e'l prode non iscampi: verso'l Settentrione, presso alla ripa del fiume Eufrate,

sono traboccati, e caduti.

Chi è costui che s'alza a guisa di rivo, e le cui acque al commovono come i fiumi?

8 Questo e l'Egitto, che s'è alzato a guisa di rivo, e le cui acque si sono commosse come i fiumi: ed ha detto, Io salirò, io coprirò la terra, io distruggerò le città, e quelli ch'abitano in esse. 9 Salite, cavalli : e smaniate, car-

ri: ed escano fuori gli uomini di valore: que' di Cus, e que' di Put, che portano scudi: e que' di Lud, che trattano, e tendono archi.

10 E questo giorno è al Signore Iddio degli eserciti un giorno di vendetta, da vendicarsi de suoi nemici : e la spada divorerà, e sa-rà saziata, ed inebbriata del sangue loro: perciochè il Signore Id-dio degli eserciti fa un sacrificio nel paese di Settentrione, presso al fiume Eufrate.

11 Sali in Galaad, e prendine del balsamo, o vergine, figliuola d'E-gitto: indarno hai usati medicamenti assai, non v'e guarigione al-

le il de company de la company de son caduti insieme

13 La paroia che'l Signore pronunziò al profeta Ieremia, intorno alla venuta di Nebucadresar, re di Babilonia, per percuotere il paese

d'Egitto :

14 Annunziate in Egitto, e bandite in Migdol, e publicate in Nof. ed in Tafnes: dite, Presentati alla battaglia, e preparati: perciochè la spada ha già divorati i tuoi luo-ghi circonvicini.

15 Perchè sono stati atterrati i tuoi possenti? non son potuti star

saidi, perciochè il Signore gli ha scepinti.

16 Egli ne ha traboccati molti, ed anche l'uno è caduto sopra l'altro: ed hanno detto, Or su, ritorniamo al nostro popolo, ed al no-

# IEREMIA, XLVI. XLVII. XLVIII.

stro matio paese, d'innanzi alla spada di quei disertatore.

17 Hanno quivi gridato, Faraone, re d'Egitto, & ruinato: egli ha lalata passare la stagione.

18 Come lo vivo, dice il Re, il cui nome e, Il Signor degli eserciti, colui verra, a guisa che Tabor e fra i

monti, e Carmel in sul mare. 19 Fatti degli arnesi da cattività, o figliuota abitatrice d'Egitto: per-cioche Nof sarà messa in desolazione, e sara arsa, e non vi abiterà

ik alcuno. 90 Egitto è una bellissima giovenca: ma dal Settentrione viene.

viene lo scannamento.

21 E, benchè, la gente ch'egli avea a suo soldo, fosse dentro d'es-ao come vitelli di stia; pur si son messi in volta anch'essi, son fuggiti tutti quanti, non si sono ferini: perciochè il giorno della lor calamità è sopraggiunto loro, il tempo della lor visitazione.

22 La voce d'esso uscirà, a guisa di quella della serpe: percioche co-loro camineranno con poderoso esercito, e verranno contra lui con iscuri, come tagliatori di legne.

23 Taglieranno il suo bosco, dice il Signore, il cui conto non poteva rinvenirai: perciochè essi saranno in maggior numero che locuste, anzi saranno innumerabili.

24 La figliuola d'Egitto è svergo-gasta, è data in man del popolo di Settentriane.

25 Il Signor degli eserciti, l'Iddio d'Israel, ha detto, Ecco, io fo punizione della moltitudine di No, e di Faraone, e dell' Egitto, e de' suoi dij, e de' suoi re: di Faraone, e di quelli che si confidano in lui : 26 E gli darò in man di quelli che

cercano l'anima loro, ed in man di Nebucadresar, re di Habilonia, ed in man de' suoi servitori: ma, dopo questo, l' Egitto sarà abitato. come a' di di prima: dice il Si-

gnore

27 E tu, o lacob, mio servitore, non temere: e tu, o Israel, non ispaventarti: perciochè, ecco, io ti salverò di lontan passe, e la tua progenie dal passe della sua cattivita: e lacob se ne ritornerà, e sarà in riposo, ed in tranquillità, e

non vi surà alcuno che le spaventi. 28 Tu, Iacob, mio servitore, non temere: dice il Signore: perciochè io sono teco: perciochè ben farò uma finale esecuzione copra le genti, dove t'avrò scacciato : ma sopra te non farò una finale esecusione ; anzi ti gastigherò moderatamente : ma pur non ti lascerò del tutto im-

CAP. XLVIL

A parola del Signore, che fu indirizzata al profeta leremia contr'a' Filistei, avanti che Fa-

rame percuotesse Gama.

2 Cosi ha detto il Signore, Ecco, dell' acque salgono di Settentrione, e sono come un torrente che trabocca, ed innonderanno la terra, et utto quello ch'è in essa, le città, ed i loro abitanti : e gli uomini grideranno, e tutti gli abitatori del

seec urleranno 3 Per lo strepito del calpestio delle unghie de'destrieri d'esso, per lo romore de suoi carri, per lo fracasso delle sue ruote, i padri non si son rivolti a figliuoli, per la

fiacchezza delle lor mani. 4 Per cagion del giorno che viene, per guastar tutti i Filistei, per isterminare a Tiro, ed a Sidon, ogni rimanente d'aiuto: perciochè il Signore diserterà i Filistei, il ri-manente dell'isola di Caftor.

5 Raditura di capo è avvenuta Gasa, Ascalon è perita, col rissanente della lor valle. Infino a quando ti farai tu delle tagliature

6 Ahi spada del Signore! infino a quando non ti riposerai? ricogliti nel tuo fodero, riposati, e resta.
7 Come ti riposeresti? conciosis cosschè'l Signore le abbia data

commessione, e l'abbia assegnata là, contr'ad Ascalon, e contr'al lito del mare.

CAP. XLVIII.

QUANT' è a Mond, con ha detto il Signor degli eserciti, l'Iddio d'Israel: Guni a Nebo! perciochè è stata guasta: Chiriataira è stata confusa, e presa: la Rocca è stata confusa, e spaventata.

2 Non v'è più vanto per Moab in Hesbon: è stato macchinato contr'a quella del male: dicendo, Venite, e distruggiamla, che non sia più nazione: anche tu. Madmen. perirai: la spada ti perseguiterà.

3 Una voce di grido viene d'Horonaim, voce di guasto, e di gran

rotta.

4 Moab è rotto, i suoi piccioli figliuoli hanno dati di gran gridi.
5 Perciochè un continuo pianto sale per la salita di Luhit : imperochè hanno uditi i nemici, un grido di rotta, nella discesa Horonaim. 6 Fuggite, scampate le vostre persone, è sieno come un tamerice nel diserto.

Perciochè, perchè tu ti sei confidata nelle tue opere, e ne' tuoi tesori, tu ancora sarai presa: e Chemos andrà in cattività, co'

## IEREMIA, XLVIII.

suoi secerdoti, e co' suoi principi. 8 E'i guastatore entrerà in tutte 8 & l guarance entrera in tutte le città, e niuna città scamperà; e la valle perirà, e la pianura sarà distrutta: perciochè il Signore l'ha-

9 Date dell' ale a Moab, ch' egli se ne voli v'a ratto: le sue città saranno messo in desolazione, senza

che vi abiti più alcuno. 10 Maladetto sia colui che farà l'opera del Signore rimessamente, e maladetto sia colui che divietera la sua spada di spandere il sangue Il Mosh è stato in tranquillità fin dalla sua fanciuliezza, e s'è ripo-

sato sopra la sua feccia, e non è stato mai travasato, e non è andato in cattività: perciò il suo sapore gli è restato, e'l sue odore non s'è mutato.

12 Perciò, ecco, i giorni vengono, dice il Signore, ch'io gli manderò de' tramutatori, che lo tramuteranno di stanza, e voteranno i suoi vaselli, e spezzeranno i suoi berili.

13 E Monb sarà confuso di Chemos, come la casa d'Israel è stata confusa di Betel, lor confidanza

14 Come dite voi. Noi siamo forti. ed nomini di valore per la guerra? 15 Moab è diserto, e le sue città

sono perite, e la scelta de' suoi gio-vani è scesa all' uccisione : dice il Re. il cui Nome d. Il Signor degli eserciti.

16 La calamità di Moab è presta a venire, e'i suo male s'affretta

molto.

17 Condoletevi con lui, voi suoi circonvicini tutti: e vei tutti, che conoscete il suo nome, dite, Come è stato rotto lo scettro di fortezza,

la verga di gloria?

18 O figiluola abitatrice di Dibon, acendi *del seggio* di gloria, e siedi in luogo arido: perciochè il guasta-tore di Moab è salito contr'a te, egli ha disfatte le tue fortezze. 19 O abitatrice d'Aroer, fermati

in su la strada, e riguarda: do-manda colui che fugge, e colei che campa: di', Che cosa è avvenuto? 20 Moab è confuso, perciochè è

stato rotto: urlate, e gridate: annunziate in su l'Arnon che Moab

è stato guasto: 21 E che i giudicio è venuto sopra la contrada della pianura, so-pra Holon, e sopra lasa, e sopra

22 E sopra Dibon, e sopra Nebo, e sopra Hetdiblataim: 23 E sopra Chiriataim, e sopra

Bet gamul, e sopra Bet-meon: 24 E sopra Cheriot, e sopra Boera,

e sopra tutte le città del paese di

Moab, kontane, e vicine. 25 Il corno di Moab è stato tron-

cato, e'l suo braccio è stato rotto: dice il Signore.

26 Inebbriatelo: perciochè egli s'è innalsato contr'al Signore: e dibattasi Moab nel suo vomito, e sia in derisione anch'egli.

27 Israel non t'è egli stato in derisione? è egli forse stato ritrovato fra i ladri, che, ogni volta che tu parli di lui, tu ti commovi tutto?

28 Lasciate le città, ed abitate nella rocca, abitatori di Moab: e siate come una colomba che s'annida nel didentro della foce d'una

grotte.

29 Noi abbiamo intesa la superbia di Moab, grandemente superbo ; il suo orgoglio, la sua superbla, e la sua alterezza, e l'innalzamento del suo cuore.

30 lo ho conosciuto, dice il SIgnore, il suo furore: ma non sarà cosa ferma: le sue menzogne non

produranno nulla di stabile. 31 Perciò, lo urlerò per cagion di Moab, darò di gran gridi per ca-gion di tutto quanto Moab: e si gemera per que' di Chir-heres

32 lo vi piagnerò, o vigne di Sibma, del pianto di lazer : le tue propaggini passavano di là dal mare, ed arrivavano infino al mare di lazer: il guastatore s'è avventato sopra i tuoi frutti di state, e sopra

la tua vendemmia: 33 È la letizia, e la festa è tolta dal campo fertile, e dal paese di Moab: ed io ho fatto venir meno il vino ne' tini : non si pigerà più con grida da innanimare : le grida non

saranno più grida da innanimare.

34 Per lo grido d'Hesbon, che è pervenuto infino ad Eleale, hanno messi i lor gridi infino a lahas, e da Soar infino ad Horonaim, come una giovenca di tre anni: percio-chè anche l'acque di Nisarim sone state ridotte in luoghi diserti. 35 Ed io farò venir meno a Moab,

dice il Signore, ogni uomo ch'offerisca sacrificio nell'alto luogo, e

che faccia profumi a' suoi dii. .36 Per tanto, il mio cuore romoreggera per Moab, a guisa di fianti: il mio cuore romoreggera per la gente di Chir-heres, a guisa di fianti: perciò ancora il loro avan-

zo, ch'aveano fatto, perirà. 37 Perciochè ogni testa sarà pelata, ed ogul barba sara rasa; sopra tutte le mani vi saranno delle ta-gliature, e de sacchi sopra i lombi. 38 Sopra tutti i tetti di Moab. e

nelle sue plazze, non vi sarà altro che cordoglio: perciochè io ho rotto Moab, come un vaso del quale

## IEREMIA, XLVIII. XLIX.

non si fa stima alcuna: dice il Signore

39 Urleranno: dicendo, Moab come è egli stato messo in rotta? come ha egli volte le spaile? egli è stato confuso, ed è stato in derisione, ed in ispavento, a tutti quelli che sono d'intorno a lui.

40 Perciochè, così ha detto il Signore, Ecco, colui volerà come una aquila, e spieghera le sue ale

contr'a Moab.

41 Cherioth è stata presa, e le fortezze sono state occupate : ed in quel giorno il cuor degli tomini prodi di Moab sarà come il cuore d'una donna, che è nella distretta del parto.

42 E Moab sara distrutto, tal che

non sard più popolo: perciochè egli s'è innalzato contra'i Signore. 43 Spavento, fossa, e laccio, ti soprastanno, o abitatore di Moab:

dice il Signore. 44 Chi fuggirà per lo spavento caderà nella fossa ; e chi salirà fuor della fossa sarà preso col laccio: perciochè io farò venire sopra lui, sopra Moab, l'anno della lor visi-

tazione: dice il Signore.
45 Quelli che fuggivano si son fermati all'ombra d'Hesbon, perchè le forze son lor mancate: ma un fuoco è uscito d'Hesbon, ed una fiamma di mezzo della città di Sihon, c'ha consumati i principi di Moab, e la sommità del capo degli

nomini di tumulto.

46 Guai a te, Moab! il popolo di Chemos è perito: perciochè i tuoi figliuoli sono andati in cattività, e le tue figliuole in servitù.

47 Ma pure ancora lo ritrarrò Moab di cattività negli ultimi giorni : dice il Signore. Fino a qui è il giudicio di Moab.

CAP. XLIX.

QUANT'è a' figliuoli d' Ammon, così ha detto il Signore, Israel non ha egli alcuni figliuoli ? non ha egli alcuno erede ? perchè s'è Malcam messo in possesso di Gad, e s'è il suo popolo stanziato nelle città d'esso ?

2 Perciò, ecco, i giorni vengono, dice il Signore, ch'io farò udire in Rabba de' figliuoli d'Ammon lo stormo di guerra, ed ella sarà ridotta in un monte di ruine : e le città del suo territorio saranno arse col fuoco: ed Israel possederà quelli che l'aveano posseduto: ha detto il Signore.

3 Urla, o Hesbon : perciochè Ai

è guasta: o città del territorio di Rabba, gridate, cingetevi di sacchi, fate cordoglio, ed andate attorno

lungo le chiusure : percioché Mal-cam andrà in cattività, insieme co' suoi sacerdoti ed i suoi principi. 4 Perchè ti glorij delle valli? la

tua valle s'è scolata, o figliuola ribella, che ti confidavi ne' tuoi tesori : che dicevi. Chi verra contr'a

me? 5 Ecco, io fo venire sopra te d'o-

gn'intorno di te lo spavento: dice il Signore Iddio degli eserciti: e voi sarete scacciati, chi qua, chi la: e non wi sard alcuno che raccoles. gli erranti.

6 Ma pure, dopo queste cose, io ritrarrò di cattività i figliuoli d'Am-

mon: dice il Signore.
7 Quant' è ad Edom, il Signor degli eserciti ha detto così, Non g'è egli più sapienza alcuna in Te-man? il consiglio è egli venuto meno agl'intendenti? la lor sapienza è ella marcita?

8 Fuggite, o abitanti di Dedan: hanno volte le spalle, e si sono riparati in luoghi segreti, e profondi, per dimorarvi : perciochè io ho fatta venire sopra Esau la sua ruina, il tempo nel quale io voglio

visitarlo.

9 Se ti fosser sopraggiunti de ven-demmiatori, non t'avrebbero essi lasciati alcuni grappoli ? se de la-dri fosser venuti contr'a te di notte, non avrebbero essi predato quanto fosse lor bastato

10 Ma io ho frugato Esau, io ho scoperti i suoi nascondimenti, ed egli non s'è potuto occultare : la sua progenie, ed i suoi fratelli, ed i suoi vicini, son diserti, ed egii

non è più. Il Lascia i tuoi orfani, io gli nudrirò : e confidinsi le tue vedove in

me. 12 Perciochè, così ha detto il Signore, Ecco, coloro, a' quali non s'apparteneva di ber della coppa, ne hanno pur bevuto; e tu sarestine pure esente ? tu non ne sarai esente : anzi del tutto ne berrai.

13 Conciosiacosuch' io abbia giurato per me stesso, dice il Signore, che Bosra sarà messa in desola-zione, in vituperio, in disertamen-to, ed in maladizione: e che tutte le sue città saranno ridotte in di-

serti in perpetuo. 14 Io ho udito un grido da parte del Signore, ed un messo *è stato* mandato fra le genti, *per dire*, A-dunatevi, e venite contr'ad essa, e

levatevi per venire a battaglia.

15 Perciochè, ecco, io t'ho fatto picciolo fra le nazioni, sprezzato

fra gli uomini. 16 La tua fierezza, e la superbia del cuor tuo t'hanno ingannato, o

#### IEREMIA, XIJX, L.

tu, che abiti nelle fessure delle roc- contr'a Chedar, e guastate gli ce, che occupi la sommità degli al-ti colli: avvegnachè tu avesal ele-vato il tuo nido a guisa dell'aquila, pur ti gitterò giù di là : dice il Signore.

17 Ed Edom sarà messo in desolazione: chiunque passerà presso d'esso sarà attonito, e suffolerà,

per tutte le sue piaghe.
18 Siccome Sodoma, e Gomorra, e le città lor vicine, furono sovver-

e le città lor vicine, furono sovver-tite; ha detto il Signore: così non abiterà più quivi alcun' uomo, e niun figliuol d'uomo vi dimorerà. 19 Ecco, colul salirà come un leone, più violentemente che la piena del Giordano, contr'all' abi-tacolo forte: perciochè lo lo farò movere, e lo farò correre sopra l'Idumea: e chi è valente uomo soeito, ed lo lo rassegnerò contr'a lei? perciochè, chi è pari a me? e chi mi siderà? e chi è il pastore, che possa star fermo dinanta me? 90 Perciò, ascoltata il consiglio del Signore, ch'est! ha preso con-

del Signore, ch'egli ha preso con-tr' all' Idumea, ed i pensieri ch'egli ha divisati contr'agli abitatori di Teman: Se i più piccioli della greggia non gli strascinano: se la lor mandra non è diserta insieme con

21 La terra ha tremato per lo suon della lor caduta; il suono n'é andato fino al Mar rosso: il grido

d'essa è stato quivi udito.

22 Ecco, colui salira, e volera
come una aquila, e spieghera le
sue ale contr'a Bosra: e'l cuor degli somini prodi d'Edom in quel glorno sarà come il cuore d'una donna che è nella distretta del parto.

23 Quant'è a Damasco, Hamat, ed Arpad sono confuse : si struggono, perciochè hanno udita una mala novella: v'é spavento nella marina : ella non può racquetarsi.

24 Damasco è fiacca, s'è messa in volta per fuggire, e tremito l'ha colta: distretta, e dolori l'hanno occupata, come la donna che partorisce.

25 Come non è stata risparmiata la città famosa, la città della mia

allegrezza?

26 I suoi giovani adunque cade-ranno nelle sue piazze, e tutta la gente di guerra in quel giorno sarà distrutta : dice il Signor degli erciti.

27. Ed io accenderò un fuoco nelle mura di Damasco, che consumerà i palazzi di Ben-hadad.

28 Quant' è a Chedar, ed a' regni d'Hasor, i quali Nebucadresar, re di Babilonia, percosse: il Signore ha detto così, Levatevi, salite

Orientali.

29 Essi se ne torranno via le lor tende, e le lor gregge: se ne por-teran via i lor teli, e tutti i loro arnesi, e ne meneranno i lor camelli : e d'ogn' intorno daranno contr'a

loro gridi di spavento.

30 l'uggite, dileguatevi ben lun-gi : riducetevi in luoghi segreti, e profond; per dimorarei, o abitanti d'Hasor: dice il Signore: perclo-chè Nebucadresar, re di Babilonia, ha preso un consiglio contr'a vol, ed ha divisato contr'a voi un pen-

siero.

31 Levatevi, salite contr'alla nasione pacifica, che abita in sicur-tà: dice il Signore: ella non ha nè porte, nè sbarre: abitano in di-

sparte.
32 Ed i lor camelli saranno in

preda, e la moltitudine del lor bestiame in ruberia: ed io disper-gerò a tutti i venti quelli che si radono i canti delle tempie : e farò venire la lor calamità da ogni lor

lato: dice il Signore. 33 Ed Hasor diverrà un ricetto di dragoni, un luogo diserto in perpetuo: uomo alcuno non vi abitera, e niun figliuolo d'uomo vi

dimorerà.

34 La parola del Signore, che fu indirizzata al profeta leremia contr'ad Elam, nel principio del regno di Sedechia, re di Giuda: dicendo,

35 Così ha detto il Signor degli eserciti, Ecco, lo rompo l'arco d'E-lam, che è la lor principal forza : 36 E farò venire contragli Ela-

miti i quattro venti, dalle quattro estremità del cielo: e gli dispergerò a tutti questi venti: e non vi sarà nazione alcuna, alla quale non pervengano degli scacciati d'Elam.

37 Ed io spaurirò gli Elamiti di-nanzi a' lor nemici, e dinanzi a quelli che cercano l'anima loro : e farò venir sopra loro del male, l'ardor della mia ira: dice ii Signore: e manderò dietro a loro la spada, fin ch'io gli abbia consumati.

38 E metterò il mio trono in Elam, e ne farò perire re, e priucipi : dice il Signore.

39 Ma pure negli ultimi tempi avverra ch'io ritrarrò gli Elamiti di cattività : dice il Signore.

CAP. L.

L A parola che'l Signore pro-nunsiò contra Babilonia, contr'al paese de Caldei, per lo profeta leremia :

3 Annumente fra le genti, e ban-dite, ed alzate la bandiera : banditelo, nol celate: dite, Rabilonia è stata presa, Bel è confuso. Merodac è rotto in pessi : le sue imagini sono confuse, i suoi idoli sono rotti in pezzi.

3 Perciochè una nazione è salita contr'a lei dal Settentrione, la

quale metterà il paese di quella in desolazione, e non vi sarà più al-cuno ch'abiti in lei : uomini, e bestie si son dileguati, se ne sono andati via.

4 In que giorni, ed in quel tem-po, dice il Signore, i figliuoli d'I-grael, ed i figliuoli di Giuda verranno tutti insieme, ed andranno piagnendo, e ricercheranno il Signore Iddio loro.

5 Domanderanno di Sion, per la via avranno volte là le facce: diranno, Venite, e congiugnetevi al Signore per un patto eterno, che

6 Il mio popolo è stato a gwisa di pecore smarrite: i lor pastori le hanno fatte andare errando, le hanno traviate su per li monti: sono andate di monte in colle. hanno dimenticata la lor mandra.

7 Tutti coloro che le hanno trovate le hanno divorate: ed i lor nemici hanno detto, Noi non saremo colpevoli di misfatto: conosiacosach'abbiano peccato contr'al Signore, abitacolo di giusti-zia, e contr'al Signore, speranza de'

lor padri. 8 Fuggite del mezzo di Babilonia, ed uscite del paese de Caldei: e siate come becchi dinanzi alla

greggia.

9 Perciochè, ecco, io eccito, e fo levare centr'a Babilonia una raunama di grandi nazioni del paese di Settentrione : ed esse ordineranno *la battaglia* contr'a lei, e sarà press : le lor saette saranno come d'un valente, ed intendente saette-

tore, che non ritorna a voto. 10 E la Caldea sarà in preda: tutti quelli che la prederanno sa-ranno saziati: dice il Signore.

Il Perciochè voi vi siete rallerati, perciochè voi avete trionato, rubando la mia eredità : perlochè voi avete russato a guisa di itella che pastura fra l'erbetta enera, ed avete annitrito come estrieri.

12 La madre vostra è grandenente confusa: quella che v'ha partoriti è svergognata: ecco, è partoriti è svergognata: ecco, è ultima delle nazioni, un diserto, un luogo arido, ed una solitudine. 13 Per l'indegnazione del Signore ella non sarà *pi*ù abitata, anzi sarà tutta descisés : chiunque passerà presso di Babilonia sarà attonito, e suffolerà, per tutte le sue

14 Ordinate l'assalto contr'a Rebilonia d'ogni intorno, o poi arcieri tutti: saettete contr'a lei, non ri-

tatut: sacuate contra les perciochè ella ba peccato contral Signora. 15 Date di gran gridi contra lei d'ogn' intorno: ella porge le mani: i suoi fondamenti caggiono, e le sue mura son diroccate: perciechè questa è la vendetta del Signore: prendete vendetta di lei: fatele

siccome ella ha fatto.

16 Sterminate di Rabilonia il seminatore, e colui che tratta la faice nel tempo della mietitura: ritorni ciascuno al suo popole, s fuggasene ciascuno ai suo passe, d'innanzi alla spada dello sioratore.

17 Israel é stato una pecorella smarrita, i leoni l'hanno caccista: il primo che la divorò fu il red'Assiria: ma quest' ultimo, cioc, Ne bucadresar, re di Babilonia, le ha

tritate l'ossa.

18 Per ciò, il Signor degli eser-citi, l'Iddio d'Israel, ha detto codi Habilonia, e del suo paese, siccome ho fatta punisione del re d'Assiria:

19 E ricondurrò Israel alla sus mandra, ed egli pasturerà in Car-mel, ed in Basan: e l'anima sus sarà saziata nel monte d'Efraim,

e di Galaad

20 In que giorni, ed in quel tem-po, dice il Signore, si cercherà l'iniquità d' Israel, ma non sard più: ed i peccati di Giuda, ma non si ritroveranno più: perciochè io per-donerò a quelli ch'avrò lasciati di resto.

21 Sali contr'al paese di Mera-taim, e contr'agli abitanti di Pe-cod: diserta, e distruggi ogni cosi distro a loro: dice il Signore: e fi secondo tutto ciò ch'io t'he comandato.

22 V'è un grido di guerra nel

paese, ed una gran rotia. 23 Come è stato mozzato, e rotto

il martelio di tutta la terra? come è stata Babilonia ridotta in deseizione fra le genti?

24 lo t'ho incapestrata, o Babilonia, et u sei stata presa, sema che tu l'abbia saputo; tu sei stata

trovata, ed anche colta: percioche tu hai combattuto col Signore. 25 Il Signore ha aperta la sua armeria, ed ha tratte fueri l'armi della sua indegnazione : percioshe questa d'un'opera, che'i Signore Iddio degli eserciti suole seeguire i

nel paese de Caldei.

26 Venite contra lei dall'estremità dei mondo, aprite le sue ale ; calcatela come delle manelle di biade, e distruggetela: non restite alcun rimanente.

27 Ammazzate con la spada tutti i suoi giovenchi, scendano al ma cello: guai a loro! perciochè il giorno loro è venuto, il tempo della or visitazione.

28 V'è una voce di genti che fug-rono, è scampano dal paese di Babilonia, per annumaiare in Sion la vendetta del Signore Iddio nostro, la vendetta del suo Tempio.

29 Raunate a grida gran numero di genticontr'a Babilonia: voi tutti che tirate dell'arco, accampatevi contr'a lei d'ogn'intorno: niuno ne scampi: rendetele la retribusion delle sue opere: secondo tutto ciò ch'ella ha fatto, fatele altren : perciochè ella è superbita contr'al Bignore, contr'al Santo d'Israel.

30 Perciò, i suoi giovani caderanno nelle sue piasse, e tutti i suoi guerrieri saranno distrutti in quel

giorno : dice il Signore.

31 Eccomiti, o superte, dice 1i Signore Iddio degli eserciti: perciochè il tuo giorno è venuto, il tempo ch'io ti visiterò.

32 E la superbia traboccherà, e cadera, e non si sard alcuno che la rilevi: ed lo accendero un fuoco

nelle sue città, che consumera tutti i suoi luoghi circonvicini. 33 Così ha detto il Signor degli eserciti, I figliuoli d'Israel, ed i Aglinoli di Giuda, sono tutti quanti oppresenti: tutti quelli che gii hanno menati prigioni gli ritengono, hanno ricusato di lasciargii

34 Il lor Redentore è forte, il suo Nome &, Il Signor degli eserciti: egli di certo dibattera la lor quere-la, per commovere la terra, e per mettere in turbamento gli abitatori di Babilonia.

35 La spada soprastit a' Caldei, dice il Signore, ed agli abitatori di Babilonia, ed a suoi principi, ed

SELOI SELVI.

36 La spada soprasta a' bugiardi indovini d'essa, e ne smanteranno : la spada sopraste agli uomini pro-

3/ La spada soprastà a suoi ca-valli, ed a suoi carri, ed a tutto'i popolo miechiato, che è in messo d'essa, e diverranno come donne : la spuda soprastà a' suoi tesori, e saranno predati.

38 Diseccamentosoprastd alle sue acque, e saranno asclutte : percio-687

chè cila è un pacse di sculture, ed essi sono insensati intorno agl'idoli

39 Perciò, le fiere de' diserti avranno in essa la loro stanza, insieme eo'gufi : e l'ulule vi dimoreranno : e non sarà giammai più abitata ; e giammai, per nium età, non vi si dimorerà più.

amorera più.

40 Sicome Iddio, sovvertì Sodo-ma, e Gomorra, e le eletti lor vici-ne: dice il Signore: cest non abi-terà pes quivi acuno sicuno, niun figliuol d'acuno vi dimorerà sta.

41 Ecco, un popoio viene di Settentrione, ed una gran nazione: e re possenti si movono dal fondo della terra :

42 Impugneranno l'arco, e lancia : sono crudeli, senza pietà : la voce loro romoreggerà come l mare, e cavalcheranno sopra cavalli: saranne in ordine, a guisa d'uomini prodi, per la battaglia. contr'a te, o figliuola di Babilonia.

43 I) re di Babilonia ne ha udito il grido, e le sue mani ne son divenute fiacche: angoscia l'ha occupato: dolore, come di donna che

partorisce.

44 Ecco, colui salirà a guisa di leone, più violentemente che la plena del Giordano, contr'all'abitacolo forte: perciochè io lo farò correre sonra essa: e chi e valencontr'ad essa? perciochè, chi é pari a me? e chi mi sfiderà? e chi il pastore che possa star fermo davanti a me ?

45 Perciò, ascoltate il consiglio del Signore, ch'egli ha preso con-tr'a Babilonia : ed i pensieri ch'egli ha divisati contral paese de Cal-del: Se i più piccioli della greggia non gli strascinano: se la lor man-dra non è diserta insieme con loro.

46 La terra ha tremato per lo ro-more della presa di Babilonia, e'i grido se n'è udito fra le genti.

CAP. LI.

OSI ha detto il Signore, Ecco, io fo levare contr'a Babilonia, e contr'a quelli ch'abitano nel cuor de' miei nemici, un vento diser-

2 E manderò contr'a Bablionia degli sventolatori, che la sventr leranno, e voteranno il suo paer perciochè, nel giorno della ca mita, saranno sopra lei d'ogn' torno.

3 Tenda l'arciero l'arco cont chi tende l'arco, e contr'a co che si rizza nella sua corazza non risparmiate i giovani d'essa. distruggete tutto'l suo esercito.

4 E caggiano uccisi nel paese de' Caldei, e trafitti nelle piasse di Bahilonia.

5 Perciochè Israel, e Giuda, non lasciato vedovo dall' Iddio suo, dal Signor degli eserciti, dal Santo

d'Israel: benchè il lor paese sia

pieno di misfatti. 6 Fuggite di mezzo di Babilonia, e scampi ciascun di voi l'anima sua : non fate et che periate nell'i-niquità d'essa : perciochè questo è il tempo della vendetta del Signore; egli le rende la sua retribu-

zione. 7 Babilonia è stata una coppa d'oro nella man del Signore, c'ha înebbriata tutta la terra: le genti hanno bevuto del suo vino; e però son divenute forsennate.

8 Babilonia è caduta di subito, ed è stata rotta in pezzi: urlate sopra lei, prendete del balsamo per la sua doglia, forse guarira. 9 Noi abbiamo medicata Babi-

lonia, ma non è guarita: lasciatela, ed andiamocene ciascuno al suo paese: perciochè il suo giudicio è arrivato infino al cielo, e s'è alzato infino alle nuvole.

10 Il Signore ha prodotte le nostre ragioni: venite, e raccontia-mo in Sion l'opera del Signore Id-

dio nostro.

11 Forbite le saette, imbracciate le targhe: il Signore ha eccitato lo spirito delli re di Media: perciochè il suo pensiero è contr'a Babilonia, per distruggeria: conclosiacosachè questa sia la vendetta del Signore, la vendetta del suo Tempio.

12 Alzate pur la bandiera sopra le mura di Babilonia, rinforsate la guernigione, ponete le guardie, or-dinate gli agguati: perciochè il Si-gnore ha presa una diliberazione, ed anche ha eseguito ciò ch'egli ha detto contr' agli abitanti di Babi-

13 O tu, che abiti sopra grandi acque, abbondante in tesori, il tuo fine è venuto, il colmo della tua

avarizia.

14 Il Signor degli eserciti ha giu-rato per sè stesso: dicendo, Se io non ti riempio d'uomini, come di bruchi: e se essi non danno grida da innanimare contr'a te.

15 Egli è quel c'ha fatta la terra on la sua forza, c'ha stabilito il nondo con la sua sapienza, ed ha listesi i cieli col suo intendimento.

16 Tosto ch'egli dà fuori la sua oce, v'é un romore d'acque nel cielo: egli fa salir vapori dalle estremità della terra, e fa lampi per la pioggia, e trae il vento fuor nuoi tesori.

17 Ogni uomo è insensato per scienza: ogni orafo è renduto infame per le sculture : perciochè le sue statue di getto sono una falsità. e non v'é alcuno spirito in loro.

18 Sono vanità, lavoro d'inganno: periranno nel tempo della lor

visitazione.

19 Colui che è la parte di Iacob non è come queste cose: perciochè egli è il formatore d'ogni coss, ed sao é la tribù della sua eredità : il Nome suo & Il Signor degli eserciti.

20 Tu mi sei stato un martello, e strumenti di guerra: e con te ho fiaccate le nazioni, e con te ho di-

strutti i regni; 21 E con te ho fiaccati i cavalli, e quelli che gli cavalcavano: e con te ho fiaccati i carri, e quelli ch'erano montati sopra:

22 E con te ho fiaccati gli uomini, e le donne: e con te ho fiaccati i vecchi, ed i fanciulli: e con te ho fisccati i giovani, e le vergini:

23 E con te ho fiaccati i pastori, e le lor mandre: e con te ho fiaccati i lavoratori, ed i lor buoi ac.

coppiati: e con te ho fiaccati i du-ci, ed i satrapi. 24 Ma io farò a Babilonia, ed a tutti gli abitatori di Caldes, la re-tribunone di tutta la lor malyagi. tà, c'hanno usata inverso Sion, nel vostro cospetto: dice il Si-

gnore,

26 Eccomiti, o monte distruttore, dice il Signore, che distruggi tutta la terra: e stenderò la mi mano contra te, e ti rotolerò giù dalle rocce, e ti ridurrò in un monte d'incendio.

26 E non si torrà da te nè pietra da cantone, nè pietra da fonda-menti: perciochè tu sarai desola-zioni perpetue: dice il Signore. 27 Alzate la bandiera nella terra,

sonate la tromba fra le genti, mettete in ordine le nazioni contra lei, raunate a grida contra lei regni d'Ararat, di Minni, e d'A-schenaz: costituite contra lei un capitano, fate salir cavalli, a guisa di bruchi pilosi.

28 Mettete in ordine le genti contr'a lei, li re di Media, i suoi duci e tutti i suoi principi, e tutto'l

paese del suo imperio. 29 E tremi la terra, e sia ango sciata: perciochè tutti i pensieri del Signore saranno messì ad effetto contr'a Babilonia, per ridurre il paese di Babilonia in diserto, senza che niuno v'abiti più.

30 Gli uomini prodi di Babilonia

si son rismasi di combattere, si son ritenuti nelle fortesse: la lor forsa è venuta meno, sono stati come donne: le abitazioni di quella sono state arse, le sue sbarre sono state

31 Un corriere correrà incontro all'altro corriere, ed un masso incontr'all'altro messo, per rapportara al re di Habilonia che la sua città è presa da un capo;

39 E che i guadi sono stati occupati, e che le giuncaie sono state arse col fuoco, e che gli uomini di

guerra sono stati spavenisti!

33 Perciochè il Signor degli eserciè, il Iddio d'Israel, ha detto così, La figliuola di Bablionia come una ala: egli è tempo di trebbiaria: fra qui a poco le verrà il tempo della mietitura.

na micritura.

34 Nebuoadresar, re di Babilonia,
m'ha divorata, m'ha tritata, m'ha
ridotta ad eser come un vaso voto,
m'ha inghiotitia come un dragone,
ha empinto il suo ventre delle mie
delizie, m'ha scacciara.

35 La violenza che m'è stata fatta, e la mia carne, è sopra Babilonia, dirà l'abitatrice di Sion: ed il mio sangue è sopra gli abitatori di Caldea, dirà Gerusalemme.

36 Perciò, così ha detto il Signore, Ecco, io dihatterò la tua querela, e farò la tua vendetta: ed asciugherò il mar di quella, e diseccherò

ia sua fonte.

37 E Babilonia sarà ridotta in monti di ruine, in ricetto di dragoni, in istupore, ed in suffolo, sensa che vabiti più alcuno.

38 Essi russeranno tutti insieme

38 Essi ruggeranno tutti insieme come leonocili, fremeranno come leonomi di leonome.

39 lo farò che i lor conviti si riacalderanno nel modo usato, e gli farò inebbriare, aciochè facciano gran festa, e dormano un' eterno sonno, senza riavegliarai mai; dice il Signore.

il Signore.

40 lo gli farò acendere al macello, come agnelli, come montoni, e

becchi.

41 Come è stata presa Sesac, ed è stata occupata colei ch'era il vanto di tutta la terra? come è stata ridotta Babilonia in istupore fra le genti?

42 li mare è salito sopra Babilonia, ella è stata coperta con la moltitudine delle sue onde.

43 Le succittà sono state ridotte in desoluzione, in pacse arido, ed in diserto; in terra tale, che in quelle non abiterà giammai alsuno, e per quelle non passerà giammai alcun fatiunolo d'uomo.

44 Ed io farò punisione di Bel in

Habilonia, e gii trarrò dalla gola ciò ch'egli ha trangugiato: e le masioni non accorreranno più a lui: le mura di Babilonia esiandio caderanno.

45 O popol mio, uscite di messe di quella, e scampi ciascun di vei la sua persona, d'innansi all'ardor

dell' ira del Signore.

46 E gwardateri che talora il vostro cuore non s'avvillaca, e che voi non siste spaventati per le novelle che s'udiranno nel paces; quando novelle verranno un'ano, e dopo quello altre novelle un' altro anno: e vi serà violenza nel paces, dominatore contr'a dominatore.

47 Ecco dunque, i giorni vengono ch'io sarò punizione delle sculture di Babilonia, e tutto'i pace d'essa sarà confuso, e tutti i sugi uccisi caderanno in messo d'essa.

48 Ed i cieil, e la terra, e tutto ciò ch'è in essi, giubileranno di Babilonia; perciochè di Settentrione le saranno venuti i distruttori: dice il Signore.

49 Siccome Babilonia è stata per far cadere gli uccisi d' israel, con caderanne a Babilonia gli uccisi di

tutta la terra.
50 0 voi, che siete scampati dalla spada, andate, non restate: ricordatevi da lungi del Signore, e Gerusalemme vi venga al cuore.

ol Noi siamo confusi: perciochè abbiamo udito vituperio: ignominia ci ha coperta la faccia: perciochè gli stranieri son venuti contr'a' luoghi santi della Casa del

Signore.
52 Perciò, ecco, i giorni vengono, dice il Signore, ch'io farò punizione delle sculture di quella, e per tutto i suo paese gemeranno uo-

mini feriti a morte.
53 Avvegnachė Babilonia fosse
salita in cielo, ed avesse fortificati
i luoghi altissimi per sua fortessa,

pur le verranno i distruttori da parte mia: dice il Signore. 54 S'intende una voce di atrido da Rabilonia, ed una gran rotta

da Babilonia, ed una gran rotta dal paese de Caldei.

55 Perciochè il Signore distrugge Babilonia, e fa perir d'essa il suo grande strepito: e l'ende di coloro romoreggeranno, lo stormo delle lor grida risonerà a guisa di grandi

66 Perciochè sopra lei, sopra Be blionia, è venuto il distrutture, gli usomisi valoresi d'essa son stati presi, i loro archi sono sta spessati: perciochè il Signore l'Iddio delle retribuzioni, egli no manca di rendere il giusto page mento. 57 Ed io inebbrierò i principi di 'ni pose a campo, e fabbricò delle quella, ed i suoi savi : i suoi duci, | bastie contr'ad essa, intorno ined i suoi satrapi, ed i suoi uomini prodi, sì che dormiranno un sonno perpetuo, e non si risveglieranno ammai: dice il Re, il cui Nome ?, Il Signor degli eserciti.

58 Così ha detto il Signor degli eserciti, Le larghe mura di Babilonia saranno spianate infino al suolo, e le sue alte porte saranno arse col fuoco: ed i popoli avranno

lavorato, e si saranno stancati in vano: e le nazioni, per lo fuoco. 59 La parola, della quale il profeta Icremia diede commessione a eraia, figliuolo di Neria, figliuolo di Masseia, quando egli andò da parte di Sedechia, re di Giuda, in Babilonia, l'anno quarto del regno d'esso. Or Seraia era il gran cameriere.

60 Ieremia adunque scrisse in un libro tutto'l male, ch'era per avvenire a Babilonia, cioc, tutte queste parole, scritte contr'a Babilonia.

61 Poi Ieremia disse a Seraia, Quando tu sarai arrivato in Babilonia, e l'avrai veduta, leggi tutte

queste parole:
62 E di', O Signore, tu hai parlato contr'a questo luogo, che tu lo distruggeresti, sì che non vi dimo-rerebbe più nè uomo, nè bestia: anzi che sarebbe ridotto in desolazioni perpetue.

63 E, quando tu avrai fornito di legger questo libro, lega una pietra sopra esso, e gittalo in mezzo dell'

Eufrate:

64 E di', Così sarà affondata Babilonia, e non risurgerà giammai, per lo male, ch'io fo venire sopra lei; onde ogni forza mancherà loro.

Fin quì sono le parole di Ieremia.

#### CAP. LII.

SEDECHIA era d'età di ven-tun' anno, quando cominciò a regnare, e regno in Gerusalemme undici anni. E'l nome di sua madre era Hamutal, figliuola di Iere. mia da Libna.

2 Ed egli fece quel che dispiace al Signore, del tutto come Iolachim

avea fatto:

- 3 Perciochè l'ira del Signore s'ac-crebbe vie più contr'a Gerusalemme, e contr'a Giuda, fin là, che gli scacciò dal suo cospetto. E Sedechia si ribellò contr'al re di Babi-lonia.
- 4 Laonde l'anno nono del suo regno, nel decimo giorno del deci-mo mese, Nebucadresar, re di Babilonia, venne sopra Gerusalem-1e, con tutto'l suo esercito, e vi

torno. 5 E la città fu assediata infinoall'

anno undecimo del re Sedechia 6 Nel nono giorno del quarto mese, essendo la fame grave nella

città, tal che non v'era più pane

città, tai che non v'era più pane per lo popolo del paese: 7 Ed essendo i Caldei penetrati dentro alla città, tutta la gente di guerra se ne fuggi, ed usci di notte della città, per la via della porta d'infra le due mura, ch'era potta verso l'orto del re, essendo i Caldei sopra la città d'ogn'intorno: e se n'andavano traendo verso'l diserto.

8 Ma l'esercito de' Caldei perse guitò il re, e raggiunse Sedechia nelle campagne di Ierico: e tuttol suo esercito si disperse d'appresso a lui.

9 Ed i Caldei presero il re, e lo menarono al re di Babilon Ribla, nel passe d'Hamat: ed egli gli pronunziò la sua sentenza. 10 E'l re di Babilonia fece scan-

nare i figliuoli di Sedechia, davanti a' suoi occhi: fece eziandio scannare tutti i principi di Giuda, in Ribla.

11 E fece abbacinar gli occhi a Sedechia, e lo fece legar di due catene di rame: e'l re di Babilonia lo menò in Babilonia, e lo mise in prigione, ove stette infino al giorno della sua morte.

12 E nel decimo giorno del quinto mese, nell' anno diciannovesimo del re Nebucadresar, re di Babilonia, Nebusaradan, capitano delle guardie, ministro ordinario di casa del re di Babilonia, essendo entrato in Gerusalemme,

13 Arse la Casa del Signore, e la casa del re, e tutte le case di Gerusalemme: in somma, arse col fuo-

co tutte le case grandi.

14 E tutto l'esercito de' Caldel. ch' èra col capitano delle guardie. disfece tutte le mura di Gerusa-

lemme d'ogn' intorno.

15 E Nebuzaradan, capitano delle guardie, menò in cattivita de più poveri del popolo, e'l rimanente del popolo ch'era restato nella città, e quelli ch'erano andati ad arrendersi al re di Babilonia, e'l ri-

manente del popolazzo. 16 Ma pur Nebusaradan, capitano delle guardie, lasciò alcuni de più poveri del paese, per esser vignalao-

li, e lavoratori. 17 Ed i Caldei spessarono le colonne di rame, ch'erano nella Casa del Signore, ed i basamenti, e'imar di rame, ch'era nella Casa del Si-

## IEREMIA, LII.

18 Ne portarono eziandio le caldaie, e le palette, e le forcelle, ed i bacini, e le coppe, e tutti gli arredi di rame, co' quali si faceva il ser-

vigio.
19 Il capitano delle guardie ne portò esiandio i vasi, ed i turiboli, ed i bacini, ed i calderotti, ed i candellieri, e le tasze, ed i nappi : ciò ch'era d'oro a parte, e cio ch'era

d'argento a parte. 20 Quant'è alle due colonne, al mare, ed a' dodici buoi di rame che v'erano sotto, a guisa di basamenti, le quali cose il re Salomone avea fatte per la Casa del Signore, il peso del rame di tutti que lavori era senza fine.

21 Or. quant' è alle colonne, l'una d'esse era alta diciotto cubiti, ed un filo di dodici cubiti la circondava : e la sua spessezza era di quattro

dita, ed era vota. 22 E sopra essa v'era un capitello di rame, e l'alterra del capitello era di cinque cubiti: v'eva ancora so-pra'i capitello d'ogn' intorno una rete, e delle melegrane: il tutto di rame: le medesime cose evano ancora nell'altra colonna, insieme

con le melegrane.

23 E le melegrane, per ciascun lato, erano novantasei : tutte le melegrane sopra la rete d'ogn' intorno erano in numero di cento.

24 Oltr's ciò, il capitano delle guardie prese Serais, primo sacer-dote, e Sofonia, secondo sacerdote,

ed i tre guardiani della soglia. 25 Prese eziandio, e ne menò dalla città un'eunuco, ch'era commes-sario della gente di guerra; e sette uomini de' famigliari del re, che furono trovati nella città; e'i principale segretario di guerra, il qua-

gnore : e ne portarono tutto l'rame | le faceva le rassegne del popolo in Bablionia. popolo del paese, che si trovarono dentro alla cirra-

26 Nebusaradan adunque, capita-

no delle guardie, gil prese, è gli meno al re di Babilonia, in Ribba 27 E'l ee di Babilonia gli percosse. e all fece morire in Ribla, nel paese d'Hamat. Cosà Giuda fu menato in cattivita fuor della sua terra-28 Questo d'il populo, che Nebucadresar meno in cattivita: L'anno settimo del son recho ne menò tremila ventitre Gladei:

20 L'anne diciottesime del mon regue, menò in cattivita, di Gerucalemme, ottocentrentadue ani

Die:

30 L'anno ventesimoterzo di Nebucadresar, Nebusanulan, capitano delle guardle, meno in cattività settecenquarantacinque anime di Gludei. Tutte l'anime furono quattromile seicento.

31 Or l'anno trentasettesimo della cattività di Iolachin, re di Giuda, venticinquesimo giorno del

duodecimo mese, Evitmerodac, re di Bablionia, nell'Istesso anno ch'egli cominciò a regnare, facendo la rassegna della sua casa, vi mise Iolacido, re di Gluda, e lo trasse fuor di prigione :

32 E parlò benignamente con lul, ed inualso il auo seggio sopra'i seggio degli attri re, ch'erano con lal in Babilonia :

23 E gli mutò i suoi vestimenti di prigione, ed egli manglò del continue in presenza del re, tutto'l tempo della vita sua.

34 E del continuo gli era dato. giarno per glorno, il suo piatto, da parte del re di Bablionia, tutto'i tempo della vita sua, Infino al giorno della soa morte.

## IL LIBRO DELLE

# LAMENTAZIONI DI IEREMIA.

CAP. I. NOME siede solitaria, ed è divenuta simile ad una vedova, la città piena di popolo? come è di-venuta tributaria quella, ch'era grande fra le genti, signora fra le provincie?

2 Ella piagne continuamente di notte, e le sue lagrime son sopra le sue guance: ella non ha alcuno, fra tutti i suoi amanti, che la consoli: tutti i suoi intimi amici si

son portati dislealmente inverso lei, le son divenuti nemici.

3 La nazione di Giuda è andata fuor del suo paese, per l'afflisione, e per la gravezza della servitù: ella dimora fra le genti, non trova riposo: tutti i suoi persecutori l'hanno aggiunta fra gli stretti. 4 Le strade di Sion fanno cordo

glio: perciochè non viene più al-cuno alle feste solenni: tutte le sue porte son diserte i suoi sacerdota

## LAMENTAZIONI, I. II.

sospirano, le sue vergini sono addolorate, ed essa è in amaritudine. 5 I suoi nemici sono stati posti in capo, i suoi avversari son prospe-rati: perciochè il Signore l'ha afflitta, per la moltitudine de suoi misfatti : i suoi piccioli fanciulli sono iti in cattività davanti al nemico. 6 E tutta la gloria della figliuola di Sion è uscita fuor di lei : i suoi principi sono stati come cervi che non trovano pastura: e son cami-nati tutti spossati davanti al persecutore.

7 Gerusalemme, a' di della sua affikione, e de suoi esili, s'è ri-cordata di tutte le sue care cose, ch'erano state ab antico: allora che'l suo popolo cadeva per la ma-no del nemico, senza ch'alcuno la soccorresse: i nemici l'hanno veduta, e si son beffati delle sue va-

cazioni.

8 Gerusalemme ha commesso peccato, e però è stata in ischerno: tutti quelli che l'onoravano l'hanno avuta a vile: perciochè hanno vedute le sue vergogne : anch'essa ne ha sospirato, e s'è rivolta in-

9 La sua lordura è stats ne' suoi lembi: non s'è ricordata del suo fine: è maravigliosamente scaduta: non ha alcuno che la consoli: Signore, riguarda alla mia afflizione: perciochè il nemico s' è innal-

ento.

10 Il nemico ha stesa la mano sopra tutte le care cose d'essa: perclochè ella ha vedute entrar le genti nel suo santuario, delle quali tu avevi comandato, Non entrino nella tua raunanza.

11 Tutto'l popolo d'essa geme, cercando del pane: hanno date le lor cose più preziose per del cibo, da ristorarsi l'anima : Signore, vedi, e riguarda: percioche io sono

av vilita.

12 O viandanti tutti, questo non vi tocca egli punto? riguardate, e vedete, se v'è doglia pari alla mia doglia, ch'è stata fatta a me, che'l Signore ha afflitta nel giorno dell'ardor della sua ira.

13 Egli ha da alto mandato un fuoco nelle mie ossa, il quale s'è appreso in esse: egli ha tesa una rete a'miei piedi, egli m'ha fatta cadere a rovescio: egli m'ha ren-duta desolata, e dolorosa tuttodi.

14 Il giogo de' miei misfatti è sta to aggravato dalla sua mano : quelli sono stati attorti, e mi sono stati posti in sul collo: egli ha fatta tra-boccar la mia forza: il Signore m' ha messa nelle mani di tali, che non posso rilevarmi.

15 Il Signore ha atterrati tutti i miei possenti uomini in mezzo di me : egli ha bandito contr'a me un termine assegnato, per rompere i miei giovani; il Signore ha calcato il tino alla vergine, figliuola di Gluda.

16 Per queste cose piango: l'occhio, l'occhio mio si strugge in acqua: perciochè egni consolatore, che mi ristori l'anima, s'è dilunga to de me: i miei figlimoli son di-

serti: perciochè il nemico è stato

vittorioso. 17 Sion distribuisce il pane a sè stessa con le sue propie mani: non ha niuno che la consoli : il Signore he data commessione contra la cob: i suoi nemici sea d'interne a lui: Gerusalemme è in messo d'essi

come una donna mestruata. 18 li Signore è giusto : perciochè io seno stata ribella alla sua becca. Deh, ascoltate, e vedete la mia doglia: o popoli tutti, le mie ver ed i miei giovani, sono andati in

cattività.

19 Io ho chiamati i mici amanti, me eest m'hanno ingannata: miei sacerdoti, ed i miei Anz sono spirati nella città: perciechè s' hanno cercato del cibo. per risto-

rar l'anima loro.

20 Signore, riguarda: perciochè io son distretta: le mie interiora si conturbano: il mio cuore si riversa dentro di me: perciochè in vero io sono stata ribella: la spada ha dipopolato di fuori, e destre non n'e stato altro che morte.

21 Altri m'ode sospirare: io no ho alcuno che mi consoli: i mici nemici hanno udito il mio male, e se ne son rallegrati: perciechè tu l'hai fatto: quando tu avrai fatto venire il giorno che tu hai publicato, saranno simili a me.

22 Tutta la lor malvagità venga nel tuo cospetto, e fa' loro come hai fatto a me per tutti i mici mi-sfatti : perciochè i mici sospiri son melti, el mio cuore e addolorato.

CAP. II.

OME ha il Signore involta, come d'una nuvola, nella sua ira, la figliuola di Sion? come ha gittata a basso di cielo in terra la gloria d'Israel ; e non s'è ricordato, nel giorno del suo cruccio, dello scannello de' suoi piedi? 2 Il Signore ha distrutte tutte le

tanze di Iacob, senza risparsal le: egli ha diroccate, nella sua indegnazione, le fortezze della figliuola di Giuda, e le ha abbattute in terra: egli ha profanato il regno.

ed i suoi principi.

## LAMENTAZIONI, II.

3 Egli ha troncato, nell'ardor dell'ira, tutto'i corno d'Israel: ell ha ritratta indietro la sua destra d'innanzi al nemico: e s'è appreso a Iacob, come il fuoco d'una fiamma, ed ha divorato d'ogn' intorno.

4 Egli ha teso il suo arco, come un nemico : la sua destra s'è presentata a battaglia, a guisa d'avversario, ed ha uccisi tutti i più cari all'occhio: egli ha sparsa la sua ira, a guisa di fuoco, sopra'l tabernacolo della figliuola di Sion.
5 Il Signore è stato come un ne-

mico: egli ha distrutto Israel: egli ha distrutti tutti i suoi palazzi, ha guaste le sue fortezze, ed ha multiplicato nella figliuola di Giuda tri-

stizia, e duolo: 6 Ed ha tolto via con violenza il suo tabernacolo, come la capanna d'un'orto: egli ha guasto il luogo della sua raunanza: il Signore ha fatto dimenticare in Sion festa solenne, e Sabato; ed ha rigittato, nell'indegnazion della sua ira, re, e sacerdote.

7 Il Signore ha gittato via il suo Altare, ha distrutto il suo Santuario, ha messe in man de' nemici le mura de palazzi di Gerusalemme : essi hanno messe grida nella Casa del Signore, come si soleva fare a' di delle solennità.

8 Il Signore ha pensato di guastar le mura della figliuola di Sion, egli ha steso il regolo, e non ha rimossa la sua mano da dissipare: ed ha distrutti ripari, e mura: tutte quan-

te languiscono. 9 Le porte d'essa sono affondate in terra: egli ha distatte, e spezzate le sue sbarre: il suo re, ed i suoi principi, sono fra le genti: la Legge non è più, i profeti d'essa estandio non hanno trovata alcuna visione da parte del Signore. 10 Gli Anziani della figliuola di

Sion seggono in terra, e tacciono: s'hanno messa della polvere sopra'l capo, si son cinti di sacchi: le vergini di Gerusalemme bassano il

capo in terra.

11 Gli occhi mi si son consumati di lagrimare, le mie interiora si son conturbate, il mio fegato s'è versato in terra, per lo fiaccamento della figliuola del mio popolo, quando i fanciulli, ed i bambini di poppa spasimavano per le piazze della città:

12 E dicevano alle madri loro, Dove v'é del frumento, e del vino? e svenivano, come un ferito per le strade della città, e l'anima loro si versava nel seno delle madri loro.

13 Con che ti sconginrerò? a che t'assomiglierò, figliuola di Gerunalemme 'a che t'agguaglierò, per consolarti, vergine, figliuoia di Sion i conciosiacosachè i tuo fiaccamento sia grande come il mare : chi ti medichera?

14 I tuoi profeti t' hanno vedute visioni di vanità, e di cose scempie: e non hanno scoperta la tua iniquità, per ritrarti di cattività, e t' hanno veduti carichi di vanità, e

traviamenti

15 Ogni viandante s'è battuto a palme per te: ha suffoiato, ed ha scosso il capo contr'alia figliuola di Gerusalemme: dicendo, E questa quella città, che diceva esser compinta in bellezza, la gioia di tutta la terra?

16 Tutti i tuoi nemici hanno sperta la lor bocca contr'a te : hanno suffolato, e digrignati i denti: han-no detto, Noi l'abbiamo inghiottita: questo è pur quel giorno che noi aspettavamo, noi l'abbiam

trovato, noi l'abbiam veduto. 17 li Signore ha fatto ciò ch'egli avea divisato: egli ha adempiuta la sua parola, ch'egli avea ordinata già anticamente: egli ha distrutto, senza risparmiare : ed ha rallegrato di te il nemico, ed ha inmalsato il corno de' tuoi avversari.

18 Il cuor loro ha gridato al Si-gnore, O muro della figliuola di Sion, spandi lagrime giorno, e not-te, a guisa di torrente: non darti posa alcuna: la pupilla dell'occhio

tuo non resti.

19 Levati, grida di notte, al principio delle vegghie delle guardie: spandi'l cuor tuo, come acqua, davanti alla faccia del Signore: de' tuoi piccioli fanciulli, che spa-simano di farae, ad ogni capo di strada.

20 Vedi, Signore, e riguarda a cui tu hai giammai fatto così: conviensi che le donne mangino il lor frutto, i bambini ch'esse allevano? conviensi che nel Santuario del Signore sieno uccisi escerdoti, e

profeti i

21 Fanciulti, e vecchi, son giaciuti per terra in su le strade: le mie vergini, ed i miei giovani son caduti per la spada : tu hai ucciso nel giorno della tua ira, tu hai ammazzato, tu non hai risparmiato. 22 Tu hai chiamati, d'ogn' inter

no, i miei spaventi, come ad t giorno di solennità: e, nel giorn dell'ira del Signore, niuno sè se vato, nè è scampato: il mio n mico ha consumati quelli ch' avea allevati, e cresciuti.

## LAMENTAZIONI, III.

CAP. III.

I o son l'uomo, c'ha veduta affii-zione, per la verga dell'indegnazione del Signore. 2 Egli m'ha condotto, e fatto ca-

minar nelle tenebre, e non nella

luce. 3 Certo, egli mi ritorna addosso, e rivolge la sua mano contr'a me

4 Egli ha fatta invecchiar la mia

carne, e la mia pelle: egli m'ha flaccate l'ossa.

5 Egli ha fatti degli edificii contr'a me, e m'ha intorniato di tosco. e d'affanno.

6 Egli m'ha fatto dimorare in luoghi tenebrosi, a guisa di quelli che son morti già da lungo tempo. 7 Egli m'ha assiepato d'ogn'in-

torno, sì che non posso uscire: egli ha sggravati i miel ceppi. 8 Exiandio quando grido, e scla-mo, egli schiude la mia orasione. 9 Egli ha chiuse le mie vie di pie-

tre conce a scarpello, ha rinvolti i

miei sentieri. 10 Egli m'è stato un'orso all'agguato, un leone ne' suoi nascondi-

11 Egli ha traviate le mie vie, m'ha tagliato a pezzi, m'ha rendu-to desolato. 12 Egli ha teso l'arco suo, e m' ha posto come un bergaglio incon-

tr'alle saette. 13 Egli m'ha fitti nelle reni gli

strali del suo turcasso. 14 lo sono in derisione a tutti i popoli, e son la lor canzone tutto-

15 Egli m'ha saziato d'amaritu-

dini, m' ha inebbriato d'assenzio. 16 Egli m'ha stritolati i denti con della ghiaia, m'ha voltolato nella

cenere. 17 E tu hai allontanata l'anima mia dalla pace, ed io ho dimenti-

cato il bene. 18 Ed ho detto, Il Signore ha fatto perire la mia forza, e la mia

19 Ricordati della mia afflizione.

e del mio esilio : del tosco, e dell'as-20 L'anima mia se ne ricorda del

continuo, e se ne abbatte in me. 21 Questo mi torno alla mente, per ciò spererò ancora:

22 Cioc, che ciò che non siamo stati del tutto consumati, son le benignità del Signore: perciochè le sue misericordie non son venute

23 Si rinuovano ogni mattina: la

tua lealtà è grande. 24 Il Signore è la mia parte: ha detto l'anima mia: perciò spererò in lui. 25 ll Signore è buono a quelli

che l'aspettano, all'anima che lo ricerca.

26 Buona cosa è d'aspettare in allenzio la salute del Signore. 27 Buona cosa è all' uomo di por-

tare il giogo nella sua giovanessa. 28 Egli se ne sedera solitario, ed in sitenzio: perciechè Iddio gli avra posto addosso il suo carico.

29 Egli mettera la sua bocca nella potvere, per provure se forse v'à

qualche speranza.

30 Egli porgera la guancia a chi lo permote: egli surà seriato di vituperio.

31 Percioche li Signore non ri-

gitta in perpetuo:

32 Anzi, se affligge, ha altresì compassione, secondo la moltitudine delle sue benignità.

33 Perciochè egil non affligge, e
non addolora i figliuoli degli uomi-

ni, di suo animo 34 Mentre altri trita sotto i suoi

pledi tutti i prigioni della terra: 35 Mentre attri pervertisce la ra-gion dell'uomo nel cospetto del-

Altissimo: 36 Mentre altri fa torto all'uomo nella sua lite: il Signore nol vede

egli? 37 Chi è colui ch'abbia detto *qual*che cosa, e quella sia avvenuta, che'l Signore non l'abbia comandata?

38 Non procedono i mali, ed i beni, dalla bocca dell'Altissimo? 39 Perchè si rammarica l'uomo vivente? perché si rammarica l'uo-

mo della pena del suo peccato? 40 Esaminiamo le nostre vie, e ricerchiamole, e convertiamoci al

Signore.
41 Alziamo i nostri cuori, e le palme delle mani, a Dio ne' cieli: dicendo.

42 Noi abbiam misfatto, e siamo stati ribelli: e tu non hai perdonato.

43 Tu ci hai coperti d'ira, e ci hai erseguitati : tu hai ucciso, e non hai risparmiato.

44 Tû hai distesa una nuvola intorno a te, aciochè l'orazione non

passasse. 45 Tu ci hai fatti essere snazzature, ed abbominio, per mezzo i

popoli. 46 Tutti i nostri nemici hanno

aperta la bocca contr'a noi.
47 Noi siamo incorsi in ispaven-

to, ed in fossa; in desolazione, ed in flaccamento. 48 L'occhio mio cola in rivi d'acque, per lo fiaccamento della fi-

gliuola del mio popolo.

#### LAMENTAZIONI, III. IV.

49 L'occhio mio stilla, senza poas a non ha alcuna requie:
50 Fin che'l Signore non riguarda, e non vede dal cielo.
51 L'occhio mio affanna l'anima

mia, per tutte le figliuole della mia

52 Quelli che senza cagione mi son nemici m'hanno cacciato del continuo, come un' uccelletto:

53 Hanno troncata la vita mia, e Thanno messa nella fossa: ed hanno gittate delle pietre sopra me.

54 L'acque m'hanno innondato fin sopra'i capo: io ho detto, Io son riciso.

55 Io ho invocato il tuo Nome, o

Signore, dalla fossa de' luoghi bas-sissimi. 56 Tu hai udita la mia voce : non

nascondere il tuo orecchio al mio sospiro, ed al mio grido.

57 Tu ti sei accostato al giorno ch'io t'ho invocato: tu hai detto, Non temere. 58 O Signore, tu hai dibattute le querele dell' anima mia: tu hai ri-

scossa la vita mia. 59 O Signore, tu vedi 'l torto che

m'è fatto: giudica la mia causa. 60 Tu vedi tutte le lor vendette,

tutti i lor pensieri contr'a me. 61 Tu odi, Signore, i loro obbrobri, tutte le lor macchinazioni con-

tr'a me. 62 La parole di quelli che mi si levano incontro, ed i ragionamenti

che tengono contr'a me tuttodi. 63 Riguarda, quando si seggono,

e quando si levano, io son la lor

canzone. 64 O Signore, rendi loro la retribuzione, secondo l'opere delle lor

65 Da' loro ingombramento di cuore, la tua maladizione.

66 Perseguigli in ira, e disperdigli di sotto al cielo del Signore.

CAP. IV.

OME è oscurato l'oro, ed ha mutato colore il buon' oro fino, e sono le pietre del Santuario

nno, e sono le pietre dei santuaro state sparse in capo d'ogni strada; 2 Come sono i nobili figliuoli di Sion, pregiati al pari dell' ottimo oro, stati reputati come vaselli di terra, lavoro di man di vasellalo; 3 Vi cono anche de' gran pesci marini che porpono le poppe, e lattano i lor figli: ma la figliuola

del mio popolo è divenuta crudele, come gli struzzoli nel diserto.

4 La lingua del bambino di poppa s'è attaccata al suo palato, per la sete: i fanciulli hanno chiesto

del pane, e non v'era alcuno che ne distribuisse loro.

5 Quelli che mangiavano cibi dilicati son periti per le strade: quelli ch'erano stati allevati sopra lo scariatto hanno abbracciato il

letame.

6 E la pena dell'iniquità della fi-gliuola del mio popolo è stata maggiore che la pena del peccato di Sodoma, che fu sovvertita come in un momento, e nella quale le forze non divennero fiacche.

7 I Nazirei d'essa erano più puri che neve, più candidi che latte, vermigli del corpo più che gem-

me, puliti come zamri.

8 Il loro sguardo è divenuto fosco più che la nerezza stessa: non si son riconosciuti per le piazze : la lor pelle s'è attaccata alle loro ossa, é seccata, è divenuta come

legno.

9 Più felici sono stati gli uccisi con la spada, che quelli che sono sesono. morti di fame: perciochè, essendo trafitti, il sangue loro è colato, e non hanno più avuto bisogno della

rendita del campo.
10 Le mani delle pietose donne hanno cotti i lor figliuoli: quelli sono loro stati per cibo, nella ruina della figliuola del mio popolo. 11 Il Signore ha adempiuta la sua

ira, ha sparso l'ardor del suo cruccio, ed ha acceso un fuoco in Sion, c'ha consumati i fondamen-

ti d'essa.

12 Li re della terra, e tutti gli
abitatori del mondo, non avreb-bero mai creduto ch'entrasse nemico, nè avversario dentro alle porte di Gerusalemme.

13 Quest è avvenute per li pec-cati de profeti d'essa, per l'iniquità de suoi sacerdoti, che spandevano nel mezzo d'essa il sangue de'

giusti.

14 1 ciechi sono andati vagando per le strade, si non contaminati di sangue, l'hanno toccato co' lor vestimenti, senza potere schifario.

15 E'si gridava loro, Traetevi ad-dietro, ció è immondo: traetevi addietro, nol toccate : e pur se ne volavano via, ed andavano errando. E' s'è detto fra le genti, Essi non potranno più dimorar nel lor

paesê.

16 La faccia del Signore gli ha dispersi, egli non continuera, più di riguardargii : non hanno avute alcun rispetto a' sacerdoti, nè pie tà de' vecchi.

17 Mentre siamo durati, i nosti occhi si son consumati dietro s nostro soccorso, che non è stato a tro che vanità : noi abbiam rigual dato nella nostra veletta ad un gente che non potea salvare.

## TAMENTAZIONI, IV. V.

18 Ci hanno cacciati, seguendo i nostri passi, sì che non siam po-tuti andar per le nostre campagne: il nostro fine s'è avvicinato, i nostri dì son compiuti : perciochè il

nostro fine è venuto. 19 Quelli che ci hanno persegniti sono stati più leggieri che l'aquile del cielo: ci son corsi dietro in su i monti, ci hanno posti agguati nel

diserto.

20 La respirazione delle nostre nari, l' Unto del Signore, di cui nol dicevamo, Noi viveremo alla sua ombra fra le genti, è stato preso nelle lor trappole.

21 Gioisci pure, e rallegrati, fi-giluola d'Edom; tu, ch'abiti nel paese d'Us: sopra te ancora passerà la coppa: tu ne saral ineb-

briata, e ti scoprirai. 22 La pena della tua iniquità è finita, figliuola di Sion : egli non ti farà più menare in cattività: egli farà punizione della tua iniquità, figliuola d'Edom ; egli scoprirà i tuoi peccati.

#### CAP. V.

RICORDATI, Signore, diquello che ci è avvenuto: riguarda,

e vedi 'l nostro vituperio.

2 La nostra eredità è stata trasportata agli stranieri, e le nostre case a' forestieri

3 Noi siamo divenuti orfani, senza padre; e le nostre madri come donne vedove.

4 Noi abbiamo bevuta la nostra acqua per danari ; le nostre legne ci sono state vendute a prezzo.

6 Noi abbiamo sofferta persecuzione sopra'i nostro collo: noi ci siamo affannati, e non abbiamo avuto alcun riposo.

6 Noi abbiamo porta la mano agli Egisti, ed agli Assirii, per sa-

starct di pane.

7 I nostri padri hanno peccato, e non sono più: noi abblamo pertate le loro iniquità.

8 De' servi ci hanno signoreg-

glati; non v'e state alcuno che ci abbia riscossi di man loro. 9 Noi abbiamo addotta la nostra

vittuaglia a rischio della nostra vita, per la spada del diserto. 10 La nostra pelle è divenuta bruna come un forno, per l'arsure

della fame. 11 Le donne sono state sformate

in Sion, e le vergini nelle ofttà di Giuda. 12 I principi sono stati impiecasi per man di coloro: non s'è aveta

riverenza alle facce de' vecchi. 13 I giovani hanno portata la macinatura, ed i fanciulli son ca-

duti per le legne. 14 I vecchi son restati di ritrovarsi alle porte, ed i giovani si se-no rimasi de' lor suoni.

no rimes de lor suoni.
15 La giola del nostro czone è cessata, i nostri balli sono itati cangiati in duolo.
16 La corona del nostro caso è caduta : gual ora a nol i percioche abbiamo peccato.
17 Per questo il cuor nostro è languido: per queste cose gil occidi nostri sono scurati.

18 Per lo monte di Sion, che è

diserto, sì che le volpi vi passeg-

19 Tu, Signore, dimort in eterno: il tuo trono è stabile per ogni

20 Perchè ol dimenticheresti in perpetuo? perché ci abbandoneresti per lungo tempo ? 21 O Signore, convertici a te, e

noi saremo convertiti: rinuova i nostri giorni, come erano antica-

22 Perciochè, ci hai tu del tutto riprevati! sei tu adirato comura

noi fino all' estremo !

# LIBRO DEL PROFETA EZECHIEL.

CAP. L.

Ravvenne, nell'anno trente uarto mese, che, essendo io sopra'l fiume Chebar, fra quelli ch'erano stati menati in cattività, i cieli furono aperti, ed io vidi delle visioni di Dio.

2 Nel quinto giorno di quel mese di quell'anno, ch'era il quinto del-

la cattività del re l'olachin.

3 La parola del Signore fu d'una maniera singolare indirizzata ad Ezechiel, figliuolo di Buzi, sacer-dote, nel pacse de Caldel, in sul fume Chebar: e la mano del Sinore fu quivi sopra lui. 4 Io adunque vidi, ed ecco un ven-

to tempestoso, che veniva dal Settentrione, ed una grossa nuvola,

ed un fuoco avviluppato, intorno al quale v'era uno spiendore: e di mezzo di quel fuoco appariva come a sembianza di fin rame scintil-

5 Di mezzo di quello ancora appariva la sembianza di quattro animali. E tale era la lor forma; aveano sembianza d'uomini :

6 Ed aveano ciascuno quattro

7 Ed i lor piedi eraso diritti, e la pianta de' lor piedi era come la pianta del pià d'un vitello: ed era-so sfavilianti, quale è il colore del rame forbito.

8 Ed aveano delle mani d'uomo otto alle loro ali, ne quattro lor lati : e tutti e quattro aveano le lor

facce, e le loro ali.

9 Le loro ali s'accompagnavano l'una l'altra: essi non si volgevano caminando: ciascuno camina-

va diritto davanti a sè.

10 Or, quant' è alla sembianza deile lor facce, tutti e quattro aveano una faccia d'uomo, ed una faccia di leone, a destra : parimente tutti e quattro aveano una faccia di bue, ed una faccia d'aquila, a sinistra.

11 E le lor facce, e le loro ali, erano divise disopra: clascuno avea due ali che s'accompagnavano l'una l'altra, e due altre che copriva-

no i lor corpi

12 E ciascuno d'essi caminava diritto davanti a sè: caminavano dovunque lo Spirito si moveva : mentre caminavano, non si volgevano

quà, e là.

13 E quant'è alla sembianza degli animati, il loro aspetto somi-gliava delle brace di fuoco: ardevano in vista, come fiaccole: quel fuoco andava attorno per mezzo gli animali, e dava uno splendore, e del fuoco usciva un folgore.

14 E gli animali correvano, e ritornavano, come un folgore in vi-

15 E, come io ebbi veduti gli animali. ecco una ruota in terra, presso a ciascuno animale, dalle quat-

tro lor facce.

16 L'aspetto delle ruote, e'l lor lavoro, era simile al color d'un grisolito: e tutte e quattro aveano una medesima semblanza: el loro aspetto, e'i lor lavoro era, come se una ruota fosse stata in mezzo d'una altra ruota.

17 Quando si movevano, si movevano tutte e quattro, ciascuna dal suo lato: elle non si volgevano

*quà, e là*, movendosi. 18 E, quant'è a' lor cerchi, erano

alti spaventevolmente: e tutti e quattro erano pieni d'occhi d'ogn' 697

19 E, quando gli animali camina-vano, le ruote si movevano allato a loro : e, quando gli animali s'alsavano da terra, le ruote parimente s'alzavano.

20 Dovunque lo spirito si moveva, si movevano anch'essi: e le ruote s'alzavano allato a quelli: perciochè lo spirito degli animali

era nelle ruote.

21 Quando quelli caminavano, le ruote altresi si movevano: quando quelli si fermavano, le ruote altresì si fermavano: e quando s'alsavano da terra, le ruote altrest s'alsavano da terra, aliato ad essi : perciochè lo spirito degli animali

era nelle ruote. 22 E la sembianza di ciò ch'era disopra alle teste degli animali era d'una distesa del cielo, simile a cristalio in vista, molto spaventevole : ed era distesa disopra alle lor teste.

23 E sotto alla distesa erano le loro ali diritte, l'una dirincontro all'altra: ciascuno ne avea due al-

tre che gli coprivano il corpo. 24 Ed lo udii 'l suono delle loro all, mentre caminavano: ed ere simile al suono di grandi acque, alla voce dell' Onnipotente: la voce della lor favella era come il romor d'un campo : quando si ferma-

vano, bassavano le loro all. 25 E quando si fermavano, e bassavano le loro ali, "era una voce, che veniva d'in su la distesa, ch'era

sopra le lor teste. 26 E disopra alla distesa, ch'era sopra le lor teste, v'era la semblanza d'un trono, simile in vista ad una pietra di zaffiro: ed in su la sembianza del trono v'era una sembianza come della figura d'un' uomo che sedeva sopra esso.

27 Poi vidi come un color di rame scintillante, simile in vista a fuoco, indentro di quella sembianza di trono, d'ogn' intorno, dalla sembianza de' lombi di quell' uomo in su : parimente, dalla sembianza de suoi lombi in giù, vidi come una apparenza di fuoco, intorno al quale v'era uno splendore.

28 L'aspetto di quello splendore d'ogn' intorno era simile all'aspetto dell' arco, che è nella nuvola in giorno di pioggia. Questo fu l'a-spetto della somigliansa della gio-ria del Signore; la quale come io ebbi veduta, caddi sopra la mia faccia, ed udii la voce d'uno che parlava.

CAP. II. PD egli mi disse, Figliuol d'uomo, rizzati in piè ed lo parlerò teco.

## EZECHIEL, II. III.

2 E. quando egli m'ebbe pariato, lo spirito entrò in me, e mi rizzo in piè: ed io udii colui che parlava a

3 Il qual mi disse, Figliuol d'uomo, jo ti mando a' figliuoli d' Israel, a nasioni ribelle, che si con ribellate contr'a me : essi, ed i lor padri, hanno misfatto contr'a me, infino a questo stesso giorno.

4 Anzi ti mando a figliuoli di fronte dura, e di cuore ostinato : aciochè tu dica loro, Così ha detto il

more Iddio:

5 E. che che sia, o che t'ascoltino, o che se ne rimangano : (perciochè sono una casa ribella :) sì sapranno che vi sarà stato un profeta in mes-

so di loro.

6 E tu, figlinol d'uomo, non temer di loro, nè delle lor parole: perciochè tu hai appresso di te degli uomini ritrosi, e delle spine : e tu abiti per messo di scorpioni: non temer delle lor parole, e non isgomentarti della lor presenza: perciochè sono una casa ribella.

E pronunzia loro le mie parole, che che sia, o che t'ascoltino, o che se ne rimangano: perciochè

son ribelli.

8 Ma tu, figliuol d'uomo, ascolta clò ch'io ti dico; non esser ribello, come questa casa ribella : apri la

9 Ed lo riguardai, ed ecco una mano, ch'era mandata a me: ed ecco, in cesa v'era il ruotolo d'un

libro ; 10 E quella lo spiegò in mia presenza: ed esso era scritto dentro, e di fuori : ed in esso erano scritti lamenti, e rammarichii, e gual.

CAP. III. POI colui mi disse, Figliuol d'uomo, mangia ciò che tu troverai : mangia questo ruotolo : poi va', e paria alla casa d'Israel.

2 Ed io apersi la mia bocca, ed gli mi fece mangiar quel ruotolo ; 3 E mi disse, Figliuol d'uomo, asci 'l tuo ventre, ed empi le tue interiora di questo ruotolo ch'io ti Ed io lo mangiai, ed esso mi

fu dolce in bocca, come meie. 4 Poi egli mi disse, Figiluol d'uomo, vattene alla casa d'Israel, e parla loro con le mie parole.

5 Conciosiacosachè tu non sij mandato ad un popolo di favella sconosciuta, nè di lingua non intelligibile : ensi alla casa d' Israel :

6 Non a molti popoli di favella sconosciuta, ne di lingua non intelligibile, le cui parole tu non in-tenda. Se lo t'avessi mandato a tali popoli, non t'ascolterebbero essi ?

7 Ma is cass d'Israel non vorrix ascoltarti : perciochè non pur me vogliono ascoltare : perchè tutta la casa d'Israel è di dura fronte, e di cuore ostinato.

8 Ecco, io induro la tua faccia contr'alia lor faccia, e la tua fron-

te contr' alla lor fronte.

9 Io rendo la tua fronte simile ad un diamante, più dura ch'una selce : non temergii, e non avere spavento di loro: perciochè sono una cass ribells.

10 Poi mi disse, Figliuol d'uomo, ricevi nel cuor tuo tutte le mie parole, ch'io ti dirò, ed ascoltale con

le tule orecchie.

ll E vattene a' figliuoli del tuo popolo, che sono in cattività, e aria loro, e di loro, Così ha detto il Signore Iddio: che che sia, o che ascoltino, o che se ne rimangano.

12 E lo Spirito mi levò ad alto, cd io udii dietro a me una voce, con un grande scrollamento, che diceva, Benedetta sia la gloria del Si-

gnore dal suo luogo.

13 Io udii eziandio il suono delali degli animali, che battevano l'una all'altra ; e'l suono delle ruote alisto a quelle, e'i romor d'un grande scrollamento.

14 Lo Spirito adunque mi levò, e mi prese: ed io andal, essendo tutto in amaritudine, per lo sdegno

del mio spirito: e la mano del Si-gnore fu forte sopra me.

15 E venni a quelli ch'erano in cattività in Tel-abib, che dimoravano presso al fiume Chebar; e mi posi a sedere dove essi sedevano : e dimoral quivi sette giorni, nel mezzo di loro, tutto attonito, e desolato.

16 Ed, in capo di sette giorni, la parola del Signore mi fu indirizza-

ta: dicendo.

17 Figliuol d'uomo, io t' ho costituito guardia alla casa d'Israel : ascolta dunque la mia parola, ch'esce della mia boeca, ed ammo-

niscigli da parte mia.

18 Quando io avrò detto all'empio, Per certo tu morrai: se tn non l'ammonisci, e non gli parli, per avvertirlo che si ritragga dalla sua via malvagia, per far ch'egli viva ; esso emplo morrà per la sua iniquità : ma lo ridomanderò il suo

sangue dalla tua mano. 19 Ma, quando tu avrai ammonito l'empio, s'egli non si converte dalla sua empietà, e dalla sua via malvagia; egli morrà per la sua iniquità, ma tu avrai scampata

l'anima tua.

20 Parimente, se avviene che'l giusto si storni dalla sua giustizia,



e commetta iniquità; e ch'io gli ponga innanzi alcun' intoppo; e ch'egli muoia, egli morra nel suo peccato: perciochè tu non l'avrai ammonito: e le sue opere giuste, ch'egli avrà fatte, non saranno più ricordate: ma io ridomanderδ il suo sangue dalla tua mano.

21 Ma. quando tu avrai ammonito il giusto, ch'egli non pecchi, se egli non pecca, per certo egli viverà : perciochè sarà stato ammonito: e tu avrai scampata l'anima

22 Poi la mano del Signore fu quivi sopra me : ed egli mi disse, Levati, esci alla campagna, e quivi

io parlerò teco. 23 Ed io mi levai, ed uscii alla campagna: ed ecco, quivi era ferma la gloria del Signore, simile alla gloria ch'io avea veduta in sul flume Chebar : ed io caddi sopra la mia faccia.

24 E lo spirito entrò in me, e mi rizzò in piè, e parlò meco: e mi disse, Entra in casa tua, e rinchiu-

diti dentro.

25 E, quant'è a te, figliuol d'uomo, seco, ti son messe delle funi addosso, e tu sarai legato con esse, e non uscirai fra loro.

26 Ed io farò che la tua lingua stara attaccata al tuo palato, e sarai mutolo, e non sarai loro uomo riprenditore: perciochè sono una

casa ribella.

ţ

ŀ

t

27 Ma, quando io ti parierò, t'aprirò la bocca; e tu dirai loro, Così ha detto il Signore Iddio, Chi ascolta ascolti : chi se ne rimane se ne rimanga: perciochè sono una casa ribella.

CAP. IV.

TU, figliuol d'uomo, prenditi L un mattone, e mettiloti davanti, e disegna sopra esso una città, cioè, Gerusalemme.

2 E ponvi l'assedio, e fabbrica delle bastle contr'ad essa, e fa' contr'a lei un' argine, e ponvi campo, e disponi contr'a lei d'ogn' intorno

de' trabocchi.

Prenditi eziandio una piastra di ferro, e ponia per muro di ferro fra te, e la città: e ferma la tua faccia contr'ad essa, e sia assediata, e tu assediala. Questo è un segno alla a d'Israel

Poi giaci sopra'l tuo lato sinistro, e metti sopra esso l'iniquità della casa d'Israel: tu portersi la loro iniquità per tanto numero di giorni, quanti tu giacerai sopra

6 Ed io t'ordino gli anni della loro iniquità, secondo'l numero de' giorni che tu giacerai così, che sa-699

ranno trecennovanta giorni: e così portersi l'iniquità della casa d' Israel.

6 E, quando tu avrai compiuti questi giorni, giaci di nuovo sopra l tuo lato destro, e porta l'iniquità della casa di Giuda per quaranta giorni: io t'ordino un giorno per un' anno.

E ferma la tua faccia all' assedio di Gerusalemme, e sbracciati,

e profetizza contr' ad essa.

-8 Ed ecco, io ti metto delle funi addosso, e tu non potral voltarti da un lato in su l'altro, fin che tu non abbi compiuti i giorni del tuo edio.

9 Prenditi eziandio del frumento. e dell'orzo, e delle fave, e delle lenti, e del miglio, e della veccia: e metti quelle cose in un vasello. e fettene del pane, e di quello man-gia tutti i giorni che tu giacerai sopra'l tuo lato, cioc, trecennovanta giorni.

10 E sia il tuo cibo che tu mangerai di peso di venti sicli per riorno: mangialo di tempo in

tempo. 11 Bei eziandio l'acqua a misura, la sesta parte d'un' Hin per gior-no: bei di tempo in tempo.

12 E mangia una focaccia d'orzo, che sia cotta con isterco d'uomo: cuocila in lor presenza.

13 E'l Signore disse, Cost mangeranno i figliuoli d'Israel il pan loro contaminato, fra le genti dove lo

gli scaccerò. 14 Ed io dissi, Ahi, Signore Iddio! ecco, la mia persona non è stata contaminata, e non ho mai, dalla mia fanciullezza infino ad ora, mangiato carne di bestia morta da sè, ne lacerata dalle fiere: e non m'è giammai entrata nella bocca alcuna carne abbominevole.

15 Ed egii mi disse, Vedi, io ti do sterco di bue, in luogo di sterco d'uomo: cuoci con esso il tuo pane. 16 Poi mi disse, Figliuol d'uomo, ecco, io rompo il sostegno del pane in Gerusalemme: ed essi mangeranno il pane a peso, e con ango-scia: e berranno l'acqua a misura, e con ismarrimento:

17 Aciochè pane ed acqua manchino loro, e sieno smarriti, ri-guardandosi l'un l'altro, e si strug-

gano per la loro iniquità.

CAP. V. FIGLIUOL d'uomo, prendit eziandio un coltello tagliente prenditi un rasoio di barbiere, falloti passare sopra'i capo, e sopr la barba: poi pigliati delle bilance da pesare, e spartisci i peli.

2 H 2

2 Ardine la terra parte cel fuoco. in messo della città, mentre si compieranno i giorni dell' assedio : poi prendine una altra terza parte. percuotila con la spada d'intorno alla città: e spargi l'altra terza parte al vento: ed lo sguainerò la

spada dietro a loro.

3 Ma pure prendine un picciol numero, e legalo a' lembi della tua

menta.

4 E di questo prendine ancora una parte, e gittala in mezzo del fuoco, ed ardila col fuoco. Di quella uscira un fuoco contr'a tutta la casa d'Israel.

5 Così ha detto il Signore Iddio. Questa & Gerusalemme: io l'avea posta in mezzo delle nazioni, e v'erano diversi paesi d'intorno a lei.

6 Ma ella ha trasgredite le mie leggi, per darsi all' empietà, più che le nazioni : ed ha trasgrediti i miel statuti, più che i paesi ch'erano d'intorno a lei : perciochè hanno rigittate le mie leggi, e non son caminati ne' miei statuti.

7 Perciò, così ha detto il Signore Iddio, Perciochè voi avete sopravanzate le genti ch' erano d'intorno a voi, e non siete caminati ne miei statuti, e non avete messe ad effetto le mie leggi: anzi non pure avete fatto secondo l'usanze delle genti ch'erano d'intorno a voi :

8 Perciò, così ha detto il Signore Iddio, Eccomi altresi contr'a te: ed lo eseguirò i miei giudicii in mez-zo di te, nel cospetto delle genti: 9 E farò in te ciò che mai non ho fatto, e non farò giammai più, per cagion di tutte le tue abbomina-

zioni. 10 Perciò, i padri mangeranno i lor figliuoli in mezzo di te, ed i figliuoli mangeranno i lor padri: ed io eseguiro i miei giudicij in te, e dispergerò tutto'l tuo rimanente

a tutti i venti.

11 Per tanto, come io vivo, dice il Signore Iddio, perchè tu hai contaminato il mio Santuario con tutti i tuoi fatti esecrabili, e con tutte le tue abbominazioni, io altresì ti raderò, e'l mio occhio non perdonerà, ed io ancora non ri-

sparmiero. 12 Una terza parte di te morra di pestilenza, e sarà consumata di fame, nel mezzo di te: ed una altra terza parte cadera per la spada d'intorno a te: ed io dispergerò a tutti i venti l'altra terza parte, e

sguainerò la spada dietro a loro. 13 E 1 mio cruccio s'adempierà, ed io acqueterò l'ira mia sopra loro, e m'appagherò: ed essi co-nosceranno ch'io, il Signore, ho 700 parlato nella mia gelosia, quando avrò adempiuta l'ira mia sopra loro.

14 Ed io ti metterò in diserto, ed in vituperio, fra le genti che son d'intorno a te, alla vista d'ogni passante.

15 E'l tuo vituperio, ed obbrobrio. sarà in ammaestramento, ed in istupore alle genti, che son d'intorno a te: quando io avrò eseguiti i mici giudicii sopra te, con ira, con cruccio, e con gastigamenti d'indegna-zione. Io, il Signore, ho parlato.

16 Quando avrò tratte sopra loro le male saette della fame, che saranno mortali, le quali io trarrò per distruggervi: ed avrò aggravata sopra voi la fame, e v'avrò rotto il sostegno del pane:

17 Ed avrò mandata contr'a voi la fame, e le bestie nocive, che ti dipopoleranno: e quando la pestilenza, e'l sangue saranno passati per mezzo di te; ed io avro fatta venire sopra te la spada. Io, il

Signore, ho parlato.

CAP. VL

POI la parola del Signore mi fu indirizzata: dicendo, 2 Figliuol d'uomo, volgi la tua

faccia verso i monti d' Israel, e pro-

fetizza contr'ad essi:

3 E di', Monti d'Israel, ascoltate la parola del Signore Iddio. Così ha detto il Signore Iddio a' monti, ed a' colli; alle pendici, ed alle val-li: Eccomi, io fo venire sopra vol la spada, e distruggerò i vostri alti

uoghi.
4 Ed i vostri altari saranno desolati, ed i vostri simulacri saranno spezzati: ed abbatterò i vostri uc-

cisi davanti a' vostri idoli :

5 E metterò i corpi morti de' filiuoli d'Israel davanti a' loro idoli : e dispergerò le vostre ossa in-

torno a' vostri altari.

6 In tutte le vostre abitazioni le città saranno diserte, e gli alti luoghi desolati: aciochè sieno diserti, e desolati i vostri altari; e che i vostri idoli sieno spezzati, e non sieno più; e che le vostre statue sieno troncate, e che i vostri lavori sieno sterminati.

7 E gli uccisi caderanno nel mes-zo di voi, e voi conoscerete ch'io sono il Signore.

8 Ma pure io vi lascerò alcun rimanente, quando una parte di voi, che sara scampata dalla spa da, sarà fra le genti: quando voi sarete stati dispersi per li paesi.

9 E quelli d'infra voi che saranno scampati si ricorderanno di me fra le genti, dove saranno stati mena-

ti in cattività: come lo sono stato tribolato col cuor loro fornicatore. che s'è stornato da me, e co' loro occhi, che fornicano di tro a' loro idoli: e s'accoreranno appo loro stessi, per li mali c'hanno commessi in tutte le loro abbominasioni:

10 E conosceranno ch'io sono il Signore, e che non indarno ho parlato di far loro questo male.

li Così ha detto il Signore Iddio. Battiti a palme, e scalpita la terra co' piedi : e di', Ahi lasso! per tutte le scellerate abbominazioni della casa d'Israel: perciochè caderanno per la spada, e per la fame, e

per la peste. 12 Chi sarà lontano morrà di peste, e chi sarà vicino caderà per la spada; e chi sarà rimaso, e sarà assediato, morrà di fame: ed lo adempierò la mia ira sopra loro.

13 E voi conoscerete ch'io sono il Signore, quando i loro uccisi saranno in mezzo de loro idoli intorno a' loro altari, sopra ogni alto colle, sopra tutte le sommità de' monti, e sotto ogni albero verdeggiante, e sotto ogni quercia folta: che sono i luoghi dove hanno fatti soavi odori a tutti i loro idoli.

14 Ed io stenderò la mia mano sopra loro, e renderò il paese desoiato, e diserto, più che non è il diserto di verso Dibia, in tutte le loro abitazioni: e conosceranno

ch' io sono il Signore.

CAP. VII.

A parola del Signore mi fu ancora indirizzata: dicendo,

2 Figliuol d'uomo, così ha detto il Signore Iddio alla terra d' Israel, La fine, la fine viene sopra i quat-

tro canti del paese

3 Ora ti soprasta la fine, ed io manderò contr'a te la mia ira, e ti giudicherò secondo le tue vie, e ti metterò addosso tutte le tue abbominazioni.

E l'occhio mio non ti perdonerà, ed io non ti risparmierò: anzi ti metterò le tue vie addosso, e le tue abbominazioni saranno nel mezzo di te: e voi conoscerete ch'io sono il Signore.

5 Così ha detto il Signore Iddio, Ecco un male, un male viene.

6 La fine viene, la fine viene: ella s'è destata contr'a te, ecco. viene.

7 Quel mattutino t'è sopraggiunto, o abitator del paese: il tempo è venuto, il giorno della rotta è vicino, che non sarà una echo di

8 Ora fra breve spazio io spande-

rò la mia ira sopra te, ed adempierò il mio cruccio in te, e ti giudicherò secondo le tue vie, e ti metterò addosso tutte le tue abbominazioni

9 E l'occhio mio non perdonerà, ed io non risparmierò: io ti darò la pena secondo le tue vie, e le tue abbominazioni saranno nel mezzo di te: e voi conoscerete ch'io. il Signore, son quel che percuoto

10 Ecco il giorno, ecco, è venuto: quel mattutino è uscito: la verga è fiorita, la superbia è germoglista.

11 La violenza è cresciuta in verga d'empietà: non più d'essi, non più della lor moltitudine, non pi della lor turba; e non facciasi alcun lamento di loro.

12 Il tempo è venuto, il giorno è giunto: chi compera non si rallegri, chi vende non si dolga: perciochè v'é ardor d'ira contr'a tutta

la moltitudine d'essa.

13 Perciochè chi vende non ritornerà a ciò ch'egli avrà venduto. benchè sia ancora in vita: percio-chè la visione contr'a tutta la moltitudine d'essa non sarà rivocata: e niuno si potrà fortificare per la sua iniquità, per salvar la vita sua,

14 Hanno sonato con la tromba. ed hanno apparecchiato ogni cosa : ma non v'è stato alcuno che sia andato alla battaglia: perciochè l'ardor della mia ira è contr'a tutta

la moltitudine d'essa.

15 La spada è di fuori ; e la peste, e la fame dentro: chi sarà fuori a' campi morrà per la spada, e chi sarà nella città, la fame, e la peste lo divoreranno.

16 E quelli d'infra loro che saranno scampati si salveranno, e saranno su per li monti come le colombe delle valli, gemendo tutti, ciascuno per la sua iniquità.

17 Tutte le mani diverranno fiacche, e tutte le ginocchia andranno

in acqua,

18 Ed essi si cingeranno di sacchi, e spavento gli coprira: e vi sard vergogna sopra ogni faccia, e calvezza sopra tutte le lor teste.

19 Gitteranno il loro argento per le strade, e'l loro oro sarà come una immondizia: il loro argento, ne'i loro oro non potra liberargli, nel giorno dell'indegnazione Signore: essi non ne sazieranno le lor persone, e non n'empieranloro interiora: perciochè no le quelli sono stati l'intoppo della loro iniquità.

20 Ed esso ha impiegata la gioria del suo ornamento a superbia, e n'hanno fatte dell'imagini delle loro abbominazioni, le lor cose

#### EZECHIEL, VII. VIII.

esecrabili: perciò, farò che quelle i cose saranno loro come una immondisia:

21 E le darò in preda in man degli stranieri, e per ispoglie agli empi della terra, i quali le conta-

mineranno.

22 Ed io rivolgerò la mia faccia indietro da loro: e coloro profaneranno il mio luogo nascosto: e ladroni entreranno in essa, e la profuneranno.

23 Fa' una chiusura : perciochè il paese è pieno di giudicio di sangue, e la città è piena di violenza.

24 Ed io farò venire i più malvagi delle genti: ed essi possederan-no le case loro: e farò venir meno la superbia de' potenti, ed i lor luo-

ghi sacri saranno profanati. 25 La distruzione viene : cercheranno la pace, ma non ve ne sarà

alcuna.

26 Calamità verrà sopra calamità, e vi sarà romore sopra romore: ed essi ricercheranno qualche visione dal profeta: e non vi sara più Legge nel sacerdote, nè consi-glio negli Anziani.

27 Il re farà cordoglio, ed i principi si vestiranno di desolazione, e le mani del popolo del paese saranno conturbate: lo opererò inverso loro secondo la lor via, e gli giudicherò de' giudicij che si convengo-no loro: e conosceranno ch'io sono il Signore.

#### CAP. VIII.

Pol avvenne nell'anno sesto, nel quinto giorno del sesto mese, che, sedendo io in casa mia. e sedendo gli Anziani di Giuda in mia presenza, la mano del Signore Iddio cadde quivi sopra me-

2 Ed io riguardai, ed ecco la sembianza d'un' uomo simile in vista al fuoco : dall'apparenza de' lombi d'esso in giù, *v'era* fuoco; e da' lombi in su, v'era come l'apparen-za d'un grande splendore, simile al colore di fin rame scintillante.

3 Ed egli stese una sembianza di mano, e mi prese per la chioma della mia testa: e lo Spirito mi levò fra cielo, e terra, e mi menò in Gerusalemme, in visioni di Dio, all'entrata della porta di dentro, che guarda verso'l Settentrione, dove era la cappella dell'idolo di gelosia, che provoca a gelosia.

4 Ed ecco, quivi era la gloria del-l' Iddio d'Israel, simile alla visione ch'io avea veduta nella campa-

5 Ed egli mi disse, Figliuol d'uomo, leva ora gli occhi tuoi verso'l Settentrione. Ed io levai gli oc-702

chi miei verso'i Settentrione: ed ecco, dal Settentrione, alla porta dell'altare, all'entrata, era quel-

l'idolo di gelosia.
6 Ed egli mi disse, Figliuol d'uo-mo, vedi tu ciò che costoro fanno? le grandi abbominazioni che la ca sa d'Israel commette qui: aciochè io mi dilunghi dal mio Santuario? ma pur di nuovo vedrai ancora al-

tre grandi abbominazioni.
7 Ed egli mi condusse all'entrata
del cortile, ed io riguardai, ed ecco

un buco nella parete.

8 Ed egli mi disse, Figliuol d'uomo, fa' ora un foro in questa parete. Ed io feci un foro nella parete : ed ecco un' uscio

9 Ed egli mi disse, Entra, e vedi le scellerate abbominazioni ch'essi

commettono qui

10 Io dunque entrai, e riguardai : ed ecco delle figure di rettili, e d'animali, d'ogni spezie, cosa abbo-minevole: e tutti gl'idoli della casa d'Israel, ritratti in su la parete attorno attorno.

11 E settant' uomini degli Anziani della casa d'Israel, con Isamnia, figliuolo di Safan, ch'era in piè per mezzo loro, stavano diritti davanti a quelli, avendo ciascuno il suo turibolo in mano, onde saliva una folta nuvola di profumo.

12 Ed egli mi disse, Figliuol d'uo-mo, hai tu veduto ciò che gli Anziani della casa d'Israel fanno in tenebre, ciascuno nella sua cappella d'imagini | perciochè dicono, Il Signore non ci vede : il Signore

ha abbandonato il paese.

13 Poi mi disse, Tu vedral ancora di nuovo altre grandi abbominazio-

ni, che costoro commettono. 14 Ed egli mi menò all'entrata della porta della Casa del Signore, che è verso'l Settentrione : ed ecco, quivi sedevano delle donne che

piagnevano Tammus.

15 Ed egli mi disse, Figliuol d'uomo, hai tu veduto? ancor di nuovo vedrai abbominazioni maggiori

di queste.

16 Ed egli mi menò nel cortile di dentro della Casa del Signore: ed ecco, all'entrata del Tempio del Signare, fra'l portico, e l'altare. interno a venticinque uomini. ch'aveana le spalle volte alla Casa del Signore, e le facce verso l'Oriente : ed adoravano il sole, verso l'Oriente.

17 Ed egli mi disse, Hai tu vedu-to, figliuol d'uomo? E egli cosa leggiera alla casa di Giuda d'aver commesse l'abbominazioni c' hanno commesse quì, c' hanno ancora ripieno il paese di violenza, e si

son volti a dispettarmi / ma ecco. essi si cacciano il ramo nel volto a

loro stessi.

18 Io adunque altresì opererò in ira: l'occhio mio non perdonerà, ed io non risparmierò: benchè gridino ad alta voce a miei orecchi. io non gli ascolterò.

CAP. IX.

DOI egli gridò ad alta voce, udente me : dicendo, Accostatevi voi, ch'avete commessione contr'alla città, avendo ciascuno le sue armi da distruggere in mano. 2 Ed ecco sei uomini, che venivano di verso la porta alta, che ri-guarda verso'i Settentrione, aven-do ciascuno in mano le sue armi da dissipare: e nel mezzo di loro v'era un' nomo vestito di panni lini, il quale avea un calamaio di scrivano in su i lombi : ed essi entrarono, e si fermarono presso all'altare di rame.

3 E la gloria dell' Iddio d'Israel s'elevò d'in su i Cherubini, sopra i quali era; e trasse verso la soglia della Casa. E'l Signore grido all'uomo ch'era vestito di panni lini, ch'avea il calamaio di scrivano in

sa i lombi:

4 E gli disse, Passa per messo la città, per messo Gerusalemme, e fa' un segno sopra la fronte degli uomini che gemono, e sospirano per tutte l'abbominazioni che si commettono nel mezzo di lei.

5 Ed agli altri disse, udente me, Passate dietro a lui per la città, e percuotete: il vostro occhio non erdoni, e non risparmiate.

6 Uccedete ad isterminio vecchi. e giovani, e vergini, e piccioli fanciulti. e donne : ma non v'accostate ad alcuno, sopra cui sia il segno: e cominciate dal mio Santuario. Essi adunque cominciarono da quegli uomini Anziani, ch' erano davanti alla Casa.

7 Ed egli disse loro, Contaminate la Casa, ed empiete d'uccisi i cor-Poi disse loro, Uscite. Ed essi uscirono, ed andavano percuo-

tendo per la città.

8 E, come essi andavano percuotendo, lo rimasi quivi solo, e caddi sopra la mia faccia, e gridai : e dissi, Qimè lasso, Signore Iddio! distruggi tu tutto'i rimanente d'Israel apandendo la tua ira sopra Gerusalemme ?

9 Ed egli mi rispose, L'iniquità della casa d'Israel, e di Giuda, è oltre modo grande : e'l paese è pieno di sangue, e la città è piena di sviamento ; perciochè hanno detto, Il Signore ha abbandonato il paese, 703

e'l Signore non vede nulla.

10 Perciò, l'occhio mio non perdonerà, ed io non risparmierò: io renderò loro la lor via in sul capo.

ll Ed ecco, l'uomo ch'era vestito di panni lini, ch'avea il calamaio sopra i lombi, fece il suo rapporto: dicendo, lo ho fatto secondo che tu mi comandasti.

CAP. X.

Pol riguardal, ed ecco, sopra la distesa ch'era sopra'i capo de Cherubini, v'era come una pietra di zaffiro, simigliante in vista ad un trono, il quale appariva sopra

loro. 2 E colui che sedeva sopra'i trono disse all' uomo ch'era vestito di panni lini, Entra per messo le ruote, di sotto a' Cherubini, ed empiti le pugna di brace di fuoco, d'infra i Cherubini, e spargile sopra la cit-Ed egli v'entrò nel mio co-

spetto. 3 Ed i Cherubini erano fermi dal lato destro della Casa, quando quell' nomo entrò là : e la nuvola riem-

piè il cortile di dentro-

4 Poi la gloria del Signore si levò d'in su i Cherubini, traendo verse la soglia della Casa : e la Casa fu ripiena della nuvola : e'l cortile fo ripieno dello splendor della gioria del Signore.

5 E'i suono dell' ali de' Cherubini s'udiva fino al cortile di fuori, simile alla voce dell' Iddio onnipo-

tente, quando egli parla.

6 Or, quando colui ebbe comandato all'uomo vestito di panni lini : dicendo, Prendi del fuoco di mezzo delle ruote, d'infra i Cherubini : egli venne, e si fermò presso ad una delle ruote.

7 E l'uno de' Cherubini distese la sua mano, d'infra i Cherubini, verso'l fuoco, ch'era per mezzo i Cherubini, e ne prese, e lo diede nelle pugna di colui ch'era vestito di panni lini: il quale lo pigliò, ed

uscì fuorl

8 Or ne' Cherubini appariva una figura d'una man d'uomo, sotto

alle loro ali.

9 Ed lo riguardal, ed ecco quattro ruote allato a' Cherubini, ciaecuna ruota allato a ciascun Cherubino: e le ruote risomigliavano in vista

al color della pietra del grisolito. 10 E, quant'è alla lor sembianza tutte e quattro erano d'una medest ma sembianza: come se una ruoi fosse stata in mezzo d'una alt ruota.

11 Quando si movevano, si m vevano tutte e quattro, clascu dal lato suo: e, movendom, non volgevano qud, e là : ansi là dove si volgeva il capo, esse si volgeva-no distro a lui : movendosi, non si

volgevano que, e ld.
12 V'era estandio tutta la carne
de' Cherubini, ed i lor dossi, e le
lor mani, e le loro ali : e quant'è alle ruote, le lor quattro ruote era-no piene d'occhi d'ogn' intorno. 13 E fu gridato alle ruote, udente

me, O ruote.

14 E ciascun *Cherubino* avea quattro facce: la prima faccia *era* faccia di Cherubino; la seconda, faccia d'uomo ; la terza, faccia di leone; e la quarta, faccia d'aquila. 15 Ed i Cherubini s'alzarono. Que-

sti erano i medesimi animali, ch'io avea veduti presso al fiume Chebar. 16 E, quando i Cherubini cami-

navano, le ruote ancora si movevano allato a loro: e, quando i Cherubini alsavano le loro ali, per elevarai da terra, le ruote ancora non si rivolgevano d'appresso a

17 Quando quelli si fermavano, le ruote altresi si fermavano: quando essi s'alzavano, le ruote s'alza vano insieme con loro: perciochè lo spirito degli animali era in esse. 18 Poi la gioria del Signore si par-

tì d'in su la soglia della Casa, stan-

do sopra i Cherubini. 19 Ed i Cherubini, uscendo fuori, alzarono le loro all, e s'elevarono da terra nel mio cospetto: e le ruote s'elevarono parimente con loro: e quelli si fermarono all' entrata della porta Orientale della Casa del Signore: e la gloria dell' Iddio d'Iarael era al disopra di loro.

20 Questi erano gli stessi animali. ch' io avea veduti sotto l' Iddio d' Israel, presso al fiume Chebar: ed lo riconobbi ch'erano Cherubini.

21 Ciascun di loro avea quattro facce, e quattro ali : ed aveano sotto alle loro ali una sembianza di

mani d'uomo. 22 E. quant' è alla sembianza delle lor facce, erano le medesime. ch'io avea vedute presso al fiume Chebar : erano i medesimi aspetti di quelli, anzi i Cherubini erano gli

stessi: ciascuno caminava diritto davanti a sè.

CAP. XI.

POI lo Spirito m'elevo, e mi menò alla porta Orientale della Casa del Signore, che riguarda ver-so'l Levante: ed ecco, all' entrata della porta, venticinque uomini: ed io vidi nel mezzo di loro lassania, figliuolo d'Azzur, e Pelatia, figliuolo di Benaia, capi del popolo. <sup>2</sup> E colui mi disse, Figliuol, d'uomo, questi son sti nomini, che divisano iniquità, e che tengono consigli di male in questa citta :

3 Che dicono, La cosa non è ancor vicina : edifichiamo delle case : questa città è la pignatta, e noi saremo la carne.

4 Perciò, profetizza contr'a loro:

profetissa, o figliuol d'uomo.

5 E lo Spirito del Signore cadde sopra me, e mi disse, Di', Così ha detto il Signore, O casa d'Israel, voi avete detto così, ed io conosco le cose che vi salgono nello spirito. 6 Voi avete multiplicati i vostri

uccisi in questa città, ed avete ri-

piene le sue strade d'uccisi.

7 Per tanto, così ha detto il Signore Iddio, I vostri uccisi, che voi avete fatti essere in messo di lei, son la carne, ed ella è la pignatta: ma quant'è a voi, io trarrò fuori del mezzo d'essa.

8 Voi avete avuto timore della spada: ed lo farò venir sopra vol la spada: dice il Signore Iddio. 9 È vi trarrò fuori del messo d'es-

sa, e vi darò in man di stranieri, e

farò giudicii sopra voi. 10 Voi caderete per la spada, io vi giudicherò a' confini d'Israel: e

voi conoscerete ch'io sono il Signore. 11 Questa città non vi sarà per

pignatta, nè voi sarete nel messo d'essa a guisa di carne : lo vi giudicherò a' confini d' Israel :

12 E voi conoscerete ch' io sone il Signore, ne' cui statuti voi non siete caminati, e le cui leggi non avete osservate: anzi avete fatto secondo l'usanze delle genti che

son d'intorno a voi.

13 Or avvenne che, mentre io profetizzava, Pelatia, figliuolo di Benaia, morì: ed io mi gittai in terra, sopra la mia faccia, e gridai ad alta voce: e dissi, Oimè lasso, Signore Iddio! fai tu una final di-struzione del rimanente d'Israel?

14 E la parola del Signore mi fu indirizzata: dicendo,

15 Figliuol d'uomo, i tuoi fra-telli, i tuoi fratelli, gli uomini del tuo parentado, e tutta quanta la casa d'Israel, son quelli a' quali gli abitanti di Gerusalemme hanno detto, Andatevene lontano d'ap presso al Signore: a noi è dato il paese in eredità :

16 Perciò, di', Così ha detto il Signore Iddio, Benchè io gli abbia dilungati fra le genti, e gli ab-bia dispersi fra i paesi, sì sarò loro per Santuario, ne' paesi dove sa-ranno pervenuti: e clò, per un breve spazio di tempo.

17 Per tanto, di', Così ha detto il

## EZECHIEL, XI. XII.

Signore Iddio, Io vi raccoglierò d'infra i popoli, e vi raunerò da' nesi dove siete stati dispersi, e vi darò la terra d'Israel

18 Ed essi verranno in quella, e ne torranno via tutte le sue co esecrabili, e tutte le sue abbomi-

19 Ed io darò loro un medesimo cuore, e metterò un nuovo spirito dentro di loro, e torrò via dalla lor carne il cuor di pietra, e darò loro un cuor di carne:

20 Aciochè caminino ne' miei statuti, ed osservino le mie leggi, e le mettano ad effetto: e mi saranno

popolo, ed io sarò loro Dio. 21 Ma, quant'è a quelli, il cui cuore va seguendo l'affetto c'hanho alle lor cose esecrabili, ed alle loro abbominazioni; lo renderò loro la lor via in sul capo: dice il

Signore Iddio.
22 Dopo questo, i Cherubini alzarono le loro ali: le ruote altresì s' alcarono allato a loro: e la gioria dell' Iddio d'Israel era disopra a loro

23 E la gloria del Signore s' elevò d'in sul mezzo della città, e si fermò sopra' i monte che è dall' Oriente della città

24 Pol lo Spirito m'elevò, e mi menò in Caldea, a quelli ch'erano in cattività, in visione, in Ispirito di Dio: e la visione, ch' lo avea ve-

duta, disparve da me. 25 Ed io raccontai a quelli ch'erano in cattività tutte le parole del Signore, ch'egli m'avea dette in visione.

CAP. XII.

T A parola del Signore mi fu and cora indirizzata: dicendo, 2 Figliuol d'uomo, tu abiti mezzo d'una casa ribella, c'ha occhi da vedere, e non vede: orecchi da udire, e non ode: perciochè è una casa ribella.

3 Dunque tu, figliuol d' uomo, fatti degli arnesi d'un' uomo che vada in paese strano : mettiti in viaggio di giorno, nel lor cospetto: e dipartiti dal tuo luogo, per andare in un'altro, nel lor cospetto: forse vi porranno mente: perciochè sono una casa ribella.

4 Metti dunque fuori di giorno, nel lor cospetto, i tuoi arnesi, simili a quelli d'un'uomo che vada in paese strano: e poi la sera esci fuori in lor presenza, come altri esce, andando in paese strano.

5 Fatti un foro nella parete, nel lor cospetto, e per quello porta fuori que' tuoi arnesi.

6 Portagli in su le spalle, nel lor cospetto : portagli fuori in su l'im-

brunir della notte: copriti la faccia, che tu non vegga la terra: perciochè lo t'ho posto per segno alla casa d'Israel.

7 Ed io feci così, come m'era stato comandato: di giorno trassi fuori i miei arnesi, simili a quelli d'un' uomo che vada in paese strano: ed in su la sera mi feci un foro nella parete con la mano: ed in su l'imbrunir della notte trassi fuori quegli arnesi, e gli portal in su le spalle, nel lor cospetto. 8 E la mattina la parola del Si-gnore mi fu indirizzata: dicendo,

9 Figliuo d'uomo, la casa d'I-srael, quella casa ribelia, non t'ha ella detto, Che cosa fai? 10 Di' loro, Così ha detto il Si-gnore Iddio, Questo carico riguar-

da al principe che è in Gerusalem-me, ed a tutta la casa d'Israel, che è in mezzo d'essi

11 Di', Io vi sono per segno: siccome io ho futto, così sarà lor fatto: andranno in paese strano in catti-

vità.

12 E'l principe, che è in mezzo di loro, porterà i suoi arnesi sopra le spalle, in su l'imbrunir della notte, e se n' uscirà : faranno un foro nel muro per portar fuori per esso i loro arnesi: egli si coprirà la faccia, aciochè non vegga la terra con gli occhi.

13 Ma io stenderò la mia rete sopra lui, ed egli sarà preso ne' miei lacci : e lo farò venire in Babilonia. nel paese de Caldel: ed egli non la vedrà, e pur vi morrà.

14 Ed io dispergerò a tutti i venti tutti quelli che gli saranno d'intorno, il suo soccorso, e tutte le sue schiere: e sguainerò la spada dietro a loro.

15 E conosceranno ch'io sono il Signore, quando io gli avrò di-spersi fra le nazioni, e dissipati fra i

paesi.

16 Ma lascerò d'infra loro alcuni pochi uomini, restati della spada, della fame, e della pestilenza: aciochè raccontino tutte le loro abbominazioni, fra le nazioni dove perverranno: e conoeceranno ch'io sono il Signore.

17 La parola del Signore mi fu an-cora indirizzata: dicendo,

18 Figliuol d'uomo, mangia il tuo pane con tremore, e bei la tua ac-

qua con ispavento, e con ansietà: 19 E di al popolo del paese, Il Si-gnore Iddio ha detto così intorno a quelli che abitano in Gerusalemme, nella terra d'Israel : Mange-ranno il lor pane con ansietà, e berranno la loro acqua con ismar-rimento : perciochè il pacse d'essa zarà desolato, e spogliato di tutto ciò che v'è, per la violenza di tutti quelli che vi abitano.

20 E le città abitate saranno diserte, e'i paese sarà desolato : e voi

concecerete ch'io sono il Signore. 21 La parola del Signore mi fu

ancora indirizzata: dicendo.

22 Figliuol d'uomo, che prover-bio è questo, che voi usate intorno al paese d' Israel : dicendo, I giorni saranno prolungati, ed ogni visione è perita?

23 Per tanto, di' loro, Così ha detto il Signore Iddio, lo farò cessare questo proverbio, e non s'userà più in Israel. Anzi di' loro, I giorni, e la parola d'ogni visione, son

vicini.

24 Perciochè per l'innanzi non vi sarà più visione alcuna di vanità, nè alcuno indovinamento di lusinghe, in mezzo della casa d' Israel.

25 Perciochè, io, il Signore, avendo pariato, la cosa ch'avrò detta sarà messa ad effetto: non sarà più prolungata: anzi, 🦝 8` di vostri io pronunzio alcuna parola, o casa ribella, a' di vostri altresì la metterò ad effetto: dice il Signore Iddio.

26 La parola del Signore mi fu ancora indirizzata: dicendo.

27 Figliuol d'uomo, ecco, la casa d'Israel dice, La visione, che costui vede, è per lunghi giorni a venire: ed egli profetizza di cose di tempi lontani.

28 Perciò, di' loro, Così ha detto il Signore Iddio, Niuna mia parola sarà più prolungata: la pa-rola ch'io avrò detta sarà messa ad effetto: dice il Signore Iddio.

CAP. XIII.

A parola del Signore mi fu anoora indirizzata: dicendo. 2 Figliuol d'uomo, profetizza contr'a' profeti d'Israel, che profetizzano; e di a' profeti che profetissono di lor senno, Ascoltate la parola del Signore :

3 Così ha detto il Signore Iddio. Guai a' profeti stolti, che vanno dietro al loro spirito, e dietro a cose che non hanno vedute!

4 O Israel, i tuoi profeti sono stati

come volpi ne diserti.

5 Voi non sieti saliti alle rotzure, e non avete fatto alcun riparo davanti alla casa d'Israel, per presentarsi a battaglia nel giorno del Signore.

6 Hanno vedute visioni di vanità, ed indovinamenti di menzogna: essi son quelli che dicono, Il Signore dice: benchè il Signore non gli abbia mandati: ed hanno data speranza, che la parola sarebbe adempiuta.

7 Non avete voi vedute visioni di vanità, e pronunziati indovinamenti di menzogna? e pur dite, Il Signore dice: benchè io non abbia parlato.

8 Per tanto, così ha detto il Si-gnore Iddio, Perciochè voi avete proposta vanità, ed avete vedute visioni di falsità: perciò, eccomi contr'a voi: dice il Signore Iddio.

9 E la mia mano sara contr's que' profeti, che veggono visioni di vanità, ed indovinano menzogna : non saranno siù nel consiglio del faio popolo, e non saranno acritti nella rassegna della casa d' Israel ; e non verranno nella terra d'lsrael: e voi conoscerete ch'io somo il Signore Iddio.

10 Perciochè, e per tanto che essi hanno traviato il mio popolo : dicendo, Pace: benchè non vi foss alcuna pace: e che quello edificando la parete, ecco, questi l'han-no smaltata di smalto mal tegnente:

Il Di'a quelli che smaltano di smalto mal tegnente, che la parete cadera : verra una pioggia strabocchevole, e voi, o pietre di grossa gragnuola, caderete; ed un

vento tempestoso la schiantera. 12 Ed ecco, quando la parete sarà caduta, non saravvi egli detto, Dove è lo smalto, col quale voi

l'avete smaltata?

13 Perciò, così ha detto il Signore Iddio, lo farò scoppiare un vento tempestoso nella mia ira: e cadera una pioggia strabocchevoie, nel mio cruccio; e pietre di grossa gragnuola, nella mia indegna-sione: per disperdere interamente.

14 Ed to disfarò la parete, che voi avete smaltata di smalto mal tegnente, e l'abbatterò a terra, ed i suoi fondamenti saranno scoperti : ed ella caderà, e voi sarete consumati in mezzo d'essa : e conoscerete ch'io sono il Signore.

15 Ed io adempiero la mia ira sopra la parete, e sopra quelli che la smaltano di smalto mai tegnente: ed io vi dirò, La parete non è più: quelli ancora che l'hanno smal-

tata non sono più:

16 Ctoc, i profeti d'Israel, che profetizzano a Gerusalemme, e le veggono visioni di pace, benchè non vi sia alcuna pace: dice il Signore Iddio.

17 Oltr'a ciò, tu, figliuol d'uomo, volgi la tua faccia contr'alle figliuole del tuo popolo, che profe-tizzano di lor propio senno: e profetizza contr'a loro:

706

## EZECHIEL XIII. XIV.

18 E di', Così ha detto il Signore lddio, Guai a quelle che cuciono de' plumacciuoli a tutte l'ascelle, e che fanno de' veli sopra'l capo delle persone d'ogni statura, per cacciare all'anime! caccereste voi all' anime del mio popolo, e sal-vereste le vostre propie anime ?

19 E mi profanereste voi inverso'l mio popolo, per delle menate d'orzo, e delle fette di pane, facendo morir l'anime che non deono morire, e facendo viver l'anime che non deono vivere: mentendo al mio popolo, ch'ascolta la men-

ogna? 20 Perciò, così ha detto il Signore Iddio, Eccomi contr'a' vostri piumacciuoli, dove voi cacciate all'anime, come ad uccelli; e gli straccerò d'in su le vostre braccia, e lascerò andar l'anime, alle quali voi cacciate, come ad uccelli.

21 Straccerò parimente i vostri veli, e libererò il mio popolo dalle vostre mani, ed egli non sara più nelle vostre mani, per esser vostra caccia: e voi conoscerete ch'io

sono il Signore.

22 Perciochè voi avete falsamente contristato il cuor del giusto, il quale io non avea contristato: ed avete fortificate le mani dell'empio: aclochè non si convertisse dalla sua via malvagia, per far ch'egli vivesse.

23 Perciò, voi non vedrete più visioni di vanità, e non indovinerete più indovinamenti : ed io libererò il mio popolo dalle vostre mani, e voi conoscerete ch'io sono

il Signore.

5

۲

CAP. XIV.

R alcuni uomini degli Anziani d'Israel vennero a me, e sedettero davanti a me

2 E la parola del Signore mi fu

indirizzata: dicendo.

3 Figliuol d'uomo, questi uomini hanno rizzati i loro idoli nel lor cuore, ed hanno posto l'intoppo della loro iniquità davanti alla lor faccia: sarei lo in vero ricercato

da loro

- 4 Perciò, parla loro, e di'loro, Così ha detto il Signore Iddio, Quando chi che sia della casa d' Israel avrà rizzati i suoi idoli nel suo cuore, ed avrà posto davanti alla sua faccia l'intoppo della sua iniquità; e, dopo questo, verra al a rispondergli per questo stesso, cioè, per la moltitudine de' suoi idoli:
- 5 Aciochè la casa d' Israel sia presa per lo suo propio cuore: con-

ciosiacosachè si sieno tutti alienati da me per li loro idoli.

6 Perciò, di alla casa d'Israel, Così ha detto il Signore Iddio, Convertitevi, e ritraetevi da' vostri idoli ; e stornate le vostre facce da tutte le vostre abbominazioni

7 Perciochè, se alcuno della casa d'Israel, o de' forestieri che dimorano in Israel, si separa di dietro a me, e rizza i suoi idoli nel suo cuore, e mette l'intoppo della sua iniquità davanti alla sua faccia: e, dopo questo, viene al profeta, per domandarmi per lui: io, il Si-gnore, mi rechero, a rispondergli per me stesso:

8 E volgerò la mia faccia contr'a quell' uomo, e lo porrò in segno, ed in proverbio: e lo sterminerò di mezzo'l mio popolo: e voi conosce-

rete ch'io sono il Signore.

9 E, se'i profeta è soddotto, e dice alcuna parola; io, il Signore, avro soddotto quel profeta, e stenderò la mia mano sopra lui, e lo distruggerò di mezzo'i popolo d' Israel.

10 Ed amendue porteranno la pe-na della loro iniquità: la pena dell'iniquità del profeta sarà pari a

quella di colui che domanda: Il Aciochè la casa d'Israel non si svii più di dietro a me : e ch'essi non si contaminino più in tutti i lor misfatti; e che mi sieno popolo, e ch'io sia loro Dio : dice il Signore Iddio.

12 La parola del Signore mi fu ancora indirizzata : dicendo,

13 Figliuol d'uomo, s'egli avviene ch'un paese pecchi contr'a me, commettendo misfatto, e ch'io stenda la mano sopra esso, e gli rompa il sostegno del pane, e mandi contr'ad esso la fame, e ne ster-

mini uomini, e bestie:

14 Quando questi tre uomini, Noè, Daniel, e Iob, fossero in mezzo di quello, essi libererebbero sol le lor persone per la lor giustizia: dice il Signore Iddio.

15 S'egli avviene ch' io faccia passar le bestie nocive per lo paese, e ch'esse lo dipopolino, onde sia desolato, senza che vi passi alcuno,

per cagion delle bestie :

16 Quando questi tre uomini forsero in mezzo di quello : come io vivo, dice il Signore Iddio, non libererebbero ne figliuoli, ne figliuole: eglino soli sarebbero liberati, e'i paese sarebbe desolato.

17 Overo, s'egli avviene ch' io faccia venire la spada sopra quel paese : e dica, Spada, passa per quel paese : e ch' io ne stermini uomini, e bestie:

18 Quando questi tre uomini for-

## EZECHIEL, XIV. XV. XVI.

aere in memo di quello; come io vivo, dice il Signore Iddio, essi non libererebbero nè figliuoli, nè firliuole : anzi eglino soli sarebbero

liberati.

19 Overo, s'egil avviene ch'iomandi la pestilenza contr'a quel paese, e spanda la mia ira sopra esso con sangue, per isterminarne uomini,

e bestle:

20 Quando Noè, Daniel, e Iob, facero in messo di quello : come io vivo, dice il Signore Iddio, non li-bererebbero nè figliuolo, nè figliuola : eglino soli libererebbero le lor

persone per la lor giustizia. 21 Perciochè, così ha detto il Signore Iddio, Quanto meno, se lo mando i miei quattro gravi giudi dicij, la spada, e la fame, e le bestie nocive, e la pestilenza, tutti insieme contr'a Gerusalemme, per isterminarne uomini, e bestie

22 Pur nondimeno, ecco, alcuni pochi resteranno in essa : e scamperanno figliuoli, e figliuole, che saranno condotti fuori: ecco, escono fuori per venire a voi, e voi vedrete la lor via, ed i lor fatti : e sarete racconsolati del male ch'io avrò fatto venire sopra essa, in tutto ciò ch' io avrò fatto venire so-

23 Ed essi vi racconsoleranno, quando avrete veduta la lor via, ed i lor fatti: e conoscerete che non senza cagione io avrò fatto tutto clò ch'avrò fatto in essa: di-

ce il Signore Iddio.

CAP. XV.

A parola del Signore mi fu an-⊿ cora indirizzata: dicendo, 2 Figliuol d'uomo, che cosa è il legno della vite, più che qualunque altro legno? che cosa è ciò ch'è stato tralcio, fra gli alberi della selva?

3 Può egli prendersene alcun legno da farne qualche lavorio ? può egli pur prendersene un cavigliuolo, da applecarvi su qualunque ar-

nese?

4 Ecco, dopo che sarà stato posto nel fuoco, per esser consumato, e che'l fuoco ne avra consumati i due capi, e che'l mezzo ne sarà inarsicciato, varrà egli più nulla

da farne alcun lavorio ? 5 Ecco, mentre è intiero, non se ne può fare alcun lavorio: quanto meno potrassene più fare alcun la-vorio, dopo che'i fuoco l'avrà con-

sumato, e ch'egli sarà inarsicciato?
6 l'erciò, così ha detto il Signore Iddio, Quale è, fra le legne del bo-sco, il legno della vite, il quale io 10 ordinato per pastura del fuoco: 708 tali renderò gli abitanti di Gernea-

lemme:

7 E volgerò la mia faccia contr'a loro: quando saranno usciti d'un fuoco, un' altro fuoco gli consumerà : e voi conoscerete ch' io aono il Signore, quando avrò volta la mia faccia contra loro.

8 E renderò il paese desolato : perciochè hanno commesso misfatto:

dice il Signore Iddio.

CAP. XVI.

A parola del Signore mi fu and cora indirizzata : dicendo.

2 Figliuol d'uomo, dichiara a Gerusalemme le sue abbominazioni : 3 E di', Così ha detto il Signore Iddio a Gerusalemme, La tua origine, e la tua nazione è dei paese de Cananei: tuo padre era Amor-reo, e tua madre Hittea.

4 E, quant'è al tuo nascimento, nel giorno che tu nascesti, il hellico non ti fu tagliato, e non fosti lavata con acqua, per esser nettata: non fosti punto fregata con sa-

le, nè fasciata di fasce.

5 L'occhio d'alcuno non ebbe pietà di te, per farti alcuna di queste cose, avendo compassion di te : anzi tu fosti gittata sopra la faccia della campagna, per lo sdegno in che altri avea la tua persona, nel

giorno che tu nascesti.

6 Ed io passai presso di te, e ti vidi che tu giacevi nel tuo sangue: e ti dissi, Vivi nel tuo sangue: e da capo ti dissi. Vivi nel tuo sangue. 7 Io ti feci crescere a decine di migliaia, come i germogli della campagna: e tu multiplicasti, e divenisti grande, e pervenisti a somma bellezza: le poppe fi ai formarono, e'l pel ti nacque: ma tu eri ignuda, e scoperta.

8 Ed io passai presso di te, e ti vidi : ed ecco, la tua età era età d'amori : ed io stesi 'l lembo della mia vesta sopra te, e ricopersi la tua nudità : e ti giurai, ed entrai teco in patto : dice il Signore Iddio : e

tu divenisti mia

9 Ed io ti lavai con acqua, e tuf-fandoti nell' acqua, ti tolsi 'l tuo sangue d'addosso, e t'unsi con olio: 10 E ti vestli di ricami, e ti calmi di pelle di tasso, e ti cinsi di fin li-

no, e ti copersi di seta : 11 E t'adornai d'ornamenti, e ti misi delle maniglie nelle mani, ed

un collare al collo.

12 Ti misi eziandio un monile in sul naso, e degli orecchini a orecchi, ed una corona di gioria in

capo.
13 Così fosti adorna d'oro, e d'argento: e'l tuo vestire fu fin lino, e

seta, e ricami: tu mangiasti fior di farina, e mele, ed olio: e divenisti sommamente bella, e prosperasti fino a regnare.

14 E la fama di te si sparse fra le genti, per la tua bellezza: perciochè era compiuta, per la mia gloria, ch'io avea messa in te : dice il

more Iddio.

15 Ma tu ti sel confidata nella tua bellezza, ed hai puttaneggiato per la tua fama: ed hai sparse le tue fornicazioni ad ogni passante: in lui era di far ciò che gli piaceva. 16 Ed hai presi de' tuoi vestimen-

ti, e te n'hai fatti degli alti luoghi variati, ed hai puttaneggiato sopra essi : cose, le cui simili non avverranno, e non saranno giammas

17 Ed hai presi gli ornamenti della tua gloria, fatti del mio oro, e del mio argento, ch'io t'avea da-to, e te ne hai fatte dell'imagini di maschi, ed hai puttaneggiato con

18 Tu hai eziandio presi i vesti-menti de tuoi ricami, ed hai coperte quelle con essi: ed hai loro presentato il mio olio, e'l mio pro-

fumo

19 Parimente hal loro presenta-to, in odor soave, il mio pane, ch'io t'avea dato; e'l flor della farina, e l'olio, e'l mele, con che io ti cibava: e ciò è stato: dice il Signore Iddio.

20 Oltr'a ciò, tu hal presi i tuol figliuoli, e le tue figliuole, che tu m'avevi partoriti, e gli hai sacrificati a quelle per esser consumati Era egli poca cosa delle tue fornicazioni :

21 Che tu abbi ancora scannati i miei figliuoli, e gli abbi dati a quel-e, facendogli passare per lo fuoco?

22 E, con tutte le tue abbominazioni, e fornicazioni tu non ti sei ricordata del tempo della tua fanciullezza, quando eri ignuda, e scoperta, e giacevi nel tuo sangue.

23 Or, dopo tutta la tua malvagità ; (guai, guai a te! dice il Signo-re Iddio ;)

24 Tu hai eziandio edificato un bordello, e ti hai fatto un' alto luo-

go in ogni plazza publica. 25 In ogni capo di strada, tu hai edificato un tuo alto luogo, ed hai renduta abbomine vole la tua bellezza, ed hai allargate le gambe ad ogni passante, ed hai multiplicate le tue fornicazioni.

26 Ed hai puttaneggiato co fi-glipoli d'Egitto, tuoi vicini, molto membruti: ed hai multiplicate le sue fornicazioni, per dispettarmi

27 Laonde, ecco, io ho stesa la

mia mano sopra te, ed ho diminuita la tua provisione ordinaria, e t'ho abbandonata alla voglia delle figliuole de' Filistei, che t' hanno in odio, ed hanno vergogna del tuo

scellerato procedere. 28 Tu hai eziandio puttaneggiato co' figliuoli d'Assur : percioché non eri ancora sazia : tu hai puttanegdato con loro, e pure ancora non

ti sei saziata : 29 Ed hai multiplicate le tue fornicazioni nel paese di Canaan, fino in Caldea: e pure ancora, con tutto ciò, non ti sei saziata.

30 Quant' è stato il tuo cuor fiacco, dice il Signore Iddio, facendo tutte queste cose, che sono opere d'una baldanzosa meretrice?

31 Edificando il tuo bordello in capo d'ogni strada, e facendo i tuol alti luoghi in ogni piazza publica. Or tu non sei stata come l'altre meretrici, inquanto tu hai sprezzato il guadagno.

32 O donna adultera, che ricevi gli stranieri in luogo del tuo ma-

33 E' si dà premio a tutte l'altre meretrici: ma tu hai dati i tuoi premij a tutti i tuoi amanti, ed hai loro fatti de' presenti : aciochè venissero a te d'ogn' intorno, per le tue fornicazioni.

34 Ed è avvenuto in te, nelle tue fornicazioni, tutto'l contrario dell'altre donne : inquanto niuno t'è stato dietro, per fornicare: ed anche inquanto tu hai dato premio. e premio non è stato dato a te; così sei stata al contrario dell'altre.

35 Perciò, o meretrice, ascolta la parola del Signore: 36 Così ha detto il Signore Iddio, Perciochè le tue lordure sono state sparse: e, che nelle tue fornicazioni, la tua nudità è stata scoperte a' tuoi amanti, ed a tutti gl'idoli delle tue abbominazioni : ed anche, per cagion del sangue de' tuoi figliuoli, che tu hai dati a quelli:

37 Perciò, ecco, io adunerò tutti i tuoi amanti, co' quali hai presi i tuoi diletti: e tutti quelli che tu hai amati, insieme con tutti quelli che hai avuti in odio: e gli raccoglierò d'ogn' intornò contr'a te, scoprirò loro la tua nudità, ed ess vedranno tutte le tue vergogne :

38 E ti giudicherò de' giudicij dell'adultere, e di quelle che spandono il sangue: e ti punirò di pens capitale, in ira, ed in gelosia:

39 E ti darò nelle lor mani, ed es si disfaranno il tuo bordello, e di struggeranno i tuoi alti luoghi, ti spoglieranno de tuoi vestimen ti, è no porteranno via gli orna menti della tua gloria, e ti lasceranno ignuda, e scoperta:

40 E faranno venire contra te una gran raunanza di gente, e ti lapideranno con pietre, e ti trafiggeranno con le loro spade:

41 Ed arderanno le tue case col

fuoco, ed eseguiranno giudici so-pra te, nel cospetto di molte don-ne: ed lo ti faro rimanere di puttaneggiare, ed anche non darai più premij di fornicazione.

42 Ed io acqueterò la mia ira soora te, e la mia gelosia si rimoverà da te, ed io mi poserò, e non m'a-

direrò più.

43 Perciochè tu non ti sei ricordata de' giorni della tua fanciulles-sa, e m'hal provocato ad ira con tutte queste cose : ecco, lo altresi ti renderò il tuo procedere in sul capo: dice il Signore Iddio. anche, con tutte queste abbominasioni, tu non hai commessa scellerategra.

44 Ecco, tutti quelli ch'usano di proverbiare proverbieranno di te : dicendo, Qual fu la madre, tale è la

sua figliuola.

45 Tu sei figliuola di tua madre, ch'ebbe a sdegno il suo marito, ed i suoi figliuoli : e sei sorella delle tue sorelle, c'hanno avuti a sdegno i lor mariti, ed i lor figliuoli : a madre vostra fu Hittea, e'i vostro padre Amorreo.

46 Or la tua sorella maggiore è Samaria, con le sue terre, la quale è posta alla tua man sinistra : e la tua sorella minore, che è posta alla tua destra, e Sodoma, con le sue

terre.

47 Ed anche non sei caminata nelle lor vie, e non hai fatto secondo le loro abbominazioni, come se ciò fosse stata picciola, e leggier cosa: anzi ti sei corrotta in tutte le tue vie, più ch'esse.

48 Come io vivo, dice il Signore Iddio, Sodoma, tua sorella, e le sue terre, non fecero quanto hai fatto

tu, e le tue terre. 49 Ecco, questa fu l'iniquità di Sodoma, tua sorella, con le sue terre: ella ebbe gran gloria, ed abbondanza di pane, ed agio di riposo: ed ella non diede alcun conforto al povero, ed al bisognoso.

50 Ed esse superbirono, e comnisero abbominazione nel mio copetto: laonde io le tolsi via, come idi che dovea farsi.

51 E, quant'è a Samaria, ella ion ha peccato a metà quanto tu: tu hai multiplicate le tue abboninazioni, più che l'una, e l'altra: ad hai giustificate le tue sorelle con tutte l'abbominazioni c'hai

com mesa

52 Tu, c'hai giudicate amendue le tue sorelle, porta anche tu il tuo vituperio, per li tuoi peccati, per li quali ti sei renduta più ab bominevole di loro: elle son più giuste di te: ed anche tu, sij svergognata, e porta il tuo vituperio,

chè tu giustifichi le tue sorelle. 53 Se mai lo le ritiro di cattività, cioè, Sodoma, e le sue terre; e Samaria, e le sue terre; ritrarrò te

aftresì fra loro dalla cattività delle tue Cattività : .

54 Aciochè, consolandole, tu porti I tuo vituperio, e sij svergogna-

ta per tutto ciò c'hai fatto

55 E, quando le tue sorelle, Sodoma, e le sue terre; e Samaria, e le sue terre, ritorneranno al lor primiero stato; allora exiandio tu, e le tue terre, ritornerete al vostro primiero stato.

56 Or Sodoma, tua sorella, non è stata mentovata dalla bocca tua.

nel giorno delle tue magnificenze : 57 Avanti che la tua malvagità fosse palesata, come fu nel tempo del vituperio che ti fu fatto dalle figliuole di Siria, e di tutti i suoi luoghi circonvicini ; e dalle figliuo-le de Filistei, che ti predarono d'ogn'intorno.

58 Tu porti addosso la tua scelle-

ratezza, e le tue abbominazioni: dice il Signore. 59 Perciochè, così ha detto il Signore Iddio, lo altresì farò inverso te, come tu hai fatto: conciosiacosachè tu abbi sprezzato il giuramento, per rompere il patto.

60 Ma pure, io mi ricorderò del mio patto, ch'io feci teco ne' giorni della tua fanciullezza: e ti fermerò

un patto eterno.

61 Allora tu ti ricorderai delle tue vie, e sarai confusa, quando riceverai le tue sorelle maggiori, insieme con le minori di te, le quali io ti darò per figliuole: ma non gia secondo'l tuo patto. 62 Ed io fermero il mio patto te-

co, e tu conoscerai ch'io sono il

Signore:

63 Aciochè tu ti ricordi di queste cose, ed abbi vergogna, e non apri più la bocca, per lo tuo vituperio, dopo ch'io mi sarò placato inverso te, di tutto ciò che tu avrai fatto: dice il Signore Iddio.

CAP. XVII.

A parola del Signore mi fu ancora indirizzata: dicendo, 2 Figliuol d'uomo, proponi un'enimma, ed una parabola alla casa d'Israel :

3 E di', Così ha detto il Signore

## EZECHIEL, XVII. XVIII.

Iddio, Una grande aquila, con grandi ali, e iunghe penne, piena di piuma variata, venne al Libano,

e ne prese la vetta d'un cedro.

4 Ella spiccò la sommità de suoi ramuscelli teneri, e gli trasportò in un paese di traffico, e gli pose in una città di mercatanti :

5 E prese della stirpe del paese, e la pose in un campo da sementa: e la portò presso a grandi acque, e la pose a guisa di magliuolo.

6 E quella germoglio, e divenno vite prospera, bassa di pianta, avendo i suoi tralci rivolti verso l'aquila, e rimanendo le sue radici nel propio luogo d'essa: così di-venne vite, e fece de tralci, e mise de' rami madornali.

7 Or vi fu un'altra grande aquila. con grandi ali, e con molte penne: ed ecco, quella vite volto le sue radici ad essa, e stese verso lei 1 suoi tralci, aciochè la rigasse co'

rigagnoli delle sue piante. 8 Quella era piantata in un buon terreno, presso a grandi acque, per metter pampani, e portar frutto, e divenire una vite magnifica.

9 Di', Così ha detto il Signore Iddio, Prosperebbe elia? quell'aquila non divellerà ella le sue radici? e non riciderà ella il suo frutto, sì che si secchi? e non si seccheranno tutte le cime, ed i pampani ch'ella ha messi? e non furd ella ciò con grande sforzo, e con molto popolo, per torla via fin dalle radict i

10 Or, eccola piantata: prospe-rerà ella però? non si seccherà ella del tutto, come prima il vento Orientale l'avrà tocca ? ella si seccherà sopra i rigagnoli che l'avran

fatta germogliare. 11 Poi la parola del Signore mi fu indirizzata: dicendo,

12 Di ora a questa casa ribella, Non conoscete voi, che si voglion dire queste cose i Di, Ecco, il re di Babilonia venne in Gerusalemme, e prese il re, ed i principi d'essa ; e gli fece venire appresso di sè in Babilonia :

13 E prese uno del sangue reale. e fece patto con lui, e lo fece giurare, e prese i possenti dei paese: 14 Aciochè il reame fosse basso, e non s'elevasse: e servasse il patto

fatto con lui, aciochè restasse in piè. 15 Ma colui s'è ribellato contr'a lui, mandando i suoi ambasciatori in Egitto, aclochè gli fosser dati cavalli, e gran gente. Colui che fa cotali cose prospererebbe egli? scamperebbe egli? avendo rotto il patto, scamperebbe egli pure? 16 Come io vivo, dice il Signore 711

Iddio, egli morrà in messo di Rabilonia, luogo del re, che l'aves costituito re. ed appresso di lui; il cui giuramento egil ha sprezza-

to, e'l cui patto egli ha rotto. 17 E Faraone, con grande esercito, e con gran gente raunata, non farà nulla con lui, in guerra : dopo che colui avra fatti degli argini, ed avrà edificate delle bastie.

per distruggere molte anime. 18 Poi ch'egli ha sprezzato il giuramento fatto con esecrazione. rompendo il patto: ed ecco, dopo aver data la mano, pure ha fatte tutte queste cose; egli non iscam-

pera. 19 Perciò, così ha detto il Signore Iddio, Come io vivo, io gli renderò in sul capo il mio giuramento ch'egli ha sprezzato, e'i mio patto

ch'egli ha rotto. 20 Ed io stenderò la mia rete so pra lui, ed egil sarà preso ne' miel lacci, ed io lo farò venire in Babilonia, e quivi verrò in giudicio con lui, del misfatto ch'egli ha commesso contr'a me.

21 E tutti quelli delle sue schiere. che fuggiranno, caderanno per la spada; e quelli che rimarranno saranno dispersi ad ogni vento: e voi conoscerete ch'io, il Signore, ho parlato.

22 Così ha detto il Signore Iddio. Pur prenderò una delle vette di quell'alto cedro, e la porrò: io spiccherò un tenero ramuscello dalla cima de' suoi rami, e lo pianterò sopra un'alto, ed elevato monte.

23 lo lo pianterò nell'alto monte d' Israel, ed egli alzerà i suoi rami, e porterà frutto, e diverrà cedro eccellente: e sotto esso, all'ombra de' suoi rami, si ripareranno gli uccelli d'ogni spezie.

24 E tutti gli alberi della campa 24 E tutti gii atoeri deia campia gna conosceranno ch'io sono il Signore, ch'abbasso gli alberi atti, ed innako gli alberi bassi: che dis secco gli alberi verdi, e fo germo-gliare gli alberi secchi. Io, il Si-gnore, ho parlato, ed altresì met-

terò la cosa ad effetto.

CAP. XVIII.

A parola del Signore mi fu an-⊿ cora *indirizzata :* dicendo,

2 Che volete dir vol, ch'usate questo proverbio intorno alla terra d'Israel: dicendo, I padri hanno mangiato l'agresto, ed i denti de' figliuoli ne sono allegati?

3 Come io vivo, dice il Signore

Iddio, voi non avrete più cagione d'usar questo proverbio in Israel. 4 Ecco, tutte l'anime son mie

### EZECHIEL XVIIL

siccome l'anima del padre, così ancora l'anima dei figliuolo, è mia: l'anima ch'avrà peccato, quella morris.

5 Ma l'uomo, che sarà giusto, e

fara giudicio, e giustizia :

6 E che non avra mangiato sopra i monti, e non avrà levati gli occhi agi' idoli della casa d' Israel, e non avrà contaminata la moglie del suo prossimo, e non si sarà accostato a donna mestruata:

7 E non avra oppressato alcuno, ed avra renduto il pegno al debitore, e non avrà fatta rapina ; ed avrà dato del suo pane a colui c'ha fame, ed avra ricoperto di vesti-

mento l'ignudo:

8 E non avrà prestato ad usura, e non avrà preso vantaggio; ed avrà ritratta la man sua d'iniquità, ed avrà fatto leal giudicio tra un'uomo, e l'altro :

9 E sara caminato ne' miei statuti, ed avrà osservate le mie leggi, per fare opere di lealtà, e di verttà; un tale è giusto: di certo egli viverà: dice il Signore Iddio.

10 Ma, se egli genera un figliuolo,

che sia ladrone, che spanda il sangue, o faccia qualche cosa simi-giante all'una di quelle:

Il E non faccia tutte le cose suddette: anzi, e mangi sopra i monti, e contamini la moglie del suo prossimo :

12 Ed oppressi'l povero, e'l biso-gnoso, e faccia rapine, e non ren-da il pegno, e levì gli occhi agl'i-doli, e commetta abbominazione:

13 E presti ad usura, e prenda vantaggio: viverà egli? egli non vivera: egli ha fatte tutte queste cose abbominevoli: egli di certo sara fatto morire: il suo sangue serà sopra lui.

l4 Ma ecco, se egli genera un figliuolo, il quale, avendo veduti tutti i peccati di suo padre, ch'egli avrà commessi, vi ponga mente, e

non faccia cotali cose:

15 E non mangi sopra i monti, e non levi gli occhi agl'idoli della casa d'Israel, e non contamini la moglie del suo prossimo:

16 E non oppressi alcuno, e non prenda pegno, e non faccia rapine, e dia del suo pane a colui c'ha fame, e ricopra di vestimento l'i-

gnudo:

17 E ritragga la sua mano dal **Po**vero, e non prenda nè usura, nè vantaggio, e metta ad effetto le mie leggi, e camini ne' miei statuti: esso non morrà per l'iniquità di

suo padre: di certo egli vivera.

Quant'è a suo padre, perchè
à usate oppressioni, ed avrà
712

fatta rapina al mo fratello, ed avrà fatto ciò che non è bene in mezzo de' suoi popoli; ecco, egli morra per la sua iniquità.

19 E es pur dite, Perchè non por-ta quel figliuolo l'iniquità del padre? Perciochè quel figliuolo ha fatto giudicio, e giustizia, ed ha os-servati tutti i miei statuti, e gli ha messi ad effetto: di certo egli vivera.

vera.

20 La persona ch'avrà peccato, quella morrà: il figliuolo non porterà l'indiquità del padre, ne'l padre l'iniquità del figliuolo: la giustizia del giusto sarà sopra lul, e l'empletà dell'emplo adtreri sarà

sopra lui. 21 E, quando l'empio si ritrarrà da tutti i suoi peccati, ch'egli avrà commessi; ed osserverà tutti i miei statuti, e farà giudicio, e giustizia;

egli di certo viverà, egli non morrà. 22 Tutti i suoi misfatti, ch'egli avra commessi, non gli saranno iù rammemorati: egli viverà, per la giustisia ch'egli avrà operata.

23 Mi diletto lo per alcuna maniera nella morte dell'empio? dice

il Signore Iddio: non viverà egli. se si converte dalle sue vie?

24 Se altresì 'l giusto si ritrae dalla sua giustizia, e commette iniquità, e fa secondo tutte l'abbominazioni che l'empio commette, viverà egli? tutte le sue giustizie, ch'egli avrà operate, non saranno più ricordate: egli morra per lo suo misfatto, ch'egli avrà commesso, e per lo

suo peccato, ch'egli avrà fatto. 25 E direte voi, La via del Signore non è bene addirizzata ? Ascoltate ora, o casa d'Israel, Non è la mia via bene addirizzata? ansi, non son le vostre vie quelle che non son

bene addirizzate?

26 Quando'i giusto si ritrarrà dalla sua giustizia, e commetterà iniquità, egli morra per queste cose: egli morrà per l'iniquità, ch'egli avrà commessa.

27 Quando altresì l'emplo si ritrarrà dalla sua empietà, ch'egli avrà commessa, e farà giudicio, e giustizia; egli fara vivere l'anima

sus.

28 Se dunque egli prende guar-dia, e si ritrae da tutti i suoi misfatti, ch'egli avrà commessi; di certo vivera, egli non morrà.

29 E pur la casa d'Israel dice. La via del Signore non è bene addirizzata. O casa d'Israel, non son le mie vie bene addirizzate? anzi. non son le vostre vie quelle che non sono bene addirizzate ?

30 Perciò, o casa d'Israel, io vi giudicherò, ciascuno secondo le sue

## EZECHIEL, XVIII. XIX. XX.

vie: dice il Signore Iddio. Convertitevi, e ritraetevi da tutti i vostri misfatti : e l'iniquità non vi

sarà in intoppo.

31 Gittate via d'addosso a voi tutti i vostri misfatti, ch'avete commessi: fatevi un cuor nuovo, ed uno spirito nuovo: e perchè morreste voi, o casa d'Israel ?

32 Conciosiacosach io non mi diletti nella morte di chi muore: dice il Signore Iddio. Convertitevi adunque, e voi viverete.

CAP. XIX.

R tu, prendi a far lamento de' principi d' Israel : E di', Quale era tua madre? una leonessa: ella era giaciuta fra

i leoni, ella avea allevati i suoi leoncini in mezzo de leoncelli. 3 Or ella avea allevato uno de suoi leoncini, che divenne leoncel-

lo, ed imparò a rapir la preda, e

divorava gli uomini. 4 E le nazioni, uditone il grido, vennero contr'a lui : ed egli fu preso nella lor fossa: e lo menarono incatenato nel paese d' Egitto.

5 Ed ella, quando vide che s'era assai trattenuta aspettando, e che la sua speranza era perduta, prese un' altro de'suoi leoncini, e ne fece

un leoncello.

٠

6

6 Ed egli, essendo divenuto leoncello, andava, e veniva fra i leoni, ed imparò a rapir la preda, e divorava gli uomini:

Ed ebbe sol cura de' suoi palazzi, e disertò le lor città : e'l paese, e tutto ciò che è in esso fu desolato per la voce del suo ruggire.

8 E le nazioni delle provincie d'ogn'intorno gli diedero addosso, e tesero contra lui la lor rete, ed egli

fu preso nella lor fossa.

9 Poi lo misero incatenato in una gabbia, e lo condussero al re di Ha-bilonia: e lo misero in certe for-tezze, aciochè la sua voce non s'udisse più ne' monti d'Israel. 10 La madre tua, quando tu ti

fosti taciuto, divenne come una vite piantata presso all'acque: di-venne fruttifera, e fronzuta, per la

copia dell'acqua: 11 Ed ebbe delle verghe forti, da cettri di signori : e divenne alta di ceppo, sopra gli alberi folti, fra i quali ella era, e fu ragguardevole per la sua altezza, per l'abbondana de' suoi tralci.

12 Maè stata sterpata con ira, è stata gittata in terra, e'i vento Orientale ha seccato il suo frutto: le suc verghe forti sono state rotte, e son eccate: il fuoco le ha consumate. 13 Ed ora, ella è piantata nel di-713

serto, in terra secca, ed arida.

14 E d'una verga de' suoi rami è uscito un fuoco c'ha consumato il frutto d'essa, e non v'è più in lel verga forte, scettro da signoreggiare. Quest'e un lamento, e sara per lamento.

CAP. XX.

R avvenne nell'anno settimo. nel decimo giorno del quinto mese, ch'alcuni degli Anziani d'Israel vennero per domandare il Signore, e si posero a sedere davanti a me.

2 E la parola del Signore mi fu in-

dirizzata: dicendo,

3 Figliuol d'uomo, parla agli Anziani d'Israel, e dl'loro, Così ha detto il Signore Iddio, Venite voi per domandarmi? come io vivo, dice il Signore Iddio, io non son ricercato da voi.

4 Non gli giudicheral tu, figliuol d'uomo, non gli giudicheral tu l' dichiara loro l'abbominazioni de

lor padri:
5 É di'loro, Così ha detto il Si-nore Iddio, Nel giorno ch'io elessi nore Iddio, Nel giorno chia progre-Israel, e levai la mano alla proge-nie della casa di Iacob, e mi diedi loro a conoscere nel paese d'Egitto, e levai lor la maño: dicendo, lo sono il Signore Iddio vostro:

6 In quel medesimo giorno leval lor la mano, ch'io gli trarrei fuor del paese d'Egitto, per intredurgii nel paese ch'io avea loro scoperto: ch'é un passe stillante latte, e me-

le, la gioria di tutti i paesi:
7 E dissi loro, Gittate via cia-scuno l'abbominazioni de suoi occhi, e non vi contaminate negl'i-doli d'Egitto: io sono il Signore

Iddio vostro.

8 Ma essi si ribellarono contr'a me, e non vollero ascoltarmi: non gittareno via ciascuno l'abbominazioni de' suoi occhi, e non lasci rono gi'idoli d'Egitto: laonde io dissi di volere spander sopra loro l'ira mia, e d'adempiere il mio cruccio sopra loro, in mezzo del paese d'Egitto.

9 Pur nondimeno, per lo mio Nome: aciochè non fosse profanato nel cospetto delle nazioni, fra le quali essi erano, nella cui presenza io m' era dato loro a conoscere ; io operal per trargli fuor del paese d'Egitto. 10 lo adunque gli trassi fuor del

paese d'Egitto, e gli condussi nel diserto:

11 E diedi loro i miei statuti, e feci loro assapere le mie leggi, per le quali l'uomo che le mettera ad effetto viverà.

12 Oltr' a clò, ordinai loro i miei l Sabati, per essere un segno fra me, e loro: aciochè conoscessero ch' io

no il Signore, che gli santifico. 13 Ma la casa d'Israel si ribellò contr's me nel diserto : non caminarono ne' mici statuti, e rigittarono le mie leggi, per le quali l'uomo che le mettera ad effetto viverà: e profanarono grandemente i miei Sabati: laonde lo dissi di volere spander l'ira mia sopra loro nel diserto, per consumargli.

14 Pur nondimeno, lo operal, per lo mio Nome: aciochè non fosse profanato nel cospetto delle genti, davanti a' cui occhi io gli avea

tratti fuori.

15 E, benchè lo levassi lor la ma-no nel diserto, ch'io non gl'intro-durrei nel paese ch'io ho lor dato: paese stillante latte, e mele, la

gloria di tutti i paesi:

16 Perciochè aveano rigittate le mie leggi, e non erano caminati ne' miei statuti, ed aveano profanati i miei Sabati: conciofosse-cosache l cuor loro andasse dietro a' loro idoli:

17 Pur nondimeno, l'occhio mio gli risparmiò, per non distrugger-gli; e non ne feci un finale ster-

minio nel diserto:

18 E dissi a' lor figliuoli, nel diserto. Non caminate negli statuti de' vostri padri, e non osservate i lor costumi, e non vi contaminate ne' loro idoli.

19 Io sono il Signore Iddio vostro : caminate ne' miei statuti, ed osservate le mie leggi, e mettetele ad

20 E santificate i miei Sabati, e sieno quelli per un segno fra me, e voi : acioché conosciate ch'io sono

il Signore Iddio vostro.

21 Ma i figliuoli ancora si ribella-rono contra me; non caminarono ne' miei statuti, e non osservarono le mie leggi, per metterle ad effetto, per le quali l'uomo che le metterà ad effetto viverà: profanarono i miei Sabati: laonde lo dissi di volere spander sopra loro la mia ira, e d'adempiere il mio cruccio sopra loro nel diserto.

22 Pur nondimeno, io ritrassi la mia mano, ed operai, per l'amor del mio Nome: acioche non fosse profanato nel cospetto delle genti. alla vista delle quali io gli avea tratti fuori.

23 Ma altrest leval lor la mano nel diserto, ch'io gli dispergerei fra le genti, e gli sventolerei fra i paesi:

24 Perciochè non misero ad effet to le mie leggi, e rigittarono i mici 714 statuti, e profanarono i mlei Sahati, ed i loro occhi furono dietro agl'idoli de' lor padri. 25 Ed io altresì diedi loro statuti

non buoni, e leggi per le quali non

viverebbero:

26 E gli contaminai ne' lor doni. ed offerte, in clò che fecero passar per lo fuoco tutto ciò ch' apre la matrice: aciochè io gli mettessi in desolazione, affinchè conoscessero ch'io sono il Signore.

27 Perciò, figliuol d'uomo, parla alla casa d'Israel, e di'loro, Così ha detto il Signore Iddio, In ciò ancora m' hanno oltraggiato i padri vostri, commettendo misfatto con-

tr'a me;

28 Cioc, che, dopo ch'io gli ebbi introdotti nel paese, del quale io avea levata la mano, ch'io lo darei loro, hanno riguardato ad ogni alto colle, ed ad ogni albero folto: e quivi hanno sacrificati i lor sacrificij, e quivi hanno presentata l'irritazione delle loro offerte, e quivi hanno poeti gli odori lor sos-vi, e quivi hanno sparse le loro

offerte da spandere. 29 Ed lo dissi loro, Che coss è l'alto luogo, dove voi andate è egli è pure stato sempre chiamato, Al-

to luogo, fino a questo giorno. 30 Per tanto, di alla casa d'Israel, Così ha detto il Signore Iddio, Mentre voi vi contaminate nella via de' vostri padri, e puttaneggiate dietro alle loro abbominazioni:

31 E vi contaminate in tutti i vostri idoli, infino al di d'oggi, offe-rendo le vostre offerte, e facendo passare i vostri figliuoli per lo fuoco: sarei io di vero ricercato da voi, o casa d'Israel ? come lo vivo, dice il Signore Iddio, io non son ri-cercato da voi.

32 E ciò che v'imaginate nel vostro spirito non avverrà per modo alcuno: inquanto dite, Noi saremo come le genti, come le nazioni de' paesi, servendo al legno, ed alla pietra. 33 Come io vivo, dice il Signore

Iddio, io regnerò sopra voi con man forte, e con braccio steso, e

con ira sparsa:

34 E vi tarrò fuori d'infra i popoli, e vi raccoglierò da' paesi, dove sarete stati dispersi, con man forte, e con braccio steso, e con

ira sparsa : 35 E vi condurrò nel diserto de' popoli, e quivi verrò a giudicio con

vol, a faccia a faccia. 36 Siccome io venni a giudicio co' padri vostri nel diserto del paese d'Egitto, cos) verrò a giudicio con voi: dice il Signore Iddio:

## EZECHIEL, XX. XXI.

37 E vi farò passar sotto la verga. e vi metterò ne' legami del patto:

38 E metterò da parte, d'infra voi, i ribelli, e quelli che si rivol-tano da me: io gli trarrò fuor del paese delle lor dimore, ma pur non entreranno nel paese d'Israel: e voi conoscerete ch'io sono il Si-

gnore. 39 Voi dunque, o casa d'Israel,

così ha detto il Signore Iddio, Andate, servite ciascuno a' vostri idoli: sì, poscia che voi non mi volete ascoltare; e non profanate più il mio santo Nome con le vostre offerte, e co' vostri idoli.

40 Perciochè nel mio Monte santo, nell' alto monte d'Israel, dice il Signore Iddio, quivi mi servira tutta quanta la casa d'Israel, che e quivi richiederò le vostre offerte. e le primizie de vostri doni, con

tutte le vostre cose consagrate. 41 lo vi gradirò co' vostri soavi odori, dopo che v'avrò tratti fuori d'infra i popoli, e v'avrò raccolti da paesi, dove sarete stati dispersi : e mi santificherò in voi nel cospetto delle nazioni.

42 E voi conoscerete ch' io sono il Signore, quando v'avrò condotti nella terra d'Israel, nel paese del quale io levai la mano, ch' io lo da-

rei a' vostri padri.

43 E quivi voi vi ricorderete delle vostre vie, e di tutti i vostri fatti, per li quali vi siete contaminati : e accorerete appo voi stessi per tutti i mali ch'avete commessi :

44 E conoscerete ch'io sono il Signore, quando avrò operato inverso voi, per l'amor del mio Nome: non secondo le vostre vie malvage, nè secondo i vostri fatti corrotti : o casa d'Israel : dice il Signore Iddio.

CAP. XXI.

A parola del Signore mi fu and cora indirizzata: dicendo. 2 Figliuol d'uomo, volgi la tua faccia verso la parte Australe, e stilla contr'al Mezzodì, e profetizza con-tr'alia selva del campo Meridio-

nale:

·3 E di'alla selva del Mezzodì. Ascolta la parola del Signore: Così ha detto il Signore Iddio, Ecco, io accendo in te un fuoco, che consumerà in te ogni albero verde, e ogni albero secco: la fiamma del suo incendio non si spegnerà, ed mi faccia ne sarà divampata, dal Mezzodi fino al Settentrione.

4 Ed ogni carne vedrà ch'io, il Simore, avrò acceso quello : egli non

spegnera.

& Ed io dissi, Ahi lasso me, Signo-

re Iddio! costoro dicono di mei Quest' uomo non è egli un dicitor di parabole i

6 E la parola del Signore mi fu indirizzata: dicendo.

7 Figliuol d'uomo, volgi la tua faccia verso Gerusalemme, e stilla contr'a' luoghi santi, e profetizza contr'alla terra d'Israel:

8 E di 'alia terra d'Israel, Così ha detto il Signore, Eccomi contr'a te: io trarrò la mia spada dal suo fo-

dero, e distruggerò di te il giusto, e l'empio. 9 Perciochè io ho diterminato di distruggere di te il giusto, e l'empio, perciò sarà tratta la mia spada fuor del suo fodero contr'ad ogni carne, dal Mezzodì fino al Setten-

trione. 10 Ed ogni carne conoscerà ch'io, il Signore, avrò tratta la mia spada fuor del suo fodero: ella non vi

sarà più rimessa.

11 Oltr' a ciò, tu, figliuol d'uomo, sospira: sospira con rottura d' lombi, e con amaritudine, nel cospetto loro.

12 E, quando ti diranno, Perchè sospiri di', Per lo grido: percioche la cosa viene: ed ogni cuore si struggerà, ed ogni mano diverrà rimessa, ed ogni spirito si verra meno, e tutte le ginocchia si dissolveranno in acqua: ecco, la cosa viene, e sara messa ad effetto : dice il Signore Iddio.

13 Poi la parola del Signore mi fu indirizzata: dicendo,

14 Figliuol d'uomo, profetizza, di', Così ha detto il Signore, Di La spada, la spada è aguzzata, ed anche è forbita:

15 E aguszata, per fare una gran-de uccisione: è forbita, aciochè folgori : ci potremmo noi rallegrare, o tribù del mio figliuolo, che sprezzi ogni legno? 16 E'l Signore l'ha data a forbire,

per impugnarla: è una spada aguzzata, e forbita, per daria in mano d'un' ucciditore.

17 Grida, ed urla, o figliuol d'uomo: perciochè ella è contra'l mio popolo: ella è contr'a tutti i principi d'Israel: il mio popolo non è altro ch'uomini atterrati per la spada: perciò, percuotiti in su la co-

18 Se fosse solo una prova, che sarebbe egli? non sarebbe pure an-cora il mio popolo una tribù spres-zante? dice il Signore Iddio.

19 Tu adunque, figliuol d'uomo, profetizza, e battiti a palme: la spada sarà raddoppiata fino a tre volte: essa è la spada degli uccisi; la spada del grande ucciso, che pe-

### EZECHIEL XXI XXII.

netrerà fin dentro alle lor came-

20 Io ho posto lo spavento della apada sopra tutte le lor porte, per far ch'ogni cuor si strugga, e per multiplicar le ruine; ahi lasso me! ella è apparecchiata per folgorare, è agussatu per ammazzare.

21 O spada, giugni a man destra, colpiaci a sinistra, dovunque la tua

faccia sarà dirizzata.

22 lo altresì mi batterò a palme, ed acqueterò la mia ira. Io, il Signore, ho parlato.

23 La parola del Signore mi fu ancora indirizzata: dicendo.

24 Or tu, figliuol d'uomo, fatti due vie, dalle quali venga la spada del re di Babilonia : escano amendue d'una stessa terra : ed appiana un certo spasio : appianalo in capo

d'una strada di città. 25 Fa' una via, per la quale la spada venga contr'a Rabba de fi-giuoli d'Ammon : ed una altra, per la quale venea in Giuda, contr'a Gerusalemme, città forte.

26 Perciochè il re di Babilonia s'è fermato in una forca di strada, in un capo di due vie, per prendere augurio : egli ha sparse le saette, ha domandati gl'idoli, ha riguar-

dato nel fegato.

27 L'augurio è stato, ch'egli si volgesse dalla man destra, verso Gerusalemme, per rizzar contr'ad essa de' trabocchi, per aprir la bocca con uccisione, per alzar la voce con istormo, per rizzar trabocchi contr'alle porte, per fare argini, per edificar bastie.

28 Ma ciò è paruto uno augurio vano a quelli ch'aveano loro fatti molti giuramenti: ma ora egli rammemorera loro l'iniquità : aciochè

sieno presi

29 Perciò, così ha detto il Signore Iddio, Perciochè voi riducete a memoria la vostra iniquità, palesandosi i vostri misfatti, e mostrandosi i vostri peccati in tutti i vostri fatti: perciochè, dico, voi la riducete a memoria, voi sarete presi a forza di mano.

30 E tu, emplo profano, principe d'Israel, il cui giorno è venuto, nel tempo del colmo dell'iniquità: 31 Cosi ha detto il Signore Iddio,

l'ogli cotesta benda reale, e leva ria cotesta corona: ella non sard ziù dessa: io innalzerò colui che è asso, ed abbasserò colui che è in-

32 Io la riverserò, la riverserò, la riversero: ed ella non sara più appartiene il giudicio: ed io gliela

33 E tu, figliuol d'uomo, profetissa, e di', Così ha detto il Signore Iddio, intorno a' figliuoli d'Ammon, ed intorno al lor vituperio: Di adunque, La spada, la spada è sguainata: ella è forbita per ammamare, per consumare, per folgorare.

34 Mentre ti si veggono visioni di vanità, mentre ti s'indovina mensogna, mettendoti soprà'i collo degli empi uccisi, il cui giorno è venuto, nel tempo del colmo dell' ini-

quità.

35 Rimetterebbesi quella spada nel suo fodero i o ti giudichero nel

luogo stesso ove sei stata creata. nel tuo natio paese :

36 E spanderò sopra te il mio cruccio: io soffierò nel fuoco della mia indegnazione contr'a te, e ti darò in man d'uomini insensati artefici di distruzione.

37 Tu sarai per pastura del fuoco: il tuo sangue sarà in messo del paese : tu non sarai più ricordata: perciochè io, il Signore, ho parlato.

CAP. XXII.

A parola del Signore mi fu an-↓ cora indirizzata: dicendo.

2 E tu, figliuol d'uomo, non giudicheral tu, non giudicheral tu la città di sangue, è non le farai tu conoscere tutte le sue abbominazioni ?

3 Di' adunque, Così ha detto il Signore Iddio, Il tempo della città che spande il sangue dentro di sè, e che fa degl' idoli contr'a sè stessa. per contaminarsi, viene

4 Tu ti sei renduta colpevole per lo tuo sangue, che tu hai sparso: e ti sei contaminata per li tuol idoli, che tu hai fatti: ed hai fatti avvicinare i tuoi giorni, e sei giunta al*la fine de*' tuoi anni: perciò, t'ho messa in vituperio appo le nazioni, ed in derisione appo tutti i paesi.

5 I paesi che son vicini, e quelli che son lontani di te, si faranno beffe di te: o tu, contaminata di

fama, grande in ruina.

6 Ecco, i principi d'Israel, dentro di te, si sono dati ad ispandere il sangue, ciascuno secondo'l suo potere

7 S'è sprezzato in te padre, e ma-dre: s'è usata storsione contra'l forestiere in mezzo di te: s'è oppressato in te l'orfano, e la vedova. 8 Tu hai sprezzate le mie cose sante, ed hai profanati i miei Sa-

hati. 9 Uomini sparlatori, e calonniatori sono stati in messo di te, per

ispandere il sangue : e s'è mang to in te sopra i monti: si son com-

### EZECHIEL XXII. XXIII.

messe scelleratezze in mezzo di te. 10 Le vergogne del padre si sono scoperte in te: s'è sforzata in te la

donna mestruata.

11 L'uno ha commessa abbominazione con la moglie del suo prossimo : l'altro ha contaminata la sua nuora con iscelleratezza: e l'altro ha violata la sua sorella, figliuola di suo padre, dentro di te.

12 Si son presi presenti in te, per ispandere il sangue: tu hai presa usura, e vantaggio : ed hal frodati i tuoi prossimi con oppressione, e m' hai dimenticato: dice il Signore

Iddio.

13 Laonde ecco, io mi son battuto a palme, per la tua avarizia, che hai usata; e per lo tuo sangue, ch'è stato in mezzo di te.

14 Potrà il cuor tuo esser fermo, o le tue mani esser forti al tempo ch' lo opererò contr'a te ? Io, il Si-gnore, ho parlato, ed altresì operero:

15 E tı dispergerò fra le nazioni, io ti sventolerò per li paesi, e farò ve nir meno in te la tua immondizia.

16 E tu sarai profanata dentro di te, nel cospetto delle nazioni: e conoscerai ch'io sono il Signore.

17 La parola del Signore mi fu ancora indirizzata: dicendo,

18 Figliuol d'uomo, la casa d'Iarael m'è divenuta schiuma : tutti quanti son rame, e stagno, e ferro, e piombo, in mezzo d'un fornello:

son divenuti schiuma d'argento. 19 Perciò, così ha detto il Signore Iddio, Perciochè voi tutti siete divenuti schiume, però, ecco, io vi rauno in mezzo di Gerusalemme:

20 Come si rauna l'argento, e'l rame, e'l ferro, e'l piombo, e lo stagno, in mezzo d'un fornello, per soffiarvi su il fuoco per fonder quelle cose : così vi raccorrò nella mia ira, e nel mio cruccio, e vi orrò quivi, e vi struggerò.

21 Così vi raunerò, e soffierò sopra voi nel fuoco della mia indegnazione: e voi sarete strutti in

mezzo di quella.

22 Come l'argento si strugge nel fornello, così sarete strutti in mezzo di quella: e voi conoscerete ch'io, il Signore, avrò versata l'ira mia sopra voi.

23 La parola del Signore mi fu ancora indirizzata : dicendo,

24 Figliuol d'uomo, dille, Tu sei un passe che non sei stato nettato, che non sei stato bagnato d'alcuna pioggia nel giorno del cruccio.

25 V'e una cospirazione de suoi profeti in mezzo di lei: hanno divorate l'anime come un leone ruggente, che rapisce la preda: ban-

no tolte le facultà, e le cose preziose: hanno multiplicate le vedove in mezzo d'essa

26 I suoi sacerdoti hanno violata la mia Legge, ed hanno profanate le mie cose sante ; non hanno po-sta differenza tra la cosa santa, e la profana, e non hanno insegnato a discerner tra la cosa monda, e l'immonda : e s'hanno turati gli occhi, per non prender guardia a' miei Sabati, ed lo sono stato profanato nel mezzo di loro.

27 I suoi principi sono stati dentro d'essa come lupi che rapiscono la preda, spandendo il sangue, e distruggendo l'anime, per sasiar la

loro avarizia.

28 Ed i suoi profeti hanno fatto loro uno smalto mal tegnente: hanno avute visioni di vanità, ed hanno loro indovinata menzogna: dicendo, Così ha detto il Signore Iddio: benchè il Signore non avesse pariato.

29 Il popolo del paese ha fatte delle storsioni, e rapine, ed hanno fatta violenza al povero, ed al bisognoso: hanno oppressato il forestiere, senza che gli si sia fatta

ragione.

30 Ed io ho cercato d'infra loro alcuno che facesse alcun rip**aro, e** che si presentasse davanti a me alla rottura, per lo paese : aclochè io non lo disertassi : ma non ne ho trovato alcuno.

31 Perciò, io spanderò sopra loro l'ira mia; io gli consumerò col fuoco della mia indegnazione : io renderò loro la lor via in sul capo:

dice il Signore Iddio.

#### CAP. XXIII.

A parola del Signore mi fu an-de cora indirizzata: dicendo, 2 Figliuol d'uomo, v'erano due donne, figliuole d'una medesima

madre: 3 Le quali fornicarono in Egitto

nella lor giovanezza: quivi furono premute le lor mammelle, e quivi furono compresse le poppe della

lor virginità.

4 Or I nomi loro sono Ohola, la maggiore, ed Oholiba, sua sorella: ma esse divennero mie, e mi partorirono figlinoli, e figlinole: ed i lor nomi sono d'Ohola, Samaria: e d'Oholiba, Gerusalemme.

5 Ed Ohola ha fornicato, ricevendo altri in luogo mio, e s'è innamorata de' suoi amanti, degli As-

sirij, suoi vicini: 6 Vestiti di giacinto, principi, e

satrapi, giovani vaghi tutti quanti, cavalieri montati sopra cavalli.

7 E s'è abbandonata a fornicar

### EZECHIEL, XXIII.

con loro, ch'erano tutti la scelta de' figliuoti d'Assur : e s'è contaminata con tutti gi'idoli di coloro, de'quali ella s'era innamorata.

8 E, con tutto ciò, ella non ha lasciate le sue fornicazioni d'Egitto: perciochè gli Egizij erano glaciuti con lei nella sua giovanezza, ed aveano compresse le mammelle della sua virginità, ed aveano sparse le lor fornicazioni sopra lei-9 Perciò, io l'ho data in man de

suoi amanti, in man de' figliuoli d'Assur, de' quali ella s'era inna-

morata.

10 Essi hanno scoperte le sue ver-gogne, hanno presi i suoi figliuoli, e le sue figliuole, ed hanno uccisa lei con la spada: ed ella è stata famosa fra le donne, ed essi hanno eguiti giudicij sopra lei.

11 E la sua sorella Oholiba ha veduto ciò, e s'è corrotta ne' suoi innamoramenti più di lei: e nelle sue fornicazioni, più che la sua

orella nelle sue.

12 Ella s'è innamorata de figiluoli d'Assur, suoi vicini, prin-cipi, e satrapi, vestiti perfetta-mente, cavalieri montati sopra cavalli, giovani vaglii tutti quanti. 13 Ed io ho veduto ch'ella s'era contaminata, ch'amendue segui-

vano un medesimo procedere: 14 Anzi, che questa ha soprag-giunto alle fornicazioni dell'altra: perciochè, avendo veduti degli uo-mini ritratti in su la parete, delle imagini di Caldel, dipinte di minio: 15 Cinte di cinture sopra i lor

lombi, con delle tiare tinte in sul capo, d'aspetto di capitani tutte quante, di sembianza di figliuoli di Babilonia, del paese de' Caldel, lor terra natia:

16 Ella se n'è innamorata, per lo sguardo degli occhi suoi, ed ha lo-ro mandati ambasciatori nel passe

de' Caldei

17 Ed i figliuoli di Babilonia son venuti con lei a giacitura amorosa, e l'hanno contaminata con la lor fornicazione, ed ella s'è contaminata con loro ; e poi l'animo suo s'è stolto da loro.

18 Ella adunque ha publicate le sue fornicazioni, ed ha scoperte le sue vergogne : laonde l'animo mio s'è stolto da lei, siccome s'era stol-

to dalla sua sorella

19 E pure anche ella ha accre-sciute le sue fornicazioni, ricordandosi de' giorni della sua giovanezza, quando fornicava nel paese d' Egitto :

20 E s'è innamorata degli Egizij, più che le lor concubine stess perciochè la lor carne è carne d'así-718 ni, e'l lor flusso é flusso di cavalli, 21 Così tu sei tornata alla scelleraterra della tua fanciullezza, quando le tue mammelle furono compresse dagli Egizij : per cagion delle

poppe della tua fanciullezza.
22 Perciò, Oholiba, così ha detto il Signore Iddio, Ecco, io eccito contra te i tuoi amanti, da' quali l'animo tuo s'è stolto: e gli farò

venire sopra te d'ogn' intorno : 23 Cioè, i figliuoli di Habitonia, e tutti i Caldei; que' di Pecod, di Soa, di Coa, e tutti i figliuoli d'Assur con loro, giovani vaghi, principi, e satrapi, tutti quanti; capitani, ed *uomini* famosi, montati sopra

cavalli tutti quanti:

24 E verranno contr'a te con carri, con carrette, e con ruote, e con gran raunata di genti: porranno contr'a te d'ogn' intorno scudi, e targhe, ed elmi: ed io metterò in lor potere il far giudicio, ed essi ti giudicheranno de' lor giudicij.

25 Ed io eseguirò la mia gelosia contr'a te, ed essi opereranno inverso te con ira: ti taglieranno il naso, e gli orecchi, e ciò che di te sara rimaso caderà per la spads: prenderanno i tuoi figliuoli, e le tue figliuole: e'l tuo rimanente sarà consumato per lo fuoco.

26 E ti spoglieranno de' tuoi vestimenti, e rapiranno gli ornamen-

ti della tua magnificenza.

27 Ed io farò venir meno in te la tua scelleratezza, e la tua fornica-zione nel paese d'Egitto: e tu non leverai più gli occhi a loro, e non ricorderai più l' Egitto.

28 Perciochè, così ha detto il Signore Iddio, Ecco, lo ti do in man di coloro che tu odij: in man di coloro da' quali l'animo tuo s'è

stolto.

29 Ed essi procederanno teco con odio, e rapiranno tutti i tuoi beni. e ti lasceranno ignuda, e scoperta: e sarà palesata la turpitudine delle tue fornicazioni, e la tua scelleratezza, ed i tuoi puttanesimi.

30 lo ti farò queste cose, perciochè tu hai puttaneggiato dietro alle genti: perciochè tu ti sel contami-

nata co' loro idoli.

31 Tu sei caminata nella via della tua sorella; io altresì ti darò in mano la sua coppa.

32 Così ha detto il Signore Iddio,

Tu berrai la coppa profonda, e larga, della tua sorella: tu sarai in derisione, ed in ischerno: quella coppa sarà di gran capacità. 33 Tu saral ripiena d'ebbrezza, e

d'affanno, per la coppa della deso-lazione, e del disertamento, per la coppa di Samaria, tua serella.

## EZECHTEL, XXIII. XXIV.

34 E tu la berrai, e la succerai, e ne spezzerai i testi, e ti strapperai le mammelle : perciochè io ho parlato: dice il Signore Iddio.

35 Perciò, così ha detto il Signore Iddio, Perciochè tu m'hai dimenticato, e m'hai gittato dietro alle spalle, tu altresì porta la tua scelleratezza, e le tue fornicazioni.

36 Poi 'l Signore mi disse, Figliuol d'uomo, non giudicherai tu Ohola, ed Oholiba? or dichiara loro le

loro abbominazioni.

Perciochè hanno commesso adulterio, è v'è del sangue nelle lor mani, ed hanno commesso adulterio co' loro idoli: ed anche hanno fatti passar per lo fuoco i lor figliuoli, i quali m'aveano partoriti, per consumargii:

38 Ancora questo m' hanno fatto: In quel medesimo giorno hanno contaminato il mio Santuario, ed hanno profanati i miei Sabati.

39 E, dopo avere scannati i lor figliuoli a loro idoli, sono venute in quel medesimo giorno nel mio Santuario, per profanario: ed ecco, così hanno fatto dentro della mia Casa.

40 Ed oltr'a ciò, hanno mandato ad uomini, vegnenti di lontano, i quali, tosto che'l messo è stato loro mandato, son venuti: ed alla giunta loro, tu ti sei lavata, tu ti ei lisciato il viso, e ti sei adorna

d'ornamenti :

41 E ti sei posta a sedere sopra letto magnifico, davanti al quale era una tavola apparecchiata: e sopra quella tu hai posti i miei profumi, ed i miei oli odo-

42 Ed in essa v'è stato uno strepito di moltitudine sollazzante: ed oltr'a que' personaggi, sono stati introdotti della turba del popolazzo, de Sabei del diserto: hanno poste delle maniglie in su le mani di quelle, ed una corona

di gioria sopra le lor teste. 43 Ed io ho detto di quella, invecchiata in adulterii, Ora fornicheranno essi con lei a suo modo

44 Altri dunque è venuto a lei, come si viene ad una meretrice: cost son venuti coloro ad Ohola, ed ad Oholiba, donne scellerate.

45 Perciò, gli uomini giusti le iudicheranno, come si giudicano l'adultere, e quelle che spandono il sangue: conciosiacosach'esso gue nelle lor mani

46 Perciochè, così ha detto il Simore Iddio, lo fo venire contr'a loro una gran raunata di genti, le mettero in turbamento, ed in

47 E quella raunata le lapiderà con pietre, e le taglierà a pessi con le sue spade: uccidera i lor figliuoli. e le lor figliuole, e brucera le lor case col funco.

48 Ed io farò cessar la scelleratezza nel paese: e tutte le donne saranno ammaestrate a non fare

secondo le vostre scelleratezze. 49 E coloro vi metteranno la vostra scelleratezza addosso: e voi porterete i peccati de' vostri idoli. e conoscerete ch'io sono il Signore Iddio.

CAP. XXIV.

R nell'anno nono, nel decimo mese, nel decimo giorno del mese, la parola del Signore mi fu indirizzata: dicendo.

2 Figliuol d'uomo, scriviti I nome di questo giorno, di quest'istesso giorno: il re di Babilonia s'è posto sopra Gerusalemme quest'istesso

giorno.

3 E proponi una parabola a questa casa ribella : e di loro, Così ha detto il Signore Iddio, Poni la pignatta *al fuoco :* pon*lavi*, ed anche versavi dentro dell'acqua.

4 Raccogli i suoi pezzi di carne dentro d'essa, ogni buon pezzo, coscia, e spalla: empila della scelta

dell'ossa.

5 Prendi delle migliori bestie della greggia, ed anche disponi l'ossa nel fondo d'essa: falla bollire a gran bollori, e sieno anche le sue ossa cotte dentro d'essa.

6 Perciò, così ha detto il Signore Iddio, Guai alla città di sangue, alla pignatta, c'ha dentro di se la sua bruttura, la cui bruttura non è uscita fuori! votala a pezzo a pezzo: non traggasi la sorte sopra

Conciosiacosachè'l suo sangue sia stato in mezzo di lei: essa l'ha posto sopra un sasso liscio, non l'ha sparso in terra, per copririo di polvere.

8 Io altrest, montando in ira, per far vendetta, metterò il suo sangue sopra un sasso liscio, aciochè

non sia coperto

9 Perciò, così ha detto il Signore Iddio, Guai alla città di sangue! anch'io farò una grande stipa:

10 Mettendovi legne assai, accen-dendo il fuoco, e facendo consumar la carne, e riducendola ad es-ser come una composizione d'odori: talchè anche l'ossa saranno

11 Poi facendola star vota sopra le sue brace : aciochè si riscaldi, e sia bruciato il suo rame, e che la sua bruttura sia strutta in mezzo

719

d'essa, e che la sua schiuma sia consumata.

12 Ella s'è affaticata intorno a cose vane, e la sua grossa schiuma non è uscita fuor di lei: la sua achiuma non è uscita per lo fuoco. 13 V'è scelleratessa nella tua im-mondisia: perciochè io t'avea net-

tata, e tu non sei stata netta: non sarai più nettata della tua immondisia, fin ch'io abbia acquetata l'ira mia sopra te.

14 Io, il Signore, ho pariato: la cosa avverra, ed io l'eseguirò: io non la rivocherò, e non risparmierò, e non mi pentirò. Coloro ti giudicheranno secondo le tue v e secondo i tuoi fatti: dice il Si-

gnore Iddio.

15 La parola del Signore mi fu ancora indirizzata : dicendo.

16 Figliuol d'uomo, ecco, io ti tolgo il disio de' tuoi occhi, per una piaga: e tu, non farne cordoglio. e non piagnerne, e non ispanderne

agrime: 17 Rimanti di sospirare, non far duolo di morto: legati la tua tiara in sul capo, e mettiti le tue scarpe ne' piedi, e non velarti 'l labbro disopra, e non mangiare il pan delle persone afflitte.

18 Io pariai adunque la mattina al popolo, e la sera la mia moglie mort: e la mattina seguente feci come m'era stato comandato

19 E'l popolo mi disse, Non ci dichiarerai tu ciò che ci significano

queste cose che tu fai? 20 Ed io risposi loro, La parola del Signore m'è stata indirizzata: dicendo,

21 Di'alla casa d'Israel, Cost ha detto il Signore Iddio, Ecco, io profano il mio Santuario, la magnificenza della vostra forza: il disio degli occhi vostri, e la tenerezza dell'anime vostre, ed i vostri figliuoli, e le vostre figliuole, che vol avete lasciate, caderanno

per la spada.

22 E voi farete come ho fatto io:
voi non vi velerete il labbro disopra, e non mangerete il pan delle

persone afflitte :

23 Ed avrete le vostre tiare in su la testa, e le vostre scarpe ne piedi: non farete cordoglio, e non piagnerete: ma vi struggerete per le vostre iniquità, e gemerete l'un

con l'altro. 24 Ed Ezechiel vi sarà per segno: fatto: quando ciò sarà avvenuto. voi conoscerete ch'io sono il Si-

gnore Iddio. 25 E, quant' è a te, figliuol d'uomo, nel giorno ch io torrò loro la lor form, la gioia della lor gioria, il disio degli occhi loro, e l'intento deil' anime loro, i lor figliuoli, e le lor figliuole :

26 in quel giorno, colui che sarà campato non verra egli a te, per

fartene saper le novelle?

27 ln quel giorno la bocca tua ti sarà aperta, per parlar con colui che sarà scampato, e tu parlerai, e non sarai più mutolo, e sarai loro per segno: ed essi conosceranno ch' io sono il Signore.

### CAP. XXV.

A parola del Signore mi fu ancora indirizzata: dicendo. 2 Figliuol d'uomo, volgi la tua faccia verso i figliuoli d'Ammon, e profetizza contr'a loro:

3 E di' a' figliuoli d'Ammon, Ascoltate la parola del Signore Iddio: Così ha detto il Signore Iddio, Perciochè tu hai detto, Eia, contr'al mio Santuario, perchè era profa-nato: e contr' alla terra d' Israel, perchè era desolata: e contr'alla casa di Giuda, perchè andavano in

cattività:

4 Perciò, ecco, io ti do in eredità a' figliuoli d'Oriente, ed essi porranno i lor castelli in te, e rimeranno in te i lor padiglioni: easi mangeranno i tuoi frutti, e berranno il tuo latte.

5 Ed io ridurrò Rabba in albergo di camelli, e'l luogo de' figlinoli d'Ammon in mandra di pecore: e voi conoscerete ch'io sono il Si-

gnore.

6 Imperochè, così ha detto il Si-gnore Iddio, Perciochè tu ti sci battuta a palme, ed hai scalpitata la terra co' piedi, ed oltr'a tutto'l tuo sprezzo, tu ti sei rallegrats nell' animo per lo paese d' Israel :

7 Per questo, ecco, io stendo la mia mano sopra te, e ti darò in preda alle nazioni, e ti sterminerò d'infra i popoli, e ti farò perire d'infra i paesi: io ti distruggerò, e ta conoscerai ch'io sono il Signore.

8 Così ha detto il Signore Iddio. Perciochè Moab, e Seir hanno detto, Ecco, la casa di Giuda è come

tutte l'altre nazioni :

9 Perciò, ecco, io aprirò il lato di Moab, dal canto delle città, dal canto delle sue città, che sono all'estremità del suo paese; il bel paese di Bet-lesimot, di Baal-meon,

passe de figliuoli d'Oriente: oltr'al passe de figliuoli d'Ammon, il quale lo ho lor dato in eredità; aciochè i figliuoli d'Ammon non sieno più mentovati fra le nazioni: 11 E farò giudicij sopra Moab, ed

## EZECHIEL, XXV. XXVI.

essi conosceranno ch'io sono il Si-

s:

á

ė

4

6

gnore. 12 Così ha detto il Signore Iddio, Perciò ch'Edom ha fatto, pren-dendo vendetta della casa di Giuda: perchè si son renduti colpe-voli, vendicandosi di loro: 13 Perciò, così ha detto il Signore

Iddio, Io stenderò la mia mano so-pra Edom, e ne sterminerò uomini, e bestie: e lo ridurrò in diserto, fin da Teman : e caderanno per la

spada fino a Dedan : 14 E farò la mia vendetta sopra Edom, per man del mio popolo Israel: ed essi opereranno contr' ad Edom secondo la mia ira, e secondo'l mio cruccio: ed essi conosceranno la mia vendetta: dice il Signore Iddio.
15 Così ha detto il Signore Iddio.

Perciochè i Filistei son proceduti con vendetta, ed hanno presa vendetta per isprezzo con diletto, per distruggere per inimicizia antica:

16 Perciò, così ha detto il Signore Iddio, Ecco, io stendo la mia mano sopra i Filistei, e sterminerò i Cheretei, e distruggero il rimanente

del lito del mare:

17 E farò sopra loro gran ven-dette, con gastighi d'ira: ed essi conosceranno ch'io sono il Signore, quando avrò eseguite le mie vendette sopra loro.

CAP. XXVI.

ED avvenne nell' anno undeci-mo, nel primo giorno del mese, che la parola del Signore mi fu indirizzata: dicendo.

2 Figliuol d'uomo, perciochè Tiro ha detto di Gerusalemme, Eia: quella ch'era la porta de popoli è ruinata, ella è rivolta a me: io

m'empierò, ella è diserta : 3 Perciò, così ha detto il Signore Iddio, Eccomi contr'a te, o Tiro; e farò salir contr'a te molte genti, come il mare fa salir le sue onde.

4 E quelle guasteranno le mura di Tiro, e diroccheranno le sue torri: ed io ne raschierò la polvere, e la renderò simile ad un sasso ignudo.

5 Ella sarà in mezzo del mare un luogo da stendervi le reti da pescare : perciochè io ho parlato : dice il Signore Iddio : e sarà in preda alle genti.

6 E le sue città, che sono in terra ferma, saranno messe a fil di spada: e conosceranno ch'io sono il

Signore.

7 Perciochè, così ha detto il Si-gnore Iddio, Ecco, io fo venire di Settentrione, contra Tiro, Nebucadresar, re di Babilonia, re delli 721 re, con cavalli, e con carri, e con cavalieri, e con raunata di gente.

e molto popolo.

8 Egli metterà a fil di spada le tue città, che sono in terra ferma : e rizzerà contr'a te delle bastie, e farà contr'a te degli argini, e levera contr'a te lo scudo :

9 E percuoterà le tue mura co' suoi trabocchi, e diroccherà le tue

torri co' suoi picconi.

10 Cotanto sarà grande la moltitudine de' suoi cavalli, che la lor polvere ti coprirà: per lo strepito de' cavalieri, e delle ruote, e de' carri, le tue mura tremeranno, quando egli entrerà dentro alle tue porte, come s'entra in una città sforzata.

Il Egli calcherà tutte le tue strade con l'unghie de' suoi cavalli, ucciderà il tuo popolo con la spada, e le statue della tua gloria cade-

ranno a terra.

12 Ed essi prederanno le tue facultà, e ruberanno le tue mercatanzie, e disfaranno le tue mura, e distruggeranno le tue belle case. gitteranno in mezzo dell'acque le tue pietre, e'l tuo legname, e la

tua polvere. 13 Ed jo farò cessar lo strepito delle tue canzoni, e'l suon delle tue

cetere non sarà più udito.

14 Ed io ti renderò simile ad un sasso ignudo : tu sarai un luogo da stender le reti da pescare, tu non sarai piu riedificata : perciochè io, il Signore, ho parlato: dice il Signore Iddio.

15 Così ha detto il Signore Iddio a Tiro, L'isole non tremeranno esse per lo romor della tua caduta, quando i feriti gemeranno, quando uccisione si fara in mezzo di te?

16 Tutti i principi del mare scenderanno anch'essi d' in su i lor troni, e torranno via i loro ammanti, e spoglieranno i lor vestimenti di ricami: si vestiranno di spaventi, sederanno sopra la terra, e tremeranno ad ogni momento, e saranno attonitl di te:

17 E prenderanno a fare un lamente di te, e ti diranno, Come sei perita, tu, ch'eri abitata gente di marina, città famosa, ch'eri forte in mare: tu, ed i tuoi abitanti, I quali si facevano temere : tutti quelli che dimorarrano in te i 18 Ora l'Isole saranno spaventate

nel giorno della tua caduta, e l'i sole che son nel mare saranno con turbate per la tua uscita.

19 Perciochè, così ha detto il Signore Iddio, Quando io t'avrò ren-duta città diserta, come son le citta disabitate: quando avrò fatto

## EZECHIEL XXVI. XXVII.

traboccar sopra te l'abisso, e le grandi acque t'avranno coperta : 20 E t'avrò fatta acendere, con quelli che scendono nella fossa, al

popolo antico: e t'avrò stanziata nelle più basse parti della terra, ne' luoghi desolati ab antico, con quelli che scendono nella fossa : aclochè tu non sij mai più abitata: allora rimetterò la gioria nella terra de'

21 lo farò che tu non sarai altro che spaventi, e tu non sarai più : e sarai cercata, ma non sarai giammai più in perpetuo trovata : dice il Signore Iddio.

CAP. XXVII. A parola del Signore mi fu ancora indirizzata : dicendo, 2 E tu, figliuol d'uomo, prendi a

far lamento di Tiro: 3 E di a Tiro, ch'è posta all' entrate del mare, che mercatanta co' opoli in molte isole: Così ha detto il Signore Iddio, O Tiro, tu hai detto, lo son compiuta in bellezza.

4 I tuoi confini erano nel cuor del mare: i tuoi edificatori t'aveano

fatta complutamente bella: 5 Fabbricavano tutte le tue navi di tavole d'abeti di Senir : prendevano de cedri del Libano, per far-

ti degli alberi di nave : 6 Facevano i tuoi remi di querce di Basan : facevano i tuoi tavolati d'avorio, e di legno di busso, ch'era portato dall' isole di Chittim.

Il fin lino d'Egitto, lavorato a ricami, era ciò che tu spiegavi in luogo di vela : il giacinto, e la porpora, venuta dall' isola d'Elisa.

erano il tuo padiglione. 8 Gli abitanti di Sidon, e d'Arvad, erano tuoi vogatori: i tuoi savi, o Tiro, erano in te: erano i tuoi nocchieri.

9 Gli anziani di Ghebal, ed i suoi savi, erano in te, riparando le tue navi sdrucite: tutte le navi del mare, ed i lor marinal, erano in te,

per trafficar teco.
10 Que di Persia, e di Lud, e di Put, erano tuoi soldati, ne tuoi eserciti : appiccavano in te lo scu-do, e l'elmo : essi ti rendevano ma-

gniñca.

11 I figliuoli d'Arvad, e'l tuo esercito, erano sopra le tue mura, attorno attorno: ed i Gammadel erano nelle tue torri, appiccavano le lor targhe alle tue mura d'ogn' intorno: essi aggiugnevano perfe-zione alla tua bellezza.

12 La gente di Tarsis mercatava teco, con ricchezze d'ogni maniera in abbondanza: frequentavano le tue fiere, con argento, ferro, sta-

gno, e plombo. 13 Que di Iavan, di Tubal, e di

Mesec, erano tuoi mercatanti: frequentavano i tuoi mercati con anime umane, e vasellamenti di

14 Que' della casa di Togarma frequentavano le tue fiere con ca-

valli, e cavalcatori, e muli. 15 I figliuoli di Dedan erano tuoi

mercatanti : molte isole passavano per lo traffico delle tue mani: ti pagavano presenti di denti d'avo-rio, e d'ebano. 16 La Siria trafficava teco della

moltitudine de' tuoi lavori: frequentava le tue fiere, con ismeral-

dile porpora, e bisso, e coralli, e rubini.

17 Que' di Giuda, e dei passe d'i srael, erano tuoi mercatanti; frequentavano i tuoi mercati, con rani di Minnit, e Fannag, e mele. ed olio, e balsamo.

18 Damasco faceva traffico teco della moltitudine de' tuoi lavorii. con robbe d'ogni maniera in abbondanza: con vino d'Helbon, è con

lana candida.

19 Dan ancora, e'l vagabondo lavan frequentavano le tue fiere: e facevano che ne' tuoi mercati v'era ferro forbito, cassia, e canna odo-

20 Que' di Dedan erano tuoi mercatanti, in panni nobili, da cavalli,

e da carri

21 Gli Arabi, e tutti i principidi Chedar, negoziavano teco; faceva-no teco traffico d'agnelli, e di mon-

toni, e di becchi. 22 I mercatanti di Seba, e di Raema, trafficavano teco; frequentavano le tue fiere con aromati laquisiti, e con pietre preziose d'ogni

maniera, e con oro.

23 Que'd Haran, di Canne, e d'Eden, mercatanti di Seba, e que d'Assiria, e di Chilmad, trafficava-

no teco. 24 Essi negoziavano teco in grosso di balle di giacinto, e di ricami, e di casse di vestimenti prezioni, legate di corde, e fatte di legno di cedro.

25 Le navi di Tarsis erano le tue carovane, ne tuoi mercati: e tu sel stata ripiena, e grandemente glorificata nel cuor de mari.

26 I tuol vogatori t'hanno condotta in alto mare: il vento Orientale t'ha rotta nel cuor del mare.

27 Le tue ricchezze, e le tue fiere, e'l tuo traffico, i tuoi marinal, ed i tuoi nocchieri, quelli che riparavano le tue navi sdracite, ed i tuoi fattori, e tutta la tua gente di guerra, ch'era in te, insieme con tutto'l

# EZECHIEL, XXVII. XXVIII.

popolo, ch'eve in memo di te, ca-deranno nel cuor del mare, nel

giorno della tua ruina.

1

28 Alta voce del grido de' tuoi nocchieri, le barche tremeranno. 29 E tutti quelli che trattano il remo, i marinal, e tutti i noochieri del mare, smonteranno dalle lor navi, e si fermeranno in terra:

30 E faranno sentir la lor voce sopra te, e grideranno amaramente, e si gitteranno della polvere in sul capo, e si voltoleranno nella

31 E per te si dipeleranno, e si cigneranno di sacchi, e piagneranno per te con amaritudine d'animo,

con amaro cordoglio.

32 E prenderanno a far lamento di te nelle lor doglianze: e diranno di te ne'lor rammarichil, Chi era come Tiro? chi era pari a quella ch'è stata distrutta in messo del mare?

33 All'uscir delle tue fiere per mare, tu saziavi molti popoli: tu arricchivi li re della terra per l'abbondanza delle tue ricchezze, e del

tuo commercio.

34 Nel tempo che tu sei stata rotta dal mare, nelle profondità dell'acque, la tua mercatanzia, e tutto'l tuo popolo son caduti in mezzo di te

35 Tutti gli abitanti dell'isole sono stati attouiti di te, ed i loro re n' hamio avuto orrore, e ne sono stati conturbati in faccia.

36 I mercatanti fra i popoli han-no suffoisto sopra te: tu sei divenuta tutta spaventi, e tu non sarai mai più in perpetuo.

CAP. XXVIII.

A parola del Signore mi fu ancora indirizzata : dicendo,

2 Figiuol d'uomo, di al principe di Tiro, Così ha detto il Signore Iddio, Perciochè il tuo cuore s'è innalzato, e tu hai detto, lo son Dio : lo seggo nel seggio di Dio, nel cuor del mare : e pur tu sei uomo, e non Dio : ed hai fatto il cuer tuo simile al cuor di Dio :

3 Ecco, tu sei più savio che Daniel; niun segreto t'è nascosto: 4 Tu hai acquistate gran facultà

per la tua sapienza, e per lo tuo intendimento: ed hai adunato oro, ed argento, ne' tuoi tesori.

5 Per la grandezza della tua sapienza, con la tua mercatanzia, tu hai accresciute le tue facultà: e'l cuor tuo s'è innalizato per le tue facultà.

6 Perciò, così ha detto il Signore Iddio, Perciochè tu hai fatto'l cuor tuo simile al cuor di Dio :

7 Perciò, ecco, io fo venir sopra te degli stranieri, i più fieri d'infra le nazioni: ed essi aguaineranno le loro spade contr'alla bellessa della tua sapienza, e contamine-ranno il tuo spiendore :

8 Ti faranno scender nella for e ta morrai delle morti degli ucci-

si, nel cuor del mare.
9 Dirai tu pure, Io son Dio, di-nanzi a colui che t'ucciderà? ma tu sarai pure uomo, e non Dio, nella mano di colui che ti ferira a

10 Tu morrai delle morti degl' inckreuncisi, per man di stranieri: perciochè io ho pariato: dice il Signore Iddio.

Il La parola del Signore mi fu ancora indiriszata : dicendo, 12 Figurol d'uomo, prendi a far lamento sopral re di Tiro: e di-

gil, Così ha detto i Signore Iddio, Tu eri al sommo, pieno di sapien-sa, e perfetto in bellessa. 13 Tu eri in Eden, giardin di Dio; tu eri coperto di pietre presioce, di rubbil, di topasi, di diamanti, di grisoliti, di pietre onichine, di disspri, di safari, di smeraldi, e di carbonchi, e d'oro : l'arte de tuoi tamburi, e de tuoi fiauti era appo te : quella fu ordinata nel giorno che tu fosti creato.

14 Tu eri un Cherubino unto. protettore: ed io t'avea stabilito: tu eri nel Monte santo di Dio, tu caminavi per mezzo le pietre di

fuoco.

15 Tu sei stato compiuto nelle tue faccende, dal giorno che tu fosti creato, fin che s'è trovata iniquità in te.

16 Nella moltitudine del tuo traffico, il didentro di te è stato ripièno di violenza, e tu hai peccato: perciò, io altresì t'ho scacciate, come profuno, dal Monte di Dio: e t' ho distrutto, o Cherubino protettore, di mezzo delle pietre di fuoco.

17 Il tuo cuore s'è innalmato per la tua bellezza: tu hai corrotta la tua sapienza per lo tuo splendore : io t'ho gittato a terra, io t'ho esposto alla vista delli re, aciochè ti ri-

guardino.

18 Tu hai profanati i tuci santusri, per la moltitudine della tua ini-quità, nella dislealtà della tua mer-catanzia: laonde io ho fatto uscir del messo di te un fuoco, il qual t'ha divorato : e t'ho ridotto in o nere sopra la terra, nel cospeño di tutti quelli che ti veggono.

19 Tutti coloro, d'infra i popoli, che ti cenoscono, sono stati atto-

niti di te: tu non sei più altro che

212

## EZECHIEL XXVIII. XXIX.

spaventi: giammai in eterno tu non sarai più.

20 La parola del Signore mi fu ancora indirizzata: dicendo,

21 Figliuol d'uomo, volgi la tua faccia verso Sidon, e profetizza contrad essa: 22 E di', Così ha detto il Signore

Iddio, Eccomi contr'a te, Sidon, e earò giorificato in mezzo di te : e si conoscera ch'io sono il Signore,

quando avrò eseguiti i mici giudi-

cii contr'ad essa, e sarò stato san-tificato in essa: 23 E manderò in lei la pestilenza, e'l sangue nelle sue strade : e gli uccisi caderanno in mezzo d'essa, per la spada, che sard sopra lei d'ogn'intorno: e si conoscerà ch'io

sono il Signore. 24 Ed essa non sarà più alla casa d'Israel uno stecco pungente, nè una spina dolorosa, più che tutti gli altri lor vicini, che gli rubano: e si conoscerà ch'io sono il Signo-

re Iddio.

25 Così ha detto il Signore Iddio, Quando io avrò raccolti que' della casa d'Israel, d'infra i popoli fra i quali saranno stati dispersi, io sarò antificato in loro nel cospetto delle genti, ed essi abiteranno nel lor paese, ch'io ho dato a Iacob, mio servo:

26 Ed abiteranno in esso in sicurta, ed edificheranno case, e pianteranno vigne, ed abiteranno sicuramente, dopo ch'io avrò eseguiti i miei giudicij sopra tutti quelli che gli hanno rubati d'ogn'intorno: e conosceranno ch'io sono il Signore Iddio loro.

NELL'anno decimo, nel duoparola del Signore mi fu indirizzata: dicendo,

2 Figliuoi d'uomo, volgi la tua faccia contr'a Faraone, re d'Egitto, e profetizza contr'a lui, e con-

tr'a tutto l'Egitto:

3 Parla, e di', Così ha detto il Si-gnore Iddio, Eccomi sopra te, Fa-raone, re d'Egitto, gran dragone, che giaci in mezzo de' tuoi fiumi: c'hai detto, Il mio fiume è mio: ed io mi son fatto me stesso:

to mi son acto me sesso.

4 E ti metterò de' graffi nelle mascelle, e farò che'l pesce de tuoi
flumi s'attaccherà alle tue scaglie, e ti trarrò fuor di mezzo de flumi, e tutto'i pesce de' tuoi flumi resterà attaccato alle tue scaglie : 5 E t'esporrò in abbandono nel diserto, te, e tutto'l pesce de' tuoi fiumi: tu caderal sopra la campagna, tu non sarai ne raccolto, ne

ricercato; io t'ho dato per pasto alle fiere della terra, ed agli nocelli conosceranno ch'io sono il Signo-

del cielo. 6 E tutti gli abitatori d'Egitto

re: perciochè sono stati un sostegno di canna alla casa d' Israel. 7 Quando essi t'hanno preso in mano, tu ti sei rotto, ed hai loro forato tutto'i costato: e, quando si sono appoggiati sopra te, tu ti sel spezzato, e gli hai tutti lasciati star ritti sopra i lombi.

8 Perciò, così ha detto il Signore Iddio, Ecco, io fo venir sopra te la spada, e distruggerò di te uomi-

ni, e bestie.

9 E'l paese d'Egitto sarà ridotto in desolazione, ed in diserto: e si conoscerà ch'io sono il Signore: perciochè egli ha detto, Il fiume? mio, ed io l'ho fatto:

10 Perciò, eccomi contra te, e contr'al tuo fiume; e ridurro il paese d'Egitto in diserto di solimdine, e di desolazione, dalla torre di Sevene, fino al confine d' Etiopia.

ll Alcun piè, nè d'uomo, nè di bestia, non passerà per esso: e resterà quarant' anni senza essere

abitato.

12 E ridurrò il paese d'Egitto in desolazione, fra i paesi desolati : e le sue città saranno distrutte, fra le città diserte, lo spazio di qua-rant'anni : ed io dispergerò gli Egizij fra le genti, e gli aventolerò fra i paesi.

13 Perciochè, così ha detto il Sirnore Iddio. In capo di quarant'anni, io raccogliero gli Egizii d'infra i popoli, dove saranno stati dispersi: 14 E ritrarrò di cattività gli Egi

zij, e gli ricondurrò nel paese di Patros, nel paese lor natio : e quivi saranno un regno basso.

15 Esso sarà basso, più ch'alcuno altro regno, e non s'eleverà più sopra le genti: io gli farò piccioli, acioche non signoreggino più sopra le nazioni.

16 E l' Egitto non sarà più alla casa d'Israel per confidanza, per far che sia ricordata l'iniquità, commessa in ciò ch'esso ha riguardato dietro a loro: e conosceranno ch'io sono il Signore Iddio.

17 Or avenne nell'anno ventisettesimo, nel primo giorno del primo mese, che la parola del Signore mi fu indiriszata: dicendo,

18 Figliuoi d'uomo, Nebucadresar, re di Babilonia, ha acoperato il suo esercito in grave servitù contr'a Tiro: ogni testa n'i stata dipelata, ed ogni spalla corticata: e nè egli, ne'i suo esercito,

### EZECHIEL, XXIX, XXX.

non hanno avuto alcun premio per Tiro, della servitù, nella quale i sono adoperati contr'ad essa.

19 Perciò, così ha detto il Signore Iddio, Ecco, io dono a Nebucadresar, re di Babilonia, il paese d'Egitto: ed egli ne menera via il popolo, e ne spogliera le spoglie, e me predera la preda: e ció sara il premio del suo esercito.

20 Io gli ho dato il paese d' Egitto, per premio dell' opera sua, nella quale s'è adoperato contr' ad essa: conciosiacosachè abbiano operato per me: dice il Signore Iddio.

21 In quel giorno, lo farò rigermogliare il corno della casa d'Israel, ed a te darò apritura di bocca in mezzo di loro: e conosceranno ch'io sono il Signore.

CAP. XXX.

A parola del Signore mi fu an-d cora indirizzata: dicendo, 2 Figliuol d'uomo, profetizza, e di', Così ha detto il Signore Iddio, Urlate, e dite, Ohime lasso! qual

giorno è questo? 3 Perciochè vicino è il giorno, vicino è il giorno del Signore: sarà un giorno nuvoloso, il tempo delle

nazioni. 4 E la spada verrà sopra l'Egitto. e vi sara spavento in Etiopia. uando gli uccisi caderanno in Egitto, e quando si menera via la sua moltitudine, e quando i suoi fondamenti si disfaranno.

5 Cus, e Put, e Lud, e tutto'l popolo mischiato, e Cub, e que' del aese del patto, caderanno con

loro per la spada.

6 Cost ha detto il Signore, Quelli che sostengono l'Egitto caderanno, e l'alterezza della sua forza sarà abbattuta: caderanno in esso per la spada, fin dalla torre di Sevene: dice il Signore Iddio:

7 E saranno desolati fra i paesl desolati, e le città d'Egitto saran

no fra le città diserte:

8 E conosceranno ch'io sono il Signore, quando avrò messo'l fuoco in Egitto, e quando tutti i suoi aiutatori saranno stati rotti.

9 In quel giorno, partiranno de' messi dalla mia presenza sopra navi, per ispaventar l' Etiopia, che se ne sta in sicurtà: e vi sarà fra loro spavento, come nel giorno d'Egitio: perciochè, ecco, la cosa

10 Così ha detto il Signore Iddio, Io farò venir meno la moltitudine

d'Egitto, per man di Nebucadre-sar, re di Babilonia. 11 Egli, e'i suo popolo con lui, che sono i più fieri delle genti, sa-

ranno condotti a guastare il paese, e squaineranno le loro spade sopra gli Egizij, ed empieranno d'uccisi il paese.

12 Ed io ridurrò i fiumi in luogo arido, e venderò il paese in man di genti malvage: e distruggerò il paese, e tutto quel che è in esso, per man di stranleri. Io, il Signore, ho parlato.

13 Così ha detto il Signore Iddio, Io distruggerò ancora gl'idoli, e farò venir meno i falsi di di Nof, e non vi sarà più principe che sia del paese d'Egitto: e metterò spa-vento nel paese d'Egitto:

14 E diserterò Patros, e metterò il fuoco in Soan, e farò gludicij in No: 15 E spanderò la mia ira sopra Sin, fortezza d'Egitto: e stermi-nerò la moltitudine di No:

16 E metterò il fuoco in Egitto: Sin sarà in gran travaglio, e No sarà smantellata, e Nof non sarà

altro ch'angosce tuttodì.

17 I giovani d'Aven, e di Fiberet. caderanno per la spada, ed esse

andranno in cattività.

18 E'l giorno scufera in Tafnes, quando lo romperò quivi le sbarre d'Egitto: e l'alterezza della sua forza verra meno in essa: una nuvola la coprirà: e. quant' è alle sue città, andranno in cattività.

19 Ed io farò giudicij sopra l' Egitto, ed essi conosceranno ch'io

sono il Signore.

20 Or nell'anno undecimo, nel settimo giorno del primo mese, la parola del Signore mi fu indirizza-

ta: dicendo.

21 Figliuol d'uomo, io ho rotto il braccio di Faraone, re d'Egitto: ed ecco, non è stato curato, ap-plicandovi de' medicamenti, e ponendovi delle fasce, per fasciarlo, e per fortificarlo, per poter tenere in mano la spadi

22 Perciò, così ha detto il Signore Iddio, Eccomi contr'a Faraone, re d' Egitto, e gli romperò le braccia, così quel ch'è *ancora* saldo, come quel che *già* è rotto, e gli farò ca-

der la spada di mano:

23 E dispergerò gli Egizij fra le nazioni, e gli sventolerò per li paesi:

24 E fortificherò le braccla del re di Babilonia, e gli metterò la mia spada in mano: e rompero le braccia di Faraone, ed egli gemera davanti a lui, de gemiti d'un'uomo ferito a morte.

25 Così fortificherò le braccia del re di Babilonia, e le braccia di Faraone caderanno: e si conoscerà ch'io sono il Signore, quando avrò data la mia spada in man del re di

## EZECHIEL, XXX. XXXI. XXXII.

Pahilonia, ed egli l'avrà stess contr'al paese d'Egitto.

26 É dispergerò gli Egisij fra le nazioni, e gli sventolerò per li aesi: e conoeceranno ch'io sono il signore.

CAP, XXXL

VVENNE eslandio nell' anno A undecimo, nel primo giorno del terso mese, che la parola del Signore mi fu indirissata: di-

cendo,
2 Figliuol d'uomo, di' a Faraone,
re d'Egitto, ed alla sua moltitudine, A chi sei tu simile nella tua

grandema ! 3 Ecco l'Assirio: egli era un cedro nel Libano, bello di frondi, ed ombroso di rami, ed alto di tronco: e la sua cima era fra rami folti.

4 L'acque l'aveano fatto crescere, l'abisso l'avea fatto divenire alto : esso, co' suoi fiumi, andava d'intorno alla sua pianta, e rimandava i suoi condotti a tutti gli alberi della

campagna.

5 Perciò, la sua altezza s'era elevata sopra tutti gli alberi della campagna, ed i suoi rami erano multiplicati, ed i suoi ramuscelli s'erano allungati, per la copia dell'acque, che l'aveano adacquato, mentre metteva.

6 Tutti gli uccelli del cielo s'annidavano ne' suoi rami, e tutte le bestie della campagna figliavano sotto a' suoi ramuscelli: e tutte e gran nazioni dimoravano all'ombra sua.

Egli era adunque bello nella sua grandema, nella lunghema de suoi rami: perciochè la sua ridice era presso a grandi acque,

8 I cedri non gli facevano ombra nel giardin di Dio: gli abeti non erano simili pure a' suoi rami, ed i platani non erano pur come i suoi ramuscelli : niun' albero, nel giardin del Signore, lo pareggiava di bellezza.

9 Io l'avea fatto bello nella moltitudine de suoi rami: e tutti gli alberi d'Eden, ch'erano nel giardin

i Dio, l'invidiavano.

10 Perciò, così ha detto il Signore Iddio, Perciochè tu ti sci elevato in altezza: e ch'esso ha messe le suc vette di mezzo i rami folti, e che'l suo cuore s'è elevato nella sua

Il lo l'ho dato in man del più forte delle nazioni, per far di lui ad ogni suo volere, e l'ho scacciato per

la sua empieta.

12 E stranieri, i più fieri delle nasioni l'hanno tagliato, e l'hanno lasciato in abbandono : i suoi rami

son caduti su per li monti. e per tutte le valli : ed i suoi ramuscelli sono stati rotti per tutte le pen-dici della terra: e tutti i popoli della terra sono scesi dall'ombra

sua, e l'hanno lasciato. 13 Tutti gii uccelli del cielo albergano sopra le sue ruine, e tutte le fiere della campagna sono so-pra i suoi ramuscelli:

14 Aciochè niun' albero, inaffiato d'acque, non s'elevi nella sua al-tessa, e non innald la sua cima d'infra i rami foiti; e che le lor querce, azzi tutti gli alberi che beono l'acque, non si riszino nella loro alterra: conciosiacosachè tutti quanti sieno dati alla morte, e a quanti sono usu alla morte, e sieno gittati nelle più basse parti della terra, per messo'l comun degli nomini, con quelli che scen-

dono nella fossa.

15 Così ha detto il Signore Iddio,
Nel giorno ch'egli scese nell' inferno, lo ne feci far cordoglio: lo copersi l'abisso sopra lui, e ritenni i suoi fiumi, e le grandi acque fu-rono arrestate: ed lo feci imbru-nire il Libano per lui, e tutti gli alberi della campagna al venuer

meno per lui. 16 lo scrollai le nazioni per lo suon della sua ruina, quando lo fa ci scender nell'inferno, con quelli che scendono nella fossa: e tutti gli alberi d'Eden, la scelta, ed i più belli *alberi* del Libano, tutti quelli ch'erano abbeverati d'acqua, furono racconsolati nelle più basse parti della terra.

17 Anch'essi sono scesi con lui nell'inferno, a quelli che sono stati uccisi con la spada: Il suo brac-cio eziandio, alla cui ombra dimo-ravano fra le genti, s' è essa. 18 A cui, d'infra gli alberi d'Eden,

sei tu simile, in pari gloria, e gran-dezza ? ma pur sarai tratto giù con gli *altri* alberi d'Eden, nelle più basse parti della terra: tu giaceral per mezzo gl'incircuncisi.con quel-li che sono stati uccisi con la spa-da. Questo è Faraone, e tutta la sua moltitudine: dice il Signore Iddio.

#### CAP. XXXII.

VVENNE esiandio nell'anno duodecimo, nel duodecimo mese, nel primo giorno del mese, che la parola del Signore mi fu in-dirizzata : dicendo,

2 Figliual d'uomo, prendi a fare un lamento di Faraone, re d' Egit-to: e digli, Tu sei stato simile ad to: e digli, Tu sei stato simile ad un leoncello fra le nazioni, e come un dragone ne' mari, ed uscivi fuori per li tuoi fiumi, ed intorbidavi l'acque co' tuoi piedi, e cal- i pestavi i lor fiumi.
3 Così ha detto il Signore Iddio.

lo altresì stenderò la mia rete sopra te, con raunata di molti popo-li, i quali ti trarranno fuori col mio

cchio:

2

2

٥

5

3

ŧ

4 E ti lascerò sopra la terra, e ti gitterò sopra la faccia della campagna: e farò albergar sopra te tutti gli uccelli del cielo, e sazierò di te le fiere di tutta la terra:

5 E metterò la tua carne su per li monti, ed empierò le valli della

tua strage : 6 Ed abbevezerò del tuo sangue la terra nella quale tu nuoti, fin so-pra i monti: ed i letti de fiumi sa-ranno ripieni di te.

7 E, quando t'avrò spento, lo co-prirò il cielo, e farò imbrunir le stelle loro : io coprirò il sol di nuvole, e la luna non farà risplendere il suo lume.

8 lo farò scurare sopra te tutti i kuminari della luce nel cielo,

manderò tenebre sopra'l tuo paee: dice il Signore Iddio: 9 E farò che'l cuor di molti popo-

li al adegnerà, quando avrò fatto pervenire il grido della tua ruina fra le genti, in paesi che tu non conosci:

10 E farò che molti popoli saranno attoniti di te, e che i loro re avranno orrore per cagion di te; quando lo vibrero la mia spada nel lor cospetto: e clascun d'essi sarà spaventato ad ogni momento nel-l'animo suo, nel giorno della tua caduta.

11 Perciochè, così ha detto il Si-gnore Iddio, La spada del re di Babilonia ti sopragoiugnera. 12 Io farò cader la tua moltitu-

dine per le spade d'uomini possen-ti, che son tutti quanti i più fieri delle nazioni: ed essi guasteranno la magnificenza d'Egitto, e tutta la sua moltitudine sara distrutta.

13 Ed io farò perire tutto'i suo bestiame d'in su le grandi acque : e niun piè d'uomo, nè unghia di stia, le intorbiderà più.

14 Allora farò che l'acque loro si poseranno, e che i lor fiumi correranno a guisa d'olio : dice il Signo-

re Iddio:

15 Quando avrò ridotto il pacae. d'Egitto in desolazione, e'l Egitto in desolazione, e'l paese ara diserto, e voto di tutto ciò ch'è in esso: quando avrò in esso per-cossi tutti i suoi abitatori; e si conoscerà ch' io sono il Signore.

16 Questo e un lamento, il quale si fara: le figliuole delle nazioni lo faranno: lo faranno intorno all' Egitto ed a tutta la sua moltitudine: dice il Signore Iddio.

17 Avvenne eziandio nell' anno duodecimo, nel quintodecimo gior-no del mese, che la parola del Signore mi fu indirizcata: dicendo.

18 Figliuol d'uomo, intuona una canson funebre sopra la moltitu-dine d'Egitto, ed accompagna il suo mortorio con le figliuole di na-zioni illustri, nelle più basse parti della terra, con quelli che scen-dono nella fossa.

19 Più grazioso di chi sei tu? scendi, e sii posto a glacere con gl'incircuncisi.

20 Essi caderanno per mezzo git uccisi con la spada: la spada è stata data in mano: strascinatela.

con tutta la sua moltitudine.
21 I capi de prodi, coloro che gli
aveano dato soccorso, che sono scesi, e giacciono incircuncisi, uc-cial con la spada, parleranno con lui di mezzo i sepolero: dicendo, 22 Ivi e l'Assirio, e tutta la sua

raunata: le sue sepolture sono d'intorno a lui: essi tutti sono uc-

cisi, i quali son caduti per la spada. 23 Perciochè le sepolture d'esso sono state poste nel fondo della fossa, e la sua raunata è stata posta d'intorno alla sua sepoltura: essi tutti sono uccisi, caduti per la spada: perciochè aveano dato spa-vento nella terra de viventi. 24 Ivi è l'Elamita, e tutta la sua

moltitudine, d'intorno alla sua se-poltura: essi tutti sono uccisi, caduti per la spada, i quali sono scesi incircuncisi nelle più basse parti della terra: perciochè aveano dato spavento di loro nella terra de viventi: e per ciò hanno portata la loro ignominia, con quelli che

scendono nella fossa

25 E stato posto un letto, per mezzo gli ucciei, a lui, ed a tutta la sua moltitudine: le sue sepolture son d'intorno a lui : essi tutti sono incircuncisi, uccisi con la spada: perciochè era stato dato spavento di loro nella terra de' viventi: e perciò hanno portato il lor vituperio, con quelli che scendono nella fossa: e sono stati posti per mezzo gli ucclei.

26 Ivi & Mesech, e Tubal, e tutta la sua moltitudine : le sue sepolture sono d'intorno a lui : essi tutti sono incircuncisi, uccisi con la spada: perciochè aveano dato spa-vento di loro nella terra de' vi-

venti.
27 E non giacciono con gli uomini prodi, caduti d'infra gl'incircun-cial, i quali sono accai nell'inferno con le loro armi; e le cui spade sono state poste sotto alle lor teste.

## EZECHIEL, XXXII. XXXIII.

a la cui iniquità è stata sopra le loro ossa: perciochè lo spavento degli uomini prodi è nella terra de' viventi.

28 Così ancora tu sarai fiaccato per mezzo gl'incircuncisi, e giacerai con gli uccisi con la spada. 29 Ivi è Edom, i suoi re, e tutti i

suoi duchi, i quali, con tutta la lor forza, sono stati posti fra gli uccisi con la spada; essi giacciono fra gi incircuncisi, e con quelli che

sono scesi nella fossa.

sono scesi nella nossa.
30 Ivi sono tutti i principi del Settentrione, e tutti i Sidonii, i quali
sono scesi con gli uccisi, con tutto'l loro spavento, confusi della lor
forra: e giacciono incircuncisi, con
gli uccisi con la spada: ed hanno
norrata la lono innomina. portata la loro ignominia, con quel-li che sono scesi nella fossa.

31 Faraone gli vedrà, e si racconsolerà di tutta la sua moltitudine: Faraone, dico, e tutto'l suo esercito, che sono stati uccisi con la spada:

dice il Signore Iddio.

32 Perciochè io ho dato spavento di me nella terra de' viventi; e Faraone, con tutta la sua moltitudine, sara posto a giacere per mez-so gl' incircuncisi, con gli uccisi con la spada : dice il Signore Iddio.

CAP. XXXIII.

A parola del Signore mi fu ancora indirizzata: dicendo, 2 Figliuo d'uomo, paria a' figliuo-li del tuo popolo, e di'loro, Quando io farò venire la spada sopra un passe, e'l popolo del passe prende-rà un' uomo d'infra loro, e se lo porrà per veletta:

3 Ed esso, veggendo venir la spada sopra'i paese, avrà sonato con la tromba, ed avrà avvisato il po-

polo.

i Se alcuno, avendo udito il suon della tromba, non si guarda; e la spada, essendo giunta, lo coglie, il suo sangue sara sopra'l suo capo.

5 Ecli ha udito il suon della tromba, e non s' è guardato : il suo sangue sarà sopra lui : se si fosse guardato, avrebbe scampata la vita sua.

6 Ma, se la veletta vede venir la spada, e non suona con la tromba, e'i popolo non è stato avvisato : e la spada viene, e coglie alcuna persona d'infra esso, ben sarà quel-la stata colta per la sua iniquità ; ma io ridomanderò il suo sangue alla veletta.

7 Così, figliuol d'uomo, lo t'ho costituito veletta alla casa d' Israel : ascolta adunque la parola dalla mia bocca, ed ammoniscigli da parte mia.

8 Quando io avrò detto all'empio, 728

Empio, di certo tu morrai : e tu non avrai parlato, per ammonir l'empio che si ritragga dalla sua via, esso empio morra per la sua iniquità : ma io ridomanderò il suo

9 Ma, se tu ammonisci l'empio ch'egli si converta dalla sua via, ed egli non se ne converte, egli morra per la sua iniquità ; ma tu

morra per la sus iniquita; ma tu avrai scampata l'anima tua. 10 Or, figliuol d'uomo, di'ancora alla casa d'Israel, Voi avete paria-to così: dicendo, I nostri peccati, ed i nostri misfatti sono sopra noi: e noi ci siamo strutti per essi : e

come potremo noi vivere ? 11 Di ioro, Come io vivo, dice il Signore Iddio, io non prendo dilet-to nella morte dell'empio: ansi prendo diletto che l'empio si converta dalla sua via, e che viva: convertitevi, convertitevi dalle vostre vie malvage: e perchè mor-reste voi, o casa d'Israel?

12 Figliuol d'uomo, di ancora s' figliuoli del tuo popolo, La giusti-zia del giusto non lo salverà, qua-lora egli avrà misfatto : ed altrest l'empio non caderà per la sua em-pieta, nel giorno ch'egli si sarà convertito dalla sua empietà : come per essa il giusto non potrà vivere, nel giorno ch'egli avra peccato.

13 Quando io avrò detto al giusto, ch'egli di certo vivera ; se egli, confidatosi nella sua giustizia, commette iniquità, tutte le sue giustizie non saranno ricordate: anzi egli morrà per la sua iniquità, ch'e-gli avrà commessa.

14 Quando altresì avrò detto all'empio, Di certo tu morrai: se egli si converte dal suo peccato, e

egli si converte dai suo processo, es fa giudicio, e giustizia:

15 E rende il pegno, e restituisce ciò ch'egli ha rapito, e camina negli statuti della vita, per non commettere iniquità: di certo egli viverà, non morrà.

16 Tutti i suoi peccati, ch'egli avrà commessi, non gli saranno

ricordati: egli ha fatto giudicio, e giustizia: egli viverà di certo. 17 Or i figliuoli del tuo popolo hanno detto, La via del Signore non è bene addirizzata: ma la lor propla via è quella che non è bene addirizzata.

18 Quando'l giusto si ritrarrà dalla sua giustizia, e commetterà iniquità, egli morrà per queste cose. 19 Quando altresì l'empio si ri-

trarrà dalla sua empietà, e farà giudicio, e giustizia, egli vivera per queste cose.

20 E voi avete detto, La via del

## EZECHIEL, XXXIII. XXXIV.

Signore non e bene addirizzata! A casa d' Israel, jo vi giudicherò, cia-

acuno secondo le sue vie.

21 Or avvenne che, nell'anno duodecimo della nostra cattività. mel guinto giorno del decimo mese. wemme a me uno, ch'era scampato di Gerusalemme : dicendo, La città è stata percossa.

22 E la sera avanti la venuta di colui ch'era scampato, la mano del Signore era stata sopra me: ed egli m'avea aperta la bocca, fin che colui venne a me la mattina: e cesì la mis bocca fu aperta, e

non fui più mutolo.

23 E la parola del Signore mi fu *indir*izzata : dicendo,

24 Figiiuol d'uomo, gli abitatori di que luoghi diserti, nel paese d'Igrael, dicono, Abraham era solo, e pur possedette il paese : e noi siamo molti : il paese ci è dato in ere-

25 Perciò, di' loro, Così ha detto il Signore Iddio, Voi mangiate la carne col sangue, e levate gli occhi verso i vostri idoli, e spandete il sangue : e possedereste voi'l pacse?

26 Voi vi mantenete in su la vostra spada, voi fate cose abbominevoli, e contaminate clascuno la moglie del suo prossimo: e posse-

dereste voi 'l paese ?

27 Di loro così, Così ha detto il Signore Iddio, Come io vivo, quelli che sono in que' luoghi diserti ca-deranno per la spada: ed lo darò coloro che sono per li campi alle fiere, aciochè gli divorino: e quelli che son nelle fortesse, e nelle spi-

lonche, morranno di pestilenza: 28 E metterò il paese in desolazione, ed in diserto : e l'alterezza della sua forza verra meno: ed i monti

d'Israel saranno diserti, sensa che vi passi più alcuno. 29 Ed essi conosceranno ch'io sono il Signore, quando avrò messo il paese in desolazione, ed in diserto, per tutte le loro abbominasioni,

hanno commesse.

30 Or, quant'è a te, figliuol d'uo-mo, i figliuoli del tuo popolo favellano di te, presso alle pareti, ed in su gli usci delle case: e parlano Tun con l'altro, ciascuno col suo fratello: dicendo. Deh. venite. ed udite quale è la parola ch'è proceduta dal Signore.

31 E vengono a te, come per mamiera di raunanza di popolo: e'l mio popolo siede davanti a te, ed ascolta le tue parole, ma non le mette ad effetto: perciochè egli ne fa de' ragionamenti d'amori nella sua bocca: ma il cuor suo va dietro 729

alia sua avarisie.

32 Ed ecco, tu sei loro a guisa d'una canson d'amori, d'uno oh'abbia bella voce, e suoni bene: ed essi ascoltano le tue parole, ma non le mettono punto ad effetto.

33 Ma, quando la cosa sara avvenuta. (ecco viene.) essi conesce ranno che v'è stato un profeta in menzo di loro.

### CAP. XXXIV.

A parola del Signore mi fu an-4 cora indirizzata: dicendo. 2 Figliuoi d'uomo, profetizza contr' a' pastori d'Israel: profetizza, e di' a que' pastori: Così ha detto il Signore Iddio, Guai a' pastori d'I-

srael, che si sono pasciuti loro stessi! non è la greggia, quella che i pastori debiono pascere ?

3 Voi mangiate il grasso, e vi vestite della lana: voi ammazzate la

pecera grassa, voi non pascete la

greggia.

4 Voi non avete confortate l'inferme, e non avete medicate le malate, e non avete fasciate le fiaccate, e non avete ricondotte le smarrite, e non avete ricercate le perdute: e le avete signoreggiate per forza, e con aspresza

5 Ed elle sono state disperse, per mancamento di pastore, e sono state per pasto a tutte le fiere della campagna, e sono state dissipate.

6 Le mie pecore sono ite errando per tutti i monti, e per ogni alto colle; e sono state disperse sopra tutta la faccia della terra, e non v'é state alcune che ne domandas-

se, o che le ricercasse.
7 Perciò, pastori, ascoltate la parola del Signore:
8 Come io vivo, dice il Signore

8 Come lo vivo, dice il signore iddio, io farò questo: perciochè le mie pecore sono state in preda, e per pasto ad ogni fiera della campagna, per mancamento di pastore: ed i miei pastori non hamo ricercate le mie pecore, anai i pastori ei son pascutti foro tetesa, e son hamo pasciutte le mie pecore: 9 Perciò, pastori, ascoltate la pa-

rola del Signore:

10 Così ha detto il Signore Iddio, Eccomi a que' pastori: ed lo rido-manderò le mie pecore dalle lor mani, e gli farò rimanerai di pascer la greggia, ed i pastori non pa-sceranno più loro stessi: anzi io riscueterò le mie pecore dalla lor bocca, e non saranno più loro per pesto.

11 Perciochè, così ha detto il Signere Iddio, Eccomi, e rideman-derò le mie pecore, e le ricercherò. 12 Siccome il pastore ricerca la 2 I 3

# EZECHIEL. XXXIV. XXXV.

sua mandra, qualora egli è in messo delle sue pecore disperse, così ricercherò le mie pecore, e le ri-scuoterò da tutti i luoghi, dove sono state disperse nel giorno di nuvola, e di caligine:

13 E le ritrarrò d'infra i popoli, e le raccoglierò da' paesi, e le ricondurrò nella lor terra, e le pascerò sopra i monti d'Israel, nelle pendicl, ed in tutte le dimoranze del

14 lo le pasturerò in buoni pa schi, e la lor mandra sarà negli alti monti d'Israel: quivi giaceranno in buona mandra, e pastu-reranno in paschi grassi, ne' monti d'Israel.

15 lo stesso pascerò le mie pecore, e le farò posare: dice il Si-

gnore Iddio.

16 lo ricercherò la perduta, e ricondurrò la smarrita, e fascerò la fiaccata, e conforterò l'inferma: ma distruggerò la grassa, e la for-te: io le pasturerò con giudicio. 17 E, quant' è a voi, pecore mie,

così ha detto il Signore Iddio, Ec-co, io giudicherò fra pecora e peco-

ra, fra montoni e becchi.

ra, ira montoni e ceccii.

18 Evvi egli troppo poca cosa, che pasturiate in buoni paschi, che voi calpestate co piedi l'imanente della vostra pastura? e che beviate acque chiare, che vol intorbidate co piedi quelle che restano?

19 Onde le mie pecore i pascono di ciò ch'a vete calpestato co' piedi,

e beono ciò ch'avete intorbidato

co' piedi.

20 Perciò, così ha detto il Signore Iddio, Eccomi, e giudicherò fra la pecora grassa, e la magra.

21 Perciochè voi avete sospinte col fianco, e con la spalla ; e con le corna avete cozzate tutte l'inferme, tanto che le avete disperse, e cacciate fuori.

22 lo salverò le mie pecore, e non saranno più in preda; e giudicherò

tra pecora e pecora:

23 E susciterò sopra loro un Pastore, che le pasturera, cioè, Da-vid, mio servitore: egli le pasturerà, e sarà loro per pastore.

24 Ed io, il Signore, sarò loro Dio: e David, mio servitore, sard Principe in mezzo d'esse. Io, il Signo-

re, ho parlato:

25 E farò con loro un patto di pace, e farò venir meno nel paese le bestie nocive: ed esse dimoreranno sicuramente nel diserto, e dormiranno nelle selve :

26 E farò ch'esse, e tutti i luoghi d'intorno al mio colle, non saranno altro che benedizione: e farò scender la pioggia al suo tempo:

e quelle piogge saranno piogge di henedizioni

27 E gli alberi della campagna produrrano i lor frutti, e la terra darà la sua rendita: e quelle saranno in sicurtà sopra la lor terra: e conosceranno ch'io sono il Signore, quando avrò rotte le sbarre del lor giogo, e le avrò riscosse dalla man di coloro che le tenevano in servitù.

28 E non saranno più in preds alle genti, e le fiere della campagna non le divoreranno viù: anzi abiteranno in sicurtà, e non vi sarà alcuno che le spaventi.

29 Ed io farò loro surgere una planta, per esser loro in nome, efama: e non saranno più consumate per fame nella terra, e non porteranno più il vituperio delle

genti:

30 E conosceranno ch'io, il Signore Iddio loro, sono con loro; e ch'esse, cior, la casa d'Israel, sono il mio popolo: dice il Signore Iddio. 31 Or voi, greggia mia, pecore del mio pasco, siete uomini, ed io son l'Iddio vostro: dice il Signore Iddio.

CAP. XXXV.

A parola del Signore mi fu and cora indirizzata: dicendo, 2 Figliuol d'uomo, volgi la tua faccia verso'l monte di Seir, e pro-

fetizza contr'ad esso: 3 E digli, Così ha detto il Signore Iddio, Eccomi a te, o monte di Seir, e stenderò la mia mano sopra te, e ti ridurrò in desolazione,

ed in diserto. 4 lo metterò le tue città in diser-

to, e tu sarai desolato, e conoscerai ch' lo sono il Signore.

5 Perciochè tu hai avuta nimicizia antica, ed hai atterrati i figliuoli d'Israel per la spada, nel temp della lor calamità, nel tempo del colmo dell'iniquità :

6 Perciò, come io vivo, dice il Signore Iddio, io ti metterò tutto in sangue, e'l sangue ti perseguitera: se tu non hai avuto in odio il sangue, il sangue altresì ti perse-

guiterà:

7 E metterò il monte di Seir in desolazione, ed in diserto: e farò che non vi sarà più chi vada, nè

chi venga :

8 Ed empierò i suoi monti de suoi uccisi: gli uccisi con la spada caderanno sopra i tuoi colli, nelle tue valli, e per tutte le tue pen-

9 Io ti ridurrò in diserti eterni, e le tue città non saranno giammai più ristorate: e voi conoscerete ch'io sono il Signore.

## EZECHIEL XXXV. XXXVI.

10 Perciochè tu hai detto. Quelle due nazioni, e que due paesi saranno miei: e noi le possederemo: benchè il Signore sia stato quivi:

11 Perciò, come lo vivo, dice il Signore Iddio, io opererò secondo la tua ira, e secondo la tua gelosia, onde hai prodotti gli effetti, per lo grande odio tuo contr'a loro : e sarò conosciuto fra loro, quando t'a-

3

đ

b

4

15

c

.

ı

÷

.

vrò giudicato. 12 E tu conoscerai ch'io, il Signore, ho uditi tutti i tuoi oltraggi, che tu hai detti contr'a' monti d' Israel: dicendo, Eglino son diserti, ci son dati per divorargli :

13 E che altresì ho udito come voi vi siete magnificati contr'a me con la vostra bocca, ed avete multiplicate le vostre parole contr'a me 14 Così ha detto il Signore Iddio, Quando tutta la terra si rallegre-

rà, lo ti ridurrò in desolazione. 15 Siccome tu ti sei rallegrato per l'eredità della casa d'Israel. erciò ch'era diserta; così ancora io opererò inverso te: tu sarai desolato, o monte di Seir: anzi Edom tutto quanto: e si conoscerà ch'io cono il Signore.

### CAP. XXXVI.

E TU, figliuol d'uomo, profetiz-za a' monti d'Israel: e di', Monti d'Israel, ascoltate la parola del Signore:

2 Così ha detto il Signore Iddio, Perciochè il nemico ha detto di voi,

Eia: i colli eterni son divenuti nostra possessione :

3 Perciò, profetizza, e di', Così ha detto il Signore Iddio, Perciochè voi slete stati distrutti, e tranghiottiti d'ogn'intorno, per divenire pos-

sessione dell'altre genti: e siete passati per le labbra di maldicenza, e per l'infamia de' popoli: 4 Perciò, o monti d'Israel, ascoltate la parola del Signore Iddio, Così da detto il Signore Iddio a' monti, ed a' colli; alle pendici, ed alle valli; a' luoghi desolati, ridotti in diserti, ed alle città abbandonate, che sono state in preda, ed in beffa all'altre genti, che son d'o-

gn'intorno:

5 Perciò, così ha detto il Signore Iddio, Se io non ho parlato nel fuoco della mia gelosia contr'altre genti, e contra tutta quanta l'I-dumea, le quali hanno fatto del mio paese la lor possessione, con allegrezza di tutto i cuore, e con isprezzo dell'animo, per iscacciarne gli abitatori, acioche ella fosse in

6 Perciò, profetizza alla terra d'I-

srael : e di' a' monti, ed a' colli : alle pendici, ed alle valli, Così ha detto il Signore Iddio, Ecco. io ho parlato nella mia gelosia, e nella mia ira. Perciochè voi avete portato il vituperio delle genti:

Perciò, così ha detto il Signore Iddio, Io ho alzata la mano, Se le genti, che son d'intorno a voi. non

portano il lor vituperio.

8 Ma voi. o monti d'Israel, gitterete i vostri rami, e porterete il vostro frutto al mio popolo Israel; perciochè egli è vicino a venire.

9 Perciochè, eccomi a voi, e mi

rivolgerò a voi, e sarete lavorati. e seminati.

10 Ed io farò multiplicare in voi gli uomini, la casa d'Israel tutta quanta : e le città saranno abitate. ed i luoghi diserti saranno edificati:

11 E farò multiplicare in voi uomini, ed animali : ed essi multiplicheranno, e frutteranno: e farò che sarete abitati, come a' di vostri antichi : e vi farò del bene, più che ne' vostri primi tempi: e voi co-noscerete ch'io sono il Signore:

12 E farò caminar sopra voi degli uomini, cioc. il mio popolo Israel, i quali vi possederanno, e voi sarete loro per eredità : e voi non gli

farete più morire

13 Così ha detto il Signore Iddio, Perciochè si dice di voi. Tu sei un *paese* che divora gli uomini, e tu hai sempre fatte morire le tue genti:

14 Perciò, tu non divorerai più gli uomini, e non farai più morire

le tue genti: dice il Signore Iddio.

15 E non ti farò più udire l'onte delle nazioni, e tu non porterai più il vituperio de popoli, e non farai più morir le tue genti: dice il Signore Iddio.

16 La parola del Signore mi fu ancora indirizzata: dicendo.

17 Figliuol d'uomo, que' della ca-sa d'Israel, dimorando nella lor terra, l'hanno contaminata col lor procedere, e co' lor fatti: il lor procedere è stato nel mio cospetto, come la lordura della donna mestruata.

18 Laonde io ho sparsa la mia ira sopra loro, per lo sangue ch'aveano spurso sopra la terra; e perciochè l'aveano contaminata co loro idoli:

19 E gli ho dispersi fra le genti, e sono stati sventolati fra i paesi : io gli ho giudicati secondo'i lor procedere, e secondo i lor fatti.

20 Ma, essendo giunti fra le genti, dove son venuti, hanno profanato il mio Nome santo: essendo detto di loro, Costoro sono il popo-

731

## EZECHIEL XXXVI. XXXVII.

lo di Dio, e sono usciti del suo

21 Ed io ho avuto riguardo al mio santo Nome, il quale la casa d'Israel ha profanato fra le nazioni,

dove son venutL

22 Perciò, di' alla casa d'Israel, Così ha detto il Signore Iddio, Io opero, non per cagion di voi, o casa d'Israel : anzi, per amor del mio santo Nome, il quale voi avete profanato fra le genti, dove siete venuti.

23 E santificherò il mio gran Nome, ch'è stato profanato fra le genti, il qual voi avete profanato in mezzo d'esse: e le genti cono-sceranno ch'io sono il Signore; dice il Signore Iddio : quando io mi sarò santificato in voi, nel co-

spetto loro:
24 E vi ritrarrò d'infra le genti, e vi raccoglierò da tutti i paesi, e vi ricondurrò nella vostra terra:

25 E spanderò sopra voi dell'acque nette, e sarete nettati: io vi netterò di tutte le vostre brutture, e di tutti i vostri idoli :

26 E vi darò un cuor nuovo, e metterò uno spirito nuovo dentro di voi: e rimoverò il cuor di pietra dalla vostra carne, e vi darò un

cuor di carne :

27 E metterò il mio Spirito dentro di voi, e farò che caminerete ne' miei statuti, e ch'osserverete, e metterete ad effetto le mie leggi. 28 E voi abiterete nel paese, ch'io ho dato a' vostri padri; e mi sarete popolo, ed lo vi sarò Dio:

29 E vi salverò di tutte le vostre brutture: e chiamerò il frumento, e lo farò multiplicare: e non man-

derò più sopra voi la fame : 30 Ed accrescerò i frutti degli alberi, e la rendita de campi: aciochè non riceviate più vituperio

fra le genti, per la fame. 31 E voi vi ricorderete delle vostre vie malvage, e de' vostri fatti, che non sono stati buoni: e v'ac-

corerete appo voi stessi, per le vostre iniquità, e per le vostre abbominazioni. 32 Egli non è per amor di voi

ch'io opero: dice il Signore Iddio: siavi pur noto: vergognatevi, e siate confusi delle vostre vie, o

casa d'Israel.

33 Così ha detto il Signore Iddio, Nel giorno ch'io vi netterò di tutte le vostre iniquità, io farò che le città saranno abitate, e che i luoghi diserti saranno riedificati.

34 E la terra desolata sarà lavorata, in luogo ch'ella era tutta di-serta, alla vista d'ogni passante; 35 È si dirà, Questa terra ch'era

desolata, è divenuta simile al gias-dino d' Eden: e queste città, ch'e-rano distrutte, diserte, e ruinate, ora son murate, ed abitate.

36 E le nazioni, che saranno rimase d'interno a voi conosceraz no ch'io, il Signore, avrò riedificati i lucghi ruinati, e piantata la terra diserta. Io, il Signore, ho pariato, ed altresi metterò la cosa ad effetto.

37 Così ha detto il Signore Iddio. Ancora sarò lo richiesto dalla casa d'Israel, di far lore questo, ciec, d

fargli multiplicar d'uomini, a gui-

sa di pecore. 38 A guisa delle gregge delle bestie consagrate, a guisa delle gregge di Gerusalemme, nelle sue festa solenni, così saranno le città diserte piene di gregge d'uomini : e si conoscerà ch'io sono il Signore.

#### CAP. XXXVII.

T A mano del Signore fu sopra me, e'l Signore mi menò fuori in ispirito, e mi posò in messo d'una campagna, la quale ero piena d'088a:

2 E mi fece passar presso d'esse, attorno attorno: ed ecco, erane in grandissimo numero sopra la campagna: ed ecco, erano molto

secche:

3 E mi disse, Figlinel d'uemo, Potrebbono quest'ossa rivivere Ed io dissi, Signore Iddio, tu'l sai. 4 Ed egli mi disse, Profetizza so-

pra queste ossa: e di loro, Ossa secche, ascoltate la parola del Signore:

5 Così ha detto il Signore Iddio a quest' ossa, Ecco, io fo entrare in voi lo spirito, e voi riviverete: 6 E mettero sopra voi de nervi,

e farò venir sopra voi della carne, e vi ricoprirò di pelle: poi metterò lo spirito in voi, e riviverete: e conoscerete ch'io sono il Signore. 7 Ed io profetizzai, come m'era

stato comandato: e, come io pro-fetizzava, si fece un suono: ed ecco un tremoto: e l'ossa s'accostarono ciascun' osso al suo. 8 Ed io riguardai : ed ecco, sopra quelle vennero de nervi, e della

carne, e furono ricoperte disopra

di pelle: ma non v'era ancora spirito alcuno in loro.

9 E'l Signore mi disse, Profetime allo spirito: profetima, figlinol d'uomo, e di' allo spirito, Coel ha detto il Signore Iddio, Vieni, o spirito, da' quattro venti, e soffia in questi uccisi, aciochè rivivano.

10 Ed io profetizzai, come egil m'avea comandato; e lo spirito entrò in essi, e ritornarone in vita.

## EZECHIEL, XXXVII. XXXVIII.

esi rissarono in piè, ed ereno un grandissimo esercito. 11 Ed egli mi disse, Figliuol d'uo-

mo, queste ossa son tutta la casa d' Israel: ecco, essi dicono, Le nostre ossa son secche, e la nostra speranza è perita: e, quant'è a noi, siamo sterminati.

12 Perciò, profetizza, e di' loro, Così ha detto il Signore Iddio, Ecco, lo apro i vostri sepoleri, e vi trarrò fuor delle vostre sepolture, o popol mio; e vi ricondurrò nel

13 E voi conoscerete ch'io sono il Signore, quando avrò aperti i vostri sepolori, e v'avrò tratti fuor delle vostre sepolture, o popol mio. 14 E mettero lo Spirito mio in

voi, e voi ritornerete in vita: e vi poserò sopra la vostra terra: e voi conoscerete ch'io, il Signore, ho parlato, e ch'altresì ho messa la cosa ad effetto : dice il Signore.

15 Poi la parola del Signore mi fu

indirizzata: dicendo.

16 Figliuol d'uomo, prenditi ancora un pezzo di legno, e scrivi sopra esso, Per Giuda, e per li fi-gliuoli d'Israel, suoi congiunti: poi prenditi un' altro pezzo di legno, e scrivi sopra esso, Per Iosef, lo legno d'Efraim, e di tutta la casa d' Israel, suoi conglunti :

17 Poi accostagli l'uno all' altro, come se non fossero ch'un sol peszo di legno : e sieno così congiunti

nella tua mano.

18 E, quando i figliuoli del tuo popolo ti diranno, Non ci dichiarerai tu che cosa vuoi dire per

queste cose ?

19 Di' loro, Così ha detto il Si-gnore Iddio, Ecco, io prendo il pez-zo di legno di Iosef, che è in mano d'Efraim, e quel delle tribu d'Israel, sue congiunte: e lo met-terò sopra questo, cioc, sopra l pez-zo di legne di Giuda: e ne fare un medesimo pezzo di legno, e saran-no una stessa cosa nella mia mano. 20 Tieni adunque que due peszi di legno, sopra i quali avrai scrit-

to, nella tua mano, nel lor co-spetto:
21 E di'loro, Così ha detto il Si-gnore iddio, Ecco, io ritrarro'i figliuoli d' Israel di mezzo delle gen-ii, dove sono andati, e gli raccoglierò d'ogn' intorno, e gli ricen-durrò nella lor terra:

😢 E ne farò una medesima n sione, nella terra, ne' monti d'i-srael: ed un solo Re sarà lor re a tutti: e non saranno più due na-sioni, e non saranno più divisi in

due regni :
23 E non si contamineranno più 733

co' loro idoli, nè con le loro abbominazioni, nè con tutti i lor misfatti: ed io gli salverò di tutte le loro abitazioni, nelle quali hanno peccato: e gli netterò, e mi saran-

ne popolo, ed le sarò loro Dio. 24 El mio servitore David sarà re sopra loro, ed essi tutti avranno un medesimo Pastore, e camineranno nelle mie leggi, ed osserveranno i mici statuti, e gli mette-

ranno in opera:

25 Ed abiteranno nel paese ch'io ho dato a lacob, mio servitore; nel quale i padri vostri abitarono: ed abiteranno in quello, essi, ed i lor figliuoli, ed i figliuoli de' lor figliuoli, in perpetuo: e'l mio ser-vitore David sarà lor principe in

eterno. 26 Ed io farò con loro un patto di pace: vi sarà un patto eterno con loro: e gli stanzierò, e gli accrescerò, e metterò il mio santus-

rio in mezzo di loro in perpetuo. 27 E'l mio tabernacolo sarà appresso di loro : ed io sarò loro Dio. ed essi mi saranno popolo.

28 E le genti conosceranno ch'io sono il Signore, che santifico Israel, quando'i mio santuario sarà in mezzo di loro in perpetuo.

## CAP. XXXVIII.

POI la parola del Signore mi fu

indirizzata: dicendo, 2 Figliuol d'uome, volgi la tua

faccia verso Gog, verso i paese di Magog, principe, e capo di Mesec, e di Tubal: e profetizza contr'a lui:

3 E di', Così ha detto Il Signore Iddio, Eccomi a te, o Gog, princi-pe, e capo di Mesec, e di Tubal: 4 E ti farò tornare indietro, e ti

metterò de' graffi nelle mascelle, e ti trarrò fuori, con tutto'l tuo esercito, cavalli, e cavalieri, tutti quanti perfettamente ben vestiti, gran raunata di popolo, con targhe, e scudi, i quali trattano le spade tutti quanti:

5 E con loro la gente di Persia. di Cus, e di Put, tutti con iscudi. ed elmi:

6 Gomer, e tutte le sue schieres la casa di Togarma, dal fundo del Settentrione, insieme con tutte le sue schiere: molti popoli teco.

Mettiti in ordine, ed apparec-7 Mettiti in trumo, che chiati, tu, e tutta la tua gente, che s'è raunata appresso di te; e sii lo-

ro per salvaguardia. 8 Tu sarai visitato dopo molti. giorni: in su la fin degli anni tu verrai nel paese del popolo riscosso dalla spada, e raccolto da molti popoli, ne' monti d'Israel, i quali

# EZECHIEL, XXXVIII. XXXIX.

erano stati ridotti in diserto perpetuo: silora che il popolo di que paese, essendo stato ritratto d'infra i popoli, abiterà tutto in sicurtà:

9 E salirai, e verrai a guisa di ruinosa tempesta : tu saral a guisa di nuvola, da coprir la terra: tu. e tutte le tue schiere, e molti po-

10 Così ha detto il Signore Iddio, Egli avverra in quel giorno, che molte cose ti saliranno nel cuore, e penserai un maivagio pensiero:

11 E dirai, lo saliro contr'al paese delle villate : io verrò sopra la rente quieta, ch'abita in sicurtà: (eglino abitano tutti in luoghi senza mura, e non hanno nè sbarre, nè porte:)

12 Per ispogliare spoglie, e per predar preda: rimettendo la tua mano sopra i luoghi diserti, di nuo-

vo abitati: e sopra'l popolo raccolto dalle genti, che s'adoperera intorno al bestiame, ed alle sue facultà: ed abiterà nel billico del

13 Seba, e Dedan, ed i mercatanti di Tarsis, e tutti i suoi leoncelli, ti diranno, Sei tu venuto per ispo-gliare spoglie? hai tu fatta la tua raunata per predar preda, per portarne via argento, ed oro: per rapir bestiame, e facultà; per ispo-

gliar molte spoglie?
14 Perciò, figliuol d'uomo, profetizza, e di a Gog, Così ha detto
il Signore Iddio, in quel giorno, quando' i mio popolo Israel abiterà

in sicurtà, noi saprai tu i

15 E tu verrai dal tuo luogo, dal fondo del Settentrione: tu, e molti popoli teco, tutti montati sopra cavalli, gran raunata, e grosso

esercito:

16 E salirai contr'al mio popolo Israel, a guisa di nuvola, per coprir la terra : tu sarai in su la fine de giorni, ed io ti farò venire sopra la mia terra: aciochè le genti mi conoscano, quando io mi sarò santificato in te, nel cospetto loro, o

Gog. 17 Così ha detto il Signore Iddio, Non sei tu quello, del quale lo par-lai a' tempi antichi, per li profeti d'Israel, miel servitori, i quali profetizzarono in que' tempi, per mol-fi anni, ch' io ti farei venire contr'a

loro?

18 Ma egli avverrà in quel giorno, nel giorno che Gog sarà venuto sopra'l paese d'Israel, dice il Signore Iddio, che l'ira mi salirà nelle

19 Ed io ho pariato nella mia gelosia, nel fuoco della mia indegna-734 zione: Se in quel giorno non d'à un gran tremoto nel paese d'Israel.

20 Ed i pesci del mare, e gli uccelli del cielo, e le fiere della campagna, ed ogni rettile che va serpendo sopra la terra, ed ogni uomo che è sopra la terra, tremeranno per la mia presenza: ed i monti saranno diroccati, ed i balsi caderanno, ed ogni muro ruinerà a terra.

21 Ed io chiamerò la spada contra lui, per tutti i mici monti: dice il Signore Iddio: la spada di ciascun di loro sarà contr'al suo fratello.

22 E verrò a giudicio con lui con pestilenza, e con sangue: e farò piover sopra lul, e sopra le sue schiere, e sopra i molti popoli che saranno con lui, una pioggia strabocchevole, pietre di gragnuola, fuoco, e solfo

23 Ed io mi magnificherò, e mi santificherò, e saro conosciuto nel cospetto di molte genti: e conosceranno ch' io sono il Signore.

## CAP. XXXIX.

'U adunque, figliuol d'nomo, profetizza contr'a Gog: e di', Così ha detto il Signore Iddio, Eccomi a te, o Gog, principe, e capo di Mesec, e di Tubal : 2 E ti farò tornare indietro, e ti

farò andare errando, dopo che t'a-vrò tratto dal fondo del Settentrione, e t'avrò fatto venire sopra i

monti d'Israel :

3 E scuoterò l'arco tuo dalla tua man sinistra, e farò cader le tue saette dalla tua destra. 4 Tu caderai sopra i monti d'I-

srael, tu, e tutte le tue schiere, ed i popoli che saranno teco: io t'ho dato per pasto agli uccelli, ed agli uccelletti d'ogni spezie, ad alle

fiere della campagna. 5 Tu sarai atterrato su per la campagna: perciochè io ho par-lato: dice il Signore Iddio.

6 Ed lo manderò un fuoco in Magog, e sopra quelli ch'abitano nel· l'isole in sicurtà: e conosceran-

no ch'io sono il Signore. 7 E farò che'l mio Nome santo sarà conosciuto in messo del mio popolo Israel, e non lascerò più profanare il mio santo Nome: e le genti conosceranno ch'io sono il gnore, il Santo in Israel.

8 Ecco, la cosa è avvenuta, ed è stata fatta: dice il Signore Iddio:

questo è quel giorno, del quale io

ho parlato. 9 E gli abitanti delle città d'Israel usciranno fuori, ed accenderanno un fuoco, ed arderanno armi. e targhe, e scudi, ed archi, e saette,

### EZECHIEL XXXIX: XL.

e dardi maneschi, e lance: e con quelle terranno il fuoco acceso lo

nazio di sett' anni:

 E non recheranno legne dalla. campagna, e non ne taglieranno ne' boschi: anzi faranno fuoco di quell' armi: e spoglieranno quelli che gli aveano spogliati, e prede-ranno quelli che gli aveano predati: dice il Signore Iddio.

11 Ed avverra in quel giorno, ch'io darò quivi in Israel un luogo da sepoltura a Gog, cioc, la Valle de viandanti, dal Levante del mare; ed ella sarà turata a' viandanti: e quivi sarà seppellito Gog, e tutta la sua moltitudine: e quel luogo si chiamera, La Valle della moltitudine di Gog.

12 E que' della casa d'Israel gli seppelliranno per sette mesi, per nettare il paese.

13 E tutto'l popolo del paese gli seppellirà: e questo sarà loro per fama, nel giorno ch'io mi sarò giorificato: dice il Signore Iddio.

14 E metteranno da parte degli uomini, i quali del continuo andranno attorno per lo paese, e seppelliranno, insieme co' viandanti, quelli che saranno rimasi su la faccia della terra, per nettarla: in capo di sette mesi ne ricercheranno ancora.

15 E chiunque passera per lo paese, e vedra un' osso d'uomo, rizzera presso d'esso un segnale, fin che i sotterratori l'abbiano seppellito nella Valle della moltitudine di Gog.

16 Ed anche il nome della città sarà Hamona: e così netteranno

il paese.

17 Oltr'a ciò, figliuol d'uomo, co-sì ha detto il Signore Iddio, Di' a-gli uccelli d'ogni maniera, ed a tut-te le fiere della campagna, Adu-natevi, e venite: raccoglietevi d'ogn'intorno all'uccisione ch'io vi fo; alla grande uccisione ch'io fo sopra i monti d'Israel: e voi mangerete della carne, e berrete del

sangue.
18 Mangerete carne d' uomini prodi, e berrete sangue di principi della terra: tutti montoni, agnelli, e becchi, giovenchi, bestie grasse

19 E mangerete del grasso a sazietà, e berrete del sangue fino ad ebbrezza, della mia uccisione, ch'io

v'ho fatta.

20 E sarete saziati, sopra la mia tavola, di cavalli, di bestie da carri, d'uomini prodi, e d'uomini di guerra d'ogni maniera: dice il Signore Iddio.

21 Ed io metterò la mia gloria fra con gli occhi, ed ascolta con l'orec

le genti, e tutte le nazioni vedranno il mio giudicio, ch'io avrò eseguito; e la mia mano ch'io avrò messa sopra quelli.

22 E, da quel giorno innanzi, la casa d'Israel conoscera ch'io sono

il Signore Iddio loro.

23 E le genti conosceranno che la casa d'Israel era stata menata in cattività per la sua iniquità: perciochè avea mistatto contr'a me: laonde lo avea nascosta la mia faccia da loro, e gli avea dati in man de lor nemici; ed erano tutti caduti per la spada.

24 Io avea operato inverso loro secondo la lor contaminazione, e secondo i lor misfatti: ed avea na-

scosta la mia faccia da loro.

25 Perciò, così ha detto il Signore Iddio, Ora ritrarrò Iacob di cattività, ed avrò pietà di tutta la casa d'Israel, e sarò geloso del mio santo Nome.

26 Dopo ch'avranno portato il lor vituperio, e la pena di tutti i lor misfatti, ch'aveano commessi contr'a me, mentre dimoravano sopra la lor terra in sicurtà, senza ch'alcuno gli spaventasse;

27 Quando lo gli ricondurrò d'infra i popoli, e gli raccoglierò da' paesi de' lor nemici, e mi santificherò in loro, nel cospetto di molte genti.

28 E conosceranno ch'io sono il Signore Iddio loro, quando, dopo avergli fatti menare in cattività fra le genti, gli avrò poi raccolti nella lor terra, senza averne quivi lasciato alcun di resto

29 E non nasconderò più la mia faccia da loro: perciochè avrò sparso il mio Spirito sopra la casa d'Israel: dice il Signore Iddio.

NELL' anno venticinquesimo principio dell'anno, nel decimo giorno del mese, nell' anno quartodecimo da che la città fu percossa: in quell' istesso giorno la mano del Signore fu sopra me, ed egli mi me-

2 Egli mi menò nel paese d'Israel, in visioni di Dio: e mi posò sopra un monte altissimo, sopra'i quale, dal Mezzodì, v'era come un'

edificio di città.

3 E, come egli m'ebbe menato là. ecco un' nomo, il cui sembiante pareva di rame, ed avea in mano un fil di lino, ed una canna da misurare: ed egli stava in piè in su la porta.

4 E quell'uomo parlò a me: di-cendo, Figliuol d'uomo, riguarda

735

# EZECHIEL, XL.

chie, e pen mente a tutte le cose ch'io ti mostro: perclochè tu sei stato menato quà, per fartele ve-dere: fa assapere alla casa d'Israel tutte le cose che tu vedi.

5 Or ecco un muro di fuori della casa d'ogn' intorno. E quell' uomo, avendo in mano una canna da misurare, di sei cubiti, e d'un palmo, misurò la larghesza di quell'e-

dificio, ed era d'una canna: e l'altexa, ed era parimente d'una canna.

6 Poi venne ad una porta che guardava verso'l Levante, e salì per li gradi d'essa, e misurò l'un degli stipiti della porta, ed era d'una carina di larghezza : poi l'altro ed era parimente d'una canna di

targhessa.
7 Poi misuro le logge, e ciascuna d'esse era d'una canna di lunghesa, e d'una canna di larghezza: e fra l'una loggia e l'altra v'era lo epasie di cinque cubiti : poi misu-rò il limitar della porta d'appresso al portale della casa di dentro, ed ere d'una canna.

8 Poi egli misurò il portale della porta di dentro, ed era d'una can-

9 Poi misurò ancora il portale della porta, ed era d'otto cubiti: e le sue fronti, ed erano di due cubiti: e l'antiporto della porta era in-

10 E le logge della porta, verso'l Levante, erano tre di qua, e tre di là: tutte e tre erano d'una medesima misura: parimente d'una stessa misura erano le fronti di

quà, e di là

Il Poi egli misurò la larghezza del vano della porta, ed era di dieci cubiti : e la lunghezza della porta, ed era di tredici cubiti.

12 E v'era una chiusura davanti alle logge, d'un cubito: e parimen-te una chiusura d'un cubito dalraltro lato: ed ogni loggia avea sei cubit di qua, e sei di la. 13 Poi egli misurò la porta, dal

tetto d'una delle logge a quel del l'altra opposta; e v'era la larghessa di venticinque cubiti: git usci di nuelle essendo l'uno dirincontro alaltro.

M Poi impiego in pilastrate sessanta cubiti : e la porta d'ogn' in-torno era al pari d'una delle pilastrate del cortile:

15 E dalla facciata anteriore della porta, fino alla facciata del portale della porta di dentro, v'erano cinquanta cubiti.

16 E v'erano delle finestre fatte a cancelli nelle logge, e ne loro ar-chi di dentro della porta d'ogn'in-736 torno: e così era in tutti I corridorl delle porte : v'erano delle finestre indentro, d'ogn'intorno; e

delle palme alle fronti. 17 Poi egli mi menò nel cortile di fuori : ed ecco delle camere, ed un lastrico lavorato d'ogn' interno del cortile : disopra a quel lastrico vo-

rano trenta camere. 18 E quel lastrico, ch'era allato alle porte, al pari della lunghezza

d'esse, era il suoto da basso. 19 Poi egli misurò uno spazio. dalla facciata della porta disotto, fino alla facciata di fuori del curtile di dentro, di larghezza di cento cubiti, verso l'Oriente, e verso'l Settentrione.

20 Egli misurò eziandio la porta del cortile difuori, la quale riguardava verso'l Settentrione, per la sua lunghezza, e per la sua lar-

ghezza:

21 E le sue logge, ch'erano tre di quà, e tre di la : egli misuro eziandio le sue fronti, è le sue pilastrate, ed esse erano della medesima misura di quelle della prima porta: misuro eciandio la lunghezza di questa portu, ed era di cinquanta cubiti : e la sua larghezza, ed era di venticinque cubiti.

22 Misuro ezlandio le sue finestre, ed i suoi archi, e le sue palme, ed erano secondo la misura della porta che riguardava verso'l Levante, e si saliva ad casa per sette scaglioni : e gli archi di quella porta erano in faccia a quelli

senglioni.

23 E la porta del cortile di dentro era dirincontro all'altra porta del Settentrione, come dal lato del Le vante: ed egli misurò da porta a porta, e v'erana cento cubitl.

24 Pol egli mi menò verso'l Mezzodì; ed ecco una porta, che riguardava verso'l Mezzod): ed egli misurò le fronti, e le pilastrate d'essa, ed erano secondo le misure pre-

cedenti.

25 E v'erano delle finestre in essa, e ne' suoi archi d'ogn' intorno, simili a quelle finestre precedenti : la lunghezza d'essa porta era di cinquanta cubiti, e la larghezza di venticinque cubiti;

26 Ed i suoi gradi erano di setto scaglioni, ed i suol archi erano in faccia a quelli : ella avea eziandio delle palme alle sue fronti, una di qua, ed una altra di là di clascuna

27 V era eziandio ana porta nel cortile di dentro, che riguardava verso'i Mezzodi: ed egli misurò da porta a porta, dal lato del Mezzodi, e v'erano cento cubiti.

## EZECHIEL, XL. XII.

28 Pol egli mi menò al cortile di dentro, per la porta Meridionale: ed egli misuro la porta Meridio-nale, ed era secondo le misure pre-

tedenti;

b

ú

ı£

12

5

5

ġ,

ıi

ś

;

i

29 E le sue logge, e le sue fronti, 6 le sue pilastrate, erano secondo quelle misure precedenti: e v'erano in essa, e ne' suoi archi, delle finestre d'ogn' intorno: la lunghezsa d'essa porta era di cinquanta cubiti, e la larghezza di venticinque cubiti.

30 E le pilastrate d'ogn'intorno erano di venticinque cubiti di lunghezza, e di cinque cubiti di lar-

ghezza

31 Ed i suoi archi riguardavano verso'i cortile di fuori, e v'erano delle palme alle sue fronti: ed i

suoi gradi erano d'otto scaglioni. 32 Poi egli mi menò nel cortile di dentro, dal Levante, e misurò la porta: ed essa era secondo le mi-

sure precedenti :

33 E le sue logge, e le sue fronti, e le sue pilastrate, erano secondo quelle misure precedenti : e v'erano in essa, e nelle sue pilastrate, d'ogn'intorno, delle finestre: la Iunghezza d'essa porta era di cinquanta cubiti, e la larghezza di venticinque cubiti.

31 Ed i suoi archi riguardavano verso'i cortile di fuori, e v'erano delle palme alle sue fronti, di quà, e di là : ed i suoi gradi erano d'otto

scaglioni.

35 Poi egii mi menò alla porta Settentrionale, e la misuro secondo quelle misure precedenti;

36 Insieme con le sue logge, e le sue fronti, e le sue pilastrate: e v'erano delle finestre d'ogn' intorno : la lunghezza d'essa porta era di cinquanta cubiti, e la larghezza

di cinquanta cubiti.

37 E le sue fronti riguardavano verso'i cortile di fuori: e v'erano delle palme alle sue fronti di quà, e di là: ed i suoi gradi erano d'otto scaglioni.

38 E fra le pliastrate di quelle porte v'erano delle logge, co' loro usei: quivi si lavavano gli olo-

39 E presso al portale dell'una di quelle porte v'erano due tavole da un lato, e due dall'altro, da ecannar sopra esse gli olocausti, ed i sacrificii per lo peccato, e per

40 E parimente dall'uno de lati di fuori della soglia dell'entrata del-l'altra porta, cloc, della Settentrionale, v'erano due tavole : e dall'altro lato del portale d'essa porta, due altre tavole.

41 Così v'erano quattro tavole di quà, e quattro di là, a' lati di ciascuna porta, ch'erano in tutto otto tavole, sopra le quali si scannava-

no i sacrificij.

42 E le quattro tavole, ch'erano per gli olocausti, erano di pietra pulita: la lunghezza di ciascuna era d'un cubito e mezzo, e la lar-ghezza d'un cubito e mezzo, e l'altezza d'un cubito : e sopra quelle si riponevano gli strumenti, co quali si scannavano gli olocausti, ed i sacrificii.

43 Verano eziandio degli arpioni d'un palmo, messi per ordine d'ogn'intorno della casa : e sopra le tavole si metteva la carne dell'of-

ferte.

44 E difuori della porta di dentro v'erano le camere de' cantori, nel cortile di dentro, le quali erano allato alla porta Settentrionale: le lor facce erano verso'l Mezzodi. Ve n'era una allato della porta Orientale, traendo verso'l Settentrione.

45 E quell'uomo mi parlò: di-cendo, Questa camera, che riguarda verso'l Mezzodì, è per li sacer-doti che fanno l'ufficio della casa :

46 E quell' altra camera, che riruarda verso'l Settentrione. ¿ per li sacerdoti che fanno l'ufficio dell'altare. Essi sono i figliuoli di Sa-doc, i quali, d'infra i figliuoli di Levi, s'accostano al Signore, per fare il suo servigio.

47 Poi misurò il cortile, ed era di cento cubiti di lunghezza, e di cento di larghezza, quadro: e l'altare era a diritto davanti alla casa.

48 Poi egil mi menò al portico della casa, e misurò gli stipiti del portico, ed erano di cinque cubiti di quà, e di cinque di la: poi la larghezza della porta, ed era di tre cubiti di quà, e di tre di là.

49 La lunghezza del portico era di venti cubiti, e la larghezza d'undici cubiti, oltr'allo spazio de' gradi, per li quali si saliva ad esso: e le colonne erano presso degli sti-piti, l'una di qua, l'altra di la.

### CAP. XLL

Pol egli mi menò nel tempio, e misurò gli stipiti, ed erano di sei cubiti di larghezza di qua, e di sei cubiti di larghezza di la: quanta era la larghezza del tabernacolo.

2 E la larghezza del la porta era di sei cubiti, e le spalle della porta erano di cinque cubiti di qua, e di cinque cubiti di là. Poi egli misuro la lunghezza del tempio, ed era di quaranta cubiti: e la larghezza, ed era di venti cubiti.

# EZECHIEL. XLI. XLII.

3 Poi entrò nella parte interiore, o rui cutro nella parte interiore, e misurò lo stipite della porta, ed era di due cubiti: e poi la porta, ed era di sei cubiti: ed oltr'alla larghexia della porta v'erano sette cubiti.

4 Poi misurò la lunghessa di questa parte interiore, ed era di venti cubiti: e la larghezza, ed era di venti cubiti, in faccia al tempio.

Poi egli disse, Questo è il Luogo

santissimo 5 Poi egli misurò il muro della casa, ed era di sei cubiti: e la larghezza di ciascuna pila, ed era di quattro cubiti, d'ogn' intorno della

6 E queste pile, accoszando una pila con l'altra, erano di trentatre piedi : e v'erano delle ritratte nelle areti di dentro delle pile d'ogn' intorno, per servir di sostegni alle travi, ed aciochè le travi non s'attenessero al muro della casa.

7 Or v'era in quelle pile uno spagiro : perciochè si saliva per una scala a lumaca nella casa d'ogn' intorno: e per ciò v'era quello spazio nella casa fino in cima: e così dal solaio da basso si saliva al sommo, per quel di messo.

8 E, riguardando l'alterra della casa d'ogn' intorno, io vidi che le fondamenta delle pile erano d'una canna intiera, cioè, di sei gran

cubiti. 9 La larghezza del muro, ch'era alle pile infuori, era di cinque cubiti: come anche ciò ch'era stato lasciato di voto fra le pile della

10 Or fra le camere v'era uno spazio di venti cubiti di larghezza,

d'ogn' intorno della cas

11 E v'era una porta in ciascuna pila, per entrare in quello spazio chera stato insciato voto: una porta, dico, verso'i Settentrione, ed una altra porta verso'l Mezzodì: e la larghezza dello spazio lasciato voto era di cinque cubiti

12 E l'edificio, ch'era allato al corpo del tempio dall' un lato, e dall' altro, traendo verso l'Occidente, avea settanta cubiti nella sua larghezza: e'l muro dell' edificio avea cinque cubiti di larghezza d'ogn' intorno; e novanta cubiti

di lunghezza. 13 Poi egli misurò la casa, ed era

li lunghezza di cento cubiti: il orpo del tempio, l'edificio, ed i 101 muri, tutto insieme era di inghezza di cento cubiti.

4 E la piazza davanti alla casa, i al corpo del tempio, dall' Orien-

era di cento cubiti.

15 Poi egli misurò la lunghezza dell' edificio ch'era dirimpetto al corpo del tempio, nella parte di dietro d'esso, co suoi portici di qua, e di là : ed era di cento cubitL el egli misurò il templo di dentro,

e le pilastrate del cortile : 16 Gli stipiti, e le finestre fatte a cancelli, ed i portici d'intorno, da lor tre lati, opposti a' palchi del tempio, i quali erano coperti di le-Or il tergname d'ogn' intorno.

razzo arrivava fino alle finestre. e le finestre erano coperte: 17 Dal disopra della porta fino alla casa, di dentro, e di fuori, ed in somma per tutto'i muro d'inter-

no, di dentro, e di fuori, a misure

tegreati. 18 E v'era un lavoro di Cherubint, e di palme: ed una palma era fra un Cherubino, e l'altro: e clascun Cherubino avea due facce.

Il) E la faccia dell' uomo era volta verso una palma, da un lato: e la faccia del leoncello era volta verso una altra palma, dall' altro lato. Questo lavoro era per tutta la casa attorno attorno.

20 Da terra fin disopra alla por-ta, v'erano de Cherubini, e della E tali erano la

palme lavorate.

pareti del tempio. 21 Gli stipiti, e'l limitar della porta del templo, erano quadri : o la faccia del santuario era del medesimo aspetto che quella del tem-

pio. 22 L'altare era di legno, di tro cubiti d'altezza, e di due cubiti di lunghezza: ed avea i suoi cantoni: e la sua tavola, ed i suol lati erano di legno. E quell' uomo mi disse, Quest'è la mensa, ch' davanti al Signore.

23 Or il tempio, e'l santuario,

aveano due reggi agli usel loro. 24 E quelle due reggi erano di due pezzi, che si riplegavano: • così clascuna regge era di due pezzi.

25 E sopra gli usci del templo g'era un lavoro di Cherubini, e di palme, simile al lavoro delle pareti : e v'era una travatura di legno nella facciata del portico di

fuori. 26 V'erano eziandio delle finestre fatte a cancelli, e delle palme di qua, e di la, alle spalle del portico. come alle pile della casa, ed alle travature.

## CAP. XLII.

DOI quell uomo mi menò fuori al cortile di fuori, per la via che traeva verso'l Settentrione ; e

## EZECHIEL, XLIL XLIII.

nal condusse nelle camere, ch' era-no dirimpetto al corpo del tempio, a dell'edificio, verso l'Settentrione:

9 In fronte alla lunghezza di cen-to cubiti della porta Settentrio-nale, ed alla larghezza di cinquan-

a cubiti:

3 Dirimpetto a' venti cubiti del certile di dentro, ed al lastrico, ch'era nel cortile di fuori : un portico riscontrandosi con l'altro da

tre parti. 4 E davanti alle camere v'era un corridolo, largo dieci cubiti, ri-tratto in dentro d'un cubito: e gli usci delle camere erano verso'l

Settentrione.

5 Or le camere del solaio più alto erano raccorciate: perciochè i pilastri di quello erano più pic-cioli che que' degli altri, oto, che que' del solsio basso, e del mezza-

no dell' edificio.

6 Perciochè quelle camere erano a tre solai, e quelle non aveano colonne, come quelle de' cortili : e perciò, quell'alto solalo era raccorciato più che'l basso, e'i meszano da terra.

E la chiusura, ch'era in fuori, davanti alle camere, traendo verso'l cortile di fuori, dirincontro alle camere, era di cinquanta cu-

biti di lunghezza.

8 Perciochè la lunghessa delle camere, ch'erano nel cortile di fuori. era di cinquanta cubiti. Ed ecco. iavanti al tempio v'era uno spazio

di cento cubiti.

9 E disotto a quelle camere v'era una entrata dal lato d'Oriente, entrando in esse dal cortile di fuori. 10 Nella larghezza del procinto del cortile, traendo verso l'Oriente, dirimpetto al corpo del tempio, ed all' edificio, v'erane delle camere

11 E v'ers un corridoio davanti a quelle, di simil forma come quello delle camere ch'erano verso'l Settentrione: esse erano d'una medesima lunghezza, e d'una medesima larghessa: ed aveano tutte le medesime uscite, ed i medesimi ordini, e le medesime porte.

12 E quali erano le porte delle camere ch'erano verso'i Mezzodi, tale era altresì la porta ch'era in fondo al corridoio, che faceva capo alla chiusura del parapetto, ch'era dall' Oriente, quando s'en-

trava in esse.

13 E quell' uomo mi diese, Le camere Settentrionali, e le camere Meridionali, che sone dirimpetto al corpo del tempio, son le camere sante, dove i sacerdoti che s'accostano al Signore deono mangiar le come santissime: quivi exiandio deono riporre le cose santissime, e l'offerte di panatica, ed i sacrificti per lo peccato, e per la colpa: perciochè quel luogo e santo.

14 Quando i sacerdoti saranno entrati nel luogo santo, non usciranno di quello nel cortile di fuori; anzi poseranno quivi i lor vesti-menti, co' quali fanno il servigio, e vestiranno altri vestimenti: ed allora potranno venire nel cortile

del popolo. 15 Poi quell' uomo, avendo finito menò fuori per la via della porta che guardava verso Oriente; e mi-

surò il ricinto d'ogn' intorno. 16 Egli misurò il lato Orientale 16 Egii misuro ii mao te minurare; e v'e-con la canna da misurare; e v'e-rano cinquecento canne, alla can-na da misurare, d'ogn' intorno. 17 Poi misuro ii lato Settentrico.

nale; e v'erano cinquecento canne, alla canna da misurare, d'o-gn' intorno.

18 Poi misurò il lato Meridionale. e v'erane cinquecento canne, alla canna da misurare, d'ogn' intorno.

19 Pojegli si rivolse verso'l lato Occidentale, e lo misuro; ed era di cinquecento canne, alla canna

da misurare.

20 Egli misurò la casa da' quattro venti; ed ella avea un muro d'ogn' intorno, di lunghessa di cinquecento cubiti, e di larghezza di cinquecento cubiti: per sepa-rare il luogo santo dal profano-

## CAP. XLIII. Pol egli mi condusse alla porta.

2 Ed ecco la gioria dell' Iddio d'Israel, che veniva di verso'i Levante: e la sua voce *era* simile al suon di grandi acque; e la terra ri-

spiendeva della sua gioria.

3 E la visione ch'io vidi ere nell'aspetto simigliante alla visione ch'io vidi, quando venni per distrugger la città: e le semblanze erano le medesime con quelle ch'io avea vedute presso al fiume Che bar: ed io caddi sopra la mia

4 E la gloria del Signore entrò nella casa, per la via della porta, che riguardava verso'l Levante. 5 E lo Spirito m'elevò, e mi me-

nò nel cortile di dentro: ed ecco, la casa era ripiena della gloria del

6 Ed lo udii uno che parlava a me dalla casa: ed un' uomo fu quivi

in piè appresso di me: 7 E mì disse, Figiluol d'uomo,

739

## EZECHIEL. XLIII. XLIV.

ecco'l luogo del mio trono, e'l luo-go delle piante de' miei piedi, dove lo abiterò fra i figliuoli d'Israel in perpetuo: e la casa d'Israel non contaminera più il mio santo No-me, nè essi, nè i lor re, con le lor fornicazioni, e con le carogne de' lor re, e co' loro alti luoghi :

8 Come hanno fatto, quando hanno posta la lor soglia presso della mia soglia, e'l loro stipite presso del mio stipite, tal che v'era sol la parete fra me e loro: e così hanno contaminato il mio Nome santo, con le loro abbominazioni, c'hanno commesse: onde io gli ho consumati nella mia ira.

9 Ora allontaneranno da me le lor fornicazioni, e le carogne de' lor re : ed io abiterò in messo di lo-

ro in perpetuo.

10 Tu, figliuol d'uomo, dichiara alla casa d'Israel il disegno di que-sta casa: e sieno confusi delle loro iniquità: poi misurino la pianta d'essa.

ll E, quando si saranno vergognati di tutto quello c'hanno fatto, d' loro assapere la forma di questa casa, e la sua disposizione, e le sue uscite, e le sue entrate, e tutte le sue figure, e tutti i suoi ordini, e tutte le sue forme, e tutte le sue regole: e disegnale davanti agli occhi loro: aciochè osservino tutta la sua forma, e tutti i suoi ordi-

ni, e gli mettano in opera. 12 Quest' è l'ordine della casa: Sopra la sommità del monte, tutto'l suo ricinto d'ogn' intorno sa-ra un luogo santissimo. Ecco,

quest' e l' ordine della casa. 13 E queste son le misure dell'al-tare, a cubiti, de' quali ciascuno è d'un cubito, e d'un palmo: Il d'un cubito di larghezza: e'l ri-cinto, ch'era sopra l'orlo di quello d'ogn' intorno, era d'una spanna: e quello era il suolo dell' altare.

14 Or dal seno, ch'era in terra, fino alla sportatura da basso, v'erano due cubiti: e quella sportatura avea un cubito di larghezza: e dalla più picciola sportatura, fino alla maggiore, v' erano quattro cubiti: e la larghezza della mag-

giore era d'un cubito. 15 E l' Hareel era alto quattro cu-

biti, e dail' Ariel in su v'erano le uattro corna.

16 E l'Ariel avea di lunghessa odici cubiti, ed altrettanti di larhezza: ed era quadro per ogni

erso. 17 E la sportatura avea di lunhezza quattordici cubiti, ed al-rettanti di larghezza, da tutti e 740

quattro i suoi lati : e l'orlo, ch'èva d'intorno a questa parte dell'al-tare, era d'un mezzo cubito: e'l seno, ch'era presso all'altra, era suoi gradi erano volti verso'l Le-

18 E quell uomo mi disse, Fi-gliuol d'uomo, così ha detto il Signore Iddio, Questi son gli ordini dell'altare, nel giorno che sara fatto, per offerire sopra esso gli olocausti, e per ispandere sopra

esso il Sangue. 19 Ed allora tu darai a' sacerdoti Leviti, che son della progenie di Sadoc, i quali s'accostano a me, dice il Signore Iddio, per ministrar-

mi, un giovenco, per sacrificio per lo peccato: 20 E prenderai del sangue d'esso, e ne metteral sopra le quattro cor na dell'altare, ed a' quattro canti della sportatura, e sopra l'orlo, attorno attorno. Così netterai l'al-

tare, e farai purgamento per esso. 21 Poi prenderai il giovenco del sacrificio per lo peccato, e quello sarà arso in un luogo della casa ap-

partato, fuori del luogo santo. 22 E'l secondo giorno tu offerirai, per sacrificio per lo peccato, un becco, senza difetto: e con esso si farà il purgamento per l'altare, come si sara fatto col giovenco. 23 Quando tu avrai finito di far

quel purgamento, tu offerirai un giovenco dell'armento, senza di-fetto: ed un montone della greggia, senza difetto.

24 E tu gli offerirai davanti al Signore, ed i sacerdoti gitteranno

del sale sopra, e gli offeriranno ia olocausto al Signore. 26 Per le spazio di sette giorni, tu sacrificheral un becco per giorno, per lo peccato; ed i sacerdoti sacrificheranno un giovenco dell'ar-mento, ed un montone della greg-

gia, senza difetto.

26 Per lo spazio di sette giorni essi faranno il purgamento per l'al-tare, e lo purificheranno : ed essi si consagreranno nel lor ministe-

27 E, compiuti que giorni, dall'ottavo giorno innanzi, quando i sacerdoti sacrificheranno sopra l'altare i vostri olocausti, ed i vostri sacrificij da render grazie, io vi gradirò : dice il Signore Iddio.

CAP. XLIV.

Pol egli mi ricondusse verso la porta di fuori del luogo santo, la quale riguardava verso'l Levan-te: ed essa *era* chiusa.

2 E'l Signore mi disse, Questa

## EZECHIEL. XLIV.

porta sarà chiusa, e non s'aprirà, e niuno entrerà per essa: perciochè il Signore Iddio d'Israel è entrato per essa: perciò resterà chiusa. 3 Ella è per lo principe: il prin-

cipe sedera in essa per mangiar davanti al Signore: egli entrerà per la via del portale di questa porta, e per la via di quello stesso se n'uscirà.

4 Ed egli mi menò, per la via della porta Settentrionale, davanti alla casa: ed lo riguardai, ed ecco. la gloria del Signore avea ripiena la Cosa del Signore: ed lo caddi so-

pra la mia faccia.

5 E'i Signore mi disse, Figliuol d'uomo, considera col cuore, e riguarda con gli occhi, ed ascolta con gli orecchi, tutte le cose ch'io ti dico, intorno a tutti gli ordini della Casa del Signore, ed a tutte le regole d'essa: considera ancora l'entrate della casa, per tutte l'uscite del santuario:

6 E di a quella ribella, alla casa d'Israel, Così ha detto il Signore Iddio, Hastinvi tutte le vostre abbominazioni, o casa d'Israel.

7 Allora ch'avete introdotti gli stranieri, incircuncisi di cuore, ed incircuncisi di carne, per esser nel mio santuario, per profanar la mia casa: ed avete offerti i miei cibi. grasso, e sangue, mentre quelli violavano il mio patto in tutte le vostre abbominazioni:

8 E non avete osservata l'osservanza delle mie cose sante: anzi avete costituiti, a vostro senno, persone, per guardie delle mie os-

servanze, nel mio santuario. 9 Così ha detto il Signore Iddio, Niun figliuolo di straniere, incircunciso di cuore, ed incircunciso di carne, d'infra tutti i figliuoli degli stranieri, che sono nel mezzo de' figliuoli d' Israel, entrera nel mio santuario.

10 Ma i sac rdoti Leviti, che si sono allontanati da me, quando Israel s'è sviato, e che si sono sviati da me, dietro a' loro idoli, porte-

ranno la loro iniquità:

11 E saranno sol ministri nel mio santuario, costituiti alla guardia delle porte della casa, e facendo i servigi della casa: essi scanneran-no gli olocausti, ed i sacrificij al popolo, e saranno in piè davanti a

lul, per servirgit.
12 Perciochè hanno loro servito davanti a' loro idoli, e sono stati alla casa d'Israel per intoppo d'ini-quita: perciò, io ho alzata la mia mano contr'a loro, dice il Signore Iddio, che porteranno la loro iniquità:

13 E non s'accosteranno più, a me, per esercitarmi'l sacerdozio. nè per accostarsi ad alcuna delle mie cose sante, cioc, alle mie cose santissime: anzi porteranno la loro ignominia, e la pena dell' abbominazioni c'hanno commesse :

14 E gli porrò per guardiani della casa, e per fare ogni servigio d'es-

sa, e tutto ciò che vi si dee fare. 15 Ma, quant'è a' sacerdoti Leviti, figliuoli di Sadoc, i quali hanno osservata l'osservanza del mio santuario, quando i figliuoli d'Israel si sono sviati da me, essi s'accosteranno a me, per ministrarmi : e staranno in piè davanti a me, per offerirmi grasso, e sangue : dice il Signore Iddio.

lo Essi entreranno nel mio santuario, ed essi s'accosteranno alla mia mensa, per ministrarmi; ed osserveranno ciò ch' io ho coman-

dato che s'osservi.

17 Or, quando entreranno nelle porte del cortile di dentro, sieno vestiti di panni lini: e non abbiano addoeso lana alcuna, quando ministreranno nelle porte, del cortile di dentro, e più innanzi.

18 Abbiano in capo delle tiare line, e delle calze line sopra i lor lombi: non cingansi dove si suda.

- 19 E, quando usciranno ad alcu-no de' cortili di fuori, al popolo, spoglino i lor vestimenti, ne quali avranno fatto il servigio, e ripongangli nelle camere sante, e vestano altri vestimenti: aciochè non santifichino il popolo co' lor vestimenti
- 20 E non radansi'l capo, nè nudrichino la chioma: tondansischiettamente il capo.

21 E niuno sacerdote bea vino. quando entrerà nel cortile di dentro.

22 E non prendansi per moglie alcuna vedova, nè ripudiata : anzi una vergine della progenie della casa d' Israel : overo una vedova. che sia vedova d'un sacerdote.

23 Ed ammaestrino il mio popolo a discernere tra la cosa santa, e la profana, e dichiaringli la differenza che v'e tra la cosa monda, e l'immonda.

24 E soprastieno alle liti, per giudicare : dieno giudicio secondo le mie leggi: ed osservino le mie leg-gi, ed i miei statuti, in tutte le mie solennità: e sanctifichino miei Sabati.

25 E non entri alcun sacerdote dove sia un morto, per contaminarsi: pur si potrà contaminare per padre, e per madre, e per figlinolo, e per figlinola, e per fra-

741

avuto marito.

26 E, dopo ch'egii sarà state net-tato, continglisi sette giorni: 27 E nel giorno ch'egii entrerà nel luogo santo, nel cortile di dentro, per ministrar nel luogo san-to, oferisca il suo sacrificio per lo perseto: dice il Signore Iddio.

28 E queste cose saranno loro per toro eredità: lo sono la loro eredità : e voi non darete loro alcuna possessione in Israel: io son la lor possessione.

29 Kasi mangeranno l'offerte di panatica, ed i sacrificij per lo peccato, e per la colpa: parimente, ogn'interdetto in Israel sarà loro.

30 E le primizie di tutti i primi fratti d'ogni cosa, e tutte l'offerte cievate di qualunque cosa, d'infra tutto le vostre offerte, saranno de' sacerdoti: parimente voi darete al sacerdote le primisie delle vostre paste, per far riposar la benedizio-

ne sopra le case vostre. 31 Non mangino i sacerdoti al-cun carname d'uccello, o di bestia morta da sè, o lacerata dalle fiere.

CAP. XLV.

R. quando voi spartirete a sorte il pacae per eredità, offerite, per offerts al Signore, una porsione consagrata del paese, di lunghezza di venticinquemila cubiti, e di lar-ghezza di diecimila. Quello epazio anzi santo, per tutti i suoi confini,

d'ogn'intorne.

2 D'esso prendansi per lo luogo santo cinquecento cuotti per luno, ed altrettanti per largo, in quadro d'ogn' intorno : ecinquanta cubiti per le pertinense di fuori d'o-gn'intorno.

3 Misura adunque uno spasio di questa misura, cloè, di lunghessa di venticinquemila cubiti, e di lar-ghessa di diecimila: ed in quello spasio sarà il santuario, il luogo

antissimo.

4 Esso è una porzione santificata del paese: essa sarà per li sacerdoti, ministri del santuario che s'accostano al Signore, per mini-strargii: sarà loro un luogo da case: oltr'al luogo santo per lo cantuario.

5 Poi misura un'altro spazio di venticinquemila cubiti di lunghez-🖦 e di diecimila di larghessa: llo sara per li Leviti, ministri della casa, per lor possessione, con nti camere.

6 Poi ordinate, per la possession della città, cinquemila cubiti in za, e venticinquemila in

tello, e per sorella, che non abbia i e quello spasio sarà per tutta la casa d' Israel.

7 Poi assegnate la parte al principe, di qua, e di la della santa offerta, e della possession della città, allato alla santa offerta, ed alla possession della città, dall' Occi-dente, e fino all'estremità Occi-dentale: e dall'Oriente, fino all'estremità Orientale: e la lunghezza sia uguale ad una di quelle parti, dall'estremità Occidentale fino al-

l'Orientale, 8 Egli avrà quello del paese per sua possessione in Israel : ed imiei

sua possessione in Israel: ed imbi-principi non oppresseramo più ii mio popolo, e issesramo il rime-mente del passe alla casa d'Israel, per le lor tribù.

9 Così ha detto il Signore Iddio, Bastivi, principi d'Israel: togicie-via la violensa, e la rapina; e fate giustizia, e giudicio; levate le ve-stre storsioni d'addosso al mio po-robo dien il Signore Addosso al mio po-

polo: dice il Signore Iddio. 10 Abbiate bilance giuste, ed Ka giusto, e Bat giusto. 11 Sia l'Efa, e'l Bat, d'una medesima misura, prendendo il Bat per la decima parte d'un' Homer, e l'Esa similmente per la decima parte d'un' Homer: sia la misura dell'uno, e dell'altro a ragion dell' Homer.

12 E sia il siclo di venti oboli: e siavi la Mina di venti sichi, di venticinque sicli, e di quindici sicii.

13 Quest's l'offerta, che voi offeri rete : la sesta parte d'un' Efa, del-l'Homer del frumento : voi darete parimente la sesta parte d'un'Efs, dell'Homer dell'orso.

14 E lo statuto dell'olio, (il Bat è la misura dell'olio,) è, che si dia B decima parte d'un Bat, per Core, che è l'Homer di dieci Bati: conciosiacosachè l' Homer sia di dieci Rati:

15 E del minuto bestierne lo stetuto è che si dia di dugento bestic una de' luoghi grassi d'Israel: e quest'offerta sarà per l'offerte di anatica, e per gli olocausti, e per li sacrificij da render grasie, per far purgamento per essi: dice il Signore Iddio.

16 Tutto'l popolo del paese sarà tenuto a quell'offerta, la quale sgii darà al principe che sarà in Israel. 17 Ed al principe s'apparterra di fornire gli olocausti, e l'offerte di panatica, e l'offerte da spandere, nelle feste solenni, e nelle calendi, e ne sabati, in tutte le solennità della casa d'Israel: egli fornirà i sacrificij per lo peccato, e l'offerte di panatica, e gli olocausti, ed i sacrificij da render granie, per far

### EZECHIEL, XLV. XLVI.

pargamento per la casa d'Israel.
18 Così ha detto il Signore Iddio. Nel primo mese, nel primo giorno del mese, prendi un giovenco sen-za difetto, e purifica il santuario, sacrificando questo giovenco per lo

peccato. 19 E prenda il sacerdote del sanque di questo vacrificio per lo peccato, e mettalo sopra gli stipiti del-la casa, e sopra i quattro canti del-le sportature dell'attare, e sopra

16

t

6

i

4

í

è

ì

ŧ

١

gli stipiti della porta del cortile di dentro. 20 Fa' il simigliante nel settimo orno del medesimo mese, per colui ch'avrà peccato per errore, e per lo scemplo: e così purgherete

21 Nel primo mese, nel quartodecimo glorno del mese, siavi la Pasqua: sia una festa solenne di sette giorni, ne' quali manginsi pa-

ni azzimi

22 Ed in quel giorno sacrifichi l

zz sa in quel giorno sacrifichi il principe, per sè, e per tuttol popolo del paese, un glovenco per sacrificio per lo peccato.

33 E ne' sette glorni della festa, sacrifichi, per olocausto al Signe, per olocausto al Signe, con contenti senso difesta residente. toni, senza difetto, per ciascuno di que sette giorni: e, per sacri-ficio per lo peccato, un becco per

24 Offerisca ezlandio, per offerta di panatica, un' Efa di fior di farina, per giovenco: è parimente un Era per montone, ed un Hin

d'olio per Efa. 25 Nel settimo mese, nel quintedecimo giorno del mese, nella festa solenne, offerisca le medesime cose per sette giorni, il medesimo sa-crificio per lo peccato, il medesimo olocausto, la medesima offerta di panatica, e'l medesimo olio.

### CAP. XLVI.

NOSI ha detto il Signore Iddio, La porta del cortile di dentro, la quale riguarda verso'l Levante, sia chiusa i sei giorni di lavoro: ma aprasi nel giorno del Sabato: aprasi parimente nel giorno delle Calendi.

2 Ed entrivi I principe per la via del portale della porta di fuori, e fermisi allo stipite della porta, mentre i sacerdoti offeriranno il suo olocausto, ed i suoi sacrificij da render grazie; ed adori sopra la soglia della porta, poi escasene fuori : e non serrici la porta infino alla sera.

3 Ed adori I popolo del paese davanti al Signore, all'entrata di quel la porta, ne' Sabati, e nelle Calendi.

4 Or l'olocausto, che'l principe of ferirà al Signore, nel giorno del Sa bato, sia di sei agnelli senza difetto, e d'un montone senza difetto.

5 E l'offerta di panatica sia d'un' Efa di fior di farina, per lo mon-tone : e, per gli agnelli, quanto e-

gli vorrà donare : e d'un Hin d'o-lio per Efa. 6 E nel giorno delle Calendi sia u suo olocausto d'un giovenco sensa difetto: edi sei agnelli, e d'un montone, senza difetto.

7 Ed offerisca, per offerta di pana tica, un' Efa di fior di farina, per le giovenco: ed un' Efa per lo montone : e per gli agnelli, quanto gli verra a mano : ed un' Hin d'olle per Efa.

8 E, quando'l principe entrera nel tempio, entri per la via del portale di quella porta, e per quella stessa via esca fuori.

9 Ma, quando'l popolo del paese verrà davanti al Signore nelle feste solenni, chi sara entrato per la via della porta Settentrionale per adorare, esca per la via della porta Meridionale: e chi sarà entrato per la via della porta Meridionale, esca per la via della porta Settentriona-ie : non ritorni per la via della porta, per la quale sard entrato : anzi

esca per quella che è dirincontro. 10 E, quant'è al principe, entri con loro, quando quello entrerà:

ed esca, quando quello uscira.

11 E nelle feste, e nelle solennità. sia l'offerta di panatica d'un Efa di flor di farina per giovenco, e pari-mente d'un Efa per montone: e di quanto il principe vorra dare, per gli agnelli: e d'un' Hin d'olio per Efa.

12 E, quando'l principe farà una offerta volontaria, olocausto, o sa crificij da render grazie, per ofierta volontaria al Signore, apragiisi al-lora la porta che riguarda verso Levante, e faccia il suo olocausto, ed i suoi sacrificij da render grazie, siccome egli suol fare nel giorno del Sabato: poi esca fuori: e, dopo ch'egli sarà uscito, serrisi la porta.

13 Or tu sacrificherai ogni glorno al Signore in olocausto un' agnello d'un' anno, senza difetto: sacrifica-

lo ogni mattina. 14 Offerisci parimente ogni mattina con esso, per offerta di panatica, la sesta parte d'un Efa di fior di farina, e la terza d'un Hin d'ello, per istemperare il fior di farina. Quest è la continua offerta di panatica, che si dee presentare al Signo-

re, per istatuti perpetui.
15 Offeriscasi adunque quell' agnello, e quell'offerta di panatica,

## EZECHIEL. XLVI. XLVII.

e quell'olio, ogni mattina, per olo-

causto continuo.

16 Così ha detto il Signore Iddio, Quando'l principe avra fatto alcun dono ad alcuno de'suoi figliuoli, quello e sua eredità : quel dono apartenga a'suoi figliuoli : quell'e ior possessione, per ragion d'ere-

17 Ma, quando avrà fatto un dono della sua eredita ad uno de' suoi servitori, sia quel dono suo fino all'anno della libertà : poi ritorni al principe : ma la sua eredità appar-

tiene a' suoi figliuoli : sia loro. 18 E'l principe non prenda nulla dell' eredità del popolo, per dispodestarlo con oppressione della sua possessione : egli lascera eredita a'suoi figliuoli della sua propia possessione, aciochè alcuno del mio popolo non sia disperso, essendo ecacciato ciascuno dalla sua poseesione.

19 Poi egli mi menò, per l'entrata ch'era allato alla porta, nelle ca-mere sante, ch'erano per li sacerdo-ti, le quali riguardavano verso'l Settentrione: ed ecco, quivi era un certo luogo, nel fondo, verso'l Po-

nente.

20 Ed egli mi disse, Quest'è il luogo, dove i sacerdoti cuoceranno le carni de' sacrificij per la colpa,e per lo peccato: e dove cuoceranno l'offerte di panatica, per non portarle fuori, al cortile di fuori: onde il

popolo sia santificato. 21 Poi egli mi menò fuori, al cortile di fuori, e mi fece passare a' quattro canti del cortile : ed ecco un cortile in un canto del cortile. ed un' altro cortile in un' altro can-

to del cortile.

22 A'quattro canti del cortile v'erano de' cortili, co' lor fumaiuoli, di quaranta cubiti di lunghezza, e di trenta di larghezza: tutti e quattro erano d'una medesima misu-

ra, ed erano a' canti. 23 Ed in tutti e quattro v'era un'ordine di volte d'intorno: e disotto a quelle volte v'erano i focolari dispo-

sti d'ogn' intorno.

24 Ed egli mi disse, Queste son le cucine, dove i ministri della casa cuoceranno i sacrificij del popolo.

CAP. XLVII.

Pol egli mi rimeno all' entrata della casa: ed ecco, dell'acque uscivano disotto alla soglia della casa, verso'l Levante: perciochè la casa era verso'l Levante : e quell' acque scendevano disotto, dal lato destro della casa, dalla parte Meridionale dell'altare. 2 Poi egli mi menò fuori, per la

744

via della porta Settentrionale, e mi fece girare per la via difuori, traen-do verso'l Levante : ed ecco, quel-l'acque surgevano dal lato destro.

3 Quando quell' uomo uscì ver-so'l Levante, egli avea in mano una cordicella, e misurò mille cubitl. e mi fece valicar quell'acque; ed esse mi giugnevano solo alle cal-

Poi misuro altri mille cubiti, e mi fece valicar quell'acque; ed esse mi giugnevano fino alle ginocchia: poi misurò altri mille cubiti, e mi fece valicar quell' acque: ed esse mi

giugnevano fino a' lombi :
5 Poi misurò altri mille cubiti, e quell'acque erano un torrente, il quale io non poteva valicare co' piedi : perciochè l'acque erano cresciute tanto ch'erano acque che conveniva passare a nuoto : un tor-

rente, che non si poteva guadare.
6 Allora egli mi disse, Hai tu veduto, figliuol d'uomo? Poi mi menò più innanzi, e mi fece ritorna

re alla riva del torrente.

7 E, quando vi fui tornato, ecco un grandissimo numero d' alberi in su la riva del torrente di quà, e di là: 8 Ed egli mi disse, Quest' acque hanno il lor corso verso'l confine Orientale del passe, e scendono nella pianura, ed entrano nel mare: e,

quando saranno nel mare, l'acque d'esso saranno rendute sane. 9 Ed averra ch'ogni animal rettile vivente, dovunque verranno que due torrenti, viverà: e'i pesce vi sarà in grandissima copia: quando quest' acque saranno venute là l'altre saranno rendute sane : ed ogni

animale viverà, dove quel torrente sarà venuto.

10 Avverra parimente che presso d'esso *mare* staranno pescatori: da En-ghedi fino ad En-eglaim, sara un luogo da stendervi reti da pescare: il pesce di que' luoghi sara, secondo le sue spezie, in grandissimo numero, come il pesce del mar grande. 11 Le paludi d'esso, ed i suoi lagu-

mi non saranno renduti sani: saranno abbandonati a salsuggine.

12 E presso al torrente, in su la riva d'esso, di qua, e di la, cresce ranno alberi fruttiferi d'ogni maniera : le cui frondi non s'appasseranno, e'l cui frutto non verrà giammai meno : a' lor mesi produrranno i lor frutti primaticci: per-ciochè l'acque di quello usciranno del Santuario: e'l frutto loro sarà per cibo, e le lor frondi per medica-

13 Così ha detto il Signore Iddio, Questi sono i confini del paese, il quale voi spartirete per eredità alle

## EZECHIEL, XLVII, XLVIII.

dodici tribù d'Israel, avendone Iosef due parti. 14 E tutti, l'uno al par dell' altro,

possederete quel paese, del quale lo alvai la mano, ch'io lo darei a' padri vostri: ed esso paese vi scaderà per eredità.

15 Questi sono adunque i confini del paese: Dal lato Settentrionale.

del mar grande, traendo verso Het-lon, fin che si giugne in Sedad: 16 Hamat, Berota, Sibraim, che e fra i confini di Damasco, ed i confini d'Hamat: Haser-hatticon, che

é a' confini d' Hauran. 17 Cost i confini saranno dal mare, Hasar-enon, confine di Damasco, e lungo'l Settentrione, onde il con-fine sarà Hamat. E questo sarà il

lato Settentrionale.

18 E'l lato Orientale sard d'infra Hauran, e Damasco, e passerà fra Galaad, e'l paese d'Israel, lungo'l Misurate dal confine Giordano. fino al mare Orientale. E questo sard il lato Orientale,

19 E'l lato Meridionale, di verso l'Austro, sarà da Tamar fino all'acque delle contese di Cades, lungo'l Torrente fino al mar grande. E questo sard il lato Meridionale, di verso l'Austro,

20 E'l lato Occidentale sard il mar rande, dat confine del paese, fin dirincontro all' entrata d' Hamat. E questo sarà il lato Occidentale. 21 E voi spartirete fra voi questo

paese, secondo le tribù d'Israel. 22 Or dividetelo in eredità fra voi, ed i forestieri che dimoreranno nel mezzo di voi, i quali avranno generati figliuoli nel mezzo di voi: e sienvi quelli come i natii d'infra i figliuoli d'Israel: ed entrino con voi in parie dell' eredità, fra le tribù d'Israel.

23 Date al forestiere la sua eredità. nella tribù, nella quale egli dimorera: dice il Signore Iddio.

#### CAP. XLVIII.

R questi sono i nomi delle tribù: Dall' estremità di verso'l Settentrione, lungo la via d'Hetlon, fino all'entrata d'Hamat, Hasar-enon, confine di Damasco, verso'l Settentrione, allato ad Hamat, vi sard una parte per Dan : e d'essa. saranno le estremità Orientale, e l'Occidentale.

2 Ed allato al confine di Dan, dall'estremità Orientale fino all' Occidentale, vi sard una parte per Aser. 3 Ed allato al confine d'Aser, dal-l'estremità Orientale, vi sard una parte per Neftali.

4 Ed allato al confine di Neftali,

dail' estremità Orientale fino all'Occidentale, ei sard una parte per Manasas.

5 Ed allato al confine di Manasse. dall' estremità Orientale fino al-

l' Occidentale, vi sarà una parte per Efraim.

6 Ed allate si confine d'Efraim, dall'estremità Orientale fino all'Occidentale, vi sand una porte per Rubert.

Ed allato al confine di Ruben, dall' estremità Orientale fino all'Occidentale, vi sard una parte per

Giuda.

8 Ed allato al confine di Giuda. dail' estremità Orientale fino all'Occidentale, vi sarà la parte che vol offerirete per offerta, di venticinquemita cubiti di larghezza, e di lunghezm ugunle all' um dell'aftre parti, dall' estremiti Orientale fino all' Occidentale : e'l Santuario sara nel messo d'essa.

9 La parte, che voi offerirete al Signore, sard di venticinquemila cubiti di lungherra, e di diccircita

di larghessa.

10 E la parte dell' offerta santa sard per costoro, cioè, per li sacer-dott: ed aerà dai Settentrione venticinquemlla cubiti di lunghezza. e dall' Occidente diccimila di larghezza: e parimente decimita di larghezea dall'Oriente, e venticin-quemila di langhezza dal Mezzodi; el Santuario del Signore sara nel mezzo d'essa.

11 Elia sard per li sacerdoti consagrati, d'infra i figliuoli di Sadoc, i quali hanno osservato ciò ch'in ho comandato, s nen si sono sviati. come gil altri Levitt, quando i figliuoli d'Israel si sono svinti.

12 E quella sarà loro una offerta leveta dell' offerta del puese, una cosa santissima : ella sard allato al

confin de Leviti.

13 E la parte de' Leviti sard allafo al confin de' sacerdoti, di lunghezza di venticinquemila mibiti, e di larghesza diecimila : tutta ia iunghezzu sara di venticinquemita cubiti, e la larghessa di diccimila.

14 Ed essi non potranno venderne nulla : ed anche non potranno me scamblare, ne trasporture ad altri queste primizie del paese : percloché sono cosa sacra al Signore.

15 Ed I chiquemila cubiti, che saranno di resto nella larghezza, sopra venticinquemila di lunghezza, saranne un luego non consegrato. per la città, così per l'abituzione, come per li contorni d'essu: e la città sarà nel mezzo di quetto.

16 E queste saranno le misure della città : dai lato Settentrionale.

### EZECHIEL, XLVIII.

ella avrà quatisomila cinquecento cubiti : e dal lato Meridionale quat-tromila cinquecento : e dal lato Orientale, quattromila cinquecento: e dal lato Occidentale, quattromila

cinavecento. 17 E la città avrà un contorno di dugencinquanta cubiti dal Settentrione, e di dugencinquanta dal Messodi, e di dugencinquanta dall'Oriente, e di dugencinquanta dal-

l' Occidente.

18 E, quant' è allo spazio che sa-rà di resto nella lunghessa, allato all'offerta santa del paese, che sarà di diccimila cubiti verso l'Oriente, e di diecimila verso l'Occidente, allato altresì all' offerta santa; l'entrata d'esso sarà per lo nutri-mento de' ministri della città. 19 Or i ministri della città saran-

no presi al servicio d'essa d'infra tutte le tribù d'Israel.

20 Tutta la parte offerta serci di venticinquemila cubiti, sopra altri venticinquemila: voi leverete la quarta parte di quest' offerta san-ta, per la possessione della città. 21 E cio che sarà di resto, di

quà, e di là della santa offerta, e della possessione della città, dirincontro a que' venticinquemila cu-bici dell' offerta, fino al confine Orientale del passe: e dall'Occi-dente, dirincontro a' venticinque-mila cubiti, fino al confine Occidentale del paese, allato all' aitre arti : sard per lo principe : e l'oferta santa, c'i santuario della caa aranno nel mezzo di quello

22 E ciò che sarà della possessione de Leviti, e della possessione della città, sarà nel mezso di ciò ch'apparterra al principe: ciò che sara tra'i confine di Giuda, e quel di

Beniamin, sarà del principe.

32 E, quant' è all' altre tribù, vi
ard una parte per Beniamin, dall'estremità Orientale fino all' Occidentale.

42 Ed allato al confine di Benia-

min, dall' estremità Orientale fino all' Occidentale, vi sard una parte per Simeon.

95 Ed allato al confine di Simeon. dall' estremità Orientale fino all'Occidentale, vi sard una varie per lesseets.

26 Ed allato al confine d' lessear. dail' estremità Orientale fino all'Occidentale, ei sard una parte per

Zahujon.

27 Ed aliato al confine di Zabulon, dail' estremita Orientale fino all' Occidentale, vi sard una parte per Gad.

28 Ed a' confini di Gad, dal lato Australe, verso'l Mezzodi, sara fi confine del paese, da Tamar fino all' acque delle contese di Cades. lungo'l torrente, fino al mar grande.

29 Quest' è il paese, che voi spartirete in credita alle tribà d'Israel. dul detto torrettie : e queste sono le lor parti: dice il Signore Iddio. St) Or queste son l'uscite della

città: dal lato Settentrionale vi saransa quattramila cinquecento cu-

biti di misura.

31 E le porte della città saranno montante de' nomi delle tribu d'I-Brael: vi saranno tre porte verso l Setteutrione: una defte, Porta di Ruben: una altra detta, Porta di Glada: una altra detta, Porta di

Levis 32 E dal lato verso'i Levante vi paranno quattromila cinquecento cubiri, e tre porte: una detta, Porta di losef: una sitra detta, Porta di Benjamin: una altra detta, Por-

ta di Dan.

33 E dai lato verso'l Memodi wi anomno quattromlia cinquecento cubifi di misura, e tre porte: una dette, Porta di Simeen: una altra detta, Porta d'Issacar: una altra

detto, Porta di Zabulon. 34 E dal lato verso'l Ponente vi sarazono quattromila cinquecento cubiti, con le lor tre porte : una detta, Porta di Gad: una ultra detta, Porta d'Aser: una altra detta, Por-

ta di Neftali.

35 La Città girerà dicisttomila cubiti, e da quel glorno innanzi l nome della città sard, Il Signore è duive

## IL LIBRO DEL PROFETA DANIEL.

CAP. I.

NELL'anno terro del regno di Ioiachim, re di Giuda, Nebucadnesar, re di Babilonia, venne contr'a Gerusalemme, e l'assediò. 2 E'l Signore diede in man sua

Ioiachim, re di Giuda, ed una parte degli arredi della Casa di Dio: ed egli gli condusse nel paese di Sinear, nella casa de suoi dij: e portò quegli arredi nella casa del

esoro de suoi dij. 3 E'l re disse ad Aspenaz, capo de' suoi eunuchi, che, d'infra i figliuoli d'Israel, e del sangue res-

le. e de' principi,

Ne menasse de fanciulli, in cui non fosse alcun difetto, belli d'aspetto, ed intendenti in ogni saplenza, e saputi in isclenza, e dotati d'avvedimento, e di conoscimento, e prodi della persona, per istare nel palazzo del re: e che s'insegnassero loro le lettere, e la lingua de' Caldei.

5 E'i re assegnò loro una certa provisione per giorno, delle vi-vande reali, e del vino del suo bere: ed ordinò ancora, che s'allevassero lo apazio di tre anni, in capo de' quali stessero davanti

al re. 6 Or fra essi furono, de' figliuoli di Giuda, Daniel, Hanania, Mi-

sael, ed Azaria.

7 Ma il capo degli eunuchi pose loro altri nomi: a Daniel pose nome Beltsasar: ed ad Hanania, Sadrac: ed a Misael, Mesac: ed

8 Or Daniel si mise in cuore di non contaminarsi con le vivande del re, nè col vino del suo bere: e richiese il capo degli eunuchi che gli fosse permesso di non contami-

grazia, e pietà appresso'l capo de-gli eunuchi. 9 Ed Iddio fece trovare a Daniel

10 Ma il capo degli eunuchi disse a Daniel, Io temo il re, mio signore, il quale ha ordinato il vostro cibo, e le vostre bevande: imperochè, perchè s'egli vedesse le vostre facce più triste di quelle degli altri fanciulli, pari vostri, vorreste voi rendermi colpevole di fallo capitale inverso'l re?

Il Ma Daniel disse al Melsar, il quale il capo degli eunuchi avea costituito sopra Daniel, Hanania,

Misael, ed Azaria:

12 Deh. fa' prova de' tuoi servitori lo spazio di dieci giorni: e sien-ci dati de' legumi da mangiare, e dell' acqua da bere.

13 E poi sieno riguardate in presenza tua le nostre facce, e quelle de' fanciulli che mangiano delle vivande reali : ed allora fa' co' tuoi servitori, come tu avviseral.

14 Ed egli acconsenti loro, e fece

prova d'essi per dieci giorni. 15 Ed in capo de' dieci giorni, le lor facce apparvero più belle, e più piene di carne, che quelle di tutti gli altri fanciulli che mangia-vano le vivande reali.

16 Laonde il Melsar da quel di innanzi prendeva le lor vivande, e'l vino del lor bere, e dava loro

de' legumi. 17 Ed Iddio donò a tutti e quattro que' fanciulli conoscimento, ed intendimento in ogni letteratura, e sapienza: e rendette Daniel intendente in ogni visione, ed in sogni.

18 Ed in capo del tempo, che'l re avea detto che que fanciulli gli fosser menati, il capo degli eunuchi gli menò nel cospetto di Nebucadnesar.

19 E'l re parlò con loro: ma fra essi tutti non si trovò alcuno simile a Daniel, ad Hanania, a Misael, ed ad Azaria: ed essi stettero nella presenza del re-

20 Ed in ogni affare di sapienza, e d'intendimento, del quale il re gli domandasse, gli trovò sopravan-zar per dieci volte tutti i magi, e gli astrologi, ch'erano in tutto'i

suo regno.
21 E Daniel fu in istato fino all' anno primo del re Ciro.

CAP. IL.

R Nebucadaesar, nell' anno secondo del suo regno, sognò de' souni, e'l suo spirito ne fu abicottita, e'l suo sonno fu rotto-

2 E'l re disse che si chiamassero I magi, e gli astrologi, e gl'incanta-tori, ed l'Caidei, per dichiarare al re i auoi sogni. Ed essi vennero, e si presentarono davanti al re. 3 E'i re disse toro, lo ho segnato

un segno, e'l mio spirito è sligot-tito, disiderando pure di sapero il sogno.

4 Ed i Caldei dissero al re, in lingua Siriaca, O re, possi tu vivere in perpetuo! di' l sogno a' tuoi ser-2 K 2

### DANIEL, II.

vitori, e noi ne dichiareremo l'in-

terpretazione.

a li re rispose, e disse a' l'addel, La cosa m'e tuggita di mente: se vol non mi fate assapere il sogno, e la sua interpretazione, sarete squartati, e le vostre case saranno ridutte in lutrine.

6 Ma, se vol mi dichiarate il soeno, e la sua interpretazione, ricererete da me doni, presenti, e grandi annet: dichiaretemi adunque il sogno, e la sua interpretazione.

Essi risposero per la seconda Volta, e dissero, li re dica li sogno &' suoi servitori, e noi ne dichiare-

remo l'interpretazione.

8 11 re rispose, e disse, lo conosco per fermo, che voi volete guadaquar tempo: percioche avete ve-

monte.

9 Che se voi non mi dichlarate li sogno, ve una mid sentenza per vol. Or vol v'eravate preparatt a dire in mia presenna alcuna cosa. fales, e perversa, fin che'i tempo fosse mutato: percio, ditemi'i soena, ed la conoscerò che vol me ne dichiarerete l'interprenatione.

10 i Caldei risposero in presenza del re, e dissero, Non y è uomo alcuno sopra la terra, che possa dichiarare al re ciò ch'egli richiede: perciò anche alcun re, ne grande, në signore, non domando mai cotal cost ad alcun mago, astrologo, o Caideo. Il E la cosa che'l re richiede è

tanto ardua, che non v'è alcuno altro che la possa dichiarare al re, se non gl'addij, la cui abitazione non e con la carne.

12 Perciò, il re s'adirò, e si crucció gravemente, e comunido che tutti i savi di Babilonia fossero fat-

ti mortre.

13 E't decreto usci fuori, ed i savi · crano uccisi: e si cerco Daniel, ed i suoi compagni, per fargli morire.

14 Allora Daniel istoise l'esecucione del decreto, e della sentenza, commessa ad Arioc, capitan delle guardie del re, ch'era uscito per nccidere i savi di Babilonia :

15 E fece motto ad Arloc, ufficiale del re, r gli disse, Quale è la cagione, che'l re ha dato un decreto tunto affrettato? Allora Arioc fece assupere il fatto a Daniel.

16 E Daniel entrò dal re, e lo richiese che gli desse tempo, e ch'egil dichiarerebbe l'interpretazione

dai sogno al re-

17 Allum Daniel andò a casa sua, e feer assuper la cosa ad Hanania, Misuel, ed ad Azaria, suoi comqui :

18 Ed essi chiesero misericordia. all' Iddio del cielo, intorno a questo segreto: aciochè Daniel, ed i suoi compagni non fussero messi a morte con gli altri savi di Babi-

19 Allora il segreto fu rivelato a Daniel, in vision notturna. quello stante Daniel benedisse l'Id-

dio del cieto.

20 E Daniel prese a dire. Sia il Nome di Dio benedetto di secolo in secolo: percicohè a lui s'appartiene la sapienza, e la potenza:

21 Ed egli muta i tempi, e le stagioni : egli rimove li re, ed altresì gli stabilisce : egli dà la sapiena a' savi, e'l conoscimento a quelli che son dotati d'intendimento:

22 Egli palesa le cose profonde, ed occulte: egli conosce quel ch'é nelle tenebre, e la luce abita appo

lui. 23 O Dio de' miel padri, io ti rendo gloria, e lande, che tu m'hai data sapienza, e forza: e m'hai ora dichiarato quel che noi t'ab-biamo domandato, avendoci fatto

nasupere cio che'l re richiede. 24 Per tanto, Daniel entro da Arioc, al quale il re aves data commessione di far morire i savi di Babitonia: ed andò, e gli disse così, Non far morire i savi di Babitonia: menami davanti al re. ed io gli dichiarerò l'interpretazione

del sogno.
25 Allora Arioc menò prestamente Daniel davanti al re, e gli disse così, le ho trovato un'uomo, d'intra i Gjudei che sono in cattivita, il quale dichiarera al re l'in-

terpretazione del suo signo. 26 Il re prese a dire a Daniel, il cui nome era lieltanar, Mi puoi tu dichiarare il sogno, ch'io ho veduto, e la sua interpretazione?

27 Daniel rispose davanti al ree disse, Il segreto che'l re domanda, ne savi, ne astrologi, ne magi, ne indovini, non possono dichia-

rarlo al re

25 Ma v'è un Die in cielo, che rivela i segreti, ed ha fatto assapere al re Nebucadnesar quello che dee avvenire nella fine de' templ. Il tuo soguo, e le visioni del tuo capo, in sul tuo letto, erano queste:

29 O re, de' pensieri ti son saliti sopra'i tuo letto, che cosa avver-rebbe da questo tempo innanzi: e colui che rivela i segreti t'ha fatto assapere ciò che dee avvenire.

30 Or, quant' è a me, questo se-greto m'è stato rivelato, non per sapienza, che sia in me sopra tutti l viventi: ma aciochè l'interpretagione ne sia dichiarata al re, e i che tu intenda i pensieri del cuor tuo.

31 Tu, o re, riguardavi, ed ecco una grande statua. Questa statua grande, e'l cui spiendore era eccellente, era in piè dirincontro a te : e' i suo aspetto era spaventevole.

32 lì capo di questa statua era d'oro fino: il suo petto, e le sue braccia, d'argento: il suo ventre, e le sue cosce, di rame:

33 Le sue gambe, di ferro; ed i suoi piedi, in parte di ferro, in

arte d'argilla

34 Tu stavi riguardando, fin che fu tagliata una pietra, senza opera di mani, la qual percosse la statua in su i piedi, ch'erano di ferro, e d'argilla: e gli trito. 35 Allora furono insieme tritati

il ferro, l'argilla, il rame, l'argento, e l'oro, e divennero come la pula dell'aie di state, e'l vento gli portò via, e non si trovò luogo alcuno per loro; e la pletra ch'avea percossa la statua divenne un gran

monte, ed emple tutta la terra.

36 Quest' è il sogno: ora ne diremo l'interpretazione davanti al re.

37 Tu, o re, sei 'l re delli re : con-closiacosachè l' Iddio del cielo t'abbia dato regno, potenza, e forza, e gloria.

38 E. dovungue dimorano i figliuoli degli uomini, le bestie della campagna, e gli uccelli del cielo, egli te gli ha dati in mano, e t'ha fatto signore sopra essi tutti. Tu sei quel capo d'oro.

39 E dopo te surgera un altro regno, più basso del tuo: e poi anche un terro regno, ch'é quel del rame, il quale signoreggerà so-

pra tutta la terra. 40 Poi vi sarà un quarto regno, duro come ferro: conciosiacosache'l ferro triti, e fiacchi ogni co-sa: e come il ferro trita tutte quelle cose, quello triterà, e rom-

perà tutto

41 E, quant' è a ciò che tu hai veduti i piedi, e le lor dita, in parte d'argilla di vasellalo, ed in parte di ferro, cio significa che'l regno sarà diviso: ed anche che vi sarà in esso della durezza del ferro: conciosiacosachè tu abbi veduto il ferro mescolato con l'argilla di va-

42 E, quant' è a ciò che le dita de' piedi erano in parte di ferro, ed in parte d'argilla, ciò significa che'l regno in parte sarà duro, in parte

sarà frale.

43 E, quant' è a ciò che tu hai veduto il ferro mescolato con l'argilla di vasellaio, ciò significa che coloro si mescoleranno per seme umano, ma non potranno unirsi l'un con l'altro: siccome il ferro

non può mescolarsi con l'argilla. 44 Ed a' di di questi re, l'Iddio del cielo fara surgere un Regno, il quale giammai in eterno non sarà distrutto: e quel Regno non sarà lasciato ad un'altro popolo: esso tritera, e consumera tutti que regni: ma esso durera in eterno.

45 Conciosiacosachè tu abbi veduto che dal monte è stata tagliata una pietra, senza opera di mani, la quale ha tritato il ferro, il re me, l'argilla, l'argento, e l'oro. Il grande iddio ha fatto assapere al re ciò ch'avverrà da questo tempo innansi : e'l sogno è verace, e la sua interpretazione è fedele.

46 Allora il re Nebucadnesar cad de sopra la sua faccia, ed adorò Daniel: e comandò che gli s'offe-

rissero offerte, e profumi.

47 El re fece motto a Daniel, gli disse, Di vero il vostro Dio è l'Iddio degl' iddij, e'l Signore delli re, e'l Rivelatore de segreti: poichè tu hai potuto rivelar questo rreto.

48 Allora il re aggrandi Daniel, e glidonò molti gran presenti, e lo costitui rettore sopra tutta la provincia di Babilonia, e capo de magistrati, sopra tutti i savi di Babilonia.

49 Ed alla richiesta di Daniel, fl re costituì sopra gli affari della pro-vincia di Babilonia, Sadrac, Mesac, ed Abed-nego: ma Daniel stava alla porta del re.

#### CAP. III.

IL re Nebucadnesar fece una statua d'oro, d'altezza di sessanta atta doro, e di larghezza di sei cubiti : e la rizzò nella pianura di Dura, nella provincia di Bablionia.

2 El re Nebucadnesar mandò a raunare i satrapi, i magistrati, ed i duchi, i gludici, i tesorieri, i sena-

tori, i presidenti, e tutti i rettori delle provincie, per venire alla de-dicazion della statua, che'l re Ne-

bucadnesar avea rizzata.

3 Allora furono raunati i satrap i magistrati, ed i duchi, i giudici, i tesorieri, i senatori, i presedenti, e tutti i rettori delle provincie, alla dedicazion della statua, che'i re Nebucadnesar avea rissata. Ed essi erano in piè dinanzi alla statua,

che Nebucadnesar avea rissata. 4 Ed un banditore gridò di forsa

dicendo, O popoli, nazioni, e lin gue, a voi si dice, 5 Che nell'ora, che voi udirete i suon del corno, del fiauto, della ce tera, dell'arpicordo, del salterio della sampagna, e d'ogni spezie di strumenti di musica, vi gittiate in terra, ed adoriate la statua d'oro. che'l re Nebucadnesar ha riszata:

6 Echiunque non si gitterà in terra, e non l'adorerà, in quella stessa ora sarà gittato nel messo d'una fornace di fuoco ardente.

7 Per la qual cosa, tutti i popoli, mazioni, e lingue, in quello stante ch'ebbero udito il suon del corno, del flauto, della cetera, dell'arpi cordo, del salterio, e d'ogni spezie di strumenti di musica, si gittarono in terra, ed adorarono la statua d'o-ro, che'i re Nebucadnesar avea rimata.

8 Perciò, in quel punto alcuni uomini Caldei si fecero avanti, ed accusarono i Giudei :

9 E fecero motto al re Nebucadnesar, e gli dissero, O re, possi tu vivere in perpetuo.

10 Tu, o re, hai fatto un decreto, ch'ogni uomo ch'avra udito il suon del corno, del flauto, della cetera, dell'arpicordo, del salterio, della sampogna, e d'ogni spezie di stru-menti di musica si gitti in terra, ed adori la statua d'oro:

11 E che chiunque non si gitterà in terra, e non l'adorerà, sia gitta-to nel mezzo d'una fornace di fuoco

ardente.

12 Or vi son degli uomini Giudei. che tu hai costituiti sopra gli affari della provincia di Babilonia, cioc. Sadrac, Mesac, ed Abed-nego: questi uomini non fanno conto di te, o re: non servono a' tuoi dij, e non adorano la statua d'oro, che tu hai rizzata.

13 Allora Nebucadnesar, con ira. e cruccio, comandò che si menassero Sadrac, Mesac, ed Abed-nego. In quello stante quegli uomini furono menati alla presenza del re.

14 E Nebucadnesar fece lor motto, e disse loro, E' egli vero, Sadrac, Mesac, ed Abed-nego, che voi non servite a' miei dij, e non adorate la statua d'oro che lo ho rizzata?

15 Ora, non siete voi presti, qua-lora udirete il suon del flauto, della cetera, dell'arpicordo, del salterio, della sampogna, e d'ogni spezie di strumenti di musica, a gittarvi in terra, ed adorar la statua ch'io ho fatta? che se non l'adorate, in quell'istessa ora sarcte gittati nel mezzo d'una fornace di fuoco ardente : e quale e quel Dio, che vi riscuota di man mia !

16 Sadrac, Mesac, ed Abed-nego risposero, e dissero al re, O Nebu-cadnesar, noi non abbiamo bisogno di darti risposta intorno a questo. 17 Ecco, l'Iddio nostro, al qual.

serviamo, è potente per liberarci: ora, liberici egli dalla fornace del fuoco ardente, e dalla tua mano. o re :

18 One; sappi pure, o re, che noi non serviremo a tuoi dij, e che non adoreremo la statua d'oro, che tu hai rimata.

19 Allors Nebucadnesar fu rinisno d'ira, e'l sembiante della sua faccia s'alterò contr'a Sadrac, Mesac, ed Abed-nego: e prese a dire che s'accendesse la fornace sette volte più dell' usato.

20 Poi comandò a certi uomini de' più possenti del suo esercito, di legare Sadrac, Mesuc, ed Abed-nego, per gittar*gli* nella fornace del fuoco ardente.

21 Allora furono legati quegli uomini, con le lor giubbe, le lor calse, le lor tiare, e futti i lor vestimenti, e furono gittati nel mes-zo della fornace del fuoco ardente:

22 E, perciochè la parola del re affrettava, e la fornace era sommamente accesa, le faville del fuoco uccisero quegli uomini, che va-veano gittati dentro Sadrac, Mesac,

ed Abed-nego.

23 E que' tre uomini, Sadrac, Mesac, ed Abed-nego, caddero legati nel mezzo della fornace del fuoco ardente.

24 Aliora il re Nebucadnesar ishigottì, e si levò prestamente, e fece motto a suoi consiglieri, e disse loro, Non abbiamo noi gittati tre uomini legati nel mezzo della fornace del fuoco ardente ? Essi risposero, e dissero al re, Egli è vero.

o re. 25 Ed egli rispose, e disse, Ecco. io veggo quattro uomini sciolti, i quali caminano nel mezzo del fuoco, e non v'è nulla di guasto in loro: e l'aspetto del quarto è somi-gliante ad un figliuol di Dio.

26 Allora Nebucadnesar s'accostò alla bocca della fornace del fuoco ardente: e prese a dire, Sadrac, Mesac, ed Abed-nego, servitori dell'Iddio altissimo, uscite, e venite. Allora Sadrac, Mesac, ed Abed-nego uscirono del messo del fuoco.

27 Ed i satrapi, i magistrati, i duchi, ed i consiglieri del re, s'adunarono, e riguardavano quegli uo-mini, sopra i cui corpi I fuoco non avea avuto alcun potere; tal che non pure un capello del lor capo era stato arso, e le lor giubbe non erano mutate, e l'odor del fuoco

non era penetrato in loro.

28 E Nebucadnesar prese a dire,
Benedetto sia l'Iddio di Sadrac, di
Mesac, e d'Abed-nego, il quale ha mandato il suo Angelo, ed ha li-

750

berati i suoi servitori, che si son i confidati in lui, ed hanno trapas ato il comandamento del re, ed hanno esposti i lor corpi, per non servire, nè adorare alcun' altre

dio, che'l lor Dio.

29 Perciò, da me è fatto un deereto, che chiunque, di qual popo-lo, nazione; o lingua egli si sla, proferira bestemmia contr' all' Iddio di Sadrac, di Mesac, e d'Abedgo, sia squartato, e la sua casa ridotta in latrina : conclosiacosachè non vi sia alcuno altro Dio, che poesa liberare in questa ma-

30 Allora il re avanzò Sadrac. Mesac. ed Abed-nego, nella pro-

vincia di Babilonia.

#### CAP. IV.

L re Nebucadnesar, a tutti i popoli, nasioni, e lingue, ch'abitano in tutta la terra : La vostra sce sia accresciuta.

3 E m'è paruto bene di dichiarare i segni, ed i miracoli, che l'Iddio altissimo ha fatti verso me.

- 3 O quanto son grandi i suoi segni! e quanto son potenti i suoi mi-racoli! il suo Regno è un regno eterno, e la sua signoria è per ogni
- 4 Io, Nebucadnesar, era quieto in 5 Io vidi un sogno che mi spaven-tò: e l'imaginazioni ch'ebbi in sul mio letto, e le visioni del mio capo, mi conturbarono

6 E da me fu fatto un comanda mento, che tutti i savi di Babilonia fossero menati davanti a me, per dichiararmi l'interpretazione del

sogno.

7 Allora vennero i magi, gli astrodissi loro il sogno: ma non me ne poterono dichiarare l'interpreta-zione.

1 ۱

> 8 Ma all'ultimo venne in mia presenza Daniel, ti cui nome è Beltasar, secondo'l nome del mio Dio, ed in cui e lo spirito degi'iddij santi: ed io raccontai l sogno da-

vanti a lui :

9 Dicendo, O Beltsasar, capo de' magi: conciosiacosach'io sappia che lo spirito degl'iddij santi e in te, e che niun segreto t'è difficile : di le visioni del mio sogno, ch'io bo veduto, cioè, la sua interpretazione. 10 Or le visioni del mio capo, in sul mio letto, erano tali: Io riguardava, ed ecco un' albero, in messo della terra, la cui altezza era grande.

ll Quell' albero era grande, e forte, e la sua cima giugneva al

ciclo, ed i suoi rami si atendevano fino all' estremità della terra.

12 I suoi rami erano beili, e'l suo frutto era copioso, e v'era in quello da mangiar per tutti : le bestie de' campi si riparavano all'ombra sot-to ad esso, e gli uccelli del cielo albergavano ne' suoi rami, e d'esso

era nudrita ogni carne. 13 Io riguardava nelle visioni del mio cape, in sul mio letto : ed ecco. un vegghiante, e santo, discese dal

cielo :

14 E gridò di forza, e disse così, Tagliate l'albero, e troncate i suoi rami: scuotete le sue freadi. spargete il suo frutto: dileguin le bestie disotto ad essu, e gli uccelli da' suoi rami:

15 Ma pure, lasciate in terra il ceppo delle sue radici, e sia legate di legami di ferro, e di rame, fra l'erba della campagna : e sia ba-gnato della rugiada del cielo, e la ua parte sia con le bestle, nell'erba iella terra.

16 Sia il suo cuore mutato, ed in luogo di cuor d'uomo siagli dato cuor di bestia : e sette stagioni passino sopra lui.

17 La cosa *è diterminate* per la sentenza de vegghianti, e la dili berazione è stata conchiusa per la parola de santi : aciochè i viventi conoscano che l'Altissimo signoconscano che l'Allisamo agno-reggia sopra'i regno degli uomini, e ch'egli lo da a cui gli piace, e co-stituisce sopra esso l'infimo d'in-

fra gli nomini.

18 Questo è il sogno, ch'io, re Nebucadnesar, ho veduto. Or tu,
Beltsasar, dinne l'interpretazione: conciosiacosachè fra tutti i savi del mio regno niuno me ne possa dichiarare l'interpretazione: ma tu

puoi fario: perciochè lo spirito degl'iddi santi è in te. 19 Allora Daniel, il cui nome è Beltsasar, restò stupefatto lo spanio d'un' ora, ed i suoi pensieri lo spa ventavano. Me il regli fece motto, e disse, O Beltsasar, non turbiti'l sogno, nè la sua interpretazione. Beitzasar rispose, e disse, Signor mio, avvenga il sogno a' tuo nemici, e la sua interpretazione a tuoi avversari.

20 L'albero che tu hai veduto, il quale era grande, e forte, e la cui cima giugneva fino al cielo, ed i cui rami si stendevano per tutta la

21 E le cui frondi erano belle, e'i frutto copioso, e nel quale v'era d mangiar per tutti : sotto'l quale dimoravano le bestie della campagna, e ne' cui rami albergavane gli uccelli del cielo:

22 Sei tu stesso, o re, che seldivenuto grande, e forte, e la cui grandersa è cresciuta, ed è giunta al cielo, e la cui signoria è pervenuta fino all'estremità della terra.

23 E, quant'è a quello che'l re ha veduto un vegghiante, e santo, che acendeva dal cielo, e diceva, Tagliate l'albero, e guastatelo : ma pure, lasciate il ceppo delle sue ra-dici in terra, leguio con legami di ferro, e di rame, fra l'erba della campagna: e sia bagnato della ru-giada del cielo, e sia la sua parte con le bestie della campagna, fin che sette stagioni sieno passate sopra lui :

24 Questa, o re, ne è l'interpretazione, e questo è il decreto delimó, che dee essere eseguito

sopra'l mio signore.

25 Tu sarai scacciato d'infra gli uomini, e la tua dimora sarà con le bestie della campagna, e pascerai l'erba come i buoi, e sarai bagnato della rugiada del cielo, e sette stagioni passeranno sopra te, infino attanto che tu riconosca che l'Alattation signoreggia sopra'l regno degli uomini, e ch'egli lo da a cui gli piace. 26 E ciò ch'è stato detto, che si

lasciasse il ceppo delle radici del-l'albero, significa che'l tuo regno ti sarà ristabilito, da che avrai rico-27 Perciò, o re, gradisci i mio consiglio, e riscatta i tuoi peccati per giustizia, e le tue iniguità con

misericordia inverso gli afflitti : ecco, ciò sarà un rimedio a' tuoi falli. 28 Tutte queste cose avvennero

al re Nebucadnesar. 29 In capo di dodici mesi egli pas-

ggiava sopra'l palazzo reale di Babilonia:

30 E'l re prese a dire, Non è questa la gran Babilonia ch'io ho edificata per istanza reale, e per gioria della mia magnificenza, con la forza delia mia potenza?

31 Il re avea ancora la parola in bocca, quando una voce discese dal cielo, E' ti si dice, o re Nebucadnesar, Il regno t'è tolto;

32 E sarai scacciato d'infra gli uomini, e la tua dimora sarà con le bestie della campagna, e pascerai l'erba come i buol, è sette stagioni passeranno sopra te, infino attanto che tu riconosca che l'Altissimo si

gnoreggia sopra'l regno degli uomi-ni, e ch' egti fo dà a cui gil piace. 33 In quella stessa ora fu adem-piuta quella parola orpa Nebucad-nesar: ed egli fu acacciato d'infra vii nomini, e mangiò l'erba come i 10i, e'l suo corpo fu bagnato della. rugiada del cielo: tanto che'l pelo gli crebbe, come le penne all'aquile.

e l'unghie, come agli uccelli. 34 Ma, in cape di quel tempo, io Nebucadnesar leval gli occhi al cielo, e'l mio conoscimento ritornò in me, e benedissi l'Altissimo; e laudai, e glorificai colui che vive in eterno, la cui podestà è una podestà eterna, e'l cui regno è per ogni generasione:

35 Ed appo cui tutti gli abitatori della terra sono riputati come niente: e'l quale opera come gli piace, nell' esercito del cielo, e con gli abitatori della terra: e non v'è al

cuno che lo percuota in su la mano, e gli dica, Che cosa fai ? 36 In quel tempo il mio conoscimento tornò in me: e, con la gloria del mio regno, mi fu restituita la mia maestà, e'i mio splendore : edi miei consiglieri, ed i miei principi mi ricercarono: edio fui ristabilito nel mio regno, e mi fu aggiunta

maggior grandezza.

37 Al presente io Nebucadnessa laudo, esalto, e glorifico il Re del cielo, tutte le cui opere son verità, e le vie giudicio: el quale può abbasear quelli che procedono con

superbia.

## CAP. V.

TL re Belsasar fece un gran convito a mille de' suoi grandi, bevea del vino in presenza di que

2 E Belsasar, avendo assaporato il vino, comandò che fossero portati i vasi d'oro, e d'argento, che Nebucadnesar, suo padre, avea tratti fuor del Tempio, ch'era in Gerusalemme: aciochè il re, ed i suoi grandi, le sue mogli, e le sue

concubine, vi bevessero dentro. 3 Allora furono portati i vasi d'o-ro, ch' erano stati tratti fuor del Tempio della Casa del Signore, ed i suoi grandi, le sue mogli, e le sue concubine, vi bevvero dentro.

4 Essi beveano del vino, e lauda-vano gl'iddij d'oro, e d'argento, di rame, di ferro, di legno, e di

pietra.

5 In quell' istessa ora uscirono delle dita di man d'uomo, le quali scrivevano dirincontro al candelliere, in su lo smalto della parete del palazzo reale: e'l re vide quel pezzo di mano che scriveva.

6 Allora il color della faccia del re si mutò, ed i suoi pensieri lo spaventarone, ed i cinti de suoi lombi si sciolsero, e le sue ginocchia s'urtarono l'un contr'all' altro.

7 E'l re gridò di forza che si fa-cesser venire gli astrologi, i Cal-del, e gl'indovini. E'l re prese a gl'indovini. E'l re prese a savi di Bibilonia, Chlunque dire a leggerà questa scrittura, e me ne dichiarerà l'interpretazione, sarà vestito di porpora, e porterà una collana d'oro in collo, e sarà il terzo signore nel regno.

8 Allora entrarono tutti i savi del re: ma non poterono leggere quella scrittura, ne dichiararne al re l'in-

terpretazione.

ı

٥.

.

12 M

es

•

¢:

i

£

ú

:\$

1

ŧ

1

9 Allora il re Belsasar fu grandemente spaventato, e'i color della sua faccia si mutò in lui : i suoi grandi ancora furono smarriti

10 La regina, alle parole del re, e de suoi grandi, entrò nel luogo del convito, e fece motto al re, e gli disse, O re, possi tu vivere in per-petuo: i tuoi pensieri non ti spa-ventino, e'l colore della tua faccia

non si muti: 11 V'è un' uomo nel tuo regno, in cui è lo spirito degl'iddij santi : ed al tempo di tuo padre si trovò in al tempo di tuo padre si trovo in lui lliuminasione, ed intendimento, e sapienza, pari alla sapienza de gl'iddli e' i re Nebucadnesar, tuo padre, o re, lo costitui capo de ma-gi, degli astrologi, de' Caldei, e de-gl'indovini. 12 Conclofossecosach' in lui, ch'è

Daniel, a cui'l re avea posto nome Beltsasar, fosse stato trovato uno spirito eccellente, e conoscimento, ed intendimento, per interpretar sogni, e per dichiarar detti oscuri, e per isclogliere enimmi. Ora chiamisi Daniel, ed egli dichiarera l'interpretazione.

13 Allora Daniel fu menato davanti al re. El re fece motto a Daniel, e gli disse, Sei tu quel Da-niel, che è de Giudei che sono in cattività, i quali 1 re, mio padre, condusse di Giudea ?

14 Io ho inteso dir di te, che lo spirito degl'iddi santi è in te, e che s'è trovata in te illuminazione, ed intendimento, e sapienza eccel-

15 Or al presente i savi, e gli astrologi, sono stati menati davanti a me, affin di leggere questa scrittura, e dichiararmi la sua interpreta zione: ma non possono dichiarar l'interpretazione della cosa: 16 Ma io ho udito dir di te, che tu

puoi dare interpretazioni, e sologliere enimmi. Ora, se tu puoi leg-ger questa scrittura, e dichiararmene l'interpretazione, tu sarai vestito di porpora, e porterai una collana d'oro in collo, e sarai il terso signore nel regno.

17 Allora Daniel rispose, e disse 752

in presenza del re, Tienti i tuoi doni, e da' ad un' altro i tuoi presenti: pur nondimeno io leggerò la scrittura al re, e gliene dichia-

ia scrittura ai re, e guene cicina-rero l'interpretazione.

18 O tu re, l'iddio altissimo avea dato regno, e grandessa, e gloria, e magnificenza, a Nebnoadnesar, tuo padre:

19 E, per la grandessa, ch'egli gli avea data, tutti i popoli, nagii avea data, tutti i popoli, na-sioni, e lingue, tremavano, e te-mevano della sua presensa: egli uccideva chi egli voleva, ed altresi lasciava in vita chi egli voleva; egli innalava chi gli piaceva, ed altresi abbassava chi gli piaceva.

20 Ma, quando'l cuor suo s'innalsò, e'l suo spirito s'indurò, per superbire, fu tratto giù dal suo trono reale, e la sua gloria gli fu tolta. 21 E fu scacciato d'infra gli uo-

mini, e'i cuor suo fu renduto si mile a quel delle bestie, e la sua dimora fu con gli asini salvatici: egli pascette l'erba come i buoi, e'l uo corpo fu bagnato della rugiad del cielo, fin che riconobbe che l'Iddio altissimo signoreggia sopra'l re-gno degli uomini, e ch'egli stabili-

sce sopra quello chi gli piace. 22 Or tu, Belsasar, suo figliuolo, non hai umiliato il tuo cuore, con

tutto che tu sapessi tutto ciò: 23 Anzi ti sei innalzato contr'al Signore del cielo, e sono stati por-tati davanti a te i vasi della sua Casa, ed in quelli avete bevuto, tu, ed tuoi grandi, e le tue mogli, e le tue concubine: e tu hai laudati gliddi d'argento, d'oro, di rame, di ferro, di legno, e di pietra, i quali non veggono, e non odono, e non hanno conoscimento alcuno: e non hai glorificato Iddio, nella cui mano è l'anima tua, ed a cui appartengono tutte le tue vie:

24 Allora da parte sua è stato mandato quel pezzo di mano, ed è stata disegnata quella scrittura.

25 Or quest' è la scrittura ch'è sta-ta disegnata, MENE, MENE, TE-CHEL, UPHARSIN.

26 Questa è l'interpretazione delle parole: MENE: Iddio ha fatta ra-gione del tuo regno, e l'ha saldata. 27 TECHEL: tu sei stato pesato alle bilance, e sei stato trovato man-

28 PERES: il tuo regno è messo in pezzi, ed è dato a' Medi, ed a' Persiani.

29 Allora, per comandamento di Relsasar, Daniel fu vestito di por-pora, e portò in collo una collana d'oro: e per bando publico egli fu dichiarato il terzo signore nel regno.

30 In quella stessa notte Belsasar. re de' Caldei, fu ucciso. 31 E Dario Medo ricevette il re-

eno, essendo d'eta d'intorno a sessantadue anni.

CAP. VL

E' PIACQUE a Dario di costituire gopra'i regno cenventi satrapi, i quali fossero per tutto'i regno : g E sopra essi tre presidenti, de'

quali Daniel ere l'uno, a' quali que

satrapi rendessero ragione: aciochè il re non sofferisse danno. 3 Or quel personaggio Daniel so-pravansava gli altri presidenti, e satrapi: perciochè in lui era uno pirito eccellente: onde il re pen-ava di costituirio sopra tutto'i re-

4 Perciò, i presidenti, ed i satrapi, cercavano il modo di trovar qualche cagione contr'a Daniel, intorno a cagnone contra a realitation pote-vano trovare alcuna cagione, ne misfatto: perciochè egli era fedele, e non si trovava in lui alcun fallo, nè misfatto.

5 Allora quegli nomini dissero, Noi non possiamo trovar cagione alcuna contr'a questo Daniel, se non la troviamo contra lui intorno

alla Legge del suo Dio. 6 Allora que' presidenti, e satrapi, si raunarono appresso del re, e gli dissero così, Re Dario, possi tu vi-

vere in perpetuo.
7 Tutti i presidenti del regno, i magistrati, ed i satrapi, i consiglieri, ed i duchi, hanno preso consi-glio di formare uno statuto reale, e fare uno stretto divieto, che chiunque farà richiesta alcuna a qualunque dio, od uomo, fra quì e

quatunque dio, ou uomo, na que et tenta giorni, salvo che a te, o re, sia gittato nella fossa de' leoni.

8 d'ara, ore, fa il divieto, e accivine lettere patenti, che non si possano mutare: quali son le leggi di Media, e di Persia, che sono tirrevocabili.

9 Il re Dario adunque scrisse le

lettere patenti, el divieto.

10 Or Daniel, quando seppe che le
lettere erano scritte, entro in casa

sua : e, lasciando le finestre della sua sala aperte verso Gerusalemme, a tre tempi del giorno si poneva inginocchioni, e faceva orazlone, rendeva grazie davantial suo Dio: percioche cost era uso di fare per ad-

letro. 11 Allora quegli uomini si raunaono, e trovarono Daniel orando. supplicando davanti al suo Dio. 12 Ed in quello stante vennero al e, e dissero in sua presenza, intor-10 al divieto reale, Non hal tu critto il divieto, che chiunque fara. alcuna richiesta a qualunque dio, od nomo, di qui a trenta giorni, salvo ch'a te, o re, sia gittato nella fossa de' leoni ? Il re rispose, e dis-se, La cosa é ferma, nella maniera delle leggi di Media, e di Persia, che sono irrevocabili

13 Allora essi risposero, e dissero in presensa del re, Daniel, che è di quelli che sono stati menati in cattività di Giudea, non ha fatto conto alcuno di te, o re, nè del divieto che tu hai scritto : anxi a tre tempi del giorno fa le sue orazioni.

14 Allora, come il re ebbe intena la cosa, ne fu molto dolente, e pose cura di liberar Daniel : e fino al tramontar del sole, fece suo sforso, per iscamparlo.

15 In quel punto quegli uomini si raunarono appresso del re, e gli dissero, Sappi, o re, che i Medi, ed i Persiani hanno una legge, che alcun divieto, o statuto, che'l reabbia fermato, non si possa mutare.

16 Allora il re comandò che si menasse Daniel, e che si gittas nella fossa de leoni. El re fe K1 re fece motto a Daniel, e gli disse, L'Iddio tuo, al qual tu servi con perseve-ranza, sarà quello che ti libererà.

17 E fu portata una pietra, che fu posta sopra la bocca della fossa: e'l re la suggellò col suo anello, e con l'anello de suoi grandi: aciochè non si mutasse nulla intorno a Daniel.

18 Allora il re andò al suo nalazzo. e passò la notte senza cena, e non si fece apparecchiar la mensa, e perdette il sonno.

19 Poi 'l re si levò la mattina a buon' ora, in su lo schiarir del di, ed andò in fretta alla fossa de' leoni. 20 E, come fu presso della fossa, chiamò Daniel con voce doloro

El re prese a dire a Daniel, Daniel, ervitore dell' Iddio vivente, il tuo Dio, al qual tu servi con perseve-

ranza, avrebbe egil pur potuto scamparti da leoni? 21 Allora Daniel parlò al re: dicen-do, O re, possi tu vivere in perpetuo. 22 L'Iddio mio ha mandato il suo Angelo, il quale ha turata la bocca de' leoni, tal che non m'hanno gua-sto: perciochè, io sono stato trovato innocente nel suo cospetto: ed

anche inverso te, o re, non ho commesso alcun misfatto 23 Allora il re si rallegrò molto di lui, e comandò che Daniel fosse tratto fuor della fossa: e Daniel fu tratto fuor della fossa, e non si trovò in lui lesione alcuna: perciochè

egli s'era confidato nel suo Dio. 24 E, per comandamento del refurono menati quegli uomini ch'a-

### DANIEL, VI. VII.

veano accusato Daniel, e furono i te le bestie, ch'erano state da vanti gittati nella fossa de' leoni, essi, i lor figliuoli, e le lor mogli: e non erano ancora giunti al fondo della fossa, che i leoni furono loro addos-

so, e fiaccarono loro tutte l'ossa. 25 Allora il re Dario scrisse a tutti i popoli, nazioni, e lingue, ch'abita-no per tutta la terra, lettere dell'infrascritto tenore: La vostra pace

sia accresciuta.

sia accresciuta.

26 Da parte mia è fatto un decreto, ch'in tutto l'imperio del mio regno si riverisca, e tema l'iddio di Daniel: perciochè egli è l'iddio vivente, e che dimora in eterno; e'l suo Regno è un regno che non sarà giammai distrutto, e la sua signoria durerà inino ai fine.

27 Egli riscuote, e libera, e fa segne, e miracolli n celeo, ed in terra.

gni, e miracoli in cielo, ed in terra: gli è quel c'ha riscosso Daniel dal-

le branche de' leoni.

28 Or questo personaggio Daniel prosperò nel regno di Dario, e nel regno di Ciro Persiano.

#### CAP. VII.

NELL' anno primo di Belsasar, re di Babilonia, Daniel vide un sogno, e delle visioni del suo capo, sopra'l suo letto. Allora egii scrisse il sogno, e dichiarò la somma delle cose.

2 Daniel adunque prese a dire. Io riguardava nella mia visione, di notte, ed ecco, i quattro venti del cielo salivano impetuosamente in

sul mar grande.

3 E quattro gran bestie salivano fuor del mare, differenti l'una dal-

l'altra.

4 La prima era simile ad un leone, ed avea dell' ale d'aquila: io stava riguardando, fin che le furono divelte l'ale, e fu fatta levar da terra, e che si rizzò in piè, a misa d'uomo; e le fu dato cuor

5 Poi, ecco, un' altra seconda bestia, simigliante ad un' orso, la quale si levò da un lato, ed aves tre costole in bocca, fra i suoi denti. E le fu detto così, Levati,

mangia molta carne.

6 Poi, io riguardava, ed eccone un' altra, simigliante ad un pardo, la quale avea quattro ale d'uccello in sul dosso: e quella bestia avea quattro teste, e le fu data la signoria.

Appresso, io riguardava nelle visioni di notte, ed ecco una quarta bestia, spaventevole, terribile, e molto forte, la quale avea di gran denti di ferro: ella mangiava, e tritava, e calpestava il rimanente co' piedi : ed era differente da tuta lei, ed avea dieci corna.

8 Io poneva mente a queste corna, ed ecco un' altro corno picciolo saliva fra quelle, e tre delle prime corna furono divelte d'innanzi a quello: ed ecco, quel corno avea degli occhi simiglianti agli occhi d'un' uomo, ed una bocca che proferiva cose grandi.

9 Io stava riguardando, fin che i troni furono posti, e che l'Antico de giorni si pose a sedere: il suo vestimento era candido come ne-ve, ed i capelli del suo capo erano simili a lana netta, e'l suo trono era a guisa di scintille di fuoco, e le ruote d'esso simili a fuoco ar-

dente

10 Un fiume di fuoco traeva, ed usciva dalla sua presenza: mille migliaia gli ministravano, e diecimila decine di migliala stavano da-vanti a lui: il giudicio si tenne, ed

i Libri furono aperti.

11 Allora io riguardai, per la voce delle grandi parole, che quel corno proferiva: e riguardai, fin che la bestia fu uccisa, e'l suo corpo fu distrutto, e fu dato ad essere arso col fuoco.

12 La signoria fu estandio tolta all' altre bestie, e fu loro dato pro-lungamento di vita, fino ad un tempo, e termine costituito.

13 Io riguardava nelle visioni notturne, ed ecco, con le nuvole del cielo ventva uno, simile ad un figliuol d'uomo: ed egli pervenne fino all'Antico de giorni, e fu fatto accostar davanti a lui.

14 Ed esso gli diede signoria, e gloria, e regno: e tutti i popoli, nazioni, e lingue, deono servirgli: la sua signoria e una signoria eterna, la qual non trapasserà giam-mai: el suo regno è un regno, che non sarà giammai distrutto. 15 Quant'è a me Daniel, lo spirito

mi venne meno in mezzo del corpo, e le visioni del mio capo mi

conturbarono.

16 E m'accostai ad uno de' circostanti, e gli domandai la verità intorno a tutte queste cose: ed egli me la disse, e mi dichiarò l'interpretazione delle cose : dicendo,

17 Queste quattro gran bestie si-gnificano quattro re, che surgeranno dalla terra.

18 E poi i santi dell'Altissimo riceveranno il regno, e lo possede ranno in perpetuo, ed in sempiterno.

19 Allora io disideral di sapere la verità intorno alla quarta bestia, ch'era differente da tutte l'altre, ed era molto terrible : i cui denti erano

755

di ferro, e l'unghie di rame: che i mangiava, tritava, e calpestava il

rimanente co' piedi : 90 Ed intorno alle dieci corna ch'ella avea in capo, ed intorno a quell'ultimo, che saliva, e d'innan-al al quale tre erano cadute : ed in-

torno a ciò che quel corno avea de gli occhi, ed una bocca, che profi iva cose grandi : e che l'aspetto d'esso era maggiore di quello de suoi

compagni. 21 lo avea riguardato, e quel corno faceva guerra co' santi, e gli

vinceva;

22 Fin che l'Antico de giorni venne, e'i giudicio fu dato a' santi del-l'Altissimo: e venne il tempo, che santi doveano possedere il regno. 23 E colui mi disse così, La quarta bestia significa un quarto regno che sarà in terra, il qual sarà differente da tutti quegli *altri* regni, e divorerà tutta la terra, e la calpe-

sterà, e la triterà. 24 E le dieci corna significano dieci re, che surgeranno di quel regno: ed un'altro surgerà dopo loro.

qual sarà differente da precedenti, ed abbattera tre re:

25 E proferirà parole contrall'Altissimo, e distruggera i santi dell'Altissimo: e penserà di mutare i tempi, e la Legge: ed i santi gli sa-ranno dati nelle mani fino ad un tempo, più tempi, e la metà d'un

empo. 36 Poi si terra il giudicio, e la sua signoria gii sarà tolta : ed egli sarà sterminato, e distrutto fino all'e-

27 E'i regne, e la signoria, e la randezza de' regni, che sono sotto tutti i cieli, sarà data al popolo de' santi dell'Altissimo : il Regno d'esso sard un regno eterno, e tutti gi'imperi gli serviranno, ed ubbi-diranno.

38 Qui / la fine delle parole. Quant'è a ma Daniel, i miei pen-aleri mi spaventarono forte, e'i color del mio volto fu mutato in me: e conservai la cosa nel mio cuore.

CAP. VIII.

NELL'anno terso del regno del re Belsasar, una visione apparve a me Daniel, dopo quella che m'era apparita al principio.

2 Io adunque riguardava in vi lone: (or io era, quando vidi quels visione, in Susan, stansa reale, h'é nella provincia d'Elam:) ri-nardava, dico, in visione, essendo ı sul flume Ulai :

Ed alsai gli occhi, e riguardai,
 ecco un montone stava in piè
irincontro al fiume, il quale avea

due corna, e quelle due corna era no alte : ma l'uno era più alto dei l'altro, e'i più alto saliva l'ultimo.

4 Io vidi che quel montone cossava verso l'Occidente, verso'l Settentrione, e verso'l Memodi: e niuna bestia poteva durar davanti

la faccia di tutta la terra, e non toccava punto la terra; e questo becco avea un corno ritorto in

messo degli occhi. 6 Ed esso venne fino al montone ch'avea quelle due corna, il quale io avea veduto stare in piè, dirincontro al fiume: e corse sopra ini

nel furor della sua forma.

7 Ed to vidi che, essendo pres del montone, egli infellonì contr'a lui, e cossò il montone, e flaccò le sue due corna, e non vi fu forma nel montone da durar davanti a lui : laonde lo gittò per terra, e lo calpestò: e non vi fu chi acamsee il montone di man sua.

8 E'l becco divenne sommamente grande: ma, come egli si fu fortificato, quel gran corno fu rotto: ed, in luogo di quello, sursero quattro altre corna ritorte, verso l

quattro venti del cielo.

9 E deli' uno d'essi uscì un piccol corno, il quale divenne molto grande verso'i Messodi, e verso'i Levante, e verso'l passe della bel-

10 E divenne grande fino all' esercito del cielo, ed abbattè in terra una parte di quell'esercito, e delle

stelle, e le calpestò.

11 Anzi si fece grande fino al capo dell'esercito; e da quel corno fu tolto via il sacrificio continuo, e fu gittata a basso la stanza del santuario d'esso.

12 E l'esercito fu esposto a misfatto contr'al sacrificio continuo ed egli gittò la verità in terra, ed

operò, e prosperò. 13 Ed io udii un santo, che parlava: ed un' altro santo di quel tale che pariava, Fino a quando durerd la visione intorno al servigio continuo, ed al misfatto disertante ? defino a quando saranno il santuario, e l'esercito, espo-

sti ad esser calpestati? 14 Ed egli mi disse, Fino a dumila trecento giorni di sera, e mattina : pol'l santuario sarà giu-

15 Or, quando lo Daniel ebbi ve-duta la visione, ne richiesi l'intendimento: ed ecco, davanti a me stava come la sembianza d'un' uo-

16 Ed io udii la voce d'un' uomo. nel mezzo d'Ulai, il qual gridò, e disse, Gabriel, dichiara a costui la visione.

17 Ed esso venne presso del luoro dove lo stava: e, quando fu ve nuto, io fui spaventato, e caddi sopra la mia faccia: ed egli mi disse, Intendi, figliuol d'uomo: perciochè questa visione è per lo

tempo della fine.

18 E, mentre egli parlava a me,
m' addormentai profondamente, con la faccia in terra : ma egli mi tocco, e mi fece rizzare in piè, nel

go dove io stava:

3,

3

٠1

i

,,

n c

r

9 ü

.5

ŝ

ç

2

•

3

y.

e

c

3

d

•

d

\* .

ş.t

ø

ø

او

y¢

61

19 E disse, Ecco, io ti farò assa-pere ciò che avverrà, alla fine deli' indegnazione : perciochè vi sarà

una fine al tempo ordinato. 90 Il montone con due corna.

che tu hai veduto, significa li re di Media, e di Persia.

21 E'l becco irsuto significa il re di Iavan: e'l gran corno, ch'ers in meszo de suoi occhi, è il primo re. 22 E ciò che quello è stato rotto, e quattro son surti in luogo d'esso. significa che quattro regni sur-geranno della medesima hazione, ma non già con medesima pos-

sanza di quello. 23 Ed alla fine del lor regno, quando gli scellerati saranno venuti al colmo, surgerà un re au-dace, e sfacciato, ed intendente in

sottigliezze. 24 E la sua potenza si fortifichera, ma non già per la sua forza: ed egli farà di strane ruine, e prospe-rerà, ed opererà, e distruggerà i possenti, el popolo de santi.

25 E, per lo suo senno, la fraude prospererà in man sua : ed egli si magnificherà nel cuor suo, ed in pace ne distruggerà molti: e s'ele-verà contr'al Principe de' principi : ma sarà rotto senza opera di mani

26 E la visione de glorni di sera, e mattina, ch'è stata detta, è verità: or tu, serra la visione: perclochè è di cose, che avverranno di quì a molto tempo.

27 Ed io Daniel fui tutto disfatto. e languido, per molti giorni: pol mi leval, e feci gli affari del re: ed io stupiva della visione: ma niuno

se n'av vide.

NELL' anno primo di Dario, figliuol d'Assuero, della pro-genie di Media, il quale era stato costituito re sopra'l regno de Caldel:

2 Nell'anno primo d'esso, io Da-niel, avendo inteso per li libri, che'l numero degil anni, de quali ii Signore avea pariato al profeta Ieremia, ne quali si doveano com-

piere le desolazioni di Gerusslemme, *era* di settant'anni :

3 Volsi la mia faccia verso'l Simore Iddio, con digiuno, con sac co, e con cenere, per dispormi ad

orazione, e supplicazione:
4 E feci orazione, e confessione
al Signore Iddio mio: e dissi, Ahi Signore, Iddio grande, e tremendo, ch'osservi 'l patto, e la benignità, a quelli che t'amano, ed osservano i tuol comandamenti

5 Noi abbiamo peccato, ed abbiamo operato iniquamente, ed empiamente: e siamo stati ribelli, e

ci siam rivolti da' tuoi comanda-

menti, e dalle tue leggi:
6 E non abbiamo ubbidito a' profeti, tuoi servitori, i quali hanno, in Nome tuo, parlato a' nostri re, a' nostri principi, ed a' nostri padri, ed a tutto'l popolo del paese:

7 A te appartiene la giustizia, o Signore: ed a noi la confusion di faccia, come appare al di d'oggi: agli uomini di Giuda, agli abitanti di Gerusalemme, ed a tutto Israel, vicini, e lontani, in tutti i paesi dove tu gli hai scacciati, per lo misfatto loro, c'hanno commesso contr's te.

8 O Signore, a noi appartiene la confusion di faccia, a' nostri re, a' nostri principi, ed a' nostri padri: conciosiacosach'abbiamo peccato

contr'a te.

9 Al Signore Iddio nostro appar-tengono le misericordie, ed i per-doni: perciochè noi ci stam ribel-lati contra lui:

10 E non abbiamo ubbidito alla voce del Signore Iddio nostro, per caminar nelle sue leggi, ch'egii ci ha proposte per li profeti, suoi servitori.

11 E tutto Israel ha trasgredita la tua Legge, e s'è tratto indietro, er non ascoltar la tua voce : sonde è stata versata sopra noi l'esecrazione, e'l giuramento, scrit-to nella Legge di Moisè, scritori di Dio: perciochè noi abbiam peccato contr'a lul.

12 Ed egli ha messe ad effetto le sue parole, ch'egli avea pronun-siate contr'a noi, e contr'a nostri rettori, che ci hanno retti, facendo venir sopra noi un mai grande; tal che giammai, sotto tutti i cieii, non avvenne cosa simile a quello ch'è avvenuto in Gerusalemme. 13 Tutto questo male è venuto

sopra not, secondo quello ch'è

acritto nella Legge di Moisè: e pur noi non abbiamo supplicato al Signore Iddio nostro, convertendoci dalle nostre iniquità, ed attendendo

alla tua verità

14 E'l Signore ha vegghiato sopra questo male, e l'ha fatto venir sopra noi: perciochè il Signore Iddio nostro è giusto in tutte le sue opere ch'egil ha fatte: conclosiacosachè nol non abbiamo ubbidito alla sua voce.

ans sur voce.

15 Ora dunque, o Signore Iddio postro, che traesti 1 tuo popolo fuor del paese d'Egitto, con man forte, e t'acquistasti un Nome, e t'acquistasti un Nome, qual' è al di d'oggi: noi abbiam peccato, noi abbiamo operato empia-

ente.

16 Signore, secondo tutte le tue dustisie, racquetisi, ti prego, l'ira tua, e'l tuo cruccio, inverso Gerusalemme, tua Citta; inverso'l Monte tuo santo; conciosiacosachè, per li nostri peccati, e per l'i-niquità de nostri padri, Gerusa-lemme, e'l tuo popolo, sieno in vituperio appo tutti quelli che sono d'intorno a nol.

17 Ed ora, ascolta, o Dio nostro, l'orazione del tuo servitore, e le sue supplicazioni : e, per amor del Signore, fa' risplendere il tuo volto

ra'l tuo Santuario, ch'è desolato. 18 Inchina, o Dio mio, il tuo orecchio, ed ascolta: apri gli occhi, e vedi le nostre desolazioni, e la città che si chiama del tuo Nome: parciochè noi non presentiamo le nostre supplicazioni nel tuo cospetto, fondati sopra le nostre giustisie; anzi sopra le tue grandi

misericordie.

19 Signore, esaudisci : Signore, perdona : Signore, attendi, ed opera, senza indugio, per amor di te stesso, o Dio mio: perciochè la tua città, e'i tuo popolo, si chia-

mano del tuo Nome.

20 Or, mentre io parlava ancora, e faceva orazione, e confessione del mio peccato, e del peccato del mio popolo Israel ; e presentava la mia supplicazione davanti al Si-gnore Iddio mio, per lo Monte anto dell' Iddio mio:

21 Mentre io parlava ancora, orando, quell' uomo Gabriel, il quale io avea veduto in visione al principio, volò ratto, e mi toccò, intorno al tempo dell'offerta della

22 Ed egli m'insegnò, e parlò meço, e disse, Daniel, io sono ora uscito per darti ammaestramento, ed intendimento.

23 Fin dal cominciamento delle 'ne supplicazioni, la parola è usci-758 ta; ed lo son venuto per annun-siarlati: perciochè tu sei uomo gradito: ora dunque, pon mente alla parola, ed intendi la visione. 24 Vi sono settanta settimane

diterminate sopra'l tuo popolo, e sopra la tua santa città, per termi-nare il misfatto, e per far venir meno i peccati, e per far purga-mento per l'iniquità, e per addurre la giustizia eterna, e per suggellar la visione, ed i profeti: e per ugne-

re il Santo de' santi.

25 Sappi adunque, ed intendi, che da che sarà uscita la parola, che Gerusalemme sia riedificata. infino al Messia, Capo dell' esercito, vi saranno sette settimane, ed altre sessantadue settimane. nelle quali saranno di nuovo edificate le piasse, e le mura, ed i fossi : e-ciò, in tempi angosciosi.

26 E. dopo quelle sessantadue settimane, essendo sterminato il Messia, senza che gli resti più nulla, il popolo del Capo dell' esercito a venire distruggerà la città, e'l santnario: e la fine d'essa sarà con innondazione, e vi saranno desolazioni diterminate infino al fine della

guerra.

27 Ed esso confermerà il patto a molti in una settimana: e nella metà della settimana farà cessare il sacrificio, e l'offerta: poi verrà il disertatore sopra l'ale abbominevoli: e, fino alla finale, e ditermina-ta perdizione, quell' innondazione sara versata sopra'l popolo deso-

CAP. X.

NELL'anno terzo di Ciro, re di Persia, fu rivelata una parola a Daniel, il cui nome si chiamava Beltsasar : e la parola é verità, e l'esercito era grande. Ed egli comprese la parola, ed ebbe intelligensa della visione.

2 In quel tempo lo Daniel feci cordoglio lo spasio di tre settimane. 3 Io non mangiai cibo di diletto, e non m'entrò in bocca carne, ne vino, e non m'unsi punto, fin che fu compiuto il termine di tre setti-

4 E nel ventesimoquarto giorno del primo mese, essendo io in su la ripa del gran flume, ch'è Hidde-

chel: 5 Alzai gli occhi, e riguardal, ed ecco un' uomo vestito di panni lini, avendo sopra i lombi una cintura di fino oro d'Ufas.

6 E'l suo corpo simigitava un grisolito, e la sua faccia era come. aspetto del folgore: ed i suoi occhi crano simili a torchi accesi: e le sue braccia, ed i suoi piedi, si-

migliavano in vista del rame forbito, e'i suono delle sue parole pa-reva il romore d'una moltitudine.

7 Ed io Daniel solo vidi la visione. e gli uomini ch'erano meco non la videro: anzi gran terrore cadde sopra loro, e fuggirono per nascondersi.

8 Ed io rimasi solo, e vidi quella gran visione, e non restò in me forza alcuna, e'l mio bel colore fu mutato in ismorto, e non ritenni

alcun vigore.

9 Ed io udii la voce delle parole di colui: e, quando ebbi udita la voce delle sue parole, m'addor-mentai profondamente sopra la mia faccia, col viso in terra

10 Ed ecco, una mano mi tocco, e mi fece movere, e stare sopra le ginocchia, e sopra le palme delle

mani:

11 E mi disse, O Daniel, uomo gradito, intendi le parole ch'io ti ragiono, e rizzati in piè nel luogo dove stal: perciochè ora sono stato mandato a te. E, quando egli m'ebbe detta quella parola, lo mi rizzai in piè tutto tremante.

12 Ed egli mi disse, Non temere, o Daniel: percioche, dal primo di che tu recasti 'l cuor tuo ad intenere, ed ad affliggerti nel cospetto dell' Iddio tuo, le tue parole furono

esaudite, ed io son venuto per le

tue parole. 13 Ma il principe del regno di Persia m'ha contrastato ventun giorno: ma ecco, Micael, l'uno de' primi principi, è venuto per aiutarmi. Io dunque son rimaso quivi appresso il re di Persia.

14 Ed ora son venuto, per farti intendere ciò ch'avverrà al tuo popolo nella fine de' giorni : percio-chè v'é ancora visione per que'

giorni.

.

j.

s

15 E, mentre egli parlava meco in questa maniera, io misi la mia fac-

cia in terra, ed ammutolii.

16 Ed ecco uno, ch'avea la sembianza d'un figliuol d'uomo, mi toccò in su le labbra : allora io apersi la mia bocca, e parlai, e dissi a co-lui ch' era in piè davanti a me, Signor mio, le mie giunture son tutte svolte in me in questa visione, e non ho ritenuto alcun vigore.

17 E, come potrebbe il servitore di cotesto mio Signore parlar con co-testo mio Signore? conclosiacosachè fino ad ora non sia restato fe mo in me alcun vig rore, e non sia rimaso in me alcun fiato.

18 Allora di nuovo una sembiancome d'un' uomo, mi toccò, e

mi fortificò:

19 E disse, Non temere, uomo 759

gradito: abbi pace, fortificati, confortati. E, come egli pariava meco, io mi fortificat, e dissi, Parli 'l mio Signore: perciochè tu m'hai fortificato.

20 E colui disse, Sai tu perch'io son venuto a te? Or di presente io ritornerò per guerreggiar col prin-

cipe di Persia: poi uscirò, ed ecco, il principe di Iavan verra. 21 Ma pure io to dichiarerò ciò ch'è stampato nella scrittura delle verità: or non v'/ niuno che si porti valorosamente meco in queste cose. se non Micael, vostro principe.

CAP. XI.

R io, nell' anno primo di Dario Medo, sono stato presente per confortario, e per fortificario.

Ed ora, lo ti dichiarerò cose vera.

Ecco, vi saranno ancora tre re in Persia: poi l quarto acquisterà di gran ricchezze sopra tutil gli altri: e, come egli si sara fortificato nelle sue ricchezze, egli farà mover tutti contr'al regno di Iavan.

3 Poi surgerà un re possente, e valoroso: il quale possederà un grande imperio, e farà ciò ch'egli

vorrà.

4 Ma, tosto ch'egli sarà surto, il suo regno sarà rotto, e sarà diviso per li quattro venti del cielo, e non alla sua progenie: e quello non sarà pari all' imperio ch'esso avrà posseduto: perciochè il suo regno sarà stirpato, e sard d'altri, oltr'à coloro. 5 E'i redel Mezzodi si fortificherà,

ed un' altro de' capitani d'esso: co-stui si fortificherà sopra quell' altro, e regnerà, e'l suo imperio sarà

grande.

6 Ed, in capo d'alcuni anni, si congiugneranno insieme, e la figliuola del re del Mezzodì verrà al re del Settentrione, per far loro accordi: ma ella non potrà rattener la forsa del braccio: e nè colui, nè l suo braccio, non potrà durare: e colei, insieme con quelli che l'avranno condotta, e'l figliuolo d'essa, e chi terra la parte sua, saranno dati a morte

in que tempi.
7 Ma d'un rampollo delle radici d'essa surgerà uno, nello stato di colui, il qual verrà con esercito, verra contr' alle fortezze del re del Settentrione, e farà di gran fatti contr' ad esse, e se n'impadronirà:

8 Ed anche menerà in cattività in Egitto i lor dij, co' lor principi, e co' lor preziosi arredi d'oro, e d'argento: ed egli durerà per alquanti anni, senza tema del re del Settentrione.

9.E'l re del Mezzodì verrà nel suo regno, e se ne ritornerà al suo pacse. 10 Poi i figliuoli di colui entreran no in guerra, ed aduneranno una moltitudine di grandi eserciti : e l'uno d'essi verra di subito, ed innonderà, e passerà oltre: poi ritornerà ancora, e darà battaglia, e percerrà ano alla fortessa del re del Messodi.

11 E'l re del Messodi, inasprito, uscirà fuori, e combatterà con lui, cior, col re del Settentrione, il qual leverà una gran moltitudine: ma quella moltitudine sarà data in man del re del Mezzodì.

12 E, dopo ch'egli avrà disfatta quella moititudine, il cuor suo s'innalzerà : onde, benchè abbia abbattute delle decine di migliaia, non

erò sarà fortificato.

13 E'i re del Settentrione leverà di nuovo una moltitudine maggiore della primiera : ed in capo di qualohe tempo, ed anni, egli verra con grosso esercito, e con grande appaechio.

14 Ed in que' tempi molti si leveranno contro al re del Messodì: e degli uomini ladroni d'infra'l tuo popolo s'eleveranno, per adempier a visione; e caderanno. 15 El re del Settentrione verrà.

e fara degli argini, e prendera le città delle fortezze: e le braccia del (essod), e la scelta del suo popolo non potranno durare, e non vi sarà

non poranno durare, e non warra forma alcuna da resistere. 16 E colui che sarà venuto con-tr'ad esso farà ciò che gli piacerà: e non vi sarà alcuno che gli possa stare affronte: poi egli si fermerà nel paese della bellezza, il quale sara consumato per man sus

17 Poi egli imprenderà di venire con le forze di tutto'l suo regno, offerendo condizioni d'accordo, onde egli verra a capo : e dara a quell' altro una figliuola per moglie, cor-rompendola: ma ella non sarà co-

stante, e non terrà per lui. 18 Poi egli volgerà la faccia all'i-sole, e ne prenderà molte: ma un capitano farà cessare il vituperio fattogli da colui: ed oltr'a ciò, renderà a lui stesso il suo vituperio.

19 Poi egli volgerà la faccia alle fortezze del suo paese, e trabocche-rà, e caderà, e sarà rotto, e non sa-

rà più trovato.

20 Poi surgerà nello stato d'esso, con maestà reale, uno che manderà attorno esattori: ma fra alquanti dì sarà rotto, non in ira, nè in

guerra. 21 Appresso, surgerà nel suo stato uno sprezzato, al qual non sarà imposta la gloria reale: ma egli verrà quetamente, ed occuperà il

regno per lusinghe.

22 E le braccia del paese innondato
saranno innondate da lui, e saranno

rotte, come anche il cano del matta. 23 E. dopo l'accordo fatto con quell' altro, egli procederà con fro-de, e salirà, e si fortificherà con po-CA GENTE.

24 Euli entrerà nel riposo, e ne luoghi grassi della provincia, e fara cose, che i suoi padri, ne i padri de' suoi madri, non avranno mai fatte: egli suargera alla sus gente preda, spoglie, e ricchesse: e fara dell' imprese contr' alle fortesse : e

cië, fino ad un tempo. 25 Poi egli movera le sue forse, e'l cuor suo, contr' al re del Messodì, con grande esercito: e'i ra del Mezzod) verrà a battaglia, con grande, e potentissimo esercito: ma non potrà durare: perciochè si faranno delle macchinazioni contr'a

lui. 26 E quelli che mangeranno il suo piatto lo romperanno: e l'esercito

di colui innondera il passe, e molti caderanno uccia

27 E'l cuore di que' due re sard volto ad offender l'un l'altre, ed in una medesima tavola parleranno insieme con menzogna: ma ciò non riuscirà bene: perciochè vi sard ancora una fine, al tempo diterminato.

28 E colui se ne ritornerà al suo paese con gran ricchezze: e'l suo cuore sarà contr'al Patto santo: ed egli farà di gran cose: e poi se ne ritornerà al suo paese.

29 Al tempo diterminato, egli verrà di nuovo contr'al paese del Mes-

sod): ma la cosa non riuscirà questa ultima volta come la prima 30 E verranno contr'a lui delle navi di Chittim, ed egli ne sarà contristato, e se ne ritornerà, ed indegnerà contr'al Patto santo. e farà di gran cose: poi ritornerà, e porgerà l'orecchie a quelli ch'a-vranno abbandonato il Patto santo.

31 E le braccia terranno la parte sua, e profaneranno il santuario della fortezza, e torranno via il ascrificio continuo, e vi metteranno l'abbominazione disertante.

32 E per lusinghe egli indurrà a contaminarsi quelli ch' avranno misfatto contr'al Patto: ma il po-polo di quelli che conoscono l' Iddio

loro si fortifichera, e si portera va-

lorosamente.
33 E gl'intendenti d'infra'l popolo ne ammaestreranno molti; e caderanno per la spada, e per le fiamme, ed andranno in cattività, e sa ranno in preda, per molti giorni.

34 Ma, mentre caderanno cost, saranno soccorsi d'un poco di soccorso: e molti s'aggiugneranno con loro con be sembianti infinti.

35 Di anegl' intendenti adunque ne caderanno alcuni: aciochè fra loro ve ne sieno di quelli che sieno osti al cimento, e purgati, ed imbiancati, fino al tempo della fine: perciochè vi sarà ancora una fine al tempo diterminato.

36 Questo re adunque farà ciò che gli piacera, e s'innalzera, e si magnifichera sopra ogni dio: e proferirà cose strane contr' all' Iddio degl'iddii; e prospererà, fin che l'indegnazione sia venuta meno: conciosiacosachè una diterminazione

ne sia stata fatta.

ø

1

ì

ŝ

8

ŕ

37 Ed egli non si curerà degl'iddij de suoi padri, nè d'amor di donne. suol padri, nè d'amor di donne, nè di dio alcuno: percioche egli si magnifichera sopra ogni cosa

38 Ed egli onorera un dio delle fortezze sopra'l suo seggio: egli onorerà, con oro, e con argento, e con gemme, e con cose preziose, un dio, il quale i suoi padri non

avranno conosciuto.

39 Ed egli verrà a capo de' luoghi muniti delle fortezze, con quell'iddio strano: egli accrescerà d'onore quelli ch'egli riconoscerà, e gli farà signoreggiar sopra molti, e spar-

tirà la terra per prezzo.

40 Or in sul tempo della fine, il re del Mezzodi cozzerà con lui : e'l re del Settentrione gli verrà addosso, a guisa di turbo, con carri, e con cavalieri, e con molto navillo: ed entrerà ne paesi d'esso, ed innonderà, e passerà a traverso:

41 Ed entrerà nel paese della bellezza, e molti *paesi* ruineranno: e questi scamperanno dalla sua mano, Edom, Moab, e la principal parte de' figliuoli d'Ammon.

42 Così egli metterà la mano sopra molti paesi, e'l paese d'Egitto

non iscamperà. 43 E si farà padrone de' tesori d'oro, e d'argento, e di tutte le cose preziose d'Egitto: ed i Libij, e gli Etiopi saranno al suo seguito. 44 Ma rumori dal Levante, e dal.

Settentrione lo turberanno: ed egli uscirà con grande ira, per distrug-gere, e per disperder molti. 45 E piantera le tende del suo pa-

diglione reale fra i mari, presso del santo Monte di bellezza: poi, come sarà pervenuto al suo fine, non vi sarà alcuno che l'aiuti.

CAP. XII.

R in quel tempo si leverà Micael, quel gran principe, che stà per li figliuoli del tuo popolo: e vi sarà un tempo di distretta, qual non fu giammai, da che questo popolo è stato nazione, fino a quel tempo: ed in quel tempo d'infra'l tuo popolo sara salvato chiun-

que si trovera scritto nel Libro.

2 E la moltitudine di quelli che dormono nella polvere della terra si risvegliera: gli uni a vita eterna, e gli altri a vituperi, ed ad infamia eterna.

3 E gl' intendenti risplenderanno come lo splendor della distesa: e quelli ch'avranno giustificati molti risplenderanno come le stelle in

sempiterno.

4 Or tu, Daniel, serra queste parole, e suggella questo Libro, infino al tempo della fine: allora molti andranno attorno, e la conoscenza sarà accresciuta.

5 Poi io Daniel riguardai, ed ecco. altri due, che stavano ritti in piè: l'uno di qua sopra l'una delle ripe del fiume ; l'altro di là, sopra l'al-

6 E l'uno d'essi disse all'uomo vestito di panni lini, il quale era sopra l'acque del fiume, Quando sarà infine il compimento di que-

ste maraviglie?
7 Ed io udii l'uomo vestito di panni lini, ch'era sopra l'acque del fiu-me, il quale, levata la man destra, e la sinistra, al cielo, giurò per colui che vive in eterno, che tutte queste cose sarebbero complute, infra un tempo, de' tempi, e la me tà d'un tempo : ed allora che colui avrebbe finito di dissipar le forze

del popolo santo.

8 Ed to udii ben clò, ma non l'intest. E dissi, Signor mio, qual ac-

rd la fine di queste cose?

9 Ed egli mi disse, Va', Daniel: perciocliè queste parole son nascoste, e suggellate, infino al tempo della fine.

10 Molti saranno purificati, ed imbiancati, e posti al cimento: nia gli empl opereranno empiamente: e niuno degli empi intenderà queste cose : ma gl'intendenti le intenderanno.

Il Or, dal tempo che sarà stato tolto il sacrificio continuo, e sarà stata posta l'abbominazione disertante, vi saranno mille dugenno-

vanta giorni.

12 Beato chi aspettera pazientemente, e giugnera a mille trecen-

trentacinque giorni.

13 Ma, quant' è a te, vattene al tuo fine: or tu avrai riposo, e dimorerai nella tua condizione fino alla fine de' tuoi dì.

## IL LIBRO DEL PROFETA HOSEA.

CAP. L.
L. aparola del Signore, che fu
L indirizzata ad Hosea, figlinolo
di Beeri, a' di d' Usaia, di Iotam,
d'Achan, e d' Escehia, re di Glues
ed a' di di Jeroboam, figlinolo di

loas, red'Israel.

Nel principio, quando'i Signore parlò per Hoses, il Signore disse ad parlò per Hosea, il Signore unue ca Hosea, Va', prenditi per moglie u-na meretrice, e genera de' figliuoli di fornicasione: perciochè il paese fornica sensa fine, sviandori dal

3 Ed egli andò, e prese Gomer, figliuola di Diblaim, ed ella conce-

pette, e gli partori un figliuolo. 4 El Signore gli disse, Pongli no-me Isreel: perciochè fra qui a poco tempo farò punizione del sangue 'Isreel, sopra la casa di Ichu: e farò venir meno il regno della casa d'larsel.

5 Ed in quel giorno avverra ch'io romperò l'arco d'Israel nella valle

6 Poi ella concepette ancora, e partori una figliuola. E'l Signere disse ad Hosea, Ponle nome Lo-ruhama: perciochè io non continue-rò più di far misericordia alla casa. d' Israel, ma gli torrò del tutto via-

Ma farò misericordia alla cas di Giuda, e gli salverò per lo Simore Iddio loro : e non gli salverò er arco, nè per ispada, nè per battaglia, nè per cavalli, nè per cava-

8 Poi ella spoppò Lo-ruhama, e concepette, e partori un figliucio.
9 E'l Signore disse ad Hoses, Pongli nome, Lo-ammi: perciochè voi non siete mio popolo, ed io altresì

non sarò vostro.

10 Pur nondimeno il numero de' figliuoli d'Israel sarà come la rena del mare, che non si può nè misurare, ne annoverare: ed avverache, in luogo che sarà loro stato detto, Voi non siets mio popolo; si dirà loro, Figliuoli dell' iddio vivente.

11 Ed i figliuoli di Giuda. ed i figliuoli d' Israel, si rauneranno insieme, e si costituiranno un capo, e saliranno dalla terra : perciochè il giorno d'Izreel sard grande.

CAP. II. ITE a' vostri fratelli, Ammi ; ed alle vostre sorelle, Ruha-

2 Contendete con la madre vostra. contendete : dicendole ch'ella non è più mia moglie, e ca lo mon più suo marito: e che tolga le sue fornicazioni dalla sua faccia, autorii d'infra le sue mammelle :

3 Che talora io non la spogli tutta nuda, e non la metta nello stato ch'era nel giorno che nacque: e non la renda simile ad un diserto. e non la riduca ad essere come una terra arida, e non la faccia morir

di sete :

4 E non abbia pietà de' suoi figiluoli : percioché son figliuoli di fornicazioni.

5 Conciosiacosachè la madre loro abbia fornicato: quella che gli ha partoriti è stata svergognata ; per-ciochè ha detto, Io andrò dietro a' miei amanti, che mi danno il mio pane, e la mia acqua, la mia lana, e'l mio lino, il mio olio, e le mie bevande.

6 Perciò, ecco, io assieperò la sua via di spine, e le farò una chiusura attorno, ed ella non ritroverà i

suoi sentieri:

7 Ed andra dietro a' suoi amenti. ma non gli aggiugnerà : e gli ricercherà, ma non gli troverà : laonde dira, lo andrò, e ritornerò al mio primiero marito: perciochè allora lo stava meglio ch'al presente.

8 Or ella non ha riconosciute ch'io le avea dato il frumento, el mosto, e l'olio : e ch'io le avea accresciuto l'argento, e l'oro, il quale essi hanno impiegato intorno s

9 Perciò, io ripiglierò il mio fru-mento nel suo tempo, e'l mio mosto nella sua stagione: e riscuote-rò la mia lana, e'l mio lino, ch'ere-

no per coprir le sue vergogne. 10 Ed ora lo scoprirò le sue ver-gogne, alla vista de' suol amanti: e niuno la riscuotera di man mia : 11 E farò venir meno tutte le su lotizie, le sue feste, le sue calendi,

ed i suoi sabati, e tutte le sue solennità:

12 E diserterò le sue viti, ed i suoi fichi; de' quali ella diceva. Queste cose sono il mio premio, che i miei amanti m'hanno donato: ed i miet amanu in manno consco; ce lo gli ridurrò in bosco, e le fiere della campagna gli mangeranno: 13 E farò punisione sopra lei de giorni de Baall, ne quali ella ha

fatti loro profumi, e s'è adorna de'

suoi pendenti, è monili, ed è andata dietro a suoi amanti, e m'ha dimenticato: dice il Signore.

14 Perciò, ecco, io l'attrarrò, e la farò caminare per lo diserto. e la

racconsolerò:

n

'n

.

1

B

.

į

6

ś

ł

,

ŧ

s

į

15 E le darò le sue vigne, da quel luogo, e la valle d'Acor, per entrata di speranza : ed ella canterà quivi, come a' di della sua fanciullema, e come quando sall fuor del paese d' Egitto.

16 Ed in quel giorno avverrà, dice il Signore, che tu mi chiamerai. Marito mio: e non mi chia-

merai più, Baal mio.

17 Ed io torrò via dalla sua bocca i Baali, e quelli non saranno più ricordati per li nomi loro.

18 Ed in quel tempo farò ch'avranno patto con le fiere della campagna, e con gli uccelli del cle-lo, e co rettili della terra : e romperò archi, e spade, e strumenti di guerra, e farò che verranno meno nel paese: e gli farò giacere in si-

19 Ed io ti sposerò in eterno: e ti sposerò in giustisia, ed in giudicio, ed in benignità, ed in compassioni. 20 Anzi ti sposerò in verità : e tu conoscerai 'i Signore.

conosceral 'I signore.
21 Ed avverra in quel giorno,
ch'io risponderò, dice il Signore,
risponderò al cielo, ed esso risponerà alla terra.

22 E la terra risponderà al frumento, ed al mosto, ed all'olio: e queste cose risponderanno ad iz-

23 Ed io me la seminerò nella terra, ed avrò pietà di Lo-ruhama : e dirò a Lo-ammi, Tu sei mio popolo: ed egii mi dira, Dio mio.

Pol'l Signore mi diese, Va' an-I cora, ed ama una donna, la quale essendo amata dal suo marito, sia adultera: secondo che'l Signore ama i figlinoli d'Israel, ed eesi riguardano ad altri dij, ed amano i fiaschi del vino.

2 lo adunque m'acquistal quella donna per quindici sicii d'argento, e per un' Homer, ed un Letec

d'orso.

- 3 Poi le dissi, Rimantimi così per molti giorni : non fornicare, e non maritarti ad alcuno: ed io altresì aspettero dietro a te-
- 4 Perciochè i figliuoli d'Israel se ne staranno molti giorni senza re, e senza principe ; senza sacrificio, e senza statua; senza Efod, e senza
- 5 Poi, i figliuoli d'Israel ricerch ranno di nuovo il Signore Iddio

loro, e David lor re : e con timote si ridurranno al Signore, ed alla sua bontà, nella fine de' giorni.

CAP. IV.

SCOLTATE la parola del Si-A gnore, figiluoli d'Israel: per-cioche il Signore ha una lite con gli abitanti del paese: perchè non v'e ne verità, ne benignità, ne co-noscenza alcuna di Dio nel paese.

2 Non fanno altro che spergiurare, e mentire, ed uccidere, e furare, e commettere adulterio : nono straboccati, un sangue tocca

3 Perciò, il paese farà cordoglio, e chiunque abita in esso languirà, insieme con le bestie della campa gna, e con gli uccelli del cielo : ed anche i pesci del mare morranno.

Pur nondimeno niuno litighi, e niuno riprenda: conclosiacosachè'l tuo popolo somigli quelli che con-

tendono col sacerdote

5 Perciò, tu caderai di giorno, ed anche il profeta caderà di notte: ed io distruggerò tua madre

ed to distruggero tua madre.

6 il mlo popolo perisce per mancamento di conoscenza: perciochè
tu hai sdegnata la conoscenza, ò
altresi ti sdegnerò, aciochè tu non
m'eserciti T sacerdosto: e, perciochè tu hai dimenticata la Legge dell' Iddio tuo, io altresi dimenticherò i tuoi figliuoli.

7 Al pari che son cresciuti, hanno eccato contra me: io muterò la

lor gloria in vituperio.

8 Mangiano i peccati del mio popolo, ed hanno l'animo intento alla sua iniquità.

9 Perciò, il sacerdote sarà come il popolo : ed io farò punizione so-

pra lui delle sue vie, e gli renderò la retribusione de' suoi fatti. 10 E mangeranno, ma non si sa-sieranno: fornicheranno, ma non

multiplicheranno: perciochè har-no lasciato il servigio del Signore. 11 La fornicazione, e'l vino, e'l

mosto, tolgono il senno. 12 Il mio popolo domanda il suo

legno, e'i suo bastone gli dà avviso: perciochè lo spirito delle fornicazioni fa traviare: ed essi fornica-no, sottraendosi dall' Iddio loro. 13 Sacrificano sopra le sommità

de' monti, e fanno profumi sopra i colli, sotto le querce, ed i pioppi, e gli olmi : perciochè la loro om bra é bella: perciò, le vostre f gliuole fornicheranno, e le vostr nuore commetteranno adulterio.

14 Io non farò punisione delle vo stre figliuole, quando avranno for nicato: nè delle vostre nuore quando avranno commesso adu.

terio: perciochè essi si separano con le meretrici, e sacrificano con le puttane: perciò, il popolo che non ha intendimento caderà.

15 O Israel, se tu fornichi, Giuda almeno non rendasi colpevole: e non venite in Ghilgal, e non salite in Bet-aven : e non giurate, Il Si-

gnor vive.

16 Perciochè Israel è divenuto ritroso, a guisa di giovenca ritrosa: ora gli pasturerà il Signore, a guisa d'agnello in luogo spazioso. 17 Efraim è congiunto con gl'idoli, lascialo.

18 La lor bevanda s'è rivolta, hanno fornicato senza fine: amano il Porgete: i rettori di questa nasione sono vituperosi.

19 Il vento se la legherà nell'ale. ed essi saranno svergognati de lor

sacrificii.

A SCOLTATE questo, o sacer-. doti : e siate attenti, o casa d'Israel: e porgete l'orecchio, o casa del re: conciosiacosach'a voi appartenga il giudicio: perciochè voi siete stati un laccio in Mispa, ed una rete tesa sopra Tabor.

2 Ed essi hanno di nascoso scannati quelli che si stornano dalla strada maestra: ma io sard corre-

zione ad essi tutti.

Io conosco Efraim, ed Israel non m'è nascosto: conciosiacosa-chè ora, o Efraim, tu abbi fornica-to, ed Israel si sia contaminato.

4 Essi non dispongono le loro o-pere a convertirsi all'Iddio loro : perciochè lo spirito delle fornicasioni è dentro di loro, e non conoscono il Signore.

5 E la superbia d'Israel testimo-nia contra lui in faccia: laonde Israel, ed Efraim caderanno per la loro iniquità : Giuda ancora cadera con loro.

6 Andranno con le lor pecore, e co' lor buoi, a cercare il Signore : ma non lo troveranno: egli s'è sottratto da loro.

7 Essi si son dislealmente portati in verso'l Signore: conciosiacosach'abbiano generati figlinoli bastardi: ora gli divorera un mese, con le lor possessioni.

8 Sonate col corno in Ghibea, e con la tromba in Rama: sonate a stormo in Bet-aven, dietro a te, o

eniamin.

9 Efraim sarà messo in desolaone, nel giorno del gastigamen-): io ho fatto assapere una cosa rta fra le tribù d'Israel.

10 I principi di Giuda son simili a uelli che movono i termini: io 764 spanderò la mia indegnazione sopra loro, a guisa d'acqua.

11 Efraim è oppressato, egli è fiaccato per giudicio : perciochè volontariamente è ito dietro al comandamento.

12 Perciò, io sarò ad Efraim come una tignuola, e come un tario alia

casa di Giuda.

13 Or Efraim, avendo veduta la sua infermità, e Giuda la sua piaa, Efraim è andato ad Assur, e Giuda ha mandato ad un re, che difendesse la sua causa: ma egli non potra risanarvi, e non vi gua-rira della vostra piaga.

14 Perciochè lo saro come un lecne ad Efraim, e come un leoncello alla casa di Giuda: io, io rapiro, e me n'andrò: lo porterò via, e non vi sara alcuno che riscuota

15 Io me n'andrò, e me ne ritornerò al mio luogo, fin che si riconoscano colpevoli, e cerchino la mia faccia. Quando saranno in distretta, mi ricercheranno.

CAP. VI.

ZENITE, e convertiamci al SIgnore: perciochè egli ha lacerato, ed altresì ci risanera : egli ha percosso, ed altresì ci fascerà le piaghe.

2 Infra due giorni egli ci avrà rimessi in vita: nel terso giorno egli ci avrà risuscitati, e noi vivereme nel suo cospetto.

3 E, conoscendo il Signore, proseguiremo a conoscerlo ancora: la sua uscita sarà stabilmente ordinata, come quella dell'alba: ed egli verrà a noi come la pioggia, come la pioggia della stagion della ricolta, che inaffia la terra.

4 Che ti farò, o Efraim? che ti farò, o Giuda? conciosiacosachè la vostra pietà sia simile ad una nuvola mattutina, ed alla rugia-

da, la qual viene la mattina e poi se ne va via.

5 Perciò, io gii ho asciati per li profeti ; gli ho uccisi per le parole della mia bocca : ed i tuoi giudicij, o Israel, ti sono stati pronunciati al levar del sole.

6 Perciochè io gradisco benignità, e non sacrificio ; e'l conoscere Id-

dio, anzi che olocausti.

7 Ma essi hanno trasgredito il patto, come Adam : ecco là, si son portati dislealmente inverso me. 8 Galaad è una città d'operatori d'iniquità : è segnata di sangue.

9 E, come gli scherani aspettano gli uomini, così la compagnia de' sacerdoti uccide *le persone* in su la strada, verso Sichem: perciochè hanno commesso scelleraterae.

10 lo ho veduto nella casa d'I-1 srael una cosa orribile: ivi e la fornicazione d'Efraim, Israel s'è contaminato.

11 Ancora porrà Giuda delle piante in te, quando io ritrarrò di cat-

tività il mio popolo.

CAP. VII.

MENTRE io ho medicato I-srael, l'iniquità d'Efraim, e le malvagità di Samaria, si sono scoperte: perciochè fanno il mestiere della falsità: e'l ladro entra, e lo scherano spoglia di fuori.

2 E non hanno detto nel cuor loro, ch' io serbo la memoria di tutta la lor malvagità: ora gl'intornia no i lor fatti : quelli sono nel mio

S Essi rallegrano il re con la lor malvagità, ed i principi con le lor falsità.

4 Essi tutti commettono adulterio: sono come un forno scaldato dal fornaio, quando è restato di destare, dopo che la pasta è stata intrisa, fin che sia levitata.

5 Nel giorno del nostro re, i principi l' hanno soprafatto con barili

•

٤

9

ú

ø

25

í

\$ .

i r) di vino: egli ha stesa la sua mano co giullari. 6 Quando recano il cuor loro, che è simile ad un forno, alle loro insidie ; il lor fornaio dorme tutta la notte, e la mattina il forno è acceso come fuoco di vampa.

7 Tutti quanti son riscaldati come un forno, e divorano i lor rettori: tutti i lor re son caduti: non v'é fra loro alcuno che gridi a me.

8 Efraim si rimescola co' popoli: Efraim è una focaccia che non è voltata.

9 Stranieri hanno divorata la sua forza, ed egli non v'ha posto men-te: ed anche egli è faldellato di capelli bianchi, ed egli non l'ha riconosciuto.

10 Perciò, la superbia d'Israel testimonierà contr'a lui in faccia: conciosiacosachè non si sieno convertiti al Signore Iddio loro, e non l'abbiano cercato per tutto ciò.

Il Ed Efraim è stato come una colomba scempia, senza senno: hanno chiamato l'Egitto, sono an-

dati in Assiria.

12 Quando v'andranno, io spanderò la mia rete sopra loro: io gli trarrò giù come uccelli del cielo: io gli gastigherò, secondo ch'è sta-to predicato alla ler raunanza. 13 Guai a loro! perciochè si sono

deviati da me: guastamento averdi loro, perciochè hanno mistato contrà me: ed lo gil hori-scossi, ma essi m'hanno pariato de mangiano: il Signore non gli

con menzogne.

14 E non hanno gridato a me col cuor loro: anzi hanno uriato sopra i lor letti; si son raunati per lo frumento, e per lo mosto : si son rivolti contr'a me.

15 Quando io gli ho gastigati, ho fortificate le lor braccia : ma essi

hanno macchinato del male con-

tr'a me. 16 Essi si rivolgono, non all' Altissimo: sono stati come un'arco fallace: i lor principi caderanno per la spada, per lo furor della lor lingua. Ciò sarà il loro scherno nel paese d'Egitto.

CAP. VIII.

METTITI una tromba al pa-lato. Colui viene contr'alla Casa del Signore, come una aquila: perciochè hanno trasgredito il mio patto, ed hanno misfatto con-tr'alla mia Legge.

2 Israel gridera a me, Tu sei l'Id-

dio mio, noi t'abbiamo conosciuto 3 Israel ha allontanato de sé il

bene: il nemico lo perseguirà.

4 Hanno costituiti delli re, non da parte mia: e creati de' principi senza mia saputa: s'hanno, del loro argento, e del loro oro, fatti degl' idoli : aciochè sieno sterminati.

5 O Samaria, il tuo vitello t'ha scacciata: la mia ira è accesa contr'a loro: fino a quando non potranno esser nettati

6 Certo quel vitello è anch'esso d'Israel: un fabbro l'ha fatto, e non è Dio: il vitello di Samaria

sarà ridotto in scintille.

7 Perciochè hanno seminato del vento, mieteranno un turbo: non avranno biade: i germogli non faranno farina: se pur ne faranno, gli stranieri la tranguggeranno. 8 Israel è divorato: ora sono fra

le nazioni, come un vaso di cui non si fa alcuna stima.

9 Perciochè essi son saliti ad Assur, che è un'asino salvatico, che e ne stà in disparte da per sè: E fraim ha dato presenti ad amanti

10 Ora altresì, perciochè hanno dato presenti ad amanti fra le genti, io raunerò quegli amanti: e di poca coza si saranno doluti per la gravezza del Re de' principi. 11 Perciochè Efraim ha multipli-

cati gli altari per peccare, egli ha avuti altari da peccare. 12 Io gli avea scritte le cose gran-

di della mia Legge: ma sono state

765

gradisce : ora si ricorderà egti dela loro iniquità, e farà punisione de lor peccati : essi ritorneranno

in Egitto. 14 Or Israel ha dimenticato il suo fattore, ed ha edificati de tempi, e Giuda ha fatte molte città forti : ma lo manderò fuoco nelle città dell' uno, ed esso consumerà i tempi dell' altro.

CAP. IX.

Non rallegrarti, o Israel, per festeggiar come gli attri po-poli: perciochè tu hai fornicato, asciando l' Iddio tuo: tu hai amato il prezzo delle fornicazioni, so-pra tutte l'aie del frumento.

2 L'aia, e'l tino, non gli pasce-3 Non abiteranno nel paese del

gnore : ansi Efraim tornera in itto, e mangeranno cibi immondi in Assiria.

4 Le loro offerte da spandere di vino non son fatte da loro al Signore: ed i lor sacrificij non gli son grati: sone loro come cibo di cordoglio: chiunque ne mangia si contamina : perciochè il lor cibo è per le lor persone, esso non en-trerà nella Casa del Signore.

5 Che farete voi a' di delle solen-

nità, ed a' giorni delle feste del Si-

gnore?

6 Conclosiacosachè, ecco, se ne sieno andati via, per lo guasto: Egitto gli accogliera, Mof gli sep-pellirà: l'ortiche erederanno i luoghi di diletto, comperati de' lor danari ; le spine cresceranno ne' lor tabernacofi.

7 I giorni della visitazione son venuti, i giorni della retribusione son venuti: Israel lo conoscerà : i profeti sono stolti, gli uomini di spirazione son forsennati: per la grandezza della tua iniquità, l'o-dio altres sard grande. 8 Le guardie d'Efraim sono con

l' Iddio mio : i profeti sono un laccio d'uccellatore sopra tutte le vie d'esso: essi sono la cagione dell' o-dio contr' alla Casa dell' Iddio loro. 9 Essi si son profondamente cor-rotti, come a' di di Ghibea: Iddio

si ricordera della loro iniquità, farà punizione de' lor peccati. 10 Io trovai Israel, come dell'uve

nel diserto: io riguardai i vostri adri, come i frutti primaticci nel padri, come i frutta primanana antico, nel suo principio. Essi entrarono da Baal-peor, e si separarono dietro a quella cosa vergo-gnosa, e divennero abbominevoli, come ciò ch'amavano.

ll La gloria d'Efraim se ne volera via come un' nccello, dal na-

ecimento, del ventre, e della con-

12 Che se pure allevano i lor fi-gliuoli, io gli priverò d'essi, soglien-dogli d'infra gli uomini : perciochè, quai pure a loro, quando io mi sarò ritratto da loro

13 Efraim, mentre io l'ho riguardato, è stato simile a Tiro, piantato in una stanza piacevole: ma Efraim menera fuori i suoi figlinoli

all' ucciditore.

14 O Signore, da' loro : che darai? da' loro una matrice sperdente, e

delle mammelle seclutte.

15 Tutta la lor malvagità è in Ghilgal: quivi certo gli ho avuti in odio: per la malizia de lor fatti, io gli acaccerò dalla mia Casa: io non continuerò più d'amargli: tutti i lor principi son ribelli.

16 Efraim è stato percosso, la lor radice è seccata, non faranno più frutto: avvegnachè generino, io farò morire i cari frutti del lor ven-

tre 17 L'Iddio mio gli sdegnerà, per-ciochè non gli hanno ubbidito: e saranno vagabondi fra le genti.

CAP. X.

TSRAEL è state une vigne discrta: pur nondimeno ogli ha ancora portato del frutto: ma, al pari che'l suo frutto ha abbondato, egli ha fatti molti altari : al pari che la sua terra ha ben risposto, egli ha

adorne le statue. 2 Iddio ha diviso il lor cuore: ora saranno desolati: egli abbattera i loro altari, guasterà le loro statue. 3 Perciochè ora diranno, Noi non

abbiamo alcun re, perchè non ab-biamo temuto il Signore: ed an-

olamo temuto il Signore: ca as-che, che ci farebbe un re ? 4 Hanno proferite delle parole, giurando faisamente, facendo pat-to: perciò, il giudicio germoglierà come tosco sopra i solchi de' campi. 5 Gli abitanti di Samaria sarasno

spaventati per le vitelle di Bet-aven: perciochè il popolo del vitsi-lo farà cordoglio d'esso: ed i suoi Camari, che solevano festeggiar d'esso, furanno cordoglio della sua gloria: perciochè si sarà dipartita da lui.

6 Ed egli stesso sarà portato in Assiria, per presente al re protet-tore: Efraim riceverà vergogna, ed Israel sarà confuso del suo con-

siglio. 7 Il re di Samaria perira, come un sonaglio in su l'acqua.

all schall luoghi d'Aven, che ecno il peccato d'israel, saranno distrutti: spine, e triboli cresceranno sopra i loro altari: ed essi di-

766

ranno a' monti, Copriteci: ed a' v'è niuno, di quanti sono, che colli, Cadeteci addosso. s'erga.

9 O Israel, tu hai peccato da' giorni di Ghibea : là si presentarono in battaglia, la quale non gli colse in Ghibea, co' figliuoli d' iniquità.

10 Io gli gastigherò secondo'i mio disiderio: ed i popoli saranno raunati contra loro, quando saranno

mati contra toro, quando saramo gastigati a lor due termini. 11 Or Efraim e una giovenca am-maestrata, ch'ama di trebbiare: ma to pasero sopra la bellezza del suo collo: lo faro tirar la carretta ad Efraim, Giuda arerà. Iacob er-

12 Fatevi sementa di giustizia, e tempo di cercare il Signore, fin ch'egii venga, e vi faccia piovere giustina.

13 Voi avete arata empietà, ed svete mietuta iniquità: voi avete mangiato il frutto di menzogna: conclosiacosachè tu ti si confidato nelle tue vie, nella moltitudine de' tuoi womini prodi.

14 Perciò, si leverà uno stormo contra tuoi popoli, e tutte le tue fortesse saranno distrutte : siccome Salman ha distrutto Bet-arbel, nel giorno della battaglia: la madre ara schiacciata sopra i figliuoli.

15 Cost vi farà Betel, per cagion della malvagità della vostra maliia: il re d'Israel perirà del tutto all'alba.

CAP. XI.

UANDO Israel era fanciullo, o lo l'amai, e chiamai 'l mio figliuolo fuor d'Egitto.

2 Al pari che sono stati chiamati, se ne sono iti d'innanzi a quelli che gli chiamavano : hanno sacrificato a' Baall, ed hanno fatti profumi alle sculture

3 Ed io ho insegnato ad Efraim a caminare, prendendolo per le braccia: ma essi non hanno conosciuto

ch'io gli ho sanati.

4 lo gli ho tratti con corde umane, con funi d'amorevolezza; sono loro stato, a guisa di chi le-vasse loro il giogo d'in su le mascelle, ed ho loro porto da man-

Satisfación de la convertiral.
Se Egli non ritornerà nel paese d'Egitto, ansi l'Assirio sarà suo re: perciochè hanno ricusato di convertiral.

ŧ

ı

1

6 E la spada si fermera sopra le sue città, e consumerà le sue sbarre, e le divorerà, per cagion de lor consigli.

7 Or il mio popolo resta sospeso lietro al mio ritorno: ed egli è richiamato all'Altiesimo: ma non

s'erga.

8 O Efraim, come ti darò ? o Israel, come ti metterò in man de'
srael, come ti renderò simile ad Adma, e ti ridurrò nello stato di Seboim? il mio cuore si rivolta sottosopra in me, tutte le mie compassioni si commovono.

9 Io non eseguirò l'ardor della mia ira, io non tornerò a distrug-gere Efraim : percioche io sono Dio, e non uomo : io sono il Santo in memo di te: io non verrò più

contr'alla città.

10 Andranne dietro al Signore, il qual ruggirà come un leone: quando egli ruggirà, i figliuoli accorreranno con timore dal mare,

11 Accorreranno con timore d'Egitto, come uccelletti ; e dal pace d'Assiria, come colombe : ed lo gi farò abitare nelle lor case: dice il

Signore.

CAP. XII.

FRAIM m'ha intorniate menzogna, e la casa d'Israel di fraude: ma Giuda signoreggia ancora, congiunto con Dio: ed e fedele, congiunto co' santi.

2 Efraim si pasce di vento, e va dietro al vento Orientale: tuttodì multiplica menzogna, e rapina: e fanno patto con l'Assirio, ed oli

odoriferi son portati in Egitto. 3 Il Signore ha bene anche lite con Giuda : ma egli farà punizione sopra Iacob, secondo le sue vie : egli gli renderà la retribuzione secondo le sue opere.

4 Nel ventre egli prese il calcagne del suo fratello, e con la sua forsa fu vincitore, lottando con Iddio.
5 Egli fu vincitore, lottando con

l'Angelo, e prevalee : egli pianse, e gli supplicò : lo trovò in Betel, e quivi egli parlò con noi. 6 Or il Signore e l'Iddio degli

eserciti: la sua ricordanza è Il

Signore.

Tu adunque, convertiti all' Iddio tuo: osserva benignità, rittura : e spera sempre nell' Iddio

8 Efraim è un Cananco, egit ha in mano bilance false, egli ama far

9 Ed Efraim ha detto, lo son pure arricchito : io m' ho acquistate delle facultà: tutti i miei acquisti non m'hanno cagionata iniquità, che

sia peccato.

10 Pur nondimeno io sono il Signore Iddio tuo, fin dal paese d'E-gitto: ancora ti farò abitare in tabernacoli, come a' di della festa solenne.

### HOSEA, XII, XIII, XIV.

11 E parierò a' profeti, e multi-plicherò le visioni, e proportò pa-

rabole per li profeti.

12 Certo, Galand è tutto iniquità : non sono altro che vanità: sacrificano buoi in Ghilgal: ed anche i loro altari son come mucchi di pie-tre su per li solchi de' campi.

13 Or lacob se ne fuggì nella contrada di Siria, ed Israel servì per una moglie, e per una moglie fu guardiano di greggia.

14 Ed il Signore, per lo profeta, trasse Israel fuor d'Egitto, ed Israel

It guardato per lo profeta.

15 Efraim ha provocato il suo Signore ad ira acerbissima: percio, egli gli lascerà addosso il suo sangue, e gli renderà il suo vituperio. CAP. XIII.

UANDO Efraim parlava, si tremava: egil s'era innalizato in Israel: ma egil s'è renduto colpevole intorno a Baal, ed è morto. 2 Ed ora continuano di peccare, e

ai fanno delle statue di getto del loro argento: e degl'idoli, con la loro industria, i quali son tutti quanti lavoro d'artefici. Essi dicono loro, Gli uomini che sacrificano bacino i vitelli.

3 Perciò, saranno come una nu-

vola mattutina, e come la rugiada che cade la mattina, e poi se ne va via : come pula portata via dall' aia da un turbo e come fumo ch'esce dal fumajuolo.

4 Or io sono il Signore Iddio tuo, an dal pacce d'Egitto: e tu non dei riconoscere altro Dio che me : e non e'd Salvatore alcuno fuor che me.

5 Io ti conobbi nel diserto, in terra aridiasima. 6 Secondo ch'è stato il lor pasco, così si son satollati : si son satollati

e'l lor cuore s'è innalzato: perciò hanno dimenticato.

7 Laonde io son loro stato come un leone: io gii ho spiati in su la strada, a guisa di pardo. 8 lo gli ho incontrati, a guisa

d'una orsa ch'abbia perduti i suoi oreacchi: ed ho loro lacerato il chiuso del cuore: e quivi gli ho divorati, a guisa di leone, o d'altra fiera della campagna, che gli avesse squarciati.

9 O Israel, tu sei stato perduto: ma il tuo aiuto e in me.

10 Dove & ora il tuo re? salviti egli in tutte le tue città: dove è egli, ed i tuoi rettori, de' quali tu dicesti, Dammi un re, ede' principi?

11 lot 'ho dato un re nella mia ira, e lo torrò nella mia indegnazione. 12 L'iniquità d'Efraim è legata in

"u fascio, il suo peccato è riposto. 768

13 Dolori, come di donna che parno locular, come di donna che par-torisce, gli verranno: egli è un figliuolo non savio: perciochè al-trimenti egli non si fermerebbe tamto tempo nell' apritura della matrice.

14 lo gli riscatterei dal sepolero. io gli riscuoterei dalla morte: dove earebbero, o morte, le tue pestituo starminio? il pentirsi sarebbe nascosto dagli occhi miei,

15 Quando egli sarà multiplicato fra i suoi fratelli, il vento Orientale, vento del Signore, che sale dal diserto, verrà: e la vena d'esso sarà asciutta, e la sua fonte sarà asseccata: esso prederà il tesoro di tutti i cari arredi.

16 Samaria sarà desolata, percio-chè s'è ribellata contr' all' Iddio suo: caderanno per la spada: i lor piccoli fanciulli saranno schiacciati, e le lor donne gravide saranno

fease.

CAP. XIV. I SRAEL, convertiti al Signore Iddio tuo: conciosiacosache tu

sij caduto per la tua iniquità.

2 Prendete con voi delle parole, e convertitevi al Signore : ditegil, Togli tutta l'iniquità, e ricevi l bene: e noi ti renderemo de' giovenchi, con le nostre labbra.

3 Assur non ci salvera, noi non cavalcheremo più sopra cavalli: e non diremo più all' opera delle nostre mani, Dio nostro: conclosiacosachè l'orfano ottenga misericordia appo te.

4 lo guarirò la lor ribellione, io gli amerò di buona volontà: perciochè la mia ira si sarà rivolta da

loro.

5 lo sarò come la rugiada ad Iarael: egli florira come il giglio, e ritterà le sue radici come gli alberi del Libano:

6 I suoi rampolli si spanderanno. e la sua bellezza sarà come que dell' ulivo, e renderà odore come

il Libeno.

7 Ritorneranno, e sederanno all' ombra d'esso : germoglieranno come il frumento, e fioriranno come la vite: la ricordanza d'esso sard come il vino del Libano.

8 O Efraim, che ho io più da far con gl'idoli? Io l'esaudiro: e lo riguarderò, lo gli sarò come un' abete verdeggiante: per me si troverà il

tuo frutto.

9 Chi è savio ? ponga mente a queste cose; chi è intendente ? le riconosca: conciosiacosachè le vie del Signore sieno diritte, ed i giusti camineranno in esse: ma i traagressori vi caderanno.

# IL LIBRO DEL PROFETA IOEL.

CAP. I.

A parola del Signore, la quale 🛾 fu indirizzata a Ioel, figliuolo

di Petuel.

e

,,

3

2 Udite questo, o vecchi: e voi, tutti gli abitanti del paese, porgete l'orecchio. Avvenne egli mai a' di vostri, o mai a' dì de' padri vostri, una cotal cosa?

3 Raccontatela a' vostri figliuoli: e raccontinla i vostri figliuoli a' lor figliuoli, ed i lor figliuoli alla gene-

razione seguente.

4 La locusta ha mangiato il rimanente della ruca, e'i bruco ha mangiato il rimanente della locusta, e'l grillo ha mangiato il rimanente del bruco.

5 Destatevi, ebbriachi, e piagne-te: e voi bevitori di vino tutti, urlate, per lo mosto: perciochè egli v'è del tutto tolto di bocca.

6 Perciochè è salita contr'al mio paese una nazione possente, ed in-numerabile: i suoi denti son denti di leone, ed ha de' mascellari di

fiero leone:

7 Ha diserte le mie viti, e scorzati i miel fichi: gli ha del tutto spo-gliati, e lasciati in abbandono: i lor rami son divenuti tutti bianchi. 8 Lamentati, come una vergine cinta d'un sacco per lo marito del-

la sua fanciullezz 9 L'offerta di panatica, e da spandere, è del tutto mancata nella Casa del Signore: i sacerdoti, mi-nistri del Signore, fanno cordoglio.

10 I campi son guasti, la terra fa cordoglio: perciochè il frumento è stato guasto, il mosto è seccato, l'olio è venuto meno.

11 Lavoratori, siate confusi: urlate, vignaluoli, per lo frumento, e per l'orzo: perciochè la ricolta

de campi è perita. 12 La vite è seccata, e'l fico langue: il melagrano, ed anche la palma, e'l melo, e tutti gli altri alberi della campagna son secchi: certo la letizia è seccata d'infra i figliuoli degli uomini.

13 Cingetevi di sacchi, e piagnete, o sacerdoti: urlate, ministri dell'Altare: venite, passate la notte in sacchi, ministri dell'Iddio mio: perciochè l'offerta di panatica, e da angudere. è divietta dalla Casa spandere, è divietata dalla Casa dell'Iddio vostro. 14 Santificate il digiuno, bandite

Ia solenne raunanza, raunate gli Anziani, e tutti gli abitanti del 769

paese, nella Casa del Signore Iddio

vostro; e gridate al Signore: 15 Ahi lasso l'orribil giorno! perciochè il giorno del Signore è vici-

no, e verra come un guasto fatto dall'Onnipotente.

16 Non è il cibo del tutto riciso d'innanzi agli occhi nostri la le-tizia, e la giola non è ella ricisa dal-la Casa dell' Iddio nostro?

17 Le granella son marcite sotto alle loro zolle: le conserve son diserte, i granai son distrutti: per-ciochè il frumento è perito per la siccità.

18 Quanto hanno sospirato le bestie i e quanto sono state perplesse le mandre de' buoi, percioche non v'e alcun pasco per loro i anche le gregge delle pecore sono state desolate

19 O Signore, io grido a te: per-ciochè il fuoco ha consumati i paschi del diserto, e la fiamma ha divampati tutti gli alberi della cam-

pagna. 20 Anche le bestie della campagna hanno agognato dietro a te: perciochè i rivi dell'acque son seccati, e'l fuoco ha consumati i paschi del diserto.

CAP. II.

ONATE con la tromba in Sion, e date di gran gridi nel monte mio santo: sieno commossi tutti mio santo: gli abitanti del paese : perciochè il giorno del Signore viene, perciochè

egli è presso: 2 Giorno di tenebre, e di caligine; giorno di nuvola, e di folta oscuri-ta, che si spande su per li monti, come l'alba : un grande, e possente popolo viene, il cui simile non fu giammai, nè sarà dopo lui in alcu-

ña età. 3 Davanti a lui un fuoco divora. e dietro a lui una fiamma divampa: la terra è davanti a lui come il giardino d'Eden, e dietro a lui ¿ un diserto di desolazione: ed anche

egli non lascia nulla di resto Il suo aspetto è come l'aspetto de'

cavalli, e corrono come cavalleri 5 Saltano su per le cime de mon-ti, facendo strepito come carri; come fiamma di fuoco, che arde

della stoppia; come un gran popo-lo apparecchiato alla battaglia. 6 I popoli saranno angosciati veggendolo, ogni faccia ne diverra fo-

sca come una pignatta.

7 Correranno come uomini prodi. aliranno sopra le mura come uomini di guerra ; e camineranno ciascuno nell'ordine suo, e non torceranno i lor sentieri.

8 E l'uno non incalcerà l'altro, ciascuno caminerà per la sua strada, e a'avventeranno per mezzo le

spade, e non saranno feriti. 9 Andranno attorno per la città. correranno sopra le mura, saliranno nelle case, entreranno per le

finestre, come un ladro. 10 La terra tremerà davanti a loro, il cielo ne sarà scrollato: il sole, e la luna na saranno occurati, e le stelle sottrarranno il loro splen-

11 El Signore darà fuori la sua voce in capo al suo esercito: per-ciochè il suo campo sarà grandissimo: perciochè l'esecutor della sua parola sard possente: perciochè il giorno del Signore sard grande, e

grandemente spaventevole: e chi lo potra sostenere? 12 Ma pure anche, dice il Signore, ora convertitevi a me di tutto'i cuor vostro, e con digiuno, e con into, e con cordoglio:

13 E stracciate i vostri cuori, e non i vostri vestimenti: e convertitevi al Signore Iddio vostro: perochè egli è misericordioso, e piecache egni è miseritoridos, e pie-toso; lento all'ira, e di gran beni-gnità, e si pente dei male. 14 Chi sa se egli si rivolgera, e si

pentirà, e lascerà dietro a quello qualche benedizione, qualche offerta di panatica, e da spandere, da fare al Signore Iddio vostro?

15 Sonate la tromba in Sion, santificate il digiuno, bandite la solenne raunanza :

16 Adunate il popolo, santificate la raunanza, congregate i vecchi, accogliete i piocioli fanciulii, e quelli che lattano ancora le mammelle : esca lo sposo della sua camera, e la sposa del suo letto di nozze. 17 Piangano i sacerdoti, ministri

del Signore, fra'l portico, e l'altare: e dicano, Perdona, Signore, al tuo popolo; e non esporre la tua eredità a vituperio, facendo che le genti la signoreggino: perchè si direbbe egli fra i popoli, Dove d'Iddio loro

18 Or è il Signore ingelesito per lo suo paese, ed ha avuto compassione

del suo popolo. 19 El Signore ha risposto, ed ha detto al suo popolo, Ecco, io vi nando del frumento, del mosto, e dell' olio: e voi ne sarete saziati: non v'esporrò più a vituperio fra

Ed allontanero da voi 'l Setten.

trionale, e lo sospignerò in un paese arido, e diserto: la parte dinanzi d'esso verso'i mare Orientale, e quella di dietro verso'i mare Occientale: e la pussa d'esso salirà, e l'infesione ne montera, dopo ch'e-

gli avrà fatte cose grandi. 21 Non temere, o terra: festeggia. e rallegrati : perciochè il Signore ha

atte cose grandi.

22 Non temiate, bestie della campagna: perciochè i paschi del diser-to hanno germogliato, e gli alberi hanno portato il lor frutto: il fico, e la vite hanno prodotta la lor virta. 23 E sot, figlinoli di Sion, festeg-

giate, e rallegratevi nel Signore Id-dio vostro: perciochè egii v'ha data la pioggia giustamente, e v'ha fat-ta acender la pioggia delle prima, e dell'ultima stagione, nel prime

24 E l'aie saranno ripiene di fru-mento: ed i tini traboccheranno di

mosto, e d'olio. 25 Ed io vi ristorerò dell'annate che la locusta, il bruco, il grillo, e la ruca, quel mio grande esercito, ch'io avea mandato contr'a voi, avranno mangiate

26 E voi mangerete abbondante mente, e sarete saziati ; e lauderete il Nome del Signore Iddio vostro, il quale avrà operato maravigliosamente inverso voi: e'l mio popo-lo non sarà giammai più confuso.

27 E voi conoscerete ch'io sono in mezzo d'Israel : e ch'io sono il Signore iddio vostro: e che non sen'e

salcun' altro: e'l mio popolo non sarà giammai prà confuso. 28 Ed avverrà, dopo queste cose, ch'io spanderò il mio Spirito sopra ogni carne, ed i vostri agliuoli, e le vostre figliuole, profetizzeranno: i vostri vecchi sogneranno de' somi, i vostri giovani vedranno delle visioni.

29 Ed in que giorni spanderò il mio Spirito esiandio sopra i servi, e le serve :

30 E farò prodigi in cielo, ed in terra : sangue, e fuoco, e colonne di fumo.

31 li sole sarà mutato in tenebre. e la luna diventerà sanguigna: avanti che venga il grande, e spa-ventevole giorno del Signore. 32 Ma egli avverra, che chiunque

invochera il Nome del Signore sara salvato: perciochè nel monte di Sion, ed in Gerusalemme, vi sara salvezza: come ha detto il Signore: e fra i rimasi, che'l Signore avra chiamati.

CAP. III. DERCIOCHE, ecco, in que giorni, ed in quel tempo, quando

avrò tratto Glada, e Gerusalemme, di cattività:
2 lo raunerò tutte le nazioni, e le farò scendere nelle valle di losafat: la valle di losafat: la valle di losafat: la valle di losafat: la valle di losafat: perciochè quivi se verrò quivi a giudico con esse, per lo mie popole, e per larael, mia eredità: il quale essi hazno disperso, la factate la falce nelle biade: so fra le geusti, ed hanno apartito il percioche la ricolta è matura: vego fra le geusti, ed hanno apartito il mio paese

3 Ed hanno tratta la sorte sopra'l mio popolo, ed hanno dato un fanciulio per una meretrice, e venduta una fanciulla per del vino c'hanno

bevuto.

4 Ed anche, che mi siete voi, o Tiro, e Sidon, e tutte le contrade della Palestina? mi fareste voi paamento? mi ricompensereste voi? tosto, e prestamente, io vi renderò la vostra retribusione in sul capo.

5 Perciochè voi avete predato il mio oro, e't mio argento: ed avete portate dentro i vostri tempij il meglio, e'l più bello delle mie cose

presione:

6 Ed avete venduti i figliuoli di Gluda, ed i figliuoli di Gerusalemme, a' figliuoli de' Greci, per dilun-gargli dalla lor contrada. 7 Ecco, lo gli farò movere dal luo-

go, dave saranne andati, dopo che voi gli avrete venduti : e vi renderò la vostra retribusione in sul capo :

8 E venderò i vostri figliuoli, e le vostre figliuole, in man de figliuo-li di Gluda: ed essi gli venderanno a' Sabei, per asser condotti ad una nazion lontana: perciochè il Si-

gnore ha parlate. 9 Bandite questo fra le genti, di-

nunziate la guerra, fate mover gli comini prodi: accostinsi, e salgano tutti gli uomini di guerra. 10 Fabbricate apade delle vostre zappe, e lance delle vostre faici:

dica il fiacco, lo son forte. 11 Adunatevi, e venite, o nazioni

nite, scendete: perciochè il torcolo è pieno, i tini traboccano: conciosiacosachè la lor malvagità sis grande.

14 Turbe, turbe, alla valle del dudicio finale: perciochè il giorno del Signore, nella valle del giudicio

finale, è vicino.

15 Il sole, e la luna sone oscurati, e le stelle hanno sottratto il loro elendore.

16 E'l Signore ruggirà da Sion, manderà fuori la sua voce da Gerusalemme: e'l cielo, e la terra tremeranno: ma il Signore sard un ricetto al suo popolo, ed una for-tezza a figliuoli d'Israel.

17 E voi conoscerete ch'io sono il Signore Iddio vostro, ch'abito in Sion, mente mio santo: e Gerusalemme *eard* tutta santità, e gli stra-nieri non passeranno più per essa-

18 Ed avverrà in quel giorno, che i monti stilleranno mosto, ed i colli si struggeranno in latte, e per tutti i rivi di Giuda correranno scque: ed una fonte uscirà della Casa del Signore, ed adacquerà la valle di Sittim.

19 Egitto sarà messo in desolasio-ne, ed Edom sarà ridotto in diserto di desolazione, per la violenza fatta a' figliuoli di Giuda: percioche han-no sparso'i sangue innocente nel

lor paese. 20 Ma Giuda sarà stanziato in eterno, e Gerusalemme per ogni età 21 Ed io netterò il lor sangue, quale io non avea nettato: e'l Situtte, d'ogn' intorno, ed accogliete- | gnore abiterà in Sion.

## IL LIBRO DEL PROFETA AMOS.

CAP L

E parole d'Amos, ch'era de' mandriali di Tecoa: le quali gli furono rivelate in visione intorno ad Israel, a' dì d'Ussia, re di Giuda, ed a' di di Iereboam, figiiuolo di Ioas, re d'Israel : due anni avanti 'l tremoto.

2 Egii disse adunque, Il Signore ruggirà da Sion, e darà fuori la sua voce da Gerusalemme: ed i paschi de pastori faranno cordo-glio, e la somunità di Carmel si seccherà.

3 Così ha detto il Signore, Per tre misfatti di Damasco, nè per quattro, jo non gli renderò la sua retribuzione: ma, perciochè hanno tritato Galand con trebbie di ferro:

tago canant con reconse i le lo:

4 E manderò un fuoco nella casa
d'Hasaei, il quale consumerà i pe-lassi di Ben-hadad.
5 Ed io romperò le sbarre di Da-masco, e sterminerò di Bicat-aven,
gli abitanti, e della casa d'Eden colui che tiene lo scettro: e'l popolo di Siria andra in cattività in Chir: ha detto il Signore. 2 L 2

771

6 Così ha detto il Signore. Per i tre misfatti di Gaza, ne per quattro, lo non le renderò la sua retribusione: ma, perciochè hanno tratto il mio popolo in cattività intiera, mettendolo in man d' Edom: 7 E manderò un fuoco nelle mu-

ra di Gaza, il quale consumerà i

suoi palazzi :

8 E sterminerò d'Asdod gli abitanti, e d'Aschelon colui che tiene lo scettro: poi rivolterò la mia mano sopra Ecron, e'l rimanente de l'histei perirà: ha detto il Si-

gnore Iddio.

9 Così ha detto il Signore, Per tre misfatti di Tiro, nè per quattro, io non gli renderò la sua retribuzione: ma, perciochè hanno messo il mio popolo in man d'Edom, in cattività intiera: e non si son ricordati del patto fraterno:

10 E manderò un fuoco nelle mu-ra di Tiro, il quale consumerà i

suoi palassi.

11 Così ha detto il Signore, Per
tre misfatti d'Edom, ne per quattro, lo non gli renderò la sua retri buzione: ma, percioche egli ha perseguito con la spada il suo fra-tello, ed ha violate le sue compas-sioni: e la sua ira lacera perpetuamente, ed egli serba la sua inde-gnazione senza fine:

12 E manderò un fuoco in Teman, il quale consumerà i palazzi

di Bosra.

13 Così ha detto il Signore, Per tre misfatti de' figliuoli d'Ammon, nè per quattro, io non renderò loro la lor retribuzione: ma, perciochè hanno fesse le donne gravide di Galaad, per allargare i lor confini:

14 Ed accendero un fuoco nelle mura di Rabba, il quale consumerà i suoi palazzi, con istormo nel giorno della battaglia, e con

turbo nel giorno della tempesta. 15 E Malcam andrà in cattività, con tutti i suoi principi: ha detto

il Signore.

CAP. II. YOSI' ha detto il Signore, Per tre misfatti di Moab, ne per quattro, io non gli renderò la sua retribuzione: ma, perciochè ha arse l'ossa del re d'Edom, fino a calcinarle:

2 E manderò un fuoco in Moab, il quale consumerà i palazzi di Cheriot: e Moab morrà con fracasso, con istormo, e con suon di trombe 3 Ed io sterminerò del mezzo di quella il rettore, ed ucciderò con lui i principi d'essa: ha detto il

4 Così ha detto il Signore, Per tre misfatti di Giuda, ne per quat-772

tro, io non gli renderò la sua retribusione: ma. perciochè hanno sprezzata la Legge del Signore, e non hanno osservati i suoi statuti: e le lor mensogne, dietro alle quali andarono già i lor padri, gli hanno traviati:

5 E manderò un fuoco in Giuda il quale consumerà i palazzi di

Gerusalemme.

6 Così ha detto il Signore, Per tre misfatti d'Israel, nè per quattro, io non gli renderò la sua retribuzione: ma, perciochè hanno ven-duto il giusto per danari; e'l bisognoso, per un paio di scarpe :

7 Essi, ch'ansano sopra la pol-vere della terra, dietro al capo de' poveri, e pervertono la via degli umili: ed un' nomo, e suo padre, vanno amendue ad una stes ciulla, per profanare il Nome mio

8 E si coricano sopra i vestimenti tolti in pegno, presso ad ogni altare: e beono il vino dell'am-mende, nelle case de'loro iddi;

9 Or io distrussi gid d'innama a loro gli Amorrei, ch'erano alti come cedri, e forti come querce: e distrussi 'l lor frutto disopra, e e distrussi 'l lor fr le lor radici disotto.

10 Ed io vi trassi fuor del paese d'Egitto, e vi condussi per lo di-

serto, lo spasio di quaranti anni, a possedere il paese degli Amorrei, il Oltra cho, lo ho suscitati de vostri figliuoli per profetti, e de vostri giovani per Nasirei. Non è egli vero, o figliuoli d'Israel? dice il Signore.

12 Ma voi avete dato bere del vino a' Nazirei, ed avete fatto divieto a' profeti: dicendo, Non profe-

tizzate.

13 Ecco, io vi strignerò ne' vo-stri luoghi, come si strigne un carro, pieno di fasci di biade.

14 Ed ogni modo di fuggire verrà meno al veloce, e'l forte non potrà rinforzar le sue forze, nè'l pro-

de scampar la sua vita. 15 E chi tratta l'arco non potra star fermo, ne'l leggier di piedi scampare, nè chi cavalca cavallo salvar la vita sua.

16 E'l più animoso d'infra gli uomini prodi se ne fuggirà nudo, in quel giorno: dice il Signore.

CAP. III.

FIGLIUOLI d'Israel, udite que sta parola, che'l Signore he pronunciata contr'a voi; contr'a tutta la nazione ch'io trassi fuor del paese d'Egitto : dicendo, 2 Voi soli ho conosciuti d'infra

tutte le nazioni della terra: per-

ciò. farò punisione sopra voi di | veri, che dite a' vostri signori. Retutte le vostre iniquità.

3 Due camineranno essi insieme. e prima non si son convenuti l'un

con l'altro?

4 Il leone ruggirà egli nel bosco, senza ch'egli abbia alcuna preda? il leoncello darà egli fuori la sua voce dal suo ricetto, sensa che prenda nulla?

5 L'uccello caderà egli nel laccio in terra, se non gli è stata tesa alcuna rete? il laccio sarà egli levato de terra, senza aver preso

nulla?

6 La tromba sonerà ella nella città, senza che'l popolo accorra tutto spaventato? saravvi alcun male nella città, che'l Signore non l'abbia fatto?

7 Perciochè il Signore Iddio non fa nulla, ch'egli non abbia rivelato il suo segreto a profeti, suoi ser-

vitori. 8 Se'l leone rugge, chi non teme-rà? se'l Signore Iddio ha parlato,

chi non profetizzerà ?

9 Bandite sopra i palazzi d'Asdod,
e sopra i castelli dei paese d' Egitto : e dite, Raunatevi sopra i monti di Samaria, e vedete i gran disordini che sono in mezzo d'essa; e gli oppressati che son dentro d'ess

10 Essi non sanno operar diritta-mente: dice il Signore: essi, che fanno tesoro di violenza, e di rapi-

na, ne' lor palazzi. 11 Perciò, coeì ha detto il Signore Iddio, Ecco'l nemico : egti è d'intorno al paese, e trarrà giù da te la tua forza, ed l'tuoi palazzi saran-

no predati.

12 Così ha detto il Signore, Come il pastore riscuote dalla bocca del leone due garetti, od un pezzo d'orecchio, così scamperanno i figliuoli d'Israel, ch'abitano in Samaria, in un canto di letto, o nelle cortine d'una lettiera.

13 Ascoltate, e protestate con-tr'alla casa di Iacob: dice il Signore Iddio, l' Iddio degli eserciti :

14 Che, nel giorno ch'io farò punizione sopra Israel de'suoi misfatti, farò ancora punizione sopra gli altari di Betel: e le corna delaltare saranno mozzate, e caderanno in terra:

15 E percuoterò le case del verno, insieme con le case della state : e le case d'avorio saranno distrutte, <u>e le case grandi periranno : dice il</u>

Signore.

CAP. IV. A SCOLTATE questa parola,
vacche di Basan, che siste
nella montagna di Samaria, ch'oppressate i miseri, che fiaccate i po-

cate, aciochè beviamo.

2 Il Signore Iddio ha giurato per la sua santità, che ecco, i giorni vi vengono addosso, ch'egli vi trarrà fuori con uncini, e'i vostro rimanente con ami da pescare.

3 E voi uscirete per le rotture. ciascuna dirincontro a sè: e lascerete in abbandono i palazzi : dice 4 Venite pure in Betel, e commet-

il Signore.

tete misfatto: multiplicate i vostri misfatti in Ghilgal, ed adducete ogni mattina i vostri sacrificij, e le vostre decime a' tre giorni: & E fate ardere per profumo del pane levitato, per offerta di laude: e bandite a grida l'offerte volonta-rie: poiche così amate di fure, o agiinoli d'Israel: dice il Signore

Iddio. 6 E, benchè io v'abbia data nettezza di denti in tutte le vostre città, e mancamento di pane in tutti

i luoghi vostri; non però vi siete convertiti a me: dice il Signore. 7 E, benchè io v'abbia divietata la pioggia, tre mesi interi avanti la mietitura, ed abbia fatto plove re sopra una città, e non sopra l'altra : ed un campo sia stato ad-acquato di pioggia, ed un'altro, sopra'i quale non è piovuto, sia seccato:

8 E due, e tre città si sieno mosse verso una città, per ber dell' acqua, e non si sieno sasiate : non però vi siete convertiti a me: dice il Si-

gnore.

9 Io v'ho percossi d'arsura, e di rubiggine: le ruche hanno mangiata la moltitudine de' vostri giardini, e delle vostre vigne, e de stri fichi, e de'vostri ulivi: e pur voi non vi siete convertiti a me : dice il Signore.

10 Io ho mandata fra voi la pestinella via d'Egitto: io ho uccisi con la spada i vostri giovani, oltr' alla presa de' vostri cavalli : ed ho fatto salire il puzzo de' vostri eserciti, fino alle vostre nari : e pur voi non vi siete convertiti a

me: dice il Signore.

11 lo v'ho sovvertiti, come Iddio sovvertì Sodoma, e Gomorra: e siete stati come un tizzone salvato da un' incendio : e pur voi non vi siete convertiti a me: dice il Signore.

12 Perciò, io ti farò così, o Israel : e, perciochè io ti farò questo, pre-parati allo scontro dell' Iddio tuo,

o Israel.

13 Perciochè, ecco colui c'ha formati i monti, e che crea il vento, e che dichiara all' uomo qual cia il suo pensiero: che fa dell'alba oscurità, e che camina sopra gli alti luoghi della terra; il cui Nome d. il Signore Iddio degli eserciti.

CAP. V.

A SCOLTATE questa parola, il lamento ch'io prendo a sar di voi : o casa d'Israel. 2 La vergine d'israel è caduta,

ella non risurgerà più: è abbandoneta sopra la sua terra, non v'é

ninno che la rilevi.

3 Perciochè, così ha detto il Simore Iddio, Nella città, onde ne nacivano mille, ne resterante sol cento: ed in quella, onde ne ascivamo cento, ne resteranno sol die-

ci, alla casa d'Israel.

4 Perciochè, così ha detto il Si-gnore alla casa d'Israel, Cercate-

mi, e voi viverete.

5 E non cercate Betel, e non entrate in Ghilgal, e non passate in Becraeba: percioche Ghilgal del tutto sarà menato in cattività, e tel sarà ridotta al niente.

6 Cercate il Signore, e voi viverete: che taiora egli non s'avventi sopra la casa di losef, a guisa di fuoco, e non la consumi, senza che Betel abbia chi spenga il fuoco.

7 Voi, che mutate il giudicio in senzio, e lasciate in terra la glu-

stizia :

8 Cercate colui c'ha fatto le Gallinelle, e l'Orione, e che muta l'ombra della morte in mattutino, e fa scurare il giorno come la notte : che chiama l'acque del mare, e le pande sopra la faccia della terra: if cui Nome ¿, Il Signore :

9 Che rinforza il guastatore sopra'l forte, tal che'l guastatore oc-

cupa la fortezza.

10 Essi odiano nella porta chi gli riprende, ed abbominano chi paria

con integrità.

11 Laonde, perciochè voi aggravate il povero, e prendete da jui la soma del frumento : voi avete edificate delle case di pietre pulite, ma non abiterete in esse; voi avete piantate delle vigne belle, ma non ne berrete il vino.

12 Perciochè io conosco i vostri misfatti, *che son* molti, ed i vostri peccati, che son gravi: oppressatori del giusto, prenditori di taglia, e sovvertitori della ragione de' pove-

ri nella porta.

13 Perciò, l'uomo prudente in quel tempo tacerà : perciochè sarà

un cattivo tempo.

14 Cercate il bene, e non il male; sciochè viviate: e'l Signore Iddio degli eserciti sara con voi, come 1 vete detto.

15 Odiate il male, ed amate il bene, e stabilite il giudicio nella porta: forse avrà il Signore Iddio d' Ierael pietà del rimanente di Iosef.

16 Perciò, così ha detto il Signore Iddio degli eserciti, il Signore, Vi sard pianto in tutte le piame : e si dirà in tutte le strade, Ahi lasso ! Ahi lasso! e si chiameranno i la voratori al

sol est chameramo in votatori a duolo, ed al lamento quelli che sono intendenti in lamenti luguori. 17 In tutte le vigne ancora vi sard pianto: perciochè io passerò nel messo si te; ha detto il Signore. 18 Guai a voi, che disiderate fi decre del Signore i scrobb diside

glorno del Signore! perchè diside-rate così I giorno del Signore? esso sard gierne di tenebre, e non di luce.

19 Come se un' uomo fuggisse d'innansi ad un leone, ed un' orso lo scontrasse: evero, entrasse in casa, ed appoggiasse la mane alla

casa, et appognasse in mandane, parete, ed una serpe lo mordesse. 20 Il giorno del Signore non *sarti* egli tenebre, e non luce? e caligine, senza alcuno splendore?

21 lo odio, io adegno le vostre feste: e non odorerò più le vostre

solenni raunanse 22 Che se m'offerite olocausti. e le

voetre offerte, io non le gradirò: e non riguarderò a' sacrificij da render grazie, fatti delle vostre bestie grasse. 23 Toglimi d'appresso lo strepito

delle tue canzoni, e fa' ch'io non oda il concento de' tuoi salteri.

24 Anzi corra îl giudicio, a guisa d'acque; e la giustizia, a guisa di rapido torrente. 25 O casa d'Israel, m'offeriste voi sacrificii, ed offerte, nel diserto,

per lo spazio di quarant' anni i 26 Ansi voi portaste il tabernaco-lo del vostro Melec, e l'effigie delle vostre imagini: la stella de' vostri

dij, che voi v'avevate fatti. 27 Perciò, lo vi farò andare in cattività di là da Damasco: ha detto il Signore, il cui Nome ¿, L'Iddio degli eserciti.

CAP. VI. VAI a quelli che sono agiati in Sion, e che se ne stanno sicuri nel monte di Samaria, luoghi fa mosi per capi di nazioni, a quali va la casa d'ierael!

2 Passate in Came, e vedete; e di là andate in Hamat la grande: poi scendete in Gat de' Filistel: non valevano que regni meglio di questi ? non erano i lor confini maggiori de vostri! 3 Foi, ch'allomanate il giorno malvagio, e fate accostare il seg-gio della violenza:

4 Che giacete sopra letti d'avorio. e lussuriate sopra le vostre lettiere: e mangiate gli agnelli della greggia, ed i vitelli solti di messo della stia:

5 Che fate concento al suon del salterio: che vi divisate degli strumenti musici, come David:

6 Che bevete il vino in bacini, e v'ungete de' più eccellenti oli odoriferi: e non sentite alcuna doglia della rottura di losef.

7 Perciò, ora andranno in cattivi-tà, in capo di quelli ch'andranno in cattività : ed i conviti de' lussurian-

ti cesseranno.

8 Il Signore Iddio ha giurato per l'anima sua, dice il Signore Iddio degli eserciti, Io abbomino l'alterezza di Iacob, ed odio i suoi palazd: e darò in man del nemico la città, e tutto ciò che v'è dentro.

9 Ed avverrà che, se pur dieci uomini rimangono in una casa, mor-

10 E lo zio, o'l cugin loro gli torrà, e gli brucerà, per trarre l'ossa fuor della casa : e dirà a colui che *sarà* in fondo della casa, Evvi ancora alcuno teco? Ed esso dirà, Niuno. E colui gli dirà, Taci: perciochè egli non è tempo di ricordare il Nome del Signore. 11 Perciochè, ecco, il Signore da

commessione di percuotere le case grandi di rulne, e le case picciole di rotture.

12 I cavalli romperanno essi le zolle su per le rocce? od areravvisi co buoi? conclosiacosachè voi abbiate cangiato il giudicio in veleno, e'i frutto della giustizia in assenzio:

13 Voi, che vi rallegrate di cose da nulla: che dite, Non abbiamo nol acquistate delle corna con la

nostra forza /

14 Perciochè, ecco, io fo surgere contr'a voi, o casa d'Israel, una nazione, che v'oppressera dall' entrata d'Hamat, fino al torrente del diserto: dice il Signore Iddio degli eserciti.

#### CAP. VII.

IL Signore Iddio mi fece vedere una cotal visione: ecco, egli formava delle locuste, in sul principio dello spuntar del guaime : ed ecco del guaime, dopo le segature

2 E, come quelle finivano di mangiar l'erba della terra, io dissi, Deh, Signore Iddio, perdona: quale è Iacob, ch'egli possa risurgere? con-ciosiacosach'egli sia già tanto piccolo.

3 Il Signore si pentì di ciò. Que-

sto non avverrà : disse il Signore. 4 Poi 'l Signore Iddio mi fece vedere una cotal visione: ecco, il Signore bandiva di voler contendere col fuoco: e'l fuoco consumò il grande abisso : consumò anche una

parte del paese.
5 Ed io dissi, Deh, Signore Iddio, resta: quale d'Iacob, ch'egli possa risurgere: conclosiacosach'egli sia

già tanto piccolo?

6 Il Signore si pentì di ciò. cora questo non avverra: disse il

Signore. 7 Poi egli mi fece vedere una co-tal visione: ecco, il Signore stava sopra un muro, futto all' archipenzolo: ed avea in mano un archi

penzolo.

Amos? Ed io dissi, Un' archipen-zolo. E'l Signore disse, Ecco, io pongo l'archipenzolo per mezzo'l mio popolo Israel: lo non glielo passerò più.

9 E gli alti luoghi d'Isaac saranno distrutti, ed i santuari d'Israel saranno diserti : ed io mi leverò con la spada contr'alla casa di Iero-

boam.

10 Allora Amasia, sacerdote di Betel, mando a dire a Ieroboam, re d'Israel, Amos ha fatto congiura contr'a te, in meszo della casa d'Israel: Il naese non potrà portare tutte le sue purole.

Il Percioclie, così ha detto Amos, leroboam morrà per la spada, ed Israel sarà del tutto menato in cattività d'in su la sua berra.

12 Poi Amasla disse ad Amos, Vedente, va', fuggitene nel paese di Giuda : e quivi mangia del pane, e quivi protetizua:

13 E non profetigrar più in Hetel: perciochè è il santuario del re, ed una stanza reale.

14 Ma Amos rispose, e disse ad Amasia, Io non era profeta, nè fi-gliuol di profeta: anzi era man-driale, ed andava cogliendo de sicomori:

15 E'i Signore mi prese di dietro alia greggia, e mi disse, Va', profetizza al mio popolo Israel.

16 Ora dunque, ascolta la parola del Signore: Tu dici, Non pro-fetizzar contrad Israel, e non istil-

lar sopra la casa d'Isaac

17 Perciò, così ha detto il Signore, La tua moglie fornichera nella cit-tà, ed i tuoi figliuoli, e le tue fi-gliuole caderanno per la spada: e la tua terra sarà spartita con la cordicella, e tu morrai in terra immonda, ed Israel sara del tutto menato in cattività, d'in su la sua terra.

CAP. VIIL

TL Signore Iddio mi fece vedere una cotal visione: ecco un ca-

nestro di frutti di state.

2 Ed egil mi disse, Che vedi, A-mos? Ed to dissi, Un canestro di frutti di state. E'l Signore mi disse, Lo statuito fine è giunto al mio popolo israel: io non glielo pas-

serò più. 3 Ed in quel giorno i canti del palamo saranno urli: dice il Signore Iddio: vi sard gran numero di corpi morti: in ogni luogo s'udird, Gitta

via, e taci.

4 Ascoltate questo, voi, che tranghiottite il bisognoso, e fate venir

meno i poveri del paese:

5 Dicendo, Quando saranno passate le calendi, e noi venderemo la vittuaglia? e'l Sabato, e noi apriremo i granai del frumento? (sce-mando l'Efa, ed accrescendo il siclo, e falsando le bilance, per ingannare:

6 Comperando i poveri per danari, e'i bisognoso per un paio di scarpe; e noi venderemo le va-

gliature del frumento?

Il Signore ha giurato per la gioria di lacob, Se mai in perpetuo io dimentico tutte le loro opere.

8 La terra non sarà ella commossa per questo? ogni suo abitatore non ne fara egli cordoglio ? e non salirà ella tutta come un fiume? e non ne sara ella portata via, e sommersa, come per lo fiume d'Egitto i

9 Ed avverrà in quel giorno, dice ii Signore Iddio, ch'io farò tramontare il sole nel mezzodì, e spanderò le tenebre sopra la terra in giorno

chiaro:

10 E cangerò le vostre feste in duolo, e tutti i vostri canti in lamento: e farò che si porrà il sacco sopra tutti i lombi, e ch'ogni testa sarà rasa: e metterò il paese in cordoglio, quale è quel che si fa per lo figliuolo unico: e la sua fine

sard come un giorno amaro.

11 Ecco, i giorni vengono, dice il
Signore Iddio, ch'io manderò la fame nel paese: non la fame di pane, nè la sete d'acqua : anzi d'u-

dire le parole del Signore. 12 Ed essi si moveranno da un

mare all' altro, e dal Settentrione fino all' Oriente, andranno attorno, cercando la parola dei Signore, e non la troveranno.

13 In quel giorno le belle vergini, ed i giovani verranno meno di

I quali giurano per lo misfatto di Samaria : e dicono, Come l'Iddio tuo vive, o Dan : e, Come vive il 776

rito di Beersebs: e caderanno, e non risurgeranno mai più.

#### CAP. IX.

I O vidi 'l Signore, che stava in piè sopra l'Altare s. pe sopra i Alexie. Ed egii dis-se, Percuoti I frontispicio, e sieno scrollati gli stipiti: trafiggi I capo ad essi tutti quanti: perciochè lo ucciderò con la spada il lor rimanente: niun di loro potrà salvarsi con la fuga, nè scampare,

2 Avvegnachè cavassero ne' luoghi più bassi sotterra, la mia mano gli prendera di la : ed. avvegnaché salissero in cielo, io gli trarrò giù

3 Ed, avvegnachè el nascondessero in su la sommità di Carmel. io gl'investigherò, e gli torrò di là: ed, avvegnachè s'occultassero dal mio cospetto nel fondo del mare, di là comanderò al servente che gli morda.

4 E, se vanno in cattività davanti a' lor nemici, di là darò commessione alla spada che gli uccida: e metterò l'occhio mio sopra loro in

male, e non in bene.

5 Or il Signore Iddio degli eserciti è quel che, quando tocca la terra. ella si strugge, e tutti gli abitanti d'essa fanno cordogiio : ed essa sale tutta, come un fiume; ed è sommersa, come per lo flume d'Egitto: 6 Ch'edifica ne' cieli le sue sale, e

c' ha fondata la sua fabbrica sopra la terra : che chiama l'acque del mare, e le spande sopra la faccia della terra: il cui Nome . Il Si-

7 Non mi siete voi, o figliuoli d' Israel, come i figliuoli degli Etiopi? dice il Signore : come io trassi Israel fuor del paese d'Egitto, non ho io altres tratti i Filistei di Castor, ed i Siri di Chir?

8 Ecco, gli occhi del Signore Iddio sono sopra'i regno peccatore, ed io lo distruggero d'in su la faccia della terra: salvo che io non

distruggerò del tutto la casa di Iacob: dice il Signore. 9 Perciochè, ecco, per lo mio comandamento farò che la casa d'Israel sarà agitata fra tutte le genti, siccome il grano è dimenato nel

vaglio, senza che ne caggia pure un granello in terra.

10 Tutti i peccatori, d'infra'l mio popolo, morranno per la spada: I quali dicono, Il male non ci giugnerà, e non c'incontrerà.

11 In quel giorno io ridirizzero il tabernacolo di David, che sarà stato abbattuto: e riparerò le lor rotture, e ridirisserò le lor ruine, é

riedifichero quello, come era a' da antichi:

19 Aciochè quelli che si chiamano del mio Nome posseggano il rimanente d'Edom, e tutte le nazioni, dice il Signore, che fa questo.

13 Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che l'aratore giugnera il mietitore, e'l calcator dell' uve il seminatore : ed i monti stilleranno mosto, e tutti i colli si struggeranno.

14.Ed io ritrarrò di cattività il mio popolo Israel, ed essi riedificheranno le città desolate, e vi abiteranno: e planteranno delle vigne, e ne berranno il vino: e lavoreranno de' giardini, e ne mangeranno il frutto.

15 Ed io gli pianterò in su la lor terra, e non saranno più divelti d'in su la lor terra, ch'io ho loro data : ha detto il Signore Iddio tuo-

# LA PROFEZIA D'ABDIA.

A visione d'Abdia. Così ha det-to il Signore Iddio ad Edom : Noi abbiamo udito un grido da parte del Signore, ed un'ambascia-tore è stato mandato fra le genti : dicendo, Movetevi, e leviamci contr'a lei in battaglia.

2 Ecco, io t'ho fatto picciolo fra le genti: tu sei grandemente sprez-

3 La superbia del cuor tuo t'ha ingannato, o tu ch'abiti nelle fessure delle rocce, che son l'alta tua stanza: che dici nel cuor tuo, Chi mi trarrà giù in terra?

4 Avvegnachè tu avessi innalzato il tuo nido, come l'aquila, e l'avessi posto fra le stelle; pur ti trarrò

giù di là : dice il Signore.

5 Se quelli che son venuti a te foeser ladri, o ladroni notturni, come saresti stato distrutto? non avrebbero essi rubato quanto fosse lor bastato? se de' vendemmiatori fosser venuti a te, non t'avrebbero

6 Come sono stati investigati, e ricercati i nascondimenti d' Esau?

ricercati i nascondinenti di Essair.
7 Tutti i tuoi collegati t'hanno
aecompagnato fino a' consini: quelil co' quali tu vivevi in buona pace
t'hanno inganato, e t'hanno vinto: hanno messo il tuo pane per una trappola sotto di te: non v'è in lui alcuno intendimento.

8 In quel giorno, dice il Signore, non farò lo perir d'Edom i savi, e del monte d'Esau l'intendimento?

9 I tuol *uomini* prodi saranno esiandio spaventati, o Teman: aciochè sia sterminato ogni uomo dat monte d'Essu, per uccisione.

10 Per la violenza fatta al tuo fratello Iacob, vergogna ti coprirà, e sarai sterminato in perpetuo. 11 Nel giorno, che tu te ne stavi

dirincontro; nel giorno, che gli stranieri menavano in cattività il suo esercito, ed i forestieri entravano dentro alle sue porte, e traevano le sorti sopra Gerusalemme: anche tu eri come l'un di loro.

12 Or non istare a riguardare, nel giorno del tuo fratello, nel giorno ch'egli è condotto in terra strana: e non rallegrarti de figliuoli di Giuda, nel giorno che periscono: e non allargar la bocca, nel giorno della lor distretta:

13 Non entrar nella porta del mio popolo, nel giorno della lor cala-mità: e non istare ancora tu a riguardare il suo male, nel giorno della sua calamità: e non metter le mani sopra i suoi beni, nel giorno della sua calamità :

14 E non istartene in su le forche delle strade, per ammazzare quelli d'esso che si salvano: e non met-tere in man de' nemici quelli d'esso che scampano, nel giorno della di-

stretta:

15 Perciochè il giorno del Signore contr'a tutte le nazioni e vicino : come tu hai fatto, così sarà fatto a te : la tua retribuzione ti ritornerà

in sul capo.

16 Perciochè, siccome voi avete bevuto in sul monte mio santo. così berranno tutte le nazioni continuamente: anzi berranno, ed inghiottiranno, e saranno come se non fossero state.

17 Ma, nel monte di Sion vi sarà qualche scampo, e quello sarà san-to: e la casa di Iacob possederà le

sue possessioni. 18 E la casa di Iacob sarà un fuoco, e la casa di losef una fiamma: e la casa d'Esau sarà come stop-pia: essi s'apprenderanno in loro, e gli consumeranno: e la casa d' Esau non avrà alcuno che resti in vita: perciochè il Signore ha par-

19 E possederanno la parte Meridionale col monte d'Esau : e'l pla-

no col passe de' Filistei: possede-ranno ancora il territorio d'Efraim, e'i territorio di Samaria: e Beniamin con Galaad.

20 E questo esercito de figliuoli d'Israel, che è stato menato in cattività, possederà quello ch'era de' Cananci, fino in Sarepta: e que' di Gerusalemme, che sono stati menati in cattività, che sono in rad, possederanno le città del Mez-

zod). 21 E de liberatori saliranno nel monte di Sion, per giudicare il monte d'Esau: e'l regno sarà del Signore.

# IL LIBRO DEL PROFETA IONA.

CAP. I. A parola del Signore fu indirizzata a Iona, figliuolo d'Amittai: dicendo,

Levati, va' in Ninive, la gran città, e predica contr'ad essa : perciochè la lor malvagità è salita nel

mio cospetto. 3 Ma lona si levò, per fuggirsene in Tarsis, dal cospetto del Signore : e scese in Iafo, ove trovò una nave, ch'andava in Tarsis: ed egli, pagato il nolo, v'entrò, per andar-sene con la gente della nave in Tarsis, d'innanzi al cospetto del Signore.

4 Ma il Signore lanciò un gran vento nel mare, e vi fu una gran tempesta in mare, talchè la nave

si credette rompere.
5 Ed i marinai temettero, e gridarono ciascuno al suo dio, e gittarono gli arredi ch'*erano* nella nave in mare, per alleviarsene. Or Iona era sceso nel fondo della nave. e giaceva, ed era profondamente addormentato.

6 E'l nocchiero s'accostò a lui, e gli disse, Che fai tu, dormitore? levati, grida all' Iddio tuo: forse Iddio si darà pensier di noi, e non

periremo. 7 Poi dissero l'uno all'altro, Venite, e tiriamo le sorti, e sappiamo chi è cagione che questo male ci è avvenuto. Trassero adunque le

sorti, e la sorte cadde sopra iona. 8 Allora essi gli dissero, Deh, di-chiaraci chi è cagione che questo male ci è avvenuto: quale è il tuo mestiere? ed onde vieni? quale è il tuo paese? e di qual popolo sei? 9 Ed egli disse loro, lo sono Ebreo, e temo il Signore Iddio del cielo, c'ha fatto il mare, e l'asciutto.

10 E quegli uomini temettero di gran timore : e gli dissero, C'hai tu fatto ? Conclofossecosachè quegli uomini sapessero ch'egli se ne fuggiva dal cospetto del Signore: perciochè egli l'avea loro dichiaato.

11 Ed essi gli dissero, Che ti fare-mo, aciochè il mare s'acqueti, la-sciandoci in riposo? conciofosse-cosachè la tempesta del mare andasse vie più crescendo. 12 Ed egli disse loro, Prendetemi,

e gittatemi nel mare, e'l mare s'acqueterà, lasciandovi in riposo: per-ciochè io conosco che per cagion mia questa gran tempesta v'è so-

13 E quegli uomini a forza di re-mi si studiavano d'ammainare a terra: ma non potevano: perciochè la tempesta del mare andava vie più crescendo contr'a loro.

14 Allora gridarono al Signore, e dissero, Ahi Signore! deh, non far che periamo per la vita di quest'uomo: e non metterci addosso il sangue innocente: conciosiacosachè tu, Signore, abbi operato come t'è piaciuto.

15 E presero Iona, e lo gittarono in mare: e'l mare si fermo, cessan-

do dal suo cruccio.

16 E quegli uomini temettero di gran timore il Signore: e sacrificarono sacrificij al Signore, e votarono voti.

CAP. II.

OR il Signore avea preparato un gran pesce, per inghiottir lo-na: e Iona fu nell'interiora del

pesce tre giorni, e tre notti.

2 E Iona fece orazione al Signore Iddio suo, dentro all' interiora del

peace:

3 E disse, Io ho gridato al Signere dalla mia distretta, ed egli m'ha risposto: lo ho sclamato dal ventre del sepolcro, e tu bai udita la

ia voce. Tu m'hai gittato al fondo, nel cuor del mare; e la corrente m'ha circondato: tutti i tuoi flutti, e le tue onde, mi son passate addosso.

5 Ed io ho detto, lo sono scacciato d'innanzi agli occhi tuoi: ma pure io vedrò ancora il tempio della tua Santità.

### IONA. II. III. IV.

6 L'acque m'hanno interniate infine all'anima, l'abisso m'ha circondato, l'aliga mi s'è avvinchiata intorno al capo.

7 Io son disceso fino alle radici de' monti : le sparre della terra son sopra me in perpetuo: ma tu hai tratta fuor della fossa la vita mia,

o Signore Iddio mio. 8 Quando l'anima mia si veniva meno in me, lo ho ricordato il Signore: e la mia orazione è perve-nuta a te, nel Tempio della tua antità.

9 Quelli ch'osservano le vanità

di mensogna abbandonano la lor

pletà: 10 Ma io, con voce di laude, ti sacrificherò: lo adempierò i voti c'ho fatti: il salvare appartiene al Signore.

11 E'l Signore disse al pesce, che sgorgasse Iona in su l'asciutto: e cost fece.

CAP. III.

LA parola del Signore fu indi-E rizzata a Iona, la seconda

volta : dicendo.

2 Levati, va' in Ninive, la gran città, e predicale la predicazione ch'io ti dichiaro.

3 E Iona si levò, e se n'andò in Ninive, secondo la parola del Signore. Or Ninive era una gran-dissima città, di tre giornate di ca-· mino.

4 E Iona cominciò ad andar per la città il camino d'una giornata, e predicò, e disse, Infra quaranta giorni Ninive sara sovvertita.

5 Ed i Niniviti credettero a Dio, e bandirono il digiuno, e si vestirono di sacchi, dal maggiore fino

al minor di loro.

6 Anzi, essendo quella parola per-venuta ai re di Ninive, egli si le-vò su dal suo trono, e si tolse d'addosso il suo ammanto, e si coperse d'un sacco, e si pose a sedere in su la cenere:

E fece andare una grida, e dire in Ninive, Per decreto del re, e de suoi grandi, vi si fa assapere, che nè uomo, nè bestia, nè minuto, nè grosso bestiame, non assaggi nul-la, e non pasturi, e non bea ac-

qua:

8 E che si coprano di sacchi gli nomini, e le bestie : e che si gridi di forza a Dio: e che ciascuno si converta dalla sua via malvagia, e dalla violenza ch'è nelle sue

9 Chi sa se Iddio si rivolgerà, e si pentirà, e si storrà dall'ardor della sua ira; sì che noi non periamo i 10 Ed Iddio vide le loro opere : come s'erano convertiti dalla lor via malvagia : ed egli si pentì del male, ch'egli avea detto di far loro, e non lo fece.

#### CAP. IV.

MA ciò dispiacque forte a Iona, ed egli se ne sdegnò :

2 E fece orazione al Signore, e disse, Ahi Signore, non è questo ciò ch'io diceva, mentre era ancora nel mio paese? perciò, anticipai di fuggirmene in Tarsis: conclofossecosach'io sapessi che tu sei un Dio misericordioso, e pietoso, lento all'ira, e di gran benignità: e che ti penti del male.

3 Ora dunque, Signore, togli da

me, ti prego, l'anima mia : perclo-chè meglio e per me di morire che

4 Ma il Signore gli disse, E egli ben fatto di sdegnarti in questa maniera I 5 E Iona uscì della città, e si pose

a sedere dal Levante della città : e si fece quivi un frascato, e sedette sotto esso all'ombra, fin che vedesse ciò ch'avverrebbe nella città.

6 E'l Signore Iddio preparò una pianta di ricino, e la fece salire disopra a Iona, per fargli ombra sopra'l capo, per trarlo della sua noia. E Iona si rallegrò di grande allegrezza per quel ricino.

7 Ma il giorno seguente, all'ap-parir dell'alba, Iddio preparò un verme, il qual percosse il ricino,

ed esso si seccò.

di vivere.

8 E, quando'l sole fu levato, Iddio prepard un vento Orientale sottile : e'l sole ferì sopra'l capo di lona, ed egli si veniva meno, e richiese fra se stesso di morire: e disse, Meglio è per me di morire che di vivere.

9 Ed Iddio disse a Iona, E egli ben fatto, di sdegnarti in questa maniera per lo ricino? Ed egli disse, Si, egli è ben fatto, d'esser-mi sdegnato fino alla morte. 10 E'l Signore gli disse, Tu hai

voluto risparmiare il ricino, intor-no al quale tu non ti sei affaticato, e'l quale tu non hai cresciuto: che è nato in una notte, ed in una

notte altresì è perito: 11 E non risparmierei io Ninive, quella gran città, nella quale sono oltr'a dodici decine di migliaia di creature umane, che non sanno discernere fra la lor man destra, e

la sinistra : e molte bestie?

# IL LIBRO DEL PROFETA MICHEA.

CAP. I.

A parola del Signore, che fu in-dirizzata a Michea Morastita, a' d di lotam, d'Achas, e d'Ezechia, re di Giuda, la quale gli fu rivelata in visione, contr'a Samaria, e contr'a Gerusalemme.

tra terrusariame.

3 O popoli tutti, ascoltate: sii attenta, o terra, con tutto ciò chè in ta: el Signore Ididio sarà testimonio costr'a voi: il Signore, dice, dal Tempio della sua Santità.

3 Perdochè, ecco, il Signore esce

del suo luogo, e scenderà, e cami-nerà sopra gli alti luoghi della terra. 4 Ed i monti si struggeranno sotto lui e le valli si schianteranno : come la cera si strugge al fuoco, come l'acque si spandono per una pen-dice.

5 Tutto questo avverrà per lo mischtto di Iacob, e per li peccati della casa d'Israel. Quale è il misfatto di Iacob? non è egli Samaria? E quali sono gli alti luoghi di Gluda? non sono eglino Gerusalemme?

6 Perciò, io ridurrò Samaria in un luogo desolato di campagna da antar vigne : e versorò le sue pietre nella valle, e scoprirò i suoi

fondamenti.

7 E tutte le sue sculture saranno tritate, e tutti i suoi premi di forni-cazioni saranno arsi col fuoco, ed io metterò in desolazione tutti i suoi idoli : perciochè ella ha adunate *quelle cose* di prezzo di meretrice, torneranno altresì ad esser prezzo di meretrice.

8 Perciò, io lamenterò, ed urlerò: lo andrò spogliato, e nudo: io farò un lamento, gridando come i dragoni: ed un cordoglio, urlando

come l'ulule.

9 Perciochè le piaghe d'essa sono insanabili: perciochè son perve-nute fino a Giuda, son giunte fino alla porta del mio popolo, fino a Gerusalemme.

10 Non l'annunziate in Gat, non plagnete punto : voltolati nella pol-

vere nella casa d'Afra.

Il Passatene, o abitatrice di Safir, con le vergogne nude : l'abitatrice di Saanan non è uscita : la casa di Bet-haesel è piena di lamento : egli ha tolta da voi la sua difesa. 12 Perciochè l'abitatrice di Marot

è dolente per li suoi beni : percio-chè il male è sceso da parte del Sionore, fino alla porta di Gerusanme.

13 Metti i corsieri al carzo, o abi-tetrice di Lachis: ella estats il prin-cipio di peccato alla figliuola di Sion: conciosiaoseach'in te si sieno trovati i misfatti d'Israel.

14 Perciò, manda pur presenti a Morset-Gat: le case d'Aczib sa-ranno fallaci alli re d'Israel.

15 Ancora taddurro un'erede, o abitatrice di Maresa: egli perverrà fino ad Adullam, fino alla gioria

16 Dipelati, e tosati, per li figlipoli delle tue delizie : allarga la tua cal-vezza, come una aquila : percie-chè quelli sono stati menati via da te in cattività

CAP. II.

YUAI a quelli che divisano iniquità, e macchinano del malo sonra i lor letti, e lo mettono ad effetto allo schiarir della mattina! perciochè ne hanno il potere in

2 Disiderano de' campi, e gli rapiscono: disiderano delle case, e le tolgono : ed oppressano l'uomo, e la sua casa: e la persona, e la

sua eredità.

3 Perciò, così ha detto il Signere, Ecco, io diviso del male centr a questa nazione, dal quale voi non potrete ritrarre il collo: e non caminerete più alteramente : perciochè sarà un tempo malvagio.

4 In quel giorno gli uni prende-ranno a far di voi un proverbio, e gli altri un lamento lamentevole: e diranno, Noi siamo del tutto guasti: egli ha trasportata ad altri la parte del mio popolo: come m'avrebbe egli tolte, ed avrebbe spartite le mie possessioni, per restituirlemi ?

5 Perciò, tu non avrai alcuno che tiri la cordicella, per far delle parti a sorte, nella raunanza del Signore. 6 Non istillate: pure stilleranno: non istilleranno a costoro, e non

riceveranno vituperio.

7 E' questo da dirsi, o casa di Iacob? è lo Spirito del Signore raccorciato ? aon queste le sue opere? non son le mie parole buone inver-so chi camina dirittamente ?

8 Oltr'a ciò, per addietro il mio popolo si levava contr'al nemico : ma ora, voi, stando agli agguati contr'a' vestimenti, spogliate del loro ammanto i passanti che se ne stanno in sicurtà, essendo in riposo della guerra.

9 Voi scandate le donne del mio : popolo fuor delle case delle lor de-ikie, voi togliste in perpetuo la mis gioria d'in su i lor piccioli fi-

. 10 Levatevi, e cammate: perciochè questo non è il luego del riposo : conclosiacosachè sia contaminato. egli of dissipera, ed anche d'una

dissipazione violents.

11 Se v'e alcuno che proceda per ispirazioni, e menta falsamente, dicendo, lo ti stillerò di vino, e di

cervogia: colui è lo stillatore di

questo popolo. 12 Per certo, io ti raccoglierò, o Iacob, tutto quanto: per certo lo raunerò il rimanente d'Israel: io lo metterò insieme, come pecore di Bosra, come una greggia in mezso della sua mandra: vi sarà una gran calca per *la moltitudine deg*li uomini

13 Lo sforzatore salirà davanti a loro: essi sforzeranno gli ostacoli, e passeranno; sforzeranno la porta, ed usciranno per essa: el lor re passerà davanti a loro, el Signore sarà in capo d'essi.

CAP. III.

R io ho detto. Deh. ascoltate capi di Iacob, e voi conduttori della casa d'Israel: Non vi s'appartiene egli di conoscer la dirittura?

2 Essi odiano il bene, ed amano il male: scorticano il mio popolo, e gli strappano la carne d'in su

3 E ciò che mangiano è la carne del mio popolo, e gli traggono la pelle d'addosso, e gli fiaccano l'ossa: e tagliano quella a perzi, come per metteria in una pignatta: ed aguisa di carne, che si mette in mezzo d'una pentola.

4 Allora grideranno al Signore, ma egli non rispondera loro: anzi in quel tempo egli nasconderà la sua faccia da loro, secondo c'hanno

malvagiamente operato.

5 Con ha detto il Signore contr'a' profeti, che traviano il mio popolo: che, predicando pace, mordono co' lor denti: e se alcuno non dà loro nulla in bocca, bandiscono contra lui la guerra.
6 Perciò, e'vi si furà notte, e non

pedrete più alcuna visione: e vi si farà scuro, e non potrete più indo-vinare: e'l sole tramontera a questi profeti, e'l giorno scurerà loro.

7 Ed i vedenti saranno svergognati, e gi'indovini confusi : e tutti quanti si veleranno il labbro disopra: perciochè non vi sard risposta icuna di Dio.

8 Ms, quant è a me, lo son ri-781

pieno di forsa, per lo Spirito del Si-gnore; e di dirittura, e di prodez-za, per dichiarare a Iacob il suo misfatto, ed ad Israel il suo pec-

9 Deb, udite questo, capi della casa di Iacob, e rettori della casa d'Israel, che abbominate la ra-gione, e pervertite ogni dirittura: 10 Ch' edificate Sion di sangue, e Gerusalemme d'iniquità

Il I capi d'essa giudicano per presenti, ed i suoi sacerdoti insemano per prezzo, ed i suoi profeti indovinano per danari: e pure an-cora s'appoggiano in aul Signore: dicendo, Non è il Signore nel mez-zo di noi? male alcuno non ci so-

praggiugnerà. 12 Perciò, per cagion vostra Sion. sarà arata come un campo, e Ge rusalemme sarà ridotta in mucchi

di ruine, e'l monte del templo in alti luoghi di selva.

MA egli avverra negli ultimi tempi, che'l monte della Casa del Signore sarà fermato in su la sommità de monti, e sarà al-zato sopra i coili : ed i popoli accorreranno ad esso.

2 E molte genti andranno, e di-ranno, Venite, e sagliamo al Monte del Signore, ed alla Casa dell' Iddio di Iacob: ed egli ci ammaestrerà nelle sue vie, e noi camine-remo ne' suoi sentieri : perciochè

remo ne' suoi sentieri: perciochè la Legge uscrà di Sion, e la percola del Signore di Gerusalemme.

3 Ed egli farà giudcio fra molti popoli, e gastigherà nazioni possenti, fin ben lontano: e quelle delle loro spade fabbricheranno zappe, e delle lor l'ance faici: l'una nazione non leverà più la spada contr'all' altra, e non impare-

ranno più la guerra. 4 Anzi sederanno ciascuno sott'alla sua vite, e sott'al suo fico: e non vi sard alcuno che gli spaventi : perciochè la bocca del Si-

gnor degli eserciti ha parlato.

5 Poi che tutti i popoli caminano ciascuno nei nome dell'iddio suo, noi ancora camineremo nel Nome del Signore Iddio nostro, in sem-

6 In quel giorno dice il Signore, lo raccoglierò le pecore zoppe, e ricetterò le scacciate, e quelle ch' io avea afflitte:

7 E farò che le soppe saranno per un riserbo, e che le dilungate diverranno una possente nazione: e'l Signore regnerà sopra loro nel monte di Sion ; da quell' ora fino in sempiterno.

8 E tu, torre cella mandra, rocca della figlinola di Sion, quelle verranno a te: verra parimente a te la dominazione antica, il regno della figliuola di Gerusalemme.

9 Ora, perchè dai tu di gran gridi ? v'é egli alcun re in te ! I tuoi consiglieri sono eglino periti, che dolore t'ha colta, come, la donna

the partorisce?

10 Senti pur doglie, e premiti, figliuola di Sion, come la donna che partorisce: perciochè ora uscirai della città, ed abiterai per li cam-pi, e perverral fino in Babilonia: me quivi sarai riscossa, quivi ti riscatterà il Signore di man de' tuoi nemici.

11 Or al presente molte nazioni si son raunate contr'a te, le quali dicono, Sia profanata: e vegga l'occhio nostro in Sion ciò che di-

sidera.

12 Ma esse non conoscono i pensieri del Signore, e non intendono il suo consiglio: conciosiacosach'egli le abbia raccolte, a guisa di

manelle nell' aia.

13 Levati, e trebbia, figliuola di Sion: perciochè io renderò di ferro il tuo corno, e di rame le tue unghie, e tu stritolerai molti popoli: ed lo consagrerò, a guisa d'inter-detto, il lor guadagno al Signore, e le lor faculta al Signore di tutta la terra.

### CAP. V.

RAUNATI ora a schiere, fi-gliuola di scherani : l'assedio è stato posto contr'a noi: il rettore d'Israel è stato percosso con una becchetta in su la guancia.

2 Ma di te, o Betlehem Efrata, benche tu sij 'l minimo de mi-gliai di Giuda, m'uscirà colul che arà il Signore in Israel: le cui uscite sono ab antico, da' tempi

eterni.

3 Perciò, egli gli darà in man de lor nemici, fino al tempo che colei c'ha da partorire abbia partorito: allora il rimanente de auoi fra-

telli ritornerà a' figliuoli d' Israel. 4 E colui starà ritto, e gli pastu-rerà nella forza del Signore, nel-l'altezza del Nome del Signore Iddio suo: ed essi giaceranno: per-ciochè ora egli si farà grande fino agli estremi termini della terra. 5 E costui sarà la pace: quando

l'Assirio entrera nel nostro paese, e quando mettera il piè ne nostri palazzi, noi ordineremo contr'a lui ette pastori, ed otto principi d'infra'l comun degli uomini. Ed essi diserteranno il paese de-

ssirij con la spada, e'l paese 782

di Nimrod con le sue propie coltella: ed egli ci riscuotera dagli Assirij, quando saranno entrati nel nostro paese, ed avranno mes-so il piè ne nostri confini.

7 E'l rimanente di Iacob sarà, in mezzo di molti popoli, come la rugiada mandata dal Signore, come pioggia minuta sopra l'erba, che non aspetta l'uomo, e non ispera

ne' figliuoli degli uomini.

8 Il rimanente di Iacob sarà eziandio, fra le genti, in messo di molti popoli, come un leone fra'l bestiame delle selve: come un leoncello fra le mandre delle pecore: il quale, se passa in alcun luogo, calpesta, e lacera: e non v'è alcuno che possa riscuotere.

9 La tua mano sarà alzata soors i tuoi avversari, e tutti i tuoi ne-

mici saranno sterminati. 10 Ed avverrà in quel giorno, dice il Signore, ch'io distruggerò i tuoi cavalli del messo di te, e farò perire i tuoi carri :

11 E distruggerò le città del tuo sesse, e manderò in ruina tutte le

ue fortezze.

12 Sterminerò eziandio di man tua gi' incantesimi, e tu non avral più alcuni pronosticatori : 13 E distruggerò del messo di te

le tue sculture, e le tue statue; e tu non adorerai più l'opera delle

tue mani:

14 E stirperò i tuoi boschi del messo di te, e disfarò le tue città: 15 E farò vendetta, con ira, e con cruccio, sopra le genti che non avranno ascoltato.

CAP. VI.

DEH, ascoltate ciò che dice il Signore: Levati, litiga appo i monti, ed odano i colli la tua voce. 2 Udite, o monti, e voi saldi fondamenti della terra, la lite del Si-gnore: perciochè il Signore ha una lite col suo popolo, e vuol conten-dere con Israel.

3 O popol mio, che t'ho io fatto! ed in che t'ho io travagliato? testi-

monia pur contr'a me.

4 Conclosiacosach'io t'abbia tratto fuor del paese d'Egitto, e riscos-so della casa di servità; ed abbia mandati davanti a te Moisè, Aaron,

e Maria. 5 Deh, popol mlo, ricordati qual consiglio prese Balac, re di Most: e qual risposta gli diede Balaam, figliuolo di Beor: di ciò che t'av-venne da Sittim fino in Ghilgal: aciochè tu riconosca le giustisie

del Signore.
6 Con che verrò io davanti al Si gnore? con che m'inchinerò io all' Iddio altissimo? gli verrò io davanti con olocausti, con vitelli d'un'anno?

7 Il Signore avrà egli a grado le migliaia de montoni, le decine delle migliaia delle bestie delle valli grasse? darò io il mio primogenito per lo mio misfatto? il frutto del mio ventre per lo peccato dell'anima mia?

8 O uomo, egli t'ha dichiarato ciò ch'e buono: e che richiede il Signore da te, se non che tu facci ciò che è diritto, ed ami benignità, e cami-

ni in umiltà col tuo Dio? 9 La voce del Signore grida alla città, (or il tuo Nome vede il diritto, e la ragione,) Ascoltate la verga, e colui che l'ha fatta venire.

10 Non vi sono eglino ancora nella casa dell' empio de' tesori d'empietà, e l'Efa scarso, che è

cosa abbominevole? 11 Sarei io innocente, avendo bilance false, ed un sacchetto di pesi

ingannevoli? 12 Perciochè i ricchi d'essa son ripieni di violenza, ed i suoi abi-tanti ragionano falsità, e la lor lingua non è altro che fraude nella lor bocca.

13 Perciò, io altresì ti renderò do-

lente, percuotendoti, e desolandoti per li tuoi peccati. 14 Tu mangerai, e non sarai sazia-to: e'l tuo abbassamento sara dentro di te: tu darai di piglio, ma non salverai: e ciò che tu avrai salvato lo lo darò alla spada.

15 Tu seminerai, e non mieterai: tu pesterai l'ulive, e non t'ungerai dell' olio : e'l mosto, e non berrai 'l

16 Oltr'a ciò, gli statuti d'Omri, e tutte l'opere della casa d'Achab, sono state osservate: e voi siete caminati ne' lor consigli : aciochè io vi metta in desolazione, e gli abitanti di Gerusalemme in zuffolo: ed aciochè voi portiate il vituperio del mio popolo.

CAP. VII.

HI lasso me! perciochè io son A divenuto come quando si son fatte le ricolte de' frutti della state; eome quando s'è racimolato dopo la vendemmia: non v'è più grappolo da mangiare : l'anima mia ha disiderato un frutto primaticcio.

2 L'uomo pio è venuto meno in terra, e non v'è più alcun' uomo di-ritto fra gli uomini: tutti quanti insidiano al sangue, ognuno caccia con la rete al suo fratello.

3 Ambe le mani sono intente a far male a più potere: il principe chiede, e'l giudice giudica per ri-783

compensa, e'l grande pronunzia la perversità dell' anima sua, ed essi l'intrecciano.

4 Il miglior di loro è come una spina, il più diritto è peggiore che una siepe: il giorno delle tue guar-die, la tua punizione è venuta: ora sarà la lor perplessità

5 Non credete al famigliare amico, non vi confidate nel conduttore: guarda gli usci della tua boc-

ca da colei che ti giace in seno.

6 Perciochè il figliuolo villaneggia il padre, la figliuola si leva contr'alla madre, e la nuora contr'alla suocera: i famigliari di cia-

scuno sono i suoi nemici. 7 Ma io starò alla veletta, riguardando al Signore: io aspetterò l' Iddio della mia salute: l'Iddio mio

m'esaudirà. 8 Non rallegrarti di me, nemica mia: se son caduta, io mi rileverò:

se seggo nelle tenebre, il Signore mi sara luce. 9 Io porterò l'indegnazione del Signore: perciochè io ho peccato contr'a lui, fin ch'egli dioatta la mia lite, e mi faccia ragione, e mi tragga fuori alla luce; fin ch'io

vegga la sua giustisia. 10 Allora la mia nemica lo vedrà, e vergogna la coprirà : essa, che mi diceva, Dove è il Signore Iddio tuo? gli occhi miei vedranno in lei ciò che disiderano : ora sarà ridotta ad esser calpestata, come il

fango delle strade.

11 Nel giorno stesso, che le tue chiusure saranno riedificate, l'edit-

to s'allontanerà. 12 In quel tempo si verrà a te fin dall'Assiria, e dalle città del paese della fortezza: e dal paese della fortezza fino al fiume, e da un mare fino all'altro, e da un monte ano all' altro.

13 Ma pure il paese sarà messo in desolazione, per cagion de suoi abi-

tanti, per lo frutto de' lor fatti. 14 Pastura il tuo popolo con la tua verga; la greggia della tua eredità, che se ne stanno solitarie nelle selve, in mezzo di Carmel: pasturino in Basan, ed in Galaad, come a'dì antichi-

15 Io le farò veder cose maravi-gliose, come a' dì che tu uscisti del

paese d'Egitto.

16 Le genti vedranno queste cose e saranno avergognate di tutta la lor potenza: si metteranno la mano in su la bocca, le loro orecchie saranno assordate.

17 Leccheranno la polvere, come la biscia, come i rettili della terra: tremeranno da' lor ricetti, e si ver ranno ad arrendere al Signore L

### MICHEA, VII.

dio nostro, con ispavento : e teme-

nno di te.

18 Chi e l' Iddio pari a te, che perdoni l'iniquità, e passi disopra al misfatto del rimanente della tua eredità ? egli non ritiene in perpetuo l'ira sua : perciochè egli prende piacere in benignità.

19 Egli avrà di nuovo pietà di noi, egli metterà le nostre iniquità sotto i piedi, e gittera nel fondo del

mare tutti i nostri peccati.
30 Tu atterrai a lacob la verità,
ed ad Abraham la benignità, la
quale tu giurasti a' nostri padri gia anticamente.

# IL LIBRO DEL PROFETA NAHUM.

CAP. I. TL carico di Niniva: il libro dela visione di Nahura Elcosco.

2 Il Signore è un Dio geloso, e vendicatore: il Signore è vendicatore, e che sa adirarsi: li Signore è vendicatore a' suoi avversari. e

3 Il Signore e lento all' ira, e grande in forza, e non tiene punto il colpevole per innocente: il caminar del Signore è con turbo, e con tempesta; e le nuvole sono la polvere de suoi piedi

4 Egli sgrida il mare, e lo fa seccare: ed asciuga tutti i fiumi: Basan, e Carmel ne languiscono: ne languisce parimente il fior del Li-

5 Egli fa tremare i monti, e strug-gere i colli: e la terra, e'l mondo, e tutti i suoi shitanti, son divam-

pati dalla sua presensa-6 Chi durera davanti alla sua inmasione? e chi stara fermo nell' ardor della sua ira? il suo cruccio si spande come fuoco, ed egli fa scoscendere le rocce.

7 Il Signore è buono: egli è per fortezza in tempo di distretta: ed egli conosce quelli che sperano

in Int.

8 Ma egli farà una final distrusione del luogo di quella, con innondasione che non potrà esser sostenuta: e tenebre perseguiranno i suoi nemici.

9 Che dilibererete voi contr'al Signore? egli fara una final distruzione: la distretta non surgerà a

due riprese.

- 10 Perciochè, mentre saranno intralciati come spine, e gli ebbriachi s' inebbrieranno, saranno consumati come una stipa di stoppia DOCA.
- 11 Di te è uscito uno c'ha divisato del male contr'al Signore, un
- consignere scellerato.

  12 Così ha detto il Signore, Quando saranno pervenuti al calmo, come già saranno grandi : così saranno att, e trapasseranno. Or io t'ho litta, me non t'affliggerò più 784

13 Anzi ora spesserò il suo giogo d'addoeso a te. e romperò i tuoi

legami.

14 Ma, contr'a te il Signore ha ordinato che non al faccia più sementa del tuo nome : io stermi-nerò della casa de' tuoi dij le scuiture, e le statue di getto: io farò di quella il tuo sepolero, dopo che sarai stato messo in ispress

15 Ecco sopra i monti i piedi del messo delle buone novelle, di colui ch'annumia la pace: celebra pure, o Giudea, le tue feste; adem-pi i tuoi voti: perciochè gli scelle-rati non passeranno più per te: tutti son distrutti.

CAP. II.

L dissipatore è salito contr'a te. Lo Ninive: guarda pur ben la fortessa, considera le vie, rinfor-sati i lombi, fortifica grandemente la tua fors

2 Perclochè il Signore ha restituita a Iacob la sua gioria, quale é la gioria d'Ierael : concicciacosa-chè de vendemmiatori gli abbiano vendemmiati, ed abbiano guasti i lor traici.

3 Gli scudi degli uomini prodi di colui son tinti di rosso, i suoi nomini di guerra son vestiti di scarlatto: nel giorno ch'egli ordinerà la battaglia, i carri si moveranno con fuoco di faci, e gli abeti saranno scossi.

4 I carri smanieranno per le strade, e faranno un grande scalpiccio per le piasse : gli aspetti di coloro saranno simili a terchi accesi, essi

scorreranno come folgori.

5 Egli chiamera per nome i suoi bravi guerrieri, essi s'intopperanno caminando, correranno in fretta al muro d'essa, e la coverta sarà

apparecchiata.
6 Le cateratte de flumi saranno aperte, ed i palazzi scoscende-

ranno. 7 E le dame del serraglio saran menate in cattività, e tratte fuori: e le lor serventi l'accompagneran-no con voci, simili a quelle delle colombe, picchiandosi i petti come i

tamburi.

8 Or Ninive & stata, dai tempo che è in essere, come un vivaio d'acque : ora fuggono essi : fermatevi, fermatevi: ma niuno si ri-

yolge.

9 Predate l'argento, predate l'oro: v'é apparecchio senza fine: predate la gioria degli arredi pre-ziosi d'ogni sorte.

10 Ella è votata, e spogliata, e desolata: ed ogni cuore è strutto, e tutte le ginocchia si battono, e o'd doglia in tutti i lombi, e le facce di tutti son divenute fosche come

una pignatta.

11 Dove è il ricetto de leoni, e quel ch'era il pasco de leoncelli, dove andava il leone, il fiero leone, e'l leoncello, senza ch'alcuno gii spaventasse?

12 Quivi rapiva il leone per li suoi leoncelli a bastanza, e strangolava per le sue leonesse : ed empieva le sue grotte di preda, ed i suoi ricetti di rapina.

13 Eccomiti, dice il Signor degli eserciti, ed arderò, e ridurrò in fumo i tuoi carri, e la spada divorerà i tuoi leoncelli: e sterminerò dalla terra la tua preda, e la voce de' tuoi messi non sara più udita.

CAP. III.

YUAI alla città di sangue! ch'é tutta piena di menzogna, e di storsione: dalla quale il predare non si diparte giammai :

2 Suon di sferza, e fracasso di ruote, e cavalli scalpitanti, e carri

saltellanti :

3 Cavalieri balsanti, flammeggiar di spade, e folgorar di lance, e mol-titudine d'uccisi, e gran numero di corpi morti, e cadaveri senza fine: l'uom s'intopperà ne' lor corpi morti.

4 Per la moltitudine delle forni-cazioni della graziosa meretrice, maestra d'incantesimi; che fa mercatanzia delle genti per le sue fornicazioni, e delle nazioni per li

suoi incantesimi

5 Eccomiti, dice il Signor degli eserciti: e ti rimboccherò i tuoi lembi in su la faccia, e farò vedere alle genti le tue vergogne, ed

a' regni la tua turpitudine:
6 E ti gitterò addosso cose abbo-minevoli, e ti villaneggerò, e ti ri-durrò ad esser come dello sterco. 7 E tutti quelli che ti vedranno

fuggiranno lungi da te: e diranno, Ninive è stata guasta: chi si condorrà seco? onde ti cercherei de' consolatori?

8 Vali tu meglio di No, piena di popolo, situata fra i rivi, intor-niata d'acque, il cui antimuro era il mare, e le cui mura surgevano dal mare

9 Cus, ed Egitto, ed altri popoli senza fine, erano la sua forza : que

di Put, ed i Libij erano in tuo aiu-to, o No. 10 E pure ella è stata trasporta-

ta. è andata in cattività : e pure i suoi piccioli fanciulli sono stati schiacciati in capo d'ogni strada, e si son tratte le sorti sopra i suoi personaggi onorati, e tutti i suoi grandi sono stati incatenati, e mes-

si ne' ceppi. 11 Anche tu sarai inebbriata, e ti nasconderai: anche tu cercherai qualche luogo forte, da salvarti dal

nemico.

12 Tutte le tue fortezze saranno come fichi, e frutti primaticci: i quali, essendo scossi, caggiono in bocca di chi gii vuol mangiare. 13 Ecco, il tuo popolo sard come

tante donne, dentro di te: le porte del tuo paese saranno tutte aperte a' tuoi nemici : il fuoco consumerà le tue sbarre.

14 Attigniti pur dell' acqua per l'assedio, fortifica le tue fortezze, entra nella malta, ed intridi l'argilla : rifa' la fornace da mattoni.

15 Quivi ti consumerà il fuoco la spada ti distruggerà : il fuoco ti consumerà, a guisa di bruchi: adunati pure in gran numero, a guisa di bruchi: adunati pure in gran numero, a guisa di locuste.

16 Tu hai multiplicati i tuoi mercatanti sopra'i numero delle stelle del cielo: il bruco è scorso, e poi

se n'è volato via. 17 I tuoi coronati son come locuste, ed i tuoi capitani son come le maggiori locuste, che s'accampano nelle chiusure, in tempo di freddo: e, quando'l sole è levato si dileguano, e non si riconosce più

il lor luogo, dove erano.

18 O re d'Assur, i tuoi pastori sono addormentati: i tuoi bravi guer. rieri si non ritratti in casa loro: il tuo popolo è disperso su per li mon-

ti, e non v'è alcuno che lo raccolga. 19 La tua rottura non si può risaldare in modo alcuno: la tua piaga è dolorosa : tutti quelli ch'udi-ranno il grido di te si batteranno a palme di te : perclochè, sopra cui non è del continuo passata la tua malvagità?

# IL LIBRO DEL PROFETA HABACUC.

CAP. L

L carico, che'i profeta Habacuc vide.

2 Infino a quando, o Signore, gri-derò io, e tu non m'esaudirai i inno s quando sciamero a te, Violensa! e tu non salverai?

3 Perchè mi fai tu veder l'iniquità, e mi fai spettatore della per-versità? e perché v'é davanti a me rapina, e violenza? e v'è chi move

1lite, e contesa?

4 Percio, la Legge è indebolita, e'l giudicio non esce giammai fuori: perciochè l'empio intornia il giusto: perciò esce il giudicio tutte

5 Vedete fra le genti, e riguardate, e maravigliatevi, e siate stupefatti: percioche io fo una opera a di vo-stri, la quale voi non crederete, quando sarà raccontata

6 Perciochè ecos, lo fo movere i Caldei, quell'aspra, e furiosa nazi-one, che camina per tutta la larghezza della terra, per impodestarsi di stanze che non son sue.

7 Elia è fiera, e spaventevole : la sua ragione, e la sua alterna procede da lei stessa.

8 Ed i suoi cavalli saranno più leggieri che pardi, e più rapaci che lupi in sul vespro: ed i suoi cavalieri si spanderanno: e, venendo di lontano, voleranno, a guisa d'aquila che s'affretta al pasto.

9 Ella verrà tutta per rapire: lo scontro delle lor facce sarà come un vento Orientale: ed ella accogliera prigioni a guisa di rena: 10 E ai fara beffe delli re, ed i

principi le sersano in derisione: si riderà d'ogni fortessa, e farà de' terrati, e la prenderà.

11 Ma, allora il vento si muterà, ed essa trapasserà, e sarà distruta. Questa sarà la forza che le sarà data dal suo dio.

date dal suo dio.

12 Non sei tu ab eterno, o Signore Iddio mio, Santo mio? noi non morremo. O Signore, tu l'hai posta per far giudico; e tu, o Rocca, l'hai fondata per gastigare.

13 Tu hai gii occhi troppo puri per vedere il male, e non puoi riguardar l'iniquità: perchè dunque riguardi i disleali ; perchè dunque riguardi i disleali ; perchè dunque riguardi i disleali ; perchè tac, mentre l'empio tranginottise colui che è più giusto di lui?

14 E perché hai renduti gli nomini simili à pesci del mare, a "rettili ri minimi a pesci del mare, a "rettili

ni simili a' pesci del mare, a'rettili che non hanno signore?

15 Egli gli ha tutti tratti fuori con l'amo, egli gli ha accolti nel suo giacchio, e gli ha raunati nella sua rete: perciò, egli si rallegra, e trionfa.

onia.

16 Perciò, sacrifica al suo giacchio, e fa profumo alla sua rete; perciche per sesi la sua parte è grassa, e la sua vivanda opima.

17 Voterà egli perciò il suo giaccho, e non resterà egli giammai d'uccider le genti del continuo ?

CAP. II.

To me ne stava nella mia veletta, e mi teneva in piè nella fortes-A em teneva in pie neisa tortes, a, considerava, per veder ciò che's Sigmore mi direbba, e ciò ch'io potrei rispondere a quello che mi sarebbe opposto.

2 E'l Sigmore mi rispose, e disse, Sorivi la visione, e dissendis chia-

ramente sopra delle tavole: aciochè si possa leggere speditamente.

3 Perciochè ve ancora visione fino ad un certo tempo, e'l Signore parlerà ancora delle cose ch'avverranno alla fine, e non mentirà : se tarda, aspettalo: perciochè egli per certo verra, e non indugera.

4 Ecco, l'anima di colui che si sottrae non è diritta in lui : ma il giusto viverà per la sua fede.

5 E, quanto più ingannerà il vi-no? L'uomo superbo non sussisterà in casa sua: perciochè egli ha allargata l'anima sua, a gui del sepolero: ed è stato come la morte, e non s'è saziato, ed ha accolte a sè tutte le genti, ed ha raunati a sè tutti i popoli.

6 Tutti questi popoli non prenderanno essi a proverbiarlo, ed a motteggiarlo, ed a dire, Guai a chi accumula ciò che non è suo? infino a quando s'ammasserà egli addosso

dello spesso fango?

Non si leveranno eglino di subito di quelli che ti morderanno i e non si desteranno eglino di quelli che ti scrolleranno, ed a cui tu sarai in preda?

8 Percioche tu hai spogliate melte genti, tutto l'rimanente de popoli il spoglierà: per li micidli degli uo-mini, e per la violenza fatta alla terra, alle città, ed a tutti i loro abitanti

9 Guai a colui che è acceso di malvagia cupidigia per la sua ca-sa, per mettere il suo nido in luogo alto, per iscampar dal male.

10 Tu hai preso un consiglio che | sara di confusione alla tua casa, di tagliare a pezzi molti popoli: ed

hai peccato contr's all' anima tua. 11 Perciochè la pietra griderà dal-la parete, e'l matione testimonierà di ciò d'infra'l legname.

12 Guai a colui ch' edifica la città

con sangue, e che la fonda con iniquità!

13 Ecco, questo non precede egli dal Signor degli eserciti, che i popoli si sieno faticati per lo fuoco, e Le nazioni si sieno stancate interno ad un lavoro che dovea esser ridotto al niente?

14 Conciosiacosachè la terra abbia da esser ripiena della gioria del Signore, siccome l'acque coprono Il fondo del mare: aciochè quella

sia riconosciuta.

15 Guai a colui che dà bere a suoi compagni, che reca loro alla boom i suoi fiaschi, ed anche gl'imebbria, per riguardar le lor ver-

gogne! 16 Tu sarai sasiato di vituperio, e spogliate di gloria: bei ancora tu, e scopri le tue vergogne : la coppa della destra del Signore si rivolgerà sopra! seggio della tua gioria.

17 Perciochè la violenza usata

contr' al Libano ti coprira, e'l guasto fatto dalle bestie le spaven-terà: per cagion del sangue degli uomini, e della violenza *usats* contr' alla terra, alle città, ed a tutti i loro abitanti.

18 Che giova la scultura, perchè'l suo formatore la scolpisca? obe gione la statua di getto, e'l dottor di mensogna, peroba l'artefice si confidi nel suo lavoro, facendo degl' ideli mutoli?

19 Guai a colul che dice al legno,

Risvegliati: ed alia pietra mutola, Destati! potrebbe quella insegnar cosa alcuna? Ecco, ella è coperta d'oro, e d'argento: e non v'è dentro di lei spirito alcuno.

20 Ma il Signore è nel Tempio della sua Santità: fa' silenzio per la sua presenza, o terra tutta.

### CAP. III.

'ORAZIONE del profeta Had bacue, sopra Sighionot :

2 O Signore, lo ho udito ciò che tu m'hai fatto udire: Signore, ti-more m'ha occupato: conserva viva l'opera tua in mezzo degli anni, in mezzo degli anni che tu ci hai notificati: nell' ira, ricordati d'aver pietà.

.3 Iddio venne già di Teman; e'l Santo, dal monte di Paran: Sela:

la sua gioria conema i cieli, e la terra fu ripiena della sua lande.

4 Ed egli avea intorno a se uno splendore simile al sole, e de' raggi a' suoi lati: e quivi era il nascondimento della sua gloria.

5 Davanti a lui caminava la pestilenza, e carboncelli uscivano

dietro a lui.

6 Egli si fermò, e misurò la terra : egli riguardo, e rendette le genti fiacche: ed i moati eterai furo-no scossi, ed i colli antichi furono abbassati: l'andature eterne son ane

7 Io ho veduto che le tende di Cuan, i padiglioni del paese di Ma-

dian, tremarono d'affanno.

8 Il Signore s'era egli adirato contr'a fiumi ? era il tuo cruccio contr'alle fiumane? era la tua indegnazione contr' al mare? quando tu cavalcavi sopra i tuoi cavaili, i tuoi carri erene salvazione.

9 Il tuo arco fu tratto fuori, il tuo parlare era esecrazioni, e dardi: Sela: tu fendesti la terra in fiumi. 10 I monti ti videro, e tremarono: una piena d'acque passò: l'abis diede la sua voce, egli levò in alto le sue mani.

Il Il sole, e la luna si fermarono nel *loro* abitacolo: e, si caminò alla luce delle tue saette, allo splendor del folgorar della tua lancia.

12 Tu caminasti sopra la terra con indegnazione, tu trebbiasti le

genti con ira. 13 Tu uscisti fuori in salute del tuo popolo, in salute sua col tuo Unto: tu trafiggesti il capo della casa dell'emplo, spianandola da cima a fondo. Sela-14 Tu trafiggesti, co' suoi dardi

stessi, il capo delle villate d'esso: essi venivano a guisa di turbo, per dissiparmi: il lor trionfo era come

di genti apparecchiate a divorare il povero di nascoso. 15 Tu caminasti co' tuoi cavalli sopra'l mare, sopra'l mucchio del-

le grandi acque.

16 Or io ho udito, e'l mio ventre s'è commosso, le mie labbra hanno tremato a quella voce, un tarlo m'è entrato nell'ossa, io son tutto spayentato in me stesso: come avrel io riposo nel giorno della distretta, quando colui che darà il guasto al popolo salirà contr'a

17 Perciochè il fico non germogliera, e non vi sarà frutto alcuno fielle viti: la rendita dell' ulivo fallica, ed i campi non produrranno cibo: le gregge verranno meno nelle mandre, e non vi saranno più buoi nelle stalle.

18 Ma pure, io trionferò nel Si-gnore, io sesteggerò nell' iddio dei-la mia salute. 19 Il Signore Iddio mio è la mia l'Capo de' Musici, sopra Neghinot.

# IL LIBRO DEL PROFETA SOFONIA.

CAP. I.

L indiriszata s Sofonia, agliuolo di Cusi, figliuolo di Ghedalia,
figliuolo d'Amaria, figliuolo d'Asechia, a'd di Iosia, figliuolo d'Aon, re di Giuda

2 lo farò del tutto perire ogni cosa d'in su la faccia della terra :

dice il Signore.

3 Io farò perir gli uomini, e gli
animali: io farò perir gli uccelli
del cielo, ed i pesci del mare: e gl'intoppi, insieme con gli empi: e sterminerò gli uomini d'in su la faccia della terra: dice il Signore:

4 E stenderò la mia mano sopra Giuda, e sopra tutti gli abitanti di Gerusalemme: e sterminerò di questo luogo il rimanente de' Baall. il nome de' Camari, insieme co'

sacerdoti.

5 E quelli parimente ch' adorano l'esercito del cielo sopra i tetti: e quelli ancora ch'adorano il Si-

gnore, e gli giurano: e quelli che giurano per Malcam: 6 E quelli che si ritraggono indie-tro dal Signore, e quelli che non cercano il Signore, e non lo ri-

chieggono. 7 Silenzio, per la presenza del Si-Iddio: conciosiacosachè'l gnore giorno del Signore sia vicino: perciochè'l Signore ha apparecchiato un sacrificio, egli ha ordinati i

suoi convitati. 8 Ed avverra, nel giorno del sacrificio del Signore, ch' lo farò pu-nizione de' principi, e de' figliuoli del re, e di tutti quelli che si ve-stono di vestimenti strani.

In quel giorno ancora farò punizione di tutti coloro che saltano sopra la soglia: che riempiono le case de' lor signori di rapina, e di

fraude.

10 Ed in quel giorno, dice il Signore, vi sarà una voce di grido verso la porta de' pesci, ed un' ur-lo verso la seconda porta, ed un

gran fracasso verso i colli. 11 Urlate, abitanti del Mortaio: perciochè tutto'i popolo de' merca-tanti è perito, tutti i portatori di danari sono sterminati

12 Ed avverra in quel tempo, ch'io investighero Gerusalemme 788

con delle lucerne, e farò punizione degli uomini che si son rappres sopra le lor fecce; che dicono nel cuor loro. Il Signore non fa nè ben nè male.

13 E le lor facultà saranno in preda, e le lor case in desolazione: ed avranno edificate delle case, e non v'abiteranno; e piantate delle

vigne, e non ne berranno il vino. 14 Il gran giorno del Signore è vicino: egli è vicino, e s'affretta molto: la voce del giorno del Signore sarà di persone che grideranno amaramente, I capitani sono già là.

15 Quel giorno sarà giorno d'indegnazione: giorno di distretta, e d'angoscia : giorno di tumulto, e di fracasso : giorno di tenebre, e di caligine: giorno di nebbia, e di folta oscurità:

16 Giorno di tromba, e di stormo.

sopra le città forti, e sopra gli alti

cantoni. 17 Ed io metterò gli nomini in distretta, e camineranno come ciechi: perciochè hanno peccato con-tr'al Signore: e'i lor sangue sarà sparso come polvere, e la lor carne

come sterchi.

18 Nè'i loro argento, nè'i loro oro, non gli potra scampare nel giorno dell' indegnazione del Signore: e tutto'l paese sarà consumato per lo fuoco della sua gelosia: perciochè egli farà una finale, ed anche affrettata distruzione di tutti gli abitanti del paese.

CAP. II.

A DUNATEVI come della stop-pia: adunatevi, o nazione rincrescevole.

2 Avanti che'l decreto partorisca, e'l giorno sia passato a guisa di pula: avanti che venga sopra voi l'ardor dell' ira del Signore : avan-

ti che venga sopra voi l'i giorno dell'ira del Signore: 3 Foi, tutti i mansueti del paese, che fate ciò ch'egliordina, cercate il Signore: cercate giustizia, pro-cacciate mansuetudine: furse sarete nascosi nel giorno dell' ira del

Signore. 4 Perciochè Gaza sarà abbandonata, ed Aschelon *sard messa* in desolazione: Asdod sarà scacciata in pien mezzod), ed Ecron sara diradicato.

5 Guai a quelli ch'abitano nella contrada della marina, alla nazion de'Cheretei! la parola del Signore contr's voi, o Cananci, o paese de' Filistei: ed io ti distruggerò, tal che in te non abiterà più al-

6 E la contrada della marina sarà tutta mandre, e capanne di pa-

stori, e stabbi di gregge.

7 E quella contrada *eard* per lo rimanente della casa di Giuda: essi pastureranno in que' luoghi: la sera giaceranno nelle case d'Aschelon: perciochè il Signore Iddio loro gli visitera, e gli ritrarra di cattività.

8 Io ho udito il vituperio di Moab. e gli oltraggi de' figliuoli d'Am-mon, i quali hanno fatto vituperio al mio popolo, e si sono ingranditi sopra i lor confini.

9 Perciò, come lo vivo, dice il Si-gnor degli eserciti, l'Iddio d'Israel, Mosb sara come Sodoma, ed i figliuoli d'Ammon come Gomorra: un luogo abbandonato alle lappole, ed una salina, ed un diserto in per-petuo: il rimanente del mio popolo gli prederà, e'i resto della mia na-

zione gli possederà. 10 Questo avverrà loro per la loro alterezza: perciochè hanno fatto vituperio al popolo del Signor degli eserciti, e si sono elevati con-

er'a lui

11 Il Signore sarà terribile contr' a loro: perciochè egli farà venir meno tutti gl'iddij della terra: e ciascuno dal suo luogo l'adorera, tutte l'isole delle genti. 12 Anche voi Etiopi sarete uccisi

con la mia spada. 13 Egli stenderà eziandio la sua mano sopra'i Settentrione, e di-struggera Assur, e mettera Ninive in desolazione, in luogo arido, come

un diserto.

14 E le gregge, tutte le bestie delle genti giaceranno nel mezzo di lei : e'l pellicano, e la civetta aibergheranno ne' frontispicij de' lor portali: canteranno con la *lor* voce sopra le finestre: desolazione sarà nelle soglie: perciochè quella sarà spogliata de suoi cedri. 15 Tal sarà la città trionfante,

ch'abitava in sicurtà, che diceva nel cuor suo, lo son dessa, e non v'e altri che me. Come è ella stata ridotta in desolazione, in ricetto di bestie! chiunque passerà presso d'essa zuffolerà, e moverà la ma-

'n٥٠

CAP. III.

YUAI alla ribella, e contaminata; alla città d'oppressione! 2 Ella non ha ascoltata la voce, non ha ricevuta correzione, non s'è confidata nel Signore, non s'è accostata al suo Dio.

3 I suoi principi son dentro di lel leoni ruggenti: i suoi rettori son lupi della sera, che non hanno la

mattina rotto alcun' osso:

4 I suoi profeti son temerari, uo mini dislealissimi: i suoi sacerdoti hanno contaminate le cose sante, hanno fatta violenza alla Legge. 5 Il Signore giusto è nel mezzo di

lei : egli non fa alcuna iniquità : ogni mattina egli reca fuori alla luce il suo giudicio, egli non manca: ma il perverso non sa vergo-

gnarsi.

6 lo ho sterminate le genti, le lor fortesse sono state distrutte: io ho diserte le loro strade, tal che non vi passa più alcuno: le lor città sono state desolate, tal che non v'è più alcuno, non v'è più abitatore.

7 Io diceva, Tu mi temeral pure, tu riceversi pur correzione: e la sua stanza non sarà distrutta, con tutta la punizione ch'io ho fatta di lei: ma essi si son levati da mattina, hanno corrotte tutte la loro

opere.

8 Tuttavolta, aspettatemi, dice il Signore, nel giorno ch' io mi le-verò per ispogliare: conclosiaco-sache'i mio decreto sia d'adunar le genti, di raccogliere i regni, per ispander sopra loro la mia indegnazione, tutto l'ardor della mia ira: perciochè tutta la terra sarà consumata per lo fuoco della mia

gelosia. 9 Perciochè allora muterò *le lab*bra de' popoli in labbra pure : aclochè tutti quanti invochino il Nome del Signore, e lo servano di pari

consentimento.

10 Di là de' fiumi d' Etiopia i miei supplicanti, la moltitudine de' miei persi, porteranno le mie offerte.

Il in quel giorno tu non sarai confusa per tutte le tue opere, con le quali hai misfatto contra me: perciochè allora io torrò del mezzo di te i tuoi superbi trionfanti, e tu non superbirai più per lo Monte mio santo:

12 E lascerò di resto dentro di te un popolo umile, e povero, fi quale sperera nel Nome del Si

gnore 13 II

rimanente d'Israel non commetterà iniquità, e non proferirà menzogna, e non si troverà nella lor bocca lingua frodolente ; perciochè pastureranno, e giace-

## SOFONIA, HI.

ranno, e non wi sard alcuno che ! gli spaventi. 14 Giubila, figliuola di Sion : da'

14 citinia, ngiuota u ston: uax voci d'allegrezza, o larael: rallegrati, e festeggia di tuttol cuov too, figliuota di Gerusalemme.
15 Il Signore ha rimossi i tuoi giudici, ha sgombrati i tuoi nemici: il Re d'Israel, il Signore, dentro di te, tu non vedral più il

16 In quel giorno si dirà a Geru-salemme: Non temere: Sion, non sieno le tue mani rimesse.

17 Il Signore Iddio tuo, che è den-17 in Signore tudio due, cas e deli-tro di te, il Possente, ti salverà: egli giolrà di te di grande alle-grezza; egli s'acqueterà nei suo amore, egli festeggerà di te con grida d'allegrezza.

16. It.

18 fo racceglierò quelli che, essendo dilungui da ta, crano attristati per le solennità, di ciò che,
in luogo d'afferte, sen v'era se non
obbrobbrio.

19 Ecco, in quel tempo le fisccherò tutti quelli che t'arrasmo
affilita: e salverò le soppe, e racceglierò le escaciate: e le purò in
laude, ed in fama, in tutti I peres.

dove saranno state in vituperto. dove saranno state in vitapario.

30 In quel tempo io vi ricondurrò, ed in quello stesso tempo vi raccoglierò: perciochè lo vi metterò in fama, ed in laude, fra tutti i popoli della terra; quando to vayro tratti di cattività, davanti agli occhi vostri; ha detto il Simore.

# IL LIRRO DEL PROFETA HAGGEO.

CAP. I.

NELL'anno secondo del re Da-rio, nel sesto mese, nel pri-mo giorno del mese, la parola del Signore fu indirissata, per lo profeta Haggeo, a Zorobabel, figliuolo di Scaltiel, governatore di Giuda, ed a Iosua, figliuolo di Iosedau, sommo Sacerdote: dicendo, 2 Così ha detto il Signor degli

eserciti. Questo popolo ha detto, Il tempo non è ancora venuto : il tempo che la Casa del Signore ha

da esser riedificata.

3 E perciò la parola del Signore fu rivelata per lo profeta Haggeo:

dicendo.

4 E egli ben tempo per voi d'abi-tar nelle vostre case intavolate, mentre questa Casa resta diserta i 5 Ora dunque, così ha detto il Si-

gnor degli eserciti. Ponete mente

alle vie vostre.

6 Voi avete seminato assai, ed avete riposto poco: avete man-giato, e non vi siete potuti saziare: vete bevuto, e non vi siete potuti inebbriare: siete stati vestiti, e niuno s'è potuto riscaldare: e co-lui che s'è messo a servir per pres-so, l'ha fatto per mettere il suo salario in un sacco forato.

7 Così ha detto il Signor degli eserciti, Ponete mente alle vie

vostre.

8 Salite al monte, ad adducetene del legname, ed edificate questa Casa: ed io mi compiacerò in essa, e mi glorificherò: ha detto il

Signore.

9 Voi avete riguardato ad assai, ecco, ciò s'é ridotto a poco; ed

avete menato in casa, ed lo ho soffiato sopra. Perchè i dice il Signor degli escroiti. Per la mia Ca-sa, che è diserta : la dove ciascun

di voi corre per la sua casa. 10 Perciò, il cielo è stato serrato sopra voi, per non dar rugiada: la terra ezlandio ha ristretta la sua rendits.

11 Ed io ho chiamata la secchessa sopra la terra, e sopra i monti, e sopra'l frumento, e sopra'l mosto, e sopra l'olio, e sopra tutte ciò che la terra produce: e sopra gli uo-mini, e sopra le bestie, e sopra tutta la fatica delle mani.

12 Or Zorobabel, figliuolo di Seal-tiel, e Iosua, figliuolo di Iosadac, sommo Sacerdote, e tutto'l rimanente del popolo, ubbidirono alla voce del Signore Iddio loro, ed alle parole del profeta Haggeo, se-condo che'i Signore Iddio loro l'avea mandato: e'i populo temette

del Signore.
13 Ed Haggeo, messo del Signore. disse al popolo, per commession del Signore, lo son con voi: dice

il Signore.

14 il Signore adunque destò lo spirito di Zorobabel, figliuolo di Scaltlel, governatore di Giuda, e lo spirito di Ioeua, figliuolo di Iosadac, sommo Sacerdote, e lo spirito di tutto'i rimanente del popolo: e vennero, e lavorarono intorno alla Casa del Signor degli eserciti, loro Dio.

15 Ció fu nel ventesimoquarto giorno del sesto mese, nell'anno

secondo del re Dario.

### CAP. II.

NEL settimo mese, nel ventesiparola del Signore fu rivelata per

10 profeta Haggeo: dicendo, 2 Parla ora a Zorobabel, figliuolo di Scaltiel, governatore di Giuda, ed a losua, figliuolo di losadac. sommo Secerdote, ed al rimanente

del popolo: dicendo,

i

ı

a Chí di voi è rimaso, ch'abbia veduta questa Casa nella sua primiera gloria? e qual la vedete voi al presente? non è essa, appo quel-

la, come nulla agli occhi vostri? 4 Ma pure, fortificati ora, o Zorobabel: dice il Signore: fortificati parimente, o Iosua, figliuolo di Iosadac, sommo Sacerdote: forti ficatevi ancora voi, o popol tutto del pacse: dice il Signore; e met-tetevi all'opera: perciochè io so-zzo con voi: dice il Signor degli erciti:

giai con voi, quando usciste d'a-gitto: e'l mio Spirito dimorerà nel mezzo di voi. 5 Secondo la parola ch' io patte mezzo di voi: non temiate.

6 Perciochè, così ha detto il Signor degli eserciti, Ancora una volta, fra poco, io scrollerò il cielo, e la terra, e'i mare, e l'asciutto:

7 Scrollerò ancora tutte le genti, e la scelta di tutte le nazioni verrà : ed io emplerò questa Casa di gloria : ha detto il Signor degli e-

8 L'argento è mio, e l'oro è mio: dice il Signor degli eserciti. 9 Maggiore sarà la gloria di que-

sta seconda Casa, che la gloria del-la primiera: ha detto il Signor derli eserciti: ed io metterò la pace in questo luogo : dice il Signor degli eserciti.

10 Nel ventesimoquarto giorno del nono mese, nell'anno secondo di Dario, la parola del Signore fu rivelata per lo profeta Haggeo: di-

11 Così ha detto il Signor degli erciti, Domanda ora i sacerdoti, intorno alla Legge: dicendo,

12 Se un' uomo porta della carne consagrata nel lembo del suo vestimento, e toces col suo lembo del pane, o della polta, o del vino, o dell' olio, o qualunque *altra* vi-vanda; sarà *quella* santificata? Ed i sacerdoti risposero, è dissero,

13 Pot Haggeo disse, Se alcuno, essendo immondo per un morto, tocca qualunque di queste cose, non sara ella immonda? Ed i sacerdoti risposero, e dissero, Sì, ella sarà immonda.

14 Ed Haggeo rispose, e disse, Cost è questo popolo, e cost è que-sta nazione, nel mio cospetto: dice il Signore: e cest e ogni opera delle tor mani: anzi quello stesse ch'offeriscono quivi è immondo.

15 Or al presente, ponete mente, come, di questo giorno addietro, avanti che fosse posta pietra sopra pietra nel Tempio del Signore :

16 Da che le cose sono andat così, altri è venuto ad un mucchio di venti misure, e ve ne sono state sel dieci : altri è venuto al tino per attignere cinquanta barili, e ve ne sono stati sol venti.

17 lo v'ho percossi d'arsura, e di rubigine, e di gragnuola, in tutte l'opere delle vostre mani: ma voi non vi siete curati di convertirvi a

me : dice il Signore. 18 Ora considerate, Avanti questo giorno, che è il ventesimoquarto del nono mese: considerate dal giorno, che'l Tempio del Signore è stato fondato.

19 Vera egli più grano ne gra-nai i fino alla vite, ed al fico, ed al melagrano, ed all'ulivo, nulla ha portato: ma da questo giorno innanzi lo vi benedirò.

20 E la parola del Signore fu indirissata la seconda volta ad Haggeo nel ventesimoquarto giorno del mese: dicendo,

21 Paria a Zorobabel, governe tore di Giuda: dicendo, lo scrollerò

il cielo, e la terra:

22 E sovvertirò il trono de' regni, e distruggerò la forza de' reami delle genti: e sovvertirò i carri, e quelli che saranno montati sopra: ed i cavalli, ed i lor cavalleri, saranno abbattuti, ciascuno per la

spada del suo fratello.

23 In quel giorno, dice il Signor degli eserciti, io ti prenderò, o Zorobabel, figliuolo di Scattlel, mio servitore : dice il Signore : e ti met terò come un suggello : perciochè io t'ho eletto : dice il Signor degli eserciti.

# IL LIBRO DEL PROFETA ZACARIA.

### CAP. I.

NELL' ottavo mese, nell' anno accondo di Dario, la parola del Signore fu indiriszata al profeta Zacaria, figliuolo di Berechia, figliuolo d' Iddo : dicendo,

2 Il Signore è stato gravemente adirato contr' a' vostri padri :

3 Ma tu, di' loro, Con ha detto il Signor degli eserciti, Convertitevi a me, dice il Signor degli eserciti, ed lo mi rivolgerò a voi : ha detto il Signor degli eserciti.

4 Non siate come i vostri padri,

a' quali i profeti de' tempi passati ridavano: dicendo, Così ha detto il Signor degli eserciti, Deh, convertitevi dalle vostre vie malvage, e dalle vostre malvage opere: ma essi non m'ubbidirono, e non mi porsero l'orecchie : dice il Signore. 5 I vostri padri dove sono egiino? e que' profeti potevano essi vivere

in perpetuo?
6 Le mie parole, ed i miei statuti, de' quali io avea data commessione a' profeti, miei servitori, non aggiunsero esse pure i padri vostri laonde essi si son convertiti, ed hanno detto, Come il Signor degli eserciti avea pensato di farci, secondo le nostre vie, e secondo le nostre opere, così ha egli operato inverso noi.

7 Nel ventesimoquarto giorno dell' undecimo mese, che è il mese di Sebat, nell' anno secondo di Dario, la parola del Signore fu indirizzata al profeta Zacaria, figliuolo di Berechia, figliuolo d'Iddo:

dicendo.

8 Io ho avuta di notte una visione, ed ecco un' uomo, montato sopra un cavallo sauro, il quale se ne stava fra delle mortine, ch'erano in un luogo basso: e dietro a lui v'erano de cavalli sauri, e de' vaiolati, e de' bianchi.

9 Ed io dissi, Che voglion dire queste cose, Signor mio? E l'Angelo, che parlava meco, mi disse, lo ti mostrerò che vogliono dire

queste cose.

10 E l'uomo, che stava fra le mortine, rispose, e disse, Costoro son quelli che'l Signore ha mandati,

per andare attorno per la terra.

11 E quelli fecero motto all'Angelo del Signore, che stava fra le mortine: e dissero, Noi siamo andati attorno per la terra. dati attorno per la terra : ed ecco,

tutta la terra si riposa, e gode di

quiete.

12 E l'Angelo del Signore si fece a dire, O Signor degli eserciti, infino a quando non avrai tu pietà di Gerusalemme, e delle città di Giuda, contr' alle quali tu sel stato da, contr ane quan tu sei stato gravemente adirato, lo spazio di questi settant' anni? 13 E'i Signore rispose all' Angelo,

che pariava meco, buone parole, parole di consolazione.

14 E l'Angelo, che pariava meco, mi disse, Grida: dicendo, Così ha detto il Signor degli eserciti, lo sono ingelosito di gran gelosia per Gerusalemme, e per Sion:

15 E sono adirato di grande fra contr' alle nazioni che godono d'a-gio, e di quiete: perciochè io era un poco adirato, ma esse hanno aiutato al male.

16 Perciò, così ha detto il Signore, Io mi son rivolto verso Gerusa-lemme in compassione: la mia Casa sarà in essa riedificata : dice il. Signor degli eserciti : e'l regolo sarà disteso sopra Gerusalemme.

17 Grida ancora: dicendo, Cost ha detto il Signor degli eserciti. Ancora traboccheranno di beni le mie città: e'l Signore consolerà ancora Sion, ed eleggerà ancora Gerusalemme.

18 Poi io alzai gli occhi, e riguar-dai, ed ecco quattro corna.

19 Ed io dissi all'Angelo che parlava meco, Che vogiton dire queste corna? Ed egli disse, Queste son le corna, c'hanno dissipato Giuda, Israel, e Gerusalemme.

20 Pol 1 Signore mi fece vedere quattro fabbri. 21 Ed jo dissi, Che vengono s far

costoro? Ed egli rispose, e disse, Quelle son le corna, c'hanno dis pato Giuda, secondo che niuno ha alzato il capo: ma costoro son venuti per dar loro lo spavento: per abbatter le corna delle genti, c'hanno alzato il corno contr'al paese di Giuda per dissiparlo.

### CAP. II.

DOI io alsai gli occhi, e riguar-I dai; ed ecco un' uomo, ch'avea in mano una cordicella da misu-

2 Ed fo gli dissi, Dove vai ? Ed egli mi disse, Io vo a misurar Gerusalemme, per veder qual sig la sua larghessa, e qual la sua lun- ; te la tua iniquità, e t'ho vestito di

3 Ed ecco, l'Angelo, che parlava meco, uscì: ed un'altro Angelo gli uscì incontro.

4 Ed egli gli disse, Corri, parla a quel giovane: dicendo, Gerusalem-me sarà abitata per villate; per la moltitudine degli uomini, e delle bestie, che saranno in mezzo di lei.

6 Ed io le sarò, dice il Signore,

un muro di fuoco d'intorno, e sarò per gloria in mezzo di lei. 6 Oh, oh, fuggite dal paese di Set-

tentrione, dice il Signore : perciochè io v'ho sparsi per li quattro venti del cielo : dice il Signore. 7 Oh, Sion, scampa: tu, ch'abiti con la figliuola di Babilonia.

8 Perciochè, così ha detto il Si-gnor degli eserciti, Dietro alla gio-la. Egli m'ha mandato contr'alle genti che v'hanno spogliati : perciochè chiv i tocca, tocca la pupilla dell' occhio suo.

9 Perciochè, ecco, io levo la mano contr'a loro, ed esse saranno in preda a' lor servi: e voi conosce-

rete che'l Signor degli eserciti m'ha

10 Giubila, e rallegrati, figliuola di Sion: pereiochè ecco, lo vengo, ed abiterò in mezzo di te: dice il

Il E molte nazioni s'aggiugneranno al Signore in quel giorno, e mi saranno per popolo: ed lo abi-terò in mezzo di te, e tu conoscerai che'l Signor degli eserciti m'ha mandato a te.

12 E'l Signore possederà Giuda, per sua parte, nella terra santa:

ed eleggerà ancora Gerusalemme.

13 Silenzio, ogni carne, per la presenza del Signore: perciochè egli s'è destato dalla stanza della sna Santità.

CAP. III.

POL' Signore mi fece vedere Iosua, sommo Sacerdote, che stava ritto in piè davanti all'Angelo del Signore: e Satan stava al-la sua destra, per essergli contra, come parte avversa. 2 E'l Signore disse a Satan, Sgri-

diti 'l Signore, o Satan : sgriditi 'l Signore, c' ha eletta Gerusalemme: non è costui un tizzone scampato

dal fuoco ?

3 Or Iosua era vestito di vesti-

o Ur Iosua era vestuo ur vestu-menti sossi, e stava ritto in piè da-vanti all'Angelo.

4 E l'Angelo prese a dire in questa maniera a quelli che stavano ritti davanti a iui, Toglietegli d'addosso que' vestimenti sossi. Poi gli dis-se, Vedi, io ho rimossa d'addosso a

vestimenti nuovi.

5 Ho parimente detto, Mettaglisi una tiara netta in sul capo. Co-loro adunque gli misero una tiara netta in sul capo, e lo vestirono di vestimenti nuovi. Or l'Angelo del Signore stava in piè.

6 E l'Angelo del Signore protestò a Iogua: dicendo,

Così ha detto il Signor degli eserciti, Se tu camini nelle mie vie ed osservi ciò ch'io ho ordinato che s'osservi; tu giudicheral la mia Casa, e guarderal i miel Cortili: ed lo ti darò di caminare fra costo-

8 Or ascolta, Iosua, sommo Sacerdote, tu, ed i tuoi compagni, che seggono nel tuo cospetto: perciochè voi siete uomini di prodicio:

perciochè, ecco, lo adduco il mio Servitore, Il Germoglio. 9 Perciochè, ecco il pietra, ch'io ho posta davanti a Josua: sopra quell' una pietra vi sono sette oc-chi: ecco, io scolpisco la scultura d'assa: d'ica il Signory degli segeritit. d'essa : dice il Signor degli eserciti : e torrò via l'iniquità di questo paese in un giorno.

10 In quel giorno, dice il Signor degli eserciti, voi chiamerete ciascuno il suo compagno sotto alla

vite, e sotto al fico.

CAP. IV.

POI l'Angelo che parlava meco ritornò, e mi destò, a guisa d'uomo ch'è destato dal suo sonno. 2 Ed egli mi disse, Che vedi? io dissi, lo ho riguardato, ed ecco un candelliere tutto d'oro, disopra al quale v'è un bacino, e sopra candelliere vi sono sette sue lamane: e vi sono sette colatoi, per le lampane, che sono in cima del candelliere.

3 Vi sono ancora due ulivi disoora ad esso : l'uno dalla destra del

bacino, e l'altro dalla sinistra. 4 Ed io feci motto all' Angelo che

parlava meco, e gli dissi, Che voglion dire queste cose, Signor mio? 5 E l'Angelo che pariava meco rispose, e mi disse, Non sai tu che vogilon dire queste cose ? Ed lo dis-

6 Ed egli rispose, e mi disse in questa maniera, Quest' è la parola del Signore a Zorolabel : Non per

esercito, nè per forsa: ma per lo mio Spirito: ha detto il Signor degli eserciti.
7 Chi sei tu, o gran monte, da-vanti a Zorobabel! tu sarai ridott

in piano: e la pietra del capo sari tratta fuori, con rimbombanti ac clamasioni, Grazia, grazia ad essa 2 M

8 Poi le parola del Signore mi fu indirizzata: dicendo,

9 Le mani di Zorobabel hanno fondata questa Casa, e le sue mani altres) la compleranno: e lu conoscerai che'l Signor degli eserciti bu' ha mandato a vol.

10 Pervioche, chi e colui c'ha pprezzato il giorno delle picciole cose? Pursi rallegreranno: e que' sette, che son gli occli del Signore, che vanno attorno per tutta la terra, riguarderanno la pietra del piombino in mano di Zorobabel. Il Ed in rispost, e gli disst, Che region dire questi due ulivi, che

cono dalla destra, e dalla sinistra del candelliere?

12 E presi di nuovo a dirgli, Che vogiion dire questi due ramuscelli d'ulivo, che sono allato a' due doccioni d'oro, che versano in giù loro

13 Ed egli mi disse, Non sai tu che voglion dire queste cose? io dissi, No, Signor mio.

14 Ed egli disse, Questi ramuscelli sono i due figliuoli dell'olio, che stanno ritti appresso'l Signor di tutta la terra.

CAP. V.

POI alzai di nuovo gli occhi e riguardai : ed ecco un ruotolo

2 E l'Angelo mi disse. Che vedi?

Ed io dissi. Io veggo un ruotolo volante, la cui lunghezza è di venti cubiti e la larghezza di dieci cubiti.

3 Ed egli mi disse, Quest' è l'ese-crazione, ch'è uscita fuori sopra la faccia di tutta la terra: perciochè da un lato, ogni ladro è stato riciso, secondo quella: e dall'altro, ogni uomo che giura falsamente è stato riciso, secondo quella.

4 Io l'ho messa fuori, dice il Signor degli eserciti, ed è venuta con-tr'alla casa del ladro, e contr'alla casa di chi giura per lo mio Nome falsamente: ed è dimorata in mezzo della sua casa, e l'ha consuma. ta, insieme col suo legname, e le

sue pietre.

5 Poi l'Angelo che parlava meco
uscì, e mi disse, Deh, alza gli occhi, e riguarda: che cosa è questa ch'e-

sce fuori?

6 Ed io dissi, Che cosa è ? Ed egli disse, Quest' è un moggio, ch'e-soc. Poi disse, Quest' è l'occhio loro, che va per tutta la terra. 7 Ed ecco, una massa di piombo

fu portata: ed ecco una donna, che sedeva in mezzo del moggio. 8 Ed egli disse, Quest' è l'empietà. %d egli la gittò in mezzo del mog-794 gio: poi gittò la massa del piombo

in su la bocca d'esso. 9 Poi, io alzai gli occhi, e riguardai : ed ecco, due donne uscivano. le quali aveano il vento nelle loro ale: ed aveano dell' ale somiglian-

ti all'ale d'una cicogna : ed esse levarono il moggio fra cielo, e 10 Ed io dissi all'Angelo che par-

lava meco, Dove portano esse il

moggio? 11 Ed egli mi disse, Nel paese di Sinear, per edificargli quivi una casa : e quivi sarà stanziato, e posato sopra la sua base.

CAP. VI.

DOI alzai di nuovo gli occhi, e riguardai: ed ecco quattro carri, ch'uscivano d'infra due monti : e que' monti ereno monti di rame.

2 Nel primo carro v'erano cavalli sauri, e nel secondo carro cavalli

morelli :

3 E nel terzo carro cavalli bian. chi, e nel quarto carro cavalli sau-

ri, faldellati di bianco. 4 Ed io presi a dire all' Angelo che

parlava meco, Che roglion dire queste cose, Signor mio i 5 E l'Angelo rispose, e mi disse, Questi sono i quattro spiriti del ci lo, ch'escono dalla presenza del Signore di tutta la terra, dove stan-

no. 6 Il carro, nel qual sono i cavalli morelli, esce verso'i paese del Set-tentrione: ed i bianchi escono dietro a loro: ma i faldellati di bianco

escono verso'i paese del Messodi. 7 Poi uscirono i sauri, e richiesero d'andare a scorrere per la terra. Ed egli disse lovo, Andate, scorrete per la terra. Essi adunque scorse-

ro per la terra.

8 Poi egli mi chiamò, e mi parlò: dicendo, Vedi, quelli ch'escono verso'l paese del Settentrione hanno acquetata l'ira mia nel pacse del Settentrione.

9 Poi la parola del Signore mi fu

indirizzata: dicendo.

10 Prendi, d'infra quelli che sono stati in cattività, da Heldai, da Tobia, e da Iedaia: vieni anche in quell' istesso giorno, ed entra in casa di Iosia, figliuolo di Sefania, i quali son venuti di Bablionia: Il Prandi, dico, da loro dell'ar-gento, e dell'oro, e fanne delle co-

rone: e mettile sopra'l capo di losua, figliuolo di Iosadac, sommo Sacerdote:

12 E parla a lui: dicendo, Così ha detto il Signor degli eserciti. Ecco un'uomo, il cui nome è, li

Germoglio: ed egli germoglierà sotto di sè, ed edifichera il Tempio

del Signore. 13 Ed egli sarà quel ch'edificherà il Tempio del Signore, e porterà la gloria: e sedera, e signoreggerà sopra'l suo trono, ed insieme sarà. Sacerdote sopra'l suo seggio: e consiglio di pace sarà fra questi

due.
14 E, quant' è alle corone, sieno per Helem, e per Tobia, e per le-daia, e per Hen, figliuolo di Sefania; per ricordanza nel Tempio del Signore-

15 E que' che son lontani verranno, ed edificheranno nel Tempio del Signore: e voi conoscerete che'l Signor degli eserciti m' ha mandato a voi : e questo avverra, se pure ascoltate la voce del Signore Iddio vostro.

CAP. VII.

OI avvenne, nell' anno quarto del re Dario, che la parola del Signore fu indirizzata a Zacaria, nel quarto giorno del nono mese, cioè, di Chisleu:

· 2 Quando que' della Casa di Dio ebbero mandati Sareser, e Reghemmelec, ed i lor principali, per far supplicazione nel cospetto del Si-

gnore:

3 E per dire a' sacerdoti della Casa del Signor degli eserciti, ed a profeti, in questa maniera, Piagnerò io nel quinto mese, separandomi, come ho fatto gia per tanti anni ?

& E la parola del Signore mi fu

indirizzata: dicendo,

5 Paria a tutto'l popolo del paese, ed a' sacerdoti : dicendo, Quando voi avete digiunato, e pianto, nel quinto, e nel settimo mese, lo spalo di settant' anni, avete voi pur digiunato a me?

quando voi mangiate. quando bevete, non siete voi quelli che mangiate, e che bevete i

7 Non son queste le parole che'l Signore ha fatte predicare per li profeti de tempi passati, mentre Gerusalemme era abitata, e tranquilla, insieme con le sue città d'intorno: ed era parimente abitata la parte Meridionale, e la planura ? 8 Poi la parola del Signore fu indirizzata a Zacaria : dicendo,

9 Cost disse già il Signor degli eser-citi, Fata fedet giudicio, ed usate benignità, e pietà, clascuno inver-so i suo fratello:

10 E non oppressate la vedova, nè l'orfano, ne l'forestiere, nè l'povero: e non macchinate nel vostro cuere male alcuno l'uno contr' all' altro.

11 Ma essi ricusarono d'attendere. e porsero una spalla ritrosa, ed aggravarono le loro orecchie, per non

ascoltare:
12 E rendettero il cuor loro simile ad un diamante, per non ascoltar la Legge, nè le parole che 'l Signoz degli eserciti mandava a dir loro per lo suo Spirito, per lo ministerio de' profeti de' tempi passati: laon-de v'è stata grande indegnazione da parte del Signor degli eserciti.

13 Ed è avvenuto che, come quando egli chiamava, essi non ascoltarono; così, quando hanno gridato, io non gli ho ascoltati:

ha detto il Signor degli eserciti.

14 Ed io gli ho dissipati fra tutte
le genti, le quali essi non conosecvano: e'i passe è state deselato dietro a loro, senza ch'alcuno an-dasse, o venisse più per esso: ed essi hanno messo'i paese dilettissimo in desolazione.

### CAP. VIII.

A parola del Signor degli eserdicendo,

2 Così ha detto il Signor degli eserciti, lo sono ingelosito di gran gelosía per amor di Sion, e sono stato

geloso per essa con grande ira. 3 Così ha detto il Signore, Io son ritornato in Sion, ed abiterò in mezzo di Gerusalemme: e Gerusalemme sarà chiamata, Città di verità, e Monte del Signor degli eserciti. Monte santo.

4 Così ha detto il Signor degli eserciti, Ancora vi saranno de' vecchi, e delle vecchie, che sederanno nelle plazze di Gerusalemme: e ciascuno avrà in mano il suo bastone, per la grande eta.

5 E le piazze della città saranno ripiene di fanciulli, e di fanciulle. che si solazzeranno per le piazze

d'es

6 Così ha detto il Signor degli eserciti. Se ciò par maraviglioso al rimanente di questo popolo in que' giorni, sarà egli però impossibile appo me? dice il Signor degli eserciti.

7 Così ha detto il Signor degli eserciti, Ecco, io salvo il mio popolo dal paese del Levante, e dal paese del Ponente:

8 E gli condurrò, ed abiteranno in mezzo di Gerusalemme, e mi sa-ranno popolo: ed io saro loro Dio, in verita, ed in giustizia.

9 Così ha detto il Signor degli eserciti, Sieno le vostre mani rinforzate, o voi, ch'udite queste parole in questi tempi, dalla bocca de' profeti, che sono stati nel giornoche la 2 M 2

795

Casa del Signor degli eserciti, il Tempio, è stata fondata, per esser riedificata.

10 Perciochè, avanti questi giorni, non v'era alcun premio ne per uomini, ne per bestie : e non v'era alcuna pace a chi andava, e veniva, per cagion del nemico: ed io mandava tutti gli nomini l'uno contr' all' altro:

11 Ma ora, io non sarò al rimanente di questo popolo, come sono stato ne' tempi addietro, dice il Si-

gnor degli eserciti.

12 Perciochè vi sarà sementa di pace: la vite porterà il suo frutto, e la terra produrra la sua rendita, ed i cieli daranno la lor rugiada: ed to faro eredar tutte queste cose al rimanente di questo popolo.

13 Ed avverrà che, come voi, o casa di Giuda, e casa d'Israel, siete stati in maladizione fra le genti, così vi salverò, e sarete in benedizione: non temiate, sieno le vostre

mani rinforzate.

14 Perciochè, così ha detto il Signor degli eserciti, Siccome io pensai d'affliggervi, quando i vostri padri mi provocarono ad indegna-zione, ha detto il Signor degli eserciti, e non me ne son pentito:

15 Così in contrario in questi tempi ho pensato di far del bene a Gerûsalemme, ed alla casa di Giu-

da: non temiate.

16 Queste son le cose ch'avete a fare: Parlate in verità, ciascuno col suo compagno : fate giudicio di verità, e di pace, nelle vostre porte : 17 E non macchinate nel vostro cuore male alcuno l'uno contr'all'altro, e non amate il giuramento falso: perciochè tutte queste cose

son quelle ch'io odio. 18 Poi la parola del Signor degli

eserciti mi fu indirizzata: dicendo, 19 Così ha detto il Signor degli eserciti, Il digiuno del quarto, e'l digiuno del quinto, e'l digiuno del settimo, e'l digiuno del decimo mese, sarà convertito alla casa di Giuda in letizia, ed allegrezza, ed in buone feste : amate dunque la verità. e la pace-

20 Così ha detto il Signor degli eserciti, Ancora avverrà che popoli, ed abitanti di molte città, verranno:

21 E che gli abitanti d'una città andranno all'altra: dicendo, Andiam pure a far supplicazione al Signore, ed a ricercare il Signor

degli eserciti: anch'io v'andrò. 22 E gran popoli, e possenti nazioni, verranno, per cercare il Signor degli eserciti, in Gerusalemme, e per far supplicazione al Signore.

23 Così ha detto il Signor degli

eserciti. In que' tempi avverrà che dieci uomini, di tutte le lingue delle renti, prenderanno un' uomo Giudeo per lo lembo della sua vesta : dicendo. Noi andremo con voi: perciochè abbiamo udito ch'Iddio è con vol

CAP. IX.

I L carico della parola del Signore contr'al paese d'Hadrac, e conr'a Damasco, luogo del suo riposo: perciochè al Signore appartiene l'occhio degli uomini, e di tutte le tribù d'Israel.

2 E quello eziandio porrà i termini ad Hamat, ed a Tiro, ed a Sidon: benchè quelle città sieno grande-

mente savie :

3 E che Tiro s'abbia edificata una fortezza, ed abbia ammassato del l'argento, a guisa del fango delle strade.

4 Ecco, il Signore la scaccerà, e percuoterà i suoi ripari, e gli gitterà nel mare, ed ella sara consumata

col fuoco.

5 Aschelon lo vedrà, e temerà: Gaza anch'ella, e sentirà gran doglia; come anche Ecron: perciochè quella a cui ella riguardava sarà confusa: el re perirà di Gaza, ed Aschelon non sarà più abitata. 6 E de' bastardi abiteranno in As-

dod, ed io distruggerò l'alterezza de' Filistei :

7 E torrò il lor sangue dalla lor bocca, e le loro abbominazioni d'infra i lor denti : e ciò che sarà rimaso apparterrà anch'esso all' Iddio nostro, e sarà come un Capo in Giuda: ma Ecron sard come il Iebuseo.

8 Ed io m'accamperò intorno alla mia Casa, perdifenderla da esercito. da chi va, e viene: e l'esattore non asserà più a loro: perciochè ora io

ho riguardata con gli occhi miel.

9 Festeggia grandemente, o figliuola di Sion: giubila, figliuola di
Gerusalemme. Ecco, il tuo Re, giusto, e Salvatore, umile, e montato sopra un' asino, anzi sopra un puledro d'infra l'asine, verra a te-

10 Ed io sterminerò d'Efraim i carri, e di Gerusalemme i cavalli; e gli archi di guerra saranno di-strutti: e quel Re parlerà di pace alle nazioni ; e la sua signoria sard da un mare all'altro, e dal Fiume

fino agli estremi termini della terra. 11 Quant' è a te, ancora, o Sion, per lo sangue del tuo patto, io ho messi in libertà i tuoi prigioni fuor della fossa, ove non era acqua al-

12 Ritornate alla fortezza, o prigioni di speranza : ancora oggi t'an-nunzio ch'io ti renderò de beni al doppio.

13 Perciochè io m'ho teso Giuda. come un'arco: io ho impugnato Efraim a piena mano, ed ho destati i tuoi figliuoli, o Sion, contr' a' tuoi figliuoli, o lavan: e t'ho renduta simile alla spada d'un' uomo prode.

14 E'l Signore apparirà disopra a loro, e le sue saette saranno tratte, a guisa di folgori; e'l Signore Iddio sonerà con la tromba, e caminerà co' turbini dell' Austro.

15 Il Signor degli eserciti sarà lor protettore: ed essi mangeranno, e ribatteranno le pietre delle frombole; e berranno, e romoregge-ranno, come per lo vino: e saran-no ripieni, come il bacino, come i

canti dell' Altare. tanti dell' Attale.

16 E'l Signore Iddio loro gli salverà in quel giorno, come la greggia del suo popolo: percioche pietre coronate saranno rizzate per

insegne sopra la sua terra. 17 Perciochè quanta sarà la sua bontà? e quanta la sua bellezza? il frumento farà crescere, e fiorire i giovani, e'l mosto le fanciulle.

CAP. X. OMANDATE al Signore la pioggia nel tempo della sta-gione della ricolta: il Signore man-dera lampi, e dara loro nembi di pioggia, ed a ciascuno dell' erba nel suo campo.

2 Concioslacosachè gl'idoli abbiano detta menzogna, e gl'indovini abbiano vedute visioni di falsità, ed i sognatori abbiano detto vanità, ed abbiano date vane consolazioni: perciò, il popolo se n'è andato quà e là, a guisa di pecore, ed è stato oppressato: percioché non v'era alcun pastore.

3 La mia îra s'è accesa contr'a que' pastori, ed io ho fatta punizione sopra i becchi. Dopo che'l Signor degli eserciti ha visitata la Signor degli eserciu ha visitata la sua mandra, la casa di Giuda, egli gli ha fatti essere come il suo cavallo di gloria, nella guerra: 4 Da lui è il cantone, da lui li chiodo, da lui l'arco della guerra:

da lui parimente procede ogni esattore.

5 E saranno simili ad *uomini* prodi, calpestanti nella battaglia i ne-mici, come il fango delle strade: e combatteranno, perciochè il Si-gnore sarà con loro: e quelli che saranno montati sopra cavalli saranno confusi

6 Ed io fortificherò la casa di Giuda, e salverò la casa di Iosef, e gli ricondurrò in casa loro: perciochè io avrò pietà di loro: e saranno come se io non gli avessi mai scacciati lontano: perciochè io sono il 797

Signore Iddio loro, e gli essaudirà. 7 E que' d'Efraim saranno come un' nomo prode, e'l cuor ioro si rallegrera, come per lo vino: ed i lor figliuoli lo vedranno, e si milegreranno: il cuor loro festeggerà nel Signore.

8 lo fischierò toro, e gli raccogliero, quando gli avrò riscattati : e multiplicheranno, come già multi-

plicarono.

9 E, dopo ch'io gli avrò seminati fra I popoli, el ricorderanno di me in paesi lontani : e viveranno co lor figliuoli, e se ne ritorneranno. 10 Ed lo gli ricondurro dai paese d'Egitto, e gli raccogliero d'Assiria, e gli menerò nel paese di Galand, è nel Libano: è quello non

bastern loro, 11 Ed egli passerà per lo stretto del mare, e percuoterà l'onde nel mare, e tutte le profondità fiume saranno seccate: el'alterezza d'Assur sarà abbattuta, e lo scettro d' Egitto sarà tolto via.

12 Ed io gli fortificherò nel Si-gnore, ed essi camineranno nel suo Nome: dice il Signore.

CAP. XL.

PRI, o Libano, le tue porte, e'l fuoco consumerà i tuoi cedri. 2 Urlate, abeti : perciochè i cedri son caduti, e gli alberi nobili sono stati guasti: urlate, querce di Basan: perciochè la selva chiusa è stata abbattuta.

3 V'è un grido d'urlo de' pastori, perciochè la lor gioria è stata gua-

sta: v'è un grido di ruggito de' leoncelli, perciochè l'altezza del Giordano è stata guasta. 4 Così ha detto il Signore Iddio

mio, Pastura le pecore esposte ad uccisione:

5 I cui comperatori le uccidono. e non ne son tenuti colpevoli: ed i cui venditori dicono, Benedetto sia il Signore: io son pure arric-chito: ed i cui pastori non le ri-

sparmiano punto.
6 Perciochè io non risparmierò
più gil abitanti del paese: dice il
Signore: anzi ecco, io farò cader
gil uomini nelle mani l'un dell' altro, e nelle mani del lor re: ed essi metteranno il paese in con-quasso, ed io non gli riscuoterò dal-

7 lo adunque pastural le pecore esposte ad uccisione, che son veramente le più povere della greggia: e mi presi due verghe: all' una posi nome Piacevolezza, ed all' al-tra posi nome Dissipatori: e pastu-rai la greggia.

8 Ed io sterminai tre pastori in

## ZACARIA, XI. XII. XIII.

un mese: ma l'anima mia s'accorò per essi, ed anche l'anima loro

m'ebbe a sdegno.

9 Ed lo dissi, lo non vi pasturerò
più: quella che muore muola, uella che perisce perisca, e quelle che rimangono mangino la carne l'una dell' attra.

10 Ed to presi la mia verga, detta Piacevolessa, e la spessai : annul-lando il mio patto, ch'io avea fatto

con tutti i popoli.
11 E quello fu annullato in quel giorno, ed i poveri d'infra la greg-gia che m'osservavano conobbero che ciò era parola del Signore.
12 Ed io dissi loro, Se così vi pia-

ce, datemi'l mio premio: se no, rimanetevene. Ed essi mi pesarono trenta sicli d'argento per lo

mio premio.

13 E'l Signore mi disse, Gittagli via, perche sieno dati ad un vaselhaio: quest' è il prezzo onorevole, nel quale io sono stato da loro apprezzato. lo presi adunque i trenta sicii d'argento, e gli gittai nella Casa del Signore, per esser dati ad un vasellaio.

14 Pol ruppi la mia seconda ver-ga, detta Dissipatori: rompendo la fratellanza fra Giuda, ed Israel. 15 El Signore mi disse, Prediti

ancora gli arnesi d'un passo pastore.

16 Perciochè, ecco, io farò surgere nei paese un pastore, il qual non avrà cura delle pecore che periranno: egli non cerchera le disperse, e non risanerà le fiaccate, e non sostenterà quelle che stanno ancora in piè : ânzi mangerà la carne delle grasse, e schianterà loro l' unghie.

17 Guai al pastore da nulla, ch'abbandona la greggia: la spada so-prasta al suo braccio, ed al suo occhio destro: il suo braccio si eccherà del tutto, e'l suo occhio destro sarà del tutto occurato.

CAP. XII.

Il carico della parola del Signore intorno ad Israel. Il Signore, c'ha stesi i cieli, ed ha fondata la terra; e che forma lo spirito dell'uomo dentro d'esso; dice,

2 Ecco, io farò che Gerusalemne sara una coppa di stordimento tutti i popoli d'intorno: ezian-lo, quando avranno posto l'asseio a Gerusalemme, facendo guer-

a contr'a Giuda.

3 Ed avverrà in quel giorno ch'io arò che Gerusalemme sarà una pietra pesante a tutti i popoli: tutti coloro che se la caricheranno addosso saranno del tutto lacerati. 798

E tutte le nazioni della terra si

rauneranno contr'a lei.

4 Ma in quel giorno, dice il Signore, lo percuoterò tutti i cavalli di smarrimento, ed i lor cavalestori di smania: ed aprirò i miel occhi sopra la casa di Giuda, e percuoterò di cecità tutti i cavalli de'

popoli. 5 Ed i capi di Giuda diranno nel cuor loro, Oh sienmi fortificati gii abitanti di Gerusalemme, nel Si-

gnor degli eserciti, lor Dio. 6 In quel giorno farò che i capi di Giuda saranno come un focolare fra delle legne, e come una fiaccola accesa fra delle manelle di biade: e consumeranno a destra, ed a sinistra, tutti i popoli d'intorno: e Gerusalemme sarà ancora abitata nel luogo suo, in

Gerusalemme. 7 E'l Signore salverà imprima I

tabernacoli di Giuda: aciochè la gioria della casa di David, e la gioria degli abitanti di Gerusalemme, non s'innalzi sopra Giuda. 8 In quel giorno il Signore sarà protettore degli abitanti di Gerusalemme : e colui d'infra loro che vacillerà sarà in quel giorno simile a David: e la casa di David sard come un Dio, come un An-gelo del Signore, davanti a loro.

9 Ed avverrà in quel giorno ch'io cercherò tutte le nazioni che verranno contr'a Gerusalemme, per

distruggerle:

10 E spanderò sopra la casa di David, e sopra gli abitanti di Ge-rusalemme, lo Spirito di grazia, e di supplicazioni ; e riguarderanno a me ch'avranno trafitto: e ne aranno cordoglio, simile al cordoglio *che si fa* per lo figliuolo unico: e ne saranno in amaritudine,

come per un primogenito. 11 In quel giorno vi sarà un gran cordoglio in Gerusalemme, quale il cordoglio d'Hadadrimmon, nella campagna di Meghiddon.

12 E'l paese farà cordoglio, ciascuna nazione a parte: la nazione della casa di David a parte, e le lor mogli a parte: la nazione della casa di Natan a parte, e le lor mogli a parte:

13 La nazione della casa di Levi. a parte, e le lor mogli a parte : la nazione della casa di Simi a parte,

e le lor mogli a parte: 14 Tutte le nazioni rimase ciacuna a parte, e le lor mogli a parte.

### CAP. XIII.

N quel giorno vi sarà una fonte aperta alla casa di David, ed agli abitanti di Gerusalemme, per j

lo peccato, e per l'immondisia.

2 Ed avverra in quel giorno, dice il Signor degli eserciti, ch'io pacse, ed essi non saranno più ri-cordati: ed ancora torrò via dal paese i profeti, e lo spirito immondo.

3 Ed avverrà che, quando alcuno profetizzera ancora, suo padre, e sua madre, che l'avranno generato, gli diranno, Tu non viveral: conciosiacosache tu abbi proferita mensogna nel Nome del Signore: e suo padre, e sua madre, che l'avranno generato, lo trafiggeranno, mentre egli profetimera. 4 Ed avverra in quel giorno, che

i profeti saranno confusi, ciascuno della visione ch'egli avrà propoeta, quando egli profetimava: e non si vestiranno più d'ammanto

velloso, per mentire.

5 E ciascun di loro dirà, Io non son profeta, io son lavorator di terra: perciochè altri m'ha fatto andar dietro al bestiame fin dalla mia giovanezza.

6 E gli si dira, Che voglion dire quelle ferite, che tu hal in messo delle mani? Ed egli dira, Son quelle che mi sono state date nella

casa de' miei amici. casa de 'mie amic.

7 0 spada, destati contr'al mio
Pastore, contr'all' uomo ch'è mio
prossimo: dice il Signor degli eserciti: percuoti 'l Pastore, e le pecore
saranno disperse: ma pure lo volgerò la mia mano sopra i piccoli.

8 Ed avverrà in tutta la terra,

dice il Signore, che le due parti ne saranno sterminate, e morranno: e la terza dimorerà sol di resto in

9 Ed ancora metterò quella terza nel fuoco, e nel cimento, come si mette l'argento; e gli proverò, come si prova l'oro: essi invoche-ranno il mio Nome, ed io rispon-derò loro: io dirò, Essi sono mio popolo: e ciascun di loro dirà, Il Signore è l' Iddio mio.

### CAP. XIV.

ECCO, un giorno viene, man-dato dal Signore, nel quale le tue spoglie saranno spartite nel messo di te, o Gerusalemme.

2 Ed lo adunerò tutte le nazioni contr'a Gerusalemme in battaglia. e la città sarà presa, e le case saranno predate, e le donne stor-sate: e la metà della città andrà in cattività: ma il rimanente del popolo non sarà sterminato dalla

3 Poi 1 Signore uscirà, e com-

batterà contr'alle nazioni come nel giorno ch'egli combattè, nel gior-

no della battaglia.

4 Ed i suoi piedi si fermeranno in quel giorno sopra'i monte degli Ulivi, che è dirincontro a Gerusalemme, dal Levante: e'l monte degli Ulivi sara fesso per la metà. lal Levante al Ponente: e vi si furd una grandissima valle: e la metà del monte si ritrarrà verso'l Settentrione, e l'alfra sua metà verso'l Mezzodì.

5 E voi fuggirete nella valle de' miei monti: perciochè la valle di que' monti giugnerà fino ad Asal: e fuggirete come fuggiste per lo tremoto a' di d'Uzzia, re di Gluda: e'i Signore Iddio mio verra. e tutti

i santi saranno teco.

6 Ed avverrà in quel giorno che la luce non sarà serenità, e caligine.

7 E vi sarà un giorno unico, che è conosciuto al Signore, che non sarà composto di giorno, e di notte: ed al tempo della sera vi sarà luce. 8 Ed in quel giorno avverrà che dell' acque vive usciranno di Gerusalemme: la metà delle quali trarrà verso'i mare Orientale, e

l'altra metà verso'i mare Occidentale: e quelle dureranno state, e verno. 9 E'l Signore sarà Re sopra tutta la terra. In quel giorno non vi sarà altri che'l Signore, e'l Nome

del Signore. 10 Tutto'l paese sarà mutato in una pianura, da Gheba fino a Rim-mon, che e dal Mezzodì di Gerusalemme : e Gerusalemme sarà esal-tata, ed abitata nel luogo suo, dalla porta di Beniamin fino al luogo della prima porta, e fino alla porta de' cantoni: e dalla torre d' Hana-neel fino a' torcoli del re.

Il E si abitera in essa, e non vi sarà più distruzione a modo d'interdetto: e Gerusalemme sarà abi-

tata in sicurtà.

12 E questa sarà la piaga, della quale il Signore percuoterà tutti i popoli ch'avranno guerreggiato contr'a Gerusalemme: Egli farà struggere la carne d'ognun di lo-ro, stando lui in piè: i suoi occhi eziandio si struggeranno ne' lor buchi, e la sua lingua gii si struggerà nella bocca.

13 Ed avverra, in quel giorno. che'l fracasso del Signore sar grande fra loro : e ciascun di lor prenderà la mano del suo comp gno, e mettera la mano sopra

mano del suo compagno. 14 Giuda eziandio guerreggei contr'a Gerusalemme : e le ricche

### ZACARIA, XIV.

ne di tutte le nezioni saranno raunate d'ogn' intorno, oro, ed argento, e vestimenti, in grandis quantità.

15 La piaga ancora de cavalli, de muli, de camelli, e degli asini, e di tutte le bestie, che saranno in quelle

osti, sard come quella.

16 Ed avverrà che tutti quelli che saranno rimasi di tutte le nazioni, che saranno venute contr' a Gerusalamno venute contr a Geru-salemme, saliranno d'anno in an-no, per adorare il Re, il Signor de-gli eserciti; e per celebrar la festa de Tabernacoli.

17 Ed avverra che, se alcuni delle nazioni della terra non salgono in Gerusalemme, per adorare il Re, il Signor degli eserciti, e' non ca-

derà sopra loro alcuna pioggia.

18 E se la nazione d'Egitto non vi ale, e non vi viene, exiandio sopra loro non caderà alcuna pioggia : vi

sarà la piaga, della quale il Signare percuoterà le nazioni che non sa-ranno sallito per celebrar la festa de Tabernacoi. 19 Tal sarà la punizione dei peccato di Egitto, e la punizione dei peccato di tutte le nazioni, che non

saliranno per celebrar la festa de Tabernacoli.

20 In quel giorno vi sarà sopra le borchie de' cavalli, SANTITA' AL SIGNORE: e le caldaie nella Casa del Signore saranno come i bacini davanti all' Altare.

21 Ed ogni caldaia, in Gerusa-lemme, ed in Giuda, sarà consarrata al Signor degli eserciti: e tutti quelli che sacrificheranno verranno, e prenderanno di quelle caldaie, e cuoceranno in esse: e non vi sarà più Cananeo alcune nella Casa del Signor degli eserciti, in quel giorno.

# IL LIBRO DEL PROFETA MALACHIA.

CAP. I.

IL carico della parola del Si-gnore, indirizzata ad Israel per Malachia.

2 lo v'ho amati: ha detto il Signore. E voi avete detto, In che ci hai amati? Non era Esau fratello di Iacob? dice il Signore. Or io

ho amato Iacob; 3 Ed ho odiato Esau, ed ho messi i suoi monti in desolazione, ed ho abbandonata la sua eredità a' dra-

goni del diserto.

4 Se pure Edom dice, Noi siamo impoveriti: ma torneremo ad edificare i luoghi diserti: così ha detto il Signor degli eserciti, Essi edificheranno, ma io distrugge-rò: e saranno chiamati, Contrada d'empietà, e, Popolo, contr'al quale il Signore è indegnato in per-

petuo.

5 E gli occhi vostri lo vedranno, e voi direte, Il Signore sia magnificato dalla contrada d' Israel.

6 In figliuolo dee onorare il padre, el servitore il suo signore: se dun-que lo son Padre, ove è il mio nore ? e se son Signore, ove è il alo timore? ha detto il Signor deli eserciti a voi, o sacerdoti, che prezzate il mio Nome. E pur ite, In che abbiamo noi sprezzato tuo Nome?

Voi offerite in sul mio Altare lel cibo contaminato. E pur dite, In che t'abbiamo noi contaminato? In ciò, che voi dite, La mensa del Signore è spregevole.

8 E. quando adducete un' animal cieco, per sacrificarlo, non v'è male alcuno: parimente, quando adducete un' animal zoppo, od infermo, non v'e male alcuno: presentalo pure al tuo governatore: te ne saprà egli grado, o gli sarai tu ac-cettevole? ha detto il Signor degli eserciti.

9 Ora dunque, supplicate pure a Dio, ch'egli abbia pietà di noi : questo essendo proceduto dalle vostre mani, sarebbegli alcun di voi accettevole? ha detto il Signor degli eserciti.

10 Chi è eziandio d'infra voi colui che serri le porte? E pur voi non accendete il fuoco sopra'l mio Altare per nulla. Io non vi gradisco: ha detto il Signor degli eserciti: e non accetterò alcuna offerta dalle vostre mani.

11 Ma, dal sol levante fino al po-nente, il mio Nome sara grande nente, il mio Nome sard grande fra le genti: ed in ogni luogo s'of-ferira la mio Nome profumo, ed of-ferta pura: percicohe il mio Nome sard grande fra le genti: ha detto il Signor degli eserciti. 12 Ma, quant'e a voi, voi lo pro-fanate: dicendo, La mensa del Si-fanate: dicendo, La mensa del Si-

gnore è contaminata: e, quant' è

alla sua rendita, il suo cibo è sprerevole.

13 Voi avete estandio detto, Ecco, puanta fatica! E pure a lui avete dato l'affanno: ha detto il Signor degli eserciti : mentre adducete animali rapiti, e soppi, ed infermi : e gli adducete per offeria : gli gradi | l' ha amato, ed abbia sposate delle rei io dalla vostra mano l' ha detto | figlinole di dii stranjeri.

il Signore. 14 Or maladetto sia il frodolente, il quale, avendo nella sua mandra un maschio, vota, e sacrifica al Signore un' *animal* difettuoso: conclesiacosach'io sia il gran Re; ha detto il Signor degli eserciti; e'l mio Nome sia tremendo fra le genti.

CAP. II.

RA dunque, o sacerdoti, a voi s'indirizza questo comanda-

2 Se voi non ubbidite, e non vi mettete in cuore di dar gioria al mio Nome; ha detto il Signor demin vome; la detto i Signor egli esercit; lo manderò contr'a voi la maladizione, e maladirò le vostre benedizioni: ed anche, giù le ho maladette: perciochè vol non vi mettete questo in ctuore.

3 Ecco, io sgriderò le vostre semente, e verserò dello sterco sopra le vostre facce, lo sterco delle vostre feste : e sarete pertati via nel

luogo di quello.

4 E voi conoscerete ch'io v'avea mandato questo comandamento, aciochè il mio patto fosse con Levi : ha detto il Signor degli eser-

5 Il mio patto fu già con lui, con vita, e pace: e gli diedi quelle cose, per lo timore, del quale egli mi temette: e percioche egli ebbe spa-vento del mio Nome.

6 La Legge della verità fu nella ma becca, e non si trovò alcuna iniquità nelle sue labbra : egli caminò meco in pace, ed in dirittura, e convertì moiti dall' iniquità.

7 Conclosiacosachè le labbra del sacerdote abbiano a conservar la scienza, e s'abbia da cercar la Legge dalla sua bocca: perciochè egli è

l'Angelo del Signor degli eserciti. 8 Ma voi vi siete stornati dalla via, voi ne avete fatti intopparsi molti nella Legge, voi avete vio-lato il patto di Levi: ha detto il Si-

gnor degli eserciti.

9 Laonde altresì v'he renduti vili, ed abietti appo tutto'l popolo: ccome voi non osservate le mie vie, ed avete riguardo alla qualità delle persone nella Legge. 10 Non abbiamo noi tutti uno stes-

so Padre ? non ci ha uno stesso Dio creati? perchè usa dislealtà l'uno inverso l'altro, violando il patto

de' nostri padri?

11 Giuda ha usata dislealtà; ed abbominazione è stata commessa in Israel, ed in Gerusalemme: conciosiacosachè Giuda abbia profanata la santità del Signore che 801

figliuole di dij stranieri.
12 Il Signore sterminera da' ta-bernacoli di Giuda, all'uomo ch'a-vra ciò fatto, colui che vegghia, e colui che canta, e colui che presenta offerte al Signor degli eserciti

13 Ed in secondo luogo voi fate questo: Voi coprite di lagrime, di planto, e di strida, l'Altar del Si-gnore, tal ch'egli non riguarda più all'offerte, e non riceve più dallo vostre mani cosa alcuna a

14 E pur dite, Perchè? Perciochè il Signore è stato testimonio fra te, e la moglie della tua giovanessa, inverso la quale tu usi dislealtà; benchè ella sia tua consorte, e la

moglie del tuo patto.

15 Or non fece egli um solo uomo? e pure egli aves abbondanza di spirito: e che vuol dire quell'un solo? Egli cercava una progenie di Dio. Guardatevi adunque sopra lo spirite vostro, che niun di soi usi disicaltà inverso la moglie della sua giovanezza.

16 Che se pur l'odia, rimandila; ha detto il Signere Iddio d'Israel; e copra la violenza col suo vesti mento; ha detto il Signor degli Guardatevi adunque soeserciti pra lo spirito vostro, che non usiate

distentà.

17 Voi avete travagliato il Signore con le vostre parole: e pur di-te, In che l'abbiamo travagliato? In ciò che voi dite, Chiunque fa male piace al Signore, ed egli pe de diletto in tali: overo, ove el'Iddio del giudicio?

CAP. III. FCCO, io mando il mio Angelo, ded egli acconcerà la via davanti a me: e subito il Signore, il qual voi cercate, e l'Angelo del Patto, il qual voi disiderate, verrà nel suo Tempio: ecco, egli viene: ha detto il Signor degli eserciti. 2 E chi sosterrà il giorno della sua

venuta? e chi durera, quando egli apparira? perciochè egli è come il fuoco di chi fonde i metalli, e come l'erba de purgatori di panni.

3 Ed egli sedera, struggendo, e purgando l'argento: e nettera i figliuoli di Levi, e gli affinera a guisa dell'oro, e dell'argento: ed essi offeriranno al Signore offerte

in giustizia. 4 E l'offerta di Giuda, e di Gert salemme, sarà piacevole al Signo re, come a' di antichi, e come ne

gli anni di prima.
5 Ed io m'accosterò a voi in giu dicio; e sarò testimonio pronte 2 M 3

### MALACHIA, III. IV.

contr' agl' incantatori, e contr' agli adulteri, e contr'a quelli che giura-no falsamente, e contr'a quelli che fraudano il mercenario della sua mercede; ed oppressano la vedova, e l'orfano; e pervertono il di-ritto del forestiere, e non mi temo-

no: ha detto il Signor degli eserciti. 6 Perciochè lo sono il Signore che non mi muto, voi figliuoli di Ia-

7 Fin dal tempo de vostri padri, voi vi siete stornati da miei statuti, e non gli avete osservati. Convertitevi a me, ed lo mi rivolgerò a voi: ha detto il Signor degli eserciti. E pur voi dite, In che ci convertiremo?

8 L'uomo dee egli rubare Iddio, che voi mi rubate? E pur dite, In che t'abbiamo noi rubato? Nelle decime, e nell'offerte.

9 Voi sarete maladetti di maladiione, perciochè mi rubate: o na-

zione tutta quanta.

10 Portate tutte le decime, nelle conserve, e siavi del cibo nella mia Casa: e fin da ora provatemi in questo; ha detto il Signor degli eserciti: se io non v'apro le cateratte del cielo, e non vi verso tanta benedizione che non le bastanete.

11 Io sgriderò, oltr' a ciò, per amor vostro, le bestie divoranti, ed esse non guasteranno più i frutti della terra, e le vostre viti non isperderanno più ne' campi : ha detto il Signor degli eserciti.

12 E tutte le genti vi prediche-ranno beati: perciochè voi sarete un paese di diletto: ha detto il Signor degli eserciti

13 Voi avete usate parole dure contr's me: ha detto il Signore. E pur dite, Che abbiamo noi detto

14 Voi avete detto, In vano si servea Dio: e ch'abbiamo noi gua-dagnato, mentre abbiamo osser-vato ciò ch'egli ha comandato che s' osservi, e mentre siamo caminati vestiti a bruno, per lo Signor degli eserciti.?

15 Ora dunque noi reputiamo

beati i superbi: benchè operino emplamente, pur sono edificati: benché tentino il Signore, pur sotro scarmonti.

16 Allora coloro che temono il Signore hanno parlato l'uno all'altro, e'l Signore è stato attento, e l'ha adite ; ed un libro di memoria è stato scritto nel auo cospetto, per coloro che temono il Signore, e the pensano al suo Nome.

17 E quelli mi saranno, ha detto li Signor degli eserciti, nel giorno ch'io operero, un tesoro riposto: ed to gli risparmiero, come un'uomo risparmia il suo figliuolo che

lo serve.

IN E, se pur vei vi convertite. voi vedrete qual differenza v'e tra'l giusto, e l'emplo; tra colui che Berva Iddio, a colui che non lo BETYC.

CAP. IV.

) ERCIOCHE ecco, quel giorno viene, ardente come un forno: e tutti i superbi, e chiunque opera. empiamente, saranno come stoppla: e'l giorne che viene gli divam-pera: ha detto il Signor degli eserciti: tai che non lascerà loro ne radice, nè ramo,

2 Ma a vol. che temete il mio Nome, si levera il Sole della giu-Hizin, e guarigione sard nelle sue ale: e voi uscirete, e saltellerete a

gulsa di vitelli di stia :

3 E calpesterete gli empi: percioché saranne come cenere sotto la pianta de' vostri piedi, nel gior-no ch' io operero: ha detto il Signor degli eserciti.

4 Ricordatevi della Legge di Moise, mio servitore; al quale io ordinai in Horeb statuti, e leggi, per

tutto brael.

5 Ecco, to vi mando il profeta Elia, avanti che venga quei grande, e spaventevole glorno del Si-

gnore.
6 Ed egli convertirà il cuor de pa dri n' figiluoti, e'i cuor de' figiluoli a' lor padri: che talora lo non venga, e non percuota la terra di sterminio a modo d'interdetto.

# NUOVO TESTAMENTO

DEL

# NOSTRO SIGNORE E SALVATORE

GESÙ CRISTO:

TRADOTTO

IN LINGUA ITALIANA,

DA

GIOVANNI DIODATI.

3 11: 日本

### EVANGELO DI

## SAN MATTEO.

CAP. L

L IBRO della generazione di Gesù Cristo, figliuolo di David, figliuolo d'Abraham.

2 Abraham generò Isaac, ed Isaac generò Iacob; e Iacob generò Giu-da, ed i suoi fratelli;

3 E Giuda generò Fares, e Zara, di Tamar ; e Fares generò Earom ; ed Esrom generò Aram ;

4 Ed Aram generò Aminadab; ed Aminadab generò Nassson; e Naasson generò Salmon ; 5 E Salmon generò Booz, di Ra

hab; e Booz generò Obed, di Rut; ed Obed genero les

6 E lesse generò il re David; e'l re David generò Salomone, di quel-

la ch'era stata d'Uria; 7 E Salomone genero Roboam; e Roboam genero Abia; ed Abia

generò Asa 8 Ed Asa generò losafat; e losafat enerò Ioram ; e Ioram renerò

9 Ed Hozia generò Ioatam ; e Ioa tam generò Achaz; ed Achaz generò Ezechia;

10 Ed Ezechia generò Manasse; e

Manases genero Amon; ed Amon genero Iosia; 11 E Iosia genero Ieconia, ed i suoi fratelli, che furono al tempo della cattività di Bablionia;

12 E, dopo la cattività di Babi-onia, Ieconia generò Salatiel; e salatiel generò Zorobabel;

3 E Zorobabel generò Abiud; ed ud generò Eliachim; ed Elia-

genero Azor;
- Ed Azor genero Sadoc; e Sadoc merò Achim : ed Achim generò

iliud 15 Ed Eliud generò Eleazar; ed Eleazar generò Mattan; e Mat-

tan generò Iacob; 16 Ed Iacob generò Iosef, marito di Maria, della quale è nato Gesù, che è nominato Cristo.

17 Così tutte le generazioni, da Abraham fino a David, son quattordici generazioni; e da David fino alla cattività di Babilonia, altresì quattordici ; e dalla cattività di Babilonia fino a Cristo, altresi

quattordici. 18 Or la natività di Gesù Cristo l

avvenne in questo modo: Maria. sua madre, essendo stata sposata a losef, avanti che fossero venuti a stare insieme, si trovò gravida: il che era dello Spirito Santo.

19 E losef, suo marito, essendo uome giusto, e non volendols publicamente infamare, voleva oc-

cultamente lasciaria.

20 Ma, avendo queste cose nell'animo, ecco, un'angelo del Signore rii apparve in sogno : dicendo, losef, figliuol di David, non temere di ricever Maria, tua moglie: perciochè ciò ch'in essa è generato è dello Spirito Santo.

21 Ed ella partorirà un figliuolo, e tu gli porrai nome Gesù: percio-chè egli salverà il suo popolo da'

lor peccati

22 Or tutto ciò avvenne, aciochè 'adempiesse quello ch'era stato etto dal Signore, per lo profeta: dicendo.

23 Ecco, la Vergine sarà gravida, e partorirà un figliuolo, il qual sarà chiamato Emmanuel: il che, interpretato, vuol dire, Dio con noi. 24 E Iosef, destatosi dal sonno, fece secondo che l'angelo del Signore gli avea comandato: e ricevette la sua moglie:

25 Ma egii non la conobbe, fin ch' ebse partorito il suo figliuol primogenito. Ed ella gil pose nome GESU.

CAP. II.

OR, essendo Gesù nato in Bet-leem di Giudea, a' di del re Erode, ecco, de' magi d'Oriente arrivarono in Gerusalemme :

2 Dicendo, Dove è il Re de Giudei, che è nato? conclosiacosachè noi abbiamo veduta la sua stella in Oriente : e siamo venuti per adorarlo.

3 E'l re Erode, udito *questo,* fu turbato, e tutta Gerusalemme con

lui. 4 Ed egli, raunati tutti i principali sacerdoti, e gli scribi del popolo, s'informò da loro dove il Cristo dovea nascere.

5 Ed essi gli dissero, In Betleem di Giudea : perciochè così è scritto per lo profeta,

6 E tu, Betleem, terra di Giuda,

## EVANGELO DI S. MATTEO, II. III.

non sel punto la minima fra i capi : di Giuda: perciochè di te uscirà un Capo, il qual pascerà il mio popolo

7 Allora Erode, chiamati di na-acceo i magi, domando loro del tempo appunto, che la stella era

8 E, mandandogli in Betleem, disse loro, Andate, e domandate diligentemente del fanciulino: e, quando l'avrete trovato, rappor-tatelomi, aciochè ancora io venga, e l'adori

9 Ed essi, udito il re, andarono: ed ecco, la stella, ch'aveano veduta in Oriente, andava dinanzi a loro, finchè, giunta di sopra al luogo dove era il fanciullino, vi si fermò.

10 Ed cod, veduta la stella, si rallegrarono di grandissima allegressa. 11 Ed, entrati nella casa, trovarono il fanciullino, con Maria, sua madre: e, gittatisi in terra, adorarono quello: ed, aperti i lor tesori, gli offerirono doni, oro, incenso, e

12 Ed, avendo avuta una rive-lazion divina in sogno, di non tornare ad Erode, per una altra strada

si ridussero nel lor paese. 13 Or, dopo che si furono dipartiti. ecco, un'angelo del Signore apparve in sogno a losef: dicendo, Destati, e prendi 'l fanciullino, e sua madre, e fuggi in Egitto, e sta' quivi, fin ch'io tel dica : perciochè Erode cercherà il fanciulino, per

farlo morire. 14 Egli adunque, destatosi, prese il fanciullino, e sua madre, di

notte, e al ritrasse in Egitto: 15 E stette quivi fino alla morte d'Erode: acloché s'adempiesse quello che fu detto dal Signore per lo profeta: dicendo, lo ho chiamato il mio Figliuolo fuor d'Egitto.

16 Allora Erode, veggendosi bef-fato da magi, s'adirò gravemente; e mandò a fare uccidere tutti i fanciulli ch' erano in Betleem, ed in ciuiii ch' erano in Betteem, ed in tutti i suoi confini, d'età da due anni in giù ; secondo 'i tempo, del quale egli s'era dilligentemente in-formato da magi.

17 Allora s'adempiè quello che fu detto dal profeta leremia: dicendo, 18 Un grido è stato udito in Rama,

un lamento, un pianto, ed un gran rammarichio: Rachel piagne i suoi

giluoli, e non è voluta esser con-lista, perciochè non sono più. 19 Or, dopo ch' Erode fu morto, cco, un' angelo del Signore aparve in sogno a Iosef, in Egitto: mciullino, e sua madre, e vattene el paese d'Israel: perciochè co-#4 loro che cercavano la vita del fanciullino sono morti.

21 Ed egli, destatosi, prese il fanciullino, e sua madre, e venne nel

pacee d' larael. 22 Ma. avendo udito ch' Archelao regnava in Gludea, in luogo d'Erode, suo padre, temette d'andar là : ed, avendo avuta una ri-

velazion divina in sogno, si ri-trasse nelle parti della Galilea. 23 Ed, essendo venuto là, abitò in una città, detta Nazaret : aciochè s'adempiesse quello che fu det-to da' profeti, ch' egli sarebbe chis-mato Nasareo.

CAP. III. R in que' giorni venne Gio-vanni Battista, predicando nel

diserto della Giudea: 2 E dicendo, Ravvedetevi: perclochè il regno de' cieli è vicino.

3 Perciochè questo Giovanni è quel del qual fu parlato dal pro eta Isala: dicendo, V' una voce d'uno che grida nel diserto, Acconciate la via del Signore, addirissate i suoi sentieri.

4 Or esso Giovanni avea il suo vestimento di pel di camello, ed una cintura di cuolo intorno a' lombi: e'l suo cibo erano locuste.

e mel salvatico. 5 Allora Gerusalemme, e tutta la Giudea, e tutta la contrada d'intorno al Giordano, uscirono a lui. 6 Ed erano battezzati da lui nel

Giordano, confessando i lor peccati. 7 Or egli, veggendo molti de Fa-risci, e de Sadducci, venire al suo battesimo, diese loro, Progenie di vipere, chi v'ha mostrato di fug-gir dali' ira a venire?

8 Fate adunque frutti degni della penitenza:

9 E non pensate di dir fra voi stessi, Noi ablamo Abraham per padre: perciochè lo vi dico, Che Iddio può, esiandio di queste pie-tre, far sorgere de figliuoli ad Abraham.

10 Or già è ancora poeta la scure alla radice degli alberi: ogni al-bero adunque; che non fa buon frutto, sarà di presente taglisto, e gittato nel fuoco.

11 Ben vi battezzo io con acqua. a penitensa: ma colui che viene dietro a me è più forte di me, le cui suole io non son degno di por-tare: egli vi battemera con lo Spirito Santo, e col fuoco. 12 Egli ha la sua ventola in ma-

no, e monderà interamente l'aic sua, e raccoglierà il suo grano nel rranaio: ma arderà la paglia col fuoco inestinguibile.

### EVANGELO DI S. MATTEO, III.-V.

13 Allora venne Gesù di Galilea al Giordano a Giovanni, per esser da lui battezzato.

14 Ma Giovanni lo divietava forte: dicendo, lo ho bisogno d'esser battezzato da te, e tu vieni a me !

15 E Gesù, rispondendo, gli disse, Lascia al presente: perciochè così ci conviene adempiere ogni giustizia. Allora egli lo lasciò.

16 E Gesù, tosto che fu battezzato, sall fuor dell' acqua: ed ecco, i cieli gli s'apersero, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere in somiglianza di colomba, e venir sopra esso.

17 Ed ecco una voce dal cielo, che disse, Questo è il mio diletto Figliuolo, nel quale io prendo il mio compiacimento.

CAP. IV.

LLORA Gesù fu condotto dallo Spirito nel diserto, per esser tentato dal diavolo.

2 E, dopo ch'ebbe digiunato quaranta giorni, e quaranta notti, alla

fine ebbe fame.

ante cooc tame.

3 ET tentatore, accostatoglisi, disee, Se pur tu sei Figiluol di Dio, di che queste pietre divengano pani.

4 Ma egli, rispondendo, disee, Egli è acritto, L'uomo non vive di pan solo, ma d'ogni parola che procede dalla bocca di Dio.

5 Allora il diavolo lo trasportò

o Anora il davoni lo trasporto mella santa città, e lo pose sopra l'orlo dei tetto dei templo de G E gli disse, Se pur sei Figliuo di Dio, gittati giù: perciochè egli è scritto, Egli darà ordine a' suoi angell intorno a te: ed essi ti torno per un del lor mort, che talors per con del lor mort, che talors ranno nelle lor mani ; che talora tu non t'intoppi del ple in alcuna

pietra. 7 Gesù gii disse, Egli è altresì critto, Non tentare il Signore Id-

8 Di nuovo il diavolo lo trasportò sopra un monte altissimo, e gli mostro tutti i regni del mondo, e la lor gloria:

9 E gli disse, Io ti darò tutte queste cose, se, gittandoti in ter-

ra, tu m'adori. 10 Allora Gesù gli disse, Va', Satana: conciosiacosach'egli sia scrit-to, Adora il Signore Iddio tuo, e servi a lui solo-

11 Allora il diavolo lo lasciò: ed ecco, degli angeli vennero a lui, e gli ministravano.

12 Or Gesù, avendo udito che

Giovanni era stato messo in prigione, si ritrasse in Galilea. 13 E, lasciato Nazaret, venne ad

abitare in Capernaum, città posta in su la riva del mare a' confini di Zabulon, e di Neftall:

14 Aciochè s'adempiesse quello che fu detto dal profeta Isaia: di-

15 Il paese di Zabulon, e di Neftali, traendo verso'i mare, la contrada d'oltra'l Giordano, la Galilea de' Gentili :

16 Il popolo che giaceva in tenebre, ha veduta una gran luce : ed a coloro, che giacevano nella contrada e nell'ombra della morte,

s'è levata la luce. 17 Da quel tempo Gesù comin-ciò a predicare, ed a dire, Ravve-detevi: perciochè il regno de cieli

è vicino. 18 Or Gesù, passeggiando lun-go'l mare della Galilea, vide due fratelli, Simon, detto Pietro, ed Andrea, suo fratello, i quali gittavano la rete nel mare; perciochè

erano pescatori:
19 E disse loro, Venite dietro a me, ed io vi farò pescatori d'uomini. 20 Ed essi, lasciate prontamente

le reti, lo seguitarono

21 Ed egli, passato più oltre, vide due altri fratelli, Iacobo, il figliuol di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, in una navicella, con Zebedeo, lor padre; i quali racconcia-vano le lor reti: e gli chiamò. 22 Ed essi, lasciata prestamente

la navicella, e'l padre loro, lo se-

guitarono. 23 E Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle lor sinagoghe, e predicando l'evan-gelo del regno, e sanando ogni malattia, ed ogni infermità fra'i

popolo. 24 E la sua fama andò per tutta la Siria : e gli erano presentati tutti quelli che stavano male, tenuti di varie infermità, e dolori ; gl'indemoniati, ed i lunatici, ed i pa-ralitici: ed egli gli sanava.

25 E molte turbe lo seguitarono di Galilea, e di Decapoli, e di Ge-rusalemme, e della Giudea, e d'ol-

tre il Giordano.

### CAP. V.

ED egli, veggendo le turbe, sali sopra'l monte: e, postosi a sedere, i suoi discepoli s'accostarono a lui.

2 Ed egli, aperta la bocca, gli ammaestrava: dicendo,

3 Beati i poveri in ispirito: per-

ciochè il regno de' cieli è loro. 4 Beati coloro che fanno cordo-

glio: perciochè saranno consolati. 5 Beati i mansueti : perciochè essi erederanno la terra

6 Beati coloro che sono affamati. ed assetati di giustizia: perciochè saranno saziati.

### EVANGELO DI S. MATTEO, V.

7 Reati i misericordical: perciochè misericordia sarà lor fatta.

8 Beati i puri di cuore: perciochè vedranno iddio.

9 Beati i pacifici: perciochè saranno chiamati figliuoli d'Iddio. 10 Beati coloro che son perseguiti per cagione di giustisia : per-ciochè il regno de' cieli è loro.

11 Voi sarete besti, quando gli somini v'avranno vituperati. e perseguiti; e, mentendo, avranno detto contr'a voi ogni mala paroia

per cagion mia. 12 Rallegratevi, e giubilate: perciochè il vostro premio è grande ne' cieli: conclosiacosache così abbiano perseguiti i profeti che sono stati innanzi a voi.

13 Voi siete il sal della terra: or, se il sale diviene insipido, con che salerassi egli? non val più a nulla, se non ad esser gittato via, e ad

er calpestato dagli uomini. 14 Voi siete la luce del mondo : la città posta sopra un monte non

può esser nascosta.

15 Parimente, non s'accende la lampana, e si mette sotto'l moggio: ansi si mette sopra'l candel-llere, ed ella luce a tutti coloro che sono in casa:

16 Così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini: aclochè veggano le vostre buone opere, e glorifichino il Padre vostro, che è

ne ciell.

17 Non pensate ch'io sia venuto per annullar la legge, od i profeti: io non son venuto per annullargii;

anzi per adempiergli. 18 Perciochè, io vi dico in verità, che, finchè sia passato il cielo, e la terra, non pure un iota, od una punta della legge trapasserà, ch'o-gni cosa non sia fatta.

19 Chi adunque avrà rotto uno di questi minimi comandamenti, ed avrà così insegnati gli uomini, sarà chiamato il minimo nel regno de' cieli : ma colui che gli metterà ad effetto, e gl'insegnerà, sarà chiamato grande nel regno de' cieli.

20 Perciochè io vi dico che, se la vostra giustizia non abbonda più che quella degli scribi, e de Farisei, voi non entrerete punto nel

regno de' cieli. 21 Voi avete udito che fu detto zli antichi, Non uecidere: e chiunue ucciderà sarà sottoposto al udicio:

2 Ma io vi dico, che chiunque adira contr'al suo fratello senza igione sarà sottoposto al giudicio : chi gli avra detto, Raca, sara auttoposto al concistoro: e chi gli avrà detto. Passo, sarà sottomesto

alla geenna del fuoco. 23 Se dunque tu offerisci la tua offerta sopra l'altare, e quivi ti ricordi che'l tuo fratello ha qual-

che cosa contr'a te:

24 Lascia quivi la tua offerta dinanzi all'altare, e va', e riconciliati prima col tuo fratello: ed allora vieni, ed offerisci la tua offerta.

25 Fa! presto amichevole accordo col tuo avversario, mentre sei tra via con lui ; che talora il ruo avversario non ti dia in man del gindice, e'l giudice ti dia in man del

sergente, e sij cacciato in prigione. 26 Io ti dico in verità, che tu non uscirai di là, finchè tu abbi pagato l'ultimo quattrino.

27 Voi avete udito che fu detto agli antichi, Non commettere a-

dulterio:

28 Ma io vi dico, che chiunque riguarda una donna, per appetirla, già ha commesso adulterio con lei nel suo cuore.

29 Or, se l'occhio tuo destro ti fa intoppare, cavalo, e gittalo via da te: perciochè egli val meglio per te ch'un de' tuol membri perisca, che non che tutto'i tuo corpo sia

gittato nella geenna. 30 E, se la tua man destra ti fa intoppare, mozzala, e gittala via da te: perciochè egli val meglie per te ch'un de' tuoi membri perisca, che non che tutto'i tuo corpo sia gittato nella geenna. 31 Oregli fu detto, Che, chiunque

ripudiera la sua moglie, le dia

scritta del divorzio:

32 Ma io vi dico, Che chiunque avrà mandata via la sua moglie, salvo che per cagion di fornica-zione, la fa esser adultera: e chiunque avrà sposata colei ch'è mandata via commette adulterio

33 Oltr'a ciò, voi avete udito che fu detto agli antichi, Non ispergiurarti: anzi attieni al Signore le

cose ch'avrai giurate 34 Ma io vi dico, Del tutto non giurate : nè per lo cielo, perciochè è il trono di Dio;

35 Nè per la terra, perciochè è lo scannello de' suoi piedi; nè per Gerusalemme, perciochè è la città

del gran Re. 36 Non giurare eziandio per lo tuo capo: conclosiacosachè tu non possi fare un capello bianco, o nero.

37 Anzi, sia il vostro parlare, Sì, sì: No, no: ma ciò che è di soverchio, sopra queste parole, procede dal maligno.

38 Vol avete udito che fu detto,

## EVANGELO DI S. MATTEO, V. VI.

Occhio per occhio, e dente per i

39 Ma io vi dico, Non contra-state al male: anzi, se alcuno ti percuote in su la guancia destra, rivolgigli ancor l'altra. 40 E, se alcuno vuol contender teco, e torti la tonica, lasciagli

exiandio il mantello.

41 E. se alcuno t'angaria un mi-

glio, vanne seco due.

42 Da's chi ti chiede, e non riflutar la domanda di chi vuole prendere alcuna cosa in prestanza d 43 Voi avete udito ch'egli fu det-

to. Ama il tuo prossimo, ed odia il

tuo nemico:

44 Ma io vi dico. Amate i voetri nemici, benedite coloro che vi maladicono, fate bene a coloro che y'odiano, e pregate per coloro che vi fanno torto, e vi perseguitano: 45 Aciochè siate figliuoli del Pa-

dre vostro, che è ne' cieli: con-ciosiacosach'egli faccia levare il suo sole sopra i buoni, e sopra i malvagi; e piovere sopra i giusti, e sopra gi'ingiusti.

46 Percioche, se voi amate coloro che v'amano, che premio ne avrete? non fanno ancora i publi-

cani lo stesso?

47 E, se fate accoglienza solo a' vostri amici, che fate di singolare? non fanno ancora i publicani il simigliante?

48 Voi adunque siate perfetti. come è perfetto il Padre vostro, che è ne cieli.

CAP. VI.

UARDATEVI di far la vostra Gimosina nel coepetto degli uomini, per esser da loro riguardati: altrimenti, voi non ne avrete premio appo'l Padre vostro, che è ne' cieli.

2 Quando adunque tu farai limosina, non far sonar la tromba dinanzi a te, come fanno gl'ipocriti nelle sinagoghe, e nelle piazze, per essere onorati dagli uomini: io vi dico in verità, che ricevono il pre-

mio loro. 3 Ma, quando tu fai limosina, non sappia la tua sinistra quello che fa la destra:

Aciochè la tua limosina si faccia in segreto: e'i Padre tuo, che riguarda in segreto, te ne renderà

a retribuzione in palese. 5 E, quando tu farai orazione, non esser come gl'ipocriti: per-ciochè essi amano di fare orazione, stando ritti in plè, nelle sinagoghe, e ne' canti delle piazze, per esser veduti dagli uomini: io vi dico in yerità, che ricevono il lor premio.

6 Ma tu, quando farai orazione. entra nella tua cameretta, e serra il tuo uscio, e fa' orazione al Padre tuo, che è in segreto: e'l Padre tuo, che riguarda in segreto, ti renderà la tua retribuzione in

palese. 7 Or, quando farete orazione, non usate soverchie dicerie, come i pagani: perciochè pensano d'es-sere esauditi per la moltitudine

delle lor parole.

8 Non gli rassomigliate adunque:
percioche il Padre vostro sa le cose di che voi avete bisogno, innanzi che gliele chieggiate

9 Voi adunque orate in questa maniera: Padre nostro, che sei ne' cieli, sia santificato il tuo nome.

10 Il tuo regno venga. La tua volontà sia fatta in terra come in cielo.

11 Dacci oggi il nostro pane coti- . diano. 12 E rimettici i nostri debiti, co-

me noi ancora gli rimettiamo a' nostri debitori.

13 E non indurci in tentazione, ma liberaci dal maligno: perciochè tuo è il regno, e la potenza, e

la gloria, in sempiterno. Amen. 14 Perciochè, se voi rimettete agli uomini i lor falli, il vostro Padre celeste rimetterà ancora a voi i vostri :

15 Ma, se voi non rimettete agit uomini i lor falli, il Padre vostro altresì non vi rimetterà i vostri.

16 Or. quando digianerete, non siate mesti d'aspetto, come gl'ipocritt: percioche essi si siormano le facce, neloché apparisea agli unmini che diglunano: lo vi dico in verità, che rice vono Il lor premio. 17 Ma tu, quando digiuni, ugniti I

capo, e lavati la faccia: 18 Acioché non apparisca agli

uomini che tu diguni, ma al Padre tuo, il quale è in segreto: e'i Padre tuo, che rignarda in segreto, ti renderà la tua retribuzione in palese.

19 Non vi fate tesori in terra, ove la tignuola, e la ruggine guastano; ed ove i ladri sconficcano, e ru-

bano:

20 Anni, fatevi tesori in cielo, ove nè tignuola, nè ruggine guasta ; ed ove i ladri non sconficcano, e non rubano.

21 Perciochè, dove è il vostro tesoro, quivi eziandio sara il vostro

cuore. 22 La lampana del corpo è l'oc chio: se dunque l'occhio tuo puro, tutto'l tuo corpo sarà allu minato.

23 Ma, se l'occhio tuo è viziato

## EVANGELO DI S. MATTEO, VI. VII.

tutto'i tuo corpo sarà tenebroso: i se danque il lume ch'e in te è tenebre, quante saranno le tenebre

24 Niuno può servire a due si-gnori: percioche, o ne odierà l'uno, ed amera l'altro: overo, s'atterra all' uno, e spresserà l'altro: voi non potete servire a Dio, ed a Mammona.

25 Perciò, io vi dico, Non siate con ansietà solleciti per la vita vostra, che mangerete, o che berrete: nè per lo vostro corpo, di che vi vestirete : non è la vita più che'i nutrimento, e'l corpo plù che'l ve-

stire ? 26 Riguardate agli uccelli del cielo: come non seminano, e non mietono, e non accolgono in granai : e pure il Padre vostro celeste gli nudrisce : non siete voi da

molto più di loro?

27 E chi è colui di voi, che con la sua sollecitudine possa aggiunere alla sua statura pure un cupito;

28 Ed intorno al vestire, perchè siete con ansietà solleciti ? avvisate come crescono i gigli della campagna : essi non faticano, e non

29 E pure io vi dico, che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu vestito al pari dell'un di loro.

30 Or se Iddio riveste in questa maniera l'erba de campi, che oggi è, e domane è gittata nel forno; non *vestirà egli* molto più voi, o nomini di poca fede?

31 Non siate adunque con ansietà solleciti: dicendo, Che mangeremo, o che berremo, o di che saremo

vestiti?

32 (Conciosiacosachè i pagani sieno quelli che procaccino tutte queste cose:) perciochè il Padre vostro celeste sa che voi avete bisogno di tutte queste cose.

33 Anzi, cercate imprima il regno di Dio, e la sua giustizia: e tutte queste cose vi saranno soprag-

giunte.

34 Non siate adunque con ansietà solleciti del giorno di domane: perclocke il giorno didomane sara sollecito delle cose sue : basta a ciascun giorno il suo male.

CAP. VII.

TON giudicate, aciochè non sia-te giudicati. 2 Perciochè, di qual giudicio voi

giudicherete, sarete giudicati: e della misura che voi misurerete, sarà altresì misurato a voi.

3 E, che guardi tu il fuscello ch' è

nell' occhio del tuo fratello, e non avvisi la trave ch' e nell' occhio tuo ?

4 Overo, come dici al tuo fratello. Lascia che io ti tragga dell' occhio il fuscello, ed ecco la trave nell' oc-

chie tue? 5 Ipocrito, trai prima dell'occhio

tuo la trave, e poi avviserai di trarre dell' occhio del tuo fratello il

fuscello. 6 Non date ciò ch' è santo a' cani. e non gittate le vostre perle dinanzi a' porci : che talora non le cal-

pestino co' piedi; e, rivoltisi, non

vi lacerino. 7 Chiedete, e vi sarà dato: cercate, e troverete: picchiate, e vi

sara aperto. 8 Perciochè, chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e sarà aperto a chi picchia

9 Evvi egli alcun' uomo fra voi, il quale se'i suo figliuolo gli chiede del pane, gli dia una pietra?

10 Overo anche, se gli chiede un pesce, gli porga un serpente?

11 Se dunque voi, che siete malvagi, sapete dar buoni doni a vostri figliuoli, quanto maggiormente il Padre vostro, ch' è ne cieli, dara egli cose buone a coloro che lo richiederanno?

12 Tutte le cose adunque, che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele altresi voi a loro: perciochè questa è la legge, ed i profeti.

13 Entrate per la porta stretta,

perciochè larga è la porta, e sp ziosa la via, che mena alla perdi-zione: e molti son coloro ch'entra-

no per essa.

14 Quant' è stretta la porta, ed angusta la via che mena alla vita! e pochi son coloro che la trovano. 15 Or, guardatevi da falsi profeti, i quali vengono a voi in abito di

pecore : ma dentro son lupi rapaci. 16 Voi gli riconoscerete da frutti

loro: colgonsi uve dalle spine, o fichi da' triboli? 17 Così, ogni buono albero fa buo-

ni frutti: ma l'albero malvagio fa frutti cattivi.

18 L'albero buono non può far frutti cattivi, ne l'albero malvagio far frutti buoni.

19 Ogni albero che non fa buon frutto è tagliato, e gittato nel fuoco. 20 Voi adunque gli riconoscerete

da' lor frutti 21 Non chiunque mi dice, Signo-

re, Signore, entrera nel regno de cieli: ma chi fa la volonta del Padre mio, ch' è ne' cieli.

22 Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo, ed in

## EVANGELO DI S. MATTEO, VII. VIII.

nome tuo cacciati demoni, e fatte in nome tuo molte potenti operazioni?

23 Ma jo allora protesterò loro. In non vi conobbi giammai: dipartitevi da me, voi tutti operatori d'ini-

quità.

24 Perciò, lo assomiglio chiunque ode queste mie parole, e le mette ad effetto, ad un uomo avveduto, il quale ha edificata la sua casa sopra la roccia :

25 E. quando è caduta la pioggia, e son venuti i torrenti, ed i venti hamno soffiato, e si sono avventati

a quella casa, ella non è però caduta: perciochè era fondata sopra la roccia. 26 Ma.chiunque ode queste parole, e non le mette ad effetto, sara as-

somigliato ad un'uomo pazzo, il quale ha edificata la sua casa sopra

la rena:

27 E, quando la pioggia è caduta, son venuti i torrenti, ed i venti hanno soffiato, e si sono avventati a quella casa, ella è caduta, e la

sua ruina è stata grande. 28 Or, quando Gesù ebbe forniti questi ragionamenti, le turbe stu-pivano della sua dottrina:

29 Perciochè egli le ammaestrava, come avendo autorità, e non come gli scribi.

CAP. VIII.

R, quando egii fu sceso dal monte, molte turbe lo seguitarono. 2 Ed ecco, un lebbroso venne, e l'adorò : dicendo, Signore, se tu vuoi, tu puoi nettarmi.

3 E Gesu, distesa la mano, lo toc-cò: dicendo, Sì, io il voglio, sij netto. Ed in quello stante la lebbra d'esso fu nettata.

4 E Gesù gli disse, Guarda che tu nol dica ad alcuno: ma va', motrati al sacerdote, ed offerisci l'offerta che Moisè ordinò, in testimonianza a loro.

5 Or, quando egli fu entrato in

Capernaum, un centurione venne

a lui, pregandolo:
6 E dicendo, Signore, il mio famiglio giace in casa paralitico, gravemente tormentato.

7 E Gesti gli disse, lo verrò, e lo

anerò.

8 E 1 centurione, rispondendo. disse, Signore, io non son degno che ta entri sotto al mio tetto: ma solamente di' la parola, e 'l mio fa-

miglio sara guarito.

9 Percioche io sono uomo, sottoposto alia podestà altrui, ed ho sotto di me de soldati: e pure, se dico all'uno, Va', egli va: e se all'altro, Vieni, egil viene: e se dico al mio servitore, Fa' questo, egli lo fa.

10 E Gesù, avendo udite queste cose, si maravigliò : e disse a coloro che lo seguitavano. Io vi dico in verità, che non pure in Israel ho trovata cotanta fede.

11 Or io vi dico, che molti verranno di Levante, e di Ponente, e sederanno a tavola con Abraham, con Isaac, e con Iacob, nel regno

de' cieli. 12 Ed i figliuoli del regno saranno gittati nelle tenebre di fuori. Quivi sarà il pianto, e lo stridor de' denti. 13 E Gesù disse al centurione, Va: e, come hai greduto, siati fatto. E'l

suo famiglio fu guarito in quello stanta

14 Poi Gesù, entrato nella casa di Pietro, vide la suocera d'esso che giaceva in letto con la febbre.

15 Ed egli le toccò la mano: e la febbre la lasciò, ed ella si levò, e

ministrava loro.

16 Or, fattosi sera, gli furono pre-sentati molti indemoniati: ed egli, con la parola, cacciò fuori gli spiriti, e sanò tutti i malati:

17 Aciochè s' adempiesse ciò che fu detto dal profeta Isaia: dicendo, Egli ha prese sopra sè le nostre in-fermità, ed ha portate le nostre

malattie 18 Or Gesù, veggendo d' intorno a sè moite turbe, comando che si

passasse all'altra riva.

19 Allora uno scriba, accostatosi,
gli disse, Maestro, io ti seguirò, do-

vunque tu andrai. 20 E Gesù gli disse, Le volpi hanno delle tane, e gli uccelli del cielo de'nidi: ma il Figliuol dell' uomo

non ha pur dove posi 'l capo.
21 Poi un' altro, ch' era de' suoi discepoli, gli disse, Signore, per-mettimi che prima io vada, e seppellisca mio padre. 22 Ma Gesù gli disse, Seguitami, e

lascia i morti seppellire i lor morti. 23 Ed essendo egli entrato nella navicella, i suoi discepoli lo seguitarono.

24 Ed ecco, avvenne in mare un gran movimento, talchè la navicella era coperta dall'onde: or egli dormiva.

25 Ed i suoi discepoli, accostatisi, lo svegliarono: dicendo, Signo-re, salvaci, noi periamo.

26 Ed egli disse loro, Perchè avete voi paura, o uomini di poca fede? E. destatosi, sgridò i venti, e'l mare : e si fece gran bonaccia.

27 E la gente sì maravigliò: dicendo, Quale uomo è costul, che eziandio il mare, ed i venti gli ubbidiscono?

28 E, quando egli fu giunto all'altra riva, nella contrada de' Gher-

# EVANGELO DI S. MATTEO, VIII. IX.

gheseni, gli si fecero incontro due indemoniati, usciti de monumenti, fieri oltre modo, tal che niuno poteva passar per quella via.

29 Ed ecco, gridarono: dicendo, Che v'e tra noi e te, o Gesù, Figliuol di Dio ? sei tu venuto qua, per tormentarci innanzi 'l tempo ? 30 Or lungi da esai v'era una greggia di molti porci, che pa-

31 Ed i demoni lo pregavano: dicerdo, Se tu ci cacci, permettici d'andare in quella greggia di porci. 32 Ed egli disse loro, Andate. Ed

essi, ueciti, se n'andarono in quella greggia di porci; ed ecco, tutta quella greggia di porci si gitto per lo precipizio nei mare, e quelli morirono nell'acque.

33 E coloro che gli pasturavano fuggirono: ed, andati nella città, rapportarono tutte queste cose, ed

anche il fatto degl' indemoniati.
34 Ed ecco, tutta la città uscì incontro a Gesù: ed, avendolo veduto, lo pregarono che si dipar-tisse da' lor confini.

CAP. IX.

D egli, entrato nella navicella. passò all'altra riva, e venne

nella sua città 2 Ed ecco, gli fu presentato un

paralitico, che giaceva in letto. E. Gesù, veduta la fede loro, disse al paralitico, Figliuolo, sta' di buon cuore, i tuoi peccati ti son rimessi. 3 Ed ecco, alcuni degli scribi dicevano fra sè stessi, Costui bestemmis.

4 E Gesù, veduti i lor pensleri, disse, Perchè pensate voi cose malvage ne' vostri cuori ?

5 Perciochè, quale è più agevole, dire, I tuoi peccati ti son rimessi, o ver dire, Levati, e camina?

6 Or, aciochè voi sappiate che 'l Figliuol dell' uomo ha autorità in terra di rimettere i peccati, Tu, levati, (disse egli allora al paralitico,) togli 'l tuo letto, e vattene a

casa tua. 7 Ed egli, levatosi, se n'andò a

asa sua

8 E le turbe, veduto ciò, si maravigliarono, e giorificarono Iddio, ch'avea data cotal podestà agli uomini

9 Poi Gesù, passando oltre, vide un' uomo, che sedeva al banco della gabella, chiamato Matteo: ed egli gli disse, Seguitami. Ed Ed

egil, levatosi, lo seguitò. 10 Ed avvenne che, essendo Gesù a tavola in casa, ecco, molti publicani, e peccatori, vennero, e si misero a tavola con Gesu, e co' moi discepoli-

11 Ed i Farisel, veggendo ciò, dissero a' discepoli d'esso, Perchè mangia il vostro maestro co pu-blicani, e co peccatori i 12 E Gesù, avendogii uditi, disse

loro, Coloro che stanno bene non hanno bisogno di medico, ma i

malati.

13 Or andate, ed imparate che cosa è, lo voglio misericordia, e non sacrificio: perciochè lo non son venuto per chiamare a peni-tenza i giusti, anzi i peccatori.

14 Allora s'accostarono a lui i discepoli di Giovanni: dicendo, Perchè noi, ed i Farisei, digiuniamo noi spesso, ed i tuol discepoli

non digiunano?

15 E Gesù disse loro, Que' della camera delle pozze possono eglino far cordoglio mentre lo sposo è con loro i ma verranno i giorni, che lo sposo sarà loro tolto, ed allora digiuneranno.

16 Or niuno mette un perso di panno rosso in un vestimento vecchio: perciochè quel suo ripieno porta via del vestimento, e la rottura se ne fa peggiore.

17 Parimente, non si mette vin nuovo in barili vecchi: altrimenti, i barili si rompono, e'l vino si spande, ed i barilí si perdono: ma si mette il vin nuovo in barili

nuovi, ed amendue si conservano. 18 Mentre egli ragionava loro queste cose, ecco, uno de' capi della sinagoga venne, e gii s'in-chinò: dicendo, La mia figliuola è pur ora trapassata: ma vieni, e metti la mano sopra lei, ed ella viverà.

19 E Gesù, levatosi, lo seguitò.

insieme co' suo discepoli.

20 Ed ecco, una donna, inferma di flusso di sangue già da dodici anni, s' accostò di dietro, e toccò 'l lembo della sua vesta:

21 Perciochè ella diceva fra sè stessa, Se sol tocco la sua vesta, sarò liberata.

22 E Gesù, rivoltosi, e vendutala, le disse, Sta' di buon cuore, figliuola: la tua fede t'ha salvata. E da quell'ora la donna fu libe-

23 E, quando Gesù fu venuto in casa del capo della sinagoga, ed ebbe veduti i sonatori, e la moltitudine che romoreggiava:

24 Disse loro, Ritractevi: perciochè la fanciulla non è morta, ma

dorme. Ed essi si ridevano di lui. 25 Ma, quando la moltitudine fu messa fuori, egli entrò, e prese la fanciulla per la mano, ed ella si destò.

## EVANGELO DI S. MATTEO, IX. X.

to quel paese. 27 E, partendosi Gesù di là. due

ciechi lo seguitarono: gridando, e dicendo, Abbi pietà di noi, Figliuo-

lo di David.

28 E, quando egli fu venuto in casa, que ciechi s'accostarono a lui. E Gesù disse loro, Credete voi ch'io possa far cotesto? Essi gli risposero. Sì certo, Signore.

29 Allora egli toccò gli occhi lo-ro: dicendo, Siavi fatto secondo la

vostra fede.

30 E gli occhi loro furono aperti: e Gesù fece loro un severo divieto: dicendo, Guardate che niuno lo

appia. 31 Ma essi, usciti fuori, publicarono la fama d'esso per tutto quel

32 Or, come que' ciechi uscivano, ecco, gli fu presentato un' uomo mutolo, indemoniato.

33 E, quando'l demonio fu cac ciato fuori, il mutolo parlò, e le turbe si maravigliavano: dicendo, Giammai non si vide cotal cosa in Israel.

34 Ma i Farisei dicevano, Egli caccia i demoni per lo principe de'

35 E Gesù andava attorno per 30 L Gesti anava attorno per tutte le città, e per le castella, in-segmando neile lor sinagoghe, e predicando l'evangelo del regno, e sanando ogni malattia, ed ogni infermità, fra l' popolo.

36 E, veggendo le turbe, n'ebbe compassione: percioché erano stanchi, e dispersi, a guisa di percentale.

core che non hanno pastore. 37 Allora egli disse a suoi disce-poli, Ben è la ricolta grande, ma

pochi sono gli operal. 38 Pregate adunque il Signor della ricolta, ch' egli spinga degli operai nella sua ricolta.

CAP. X.

Pol, chiamati a sè i suoi dodici discepoli, diede lor podestà sopra gli spiriti immondi, da cacciar-gli fuori, e da sanare qualunque

malattia, e qualunque infermità. 2 Or i nomi de' dodici apostoli son questi: Il primo è Simon, detto Pietro, ed Andrea, suo fratello: lacobo di Zebedeo, e Giovanni, suo

3 Filippo, e Bartolomeo: Toma, e Matteo, il publicano: Iacobo d'Al-feo, e Lebbeo, chiamato per sopra-nome Taddeo:

4 Simon Cananita, e Giuda Iscariot, quel che poi ancora lo tradì. 5 Questi dodici mandò Gesù, dando loro questi ordini, Non andate

26 E la fama di ciò andò per tut-o quel paese. | a' Gentill, e non entrate in alcuna città de' Samaritani :

6 Ma andate più tosto alle pecore perdute della casa d' Israel.

7 Ed andate, e predicate: dicen-do, Il regno de cieli è vicino. 8 Sanate gl'infermi, nettate i leb-brosi, suscitate i morti, cacciate i demoni: in dono l'avete ricevuto, in dono datelo.

9 Non fate provision d'oro, nè d'argento, nè di monete nelle vo-

stre cinture :

10 Nè di tasca per lo viaggio, nè di due toniche, nè di scarpe, nè di bastone: perciochè l'operalo è degno del suo nutrimento

11 Or in qualunque città, o castello, voi sarete entrati, ricercate chi

in quello è degno: e quivi dimo-rate finchè partiate. 12 E, quando entrerete nella casa, salutatela: dicendo, Pace sia

a questa casa. 13 E, se quella è degna, venga la pace vostra sopra essa : ma, se non è degna, la vostra pace ritorni a voi

14 E, se alcuno non vi riceve, e non ascolta le vostre parole, u-scendo di quella casa, o di quella città, scuotete la polvere de vo-stri piedi. 15 lo vi dico in verità, che que'

del paese di Sodoma, e di Gomor-ra, saranno più tollerabilmente trattati nel giorno del giudicio, che

quella città.

16 Ecco, io vi mando come pecore in mezzo de' lupi : siate dunque prudenti come serpenti, e semplici come colombe.

17 Or guardatevi dagli nomini : percioche essi vi metteranno in man de concistori, ed essi vi sterseranno nelle lor sinagoghe :

18 Ed anche surete menati davanu a' rettori, e davanti alli re, per cagion mia: in testimonianza

a loro, ed a' Gentill.

19 Ma, quando essi vi metteranno nelle for muni, non siste in sollecitudine come, o che parierete: per-ciochè in quella stessa ora vi sarà

dato ciò ch'avrete a parlare. 20 Conciosiacosache non siate voi quelli che pariate: ma lo Spirito del Padre vostro è quel che paria in voi

21 Or il fratello darà il fratello alla morte, e'i padre il figliuolo: ed i figliuoli si leveranno contr'a' lor padri, e madri, e gli faran mo-

22 E sarete odiati da tutti per lo mio nome: ma chi avrà sostenuto fino al fine sarà salvato.

23 Or. quando vi perseguiranno

### EVANGELO DI S. MATTEO, X. XI.

in una città, fuggite in un' altra: perciochè io vi dico in verità, che on avrete finito di circuire le città d' Israel, che l' Figliuol dell'uomo non sia venuto.

24 Il discepolo non è da più che 'l maestro, ne 'l servitore da più che'l

suo signore. 25 Basta al discepolo d'esser come il suo maestro, ed al servitore d'esser come il suo signore : se hanno chiamato il Padron della casa Beelzebub, quanto più chiameranne così i suoi famigliari! 26 Non gli temiate adunque: conciosiacosachè niente sia nasco-

sto, che non abbia ad essere sco-

bis a venire a notizia.

27 Quello ch' io vi dico nelle tenebre, ditelo voi nella luce: e ciò ch' udite detto all' orecchio, predicatelo sopra i tetti.

28 E non temiate di coloro ch'uccidono il corpo, ma non possono uccider l'anima : ma temete più tosto colui che può far perire l'anima, e'i corpo, nella geenna.

29 Due passeri non si vendono eglino solo un quattrino i pur nondimeno l'un d'essi non può cadere in terra, senza 'l volere del Padre vostro.

30 Ma. quant'è a voi, exiandio i capelli del vostro capo son tutti annoverati.

31 Non temiate adunque: voi sie-

te da più di molti passeri.

39 Ogni uomo adunque che m'a-vrà riconosciuto davanti agli uomini, io altresì lo riconoscerò da-vanti al Padre mio, che è ne' cieli.

33 Ma chiunque m'avrà rinegato davanti agli uomini, io altresì lo rinegherò davanti al Padre mio,

che e ne' cieli.

34 Non pensate ch' io sia venuto a metter pace in terra: io non son venuto a mettervi la pace, anzi la spada. 35 Perciochè io son venuto a met-

tere in discordia il figliuolo con-tr'al padre, e la figliuola contr'alla madre, e la nuora contr'alla suo-36 Ed i nemici dell' uomo saranno

i suoi famigliari stessi.

37 Chi ama padre, o madre, più che me, non è degno di me: e chi ama figliuolo, o figliuola, più che

me, non è degno di me. 38 E chi non prende la sua croce, e non viene dietro a me, non è de-

gno di me.

39 Chi avrà trovata la vita sua la perderà : echi avrà perduta la vita 'a, per cagion mia, la troverà.

40 Chi vi riceve, riceve me, e chi riceve me, riceve colui che m'ha di profeta, riceverà premio di pro-

mandato. 41 Chi riceve un profeta, in nome

feta: e chi riceve un giusto, in nome di giusto, riceverà premio di giusto. 42 E chiunque avrà dato bere solo un bicchier d'acqua fredda ad un di questi piccioli, in nome di disce-polo, lo vi dico in verità, ch'egii non perderà punto il suo premio.

### CAP. XL

DOPO che Gesù ebbe finita E di dar mandamenti a' snoi dodici discepoli, egli si partì di là. per inaegnare, e per predicar nelle or città.

2 Or Giovanni, avendo nella pri-

ione udite l'opere di Gesù, mandò due de' suoi discepoli; a dirgii: 3 Sei tu colui c'ha da venire, o

pur ne aspetteremo noi un'altro? 4 E Gesu, rispondendo, disse loro, Andate, e rapportate a Giovanni le cose che voi udite, e vedete:

5 I ciechi ricoverano la vista, ed i zoppi caminano: i lebbrosi son mondati, ed i sordi odono: i morti son risuscitati, e l'evangelo è annunziato a' poveri. 6 E beato è colui che non si sarà

scandalezzato di me.

7 Or. come essi se n'andavano. Gesù prese a dire alle turbe, intorno a Giovanni, Che andaste voi a veder nel diserto? una canna dimenata dal vento?

8 Ma pure, che andaste a vede re? un'uomo vestito di vestimenti morbidi? ecco, coloro che portano vestimenti morbidi son nelle case delli re.

9 Ma pure, che andaste a vedere? un profeta? sì certo, vi dico, e più

che profeta. 10 Perciochè costui è quel di cui è scritto, Ecco, io mando il mio angelo davanti alla tua faccia, il quale acconcera il tuo camino di-

nanzi a te. 11 Io vi dico in verità, che, fra quelli che son nati di donne, non surse giammai alcuno maggiore di Giovanni Battista : ma il minimo nel regno de' cieli è maggior di lui. 12 Or, da' giorni di Giovanni Battista infino ad ora, il regno de' cieli

sforzato, ed i violenti lo rapi-13 Conciosiacosachè tutti i profeti, e la legge, abbiano profetizza-to infino a Giovanni.

14 E, se voi lo volete accettare. egli è Elia, che dovea venire.

### EVANGELO DI S. MATTEO, XI. XII.

15 Chi ha orecchie per udire, oda. | 16 Or a chi assomiglierò io questa generazione? Ella è simile a fanciulti, che seggono nelle piazze, e gridano a' lor compagni : 17 E dicono, Noi v'abbiamo so-

nato, e voi non avete ballato: v'abbiamo cantate lamentevoli canzoni, e voi non avete fatto cordoglio.

18 Conclosiacosachè Giovanni sia venuto, non mangiando, nè be-vendo: ed essi dicevano, Egli ha

il demonio.

19 Il Figliuol dell'uomo è venu-19 If Figliuol dell'uomo è venuto, mangiando, e bevendo: ed essi
dicono, Ecco un mangiatore, e bevitor di vino; amico de publicani,
e de' peccatori: ma la Sapiensa è
stata giustincata da' suoi figliuoli.
20 Allora egli prese a rimproverare alle citat, nelle qual la maggior parte delle sue potenti operastoni erano state fatte, ch'elle non

s'erano ravvedute: dicendo,

21 Guai a te, Chorazin! Guai a te, Betsaida! perciochè, se in Ti-ro, e Sidon fossero state fatte le potenti operazioni, che sono state fatte in voi, si sarebbero già anticamente pentite, con sacco, e ce-

22 Ma pure io vi dico, che Tiro, e Sidon saranno più tollerabilmente trattate nel di del giudicio, che

23 E tu. o Capernaum, che sei stata innalzata infino al cicio, sarai abbassata fin nell' inferno: perciochè, se in Sodoma fossero state fatte le potenti operazioni, che sono state fatte in te, ella sarebbe durata infino al dì d'oggi.

24 Ma pure io vi dico, che'l paese di Sodoma sarà più tollerabilmente trattato nel giorno del giudicio,

25 In quel tempo Gesù prese a dire, Io ti rendo gloria, e lode, o Padre, Signor del cielo, e della terra, che tu hai nascoste queste cose a' savi, ed intendenti, e le hai ri-velate a' piccioli fanciulli.

26 Sì certo, o Padre: perciochè

così t'è placiuto.

27 Ogni cosa m'è stata data in mano dal Padre mio, e niuno conosce il Figliuolo, senon il Padre : parimente, niuno conosce il Padre, senon il Figliuolo, e colui, a cui il Figliuolo avra voluto rive-

28 Venite a me, voi tutti che siete travagliati, ed aggravati: ed io

v'alleggero. 29 Togliete sopra voi 'l mio gio-go, ed imparate da me ch' io son mansueto, ed umil di cuore : e voi

troverete riposo all'anime vostre. 30 Perciochè il mio giogo è dolce. e'l mio carico è leggiere.

CAP. XII.

N quel tempo, Gesù caminava in giorno di sabato per li seminati : or i suoi discepoli ebber fame, e presero a sveller delle spighe, ed a mangiarle.

2 Ed i Farisei, veduto ciò, gli dis-sero, Ecco, i tuoi discepoli fanno quello che non è lecito di fare in

giorno di sabato.

3 Ma egli disse loro, Non avete voi letto ciò che fece David, quando ebbe fame egli, e coloro ch'erano con lui ?

4 Come egli entrò nella casa di Dio, e mangiò i pani di presentazione, i quali non gli era lecito di mangiare, nè a coloro ch'erano con

lui : anzi a' sacerdoti soli ? 5 Overo, non avete voi letto nella legge, che nel tempio i sacerdoti, ne' giorni del sabato violano il sabato, e pur non ne son colpe-

voli? 6 Or io vi dico, che quì v'è alcuno

maggior del tempio.

7 Or, se voi sapeste che cosa è, lo voglio misericordia, e non sacrificio; voi non avreste condannati gl'innocenti.

8 Perciochè il Figliuol dell'uomo è Signore eziandio del sabato.

9 Poi, partitosi di là, venne nella

lor sinagoga: 10 Ed ecco, quivi era un' uomo, ch'avea la man secca. Ed essi fecero una domanda a Gesù: dicendo, E egli lecito di guarire alcuno in giorno di Sabato ! aciochè l'accuessero.

11 Ed egil disse loro, Chi è l'uomo fra voi, il quale avendo una pecora, se quella cade in giorno di sabato in una fossa, non la pren-da, e non la rilevi? 12 Or, da quanto più è un'uo-

mo, che una pecora? Egli è dun-que lecito di far bene in giorno di bato.

13 Allora egli disse a quell'uomo, Distendi la tua mano. Ed egli la distese, e fu renduta sana come l'altra

14 Ma i Farisei, usciti fuori, presero consiglio contra lui, come lo farebber morire.

15 Ma Gesù, conoscendo ciò, si ritrasse di là : e molte turbe lo seguitarono, ed egli gli guari tutti:

16 E divietò loro severamente, che nol palesassero:

17 Aciochè s'adempiesse ciò che fu detto dal profeta Isaia : dicendo, 18 Ecco i mio Servitore, il quale

### EVANGELO DI S. MATTEO, XII.

io ho eletto: l'amato mio, in cui p l'unima mia ha preso il suo complacimento: io metterò lo Spirito mio sopra lui, ed egli annunzierà giudicio alle Genti.

19 Egli non contenderà, e non griderà: e niuno udirà la sua voce

per le piasse. 90 Egli non triterà la canna rotta, e non ispegnerà il lucignol fu-mante: fin ch'abbia messo fuori'l iudicio in vittoria.

21 E le Genti spereranno nel suo

22 Allora gli fu presentato un' indemoniato, cieco, e mutolo: ed egli lo sanò: tal che colui che prima era cieco, e mutolo, parlava,

e vedeva. 23 E tutte le turbe stupivano, e dicevano, Non è costui I Cristo, il Figliuol'di David ?

24 Ma i Farisci, udendo ciò, dicevano, Costul non caccia i demoni, senon per Beelsebub, principe de demoni.

25 E Gesù, conoscendo i lor pensieri, disse loro, Ogni regno, diviso in sè stesso in parti contrarie, è diserto: parimente, ogni città, o casa, divisa in sè stessa in parti

contrarie, non può durare. 26 Or, se Satana caccia Satana, egli è diviso in sè stesso in parti contrarie : come adunque può du-rare il suo regno ?

27 E, se io caccio i demoni per Beelzebub, per cui gli cacciano i vostri figliuoli? Per ciò, essi saran-

no i vostri giudici. 28 Ma, se lo caccio i demoni per lo Spirito di Dio, il regno di Dio è

pur pervenuto a vol.

29 Overo, come può alcuno entrar nella casa d'un possente uomo, e rapirgli le sue masserizie, se prima non ha legato quel poss uomo? allora veramente gli prederà la casa.

30 Chi non è meco è contr' a me, e chi non raccoglie meco, sparge.

31 Perciò, io vi dico, Ogni peccato e bestemmia sarà rimessa agli uomini: ma la bestemmia contr allo irito non sarà lor rimessa.

Spirito non sara lor i inicesa.

32 Ed a chiunque avrà detta alcuna parola contr'al Figliuol dell' uomo, sara perdonato: ma a niuno, he l'abbia detta contr allo Spiito Santo, sarà perdonato, nè in uesto secolo, nè nel futuro.

33 Fate l'albero buono, e'l rutto sard buono: o fate l'albero nalvagio, e'l suo frutto sard malagio : conciosiacosachè dal frutto i conosca l'albero.

34 Progenie di vipere, come poete parlar cose buone, essendo malvagi? conclosiacosachè la hocca parli di ciò che soprabbonda nel

35 L'uomo buono, dal buon tesoro del cuore, reca fuori cose bnone : ma l'uomo malvagio, dal malvagio tesoro del cuore, reca fuori e malvage.

36 Or io vi dico che gli uomini renderanno ragione nel giorno del giudicio, exiandio d'ogni oxiosa parola ch'avranno detta.

37 Perciochè, per le tue parole tu

sarai giustificato, ed altrest per le tue parole sarai condannato. Allora alcuni degli acribi, e

Farisei gli fecero motto: dicendo. Maestro, noi vorremmo veder da te qualche segno.

39 Ma egli, rispondendo, disse loro, La malvagia, ed adultera generazione richiede un segno: ma niun segno le sarà dato, senon il segno del profeta Iona:

40 Perciochè, siccome Iona fu tre giorni, e tre notti, nel ventre fit della balena, così sarà il Figliuol dell'uomo tre giorni, e tre notti, nel cuor della terra.

Niniviti risurgeranno nel riudicio con questa generazione, e la condanneranno : perciochè es si ravvidero alla predicazion predicazion di Iona: ed ecco, quì é uno che è più che Iona

42 La reina del Messodì risusciterà nel giudicio con questa genera zione, e la condannerà : perciochè ella venne dagli estremi termini della terra, per udir la sapienza di Salomone: ed ecco, qui *è uno che* è più che Salomone.

43 Or, quando lo spirito immondo è uscito d'un' uomo, egli va attorno per luoghi aridi, cercando

riposo, e non lo trova.

44 Allora dice, lo me ne tornerò a casa mia, onde sono uscito : e se, quando egli vi viene, la trova vo-

ta, spazzata, ed adorna:
45 Allora va, e prende seco sett'altri spiriti, peggiori di lui, i quali entrano, ed abitano quivi: e l'ultima condizione di quell'nomo diviene peggiore della prima. anche avverra a questa maivagia generazione.

46 Or, mentre egli parlava ancora alle turbe, ecco, sua madre, ed i suoi fratelli, fermatisi di fuori, cer-

cavano di parlargli.

47 Ed alcuno gli disse, Ecco, tua madre, ed i tuoi fratelli sono la

fuori, cercando di pariarti:
48 Ma egli, rispondendo, disse a
colui che gli avea ciò detto, Chi è
mia madre, e chi sono i miei fratelli?

# EVANGELO DI S. MATTEO, XII. XIII.

49 E. distesa la mano verso i suoi i discepoli, disse, Ecco la madre mia,

ed i miei fratelli :

٠

.

s

¢

r

ı

¢

50 Perciochè, chiunque avrà fatta la volonta del Padre mio, che è ne cieli, esso è mio fratello, sorella, e madre.

#### CAP. XIII.

OR in quel giorno stesso, Gesù. uscito di casa, si pose a sedere

presso del mare.

2 E molte turbe si raunarono appresso di lui, tai ch' egli, entrato in una navicella, si pose a sedere : e tutta la moltitudine stava in piè in su la riva.

3 Ed egii ragionava loro molte cose, in parabole: dicendo, Ecco, un seminatore uscì fuori a seminare:

l E, mentre egli seminava, una parte della semenza cadde lungo la strada: e gli uccelli vennero, e la

mangiarono tutta.

5 Ed un' altra cadde in luoghi pietrosi, ove non avea molta terra: e subito nacque: perciochè non avea profondo terreno:

6 Ma, essendo levato 'l sole, fu riarsa; e, perciochè non avea ra-dice, si seccò. 7 Ed un' altra cadde sopra le

spine; e le spine crebbero, e l'affogarono:

8 Ed un' altra cadde in buona terra, e portò frutto, qual granel cento, qual sessanta, qual trenta.

9 Chi ha orecchie da udire, oda.

10 Allora i discepoli, accostatisi, gli dissero, Perchè parli loro in pa-

11 Ed egli, rispondendo, disse lo-ro, Perciochè a voi è dato di conoscere i misteri del regno de cieli: ma a loro non è dato.

ma a loro non e dato.

12 Perciochė, a chiunque ha, sarà
dato, ed egli soprabbonderà: ma,
a chiunque non ha, exiandio quel
ch'egli ha sarà tolto.
13 Percib, pario lo loro in parabole, perche veggendo non veggono, udendo non odono, e non intendono.

14 E s'adempie in loro la profezia. d' Isaia, che dice, Bene udirete, ma non intenderete: ben riguardere-

te, ma non vedrete.

15 Perciochè il cuor di questo popolo è ingrassato, ed odono grave-mente con gli orecchi, e chiudono gli occhi: aciochè non veggano con gil occhi, e non odano con gli orecchi, e non intendano col cuore, e non si convertano, ed io non gli

16 Ma, beati gli occhi vostri, perchè veggono: e le vostre orecchie, perchè odono.

17 Perciochè, jo vi dico in verità, che molti profeti, e giusti, hanno disiderato di veder le cose che voi vedete, e non l'hanno vedute: e d'udir le cose che voi udite, e non l' hanno udite.

18 Voi dunque intendete la para-

bola del seminatore.

19 Quando alcuno ode la parola del regno, e non l'intende, il maligno viene, e raspisce ciò ch'era stato seminato nel cuor d'esso. Un tale è la *semenco* seminata lungo la strada.

20 E colui che è seminato in luoghi pietrosi è colui ch' ode la parola, e subito con allegrezza la ri-

ceve:

21 Ma non ha radice in sè, anzi è solo a tempo: ed, avvendo tribolazione, o persecuzione per la paro-la, incontanente è scandalezzato.

22 E colui che è seminato fra le za E. cottul ch' ode la parola: ma la sollecitudine di questo secolo, e l'inganno delle ricchezze, alor fogano la parola; ed essa diviene in-fruttucea. 23 Ma colui che è seminato nella

buona terra è colui ch'ode la parola, e l'intende; il quale ancora-frutta, e fa, qual cento, qual ses-

santa, qual trenta.

24 Egli propose loro un' altra parabola: dicendo, Il regno de' ciell è simile ad un' uomo che seminò buona semenza nel suo

campo:
25 Ma, mentre gli uomini dormivano, venne il suo nemico, e seminò delle sizzanie per mezzo 'l gra-

no, e se n'andò. 26 E, quando l'erba fu nata, ed ebbe fatto frutto, allora apparvero eziandio le zizzanie.

27 Ed i servitori del padron di ca-sa vennero a lui, e gli dissero, Si-gnore, non hai tu seminata buona semenza nel tuo campo? onde avviene adunque che vi son delle zizzanie?

28 Ed egli disse loro, Un' uomo nemico ha ciò fatto. Ed i servi-tori gli dissero, Vuoi dunque che

andiamo, e le cogliamo?

29 Ma egli disse, No: che talora, cogliendo le sissanie, non diradichiate insieme con esse il grano. 30 Lasciate crescere amendue insieme, infino alla mietitura: nel tempo della mietitura, io dirò a' mietitori, Cogliete prima le zizzanie, e legatele in fasci, per bruciarle: ma accogliete il grano nel

mio granaio. 31 Egli propose loro un' altra pa-rabola: dicendo, Il regno de' cieli è simile ad un granel di senape,

# EVANGELO DI S. MATTEO, XIII. XIV.

i) quale un' nome prende, e lo semina nel suo campo. 32 Esso è bene il più pieciolo di

tutti i semi: ma, quando è cre-sciuto, è la maggiore di tutte l'er-be, e diviene albero, tal che gli uccelli del cielo vengono, e si ri-

parano ne' suoi rami. 33 Egli disse loro un' altra para-bola: Il regno de' ciell è simile al lievito, il quale una donna prende, e lo ripone dentro tre staia di fari-

e lo ripone dentro tre stata di mar-na, finchè tutta sia levitata. 34 Tutte queste cose ragionò Ge-sù in parabole alle turbe: e non parlava loro senza parabola:

35 Aclochè s'adempiesse ciò che fu detto dal profeta, Io aprirò la mia bocca in parabole: lo sgor-gherò cose occulte fin dalla fondazion del mondo.

36 Allora Gesù, licenziate le turbe, venne in casa, ed i suoi discepoli gli s'accostarono: dicendo, Dichiaraci la parabola delle zizza-

nie del campo.

37 Ed egli, rispondendo, disse loro. Colui che semina la buona semenza è il Figliuol dell' uomo :

38 El campo è il mondo, e la buona semenza sono i figliuoli del regno, e le zizzanie sono i figliuoli

del maligno 39 E'l nemico che l'ha seminate è il diavolo, e la mietitura è la fin del mondo, ed i mietitori son gli

40 Siccome adunque si colgono le sizzanie, e si bruciano col fuoco, così ancora avverrà nella fin del

mondo. 41 Il Figliuol dell' uomo manderà i suoi angeli, ed essi raccoglieran-

no dal suo regno tutti gli scandali, e gli operatori d'iniquità; 42 E gli gitteranno nella fornace del fuoco. Ivi sarà il pianto, e lo

stridor de' denti.

43 Allora i giusti risplenderanno come il sole, nel regno del Padre loro. Chi ha orecchie da udire, oda. 44 Di nuovo, il regno de cieli è

simile ad un tesoro nascosto in un campo, il quale un' uomo, avendolo trovato, nasconde; e per l'allegrezza che n'ha, va, e vende tutto ciò ch'egli ha, e compera quel campo.

15 Di nuovo, il regno de' cieli è simile ad un' uomo mercatante, il

qual va cercando di belle perle. 46 E, trovata una perla di gran prezzo, va, e vende tutto ciò ch'e-

gli ha, e la compera.

47 Di nuovo, il regno de cieli è simile ad una rete gittata in mare, la qual raccoglie d'ogni maniera di cose :

48 E, quando è piena, i pescatori la traggono fuori in sul lito: e. postisi a sedere, raccolgono le cose buone ne' lor vasi, e gittamo via ciò che non val nulla.

49 Così avverrà nella fin del mondo: gli angeli usciranno, e metteranno da parte i malvagi d'infra i

giusti:

50 E gli gitteranno nella fornace del fuoco. Ivi stridor de' denti. Ivi sarà il pianto, e lo

51 Gesù disse loro, Avete voi intese tutte queste cose? Essi gil dissero, Sì, Signore. 52 Ed egli disse loro, Pereiò, egni

scriba, ammaestrato per lo re-gno de cieli, è simile ad un padron di casa, il qual trae fuor del suo

tesoro cose vecchie, e nuove.

53 Or, quando Gesù ebbe finite queste parabole, si dipartì di là.

54 Ed, essendo venuto nella sua patria, gl'insegnava nella lor sina goga, tal ch'essi stupivano, e di-cevano, Onde viene a costui cotesta sapienza, e coteste potenti operazioni ?

55 Non è costui'l figliuol del fabbro di legname? sua madre non si chiama ella Maria? ed i suei fratelli, Iacobo, e Iose, e Simon, e

Giuda?

56 E non son le sue sorelle tutte appresso di noi? onde vengono dunque a costui tutte queste cose? 57 Ed erano scandalezzati di lui. E Gesù disse loro, Niun profeta è

sprezzato, senon nella sua patria, ed in casa sua. 58 Ed egli non fece quivi molte

potenti operazioni, per la loro incredulità.

#### CAP. XIV.

N quel tempo, Erode, il tetrarca. udi la fama di Gesù:

2 E disse a' suoi servitori, Costui è Giovanni Battista: egli è risuscitato da' morti: e però le potense

operano in lui.

3 Perciochè Erode aves preso Giovanni, l'aves messo ne legami, e l'aves incarcerato, per Erodiada, moglie di Filippo, sue fratello. 4 Percioche Giovanni gli diceva, E' non t' è lecite d'averla.

5 E. volendolo far morire, pur temette il popolo: percioche essi

lo teneano per profeta. 6 Or, celebrandosi l giorno della natività d'Erode, la figliuola d'Erodiada avea ballato ivi in memo. ed era piaciuta ad Erode.

7 Onde egli le promise, con giu-ramento, di darie tutto ciò ch'ella chiederebbe.

8 Ed ella, indotta prima da sua

# EVANGELO DI S. MATTEO, XIV. XV.

madre, disse, Dammi quì in un t piatto la testa di Giovanni Bat-

9 E'l re se n'attristò : ma pure. per li giuramenti, e per rispetto di coloro ch'erano con lui a tavola. comandò che le fosse data:

10 E mandò a far decapitar Gio-

vanni Battista in prigione. 11 E la sua testa fu portata in un

piatto, e data alla fanciulla: ed ella la portò a sua madre. 12 Ed i discepoli d'esso vennero, e

tolsero il corpo, e lo seppellirono: poi vennero, e rapportarono il fat-

to a Geau.

ě

Ü

15

٤

8

b

13 E Gesù, udito ciò, si ritrasse di là sopra una navicella, in un luogo diserto, in disparte. E le turbe. uditolo, lo seguitarono a piè, dalle

città. 14 E Gesù, essendo smontato dalla navicella, vide una gran moltitudine, e fu mosso a compassione inverso loro, e sanò gi' infer-

mi d'infra loro.

15 E, facendosi sera, i suoi disce-poli gli s'accostarono: dicendo, Questo luogo è diserto, e l'ora è già passata: licenzia le turbe, aciochè vadano per le castella, e si

comperino da mangiare. 16 Ma Gesù disse loro, Non è loro bisogno d'andarsene : date lor voi

da mangiare. 17 Ed essi gli dissero, Noi non

abbiamo quì senon cinque pani, e

due pesci. 18 Ed egli disse, Recateglimi quà 19 E comandò che le turbe si coricassero sopra l'erba: poi prese i cinque pani, ed i due pesci: e, levati gli occhi al cielo, fece la bene-dizione: e, rotti i pani, gli diede a' discepoli, ed i discepoli alle turbe.

20 É tutti mangiarono, e furono esziati: poi *i discepoli* levarono l'avanzo de' pezzi, *e ve ne furono* dodici corbelli pieni. 21 Or coloro ch' aveano mangiato

erano intorno a cinquemila uomini, oltr'alle donne, ed i fanciulli.

22 Incontanente appresso, Gesù costrinse i suoi discepoli a montare in sulla navicella, ed a passare innanzi a lui all' altra riva, mentre

egil licenziava le turbe.

23 Ed egil, dopo aver licenziate le turbe, sali in sul monte in disparte, per orare. E, fattosi sera, era te, per orare. E, fatiosi sera, era quivi tutto solo. 24 E la navicella era già in mezzo

del mare, travagliata dall'onde: perciochè il vento era contrario. 25 E nella quarta vigilia della notte, Gesù se n'andò a loro, ca-

minando sopra'l mare. 26 Ed i discepoli, veggendolo ca-\*17 minare sopra'l mare, si turbarono : dicendo, Egli è una fantasima. E di paura, gridarono. 27 Ma subito Gesù parlò loro : di-

cendo, Rassicuratevi: sono io, non temiate.

28 E Pietro, rispondendogli, disse, Signore, se sei tu, comanda ch'io venga a te sopra l'acque. 29 Ed egli disse, Vieni. E Pietro,

smontato della navicella caminava sopra l'acque, per venire a Gesù: 30 Ma, veggendo il vento forte,

ebbe paura. e, cominciando a sommergersi, gridò: dicendo, Si-gnore, salvami.

31 Ed incontanente Gesù distese la mano, e lo prese: e gii disse, O uomo di poca fede, perchè hai du-

bitato?

32 Poi, quando furono entrati nella navicella, il vento s'acquetò.
33 E coloro ch' erano nella navicella vennero, e l'adorarono: dicendo, Veramente tu sel'1 Figliuol di Dio.

34 Poi, essendo passati all'altra riva, vennero nella contrada di

Gennesaret. 35 E gli uomini di quel luogo, avendolo riconosciuto, mandarono a farlo assapere per tutta quella contrada circonvicina: e gli presentarono tutti i malati:

36 E lo pregavano, che potessero sol toccare il lembo dalla sua vesta: e tutti quelli che lo toccarono

furono sanati

CAP. XV. LLORA gli scribi, ed i Faristi di Gerusalemme vennero a

Gesù: dicendo,

2 Perchè trasgrediscono i tuoi discepoli la tradizion degli anziani? conciosiacosachè non si lavino le mani, quando prendono cibo.

3 Ma egli, rispondendo, disse lo ro, E voi, perchè trasgredite il comandamento di Dio per la vostra

tradizione?

4 Conciosiacosachè Iddio abbia comandato in questa maniera, Onora padre, e madre: e, Chi maladice padre, o madre, muoia di morte.

5 Ma voi dite, Chiunque avra detto al padre, od alla madre, Tutto ciò, di che tu potresti esser da me sovvenuto, sia offerta:

6 Non possa più onorar suo padre, e sua madre. Ed avete anullato il comandamento di Dio con

la vostra tradizione. 7 Ipocriti, ben di voi profetizzo Isaia : dicendo,

8 Questo popolo s'accosta a me con la bocca, e m'onora con le 2 N 2

# EVANGELO DI S. MATTEO. XV. XVI.

labbra: ma il cuor loro è lungi da me.

9 Ma invano m'onorano, insegnando dottrine, che son comanda-

menti d'uomini. 10 Poi, chiamata a sè la moltitudine, le disse, Ascoltate, ed inten-

dete: 11 Non ciò ch'entra nella bocca contamina l'uomo: ma ben lo con-

tamina ciò ch' esce della bocca. 12 Allora i suoi discepoli, accostatisi, gli dissero, Sal tu che i Farisei, udito questo ragionamento, sono stati scandalezzati?

13 Ed egil, rispondendo, disse, O-gni pianta che i padre mio celeste non ha piantata sara diradicata.

14 Lasciategli: son guide cieche di ciechi: or, se un cieco guida un' altro cieco, amendue caderanno

ustro cieco, amendue caderanno nella fossa. 15 E Pietro, rispondendo, gli dis-se, Dichiaraci quella parabola. 16 E Gesì disse, Siete voi ezian-dio ancor privi d'intelletto?

17 Non intendete voi ancora che tutto ciò ch'entra nella bocca se ne va nel ventre, e poi è gittato fuori nella latrina?

18 Ma, le cose ch'escono della bocca procedono dal cuore, ed esse contaminano l'uomo.

19 Conciosiacosachè dal cuore procedano pensier imalvagi, omici-di, adulterij, fornicazioni, furti, false testimonianze, maldicenze: 20 Queste son le cose che conta-

minano l'uomo: ma il mangiare con mani non lavate non contamina l' uomo.

21 Poi Gesù, partitosi di là, si ritrasse nelle parti di Tiro, e di Sidon

22 Ed ecco, una donna Cananea, uscita di que' confini, gli gridò; dicendo, Abbi pieta di me, o Si-gnore, figliuol di David: la mia figliuola è malamente tormentata

dal demonio. 23 Ma egii non le rispondeva nulla. Ed i suoi discepoli, accostatisi, lo pregavano: dicendo. Licenziala, perciochè ella grida dictro a noi.

24 Ma egli, rispondendo, disse, Io non son mandato, senon alle pecore perdute della casa d' Israel. 25 Ed ella venne, e l'adorò: di-

cendo, Signore, aiutami. 26 Ma egli, rispondendo, disse, Egli non è onesto prendere il pan

ie figliuoli, e gittarlo a cagnuoli. 27 Ed ella disse, Ben dici, Signore: conciosiacosachè anche i cagnuoli mangino delle miche che caggiono dalla tavola de' lor idroni.

28 Allora Gesù, rispondendo, la disse, O donna, grande è la tua fede: siati fatto come tu vuoi. da quell'ora, la sua figliuola fu sanata.

29 E Gesù, partendo di là, venne presso al mar della Galilea : e, sa-lito sopra l' monte, si pose quivi a

sedere.

30 E molte turbe s'accostarono a lui, le quali aveano con loro de zoppi, de' ciechi, de' mutoli, de' monchi, ed altri molti : e gli gitta-rono a' piedi di Gesù : ed egli gii

31 Talchè le turbe al mara vigliavano, veggendo i mutoli parlare, i monchi esser sani, i zoppi caminare, ed i ciechi vedere : e glorifi-carono l'Iddio d'Israel.

32 E Gesù, chiamati a sè i suoi discepoli, disse, lo ho gran pietà della moltitudine: percioche già tre giorni continui dimora appresso di me, e non ha che mangiare: e pure io non voglio licenziargii digiuni, che talora non vengano meno tra via.

33 Ed i suoi discepoli gli dissero, Onde avremmo in un luogo diserto tanti pani, che bastassero a

saziare una cotanta moltitudine? 34 E Gesù disse loro, Quanti pani avete l' Ed essi dissero, Sette, ed

alcuni pochi pescetti. 35 Ed egli comandò alle turbe che si mettessero a sedere in terra. 36 Poi prese i sette pani, ed i pesci : e, rendute grazie, gli ruppe, e gli diede a suoi discepoli: ed i discepoli alla moltitudine. 37 E tutti ne mangiarono, e fu-

rono saziati: poi levarono l'avanzo de' pezzi, e ve ne fu sette pa-nieri pieni.

38 Or coloro ch'aveano mangiato erano quattromila uomini, oltre alle donne, ed i fanciulli.

39 Poi, licenziate le turbe, egli montò nella navicella, e venne ne' confini di Magdala.

#### CAP. XVI.

ED accostatisi a lui i Farisci, ed i Sadducci, tentandolo, lo richiesero di mostrar loro un se

gno dal cielo.

2 Ma egli, rispondendo, disse lo-ro, Quando si fa sera, voi dite, Fara tempo sereno: perciochè il ciel rosseggia.

3 E la mattina dite, Oggi sard tempesta : perciochè il cielo tutto mesto rosseggia. Ipocriti, ben sa-pete discernere l'aspetto del cielo, e non potete discernere i segni de tempi !

# EVANGELO DI S. MATTEO, XVI. XVII.

aveano dimenticato di prender del

ø 3

÷

i

.

s

ø

6 E Gesù disse loro, Vedete, guardatevi dal lievito de' Farisci, e de' Sadducei.

7 Ed essi ragionavano fra loro: dicendo. Noi non abbiamo preso dei pane

8 É Gesù, conosciuto cio, disse loro, Perchè questionate fra voi, o uomini di poca fede, di ciò che non avete preso del pane?

9 Ancora siete voi senza intelletto, e non vi ricordate de' cinque pani de cinquemila uomini ; e quanti corbelli ne levaste?

10 Nè de sette pani de quattromila womini, e quanti panieri ne

levaste?

11 Come non intendete voi, che non del pane vi dissi che vi guar-daste dal licvito de' Farisci, e de' Sadducei ?

12 Allora intesero ch'egli non avea detto che si guardassero dal lievito del pane, ma della dottrina de' Farisei, e de' Sadducei.

13 Poi Gesù, essendo venuto nelle parti di Cesarea di Filippo, doman-do i suoi discepoli, Chi dicono gli uomini ch'io, Figliuoi dell'uomo, sono?

14 Ed essi dissero, Alcuni, Giovanni Battista : altri, Elia : altri,

Ieremia, od un de' profeti. 15 Ed egli disse loro, E voi, chi dite ch' lo sono ?

16 E Simon Pietro, rispondendo, disse, Tu sei 'l Cristo, il Figliuol dell' Iddio vivente.

17 E Gesù, rispondendo, gli disse Tu sei beato, o Simon, figliuol di Iona: conciosiacosachè la carne e 'l sangue non t'abbia rivelato questo: ma il Padre mio, ch'è ne' cieli.

18 Ed io altresì ti dico, che tu sei Pietro, e sopra questa pietra io edificherò la mia chiesa: e le porte dell' inferno non la potranno vin-

19 Ed io ti darò le chiavi del rerno de' cieli : e tutto ciò, ch' avrai legato in terra sarà legato ne cieli, e tutto ciò ch'avrai sciolto in terra sarà sciolto ne' cieli.

20 Allora egli divietò a' suoi discepoli, che non dicessero ad alcuno ch'egli fosse Gesù, il Cristo.

21 Da quell' ora Gesù cominciò a dichiarare a' suoi discepoli, che gli

4 La gente malvagia, ed adultera, richiede un segno: ma segno alcuno non le sarà dato, senon il segno del profeta Iona. È, lasciatigli, se n'andò.

5 È, quando i suoi discepoli furono giunti all'altra riva, ecco.

22 È Pietro, trattolo da parte, comincio a riperderio: dicendo, comincio a riperderio: dicendo,

Signore, tolga ciò Iddio: questo non t'avverra punto.

23 Ma egli, rivoltosi, disse a Pietro. Vattene indietro da me. Satana : tu mi sei in iscandalo : perciochè tu non hai 'l senso alle cose

di Dio, ma alle cose degli uomini. 24 Allora Gesù disse a' suoi discepoli, Se alcuno vuol venire dietro a me, rinunzii a sè stesso, e tolga

la sua croce, e seguitimi. 25 Perciochè, chi avrà voluta salvar la vita sua la perderà: ma chi avrà perduta la vita sua, per amor di me, la trovera.

26 Perciochè, che giova egli al-l'uomo, se guadagna tutto il mon-do, e fa perdita dell'anima sua? overo, che darà l'uomo in iscambio dell' anima sua

27 Perciochè il Figliuol dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo, co suoi angeli: ed allora egli renderà la retribuzione a ciascuno

secondo i suoi fatti. 28 Io vi dico in verità, ch'alcuni di coloro che son quì presenti non gusteranno la morte, che non abbiano veduto il Figliuol dell' uomo venir nel suo regno.

CAP. XVII.

E SEI giorni appresso, Gesù prese seco Pietro, e Iscobo, Gesù e Giovanni, suo fratello; e gli con dusse sopra un' alto monte, in di-

sparte;
2 E fu trasfigurato in lor presenza: e la sua faccia risplende come il sole, ed i suoi vestimenti divennero candidi come la luce.

3 Ed. ecco, apparvero loro Moisè.

ed Elia, che ragionavano con lui. 4 E Pietro fece motto a Gesù, e gli disse, Signore, egli è bene che noi stiamo quì: se tu vuoi, facciamo quì tre tabernacoli: uno a te. uno a Moisè, ed uno ad Elia.

5 Mentre egli parlava ancora, ecco, una nuvola lucida gli adombrò : ed ecco, una voce *venne* dalla nuvola: dicendo, Quest'è il mio diletto Figliuolo, in cui ho preso il mio compiacimento: ascoltatelo.

6 Ed i discepoli, udito ciò, caddero sopra le lor facce, e temettero

7 Ma Gesù, accostatosi, gli torcò, e disse, Levatevi, e non t

8 Ed essi, alsati gli occhi, non 1

## EVANGELO DI S. MATTEO, XVII. XVIII.

dero alcuno, senon Gesù tutto i

9 Poi, mentre scendevano dal monte, Gesù diede loro questo comandamento: Non dite la visione

ad alcuno, finchè l' Figliud del-l'uomo sia risuscitato da morti. 10 Ed i moi discepoli lo doman-darono: dicendo, Come adunque dicono gli scribi che convien che

rima venga Elia? 11 E Gesù, rispondendo, disse loro, Elia veramente dee prima ve-nire, e ristabilire ogni cosa.

12 Ma io vi dico, ch'Elia è già venuto, ed essi non l'hanno riconosciuto, ansi hanno fatto inverso lui ciò c'hanno voluto: così ancora il Figliuol dell' uomo sofferirà da loro.

13 Allora i discepoli intesero ch'egli avea loro detto ciò di Giovanni

attista.

14 E, quando furono venuti alla moltitudine, un' uomo gli s'accostò, inginocchiandosi davanti a lui: 15 E dicendo, Signore, abbi pletà

del mio figliuolo: percioche egli è ter into agrando: percocas calle lunatico, e malamente tormenta-to: conciosiacosachè apesso caggia nel fuoco, e apesso nell'acqua. 16 Ed io l'ho presentato a' tuoi discepoli, ma essi non l'hanno po-

tatto guarire.

17 E Gesù, rispondendo, disse, Ahi, generasione increduis, e perversa i infino a quando mai sarò con voi i infino a quando mai vi

comporterò : adducetelomi qua. 18 E Gesù agridò il demonio, ed egli uscì fuor di lui : e da quell'ora

il fanciulio fu guarite. 19 Allera i discepoli, accostatisi a Gesù in disparte, dissero, Perchè men abbiamo noi petuto cacciarlo? 20 E Gesù disse loro, Per la vo-

stra incredulità: perciochè io vi dico in verità, che, se avete di fede quant'è un granel di senape, voi direte a questo monte, Passa di qui là, ed esso vi passerà : e niente vi sarà impossibile.

21 Or questa generazion di demosi non esce fuori, senon per ora-

sione, e per digiuno.

22 Or, mentre essi conversavano nella Galilea, Gesù disse loro, Egii avverrà che il Figliuol dell' uomo arà dato nelle mani degli momini ; 28 Ed essi l'uccideranno: ena nel terso giorno egli risusciterà. Ed mi ne furono grandemente contristati.

24 E, quando furono venuti in Capernaum, colore che ricoglicano le didramme vennere a Pietro, e dissero, Il vostro Maestro non paga egli le didramme ?

25 Egli disse, Sl. E, quando egli fu entrato in casa, Gesù lo prevenne: dicendo, Che ti pare, Simon? da cui prendono li re della terra itributi, o'l censo? da figliuo-

li loro, o dagli stranieri ? 26 Pietro gli disse, Dagli stranieri. Gesù glidisse. Dunque i figliuo-

li son franchi.

27 Ma, sciochè noi non gli scandalezziamo, vattene al mare, e gitta l'amo: e togli'l primo pesce che salira fuori, ed aprigii la gola, e tu vi troversi uno statere: prendilo. e dallo loro, per te, e per me.

#### CAP. XVIII.

IN quell' ora i discepoli vennero a Gesù: dicendo, Deb, chi è il maggiore nel regno de' cieli ?

2 E Gesù, chiamato a sè un piccol fanciullo, lo pose nel mezzo di

loro: 3 E disse, lo vi dico in verità, che se non siete mutati, e non divenite come i piccoli fanciulli, voi non entrerete punto nel regno de cieli.

Ogni uomo adunque, che si sarà abbassato, come questo piccol fan-ciullo, è il maggiore nel regno de'

cieli.

5 E chiunque riceve un tal niccol fanciullo, nel nome mio, ri-

6 Ma chi avrà scandalessato un di questi piccioli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse applicata una macina da asino al collo, e che fosse sommer-so nel fondo del mare.

7 Guai al mondo per gli acandali! perciochè, bene è necessario che scandali avvengano: ma nondimeno, guai a quell' uomo per cui lo scandalo avviene!

8 Or, se la tua mano, o'l tuo piè, ti fa intoppare, mozzagli, e gitta-gli via da te : meglio è per te d'entrar nella vita zoppe, o monco, che, avendo due mani, e due piedi, esser gittato nel fuoco eterno

9 Parimente, se l'occhio tuo ti fa intoppare, cavalo, e gittalo via da te: meglio è per te d'entrar nella vita, avendo un' occhio solo, che, avendone due, esser gittato nella

geenna del fueco. 10 Guardate che non ispressiate

alcuno di questi piecioli : perciechè io vi dico, che gli angeli loro veg gono del continuo ne cieli la faccia del Padre mio, che è ne cieli.

11 Conciosiacosachè'i Figliuol dell'uemo sia venuto per salvar ciò

sh'era perito. 12 Che vi pare egli ? Se un' uomo ha cento pecore, ed una d'esse si smarrisce, non lascerà egli le no-

### EVANGELO DI S. MATTEO, XVIII. XIX.

vantanove, e non andrà egli su per li monti cercando la smarrita ? 13 E, se pure avviene ch'egli la trovi, lo vi dico in verità, ch'egli dù al rallegra di quella, che delie novantanove che non s'erano

1

::

11

: 3

::

3

ŕ

. 3

,

amarrite. 14 Così, la volontà del Padre vestro ch' è ne' cieli è, che non pur un di questi piccioli perisca.

15 Or, se'l tuo fratello ha peccato contr' a te, va', e riprendilo fra te, e lui solo : se egli t'ascolta, tu hai dagnato il tuo fratello-

16 Ma, se non t'ascolta, prendi teco ancora uno, o due: aciochè ogni parola sia confermata per la occa di due, o di tre testimoni.

17 E, s'egli disdegna d'ascoltargli, dillo alla chiesa: e, se disdegna eziandio d'ascoltar la chiesa, siati come il pagano, o'l publicano. 18 Io vi dico in verità, che tutte

le cose che voi avrete legate sopra la terra saranno legate nel cielo, e tutte le cose ch'avrete sciolte sopra la terra saranno sciolte nel cielo.

19 Oltr'a ciò, io vi dico che, se due di voi consentono sopra la terra, intorno a qualunque cosa chie-deranno, quella sarà lor fatta dal Padre mio, che e ne cieli.

20 Perciochè, dovunque due. o tre, son raunati nel nome mio, quivi sono io nel mezzo di loro.

21 Allora Pietro, accostatoglisi, disse, Signore, quante volte, pec-cando il mio fratello contr'a me, gli perdonerò io ? fino a sette volte ? 23 Gesù gli disse, Io non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette.

23 Perciò, il regno de'cieli è asso-migliato ad un re, il qual volle far ragione co' suoi servitori.

24 Ed, avendo cominciato a far ra-

gione, gli fu presentato uno, ch'era debitore di diecimila talenti:

debitore di diecumia taieria:

35 E, non avendo egli da pagare,
il suo signore comando ch'egli, e la
sua moglie, e di suo i agliuoli, e tutto quanto avea, fosse venduto, e
che 'debito fosse pagato.

35 Laonde il servitore, gittatosi in

terra, si prostese davanti a lui : di-cendo, Signore, abbi pazienza inverso me, ed io ti pagherò tutto. 27 E'i signor di quel servitore,

mosso da compassione, lo lasciò andare, e gli rimise il debito. 28 Ma quel servitore, uscito fuori,

trovò uno de suoi conservi, il qual gli dovea cento denari: ed egli lo prese, e lo strangolava: dicendo, Pagami ciò che tu mi dei.

29 Laonde il suo conservo, gitta-toglisia piedi, lo pregava: dicende, Abbi pasienza inverso me, ed io ti \*21

pagherò tutto.

30 Ma egli non volle: anzi andò, e le cacciò in prigione, finch' avesse pagato il debito.

3l Or i suoi conservi, veduto 'l

fatto, ne furono grandemente contristati, e vennero al lor signore, e gli dichiararono tutto 'l fatto.

32 Allora il suo signore lo chiamò a sè, e gli disse, Malvagio servi-tore, io ti rimisi tutto quel debito, perciochè tu me ne pregasti:

33 Non ti si conveniva egli altresì aver pietà del tuo conservo, sic-come io ancora avea avuto pietà

34 E'l suo signore, adiratosi, lo diede in man de sergenti, da martoriarlo, infino a tanto ch'egli avesse pagato tutto ciò che gli era dovuto.

35 Così ancora vi farà il vostro Padre celeste, se voi non rimettete di cuore ognuno al suo fratello i suoi falli.

CAP. XIX. QUANDO Gesà ebbe finiti

E, questi ragionamenti, si diparti di Galilea, e venne ne' confini della Giudea, lungo 'l Giordano.

2 E molte turbe lo seguitarono:

ed egli gli sanò quivi. 3 Ed i Farisei s'accostarono a lui, tentandolo, e dicendogli, E egli le-cito all'uomo di mandar via la sua

moglie per qualunque cagione?

4 Ed egli, rispondendo, disse loro,
Non avete voi letto, che colui, che da principio fece ogni cosa, fece gli

as principio lece gin cost, lece giu nomini maschio, e femmina? 5 E disse, Perciò, l'uomo lascerà il padre, e la madre, e si conglu-gnera con la sua moglie, ed i due diverranno una stessa carne.

6 Talchè, non sono più due, anzi una stessa carne: ciò, dunque, che Iddio ha congiunto, l'uomo nol se-

parl. 7 E 7 Essi gli dissero, Perchè dunque comando Moisè che si desse la scritta del divorzio, e che così si mandasse via la moglie?

8 Egli disse loro, Ben vi permise Moise, per la durezza de vostri cuori, di mandar via le vostre mogli: ma da principio non era così.

9 Or io vi dico, che chiunque man-

da via la sua moglie, salvochè per cagion di fornicazione, e ne sposs un altra, commette adulterio: ed altresì chi sposa colei che è mandata via commette adulterio.

10 I suoi discepoli gli dissero, Se così sta l'affare dell'uomo con la moglie, non è ispediente maritarai.

11 Ma egli disse loro, Non tutti on capaci di questa cosa che voi dite : ma sol coloro a cul è dato.

## EVANGELO DI S. MATTEO, XIX. XX.

12 Perciochè vi son degli cunuchi. i quali son nati così dal ventre della madre: e vi son degli eunuchi, i quali sono stati fatti eunuchi dagli uomini: e vi son degli eunuchi. i quali si son fatti eunuchi loro ste sì per lo regno de' cieli. Chi può er capace di queste cose, sialo.

13 Allora gli furono presentati de' piccioli fanciulli, aciochè imponesse lor le mani, ed orasse: ma i discepoli sgridavano coloro che gii

presentavano.

14 Ma Gesù disse, Lasciate que' piccioli funciulli, e non gli divietate di venire a me: perciochè di tali è il regno de cieli.

15 Ed, imposte lor le mani, si partì di là.

16 Ed ecco, un certo, accostatosi.

gli disse, Maestro buono, che bene farò, per aver la vita eterna? 17 Ed egli gli disse, Perchè mi chiami buono? niuno è buono, senon un solo, cioc, Iddio. Or, se tu vuoi entrar nella vita, osserva i comandamenti,

18 Colui gli disse, Quali? E Gesù disse, Questi: Non uccidere, Non commettere adulterio, Non furare, Non dir falsa testimonianza:

19 Onora tuo padre, e tua madre: ed, Ama il tuo prossimo come te

ntesso. · 20 Quel giovane gli disse, Tutte queste cose ho osservate fin dalla mia giovanezza: che mi manca egli ancora? 21 Gesu gli disse, Se tu vuoi esser

perfetto, va', vendi ciò che tu hai, e donalo a' poveri, e tu avrai un tesoro nel cielo: poi vieni, e seguitami.

22 Ma il giovane, udita quella parola, se n'andò contristato : percio-

chè egli avea molte ricchezze.
23 E Gesù disse a suoi discepoli, lo vi dico in verità, ch' un ricco malagevolmente entrerà nel regno

24 E da capo vi dico, Egli è più agevole ch' un camello passi per la cruna d'un' ago, che non ch'un

ricco entri nel regno di Dio. 25 Ed i suoi discepoli, udito ciò, sbigottirono forte: dicendo, Chi a-

dunque può esser salvato? 26 E Gesù riguardatigli, disse loro, Questo è împossibile appo gli uomini : ma appo Iddio ogni cosa

è possibile. 27 Allora Pietro, rispondendo, gli disse, Ecco, noi abbiamo abbando-

nato ogni cosa, e t'abbiamo seguitato: che ne avremo dunque?
28 E Gesti disse loro, lo vi dico
in verità, che, nella nuova creasione, quando'i Figliuol dell'uo-\* 22

mo sederà sopra'i trono della sua gioria, voi ancora che m'avete se guitato sederete sopra dodici troni. giudicando le dodici tribù d'Israel.

29 E chiunque avrà abbandonato casa, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o moglie, o figliuoli, o possessioni, per lo mio nome : ne riceverà cento cotanti, ed erederà

la vita eterna. 30 Ma molti primi saranno ultimi, e molti ultimi saranno primi.

CAP. XX.

PERCIOCHE, il regno de cieli è simile ad un padron di casa. il quale in sul far del dì uscì fuori, per condurre a prezzo de' lavora-tori, per mandargii nella sua vi-

gna. 2 E. convenutosi co' lavoratori in un denaro al dì, gli mandò nella

sua vigna.

3 Poi, uscito intorno alle tre ore, ne vide altri che stavano in sulla piazza, scioperati;

4 Ed egli disse loro, Andate voi ancora nella vigna, ed io vi darò ciò che sarà ragionevole. Ed essi andarono.

5 Poi, uscito ancora intorno alle sei, ed alle nove ore, fece il simigliante.

6 Or, uscito ancora intorno alle undici ore, ne trovò degli altri che se ne stavano scioperati: ed erli see loro, Perchè ve ne state qui tutto 'l di scioperati

7 Essi gli dissero, Perciochè niu-no ci ha condotti a prezzo. Egli disse loro, Andate voi ancora nella vigna, e riceverete ciò che sarà ragionevole.

8 Poi, fattosi sera, il padron della vigna disse al suo fattore, Chia-ma i lavaratori, e paga loro il pre-mio, cominciando dagli ultimi fine a' primi.

9 Allora que' dell' undici ore vennero, e ricevettero un denaro per uno.

10 Poi vennero i primi, i quali pensavano di ricever più : ma ricevettero anch' essi un denaro per uno.

11 E, ricevutolo, mormoravano contr'al padron di casa :

12 Dicendo, Questi ultimi hanno lavorato solo una ora, e tu gli bai fatti pari a noi, ch'abbiam portata

la gravessa del dì, e l'arsura. 13 Ma egli, rispondendo, disse all' un di loro, Amico, io non ti fo alcun torto: non ti convenisti tu

meco in un denaro? 14 Prendi ciò che t'appartiene, e vattene: ma lo voglio dare a quest' ultimo quanto a te.

### EVANGELO DI S. MATTEO, XX. XXI.

15 Non m'è egli lecito di far ciò | ch' io voglio del mio? l'occhio tuo è egli maligno, perciochè io son buono ?

16 Così, gli ultimi saranno primi, ed i primi ultimi: perciochè molti son chiamati, ma pochi eletti. 17 Poi Gesu, salendo in Gerusalemme, tratti da parte i suoi dodici discepoli nel camino, disse loro,

18 Ecco, noi sagliamo in Gerusalemme, e'i Figliuol dell'uomo sara dato in man de' principali sacerdoti, e degli scribi: ed essi lo

condanneranno a morte :

19 E lo metteranno nelle mani de' Gentili, da schernirlo, e flagellario, e crocifiggerio: ma egli

risusciterà nel terzo giorno. 20 Allora la madre de' figliuoli di Zebedeo s'accostò a lui, co' suoi figliuoli, adorandolo, e chieden-

gli qualche cosa.

6

dogli qualche cosa.

21 Ed egli le disse, Che vuoi?
Ella gli disse, Ordina che questi
miei due figliuoli seggano, l'uno alla tua destra, l'altro alla sinistra, nel tuo regno.

22 E Gesù, rispondendo, disse, Voi non sapete ciò che vi chleggiate: potete vol bere il calice che lo berro, ed esser battezzati del battesimo del quale io sarò batterrato? Essi gli dissero, Sì possiamo.

23 Ed egli disse loro, Voi certo berrete il mio calice, e sarete battezzati del battesimo del quale io sarò battezzato: ma, quant'è al sedere alla mia destra, od alla sinistra, non istà a me il darlo: ma sarà dato a coloro a cui è preparato dal Padre mio.

24 E gli altri dieci, avendo ciò udito, furono indegnati di que' due

fratelli

25 E Gesù, chiamatigli a sè, disse, Voi sapete che i principi delle genti le signoreggiano, e che i grandi usano podesta sopra esse. 26 Ma non sarà così fra voi: ansi

chiunque fra voi vorrà divenir grande sia vostro ministro :

27 E chiunque fra voi vorrà esser primo sia vostro servitore:

28 Siccome il Figliuol dell'uomo non è venuto per esser servito. anzi per servire, e per dar l'anima sua per prezzo di riscatto per molti. 20 Or uscendo essi di Ierico, una

gran moltitudine lo seguitò. 30 Ed, ecco, due ciechi, che sedevano presso della via, avendo udito che Gesù passava, grida-rono: dicendo, Abbi pietà di noi,

Signore, Figliuol di David! 31 Ma la moltitudine gli sgridava, aciochè tacessero: ma essi vie più gridavano: dicendo, Abbi \*23 pietà di noi, Signore, Figliuolo di David.

32 E Gesù, fermatosi, gli chiamò, e disse, Che volete ch'io vi faccia? 33 Essi gli dissero, Signore, che

gli occhi nostri sieno aperti.

34 E Gest, mosso a pieta, toccò
gli occhi loro: ed incontanente
gli occhi loro ricoverarono la vi-

sta. ed essi lo seguitarono.

CAP. XXI. QUANDO furono vicino di E Gerusalemme, e furono venuti in Bet-fage, presso al monte degli Ulivi, Gesù mandò due di-

scepoli: 2 Dicendo loro, Andate nel castello ch' è dirimpetto a voi : e subito troverete un' asina legata, ed un puledro con essa : scioglietegli. e menateglimi. 3 E, se alcuno vi dice nulla, dite

che'l Signore ne ha bisogno : e su-

bito gli manderà.

4 Or tutto ciò fu fatto, aclochè s'adempiesse ciò che fu detto dal profeta: dicendo.

5 Dite alla figliuola di Sion. Ecco, il tuo Re viene a te, mansueto. e montato sopra un'asino, ed un puledro, figlio d'una asina che

porta il giogo. 6 Ed i discepoli andarono, e fecero come Gesù avea loro imposto:

7 E menarono l'asina, e'l puledro: e misero sopra quelli le lor veste, e Gesti monto sopra'l puledro.

8 Ed una grandissima moltitu-dine distese le sue veste nella via : ed altri tagliavano de' rami dagli alberi, e gli distendevano nella via.

9 E le turbe ch'andavano davan-

ti, e che venivano dietro, grida-vano: dicendo, Osanna al Figliuo-lo di David! Benedetto colui che viene nel nome del Signore: Osan-

na, ne' luoghi altissimi ? 10 Ed, essendo egli entrato in Gerusalemme, tut'a la città fu com-mossa: dicendo, Chi è costui?

11 E le turbe dicevano, Costui è Gesù, il Profeta che è da Nazaret di

Galilea.

12 E Gesù entrò nel tempio di Dio, e cacciò fuori tutti coloro che vendevano, e comperavano nel tempio: e riverso le tavole de' cambiatori, e le sedie di coloro che vendevano i colombi:

13 E disse loro, Egli è scritto, La mia casa sarà chiamata casa d'ora-

sione: ma voi n'avete fatta una spilonea di ladroni. 14 Allora vennero a lui de' ciechi e de' soppi, nel tempio: ed egli gi sanò.

2 N 3

## EVANGELO DI S. MATTEO, XXI.

15 Ma i principali sacerdoti, e gli ! scribi, vedute le maraviglie ch'egli avea fatte, ed i fanciulii che gri vano nel tempio, Osanna al Fi-giuolo di David! furono indegna-

16 E gli dissero, Odi tu ciò che co-storo dicono? E Gesù disse loro, Sì. Non avete voi mai letto, Dalla bocca de fanciulli, e di que che poppano, tu hai stabilita la tua laude?
17 E, lasciatigli, uscì della città verso Betania; e quivi albergo.

18 E la mattina, ritornando nella

città, ebbe fame. 19 E, veggendo un fico in sulla strada, andò ad esso: ma non vi trovò nulla, se non delle foglie. Ed egli gli diese, Giammai più in eterno non nasca frutto alcuno da te. E subito il fico si seccò.

20 Ed i discepoli, veduto ciò, si maravigliarono : dicendo. Come s'è di subito seccato il fico?

21 E Gesù, rispondendo, disse loro, lo vi dico in verità, che, se avete fede, e non dubitate, non sol farete la cosa del fico; ma ancora, se dite a questo monte, Togliti di là, e gittati nel mare, sara futto.

22 E tutte le cose, le quali con orazione richiederete, credendo, voi le

riceverete.

23 Poi, quando egli fu venuto nel templo, i principali sacerdoti, e gli anziani del popolo, s'accostarono a lui, mentre egli insegnava: dicendo, Di quale autorità fai tu queste cose? e chi t'ha data cotesta autorità ?

24 E Gesù, rispondendo, disse loro, Ancora io vi domanderò una cosa, la qual se voi mi dite, io altresì vi dirò di quale autorità io fo

queste cose.

25 Il battesimo di Giovanni onde era egli ? dal cielo, o dagli uomini ? Ed essi ragionavano tra loro: dicendo, se diciamo ch'era dal cielo, egli ci dirà, Perchè dunque non gli credeste?

26 Se altresì diciamo ch'era dagli uomini, noi temiamo la moltitudine: perciochè tutti tengono Gio-

vanni per profeta.

27 E risposero a Gesu, e dissero, Noi non sappiamo. Egli altresì Noi non sappiamo. Egli altresi disse loro, Ed lo ancora non vi dirò di quale autorità io fo queste cose. 28 Or, che vi pare egli? Un'uo-mo avea due figliuoli: e, venuto al primo, disse, Figliuolo, va', lavora

oggi nella mia vigna.

29 Ma egli, rispondendo, disse,
Non voglio: pur nondimeno, poi

appresso, ravvedutosi v'andò.
30 Poi, venuto al secondo, gli disse il simigliante. Ed egli, rispondendo, disse, Sì farò, signore: e pur

non v'andò

non vanco. 31 Qual de due fece il voler del padre? Essi gli dissero, Il primo. Gesù disse loro, lo vi dico in verità, che i publicani, e le meretrici vanno innanzi a voi nel regno de' cieli. 32 Perciochè Giovanni è venuto s voi, per la via della giustizia, e voi non gli avete creduto: ma i publicani, e le meretrici gli hanno creduto: e pur vol, veduto ciò, non vi

siete poi appresso ravveduti, per credergli. 33 Udite un' altra parabola, V'era un padre di famiglia, il qual piantò una vigna, e le fece una siepe attorno, e cavà in essa un luogo a calcar la vendemmia, e v'edificò una torre: poi allogo quella a certi lavo-ratori, e se n'andò in viaggio.

34 Or, quando venne il tempo de' frutti, egil mandò i suoi servitori a' lavoratori, per ricevere i frutti di

quella. 35 Ma i lavoratori, presi que servitori, ne batterono i uno, e ne uocisero l'altro, e ne lapidarono l'al-

36 Da capo egli mandò degli altri servitori, in maggior numero che i primi: e quelli fecero loro il simigliante.

37 Ultimamente, egli mandò loro il suo figliuolo: dicendo, Avranno

riverenza al mio figliuolo 38 Ma i lavoratori, veduto l figliuolo, dissero fra loro, Costui è l'erede: venite, uccidiamlo, ed occupiamo la sua eredità.

39 E, presolo, lo cacciarono fuor della vigna, e l'uccisero,

40 Quando adunque il padron della vigna sarà venuto, che fara egli a que lavoratori?

41 Essi gli dissero, Egli gli farà perir malamente, quegli scellerati : ed allogherà la vigna ad altri lavoratori, i quali gli renderanno i frutti

a' suoi tempi,

42 Gesù disse loro, Non avete voi mai letto nelle scritture, La pietra che gli edificatori hanno riprovata è divenuta il capo del cantone : ciò è stato fatto dal Signore, ed è cosa maravigliosa negli occhi nostri?

43 Per ciò, io vi dico, che 'l remo di Dio vi sarà tolto, e sarà dato ad una gente che farà i frutti d'esso. 44 E chi caderà sopra questa pie-tra sarà tritato, ed ella fiaccherà

colui sopra cui ella caderà. 45 Ed i principali sacerdoti, ed i Farisei, udite le sue parabole, s'avvidero ch' egli diceva di loro:

46 E cercavano di pigliarlo: ma termettero le turbe: perciochè quelle lo tenevano per profeta.

## EVANGELO DI S. MATTEO, XXII.

CAP. XXII.

GESU', messosi a parlare, da capo ragionò loro in parabole: dicendo,

2 Il regno de' cieli è simile ad un re, il qual fece le nozze al suo fi-

.

:7

ı

ť

•

ı

1

5

1

gliuolo: 3 E mandò i suoi servitori a chiamar gl' invitati alle nozze: ma essi non vollero venire

4 Di nuovo mandò altri servitori: dicendo. Dite agl' invitati, Ecco, io ho apparecchiato il mio desinare: i miei giovenchi, ed i miei animali ingrassati sono ammazzati, ed ogni cosa è apparecchiata: venite alle

5 Ma essi, non curandosene, se n'andarono, chi alla sua possessione, chi alia sua mercatanzia:

6 E gli altri, presi i suoi servitori,

gli oltraggiarono, ed uccisero. 7 E quel re, udito ciò, s' adiro, e mandò i suoi eserciti, e distrusse que' micidiali, ed arse la lor città. 8 Allora egli disse a' suoi servitori, Ben son le nozze apparecchiate, ma i convitati non n'erano

degni. 9 Andate adunque in su i capi del-

le strade, e chiamate alle nozze chiunque troverete.

10 E que' servitori, usciti in su le strade, raunarono tutti coloro che trovarono, cattivi, e buoni: e'l luogo delle nozze fu ripieno di per-

sone ch' erano a tavola. 11 Or il re, entrato per veder que' ch'erano a tavola, vide quivi un' uomo che non era vestito di vesti-

mento da nozze: 12 E gli disse, Amico, come sei entrato quà, senza aver vestimen-to da nozze? E colui ebbe la bocca

13 Allora il re disse a'servitori, Legategli le mani, ed i piedi, e to-glietelo, e gittatelo nelle tenebre di fuori. Ivi sarà il pianto, e lo

stridor de denti.

14 Perciochè molti son chiamati. ma pochi eletti.

15 Allora i Farisei andarono, e

tenner consiglio come l'irriterebbero in parole: 16 E gli mandarono i lor disce-

poli, con gli Erodiani, a dirgli, Maestro, noi sappiamo che tu sei verace, e che insegni la via di Dio in verità, e che non ti curi d'alcuno: perciochè tu non riguardi alla qualità delle persone degli uomini

17 Dicci adunque, Che ti pare egli? E egli lecito di dare il censo

a Cesare, o no?

18 E Gesù, riconosciuta la lor malizia, disse, Perchè mi tentate, \*25

o (poeriti i

19 Mostratemi la moneta del cen-io. Ed essi gli porsero un denaro.

20 Ed egli disse loro, Di cui è questa figura, e questa sopra-

merieta? 21 Essi gli dissero, Di Cesare. Atlora egli disse loro, Rendete

danque a Cesare le cose ch'appartengono a Cesare, ed a Dio le cose ch'appartengono a Dio-

22 Ed essi, udito ciò, si maravigliarono: e, lasciatolo, se n'anda-

POHO. 23 In quell' istesso giorno ven-nero a lui i Sadducei, i quali dicono che non v'è risurrezione: e lo domandarono:

24 Dineudo, Maestro, Moisè ha detto, Se alcuno muore senza figlinoll, sposi'l suo frutello per ragion d'affinità la moglie d'esso, e susciti progenie al suo fratello-

25 Or appo not v'erano sette fratelli: e'l primo, avendo sposata moglie, mori; e, non avendo progenle, lasciò la eua moglie al suo fratello:

26 Simigliantemente ancora il secondo, e'i terzo, fino a tutti i sette. 27 Or, dopo tutti, morì anche la

donna 28 Nella risurrezione adunque, di cui d'infra i sette sarà ella moglie? concloalacosachè tutti l'abbiano avuta

29 Ma Gesu, rispondendo, disse Voi errate, non intendendo oro. le seritture, nè la potenza di Dio.

30 Percioche nella risurrezione non si prendono, nè si danno mogli: unzi gli nomini son nel cielo come angeli di Dio-

31 E, quant' é alla risurrezion de' morti, non avete vol letto ciò che vi fu detto da Dio: quando disse, 32 Io son l'iddio d'Abraham,

l' Iddio d' Isaac, e l' Iddio di Iacob? Iddio non è l'Iddio de' morti, ma de' viventi.

33 E le turbe, udite queste cose, stupivano della sua dottrina.

34 Ed i Farisel, udito ch'egli avea chlusa la hocea a' Sadducei, si raunarono insieme.

35 Ed un dottor delta legge lo domando, tentandolo: e dicendo,

36 Maestro, quale è il maggior comardamento della legge? 37 E Gesù gli disse, Ama il Si-gnore Iddio tuo con tutto'l tuo cuere, e con tutta l'anima tua, e

con tutta la mente tua. 38 Quest e il primo, el gran co-

mandamento. (3) E'l secondo, simile ad esso, e, Ama li tuo prossimo come te

BLESSO.

# EVANGELO DI S. MATTEO, XXII. XXIII.

40 Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge, ed i

profeti. 41 Ed essendo i Farisei raunati.

Gesù gli domandò: 42 Dicendo, Che vi pare egli del Cristo? di cui è egli figliuolo? Es si gli dicono, Di David. 43 Egli disse loro, Come adunque David lo chiama egli in Ispirito Si-

gnore ? dicendo,

44 Il Signore ha detto al mio Si-gnore, Siedi alla mia destra, fin ch'io abbia posti i tuoi nemici per iscannello de' tuoi piedi?

45 Se dunque David lo chiama Signore, come & egli suo figliuolo? 46 E niuno poteva rispondergli nulla: niuno eziandio ardi più, da quel dì innanzi, fargli alcuna domanda.

A LLORA Gesù parlò alle turbe, ed a' suoi discarol! CAP. XXIII.

ed a' suoi discepoli : 2 Dicendo, Gli scribi, ed i Farisei,

ggono sopra la sedia di Moisè. 3 Osservate adunque, e fate tutte le cose che vi diranno che osserviate: ma non fate secondo l'opere loro : conciosiacosachè dicano, ma non facciano.

4 Perciochè legano pesi gravi, ed impertabili, e gli mettono sopra le spalle degli uomini: ma essi non gli vogliono pur movere col dito: 5 E fanno tutte le loro opere per

esser riguardati dagli uomini: ed allargano le lor filatterie, ed allungano le fimbrie delle lor veste :

6 Edamano i primi luoghi a ta-

nelle raunanze:

7 E le salutazioni nelle piazze: e d'esser chiamati dagli uomini, Rabbi, Rabbi.

8 Ma voi, non siate chiamati, Maestro: perciochè un solo è il vostro Dottore, cioè, Cristo: e voi tutti siete fratelli.

9 E non chiamate alcuno sopra la terra, vostro padre: perciochè un solo è vostro Padre, cioè, quel ch'è ne' cieli.

10 E non siate chiamati dottori: perciochè un solo è il vostro Dot-

tore, cioc, Cristo.

11 E'l maggior di voi sia vostro ministro.

12 Or chiunque si sarà innalgato. sarà abbassato ; e chiunque si sarà abbassato, sara innalzato. 13 Or, guai a voi, scribi, e Farisei, ipocriti! perciochè voi serrate il

ipocriti! perciochè voi serrate il regno de cieli davanti agli uomi-ni: conciosiacosachè voi non entriate, nè lasciate entrar coloro ch' erano per entrare.

14 Guai a voi, scribi, e Farisel, \*26

inocriti! perciochè voi divorate le case delle vedove: e cio, sotto specie di far lunghe orazioni: perciò, voi riceverete maggior condannazione.

15 Guai a voi, scribi, e Farisei, ipocriti! perciochè voi circuite il mare, e la terra, per fare un procelita: e, quando egli è fatto, voi lo fate figiluol della geenna il doppio

più di voi.

16 Guai a voi, guide cieche! che dite, Se alcuno ha giurato per lo templo, non è nulla : ma, se ha giurato per l'oro del tempio, è obbilguto.

17 Stold, e ciechi! perciochè, quale è maggiore, l'oro, o'I tempio che

santiñea l'oro

li Parimente, se alcuno ha giurato per l'altare, non è nulla : ma. se ha giurato per l'offerta che é sopra esso, è obbligato.

19 Stolti, e ciechi ! perciochè, qua-le è maggiore, l'offerta, o l'altare che santifica l'offerta ?

20 Colui adunque che giura per l'altare giura per esso, e per tutte le cose che son sopra esso.

21 E chi giura per lo tempio giura per esso, e per colui che l'abita. 22 E chi giura per lo cielo giura

per lo trono di Dio, e per colui che

siede sopra esso. 23 Guai a voi, scribi, e Farisei. 23 cuai a voi, scrioti, e l'arrisei, piocriti I perciochè voi decimate la menta, e l'aneto, e l' comina; e la sciate le cose più gravi della legge, il giudicio, e la misericordia, e la fede: e i conveniva far queste cose, e non lasciar quell' altre.

24 Guide cieche! che colate la zanzara, ed inghiottite il camello.

25 Guai a voi, scribi, e Farisei, ipocriti! perciochè voi nettate il di fuori della coppa, e del piatto: ma dentro quelli son pieni di rapi

na, e d'intemperanza. 26 Fariseo cieco! netta prima il

di dentro della coppa, e del piatto: aciochè il di fuori ancora sia netto. 27 Guai a voi, scribi, e Farisci, ipocriti! perciochè voi siete simili a sepolori scialbati, i quali di fuori appaiono belli, ma dentro son pieni d'ossami di morti, e d'ogni brut-

tura. 28 Così ancora voi apparite giusti di fuori agli uomini: ma dentro.

siete pieni d'ipocrisia, e d'iniquità. 29 Gual a voi, scribi, e Farisei, ipocriti! perciochè voi edificate i sepolcri de profeti, ed adornate i

monumenti de' giusti : 30 E dite, Se noi fossimo stati a' dì de' padri nostri, non sarenmo già stati lor compagni nell' ucci-

sion de' profeti.

### EVANGELO DI S. MATTEO, XXIII. XXIV.

31 Talchè voi testimoniate contr' a voi stessi, che siete figliuoli di coloro ch'uccisero i profeti.

32 Voi ancora, empiete pur la misura de' vostri padri.

33 Serpenti, progenie di vipere! come fuggirete dal giudicio della geenna i

34 Perciò, ecco, lo vi mando de' profeti, e de' savi, e degli scribi : e di loro ne ucciderete, e crocifiggerete alcuni, altri ne flagellerete nelle vostre raunanze, e gli perseguirete di città in città :

35 Aciochè vi venga addosso tutto'l sangue giusto sparso in terra, dal sangue del giusto Abel, infino al sangue di Zacaria, figliuol di Barachia, il qual voi uccideste fra'l tempio, e l'altare.

36 lo vi dico in verità, che tutte queste cose verranno sopra questa

generazione.

Ŧ

2

;

1

37 Gerusalemme, Gerusalemme! ch'uccidi i profeti, e lapidi coloro che ti son mandati: quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figliuoli, nella maniera che la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto l'ale : e voi non avete voluto?

38 Ecco, la vostra casa v'è lascia-

ta diserta.

39 Perciochè io vi dico, che da ora innanzi voi non mi vedrete, finchè diciate, Benedetto colui che viene nel nome del Signore.

CAP. XXIV.

GESU', essendo uscito, se n'andava fuor del tempio : ed i discepoli gli s'accostarono, per mostrargli gli edifici del templo. 2 Ma Gesù disse loro, Non vedete voi tutte queste cose? Io vi dico

in verità, che non sarà quì lasciata pietra sopra pietra che non sia diroccata.

3 Poi, essendo egli postosi a sedere sopra'l Monte degli Ulivi, i discepoli gli s'accostarono da parte: dicendo, Dicei, quando avverran-no queste cose? e qual sard il segno della tua venuta, e della fin del mondo?

4 E Gesù, rispondendo, disse loro, Guardatevi che niun vi sedduca. Perciochè molti verranno sotto'l mio nome : dicendo, lo sono il Cristo: e ne sedduranno molti.

6 Or voi udirete guerre, e romori di guerre: guardatevi, non vi tur-bate: perciochè conviene che tutte queste cose avvengano: ma non sarà ancor la fine.

7 Perciochè una gente si leverà contr'all'altra, ed un regno contr'all'altro: e vi saranno pestilense, e fami, e tremoti in ogni luogo. \* 27

8 Ma tutte queste cose saranno sol principio di dolori.

9 Allora vi metteranno nelle mani

altrui, per essere afflitti, e v'ucclderanno: e sarete odiati da tutte le genti per lo mio nome.

10 Ed allora molti si scandaleszeranno, e si tradiranno, ed odie-

ranno l'un l'altro.

11 E molti falsi profeti surgeranno, e ne seddurranno molti. 12 E perciò che l'iniquità sarà

moltiplicata, la carità di molti si raffredderà.

13 Ma, chi sarà perseverato in-

fino al fine sarà salvato. 14 E questo evangelo del regno sarà predicato in tutto'l mondo, in testimonianza a tutte le genti: ed allora verrà la fine.

15 Quando adunque avrete vedu-ta l'abbominasion della desolazione, della quale ha pariato il profetz. Daniel, posta nel luogo santo :

(chi legge pongavi mente :) 16 Allora coloro che saranno nella Giudea fuggansene sopra i monti. 17 Chi sara sopra i tetto della casa

non iscenda, per toglier cosa alcuna di casa sua.

18 E chi sard nella campagna non torni addietro, per toglier la sua vesta. 19 Or guai alte gravide, ed a quel-

le che latteranno in que' dì ! 20 E pregate che la vostra fuga non sia di verno, nè in giorno di

sabato:

21 Perciochè allora vi sarà grande afflizione, qual non fu giammai, dal principio del mondo infino ad ora : ed anche giammai più non Bara.

22 E, se que' giorni non fossero abbreviati, niuna carne scamperebbe : ma, per gli eletti que' gior-ni saranno abbreviati.

23 Allora, se alcuno vi dice, Ecco, il Cristo è qui, o là, nol cre-

diate. 24 Perciochè falsi cristi, e falsi profeti surgeranno, e faranno gran segni, e miracoli: talchè seddurrebbero, se fosse possibile, exian-

dio gli eletti.
25 Ecco, io ve l'ho predetto.

26 Se dunque vi dicono, Ecco, egli è nel diserto, non v'andate: ecco, egli è nelle camerette segrete, nol crediate. 27 Perciochè, siccome il lampo

esce di Levante, ed apparisce fino in Ponente; tale ancora sarà la venuta del Figliuol dell'uomo. 28 Percioche dovunque sarà i

carname quivi s'accoglieranno l'a quile.

29 Or, subito dopo l'affizion d

# EVANGELO DI S. MATTEO, XXIV. XXV.

stelle caderanno dal cielo, e le potense de' cieli saranno scrollate.

30 Ed allora apparirà il segno del Figliuol dell'uomo, nel cielo: allora ancora tutte le nazioni della terra faranno cordoglio, e vedran-no il Figliuol dell'uomo venir sopra le nuvole del cielo, con poten-

za, e gran gioria. 31 Ed egli mandera i suoi angeli, con tromba, e gran grido: ed essi raccoglieranno i suoi eletti da quattro venti, dall' un de' capi del cielo infino all' altro.

32 Or, imparate dal fico questa similitudine: Quando già i suoi rami sono in succhio, e le fronde germogliano, voi sapete che la state é vicina :

33 Così ancora voi, quando avrete vedute tutte queste cose, sappiate ch'egli è vicino, in sulla porta.

34 lo vi dico in verità, che quest' età non passerà, finchè tutte queste cose non sieno avvenute.

35 Il cielo, e la terra trapasseranno, ma le mie parole non trapas-

seranno.

36 Ma, quant' è a quel giorno, ed a quell' ora, niuno la sa, non pur il angeli de cieli : ma il mio Padre solo.

37 Or, come erano i giorni di Noè, così ancora sarà la venuta del Fi-

gliuol dell' uomo.

38 Perciochè, siccome gli uomini erano, a' dì che furono avanti'l diluvio, mangiando, e bevendo; prendendo, e dando mogli, sino al giorno, che Noè entrò nell'arca;

39 E non s'avvidero di nulla, finchè venne il diluvio, e gli portò tutti via: così ancora sara la venuta del Figliuol dell'uomo. 40 Allora due saranno nella cam-

pagna: l'uno sarà preso, e l'altro

41 Due donne macineranno nel mulino: l'una sarà presa, e l'altra lasciata.

42 Vegghiate adunque: perciochè voi non sapete a quale ora il vo-

stro Signore verra.

43 Ma sappiate ciò, che se'l padre di famiglia sapesse a qual vi-glia della notte il ladro dee venire, egli vegghierebbe, e non lascerebbe sconficcar la sua casa.

Per ciò, voi ancora siate presti: perciochè, nell'ora che non pensate, il Figliuol dell'uomo verra. 45 Quale e pur quel servitor leale, ed avveduto, il quale il suo signo-re abbia costituito sopra i suoi famigliari, per dar loro il nutrimen-to al suo tempo?

que' giorni, il sole scurerà, e la lu- | 46 Beato quel servitore, il quale na non darà il suo splendore, e le il suo signore, quando egli verrà. il suo signore, quando egli verrà, troverà facendo così.

47 Io vi dico in verità, ch'egli lo costituirà sopra tutti i suoi beni. 48 Ma, se quel servitore, essendo malvagio, dice nel cuor suo. Il mio signore mette indugio a venire :

49 E prende a battere i suoi con servi, ed a mangiare, ed a bere

con gli ubbriachi:
50 Il signor di quel servitore ver-rà, nel giorno ch'egli non l'aspetta,

e nell'ora ch'egli non sa ; 51 E lo riciderà, e metterà la sua parte con gl'ipocriti. Ivi s pianto, e lo stridor de' denti. Ivi sara il

#### CAP. XXV.

A LLORA il regno de' cieli sarà simile a dieci vergini : le quali, prese le lor lampane, uscirono fuori incontr'allo sposo.

2 Or cinque d'esse erano avvedute, e cinque pazze.

3 Le pazze, prendendo le lor lampane, non aveano preso seco del-l'olio:

4 Ma l'avvedute aveano, insieme con le lor lampane, preso seco dell'olio ne' lor vasi.

5 Or, tardando lo sposo, tutte divennero sonnacchiose, e s'addormentarono.

6 Ed in sulla mezza notte si fece un grido, Ecco, lo sposo viene, uscitegii incontro. 7 Allora tutte quelle vergini si

destarono, ed acconciarono le lor

lampane.
8 E le pazze dissero all'avvedute,
Dateci dell'olio vostro: perciochè le nostre lampane si spengono.

9 Ma l'avvedute risposero, e dissero, Non faremo: che talora non ve ne sia assai per noi, e per voi: andate più tosto a coloro che lo vendono, e ne comperate.

10 Or, mentre quelle andavano a comperarne, venne lo sposo: e quelle ch'erano apparecchiate entrarono con lui nelle nozze: e la porta fu serrata.

11 Poi appresso, vennero anche l'altre vergini : dicendo, Signore,

Signore, aprici.

12 Ma egli, rispondendo, disse, lo vi dico in verita, ch'io non vi coпоесо

13 Vegghiate adunque: conciosiacosachè non sappiate nè'l gior-no, nè l'ora, che'l Figliuol dell'uomo verrà.

14 Perciochè egli è come un'uo-mo, il quale, andando fuori in viag-gio, chiamo i suoi servitori, e diede loro in mano i suoi beni.

15 Ed all' uno diede cinque talen-

### EVANGELO DI S. MATTEO, XXV. XXVI.

ti, ed all'altro due, ed all'altro uno: a ciascuno secondo la sua capacità: e subito si partì.

16 Or colui ch'avea ricevuti i cinque talenti andò, e trafficò con essì, e ne guadagnò altri cinque.

17 Parimente ancora colui ch'avea ricevuti i due ne guadagnò al-

tri due.

1

18 Ma colui che n'avea ricevuto uno andò, e fece una buca in terra, e nascose i danari del suo signore.

19 Or, lungo tempo appresso, venne il signore di que servitori,

e fece ragion con loro. 20 E colui ch'avea ricevuti i cinque talenti venne, e ne presentò altri cinque: dicendo, Signore, tu mi desti in mano cinque talenti: ecco, sopra quelli n' ho guadagnati altri cinque.

21 E'l suo signore gli disse, Bene sta, buono, e fedel servitore: tu sei stato leale in poca cosa: io ti costituirò sopra molte cose: entra nella giola del tuo signore.

22 Poi, venne anche colui ch'avea ricevuti i due talenti, e disse, Signore, tu mi desti in mano due talenti: ecco, sopra quelli ne ho

guadagnati altri due. 23 Il suo signore gli disse, Bene sta, buono, e fedel servitore: tu sei stato leale in poca cosa: io ti costituirò sopra molte cose; entra nella gioia del tuo signore. 24 Poi, venne ancora colui ch'a-

vea ricevuto l'un talento, e disse, Signore, io conosceva che tu sei uomo aspro, che mieti ove non hai seminato, e ricogli ove non hai

aparso: 25 Laonde io temetti, ad andal, e

nascod i tuo talento in terra: ecco, tu hai i tuo.
36 E'i suo signore, rispondendo,
gli disse, Malvagio, e negligente
servitore, tu sapevi ch'io meto
ove non ho seminato, e ricolgo ove non ho sparso: 27 Perciò, e' ti si conveniva met-

tere i miei danari in man di banchieri ; e, quando io sarei venuto, avrei riscosso il mio con frutto.

28 Toglietegli adunque il talento, e datelo a colui c'ha i dieci talenti: 29 (Perciochè, a chiunque ha, sarà dato, ed egli soprabbondera; ma chi non ha, eziandio quel ch'egli ha, gli sarà tolto:)

30 E cacciate il servitor disutile nelle tenebre difuori. Ivi sara il pianto, e lo stridor de' denti.

31 Or, quando'l Figliuol dell' uomo sarà venuto nella sua gioria, con tutti i santi angeli, allora egli sedera sopra'i trono della sua gio32 E tutte le genti saranno rau-nate davanti a lui, ed egli separerà gli uomini gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore da' ca-

pretti:

33 E mettera le pecore alla sua destra, ed i capretti dalla sinistra. 34 Allora il Re dirà a coloro che saranno alla sua destra, Venite, benedetti del Padre mio: eredate il regno che v'è stato preparato fin

dalla fondazion del mondo: 35 Perciochè io ebbi fame, e voi mi deste mangiare: io ebbi sete, e voi mi deste bere : io fui forestiere,

e voi m'accoglieste :

36 lo fui ignudo, e vol mi rive-stiste: lo fui infermo, e vol mi visitaste: lo fui in prigione, e voi

veniste a me.

37 Allora i giusti gli risponderanno: dicendo, Signore, quando t'abbiamo noi veduto aver fame, e t'ab biamo dato mangiare? overo, aver sete, e f'abbiamo dato bere? 38 E. quando t'abbiam veduto

forestiere, e f abbiamo accolto? od ignudo, e t'abblam rivestito?

39 E, quando t'abbiam veduto in-

fermo, od in prigione, e siam venuti a te i 40 E'l Re, rispondendo, dirà loro, Io vi dico in verità, che, in quanto

*l'* avete fatto ad uno di questi mici minimi fratelli, voi l'avete fatto a 41 Allora egli dirà ancora a coloro che saranno a sinistra, Andate via da me, maladetti, nel fuoco

eterno, ch'è preparato al diavolo, ed a' suoi angeli :

42 Percioche io ebbi fame, e voi non mi deste mangiare: ebbi sete,

e non mi deste berë:

43 lo fui forestiere, e non m'accoglieste: ignudo, e non mi rive-stiste: infermo, ed in prigione, e non mi visitaste.

44 Allora quelli ancora gli risponderanno: dicendo, Signore, quando t'abbiam veduto aver fame, o sete; od esser forestiere, od ignudo, od infermo, od in prigione; e non t'abbiam sovvenuto? 45 Allora egli risponderà loro: dicendo, Io vi dico in verità, che, in quanto non l'avete fatto ad uno di questi minimi, nè anche l'avete fatto a me.

46 E questi andranno alle pene eterne, ed i giusti nella vita eter-

#### CAP. XXVI.

E D avvenne che, quando Geste ebbe finiti tutti questi ragio namenti, disse a' suoi discepoli: 2 voi sapete che fra due giorni la pasqua; e'l Figliuol dell' uom

#### EVANGELO DI S. MATTEO, XXVI.

sarà dato in man del magistrato, per esser crocifisso. 3 Allora si raunarono i principali

eacerdoti, e gli scribi, e gli anziani del popolo, nella corte del sommo sacerdote, detto Caiafa:

4 E presero insieme consiglio di pigliar Gesù con inganno, e di far-lo morire.

5 Ma dicevano, Non convien furbo nella festa; sciochè non si fac-cia tumuito fra l'popolo. 6 Or, essendo Gesù in Betania, in casa di Simone lebbroso:

7 Era venuta a lui una donna, avendo un' alberello d'olio odorifero di gran prezzo: ed ella l'avea sparso sopra l'capo di Cristo, men-tre era a tavola.

8 Ed i suoi discepoli, avendo ciò veduto, furono indegnati: dicendo,

A che fur questa perdita?

9 Conclosiacosachè quest' olio si

potesse vendere un gran prezzo, e quello darsi a' poveri.

10 Ma Gesu, conosciuto ciò, disse loro, Perchè date voi noia a questa donna? conciosiacosachè ella abbia fatta una buona opera inver-80 me.

11 Perciochè sempre avrete i poveri con voi: ma me non avrete

sempre. 12 Conclosiacosachè costel, verando quest' olio sopra'l mio corpo, l'abbia fatto per imbalsamarmi

13 Io vi dico in verità, che dovunque sarà predicato quest' evan-gelo, in tutto'i mondo, si racconterà eziandio ciò che costei ha fat**to, i**n memoria di lei.

14 Allora uno de' dodici, detto Giuda Iscariot, andò a' principali

acerdoti:

15 E disse loro, Che mi volete are, ed io ve lo darò nelle mani? Ed essi gli pesarono trenta sicli

d'argento. 16 E da quell' ora egli cercava

opportunità di tradirlo. 17 Or nel primo giorno degli amimi, i discepoli vennero a Gesu, dicendogli, Ove vuoi che noi t'ap-

parecchiamo da mangiar la pas-18 Ed egli disse, Andate nella cit-

tà ad un tale: e ditegli, Il Mae-stro dice, Il mio tempo è vicino: io farò la pasqua in casa tua, co' miei discepoli. 19 Ed i discepoli fecero come Ge

sù avea loro ordinato: ed appacchiarono la pasqua.

O E, quando fu sera, egli si mise a tavola co' dodici.

E, mentre mangiavano, disse Io vi dico in verità, ch' un di vol mi tradirà.

22 Ed essendone egitno grande-mente attristati, clascum di loro prese a dirgli, Sono io desso, Signore?

23 Ed egil, rispondendo, disse, Colui ch'intigne con la mano meco nel piatto mi tradirà. 24 Il Figliuol dell'uomo certo se

ne va, secondo ch'è scritto di lui: ma, guai a quell' uomo, per lo quale il Figliuol dell' uomo è tra-dito! meglio sarebbe stato per lui di non esser mai nato.

25 E Giuda che lo tradiva prese: dire, Maestro, sono io desso? Egli gli disse, Tu l'hai detto.

26 Or, mentre mangiavano, Gesù, preso il pane, e fatta la benedizione, lo ruppe, e lo diede a' disce-

poli : e disse, Prendete, mangiate : quest' è il mio corpo. 27 Poi, preso'l calice, e renduta le grazie, lo diede loro: dicendo.

Bevetene tutti: 28 Perciochè quest' è il mio sanque, ch'è il sangue del nuovo patto, il quale è sparso per motti, in

rimession de' peccati. 29 Or io vi dico, che da ora io non berro più di questo frutto della vigna, fino a quel giorno ch'io lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio.

30 E, dopo ch'ebbero cantato l' inno, se n'uscirono al Monte degli Ulivi. 31 Allora Gesù disse loro, Voi

tutti sarete scandalezzati in me questa notte: perciochè egli è scritto, lo percuoterò il Pastore, e le pecore della greggia saranno disperse.

37 Ma, dopo ch'io sarò risuscitato, andrò dinanzi a voi in Galilea.

33 Ma Pietro, rispondendo, gli lisse, Avvegnachè tutti sieno scandalessati in te, io non sarò giammai ecandalezzato.

34 Gesù gli disse, Io ti dico in

verità, che questa stessa notte, in-nanzi che I gallo canti, tu mi rine-gherai tre volte.

35 Pietro gli disse, Benchè mi convenisse morir teco, non però ti rinegherò. Il simigliante dis-sero eziandio tutti i discepoli.

36 Allora Gest venne con loro in una villa, detta Ghet-semane: disse a' discepoli, Sedete qui, fin-ch' io sia andato là, ed abbia orato.

37 E, preso seco Pietro, ed i due figliuoli di Zebedeo, cominciò ad esser contristato, e gravemente

angoeciato.

36 Aliora egli disse loro, L'ant-ma mis è occupata di tristisia infino alla morte: dimorate qui, e vegghiate meco.

### EVANGELO DI S. MATTEO, XXVI.

39 Ed, andato un poco innanzi, si gittò sopra la sua faccia, orando, e dicendo, Padre mio, se egli è possibile, trapassi da me questo calice: ma pure, non come lo voglio, ma come tu vuoi.

40 Poi venne a' discepoli, e gli trovò che dormivano: e disse a Pietro. Così non avete potuto veg-

ghiar pure una ora meco? 41 Vegghiate, ed orate, che non entriate in tentazione : perciochè lo spirito e pronto, ma la carne e debole.

42 Di nuovo, la seconda volta, egli andò, ed orò: dicendo, Padre mio, se egli non è possibile che questo calice trapassi da me, ch'io nol bea, la tua volontà sia fatta

43 Poi, essendo di nuovo venuto, gli trovò che dormivano: perciochè i loro occhi erano aggravati.

44 E, lasciatigli, andò di nuovo,
ed orò la terza volta, dicendo le

medesime parole.

ŧ

٠

É

ř

45 Allora egli venne a' suoi disce-poli, e disse loro, Dormite pure da ora innanzi, e riposatevi: ecco, l'ora è giunta, e'i Figliuoi dell'uo-mo è dato nelle mani de' peccatori. 46 Levatevi, andiamo: ecco, colui che mi tradisce è vicino.

47 E, mentre egli parlava cora, ecco, Giuda, uno de' dodici, venne, e con lui un grande studio, con ispade, ed aste, mandato da principali sacerdoti, e dagli an-ziani del popolo.

48 Or colui che lo tradiva avea loro dato un segnale: dicendo, Colui, il quale io avrò baciato, è

desso: pigliatelo. 49 Ed in quello stante, accosta-

tosi a Gesù, gli disse, Bene stij, Maestro: e baciollo.

50 E Gesù gli disse, Amico, a che far sei tu quì? Allora coloro, ac-costatisi a Gesù, gli posero le mani addosso, e lo presero. 51 Ed ecco, un di coloro ch'erano

con Gesù, distesa la mano, trasse fuori la sua spada, e percosse il servitor dei sommo sacerdote, e gli spiccò l'orecchio.

52 Allora Gesù gli disse, Riponi la tua spada nel suo luogo: per-ciochè tutti coloro ch'avranno presa la spada periranno per la

13 Pensi tu forse ch'io non potessi ora pregare il Padre mio, il qual di presente mi manderebbe più di dodici legioni d'angeli?

54 Come dunque sarebbero adempiute le scritture, le quali dicono che convien che così avvenga?

55 In quella stessa ora Gesú disse alle turbe, Voi siete usciti con \* 31

ispade, e con aste, come contr' ad un ladrone, per prendermi: lo tuttodi sedeva appresso di voi, insegnando nel tempio: e voi non m'avete preso.

56 Ma tutto ciò è avvenuto, aciochè le scritture de profeti fossero ademplute. Allora tutti i discapoli, lasciatolo, se ne fuggirono.

57 Or coloro, ch'aveano preso Gesù lo menarono a Calafa, sommo sacerdote: ove gli scribi, e gli anziani, erano raunati.

58 E Pietro lo seguitava da lungi infino alla corte del sommo sacerdote ; ed, entrato dentro, si pose a seder co' sergenti, per veder la

59 Or i principali sacerdoti, e gli anziani, e tutto'i concistoro, cercavano qualche falsa testimonian-za contra Gesu, per farlo morire: 60 Ma non ne trovavano alcuna: eziandio, dopo che molti falsi testimoni si furono fatti avanti, non ne trovavano però alcuna: ma. alla fine vennero due falsi testi-

moni : 61 I quali dissero, Costui ha det to, lo posso disfare il tempio di Dio, ed infra tre giorni riedificario. 62 Allora il sommo sacerdote, levatosi, gli disse, Non rispondi tu nulla? che testimoniano costoro contra te?

63 Ma Gesù taceva. E'l sommo sacerdote replicò, e gli disse, lo ti scongiuro per l'Iddio vivente, che tu ci dica se tu sei l'Cristo, il Fi-

gliuol di Dio. 64 Gesù gli disse, Tu l'hai detto. Anzi io vi dico, che da ora innanzi voi vedrete il Figliuol dell'uomo sedere alla destra della Potenza, e

venir sopra la nuvole del cielo 65 Allora il sommo sacerdote stracciò i suoi vestimenti : dicendo, Egli ha bestemmiato: ch'abbiamo noi più bisogno di testimoni i ecco, ora voi avete udita la sua bestemmia

66 Che vi pare egli? Ed essi, rispondendo, dissero, Egli è reo di

67 Allora gli sputarono nel viso. e gli diedero delle guanciate; ed altri gli diedero delle bacchettate: 68 Dicendo, O Cristo, indovinaci

chi t'ha percosso. 69 Or Pietro sedeva di fuori nella corte : ed una fanticella s'accostò a lui : dicendo, Anche tu eri con Gesù il Galileo.

70 Ma egli lo negò davanti a tut ti: dicendo, Io non so ciò che t ti dici.

71 E, come egli fu uscito fuoi all'antiporto, un'altra lo vide;

# EVANGELO DI S. MATTEO, XXVI. XXVII.

disse a coloro ch'ereno quivi, Anche costul era con Gesù il Na-

72 Ma egli di nuovo lo negò, con gluramento: dicendo, lo non co-

osco quell' uomo.

73 E, poco appresso, quelli ch'erano presenti, accostatisi, dissero a Pietro, Di vero anche tu sei di quelli : perciochè la tua favella ti fa manifesto.

4 Allora egli cominciò a maladirsi, ed a giurare : dicendo, lo non conosco quell' uomo. Ed in quello

stante il gallo canto.

75 Allora Pietro si ricordò della rola di Gesù, il quale gli avea detto, Innanzi che'l gallo canti, tu mi rinegherai fre volte. Ed egli usch e planse amaramente.

#### CAP. XXVII.

DOI, venuta la mattina, tutti i principali sacerdoti, e gli ansiani del popolo, tennero consiglio contr'a Gesu, per farlo morire.

2 E, legatolo, lo menarono, e mi-sero nelle mani di Ponzio Pilato,

governatore

Allora Giuda, che l' avea tradito, veggendo ch'egli era stato condannato, si pentì, e tornò i trenta sicli d'argento a' principali sacerdoti, ed

agli anziani:

4 Dicendo, Io ho peccato, tradendo il sangue innocente. Ma essi dissero, Che tocca questo a noi? pensavi tu.

5 Ed egli, gittati i sicli d'argento nel tempio, si ritrasse, e se n'andò,

e si strangolò.

6 Ed i principali sacerdoti presero que danari, e dissero, E' non è lecito di mettergli nel tesoro del tempio : conciosiacosachè sieno prezzo di sangue.

7 E, preso consiglio, comperaro-no di quelli 1 campo del vascilaio, per luogo di sepoltura agli stranieri. 8 Perciò, quel campo è stato, infino al di d'oggi, chiamato, Campo

di sangue.

9 Allora s'adempie ciò che fu detto dal profeta: dicendo, Ed io presi i trenta sicii d'argento, il prezzo di colui che è stato apprezzato, il quale hanno apprezzato d'infra i figliuoli d' larael

10 E gli diedi, per comperare il ampo del vasellalo, secondo che'i gnore m'avea ordinato.

Il Or Gesù comparve davanti al overnatore; e'l governatore lo do-nandò: dicendo, Sei tu il Re de Giuei ? E Gesù gli disse, Tu'l dici.

12 Ed, essendo egli accusato da principali sacerdoti, e dagli anziani, non rispose nulla.

13 Allora Pilato gli disse, Non odi tu quante cose testimoniano contra te?

14 Ma egli non gli rispose a nulla: talche I governatore si maraviglia-va grandemente.

15 Or il governatore soleva ogni festa liberare un prigione alla moitudine, quale ella voleva. 16 Ed allora avesno un prigione

egnalato, detto Barabba

Essendo essi adunque raunati.

Pilato disse loro, Qual volete ch'io vi liberi, Barabba, over Gesù, detto Cristo? 18 Perciochè egli sapeva che glie-

lo aveano messo nelle mani per in-

vidia.

19 (Or, sedendo egli in sul tribunale, la sua moglie gli mandò a dire, Non aver da far nulla con quel giusto : perciochè io ho sofferto oggi molto per lui in sogno.) 20 Ma i principali sacerdoti, e gli

anziani, persuasero alle turbe che chiedessero Barabba, e che facessero morir Gesù.

21 E'l governatore, replicando, disse loro, Qual de' due volete ch' lo vi liberi ? Ed essi dissero, Barabba 22 Pilato disse loro, Che farò dun-que di Gesù detto Cristo? Tutti gli dissero, Sia crocifisso.

23 E'l governatore disse, Ma pune che male ha egli fatto? Ed esse vieppiù gridavano: dicendo, Sia crocifisso.

24 E Pilato, veggendo che non profittava nulla, anzi, che si sollevava un tumulto, prese dell'acqua, e si lavò le mani nel cospetto della moltitudine : dicendo, lo sono in-nocente del sangue di questo giusto: pensateci voi. 25 E tutto 'l popolo, rispondendo,

disse, Sia il suo sangue sopra noi,

e sopra i nostri figlinoli.

26 Allora egli liberò loro Barabba: dopo aver flagellato Gesù, lo diede loro nelle mani, aciochè fosse crocifisso.

27 Allora i soldati del governa-tore, avendo tratto Gesù dentro al pretorio, raunarone attorno a lui tutta la schiera.

28 E, spogliatolo, gli misero attor-no un saio di scariatto.

29 E, contesta una corona di epine, gliela misero sopra'l capo; ed una canna nella man destra : ed, inginocchiatiglisi davanti, lo heffa. vano: dicendo, Bene stij, o Re de' Giudei?

30 Poi, sputatogli addosso, presero la canna, e gliene percuoteva-

no il capo.

31 E, dopo che l'ebbero schernito. lo spogliarono di quel saio, e lo ri-

# EVANGELO DI S. MATTEO, XXVII.

vestirono de' suoi vestimenti: poi lo menarono a crocifiggere.

32 Or, uscendo, trovarono un Cireneo, chiamato per nome Simon, il male angariarono a portar la croce di Gesù.

33 E, venuti nel luogo, detto Gol-

gota, che vuol dire, Il luogo del techio: 34 Gli diedero bere dell' aceto me-

scolato con fele: ma egli, avendolo gustato, non volle berne.

35 Poi, avendolo crocifisso, spartirono i suoi vestimenti, tirando la sorte ; aciochè fosse adempiuto ciò che fu detto dal profeta, Hanno spartiti fra loro i miei vestimenti, ed hanno tratta la sorte sopra la mia vesta.

36 E, postisi a sedere, lo guarda-

vano quivi. 37 Gli posero ancora, disopra al capo, il maleficio che gli era apposto, scritto in questa maniera COSTUI E GESU', IL RE DE' GIUDEL

38 Allora furono crocifissi con lui due ladroni, l'uno a destra, l'altro

a sinistra.

39 E coloro che passavano ivi presso, l'ingiuriavano, scuotendo il

capo: 40 E dicendo, Tu, che disfai 'l tempio, ed in tre giorni lo riedifichi, salva te stesso: se sei Figliuol

di Dio, scendi giù di croce.

41 Simigliantemente ancora i
principali sacerdoti, con gli scribi,
e gli anziani, e Farisei, facendosi

beffe, dicevano, 42 Egli ha salvati gli altri, e non può salvar sè stesso: se egli è il re d'Israel, scenda ora giù di croce, e nol crederemo in lui.
43 Egli s'è confidato in Dio : libe-

rilo ora, se pur lo gradisce: con-ciosiacosache egli abbia detto, Io son Figliuol di Dio.

44 Lo stesso gli rimproveravano ancora i ladroni, ch' erano stati

crocifissi con lui.

45 Or, dalle sei ore si fecero tenebre sopra tutta la terra, insino alle nove.

46 Ed intorno alle nove, Gesù gridò con gran voce : dicendo, Eli, Eli, lamma sabactani ? cioè, Dio mio, Dio mio, perchè m'hai lasciato?

47 Ed alcuni di coloro ch'erano ivi presenti, udito ciò, dicevano, Costui chiama Elia.

48 Ed in quello stante un di loro e, e prese una spugna, e l' em-

piè d'aceto: e, messala intorno ad una canna, gli diè bere. 49 E gli altri dicevano, Lascia, veggiamo se Elia verrà a salvarlo. \* 33

50 E Gesit, avendo di nuovo gridate con gran voce, rende lo spirito-51 Ed ecco, la cortina del tempio si fende in due, da cima a fondo: e la terra tremò, e le pietre si schiantarono:

52 Ed i monumenti furono aperti: e molti corpi de' santi, che dormi-

vano, risuscitarono ;
53 E quelli, essendo usciti de' monumenti dono la risurrezion di Gesù, entrarono nella santa città, ed apparvero a molti.

54 Or il centurione, e coloro ch'erano con lul, guardando Gesù, ve-

duto'l tremoto, e le cose avvenute, temettero grandemente: dicendo, Veramente costui era Figliuol di Dio. 55 Or quivi erano molte donne, riguardando da lontano, le quali

aveano seguitato Gesii da Gafilea, ministrandogli: 56 Fra le quali era Maria Madda-

lena, e Maria madre di lacobo, e di lose : e la madre de' figliuoti di Zebedeo.
57 Poi, in sulla sera, venne un' uomo ricco d'Arlinatea, chiamato

per nome losef, il quale era stato anch'egli discepolo di Gesu : 58 Costui venne a Pilato, e chiese il corpo di Gesu. Altora Pilato

comandó che'l corpo glí fosse ren-

dutas 59 E losef, preso'l corpo, l'involse

in un lenzuolo netto; 60 E lo pose nel suo monumento nuovo, il quale egli avea fatto tagliar nella roccla: ed, avendo roto-lata una gran pletra in su l'apritura del monumento, se n'andò. 61 Or Maria Maddalena, e l'altra

Maria, erano quivi, sedendo di rin-

centro al sepolero.

62 E'l giorno seguente, ch'era il giorno d'appresso la preparazione, principali sacerdoti, ed i Farisei si raunarono appresso di Pilato: 63 Dicendo, Signore, e' ci ricorda

che quel seddutiore, mentre vivea ancora, disse, lo risusciterò infra

tre giorni.

64 Ordina adunque che I sepolero sia sicuramente guardato, fino al terzo giorno: che talora i suoi discepoli non vengano di notte, nol rubino, e dicano al popolo, Egli è risuscitato da' morti : onde l'ultimo inganno sia peggiore del primiero.

65 Ma Pilato disse loro, Voi avete la guardia: andate, assicuratelo

come l'intendete.

66 Essi adunque, andati, assicurarono il sepolero, suggellando la pietra, oltre la guardia.

# EVANGELO DI S. MATTEO, XXVIII.

CAP. XXVIII.

OR, finita la settimana, quan-do l primo giorno della settimana cominciava a schiarire, Maria Maddalena, e l'altra Maria. vennero a vedere il sepolcro.

2 Ed ecco, si fece un gran tremo-to: percioche un angelo del Signore, sceso dal cielo, venne, e rotolo
la pietra dall'apritura del sepolero,
e si pose a sedere sopra essa.
3 E'l suo aspetto era come un

folgore, e'l suo vestimento era

bianco come neve. 4 E, per timor d'esso, le guardie tremarono, e divennero come morti.

5 Ma l'angelo fece motto alle don-ne, e disse loro, Voi, non temiate : perciochè io so che cercate Gesù, il quale è stato crocifisso.

6 Egli non è quì: perciochè egli è risuscitato, come egli avea detto : venite, vedete il luogo dove il Si-

gnore giaceva:
7 Ed andate prestamente, e dite
a' suoi discepoli ch'egli è risuscitato da' morti: ed ecco, egil va in-nanzi a voi in Galilea: quivi lo vedrete: ecco, io ve l' ho detto

8 Esse adunque uscirono prestamente del monumento, con ispavento, ed allegrezza grande: e cor-sero a rapportar la cosa a' discepoli

9 Ed ecco, Gesù venne loro incontro : dicendo, Bene stiate. Ed esse, accostatesi, gli presero i piedi,

e l'adorarono. 10 Allora Gesù disse loro, Non te-

miate: andate, rapportate a' miei fratelli, che vadano in Galilea. e

che quivi mi vedranno. 11 E, mentre esse andavano, ecco, alcuni della guardia vennero

nella città, e rapportarono a' prin-cipali sacerdoti tutte le cose ch'erano avvenute.

12 Ed essi, raunatisi con gli an-mani, presero consiglio di dar buo-na somma di danari a' soldati : 13 Dicendo, Dite, I suoi discepoli son venuti di notte, e l'hanno ru-

bato, mentre noi dormivamo. 14 E, se pur questo viene all'o recchie del governatore, noi l'ap-

pagheremo con parole, e vi mettemo fuor di pena.

15 Ed essi, presi i danari, fecero come erano stati ammaestrati: e quel dire è stato divulgato fra i Gindei, infino al di d'oggi.

16 Ma gii undici discepoli andarono in Gallica, nel monte ove Gesù avea loro ordinato.

17 E, vedutolo, l'adorarono: ma pure alcuni dubitarono. 18 E Gesù, accostatosi, parlò lo-ro: dicendo, Ogni podesta m'è da-

ta in cielo, ed in terra.

19 Andate adunque, ed ammaestrate tutti i popoli, battezzandogli nel nome del Padre, e del Figliuo-

lo, e dello Spirito Santo :

20 Insegnando loro d'osservare tutte le cose ch'io v'ho comandate, Or ecco, io son con voi ogni tempo, infino alla fin del mondo, Amen.

## EVANGELO DI

# SAN MARCO.

CAP. I. L principio dell' evangelo di Ge-sù Cristo, Figliuol di Dio.

2 Secondo ch'egli è scritto ne' pro-feti, Ecco, io mando il mio angelo davanti alla tua faccia, il qual preparerà la tua via dinanzi a te : 3 V'è una voce d'uno che grida nel

diserto, Acconciate la via del Signore, addirizzate i suoi sentieri. 4 Giovanni battezzava nel diserto, e predicava il battesimo della penitenza, in rimession de peccati. 5 E tutto'l paese della Giudea, e

que' di Gerusalemme, uscivano a lui, ed erano tutti battezzati da lui nel fiume Giordano, confessando i lor peccati. \*34

6 Or Giovanni era vestito di peli di camello, ed avea una cintura di cuolo intorno a' lombi: e mangiava locuste, e mel salvatico;

7 E prédicava : dicendo, Dietro a me viene colui ch'è più forte di me, di cui io non son degno, chinandomi, di sciogliere il correg. giuol delle scarpe.

8 Io v'ho battezzati con acqua: ma esso vi battezzerà con lo Spirito Santo.

9 Ed avvenne in que' giorni, che Gesù venne di Nazaret di Galliea, e fu battezzato da Giovanni, nel Giordano. 10 E subito, come egli saliva fuor

dell'acqua, vide fendersi i cieli, e

### EVANGELO DI S. MARCO, I. II.

lo Spirito scender sopra esso, in so- ¡ bo, e Giovanni, in casa di Simon, e miglianza di colomba. Il E venne una voce dal cielo:

dicendo. Tu sei'l mio diletto Figliuolo, nel quale io ho preso I mio compiacimento.
12 E, tosto appresso, lo Spirito lo

cospinse nel diserto.

13 E fu quivi nel diserto quaranta giorni, tentato da Satana: e stava con le fiere, e gli angeli gli ministravano.

14 Or, dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù venne in Ga-lilea, predicando l'evangelo del regno di Dio: 15 E dicendo, Il tempo è compiu-

to, e'l regno di Dio è vicino: ravvedetevi, e credete all' evangelo.

16 Or, passeggiando lungo'l mar della Galilea, egli vide Simon, ed Andrea, fratello d'esso Simon, che gittavano la lor rete in mare: perclochè erano pescatori. 17 E Gesù disse loro, Venite die-

tro a me, ed lo vi farò esser pesca-

tori d'uomini.

18 Ed essi, lasciate prestamente le lor reti, lo seguitarono.

19 Poi, passando un poco più ol-tre di là, vide Iacobo di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, i quali racconciavano le lor reti nella navicella:

20 E subito gli chiamò: ed essi, lasciato Zebedeo, lor padre, nella navicella, con gli operai, se n'an-darono dietro a lui.

21 Ed entrarono in Capernaum: e subito, in giorno di Sabato, egli en-trò nella sinagoga, ed insegnava. 22 E gli uomini stupivano della sua dottrina: perciochè egli gli

ammaestrava come avendo autorità, e non come gli scribl.

23 Or, nella lor sinagoga v'era un'uomo posseduto da uno spirito immondo, il qual diede un grido: 24 Dicendo, Ahi, che v'è fra te, e noi, o Gesù Nazareno i sei tu venuto per mandarci in perdizione?

io so chi tu sei, il Santo di Dio. 25 Ma Gesù lo sgridò: dicendo. Ammutolisci, ed esci fuor di lui.

26 E lo spirito immondo, strappatolo, e gridando con gran voce, usci fuor di lui.

27 E tutti sbigottirono, tal che domandavano fra loro, Che cosa è questa? quale è questa nuova dot-trina? conclosiacosach'egli con autrinar concionacosaci egii con au-torità comandi eziandio agli spiriti immondi, ed essi gli ubbidiscano. 28 E la sua fama andò subito per tutta la contrada circonvicina del-

la Galilea.

29 E tosto appresso, essendo usciti della sinagoga, vennero, con Iaco-\*35

d'Andrea.

30 Or la suocera di Simon giaceva. in letto, con la febbre: ed essi subito gliene parlarono. 31 Ed egli, accostatosi, la prese

per la mano, e la sollevò: e subito la febbre la lasciò, ed ella mini-

strava loro.

32 Poi, fattosi sera, quando'l sole andava sotto, gli menarono tutti coloro che stavano male, e gl'indemoniati

33 E tutta la città era raunata

all'uscio.

34 Ed egli ne guari molti che stavano male di diverse malattie, e cacciò molti demoni: e non permetteva a' demoni di parlare: perciochè sapevano chi egli era.

35 Poi, la mattina, essendo ancor molto notte, Gesù si levò, e se n'andò in luogo diserto, e quivi OFRVS.

36 E Simon, e gli altri ch'erano con lui, gli andarono dietro-

37 E, trovatolo, gli dissero, Tutti

ti cercano. 38 Ed egli disse loro, Andiamo alle castella vicine, aciochè lo pre-

dichi ancora là: conclosiacosachè per ciò lo sia uscito. 39 Ed egli andava predicando nel-

le lor sinagoghe, per tutta la Gali-lea, e cacciando i demoni. 40 Ed un lebbroso venne a lui, pregandolo, ed inginocchiandos

davanti a lui, e dicendogli, Se tu vuol, tu puoi mondarmi.
41 E Gesù, mosso a pietà, distese

la mano, e lo toccò, e gli disse, Sì, io il voglio: sij mondato. 42 E, come egli ebbe detto questo.

subito la lebbra si partì da lui, e fu mondato. 43 E Gesù, avendogli fatti soveri

divieti, lo mandò prestamente via: 44 E gli disse, Guarda che tu nol dica ad alcuno: anzi va', mostrati al sacerdote, ed offerisci per la tua purificazione le cose che Moisè ha ordinate, in testimonianza a loro.

45 Ma egli, essendo uscito, cominciò a predicare, ed a divolgar grandemente la cosa, talchè Gest non poteva più palesemente entrar nella città: anzi se ne stava di fuori in luoghi diserti: e d'ogni luogo si veniva a lui.

CAP. II.

E diquanti giorni appresso, egli entrò di nuovo in Capernaum: e s'intese ch'egli era in

2 E subito si raunò gran numero di gente, talchè non pure i contor-ni della porta gli potevano più con-

# EVANGELO DI S. MARCO, II. III.

tenere : ed egli annunziava loro la ! parola.

3 Allora vennero a lui alcuni che menavano un paralitico, portato

da quattro:

4 E, non potendosi accostare a lui, per la calca, scopersero il tetto della casa dove era Gesu: e, foratolo, calarono il letticello, in sul quale giaceva il paralitico.

5 E Gesù, veduta la lor fede,
disse al paralitico, Figliuolo, i tuoi
peccati il son rimessi.

6 Or alcuni d'infra gli scribi sedevano quivi, e ragionavano ne'

lor cuori : dicendo,
7 Perchè pronunzia costui be-stemmle in questa maniera? chi può rimettere i peccati, senon un

olo Dio ?

8 E Gesù, avendo subito cono-sciuto, per lo suo spirito, che radonavano così fra sè stessi, disse loro, Perchè ragionate voi coteste cose ne' vostri cuori ?

9 Quale è più agevole, dire al paralitico, I tuoi peccati ti son rimessi: over dire, Levati, e togii'l

tuo letticello, e camina?

10 Or, aciochè voi sappiate che'l Figliuol dell' uomo ha podestà di rimettere i peccati in terra:

11 Io ti dico, (disse egli al parali-

tico,) Levati, e togli'l tuo letticello, o vattene a casa tua.

12 Ed egli prestamente si levò: e, caricatosi addosso il suo letticello, uscì in presenza di tutti : talchè tutti stupivano, e glorificavano Id-dio: dicendo, Giammai non vedemmo cotal cosa.

13 Poi appresso Gesù uscì di nuo-vo lungo i mare: e tutta la moltitudine veniva a lui, ed egli gli

ammaestrava. 14 E, passando, vide Levi, il fi-giiuol d'Alfeo, che sedeva al banco della gabella. Ed egli gli disse, Seguitami. Ed egli, levatosi, lo seguitò.

15 Ed avvenne che, mentre Gesù era a tavola in casa d'esso, molti publicani, e peccatori erano anch essi a tavola con lui, e co' suoi discepoli: perciochè erano molti, e l'aveano seguitato. 16 E gli scribi, ed i Farisei, vedu-

tolo mangiar co' publicani, e co peccatori, dissero a suoi discepoli, Che vuol dire ch'egli mangia, e bee

co' publicani, e co' peccatori? 17 E Gesù, udito ciò, disse loro, I sani non hanno bisogno di medico, ma i malati: io non son venuto per chiamare i giusti, anzi i pecca-tori, a penttene

per chiamato partenza.

tori, a penitenza.

18 Or i discepoli di Giovanni, e
que' de' Farisei, digiunavano.

E
\*36

quelli vennero a Gesù, e gli disse ro, Perchè digiunano i discepoli di Giovanni, e que' de' Farisel, ed i tuoi discepoli non digiunano i

19 E Gesù disse loro, Que' della camera delle nozze possono eglino digiunare, mentre lo sposo è con loro i quanto tempo hanno seco lo

sposo non possono digiunare. 20 Ma verranno i giorni, che lo sposo sarà loro tolto, ed allora in

que' giorni digiuneranno. 21 Niuno esiandio cuce una giunta di panno rozzo sopra un vestimento vecchio: altrimenti, quel suo nuovo ripieno toglie del vec-chio, e la rottura si fa peggiore. 22 Parimente, niuno mette vin

nuovo in barili vecchi: altrimenti, il vin nuovo rompe i barili, e'l vino si spande, ed i barili si perdono; anzi conviensi mettere il vin nuo-

vo in barili nuovi.

23 Ed avvenne, in un giorno di sabato, ch'egli caminava per li se-minati, ed i suoi discepoli presero a sveller delle spighe, caminando. 24 Ed i Farisci gli dissero, Vedi: perchè fanno essi ciò che non è le-

cito in giorno di sabato? 25 Ed egli disse loro, Non avete voi mai letto ciò che fece David, quando ebbe bisogno, ed ebbe fa-

me, egli, e coloro *ch'erano* con lui? 26 Come egli entrò nella casa di Dio, sotto'l sommo sacerdote Abiatar, e mangiò i pani di presentazio-ne, i quali non è l'ecito di mangiare, senon a sacerdoti : e ne diede ancora a coloro ch'erano con lui? 27 Poi disse loro, Il sabato è fatto

per l'uomo, e non l'uomo per lo sabato:

28 Dunque il Figliuol dell' uomo è Signore eziandio del sabato.

#### CAP. III.

DOI egli entrò di nuovo nelia sinagoga: e quivi era un'uoch'avea la man secca.

2 Ed essi l'osservavano, se lo sanerebbe in giorno di sabato: aciochè

l'accusassero.

3 Ed egli disse all' uomo ch'avea la man secca, Levati la nel messo. 4 Poi disse loro, E egli lecito di far bene, o male; di salvare una persona, o d'ucciderla, in giorno di sabato? Ma essi tacevano.

5 Allora, avendogli guardati at-torno con indegnazione, contrista-to per l'induramento dei cuor loro, disse a quell' uomo, Distendi la tua mano. Ed egli la distese. E la sua mano fu restituita sana come l'altra.

6 Ed i Farisei, essendo usciti, ten-

### EVANGELO DI S. MARCO, III. IV.

nero subito consiglio con gli Ero- 27 Niuno può entrar nella casa diani contr' a lui, come lo farebber d'un possente uomo, e rapirgli le morire

۲¢

ŀ ď

:

ď

۲.

E,

¢

,

7 Ma Gesù, co'suol discepoli, si rina Gest, co suo moltitudine lo seguito, da Galliea, e da Giudea:

8 E da Gerusalemme, e da Idumea, e di di la dal Giordano: pari-

mente, una gran moltitudine da' contorni di Tiro, e di Sidon, avendo udite le gran cose ch'egli faceva, venne a lui.

9 Ed egli disse a' suoi discepoli, che vi fosse sempre una navicella appresso di lui, per la moltitudine : che talora non l'affoliasse.

10 Perclochè egli ne avez guariti molti: talchè tutti coloro ch'aveano qualche flagello s'avventavano

a lui, per toccarlo. 11 E gli spiriti immondi, quando lo vedevano, si gittavano davanti a lui, e gridavano: dicendo, Tu sei l Figliuol di Dio.

12 Ma egli gli sgridava forte, aciochè nol manifestassero.

13 Poi egli montò in sul monte, e chiamò a sè coloro ch'egli volle:

ed essi andarono a lui. 14 Ed egli ne ordinò dodici, per esser con lui, e per mandargil a predicare;

15 E per aver la podestà di sanar le infermità, e di cacciare i demoni: 16 Il primo fu Simon, al quale

ancora pose nome Pietro; 17 Poi lacobo, figliuol di Zebedeo; e Giovanni, fratello di Iacobo: a'

quali pose nome, Boanerges: che vuol dire, Figliuoli di tuono; 18 Ed Andrea, e Filippo, e Bar-tolomeo, e Matteo, e Toma, e Iacobo, figliuol d'Alfeo; e Taddeo, e Simon Cananeo;

19 E Giuda Iscarlot, il quale an-

che lo trad).

20 Poi vennero in casa. Ed una moltitudine si raunò di nuovo: talchè non potevano pur prender cibo.

2I Or i suoi, udite queste cose, uscirono per pigliario: percioche dicevano, Egli è fuor di sè.

22 Ma gli scribi, ch'erano discesi di Gerusalemme, dicevano, Egli

ha Beelzebub: e, per lo principe de demoni, caccia i demoni. 23 Ma egli, chiamatigli a sè, dis-se loro in similitudine, Come può Setana cacciar Satana?

24 E, se un regno è diviso in par-ti contrarie, egli non può durare. 25 E, se una casa è divisa in parti contrarie, ella non può durare. 26 Così, se Satana si leva contr'a sè stesso, ed è diviso in parti con-trarie, egli non può durare, anzi vien meno.

d'un possente uomo, e rapirgli le sue masserizie, se prima non l'ha legato: allora veramente gli prederà la casa.

28 Io vi dico in verità, che a' fi-gliuoli degli uomini sarà rimesso

qualunque peccato, e qualunque bestemmia avranno detta: 29 Ma, chiunque avrà bestem-miato contr' alio Spirito Santo, giammai in eterno non n'avra remissione; anzi sarà sottoposto ad eterno giudicio.

30 Or egli diceva questo, perclochê dicevano, Egli ha lo spirito im-

mondo.

31 I suoi fratelli adunque, e sua madre, vennero: e, fermatisi di fuori, mandarono a chiamarlo.

32 Or la moltitudine sedeva d'intorno a lui: e gli disse, Ecco, tua madre, ed i tuoi fratelli son la di fuori, e ti cercano. 33 Ma egli rispose loro: dicendo,

Chi è mia madre, o chi sono i misi fratelli?

34 E, guardati in giro coloro che gli sedevano d'intorno, disse, Ecco mia madre, ed i mici fratelli :

35 Perciochè chiunque avrà fatta la volontà di Dio, esso è mio fra-tello, e mia sorella, e mia madre.

#### CAP. IV.

DOI prese di nuovo ad insegnare, presso al mare: ed una gran moltitudine si raunò a lui, talch' egli, montato nella navi-cella, sedeva in essa nel mare: e tutta la moltitudine era in terra, presso del mare. 2 Ed egli insegnava loro molte

cose in parabole, e diceva loro nel-la sua dottrina :

3 Udite: Ecco, un seminatore uscì a seminare.

4 Ed avvenne che, mentre egli eminava, una parte cadde lungo la via, e gli uccelli del cielo vennero, e la mangiarono. 5 Ed un'altra cadde in luoghi

pletrosi, ove non avea molta terra: e su'ito nacque, perclochè non avea terreno profondo: 6 Ma, quando il sole fu levato, fu

riarsa: e, perciochè non avea ra-dice, si seccò.

7 Ed un' altra cadde fra le spine,

e le spine crebbero, e l'affogarono, e non fece frutto.

8 Ed un'altra cadde in buona terra, e porto frutto, il quale mon-tò, e crebbe: e porto, l'un trenta, l'altro sessanta, e l'altro cento. 9 Poi egli disse, Chi ha orecchie

da udire, oda. 10 Or, quando egli fu in disparte,

#37

# EVANGELO DI S. MARCO, IV. V.

coloro che lo seguitavano, co' dodici, lo domandarono della para-

11 Ed egli disse loro. A voi è dato di conoscere il misterio del regno di Dio: ma a coloro che son di fuori tutte queste cose si propongono per parabole:

12 Aciochè riguardino bene, ma non veggano; ed odano bene, ma non intendano: che talora non si convertano, ed i peccati non sieno

lor rimessi

13 Pol disse loro, Non intendete voi questa parabola? e come intenderete tutte l'aitre parabole?

14 Il seminatore colui che semina la parola.

15 Or questi son coloro che ricevono la semenza lungo la strada, cioc, coloro ne quali la parola è seminata: e, dopo che l'hanno udita, subito viene Satana, e toglie via la parola seminata ne' lor

16 E simigliantemente questi son coloro che ricevono la semenza in luoghi pietrosi, cioc, coloro i quali, quando hanno udita la parola, prestamente la ricevono con alle-

grezza:

17 Ma non hanno in sè radice, anzi son solo a tempo: e poi, avvenendo tribolazione, o persecu-zione, per la parola, subito sono scandalezzati.

18 E questi son coloro che ricevono la semenza fra le spine, cioè, coloro ch'odono la parola:

19 Ma le sollecitudini di questo secolo, e l'inganno delle ricchezze. e le cupidità dell' altre cose, entrate, affogano la parola, onde di-

viene infruttuosa.

20 Ma questi son coloro c'hanno ricevuta la semenza in buona terra, cioc, coloro i quali odono la parola, e la ricevono, e portano frut-to, l'un trenta, e l'altro sessanta, e l'altro cento.

21 Disse loro ancora, E la lampana recata, aciochè si ponga sotto'l moggio, o sotto'l letto? non e ella recata, aciochè sia posta so-

pra'l candelliere?

22 Conciosiacosachè nulla sia occulto, che non sia manifestato: ed anche nulla è restato occulto per lo passato: ma è convenuto che fosse palesato. 23 Se alcuno ha orecchi da udire,

oda.

24 Disse loro ancora, Ponete mente a clò che voi udite. Di qual misura misurate, vi sarà mi-surato: ed a voi ch'udite sarà soraggiunto:

25 Perciochè a chiunque ha sarà \* 38

dato: ma chi non ha, eziandio quel ch' egli ha gli sarà tolto. 26 Oltr'a ciò disse, Il regno di Dio

è come se un' uomo avesse gittata la semenza in terra:

27 E dormisse, e si levasse di giorno, e di notte: ed intanto la se-menza germogliasse, e crescesse nella maniera ch'egli non sa. 28 Conciosiacosachè la terra da

sè stessa produca prima erba, poi spiga, poi grano compiuto nella

spiga. 29 E, quando'l frutto è maturo, colui subito vi mette la falce: perciochè la mietitura è venuta.

30 Diceva ancora, A che assomiglieremo il regno di Dio? o con qual similitudine lo rappresenteremo?

31 Egli è simile ad un granel di senape, il quale, quando è semi-nato in terra, è il più piccolo di

nato in terra, e n pu precoro a tutti i semi che son sopra la terra; 32 Ma, dopo che è stato seminato, cresce, e si fa la maggior di tutte l'erbe, e fa rami grandi, talchè gli uccelli del cielo posson ripararsi sotto l'ombra sua

33 E per molte tali parabole proponeva loro la parola, secondo che

potevano udire

34 E non parlava loro senza simi-litudine: ma, in disparte, egli dichiarava ogni cosa a' suoi discepoli.
35 Or in quell' istesso giorno, fat-tosi sera, disse loro, Passiamo al-

l'altra riva.

36 Ed i discepoli, licenziata la moltitudine, lo raccolsero, così come egli era, nella navicella, Or v'e-rano dell' altre navicelle con lui.

37 Ed un gran turbo di vento si levò, e cacciava l'onde dentro alla navicella, talchè quella già s'empieva.

38 Or egli era nella poppa, dor-mendo sopra un guanciale. Ed essi lo destarono, e gli dissero, Maestro, non ti curi tu che nol perlamo

39 Ed egli, destatosi, sgridò 'l ven-to, e disse al mare, Taci, e sta-cheto. E'l vento s'acquetò, e si

fece gran bonaccia.

40 Poi disse loro, Perchè siete
voi così timidi? come non avete

voi fede?

41 Ed essi temettero di gran timore: e dicevano gli uni agli altri Chi è pur costul, che'l vento e'l mare gli ubbidiscono?

CAP. V. GIUNSERO all' altra riva del E mare, nella contrada de Ga dareni.

## EVANGELO DI S. MARCO, V.

2 E, come Gesù fu uscito della navicella, subito gli venne incon-tro da' monumenti un'uomo posseduto da uno spirito immondo:

3 li quale avea la sua dimora fra i monumenti: e niuno poteva tenerio attaccato, non pur con ca-

4 Perciochè spesso era stato attaccato con ceppi, e con catene: e le catene erano da lui state rotte, ed i ceppi spezzati: e niuno poteva domarlo.

5 E del continuo, notte, e giorno, fra i monumenti, e su per li monti, andava gridando, e picchian-dosi con pietre.

6 Or, quando egli ebbe veduto Gesù da lungi, corse, e l'adorò.

E, dato un gran grido, dis Che v'e fra me, e te, Gesù, Figliuol dell' Iddio altissimo? Io ti scongiuro per Dio, che tu non mi tor-

8 Perciochè egli gli diceva, Spirito immondo, esci di quest' uomo.

9 E Gest gli domandò, Quale è il tuo nome i Ed esso rispose: dicendo, lo ho nome Legione: perciochè siam molti.

10 Ed esso lo pregava molto che non gli mandause fuor di quella

contrada.

11 Or quivi presso al monte era una gran greggia di porci che pa-

12 E tutti que demoni lo prega-vano: dicendo, Mandaci in que

yano: dicendo, manaco in essi.

13 E Gesù prontamente lo permise loro: laonde quegli spirit immondi, usciti, entrarono ne' porci : e quella greggia si gittò per lo precipizio nel mare, (or erano intorno a dumila,) ed affogarono nel

14 E coloro che pasturavano i porci fuggirono, e rapportarono la cosa nella città, e per il campi : e la gente uscì fuori ; per veder ciò ch'era avvenuto :

15 E venne a Gesù, e vide l'indemoniato che sedeva, ed era vestito : e colui ch' avea avuta la legione essere in buon senno, e te-

16 E coloro ch'aveano veduta la cosa raccontarono loro come era avvenuto all' indemoniato ; e'l fat-

to de' porci.
17 Ed essi presero a pregarlo che

se n'andasse da' lor confini. 18 E, come egli fu entrato nella navicella, colui ch'era stato indemoniato lo pregava di potere star con lui.

19 Ma Gesù non gliel permise: anzi gli disse, Va' a casa tua a' \*39

tuoi, e racconta loro quanto gran

cose il Signore t ince egli ha avuta pietà di te. 20 Ed egli andò, e prese a predi-care in Decapoli quanto gran cose care in Decapoli quanto gran cose

maravigliavano. 21 Ed. essendo sendo Gesù di nuovo assato all' altra riva, in sulla navicella, una gran moltitudine si raunò appresso di lui: ed egli se e stava presso del mare.

22 Ed ecco. un de capi della sinagoga, chiamato per nome lairo, venne : e. vedutolo, gli si gittò a piedi :

23 E lo pregava molto instante-mente: dicendo, La mia figliolina è ailo stremo : deh vieni, e metti le mani sopra lei, aclochè sia sal-vata, ed ella vivera.

yana, cu cua vivera. 24 Ed egli se n'andò con lui: e gran moltitudine lo seguitava, e l'affoliava

affoliava. 25 Or una donna, ch'avea un

flusso di sangue già da dodici anni : 26 Ed avea sofferte molte cose da molti medici, ed avea speso tutto'l suo, sensa alcun giovamento, anal più tosto era peggiorata: 27 Avendo udito parlar di Geeù, venne di dietro, nella turba, e toc-

cò 1 suo vestimento: 28 (Perciochè diceva, Se sol tocco

i suoi vestimenti, sarò salva:) 29 Ed in quello stante il flusso del suo sangué si stagnò : ed ella s'avvide nel suo corpo ch'ella era gua-

rita di quel fiagello. 30 E subito Gesu, conoscendo in sè stesso la virtù ch'era proceduta da lui, rivoltosi nella turba, disse, Chi m'ha toccati i vestimenti?

On m ha soccati i vestamenti

31 Ed i suod discepoli gli dissero,
Tu vedi la turba che t'affolia, e
dici, Chi m'ha toccato?

32 Ma egli guardava pure attorno, per veder colei ch'avea ciò

fatto 33 E la donna, paurosa, e tre-mante, sapendo ciò ch'era stato fatto in lei, venne, e gli si gittò a' piddi, e gli disse tutta la verità.

34 Ma egli le disse, Figliuola, la tua fede t'ha salvata: vattene in tua rece t'na saivaza: vattene in pace, e si guarita del tuo fisgelio. 35 Mentre egli parlava ancora, vennero alcuni di casa del capo della sinagoga: dicendo, La tua figiuola è morta: perché dal più molestia al Maestro?

36 Ma subto Gesb, udito ciò che et dicava disea al cano della sina

si diceva, disse al capo della sina-goga, Non temere, credi solamente.

37 E non permise ch' alcuno lo seruitasse, senon Pietro, e Iacobo, e Giovanni, fratel di lacobo:

### EVANGELO DI S. MARCO, V. VI.

38 E venne in casa del capo della i sinagoga, e vide quivi un grande strepito, genti che piagnevano, e facevano un grande urlare.

39 Ed, entrato dentro, disse loro, Perchè fate tanto romore, e tanti planti / la fanciulla non è morta,

ma dorme.

40 Ed essi si ridevano di lui. Ma egli, messi fuori tutti, prese seco il padre, e la madre della fanciulla, e coloro ch'erano con lui, ed entro là dove la fanciulla giaceva:

41 E, presa la fanciulla per la ma-no, le disse, Talita cumi: il che, interpretato, vuol dire, Fanciulla, io tel dico,) levati.

42 E subito la fanciullina si levò. e caminava: perciochè era d'età di dodici anni. Ed essi sbigottirono di grande sbigottimento.

43 Ed egli comandò loro molto

strettamente, che niuno lo sapese: ed ordinò che si desse mangiare

alla fanciulla.

CAP. VI.

DOI, egli si parti di là, e venne nella sua patria, ed i suoi discepoli lo seguitarono.

2 E, venuto il sabato, egli si mise ad insegnar nella sinagoga: e mol-ti, udendolo, sbigottivano: dicendo, Onde ha costul queste cose? e quale è questa sapienza che gli è data : ed onde è che cotali potenti operazioni son fatte per man sua ? 3 Non è costui quel fabbro di le-

mame, figliuol di Maria, fratel di lacobo, di lose, di Giuda, e di Simon? e non son le sue sorelle qui appresso di noi? Ed erano scanda-

lezzati in lui.

4 Ma Gesù disse loro, Niun profeta è disonorato, senon nella sua patria, e fra i suoi parenti, ed in ca-88. SUA.

5 E non potè quivi fare alcuna potente operazione, salvo che, poste le mani sopra alcuni pochi in-

fermi, gli sano. 6 E si maravigliava della loro incredulità: ed andava attorno per

le castella, insegnando. 7 Ed egli chiamò a sè i dedici, e

prese a mandargli a due a due : e diede loro podesta sopra gli spiriti immondi:

8 E comandò loro che non prendessero nulla per lo viaggio, senon solo un bastone: non tasca, non pane, non moneta nelle lor cin-

9 E che fossero sol calsati di suole, e non portassero due toniche indos-

10 Disse loro ancora, Dovunque sarete entrati in alcuna casa, dimorate in quella, finchè usciate di

quel luogo.

ll E, se alcuni non vi ricevono, e non v'ascoltano; partitevi di là, e scuotete la polvere disotto a' vostri piedi, in testimonianza contr a lero. lo vi dico in verità, che Sodo-ma, e Gomorra saranno più tolle rabilmente trattate nel giorno del

giudicio, che quella città. 12 Essi adunque, partitisi, predi-cavano, che gli somini si ravve-

dessero:

13 E cacciavano molti demoni, ei ugnevano d'olio molti infermi, e gli sanavano.

l4 Or il re Erode udì parlar di Gest, perciochè il suo nome era divenuto chiaro: e diceva, Quel Giovanni che battezzava è risuscitato da' morti: e perciò le potenze

operano in lui. 15 Altri dicevano, Egli è Elia : ed

altri, Egli è un profeta, pari ad uno de' profeti. 16 Ma Erode, udite quelle cose, disse, Egli è quel Giovanni, ch'io ho decapitato: esso è resuscitato da' morti.

17 Perciochè esso Erode aves mandato a prender Giovanni, e l'avea messo ne'legami in prigione, per Erodiada, moglie di Filippo. suo fratello: perciochè egli l'aves sposats.

18 Imperochè Giovanni diceva ad Erode, E' non t'è lecito d'aver

la moglie del tuo fratello.

19 Ed Erodiada gliene avea mal talento: e volentieri l'avrebbe fat-

to morire, ma non poteva: 20 Perciochè Erode temeva Giovanni, conoscendolo uomo giusto, e santo : e l'osservava : ed, avendolo udito, faceva molte cose: e

volentier l'udiva. 21 Or, venuto un giorno opportu-no, ch' Erode, nel giorno della sua natività, faceva un convito a suoi grandi, e capitani, ed a' principali

ella Galilea :

22 La figliuola d'essa Erodiada entrò, e ballò, e piacque ad Erode, ed a coloro ch'erano con lui a tavola. E'l re disse alla fanciulla, Domandami tutto ciò che vorrai, ed io tel donerò.

23 E le giurò : dicendo, Io ti done-rò tutto ciò che mi chiederai, fino

alla metà del mio regno. 24 Ed essa uscì, e disse a sua ma-

dre, Che chiederò? Ed ella diese, La testa di Giovanni Battista.

25 E subito rientrò frettolosamente al re, e gli fece la domanda : di-cendo, lo disidero che di presente tu mi dij in un platto la testa di Giovanni Battista.

# EVANGELO DI S. MARCO, VI. VII.

26 E. benchè il re se n'attristasse grandemente, pur nondimeno per il giuramenti, e per rispetto di coloro ch' erano con lui a tavola, non gliei voile disdire. 27 E subito, mandato un sergente,

comandò che fosse recata la testa

28 E quello andò, e lo decapitò in prigione, e portò la sua testa in un piatto: e la diede alla fanciulla, e la fanciulla la diede a sua madre.

29 Ed i discepoli d'esso, udito ciò, vennero, e tolsero il suo corpo morto, e lo posero in un monumento.

30 Or gli apostoli s'accolsero appresso di Gesù, e gli rapportarono ogni cosa, tutto cio ch'aveano fat-

to, ed insegnato. 31 Ed egli disse loro, Venite voi in disparte, in qualche luogo solitario, e riposatevi un poco: conciofossecosachè coloro ch' andavano, e venivano fossero in gran nu-mero, talchè quelli non aveano

ure agio di mangiare. 32 E se n' andarono in sulla navicella in un luogo solitario, in di-

33 E la moltitudine gli vide par-tire, e molti lo riconobbero: ed accorsero là a piè da tutte le città, e giunsero avanti loro, e s'accolsero

appresso di lui. 34 E Gesù, smontato, vide una gran moltitudine, e si mosse a compassione inverso loro: perciochè erano come pecore che non hanno

pastore: e si mise ad insegnar loro

molte cose. 35 Ed, essendo già tardi, i suoi discepoli vennero a lui, e gli dissero. Questo luogo è diserto, e già e tardi:

36 Licenzia questa gente, aciochè vadano per le villate, e per le ca-stella d'intorno, e si comperino

del pane: perciochè non hanto nulla da mangiare.

37 Ma egli, rispondendo, disse lo-ro, Date lor voi mangiare. Ed essi gli dissero, Andremmo noi a comperar per dugento denari di pane, e daremmo lor mangiare? 38 Ed egli disse loro, Quanti pa-ni avete? andate, e vedete. Ed

essi, risaputolo, dissero, Cinque, e due pesci.

39 Ed egli comandò lero che gli

facesser tutti coricar sopra l'erba verde, per brigate.

40 Ed essi si coricarono per cerchi, a cento, ed a cinquanta, per cerchio.

41 Poi prese i cinque pani, ed i due pesci, e levò gli occhi al cielo, e fece la benedizione: poi ruppe i

pani, e gli diede a suoi discepoli, acioche gli mettessero davanti a loro: egli spartì eziandio i due pesci a tutti

42 E tutti mangiarono, e furono

gaziati.

43 Ed i discepoli levarono de pezzi de' pani dodici corbelli pieni, ed anche qualche rimanente de' pesci. 44 Or coloro ch' aveano mangiato di que' pani erano cinquemila uo-

miñi. 45 E tosto appresso egli costrinse i suoi discepoli a montar nella navicella, ed a trarre innanzi a lui all' altra riva, verso Betsaida,

mentre egli licenziava la moltitu-46 Poi, quando l'ebbe accommiatata, se n'andò in sul monte, per

orare. 47 E. fattosi sera, la navicella

era in mezzo del mare, ed egil era

in terra tutto solo: 48 E vide i discepoli che travagliavano nel vogare: perciochè il vento era lor contrario: ed, intorno alla quarta vigilia della notte, egli venne a loro, caminando sopra'l mare: e voleva passare oltre á loro.

49 Ma essi, vedutolo caminar so-

pra'l mare pensarono che fosse un fantasima, e sciamarono:

50 Perciochè tutti lo videro, e furono turbati: ma egli tosto parlò con loro, e disse, State di buon cuore, sono io, non temiate :

51 E monto a loro nella navicella e'l vento s'acquetò: ed essi vie più sbigottirono in loro stessi, e si maravigliarono.
52 Perciochè non aveano posto

mente al fatto de' pani : perciochè il cuor loro era stupido. 53 E, passati all' altra riva, ven-nero nella contrada di Gennesarct,

e presero terra.
54 E, quando furono smontati

dalla navicella, subito la gente lo

riconobbe: 55 E, discorrendo per tutta quella contrada circonvicina, prese a por-tare attorno in letticelli i maiati,

là dove udiva ch'egli fosse.

56 E dovunque egli entrava, in castella, o in città, o in villate, la gente metteva gl'infermi nelle piazze, e lo pregava che sol potessero toccare il lembo della sua vesta: e tutti quelli che lo toccavano erano guariti.

#### CAP. VII.

A LLORA si raunarono appresso di lui i Farisei, ed alcuni degli scribi, ch' erano venuti di Gerusa-

#### EVANGELO DI S. MARCO. VIL

d'esso prender cibo con le mani contaminate, cioè, non lavate, ne

facero querela

3 Perclochè i Farisci, anzi tutti i Giudei non mangiano, che non abbiano lavate le mani fino al cubito, tenendo la tradision degli an-

4 Ed anche, venendo d'in sulla piazza, non mangiano, che non abbiano lavato tutto'l corpo. cono esiandio molte altre cosc. c'hanno ricevute da osservare, lavamenti di coppe, d'orciuoli, di vasellamenti di rame, e di let-

5 Poi i Farisel, e gli scribi, lo domandarono: dicendo, Perchè non procedono i tuoi discepoli secondo la tradizione degli anziani: anzi, prendono cibo senza lavarsi le

6 Ma egli, rispondendo, disse lo-ro, Bene di voi ipocriti profetizzo Isaia, siccome è scritto, Questo popolo m'onora con le labbra, ma il cuor loro è lungi da me.

7 Ma invano m'onorano, insemando dottrine che son comanda-

menti d'uomini.

8 Conciosiacosachè, avendo lasciato il comandamento di Dio, voi terniate la tradizione degli uomini, i lavamenti degli orciuoli, e delle coppe: e facciate assai altre simili cose.

9 Disse loro ancora. Bene annullate voi il comandamento di Dio, aciochè osserviate la vostra tradi-

10 Conciosiacosachè Moisè abbia detto, Onora tuo padre, e tua madre : e. Chi maladice padre, o ma-

dre, muoia di morte:

11 Ma voi dite, Se un' uomo dice a suo padre, od a sua madre, Tutto ciò, onde tu potresti esser sovvenuto da me, sia Corban; cioc,

12 E non lo lasciate più far cosa alcuna a suo padre, od a sua ma-

13 Annullando la parola di Dio con la vostra tradizione, la quale voi avete ordinata. E fate assai cose simili.

14 Poi, chiamata a sè tutta la moltitudine, le disse, Ascoltatemi

tutti, ed intendete: 15 Non v'è nulla di fuor dell' uomo, che, entrando in lui, possa contaminario: ma le cose ch'escono di lui son quelle che lo contaminano.

2 E. veduti alcuni de' discepcii | casa, lasciando la moltitudine. suoi discepoli lo domandarono in-

torno alla parabola:

18 Ed egli disse loro, Siete voi ancora coa privi d'intelletto? non intendete voi che tutto ciò che di fuori entra nell' uomo non può contaminario?

19 Conciosiacosachè non sti entri nel cuore, anzi nel ventre : e poi se ne vada nella latrina, purgando tutte le vivande.

20 Ma, diceva egli, ciò ch'esce dell' uomo è quel che lo contamina

21 Conciosiacosachè di dentro. cioè, dal cuore degli uomini, pro-cedano pensieri malvagi, adulterij, fornicazioni, micidi;,

22 Furti, cupidige, malizie, frau-di, lascivie, occhio maligno, bestemmia, alterezza, stoltizia.

23 Tutte queste cose malvage

escono di dentro l'uomo, e lo contaminano. 24 Poi appresso, levatosi di là, se n'andò a' confini di Tiro, e di Si-

don: ed, entrato nell'albergo, non voleva ch'alcuno lo sapesse: ma

non potè esser nascosto. 25 Perciochè una donna, la cui figlioletta avea uno spirito immon-

do, udito parlar di Gesù, venne, e gli si gitto a' piedi : 26 (Or quella donna era Greca, Sirofenice di nazione :) e lo prega-va che cacciasse il demonio fuor

della sua figliuola.

27 Ma Gesù le disse, Lascia che
prima i figliuoli sieno saziati : perciochè non è onesto prendere il pan de figliuoli, e gittario a' ca-

gnuoli. 28 Ma ella rispose, e gli disse, Ben dici, Signore: conclosiacos chè anche i cagnuoli, di sotto alla tavola, mangino delle miche de'

figliuoli.
29 Ed egli le disse, Per cotesta pa-

tua figliuola.

30 Ed ella, andata in casa sua, trovò il demonio essere uscito, e la

figliuola coricata sopra i letto. 31 Poi Gesu, partitosi di nuovo da' confini di Tiro, e di Sidon, venne presso al mar della Galilea, per mezzo i confini di Decapoll.

32 E gli fu menato un sordo sci-linguato: e fu pregato che mettes-se la mano sopra lui.

33 Ed egli, trattolo da parte d'in-fra la moltitudine gli mise le dita no di lui son quelle che lo conta-minano.
16 Se alcuno ha orecchie da udire, 3d Se alcuno ha orecchie da udire, 3d Pol, levati gli occhi al cielo, so 3d Pol, levati gli occhi al cielo, so 3d Pol, quando egli fu entrato in 17 Pol, quando egli fu entrato in

# EVANGELO DI S. MARCO, VII. VIII.

rono aperte, e gli si sciolse il sci-

linguagnolo, e parlava bene. 36 E Gesù ordinò loro, che noi dicessero ad alcuno: ma, più lo di-vietava loro, più lo predicavano:

37 E stupivano sopra modo: di-cendo, Egli ha fatto ogni cosa bene: egli fa udire i sordi, e parlare i mutoli.

#### CAP. VIII.

IN que giorni, essendo la molti-tudine grandissima, e non a-vendo da mangiare, Gesù, chia-mati a sè i suoi discepoli, disse loro:

2 Io ho pletà di questa moltitu-dine ; perciochè già tre giorni con-tinui dimora appresso di me, e non

a da mangiare.

3 E, se io gli rimando digiuni a casa, verranno meno tra via: per-ciochè alcuni di loro son venuti di

4 Ed i suoi discepoli gli risposero, Onde potrebbe alcuno saziar costo-

ro di pane qui in luogo diserto?
5 Ed egli domando loro, Quanti
pani avete? Ed essi dissero, Sette. 6 Ed egli ordinò alla moltitudine, che si coricasse in terra: e, presi i sette pani, e rendute grazie, gli ruppe, e gli diede a suoi discepoli, aciochè gli ponessero dinanzi alla moltitudine : ed essi glieli posero dinanzi.

7 Aveano ancora alcuni pochi pescetti : ed, avendo fatta la benedizione, comandò di porre quegli an-

cora dinanzi a loro.

8 Ed essi mangiarono, e furono saziati: ed i discepoli levarono degli avanzi de' pezzi sette panieri.

9 (Or que'ch'aveano mangiato erano intorno a quattromila:) poi

gli licenziò:
10 Ed in quello stante egli entrò
nella navicella co suoi discepoli, e renne nelle parti di Dalmanuta

11 Ed i Farisei uscirono, e si misero a disputar con lui, chiedendogli un segno dal cielo, tentan-

12 Ma egli, dopo aver sospirato nel suo spirito, disse, Perche que-sta generazione chiede ella un segno? Io vi dico in verità, ch'alcun egno non sarà dato a questa generazione. 13 E, lasciatigli, montò di nuovo

nella navicella, e passò all'altra 14 Or i discepoli aveano dimenti-

cato di prender del pane, e non aveano seco nella navicella senon un pane solo.

15 Ed egli dava loro de preset-

35 E subito l'orecchie di colui fu- i ti: dicendo, Vedete, guardatevi dal lievito de Farisel, e dal lievito

d' Erode. 16 Ed essi disputavano fra loro:

dicendo, Noi non abbiamo pane. 17 E Gesù, conosciuto ciò, disse loro. Perchè disputate fra voi, per ciò che non avete pane? Siete voi ancora senza conoscimento, e senza intendimento? avete voi ancora il vostro cuore stupido?

18 Avendo occhi, non vedete vol? ed avendo oreechie, non udite voi? e non avete memoria alcuna i

19 Quando io distribuil que cinque pani fra que cinquemila uo-mini, quanti corbelli pieni di pezzi

ne levaste! Esal dissero, Dodici.
20 E, quando distribuii que' sette
pani fra que' quattromila uomini,
quanti panieri pieni di pezzi ne levaste! Ed esai dissero, Sette.

21 Ed egli disse loro, Come dunque non avete voi intelletto?

22 Poi venne iu Betsaida: e gli fu menato un cieco, e fu pregato

che lo toccasse.

23 Ed egli, preso il cleco per la mano, lo menò fuor del castello: e, sputatogli negli occhi, e poste le mani sopra lui, gli domando se vedeva cosa alcuna.

24 Ed esso, levati gli occhi in su disse, Io veggo caminar gli uomi-

ni, che paiono alberi. 25 Poi di nuovo mise le sue mani sopra gli occhi d'esso, e lo fece riguardare in su : ed egli ricoverò la vista, e vedeva tutti chiaramente. 26 E Gerà lo rimandò a casa sua: dicendo, Non entrar nel castello. e non dirlo ad alcuno nel castello.

27 Pol Gesù, co' suoi discepoli, s n'andò nelle castella di Cesarea di Filippo: e per lo camino domando i suoi discepoli: dicendo loro, Che dicono gli uomini ch'io sono i

28 Ed essi risposero, Alcuni, che tu sei Giovanni Battista: ed altri,

Elia: ed altri, uno de profeti. 29 Ed egli disse loro, E voi, chi dite ch' lo sono? E Pietro, rispon-dendo, gli disse, Tu sei T Cristo. 30 Ed egli divietò loro severa-

mente che a niuno dicessero ciò di

31 Poi prese ad insegnar loro, che conveniva che il Figlinol dell'uo-mo sofferisse molte cose, e fosse riprovato dagli anziani, e da principali sacerdoti, e dagli scribi; e fosse ucciso, ed in capo di tre giorni risuscitasse.

32 E ragionava queste cose apertamente. E Pietro, trattolo da par-

te, cominciò a riprenderlo. 33 Ma egli, rivoltosi, e riguardando i suoi discepoli, sgridò Pie

## EVANGELO DI S. MARCO, VIII. IX.

tro: dicendo, Vattene indietro da | me, Satana: conclosiacosachè tu non abbia il senso alle cose di Dio,

ma alle cose degli uomini.
34 E, chiamata a sè la moltitudine, co' suoi discepoli, disse loro, Chiunque vuol venir dietro a me, rinunzii a sè stesso, e tolga la sua

croce, e seguitimi.

35 Perciochè, chiunque avra voluto salvar la vita sua la perderà : ma, chi avra perduta la vita sua, per amor di me, e dell'evangelo, so la salvera.

36 Perciochè, che gioverà egli all' uomo, se guadagna tutto'l mon-do, e fa perdita dell'anima sua ? 37 Overo, che darà l'uomo in iscambio dell'anima sua?

38 Perciochè, se alcuno ha vergogna di me, e delle mie parole, fra questa generazione adultera, e peccatrice; il Figliuol dell'uomo altreri avrà vergogna di lui, quan-do sarà venuto nella gioria del Padre suo, co' santi angeli.

CAP. IX.

LTR' a ciò disse loro, Io vi dico in verità, ch'alcuni di coloro che son qui presenti non gusteranno la morte, che non abbiano veduto il regno di Dio, venuto con potenza.

2 E, sei giorni appresso, Gesù pre-se seco Pietro, e Iacobo, e Giovanni, e gli condusse soli, in disparte, sopra un' alto monte : e fu trasfi-

gurato in lor presenza.

3 Ed i suoi vestimenti divennero risplendenti, e grandemente candidi, come neve: quali niun purgator di panni potrebbe imbiancar sopra la terra.

4 Ed Elia apparve loro, con Moisè: ed essi ragionavano con Gesù. 5 E Pietro fece motto a Gesù, e gli disse, Maestro, egli è bene che noi stiamo quì : facciamvi adunque tre tabernacoli, uno a te, uno a Moise, ed uno ad Elia.

6 Perciochè egli non sapeva ciò ch'egli si dicesse : perchè erano

spaventati.

7 E venne una nuvola, che gli adombrò: e dalla nuvola venne una voce, che disse, Quest' è il mio diletto Figliuolo: ascoltatelo

8 Ed in quello stante, guardando essi attorno, non videro più alcuno, se non Gesú tutto solo, con loro. 9 Or, come scendevano dal mon-

e, Gesù divietò loro che non racontassero ad alcuno le cose ch'a reano vedute, se non quando'l Fi-iliuol dell' uomo sarebbe risuscitao da' morti.

10 Ed essi ritennero quella parola

in loro stessi, domandando fra loro che cosa fosse quel risuscitar da mort

11 Poi lo domandarono: dicendo. Perchè dicono gli acribi, che con-vien che prima venga Elia?

12 Ed egli, rispondendo, disse loro, Elia veramente dee venir prima, e ristabilire ogni cosa: e, siccome egli è scritto del Figlinol dell'uomo, conviene che patisca mol-

te cose, e sia annichilato. 13 Ma io vi dico ch' Elia è venuto. e gli hanno fatto tutto ciò c'hanno voluto: siccome era scritto di lui.

14 Poi, venuto a' discepoli, vide una gran moltitudine d'intorno a loro, e degli scribi, che quistiona-vano con loro.

15 E subito tutta la moltitudine. vedutolo, sbigottì; ed accorrendo,

lo salutò.

16 Ed egli domandò gli acriti, Chè quistionate fra voi? 17 Ed uno della moltitudine, ri-spondendo, disse, Maestro, io t'a-vea menato il mio figliuolo, c'ha

uno spirito mutolo.

18 E, dovunque esso lo prende, lo dhompe: ed allora egli schiuma, e stride de' denti, e divien secco: or lo avea detto a' tuoi discepoli che lo cacciassero, ma non hanno

potuto.

19 Ed egli, rispondendogli, disse. O generazione incredula, in fino a quando omai sarò con voi ? in fino a quando omai vi comporterò? menatelomi.

20 Ed essi gliel menarono: e, quando egli l'ebbe veduto, subito lo spirito lo strappò: e'l figliuol cadde in terra, e si rotolava schiu-

21 E Gesù domandò il padre d'esso, Quanto tempo è che questo gli è avvenuto ? Ed egli disse, Dalla

sua fanciullezza.

22 E spesse volte l' ha gittato nel fuoco, e nell'acqua, per farlo perire: ma, se tu ci puoi nulla, abbi pietà di noi, ed ajutaci.

23 E Gesù gli disse, Se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. 24 È subito li padre del fanciullo, sclamando con lagrime, disse, Io credo, Signore: sovvieni alla mia

incredulità.

25 E Gesù, veggendo che la moltitudine concorreva a calca. s lo spirito immondo : dicendogli, Spirito mutolo, e sordo, esci fuor di lui (io tel comando,) e giammai più non entrare in lui.

26 E'l demonio, gridando, e strappandolo forte, uscì fuori : e'l fas ciullo divenne come morto: che molti dicevano, Egli è morto.

# EVANGELO DI S. MARCO, IX. X.

27 Ma Gesù, presolo per la mano, |

2/ ma cresu, presono per la mano, lo levò, ed egli si rizzò in piè.

28 E, quando Gesù fu entrato in casa, i suoi discepoli lo domandarono in disparte, Perchè non abbiamo nol potuto cacciarlo?

· 29 Ed egli disse loro, Questa gene-razion di demoni non esce per alcun'altro modo, che per orazione,

e per digiuno.
30 Pol, essendosi partiti di la, passarono per la Galilea: ed egli non voleva ch' alcuno lo sapesse.

31 Perciochè egli ammaestrava i suoi discepoli, e diceva loro, Il Figliuol dell'uomo sara tosto dato nelle mani degli uomini, ed essi l'uccideranno: ma, dopo che sarà stato ucciso, risusciterà nel terzo giorno.

32 Ma essi non intendevano que sto ragionamento, e temevano di

domandarlo.

33 Poi venne in Capernaum : e, quando egli fu in casa, domando loro, Di che disputavate fra voi per

lo camino?

34 Ed essi tacquero: perciochè per lo camino aveano fra loro disputato chi di loro dovesse essere il maggiore. 35 Ed egli, postosi a sedere, chia-

vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti, e'l servitor di tutti.

36 E, preso un piccol fanciullo, lo pose in mezzo di loro: poi, recatolosi in braccio, disse loro,

37 Chiunque riceve uno di tali piccoli fanciulli, nel mio nome, riceve me: e chiunque mi riceve, non riceve me, ma colui che m' ha mandato.

38 Allora Giovanni gli fece motto: dicendo. Maestro, noi abbiamo veduto uno, che cacciava i demoni nel nome tuo, il qual non ci segui-ta: e, perciochè egli non ci seguita, glielo abbiamo divietato.

39 Ma Gesù disse, Non gliel divietate: conciosiacosachè niuno possa far potente operazione nel nome mio, e tosto appresso dir mai di me.

40 Percioche, chi non è contr'a noi è per noi.

41 Imperochè, chiunque v' avrà dato bere pure un bicchier d'acqua, nel nome mio, perciochè siete di Cristo; io vi dico in verità, ch'egli non perderà punto il suo premio.
42 E chiunque avrà scandalezza-

to uno di questi piccioli che credo-no in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse messa intorno al collo una pietra di macina, e ch'egli fosse gittato in mare.

43 Or, se la tua mano ti fa intoppare, mozzala : meglio è per te entrar monco nella vita, che, avendo due mani, andar nella geenna, nel fuoco inestinguibile :

44 Ove il verme loro non muore. e'l fuoco non si spegne.
45 E, se'l tuo piè ti fa intoppare,

mozzalo : meglio è per te entrar zoppo nella vita, che, avendo due pledi, esser gittato nella geenna, nel fuoco inestinguibile :

46 Ove il verme loro non muore.

e'l fuoco non si spegne.

47 Parimente, se l'occhio tuo ti fa intoppare, cavalo: meglio è per te entrar con un' occhio solo nella vita, che, avendone due, esser gittato nella geenna del fuoco :

48 Ove il verme loro non muore,

e'l fuoco non si spegne.

49 Perciochè ognuno dee esser alato con fuoco, ed ogni sacrificio dee esser salato con sale.

50 li sale è buono : ma, se 'l sale diviene insipido, con che lo condi-

51 Abbiate del sale in voi stessi, e state in pace gli uni con gli altri.

CAP. X.

DOI, levatosi di la, venne ne confini della Giudea, lungo'l Giordano: e di nuovo si raunarono appresso di lui delle turbe : ed egli di nuovo l'ammaestrava, come era usato.

2 Ed i Farisei, accostatisi, lo do-mandarono, tentandolo, E egli lecito al marito di mandar via la mo-

glie ? 3 Ed egli, rispondendo, disse loro,

Che vi comandò Moisè 4 Ed essi dissero, Moise permise di serivere la scritta del divorcio, e

di mandar via la moglio.

5 E Gesit, risponderalo, disse loro, Egli vi serisse quet comandamento per la durezza del vostro cuore. 6 Ma, dat principio della creasione, Iddio fece gli uomini maschio,

e femmins :

7 E disse, Perciò l'uomo lascera suo padre, e sua madre, e si congiugnera con la sua moglie ;

8 Ed i due diverranno una stessa curne : taiché non son plù due, ms

una stessa carne. 9 Ciò adunque, ch' Iddio ha con-

giunto, l' uomo nol separi. 10 Ed in casa i suol discepoli lo domandaron di nuovo intorno a

quello stesso. 11 Ed egli disse loro, Chiunque manda via la sua moglie, e ne spo-sa un altra, commette adulterio contr' ad essa-

12 Parimente, se la moglie lasc il suo marito, e si marita ad un' e tro, commette adulterio.

## EVANGELO DI S. MARCO. X.

13 Allors gli furono presentati de piccoli fanciuili, aciochè gli toc-casse: ma i discrpoli agridavano coloro che gli presentavano.

14 E Gesù, veduto ciò, s' indegnò, disse loro, Lasciate i piccoli fanciulli venire a me, e non gli divie-tate : perciochè di tali è il regno di

15 Io vi dico in verità, che chian que non avrà ricevuto il regno di Dio, come piccol fanciulio, non

mtrerà in esso. 16 E, recatiglisi in braccio, ed im-coste lor le mani, gli benedisse. 17 Or come egli usciva fuori, per settersi in camino, un certo corse

lui : ed, inginocchistosi davanti a lui, lo domandò, Maestro buono, che farò per eredar la vita eterna? 18 E Gesù gli disse, Perchè mi chiami buono? niuno è buono, se non un solo, ciec, Iddio.

19 Tu sai i comandamenti. Non commettere adulterio, Non uccidere. Non furare, Non dir falsa. testimonianza, Non far danno ad alcuno. Onora tuo padre, e tua ma-

20 Ed egli, rispondendo, gli disse, Maestro, tutte queste cose ho oservate fin dalla mia giovanessa.

21 E Gesù, riguardatolo in viso, HI E Cest, riguardatolo in viso, l'amb ; e gidisse, Una coca ti man-ca: va', vendi utto ciò che tu hai, e dallo a' poveri; e tu avrai un te-soro nei cielo: pol vieni, e, tolta-la tua croce, seguitami. 29 Ma egii, attristato di quella pe-rola, se n'andò dolente: perciochè

avea di gran beni.

3 E Gesù, riguardatosi attorno. disse a' suoi discepoli, Quanto ma-lagevolmente coloro c'hanno delle riccheme entreranno nel regno di Dio !

24 Ed i discepoli sbigottirono per le sue parole. E Gesà da capo re-plicò, e disse loro, Figliuoli, quanpilco, e disse loro, Figurou, con to malagevol cosa è, che coloro che si considano nelle ricchezze entrino

nel regno di Dio!

25 Egli è più agevole ch'un camello passi per la cruna d'un' ago, che non che un ricco entri nel re-

gno di Dio.

26 Ed essi vie più stupivano . di-cendo fra loro, Chi può adunque es-

ser salvato?

27 E Gest, riguardatigli, disse, Appogli uomini è impossibile, ma non appo Iddio: perciochè ogni cosa è sibile appo Iddio. 28 E Pietro prese a dirgli, Ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa, e

t'abbiamo seguitato.

29 E Gesù, rispondendo, disse, Io vi dico in verità, che non v'è alcu-#46

no ch'abbia lasciata casa, o fratel. li, o sorelle, o padre, o madre, e moglie, o figliuoli, o possessioni, per amor di me, e dell' evangelo, 30 Ch'ora, in questo tempo, non

ne riceva cento cotanti, case, e fratelli, e sorelle, e madre, e figiluoli, e possessioni, con persecuzioni : e, nel secolo a venire, la vita eterna.

31 Ma, molti primi saranno ulti-

mi, e moiti ultimi saranno primi. 32 Or essi erano per camino, sa-lendo in Gerusalemme : e Gesà andava innanzi a loro, ed essi erano spaventati, e lo seguitavano con timore. Ed egli, tratti di nuovo da parte i dodici, prese a dir lo-

ro le cose che gli avverrebbero : 33 Dicendo, Ecco, noi sagliamo in Gerusalemme: e'l Figliuol dell'uomo sarà dato nelle mani de principali sacerdoti, e degli scribi: ed essi lo condanneranno a morte, e lo metteranno nelle mani de' Gen. tili :

34 I quali lo schernizanno, e lo flagelleranno, e gli sputeranno ad-dosso, e l'uccideranno : ma nel ter-

zo giorno egli risusciterà. 35 E Iacobo, e Giovanni, fizituoli di Zebedeo, s'accostarono a lui : dicendo, Maestro, noi disiderismo che tu ci facci ciò che chiederemo. 36 Ed egli disse loro, Che volete ch'io vi faccia?

37 Ed essi gli dissero, Concedici che, nella tua gioria, noi seggiamo, l'uno alla tua destra, l'altro alla

tua sinistra. 38 E Gesù disse loro, Voi non sa pete ciò che vi chieggiate : potete voi bere il calice il quale io berrò, ed esser battezzati dei battesimo del quale io sarò battezzato ? Ed essi gli dissero, Sì possiamo. 39 E Gesù disse loro, Voi certo

berrete il calice ch'io berrò, e sare-te battessati del battesimo del qua-

le io sarò battezzato :

40 Ma, quant' è al sedermi a de stra, ed a sinistra, non istà a me il darlo: ma sard dato a coloro a

cui è preparato.
41 E gli altri dieci, udito ciò, pre-sero ad indegnarsi di Iacobo, e di

Giovanni.

42 Ma Gesù, chiamatigli a sè, disse loro, Voi sapete che coloro che si riputano principi delle genti le signoreggiano, e che i lor grandi usano podestà sopra esse.

43 Ma non sarà così fra voi : ansi chiunque vorrà divenir grande fra

voi, sia vostro ministro ; 44 E chiunque fra voi vorrà essere il primo, sia servitor di tutti.
45 Conciosiacosachè anche il Figliuol dell' uomo non sia venuto

# EVANGELO DI S. MARCO, X. XI.

per esser servito: anzi per servire. e per dar l'anima sua per prezzo di

riscatto per molti.

46 Poi vennero in Ierico: e. come egli usciva di Ierico, co' suoi discepoli, e gran moltitudine, un certo figliuol di Timeo, Bartimeo il cieco, sedeva presso della strada. mendicando.

47 Ed, avendo udito che colui che passava era Gesù il Nazareno, pre se a gridare: ed a dire, Gesù, Figliuol di David, abbi pietà di me.

48 E molti lo sgridavano, aciochè ao E. moiti lo sgridavano, aciochè taccesse: ma egli vie più gridava, Figliuoi di David, abbi pietà di me. 48 E Gesi, fermatosi, disse che si chiamasse. Chiamarono adunque ii cleco: dicendogli, Sta' di buon cuore, levati, egli ti chiama. 69 Ed egli, gittatad d'addosso la sua resta, si levò, e venne a Gesù.

51 E Gesù gli fece motto, e disse, Che vuoi tu ch'io ti faccia? E'l cieco gli disse, Rabboni, ch'io rico-

veri la vista.

52 E Gesù gli disse, Va', la tua fede t'ha salvato. Ed in quello stante egli ricoverò la vista, e seguitò Gesù per la via.

CAP. XI.

E QUANDO furono giunti vicin di Gerusalemme, in Betfagè, e Betania, presso al monte degli Ulivi, Gesù mandò due de' suoi di-

scepoli:
2 E disse loro, Andate nel castello ch' è dirimpetto a voi : e subito. come entrerete là, troverete un puledro d'asino attaccato, sopra'l quale non montò mal alcuno:

scioglietelo, e menatelo. 3 E, se alcuno vi dice, Perchè fate questo? dite, Il Signore ne ha bi-sogno. E subito lo mandera qua. 4 Essi adunque andarono, e tro-varono il puledro attaccato di fuori

ad una porta, presso ad un capo di strada ; e lo sciolsero.

5 Ed alcuni di coloro ch'erano quivi presenti dissero loro, Che fate voi in isciogliere il puledro? 6 Ed essi dissero loro come Gesù

avea ordinato. Ed essi gli lasciarono andare.

' Ed essi menarono il puledro a Gesù, e gittarono sopra quello le lor veste: ed egli montò sopra esso. 8 E molti distendevano le lor ve-

ste nella via, ed altri tagliavano de rami dagli alberi, e gli disten-

devano nella via.

9 E coloro ch'andavano davanti, e coloro che venivano dietro, gridavano, dicendo, Osanna! Benedetto sia colui che viene nel nome del Signore!

10 Benedetto sia il regno di David, nostro padre, il qual viene nel nome del Signore. Osanna ne' luoghi altissimi !

11 E Gesù, entrato in Gerusalemme, venne nel templo: ed, avendo riguardato ogni cosa attorno attorno, essendo già l'ora tarda, uscì verso Betania, co' dodici.

12 E'i giorno seguente, quando furono usciti di Betania, egli ebbe

fame: 13 E, veduto di lontano un fico ch'avea delle foglie, andò a vedere se vi troverebbe cosa alcuna : ma, venuto a quello, non vi trovò nulla, se non delle foglie : perciochè non era la stagion de' fichi.

14 E Gesù prese a dire al fico, Niuno mangi mai più in pepetuo frutto di te. Ed i suoi discepoli

l'udirono.

15 E vennero in Gerusalemme. E Gesù, entrato nel templo, prese a cacciar fuori coloro che comperavano, e che vendevano nel tempio: e riversò le tavole de cambiatori, e le sedie di coloro che vendevano i colombi :

16 E non permetteva ch'alcuno portasse alcun vasello per lo tempio:

17 Ed insegnava: dicendo loro, Non è egli scritto, La mia casa sarà chiamata, Casa d'orazione, per tutte le genti ? ma voi n'avete fatta una spilonca di ladroni.

18 Or gli scribi, ed i principali sacerdoti udirono queste cose, e cercavano il modo di farlo morire: conciofossecosache lo temessero: percioche tutta la moltitudine era rapita in ammirazione della sua dottrina.

19 E, quando fu sera, Gesà se n'usci fuor della città. 20 E la mattina seguente, come essi passavano presso del fico, lo videro seccato fin dalle radici. 21 E Pietro, ricordatosi, gli disse, Maestro, ecco, il fico che tu mala-

dicesti è seccato. 22 E Gesù, rispondendo, disse loro, Abbiate la fede di Dio:

23 Perciochè io vi dico in verità. che chi avrà detto a questo monte, Togliti di là, e gittati nel mare ; e non avrà dubitato nel cuor suo. anzi avrà creduto che ciò ch'egli dice avverrà ; ciò ch'egli avrà defto

gli sarà fatto. 24 Perciò io vi dico, Tutte le cose che voi domanderete pregando, crediate che le riceverete, e voi

l'otterrete.

25 E, quando vi presenterete per fare orazione, se avete qualche cosa contr'ad alcuno, rimettete 203

\* 47

# EVANGELO DI S. MARCO, XI. XII.

gilela: aciochè il Padre vostro ch' è i ne' ciell vi rimetta anch' egli i vo-stri falli.

96 Ma, se voi non perdonate, il Padre vostro ch'è ne cieli non vi

erdonera i vostri falli.

27 Poi vennerodi nuovo in Geruva per lo tempio, i principali secerdoti, e gli scribi, e gli anziani, vennero a lui:

28 E gli dissero, Di quale autorità fal queste cose ? e chi t'ha data cotesta autorità da far queste cose? 29 E Gesti, rispondendo, disse loro, Anch'io vi domanderò una cosa : rispondetemi adunque, ed io

vi dirò di quale autorità io fo

queste cose-30 Il battesimo di Giovanni era egii dal cielo, o dagli uomini ? ri-

apondetemi. 31 Ed essi ragionavano tra loro: dicendo, Se diciamo, Dal cielo, egli dira, Perchè dunque non gli credeste?

32 Ma, se diciamo, Dagli uomini, noi temiamo il popolo : (perciochè tutti tenevano che Giovanni era

veramente profeta:)

33 Per ciò, rispondendo, dissero a Gesù, Noi non sappiamo. E Gesù, rispondendo, disse loro, Io ancora non vi dirò di quale autorità io fo queste cose.

CAP. XII.

Doi egii prese a dir loro in para-bole, Un' uomo planto una vi-gna, e le fece attorno una siepe, e cavò in essa un luogo da calcar la vendemmia, e v' ediñco una torre, e l'allogò a certi lavoratori : e poi se n'andò in viaggio. 2 E, nella stagion de frutti, man-dò a oue' lavoratori un servitore.

dò a que' lavoratori un servitore. per ricever da loro del frutto della

3 Ma essi, presolo, lo batterono, e lo rimandarono voto.

4 Ed egli di nuovo vi mandò un'altro servitore : ma essi, tratte anche a lui delle pietre, lo ferirono nel capo, e lo rimandarono vituperato.

5 Ed egli da capo ne mandò un'altro, e quello uccisero: poi molti altri, de' quali alcuni batte-

rono, alcuni uccisero.

6 Per ciò, avendo ancora un suo diletto figliuolo, mandò loro anche quello in ultimo : dicendo, Avranno riverenza al mio figliuolo. 7 Ma que lavoratori dissero tra

loro, Costui è l'erede, venite, uccidiamio, e l'eredità sarà nostra. 8 E, presolo, l'uccisero, e lo gittarono fuor della vigna.

9 Che farà dunque il padron della vigna? Egii verrà, e distrugger que' lavoratori, e darà la vigna ad

10 Non avete sucora letta questa scrittura, La pietra, che gli edifi-catori hanno riprovata, è divenuta

il capo del cantone.

11 Ciò è stato fatto dal Signore

ed è cosa maravigliosa negli occhi

nostri? 12 Ed essi cercavano di pigitario : perciochè s'avvidero ch'egii avea etta quella parabola contr'a loro: ma temettero la moltitudine : e. lasciatolo, se n'andarono.

13 Poi gli mandarono alcuni de' Farisei, e degli Erodiani, aciochè l'irritassero in parole.

14 Ed essi, venuti, gli dissero, Maestro, noi sappiamo che tu sei verace, e che tu non ti curi d'alcuno: percioché tu non hai ri-guardo alla qualità delle persone degli uomini, ma insegni la via di Dio in verità: E egli lectto di dare il censo a Cesare, o no? dobbiamlo dare, o no?

15 Ma egli, conosciuta la loro ipo-crisia, disse loro, Perchè mi tentate? portatemi un denaro, ch'io

il vegga.

16 Ed essi gliel portarono. Ed egli disse loro, Di cui è questa fi-

gura, e questa soprascritta? Ed essi gli disero, Di Cesare. 17 E Gesh, rispondendo, disse loro, Rendete a Cesare le cose di Cesare, ed a Dio le cose di Dio. Ed essi si maravigliarono di lui

18 Poi vennero a lui de' Sadducci, i quali dicono che non v'è risurrezione: e lo domandarono: di-

cendo 19 Maestro, Moisè ci ha scritto, che, se'l fratello d'alcuno muore e lascia moglie senza figliuoli, suo fratello prenda la sua moglie, e susciti progenie al suo fratello. 20 Verano sette fratelli: e'l primo prese moglie: e, morendo, non lascio progenie.
21 El secondo la prese, e mori:

ed esso ancora non lasciò progenie : simigliantemente ancora il terzo.

22 E tutti e sette la presero, e non lasciarono progenie: ultimamente, dopo tutti, morì anche la

donna 23 Nella risurrezione adunque, quando saranno risuscitati, di cui di loro sarà ella moglie : conciosiacosachè tutti e sette l'abbiano

avuta per moglie. 24 Ma Gesù, rispondendo, disse loro, Non errate voi perciò, che voi ignorate le scritture, e la potenza di Dio?

\* 48

#### EVANGELO DI S. MARCO, XII, XIII.

25 Perciochè, quando gli uomini saranno risuscitati da' morti, non prenderanno, nè daranno mogli: ma saranno come gli angeli che son ne' cieli.

26 Or, quant' è a' morti, ch'essi risuscitino, non avete voi letto nel libro di Moisè, come Iddio gli parlò nel pruno: dicendo, Io son l'Iddio d'Abraham, l'Iddio Isaac,

e l' Iddio di Iacob? 27 Iddio non è Dio de' morti, ma Dio de' viventi. Voi adunque er-

rate grandemente.

28 Allora uno degli scribi, avendogli uditi disputare, e riconoscendo ch'egli avea loro ben risposto, s'accostò, e lo domandò, Quale è il primo comandamento di

29 E Gesù gli rispose, Il primo di tutti i comandamenti è, Ascolta Israel: Il Signore Iddio nostro è

l'unico Signore :

30 Ed, Ama il Signore Iddio tuo con tutto 'l tuo cuore, e con tutta l'anima tua, e con tutta la mente tua, e con tutta la tua forza. Quest' è il primo comandamento.

31 E'l secondo, simile, è questo, Ama il tuo prossimo come te stesso. Non v'è altro comandamento

maggior di questi. 32 È lo scriba gli disse, Maestro, bene hal detto secondo verita, che v'è un solo Iddio, e che fuor di lui non ve n'è alcun' altro:

33 E, ch'amarlo con tutto'l cuore. e con tutta la mente, e con tutta l'anima, e con tutta la forza: ed amare il suo prossimo come sè stesso, è più che tutti gli olocausti,

e sacrificij.

34 E Gesù, veggendo ch'egli avea avvedutamente risposto, gli disse Tu non sei lontano dal regno di Dio. E niuno ardiva più fargli alcuna domanda.

35 E Gesù, insegnando nel tem-pio, prese a dire, Come dicono gli scribi, che'l Cristo è Figliuol di David?

36 Conciosiacosachè David istesso, per lo Spirito Santo, abbia detto, Il Signore ha detto al mio Si Il Signore ha detto al mio Signore, Siedi alla mia destra, finch' io abbla posti i tuoi nemici per iscannello de' tuoi piedi.

37 David istesso adunque lo chiama Signore : come adunque è egli suo figliuolo? E la maggior parte della moltitudine l'udiva volentieri.

38 Ed egli diceva loro nella sua dottrina, Guardatevi dagli scribi, i quali amano di passeggiare in robe lunghe, e le salutazioni nelle piazze :

39 Ed i primi seggi nelle ran nanze, ed i primi luoghi ne' conviti:

40 I quali divorano le case delle vedove, e ciò, sotto specie di lunghe orazioni : essi ne riceveranno

maggior condannazione.
41 E Gesù, postosi a sedere di rincontro alla cassa dell'offerte, riguardava come il popolo gittava denari nella cassa: e molti ricchi

vi gittavano assai.
42 Ed una povera vedova venne. e ri cittò due piccioli, che sono un

quattrine.

43 E Gerà, chiamati a sè i suoi discepoli, disse loro, to vi dico in verità, che questa povera vedova ha gittato più di tutti quanti hanno gittato nella cassa dell' offerte.

44 Concloshacosachè tutti gli altri v abbiano gittato di ciò che soprabbonda loro: ma essa, della sua inopia, e' ha gittato tutto ció ch'ella avea, tutta la sua sostanza.

# CAP. XIII.

COME egli usciva del tempio. E come egu uscava una discepoli gli disse, Maestro, vedi quali pietre, e quali edifici !

2 E Gesu, rispondendo, gli disse, Vedi tu questi grandi edifici? e non sarà lasciata pietra sopra pie-

3 Poi, sedendo lui sopra'l monte degli Ulivi, di rincontro al tempio, Pietro, e Iacobo, e Giovanni, ed Andrea lo domandarono in disparte:

4 Dicendo, Dicci, quando avver-ranno queste cose? e qual sarà il segno del tempo, nel quale tutte queste cose avranno fine?

5 E Gesù, rispondendo loro, prese a dire, Guardate che niuno vi sed-

6 Perciochè molti verranno sotto'l mio nome, dicendo, lo son desso:

e ne seddurranno molti.

7 Or, quando udirete guerre, e romori di guerre, non vi turbate; perciochè conviene che queste coss avvengano: ma non sarà ancora la fine.

8 Perciochè una gente si leverà contr'all'altra, ed un regno contr'all'altro: e vi saranno tremoti in ogni luogo, e fami, e turbe-

menti.

9 Queste cese saranno sol principii di dolori : or prendete guardia a voi stessi : perciochè sarete mes-si in man de concistori, e sarete battuti nelle raunanze; e sarete fatti comparire davanti a' rettori, ed alli re, per cagion di me, in testimonianza a loro.

**\* 49** 

# EVANGELO DI S. MARCO, XIII. XIV.

10 (E conviene che prima l'evangelo sia predicato fra tutte le

genti.)

il Or. quando vi meneranno. per mettervi nelle *lor* mani, non istate innanzi in sollecitudine di ciò ch' avrete a dire, e non lo premeditate: anzi, dite ciò che sarà dato in quello stante; perciochè non siete voi que' che parlate, anzi lo Spirito Santo.

12 Or il fratello darà il fratello alla morte, e'l padre il figliuolo: ed i figliuoli si leveranno contr'a' padri, e le madri, e gli faran mo-

13 E voi sarete odiati da tutti per lo mio nome: ma chi avrà soste-nuto infino al fine sarà salvato.

14 Or, quando avrete veduta l'ab-bominazion della desolazione, detta dal profeta Daniel, posta dove non si conviene: (chi legge, pongavi mente:) allora coloro che saranno nella Giudea fuggansene a'

15 E chi sard sopra'l tetto della casa non iscenda in casa, e non v'entri, per toglier cosa alcuna di

Cass sus 16 E chi sarà per la campagna non torni addietro, per toglier la

gua vesta. 17 Or guai alle gravide, ed a quelle che latteranno in que' dì !

18 E pregate che la vostra fuga

non sia di verno. 19 Perciochè in que' giorni vi sara afflizione tale, qual non fu giammai, dal principio della creazione delle cose che iddio ha create, infino ad ora: ed anche giammai

non sarà. 20 E, se'l Signore non avesse abbreviati que giorni, niuna carne scamperebbe: ma, per gli eletti, l quali egli ha eletti, ll Signore ha abbreviati que giorni.

21 Ed allora, se alcuno vi dice, Ecco qui'l Cristo; overo, Eccolo

là : nol crediate :

22 Perciochè falsi Cristi, e falsi profeti surgeranno, e faranno segni, e miracoli, per seddure, se fosse possibile, eziandio gli eletti. 23 Ma voi, guardatevi: ecco, io

y'ho predetto ogni cosa. 24 Ma in que' giorni, dopo quel-l'affilzione, il sole scurera, e la luna non darà il suo splendore. 25 E le stelle del cielo caderanno,

e le potenze che son ne' cieli saran-

no scrollate.

26 Ed allora gli uomini vedranno il Figliuol dell' uomo venir nelle nuvole, con gran potenza, e gloria. 27 Ed egli allora manderà i suoi

ell, e raccoglierà i suoi eletti

da' quattro venti, dall' estremo termine della terra infino all'estreme termine del cielo.

28 Or imparate dal fico questa similitudine: Quando già i suoi rami son divenuti teneri, e le sue frondi germogliano, voi conoscete che la state è vicina.

29 Cost ancora voi, quando védrete avvenir queste cose, sappiate

ch'egli è vicino, in sulla porta. 30 lo vi dico in verità, che quest' età non passerà, che prima tutte

queste cose non sieno avvenute. 31 Il cielo, e la terra passeranno:

on it tent, e is erra pesseranno.

32 Ma, quant' è a quel giorno, ed a quell'ora, n'uno la sa, non pur gli angeli che son nel cielo, nè'l Figliudo: ma solo il Padre.

33 Prendete guardia: vegghiata, e con con control e con control e con control e 
ed orate: perciochè voi non sa-pete quando sarà quel tempo: 34 Come se un' uomo, andando

in viaggio, lasciasse la sua casa, e desse sopra essa podestà a' suoi servitori, ed a ciascuno l'opera sua, e comandasse al portinaio che vegghiasse.

35 Vegghiate adunque: perciochè voi non sapete quando 'l padron di casa verrà: la sera, od alla mezza notte, od al cantar del gallo, o la

mattina:

36 Che talora, venendo egli di subito improvviso, non vi trovi dermendo.

37 Or, ciò che dico a voi, lo dico a tutti, Vegghiate.

CAP. XIV.

R, due giorni appresso era la pasqua, e la festa degli assi-ed i principali sacerdoti, e gli scribi, cercavano il modo di pirliar Gesù con inganno, e d'ucciderio.

2 Ma dicevano, Non facciamio nella festa, che talora non vi sia

qualche tumulto del popolo.

3 Or essendo egli in Betania, in casa di Simone Lebbroso, mentre era a tavola, venne una donna, avendo un' alberello d'olio odorifero di nardo schietto, di gran pres-so: e, rotto l'alberello, glielo versò sopra'l capo.

4 Ed alcuni indegnarono tra sè stessi, e dissero, Perchè s'è fatta

questa perdita di quest' olio ? 5 Conciosiacosachè quello si fosse potuto vendere più di trecento de nari, e quelli darsi a poveri. I fremevano contr'a lei

6 Ma Gesù disse, Lasciatela: perchè le date voi noia? ella ha fatta una buona opera inverso me.

7 Perciochè, sempre avrete i po-

## EVANGELO DI S. MARCO, XIV.

veri con voi: e, quando vorrete, potrete loro far bene : ma me non vrete sempre.

8 Ella ha fatto ciò che per lei si oteva: ella ha anticipato d'ugnere il mio corpo, per una imbalsama-

furà.

9 Io vi dico in verità, che per tutto'l mondo, dovunque questo evangelo sarà predicato, sarà eziandio raccontato ciò che costei ha fatto, in memoria di lei

10 Allora Giuda Iscariot, l'un de'

dodici, andò a' principali sacerdo-ti, per dario loro nelle mani. 11 Ed essi, udito ctò, si rallegra-rono, e promisero di dargli denari. Ed egli cercava il modo di tradirio

opportunamente.
12 Or, nel primo giorno della festa degli azzimi, quando si sacrificava la pasqua, i suoi discepoli gli dissero, Dove vuoi ch' andiamo ad apparecchiarti da mangiar la pasqua?

13 Ed egli mandò due de suoi discepoli, e disse loro, Andate nella città, e voi scontrerete un'uomo, portando un testo pien d'aqua: seguitelo.

14 E, dovunque egli sara entrato, dite al padron della casa, Il Maemangerò la pasqua co' miei disce-poli i

15 Ed egli vi mostrerà una gran sala acconcia, tutta presta: prepa-

rateci quivi la pasqua.

16 E di suoi discepoli andarono, e vennero nella città, e trovarono come egli avea lor detto: ed apparecchiarono la pasqua.

17 Ed egli, quando fu sera, venne co'dodici.

18 E, mentre erano a tavola, e mangiavano, Gesù disse, Io vi dico in verita, che l'un di voi, il qual

mangia meco, mi tradira.

19 Ed essi presero ad attristarsi, ed a dirgli ad uno ad uno, Sono io desso?

20 Ed egli, rispondendo, disse loro, Egli è uno de' dodici, il quale

intigne meco nel piatto. 21 Certo, il Figliuoi dell'uomo se ne va, siccome egli è scritto di lui: ma, guai a quell'uomo, per cui il Figliuol dell'uomo è tradito! ben sarebbe stato per lui di non esser mai nato.

22 E, mentre essi mangiavano, Gesù prese del pane: e, fatta la benedizione, lo ruppe, e lo diede loro: e disse, Prendete, mangiate : quest'è il mio corpo.

23 Poi, preso'l calice, e rendute razie, lo diede lero: e tutti ne bevvero.

24 Ed egli disse loro, Quest' è fl mio sangue, che è il sangue del nuovo patto, il quale è sparso per molti.

moiti.
25 lo vi dico in verità, ch'io non
berrò più del frutto della vigna,
fino a quel giorno ch'io lo berrò
nuovo nel regno di Dio.
36 E, dopo ch'ebbero cantato l'inno, se ne uscirono al Monte degli
Ulivi.

27 E Gesù disse loro, Voi tutti sarete scandalezzati in me questa notte: perciochè egli è scritto, Io percuoterò il Pastore, e le pecore saranno disperse.

28 Ma, dopo che sarò risuscitato, io andrò dinanzi a voi in Galilea.

29 E Pietro gli disse, Avvegna-chè tutti gli altri sieno scandalez-zati di te, lo però non lo sarò. 30 E Gest gli disse, lo ti dico in verità, ch' oggi in questa stessa

notte, avanti che'l gallo abbia cantato due volte, tu mi rinegherai

tre volte. 31 Ma egli vie più fermamente diceva, Quantunque mi convenisse morir teco, non però ti rinegherò. Il simigliante dicevano ancora tut ti gli altri.

32 Poi vennero in una villa detta Ghetsemane: ed egli disse a' suoi discepoli, Sedete qui, fin ch'io ab-

bia orato.

33 E prese seco Pietro, e Iacobo, e Giovanni: e cominciò ad essere spaventato, e gravemente angosciato:

34 E disse loro, L'anima mia è occupata di tristizia infino alla morte: dimorate quì, e vegghiate. 35 Ed, andato un poco innanzi,

si gittò in terra, e pregava che, se era possibile, quell'ora passasse oltre di lui:

36 E disse, Abba, Padre, ogni cosa t'é possibile: trasporta via da ma questo calice: ma pure, non ciò ch'io voglio, ma ciò che tu muoi

37 Poi venne, e trovò i discepoli che dormivano: e disse a Pietro. Simon, dormi tu? non hai tu potuto vegghiare pure una ora?

38 Vegghiate, ed orate, che non entriate in tentazione: bene è lo spirito pronto, ma la carne è debole.

39 E di nuovo andò, ed orò, di-

cendo le medesime parole. 40 E, tornato, trovò i discepoli, che di nuovo dormivano: perciochè i loro occhi erano aggravati:

e non sapevano che rispondergli. 41 Poi venne la terza volta, e disse loro, Dormite, pur da ora innanzi, e riposatevi : basta, l'ora

\* 51

#### EVANGELO DI S. MARCO, XIV. XV.

è venuta: ecco, il Figliuol dell'nomo è dato nelle mani de' peccatori. 42 Levatevi, andiamo: ecco, colui che mi tradisce è vicino.

43 Ed in quello stante, mentre gli pariava ancora, giunee Giuda,

l'un de' dodici, e con lui una gran turba, con ispade, ed aste, da parte de' principali sacerdoti, de-gli scribi, e degli anziani.

44 Or colui che lo tradiva avea dato loro un segnale: dicendo, Colui 'l quale lo avrò baciato è desso:

piglistelo, menatelo sicuramente.
45 E., come fu giunto, subito
s'accostò a lui, e disse, Bene stij,
Maestro: e lo baciò.

46 Allora coloro gli misero le ma-ni addosso, e lo presero. 47 Ed uno di coloro ch'erano qu'il presenti trasse la spada, e percesse il servitore del sommo sacerdote, e gli spiccò l'orecchio. 48 E Gesù fece lor motto, e disse, Voi siete usciti con ispade, e con

aste, come contr'ad un ladrone, per pigliarmi.

49 lo era tuttodi appresso di voi insegnando nel templo, e voi non m'avete preso: ma ciò è avvenuto, aciochè le scritture sieno ademplute.

50 E tutti, lasciatolo, se ne fug-

51 Ed un certo giovane lo seguitava, involto d'un panno lino sopra la corne ignuda : ed i fanti lo

53 Ma egli, lasciato il panno, se ne fuggi da loro, ignudo. 53 Ed essi ne menarono Gesti al sommo sacerdote: appresso quale si raunarono insieme tutti i principali sacerdoti, e gli anziani,

e gli ecribi.

54 E Pietro lo seguitava da lungi. fin dentro alla corte dei sommo sacerdote : ove si pose a sedere co' sergenti, e si scaldava al fuoco. 55 Or i principali sacerdoti, e tutto'l concistoro, cercavano testi-monianza contr'a Gesti, per fario morire: e non ne trovavano al-

56 Perciochè molti dicevano fala testimonianza contr'a lui : ma le lor testimonianse non erano conformi.

57 Allora alcuni, levatisi, dissero a testimonianza contr'a lui: dicendo

56 Noi l'abbiamo udito che dicea. Io disfarò questo tempio, fatto d'opera di mano, ed in tre giorni ne riedificherò un'altro, che non sarà fatto d'opera di mano.

59 Ma, non pur così la lor testi monianza era conforme.

60 Allora il sommo sacerdote, le-vatosi in piè quivi in messo, do-mando a Gesù : dicendo, Non ri-spondi tu multa? che testimoniano costoro contr' a te ?

costoro cunta a se: 61 Ma sgli tacque, e non rispose nulla. Da capo il sommo sacer-dote lo domando, e gli disse, Sei tu il Cristo, il Figliuol del Benedetto: 62 E Gesti disse, Si, io il sono: e voi vedrete il Figliuol dell' somo sedere alla destra della Potenza, e

venire con le nuvole del cielo 63 E'l sommo sacerdote, stracciatesi le veste, disse, Ch'abbiamo

noi più bisogno di testimoni? 64 Voi avete udita la bestemnis: che vi pare? E tutti lo condanna. rono, pronunziando ch'esti era reo di morte.

65 Ed alcuni presero a sputargli addosso, ed a velargli la faccia, ed a dargli delle guanciate : ed a dirgli, Indovina. Ed i sergenti gli davano nelle bacchettate.

66 Or, essendo Pietro nella corte di sotto, venne una delle fanti del

sommo sacerdote :

67 E, veduto Pietro che si araldava, lo riguardò in viso, e disse, Ancora tu eri con Gesù Nazareno: 68 Ma egli lo negò : dicendo, lo non le conesce, e non se ciè che tu ti dica. Ed uscì fuori all'antipor-

to, e'l gallo cantò. 69 E la fante, vedutolo di nuovo, cominciò a dire a quelli ch'erano quivi presenti, Costui è di quelli.

70 Ma egli da capo lo nego. E oco stante, quelli ch'erano quivi dissero di nuovo a Pietro, Veramente tu sei di quelli: perciochè tu sei Gatileo, e la tua favella ne ha la simiglianza.

71 Ma egli prese a maladirsi, ed a giurare, lo non conosco quell'uo-

mo che voi dite.

72 E'i gallo cantò la seconda vol-ta: e Pietro si ricordò della parola ta: e Pietro si ricordò della parola che Gesù gli avea detta, Avanti che'l gallo canti due volte, tu mi rinegheral tre volte. E si mise a plagnere.

CAP. XV.

SUBITO la mattina, i princi-ريا, pali sacerdoti con gli anzisni, e gli scribi, e tutto i concistoro, tenuto consiglio, legarono Gesò, e lo menarono, e lo misero in man di Pilato

2 E Pilato gil domandò, Sel tu il Re de Giudei ? Ed egli, risponden-

do, gli disse, Tu l dici. 3 Ed i principali sacerdoti l'accuavano di molte cose: ma egli non rispondeva nulla.

4 E Pilato da capo lo domando:

#### EVANGELO DI S. MARCO, XV.

dicendo, Non rispondi tu nulla? redi quante cose costoro testimoniano contr' a te.

5 Ma Gesù non rispose nulla più : tal che Pilato se ne maravigliava. 6 Or ogni festa egli liberava loro un prigione, qualunque chiedes-

Or v'era colui, ch'era chiamato Barabba, ch'era prigione co' suoi compagni di sedisione, i quali aveano fatto micidio nella sedi-

done.

8 E la moltitudine, gridando, cominciò a domandare che facesse come sempre avea lor fatto.

9 E Pilato rispose loro : dicendo, Volete ch'io vi liberi 'l Re de' Giu-

del?

10 (Perciochè riconosceva bene che i principali sacerdoti glielo aveano messo nelle mani per invidia.)

11 Ma i principali sacerdoti incitarono la moltitudine a chieder che più tosto liberasse loro Barabba.

12 E Pilato, rispondendo, da ca po disse loro, Che volete adunque ch' io faccia di colui che voi chia-mate Re de' Gludel.

13 Ed essi di nuovo gridarono,

Crocifiggito.

14 E Pilato disse loro, Ma pure, che male ha egli fatto? Ed essi nulle di configgito.

vie più gridavano, Crocinggilo. 15 Pilato adunque, volendo sod-disfare alla moltitudine, liberò lo ro Barabba. E, dopo aver fiagel-lato Gesù, lo diede loro in mano,

per esser crocifieso. 16 Allora i soldati lo menarono dentro alla corte, che è il Preto-rio, e raunarono tutta la schiera. 17 E lo vestirono di porpora: e, contesta una corona di spine, glie-

la misero intorno al capo

18 Poi presero a salutario, ed a dire, Bene stij, Re de Giudei.

19 E gli percuotevano il capo d'una canna, e gli sputavano ad-dosso: e, postisi inginocchioni,

l'adoravano. 20 E, dopo che l'ebbero schernito, lo spogliarono della porpora, e lo rivestirono de' suoi propi vestimenti: e lo menarono fuori, per

erocifiggerlo. 21 Ed angariarono, a portar la croce d'esso, un certo passante, detto Simon Cireneo, padre d'Alessandro, e di Rufo, il qual tornava da' campi.

22 E menarono Gesù al luogo, detto Golgota: il che, interpretato, vuol dire, Il luogo del teschio. 23 E gli diedero bere del vino con-

dito con mirra: ma egli non lo prese.

24 E. dopo averto erocificao, spartirono I suol vestimenti, tirando la sorte sopra essi, per saper ciù che ne torrebbe conscuno.

25 Or era l'ora di terza, guando lo

crecifissero.

26 E la sourascritta del maleficio che gli era apposto era scritta disopra a led, in questa maniera, II. RE DE GRUDEL

27 Crocinssero aucora con lui due ladroni. l'un dalla sua destra, e l'altro dalla sinistra.

29 E s'adempie la scrittura che dice. Ed egli è atato annoverato

fra I malfattori.

29 E coloro che passavano ivi presso l'ingiuriavano, scuotendo il capo, e dicendo, Eia, tu che di-sfal'i tempio, ed in tre giorni lo riedifichi :

30 Salva te stesso, e scendi glii di

CTOCE. 31 Simigliantementeancora l principali sacerdoni, con gli scribi, beffandost, dicevano l'uno all'altro, Egii ha saivati gli altri, e non può salvar sè stesso.

32 Scenda ora giù di croce li Cri-sto, il Re d'Israel; acloché noi lo veggiamo, e crediamo. Coloro ancora ch'erano stati crocifissi con lui l'ingiuriavano.

33 Pol. venuta l'ora sesta, si fecero tenebre per tutta la terra, infino all'ora di nona.

34 Ed ail'ora di noma Gesù gridò con gran voce: dlcendo. Eloi, Eloi, lamma sabactant: i) che, interpre-tato, vuol dire, Dio mio, Dio mio, perché m'hal abbandonato

35 Ed alcuni di coloro ch'erano quivi presenti, udito ciò, dicevano,

Regu, egli chiama Elia.

38 Ed un di loro corse : ed empiuta una spugna d'aceto, e postata interno ad una canna, gli die bere: dicendo. Lasciate: veggiamo se Ella verra, per travio glu.

37 E Gesti, gittato un gran grido, rende lo spirito,

38 E la cortina del tempio al fen-

de in due, da cima a fondo.

39 E'i centurione, ch'era quivi presente dirincontro a Gesii, veduto che, dopo aver così gridato, egli avea renduto lo spirito; disse, Veramente quest'uomo era Fi-

glinul di Dio. 40 Or quiri grano ancora delle donne, figuardando da lontano: fra le quali em Maria Maddalena, e Maria, madre di lacobo, il plecolo,

e di Iose; a Salome; 41 Le quall, eztandio mentre egli era nelta Galilea, l'aveano seguitato, e gli aveano ministrato: e molte altre, le quali erano sulite

#### EVANGELO DI S. MARCO, XV. XVI.

con lui in Gerusalemme.

42 Poi, essendo già sera, (percio-chè era la preparazione, cioè, l'an-

tisabato.)

43 Iosef, da Arimatea, consigliere onorato, il quale eziandio aspetta-va il regno di Dio, venne, e, preso ardire, entrò a Pilato, e domandò

il corpo di Gesù. 44 E Pilato si maravigliò ch'egu il centurione, gli domando se era gran tempo ch'egli era morto; 45 E, saputo *il fatto* dal centu-

rione, donò il corpo a losef. 46 Ed egli, comperato un panno lino, e tratto Gesù giù di croce, l'involse nel panno, e lo pose in un monumento, ch'era tagliato dentro

una roccia: e rotolò una pietra all' apritura del monumento. 47 E Maria Maddalena, e Maria

dre di lose, riguardavano ove agli sarebbe posto.

#### CAP. XVI.

OR, passato il sabato, Maria Maddalena, e Maria madre di Iacobo, e Salome, avendo comperati degli aromati, per venire ad imbalsamar Gesù :

2 La mattina del primo giorno della settimana, molto per tempo, vennero al monumento, in sul le-

var del sole :

3 E dicevano fra loro, Chi ci rotolerà la pietra dall' apritura del monumento?

4 E, riguardando, veggono che la pletra era stata rotolata: percio-

chè era molto grande.
5 Ed, essendo entrate nel monumento, videro un giovanetto, che sedeva dal lato destro, vestito d'una roba bianca: e furono spaventate:

6 Ed egli disse loro, Non vi spaventate: voi cercate Gesù, il Nasareno, ch'è stato crocifisso: egli è risuscitato, egli non è quì: ec-co i luogo, ove l'aveano posto.

Ma andate, e dite a' suoi discepoli, ed a Pietro, ch'egli va in-nanzi a voi in Galilea: quivi lo

vedrete, come egli v'ha detto.
8 Ed esse, uscite prontamente, se ne fuggirono dal monumento:
percioché tremito, e spavento l'avea occupate: non dissero nulla ad alcuno : perciochè aveano pau-

9 Or Gesù, essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana, apparve prima a Maria Maddalena, della quale avea cacciati sette demoni.

10 Ed ella andò, e l'annunciò s coloro ch'erano stati con lui, i quali

facevano cordoglio, e piagnevano. 11 Ed essi, udito ch'egli viveva, e ch'era stato veduto da lei, noi

credettero.

12 Or, dopo queste cose, apparve in altra forma a due di loro, f quali erano in camino, andando a' cam-

13 E quelli andarono, e l' annun-

ra non credettero.

Ultimamente, apperve agli undici, mentre erano a tavola: e rimproverò loro la loro incredulità. e durema di cuore : perciochè non aveano creduto a coloro che l'aveano veduto risuscitato.

15 Ed egli disse loro, Andate per tutto'l mondo, e predicate l'evan-

gelo ad ogni creatura. 16 Chi avrà creduto, e sarà stato battemato, sarà salvato: ma chi non avrà creduto sarà condannato. 17 Or questi segni accompagne-ranno coloro ch' avranno creduto:

cacceranno i demoni nel mio nome; parleranno nuovi linguaggi; 18 Torranno via i serpenti: ed. avvegnachè abbiano bevuta alcuna cosa mortifera, quella non farà

loro alcun nocimento: metteranno le mani sopra gl'infermi, ed essi staranno bene. 19 Il Signore adunque, dopoch'eb-

be lor parlato, fu raccolto nel cle-lo, e sedette alla destra di Dio.

20 Ed essi, essendo usciti, predicarono in ogni luogo, operando insieme il Signore, e confermando la parola per li segni che seguivano.

# EVANGEIO DI

# SAN LUCA.

CAP. L ONCIOSIACOSACHE molti abbiano impreso d'ordinar la narrasione delle cose, delle quali siamo stati appieno accertati:

2 Secondo che ce P hanno date ad

intender coloro che da principio le videro eglino stessi, e furono ministri della parola:

3 A me ancora è paruto, dopo aver dal capo rinvenuto ogni cosa complutamente, di scrivertene per

ordine, eccellentissimo Teofilo: 4 Aclochè tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state in-

segnate.

A 'DI' d' Erode, re della Giudea,

accerdate, chiamato per nome Zacaria, della muta d'Abla: e la sua moglie era delle figliuole d'Aaron, e'l nome d'essa era Elisabet.

6 Or amendue erano giusti nel co spetto di Dio, caminando in tutti i comandamenti, e leggi del Signore.

senza biasimo.

7 E non aveano figliuoli: percio-chè Elisabet era sterile: ed amendue erano già avanzati nell' età. 8 Or avvenne che, esercitando

Zacaria il sacerdozio davanti a Dio, nell' ordine della sua muta:

9 Secondo l'usanza del sacerdozio, gli toccò a sorte d'entrar nel templo del Signore, per fare il profumo

10 E tutta la moltitudine del popolo era difuori, orando, nell' ora del profumo.

11 Ed un' angelo del Signore gli apparve, stando in piè dal lato de-stro dell' altar de' profumi. 12 E Zacaria, vedutolo, fu tur-

bato: e timore cadde sopra lui. 13 Ma l'angelo gli disse, Non te-mere, Zacaria: perciochè la tus orazione è stata esaudita: ed Elisa-bet, tua moglie, ti partorirà un figliuolo, al quale porrai nome Gio-

14 Ed egli ti sarà in allegrezza, e gioia: e molti si rallegreranno del

suo nascimento. 15 Perciochè egli sarà grande nel cospetto del Signore: e non berrà ne vino, ne cervogia: e sarà ripie no dello Spirito Santo, fin dal ven-turbata delle sue parole: e discor-

tre di sua madre.

16 E convertirà molti de figliuoli d'Israel al Signore Iddio loro. 17 Ed andrà innanzi a lui, nello

Spirito, e virtù d'Elia, per conver-tire i cuori de' padri a' figliuoli, ed i ribelli alla prudenza de' glusti: per apparecchiare al Signore un popolo ben composto.

18 E Zacaria disse all' angelo, A che conoscerò lo questo? conciosiacosach' io sia vecchio, e la mia moglie sia bene avanti nell' età.

19 E l'angelo, rispondendo, gli disse, lo son Gabriel, che sto da-vanti a Dio: e sono stato mandato per parlarti, ed annunziarti queste

uone novelle.

20 Ed ecco, tu sarai mutolo, e non potrai parlare, infino al giorno che queste cose avverranno: perciochè tu non hai creduto alle mie parole, le quali s'adempieranno al tempo loro.

21 Or il popolo stava aspettando Zacaria, e si maravigliava ch'egli

tardasse tanto nel tempio.

22 E, quando egli fu uscito, egli non poteva lor parlare: ed essi ri-conobbero ch' egli avea veduta una visione nel templo: ed egli faceva loro cenni, e rimase mutolo.

23 Ed avvenne che, quando fu-rono compiuti i giorni del suo ministerio, egli se n'andò a casa

24 Or, dopo que' giorni, Elisabet, sua moglie, concepette, e si tenna nascosa cinque mesi : dicendo,

25 Così m' ha pur fatto I Signore, ne' giorni ne' quall ha avuto riguardo a togliere il mio vituperio tra gli uomini.

26 Ed al sesto mese, l'angelo Gabriel fu da Dio mandato in una

città di Galilea, detta Nazaret: 27 Ad una vergine, sposata ad un'uomo, ii cui nome *era* Iosef, della casa di David: e'l nome della

vergine era Maria.

28 E l'angelo, entrato da lei, disse, Bene stij, o favorita: il Signore sia teco: benedetta sij tu fra le

donne.

reva in sè stessa qual fosse que-l'innanzi tutte l'età mi predichesto saluto.

30 E l'angelo le disse, Non temere. Maria: perciochè tu hai tro-

vata grazia appo Iddio.

31 Ed ecco, tu conceperai nel ventre, e partorirai un figliuoio, e gli porrai nome GESU.

22 Esso sarà grande, e sarà chis-mato Figliuoi dell' Altissimo: e'l Signore iddio gli darà il trono di David, suo padre.

33 Ed egli regnerà sopra la casa di Iacob, in eterno: el suo regno non avrà mai fine.

34 E Maria disse all'angelo, Come avverrà questo, poi ch'io non co-

nosco uomo?

35 E l'angelo, rispondendo, le disse, Lo Spirito Santo verrà sopra te. e la virtu dell' Altissimo t'adombrerà: per tanto ancora ciò che nascerà da te santo sarà chiamato Figliuol di Dio.

36 Ed ecco, Elisabet, tua cugina, ha eziandio conceputo un figliuolo nella sua vecchiezza: e questo è il sesto mese a lei ch'era chiamata

steriie.

37 Conciosiacosachè nulla sia im-

possibile appo Iddio.

38 E Maria disse, Ecco la serva del Signore: siami fatto secondo le tue parole. E l'angeto si parti da lei.

39 Or in que' giorni, Maria si le-vò, ed andò in fretta nella contrada delle montague, nella città di

Giuda; 40 Ed entrò in casa di Zacaria, e

aalutd Elisabet. 41 Ed avvenne che, come Elisabet ebbe udito il saluto di Maria, il fanciullino le saltò nel ventre: ed Elisabet fu ripiena dello Spirito

Santo; 42 E sciamò ad alta voce, e disse, Benedetta sij tu fra le donne: e benedetto sia il frutto del tuo

43 E donde mi vien questo, che la madre del mio Signore venga

a me?

44 Conclosiacosachè, ecco, come prima la voce del tuo saluto m'è pervenuta agli orecchi, il fanciul-lino sia saltato d'allegrezza nel mio ventre.

45 Or, beata e colei c' ha creduto: perciochè le cose, dettele da parte del Signore, avranno compimento.
46 E Maria disse, L'anima mia
magnifica il Signore;

47 E lo spirito mio festeggia in Dio, mio Salvatore.

48 Conciosiaeosach' egli abbia riguardato alla bassezza della sua servente: perciochè, ecco, da ora ranno beata.

49 Conclosiacosachè 'l Potente m'abbia fatte cose grandi : e santo

è il suo nome. 50 E la sua misericordia è per ogni età, inverso coloro che lo

temono. 51 Egli ha operato potentemento col suo braccio, egli ha dissipati i superbi per lo propio pensier del

cuor loro. 52 Egli ha tratti giù da troni i potenti, ed ha innalzati i bassi. 53 Egli ha ripieni di beni i fame

lici, e ne ha mandati voti i ricchi. 54 Egli ha sovvenuto Israel, suo servitore, per aver memoria della

sua misericordia: 55 Siccome egli avea parlato a' nostri padri : ad Abraham, ed alla

sua progenie, in perpetuo. 56 E Maria rimase con Elisabe intorno di tre mesi: poi se ne tor-

nò a casa sua. 57 Or si complè il termine d'Elsabet, da partorire: e partori un

figliuolo.

58 Ed i suoi vicini, e parenti, avendo udito che 1 Signore aven magnificata la sua misericordis inverso lei, se ne rallegravano con lei.
59 Ed avvenne che nell'ottavo

giorno vennero per circoncidere li fanciullo, e lo chiamavano Zacaria, del nome di suo padre. 60 Ma sua madre prese a dir. No: anzi sarà chiamato Giovanni

61 Ed essi le dissero, Non vesi cuno nel tuo parentado che si chis

mi per questo nome.

62 E con cenni domandarono al padre d'esso, come voleva ch'egli

63 Ed egli, chiesta una tavoletta, scrisse in questa maniera, Il suo nome e Giovanni. E tutti si ma

ravigliarono.
64 Ed in quello stante la sua bocca fu aperta, e la sua lingua sciolta: e parlava, benedicendo

Iddio. 65 E spavento ne venne su tutti

i lor vicini : e tutte queste cose di divolgarono per tutta la contrata delle montagne della Giudea. 66 E tutti coloro che l'udirono le

riposero nel cuor loro: dicendo Chi sarà mai questo fanciullo? la mano del Signore era con lui. 67 E Zacaria, suo padre, fu ri-pieno dello Spirito Santo, e profetizzò: dicendo,

68 Benedetto sia il Signore Iddio d'Israel: perciochè egli ha vis-tato, e riscattato il suo popolo; 69 E ci ha rissato il como della

#### EVANGELO DI S. LUCA. I. II.

salute, nella casa di David, suo servitore:

70 Secondo ch' egli, per la bocci de' suoi santi profeti, che sono stati d'ogni secolo, ci avez promesso: 71 Salvazione da' nostri nemici,

e di man di tutti coloro che ci odiano:

72 Per usar misericordia inverso i nostri padri, e ricordarsi del suo

santo patto : 73 (Secondo 1 giuramento fatto ad Abraham, nostro padre:)

74 Per concederci che, liberati di man de' nostri nemici, gli servissi-

mo senza paura. 75 In santità, ed in giustizia, nel

nostra vita.

76 E tu, o piccol fanciullo, sarai chiamato Profeta dell' Altissimo: perciochè tu andrai davanti alla faccia del Signore, per preparar le

sue vie: 77 Per dare al suo popolo conoscenza della salute, in remission

de' lor peccati:

78 Per le viscere della misericor-dia dell' Iddio nostro, per le quali l'Oriente da alto ci ha visitati :

79 Per rilucere a coloro, che giacevano nelle tenebre, e nell'ombra della morte: per indirizzare i nostri piedi nella via della pace. 80 E i piccol fanciullo cresceva,

e si fortificava in ispirito : e stette ne' diserti, infino al giorno ch'egli si dovea mostrare ad Israel.

CAP. II.

R in que' dì avvenne ch'un de-O creto uscì da parte di Cesare Augusto, che tutto i mondo fosse rassegnato.

2 (Questa rassegna fu la prima che fu fatta, sotto Quirinio, gover-

nator della Siria.)

3 E tutti andavano, per esser ras-segnati, ciascuno nella sua città. 4 Or anche losef salì di Galilea. della città di Nazaret, nella Giudea, nella città di David, che si chiama Betleem : perciochè egli era della casa, e nazione di David :

5 Per esser rassegnato con Ma-ria, ch' era la moglie che gli era stata sposata, la quale era gravida. 6 Or avvenne che, mentre erano quivi, il termine nel quale ella

dovea partorire si compiè. 7 Ed ella partorì 'l suo figliuolo primogenito, e lo fasciò, e lo pose a giacer nella mangiatoia: per-ciochè non v'era luogo per loro

nell'abergo. 8 Or nella medesima contrada v'erano de' pastori, i quali dimoravano fuori a campi, facendo le guardie della notte intorno alla lor greggia. 9 Ed ecco, un'angelo del Signore

si presentò a loro, e la gloria del Signore risplendè d'intorno a loro:

Signore rispience d'intorno a loro; ed essi temettero di gran timore; 10 Ma l'angelo disse loro, Non temiate: percioché lo v'annunzio una grande allegrezza, che tutto! popolo avrà; 11 Cioc, ch'oggi, nella città di David, v'è nato il Salvatore, che

è Cristo, il Signore. 12 E questo ve ne sarà il segno, Voi troverete il fanciullino fascia-

to, coricato nella mangiatoia. 13 Ed in quello stante vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste, lodando Iddio: e di-

14 Gloria a Dio ne' luoghi altissi-

mi, pace in terra, benivogliensa inverso gli uomini. 15 Ed avvenne che, quando gli angeli se ne farono andati da loro al cielo, que' pastori dissero fra loro, Or passiamo fino in Betleem, e veggiamo questa cosa ch'è avve-nuta, la quale il Signore ci ha fatta

16 E vennero in fretta, e trovarono Maria, e Iosef, e'i fanciullino,

che glaceva nella mangiatoia : 17 E, vedutole, divolgarono ciò ch'era loro stato detto di quel piccol fanciullo,

18 E tutti coloro che gli udirono si maravigliarono delle cose ch'erano lor dette da' pastori.

19 E Maria conservava in sè tutte queste parole, conferendole in-sieme nel cuor suo.

20 Ed i pastori se ne ritornarono, glorificando, e lodando Iddio di tutte le cose, ch'aveano udite, e vedute, secondo ch'era loro stato par-

21 E quando gli otto giorni, in capo de quali egli dovea esser circonciso, furono compluti, gli fu posto nome GESU', secondo ch'era stato nominato dall'angelo, innanzi che fosse conceputo nel ventre

22 E, quando i giorni della purifi-cazion di quella furono compluti, secondo la legge di Moisè, porta-rono il fanciullo in Gerusalemme, per presentarlo al Signore :

23 Come egli è scritto nella legge del Signore, Ogni maschio ch'apre la matrice sara chiamato santo al Signore:)

24 E per offerire il sacrificio, secondo ciò ch'è detto nella legge del Signore, d'un paio di tortole, o di due pippioni.

25 Or ecco, v'era in Gerusalemme un'uomo, il cui nome era Simeon: e quell'uomo era giusto, e religioso, ed aspettava la consolasione d' Israel : e lo Spirito Santo

era sopra lui.

26 E gli era stato divinamente rivelato dallo Spirito Santo, ch'e-gli non vedrebbe la morte, che prima non avesse veduto il Cristo del Signose.

27 Egli adunque, per movimento dello Spirito, venne nel tempio: e, come il padre, e la madre vi porta-

vano il fanciullo Gesù, per far di lui secondo l'usanza della legge: 28 Egli sel recò nelle braccia, e benedisse Iddio: e disse,

29 Ora, Signore, ne mandi 'l tuo servitore in pace, secondo la tua arola.

parola. 30 Poscia che gli occhi miei han-

no veduta la tua salute : 31 La quale tu hai preparata, pe metteria davanti a tutti i popoli ;

33 Luce da alluminar le Genti, e la gioria del tuo popolo Israel. 33 E Iosef, e la madre d'esso, si maravigliavano delle cose ch'era-

e dette di lui. 34 E Simeon gli benedisse, e disse a Maria, madre d'esso, Ecco, costui è posto per la ruina, e per lo rilevamento di molti in Israel: e

per segno al quale sarà contra-detto: 35 (Ed uma spada trafiggerà a te stessa l'anima : aciochè i pensieri di molti cuori sieno rivelati.

36 V'era ancora Anna profetes figliuola di Fanuel, della tribù d'Aser : la quale era molto attempata, essendo vivuta sett'anni col suo

marito dopo la sua verginità : **37 Ed era vedova d'et**à d'intorno ad ottantaquattro anni: e non si partiva mai dal tempio, servendo a Dio notte, e giorno, in digiuni,

ed orazioni. 38 Ella ancora, sopraggiunta in quell'ora, lodava il Signore, e parlava di quel fanciullo a tutti coloro ch'aspettavano la redenzione in

Gerusalemme. 39 Or, quando ebbero complute tutte le cose che si convenivano far secondo la legge del Signore, ritornarono in Galilea, in Nasaret, lor città.

E'i fanciullo cresceva, e si rtificava in Ispirito, essendo riieno di sapienza: e la grazia di lio era sopra lui.

il Or suo padre, e sua madre an-

rvano ogni anno in Gerusalem-ie, nella festa della pasqua. 12 E, come egii fu deta di dodici nni, esendo essi saliti in Gerusa-emme, secondo l'usanza della festa: 43 Ed avendo compiuti i giorni d'essa, quando se ne tornavano, il fanciulio Gesù rimase in Gerusa. lemme, senza la saputa di losef, nè della madre d'esso.

44 E, stimando ch'egli foese fra a compagnia, caminarono una giornata: ed aliora si misero a cer-carlo fra i lor parenti, e fra i lor

concecenti.
45 E, non avendolo trovato, tornarono in Gerusalemme, cercan-

46 Ed avvenne che, tre giorni appresso, lo trovarono nel tempio, sedendo in messo de' dottori, ascoltandogli, e facendo loro delle do-

mande. 47 E tutti coloro che l'udivano stupivano del suo senno, e delle

48 E, quando essi lo videro, shi. gottirono. E sua madre gli disse, Figliuolo, perchè ci hai fatto così?

riginano, petrare di ina inco con i ecco, tuo padre, ed io, ti cercava-mo, essendo in gran travaglio. 49 Ma egli disse loro, Perchè mi cercavate i non sapevate voi ch'egli mi conviene attendere alle cose del Padre mio ?

50 Ed essi non intesero le parole

ch'egli avea lor dette.
51 Ed egli discese con loro, e ven-

ne in Nazaret, ed era loro suggetto. E sua madre riserbava tutte queste parole nel suo cuore. 52 E Gesù s'avanzava in sapien-

za, ed in istatura, ed in grazia appo Iddio, ed appo gli uomini.

CAP. IIL

OR nell'anno quintodecimo del-l'imperio di Tiberio Cesare, essendo Ponsio Pilato, governator della Giudea; ed Erode, tetrarca della Galilea; e Fllippo, suo fra-tello, tetrarca dell'Iturea, e della contrada Traconitida; e Lisania, tetrarea d'Abilene :

2 Sotto Anna, e Caiafa, sommi sacerdoti: la parola di Dio fu indirizzata a Giovanni, figliuol di Za-

caria, nel diserto.

3 Ed egli venne per tutta la con-trada d'intorno ai Giordano, predicando il battesimo della penitenza,

in remission de' peccati : 4 Siccome egli è scritto nel libro

delle parole del profeta Isaia : di-cendo, V'è una voce d'uno, che grida nel diserto, Acconciate la via del Signore, addirissate i suoi sen-

5 Sia ripiena ogni valle, e sia abbassato ogni mente, ed ogni colle : e sieno ridirizzati i luoghi distorti, e le vie aspre appianate :

6 Ed ogni carne vedrà la salute di Dio.

#### EVANGELO DI S. LUCA. III. IV.

7 Egli adunque diceva alle turbe, 1 che uscivano per esser da lui battezzate, Progenie di vipere, chi v'ha mostrato a fuggir dall'ira a

venire?

8 Fate adunque frutti degni della penitenza: e non prendete a dir fra voi stessi, Noi abbiamo Abraham per padre: perciochè lo vi di-co ch' Iddio può, eziandio di queste pietre, far surgere de' figliuoli ad Abraham.

9 Or già è posta la scure alla radice degli alberi : ogni albero adunque che non fa buon frutto sarà di presente tagliato, e gittato nel fuoco.

10 E le turbe lo domandarono: dicendo, Che faremo noi adunque? 11 Ed egli, rispondendo, disse loro, Chi ha due veste ne faccia parte a chi non ne ha: e chi ha da mangiare faccia il simigliante.

12 Or vennero ancora de publi-cani, per esser battezzati: e gli dissero, Maestro, che dobbiam noi

fare?
13 Ed egli disse loro, Non riscuotete nulla più di ciò che v'è stato

ordinato.

14 I soldati ancora lo domandarono: dicendo, E noi, che dobbiam fare? Ed egli disse loro, Non fate storsione ad alcuno, e non oppressate alcuno per calunnia; e con-tentatevi del vostro soldo.

15 Or, stando il popolo in aspet-tazione, e ragionando tutti ne lor cuori, intorno a Giovanni, se egli

sarebbe punto il Cristo:

16 Giovanni rispose, dicendo a tutti, Ben vi battezzo io con acqua; ma colui ch'è più forte di me, di cui io non son degno di sciogliere il correggiuol delle scarpe, viene : esso vi battezzera con lo Spirito Santo, e col fuoco.

17 Egli ha la sua ventola in ma-no, e netterà interamente l'ala sua, e raccoglierà il grano nel suo granaio: ma arderà la paglia col fuoco inestinguibile.

18 Così egli evangelizzava al popolo, esortandolo per molti altri

ragionamenti.

19 Or Erode il tetrarca, essendo da lui ripreso per Erodiada, mo-glie di Filippo, suo fratello: e per tutti i mali ch'egli avea commessi:

20 Aggiunse ancora questo a tutti gli altri, ch' egli rinchiuse Giovan-ni in prigione.

21 Or avvenne che, mentre tut-to'l popolo era battezzato, Gesù ancora, essendo stato battezzato, ed orando, il ciel s'aperse; 22 E lo Spirito Santo scese sopra

lui, in forma corporale, a guisa di \*59

colomba: e venne una voce dal cielo: dicendo, Tu sel 'l mio diletto Figlinole, in te ho preso il mio

compiscimento. 23 E Gesù cominciava ad esser come di trent' anni; figliuolo, co-me si stimava, di Iosef, figliuol d' Elia

24 Figlinol di Mattat, figlinol di Levi, figliant di Melchi, figliant di

lanna, figliuol di losef ;

25 Figlinol di Mattatia, figlinol d'Amos, figlinol di Naum, figliuol d' Esti, figliunt di Nagghe

26 Figlinol di Maat, figlinol di Mattatia, fistiant di Seniel, figitual

di Iosei, Agliuol di Giuda 27 Figlinol di Ioanna, figlinol di Resa, figlinol di Zorubabel, figlinol

di Salatiel, figlinol di Nerl; 28 Figitinol di Melchi, figliani d'Addi, figliuol di Comum, figliuol

d' Elmodam, figliuol d' Er ; 29 Figliant di Iose, figliant d' Elle-

zer, figliuol di lorim, figliuol di Mattat, figliuol di Levi;

30 Figliand & Simeon, figliant & Gluda, figliuel di losef, figliuel di Ionan, figliuel d'Eliachim;

31 Figlinol di Melea, figlinol di Mena, figliuol di Mattafa, figliuol

di Natan, figlittol di David 32 Figliuol di Iesse, figliuol d'O-bed, figliuol di Booz, figliuol di

Salmon, figlissel di Naasson 33 Figliuot d'Amlnadah, figliuot d'Ara, figlissol d'Esrom, figlissol di

Fares, figlinol di Ginda; 34 Figliant di Iacob, figliant d' I-Stac, figlinol d'Abraham, figlinol di Taru, figlinol di Nachor;

35 Figlippi di Saruch, figlippi di Ragau, figlinol di Faieg, figlinol d'Eler, figlinol di Sala ; 36 Figlinol d'Arfacend, figlinol di Sem, figituol di Noè, figliuol di La-

mech 37 Figliusi di Mutusala, figliusi

d Enoch, figliant di Inred, figliant di Muleteel, figliant di Cainan; 38 Figliant d'Enos, figliant di Set, figliuol d'Adam, che fu di Dio.

#### CAP IV.

R Gesù, ripieno dello Spirito Santo, se ne ritornò dal Giordano: e fu sospinto dallo Spirito nel diserto ;

2 E fu quivi tentato dal diavolo quaranta giorni : ed in que' giorni non manglo nulla; ma, dopo che quelli furono compluti, infine egi

ebbe fame-E'l diavolo gli disse, Se tu B Figliool di Dio, di a questa pleta

che divenga pane.
4 E Gesti gli rispose: dicende Egli è scritto, L' nomo non vive i

#### EVANGELO DI S. LUCA. IV.

pan solo, ma d'ogni parola di Dio. 5 E'i diavolo, menatolo sopra un' alto monte, gli mostrò in un momento di tempo tutti i regni del

mondo.

6 E'l diavolo gli disse, lo ti darò tutta la podesta di questi regni, e la gloria loro : perciochè ella m'è stata data in mano, ed io la do a cui voglio.
7 Se dunque tu m'adori, tutta sa-

ra tus.

8 Ma Gesù, rispondendo, gli disse, Vattene indietro da me, Satana. Egli è scritto, Adora il Signore Iddio tuo, e servi a lui solo.

9 Egli lo menò ancora in Gerusa lemme : e lo pose sopra l'orlo del tetto del templo : e gli disse, Se tu sei I Figliuol di Dio, gittati giù di quì:

10 Perciochè egli è scritto, Egli darà commissione di te a suoi an-

geli, che ti guardino : Il Ed essi ti leveranno nelle lor

mani, che talora tu non t'intoppi del piè in alcuna pietra. 12 E Gesù, rispondendo, gli disse.

12 E Gest, rispondendo, gli disse, Egli è stato detto, Non tentare il Signore iddio tuo. 13 E I diavolo, finita tutta la ten-tazione, si parti da lui, infino ad

un certo tempo. 14 E Gesù, nella virtù dello Spirito, se ne tornò in Galilea: e la

fama d'esso andò per tutta la contrada circonvicina. 15 Ed egli insegnava nelle lor sinagoghe, essendo onorato da tutti. 16 E venne in Nazaret, ove era stato allevato : ed entrò, come era usato, in giorno di sabato, nella si-

nagoga: e si levò per leggere. 17 E gli fu dato in mano il libro del profeta Isala: e, spiegato il li-

bro, trovò quel luogo, dove era scritto: 18 Lo Spirito del Signore è sopra me: perciochè egli m'ha unto: egli m'ha mandato per evangelizsare a' poveri, per guarire i con-

triti di cuore :

19 Per bandir liberazione a' pri-gioni, e racquisto della vista a' cic-chi: per mandarne in libertà i fiac-

cati, e per predicar l'anno accette-vole del Signore.
20 Poi, ripiegato il libro, e ren-dutolo al ministro, si pose a sede-re: e gli occhi di tutti coloro ch'erano nella sinagoga erano affisati

**i**n lui 21 Ed egli prese a dir loro. Questa Scrittura è oggi adempiuta ne' vo-

stri orecchi. SP E tutti gli rendevano testimonianza, e si maravigliavano delle role di grazia che procedevano #60 dalla sua bocca: e dicevano, Non è costui I figliuolo di Iosef?

23 Ed egli disse loro, Del tutto voi mi direte questo proverbio, Medico, cura te stesso: fa' exiandio quì, nella tua patria, tutte le cose ch'abbiamo udite essere state fatte

in Capernaum. 24 Ma egli disse, Io vi dico in verità, che niun profeta è accetto

nella sua patria. 25 Io vi dico in verità, ch' a' dì d' Elia, quando'l cielo fu serrato tre anni, e sei mesi, talchè vi fu gran fame in tutto'l paese, v'erano molte vedove in Israel:

26 E pure a niuna d'esse fu man-dato Elia: anzi ad una donna ve-dova in Sarepta di Sidon.

27 Ed al tempo del profeta Eliseo v'erano molti lebbrosi in Israel: e pur niun di loro fu mondato: ma Naaman Siro.

28 E tutti furono ripieni d'ira

nella sinagoga, udendo queste cose. 29 E, levatisi, lo cacciarono della città, e lo menarono fino al margine della sommità del monte, sopra'l quale la lor città era edificata, pra i quate a to cita e la cumcata, per traboccarlo giù. 30 Ma egli passò per messo loro, e se n'andò; 31 E scese in Capernaum, città

della Galilea : ed insegnava la gente ne' sabati.

32 Ed essi stupivano della sua dottrina: perciochè la sua perola era con autorità.

33 Or nella sinagoga v'era un'uomo, ch'avea uno spirito d' immon-

do demonio: ed esso diede un gran grido : 34 Dicendo, Ahi che v'è fra te, e noi, o Gesù Nazareno è sei tu venuto per mandarci in perdizione? io

so chi tu sei, il Santo di Dio. 35 Ma Gesù lo sgridò: dicendo. Ammutolisci, ed esci fuor di lui. E'l demonio, gittatolo quivi in mezzo, uscì di lui, senza avergii

fatto alcun nocimento.

36 E spavento nacque in tutti: e ragionavano fra loro: dicendo, Quale è questa parola ch'egli, con autorità, e potenza, comandi agli spiriti immondi, ed essi escano fuori ?

37 E'l grido d'esso andò per tutti i uoghi del paese circonvicino.

38 Poi Gesù, levatosi della sinagoga, entrò nella casa di Simon. Or la suocera di Simon era tenuta d'una gran febbre : e lo richiesero per lei

39 Ed egli, stando di sopra a lei, sgridò la febbre, ed essa la lasciò: ed ella, levatasi prontamente, mi-

nistrava loro.

### EVANGELO DI S. LUCA, IV. V.

40 Ed in sul tramontar del sole. tutti coloro ch'aveano degl' infermi di diverse malattie gli menarono a lui : ed egli, imposte le mani sopra ciascun di loro, gli guart.

41 I demoni ancora uscivano di molti : gridando, e dicendo, Tu sei'l Cristo, il Figliuol di Dio. egli gli sgridava, e non permetteva

loro di parlare: perciochè sapeva-no ch'egli era il Cristo.

42 Poi, fattosi giorno, egli usch, ed andò in un luogo diserto: e le turbe lo cercavano, e vennero infino a lui, e lo ritenevano; aciochè non si partisse da loro.

43 Ma egli disse loro, E' mi con-viene evangelizzare il regno di Dio eziandio all' altre città: perciochè a far questo sono stato man-

44 Ed andava predicando per le sinagoghe della Galilea.

CAP. V.

R avvenne che, essendogli la moltitudine addosso, per udir la parola di Dio, e stando egli in

ple presso del lago di Gennesaret:

2 Vide due navicelle ch'erano
presso della risa del lago, delle quali erano smontati i pescatori, e

lavavano le lor reti.

3 Ed, essendo montato in una dl quelle, la quale era di Simon, lo pregò che s'allargasse un poco lungi da terra. E, postosi a sedere, ammaestrava le turbe d'in sulla navicella.

4 E, come fu restato di parlare. disse a Simon, Allargati in acqua, e calate le vostre reti per pescare.

5 E Simon, rispondendo, gli disse, Maestro, noi ci siamo affaticati tutta la notte, e non abbiam preso nulla: ma pure, alla tua parola, io calerò la rete.

6 E, fatto questo, rinchiusero gran moltitudine di pesci: e la lor

rete si rompeva.

7 Ed accennarono a' lor compami, ch'erano nell' altra navicella che venissero per aiutargli. Ed essi vennero, ed emplerono amendue le navicelle, tal che affonda-

8 E Simon Pietro, veduto questo, si gittò alle ginocchia di Gesu: dicendo, Signore, dipartiti da me: perciochè lo sono uomo peccatore.

9 Conciofossecosachè spavento avesse occupato lui, e tutti coloro ch'erano con iui, per la presa de' pesci ch'aveano fatta:

10 Simigliantemente ancora Ia-cobo, e Giovanni, figliuoli di Zebedeo, ch'erano compagni di Simon. E Gesù disse a Simon, Non temere: da ora innanzi tu sarai prenditore d'uomini vivi.

11 Ed essi, condotte le navicelle a terra, lasciarono ogni cosa, e lo

eguitarono. 12 Or avvenne che, mentre egli era in una di quelle città, ecco un'uomo pien di lebbra, il quale, veduto Gesù, e gittatosi sopra la faccia in terra, lo pregò: dicendo, Signore, se tu vuol, tu puol mondarmi.

13 Ed egli, distesa la mano, lo tocco: dicendo, Sì, lo il voglio, sij netto. E subito la lebbra si parti

14 Ed egli gli comandò di non dirlo ad alcuno: anzi va', disse egli, mostrati al sacerdote, ed offerisci per la tua purificazione, secondo che Moisè ha ordinato in testimonianza a lor.

15 E la fama di lui si spandeva vie più : e molte turbe si raunavano per udirlo, e per esser da lui guarite delle loro infermità.

16 Ma egli si sottraeva ne' diserti,

ed orava.

17 Ed avvenne un di que' giorni, ch'egli insegnava: e quivi sedeva-no de Farisei, e de dottori della legge, i quali erano venuti di tutte le castella della Galilea, e della Giudea, e di Gerusalemme: e la virtù del Signore era quivi presente, per sanargli.

18 Ed ecco certi uomini, che portavano sopra un letto un'uomo paralitico, e cercavano di portarlo

dentro, e di metterio davanti a lui. 19 E, non trovando onde lo potessero metter dentro, per la moltitudine, salirono sopra l' tetto del-la casa, e lo calarono pe tegoli, in-sieme col letticello, ivi in mezzo, davanti a Gesù.

20 Ed egli, veduta la lor fede, disse a colui, Uomo, i tuoi peccati

ti son rimessi.

21 E gli scribi, ed i Farisei presero a ragionare: dicendo, Chi è costui, che pronunzia bestemmie? chi può rimettere i peccati, se non Iddio

22 Ma Gesú, riconosciuti i lor ragionamenti, fece lor motto, e disse, Che ragionate voi ne' vostri Chort?

23 Quale è più ngevole, dire, I tuoi recenti ti son rimessi : over dire.

Levati, e camina i

24 Or, aclochè voi sappiate che? Figliant dell'uomo ha autorità ir terra di rimettere i peccati, Io t dicu. (disse egli al paralitico,) Le vati, e togli i tuo letticello, e vat tene a casa tua.

25 Ed egli, in quello stante, leva

#### EVANGELO DI S. LUCA, V. VI.

tosi nel lor cospetto, e tolto in sul-le spalle ciò sopra che giaceva, se n'andò a casa sua, giorificando

26 E stupore occupò tutti, e glorificavano Iddio, ed erano pieni di paura : dicendo, Oggi noi abbiamo vedute cose strane.

Yeutte Core strains.

27 E, dopo queste cose, egti uscì, e vide un publicano, detto per nome Levi, che sedeva al banco della gabella: e gli disse, Soguitami.

28 Ed egli, lacciato ogni cosa, si

levò, e lo seguitò. 29 E Levi gli fece un gran convito in casa sua: e la moltitudine di publicani, e d'altri, ch'erano con

loro a tavola, era grande. 30 E gli scribi, ed i Farisei di quel luogo mormoravano contr'a' discepolídi Gesù: dicendo, Perchè mangiate, e bevete co' publicani, e pec-catori ?

31 E Gesù, rispondendo, disse loro, I sani non hanno bisogno di

dico, ma i malati.

32 lo non son venuto per chiamare i giusti, anzi i peccatori, a

penitenzi

33 Ed essi gli dissero, Perchè i discenoli di Giovanni, e simigliantemente que de Farisei, digiunano glino, e fanno spesso orazioni : ed i tuoi mangiano, e beono ?

34 Ed egli disse loro, Potete voi far digiunar que della camera delle nosse, mentre lo sposo è con

lom ?

35 Ma i giorni verranno, che lo sposo sarà loro tolto, ed allora in que' giorni digiuneranno.

36 Disse loro oltr'a ciò una similitudine, Niuno mette una pezza. d'un vestimento nuovo sopra un vestimento vecchio: altrimenti, egli straccia quel nuovo, e la pezza tolta dal nuovo non si confa al vecchio.

37 Parimente, niuno mette vin nuovo in barili vecchi: altrimenti. il vin nuovo rompe i barili, ed esso

si spande, ed i barili si perdono. 38 Ma convien mettere il vin nuovo in barili nuovi, ed amendue

si conserveranno.

39 Niuno ancora, avendo bevuto del vin vecchio, vuole subito del nuovo: perciochè egli dice, Il vecchio val meglio.

CAP. VI.

OR avvenne nel primo sabato dal di appresso la pasqua, ch' egli caminava per le biade: ed i suoi discepoli svellevano delle spighe, e le mangiavano, sfregandolé con le mani.

2 Ed alcuni de' Farisei dissero lo-\* 62

ro. Perchè fate ciò che mon è lecito

di fare ne giorni di sabato ? 3 E Gesti, rispondendo, disse ioro, Non avete voi pur letto ciò che

fece David, quando ebbe fame egli, e coloro ch'erano con lui ?

4 Come egli entrò nella casa di Dio, e prese i pani di presentazio-ne: e ne mangio, e ne diede anco-ra a coloro ch'*eruzzo* con lui: i quali però non è lecito di mangiare. se non a' sacerdoti soli ?

5 Poi disse loro, Il Figliuol del-l'uomo è signore exiandio del sa-

6 Or avvenne, in un'altro sabato. ch'egli entrò nella sinagoga, ed inegnava: e quivi era un'uomo, la cui man destra era secca.

7 Ed i Farisei, e gli scribi l'osservavano, se lo guarirebbe nel salato: per trovar di che accusario.

8 Ma egli conosceva i lor pensieri, e disse all'uomo ch'avea la man secca, Levati, e sta'in piè isi in memo. Ed egli, levatosi, state in piè.

9 Gest adunque disse loro, le vi domando, Che i è egli lecito di far bene, o male, ne' sabati ? di salvar

una persona, o d'uccideria? 10 E, guardatigli tutti d'intorno. disse a quell'uomo, Distendi la tue mano. mano. Ed egli fece cost. E la sua mano fu renduta sana come l'altra. 11 Ed essi furono ripieni di furore, e ragionavano fra loro, che cosa farebbero a Gesti.

12 Or avenne, in que giorni, ch'egli usci al monte, per orare, e pas-

sò la notte in orazione a Dio. 13 E, quando fu giorno, chiamò a sè i suoi discepoli, e ne elesse dodici, i quali ancora nominò apostoli:

14 Cioc, Simon, il quale ancora nominò Pietro, ed Andrea, suo fratello; Iacobo, e Giovanni; Flip-po, e Bartolommeo; 15 Matteo, e Toma; Iacobo d'Al-

feo, e Simon, chiamato Zelote:

16 Giuda, fratel di Iacobo, e Giuda Iscariot, il quale ancora fu traditore.

17 Poi, sceso con loro, si fermò in una pianura, con la moltitudine

de'suoi discepoli, e con gran nu-mero di popolo di tutta la Giudea, e di Gerusalemme, e dalla marina di Tiro, e di Sidon, i quali erano venuti per udirio, e per esser gua-riti delle loro infermità;

18 Insieme con coloro ch'erano tormentati da spiriti immondi: e

furono guariti.

19 E tutta la moltitudine cereava di toccario: perciochè virtù usciva di lui, e gli sanava tutti.

20 Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva, Beati voi poveri : perciochè il regno di Dio vostro.

21 Beati voi, ch' ora avete fame: perciochè sarete saziati. Beati voi. ch' ora piagnete : perciochè voi ri-

derete.

22 Voi sarete beati, quando gli nomini v'avranno odiati, e v'avranno scomunicati, e vituperati, ed avranno bandito il vostro nome, come malvagio, per cagion del Figliuol dell'uomo.

23 Rallegratevi, e saltate di letizia in quel giorno : perciochè, ecco, il vostro premio è grande ne' cieli: conciosiacosachè'i simigliante facessero i padri loro a' profeti.

24 Ma, guai a voi, ricchi! per-ciochè voi avete la vostra conso-

lazione.

25 Guai a voi, che siete ripieni! perciochè voi avrete fame. Guai a voi, ch'ora ridete! perciochè voi farete cordoglio, e piagnerete. 26 Guai a voi, quando tutti gli uomini diranno ben di voi! conciosiacosachè'l simigliante facessero i padri loro a' falsi profeti:

27 Ma io dico a voi ch' udite. Amate i vostri nemici, fate bene a

coloro che v'odiano: 28 Benedite coloro che vi mole-

stano.

29 Se alcuno ti percuote in su una guancia, porgigli eziandio l'al-tra: e non divietar colui che ti toglie il mantello di prendere ancora a tonica

30 E da' a chiunque ti chiede: e. se alcuno ti toglie il tuo, non rido-

mandarglielo.

31 E, come voi volete che gli uomini vi facciano, fate ancora loro

simigliantemente.
32 E, se amate coloro che v'amano, che grazia n'avrete? concio-siacosachè i peccatori ancora amino coloro che gli amano.

33 E, se fate bene a coloro che fanno bene a voi, che grazia n'a-vrete? conclosiacosache i pecca-

tori facciano il simigliante. 34 E, se prestate a coloro da' qua-

li sperate riaverio, che grazia n'avrete? conciosiacosachè i peccatori prestino a' peccatori, per rice-

verne altrettanto

35 Ma voi, amate i vostri nemici. e fate bene, e prestate, non isperandone nulla: e'l vostro premio sarà grande, e sarete i figliuoli dell' Altissimo: conciosiacosach' egli sia benigno inverso gl'ingrati, e malvagi.

36 Siate adunque misericordiosi, siccome ancora il Padre vostro è

misericordineo.

37 E non giudicate, e non sarete giudicati: non condannate, e non sarete condannati : rimettete, e vi RATE THEILISSA).

38 Date, e vi sarà dato: buona misura, premuta, scossa, e traboccante, vi sarà data in seno: percioche, di qual misura misurate, sara altresi misurato a voi.

39 Or egli disse loro una similitudine. Puù un cieco guidar per la via un' altro cieco? non caderan-

no essi amendue nella fossa?

40 Niun discepolo è da più che'l suo maestro: ma ogni discepolo perfetto dee essere come 'l suo mae-

41 Or, che guardi tu il fuscello ch' d'uell' occhio del tuo fratello, e non avvisi la trave ch'é nell'occhio tuo propio i

42 Overo, come puoi dire al tuo fratello, Fratello, lascla ch'io ti tragga il fuscello ch' è nell' occhio tuo; non veggendo tu stesso la trave ch' è nell'occhio tuo propio? Ipocrita, trai prima dell' occhio tuo la trave, ed allora avviserai di tracce li fuscello ch' è nell' occhio del tuo fratello.

43 Perciochè non v'è buono albero, che faccia frutto cattivo: nè albero cattivo, che faccia buon

frutto.

44 Perciochè ogni albero è riconosciuto dal propio frutto: conciosiacosachè non si colgano fichi dalle spine, e non si vendemmino uve dal pruno.

45 L'uomo buono, dal buon tesoro del suo cuore, reca fuori 'l be-ne: e l'uomo malvagio, dal malvagio tesoro del suo cuore, reca fuori 'l male: perciochè la sua bocca parla di ciò che gli soprabbonda nel cuore.

46 Or, perchè mi chiamate Signore, e non fate le cose ch'io dico?

47 Chiunque viene a me. ed ode le mie parole, e le mette ad effetto, io vi mostrerò a cui egli è simile : 48 Egli è simile ad un' uomo ch'edifica una casa, il quale ha cava-

to, e profondato, ed ha posto il fondamento sopra la pietra: ed, essendo venuta una piena, il torrente ha urtata quella casa, e non l'ha potuta scrollare: perciochè era fondata in sulla pietra.

49 Ma chi l'ha udite, e non l'ha messe ad effetto, è simile ad un uomo c'ha edificata una casa sopra la terra, senza fondamento: la quale il torrente avendo urtata, ella è di subito caduta, e la sua ruina è stata grande.

#### EVANGELO DI S. LUCA, VII.

CAP. VIL

OR, dopo ch'egli ebbe finiti tut-ti questi suoi ragionamenti, ndente il popolo, entro in Capernaum.

2 E'i servitore d'un certo centurione, il qual gli era molto caro, era malato, e stava per morire.

3 Or il centurione, avendo udito parlar di Gest, gli mando degli anziani de' Giudel, pregandolo che venisse, e salvasse il suo servitore.

4 Ed essi, venuti a Gesù, lo pregarono istantemente: dicendo, Egli è degno che tu gli conceda questo:

5 Percioch' egli ama la nostra nazione, ed egli è quel che ci ha

edificata la sinagoga.

6 E Gesù andava con loro: e, come egli già era non molto lungi dalla casa, il centurione gli mandò degli amici: per dirgli, Signore, non faticarti: perciochè lo non son degno che tu entri sott'al mio tetto.

7 Perciò ancora, non mi son reputato degno di venire a te: ma comanda solo con una parola, e'l mio servitore sarà guarito.

8 Perciochè io sono uomo sottoposto alla podesta altrui, ed ho sotto di me de'soldati: e pure, se dico all'uno, Va', egli va: se al-l'altro, Vieni, egli viene: e, se dico al mio servitore, Fa' questo, egli

9 E Gesù, udite queste cose, si maravigliò di lui: e, rivoltosi, disse alla moltitudine che lo seguitava, lo vi dico, che non pure in Israel ho trovata una cotanta

fede. 10 E, quando coloro ch'erano stati mandati furono tornati a casa, trovarono il servitore ch'era

stato infermo esser sano. 11 Ed avvenne nel giorno seguente, ch'egli andava in una città, detta Nain: ed i suoi discepoli-in

gran numero, ed una gran moltitudine andavano con lui.

12 E, come egli fu presso della porta della città, ecco, si portava a seppellire un morto, figliuolo unico di sua madre, la quale an-cora era vedova: e gran moltitudine della città era con lei

13 E'l Signore, vedutala, ebbe pietà di lei: e le disse, Non pia-

14 Ed, accostatosi, toccò la bara: (or i portatori si fermarono:) e dis-se, Giovanetto, io tel dico, levati. 15 E'l morto si levò a sedere, e

cominciò a parlare. E Gesti lo diede a sua madre.

16 E spavento gli occupò tutti, e 31 E'l Signore disse, A chi dun-glorificavano Iddio: dicendo, Un que assomiglierò gli uomini di

gran profeta è surto fra noi : Iddio ha visitato il suo popolo.

17 E questo ragionamento intorno a lui si sparse per tutta la Giu-dea, e per tutto l paese circonvicino.

18 Or i discepoli di Giovanni gli

rapportarono tutte queste cose.

19 Ed egli, chiamati a sè due de' suoi discepoli, gli mandò a Gesù, a dirgli, Sei tu colui c'ha da venire, o pur ne aspetteremo noi un'altro?

20 Quegli uomini adunque, essendo venuti a Gesù, gli dissero, Giovanni Battista ci ha mandati a te. a dirti, Sei tu colui c'ha da venire, o pur ne aspetteremo noi un'altro?

21 (Or in quella stessa ora egli ne guarì molti d'infermità, e di fiagelli, e di spiriti maligni: ed a molti ciechi donò il vedere:)

22 E Gesù rispondendo, disse loro, Andate, e rapportate a Giovanni le cose ch'avete vedute, ed udite: che i ciechi ricoverano la vista, che i zoppi caminano, che i lebbrosi son nettati, che i sordi odono, che i morti sono suscitati, che l'evangelo è annunziato a poveri.

23 E beato è chi non sarà stato

scandalezzato in me.

24 E, quando i messi di Giovanni se ne furono andati, egli prese a dire alle turbe, intorno a Giovanni, Ch'andaste voi a veder nel diserto? una canna dimenata dal vento?

25 Ma pure, ch'andaste voi a ve dere ? un'uomo vestito di vestimenti morbidi? ecco, coloro ch'usano vestimenti magnifici, e vi vono in delizie, stanno ne' palazzi dei re.

26 Ma pure, ch' andaste voi a vedere? un profeta? certo, lo vi di-co, uno eziandio più che profeta. 27 Egli è quel del quale è scritto,

Ecco, lo mando il mio messo davanti alla tua faccia, il qual preparerà il tuo camino dinanzi a te. 28 Perciochè lo vi dico che, fra coloro che son nati di donna, non

v'è profeta alcuno maggiore di Giovanni Battista: ma il minimo nel regno di Dio è maggior di lui. 29 E tutto'i popolo, ed i publi-cani ch'erano stati battezzati del

battesimo di Giovanni, udite que-ste cose, giustificarono Iddio. 30 Ma i Farisei, ed i dottori della legge, che non erano stati battez-zati da lui, rigettarono a lor danno il consiglio di Dio. 31 E'l Signore disse, A chi dun-

\* 64

## EVANGELO DI S. LUCA, VII. VIII.

questa generazione? ed a chi sono | d'olio odorifero.

32 Son simili a' fanciulli, che seggono in sulla piazza, e gridano gli uni agli altri, e dicono, Noi v'abbiamo sonato, e voi non avete ballato: v'abbiamo cantate canzoni lamentevoli, e voi non avete pianto.

33 Perciochè Giovanni Battista è venuto, non mangiando pane, nè bevendo vino: e vol avete detto,

gli ha il demonio

34 Il Figliuol dell' uomo è venuto, mangiando, e bevendo: e voi dite, Ecco un'uomo mangiatore, e bevitor di vino: amico di publi-

35 Ma la Sapienza è stata giusti-ficata da tutti i suoi figliuoll. 36 Or uno de' Farisei lo pregò a mangiare in casa sua : ed egli, en-

trato in casa del Fariseo, si mise a tavola.

i

37 Ed ecco, v'era in quella città una donna ch'era stata peccatrice, la quale, avendo saputo ch'egli era a tavola in casa del Fariseo. portò un'alberello d'olio odorifero :

38 E, stando a' piedi d'esso, di dietro, piagnendo, prese a rigargli di lagrime i piedi, e gli asciugava co' capelli del suo capo: e gli baciava i piedi, e gli ugneva con

39 E'l Fariseo che l'avea convi-tato, avendo veduto ciò, disse fra sè medesimo, Costui, se fosse profeta, conoscerebbe pur chi, e quale sia questa donna che lo tocca: perciochè ella è una peccatrice.

40 E Gesù gli fece motto, e disse,

Simon, io ho qualche cosa a dirti.
Ed egli disse, Maestro, di pure.

41 E Gesù gli disse, Un creditore
avea due debitori: l'uno gli dovea cinquecento denari, e l'altro cin-

quanta. 42 E, non avendo essi di che pagare, egli rimise il debito ad amen-due. Di adunque, qual di loro

l'amerà più

1

43 E Simon, rispondendo, disse, Io stimo colui, a cul egli ha più rimesso. E Gesù gli disse, Tu hai

dirittamente giudicato.

44 E, rivoltosi alla donna, disse a Simon, Vedi questa donna: io sono entrato in casa tua, e tu non m' hai dato dell' acqua a' piedi: ma ella m' ha rigati di lagrime i piedi, e gli ha asciugati co' capelli del

suo capo.
45 Tu non m'hal dato pure un bacio: ma costei, da ch'è entrata, non è mai restata di baciarmi i piedi.

46 Tu non m'hai unto il capo d'olio: ma ella m'ha unti i piedi \*65

47 Per tanto, io ti dico, che i suoi peccati, che sono in gran numero, le son rimessi : conciosiacosach'ella abbia molto amato: ma a chi

poco è rimesso poco ama.

48 Poi disse a colei, I tuoi pec-

cati ti son rimessi. 49 E coloro ch'erano con lui a tavola presero a dire fra loro stessi, Chi è costui, il quale eziandio ri-mette i peccati?

50 Ma Gesù disse alla donna, La tua fede t'ha salvata: vattene in

pace.

#### CAP. VIII.

ED avvenne poi appresso, ch'e gli andava attorno di città in città, e di castello in castello, predicando, ed evangelizzando il regno di Dio: avendo seco i dodici.

2 Ed anche certe donne, le quali erano state guarite da spiriti maligni, è da infermità, cioè, Maria, detta Maddalena, della quale erano

usciti sette demoni:

3 E Giovanna, moglie di Cuza, procurator d' Erode, e Susanna : e molte altre, le quali gli ministravano, sovvenendolo delle lor facoltà.

4 Or, raunandosi gran moltitudine, ed andando la gente di tutte le città a lui, egli disse in parabola: 5 Un seminatore uscì a seminar

la sua semenza: e, mentre egli seminava, una parte cadde lung la via, e fu calpestata, e gli uccelli del cielo la mangiarono tutta.

6 Ed un' altra cadde sopra l pletra: e, come fu nata, si seccò:

perclochè non avea umore.
7 Ed un' altra cadde per mezzo le spine : e le spine, nate insieme,

l'affogarono.

8 Ed un' altra cadde in buona terra: ed, essendo nata, fece frutto, cento per uno. Dicendo queste cose, gridava, Chi ha orecchie da udire, oda.

9 Ed i suoi discepoli lo domandarono, che voleva dir quella pa-

rabola.

10 Ed egli disse, A voi è dato di conoscere i misteri del regno di Dio: ma agli altri quelli son pro-posti in parabole, aclochè veggendo non veggano, ed udendo non intendano

11 Or questo è il senso della parabola: La semenza è la parola di

12 E coloro che son seminati lungo la via son coloro ch' odono la parola: ma poi viene il diavolo, e toglie via la parola dal cuor loro;

### EVANGELO DI S. LUCA, VIII.

aciochè non credano, e non sieno | 27 E, quando egli fu smontato in

mlvati.

13 E coloro che sen seminati sopra la pietra son coloro i quali, quando hanno udita la parola, la ricevono con allegrezza: ma costoro non hanno radice, non credendo se non a tempo : ed al tempo della tenta-zione si ritraggono indietro.

14 E la parte ch'è caduta fra le spine son colore c'hanno udita le parola: ma, quando se ne sono an-dati, sono affogsti dalle sollecitudini, e dalle riccheme, e da' piaceri di questa vita: e non fruttano.

15 Ma la parte ch' é caduta nella buona terra son coloro i quali. avendo udita la parola, la ritengono in un cuore onesto, e buono, e fruttano con sofferenza.

16 Or niuno, accesa una lampana, la copre con un vaso, o la mette sotto 'l letto: anzi la mette sopra 'l candelliere, aciochè coloro ch'en-

trano veggano la luce. 17 Conciosiacosachè nulla sia nascosto, che non abbia a farsi manifesto: nè segreto, che non abbia a sapersi, ed a venire in palese.

18 Guardate adunque come voi udite: perciochès chiunque ha, sarà dato: ma a chi non ha, eziandio quel ch' egli pensa avere gli sarà tolto.

19 Or sua madre, ed i suoi fratelli, vennero a lui : e non potevano aggiugnerio per la moltitudine. 20 E ciò gli fu rapportato, dicendo

alcuni. Tua madre, ed i tuoi fratelli, sono là fuori, volendoti vedere : 21 Ma egli, rispondendo, disse lo-ro. La madre mia, ed i miei fratelli,

son quelli ch'odono la parola di Dio, e la mettono ad effetto. 22 Ed avvenne un di que' dì, ch'e-

gli montò in una navicella, co' suoi discepoli : e disse loro, Passtamo all' altra riva del lago. Ed cesi vogarono in alta acqua. 23 E, mentre navigavano, egli

s'addormentò: ed un turbo di vento calò nel lago, talchè la lor navicella s'empieva; e pericolavano.

24 Ed essi, accostatisi, lo sveglia-rono: dicendo, Maestro, Maestro, noi periamo. Ed egil, destatosi, sgrido il vento, e'l ñotto dell'ac-qua: e quelli s'acquetarono, e si fece bonaccia.

25 E Gesù disse a'suoi discepoli, Ove è la vostra fede ? Ed essi, im-pauriti, si maravigliarono : dicen-do! uno all' altro, Chi è pur costui, ch' egli comanda eziandio al vento, ed all'acqua, ed essi gli ubbidiscono? 26 E navigarono alla contrada de'

Gadareni, ch'è dirincontro alla Ga-

terra, gli venne incontro un' nomo di quella città, il quale, già da lun-go tempo, avea i demoni, e non era vestito d'alcun vestimento; e non dimorava in casa alcuna, ma dentro i monumenti. 28 E, quando ebbe veduto Gest.

diede un gran grido, e gli si gittò a' pledi, e disse con gran voce, Gesù, Figliuol dell'Iddio altissimo, che v'è egli fra te, e me'i o ti prego,

non tormentarmi.

29 Perciochè egli comandava allo spirito immondo d'uscir di quell'uomo: perchè già da lungo tempo se n'era impodestato: e, benchè fosse guardato, legato con catene. e con ceppi, rompeva i legami, ed era trasportato dal demonio ne

30 E Gesù lo domandò, dicendo. Quale è il tuo nome? Ed esso disse Legione: perciochè molti demoni

erano entrati in lui.

31 Ed essi lo pregavano che non comandasse loro d'andar nell'abs-

32 Or quivi presso era una greggia di gran numero di porci, che pasturavano nel monte : e que' des ni lo pregavano che permettesse loro d'entrare in essi. Ed egli is

permise loro.

33 E que' demoni, usciti di queil'uomo, entrarono ne' porci: e quella greggia si gitto per lo pre-cipizio nel lago, ed affogo.

34 E, quando coloro che gii pa-

sturavano videro ciò ch' era avvenuto, se ne fuggirono, ed andarono, e lo rapportarono nella città, e per

lo contado.

35 E la gente uscì fuori, per veder ciò ch' era avvenuto: e venne a Gesù, e trovò l'uomo, del quale i demoni erano usciti, che sedea a' piedi di Gesù, vestito, ed in buon senno: e temette.

36 Coloro ancora che l' aveano veduto, raccontarono loro come l'in-

demoniato era stato liberato. 37 E tutta la moltitudine del pa

se circonvicino de' Gadareni richiese Gesù che si dipartisse da loro: perciochè erano occupati di grande spavento. Ed egli, montato nella navicella, se ne ritorno. 38 Or quell'uomo, del quale era-

no usciti i demoni, lo pregava di poter stare con lui. Ma Gesù lo li-

cenziò: dicendo.

39 Ritorna a casa tua, e racconta uanto gran cose Iddio t' ha fatte. Ed egli se n'andò per tutta la città, predicando quanto gran cose Gesù gli avea fatte.

40 Or avvenne, quando Gesù fu

#### EVANGELO DI S. LUCA, VIII. IX.

ritornato, che la moltitudine l' accolse: perciochè tutti l'aspettava-

41 Ed ecco un'uomo, il cui nome era lairo, il quale era capo della sinagoga, venne: e, gittatosi a piedi di Gesù, lo pregava che venisse in casa sua.

42 Perciochè egli avea una filiuola unica, d'età d'intorno a dodici anni, la qual si moriva. mentre egli v'andava, la moltitu

dine l'affollava.

43 Ed una donna, la quale avea un flusso di sangue già da dodici anni, ed avea spesa ne' medici tutta la sua sostanza, e non era potuta esser guarita da alcuno:

44 Accostatasi di dietro, toccò il lembo della vesta d'esso: ed in quello stance il flusso del suo san-

gue si stagnò.

45 E Gesù disse, Chi m'ha toc-cato? E, negandolo tutti, Pietro, e coloro ch' erano con lui, dissero, Maestro, le turbe ti stringono, e t'affollano: e tu dici. Chi m' ha

toecato? 46 Ma Gesù disse, Alcuno m'ha toccato: perciochè io ho conosciu-

to che virtù è uscita di me. 47 E la donna, veggendo ch' era scoperta, tutta tremante venne: e, gittataglisi a' piedi, gli dichiarò, in presenza di tutto 'i popolo, per qual cagione l'avea toccato, e come in quello stante era guarita. 48 Ed egli le disse, Sta' di buon cuore, figliuola : la tua fede t'ha

salvata; vattene in pace.
49 Or, mentre egli parlava ancora, venne uno di casa del capo della sinagoga, dicendogli, La tua figliuola è morta : non dar molestia al Maestro.

50 Ma Gesù, udito ciò, gli fece motto, e disse. Non temere: credi solamente, ed ella sarà salva.

51 Ed. entrato nella casa, non permise ch'alcuno v'entrasse, se non Pietro, e Giovanni, e Iacobo, e'l padre, e la madre della fanciulla.

52 Or tutti piagnevano, e faceva-no cordoglio di lei. Ma egli disse, Non piagnete: ella non è morta.

ma dorme. 53 Ed essi si ridevano di lui, sapen-

do ch' ella era morta. 54 Ma egli, avendo messi fuori

tutti, e presala per la mano, gridò: dicendo, Fanciulla, levati. 5 E l suo spirito ritornò in lei, ed ella si levò prontamente : ed egli co-

mandò che se le desse mangiare. 56 E'l padre, e la madre d'essa, sbigottirono. E (iesù comandò lo-ro, che non dicessero ad alcuno ciò ch' era stato fatto.

CAP. IX R, chiamati tutti insieme i suoi

dodici discepoli, diede loro potere, ed autorità sopra tutti i demoni, e di guarir le malattie :

2 E gli mandò a predicare il regno di Dio, ed a guarir gl' infermi : 3 E disse loro, Non togliete nulla per lo camino, nè bastoni, nè tasca, nè pane, nè danari : parimente, non abbiate ciascuno due veste.

4 Edin qualunque casa sarete entrati, in quella dimorate, edi quel-

la partite.

5 E. se alcuni non vi ricevono. uscite di quella città, e scuotete eziandio la polvere da vostri piedi, in testimonianza contr'a loro.

6 Ed essi, partitisi, andavano at torno per le castella, evangelizzan-do, e facendo guarigioni per tutto. 7 Or Erode il tetrarca udi tutte le cose fatte da Gesù, e n'era perplesso: perciochè si diceva da alcuni.

che Giovanni era risuscitato da morti:

8 E da altri, ch' Elia era apparito: e da altri, ch'uno de profeti anti-

chi era risuscitato. 9 Ed Erode disse, Io ho decapitato Giovanni : chi è dunque costui, del quale io odo cotali cose? E cer-

cava di vederlo

10 E gli apostoli, essendo ritorna-ti, raccontarono a Gesù tutte le cose ch'aveano fatte. Ed egli, avendogli presi seco, si ritrasse in disparte in un luogo diserto della città. detta Betsaida

11 Ma le turbe, avendolo saputo, lo seguitarono: ed egli, accoltele, ragionava loro del regno di Dio, e guartva coloro ch' aveano bisogno di guarigione. 12 Or il giorno cominciava a di-

chinare : ed i dodici, accostatisi, gli dissero, Licenzia la moltitudine : aciochè se ne vadano per le castella, e'l contado d'intorno ; ed alberghi-no, e trovino da mangiare : perciochè noi siamo quì in luogo diser-

13 Ma egli disse loro, Date lor voi da mangiare. Ed essi dissero, Noi non abbiamo altro che cinque pani, e due pesci : se gia non andassimo a comperar della vittuaglia per tutto questo popolo:

14 Perciochè erano intorno di cinquemila uomini. Ma egli disse a suoi discepoli. Fategli coricare in terra per cerchi, a cinquanta per

cerchio

15 Ed essi fecero così, e gli fecero coricar tutti.

16 Ed egli prese i cinque pani, ed i due pesci : e, levati gli occhi al cielo, gli benedisso, e gli ruppe, e

#### EVANGELO DI S. LUCA, IX.

eli diede a'suoi discepoli, per metergii davanti alla moltitudine.

17 E tutti mangiarono, e furono saziati : e si levò de pezzi, ch'erano loro avvanzati, dodici corbelli.

18 Or avvenne che, essendo egli in orasione in disparte, i discepoli erano con lui. Ed egli gli doman-do: dicendo, Chi dicono le turbe ch'io sono?

19 Ed essi, rispondendo, dissero, Alcuni.Giovanni Hattista: ed altri. Elia: ed altri, ch'uno de' profeti

antichi è risuscitato. 20 Ed egli disse loro, E voi, chi dite ch'io sono ? E Pietro, risponden-

do, disse, Il Cristo di Dio. 21 Ed egli divietò loro strettamente che nol dicessero ad alcuno:

22 Dicendo, E' conviene che 'l Figiiuol dell' uomo patisca molte cose, e sia riprovato dagli anziani, e da' principali sacerdoti, e dagli scribi : e sia ucciso, e risusciti al terzo giorno.

23 Diceva oltr' a ciò a tutti, Se alcun vuol venir dictro a me, rinunzii a sè stesso, e tolga ogni dì la sua croce in ispalla, e seguitimi:

24 Perciochè, chi avra voluto salvar la vita sua, la perdera; ma chi avrà perduta la vita sua, per

me, la salvera. 25 Perciochè, che giova egli all' uomo, se guadagna tutto 'l mon-do, e perde sè stesso, overo è puni-to nella vita?

26 Perciochè, se alcuno ha vergogna di me, e delle mie parole, il Figliuol dell' uomo altresì avrà vergogna di lui, quando egli verra nella gioria sua, e del Padre suo, e de santi angeli.

27 Or io vi dico in verità, ch' alcuni di coloro che son qui presenti non gusteranno la morte, che pri-ma non abbiano veduto il regno di

28 Or avvenne che, intorno d'otto dorni appresso questi ragionamenil. egli prese seco Pietro, Giovanni, e Iacobo, e sall in sul monte per orare.

29 E, mentre egli orava, il sem-biante della sua faccia fu mutato, e la sua vesta divenne candida folgorante.

30 Ed ecco, due uomini parlava-no con lui : i quali erano Moisè, ed

31 I quali, appariti in gloria, parlavano della fine d'esso, la quale egli dovea compiere in Gerusalemme.

32 Or Pietro, e coloro ch' erano con lui, erano aggravati di sonno : e, quando si furono svegliati, vide-ro la gloria d'esso, e que due uomi-ni, ch'erano con lui. 33 E, come essi si dipartivano da lui, Pietro disse a Gesu, Maestro. egli è bene che noi stiamo qui : fac-ciamo adunque tre tabernacoli,uno a te, uno a Moise, ed uno ad Elia :

non sapendo ciò ch'egli si dicesse. 34 Ma, mentrei diceva queste cose, venne una nuvola, ch'adombrò quelli: ed i discepoli temettero. quando quegli entraron nella nu-

vola.

35 Ed una voce venne dalla nuvola : dicendo, Quest'è il mio diletto Figliuoio: ascoltatelo.

36 Ed in quello stante che si faceva quella voce, Gesù si trovò tutto solo. Or essi tacquero, e non rapportarono in que' giorni ad alcuno nulla delle cose ch'aveano vedute.

37 Or avvenne il giorno seguente, che, essendo scesi dal monte, una gran moltitudine venne incontros Gesù. 38 Ed ecco, un'uomo d'infra la

moltitudine sclamò: dicendo, Macstro, io ti prego, riguarda al mio figliuolo: perciochè egli m'è unico. 39 Ed ecco, uno spirito lo prende, ed egli di subito grida: e lo spirito lo dirompe, ed egli schiuma: e quel-

lo appena si parte da lui, fiaccandolá. 40 Ed io ho pregato i tuoi discepo-

li che lo cacciassero : ma non han-

no potuto. 41 E Gesù, rispondendo, disse, O generazione incredula, e perversa, infino a quando omai saro con voi, e vi comporterò? Mena quà il tuo

figliuolo.

42 E, come egli era ancora tra via, il demonio lo diruppe, e lo strappo.

Ma Gesù sgridò lo spirito immondo, padre.

43 E tutti sbigottivano della gran-dezza di Dio. Or, mentre tutti si maravigliavano di tutte le cose che Gesù faceva, egli disse a' suoi di-

scepoli:
44 Voi, riponetevi queste parole nell'orecchie: perciochè il Figliuol dell'uomo sarà dato nelle mani de-

gli uomini

45 Ma essi ignoravano quel detto, ed era loro nascosto: per modo che non l'intendevano, e temevano di domandario intorno a quel detto. 46 Poi si mosse fra loro una quistione, chi di loro fosse il maggiore. 47 E Gesù, veduto il pensier del cuor loro, prese un piccol fanciul-

lo, e lo fece stare appresso di sè : 48 E disse loro, Chi riceve questo piccol fanciullo, nel nome mio, ri-ceve me: e chi riceve me riceve colui che m'ha mandato: percio

## EVANGELO DI S. LUCA, IX. X.

so è grande. 49 Or Giovanni gli fece motto, e disse, Maestro, noi abbiam veduto uno, che cacciava i demoni nel nome tuo, e glielo abbiamo divietato: perciochè egli non ti seguita con noi.

50 Ma Gesù gli disse, Non gliel divietate: perciochè chi non è con-

tr'a noi è per noi.

51 Or avvenne che, complendosi'l tempo ch'egli dovea essere accolto in cielo, egli fermò la sua fac-cia, per andare in Gerusalemme: 52 E mandò dayanti a sè de' mes-

si ; i quali essendo partiti, entrarono in un castello de' Samaritani. per apparecchiargli albergo.
53 Ma que' del castello nol vollero

ricevere: perciochè al suo aspetto pareva ch'egli andava in Gerusa-

îemme.

54 E Iacobo, e Giovanni, suoi di-scepoli, avendo ciò veduto, dissero, Signore, vuoi che diciamo che scenda fuoco dal clelo, e gli consu-mi, come anche fece Ella? 55 Ma egli, rivoltosi, gli sgridò, e disse, Voi non sapete di quale spi-

rito voi siete:

56 Conciosiacosachè 1 Figliuol dell'uomo non sia venuto per per-der l'anime degli uomini, anzi per salvarle. Ed andarono in un'altro castello.

57 Or avvenne che, mentre ca minavano per la via, alcuno gli disse, Signore, io ti seguitero do-

vunque tu andrai.

58 E Gesù gli disse, Le volpi han-no delle tane, e gli uccelli del cielo de' nidi: ma il Figliuol dell'uomo

non ha pure ove posi i capo.

59 Ma egli disse ad un altro, Seguitami. Ed egli disse, Signore, permettimi ch'io prima vada, e

seppellisca mio padre. 60 Ma Gesù gli disse, Lascia i

morti seppellire i lor morti: ma tu, va', ed annunzia il regno di Dio.

61 Or ancora un'altro gli disse, Signore, io ti seguiterò: ma per-mettimi prima d'accommiatarmi da que' di casa mia.

62 Ma Gesù gli disse, Niuno, il quale, messa la mano all'aratro, riguarda indietro, è atto al regno di Dio.

#### CAP. X.

R, dopo queste cose, il Signore ne ordinò ancora altri settanta, e gli mandò a due a due dinan-si a se, in ogni città, e luogo, ove gli avea da venire

egli avea da venne. 2 Diceva loro adunque, Bene è la

chè chi è il minimo di tutti voi, es- | ricolta grande, ma gli operai son pochi: pregate adunque il signor della ricolta che spinga degli operai nella sua ricolta.

3 Andate: ecco, io vi mando co-

me agnelli in mezzo de' lupi. 4 Non portate borsa, ne tasca, nè scarpe : e non salutate alcuno per lo camino

5 Ed in qualunque casa sarete entrati, dite imprima, Pace sia a

questa casa.

6 E, se quivi è alcun figliuol di pace, la vostra pace si posera so-pra esso: se non, ella ritornera a

voi. 7 Or, dimorate in quella stessa casa, mangiando, e bevendo ciò che vi sara: perciochè l'operalo è degno del suo premio : non passate di casa in casa.

8 Ed in qualunque città sarete entrati, se vi ricevono, mangiate di ciò che vi sarà messo davanti:

9 E guarite gl' infermi, che saranno in essa: e dite loro, Il regno di Dio s'è avvicinato a voi.

10 Ma in qualunque città sarete entrati, se non vi ricevono, uscite nelle plazze di quella ; e dite.

11 Noi vi spazziamo estandio la polyere che s'è attaccata a noi dalla vostra città: ma pure sappiate questo, che't regno di Dio s'è avvirinato a vol.

12 Or io vi dico, ch'in quel giorno Sodoma sara più tollerabilmen-

te tratfata che quella città. 13 Guni a te, Chorazin! guni a te, Betsaida! percloche, se in Tiro, ed in Sidon, fossero state fatte le potenti operazioni che sono state farte in voi, già anticamente, giacendo in sacco, e cenere, si sarebbero pentite:

14 Ma pure Tiro, e Sidon, saranno più tollerablimente trattate nei

giadicio, che voi.

15 E tu, Capernaum, che sei sta-ta innalzata infino al cielo, sarai abbassata fin nell' inferno.

16 Chi ascolta voi ascolta me: chi sprezza voi sprezza me, e chi sprezza me sprezza colui che m'ha mandato.

17 Or que' settanta tornarono con allegrezza: dicendo, Signore, anche i demoni ci son sottoposti nel nome tuo. 18 Ed egli disse loro, Io riguarda.

va Satana cader dal cielo, a guisa

di folgore. 19 Ecco, io vi do la podesta di calcar serpenti, e scorpioni : vi do eziandio potere sopra ogni potenza del nemico: e nulla v'offendera.

20 Ma pure, non vi rallegrate di clò che gli spiriti vi son sottoposti

#### EVANGELO DI S. LUCA, X. XI.

ansi, rallegratevi che i vostri no-

mi sono scritti ne' cieli.

21 In quella stessa ora, Gesù giubilò in ispirito: e disse, lo ti rendo onore, e lode, o Padre, Signor del cielo, e della terra, che tu hai naacoste queste cose a' savi, ed intendenti: e l'hai rivelate a' piccoli fanciulii: sì certo, o Padre: perclochè così t'è piaciuto.

22 Ogni cosa m'è stata data in mano dal Padre mio: e niuno conosce chi è il Figliuolo, se non il Padre; nè chi è il Padre, se non il Figliuolo; e colui a cui 'l Figliuolo

avrà voluto rivelarlo.

23 E, rivoltosi a' discepoli, disse loro in disparte, Beati gli occhi che vesgono le cose che voi vedete : 24 Perciochè io vi dico, che molti profeti, e re, hanno desiderato di veder le cose che voi vedete, e non l'hanno vedute: e d'udir le cose che voi udite, e non l' hanno udite.

25 Allora ecco, un certo dottor della legge si levò, tentandolo, e dicendo, Maestro, facendo che, grederò la vita eterna ?

26 Ed egli gli disse, Nella legge che è egli scritto? come leggi?

27 E colui, rispondendo, disse, Ama il Signore Iddio tuo con tutto'l tuo cuore, e con tutta l'anima tua, e con tutta la forza tua, e con tutta la mente tua: e'l tuo prossimo come te stesso.

28 Ed egli gli disse, Tu hai dirit-tamente risposto: fa' ciò, e vi-

verai.

29 Ed egli, volendo giustificarsi, disse a Gesu, E chi è mio prossimo? 30 E Gesù, replicando, disse, Un' uomo scendeva di Gerusalemme in lerico, e s'abbattè in ladroni; i quali, spogliatolo, ed anche dateili di molte ferite, se n'andarono, lasciandolo mezzo morto.

31 Or a caso un sacerdote scendeva per quella stessa via: e, veduto colui, passo once un acces, un 32 Simigliantemente ancora, un se simigliantemente presso di Levita, essendo venuto presso di

quel luogo, e vedutolo, passò oltre di rincontro.

33 Ma un Samaritano, facendo viaggio, venne presso di lui: e, ve-dutolo, n' ebbe pietà;

34 Ed, accostatosi, fasciò le sue piaghe, versandovi sopra dell'olio, e del vino: poi lo mise sopra la sua propia cavalcatura, e lo menò nell'albergo, e si prese cura di lui. 35 El giorno appresso, partendo,

trasse fuori due denari, e gli diede all'oste, e gli disse, Pranditi cura di costui; e tutto ciò che spenderai di più, lo tel renderè quando io mero.

\*70

36 Quale adunque di questi tre ti pare essere stato il prossimo di colui che s'abbattè ne ladroni? 37 Ed egli disse, Colui che usò

misericordia inverso lui. Gesù adunque gli disse, Va', e fa' tu il simigliante.

38 Or, mentre essi erano in camino. avvenne ch'egli entrò in un castello: ed una certa donna, chia mata per nome Marta, lo ricevette in casa sua.

39 Or ella avea una sorella, chismata Maria, la quale ancora, postasi a sedere a' piedi di Gesù, ascol-

tava la sua parola.

40 Ma Marta era occupata intor-10 a molti servigi. Ed ella venno a molti servigi. ne, e disse, Signore, non ti cale egli che la mia sorella m' ha lascia. ta sola a servire! dille adunque che m'aiuti. 41 Ma Gesù, rispondendo, le dis-

se, Marta, Marta, tu sei sollecita, e ti travagli intorno a molte cose. 42 Or d'una sola cosa fa bisogno. Ma Maria ha scelta la buona parte, la qual non le sarà tolta.

#### CAP. XI.

ED avvenne che, essendo egli in un certo luogo, orande, come fu restato, alcuno de enoi discepoli gli disse, Signore, inse-gnaci ad orare, siccome ancora Giovanni ha insegnato a' saoi di-

scepoli.

2 Ed egli disse loro, Quando orerete, dite, Padre nostro, che sei ne cieli, sia santificato il tuo nome, Il tuo regno venga, la tua volontà

sia fatta, in terra, come in cielo.

3 Dacci di giorno in giorno il no-

stro pane cotidiano.

4 E rimettici i nostri peccati: perciochè ancora noi rimettiamo i debiti ad ogni nostro debitore: e non indurci in tentazione, ma liberaci dal maligno.

5 Poi disse loro, Chi è colui d'in-

fra voi ch' abbia un' amico, il quale vada a lui alla mezza notte, e gli dica, Amico, prestami tre pani: 6 Perciochè m'è giunto di viaggio

in casa un mio amico, ed io non ho

che mettergli dinanzi?

7 Se pur colui di dentro risponde, e dice, Non darmi molestia: già è serrata la porta, ed i miei fanciulli son meco in letto: io non posso

levarmi, e dargliti.

8 Io vi dice che, avvegnachè mon si levi, e non glieli dia, perchè è si levi, e nor glieli dia, perchè è suo amico; pur per l'importunità d'esso egli si levarà, e gliene darà quanti ne avrà di bisogno

9 lo altresì vi dico, Chiedete, e vi

picchiate, e vi sara aperto.

10 Perciochè, chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, ed è aper-

to a chi picchia.

11 E chi è quel padre tra voi, il quale, se'l figliuolo gli chiede del pane, gli dia una pietra? overo anche un pesce; ed, in luogo di pesce, gli dia una serpe?

12 Overo anche, se gli domanda un' ovo, gli dia uno scorpione?

13 Se voi dunque, essendo malvagi, sapete dar buoni doni a' vostri figliuoli, quanto più il vostro Padre celeste donera lo Spirito Santo a coloro che gliel domanderanno?

14 Or egli cacciava un demonio, il quale era mutolo: ed avvenne che, quando'l demonio fu uscito, il mutolo parlò: e le turbe si maravigliarono. 15 Ma alcuni di quelle dissero,

Egil caccia i demoni per Beelze-bub, principe de' demoni, 16 Ed altri, tentandolo, chiedevano da lui un segno dal cielo.

17 Ma egli, conoscendo i lor pensieri, disse loro, Ogni regno diviso in parti contrarie è diserto; parimente, ogni casa divisa in parti

contrarie, ruina.

18 Così anche, se Satana è diviso in parti contrarie, come può durare il suo regno? poichè voi dite ch' io caccio i demoni per Beelzebub.

19 E, se io caccio i demoni per Beelzebub, per cui gli cacciano i vostri figliuoli? perciò, essi saranno vostri giudici.

20 Ma, se io, per lo dito di Dio, caccio i demoni, il regno di Dio è adunque giunto a voi-

21 Quando un possente uomo be-ne armato guarda il suo palazzo,

le cose sue sono in pace.

22 Ma se uno, più potente di lui, sopraggiugne, e lo vince, esso gli toglie le sue armi, nelle quali si confidava, e spartisce le sue spoglie.

23 Chi non è meco è contr' a me. e chi non raccoglie meco sparge.

24 Quando lo spirito immondo è uscito d'alcun' uomo, egli va atriposo: e, non trovandone, dice, lo ritornerò a casa mia, onde io uscii. 25 E se, essendori venuto, la tro-

va spazzata, ed adorna: 26 Allora va, e prende seco sette altri spiriti, peggiori di lui: e quel-

li entrano là, e vi abitano: e l'ultima condizion di quell' uomo è peggiore della primiera. 27 Or avvenne che, mentre egli

diceva queste cose, una donna \*71

sarà dato: cercate, e troverete: [ della moltitudine alzò la voce. e rli disse. Beato il ventre che ti porto, e le mamelle che tu poppasti. 28 Ma egli disse, Anzi, beati colo-

ro ch'odono la parola di Dio, e

l'osservano.

29 Or, raunandosi le turbe, egli prese a dire, Questa generazione è malvagia: ella chiede un segno: ma segno alcuno non le sara dato, se non il segno del profeta Iona :

30 Perciochè, siccome Iona fu se gno a' Ninitivi : così antora il Figliuol dell' uomo sarà segno a que-

sta generazione.
31 La reina del Mezzodì risusciterà nel giudicio con gli uomini di questa generazione, e gli condannerà; perciochè ella venne dagli estremi termini della terra, per udir la sapienza di Salomone: ed ecco, quì e alcuno da più di Salomone

32 I Niniviti risurgeranno nel giudicio con questa generazione, e la condanneranno : perciochè essi si ravvidero alla predicazione di Iona: ed ecco, qui è alcuno da più di

Iona.

33 Or niuno, avendo accesa una lampana, la mette in luogo nascosto, nè sotto'l moggio: anzi so-pra'l candelliere, aciochè coloro ch' entrano veggano la luce.

34 La lampaña del corpo è l'occhio: se dunque l'occhio tuo è puro, tutto l tuo corpo sara allumi-nato: ma, se l'occhio tuo è viziato, tutto 'l tuo corpo ancora sarà tenebroso.

35 Riguarda adunque, se la luce

ch' e in te non è tenebre.

36 Se dunque tutto'l tuo corpo è alluminato, non avendo parte alcuna tenebrosa, tutto sarà rischiarato, comequando la lampana t'allumina col suo splendore.

37 Or, mentre egli parlava, un certo Fariseo lo pregò che desinas-se in casa sua. Ed egli v'entrò, e si mise a tavola.

38 El Farisco, veduto che prima, avanti'l desinare, egli non s'era la-

vato, se ne maravigliò.

39 E'l Signore gli disse, Ora voi Farisei nettate il difuori della coppa, e del piatto: ma il didentro di voi è pieno di rapina, e di malvagità.

40 Stoltl, non ha colule' ha fatto'l difuori, fatto eziandio il didentro ! 41 Ma date per limosina quant' è

in poter vostro: ed ecco, ogni cosa vi sarii netta.

42 Ma, gual a vol, Farisei! percloché voi decimate la menta, e la ruta, ed ugni erba, e lasciate addletro il giudicio, e la carità di Dio:

#### EVANGELO DI S. LUCA, XI. XII.

e' si conveniva far queste cose. e non lasciar quell' altre.

43 Gual a voi, Farisei! perciochà voi amate i primi seggi nelle raunanse, e le salutazioni nelle piazze. 44 Guai a voi, scribi, e Farisei, ipocriti! perciochè voi siete come i sepoleri che non appaiono: e gli nomini che caminano di sopra non ne sanno nulla.

45 Allora uno de' dottori della legge, rispondendo, gli disse, Maestro, dicendo queste cose, tu ingiurii an-

cora noi.

46 Ed egli gli disse, Guai ancora a voi, dottori della legge | perciochè voi caricate gli uomini di pesi importabili, e voi non toccate que' pesi pur con l' uno de' vostri diti. 47 Guai a voi ! perclochè voi edi-

ficate i monumenti de' profeti : ed i vostri padri gli uccisero.

48 Cerio, voi testimoniate de' fatti de' vostri padri, ed intanto acconsentite a quelli : perciochè essi uccisero i profeti, e voi edificate i lor monumenti.

49 Perciò ancora la Sapienza di Dio ha detto. Io mandero loro de' profeti, e degli apostoli : ed essi ne uccideranno gli uni, e ne perseguiranno gli altri :

50 Aclochèsia ridomandato a que sta generazione il sangue di tutti i profeti, ch'è stato sparso fin dalla fondazion del mondo:

51 Dal sangue d'Abel, infino al sangue di Zacaria, che fu ucciso tra l'altare, e'l tempio: certo, io vi dico, che sarà ridomandato a questa generazione.

52 Guai a voi, dottori della legge! erciochè avete tolta la chiave della scienza: voi medesimi non siete entrati, ed avete impediti coloro

ch' entravano.

53 Or, mentre egli diceva loro queste cose, gli scribi, ed i Farisci cominciarono ad esser fieramente inanimati contr'a lui, ed a trargli di bocca risposta intorno a molte

54 Spiandolo, e cercando di coglierlo in qualche cosa che gli usoirebbe di bocca, per accusarlo.

#### CAP. XII.

NTANTO, essendosi rannata la moltitudine a migliaia, talchè si calpestavano gli uni glialtri, Ge-sù prese a dire a suoi discepoli, Guardatevi imprima dal lievito de' Farisci, ch' è ipocrisia.

2 Or niente è coperto, che non ab-bia a scoprirsi ; ne occulto, che non

bbia a venire a notizia.

3 Perciò, tutte le cose ch'avete ette nelle tenebre saranno udite alla luce : e ciò ch' avete detto aiorecchio nelle camerette sarà predicato sopra i tetti delle case.

4 Or a vol, miei amici, dico. Non temiate di coloro ch' uocidono il corpo: e, dopo ciò, nen possono fare altro di più.

5 Ma io vi mostrerò chi dovete temere: temete colui, il guale, dupo avere ucciso, ha la podesta di gutar nella geenna : certo, io vi dico, temete iui.

6 Cinque passere non si vendono elle due quattrini? e pur nimes

d'esse è dimenticata appo Iddio. 7 Anzi exiandio i capelli del vostro capo son tutti annoversti: non temiste adunque : voi siete da

più di molte passere. 8 Or io vi dico, Chiunque m'avrà riconosciuto davanti agli nomini. il Figliuol dell' uomo altresì lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio:

9 Ma, chi m'avrà rinegato davan-ti agli uomini sarà rinegato davan-

ti agii angeli di Dio.

10 Ed a chiunque avrà detta aicuna parola contr'al Figliuoi dell'uomo sarà perdonato : ma, a chi avrà bestemmiato contr' allo Spirito Santo non sara perdonato.

11 Or, quando y'a yranno condot. ti davanti alie raunanzo, ed a' magistrati, ed alle podestà, non istate in sollecitudine, come, o che avrete a rispondere a voetra difesa: o che avrete a dire :

12 Perciochè lo Spirito Santo in quell' ora stessa v'insegnerà ciò

che vi converrà dire.

13 Or alcuno della moltitudine eli disse, Maestro, di'al mio fratello che partisca meco l'eredità.

14 Ma egli disse, O uomo, chi
m'ha costituito sopra voi giudioe,

o partitore?

15 Poi diase loro, Avvisate, e guardatevi dall' avarisia: percio-chè, benchè alcuno abbondi, egli non ha però la vita per li suoi beni. 16 Ed egli disse loro una parabo-

la, Le possessioni d'un' uomo ricco fruttarono copiosamente. 17 Ed egli ragionava fra sè mede-imo : dicendo, Che farò ? concio-

siacosach' io non abbia ove riporre i mici frutti

18 Poi disse, Questo farò; io disfarò i miei granei, e n'edificherò di maggiori : e quivi riporrò tutte le mie entrate, ed i miei beni : 19 E dirò all'anima mia, Anima

tu hai molti beni, riposti per molt

anni : quietati, mangia, bei, e godi. 20 Ma Iddio gli disse, Stolto, questa stessa notte, l'anima tua ti sar ridomandata: e di cui saranno le

cose che tu hai apparecchiate? 21 Così avviene a chi fa tesoro a sè stesso, e non è ricco in Dio.

22 Poi disse a' suoi discepoli, Perciò, io vi dico, Non siate solleciti per la vita vostra, che mangerete: nè per lo corpo postro, di che sarete vestiti.

23 La vita è più che'l nudrimento, e'l corpo più che'l vestimento.

24 Ponete mente a' corvi : perciochè non seminano, e non mietono, e non hanno conserva, nè gra naio: e pure Iddio gli nudrisce: da quanto slete voi più degli uccelli? 25 E chi di voi può, con la sua

sollecitudine, aggiungere alla sua statura pure un cubito?

26 Se dunque non potete pur ciò ch' è minimo, perchè siete solleciti

del rimanente

75

.

es

i

1

27 Considerate i gigli, come creacono: essi non lavorano, e non filano: e pure io vi dico, che Salomone istesso, con tutta la sua gioria, non fu vestito al par dell' uno d'essi.

28 Or, se Iddio riveste così l'erba, ch'oggi è nel campo, e domane è gittata nel forno; quanto maggior-mente rivestirà egii voi, o uomini

di poca fede? 29 Voi ancora non ricercate che

mangerete, o che berrete: e non ne state sospesi. 30 Perciochè le genti del mondo procacciano tutte queste cose : ma il Padre vostro sa che voi n'avete bisogno.

31 Angi, cercate il regno di Dio. e tutte queste cose vi saranno so-

praggiunte.
32 Non temere, o picciola greggia: perciochè al Padre vostro è iaciuto di darvi'l regno. 33 Vendete i vostri beni, e fatene

limosina: fatevi delle borse che non invecchiano; un tesoro in cielo, che non vien giammai meno: ove il ladro non giunge, ed ove la tignuola non guasta.

34 Perciochè, dove è il vostro tesoro quivi eziandio sarà il vostro

. 35 I vostri lombi sieno cinti, e le vostre lampane accese.

36 E voi, siste simili a coloro ch'aspettano il lor signore, quando egli ritornerà dalle nozze: aciochè, guando egli verra, e picchiera, su-

bito gli aprano. 37 Beati que' servitori, i quali'i Signore trovera vegghiando, quando egli verra. Io vi dico in verità, ch'egli si cignerà, e gli farà mettere a tavola, ed egli stesso verra a servirgli.

38 E, s' egli viene nella seconda

vigilia, o nella terra, e gli trova in questo stato, beati que servitori.

39 Or sappiate questo, che, se 'l padron della casa sapesse a quale ora il ladro verra, egli vegghierebbe, e non si lascerebbe sconficcar la casa.

40 Ancora voi dunque siate presti : perciochè, nell' ora che voi non pensate il Figliuoi dell' uomo verra.

41 E Pietro gli disse, Signore, dici tu a noi questa parabola, overo an-

che a tutti?

42 E'l Signore disse, Quale è pur quel dispensator leale, ed avveduto, il quale il suo signore abbia costituito sopra i suoi famigliari, per dar loro a suo tempo la porzione del viver loro?

43 Beato quel servitore, il quale il suo signore troverà facendo così,

quando egli verra.

44 Io vi dico in verità, ch'egli lo coetituira sopra tutti i suoi heni. 45 Ma, se quel servitore dice nel cuor suo, Il mio signore mette in-

dugio a venire: e prende a battere i servitori, e le serventi : ed a mangiare, ed a bere, ed ad innebbriarsi :

46 li signore di quel servitore verra nel giorno ch'egli non l'aspetta, e nell' ora ch'egli non sa : e lo ricidera, e metterà la sua par

te con gl'infedeli.
47 Or il servitore c'ha saputa la volontà del suo signore, e non s' è disposto a far secondo la volontà d'esso, sarà battuto di molte bat-

48 Ma colui che non l' ha saouta. se fa cose degne di battitura, sara battuto di poche battiture: ed a chiunque è stato dato assai sarà ridomandato assai: ed appo cui è stato messo assai in deposito da lui ancora sarà tanto più richiesto. 49 Io son venuto a mettere il fuoco in terra: e che voglio, se già

è acceso? 50 Or io ho ad esser battezzato

d'un battesimo: e come sono io distretto, finchè sia compiuto! 51 Pensate voi ch' lo sia venuto a

metter pace in terra? No, vi dico, anzi discordia: 52 Perciochè, da ora innanzi cinque saranno in una casa, divisi, tre

contr' a due, e due contr' a tre. 53 Il padre sara diviso contr' al figliuolo, e'i figliuolo contr' al padre: la madre contr' alla figliuoli e la figliuola contr' alla madre: suocera contr' alla sua nuora, e nuora contr' alla sua suocera.

54 Or egli disse ancora alle turi Quando voi vedete la nuvola c al leva dal Ponente, subito di

#### EVANGELO DI S. LUCA, XII, XIII.

La pioggia viene : e così è.

55 E. quando sentite soffiar l'Austro, dite, Fara caldo: e cost avene.

56 lpocriti, voi sapete discerner l'aspetto del cielo, e della terra : e come non discernete voi questo tempo?

57 E, perchè da voi stessi non

giudicate ciò ch' è giusto?

58 Perciochè, quando tu vai col tno avversario al rettore, tu dei dare opera per camino che tu sij liberato da lui : che talora egli non ti tragga al giudice, e'l giudice ti dia in man del sergente, e'l sergente ti cacci in prigione.

59 Io ti dico, che tu non ne uscirai, finchè tu abbi paguto fino all'ultimo picciolo.

#### CAP. XIII.

IN quello stesso tempo furono quivi alcuni, i quali gli fecero rapporto de Galilei, il cui sangue Pilato avea mescolato co lor sa-

crificij. 2 E Gesù, rispondendo, disse loro, Pensate voi che que Galilei fossero i maggiori peccatori di tutti i Galilei, perciochè hanno sofferte cotali cose ?

3 No. vi dico : anzi. se voi non vi ravvedete, tutti perirete simigliantemente.

4 Overo, pensate voi che que' diciotto, sopra i quali cadde la torre in Siloe, e gli uccise, fossero i più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme?

5 No, vi dico: anzi, se voi non vi ravvedete, tutti perirete simiglian-

temente.

· 6 Or disse questa parabola, Un' uomo avea un fico piantato nella sua vigna: e venne, cercandovi del frutto, e non ne trovo.

7 Onde disse al vignajuolo, Ecco, gia son tre anni ch'io vengo, cercando del frutto in questo fico, e non ve ne trovo; taglialo: perchè rende egli ancora inutile la terra?

8 Ma egli, rispondendo, gli disse, Signore, lascialo ancora quest'anno, finch' io l'abbia scalzato, e v'ab-

bia messo del letame :

9 E, se pur fa frutto, bene: se non, nell'avvenire tu lo taglierai.

10 Or egli insegnava in una delle sinagoghe, in giorno di sabato: 11 Ed ecco, quivi era una donna ch'avea uno spirito d'infermità gia per ispazio di diciotto anni, ed era tutta piegata, e non poteva in al-cun modo ridirizzarsi. 12 E Gesù, vedutala, la chiamò a sè, e le disse, Donna, tu sei libe-

rata dalla tua infermità.

13 E pose le mani sopra lei : ed ella in quello stante fu ridirizzata.

e glorificava Iddio. 14 Ma il capo della sinagoga, sde-gnato che Gesù avesse fatta guarlgione in giorno di sabato, prese a dire alla moltitudine, Vi son sei giorni, ne' quali convien lavorare: venite adunque in que giorni, e siate guariti : e non nel giorno del ahatn.

15 Laonde il Signore gli rispose, e disse, Ipocriti, ciascun di voi non iscioglie egli dalla mangiatoia, in giorno di sabato, il auo bue, o'l suo asino, e gli mena a bere

16 E non conveniva egli scioglier da questo legame, in giorno di sabato, costei, ch'è figliuola d'Abraham, la qual Satana avea tenuts legata lo spazio di diciotto anni

17 E, mentre egli diceva queste cose, tutti i suoi avversari erano confusi: ma tutta la moltitudine si rallegrava di tutte l'opere gloriose che si facevano da lui.

18 Or egli disse, A che è simile il regno di Dio, ed a che l'asssomiglierò io?

19 Egli è simile ad un granel di senape, il quale un'uomo ha preso, e l'ha gittato nel suo orto: e poi è cresciuto, ed è divenuto altem grande; e gli uccelli del cielo si son idotti al coperto ne' suoi rami

20 E dinuovo disse, A che asso-

miglierò il regno di Dio? 21 Egli è simile al lievito, il quale una donna prende, e lo ripone in tre staia di farina, finchè tutta sia levitata.

22 Poi egli andava attorno per le città, e per le castella, insegnando, e facendo camino verso Gerusa.

lemme. 23 Or alcuno gli disse, Signore,

sono eglino pochi coloro che son salvati? 24 Ed egli disse loro, Sforzatevi d'entrar per la porta stretta: perciochè io vi dico che molti cerche-

ranno d'entrare, e non potranno-25 Or, da che'l padron della casa si sara levato, ed avrà serrato!'u scio, voi allora, stando difuori, comincerete a picchiare alla porta:

dicendo, Signore, Signore, aprici. Ed egli, rispondendo, vi dira, lo non so onde voi siate. 26 Allora prenderete a dire, Noi

abbiam mangiato, e bevuto in tus presenza; e tu hai insegnato nelle

nostre piazze. 27 Ma egli dirà, Io vi dico ch'io non so onde voi siate : dipartitevi da me, voi tutti gli operatori d'iniquità.

28 Quivi sarà il pianto e lo stridor

## EVANGELO DI S. LUCA, XIII. XIV.

de'denti, quando vedrete Abraham. Isaac, e Iacob, e tutti i profeti, nel regno di Dio; e che voi ne sarete cacciati fuori :

29 E che ne verranno d'Oriente. e d'Occidente, e di Settentrione, e di Mezzodì, i quali sederanno a tavola nel regno di Dio.

30 Ed ecco, ve ne son degli ultimi che saranno i primi, e de' primi

che saranno gli ultimi. 31 In quell'istesso giorno vennero alcuni Farisei, dicendogli, Partiti,

e vattene di quì: perciochè Erode ti vuol far morire.

32 Ed egli disse loro, Andate, e dite a quella volpe, Ecco, io caccio i demoni, e compio di far guarigioni oggi, e domane, e nel terzo giorno perverrò al mio fine.

33 Ma pure, mi convien caminare ggi, domane, e posdomane: conciosiacosachè non accaggia ch'al-cun profeta muoia fuor di Gerusa-

lemme.

34 Gerusalemme, Gerusalemme, ch'uccidi i profeti, e lapidi coloro che ti son mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figliuoli, come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto l'ale, e voi non avete voluto?

35 Ecco, la vostra casa v'è lasciata diserta. Or io vi dico, che voi non mi vedrete più, fin che venga il tempo che diciate, Benedetto colui che viene nel nome del Signore.

CAP. XIV.

R avvenne che, essendo egli entrato in casa d'un de' principali de Farisei, in giorno di sabato, a mangiare, essi l'osservavano.

2 Ed ecco, un certo uomo idropi-

3 E Gesù prese a dire a dottori della legge, ed a Farisci, E egli lecito di guarire alcuno in giorno di sabato!

4 Ed essi tacquero. Allora, preso colui per la mano, lo guari, e lo

5 Poi fece lor motto, e disse, Chi è colui di vol, che, se 'l suo asino, o bue, cade in un pozzo, non lo ritragga prontamente fuori nel giorno del sabato?

6 Ed essi non gli potevano risponder nulla in contrario a queste cose. 7 Or, considerando come essi eleggevano i primi luoghi a tavola, propose questa parabola agl' invi-

tati: dicendo,

8 Quando tu sarai invitato da alcuno a nozze, non metterti a tavola nel primo luogo, che talora alcuno più onorato di te non sia sta-to invitato dal medesimo: \*75

9 E che colui ch'avrà invitato te. e lui, non venga, e ti dica, Fa' luogo a costui : e ch'allora tu venga con vergogna a tener l'ultimo

10 Ma, quando tu sarai invitato, va' mettiti nell' ultimo luogo: aciochè, quando colui che t'avrà invitato verrà, ti dica, Amico, sali più Allora tu ne avrai onore appresso coloro che saranno teco a tavola.

11 Perciochè chiunque s'innalza sarà abbassato, e chi s' abbassa sa-

rà innalzato.

12 Or egli disse a colui che l'avea invitato, Quando tu farai un desinare, o una cena, non chiamare i tuoi amici, nè i tuoi fratelli, nè i tuoi parenti, nè i tuoi vicini ric-chi: che talora essi a vicenda non t'invitino, e ti sia renduto il contracambio.

13 Anzi, quando fai un convito. chiama i mendici, i monchi, i zop-

pi, i ciechi :

14 E sarai beato: perciochè essi non hanno il modo di rendertene il contracambio: ma la retribuzione te ne sarà renduta nella ri-

surrezion de' giusti. 15 Or alcun di coloro ch'erano insieme a tavola, udite queste cose, disse. Beato chi mangerà del pane

nel regno di Dio.

16 E Gesù gli disse. Un'uomo fece una gran cena, e v'invitò molti :

17 Ed all' ora della cena, mandò'l sno servitore a dire agl' invitati, Venite: percioche ogni cosa è già

apparecchiata.

if Ma in quel medesimo punto tutti cominclarono a scusarsi. primo gli disse, lo ho comperata una possessione, e di necessità mi convient andar fuori a vederla: io

ti prego abbimi per iscusato. 19 Ed un'altro disse, Io ho com-perate cinque pala di buol, e vo a provargii: io ti prego abbimi per iscusato.

20 Ed un'altro disse, lo ho spo-

sata moglie, e perciò non posso venire.

21 E quel servitore venne, e rapportò queste cose al suo signore. Allora il padron di casa, adiratosi, disse al suo servitore, Vattene prestamente per le piazze, e per le strade della città, e mena qua i mendici, ed i monchi, ed i zoppi, ed i ciechi.

22 Poi 'l servitore gli disse, Si-gnore, egli è stato fatto come tu ordinasti, ed ancora v'è luogo:

23 E'l signore disse al servitore, Va' fuori per le vie, e per le siepi,

### EVANGELO DI S. LUCA, XIV. XV.

e costringigii ad entrare: aciochè | a mia casa sia ripiena.

24 Perciochè lo vi dico che niuno di quegli uomini ch'erano stati invitati assaggera della mia cena.

25 Or molte turbe andavano con lai : ed egli rivoltosi, disse loro,

26 Se alcuno viene a me. e non odia suo padre, e sus madre, e la moglie, ed i figliuoli, ed i fratelli, e le sorelle; anzi ancora la sua propia vita; non può esser mio

37 E chiunque non porta la sua croce, e non viene dietro a me,

non può esser mio discepolo. 26 Perciochè, chi è colui d'infra voi, il quale, voiendo edificare una torre, non s'assetti prima, e non faccia ragione della spesa, se

egli ha da poterla finire ? 29 Che talora, avendo posto il fondamento, e non potendola finire, tutti coloro che la vedranno non

prendano a beffarlo: 30 Dicendo, Quest'uomo cominciò ad edificare, e non ha potuto

31 Overo, qual re, andando ad affrontarsi in battaglia con un'altro re, non s'assetta prima, e prende consiglio, se può con dieci mila incontrarsi con quell'attro, che visue contr'a lui con ventimila?

32 Se non, mentre quell' altro è ancora iontano, gli manda una am-basciata, e lo richiede di pace.

33 Così adunque, niun di voi, il qual non rinunsia a tutto ciò ch'e gli ha, può esser mio discepolo.

34 li sale è buono : ma, se 'l sale diviene insipido, con che sara egli condito?

35 Egli non è atto nè per terra. nè per letame : egli è gittato via. Chi ha orrecchie da udire, oda.

#### CAP. XV.

R tutti i publicani, e peccatori, s'accostavano a lui, per udirlo.

2 Ed i Farisei, e gli scribi, ne mormoravano: dicendo, Costui accoglie i peccatori, e mangia con

3 Ed egli disse loro questa para-

4 Chi e l'uomo d'infra voi, il quale avendo cento pecore, se ne perde una, non lasci le novantanove nel diserto, e non vada dietro alla perduta, finchè l'abbia trovata?

5 Ed, avendola trovata, non se la metta sopra le spalle tutto al-

legro?
6 E, venuto a casa, non chiami
6 E, venuto a casa, non chiami insieme gli amici, ed i vicini : di-\* 76 cendo, Rallegratevi meco: nerciochè io bo trovata la mia pecora.

ch'era perduta? 7 Io vi dico, che così vi sarà letisia in cielo per un peccatore pe-nitente, più che per novantanove giusti, che non hanno bisogno di penitenza.

8 Overo, quale è la donna, ch'avendo dieci dramme, se ne perde uma, non sceenda la lampana, e non ispessi la casa, e non cerchi studiosamente, fin che l'abbie tro-

9 E, quando l'ha trovata, non chiami insieme l'amiche, e le vicine: dicendo, Rallegratevi meco: perciochè io ho trovata la dramma, la quale io avea perduta ?

10 Così vi dico, vi sarà allegressa appo gli angeli di Dio, per un pec-catore penitente.

11 Disse ancora, Un'uomo aves

due figliuoli.

12 E'l più giovane di loro disse
al padre, Padre, dammi la parte
de beni che mi tocca. E'l padre artì loro i beni.

13 E, pochi giorni appresso, il fi gliuol più giovane, raccolto omi cosa, se n'andò in viaggio in pe lontano: e quivi dissipo le sue fa-

coltà, vivendo dissolutamente. 14 E, dopo ch'egli ebbe speso ogni cosa, una grave carestia venne in

quel paese : tal ch'egli cominciò ad aver bisogno:

15 Ed ando, e si mise con uno degli abitatori di quella contrada, il qual lo mandò a' suoi campi. a

pasturare i porci. 16 Ed egli disiderava d'empiersi l corpo delle silique, che i porci mangiavano: ma niuno gliene

dava 17 Or, ritornato a sè medesimo, disse, Quanti mercenari di mio p dre hanno del pane largamente, ed lo mi muolo di fame !

18 Io mi leverò, e me n'andrò a mio padre, e gli dirò, Padre, io ho peccato contr'al cielo, e davanti

a te: 19 E non son più degmo d'esser chiamato tuo figliuolo: fazumi come uno de' tuoi mercenari.

20 Egli adunque si levò, e venne a suo padre : ed essendo egli ancora lontano, suo padre lo vide, n'ebbe pietà : e corse, e gli si gittò al collo, e lo bació.

21 E'l figliuolo gli disse, Padre, io ho peccato contr'al cielo, e de vanti a te: e non son più degno d'esser chiamato tuo figliuolo.

22 Ma'l padre disse a suoi servitori, Portate quà la più bella vesta, e vestitelo, e mettetegli un'a

## EVANGELO DI S. LUCA, XV. XVI.

nello in dito, e delle scarpe ne' l piedi :

23 E menate fuori 'l vitello ingraesato, ed ammamatelo: e man-

giamo, e rallegriamci : 24 Perciochè questo mio figliuolo era morto, ed è tornato a vita: era

perduto, ed è stato ritrovato. E si misero a far gran festa.

25 Or il figliuol maggiore d'esso era a' campi: e, come egli se ne veniva, essendo presso della casa, udì 'l concento, e le danze.

26 E, chiamato uno de' servitori, domandò che si volesser dire quel-

le co 27 Ed egli gli disse, Il tuo fratello è venuto, e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato: percio-chè l'ha ricoverato sano, e salvo.

28 Ma egli s'adirò, e non volle entrare: laonde suo padre uscì, e

lo pregava d'entrare.
29 Ma egli, rispondendo, disse al padre, Ecco, già tanti anni io ti servo, e non ho giammai trapassato alcun tuo comandamento: e pur glammai tu non m' hai dato un capretto, per rallegrarmi co' miei amici:

30 Ma. quando questo tuo figliuol, c'ha mangiati i tuol beni con le meretrici, è venuto, tu gli hai ammazzato il vitello ingras-

sato.

31 Ed egli gli disse, Figliuol, tu sei sempre meco, ed ogni cosa

mia è tua.

32 Or conveniva far festa, e rallegrarsi: perciochè questo tuo fratello era morto, ed è tornato a vita: era perduto, ed è stato ritrovato.

CAP. XVI. O R egli disse ancora a suoi di-scepoli, V'era un'uomo ricco, ch' avea un fattore: ed esso fu accusato appo lui, come dissipando i suoi beni.

2 Ed egli lo chiamò, e gli disse, Che cosa è questo ch' io odo di te? rendi ragione del tuo governo: percioche tu non puoi più esser

mie fattore.

3 E'l fattore disse fra sè medesimo. Che farò? conciosiacosachè'i mio signore mi tolga il governo: io non posso sappare, e di mendi-car mi vergogno. 4 Io so ciò ch'io farò, aciochè,

quando io sarò rimosso dal governo, altri mi riceva in casa sua.

5 Chiamati adunque a uno a uno i debitori del suo signore, disse al primo, Quanto dei al mio signore? 6 Ed egli disse, Cento Bati d'olio. Ed egli gli disse, Prendi la tua scritta, e siedi, e scrivine presta-\*77

mente cinquanta.

7 Poi disse ad un' altro, E tu, quanto dei? Ed egli disse, Cento Cori di grano. Ed egli gli disse, Prendi la tua scritta, e scrivine ottanta.

8 E'l signore lodò l'ingiuste fattore, perciochè avea fatto avvedutamente: conclosiacosachè i figliuoli di questo secolo sieno più avveduti, nella lor generazione,

che i figliuoli della luce. 9 Io altresì vi dico, Fatevi degli amici, delle riccheme ingiuste: aciochè, quando verrete meno, vi ricevano ne' tabernacoli eterni.

10 Chi è leale nel poco, è anche leale nell'assai; e chi è ingiusto nel poco, è anche ingiusto nell' as-

11 Se dunque voi non siete stati leali nelle ricchesse ingiuste, chi vi fiderà le vere ?

I2 E, se non siete stati leah nell'altrui, chi vi dara il vostro!

13 Niun famiglio può servire due signori : perciochè, o ne odierà l'uno, ed amerà l'altro: overo, s'atterrà all' uno, e spresserà l'altro: voi non potete servire a Dio, ed a Mammona.

14 Or i Farisei, ch'erano avari. udivano anch' essi tutte queste

cose, e lo beffavano.

15 Ed egli disse loro, Voi siete que che giustificate voi stessi davanti agli uomini: ma Iddio conosce i

agn uomini: ma iddio conosce i vostri cuori: pericochè quel ch'è eccelso appo gli uomini è cosa abbominevole nel cospetto di Dio. 16 La legge, ed i profeti, sono stati infino a Giovanni: da quel tempo il regno di Dio è e vangeliszato, ed ognuno v'entra per forsa.

17 Or egli è più agevole che'l cielo, e la terra passino, che non che un sol punto della legge cag-

18 Chiunque manda via la sua moglie, e ne sposa una altra, commette adulterio: e chiunque sposa la donna mandata via dal marito commette adulterio.

19 Or v'era un' uomo ricco, il qual si vestiva di porpora, e di bisso: ed ogni giorno godeva spiendi-

damente.

20 V'era altresì un mendico, chiamato Lazaro, il quale giaceva alla porta d'esso, pieno d'ulcere :

21 E disiderava saziarsi delle miche che cadevano dalla tavoi del ricco: anzi ancora i cani venivano, e leccavano ie sue ulcere.

22 Or avvenne che'l mendico mo rì, e fu portato dagli angeli nel seno d'Abraham: e'i ricco morì anch' egli, e fu seppellito.

#### EVANGELO DI S. LUCA, XVI. XVII.

23 Ed. essendo ne' tormenti nell'inferno, also gli occhi, e vide da lungi Abraham, e Lazaro nel seno d'esso.

24 Ed egli, gridando, disse, Padre Abraham, abbi pieta di me, e manda Lazaro, aciochè intinga la punta gel dito nell'acqua, e mi rinfreschi la lingua: perciochè io eon tormentato in questa fiamma. 25 Ma Abraham disse, Figliuolo,

ricordati che tu hai ricevuti i tuoi beni in vita tua, e Lasaro altresì i mali: ma ora egli è consolato, e tu

sei tormentato.

26 Ed oltr's tutto ciò, fra noi, e vol è posta una gran voraggine, talchè coloro che vorrebbero di qui passare a voi non possono: pari-mente coloro che son di là non

passano a noi.

77 Ed egli disse, Ti prego adunque, o padre, che tu lo mandi in casa di mio padre:

28 Perciochè lo ho cinque fratelli:

aciochè testifichi loro: che talora anch' essi non vengano in questo luogo di tormento

29 Abraham gil disse, Hanno Moi-sè, ed i profeti: ascoltin quelli. 30 Ed egil disse, No, padre Abra-ham: ma, se alcun de morti va a lovo, si rayvedranno.

31 Ed egli gli disse, Se non ascol-tano Moisè, ed i profeti, non pur crederanno avvegnachè alcun de' morti risusciti.

#### CAP. XVII.

R egli disse a suoi discepoli, Egli è impossibile che non avvengano scandali: ma, guai a co-

lui per cui avvengono! 2 Meglio per lui sarebbe che una

macina da asino gli fosse appiccata al collo, e che fosse gittato nel mare, che di scandalezzare un di que-

sti piccoli.

3 Prendete guardia a vol. Or, se'l tuo fratello ha peccato contra te, riprendilo: e, se si pente, perdonagii.

4 E, benchè sette volte il dì pecchi contr'a te, se sette volte il di ritorna a te, dicendo, lo mi pen-

to, perdonagli. 5 Allora gli apostoli dissero al Si-

gnore, Accrescici la fede.
6 E'l Signore disse, Se voi aveste pur tanta fede quant' è un granel di senape, voi potreste dire a que-

disemape, voi potreste dire a que-sto moro, Diradicati, e piantati nel mare: ed esso v'ubbidirebba. 7 Or, chi è colui d'infra voi, il quale avendo un servo che ari, o che pasturi il bestàme, quando caso, tornando da campi, entra in \*78

oasa, subito gli dica, Passa quà,

mettiti a tavola?

8 Anzi, non gli dice egli, Apparecchiami da cena, e cigniti, e servimi, fin ch'io abbia mangiato, e bevuto: poi mangerai, e berrai tu? 9 Tiene egli in grazia da quel servo, ch'egli ha fatte le cose che gli

erano state comandate? lo nol

10 Così ancora voi, quando avrete fatte tutte le cose che vi son comandate, dite, Noi siamo servi disutili : conciosiacosachè abbiamo fatto ciò ch' eravamo obbligati di

Il Or avvenne che, andando in Gerusalemme, egli passava per messo la Samaria, e la Galilea; 12 E, come egli entrava in un certo castello, dicci uomini leb-

brosi gli vennero incontro, i quali si fermarono da lungi :

13 E levarono la voce: dicendo. Maestro Gesù, abbi pietà di noi 14 Ed egli, vedutigii, disse loro, Andate mostratevi a sacerdoti. Ed

avvenne che, come essi andavano. furono mondati. 15 Ed un di loro, veggendo ch'e-

ra guarito, ritornò, glorificando Iddio ad alta voce: 16 E si gittò sopra la sua faccia a piedi di Gesù, ringraziandolo. Or colui era Samaritano.

17 E Gesù prese a dire, I dieci non sono eglino stati nettati! e

dove sono i nove? 18 E' non se n'è trovato alcuno,

che sia ritornato per dar gloria a Dio, se non questo straniere. 19 E disse a colui, Levati, e vat-

tene: la tua fede t'ha salvato 20 Or, essendo domandato da' Farisei, quando verrebbe il regno di Dio, rispose loro : e disse, Il regno di Dio non verrà in maniera che

si possa osservare : 21 E non si dirà, Eccolo quì, ed eccolo là: perciochè ecco, il regno

di Dio è dentro di voi.

22 Or egli disse ancora a suoi discepoli, I giorni verranno che voi disidererete vedere un de giorni del Figliuol dell' uomo, e non lo vedrete.

23 E vi si dirà, Eccolo quì: od Eccolo là: non v'andate, e non gii

seguitate.

24 Perciochè, quale è il lampo, il risplende da quale, lampeggiando, risplende da una parte disotto al cielo infino

all'altra: tale ancora sarà il Figliuol dell' uomo, nel suo giorno. 25 Ma conviene ch'egil prima sofferisca molte cose, e sia rigittato

da questa generazione.

26 E, come avvenne a' dì di Noè,

## EVANGELO DI S. LUCA, XVH. XVIH.

così ancora avverrà a'dì del Figliuol dell' uomo.

ì

1

4

.

¢

k

•

27 Gli uomini mangiavano, beveano, sposavano mogli, e si maritavano, infino al giorno che Noè entrò nell' Arca: e'l diluvio ven-

ne, e gli fece tutti perire. 28 Parimente ancora, come av-

venne a' di di Lot; la gente man-

giava, bevea, comperava, vende-va, piantava, ed edificava: 29 Ma, nel giorno che Lot uscì di

Sodoma, plovve dal cielo fuoco, e solfo, e gli fece tutti perire. 30 Tai sarà il giorno, nel quale il

Figliuol dell' uomo apparirà. 31 In quel giorno, colui che sarà

opra'l tetto della casa, ed avrd le sue masserizie dentro la casa. non iscenda per toglierle: e parimente chi sard nella campagna

non torni addietro. 32 Ricordatevi della moglie di Lot.

33 Chiunque avrà cercato di salvar la vita sua la perderà : ma chi l'avrà perduta fara ch' ella viverà. 34 Io vi dico che in quella notte due saranno in un letto : l'uno sara

preso, e l'altro lasciato. 35 Due donne macineranno insieme: l'una sarà presa, e l'altra la-

sciata. 36 Due saranno nella campagna: l'uno sara preso, e l'altro la-

sciato. 37 Ed i discepoli, rispondendo, gli dissero, Dove, Signore? Ed egli disse loro, Dove sard il carname, quivi ancora s'accoglieranno l'aauile.

CAP. XVIII.

OR propose loro ancora una parabola, per mostrar che conviene del continuo orare, e non i-

stancarsi : 2 Dicendo, Vera un giudice in una città, il quale non temeva Id-

dio, e non avea rispetto ad al-cun'uomo.

3 Or in quella stessa città v' era una vedova, la qual venne a lui: dicendo. Fammi ragione del mio

avversario.

4 Ed egli, per un tempo, non volle farlo : ma pur poi appresso disse fra sè medesimo, Quantunque io non tema Iddio, e non abbia rispetto ad alcun' uomo:

5 Nondimeno, perciochè questa vedova mi da molestia, lo le farò ragione: chè talora non venga tante volte ch' alla fine mi maceri. 6 E'l Signore disse, Ascoltate ciò che dice il giudice iniquo.

7 Ed Iddio non vendicherà egli i suoi eletti, i quali giorno, e notte gridano a lui: benchè sia lento ad gridano adirarsi per loro. #79

8 Certo, io vi dico, che tosto gli vendicherà. Ma, quando l Figiluol dell' uomo verra, trovera egil pur la fede in terra?

9 Disse ancora questa parabola a certi, che si confidavano in loro stessi d'esser giusti, e aprezzavano ali altri.

10 Due uomini salirono al tempio, per orare : l'uno era Fariseo, e l'al-

tro publicano. 11 Il Farisco, stando in piè, orava in disparte, in questa maniera, O Dio, io ti ringrazio ch'io non son come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri: nè anche come quel publicano.

12 lo digiuno due volte la setti-

mana, io pago la decima di tutto ciò ch'io posseggo. 13 Ma'l publicano stando da lun-gi, non ardiva pur d'alsar gli occhi al cielo: anzi si batteva il petto: dicendo, O Dio, si placato inverso me peccatore.

14 lo vi dico, che costui ritornò in casa sua giustificato, più tosto che quell' altro : perciochè chiunque s'innalza sarà abbassato, e chi

s'abbassa sarà innalzato.

15 Or gli furono presentati ancora de' piccoli fanciulli, aciochè gli toccasse: ed i discepoli, veduto ciò, sgridavano coloro che gli presentavano.

16 Ma Gesù, chiamati a sè i fan-ciulli, disse, Lasciate i piccoli fanciulli venire a me, e non gli divietate: perciochè di tali è il regno di Dio.

17 Io vi dico in verità, che chi non avrà ricevuto il regno di Dio come piccol fanciullo, non entrerà in

18 Ed un certo de principali lo do-mando : dicendo, Maestro buono, facendo che, erederò la vita eterna 19 E Gesù gii disse, Perchè mi chiami buono? niuno e buono, se

non un solo, cioc, Iddio. 20 Tu sai i comandamenti, Non commettere adulterio, Non uccidere, Non furare, Non dir falsa testimonianza, Onora tuo padre, e tua madre.

21 E colui disse, Tutte queste cose ho osservate fin dalla mia giova-

22 E Gesù, udito questo, gli disse, Una cosa ti manca ancora: yendi tutto ciò che tu hai, e distribuisci a'poveri, ed avrai un tesoro nel c

lo: poi vieni, e seguitami. 23 Ma egli, udite queste cose, fu grandemente attristato : per ché era molto ricco.

24 E Gesù, veduto ch' egli s'era tristato, disse, O quanto mala

#### EVANGELO DI S. LUCA, XVIII. XIX.

volmente coloro c' hanno delle ricchesse entreranno nel regno di Dio! 25 Perciochè, egil è più agevole

ch'un camello entri per la cruna d'un'ago, che non che un ricco en-

tri nel regno di Dio. 26 E coloro che l'udirono dissero, Chi adunque può esser salvato?
27 Ed egli disse, Le cose impos appo iddio.

28 E Pietro disse, Ecco, noi ab-

biam lasciato ogni cosa, e t'abbiamo

guitato. 29 Ed egli disse loro, Io vi dico in verità, che non v'è alcuno, ch'abbia lasciato casa, o padre, o madre, o fratelli, o moglie, o figliuoli, per lo regno di Dio:

30 il qual non ne riceva molti co-

tanti in questo tempo, e nel secolo

a venire la vita eterna. 31 Poi, presi seco i dodici, disse lo-

ro, Ecco, noi sagliamo in Gerusalemme, e tutte le cose scritte da' profeti intorno al Figliuol dell'uomo saranno adempiute. 32 Perciochè egli sarà dato in man

de' Gentili, e sarà schernito, ed oltraggiato : e gli sarà sputato nel

volto.

33 Ed essi, dopo averlo flagellato, l'uccideranno : ma egli risuscitera

al terzo giorno.

34 Ed essi non compresero nulla di queste cose: anzi questo ragionamento era loro occulto, e non intendevano le cose ch' erano lor dette.

35 Or, come egli s'avvicinava a Ierico, un certo cleco sedeva presso della via, mendicando;

36 Ed, udita la moltitudine che passava, domandò che cosa ciò fosse. 37 E gli fu fatto assapere che Gesù

37 E gli fu fatto assapere cue ucon il Nazareo passava.
38 Ed egil gridò: dicendo, Gesù, Figliuol di David, abbl pieta di me.
39 E coloro ch' andavano avanti lo agridavano, aciochè tacesse: ma egli vie più gridava, Figliuol di David, abbl pietà di me.
40 E Gesù, fermatosi, comandò

40 E Gesù, fermatosi, comandò he gli fosse menato. E, come fu che gli fosse menato. presso di lui, lo domandò:

41 Dicendo, Che vuoi ch'io ti fac-cia? Ed egli disse, Signore, ch'io ricoveri la vista.

42 E Gesù g'i disse, Ricovera la

vista: la tua fede t'ha salvato. 43 Ed egli in quello stante ricove-rò la vista, e lo seguitava, glorifi-cando Iddio. E tutto I popolo, ve-

duto ciò, diede lode a Dio.

CAP. XIX. GESU` essendo entrato in Ie-L rico, passava per la città.

2 Ed ecco un'uomo, detto per no-me Zaccheo, il quale era il capo

le publicani, ed era ricco; 3 E cercava di vedere Gesù, per saper chi egli era; ma non poteva per la moltitudine : perciochè egli

era piccolo di statura

4 E corse innanzi, e sall soora un sicomoro, per vederio: perciochè egli avea da passar per quella viz.

o E, come Gesù fu giunto a quel luogo, alzò gli occhi, e lo vide, e gli disse, Zaccheo, scendi giù pre-stamente : perciochè oggi ho ad al-

bergare in casa tua.
6 Ed egli scese prestamente, e lo

ricevette con allegrezza. 7 E tutti, veduto ciò, momorava-

no : dicendo, Egli è andato ad albergare in casa d'un'uomo peccatore 8 E Zaccheo, presentatosi al Si-gnore, gli disse, Signore, io dono la metà di tutti i miel beni a poveni e, se ho frodato alcuno, io gliene fo la restituzione a quattro doppi.

9 E Gesù gli disse, Oggi è avve-

nuta salute a questa casa: conciosiacosachè anche costui sia figliuoi d' Abraham.

10 Perciochè il Figliuol dell'uomo è venuto per cercare, e per sal-

vare ciò ch' era perito. 11 Or ascoltando essi queste cose, Gesù soggiunse, e disse una para-bola: perciochè egli era vicin di Gerusalemme, ed essi stimavano che l regno di Dio apparirebbe su-

bito in quello stante.

12 Disse adunque, Un' uomo nobile andò in paese lontano, per prender la possession d'un regno,

e poi tornare.

13 E, chiamati a sè dieci suoi servitori, diede loro dleci Mine, e disse loro, Trafficate, fin ch'io vengs. 14 Or i suoi cittadini l'odiavano, e gli mandarono dietro una amba-sciata: dicendo, Noi non vogliamo che costui regni sopra noi.

15 Ed avvenne che, quando egli fu ritornato, dopo aver presa la pos-session del regno, comandò che gli fosser chiamati que' servitori, a' quali avea dati i danari, aciochè sapesse quanto ciascuno avea guadagnato trafficando.

16 E'l primo si presentò: dicen-do, Signore, la tua Mina n' ha gua-

dagnate altre dieci.

17 Ed egli gli disse, Bene sta, buon servitore: perclochè tu sei stato leale in cosa minima, abbi podestà sopra dieci città.

18 Poi venne il secondo: dicendo.

Signore, la tua Mina, ne ha guada-gnate cinque.

19 Ed egli disse ancora a costui, E tu sij sopra cinque città.

## EVANGELO DI S. LUCA, XIX, XX.

20 Pot ne venne un'altro, che | pace in cielo, e gioria ne luoghi al-disse, Signore, ecco la tua Mina, la quale lo ho tenuta riposta in un | 3º Ed gicani de Farisci d'Infra la

sciugatoio: 21 Perclochè io ho avuto tema di te, perchè tu sei uomo aspro, e togli ciò che non hai messo, e mieti

ciò che non hai seminato 22 E'l suo signore gli disse, Io ti giudicherò per la tua propia bocca. malvagio servitore: tu sapevi ch'io sono uomo aspro, che tolgo ciò che

non ho messo, e mieto ció che non ho seminato :

-4

'n

zε

įŧ

'n.

s

5

: 1

Ę.

25

×

.

o

.13

,

į. í

5

į

2

1

23 Perchè dunque non desti i miel danari a' banchieri, ed io, al mio ri-

torno, gli avrei riscossi con frutto ? 24 Allora egli disse a coloro ch' erano ivi presenti, Toglietegli la Mina, e datela a colui c'ha le dieci Mine.

25 (Ed essi gli dissero, Signore, e-gli ha dieci Mine.)

26 Perciochè io vi dico, che a chiunque ha sarà dato: ma, chi non ha, eziandio quel ch' egli ha gli sarà tolto.

27 Oltr'a ciò, menate qua que miei nemici, che non hanno voluto ch'io regnassi sopra loro, e scannategli in mia presenza.

28 Or, avendo dette queste cose, egli andava innanzi, salendo in Ge-

rusalemme.

29 E, come egli fu vicin di Betfage, e di Betania, presso al monte, detto degli Ulivi, mandò due de

suoi discepoli :

30 Dicendo, Andate nel castello, che è quì di rincontro; nel quale essendo entrati, troverete un puledro d'asino legato, sopra il quale niun uomo giammai montò: scioglietelo, e menatelomi.

31 E, se alcuno vi domanda per chè voi lo sciogliete, ditegli così, Perciochè 'l Signore n'ha bisognò. 32 E coloro ch'erano mandati andarono, e trovarono come egli aves

lor detto.

33 E, come essi scioglievano il puledro, i padroni d'esso dissero loro, Perchè sciogliete voi quel puledro? 34 Ed essi dissero, Il Signore n'ha

bisogno. 35 E lo menarono a Gesù : e gittarono le lor veste sopra 'l puledro, e vi fecero montar Gesù sopra.

36 E, mentre egli caminava, stendevano le lor veste nella via.

37 E, come egli già era presso del-la scesa del monte degli Ulivi, tut-ta la moltitudine de discepoli con allegrezza prese a lodare Iddio con gran voce, per tutte le potenti ope-razioni, ch' aveano vedute :

38 Dicendo, Benedetto sia il Re, che viene nel nome del Signore:

moltitudine gli dissero, Maestro,

sgrida i tuoi discennii.

40 Ed egit, rispondendo, disse lore, to vi dico che, se costoro si tacciono, le pletre grideramon.

41 E, come egli fu presso della città, veggendola, planse sopra lei: 42 Dicende, Oh, se tu ancora, atmeno in questo giorno, avessi riconuscinte le cose appartenenti alla tua pace! ma ora, elle son miscoste dagli rechi tuol.

43 Perciochè ti sopraggiugneranno giorni, ne quali i tuoi nemici il faranno degli argini attorno, o

ti circonderanno, e t'assedieranno d' ogni intorno.

44 Ed atterreranno te, ed i tuoi figituoli dentro di tere non lascerstato in te pietra sopra pietra : percioche tu non hai riconosciuto il tempo della tua visitazione,

45 Poi, entrato nel templo, prese a cacciarne coloro che vendevano. e che comperavano in esso:

46 Dicendo Ioro, Egil e scritto, La casa mia è casa d'orazione : ma vol n' avete fatto una splionca di la-

47 Ed ogni glorno egli insegnava nel templo. Ed i principali sacer-doti, e gli scrini, ed i capi del popoto cercavano di fario morire.

4ff E non trovavano che cosa potesserfare: percioche tutto'l popo-lo pendeva dalla sua bocca ascoltaudoto.

CAP. XX.

E li avvenne un di que giorni, che, mentre egli insegnava il popolo nel tempio, ed evangelizzava, i principali sacerdoti, e gli serlid, con gli anziant, sopraggiun-

2 E gli dissero, Dicei di quale autorita tu fai cobeste cose ; o, chi è colui che t'ha data cotesta autorità. 3 Ed egli, rispondendo, disse loro, Anch'io vi domandero una cosa: e voi ditelami.

4 Il Buttesimo di Giovenni era egli dal cielo, o dagli uomini:

5 Ed essi ragionavano fra loro: dicendo, Se diciarno ch' era dal cielo, egli ci dira, Perchè dunque non

gli credeste i 6 Se altresi diciamo ch'era dagli uomini, tutto'l popolo el lapidera : perciochè egli è persuaso che Gio-

vanul era proteta. 7 Risposero adunque che non en-

pevano onde egli fusse. B E Gesu disse toro, la ancora ne vi dirò di quale autorita io fo qu stu cose.

\*81

#### EVANGELO DI S. LUCA, XX.

9 Poi prese a dire al popolo questa parabola, Un'uomo pianto una vigna, e l'allogo a certi lavoratori. e e n'andò in viaggio, e dimorò fuo-

ri lungo tempo.

10 E nella stagione mandò un servitore a que la voratori, aciochè gli dessero del frutto della vigna : ma i lavoratori, battutolo, lo rimandarono voto.

ll Ed egli dinuovo vi mandò un'altro servitore: ma essi, battuto ancora lui, e vituperatolo, lo ri-

nandarono voto. 19 Ed egli ne mandò ancora un terro : ma essi, ferito ancora costul. le cacciarone.

13 E'l signor della vigna disse, Che farò? io vi manderò il mio diletto figliuolo: forse, quando lo vedranno, gli porteranno rispetto. 14 Ma i lavoratori, vedutolo, ra-

gionarono fra loro: dicendo. Costul è l'erede : venite, uccidiamlo : sciochè l'eredità divenga nostra. 15 E, cacciatolo fuor della vigna,

l'uccisero. Che fara loro adunque il signor della vigna?

16 Egli verrà, e distruggerà que' lavoratori, e darà la vigna ad altri. Ma essi, udito ciò, dissero, Così non sia

17 Ed egli, riguardatigli in faccia, disse, Che cosa adunque è questo ch' è scritto, La pietra che gli edi-ficatori hanno riprovata è divenuta il capo del cantone?
18 Chiunque caderà sopra quella

pletra sarà fiaccato, ed ella triterà

colui sopra cui ella caderà. 19 Ed i principali sacerdoti, e gli scribi, cercavano in quella stessa ora di mettergli le mani addosso : perciochè riconobbero ch'egli avea detta quella parabola contr'a loro : ma temettero il popolo.

20 E, spiandolo, gli mandarono degl' insidiatori, che simulassero d'esser giusti, per soprapprenderlo in parole : per darlo in man della algnoria, ed alla podestà del gover-

21 E quelli gli fecero una domanda: dicendo, Maestro, noi sappiamo che tu parli, ed insegni dirit-amente: e che non hai riguardo illa qualità delle persone, ma in-egni la via di Dio in verità. 22 Ecci egli lecito di pagare il tri-

uto a Cesare, o no?

23 Ed egli, avvedutosi della loro estuzia, disse loro, Perchè mi tenate ?

24 Mostratemi un denaro : di cui porta egli la figura, e la soprascrit-ta? Ed essi, rispondendo, dissero, Di Cesare. 25 Ed egli disse loro, Rendete a-

dunque a Cesare le cose di Cesare. ed a Dio le cose di Dio.

26 E non lo poterono sopraparendere in parole davanti al popolo: e, maravigliatisi della sua risposta, ai tacquero.

27 Or alcuni de Sadducci, i quali contendono non esservi risurresione, accostatisi, lo domandarone:

28 Dicendo, Maestro, Moisè ci ha scritto, che, se'i fratello d'alcuno muore avendo moglie, e muore enza figliuoli, il suo fratello prenda la moglie, e susciti progenie al suo fratello.

29 Or vi furono sette fratelli : e l primo, press moglie, morì senza

figliuoli. 30 E l secondo prese quella moglie, e morì anch'egli senza figliuoli. 31 Poi'l terzo la prese: e simigliantemente tutti, esette: e morirono senza aver lasciati figliuoli. 32 Or, dono tutti, morì anche la

donna. 33 Nella risurrezione adunque, di cui di loro sarà ella moglie i con-

ciosiacosachè tutti e sette l'abbiano

avuta per moglie. 34 E Gesù, rispondendo, disse loro, I figliuoli di questo secolo spe-

sano, e son maritati : 35 Ma coloro che saranno reputati degni d' ottener quel secolo, e la risurrezion de morti, non ispo-

sano, e non son maritati. 36 Perciochè ancora non possono plù morire: conciosiscosachè sieno pari agli angeli: e son figliuoli di Dio, essendo figliuoli della risur-

rezione. 37 Or che i morti risuscitino, Moi-3/ Or che i mora risuscituino, man-sè stesso lo dichiarò presso al pru-no, quando egli nomina il Signore l' Iddio d' Abraham, e l' Iddio d' I-ssac, e l' Iddio di Iscob. 38 Or egli non è Dio de morti, anzi de' viventi : conclosiscosachè

tutti vivano a lui.

39 Ed alcuni degli scribi gli fecer motto, e dissero, Maestro, bene hai

detto. 40 E non ardirono più fargli al-

cuna domanda.

41 Ed egli disse loro, Come dicono che'l Cristo sia figliuolo di David? 42 E pur David istesso, nel Libro de' Salmi dice, Il Signore ha detto al mio Signore, Siedi alla mia destra: 43 Fin ch'io abbia posti i tuoi ne-mici per iscannello de'tuoi piedi. 44 David adunque lo chiama Signore. E, come è egli suo figliuolo?

45 Or, mentre tutto 'l popolo eta-

va ascoltando, egli disse a suoi discepoli: 46 Guardatevi dagli scribi, i quali

volentieri passeggiano in veste

lunghe, ed amano le salutazioni i nelle piazze, ed i primi seggi nelle raunanze, ed i primi luoghi ne' conviti:

47 I quali divorano le case delle vedove, eziandio sotto spezie di far lunghe orazioni: essi ne riceveranno maggior condannazione.

#### CAP. XXI.

) R Gesu, riguardando, vide ricchi che gittavano i lor doni nella cassa dell'offerte.

2 Vide ancora una vedova poveretta, la qual vi gittava due piccioli :

3 E disse, Io vi dico in verità, che questa povera vedova ha gittato

più di tutti gli altri: 4 Percioche tutti costoro hanno gittato nell'offerte di Dio di ciò che soprabbonda loro: ma costei v'ha gittato della sua inopia, tutta la sostanza ch'ella avea.

5 Poi appresso, dicendo alcuni del tempio, ch'esso era adorno di belle pietre, e d'offerte ; egli disse, 6 Quant'è a queste cose che voi

riguardate, verranno i giorni, che non sara lasciata pletra sopra pietra che non sia diroccata. 7 Ed essi lo domandarono: dicen-

do, Maestro, quando avverranno dunque queste cose ? e qual *sarà* il segno del tempo, nel qual queste cese deono avvenire?

8 Ed egli disse, Guardate che non siate soddotti: perciochè molti ver-ranno sotto 'l mio nome: dicendo, Io son desso: ed, Il tempo è giunto. Non andate adunque dietro a loro.

9 Or, quando udirete guerre, e turbamenti, non siate spaventati: perciochè conviene che queste cose avvengano prima: ma non però subito appresso sard la fine. 10 Allora disse loro, Una gente si

leverà contr'all' altra gente, ed un regno contr' all' altro.

II Ed in ogni luogo vi saranno

6

gran tremoti, e fami, e pestilenze: vi saranno eziandio de' prodigi spaventevoli, e de gran segni dal cielo.

12 Ma, avanti tutte queste cose, metteranno le mani sopra voi, e vi perseguiranno, dandovi in man delle raunanze, e mettendovi in prigione ; traendovi alli re, ed a' rettori, per lo mio nom

13 Ma ciò vi riuscirà in testimo-

14 Mettetevi adunque in cuore di non premeditar come risponderete a vostra difesa:

15 Perciochè io vi darò bocca, e sapienza, alla quale non potranno \* 83

contradire, nè contrastare tutti f vostri avversari

16 Or voi sarete traditi, eziandio da padri, e da madri, e da fratelli, e da parenti, e da amici: e ne faran morir di voi.

17 E sarete odiati da tutti per lo mio nome.

18 Ma pure un capello del vostro capo non perirà.

19 Possedete l'anime vostre nella vostra pazienza.

20 Or, quando vedrete Gerusalemme circondata d'eserciti, sapsiate ch'allora la sua distruzione è vicina.

21 Allora coloro che saranno nella Giudea fuggano a' monti : e coloro che saranno dentro d'essa dipartansi : e coloro che saranno su per li campi non entrino in essa.

22 Perciochè que giorni saranno giorni di vendetta aciochè tutte le cose che sono scritte sieno adempiute.

23 Or, guai alle gravide, ed a quelle che latteranno a que' dì! perciochè vi sarà gran distretta nel paese, ed ira sopra questo popolo. 24 E caderanno per lo taglio del-

la spada, e saranno menati in cattività fra tutte le genti : e Gerusalemme sarà calpestata da' Genti'i, finchè i tempi de' Gentili sieno

computi.
25 Poi appresso, vi saranno se stelle: ed in terra, angoscia delle genti con ismarrimento: rimbom

bando il mare, e 'l fiotto. 26 Gli nomini spasimando di paura, e d'aspettazion delle cose che sopraggiugneranno al mondo: per-cioche le potenze de cieli saranno acrollate.

27 Ed allora vedranno il Figliuo! dell'uomo venire in una nuvola, con potenza, e gran gloria.

26 Or, quando queste cose cominceranno ad avvenire, riguardate ad alto, ed alzate le vostre teste: percioché la vostra redenzione è vicina.

29 E disse loro una similitudine: Riguardate il fico, e tutti gli alhert.

30 Quando già hanno germogliato, voi, veggendolo, riconoscete da voi stessi che gia la state è vicina. 31 Così ancora voi, quando vedrete avvenir queste cose, sappiate che'l regno di Dio è vicino.

32 Io vi dico in verità, che quest'età non passerà, finchè tutte queste cose non sieno avvenute, 33 Il cielo, e la terra passeranno :

ma le mie parole non passeranno: 34 Or guardatevi, che talora i vo

## EVANGELO DI S. LUCA, XXI, XXII.

stri cuori non sieno aggravati d'ingordigia, nè d'ebbrezza, nè delle sollecitudini di questa vita : e che quel giorno di subito improvviso non vi sopravvenga. 36 Perciochè, a guisa di Isccio

egli sopraggiugnerà a tutti coloro ch'abitano sopra la faccia di tutta

la terra.

36 Vegghiate adunque, orando in ogni tempo, aciochè siate reputati degni di scampar tutte le cose che deono avvenire: e di comparire davanti al Figliuol dell' uomo.

37 Or di giorno egli insegnava nel tempio: e le notti, uscito fuo-

per udirlo.

ri, dimorava in sul monte, detto degli Ulivi. 38 E tutto 'l popolo la mattina a buon' ora veniva a lui, nel tempio,

#### CAP. XXII.

R la festa degli azzimi, detta la Pasqua, s'avvicinava. 2 Ed i principali sacerdoti, e gli scribi, cercavano come lo farebber morire : perciochè temevano il po-

3 Or Satana entrò in Giuda, detto per soprannome Iscariot, il quale era del numero de' dodici.

4 Ed egli andò, e ragionò co' principali sacerdoti, e co' capitani, come egli lo metterebbe loro nelle

mani. 5 Ed essi se ne rallegrarono, e patteggiarono con lui di dargli da-

6 Ed egli promise di darglielo nelle mani : e cercava opportunità di

farlo senza tumulto. 7 Or venne il giorno degli azzimi, nel qual conveniva sacrificar la

esù mandò Pietro, e Giovanni: dicendo, Andate, apparecchiateci la pasqua, aciochè la man-

9 Ed essi gli dissero, Ove vuoi

che l'apparecchiamo.

10 Ed egli disse loro, Ecco, quando sarete entrati nella città, voi scontrerete un'uomo, portando un testo pien d'acqua: seguitatelo nella casa ove egil entrera.

11 E dite al padron della casa, Il Maestro ti manda a dire, Ove è la stanza, nella quale lo mangerò la pasqua co' miei discepoli?

12 Ed esso vi mostrerà una gran sala acconcia: quivi apparecchiate

la pasqua.

13 Essi dunque, andati, trovaron come ei avea lor detto, ed apparec-

chiaron la pasqua. 14 E, quando l'ora fu venuta,

egli si mise a tavola, co' dodici

apostoli.

15 Ed egli disse loro, Io ho grandemente disiderato di mangiar questa pasqua con voi, innanzi ch' io soffera.

16 Perciochè lo vi dico ch' io non

ne mangerò più, finchè tutto sia compiuto nel regno di Dio.

17 Ed, avendo preso il calice, rendè grasie: e disse, Prendete questo calice, e distribuitelo tra vol.

18 Perciochè, io vi dico ch'io non berrò più del frutto della vigna, finchè l regno di Dio sia venuto.

19 Poi avendo preso I pane, rende grasie: e lo ruppe, e lo diede loro: dicendo, Quest'è il mio cor-po, il quale è dato per voi: fate questo in rammemorazion di me. 20 Parimente ancora, dopo aver cenato, diede loro il calice: dicendo, Questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, il quale è sparso per voi

21 Nel rimanente, ecco, la mano di colui che mi tradisce è meco

a tavola

22 E'l Figliuol dell'uomo certo se ne va, secondo ch'è determinato: ma, guai a quell'uomo per cui egli è tradito! 23 Edessi cominciarono a doman-

darsi gli uni gli altri, chi fosse pur quel di loro che farebbe ciò.

24 Or nacque ancora fra loro una contesa, chi di loro paresse che

fosse il maggiore. 25 Ma egil disse loro, Li re delle genti le signoreggiano, e coloro c'hanno podestà sopra esse son chiamati benefattori.

26 Ma non già così voi: anzi, il maggiore fra voi sia come il minore, e quel che regge come quel

che ministra. 27 Perciochè, quale è il maggiore, colui ch'è a tavola, o pur colui che serve? non è egli ch'è a tavola? or io sono in mezzo di voi come colui che serve.

28 Or voi siete quelli che siete perseverati meco nelle mie tenta-

29 Ed io altresì vi dispongo il regno, siccome il Padre mio me l'ha disposto :

30 Aciochè voi mangiate, e beviate, alla mia tavola, nel mio remo : e sediate sopra de' troni, giugno: e sequate sopra dicando le dodici tribù d' Iarael.

31 Il Signore disse ancora, Simon, Simon, ecco, Satana ha richiesto di vagliarvi, come si vaglia il grano

32 Ma io ho pregato per te, aciochè la tua fede non venga meno:

### EVANGELO DI S. LUCA, XXII.

e tu, quando un giorno sarai conevrtito, conferma i tuoi fratelli.

33 Ma egli gli disse, Signore. io son presto d'andar teco, ed in pri-

gione, ed alla morte.

5

5

\*

ť

4

٠

1

E

ď

3

n

3

. :

rf

14

5

÷

ß

6

ı

34 Ma Gesù disse, Pietro, io ti dico che'l gallo non cantera oggi. prima che tu non abbi negato tre

volte di conoscermi. 35 Poi disse loro, Quando io v'ho mandati senza borsa, e senza tasca, e senza scarpe, avete voi avu-to mancamento di cosa alcuna?

Ed essi dissero. Di niuna.

36 Disse loro adunque: Ma ora, chi ha una borsa tolgala: parimente ancora una tasca : e chi non

ne ha venda la sua vesta, e comperi una spada.

37 Perciochè, io vi dico che con-viene che eziandio questo ch'è scritto sia adempiuto in me: Ed egli è stato annoverato fra i malfattori. Perciochè le cose, che sono scritte di me, hanno il lor compimento.

38 Ed essi dissero, Signore, ecco quì due spade. Ed egli disse loro,

finsta.

39 Poi, essendo uscito andò, secondo la sus usanza, al monte degli Ulivi: ed i suoi discepoli lo seguitavano anch'essi.

40 E giunto al luogo, disse loro, Orate, che non entriate in tenta-

41 Allora egli fu divelto da loro. quasi per una gittata di pietra : e, postosi inginocchioni, orava: 42 Dicendo, Padre, oh volessi tu

trasportar da me questo calice! ma pure, non la mia volontà, ma la tua sia fatta.

43 Ed un' angelo gli apparve dal

- cielo, confortandolo.

  44 Ed egli, essendo in agonía, orava vie più intentamente: e'l suo sudore divenne simile a grumoli di sangue, che cadevano in terra.
- 45 Poi, levatosi dall' orazione, venne a' suoi discepoli, e trovò che dormivano di tristizia ;

46 E disse loro, Perchè dormite? levatevi, ed orate, che non entriate in tentazione.

47 Or, mentre egli parlava ancora, ecco una turba : e colui che si chiamava Giuda, uno de' dodici, andava davanti a loro, e s'accosta a Gesù per baciarlo: perciochè egli avea lor dato questo segno, Colui ch' io bacerò è desso.

48 E Gesù gli disse, Giuda, tradisci tu il Figliuol dell' uomo con

un bacio?

49 E coloro ch'erano della compagnia di Gesù, veggendo che cosa \* 85 era per avvenire, dissero, Signore, percuoteremo noi con la spada?

50 Ed un certo di loro percosse il servitore del sommo sacerdote, e gli spiccò l'orecchio destro. 51 Ma Gesù fece lor motto, e

disse, Lasciate, non più: e, toc-cato l'orecchio di colui, lo guari.

52 E Gesù disse a principali sacerdoti, ed a' capi del tempio, ed agli anziani, ch' erano venuti contr' a lui, Voi siete usciti contr' a me con ispade, e con aste, come contr'ad un ladrone.

53 Mentre lo era con voi tuttodì nel templo, voi non metteste mai le mani sopra me: ma quest' è l'ora vostra, e la podestà delle te-

nebre.

54 Ed essi lo presero, e lo menarono, e lo condussero dentro alla casa del sommo sacerdote: e Pietro lo seguitava da lungi.

55 Ed avendo essi acceso del fuoco in mezzo della corte, ed essendosi posti a sedere insieme, Pietro si sedette nel mezzo di loro.

56 Or una certa fanticella, vedutolo seder presso del fuoco, e guardatolo fiso, disse, Anche costul era

con lui. 57 Ma egli lo rinegò: dicendo.

Donna, lo nol conosco.

58 E, poco appresso, un' altro, vedutolo, gli disse, Anche tu sei di quelli. Ma Pietro disse, O uomo, non sono

59 Ed, infraposto lo spazio quasi d'un' ora, un certo altro affermava lo stesso: dicendo, In verità, anche costui era con lui: per-

ciochè egli è Galileo. 60 Ma Pietro disse, O uomo, io non so quel che tu ti dicl. E subito, parlando egli ancora, il gallo

canto

61 E 'l Signore, rivoltosi, riguardò Pietro. E Pietro si rammentò la parola del Signore, come egli gli avea detto, Avanti che'i gallo canti, tu mi rinegheral tre volte. 62 E Pietro se n'uscì, e pianse

amaramente. 63 E coloro che tenevano Gesù

lo schernivano, percuotendolo. 64 E, velatigli gli occhi, lo per-cuotevano in sulla faccia: e lo domandavano: dicendo, Indovina

chi è colui che t'ha percosso. 65 Molte altre cose ancora dicevano contr' a lui, bestemmiando. 66 Poi, come fu glorno, gli anziani del popolo, i principali sacerdoti, e gli scribi, si raunarono, e

lo menarono nel lor concistoro: 67 E gli dissero, Sei tu il Cristo dilloci. Ed egli disse loro, Bench io vel dica, voi nol crederete.

## EVANGELO DI S. LUCA. XXII. XXIII.

on it we altrest to of fo qualche domanda, voi non mi risponderete,

e non mi lascerete andare. 69 Da ora innanzi 'l Figliuol dell'uomo sedera alla destra della

potenza di Dio.

70 E tutti dissero, Sei tu adunque il Figliuol di Dio. Ed egli disse loro, Voi lo dite: perciochè io lo sono.

71 Ed essi dissero, Ch'abbiam più ogno di testimonianza? concio-

achè noi stessi l'abbiamo udito dalla sua propia bocca.

#### CAP. XXIII.

LLORA tutta la moltitudine di loro si levò, e lo menò a Pileto.

2 E cominciarono ad accusarlo: dicendo, Noi abbiamo trovato costni sovvertendo la nazione, e divietando di dare i tributi a Cesare: dicendo aè essere il Cristo, il Re.

3 E Pilato lo domandò: dicendo, Sei tu il Re de Giudel! Ed egli, rispondendogli, disse, Tu 'l dici. 4 E Pilato disse a principali sa-

cerdoti, ed alle turbe, lo non trovo maleficio alcuno in quest' uomo. 5 Ma essi facevano forza: dicen-

do, Egil commove il popolo, in-segnando per tutta la Giudea, avendo cominciato da Galilea fin

quà. 6 Allora Pilato, avendo udito nominar Galilea, domando se quel-l'uomo era Galileo.

7 E, risaputo ch' egli era della giurisdizion d'Erode, lo rimandò ad Erode, il quale era anch' egli in

Gerusalemme a que' dì. 8 Ed Erode, veduto Gesù, se ne rallegrò grandemente: perciochè da molto tempo disiderava di vederlo: perché avea udite molte cose di lui, e sperava veder fargli

qualche miracolo: 9 E lo domandò per molti ragio-namenti: ma egli non gli rispose

nulla.

10 Ed i principali sacerdoti, e gli scribi, comparvero quivi, accusan-

dolo con grande sforzo. 11 Ma Erode co' suoi soldati, dopo averio sprezzato, e schernito, lo vestì d'una vesta bianca, e lo rimandò a Pilato.

12 Ed Erode, e Pilato divennero amici insieme in quel giorno: perciochè per l'addietro erano stati in inimicizia fra loro.

13 E Pilato, chiamati insieme i principali sacerdoti, ed i magi-

strati, e'l popolo: 14 Disse loro, Voi m'avete fatto comparir quest nomo davanti, cone se egli sviasse il popolo: ed ecco, avendolo io in presenza ventra esaminato, non bo trovato in lui alcun maleficio di quelli de' quali

15 Ma non pure Erode: concio-siacosachè io v'abbia mandati a lui: ed ecco, non gli è stato fatto nulla, onde egli sia giudicato deano di morte.

16 lo adunque lo gastigherò, e

poi lo liberero.

17 Or gil conveniva di necessità liberar loro uno, ogni di di festa. 18 E tutta la moltitudine gridò: dicendo, Togli costui, e liberaci Barabba.

19 Costui era stato incarcerazo ner una sedizione, fatta nella città.

con omicidio.

20 Perciò Pilato da capo pariò loro, disiderando liberar Gesil. 21 Ma essi gridavano in contra-

rio: dicendo, Crocifiggilo, crocifigglio.

22 Ed egli, la terra volta, disse loro, Ma pure, che male ha fatto

costui? lo non ho trovato in lui maleficio alcuno degno di morte. Io adunque lo gastigherò, e poi lo libererò.

23 Ma essi facevano instanza con gran grida, chiedendo che fosse crocifisso: e le lor grida, e quelle de principali sacerdoti, si rinfor-

24 E Pilato pronunziò che fosse fatto ciò che chiedevano.

25 E liberò loro colui ch'era incarcerato per sedizione, e per omicidio, il quale essi aveano chiesto: e rimise Gesù alla lor volontà.

26 E, come essi lo menavano, presero un certo Simon Cireneo. che veniva da' campi, e gli misero addosso la croce, per portaria distro a Gest.

27 Or una gran moltitudine di popolo, e di donne, lo seguitava, le quali ancora facevano cordogilo,

e lo lamentavano.

28 Ma Gesù, rivoltosi a loro, diss Figliuole di Gerusalemme, non pia-

gnete per me: ansi, plagnete per vol stesse, e per li vostri figliudi: 29 Percioche, ecco, i giorni vea-gono, ch' sitri dirà, Beate le ste-rili: e besti i corpi che non hanno partorito, e le mammelle che non

hanno lattato. 30 Allora prenderanno a dire a monti. Cadeteci addosso: ed a'col

li, Copriteci. 31 Perciochè, se fanno ques

cose al legno verde, che sarà egli fatto al secco?

32 Or due altri ancora, ch'eren malfattori, erano menati con lai. per esser fatti morire.

#### EVANGELO DI S. LUCA, XXIII. XXIV.

33 E, quando furono andati al luogo, detto del Teschio, crocifissero quivi lui, ed i malfattori, l'uno a destra, e l'altro a sinistra.

34 E Gesù diceva. Padre, perdona loro: perciochè non sanno quel che fanno. Poi, avendo fatte del-le parti de suoi vestimenti, tras-

sero le sorti.

35 E'l popolo stava quivi, riguardando: ed anche i rettori, insieme col popolo, lo beffavano: dicendo, Egli ha salvati gli altri, salvi sè atesso: se pur costul è il Cristo, l'Eletto di Dio.

36 Or i soldati ancora lo schernivano, accostandosi, e presentan-

dogli dell' aceto: 37 E dicendo, Se tu sei 'l Re de'

Giudei, salva te stesso. 38 Or v'era anche questo titolo, di

sopra al suo capo, scritto in lettere Greche, Romane, ed Ebraiche, COSTUI E'IL RE DE'GIUDEL 39 Or l'uno de' malfattori appic-cati lo ingiuriava: dicendo, Se tu

cat to ingularava: dicendo, se tu sed l'Cristo, salva te stesso, e noi. 40 Ma l'altro, rispondendo, lo sgridava: dicendo, Non hai tu ti-more, non pur di Dio; essendo

nel medesimo supplicio?

41 E noi di vero vi siamo giustamente: perciochè riceviamo la condegna pena de' nostri fatti: ma costul non ha commesso alcun misfatto.

42 Poi disse a Gesù, Signore, ricordati di me, quando sarai venuto

nel tuo regno.

43 E Gesu gli disse, lo ti dico in verità, ch'oggi tu saral meco in

paradiso. 4 Or era intorno delle sei ore, e

si fecero tenebre sopra tutta la terra, infino alle nove.

45 E'l sole scurò, e la cortina del

tempio si fendè per lo mezzo. 46 E Gesù, dopo aver gridato con

ran voce, disse, Padre, lo rimetto lo spirito mio nelle tue mani. detto questo, rende lo spirito.
47 E'i centurione, veduto

ch'era avvenuto, giorificò Iddio: dicendo, Veramente quest' uomo

era giusto.
48 E tutte le turbe, che s'erano raunate a questo spettacolo, vedute le cose ch'erano avvenute. se ne tornarono, battendosi 'l petto.

49 Or, tutti i suoi conoscenti, e le donne che l'aveano insieme se-guitato da Galilea, si fermarono da lontano, riguardando queste

50 Ed ecco un certo uomo, chiamato per nome losef, ch' era consigliere, uomo da bene, e diritto:

51 Il qual non avea acconsentito \*87

al consiglio, nè all'atto loro: ed era da Arimatea, città de' Giudei : ed aspettava anch' egli il regno di Dio:

52 Costui venne a Pilato, e chiese

il corpo di Gesù. 53 E. trattolo giù di croce, l'involse in un lenzuolo, e lo mise in un monumento tagliato in una roccia, nel quale niuno era stato ancora posto.

54 Or quel giorno era la prepara-zion della festa, e'l sabato sopra-

sta va

55 E le donne, le quali erano venute insieme da Galilea con Gesù. avendo seguitato Iosef, riguarda. rono il monumento, e come 'l corpo d'esso v'era posto-

56 Ed, essendosene tornate, apparecchiarono degli aromati, e degli oli odoriferi: e si riposarono il sabato, secondo'l comandamento.

#### CAP. XXIV.

E NEL primo giorno ucha severamana, la mattina molto per tempo, esse, e certe altre con loro, vennero al monumento, portando gli aromati ch'aveano preparati.

2 E trovarono la pietra rotolata

dal monumento.

3 Ed, entrate dentro, non trovarono il corpo del Signore Gesù. 4 E. mentre stavano perplesse di

ciò, ecco, due uomini sopraggiunsero loro, in vestimenti folgoranti 5 I quali, essendo esse impaurite. e chinando la faccia a terra, disser loro, Perchè cercate il vivente tra

i morti?

6 Egli non è quì, ma è risuscita to: ricordatevi come egli vi parlò,

mentre era ancora in Galliea:
7 Dicendo, che conveniva che'i
Figliuol dell' uomo fosse dato nelle mani degli uomini peccatori, e fos-se crocifisso, ed al terzo giorno ri-

suscitasse. 8 Ed esse si ricordarono delle pa-

role d'esso.

9 Ed essendosene tornate dal monumento, rapportarono tutte queste cose agli undici, ed a tutti gli altri.

10 Or quelle, che dissero queste cose agli apostoli, erano Maddalena, e Glovanna, e Maria, madre di lacobo; e l'altre ch'erano con loro.

11 Ma le lor parole parvero loro un vaneggiare: e non credettero

12 Ma pur Pietro, levatosi, corse al monumento: ed, avendo guar-dato dentro, non vide altro che le

#### EVANGELO DI S. LUCA, XXIV.

lenzuola, che giacevano quivi: e se n'andò, maravigliandosi tra sè stesso di ciò ch'era avvenuto.

13 Or ecco, due di loro in quell'istesso giorno andavano in un castello, il cui nome era Emmane, distante da Gerusalemme sessanta

14 Ed essi ragionavano fra loro di tutte queste cose, ch'erano avve-

nute.

15 Ed avvenne che, mentre ragionavano, e discorrevano insieme, Gesù s'accostò, e si mise a ca-

minar con loro. 16 Or gli occhi loro erano ritenu-

ti, per non conoscerlo. 17 Ed egli disse loro, Quali son

questi ragionamenti, che voi tenete tra voi, caminando? e perchè siete mesti?

18 E l'uno, il cui nome era Cleopa, rispondendo, gli disse, Tu solo, dimorando in Gerusalemme, non sal le cose che in essa sono avve-

nute a questi giorni?

19 Ed egii disse loro, Quali? Ed easi gii dissero, Ii fatto di Gesù Nazareno, il quale era un' uomo profeta, potente in opere, ed in parole, davanti a Dio, e davanti a tutto'i

popolo:
20 E come i principali sacerdoti,
di nostri magistrati l'hanno dato
ad esser giudicato a morte, e l'hanno crocifisso.

21 Or noi speravamo ch'egli fosse colui ch'avesse a riscattare Israel: ma ancora, oltr' a tutto clò, benchè sieno tre giorni che queste cose sono avvenute:

22 Certe donne d'infra noi ci hanno fatti stupire: perciochè, essendo andate la mattina a buon' ora al monumento:

23 E non avendo trovato il corpo d'esso, son venute, dicendo d'aver veduta una vision d'angeli, i quali dicono ch'egli vive.

24 Ed alcuni de' nostri sono andatial monumento, ed hanno trovato così, come le donne aveano detto: ma non hanno yeduto Gesù.

25 Allora egli disse loro, O insensati, e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette!

26 Non conveniva egli che'l Cristo sofferisse queste cose, e così entrasse nella sua gloria?

27 E, cominciando da Moisè, e seguendo per tutti i profeti, dichia-

ro loro in tutte le scritture le cose ch'erono di lui. 28 Ed, essendo giunti al castello, ove andavano, egli fece vista d'an-

dar più lungi. 29 Ma essi gli fecer forza: dicendo, Rimani con noi : perciochè e' si fa sera, e'i giorno è già dichinato. Egli adunque entro nell' alberge,

per rimaner con loro.

30 E, quando egli si fu messo a tavola con loro, prese il pane, e fece la benedisione; e, rottolo, lo distribuì loro.

3I E gli occhi loro furono aperti, e lo riconobbero: ma egli sparì da

loro. 32 Ed essi dissero l'uno ali' altro, Non ardeva il cuor nostro in noi,

mentre egli ci parlava per la via, è ci apriva le acritture i 33 Ed in quella stessa ora si levarono, e ritornarono in Gerusalemme, e trovarono raunati gli undici.

e quelli ch'erano con loro : 34 I quali dicevano, Il Signore è veramente risuscitato, ed è appa-

rito a Simon.

35 Ed essi ancora raccontarono le cose avvenute loro per la via, e come egli era stato riconosciuto da loro nel rompere il pane. 36 Or, mentre essi ragionavano

36 Or, mentre essi ragionavano queste cose, Gesù stesso comparve nel messo di loro, e disse loro, Pace a vol.

37 Ma essi, smarriti, ed impauriti,

pensavano vedere uno spirito. 38 Ed egli disse loro, Perchè siete turbati / e perchè salgono ragionamenti ne cuori vostri ?

39 Vedete le mie mani, ed i miei piedi: perciochè lo son desso: palpatemi, e vedete: conclosiacosachè uno spirito non abbia carne, nè ossa, come mi vedete avere.

40 E, detto questo, mostro loro le mani, ed i piedi.

41 Ma, non credendo essi ancora per l'allegrezza, e maravigliandosi, egli disse loro, A vete voi più alcuna cosa da mangiare!

42 Ed essi gli diedero un pesso di pesce arrostito, e d'un fiale di mele. 43 Ed egil, presolo, mangiò in lor presenza.

44 Poi disse loro, Questi sono i ragionamenti, ch'io vi teneva essenta do sncora con voi: che conveniva che tutte le cose scritte di me nella legge di Moisè, e ne' profeti, e ne' salmi, fossero adempiute.

45 Allors egli aperse loro la men-

te, per intendere le scritture.
46 E disse loro, Così è scritto, e
così conveniva che'l Cristo sofferisse, ed al terso giorno risuscitasse
del mosti

da' morti:
47 E che nei suo nome si predicasse penitenza, e remissione de' peccati, fra tutte le genti, cominciando da Gerusalemme.

48 Or voi slete testimoni di queste

# EVANGELO DI S. LUCA, XXIV.

49 Ed ecco, io mando sopra voi la i gli benediceva, si diparti da loro, promessa del Padre mio: or voi. dimorate nella città di Gerusalemme, finchè siate rivestiti della virtù da alto.

50 Poi gli menò fuori fino in Betania : e, levate le mani in alto, gli

benedisse. 51 Ed avvenne che, mentre egli ed era portato in su nel cielo.

52 Ed essi, adoratolo, ritornarono in Gerusalemme con grande al-

legrezza. 53 Ed erano del continuo nel tempio, lodando, e benedicendo Iddio. Amen.

#### EVANGELO DI

# SAN GIOVANNI

CAP. 1.

NEL principio la Parola era, e la Parola era appo Iddio, e la Parola era Dio.

2 Essa era nel principio appo Iddio. 3 Ogni cosa è stata fatta per essa : e senza essa niuna cosa fatta è stata

4 In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini.

5 E la luce riluce nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno compresa. 6 Vi fu un' uomo mandato da Dio. il cui nome era Giovanni.

7 Costui venne per testimonianza, affin di testimoniar della Luce, aclochè tutti credessero per lui.

8 Egli non era la Luce, anzi era mandato per testimoniar della Luce.

9 Colui, che è la Luce vera, la quale allumina ogni uomo che viene nel mondo, era.

10 Era nel mondo, e'l mondo è stato fatto per esso: ma il mondo

non l'ha conosciuto. 11 Egli è venuto in casa sua, ed i suoi non l' hanno ricevuto.

12 Ma, a tutti coloro che l' hanno ricevuto, i quali credono nel suo nome, egli ha data questa ragione, d'esser fatti figliuoli di Dio:

13 I quali, non di sangue, nè di volontà di carne, nè di volontà d'uomo, ma son nati da Dio.

14 E la Parola è stata fatta carne, ed è abitata fra noi, (e noi abbiam contemplata la sua gloria: gloria, come dell' unigenito proce-duto dal Padre,) piena di grazia, e

15 Giovanni testimoniò di lui, e grido: dicendo, Costul è quel di cui lo diceva, Colui che viene die-tro a me m'è antiposto: perciochè egli era prima di me. 16 E noi tutti abbiam ricevuto

della sua pienezza, e grazia per grazia.

17 Perciochè la legge è stata data per Moisè : ma la grazia, e in veri-tà è avvenuta per Gesù Cristo. 18 Niuno vide giammai Iddio:

l'unigenite Figliacio, ch' è nel seno del Padre, è quel che l'ha dichla-Date.

19 E questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Gindei da Gerusalemme mandarono de' sacerdoti, e de' Leviti, per domandargli. Tu chi sei f 20 Ed egli riconobbe chi egli era.

e not nego: anzi lo riconobbe; dicendo, lo non sono il Cristo.

21 Ed essi gli domandarono, Che sei adunque? Sei tu Ella? Ed egli disse, to nol sono. Sei tu il Profe-ta? Ed egli rispose, No. 22 Ed adunque gli dissero, Chi sei? actoche rendiamo risposta 3

coloro che ci hanno mandati : che dicl tu di te stesso ?

23 Egli disse, lo son la voce di colui che grida nel diserto, Addirizzate la via del Signore: alccome il profeta Isala ha detto.

24 Or coloro ch' erano stati mandati erano d'infra i Fariset.

25 Ed essi gli domandarono, e gli dissero, Perchè dunque lattesti, so tu non sel'i Cristo, ne Ellia, ne'i profeta?

26 Giovanni rispose loro, dicendo, batteszo con acqua: ma nel mezzo di vol è presente uno, li

qual voi non conoscete. 27 Esso è colui che viene dietro a me, il qual m' è stato antiposto, di cui io non son degno di eclogliera il correggiuot della scarpa.

28 Queste cose avvenuero in Be-tabera, di là dal Giordano, ova Giovanni battezzava.

29 Il giorno seguente, Giovanni vide Gesû che veniva a hii : e disse, Ecco l'Agne'lo di Dio, che toglie il peccato del mondo.

30 Custui è quet del quale lo dice-2Q2

### EVANGELO DI S. GIOVANNI, L II.

va, Dietro a me viene un' uomo. il qual m' è antiposto : perciochè

egli era prima di me. 31 E, quant' è a me, io nol cono-sceva: ma, aciochè egli sia manife-stato ad Israel, per cio son venuto, hattemando con acqua.

32 E Giovanni testimonio, dicendo, lo ho veduto lo Spirito, ch'è sceso dal cielo in somiglianza di

colomba, e s'è fermato sopra lui. 33 E, quant' è a me, io nol conoaceva: ma colui che m'ha mandato a battemar con acqua m'avea detto, Colui, sopra'l quale tu ve-drai scender lo spirito, e fermarsi, è quel che batterna con lo Spirito anto.

4 Ed io'l' ho veduto, e testifico che costui è il Figliuol di Dio.

35 Il giorno seguente, Giovanni di nuovo si fermo, con due de' suoi

discepoli. 36 Ed, avendo riguardato in faccia Gesù che caminava, disse, Ec-

co l'Agnelio di Dio. 37 Ed i due discepoli l'udirono parlare, e seguitarono Gesù.

38 E Gesti, rivoltosi, e veggendo che lo seguitavano, disse loro, Che cercate Ed essi gli dissero, Rabbi, (il che, interpretato, vuol dire, Maestro,) dove dimori?

39 Egli disse loro, Venite, e vede-telo. Essi adunque andarono, e videro ove egli dimorava, e stettero appresso di lui quel giorno. Or era

intorno le dieci ore. 40 Andrea, fratello di Simon Pietro, era uno de' due, ch' aveano udito quel ragionamento da Gio-vanni, ed aveano seguitato Gesù.

41 Costui trovò il primo il suo fratello Simon, e gli disse, Noi ab-biam trovato il Messia: il che, interpretato, vuol dire, Il Cristo.

42 E lo menò a Gesù. E Gesù. riguardatolo in faccia, disse, Tu sei Simon, figliuol di Iona: tu sarai chiamato Cefa, che vuol dire,

Pietra. 43 Il giorno seguente, Gesù volle andare in Galilea, e trovò Filippo:

andare in Galliea, e trovò Filippo: e gil disse, Seguitami.
44 Or Filippo era da Betsaldà, della città d'Andrea, e di Pietro.
45 Filippo trovò Natanael, e gil disse, Noi abbiam trovato colui, del quale Moisè nella legge, ed i profeti hanno scritto: ch' c'écst, figliuol di Iosef, ch' da Nasaret.
46 E Natanael gil disse, Può egil esservi bene alcuno da Nazaret?
Filipno di disse, Vieni, e vedi.

Filippo gli disse, Vieni, e vedi. 47 Gesu vide venir Natanael a sè,

e disse di lui, Ecco veramente un' Israelita, nel quale non v'è fraude alcuna.

or remanaei gli disse, Onde mi conosci? Gesù rispose, e gli disse, Avanti che Filippo ti chiamasse quando tu eri sotto'i fico, io ti vedeva.

49 Natanael rispose, e gli disse, Maestro, tu sei 'l Figliuol di Dio: tu sei 'l Re d'Israel.

50 Gesù rispose, e gli diese, Per-ciochè io t'ho detto ch'io ti vedeva sotto'l fico, tu credi: tu vedrai

cose maggiori di queste.

51 Poi gii disse, In verità, in verità io vi dico, che da ora innansi voi vedrete il cielo aperto, e gii angeli di Dio saglienti, e discendenti sopra'i Figiinol dell' nomo.

#### CAP. IL.

E, cero delle nozze in Cana di Galilea: e la madre di Gesù era

guivi.

2 Or anche Gesh, co' suol discepoll, fu chiamato alle nosse.

3 Ed, essendo venuto meno il
3 Ed, essendo di Gesh zii disce,

vino, la madre di Gesù gli disse, Non hanno vino.

4 Gesù le disse, Che v'é fra te, e me, o donna? l'ora mia non è ancora venuta.

5 Sua madre disse a' servitori. Fate tutto clò ch' egli vi dirà 6 Or quivi erano sei pile di pie

tra, poste secondo l'usanza della purificazion de Giudei, le quali contenevano due, o tre misure grandi per una.

7 Gesù disse loro, Empiete d'ac-Ed essi l'empierono qua le pile.

fino in cima. 8 Poi egli disse loro, Attignete

ora, e portatelo allo scalco. Ed

essi gitel portarono.

9 E, come lo scalco ebbe assaggiata l'acqua ch'era stata fatta vino, (or egli non sapeva onde quel vino si fosse ma ben lo sapevano i servitori ch'aveano attinta l'acqua) chiamò lo sposo :

10 E gli disse, Ogni uomo pre-senta prima il buon vino: e, dopo che s'è bevuto largamente, il men buono: ma tu hal serbato il buon

vino infino ad ora.

11 Gesù fece questo principio di miracoli in Cana di Galilea, e manifestò la sua gloria : ed i suoi di-scepoli credettero in lui.

12 Dopo questo discese in Capernaum, egil, e sua madre, ed i suoi fratelli, ed i suoi discepoli : e stet-tero quivi non moiti giorni. 13 Or la pasqua de Giudei era vi-cina: e Gesù sall in Gerusalemme.

14 E trovò nel tempio coloro che vendevano buoi, e pecore, e co-

## EVANGELO DI S. GIOVANNI, II. III.

lombi : ed i cambiatori, che sede- i

15 Ed egli, fatta una sferza di cordicelle, gli cacciò tutti fuor del tempio, insieme co buoi, e le pecore: e sparse la moneta de' cambiatori, e riversò le tavole.

16 Ed a coloro che vendevano i colombi disse, Togliete di qui que-ste cose: non fate della casa del adre mio una casa di mercato.

17 Ed i suoi discepoli si ricordarono ch'egli è scritto, Il selo della

tua casa m' ha roso.

18 Per ciò i Gludel gli fecer motto, e dissero. Che segno ci mostri, che tu fai coteste cose ?

19 Gesù rispose, e disse loro, Disfate questo tempio, ed in tre

giorni io lo ridirizzerò. 20 Laonde i Giudei dissero, Que-

sto tempio è stato edificato in quarantasei anni, e tu lo ridirizze-resti in tre giorni? 21 Ma egli diceva del tempio del

auo corpo.

22 Quando egli adunque fu risuscitato da' morti, i suoi discepoli si ricordarono ch'egli avea lor detto questo: e credettero alla scrittura, ed alle parole che Gesù avea dette.

23 Or, mentre egli era in Gerusalemme nella pasqua, nella festa, molti credettero nel suo nome, veggendo i suoi miracoli ch'egli

faceva. 24 Ma Gesù non fidava loro sè stesso, perciochè egli conosceva

tutti. 25 E, perciochè egli non avea bi-sogno che alcuno gli testimoniasse dell'uomo, concioossecosach egli stesso conoscesse quello ch'era nell'uomo.

CAP. III. R v'era un'uomo, d' infra i Fa demo, rettor de' Giudel.

2 Costui venne a Gesù di notte, e gli disse, Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio: conciosiacosachè niuno possa fare i segni che tu fai, se Iddio non è con lui.

3 Gesù rispose, e gli disse, In verità, in verità, io ti dico, che, se alcuno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. 4 Nicodemo gli disse, Come può

un'uomo, essendo vecchio, na-scere? può egli entrare una seconda volta nel corpo di sua madre, e nascere ?

5 Gesù rispose, In verità, in verità, io ti dico, che, se alcuno non è nato d'acqua, e di Spirito, non

può entrar nel regno di Dio. 6 Ciò ch' è nato della carne è

carne: ma clò ch'è nato dello Snirito è spirito.

7 Non maravigliarti ch' io t'ho detto che vi convien nascer di

DUOAO" 8 Il vento soffia ove egli vuole, e

tu odi'l suo suono, ma non sai onde egli viene, nè ove egli va : così e chiunque è nato dello Spirito. 9 Nicodemo rispose, e gli diss Come possono farsi queste cose? 10 Gesù rispose, e gli disse, Tu sei 'l dottore d'Israel, e non sai queste cose ?

ll In verità, in verità, io ti dico, che noi parliamo ciò che sappia-mo, e testimoniamo ciò ch'abbiamo veduto: ma voi non ricevete

la nostra testimonianza.

12 Se lo v'ho dette le cose terrene, e non credete: come crederete, se io vi dico le cose celesti?

13 Or niuno è salito in cielo, se non colui ch' è disceso dal cielo, cioc, il Figliuol dell' nomo, ch'è nel cielo.

14 E, come Moisè alzò il serpente nel diserto, così conviene che 'l Flgliuol dell'uomo sia innalzato:

15 Aciochè chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. 16 Perciochè Iddio ha tanto amato il mondo, ch' egli ha dato il suo unigenito Figliuolo, aciochè chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna.

17 Conclosiacosach' Iddio non abbia mandato il suo Figliuolo nel mondo, sciochè condanni'l mondo: anzi, aciochè il mondo sia sal-

vato per lui.
18 Chi crede in lui non sarà condannato: ma chi non crede già è condannato: percioché non ha creduto nel nome dell' unigenito Figlittel di Dio.

19 Or questa è la condannazione, che la luce è venuta nel mondo, e gli nomini hanno amate le tenebre plu che la luce : percloché le loro opere erano maivage.

20 Conclosiacossetie chlunque fa cose malvage odli la luce, e non venga alla luce: acloché le sue

opere non sieno convinte. 21 Ma colui che fa opere di verità

viene alla luce, aclochè l'opere sue sieno palesate : perciochè son fatte in Dio. 22 Dopo queste cose, Gesù, co' suoi

discepoli, venne nel paese della Giudea : e dimorò quivi con loro, e battezzava.

23 Or Giovanni battezzava anch'egli in Enon, presso di Salim: perciochè ivi erano acque assai:

# EVANGELO DI S. GIOVANNI, III. IV.

la genée veniva, ed era battezzata. 24 Conciofossecosachè Giovanni non fosse ancora stato messo in rigione. 26 Laonde fu mossa da discepoli

di Giovanni una quistione co' Giudei, intorno alla purificazione.

26 E vennero a Giovanni, e gli dissero, Maestro, ecco colui ch'era teco lungo 1 Giordano, a cui tu rendesti testimonianza, batterra, e tutti vengono a lui.

27 Giovanni rispose, e disse, L'uomo non può ricever nulla, se non

gli è dato dal cielo.

28 Voi stessi mi siete testimoni ch'io ho detto. Io non sono il Cristo: ma ch'io son mandato da-

vanti a lui. 29 Colui c'ha la sposa è lo sposo: ma l'amico dello sposo, che è pre-sente, e l'ode, si rallegra grandemente della voce dello sposo: perciò, questa mia allegrezza è compiuta.

30 Convien ch'egli cresca, e ch' io

diminuisca.

31 Colui che vien da alto è sopra tutti: colui ch'è da terra è di terra, e di terra parla: colui che vien dal cielo è sopra tutti:

32 E testifica ciò ch'egli ha veduto, ed udito: ma niuno riceve

la sua testimonianza.

33 Colui c'ha ricevuta la sua testimonianza ha suggellato ch' Iddio è verace.

34 Perciochè, colui ch' Iddio ha mandato paria le parole di Dio: conclosiacosach' Iddio non gli dia

lo Spirito a misura Il Padre ama il Figliuolo, e gli

ha dato ogni cosa in mano. 36 Chi crede nel Figliuolo ha vita

eterna: ma chi non crede al Figliuolo, non vedrà la vita, ma l'ira di Dio dimora sopra lui.

CAP. IV. QUANDO adunque il Signore ebbe saputo che i Farisei

aveano udito, che Gesù faceva, e battezzava più discepoli che Giovanni: 2 (Avvegnachè Gesù stesso non battezzasse, ma i suoi discepoli:)

3 Lasciò la Giudea, e se n'andò di nuovo in Galilea.

4 Or gli conveniva passar per lo paese di Samaria.

3 Venne adunque ad una città del paese di Samaria, detta Sichar, che è presso della possessione, la quale lacob diede a losef, suo figliuolo.

6 Or quivi era la fontana di Ia-cob. Gesù adunque, affaticato del camino, sedeva così in su la fon-

tana: or era intorno delle sei ore.
7 Ed una donna di Samaria venne, per attigner dell'acqua. E Gesù le disse, Dammi bere-

8 (Perciochè i suoi discepoli erano andati nella città, per comperar

da mangiare.)
9 Laonde la donna Samaritana gli disse, Come, essendo Giudeo, domandi tu bere a me, che son donna Samaritana? conciosiacosachè i Giudei non usino co'SamaritanL

10 Gesù rispose, e le disse, Se tu conoscessi I dono di Dio, e chi è colui che ti dice. Dammi bere, tu stessa gliene avresti chiesto, ed egli

t' avrebbe dato dell' acqua viva 11 La donna gli disse, Signore, tu non hai pure alcun vaso da attignere, e'i pozzo è profondo: onde adunque hai quell' acqua

viva?

12 Sei tu maggiore di Iacob, nostro padre, il qual ci diede questo ozzo, ed egli stesso ne bevve, ed suoi figliuoli, e'l suo bestiame!

13 Gesù rispose, e le disse, Chiun-que bee di questa acqua, avrà an-

cors sete:
14 Ma, chi berra dell' acqua ch'io
gli daro non avrà giammai in eterno sete : anzi, l'acqua ch'io gii darò diverrà in lui una fonte d'acqua sagliente in vita eterna.

15 La donna gli disse, Signore, dammi cotesta acqua, aciochè io non abbia più sete, e non venga

più quà ad attignerne. 16 Gesù le disse, Va' chiama il tuo marito, e vieni quà.

17 La donna rispose, e gli disse, lo non ho marito. Gesù le disse, Bene hai detto, Non ho marito :

18 Perciochè tu hai avuti cinque mariti, e quello che tu hai ora non è tuo marito: questo hai tu detto con verità.

19 La donna gli disse, Signore, io

veggo che tu sei profeta.
20 i nostri padri hanno adorato in
questo monte: e voi dite ch' in Gerusalemme è il luogo ove conviene adorare 21 Gesù le disse, Donna, credimi

che l'ora viene, che voi non adorerete il Padre nè in questo monte,

nè in Gerusalemme.

22 Voi adorate ciò che non conoscete: noi adoriamo ciò che noi scette: not carrier con cio che not conosciamo: conciosiacosachè la salute sia dalla parte de Giudei. 23 Ma l'ora viene, e già al pre-sente è, che i veri adoratori adore-

ranno il Padre in ispirito, e verità: perciochè anche il Padre domanda tali che l'adorino.

24 Iddio è Spirito: per ciò, con-

### EVANGELO DI S. GIOVANNI, IV. V.

vien che coloro che l'adorano l'a-

dorino in ispirito, e verità.

25 La donna gli disse, Io so che'l
Messia, il quale è chiamato Cristo, ha da venire: quando esso sarà venuto, ci annunzierà ogni cosa.

26 Gesù le disse, Io, che ti parlo, son desso.

27 Ed in su quello, i suoi discepoli vennero, e si maravigitarono ch'egli parlasse con una donna: ma pur niuno disse, Che domandi? o. Che ragioni con lei?

28 La donna adunque, lasciata la sua secchia, se n'andò alla città, e

diese alla gente :

29 Venite, vedete un'uomo che m' ha detto tutto ciò ch' io ho fatto: non è costui 'l Cristo ?

30 Uscirono adunque della città,

e vennero a lui

31 Or in quel mezzo i suoi discepoli lo pregavano: dicendo, Mae-stro, mangia. 32 Ma egli disse loro, Io ho da

mangiare un cibo, il qual voi non sapete. 33 Laonde i discepoli dicevano

l'uno all'altro, Gli ha punto alcuno portato da mangiare?
34 Gesù disse loro, Il mio cibo è,

ch' io faccia la volontà di colui che m'ha mandato, e ch'io adempia

l'opera sua.

- 35 Non dite voi che vi sono ancora quattro mesi infino alla mietitura? ecco, io vi dico, Levate gli occhi vostri, e riguardate le contrade, come già son bianche da mietere. 36 Or il mietitore riceve premio,
- e ricoglie frutto in vita eterna: acioche 'l seminatore, e 'l mietitore si rallegrino insieme. 37 Conciosiacosachè in questo

quel dire sia vero, L'uno semina,

e l' altro miete.

38 Io v' ho mandati a mieter ciò intorno a che non avete faticato: altri hanno faticato, e voi siete en-

trati nella lor fatica

39 Or di quella città molti de Samaritani credettero in lui, per le parole della donna che testimoniava, Egli m' ha dette tutte le cose ch' io ho fatte.

40 Quando adunque i Samaritani furon venuti a lui, lo pregarono di dimorare appresso di loro : ed egli dimorò quivi due giorni.

41 E più assai credettero in lui per

la sua parola; 48 E dicevano alla donna, Noi non crediamo più per le tue parole: perciochè noi stessi / abbiamo udi-to, e sappiamo che costul è vera-mente il Cristo, il Salvator del mondo.

43 Or, passati que due giorni, egli si partì di là, e se n'andò in Galilea. 44 Conclofossecosachè Gesù stesso avesse testimoniato ch' un profeta non è onorato nella sua propia patria.

45 Quando adunque egli fu ve-nuto in Galilea, i Galilei lo ricevettero, avendo vedute tutte le cose ch' egli avea fatte in Gerusalemme nella festa: perciochè anch' essi eran venuti alla festa.

46 Gesù adunque venne di nuovo in Cana di Gallies, dove avea fatto dell'acqua vino. Or v'era un certo ufficial reale, il cui figliuolo era

infermo in Capernaum.

47 Costul, avendo udito che Gesù era venuto di Giudea in Galilea, andòa lui, e lo pregò che scendesse, e guarisse il suo figliuolo: per-ciochè egli stava per morire. 48 Laonde Gesà gli disse, Se voi

non vedete segni, e miracoli, voi

non crederete.

49 L'ufficial reale gli disse, Signo-re, scendi prima che i mio fanciullo muoia.

50 Gesù gli disse, Va', il tuo firliuolo vive. E quell' uomo credette alla parola che Gesù gli avea detta : e se n' andava.

51 Or, come egli già scendeva, i suoi servitori gli vennero incontro, e gli rapportarono, e dissero, Il tuo figlinolo vive.

52 Ed egli domandò loro dell' ora ch'egil era stato meglio. Ed essi gli dissero, Ieri a sette ore la febbre lo lasciò.

53 Laonde il padre conobbe ch'era nella stessa ora, che Gesù gli avea detto, Il tuo figliuolo vive: e cre-

dete egli, e tutta la sua casa.

54 Questo secondo segno fece di
nuovo Gesù, quando fu venuto di
Giudea in Galilea.

#### CAP. V.

OPO queste cose v'era una festa de' Giudei : e Gesù sall in Gerusalemme.

2 Or in Gerusalemme, presso del-la *porta* delle pecore, v'è una pe-scina, detta in Ebreo Betesda, c'ha cinque portici.

3 In essi giaceva gran moltitu-dine d'infermi, di ciechi, di zoppi, di secchi, aspettando'i movimento

dell' acqua. 4 Perciochè di tempo in tempo un' angelo scendeva nella pescina, ed intorbidava l'acqua: e'l primo che v' entrava, dopo l' intorbidamento dell'acqua, era sanato, di qualunque malattia egli fosse te-

nuto.

# EVANGELO DI S. GIOVANNL V.

5 Or quivi era un certo uomo. ch' era stato infermo trentotto anni. 6 Gent, veduto costui giacere, e sapendo che già lungo tempo era stato infermo, giì disso, Vuoi tu esser sanato?

7 L'infermo gli rispose, Signore, io non ho alcuno che mi metta nella pescina, quando l'acqua è intorbidata : e quando io vi vengo, un

an' altro vi scende prima di me. 8 Gesù gli disse, Levati, togli 'l tuo letticello, e camina.

9 Ed in quello stante quell' uomo fu sanato, e tolse il suo letticello, e caminava. Or in quel giorno era sabato.

10 Laonde i Giudei dissero a colui ch'era stato sanato, Egli è sabato: non t'è lecito di togliere il tuo let-

11 Egli rispose loro, Colui che m'ha sanato m'ha detto, Togli 'l tuo letticello, e camina. 12 Ed essi gli domandarono, Chi è

quall'uomo che t'ha detto, Togli 'l

tuo letticello, e camina? 13 Or colui ch'era stato sanato non sapeva chi egli fosse: per-ciochè Gesù s' era sottratto dalla moltitudine ch' era in quel luogo.

14 Di poi Gesù lo trovò nel tempio, e gli disse, Ecco, tu sei stato sanato : non peccar più, che peggio

non t' avvenga. 15 Quell' uomo se n' andò. e rapportò a' Giudei che Gesù era quel

che l'avea sanato. 16 E per ciò i Giudei perseguiva-no Gesù, e cercavano d'ucciderio : perciochè avea fatte quelle cose in sabato.

Ma Gesù rispose loro. Il Padre mio opera infino ad ora, ed io an-

cora opero. 18 Per ciò adunque i Giudei cercavano vie più d'ucciderlo: per-ciochè non solo violava il sabato; ma ancora diceva Iddio esser suo

Padre, facendosi uguale a Dio. 19 Laonde Gesù rispose, e disse loro, în verită, în verită, lo vi dico, che I Figlinole non può far nulla da sè stesso : ma fiz ciò che vede fare al Padre: perciochè le cose ch'esso fa, il Figliuolo le fa anch'egli simigliantemente.

20 Conclosiacosache 'l Padre ami il Figliuolo, e gli mostri tutte le cose ch'egil fa : ed anche gli mo-strerà opere maggiori di queste, aciochè voi vi manivigliate.

21 Percioche, siccome il Padre suscita i morti, e gli vivifica, così ancora il Figliuolo vivifica coloro

ch' egil vuole, 23 Conclusiacosachè 'l Padre non giudical alcuno, ma abbia dato

tutto i giudicio al Figlitucio : 23 Aelochè tutti oporino il gliuolo, come onorano il Padre: chi non onora il Figtiuolo, non ono ra il Padre che l'ha mandato.

24 In verità, in verità, io vi dico, che chi ode la mia parola, e crede a colui che m'ha mandato, ha vita eterna, e non viene in giudicio:

anzi è passato dalla morte alla vita. 25 In verità, in verità, io vi dico, che l'ora viene, e già al presente è, che i morti udiranno la voce del Figliuol di Dio: e coloro che l'a-

vranno udita viveranno. 26 Perciochè, siccome il Padre ha vita in sè stesso, così ha dato an-cora al Figliuolo d'aver vita in sè

Hteeso; 27 E gli ha data podestà esiandio

di far giudicio, in quanto egli è Figliuol d'uomo. 28 Non vi maravigliate di questo:

perciochè l'ora viene, che tutti

coloro che son ne' monumenti ndiranno la sua voce. 29 Ed usciranno, coloro ch's-vranno fatto bene, in risurrezion di vita: e coloro ch'svranno fatto male, in risurrezion di condanna-

sione. 30 Io non posso da me stesso far cosa alcuna: io giudico secondo ch'io odo: e'l mio giudicio è giusto: perciochè io non cerco la mis volontà, ma la volontà del Padre che m'ha mandato.

31 Se io testimonio di me stesso. la mia testimonianza non è ve-

race. 32 V'è un' altro che rende testimonianza di me, ed lo so che la testimonianza ch'egli rende di me è

verace. 33 Voi mandaste a Giovanni, ed egli rendette testimoniansa alla

verità.

34 Or io non prendo testimoniansa da uomo alcuno : ma dico queste cose aciochè siate salvati.

35 Esso era una lampana arden-te, e lucente : e voi volentieri gioiste, per un breve tempo, alla sua luce.

36 Ma io ho la testimonianea maggiore di quella di Giovanni: conclosiacosachè l'opere, che'l Padre m' ha date ad adempiere ; quel-l'opere, dico, le quali lo fo, testimoniano di me, che'l Padre mio

m' ha mandato, 37 Ed anche il Padre stesso che m' ha mandato ha testimoniate di me: voi non udiste giammai la sua voce, nè vedeste la sua sembianza:

38 E non avete la sua perola dimorante in voi : conciosiacosachè

# EVANGELO DI S. GIOVANNI, V. VI.

non crediate a colui ch'egli ha i dute grazie, gli distribul a' discemandato.

39 Investigate le scritture : perciochè voi pensate per esse aver vita eterna : ed esse son quelle che testimoniano di me.

40 Ma vol non volete venire a me, aciochè abbiate vita. 41 Io non prendo gloria dagli uo-

42 Ma lo vi conosco, che non avete l'amor di Dio in voi.

43 Io son venuto nel nome del Padre mlo, e voi non mi ricevete: se un'altro viene nel suo propio nome, quello riceverete.

44 Come potete voi credere, poichè prendete gloria gli uni dagli altri, e non cercate la gloria che viene da un solo Dio?

45 Non pensate ch'io v'accusi appo'l Padre: v'è chi v'accusa, cioè, Moisè, nel qual voi avete riposta la vostra speranza.

46 Perciochè, se voi credeste a Moisè, credereste ancora a me: conclosiacosach esso abbia scritto di me

47 Ma, se non credete agli scritti d'esso, come crederete alle mie parole?

#### CAP. VI.

 $\mathbf{D}^{ ext{OPO}}$  queste cose, Gesù se n'andò all'altra riva del mar della Galilea, che è il mar di Tibe-

2 E gran moltitudine lo seguita-

va: perciochè vedevano i miracoli ch'egli faceva negl' infermi. 3 Ma Gesù sali in sui monte, e quivi sedeva co' suoi discepoli. 4 (Or la pasqua, la festa de' Giu-del, era vicina.)

5 Gesù adunque, alzati gli occhi, e veggendo che gran moltitudine veniva a lui, disse a Filippo, Onde compereremo noi del pane, per dar mangiare a costoro

6 (Or diceva questo, per provarlo: perciochè egli sapeva quel ch'e-

ra per fare.) 7 Filippo gli rispose, Del pane per dugento denari non basterebbe loro, perchè clascun d'essi ne prendesse pure un poco.

8 Andrea, fratello di Simon Pie-tro, l'uno de' suoi discepoli, gli 9 V'è quì un fanciullo, c'ha cin-

que pani d'orzo, e due pescetti: ma, che è ciò per tanti? 10 E Gesù disse, Fate che gli uo-mini s'assettino. Or v'era in quel

luogo erba assai. La gente adunque s'assettò, ed erano in numero d'intorno a cinquemila.

E Gesù prese i pani, e, ren-

poli, ed i discepoli alla gente asset-tata: il simigliante fece de pesci, quanto ne volevano.

12 E, dopo che furono saziati, Gesù disse a suoi discepoli, Raccogliete i pezzi avanzati, che nulla

13 Essi adunque gli raccolsero, ed empierono dodici corbelli di pezzi di que' cinque pani d'orzo, ch'era-no avanzati a coloro ch'aveano

mangiato. 14 Laonde la gente, avendo veduto'l miracolo che Gesù avea fatto, disse, Certo costui è il profeta.

che dee venire al mondo. 15 Gesù adunque, conoscendo che verrebbero, e lo rapirebbero per farlo re, si ritrasse di nuovo in sul monte, tutto solo.

16 E, quando fu sera, i suoi disce-poli discesero verso 'l mare.

17 E, montati nella navicella, traevano all'altra riva del mare, verso Capernaum: e già era scuro, e Gesù non era venuto a loro. 18 E, perchè soffiava un gran vento, il mare era commosso.

19 Or, quando ebbero vogato intorno di venticinque, o trenta stadi, videro Gesù che caminava in sul mare, e s'accostava alla navi-

cella: ed ebber paura. 20 Ma egli disse loro, Sono io:

non temiate. 21 Essi adunque volonterosamente lo ricevettero dentro la navicella: e subitamente la navicella arrivò là dove essi traevano.

22 Il giorno seguente, la moltitu-dine ch'era restata all'altra riva del mare, avendo veduto che qui-vi non v'era altra navicella, che quell' una nella quale erano montati i discepoli di Gesù, e ch'egli non v'era montato con loro; anzi che i suoi discepoli erano partiti soli:

23 (Or altre navicelle erano venute di Tiberiade, presso del luogo, ove, avendo il Signore rendute grazie, aveano mangiato il pane:)
24 La moltitudine, dico, come
ebbe veduto che Gesù non era quivi, nè i suoi discepoli, montò an-ch'ella in quelle navicelle, e venne

in Capernaum, cercando Gesù ; 25 E, trovatolo di là dal mare Maestro, quando sei gli disse,

giunto qua ?

26 Gesù rispose loro, e disse, In

verità, in verità, io vi dico, che voi mi cercate, non perciochè avete veduti miracoli; ma, percioche avete mangiato di que pani, e siete stati saziati.

27 Adoperatevi, non intorno al

# EVANGELO DI S. GIOVANNI. VI.

cibo che perisce, ma intorno al cibo che dimora in vita eterna, il quale il Figliuol dell'uomo vi da-

quale il Figliuoi dell'uomo vi da-rà: perciochè esso ha il Padre, cioc, iddio, suggellato. 28 Laonde essi gli dissero, Che faremo, per operar l'opere di Dio? 29 Gesù rispose, e disse loro, Questa è l'opera di Dio, che voi gradiate in colui ch'egli ha man-

dato. 30 Laonde essi gli dissero, Qual segno fai tu adunque, aciochè noi lo veggiamo, e ti crediamo? che

opera?

31 I nostri padri mangiarono la manna nel diserto: come è scritto, Egli diè lor mangiare del pan celesto.

32 Allora Gesù disse loro, In verità, in verità, lo vi dico, che Moisè non v'ha dato il pan celeste: ma l' Padre mio vi dà il vero pan celeste.

33 Perciochè il pan di Dio è quel che scende dal cielo, e dà vita al

mondo.

34 Essi adunque gli dissero, Signore, dacci del continuo cotesto pane. 35 E Gesù disse loro, lo sono il pane della vita : chi vienea me non avrà fame, e chi crede in me non

avrà giammai sete. 36 Ma io v'ho detto che, benchè m'abbiate veduto, non però credete. 37 Tutto quello che'l Padre mi dà

verra a me, ed io non caccerò fuori colui che viene a me.

38 Perciochè lo son disceso del cielo, non aciochè io faccia la mia volontà, ma la volontà di colui che m'ha mandato.

39 Or quest'è la volontà del Padre che m'ha mandato, ch'io non perda niente di tutto ciò ch'egli m'ha dato : anzi, ch'io lo risusciti nell'ultimo

giorno.

40 Ma altresì la volontà di colui che m'ha mandato è questa, che chiunque vede il Figliuolo, e crede in lui, abbia vita eterna: ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno.

41 I Gludei adunque mormorava-no di lui, percioche egli avea detto, Io sono il pane ch'è disceso dal cielo. 42 E dicevano, Costui non è egli Gesù, figliuol di Iosef, di cui noi conosciamo il padre, e la madre? come adunque dice costul, lo son disceso dal cielo.

43 Laonde Gesù rispose, e disse

loro, Non mormorate tra voi.
44 Niuno può venire a me, se non
che'l Padre che m'ha mandato lo
tragga: ed lo lo risusciterò nell' ultimo giorno.

45 Egli è scritto ne' profeti, E tutsaranno insegnati da Dio. Ogni

nomo dunque c'ha udito dal Padre.

ed ha imparato, viene a me. 46 Non già ch' alcuno abbia veduto il Padre, se non colui ch'è da Dio esso ha veduto il Padre.
47 In verità, in verità, io vi dico,

Chi crete in me ha vita eterna.
48 Io sono il pan della vita.
49 I vostri padri mangiarono la
manna nel diserto, e morirono. 50 Quest' è il pane ch'è disceso dal cielo, aciochè chi ne avrà mangiato non muoia

51 Io sono il vivo pane, ch'è discess dal cielo : se alcun mangia di questo pane viverà in eterno : or il pa-

ne ch'io darò è la mia carne, che io darò per la vita del mondo. 52 I Giudei adunque contendeva-

no fra loro : dicendo, Come può costui darci mangiare la sua carne? 53 Per ciò Gesù disse loro, In verità, in verità, io vi dico che, se voi non mangiate la carne del Figlinol dell' nomo, e non bevete il suo sangue, vol non avete la vita in vol

54 Chi mangia la mia carne, e bee il mio sangue, ha vita eterna: ed io lo risusciterò nell' ultimo giorno. 55 Perciochè la mia carne è ver-

mente cibo, e'l mio sangue è versmente bevanda.

56 Chi mangia la mia carne, e bee

il mio sangue, dimora in me, ed io 57 Siccome il vivente Padre m'as

mandato, ed io vivo per lo Padre: cos), chi mi mangia vivera anch'egli per me

58 Quest'è il pane ch'è disceso dal cielo : non quale era la manna che i vostri padri mangiarono, e mori-rono : chi mangia questo pane viverà in eterno.

59 Queste cose disse nella sinagoga, insegnando in Capernaum. 60 Laonde molti de suoi discepoli, uditolo, dissero, Questo parlare é

duro, chi può ascoltario?
61 E Gesù, conoscendo in sè stesso

che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse loro, Questo vi scandales za egli?

62 Che sarà dunque, quando ve-drete il Figliuol dell'uomo salire

ove egli era prima.
63 Lo spirito è quel che vivisca. la carne non giova nulla : le parole ch'io vi ragiono sono spirito, e vita. 64 Ma ve ne sono alcuni di voi, i

quali non credono : (conclofossecosachè Gesù conoscesse fin dal principio chi fossero coloro che non credevano, e chi fosse colui che lo tradirebbe:)

65 E diceva, Per ciò v'ho detto, che niuno può venire a me senon gli è dato dal Padre mio.

# EVANGELO DI S. GIOVANNI, VI. VII.

66 Da quell'ora molti de suoi di-! scepoli al trassero indietro, e non andavano più attorno con lui.

67 Laonde Gesù disse a' dodici. Non ve ne volete andare ancora

voi?

68 E Simon Pietro gli rispose, Signore, a cul ce n'andremmo? tu hai le parole di vita eterna. 69 E noi abbiamo creduto, ed ab-

biamo conosciuto che tu sei 'l Cri-sto, il Figliuol dell' Iddio vivente. 70 Gesù rispose loro, Non ho io eletti voi dodici ? e pure un di voi è diavolo.

71 Oregli diceva ciò di Giuda Isca-riot, figliuol di Simon: perciochè esso era per tradirlo, quantunque

fosse uno de' dodici.

#### CAP. VII.

OPO queste cose, Gesù andava attorno per la Galilea: per-ciochè non voleva andare attorno per la Giudea: conciofossecosachè i Giudei cercassero d'ucciderlo.

2 Or la festa de Giudei, cioc, la solennità de' tabernacoli, era vi-

eina.

3 Laonde i suoi fratelli gli dissero. Partiti di quì, e vattene nella Giudea: aclochè i tuoi discepoli ancora veggano l'opere che tu fai. 4 Perchè niuno che cerca d'esser

riconosciuto in publico fa cosa alcuna in occulto: se tu fai tai cose, palesati al mondo.

5 Perciochè non pure i suoi fratelli credevano in lui.

6 Laonde Gesù disse loro, Il mio tempo non è ancora venuto: ma il vostro tempo sempre è presto. 7 Il mondo non vipuò odiare: ma egli m'odia, perciochè lo rendo te-stimonianza d'esso, che le sue opere

son malvage.

8 Salite voi a questa festa ; io non salgo ancora a questa festa : percioche il mio tempo non è ancora com-

9 E, dette lor tal cose, rimase in Galilea.

10 Or, dopo che i suoi fratelli furono saliti alla festa, allora egli an-cora vi salì, non palesemente, ma come di nascoso.

11 I Giudei adunque lo cercava-no nella festa: e dicevano, Ove è

colui ?

12 E v'era gran momorio di lui fra le turbe: gli uni dicevano, Egli è da bene: altri dicevano, No: an-

si egli sedduce la moltitudine.

13 Ma pur niuno parlava di lui apertamente, per tema de' Giudel.

14 Or, essendo già passata messa #97

la festa. Gesù sañ nel templo, ed

insegnava. 15 Ed i Giudei si maravigliavano:

dicendo. Come sa costul lettere. non essendo stato ammaestrato? 16 Laonde Gesù rispose loro, e dis-se, La mia dottrina non è mia, ma

di colui che m' ha mandato. 17 Se alcuno vuol far la volontà

d'esso, conoscerà se questa dottri-na è da Dio, o pur se io parlo da me

18 Chi parla da sè stesso cerca la

sua propia gioria: ma chi cerca la gioria di colui che l'ha mandato, esso è verace, ed ingiustizia non è in lui.

19 Moisè non v'ha egli data la leg-ge? e pur niuno in voi mette ad ef-fetto la legge: perchè cercate d'uc-

cidermi?

20 La moltitudine rispose, e disse, Tu hai 'l demonio : chi cerca d'ucciderti?

21 Gesù rispose, e disse loro, lo ho

at cress inspose, casse irro, to no for that a una opera, e tutti siete maravigilisti.

29 E pur Moisè v'ha data la circoncisione: (non già ch' ella sia da Moisè, ansi da' padri :) e voi circoncidete l'uomo in sabato.

23 Se l'uomo riceve la circoncisione in sabato, aciochè la legge di Moisè non sia rotta; v'adirate voi contr'a me, ch'io abbla sanato tutto un' uomo in sabato !

24 Non giudicate secondo l'apparenza, ma fate giusto giudicio

25 Laonde alcuni di que di Gerusalemme dicevano, Non è costui quel ch' essi cercano d'uccidere ? 26 E pure, ecco, egli parla libera-mente, ed essi non gli dicono nulla : avrebbero mai i rettori conosciuto

avreocero mai rectori conosciuto;
27 Ma pure, noi sappiamo onde
costui è: ma, quando l Cristo verrà, niuno saprà onde egli sia.
28 Laonde Gesù gridava nel tem-

pio, insegnando, e dicendo, E voi mi conoscete, e sapete onde io sono, ed io non son venuto da me stesso: ma colui che m'ha mandato è verace, il qual voi non cono-

29 Ma to lo conosco: perciochè io son proceduto da lui, ed egii m'ha

mandato.

30 Perciò cercavano di pigliarlo ; ma niuno gli mise la mano addosso: perclochè la sua ora non era ancora venuta

31 E molti della moltitudine credettero in lui: e dicevano, Il Cristo, quando sarà venuto, farà egli più

egni che costui non ha fatti? 32 I Farisci udirono la moltitudine, che bisbigliava queste cose di

# EVANGELO DI S. GIOVANNI, VII. VIII.

lui : ed i Farisci, ed i principali sacerdoti, mandarono de sergenti per

pigliario. 33 Perciò Gesù disse loro, Io son con voi ancora un poco di tempo: poi me ne vo a colui che m'ha mandato.

34 Voi mi cercherete, e non mi troverete : e dove io saro, voi non

potrete venire. 35 Laonde i Giudei dissero fra loro. Dove andra costul, che noi nol troveremo? andrà egli a coloro che son dispersi fra i Greci, ad insegnare i Greci ?

36 Quale è questo ragionamento ch'egli ha detto, Voi mi cercherete, e non mi troverete: e. Dove io saro. voi non potrete venire?

37 Or nell'ultimo giorno, ch' era il gran giorno della festa, Gesù, stando in pie, gridò: dicendo, Se alcuno ha sete, venga a me, e bea

38 Chi crede in me, siccome ha detto la scrittura, dal suo ventre coleranno fiumi d'acqua viva.

39 Or egli disse questo dello Spirito, il qual riceverebbero coloro che credono in lui: conciofossecocosachè lo Spirito Santo non fosse ancora stato mandato: perciochè Gesù non era ancora stato glorifi-

40 Molti adunque della moltitudine, udito quel ragionamento, di-cevano, Costui è veramente il profeta

41 Altri dicevano, Costui è il Cri-Altri dicevano, Mail Cristo verrà egli di Galilea

42 La scrittura non ha ella detto. che'l Cristo verra della progenie di David, e di Betleem, castello ove dimorò David?

43 Vi fu adunque dissensione fra

la moltitudine per lui.

44 Ed alcuni di loro volevano pigliarlo: ma pur niuno mise le ma-

ni sopra lui. 45 I sergenti adunque tornarono a principali sacerdoti, ed a Farisei:

e quelli dissero loro, Perchè non l'avete menato ?

46 I sergenti risposero, Niun'uo-mo parlo giammai come costui. 47 Laonde i Farisei risposero loro,

Siete punto ancora voi stati seddot-

48 Ha alcuno de' rettori, o de' Fa-

risei, creduto in lui?
49 Ma questa moltitudine, che
non sa la legge, è maladetta.
50 Nicodemo, quel che venne di

notte a lui, il quale era un di loro, disse loro.

51 La nostra legge condanna ella l' uomo, avanti ch'egli sia stato udito, e che sia conosciuto ciò ch'e-

gli ha fatto?

52 Essi risposero, e gli dissero, Sel punto ancora tu di Galilea? investiga, e vedi che profeta alcuno non sorse mai di Galilea.

53 E ciascuno se n'andò a casa aua.

CAP. VIII. degli Ulivi.

2 Ed, in sul far del giorno, venne di nuovo nel tempio, e tutto l po-

polo venne a lui : ed egti, postosi a edere, gli ammaestrava.

3 Allora i Farisei, e gli scribi, gli menarono una donna, ch' era stata colta in adulterio : e, fattala stare

in piè ivi in mezzo : 4 Dissero a Gesu, Maestro, questa donna è stata trovata in sul fat-

to, commettendo adulterio.

5 Or Moisè ci ha comandato nella legge, che cotali si lapidino: tu sdunque, che ne dici ?

6 Or dicevano questo, tentandolo, per poterlo accusare. Ma Gesii. chinatosi in giù, scriveva col dito

in terra. 7 E, come essi continuavano di domandarlo, egli, rizzatosi, disse loro, Colui di voi ch'è senza peccato gitti'l primo la pietra contr's

8 E, chinatosi di nuovo in giù, scriveva in terra.

9 Ed essi, udito ciò, e convinti dalla coscienza, ad uno ad uno se ne uscirono fuori, cominciando da viù vecchi infino agli ultimi : e Gesù fu lasciato solo con la donna, che era ivi in messo.

10 E Gesù, riszatosi, e non veggen. do alcuno, senon la donna, le disse. Donna, ove son que' tuoi accusatori ? niuno t'ha egli condannata?

11 Ed ella disse, Niuno, Signore. E Gesù le disse, Io ancora non ti condanno: vattene, e da ora innanzi non peccar più.

12 E Gesú di nuovo parlò loro: dicendo, Io son la luce del mondo: chi mi seguita non caminerà nello tenebre, anzi avra la luce della vi-

13 Laonde i Farisei gli dissero. Tu testimonii di te stesso: la tua testimonianza non è verace.

14 Gesù rispose, e disse loro, Quantunque lo testimonii di me stesso, pure è la mia testimonianza verace: perciochè io so onde io son venuto, ed ove io vo: ma voi non sapete nè onde io vengo, nè ove io

15 Voi giudicate secondo la carne: io non giudico alcuno.

16 E, benchè io giudicassi, il mio

## EVANGELO DI S. GIOVANNI, VIII.

gludicio sarebbe verace: perciochè | lo non son solo: anzi sono io, e'l Padre che m' ha mandato.

17 Or anche nella vostra legge è scritto, che la testimonianza di

due uomini è verace.

18 Io son quel che testimonio di rne stesso: e'l Padre ancora, che n' ha mandato, testimonia di me.

19 Laonde essi gli dissero, Ove è

1 Padre tuo? Gesù rispose, Voi
non conoscete nè me, nè il Padre

mio: se voi conosceste me, cono-

scereste ancora il Padre mio-20 Questi ragionamenti tenne Gesù in quella parte, dove era la cassa dell'offerte, insegnando nel tempio: e niuno lo pigliò: perciochè la sua ora non era ancora

21 Gesù adunque disse lor di nuovo, lo me ne vo, e voi mi cercherete, e morrete nel vostro peccato: là ove io vo, voi non potete

venire.

22 Laonde i Giudei dicevano, Ucciderà egli sè stesso, ch egli dice Dove io vo, voi non potete venire i 23 Ed egli disse loro, Voi siete da basso, io son da alto: voi siete di questo mondo, io non son di questo mondo.

24 Perciò v'ho detto che voi morrete ne vostri peccati: perciochè, se voi non credete ch'io son desso. voi morrete ne'vostri peccati.

25 Laonde essi gli dissero, Tu chi sei? E Gesu disse loro, Io vi dico ancora lo stesso c'ho detto al

principio. 26 Io ho molte cose a parlare, ed a giudicar di voi: ma colui che m'ha mandato è verace: e le cose ch'io ho udite da lui, quelle dico al

27 Essi non conobbero che par-

lava loro del Padre.

28 Gesù adunque disse loro Quando voi avrete innalzato il Figliuol dell' uomo, allora conoscerete ch'io son desso, e che non fo nulla da me stesso: ma che parlo queste cose, secondo che'l Padre

m' ha insegnato. 29 E colui che m'ha mandato è meco: il Padre non m'ha lasciato solo: conciosiacosach' io del continuo faccia le cose che gli piac-

ciono. 30 Mentre egli ragionava queste cose, molti credettero in lui.

31 E Gesù disse a'Giudei che gli aveano creduto, Se voi perseverate nella mia parola, voi sarete veramente miei discepoli;

32 E conoscerete la verità, e la rerità vi francherà. 33 Essi gli risposero, Noi siamo #99

progenie d'Abraham, e non ab-biam mai servito ad alcuno : come dici tu, Voi diverrete franchi?

34 Gesù rispose loro, In verità, in verità, io vi dico, che chi fa il peccato è servo del peccato.

35 Or il servo non dimora in perpetuo nella casa: il figliuolo vi dimora in perpetuo. 36 Se dunque il Figliuolo vi fran-

ca, voi sarete veramente franchi.
37 Io so che voi siete progenie d'Abraham: ma voi cercate d'uccidermi, perciochè la mia parola non cape in voi.

38 Io parlo ciò c'ho veduto ap-po'l Padre mio: e voi altresi fate le cose ch'avete vedute appo'l pa-

dre vostro.

39 Essi risposero, e gli dissero, Il padre nostro è Abraham. Gesti disse loro, Se voi foste figliuoli d'Abraham, fareste l'opere d'Abra-

40 Ma or voi cercate d'uccider me, uomo, che v'ho proposta la verità, ch'io ho udita da Dio: clò

non fece già Abraham.

41 Voi fate l'opere del padre vostro. Laonde essi gli dissero, Noi non siamo nati di fornicazione: noi abbiamo un solo Padre, che è Iddio.

42 E Gesù disse loro, Se Iddio fosse vostro Padre, voi m'amereste: perch' io sia proceduto, e venga da Dio: chè io non son venuto da me stesso, anzi esso m'ha mandato.

43 Perchè non intendete voi il mio parlare? perciochè voi non potete ascoltar la mia parola.

44 Voi siete dal diavolo, che è vostro padre: e volete fare i disideri del padre vostro : egli fu micidiale dal principio, e non è stato fermo nella verità: conclosiacosachè verità non sia in lui: quando profe-risce la menzogna, parla del suo propio: perciochè egli è mendace,

e'l padre della menzogna. 45 Ma, quant' è a me, percioch' io dico la verità voi non mi credete. 46 Chi di voi mi convince di pec-

cato? e, se io dico verità, perchè

non mi credete voi?

47 Chi è da Dio ascolta le parole di Dio: per ciò, voi non l'ascoltate, perclochè non siete da Dio.

48 Laonde i Gludei risposero, e gli dissero, Non diciamo noi bene che tu sei Samaritano, e c'hai'l demonio?

49 Gesù rispose, Io non ho demonio, ma onoro il Padre mio, e voi

mi disonorate.
50 Or io non cerco la mia gloria: v'è chi *la* cerca, e ne giudica.

### EVANGELO DI S. GIOVANNI, VIII. IX.

51 In verità, in verità, lo vi dico che, se alcuno guarda la mia parola, non vedra giammai in eterno la morte.

58 Laonde i Giudei gli dissero, Ora conosciamo che tu hai 'l demonio. Abraham, ed i profeti son morti: e tu dici, Se alcuno guarda la mia parola, egli non gustera giammai in eterno la morte.

53 Sei tu maggiore del padre no-stro Abraham, il quale è morto i profeti ancora son morti: chi fai

e stesso ?

54 Gesù rispose, Se lo giorifico me stesso, la mia gloria non è nulla: v'è il Padre mio che mi gioriaca, che voi dite esser vostro Dio.

55 E pur voi non l'avete conoeciuto: ma io lo conosco: e, se io dicessi ch'io non lo conosco, sarei mendace, simile a voi : ma lo lo conosco, e guardo la sua parola.

56 Abraham, vostro padre, giubi-lando, disiderò di vedere il mio giorno: e lo vide, e se ne rallegrò. 87 I Giudei dunque gli disser, Tu non hai ancor cinquant' anni, ed hai veduto Abraham?

58 Gesù disse loro, în verità, in verità, io vi dico, ch' avanti ch' Abraham fosse nato, lo sono.

59 Essi adunque levarono delle pietre, per gittarie contr'a lui : ma Gesù si nascose, ed usci del tempio, essendo passato per mezso loro: e così se n'andò.

CAP. IX.

E, ch'era cieco dalla sua natività

2 Ed i suoi discepoli lo domandaron: dicendo, Maestro, chi ha peccato, costui, o suo padre e sua madre, perchè egli sia nato cieco.

3 Gesù rispose, Nè costui, nè suo padre, nè sua madre han peccato : unai ciò è avvenuto, chè l'opere di

Dio sien manifestate in lui. 4 Conviene ch' io operi l'opere di colui che m'ha mandato, mentre è giorno: la notte viene che niuno

può operare. 5 Mentre io son nel mondo, io

son la luce del mondo.

5 Avendo dette queste cose, sputò in terra, e fece del loto con lo sputo, e ne impiastrò gli occhi del cieco;

7 E gli disse, Va', lavati nella pescina di Siloe : (il che s' interpreta. Mandato:) egli adunque v'andò, e si lavo, e ritorno vedendo.

8 Laonde, i vicini, e colore che innanzi l'aveano veduto cieco, disero, Non è costul quel che sedeva, e mendicava?

9 Gli uni dicevano, Egil è l'istes-so. Gli altri, Egil lo rassomiglia. Ed egil diceva, lo son desso. 10 Gli dissero adunque, Come ti

sono stati sperti gli occhi?

11 Egli rispose, e disse, Un' uomo, detto Gesù, fece del loto, e me ne impiastrò gli occhi, e mi disse, Vattene alla pescina di Siloe, e la vati. Ed io, essendovi andato, e lavatomi, ho ricoverata la vista. 12 Ed essi condusero a' Farisci
13 Ed essi condusero a' Farisci

colui che già era stato cieco.

14 Or era sabato, quando Gesti fece il loto, ed aperse gli occhi

15 I Farisci adunque da cano cii domandarono anch' essi, come egli avea ricoverata la vista. Ed egli disse loro, Egli mi mise del loto in su gli occhi, ed io mi lavai, e veggo. 16 Alcuni adunque de Farisei di-

cevano, Quest' uomo non è da Dio: perciochè non osserva il sabato. Altri dicevano, Come può un'uomo peccatore far cotali miracoli? E v'era dissension fra loro.

17 Dissero adunque di nuovo al cieco, Che dici tu di lui, ch'egli 'ha aperti gli occhi? Egli disse, Egli è profeta.

18 Laonde i Giudei non credettero di lui, ch'egli fosse stato cieco, ed avesse ricoverata la vista; in ch' ebbero chiamati'l padre, e la madre di quell'uomo ch'avea ricoverata la vista.

19 E, quando furono venuti, gli domandarono: dicendo, E costui l vostro figliuolo, il qual voi dite esser nato cieco? come dunque vede

egli ora?
20 E'l padre, e la madre d'esso risposero loro, e dissero, Noi sappiamo che costui è nostro figiluolo, e

ch'egli è nato cieco : 21 Ma, come egli ora vegga, o chi 21 MB, come egu ora vegas o ca gli abbia aperti gli occhi, noi noi sappiamo: egit è già in età, do-mandatelo: egit parterà di e stesso. 22 Questo dissero il padre, e la madre d'esso: pertoche temevano i Giudel: conciossecosachè i Giu-

dei avessero già costituito che, se alcuno lo riconosceva il Cristo, fosse sbandito dalla sinagoga.

23 Per ciò, il padre, e la madre d'esso dissero, Egii è già in età, do-mandate lui stesso.

24 Essi adunque chiamarono di nuovo quell'uomo ch'era stato cieco, e gli dissero, Da' gioria a Dio: noi sappiamo che quest' uomo è peccatore.

25 Laonde colui rispese, e disse, Se egli è peccatore, io nol so: una

# EVANGELO DI S. GIOVANNI, IX. X.

cosa so, che, essendo lo stato cieco, 1

ora veggo. 26 Ed essi da capo gli dissero, Che ti fece egli ? come t'aperse egli gli

:

:

¢

15

į

•

1

et J

ç.

y

9

,

è

27 Egli rispose loro, Io ve l' ho già detto, e voi non l'avete accoltato: perchè volete udirlo di nuovo i voete punto ancora voi divenir suoi

discepoli?
28 Per ciò essi l'ingiuriarono, e dissero, Sii tu discepolo di colui: ma, quant'è a noi, siamo discepoli di Moisè.

29 Noi sappiamo ch' Iddio ha par-lato a Moisè: ma, quant'è a co-stul, non sappiamo onde egli sia.

30 Quell' uomo rispose, e disse lo-o, V'è ben di vero da maravigliarsi in ciò che voi non sapete onde egli sia: e pure egli m'ha aperti

gli occhi.

31 Or noi sappiam che Iddio non esaudisce i peccatori: ma, se alcuno è pio verso Iddio, e fa la sua vo-lontà, quello esaudisce egli. 32 E'non s'è giammai udito ch'al-

cuno abbia aperti gli occhi ad uno

che sia nato cieco.

33 Se costui non fosse da Dio, non

potrebbe far nulla.

34 Essi risposero, e gli dissero, Tu sei tutto quanto nato in peccati, e ci ammaestri! E lo cacciarono fuori. 35 Gesù udi che l'aveano cacciato

fuori: e, trovatolo, gli disse, Credi tu nel Figliuol di Dio. 36 Colui rispose, e disse, E chi è

egli, Signore, aciochè io creda in lui ?

37 E Gesù gil disse, Tu l'hai ve-duto, e quel che parla teco è desso. 38 Allora egli disse, Io credo, Si-gnore, e l'adorò. 39 Poi Gesù disse, Io son venuto

in questo mondo per far giudicio: aciochè coloro che non veggono veggano, e coloro che veggono divengano ciechi. 40 Ed alcuni de' Farisei ch'erano

con lui udirono queste cose, e gli dissero, Siamo ancora nol ciechi? 41 Gesù disse loro, Se voi foste ciechi, non avreste alcun peccato: ma ora vol dite, Noi veggiamo: per ciò il vostro peccato rimane.

CAP. X.

N verità, in verità, io vi dico, che L chi non entra per la porta, nel-l'ovile delle pecore, ma vi sale al-tronde, esso è rubatore, e ladrone. 2 Ma chi entra per la porta è pastor delle pecore.

3 A costui apre il portinaio, e le pecore ascoltano la sua voce, ed egli chiama le sue pecore per no-#101

me, e le conduce fuori.
4 E, quando ha messe fuori le sue pecore, va davanti a loro, e le pecore lo seguitano : perciochè conoacono la sua voce.

5 Ma non seguiteranno lo straniere, anzi se ne fuggiranno da lui: perciochè non conoscono la voce

degli stranieri. 6 Questa similitudine disse loro Gesu: ma essi non riconobbero quali fosser le cose ch'egli ragiona-

va loro. 7 Laonde Gesù da capo disse loro,

In verità, in verità, io vi dico, ch'io

son la porta delle pecore. 8 Tutti quanti coloro che son venuti sono stati rubatori, e ladroni:

ma le pecore non gli hanno ascol-9 Io son la porta: se alcuno entra per me, sara salvato, ed entrera,

ed uscirà, e troverà pastura. 10 Il ladro non viene se non per

rubare, ed ammazzare, e distrug-ger le pecore: ma io son venuto aciochè abbiano vita, ed abbondino, 11 Io sono il buon pastore: il buon pastore mette la sua vita per lepe-

core.

12 Ma'l mercenario, e quel che non è pastore, e di cui non son le pecore, se vede venire il lupo, abbandona le pecore, e sen fugge: e'l lupo le rapisce, e disperge le pecore.

13 Or il mercenario se ne fugge. perciochè egli è mercenario, e non

si cura delle pecore. 14 Io sono il buon pastore, e conosco le mie pecore, e son cono-sciuto dalle mie. 15 Siccome il Padre mi conosce,

ed lo conosco il Padre; e metto la

mia vita per le mie pecore.
16 Io ho anche dell'altre pecore, che non son di quest'ovile : quelle ancora mi conviene addurre, ed esse udiranno la mia voce: e vi sarà una sola greggia, ed un sol pastore.

17 Per questo m'ama il Padre, perciochè io metto la vita mia, per

ripigliaria poi.

18 Niuno me la toglie, ma io da me stesso la dipongo: io ho pode-stà di diporla, ed ho altresì podestà di ripigliaria: questo coman-damento ho ricevuto dal Padre mio.

19 Perciò nacque di nuovo dissensione tra i Giudei, per queste

parole.

20 E molti di loro dicevano, Egi ha il demonio, ed è forsennato perchè l'ascoltate voi ?

21 Altri dicevano, Queste parole non son d'uno indemoniato: pui

# EVANGELO DI S. GIOVANNI, X. XI.

22 Or la festa della dedicazione si

face in Gerusalemme, ed era di ver-

25 E Gesù passeggiava nel tem-pio, nel portico di Salomone. 24 I Giudei adunque l'intorniaro-

no, e gli dissero, Infino a quando terrai sospesa l'anima nostra? Se tu sei l'Cristo, dilloci apertamente.

25 Gesti rispose loro, Io ve l'ho detto, e voi nol credete: l'opere. ch'lo fo nel nome del Padre mio. son quelle che testimoniano di me. 26 Ma voi non credete: perciochè non siete delle mie pecore, come io

27 Le mie pecore ascoltano la mia voce, ed io le conosco, ed esse mi seguitano.

Ed io do loro la vita eterna, e giammai in eterno non periranno, e niuno le rapirà di man mia.

29 Il Padre mio, che me le ha date, è maggior di tutti: e niuno le può rapire di man del Padre

30 Io. e l Padre, siamo una stes-

31 Per ciò i Giudei levarono di nuovo delle pietre, per lapidario.

32 Gesà rispose loro, io v'ho fatte veder molite buone opere, procedenti dal Padre mio: per la qual d'esse mi lapidate voi?

33 I Giudel gli risposero : dicendo, Noi non ti lapidiamo per alcuna buona opera, anzi per bestem-mia: perciochè tu, essendo uomo, ti fai Dio.

34 Gesù rispose loro, Non è egli scritto nella vostra legge, Io ho

detto, Voi siete dij?

35 Se chiama dij coloro, a' quali la parola di Dio è stata indirizzata; e la scrittura non può essere annullata:

36 Dite voi ch'io, il quale il Padre ha santificato, ed ha mandato nel mondo, bestemmio, perciochè ho detto, lo son Figliuol di Dio? 37 Se io non fo l'opere del Padre mio, non crediatemi.

38 Ma, se io le fo, benchè non crediate a me, credete all'opere: aciochè conosciate, e crediate che'l Padre è in me, e ch'io sono in lui.

39 Essi adunque di nuovo cercavano di pigliario: ma egli uscì

delle lor mani ;
40 E se n'andò di nuovo di là dal Giordano, al luogo ove Giovanni prima battezzava; e quivi dimo-

41 E molti vennero a lui: e dicevano, Giovanni certo non fece alcun miracolo: ma pure, tutte le |

Il demonio aprir sti occhi de' cie-, cose che Giovanni disse di comi erano vere

42 E quivi molti credettero in lui.

CAP. XI.

R v'era un certo Lazaro. di Betania, del castello di Maria. e di Marta, sua sorella, il quale era infermo 2 (Or Maria era quella, ch'unse d'olio odorifero il Signore, ed asciu-

gò i suoi piedi co' suoi capelli : del-la quale il fratello Lazaro era infermo.) 3 Le sorelle adunque mandarono

a dire a Gesù, Signore, ecco, colui che tu ami è infermo.

4 E Gesù, udito ciò, disse, Questa infermità non è a morte, ma per la gloria di Dio : aciochè il Figliuol di Dio sia giorificato per essa. 5 Or Gesu amava Maria, e la sua

sorella, e Lazaro.

6 Come dunque egli ebbe inteso ch' egli era infermo, dimorò ancora nel luogo, ove egli era due

glorni. 7 Pol 7 Poi appresso disse a' suoi disce-poli, Andiam di nuovo in Giudes. 8 I discepoli gli dissero, Maestro,

i Giudei pure ora cercavano di s-pidarti, e tu vai di nuovo là? 9 Gesù rispose, Non vi sono egli-no dodici ore del giorno? se alcuno camina di giorno, non s'intop-pa: perciochè vede la luce di questo mondo.

10 Ma, se alcuno camina di notte, s' intoppa : perciochè egli non ha

luce. 11 Egli disse queste cose: e poi appresso disse loro, Lazaro, nostro amico, dorme : ma io vo per isve-

12 Laonde i suoi discepoli dissero, Signore, se egli dorme, sara salvo. 13 Or Gesù avea detto della morte d'esso : ma essi pensavano ch'e-gli avesse detto del dormir del

sonno. 14 Allora adunque Gesù disse loro apertamente, Lazaro è morto. 15 E, per vol, lo mi rallegro ch'io non v'era, aciochè crediste:

ma andiamo a lui.

16 Laonde Toma, detto Didimo, disse a discepoli suoi compagn Andiamo ancora noi, acloche muoiamo con lui.

17 Gesù adunque, venuto, trovo che Lazaro era già da quattro gior-

ni nel monumento.

18 Or Betania era vicin di Gerusalemme intorno di quindici stadi. 19 E molti de' Giudei erano venuti a Marta, e Maria, per consolarle del lor fratello.

20 Marta adunque, come ud che

# EVANGELO DI S. GIOVANNI, XI.

Gesù veniva, gli andò incontro: to che, se tu credi, tu vedrai la ma Maria sedeva in casa. | gloria di Dio?

21 E Marta disse a Gesù, Signore, se tu fossi stato quì, il mio fratello

non sarebbe morto. 22 Ma pure, io so ancora al presente che tutto ciò che tu chiederal

a Dio, egli tel darà.

23 Gesù le disse. Il tuo fratello rimaciterà.

24 Maria gli disse, Io so ch'egli risusciterà nella risurrezione, nel-

l'ultimo giorno. 25 Gesù le disse, Io son la risurrezione, e la vita: chiunque crede

in me, benchè sia morto, vivera. 26 E chiunque vive, e crede in me, non morrà giammai in eter-

no. Credi tu questo?
27 Ella gli disse, Si, Signore: io credo che tu sei l'Cristo, il Figlinol di Dio, ch'avea da venire al mondo. 28 E, detto questo, se n'andò, e chiamò di nascoso Maria, sua so-

rella : dicendo, Il Maestro è qui, e ti chiama. 29 Essa, come ebbe ciò udito, si

levò prestamente, e venne a lui. 30 (Or Gesù non era ancora giunto nel castello: ma era nel luogo ove Marta l'avea incon-

trato.) 31 Laonde i Giudei ch' erano con lei in casa, e la consolavano, veggendo che Maria s'era levata in fretta, ed era uscita fuori, la seguitarono: dicendo, Ella se ne va al

monumento, per plagner quivi. 32 Maria adunque, quando fu ve-nuta la ove era Gesu, vedutolo, gli si gittò a' pledi: dicendogli, Si-gnore, se tu fossi stato qui, il mio fratello non sarebbe morto.

33 Gesù adunque, come vide ch'ella, ed i Gludei ch' erano venuti con lei, piagnevano, fremè nelle spirito, e si conturbò:

34 E disse, Ove l'avete voi posto? Essi gli dissero, Signore, vieni, e

redi.

35 E Gesù lagrimò. 36 Laonde i Giudei dicevano, Ecco, come l'amava!

37 Ma alcuni di loro dissero. Non poteva costui, ch'aperae gli occhi al cieco, fare ancora che costui non morisse?

38 Laonde Gesù, fremendo di nuovo in sè stesso, venne al monumento: or quello era una grot-ta, e v'era una pietra posta di so-

39 E Gesù disse, Togliete via la pietra. Ma Maria, la sorella del morto, disse, Signore, egli pute già: perciochè egli è morto già da già: percional quattro giorni, 40 Gesù le disse, Non t'ho io det \* 103

41 Essi adunque tolsero via la pietra dal luogo ove il morto giaceva. E Gesù, levati in alto gli occhi, disse, Padre, io ti ringrazio che tu m' hai esaudito.

42 Or ben sapeva to che tu sempre m'esaudisci : ma lo ho detto ciò per la moltitudine qui presen-

te: aciochè credano che tu m'hai mandato.

43 E, detto questo, gridò con gran voce, Lazaro, vieni fuori.

44 E'l morto uscì, avendo le mani, ed i piedi fasciati, e la faccia involta in uno sciugatojo. Gesù diase loro, Scioglietelo, e lasciatalo andare.

45 Laonde molti de' Giudei ch' erano venuti a Maria, vedute tutte le cose che Gesù avea fatte. cre-

dettero in lui.

46 Ma alcuni di loro andarono a' Farisei, e dissero loro le cose che Gesù avea fatte.

47 E per ciò i principali sacerdoti. ed i Farisci, raunarono il concistoro: e dicevano, Che facciamo? quest' uomo fa molti miracoli.

48 Se noi lo lasciamo così, tutti orederanno in lai: ed i Romani verranno, e distruggeranno e' l nostro luogo, e la nostra nazione.

49 Ed uno di loro, cioc, Calafa, ch'era sommo sacerdote di quell'anno, disse loro. Voi non avete alcun conoscimento.

50 E non considerate ch'egli ci giova ch' un'uomo muois per lo popolo, e che tutta la nazione non

51 Oregli non disse questo da 🗚 or or gri non usse questo da se stesso: ma, essendo sommo sacerdote di quell'anno, profetimo che Gesì morrebbe per la nazione:
52 E non solo per quella nazione, ma ancora per raccogliere in uno isgliuoti di Dio dispersi.
53 Da quel giorno adunque present interne consistilo d'uncalente.

sero insieme consiglio d'ucciderlo

54 Laonde Gesù non andava più apertamente attorno tra i Giudei : ma se n'andò di là nella contrada vicina del diserto, in una città detta Efraim: e quivi se ne stava co suoi discepoli.

55 Or la pasqua de Giudei era vi-cina: e molti di quella contrada salirono in Gerusalemme, innanzi la pasqua, per purificarsi

56 Cercavano adunque Gesù: ed essendo nel tempio, dicevano gli uni agli altri, Che vi pare egli? non verra egli alla festa? 57 Or i principali sacerdoti, ed i

Farisei avean dato ordine che, se alcuno sapeva ove egli foese,

### EVANGELO DI S. GIOVANNI, XII.

lo significame, aciochè lo pigliasnero.

CAP, XII.

ESU adunque, sei giorni a-G vanti la pasqua, venne in Betania, ove era Lasaro, quel ch' era stato morto, il quale egli avea suecitato da' morti

🛭 E quivi gli fecero un convito : e Marta ministrava, e Lazaro era un di coloro ch'erano con lui a ta

vola.

3 E Maria prese una libra d'olio odorifero di nardo schietto, digran presso, e ne unse i piedi di Gesù, e gli asciugò co suoi capelli : e la

casa fu ripiena dell'odor dell'olio. Laonde uno de' discepoli d' esso, cioè, Giuda Iscariot, figliuol di Simon, il quale era per tradirlo,

Perchè non s'è venduto quest'olio trecento denari, e non s'è

il prezzo dato a' poveri

6 Or egli diceva questo, non per-che si curasse de poveri : ma, per-ciochè era ladro, ad avea la borsa, e portava ciò che vi si metteva dentro.

7 Gesù adunque disse, Lasciala : ella l'avea guardato per lo giorno della mia imbalsimatura.

8 Perciochè sempre avrete i poveri con voi, ma ne non avrete

sempre.

9 Una gran moltitudine dunque de Giudei seppe ch'egli era quivi : e vennero, non sol per Gesú, ma ancora per veder Lazaro, il quale

egli aves suscitato da' morti. 10 Or i principali sacerdoti prese-ro consiglio d'uccidere eziandio

11 Perciochè per esso molti de'

Giudei andavano, e credevano in Gesù.

12 Il giorno seguente, una gran moltitudine, ch'era venuta alla festa, udito che Gesù veniva in Gerusalemme ;

13 Prese de rami di palme, ed usci incontro a lui: e gridava, Osanna: benedetto sia il Re d'Israel, che viene nel nome del Si-

14 E Gesù, trovato un'asinello, vi montò su: secondo ch'egli è scritto:

15 Non temere, o figliuola di Sion: ecco, il tuo Re viene, mon-

tato sopra, un puledro d'asina. 16 Or i suoi discepoli non intesero da prima queste cose : ma, quando Gesu fu glorificato, allora si ricor-darono che queste cose erano scrit-te di lui, e ch' essi gli aveano fatte queste cose.

17 La moltitudine adunque ch'era con lui testimoniava ch'egli aves chiamato Lazaro fuor del monumento, e l'avea suscitato da morti.

18 Per ciò ancora la moltitudine gli andò incontro : perciochè avea udito ch'egli avea fatto questo miracolo.

19 Laonde i Farisei dissero tra lo ro, Vedete non profittate nulla?

ecco, il mondo gli va dietro. 20 Or v'erano certi Greci, di quelli

che salivano per adorar nella festa. 21 Costoro adunque, accostatisia Filippo ch' era di Betsaida, città di Gallies, lo pregarono: dicendo, Si-gnore, noi vorremmo veder Gesù. 22 Filippo venne, e lo disse ad Andrea : e di nuovo Andrea, e Fi-

lippo, lo dissero a Gesù. 23 E Gesù rispose loro : dicendo,

L'ora è venuta, che' l Figliuol del-l'uomo ha da esser glorificato. 24 In verità, in verità, io vi dico che, se' i granello del frumento, caduto in terra, non muore, rimane solo: ma, se muore, produce molto

frutto. 25 Chi ama la sua vita la perderà, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna.

26 Se alcun mi serve, seguitimi : ed ove io sarò, ivi ancora sarà il mio servitore: e, se alcuno mi serve, il Padre l' onorerà.

27 Ora è turbata l'anima mia: e che dirò? Padre, salvami da quest' ora : ma, per questo sono io venuto in quest ora.

28 Padre, glorifica il tuo nome. Allora venne una voce dal cielo. che disse, El ho glorificato, e lo glorificherò ancora.

29 Laonde la moltitudine, ch'era quivi presente, ed avea udita la voce, diceva essersi fatto un tuono. Altri dicevano, Un' angelo gli ha parlato.

30 E Gesù rispose, e disse, Questa voce non s' è fatta per me, ma per

voi. 31 Ora è il giudicio di mesto mondo : ora sarà cacciato fuori' i principe di questo mondo.

32 Ed io, quando sarò levato in su dalla terra, trarrò tutti a me. 33 Or egli diceva questo, signifi-

cando di qual morte egli morrebbe 34 La moltitudine gli rispose, Noi abbiamo inteso dalla legge, che'l Cristo dimora in eterno : come dunque dici tu che convien che' | Figliuol dell' uomo sia elevato ad al: to ? chi è questo Figliuol dell' uo-

mo ? 35 Gesù adunque disse loro, Ancora un poco di tempo la Luce è

# EVANGELO DI S. GIOVANNI, XII. XIII.

con voi : caminate, mentre avete la luce: che le tenebre non vi colgano: perciochè, chi camina nelle tenebre non sa dove si vada.

36 Mentre avete la luce credete nella luce, aciochè siate figliuoli di luce. Queste cose ragionò Gesù : e poi se n'andò, e si nascose da

loro. 37 E. benchè avesse fatti cotanti segni davanti a loro, non però cre-

dettero in lui :

ŧ

ť

ċ

,

ø 5

p

Ĺ ¢

ź

Ł

¢

ŗ

•

í

ŧ

38 Aciochè la parola che'l profeta Isaia ha detta s'adempiesse, Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione i ed a cui è stato rivelato il braccio del Signore?

39 Per tanto non potevano crede-re, percioché Isaia ancora ha detto, 40 Egil ha accecati loro gil occhi, ed ha indurato loro il cuore: aciochè non veggano con gli occhi, e non intendano col cuore, e non si convertano, ed io non gli sani. 41 Queste cose disse Isala, quan-do vide la gioria d'esso, e d'esso

pariò.

42 Pur nondimeno molti, eziandio de' principali, credettero in lui : ma, per tema de' Farisei, non lo confessavano, aclochè non fossero shanditi dalla sinagoga :

43 Perciochè amarono più la gloria degli uomini, che la gloria di

Dio. 44 Or Gesù gridò, e disse, Chi crede in me non crede in me, ma in colui che m' ha mandato.

45 E chi vede me vede colui che

m' ha mandato.

46 Io, che son la Luce, son venu-to nel mondo, sciochè chiunque crede in me non dimori nelle te-

47 E, se alcuno ode le mie parole,

e non crede, lo non lo giudico: perciochè lo non son venuto a giudicare il mondo, anzi a salvare il mondo.

48 Chi mi sprezza, e non riceve le mie parole, ha chi lo giudica : la parola ch'io ho ragionata sarà quella che lo giudicherà nell' ulti-

mo giorno. 49 Perciochè lo non ho parlato da me medesimo: ma il Padre che m' ha mandato è quello che m' ha ordinato ciò ch' io debbo dire, e parlare.

50 Ed io so che'l suo comandamento è vita eterna : le cose adun-que ch'io ragiono, così le ragiono come il Padre m' ha detto.

CAP. XIII. B avanti la festa di pasqua, Gesù, sapendo che la sua ora era venuta, da passar di questo mondo al Padre: avendo amati i suol ch' erano nel mondo, gli amò infino alla fine.

2 E, finita la cena, (avendo già il diavolo messo nel cuor di Giuda Iscariot, Agliuolo di Simon, di tra-

dirlo,)

3 Gesù, sapendo che'l Padre gli avea dato ogni cosa in mano, e ch'egii era proceduto da Dio, e se n'andava a Dio:

4 Si levò dalla cena, e pose giù la sua vesta: e, preso uno sciuga-

tolo, se ne cinse 5 Poi mise dell'acqua in un bacino, e prese a lavare i piedi de' di-

scepoli, ed ad asciugargii con lo sciugatoio, dei quale egli era cinto. 6 Venne adunque a Simon Pietro.

Ed egli gli disse, Signore, mi lavi tu i pledi?
7 Gesù rispose, e gli disse, Tu non sai ora quel ch' io fo, ma lo saprai

appresso. 8 Pietro gli disse, Tu non mi la verai giammai i piedi. Gesù gli disse, Se io non ti lavo, tu non avrai parte alcuna meco.

9 Simon Pietro gli disse, Signore, non solo i piedi, ma anche le ma-

ni. e'i capo.

10 Gesù gli disse, Chi è lavato non ha bisogno se non di lavare i piedi, ma è tutto netto: voi ancora siete netti, ma non tutti.

Il Perciochè egli conosceva co-lui che lo tradiva: perciò disse,

Non tutti siete netti.

12 Dunque, dopo ch'egli ebbe loro lavati i piedi, ed ebbe ripresa la sua vesta, messosi di nuovo a tavola, disse loro, Sapete voi quel ch'io v' ho fatto?

13 Voi mi chiamate Maestro, Signore, e dite bene: perclochè io

14 Se dunque io, che sono il Si-gnore, e'l Maestro, v' ho lavati i piedi, voi ancora dovete lavare i piedi gli uni agli altri. 15 Conclosiacosachi jo v'abbia da-

to esemplo, aciochè, come ho fat-

to io, facciate ancora voi.

16 In verità, in verità, io vi dico, che'i servitore non è maggior del suo signore, nè 'i messo maggior di colul che l' ha mandato.

17 Se sapete queste cose, voi siete

beati se le fate.

18 Io non dico di voi tutti: io so quelli ch'io ho eletti : ma conviene che s'adempia questa scrittura, Colui che mangia il pane meco ha levato contr' a me il suo calcagno.

19 Fin da ora io vel dico, avanti che sia avvenuto: aciochè, quando sarà avvenuto, crediate ch' io son desso.

# EVANGELO DI S. GIOVANNI. XIII. XIV.

20 In verith, in verith, io vi dico. che, se lo mando alcuno, chi lo riceve riceve me, e chi riceve me riceve colui che m' ha mandato.

21 Dopo che Gesù ebbe dette queste cose, fu turbato nello spirito: e protestò, e diese, In verita, in verità, io vi dico, che l'un di voi mi tradira.

22 Laonde i discepoli si riguarda-vano gli uni gli altri, stando in dub-

bio di chi dicesse.

23 Or uno de discepoli, il quale Gesù amava, era coricato in sul seno d'esso.

24 Simon Pietro adunque gli fece cenno, che domandasse chi fosse

colui, del quale egli parlava. 25 E quel discepolo, inchinatosi sopra'i petto di Gesù, gli disse, Si-gnore, chi è colui ?

26 Gesù rispose, Egli è colui, al quale io darò il boccone, dopo averlo intinto. Ed avendo intinto il boccone, lo diede a Giuda Iscariot,

Ifficol di Simon.
7 Ed allors, dopo quel boccone,
Satana entrò in lui. Laonde Gesù gli disse, Fa' prestamente quel che tu fai.

28 Ma niuno di coloro ch'erano a tavola intese perchè gli avea detto

quello.

29 Perciochè alcuni stimavano, perchè Giuda avea la borsa, che Fiesù gli avesse detto, Comperaci le cose che ci bisognano per la festa: overo, che desse qualche cosa a' poveri.

30 Egliadunque, preso'l boccone, subito se n'usci. Or era notte.

suanto se n usci. Or era notte.

31 Quando fu uscito, Gesti disse,
Ora è glorificato il Figliuol dell'uomo, ed iddio è glorificato in lui.

32 E, se iddio è glorificato in lui.
egli altres i lo glorificherà in sèmedesimo, e tosto lo glorificherà.

33 Figlioletti, io sono ancora un
poso di tempo con voi : voi mi cercherrie. ""... coma he deste ci (Cri-

cherete: ma, come ho detto a' Giudei, che là ove io vo essi non posson venire, così altresì dico a voi al presente.

34 lo vi do un nuovo comandamento, che voi v'amiate gli uni gli altri: aclochè, come io v'ho amati, voi ancora amiate gli uni gli altri.

35 Da questo conosceranno tutti che voi siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. 36 Simon Pietro gli disse, Signore,

or simon rietro gu disse, Signore, dove val? Gesh gli rispose, La ove lo vo, tu non puol ora seguitarmi: ma mi seguiterai pol appresso. 37 Pietro gli disse, Signore, per-che non posso lo ora seguitarti? io metterò la vita mia per te. 38 Gesù gli risnosa. Tu mattenat

38 Gesù gli rispose, Tu metteral # 106

la vita tua per me ? in verità, in verità, lo ti dico, che'i gallo non centerà, che tu m'abbi rinegato tre volte. CAP. XIV.

IL vostro cuore non sia turbato: cora in me.

2 Nella casa del Padre mio vi son molte stanze: se non, io ve l'avrei detto: io vo ad apparec-

chiarvi I luogo.

3 E, quando lo sarò andato, e v'avrò apparecchiato il luogo, ver-rò di nuovo, e v'accoglierò appresso di me: aclochè dove lo sono. siate ancora voi.

4 Voi sapete ove lo vo, e sapete anche la via.

5 Toma gli disse, Signore, noi non sappiamo ove tu vai: come dunque possiamo saper la via? 6 Gesu gli diese, Io son la via la verità, e la vita : nituno viene al

Padre, se non per me. 7 Se voi m' aveste con esciuto, conoacereste anche il Padre : e fin da

noscresse anche il raure: emi as ora lo conoccte, e l'avete veduta. 8 Filippo gli disse, Signore, mostraci l'Addre, e ciò ci basta. 9 Gesù gli disse, Cotanto tempo sono lo gla con vol, e tu non ma conocciuto, Filippo l' chi m' ha veduto il Padva: come duto ha veduto il Padre: come dunque dici tu, Mostraci 'l Padre' 10 Non credi tu ch'io son nel Pa-

dre, e che'l Padre è in me? le parole ch' io vi ragiono, non le ra-giono da me stesso: e'l Padre, che

giono da me stesso: e i ramus, son dimora in me, è quel che fa l'opera 11 Credetemi ch'io sea nel Padre, e che'l Padre è in me : se non,

credetemi per esse opere. 12 In verita, in verità, io vi dico. che chi crede in me fara anch'egli l'opere le quali io fo: anzi ne farà delle maggiori di queste : percio-che io me ne vo al Padre.

13 Ed ogni cosa che voi avrete chiesta nel nome mio, quella farò: acioche il Padre sia giorificato nel

Figliuolo.

14 Se voi chiedete cosa alcuna nel nome mio, io la farò.

15 Se voi m'amate, osservate i

miei comandamenti.

16 Ed io pregherò il Padre, ed egli vi darà un'altro Consolatore,

che dimori con voi in perpetuo: 17 Cioc, lo Spirito della verità, il quale il mondo non può ricevere: perciochè non lo vede, e non lo conosce: ma voi lo conosceta: u ciochè dimora appresso di voi, e sara in vol.

18 Io non vi lascerò orfani: io

tornerò a vol-19 Fra quì ed un poco di tempo, il

# EVANGELO DI S. GIOVANNI, XIV. XV.

mondo non mi vedra più ; ma voi mi vedrete: perciochè io vivo, e voi ancora viverete.

20 In quel giorno voi conoscere-te, ch'io son nel Padre mio, e che voi siete in me, ed io in voi 21 Chi ha i miei comandamenti, e

gli osserva, esso è quel che m'ama: e chi m'ama sara amato dal Padre mio: ed io ancora l'amerò, e

t

me gli manifestero. 22 Giuda, non l'Iscariot, gli disse, Signore, che vuol dire che tu ti manifesterai a noi, e non al mondo ?

23 Gesù rispose, e gil disse, Se alcuno m'ama, osservera la mia parola, e'l Padre mio l'amera: e noi verremo a lui, e faremo dimo-

ra appo lui. 24 Chi non m'ama non osserva le mie parole: e la parola, che voi udite, non è mia, ma del Padre che m' ha mandato.

25 Io v'ho ragionate queste cose,

dimorando appresso di voi. 26 Ma il Consolatore, cioè, lo Spirito Santo, il quale il Padre manderà nel nome mio, esso v'insegnerà ogni cosa, e vi rammemore-rà tutte le cose ch' io v' ho dette.

27 Io vi lascio pace, io vi do la mia pace: io non ve la do, come'l mondo la da: il vostro cuore non sia turbato, e non si spaventi.

Vol avete udito ch' io v'ho detto, Io me ne vo, e tornerò a vol: se voi m' amaste, certo voi vi rallegrereste di ciò c' ho detto, Io me ne vo al Padre: conciosiacosa-

che'l Padre sia maggiore di me. 29 Ed ora, io ve l'ho detto, in-nanzi che sia avvenuto: aciochè, quando sarà avvenuto, voi cre-diate.

30 Io non parlerò più molto con vol: perciochè il principe di questo mondo viene, e non ha nulla

in me. 31 Ma quest e, acioche il mondo conosca che lo amo il Padre, e che fo come il Padre m'ha ordinato. Levatevi, andiamcene di qui.

#### CAP. XV.

O son la vera vite, e'l Padre mio è il vignaluolo.

2 Egll toglie via ogni tralcio ch'in me non porta frutto: ma ogni tralcio che porta frutto egli lo ri-monda, aciochè ne porti vie più. 3 Già siete voi mondi, per la pa-

rola ch' jo v' ho detta.

4 Dimorate in me, ed io dimorerà in voi: siccome il tralcio non può portar frutto da sè stesso, se non dimora nella vite; così ne anche voi, se non dimorate in me.

5 Io son la vite, voi siste i tralci: chi dimora in me, ed io in lui, esso porta molto frutto: conciosiarasachè fuor di me non possiste fur

6 Se alcuno non dimors in me. è

gittato fuori, come il sermento, e si secce: poi cotali sermenti son mecolti, e son gittati nei fuoco, e si bruciana.

7 Se voi disnorate in me, e le mie parole dimorano in voi, vol domanderete ciò che vorrete, e vi

sara fatto. 8 In questo è glorificato li Padre mle, the voi portiate multo frutto;

e cost sarete miel discepoli. 9 Come il Padre m'ha amato, lo dimorate altrest he amati voi:

nel mio amore. 10 Se voi osservate i miel comundamenti, voi dimorerete nel mio amore: siccome lo ho osservati i comandamenti dei Padre mio, e dimono nel suo amore.

Il Queste cose v'ho lo ragionate. actoche la mia attegrezza dintori in voi, e la vostra allegrezza sia

compiuta.

12 Onest' è il mio comandamento, che voi v'amiate gli uni gli altri, come io he amati voi.

13 Niano ha maggiore aroor di questo, di metter la vita son per lisuoi amiol.

14 Voi sarete miei amici, se fate tutte le cose ch' lo vi comando. lo lo non vi chlamo più servi:

percioché il servo non sa clò che fa il suo signore: ma io v' ho chiamati amici, perciochè ja v'ho fatte assaper tutte le cose c'ho udite dal Padre mio. 16 Vol non avete eletto me, ma

jo ho eletti vol: e v ho costituiti. acioché andiate, e portiate frutto, e il vostro frutto sia permanente: acloché qualunque cosa chiederete al Padre nel milo nome, egli ve la diba.

17 Io vi comando queste cose, acioche v'aminte gli uni gli altri. la Se'l mondo y odia, sappiate

ch'egli m'ha adiato prima di voi. 19 Se vol foste del mondo, il mondo amerebbe ció che sarebbe suo: ma, percloche voi non siete del mondo, anzi lo y ho eletti dal mondo, per ciò v'odia il mondo. 20 Ricordatevi delle parote ch'io

y he dette, Che 't servitore non è da più dei suo signore : se liann perseguito ine, perseguiranno a com vol: se hanno osservate mile parole, osserveranno anco

le vostre. 21 Ma vi faranno tutte ques cose per lo mio nome: percioc

\* 107

#### EVANGELO DI S. GIOVANNI, XV. XVI.

22 Se io non fossi venuto, e non avessi lor pariato, non avrebbero alcun peccato: ma ora non hanno gues alcuna del lor peccato. 23 Chi odia me, odia esiandio il

Padre mio.

24 Se io non avessi fatte tra loro opere quali niuno altro ha fatte, non avrebbero alcun peccato: ma ora essi l'hanno vedute, ed hanno odiato me, e l Padre mio

25 Ma questo e, aciochè s'adempia la parola scritta nella lor legge, l'hanno odiato senza cagione.

26 Ma, quando sarà venuto il Consolatore, il quale lo vi man-derò dal Padre, che è lo Spirito della verità, il qual procede dal Padre mio, esso testimonierà di me-

27 E voi ancora ne testimonierete: conclosiacosachè dal prin-

cipio siate meco.

#### CAP. XVI.

TO v' ho dette queste cose, aciochè non siate scandalezzati.

2 VI shandiranno dalle sinagoghe: anzi l'ora viene che chiunque v'ucciderà penserà far servigio a Dio.

3 E vi faranno queste cose, perciochè non hanno conosciuto il

Padre, nè me. 4 Ma io v'ho dette queste cose, aciochè, quando quell'ora sarà ve-nuta, voi vi ricordiate ch'io ve l'ho dette: or da principio non vi dissi queste cose, perciochè io era con voi

5 Ma ora io me ne vo a colui che m'ha mandato: e niun di voi mi

domanda, Ove vai ?

6 Anzi, perciochè io v'ho dette queste cose, la tristizia v'ha ri-

pleno il cuore.

7 Ma pure io vi dico la verità, Egli v'è utile ch'io me ne vada: perciochè, se io non me ne vo, il Consolatore non verrà a voi : ma,

se io me ne vo, io ve lo manderò. 8 E, quando esso sarà venuto, convincerà il mondo di peccato, di giustizia, e di giudicio:

9 Di peccato: perclochè non cre-

dono in me;

10 E di giustizia : perciochè io me ne vo al Padre mio, e voi non mi

vedrete più;
11 E di giudicio: perciochè il
principe di questo mondo è già

giudicato. 12 Io ho ancora cose assai a dirvi,

ma voi non le potete ora portare. 13 Ma, quando colui sarà venuto, cioè, to Spirito di verità, egli vi guiderà in ogni verità: perciochè

non concecono colui che m'ha egli non parierà da sè stesso, ma mandato. v'annunzierà le cose a venire.

14 Esso mi glorificherà: perciochè prenderà del mio, e ve l'an-

nunsierà.

15 Tutte le cose c'ha il Padre son mie: per ciò ho detto ch' egli pren-derà del mio, e ve l'annunzierà. 16 Fra poco voi non mi vedrete: e di nuovo, fra poco voi mi ve-drete: perciochè io me ne vo al

17 Laonde alcuni de' suoi discepoli dissero gli uni agli attri, Che cosa è questo, ch'egli ci dice, Fra poco voi non mi vedrete: e di

nuovo, Fra poco mi vedrete: e. Perciochè io me ne vo al Padre? 18 Dicevano adunque, Che cosa è questo fra poco, ch'egli dice? noi non sappiam ciò ch'egli si dica.

19 Gesù adunque conobbe che lo volevano domandare: e disse loro, Domandate voi gli uni gli altri di ciò ch'io ho detto, Fra poco voi non mi vedrete: e di nuovo. Fra poco voi mi vedrete?

20 In verità, in verità io vi dico, che voi piagnerete, e farete cor-doglio: el mondo si rallegrera, e voi sarete contristati : ma la vostra tristizia sarà mutata in letizia.

21 La donna, quando partorisce, sente dolori: perciochè il suo ter-mine è venuto: ma, dopo c'ha partorito il fanciullino, ella non si ricorda più dell' angoscia, per l'allegrezza che sia nata una creatura umana al mondo.

22 Voi dunque altresì avete ora tristizia, ma io vi vedrò di nuovo. e'i vostro cuore si rallegrera, e niuno vi torra la vostra letisia.

23 Ed in quel giorne voi non mi domanderete di nulla. In verità, in verità, io vi dico, che tutte le cose che domanderete al Padre.

nel nome mio, egli ve le dara. 24 Fino ad ora voi non avete domandato nulla nel nome mio: domandate, e riceverete: aciochè la vostra letizia sia compluta.

25 lo v'ho ragionate queste cose in similitudini: ma l'ora viene ch'io non vi parlerò più in simili-tudini, ma apertamente vi ragio-

nerò del Padre

26 In quel giorno vol chiederete nel nome mio: ed io non vi dico ch'io pregherò il Padre per voi: 27 Perciochè il Padre stesso v'a-

ma: perciochè voi m'avete amato, ed avete creduto ch'io son proceduto da Dio.

28 Io son proceduto dal Padre, e son venuto nel mondo; di nuovo io lascio il mondo, e vo al Padre.

## EVANGELO DI S. GIOVANNI, XVI.-XVIII.

29 I suoi discepoli gli dissero. Ecco, tu parli ora apertamente, e

30 Ora sappiamo noi che tu sai ogni cosa, e non hai bisogno ch'alcuno ti domandi : perciò crediamo che tu sei proceduto da Dio.

31 Gesù rispose loro, Ora credete

voi?

32 Ecco, l'ora viene, e già è venuta, che sarete dispersi, ciascuno in casa sua, e mi lascerete solo: rna io non son solo: perciochè il Padre è meco.

33 Io v'ho dette queste cose, aciochè abbiate pace in me: voi avrete tribolazione nel mondo: ma state di buon cuore, io ho vinto il mondo.

CAP. XVII. UESTE cose disse Gesù: pol , alzò gli occhi al cielo, e disse, Padre, l' ora è venuta: glorifica il tuo Figliuolo, aciochè altresì il Fi-

gliuolo glorifichi te: 2 Secondo che tu gli hal data podestà sopra ogni carne: aciochè

egli dia vita eterna a tutti coloro che tu gli hai dati. 3 Or quest'è la vita eterna, che conoscano te, che sei l solo vero Iddio, e Gesù Cristo, che tu hai mandato.

4 Io t'ho glorificato in terra: io ho adempiuta l'opera, che tu m'hai

data a fare.

5 Ora dunque, tu Padre, glorificami appo te stesso, della gloria ch'io ho avuta appo te, avanti che l mondo fosse.

6 Io ho manifestato il nome tuo agli uomini, i quali tu m'hai dati del mondo: erano tuoi, e tu me gli hai dati, ed essi hanno osservata

la tua parola. 7 Ora hanno conosciuto che tutte

le cose che tu m' hai date son da te. 8 Perciochè io ho date loro le parole che tu m'hai date, ed essi l'hanno ricevute, ed hanno veramente conosciuto ch'io son proceduto da te, ed hanno creduto che

tu m hai mandato.

9 Io prego per loro: io non prego per lo mondo, ma per coloro che tu m'hai dati : perciochè sono tuoi. 10 E tutte le cose mie sono tue, e le cose tue sono mie: ed io sono in

essi glorificato. 11 Ed io non sono più nel mondo, ma costoro son nel mondo, ed io vo a te; Padre santo, conservagli nel tuo nome, essi che tu m'hai

dati: aciochè sieno una stessa cosa come noi. 12 Quand' io era con loro nel mondo, io gli conservava nel nome

tuo: io ho guardati coloro che tu m' hai dati, e niun di loro è perito: ma solo il figliuol della perdizione. aciochè la scrittura fosse adem-

13 Or al presente io vengo a te, e dico queste cose nel mondo, aciochè abbiano in loro la mia alle-

grezza compiuta.

14 Io ho lor data la tua parola, e'l mondo gli ha odiati : perciochè non son del mondo, siccome io non son del mondo.

15 Io non chieggio che tu gli tolga dal mondo, ma che tu gli guar-

di dal maligno.

16 Essi non son del mondo, siccome io non son del mondo.

17 Santificagli nella tua verità. la tua parola è verità.

18 Siccome tu m' ha mandato nel

mondo, io altresì gli ho mandati. nel mondo. 19 E per loro santifico me stesso;

aciochè essi ancora sieno santificati in verità. 20 Or io non prego solo per co-

storo, ma ancora per coloro che crederanno in me per la lor parola: 21 Aciochè tutti sieno una stessa cosa, come tu, o Padre, sei in me, ed io sono in te: aciochè essi altresì sieno una stessa cosa in noi: affinchè'l mondo creda che tu

m' hai mandato. 22 Ed io ho data loro la gloria che tu hai data a me, acioche sieno una stessa cosa, siccome noi siamo una stessa cosa.

23 Io sono in loro, e tu sei in me : aciochè essi sieno compiuti in una stessa cosa, ed aciochè il mondo conosca che tu m'hai mandato, e che tu gli hai amati, come tu hai amate me.

24 Padre, le veglie che dove sono io, sieno ancora meco coloro che tu m'hai dati : aciochè veggano la mia gloria, la quale tu m'hai data : percleche tu m'hai amato avanti la fondazion del mondo.

25 Padre giusto, il mondo non t'ha conosciuto: ma io t'ho conosciuto, e costoro hanno conosciuto che tu m' hai mandato.

26 Ed io ho loro fatto conoscere il tuo nome, e lo farò conoscere ancora: aciochè l'amore, del quale tu m'hai amato, sia in loro, ed io in loro.

CAP. XVIII.

YESU, avendo dette queste cose, uscì co' suoi discepoli, ed andò di là dal torrente di Chedron, ove era un' orto, nel quale entrò

egli, ed i suoi discepoli.

2 Or Giuda, che lo tradiva, sapeva anch' egli 'l luogo: perciochè

# EVANGELO DI S. GIOVANNI. XVIII.

Gesù s'era molte volte accolto là co' suoi discepoli.

3 Giuda adunque, presa la schie-ra, e de sergenti, da principali sacerdoti, e da Farisei, venne la con lanterne, e torchi, ed arme.

4 Laonde Gesù, sapendo tutte le cose che gli avverrebbero, usch, e disse loro, Chi cercate?

5 Essi gii risposero, Gesù il Na-Or Giuda che lo tradiva era

anch' egli presente con loro.

6 Come adunque egli ebbe detto
loro, Io son desso, andarono a ri-

troso, e caddero in terra. 7 Egii adunque di nuovo doman-dò loro, Chi cercate? Essi dissero, Gesù il Nazareo.

8 Gesù rispose, Io v' ho detto ch' io son desso : se dunque cercate me. lasciate andar costoro: 9 Aciochè s'adempicase ciò ch'e-

gli avea detto, lo non bo perduto alcuno di coloro che tu m'hai

10 E Simon Pietro, avendo una spada, la trasse, e percosse il ser-vitore del sommo sacerdote, e gli ricise l'orecchio destro: or quel servitore avea nome Malco.

11 E Gesù disse a Pietro, Riponi la tua spada nella guaina: non berrei io il calice il quale il Padre

m'ha dato?

12 La schiera adunque, e'i capitano, ed i sergenti de Giudei, pre-

sero Gesti, e lo legarono.

13 E prima lo menarono ad Anna: perciochè egli era suocero di Calara, il quale era sommo sacer-dote di quell'anno: ed Anna lo rimandò legato a Caiafa, sommo

sacerdote. 14 Or Calafa era quel ch'avea. consigliato a' Giudei, ch'egli era utile ch'un'uomo morisse per lo popolo. 16 Or Simon Pietro, ed un'altro

discepolo, seguitavano Gesù: e quel discepolo era noto al sommo sacerdote: laonde egli entrò con Gesù nella corte del sommo sacerdote.

16 Ma Pietro stava difuori alla porta. Quell' altro discepolo adun-que, ch'era noto al sommo sacerdote, uscì, e fece motto alla portinaia, e fece entrar Pietro.

17 E la fante portinaia disse a Pietro, Non sei ancora tu de' disce-poli di quest' uomo? Egli disse,

Non sono.

18 Or i servitori, ed i sergenti, stavano quivi ritti, avendo accesi de' carboni, e si scaldavano, perciochè faceva freddo: e Pietro stava in piè con loro, e si scaldava. # 110

19 Or il sommo sacerdote domandò Gesà intorno a' suoi disce-poli, ed alla sua dottrina: 30 Gesì gli rispose, Io ho aperta-mente pariato al mondo: lo ho memer parasus su monoc: so ho sempre insegnato nella sinagoga, e nel templo, ove i Giudei si rau-nano d'ogni luogo: e non ho detto niente in occulto.

21 Perchè mi domandi tri? domanda coloro c'hanno udito ciò ch'io ho lor detto: ecco, essi san-

no le cose ch'io ho dette.

22 Or. quando Gesù ebbe dette quaste cose, uno de' sergenti, ch'era quivi presente, gli diede una bacchettata: dicendo, Così rispondi tu al sommo sacerdote?

23 Gesù gli rispose, Se lo ho mal pariato, testimonia del male: ma, se ho parlato bene, perchè mi per-

24 Anna adunque l'avea rimandato legato a Calafa, sommo sa-

25 E Simon Pietro era quivi presente, e si scaldava. Laonde gli dissero. Non sei ancora tu de' suoi discepoli? Ed egli lo nego, e disse,

Non sono.

26 Ed uno de servitori del sommo sacerdote, parente di colui a cui Pietro avea tagliata l'orecchio, disse, Non ti vidi lo nell'orto con lui?

27 E Pietro da capo lo nego, e subito il gallo cantò.

28 Poi menarono Gesù da Caiafa nel palazzo: or era mattina: ed essi non entrarono nel palasto, per non contaminarsi, ma per po-

ter mangiar la pasqua.

39 Pilato adunque uscì a loro, e
disse, Quale accusa portate voi
contr'a quest'uomo?

30 Essi risposero, e gli dissero,

30 Essi risposero, e gli dissero, Se costui non fosse maliattore, noi non te l'avremmo dato nelle mani. 31 Laonde Pilato disse loro, Pigliatelo voi, e giudicatelo secondo la voetra legge. Ma i Giudei gli dissero, A noi non è lecito di far

morire alcuno: 32 Aciochè s'adempiesse quello che Gesù avea detto, significando di qual morte egli morrebbe.

33 Pilato adunque rientrò nel pe-lazzo, e chiamò Gesù, e gli disse, Se' tu il Re de' Giudei ?

34 Gesù gli rispose, Dici tu questo da te stesso, o pur te l'hanno

altri detto di me i 35 Pilato gli rispose, Sono io Giu-deo? la tua nazione, ed i principali sacerdoti t'hanno messo nelle mie mani: c' hai tu fatto?

36 Gesù rispose, Il mio regno non è di questo mondo: se I mio regno

### EVANGELO DI S. GIOVANNI, XVIII, XIX.

fosse di questo mondo, i miel ministri contenderebbero, aciochè io non fossi dato in man de' Giudei :

ma ora il mio regno non è di quì. 37 Laonde Pilato gli disse, Dun-que sei tu Re? Gesù rispose, Tu 'l dici: perciochè io son Re: per questo sono io nato, e per questo son venuto nel mondo, per testimoniar della verità : chiunque è della verità ascolta la mia voce.

38 Pilato gli disse, Che cosa è verità ? E, detto questo, di nuovo uscì a' Giudei, e disse loro, Io non trovo alcun misfatto in lui.

39 Or voi avete una usanza ch'io vi liberi uno nella pasqua: volete voi adunque ch'io vi liberi 'l Re de Giudei?

40 E tutti gridarono di nuovo, dicendo, Non costui, anzi Barabba. Or Barabba era un ladrone.

A LLORA adunque Pilato prese

2 Ed i soldati, contesta una corona di spine, gliela posero in sul capo, e gli misero attorno un' am-manto di porpora:

3 E dicevano, Bene stij, o Re de' Giudei: e gli davano delle bacchettate.

4 E Pilato uscì di nuovo, e disse loro, Ecco, io ve lo meno fuori, aciochè sappiate ch'io non trovo in lui alcun maleficio.

5 Gesti adunque uscì, portando la corona di spine, e l'ammanto di porpora. E *Pilato* disse loro, Ec-co l'uomo.

6 Ed i principali sacerdoti, ed i sergenti, quando lo videro, grida-rono: dicendo, Crocifiggilo, crocifiggilo. Pilato disse loro, Prende-telo voi, e crocifiggetelo: percio-chè io non trovo alcun maleficio in lui.

7 I Gludei gli risposero, Nol ab-biamo una legge: e, secondo la nostra legge, egli dee morire: per-ciochè egli s'è fatto Figliuol di Dio.

8 Pilato adunque, quando ebbe udite quelle parole, temette mag-

giormente:

9 E rientrò nel palazzo, e disse a Gesù, Onde sei tu? Ma Gesù non gli diede alcuna risposta.

10 Laonde Pilato gli disse, Non mi parli tu? non sai tu ch'io ho podestà di crocifiggerti, e podestà di liberarti?

11 Gesù rispose, Tu non avresti alcuna podestà contr'a me, se ciò non ti fosse dato da alto: perciò colui che mi t'ha dato nelle mani

ha maggior peccato. 12 Da quell'ora Pilato cercava #111

di liberarlo: ma i Giudei gridg... vano: dicendo, Se tu liberi costui, tu non sei amico di Cesare : chiun-

tu non sei amico di cesare: cnun-que si fa re s'oppone a Cesare. 13 Pilato adunque, avendo udite queste parole, menò fuori Gesà, e si pose a sedere in sul tribunale, nel luogo detto Lastrico, ed in E-breo, Cabbata:

14 (Or era la preparazione della pasqua, ed era intorno all'ora sesta:) e disse a' Giudei, Ecco il vo-stro Re.

15 Ma essi gridarono, Togli, togli, crocifigglio. Pilato disse loro, Crocifiggero io il vostro Re? principali sacerdoti risposero, Noi non abbiamo altro re che Cesare.

16 Allora adunque egli lo diede loro nelle mani, aciochè fosse crocifisso. Ed essi presero Gesù, e lo

menarono via.

17 Ed egli, portando la sua croceuscì al luogo, detto del teschio, il quale in Ebreo si chiama Golgota. 18 E quivi lo crocifissero, e con lui due altri, l'uno di quà, e'l al-

tro di là, e Gesù in mezzo. 19 Or Pilato scrisse ancora un titolo, e lo pose sopra la croce: e y'era scritto, GESU IL NAZA-REO, IL RE DE GIUDEL. 20 Molti adunque de Giudel les-

sero questo titolo: perciochè il luogo, ove Gesù fu crocifisso, era vicin della città: e quello era scritto

in Ebreo, in Greco, ed in Latino. 21 Laonde i principali sacerdoti de' Giudei dissero a Pilato, Non iscrivere, Il Re de' Giudei: ma che costui ha detto, Io sono il Re de' Giudel.

22 Pilato rispose, Io ho scritto ciò ch'io ho scritto.

23 Or i soldati, quando ebber crocifisso Gesù, presero i suoi panni, e ne fecero quattro parti, una par-te per ciascun soldato: e la tonica.

24 Or la tonica era senza cucitura, tessuta tutta al di lungo fin di capo: laonde dissero gli uni agli altri, Non istracciamia, ma tiriamne le sorti, a cui ella ha da essere: aclochè s'adempiesse la scrittura, che dice, Hanno spartiti fra loro i mici panni, ed hanno tratta la sorte sopra la mia vesta-I soldati adunque fecero queste

cose. 25 Or presso della croce di Gesù stava sua madre, e la sorella di sua madre, Maria di Cleopa, e Maria Maddalena.

26 Laonde Gesù, veggendo quivi presente sua madre, el discepolo ch' egli amava, disse a sua madre,

Donna, ecco'l tuo figliuolo!
27 Poi disse al discepolo, Ecco.

# EVANGELO DI S. GIOVANNI, XIX. XX.

tua madre! E da quell'ora quel discepolo l'accolse in casa sua-28 Poi appresso, Gesu, sapendo

ch' ogni cosa era già compluta, aciochè la scrittura s'ademplesse, disse, lo ho sete.

29 Or quivi era posto un vaso pien d'aceto. Coloro adunque, empiuta di quell'aceto una spugna, e postala intorno a dell'isopo, gliela porsero alla bocca.

30 Quando adunque Gesù ebbe preso l'aceto, disse, Ogni cosa è compiuta. E, chinato il capo, ren-

dè lo spirito. 31 Or i Giudei pregarono Pilato che si fiaccasser loro le gambe, e che si togliesser via: aciochè i corpi non restassero in su la croce nel sabato: perclochè era la preparazione: conciofossecosachè quel giorno del sabato fosse un gran giorno.

82 I soldati adunque vennero, e fiaccarono le gambe al primo, e poi anche all' altro, ch'era stato

crocifisso con lui. 33 Ma, essendo venuti a Gesù,

come videro ch'egli già era morto, non gli fiaccarono le gambe. 34 Ma uno de soldati gli forò il

costato con una lancia, e subito

n'usci sangue, ed acqua.
35 E colui che l'ha veduto ne
rendè testimonianza, e la sua testimonianza è verace: ed esso sa ch' egli dice cose vere; aciochè voi crediate.

36 Parciochè queste cose sono avvenute, aciochè la scrittura fosse adempiuta, Niun' osso d'es-

so sara fiaccato.

37 Ed ancora una altra scrittura dice, Essi vedranno colui c'hanno

trafitto.

38 Dopo queste cose, Iosef da Arimatea, il quale era discepolo di Gesù, ma occulto, per tema de' Giudei, chiese a Pilato di poter togliere il corpo di Gesù, e Pilato gliel permise. ne, e tolse il corpo di Gesù.

39 Or venne anche Nicodemo, ch'al principio era venuto a Gesù di notte, portando intorno di cento libre d'una composizione di mirra,

e d' aloe.

40 Essi adunque presero il corpo di Gesù, e l'involsero in lenzuoli, con quegli aromati ; secondo ch'è l'u-sanza de' Giudei d'imbalsamare.

41 Or nel luogo, ove egli fu cro-cifieso, era un' orto, e nell' orto un monumento nuovo, ove niuno era stato ancora posto.

42 Quivi adunque posero Gesù, per cagion della preparazion de Giudei, perciochè il monumento era vicino.

CAP. XX.

R il primo giorno della setti-mana, la mattina, essendo ancora scuro, Maria Maddalena venne al monumento, e vide che la pietra era stata rimossa dal monumento.

2 Laonde ella se ne corse, e venne a Simon Pietro, ed all' altro discepolo, il qual Gesù amava: e disse loro, Hanno tolto dal monu-mento il Signore, e noi non sap-piamo ove l'abbian posto.

3 Pietro adunque, e l'altro disce-

polo uscirono fuori, e vennero al

monumento.

4 Or correvano amendue insieme: ma quell'altro discepolo corse in-nanzi più prestamente che Pietro, e venne il primo al monumento.

5 E, chinatosi, vide le lenzuola che giacevano nel monumento:

ma non v'entrò

6 E Simon Pietro, che lo seguitava, venne, ed entrò nel monu-mento, e vide le lenzuola che gia-

cevano.

7 E lo sciugatoio ch'era sopra l capo di Gesù, il qual non giaceva con le lenzuola, ma era involto da parte in un luogo.

8 Allora adunque l'altro discepolo, ch'era venuto il primo al monumento, v' entrò anch' egli, e

vide, e credette. 9 Perciochè essi non aveano an-

cora conoscenza della scrittura, che conveniva ch'egli risuscitasse da' morti. 10 I discepoli adunque se n'anda-

rono di nuovo a casa loro.

11 Ma Maria se ne stava presso al monumento, piagnendo di fuori: e mentre piagneva, si chinò dentro al monumento;

12 E vide due angeli, vestiti di bianco: i quali sedevano, l'uno dal capo, l'altro da' piedi dei luogo

ovel corpo di Gesù era giaciuto. 13 Ed esal le dissero, Donna, per-chè piagni ? Ella disse loro, Percioche hanno tolto il mio Signore, ed to non so ove l'abbian posto.

14 E, detto questo, ella si rivolse indietro, e vide Gesù, che stava quivi in piè : ed ella non sapeva ch'egti fosse Gesù.

15 Gesù le disse, Donna, perchè

piagni ? chi cerchi? Ella, pensan-do ch'egli fosse l'ortolano, gli disse, Signore, se tu l'hai portato via, dimmi ove tu l' hai posto, ed io lo

16 Gesù le disse, Maria! Ed ella,

rivoltasi, gli disse, Rabboni! che vuol dire, Maestro. 17 Gesù le disse, Non toccarmi: perciochè io non sono ancora salito

# EVANGELO DI S. GIOVANNI, XX. XXI.

al Padre mio: ma va' a' miei fratelli, e di' loro, ch' io salgo al Padre mio, ed al Padre vostro : ed al-

l' Iddio mio, ed all' Iddio vostro. 18 Maria Maddalena venne, annunziando a' discepoli ch'ella avea veduto il Signore, e ch'egli le avea

dette quelle cose.

19 Or, quando fu sera, in quel-l'istesso giorno ch'era il primo della settimana; ed essendo le porte del luogo, ove erano raunati i discepoli, serrate per tema de' Giudei, Gesù venne, e si presentò quivi in mezzo, e disse loro, Pace

20 E, detto questo, mostrò loro le sue mani, e'I costato. I discepoli

adunque, veduto'l Signore, si ral-

legrarono. 21 E, Gesù di nuovo disse loro. Pace a voi! come'l Padre m' ha mandato, così vi mando io.

22 E, detto questo, soffiò loro nel viso: e disse loro, Ricevete lo Spirito Santo: 23 A cui voi avrete rimessi i peccati saran rimessi, ed a cui gli a-

vrete ritenuti saran ritenuti. 24 Or Toma, detto Didimo, l'un de' dodici, non era con loro, quan-

do Gesù venne.

do Gesu venne.

25 Gii attri discepoli adunque gli
dissero, Noi abbiamo veduto! Signore. Ma egli disse loro, Se lo
non veggo nelle sue mani l' segnal
de' chiodi, e se non metto il dito
nel segnal de' chiodi, e la mano
nel suo costato, io non lo crederò.

65 Ed ette giarri carrecce di

26 Ed, otto giorni appresso, i discepoli erano di nuovo dentro la casa, e Toma era con loro. E Gesù venne, essendo le porte serrate, e si presento quivi in mezzo, e disse, Pace a voi!

27 Poi disse a Toma, Porgi qua il dito, e vedi le mie mani: porgi anche la mano, e mettila nel mio costato : e non sij incredulo anzi credente.

28 E Toma rispose, e gli disse, Si-

gnor mio, ed Iddio mio. 29 Gesù gli disse, Perciochè tu

hai veduto, Toma, tu hai creduto: beati coloro che non hanno veduto. ed hanno creduto.

30 Or Gesù fece ancora, in presenza de' suoi discepoli, molti altri miracoli, i quali non sono scritti

in questo libro.

31 Ma queste cose sono scritte, aciochè voi crediate che Gesù è il Cristo, il Figliuol di Dio: aciochè, credendo, abbiate vita nel nome suo.

CAP. XXI.

OPO queste cose, Gesù si fece vedere di nuovo a' discepoli \*113

presso al mar di Tiberiade. e si fece vedere in questa maniera:

2 Simon Pietro, e Toma, detto Didimo, e Natanael, ch'era da Cana di Galilea: ed i figliuoli di Zebedeo, e due altri de discepoli

d'esso, erano insieme.

3 Simon Pietro disse loro, Io me ne vo a pescare. Essi gli dissero. Ancora noi vegniam teco. uscirono, e montarono prestamente nella navicella, ed in quella notte non presero nulla.

4 Ma, essendo già mattina, Gesù si presentò in sulla riva : tuttavolta i discepoll non conobbero ch'egli

era Gesù.

5 E Gesù disse loro, Figliuoli, avete voi alcun pesce? Essi gli ri-

sposero, No.

6 Ed egli disse loro, Gittate la rete al lato destro della navicella, e ne troverete. Essi adunque la gittarono, e non potevano più trarla, per la moltitudine de' pesci.

7 Laonde quel discepolo che Gesti amava disse a Pietro, Egli è il Signore. E Simon Pietro, udito ch'egli era il Signore, succinse la sua

camicia, (perciochè egli era nudo,) e si gittò nel mare. 8 Ma gli altri discepoli vennero in sulla navicella, (perciochè non erano molto lontan da terra, ma solo intorno di dugento cubiti,) traendo la rete piena di pesci.

9 Come adunque furono smontati in terra, videro delle brace poste, e del pesce messovi su, e del pane. 10 Gesù disse loro, Portate quà

de' pesci ch'ora avete presi. 11 Simon Pietro monto nella navicella, e trasse la rete in terra, piena di cencinquantatre grossi esci: e, benchè ve ne fossero tan-

ti, la rete però non si stracciò. 12 Gesù disse loro, Venite, e de-sinate. Or niuno de discepoli ar-diva domandargli, Tu chi sei? sa-

pendo ch'egli era il Signore. 13 Gesù adunque venne, e prese il pane, e ne diede loro : e del pe-

sce simigliantemente.

14 Questa fu già la terza volta che Gesù si fece vedere a' suoi discepoli, dopo che fu resuscitato da' morti.

15 Or, dopo ch' ebbero desinato,

Gesù disse a Simon Pietro, Simon di Iona, m'ami tu più che costoro ? Egli gli disse, Veramente, Signore, tu sal ch' io t'amo. Gesù gli disse, Pasci i miel agnelli.

16 Gli disse ancora la seconda volta, Simon di Iona, m' ami tu? Egli gli disse, Veramente, Signore, tu sai ch' io t'amo. Gesu gli disse, Pasci le mie pecore.

# EVANGELO DI S. GIOVANNI. XXI.

17 Gli disse la terra volta, Simon 1 di lona, m' ami tu? Pietro a' attri-stò ch'egli gli avesse detto fino a tre volte, M' ami tu? E gli disse, Signore, tu sai ogni cosa, tu sai ch lo t'amo. Gesù gli disse, Pasci

le mie pecore. 18 In verità, in verità io ti dico, che quando tu eri giovane, tu ti cignevi, ed andavi ove volevi : ma, quando sarsi vecchio, tu stenderai le tue mani, ed un'altro ti cienerà, e ti condurrà là ove tu non

vorresti. 19 Or disse ciò, significando di qual morte egli glorificherebbe Iddio. E, detto questo, gli disse, Se-guitami.

20 Or Pietro, rivoltosi, vide ve-nir dietro a sè il discepolo che Ge-sù amava, il quale extandio nella cena era coricato in sul petto di Gesù, ed avea detto, Signore, chi | rebbero. Amen.

è colui che ti tradisce ?

21 Pietro, avendolo veduto, diese a Gesù, Signore, e costui, che ! 22 Gesù gli disse, Se io voglio ch'egli dimori finch' io venga, che

tocca ciò a te ! tu seguitami

23 Laonde questo dire si sparse tra i fratelli, che quel discepolo non morrebbe : ma Gesù non avea

detto a Pietro ch'egli non morreb-be: ma, Se io voglio ch'egli dimori finch' io venga, che tocca ciò a te ? 24 Quest' è quel discepolo, che testimonia di queste cose, e c'ha scritte queste cose : e noi sappia-

mo che la sua testimonianza è ve-TRCC.

25 Or vi sono ancora molte altre cose, che Gesù ha fatte, le quali, se fossero scritte ad una ad una. io non penso che nel mondo stesso capessero i libri che se ne acrive-

# ATTI DEGLI APOSTOLI.

CAP. I.

To ho fatto il primo trattato. o Teofilo, intorno a tutte le cose che Gesù prese a fare, ed ad insegnare;

2 Infino al giorno ch' egli fu accol-to in alto, dopo aver dati manda-

menti per lo Spirito Santo agli apostoli, i quali egli avea eletti: 3 A'quali ancora, dopo aver sof-ferto, si presento vivente, con molte certe prove, essendo da loro veduto per quaranta giorni, e ra-gionando delle cose appartenenti

al regno di Dio. 4 E, ritrovandosi con loro, ordinò loro che non si dipartissero di Ge-rusalemme: ma ch'aspettassero la promessa del Padre, la quale, disse

egli, voi avete udita da me.
5 Perciochè Giovanni battezzò con acqua, ma voi sarete battez-sati con lo Spirito Santo, fra qui e non molti giorni.

6 Essi adunque, essendo raunati, lo domandarono: dicendo, Signore, sara egli in questo tempo, che tu restituirai'l regno ad Israel? 7 Ma egli disse loro, Egli non ista

a voi di sapere i tempi, e le stagio-ni, le quali I Padre ha messe nella

sua propia podestà. 8 Ma voi riceverete la virtù dello Spirito Santo, il qual verrà sopra voi: e mi sarete testimoni, ed in Gerusalemme, ed in tutta la Giudea, ed in Samaria, ed infino all' estremità della terra-

9 E, dette queste cose, fu elevato, essi veggendolo; ed una nuvola lo ricevette, e lo tolse d'innanzi

agll occhi loro.

10 E, come essi aveano gli occhi fissi in cielo, mentre egli se n'andava: ecco, due uomini si presentarono loro in vestimenti bianchi:

11 I quali ancora dissero, Uomini Galilei, perchè vi fermate riguardando verso'l cielo? Questo Ge-sù, il quale è etato accolto in cielo d'appresso voi, verrà nella medesima maniera che voi l'avete veduto andare in cielo.

12 Allora essi ritornarono in Gerusalemme, dal monte chiamato dell' Uliveto, il quale è presso di Gerusalemme la lunghezza del ca-

min del sabato.

13 E, come furono entrati nella casa, salirono nell' alto solaio, dove dimoravano Pietro, e Iacobo, e Giovanni, ed Andrea, e Filippo,

e Toma, e Bartolomeo, e Matteo, e Iacobo d'Alfeo, e Simon il Zelote, e Giuda di Iacobo.

14 Tutti costoro perseveravano di pari consentimento in orazione, ed in preghiera, con le donne, e con Maria, madre di Gesù, e co' fratelli d'esso.

15 Ed in que' giorni, Pietro, leva-tosi in mezzo de' discepoli, disse, (or la moltitudine delle persone tutte insieme era d'intorno a cen-

venti persone,)

16 Uomini fratelli, e' conveniva che questa scrittura s'ademplesse, la qual lo Spirito Santo predisse per la bocca di David, intorno a Giuda, che fu la guida di coloro

che presero Gesù : 17 Perciochè egli era stato assunto nel nostro número, ed avea ot-tenuta la sorte di questo mini-

sterio.

18 Egli adunque acquistò un campo del premio d'ingiustizia: ed, essendosi precipitato, crepò per lo mezzo, e tutte le sue interiora si

sparsero. 19 E *ciò* è venuto a notizia a tutti gli abitanti di Gerusalemme: talchè quel campo, nel lor proprio linguaggio, è stato chiamato, A-cheldama: che vuol dire, Campo di sangue.

20 Perciochè egli è scritto nel Libro de' Salmi, Divenga la sua stanza diserta, e non vi sia chi abi-ti in essa; ed, Un'altro prenda il suo ufficio.

21 Egil si conviene adunque, che,

d'infra gli nomini che sono stati nella nostra compagnia, in tuito'l tempo che I Signor Gesà è andato, e venuto fra noi:

22 Cominciando dal battesimo di Giovanni, fino al giorno ch'egli fu accolto in alto d'appresso noi, uno d'essi sia fatto testimonio con noi della risurregion d'esso.

23 E ne furono presentati due, Iosef, detto Barsaba, il quale era 24 Ed orando, dissero, Tu, Signore, che comusei i cuori di tutti, mostra qual di questi due tu hai eletto:

25 Per ricever la sorte di questo ministerio, ed apostolato, dal quale Giuda s'è sviato, per andare al

suo luogo.

26 E trassero le sorti loro: e la sorte cadde sopra Mattia, ed egli

#### ATTI DEGLI APOSTOLI, II.

undici apostoli.

CAP. IL

COME il giorno della Pente-L', costa fu giunto, tutti erano insieme di pari consentimento. 2 E di subito si fece dal cielo un

suono, come di vento impetuoso che soffia: ed esso riempiè tutta la

asa, dove essi sedevano.

3 Ed apparvero loro delle lingue spartite, come di fuoco: e ciascuma d'esse si posò sopra ciascum di loro. 4 E tutti furono ripieni dello Spirito Santo, e cominciarono a parlar lingue straniere, secondo che lo Spirito dava loro a ragionare.

5 Or in Gerusalemme dimoravano de' Giudei, uomini religiosi, d'ogni nazione di sotto'l cielo.

6 Or, essendosi fatto quel suono, la moltitudine si rauno, e fu confusa : perciochè ciascun di loro gli udiva parlar nel suo propio lin-

E tutti stupivano, e si maraviliavano: dicendo gli uni agli altri, Ecco, tutti costoro che parlano

non sono eglino Galilei ?

8 Come adunque gli udiamo noi parlar ciascun nel nostro proprio

natio linguaggio?

9 Noi Parti, e Medi, ed Elamiti, e quelli ch' abitiamo in Mesopotamia, in Giudea, ed in Cappadocia, in Ponto, e nell' Asia: 10 Nella Frigia, e nella Panfilia:

nell' Egitto, e nelle parti della Li-bia ch'è dirincontro a Cirene : e noi avveniticci Romani;

11 E Giudel, e proseliti; Cretesi, ed Arabi; gli udiamo ragionar le cose grandi di Dio ne'nostri lin-

guaggi. 12 E tutti stupivano, e ne stavan sospesi: dicendo l'un'all'altro, Che vuol esser questo?

13 Ma altri, gavillando, diceva-no, Son pieni di vin dolce. 14 Ma Pietro, levatosi in piè, con gli undici, alzò la sua voce, e ra-gionò loro: dicendo, Uomini Giudel, e voi tutti ch' abitate in Gerusalemme, siavi noto questo, e ricevete le mie parole ne vostri orecchi:

15 Perciochè costoro non sono ebbri, come voi stimate: conciosiacosachè non sieno più che le tre

ore del giorno 16 Ma quest' è quello che fu det-

to dal profeta Ioel: 17 Ed avverra negli ultimi giorni, dice Iddio, ch'io spanderò del mio Spirito sopra ogni carne: ed i vostri figliuoli, e le vostre figliuole profetizzeranno: ed i vostri giova-\*116

fu per comuni voti aggiunto agli | ni vedranno delle visioni, ed i vostri vecchi sogneranno de' sogni

18 Ed in que' giorni io spanderò dello Spirito mio sopra i mici servitori, e sopra le mie serventi: e profetimeranno

19 E farò prodigi disopra nel cielo, e segni disotto in terra, sangue, e fuoco, e vapor di fumo.

20 Il sole sarà mutato in tenebre, e la luna in sangue: innani che quel grande, ed illustre giorno del Signore venga.

21 Ed avverrà che, chiunque avrà invocato il nome del Signore,

eera ealvo.

22 Uomini Israeliti, udite queste parole: Gesù il Nazareno, uomo, di cui Iddio v' ha date delle prove certe con potenti operazioni, e prodigi, e segni, i quali Iddio fece per lui fra voi, come ancora voi sa-

pete: 23 Esso, dico, per lo determinato consiglio, e la providenza di Dio, vi fu dato nelle mani, e voi le p gliaste, e per mani d'iniqui lo conaccaste in crocs, e l'uccideste:

24 Il quale Iddio ha suscitato, avendo sciolte le doglie della morte: conciofossecosachè non fosse possibile ch'egli fosse da essa ritenuto.

25 Perciochè David dice di lui, lo ho avuto del continuo il Signore davanti agli occhi: perciochè egli è alla mia destra, aciochè io non

sia smosso, 26 Per ciò s'è rallegrato il cuor

mio, ed ha giubilato la lingua mia, ed anche la mia carne abitera in isperanza: 27 Perciochè tu non lascerai l'ani-

ma mia ne' luoghi sotterra, e non permetteral che'l tuo Santo vegga

corruzione. 28 Tu m' hai fatte concecer le vie della vita, tu mi riempierai di

letizia colla tua faccia

29 Uomini fratelli, ben può libe ramente dirvisi, intorno si patri-arca David, ch'egli è morto, ed è stato seppellito: e'l suo monu-mento è appo noi infino a questo giorno.

30 Egli adunque, essendo profeta, e sapendo ch' lddio gli avea con giuramento promesso, che del frutto de' suoi lombi, secondo la carne, susciterebbe il Cristo, per farlo seder sopra'l suo trono;

31 Antivedendo le cose avvenire, parlò della risurrezion di Cristo; dicendo, che l'anima sua non è stata lasciata ne' luoghi sotterra, e che la sua carne non ha veduts corrusione.

32 Esso Gesù ha Iddio suscitato,

### ATTI DEGLI APOSTOLI, II. III.

di che noi tutti siam testimoni.

33 Egli adunque, essendo stato innabato dalla destra di Dio, ed avendo ricevuta dal Padre la promessa dello Spirito Santo, ha spar-so quello ch'ora voi vedete, ed ndite.

34 Conciosiacosachè David non ia salito in cielo : anzi egli stesso dice, li Signore ha detto al mio

Signore, Siedi alla mia destra: 36 Finch' io abbia posti i tuoi nimici per iscannello de' tuoi piedi.
36 Sappia adunque sicuramente

tutta la casa d'Israel, che quel Gesù, che voi avete crocifisso, Iddio l'ha fatto Signore, e Cristo.

37 Or essi, avendo udite queste cose, furono compunti nel cuore, e disser a Pietro, ed agli altri apo-stoli, Fratelli, che dobbiam fare?

38 E Pietro disse loro, Ravvedetevi, e ciascun di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo, in remission de' peccati: e voi riceverete il dono dello Spirito Santo.

39 Perciochè a voi è fatta la promessa, ed a' vostri figliuoli, ed a coloro che verranno per molto tempo appresso: a quanti il Signore Iddio nostro ne chiamerà.

40 E con molte parole protestava loro, e gli confortava: dicendo, Salvatevi da questa perversa generazione.

41 Coloro adunque, i quali volonterosamente ricevettero la sua parola, furon battezzati: ed in quel giorno furono aggiunte intor-

no di tremila persone. 42 Or erano perseveranti nella dottrina degli apostoli, e nella comunione, e nel rompere il pane, e

nell' orazioni. 43 Ed ogni persona avea timore: e molti segni, e miracoli si face-

vano dagli apostoli. 44 E tutti coloro che credevano

erano insieme, ed aveano ogni cosa comune ;

45 E vendevano le possessioni, ed i beni: e gli distribuivano a tutti. secondo che clascuno ne avea bi-

sogno. 46 E perseveravano di pari con-sentimento ad esser tutti i giorni nel tempio: e, rompendo l pane di casa in casa, prendeano il cibo in-sieme, con letizia, e semplicità di cuore:

47 Laudando Iddio, ad avendo grazia appo tutto'l popolo. E'l Si-gnore aggiugneva alla chiesa ogni giorno coloro ch'aveano ad esser salvati.

CAP. III.

R Pietro, e Giovanni salivano insieme al tempio, in su l'ora nona, che è l'ora dell'orazione.

2 E si portava un certo uomo, zoppo dal ventre di sua madre, il quale ogni giorno era posto alla porta del tempio, detta Bella, da chieder limosina a coloro ch'entravano nel tempio.

3 Costui, avendo veduto Pietro, e Giovanni, ch'erano per entrar nel tempio, domandò loro la limosina. 4 E Pietro, con Giovanni, affissati in lui gli occhi, disse, Riguarda a

noi 5 Ed egli gli riguardava intentamente, aspettando di ricever qual-che cosa da loro.

6 Ma Pietro disse, Io non ho nè argento, nè oro : ma quel ch' io ho io tel dono : nel nome di Gesù Cri-

7 E, presolo per la man destra, lo levo: ed in quello stante le sue piante, e caviglie si raffermarono

8 Ed egli d'un salto si rizzò in piè. e caminava: ed entrò con loro nel tempio, caminando, e saltando, e lodando Iddio.

9 E tutto'l popolo lo vide cami-nare, e lodare Iddio:

10 E lo riconoscevano, che egli era quel che sedeva in sulla Bella porta del tempio, per chieder limosina: e furono ripieni di sbigottimento, e di stupore, per ciò che gli era avvenuto.

II E, mentre quel zoppo ch'era tato sanato teneva abbracciato Pietro, e Giovanni; tutto'l popolo attonito concorse a loro al por-

tico, detto di Salomone.

12 E Pietro, veduto ciò, parlò al popolo: dicendo, Uomini Israeliti, perchè vi maravigliate di questo? overo, chè fissate in noi gli occhi, come se, per la nostra propia vir-tù, o santità, avessimo fatto che

costui camini / 13 L'Iddio d'Abraham, e d'Isaac, e di lacob, l' Iddio de' nostri padri, ha glorificato il suo Figliuol Gesù, il qual voi metteste in man di Pilato, e rinegaste davanti a lui, benche egli giudicasse ch'egli do-vesse esser liberato.

14 Ma voi rinegaste îl Santo, e'l Giusto, e chiedeste che vi fosse do-

nato un micidiale :

15 Ed uccideste il Principe della vita, il quale Iddio ha suscitato da morti : di che noi siam testimoni. 16 E. per la fede nel nome d'esso.

il nome suo ha raffermato costui, il qual voi vedete, e conoscete: e la fede ch' è per esso gli ha data questa intiera disposizion di membra, in presenza di tutti voi

17 Ma ora, fratelli, io so che lo

\* 117

# ATTI DEGLI APOSTOLI. III. IV.

faceste per ignoranza come anche : i voetri rettori.

18 Ma Iddio ha adempiute in questa maniera le cose, ch'egli avea innand annunsiate per la bocca di tutti i suoi profeti, cioc, che l

suo Cristo sofferirebbe. 19 Ravvedetevi adunque, e convertitevi: aciochè i vostri peccati sien cancellati, quando i tempi del

refrigerio saranno venuti dalla pre-senza del Signore. 20 Ed egli v'avrà mandato Gesù Cristo, che v'è stato rappresen-

21 Il qual conviene che'l cielo tenga accolto, fino a' tempi del ristoramento di tutte le cose: de' quali Iddio ha parlato per la bocca di tutti i suoi santi profeti, fin dal

principio del mondo.

22 Perciochè Moisè stesso disse a' padri, Il Signore Iddio vostro vi susciterà un profeta d'infra i vostri fratelli, come me: ascoltatelo in tutte le cose ch'egli vi dirà. 23 Ed avverra ch'ogni anima,

che non avrà ascoltato quel profe-ta, sarà distrutta d'infra'l popolo. 24 Ed anche tutti i profeti, fin da Samuel; e, ne' tempi seguenti,

quanti hanno parlato hanno esian-

dio annunziati questi giorni. 25 Voi siete i figliuoli de profeti, del patto, ch'iddio fece co nostri padri: dicendo ad Abraham, E nella tua progenie tutte le nazioni della terra saranno benedette.

26 A voi ha Iddio, dopo aver suscitato Gesù, suo Figliuolo, mandatolo imprima, per benedirvi, pur che ciascun di voi si converta dalle sue malvagità.

#### CAP. IV.

OR, mentre essi parlavano al popolo, i sacerdoti, e'i capo del templo, ed i Sadducei, sopra-

giunsero loro;

Essendo molto crucciosi, perchè ammaestravano il popolo, ed annunziavano in Gesù la risurrezion de' morti ;

3 E misero loro le mani addosso, e gli posero in prigione, fino al giorno seguente : perciochè già era

Or molti di coloro ch'aveano udita la parola credettero: e'l numero degli uomini divenne intorno di cinquemila.

5 Ed il dì seguente, i rettori, anziani, e scribi de' Giudei si rauna-

ron in Gerusalemme :

6 Insieme con Anna, sommo sacerdote; e Caiafa, e Giovanni, e Alessandro, e tutti quelli ch'erano \*118

del legnaggio sacerdotale.
7 E, fatti comparir quivi in meszo Pietro, e Giovanni, domandaron loro, Con che podestà od in nome di cui a vete fatto questo 8 Allora Pietro, ripieno dello Spirito Santo, disse loro, Rettori

del popolo, ed anziani d' Israel : 9 Poichè oggi noi siamo esaminati intorno ad un beneficio, futto

ad un' uomo infermo, per saper come egli è stato sanato:

10 Sia noto a tutti voi, ed a tut-to'l popolo d' Israel, che ciò è stato futto nel nome di Gesù Cristo il Nazareo, che voi avete crocifisso, e'i quale Iddio ha suscitato da'morti : in virtu d'esso comparisce quest' uomo in piena sanità in presen-28. VOSLIB.

11 Esso è quella pietra, ch'è stata da voi edificatori sprezzata, la quale è divenuta il capo del can-

tone. 12 Ed in niuno altro è la salute:

conciosiacosachè non vi sia alcuno altro nome sotto 'l cielo, che sia dato agli uomini, per lo quale ci convenga esser salvati. 13 Or essi, veduta la franchessa

di Pietro, e di Giovanni ; ed avendo inteso ch'erano uomini senza lettere, ed idioti, si maravigliava no, e riconoscevano bene ch'erano

stati con Gesù.

14 E, veggendo quell'uomo ch'era stato guarito quivi presente con loro, non potevano dir nulla incontro.

15 Ed, avendo loro comandato d'uscir del concistoro, conferivano

fra loro:

16 Dicendo, Che faremo a questi nomini? poich' egli sia noto a tut-ti gli abitanti di Gerusalemme ch'un' evidente miracolo è da loro stato fatto: e noi nol possiam ne-

17 Ma, aciochè questo non si spanda maggiormente fra'l popolo, divietiamo loro con severe minac-

ce, che non parlino più ad al-cun' uomo in questo nome. 18 Ed, avendogli chiamati, in-giunsero loro che del tutto non parlassero, e non insegnassero nel

nome di Gesù.

19 Ma Pietro, e Giovanni, rispondendo, dissero loro, Giudicate vol, s'egli è giusto nel cospetto di Dio d'ubbidire a voi, anzi ch'a Dio.

20 Poiche, quant'è a noi, non pos-siam non parlar le cose ch' abbiam

vedute, ed udite.

21 Ed essi, minacciatigli di nuovo, gli lasciarono andare, non trovando nulla da potergli gastigare, per cagion del popolo: concioneseco-

# ATTI DEGLI APOSTOLI, IV. V.

sachè tutti glorificassero Iddio di tata, vuoi dire, Figliuol di consolu-ciò ch'era stato fatto.

22 Perciochè l'uomo, in cui era stato fatto quel miracolo della guarigione, era d'età di più di qua-

rant'anni.

23 Or essi, essendo stati rimandati, vennero a' loro, e rapportarono loro tutte le cose che i principali sacerdoti, e gli anziani aveano lor dette.

24 Ed essi, uditele, alzaron di pari consentimento la voce a Dio: e dissero, Signore, tu sei l'Iddio c'hai fatto il cielo, e la terra, e 'l mare, e tutte le cose che sono in essi:

25 C' hai, per lo Spirito Santo, det-to per la bocca di David, tuo servitore, Perchè hanno fremuto le genti, ed hanno i popoli divisate

cose vane i

26 Li re della terra son compariti, ed i principi si son raunati insieme contr'al Signore, e contr'al suo

Cristo.

27 Conciosiacosachè veramente, contr'al tuo santo Figliuolo, il quale tu hal unto, si sieno raunati Erode, e Ponzio Pilato, insieme co' Gentili, e co' popoli d' Israel: 28 Per far tutte le cose, che la tua

mano, e 'l tuo consiglio aveano innanzi determinato che fosser fatte. 29 Or al presente, Signore, ri

guarda alle lor minacce, e concedi a' tuoi servitori di parlar la tua parola con ogni franchezza :

30 Porgendo la tua mano, aciochè si faccian guarigioni, e segni, e prodigi, per lo nome del tuo santo rlinolo Gesù. 31 E, dopo ch'ebbero orato, il luo-

go ove erano raunati tremò: e furono tutti ripieni dello Spirito Santo, e parlavano la parola di Dio

con franchezza.

32 E la moltitudine di coloro ch' aveano creduto avea uno stesso cuore, ed una stessa anima: e niuno diceva alcuna cosa, di ciò ch'egli avea, esser sua : ma tutte le cose erano loro comuni.

33 E gli apostoli con gran forza rendean testimonianza della risurrezion del Signor Gesù: e gran grazia era sopra tutti loro.

34 Conciofossecosachè non vi fosse alcun bisognoso fra loro: perciochè tutti coloro che possede-vano poderi, o case, vendendole, portavano il prezzo delle cose vendute:

35 E lo mettevano a piedi degli apostoli: e poi era distribuito a ciascuno, secondo ch'egli avea bisogno.

36 Or Iosef, soprannominato dagli apostoli Barnaba, il che, interpre-\*119

Avendo un campo, lo vende, o

portà i danari, e gli pose a' pledi degli apostoli.

#### CAP. V.

M A un certo uomo, chiamato per nome Anania, con Sumra, sua moglie, vendè una posseasione:

2 E frodò del prezzo, con saputa della sua moglie: e, portatane una parte, ha pose a' piedi degli apostoli. 3 Ma Pietro disse, Amania, perche ha Satana pleno il cuor tuo, per mentire allo Spirito Santo, e fro-

dar del prezzo della possessione? 4 S' ella restava, non restava ella a te? ed, essendo venduta, non era ella in tuo potere i perche l'hai messo in cuore anesta cosa? tu non hai mentito agli uomini, ma a Die.

5 Ed Anania, udendo queste parole, cadde, e spiro. E gran paura venue a tutti coloro ch'udirono

queste cose.

6 Ed i giovani, levatisi, le tolsero vla : e, portatolo fuori, lo seppellinano.

7 Or avvenne interno di tre ora appresso, che la moglie d'esso, non sapendo cho ch' era avvenuto, en-

8 E Pletro le fece motto: dicendo. Dimmi, avete voi cotanto venduta la possessione? Ed ella ri-

9 E Pietro le disse, Perché vi siete convenuti insieme di tentar lo Spirito del Signore? ecco, i piè di que' c'hanno seppetitto il tuo marito con all'uscio, ed essi il porterns via

10 Ed cita in quello stante cudda a' piedi d'esso, e spirò. Ed i glovani, entrati, la trovarono morta: e, portatala via, la seppellirono ap-

presso del suo marito. Il E gran paura ne venue alla chiesa, ed a tutti coloro ch'udi-

vano queste cose.

12 E molti segni, e prodigi eran fatti fra 'l popolo per le mani degli apostoll; ed essi tutti di pari consentimento el ritrovavano nel portico di Salomone.

13 E niuno degli altri ardiva agglugnersi con loro: ma'i popolo

gli magnificava.

14 E di più in più s'agalugnevano persone che credevano al Signore, uomini, e donne, in gran numero. 15 Talehe portavan gl' infermi per le plazze, e gli metrevano sopra letti, e letticelli: aclorhe, quando Pietro venisse, l'ombra sua 2 R 3

#### ATTI DEGLI APOSTOLI, V. VI.

almeno adombrasse alcun di loro. le La moltitudine ancora delle

città circonvicine accorreva in Gerusalemme, portando i malati, e coloro ch' erano tormentati dagli spiriti immondi: i quali tutti erano sanati.

17 Or il sommo sacerdote si levò, insieme con tutti que' ch' eran con lui, ch' era la setta de Sadducei, essendo ripieni d'invidia;

18 E misero le mani sopra gli apostoli, e gli posero nella prigion

publica.

19 Ma un'angelo del Signore di notte aperse le porte della pri-gione: e, condottigli fuori, disse loro,

20 Andate, e presentatevi nel templo, e ragionate al popolo tut-te le parole di questa vita.

21 Ed essi, avendo ciò udito, en-trarono in su lo schiarir del di nel tempio, ed insegnavano. sommo sacerdote, e coloro ch' erano con lui, vennero, e raunarono il concistoro, e tutti gli ansiani de'figliuoli d'Israel, e mandarono

nella prigione, per far menar da-vanti a loro gli apostoli. 22 Ma i sergenti, giunti alla pri-

gione, non ve gli trovarono: laon-de ritornarono, e fecero il lor rap-23 Dicendo, Noi abbiam ben trovata la prigione serrata con ogni diligenza, e le guardie in piè avanti le porte : ma, avendole aperte, non

v'abbiam trovato alcuno dentro. 24 Or, come il sommo sacerdote. e 'l capo del tempio, ed i principali sacerdoti ebbero udite queste cose, erano in dubbio di loro, che cosa

ciò potesse essere.

25 Ma un certo uomo sopraggiunse, il qual rapportò, e disse loro, Ecco, quegli uomini, che voi

metteste in prigione, son nel tem-plo, e stanno quivi, ammaestrando il popolo. 26 Allora il capo del tempio, co' sergenti, andò là, e gli menò, non però con violenza: perciochè temevano il popolo, che non fosser la-

27 Ed, avendogli menati, gli pre-sentarono al concistoro: e 1 sommo sacerdote gli domandò :

28 Dicendo, Non v'abbiam noi del tutto vietato d'insegnare in cotesto nome? e pure ecco, voi avete ripiena Gerusalemme della vostra dottrina, e volete trarci addosso il sangue di cotesto uomo

29 Ma Pietro, e gli altri apostoli, rispondendo, dissero, Conviene ubbidire anzi a Dio ch'agli uomini.

30 L' Iddio de' padri nostri ha su-\* 120

acitato Gesti, il qual voi uccideste.

avendolo appiccato al legno.

31 Ma Iddio l' ha esaltato con la sua destra, e l' ha fatto Principe, e Salvatore, per dar penitensa ad Israel, e rimession de peccati. Israel, e rimession de peccati. 32 E noi gli siam testimoni delle cose che diciamo: ed anche lo Spi-

rito Santo, il quale Iddio ha dato a coloro che gli ubbidiscone. 33 Ma essi, avendo udite queste

cose, scoppiavano d' ira, e consul-tavano d' uccidergii.

34 Ma un certo l'arisco, chiamate per nome Gamaliel, dottor della legge, onorato appo tutto I popolo, levatosi in piè nel concistoro, co-

mandò che gli apostoli fosser un poco messi fuori. 35 Poi disse a que' del concistoro, Uomini Israeliti, prendete guarda intorno a questi uomini, che cosa

voi farete. 36 Perciochè avanti questo tempo surse Teuda, dicendosi esser qualche gran cosa, presso al quate s'accolsero intorno di quattrocen-

s accossero intorno di quattrocer-to nomini: ed egli fu nucciso, e tutti coloro che gli aveano prestata fete furon dissipatti, e ridotti a nulla. 37 Dopo lui surse Giuda il Galleo, a' di della rassegna. il quale aviò dietro a sè molto popolo: ed egli ancora perì, e tutti coloro che gli aveano prestata fede furono di

spersi.
38 Ora dunque, lo vi dico, rimanetevi di questi uomini, e lascistegli: perciochè, se questo consi-glio, o questa opera è dagli uomini, sara dissipata:

39 Ma, se pure è da Dio, voi non la potete dissipare: e guardatevi che talora non siate ritrovati com-

battere eziandio con Dio.

40 Ed essi gli acconsentirono. E. chiamati gli apostoli, gli batterono, ed ingiunsero loro che non parlassero nel nome di Gesù: poi gli lasciarono andare.

41 Ed essi se n'andarono dalla presenza del concistoro, rallegrandosi d'essere stati reputati degni d'esser vituperati per lo nome di Gesù.

42 Ed ogni giorno, nel tempio, e per le case, non restavano d'insegnare, e d'evangelizzar Gesù Cristo-

CAP. VI.

OR in que giorni, multiplicando i discepoli, avvenne un mormorio de Greci contr'agli Ebrei: perciochè le lor vedove eranospreszate nel ministerio cotidiano.

2 Ed i dodici, raunata la moltitudine de' discepoli, dissero, Egli non è convenevole che noi, lasciata la

#### ATTI DEGLI APOSTOLI, VI. VII.

parola di Dio, ministriamo alle i

3 Perciò, fratelli, avvisate di trovar fra voi sette uomini. de' quali a' abbia buona testimonianza, pieni di Spirito Santo, e di sapienza, i quali noi costituiamo sopra quest' affare.

4 E, quant'è a noi, noi persevereremo nell'orazioni, e nel ministerio

della parola.

5 E questo ragionamento piacque a tutta la moltitudine: ed elessero Stefano, uomo pieno di fede, e di Spirito Santo, e Filippo, e Prochoro, e Nicanor, e Timon, e Parmena, e

Nicolao, proselito Antiocheno:
6 I quali presentarono davanti
agli apostoli: ed essi, dopo avere orato, imposero lor le mani.

7 E la parola di Dio cresceva, e'l numero de' discepoli multiplicava grandemente in Gerusalemme : gran moltitudine eziandio de'sacerdoti ubbidiva alla fede.

8 Or Stefano, pieno di fede, e di potenza, faceva gran prodigi, e se-

gni, fra'l popolo.

9 Ed alcuni dique della sinagoga, detta de' Libertini, e de' Cirenei, e degli Alessandrini, e di que' di Cilicia, e d'Asia, si levarono, dispu-tando con Stefano.

10 E non potevano resistere alla sapienza, ed allo Spirito, per lo

quale egli parlava. 11 Allora suscitarono degli uomini che dicessero. Noi l'abbiamo udito tener ragionamenti di bestemmia, contr'a Moisè, e contr'a Dio.

12 E commossero il popolo, e gli anziani, e gli scribi: e, venutigli addosso, lo rapirono, e lo menarono

al concistoro;

13 E presentarono de' falsi testimoni, che dicevano, Quest'uomo non resta di tener ragionamenti di bestemmia contr'a questo santo

luogo, e la legge:

14 Percioche noi abbiamo udito ch'egli diceva, che questo Gesù il Nazareo distruggerà questo luogo, e muterà i riti che Moisè ci ha dati. 15 E tutti coloro che sedevano nel concistoro, avendo affisati in lui gli occhi, videro la sua faccia, simile alla faccia d'un' angelo.

E 'L sommo sacerdote gli disse, maniera?

2 Ed egli disse, Uomini fratelli, e padri, ascoltate: L'Iddio della gio-ria apparve ad Abraham, nostro padre, mentre egli era in Mesopo-tamia, innanzi ch'abitasse in Charran:

3 E ell disse, Escidel tuo paese, e del tuo parentado, e vieni in un paese il quale lo ti mostrerò.

4 Allora egli use' del paese de' Caldei, ed abito in Charran: e di ià, dopo che suo padre fu morto, Iddio ali fece mutare stanza, e venire in questo paese, nel quale ora voi abi-

tate.

5 E non gli diede alcuna eredita in esso, non pure un plé di terra. Or gli avea promesso di dario in possessione a lui, ed alla sua progenie dopo lul, aliora ch'egli non avea ancora alcun figlinolo.

6 Ma iddio pariò cest, che la sua pragenie dimorarebbe come forestiera in paese strano: e che quiei sarebbe (enuta in servità, e mal-

trattata quattrecent' anni-

7 Ma, disse Iddio, lo farò giudicio della gaziane alla quale avranno servito; e poi appresso asciranno, e mi serviranno in questo hogo.

8 E gil diede il parto della circoncisione: e così Ahraham generò Isaac: e lo circoncise nell'ottavo giorno: ed Isaac genero lacob, e lacob i dodici patriarchi.

9 Ed l patriarchi, portando invidia a losef, lo venderono per caser menato in Egitto : ed Iddio era con lui; 10 E le liberó di tutte le sue affil. zioni, e gli diede grazia, e sapienza davanti a Faracue, re d'Egitto, il qual la costitui governatore sopra

Egitto, e sopra tutta la sua casa, Il Or sopravvenne una fame, s gran distretta a tutto 'l paese d' Egitto, e di Canasan : ed i nostri padri non trovavanu vittuaglia.

12 E laceb, avendo talito che in Egitto y era del grano, vi mando

la prima volta i nostri padri : 13 E nella seconda, losef fu rico-nosciuto da suoi fratelli, e'i leguaggio di lusef fu fatto manifesto a Faraone.

14 E losef mandò a chlainar lacob, eno padre; e tutto l suo parentado, ch'era di settantacinque anime.

15 E Iacob scese in Egitto, e mort

egli, ed i padri nostri :

16 E furono trasportati in Sichem, e posti nei sepatero, il quate Abraham aves per prezzo di danari coni-perato da righuoli d'Emmor, padee di Sichem.

17 Or, come s'avvicinava il tem-po della promessa, la quale Iddlo avez glurata ad Abraham, il popol crebbe, e multiplicà la Egitto:

Ill Finche surse un'altro re in E gitta, il qual non avva conosciute loset.

 Costui, procedendo cautamen te contr'al nostro legnaggio, trat

#### ATTI DEGLI APOSTOLI. VII.

tà male i nostri padri, facendo loro esporre i lor piccoli fanciulli, acioche non allignassero.

20 In quel tempo nacque Moisè. ed era divinamente bello : e fu nu-

drito tre mesi in casa di suo padre : 21 Poi appresso, essendo stato esposto, la figliuola di Farsone lo raccolse, e se l'allevò per figliuolo.

22 E Moise fu ammaestrato in tutta la sapienza degli Egizij: ed era

potente ne suoi detti, e fatti. 23 E, quando egli fu pervenuto all'età di quarant' anni, gli monto nel cuore d'andare a visitare i suoi

fratelli, figliuoli d' Israel. 24 E, vedutone uno a cui era fatto torto, egli lo soccorse: e fece la vendetta dell'oppressato, ucciden-

do l' Egizio.

25 Or eglistimava che i suoi fratelli intendessero ch' Iddio era per dar loro salute per man sua : ma essi non l'intesero.

26 E'l giorno seguente egli comparve fra loro, mentre contendeva-no: ed egli gl'incitò a pace: dicen-do, Quomini, voi siete fratelli: per-che fate torto gli uni agli attri f 27 Ma colui che faceva torto al

suo prossimo lo ributto: dicendo, Chi t'ha costituito principe, e giu-

dice sopra noi?
28 Voi me uccidere, come ieri uc-

cidesti l' Egizio?

29 Ed a questa parola Moisè fuggì, e dimorò come forestiere nel aese di Madian, ove generò due ngliuoli.

30 Ed in capo di quarant'anni, l'angelo del Signore gli apparve nei diserto del monte Sina in una fiam-

ma di fuoco d'un pruno. 31 E Moisè, avendola veduta, si maravigliò di quella visione : e, co-

me egli s'accostava per considerar che cosa fosse, la voce del Signore

gli fu indirizzata : 32 Dicendo, lo son l'Iddio de' tuoi

padri, l' Iddio d'Abraham, e l'Iddio d'Isasc, e l'Iddio di Iacob. E Moisè, divenuto tutto tremante, non ardiva por mente che cosa fosse.

33 E'l Signore gli disse, Sciogli 'l calsamento de' tuoi piedi: perciochè il luogo nel qual tu stai è terra santa.

34 Certo, io ho veduta l'affizion del mio popolo ch'é in Egitto, ed ho uditi i lor sospiri, e son disceso per liberargii : ora dunque, vieni, io ti

manderò in Egitto. 35 Quel Moisè il quale aveano ri-negato : dicendo, Chi t'ha costituito principe, e giudice ? esso mando loro Iddio per rettore, e liberatore, per la man dell'angelo, che gli era apparito nel pruno.

36 Esso gli condusse fuori, avendo fatti segni, e prodigi nel paese d'Egitto, e nel Mar rosso, e nel di-

serto, lo spario di quarant' anni. 37 Quel Moisè, il qual disse a' fi gliuoli d' Israel, ll Signore Iddio vo-stro vi suscitera un Profeta d'infra i vostri fratelli, come me: ascol-

36 Esso è quel che, nella raunansa nel diserto, fu con l'angelo che parlava a lui nel monte Sina, e co' padri nostri : e ricevette le paro-

le viventi, per darleci : 39 Al quale i padri nostri non vol-lero essere ubbidienti : ansi lo ri-

buttarono, e si rivoltarono co'lor cuori all'Egitto: 40 Dicendo ad Aaron, Facci degl'iddij, che vadano davanti a noi : perciochè quant'è a questo Moisè, che ci ha condotti fuor del paese

d'Egitto, noi non sappiame quel che gli sia avvenuto. 41 Ed in que giorni fecero un vitel le, ed offersero sacrificio all'idolo, e si rallegrarono nell'opere delle lor

42 Ed Iddio si rivoltò indietro, e gli diede a servire all'esercite del cielo: come egli è scritto nel Libro de profeti, ('asa d'Israel, m'offeriste

voi sacrifici), ed efferte, lo spazio di quarant' anni nel diserto ? 43 Anzi, voi portaste il tabernaco

lo di Moloc, e la stella del vostro dio Remfan : le figure, le quali voi avevate fatte per adorario : per ciò, io vi trasporterò di là da Babilonia. 44 Il tabernacolo della testimoni-

anza fu appresso i nostri padri nel diserto: come avez comandato colui ch'avea detto a Moisè, che lofacesse secondo la forma ch'egli avea

veduto:

45 ll quale ancora i padri nestri ricevettero, e lo portarono con lo-suè, nel paese ch'era stato possedu-to da' Gentili, i quali Iddio scaccio d'innansi a' padri nostri: e quivi dimoro fino a' giorni di David:

46 Il qual trovò grazia nel cospetto di Dio, e chiese di trovare una stanza all'Iddio di Iacob.

47 Ma Salomone fu quello che gli edificò una casa.

48 Ma l'Altissimo non abita in tempi fatti per opera di mani: sic-

come dice il profeta, 49 Il cielo è il mio trono, e la terra lo scannello de miei piedi : qual casa m' edifichereste voi ? dice il Signore: o, qual sarebbe il luogo del mio riposo i

50 Non ha la mia mano fatte tut-

te queste cose?

51 Uomini di collo duro, ed incirconcisi di cuore, e d'orecchi, voi

# ATTI DEGLI APOSTOLI, VII. VIII.

contrastate sempre allo Spirito Santo a come fecero i padri vostri, così

fate ancora voi.
52 Quale de profeti non persegui-tarono i padri vostri? Uccisero esiandio coloro che innanzi annunziavano la venuta del Giusto, del qual voi al presente siete stati tra-ditori, ed ucciditori: 53 Voi, ch'avete ricevuta la legge,

facendone gli angeli le publicazioni,

e non l'avete osservata.

54 Or essi, udendo queste cose scoppiavano ne' lor cuori, e digrignavano i denti contra lui

55 Ma egli, essendo pleno dello Spirito Santo, affisati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio, e Gesù che stava alla destra di Dio:

56 E disse, Ecco, io veggo i cieli aperti, e'l Figliuol dell'uomo che

sta alla destra di Dio.

57 Ma essi, gittando di gran gridi, si turarono gli orecchi, e tutti insieme di pari consentimento s'avventarono sopra lui.

58 E, cacciatolo fuor della città, lo lapidavano : ed i testimoni miser giù le lor veste a'piedi d'un'giovane,

chiamato Saulo.

59 E lapidavano Stefano, ch' invocava *Gesù* : e diceva, Signor Gesù ricevi'l mio spirito.

60 Poi, postosi inginocchioni, gridò ad alta voce, Signore, non imputar loro questo peccato. E, detto questo, s'addormentò.

#### CAP. VIII.

R Saulo era consenziente alla morte d'esso. Ed in quel tempo vi fu gran persecuzione contr'al-ia chiesa ch' era in Gerusalemme e tutti furono dispersi per le contrade della Giudea, e della Samaria, salvo gli apostoli.

2 Ed alcuni uomini religiosi portarono a seppellire Stefano, e fece-ro gran cordoglio di lui. 3 Ma Saul disertava la chiesa, en-

trando di casa in casa: e, trattine nomini, e donne, gli metteva in prigione.

4 Coloro adunque che furono dispersi andavano attorno evangeliz-

sando la parola.
5 E Filippo discese nella città di Samaria. e predicò loro Cristo.

6 E le turbe di pari consentimento attendevano alle cose dette da Filippo, udendo, e veggendo i mi-racoli ch'egli faceva.

7 Conciofossecosachè gli spiriti immondi uscissero di molti che gli aveano, gridando con gran voce: molti paralitici ancora, e zoppi, erano sanati.

8 E vi fu grande allegrezza in \* 123

quella città.

9 Or in quella città era prima stato un'uomo, chiamato per nome Simon, ch'esercitava l'arti magiche, e sedduceva la gente di Samaria, dicendosi esser qualche grande uomo.

10 E tutti, dal maggiore al minore, attendevano a lui : dicendo. Costui è la gran potenza di Dio.

11 Or attendevano a lui, perciochè già da lungo tempo gli avea dimentati con le sue arti magi-

12 Ma, quando ebbero creduto a Filippo, il quale evangelizzava le

cose appartenenti al regno di Dio, ed al nome di Gesù Cristo, furono battezzati tutti, uomini, e donne. 13 E Simon credette anch'egli: ed. essendo stato battezzato, si riteneva del continuo con Filippo; e, veggendo le potenti operazioni.

ed i segni ch'erano fatti, stupiva. 14 Or, gli apostoli ch'erano in Gerusalemme, avendo inteso che Samaria avea ricevuta la parola di Dio, mandarono loro Pietro, e Giovanni:

15 I quali, essendo discesi là, ora. rono per loro, aciochè ricevessero lo Spirito Santo:

16 Perciochè esso non era ancora caduto sopra alcun di loro: ma solamente erano stati battezzati nel nome del Signore Gesù.

17 Allora imposero loro le manied essi ricevettero lo Spirito Santo. 18 Or Simon, veggendo che, per l'imposizion delle mani degli apostoli, lo Spirito Santo era dato,

proferse loro denari: 19 Dicendo, Date ancora a me questa podestà, che colui al quale io imporrò le mani riceva lo Spiri. to Santo.

20 Ma Pietro gli disse, Vadano i tuoi danari teco in perdizione: conciosiacosachè tu abbi stmato che'l dono di Dio s'acquisti con

danari. 21 Tu non hai parte, nè sorte alcuna in questa parola : perciochè il tuo cuore non è diritto dayanti a

22 Ravvediti adunque di questa tua malvagità: e prega Iddio, se forse ti sarà rimesso il pensier del

tuo cuore. 23 Perciochè io ti veggo essere in fiele d'amaritudine, ed in legami d' iniquità.

24 E Simon, rispondendo, disse Fate voi per me orazione al Signore, che nulla di ciò ch'avete

detto venga sopra me. 25 Essi adunque, dopo aver testi-ficata, ed annunziata la parola del

# ATTI DEGLI APOSTOIJ. VIII. IX.

Signore, se ne ritornarono in Gerusalemme : ed evangelissarono a molte castella de' Sumaritani.

36 Or un' angelo del Signore parlò a Filippo: dicendo, Levati, e vattene verso'l Mezsodi, alla via che scende di Gerusalemme in Gama, la quale è diserta.

27 Ed egli, levatosi, v'andò: ed

ecco un'uomo Etiopo, eunuco, barone di Candace, reina degli Etlopi, ch'era soprantendente ditutti i sori d'essa, il quale era venuto in Gerusalemme per adorare.

26 Or egli se ne tornava: e, se dendo sopra'l suo carro, leggeva il profeta Isala.

29 E lo Spirito disse s Filippo, Accostati, e giugni questo carro. 30 E Filippo sccorse, ed udì ch'egii leggeva il profeta Isaia : e gli dis-

se, Intendi tu le cose che tu leggi?
31 Ed egli disse, E come potrei io
intenderie, senon ch'alcuno mi guidi? E prego Filippo che mon-

32 Or il luogo della scrittura ch'eil leggeva era questo, Egli è stato menato all'uccisione, come una pecora: ed, a guisa d'agnello ch'è mutolo dinanzi a colui che la tosa, così egli non ha aperta la sua bocca.

33 Per lo suo abbassamento la sua condannazione è stata tolta: ma chi racconterà la sua età? conclosiacosachè la sua vita sia

stata tolta dalla terra. 34 E l'eunuco fece motto a Filippo, e disse, Di cui, ti prego, dice questo il profeta! dicelo di sè stes-

so, o pur d'un'altro ? 35 E Filippo, avendo aperta la bocca, e cominciando da questa scrittura, gli evangelizzò Gesù.

36 E, mentre andavano a lor camino, giunsero ad una certa acqua. E l'eunuco disse, Ecco dell'acqua: che impedisce ch'io non sia battezzato i

37 E Filippo disse, Se tu credi con tutto'l cuore, egli è lecito. Ed egli, rispondendo, disse, Io credo che Gesù Cristo è il Figliuol di Dia

38 E comandò che'l carro si fermasse: ed amendue, Filippo, e l'Eunuco, discesero nell'acqua: e

Filippo lo battezzò. 39 E, quando furono saliti fuor dell'acqua, lo Spirito del Signore rapi Filippo: e l'eunuco noi vide più: perciochè egli andò a suo ca-mino tutto allegro.

40 E Filippo si ritrovò in Azot : e, passando, evangelizzò a tutte le città, finchè venne in Cesarea. CAP. IX.

R Saulo, sbuffando ancora U minacce, ed uccisione, con-tra' a' discepoli del Signore, venne al sommo sacerdota :

2 E gli chiese lettere alle sinagoshe in Damasco: aclochè, se pur ne trovava alcuni di questa setta. uomini, o donne, gli menasse lega-

ti in Gerusalemme.

3 Or, mentre era in camino, avvenne che, avvicinandosi a Damasco, di subito una luce dal ciclo

gli folgorò d'intorno: 4 Ed, essendo caduto in terra, udi una voce che gli diceva, Saul, Saul, perchè mi perseguiti?

5 Ed egli disse, Chi sei, Signore? E'l Signore disse, Io son Gesù, il qual tu perseguiti : egli t'è duro di ricalcitrar contr'agli stimoli.

6 Ed egli, tutto tremante, e spaventato, disse, Signore, che vuoi tu ch'io faccia? E'l Signor gli disse, Levati, ed entra nella città, e ti sarà detto ciò che ti convien fare.

7 Or gli uomini che facevano !! viaggio con lui ristettero attoniti udendo ben la voce, ma non veg-

gendo alcuno.

8 E Saulo si levò da terra: edaprendo gli occhi, non vedeva alcuno: e coloro, menandolo per la mano, lo condussero in Damasco: 9 E fu tre giorni senza vedere, ne' quali non mangiò, e non bevvo 10 Or in Damasco v'era un certo discepolo, chiamato per nome Anania, al quale il Signore disse in vi-sione, Anania. Ed egli disse, Ec-

comi, Signore. 11 E'l Signore gli disse, Levati, e vattene nella strada, detta Diritta: e cerca, in casa di Giuda un' nome chiamato per nome Saulo, da Tarso: perciochè, ecco, egli fa ort-

zionē. 12 (Or egli avea veduto in visione un' uomo, chiamato per nome And nia, entrare, ed imporgli la mano,

aciochè ricoverasse la vista) 13 Ed Anania rispose, Signate, io ho udito da molti di questo uo mo, quanti mali egli ha fatti a'tuo santi in Gerusalemme:

14 E quì eziandio ha podestà da principali sacerdoti di far prigioni tutti coloro ch'invocano il tuo

nome 15 Ma'l Signore gli disse, Va': perciochè costui m'è un vaso eleto, da portare il mio nome davanti alle genti, ed alli re, ed a' figlinoli

d' Israel : 16 Perciochè io gli mostrerò quante cose gli convien patire per lo mio nome.

## ATTI DEGLI APOSTOLI, IX. X.

17 Anania adunque se n'andò, ed entrò in quella casa: ed, avendogli imposte le mani, disse, Fratello, Saul, il Signore Gesù, che t'è apparito per lo camino, per lo qual tu venivi, m'ha mandato, aclochè tu ricoveri la vista, e sij ripieno dello Spirito Santo. 18 Ed in quello stante gli caddero

dagli occhi come delle scaglie: e subito ricoverò la vista; poi si le-

vò, e fu battezzato. 19 Ed, avendo preso cibo, si riconfortò. E Saulo stette alcuni giorni co' discepoli ch'erano in Damasco. 20 E subito si mise a predicar

Cristo nelle sinagoghe, insegnando ch'egli è il Figliuol di Dio.

21 E tutti coloro che l'udivano, stupivano: e dicevano, Non è co-stui quel c'ha distrutti in Gerusalemme quelli ch'invocano questo nome ? e per questo è egli eziandio venuto quà, per menargli prigioni

a' principali sacerdoti ?

22 Ma Saulo vie più si rinforzava, e confondeva i Giudei ch'abitavano in Damasco, dimonstrando che questo Gesù è il Cristo.

23 Or, passati molti giorni, i Giudei presero insieme consiglio d'uc-

ciderlo. 24 Ma le loro insidie vennero a notizia a Saulo. Or essi facevano la guardia alle porte, giorno, e notte, aciochè lo potessero ucci-

25 Ma i discepoli, presolo di notte, lo calarono a basso per lo muro in

una sporta.

26 E Saulo, quando fu giunto in Gerusalemme, tentava d'aggiugnersi co' discepoli : ma tutti lo temevano, non potendo credere ch'egli fosse discepolo. 27 Ma Barnaba lo prese, e lo me-

no agli apostoli, e racconto loro come per camino egli avea veduto 'l Signore, e come egli gli avea parlato, e come in Damasco avea francamente parlato, nel nome di

28 Ed egli fu con loro in Gerusalemme, andando, e venendo, parlando francamente nel nome

del Signor Gesù. 29 Egli parlava eziandio, e dispu-tava co' Greci : ed essi cercavano d'ucciderlo.

30 Ma i fratelli, avendolo saputo, lo condussero in Cesarea, e di là lo mandarono in Tarso.

31 Così le chiese, per tutta la Giudea, Galilea, e Samaria, aveano pace, essendo edificate; e, caminando nel timor del Signore, e nel-la consolazion dello Spirito Santo, multiplica vano.

32 Or avvenne che Pietro, andando attorno da tutti, venne eziandio a' santi, ch'abitavano in Lidda.

33 E quivi trovò un'uomo, chiamato per nome Enea, il qual già da otto anni giacea in un letticello, essendo paralitico.

34 E Pietro gli disse, Enea, Gesù, ch'e il Cristo, ti sana: levati, e rifatti 'l letticello. Ed egli in quello stante si levò.

35 E tutti gli abitanti di Lidda, e di Saron, lo videro, e si converti-

rono al Signore.

36 Or in loppe v'era una certa discepola, chiamata Tabita; il qual nome, interpertato, vuol dire Cavriuola: costei era piena di buone opere, e di limosine, le quali ella faceva.

37 Ed in que giorni avvenne ch'ella infermò, e morì. E. dopo che fu stata lavata, fu posta in una

38 E, perciochè Lidda era vicin di loppe, i discepoli, udito che Pietro v'era, gli mandarono due uomini, per pregarlo che senza indugio venisse fino a loro.

39 Pietro adunque si levò, e se ne venne con loro. E, come egli fu giunto, lo menarono nella sala: e tutte le vedove si presentarono a lui, piagnendo, e mostrandogli tutte le robe, e le veste, che la Cavriuola faceva, mentre era con loro.

40 E Pietro, messi tutti fuori, si pose inginocchioni, e fece ora-zione. Poi, rivoltosi al corpo, dis-se, Tabita, levati. Ed ella aperse gli occhi: e, veduto Pietro, si le-

vò a sedere. 41 Ed egli le diè la mano, e la sollevò: e, chiamati i santi, e le vedove, la presentò loro in vita

42 E ciò fu saputo per tutta Ioppe, e molti credettero nel Signore. 43 E Pietro dimorò molti giorni in Ioppe, in casa d'un certo Simon colaio.

#### CAP. X.

R v'era in Cesarea un certo U uomo, chiamato per nome Cornelio, centurione della schiera,

detta Italica.

2 Esso, essendo uomo pio, e temente Iddio, con tutta la sua casa, e facendo molte limosine al popo-

lo, e pregando Iddio del continuo: 3 Vide chiaramente in visione, intorno l'ora nona del giorno, un'angelo di Dio, ch'entrò a lui, e gli disse, Cornelio.

4 Ed egli, riguardatolo fiso, tutto spaventato, disse, Che v'è,

#### ATTI DEGLI APOSTOLL X.

Signore? E l'angelo gli disse, Le tue orazioni, e le tue limosine, son salite davanti a Dio per una ricor-

5 Or dunque, manda uomini in Ioppe, e fa' chiamare Simon, il quale è soprannominato Pietro. 6 Egli alberga appo un certo Si-mon coiaio, c' ha la casa presso del

mare: esso ti dirà ciò ch' e' ti con-

vien fare.

7 Or, come l'angelo che parlava a Cornello se ne fu partito, egli chiamati due de suoi famigli. ed un soldato di que che si ritenevano del continuo appresso di lui,

somo pio: 8 E, raccontato loro ogni cosa,

gli mandò in loppe. 9 E'i giorno seguente, procedendo essi al lor camino, ed avvicinandosi alla città. Pietro salì in sul tetto della casa, intorno l'ora sesta, per fare orazione.

10 Or avvenne ch'egli ebbe gran fame, e desiderava prender cibo: e, come que di casa gliene apparecchiavano, gli venne un ratto

di mente; 11 E vide il cielo aperto, ed una vela, simile ad un gran lenzuolo, che scendeva sopra lui, legata per

li quattro capi, e calata in terra; 12 Nella quale v erano degli animali terrestri a quattro piedi, e delle fiere, e de rettili, e degli uccelli del cielo d'ogni maniera.

13 Ed una voce gli fu indirizzata, dicendo, Levati, Pietro, ammazza,

e mangia

14 Ma Pietro disse, In modo niuno, Signore: conciosiacosach' io non abbia giammai mangiato nulla d'immondo, nè di contaminato.

15 E la voce gli disse la seconda volta. Le cose ch'Iddio ha purificate non farle tu immonde.

16 Or questo avvenne fino a tre

volte: e poi la vela fu ritratta in cielo. 17 E, come Pietro era in dubbio

in sè stesso che cosa potesse esser quella visione ch'egli avea veduta, ecco, gli uomini mandati da Cornelio, avendo domandata della asa di Simon, furono alla porta.

18 E, chiamato alcuno, domandarono se Simon, soprannominato

Pietro, albergava ivi entro. 19 E, come Pietro era pensoso in-

torno alla visione, lo Spirito gli disse, Ecco, tre uomini ti cercano. 20 Levati adunque, e scendi, e va' con loro, senza farne difficoltà : perciochè io gli ho mandati.

21 E Pletro, sceso agli uomini che gli erano stati mandati da Corelio, disse loro, Ecco, io son quel \*126 che voi cercate: quale è la cagione

per la qual siete ouì ?

22 Ed essi dissero, Cornelio, centurione, uomo giusto, e temente Iddio; e del quale rende buona testimonianza tutta la nazion de' Giudei, è stato divinamente avvisato da un santo angelo di farti chiamare in casa sua, e d'udir ragionamenti da te.

23 Pietro adunque, avendogli convitati d'entrare in casa, gli albergò: poi, il giorno seguente andò con loro: ed alcuni de' fratelli di que' di loppe l'accompagnarono.

24 El giorno appresso entrarono in Cesarea. Or Cornelio gli aspet-

tava, avendo chiamati i suoi pa-renti, ed i suoi intimi amici 25 E, come Pietro entrava, Cornelio, fattoglisi incontro, gli si git-

tò a' piedi, e l'adorò. 26 Ma Pietro lo sollevò, dicendo,

Levati: io ancora sono uomo. 27 E, ragionando con lui, entre, e trovò molti, che s' erano quivi

raunati

28 Ed egli disse loro, Voi sapete come non è lecito ad un' uomo Giudeo aggiugnersi con uno strano, od entrare in casa sua: ma Iddio m' ha mostrato di non chismare alcuno uomo immondo, o contaminato.

29 Perciò ancora, essendo stato mandato a chiamare, lo son venu-to senza contradire. Io vi domando adunque, Per qual cagione m'avete mandato a chiamare?

30 E Cornelio disse, Quattro giorni sono, ch' io fino a quest'ora era digiuno, ed alle nove ore io faceva orazione in casa mia: ed ecco, un uomo si presentò davanti a me, in vestimento risplendente:

31 E disse, Cornelio, la tua ora zione è stata esaudita, e le tue limosine sono state ricordate nel

cospetto di Dio. 32 Manda adunque in Ioppe, echiama di la Simon, soprannominato Pietro: egli alberga in casa di Simon colaio, presso del mare : quan-do egli sara venuto, egli ti pariera 33 Perciò, in quello stante io man-

dai a te, e tu hai fatto bene di venire: ed ora noi siamo tutti qui presenti davanti a Dio, per udir tutte le cosc che ti sono da Dio state ordinate.

34 Allora Pietro, aperta la bocca, disse, In verità io comprendo, ch' Iddio non ha riguardo alla qua-

lità delle persone: 35 Anzi che, in qualunque nasione, chi lo teme, ed opera giusta mente, gli è accettevole,

36 Secondo la parola ch'egli ha

### ATTI DEGLI APOSTOLL, X. XI.

mandata a' figliuoli d' Israel, evangeliszando pace per Gesù Cristo. ch' è il Signor di tutti.

37 Voi sapete ciò ch'è avvenuto per tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo'l Battesimo che

Giovanni predicò ;

3

. 5

, à

2

2

٤.

·.·

- • ñ

÷ ż , -

33

٠á

77

ن.

E

.3

. 5

١.:

15

: •

e) (

ø

g.

s

ı

38 Come Iddio ha unto di Spirito Santo, e di potenza, Gesù di Nasa-ret, il quale andò attorno facendo benefici, e sanando tutti coloro on' erano posseduti dal diavolo: perciochè iddio era con lui.

39 E noi siamo testimoni di tutte le cose ch'egli ha fatte nel paese de' Giudei, ed in Gerusalemme: il

quale ancora essi hanno ucciso,

appiccandolo al legno :
40 Esso ha Iddio risuscitato nel terzo giorno, ed ha fatto ch'egli è

stato manifestato:
41 Non già a tutto'l popolo, ma
a' testimoni prima da Dio ordinati,
cioè, a noi, ch'abbiamo mangiato, e bevuto con lui, dopo ch'egli fu risuscitato da' morti.

42 Ed egli ci ha comandato di predicare al popolo, e di testimo-niare ch' egli è quello che da Dio è stato costituito Giudice de' vivi, e

de' morti.

43 A lui rendono testimonianza tutti i profeti, che chiunque crede in lui riceve remission de peccati per lo nome suo.

44 Mentre Pietro teneva ancora questi ragionamenti, lo Spirito Santo cadde sopra tutti coloro

ch'udivano la parola.

45 E tutti i fedeli della circoncinione, i quali erano venuti con Pietro, stupirono che'l dono dello Spirito Santo fosse stato sparso eziandio sopra i Gentili. 46 Conciolossecosachè gli udisse-

ro parlar diverse lingue, e magni-ficare Iddio. Allora Pietro prese a

dire, 47 Può alcuno vietar l'acqua, che non sieno batterrati costoro l'acquata la Spirito Santo, come ancora noi ?

48 Ed egli comandò che fosser battemati nel nome del Signore Gesti. Allora essi lo pregarono che dimorasse quivi alquanti giorni.

CAP. XI.

OR gli apostoli, ed i fratelli, Cherano per la Giudea, inte-sero che i Gentili aveano anch'essi ricevuta la parola di Dio. 2 E, quando Pietro fu salito in Gerusalemme, que' della circonci-

one quistionavano con lui:

Dicendo, Tu sel entrato in casa d'uomini incirconcisi, ed hai mangiato con loro. \* 127

4 Ma Pietro, cominciato da capo, dichiaro loro per ordine tutto'i fat-

to: dicendo.

5 Io era nella città di Ioppe, orando: ed in ratto di mente vidi una visione, cioé, una certa vela, simile ad un gran lenzuolo, il quale scendeva, essendo per li quattro capi calato giù dal cielo: ed esso venne fino a me.

verme and a me so, scorsi, e vidi degli animali terrestri a quattro pledi, delle fiere, de 'ret till, e degli uccelli del cielo. 7 Ed udii una voce che midiceva, Pietro, levati, ammazza, e mangia. 8 Ma lo disal, Non gia, Signore: conciosiacosachè nulla d'immon-

do, o di contaminato, mi sia giam-

mai entrato in bocca.

9 E la voce mi rispose la seconda volta dal cielo. Le cose che Iddio ha purificate tu non farle immonde. 10 E ciò avvenne per tre volte: poi ogni cosa fu di nuovo ritratta in cielo.

11 Ed ecco, in quello stante tre uomini furono alla casa ove io era,

mandati a me di Cesarea.

12 E lo Spirito mi disse ch'io andassi con loro, senza farne alcuna difficoltà. Or vennero ancora meco questi sei fratelli, e noi entrammo nella casa di quell' uomo.

13 Ed egli ci raccontò, come egli avea veduto in casa sua un'angelo che s'era presentato a lui, e gli avea detto, Manda uomini in Ionpe, e fa' chiamare Simon, che è soprannominato Pietro:

14 Il quale ti ragionerà delle cose, per le quali sarai salvato tu. e tut-

ia la casa tua.

15 Or, come io avea cominciato a parlare, lo Spirito Santo cadde sopra loro, come era caduto ancora sopra noi dal principio.

16 Ed io mi ricordai della parola del Signore, come egli diceva, Gio-vanni ha battezzato con acqua: ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo.

17 Poi dunque ch' Iddio ha loro dato il dono pari come a noi ancora, ch'abbiam creduto nel Signor Gesù Cristo, chi era io, da potere

impedire Iddio?

18 Allora essi, udite queste cose, s'acquetarono, e giorificarono Iddio: dicendo, Iddio, adunque ha data la penitensa eziandio a Gentili, per ottener vita ?

19 Or coloro ch'erano stati disperso la estibolorica na vanuta da se

si per la tribolazione avvenuta per Stefano, passarono fino in Feni-cia, in Cipri, ed in Antiochia, non annunziando ad alcuno la parola, e non a' Giudei soli.

## ATTI DEGLI APOSTOLL XI. XII.

20 Or di loro ve n'erano alcuni Cipriani, e Cirenel, i quali, entrati in Antiochia, parlavano a Greci, evangelizzano il Signore Gesù. 21 E la mano del Signore era con

loro: e gran numero di gente, avendo creduto, si convertì al Si-

22 E la fama di loro venne agli orecchi della chiesa ch'era in Gerualemme : laonde mandarono Barnaba, aciochè passasse fino in An-tiochia,

23 Ed esso, essendovi giunto, e veduta la grazia del Signore, si ral-legro: e confortava tutti d'attenersi al Signore, con fermo proponi-mento di cuore.

24 Perciochè egil era uomo da be-ne, e pieno di Spirito Santo, e di fede. E gran moltitudine fu ag-giunta al Signore.

25 Poi Barnaba si partì, per an-

dare in Tarso, a ricercar Saulo: ed, avendolo trovato, lo menò in Antiochia. 26 Ed avvenne che, per lo spasio d'un' anno intiero, essi si raunarono nella chiesa, ed ammae-

strarono un gran popolo: ed i discepoli primieramente in Antiochia furono nominati Cristiani. 27 Or in que giorni certi profeti scesero di Gerusalemme in Antio-

28 Ed un di loro, chiamato per nome Agabo, levatosi, significò per lo Spirito ch'una gran fame sarebbe in tutto'l mondo: la quale ancora av venne sotto Claudio Cesare.

29 Laonde i discepoli, ciascuno secondo le sue facoltà, determinarono di mandara Arre una sovvenzione a' fratelli c'abitavano nella

Oludea:

30 Il che ancora fecero, mandando quella agli anziani per le mani di Barnaba, e di Saulo.

CAP. XII.

R intorno a quel tempo il re Erode mise le mani a straziare alcuni di que' della chiesa.

2 E fece morire con la spada Iacobo, fratel di Giovanni.

3 E, veggendo che ciò era grato a' Giudei, aggiunse di pigliare an-cora Pietro: (or erano i giorni degli azzimi:)

4 E, presolo, lo mise in prigione, dandolo a guardare a quattro mute di soldati di quattro l'una: volen-done, dopo la pasqua, dare uno ettacolo al popolo.

5 l'ietro adunque era guardato nella prigione: ma continue ora-ioni erano fatte dalla chiesa per

lui a Dio.

6 Or la notte, avanti ch' Erode ne facesse un publico spettacolo, Pietro dormiva in mezzo di due soldati, legato di due catene: e le guardie davanti alla porta guardavano

la prigione. 7 Ed ecco, un'angelo del Signore sopraggiunse, ed una luce risplen-de nella casa: e l'angelo, percosso il fianco a Pietro, lo sveglio: dicen-

do, Levati prestamente. E le ca-tene gli caddero dalle mani. 8 E l'angelo gli disse, Cigniti, e legati le scarpe. Ed egli fece così. Poi gli disse, Mettiti la tua vesta

attorno, e seguitami

9 Pietro adunque, essendo uscito, lo seguitava, e non sapeva che fos-se vero quel che si faceva dall'angelo: anzi, pensava vedere una vi-sione.

10 Or, come ebbero passata la prima e la seconda guardia, vennero alla porta di ferro, che conduce alla città, la qual da sè stessa s'apere loro: ed, essendo usciti, passarono una strada, ed in quello stante l'angelo si diparti da lui.

Ora per certo conosco, che'l Signore ha mandato il suo angelo, em la liberato di man d' Erode, e di tutta

l' aspettazion del popolo de Giudei 12 E, considerando la cosa, venne in casa di Maria, madre di Giovanni, soprannominato Marco: ove molti fratelli erano raunati, ed oravano.

13 Ed avendo Pietro picchiato all'uscio dell'antiporto, una fanticelia, chiamata per nome Rode, s'accostò chetamente per sottascoltare. 14 E, riconosciuta la voce di Pie-

tro, per l'ailegrezza non aperse la porta: anni, corse dentro, e rap-porto che Pietro stava davanti al-l'antiporto.

15 Ma essi gli dissero, Tu farnetichi. Ed ella pure affermava che co sì era. Ed essi dicevano, Egli è il suo angelo.

16 Or Pietro continuava di picchiare. Ed essi, avendogli sperto, lo videro, e sbigottirono.

17 Ma egli, fatto lor cenno con la mano che tacessero, racconto loro come il Signore l'avea tratto fuor di prigione. Poi disse, Rapportate queste cose a Iacobo, ed a fratelli Ed, essendo uscito, andò in un'altro luogo.

18 Or, fattosi giorno, vi fu non picciol turbamento fra i soldati, che cosa Pietro fosse divenuto-

19 Ed Erode, ricercatolo, e non avendolo trovato, dopo avere esminate le guardie, comandò che

# ATTI DEGLI APOSTOLI, XII. XIII.

fosser menate al supplicio. Poi di-scese di Giudea in Cesarea, e quivi

dimorò alcun tempo.

20 Or Erode era indegnato contr'a Tirij, e Sidonij, ed avea nell' animo di far lor guerra : ma essi di pari consentimento si presentarono a nice, persuaso Blasto, camerier del re, chiedevano pace: perciochè il lor paese era nudrito di quel del re, 21 Ed in un certo giorno assegna-to, Erode, vestito d'una vesta reale, e sedendo sopra'l tribunale aringa-

va loro. 22 E'l popolo gli fece dell' acclamazioni; dicendo, Voce di Dio, e non

d'uomo.

23 Ed in quello stante un'angelo del Signore lo percosse, perciochè non avea data gloria a Dio: e morì, roso da' vermini

24 Or la parola di Dio cresceva, e

multiplicava.

25 E Barnaba, e Saulo, compiuto il servigio, ritornarono di Gerusalemme in Antiochia, avendo preso ancora seco Giovanni soprannominato Marco.

#### CAP. XIII.

OR in Antiochia, nella chiesa che v'era, v'erano certi profeti, e dottori, cioè, Barnaba, e Simeon, chiamato Niger, e Lucio Cireneo, e Manaen, figliuol della nutrice d'E-

rode, il tetrarca, e Saulo. 2 E mentre facevano il publico servigio del Signore, e digiunava-no, lo Spirito Santo disse, Appar-tatemi Barnaba, e Saulo, per l'opera, alla quale io gli ho chiamati.

3 Allora, dopo aver digiunato, e fatte orazioni, imposero loro le ma-

ni, e gli accommiatarono. 4 Essi adunque, mandati dallo Spirito Santo, scesero in Seleucia, e di

là navigarono in Cipri

5 E, giunti in Salamina, annunziarono la parola di Dio nelle sinagoghe de Giudei : or aveano anco-

ra Giovanni per ministro. 6 Poi, traversata l'isola fino in Pafo, trovarono quivi un certo mago, falso profeta Giudeo, ch'avea nome Bar-Gesù:

7 Il quale era col proconsolo Sergio Paolo, uomo prudente. Costui, chiamati a sè Barnaba, e Saulo, ri-chiese d'udir la parola di Dio. 8 Ma Elima, il mago, (perciochè

così s'interpreta il suo nome,) resisteva loro, cercando di stornare il proconsolo dalla fede.

9 E Saulo, il quale ancora fu no-minato Paolo, essendo ripieno dello Spirito Santo, ed avendo afficati in lui gli occhi, disse,

10 O pieno d'ogni fraude, e d'ogni suo corso, disse, Chi pensate vi

malizia, figliuol del diavolo, nenti-co d'ogni giustizia, non resterai tu mai di pervertir le diritte vie del Signore

11 Ora dunque, ecco, la mano del Signore sara sopra te, e sarai cieco, senza vedere il sole, fino ad un certo tempo. Ed in quello stante caligine, e tenebre caddero sopra lui : ed, andando attorno, cercava chi

lo menasse per la mano. 12 Allora il proconsolo, veduto ciò ch'era stato fatto, credette, es-

sendo sbigottito della dottrina del Signore.

13 Or Paolo, ed i suoi compagni si partirono di Pafo, ed arrivarono per mare in Perga di Panfilia: e Giovanni, dipartitosi da loro, ritornò in Gerusalemme.

14 Ed essi, partitisi da Perga, giunsero in Antiochia di Pisidia, ed. entrati nella sinagoga nel giorno del sabato, si posero a sedere.

15 E, dopo la lettura della legge. e de profeti, i capi della sinagoga mandarono loro a dire, Fratelli, se voi avete alcun ragionamento d'e-

sortazione a fare al popolo, ditelo. 16 Allora Paolo, rizzatosi, e fatto cenno con la mano, disse, Uomini

Israeliti, e voi che temete Iddio, aecoltate:

17 L'Iddio di questo popolo Israel elesse i nostri padri, ed innalzò il popolo nella sua dimora nel paese d'Egitto: e poi con braccio elevato lo trasse fuor di quello.

18 E, per lo spazio d'intorno a quarant'anni, comportò i modi loro nel

diserto.

19 Poi, avendo distrutte sette nazioni nel paese di Canaan, distribu)

loro a sorte il paese di quelle. 20 E poi appresso, per lo spazio d'intorno a quattrocencinquant'anni, diede loro de' Giudici, fino al pro-

feta Samuel. 21 E da quell'ora domandarono un re : ed Iddio diede foro Saul, figlinol di Chia, nomo della tribù di Beniamin: e così passareno quarant anni

22 Poi Iddio, rimossolo, suscità loro David per re: al quale ezlandio egli rendette testimonianza, e disse, lo ho trovato David, il figlinol di l'esse, nomo secondo'i mlo cuore,

il qual fara tutte le mie volontà. 23 Della progenie d'esso ha Iddlo, secundo la sua promessa, suscitato ad Israel II Salvatore Gesù.

24 Avendo Giovanni, ch' andò da vanti a jui nella sua venuta, prim predicato il battesimo della pen tenza a tutto 'i popolo d'Israel.

25 E, come Giovanni compleva

# ATTI DEGLI APOSTOLI, XIII. XIV.

chio sia? io non son desse: ma ecco, dietro a me viene uno, di cui lo non son degno di scioglier la suola de' piedi.

26 Uomini fratelli, figliuoli della progenie d'Abraham, e que' d'infra voi che temete Iddio, a voi è stata

mandata la parola di questa salute. 27 Perciochè gli abitanti di Gerumlemme, ed i lor rettori, non avendo riconosciuto questo Gent, condannandolo, hanno adempiuti i detti de profeti, che si leggono ogni heto.

28 E, benchè non trovassero in lui alcuna cagion di morte, richiesero Pilato che fosse fatto morire.

9 E dopo ch'ebbero compiute tutte le cose che sono scritte di lui, egli fu tratto giù dal legno, e fu posto in un sepolero: 30 Ma Iddio lo suscitò da' morti;

31 Ed egli fu veduto per molti giorni da coloro ch'erano con lui aliti di Galilea in Gerusalemme, i quali sono i suoi testimoni appo'i

popolo. 32 E noi ancora vi evangelizziamo

la promessa fatta a'padri: 33 Dicendovi, ch'Iddio l'ha adempiuta in verso noi, lor figliuoli, a-vendo risuacitato Gesù: siccome ancora è scritto nel salmo secondo, Tu sei 'l mio Figliuolo, oggi t'ho

generato.

34 E, perciochè egli l'ha suscitato da' morti, per non tornar più nella corrusione, egli ha detto con, Io vi darò le fedeli benignità promesse a

35 Perciò ancora egli dice in un' altro luogo, Tu non permetterai che'l tuo Santo vegga corruzione.

36 Conciosiacosachè veramente David, avendo servito al consiglio di Dio nella sua età, si sia addormentato, e sia stato aggiunto a' suoi padri, ed abbia veduta corruzione

37 Ma colui ch' Iddio ha resuscitato non ha veduta corrusione. 38 Siavi adunque noto, fratelli,

che per costui v'è annunsiata re-mission de peccati: 39 E che di tutte le cose, onde

per la legge di Moisè non siete potuti esser giustificati, chiunque crede è giustificato per costui.

40 Guardatevi adunque, che non venga sopra voi ciò ch'è detto ne'

profeti:
41 Vedete, o spreszatori, e maravigliatevi: e riguardate, e siate amarriti: perciochè io fo una ope-ra a' di vostri, la quale voi non crederete, quando alcuno ve la recconterà.

42 Or, quando furono usciti della

sinagoga de' Giudei, i Gentili eti pressrono che infra la settimana le medesime cose fosser loro proposte

43 E. dopo che la raunanza si fu dipartita, molti d'infra i Giudei, ed i proseliti religiosi, seguitarono Paolo, e Barnaba: i quali, ragionando loro, persuasero loro di per-severar nella grasia di Dio.

44 E'l sabato seguente, quasi tutta la città si raunò per udir la pa-

rola di Dio.

45 Ma i Giudei, veggendo la mol-titudine, furono ripieni d'invidia, e contradicevano alle cose dette da Paolo, contradicendo, e bestemmiando

46 E Paolo, e Barnaba, usando franchessa nel lor parlare, dissero, gli era necessario ch'a voi prima s'annunsiasse la parola di Dio: ma, poi che la ributtate, e non vi giudicate degni della vita eterna,

ecco, noi ci volgiamo a' Gentili. 47 Perciochè così ci ha il Signore ingiunto: dicendo, lo t'ho posto per esser luce delle Genti, aciochè tu sij in salute fino all'estremità

della terra.

48 Ed i Gentili, udendo quarte ose, si rallegravano, e giorificarano la parola di Dio: e tutti coloro ch'erano ordinati a vita etema credettero.

49 E la parola del Signore si span-

deva per tutto 'l paese. 50 Ma i Giudei instigarono le donne religiose, ed onorate, ed i principali della città: e commossero persecuzione contr'a Paolo, e contr'a Barnaba: e gli scacciarono da

lor confini. 51 Ed essi, scossa la polvere de lor piedi contr'a loro, se ne ven-

nero in Iconio. 52 Ed i discepoli erano ripieni d'allegressa, e di Spirito Santo.

R avvenne ch' in Iconio entrarono parimente nella sinagoga de' Giudei, e partarono in maniera, ch' una gran moltitudine di Giudei, e di Greci, credette

2 Ma i Giudei increduli commos sero, ed innasprirono gli animi de' Gentili contr' a' fratelli.

3 Essi adunque dimorarono quivi molto tempo, parlando francs mente nel Signore, il qual rendeva testimonianza alla parola della sua grazia, concedendo che per le lor mani si facesser segni, e prodigi

4 E la moltitudine della città fu divisa : e gli uni tenevano co' Gludei, e gli altri con gli apostoli.

5 Ma, fattosi uno sforzo de Gia-

## ATTI DEGLI APOSTOLI, XIV. XV.

del, e de' Gentili, co' lor rettori, per fare ingiuria agli *apostoli*, e per lapidargli :

6 Essi, intesa la cosa, se ne fug-girono nelle città di Licaonia, Listra, e Derba, e nel paese d'intorno:

E quivi evangelizzavano. 8 Or in Listra v'era un' uomo impotente de' piedi, il quale sempre edeva, essendo zoppo dal ventre di sua madre, e non era giammai

caminato.

9 Costui udi parlar Paolo: il qua-le, affisati in lui gli occhi; e, veggendo ch'egli avea fede d'esser sanato:

10 Disse ad alta voce, Io ti dico, nel nome del Signore Gesù Cristo, levati ritto in piè. Ed egli saltò

su, e caminava. 11 E le turbe, avendo veduto ciò che Paolo avea fatto, alzarono la lor voce, dicendo in lingua Licao-nica, Gl'idij, fattisi simili agli uo-

mini, son discesi a noi. 12 E chiamavano Barnaba Giove, e Paolo Mercurio: perciochè

egli era il primo a parlare. 13 E'l sacerdote di Giove, il cui tempio era davanti alla lor città, menò all' antiporto de' tori, con bende, e ghirlande: e voleva sacrificar con le turbe.

14 Ma gli apostoli, Barnaba, e Paolo, udito ciò, si stracciarono i vestimenti, e saltarono per mezzo la moltitudine: sclamando.

15 E dicendo, Uomini, perchè fate queste cose? ancora noi siamo uomini sottoposti a medesime passioni come voi: e v'evangelizsiamo che da queste cose vane vi convertiate all' Iddio vivente, il quale ha fatto il cielo, e la terra. 'I mare, e tutte le cose che sono in essi:

16 Il quale nell'età addietro ha lasciato caminar nelle lor vie tut-

te le nazioni.

17 Bench' egli non si sia lasciato senza testimonianza, facendo del bene, dandoci dal cielo piogge, e atagioni fruttifere; ed empiendo i cuori nostri di cibo, e di letizia.

18 E, dicendo queste cose, appe na fecero restar le turbe, che non

sacrificasser loro.

19 Or, facendo essi quivi qualche dimora, ed insegnando, sopraggiunsero certi Giudei d'Antiochia, e d'Iconio, i quali persuasero le turbe, e lapidarono Paolo, e lo strascinarono fuor della città, pensando ch'egli fosse morto.

20 Ma, essendosi i discepoli raunati d'intorno a lui, egli si levò, ed entrò nella città: e'i giorno se-

guente egli partì con Barnaba, per andare in Derbe.

21 Ed avendo evangelizzato quella città, e fatti molti discepoli. se ne ritornarono in Listra, in Ico-

nio. ed in Antiochia

22 Confermando gli animi de' dl. scepoli. e confortandogli di perseverar nella fede, ed ammonendogii che per molte afflizioni ci conviene entrar nel regno di Dio.

23 E, dopo ch'ebbero loro per ciascuna chiesa ordinati per voti comuni degli anziani, avendo orato con digiuni, gli raccomandarono al Signore, nel quale aveano creduto.

24 E, traversata la Pisidia, ven-nero in Panfilia.

25 E, dopo avere annunsiata is parola in Perga, discesero in At-

26 E di là navigarono in Antiochia, onde erano stati raccoman-dati alia grazia di Dio, per l'opera ch'aveano compiuta

27 Ed, essendovi giunti, raunarono la chiesa, e rapportarono quanto gran cose Iddio avea fatte con loro, e come egli avea aperta a' Gentili la porta della fede.

28 E dimorarono quivi non poco tempo co' discepoli.

#### CAP. XV.

R alcuni, discesi di Giudea, insegnavano i fratelli. Se voi non siete circoncisi, secondo 'l rito di Moisè, voi non potete esser salvati.

2 Onde essendo nato turbamento. e quistione non piccola di Paolo, e di Barnaba contr'a loro; fu ordinato che Paolo, e Barnaba, ed alcuni altri di loro, salissero inGerusalemme agli apostoli, ed anziani, per questa quistione. 3 Essi adunque, accompagnati

dalla chiesa fuor della città, traversarono la Fenicia, e la Samaria, raccontando la conversion de' Gentili: e portarono grande allegressa a tutti i fratelli.

4 Ed, essendo giunti in Gerus lemme, furono accolti dalla chi sa, e dagli apostoli, e dagli anziani: e rapportarono quanto gran cose Iddio avea fatte con loro.

5 Ma, dicevano, alcuni della setta de' Farisei, i quali hanno creduto, si son levati, dicendo, che convien circoncidere i *Gentili*, e comandar

loro d' osservar la legge di Moisè. 6 Allora gli apostoli, e gli anziani si raunarono, per provedere a questo fatto.

7 Ed, essendosi mossa una gran

# ATTI DEGLI APOSTOLI, XV.

disputazione, Pietro si levò in piè, e disse loro, Fratelli, voi sapete che già da' primi tempi iddio elesse fra noi me, aciochè per la mia bocca i Gentili udissero la parola dell'evangelo, e credemero.

8 Ed Iddio, che conosce i cuori, ha renduta loro testimonianza, dando loro lo Spirito Santo, come

amcora a noi:

9 E non ha fatta alcuna differenz tra noi, e loro: avendo purificati i

cuori loro per la fede.

10 Ora dunque, perchè tentate Iddio, mettendo in giogo sopra 'l col-lo de discepoli, il qual ne i padri nostri, ne noi, non abbiamo potuto portare?

Il Ma crediamo d'esser salvati per la grazia del Signor Gesù Cri-

sto, come essi ancor

19 E tutta la moltitudine si tacque, e stavano ad ascoltar Barnaba, e Paolo, che narravano quanti segni, e prodigi, Iddio avea fatti per loro fra i Gentili.

13 E, dopo ch' essi si furono taciuti, Iacobo prese a dire. Fratelli.

ascoltatemi.

14 Simeon ha narrato come Iddio ha primieramente visitati i Gentili per di quelli prendere un popolo nel suo nome.

15 Ed a questo s' accordano le parole de' profeti : siccome egil è

scritto:

16 Dopo queste cose, to edificherò di nuovo il tabernacolo di David. ch' è caduto; e ristorerò le sue rui-ne, e lo ridirizzerò :

17 Aciochè il rimanente degli uomini, e tutte le genti che si chiamano del mio nome, ricerchino il Signore: dice il Signore, che fa tutte queste cose.

18 A Dio son note ab eterno tutte

l'opere sue.
19 Per la qual cosa io giudico che
non si dia molestia a coloro che d' infra 1 Gentili si convertono a Dio:

20 Ma, che si mandi loro che s' astengano dalle cose contaminate

per gl'idoli, dalla fornicazione, dal-le cose sofiogate, e dal sangue. 21 Perciochè, quant'è a Moisè, già dall'età antiche egil ha persone che lo predicano per ogni città, essendo ogni sabato letto nelle sina-

goghe.

25 Allora parve bene agli apostoli, ed agli anniani, con tutta la
chiesa, di mandare in Antiochia,
con Paolo, e Barnaba, certi uomia
eletti d'infra loro, cioc, Giuda, socon paolo, esta con la contra del con paolo, esta con paolo, esta con paolo, esta con paolo
con paolo, esta con paolo del con pao prannominato Barsaba, e Sila: uomini principali fra i fratelli :

<sup>93</sup> Scrivendo per lor mani queste # 132

cose: Gli apostoli, e gli anziani, el i fratelli, a' fratelli d' infra i Gentili, che sono in Antiochia, in Siria, ed in Cilicia: salute.

24 Perciochè abbiamo inteso ch'alcuni, partiti d'infra noi, v'hanno turbati con parole, sovvertendo l'anime vostre, dicendo, che conviene che siate circoncisi, ed osserviate la legge : a' quali però non ne ave-vamo data alcuna commessione:

25 Essendoci raunati, siamo di pari consentimento convenuti in questo parere, di mandarvi certi uomini eletti, insieme co'cari no-

stri, Barnaba, e Paolo: 26 Uomini, ch' hanno esposte le

vite loro per lo nome del Signor nostro Gesù Cristo. 27 Abbiamo adunque mandati Giuda, e Sila, i quali ancora a bocca vi faranno intendere le medesi-

me cose.

28 Perciochè è paruto allo Spirito Santo, ed a noi, di non imporvi alcuno altro peso, senon quel ch'è necessario ; che è di queste cose : 29 Che v'astegniate dalle cose sa-

crificate agl' idoli, dal sangue, dal le cose soffogate, e dalla fornicario ne: dalle quali cose farete ben di guardarvi. State sani.

30 Essi adunque, essendo stati accommiatati, vennero in Antio-chia: e, raunata la moltitudine, renderono la lettera.

31 E, quando que' d' Antiochia l'ebber letta, si rallegrarono della consolazione.

32 E Giuda, e Sila, essendo an-ch' essi profeti, con molte parole confortarono i fratelli, e gli confermarono.

33 E, dopo che furono dimorati quivi alquanto tempo, furono da fratelli rimandati in pace agli apostoli.

34 Ma parve bene a Sila di dimorar quivi. 35 Or Paolo, e Barnaba rimasero

qualche tempo in Antiochia, insegnando, ed evangelizzando con molti altri, la parola del Signore. 36 Ed alcuni glorni appresso, Paolo disse a Barnaba, Torniano ora, e visitiamo i nostri fratelli in ogni città, dove abbiamo annunziata la parola del Signore, per ve.

der come stanno. 37 Or Barnaba consigliava di prender con loro Giovanni, detto Marco. 38 Ma Paolo giudicava che non dovessero prender con loro colui che s' era dipartito da loro da Pan-

filia, e non era andato con loro al-

l'opera.
39 Laonde vi fu dell'acerbità, tal che si dipartirono l' un dall'altro:

# ATTI DEGLI APOSTOLI, XV. XVI.

in Cipri:

40 Ma Paolo, eletto per suo comoagno Sila, se n' andò, raccomandato da' fratelli alla grazia di Dio. 41 Ed andava attorno per la Siria, e Cilicia, confermando le chiese.

#### CAP. XVI.

R egli giunse in Derba, ed in Listra: ed ecco, quivi era un certo discepolo, chiamato per nome Timoteo, figliuol d' una donna Giudea fedele, ma di padre Greco :

2 Del quale i fratelli, ch' erano in Listra, ed in Iconio, rendevano buo-

na testimonianza 3 Costui volle Paolo ch' andasse seco: e, presolo, lo circoncise, per cagion de' Giudei ch' erano in que' luoghi: perciochè tutti sapevano che 'l padre d' esso era Greco.

4 E, passando essi per le città, ordinavano loro d'osservar gli statuti determinati dagli apostoli, e dagli anziani, ch' erano in Gerusa-

lemme.

c

...

57

,

÷

٠,

7

: 5

r

تنو

, :

þ

:1

~ 1

\_5

.

J.

۱,

ķ.,

٠.٠

بز

÷

ŕ.

ŀ

,

5 Le chiese adunque erano confermate nella fede, e di giorno in giorno crescevano in numero.

6 Poi, avendo traversata la Frigia, e'l paese della Galazia, essendo divietati dallo Spirito Santo d'annunziar la parola in Asia :

Vennero in Misia : e tentavano d'andare in Bitinia: ma lo Spirito di Gesù nol permise loro.

8 E, passata la Misia, discesero in Troas.

9 Ed una visione apparve di notte a Paolo: Un' uomo Macedone gli si presentò, pregandolo, e dicendo,

Passa in Macedonia, e soccorrici.

10 E, quando egli ebbe veduta
quella visione, presto noi procacciammo di passare in Macedonia, raccogliendo per certo che'l Si-gnore ci avea chiamati là, per e-

vangelizzare a que' popoli. 11 E perciò, partendo di Troas, arrivammo per diritto corso in Sa-motracia, e'i giorno seguente a Na-

poli ; 12 E di là a Filippi, ch'è la prima città di quella parte di Macedonia, ed è colonia: e dimorammo in quella città alquanti giorni.

13 E nel giorno del sabato andam-mo fuor della città, presso del fiume, dove era il luogo ordinario del-l'orazione : e, postici a sedere, par-lavamo alle donne ch'erano quivi

14 Ed un certa donna, chiamata per nome Lidia, mercatante di por-pora, della città di Tiatiri, la qual serviva a Dio, stava ad ascoltare. \* 133

e Barnaba, preso Marco, navigò | E l'Signore aperse il suo cuore, per in Ciori: attendere alle cose dette da Paolo.

15 E, dopo che fu battezzata ella, e la sua famiglia, ci pregò : dicen-do, Se voi m' avete giudicata esser fedele al Signore, entrate in casa mia, e dimoratevi. E ci fece forza. 16 Or avvenne, come noi andavamo all' orazione, che noi incontrammo una fanticella, ch'a-vea uno spirito di Pitone, la quale con indovinare facea gran profitto a' suoi padroni.

17 Costei, messasi a seguitar Paolo, e noi, gridava : dicendo, Questi uomini son servitori dell' Iddio altissimo, e v'annunziano la via della

salute.

18 E fece questo per molti giorni : ma, essendone Paolo annoiato, si rivoltò, e disse allo spirito, lo ti comando, nel nome di Gesù Cristo che tu esca fuor di lei. Ed egli usch in quello stante.

19 Or i padroni d'essa, veggendo che la speranza del lor guadagno era svanita, presero Paolo, e Sila,

e gli trassero alla corte a' rettori ; 20 E, presentatigli a' pretori, dissero, Questi uomini turbano la ncstra città : perciochè son Giudei ; 21 Ed annunziano de' riti, i quali non è lecito a noi, che siam Roma-

ni, di ricevere, nè d'osservare 22 La moltitudine ancora si levò tutta insieme contr'a loro : ed i pretori, stracciate loro le veste, comandarono che fossero frustati.

23 E. dopo aver loro data una gran battitura, gli misero in prigione, comandando al prigioniere di guardargli sicuramente :

24 Il quale, ricevuto un tal comandamento, gli mise nella pri-gione più addentro, e serrò loro i

piedi ne' ceppi.
25 Or in su la mezza notte, Paolo, e Sila facendo orazione, cantavano inni a Dio: ed i prigioni gli udiva-

26 E disubito si fece un gran tremoto, tal che i fondamenti della prigione furono scrollati: ed in quello stante tutte le porte s'aper-sero, ed i legami di tutti si sciol-

27 E l'prigioniere, destatosi, e ve-dute le porte della prigione aperte, trasse fuori la spada, ed era per uccidersi, pensando che i prigioni se ne fosser fuggiti.

28 Ma Paolo grido ad alta voce: dicendo, Non farti male alcuno: perciochè nol siamo tutti qui.

29 Ed egli, chiesto un lume, saltò dentro: e, tutto tremante si gettò a' piedi di Paolo, e di Sila ;

30 E, menatigli fuori, dissc, Si-

# ATTI DEGLI APOSTOLI, XVI. XVII.

gnori, che mi conviene egli fare per esser salvato?

31 Ed essi dissero, Credi nel Si-gnor Gesù Cristo, e sarai salvato

tu, e la casa tua. 32 Ed essi annunziarono la parola del Signore a lui, ed a tutti coloro ch'erano in casa sua

33 Ed egil, presigli in quell'istessa ora della notte, lavò loro le pia-ghe. Poi in quell'istante fu batmato egli, e tutti i suol

34 Poi, menatigli in casa sua, mise loro la tavola: e giubilava d'avere, con tutta la sua casa. creduto a Dio.

35 Or, come fu giorno, i pretori mandarono i sergenti a dire al prigioniere, Lascia andar quegli uo-

36 E l prigioniere rapportò a Paolo queste parole : dicendo, I pretori hanno mandato a dire che siete liberati : ora dunque uscite, ed an-

datevene in pace.

37 Ma Paolo diese loro, Dopo averci publicamente battuti, sensa essere stati condannati in giudicio, noi che siam Romani, ci hanno messi in prigione: ed ora celata-mente ci mandono fuori! La cosa non andrá cost: anzi, vengano eglino stessi, e meninci fuori. 38 Ed i sergenti rapportarono questo parole a' pretori: ed essi temettero, avendo inteso ch'erano

Romani.
39 E vennero, e gli pregarono di perdonar loro: e, menatigli fuori, gli richiesero d'uscir della città.

40 Ed essi, usciti di prigione, en-trarono in casa di Lidia: e, veduti i fratelli, gli consolarono, e poi si dipartirono.

#### CAP. XVII.

E D, essendo passati per Anfipoli, e per Appollonia, vennero in Tessalonica, dove era la sinagoga ' Giudei :

2 E Paolo, secondo la sua usanza, entrò da loro : e per tre sabati tenne loro ragionamenti tratti dalle

3 Dichiarando, e proponendo loro ch'era convenuto che'l Cristo sofferisse, e risuscitasse da' morti : e ch' esso, (il quale, disse egli, io v'annunzio,) era Gesù il Cristo.

4 Ed alcuni di loro credettero, e s'aggiunsero con Paolo, e Sila: come anche gran numero di Greci religiosi, e delle donne principali

non poche. 5 Ma i Giudei, ch'erano increduli, mossi d'invidia, presero con loro certi uomini malvagi della gente i piazza: e, raccolta una turba,

commosero a tumulto la città: ed, avendo assalita la casa di lason, cercavano di trargli fuori al

6 Ma, non avendogli trovati, trassero Isson, ed alcuni de'fratelli. a'rettori della città: gridando, Costoro c'hanno messo sottosopra il

mondo sono esiandio venuti qua; 7 E lason gli ha raccolti: ed essi tutti fanno contr'agli statuti di Cesare: dicendo esservi un' altro re,

cioè, Gesù. 8 E commossero il popolo, ed i rettori della città, ch'udivano que ste cose.

9 Ma pure essi, ricevuta causione da Iason, e dagli altri, gli lasciaro-

no andare.

10 Ed i fratelli subito di notte mandarono via Paolo, e Sila, in Berrea; ed essi, essendovi giunti, andarono nella sinagoga de Giudet. 11 Or costoro furno più generod che gli altri, ch'erono iu Tessaloni-

ca : e, con ogni prontezza ricevet-tero la Parola, esaminando tuttodi le scritture, *per veder* se queste co-se stavano così.

12 Molti adunque di loro credettero, e non picciol numero di donne Greche onorate, e d' uomini.

13 Ma, quando i Giudei di Tess lonica ebbero inteso che la parela di Dio era da Paolo stata annunsiata eziandio in Berrea, vennero anche là, commovendo le turbe.

14 Ma allora i fratelli mandarono prontamente fuori Paolo, aciochè se n'andasse, facendo vista d'andare al mare: e Sila, e Timoteo ri-

masero quivi.
15 E coloro ch' aveano la cura di porre Paolo in salvo lo condussero sino in Atene : e, ricevuta da lui commission di dire a Sila, ed a Timoteo, che quanto prima venisse. ro a lui, si partirono.

16 Or, mentre Paolo gli aspettava in Atene, lo spirito suo s'inacerbiva in lui, veggendo la città piena d'idoli.

17 Egli adunque ragionava nella sinagoga co'Giudei, e con le persone religiose, ed ogni di in sulla piassa con coloro che si scontra-

vano. 18 Ed alcuni de' filosofi Epicarei. e Stoici, conferivano con lui. alcuni dicevano, Che vuol dire questo cianciatore? E gli altri, Egli pare essere annunziator di dij stranieri: perciochè egli evanrelizzava loro Gesù, e la risurre-

19 E lo presero, e lo menarono nell' Areopago: dicendo, Potremo noi saper qual sia questa nuova

## ATTI DEGLI APOSTOLI, XVII, XVIII.

dottrina, la quale tu proponi? 20) Perciochè tu ci rechi agli orec-

chi cose strane : noi vogliamo dunque sapere che cosa si vogliano coteste cose.

21 (Or tutti gli Ateniesi, ed i fore stieri che dimoravano in quella cittd, non vacavano ad altro, ch'a dire, od ad udire alcuna cosa di

22 E Paolo, stando in piè in mezso dell' Areopago, disse, Uomini Ateniesi, io vi veggo quasi troppo

religiosi in ogni cosa. 23 Percioche, passando, e considerando le vostre delta, ho trovato eziandio un'altare, sopra'l quale era scritto, ALL'IDDIO SCONO-SCIUTO. Quello adunque, il qual voi servite, senza conoscerio, io ve l'annunzio.

24 L' Iddio, c'ha fatto 'l mondo, e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo, e della terra, non abita in tempii fatti d'o-

pera di mani :

25 E non è servito per mani d'uo-mini, come avendo bisogno d'alcuna cosa; egli, che dà a tutti e la

vita, e'l fiato, ed ogni cosa ; 26 Ed ha fatto d'un medesimo sangue tutta la generazion degli uomini, per abitar sopra tutta la faccia della terra, avendo determinati i tempi prefissi, ed i confini della loro abitazione:

27 Aciochè cerchino il Signore, se pur talora potessero come a tastone, trovario : benchè egli non sia lungi

da ciascun di noi.

28 Conclosiacosachè in lui viviamo, e ci moviamo, e siamo; sicco-me ancora alcuni de vostri poeti hanno detto, Perciochè noi siamo

esiandio sua progenie. 29 Essendo noi adunque progenie di Dio, non dobbiamo stimar che la Deità sia simigliante ad oro, od ad argento, od a pietra; a scoltura d'arte, e d'invensione umana.

30 Avendo Iddio adunque dissimulati i tempi dell'ignoranza, al presente dinunzia per tutto a tutti

gli uomini che si ravveggano: 31 Perciochè egli ha ordinato un giorno, nel quale egli gludicherà il mondo in giustizia, per quell'uomo, il quale egli ha stabilito : di che ha fatta fede a tutti, avendolo suscitato da' morti.

32 Quando udirono mentovar la risurrezion de morti, altri se ne facevano beffe: altri dicevano. Noi t'udiremo un'altra volta intorno a

33 E così Paolo uscì del messo di loro.

-34 Ed alcuni s'aggiunsere con lui, \* 135

e Credettero: fra i quali fu anche Dionigio l'Areopagita, ed una don-na chiamata per nome Damaris, ed altri con loro.

#### CAP. XVIII.

R, dopo queste cose, Paolo si partì d' Atene, e venne in Co-

rinto.

2 E, trovato un certo Giudeo, chiamato per nome Aquila, di nazione Pontico, nuovamente venuto d' Italia; insieme con Priscilla. sua moglie; (perciochè Claudio avea comandato che tutti i Giudei si partissero di Roma:) s'accostò a loro.

3 E. perciochè egli era della medesima arte, dimorava in casa loro, e lavorava: perciochè l'arte loro era di far padiglioni.

4 Ed ogni sabato faceva un sermone nella sinagoga, ed induceva alia fede Giudei, e Greci.

5 Or, quando Sila, e Timoteo furono venuti di Macedonia, Paolo era sospinto dallo Spirito, testificando a Giudei che Gesù è il Cristo. 6 Ma, contrastando eglino, e be-

stemmiando, egli scosse i suoi ve-stimenti, e disse loro, Il sangue vostro sia sopra'l vostro capo, ie ne son netto : da ora innanzi lo an-

drò a' Gentili.

7 E, partitosi di là, entrò in casa d'un certo, chiamato per nome Giusto, il qual serviva a Dio: la cui casa era attenente alla sinagoga.

8 Or Crispo, capo della sinagoga, credette al Signore, con tutta la sua famiglia: molti ancora de Corinti, udendo Paolo, credevano, ed erano battezzati

9 E'l Signore disse di notte in vi-sione a Paolo, Non temere: ma paria, e non tacere: 10 Perciochè io son teco, e niuno

metterà le mani sopra te, per of-fenderti: conciosiacosach' io abbia

un gran popolo in questa città. 11 Egli adunque dimorò quivi

un'anno, e sei mesi, insegnando fra loro la parola di Dio. 12 Poi, quando Gallione fu pro-consolo d'Acaia, i Giudei di pari consentimento si levarono contr'a Paolo, e lo menarono al tribunale: 13 Dicendo, Costui persuade agli uomini di servire a Dio contr'alla

legge. 14 E, come Paolo era per aprir la 14 E, come Paolo era per aprir la bocca, Gallione disse a! Giudei. Se si trattasse d'alcuna ingiustisia, o misfatto, o Giudei, io v'udirei pazientemente, secondo la ragione:

15 Ma, se la quistione è intorno a parole, ed a nomi, ed alla vostra legge, provedeteci voi : perciochè

# ATTI DEGLI APOSTOLI, XVIII. XIX.

te cose.

16 E gii scacciò dal tribunale. 17 E tutti i Greci presero Soste ne, capo della sinagoga, e lo batte-vano davanti al tribunale: e Gallione niente si curava di queste

18 Or, quando Paolo fu dimorato quivi ancora molti giorni, pre commiato da fratelli, e navigo

commisto da ratelli, e navigó in Siria, con Priscilla, ed Aquila: avendosi fatto tondere il capo in Cencres: percioché avea voto. 19 Ed, essendo giunto in Efeso, gil lascio quivi. Or egil entro nel-la sinagoga, e fece un sermona a'

Glude

20 Ed essi lo pregavano di dimo-rare appresso di loro più lungo tempo: ma egli non acconsenti di

21 Ansi prese commisto da loro : dicendo, Del tutto mi conviene far la festa proceima in Gerusalemme : ma jo ritornerò ancora a voi, se piace a Dio. Così si parti per

mare da Efeso. 22 Ed, cesendo disceso in Cesares salt in Gerusalemme: pol, dop aver salutata la chiesa, scese in

Antiochie. 23 Ed, essendo quivi dimorato al-quanto tempo, si parti, andando stterno di luogo in luogo per lo pacce di Galazia, e di Frigia, con-fermando tutti i discepoli. 24 Or un certo Giudeo, il cui no-

me era Apollo, di nazione Alessandrino, uomo eloquente, e potente nelle scritture, arrivò in Eisso.

25 Costul era ammaestrato ne' principij della via del Signore: e, fervente di Spirito, parlava, ed insegnava diligentemente le cose del Signore, avendo sol conoscensa del battesimo di Giovanni.

26 E prese a parlar francamente cella sinagoga. Ed Aquila, e

56 E prese a partar menta de la constanta cinagoga. Ed Aquiia, e Priecilla, uditolo, lo presero con lero, e gli esposero più appleno la via di Dio.
77 Pol, volendo egli passare in Acaia, i fratelli ed confortarono, e scrissero a discepoli che l'acceptiessero. Ed egli, essendo tunto ld. confert molto a coloro

ch'aveano creduto per la grazia. 28 Perciochè con grande sforso convinceva publicamente i Giudei, dimostrando per la scritture che Gesù è il Cristo.

CAP. XIX. R avvenne, mentre Apollo era in Corinto, che Paolo,

avendo traversate le provincie alte, venne in Efeso: e, trovati

lo non voglio esser giudice di co- i quivi alcuni discepoli, disse lor 2 Avete voi ricevuto lo Spirito Santo, dopo ch'avete creduto? Ed hiamo udito se v'è uno Spirito

> 3 E Paolo disse loro, In che dunme siste stati batternati ? Ed essi ero, Nel battesimo di Giovanni. 4 E Paolo disse, Certo Giovanni hattemò del battesimo di penitenza, dicendo al popolo che credessero in colul che veniva dopo lui, cioc, in

Cristo Gesù.

5 Ed. udito questo, furono battermti nel nome del Signore Gesti. 6 E, dopo che Paolo ebbe loro imposte le mani, lo Spirito Santo venne sopra loro, e pariavano lingue strane, e profetizzavano.

7 Or tutti questi uomini erano in-torno di dodici.

8 Poi egli entrò nella sinagoga, e pariava francamente, ragionando per lo spasio di tre mesi, e persua-dendo le cose appartenenti al re-gno di Dio. 9 Ma, come alcuni a' induravano,

d erano increduli, dicendo ma di quella professione, in presens della moltitudine, egli, dipartito da loro, separò i discepoli, facend ogni di sermone nella scuola d'un

certo Tiranno.

10 E questo continuò lo spazio di due anni: tal che tutti coloro ch'a-bitavano nell'Asia, Giudei, e Gre-ci, udirono la parola del Signor

11 Ed Iddio faceva delle non volpari potenti operazioni per le mani

di Paolo:
19 Tal che esiandio d'in sul suo
19 Tal che esiandio d'in sul suo corpo si portavano sopra gl'infer-mi degli sciugatol, e de' grembiuli; e l'infermità si partivano da loro, e gli spiriti maligni uscivano di

13 Or alcuni degli esorciati Giudel, ch'andavano attorno, tenta-rono d'invocare il nome del Signor Gesù sopra coloro ch'aveano gli spiriti maligni : dicendo, Noi vi congiurismo per Gest, il quale Paolo predica.

14 E coloro che facevano questo

erano certi figliuoli di Sceva, Giu-deo, principal sacerdote, in sume-ro di sette.

15 Ma lo spirito maligno, rispon-

dendo, disse, lo conosco Gesù, e so chi è Paolo: ma voi chi siete? 16 E l'uomo ch'avea lo spirito

maligno s'avvento a loro : e, soprafattigli, fece loro forza: tal che se ne fuggirono di quella casa nu-di, e feriti.

17 E questo venne a notisia a turt-

## ATTI DEGLI APOSTOLI, XIX. XX.

ti i Gindei, e Greci, ch'abitavano in Rieso: e timore cadde sopra tutti loro, e'l nome del Signor Geù era magnificato.

18 E molti di coloro ch'aveano creduto venivano, confessando, dichiarando le cose ch'aveano

19 Molti ancora di coloro ch'a-veano esercitate l'arti curiose. portarono insieme i libri, e gli arportationo imperimenta in 1973, e gli ar-sero in presenna di tutti: e, fatta ragion del presso di quelli, si trovè ch'ascendeva a cinquantamila de-

nari d'argento. 20 Così la parola di Dio cresceva

20 Così la parola di Dio cresceva potentemente, e si rinfornava. 21 Or, dopo che queste cose fu-rono complute, Paolo si mise ne-l'animo d'andare in Gerusalem-me, passando per la Macedonia, e per l'Acaia: dicendo, Dopo ch'io sarò stato quivi, mi conviene an-cora veder Roma.

22 E, mandati in Macedonia due di coloro che gli ministravano, cioc, Timoteo, ed Erasto, egli dimoro smeora alquanto tempo in Asia.

23 Or in quel tempo nacque non picciol turbamento per la profesnione.

24 Perciochè un certo, chiamato per nome Demetrio, intagliator d'argento, che faceva de' piccioli templi di Diana d'argento, porta-

va gran profitti agli artefici. 25 Costui, raunati quelli, e tutti gli altri che lavoravano di cotali cose, disse, Uomini, voi sapete che dall'esercizio di quest'arte viene il

nostro guadagno.

26 Or vol vedete, ed udite, che questo Paolo, con le sus persuasioni, ha sviats gran moititudine, non solo in Efeso, ma quasi in tutta l'Asia: dicendo che quelli non son dij, che son satti di kevere di mani: 27 E non v'è solo pericolo per rol, che quest'arta sericolare sia

noi, che quest'arte particolare sia discreditata: ma ancora che'i temio della gran dea Diana sia reputato per nulla: e che la maestà d'essa, la qual tutta l'Asia, ansi tutto'i mondo adora, non sia abbattute.

28 Ed essi, udite queste cose, ed essendo ripieni d'ira, gridarono dicendo, Grande è la Diana degli

Efesij. 29 E tutta la città fu ripiena di confusione: e, tratti a forza Galo, ed Aristarco, Macedoni, compagni del viangio di Paolo, corsero di pari consentimento a furore nel testro 30 Or Paolo voleva entrare al po-

polo: ma i discepoli non gliel permisero. 31 Alcuni esiandio degli Asiarchi, \* 137

che gli crano amici, mandarono a lui, pregandolo che non si presen-tasse nel teatro.

32 Gli uni adunque gridavano una cosa, gli altri un' altra; percioche la raunanza era confusa : ed i più non sapevano per qual cagione ioser raunati.

33 Or, d'infra la moltitudine fu prodotto Alessandro, spignendolo i Giudei innanzi. Ed Alessandro, fatto cenno con la mano, voleva aringare al popolo a lor difesa. 34 Ma, quando ebber riconosciuto

ch'egli era Giudeo, si fece un grido da tutti, che gridarono lo spazio

d'intorno a due ore, Grande é la Diana degli Efesii. 35 Ma il cancelliere, avendo ac-quetata la turba, disse, Uomini Efesi, chi è pur l'iomo, che non sap-pia che la città degli Efesi è la sa-grestana della gran dea Diana, e dell'imagine caduta da Giove?

36 Essendo adunque queste cose fuor di contradizione, conviene che voi v'acquetiate, e non facciate

nulla di precipitato.

37 Conciosiacosachè abbiate menati qua questi uomini, i quali non sono ne sacrileghi, ne bestemmiatori della vostra dea.

38 Se dunque Demetrio, e gli artefici che son con lui, hanno alcuna cosa contr'ad alcuno, si tengono i piati, e vi sono i proconsoli: fac-

iansi eglino citar gli uni gli altri. 39 E, se richiedete alcuna con intorno ad altri affari, ciò si risol-

verà nella raunanza legittima. 40 Perciochè noi siamo in perico-lo d'essere accusati di sedizione per lo giorno d'oggi: non essendovi ragione alcuna, per la quale noi pos-siamo render conto di questo con-corso. E, dette queste cose, licraziò la raunanza.

#### CAP. XX.

OR, dopo che fu cessato il tu-multo, Paolo, chiamati a se i discepoli, ed abbracciatigli, si parti per andare in Macedonia.

2 E, dopo esser passato per quelle parti, ed avergii con moite parole confortati, venne in Grecia;

3 Dove quando fu dimorato tre mesi, essendogli poste insidie da' Giudei, se fosse navigato in Siria, il parer fu che ritornasse per la

Macadonia. 4 Or Sopatro Berreese l'accompa-rnò fino in Asia : e de Tessalonicesi Aristarco, e Secondo, e Gaio Der-bese, e Timoteo: e di que d'Asia

Tichico, e Trofimo. 5 Costoro, andati innansi, ci aspettarono in Tros

## ATTI DEGLI APOSTOLI, XX.

'6 E not, dopo i giorni degli azzi-mi, partimmo da Filippi, ed in ca-po di cinque giorni arrivammo a loro in Tross, dove dimorammo sette giorni.

7 E nei primo giorno della setti-mana, essendo i discepoli raunati per rompere il pane, Paolo, do-vendo partire il giorno seguente, fece loro un sermone, e distese il ragionamento sino a messa notte. . 8 Or nella sala, ove eravamo rau-

nati, v'erano molte lampane. 9 Ed un certo giovanetto, chia-

mato per nome Eutico, sedendo sopra la finestra, soprafatto da profondo sonno, mentre Paolo tirava il suo ragionamento in lungo. traboccato dal sonno, cadde giù dal terzo solaio, e fu levato morto.

· 10 Ma Paolo, sceso a basso, si gittò sopra lui, e l'abbracciò, e disse, Non tumultuate: perciochè

l'anima sua è in lui.

11 Poi, essendo risalito, ed avendo rotto 'l pane, e preso cibo, dopo avere ancora lungamente ragionato sino all' alba, si dipartì così. 12 Or menarono quivi 'l fanciullo

vivente, onde furono fuor di modo consolati

13 E noi, andati alla nave, naviammo in Asso, con intenzione di levar di la Paolo: perciochè egli avea così determinato, volendo gli far quel camino per terra

14 Ed, avendolo scontrato in Asia, lo levammo, e venimmo a Mitilene. 15 E, navigando di là, arrivammo il giorno seguente dirincontro a Chio: e 'l giorno appresso ammainammo verso Samo: e, fermatici in Trogillio, il giorno seguente giugnemmo a Mileto.

16 Perciochè Paolo avea diliberato di navigare oltre ad Efeso, per non avere a consumar tempo in Asia: conciofossecosach' egli s' affrettasse per essere, se gli era pos-ubile, ai giorno della Pentecosta in Gerusalemme.

 17 E da Mileto mandò in Efeso, a far chiamare gli anziani della chiesa.

. 18 E quando furono venuti a lui. egli disse loro, Voi sapete in qual maniera, dal primo giorno ch'io entral nell'Asia, lo sono stato con · voi in tutto quel tempo:

· 19 Servendo al Signore, con ogni umiltà, e con molte lagrime, e prove, le quali mi sono avvenute nell' insidie de' Giudei :

20 Come io non mi son ritratto.

d'annunciarvi, ed insegnarvi, in
pubblico, e per le case, cosa alcuna
di quelle che son giovevoli:

31 Testificando a' Giudei, ed a'

Greci. la conversione a Dio, e la fede nel Signor nostro Gesti Cristo. 22 Ed ora, ecco, io, cattivato dallo Spirito, vo in Gerusalemme, non sapendo le cose che m'avverranno in essa:

23 Se non che lo Spirito Santo mi testifica per ogni città: dicendo che legami, e tribolazioni un' aspet-

tano.

24 Ma io non fo conto di raplla: @ la mia propia vita non m'è cara, appresso all'adempier con allerezza il mio corso, e'l ministerio il quale ho ricevuto dal Signor Gesù, che è di testificar l'evangelo

della grazia di Dio. 25 Ed ora, ecco, io so che voi turtti, fra i quali io sono andato, e venuto, predicando il regno di Dio.

non vedrete più la mia faccia. 26 Perciò ancora, io vi protesto oggi, ch'io son netto del sangue di tutti.

27 Perciochè io non mi son tratto indietro da annunziarvi tutto'i

consiglio di Dio.

28 Attendete dunque a voi stess ed a tutta la greggia, nella quale lo Spirito Santo v'ha costituiti vescovi, per pascer la chiesa di Dio la quale egli ha acquistata cel

propio sangue. 29 Perciochè io so questo, che, dopo la mia partita, entreranno fra voi de' lupi rapaci, i quali non

risparmieranno la greggia: 30 E che d'infra voi stessi sorgeranno degli uomini che proporranno cose perverse, per trarsi dis

tro i discepoli.
31 Perciò, vegghiate, ricordandovi che per lo spasio di tre anni. giorno, e notte, non son restato d'ammonir ciascuno con lagrime. 32 Ed al presente, fratelli, jo vi raccomando a Dio, ed alla parola della grazia di lui, il quale è petente da continuar d'edificarvi. e da darvi l'eredità con tutti i santificati.

33 Io non ho appetito l'argento, nè l'oro, nè l'vestimento d'alcuno. 34 E voi stessi sapete che queste mani hanno sovvenuto a' bisogni miel, e di coloro ch'erano meco.

35 In ogni cosa v'ho mostrate che, affaticandosi, si convengono così sopportar gl' infermi : e ricor-darsi delle parole del Signore Gesù, il qual disse che, Più felice cosa è il dare che 'l ricevere.

36 E, quando ebbe dette queste cose, si pose inginocchioni, ed orè con tutti loro.

37 E si fece da tutti un gran pianto: e, gittatici al collo di Paolo, le baciavano :

# ATTI DEGLI APOSTOLI, XX. XXI.

. 38 Dolenti principalmente per la parola ch'egli avea detta, che non vedrebbero più la sua faccia. E l' accompagnarono alla nave.

CAP. XXI. R, dopo che ci fummo divelti

da loro, navigammo, e per di-ritto corso arrivammo a Coo, e l giorno seguente a Rodi, e di la a Patara:

2 E, trovata una nave che passava in Fenicia, vi montammo su. e facemmo vela:

3 E. scoperto Cipri, e lasciatolo a man sinistra, navigammo in Siria, ed arrivammo a Tiro: perciochè quivi si dovea scaricar la nave. 4 E. trovati i discepoli, dimorammo quivi sette giorni : ed essi, per lo Spirito, dicevano a Paolo, che

non salisse in Gerusalemme. Or, dopo ch' avemmo passati quivi que' giorni, partimmo, e ci mettemmo in camino, accompagnati da tutti *loro*, con le mogli, e agliuoli, fin fuor della città ; e, postici inginocchioni in sul lito, fa-

cemmo orazione. 6 Poi, abbracciatici gli uni gli al-tri, montammo in sulla nave : e

quelli se ne tornarono alle case loro.

7 E noi, compiendo la naviga-sione, da Tiro arrivammo a Ptolemaida: e, salutati i fratelli, dimorammo un giorno appresso di loro. 8 E l giorno seguente, essendo

o E i giorno seguente, essendo partiti, arrivamno a Cesarea: ed, entrati in casa di Filippo l'evangelista, chiera funo de sette, dimorammo appresso di lui.

9 Or egli avea quattro figliuole vengini, le quali profetizzavano.

10 E, dimorando noi quivi molti giorni, un certo profeta, chiamato per nome Agabo, discese di Giudea.

11 Ed egli, essendo venuto a noi, e presa la cintura di Paolo, se ne legò le mani, ed i piedi: e disse, Questo dice lo Spirito Santo, Così legheranno i Giudei in Gerusalemme l'uomo di cui è questa cintura, e lo metteranno nelle mani de' Gentili.

12 Or, quando udimmo queste sose, e noi, e que del luogo, lo pregavamo che non salisse in Ge-

rusalemme.

13 Ma Paolo rispose, Che fate vol, piagnendo, e macerandomi'l cuore? conclosiacosach' lo sia tutto presto, non sol d'esser legato, ma eziandio di morire in Gerusalemme, per lo nome del Signor

14 E, non potendo egli esser per-anaso, noi ci acquetammo, dicen-\*139

do. La volontà del Signore sia fatta.

15 E. dopo que' giorni, ci mettemmo in ordine, e salimmo in Gerusalemme.

16 E con noi vennero eziandio alcuni de' discepoli di Cesarea, menando con loro un certo Mnason Cipriano, antico discepolo, appo'l quale doveamo albergare.

17 Or, come fummo giunti in Gerusalemme, i fratelli ci accolsero

lietamente.

18 E'i giorno seguente, Paolo entrò con noi da Iacobo: e tutti gli anziani vi si trovarono. 19 E Paolo, salutatigli, raccontò

loro ad una ad una le cose che l Signore avea fatte fra i Gentili.

per lo suo ministerio.
20 Ed essi, uditele, glorificavano Iddio: poi dissero a Paolo, Fratelto, tu vedi quante migliaia vi sono de' Giudei, c'hanno creduto: e tutti son zelanti della legge-

21 Or sono stati informati intor no a te, che tu insegni tutti i Giu-dei, che son fra i Gentili, di rivol-tarsi da Moisè: dicendo che non circoncidano i figliuoli, e non caminino secondo i riti.

22 Che deesi adunque fare? del tutto conviene che la moltitudine si rauni: perciochè udiranno che tu sel venuto.

23 Fa' adunque questo che ti di-lamo. Nol abbiamo quattro uomini, c'hanno un voto sopra loro. 24 Prendigli teco, e purificati con loro, e fa' la spesa con loro : aciochè si tondano il capo, e tutti conoscano che non è nulla di quelle cose delle quali sono stati informati intorno a te: ma che tu ancora procedi osservando la legge. 25 Ma, quant'è a'Gentili c'han-

no creduto, noi n'abbiamo scritto, avendo statuito che non osservino alcuna cosa tale: ma solo, che si guardino dalle cose sacrificate agl'idoli, e dal sangue, e dalle cose soffocate, e dalla fornicazione.

26 Allora Paolo, presi seco quegli uomini, il giorno seguente, dopo essersi con loro purificato, entrò con loro nel tempio, pubblicando i giorni della purificazione esser compiuti, infino attanto che l'offerta fu presentata per clascun di loro.

27 Or, come i sette giorni erano-presso che compiuti, i Giudei dell'Asia, vedutolo nel tempio, commossero tutta la moltitudine, e gli misero le mani addosso :

28 Gridando, Uemini Israeliti, venite al soccorso: costui è quell'uomo, ch'insegna per tutto a tatti una dottrina ch'é contr'al po- ! polo, e contr'alla legge, e con-tr'a questo luogo : ed oltr'a ciò, ha ssiandio menati de Greci dentro al tempio, ed ha contaminato que-

to santo luogo. 29 (Perciochè dinansi aveano ve-uto Trofimo Efesio nella città énto Trofimo Efesio nella citta con Paolo, e pensavano ch'egli l'avesse menato dentro al tempio.) 30 E tutta la città fu commossa, e

el fece un concorso di popolo; e, preso Paolo, lo trassero fuor del iempio: e subito le porte furon

31 Or, come essi cercayano d'ucciderio, il grido sali al capitano della schiera, che tutta Gerusa-

nme era sottosopra.

32 Ed egli in quello stante prese de soldati, e de centurioni, e corse a' Giudei. Ed essi, veduto l' caitano, ed i soldati, restarono di atter Paolo.

33 E'l capitano, accostatosi, lo rese, e comandò che fosse legato di due catene: poi domando chi

egli era, e che cosa avea fatto. 34 E gli uni gridavano una cosa, e gli altri un' altra, nella moltitudine: laonde, non potendone eglisaper la certesza, per lo tumulto, comandò ch'egli fosse menato nel-

35 Ed avvenne, quando egli fu sopra i gradi, ch'egli fu portato da soldati, per lo sforso della moltitu-

36 Conciofossecosachè la moltitudine del popolo lo seguitasse: gri-dando, Toglilo. 37 Or Paolo, come egli era per

esser menato dentro alla rocca, ase al capitano, Emmi egli lecito di dirti qualche cosa? Ed egli dis-se, Sai tu Greco?

38 Non sei tu quell'Egisio, il quale a' di passati suscitò, e menò nel diserto que quattromila la-

droni?

39 E Psolo disse, Quant'è a me, io sono uomo Giudeo, da Tarso, cittadino di quella non ignobile città di Cilicia: or io ti prego che tu mi permetti di parlare al po-

40 Ed, avendoglielo egli permesso, Paolo, stando in piè sopra i gradi fece cenno con la mano al po polo. E, fattosi gran silenzio, parlò lero in lingua Ebrea, dicendo :

CAP. XXII.

U OMINI fratelli, e padri, ascol-tate ciò ch'ora vi dico a mia

2 (Or, quando ebbero udito ch'egli parlava loro in lingua Ebrea, \*140 tanto più fecero silenzio.)

3 lo certo sono uomo Giudeo, nato in Tarso di Cilicia, ed allevato in questa città a' piedi di Gamaliel, m questa cius a pieu di Carmanei, ammaestrato secondo l'isquisita maniera della legge de padri, ze-latore di Dio, come voi tutti siete

Pei

oggi;
4 Che ho perseguitata questa pro-fessione sino alla morte, mettendo legami, ed in prigione uomini.

e donne.

5 Come mi son testimoni il sommo sacerdote, e tutto'l concistoro degli anziani: da cui eziandio avendo ricevute lettere a' fratelli. io andava in Damasco, per menar prigioni in Gerusalemme quegli ancora ch'erano quivi, acioche fos-

ser puniti.
6 Or avvenne che, mentre io era in camino, e m'avvicinava a Damasco, in sul messodì, di subito una gran luce mi folgorò d'intorno dal cielo.

7 Ed io caddi in terra, ed udii una voce che mi disse, Saul, Saul, per-che mi perseguiti?

8 Ed lo risposi, Chi sei, Signore? Ed egli mi disse, Io son Gesù il Nazareo, il qual tu persegniti ?

9 Or coloro ch'erano meco videro ben la luce, e furono spaventati: ma non udirono la voce di coini

che pariava meco.

10 Ed io dissi, Signore, che debbo io fare? E'l Signor mi disse, Le-vati, e va' in Damasco: e quivi ti sarà parlato di tutte le cose che ti sono ordinate di fare.

11 Or, percioche io non vedeva nulla, per la gloria di quella luce. fui menato per la mano da coloro ch'erano meco: e così entrai in

Damasco.

12 Or un certo Anania, uomo pio secondo la legge, al quale tutti i Giudei ch'abitavano in Damasco evano buona testimonianza:

13 Venne a me, ed essendo appresso a me, disse, Fratello Saul, ricovera la vista. Ed in quello stante io ricoverai la vista, e lo ri-

14 Ed egli mi disse, L'Iddio de nostri padri t'ha preordinato da conoscer la sus volontà, e da vedere il Giusto, e da udire una voce dalla sua becca.

15 Percioché tu gli dei essere ap-po tutti gli vomini testimonio delle cose che tu hai vedute, ed udite. 16 Ed ora, che indugi? levati, e sii battezzato, e lavato de tuoi peo

cati, invocando il nome del Signore. 17 Or avvenne che, dopo chie

## ATTI DEGLI APOSTOLI, XXII, XXIII.

rando nel tempio, mi venne un

ratto di mente ;

18 E vidi esso Signore che mi diceva, Affrettati, ed esci prestamente di Gerusalemme: perciochè essi non riceveranno la tua testimonianza intorno a me.

19 Ed io dissi, Signore, eglino stessi sanno ch'io incarcerava, e batteva per le raunanze coloro che

credono in te:

20 E, quando si spandeva il sangue di Stefano, tuo martire, lo ancora era presente, ed acconsentiva alla sua morte, e guardava i vestimenti di coloro che l'uccidevano. 21 Ed egli mi disse, Vattene: per-ciochè io ti manderò lungi a' Gen-

22 Or essi l'ascoltarono fino a questa parola : ma poi alzarono la lor voce, dicendo, Togli via di terra un tale uomo : perciochè e' non

conviene ch'egli viva.

23 E, come essi gridavano, e gittavano i lor vestimenti, e manda-

ano la polvere in aria

24 Il capitano comandò che Paolo fosse menato dentro alla rocca, ordinando che si facesse inquisizion di lui per flagelli, per saper per qual cagione gridavano così cona lui.

25 Ma, come l'ebbero disteso con le coregge, Paolo disse al centurione ch'era quivi presente, Evvi egli lecito di flagellare un'uomo Romano, e non condannato

26 E'l centurione, udito ciò, venne, e lo rapportò al capitano: dicendo, Guarda ciò che tu faral: perciochè quest uomo è Romano. 27 E'l capitano venne a Paolo, e gli disse, Dimmi, sei tu Romano?

Ed egli disse, Sì, certo. 28 E'l capitano rispose, Io ho acquistata questa cittadinanza per gran somma di danari. E Paolo disse, Ma io l'ho anche di nascita.

29 Laonde coloro che doveano

far l'inquisizion di lui si ritrassero subito da lui: e'l capitano stesso ebbe paura, avendo saputo ch'egli era Romano: perciochè egli l'avea

legato.
30 E'l giorno seguente, volendo saper la certezza di ciò onde egli era accusato da' Giudei, lo sciolse da' legami, e comandò a' pricipali sacerdoti, ed a tutto'l lor concistoro, di venire. E, menato Paolo a basso, lo presentò davanti a loro.

CAP. XXIIL PAOLO, affisati git occhi nel concistoro, disse, Fratelli, io, fino a questo giorno, son con-\*141

fui ritarnato in Gerusalemme, o i versato appo Iddio con ogni buona coscienza.

2 E l sommo sacerdote Anania

comandò a coloro ch' erano presso di lui di percuoterio in su la bocca. 3 Allora Paolo gli disse, Iddio ti percuoterà, parete scialbata: tu siedi per giudicarmi secondo la legge, e, trapassando la legge, co-mandi ch'io sia percosso!

4 E coloro ch'erano quivi presenti dissero, Ingiurij tu il sommo sacerdote di Dio?

5 E Paolo disse, Fratelli, io non sapeva ch'egli fosse sommo sacerdote: perciochè egli è scritto, Tu non dirai male del principe del tuo

popolo. 6 Or Paolo, sapendo che l'una parte era di Sadducei, e l'aitra di Farisei, sclamò nel concistoro, Uomini fratelli, lo son Farisco, ration de morti.

7 E, come egli ebbe detto questo, nacque dissensione tra i Farisci ed i Sadducei: e la moltitudine si

divise.

8 Perciochè i Sadducei dicono che non v'è risurrezione, nè angelo, nè spirito: ma i Farisei confessano

e l'uno, e l'altro. 9 E si fece un gridar grande. gli scribi della parte de Farisei, levatisi, contendevano: dicendo, Noi non troviamo male alcuno in quest' uomo: che se uno spirito, od un'angelo, ha parlato a lui, non combattiamo contr'a Dio-

10 Or, facendosi la dissension grande, il capitano, temendo che Paolo non fosse da loro messo a pezzi, comandò a' soldati che scendessero giù, e lo rapissero del mezso di loro, e lo menassero nella

rocca

11 E la notte seguente, il Signore si presentò a lui, e gli disse, Paolo, sta' di buon cuore: perciochè, come tu hai renduta testimonianza di me in Gerusalemme, così convientati rendere ancora a Roma.

12 E, quando fu giorno, certi Giudei fecero raunata, e sotto esecrazione si votarono, promettendo di non mangiare, nè bere, finchè non avessero ucciso Paolo.

13 E coloro ch' aveano fatta questa congiura erano più di qua-

14 I quali vennero a principali sacerdoti, ed agli anziani, e dis-sero, Noi ci siamo sotto esecrazione votati di non assaggiar cosa alcuna, fin ch' abbiamo ucciso Paolo.

ı

,

#### ATTI DEGLI APOSTOLI, XXIII. XXIV.

15 Ora dunque voi, comparite davanti al capitano, col concistoro, pregandolo che domane vel menl, come per conoscer più ap-pieno del fatto suo: e noi, innansi ch' egli giunga, siam presti per ucciderlo.

16 Ma il figliuolo della sorella di Paolo, udite queste insidie, ven-

ne: ed, entrato nella rocca, rap-portò il fatto a Paolo. 17 E Paolo, chiamato a sè uno de centurioni, disse, Mena questo glovane al capitano: perciochè

egli ha alcuna cosa da rapportargil. 18 Egli adunque, presolo, lo me-nò al capitano: e disse, Paolo, quel prigione, m'ha chiamato, e m'ha pregato ch'io ti meni questo giovane, il quale ha alcuna cosa da

19 E l capitano, presolo per la mano, e ritrattosi in disparte, gli domando, Che cosa hai da rappor-

tarmi ?

20 Ed egli disse, I Giudei si son convenuti insieme di pregarti che domane tu meni giù Paolo nel concistoro, come per informarsi

più appieno del fatto suo.

21 Ma tu non prestar loro fede:
perciochè più di quarant' uomini
di loro gli hanno poste insidie, essendosi sotto esecrazione votati di non mangiare, nè bere, finchè non l'abbiano ucciso: ed ora son prestiaspettando che tu lo prometti loro.

22 Il capitano adunque licenziò il giovane, ordinandogli di non palesare ad alcuno che gli avesse fatte

assaper queste cose.
23 Poi, chiamati due de centurioni, disse loro, Tenete presti fin dalle tre ore della notte dugento soldati, e settanta cavalieri, e dugento ser-

genti, per andar fino in Cesarea. 24 Disse loro ancora ch' avessero delle cavalcature preste, per farvi montar su Paolo, e condurlo sal-

vamente al governator Felice: Validation and the second of t

punto d'esser da loro ucciso, lo son sopraggiunto co'soldati, e l'ho riscosso, avendo inteso ch'egli era Romano.

28 E, volendo sapere il maleficio

del quale l'accusavano, l'ho menato nel lor concistoro:

29 Ed ho trovato ch'egli era accusato intorno alle quistioni della lor legge: e che non v'era in lui maleficio alcuno degno di morte, nè di prigione.

30 Or, essendomi state significaté l'insidie che sarebbero da Giudei poste a quest' uomo, in quello stante l'ho mandato a te, ordinando exiandio a' suoi accusatori di

dir davanti a te le cose c'hanno contr'a lui. Sta'sano. 31 I soldati adunque, secondo ch'era loro stato ordinato, presero

con loro Paolo, e lo condussero di

notte in Antipatrida 32 E'l giorno seguente, lasciati i cavalieri per andar con lui, ritor-narono alia rocca.

33 E quelli, giunti in Cesarea, e renduta la lettera al governatore,

renduta is letters at governatore, git presentarono ancora Paolo. 34 ET governatore, avendo letta la lettera, e domandato a Paolo di qual provincia egli era, ed inteso ch'egli eradi Cilicia: 35 Gli disse, lo t'udirò, quando i

tuoi accusatori saranno venuti anch'essi. E comandò che fosse guardato nel palazzo d'Erode.

#### CAP. XXIV.

R, cinque giorni appresso, il sommo sacerdote Anania discese, insieme con gli anziani, e con un certo Tertullo, oratore: e comparvero davanti al governatore contr'a Paolo.

2 Ed. esso essendo stato chiamato, Tertullo cominciò ad accusar-

lo: dicendo.

3 Godendo per te di molta pace ed essendo molti buoni ordini stati fatti da te a cuesta nazione, per lo tuo provedimento, noi in tutto, e per tutto lo riconosciamo con ogni ringraziamento, eccellentissimo Felice.

4 Or acioch' io non ti dia più lungamente impaccio, io ti prego che secondo la tua equità, tu ascolti

quello ch' abbiamo a dirti in breve: 5 Ch'e, che noi abbiamo trovato quest' uomo essere una peste, e commover sedizione fra tutti i Gindei che son per lo mondo, ed essere il capo della setta de' Nazarei :

6 Il quale ha eziandio tentato di profanare il tempio: onde noi, presolo, lo volevamo giudicar secondo la nostra legge

7 Ma'l capitano Lisia sopraggiunto, con grande sforzo, ce l'h tratto delle mani, e l'ha mandato

a te ; 8 Comandando esiandio che gli accusatori d'esso venissero a te: da lui potrai tu stesso, per l'esaminazione, che tu ne farai, saper la verità di tutte le cose, delle quali noi l' accusiamo.

9 Ed i Giudei acconsentirono

## ATTI DEGLI APOSTOLI, XXIV. XXV

anch' essi a queste cose, dicendo Che stavano così.

ı

ı

.

,

ı

ı

1

10 E Paolo, dopo che 'l governa-tore gli ebbe fatto cenno che par-lasse, rispose, Sapendo che tu gla da molti anni sei stato giudice di questa nazione, più animosamente parlo a mia difesa

11 Poi che tu puoi venire in no-tisia che non vi son più di dodici giorni, ch'io salii in Gerusalemme

r adorare.

12 Ed essi non m'hanno trovato nel tempio disputando con alcuno, ne facendo raunata di popolo nelle sinagoghe, ne per la città:

13 Ne anche possono provar le cose, delle quali ora m'accusano. 14 Or, ben ti confesso io questo, che, secondo la professione, la quale essi chiamano setta, così

servo all' Iddio de' padri, credendo a tutte le cose che sono scritte nella legge, e ne' profeti : 15 Avendo speranza in Dio, che la risurrezion de' morti, così giusti

come ingiusti, la quale essi ancora

aspettano, avverra.
16 Ed intanto, io esercito me stesso in aver del continuo la coscienza senza offesa inverso Iddio,

ed inverso gli uomini. 17 Or, in capo di molti anni. io

son venuto per far limosine, ed offerte alla mia nasione:

18 Le quali facendo, m'hanno trovato purificato nel tempio, sena turba, e senza tumulto.

19 E questi sono stati alcuni Giu-dei dell' Asia, i quali conveniva che comparissero davanti a te, e fossero gli accusatori, se aveano cosa alcuna contr' a me.

20 Overo, dicano questi stessi, se hanno trovato alcun misfatto in me, quando io mi son presentato

davanti al concistoro:

21 Se non è di questa sola parola, ch' io gridai, essendo in piè fra loro, Io sono oggi giudicato da voi in-torno alla risurrezione de' morti.

22 Or Felice, udite queste cose, gli rimise ad un'altro tempo: di-cendo, Dopo ch'io sarò più appleno informato di questa profesione, quando l' capitano Lisia sarà venuto, lo prenderò conoscenza de fatti vostri.

23 Ed ordinò al centurione che Paolo fosse guardato, ma che fosse largheggiato, e ch'egli non divie-tasse ad alcun de'suoi di servirlo,

o di venire a lui

24 Or alcuni giorni appresso, Fe-lice, venuto con Drusilia, sua moglie, la quale era Gludea, mandò a chiamar Paolo, e l'ascoltò intorno alla fede in Cristo Gest. # 143

25 E, ragionando egli della giu-stima, e della temperanza, e del giudicio a venire. Felice, tutto anaventato, rispose, Al presente vattene: ma un' altra volta, quando io avrò opportunità, io ti manderò a chiamare.

26 Sperando insieme ancora che gli sarebber dati danari da Paolo aciochè lo liberasse: per la qual cosa ancora, mandandolo spesso a

chiamare, ragionava con lui. 27 Or, in capo di due anni, Felice ebbe per successore Porcio Festo : e Felice, volendo far cosa grata a Giudei, lasciò Paolo prigione.

#### CAP. XXV.

FESTO adunque, essendo en-trato nella provincia, tre giorni appresso salì di Cesarea in Gerusalemme.

2 E l sommo sacerdote, ed i principali de' Giudei, comparvero di-nanzi a lui, contr'a Paolo, e lo

pregavano; 3 Chiedendo una grazia contr a lui, ch'egli lo facesse venire in Ge-rusalemme : ponendo insidie, per ucciderio per lo camino.

4 Ma Festo rispose, che Paolo era guardato in Cesarea: e ch'egli to-

sto v'andrebbe. 5 Quegli adunque di voi, disse egli, che potranno, scendano me-co: e, se v'è in quest' uomo alcun

misfatto, accusinlo.

6 Ed, essendo dimorato appresso di loro non più d'otto, o di dieci giorni, discese in Cesarea: e 'i giorno seguente, postosi a sedere in sul tribunale, comandò che Pao-

in sui tribunate, comando che rac-lo gli fosse menato davanti. 7 E, quando egli fu giunto, i Giu-dei ch'erano discesi di Gerusalemme, gli furono d'intorno, portando contr' a Paolo molte, e gravi ac-cuse, le quali però essi non pote-

vano provare:

8 Dicendo lui a sua difesa, Io non ho peccato nè contr' alla legge de Gludei, nè contr' al tempio, né contr' a Cesare.

9 Ma Festo, volendo far cosa grata a' Giudei, rispose a Paolo, e disse, Vuoi tu sallre in Gernssiemme, ed ivi esser giudicato davanti a me intorno a queste cose :

10 Ma Paolo disse, lo comparisco davanti al tribunal di Cesare, ove mi conviene esser giudicato: lo non he fatto torto alcuno a Giudei, come tu stesso lo riconosci molto bene.

11 Perciochè se pure ho misfatto o commesso cosa alcuna degna di morte, non ricuso di morire: ma, se non è nulla di quelle cose, delle 2 S 3

## ATTI DEGLI APOSTOLI, XXV. XXVI.

mi richiamo a Cesare.

12 Allora Festo, tenuto parlamento col consiglio, rispose, Tu il sei richiamato a Cesare ? a Cemare andrai.

13 E, dopo alquanti giorni, il re Agrippa, e Bernice, arrivarono in

Cesarea, per salutar Festo. 14 E, facendo quivi dimora per molti giorni, Festo raccontò al re l' affare di Paolo: dicendo, Un certo uomo è stato lasciato prigione da Felice:

15 Per lo quale, quando lo fui in Gerusalemme, comparvero davan-ti a me i principali sacerdoti, e gli anziani de Giudei, chiedendo sen-

tenza di condannazione contr'a lui. 16 A' quali risposi che non è l'u-sanza de' Romani di donare alcuno, per farlo morire, avanti che l'accusato abbia gli accusatori in faccia, e gli sia stato dato luogo di purgarsi dell'accusa. 17 Essendo eglino adunque venuti

quà, io, senza indugio il giorno se-guente, sedendo in sul tribunale, comandai che quell' uomo mi fosse menato davanti :

18 Contr'al quale gli accusatori, essendo compariti, non proposero alcuna accusa delle cose ch'io so-

spettava. 19 Ma aveano contr'a lui certe quistioni intorno alla lor superstizione, ed intorno ad un certo Gesù morto, il qual Paglo dicea esser

20 Or, stando io in dubbio come io procederei nell'inquisizion di questo fatto. eli dissi se voleva andare in Gerusalemme, e quivi esser giudicato intorno a queste cose.

21 Ma, essendosi Paolo richiamato ad Augusto, per esser riserbato al giudicio d'esso, lo comandai ch'egli fosse guardato, finch' io lo mandassi a Cesare.

22 Ed Agrippa disse a Festo, Ben vorrei ancora io udir cotesto uomo. Ed egli disse, Domane l'udirai.

23 fi giorno seguente adunque, essendo venuti Agrippa, e Bernice, con molta pompa, ed entrati nella sala dell' udienza, co' capitani, e co' principali della città, per comandamento di Festo, Paolo fu menato quivi.

24 E Festo disse, Re Agrippa, e voi tutti che siete qui presenti con noi, voi vedete costui, al quale tut-ta la moltitudine de Giudei ha detto querela appo me, ed in Geruconvien ch'egli viva più. 25 Ma io, avendo trovato ch'egli

quali costoro m'accusano, niuno può donarmi loro neile mani: io mi richiamo a Cesare.

berato di mandarglielo. 26 E, per ciò ch'io non ho nulla

di certo da scriverne al mio signore, l' ho menato quì davanti a voi, re principalmente davanti a te, o re Agrippa: aciochè, fattane l'in-quisisione, io abbia che acrivere.

27 Perciochè mi pare cosa fuor di ragione di mandare un prigione, e non significar l'accuse che soza con-tr' a lui.

#### CAP. XXVI.

L'al permette di parlar per ta medesimo, Allora Paolo, distesa la mano, parlo a sua difesa in questa maniera:

2 Re Agrippa, io mi reputo felice di dovere oggi purgaruni da vanti a te di tutte le cose, delle quali sono

accusato de' Giudei.

3 Principalmente, sapendo che tu hai conoscenza di tutti i riti, e quistioni, che son fra i Giudei: per ciò ti pregoche m'ascolti pasiente-

4 Quale adunque sia stata, dalla mia giovanezza, la mia maniera di vivere, fin dal principio, per messo la mia nazione in Gerusalemme:

tutti i Gudei lo sanno.

5 Conciosiacosachè m'abbiano innanzi conosciuto fin dalla mia prima età, e sappiano, (se vogliono renderne testimonianza,) che, secondo la più isquisita setta della nostra religione, son vivuto Fari-

6 Ed ora, io sto a giudicio per ia speranza della promessa fatta da Dio a' padri:

7 Alla quale le nostre dodici tribb. servendo del continuo a Dio, giorno, e notte, sperano di pervenire : per quella speranza sono lo, o se Agrippa, accusato da Giudel. 8 Che? è egli appo voi giudica-to incredibile ch' lidio risusciti i

morti?

9 Ora dunque, quant'è a me, ben avea pensato che mi conveniva far molte cose contr'al nome di Gesù il Nazareo.

10 Il che eziandio feci in Gerusalemme: ed, avendone ricevuta la podestà da' principali sacerdoti, lo serrai nelle prigioni molti de' santi: e, quando erano fatti morire, io vi

diedi la mia voce.

11 E spesse volte, per tutte le finagoghe, con pene gli costrinsi a bestemmiare: ed, infuriato oltre modo contr' a loro, gli perseguitai fin nelle città straniere.

## ATTI DEGLI APOSTOLI, XXVI, XXVII.

12 Il che facendo, come io andava. exiandio in Damasco, con la podestà, e commessione da parte de principali sacerdoti:

13 lo vidi, o re. per lo camino, di messo giorno, una luce maggior dello spiendor del sole, la quale dal cielo lampeggiò intorno a me, ed a coloro che facevano il viaggio

14 Ed, essendo noi tutti caduti in terra, io udii una voce che mi parlò, e disse in lingua Ebrea, Saul, Saul, perchè mi perseguiti? e't'è duro di ricalcitrar contr'agli sti-

15 Ed io dissi, Chi sei tu, Signore? Ed egli disse, lo sono Gesù, il qual

tu perseguiti.
16 Ma, levati, e sta' in pledi:
perciochè per questo ti sono apparito, per ordinarti ministro, e testimonio delle cose, le quali tu hai vedute: e di quelle ancora, per le

quali to t'appariro:

17 Riscuotendoti dal popolo, e
da Gentill, a' quali ora ti mando:

18 Per aprir loro gii occhi, e convertirgii dalle tenebre alla luce, e dalla podestà di Satana a Dio: acioche ricevano, per la fede in me, remission de' peccati, e sorte fra i santificati.

19 Per ciò, o re Agrippa, lo non sono stato disubbidiente alla cele-

ste apparizione.

20 Anzi, prima a que di Damaeco, e poi in Gerusalemme, e per
tutto paese della Giudea, ed a Gentill, ho annunziato che si ravveggano, e si convertano a Dio, facendo opere convenevoli alla penitenza.

21 Per queste cose i Giudei, avendomi preso nel tempio, tentarono

d'uccidermi.

22 Ma, per l'aiuto di Dio, son durato fino a questo giorno, testificando a piccoli, ed a grandi; e non dicendo nulla, dalle cose infuori che i profeti, e Moisè hanno dette dovere avvenire :

23 Cloc, che'l Cristo sofferirebbe: e ch'egli, ch'? il primo della risur-rezion de' morti, annunzierebbe luce al popolo, ed a' Gentili.

24 Or, mentre Paolo diceva que-ste cose a sua difesa, Festo disse ad alta voce, Paolo, tu farnetichi : le molte lettere ti mettono fuor del senno

25 Ma egli disse, Io non farnetico, eccellentissimo Festo: anzi ragiono parole di verità, e di senno ben

composto. 26 Perciochè il re, al quale ancora parlo francamente, sa bene la verità di queste cose : imperochè io non posso credere ch'alcuna di queste cose gli sia occulta: conciosiacosa ancora che questo non sia stato fatto in un cantone.

27 O re Agrippa, credi tu a' profeti io so che tu ci credi

28 Ed Agrippa disse a Paolo, Per poco che tu mi persuadi di divenir Cristiano.

29 E Paolo disse, Placesse a Dio che, e per poco, ed affatto, non solamente tu, ma ancora tutti coloro ch'oggi m'ascoltano, divenissero tali quali sono io, da questi legami infuori.

30 E, dopo ch'egli ebbe dette que-ste cose, il re si levò, ed insleme il governatore, e Bernice, e quelli

che sedevano con loro :

31 E, ritrattisi in disparte, par-lavano gli uni agli altri: dicendo, Quest' uomo non ha fatto nulla che meriti morte, o prigione.

32 Ed Agrippa disse a Festo, Quest' uomo poteva esser liberato, se non si fosse richiamato a Cesare.

#### CAP. XXVII.

R, dopo che fu determinato che noi navigheremmo in Italia, Paolo, e certi altri prigioni, furono consegnati ad un centurione, chiamato per nome Giulio, della schiera Augusta.

2 E, montati sopra una nave Adramittina, noi partimmo, con intenzion di costeggiare in luoghi dell' Asia, avendo con noi Aristarco Macedone Tessalonicese.

3 E'l giorno seguente arrivammo a Sidon: e Giulio, usando umanità inverso Paolo, gli permise d'andare a' suoi amici, perchè avesser cura di lui.

4 Poi, essendo partiti di là, navigammo sotto Cipri: perclochè i

venti erano contrari.

5 E, passato il mar di Cilicia, e di Panfilia, arrivammo a Mira di Licia.

6 E'l centurione, trovata qui una nave Alessandrina che faceva vela

in Italia, ci fece montar sopra. 7 E, navigando per molti giorui lentamente, ed appena pervenuti dirincontro a Gnido, per l' impedi-mento che ci dava il vento, navigammo sotto Creti, dirincontro a Salmona.

8 E, costeggiando quella con gran difficoltà, venimmo in un certo luogo, detto Belli porti, vicin del quale era la città di Lasea.

9 Or, essendo già passato molto tempo, ed essendo la navigazione omai pericolosa: concidossecosachè anche il digiuno fosse già

### ATTI DEGLI APOSTOLI, XXVII.

amato, Paolo ammonì que della i

10 Dicendo loro, Uomini, io veggo che la navigazione sarà con lesa, e grave danno, non solo del carico, e della nave, ma anche

delle nostre propie persone. 11 Ma il centurione prestava più fede al padron della nave, ed al pocchiero, che alle cose dette da

Paolo.

12 E, perchè il porto non era ben posto da vernare, i più furono di parere di partirsi di la, per vernare in Fenice, porto di Creti, che ri arda verso'l vento Libeccio, e Maestro: se pure in alcun modo potevano arrivarvi.

13 Or, messosi a soffiar l' Austro, ensando esser venuti a capo del or proponimento, levate l'encore, coeteggiavano Creti più da presso. 14 Ma, poco stante, a quella per-

cosse un vento turbinose, che si domanda Euroclidone.

15 Ed essendo la nave portata via, e nen potendo reggere al ven-to, noi la lasciammo in abbandono: e così eravamo portati.

16 E, scorsi sotto una isoletta, chiamata Clauda, appena potemmo avere in nostro potere lo schifo:

17 Il quale avendo pur tratto sora la nave, i marinari usando tuti i ripari, cignendo la nave disotto: e, temendo percuoter nella secca, calarono le vele, ed erano

onsì portati. 18 Ed essendo noi fieramente tra-vagliati dalla tempesta, il giorno

seguente fecero il getto. 19 E tre giorni appresso, con le nostre propie mani gittammo in mare gli arredi della nave.

20 E non apparendo nè sole, nè stelle, già per molti giorni, e so-prastando non picciola tempesta, omai era tolta ogni speranza di

scampare. 21 Or, dopo che furono stati lungamente senza prender pasto, Paosi levò in mezzo di loro, e disse, Uomini, ben conveniva credermi,

e non partir di Creti; e salvar quest' offesa, e questa perdita. 22 Ma pure, al presente vi con-forto a star di buon cuore: percio-chè non vi sarà perdita della vita d'alcun di voi, ma sol della nave.

23 Perciochè un' angelo dell' Iddio, di cui sono, ed al qual servo, m'è apparito questa notte: 24 Dicendo, Paolo, non temere:

e' ti conviene comparir davanti a Cesare: ed ecco, Iddio t'ha donati tutti coloro che navigano teco.

25 Per ciò, o uomini, state di on cuore: percloche io ho fede

in Dio che così avverrà, come m'è stato detto

26 Or ci bisogna percuotere in una isola.

27 E la quartadecima notte es sendo venuta, mentre eravamo portati quà e là nel mare Adriatico. in sulla messa notte i marinari ebbero opinione ch' erano vicini di qualche terra-

28 E, calato lo scandaglio, trovarono venti braccia; ed cesendo rono venti traccia; sei essenno passati un poco più oltre, ed aven-do scandagliato di nuovo, trova-rono quindici braccia.

29 E, temendo di percuotere in luoghi socgliosi, gittaromo dalla poppa quattro ancore, aspettando con disiderio che si facesse giorno. 30 Or, cercando i marinari di fug gir dalla nave, ed avendo calain lo achifo in mare, sotto specie di vo-

ler distender l'ancore dalla proda : 31 Paolo disse al centurione, ed a' soldati, Se costoro non restano nella nave, voi non potete acam-

pare. 32 Allora i soldati tagliarone le funi dello schifo, e lo lasciarono

cadere.

33 Ed aspettando che si facesse giorno, Paolo confortava tutti a prender cibo: dicendo, Oggi sono quattordici giorni che voi dimo-rate digiuni, aspettando, sensa prender nulla.

34 Perciò, lo v'esorto di prender cibo: perciochè, questo fara la vostra salute: imperochè non caderà pur un capello dal capo d'alcun di voi.

35 E, dette queste cose, prese del pane, e rendè grazie a Dio, in presenza di tutti : poi rottolo, cominciò a mangiare. 36 E tutti, fatto buon' animo, pre-

sero anch' essi cibo.

37 Or noi eravamo in sulla nave fra tutti dugensettantasei persone. 38 E, quando furono saziati di

cibo, alleviarono la nave, gittan-do il frumento in mare. 39 E, quando fu giorno, non riconoscevano il paese: ma scor-sero un certo seno ch'avea lito,

nel qual presero consiglio di spi-gner la nave, se potevano. 40 Ed avendo ritratte l'ancore, ed insieme sciolti i legami de'ti moni, si rimisero alla mercè del mare: ed, alzata la vela maestra

al vento, traevano al lito. 41 Ma, incorsi in una piaggia, ch'aves il mare da amendue i lati, vi percossero la nave: e la proda, ficcatasi in quella, dimorava im-mobile: ma la poppa si sdruciva per lo ssorzo dell' onde.

# ATTI DEGLI APOSTOLI, XXVII. XXVIII.

42 Or il naver de' soldati era d'uccidere i prigioni, aciochè niuno se ne fuggisse a nuoto. 43 Ma l'oenturione, volendo sal-

var Paolo, gli stolse da quel coniglio, e comandò che coloro che potevano notare si gittassero i pri-mi, e scampassero in terra: 44 E gli altri, chi sopra tavole,

chi sopra alcuni peszi della nave : e così avvenne che tutti si salva-

rono in terra.

# CAP. XXVIII.

DOPO che furono scampati, Li, allora conobbero che l'isola si chiamava Malta.

Ed i Barbari usarono inverso noi non volgare umanità: perciochè, acceso un gran fuoco, ci accolsero tutti, per la ploggia che faceva, e per lo freddo. 3 Or Paolo, avendo adunata una

quantità di sermenti, e postala in sul fuoco, una vipera usci fuori per lo caldo, e gli s'avventò alla mano. 4 E, quando i Barbari videro la bestia che gli pendeva dalla mano, diasero gli uni agli altri, Quest' no-mo del tutto è micidiale: conciosiacosachè, essendo scampato dal mare, pur la vendetta divina nol lasci vivere.

5 Ma Paolo, scossa la bestia nel fuoco, non ne sofferse male al-

6 Or essi aspettavano ch'egli en-fierebbe, o caderebbe di subito morto: ma, poi ch'ebbero lungamente aspettato, ed ebber veduto che non gliene avveniva alcuno inconve-niente, mutarono parere, e dissero

ch'egli era un dio.
7 Or il principale dell'isola, chiamato per nome Publio, avea le sue possessioni in que' contorni: ed esso ci accolse, e ci albergò tre

giorni amichevolmente.

8 E s'imbattè che'l padre di Publio giacea in letto, malato di febbri. e di dissenteria : e Paolo andò a trovarlo: ed. avendo fatta l'orasione, ed impostegli le mani, lo

9 Essendo adunque avvenuto questo, ancora gli altri ch'aveano delle infermità nell' isola veniva-

no, ed erano guariti : 10 I quali ancora ci fecero grandi

onori: e, quando ci partimmo, ci fornirono delle cose necessarie. Il E tre mesi appresso, noi ci

partimmo sopra una nave Ales-sandrina, ch'avea per insegna Ca-store, e Polluce, la quale era vernata nell' isola. 12 Ed, arrivati a Siracues, vi di-

morammo tre giorni. \*147

13 E di là girammo, ed arrivammo a Reggio. Ed un giorno ap-presso levatosi l'Austro, in due giorni arrivammo a Pozzuolo.

14 Ed, avendo quivi trovati de' fratelli, fummo pregati di dimo-rare appo loro sette giorni. E così

venimmo a Roma.

15 Or i fratelli di là, avendo udite le novelle di noi, ci vennero incontro fino al Foro Appio, ed alle Tre taverne: e Paolo, quando gli ebbe veduti, rendè grasie a Dio, e press animo.

16 E, quando fummo giunti a Roma, il centurione mise i prigioni in man del capitan maggiore della guardia : ma a Paolo fu conceduto d'abitar da sè, col soldato

che lo guardava. 17 E, tre giorni appresso, Paolo chiamò i principali de Giudei: e, quando furono raunati, disse loro, Uomini fratelli, sensa ch'io abbia fatta cosa alcuna contr'al popolo, nè contr'a' riti de' padri, sono stato da Gerusalemme fatto prigione, e dato in man de' Romani.

18 I quali avendomi esaminato, volevano liberarmi : perciochè non v'era in me alcuna colpa degna di

morte.

19 Ma, opponendosi i Giudei, io fui costretto di richiamarmi a Ce sare: non già come s'io avessi da accusar la mia nazione d'alcuna

20 Per questa cagione adunque y'ho chiamati, per vedervi, e per parlarvi: perciochè per la speran-za d'Israel son circondato di que-

sta catena.
21 Ma essi gii dissero, Noi non abbiam ricevute alcune lettere di Giudea intorno a te: nè pure è venuto alcun de fratelli, ch'abbia rapportato, o detto alcun mai di te. 22 Ben chieggiamo intender da te ciò che tu senti: perciochè, quant' è a cotesta setta, ci è noto

che per tutto è contradetta.
23 Ed, avendogli dato un giorno,
vennero a lui nell' albergo in gran

numero: ed egli sponeva, e testifi-cava loro il regno di Dio: e, per la legge di Moise, e per li profeti, dalla mattina fino alla sera, persuadeva loro le cose di Gesù.

24 Ed alcuni credettero alle cose da lui dette: ma gii altri non cre-

devano.

25 Ed, essendo in discordia gli uni con gli altri, si dipartirono, avendo loro Paolo detta questa unica parola, Ben pariò lo Spirite Santo a' nostri padri per lo profeta

26 Dicendo, Va' a questo popolo.

## ATTI DEGLI APOSTOLI, XXVIII.

edigii. Vol udirete bene, ma non intenderete: voi riguarderete bene.

ma non vedrete:

27 Perciochè il cuor di questo popolo è ingrassato, ed odono gravemente con gli orecchi, ed ammic-cano con gli occhi: che talora non veggano con gli occhi, e non odano con gli orecchi, e non intenda. no col cuore, e non si convertano,

ed io gli sani. 28 Sappiate adunque che questa miute di Dio è mandata a' Gentili,

i quali ancora ascolteranno.

29 E, quando egli ebbe dette que-ste cose, i Giudei se n'andarono, avendo gran quistione fra loro ateasi

30 E Paolo dimorò due anni intieri in una sua casa tolta a fitto. ed accoglieva tutti coloro che venivano a lui ;

31 Predicando il regno di Dio, ed insegnando le cose di Gesti Cristo. con ogni franchezza, senza di-

vieto.

# EPISTOLA DI S. PAOLO, APOSTOLO

# A'ROMANI

CAP. 1.

DAOLO, servo di Gesù Cristo, chiamato ad essere apostolo, appartato per l'evangelo di Dio:

2 (Il quale egli avea innanzi pro-messo, per li suoi profeti, nelle

acritture sante:)

·S Intorno al suo Figliuolo, Gesù Cristo, nostro Signore:

4 Fatto del seme di David, secon-do la carne: diffinito Figliuol di Dio in potenza, secondo lo Spirito della santità, per la risurrezion da'

morti: 5 Per lo quale noi abbiam ricevuto grazia, ed apostolato, all' ubbi-dienza di fede fra tutte le Genti,

per lo suo nome:

6 Fra le quali siete ancora voi, chiamati da Gesù Cristo:

7 A voi tutti, che siete in Roma, amati da Dio, santi chiamati: Grazia, e pace a voi, da Dio, noetro Padre, e dal Signor Gesù Cri-

·8 Imprima io rendo grazie all' Iddio mio per Gesù Cristo, per tutti voi, che la vostra fede è publicata per tutto'l mondo.

9 Perciochè Iddio, al quale io servo nello spirito mio, nell' evan-gelo del suo Figliuolo, m'è testimonio, ch'io non resto mai di far mensione di voi;

10 Pregando del continuo nelle mie orazioni di poter venire a voi: se pure, per la volontà di Dio, in fine una volta mi sarà porta la commodità di fare il viaggio. 11 Perciochè io disidero somma-

mente di vedervi, per comunicar-vi alcun dono spirituale, aciochè ciate confermati;

12 E questo è, per esser congiun-tamente consolato in voi, per la \* 148

fede comune fra noi, vostra, e

13 Or, fratelli, io non voglio ch' i-gnoriate che molte volte io ho proposto di venire a voi, aciochè lo abbia alcun frutto fra voi, come ancora fra l'altre Genti : ma sono stato impedito infino ad ora.

14 Io son debitore a' Greci, ed a' Barbari: a' savi, ed a' pazzi.
15 Così, quant' è a me, so son presto ad evangellizzare exiandio a voi che siete in Roma.

16 Perciochè io non mi vergogno dell' evangelo di Cristo: concio-

siacosach' esso sia la potenza d Dio in salute ad ogni credente: al Giudeo imprima, poi anche al Greco.

17 Perciochè la giustizia di Dio è rivelata in esso, di fede in fede: secondo ch'egli è scritto, E'l giu-

sto viverà per fede. 18 Conciosiacosachè l'ira di Dio st palesi dal cielo sopra ogni empietà, ed inglustizia degli uomini, i quali ritengono la verità in ingiustizia:

19 Imperochè, ciò che si può conoscer di Dio è manifesto in loro: perciochè Iddio l'ha manifestato

20 Conciosiacosachè le cose invisibili d'esso, la sua eterna potenza, e Deità, essendo fin dalla creazion del mondo intese per l'opere sue, si veggano chiaramente, aciochè sieno inescusabili.

21 Percioche, avendo conosciuto Iddio, non però l'hanno glorificato, nè ringraziato, come Iddic: anzi sono invaniti ne' lor ragiona-menti, e l'insensato lor cuore è stato intenebrato.

22 Dicendosi esser savi, son dive-

nuti pazzi,

# EPISTOLA A' ROMANI, I. II.

23 Ed hanno mutata la gioria i dell' incorruttibile Iddio nella simiglianza dell' imagine dell' uomo corruttibile, e degli uccelli, e delle bestie a quattro piedi, e de' rettili. 24 Perciò ancora Iddio gli ha ab-

bandonati a bruttura, nelle con-cupiscense de lor cuori, da vituperare i corpi loro gli uni con gli

25 Essi, c'hanno mutata la verità di Dio in menzogna, ed hanno adorata, e servita la creatura, la-sciato l Creatore, ch'è benedetto

in eterno. Amen. 26 Percio, Iddio gli ha abbando-nati ad affetti infami: conclosiacoeache anche le lor femmine abbiano mutato l'uso naturale in quello ch'è contr'a natura :

27 E simigliantemente i maschi, mina, si sono accesi nella lor libidine gli uni inverso gli altri, commettendo maschi con maschi la disonestà, ricevendo in loro stessi " pagamento del loro errore qual si conveniva.

28 E, siccome non hanno fatta stima di riconoscere Iddio, così gli ha Iddio abbandonati ad una mente reproba, da far le cose che non

si convengono:

29 Essendo ripieni d'ogni ingiustizia, di fornicazione, di malva-gità, d'avarizia, di malizia: pieni d'invidia, di micidio, di contesa, di fraude, di malignità ;

30 Gavillatori, maldicenti, nemici di Dio, ingiuriosi, superbi, vanagloriosi, inventori di mali, disubbidienti a padri, ed a madri; 31 Insensati, senza fede ne' pat-ti, senza affezion naturale, impla-

cabili, spietati:

32 I quali, avendo riconosciuto il diritto di Dio, che coloro che fanno cotali cose son degni di morte, non sol le fanno, ma ancora acconsentono a coloro che le commettono.

#### CAP. II.

PERCIO, o uomo, chiunque tu scusabile: perciochè, in ciò che giudichi altrui, tu condanni te stesio: conciosiacosachè tu che giudichi facci le medesime cose.

2 Or noi sappiamo che l giudicio di Dio è, secondo verità, sopra cooro che fanno cotali cose.

3 E stimi tu questo, o uomo, che giudichi coloro che fanno cotali cose, e le fai, che tu scamperai'i giudicio di Dio?

4 Overo, sprezzi tu le ricchezz della sua benignità, e della sua pazienza. e lentezza ad adirarsi : nom conoscendo che la benignità di Dio

ti trae a penitenza?

5 Là dove tu, per la tua durezza. e cuore che non sa ravvedersi. t'ammassi a guisa di tesoro ira, nel giorno dell'ira, e della manifestazione del giusto giudicio di Dio:

6 Il quale renderà a ciascuno se-

condo le sue opere:

7 Cioé, la vita eterna a coloro che. con preseveranza in buone opere, procacciano gloria, onore, ed immortalita:

8 Ma a coloro che son conten-

ziosi, e non ubbidiscono alla veri ta, anzi ubbidiscono all' inginsti ta, ama unostascono all'inginistrias, soprasta indegnazione, ed ta:

9 Tribolazione, ed angoscia soprasta ad ogni anima d'uomo che
fa il male: del Giudeo primieramente, e poi anche del Greco:

10 Ma gloria, ed onore, e pace,
sard a chiunque fa il bene: al

Giudeo primieramente, poi anche

al Greco:

11 Perciochè appo Iddio non v'è riguardo alla qualità delle persone. 12 Imperochè tutti coloro ch'avranno peccato sensa la legge pe-riranno sensa la legge; e tutti coloro ch'avranno peccato, avendo la legge, saranno giudicati per la leggë:

13 (Perciochè, non gli uditori della legge son glustí appo Iddio: ma coloro che mettono ad effetto la

legge saranno giustificati.

14 Perciochè, poichè i Gentili, che non hanno la legge, fanno di natura le cose della legge, essi non avendo legge, son legge a se stessi:
15 I quali mostrano, che l'opera
della legge è scritta ne' lor cuori
per la testimonianza che rende loro la lor coscienza : e perciochè i lor pensieri infra sè stessi si scu-

sano, od anche s'accusano:) 16 Nel giorno che Iddio 16 Nel giorno che Iddio giudi-cherà i segreti degli uomini, per Gesù Cristo, secondo'i mio evangelo.

17 Ecco, tu sel nominato Giudeo, e ti riposi in sulla legge, e ti glorij

18 E conosci la sua volontà, e discerni le cose contrarie, essendo

ammestrato dalla legge; 19 E ti dai a credere d'esser guida

de' ciechi, lume di coloro che son nelle tenebre; 20 Ammaestrator degli scempi,

dottor degl' ldioti; e d'avere la forma della conoscenza, e della verità nella legge.

21 Tu adunque, ch'ammaestri gli altri, non ammaestri te stesso ? 🚧,

# EPISTOLA A' ROMANI, II. III.

he predichi che non convien ru-

bare, rubi?
23 Tu, che dici che non convien commettere adulterio, commetti adulterio ? fw, ch'abbomini gi' ido-

li, commetti sacrilegio?

33 Tu, che ti giorij nella legge,
disonori Iddio per la trasgression

della legge? 24 Conciosiacosachè i mome di Dio sia per voi bestemmiato fra i

entili : siceome è scritto.

25 Perciochè ben giova la circon-cisione, se tu ceservi la legge: ma, se tu sei trasgreditor della legge, la tua circoncisione divien pre-

26 Che se gl' incirconcisi osserva-no gli statuti della legge, non sarà il lor prepusio reputato circonci-sione

27 E, se'l prepusio ch'é di natura. adempie la legge, non giudicherà egli te, che, con la lettera, e con la circoncisione, sei trasgreditor della

B Perciochè non e Giudeo colui. che l'é in palese : e non é circonci-sione quella, ch'é palese nella

9 Ma Gludeo è colui, che l'è ocgulto: e la circoncisione é quella del cuore in ispirito, non in lettera: e d'un tal Gludes la laude non è dagli uomini, ma da Dio.

CAP. IIL

QUALE è dunque il vantaggio del Giudeo? o, quale è l'utilidella circoncisione

2 Grande per ogni maniera: imprima invere, in ciò che gli oraco-li di Dio furono loro fidati.

3 Perciochè, che è egli, se alcuni sono stati increduli ? la loro incredulità annullerà cesa la fede di

Dto i 4 Cost non sia : anzi, sia Iddio verace, ed ogni uomo buglardo: sic-come è scritto, Acioche tu sij giustificato nelle tue parole, e vinca quando sei giudicato.

5 Or, se la nostra inclustisia com-menda la giustisia di Dio, che di-remo? Iddio è egli inglusto, quando egli impone punizione? Io parto umanamente

6 Cost non sia : altrimenti, come gludicherebbe Iddio il mondo!

7 Imperochè, se la verità di Dio per la mia mensogna è soprabbon-data alla sua gloria, perchè sono lo ancora condannato come pecca-

8 E non directi, (come siamo infamati, e come sicuni dicono che noi diciamo,) Facciamo i mali, aciechè ne avvengano i beni? de'

uali la contannazione è giusta.) 9 Chedunque? abbiamo noi qualche eccellenza? del tutto no : cot ciociacosachè innanzi abbiatto cu vinti tutti, così Giudei come Greci.

ch'essi son sotto peccato: 10 Siccome è scritto, Non v'è al-

cun giusto, non pure uno. dimento, non v'è alcuno che rices-

12 Tutti son divisti, tutti quanti son divenuti de nulla : non v'è alcuno che faccia bene, non pure uno.

13 La lor gola è un sepolero aper-to: hanno usata fraude con le lor lingue : v'è un veleno d'aspidi sotte alle lor labbra :

14 La lor bocos è piena di maladizione, e d'amaritudine:

15 I lor piedi son veloci a spende-re il sangue: 16 Nelle lor vie v'è ruina, e cale-

mith: 17 E non hanno concecinta la

via della pace: 18 Il timor di Dio non è davanti arli occhi loro.

19 Or noi sappiamo che, qualum que cosa dica la legge, paria a co-loro che son nella legge: szisché ogni bocca sia turata, e tutto] mondo sia sottoposto al giudicio di

Dio. 90 Perciochè niuna curne surà giustificata dinanzi a lui per l'opere della legge: conclos er la legge sia data conoscensa

del peccato.

21 Ma ora, sensa la legge, la giustina di Dio è manifestata, alla quale rendono testimoniama la

gge, ed i profeti.

22 La giustizia, dico, di Dio, per la fede in Gesù Cristo, inverso tutti, e sopra tutti i credenti : percio-chè non v'è distinzione :

23 Conciosiacosachè tutti abbiano peccato, e sieno privi della gioria di Dio;

24 Essendo gravemente giustificati per la grasia d'esso, per la re-densione ch'é in Cristo Gesti:

25 Il quale Iddio ha innanzi ordinato, per purgamento col suo sar-gue, mediante la fede: per mostrar la sua giustisla, per la remissione de' peccati che sono stati innami, nel tempo della pasienza di Dio; 26 Per mostrar, dico, la sua giu

stizia nel tempo presente: aciochè egli sia giusto, e giustificante co-lui ch' della fede di Gesù.

27 Dove è adunque il vanto? E-gli è schiuso. Per qual legge? Dell' opere ? No : ansi, per la legge della fede.

## EPISTOLA A' ROMANI, III.-V.

28 Noi adunque conchiudismo che l'uomo è giustificato per fede, sensa l'opere della legge. 39 Iddio è egli Dio sol de' Giudei è

39 iddo è egis Dio soi de Giudei i non l'è egit einandio de Centilli Cer-to, egit l'è eziandio de Centilli : 30 Poi che v'è un solo iddio, il qual giustificherà la circoncisione dalla fede, e'i prepuzio per la fede 31 Annulliamo noi adunque la legge per la fede ? Così non sia: ami stabiliamo la legge.

CAP. IV.

HE diremo adunque che'l pa-dre nostro Abraham abbia ottenuto secondo la carne?

2 Perchè, se Abraham è stato giustificato per l'opere, egli ha di che gloriarsi: ma egli non ha nulla di che gloriarsi appo Iddio. 3 Imperochè, che dice la acrittu-

ra ? Or Abraham credette a Dio. e ciò gli fu imputato a giustizia. 4 Or, a colui ch'opera, il premio

non è messo in conto per grazia. ma per debito.

5 Ma, a colui che non opera, anzi crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli è imputata a giusti-

ria. 6 Come ancora David dice la beatitudine esser dell' uomo, a cui Iddio imputa la giustizia sensa opere: dicendo.

Beati coloro, le cui iniquità son rimesse, ed i cui peccati son co-

1

8 Beato l'uomo, a cui il Signore non avrà imputato peccato.

9 Or dunque, questa beatitudine cade ella sol nella circoncisione, overo anche nel prepuzio? con-ciosiacosachè noi diciamo che la fede fu imputata ad Abraham a giustizia.

10 In che modo dunque gli fu ella imputata? mentre egli era nelli circoncisione, o mentre era nel prepuzio? non mentre era nella

circoncisione, and nel prepusio.

11 Poi ricevette il segno della circoncisione, suggello della giustizia della fede, la quale egli avea avu-ta, mentre egli era nel prepuzio: affin d'esser padre di tutti coloro che credono essendo nel prepuzio, sciochè ancora a loro sia imputata

la giustizia:

12 E padre della circoncisione a rispetto di coloro che, non solo son della circoncisione, ma eziandio seguono le pedate della fede del padre nostro Abraham, la quale li ebbe mentre era nel prepusio.

13 Perciochè la promessa d'essere erede del mondo non fu fatta ad Abraham, od alla sua progenie, # 151

per la legge, ma per la giustisia della fede.

14 Conciosiacosachè, se coloro che son della legge sono eredi, la fede sia svanita, e la promessa an-

15 Perciochè la legge opera ira: conciosiacosachè dove non è legge, eziandio non vi sia trasgressione.

16 Perciò, è per fede, affin d'esser per grazia: aciochè la promessa sia ferma a tutta la progenie: non a quella solamente ch'é della leg-ge, ma eziandio a quella ch'é della fede d'Abraham: il quale,

17 (Secondo che è scritto, Io t' ho costituito padre di molte nazioni,) è padre di tutti nol: davanti a Dio, a cui egli credette, il qual fa vivere i morti, e chiama le cose che non

sono, come se fossero: 18 Il quale contr' a speransa in isperanza credette: per divenir pa-dre di molte nazioni, secondo che gli era stato detto, Così sarà la tus

progenie. 19 E. non essendo punto debole nella fede, non riguardò al suo corpo già ammortito, essendo ei d'eta presso di cent' anni : nè all'ammortimento della matrice di

20 E non istette in dubbio per incredulità intorno alla promessa di Dio; anzi fu fortificato per la fede,

dando gioria a Dio. 21 Ed, essendo pienamente accertato che ciò ch'egli avea promesso, era anche potente da fario.

22 Laonde ancora ciò gli fu imputato a giustiria. 23 Or, non per lui solo è scritto

che gli fu imputato: 24 Ma ancora per noi, a' quali sara imputato: i quali crediamo in colui c'ha suscitato da' morti Gesù, nostro Signore:

25 Il quale è stato dato per le nostre offese, ed è risuscitato per la nostra giustificazione.

CAP. V.

IUSTIFICATI adunque per dio, per Gesu Cristo, nostro Si-

2 Per lo quale ancora abbiamo avuta per la fede introduzione in questa grazia, nella quale sussistiamo, e ci gloriamo nella speran-sa della gloria di Dio.

3 E non sol questo, ma ancora ci gloriamo nell' affizioni; sapendo che l'afflizione opera pazienza:

4 E la pazienza sperienza, e l'isperienza speranza.

5 Or la speranza non confonde: perciochè l'amor di Dio è sparso

## EPISTOLA A' ROMANI. V. VI.

ne' cuori nostri per lo Spirito Santo che ci è stato dato.

6 Perchè, mentre erayamo ancor senza forza. Cristo è morto per gli

empl, nel suo tempo.
7 Perciochè, appena muore al-cuno per un giusto: ma pur per un'uomo da bene forse ardirebbe

alcuno morire. 8 Ma Iddio commenda l'amor suo verso noi, in ciò che, mentre cra-

vamo ancora peccatori, Cristo è morto per nol.

9 Molto maggiormente adunque, endo ora giustificati nel suo san-

gue, saremo per iui salvati dal-10 Perchè se, mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per la morte di suo Figiluolo; molto maggiormente, essendo ri-

conciliati, saremo salvati per la

vita d'esso. 11 E non sol questo, ma ancora ci gloriamo in Dio, per lo Signor nostro Gesù Cristo, per lo quale ora abbiamo ricevuta la riconcilia**si**one.

12 Perciò, siccome per un' uomo il peccato è entrato nel mondo, e per lo peccato la morte : ed in questo modo la morte è trapassata in tutti gli uomini, per esso nel quale tutti hanno peccato: così è egli in questo.

13 Qerciochè fino alla legge il peccato era nel mondo: or il pec-cato non è imputato, se non v'è

legge. 14 Ma la morte regnò da Adamo ro che non aveano peccato alla somiglianza della trasgressione d'Adamo, il quale è figura di colui

che dovea venire.

15 Ma pure la grasia non è come
l'offesa: perciochè, se per l'offesa
dall' uno que' molti son morti;
molto più è abbondata inverso quegli altri molti la grazia di Dio, e'i dono, per la grazia dell' un' uomo Gesù Cristo.

16 Ed anche non è il dono come ciò ch'è venuto per l'uno c'ha pec-cato: percioche il giudicio è d'una offess a condannazione : ma la gra-sia è di molte offese a giustizia.

17 Perciochè, se per l'offess di quell' uno la morte ha regnato per esso uno; molto maggiormente coloro che ricevono l'abbondanza della grasia, e del dono della giu-stizia, regneranno in vita, per l'u-no, ch'è Gesù Cristo. 18 Siccome adunque per una of-

fesa il giudicio è passato a tutti gli nomini, in condannazione: così cora per una giustizia la grazia \* 159 è passata a tutti gli uomini. in

giustificazion di vita.

19 Perciochè, accome per la dias recouses sexume per 1a di-molti sono stati costituiti pecca-tori; così ancora per l'ubbidiensa dell'uno quegli altri molti saran-no costituiti giusti.

90 Or la legge intervenne, acio-chè l'offess abbondasse: ma. dove il peccato è abbondato, la grasia è

soprabbondata:
21 Aciochè, siccome il peccato ha regnato nella morte; così an-cora la grazia regni per la giusti-zia, a vita eterna; per Gesti Cristo, nostro Signore.

CAP. VI.

HE diremo adunque? rimerremo noi nel peccato, aciochè la grada abbondi?

2 Cost non sia: noi, che siamo morti al peccato, come viveremo

ancora in esso !

Ignorate voi, che noi tutti, che iamo stati battezzati in Gesù Cristo, siamo stati battezzati nella sua morte?
4 Noi siamo adunque stati con

lui seppelliti per lo battesimo, a morte: aciochè, siccome Cristo è risuscitato da' morti per la gloria del Padre, nol ancora simigliante-mente caminiamo in novità di

5 Perciochè, se siamo stati innestati con Cristo alla conformità della sua morte, certo lo saremo ancora a quella della sua risurre-

zione.

6 Sapendo questo, che'i nostro vecchio uomo è stato con lui crocifisso, aclochè i corpo del peccato sia annullato, affinchè noi non serviamo più al peccato.

7 Conciosiacosachè colui ch'è

morto sia sciolto dal peccato.

8 Or, se siamo morti con Cristo. noi crediamo ch'altresì viveremo con lui.

9 Sapendo che Cristo, essendo risuscitato da'morti, non muore più: la morte non signoreggia più sopra lui.

10 Perciochè, ciò ch' egil è morto

è morto al peccato una volta: ma clò ch'egli vive vive a Dio. 11 Così ancora voi reputate che ben siete morti al peccato: ma che vivete a Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore.

12 Non regni adunque il peccato nel vostro corpo mortale, per ubbidirgli nelle sue concupiscenze.

13 E non prestate le vostre membra ad essere armi d'iniquità al peccato: anzi presentate voi stes-

# EPISTOLA A' ROMANI, VI. VII.

venti: e le vostre membra ad es-

sere armi di giustisia a Dio. 14 Percioche il peccato non vi si-gnoreggera: condosiacosachè non siate sotto la legge, ma sotto la

grazia.

15 Che dunque? peccheremo noi, perciochè non siamo sotto la leg-

ge, ma sotto la grazia! Così non sia.

16 Non sapete voi, ch'a chiunque vi rendete servi per ubbidirgli, sle-te servi a colui a cui ubbidite: o

di peccato a morte, o d'ubbidienza a giustizia ? 17 Or, ringraziato sia Iddio, ch'e-ravate mervi del peccato: ma ave-te di cuore ubbidito alla forma della dottrina, nella qual siete stati tramuta ti.

18 Or, cesendo stati francati dal peccato, voi siete stati fatti servi della giustizia:

19 (Io parlo nella maniera degli nomini, per la debolezza della vostra carne:) perciochè, siccome già prestaste le vostre membra ad eser serve alla bruttura, ed all'inl quità, per commetter l'iniquità: così ora dovete prestare le vostre membra ad esser serve alla giustizia, a santificazione.

20 Perciochè, allora che voi eravate servi del peccato, voi eravate

franchi della giustizia. 21 Qual frutto adunque avevate allora nelle cose, delle quali ora vi vergognate? conciosiacosachè la fin d'esse sia la morte.

22 Ma ora, essendo stati francati dal peccato, e fatti servi a Dio, voi avete il vostro frutto a santificazione, ed alla fine vita eterna.

23 Perciochè il salario del peccato e la morte: ma il dono di Dio e la vita eterna, in Cristo Gesù, nostro Signore.

CAP. VII.

GNORATE voi, fratelli, (percio-chè io parlo a persone ch' hanno conoscensa della legge,) che la legge signoreggia l'uomo per tut-to'i tempo ch'egli è in vita? 2 Conciosiscosachè la donna ma-

ritata sia per la legge obbligata al marito, mentre egli vive: ma, se'l marito muore, ella è sciolta dalla

legge del marito.

3 Perciò, mentre vive il marito, ella sara chiamata adultera, se divien moglie d' un' altro marito: ma, quando'l marito è morto, elia è liberata da quella legge: talchè non è adultera, se divien moglie d'un' altro marito.

4 Così adunque, fratelli mici, an-\* 153

si a Dio, come di morti fatti vi- cora voi siete divenuti morti alla legge, per lo corpo di Cristo, per essere ad un'altro, ch'è risuscitato da' morti, aciochè noi fruttifi-

chiamo a Dio.

5 Perciochè, mentre eravamo nella carne, le passioni de peccati, le quali erano mosse per la legge, operavano nelle nostre membra, per fruttificare alla morte.

6 Ma ora siamo sciolti della legge, essendo morti a quello, n quale eravamo ritenuti: talchè serviamo in novità di spirito, e non in vecchiessa di lettera.

7 Che diremo adunque? che la legge sia peccato? Così non sia: anzi, io non avrei conosciuto'i peccato, se non per la legge: perciochè io non avrei conosciuta la

concupiscenza, se la legge non di-cesse, Non concupire.

8 Ma'l peccato, presa occasione per questo comandam ento, ha ope-

9 Percioché, senza la legge il pec-cato è morto. E tempo fu, ch'io, senza la legge, era vivente : ma essendo venuto il comandamento, il peccato rivisse, ed io morii.

10 Ed io troval, che'l comanda-mento, ch' è a vita, esso mi tornava

a morte. 11 Perciochè il peccato, presa oc-casione per lo comandamento, m' ingannò, e per quello m' uccise.

12 Talchè, ben è la legge santa, e'i comandamento santo, e giusto,

e buono. 13 Emmi adunque ciò ch'è buo-no divenuto morte? Così non sia: anni i paccato m'è divenuto morte: acioche appaia che'i peccato, per quello ch'è buono, m'opera la morte: affin che per lo comanda-

mento il peccato sia renduto stremamente peccante. 14 Perciochè noi sappiamo che la legge è spirituale : ma lo son carale, venduto ad esser sottoposto

al peccato.

15 Conciosiacosach' io non riconosca ciò ch' io opero: perciochè, non ciò ch' io voglio quello fo: ma, ciò ch' io odio quello fo.

16 Or, se ciò ch'io non voglio quello pur fo, io acconsento alla legge ch'ella è buona.

17 Ed ora non più io opero quel-lo, anzi l'opera il peccato ch'abi-

ta in me 18 Perciochè io so che in me, cioè, nella mia carne, non abita alcun bene: conciosiacosachè ben sia appo me il volere: ma di com-

piere il bene, io non ne trovo il modo 19 Perciochè, il bene ch'io voglio

## EPISTOLA A' ROMANI, VII. VIII.

in not in: ma it male ch'io non rogilo quello fo.

Or, se ciò ch'io non voglio quello fo, non più lo opero quello, and l'opera il peccato ch'abita in

21 Io mi trovo adunque actio questa legge, che, volendo fare il

bene, il mule è appo me. 22 Perciochè io mi diletto nella legge di Dio, secondo l'uomo di

23 Ma io veggo una altra legge nelle mie membra, che combatte contr' alla legge della mia mente, a mi trae in cattività sotto alia egge del peccato, ch'è nelle mie membra.

24 Misero me uomo! chi mi trarrà di questo corpo di morte?

25 lo rendo grasie a Dio, per Gesti Cristo, nostro Signore. Io stesso adunque, con la mente, servo alla legge di Dio: ma, con la car-ne, alla legge del peccato.

#### CAP. VIII.

RA dunque non v'è alcuna condamnazione per coloro che sono in Cristo Gesii, i quali non caminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito.

2 Perciochè la legge dello Spirito della vita, in Cristo Gesu, m'ha francato dalla legge del peccato, e

a morte

aeita morea.

3 Imperochè (ciò ch' era impossibile alla legge, in quanto che per la carne era senza forsa) Iddlo, mandato il suo proprio Figliuolo, in forma simigliante alla carne del peccato, e per lo peccato, ha con-dannato il peccato nella carne:

4 Aciochè la giustizia della legge s'adempia in noi, i quali non caminiamo secondo la carne, ma se-

condo lo Spirito.

5 Perciochè coloro che son secondo la carne, pensano, ed hanno l'animo alle cose della carne: ma coloro che son secondo lo Spirito, alle cose dello Spirito.

6 Imperochè ciò a che la carne pensa, ed ha l'animo, e morte: ma ciò a che lo Spirito pensa, ed ha

l'animo. è vita, e pace. 7 Conclosiacosachè l pensiero, e l'affesion della carne sia inimicisia contr'a Dio: perciochè ella non si sottomette alla legge di Dio: imperochè non pure anche può.

8 E coloro che son nella carne non possono piacere a Dio.

9 Or voi non siete nella carne, anzi nello Spirito, se pur lo Spirito di Dio abita in voi: ma, se alcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli on è di lui.

10 K. se Cristo è in voi, ben è il corpo morto per lo peccato; ma lo

Spirito è vita per la giustizia. Il E, se lo Spirito di colui c'ha risuscitato Gesù da' morti abita in voi, colui che risuscità Criste da' morti vivifichera ancora i vostri corpi mortali, per lo suo Spi-rito, ch'abita in voi.

12 Perciochè, fratelli, noi siamo debitori, non alla carne, per viver

econdo la carne.

13 Perciochè, se voi vivete secondo la carne, voi morrete : ma. se per lo Spirito mortificate gli at-ti del corpo, voi viverete. 14 Conclosiacosachè tutti coloro,

che son condotti per lo Spirito di

Dio, sieno figliuoli di Dio. 15 Percioche voi non avete di nuovo ricevuto lo Spirito di servitù, a timore: anzi avete ricevuto lo Spirito d'adottazione, per lo quale gridiamo Abba, Padre.

16 Quel medesimo Spirito rende testimoniansa allo spirito nostro, che noi siam agliuoli di Dio.

17 E, se siam figliuoli, siamo an-cora eredi: eredi di Dio, e coeredi di Cristo: se pur sofferiamo con lui, aciochè ancora con lui siamo glorificati

18 Perciochè io fo ragione che le sofferense del tempo presente non son punto ad agguagliare alla gio-ria che sarà manifestata inverso noi.

19 Conciosiacosachè l'intento, e'l disiderio del mondo creato aspetti la manifestazione de' figliuoli di Dio.

20 Perciochè il mondo creato è sottoposto alia vanità, non di sua propia inclinazione, ma per colui

che l'ha sottoposto ad essa. 21 In isperanza che 'l mondo cres to ancora sarà liberato dalla servitù della corrusione, e messo nella libertà della gioria de'figliuoli di

22 Perciochè noi sappiamo che fino ad ora tutto'l mondo creato reme insieme, e travaglia.

23 E non solo esso, ma ancora noi stessi, ch' abbiamo le primiste dello Spirito: noi stessi, dico, gemiamo in noi medesimi, aspettan-do l'adottazione, la redenzion del nostro corpo.

24 Perciochè noi siamo salvati per isperanza : or la speranza la qual si vede non è speranza : percloche, perchè spererebbe altri an-cora ciò ch' egli vede ?

25 E, se speriamo quello che non veggiamo, nol l'aspettiamo con parienza.

26 Parimente ancora lo Spirito

\* 154

# EPISTOLA A' ROMANI, VIII. IX.

solleva le nostre debolezse: perdobbiam pregare, come si convie-ne: ma lo Spirito interviene egli

stesso per noi con sospiri ineffabili. 27 E colui ch'investiga i cuori conosce qual sia il sentimento, e l'affetto dello Spirito: conciosiacosach' esso intervenga per li santi, secondo Iddio.

28 Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene, a coloro ch'amano Iddio: i quali son chia-

mati secondo il suo proponimento. 29 Perciochè coloro ch' egli ha innanzi conosciuti, gli ha exiandio predestinati ad esser conformi al-l'imagine del suo Figliuolo: aciochè egli sia il primogenito fra molti fratelli.

30 E coloro ch'egli ha predesti-nati, essi ha eziandio chiamati: e coloro ch' egli ha chiamati, essi ha exiandio giustificati : e coloro ch'eestandio giustificati, essi ha eziandio glorificati.

31 Che diremo noi adunque a que-ste cose? Se Iddio è per noi, chi

arà contr'a noi?

32 Colui certo, che non ha risparmiato il suo propio Figliuolo, anzi I ha dato per tutti noi, come non ci donerebbe egli ancora tutte le cose con lui?

33 Chi farà accusa contr' agli e-tetti di Dio? Iddio e quel che giu-

34 Chi sarà quel che gli condanni ? Cristo e quel che è morto, ed oltr'a ciò ancora è risuscitato: il quale eziandio è alla destra di Dio, il quale eziandio intercede per noi. 36 Chi ci separerà dall' amor di

Cristo? sarà egli affizione, o distretta, o persecuzione, o fame, o nudità, o pericolo, o spada ?

36 (Siccome è scritto, Per amor di te tuttodì siamo fatti morire: noi iamo stati reputati come pecore del macello.)

37 Anzi, in tutte queste cose noi

damo di gran lunga vincitori per colui che ci ha amati.

38 Perciochè io son persuaso, che nè morte, nè vita, nè angell, nè principati, nè podestà, nè cose pre-senti, nè cose future: 39 Nè altezza, nè profondità, nè

alcuna altra creatura, non potrà separarci dall'amor di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore.

CAP. IX.

O dico verità in Cristo, lo non mento, rendendomene insieme testimonianza la mia coscienza per lo Spirito Santo: <sup>1</sup>3 Ch'io ho gran tristezza, e conti-\* 155

nuo dolore nel cuor mio.

3 Perciochè desidererei d'essere lo stesso anatema, riciso da Cristo, per li miei fratelli, mlei parenti secondo la carne :

4 I quali sono Israeliti, de' quali è l'adottazione, e la gloria, ed i patti, e la costituzion della legge,

e'l servigio divino, e le promesse : 5 De' quali sono i padri, e de' quall e uscito, secondo la carne, Il Cristo, il quale è sopra tutti Iddio

benedetto in eterno. Amen. 6 Tuttavolta non è che la parola di Dio sia caduta a terra : conciosiacosaché non tutti coloro che

sono d' Israel, sieno Israel. Ed anche, perchè son progenie d'Abraham, non sono però tutti figliuoli : anzi, In Isaac ti sara no-

minata progenie.

8 Cioè, non quelli che sono i fidiuoli della carne, son figliuoli di Dio: ma i figliuoli della promessa son reputati per progenie.

9 Percioche questa fu la parola della promessa, in questa medesima stagione io verro, e Sara avrà

un figliuolo.

10 E non solo Abraham, ma ancora Rebecca, avendo conceputo d'un medesimo, cioc, d' Isaac, nostro padre, udi questo: 11 Percloche, non essendo anco-

ra nati i figliuoli, e non avendo fatto bene, o male alcuno : (aciochè il proponimento di Dio secondo l'elezione dimorasse fermo, non per l'opere, ma per colui che chiama :

12 Le fu detto, Il maggiore ser-

virà al minore.

13 Secondo ch'egli è scritto, Io ho amato Iacob, ed odiato Esaù.

14 Che diremo adunque? egli iniquità appo Iddio ? Così non

15 Percioché egli dice a Moisè, Io avrò mercè di chi avrò mercè, e farò misericordia a chi farò misertcordia.

16 Egli non è adunque di chi vuole, nè di chi corre, ma di Dio che

fa misericordia.

17 Conciosiacosachè la scrittura dica a Faraone, Per questo stesso t' ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza, ed aciochè il mio nome sia predicato per tutta la

18 Così, egli fa misericordia a cui egli vuole, ed indura chi egli Vuole.

19 Tu mi dirai adunque, Perchè al cruccia egli ancora? perciochè, chi può resistere alla sua volonta i 20 Anzi, o nomo, chi sei tu, che replichi a Dio? la cosa formata

# EPISTOLA A' ROMANI, IX. X.

dirà ella al formatore, Perchè 21 Non he il vascilaio la podestà era l'argilla, da fare d'una mede-

sima massa un vaso ad onore, ed

m' altro a disonore ? 22 Quanto meno se, volendo Id-dio mostrar la sus ira, e far conoscere il suo potere, pure ha com-portati con molta pasienza i vasi

dell' ira, composti a perdizione?

cett ma, composet a perdisione?

23 Acloché ancora facese conoscere le ricchesse della sua gioria
sogra i vasi della misoricordia, i
quali egli ha inmansi preparati a
gioria.

24 7 mm. la composeta della conoccione

94 I quali esiandio ha chiameti. e, not non sol d'infra i Giudel. me anche d'infra i Gentili.

ma anche d'infra i Gentill.

55 Siccome ancora egit dice in
Osea, lo chiamerò Mio popolo, quei che non è mio popolo; ed Amatta, quella che non è amatta.

55 Ed avverrà che, hi dove erra
loro stato detto, Voi non siste mio
npolo, saranno chiamati FiglinoI dell' Iddio vivente.

7 Ms. Isaia sciama intorno ad
Israel, Avvegnachè il numero de'
figliuoli d'Israel fosse come la rema
dal mare, il rimanente solo sarà
salvato:

8 Perclochè il Signore difinisce e decide il fatto con giustizia : il Signore farà una decisione sopra la

29 E, come Isala avea innanzi detto, Se'l Signor degli eserciti non ci avesse lasciato qualche seme, saremmo divenuti come Sodoma, e simili a Gomorra.

30 Che diremo adunque? Che i Gentili, che non procacciavano la ciustisia, hanno ottenuta la giutiria : anzi la giustiria che e per

la fede: 31 Ma che Israel, che procaccia va la legge della giustisia, non è va is legge ceins giustica. Institution pervenuto alla legge della giustica.

23 Perchè i perciochè egli non l'ha procacciata per la fede, ma come per l'opere della legge: perciochè si sono intoppati nella pietra dell' intoppo-

33 Siccome è scritto, Ecco, io pongo in Sion una pietra d'intop-po, ed un sasso d'incappo: ma chiunque crede in esso non sarà

svergognato.

CAP. X.

PRATELLI, l'affesion del mio cuore, e la preghiera ch'io fo a Dio per Israel, è a sua salute. 2 Perciochè io rendo loro testimonianza c'hanno il selo di Dio,

ma non secondo conoscenza 3 Conclosiacosachè, ignorando la #1.56

giustisia di Dio, e cercando di sta-bilir la lor propia giustisia, non si sieno acttoposti alia giustisia di

4 Perciochè il fin della legge è Cristo, in giustisia ad ogni credente.
5 Conciociacosachè Moisè descriva cest la giustisia che è per la legge, Che l'uomo, ch'avrà fatte quel-

ge, Che l'uomo, ch'avrà fatte quel-le cose, viverà per case. 6 Ma la giustisia, che è per la fede, dice cont. Non dir nel cuor tuo, Chi salirà in ciclo? Quest'è trarre Cristo a basso; 7 Overo, Chi sonnierà nell'able.

so ? Quest' è ritrarre Cristo da'

morti

8 Ma. che dice ella? La parola è presso di te, nella tua bocca, e nel tuo cuore. Quest'è la parola della fede, la qual noi predichiamo: 9 Che se tu confessi con la tua

bocca il Signor Gesu, e credi nel tuo cuore ch' Iddio l' ha risuscitato

da' morti, sarai salvato. 10 Conciosiacosachè col cuore si creda a giustizia, e con la bocca si faccia confessione a salute.

11 Perciochè la scrittura dice-Chiunque crede in lui non mark

svergognato. 12 Conciosiacosachè non vi sia distinsione di Giudeo, e di Greco: perciochè uno stesso dil Signor di iutti, ricco inverso tutti quelli che l'invocano.

13 Imperochè, chiunque avrà in-vocato il nome del Signore carà sal-

vato.

14 Come dunque invocheranne essi colui, nel quale non hanno creduto? e come crederanno in colui del quale non hanno udito parlere i e come udiranno, se non v'è obi predichi?

15 E come predicherà altri, se nos mandato? Siccome è scritto, Quanto son belli i piedi di colore ch'evangelissano la pace, ch'evan-

gelizzano le cose buone l

16 Ma tutti non hanno ubbidito all'evangelo: perciochè Isaia dice. Signore, chi ha oreduto alla nestra predicazione i 17 La fede adunque e dall'udita, e

17 La rece saunque e cali rotins e l'Iudita è per la parola di Dio.
18 Ma fo dico, Non hanno e glino udito è Ansi, il lor suono è uscrio per tutta la terra: e le lor parole finoagii estremi termini del monda.
19 Ma io dico, Iarnel non ha egil avuto alcun conoccimento è Moles di Colora del Moles di Colora 
dice il primo, Io vi meverò a gelo-sia per una nazione che non è nasione; io vi provocherò a adegno

per una gente stolta.

20 Ed Isaia arditamente dice. Io seno stato trovato da coloro che

# EPISTOLA A' ROMANI. X. XI.

non mi cercavano: son chiaramente apparito a coloro che non

mi domandavano.

21 Ma, intorno ad Israel, dice, Io ho tutto 'l di stese le mani verso un popolo disubbidiente, e contradicente.

#### CAP. XL

O dico adunque, Ha Iddio rigittato il suo popolo? Cort non sia: erciochè lo ancora sono Israelita. della progenie d'Abraham, della tri-

bù di Beniamin.

Iddio non ha rigittato il suo po-polo, il quale egli ha innanzi conociuto. Non sapete voi ciò che la scrittura dice nell'istoria d' Elia? come egli si richiama a Dio contrad Israel dicendo.

3 Signore, hanno uccisi i tuoi proti, ed hanno distrutti i tuoi altari. ed lo son rimaso solo : ed anche

cercano l'anima mia.

4 Ma, che gli disse la voce divi-na? Io m'ho riserbati settemila nomini, che non hanno pi ginocchio all' idolo di Baal ?

5 Così adunque ancora nel tempo presente è stato lasciato alcun rimanente, secondo l'elezion della

6 E, se è per grazia, non è più per opere : altrimenti, grazia non è più grasia : ma, se è per opere, non è più grasia : altrimenti, opera non è più opera.

7 Che dunque ? Israel non ha ottenuto quel ch'egli cerca : ma l' e-lesione l'ha ottenuto, e gli altri sono stati indurati, infino a questo

8 Secondo ch'egli è acritto, Iddio ha lor dato uno spirito di stordimer to, occhi da non vedere, ed orecchi

da non udire.

9 E David dice, Sia la lor mensa loro in laccio, ed in soprapprendimento, ed in intoppo, ed in retrihusione.

10 Sieno i loro occhi oscurati da non vedere, e piega loro del conti-

nuo il dosso.

11 Io dico adunque, Sonsi egliro intoppati aciochè cadessero? Così non sia: anzi, per la lor caduta è avvenuta la salute a Gentili, per provocargli a gelos

19 Or, se la lor caduta è la ricchessa del mondo, e la lor diminu-sione la ricchessa de Gentili, quan-

13 Perciochè io pario a voi Genti-11: in quanto certo sono apostolo de' Gentili, io onoro il mio ministerio:

14 *Per provar s*e in alcuna manie ra posso provecare a gelosia que della mia carne, e salvare siconi

di loro.

15 Perciochè, se'l lorrigittamento ¿ la riconciliazion del mondo : qual sard la loro assunzione, se non vita da' morti ?

16 Or, se le primizie son sante, la massa ancora è santa : e, se la ra-dice è santa, i rami ancora son

eanti.

17 E, se pure alcuni de'rami sono stati troncati, e tu, essendo ulivastro, sei stato innestato in iuogo loro, e fatto partecipe della radice, e della grassezza dell'ulivo:

18 Non gloriarti contra rami: e. se pur tu ti giorii contr's loro, tu non porti la radice, ma la radice

19 Forse adunque dirai, I rami sono stati troncati, aciochè io fossi innestato. 20 Bene: sono stati troncati per

l'incredulità, e tu stai ritto per la fede: non superbir nell'animo tuo.

ma temi: 21 Perciochè, se Iddio non ha risparmiati i rami naturali, guerde che talora te ancora non risparmi. 22 Vedi adunque la benignità, e la severità di Dio: la severità, sopra coloro che son caduti : e la benignità, inverso te, se pur tu per-severi nella benignità : altrimenti, tu ancora sarai riciso.

tu ancora sara riceso.

32 E quegli ancora, se non perseverano nell'incredulità, saranno innestati: percioché Iddio è potente da innestargii di nuovo.

24 Imperoché, se tu sel stato tagliato fall'ulivo che di natura eva alvatico, e sei fuor di natura stato innestato nell'ulivo domestico: quanto più costoro, che son rami naturali, saranno innestati nel propio ulivo?

25 Perciochè io non voglio, fratelli, ch'ignoriate questo misterio, (aciochè non siate presuntuosi in voi stessi,) che induramento è avvenuto in parte ad Israel, închê la pienessa de Gentili sia entrata.

26 É così tutto Israel sarà salvato: secondo ch'egli è scritto, Il Li-beratore verrà di Sion, e torrà d'innanzi a sé le empietà di Iscob-

27 £ questo sarà il patto ch'a-vranno da me, quando lo avrò tolti

via i lor peccati

28 Ben sono essi nemici, quant'è all'evangelo, per voi : ma, quant'è all'elezione, sono amati per il padri. 29 Perciochè i doni, e la vocasione di Dio son sensa pentimento.

30 Imperochè, siccome ancora voi già eravate disubbidienti a Dio; ma ora avete ottenuta misericordia, per la disubbidionsa di costoro:

## EPISTOLA A' ROMANI, XI.-XIII.

31 Cost ancora costoro al presente sono stati disubbidienti; aciochè, per la misericordia che v'è stata atta, essi ancora ottengano misericordia.

32 Perciochè Iddio ha rinchiusi tutti in disubbidienza, aciochè fac-cia misericordia a tutti.

33 O profondità di ricchesse, e di

sapienza, e di conoscimento di Dio ! quanto è impossibile di rinvenire i suoi giudicij, e d'investigar le sue

34 Perciochè, chi ha conosciuta la mente del Signore, o chi è stato

sno consigliere ? 35 O chi gli ha dato il primiero, e ene sarà fatta retribuzione ?

36 Conciosiacosachè da lui, e per lui, e per amor di lui, sieno tutte le cose. A lui sia la gioria in eterno. Amen.

#### CAP. XII.

I o v'esorto adunque, fratelli, per le compassioni di Dio, che voi presentiate i vostri corpi, il vostro razional servigio, in ostia vivente, santa, accettevole a Dio.

2 E non vi conformiate a questo secolo, anzi siate trasformati per la rinovazion della vostra mente: aciochè proviate qual sia la buona, accettevole, e perfetta volontà di

Dio.

3 Perciochè io, per la grazia che m'è stata data, dico a ciascuno ch'è fra voi, che non abbia alcun sentimento sopra ciò che conviene avere: ansi senta a sobrietà: se-condo ch'Iddio ha distribuita a ciascuno la misura della fede.

4 Perciochè, sicoome in uno stesso corpo abbiam molte membra, e tutte le membra non hanno una

medesima operazione :

5 Cost noi, che siamo molti, siamo un medesimo corpo in Cristo: e ciascun di noi è membro l'un del-

6 Or, avendo noi doni differenti, secondo la grazia che ci è stata data, se abbiam profezia, profetizzia-mo secondo la proporzion della æde;

7 Se ministerio, attendiamo al ministerio; parimente il dottore at-tenda all'insegnare; 8 E colui ch'esorta, attenda al-

l'esortare; colui che distribuisce, faccialo in semplicità : colui che preside, con diligenza : colui che fa pere pictose, con allegrezza. 9 La carità sia senza simulazione :

abborrite il male, ed attenetevi fer-

mamente al bene. 10 State inclinati ad avervi gli uni agli altri affesione per amor frater-\* 158

no: prevenite gli uni gli altri neil'onore :

11 Non siste pigri nello studio: siate ferventi nello Spirito, serven-

ti al Signore; 19 Allegri nella speranza, pazienti nell'affisione, perseveranti nel l'orazione;

13 Comunicanti a' bisogni de' san-

ti, procaccianti l'ospitalità. 14 Benedite quelli che vi perseguitano ; beneditegii, e non gii ma-

15 Rallegratevi con quelli che sono allegri, plagnete con quelli che

I6 Abbiate fra voi un medesimo sentimento: non abbiate l'animo alle cose alte, ma accommodatevi alle basse: non siste savi appo voi stessi.

17 Non rendete ad alcuno maper male: procurate cose oneste nel cospetto di tutti gli uomini.

18 S'egli è possibile, in quanto 'è in voi, vivete in pace con tutti gli uomini.

19 Non fate le vostre vendette. cari miei: anzi date luogo all'ira: perciochè egli è scritto, A me la vendetta, lo renderò la retribuzio ne: dice il Signore.

20 Se dunque il tuo nemico ha fame, dagli mangiare ; se ha sete, dagli bere : perciochè, facendo questo, tu rauneral de carboni accesi

sopra'l suo capo. 21 Non esser vinto dal male : anzi vinci'l male per lo bene.

#### CAP. XIII.

GNI persona sia sottoposta alle podestà superiori: percio-chè non v'è podestà se non da Dio: e le podestà che sono son da Dio ordinate

2 Talchè chi resiste alla podestà resiste all'ordine di Dio: e quelli che vi resistono ne riceveranno

giudicio sopra loro.

3 Conclosiacosachè i magistrati non sieno di spavento alle buone opere, ma alle malvage: or, vuoi tu non temer della podestà ? fa' ciò ch'è bene, e tu avrai laude da essa. 4 Perciochè il magistrato è ministro di Dio per te, nel bene : ma se tu fai male, temi : perciochè egli non porta indarno la spada: conciosiacosach'egli sia ministro di Dio, vendicatore in ira contr' a colui che fa ciò che è male.

5 Perciò conviene di necessità es sergli soggetto, non soi per l'ira. ma ancora per la coeciens

6 Conciosiacosachè per questa ca-gione ancora paghiate i tributi: perciochè essi son ministri di Dio.

### EPISTOLA A' ROMANI, XIII, XIV.

vacando del continuo a questo atesso.

7 Rendete adunque a ciascuno il debito: il tributo, a chi dovete il tributo; la gabella, a chi la gabella; il timore, a chi il timore; l'o-nore, a chi l'onore.

8 Non dobbiate nulla ad alcuno, se non d'amarvi gli uni gli altri: perclochè, chi ama altrui ha adem-

piuta la legge.

9 Conciosiacosachè questi comandamenti, Non commettere adulterio, Non uccidere, Non rubare, Non dir falsa testimonianza, Non concupire : e se v'é alcun' altro comandamento, sieno sommariamente compresi in questo detto. Ama

il tuo prossimo come te stesso. 10 La carità non opera male alcuno contr'al prossimo: l'adempimento adunque della legge e la

carità.

11 E questo vie più dobbiam fare, veggendo'l tempo: percioche egli è ora che noi ci risvegliamo omai dal sonno: conciosiacosachè la salute sia ora più presso di noi, che quando credemmo.

12 La notte è avanzata, e'l giorno è vicino: gittiamo adunque via l'opere delle tenebre, e siam vesti-

ti degli arnesi della luce.

13 Caminiamo onestamente, come di giorno: non in pasti, ed ebbrezze: non in letti, e lascivie:

non in contesa, ed invidia. 14 Anzi, siate rivestiti del Signor Gesù Cristo, e non abbiate cura della carne a concupiscenze.

CAP. XIV.

R accogliete quel ch'è debole in fede: ma non già a quistioni di dispute.

2 L'uno crede di poter mangiar d'ogni cosa: ma l'altro, che è de-

bole, mangia dell'erbe-

3 Colui che mangia non ispressi colui che non mangia, e colui che non mangia non giudichi colui che mangia: conciosiacosachè Iddio l'abbia preso a sè.

4 Chi sei tu, che giudichi 'l famiglio altrui? egii sta ritto, o cade, al suo propio Signore: ma sarà raffermato: perciochè iddio è po-tente da raffermario.

5 L'uno stima un giorno più che

l'altro; e l'altro stima tutti i gior-ni pari: ciascuno sia appieno ac-certato nella sua mente. 6 Chi ha divozione al giorno ve

l'ha al Signore: e chi non ha alcuna divosione al giorno non ve l'ha al Signore. È chi mangia mangia al Signore: perciochè egli rende grazie a Dio: e chi non #159 mangia non mangia al Signore, e pur rende grazie a Dio.

Conciosiacosachè niun di noi viva a sè stesso, nè muoia a sè stesso.

8 Perciochè, se pur viviamo, viviamo al Signore; e se muoiamo, muciamo al Signore: dunque, o che viviamo, o che muoiamo, sia-

mo del Signore.

9 Imperoché a questo fine Crista è morto, e risuscitato, e tornato a vita, acioché egli signoreggi e sopra i morti, e sopra i vivi.

10 Or tu, perché giudichi'l tuo fratello? overo tu ancora, perchè sprezi 'l tuo fratello? conciusiacosache tutti abbiamo a comparire davanti al tribunal di Cristo.

11 Percioche egil è scritto, Come io vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si pieghera davanti a me, ed

ogni lingua dara gloria a Dio. 12 Così adunque clascun di rendera ragion di sè stesso a Dio.

13 Perció, non giudichiamo più gli uni gli altri: ma più tosto giudicate questo, di non porre intoppo, o scandalo al fratello

14 Ioso, eson persuaso nel Signor Gesù, che niuna cosa per sè stessa è immonda: ma, a chi stima alcuna cosa essere immonda, ad esso è

immonda.

15 Ma, se'l tuo fratello è contrista. to per lo cibo, tu non camini più secondo carità : non far, col tuo cibo perir colui per io quale Cristo è morto.

16 Il vostro bene adunque non sia bestemmiato:

17 Perciochè il regno di Dio non è vivanda, nè bevanda; ma giustizia, e pace, e letizia nello Spirito Santo.

18 Perciochè, chi in queste cose serve a Cristo è grato a Dio, ed ap-

provato dagli uomini

19 Procacciamo adunque le cose che son della pace, e della scamble-vole edificazione.

20 Non disfar l'opera di Dio per la vivanda: ben sono tutte le cose pure: ma v'è male per l'uomo che

mangia con intoppo. 21 Egli è bene non mangiar carne, e non ber vino, e non far cosa al-cuna, nella quale il tuo fratello s' intoppa, od è scandalezzato, od è debole.

22 Tu, hai tu fede abbila in te stesso, davanti a Dio: beato chi non condanna sè stesso in ciò ch'e-

gli discerne. 23 Ma colui che sta in dubbio, se mangia, è condannato: perciochè non mangia con fede: or tutto clò che non è di fede è peccato. 81

### EPISTOLA A'ROMANI, XV.

CAP. XV. R noi, che siamo forti, dobbiam comportar le debolezze de debo-

li, e non complacere a noi stessi. 2 Ciascun di noi complaccia al prossimo, nel bene, ad edificacione. 3 Conciosiacosachè Cristo ancora non abbia compiaciuto a sè stesso, anzi abbia fatto come è scritto, Gli oltraggi di coloro che t'oltraggiano

son caduti sopra me.

4 Perciochè tutte le cose, che furono già innanzi scritte, furono scritte per nostro ammaestramen-to: aciochè, per la pazienza, e per la consolazion delle scritture, noi

ritegniamo la speranza.

5 Or l' Iddio della pazienza, e della consolazione, vi dia d'avere un inedesimo sentimento fra voi, se-

condo Cristo Gesù:

6 Aciochè, di pari consentimento d'una stessa bocca, glorifichiate Id-dio, che è Padre del nostro Signor Gesù Cristo.

7 Perciò, accoglietevi gli uni gli altri, siccome ancora Cristo ci ha accolti nella gioria di Dio.

8 Or io dico, che Cristo è stato ministro della circoncisione, per la verità di Dio, da ratificar le promesse

fatte a' padri :

9 Ed ha accolti i Gentili, per la mi-sericordia d'esso, da glorificare Id-·dio: siccome è scritto, Per questo io ti celebrerò fra le Genti, e salmeggero al tuo nome.

10 Ed altrove la scrittura dice. Rallegratevi, o Genti, col suo po-

11 Ed altrove, Tutte le genti, laudate il Signore: e voi, popoli tutti,

celebratelo.

12 Ed altrove Isaia dice, Vi sarà la radice di Iesse, e colui che surgerà per regger le Genti : le nazioni spereranno in lui.

13 Or l'Iddio della speranza vi riempia d'ogni allegrezza, e pace, credendo: aciochè abbondiate nella speranza, per la forza dello Spirito Santo.

14 Or, fratelli miei, io stesso son persuaso di voi, che voi ancora siete pieni di bonta, ripieni d'ogni conoscenza, sufficienza eziandio ad ammonirvi gli uni gli altri. 15 Ma, fratelli, io v'ho scritto al-

quanto più arditamente, come per ricordo, per la grazia che m'èstata data da Dio :

16 Per esser ministro di Gesù Cristo appo i Gentili, adoperandomi nel sacro servigio dell'evangelo di Dio: aciochè l'offerta de Gentili sia accettevole, santificata per lo Spirito Santo. 17 Io ho adunque di che gloriarmi \*160

in Cristo Gesù, nelle cose ch'appartengono al servigio di Dio.

18 Perciochè lo non saprei dir cosa che Cristo non abbia operata per me, per l'ubbidienza de Gentili, per parola, e per opera:

19 Con potenza di segni, e di pro-digi; con la virtà dello Spirito di Dio: talchè, da Gerusalemme, e da' luoghi d'intorno infino all' Illirico, io he compiuto il servigio dell' evangelo di Cristo.

20 Avendo ancora in certo modo l'ambizione d'evangelizzare, non dove fosse già stata fatta menzion di Cristo: per non edificar sopra'i

fondamento altrui:

21 Ma, come è scritto, Coloro a' quali non è stato annunziato nulla di lui lo vedranno: e coloro che non ne hanno udito parlare l'intenderanno.

22 Per la qual cagione ancora sono spesse volte stato impedito di ve-

nire a voi.

23 Ma ora, non avendo più luogo in queste contrade, ed avendo già da molti anni gran disiderio di venire a voi:

24 Quando andrò in Ispagna, verrò a voi : perciochè io spero, pas-sando, di vedervi, e d'esser da voi accompagnato fin là, dopo che pri-ma mi sarò in parte saziato di

25 Or al presente io vo in Gerusa-

lemme, per sovvenire a' santi. 26 Perciochè a' que'di Macedonia. e d' Achaia, è piacciuto di far qual che contribuzione per il poveri d'infra i santi, che sono in Gerusalemme.

27 E', dico, lor piaciuto di farlo; ed anche son loro debitori : perciochè, se i Gentili hanno partecipati i lor beni spirituali, debbono altresi sovvenir loro ne'carnali.

28 Appresso adunque ch' io avrò compiuto questo, ed avrò loro consegnato questo frutto, io andrò in

Ispagna, passando da voi.
29 Or io so che, venendo a voi, verrò con pienessa di benedizion dell'evangelo di Cristo.

30 Or io vi prego, fratelli, per lo Signor nostro Gesù Cristo, e per la carità dello Spirito, che combattiate meco appo Iddio per me, nelle

31 Aciochè io sia liberato da ribelli, che son nella Giudea : e che l mio ministerio, che è per Gerusa-lemme, sia accettevole a santi :

32 Aciochè, se piace a Dio, io venga con allegrezza a vol, e sia ricreato con voi. 33 Or l'Iddio della pace sia con

tutti voi. Amen,

### EPISTOLA A' ROMANI, XVI.

CAP. XVI.

OR io vi raccomando Febe, no-stra sorella, ch'è diaconessa della chiesa che è in Cencrea:

2 Aciocnè voi l'accogliate nel Signore, come si conviene a santi, e le sovvegniate in qualunque cosa avrà bisogno di voi : perciochè ella è stata protettrice di molti, e di me

stesso ancora

3 Salutate Priscilla.ed Aquila.miei compagni d'opera in Cristo Gesù : 4 I quali hanno, per la vita mia, esposto il lor propio collo: a' quali non lo solo, ma ancora tutte le chiese de' Gentili, rendono grazie.

5 Salutate ancora la chiesa, che è nella lor casa : salutate il mio caro Epeneto, il quale è le primizie del-l' Achaia in Cristo.

6 Salutate Maria, la quale s'è

molto affaticata per noi. 7 Salutate Andronico, e Giunia, miel cugini, e miei compagni di prigione: I quali son segnalati fra gli apostoli, ed anche sono stati innan-

zí a me in Cristo. 8 Salutate Amplia, caro mio nel

Signore. 9 Salutate Urbano, nostro compagno d'opera in Cristo: e'l mio caro Stachi.

10 Salutate Apelle, ch'è approva-to in Cristo. Salutate que'di casa

d' Aristobulo. 11 Salutate Erodione, mio cugino.

11 Salutate Erodione, mio cugino. Salutate que di casa di Narcisso che son nel Signore.
13 Salutate Trifena, e Trifosa, le quali s'affaticano nel Signore. Salutate la cara Perside, la quale s'è molto affaticata nel Signore.
13 Salutate Rufo, chè eletto nel Signore e la madre sua, e mia.
14 Salutate Asincrito, Flegonte.
Erme. Petrola. Erme. e di tratelli

Erma, Patroba, Erme, ed i fratelli

che son con loro. 15 Salutate Filologo, e Giulia, Nereo, e la sua sorella, ed Olimpa, e tutti i santi che son con loro.

16 Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio: le chiese di Cristo vi salutano.

17 Or io v'esorto, fratelli, che prendiate guardia a coloro che com-mettono le dissenzioni, e gli scan-dali, contr'alla dottrina, la quale avete imparata : e che vi ritraggiate da essi

18 Perciochè tali non servono al nostro Signor Gesù Cristo, ma al propio ventre: e. con dolce, e lusinghevol parlare, sedducono i cuo-ri de' semplici.

 Conciosiacosachè la vostra ubbidienza sia divolgata fra tutti : laonde io mi rallegro per cagion vo-stra: or io disidero che siate savi al

bene, e semplici al male. 20 Or l' Iddio della pace tritera tosto Satana sotto a' vostri piedi. La grazia del Signor nostro Gesù Cri-

sto sia con voi. Amen.

21 Timoteo, mio compegno d'opera, e Lucio, e Isson, e Sosipatro, miei cugini, vi salutano. 22 Io Terzio, c'ho scritta *questa* 

epistola, vi saluto nel Signore.
23 Gaio, albergator mio, e di tutta la chiesa, vi saluta. Erasto, il

camarlingo della città, e l'aratello Quarto, vi salutano. 24 La grazia del nostro Signore Ge-sì Cristo su con tutti vol. Amen. 25 Or a colui che vi può raffermare, secondo'l mio evangelo, e la predicazion di Gesù Cristo, secon-

predicasion del meterio, seconi-do la rivelazion del misterio, cela-to per molti secoli addietro; 86 Ed ora manifestato, e dato a conoscere fra tutte le Genti, per le scritture profetiche, secondo 'l co-mandamento dell'eterno Dio, all' ubbidienza della fede :

27 A Dio, sol savio, sia la gloria in eterno, per Gesù Cristo. Amen.

Wu scritta a' Romani da Corinto. per Febe, diaconessa della chie sa di Cencrea.

# I. EPISTOLA DI S. PAOLO, APOSTOLO,

### A' CORINTI.

CAP. I. PAOLO, chiamato ad essere apostolo di Gesù Cristo, per la vo-lontà di Dio, e l'fratello Sostene: 2 Alla chiesa di Dio, la quale è in Corinto, a' santificati in Gesù Cristo, chiamati santi : insieme con tutti coloro, i quali in qualunque luogo invocano il nome di Gesù Cristo, Signor di loro, e di noi: \*161

3 Grazia, e pace a voi, da Dio, nostro Padre, e dal Signor Gesù Cristo.

4 Io del continuo rendo grazie di

voi all' Iddio mio, per la grazia di Dio, che v'è stata data in Cristo Gesù: 5 Percioch' in lui siete stati arricchiti in ogni cosa, in ogni dono di parola, ed in ogni conoscensa;

#### I. EPISTOLA A' CORINTI. I. II.

6 Secondo che la testimonianza di | Cristo è stata confermata fra voi :

7 Tal che non vi manca dono alcuno, aspettando la manifestazion

del Signor nostro Gesù Cristo: del Signor nostro Gesu Cristo: 8 Il quale esiandio vi confermerà infino al fine, scieche siste sensa. colpa nel giorno del nostro Signor Gesù Cristo.

9 Fedele e Iddio, dal quale siete stati chiamati alla comunion del suo Figliuolo Gesù Cristo, nostro

iemore. 10 Or, fratelli, io v'esorto, per lo

nome del nostro Signor Gesti Cri-eto, ch'abbiate tutti un medesimo parlare, e che non vi sieno fra voi scismi: ansi che siate uniti in-sieme in una medesima mente, ed in una medesima sentenza.

Il Perciochè, fratelli miei, m'è stato di voi significato da que' di casa Cloe, che vi son fra voi delle

contensioni.

12 Or questo vogilo dire, che ciascun di voi dice, lo son di Paolo, ed io d'Apollo, ed io di Cefa, ed io di Cristo

13 Cristo è egli diviso? Paolo è egli stato crocifisso per voi? ove-zo, siete voi stati battessati nel

nome di Paolo ?

14 lo ringrasio Iddio, ch' io non ho battemato alcun di voi, fuor che Crispe, e Gaio:

15 Aciochè alcuno non dica ch' io

abhia battemato nel mio nome. 16 Ho battemata ancora la famirlia di Stefana: nel rimanente, non so se ho battemato alcun' al-

17 Perciochè Cristo non m' ha mandato per batterrare, ma per evangelizzare: non in sapienza di parlare : aclochè la croce di Cristo non sia renduta vana.

18 Perciochè la parola della croce è ben passia a coloro che periscono: ma a noi, che siam salvati, è

la potenza di Dio.

19 Conciosiacosach' egli sia scritto, lo farò perir la sapienza de savi, ed annullerò l'intendimento legi'intendenti.

20 Dove è alcun savio? dove è alcuno scriba? dove e alcun ricercator di queso secolo? non ha Iddio renduta pazza la sapienza di questo mondo?

21 Perciochè, poi che nella sa-piensa di Dio, il mondo non ha conosciuto Iddio per la sapiensa, è piaciuto a Dio di salvare i credenti per la pazzia della predicazione. 22 Conclosiacosachè ed i Giudei

chieggiano segno, ed i Greci cer-chino sapienza.

23;Ma noi predichiamo Cristo ero-

cifisso, che è scandalo a' Giudei, e pazzia a' Greci ;

Mas coloro che son chiamati,

Giudei, e Greci, noi predichiam Cristo, potenza di Dio, e sapienza di Dio. 25 Conciosiaceachè la pazzia di

Dio sia più savia che gli uomini, e la debolezza di Dio più forte che

gli uomini.

26 Perciochè, fratelli, vedete la vostra vocazione: che non siete moiti savi secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili:

27 Anzi Iddio ha eceite le cose passe del mondo, per isvergognar le savie : ed Iddio ha scelte le cose deboli del mondo, per isvergognat le forti.

28 Ed Iddio ha scelte le cose ignobill del mondo, e le cose spregevoli, e le cose che non sono, per ridurre al niente quelle che sono: 29 Aciochè niuna carne si giorii

nel cospetto suo.

30 Or da lui voi siete in Cristo Gesù, il quale ci è stato fatto da Dio sapienza, e giustizia, e santificasione, e redenzione :

31 Aciochè, siccome è acritto, Chi si gloria si glorii nel Signora.

CAP. II.

ED io, fratelli, quando venni a voi, venni, non con eccellensa di parlare, o di sapienza, amunsiandovi la testimonianza di Dio:

2 Perciochè io non m'era proposto di sapere altro fra voi, se non Gesù Cristo, ed esso crocifisso.

3 Ed lo sono stato appresso di voi con debolezza, e con timore, e gran

tremore.

4 E la mia parola, e la mia predicazione non è stata con parole persuasive dell' umana sap ensa : ma con dimostrazion di Spirito, e di potenza:

5 Aciochè la vostra fede non sia in sapiensa d'uomini, ma in poter-

za di Dio. 6 Or noi ragioniamo sapienza fra gli *uomini* compiuti : ed una sapienza, che non è di questo secolo nè de principi di questo secolo, i

quali son ridotti al niente: 7 Ma ragioniamo in misterio la sapiensa di Dio occulta, la quale Iddio ha innanzi i secoli determina

ta a nostra gioria :

8 La quale niuno de principi di questo secolo ha conosciuta : percloche, se l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifieso il Signor della gioria.

9 Ma egii è come è scritto. Le cose ch'occhio non ha vedute, ed orecchio non ha udite, e non son

### L'EPISTOLA A' CORINTI. H.—IV.

salite in cuor d'uemo, son quelle ch' Iddio ha preparate a quelli che l'amano.

10 Ma Iddio le ha rivelate a noi per lo suo Spirito; perciochè lo Spirito investiga ogni cosa, ezian-dio le cose proionde di Dio.

11 Perciochè, fra gli uomini, chi conosce le cose dell' uomo, se non lo spirito dell' uomo, ch'è in lui ? così ancora, niuno conosce le cose di Dio, se non lo Spirito di Dio.

12 Or noi abbiamo ricevuto, non lo spirito del mondo, ma lo Spirito, il quale è da Dio: aciochè conosciamo le cose che ci sono state

donate da Dio :

13 Le quali ancora ragioniamo, non con parole insegnate dalla sa pienza umana, ma insegnate dallo Spirito Santo: adattando cose spirituali a cose spirituali.

14 Or l'uomo animale non comprende le cose dello Spirito di Dio: perciochè gli son pazzia, e non le può conoscere: conciosiacosachè

si giudichino spiritualmente. 15 Ma lo spirituale giudica d'ogni cosa, ed egli non è giudicato da

alcuno.

16 Perciochè, chi ha conosciuta la mente del Signore, per poterio mente di Cristo.

CAP. III.

R io, fratelli, non ho potuto pariare a voi, come a spirituali: anzi v'ho parlato come a carnali, come a fanciulli in Cristo.

. 2 Io v' ho dato ber del latte, e non p'ho date del cibe: perciochè voi non potevate ancora portarlo: ansi non pure ora potete: perciochè ete carnali.

3 Imperochè, poichè fra voi v'è invidia, e contenzione, e divisioni. non siete voi carnali, e non caminate voi secondo l'uomo?

Perciochè, quando l'uno dice, Quant' è a me, io son di Paolo : e

voi carnali?

5 Chi è adunque Paolo ? e chi è Apollo i se non ministri, per li qua-Il voi avete creduto, e ciò secondo che'l Signore ha dato a ciascuno? 6 Io ho piantato, Apollo ha adacquato, ma ludio ha fatto crescere.

Talchè, nè colui che pianta, nè colui ch'adacque, non è nulla: ma non v'é altri che Iddio, il quale

a erescere.

8 Or, e colui che pianta, e colui ch'adacqua, sono una medesima cosa : e ciascuno ricevera il suo ropio premio, secondo la sua fatica.

9 Concinsiacosachè noi sismo-eerai nell'opera di Dio: voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio

10 lo, secondo la grazia di Dio che m'è stata data, come savio architetto, ho posto il fondamento, ed altri edifica sopra: or clascum

riquardi come egli edifica sopra.

Il Perciochè niuno può porre altro fondamento che quello ch'è stato posto, il quale è Gesù Cristo. 12 Or, se alcuno edifica sopra questo fondamento oro, argento. pietre preziose, ouero, legne, fieno.

stoppia: 13 L'opera di ciascuno sarà manifestata: perciochè il giorno la paleserà: conciosiacosachè abbia ad esser manifestata per fuoco: e'l fuoco fura le prova qual sia l'opera di ciascuno.

14 Se l'opera d'alcuno, la quale egil abbia edificata sopra'l fonda mento, dimora, egli ne ricevera

15 se l'opera d'alcuno è arsa, egli farà perdita : ma egli sarà salvato, per modo però, che fara come per le fueco.

16 Non sapete voi che siete il templo di Dio, e che lo Spirito di Dio abita in voi?

17 Se alcuno guasta il tempio di Dio, Iddio guastera lal: perciochè il tempio del Signore è santo, il

quale slete vol. 18 Ninno inganni sè stesso: se sicuno fra voi si pensa esser savio in questo secolo, divenga parso,

acioche diventi savio-19 Perciochè la sapienza di que-

sto mondo è pazzia appo Iddio: concioslacosachè sla scritto, Egli quel che prende i savi nella loro asturia.

20 Ed altrove, Il Signore conosce i pensieri de savi, e sa che son vani, 21 Percio, niuno si glorii negli nomini : percioche ogni cosa è vo-

22 E Paolo, ed Apollo, e Cefa, el mondo, e la vita, e la morte, e le cose presenti, e le cose future; ogni cosa è vostra;

23 E vol siete di Cristo, e Cristo è di Dio.

CAP. IV.

OSI faccia l'uomo stima di noi, come di ministri di Cristo, e di dispensatori de' misteri di Dio. 2 Ma nel resto e si richiede ne dispensatori, che ciascuno sia tro-vato fedele.

3 Or, quant' è a me, to tengo per cosa mínima d'esser giudicato da voi, o da alcuna giornata umana : anzi, non pur mi giudico me stesso. 4 Perciochè non mi sento nella

### I. EPISTOLA A' CORINTI. IV. V.

concienza colpevole di cosa alcuna : tuttavolta, non per questo son giustificato: ma il Signore è quel

che mi giudica.

5 Perciò non giudicate di nulla innanzi al tempo, fin che sia ve nuto il Signore, il quale metterà in luce le cose occulte delle tenebre, e manifesterà i consigii de cuori ; ed allora ciascuno avra la sua laude da Dio.

6 Or, fratelli, io ho rivolte queste cose, per una cotal maniera di parlare, în me, ed in Apollo, per amor vostro : acioche impariate in noi di non esser savi sopra ciò ch'e scritto: affin di non gonfarvi l'un per l'altro contr'ad altrui.

7 Perclochè, chi ti discerne? e'hai tu che tu non l'abbi ricevuto? , se pur tu / hai ricevuto, perchè ti giorij, come non avendolo rice-

8 Già siete saziati, già siete arricchiti, già siete divenuti re sensa noi : e fosse pur così, che voi foste divenuti re, aclochè noi ancora re-

gnaseimo con voi

9 Perciochè io stimo che Iddio ci ha menati in mostra, noi gli ultimi apostoli, come uomini dannati a morte: conclosiacosachè noi siamo stati fatti un publico spettacolo al mondo, agli angeli, ed agli uo-

10 Noi siam paszi per Cristo, e voi elete savi in Cristo: noi siam deboil, e vol forti: voi siete gioriosi, e

noi disonorati 11 Infino ad ora sofferiamo fame, e sete, e nudità ; e siam battuti di guanciate, e non abbiamo alcuna

tanza ferma; 12 E ci affatichiamo, lavorando con le propie mani: ingiuriati be-nediciamo; perseguitati compor-

13 Biasimati supplichiamo: noi siamo divenuti come le spazzature del mondo, e come la lordura di tutti infino ad ora.

14 Io non scrivo queste cose per farvi vergogna, ma t'ammonisco come miel cari figli.

15 Perciochè, avvegnachè voi aveste diecimila pedagoghi in Cristo, non però avreste molti padri: conclosiacosach' io v'abbia generati in

Cristo Gesù, per l'evangelo. 16 To v'esorto adunque che siate

miei imitatori.

17 Per questo v'ho mandato Timoteo, ch'è mio figlio diletto, e fedele nel Signore, il qual vi rammemorerà qual son le mie vie in Cr sto, com'io insegno per tutto in ogni chiesa. 18 Or alcuni si son gonfiati, come

\* 164

se lo non dovessi venire a voi 19 Ma tosto verrò a voi, se piace al Signore: e conoscerò, non il parlar di coloro che si son gonfiati,

ma la potensa. 20 Perciochè il regno di Dio non

consiste in parlare, ma in potenza.
21 Che volete? verrò io a voi con la verga? overo, con amore, e con ispirito di mansuetudine?

CAP. V. DEL tutto s'ode che v'è fra voi fornicazione; e tal fornicazione. ne, che non pur fra i Gentili è nominata, cioc che alcuno si tien la

moglie del padre.

2 E pure ancora voi siete gonfi, e più tosto non avete fatto cordoglio, aciochè colui c'ha commesso questo

fatto fosse tolto del mezzo di voi. 3 Conciosiacosach' io. come as sente del corpo, ma presente dello spirito, abbia già giudicato, come presente, che colui c'ha commesso

ciò in questa maniera : 4 (Voi, e lo spirito mio essendo raunati nel nome del nostro Signor

Gesù Cristo, con la podestà del Signor nostro Gesù Cristo:)

5 Che'l tale, dico, sia dato in man di Satana, alla perdizion della carne, aciochè lo spirito sia salvato nel giorno del Signore Gesù.

6 Il vostro vanto non è buono: non sapete voi ch' un poco di lievi-

to levita tutta la pasta?

7 Purgate adunque il vecchio lie-vito, aclochè siate nuova pasta, se-condo che siete senza lievito: conciosiacosachè la nostra Pasqua, cioè.Cristo, sia stata immolata per noi

8 Perciò facciam la festa, non con vecchio llevito, nè con ilevito di malvagità, e di nequisia: ma con azzimi di sincerità, e di verità. 9 Io v'ho scritto in quell'epistola che voi non vi mescolate co fornicatori:

10 Non però del tutto co' fornicatori di questo secolo, o con gli ava-ri, o co rapaci, o con gli idolatri: perciochè altrimenti vi converreb-be uscir del mondo.

Il Ma ora ecco coloro co' quali v' ho scritto che non vi mescoliate. cioc, che se alcuno, che si nomina fratello, è o fornicatore, o avaro, o idolatro, o ebbriaco, o maldicente, o rapace, non pur mangiste con un tale.

12 Perciochè c' ho io da far di giudicar que'di fuori? non giudicate

voi que' di dentro?

13 Or Iddio giudica que'di fuori: ma togliste il malvagio d'infra voi stessi.

### I. EPISTOLA A' CORINTI, VI. VII.

A RDISCE alcun di voi, avendo qualche affare con un'altro, piatire davanti agl'iniqui, e non davanti a santi ?

2 Non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo? e, se'l mondo è giudicato per voi, siete voi indegni de minimi giudicij.

3 Non sapete voi che noi giudi-cheremo gli angeli? quanto più possiamo giudicar delle cose di que-

ta vita?

4 Dunque, se avete de piati per cose di questa vita, fate seder per giudici quelli che nella chiesa sono più dispregevoli.

6 Io b dico per farvi vergogna. Così non v'è egli pur un savio fra yoi, il qual possa dar giudicio fra l' uno de suoi fratelli, e l'altro! 6 Ma, fratello con fratello piati-

sce, e ciò davanti agl' infedeli. 7 Certo adunque già v'è del tutto del difetto in voi, in ciò che voi avete delle liti gli uni con gli altri: perchè non sofferite voi più tosto che torto vi sia fatto ? perchè non vi lasciate più tosto far qualche danno ?

8 Ma voi fate torto, e danno: e

ciò a' fratelli.

9 Non sapete vol che gl'ingiusti non erederanno il regno di Dio? non v'ingannate: nè i fornicatori, nè gl'idolatri, nè gli adulteri, nè i molli, nè quelli ch'usano co'ma-

10 Nè i ladri, nè gli avari, nè gli ebbriachi, nè gli oltraggiosi, nè i rapaci, non erederanno il regno di Dio.

1

11 Or tali erayate già alcuni : ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati santificati, ma siete stati santificati, nel nome del Signore Gesù, e per lo Spirito dell'Iddio nostro.

12 Ogni cosa m'è lecita, ma ogni cosa non è utile : ogni cosa m'è lecita, ma non però sarò per cosa al-

cuna renduto suggetto.

13 Le vivande son per lo ventre, e'l ventre per le vivande : ed Iddio distruggerà e quello, e queste : ma il corpo non è per la fornicazione, anzi per lo Signore, e l Signore per lo corpo.

14 Or Iddio, come egli ha risuscitato il Signore, così ancora risusci-

terà noi, per la sua potenza. 15 Non sapete voi che i vostri corpi son membra di Cristo? torrò io adunque le membra di Cristo, e faronne membra d'una meretrice! Cost non sia.

16 Non sapete voi che chi si congiugne con una meretrice è uno stesso corpo con essa ? perciochè i due, dice il Signore, diverranno una stessa carne.

17 Ma chi è congiunto col Signo-

re è uno stesso Spirito con lui. 18 Fuggite la fornicasione: ogni altro peccato che l' uomo commet. te è fuor del corpo : ma chi fornica

pecca contr'al suo propio corpo. 19 Non sapete voi che'i vostro corpo è tempio dello Spirito Santo ch'e in voi, il quale avete da Dio: e che non siete a voi stessi?

20 Conclosiacosachè siate stati comperati con prezzo: glorificate adunque Iddio col vostro corpo, e col vostro spirito, i quali son di Dio.

#### CAP. VIL

OR, quant' è alle cose, delle qua-li m'avete scritto, egli sarebbe ben per l'uomo di non toccar don-

2 Ma, per le fornicazioni, ogni uo-mo abbia la sua moglie, ed ogni donna il suo propio marito.

3 Il marito renda alla moglie la dovuta benivoglienza, e parimente

la moglie al marito.

4 La moglie non ha podestà sopra'l suo propio corpo, ma 'l mari-to : parimente ancora il marito non ha podestà sopra 'l suo propio cor-

po, ma la moglie. 5 Non frodate l'un l'altro, se pur non è di consentimento, per un tempo, per vacare a digiuno, ed ad orazione: poi di nuovo tornate a stare insieme, aciochè Satana non vi tenti per la vostra incontinenza.

6 Or lo dico questo per concessio-ne, non per comandamento. 7 Perciochè lo vorrei che tutti gli uomini fossero come sono lo: m ciascuno ha il suo propio dono da Dio: l'uno in un' manlera, l'altro

in un' altra

8 Or io dico a quelli che non son maritati, ed alle vedove, ch'egli è bene per loro che se ne stieno come me ne eto io ancora.

9 Ma, se non si contengono, maritinsi : perciochè megilo è mari-

tarsi, che ardere. 10 Ma a' maritati ordino, non io ma il Signore, che la moglie non si separi dal marito.

ll E, se pure ella si separa, rimanga senza maritarsi, o si ricon. cilii col marito. Il marito altresì non lasci la moglie

12 Ma agli altri dico io, non il Sinore, Se alcun fratello ha moglie infedele, ed ella consente d'abitar con lui, non lascila.

13 Parimente ancora la donna c'ha un marito infedele, se egli consente d'abitar con lei, non lascilo,

#### I. EPISTOLA A' CORINTI, VII. VIII.

14 Parciechè il marito infidete è : rallegrano, come se hon si rallesantificato nella moglie, e la moglie infedele è santificata nel mari to: altrimenti, i vostri figliuoli sarebbero immondi: ma ora son eanti.

15 Che se l'infedele si separa, se-parisi : in tal caso il fratelle, o la sorelia, non son sottoposti a servitù: ma Iddio ci ha chiamati a

pace.

16 Perciochè, che sai tu, moglie, se tu salveral I marito? evero tu, marito, che sai se tu salveral la

moglie? 17 Se non, secondo che Iddie ha distribuito ciascuno, secondo che'l Signore ha chiamato ciascuno, così camini : e così ordino in tutte le

18 Alcuno è egli stato chiamato, si'/ prepuzio: alcuno è egli stato chiamato, essendo nel prepusio? non circoncidasi. 19 La circoncisione è nulla, e'l prepusio è nulla: ma'l tutto d'ios-

servanza de comandamenti di Dio. 20 Ciascuno rimanga nella vocasione; nella quale è stato chiamato. 21 Sei tu stato chiamato, essende

servo? non curartene: ma se pur puoi divenir libero, usa più tosto quella comodità.

22 Perciochè colui ch'è chiamato nel Signore, essendo servo, è servo francato del Signore: parimente ancora colui ch'è chiamato, essendo libero, è servo di Cristo.

23 Voi siete stati comperati con presso, non diventte servi degli

uomini.

24 Fratelli, ognun rimanga appo Iddio nella condizione, nella quale

il è stato chiamato.

. 25 Or interno alle vergini, io non ne ho comandamento dal Signore : ma ne do avviso, come avendo ottenuto misericordia dal Signore d'esser fedele.

26 lo stimo adunque ciò esser bene per la soprastante necessità : perciochè egli è bene per l'uomo di starsene così.

27 Sei tu legato a moglie? non sere sciolto : sel tu sciolcercar d'es to da moglie? non cercar moglie.

28 Che se pure ancora prendi moglie, tu non peochi : e, se la vergi-ne si marita, non pecca : ma tali persone avranno tribolazione nella carne : or io vi risparmio.

29 Ma questo dico, fratelli, che l tempo è omai abbreviato : aciochè, e coloro c'hanno moglie sieno come se non / avessero ;

30 E coloro che piangono, come

non piagnessero ; e coloro che si \* 166

grassero; e coloro che comperano, some se non dovesser possedere ; 31 E coloro ch'usano questo mon-

do, come non abusandolo : perciochè la figura di questo mondo pas-

32 Or lo disidero che voi siate sensa sollecitudine. Chi non è maritato ha cura delle cose del Signore, come egli sia per piacere al Signore: 33 Ma colui ch' è maritato ha cura delle cose del mondo, ceme egli

sta per piacere alla sua moglie. 34 Vè differensa tra la donna. e la vergine: quella che non è ma-ritata ha cura delle cose del Signore, aciochè sia santa di corpo. e di spirito : ma la maritata ha curs delle cose del mondo, come ella sia

per piacere al marito. 35 Or, questo dico lo per la vestra propia comodità: non per met-tervi addosso un laccio, ma perciò ch'è decente, e convenevole de attenervi costantamente al Signore, enza esser distratti.

36 Ma, se alcuno stima far com disonorevele inverso la sua vergine, se ella trapassa il fior dell'ett, e che così pur si debba fare, faccia ciò ch'egli vuole, egli non pecca,

sieno maritate. 37 Ma, chi sta fermo nel suo cuore, e non ha necessità, ed è padrone della sua volontà, ed ha determinato questo nel cuor suo, di guar-

dar la sua vergine, fa bene. 38 Perciò, chi marita la sua ver-

rine fa bene, e chi non la marita fa meglio.

39 La moglie è legata per la legge, tutto l'tempo che l'suo marito vive: ma. se 'l marito muore, clia è libera di maritarsi a cui vuole, pur-

chè nel Signore. 40 Nondimeno, ell'è più felice, secondo'l mio avviso, se rimane così: or penso d'avere anch'io lo Spirito di Dio.

CAP. VIII.

R, quant'è alle cose sacrificate agi idoli, noi sappiamo che tutti abbiam conoscenza : la conoscenza gonfia, ma la carità edifica. 2 Or, se alcuno si pensa saper qualche cosa, non sa ancora nul-

a. come si convien sapere. 3 Ma, se alcune ama Iddio, esso

è da lui conosciuto.

4 Perciò, quant'è al mangiar delle cose sacrificate agl' idoli, noi sappiamo che'l idolo non è nulla nel mondo, e che non v' è alcun' altro Dio, se non uno.

5 Perciochè, benehè ve ne sieno ed in cielo, ed in terra, diquelli che

### I. EPISTOLA A' CORINTI, VIII, IX.

son nominati dii : (secondo che vi (

son molti dij, e molti signori:)
6 Nondimeno, quant'è a noi, ab-biamo un solo Iddio, il Padre, dal quale son tutte le cose, e noi in lui ; ed un sol Signor Gesù Cristo, per lo quale son tutte le cose, e noi per lui

Ma la conoscenza non e in tutti : anzi alcuni mangiano quelle coe infino ad ora, con coscienza dell'idolo, come cosa sacrificata all'idolo: e la lor coscienza, essendo

debele, è contaminata.

8 Or il mangiare non ci commenda a Dio: perciochè avvegnachè noi mangiamo, non abbiam però nulla di più : ed avvegnachè non mangiamo, non abbiam però nulla di meno.

9 Ma. guardate che talora questa vostra podestà non divenga intop-

po a' deboli.

10 Perciochè, se alcuno vede te. c' hai conoscenza, essere a tavola nel tempio degl'idoli, non sarà la coscienza d'esso, che è debole, edi-ficata a mangiar delle cose sacri-ficate agl'idoli?

11 E così, per la tua conoscenza, erirà il fratello debole, per cui

Cristo è morto ?

12 Or, peccando così contr'a' fratelli, e ferendo la lor coecienza debole, voi peccate contr'a Cristo.

13 Per la qual cosa, se'l mangiare dà intoppo al mio fratello, giammai in perpetuo non mange-ro carne, aciochè io non dia intoppo al mio fratello.

CAP. IX.

NON sono lo apostolo ? non so-no lo libero ? non ho lo vedu-to il nostro Signor Gesù Cristo? non siete voi l'opera mia nel Signore?

2 Se io non sono apostolo agli altri, pur lo sono a voi : conclosia-

cosachè voi siate il suggello dei mio ostolato nel Signore 3 Quest'è quel ch'io dico a mia difesa a coloro che fanno inquisi-

zion di me. 4 Non abbiamo noi podestà di

mangiare, e di bere ?

Non abbiamo noi podestà di menare attorno una donna sorella, come ancora gli altri apostoli, ed i fratelli del Signore, e Cefa?

6 Overo, io solo, e Barnaba, non abbiamo noi podestà di non lavo-

rare i

Chi guerreggia mai al suo propio soldo? chi pianta una vigna, e non ne mangia del frutto? o, chi pastura una greggia, e non man-gia del latte della greggia?

8 Dico io queste cose secondo

\*167

l' uomo ? la legge non dice ella

exiandio queste cose?

9 Conciosiacosachè nella legge di
Moisè sia scritto, Non metter la museruola in bocca al bue che trebbia. Ha Iddio cura de' buoi ?

10 Overo, dice egli del tutto ciò per noi? certo, queste cose sono scritte per noi: perciochè, chi ara dee arare con isperanza: e chi trebbia dee trebbiar con isperanza d'esser fatto partecipe di ciò ch'egli

spera. 11 Se noi v'abbiam seminate le cose spirituali, è egli gran cosa se

mietiamo le vostre carnali ? 12 Se gli altri hanno parte a questa podestà sopra voi, non l'avrem-mo noi molto più i ma noi non abbiamo usata questa podestà: anzi sofferiamo ogni cosa, per non dare alcuno sturbo all' evangelo di Cristo.

13 Non sapete voi che coloro che fanno il servigio sacro mangiano delle cose del tempio? e che coloro che vacano all'altare partecipano

con l'altare f

14 Così ancora il Signore ha ordinato a coloro ch'annunziano l'e-

vangelo, che vivano dell'evangelo. 15 Ma pure io non ho usata alcuna di queste cose; ed anche non ho scritto questo, aciochè così sia fatto inverso me: perciochè, meglio è per me morire, che non ch'alcuno renda vano il mio vanto. 16 Perciochè, avvegnachè io evangelizzi, non ho però da gloriar-mi: conciosiacosachè necessità me ne sia imposta: e guai a me, se io non evangelizzo!

17 Perciochè, se io fo ciò volontariamente, ne ho premio: ma, se lo fo malgrado mio, pur me n'è

commessa la dispensazione.

18 Qual premio ne ho io adunque? questo, che, predicando l'e-vangelo, io faccia che l'evangelo di Cristo non costi nulla; per non abusar la mia podestà nell'evan-

gelo.
19 Perciochè, benchè io sia libero da tutti, pur mi son fatto servo a tutti, per guadagnarne il maggior numero.

20 E sono stato a' Giudei come Giudeo, per guadagnare i Giudei: a coloro che son sotto la legge, come se io fossi sotto la legge, co-me se io fossi sotto la legge, per guadagnar quei che son sotto la legge:

21 A quanti son senza la legge, come se io fossi senza la legge, (benchè io non sia a Dio senza la legge, ma a Cristo sotto la legge,) per uadagnar quanti son senza la

2 T 3

### I. EPISTOLA A' CORINTI. IX. X.

deboli, per guadagnare i deboli: a tutti sono stato ogni cosa, per salvarne del tutto alcuni.

23 Or io fo questo per l'evangelo, acloché ne sia partecipe lo ancora. 34 Non sapete voi che coloro che ourrono nell'arringo, corrono ben tutti, ma un solo ne porta il palio / correte per modo, che ne portiste ll palio.

ΦÖΓ, chiumque s'esercita ne combattimenti è temperato in ogni com : e que' tali fanno ciò, per ricevere una corona corruttibile: ma noi delbiem fario per riceverne una incorruttibile.

26 le dunque corre per mode, che non corre all'incerto : così schermisco, come non battendo l'aria: 97 Ansi, macero il mio corpo, e lo riduco in servitù : aciochè talora, avendo predicato agli altri, io stesso non sia riprovato.

CAP. X.

R, tratelli, io non voglio ch'ignoriate che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola, e che tutti passarono per lo mare ;

2 E che tutti furono battes Moisè, nella nuvola, e nel mara;

3 E che tutti mangiarono il mede-

**sim**o cibo spiritualë ; 4 E che tutti bevvero la medesima bevanda spirituale: perciochè beveano della pietra spirituale, che gli seguitava: or quella pietra era Cristo.

5 Ma Iddio non gradì la maggior parte di loro: perciochè furono ab-battuti nel diserto.

6 Or queste cose furono figure a noi : aciechè noi non appetiamo cose malvage, siccome anch' essi

l'appetirono: 7 E che non divegniate idolatri, come alcuni di loro: secondo ch'egli è scritto, il popolo s'assettò per mangiare, e per bere: poi si levò per sollamare:

8 E non fornichiamo, come alcuni di loro fornicarono, onde ne caddero in un giorno ventitremila:

9 E non tentiamo Cristo, come ancora alcuni di loro lo tentarono. onde perirono, per li serpenti :

10 E non mormoriate, come ancora alcuni di loro mormerarono. onde perirono per lo distruttore.

11 Or tutte queste cose avvennero loro per *servir di* figure: e sono ecritte per ammonision di nei, ne' quali si sono acontrati gli ultimi termini de secoli.

12 Perciò, chi si pensa star ritto, riguardi che non caggia.

13 Tentasione non v'ha ancore

22 lo sono stato come debole a' i colti, senon umana: or iddio è falele, il qual non lascerà che siate tentati sopra le vostre forme: me con la tentazione darà l'uscita, aciochè la possiate sostenere.

14 Perciò, cari miel, faggite dal-

l'idolatria

15 lo parlo come sa intendenti: giudicate voi ciò ch'io dico. 16 il culice della benedizione, il qual noi benediciamo, non è sgil la comunion del sangue di Cristo? il pane, che noi rompiamo, non è egli

s comunion del corpo di Cri 17 Perciochè e'è un medesimo pa-ne, sol, benché molti, siamo un me-desimo corpo: poichè partecipiamo tutti un medesimo pano.

18 Vedete l' Israel secondo la carne: non hanno coloro che mangi no i sacrificij comunione con l'al

tare i 19 Che dico io adunque? che l'idolo sia qualche cosa? o che ciò ch'è sacrificato agl' idoli sia qualche CORR. ?

20 Anzi dice, che le cose che i Gentili sacrificano, le sacrificano a demoni, e non a Dio: or io non voglio che voi abbiate comunione

co' demoni.

21 Voi non potete bere il calice del Signore, e'l calice de'demoni: voi non potete partecipar la mens del Signore, e la mensa de demoni. 22 Vogliamo noi provocare il Si-

gnore a gelosia? siamo noi più for-ti di lui!

23 Ogni cosa m' è lecita, ma non ogni cosa è ispediente : ogni cos è lecita, ma non ogni cosa edifica. 24 Niuno cerchi 'l suo propio, ma

ciascuno cerchi ciò ch' è per altrui 25 Mangiate di tutto ciò che si vende nel macello, sensa farne scrupolo alcuno per la coscienza : 96 Perciochè del Signore è la ter-

ra, e tutto ciò ch' ella contiene. 27 E, se alcuno degl' infedeli vi

chiama, e volete andarvi, mangiate di tutto ciò che v'è poste da vanti, senza farne scrupolo alcune per la coscienza.

28 Ma, se alouno vi dice. Ques è delle cose sacrificate agl' idoli : non ne mangiate, per cagion di colui che ve i ha significato, e per

la coecienza.

29 Or io dico coscienza, non la tua propia, ma quella d'altrui : per-cioché, perché sarebbe la mia li-bertà giudicata della concienza gltrui ?

30 .Che se per grazia lo posso usar le visande, perchè sarei bisaimato perciò di che lo rendo grazie ? 31 .Con adunque, o che mangiate,

### I. EPISTOLA A' CORINTI, X. XI.

o che beviate, o che facciate al. cuna altra cosa, fate tutte le cose

alla gloris di Dio.
"32 State senza dare intoppo nè a'
Giudei, nè a' Greci, nè alla chiesa

di Dio.

33 Siccome lo ancora complaccio a tutti in ogni cosa, non cercando la mia propia utilità, ma quella di molti. aciochè sieno salvati.

#### CAP. XI.

SIATE miei imitatori, siccome io ancora lo son di Cristo.

2 Or io vi laudo, fratelli, di ciò che vi ricordate di tutte le cose che son da me: e che ritenete gli ordinamenti, secondo ch'io ve gli ho dati. 3 Ma io voglio che sapplate, che'l capo d'ogni uomo è Cristo, e che'l capo della donna è l'uomo, e che'l capo di Cristo è Iddio.

4 Ogni uomo, orando, o profetismando, col capo coperto, fa ver-

gogna al suo capo.

5 Ma ogni donna, orando, o pro-fetizzando, col capo scoperto, fa vergogna al suo capo: perciochè egli è una medesima cosa che se

6 Imperochè, se la donna non si vela, tondasi ancora : che s' egli è cosa disonesta alla donna d'esser

tonduta, o rasa, velisi.
7 Conciosiacosachè, quant' è all'uomo, egli non debba velarsi l'appo, essendo l'imagine, e la gioria di Dio: ma la donna è la gioria dell' uomo.

8 Perciochè l'uomo non è dalla donna, ma la donna dall' uomo. 9 Imperochè ancora l'uomo non

fu creato per la donna, ma la donna per l'uomo. 10 Perciò, la donna dec, per ca

zion degli angeli, avere la podesta

n sul capo.

 Nondimeno, nè l'uomo è senza la donna, nè la donna senza l'uo-mo, nel Signore.

12 Perciochè, siccome la donna è dall'uomo, com ancora l'uomo e per la donna: ed ogni cosa è da Dio. 13 Giudicate fra voi stessi : E egli

convenevole che la donna faccia orazione a Dio, senza esser velata? . 14 La natura stessa non v'insegna elia ch'egli è disonore all' uomo se egli porta chioma? 15 Ma, se la donna perta chioma,

che ciò le è onore? conciosiacosachè la chioma le sia data per velo.

16 Or, se alcano vuol parer con-tenzioso, noi, nè le chiese di Dio, non abbiamo una tale usanza.

17 Or io non vi lando in questo, ch'io vi dichiaro, cioc, che voi vi raunate non in megilo, ma in peggio.

18 Perciochè prima, intendo che, quando vi raunate nella chiesa, vi son fra voidelle divisioni : e ne cre-

do qualché parte. 19 Concionacosaché bisogni che vi sieno exiandio dell' eresie fra vois aciochè coloro, che sono accettevoli, sien manifestati fra voi

20 Quando adunque voi vi raunate insieme, ciò che fute non è

mangiar la Cena del Signore.

21 Perciochè, nei mangiare, cia-scuno prende innansi la sua propia cena: e l'uno ha fame, e l'altro è

22 Perciochè, non avete voi delle case per mangiare, e per bere? overo, sprezzate voi la chiesa di Dio, e fate vergogna a quelli che non hanno? che dirovvi? landerovvi in ciò? io non vi laudo.

23 Conciosiacosach' io abbia dal Signore ricevuto ciò che ancora ho dato a voi, cioc, che'l Signore Gesù, nella notte ch' egli fu tradito, prese

del pane:
24 E, dopo aver rendute grasie, lo
ruppe, e disse, Pigliste, mangiate;
quest'è il mio corpo, il qual per voi
è rotto: fate questo in rammemoon di me.

25 Parimente ancora press il calice, dopo aver cenato: dicendo, Questo calice dil nuovo Patto nel sangue mio: fate questo, ogni volta che voi ne berrete, in rammemorazion di me

26 Perciochè, ogni volta che voi avrete mangiato di questo pane, e bevuto di questo calice, voi annun-zierete la morte del Signore, fin

ch' egli venga. 27 Perciò, chiunque avrà mangia. to questo pane, o bevuto il calice del Signore, indegnamente, sara colpevole del corpo, e del sangue del Signore.

28 Or provi l'uomo sè stesso, e così mangi di questo pane, e bea di questo calice. 29 Conciosiacosachè chi ne man-

ria, e bee indegnamente, mangi, e bea giudicio a sè stesso, non discer-nendo il corpo del Signore. 30 Perciò fra voi vi son molti in-

fermi, e malati : e molti dormono. 31 Perciochè, se esaminassimo

nol stessi, non sarammo giudicati. 32 Or, essendo giudicati, siamo dal Signore cerretti, aciochè non siamo condannati col mondo.

33 Per tanto, fratelli miei, raunan dovi per mangiare, aspettatevi gli uni gli altri. 34 E., se alcuno ha fame, mangi in

casa : aciochè non vi rauniate in giudicio. Or, quant'è all'altre cose lo ne disporrò, quando serò venuto

#### I. EPISTOLA A' CORINTI, XII. XIII.

CAP. XIL. fratelli, io non voglio che siate

in ignoransa.
2 Voi sapete ch'eravate Gentili, traportati dietro agl'idoli mutoli, secondo ch' eravate menati

3 Perciò, io vi fo assapere che niu-no, parlando per lo Spirito di Dio, dice Gesù essere anatema: e che altresi niumo può dire Gesù esser il

Signore, se non per lo Spirito Santo. 4 Or vi sono diversita di doni: ma non v'è se non un medesimo Spi-

Vi sono ancora diversità di ministeri : ma non v'è se non un me-

desimo Signore. 6 Vi son parimente diversità d'operasioni : ma non v'è se non un medesimo Iddio, il quale opera tut-

te le cose in tutti. 7 Or a ciascuno è data la manifestazion dello Spirito, perciò ch'è

utile, ed ispediente. 8 Conciosiacosachè ad uno sia data, per lo Spirito, parola di sapiensa : ed ad un'altro, secondo'i medesimo Spirito, parola di scienza:

9 Ed ad un'altro, fede, nel medesimo Spirito: ed ad un'altro, doni delle guarigioni, per lo medesimo Spirito : ed ad un'altro, l'operar potenti operazioni: ed ad un'altro. profesia : ed ad un'altro, discernere gii spiriti.: 10 Ed ad un'altro, diversità di

lingue: ed ad un'altro. l'interpre-

tasion delle lingue.

11 Or tutte queste cose opera quell'uno, e medesimo Spirito, distribuendo particolarmente i suoi doni a ciascuno, come egli vuole.

12 Perciochè, siccome il cor un solo corpo, ed ha molte membra, e tutte le membra di quel corpo, che è un solo, benchè sieno molte, sono uno stesso corpo: così ancora € Cristo.

13 Conciosiscosachè in uno stesso Spirito noi tutti siamo stati battesgati, per *essers* un medesimocorpo: e Giudei, e Greci; eservi, e franchi; e tutti siamo stati abbeverati per esere un medesimo Spirito.

14 Perciochè ancora il corpo non è un sol membro, ma molti

15 Se'l piè dice, Perclochè io non son mano, io non son del corpo ;

non è egli però del corpo ? 16 E, se l'orecchio dice, Perciochè io non sono occhio, io non son del curpo; non è egli però del corpo?
17 Se tutto l' corpo fosse occhio,
ove sarebbe l'udito? se tutto fosse

ndito, ove sarebbe l'odorato?
18 Ma ora Iddio ha poste ciascun de' membri nel corpo, siccome geli

ha voluto 19 Che se totte le membra fosseré un sol membro, dove sarebbe fi

corpo ? 20 Ma ora, ben visono molte mem-

bra, ma v'e un sol corpo.

21 E l'occhio non può dire alla mano, lo non ho bisogno di te: nè parimente il capo dire a piedi, lo non he bisogno di voi.

22 Anzi, molto più necessarie che l'altre son le membra del corpo, che

paiono essere le più deboli.

23 Ed a quelle, che noi stimiamo esser le meno onorevoli del corpo. mettiamo attorno più onore: e le parti nostre meno oneste son più onestamente adorne.

24 Ma le parti nostre oneste non ne hanno bisogno: angi Iddio ha temperato il corpo, dando maggio-re onore alla parte che n'avea mancamento:

25 Aciochè non vi sia dissenzion nel corpo, anzi le membra abbiano tutte una medesima cura l'une per

l'altre.

26 E. se pure un membro natisce. tutte le membra compatiscono : a se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono insieme. 27 Or vol siete il corpo di Cristo,

e membra d'esso, ciascun per parte sua.

28 Ed Iddio ne ha costituiti nella chiesa alcuni, prima apostoli, se condamente profeti, terzamente dottori: poi ha ordinate le potenti operazioni; poi, i doni delle guari-gioni, i sussidi, i governi, le diver-sità delle lingue.

29 Tutti sono eglino apostoli? tutti sono eglino profeti? tutti sene

eglino dottori?
30 Tutti hanno eglino il dono delle
potenti operazioni tutti hanno eglino i doni delle guarigioni ? par-lano tutti diverse lingue ? tutti so-

no eglino interpreti ?

31 Or appetite, come a gara, i doni migliori: ed ancora io ve ne mostrerò una via eccellentissima.

CAP. XIII.

VVEGNACHE io parlassi tub ti i linguaggi degli uomini, e degli angeli, se non ho carità. vengo un rame risonante, ed un tintinnante cembalo.

2 E, quantunque io avessi profesia, e intendessi tutti i misteri, e tutta la scienza: e, benchè io avessi tutta la fede, talch' io trasportas. si i monti, se non ho carita, non son nulla.

3 Ed. avvegnachè lo spendessi in nudrire i poveri tutte le mie facoltà, e dessi'l mio coroo ad essere

#### I. EPISTOLA A' CORINTI, XIII, XIV.

arso : se non ho carità, quello niente mi giova.

4 La carità è lenta all'ira, è beni-gna; la carità non invidia, non rocede perversamente, non si gon-

5 Non opera disonestamente, non cerca le cose sue propie, non s' in-nasprisce, non divisa il male;

6 Non si rallegra dell'ingiustizia, ma congioisce della verità; 7 Sofferisce ogni cosa, crede ogni

rosa, spera ogni cosa, sostiene ogni

8 La carità non iscade giammai: ma le profezie saranno annullate, e le lingue cesseranno, e la scienza sarà annullata. 9 Conciosiacosachè noi conosciamo

in parte, ed in parte profetizsiamo.

10 Ma, quando la perfezione sarà
venuta, allora quello ch'e solo in

parte sarà annulisto.

11 Quando io era fanciullo, io parlava come fanciullo, io avea senno da fanciullo, io ragionava come fanciullo: ma, quando son divenu-to uomo, io ho dismesse le cose da fanciullo, come non essendo più

d'alcuno uso. 12 Perciochè noi veggiamo ora per ispecchio, in enimma: ma allora vedremo a faccia a faccia : ora conosco in parte, ma allora conoscerò come ancora sono stato conosciuto.

13 Or queste tre cose durano al presente, fede, speranza, e carità : ma la maggiore d'esse è la carità.

CAP. XIV.

DROCACCIATÉ la carità, ed appetite come a gara i doni spiri-tuali : ma principalmente, che voi profetizziate.

2 Perciochè, chi parla in linguaggia strano non parla agli uomini, ma a Dio: conciosiacosachè niun l'intenda, ma egil ragioni misteri

in ispirito.

3 Ma chi profetizza ragiona agli uomini, in edificazione, ed esortazione, e consolazione.

4 Chi parla in linguaggio strano edifica sè stesso: ma chi profetizza edifica la chiesa.

5 Or io voglio bene che voi tutti parliate linguaggi: ma molto più, che profetizziate: percioche mag-giore è chi profetizza che chi parla giore e cui proteuzza une cui preti, linguaggi, se non ch'egli interpreti, acioche la chiesa ne riceva edifica-

6 Ed ora, fratelli, se io venissi a voi pariando in linguaggi strani, che vi gioverei, se non ch'io vi parassi o in rivelazione, o in scienza, o in profesia, o in dottrina ?

7 Le cose inanimate stesse che \* 171

rendono suono, o fianto, o cetera. se non danno distinzione a' suoni : come si riconoscerà ciò ch'è sonato in sul flauto, o in su la cetera?

8 Perciochè, se la tromba da un suono sconosciuto, chi s'apparec-

chierà alla battaglia?

9 Così ancora voi, se per lo linruaggio non proferite un parlare intelligibile, come s'intenderà ciò che sarà detto? perciochè voi sarete come se parlaste in aria.

10 Vi sono, per esempio, cotante maniere di favelle nel mondo, e niuna nazione fra gli uomini e

mutola.

11 Se dunque io non intendo ciò che vuol dire la favella, lo sarò barbaro a chi parla, e chi parla sard barbaro a me

12 Così ancora voi, poi che siete disiderosi de' doni spirituali, cercate d'abbondarne, per l'edificazion

della chiesa.

13 Perciò, chi parla linguaggio strano, preghi di potere interpretare.

14 Perciochè, se io fo orazione in linguaggio *strano*, ben fa lo spirito mio orazione, ma la mia mente

è infruttuosa.

15 Che si des adunque fars 7 iò farò orazione con lo spirito, ma la farò ancora con la mente: salmeggerò con lo spirito, ma salmeggerò ancora con la mente.

16 Conciosiacosachè, se tu benedici con lo spirito, come dirà colui ch'occupa il luogo dell' idiota, Amen, al tuo ringrasiamento; poi ch'egli non intende ciò che tu

dict i 17 Perciochè tu rendi ben grazie

ma altri non è edificato. 18 Io ringrazio l' Iddio mio, ch'io ho più di questo dono di parlar di-

verse lingue che tutti voi 19 Ma nella chiesa lo amo meglio dir cinque parole per la mia men-te, acioché io ammaestri ancora gli altri, che diecimila in lingua

20 Fratelli, non siate fanciulli di senno : ma siate bambini in mali-

zia, ed *uomini* compiuti in senno. 21 Egli è scritto nella legge, Io parierò a questo popolo per genti di lingua strana, e per labbra straniere: e non pur così m'ascolte-ranno: dice il Signore.

22 Per tanto, i linguaggi son per segno, non a credenti, anti agi infedell: ma la profesia non è per gl'infedeli, anzi per il credenti.

23 Se dunque, quando tutta la chiesa è raunata insieme, tutti parlano linguaggi strani, ed entrano degl'idioti, o degl'infedeli; non di-

### 1. EPISTOLA A' CORINTL XIV. XV.

reamo cesi che voi siste fuor del i erano?

24 Ma, se tutti profetissano, ed entra alcuno infedele, od idiota, erii è convinto da tutti, è riudicato da tutti

25 E così i segreti del suo cuore son palesati: e così, gittandusi in

son paiemai e cosi, ginamina di serra sopra la sua faccia, egli ado-rerà iddio, publicando che vera-mente iddio è fra vol. 26 Che convien dunque Arre, fratetti ? Quando voi vi raunate, a-

venno cameran en ver, em samiro, chi ortivelazione, chi interpretazione, facciazi ogni cosa ad edificazione. 27 Se alcuno paria linguaggio strano, facciazi questo da due, o da

tre al più: e l'uno dopo l'altro: ed umo interpreti. 28 Ma, se non v'è alcuno che interpreti, taccioni nella chiesa colori

che parla linguaggi strani : e par-29 Parlino due, o tre profeti, e

gli altri giudichino. 30 E, se ad un'altro che siede è rivolata sicuna cosa, tacciesi 'i pre-

31 Conciosiacosachè tutti ad uno

ad uno possiste profetimare : acio-chè tutti imparino, e tutti sieno consolati.

. 39 E gli spiriti de' profeti son sot-toposti a' profeti. 33 Perciochè iddio non è Die di confusione, ma di pace : e così si

34 Taccianai le voetre donne nelle raunanze della chiesa: perciochè non è loro permesso di parlare: ma deono esser suggette, come an-

cora la legge dice. 35 E, se por vogliono imparar qualche cosa, domandino i lor propi mariti in casa : perciochè è cosa disonesta alle donne di parlare in

36 La parola di Dio è ella procea da voi? overo, è ella pervenuta a voi soli?

7 Se alcuno si stima esser profeta, o spirituale, riconosca che le cose ch'io vi scrivo son comanda. menti del Signore. 38 E se alcuno è ignorante, sialo.

39 Così dunque, fratelli mici, appetite come a gara il profetizzare, e non divietate il pariar linguaggi. 40 Facciasi ogni cosa onestamen-

te, e per ordine.

CAP. XV.

R, fratelli, io vi dichiaro l'evangelio, il quale io v'ho evanrelizzato, il quale ancora avete ricevuto, e nel quale state ritti : \* 172

9 Per lo quale anouta siete salvati : lo ritenete voi nella maniera che io ve l'ho evangelizzato ? se non ch'abbiate creduto in vano.

3 ('onclosiscosachè imprima io v'abbia dato ciò ch'ancora ho rice vuto: che Cristo è morto per li

nostri peccati, secondo le scritture; 4 E ch'egli fu seppellito, e che risuscitò al terso giorno, secondo

le acritture : 5 E ch'egli apparve a Cefa, e dipoi

a' dodici.

6 Appresso apparve ad una volta a più di cinquecento fratelli, de quali la maggior parte resta infino ad ora : ed alcuni ancora dormono.

7 Poi apparve a Iacobo, e poi a tutti gli apostoli insieme.

8 E, dopo tutti, è apparito ancora a me, come all' abortivo. 9 Perciockè lo sono il minimo degli apostoli, e non son pur degno d'esser chiamato apostolo, percio-chè io ho perseguita la chiesa di

Dio. 10 Ma, per la grazia di Dio, io son quel che sono: e la grazia sua, ch'è stats verso me, non è stata vana: and ho vieppiù faticato

vana: ann ho vieppau fathcato ch'essi tutti: or non già ho, ma la granta di Dio, la quale è meco.

11 Ed lo adunque, et cast, così predichiamo, e così avete creditto.

13 Or, se si predica che Cristo è risuacitato da morti, come dicono alcuni fra voi che non vè risur-

region de morti ? 13 Or, se non v'è risurrezion de morti. Cristo ancora non è risu-

scitato:

14 E, se Cristo non è risuscitato, vana è adunque la nostra predicasione, vana e ancora la vostra

15 E noi ancora siamo trovati falsi testimoni di Dio: conciosiscosach' abbiam testimoniato di Dio, ch'egli ha risuscitato Cristo: il quale egli non ha risuscitato, se pure i morti non risuscitano.

16 Perciochè, se i morti non risuscitano. Cristo ancora non è risuscitato.

17 E, se Cristo non è risuscitato, vana è la vostra fede, voi siete an-

cora ne' vostri peccati-

18 Quelli adunque ancora che dormono in Cristo son periti. 19 Se noi speriamo in Cristo solo in questa vita, noi siamo i più mi-serabili di tutti gli uomini. 20 Ma ora Cristo è risuacitato da

morti, egli è stato fatto le primizie

di coloro che dormono.

21 Perciochè, poichè per un' uo-mo è la morte, per un' uomo altre-sì è la risurrezion de' morti.

#### L EPISTOLA A' CORINTI, XV.

22 Imperochè, siccome in Adamo tutti muciono, così in Cristo tutti saran vivincati.

23 Ma ciascuno nel suo propio ordine: Cristo è le primizie: poi, nel suo avvenimento, saranno vificati coloro che son di Cristo.

24 Poi sarà la fine, quando egli avrà rimesso il regno in man di Dio Padre: dopo ch'egli avrà ridotta al niente ogni signoria, ed

ogni podestà, e potenza. 25 Conciosiacosachè convenga ch' egli regni, fin ch'egli abbia mes-si tutti i nemici sotto i suoi piedi.

26 Il nemico, che sara distrutto

l'ultimo, è la morte. 27 Perciochè Iddio ha posto ogni cosa sotto i piedi d'esso: or, quando dice ch'ogni cosa gli è sottopo-sta, è cosa chiara che ciò è detto da colui infuori, che gli ha sottoposto

ogni cosa.

28 Or, dopo ch'ogni cosa gli sarà stata sottoposta, allora il Figliuolo sarà anch'egli sottoposto a colui cosa: che gli ha sottoposto ogni cosa: aciochè Iddio sia ogni cosa in tutti.

29 Altrimenti, che faran coloro che son batteggati per li morti, se del tutto i morti non risuscitano? perchè sono eglino ancora battez-seti per li morti? 30 Perchè siamo noi ancora ad

ogni ora in periodo?
31 Io muolo tuttodi: sì, per la gloria di voi, ch'io ho in Cristo Ge-

au, nostro Signore.

39 Se, secondo l'uomo, io ho combattuto con le fiere in Efeso, che utile ne ho io? se i morti non risuscitano, mangiamo, e beviamo: perciochè domane morremo.

33 Non errate: cattive conversazioni corrompono buoni costumi. 34 Svegliatevi giustamente, e non peccate: perciochè alcuni sono ignoranti di Dio: io lo dico per

farvi vergogna. 35 Ma dira alcuno, Come risusci-

tano i morti, e con qual corpo verranno?

36 Pazzo, quel che tu semini non oo rasso, quei cue cu essama non el vivificato, se prima non muore.

37 E, quant è a quel che tu semini, tu non semini l corpo c' ha da nagecre: ma um granello ignudo, secondo che accade, o di frumento, o d'alcuri altro seme.

38 Ed Iddio, secondo che ha volto, d'il del l'accade da cissenno.

luto, gli dà il corpo: ed a ciascuno de semi il suo propio corpo. 39 Non ogni carne è la stessa car-ne: ansi, altra è la carne degli uo-mini, altra la carne delle bestle, altra la carne de pesci, altra la carne degli uccelli.

40 Vi sono ancora de corpi cele.

sti, e de'corpi terrestri : ma altra é la gloria de' celesti, altra quella de terrestri.

41 Altro e lo splendor del sole, ed altro lo splendor della luna, ed altro lo splendor delle stelle: per-ciochè un astro è differente dall'altro astro in isplendore.

42 Così ancora sarà la risurrezion. de' morti: il corpo è seminato in

corruzione, e risusciterà in incor-

ruttibilità. 43 Egli è seminato in disonore, e risusciterà in gloria: egli è seminato in debolezza, e risusciterà in forza: egli è seminato corpo ani-male, e risusciterà corpo apirituale. 44 V è corpo animale, e v'è cor-

po spirituale. 45 Così ancora è scritto, Il primo uomo Adamo fu fatto in anima vi-

vente. Ma l'ultimo Adamo in ispi-rito vivificante. 46 Ma lo spirituale non è prima : ma prima è l'animale, poi lo spiri-

tuale.
47 Il primiero uomo, essendo di
terra, fu terreno: il secondo uomo, che il Signore, e dal cielo.
48 Qual fu il terreno; tali sesse
ancora i terreni: e quale è il celeste, tali ancora suranno i celesti.
49 E. come noi abbiam portata
l'imagine del terreno, portereno
ancora l'imagine del celeste.
50 Or questo dico, fratelli, che la
cerre, e il sangue, non possono

carne, e'l sangue, non possono eredare il regno di Dio: parimen-te, la corruntone non ereda l'in-

corruttibilità. 51 Ecco, io vi dico un misterio: non già tutti morremo, ma ben tutti saremo mutati: in un momento, in un batter d'occhio, al sonar dell' ultima tromba:

52 Perciochè la tromba sonerà, ed i morti risusciteranno incorrut-

tibili, e noi saremo mutati.

convenga. 53 Conciosiacosachè che questo corruttibile rivesta incorruttibilità, e che questo mortale rivesta immortalità.

54 E, quando questo corruttibile avra rivestita incorruttibilità, e che questo mortale avra rivestita immortalità, allora sarà adempiuta la parola chè scritta, La morte è stata abissata in vittoria.

55 O morte, ove e'l tuo dardo i o inferno, ove è la tua vittoria?

56 Or il darde della morte dil peccato, e la forza del peccato è la leg-

57 Ma, ringraziato sia Iddio, fi qual ci dà la vittoria per lo Signor

nostro Gesù Cristo. 58 Perciò, fratelli miei diletti, state saldi, immobili, shbondan

### I. EPISTOLA A' CORINTI, XVI.

del continuo nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore.

CAP. XVI.

OR, quant'è alla colletta che si On quant e am coneus che no fix per li santi, come ne ho oridinato alle chiese della Galaxia, coal ancora fate voi.

2 Ogni primo giorno della setti-mana ciaccun di voi riponga ap-presso di sè ciò che gli sarà co-modo: aciochè, quando io sarò venuto, le collette non s'abbiano più a fare.

3 E, quando lo sarò giunto, lo manderò coloro che voi avete approvati per lettere a portar la vo-stra liberalità in Gerusalemme.

4 E, se converrà ch'io stesso ci

vada, essi andranno meco. 5 Or lo verrò a vol, dopo che sarò passato per la Macedonia : percio-

chè lo passerò per la Macedonia. 6 E forse farò qualche dimora appresso di voi, overo ancora vi vernerò : aciochè voi m'accompagnia-

te dovunque io andrò. 7 Perciochè lo non voglio questa volta vedervi di passaggio: ma spero dimorar qualche tempo appresso di voi, se'l Signore lo per-

mette. 8 Or io resterò in Efeso fino alla Pentecosta.

9 Perciochè una grande ed efficace porta m'è aperta: e vi son

molti avversari. 10 Or, se Timoteo viene, vedete ch'egli stia sicuramente appresso di voi: perciochè egli s'adopera nell' opera del Signore, come io

11 Niuno adunque lo spreszi, an-zi accompagnatelo in pace, aciochè egli venga a me : perciochè io l'aetto co' fratelli.

spetto co' fratelli.
12 Or, quant'è al fratello Apollo,
io l'ho molto confortato d'andare a voi co' fratelli: ma egli del tutto non ha avuta volonta d'andarvi ora: ma pur c'andrà quando avrà

l'opportunità.
13 Vegghiate, state fermi nella fede, portatevi virilmente, fortifi-

14 Tutte le cose vostre facciansi

con carità.

15 Or, fratelli, io v'esorto che. (voi conoscete la famiglia di Stefana, e sapete che è le primizie del-l'Acala, e che si son dedicati al ser-vigio de' santi,) 16 Voi ancora vi sottomettiate a

tali, ed a chiunque s'adopera, e s' affatica nell'opera comune. 17 Or io mi rallegro della venuta

di Stefana, e di Fortunato, e d'A-caico: conciosiacosach' essi abbiano supplito il vostro mancamento.

18 Perciochè hanno ricreato lo spirito mio, e'i vostro: riconoscete adunque coloro che sono tali.

19 Le chiese dell'Asia vi salutano: Aquila, e Priscilla, insieme con la chiesa, che è nella lor cass. vi salutano molto nel Signore.

20 Tutti i fratelli vi salutano: salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio.

21 Il saluto di man propia di me Paolo.

22 Se alcuno non ama il Signor Gesù Cristo, sia anatema maranata. 23 La grasia del Signor Gesù Cristo sia con voi.

24 La mia carità sia con tutti voi, in Cristo Gesù. Amen.

La prima a' Corinti fu scritta da Fülippi, per Stefano, e Fortu-nato, ed Acaico, e Timoteo.

# II. EPISTOLA DI S. PAOLO, APOSTOLO,

## A' CORINTI.

CAP. L PAOLO, apostolo di Gesù Cristo, per la volontà di Dio, e'i fra-tello Timoteo: alla chiesa di Dio, ch'è in Corinto, con tutti i santi, che sono in tutta l'Acaia:

2 Grazia, e pace a voi, da Dio no-stro Padre, e dal Signor Gesù Cristo.

3 Benedetto sia Iddio, e Padre del nostro Signor Gesù Cristo, il Padre delle misericordie, e l' Iddio d'ogni consolazione:

4 Il qual ci consola in ogni nostra affizione: aciochè, per la consolazione, con la quale noi stessi siamo da Dio consolati, possiam consolar coloro che sono in qualunque affi-

5 Perciochè, come le sofferenze di Cristo abbondano in noi, così ancora per Cristo abbonda la nostra consolazione.

6 Or, sia che siamo afflitti, ciò è per la vostra consolazione, e aninte: sia che altresì siamo consolati.

\* 174

#### . H. EPISTOLA A' CORINTI, I. II.

ció è per la vostra consolazione. la : quale opera efficacemente nel sostenimento delle medesime sofferense, le quali ancora noi patiamo: e

la nostra speranza di vol e ferma. Sapendo che, come siete partecipi delle sofferenze, così ancora sarete partecipi della consolazione.

8 Perciochè, fratelli, non vogliamo ch'ignoriate la nostra afflisione, che ci è avvenuta in Asia, come siamo stati sommamente gra-vati sopra le nostre forze: talchè siamo stati in gran dubbio, eziandio della vita:

9 Anzi avevamo già in noi stessi la sentenza della morte: aclochà noi non ci confidiamo in noi steesi. ma in Dio, il qual risuscita i morti :

10 Il qual ci ha liberati, e libera da un sì gran pericolo di morte: nel quale speriamo ch'ancora per l'av-

mire ce ne libererà ;

11 Sovvenendoci ancora voi congiuntamente con l'orazione : aciochè del beneficio che di sarà govenuto per l'orazione di molte persone, grazie sieno rendute da molti per nol.

12 Perciochè questo è il nostro vanto, cioè, la testimonianza della nostra cosclenza, che in semplici-tà, e sincerità di Dio, non in saenza carnale, ma nella grazia di Dio, siam conversati nel mondo, e

vie più ancora appo vol. 13 Perciochè noi non vi acriviamo altre cose, se non quelle che discernete, overo ancora riconoscete : ed io spero che le riconosce-

rete exiandio infino al fine. 14 Siccome ancora ci avete in parte riconosciuti, che nel siamo il rostro vanto, come altresì voi siete il nostro, il quale avremo nel giorno

del Signor nostro Gesù Cristo. 15 Ed in questa confidanza io vo-

leva innanzi ventre a vol, acloche aveste una seconda grasia; 16 E, passando da vol, ventre in Macedonia: e poi di nuovo di Ma-

pedonia venire a voi, e da voi es-sere accompagnato in Giudea. 17 Facendo adunque questa deliberazione, ho io usata leggeressa; overo, le cose ch' io delibero, le delibero io secondo la carne, talebà

vi sia appo me, sì, sì: e no, no? 18 Or, come Iddio è fedele, la nestra parola inverso voi non è stata al. e no.

19 Perciochè il Figliuol di Dio, Gesù Cristo, ch'è stato fra voi predicato da noi, cioè, da me, da Silvano, e da Timoteo, non è stato sì, e no: ma è stato si in lui.

20 Conclosiacosachè tutte le promesse di Dio sieno in lui st ed Amen : alla gloria di Dio, per noi. 21 Or colui, che ci conferma con voi in Cristo, e'l quale ci ha unti, e Iddio:

22 Il qual ancora ci ha suggellati. e ci ha data l'arra dello Spirito ne

cuori nostri.

23 Or io chiamo Iddio per testimonio sopra l'anima mia, che, per risparmiarvi, non sono ancora venuto a Corinto.

24 Non già che noi signoreggiamo la vostra fede, ma siamo ajutatori della vostra allegrezza : perchè voi state ritti per la fede.

#### CAP. IL.

R io avea determinato appo me stesso di non venir di nuovo a voi con tristinia.

2 Perciochè, se lo vi contristo, chi sarà dunque colui che mi rallegrerà, se non colui stesso che sarà

stato da me contristato?

3 E quello stesso v'ho io scritto, aciochè, quando verrò, io non abbla tristessa sopra tristessa da coloro, da' quali io dovca avere allegrezza : confidandomi di tutti volche la mia allegressa è quella di tutti voi :

4 Perciochè di grande afflizione, e distretta di cuore, lo vi scrissi con molte lagrime : non aciochè foste contrietati, ma aclochè conceceste la carità ch'io ho abbondantissima inverso voi.

5 E, se alcuno ha contristato, non ha contristato me, anzi in parte, per non aggravario, voi tutti.
6 Al tale basta quella riprensione,

che gli è stata fatta dalla raunan-

Talchè, in contrario, più tost vi convien perdonargii, e consolar-lo : chè talora quell'uomo non sia assorto dalla troppa tristema.

8 Perciò, lo vi prego di ratificare inverso lui la carità.

9 Perciochè a questo fine ancora v'ho scritto, aciochè io conocca la prova di voi, se siete ubbidienti ad mi cosa.

10 Or a chi voi perdonate alcua cosa, perdono la ancora: percio-che lo altrest, se ho perdonata co-sa alcuna, a chi l'ho perdonata, l' ho futto per amor vostro, nel co-spetto di Cristo: aclochè noi nes siamo soverchiati da Satana :

11 Perciochè noi non ignoriamo le sue macchinazioni.

12 Or, essendo venuto in Tross per l'evangelo di Cristo, ed essendomi aperta una porta nel Signore, non ho avuta alcuna requie nello spirito mio, per non avervi trovato Tito, mio fratello :

# II. EPISTOLA A' CORINTI, II.—IV.

13 Anzi, essendomi da loro aĉcommiatato, me ne sono andato in Macedonia.

14 Or ringraziato sia Dio, che fa che sempre trionfiamo in Cristo, e manifesta per noi in ogni luogo l'odor della sua conoscensa.

15 Perciochè noi siamo il buono odore di Cristo a Dio, fra coloro che son salvati, e fra coloro che

periscono: 16 A questi veramente, odor di morte a morte : ma a quelli, odor di vita a vita. (E chi è sufficiente

a queste cose ?) Conciosiacosachè noi non falsifichiamo la parola di Dio, come molti altri: ma, come di sincerità, ma come da parte di Dio, parlia-mo in Cristo, nel cospetto di Dio.

CAP. III.

NOMINCIAMO noi di nuovo a raccomandar noi stessi? overo, abbiam noi bisogno, come alcuni, di lettere raccomandatorie a voi, o di raccomandatorie da voi ? 2 Voi siete la nostra lettera, scritta ne' cuori nostri ; intesa, e letta

da tutti gli uomini : 3 Essendo manifesto che voi siete la lettera di Cristo, amministrata

da noi ; scritta, non con inchio-stro, ma con lo Spirito dell' Iddio vivente: non in tavole di pietra, ma nelle tavole di carne del cuore. 4 Or una tal confidanza abbiamo noi per Cristo appo Iddlo; 5 Non già che slamo da noi stessi

sufficienti pure a pensar cosa alcuna, come da noi stessi: ma la nostra sufficienza è da Dio :

6 Il quale ancora ci ha renduti sufficienti ad esser ministri del nuovo patto, non di lettera, ma di spirito: conciosiacosachè la lettera uccida, ma lo spirito vivifichi.
7 Or, se'l ministerio della morte,

che non era se non in lettere, scolpito in pietre, fu glorioso, talchè i figliuoli d'Israel non potevano ri-guardar fiso nel volto di Moise, per la gloria del suo volto: (la qual però dovea essere annullata :)

8 Come non sarà più tosto con gioria il ministerio dello Spirito? 9 Perciochè, se'i ministerio della condannazione fu con gioria, mol-to più abbondera in gioria il mini-

sterio della giustizia. 10 Imperochè ancora ciò che fu glorificato in quella parte, non fu glorificato a riguardo della più ec-

cellente gloria.

11 Percioche, se quel c'ha da essere annullato fu per gioria; molto maggiormente ha da essere in gloria ciò c'ha da durare.

12 Avendo adunque questa speranza, usiamo gran libertà di parlare:

13 E non facciamo come Moise, il quale si mettes un velo su la faccia; aclochè i figliuoli d'Israel non riguardassero fiso nella fine di quello ch'avea ad essere annul-

lato. 14 Ma le lor menti son divenute stupide: conclosiacosachè sino ad oggi, nella lettura del vecchio testamento, l'istesso velo dimori. senza esser rimosso : il quale è annullato in Cristo.

15 Anzi, infino al di d'oggi, quando si legge Moise, il velo è posto sopra l'cuor loro. 16 Ma, quando Israel si sarà con-

vertito al Signore, il velo sarà rim0880.

17 Or il Signore è quello Spirito: e dove e lo Spirito del Signore, ivi e liberth.

18 E noi tutti, contemplando a facels acoperta, come in uno spec-chio, la gioria del Signore, siamo trasformati nella stessa imagine, di gioria in gioria, come per lo Spirito del Signore.

PERCIO, avendo questo ministerio, secondo che ci è stata fatta misericordia, nol non veniam meno dell'animo:

2 Anzi abbiamo rinunzisto a' nascondimenti della vergogna, non caminando con astusia, e non falsando la parola di Dio: anzi rendendoci approvati noi stessi appo ogni coscienza degli uomini, davanti a Dio, per la manifestazion della verità.

3 Che se il nostro evangelo ancora è coperto, egli è coperto fra que

che periscono:
4 Fra i quali l' iddio di questo secolo ha accecate le menti degi'increduli : aclochè la luce dell'evangelo della gloria di Cristo, il quale e l'imagine dell'invisibile Iddio, non risplenda loro.

5 Conciosiacosachè non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesti, il Signore: e che noi siame vostri servitori, per Gesù.

6 Perciochè Iddio, che disse che la luce risplendesse dalle tenebre, è quel c'ha fatto schiarire il suo splendore ne cuori nostri, per al-luminarci nella conoscenza della gioria di Dio, nella faccia di Gesù Cristo.

7 Or noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, aciochè l'eccellenza di questa potenza sia di Dio, e non da noi.

### II. EPISTOLA A' CORINTI, IV, V.

8 Essendo per ogni maniera af-flitti, ma non però ridotti ad estreme distrette: perplessi, ma non però disperati:

9 Perseguiti, ma non però abbandonati: abbattuti, ma non però

perduti:

10 Portando del continuo nel nostro corpo la mortificazione del Signor Gesù : aciochè ancora si manifesti la vita di Gesù nel nostro

11 Conclosiacosachè noi che vivlamo siamo del continuo esposti alla morte per Gesù: aciochè an-cora la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale.

12 Talchè la morte opera in noi,

ma la vita in vol.

13 Ma pure, avendo noi l'istesso spirito della fede, secondo ch'è scritto, lo ho creduto, perciò ho parlato; noi ancora crediamo, perciò eziandio parliamo;

14 Sapendo che colui c'ha risuscitato il Signor Gesù, risusciterà ancora noi per Gesù, e ci farà comparir con vol. 15 Perciochè tutte queste cose

son per voi : aciochè la grazia es-sendo abbondata, soprabbondi, per lo ringraziamento di molti, alla gloria in Dio:

16 Perciò noi non veniam meno de-ll'animo: ma. avvegnachè 'l nostaro uomo esterno si disfaccia, pur si rinuova l'interno di giorno in

gi-orno.

1.7 Perciochè la leggier nostra affilizione, ch'è sol per un momento, ci, produce un sopra modo eccel-

lente peso eterno di gioria;

18 Mentre non abbiamo il riguardo fisso alle cose che si veggono;
conciosiacosache le cose che si
veggono sieno sol per un tempo; ma quelle che non si veggono sieno eterne.

CAP. V.

PERCIOCHE nol sappiamo che se'l nostro terrestre albergo di questo tabernacolo è disfatto, noi abbiam da Dio un' edificio, che e una casa fatta senza opera di mano, eterna ne' cieli.

2 Conclosiacosachè in questo tabernacolo ancora sospiriamo, disiderando d'esser sopravestiti della nostra abitazione, ch'e celeste

3 Se pur saremo trovati vestiti, e non ignudi.

4 Perciochè noi, che siamo in queto tabernacolo, sospiriamo, essendo aggravati: e perció non disideriamo già d'essere spogliati, ma so-pravestiti: acioche ciò ch'è mor-tale sia assorto dalla vita.

, 5 Or colui che ci ha formati a \*177

questo stesso, ¿ Iddio, il quale au. cora ci ha data l'arra dello Spirito. 6 Noi adunque abbiamo sempre

confidanza: e sappiamo che, mentre dimoriamo come forestieri nel corpo, siamo in pellegrinaggio, as-

senti dal Signore.
7 (Conclosiacosachè caminiamo

per fede, e non per aspetto:) 8 Ma noi abbiamo confidanza, ed abbiamo molto più caro di partir dal corpo, e d'andare ad abitar col Signore.

Perciò ancora ci studiamo, e dimorando come forestieri nel cor-

po, e partendone, d'essergli grati. 10 Conciosiacosachè bisogni che noi tutti compariamo davanti al tribunal di Cristo, aciochè ciascun riceva la propia retribuzione delle cose ch'egli avrà fatte nel corpo: secondo ch'egli avrà operato, o bene, o male.

11 Sapendo adunque lo spavento del Signore, noi persuadiamo gli uomini, e siamo manifestati a Dio: or io spero che siamo manifesti eziandio alle vostre coscienze.

12 Perciochè noi non ci raccommandiamo di nuovo a voi, ma vi diamo cagion di gloriarvi di noi a aciochè abbiate di che gioriarvi inverso coloro che si gloriano di faccia, e non di cuore.

13 Imperochè, se noi siam fuor del senno, lo siamo a Dio: se al-tresì siamo in buon senno, lo siamo a vol

14 Conciosiacosachè l'amor di Cristo ci possegga:

15 Avendo fatta questa diterminazione, che, se uno è morto per tutti, tutti adunque erano morti: e ch'egli è morto per tutti, aciochè coloro che vivono non vivano più per l'innanzi a sè stessi, ma a co-lui ch'è morto, e risuscitato per loro.

16 Taichè noi, da quest'ora non conosciamo alcuno secondo la carne: ed, avvegnachè abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, pur ora non lo conosciamo più.

17 Se adunque alcuno din Cristo. egli è nuova creatura : le cose vec chie son passate: ecco, tutte le cose son fatte nuove.

18 Or il tutto e da Dio, che ci ha riconciliati a sè, per Gesù Cristo; ed ha dato a noi il ministerio della riconciliazione.

19 Conciosiacosach' Iddio abbia riconciliato il mondo a sè in Cristo, non imputando loro i lor falli: ed abbia poeta in noi la parola della riconciliazione.

20 Noi adunque facciam l'ambasciata per Cristo, come se Iddio esortasse per noi: e v'esortiamo

### IL EPISTOLA A' CORINTI. V.-VII.

per Crisco, state riconcurata a 170.
fil Perciochè egli ha fatto esserpeccato per noi colui che non ha
conosciuto peccato: aciochè noi,
fossimo fatti giustizia di Dio in lui.

CAP. VI. OR essendo operal nell' opera sua, y esortiamo ancora che non abbiate ricevuta la grazia di

lo in vano:

2 Perciochè egli dice, lo t'ho er (recroccae egu suce, 10 t no esaudito nel tempo accettavole, e
t'ho aiutato nel giorno della saluta. Ecco ora il tempo accettevole,
ecco ora il giorno della salutat.)
3 Non dando intoppo alcuno in
ocea veruna, acioche il ministerio
non sia vituperato:

4 Angi, rendendoci noi stessi aprovati in ogni cosa, come ministri il Dio, in molta sofferenza, in afflizioni, in necessità, in distrette : 5 In battiture, in prigioni, in turbamenti, in travagli, in vigilie, in

iuni : 6 In purità, in conoscensa, in pa-

zienza, in benignità, in Ispirito Santo, in carità non finta: 7 In parola di verità, in virtù di Dio, con l'armi di giustizia a de-

stra, ed a strietra ; 8 Per gioria, e per ignominia;
 per buona fama, e per infamia;
 9 Come soddutiori, e pur veraci;

some sconcecuti, e pur ricono-sonati: come morenti, e pur ecco yiviamo: come gastigati, ma pur

non messi a morte : 10 Come contristati, e pur semre allegri : come poveri, e pure pre allegn: come non aven-arricchendo molti: come non avendo nulla, e pur possedendo ogni

11 La nostra bocca è aperta inverso voi, o Corinti! il cuor nostro è albargato.

12 Voi non siete allo stretto in noi, ma ben siete stretti nelle vo-

stre viscere. .13 Or, per fur par pari, io parle come a figliachi, allargatevi ance-

za voi. 14 Non v'accoppiate con gi'infe-

dell: perolochè, che partecipezion v'è egli tra la giustisia, e l'iniquith? e che comunion v'e egli della luce con le tenebre ?

15 E che convenienza e's egii di Cristo con Belial ? o che parte ha Il fedele con l'infedele ?

16 E che accordo ve egli del tem plo di Dio con gl'idoli concicsia-cosachè voi siate il tempio dell' Iddio vivente: siccome Iddio disse. Io abiterò nel messo di loro, e caminerò fra lore : e sarò lor Dio, ed cesi mi saranno popolo.

per Cristo, Slate riconciliati a Dio. : 17 Perciò, dinartitevi del messo di loro, e separatevene : dice il Signore: e non toccate nulla d'im-

mondo, ed io v'accoglierò : 18 E vi sarò per padre, e voi mi sarete per figliuoli, e per figliuole: dice il Signore Onnipotente.

CAP. VII.

A VENDO adunque queste pro-messe, cari miei, purghiamci d'ogni contaminazion di carne, e di spirito, compiendo la nestra santificazione nel timor di Dio.

2 Dateci luogo in voi: noi non abbiam fatte torto ad alcuno, non abbiam corretto alcuno, non ab-

am frodato alcuno.

3 lo non lo dico a vostre condan-nazione: perciochè già immanzi ho detto che voi siete ne' cuori mostri, a morire insieme, e da vivere in-

4 Io ho gran libertà di parlare in-verso voi, io ho molto di che glo-riarmi di voi: io son ripieno di consolazione, io soprabbondo di le-tizia in tutta la nostra afflicione.

5 Perciochè, essendo noi vennti in Macedonia, la nostra carne non ha avuta requie alcuna : ma siamo stati affitti in ogni maniera : combattimenti difuori, spaventi dentro,

6 Ma Iddie, che consola gli umilisti, ci ha consolati per la venuta

7 E. non sol per la venuta d'essoma ancora per la consolazione della quale è stato consolato appresso di voi: rapportandoci la vo-stra grande affesione, il vostro pianto, il vestro selo per me: tal ch'io me ne son molto maggior-

mente rallegrato. 8 Percioche, benchè io v'abbia contristati per quell' epistole, ore non me ne pento, bench'io me as fossi pentito: conciosiacosach'ie vegga che quell'epistola, quansunque per un breve tempo, v'ha

contrictati 9 Ora mi rallegro, non perchè siete stati contristati, ma perchi siete stati contristati a penitensa: perciochè voi siete stati contristati secondo Iddio: aciochè in cosa al-

econdo inon riceveste alcun dani no da nos.

10 Conciesiacesachè la tristisia secondo iddio produca penitenza a setute, della quale l'uomo non si pente mai: ma la tristisia del mondo produce la morte. 11 Persiochè, ecco, questo stesso

che voi siete stati contristati se condo Iddio, quanto studio ha prodotto in voi, ansi giustificasione, anzi indegnazione, anzi timore,

#### II. EPISTOLA A' CORINTI, VII. VIII.

anzi grande affesione, anzi selo. anzi vendetta / per ogni maniera

in questo affare.

12 Benchè adunque io v'abbia scritto, io non l' ho fatto, nè per co-lui c'ha fatta l'ingiuria, nè per colui a cui è stata fatta : ma, aciochè fosse manifestato appo voi, davanti a Dio lo studio nostro, che noi abbiam per vol.

13 Perciò, noi siamo stati conso-

lati : ed oltre alla consolazione che noi abbiamo avuta di voi, vie più ci siam rallegrati per l'allegrezza di Tito: perciochè il suo spirito è stato ricreato da voi tutti.

14 Perciochè, se mi sono appo lui gioristo di voi in cosa alcuna, non sono stato confuso: ma, come ▼'abbiam parlato in tutte le cose in verità, così ancora ciò di che ci eravamo gloriati a Tito s' è trovato verità.

15 Laonde ancora egli è vie più sviscerato inverso voi, quando si ricorda dell' ubbidienza di voi tutti, come l'avete ricevuto con timore.

e tremere.

16 Io mi rallegro adunque ch'in ogni cosa io mi posso confidar di voi.

CAP. VIII.

R, fratelli, noi vi facciamo assapere la grazia di Dio, ch'è stata data nelle chiese della Macedonia;

2 Cioc, ch'in molta prova d'affli-zione, l'abbondanza della loro allegressa, e la lor profonda povertà, è abbondata nelle ricchezze della lor

3 Conciosiacosachè, secondo'l poter loro, io ne rendo testimonianza anzi, sopra'l poter loro, sieno stati

volonterosi.

4 Pregandoci, con molti contorti. d'accettar la grazia, e la comunione di questa sovvenzione ch'è per li

5 Ed hanno futto, non sol come speravamo: ma imprima si son donati loro stessi al Si more : ed a noi, per la volontà di Dio.

6 Talchè noi abbiamo esortato Tito che, come innanzi ha cominciato, con ancora compia eziandio appo voi questa grazia.

7 Ma, come voi abbondate in ogni com, in fede, ed in parela, ed in co-moscenza, ed in ogni studio, e nella carità vostra inverso noi; fate ch'abbondiate ancora in questa

8 Io non lo dico per comandamen-to: ma, per lo studio degli altri, facendo prova ancora della schiet-tezza della vostra carità.

\* 179 9 Perciochè voi sapete la grazia del Signor nostro Gesù Cristo, come, endo ricco, s'è fatto povero per voi : acioche voi arricchiste per la

sua povertà.

10 E do consiglio in questo: per-ciochè questo è utile a voi, i quali già dall'anno passato cominciaste, non solo il fare, ma ancora il volere, 11 Or, complete al presente exiandio il fare : aciochè, come v'è stata la prontezza del volere, com ancora vi sia il compiere del vostro avere.
12 Perciochè, se v'è la prontessa dell'animo, altri è accettevole secondo ciò ch' egli ha, e non secondo ciò ch' egli non ha.

13 Conclosiacosachè questo non si fuccia, aclochè vi sia alleggiamento per altri, ed aggravio per voi« ma, per far par pari, al tempo pre-sente la vostra abbondanza è impiegata a sovvenire alla loro inopia:

14 Aciochè altrest la loro abbondanza sia impiegata a sovvenire al-

la vostra inopia: affin che vi sia

ugualità ; 15 Secondo che è scritto, Chi n'avea raccolto assai, non n'ebbe di soverchio: e chi poco, non n'ebbe mancamento.

16 Or, ringraziato sia Iddio, c'ha messo nel cuor di Tito l' istesso stu-

dio per vol.
17 Conclosiacosach' egli abbia accettata l'esortasione : ed in gran diligenza s' è volonterosamente messo in camino, per andare a voi.
18 Or noi abbiamo mandato con

lui questo fratello, la cui lode nell' evangelio è per tutte le chiese : 19 E non sol questo : ma ancora à stato dalle chiese eletto, per caser nostro compagno di viaggio con questa grasia, ch'è da noi ammini-strata alla gioria del Signore istesso, ed al servigio della prontezza dell'animo vostro:

20 Schifando noi questo, che niuno ci biasimi in quest' abbondanza.

ch' è da noi amministrata :

21 Procurando cose oneste, non sol nel cospetto del Signore, ma ancora nel cospetto degli uomini. 22 Or noi abbiam mandato con

loro questo nostro fratello, il quale abbiamo spesse volte, in motte cose, sperimentato esser diligente, ed
ora l'è motto più, per la motte cose, sperimentato esser diligente, ed
ora l'è motto più, per la motte confidansa che si ka di voi.
23 Quant'e a Tito, agti i mio consorte, e compagno d'opera inverso
voi : quant'e à l'intelli, anno apostoil delle chiese, gloria di Cristo.

24 Dimostrate adunque inverso loro, nel cospetto delle chiese, la prova della vostra carità, e di ciò che ci glorismo di vol-

### II. EPISTOLA A' CORINTI, IX. X.

CAP. IX.

PERCIOCHE della sovvenzione ch'é per li santi, m'è soverchio eriveryene.

2 Conclosiacosach' lo conosca la prontenza dell'animo vostro, per la quale lo mi glorio di voi appo i Macedoni : dicendo che l' Acaia è presta fin dall' anno passato : e la gelosia da parte vostra ne ha provocati molti.

3 Or lo ho mandati questi fratelli, aciochè il nostro vanto di voi non riceca vano in questa parte : affinchè, come lo diesi, siate presti:

4 Che talora, se, quando i Macedoni saranno venuti meco, non vi trovano presti, non siamo svergognati noi, (per non dir voi,) in questa ferma confidanza del nostro

5 Perciò ho reputato necessario d'esortare i fratelli, che vadano innanzi a voi, e prima dieno compi-mento alla già significata vostra benedizione: aciochè sia presta, pur come benedizione, e non come

avarizia

6 Or questo è ciò ch'è detto, Chi semina scarsamente, mieterà altresì scarsamente : e chi semina liberalmente, mietera altresì in benedixione.

7 Ciascuno faccia come è diliberato nel cuor 🚧 , non di mala voglia, nè per necessità: perciochè Iddio ama un donatore allegro.

ama in tolletore algoritation de fare ab-bondare in vologni grasia: aciochè, avendo sempre ogni sufficienza in ogni cosa, voi abbondiate in ogni buona opera:

9 (Siccome è scritto, Egli ha sparso, egli ha donato a' poveri : la sua giustizia dimora in eterno. 10 Or colui che fornisce di semen-

za il seminatore, e di paneda mangiare, ve ne fornisca altresì, e multiplichi la vostra semenza, ed accresca i frutti della vostra giusti-

11 In maniera che del tutto siate arricchiti ad ogni liberalità, la quale per noi produce rendimento di

grazie a Dio. 12 Conclosiacosachè l'amministrazion di questo servigio sacro, non sol supplisca le necessità de santi. ma ancora ridondi inverso Iddio per molti ringraziamenti.

13 In quanto che, per la prova di questa somministrazione, glorificano Iddio, di ciò che vi sottoponete alla confession dell'evangello di Cristo, e comunicate liberalmente con loro, e con tutti

14 E con le loro orazioni per voi vi dimostrano singolare affesione per

l'eccellente grazia di Dio sopra voi. 15 Or ringrasiato sia Iddio del suo ineffabil dono.

CAP. X.

R io Paolo v'esorto per la be nignità, e mansuetudine di Cristo: io dico, che fra voi presente in persona ben sono umile ; ma, assente, sono animoso inverso voi.

2 E vi prego che, essendo presen-te, non mi convenga procedere animosamente, con quella confidanza, per la quale son reputato audace, contr'ad alcuni che fanno stima di noi, come se caminassimo secondo la carne.

3 Conciosiscosachè, caminando nella carne, non guerreggiamo se-

condo la carne :

4 (Perciochè l'armi della nostra guerra non son carnali, ma potenti a Dio alla distruzion delle fortezze :

5 Sovvertendo i discorsi, ed ogni altezza che s'eleva contr'alla conoscenza di Dio: e cattivando ogni mente all' ubbidienza di Cristo:

6 Ed avendo presta in mano la vendetta d'ogni disubbidienza, quando la vostra ubbidienza sara complute.

7 Riguardate voi alle cose che sono in apparenza? se alcuno si confida in se stesso d'esser di Cristo, reputi altresì da sè medesimo questo, che, siccome egli è di Cristo, così ancora noi siam di Cristo.

8 Perciochè, benchè io mi gioriassi ancora alquanto più della nostra podestà, che'l Signore ci ha data, ad edificazione, e non a distruzion vostra, io non ne sarei svergognato: 9 Or, non facciasi stima di me,

come se vi spaventassi per lettera. 10 Perciochè, ben sono, dice alcuno, le lettere gravi, e forti: ma la presenza del corpo è debole, e la pa-

rola dispregevole. 11 Il tale reputi questo, che, quali siamo assenti, in parola, per lettere; tali saremo ancora presenti in fatti.

12 Perciochè noi non osiamo aggiugnerci, nè paragonarci con al-cuni di coloro che si raccomandano loro stessi: ma, essi, misurandos per sè stessi, e paragonandosi con sè stessi, non hanno alcuno intendimento.

13 Ma, quant'è a noi, non ci glorieremo all'infinito: anzi, secondo la misura dello spartimento che iddio ci ha spartito per nostra misura. oi glorieremo d'esser pervenuti infno a voi.

14 Perciochè noi non ci distendismo oltra' l convenevole, come se non fossimo pervenuti infino a voi:

#### II. EPISTOLA A' CORINTI, X. XI.

conciosiacosachè siamo pervenuti eziandio fino a voi nella predicazion

dell' evangelio di Cristo. 15 Non gloriandoci all' infinito delle fatiche altrui: ma, avendo speranza, che, crescendo la fede vostra, saremo in voi abbondantemente magnificati, secondo'l no-

stro spartimento. 16 Ed anche che noi evangelizzeremo ne' luoghi, che son di là da voi ; e non ci glorieremo dello spartimento altrui, di cose preparate.

17 Or. chi si gloria gloriisi nel Si-

gnore. 18 Conciosiacosachè, non colui che raccomanda sè stesso sia approvato: ma colui che'l Signore raccomanda

CAP. XI. H, quanto disidererei pure che voi comportaste un poco la mia follia! ma pure comportatemi.

2 Conciosiacosach' io sia geloso di voi d'una gelosia di Dio: perciochè io v'ho sposati ad un marito, per presentare una casta vergine a Cri-

3 Ma io temo che, come il serpente soddusse Eva, con la sua astuzia ; così talora le vostre menti non sieno corrotte, e sviate dalla semplicità che des essere inverso Cristo.

4 Perclochè, se colui che viene a voi predicasse un' altro Gesù che noi non abbiamo predicato, o se voi riceveste un' altro Spirito che non avete ricevuto, ed un' altro evangelio che non avete accettato; ben fareste di comportario.

5 Imperochè io stimo di non es-

sere stato da niente meno de' som-

of Che se pur sono idiota nel par-lare, non lo son già nella conoscenza: anzi, del tutto siamo stati manifestati appo voi in ogni cosa.

7 Ho lo commesso peccato, in ciò che mi sono abbassato me stesso, aciochè voi foste innalzati? quanto che gratuitamente v' ho evangelizzato l'evangelio di Dio. 8 Io ho predate l'altre chiese, prendendo salario per servire a vol-

9 Ed anche, essendo appresso di voi, ed avendo bisogno, non sono stato grave ad alcuno : perciochè i fratelli, venuti di Macedonia, hanno supplito il mio bisogno: ed in ogni cosa mi son conservato senza esservi grave, ed anche per l'avvenire mi conservero.

10 La verità di Cristo ∂ in me, che questo vanto non sarà turato in me nelle contrade dell' Acaia.

11 Perchè? forse, perciochè io non v amo : Iddio il sa.

12 Anzi ciò ch' io fo, lo farò ancora, per ricider l'occasione a coloro che disiderano occasione : aciochè in ciò che si gloriano sieno trovati quali noi ancora.

i

1

13 Percioché tall faisi apostoli sono operai (rodolenti, trasformando-

si in apostoli di Urleto.

14 E non é maraviglia: percioché Satana stosso si trasforma in ange-

lo di buce.

15 E' non é dunque gran cosa, se i suoi ministri ancora si trasformano in ministri di giustigia : de' quali la fine sarà secondo le loro opere. 16 to to dice di muovo, Niune mi atimi esser pazzo ; senon, ricevelemi eziandio come puzzo: aciochè io ancora mi giorli un poco.

17 Cio ch'io ragiono in questa ferma confidanza di vanto, non in ra-

giono secondo I Signore, ma come in pazzia. 18 Polche molti si gioriano secondo la curne, lo ancora mi glorierò. 19 Conclosiacosaché voi, essendo savi, volentieri comportiate i paa-

20 Percioché, se alcuno vi riduce in servito, se alcuno vi divora, se nicuno prende, se alcuno s' innalza, se alcuno vi percuete in sul volto;

voi le comportate. 21 Io le dice per *maniera di* vituperlo, come se noi fossimo stati deboil : e pure, în qualungue cosa alcuno è antinoso, lo le dico in pasgia, sono milinoso io ancora-

22 Sono eglino Ebrei 7 lo ancera : sono eglino Israeliti! lo ancora: sono eglino progenie d'Abraham?

io ancora-

23 Sono eglino ministri di Cristo? io parlo da passo, io lo son più di luru: in travagli molto più: in battiture senza comparazione più : in prigioni molto plu: in morti molte volte più

24 Da' Giudei ho ricevuto cluque volte quaranta battiture manco

una.

25 Io sono stato battuto di verghe tre volte, cono stato lapidato una volta, tre volte ho rotto in mare, son dimorato un giorno, ed una notte nel profondo nure.

26 Spesse volte sono stato in viag-

gi, in pericoli di fiund, in pericoli di ladroni, in pericoli dalla mia nazione, in pericoli da' Gentili, in pericoll in città, in pericoli in solltudine, in pericolt in mare, in pericoli fra fulsi fratelli;

27 In fittica, e travaglio: sovente in vegghle, in fame, ed in seter in. digiuni spesse volte: in freddo, o nudith

28 Oftr'alle cose che son difuori.

\* 181

#### II. EPISTOLA A' CORINTI, XI.—XIII.

me, è la sollecitudine per tutte le

29 Chi è debole, ch' lo ancora non sia debole? chi è scandalessato.

ch'io non arda?

30 Se convien gioriarei, io mi gio-rierò delle cose della mia debolezza. 31 Iddio e Padre del nostro Signor Gesti Cristo, il quale è benedetto in eterno, sa ch'io non mento.

32 In Damasco, il governatore del re Areta avea poste guardie nella città de' Damasceni, volendomi

pigliare : 33 Ma io fui calato dal muro per una finestra, in una sporta : e così scampai dalle sue mani.

CAP. XII.

CERTO, il gioriarmi non m'è spediente perciochè io verrò alle visioni, e rivelazioni del Si-

gnore.

2 lo conosco un'uomo in Cristo. Il quale, son già passati quattordici anni, fu rapito (se fu in corpo, o fuor del corpo, lo nol so, Iddio il sa) fino al terro cielo.

3 Eso che quel tale uomo (se fu in corpo, o fuor del corpo, io nol so, Iddio il sa,)

4 Fu rapito in paradiso, ed udi arole ineffabili, le quali non è lecito ad uomo alcuno di proferire.

5 Io mi giorierò di quei tale: ma non mi giorierò di me stesso, se non nelle mie debolezze.

6 Perciochè, benchè io volessi gloriarmi, non però sarei passo: con-ciosiacosache direi verita: ma io me ne rimango, acioche niuno stimi di me sopra ciò ch' egli mi vede essere, quero ode da me.

7 Ed anche, aciochè io non m'innalsi sopra modo per l'eccellenza delle revelazioni, m'è stato dato uno stecco nella carne, un' angelo di Satana, per darmi delle guanciate: aciochè io non m'innalzi sopra modo.

8 Per la qual cosa ho pregato tre volte il Signore, che quello si dipar-

tisse da me : 9 Ma egli m'ha detto, La mia gra-zia ti basta : perciochè la mia virth s'adempie in debolezza. Perciò molto volentieri mi glorierò più to-

sto nelle mie debolezze, aciochè la virtù di Cristo mi ripari.

10 Perciò, jo mi diletto in debolesze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in distrette per Cristo: perciochè, quando io sono debole, allora son forte.

11 Io son divenuto passo, gloriandomi: voi mi ci avete costretto:
conciosiacosachè da voi dovessi es\* 182

ciò che si solleva tuttodi contr' a ! ser commendato : perciochè io non sono stato da nulla meno de sommi apostoli, bench' io non sia niente.
12 Certo i segni dell'apostolo sono

stati messi in opera fra voi. in ogni

sofferenza; in segni, e prodigi, e potenti operazioni. 13 Perciochè, in che stete voi sta-ti da meno dell'altre chiese, se non ch'io non vi sono stato grave ? per.

donatemi questo torto.

14 Ecco, questa è la tersa volta ch'io son presto a venire a voi, e non vi saro grave: conciosiacosach'io non cerchi i vostri beni, ma ch in non certa i vostri benn, ma voi: perciocitè i figliuoli non deono far tesoro a' padri, ed alle madri: ma i padri, e le madri, a' figliuoli. 15 E. quant' è a me, molto volen-tieri spendero, anzi sarò speso per

l'anime vostre: quantunque, amandovi io sommamente, sia me-

no amato.

16 Or, sia pur così ch' io non v'abbia gravati: ma forse, essendo a-

stuto, v'ho presi per fraude. 17 Ho io, per alcun di coloro c'ho mandato a voi, fatto profitto di voi? 18 Io ho pregato Tito, ed ho con lui mandato questo fratello. ha egli fatto profitto di voi? non sismo noi caminati d'un medesimo spirito, per medesime pedate?

19 Pensate voi di nuovo, che noi ci giustifichiamo appo voi ? noi parliamo devanti a Dio, in Cristo:

e tutto ciò, diletti, per la vostra edificazione.

20 Perciochè io temo che talora, quando io verrò, io non vi trovi quali io vorrei : e ch'io altresì sia da voi ritrovato quale voi non vorreste : che talora, non vi sieno contese, gelosie, ire, risse, detracioni, bisbigli, gonfiamenti, tumulti: 21 E che, essendo di nuovovenu-

to, l'Iddio mio non m'umilii appo voi : e ch'io non pianga moit di coloro ch'innanzi hanno peccato, e non si son ravveduti dell'immondizia, e della fornicazione, e della dissoluzione c'hanno commessa.

CAP. XIII.

CCO, quest' è la terza volta
ch'io vengo a voi : ogni parola è confermata per la bocca di due, o

di tre testimoni.

2 Già l'ho detto innanzi tratto, e lo dico ancora, come presente: ansi. essendo assente, ora scrivo a coloro c' hanno innansi peccato, ed a tutti gli altri : che se io vengo di nuovo, non risparmierò alcuno.

3 Poichè voi cercate la prova di Cristo che parla in me, il quale inverso voi non è debole, ma è potente in voi. . . . .

#### H. EPISTOLA A' CORINTI, XIII.

fisso per debolezza, pur vive egli per la potenza di Dio: perciochè ancora noi siamo deboli in lui, ma viveremo con lui, per la potenza

di Dio, inverso vol.
5 Provate voi stessi, se siete nel-

la fede: fate sperienza di voi stessi: non vi riconoscete voi stessi, che Gesù Cristo è in voi? se già non siete riprovati.

6 Ed io spero che voi riconoscerete che noi non siam riprovati.

7 Or io prego Iddio che voi non facciate alcun male; non, aciochè noi appaiamo approvati, ma acio-chè voi facciate quel ch' è bene, e noi siamo come riprovati.

8 Perciochè noi non possiam nulla contr'alla verità, ma tutto ciò che possiamo è per la verità.

9 Conciosiacosachè ci rallegriamo quando siamo deboli, e voi siete forti: ma ben disideriamo ancora

4 Perciochè, se egli è stato croci-, questo, cioè, il vostro intiero ristoramento.

10 Perciò, lo scrivo queste cose, essendo assente; aciochè, essendo presente, lo non proceda rigida-mente, secondo la podestà, la quale il Signore m'ha data, ad edificazione, e non a distruzione.

11 Nel rimanente, fratelli, rallegratevi, siate consolati, abbiate un medesimo sentimento, e state in pace : e l' Iddio della carità, e della

pace sarà con voi.

12 Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio: tutti i santi vi salutano.

13 La grazia del Signor Gesù Cristo, e la carità di Dio, e la comunione dello Spirito Santo, sia con tutti vol. Amen.

La seconda a Corinti fu scritta da Filippi di Macedonia, per Tito, e Luca.

# EPISTOLA DI S. PAOLO, APOSTOLO,

### A' GALATI.

CAP. I.

PAOLO, apostolo, (non dagli uomini, ne per alcun' uomo; ma per Gesù Cristo, ed Iddio Padre, che l'ha suscitato da' morti,) E tutti i fratelli, che sono meco:

alle chiese della Galazia: 3 Grazia a voi, e pace, da Dio Padre, e dal Signor nostro Gesù Cristo: 4 Il quale ha dato sè stesso per li nostri peccati, per ritrarci dal pre-

sente malvagio secolo, secondo la volonta di Dio, nostro Padre: 5 Al quale sia la gloria ne secoli

de' secoli. Amen.

6 Io mi maraviglio, che sì tosto, da Cristo, che v'ha chiamati in grazia, voi siate trasportati ad un' altro evangelo :

7 Il qual non è un' altro: ma vi

sono alcuni che vi turbano, e vogliono pervertir l'evangelo di Cri-

8 Ma, avvegnachè noi, od un'angelo del cielo, v'evangelizzassimo oltr' a ciò che v'abbiamo evangelizzato, sia anatema.

9 Come già abbiamo detto, da capo ancora dico al presente, Se alcuno v'evangelizza oltr' a ciò ch'avete ricevuto, sia anatema.

10 Perciochè, induco io ora a credere agli uomini, overo a Dio? o, cerco io di compiacere agli uo-mini? conciosiacosachè, se com-piacessi ancora agli uomini, io non \*183 sarei servitor di Cristo.

Il Or, fratelli, lo vi fo assapere. che l'evangelo, ch'é state da me evangelizzato, non è secondo l'uo-

12 Percloché ancora lo non l'ho ricevuto, ne imparato da alcuno nomo: ma per la rivelazione di

Gesù Cristo. 13 Imperochè voi avete udita qual ra già la mia conversazione nel Giudnesimo, come lo persegui-

va a tutto potere la chiesa di Dio,

e la disertava : 14 Ed avanzava nel Gludaesimo sopra molti di pari età nella mia nazione, essendo stremamente zelante delle tradizioni de' miei padri.

15 Ma, quando piacque a Dio, til qual m'ha appartate fin dal ventre di mia madre, e m' ha chiamato

per la sua grazia.)

16 Di rivetare in me il suo Flgliuolo, aciochè lo l'evangelizzassi fra I Gentili; subito, senza conferir plu hinanzi con carne, e sangue:

17 Anzi, senza salire in Gerusalemme, a quelli ch'erano stati apostoli davanti a me, me n'andai în Arabia, e di nuovo ritornal in Da-DO BUCCO.

IS Pot, in capo a tre anni, salii in Gernsalemme, per visitar Pletro: e dimoral appresso di lui quindiei glorni.

2 U

# EPISTOLA A' GALATI, I.—III.

apostoli, se non lacobo, fratello

del Signore. 20 Or, quant'è alle cose ch'io vi scrivo, ecco, nel cospetto di Dio, io

non mento. 21 Pol venni nelle contrade della

Siria, e della Cilicia.

22 Or lo era sconosciuto di faccia alle chiese della Giudea, che sono in Cristo:

23 Ma solo aveano udito, Colui. che già ci perseguiva, ora evange ligga la fede, la quale egli gia di-

24 E glorificavano Iddio in me.

#### CAP. II.

DOI, in cape a quattordici anni, lo salli di nuovo in Gerusalemme, con Barnaba, avendo pre-

o meco ancora Tito.

2 Or ei salit per rivelazione: e narral a que di Gerusalemme l'evangelo ch' io predico fra i Gentili : ed in particolare, a coloro che sono in maggiore stima; aciochè in alcuna maniera lo non corressi, o non fossi corso in vano.

3 Ma, non pur Tito, ch'era meco. essendo Greco, fu costretto d'esser

circonciso.

4 E ciò, per li falsi fratelli, intromessi sotto mano, i quali erano sottentrati per ispiar la nostra liberta, che noi abbiamo in Cristo Gesu, affin di metterci in servitù :

5 A' quali non cedemmo per soggezione pur un momento: aciochè la verità dell' evangelo dimo-

rasse ferma fra vol.

6 Ma non ricevei nulla da coloro ehe son reputati esser qualche cosa; quali gia sieno stati niente m' importa : Iddio non ha riguardo alla qualità d'alcun' nomo: percioche quelli che sono in maggiore stima non na sopraggiunsero nul'a:

Anzi, in contrario, avendo veduto che m'era stato commesso l'evangelo del prepuzio, come a Pietro quel della circoncisione:

8 (Percioche colui, ch'avea potentemente operato in Pietro per l'apostolato della circoncisione, avea eziandio potentemente operato in

me inverso i Gentili :)

9 E Iacobo, e Cefa, e Giovanni, che son reputati esser colonne, avendo conosciuta la grazia che m'era stata data, diedero a me, ed a Barnaba, la mano di società: aciochè noi andassimo a' Gentili, ed essi alla circoncisione.

10 Sol el raccomandarono che ci ricordassimo de' poveri: e ciò eziandio mi sono studiato di fare. Il Or, quando Pietro fu venuto

19 E non vidi alcun' altro degli | in Antiochia, io gli resistei in fac-

da riprendere.

12 Perciochè, avanti che certi fosser venuti d'appresso a Iacobo, egli mangiava co' Gentili : masottmisse, e si separò, temendo que della circoncisione.

13 E gli altri Giudei s' infignevano anch' essi con lui : talche eriasi. dio Barnaba era insieme traspor-

tato per la lor simulazione.

14 Ma, quando io vidi che non caminavano di piè diritto, secondo la verità dell' evangelo, io dissi a Piotro, in presenta di tutti, Se tu, essendo Gindeo, vivi alla Gentile, e non alla Giudaica; perchè costri gni i Gentili a giudaizzare?

15 Noi, di natura Giudel, e non

peccatori d'infra i Gentili :

16 Sapendo che l'uomo non è giustificato per l'opere della legge, ma per la fede di Gesù Cristo; abbiamo ancora noi creduto in Cristo Gero, aciochè fossimo giustificati per la fede di Cristo, e non per l'opere della legge: perciochè niuna carae sarà giustificata per l'opere della

legge: 17 Or se, cercando d'esser giustificati in Cristo, siamo trovati ancora noi peccatori, è pur Criste mi-nistro del peccato ? Così non sin-18 Percloche, se io edifico di nuovo le cose c'ho distrutte, le costi-

tulsco me stesso trasgressore. 19 Conciosiacosaché per una legge io sia morto ad una aitra legge,

aciochè io viva a Dio. 20 lo son crocifisso con Cristo: e vivo, non più lo, ma Cristo vive in me: e ciò ch'ora vivo nella carne, vivo nella fede del Figlinol di Dio, che m'ha amato, ed ha dato sè stesso per me-

21 lo non annullo la grazia di Dio: perciochè, se la giustiria d per la legge, Cristo dunque è mor-

to in vano. CAP. III.

GALATI insensati, chi v'ha ammaliati per non ubbidire alla verità: voi, a' quali Gesù Cristo è stato prima ritratto davanti agll occhi, crocifisso fra vol

2 Questo solo disidero saper da voi: Avete voi ricevuto lo Spirito per l'opere della legge, o per la

predicazion della fede 3 Siete voi così insensati, che, avendo cominciato per lo Spirite. ora siete perfezionati per la carne

4 Avete voi sofferte cotante cos in vano se pure ancora in vano 5 Colui adunque che vi dispensa lo Spirito, ed opera fra voi potenti

## EPISTOLA A' GALATI, HI. IV.

operazioni, lo fa egli per l'opere! della legge, o per la predicazion della fede?

6 Siccome Abraham credette a Dio, e ciò gli fu imputato a giustizia :

7 Voi sapete pure, che coloro che son della fede son figliuoli d'Abraham

8 E la scrittura, antivedendo ch' Iddio giustifica le nazioni per la fede, evangelizzò innanzi ad Abraham, Tutte le nazioni saranno benedette in te.

9 Talchè coloro che son della fede son benedetti col fedele Abraham. 10 Conciosiacosachè tutti coloro cheson dell'opere della legge, sieno sotto maladizione: percioche egli è scritto, Maladetto chiunque non

0

persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge, per farle. 11 Or, che per la legge niuno sia giustificato appo Iddio, è manife-sto, percioche, Il giusto viverà di

fede. 12 Ma la legge non è di fede : anzi, L'uomo ch'avrà fatte queste cose

viverà per esse. 13 Cristo ci ha riscattati della ma-

ladizion della legge, essendo per noi fatto maladizione: (perciochè egli è scritto. Maladetto è chiunque è appiccato al legno.)
14 Aciochè la benedizione d'A-

braham avvenga alle nazioni in Cristo Gesù : affinchè per la fede ri-ceviamo la promessa dello Spirito. 15 Fratelli, io parlo nella maniera degli uomini : se un patto è fermato, benchè sia un patto d'uomo, niuno l'annulla, o vi sopraggiugne

cosa alcuna. 16 Or le promesse furono fatte ad Abraham, ed alla sua progenie: non dice, Ed alle progenie: come

parlando di molte, ma come d'una, Ed alla tua progenie, ch' è Cristo. 17 Or questo dico io, La legge, venuta quattrocentrent' anni appresso, non annulla il patto fer-mato prima da Dio in Cristo, per

ridurre al niente la promessa. 18 Perciochè, se l'eredità è per la legge, non è più per la promessa. Or Iddio dono quella ad Abraham

per la promessa

19 Perchè dunque fu data la legge! fu aggiunta per le trasgressio-ni, finche fosse venuta la progenie, alla quale era stata fatta la promessa: essendo publicata dagli an-

geli, per man d'un mediatore. 20 Or il mediatore non è d'uno:

ma Iddio è uno.

21 La legge è ella dunque stata data contr alle promesse di Dio? Così non sia: perciochè, se fosse stagloni, ed anni.

stata data la legge, che potesse vivificare, veramente la giustizia sa-

rebbe per la legge. 22 Ma la scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto peccato, aciochè la promessa fosse data a' credenti per

a fede di Gesù Cristo.

23 Or, avanti che fosse venuta la fede, noi eravamo guardati sotto la legge, essendo rinchiusi, aspet-tando la fede che dovea esser rivelata.

24 Talchè la legge è stata nostro pedagogo, aspettando Cristo, acio-chè fossimo giustificati per fede. 25 Ma, la fede essendo venuta,

noi non siamo più sotto pedagogo. 26 Perciochè tutti siete figliuoli di Dio, per la fede in Cristo Gesù.

27 Conciosiacosachè voi tutti, che siete stati battezzati in Cristo, ab-

28 Non v'è nè Giudeo, nè Greco: non v'è nè servo, nè libero: non v'è nè maschio, nè femmina:

29 Perciochè voi tutti siete uno

in Cristo Gesù.

30 Or, se siete di Cristo, siete adunque progenie d'Abraham, ed eredi secondo la promessa.

CAP. IV.

R, lo dico che in tutto'l tempo che l'erede è fanciullo, non è punto differente dal servo: benchè

egli sia signor di tutto. 2 Anzi egli è sotto tutori, e curatori, fino al tempo ordinato innan-

zi dal padre. 3 Così ancora noi, mentre eravamo fanciulli, eravamo tenuti in servitù sotto gli elementi del mondo.

4 Ma, quando è venuto il complmento del tempo, Iddio ha manda-to il suo Figilnolo, fatto di donna, sottoposto alla legge:

5 Affinchè riscattasse coloro ch'arane setto la legge, aciochè nei ri-

cevessimo l'adottazione. 6 Or, perciochè voi siete figlinoil, Iddio ha mandato lo Epirito del suo Figlinolo ne' cuori vostri, che gri-

da, Abba, Padre, 7 Talchè, tu non sel più servo, ma figliuolo: e, se tu sei figliuolo,

sei ancura erede di Dio, per Cristo. 8 Ma altera voi, non conoscendo iddle, servivate a coloro che di

natura non sen dij.

9 Ed ora, avendo conosciuto Iddlo; anzi più tosto essendo stati conosciuti da Dio, come vi rivol-gete di nuovo a deboli, e poveri elementi, a quali, tornando addie.

tro, volete di nuovo servire ? 10 Voi osservate giorni, e mest, è

#### EPISTOLA A' GALATI, IV. V.

faticato invano inverso voi.

12 Slate come sono io, perciochè io ancora son come voi: fratelli. lo ve ne prego: voi non m'avete fatto alcun torto.

13 Or, voi sapete come per l'ad-dietro io v'evangelissai con infir-

mità della carne:

14 E voi non isprezzaste, nè schifaste la mia prova, ch'era nella mia carne: anzi m'accoglieste come un'angelo di Dio. come Cristo Gesù stesso.

15 Che cosa adunque vi faceva così predicar beati? conclosiacosach' lo vi renda testimonianza che, se fosse stato possibile, voi v'avreste cavati gli occhi, e me

gli avreste dati.

16 Sono io dunque divenuto vostro nemico, proponendovi la verità ?

17 Coloro son gelosi di voi, non onestamente: anzi vi vogliono schludere, aciochè siate gelosi di loro.

18 Or egli è bene d'esser sempre

gelosi in bene, e non sol quando io son presente appo vol. 19 Den, figlioletti miei, i quali io partorisco di nuovo, finche Cristo **šia format**o in voi :

20 Or io disidererei ora esser presente appo voi, e mutar la mia voce : perciochè io son perplesso

21 Ditemi, voi che volete essere sotto la legge, non udite voi la

legge? 22 Conclosiacosach' egli sia scritto, ch' Abraham ebbe due figliuoli : uno della serva, ed uno della franca

23 Or quel ch'era della serva fu generato secondo la carne: ma quel ch' era della franca fu generato per la promessa.

24 Le quali cose hanno un senso allegorico: conciosiacosachè quel-le due donne sieno i due patti: l'uno dal monte Sina, che genera a

servitù, il quale è Agar. 25 Perciochè Agar è Sina, monte in Arabia: e corrisponde alla Gerusalemme del tempo presente;

ed è serva, co' suoi figliuoli. 26 Ma la Gerusalemme disopra è franca: la quale è madre di tutti

27 Conciosiacosach' egii sia scrit-to, Rallegrati, o sterile che non partorivi: scoppia, e grida, tu che non sentivi doglie di parto: perciochè più saranno i figliuoli della lasciata, che di colei ch'avea il marito.

28 Or noi, fratelli, nella maniera

11 Io temo di voi, ch'io non abbia i d'Issac, siamo figliuoli della pro-

92 Ma come allora quel ch'era generato secondo la carne, perse guiva quel ch'era generato secondo lo spirito, così ancora avviene al presente.

30 Ma, che dice la scrittura? Caccia fuori la serva, e'l suo figliuolo : perciochè il figliuol della serva non sarà erede col figliuol

della franca.

31 Così adunque, fratelli, noi non siamo figliuoli della serva, ma della franca.

CAP. V.

STATE adunque fermi nella li-bertà, della quale Cristo ci ha francati, e non siate di nuovo ri-

stretti sotto I giogo della servità.

2 Ecco, io Paolo vi dico che, se siete circoncisi, Cristo non vi gio-

verà nulla.

3 E da capo testifico ad ogni nomo che si circoncide, ch' egli è obligato ad osservar tutta la legge.

4 O voi, che siete giustificati per la legge, Cristo non ha più alcum virtu in voi: voi siete scaduti dal-

la grazia.
5 Perciochè noi, in Ispirito, per fede, aspettiamo la speranza della giustizia

6 Conciosiacosachè in Cristo Gesù nè la circoncisione, nè 7 prepuzio, non sia d'alcun valore: ma la fede operante per carità

7 Voi correvate bene; chi v'ha dato sturbo, per non prestar fede alla verità?

8 Questa persuasione non è da colui che vi chiama.

9 Un poco di lievito levita tutta la pasta.

10 Io mi confido di voi nel Signore, che non avrete altro sentimento: ma colui che vi turba ne

porterà il giudicio, chiunque egli si sia. 11 Or, quant' è a me, fratelli, se io predico ancora la circoncisione, perchè sono ancora perseguito?

lo scandalo della croce è pur tolto 12 Oh, fosser pur extandio ricisi

coloro che vi turbano! 13 Conciosiacosachè voi siate stati chiamati a libertà, frateili: sol non prendete questa libertà per un'occasione alla carne : ma servite gli uni agli altri per la

carità. 14 Perciochè tutta la legge s'adempie in questa unica parola, Ama il tuo prossimo, come te

15 Che se voi vi mordete, e dive-

### EPISTOLA A' GALATI, V. VI.

rate gli uni gli altri, guardate che i do di sè stesso solo, e non per ri non siate consumati gli uni dagli

16 Or io dico, Caminate secondo lo Spirito, e non adempiete la con-

cupiscenza della carne.

17 Conciosiacosachè la carne appetisca contr' allo Spirito, e lo Spirito contr'alla carne: e queste cose son ripugnanti l'una all'al-tra: acioché non facciate qualunque cosa volete.

18 Che se siete condotti per lo spirito, voi non siete sotto la legge. 19 Or, manifeste son l'opere della

carne: che sono, adulterio, forni-cazione, immondizia, dissoluzione: 20 Idolatria, avvelenamento, inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, dissensioni, sette:

21 Invidie, micidi, ebbrezze, ghiottonerie, e cose a queste simiglian-ti: delle quali cose vi predico, come ancora già ho predetto, che coloro che fanno cotali cose non erederanno il regno di Dio-

22 Mail frutto dello Spirito è carità, allegrezza, pace, lentezza all'ira, benignità, bontà, fede, man-

suetudine, continenza; 23 Contr a cotali cose non v'è

24 Or coloro che son di Cristo hanno crocifissa la carne con gli affetti, e con le concupiscenze.

25 Se noi viviamo per lo Spirito. caminiamo altresì per lo Spirito. 26 Non siamo vanagloriosi, pro-

vocando gli uni gli altri, invidiando gli uni gli altri.

#### CAP. VI.

RATELLI, benchè alcuno sia r soprappreso in alcun fallo, voi gli spirituali ristorate un tale con spirituali di manuata un tale con ispirito di mansuetudine: pren-dendo guardia a te stesso, che an-cora tu non sij tentato.

2 Portate i carichi gli uni degli altri, e così adempiete la legge di

3 Perciochè, se alcuno si stima esser qualche cosa, non essendo pulla, inganna sè stesso nell'ani-

4 Or provi ciascuno l'opera sua. ed allora avra il vanto per riguarguardo d'altri.

5 Perciochè ciascuno porterà il suo propio peso.

6 Or colui ch' è ammaestrato nella parola, faccia parte d'ogni suo

bene a colui che l'ammaestra. 7 Non v'ingannate : Iddio non si può beffare: perciochè ciò che l'uomo avrà seminato, quello an

cora mieterà.

8 Imperochè colui che semina alla sua carne mieterà della carne corruzione: ma, chi semina allo Spirito mietera dello Spirito vita eterna.

9 Or non vegniam meno dell'ani mo facendo bene: perciochè, se non ci stanchiamo, noi mieteremo

nella sua propia stagione.

10 Mentre adunque abbiam tempo, facciam bene a tutti : ma principalmente a' domestici della fede. 11 Voi vedete quanto gran lettere v'ho scritte di mia propia

12 Tutti coloro che voglion pia-cere nella carne, per bel sembiante, vi costringono d'esser circoncisi: solo aciochè non sieno perseguiti della croce di Cristo 13 Conciosiacosach' eglino stessi.

che son circoncisi, non osservino la legge: ma vogliono che siate circoncisi, aciochè si gloriino della

vostra carne.

14 Ma, quant'è a me, tolga Iddio ch'io mi glorii in altro che nella croce del Signor nostro Gesù Cristo, per la quale il mondo è crocifisso a me, ed lo al mondo.

15 Perciochè in Cristo Gesù nè la circoncisione, nè 'l prepuzio, non è d'alcun valore : ma la nuo-

va creatura.

16 E sopra tutti coloro che camineranno secondo questa regola sia pace, e misericordia: e sopra l'I-srael di Dio. 17 Nel rimanente, niuno mi dia

molestia: perciochè io porto nel mio corpo le stimmate del Signor Gesù.

18 Fratelli, sia la grazia del Si-gnor nostro Gesù Cristo con lo spirito vostro. Amen.

Fu scritta di Roma a' Galati.

## EPISTOLA DI S. PAOLO, APOSTOLO.

## AGLI EFESI.

CAP. L PAOLO, apostolo di Gesti Cristo, per la volontà di Dio, a' santi che sono in Efeso, e fedell in Cristo Gesù :

2 Grazia a voi, e pace, da Dio, Padre nostro, e dal Signor Gesti Cristo. 3 Benedetto sia Iddio, Padre del Signor nostro Gesù Cristo, il qual ci ha benedetti d'ogni benedizione spirituale ne' luoghi celesti in

Cristo: 4 Siccome in lui ci ha eletti avanti la fondazion del mondo, aciochè siamo santi, ed irreprensibili nel suo cospetto, in carità :

5 Avendoci predestinati ad adot-tarci per Gesu Cristo, a se stesso, secondo'l beneplacito della sua vo-

6 Alia laude della gioria della sua grazia, per la quale egli ci ha ren-duti graziosi a se, in colui ch'è l'Amato:

7 In cui noi abbiamo la reden-sione per lo suo sangue, la remis-sion de peccati, secondo le ricchez-

se della sua grazia;
8 Della quale egli è stato abbondante inverso noi in ogni sapienza, ed intelligenza;
9 Avendoci dato a conoscere il

misterio della sua volontà, secondo'l suo beneplacito, il quale egli avea determinato in sè stesso :

10 Che è di raccogliere, nella dispensazion del compimento tempi, sotto un capo, in Cristo. tutte le cose, così quelle che son ne' cieli, come quelle che son sopra la terra:

ll in esso, dico, nel quale siamo stati sortiti, essendo stati predestinati secondo il proponimento di co-lui ch'opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà: 12 Acioche siamo alla laude della

sua gloria, noi che prima abbiamo

perato in Cristo. 13 Nel quale ancora voi *siete sta*ti sortiti, avendo udita la parola della verità, l'evangelo della vostra salute: nel quale eziandio, avendo creduto, siete stati suggellati con lo Spirito Santo della pro-

14 li quale è l'arra della nostra eredità, alla redenzion del francamento: alla laude della gloria

15 Perciò, lo ancora, udita la fede | celesti, in Cristo Gesù; . \* 188

vostra nel Signor Gesù, e la carità poetra inverso tutti i santi :

16 Non resto mai di render grazie per voi, facendo di voi memoria nelle mie orazioni :

17 Aciochè l' Iddio del Signor nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo Spirito di sapienza. e di rivelazione, nella riconoscenza d'esso;

18 E gli occhi della mente vostra alluminati, aciochè sappiate quale è la speranza della sua vocazione: e quali son le ricchezze, della gloria della sua eredità, ne' luoghi

santi. 19 E quale ¿, inverso noi che crediamo, l'eccellente grandenza della sua potenza : secondo la virtù del-

la forza della sua poesanza : 20 La quale egli ha adoperata in Cristo, avendolo suscitato da' morti, e fattolo sedere alla sua destra

ne luoghi celesti : 21 Disopra ad ogni principato, e

M Disopra ad ogmi principato, e podestà, e potemas, e signoria, ed ogni nome, che si nomina, nor solo in questo secolo, ma ancora nel secolo avvenire:

22 E postogli ogni cosa sotto a' piedi, e datolo, per capo sopra ogni cosa, alla chiesa:

23 La quale è il corpo d'esso, il compinento di colui che compile

tutte le cose in tutti.

### CAP. II.

V'HA risuscitati ancora vol. E ch'eravate morti ne' falli, e

ne' peccal; già caminaste, se guendo'i secolo di questo mondo, secondo'i principe della podestà dell'aria, delle spirito ch' opera al presente ne' figliuoli della disubbidienza :

3 Fra i quali ancora noi tutti conversammo già nelle concupiscenz della nostra carne, adempiendo le voglie della carne, e de pensieri : eravamo di natura d'ira, come ancora gli altri.

4 Ma Iddio, ch'è ricco in misericordia, per la sua molta carità, della quale ci ha amati :

5 Exiandio mentre eravamo mor-ti ne falli, ci ha vivificati con Cristo: (vol siete salvati per grazia:)
6 E ci ha risuscitati con lui ci ha fatti sedere ne luoghi

#### EPISTOLA AGLI EFESI. II. III.

7 Aciochè mostrasse ne' secoli avvenire l'eccellenti ricchezze della sua grazia, in benignità inverso noi, in Cristo Gesù.

8 Perciochè voi siete salvati per la grazia, mediante la fede: e ciò non e da voi. e il dono di Dio:

9 Non per opere, aciochè niuno

si glorii.

10 Conclosiacosachè noi siamo la fattura d'esso, essendo creati in Cristo Gesù a buone opere, le quali Iddio ha preparate, aciochè caminiamo in esse.

11 Perciò, ricordatevi che già voi Gentili nella carne, che siete chiamati Prepuzio da quella ch'è chiamata Circoncisione nella carne,

fatta con la mano:

12 In quel tempo eravate senza Cristo, alieni dalla republica d'Israel, e stranieri de' patti della promessa, non avendo speranza, ed essendo senza Dio nel mondo:

13 Ma ora, in Cristo Gesù, voi che già eravate lontani, siete stati approssimati per lo sangue di Cristo.

14 Perciochè egil è la nostra pa-ce, il quale ha fatto de due uno: ed, avendo disfatta la parete di mezzo che faceva la chiusura;

15 Ha nella sua carne annullata l'inimicizia, la legge de comanda-menti, posta in ordinamenti : aciochè creasse in sè stesso i due in

un'uomo nuovo, facendo la pace: 16 E gli riconciliasse amendue in un corpo a Dio, per la croce, aven-do uccisa l'inimicizia in sè stesso.

17 Ed, essendo venuto, ha evan-gelizzato pace a voi ch'eravate lon-tani, ed a quelli ch'erano vicini. 18 Perciochè per esso abbiamo gli uni e gli altri introduzione al Pa-

dre, in uno Spirito. 19 Voi dunque non slete più forestieri, nè avveniticci: ma concit-tadini de' santi, e domestici di Dio. 20 Essendo edificati sopra'l fondamento degli apostoli, e de' pro-feti, essendo Gesu Cristo stesso la letra del capo del cantone:

21 In cui tutto l'edificio ben composto cresce in tempio santo nel Signore.

22 Nel quale ancora voi siete insieme edificati, per essere un tabernacolo di Dio, in Ispirito.

#### CAP. III.

DER questa cagione io Paolo, il Prigione di Cristo Gesù per voi Gentili;

2 (Se pure avete udita la dispensazion della grazia di Dio, che m'è stata data inverso voi; \* 189

3 Come per rivelazione egli m'ha fatto conoscere il misterio: siccome avanti in breve scrissi :

4 A che potete, leggendo, conoscere qual sia la mia intelligenza nel misterio di Cristo:

5 Il quale non fu dato a conoscere nell'altre età a' figliuoli degli uomini, come ora è stato rivelato a santi apostoli, e profeti d'esso, in Ispirito:

6 Aciochè i Gentili sieno coeredi. e d'un medesimo corpo, e partecipi della promessa d'esso in Cristo, per

l'evangelo:

7 Del quale io sono stato fatto ministro, secondo'l dono della grazia di Dio, che m'è stata data, secondo la virtù della sua potenza.

8 A me, dico, il minimo di tutti i santi, è stata data questa grazia d'evangelizzar fra i Gentill le non investigabili ricchezze di Cristo 9 E di manifestare a tutti, quale è

la dispensazion del misterio, il quale da secoli è stato occulto in Dio, c' ha create tutte le cose per

Gesà Cristo:

10 Aciochè nel tempo presente sia. data a conoscere a' principati, ed alle podesta, ne' tuoghi celesti, per la chiesa, la molto varia sapienza di Dio;

11 Secondo 1 proponimento eter-no, il quale egli ha fatto in Cristo Gesù, nostro Signore:

12 In cui noi abbiamo la libertà. e l'introduzione in confidanza, per la fede d'esso. 13 Per la qual cosa lo richleggio

che non vegniate meno dell'animo per le mle tribolazioni, che soffero per voi : il che è la vostra gloria. 14 Per questa cagione, dive, lo

piego le mie ginocchia al Padre del Signor nostro Gesti Cristo :

15 Dal quale è nominata tutta la famiglia, ne' ciell, e sopra la terra: 16 Ch'egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gioria, d'esser fortificati in virtù, per lo suo Spirito,

nell' nomo interno; 17 E che Cristo abiti ne' vostri

cuori per la fede :

18 Aclochè, essendo radicati, e fondati in carità, possiate com-prendere, con tutti i santi, quale è la lavghezza, e la lunghezza, e la profondità, e l'altezza ;

19 E conoscer la carità di Cristo, che sopravanza orni conoscenza: acioché siate ripieni fino a tutta la pienezza di Die.

20 Or a colui, che può, secondo la potenza ch'opena in noi, fare infinitamente sopra ciò che noi chieggiamo, o pensiamo:

21 A lui sia la gioria nella chiesa

### EPISTOLA AGLI EFESI, IV. V.

in Cristo Geaù, per tutte le genera-sioni del secolo de secoli. Amen.

CAP. IV.

O adunque, il prigione, v'esorto nel Signore, che caminiate condegnamente alla vocazione, della

uale siete stati chiamati ; 2 Con ogni umilta, e mansuetu-

dine: con parienza, comportando-vi gli uni gli altri in carita; 3 Studiandovi di servar l'unità

dello Spirito per lo legame della 4 V'e un corpo unico, ed un'uni-

co Spirito: come ancora voi siete stati chiamati in una unica speranza della vostra vocazione;

5 V's un' unico Signore, una fede, un battesimo ;

6 Un Dio unico, e Padre di tutti. il quale è sopra tutte le cose, e fra tutte le cose, ed in tutti voi.

7 Ma a ciascun di noi è stata data la grasia, secondo la misura del

dono di Cristo.

8 Per la qual cosa dice, Essendo salito in alto, egli ha menata in cattività moltitudine di prigioni, ed ha dati de' doni agli uomini. 9 Or quello, E' salito, che cosa è

altro, se non che prima ancora era disceso nelle parti più basse della

terra ?

10 Colui ch'è disceso è quell'istesso, il quale ancora è salito disopra a tutti i cieli, aciochè empia tutte le cose.

ll Ed egli stesso ha dati gli uni apostoli, e gli altri profeti, e gli al-tri evangelisti, e gli altri pastori, e

dottori;

12 Per lo perfetto adunamento de' santi, per l'opera del ministe-rio, per l'edificazion del corpo di Cristo:

13 Fin che ci scontriamo tutti nell'unità della fede, e della cono-scenza dei Figliuol di Dio, in uomo compiuto, alla misura dell' età matura del corpo di Cristo : 14 Acioche non siamo più bambi-

ni, fiottando, e trasportati da ogni vento di dottrina, per la baratteria degli uomini, per la loro astuzia al-l'artificio, ed insidie dell'inganno;

15 Ma che, seguitando verità in carità, cresciamo in ogni cosa in colui ch'è il capo, cioè, in Cristo:

16 Dal quale tutto'l corpo ben composto, e commesso insieme per tutte le giunture della somministrazione, secondo la virtù ch'é nella misura di ciascun membro, prende l'accrescimento del corpo, all'edificazione di sè stesso in ca-

17 Questo dico adunque, e prote-

sto nel Signore, che voi non caministe più, come caminano ancora

rli altri Gentili, nella vanità della for mente : 18 Intenebrati nell'intelletto, alie-

ni dalla vita di Dio, per l'ignoran-za ch'è in loro, per l'induramento

del cuor loro:

19 I quali, essendo divenuti in-sensibili ad ogni dolore, si sono abbandonati alla dissoluzione, da operare ogni immondizia, con insaziabile cupidità.

20 Ma voi non avete così impara-

to Cristo:

21 Se pur l'avete udito, e siete stati in lui ammaestrati, secondo

che la verità è in Gesù :

22 Di spogliare, quant'è alla primiera conversazione, l'uomo vecchio, il qual si corrompe nelle concupiscense della sedduzione ; 23 E d'esser rinovati per lo Spiri-

23 E desser nuente;
24 E d'esser vestiti dell'uomo
nuovo, creato, secondo Iddio, in
giustizia, e santità di verità.
25 Perciò, deposta la mensogna,
parlase in verità clascumo col suo;

prossimo: conciosiacosachè siam membra gli uni degli altri.

26 Adiratevi, e non peccate: il sole non tramonti sopra 1 vostro

cruccio: 27 E non date luogo al diavolo-

28 Chi rubava non rubi più: ansi più tosto fatichi, facendo qualche buona opera con le propie mani, acloche abbia di che far parte a colui c'ha bisogno.

29 Niuna parola malvagia esca della vostra bocca: ma, se ve n'è alcuna buona ad edificazione, se-condo l bisogno: aciochè conferi-

sça grazia agli ascoltanti.

30 E non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati suggellati per lo giorno della redenzione.

31 Sia tolta via da voi ogni amaritudine, ed ira, e cruccio, e grido,

e maldicenza, con ogni malizia : 32 Ma siate gli uni inverso gli altri benigni, misericordiosi, perdonandovi gli uni gli altri, siccome ancora Iddio v'ha perdonato in Cristo.

CAP. V.

SIATE adunque imitatori di Dio, come figliuoli diletti ;

2 E caminate in carità, siccome ancora Cristo ci ha amati, ed ha dato sè stesso per noi, in offerta, e crificio a Dio, in odor soave.

3 E, come si conviene a santi, fornicazione, e niuna immondizia, ed avarizia, non sia pur nominata

fra voi :

#### EPISTOLA AGLI EFESI, V. VI.

4 Nè disonestà, nè stolto parlare, o buffoneria, le quali cose non si convengono: ma più tosto, ringragiamento.

5 Conciosiacosachè voi sappiate questo, che niun fornicatore, nè immondo, nè avaro, il quale è idolatra, ha eredità nel regno di Cri-

sto, e di Dio. 6 Niuno vi sodduca con vani ragionamenti : perciochè per queste cose viene l'ira di Dio sopra i figliuoli della disubbidienza.

7 Non siate adunque lor compa-

8 Perciochè già eravate tenebre, ma ora siste luce nel Signore : caminate come figliuoli di luce :

9 (Conciosiacosachè 'i frutto dello Spirito sia in ogni bontà, e giustizia, e verità:) 10 Provando ciò ch'è accettevole

al Signore.

11 E non partecipate l'opere infruttuose delle tenebre, anzi più

tosto ancora arguitel 12 Perciochè egli è disonesto pur di dire le cose che si fanno da colo-

ro in occulto.

13 Ma tutte le cose, essendo arguite dalla luce, son manifestate : erciochè tutto ciò ch'è manifestato è luce.

14 Perciò dice, Risvegliati, tu che dormi, e risurgi da morti, e Cristo ti risplendera.

15 Riguardate adunque come voi caminate con diligente circospe-sione: non come stolti, ma come

16 Ricomperando il tempo: perciochè i giorni son malvagi. 17 Perciò, non siate disavveduti,

ma intendenti qual sia la volontà del Signore.

18 E non v'inebbriate di vino, nel quale v'è dissoluzione; ma siate

- ripieni dello Spirito; 19 Parlando a voi stessi con salmi, ed inni, e cansoni spirituali: cantando, e salmeggiando col cuor vostro al Signore; 20 Rendendo del continuo grasie
- d'ogni cosa a Dio, e Padre, nel no-me del Signor nostro Gesù Cristo;

logli, siate soggette a'vostri

me dei Signor nostro Gesu Cristo; 21 Sottoponendovi eli uni agli al-tri nei timor di Cristo. 29 Mogli, state soggette a'vostri mariti, come al Signore. 32 Concioniacosachè i marito sia capo della donna, siccome ancora Cristo e' capo della chiesa, ed egli stesso è Salvator del corpo. 24 Ma altres), come la chiesa è soggetta a Cristo, così le mogli dec-

no esser soggette a' lor mariti in

25 Mariti, amate le vostre mogli, \* 191

siccome ancora Cristo ha amata la chiesa, ed ha dato sè stesso per lei : 26 Aciochè la santificasse, aven-

dola purgata col lavacro dell'acqua, nella virtà della parola:

27 Per far comparire essa chiesa

davanti a sè, gloriosa, non avendo macchia, nè crespa, nè cosa alcuna tale : ma aciochè fosse santa. ed irriprensibile.

28 Così deono i mariti amar le lor mogli, come i lor propi corpi : chi ama la sua moglie ama sè stesso.

29 Perciochè niuno giammai ebbe in odio la sua carne, anzi la nudrisce, e la cura teneramente: siccome ancora il Signore la chiesa:

30 Conciosiacosachè noi siamo membra del suo corpo: della sua

carne, e delle sue ossa.

31 Perciò, l'uomo lascerà suo padre, e sua madre, e si conglugnerà con la sua moglie : ed i due diverranno una stessa carne. 32 Questo misterio è grande : or

io dico, a riguardo di Cristo, e della chiesa

33 Ma, clascun di voi così ami la sua moglie, come sè stesso : ed altresì la moglie riverisca il marito.

#### CAP. VI.

FIGLIUOLI, ubbidite nel Signo. re a' vostri padri, e madri: perciochè ciò è giusto. 2 Onora tuo padre, e tua madre :

(che è il primo comandamento con promessa:)

3 Aciochè ti sia bene, e che tu sii di lunga vita sopra la terra.

4 E voi, padri, non provocate ad ira i vostri figliuoli: ma alievategli in disciplina, ed ammonizione del

Signore. 5 Servi, ubbidite a' vostri signori secondo la carne, con timore, e tremore, nella semplicità del cuor vostro, come a Cristo.

6 Non servendo all'occhio, come per piacere agli uomini : ma, come servi di Cristo, facendo il voler di Dio d'animo:

7 Servendo con benivoglienza. come a Cristo, e non come agli uomini :

8 Sapendo che del bene che ciascuno, o servo, o franco ch'egli sia, avrà fatto, egli ne riceverà la re-tribusione dal Signore.

9 E voi, signori, fate par pari inverso loro, rallentando le minacce: sapendo che'l Signore, e vostro, c loro, è ne' cieli; e ch'appo lui non v'è riguardo alla qualità delle perone.

10 Nel rimanente, fratelli miei,

### EPISTOLA AGLI EFESI. VI.

fortificatevi nel Signore, e nella [ forza della sua possanza.

ll Vestite tutta l'armatura di Dio, per poter dimorar ritti, e fer-mi contr'all' insidie del diavolo. 12 Conciosiacosachè noi non ab-

biamo il combattimento contr'a sangue, e carne: ma contr'a' principati, contr'alle podestà, contr'a' rettori dei mondo, e delle

tenebre di questo secolo, contr'a-gli spiriti maligni,ne luoghi celesti. 13 Perciò, prendete tutta l'arma tura di Dio, scioch possiate con-trastare nel giorno malvagio: e, dopo aver compiuto ogni cosa, restar ritti in piè.

14 Presentatevi adunque al combattimento, cinti di verità intorno

a' lombi, e vestiti dell'usbergo del-la giustizia; 15 Ed avendo i piedi calsati della preparazion dell' evangelo della

ace; 16 Sopra tutto, prendendo lo scu-col qual possiate do della fede, col qual possiate spernere tutti i dardi infocati del maligno. 17 Pigliate ancora l'elmo della

salute; e la spada dello Spirito, ch'è la parola di Dio:

18 Orando in ogni tempo, con

ogni maniera di preghiera, e supplicazione, in Ispirito: ed a questo istesso vegghiando, con ogni perseveranza, ed orazione per tutti i

santi; 19 E per me ancora, aciochè mi sia data parola con apritura di bocca, per far conoscere con liber-tà il misterio dell'evangelo:

20 Per lo quale lo sono ambasciatore in catena: aciochè in quello io mi porti francamente, come mi convien parlare.

21 Or aciochè ancora voi sappiate lo stato mio, e ciò ch'io fo: Tichico, il caro fratello, e fedel ministro nel Signore, vi farà assapere il tutto:

22 Il quale io ho mandato a voi a questo stesso fine, aciochè voi sap-

piate lo stato nostro, e ch'egli con-soli i cuori vostri. 23 Pace a' fratelli, e carità con fede, da Dio Padre, e dai Signor Gesù Cristo.

24 La grazia sia con tutti quelli ch' amano il Signor nostro Gesù Cristo, in purità incorruttibile. Amen.

Fu scritta di Roma agli Efesi per Tichico.

### EPISTOLA DI S. PAOLO, APOSTOLO,

# A' FILIPPESI.

CAP. I. PAOLO, e Timoteo, servitori di Gesù Cristo, a tutti i santi in Cristo Gesù, che sono in Filippi, vescovi, e diaconi:

2 Grazia a voi, e pace, da Dio nostro Padre, e dal Signor Gesù

3 Io rendo grazie all' Iddio mio. di tutta la memoria ch'io ho di voi : 4 (Facendo sempre, con allegrezza, preghiera per tutti voi, in ogni mia orazione :

5 Per la vostra comunione nell'evangelo, dal primo di infino ad

6 Avendo di questo stesso fidan-za, che colui c'ha cominciata in voi l'opera buona, la compierà fino al giorno di Cristo Gesù.

7 Siccome è ragionevole ch'io enta questo di tutti voi: perciochè io v'ho nel cuore, voi tutti che siete miei consorti nella gra-zia, così ne' miei legami, come nella difesa, e confermazion dell'evangelo.

Perciochè Iddio m'è testimonio, \* 192

come io v'amo tutti affettucea mente nelle viscere di Gesti Cristo. 9 E di questo prego, che la vo-

stra carità abbondi sempre di più in phù in conoscenza, ed in ogni sentimento. 10 Affinchè discerniate le cose

contrarie: aciochè siate sinceri, e senza intoppo, per lo giorno di Cristo.

11 Ripieni di frutti di giustizia. che son per Gesù Cristo; alla gioria, e laude di Dio.

12 Or, fratelli, io voglio che sappiate che i fatti miei son riusciti s maggiore avanzamento dell' evangelo:

13 Talchè i miei legami son di-venuti palesi in Cristo, in tutto 1 pretorio, ed a tutti gli altri ; 14 E molti de' fratelli nel Signore,

rassicurati per li miei legami, han-no preso vie maggiore ardire di proporre la parola di Dio senza

15 Vero è, che ve ne sono alcuni che predicano anche Cristo per invidia, e per contenzione : ma pure

#### EPISTOLA A' FILIPPESI, I. II.

ancora altri, che le predicane per buona affezione.

16 Quelli certo annunziano Cristo per contenzione, non puramente: pensando aggiugnere afflizione a' miei legami:

17 Ma questi lo fanno per carità, sapendo ch' lo son posto per la di-

fesa dell' evangelo.

18 Ma che? pure è ad ogni modo, o per pretesto, od in verità, Cristo annunziato; e di questo mi rallegro, anzi ancora me ne rallegrerò per l'avvenire.

19 Conciosiacosach' io sappia che ciò mi riuscirà a salute, per la vostra orazione, e per la sommini-strazion dello Spirito di Gesù

Cristo:

20 Secondo l' intento e la speranza mia, ch' io non sarò svergognato in cosa alcuna: ma che. con ogni franchezza, come sempre, così ancora al presente, Cristo sarà magnificato nel mio corpo, o per vita, o per morte.

21 Perciochè a me il vivere è Cristo, e 'l morir guadagno.

22 Or io non so se 'l vivere in carne m'é vantaggio, nè ciò ch' io

debbo eleggere: 23 Perciochè io son distretto da' due lati: avendo il disiderio di partir di quest' albergo, e d'esser con Cristo: il che mi sarebbe di gran

lunga migliore:
24 Ma il rimanere nella carne è

più necessario per voi.

25 E questo so io sicuramente, ch'io rimarrò, e dimorerò appresso di voi tutti, all'avanzamento vostro, ed all'allegrezza della vostra fede:

26 Aciochè il vostro vanto abbondi in Cristo Gesù, per me, per la mia presenza di nuovo appo voi.

27 Sol conversate condegnamente all'evangelio di Cristo: aciochè, o ch'io venga, e vi vegga; o ch'io sia assente, io oda de'fatti vostri, che voi state fermi in uno Spirito, combattendo insieme d'un medesimo animo per la fede dell' evangelio:

28 E non essendo in cosa alcuna spaventati dagli avversari: il che a loro è una dimostrazion di perdizione, ma a voi di salute: e ciò

da Dio.

29 Concioniacosach' a voi sia stato di grazia dato per Cristo, non sol di credere in lui, ma ancora di pa-

tir per lui :

30 Avendo l'istesso combattimento, il quale avete veduto in me, ed ora udite essere in me.

CAP. II.

SE dunque v'è alcuna consola-zione in Cristo, se alcun conforto di carità, se alcuna comunion di Spirito, se alcune viscere, e misericordie:

2 Rendete compiuta la mia allerezza, avendo un medesimo sentimento, ed una medesima carità; essendo d' un' animo, sentendo una

stessa cosa:

3 Non facendo nulla per contenzione, e vanagloria: ma per umli-tà, ciascun di voi pregiando al-trui più che sè stesso. 4 Non riguardate ciascuno al suo

propio, ma ciascuno riguardi e-

ziandio all' altrui.

5 Perciochè conviene che in voi sia il medesimo sentimento, il quale ancora è stato in Cristo Gesù: 6 li quale, essendo in forma di Dio, non riputò rapina l'essere

uguale a Dio: 7 E pure annichilò sè stesso, presa forma di servo, fatto alla

somiglianza degli uomini :

8 E. trovato nell' esteriore simile ad un' nomo, abbassò sè stesso, essendosi fatto ubbidlente infino alla morte, e la morte della croce. 9 Per la qual cosa ancora liddo l'ha sovranamente innalzato, e gli ha donato un nome, che è sopra ogni nome : 10 Acioché nel nome di Gesù si pie-

ghi ogni ginocchio delle creature celesti, e terrestri, e sotterranee; 11 E ch'ogni lingua confessi che Genia Cristo è il Signora: alla gloria di Dio Padre.

12 Perciò, cari miel, come sempre m'avete abbidito, non sol come nella mia presenza, ma sucora moito più al presente nella mia assenza, complete la vostra salute con timore, e tremore.

13 Conclosiacosach' Iddio sin quel ch'opera in voi 't volere, e l'ope-

14 Fate ognicosa senza mormorii, e quistioni: 15 Aciochè siate irriprensibili, e sinceri, figliuoli di Dio senza bia-simo, in mezzo della perversa, e storta generazione, fra la quale risplendete come luminari nel mondo, portando inanzi a quella la parola della vita:

16 Aclochè io abbia di che gloriar-mi nel giorno di Cristo ch' lo non

son corso invano, nè in vano ho faticato.

17 E, se pure anche sono, a guisa d'offerta da spandere, sparso sopra l'ostia, e'l sacrificio della fede vostra, io ne gioisco, e ne congioiaco con tutti vol

#### EPISTOLA A' FILIPPESI, II. III.

18 Gioitene parimente voi, e congioltene meco.

19 Or lo spero nel Signor Gesù di mandarvi tosto Timoteo: aciochè io ancora, avendo saputo lo stato vostro, sia innanimato:

20 Perciochè io non ho alcuno d'animo pari a lui, il quale since-ramente abbia cura de fatti vostri. 21 Conciosiacosachè tutti cerchino il lor propio, non ciò ch'è di

Cristo Gesti.

22 Ma voi conoscete la prova d'esso; come egli ha servito me-co nell'evangelo, nella maniera ch'un figliuolo serve al padre.

23 lo spero adunque mandario, subito ch'avrò veduto come andranno i fatti miel

4 Or io ho fidanza nel Signore

ch'io ancora tosto verrò.
25 Ma ho stimato necessario di mandarvi Epafrodito, mio fratello, mandarvi Eparrodito, mio tratello, e compagno d'opera, e di milista, e vostro apostolo, e ministro de' miei bisogni: 25 Perciochè egli disiderava mol-

to vedervi tutti: ed era angosciato perciò ch'avevate udito ch'egii era tato infermo.

27 Perciochè certo egli è stato infermo, ben vicin della morte: ma Iddio ha avuto pietà di lui : e non sol di lui, ma di me ancora, aciochè io non avessi tristigia sopra

Perciò vie più diligentemente l'ho mandato: aciochè, veggen-dolo, voi vi rallegriate di nuovo, e ch'io stesso sia men contristato.

29 Accoglietelo adunque nel Signore con ogni allegressa: ed ab-biate tali in istima.

30 Perciochè egli è stato ben presso della morte per l'opera di Cristo, avendo esposta a rischio la propia vita, per supplire il difetto del vostro servigio inverso me.

CAP. III.

UANT è al rimanente, fratelli miei, rallegratevi nel Signore: a me certo non e grave scrivervi le medesime cose, e per voi ∂ sicuro.

2 Guardatevi da' cani, guardatevi da' cattivi operai, guardatevi dal

ricidimento.

3 Conciosiacosachè siamo la circoncisione, noi, che serviamo in Ispirito a Dio, e ci gloriamo in Cristo Gesù, e non ci confidiamo nella carne:

4 Benchè eziandio nella carne io avrei di che confidarmi: se alcun altro si pensa aver di che confidarsi nella carne, io l' ho molto più.

Io, che sono stato circonciso # 194

l'ottavo giorno, che sono della na-zione d'Israel, della tribù di Beniamin, Ebreo d'Ebrei : quant' è alla legge, Farisco:

6 Quant' è al zelo, essendo stato persecutor della chiesa : quant'è alla guistizia, che è nella legge, essendo stato irriprensibile.

7 Ma le cose che m'erano guadagni, quelle ho reputate danno,

per Cristo.

8 Anzi pure ancora reputo tutte queste cose esser danno, per l'ec-cellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per lo quale io ho fatto perdita di tutte queste cose, e le reputo tanti sterchi, acio-chè io guadagni Cristo;

9 E sia trovato in lui, non già avendo la mia giustizia, che è dal-la legge; ma quella che è per la fe-de di Cristo: la giuntizia che è da

Dio, mediante la fede.

10 Per conoscere esso Cristo, e la virtù della sua risurrezione, e la comunione delle sue sofferenze. essendo renduto conforme alla sua morte:

11 Per provar se una volta per-verrò alla risurrezion de' morti.

12 Non già ch'io abbia ottenuto il premio, o che già sia pervenuto alla perfezione: anzi proseguo, per procacciar d'ottenere il premio: per la qual cagione ancora sono stato preso da Gesù Cristo.

13 Fratelli, lo non reputo d'avere

ancora ottenuto il premio:

14 Ma una cosa fo, dimenticando
le cose che sono dietro, e distendendomi alle cose che son davanti, proseguo il corso verso'i segno, al palio della superna vocazion di Dio, in Cristo Gesù.

15 Perciò, quanti siam compiuti, abbiam questo sentimento: e, se voi sentite altramente in alcuna cosa, Iddio vi rivelerà quello an-

cora. 16 Ma pur caminiamo d'una stessa regola, e sentiamo una stessa cosa, in ciò a che siam perve-

nutl. 17 Siate miei imitatori, fratelli: e considerate coloro che caminano

così, come avete noi per esempio-18 Perciochè molti caminano, de quali molte volte v'ho detto, ed ancora al presente lo dico piagnendo, che sono i nemici della croce

di Cristo: 19 Il cui fine è perdizione, il cui Dio è il ventre, e la cui gioria è alla confusione loro: i quali hanno il pensiero, e l'affetto alle cose ter-

restri.
20 Conciosiacosachè noi viviamo ne' cieli, come nella nostra città :

#### EPISTOLA A' FILIPPESI, III, IV.

onde ancora aspettiamo il Salva-tore, il Signore Gesù Cristo:

21 Il qual trasformerà il nostro corpo vile, aciochè sia renduto conforme al suo corpo glorioso, secondo la virtù per la quale può eziandio sottoporsi ogni cosa.

CAP. IV.

PERCIO, fratelli miei cari. e disideratissimi, allegrezza, e corona mia; state in questa ma-

niera fermi nel Signore, diletti. 2 Io esorto Euodia, esorto parimente Sintiche, d'avere un me-

desimo sentimento nel Signore.

3 lo prego te ancora, leal consorte, sovvieni a queste donne, le
quali hanno combattuto meco nell'evangelo, insieme con Clemente, e gli altri mlei compagni d'opera, i cui nomi sono nel libro della vita. 4 Rallegratevi del continuo nel Signore: da capo dico, rallegratevi

5 La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini: il Signore è

vicino.

6 Non siate con ansietà solleciti di cosa alcuna : ma sieno in ogni cosa le vostre richieste notificate a Dio, per l'orazione, e per la pre-ghiera, con ringraziamento.

7 E la pace di Dio, la qual sopravanza ogni intelletto, guardera i vostri cuori, e le vostre menti, in

Cristo Gest.

8 Quant'è al rimanente, fratelli, tutte le cose che son veraci, tutte le cose che sono oneste, tutte le cose che son giuste, tutte le cose che son pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che son di buona fama; se v'è alcuna virtù, e se v'é alcuna laude ; a queste cose pensate:

9 Le quali ancora avete imparate, e ricevute, ed udite da me, e vedute in me; fate queste cose, e

l'Iddio della pace sarà con voi. 10 Or io mi son grandemente rallegrato nel Signore, che omai voi vi siete rinverditi ad aver cura di me: di cui ancora avevate curama vi mancava l'opportunità.

11 Io nol dico, perch' io abbia mancamento: perclochè io ho imarato ad esser contento nello sta o nel qual mi trovo.

12 lo so essere abbassato, so al-tresì abbondare: in tutto, e per tutto sono ammaestrato ad esser saziato, ed ad aver fame: ad abbondare, ed a sofferir mancamento.

13 Io posso ogni cosa in Cristo, che mi fortifica. 14 Tuttavolta, voi avete fatto be-

ne d'aver dal canto vostro comuni-

cato alla mia afflizione 15 Or voi ancora, o Filippesi, sa-pete che nel principio dell'evangelo, quando io partii di Macedonia, niuna chiesa mi comunico nulla, per conto del dare, e dell'avere, se

non voi soli.

16 Conciosiacosach' ancora Tessalonica m'abbiate mandato. una, e due volte, quel che m'era bisogno.
17 Non già ch'io ricerchi i pre-senti, anzi ricerco il frutto ch'ab-

bondi a vostra ragione. 18 Or io ho ricevuto il tutto, ed abbondo: io son ripieno, avendo

ricevuto da Epafrodito ciò che m'è stato mandato da voi, che è un'odor soave, un sacrificio accettevole, piacevole a Dio. 19 Or l'Iddio mio supplirà ogni

vostro bisogno, secondo le ricchez-ze sue in gioria, in Cristo Gesù. 20 Or all'Iddio, e Padre nostro,

sia la gloria ne secoli de secoli. Amen. 21 Salutate tutti i santi in Cristo

Gesù. 22 I fratelli che sono meco vi sa-

lutano: tutti I santi vi salutano, e massimamente que della casa di Cesare. 23 La

23 La grazia del Signor nostro Gesù Cristo sia con tutti vol. Amen.

Fu scritta da Roma a' Filippesi per Epafrodito.

### EPISTOLA DI S. PAOLO, APOSTOLO,

### A' COLOSSESI.

CAP. I. PAOLO, apostolo di Gesù Cristo, per la volontà di Dio, e l fra-tel Timoteo :

2 A' santi, e fedeli fratelli in Cristo, che sono in Colosse : Grazia a voi, e pace, da Dio nostro Padre, e dal Signor Gesù Cristo.

3 Noi rendiamo grazie a Dio, e Padre del Signor nostro Gesù Cri-sto, facendo del continuo orazione

per voi :

4 Avendo udita la fede vostra in Cristo Gesù, e la vostra carità in-

verso tutti i santi :

5 Per la speranza che v'è riposta ne' cieli, la quale innanzi avete udita nella parola della verità dell'evangelo:

6 Il quale è pervenuto a voi, come ancora per tutto'l mondo; e fruttifica, e cresce, siccome ancora fra voi, dal di che voi udiste, e conosceste la grazia di Dio in verità : 7 Come ancora avete imparato

da Epafra, nostro caro conservo, il quale è fedel ministro di Cristo per voi :

8 Il quale ancora ci ha dichiarata la vostra carità in Ispirito.

9 Perciò ancora noi, dal dì ch'abblamo ciò udito, non restiamo di fare orazion per voi, e di richiedere che siate ripieni della conoscenza della volontà d'esso, in ogni sapienza, ed intelligenza spirituale: 10 Aciochè caminiate condegna-

mente al Signore, per complacergii in ogni cosa, fruttificando in ogni opera buona, e crescendo nella co-

noscenza di Dio

11 Essendo fortificati in ogni forza, secondo la possanza della sua gloria, ad ogni sofferenza, e pazienza, con allegrezza;

12 Rendendo grazie a Dio, e Padre, che ci ha fatti degni di partecipar la sorte de' santi nella luce :

13 Il qual ci ha riscossi dalla po-destà delle tenebre, e ci ha trasportati nel regno del Figliuolo del suo

14 In cui abbiamo la redenzione per lo suo sangue; la rimession de' peccati : 15 Il quale è l'imagine dell'Iddio

invisibile, il primogenito d'ogni creatura. 16 Conciosiacosach' in lui sieno

state create tutte le cose, quelle the son ne' cieli, e quelle che son

sopra la terra: le cose visibili, e l'invisibili: e troni, e signorie, e principati, e podestà: tutte le cose sono state create per lui, e per cagion di lul.

17 Ed egli è avanti ogni cosa, e tutte le cose consistono in lui.

18 Ed egli stesso è il capo del corpo della chiesa : egli, dico, che è il principio, il primogenito da' morti : acioche in ogni cosa tenga il primo grado:

19 Perciochè è piaciuto al Padre che tutta la pienezza abiti in lui : 20 Ed, avendo fatta la pace per lo sangue della croce d'esso, riconciliarsi per lui tutte le cose : così quelle che mon sopra la terra, come

quelle che son ne ciell. 21 E voi stessi, che già eravate alieni, e nemici con la mente, nel-

l'opere malvage: 22 Pure ora v'ha riconciliati nel corpo della sua carne, per la morte, per farvi comparir davanti a sè santi, ed irriprensibili, e senza colpa-

23 Se pur perseverate nella fede, essendo fondati, e fermi; e non essendo smossi dalla speranza dell'evangelo che voi avete udito, il quale è stato predicato fra ogni creatura, che è sotto i cielo; del quale io Paolo sono stato fatto ministro.

24 Ora mi rallegro nelle mie sofferenze per voi, e per mia vicenda compio nella mia carne ciò che resta ancora a compiere dell'affizioni di Cristo, per lo corpo d'esso.

che è la chiesa :

25 Della quale io sono stato fatto ministro, secondo la dispensazion di Dio, che m'è stata data inverso voi, per compiere il servigio della parola di Dio;

26 Il misterio, che è stato occulto da' secoli, ed età : ed ora è stato

manifestato a' santi d'esso :

27 A'quali Iddio ha voluto far conoscere quali sieno le ricchesse della gloria di questo misterio inverso i Gentili : che è Cristo in voi, speranza di gloria :

28 Il quale noi annunziamo, ammonendo, ed ammaestrando ogni uomo in ogni sapienza : aciochè presentiamo ogni uomo compiuto in Cristo Gesù:

29 A che ancora io fatico, com battendo secondo la virtù d'esso, la quale opera in me con potenza.

### EPISTOLA A' COLOSSESI, II. III.

CAP. II.

DERCIOCHE io voglio che sapplate quanto gran combattimento io ho per voi, e per quelli che sono in Laodicea, e per tutti quelli che non hanno veduta la mia faccia in carne:

2 Aciochè i lor cuori sieno consolati, essendo eglino congiunti in

carità, ed in tutte le ricchezze del pieno accertamento dell'intelligenza, alla conoscenza del miste-rio di Dio, e Padre, e di Cristo:

3 In cui son nascosti tutti i tesori della sapienza, e della conoscenza. 4 Or questo dico, aclochè niuno v'inganni per parlare acconcio a

persuadere.

5 Perclochè, benchè di carne io sia assente, pur son con voi di spirito, rallegrandomi, e veggendo il vostro ordine, e la fermezza della vostra fede in Cristo.

6 Come dunque voi avete ricevu-to il Signor Cristo Gesù, così cami-

nate in esso :

,

0

ď

٤

Essendo radicati, ed edificati in lui, e confermati nella fede : siccome slete stati insegnati, abbondando in essa con ringraziamento. 8 Guardate che non vi sia alcuno

che vi tragga in preda per la filoso-fia, e vano inganno, secondo la tradizion degli uomini, secondo gli elementi del mondo, e non secondo

9 Conciosiacosachè in lui abiti corporalmente tutta la pienezza della Deità.

10 E voi siete ripieni in lui, che è il capo d'ogni principato, e pode-

11 Nel quale ancora siete stati circoncisi d' una circoncisione fatta senza mano, nello spogliamento del corpo de peccati della carne, nella circoncisione di Cristo:

12 Essendo stati con lui seppelliti nel battesimo: in cui ancora siete insieme risuscitati, per la fede della virtù di Dio, c'ha risuscitato lui da' morti :

13 Ed ha con lui vivificati voi, ch' eravate morti ne' peccati, e nel

prepuzio della vostra carne: avendovi perdonati tutti i peccati; 14 Avendo cancellata l'obligazione, ch' era contr' a noi negli ordinamenti, la quale ci era contraria: e

quella ha tolta via, avendola conitta nella croce. 15 Ed, avendo spogliate le pode-sta, ed i principati, gli ha publica-mente menati in ispettacolo, trion-

fando d'essi in esso.

16 Niuno adunque vi giudichi in mangiare, od in bere, o per rispetto di festa, o di calendi, o di sabati : \* 197

17 Le quali cose sono ombra di quelle che doveano avvenire : ma'l

corpo è di Cristo.

18 Niuno vi condanni a suo arbitrio, in umilità, e servigio degli an-geli, ponendo il piè nelle cose che non ha vedute, essendo temerariamente gonfio dalla mente della sua carne.

19 E non attenendosi al Capo, dal quale tutto 'l corpo, fornito, e ben commesso insieme per le giunture, ed i legami, prende l'accrescimen-to di Dio.

20 Se dunque, essendo morti con Cristo, siete sciolti dagli elementi del mondo, perchè, come se viveste nel mondo, vi s'impongono ordi-

namenti: 21 Non toccare, non assaggiare,

non maneggiare:

22 (Le quali cose tutte periscono
per l'uso:) secondo i comandamenti, e le dottrine degli uomini?

23 Le quali cose hanno bene alcu-

na apparenza di sapienza, in reli-gion volontaria, ed in umittà, ed in non risparmiare il corpo in ciò che è per satollar la carne; non in onore alcuno.

CAP. III.

SE dunque voi siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di soprà, dove Cristo è a sedere alla destra di Dio.

2 Pensate alle cose di sopra, non a quelle che son sopra la terra

3 Perciochè voi siete morti, e la vita vostra è nascosta con Cristo in Dio.

4 Quando Cristo, ch' è la vita vostra, apparirà, allora ancora voi arirete con lui in gloria.

5 Mortificate adunque le vostre membra che son sopra la terra: fornicazione, immondizia, lussuria nefanda, mala concupiscenza, ed avarizia, che è idolatria.

6 Per le quali cose viene l'ira di Dio sopra i figliuoli della disubbi-

dienza

7 Nelle quali già caminaste ancora voi, quando vivevate in esse. 8 Ma ora diponete ancora voi tut-

te queste cose, ira, cruccio, mali-zia: e fuor della vostra bocca, mal dicenza, e parlar disonesto.

9 Non mentite gli uni agli altri, avendo spogliato l' uomo vecchio co' suoi atti :

10 E vestito il nuovo, che si rinuova a conoscenza, secondo l'ima-

gine di colui che l' ha creato. Il Dove non v'è Greco,e Giudeo circoncisione, e prepuzio; Barbaro, e Scita; servo, e franco: ma Cristo è ogni cosa, ed in tutti.

#### EPISTOLA A' COLOSSESI, III, IV.

12 Vestitevi adunque, come eletti i di Dio, santi, e diletti, di viscere di misericordia, di benignità, d'umilta, di mansuetudine, di pasienza.

13 Comportandovi gli uni gli altri, e perdonandovi, se alcuno ha qualche querela contr'ad un' altro: come Cristo ancora v' ha perdona-

to, fate voi altres 'l simigliante. 14 E, per tutte queste cose, vestitevi di carità, che è il legame della perfesione.

15 Ed abbia la presidenza ne' cuori vostri la pace di Dio, alla quale ancora siete stati chiamati in un corpo: e siate riconoscenti.

16 La parola di Cristo abiti in voi doviziosamente, in ogni sapienza: ammaestrandovi, ed ammonendovi gli uni gli altri, con salmi, ed inni, e canzoni spirituali: cantando con grazia del cuor vostro al Si-

gnore. 17 E qualunque cosa facciate, in parola, o in opera, fute ogni cosa nel nome del Signor Gesù, rendendo grazie a Dio, e Padre, per lui

18 Mogli, siate suggette a' mariti, come si conviene nel Signore.

19 Mariti, amate le mogli, e non v'innasprite contr'a loro. 90 Figliuoli, ubbidite a'padri, e madri, in ogni cosa: conclosiacosachè questo sia accettevole al Si-

gnore. 21 Padri, non provocate ad ira i vostri figliuoli, aciochè non venga-no meno dell'animo.

22 Servi, ubbidite in ogni cosa a quelli che son vostri signori secondo la carne: non servendo all'occhio, come per piacere agli uomini: ma in semplicità di cuore, temendo Id-

23 E, qualunque cosa facciate, operate d'animo, facendolo come al Signore, e non agli uomini:

24 Sapendo che dal Signore riceverete la retribusion dell'eredità : conclosiacosachè voi serviate Cristo, il Signore,

25 Ma chi fa torto riceverà la retribuzion del torto ch' egli avrà fatto, e non v'è riguardo a qualità di persona.

26 Signori, fate ciò che è giusto, e ragionevole inverso i servi, sapendo ch'ancora voi avete un Signore ne' cieli.

CAP. IV.

PERSEVERATE nell'orazione,

Vergebiande in vegghiando in essa con ringra-

2 Pregando insieme ancora per

noi, aciochè Iddio apra exiandio a noi la porta della parola, per an-nunsiare il misterio di Cristo, per lo quale anche son prigione:

3 Aciochè io lo manifesti, come

mi convien parlare.

4 Procedete con sapienza inverso que' di fuori, ricomperando il tem-

o.

5 Il vostro parlare sia sempre con grasia, condito con sale: per sapere come vi si convien rispondere a

ciascuno. 6 Tichico, il caro fratello, e fedel ministro, e mio conservo nel Signore, vi farà assapere tutto lo stato mio:

7 Il quale io ho mandato a voi a questo stesso fine, aciochè sappia lo stato vostro, e consoli i cuori

8 Insieme col fedele, e caro fratello Onesimo, il quale è de' vostri: essi vi faranno assaper tutte le cose

di quà. 9 Aristarco, prigione meco, vi aluta: così ancora Marco, il cugin di Barnaba; intorno al quale avete ricevuto ordine: se viene a voi, accoglietelo:
10 E Gesù, detto Giusto, i quali

son della circoncisione: questi soli son gli operai nell' opera del regno di Dio, i quali mi sono stati di conforto.

11 Epaîra, ch'è de' vostri, servo di Cristo, vi saluta: combattendo sempre per voi nell'orszioni, sciochè stiate fermi, perfetti, e com-piuti in tutta la volontà di Dio-

12 Perciochè io gli rendo testimonianza, ch' egli ha un gran zelo per voi, e per quelli che sono in Laodicea, e per quelli che sono in Hierapoli

13 Il diletto Luca, il medico, e Dema. vi salutano.

14 Salutate i fratelli che sono in Laodicea, e Ninfa, e la chiesa ch'é in casa sua.

15 E quando quest'epistola sarà stata letta appo vol, fate che sia ancora letta nella chiesa de'Laodi-cesi: e che ancora voi leggiate quella che vi sarà mandata da Laodices.

16 E dite ad Archippo, Guarda al ministerio, che tu hai ricevuto nel Signore : aciochè tu l'adempii.

17 Il saluto, scritte di man propis di me Paolo. Ricordatevi de mici La grasia sia con voi. legami. Amen.

Fu scritta da Roma a' Colossesi, per Tichico. ed Onesimo.

# I. EPISTOLA DI S. PAOLO, APOSTOLO

### A' TESSALONICESI.

CAP. I. PAOLO, e Silvano, e Timoteo, alla chiesa de Tessalonicesi. che è in Dio Padre, e nel Signor Gesù Cristo: Grazia a voi, e pace, da Dio nostro Padre, e dal Signor Gesù Cristo.

2 Noi rendiamo del continuo grazie a Dio per tutti voi, facendo di voi menzione nelle nostre orazioni :

3 Rammemorandoci continuamente l'opera della vostra fede, e la fatica della vostra carità, e la sofferenza della speranza che voi avete nel Signor nostro Gesù Cristo: nel cospetto d'Iddio, nostro Padre:

4 Sapendo, fratelli amati da Dio.

la vostra elezione.

æ

£

ŧ

5 Conciosiacosachè'l nostro evangelio non sia stato inverso voi in parola solamente, ma ancora in virtù, ed in Ispirito santo, ed in molto accertamento: siccome voi sapete quali siamo stati fra voi per amor vostro.

6 E voi siete stati imitatori nostri, e del Signore, avendo ricevuta la parola in molta afflizione, con allegrezza dello Spirito Santo.

7 Talchè siete stati esempi a tutti i credenti in Macedonia, ed in Acaia. 8 Perciochè non sol da voi è risonata la parola del Signore nella Ma-cedonia, e nell' Acala: ma ancora la fede vostra, la quale avete inverso Iddio è stata divolgata in ogni luogo: talchè non abbiam bisogno di dirne cosa alcuna. 9 Conciosiacosach' eglino stessi

raccontino di noi, quale entrata noi abbiamo avuta appo voi, come vi siete convertiti dagi' idoli a Dio, per servire all'Iddio vivente.

10 E per aspettar da'cieli il suo Figliuolo, il quale egli ha risusci-tato da morti, cioè, Gesù, che ci

libera dall' ira a venire.

CAP. II. PERCIOCHE voi stessi sapete, fratelli, che la nostra entrata appo voi non è stata vana. 2 Anzi, benchè prima avessimo,

come sapete, patito, e fossimo stati ingiuriati in Filippi, pur ci slamo francamente innanimati nell' Iddio nostro, da annunziarvi l' evangelo di Dio con molto combattimento.

3 Conciosiacosachè la nostra esortazione non sia proceduta da inganno, nè da impurità; e non sia stata con fraude.

4 Anzi, come siamo stati appro-vati da Dio, per fidarci l'evangelo; così parliamo, non come per pia-cere agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori.

5 Perciochè ancora noi non abbiamo giammai usato parlar lusinghevole, come voi sapete; nè oc-casion d'avarizia: Iddio ne è te-

stimonio:

6 Nè cercato gloria dagli uomini, nè da voi, nè da altri: benchè potessimo usar gravità, come apostoli di Cristo:

7 Ma siamo stati mansueti fra voi, come una balia, ch'alleva teneramente i suoi propi figliuoli.

8 In questa maniera, avendovi sommamente cari, eravamo mossi di buona volontà a comunicarvi. non sol l'evangelio di Dio, ma ancora le nostre propie anime: con-ciofossecosaché ci foste diletti.

9 Perciochè, fratelli, voi vi ricordate della nostra fatica, e travagli : conciosiacosachè, lavorando giorno, e notte, per non gravare alcun di voi, abbiamo predicato appo voi evangelo di Dio

10 Vol siete testimoni, e Dio ancora, come ci siam portati santamente, e giustamente, e senza bia-

simo, inverso voi che credete. 11 Siccome voi sapete che, come un padre i suoi figliuoli, noi abbiamo esortato, e consolato ciascun di voi;

12 E protestato che caminiate condegnamente a Dio, che vi chia-

ma al suo regno, e gioria.

13 Perciò ancora, noi non restia-mo di render grazie a Dio, di ciò che, avendo ricevuta da noi la pa rola della predicazion di Dio, voi l'avete raccolta, non come parola d'uomini ; ma, siccome è veramente, come parola di Dio, la quale ancora opera efficacemente in voi che credete.

14 Conciosiacosachè vol. fratelli. siate divenuti imitatori delle chiese di Dio, che son nella Giudea, in Cristo Gesù: perciochè ancora vol avete sofferte da que' della vostra nazione le medesime cose ch'essi da Giudei:

15 I quali ed hanno ucciso il Si-

\*199

#### I. EPISTOLA A' TESSALONICESI, II.—IV.

gnor Gesti, ed i lor propi profeti; e ci hanno scacciati, e non piacciono a Dio, e son contrari a tutti gli uomini:

16 Divietandoci di parlare a' Gentili, aciochè sieno salvati; affin di colmar sempre la misura de lor peccati; or l'ira è venuta sopra

loro fino all' estremo.

17 Or noi, fratelli, orbati di voi per un momento di tempo, di faccia, e non di cuore, ci siam vie più stu-diati di veder la vostra faccia, con molto disiderio.

18 Perciò, siam voluti, io Paolo

almeno, una e due volte venire a voi: ma Satana ci ha impedito. 19 Perciochè, quale è la nostra speransa, od allegrezza, o corona di gioria i non siete desse ancora vol. nel cospetto del Signor nostro Gesù Cristo, nel suo av venimento? 20 Conciosiacosachè voi siate la nostra gloria, ed allegrezza.

CAP. III.

PERCIO, non potendo più sofferire, avemmo a grado d'esser

lasciati soli in Atene:

2 E mandammo Timoteo, nostro fratello, e ministro di Dio, e nostro compagno d' opera nell' evangelo di Cristo, per confermarvi, e con-fortarvi intorno alla vostra fede:

3 Aciochè niuno fosse commosso in queste afflizioni: concioniacosachè voi stessi sappiate che noi siam

posti a questo.

4 Perclochè, eziandio quando eravamo appo voi, vi predicevamo che saremmo afflitti : siccome ancora è avvenuto, e voi il sapete.

5 Perciò ancora, non potendo più sofferire, io lo mandai, per conoscer la fede vostra: che talora il tentatore non v'avesse tentati, e la nostra fatica non fosse riuscita vana.

6 Or al presente, essendo Timoteo venuto da voi a noi, ed avendoci rapportate liete novelle della vostra fede, e carità ; e che voi avete del continuo buona ricordanza di noi, disiderando grandemente di vederci, siccome ancora noi voi: 7 Perciò, fratelli, noi siamo stati

consolati di voi, in tutta la nostra afflizione, e necessità, per la vostra

fede.

8 Conciosiacosach' ora viviamo, se voi state fermi nel Signore.

9 Perciochè, quali grazie possiam noi render di voi a Dio, per tutta l'allegrezza, della quale ci rallegriamo per voi, nel cospetto del-l' Iddio nostro ?

10 Pregando intentissimamente, notte, e giorno, di poter veder la \*200

vostra faccia, e compier le cose che mancano ancora alla fede vostra. 11 Or Iddio stesso, Padre nostro,

11 Or 1000 stesso, Fabre nostro, el Signor nostro Gesù Cristo, addirizzi I nostro camino a voi.
12 El Signore v'accreeca, e faccia abbondare in carità gil uni inverso gli altri, ed inverso tutti; come noi ancora abbondamo in verso voi: 13 Per raffermare i vostri cuori,

acioche sieno irriprensibili in santità, nel cospetto di Dio, Padre nostro, all' avvenimento del Si mor nostro Gesù Cristo, con tutti suoi santi. Amen.

CAP. IV.

TEL rimanente adunque, fra telli, noi vi preghiamo, ed esortiamo nel Signore Gesù, che, come avete da noi ricevuto come vi convien caminare, e piacere a Dio, in ciò vie più abbondiate.

2 Perciochè voi sapete quali co-mandamenti v'abbiamo dati per

lo Signore Gesù.

3 Conciosiacosachè questa sia la volontà di Dio, cioc, la vostra santificazione: aciochè v'astegniate dalla fornicazione; 4 E che ciascun di voi sappia pos-

sedere il suo vaso in santificazione.

ed onore:

5 Non in passione di concupi scenza, come i Gentili, i quali non

conoscono Iddio:

6 E che niuno oppressi 1 suo prossimo, nè gli faccia frode negli affari di questa vita: perciochè il Signore è il vendicator di tutte queste cose: siccome ancora v'abbiamo innanci

detto, e protestato. 7 Conciosiacosachè Iddio non ci abbia chiamati ad immondizia, ma

a santificazione :

8 Perciò, chi sprezza queste cose non isprezza un uomo, ma Iddio, il quale ancora ha messo il suo

Spirito santo in noi

9 Or, quant' è all' amor fraterno, voi non avete bisogno ch' io ve ne scriva: perciochè voi stessi slete insegnati da Dio ad amarvi gli uni gli altri.

10 Perciochè lo stesso fate voi ancora inverso tutti i fratelli, che sono in tutta la Macedonia; or v'e-sortiamo, fratelli, che in ciò vie

più abbondiate;
11 E procacciate studiosamente di vivere in quiete, e di fare i fatti vostri, e di lavorar con le proprie mani, siccome v'abbiamo ordinato: 12 Aciochè caminiate onestamente inverso que' difuori, e non abiata bisogno di cosa alcuna.

13 Or, fratelli, noi non vogliamo che siate in ignoranza intorno a

### I. EPISTOLA A' TESSALONICESI, IV. V.

quelli che dormono: aciochè non siate contristati, come gli altri che non hanno speranza.

14 Conciosiacosachè, se crediamo che Gesù è morto, ed è risuscitato: Iddio ancora addurrà con lui quell

che dormono in Gesù. 15 Perciochè noi vi diciamo que-

sto per parola del Signore, che nol viventi, che sarem rimasi fino alla venuta del Signore, non andremo innanzi a coloro che dormono.

16 Perciochè il Signore stesso, con acclamazion di conforto, con voce d'arcangelo, e con tromba di Dio, discenderà dal cielo: e quelli che son morti in Cristo risusciteranne

primieramente. 17 Poi noi viventi, che sarem ri-

piti nelle nuvole, a scontrare il Signore nell'aria: e così saremo sempre col Signore.

18 Consolatevi adunque gli uni gli altri con queste parole.

CAP. V. R, quant'è a' tempi, ed alle stagioni, fratelli, voi non avete

bisogno che ve ne sia scritto. 2 Conciosiacosachè voi stessi sappiate molto bene, che'l giorno del Signore verrà come un ladro di

notte. 3 Perciochè. quando diranno. Pace, e sicurtà: allora di subito sopraggiugnerà loro perdizione, come i dolori del parto alla donna gravida: e non iscamperanno

punto. 4 Ma voi, fratelli, non siete in tenebre, sì che quel giorno vi col-

ra, a guisa di ladro. 5 Voi tutti siete figliuoli di luce, e figliuoli di giorno: noi non siam della notte, nè delle tenebre:

6 Perciò, non dormiamo, come gli altri: ma vegghiamo, e siamo sobri. 7 Perciochè coloro che dormono dormono di notte, e coloro che s'inebbriano s'inebbriano di notte.

8 Ma noi, essendo figliuoli del giorno, siamo sobri, vestiti dell' usbergo della fede, e della carità: e *per* elmo, della speranza della salute.

9 Conciosiacosach' Iddio, non ci abbia posti ad ira, ma ad acquisto di salute, per lo Signor nostro Gesù Cristo:

10 1) quale é morto per noi, aciochè, a che vegghiamo, a che dormiamo, viviamo insieme con tui-

1) Perclò, consolatevi gli uni gli altri, ed edificate l'un l'altro, come ancora fate.

12 Or, fratelli, noi vi preghlamo di riconoscer cotoro che fra voi fiticano, e che vi son preposti nel Signore, e che v'ammoniscono;

13 E d'avergli in somma stima in carita, per l'opera loro. Vivete.

in pace fra vol.

14 Or, fratelli, noi v'esortiamo noi v'esortiamo fortiate i pusilianimi, sostentiate i deboli, siate pazienti biverso tutti.

15 Guardaté che niuno renda maper male ud alcuno: anal procuçciate sempre il bene, così gli uni inverso gli altri, come inverso tutti.

16 State sempre allegri. 17 Non restate mai d'orare.

18 In ogni cesa rendete grazie: percioche tale e la volontà di Dio

lu Cristo Gesù inverso vol 19 Non ispegnete lo Spirito.

20 Non isprezzate le profesie. 21 Provate ogni cosa, ritenete II

bene. 22 Astenetevi da ogni apparenza

di male. 23 Or l'iddlo della pace vi santifichi ogli stesso tutti intieri: e sia conservato intiero il vostro spirito, e l'anima, e l'eurpu, senza bissimo

all' avvenimento del Signor mestro Grain Cristo. 24 Fedele d colui che vi chiama,

il quale ancora lo furà.

25 Fratelli, pregnte per noi. 26 Salutate tutti i fratelli con un santo bacio.

27 Io vi scongiuro per lo Signore, che quest'epistola sia letta a tutti i santi (nutelli.

26 La grazia del Signor nostro Gesu Cristo sia con vol. Amen-

La prima a' Tessalonicegi fu scritta da Atene.

## II. EPISTOLA DI S. PAOLO, APOSTOLO,

### A' TESSALONICESI.

CAP. L PAOLO, e Silvano, e Timoteo, alla chiesa de' Tessalonicesi, ch'è in Dio, nostro Padre : e nel Si-

gnor Gesù Cristo:

2 Grazia a voi, e pace, da Dio,
nostro Padre; e dal Signor Gesù

3 Noi siamo obbligati di render sempre grazie di voi a Dio, fra-telli, come egli è ben convenevole : perciochè la vestra fede cresce sommamente, e la carità di ciascun di tutti voi abbonda fra voi scambievolmente:

4 Talchè noi stessi ci gloriamo di voi nelle chiese di Dio, per la vostra sofferenza, e fede, in tutte le vostre persecuzioni, ed afflizioni,

che voi sostenete.

5 Il che è una dimostrazione del giusto giudicio di Dio: aciochè siate reputati degni del regno di

Dio, per lo quale ancora patite.
6 Conciosiacosachè sia cosa giusta appo Iddio, di rendere affizione a coloro che v'affliggono;

7 Ed a vol, che siete afflitti, re-quie con nol, quando 'l Signor Ge-sù Cristo apparirà dal cielo, con gli angeli della sua potenza:

8 Con fuoco fiammeggiante, pren-dendo vendetta di coloro che non conoscono Iddio, e di coloro che non ubbidiscono all' evangelo del gnor nostro Gesù Cristo

9 I quali porteranno la pena, la perdizione eterna, dalla faccia del Signore, e dalla gloria della sua

possanza:

10 Quando egli sarà venuto per esser glorificato ne suoi santi, e renduto maraviglioso in tutti i credenti, (conciosiacosach'alla nostra testimonianza appo voi sia

stata prestata fede,) in quel giorno. 11 Per la qual cosa ancora noi preghiamo del continuo per voi, che l'Iddio nostro vi faccia degni di questa vocazione, e compia tutto'l beneplacito della sua bontà, e

l'opera della fede, con potenza: 12 Aclochè sia glorificato il nome del Signor nostro Gesù Cristo in voi, e voi in lui: secondo la grazia dell' Iddio nostro, e del Signor Gesù Cristo.

CAP. II.

O<sup>R</sup> noi vi preghiamo, fratelli, e per l'avvenimento del Signor \* 202

nostro Gesù Cristo, e per lo nostro

adunamento in lui :

2 Che non siate tosto smossi della mente, nè turbati, per ispirito, nè per parola, nè per epistola, come da parte nostra, quasi che I giorno di Cristo soprastia vicino.

3 Niuno v' inganni per alcuna maniera: perciochè quel giorno non verrà, che prima non sia venuta l'apostasia, e non sia manifestato l'uomo del peccato, il fi-

glinol della perdizione;

4 Quell' avversario, e quel che s'innalza sopra chiunque è chis-mato dio, o divinità; talchè siede nel tempio di Dio, come Dio: mostrando sè stesso, e dicendo, ch'egli è Di

5 Non vi ricordate voi che. essendo ancora appo voi, io vi dice-

va queste cose 6 Ed ora voi sapete ciò che lo ri-tiene, aciochè egli sia manifestato

al suo tempo. 7 Perciochè già fino ad ora opera il misterio dell' iniquità: aspet-

tando solo che colui che lo ritiene al presente sia tolto di messo-8 Ed allora sarà manifestato quel-

l'empio, il quale il Signore distrug-gerà per lo spirito della sua bocca, e ridurrà al niente per l'apparizion del suo avvenimento.

9 Del quale empio l'avvenimento sarà, secondo l'operazione di Satana, con ogni potenza, e prodigi, e miracoli di menzogna ;

10 E con ogni inganno d'iniquità in coloro che periscono, perciochè non hanno dato luogo all'amor della verità, per esser salvati. 11 E però iddio manderà loro effi-

cacia d'errore, affin che credano

alla menzogna :

12 Acioche sieno giudicati tutti coloro che non hanno creduto alla verità, ma si son compiaciuti nell'iniquità.

13 Ma noi siamo obbligati di render del continuo grazie di voi a Dio, fratelli amati dal Signore, di ciò ch' Iddio v'ha eletti dal principio a salute, in santificazion di

Spirito, e fede alla verità. 14 A che egli v'ha chiamati per lo nostro evangelo, all'acquisto della gloria del Signor nostro Gesti

Cristo. 15 Perciò, fratelli, state saldi, e

### II. EPISTOLA A' TESSALONICESI. II. III.

ritenete gl' insegnamenti ch'avete | imparati per parola, o per epistola

nostra.

16 Or, il Signor nostro Gesù Cristo stesso, e l'Iddio e Padre nostro, il qual ci ha amati, e ci ha data eterna consolazione, e buona

speranza în grazia ; 17 Consoli i cuori vostri, e vi confermi in ogni buona parola, ed

opera.

#### CAP. III.

NEL rimanente, fratelli, pregate per noi, aciochè la parola del Signore corra, e sia giorificata, come fra voi :

2 Ed aciochè noi siamo liberati dagli uomini insolenti, e malvagi: conclosiacosachè la fede non sia

di tutti. 3 Or il Signore è fedele, il quale vi raffermera, e vi guardera dal

maligno.

4 E noi ci confidiam di voi, nel Signore, che voi fate, e farete le cose che v'ordiniamo.
5 Or il Signore addirizzi i vostri

cuori all' amor di Dio, ed alla paziente aspettazion di Cristo.

6 Or, fratelli, noi v'ordiniamo, nel nome del Signor nostro Gesù Cristo, che vi ritiriate da ogni fratello, che camina disordinatamente, e non secondo l'insegnamento c' ha ricevuto da noi :

7 Perciochè voi stessi sapete come si conviene imitare: conclosiacosachè non ci siam portati disor-

dinatamente fra voi: 8 E non abbiam mangiato il

pane, ricevutolo da alcuno in dono! ma con fatica, e travaglio, lavorando notte, e giorno, per non gravare alcun di voi.

9 Non già che non ne abbiamo la podesta: ma per darvi noi stessi per esempi, aciochè c'imitiate.

10 Perciochè ancora, quando eravamo appo voi, vi dinunziavamo questo, che chi non vuol lavorare non mangi

11 Imperochè intendiamo che fra voi ve ne sono alcuni che caminano disordinatamente, non facendo opera alcuna, ma occupan-

dosi in cose vane.

12 Or a tali dinunziamo, e gli esortiamo per lo Signor nostro Gesù Cristo, che, lavorando quietamente, mangino il pan loro. 13 Ma, quant' è a voi, fratelli,

non vi stancate facendo bene. 14 E, se alcuno non ubbldisce alla nostra parola, significata per questa epistola, notate un tale, e non vi mescolate con lui, aciochè

si vergogni. 15 Ma pur nol tenete per nemico: anzi ammonitelo come fratello.

16 Or il Signore stesso della pace vi dia del continuo la pace in ogni maniera. Il Signore sia con tutti

17 Il saluto di man propia di me Paolo, ch'è un segnale in egni epistola: così scrivo. 18 La grazia del Signor nostro Ge-sù Cristo sia con tutti vol. Amen.

La seconda a' Tessalonicesi fu scritta da Atene.

# I. EPISTOLA DI S. PAOLO, APOSTOLO,

### A TIMOTEO.

CAP. I. DAOLO, apostolo di Gesù Cristo, per comandamento di Dio, nostro Salvatore; e del Signor Gesù Cristo, nostra speranza:

2 A Timoteo, mio vero figliuolo

in fede: Grazia, misericordia, e pace, da Dio nostro Padre, e da Cristo Gesù, nostro Signore.

3 Siccome lo t'esortal di rimanere in Efeso, quando io andava in Ma-cedonia, fa' che tu dinunzi ad alcuni che non insegnino dottrina diversa:

4 E che non attendano a favole, ed a genealogie senza fine; le quali producono piutosto quistioni, ch'edificazion di Dio, che è in fede. 5 Or il fine del comandamento è carità, di cuor puro, e di buona coscienza, e di fede non finta:

6 Dalle quali cose alcuni essendosi sviati, si son rivolti ad un vano parlare; 7 Volendo esser dottori della leg-

ge, non intendendo nè le cose che dicono, nè quelle delle quali affermano.

8 Or noi sappiamo che la legge è buona, se alcuno l'usa legittimamente.

9 Sapendo questo, che la legge non è posta al giusto, ma agl' ni-qui, e ribelli, agli empi, e pecca-tori, agli scellerati, e profani, agli ucciditori di padri, e madri, a' micidiali:

10 A'fornicatori, a quelli che

\*203

#### L EPISTOLA A TIMOTEO, I.—III.

mano co maschi, a' rubatori d'uomini, a' falsari, agli spergiuratori: e se v'è alcuna altra cosa contraria alla sana dottrina:

11 Secondo l'evangello della gioria del beato iddio, il qual m'è

stato fidato. 12 E rendo grazie a Cristo, nostro gnore, il qual mi fortifica, ch'egli m'ha reputato fedele, ponendo al ministerio me :

13 Il quale innanzi era besternmiatore, e persecutore, ed ingiu-rioso: ma misericordia m'è stata

fatta, perciochè io il feci ignoran-temente, non avendo la fede. 14 Ma la grasia del Signor nostro è soprabbondata, con fede, e cari-

tà, ch'é in Cristo Gesù.

15 Certa é questa parola, e de-gna d'essere accettata per ogni maniera, che Cristo Gesù è venuto nel mondo, per salvare i peccatori,

de' quali io sono il primo. 16 Ma, per questo m'è stata fatta misericordia, aciochè Gesù Cristo mostrasse in me primieramente tutta la sua clemensa, per essere esemplo a coloro che per l'avvenire crederebbero in lui a vita eterns.

17 Or al Re de secoli, immortale, invisibile, a Dio solo savio, sia onore, s gioria ne' secoli de' se-

Amen.

18 Io ti raccomando questo comandamento, o figliuol Timoteo, che, secondo le profesie ch' innanzi sono state di te, tu guerreggi, in virtù d'esse, la buona guerra ; 19 Avendo fede, e buona coecien-

ma: la quale avendo alcuni gittata via, hanno fatto naufragio intorno

alla fede :

20 De' quali è Imeneo, ed Ales-sandro, i quali io ho dati in man di Satana, aciochè sieno gastigati, ed ammaestrati a non bestemmiare.

CAP. II.

I o esorto adunque, innanzi ad ogni cosa, che si facciano preghiere, orazioni, richieste, e ringraziamenti per tutti gli uomini: 2 Per li re, e per tutti quelli che aono in dignità: acioche possiam menare una tranquilla, e quieta

vita, in ogni pietà, ed onestà:

3 Perciochè quest' è buono, ed
accettevole nel cospetto di Dio,

nostro Salvatore:

4 Il quale vuole che tutti gli uomini ateno salvati, e che vengano alla conocenza della verità.
5 Percioche v'è un sol Dio, e degli uomini, Cristo Gesì uomo: 6 Il quale ha dato sè stesso per #204

presso di riscatto per tutti : aecondo la testimonianza ricervata 2' propi tempi.

7 A che io sono stato costituito

banditore, ed apostolo: lo dico verità in Cristo, non mento: dottor de Gentili in fede, e verità. 8 Io voglio adunque che gli uomini facciano orazione in ogni luogo, alzando le mani pure, senza

ira, e disputazione.

9 Simigliantemente ancora che le donne s'adornino d'abito onesto, con verecondia, e modestia:

non di trecce, o d'oro, o di perie, o di vestimenti preziosi: 10 Ma, come si conviene a don-

ne che fanno professione di ser-vire a Dio per opere buone. 11 La donna impari con ailensio.

in ogni suggezione.
12 Ma io non permetto alla donna d'insegnare, nè d'usare auto-rità sopra l'marito: ma ordino che stia in silensio. 13 Perciochè Adam fu creato il

primo, e poi Eva. 14 Ed Adam non fu soddotto : ma la donna, essendo stata soddotta, fu in cagion di trasgressione.

15 Ma pure sarà salvata parto-rendo figliuoli, se sapranno perseverare in fede, e carità, e santificasione, con onestà.

CAP. III.

ERTA è questa parola: Se al-cuno disidera l'ufficio di vescovo, disidera una buona opera.

2 Bisogna adunque che l vescovo sia irriprensibile, marito d'una sola moglie, sobrio, e vigilante, temperato, onesto, volonteroso albergator de forestieri, atto ad insegnare:

3 Non dato al vino, non percotitore non disonestamente cupido del guadagno: ma benigno, non contenzioso, non avaro: 4 Che governi bene la sua propia

famiglia, che tenga i figliuoli in suggezione, con ogni gravità: 5 (Ma, se alcuno non sa governar

la sua propia famiglia, come avrà egli cura della chiesa di Dio?)

6 Che non sia novizio: aciochè,

divenendo gonfio, non caggia nel giudicio del diavolo.

7 Or conviene ch'egli abbia ancora buona testimonianza da que di fuori, aciochè non caggia in vi-tuperio, e nel laccio del diavolo.

8 Parimente bisogna che i diaconi sieno gravi, non doppi in parole, non dati a molto vino, non disonestamente cupidi del guadagno:

9 Che ritengano il misterio della

fede in pura coscienza.

### I. EPISTOLA A TIMOTEO, III.— V.

provati, poi servano, se sono irri-prensibili. 10 Or questi ancora sieno prima

11 Simigiantemente sieno le lor mogli gravi, non calonniatrici. so-

brie, fedeli in ogni cosa. 12 I diaconi sieno mariti d'una sola moglie, governando bene i fi-

gliuoli, e le propie famiglie: 13 Perciochè coloro ch'avranno ben servito s'acquistano un buon grado, e gran libertà nella fede, ch' è in Cristo Gesù.

14 Io ti scrivo queste cose, spe-

rando di venir tosto a te :

I

, 4

T.

, t

5

-2

:3

e

ď :

,3

đ

£

u

15 E. se pur tardo, aciochè tu sappi come si convien conversar nella casa di Dio, che è la chiesa dell' Iddio vivente, colonna, e so-

stegno della verità.

16 E. senza veruna contradizione, grande è il misterio della pieta: Iddio è stato manifestato in carne, è stato giustificato in Ispirito, è apparito agli angeli, è stato predicato a' Gentili, è stato creduto nel mondo, è stato elevato in gloria.

#### CAP. IV.

R lo Spirito dice espressamente, che negli ultimi tempi alcuni apostateranno dalla fede, attendendo a spiriti sodduttori, ed a dottrine diaboliche:

2 D'uomini che proporranno cose false per lpocrisia, cauterizzati nel-

la propia coscienza:

3 Che vieteranno il maritarsi, e comanderanno d'astenersi da' cibi, che Iddio ha creati, aciochè i fedeli, e quelli c'hanno conosciuta la verità, gli usino con rendimento di grazie.

4 Conciosiacosach' ogni creatura

di Dio sia buona, e niuna sia da riprovare, essendo usata con rendi-

mento di grazie :

5 Perciochè ella è santificata per la parola di Dio, e per l'orazione. 6 Rappresentando queste cose s fratelli, tu sarai buon ministro di Gesà Cristo, nudrito nelle parole della fede, e della buona dottrina, la qual tu hai ben compresa.

7 Ma schifa le favole profane, e da vecchie; ed esercitati alla pietà. 8 Perciochè l'esercizio corporale è utile a poca cosa: ma la pietà è utile ad ogni cosa, avendo la promessa della vita presente, e

a futura.

9 Certa è questa parola, e degna d'essere accettata per ogni ma-

10 Conclosiacosachè per questo travagliamo, e siamo vituperati; perciochè abbiamo sperato nell' Iddio vivente, il quale è Salvator di tutti gli uomini, principalmente de' fedeli.

11 Annunzia queste cose, ed insegnale.

12 Niuno sprezzi la tua giovanezza; ma sij esempio de' fedeli, in parola, in conversazione, in carità, in Ispirito, in fede, in castità. 13 Attendi alla lettura, all' esor-

tazione, alla dottrina, finch' io

venga.

14 Non trascurare il dono che è profezia, con l'imposizion delle mani con collegio degli anziani.

15 Medita queste cose, e vaca ad esse : aclochè il tuo avanzamento

sia manifesto fra tutti.

16 Attendi a te stesso, ed alla dottrina: persevera in queste cose: perciochè, facendo questo, salverai te stesso, e coloro che t' ascoltano.

CAP. V.

NON isgridar l'uomo attempato: ma esortalo come padre, i giovani come fratelli:

2 Le donne attempate come madri, le giovani come sorelle, in ogni castità. 3 Onora le vedove, che son vera-

mente vedove. 4 Ma, se alcuna vedova ha de' figliuoli, o de' nepoti, imparino essi imprima d'usar pietà inverso que' di casa loro, e rendere il cambio a loro antenati : . perciochè quest' è buono, ed accettevole nel cospetto

di Dio. 5 Or quella ch' è veramente vedova, e lasciata sola, spera in Dio, e persevera in preghiere, ed orazioni, notte, e giorno:

6 Ma la voluttuosa, vivendo, è morta.

7 Anche queste cose annunzia, aciochè sieno irriprensibili.

8 Che se alcuno non provede s suoi, e principalmente a que' di casa sua, egli ha rinegata la fede, ed è peggiore ch' un' infedele.

9 Sia la vedova assunta nel numero delle vedove, non di minore età che di sessant'anni, la qual sia stata moglie d'un sol marito:

10 Ch' abbia testimonianza d'opere buone: se ha nudriti i suoi figiluoli, se ha albergati i fore-stieri, se ha lavati i piedi de santi, se ha sovvenuti gli afflitti, se del continuo è ita dietro ad ogni buona

opera.

11 Ma rifiuta le vedove più giovani: perciochè, dopo c'hanno
contr'a Cristo, vogliono maritarsi:

**\* 205** 

#### I EPISTOLA A TIMOTEO, V. VI.

la Avendo condannazione, per-

13 Ed anche, essendo, oltra ciò, osiose, imparano ad andare attorno per le case: e non sol sono oziose, ma anche cianciatrici, e cuconvengono.

14 Io voglio adunque che le giovani vedove si maritino, facciano figliuoli, sieno madri di famiglia, non dieno all'avversario alcuna occasione di maldicenza.

15 Conciosiacosachè già alcune si sieno sviate dietro a Satana.

16 Se alcun'uomo, o donna fedele ha delle vedove, sovvenga loro. non sia la chiesa gravata, aciochè poesa bastare a sovvenir quelle che on veramente vedove.

17 Gli anziani, che fanno bene l'ufficio della presidenza, sieno reputati degni di doppio onore: principalmente quelli che faticano nel-

la parola, e nella dottrina. 18 Perciochè la scrittura dice, Non metter la museruola in bocca al bue che trebbia: e. L'operaio è degno del suo premio.

19 Non ricevere accusa contr' all'anziano, se non in su due, o tre

testimoni

20 Riprendi, nel cospetto di tutti, quelli che peccano: aciochè gli al-tri ancora abbiano timore.

lo ti scongiuro davanti a Dio, e l Signor Gesú Cristo, e gli angell eletti, che tu osservi queste cose sensa pregiudicio, non facendo nulla per parsialità. 22 Non imporre tosto le mani ad

alcuno, e non partecipare i peccati altrui : conserva te stesso puro.

23 Non usar più per l'innanzi ac-qua sola nel tuo bere, ma usa un poco di vino, per lo tuo stomaco, e er le frequenti tue infermità.

24 D'alcuni uomini i peccati sono manifesti, andando innanzi a giudicio : ma in altri ancora seguitano

appresso.

25 Le buone opere d'alcuni altresì son manifeste: e quelle che sono altrimenti non possono essere occultate.

CAP. VI.

TUTTI i servi che son sotto'l I glogo reputino i lor signori de-gni d'ogni onore: acioche non sia bestemmista il normali della di la contra di la contr estemmiato il nome di Dio, e la dottring.

2 E quelli c'hanno signori fedeli non gii spremino, perchè son fra-telli: anzi molto più gii servano, perciochè son fedeli, e diletti, i quali hanno ricevuto il beneficio. segna queste cose, ed esorta ad

3 Se alcuno insegna diversa dottrina, e non s'attiene alle sane parole del Signor nostro Gesù Criste ed alla dottrina che è secondo pieta 4 Esso è gonfio, non sapendo nu la, ma languendo intorno a qui stioni, e risse di parole, dalle qua nascono invidia, contenzione, mai-

dicense, mali sospetti :

5 Vane disputazioni d'uomini corrotti della mente, e privi della ve-

rità, che stimano la pletà esser gua-

dagno: ritratti da tali. 6 Or veramente a pietà, con contentamento d'animo, è gran gua-

dagno.

7 Conciosiacosachè non abbiame portato nulla nel mondo : e chiare è che altresì non ne possisamo portar nulla fuori: 8 Ma, avendo da nudrirci, e da

coprirci, saremo di ciò contenti. 9 Ma coloro che vogliono arricchire caggiono in tentazione, ed in laccio, ed in molte concupiacenze insensate, e nocive, le quali affon-

dano gli uomini in distruzione, e perdizione. 10 Perciochè la radice di tutti i

mali è l'avarisia : alla quale alcuni datisi, si sono amarriti dalla fede, e si son fitti in molte doglie. 11 Ma tu, o uomo di Dio! fuggi queste cose : e procaccia giustizia, pietà, fede, carità, sofferenza, man-

suctudine 12 Combatti 'l buon combattimento della fede, apprendi la vita eter-

na, alla quale sei stato chiamato, e n' hai fatta la buona confessione davanti a molti testimoni. 13 lo t'ingiungo nel cospetto di Dio, il qual vivinca tutte le cose;

e di Cristo, che testimoniò davanti a Ponzio Pilato la buona confessione: 14 Che tu osservi questo coman-

damento, essendo immacolato, ed irriprensibile, fino all'apparizione del Signor nostro Gesù Cristo: 15 La quale a' suoi tempi mostrerà il beato, e solo Principe, il Re

delli re, e 'l Signor de' signori : 16 Il qual solo ha immortalità, ed abita una luce inaccessibile: il quale niun' uomo ha veduto, nè può vederlo: al quale sia onore, ed imperio eterno.

Amen.

17 Dinunzia a' ricchi nel presente secolo, che non sieno d'animo altiero, che non pongano la loro speranza nell'incertitudine delle riccheme : ma nell' Iddio vivente, il qual ci porge dovisiosamente

ogni cosa, per goderne : 18 Che facciano del bene, che sieno ricchi in buone opere, pronti a distribuire, comunichevoli;

**# 206** 

### II. EPISTOLA A TIMOTEO, I. II.

19 Facendosi un tesoro d'un buon fondamento per l'avvenire: acio-

chè apprendano la vita eterna.
20 O Timoteo, guarda il diposito,
schifando le profane vanità di parole, e le contradizioni della falsamente nominata scienza :

21 Della quate alcuni facendo professione, si sono sviati dalla ede. La grazia sia teco. Amen.

La prima a Timoteo fu scritta da Laodicea, che è la principal città della Frigia Pacatiana.

### II. EPISTOLA DI S. PAOLO, APOSTOLO,

### A TIMOTEO.

CAP. I. DAOLO, apostolo di Gesù Cri-

sto, per la volontà di Dio, secondo la promessa della vita, che e in Cristo Gesù:

2 A Timoteo, figliuol diletto, grazia, misericordia, e pace, da Dio Padre, e dal Signor nostro Cristo

Gest.

3 Io rendo grazie a Dio, al qual servo fin da' miei antenati, in pura coscienza: secondo che non resto mai di ritener la memoria di te nel-

le mie orazioni, notte e giorno:
4 Disideroso di vederti, ricordandomi delle tue lagrime, aciochè io

sia ripieno d' allegrezza :
5 Riducendomi a memoria la fede non finta che è in te, la qual prima abitò in Loide, tua avola, ed in Eunice, tua madre: or son persuaso c' abita in te ancora.

6 Per la qual cagione io ti ram-memoro che tu ravvivi'l dono di Dio, il quale è in te per l'imposi-

zion delle mie mani

7 Conciosiacosachè Iddio non ci abbia dato spirito di timore; ma di forza, e d'amore, e di correzione. 8 Non recarti adunque a vergogna la testimonianza del Signor no-

stro, nè me suo prigione : anzi par-tecipa l'affizioni dell' evangelo,

secondo la virtù di Dio:

9 Il qual ci ha salvati, e ci ha chiamati per santa vocazione; non secondo le nostre opere, ma secondo l propio proponimento, e grazia, la quale ci è stata data in Cristo Gesti avanti i tempi de secoli.

10 Ed ora è stata manifestata per l'apparizion del Salvator nostro Gesú Cristo, c'ha distrutta la morte, ed ha prodotta in luce la vita, e l'immortalità, per l'evangelo:

11 A che io sono stato posto banditore, ed apostolo, e dottor de'

12 Per la qual cagione ancora io soffero queste cose: ma non me ne vergogno: perciochè io so a cui ho creduto, e son persuaso ch'egli è \*207 potente da guardare il mio diposito per quel giorno. 13 Ritieni la forma delle sane pa-

role, che tu hai udite da me, in fede, e carità, che è in Cristo Gesù. 14 Guarda il buon diposito, per lo Spirito Santo, ch'abita in noi

15 Tu sai questo, che tutti quelli che son nell'Asia si son ritratti da me, de quali è Figello, ed Ermo-

gene.

16 Conceda il Signore misericor-dia alla famiglia d'Onesiforo: perciochè spesse volte egli m'ha creato, e non s'è vergognato della mia catena:

17 Anzi, essendo a Roma, studiosissimamente m' ha cercato, e m'ha

trovato.

18 Concedagli I Signore di trovar misericordia appo I Signore in quel giorno. Quanti servigi ancora e-gli ha fatti in Efeso, tu I sai molto bene. CAP. II.

TU adunque, figliuol mio, forti-ficati nella grazia che è in Cristo Gesù.

2 E le cose che tu hai udite da me, in presenza di molti testimoni, commettile ad uomini fedeli, i quali sieno sufficienti ad ammaestrare ancora gli altri.

3 Tu adunque sofferi afflizioni. come buon guerriere di Gesù Cristo.

4 Niuno che va alla guerra s'im-paccia nelle faccende della vita. aciochè piaccia a colui che l'ha soldato.

5 Ed anche, se alcuno combatte. non è coronato, se non ha legitti-

mamente combattuto. 6 Egli è convenevole che l lavo-

ratore che fatica goda il primo i frutti. 7 Considera le cose ch'io dico: perciochè io prego il Signore che ti

dia intendimento in ogni cosa. 8 Ricordati che Gesù Cristo è ri-suscitato da' morti, il quale è della progenie di David, secondo i mio evangelio:

2 X

#### II. EPISTOLA A TIMOTEO, II. III.

9 Nel quale io soffero affiizione i ano ad esser prigione ne' legami, a gulsa di malfattore: ma la parola di Dio non è prigione.

10 Perciò io soffero ogni cosa per gli eletti, aciochè essi ancora ot-tengano la salute, che è in Cristo

Gesu, con gloria eterna. 11 Certa è questa parola: conclosiacosachè, se muolamo con iui,

con lui altres) viveremo: 12 Se sofferiamo, con lui altresì regneremo: se lo rineghiamo, egli

altres) ci rinegherà. 13 Se siamo infedeli, egli pur rimane fedele : egli non può rinegar

14 Rammemora queste cose, protestando, nel cospetto di Dio, che non si contenda di parole, il che a nulia è utile, anzi è per sovvertir

gli uditori. 15 Studiati di presentar te stesso

approvato a Dio, operaio che non abbia ad esser confuso, che tagli dirittamente la parola della verita.

16 Ma schifa le profane vanità di voci: perciochè procederanno in-nanzi a maggiore empletà.

17 E la parola di tali andrà rodendo, a guisa di gangrena: de' quali è Imeneo, e Fileto: 18 I quali si sono sviati dalla ve-

rita : dicendo che la risurrezione è già avvenuta : e sovvertono la fede d'alcuni.

19 Ma pure il fondamento di Dio sta fermo, avendo questo suggello, Il Signore conosce que che son suol. E, Ritraggasi dall'iniquità

chiunque nomina il nome di Cristo. 20 Or in una gran casa non vi sono sol vasi d'oro, e d'argento; ma ancora di legno, e di terra: e gli uni sono ad onore, gli altri a disonore.

21 Se dunque alcuno si purifica da queste cose, sarà un vaso ad onore, santificato, ed acconció al servigio del Signore, preparato ad

ogni buona opera.

22 Or fuggi gii appetiti giovenili,
e procaccia giustizia, fede, carità, pace con quelli che di cuor puro invocano il Signore.

23 E schifa le questioni stolte, e scempie: sapendo che generano contese.

24 Or non bisogna che'l servitor del Signore contenda: ma che sia benigno inverso tutti, atto, e pronto ad insegnare, che comporti i mali:

25 Ch'ammaestri con mansuetudine quelli che son disposti in contrario, per provar se talora Iddio desse loro di ravvedersi, per conoscer la verità:

26 In maniera che, tornati a sam mente, uscissero del laccio del da volo, dal quale erano stati presi per for la sua volontà.

CAP. III.

) R sappi questo, che megli ulti mi giorni sopraggiugnerana

tempi difficili.

2 Perciochè gli uomini saranno amatori di loro stessi, avari, vana-gloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti a padri, e madri, ingrati, scellerati

3 Senza afferione naturale, mancatori di fede, calunniatori, incontinenti, spietati, senza amore in-

verso i buoni :

4 Traditori, temerari, gonfi, amatori della voluttà, anzi che di Dio 5 Avendo apparenza di pleta, ma avendo rinegata la forza d'essa: anche tali schifa.

6 Perciochè del numero di costoro son quelli che sottentrano nelle case, e cattivano donnicciuole cariche di peccati, agitate da varie cupidità:

7 Le quali sempre imparano, e giammai non possono pervenire

alla conoscenza della verità. 8 Or, come lanne, e lambre, contrastarono a Moisè; così ancora costoro contrastano alla verità: uomini corrotti della mente, ripro-

vati intorno alla fede: 9 Ma non procederanno più oltre : perciochè la loro stoltizia sarà ma-

nifesta a tutti, siccome ancora fu quella di coloro.

10 Or, quant'è a te, tu hai ben compresa la mia dottrina, il mio procedere, le mie intenzioni, la mia fede, la mia pazienza, la mia carità, la mia sofferenza:

11 Le mie persecuzioni, le mie affizioni, quali mi sono avvenute in Antiochia, in Iconio, in Listri: tu sai quali persecuzioni io ho sostenute: e pure il Signore m'ha libe-

rato da tutte. 12 Or, tutti quelli ancora, che vo gliono vivere piamente in Cristo Gesù, saranno perseguiti: 13 Ma gli uomini malvagi, ed in-

gannatori, procederanno in peggio, sodducendo, ed essendo soddotti.

14 Ma tu, persevera nelle cose che hai imparate, e delle quali sei stato accertato, sapendo da cui tu le hai imparate:

15 E che da fanciullo tu hai conocenza delle sacre lettere, le quali ti possono render savio a salute, per la fede ch'e in Cristo Gesù. 16 Tutta la scrittura e divina-

mente inspirata, ed utile ad insegnare, ad arguire, a correggere, ad

### II. EPISTOLA A TIMOTEO, III. IV.

ammaestrare in giustizia :

12

ı

•

.5

2

ø

r

ſ

ŀ

17 Aclochè l'uomo di Dio sia compiuto, appieno fornito per ogni buona opera-

#### CAP. IV.

I o adunque si protesto, nel cospetto di Dio, e del Signor Gesù Cristo, il quale ha da giudicare i vivi, ed i morti, nella sua apparizione, e nel suo regno:

2 Che tu predichi la parola, che tu facci instanza a tempo, e fuor di tempo: riprendi, sgrida, esorta, con ogni pazienza, e dottrina.

3 Perciochè verrà il tempo, che non comporteranno la sana dottrina: ma, pizzicando loro gli orrecchi, s'accumuleranno dottori, secondo il ter propi appatiti.

condo i lor propi appetiti:
4 E rivolteranno l'orecchie dalla
verità, e si volgeranno alle favole.
5 Ma tu, sij vigilante inogni cosa,
sofferi affizioni, fa'i opera d'evangelista, fa' appieno fede dei tuo ministerio.

6 Perciochè, quant'è a me, ad ora ad ora son per essere offerto a guisa d'offerta da spandere, e soprastà il tempo della mia tornata

7 Io ho combattuto il buon combattimento, io ho finito il corso, io ho servata la fede.

8 Nel rimanente, m'è ripoeta la corona della giustisia, della qual mi farà in quel giorno retribuzione il Signore, il giusto Giudice: e non solo a me, ma a tutti coloro ancora ch' avranno amata la sua apparizione.

9 Studiati di venir tosto a me. 10 Perciochè Dema m'ha lasciato,

avendo amato il presente secolo, e se n'è andato in Tessalonica, Crescente in Galazia, Tito in Dalmazia.

ll Luca è solo meco: prendi

Marco, e menalo teco: percioche egli m'è molto utile al ministerio. 12 Or io ho mandato Tichico in

Efeso.

13 Quando tu verrai, porta la cappa, ch'io ho lasciata in Troade.

appresso di Carpo: ed i libri, principalmente le pergamene. 14 Alessandro, il fabbro di rame,

m'ha fatto del male assai: rendagli'l Signore secondo le sue opere. 15 Da esso ancora tu guardati: perciochè egli ha grandemente con-

trastato alle nostre parole. 16 Niuno s'è trovato meco nella mia prima difesa: ma tutti m'hanno abbandonato: non sia loro im-

ma prima diresa: ma tutti m'namno abbandonato: non sia loro imputato. 17 Ma'l Signore è stato meco, e m'ha fortificato: aciochè la predi-

cazione fosse per me appieno accertata, e che tutti i Gentili l'udissero: ed lo sono stato liberato dalla gola del leone. 18 E 'l Signore mi liberera ancora

to E i Signore mi noerera ancora da ogni mala opera, e mi salverà, e raccorrà nel suo regno celeste, A lui sia la gioria ne' secoli de' secoli. Amen.

19 Saluta Priscilla, ed Aquila, e la famiglia d'Onesiforo,

20 Erasto è rimaso in Corinto, ed io ho lasciato Trofimo infermo in Mileto. 21 Studiati di venire avanti il

verno. Eubulo, e Pudente, e Lino, e Ciaudia, e tutti i fratelli, ti salutano. 22 Sia il Signor Gesù Cristo con

22 Sia il Signor Gesù Cristo con lo spirito tuo. La grazia sia con vol. Amen.

La seconda a Timoteo, che fu il primo vescovo ordinzio della chiesa degli Efesi, fu scritta da Roma, quando Paolo comparve la seconda volta davanti a Cesare Nerone.

# EPISTOLA DI S. PAOLO, APOSTOLO,

### A TITO.

CAP. I.

PAOLO, servitor di Dio, ed apostolo di Gesù Cristo, secondo la fede degli eletti di Dio, e la conocenza della verità, che è secondo nietà:

do pietà:
2 in isperanza della vita eterna,
la quale iddio, che non può mentire, ha promessa avanti i tempi
de secoli:

3 Ed ha manifestata a' suoi propi tempi la sua parola, per la predica-\* 209

zione che m'è stata fidata, per mandato di Dio, nostro Salvatore:

4 A Tito, mio vero figliuolo, secondo la fede comune: grazia, misericordia, e pace, da Dio Padre, e dal Signor Gesù Cristo, nostro Sal-

vatore.

5 Per questo t' ho lasciato in Creta, aciochè tu dia ordine alle cose
che restano, e costituisca degli ansiani per ogni città, siccome t'ho
ordinato:

X 9

#### EPISTOLA A TITO, I.—III.

6 Se alcuno è irriprensbile, marito d'una sola moglie, ch' abbia figliuoli fedeli, che non sieno accusati di dissoluzione, nè contumaci.

7 Perciochè conviene che'l vescovo sia irriprensibile, come di-spensator della casa di Dio: non di suo senno, non iracondo, non dato al vino, non percotitore, non disonestamente cupido del guada-

8 Anzi volonteroso albergator de' forestieri, amator de' buoni, temperato, giusto, santo, continente:

9 Che ritenga fermamente la fedel parola, che è secondo ammaestramento: aciochè sia sufficiente ad esortar nella sana dottrina, ed a convincere i contradicenti.

10 Perciochè vi sono molti contumaci, cianciatori, e sodduttori di menti: principalmente que' della circoncisione, a cui convien turar la bocca:

11 I quali sovvertono le case in-tiere, insegnando le cose che non si convengono, per disonesto gua-

12 Uno di loro, lor propio profeta, ha detto, I Cretesi son sempre bugiardi, male bestie, ventri pigri.

13 Questa testimonianza è race : per questa cagione riprendi-gli severamente, aciochè sieno sani nella fede:

14 Non attendendo a favole Giudaiche, nè a comandamenti d'uomini c'hanno a schifo la verità.

15 Ben è ogni cosa pura a' puri : ma a' contaminati, ed infedeli, niente è puro: anzi e la mente, e la coscienza loro è contaminata:

16 Fanno profession di conoscere Iddio: ma lo rinegano con l'opere, essendo abbominevoli, e ribelli, e riprovati ad ogni buona opera.

CAP. II. MA tu, proponi le cose conve-nienti alla sana dottrina :

2 Che i vecchi sieno sobri, gravi, temperati, sani nella fede, nella carità, nella sofferenza.

3 Parimente, che le donne attempate abbiano un portamento convenevole a santità: non sieno calunniatrici, non serve di molto

vino ; ma maestre d'onestà : 4 Aciochè ammaestrino le giovani ad esser modeste, ad amare i lor mariti, ed i lor figliuoli:

5 Ad esser temperate, caste, a guardar la casa, ad esser buone, suggette a propi mariti: aciochè la parola di Dio non sia bestem-

6 Esorta simigliantemente i gioani che sieno temperati :

7 Recando te stesso in ogni cosa per esempio di buone opere: mostrando nella dottrina integrità incorrotta, gravità:

8 Parlar sano. irriprensibile: aciochè l'avversario sia confuso. non avendo nulla di male da dir di

voi. 9 Che i servi sieno suggetti a' pro-pi signori, compacevoli in ogni co-

a, non contradicenti : 10 Che non usino frode, ma mostrino ogni buona lealtà: aciochè in ogni cosa onorino la dottrina di

ni ogni cosa oncuro. Dio, Salvator nostro. 11 Perciochè la grazia salutare di Dio è apparita a tutti gli uomini : 12 Ammaestrandoci che, rinun-ziando all'empietà, ed alle mon-

dane concupiscenze, viviamo nel presente secolo temperatamente, e giustamente, e piamente: 13 Aspettando la beata speranza.

e l'apparizion della gloria del gran-de Iddio, e Salvator nostro, Gesù Cristo:

14 Il quale ha dato sè stesso per noi, aciochè ci riscattasse d'ogni iniquità, e ci purificasse per essergli un popolo acquistato in propio. zelante di buone opere.

15 Proponi queste cose, ed esorta, e riprendi con ogni autorità di comandare. Niuno ti sprezzi.

CAP. III.

RICORDA loro che sieno sug-getti a principati, ed alle po-desta: che sieno ubbidienti, preparati ad ogni buona opera :

2 Che non dicano male d'alcuno: che non sieno contensiosi, ma benigni, mostrando ogni mansuetu-dine inverso tutti gli uomini.

3 Perciochè ancora noi eravamo già insensati, ribelli, erranti, servendo a varie concupiscenze, e voluttà; menando la vita in malizia, ed invidia; odiosi, ed odiando gli uni gli altri:

gu uni gu attri:

4 Ma, quando la benignità di Dio,
nostro Salvatore, e'l suo amore
inverso gli uomini è apparito:

5 Eggi ci ha salvati: non per
opere giuste, che noi abbiamo satte; ma, secondo la sua misericordia, per lo lavacro della rigeneraricore a sur la cincurato. uia, per lo invacio della rigenera-zione, e per lo rinovamento dello Spirito Santo: 6 Il quale egli ha copiosamente

sparso sopra noi, per Gesù Cristo, nostro Salvatore:

7 Aciochè, giustificati per la grazia d'esso, siamo fatti eredi della vita eterna, secondo la nostra speranza.

8 Certa e questa parola, e queste cose voglio che tu affermi; aciochè

#### EPISTOLA A FILEMONE.

coloro c' hanno creduto a Dio abbiano cura d'attendere a buone opere. Queste son le cose buone, ed utili agli uomini.

9 Ma fuggi le stolte quistioni, e le genealogie, e le contese e risse in-torno alla legge: conciosiacosachè sieno inutili, e vane.

ø

3

5

10 Schifa l'uomo eretico, dopo la prima, e la seconda ammonizione :

11 Sapendo che'l tale è sovvertito, e pecca, essendo condannato

12 Quando io avrò mandato a te Artema, o Tichico, studiati di ve-nire a me in Nicopoli; percioche io son diliberato di passar quivi'l

13 Accommiata studiosamente Zena, il dottor della legge, ed Apollo : aciochè nulla manchi loro.

14 Or imparino ancora i nostri d'attendere a buone opere per gli usi necessari aciochè non sieno senza frutto.

15 Tutti quelli che sono meco ti salutano. Saluta quelli che ci amano in fede. La grazia sia con tutti voi. Amen.

Fu scritta da Nicopoli di Macedonia a Tito, che fu il primo vescovo ordinato nella chiesa de' Cretesi.

### L' EPISTOLA DI S. PAOLO, APOSTOLO,

## A FILEMONE.

PAOLO, prigione di Gesù Cristo, e il fratel Timoteo, a Filemone, nostro diletto, e compagno

d'opera :
2 Ed alla diletta Appia, ed ad Archippo nostro compagno di milizia, ed alla chiesa che è in casa tua :

3 Grazia a voi, e pace, da Dio Padre nostro, e dal Signor Gesù Cristo.

4 Io rendo grazie all' Iddio mio, facendo sempre di te memoria nelle

mie orazioni: 5 Udendo la tua carità, e la fede che tu hai inverso l' Signore Gesù,

ed inverso tutti i santi : 6 Aciochè la comunion della tua fede sia efficace, nella riconoscenza

di tutto'l bene che è in voi, inverso Cristo Gesù. '7 Perciochè noi abbiamo grande allegrezza, e consolazione della tua

carità: conciosiacosachè le viscere de' santi sieno state per te ricreate, fratello.

8 Perciò, benchè io abbia molta libertà in Cristo, di comandarti ciò ch'è del dovere :

9 Pur nondimeno, più tosto ti prego per carità, (quantunque io sia tale quale io sono,) come Paolo anziano, ed al presente ancora pri-gione di Gesù Cristo:

10 Ti prego, dico, per lo mio fi-gliuolo Onesimo, il quale io ho ge-

nerato ne miel legami:
11 Il quale glà ti fu disutile, ma
ora è utile a te, ed a me:
12 Il quale io ho rimandato: or tu
accoglilo, cloè, le mie viscere.

13 lo lo voleva ritenere appresso

di me, aciochè in vece tua mi ministrasse ne' legami dell'evangelo : \*211

14 Ma non ho voluto far nulla senza'i tuo parere: aciochè il tuo beneficio non fosse come per neces-

sità, ma di spontanea volontà. 15 Persoccie, forse per questa cagione egli s'è dipartito da te per un breve tempo, aciochè tu lo ricoveri in perpetuo

16 Non più come servo, ma da plù di servo, come caro fratello, a me sommamente: or, quanto. più a te, ed in came, e nel Signore?

17 Se dunque tu mi tieni per consorte, accoglilo come me stesso.

18 Che se t'ha fatto alcun torto, e li dee cosa alcuna, scrivilo a mia ragione.

19 Io Paolo ho scritto questo di man propia, jo to pagherò: aciochè lo non ti dica, che tu mi dei più di clo, cior, te stesso.

20 Deh, fratello, fammi prò in ciò nel Slamore: ricrea le mie viscere nel Signore. 21 lo t'ho scritto, confidandomi

della tua ubbidienza, sapendo che

tu farni eziandio sopra ciò ch'io dico. 22-Or apparecchiami insieme ancora albergo: perciochè io spero che per le vostre orazioni vi sarò

donato. 23 Epatra, prigione meco in Cri-

sto Gesit, 24 E Marco, ed Aristarco, e De-

ma, e Luca, mlei compagni d'opere, ti salutano. 25 La grazia del Signor nostro Gesù Cristo sia con lo spirito vo-

stro. Amen.

Fu scritta da Roma a Filemone, per Onesimo servo.

### L'EPISTOLA DI S. PAOLO. APOSTOLO.

### AGLI EBREI.

CAP. L. A VENDO iddio variamente, ed in molte maniere, pariato già anticamente a padri, ne profeti: 2 in questi ultimi giorni ha parlato a noi nel suo Figliuolo, il quale

egli ha costituito erede d'ogni cosa : per lo quale ancora ha fatti i secoli :

3 Il quale, essendo lo spiendor della gioria, e l' carattere della sossistenza d'esso; e, portando tutte le cose con la parola della sua potenza; dopo aver fatto per sè stesao il purgamento de' nostri peccati, s'è posto a sedere alla destra della Maesta, ne' haszbi altasimi.

4 Essendo fatto di tanto superiore agli magell, quanto egli lus aredato un nome plu ecceliente ch' essi.

5 Percioche, al qual degli nageli disse egli mai, Tu sei i mio Fi-glinolo, oggi la t'ho generato? E di nuova, lo gli saro Padre, ed egli mi sara Figlinolo?

6 Ed ancora, quando egli introduce il Primogenito nel mondo, dice, Ed adorinio tutti gli angeli di Dio.

7 Ma degli angeli egli dice, Il qual fa i venti suol angeli, e la fiamma

del fuoco suoi ministri.

8 Ma del Figliuolo dice, O Dio, il tuo trono e ne' secoli de' secoli: lo scettro del tuo regno è uno scettro di dirittura.

9 Tu hai amata giustizia, ed hai odiata iniquità: perciò, Iddio, l'Iddio tuo t'ha unto d'olio di letizia

sopra i tuoi consorti.
10 E, Tu, Signore, nel principio fondasti la terra, ed i cieli sono

opere delle tue mani. 11 Essi periranno, ma tu dimori: ed invecchieranno tutti, a guisa di

vestimento 12 E tu gli piegheral come una

vesta, e saranno mutati : ma tu sei sempre lo stesso, ed i tuoi anni non

verranno giammai meno.

13 Ed al qual degli angeli disse egli mai, Siedi alla mia destra, finchi o abbia posti i tuoi nemici per iscannello de' tuoi piedi?

14 Non sono eglino tutti spiriti ministratori, mandati a servire, per amor di coloro c'hanno ad ere-dar la salute?

CAP. IL. DERCIO, conviene che maggiormente ci attegniamo

alle cose udite, che talora non

lafuggiamo. 2 Perciochè, se la parola pronunsiata per gli angeli fu ferma : ed ogni trasgressione, e disubbidienza ricevette giusta retribusione :

3 Come scamperemo noi, se trascuriamo una cotanta salute, la quale essendo cominciata ad essere annunziata dal Signore, è stata confermata appo noi da coloro che

l'aveano udito?

4 Rendendo Iddio a ció testimonianza con segni, e prodigi, e diverse potenti operazioni, e distri-buzioni dello Spirito Santo, secondo la sua volontà i

5 Conciosiacosach' egli non abbis sottoposto agli angeli 'l mondo a

venire, del qual parliamo.

6 Ma alcuno ha testimoniato in alcun luogo: dicendo, Che cosa è l'uomo, che tu ti ricordi di lui? o'l figliuol dell'uomo, che tu lo vi-

siti? 7 Tu l'hai fatto per un poco di tempo minor degli angeli: tu l'hai coronato di gioria, e d'onore; e l'hai costituito sopra l'opere delle tue mani: tu gli hai sottoposta ogni cosa sotto i piedi.

8 Perciochè, in ciò ch'egli gli ha sottoposte tutte le cose, non ha lasciato nulla che non gli sia sotto posto. Ma pure ora non veggiamo ancora che tutte le cose gli sieno

sottoposte:

9 Ma ben veggiamo coronato di gloria, e d'onore, per la passion della morte, Gesù, ch' è stato fatto per un poco di tempo minor degli angeli, aciochè per la grazis di Dio gustasse la morte per tutti. 10 Perciochè egli era convene-

vole a colui, per cagion di cui, e per cui son tutte le cose, di consagrar per sofferenze il principe della salute di molti figliuoli, I quali

egli avea da addurre a gloria. 11 Perciochè, e colui che santifica, e coloro che son santificati acno tutti d'uno: per la qual cagione egli non si vergogna di chiamargti fratelli:

12 Dicendo lo predicherò il tuo

#### EPISTOLA AGLI EBREI, II.—IV.

nome a' miei fratelli, lo ti salmeggerò in mezzo della raunanza. 13 E di nuovo, Io mi confiderò in

Ed ancora, Ecco me, ed i fanciulli ch' Iddio m' ha donati.

14 Pol dunque che que' fanciulli parteciparono la carne, e'l sangue; egli simigliantemente ha participate le medesime cose: actochè per la morte distruggesse colui c'ha l'imperio della morte, cioè, il diavolo

15 E liberasse tutti quelli che. per lo timor della morte, erano per tutta la lor vita suggetti a servitù. 16 Conciosiacosachè certo egi

non prenda gli angeli, ma prenda la progenie d'Abraham.

Laonde è convenuto ch'egli fosse in ogni cosa simile a' fratelli : aciochè fosse misericordioso, e fedei sommo sacerdote, nelle cose che debbono farsi inverso Iddio, per fare il purgamento de' peccati del popolo.

18 Perciochè in quanto ch'egli stesso, essendo tentato, ha sofferto, può sovvenire a coloro che son tentati

CAP. III.

AONDE, fratelli santi, che sied te partecipi della celeste vocazione, considerate l'apostolo, e'l sommo sacerdote della nostra professione, Gesù Cristo:

2 Che è fedele a colui che l' ha costituito, siccome ancora fu Moisè

in tutta la casa d'esso.

3 Perciochè, di tanto maggior gloria che Moisè, è costui stato reputato degno, quanto maggior gloria ha colui c'ha fabbricata la casa, che la casa stessa.

4 Conclosiacosach ogni casa sia fabbricata da alcuno: or colui c' ha fabbricate tutte le cose è Dio.

5 E ben fu Moisè fedele in tutta la casa d'esso, come servitore, per testimoniar delle cose che si doveano dire.

6 Ma Cristo è sopra la casa sua, come Figliuolo: la cui casa siamo noi, se pur ritegniamo ferma infino al fine la libertà, e'l vanto del-

la speranza.
7 Perciò, come dice lo Spirito Santo, Oggi, se udite la sua voce, 8 Non indurate i cuori vostri, come nell' irritazione, nel giorno della tentazione, nel diserto :

9 Dove i vostri padri mi tentarono, fecero prova di me, e videro le mie opere, lo spazio di quarant'an-

10 Perciò, io mi recai a noia quella generazione : e dissi, Sempre errano del cuore : ed anche non hanno conosciute le mie vie :

11 Talchè giurai nell'ira mia. Se giammai entrano nel mio riposo. 12 Guardate, fratelli, che talora

non vi sia in alcun di voi un cuor malvagio d'incredulità, per ritrarvi dall Iddio vivente :

13 Anzi esortatevi gli uni gli altri tuttodi, mentre è nominato quest' oggi: aciochè niun di voi sia in-

durato per inganno del peccato. 14 Conciosiacosachè noi siamo sta ti fatti partecipi di Cristo, se pur ritegniamo fermo in fino al fine il principio della nostra sossistenza :

15 Mentre ci è detto, Oggi, se udite la sua voce, non indurate i cuori vostri, come nell' irritazione.

16 Perciochè alcuni, avendola udita, l'irritarono : ma non già tutti quelli ch' erano usciti d' Egitto per opera di Moisè. 17 Or, chi furono coloro ch'egli si

recò a noia lo spazio di quarant'anni? non furono eglino coloro che peccarono, i cui corpi caddero nel diserto?

18 Ed a' quali giurò egli che non entrerebbero nel suo riposo, se non a quelli che furono increduli? 19 E noi veggiamo che per l'incredulità non vi poterono entrare.

CAP. IV.

MEMIAMO adunque che talora, poichè vi resta una promessa d'entrar nel riposo d'esso, alcun di voi non paia essere stato lasciato addietro

2 Conclosiacosachè sia stato evangelizzato a noi ancora, come a co-loro: ma la parola della predicazione non giovò loro nulla, non essendo incorporata per la fede in co-

loro che l' aveano udita 3 Perciochè noi, ch' abbiamo creduto, entriamo nel riposo: (siccome egli disse, Talch' io giurai nell'ira mia, Se giammai entrano nel mio riposo:) ma quest' è nel riposo dell'opere fatte fin dalla fondazion del mondo.

4 Conciosiacosach' egli abbia in un certo luogo detto del settimo giorno, Ed Iddio si riposò al settimo giorno da tutte l'opere sue.

5 Ed in questo luogo ancora, Se giammai entrano nel mio riposo. 6 Poi dunque che resta ch' alcuni entrino in esso, e quelli a cui fu prima evangelizzato per incredulità

non v'entrarono: 7 Egli determina di nuovo un giorno, Oggi, in David, dicendo, dopo cotanto tempo, siccome è stato det-

to, Oggi, se udite la sua voce, non indurate i cuori vostri. 8 Perciochè, se Iosuè gli avesse messi nel riposo. *Iddio* non avrebbe

#### EPISTOLA AGLI EBREI. IV.—VI.

dipol parlato d' altro giorno.

9 Egli resta adunque un riposo di sabato al popoi di Dio.

10 Perciochè colul ch' è entrato nel riposo d'esso s'è riposato anch'egli dalle sue opere, come Iddio dalle sue.

11 Studiamel adunque d'entrare in quel riposo, aciochè niuno caggia per un medesimo esempio d' in-credulità.

12 Perciochè la parola di Dio e viva, ed efficace, e vie più aguta che qualunque spada a due tagli; e giugne ino alla divisione dell' anima, e dello spirito, e delle giunture e delle midolle : ed è giudice de pen-

sieri, e dell'intensioni del cuore. 13 E non v'è creatura alcuna occulta davanti a colui al quale abbiamo da render ragione: anzi tutte le cose son nude, e scoperte agli

occhi suol. 14 Avendo adunque un gran som-

mo Sacerdote, ch'è entrato ne cieli, Gesù, il Figliuol di Dio, rite-gniamo fermamente la confessione. 15 Perciochè noi non abbiamo un compo Sacerdote, che non possa compatire alle nostre infermità: anzi, che è stato tentato in ogni

cosa simigliantemente, senza pec-16 Accostismei adunque con confidanza al trono della grazia, acio-chè ottegniamo misericordia, e tro-

viamo grazia, per soccorso opportuno.

CAP. V.

PERCIOCHE ogni sommo sacerdote, assunto d'infra gli uomini, è costituito per gli uomini, nelle cose che e' hanno da fare inverso Iddio, aciochè offerisca offerte, e sacrificij per li peccati:

2 Potendo aver convenevol compassione degl' ignoranti, ed erranti: poich'egil stesso ancora è circon-dato d'infirmità:

3 E, per esse è obbligato d'offerir sacrificij per li peccati, così per sè stesso, come per lo popolo;
4 E niuno si prende da se stesso

quell'onore: ma colui l'ha, ch'è chiamato da Dio, come Aaron :

5 Così ancora Cristo non s'è glorificato sè stesso, per esser fatto sommo sacerdote: ma colui l'ha giorificato, che gii ha detto, Tu sei 'l mio Figliuolo, oggi io t'ho generato.

6 Siccome ancora altrove dice, Tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec :

7 Il quale a' giorni della sua carne, avendo, con gran grido, e lagrime, offerte orazioni, e supplicazioni, a colui che lo poteva salvar da morte : ed essendo stato essavadito dal timore:

8 Benchè fosse Figliuolo, pur dalle cose che sofferse imperò l'ubbi-

dienz

9 Ed, essendo stato appieno consagrato, è stato fatto cagion di salute eterna a tutti coloro che eli ubbidlecono.

10 Essendo nominato da Dio sommo sacerdote, secondo l'onil-

ne di Melchisedec :

11 Del quale abbiamo a dir cose assal, e malagevoll a dichiarar con parole : perciochè voi siete dive-nuti tardi d'orecchi.

12 Conciosiacosachè, là dove voi dovereste esser maestri, rispetto al tempo, abbiate di nuovo bisogno che vi s'insegnino quali sieno gli elementi del principio degli oracoli di Dio: e siete venuti a tale, ch'avete bisogno di latte, e non di cibo sodo. 13 Perciochè, chiunque usa il

latte non ha ancora l' uso della pa-

natte non na ancora l'uso della giantisia : conclosiacos-ch'egli sia picciol fanciullo. 14 Ma il cibo sodo è per il com-piuti, i quali, per l'abitudine, han-no i sensi esercitati a discenere il bene, e'l male.

CAP. VI.

PERCIÒ, lasciata la parola del principio di Cristo, tendiamo alla perfezione, non ponendo di nuovo il fondamento della penitenza dall'opere morte, e della fede in Dio ;

2 É della dottrina de battesimi. e dell' imposizion delle mani, e della risurrezion de' morti, e del giu-

dicio eterno.

3 E ciò faremo, se Iddio il permette.

4 Perciochè egli è impossibile, che coloro che sono stati una volta alluminati, e c'hanno gustato il don celeste, e sono stati fatti partecipi

dello Spirito Santo : 5 Ed hanno gustata la buona parola di Dio, e le potenze del secolo a

venire:

6 Se caggiono, sieno da capo rinovati a penitenza: conciosiacosachè di nuovo crocifigganoa sè stessi'l Figliuol di Dio, e l'espongano

ad infamia

7 Perciochè la terra, che bee la lioggia che viene spesse volte sopra essa, e produce erba comoda a coloro, da quali altresì è cultivata, riceve benedizion da Dio. 8 Ma quella che porta spine, e tri-

boli, è riprovata, e vicina di mala-dizione : li cui fine è d'essere arsa.

9 Or, diletti, noi ci persuadiamo

### EPISTOLA AGLI EBREI, VI. VII.

di voi cose migliori, e ch'attengono alla salute : benchè parliamo in

questa maniera

10 Perciochè Iddio non è ingiusto, per dimenticar l'opera vostra, e la fatica della carità ch'avete mostrata inverso'l suo nome, avendo ministrato, e ministrando ancora a' santi.

11 Ma disideriamo che clascun di voi mostri infino al fine il medesimo studio, alla piena certezza del-

la speranza:

12 Aclochè non divegniate lenti : anzi siate imitatori di coloro che, per fede, e pazienza, eredano le

promesse.

13 Perciochè, facendo Iddio le promesse ad Abraham, perchè non pottes giurar per alcun maggiore, giurò per sè stesso:

14 Dicendo, Certo, io ti benedirò, e ti multiplicherò grandemente.

15 E coèl egil, avendo aspettato con pasienza, ottenne la promessa. 16 Perciochè gil uomini giurano ben per un maggiore, e pure il giuramento é loro il termine d'ogni controversia in verificasione.

17 Secondo ciò, volendo Iddio vie maggiormente dimetrare agli eredi della promessa come 'I suo consiglio è immutabile, intervenne con

giuramento:

18 Actochè, per due cose immutabili, nelle quale egil é impossibile ch' iddio abbia menitto, abbiamo ferma consolazione, noi, che ci siamo rifuggiti, per ottener la speranza propostaci:

19 La quale noi abbiamo, a guisa d'ancora sicura, e ferma dell'anima, e ch'entra fino al didentro del-

la cortina :

20 Dove è entrato per noi, come precursore, Gesù, fatto in eterno sommo Sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec.

CAP. VII.

DERCIOCHE questo Melchisedec era re di Salem, sacerdote dell' Iddio Altissimo; il quale venne incontr'ad Abraham, che ritornava dalla sconfitta delli re; e lo benediase:

2 Al quale ancora Abraham diede per parte sua la decima d'ogni cosa. E prima è interpretato, Re di giustizia: e poi ancora egli è nominato, Re di Salem, cloè, Re di pace:

3 Senza padre, sensa madre, sensa genealogia; non avendo ne principlo di giorni, ne fin di vita: ansi, rappresentato simile al Figliuoli di Dio, dimora sacerdote in perpetuo. 4 Or, considerate quasto grande fu costui, al quale Abraham, il patre di sensa de la costui, al quale Abraham, il patre de la costui, al quale Abraham, il patre de la costui, al quale Abraham, il patre de la costui de la

triarca, diede la decima delle spoglie.

5 Or quelli, d'infra i figliuoli di Levi, i quali ottengono il sacerdosio, hanno bene il comandamento, secondo la legge, di decimare il popolo, cioè, i lor fratelli, benchè sieno usciti de' lombi d' Abraham.

6 Ma quel che non trae il suo legnaggio da loro decimò Abraham, e benedisse colui ch'avea le promesse.

7 Or, fuor d'ogni contradizione, ciò che è minore è benedetto da ciò

che è più eccellente.

8 Oltr'a clò, qui gli uomini mortali prendono le decime: ma ivi le prende colul di cui è testimoniato ch'agli vive.

ch'egli vive. 9 E, per dir così, in Abraham fu decimato Levistesso, che prende le

10 Perciochè egli era ancora ne' lombi del padre, quando Melchise-

dee l'incontrò.

11 Se dunque il compimento era per lo sacerdosio Levitico, (conclosiacosache in su quello fu data la leggre al popolo,) ch'era egli più bisogno che surgesse un'aitro sacerdote secondo l'ordine di Metchisedec, e che non fosse nominato secondo l'ordine d'Asron!

12 Perciochè, mutato il sacerdozio, di necessità si fa ancora muta-

zion di legge

13 Imperochè colui, al cui riguardo queste cose son dette, è stato d'un' altra tribù, della quale niuno vacò mai all' altare.

14 Conclostacosach' egil sis notorio che'l Signor nostro è uscito di Giuda, per la qual tribù Moisè non disse nulla del sacerdozio.

15 E sió è ancora vie più manifesto, poi che surge un' altro sacerdote alia somiglianza di Melchisedec: 16 Il quale, non secondo una legge di comandamento carnale. è

stato fatto sacerdote; ma secondo una virtù di vita indissolubile. 17 Perciochè egli testifica, Tu sei

sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec.

18 Conciosiacosachè certo si faccia l'annuliamento del comandamento precedente, per la sua debolessa, ed inutilità.

19 Perciochè la legge non ha compiuta nulla: ma ai bene la soprag-

19 Perciochè la legge non ha compiuta nulla: ma sì bene la sopraggiunta introduzione d'una migliore speranza, per la quale ci accostiamo a Dio.

20 Ed anche, in quanto che ciò non è è fatto sensa giuramento: perciochè quelli sono etati fatti sacerdoti sensa giuramento:

21 Ma questo con giuramento:

2 X 8

# EPISTOLA AGLI EBREI, VII.-- IX.

per colui che gli dice, Il Signore ha giurato, e non se ne pentirà, Tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec.

22 D'un patto cotanto più eccellente è stato fatto Gesù malleva-

23 Oltr' a ciò, coloro sono stati fatti sacerdoti più in numero : perciochè per la morte erano impediti di durare:

aurare:

94 Ma costui, perciochè dimora in eterno, ha un ascerdosio che non trapassa ad un altro.

55 Laonde ancora può salvare appleno coloro, i quali per lui e accesano a bio, vivendo sempre,

per interceder per loro. 26 Perciochè a noi conveniva un tal sommo sacerdote, che fosse santo, innocente, immaculato, sepa

rato da peccatori, ed innalsato di-sopra a cieli: 27 Il qual non abbia ogni di bisogno, come que sommi sacerdoti, d'offerir sacrificij, prima per li suoi propri peccati, poi per quelli del po-polo: conclosiacosach egli abbia fatto questo una volta, avendo offerto se stesso.

28 Perciochè la legge costituisce sommi sacerdoti uomini, c'hanno infermità: ma la parola del giura-mento atto dopo la legge costitui-sce il Figliuolo, che è stato appieno consagrato in eterno.

CAP. VIII.

OR, oltr'alle cose suddette, il principal capo è, che noi abblamo un tal sommo sacerdote, il qual s'è posto a sedere alla destra del trono della Maesta, ne cieli :

2 Ministro del santuario, e del ve-ro tabernacolo, il quale il Signore

ha plantato, e non un' uomo. 3 Perciochè ogni sommo sacerdote è costituito per offerir doni, e sacri-ficij: laonde é necessario che costul ancora abbia qualche cosa da offerire.

4 Perciochè, se egli fosse sopra la terra, non sarebbe pur sacerdote, essendovi ancora i sacerdoti ch'offeriscono l' offerte secondo la legge :

5 I quali servono alla rappresentazione, ed all'ombra delle cose ce-lesti: siccome fu da Dio detto a Moise, che doves conpiutamente fabbricare il tabernacolo: Or, guarda, disse egli, che tu facci ogni cosa secondo la forma, che t'è stata mostrata nel monte.

6 Ma ora Cristo ha ottenuto un tanto più eccellente ministerio, quanto egli è mediatore d'un patto migliore, fermato in su migliori promesse.

7 Conciosiacosachè, se quel primo e stato sensa difetto, mon si s

rebbe cercato luogo ad un secondo 8 Percioché Ideio, querelandosi di loro, dice, Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, ch lo fermero con la casa d' larael, e con la casa d

Giuda, un patto nuovo :

ciuda, un patto nuovo:

9 Non secondo'l patto, ch'io feci
co'padri loro, nel giorno ch'io gi
presi per la mano, per trangli fuor
del paese d'Egitto: conciosiscosach'esi non sieno perseverati nel
mio patto: onde lo gil ho rigittati:
dice il Signore.

10 Persochè questo aerà il patto

ch'io farò con la casa d' Israel. dopo que giorni, dice il Signore: lo porrò le mie leggi nella mente loro, e le scriverò sopra i lor cuori : e serò loro Dio, ed essi mi saranno po-

polo:

11 E non insegneranno ciascuno il suo prossimo, e ciascuno il suo fratello: dicendo, Conosci'l Signorratello: uncitato, comosceran-re: perciochè tutti mi comosceran-no, dal minore al maggior di loro. 12 Perciochè io saro propizio alle

loro iniquità, e non mi ricorderò più de'lor peccati, e de'lor misfatti. 13 Dicendo, Un nuovo patto, egli ha anticato il primiero : or quello ch' è anticato, ed invecchia, è vicin

d'essere annullato.

CAP. IX.

IL primo patto adunque ebbe anch'esso degli ordinamenti del servigio divino, e'l santuario mon-

dano.

2 Perciochè il primo tabernacolo fu fabbricato, nel quale era il candelliere, e la tavola, e la presentazion de pani : il quale è detto, ll Luogo santo.

3 E, dopo la seconda cortina, v'ere il tabernacolo, detto, Il Luogosan-

tissimo :

4 Dove era un turibolo d'oro, e l'arca del patto, coperta d'oro, d'ogn' intorno : nel quale era ancora il vaso d'oro dove era la manna, e la verga d' Aaron, ch'era germogliata, e le tavole del patto

5 E, disopra ad essa area, i cherubini della gioria, ch'adombravano il propiziatorio: delle quali cose non è da parlare ora a partea parte.

6 Or essendo queste cose composte in questa maniera, i sacerdoti entrano bene in ogni tempo nel primo tabernacolo, facendo tutte le parti del servigio divino:

7 Ma il solo sommo sacerdote en tra nel secondo una volta l'anno, non senza sangue, il quale egli of-ferisce per sè stesso, e per gli errori del popolo

### . EPISTOLA AGLI EBREI, IX. X.

8 Lo Spirito Santo dichiarando ! questo, che la via del santuario non era ancora manifestata, mentre il primo tabernacolo era ancora in istato:

9 Il quale era una figura corriepondente al tempo presente, nel quale s'offeriscono offerte, e sacririficare, quanto è alla coscienza, colui che fa il servigio divino;

10 Essendo cose, che consistono solo in cibi, e bevande, ed in vari lavamenti, ed ordinamenti carnali: im-

poste fino al tempo della corresione. 11 Ma Cristo, sommo sacerdote de'futuri beni, essendo venuto, per lo tabernacolo che è maggiore, e più perfetto, non fatto con mano,

cioè, non di questa fabbrica: 12 E non per sangue di becchi, e di vitelli; ma, per lo suo proplo sangue, è entrato una volta nel santuario, avendo acquistata una

redenzione eterna.

1

ø

į.

į,

Ü

13 Perciochè, se 'i sangue de' tori, e de' becchi, e la cenere della gio-

venca sparsa sopra i contaminati, santifica alla purità della carne: 14 Quanto più il sangue di Cristo, Il quale per lo Spirito eterno ha of-forto de stesso puro d'ogni colpa a Dio, purifichera egli la vostra co-scienze dell'oparamonte, per cerscienza dell'opere morte, per ser-vire all' Iddio vivente?

15 E perciò egli è mediatore del nuovo testamento: aclochè, essendo intervenuta la morte per lo pa-gamento delle trasgressioni state sotto'l primo testamento, i chiamati ricevano la promessa dell'eterna eredità.

16 Conciosiacosachè, dove è testamento, sia necessario ch' inter-

venga la morte del testatore : 17 Perciochè il testamento è fermo dopo la morte : poiche non vale ancora mentre vive il testatore.

18 Laonde la dedicazione del primo non fu fatta senza sangue.

19 Perciochè, dopo che tutti i comandamenti, secondo la legge, furono da Moisè stati pronunziati a tutto'l popolo; egli, preso il sangue de' vitelli, e de' becchi, con acqua, e lana tinta in iscarlatto, ed isopo, ne spruzzò il libro istesso, e tutto'l

popolo: 20 Dicendo, Quest' è il sangue del 20 Dicendo, Quest' è il sangue del patto, che Iddio ha ordinato esser-

vi presentato.

21 Parimente ancora con quel sangue spruzzò il tabernacolo, e tutti gli arredi del servigio divino

22 E presso che ogni cosa si purifica con sangue, secondo la legge: e senza spargimento di sangue non si fa rimessione. \* 217 23 Egli era adunque necessario, che le cose rappresentanti quelle che son ne cieli fossero purificate con queste cose : ma che le celesti stesse lo fossero con sacrificii più

eccellenti di quelli. 24 Conciosiacosachè Cristo non sia entrato in un santuario fatto con mano, figura del vero: ma nel cielo stesso, per comparire ora da-

vanti alla faccia di Dio per noi : 25 E non aciochè offerisca più volte sè stesso, siccome il sommo sacerdote entra ogni anno una volta

nel santuario con sangue alieno: 26 Altrimenti, gli sarebbe conve-nuto sofferir più volte dalla fondazion del mondo: ma ora, una volta, nel compimento de secoli, è apparito per annullare il peccato, per lo sacrificio di sè stesso.

27 E, come agli uomini è imposto di morire una volta, e dopo ciò è

il gludicio: 28 Così ancora Cristo, essendo stato offerto una volta, per levare i peccati di molti; la seconda volta apparirà senza peccato, a salute, a coloro che l'aspettano.

CAP. X. DERCIOCHE la legge, avendo l'ombra de futuri beni, non I tomora de tuturo beni, non l'imagine viva stessa delle cose, non può giammai, per que sacrifici che sono gli stessi ogni anno, i quali son del continuo offerti, santificar quelli che s'accostano.

2 Altrimenti, sarebber restati d'es-

sere offerti: perciochè coloro che fanno il servigio divino, essendo una volta purificati, non avrebbe ro più avuta alcuna coscienza di

eccati.

peccan.

3 Ma in essi si fu ogni anno rammemorazion de peccati:

4 Perciochè egli è impossibile che'l
sangue di tori, e di becchi, tolga i peccati.

5 Perciò, entrando egli nel mondo. dice. Tu non hal voluto sacrificio, nè offerta: ma tu m'hai apparecchiato un corpo.

6 Tu non hai gradito olocausti; ne sacrifici per lo peccato. 7 Allora lo ho detto, Ecco, lo ven-

go: egli è scritto di me nel ruotolo del libro: io vengo per fare, o Dio, la tua volontà.

8 Avendo detto innanzi, Tu non hai voluto, nè gradito sacrificio, nè offerta, nè olocausti, nè sacrificio per lo peccato, i quali s'offeriscono secondo la legge:

9 Allora egli ha detto, Ecco, io vengo, per fare, o Dio, la tua volontà. Egli toglie il primo, per istabilire il secondo.

#### EPISTOLA AGLI EBREI, X. XI.

10 E per questa volontà siamo anntificati, noi, che lo siamo per l'offerta del corpo di Gesù Cristo. fatta una volta.

11 Ed oltr'a ciò, ogni sacerdote è in piè ogni giorno ministrando, ed offerendo spesse volte i medesimi sacrificii, i quali giammai non poesono togliere i peccati.

12 Ma esso, avendo offerto un'unico sacrificio per li peccati, s'è posto a sedere in perpetuo alla destra di

Dio. 13 Nel rimanente, aspettando finchè i suoi nemici sieno posti per cannello de suoi piedi.

14 Conciosiacosachè, per una uni-ca offerta, egli abbia in perpetuo appieno purificati coloro che son antificati.

15 Or lo Spirito Santo ancora ce lo testifica: perciochè, dopo avere

innanzi detto.

16 Quest' è il patto, ch'io farò con loro dopo que giorni: il Signore dice. lo metterò le mie leggi ne' lor cuori, e le scriverò nelle lor menti: 17 E non mi ricorderò più de lor peccati, nè delle loro iniquità.

18 Or. dove è rimession di queste cose, non v' è più offerta per lo pec-

19 Avendo adunque, fratelli, li-

bertà d'entrar nel santuario, in virtù del sangue di Gesù :

20 Che è la via recente, e vivente, la quale egli ci ha dedicata: per la cortina, cioè, per la sua carne: 21 Ed un sommo sacerdote sopra

la casa di Dio:

22 Accostiamei con un vero cuore, in piena certezza di fede, avendo i cuori cospersi, e netti di mala coscienza; e'l corpo lavato d' acqua

23 Ritegniamo ferma la confession della nostra speranza: perciochè dele colui c'ha fatte le promesse. 24 E prendiam guardia gii uni agli

altri, per incitarci a carità, ed a

buone opere.

25 Non abbandonando la comune nostra raunanza, come alcuni sono usi di fure: ma esortandoci gli uni gli altri: e tanto più, che voi vede-te approssimarsi 'l giorno.

26 Perciochè, se noi pecchiamo volontariamente, dopo aver rice-vuta la conoscenza della verità, e' non vi resta più sacrificio per li

peccati:

27 Ma una spaventevole aspettazion di giudicio, ed una infocata gelosia, che divorerà gli avversari 28 Se alcuno ha rotta la legge di Moise, muore senza misericordia, in sul dire di due, o tre testimoni. 29 Di quanto peggior supplicio sti-\* 218

mate voi che sarà reputato degno colui ch'avrà calpestato il Figliso. di Dio, ed avrà tenuto per profano ii sangue del patto, col quale è stato santificato; ed avrà ottraggiato lo Spirito della grazia?

30 Conciosiacosachè noi sappiano chi è colui c'ha detto, A me esperiene la vendetta, lo farò la retribu-

stone: dice il Signore. Ed altrov, Il Signore giudicherà il sucopopola 31 Egli è cosa spaventevole di ca der nelle mani dell'Iddio vivente.

32 Or, ricordatevi de giorni di prima, ne' quali, dopo essere stati alluminati, voi avete sostenute gran combattimento di sofferenze

33 Parte, messi in ispettacolo per vituperi, e tribolazioni: parte ancora, essendo fatti com pagni di coloro ch'erano in tale stato.

34 Conclosiacosach'abbiate ancora atito meco ne' miei legami, ed abbiate ricevuta con allegressa la ruberia de' vostri beni : sapendo ch'a-vete una sustanza ne'cieli, ch'è migliore, e permanente.

35 Non gittate adunque via la vostra franchezza, la quale ha gran

retribusione.

36 Perciochè voi avete bisogno di pazienza: aciochè, avendo fatta la volontà di Dio, ottegniate la pre-

37 Imperochè fra quì, e ben poce tempo colui che dee venire, verra,

e non tarderà.

38 E'l giusto viverà per fede : ma. se egli si sottrae, l'anima mia non lo gradisce. 39 Or, quant' è a noi, non siamo

da sottrarci, a perdizione : ma da credere, per far guadagno dell'anima.

#### CAP. XI.

R la fede è una sussistenza delle cose che si sperano, ed una dimostrazion delle cose che non si

veggono : 2 Perciochè per essa fu renduta te-

stimonianza agli antichi.

3 Per fede intendiamo che i secoli sono stati composti per la parola di Dio : sì che le cose che si vegrono non sono state fatte di cose apparenti.

4 Per fede Abel offerse a Dio sa. crificio più eccellente che Cain : per la quale fu testimoniato ch' egli era giusto, rendendo Iddio testimonianza delle sue offerte : e, per essa, dopo esser morto, parla ancora.

5 Per fede Enoc fu trasportato. per non veder la morte, e non fu trovato: perciochè Iddio l'avea trasportato: conciofossecosache, avanti ch'egli fosse trasportato.

fosse di lui testimonisto ch' egli era piaciuto a Dio.

6 Or, senza fede è impossibile di piacergli: perciochè colui che s'accosta a Dio dee credere ch'egli è, e ch'egli è premiatore a coloro che lo ricercano.

7 Per fede Noè, ammonito per oracolo delle cose che non si vedevano ancora, avendo temuto. fabbricò, per la salvazion della sua famiglia, l'arca, per la quale egli condannò il mondo, e fu fatto erede della giustizia ch' è secondo la fede.

8 Per fede Abraham, essendo chla-mato, ubbidì, per andarsene al luo-go ch' egli avea da ricevere in ere-dità: e partì, non sapendo dove

s'andass

9 Per fede Abraham dimorò nel paese della promessa, come in paee strano, abitando in tende, con Isaac, e Iacob, coeredi dell' istessa promessa.

10 Perciochè egli aspettava la cit-tà che ha i fondamenti, e'i cui architetto, e fabbricatore, è Iddio. 11 Per fede ancora Sara stessa,

essendo sterile, ricevette forza da concepir seme, e partori fuor d'eta: perciochè reputò fedele colui ch' avea fatta la promessa.

12 Perciò ancora da uno, e quello già ammortato, son naca astelle denti, in moltitudine come le stelle rena innumerabile che è lungo 'l lito del mare.

13 In fede son morti tutti costoro, non avendo ricevute le cose promesse: ma. avendole vedute di lontano, e credutele, e salutatele: ed avendo confessato ch' erano fo-

restieri, e pellegrini sopra la terra. 14 Conciosiacosachè coloro che dicono tali cose dimostrino che cer-

cano una patria.

15 Che se pur si ricordavano di quella onde erano usciti, certo aveano tempo da ritornarvi.

16 Ma ora ne disiderano una migllore, cioë, la celeste: per ciò, Iddlo non si vergogna di loro, d'es-ser chiamato lor Dio: conciosiacosach' egli abbia loro preparata una città.

17 Per fede Abraham, essendo provato, offerse Isaac: e colui ch' avea ricevute le promesse offerse il suo unigenito.

18 Egli, dico, a cui era stato detto, In Isaac ti sarà nominata progenie: 19 Avendo fatta ragione ch' Iddio

era potente eziandio da suscitarlo da'morti: onde ancora per similitudine lo ricoverò.

20 Per fede Isaac benedisse Iacob, ed Esau, intorno a cose future. \* 219

21 Per fede Iacob, morendo, be-nedisse ciascuno de figliuoli di Iosef: ed adorò, appoggiato sopra la sommità del suo bastone.

22 Per fede Iosef, trapassando, fece menzione dell'uscita de figliuoli d'Israel, e diede ordine in-

torno alle sue ossa.

23 Per fede Moisè, essendo nato. fu nascosto da suo padre, e da sua madre, lo spazio di tre mesi: perciochè vedevano il fanciullo bello: e non temettero il comandamento del re

24 Per fede Molsè, essendo dive-nuto grande, rifiutò d'esser chia-mato figliuolo della figliuola di Fa-

raone:

25 Eleggendo innanzi d'essere afflitto col popol di Dio, che d'aver per un breve tempo godimento di peccato: 26 Avendo reputato il vituperio

di Cristo ricchezza maggiore de tesori d'Egitto: perciochè egli ri-guardava alla rimunerazione. 27 Per fede lasciò l'Egitto, non

avendo temuta l'ira del re: perciochè egli stette costante, come veggendo l'invisibile.

28 Per fede fece la pasqua, e lo spruzzamento del sangue : aciochè colui che distruggeva i primogeniti non toccasse gli Ebrei.

29 Per fede passarono il Mar ros-so, come per l'asciutto: il che ten-

tando fare gli Egizij, furono abis-30 Per fede caddero le mura di Gerico, essendo state circuite per

sette giorni. 31 Per fede Raab, la meretrice, avendo accolte le spie in pace, non

perì con gl'increduli. 32 E che dirò io più ? conciosiacosachè'l tempo sia per venirmi meno, se imprendo di raccontar di Gedeon, e di Barac, e di Samson, e di lefte, e di David, e di Samuel, e de profeti : 33 I quali per fede vinsero regni,

operarono giustizia, ottennero promesse, turarono le gole de' leoni : 34 Spensero la forza del fuoco.

scamparono i tagli delle spade, guarirono d'infermità, divennero forti in guerra, misero in fuga l

campi degli stranieri.
35 Le donne ricoverarono per ri-surrezione i lor morti : ed altri furon fatti morire di battiture, non avendo accettata la liberazione, aciochè ottenessero una miglior risurrezione.

36 Altri ancora provarono scherni, e fiagelli; ed anche legami, e

prigione : 37 Furon lapidati, furon segati;

### EPISTOLA AGLI EBREL XI. XII.

furon tentati : morirono uccisi con la spada, andarono attorno in pelli di pecore, e di capre; bisognosi, affiltti, maltrattati:

38 (De' quali non era degno il mondo: erranti in diserti, e monti, e spilonche, e nelle grotte della

39 E pur tutti costoro, avendo avuta testimonianza per la fede, non ottennero la promes

40 Avendo Iddio proveduto qualche cosa di meglio per nol, aciochè non pervenissero al compimento not not

CAP. XII. DERCIO, ancora noi, avendo intorno a noi un cotanto nua. interno a no un cocanto introvolo di testimoni, deposto ogni fascio, e 'i peccato ch' è atto a darcimpaccio, corriamo con perseveransa il palio propostoci:
2 Riguardando a Gesti, capo, e compitor della fede il quale, per

la lethia che gli era poeta innanzi, offerse la croce, avendo sprezzato il vituperio : e s'è posto a sedere alla destra del trono di Dio.

3 Perciochè, fate ragione a colui che sostenne una tal contradizione de' peccatori contr' a sè : aciochè. venendo meno nell'animo, non siate sopraffatti.

Voi non avete ancora contrastato fino al sangue, combattendo

contr' al peccato :

5 Ed avete dimenticata l'esortasione, che vi parla come a figliuo-li: Figliuol mio, non far poca sti-ma del gastigamento del Signore, e non perdere animo, quando tu sei da lui ripreso

6 Perciochè il Signore gastiga chi egli ama, e fagella ogni figliuolo ch'egli gradisce. 7 Se voi sostenete il gastigamento,

Iddio si presenta a voi come a figliuoli : percioche, quale è il figliuolo, che 'l padre non gastighi?

8 Che se siete senza gastigamento, del qual tutti hanno avuta la

to, der quar tutti namo avuta in parte loro, vol siete dunque ba-stardi, e non figliuoli.
9 Oltir'a ciò, ben abbiamo avuti per gastigatori i padri della nostra carne, e pur gli abbiamo riveriti: non ci sottoporremo noi molto più al Bocto de dell'attiriti a viraramo? al Padre degli spiriti, e viveremo? 10 Conciosiacosachè quelli, per

pochi giorni, come parea loro, ci gastigassero: ma questo ci gastiga per util nostro, aciochè siamo par-tecipi della sua santità.

11 Or ogni gastigamento par bene per l'ora presente non esser d'allerezza, anzi di tristizia: ma poi rende un pacifico frutto di giusti-\* 220

zia a quelli che sono stati per esso esercitati.

12 Perciò, ridirimate le mani ri-

nesse, e le ginocchia disciolte. 13 E fate diritti sentieri a' piedi vostri: aciochè ciò che è soppo non si smarrieca dalla via. ami più tosto sia risanato.

14 Procacciate pace con tutti, e la mantificazione, senza la quale

niuno vedrà il Signore :

15 Prendendo guardia che niuno scada dalla grazia di Dio: che radice alcuna d'amaritudine, germogliando in su, non vi turbi che per essa molti non sieno infetti

16 Che niuno sia fornicatore, o profano, come Esau, il quale, per una vivanda, vendette la sua ra-

gione di primogenitura.

17 Conciosiacosachè voi sappiate che anche poi appresso, volendo eredar la benedizione, fu riprovato: perciochè non trovò luogo di pentimento, benchè richiedesse quella

con lagrime. 18 Imperochè voi non siete venuti al monte che si toccava con la mano, ed al fuoco acceso, ed al turbo, ed alla caligine, ed alla

tempesta:
19 Ed al suon della tromba, ed
alla voce delle parole, la quale coloro che l'udirono richiesero che non fosse loro più parlato

20 Percioche non potevano portar ciò ch'era ordinato, che, se pure una bestia toccasse il monte, fosse lapidata, o saettata.

21 E, (tanto era spaventevole ciò ch'appariva,) Moisè disse, Io son tutto spaventato, e tremante.
22 Anzi voi siete venuti al monte

di Sion, ed alla Gerusalemme ce-leste, ch' è la città dell' Iddio vivente; ed alle migliaia degli an-

geli: 23 All'universal raunanza, ed alla chiesa de' primogeniti scritti ne' cieli ; ed a Dio, giudice di tutti ;

ed agli spiriti de' giusti compiuti; 24 Ed a Gesù, mediator del nuovo patto; ed al sangue dello spargimento, che pronunzia cose mi-gliori che quel d'Abel. 25 Guardate che non rifintiate

colui che parla: perciochè, se quelli non iscamparono, avendo riflutato colui che rendeva gli oracoli sopra la terra; quanto meno scamperemo noi, se rifiutiamo co-lui che parla dal cielo?

26 La cui voce allora commosse la terra: ma ora egli ha dinunziato: dicendo, Ancora una volta io commoverò, non sol la terra, ma anco-

ra il cielo.

#### EPISTOLA AGLI EBREI, XII. XIII.

27 Or quello, Ancora una volta, significa il sovvertimento delle cose commosse, come essendo state fatte: aciochè quelle che non si

commovono dimorino ferme. 28 Perciò, ricevendo il regno che non può esser commosso, rite-gniamo la grazia, per la quale ser-viamo gratamente a Dio, con riverenza, e timore.

29 Perciochè anche l' Iddio nostro è un fuoco consumante.

CAP. XIII.

'AMOR fraterno dimori fra 4 voi.

2 Non dimenticate l'ospitalità: perciochè per essa alcuni alber-garono già degli angeli, senza sa-

3 Ricordatevi de' prigioni, come essendo lor compagni di prigione: di quelli che sono afflitti, come essendo ancora voi nel corpo.

4 Il matrimonio, e'l letto immaculato, e onorevole in tutti : ma Iddio giudicherà i fornicatori, e gli adulteri.

.5 Sieno i costumi vostri senza avarizia, essendo contenti delle cose presenti: perciochè egli stesso ha detto, lo non ti lascerò, e non

t'abbandonerò. 6 Talchè possiam dire in confidanza, Il Signore è il mio aiuto: ed io non temerò ciò che mi può

far l'uomo. 7 Ricordatevi de' vostri condut-

tori, i quali v'hanno annunziata la parola di Dlo; la cui fede imi-tate, considerando la fine della lor conversazione.

8 Gesù Cristo e l'istesso ieri, ed

oggi, ed in eterno. 9 Non siate trasportati qua e là per varie, e strane dottrine: perciochè egli è bene che l cuor sia stabilito per grazia, non per vi-vande: delle quali non hanno ricevuto alcun giovamento coloro che sono andati dietro ad esse.

10 Noi abbiamo un'altare, del qual non hanno podestà di man-giar coloro che servono al taber-

nacolo.

Il Perciochè i corpi degli animali, il cui sangue è portato dal sommo sacerdote dentro al santuario per lo peccato, sono arsi fuor del campo.

12 Perciò ancora Gesù, aciochè santificasse il popolo per lo suo propio sangue, ha sofferto fuor

della porta. 13 Uscismo adunque a lui fuor del campo, portando il suo vitu-

perio. 14 Perciochè noi non abbiamo quì una città stabile, anzi ricer-

chiamo la futura.

15 Per lui adunque offeriamo del continuo a Dio sacrificij di laude, cioè, il frutto delle labbra confessanti 'l suo nome.

16 E non dimenticate la beneficenza, e comunicazione: conciesiacosachè per tali sacrificij si ren-

da servigio grato a Dio.
17 Ubbidite a' vostri conduttori, e sottomettetevi loro: conciosiacosach' essi vegghino per l'anime voetre, come avendone a render ragione: aciochè facciano questo con allegrezza, e non sospirando: perciochè quello non vi sarebbe d' alcun' utile.

18 Pregate per noi: perciochè noi ci confidiamo d'aver buona coscienza, desiderando conversare

onestamente in ogni cosa. 19 E vie più vi prego di far que-sto, aciochè più presto io vi sia

restitutto.
20 Or l'Iddio della pace, c'ha tratto da'morti 'l Signor nostro Gesù Cristo, il gran Pastor delle pecore, per lo sangue del patto

eterno: 21 Vi renda compiuti in ogni buona opera, per far la sua vo-lontà, facendo in voi ciò ch' è gra-to nel suo cospetto, per Gesù Cri-

sto; al qual sia la gloria ne' secoli de' secoli. Amen. 22 Or, fratelli, comportate, vi prego, il ragionamento dell' esortazione: conciosiacosach' lo v'ab-

bia scritto brevemente.

23 Sappiate che'l fratel Timoteo è liberato: col quale, se viene tosto, vi vedrò.

24 Salutate tutti i vostri conduttori, e tutti i santi. Que' d' Italia

vi salutano. 25 La grazia sia con tutti voi. Amen.

Fu scritta d'Italia agli Ebrei per Timoteo.

# EPISTOLA CATTOLICA DI

# S. IACOBO, APOSTOLO.

CAP. I. TACOBO, servitor di Dio, e del Signor Gesù Cristo, alle dodici

tribu, che son nella dispersione; 2 Reputate compluta allegressa,

fratelli miei, quando sarete caduti in diverse tentazioni: 3 Sapendo che la prova della vo-

stra fede produce pasienza. 4 Or abbia la pasienza una opera

compiuta: aciochè voi siate compinti, ed intieri, non mancando di nulla.

5 Che se alcun di voi manca di apienza, chieggale a Dio, che dona a tutti liberalmente, e non fa

onta, e gli sara donata: 6 Ma chieggala in fede, sensa star punto in dubbio : perciochè chi sta in dubbio è simile al fiotto del mare.

agitato dal vento, e dimenato.
7 Imperochè, non pensi già quel
tale uomo di ricever nulla dal Si-

8 Essendo uomo doppio di cuore,

instabile in tutte le sue vie. 9 Or il fratello ch'è in basso stato

si glorii della sua altezza:
10 E' ricco, della sua bassezza:
perclochè egli trapasserà come fior
d'erha.

Il Imperochè, come quando è le-vato il sole con l'arsura, egli ha tosto seccata l'erba, e'l suo fiore è caduto, e la bellezza della sua ap-

parenza è perità ; così ancora s' appasserà il ricco nelle sue vie. 12 Beato l'uomo che sofferisce tentazione: perciochè, essendosi renduto approvato, egli riceverà

la corona della vita, la quale il Signore ha promessa a coloro che

amano. 13 Niuno, essendo tentato, dica, Io son tentato da Dio: conclosiacosach' Iddio non possa esser tentato di mali, ed altresì non tenti al-

14 Ma ciascuno è tentato, essendo attratto, ed adescato dalla propria concupiscenza.

15 Poi appresso, la concupiscenza, avendo conceputo, partorisce il peccato: e'l peccato, essendo compluto, genera la morte. 16 Non errate, fratelli miei diletti.

17 Ogni buona donazione, ed ogni dono perfetto, è da aito, discenden-do dal Padre de lumi, appo'l quale on v'è mutamento, ne obbom-

brazion di rivolgimento. 18 Egli ci ha di sua volontà ce-

nerati per la parola della verità, aciochè siamo in certo modo le primizie delle sue creature.

19 Perciò, fratelli miei diletti. sia ogni uomo pronto all' udire, tardo al parlare, lento all'ira. 20 Perciochè l'ira dell'uomo non

mette in opera la giustizia di Dio. 21 Perciò, deposta ogni lordura, e feccia di malizia, ricevete con mansuetudine la parola innestata in voi, la quale può salvar l'anime

vostre: 22 E siate facitori della parola. e non solo uditori; ingannando voi

stessi.

23 Perciochè, se alcuno è uditor della parola, e non facitore, egli è simile ad un' uomo che considera la sua natia faccia in uno specchio.

24 Imperochè, dopo ch'egi s'è mirato, egli se ne va, e subito ha dimenticato quale egli fesse.
25 Ma chi avrà riguardato bene

addentro nella legge perfetta, ch' la legge della liberta, e sarà perse-verato; esso, non essendo uditor dimentichevole, ma facitor dell'o-

pera, sarà beato nel suo operare. 26 Se alcuno pare esser religioso fra vol, e non tiene a freno la sua lingua, anzi sodduce il cuer suo:

la religion del tale è vana. 27 La religion pura, ed immacu-lata appo Iddio, e Padre, è questa, Visitar gli orfani, e le vedove, nelle loro afflizioni; e conservara

puro dal mondo.

CAP. II.

PRATELLI miei, non abbiate la fede della gloria di Gesù Cristo, Signor nostro, con riguardi alle qualità delle persone.

2 Perciochè, se nella vostra ran-nanza entra un uomo con l'anel d'oro, in vestimento splendido; e v'entra parimente un povero, in vestimento sozzo:

3 E voi riguardate a colui che porta il vestimento aplendido, e gli dite, Tu, siedi qui onorevol-mente; edal povero dite, Tu, stattene quivi in piè, o siedi qui sotto allo scannello de miei piedi :

4 Non avete voi fatta differenza in voi stessi? e non siete voi divenuti giudici di malvagi pensieri ?

5 Ascoltate, fratelli mici diletti:

### EPISTOLA DI S. IACOBO, II. III.

Non ha Iddio eletti i poveri del mondo, per esser ricchi in fede, ed eredi dell' eredità ch'egli ha promessa a coloro che l'amano

6 Ma voi avete disonorato il povero. I ricchi non sono eglino quelli che vi tiranneggiano? non sono eglino quelli che vi traggono alle corti ?

7 Non sono eglino quelli che bestemmiano il buon nome, del quale

siete nominati? 8 Se in vero voi adempiete la legge reale, secondo la scrittura,

Ama il tuo prossimo, come te stesfate bene: 9 Ma, se avete riguardo alla qua-

lità delle persone, voi commettete peccato, essendo dalla legge con-vinti, come traggressori. 10 Perciochè, chiunque avrà os-servata tutta la legge, ed avrà fal-

lito in un sol capo, è colpevole di

11 Conciosiacosachè colui c'ha detto, Non commettere adulterio: abbia ancora detto, Non uccidere: che se tu non commetti adulterio, ma uccidi, tu sei divenuto trasgressor della legge.

12 Così parlate, e così operate, come avendo da esser giudicati per

la legge della libertà. 13 Perciochè il giudicio senza misericordia sarà contr' a colui che non avrà usata misericordia : e misericordia si gioria contr' a giudicio. 14 Che utilità v'c. fratelli mici. se alcuno dice d'aver fede, e non ha

opere? puo la leue salvana. 15 Che se un fratello, o sorella, son nudi, e bisognosi del nudri-

mento cotidiano:

16 Ed alcun di voi dice loro, Andatevene in pace, scaldatevi, e sa tollatevi: e voi non date loro i bisogni del corpo ; qual prò fate loro ? 17 Così ancora la fede a parte, se

non ha l'opere, è per sè stessa morta.

18 Anzi alcuno dirà, Tu hai ia fede, ed lo ho l'opere: mostrami la tua fede senza le tue opere, ed io ti mostrerò la fede mia per le

mie opere. 19 Tu credi ch' Iddio è un solo: ben fai: i demoni lo credono anch' essi, e tremano.

20 Or, O uomo vano, vuoi tu conoscere che la fede senza l'opere è

morta?

21 Non fu Abraham, nostro padre, giustificato per l'opere, aven-do offerto il suo figliuolo Isaac sopra l'altare? 22 Tu vedi che la fede operava

insieme con l'opere d'esso, e che per l'opere la fede fu compiuta. **\* 223** 

23 E fu adempiuta la scrittura, che dice, Ed Abraham credette a Dio, e ciò gli fu imputato a giusti-zia: ed egli fu chiamato, Amico di

24 Voi vedete adunque che l'uo-

per la fede solamente.

25 Simigliantemente ancora non fu Raab, la meretrice, giustificata per l'opere, avendo accoiti i messi, e mandatigli via per un'altro camino ?

26 Conciosiacosachè, siccome il corpo senza spirito è morto; così ancora la fede senza l'opere sia morta.

CAP. III.

FRATELLI miel, non siate molti maestri: sapendo che nei ne riceveremo maggior condanna-

2 Conclosiacosachè tutti falliamo in molte cose: se alcuno non fallisce nel parlare, esso è uomo com piuto, e può tenere a freno exiandio tutto 1 corpo.

3 Ecco, noi mettiamo i freni nelle bocche de cavalli, aciochè ci ubbidiscano: e facciamo volger tutto'l

corpo loro. 4 Ecco ancora le navi, benchè sieno cotanto grandi, e che sieno sospinte da fieri venti, son volte con un picciolissimo timone, do-vunque il movimento di colui che le governa vuole.

5 Così ancora la lingua è un picciol membro, e si vanta di gran cose: ecco, un picciol fuoco quan-

te legne incende?

6 La lingua altresì è un fuoco, il mondo dell'iniquità: così dentro alle nostre membra è posta la lingua, la qual contamina tutto'i corpo, ed infiamma la ruota della generazione umana, ed è infiam-

mata dalla geenna.
7 Conclosiacosach' ogni genera-zion di fiere, e d'uccelli, e di rettili, e d'animali marini, si domi, e sia stata domata per la natura u-

mana.

8 Ma niun' uomo può domar la lingua: eila è un male che non si può rattenere: e piena di morti-fero veleno.

9 Per essa benediciamo Iddio, e Padre: e per essa maladiciamo gli uomini, che son fatti alla somiglian-za di Dio. 10 D'una medesima bocca pro-

cede benedizione, e maladizione. Non bisogna, fratelli miei, che queste cose si facciano in questa maniera.

ll La fonte sgorga ella da una medesima buca il dolce, e l'amaro?

### EPISTOLA DI S. IACOBO, III.-V.

13 Chi è savio, e saputo, fra voi ? mostri, per la buona convers sione, le sue opere, con mansuetu-

dine di sapienza

14 Ma, se voi avete nel cuor voatro invidia amara, e contenzione, non vi gioriate contr'alla verità, e non mentite contr' ad essa.

15 Questa non è la sapienza che discende da alto: anzi e terrens.

animale, diabolica.

16 Perciochè, dove è invidia, e contensione, ivi è turbamento, ed

opera malvagia. Ma la sapienza ch' è da alto, prima è pura, poi pacifica, moderata, arrendevole, piena di misericordia, e di frutti buoni; senza

parzialità, e sensa ipocrisia. 18 Or il frutto della giustisia si semina in pace a coloro che s' ado-

perano alla pace.

CAP. IV.

NDE cengono le guerre, e le contese fra voi i non è egli da questo, cioc, dalle vostre voluttà. che guerreggiano nelle vostre membra?

2 Voi bramate, e non avete: voi uccidete, e procacciate a gara, e non potete ottenere: voi combattete, e guerregiate, e non avete: perclochè non domandate.

3 Voi domandate, e non ricevete: perciochè domandate male, per ispender ne' vostri piaceri.

4 Adulteri, ed adultere, non sapete voi che l'amicisia del mondo è inimicisia adunque che vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio.

5 Pensate vei che la scrittura di-ca invano, Lo spirito ch'abita in voi appetisce ad invidia?

6 Ma egli da vie maggior grasia: perciò dice, Iddio resiste a super-bi, e da grasia agli umiti.

7 Sottomettetevi adunque a Dio, contrastate al diavolo, ed egli fug-

girà da voi.

8 Appressatevi a Dio, ed egli s'appresserà a voi: nettate le vostre mani, o peccatori! e purificate i cuori vostri, o doppi d'animo l

9 Siate afflitti, e fate cordoglio, e piagnete: sia il vostro riso convertito in duolo, e l'allegrezza in tristizia.

10 Umiliatevi nel cospetto del

Signore, ed egli v innalzera.

11 Non parlate gli uni contr'agli
altri, fratelli: chi parla contr'al

\*224

19 Può, fratelli miei, un fico fare ulive, od una vite fichi? così niu na tonte può gittare acqua salsa, e dolor.

ge, ma giudice.
12 Vè un solo Leggislatore, il
qual può salvare, e perdere: ma
tu, chi sei, che tu condanni altrui?

13 Or su, voi che dite, Oggi, o domane, andremo in tai città, ed ivi dimoreremo un'anno, e mer-

cateremo, e guadagneremo: 14 Che non sapete ciò che sarà domane : perciochè, quale è la vi-ta vostra? conciosiacosach' ella sia un vapore, ch'apparisce per un poco di tempo, e poi svanisce.

15 In vece di dire, Se piace al Signore, e se siamo in vita, noi fa-

remo questo, o quello.

16 E pure ora voi vi vantate nelle vostre vanegiorie: ogni tal vanto è cattivo.

17 V'è adunque peccato a colui che sa fare il bene, e non lo fa.

CAP. V.

R su al presente, ricchi, piagnete, urlando per le miserie

vostre, che sopraggiungono. 2 Le vostre ricchezze son marcite, ed i vostri vestimenti sono stati

rosi dalle tignuole.

3 L'oro, e l'argento vostro è ar-rugginito, e la lor ruggine sarà in testimonianza contr'a voi, e divorerà le vostre carni, a guisa di fuoco: voi avete fatto un tesoro per

gli ultimi giorni.

4 Ecco, il premio degli operai
c'hanno mietuti i vostri campi, del quale sono stati frodati da voi. grida: e le grida di coloro c'hanno mietuto sono entrate nell'orecchie

del Signor degli eserciti.

5 Voi siete vivuti sopra la terra in delizie, e morbidezze: voi avete pasciuti i cuori vostri, come in giorno di solenne convito.

6 Voi avete condannato, voi avete ucciso il giusto: egli non vi re-

fiste.
7 Ora dunque, fratelli, siate parienti fino alla venuta del Signore:

ecco, il lavoratore aspetta il presioso frutto della terra con parienza: finchè quello abbia ricevuta la ploggia della prima, e dell'ultima stagione. 8 Siate ancora voi pazienti, raffer-

mate i cuori vostri: percioche l'avvenimento del Signore è vicino.

9 Non sospirate gli uni contr'agli altri, fratelli: aciochè non siate giudicati; ecco il giudice è alla porta.

10 Fratelli miei, prendete per esempio d'afflizione, e di pazienza,

### EPISTOLA DI S. IACOBO, V.

i profeti, i quali hanno parlato nel I

Nome del Signore.

11 Ecco, noi predichiamo beati coloro c'hanno sofferto: voi avete udita la pazienza di Iob, ed avete veduto il fine del Signore: conciosiacosachè il Signore sia grande-mente pietoso, e misericordioso.

12 Or, innanzi ad ogni cosa, fratelli miei, non giurate, nè per lo cielo, nè per la terra; nè fate alcun'altro giuramento: anzi sia il vostro sì sì, il no no: aciochè non

caggiate in giudicio.
13 Evvi alcun di voi afflitto? ori: evvi alcuno d'animo lieto? sal-

ı

meggi. 14 E alcuno di voi infermo? chiarni gli anziani della chiesa, orino essi sopra lui, ungendolo d'olio, nel nome del Signore.

15 E l'orazion della fede salvera

il malato, e'l Signore lo rilevera: peccati.

e, s'egli ha commessi de peccati. rli saranno rimessi.

16 Confessate i falli gli uni agli altri, ed orate gli uni per gli altri, aciochè siate sanati: molto può l'orazion del giusto, fatta con effi-

17 Elia era uomo sottoposto a medesime passioni come noi, e pur per orazione richiese che non piovesse, e non piovve sopra la terra lo spazio di tre anni, e sei mesi.

18 E di nuovo egli prego, e'l cielo diè della pioggia, e la terra produs-

se il suo frutto.

19 Fratelli, se alcun di voi si svia dalla verità, ed alcuno lo con-

verte: 20 Sappla colul, che chi avra convertito un peccatore dall'error della sua via, salvera un'anima da morte, e coprirà moltitudine di

# LA PRIMA EPISTOLA CATTOLICA DI

# S. PIETRO, APOSTOLO.

CAP. I. CAP. I.

DIETRO, apostolo di Geati Cristo, a quelli della dispersion di
Ponto, di Galazia, di Cappadocia, d'Asia, e di Bizinia: ch' abitano in que' luoghi come forestieri:
9 Eletti, secondo la preordinazion
di Dio Padre, in santificazion di
Spirito, ad ubbidienza, et ad esser
cospersi col sangue di Geati Cristo: grazia, a pace y i sia multipli.

sto: grazia, e pace vi sia multipli-

3 Benedetto sia Iddio, e Padre del Signor nostro Gesù Cristo, il quale, secondo la sua gran misericordia, ci ha rigenerati in isperanza viva, per la risurrezion di Gesù Cristo da' morti :

4 All'eredità incorruttibile, ed immaculata, e che non può scadere, conservata ne cieli per noi : 5 i quali siamo, nella virtù di Dio, per la fede, guardati per la

slute presta ad esser rivelata nell'ultimo tempo.

6 In che voi gioite, essendo al presente un poco, se così bisogna, contristati in varie tentazioni:

7 Aciochè la prova della fede vostra, molto più presiosa dell'oro che perisce, e pure è provato per lo fuoco, sia trovata a laude, ed onore, e gloria, nell'apparizione di Gesù Cristo:

8 Il quale, benchè non l'abbiate

veduto, voi amate: nel qual cre-dendo, beriche ora nol veggiate, voi gioite d'una allegrezza ineffa-

bile, e gloriosa;
9 Ottenendo il fine della fede vo-

stra, la salute dell' anime. 11 Della qual salute cercarono, ed investigarono i profeti, che profetizzarono della grazia che è pervenuta a voi :

Il Investigando quando, ed in quai tempo, lo Spirito di Cristo ch'era in loro, testimoniando innanzi le sofferenze ch'avverrebbero a Cristo, e le glorie che poi appresso seguirebbero, significasse quella

dovere apparire : 12 A' quali fu rivelato, che non a sè stessi, ma a noi, ministravano quelle cose, le quali ora vi sono tate annunziate da coloro che v'hanno evangelizzato per lo Spirito Santo, mandato dal cielo; nelle quali gli angeli disiderano riguar-dare addentro.

13 Perciò, avendo i lombi della vostra mente cinti, stando sobri, perate perfettamente nella grazia che vi sarà conferita nell'appari-

zione di Gesù Cristo.

14 Come figliuoli d'ubbidienza, non conformandovi alle concupiscenze del tempo passato, mentré eravate in ignoranza:

15 Anzi, siccome colui che v'ha

#### I. EPISTOLA DI S. PIETRO, I. II.

santi in tutta la sostre conversasione.

16 ('onciosiacosach' egli sia scritto, Siate santi: perciochè io sono

17 E, se chiamate Padre colui. il quale, sensa aver riguardo alla qualità delle persone, giudica se-condo l'opera di clascuno; conversate in timore, tutto'l tempo della vostra peregrinazione;

18 Sapendo che, non con cose cor-ruttibili, argento, od oro, siete sta-ti riscattati dalla vana conversasion voetra, incegnata di mano in

mano da padri:
19 Ma col presioso sangue di Cristo, come dell'agnello sensa diset-

to, nè macchia :

20 Ben preordinato avanti la fon-dazion del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi: 21 I quali per lui credete in Dio, che l'ha suscitato da' morti, e gli

ha dato gioria; aciochè la vostra fede, e speranza, fosse in Dio. 22 Avendo vol purificate l'anime vostre, per l'ubbidienza alla verità, per lo Spirito, a fraterna carità non per lo Spirito, a Iraterna carno monanta, portate amore intenso gli uni agli altri di puro cuore.

23 Essendo rigenerati, non di seme corruttibile, ma incorrutti.

bile, per la parola di Dio viva, e permanente in eterno.

24 Perciochè ogni carne è come erba, ed ogni gioria d'uomo come flor d'erba : l'erba è tosto seccata, e'l suo fiore è tosto caduto :

25 Ma la parola del Signore dimora in eterno: e questa è la parola che v'è stata evangelizzata.

#### CAP. II.

EPOSTA adunque ogni mali-D zia, ed ogni fraude; e l'ipo-crisie, ed invidie; ed ogni maidi-

· 2 Come fanciulli pure ora nati, appetite il latte puro della parola, aciochè per esso cresciate.

3 Se pure avete gustato che'l Si-

gnore è buono :

Al quale accostandovi. come alla pietra viva, riprovata dagli uomini, ma appo Iddio eletta, pregioga :

5 Ancora voi, come pietre vive, siete edificati, per essere una casa spirituale, un sacerdosio santo, per offerir sacrificij spirituali, accette-voli a Dio per Gesù Cristo.

6 Per la qual cosa ancora è contenuto nella scrittura, Ecco, io pongo in Sion la pietra del capo del cantone, eletta, presiosa: e chi \*226

chiamati è santo, voi altresì siste i crederà in essa non sarà puno

svergognato.

7 A voi adunque, che credete è quella cosa preziosa : ma a di subbidienti è, come è detto, La pietra che gli edificatori banno riprovata è divenuta il capo del cantone: pietra d'incappo, e sasso d'intoppo:

8 I quali s'intoppano nella parok, essendo disubbidienti ; a che anco

9 Ma voi siete la generazione ele-ta, il real sacerdozio, la gente sa-ta, il popolo d'acquisto: aciocte predichiate le virtu di colui che v'ha dalle tenebre chiamati alla sua maravigliosa luce.

10 I quali già non eravate popolo, ma ora siete popolo di Dio: a'quali id non era stata fatta misericorgid non era susta dia, ma ora v'è stata fatta miseri

11 Diletti, io v'esorto che, come avveniticci, e forestieri, v'astegnia te dalle carnali concupiacense, le quali guerreggiano contr'all' ani-

12 Avendo una conversazione onesta fra i Gentili : aciochè, là dove sparlano di voi come di malfattori, glorifichino Iddio, nel giorno della visitazione, per le vostre buone opere, ch' avranno vedute.

13 State adunque suggetti ad ogni podestà creata dagli nomini. per l'amor del Signore : al re. come al sovrano:

14 Ed a' governatori, come a per-sone mandate da lui, in vendetta de malfattori, ed in laude di quelli

che fanno bene. 15 Perciochè tale è la volontà di Dio, che, facendo bene, turiate la bocca all'ignoranza degli uomini

16 Come liberi, ma non avendo la libertà per coverta di malisis:

anzi, come servi di Dio. 17 Onorate tutti, amate la fratellanza, temete Iddio, rendete onore al re.

18 Servi, siate con ogni timore suggetti a' vostri signori: non so-lo a' buoni, e moderati; ma a'ri-

trosi ancora 19 Perciochè questo è cosa grata, se alcuno, per la coscienza di Dio, sofferisce molestle, patendo in-

giustamente. 20 Imperochè, qual gloria è egli, se, peccando, ed essendo puniti, voi 'l sofferite i ma se, facendo

bene, e pur patendo, vol 'l soffe-rite, ciò è cosa grata appo Iddio. 21 Conciosiacosach'a questo sia-te stati chiamati: perciochè Cristo ha patito anch'egli per nol.

### L EPISTOLA DI S. PIETRO. II.—IV.

lasciandoci un esempio, aciochè yoi seguitiate le sue pedate:
22 Il qual non fece alcun peccato, nè fu trovata fraude alcuna

nella sua bocca :

23 Il quale, oltraggiato, non ol-traggiava all'incontro: patendo, non minacciava; ma si rimetteva in man di cojui che giudica giustamente:

24 Il quale ha portato egli stesso i nostri peccati nel suo corpo, in sul legno: aciochè, morti al peccato, viviamo a giustizia: per lo cui lividore voi siete stati sanati.

25 Perciochè voi eravate come pecore erranti: ma ora siete stati convertiti al Pastore, ed al Vesco-

vo dell'anime vostre.

#### CAP. IIL

DARIMENTE sieno le mogli suggette a' lor mariti: aciochè, se pur ve ne sono alcuni che non ubbidiscano alla parola, sieno, per la conversazion delle mogli, guadagnati senza parola:

2 Avendo considerata la voetra casta conversazione, ch'è in ti-

more. 3 Delle quali l'ornamento sia, non l'esterior dell'intrecciature de' capelli, o di fregi d'oro, o di vestiti di robe:

4 Ma l'uomo occulto del cuore, nell'incorrotta purità dello spirito benigno, e pacifico; il quale è di gran preszo nel cospetto di Dio.

5 Perciochè in questa maniera ancora già s'adornavano le sante donne, che speravano in Dio, essendo suggette a' lor mariti:

6 Siccome Sara ubbidi ad Abra-ham, chiamandolo signore: della qual voi siete figliuole, facendo bene, e non temendo alcuno spavento.

Voi mariti, fate il simigliante, abitando con loro discretamente: portando onore al vaso femminile, come al più debole: come essendo voi ancora coeredi della grasia della vita : aciochè le vostre orazioni non sieno interrotte.

8 Ed in somma, siate tutti concordi, compassionevoli, fratellevoli, pietosi, benivoglienti:

9 Non rendendo mal per male, od oltraggio per oltraggio: anzi, in contrario, benedicendo: sapendo ch'a questo siete stati chiamati, aciochè erediate la benedizione.

10 Perciochè, chi vuole amar la vita, e veder buoni giorni, ratten-ga la sua bocca dal male; e le sue labbra, che non proferiscano fraude :

Il Ritraggasi dal male, e faccia il bene: cerchi la pace, e la pro-

12 Perciochè gli occhi del Signore sono sopra i giusti, e le sue oreochie sono intente alla loro orasione: ma il volto del Signore è contr'a quelli che fanno male.

13 E chi sarà colui che vi faccia

male, se voi seguite il bene ?

14 Ma, se pure ancora patite per giustizia, beati voi : or non temiste del timor loro, e non vi conturbate:

15 Anzi santificate il Signore Iddio ne' cuori vostri : e siate sempre presti a rispondere a vostra difesa a chiunque vi domanda ragion della speranza ch' e in voi, con mansuetudine, e timore :

16 Avendo buona coscienza: aciochè, là dove sparlano di voi come di malfattori, sieno svergognati coloro che calunniano la vostra buona conversazione in Cristo.

17 Perciochè, meglio è che, se pur tale è la volonta di Dio, patiate facendo bene, anzi che facen-

do male.

18 Conciosiacosachè Cristo ancora abbia sofferto una volta per li peccati, egli giusto per gl'ingiusti, aciochè ci adducesse a Dio: essendo mortificato in carne, ma vivifi-

cato per lo Spirito : 19 Nel quale ancora andò già, e predicò agli spiriti che sono in car-

20 I quali già furono ribelli, quan-do la pazienza di Dio aspettava a giorni di Noè, mentre s chiava l'arca: nella quale poche anime, cioè, otto, furon salvate per mezzo l'acqua.

21 Alia qual figura corrispondendo il battesimo, (non il nettamento delle brutture della carne, ma la domanda di buona coscienza appo Iddio,) ora salva ancora noi, per la risurrezion di Gesù Cristo:

22 Il quale, essendo andato in cielo, è alla destra di Dio, essendogli sottoposti angeli, e podestà, e potenze.

#### CAP. IV.

POI dunque che Cristo ha sofferto per noi in carne, ancora voi armatevi del medesimo pensiero, che chi ha sofferto in carne,

è cessato del peccato: 2 Per vivere il tempo che resta in carne, non più alle concupiecense degli uomini, ma alla volonta di Dio.

3 Perciochè il tempo passato della vita ci dee esser bastato per avere operata la volontà de Gen

### I. EPISTOLA DI S. PIETRO, IV. V.

tili, casendo caminati in lascivie, I cupidità, ebbresse, conviti, bevimenti, e nefande idolatrie.

4 Laonde ora essi stupiscono, co-me di cosa strana, che voi non concorrete ad una medesima strabocchevol dissoluzione: e ne bestemmiano:

5 I quali renderanno razione a colui che è presto a giudicare i vivi.

ed i morti

6 Conciosiacosachè per questo la stato predicato l'evangelo ancora a' morti, aciochè fossero giudicati in carne, accorde gli uomini: ma vivessero in ispirito, secondo Iddio.

7 Or la fine d'ogni cosa è vicina : te adunque temperati, e vigi-

lanti all'orazioni :

8 Avendo, innanzi ad ogni cosa, le carità intensa gli uni inverso gli altri: perciochè la carità co-prirà moltitudine di peccati.

prira moltitudine di peccau.

9 Siate volonterosi albergatori
gli uni degli altri, senza mormorit.

10 Secondo che ciascuno ha ricevuto alcun dono, amministratelo gli uni agli altri, come buoni di-spensatori della diversa grazia di Dio.

11 Se alcuno parla, parli come gli oracoli di Dio: se alcuno ministra. faccialo come per lo potere ch' Id-dio fornisce: acioche in ogni cosa sia giorificato Iddio per Gesù Cristo, a cui appartiene la gloria, e l'imperio, ne secoli de secoli.

Amen. 12 Diletti, non vi smarrite, come se v'avvenisse cosa strana, d'esser messi al cimento: il che si fa

per provarvi.

13 Anzi, in quanto partecipate le sofferense di Cristo, rallegratevi: aciochè ancora nell'apparision della sua gloria voi vi ralle-

griate glubilando.

14 Se siete vituperati per lo nome di Cristo, beati voi : conclosiacosachè lo Spirito di gloria, e di Dio, riposi sopra vol: ben è egli, quan-t'è a loro, bestemmiato; ma, quant'è a voi, è glorificato. 15 Perciochè, niun di voi patisca

come micidiale, o ladro, o malfat-tore, o facendo 'l vescovo sopra gli

stranieri.

16 Ma. se patisce come Cristiano. non si vergogni ; anzi glorifichi Id-

dio in questa parte. 17 Percioche, egli è il tempo che l giudicio cominci dalla casa di Dio: e, se comincia prima da noi, qual sarà la fine di coloro che non ubbidiscono all'evangelo di Dio

18 E, se'l giusto è appena salvato,

dove comparirà l'empio, e'l percatore ?

19 Perciò quegli ancora, che pati scono secondo la volonta di Dio raccomandingli l'anime loro, cone

al fedele Creatore, con far bene. CAP. V.

I o esorto gli anziani d'infra voi. testimonio delle sofferenze di Cri sto, ed insieme ancora partecip della gloria che dee esser manie-

2 Che voi pasciate la greggia di Dio ch'e fra voi, avendone la cun, non isformatamente, ma volonta-riamente: non per disonesta cupidità del guadagno, ma d'animo

franco:

3 E non come signoreggiando le eredità, ma essendo gli esempi della greggia.

4 E, quando sarà apparito il sommo Pastore, voi otterrete la coro-

na della gloria che non s'appassa. 5 Parimente voi giovani, siate suggetti a' più vecchi: e sottomet-tetevi tutti gli uni agli altri: siate adorni d'umilità : perciochè Iddio

resiste a' superbi, e dà grazia agli umili.

6 Umiliatevi adunque sotto alla potente man di Dio, aciochè egi v'innalsi, quando sarà il tempo: 7 Gittando sopra lui tutta la vo-stra sollecitudine: percioche egli

ha cura di voi. 8 Siate sobri, vegghiate: perciochè il vostro avversario, il diavolo, a

guisa di leon ruggente, va attorno, guissa di contraggiante, la saccara, cercando chi egli possa divorare:

9 Al quale resistete, essendo fermi nella fede: sapendo che le me-

desime sofferenze si compiono nella vostra fratellanza, ch'e per lo mondo.

10 Or l' Iddio d'ogni grazia, il qua-

le v'ha chiamati alla sua eterna gloria in Cristo Gesù, dopo ch'avrete sofferto per poco tempo; es-so vi renda compiuti, vi raffermi, vi fortifichi, vi fondi. 11 A lui sia la gloria, e l'imperio,

ne' secoli de' secoli. Amen.

12 Per Silvano, che v'e fedel fratello, come io giudico, io v'ho scritto brevemente: esortandovi, e protestandovi che la vera grasia di Dio è questa, nella quale voi siete.

13 La chiesa ch'e in Babilonia, eletta come voi; e Marco, mio fi-

gliuolo, vi salutano.

14 Salutatevi gli uni gli altri col bacio della carità. Pace sia a voi tutti, che siete in Cristo Gesil Amen.

#### LA SECONDA EPISTOLA CATTOLICA DI

### S. PIETRO, APOSTOLO.

CAP. L. IMON Pietro, servitored ano-

stolo di Gesù Cristo, a coloro c' hanno ottenuta fede di pari prezdio, e Salvator nostro, Gesù Cristo: 2 Grazia, e pace vi sia multipli-cata nella conoscenza di Dio, e di

Gesù, nostro Signore.

3 Siccome la sua potenza divina ci ha donate tutte le cose, ch'appartengono alla vita, ed alla pieta, per la conoscenza di colui che di ha chiamati per gloria, e per virtui 4 Per le quali ci son donate le preziose, e grandissime promesse:

aciochè per esse voi siate fatti par-tecipi della natura divina, essendo

fuggiti dalla corruzione in concu-piscensa, ch' è nel mondo.

5 Voi ancora simigliantemente, recando a questo stesso ogni studio, sopraggiugnete alla fede vostra la virtù, ed alla virtù la conoscenza, 6 Ed alla conoscenza la continen-

sa, ed alla continenza la sofferen-

za, ed alla sofferenza la pietà,
7 Ed alla pietà l'amor fraterno,
ed all'amor fraterno, la carità.

8 Perciochè, se queste cose sono, ed abbondano in voi, non vi ren-deranno oziosi, nè sterili nella conoscenza del Signor nostro Gesù Cristo.

9 Conciosiacosachè colui appo chi queste cose non sono sia cieco, ammiccando con gli occhi, avendo dimenticato il purgamento de' suoi vecchi peccati.

10 Perciò, fratelli, vie più studiatevi di render ferma la vostra vocasione, ed elezione, per buone opere : perciochè, facendo queste cose, non v'intopperete giammai:

11 Imperochè così vi sarà copiosamente porta l'entrata all'eterno regno del Signor nostro Gesù Cri-

12 Perciò lo non trascurerò di rammemorarvi del continuo queste cose : benchè siate già intendenti, e confermati nella presente

13 Or io stimo esser cosa ragionevole, che, mentre io sono in questo tabernacolo, io vi risvegli per ri-

14 Sapendo che fra poco il mio tabernacolo ha da esser posto giù : siccome ancora il Signor nostro Gesù Cristo me l' ha dichiarato. \* 229

15 Ma io mi studierò che ancora. dopo la mia partita, abbiate il modo di rammemorarvi frequentemente queste cose.

16 Conciosiacosachè non v'abbiamo data a conoscer la potenza, e l'avvenimento del Signor nostro Gesù Cristo, andando dietro a favole artificiosamente composte: ma essendo stati spettatori della Maesta d'esso.

17 Perciochè egli ricevette da Dio Padre onore, e gloria, essen-dogli recata una cotal voce dalla magnifica gloria, Quest'è il mio diletto Figliuolo, nel quale lo ho preso il mio compiacimento.

18 E noi udimmo questa voce recata dal cielo, essendo con lui nel

monte santo.

19 Noi abbiame ancora la parola profetica più ferma, alla quale fate bene d'attendere, come ad una lampana rilucente in un luogo scuro, finchè schiarisca il giorno, e che la stella mattutina surga ne' cuori vostri:

20 Sapendo questo imprima, che alcuna profezia della scrittura non è di particolare interpretazione. 21 Perciochè la profezia non fu

già recata per volontà umana: ma i santi uomini di Dio hanno parlato, essendo sospinti dallo Spirito Santo.

CAP. II.

R vi furono ancora de falsi profeti fra'l popolo, come al-tresì vi saranno fra voi de' falsi dottori, i quali sottintrodurranno eresie di perdizione, e rinegheranno il Signore che gli ha comperati, traendosi addosso subita perdi-

2 E molti seguiteranno le lor la-scivie: per li quali la via della ve-

rità sarà bestemmiata.

3 E per avarizia faranno mercatanzia di voi con parole finte; sopra i quali già da lungo tempo il riudicio non tarda, e la perdizion loro non dorme.

4 Perciochè, se Iddio non ha risparmiati gli angeli c'hanno peccato: anzi, avendogli abissati, gli ha messi in catene di caligine, per

esser guardati al giudicio:
5 E non risparmiò il mondo antico: ma salvò Noè, predicator di giustizia, sol con otto persone, aven-

## II. EPISTOLA DI S. PIETRO, II. III.

degli empi :

6 E condannò a sovversione le città di Sodoma, e di Gomorra, avendole ridotte in cenere, e poste per esempio a coloro che per l'avvenire viverebbono empiamente:

7 E scampò il giusto Lot, trava-diato per la lussuriosa conversa-

zion degli scellerati:

8 (Conciofossecosachè quel giusto, abitando fra loro, perciò ch'egli veeva, ed udiva, tormentasse ogni di l'anima sua giusta per le scellerate loro opere:)

9 Il Signore sa trarre di tentazione i pij, e riserbar gli empi ad esser uniti nel giorno del giudicio:

10 Massimamente coloro che vanno dietro alla carne, in concupiacenza d'immondizia ; e che spre ano le signorie: che sono audaci, di lor senno, e non hanno orrore di dir male delle dignità.

11 La dove gli angeli, benchè sie-no maggiori di forza, e di potenza, non danno contro ad esse appo'l Signore giudicio di maldicenza.

12 Ma costoro, come animali senza ragione, andando dietro all' impeto della natura, nati ad esser presi, ed aperire, bestemmiando nelle cose che ignorano, periranno del tutto nella lor corruzione, rice-

vendo il pagamento dell' iniquità. 13 Essi, che reputano tutto 'l lor piacere consistere nelle delisie alla giornata: che son macchie, e vituperi, godendo de' loro inganni, mentre mangiano con voi ne vo-

stri conviti:

14 Avendo gli occhi pieni d' adulterio, e che non restano giammai di peccare: adeseando l'anime instabili : avendo 'l cuore esercitato ad avarizia, figliuoli di maladizione:

15 I quali, lasciata la diritta strada, ei sono sviati, seguitando la via di Baalam, figliuolo di Bosor, il quale amo il salario d'iniquità.

16 Ma egli ebbe la riprensione della sua prevaricazione: un'asina mutola, avendo parlato in voce umana, riprese la follia del

profeta. 17 Questi son fonti senz' acqua,

nuvole sospinte dal turbo, a' quali è riserbata la caligine delle tenebre. 18 Perciochè, parlando cose vane sopra modo gonfie, adescano per concupiscenze della carne, e per lascivie, coloro ch'erano un poco fuggiti da quelli che conversano in

errore: 19 Promettendo loro libertà: là dove eglino stessi sono servi della corruzione: conciosiacosach' an-

do addutto il diluvio sopra il mondo i cora, se altri è vinto da alcuno.

divenga suo servo. 20 Perciochè, quelli che son fuggiti dalle contaminazioni del mon do, per la conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo, se di nuovo essendo in quelle avviluppati, sono vinti, l'ultima condizione è

oro peggiore della primiera.
21 imperochè meglio era per lo-ro non aver conocciuta la via della giustizia, che dopo averla conosciuta rivolgersi indietro dal santo comandamento ch' era loro stato

22 Ma egli è avvenuto loro ciò che si dice per vero proverbio, Il cane è tornato al suo vomito, e la porca lavata e tornata a voltoarsi nel fango.

CAP. III.

ILETTI, quest' è già la se-conda epistola ch' io vi scrivo: nell' una, e nell' altra delle quali io desto con ricordo la sestra sincera mente:

2 Acioché vi ricordiate delle parole dette innanzi da' senti profeti, e del comundamento di noi apostoli, che è del Signore, e Sal-

vatore interso:

3 Sapendo questo imprima, che negli ultimi giorni vermanno degli schernitori, che camineranno secondo le lor propie concupiecenze: 4 E diranno, Dove è la promessa. del suo avvenimento? conclusia-

cosache, da che i padri si sono ad-dormentati, tutte le cose perse-verino in un medesimo stato fin

dal principio della creazione. 5 Perciochè essi ignorano questo volontariamente, che per la parola di Dio, ab antico, i cieli furono fatti: e la terra ancora, consistente fuor dell'acqua, e per mezzo

l'acqua. 6 Per le quali cose il mondo d'alo rer a quan cose i mondo d'al-lora, diluviato per l'acquas, perl. 7 Ma i cieli, e la terra de tempo presente, per la medesima parola son riposti; essendo riseristi al fuoco, nel giorno del giudicio, e della perdizion degli uomini empi-

8 Or quest' unica cosa non vi sia celata, diletti, ch' appo 'l Signore

un giorno è come mille anni, e mille anni come un giorno. 9 Il Signore non ritarda l' adempimento della sua promessa, come alcuni reputano tardanza: ansi è paziente inverso noi, non volendo ch' alcuni periscano, ma che tutti

vengano a penitenza. 10 Or il giorno del Signore verrà come un ladro di notte: ed in quello i cieli passeranno rapida-

\* 930)

## II. EPISTOLA DI S. PIETRO. III.

si dissolveranno: e la terra, e l'opere che sono in essa, saranno

11 Poi dunque che tutte queste cose hanno da dissolversi, quali convienvi essere in sante conver-

sazioni, ed opere di pieta?

12 Aspettando, ed affrettandovi all'avvenimento del giorno di Dio,

per lo quale i cieli infocati si dissolveranno, e gli elementi infiam-

mati si struggeranno. 13 Or, secondo la promessa d'esso, noi aspettiamo nuovi cieli, e

nuova terra, ne quali giustizia abita. 14 Perciò, diletti, aspettando que-

ste cose, studiatevi che da siate trovati immaculati, ed irri-

prensibili, in pace.
15 E reputate per salute la pa-

mente, e gli elementi divampati | zienza dei Signor nostro: siccome ancora il nostro caro fratello Paolo, secondo la sapienza che gli è stata data, v'ha scritto.

stata data, vin scritto.

16 Come ancora egli fz in tutte
le sus epistole, pariando in esse di
questi punti: ne' quali vi sono alcune cose malagevoli ad intendere, le quali gli uomini male ammaestrati, ed instabili torcono,

come ancora l'altre scritture, alla lor propia perdizione. 17 Voi adunque, diletti, sapendo queste cose innanzi, guardatevi che, trasportati insieme per l'er-rore degli scellerati, non iscadiate

dalla propia fermezza.

18 Anzi crescete nella grazia, e conoscenza del Signore, e Salvator nostro Gesù Cristo. A lui sia la loria, ed ora, ed in sempiterno. Amen.

# LA PRIMA EPISTOLA CATTOLICA DI S. GIOVANNI, APOSTOLO.

CAP. L.

QUELLO ch' era dal principio,
quello ch' abbiamo udito, quello ch' abbiamo veduto con chi lo ch'abbiamo veduto con gli occhi nostri, quello ch'abbiamo contemplato, e che le nostre mani hanno toccato della Parola della vita :

2 (E la vita è stata manifestata, e noi l'abbiam veduta, e ne rendiam testimonianza, e v'annunziam la vita eterna, la quale era appo'l Pa-dre, e ci è stata manifestata:)

3 Quello, dico, ch'abbiam veduto, ed udito, noi ve l' annunziamo: aciochè ancora voi abbiate comu-nione con noi, e che la nostra comunione sia col Padre, e col suo Figliuolo Gesù Cristo.

4 E vi scriviamo queste cose, aciochè la vostra allegrezza sia com-

piuta.

5 Or quest' è l'annunzio ch' abbiamo udito da lui, e 'l quale v' annun-ziamo, Ch' Iddio è luce, e che non vi sono in lui tenebre alcune.

6 Se noi diciamo ch' abbiamo comunione con lui, e caminiamo nelle tenebre, noi mentiamo, e non

procediamo in verità:

Ma, se caminiamo nella luce, siccome egli è nella luce, abbiamo comunione egli e noi insieme: e'i sangue di Gesù Cristo, suo Figliuo-

lo, ci purga d'ogni peccato. 8 Se noi diciamo che non y'è peccato in noi, inganniamo noi stessi, e la verità non è in noi.

9 Se confessiamo i nostri peccati, \* 231

egli è fedele, e giusto, per rimetter-ci i peccati, e purgarci d'ogni ini-quità-

10 Se diciam di non aver peccato, lo facciamo bugiardo, e la sua parola non è in noi.

CAP. II. IGLIOLETTI miel, lo vi scrivo FigLiouri i i inici, a con pecqueste cose, aciochè non pecchiate: e, se pure alcuno ha pec-cato, noi abbiamo un avocato ap-po l Padre, cio, Gesu Cristo giusto: 2 Ed esso è il purgamento de pec-

cati nostri: e non sol de' nostri, ma ancora di quelli di tutto 'l mondo. 3 E per questo conosciamo che noi l'abbiamo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti

4 Chi dice, Io l'ho conosciuto, e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo, e la verità non è nel tale.

5 Machi osserva la sua parola, l'amor di Dio è veramente compiuto nel tale: per questo conosciamo che noi siamo in lui.

6 Chi dice di dimorare in lui, dee come egli caminò, caminare egli

ancora simigliantemente. 7 Fratelli, io non vi scrivo un nuovo comandamento: anzi i coman-damento vecchio, il quale aveste dal principio: il comandamento vecchio è la parola che voi udiste dal principio.

8 Ma pure ancora, lo vi scrivo un comandamento nuovo: il che è ve

### I. EPISTOLA DI S. GIOVANNI, II. III.

ro in hui, ed in voi : perciochè le : tenebre passano, e già risplende le vera luc

9 Chi dice d'esser nella luce, ed edia il suo fratello, è nelle tenebre fino ad ora. 10 Chi ama il suo fratello dimora

nella luce, e non v'è intoppo in lmi.

Il Ma, chi odia il suo fratello è nelle tenebre, e camina nelle tenebre, e non sa ove egii si vada : perciochè le tenebre ell hanno acceca-

ti gli occhi. 12 Figlioletti, lo vi scrivo : perciochè vi son rimessi i pescati per lo nome d'esso.

13 Padri, io vi scrivo: perciochè avete conosciuto quel ch' è dal principio. Giovani, io vi scrivo: per-ciochè avete vinto i maligno.

14 Fanciulli, io vi scrivo: perciochè avete conosciuto i Padre. Padri, io v'ho scritto: percioche avete conosciuto quel ch'è dal principlo. Giovani, lo v'ho scritto: perciochè siete forti, e la parola di Dio dimora in voi, ed avete vinto 'l ma-

ligno. 15 Non amate il mondo, nè le cose che son nel mondo: se alcuno ama il mondo, l'amor del Padre non è in lui.

16 Perciochè tutto quello ch' è nel mondo, la concupiscenza della carmondo, la concupiscenza della car-ne, e la concupiscenza degli occhi, e la superbla della vita, non è dal Padre, ma è dal mondo. 17 E'1 mondo, e la sua concupi-scenza, passa via: ma chi fa la vo-lontà di Dio dimora in eterno.

18 Fanciulli, egli è l'ultimo temo: e, come avete inteso che l'anticristo verra, fino ad ora vi son molti anticristi: onde noi conosciamo ch'egli è l'ultimo tempo.

19 Sono usciti d'infra noi, ma non erano de' nostri: perciochè, se fossero stati de' nostri, sarebber rimasi con nol: ma conveniva che fosser manifestati : perciochè non

tutti son de' nostri.
20 Ma, quant'è a voi, voi avete - l'unzione dal Santo, e conoscete

rni cosa 21 Cioch'io v'ho scritto, non è perchè non sappiate la verità : anzi, perciochè la sapete, e perciochè piuna menzogna è dalla verità.

22 Chi è il mendace, se non colui che nega che Gesù è il Cristo?

esso è il anticristo, il qual nega il Padre, e il Figliuolo. 23 Chiunque nega il Figliuolo nè anche ha il Padre: chi confessa il Figliuolo ha ancora il Padre.

24 Quant'è a voi dunque, dimori in voi clò ch'avete udito dal prin-\* 232

cipio: se ciò ch'avete radito del principio dimora in voi, ancora voi dimorerete nel Figliuolo, e nel Pa-

25 E quest'è la promessa, ch' egli ci ha fatta, cioc, la vita eterna. 26 Io v'ho scritte queste cose intorno a coloro che vi sodducono.

27 Ma, quant'è a voi, l'unzione ch'avete ricevuta da lui dimora in voi, e non avete bisogno che alcuno v'insegni: ma, come l'istessa unzione v'insegna ogni cosa, ed essa è verace, e non è menzogna; dimorate in esso, come quella v'ha

insegnato. 28 Ora dunque, figlioletti, dimo-rate in lui: acioche, quando egli sara apparito, abbiamo confid za, e non siamo confusi per la sua presenza, nel suo avvenimento,

29 Se voi sapete ch' egli è giusto, sappiate che chiunque opera la ginstisia è nato da lui

CAP. III.

VEDETE qual carità ci ha data il Padre, che noi siamo chiamati figliuoli di Dio : per ciò non ci conosce il mondo, perciochè non ha conosciuto lui.

2 Diletti, ora siamo figliuoli di Dio. x Dueth, ora samo ngunoù di Dio, ma non è ancora appartic cioché saremo: ma sappiamo che, quando egil sarà appartico, savermo simili a lui: percioché nollo vedremo come egil è.

3 E chiunque ba questa speranza in lui si purifica, come esso è purc-

4 Chiunque fa il peccato fa ancora la trasgression della legge; e'l peccato è la trasgression della leg-

5 E voi sapete ch'egli è apparite, aciochè togliesse via i nostri peccati : e peccato alcuno non è in lui. 6 Chiunque dimora in lui non pecca: chiunque pecca non l'ha vedu-

to, e non l'ha conosciuto.
7 Figlioletti, niuno vi sodduca:
chi opera la giustizia è giusto, sic-

chi opera la giustana e giusto, sc-come esso è giusto. 8 Chiunque à il peccato è dal dis-volo: conclosiacosachè il disvolo pecchi dal principio: per questo è apparito il Figliuol di Dio, aciochè disfaccia l'opere del di

9 Chiunque è nato da Dio non fa peccato: perciochè il seme d'esso dimora in lui: e non può peccare, perciochè è nato da Dio.

perciocne e usto da Dio.

10 Per questo son manifesti i figlinoli di Dio, ed i figliuoli del disvolo: chiunque non opera la giustida, e chi non ama il suo fratellonon è da Dio.

11 Perciochè questo è l'annunzio.

che voi avete udito dal principio,

### I. EPISTOLA DI S GIOVANNI, III. IV.

che noi amiamo gli uni gli altri. 12 E non facciamo come Cain, il quale era dal maligno, ed uccise il suo fratello: e, per qual cagione l'uccise egli? perciochè l'opere sue erano malvage, e quelle del suo fratello giuste.

Ē

ċ

.

.

٥

i

,

¢

,

13 Non vi maravigliate, fratelli miel, se'l mondo v'odia. 14 Noi, perciochè amiamo i fratel-

li, sappiamo che siamo stati traspor-tati dalla morte alla vita: chi non ama il fratello dimora nella morte.

15 Chiunque odia il suo fratello è micidiale: e voi sapete ch'alcun micidiale non ha la vita eterna di-

morante in sè.

16 In questo noi abbiamo conosciul'amor di Dio, ch'esso ha posta l'anima sua per noi: ancora noi dob-biam porre l'anime per li fratelli. 17 Or, se alcuno ha de'beni del

mondo, e vede il suo fratello aver bisogno, e gli chiude le sue viscere; come dimora l'amor di Dio in lui? 18 Figlioletti miei, non amiamo di parola, nè della lingua : ma d'o-

pera, ed in verità.

19 Ed in questo conosciamo che noi siam della verità, ed accerteremo i cuori nostri nel suo cospetto.

20 Perciochè, se'l cuor nostro ci condanna, Iddio è pur maggiore del cuor nostro, e conosce ogni cosa.

21 Diletti, se'l cuor nostro non ci condanna, noi abbiam confidanza

appo Iddio.
22 E qualunque cosa chieggiamo, la riceviamo da lui: perciochè oserviamo i suoi comandamenti. e

facciamo le cose che gli sono grate. 23 E quest'è il suo comandamento, che crediamo al nome del suo Figlinol Gesù Cristo, ed amiamo gli uni gli altri, siccome egli ne ha

24 E chi osserva i suoi comandamenti dimora in lui, ed egli in esso: e per questo conosciamo ch'e-gli dimora in noi, cioè, dallo Spiri-to ch'egli ci ha donato.

CAP. IV.

ato il comandamento.

DILETTI, non crediate ad ogni spirito: ma provate gli spiriti, se son da Dio: conciosiacosachè molti falsi profeti sieno usciti fuori nel mondo.

Per questo si conosce lo Spirito di Dio: ogni spirito, che confessa Gesù Cristo venuto in carne, è da

Dio. 3 Ed ogni spirito, che non confessa Gesù Cristo venuto in carne, non è da Dio: e quell'è lo spirito d'anticristo, il quale voi avete udito dover venire : ed ora egli è già nel mondo.

4 Voi siete da Dio, figlioletti, e gli avete vinti : percioche maggiore è colui ch'e in voi, che quel ch'e nel

5 Essi son dal mondo: e perciò quello che pariano è del mondo, e'l

mondo gli ascolta.

6 Not siamo da Dio: chi conosce Iddio ci ascolta : chi non è da Dio non ci ascolta: da questo conoscia mo lo spirito della verità, e lo spirito dell'errore.

7 Diletti, amiamo gli uni gli altri: percioché la carità è da Dio: e chiunque ama è nato da Dio, e co-

nesce lddio. 8 Chi non ama non ha conosciuto conclosiacosach' Iddio sia

Iddio: carlth.

9 In questo s'è manifestata la ca-rità di Dio inverso noi, ch' Iddio ha mandate il suo Univenito nei mondo, acioché per lul viviamo. 10 In questo è la carita, non che

not abbiance amate Iddie, ma ch'egli ha amati noi, ed ha mandato il suo Figliuolo, per esser purgumen-

to de' nostri peccati. 11 Diletti, se Iddie ci ha così amati, ancora noi dobbiamo amar gli

uni gli altri,

12 Niuno vide giammai Iddio: se noi amiamo gii uni gli uitri, Iddio dimora in noi, e la sua carità è compluta lu noi.

13 Per questo conosciamo che dimoriamo in lul, ed egli in noi, percioché egli ci ba donato del suo

Spirite. 14 E noi siamo stati spettatori, e testimoniamo che 'l Padre la mandate il Figliuolo, per esser Salvator del mando.

15 Chi avra confessato che Gesù è il Figituol di Dio. Iddio dimora in

lui, ed egli in Dio.

16 E noi abbiam conosciuta, e creduts la carità ch' iddio ha in-verso noi : Iddio è carità ; e chi di-mora nella carità dimora in Dio, ed Iddio dimora in lui.

17 In questo è compiuta la carità. inverso noi, (aciochè abbiamo conridanza nel giorno del giudicio,) che, quale egli è, tali siamo anco-ra noi in questo mondo.

18 Paura non è nella carità: anzi la compluta carità caccia fuori la paura : conclosiacosachè la paura abbia pena: e chi teme non è compluto nella carità.

19 Noi l'amiamo, perciochè egli ci ha amati 'l primo.

20 Se alcuno dice, Io amo Iddio, ed odia il suo fratello, è lugiardo: perciochè, chi non ama il suo fratel-lo, ch' egil ha veduto, come può a-mare Iddio, ch'egil non ha veduto? 2 Y 2

**\* 233** 

#### LEPISTOLA DI S. GIOVANNI, V.

21 E questo comandamento ab biam da lui, che chi ama Iddio, ami ancora il suo fratello.

CAP. V.

GNUNO, che crede che Gesh di Cristo, è nato da Dio: e chiunque ama colui che! ha gene-rato, ama ancora colui ch' è stato enerato da emo-

2 Per questo conosciamo ch'a-miamo i agliuoli di Dio, quando amiamo Iddio, ed osserviamo i suoi

comandamenti.

3 Perciochè quest'è l'amor di Dio, che noi osserviamo i suoi comandamenti : ed i suol comandamenti non sono gravi.

4 Conclosiacosachè tutto quello ch'è nato da Dio vinca il mondo: e quest'è la vittoria c'ha vinto'l ondo, cioé, la fede nostra.

Chi è colui che vince il mondo,

se non colui che crede che Gesù è il Figliuoi di Dio? 6 Quest'è quei ch'è venuto con acqua, e sangue, cioè, Gesù Cristo: non con acqua solamente, ma con angue, e con acqua: e lo Spirito è quel che ne rende testimonianza: conciosiacosachè lo Spirito sia la verità.

7 Perciochè tre son quelli che tetimoniano nel cielo, il Padre, e la Parola, e lo Spirito Santo: e questi tre sono una stessa cosa.

8 Tre ancora son quelli che testimoniano sopra la terra, lo Spirito,

moniano sopra la verra, lo spirato, e i acqua, e l'acqua, e l'acqua, e clustitre si ristriscono a quell'una cosa. 9 Se noi riceviamo la testimoniansa degli uomini, la testimoniansa degli uomini, la testimoniansa di Dio è pur maggiore: conclosiacosachè questa sia la testimoniansa di Dio, la quale egli ha testimoniansa di Dio, la quale egli ha testimoniata del suo Figlinolo. 10 Chi crede nel Figliuol di Dio

ha quella testimonianza in sè stesso: chi non crede a Dio lo fa bu-

giardo: conciosiacosachè nom ab-bia creduto alla testimonianes, ch'iddio ha testimoniata intorno al suo Figliuolo. 11 E la testimonianea è questa,

Ch' Iddio ci ha data la vita eterna, e che questa vita è nel smo Fi-

glipolo 12 Chi ha il Figlipolo ha la vita: chi non ha il Figlipol di Dio non

ha la vita.

13 Io ho scritte queste cose a voi che credete nel nome del Figlinol di Dio, aciochè appiate ch'avete la vita eterna, ed aciochè crediate nel nome del Figituol di Dio.

14 E quest'è la confidanza ch'abbiamo appo lui, che, se domandiamo alcuna cosa secondo la sua vo-

mo acuna cosa secono a sua vo-lonta, egi ci esaudisce. 15 E. se sappiamo che, qualumque cosa chieggiamo, egi ci esaudisce, noi sappiamo ch' abbiamo le cose ch'abbiam richieste da lui. 16 Se alcuno vede il suo fratello

commetter peccato che non sia a morte, preghi *Iddio*, ed egli gli do-nerà la vita, cioè, a quelli che pec-cano, ma non a morte. Vè un peccato a morte : per quello io non dico ch'egii preghi. 17 Ogni iniquità è peccato : ma v'è alcun peccato che non è a morte.

18 Noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non pecca; ma chi è nato da Dio conserva sè stesso, e l

maligno non lo tocca.

19 Noi sappiamo che siam da Dio, e che tutto i mondo giace nei ma-

20 Ma noi sappiamo che l' Figlinol di Dio è venuto, e ci ha dato intendimento, aclochè conosciamo colui ch'è il vero: e noi siamo nel vero, nel suo Figliuolo Gesù Cristo: questo è il vero Dio, e la vita eterna.

21 Figlioletti, guardatevi dagl'i-

## LA SECONDA EPISTOLA DI

## S. GIOVANNI, APOSTOLO.

L'ANZIANO alla signora eletta, ed a' suoi figliuoli, i quali io amo in verità: e non io solo, ma ancora tutti quelli c'hanno cono-

ciuta ia verità ; 2 Per la verità che dimora in noi,

sarà con noi in eterno. 3 Grazia, misericordia, e pace, da Dio Padre, e dal Signor Gesù Cristo, Figliuol del Padre, sia con voi.

in verità, e carità.

4 lo mi son grandemente rallegrato c'ho trovato de' tuoi figlinoli che caminano in verità, secondo che ne abbiam ricevuto il comandamento dal Padre.

5 Ed ora lo ti prego, signora, non come scrivendoti un comandamen-

#### III. EPISTOLA DI S. GIOVANNI.

to nuovo, ma quello ch'abbiamo avuto dal principio, ch'amiamo gli

uni gli altri. 6 E quest'è la carità, che caminiamo secondo i comandamenti d'esso. Quest' è il comandamento. siccome avete udito dal principio,

che caminiate in quella.
7 Conciosiacosachè sieno entrati nel mondo molti sodduttori, i quali non confessano Gesù Cristo esser venuto in carne: un tale è il sod-

duttore, e l'anticristo.

8 Prendetevi guardia, aciochè non perdiamo le buone opere, ch'abbia-mo operate: anzi riceviamo pieno premio. 9 Chiunque si rivolta, e non di-mora nella dottrina di Cristo, non ha Iddio: chi dimora nella dottrina di Cristo ha e'l Padre, e'l Figliuolo. 10 Se alcuno viene a voi, e non reca questa dottrina, non lo rice-

vete in casa, e non salutatelo. 11 Perclochè, chi lo saluta parte-

cipa le malvage opere d'esso. 12 Bench' io avessi molte cose da scrivervi, pur non ho voluto farlo per carta, e per inchiostro: ma spero di venire a voi, e parlarvi a bocca: aciochè la vostra alle-

grezza sia compiuta.

13 I figliuoli della tua sorella elet-

ta ti salutano. Amen.

### LA TERZA EPISTOLA DI

## S. GIOVANNI, APOSTOLO.

ANZIANO al diletto Gaio, il 1 quale io amo in verità. 2 Diletto, io desidero che tu pro-

speri in ogni cosa, e stij sano, ste-come l'anima tua prospera. 3 Perciochè lo mi son grande-mente rallegrato, quando son ve-nuti i fratelli, ed hanno renduta testimonianza della tua verità, secondo che tu camini in verità.

4 Io non ho maggiore allegrezza di questa, d'intendere che i miei figliuoli caminano in verità.

5 Diletto, tu fai da vero fedele, in

ciò che tu operi inverso i fratelli, ed inverso i forestieri: 6 I quali hanno renduta testimonianza della tua carità nel cospetto della chiesa: i quali farai bene d'accompagnar degnamente, secondo Iddio

7 Conciosiacosachè si sieno dipartiti da' Gentili per lo suo nome,

ensa prender nulla. 8 Noi adunque dobbiamo accotler que' tali, aciochè slamo aiuta-

tori alla verità. 9 Io ho scritto alla chiesa: ma Diotrefe, il qual procaccia il primato fra loro, non ci riceve.

10 Perciò, se lo vengo, ricorderò l'opere ch'egil fa, cianciando di noi con malvage parole: e, non contento di questo, non solo egil non riceve i fratelli, ma ancora impedisce coloro che gli vogliono ricevere, e gli caccia fuor della

11 Diletto, non imitare il male, ma il bene : chi fa bene è da Dio : ma chi fa male non ha veduto Iddio.

12 A Demetrio è renduta testimonianza da tutti, e dalla verità stessa : ed ancora noi ne testimoniamo. e voi sapete che la nostra testimo-nianza è vera.

13 Io avea molte cose da scrivere, ma non voglio scriverieti con in-chlostro, e con penna. 14 Ma spero di vederti tosto, ed

allora ci parleremo a bocca.

15 Pace sia teco: gli amici ti salutano. Saluta gli amici ad uno ad uno.

# EPISTOLA CATTOLICA DI

## S. GIUDA, APOSTOLO,

``IUDA, servitor di Gesù Cristo, T e fratel di Iacobo, a' chiama-ti, santificati in Dio Padre, e conservati in Cristo Gesù:

2 Misericordia, pace, e carita, vi

sia multiplicata.

3 Diletti, conciosiacosach'io pon-ga ogni studio in iscrivervi della comune salute, m'è stato necessario scrivervi, per esortarvi di pro-seguir di combatter per la fede, ch'è stata una volta insegnata a' eanti.

4 Perciochè sono sottentrati certi uomini, i quali già innanzi ab an-tico sono stati scritti a questa condannazione: empi, i quali rivol-gono la grazia dell'Iddio nostro a lascivia, e negano il solo Dio, e Padrone, il Signor nostro Gesti Cristo.

5 Or io vogilo ricordar questo a vol, ch'avete asputo una volta questo, che l'Signore, avendo sal-vato il suo popolo dal paese d'Egit-to, poi appresso distrusse quelli che non credettero:

6 Ed ha messi in guardia sotto ca-ligine, con legami eterni, per lo giudicio del gran giorno, gli angeli che non hanno guardata la lero origine, ma hanno lasciata la lor propia stanza.

7 Come Sodoma, e Gomorra, e le città d'intorno, avendo puttaneggiato nella medesima maniera che costoro, ed essendo andate dietro ad altra carne, sono state proposte per esempio, portando la pena del-l'eterno fuoco.

8 E pur simigliantemente ancora costoro, trasognati, contamina-

no la carne, e sprezzano le signo-rie, e dicono male delle dignità.

9 La dove l'arcangelo Micael, quando, contendendo coi diavolo, disputava intorno al corpo di Moisè, non ardì lanciar contr'a lui sentenza di maldicenza: anzi dis-se, Sgriditi'l Signore. 10 Ma costoro dicono male di tut-

te le cose ch'ignorano; e si corrompono in tutte quelle, le quali, come gli animali senza ragione,

naturalmente sanno. 11 Guai a loro! perciochè son ca-minati per la via di Cain, e si son lasciati trasportare per l'inganno del premio di Balaam, e son periti

per la contradizione di Core. 12 Costoro son macchie ne' vo-stri pasti di carità, mentre sono a tavola con voi, pascendo loro stessi sensa riverensa: nuvole semi ac-qua, asspinte qui, e là da' venti: ilberi appassati, sterili, due volte morti, diradicati:

13 Fiere onde del mare, schiu-manti le lor brutture: stelle er-ranti, a cui è riservata la caligine

delle tenebre in eterno.

14 Or a tali ancora profetizzò Enoc, settimo da Adam : dicendo, Ecco, il Signore è venuto con le

sue sante migliaia :

15 Per far giudicio contr' a tutti. ed arguire tutti gli empi d'infra loro, di tutte l'opere d'empietà. c'hanno commesse: e di tutte le cose felle, c'hanno proferite contr'a lui gli empi peccatori.

16 Costoro son mormoratori, querimoniosi, caminando secondo le lor concupiacense: e la bocca loro proferisce cose sopra modo gonfie, ammirando le persone per l'utilità.

17 Ma voi, diletti, ricordatevi del-

le parole predette dagli apostoli del Signor nostro Gesù Cristo ; 18 Come vi dicevano, che nell'ultimo tempo vi sarebbero degli scher-nitori, i quali caminerebbero secondo le concupiecense delle loro empletà.

19 Costoro son quelli che separano sè stessi, essendo sensuali, non

avendo lo Spirito.

80 Ma voi, diletti, edificando voi stessi sopra la vostra santissima fede, orando per lo Spirito Santo: 31 Conservateri nell'amor di Dio, aspettando la misericordia del

Signor nostro Gesù Cristo, a vita eterna: 22 Ed abbiate compassion degli

uni, usando discresione:

23 Ma salvate gli altri per ispavento, rapendogli dal fuoco: odiando exiandio la vesta macchiata dal la carne.

24 Or a colui ch'è potente da con-servarvi senza intoppo, e far-comparir davanti alla gioria sua irriprensibili, con giubilo: 25 A Dio sol savio, Salvator no-

stro, sia gloria, e magnificenza; imperio, e podestà; ed ora, e per tutti i secoli. Amen.

### L'APOCALISSE, O LA RIVELAZIONE DI

## S. GIOVANNI, TEOLOGO

CAP. I.

A Rivelazione di Gesti Cristo. la quale Iddio gli ha data, per far sapere a' suoi servitori le cose che deono avvenire in breve tempo: ed egli l' ha dichiarata, avendo-la mandata per lo suo angelo, a Giovanni, suo servitore :

2 Il quale ha testimoniato della parola di Dio, e della testimonianza di Gesù Cristo, e di tutte le cose

r

ch'egli ha vedute.

3 Beato chi legge, e beati coloro ch'ascoltano le parole di questa profezia, e servano le cose che in essa sono scritte : perciochè il tempo è vicino.

GIOVANNI, alle sette chiese, che son nell'Asia: Grazia a voi, e pace, da colui che è, e ch'era, e c'ha da venire: e da' sette spiriti, che son davanti al suo trono;

5 E da Gesù Cristo, il fedel testimonio, il primogenito da' morti, e'l principe delli re della terra. Ad sso, che ci ha amati, e ci ha lava-

ti de nostri peccati col suo sangue:
6 E ci ha fatti re, e sacerdoti, a
Dio, suo Padre: sia la gloria, e imperio, ne' secoli de' secoli. Amen.

7 Ecco, egli viene con le nuvole, ed ogni occhio lo vedrà, eziandio quelli che l' hanno trafitto : e tutte le nazioni della terra faranno cor-

doglio per lui. Sì, Amen. 8 Io son l'Alfa, e l'Omega; il principio, e la fine: dice il Signore Iddio, che è, e ch'era, e c' ha da ve-

nire. l'Onnipotente.

9 Io Giovanni, che son vostro fratello, ed insieme consorte nell'afflisione, e nel regno, e nella soffe-renza di Cristo Gesù, era nell' isola chiamata Patmo, per la parola di Dio, e per la testimonianza di Gesti Cristo.

10 Io era in Ispirito nel giorno della Domenica; ed udii dietro a me una gran voce, come d'una

11 Che diceva, Io son l'Alfa, e l'Omega; il primo, e l'ultimo : e, Ciò che tu vedi scrivilo in un libro. e mandalo alle sette chiese, che sono in Asia: ad Efeso, ed a Smir-na, ed a Pergamo, ed a Tiatiri, ed a Sardi, ed a Filadelfia, ed a Lao-

12 Ed io in quello mi rivoltal, per weder la wece ch' avea parlato scaduto, e ravvediti, e fa le pr \*237

meco: e, rivoltomi, vidi sette candeilieri d'oro.

13 Ed, in mezzo di que' sette candellieri, uno, simigliante ad un figliuoi d'uomo, vestito d'una vesta lunga fino a' piedi, e cinto d'una cintura d'oro alle mammelle.

14 E'l suo capo, ed i suoi capelli erano candidi, come lana bianca, s guisa di neve: ed i suoi occhi somi gliavano una fiamma di fuoco:

15 Ed i suoi piedi erano simili a del calcolibano, a guisa che fossero stati infocati in una fornace: e la sua voce era come'l suono di molte

16 Ed egli avea nella sua man destra sette stelle: e della sua bocca usciva una spada a due tagli, aguta: e'l suo sguardo era come il sole, quando egli risplende nella sua forza.

17 E, quando lo l'ebbi veduto, caddi a' suoi piedi, come morto. Ed egli mise la sua man destra sopra me, dicendomi, Non temere: io sono il primo, e l'ultimo: 18 E quel che vive: e sono stato

morto, ma ecco, son vivente ne secoli de secoli. Amen: ed ho le chiavi della morte, e dell' inferno.

19 Scrivi adunque le cose che tu hai vedute, e quelle che sono, e quelle che saranno da ora innanzi: 20 Il misterio delle sette stelle, che tu hai vedute sopra la mia destra: e quello de' sette candellieri d'oro. Le sette stelle son gli angeli delle sette chiese; ed i sette can-

dellieri, che tu hai veduti, son le sette chiese. CAP. II.

A LL'angelo della chiesa d' Efeso acrivi : Queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra, il quale camina in mezzo

de' sette candellieri d'oro;

2 lo conosco l'opere tue, e la tua
fatica, e la tua sofierenza, e che tu
non puoi portare i malvagi; ed hai
provati coloro che si dicono essere apostoli, e no/ sono; e gli hai tro-

vati mendaci:

3 Ed hai portato il carico, ed hai sofferenza, ed hal faticato per lo mio nome, e non ti sei stancato. 4 Ma io ho contr' a te questo, che tu hai lasciata la tua primiera ce rità.

5 Ricordati adunque onde tu se

miere opere: se non, tosto verrò a | te, e rimoverò il tuo candelliere dal suo luogo, se tu non ti ravvedi. 6 Ma tu hai questo, che tu odi; l' opere de' Nicolaiti, le quali odio to ancore

7 Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese: A chi vince io darò mangiare dell' albero della vita, che è in mezzo del para-diso dell' Iddio mio.

8 Ed all' angelo della chiesa di Smirna acrivi: Queste cose dice il primo, e l'ultimo ; il quale è stato morto, ed è tornato in vita :

9 lo conosco le tue opere, e la tua afflizione, e la tua poverta : (ma pur tu sel ricco;) e la bestemmia di coloro che si dicono esser Giudei, e noi sono; anzi sono una sinagoa di Satana

10 Non temer nulla delle cose che tu sofferirai: ecco, egli avverrà che'l diavolo caccerà alcuni di voi in prigione, aclochè siate provati è voi avrete tribolazione di dieci giorni : sii fedele infino alla morte,

ed io ti darò la corona della vita. 11 Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese: Chi vince non sarà punto offeso dalla mor-

te seconda

12 Ed all'angelo della chiesa di Pergamo scrivi: Queste cose dice colui c'ha la spada a due tagli,

souts:

13 lo conosco le tue opere, e dove tu abiti, cios, là dove è il seggio di Satana: e pur tu ritieni i mio nome, e non hai rinegata la mia fede, a di che fu ucciso il mio fedel testimonio Antipa appo vol, là dove abita Satana.

14 Ma io ho alcune poche cose contra te: cioc, che tu hai quivi di quelli che tengono la dottrina di Balaam, il quale insegnò a Balac di porre intoppo davanti a' fi-gliuoli d' Israel, aciochè mangias-sero delle cosè sacrificate agl' idoli,

e fornicassero.

15 Così hai ancora tu di quelli che tengono la dottrina de Nico-

laiti; il che io odio. 16 Ravvediti: se non, tosto verrò a te, e combatterò con loro con la spada della mia bocca.

17 Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese: A chi vince io darò mangiar della manna nascosta, e gli darò un calcolo bianco, ed in su quel calcolo un nuovo nome scritto, il qual niun conosce, se non colui che lo riceve.

18 Ed all' angelo della chiesa di Tiatiri scrivi: Queste cose dice il Figliuol di Dio, il quale ha gli oc-chi come fiamma di fuoco, ed i cui #238

piedi sono simili a calcolibano: 19 lo conosco le tue opere, e la tua carità, e la tua fede, e 1 tuo ministerio, e la tua sofferenza : e che le tue opere ultime sopravan-

zano le primiere: 20 Ma ho contr's te alcune poche cose, cioè, che tu lasci che la donna lesabel, la quale si dice esser profetessa, insegni, e sodduca i mlei servitori, per fornicare, e mangiar de' sacrificij degl' idoli. 21 Ed io le ho dato tempo da rav-

vedersi della sua fornicazione: ma

ella non s' è ravveduta.

22 Ecco, io la fo cadere in letto: e quelli ch'adulterano con lei, in gran tribolazione, se non si rav-

veggono dell' opere loro :

23 E farò morir di morte i figliuoli d'essa: e tutte le chiese conosceranno ch'io son quello ch'investigo le reni, ed i cuori: e renderò a ciascun di vol secondo

le vostre opere. 24 Ma a voi altri che siete in Tiatiri, che non avete questa dottrina, e non avete conosciute le profondità di Satana, come coloro

parlano; lo dico, lo non metterò sopra voi altro carico. 25 Tuttavolta, ciò che voi avete ritenetelo fin ch' lo venga.

26 Ed a chi vince, e guarda fino al fine l'opere mie, io darò podestà

sopra le nazioni : 27 Ed egli le reggerà con una verga di ferro, e saranno tritate come i vasi di terra: siccome io ancora ho ricevuto dal Padre mio:

28 E gli darò la stella mattutina. 29 Chi ha orecchio secolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.

CAP. III.

E D all' angelo della chiesa di Sardi scrivi : Queste cose dice colui c'ha i sette spiriti di Dio, e le sette stelle : Io conosco le tue opere; che tu hai nome di vivere.

pur sei morto. 2 Sij vigilante, e rafferma il rimanente che sta per morire : conciosiacosach' io non abbia trovate l'opere tue compiute nel cospetto dell'Iddio mio.

3 Ricordati adunque quanto hai ricevuto, ed udito; e servalo, e ravvediti. Che se tu non vegghi, io verrò sopra te, a guisa di ladro, e tu non saprai a quale ora io verrò sopra te

4 Ma pur hai alcune poche per-sone in Sardi, che non hanno con-taminate le lor veste: e quelli camineranno meco in veste bianche, perciochè ne son degni.
5 Chi vince sarà vestito di veste

bianca, ed io non cancellerò il suo | nome dal libro della vita: anzi confesserò il suo nome nel cospet-to del Padre mio, e nel cospetto de suoi angeli.

6 Chi ha orecchio ascolti ciò che

6 Cni na ofeccino ascola cio che lo Spirito dice alle chiese. 7 Ed all'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi: Queste cose dice fil santo, il verace, colui c'ha la chiave di David; il quale apre, e niuno chiude; il qual chiude, e niuno apre :

8 lo conosco le tue opere: ecco. io t'ho posto la porta aperta davanti, la qual niuno può chiudere: vanus la quar interior per ciochè tu hai un poco di forsa, ed hai guardata la mia parola, e non hai rinegato il mio nome.

9 Ecco, lo riduco que' della sina-roga di Satana, che si dicono esser Goga di Sazana, une a dacana Gludei, e nol sono, anzi mentono, in tale stato, che farò che verran-no, e s'inchineranno davanti a' tuoi piedi, e conosceranno ch'io

t' ho amato.

10 Perciochè tu hai guardata la parola della mia pazienza, io al-tresì ti guarderò dall'ora della tentazione che verrà sopra tutto'l mondo, per far prova di coloro ch'abitano sopra la terra.

11 Ecco, lo vengo in breve: ritieni ciò che tu hal, aciochè niuno

ti tolga la tua corona. 12 Chi vince lo lo farò una colonna nel templo dell' Iddio mio, ed egli non uscirà mai più fuori: e scriverò sopra lui 'l nome dell' Id-dio mio, e 'l nome della città dell' Iddio mio, della nuova Gerusa-lemme, la quale scende dal cielo, d'appresso all' Iddio mio; e'l mio nuovo nome.

13 Chi ha orecchio ascolti ciò che

lo Spirito dice alle chiese.

14 Ed all'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: Queste cose dice l'Amen, il fedel testimonio, e verace; il principio della creatura di

15 Io conosco le tue opere, che tu non sel nè freddo, nè fervente: oh fossi tu pur freddo, ne tervente : 16 Così, perciochè tu sei tiepido, e non sei nè freddo, nè fervente, lo ti vomitero fuor della mia bocca.

17 Perciochè tu dici, lo son ricco, e sono arricchito, e non ho bisogno di nulla: e non sai che tu sei quel calamitoso, e miserabile, e

povero, e cieco, e nudo.

18 Io ti consiglio di comperar da me dell'oro affinato col fuoco, aciochè tu arricchisca : e de' vestimenti bianchi, aciochè tu sij vestito, e non apparisca la vergogna della tua nudità; e d'ugnere con \* 239 un collirio gli occhi tuoi, aciochè tn vegga

19 Io riprendo, e gastigo tutti quelli che lo amo: abbi adunque

selo, e ravvediti. 20 Ecco, io sto alla porta, e picchio: se alcuno ode la mia voce, ed apre la porta, io entrerò a lui,

e cenerò con lui, ed egli meco. 21 A chi vince io donerò di seder meco nel trono mio: siccome io ancora ho vinto, e mi son posto a sedere col Padre mio nel suo trono.

22 Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.

CAP. IV.

OPO queste cose, lo vidi, ed ecco una porta aperta nel cielo: ecco ancora quella prima voce, a guisa di tromba, ch' lo avea udita parlante meco: dicendo, Sall quà, ed io ti mostrerò le cose che deono avvenire da ora innanzi.

2 E subito io fui rapite in ispirito: ed ecco, un trono era posto nel cielo, ed in sul trono v'era uno a

sedere.

3 E colui che sedea era nell'aspetto somigliante ad una pietra di diaspro, e sardia: ed intorno al trono v'era l'arco celeste, somigliante in vista ad uno smeraldo.

4 Ed intorno al trono v'erano ventiquattro troni, ed in su i ven-tiquattro troni vidi sedere i ventiquattro vecchi, vestiti di vestimenti bianchi : ed aveano in su le lor

teste delle corone d'oro. 5 E dal trono procedevano folgori, e suoni, e tuoni: e v'erano sette

lampane ardenti davanti al trono, le quali sono i sette Spiriti di Dio.
6 E davanti al trono v'era come un mar di vetro, simile a cristallo: e quivi in messo, ove era il trono. e d'intorno ad esso, v'erano quattro animali, pieni d'occhi, davanti, e dietro.

7 E l primo animale era simile ad un leone, e'l secondo animale simile ad un vitello, e'l terzo anima-

le avea la faccia come un' uomo, e'l quarto animale era simile ad un' aquila volante. 8 Ed i quattro animali aveano per uno sei ale d'intorno, e dentro erano pieni d'occhi : e non restano mai, ne giorno, ne notte, di dire, Santo, Santo, Santo, e il Signore Iddio, l'Onnipotente, ch'era, ch'è, e c'ha da venire

9 E, quando gli animali rendevano gloria, ed onore, e grasie, a c lui che sedeva in sul trono, a ( lui che vive ne' secoli de' secoli :

10 I ventiquattro vecchi si gitt vano giù davanti a colui che sec 2 Y 3

## APOCALISSE. IV.-VI.

va in sul trono, ed adoravano colui che vive ne' secoli de' secoli : e gittavano le lor corone davanti al

trono: dicendo.

11 Degno sei, o Signore, ed Iddio postro, o Santo, di ricever la gioa, l'onore, e la potenza: perciochè tu hai create tutte le cose : e per la tua volontà sono, e sono state create.

POI io vidi nella man destra di colui che sedeva in sul trono un libro scritto dentro, e difuori,

un libro scritto dentro, e diduci, suggeliato con sette suggelli. 2 E vidi un possente angelo, che bandiva con gran voce, Chi è de-gno d'aprire il libro, e di sciorre i suoi suggelli? 3 E nluno, nè in cielo, nè sopra la

terra, nè disotto alla terra, poteva aprire il libro, nè riguardario.

Ed io piagneva forte, perciochè niuno era stato trovato degno d'a-

prire, e di leggere il libro; e non pur di riguardarlo.

5 Ed uno de' vecchi mi disse, Non piagnere: ecco, il Leone, che è della tribù di Giuda, la Radice di David, ha vinto, per aprire il libro,

David, ha vinto, per aprire il libro, e sciorre i suoi estic asuggeili.

6 Poi lo vidi, ed ecco, in mezzo del trono, e de' quattro animali, ed in mezzo de' vecchi, un' Agnelio che stava in piè, che pareva essere stato ucciso, il quale avea sette corna, e sette occhi, che sono i sette Spiriti di Dio, mandati per tutta la terra.

7 Ed geso vanne, e prese il libro.

Ed esso venne, e prese il libro dalla man destra di colui che sede-

va in sul trono.

8 E, quando egli ebbe preso il libro, i quattro animali, ed i ventiquattro vecchi, sì gittarono giù davanti all'Agnello, avendo ciascuno delle cetere, e delle coppe piene di profumi, che sono l'orazioni de' santi.

9 E cantavano un nuovo cantico: dicendo, Tu sei degno di ricevere il libro, e d'aprire i suoi suggelli: perciochè tu sei stato ucciso, e col tuo sangue ci hai comperati a Dio, d'ogni tribù, e lingua, e popolo, e nazione:

10 E ci hai fatti re, e sacerdoti. all' Iddio nostro : e noi regneremo

sopra la terra. 11 Ed io riguardai, ed udli la voce di molti angeli intorno al trono, ed agli animali, ed a vecchi: e i ru-mero loro era di migliaia di mi-gliaia, e di decine di migliaia di decine di migliaia : 12 Che dicevano con gran voce,

Degno è l'Agnello, ch'è stato ucci-90. di ricever la potenza, e le ric-\* 240

chezze, e la sapienza, e la forza, e l'onore, e la gloria, e la benedi-

13 le udii ancora ogni creatura ch'è nel cielo, e sopra la terra, e disotto alla terra ; e quelle che son nel mare, e tutte le cose che sono in essi, the dicevano, A colui che siede in sul trono, ed all' Agnello, sia la benedizione, e l'onore, e la gloria, e la forza, ne secoli de se coli.

14 Ed i quattro animali dicevano Amen: ed i ventiquattro vecchi si gittareno giù, ed adorarono colui che vive ne' secoli de' secoli.

CAP. VI.

OI vidi, quando l'Agnello ebbe aperto l'uno de sette suggelli: ed to udii uno de' quattro animali, che diceva, a guisa che fosse stata la voce d'un tuono, Vieni, e vedi.

2 Ed jo vidi, ed ecco un caval bianco: e colui che lo cavalcava avea un'arco: e gli fu data una corona, ed egli usci fuori vincitore,

ed aciochè vincesse.

3 E, quando egli ebbe aperto il secondo suggello, io udii l secondo animale, che diceva, Vleni, e vedi.
4 Ed usci fuori un' altro cavallo,

sauro : ed a colui che lo cavalcava fu date di toglier la pace dalla terra, aciochè gli uomini s' uccidessero gli uni gli altri : e gli fu data una grande spada.

5 E, quando egli ebbe aperto il terzo suggello, io udii'l terzo animale, che diceva, Vieni, e vedi. Ed io vidi, ed ecco un caval mo-rello: e colui che lo cavalcava

avea una bilancia in mano. 6 Ed io udii una voce, in mezzo

de' quattro animali, che diceva, La chenice dei frumento per un danaio, e le tre chenici dell' orso per un danalo : e non danneggiare Il vina, ne l'olio.

7 E. quando egli ebbe aperto il quarto suggello, io udli la voce del quarto animale, che diceva, Vieni,

e vedi.

8 Ed io vidi, ed ecco un caval falvu: e colui che lo cavalcava aves nome la Morte; e dietro ad essa seguitava l'inferno : e fu loro data podesta sopra la quarta parte della terra, da uccider con ispada, con fame, e con mortalità; e per le fiere della terra-

9 E, quando egli ebbe aperto il quinto suggello, io vidi disotto all'altare l'anime degli nomini uccisi per la parola di Dio, e per la testimonianza dell'Agnello, la quale aveano:

10 E gridarono con gran voce:

### APOCALISSE, VI.-VIII.

dicendo, Infino a quando, o Signore, che sei 'l santo, e'l verace, non fai tu giudicio, e non vendichi tu il nostro sangue sopra coloro ch' a-

bitano sopra la terra?

11 E furono date a ciascuna d'esse delle stole bianche, e fu lor detto che si riposassero ancora un poco di tempo, infino attanto che fosse ancora compiuto il numero de' lor conservi, e de' lor fratelli, c'hanno da essere uccisi, come essi.

12 Poi vidi, quando egli ebbe aper-to il sesto suggelio: ed ecco, si fece un gran tremoto, e'l sole divenne nero, come un sacco di pelo : e la luna divenne tutta come sangue :

13 E le stelle del cielo caddero in terra, come quando'l fico, scosso da un gran vento, lascia cadere i suoi ficucci.

14 E'l cielo si ritirò, come un libro convolto: ed ogni montagna, ed isola fu mossa dal suo luogo.

15 E li re della terra, ed i grandi, ed i capitani, ed i ricchi, ed i possenti, ed ogni servo, ed ogni franco, si nascosero nelle spilonche, e nelle rocce de' monti :

16 E dicevano a' monti, ed alle rocce, Cadeteci addosso, e nascon-deteci dal cospetto di colui che siede sopra'l trono, e dall'ira dell'A-

gnello: 17 Perciochè è venuto il gran giorno della sua ira: e chi potrà durare?

CAP. VII.

E, DOPO queste cose, io vidi quattro angell, che stavano in piè sopra i quattro canti della terra, ritenendo i quattro venti della terra, aciochè non soffiasse vento alcuno sopra la terra, nè sopra l mare, nè sopra alcun' al-

2 Poi vidi un' altro angelo, che saliva dal sol levante, il quale ave sanva dai soi ievante, il quale avea il suggello dell' Iddio vivente : ed egli gridò con gran voce a' quattro angeli, a' quali era dato di danneg-

giar la terra, e'l mare:

3 Dicendo, Non danneggiate la
terra, nè'l mare, nè gli alberi, fin che noi abbiamo segnati i servitori dell' Iddio nostro in su le fronti loro

4 Ed io udii 'l numero de' segnati, ch'era di cenquarantaquattromila segnati di tutte le tribù de figliuoli d' Israel.

5 Della tribù di Giuda, dodicimila segnati: della tribù di Ruben, do-dicimila segnati: della tribù di Gad,

dodicimila segnati:
6 Della tribù d'Aser, dodicimila
segnati: della tribù di Neftali, dodicimila segnati : della tribu di

Manasse, dodicimila segnati :

7 Della tribu di Simeon, dodicimila segnisti : della tribù di Levi, dodicimila segnati: della tribù d' lasacar, dodicimila segnati.

8 Della tribù di Zabulon, dodicimila seguati: della tribù di Iosef dodiciralia segnati : della tribù di Beniamin, dodicimila segnati.

9 Dopo queste cose, io vidi, ed ecco una turba grande, la qual ninno poteva annoverare, di tutte le nazioni, e tribu, e popoli, e lingue, i quali stavano in piè davanti ai trono, e davanti all'Agnello, vestiti di stole bianche, ed anegno

delle palme nelle mani:
10 E gridavano con gran voce:
dicendo, La cunte appartiene all' iddo nostro, il quale siede so-

pra l'trono ; ed all'Agnello.

Il E tutti gli angeli stavano in ple intorno al trono, ed a' vecchi, ed a' quattro animail: e si gittarono giù in an le lor facce, davanti al trono: ed adorarono Iddio:

12 Dicendo, Amen: la benedizione, e la gloria, e la sapienza, e le grazio, e l'onore, e la potenza, e la forza, appartengono all' Iddio no-stro ne' secoli de' secoli. Amen.

13 Ed uno de' vecchi mi fece mot-to, e mi disse, Chi son costoro, che son vestiti di stole bianche? ed on-

de son venuti?
14 Ed io gli dissi, Signor mio, tu'l Ed egli mi disse, Costoro son sai. quelli che son venuti dalla gran tribolazione, ed hanno lavate le loro stole, e le hanno imbiancate

nel sangue dell'Agnello. 15 Perciò sono davanti al trono di Dio, e gli servono giorno e notte, nel suo tempio : e colui che siede sopra'i trono tenderà sopra loro

il suo tabernacolo. 16 Non avranno più fame, nè se-te: e non caderà più sopra loro nè

sole, nè arsura alcuna : 17 Perciochè l'Agnello che è in mezzo del trono gli pasturera, e gli guidera alle vive fonti dell'ac-que: ed Iddlo asciughera ogni lagrima dagli occhi loro.

CAP. VIII.

P. QUANDO l'Agnello ebbe aper-, to il settimo suggello, si fece silenzio nel cielo lo spazio d'intorno ad una mezza ora.

2 Ed io vidi i sette angeli, i quali stavano in piè davanti a Dio, e fu-rono loro date sette trombe.

3 Ed un'altro angelo venne, e si fermò appresso l'altare, avend un turibolo d'oro: e gli furono c ti molti profumi, aciochè ne dei all'orazioni di tutti i santi, sor

\* 241

### APOCALISSE, VIII. IX.

l'altar d'oro, ch'era davanti al trono.

4 E'l fumo de' profumi, dati all'orasioni de' manti, sali, dalla man dell'angelo, nel cospetto di Dio.
5 Poi l'angelo prese il turbolo, e
l'empie dei fuoco dell'altare, e lo

gittò nella terra: e si fecero suoni, e tuoni, e folgori, e tremoto.

6 Ed i sette angeli ch'aveano le sette trombe s'apparecchiarono

per sonare.
7 E 'l primo angelo sonò, e venne una gragnuola, e del fuoco, me-acolati con sangue; e furono gittati nella terra: e la terra parte della terra fu arsa: la terra parte degli alberi altresi, ed ogni erba verde fu bruciata.

8 Poi sonò il secondo angelo : e fu gittato nel mare, come un gran monte ardente: e la tersa parte del mare divenne sangue;

9 E la terra parte delle creature che son nel mare, le quali hanno anima, mori: e la terra parte delle

navi perì. 10 Poi sonò il terso angelo, e cadde dal cielo una grande stella, ar-dente come un torchio: e cadde sopra la terza parte de' fiumi, e so-pra le fonti dell'acque.

11 E'l nome della stella si chiama Assenzio: e la terza parte dell'ac-que divenne assenzio: e molti degli uomini morirono di quell' ac-que; perciochè erano divenute a-

12 Poi sono il quarto angelo, e la terza parte del sole fu percossa, e la terza parte della luna, e la terna parte delle stelle, sì che la terza parte loro scurò: e la terza parte del giorno non luceva, nè la notte gliantemente.

13 Ed io riguardai, ed udii un'angelo volante in mezzo del cielo, che disse con gran voce tre volte, Guai, guai, guai a coloro ch'abitano sopra la terra, per gli altri suo-ni della tromba de' tre angeli c'han-

no da sonare!

#### CAP. IX.

Pol sonò il quinto angelo, ed lo vidi una stella caduta dal cielo in terra: ed ad esso fu data la

chiave del pozzo dell'abiso.

2 Ed egli aperse il pozzo dell'abiso, e di quel pozzo sall un fumo, somigliante al fumo d'una gran fornace ardente: e 'l sole e l'aria scurò, per lo fumo del pozzo. 3 E di quel fumo uscirono in ter-

ra locuste: e fu loro dato potere. simile a quel degli scorpioni della

4 E fu lor detto, che non danneg-\*242

giassero l'erba della terra, nè ver-dura alcuna, nè albero alcuno: ma sol gli uomini c'hamno il segnal di Dio in su le lor fronti.

5 E fu loro dato, non d'uccidergli, ma di tormentargli lo anasiodi cinque mesi: è'l lor tormento era come quel dello scorpione, quando

ha ferito l'uomo. 6 Ed in que giorni gli uomini cercheranno la morte, e non la troveranno: e disidereranno di

morire, e la morte fuggirà da loro.
7 Or i sembianti delle locuste erano simili a cavalli apparecchiati alla battaglia: ed geogno in su le lor teste come delle corone d'oro, e le lor facce erano come facce d' nomini.

8 Ed avenno canelli, come canelli di donne : ed i lor denti erano come

denti di leoni.

9 Ed aveano degli usberghi, come usberghi di ferro: e'l suon delle loro sie era come il suon de' carri. o di molti cavalli correnti alla battaglia.

10 Ed aveano delle code simili a quelle degli scorpioni, e v'erano delle punte nelle lor code: e l poter loro era di danneggiar gli uo-mini lo spazio di cinque mesi.

ll Ed aveano per re sopra loro l'angelo dell'abisso, il cui nome in Ebreo & Abaddon, ed in Greco

Apollion. 12 Il primo Guai è passato: ecco, vengono ancora due Guai, dopo

queste cose. 13 Poi il sesto angelo sonò: ed io udii una voce dalle quattro corna dell'altar d'oro, ch'era davanti a

Dio: 14 La quale disse al sesto angelo ch'avea la tromba, Sciogli i quattro angeli, che son legati in sul

gran flume Eufrate. 15 E furono sciolti que quattro angeli, ch' erano apparecchiati per quell'ora, e giorno, e mese, ed an-no; per uccider la terra parte de-

gli uomini.

16 E l numero degli eserciti della cavalleria era di venti migliaia di decine di migliaia : ed io udi'l nu-

mero loro.

17 Simigliantemente ancora vidi nella visione i cavalli, e quelli che gli cavalcavano, i quali aveano degli usberghi di fuoco, di giacinto, e di solfo : e le teste de' cavalli era-no come teste di leoni : e delle bocche loro usciva fuoco, e fumo, e

18 Da queste tre piaghe, dal fuo-co, dal fumo, e dal solfo, ch' neciva delle bocche loro, fu uccisa la terra parte degli uomini.

19 Perciochè il poter de cavalli era nella lor bocca, e nelle lor co-de: conciofossecosachè le lor code fossero simili a serpenti, avendo delle teste, e con esse danneggia-

20 E'l rimanente degli uomini, che non furono uccisi di queste piaghe, non si ravvide ancora dell'opere delle lor mani, per non adorare i demoni, e gl'idoli d'oro, e d'argento, e di rame, e di pietra, e di legno, i quali non possono nè vedere, nè udire, nè caminare.

21 Parimente non si ravvidero de' lor micidi, nè delle lor malie, nè della lor fornicazione, nè de'

lor furti.

CAP. X.

DOI vidi un' altro possente angelo, che scendeva dal cielo, intorniato d'una nuvola, sopra l capo del quale era l'arco celeste: e la sua faccia *era* come il sole, ed

i suoi piedi come colonne di fuoco: 2 Ed avea in mano un libretto aperto: ed egli posò il suo piè de-stro in sul mare, e 'l sinistro in su

la terra:

3 E grido con gran voce, nella maniera che rugge il leone: e, quando ebbe gridato, i sette tuoni proferirono le lor voci.

4 E, quando i sette tuoni ebbero proferite le lor voci, io era presto per iscriverle: ma io udii una voce dal cielo, che mi disse, Suggella le cose che i sette tuoni hanno proferite, e non iscriverle.

5 E l'angelo, il quale io avea veduto stare in piè in sul mare, ed in su la terra, levò la man destra al

cielo;

6 E giurò per colui che vive ne' ecoli de' secoli, il quale ha creato il cielo, e le cose che sono in esso : e la terra, e le cose che sono in essa : e'l mare, e le cose che sono in esso; che non vi sarebbe più tem-

po: 7 Ma, ch'al tempo del suono del settimo angelo, quando egli sonerebbe si compierebbe il segreto di Dio, il quale egli ha annunziato a'

suoi servitori profeti. 8 E la voce ch'io avea udita dal elo parlò di nuovo meco, e disa Va', prendi il libretto aperto, ch'è

in man dell'angelo, che sta in sul mare, ed in su la terra.

9 Ed io andai a quell'angelo, di-cendogli, Dammi'l libretto. Ed egli mi disse, Prendilo, e divoralo: ed esso ti recherà amaritudine al ventre; ma nella tua bocca sarà dolce, come mele.

10 Ed io presi'l libretto di man dell'angelo, e lo divorai: e mi fu \* 243

dolce in bocca, come mele: mas quando l' ebbi di vorato, il mio ventre sentì amaritudine.

11 Ed egli mi disse, E' ti bisogna di nuovo profetizzare contr' a molti popoli, e nazioni, e lingue, e re.

CAP. XI.

Pol mi fu data una canna, simile ad una verga. E l'ange-lo si presentò a me : dicendo, Levati, e misura il tempio di Dio, e l'altare, e quelli ch'adorano in quello:

2 Ma tralascia il cortile difuori del tempio, e non misurario: perciochè egli è stato dato a' Gentili. ed essi calcheranno la santa città

lo spazio di quarantadue mesi. 3 Ed io darò a' miei due testimoni, di profetizzare: e profetizze ranno mille dugensessanta giorni, vestiti di sacchi.

4 Questi sono i due ulivi, ed i due candellieri, che stanno nel cospetto del Signor della terra.

5 E, se alcuno gli vuole offen-dere, fuoco esce della bocca loro, e divora i lor nemici: e, se alcuno gli vuole offendere, convien ch' egli sia ucciso in questa maniera.

6 Costoro hanno podestà di chiudere il cielo, che non caggia alcuna pioggia a' di della lor profezia : hanno parimente podesta sopra l'acque, per convertirle in sangue : e di percuoter la terra di qualunque piaga, ogni volta che vorranno.

7 E, quando avranno finita la lor testimonianza, la bestia che sale dall'abisso farà guerra con loro, e gli vincerà, e gli ucciderà.

8 Ed i lor corpi morti giacerann in su la piassa della gran città, la quale spiritualmente si chiama Sodoma, ed Egitto: dove ancora è stato crocifisso il Signor lore.

9 E git momini d'infra i pepell, e tribu, e ilngue, e nazioni, vedninno I lor corpi morti lo spagio di tre giorni, e mezzo : e non asceranno che i lor corpi morti sieno posti in monument

10 E gli abitanti della terra si rajlegreranno di loro, e ne faranno festa, e si manderanno presenti gli uni agli altri: permoche questi due profeti avranno termentati gli abitanti della terra.

Il Ed in capo di tre giorni, e mes-20, lo Spirito della vita, procedente da Dio, entro in loro, e si rimarono in piè, e grande spavento cadde sopra quelli che gli videro.

12 Ed essi udirono una gran voce dal cielo, che disse loro, Salite quà. Ed essi salirono al cielo nelha nuvola: ed i lor nemici gli vi-

13 Ed in quell'ora si fece un gran tremoto, e la decima parte della città cadde, e settemila persone furono uccise in quel tremoto, e'l rimanente fu spaventato, e diede gioria all' Iddio del cielo.

14 Il secondo Gual è passato: ed

ecco, tosto verra il terzo Guai. 15 Poi l settimo angelo sono, e si fecero gran voci nel cielo, che di-eevano, Il regno del mondo è ve-nuto ad esser del Signor nostro, e del suo Cristo: ed egil regnerà ne' ecoli de' secoli.

16 Ed i ventiquattro vecchi, che sedevano nel cospetto di Dio in su i lor troni, si gittarono giù sopra le lor facce, ed adorarono Iddio:

17 Dicendo, Noi ti ringraziamo, o Signore iddio onnipotente, che sei, ch'eri, e c'hai da venire; che tu hai press in mano la tua gran potenza, e ti sei messo a regnare. 18 E le nazioni si sono adirate:

ma l'ira tua è venuta, e'l tempo de'morti, nel quale conviene ch'essi sieno giudicati, e che tu dij'l premio a' tuol servitori profeti, ed a' santi, ed a coloro che temono il tno nome, piccioli, e grandi: che tu distrugga coloro che distruggono la terra.

19 E'l templo di Dio fu aperto nel cielo, ed apparve l'arca del patto d'esso nel suo tempio: e si fecero foigori, e suoni, e tuoni, e tremoto, e gragnuola grande.

CAP. XII.

POI apparve un gran segno nel I cielo: Una donna intorniata del sole, disotto a cui piedi era la luna, e sopra la cui testa era una corona di dodici stelle.

2 Ed, essendo gravida, gridava, sentendo i dolori del parto, e travagliava da partorire.

3 Apparve ancora un' altro segno nel cielo: ed ecco un gran dragone rosso, ch'avea sette teste, e dieci corna: ed in su le sue teste '*erano* sette diademi.

4 E la sua coda strascinava dietro a se la terra parte delle stelle del cielo, ed egli le gittò in terra: e 'l dragone si fermo davanti alla donna ch'avea da partorire : aciochè, quando avesse partorito, egli di-vorasse il suo figliuolo.

5 Ed ella partori un figliuol maschio, il quale ha da reggere tutte le nazioni con verga di ferro: e'l figliuolo d'essa fu rapito, e portato appresso a Dio, ed appresso al suo trono.

6 E ia donna fuggi nel diserto, \*244

dove ha un luogo apparecchiato da Dio, aciochè sia quivi nudrita

mille dugensessanta giorni.

7 E si fece battaglia nel cielo:
Micael, ed i suoi angeli, combatte
rono col dragone: il dragone parimente, ed i suoi angeli, combatte

8 Ma non vinsero, e'l luogo lore non fu più trovato nel cielo.

9 E'l gran dragone, il serpente antico, ch'è chiamato Diavolo, e Satana, il quale sodduce tutto l mondo, fu gittato in terra: e furo-no con lui gittati ancora i suoi angeli.

10 Ed io udii una gran voce nel cielo, che diceva, Ora è venuta ad esser dell' Iddio nostro la salute, e la potenza, e'l regno: e la podesti, del suo Cristo: perciochè è stato gittato a basso l'accusator de' no-stri fratelli, il quale gli accusava davanti all'iddio nostro, giorno,

11 Ma essi l'hanno vinto per lo sangue dell'Agnello, e per la parola della lor testimonianza : e non hanno amata la vita loro, fin là

che l'hanno esposta alla morte. 12 Perciò, rallegratevi, o cieli, e voi ch'abitate in essi. Guai a voi, terra, e mare! perciochè il dis-volo è disceso a voi, avendo gran-d'ira, sapendo ch'egli ha poco

13 E, quando I dragone vide ch'egli era stato gittato in terra, perseguitò la donna, ch'avea parto-

rito il figliuol maschio. 14 Ma furono date alla donna due ale della grande aquila, aciochè se ne volasse d'innanzi al serpente nel diserto, nel suo luogo, per esser quivi nudrita un tempo, de templ, e la metà d'un tempo.

15 E'l serpente gittò della sua

bocca, dietro alla donna. dell'acqua, a guisa di fiume: per far che'l fiume la portasse via.

16 Ma la terra soccorse la donna: e la terra aperse la sua bocca, ed assorse il fiume, che il dragone a-vea gittato della sua bocca. 17 E il dragone a' adirò contr'alla

donna, e se n'andò a far guerra col rimanente della progenie d'es-sa, che serva i comandamenti di Dio, ed ha la testimonianza di Ge-

sù Cristo. 18 Ed io mi fermai in su la rena del mare.

CAP. XIII.

Pol vidi salir dal mare una bestia, ch'avea dieci corna, e sette teste: ed in su le sue corna dieci diademi, ed in su le sue teste un nome di bestemmia.

#### APOCALISSE, XIII. XIV.

2 E la bestia ch'io vidi era somigliante ad un pardo, ed i suoi piedi rano come piedi d'orso, e la sua bocca come una bocca di leone: e 'l dragone le diede la sua potenga, e'l suo trono, e podestà grande.

3 Ed io vidi una delle sue teste come ferita a morte: ma la sua piaga mortale fu sanata: e tutta la terra si maravigliò dietro alla bestia.

4 Ed adorarono il dragone, ch' avea data la podesta alla bestia: adorarono ancora la bestia: dicendo, Chi è simile alla bestia, e chi

può guerreggiar con lei?
5 E le fu data bocca parlante cose grandi, e bestemmie, e le fu data podestà di durar quarantadue mesi. 6 Ed ella aperse la sua bocca in hestemmia contr' a Dio, da bestemmiare il suo nome, e'l suo ta-

bernacolo, e quelli ch' abitano nel cielo. 7 E le fu dato di far guerra a' santi, e di vincergli: le fu parimente data podesta sopra ogni tri-

bù, e lingua, e nazione. 8 E tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti, fin dalla fondazion del mondo, nel libro della vita dell'Agnello, ch' è stato ucciso, l'adorarono.

9 Se alcuno ha orecchio, ascolti.

10 Se alcuno mena in cattività, andrà in cattività : se alcuno uccide con la spada, bisogna che sia ucciso con la spada. Qui è la sof-ferenza, e la fede de santi. 11 Poi vicii un'altra bestia, che

saliva dalla terra, ed avea due cor-na simili a quelle dell' Agnello,

na parlava come il dragone.

12 Ed escercitava tutta la podestà della prima bestia, nel suo cospetto: e facea che la terra, e gli abitanti dessa adonasgero la prima bestia, la cui piaga mortale era rotto canota. stata sanata.

13 E faceva gran segni: sì che ancora faceva scender fuoco dal cielo in su la terra, in presenza

degli uomini ; 14 E sodduceva gli abitanti della terra, per li segni che le erano dati di fare nel cospetto della bestia: dicendo agli abitanti della terra, che facessero una imagine alla bestia, ch'avea ricevuta la piaga della spada, ed era tornata in vita.

15 E le fu dato di dare spirito al-l'imagine della bestia, si che an-cora l'imagine della bestia parlasse: e di far che tutti coloro che non adorassero l'imagine della bestia fossero uccisi.

16 Faceva ancora ch' a tutti, piccoli, e grandi, ricchi, e poveri, franchi, e servi, fosse posto un carattere in au la lor man destra, o

in au le lor fronti:

17 E che niuno potesse comperare, o vendere, se non chi avesse il carattere, o'l nome della bestia.

o 'l numero del suo nome. 18 Quì è la sapienza. Chi ha intendimento conti'l numero della bestia; conciosiacosachè sia nu-mero d'uomo: e 'l suo numero è

Seicensessantase.

#### CAP. XIV.

OI vidi, ed ecco l'Agnello, che stava in piè in sul monte di Sion : e con lui erano cenquarantaquattromila persone, ch'aveano il suo nome, e'l nome di suo Pa-dre, scritto in su le lor fronti.

2 Ed io udii una voce dal cielo, a guisa d'un suono di molte acque, ed a guisa d'un romore di gran tuono: e la voce ch' io udii era come di ceteratori, che sona-

vano in su le lor cetere :

3 E cantavano un cantico nuovo. davanti al trono, e davanti a' quat-tro animali, e davanti a' vecchi: e niuno poteva imparare il canti-co, se non que cenquarantaquattromila, i quali sono stati comperati della terra.

4 Costoro son quelli che non si son contaminati con donne: perciochè son vergini: costoro son quelli che seguono l'Agnello, dovunque egli va: costoro sono stati da Gesù comperati d'infra gli uo-mini, per esser primizie a Dio, ed

all' Agnello. 5 E nella bocca loro non è stata trovata menzogna: conclosiaco-sachè sieno irriprensibili davanti

al trono di Dio. 6 Poi vidi un' altro angelo volante per lo mezzo del cielo, avendo l'evangelio eterno, per evan-gelizzare agli abitanti della terra, ed ad ogni nazione, e tribù, e lin-

gua, e popolo: 7 Dicendo con gran voce, Temete Iddio, e dategli gloria: perciochè l' ora del suo giudicio è ve-nuta: ed adorate colui c'ha fatto il cielo, e la terra, e'l mare, e le

fonti dell' acque.

8 Poi segui un altro angelo: dicendo, Caduta, caduta è Babilonia, la gran città: perciochè ella ha dato bere a tutte le nazioni del vin dell' ira della sua fornicazione.

9 E, dopo quelli, seguito un terzo angelo, dicendo con gran voce, Se alcuno adora la bestia, e la sua imagine, e prende il suo carattere in su la sua fronte, o in su la sua mano:

#### APOCALISSE, XIV.-XVI.

10 Anch' esti berrà del vino dell'ira di Dio, mesciuto tutto puro nel calice della sua ira: e sarà tormentato con fuoco, e solfo, nel cospetto de' santi angeli, e dell' A-

gnello. salirà ne' secoli de' secoli : e non avranno requie, nè giorno, nè notte, coloro ch' adorano la bestia. e la sua imagine, e chiunque prende il carattere del suo nome.

12 Quì è la pazienza de' santi: quì sono coloro ch' osservano i comandamenti di Dio, e la fede di Gesù.

13 Poi lo udii dal cielo una voce che mi diceva, Scrivi, Beati i morti, che per l'innanzi muoiono nel Signore: sì certo, dice lo Spirito: aciochè si riposino delle lor fatiche: e le loro opere gli seguiranno. 14 Ed lo vidi, ed ecco una nuvola

bianca, ed in su la nuvola era a sedere uno, simile ad un figliuol d' uomo, il quale avea in sul capo una corona d'oro, e nella mano

una falce tagliente.

15 Ed un' altro angelo uscì fuor del tempio, gridando con gran voce a colui che sedeva in su la nuvola, Metti dentro la tua falce, e mieti : perciochè l'ora del mietere è venuta : conciosiacosachè la ricolta della terra sia secca.

16 E colui che sedeva in su la nuvola mise la sua falce nella ter-

Invois time a sua since access and a large 
dell'altare, il quale avez podestà sopra'l fuoco: e gridò con gran grido a quel ch'avea il pennato tagliente: dicendo, Metti dentro il tuo pennato tagliente, e vendemmia i grappoli della vigna del-la terra: conclosiacosache le sue uve sieno mature.

19 E l'angelo mise il suo pennato nella terra, e vendemmiò la vigna della terra, e gittò i uve nel gran tino dell' ira di Dio.

20 E 'l tino fu calcato fuor della città: e del tino uscì sangue, che giugneva sino a' freni de' cavalli,

per mille seicento stadi.

CAP. XV.

DOI io vidi nel cielo un'altro segno grande, e maraviglioso, sette angelli, ch'aveano le sette ultime plache: perclochè in esse è compluta l'ira di Dio.

g Io vidi adunque come un mar di vetro, mescolato di fuoco: e quelli ch'aveano ottenuta vittoria della bestia, e della sua imagine, e giudicij son veraci, e giusti. \* 246

del suo carattere, e del numero del suo nome; i quali stavano in piè in sul mar di vetro, avendo piè in sui mandi delle cetere di Dio;

3 E cantavano il cantico di Moi-sè, servitor di Dio, e 7 cantico dell'Agnello: dicendo, Grandi, e maravigliose son l'opere tue, o Simore Iddio onnipotente : giuste, e veraci son le tue vie, o Re delle nasioni

4 O Signore, chi non ti temerà, s non glorificherà il tuo nome ? conciosiacosachè tu solo sij santo: certo tutte le nazioni verranno, ed doreranno nel tuo cospetto: perciochè i tuoi giudicii sono stati manifestati.

5 E, dopo queste cose, io vidi, e fu aperto il templo del tabernacolo della testimonianza nel cielo.

6 Ed i sette angeli, ch' aveano le sette piaghe, uscirono dei tempio, vestiti di lino puro, e risplendente : e cinti intorno a' petti di cinture d'oro.

7 E l'uno de quattro animali diede a' sette angeli sette coppe d'oro, piene dell' ira dell' Iddio vi-vente ne' secoli de' secoli.

8 E 'l tempio fu ripieno di fumo. procedente dalla gloria di Dio, e dalla sua potenza: e niuno poteva entrar nel tempio, fin che non fos-sero compiute le sette piaghe degli angell.

CAP. XVI.

ED io udii una gran voce dal tempio, che diceva a' sette angeli, Andate, versate nella terra le coppe dell' ira di Dio. 2 E'i primo andò, e versò la sua

coppa in su la terra: e venne una ulcera maligna, e dolorosa agli uomini ch'aveano il carattere della bestia, ed a quelli ch'adora vano la sua imagine.

3 Poi, il secondo angelo versò la

sua coppa nel mare: ed esso divenne sangue, come di corpo morto: ed ogni anima vivente morì nel mare 4 Poi, il terzo angelo versò la sua

coppa ne' fiumi, e nelle fonti dell'acque : e divennero sans acque: e divennero sangue.

5 Ed io udii l'angelo dell'acque.

che diceva, Tu sei giusto, o Si-gnore, che sei, e ch'eri, che sei Il anto, d'aver fatti questi giudicij. 6 Conclosiacosach' essi abbiano essi abbiano

sparso il sangue de' santi, e de' profeti: tu hai loro altresì dato bere del sangue : perciochè hen ne son degni. 7 Ed lo ne udli un'altro, dal lato

7 Ed lo ne uqu un astro, si certo, dell'altare, che diceva, Sì certo, Signore Iddio onnipotente, i tuoi

#### APOCALISSE, XVI. XVII.

8 Poi, il quarto angelo versò la sua coppa sopra 'l sole : e gli fu da-to d'ardere gli uomini con fuoco.

9 E gli uomini furono arsi di grande arsura: e bestemmiarono il nome di Dio, c'ha la podestà sopra queste plaghe: e non si rav-videro, per dargli gloria.

10 Poi, il quinto angelo versò la sua coppa in sul trono della bestia : e'l suo regno divenne tenebroso, e gli uomini si masticavano le lingue

per l'affanno.

11 E bestemmiarono l'Iddio del cielo, per li lor travagli, e per le loro ulcere: e non si ravvidero

delle loro opere.

12 Poi, il sesto angelo versò la sua coppa in sul gran fiume Eu-frate, e l'acqua d'esso fu asciutta : aciochè fosse apparecchiata la via delli re, che vengono dal sol levante.

13 Ed io vidi uscir della bocca del dragone, e della bocca della bestia. e della bocca del falso profeta, tre iriti immondi, a guisa di rane :

14 Perciochè sono spiriti di demoni, i quali fanno segni, ed esco-no fuori alli re di tutto i mondo, per raunargii alia battaglia di quel gran giorno dell' Iddio onnipotente. 15 (Ecco, io vengo come un la-dro: beato chi vegghia, e guarda i suol vestimenti, aciochè non camini nudo, e non si veggano le sue

vergogne.)
16 Ed essi gli raunarono in un luogo, detto in Ebreo Armagheddon. 17 Poi, il settimo angelo versò la sua coppa nell'aria: ed una gran voce uscì del tempio del cielo, dal trono: dicendo, E fatto.

18 E si fecero folgori, e tuoni, e suoni, e gran tremoto: tale che non ne fu giammai un simile, ne

un così grande, da che gli uomini sono stati sopra la terra.

19 E la gran città fu divisa in tre parti, e le città delle genti cadde-ro: e la gran Babilonia venne a memoria davanti a Dio, per darle il calice dell'indegnazion della sua ira. 20 Ed ogni isola fuggì, ed i monti

non furono trovati.

21 E cadde dal cielo, in su gli uomini, una gragnuola, grossa come del peso d'un talento: e gli uomini bestemmiarono Iddio per la piaga della gragnuola : perciochè la piaga d'essa era grandissima.

CAP. XVII.

D uno de' sette angeli, ch'aveano le sette coppe, venne, e parlò meco: dicendo, Vieni, io ti mostrerò la condannazion della gran meretrice, che siede sopra molte acque:

2 Con la quale hanno puttaneggiato li re della terra; e del vino della cui fornicazione sono stati inebbriati gli abitanti della terra. 3 Ed egli mi trasportò in ispirito

in un diserto: ed io vidi una donna, che sedeva sopra una bestia di color di scarlatto, piena di nomi di bestemmia, ed avea sette teste, e dieci corna-

4 E quella donna, ch'era vestita di porpora, e di scarlatto, adorna d'oro, e di pietre preziose, e di perle: avea una coppa d'oro in mano, piena d'abbominazioni, e dell' immondizie della sua fornicazione.

5 Ed in su la sua fronte era scritto un nome, Misterio : Babilonia la grande, la madre delle fornicazioni, e dell'abbominazioni della

terra

6 Ed io vidi quella donna ebbra del sangue de santi, e del sangue de' martiri di Gesù: ed, avendola veduta, mi maravigliai di gran maraviglia.

7 E l'angelo mi disse, Perchè ti maravigli? Io ti dirò il misterio della donna, e della bestia che la porta, la quale ha le sette teste, e le

dieci corna.

8 La bestia che tu hai veduta, era, e non è più: e salirà dell'abisso, e poi andrà in perdizione : e gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti nel libro della vita, fin dalla fondazion del mondo, si maraviglieranno, veggendo la bestia ch' e-ra, e non è, e pure è. 9 Quì è la mente, c' ha sapienza: le sette teste sono sette monti, sopra

i quali la donna siede

10 Sono ancora sette re : i cinque son caduti, l' uno è, e l'altro non è ancora venuto: e, quando sarà venuto, ha da durar poco. 11 E la bestia ch' era, e non è più,

è anch' essa un' ottavo re, ed è de

ette, e se ne va in perdizione. 12 E le dieci corna, che tu hai vedute, son dieci re, i quali non han-no ancora preso il regno: ma prenderanno podesta, come re, in uno stesso tempo con la bestia.

13 Costoro hanno un medesimo consiglio: e daraono la lor poten-

za, e podesta alla bestia.

14 Costoro guerreggeranno con l'Agnello, e l'Agnello gli vincerà: percioché egti è il Signor de signori. Tre delli re: e coloro che aon con lui *em* chiamati, ed eletti, e fedeli. 15 Poi mi disse, L'acque che tu hai vedute, dove siede la meretrice, son popoli, e moltitudini, e nazioni, e lingue.

#### APOCALISSE, XVII. XVIII.

16 E le dieci corna, che tu hai vedute nella bestia, son quelli ch'odie-ranno la meretrice, e la renderanno diserta, e nuda : e mangeranno le sue carni, e bruceranno lei col

17 Perciochè Iddio ha messo nel cuor loro d'eseguire la sua sentena, e di prendere un medesimo contio, e di dare il lor regno alla bestia : finchè sieno adempiute le parole di Dio.

18 E la donna, che tu hai veduta, è la gran città, c' ha il regno sopra li re della terra.

## CAP. XVIIL

DOPO queste cose, vidi un'altoro angelo, che acendeva dal cielo, il quale avea gran podestà: e la terra fu alluminata della gioria

d'esso.

2 Ed egli gridò di forza, con gran
voce : dicendo, Caduta, caduta è
divenuta Babilonia la grande, ed è divenuta albergo di demoni, e prigione d'o-gni spirito immondo, e prigione d'ogni uccello immondo, ed abbominevole.

3 Perciochè tutte le nazioni hanno bevuto del vin dell'ira della sua fornicazione, e li re della terra hanno puttaneggiato con lei, ed i mer-catanti della terra sono arricchiti della dovizia delle sue delisie.

4 Poi udii un' altra voce dal cielo che diceva, Uscite d'esa, o popol mio: aciochè non state partecipi de suoi peccati, e non riceviate del-

le sue plaghe.

5 Perciochè i suoi peccati son giunti l'uno dietro all'altro infino al cielo, ed Iddio s'è ricordato delle

sue iniquità.
6 Rendetele il cambio, al pari di ciò ch' ella v' ha fatto : anzi rendetele secondo le sue opere al doppio: nella coppa, nella quale ella hamesciuto a voi, mescetele il doppio.

7 Quanto ella s'è giorificata, ed è lussuriata, tanto datele tormento, e cordoglio : perciochè ella dice nel cuor suo, lo seggo reina, e non sono vedova, enon vedrò giammai duolo:

8 Per ciò, in uno stesso giorno verranno le sue piaghe, morte, e cordoglio, e fame : e sarà arsa col fuoco: perciochè possente è il Si-gnore Iddio, il quale la giudicherà.

9 E li re della terra, i quali puttaneggiavano, e lussuriavano con lei, la plagneranno, e faranno cordoglio di lei, quando vedranno il fumo del suo incendio :

10 Standosene da lungi, per tema del suo tormento: dicendo, Ahi, ahi, Babilonia la gran città: la pos-\* 248

sente città : la tria condamissione è pur venuta in un momento !

Il I mercatanti della terra ancora iagneranno, e faranno cordogio di lei : perciochè miumo comperen più delle lor merci :

12 Merci d'oro, e d'armento, e di pietre preziose, e di perle, e di bisso e di porpora, e di seta, e di scarlatto, e d'ogni sorte di cedro; e d'o gni sorte di vasellamenti d'avorio, e d'ogni sorte di vasellamenti di legno preziosissimo: e di rame. di ferro, e di marmo:

13 E di cinnamomo, e d'odori, e d'oli odoriferi, e d'incemeo, e di vi-no, d'olio, e di fior di farina, e di frumento, e di giumenti, e di pe-core, e di cavalli, e di carri, e di

schiavi, e d'anime umane. 14 Ed i frutti dell' appetito dell'a-nima tua si son partiti da te : e tuite le cose grasse, esplendide ti sone

perite, e tu non le troverai giam-

mai più. 15 I mercatanti di queste cose, i quali erano arricchiti di lei. se ne staranno da lungi, per tema del suo tormento, pingmendo, e facen-

suo tormemo, piagnenae, e mocide cordoglio;
16 E dicessão, Ahi, ahi la gran
città, ch'era vestita di bhaso, e di
porpora, e di scarlatto, ed adoma
d'oro, e di pietre presiose, e di
perle: una cotanta ricchessa è stata pur distrutta in un momento!

17 Ogni padron di nave anous,

ed ogni ciurma di navi, ed i marinai, e tutti coloro che fanno arte marinaresca, se ne staranno da lungi:

18 E sciameramo, veggendo il fumo dell'incendio d'essa: dicendo, Qual città era simile a questa

gran città ?

19 E si gitteranno della polvere in su le teste: e grideranno, pi gnendo, e facendo cordoglio; e di-cendo, Ahi, ahi la gran città, nella quale tutti coloro ch'aveano navi nel mare erano arricchiti della sus magnificenza: ella è pure stats diserta in un momento!

20 Rallegrati d'essa, o cielo; e voi santi apostoli, e profeti: con-ciosiacosach' Iddio abbia: giudicata la causa vostra, facendo la vende-

ta sopra lei. 21 Poi un possente angelo levò una pietra grande, come una ma-cina; e la gittò nel mare: dicendo, Così sarà con impeto gittata Babilonia, la gran città, e non sarà più ritrovata:

22 E suon di ceteratori, nè di muici, nè di sonatori di flauti, e di tromba, non sarà più udito in te: parimenti non sarà più trovato is

### APOCALISSE, XVIII.—XX.

te artefice alcuno, e non s'udirà | lo spirito della profesia.

più in te suon di macina. 23 E non lucerà più in te lume di lampana; e non s'udirà più in te voce di sposo, nè di sposa : percio-chè i tuoi mercatanti erano i prin-

cipi della terra : perciochè tutte le genti sono state soddotte per le tue malie.

24 Ed in essa è stato trovato il sangue de profeti, e de santi, e di tutti coloro che sono stati uccisi sopra la terra.

#### CAP. XIX.

DOPO queste cose, io udii nel E, cielo come una gran voce d'una grossa moltitudine, che di-ceva, Alleluia! la salute, e la potenza, e la gloria, e l'onore, ap-partengono al Signore Iddio nostro.

2 Perciochè veraci, e giusti sono
i suoi giudicii : conciosiacosach' e gil abbia fatto giudici della gra-meretrice, c'ha corrotta la terra con la sua fornicasione : ed ha vendicato il sangue de'suoi servitori, ridomandandolo dalla mano d'essa.

3 E disse la seconda volta, Alleluia! e, il fumo d'essa sale ne se-

coli de' secoli.

4 Ed i ventiquattro vecchi, ed i quattro animali, si gittarono giù, ed adorarono Iddio, sedente in sul trono: dicendo, Amen, Alleluia!

5 Ed una voce procedette dal trono: dicendo, Lodate l'Iddio no-stro, voi tutti i suoi servitori, e voi

che lo temete; piccioli, e grandi.
6 Poi lo udii come la voce d'una ran moltitudine, e come il suon gran moltitudine, e come il auco-di molte acque, e come il romore di forti tuoni: che dicevano, Alle-luia! perciochè il Signore Iddio nostro, l'Onnipotente, ha preso a regnare.

7 Rallegriamci, e giubiliamo, e diamo a lui la gloria: percioche son giunte le nozze dell' Agnello, e la sua moglie s'è apparecchiata

8 E l'è stato dato d'esser vestita di bisso risplendente, e puro: per-ciochè il bisso son l'opere giuste

de santi.

9 E quella voce mi disse, Scrivi,
Beati coloro che sono chiamati alla cena delle nozze dell'Aguello. Mi disse ancora, Queste son le ve-raci parole di Dio. 10 Ed io mi gittal davanti a lui a'

suoi piedi, per adorario. Ma egli mi disse, Guardati che tu noi fucio son conservo tuo, e de' tuoi fratelli, c'hanno la testimonianza di Gesù : adora Iddio : perciochè la testimonianza di Gesù è

11 Poi vidi'l cielo aperto: ed ecco un caval bianco : e colui che lo cavalcava si chiama il Fedele, e l Verace: ed egli giudica, e guer-

reggia in giustizia.
12 Ed i suoi occhi erano come fiamma di fuoco, ed in su la sua testa v'erano molti diademi: ed egli avea un nome scritto, il qual

niuno conosce, se non egli; 13 Ed era vestito d'una vesta tinta in sangue: e'l suo nome si

chiama, La parola di Dio-14 E gli eserciti che son nel cielo lo seguitavano in su cavalli bianchi, vestiti di bisso bianco, e puro. 15 E della bocca d'esso usciva

una spada a due tagli, aguta, da percuoter con essa le genti: ed eall le reggerà con una verga di ferro, ed egil stesso calchera il tino del vino dell'indegnazione, e dell'Ira dell' iddio omnipotente.

16 Ed egit avea in su la sua vesta, e sopra la coscia, questo nome scritto, IL RE DELLI RE, E'L scritto, IL RE DELLI SIGNOR DE SIGNORI

17 Poi vidi un' angelo in piè nel sole, il qual gridò con gran voce, dicendo a tutti gli uccelli che volano in mezzo del cicio, Venite, raunatevi al gran convito di Dio :

la Per mangiar carni di re, e carni di capitani, e carni d'uomini prodi, e carni di cavalli, e di coloro che gli cavalcano : e carni d'ogni sorte di genti, franchi, e servi. piccoli, e grandi.

19 Ed lo vidi la bestla, e il re della. terra, ed i loro eserciti, raunati per far guerra con colui che cavulcava

quel cavallo, e col suo esercito. 20 Ma la bestia fu presa, e con lei il falso profeta, ch'avea fatti i segni davanti ad essa, co quali egii avea soddotti quelli ch'aveano preso il carattere della bestia, e quelli ch'aveano adorata la sua imagine: questi due furono gittati vivi nello stagno del fuoco ardente di solfo.

21 E'i rimanente fu ucciso con la spada di colui che cavalcava il cavallo, la quale usciva della sua bocca: e tutti gli uccelli furono

satoliati delle lor carni.

CAP. XX.

Pol vidi un'angelo, che scendeva dal cielo, ed avea la chiave dell'abisso, ed una gran catena in mano

2 Ed egli prese il dragone, il ser-

pente antico, ch'è il diavolo, e Satana, il qual sodduce tutto'l mon-do: e lo lego per mille anni; 3 E lo gittò nell'abisso, il quale

#### APOCALISSE, XX, XXI.

egli serrò, e suggellò sopra esso: aciochè non sodducesse più le gen-ti, finchè fossero compiuti i mille anni: e poi appresso ha da essere aciolto per un poco di tempo. 4 Poi vidi de troni, e sopra quelli

si misero a sedere de personaggi, a quali fu dato il giudicio: vidi ancora l'anime di coloro ch'erano stati dicollati per la testimonianza di Gesù, e per la parola di Dio; e che non aveano adorata la bestia. nè la sua imagine ; e non avenno preso il suo carattere in su le lor fronti, ed in su la lor mano: e costoro tornarono in vita, e regnaro-no con Cristo que mille anni.

5 E'l rimanente de' morti non tornò in vita, finchè fossero compiuti i mille anni. Questa è la prima ri-

surrezione.
6 Beato, e santo è colui c' ha parte nella prima risurrezione: sopra costoro non ha podestà la morte econda: ma saranno sacerdoti di Dio, e di Cristo: e regneranno con lui mille anni.

7 E, quando que mille anni saranno compiuti, Satana sara sciolto dalla sua prigione, ed uscirà per soddurre le genti, che sono a quat-tro canti della terra, Gog, e Magog,

per raunarie in battaglia : il numero delle quali è come la rena del mare. 8 E saliranno in su la distesa del-

8 E saliramo in su la distesa cella terra, ed intornierramo il campo de santi, e la diletta città.

9 Ma dai cleio scenderà del fuoco, mandato da Dio, e le divorerà.

10 ET diavolo, che l'ha soddotte, marà gittato nello stagmo del fuoco, e del sollo, dove è la bestia, e 'l faiso profeta : e saranno tormentati iorno, e notte, ne' secoli de' secoli. 11 Poi vidi un gran trono bianco, e quel che sedeva sopra esso, d'in-nansi a cui fuggi'l cielo, e la terra :

e non fu trovato luogo per loro.
12 Ed io vidi i morti, grand 19 Ed to vidi i morti, grandi, e piccoli, che stavano ritti davanti al trono: ed i libri furono aperti: ed un'altro libro fu aperto, che è il libro della vita: ed i morti furo-no giudicati dalle cose scritte ne' li-

bri, secondo l'opere loro. 13 E'l mare rendè i morti ch'erano in esso : parimente la morte, e l'inferno, renderono i lor morti: ed essi furono giudicati, ciascuno

secondo le sue opere. 14 E la morte, e l'inferno furono gittati nello stagno del fuoco. Questa è la morte seconda. 15 E, se alcuno non fu trovato

scritto nel libro della vita, fu gittato nello stagno del fuoco.

CAP. XXI.

OI vidi nuovo cielo, e nuova terra: perciochè il primo cie lo, e la prima terra, erano passati,

'I mare non era più. 2 Ed io Giovanni vidi la santa

città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo d'appresso a Dio, acconcia come una mosa, adorna per lo suo marito. 3 Ed io udii una gran voce dal cielo, che diceva, Ecco 'l taberna-

colo di Dio con gli nomini, ed egli abiterà con loro: ed essi saranno suo popolo, ed Iddio stesso sara con loro Iddio loro ;

4 Ed asciugherà ogni lagrima da gli occhi loro, e la morte non sarà più: parimente non vi sarà più cordoglio, nè grido, nè travaglio: perciochè le cose di prima son pasaate

5 E colui che sedeva in sul trono disse, Ecco, io fo ogni cosa nuovi Poi mi disse, Scrivi: perciochè queste parole son veraci, e fedeli.

6 Poi mi disse, E fatto. Io son l'Alfa, e l'Omega: il principio, e la fine: a chi ha sete lo darò in dono della fonte dell'acqua della

7 Chi vince erederà queste cose: ed io gli sarò Dio, ed egli mi sarà

figliuolo. 8 Ma, quant' è a' timidi, ed agi' in-creduli, ed a' peccatori, ed agii abbominevoli, ed a' micidiali, ed a' fornicatori, ed a maliosi, ed agli idolatri, ed a tutti i mendaci; la parte loro sarà nello stagno ar-dente di fuoco, e di solfo, che è la morte seconda.

9 Allora venne uno de' sette angeli, ch'aveano le sette coppe piene delle sette ultime piaghe: e parlo meco, dicendo, Vieni, io ti mostrerò la sposa, la moglie del-

l' Agnello. 10 Ed egli mi trasportò in ispirito sopra un grande, ed alto monte: e mi mostro la gran città, la santa Gerusalemme, che scendeva dal cielo, d'appresso a Dio : 11 Ch'avea la gioria di Dio : e'l

suo luminare era simile ad una pietra preziosissima, a guisa d'una pietra di diaspro trasparente come

cristallo:

12 Ed avea un grande, ed alto muro: ed avea dodici porte, ed in su le porte dodici angeli, e de no mi scritti disopra, che sono i nomi delle dodici tribù de figliuch d'I-

13 Dall' Oriente v' erano tre porte, dal Settentrione tre porte, dal Mes-zodi tre porte, e dall' Occidente tre porte.

## APOCALISSE, XXI. XXII.

14 E'l muro della città avea dodici fondamenti, e sopra quelli erano i dodici nomi de' dodici apostoli

dell' Agnello.

15 E colui che parlava meco a-vea una canna d'oro, da misurar la città, e le sue porte, e'l suo

16 E la città era di figura quadrangolare, e la sua lunghezza era uguale alla larghezza: ed egli misurò la città con quella canna. ed era di dodicimila stadi: la lunghezza, la larghezza, e l'altezza sua erano uguali.

17 Misurò ancora il muro d'essa: ed era di cenquarantaquattro cubiti, a misura d'uomo, cioè, d'an-

gelo.
18 E la fabbrica del suo muro era di diaspro: e la città era d'oro pu-

ro, simile a vetro puro.

19 Ed i fondamenti del muro della città erano adorni d'ogni pietra preziosa: il primo fondamento era di diaspro, il secondo di zaffiro, il terzo di calcedonio, il quarto di smeraldo:

20 Il quinto di sardonica, il sesto di sardio, il settimo di grisolito, l'ottavo di berillo, il nono di topazio, il decimo di crisopraso, l'undecimo di giacinto, il duodecimo

d'ametisto.

21 E le dodici porte erano di dodici perle: ciascuna delle porte era d'una perla: e la piazza della città era d'oro puro, a guisa di vetro

trasparente. 22 Ed io non vidi in essa alcun tempio: conclosiacosachè 1 Signo-

re Iddio onnipotente, e l'Agnello, sia il templo d'essa. 23 E la città non ha bisogno del sole, nè della luna, aciochè risplendano in lei : perciochè la gloria di Dio l'allumina, e l'Agnello è 'l suo luminare.

24 E le genti camineranno al lu-me d'essa; e li re della terra porteranno la gloria, e l'onor loro in lei

25 E le porte d'essa non saranno giammai serrate di giorno: perclochè ivi non sarà notte alcuna. 26 Ed in lei si porterà la gioria, e l'onor delle genti. 27 E niente d'immondo, o che

commetta abbominazione, o falsità, entrerà in lei: ma sol quelli che sono scritti nel libro della vita dell'Agnello.

CAP. XXII.

Pol egli mi mostro un fiume puro d'acqua di vita, chiaro come cristallo, il qual procedeva dal trono di Dio, e dell'Agnello. \*251

2 In mezzo della piazza della città, e del flume corrente di qua, e di là, v'era l'albero della vita, che fa dodici frutti, rendendo il suo frutto per clascun mese: e le fron-di dell'albero son per la guarigion

delle gente. 3 E quivi non sarà alcuna esecrazione : ed in essa sarà il trono di Dio, e dell'Agnello : ed i suoi servitori gli serviranno :

4 E vedranno la sua faccia, e'l suo nome sarà sopra le lor fronti.
5 E quivi non sarà notte alcuna; e non avranno bisogno di lampana, nè di luce di sole : perciochè il Signore Iddio gli alluminerà, ed

6 Poi mi disse, Queste parole son fedeli, e veraci: e l Signore Iddio degli spiriti de profeti ha mandato il suo angelo, per mostrare a' suol servitori le cose c'hanno da avve-

nire in breve 7 Ecco, io vengo tosto: beato chi serva le parole della profezia di

questo libro.

8 Ed io Glovanni son quel c'ho udite, e vedute queste cose. quando l'ebbi udite, e vedute, io mi gittai giù, per adorar davanti a' piedi dell'angelo che m'avea mostrate queste cose.

9 Ed egli mi disse, Guardati che tu noi faccia: io son conservo tuo, e de' tuoi fratelli profeti, e di coloro che servano le parole di questo li-

bro: adora Iddio.

10 Poi mi disse, Non suggellar le sarole della profezia di questo libro: perciochè il tempo è vicino. 11 Chi è ingiusto sialo ancora vie più: e chi è contaminato contami-

nisi vie più: e chi è giusto sia giu-stificato ancora vie più: e chi è santo sia santificato vie più. 12 Ecco, io vengo tosto, e'l mio premio è meco, per rendere a cia-scuno secondo che sarà l'opera

13 Io son l'Alfa, e l'Omega; il principio, e la fine; il primo, e l'ul-

timo. 14 Beati coloro che mettono in opera i comandamenti d'esso, acio-chè abbiano ragione nell' albero della vita, ed entrino per le porte nella città.

15 Fuori i cani, ed i malicei, ed i fornicatori, ed i micidiali, e gl'ido: latri ; e chiunque ama, e commette

16 Io Gesù ho mandato il mio angelo, per testimoniarvi queste cose nelle chiese. Io son la radice, e la progenie di David; la stella lucente, e mattutina.

17 E lo Spirito, e la sposa dicono,

## APOCALISSE, XXII.

Vieni. Chi ode dica parimente. Vieni. È chi ha sete venga: e chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita.

18 lo protesto ad ognuno ch'ode le parole della profesia di questo libro, che, se alcuno aggiugne a queste cose, iddio mandera sopra lui le piaghe scritte in questo li-

page or hand

IJ E, se alcuno toglie delle parole del libro di questa profesa. Ildie gli terri la sua parte dai ibro della vita, e della santa città, e delle cose sirritte in questo libro, 20 Colui che sestimania, questo cose dice, Certo, lo vengo iono. Amen. S. vieni, Signor Gesu Cristo in utili via Amen. Su utili via Amen.

. ! ļ i



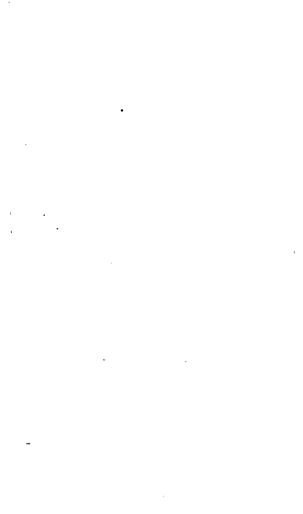

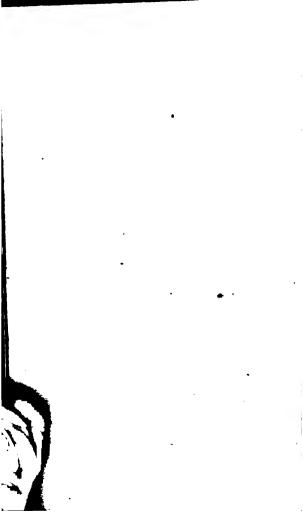

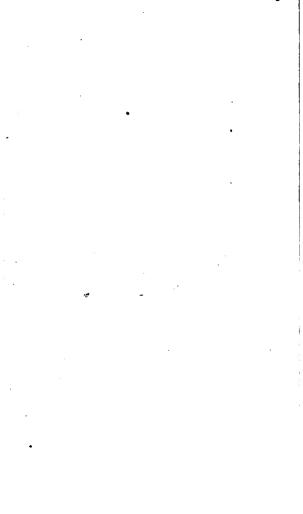





